



management of the first of the 1

# O P E R E Del Padre

PAOLO SEGNERI

Divise in Quattro Tomi.

mit Cirigle

## OPERE

## Del Padre PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di Giesu',

DISTRIBUITE IN QUATTRO TOMI, come nella seguente pagina si dimostra:

Con un breve Ragguaglio della fua Vita.

TOMO PRIMO.



#### VENEZIA, MDCCXXVIII.

Nella Stamperia Baglioni.

Q Bi Hiorheca farmelitare ! thry og one deliste

in the true of the state of the state of



#### Al Pio Lettore.



E Opere del Padre Padlo Segnesi che per lo paffato fono flate flampare in vari Tomi, companicono ora distribuite in foli quattro. Nelle prime stampe si è atto conoscere l'Autoreper quel grande che egli è, ed in quella dovrà comparire anche maggior di sè stesso. Chi sa, che non sis stato queficiavoro un mero cooperare a quella Providen-

za. la quale si compiace talora di far con niente comparite quel turto, che gli umilli nascondono, perché non si vegga? Il ssolo zolo di giovare altruitrasse il resolo di giovare altruitrasse il Pada Pas Segrera la avorare quest' Opere. Egi per umilità dentro vi ascosa con arte e la Doritrina, e l'Ingegno. L' una e l'altra ne ha Dio scoperto con niente. Perchèchi senza avvederfene prima le leggeva solo per i sentimenti di Pieta, presso vi scorse, ristettendovi sopra, tanto ancor per lo studio, che già tra Letterata si il pregiavano con invisità di molti, e con ammirazione di tutti. Forse la ssessi milità si argomento di ricoprime il molto che erano, con mandate suori a piecoli Tomi per volta, come avanzi delle Missioni, che ognun vedeva effer tutto l'impiego della sua occupata lisma via. Ed ecco con niente più che di effere unite, si scotogno tante che possiono sembrar ben degna fatica d' un altro, che non fosse mi asto occupato storechè nello seriore.

Si è procurato un' Elogio dell' Aurore da accompagnare il Ritratto; ma cercandofene i fatti per comporlo, è flata delu/a quest' arte con cui egli vivendo gli nascondeva, e tanti ne sono subito usciti, che in

breve ragguaglio ne havete qui una vita ben competente.

Come queite Opere sono tanto cresciure in mano di chi se ha raccolte, non dubito che non siano per crescere ancor più nelle mani
vostre. Lo vederee, trovando in quest' Autor l'ortimo d'ogn' altro,
qualor lo leggiate ò come Oratore, ò come Maestro ascetico. Valetevi dell'occasione. Così crescerà la Gloria a Dio, che sui si finde di Dio,
quando siriveva. Crescerà la Gloria all'Autore, che forse si
si fine di Dio, quando sirivo questo lavoro. Crescerà l' utile nello
Spirito a voi se crescerà il contento a me di haverlo a voi procurato
con questa nuova impressione.

DISTRI-

## DISTRIBUZIONE

### Delle Opere del Padre

## PAOLO SEGNERI.

#### nennennen

| TOMO PRIM | 1 O |  |
|-----------|-----|--|
|-----------|-----|--|

|                                                                                                                                                                                                                    | pagma 1.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| La Manna dell' Anima.                                                                                                                                                                                              | I,                                        |
| Le Meditazioni per tutti i Giorni d'un Mese.                                                                                                                                                                       | 687.                                      |
| L'Esposizione del Miserere.                                                                                                                                                                                        | 713.                                      |
| La Pratica di stare intieramente raccolto con Dio.                                                                                                                                                                 | 781.                                      |
| I cinque Venerdì di S. Maria Maddalena de'Pazzi.                                                                                                                                                                   | 807.                                      |
| TOMO SECONDO                                                                                                                                                                                                       | <b>)</b> .                                |
| Il Quarefimale.                                                                                                                                                                                                    | pag. 1-                                   |
| Le Prediche dette nel Palazzo Apostolico.                                                                                                                                                                          | 385.                                      |
| Li Panegirici Sacri.                                                                                                                                                                                               | 487.                                      |
| TOMO TERZO.  Il Cristiano Istruito nella sua Legge, diviso in talenti.                                                                                                                                             | re<br>pag.1.                              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| TOMO QUARTO.                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| L' Incredulo fenza scufa.                                                                                                                                                                                          | pag.r.                                    |
| L' Incredulo fenza scufa.                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                    | pag.r.                                    |
| L' Incredulo fenza fcufa.<br>La Concordia tra la Fatica e la Quiete.                                                                                                                                               | pag.1.                                    |
| L'Incredulo fenza scufa.<br>La Concordia tra la Fatica e la Quiete.<br>La Lettera di Risposta.                                                                                                                     | pag.r.<br>241.<br>337.                    |
| L'Incredulo fenza scusa.  La Concordia tra la Fatica e la Quiete.  La Lettera di Risposta.  I sette Principi.                                                                                                      | pag.r.<br>241.<br>337.<br>367.            |
| L'Incredulo fenza scusa.  La Concordia tra la Fatica e la Quiete.  La Lettera di Risposta.  I sette Principi.  Fascetto di vari Dubbi.                                                                             | pag.1. 241. 337. 367. 417. 433. 491.      |
| L'Incredulo fenza scusa.  La Concordia tra la Fatica e la Quiete.  La Lettera di Risposta.  I sette Principi.  Fascetto di vari Dubbi.  Il Divoto di Maria Vergine.  Il Parroco Istruito.  Il Consessore Istruito. | pag.1. 241. 337. 367. 417. 433. 491. 617. |
| L'Incredulo fenza scusa.  La Concordia tra la Fatica e la Quiete.  La Lettera di Risposta.  I sette Principi.  Fascetto di vari Dubbi.  Il Divoto di Maria Vergine.  Il Parroco Istruito.  Il Consessore Istruito. | pag.1. 241. 337. 367. 417. 433. 491.      |
| L'Incredulo fenza scusa.  La Concordia tra la Fatica e la Quiete.  La Lettera di Risposta.  I sette Principi.  Fascetto di vari Dubbi.  Il Divoto di Maria Vergine.  Il Parroco Istruito.                          | pag.1. 241. 337. 367. 417. 433. 491. 617. |

. 



P. PAVLVS SEGNERI
SOCIETATIS IESV MISSIONARIVS ET CONCIONATOR
OBIJT DIE IX. DECEMBRIS MDCXCIV.





#### ERAGGUAGLI DELLA VITA

DEL VENERABILE SERVO DI DIO

## IL P. PAOLO SEGNERI

DELLA COMPAGNIA DI GESU.

Descritto dal P. GIUSEPPE MASSEI della medesima Compagnia.



Inclito Dottor della Chiefa S. Ambrogio feriffe già ottimamente, che primus discendi ardor nobilitas est Magistri. Lib. 1. de Essendo perciò alla luce raccolti tutti in un corpo gli egregi Componimenti del Padre Paolo Segneri, grande ornamento della Compagnia di Gesù, è paruto a molte persone autorevoli, che debba qui premettersi alcun breve ragguaglio delle gloriose azioni di un tanto Autore , acciocchè ben conosciuta la purità del Fonte si muova

ciascuno a gustare di miglior animo le acque salutari.

T Rasse il P. Paolo la sua nascita li 21. di Marzo del 1624, in Nettuno, Tetra celebre del Lazio, situata su le sponde del Mare Titteno. Fù la sua Famiglia Romana, considerara per le cariche illustri, che esercitò, e per le nobili parentele, con cui si congiunse; ma sopra ogni cosa merita di celebrarsi, come privilegio raro della famiglia Segneri, la pietà, e la bontà Cristiana, non sapendosi di veruno di essa, che non sia vivuto con ottimi, ed illibati costumi. Il Padre poi del nostro Paulo su Francesco Segneri Gentil'uomo molto stimato, che fin da Giovinetto si offerse a Dio con Voto di perpetua castità ; benchè i suoi Parenti per non lasciar perire il Casato, che in lui solo si conservava, ot-tenutagli dispensa del Voto, l'indussero al Matrimonio, e gli diedeto per Consorte la Sig. Vittoria Bianchi Romana figliuola unica di Stefano Bianchi, la quale partori al suo Mariro sin' a diciotto figliuoli; onde pareva, che una stirpe si degna fosse per durare più secoli, e pure per gli accidenti delle cose umane dopo un breve periodo d' anni la vediamo oramai estinta. Fra sì numerosa figliuolanza il nostro Paolo hebbe la sorte di esfere il Primogenito, e gli Vita del P. Segneri . venne

venne impostornel Sacro Battefimo il nome di Paolo in memoria de fuoi Antenati : ma è molto probabile, che con più alto configlio la Divina Providenza così disponesse, perchè haveva scelto questo felice Bambino a farlo seguace di quel grande Appostolo; ed a portare ancor'egli come vaso di Elezione il glorioto fuo Nome in faccia delle Genti. Comparve tofto nel Fanciullo un' indole generofa, amabile, e rutta spirito. Per questo i suoi Genitori posero una specual cura in ammaestratio nelle Virtù civili, nelle lettere, e molto più nel Timor sento di Dios al che l'ajmaron non menol'efortazioni, che gl'efempi de' Genitori medelimi, particolarmente della Madre, che fu Donna di virtu lingolare. Questa nobil Signora educata nel Momistero bramava di simanervi in vita claustrale senza impacciarli mai negl' intereffi del Mondo, ma obbligara di condiscendere a' fuoi Maggiori, trovò maniera di vivere anche nello stato Matrimoniale da perfetta Religiofa; poiche lascrato di abitare in Roma sua Patria, come erasi pattuito prima del Matrimonio, si elesse di stanziare quasi sempre ritirata in Nettuno, dove aliena da rutte le vanità semminili non ammise mai altro vestito, che di semplice saja grossa, ed oscura. Gran parte del giorno la spendeva in Orazione, frequentando le Chiefe, edi fanti Sagramenti i e quanto era cortefe verso de Poveri, altrettanto era severa verso se stella, macerandos con digiuni, discipline, & altre penitenze, intenta di continuo a varie sue divozioni, e ad allevar santamente i suoi Figliuoli.

#### 6. I I.

Irca alla Puerizia di Paolo, dimostrò egli da bel principio la sua gran pro-Demfione al meftiero Appostolico del Predicare. Si racconra di lui, che radunata insieme una rurba di Fancinili in qualche stanza di casa, montava sopra un ravolino, e se la pigliava contro de Peccarori I gridando, e schiamazzando quanto mai sapeva dettargli il suo servor puerile. Se poi si accorgeva, che qualchuno di quei fanciulli dormife, o fi diftraeffe in cicalecci, adirato di zelo fcendeva tofto a percuoterlo di sua mano, so pure senza scender dal posto gli tirava per correggerlo qualche libro, o altre cofe somiglianti, delle quali ne andava ben proveduto. Or Francesco suo Padre in vedere, che questa tenera pianta cresceva tanro prosperamente, giudicò di traspianrarla in alcun suolo più fertile, e pose il Figliuolo in Roma fra nobili Convittori del Seminario Romano. Diede fubito quelli un ral saggio di sè, che già d'allora gli si auguravano quei gloriosi avanzamenri, che poscia si sono avverati. Egli era amato, e rivetito da tutti in riguardo del fuo ingegno, della fira innocenza, della vivacità, e candidezza grana de di natura: Jonde i Parenti fabbricavano sopra di lui molte speranze, e vi formavano vari difegni a prò della famiglia Ma affai diverfi erano i dissegni di Dio , che lo voleva fuoti del Mondo a cofe troppo maggiori delle grandezze terrene . Chiamolio dunque con impulfi gagliardi a servirlo nella Compagnia di Giestì, ed i Superiori di buona voglia confentirono alle pie richielte del Giovane d purchè ottenesse grata licenza da' più stretti Congiuntit. Poca disticoltà incontrossi dal canto della Madre, che stimò particolar guadagno il porer dar a Dio le primizie de suoi Parti I Non già così il Padre, al quale sembrava troppo doloroso il far questo raglio, e il privarsi di un Figliuolo, ch' era la pupilla de' suoi occhi, e turre le delizie del suo cuore ; perciò fu necessario a Paolo di combattere un gran pezzo d fin' a ranto che la vigilia di S. Francesco Saverio suo singolarissimo Protetrore dopo molte penitenze de molte orazioni dato l'ultimo affalto alla volontà del Padre i gli riulcì con efficaci ragioni, e molto più con abbondanti lagrime d'espugnarla. Chi potrebbe mai qui ridire qual fosse l'allegrezza del fortunato Giovane in rimirate aperta la porta a suoi beati desider; è L'istessa del 1. di Decembre l'anno 1637. forto gl' auspici di S. Francesco Saverio, la cui Festa in quel tempo si celebrava il di seguente, portossi subito al nostro Noviziato di S. Andrea, accolto quivi dal P. Gio: Paolo Oliva Maestro allora de Novizi. Ne decal certo riputarsi piccol vantaggio del novello Candidato l'hayer fortito per spimo Maestro della sina vita spirituale un tal uono, che si posti oritio per spimo Maestro della sina vita spirituale un tal uono, che si posti predicatore di guartro Sommi Pontessici, e governò patecchi anni la Compagnia in carica di Generale. Su'i primi giorni il P. Oliva concept molto timore che quel genio così vivace non sossi esperio così vivace non sossi propre della disciplina religiosa: maben presto si consolo), mentre si accoste, che la vivacità serviva al Novizio sol di sprone, e d'incentivo a farlo camminar più veloce nella carriera dello spirito.

#### S. 111.

Ompiti i due anni del Noviziato non potè Paolo esser' ammesso a' soliti, voti, perchè in riceverlo nella Compagnia si suppose, che havesse alquanti mesi sopra glianni, che veramente haveva, sicchè scoperto poscia l'errore, e 1,000 non esseno egli per anche in età da obbligarsi alla vita regolare, bisognò trattenerlo finchè gli giungesse il debito tempo, e frattanto i Superiori lo mandarono al Collegio Romanoper lo studio della Rettorica, e successivamente della Filosofia. In un teatro si riguardevole cominciò a lampeggiare piu che mai il suo luminoso ingegno, e venne adoperato sempre da Maestri nelle sinzioni più cospicue di quella fiorita Accademia. Dopò il corso della Filosofia su deputato ad infegnare nell'istesso Collegio Romano le lettere umane, nel qual'offizio sì laborioso continuò tre anni interi & Ma poichè quel vasto intelletto non si riempiva a bastanza con la sola occupazione della Scuola, si applicò insieme a voltare nell' Idionia Italiano la seconda Decade delle Guerre di Fiandra, descritte in lingua latina dall'aurea penna del P. Famiano Strada; ye questa traduzione si diede alla pubblica luce forto il nome del medelimo Traduttore I (Ciò egli fece principalmente per impossessarsi della favella Toscana, e per gettare così il primo fondamento al facro efercizio di predicare, ) a cui comparve tanto inclinato sin da' suoi più teneri anni, come abbiam detto di sopra. Confermossi vie più in quelto pensiero allorchè il P. Vincenzo Carafa Generale di fanta memoria abbattutoli a sentire una sua Predica nel comun resettorio giusta l'usanza de nostrt Studenti, gli piacque in guisa, che chiamato a sè il Giovane l'accarezzò di molto, edonatagli in fegno di gradimento non sò qual colarella di divozione, l'animò a non tener nascosto il talento ricevuto da Dio . Predicasse pure, ma predicasse, a quella maniera, che sarebbon al certo benedette dal Cielo le sue satiche . A dar anche l'ultima mano all' opera vi si aggiunse il P.Sforza Pallavicino che dopò qualche tempo per li fublimi suoi meriti da Alessandro VII. su promosso alla Porpora / Hebbe sempre questo grand uomo un singolarissimo zelo d'ajutare quei Soggetti, dove scorgeva capacità di far cose segnalate a gloria del comun Signore, e scoperte nell'anima di Paolo doti tanto eminenti di natura, e di grazia concepì verso di lui un' affetto, che gli conservò sempre tenerissimo, erisolvè di lavorare al possibile un si secondo terreno; del che poco appresso ne capitò assai commoda l'occasione, mentre havutolo per suo Scolare nel corfo della Teologia I gl'istillò non meno le scienze speculative, che l'arte più raffinata del Predicare, dell'Oratoria, della Poesia, e di altre facoltà liberali, di cui il P. Sforzan'era sopra modo arricchito .)

6. IV.

#### Breve ragguaglio della Vita

#### 6. IV.

N Ell'acquistar delle scienze non perdè già punto il buon Giovane il fervor dello spirito, quantunque ciò riesca non poco difficile, si per le distrazioni, che arreca seco lo studio, si per l'emulazione de' Compagni, che suol'esser madre della vanità. Dirò folo in argomento del resto, ch'ei si disciplinava tanto aspramente, che una volta su costretto ricorrere dall'Infermiere per farsi me dicare lespalle piagate tutte da flagelli. Un'altra volta gli si ruppe una vena del petto, e vomitò sangue a tal segno, che l'Informiere diceva non essergit mai venuto allemani chi ne avelle vomitato in tanta gran copia | Efaminoffi l'origine di quell'atroce accidente, e fi trovò effer proceduto da alcuni sforzi indiscreti, che il Giovane haveva usato in esercitar atri di mortificazione, e d' amor di Dio, a quali erafi provocato con un'altro fuo Condifcepolo a chi poteva più farne il onde non può negarfi, che non aveffero un gran fondamento il P. Ministro del Collegio, che in certa occasione non dubitò di chiamarlo un' altro Beato Luigi, e il P.Sforza Pallavicino, che compose quel gentilissimo Anagramma J Paulus Segnerus, Purus Angelus es , Vagliami, qui a maggior confermazione del vero una nobile restimonianza, che in un suo soglio ce ne dà il Padre Giuseppe Agnelli uomo di quell' autorità, che il Mondo riverisce per le fue Opere infigni mandate alle stampe. Ricercaro, dic'egli, di dar la notizia, che io haveva della felice memoria del P. Paolo Segneri, dico, che lo conobbi alle Scuole Secolare, e trattai seco, avendo più volte con esso lui recitato in Palco, e in altre funzioni facre, e letterarie. Di più entrai nella Compagnia pochi giorni dopò di lui nel 1637. e visfi sempre seco al Noviziato, e in Collegio Romano negli anni della Rettorica, della Filosofia, della Teologia, e nel terz'anno del Noviziato; e in tutto quelto tempo non mi sovviene d'haver mai notato in hui cofa veruna, o in fatti, o in parole, che vi apprendessi materia di peccato veniale nè pur leggiero. In oltre havendolo io attentamente offervato; ho ricevuto da lui molti esempi di singolar virtù, e in particolare negli ultimi anni della fua Teologia, ne' quali perfezionò molto sensibilmente il suo vivere, in modotale, ch'era efemplarissimo, e superava di gran lunga quell' istessa maniera di vivere innocente, che haveva usata per lo passato. Questa perfezione si scorgeva nel suo parlare, e nell'operare con quella minutezza ch'è propria della nostra disciplina domestica, tanto nella composizione esterna del corpo, quanto in ciò, che apparisce dell'interno nelle azioni esteriori. Comunemente io ne ho concetto, che sia stato veramente un gran Servo di Dio, e degno d'ogni venerazione.

#### 5. V.

Osi rafcorfo con cana innoceaux, e cori canto fervore il golfo de fuoi fitto di Padre Paolo Segneti difei in pubblico turna la Teologia, più a modo di Maeffro, che di Scolare, e circa l'anno 19, della fuaerà ordinano Sacretore i infiammò de movo fiptiro, che ambi femifre anuentando nel verz'anno del Noviziano, folitora fari al termamar degli fitto di quel edila Connagnia: Richiefe poficia per fius umilità s'operitori ditenere qualche infima Scuola di Grammatra, e gifi saffennata la feconda Scuola nel nofito Collegio di Pifro ia. Introduffe quivi hi divozione tantocelore della Buora Morre, afforrera de gli illeli forpa di un tal fongetto tutte le Domeniche. Vi introduffe pure per ciaschedun mefe la Conunion Generale, che collocoffi in giro nelle prica-

Del Padre Segneri.

principali Chiefe della Città, giacchè la Compagnia non avvea quivi per anche Chiefa bastante: e furono quelte sante funzioni abbracciate dalla pietà, e dal concorso universale diquei Cittadini, che conservano all' Autore di esse una grata ricordanza.

#### 6. V.L.

N' gitelto tempo infieme con tante altre fatiche cominciò egli a stender le Prediche del suo famoso Quaresimale. Oltre alla lezione della Divina Scrit- 04/5/4 tura, e de'Santi Padri, haveva posto una straordinaria diligenza intotno alle Orazioni di Cicerone, a fin d'apprendete i modi più forti da convincere gl' intelletti, e da muovere le volontà, applicando al facto gli argomenti profani di quel gran Maestro dell'eloquenza. Ma la sua complessione benche robusta non seppereggete a tanto gran peso, e la testa infiacchita si se a piovere di molesteflussioni , che calando all'orecchie gl'indeboliron'a poco a poco l'udito, e gli cagionarono quella mezza fordità, che gli continuò tutto il tempo di fua vita. Io però mi figuro, che fosse questo un colpo maestro della pietosa mano di Dio, per distaccare in tal maniera quell' Anima dalle conversazioni del Mondo, e tirarla toralmente a conversar seco; e ben di ciò si avvidde il medesimo P. Segneri, il quale fu più volte udito dire: Giacchè non posso rrattar molto con gli uomini, tratterò con Dio, che sifarà intender dame, ed io sarò inteso da lui l A questo proposito della sua sordità non mi pare di dover qui defraudare i Lettori di un bellissimo sentimento, ch'ei scrisse di sua mano dappoiche hebbe da Dio maggior abbondanza di grazia. Convien dunque sapere ; che dopò la morte del P. Segneri furon ritrovari fra le fue scritture alcuni pochi fogli, dove per suo ricordo, e per suo spiritual profitto soleva notare con gran semplicità quei lumi, che il Signore gli comunicava nelle sue infocare Orazioni; e piacelle pur'al Cielo, checi folletoccato in forte di trovarne assai più, che havtemmo certamente in essi un non picciol tesoro; ma io mi perfuado, che prevedendo il Padte la fua vicina motte delle al fuoco quanto di fimili cartegli dovette capitar alle mani, e che per inavvertenza, o a dit meglio per una special Providenza di Dio rimanessero quelle poche, che ne godiamo, piene di santo ardore, e di elevatifsimi affetti. In una di cotali carte parlando eglidella fua fordità dicein quelta maniera: Sagitte tue infixe funt mihi , plat ir. er confirmafti super me manum tuam! Mi pare, che Iddio mi abbia dato ad intendere il vero fignificato di queste parole, le quali se io non erro voglion dit questo J Quando un Cacciatore vuol raggiugnere qualche fiera fuggialca, come una Cetva, un Capriolo, che fa, le scocca varie saette, delle quali alcune ficcatesi a lei ne' fianchi; o la fan correre più lenta, o la fanno restare, e così allora il Cacciatore venendole addolfo vi pon sopra le sue manif Or di questa similitudine io stimo, che in questo versetto del terzo Salmo Penitenziale si prevalesse il santo Profeta; perciocchè essendo egli andato suggiasso da Dio, con le saette di varie tribolazioni intiniategli già da Natan, e di poi scoccategli, lo se rettar dalla fuga, onde gli fu addosso con le sue santissime mani, e lo guadagnò. L'istesso fa Iddio tutto di con moltissimi Peccatori, e l'istesso parmi, che habbia fatto con me, perciocchè ferendomi negl'orecchi, e perciò rendendomi inabile a conversare, a trattare, ed a seguire molte vanità, dietro alle quali io correva quasi perduto, ha fatto che io sospenda alquanto un tal corso , e così egli ha polto sopra di me le sue mani con datmi un gran desiderio di rendermi tutto a lui , e di lasciare le vanità per aderire alla verità. L'ho pregato, che confirmet super memanum suam, sicche so giammai non gli scappi, e che però non

Vita del P. Sezneri.

mi tragga più dagli orecchi le sue sattre, se queste debbon valete a tenermi fermo. Quindi ho considerato, che somiglianti sattet delle tribolazioni vog gliono estere infrae e cio si ficcatealtamente, perchè in altra maniera scotendosi via presi non la nano el festico spercia ovalamo, che i Peccatori nonsi artendosi subtro, quando si senton colpire dalle avversità ; ma sol quando l'avversità già dura un pezzo ; e così e stato di me .

#### VII.

P Arrorito ch'egli hebbe le sue Prediche colme di quella eleganza, e di quel nervo e spirito, che noi ammiriamo, cominciò ad uscire in campo aperto, e predicò in molti Pulpiti de' più rinomati, udito comunemente con frutro, e lode non ordinaria. Ma mentr'egli s'occupava in predicare agli altri, fi compiacque la fomma bontà del Signore di fare a lui una Predica, che a vita molto più fanta tutto ad un tiatto il riscosse. La cosa occorse in questa forma . Dimorava il P. Segneri nella Città di Perugia predicando i di festivi il 1660. in età allora d' anni 36. quando nelle vacanze dell' Autunno si ritirò per gl'Esercizi spirituali di S. Ignazio, com'è in costume sra noi . A questo passo pare che Iddio lo stesse aspettando per raffinarlo qual'oro nella fornace, e per tramutarlo di un buon Religioso in un' Apostolo. Gli aperse la mente, e gli svelò i segreti delle verità più nascoste. Diedegli principalmente a conoscere a sì buon lume quanto gran cosa sia l'eternità, che per più notti non potè mai chiuder occhio atterrito dalla veemente apprensione di quell'inescrutabile abisso. Da motivi poi del timore fece presto passaggio all' amore, poiche si senti accender'il cuore da un ardente desiderio di sagrificarsi tutto in olocausto al suo Signore; e parvegli di udire come in modo fensibile la dolcissima voce di lui , che gli diceva, Voglio che noi ci amiamo infieme. Altro di vantaggio non vi bifognò, acciocchè si trovasse subito di anima, e di affetto non poco diverso da quello di prima. Nienre più si curava di sè, niente del Mondo, e tutto il suo pensiero era di ben corrispondere agl'inviti tanto pietosi del Cielo. La sua vita passata quantunque si innocente, che ad altri sarebbe stata materia di gran compiacimento, a lui compariva tutta scandali, e tutta miferie, nè sapeva finire di piangerla con un' estremo rammarico di haver cominciato sì tardi a seguir Dio da dovero; onde in una lettera, che inviò ad un suo familiare, scrisse giusto così: Le dico con gran rossore questa parola di esser'io principiante, perchènon ho considerazione, la quale più mi confonda, quanto il vedere, che io cominci ora, cioè dopò ventitre anni di Religione finiti appunto jeri; eperò frà rutti li versetti di David, de quali ho pigliato pur qualche poco di pratica, nonne trovo veruno, chemi trafigga, e chemi tocchi più ful vivo di quello, Ego dixi, Nunc capi. Indi applicatofia fare una feria e perfetta riforma del suo vivere gli si rappresentarono a quel chiaro lume di Dio come più opportuneal suo stato cinque cose, cioè Povertà, Ritiramento, Orazione, Penitenza, Elame; e per haver meglio sì buoni proposiri alla mente, pigliate le prime lettere di ciascuna di quelle parole ne formò questo vocabolo, PRO-PE, il quale a caratteri grandi affisse in luogo visibile della sua camera fenza che veruno ne potesse intendere il significato, e ne rimaremmo tuttavia all'oscuro, se eglistesso pregato da un suo considente non gli havesse spiegato il mistero . Scrivendo poscia a questo medesimo: Non sui già io (dice) che mi determinassi da me a voler osservare quelle cose; ma ben fu Iddio, che chiaramente mostrommi di voletle da me. Piaccia a lui, che io sappia attenergliele, e non gli sia insedele, perchè temerei di me grandemente; però non manchi V.

O LEEL GOOD

#### Del Padre Segneri.

R. di pregare per me, perchè io temo affaissimo. In questa guisa il PaSegneri pose la mano all'aratro, nè da quel punto si rivolte mai all'indietto, camminando sempre all'inanzi a passifi di Gigante nella strada intrapresa.

#### S. VIII.

Sfai tosto si avvertì da quei del Collegio una murazione tanto maraviglio-A fa, poiche si vedeva l'ottimo Padre tutto sopra pensiero, e lontano da ogni forte di ricreazioni starfene quasi di continuo nella sua stanza rinchiuso ad orare, oa leggere libri fanti. Circa alle penitenze dimandò, ed ottenne una facoltà generale dal suo Confessore di usarne fino a quel segno, che havesse giudicaro di potere fenza notabile pregiudizio della fanità: ma qual fosse in ciò la persuasione del suo magnanimo fervore, noi non possiamo ridirlo, mentre ogni cosa passava in rigoroso segreto tra lui, e Dio solo. Questo si che udivansi per la casa gli orribili colpi delle discipline, che si dava ogni giorno, e da diverfi echiari fegni fi argomentava, ch'ei dormiffe pochiffimo, e su le nude tavole. Molto più patente fu la sua riforma intorno alla povertà ; fece subito una diligente ricerca di quanto mai gli era superfluo, e spogliossi prontamente non foldi questo, ma di altre cose ancora che parevano necessarie, frale quali vi fu un certo piccolo Baule, ove foleva ne viaggi ripor le fue Prediche, rivolgendole da li innanzi dentro ad uno straccio di tela incerata, e questo era rutto il bagaglio, che ei portava seco nel trasserirsia predicare da un luogo ad un'altro quanto si voglia lontano. Perchè poi la carità cresceva sempre in lui, come una gran fiamina commossa dall'aura favorevole dello Spirito Santo, invogliossi di sparger il sangue, e di dar la vita in onor di Cristo; ed a simil' effetto richiese istantemente di esser mandato all'Indie d'Oriente, benchè i Superiori conosciuto il gran frutto, che poteva fare fra Cristiani d'Eutopa un foggetto di quei talenti, stimarono maggior gloria di Dio il trattenerlo, e il negarglila licenza; ma non per quelto il fervent'uomo perdè affatto la speranza del martirio , e proteftò ad un sito Amico restargli questa fiducia di conseguirlo, che viaggiando un giorno per mare desse a fortuna in mano de Turchi, o di altr' Infedeli. Trattanto andava in parte pascendo il suo zelo con l'esercizio fuo consueto delle Prediche, nè salivamai in Pulpito senza aver premesso molte orazioni , e una buona disciplina : ed erano queste discipline di tal sorre ; che predicando egli in Mantova, alcuni vicini di rimpetto al Collegio nel fentire un batterfi tanto gagliardo, etanto alla lunga, fpinti da curiofità andarono al Collegio a dimandate chi fosse di quei Padri, che in quel modo si stra-

#### S. I X.

M Adi ciù il P. Segneri non appagato flava (empre meditando qual Sagrifi-Ma topini grazo poetfio fefterir a finoidiato Signore, e dopo replicate (ipppliche Iddio gli untei in cuore di applicarfi toralmente alle Sacre Millioni, comead un Mintefero si eccelde, e si profitere la lla falture dell' Anime. Ottenuto dunque il confento de'finot Superiori cominciò di tutto propofito le fue Apolfoliche fastiche l'amo 1645, e le profegia final 1692, alloctiche finobbligato a lafcatte dalla volomi del Sommo Pomeñec , che chiamollo a Roma , come più a balfono di detmo. Nel vederfi egli così favortio da Dio. e fatto un si grant'illi omento della divina fina gloria, a mimolfi fubito a mover guerra campale all'Infectione, dela feguire quanto più daprefio poetva le riveire veffiqua de'

Tenanty Cough

#### Breve ragguaglio della Vita

Santi Antonio di Padova, Vincenzo Ferrero, Bernardino da Siena, e' d'alti Santi, che fecondaron l' Italia co'lor beati fudori. Io m'immagino, che farebbe forse stimato temerario chi volesse qui paragonare il P. Segneri a questi nobilissimi Campioni di santa Chiesa. Certo però è, che chiunque ha veduto di presente il gran seguito de' Popoli, la conversione d'innumerabili Peccatori, la reconciliazione di ranri Nemici, e rant'altro di bene, che rifultava dalle Miffioni del P. Segneri, confessa a piena bocca, che quanto si racconta di esse può apprenderli da molti per una fomma esaggerazione, mà in realtà è assai manco del vero.

§. X.

L metodo, che dal Padre si praticava in questo sacro esercizio, su il seguente, è su suo proprio, imitato poscia da diversi altri della Compagnia. Quando teneva Missione nelle Terre, o Castelli suori delle Città, posava sempre la sua residenza in qualche luogo, dove comodamente potessero adunarsi altre Terre. e altre Cure vicine a partecipare ancor' elleno del profitto comune. A que-Ro luogo s' inviava d' ordinario verso la sera del giorno stabilito, dimorandovi fei, otto, o dieci giorni, fecondo che più o meno richiedeva il bisogno. L'abito, in che facevale sue comparse, era una vesticciuola corta, e logora, il Bordone in mano, il Breviario fotto al braccio, un piccolo Crocifisto sul petto, e la Corona della Vergine, che li pendeva dalla cintola. Sopra tutto andava fempre con le gambe , e co' piedi affatto scalzo , costume inviolabile da lui osservato , fubito che partiva da' nostri Collegi, sinchè dopo più mesi compito il giro delle Missioni vi ritornava. Nè il patimento di camminate così scalzo dee riputare: fi di picciol rilievo, quasi che fosseromolro brevi i suoi viaggi; poichè il P.Gio Pietro Pinamonti fuo perpetuo Compagno nelle Missioni dice , che fatto un diligente scandaglio di questi viaggi, stima, che frala mutazione de Paesi, e fra le frequenti, e diverse Processioni il P. Segneri non facesse niente meno di quatrocento miglia in ciaschedun' anno ; e pure gli conveniva spesso portarsi per strade alpestri; lastricate di sassi taglienti, di nevi, e di ghiazzi, come gli accadde in particolare nel passare dalla Toscana in Lombardia, che viaggiò sempre così scalzo su le nevi e su' ghiazzi quaranta, e più miglia continue . Non di rado anche occorreva, che nel premere il tetreno restava malamente trafitto da spine pungenti; e chi lo seguitò parecchi anni riferisce di haverlo veduto in quelta forma punto più volte, etal ora offeso in maniera, che gli cagionò sin la febbre: edera per verità un bel diletto il veder comparire un tal Uomo sì ma concio della persona, ma insieme tanto sereno, & allegro, che movevarutti a un tenerissimo affetto, e ad una soavissima divozione.

#### S. XI.

lunto cost il P. Segneri al luogo destinato per la Missione, veniva incom-G trato fuor della Terra dal Parroco, dalle Compagnie, e da gran frequenza di Popolo. Voleva egli numerofo un ral'incontro, perchè, diceva, esser quello un' onore, che si faceva alla Missione ; onde lo procueava con altrettanto studio, con quanto ricufava , & abborriva ogni accompagnamento nella sua partenza dopo il fine della Millione, dicendo esser questi un'onore fatto al Millionante. La Gente concorfa a riceverlo, fpartita in due ale di quà, e di là dalla strada, al primo suo spontare si prostrava ginocchioni, e chiedeva forte a mani giunte di esser benedetta. A questa vista il Padre assorto in Dio con una faccia, che spira-

va non meno maestà, che amore, prendeva genufiesso dalle mani del Parroco e talvolta degl'istessi Vescovi il Crocessiso; e intonando le Litanie della Gloriofiffima Vergine guidavatutta la moltitudine de' Popolani alla Chiefa, dove adorato il Divin Sagramento faceva dall' Altare il suo primo discorso , per tema del quale pigliava le celebri parole dell'Appottolo; Pro Christo legatione fungimar, 1. Cot. 5. tamquam Deo exhortante per nos . Obsecramus pro Christo , reconciliamini Deo . Descriveva l'immensa bontà del Signore, che oltraggiato da noi, in cambio di gastigarci mandava i suoi Ambasciadori ad offerire, ed a chieder la pace. Invitava perciò gl' Uditori ad una seria penitenza de loro peccati. Li esortava a frequentare lesacre sunzioni di quei giorni, eda prevalersi di si buona occasione, stimando quella come una settimana santa da darsi totalmente a Dio, ed al negozio importantissimo della lor eterna falute . Voluttosi poi al Crocifisso (e ciò d' ordinario soleva fare piangendo) gli domandava in grazia per li meriti del prezioso suo Sangue le Anime di tutti coloro, che sossero venuti ad udirlo. In ultimo recitava l' Ave Maris fiella alla Madre delle misericordie, pregava l'Udienza, che ogni giorno ricorresse a lei per l'estro felice delle cose, e acceso cosi un fanto fuoco fi ritirava. La mattina feguente prima dell'alba celebrava la Messa, nella quale spargeva tante lagtime, e ridondavano nella sua faccia tanto sensibili afferti, che serviva questa Mella di una gran Predica a quel numeroso Popolo, chesempreavidissimo vi assisteva. Terminata la Messa si ordinava subito la Proceffione ad uno di quei luoghi vicini. Precedeva il Crocefisso seguitato a coppie da gli uomini, dierro a' quali veniva in compagnia del Parroco, e d'altri Sacerdoti il P. Segneri tutto gioviale , scalzo, come sempre, col suo bordone in mano, e col capello in telta; e al fine succedevano le donne, precedute ancor' esse dal proprio loro Stendardo, con una modestia; che haveva dell'Angelico, e compungeva in estremo., Per la via si cantavano sempre spartitamente. a più chori, or le Litanie, or' il Rofario, or Salmi, or' Inni; or Lodi spirituali, singolarmente una Lauda accresciuta di rime dall'ingegnoso zelo del medesimo P. Segneris& addarrata ad esprimere i principali misterj, e le principali massime di nostra Fede; ead ogni versetto, ches' intimava del Salmo, o d'altro, s'intromettevano quelle dolcissime parole, replicate ad alta voce da tutti. Lodato, e ringraziato sempre sia il Nome di Giesie,e di Maria: nè è spiegabile il comun giubbilo in sentire i monti, ele valli risuonare d'ogni intorno le lodi del loro Creatore, armonia troppo gioconda da rallegrare insieme la Terra, ed il Cielo. Così viaggiavano due, tre, o quattro miglia, finchè arrivati al termine prefiso venivano accolti dall'altro Popolo, che anfiolo gl'attendeva . Allora il P. Segneri ricevuto dal Parroco il Crocifiso si avviava per lo più in Campagna, sì per non esscre le Chielecapaci a sufficienza della folta copia degl'Uditori, che lo seguivano, si per esser da medesimi meglio inteso in campo più libero, e più atto a spandere, & a comunicar la voce . Quivi salito su qualche posto eminente diceva pieno di fervore la Predica che coltumava di conchiudere con qualche afferruofo colloquio al Crocifiso, stringendolo fra le braccia, e bagnandolo di calde lagrime. Dopo ciò s' informava, se vi erano inimicizie, e trovatele gli riusciva di tramutar subito in tal modo gl' animi più inferociti, che in un luogo delle montagne di Piacenza v'è memoria d'aver egli conclufe le paci tra molti, che per venti omicidi seguiti erano in procinto di farne strane vendette. Lasciati in questa guisa confolati, e rappacificari quei Paesani, si faceva ritorno al luogo della Relidenza con l'istels' ordine, e con l'istelso canto di prima.

#### X I I.

P Affata poi l'ora del definare già fi vedevano venir da più parti divotamente cantando varie processioni, frequentate sempre da grandissimo concorso; poiche quantunque alcuni Parrochi poco animosi, o poco zelanti si scusassero da principio dal condurre le lor Pecorelle a questi pascoli di vita, protestando, che non si sarebbe trovato chi nè pur portasse la Croce; nientedimeno quando si giungeva al fatto, riusciva la cosa tanto al contrario, che si abbandonavano i lavori, gli armenti, le case, e fin'anche gl'interi villaggi; onde accadde una volta, che certi Vagabondi incontrato un villaggio senza custodia veruna, hebbero campo di depredare quanto mai lor piacque. Molti si levavano di mezza notte a spedire in tempo le lor necessarie facende; la maggior grazia, che sapellero dimandar le figliuole a' Padri, e le mogli a' Mariti, era il non esser impedite di venire alla Missione; e parecchi, che faticavano a giornata, si contentavano di pattuire un tanto di manco, acciocchè fosse lor permesso di lasciar l'opera quando si accostava l'ora di partire con gli altri. Sappiamo pure di varie persone molto gentili, e mal sane, che non ardivano uscir di casa, e sentir Messa le feste, e in queste circostanze andarono tutta una settimana in Procesfione per strade lunghe, e disastrose; anzi nella Relazione stampara delle Missioni fatte dal P. Segneri su le Montagne di Modena l'anno 1672. si racconta un caso notabile di un Sacerdote, il quale più anni haveva patito di atroci flussioni, a segno rale che non solevano passare i quindeci, o venti giorni, che non fosse da quelle maltrattato, enfiandosegli i piedi con suo grave tormento, masfimamente se niente si bagnassero, o sentissero freddo; tuttavia in occorrenza della Missione camminando sempre scalzo per tempi anche piovosi, nèallora, nè poi si risenti più di nulla. Non è meno ammirabile quello, che occorse nella Terra di Villa Diocesi di Lucca ad un Sargente, a cui per il calor grande del fegato, e del fangue se gli accendeva quasi ogni mese in una gamba un'ardente risipola, che forte il travagliava. Stando egli così inquietato da' foliti dolori volle condursi in Processione a piedi ignudi, e con un rimedio di sua natura si opposto al bisognogli svanitutto lo spasimo, chesentiva; e novemesi dipoi su attestato, che sin a quel giorno non gli era mai più tornato niente di male . All'opposto bensì rimase punita la poca fede, e la poca pierà di alcuni, che mostravano di si prova: non apprezzar molto queste sacre sunzioni . Vicino a Castell'Acquaro certi Paquenti no droni non vollero lasciarvi andare i lor lavoratori trattenendoli a seminar le and the second common volicio laterativi and are 1 for lavoratori trattenenton in eleminarie salentas en eleminarie salentas en eleminarie salentas en eleminaries en eleminaries eleminos de la elemenza sinoni elimi per l'anno futuro. Altri pure nella Riviera di Genova non curando gl'inviti cortace el un per l'anno futuro. tesi del Padre si fermarono a segar i loro fieni, e si levò all'improviso un fierissimo vento, che li disperse, e portolli via tutti. Peggio anche avvenne ad un tal Giovane, che in isprezzo della Missione sali sopra una mula per non starvi pre-· sente · Uscito suor delle Porte del Castello la bestia inalberata lo sbalzò di sella sule pietre, sicchè l'infelice tutto infranto nella testa e nell'ossa fu costretto a fuo mal grado di ritornarvi.

#### 6. XLIII.

R tutta la gente venuta così da diversi luoghi si adunava in campo aperto , e con buona ordinanza postisi a sedere separatamente gli huomini dalle donne, arrivava il P. Gio: Pietro Pinamonti fervorofo Compagno del P. Segneri a inleguare da un Palchetto la Dottrina Cristiana, spiegando vari punti di

mag-

maggior'importanza, circal'uso della Confessione, e Comunione, circal'obbligo di perdonar l'offese, di fuggire l'occasioni prossume del peccato, e di simili cose, con esempi, e maniere sì adattate a quell' Uditorio, che mischiato insiemeil dolce, e l'utile, iltruiva insieme, e dilettava a meraviglia. Compiuto que sto esercizio rimaneva il P. Pinamonti ad ammaestrare i fanciulli ne' principi della Fede, egli altri si trasferivano alla Chiesa, dove esposto il Sacratissimo Corno del Signore, fi recitava la piccola Corona delle Piaghe, la quale il P. Segneri vestito di cotta interrompeva dal pulpito con tre divoti colloqui alle Mani. Piedi, e Costato del Salvatore; e data la benedizione con la Santissima Eucariftia, il Padre deposta la cotta, e inalzato il Crocefisso s'incamminava ver so quel luogo, dove poc'anzi erafi tenuro il congresso per la Dottrina Cristiana : Quivi cantato il Laudate Dominum omnes Gentes, el Ave Maria ripetuta a voce alta da tutti ascendeva su Ipalco, e dava principio alla predica; di qual tenore però fossero queste sue prediche, mal può concepirlo chi non l'ha udite. Baîti di sapere ch' erano uno stillato di sacra eloquenza, di ragioni efficacissime . di affetti gagliardi, di figure vivaci, e sopra tutto d'un tal' ardor di spirito, che pareva di ascoltare un San Francesco Saverio predicante nell'India. Gli argoinenti de' discorsi erano scelti fra più maschi, che ci proponga il sacro Vangelo, della necessità della Penitenza, del gran pericolo di coloro che la differiscono alla morte, della gravità del peccato mortale, della terribilità del Divino Giudizio, delle inesplicabili pene dell'Inferno, ed altri argomenti di questa sorte, atti a risvegliare chi dorme, ed a rimettere in capo il cervello a chiunque per sua disgrazia l'havesse perduto. Discendeva poi sempre ad alcune materie particolari, ed a riprendere alcun vizio de più ustati, come per esempio il rubare le Anime a Dio con gli scandali; il racere nella Confessione per vergogna le proprie colpe; il fomentar odi, e inimicizie; il togliere l'altrui roba, e l'altrui fama; l'esercitare quei balli, e quei giuochi, che servono di fomento a mille sceleratezze, Verso il finir poi della predica trasportato molte volte dal zelo, per dar agl' altri esempio, e stimolo di penitenza, si calcava in testa una pungente corona di spine. Indigettatasi al collo una fune si scioglieva in un'attimo la veste di sopra, restando con un' altra vesticciuola di sotto, aperta tutta dietro alle spalle, e messa mano ad una disciplina di ferro cominciava fieramente a pestarsi le carni. Ma non contento nè pur di questo haveva inventato un'altro stromento assai più tormentolo, ed era un sughero rotondo incassato in una scattola di latta, armato di ben cinquanta spille, o aghi, che conficcatevi dentro spuntavano alquanto difuori : con questo battevasi forte il petto ignudo nell'ultime Processioni di penitenza, & ulavalo altresì per vincer la durezza di chi era inflessibile a dar pace all'inimico, cavandosi tanto sangue dalle vene, che in progresso di tempo i Medici, per ovviare al pericolo della sua vita, bisognò che l'obbligassero ad esferne più ritenuto. Può qui ciafcuno immaginarfi qual fentimento cagionaffe in quel grande Uditorio uno spettacolo sì attroce. Non si vedeva altro che lagrime, ne si udiva altro che gemiti, e un gridar misericordia fin'al cielo. In yerità faceva sempre una tal'impressione questa maniera di predicare, e di operare del P. Segneri, che sembrava quasi impossibile il non rimanerne compunto : e da ciò nacque, che trovandosi talvolta qualche Peccatore più miserabile risoluto di voler perseverare ne suoi peccati, pigliava quest'espediente suggeritogli dal Demonio, che quando sapeva esser vicina la Missione, si partiva, e andava per quei giorni ad abitate in altro paele.

#### S. XIV.

TRoppi furon coloro; che mossi sol'anche da mera curiosità a sentir qual-cheduna di queste Prediche, vi restarono presi. Toccò questa selice sorte a non poche Meretrici, che dall'infame mestiere si ridussero a rigori d'una vita penitente, e il Padre tutto carità le providde di onesto ricapito. L'istessa fortuna toccò a sei Assassi di strada, che guadagnati tutti ad un tempo si gettaron compunti a piedi del Padre, il quale superate gravi difficoltà impetrò loro dal Prencipe il ritorno libero alle lor case ; e di questa razza d'uomini la più perversadel Mondo se ne convertirono tanti , che il Vescovo di Piacenza in una fua lettera al nostro P. Generale porè scrivere queste parole : Si sono vedute ancor nelle Processioni ordinarie d'ogni giorno schiere di Ladroni vestiti di sacco, coronati di spine, a piè nudi, e aggravati di pesanti Croci. Per prima avvezzi alle strade, ora abbandonara la pessima vita, & aggiustate le partite con Dio, hanno stabilito di viverne una migliore. Più singolare su la conversione d'alcuni Ebrei. Tra questi uno non saputosi persuadere, che fosse falsa una Religione predicata con tanto zelo, e professata con dimostrazioni di tanta pietà da si gran gente, corfe subito dopò la Predica a baciare il Crocifisso; e il Padre piangendo d'allegrezza se lo strinse caramente al seno, di che si fece dal Popolo una festa indicibile. Finita così la Predica il P. Segneri profeguendo più che mai a flagellars si foleva dire con una faccia tutta di tuoco: Chi di voi è innocente si rimanga: machi si riconosce peccatore, come son'io, mi seguiti. Ciò detto s'incamninava alla Chiesa per la disciplina, che dopò la Predica fi faceva ogni giorno. In parecchi luoghi non folo non vi era questa lodevole usanza della disciplina, ma appena ne sapevano il nome e anzi quando udivano raccontare, che nelle Millioni si usava quest'esercizio dipenitenza, lo mettevano in burla, e si vantavano, che appressodi loro non si sarebbe introdotto giammai; ma pure spinti dall'esempio, e dalle parole del Padre vi si affollavano tanti, che bisognava ben presto chiuder le porte della Chiefa, e talvolta porvi anche le Guardie per tener'indietro la troppo gran calca, che haverebbe recato di dentro un'estrema confusione. Serrate dunque le porte s'intonava il Miserere, e il popolo snudato dalla cintura in su flagellavasi alla disperata. Chi non haveva potuto ottener le discipline, che si dispensavano, si batteva con corde, o con cintorini armati di ferro. Tali uni si servivano della Corona stessa, che portavano della Madonna, e chi non si trovava altro alle mani si percoteva la faccia co' schiassi , & il petro co'pugni. Nè è da tacersi il fervore quantunque indiscreto di un buon Soldato, che attaccò ad una funicella una palla di cera, dentro la quale vi haveva inferito alcuni rottami di vetro, e scarnificandosi in questa maniera le spalle su in grave rischio di contrarne qualche immedicabil cancrena . Alle proposte poi , che costumava di fare il P. Segneri in quest' occasione , si sentiva un gridare universale : Pace, Perdono; Viva Giesù; Più tosto morire, che mai più peccare: ea cotali voci faceva eco col batter delle mani, e con urli pietofi una gran turba di donne, che stavan di fuori, esclusesempre da simil funzione . Bene spesso agitato il Padre da nuovo spirito, dimandava sorte, Chi è il maggior Peccarore che si ritrovi in questa Chiesa ? ed era una compassione l'udir tutti rispondere ad una voce piangendo, Io, io: e con ciò si rinforzavan tanto le lagrime, e le battiture, che quel luogo pareva divenuto il famoso Carcere de Penitenti descritti da Climaco. Assai pur conveniva stentare per impor termine all'aspra flagellazione, appena bastando i replicati segni, che

si davano, perchè non si preterisse il tempo ad essa presisso, solito a ristringera ad un solo quarto.

#### §. x v.

Uesta disciplina del giorno era principalmente istituita pet quei , che veni-van di fuori, e dovean la sera tornat alle lot case; perciò ne' luoghi più popolati foleva il Padre aggiungerne un'altra di notte, che serviste tutta per i Paefani. Circa il tramontar del Sole su gli scalini dell'Altare si colcava sopra di un panno nero in mezzo a due torcie il Crocifillo. Indi ragunato già il Popolo a fuon di campane fopraggiungeva il P. Segneri, che haveva la fua vesticcinola aperta dietro, e cinta di funi, un'orribil capestro pendente dal collo, un capuccio di tela nera calato in faccia, una lunga catena a piedi, e in mano la sua disciplina di ferro; in questa foggia si lugubre prostrato davanti all' Altareviadorava riverentemente il Signore : elevata poi in alto da un Sacerdote una Croce nuda correggiata da parecchi lumi fi avviava fuor della Chiefa una dolorofa Processione. Camminavano in numero grande a due a due quei delle Compagnie vestiti de' lor sacchi, tutti scalzi, e non pochi coronati di spine · Gran parte di loro fi battevano a fangue, e fra questi si scorgeva quasi fempre una quantità di fanciulli, che percotevan'anch' essi i lor corpi innocenti con tenerezza speciale di chiunque si abbatteva a rimitarli . Strani parimente erano i modi di penitenze, che a molti dettava il loro spontaneo fervore . Chi portava Croci finifurate fu le spalle. Chi fi appendeva al collo pefanti macigni. Chi fi pichiava il petto con le felci. Alcuni fi legavano fra loro con groffe catene a guifa di Schiavi. Altricon le braccia stefe, e legate ad un tronco andavano a maniera di Croctfissi; esi trovatono sin di quelli, che col corpo incurvati alla terra , ma con l'anima elevati al Cielo fi mettevano come bestie sotto il giogo de' Buoi , esponendosi a questa vergogna per sconto di essersi già fottoposti all' indegno giogo del Demonio. Ne sol le Persone più volgari davano questi esempj, ma Persone nobili, Religiosi, e altri d'ogni flato più riguardevole, anzi bene spesso Signore dilicatissime vestite di cappa, e coperte per modestia le spalle di un lino sottile si mischiavano di nascosto tra gl'altri , e fi flagellavano aspramente. Dopo le Compagnie venivano i Sacerdoti, scalzi ancor essi e coronati di spine; dietto a' Sacerdoti compariva il P. Segneri in quel suo sì penoso portamento, scaricando sopra il suo dorso una spietata tempesta di battiture , quante mai sapeva reggere il vigor del suo braccio. Dipoi feguivano gli uomini alla rinfufa, e al fine le donne. In alcuni ridotti più capaci di tanto in tanto fermata la Processione, il Padre da qualche luogo rilevato scoperta la faccia inculcava qualche sentenza efficace della divina Scrittura, e foleva principalmente con voce di tuono intimare quella formidabil minaccia del Salvatore : Nisi pænitentiam egeritis , omnes fimul peribitis: Peccatoti, diceva, o Penitenza, o Inferno. Sappiate pure, che fra queste due cose non si dà mezzo, dichiaratevi dunque qual delle due voi volete, Penitenza, o Inferno? Ad una tale richiesta tutti pieni di unsalutare spavento non sapevano mai finir di esclamare lagrimando, Penitenza, Penitenza: ne fi può certo ridite a bastanza la commozione di quel Popolo in imirare fra l'oscurità della notte, e in quell'apparato di tant'orrore un'uomo sì celebre per fama di virtà , e di dottrina, che tutto grondante di fitdore, e di lagrime quali venuto da un' altro Mondo intimava con tanto ardore la penitenza a nome del medelimo Dio. Così dopo un lungo girare tornava la Processione alla Chiesa, ed escluse al solito le donne principiavasi la

disciplina notturna, che merita al sicuro di chiamarsi il flagello dell'Inferno Ouivi si che daddovero si detestava il peccato, e si formavano le più salde rifoluzioni, che possa concepire un' animo contrito; onde trovossi chi non dubitò fin di afferire, bastargli, che Iddio le perdonasse le colpe passare, che quanto all'avvenire non haveva più timore di ricadervi. Parecchi peccatori. che sin'a quel giorno scordati affatto di Dio, e dell'anima stavano incalliti in ogni forte di scelleraggini, allora pentiti di tutto cuore le deploravano; e perchè alcuni di essi volevano farne una pubblica, e distinta confessione, appena erano sufficienti gl'espressi comandi del Padre a chiuder loro la bocca. Vi fu fragl'altri in una di queste funzioni un pover'uomo, che cavatasi di tasca una borsa piena di denari, Ecco quà, cominciò a gridare, questo è danaro da me iniquamente rubato, pigliatelo Padre santo, Padre benedetto, restituitelo a chi si deve ; e non si saziava di gridare, e di piangere, parendogli d'havere per un meschino interesse venduto Cristo a guisa d'un Giuda ; il che mosse ad altrettanto pianto tutta la gente. Hebbe perciò ragione un'insigne Personaggio, il quale dopò haver veduto alquanti di questi miracoli di penitenza soleva dire, che non si sarebbe mai persuaso, che le Missioni del P. Segneri havessero tanta forza, se egli medesimo non se ne sosse chiarito.

#### 5. X V I.

IN tanto con sì fanti esercizi si giungeva all'ultimo giorno destinato alla Communion Generale. Per soddissare alla gran moltitudine era mestiere di ordinare per lo più questa Communione in aperta Campagna, dove si ergeva di rami d'alberi, e d'altre verdure una Chiesa posticcia di vago dissegno, col suo Altare quanto più potevali ornato, e si procurava sempre, che vi fossero diverse porte, acciocche senza confusione potessero da un lato entrare ; ed uscire gl' uomini, e le donne dall'altro. Innanzi all'aurora già spuntavano da molte strade con lumi accesi e con armonico canto numerose Compagnie, fameliche di cibarsi quanto prima del Pane degl'Angeli; e il Padre celebrata la prima Mesfa, indefesso, e giubbilante assisteva sempre al tutto, ora disponendo le cose necessarie, ora communicando di propria mano, ora con affettuofi colloqui infiammando quei che si accostavano alla sacrata Mensa, che spesso giungevano a diciotto, e ventimila persone; benchè molto più del numero si debba stimare la loro pietà, i lor fospiri, e le lor lagrime, cose troppo insolite a vedersi in altra occasione. Gran tenerezza recava per certo il contare sotto l'ombre di quegl' alberi fin'a quaranta, e cinquanta Sacerdoti, ogn' uno de' quali veniva attorniato da una turba di divotissimi penitenti, sicchè tutte quelle campagne pareva che partorissero una muova sorte di frutti, e frutti di Paradiso, che incitavano fommamente a benedirne il Signore.

#### S. XVII.

Rascorso il mezzo giorno, e dato un breve tempo da prender ristoro, si principiava l'ultima solenne, e general Processione di Penitenza in tal maniera. In primo luogo dopò la Croce andavano le fanciulle vestite di bianco con corona di spine in testa, con un velo, che copriva loro in patre la faccia, e con gl'occhi ssistia un picciolo Crocissiso, che cenevano in mano. Seguivano le altre donne vedove, e martiate in sorma del tutto simile alle prime, suorchè nel vestire dibianco. Miravassi appresso uno sluvolo di venerabili Sacer-

doti :

dori scalzi, e cen funial collo, portando Croci, o alcuna testa di morto. Dopo questi succedevan in cappa i fratelli delle Compagnie; poscia gl'altri uomini in abiro corro , tutti accoppiati infieme, a piè nudi, e col capo cinto di foine : Quei che componevano questa Processione eran comunemente di più migliaja , non pochi de quali flagellandosi segnavano tal volta del loro sangue le strade; e affai più che altrove si mostrava quivi ingegnoso il fervor di ciascuno nelle livree di penitenza per manifeltare al pubblico l'interna compunzione dell'animo. Tra quelto mentre i Sacerdott in tuono mesto, e lagrimevole intonavano il Miserere, e ogni versetto s'interrompeva forte dagl'altri con questo intercalare. Miserere nostri Domine, miserere nostri, che quasi tromba del Cielo stimolava tutti a placare con un fincero pentimento l'ira tremenda d'un Dio fdegnato . Mail più grato spettacolo di sì divota Processione era il P. Segneri . Veniva eglil'ultimo, rutto umiliato, tutto estatico, tutto asperso di lagrime, sostenendo un gran Crocifisto, e oltre all'abito di penitenza come gl'altri, itrascinava legata ad ambedue li piedi una ben lunga catena, che a fatica gli permetteva di stendere i passi. La folla del popolo avido di godere questa sacra funzione era sì grande, che nella Riviera di Genova si computarono una volta circa fettanta mila persone, venute sin datrenta, e quaranta miglia lontano: molti non trovando luogo a piana terra falivano su gl'alberi, e accadde più volte che rami ben groffi per lo smisurato peso si troncassero assatto. Or giunta la Processione al luogo preparato in campagna, si accingeva il Padre alla Predica per dare gl'estremi sfoghi all'ardentissimo suo zelo. Consisteva la Predica in esortare alla costanza nel bene intrapreso, e per metter ciò in pratica proponeva i mezzi più soavi, epiù potenti, quali sono la tenera, e stabile divozione alla Regina del Cielo costituita da Dio Tesoriera di tutte le grazie, la frequenza de' santi Sagramenti, e sopra ogni cosa la fuga dalle occasioni, mal potendosi sperare, che non cada nel precipizio chi si trattiene troppo a scherzarvi d'intorno. Passava poi a dar la Benedizione solenne in nome del Sommo Pontefico secondo il costume de' Missionanti della Compagnia. Prima però infiammato come un' Elia, col Crocifisso in mano, fulminava un' orrenda maledizione contra coloro, che ardiflero esser de' primi rompere la comune concordia già stabilita, & ad introdurre di nuovo scandali di giuochi vietati, di balli, di veglie, di amori profani; e citava a tal proposito le parole di Giosuè, Maledittus vir josue L. coram Domino qui suscitaverit, & adificaverit Civitatem Iericho. Inditaddolcito si rivolgeva a benedire qualsivoglia stato di persone quivi assistenti, porgendo a ciascuno stato in particolare proporzionati ricordi. Benediceva lelor famiglie, lelor case, i sor bestiami i sor poderi, i loro interessi. Finalmente presain mano una torcia accesa gridava, Fuoco, suoco alle carte, offertegli a quest'effetto dagl' istessi Ginocatori penitenti; e gridando tutto il Popolo ad altavoce, Fuoco, fuoco, per mezzo d'altri le faceva a pubblica vista consegnarealle framme. Indi subito intonavasi il Te Deum landamus in ringraziamento al Signote di quanto bene fi era compiaciuto di operare frà loro in quei giorni. Ma perchè (diceva ilP. Segneri con un cordialissimo sentimento) io ben conosco di havere per li miei peccati impedito di molto quel frutto maggiore, che la Misericordia Divina havrebbe a voi conceduto, è ben dovere, che mentre voi la ringraziate, io le chiegga umilmente perdono, e che ne porga pur anche qualche piccola soddisfazione; e in quelto dire scoperte lespalle impugnava la sua disciplina di ferro, facendo di sè un'arroce macello. Quanto sangue però egli spargeva, niente manco al certo spargeva di lagrime quella copiosissima udien za, troppo intenerita in vedere chi non appagato di tanti sudori pareva, che volesse svenarsi per la loro salure. Non più si udiva il canto de Sacerdoti, ma

fol rifonavano i pianti, ed i clamori della gente, che pregavano il Padro a cefare da quello firazio dovuto non già a fuoi, ma bensì a loro peccati. In cota guifa il Padre levatofi in piedi, evolendofi licenziare: Criftiani miei, diceva, io vi lafcio nelle braccia qui aperte del mio, e vostro Signore, a cui di tutto cuore viraccomando. Non eredo, che più ci rivedremo in questo Mondo; a rivederci, piacendo a Dio in Paradiso. Quando udirete la nuova della mia morti, vi supplico per quell'amore sviscerato, che vi porto, a volermi impertaredalla Divina Bonrà il riposo per l'anima. O allora siche resfevano le strida, ed i pianti; e sembrava ogni volta, che si rinovasse quella pietosa tragedia, mentre l'Appostolo S. Paolo nel trassferissi ad Eseso prendeva commiato da suoi fidacia di dividico. Troppi volevano ad ogni maniera seguiarito, ne sapevano distaccassi da un Padre si amato, e sì amante; onde conveniva quasi sempre all'umilissimo Padre andarsene in nascosto, assa più a modo di suga, che di pattenza.

#### S. XVIII.

Osì il P. Segneri senza prendet mai requie, l'istessa sera, o al più tardi la mattina seguente si portava a ricominciare in altro luogo le sue gravissime fatiche, ed a metter sempre in nuova messe la falce. Fossero pur quanto si voglia dirotte le pioggie, fossero scatenati i venti, si dovesse pur camminare di notte per boschi, o per vie disastrose, che nulla di ciò valeva a spaventarlo, e andava il primo involto gioviale facendo animo a' compagni : anzi fu fuo detto, che chi voleva darsi al sacro impiego delle Missioni, bisognava che si riputalle come un fante perduto, senza stimar punto la propriavita. Gli stava perciò altamente fisso nell'anima il pensiero dell'Inferno, de'suoi peccati, e dell'Eternità, che gli agevolava ogni patimento; onde se qualcuno talvolta l'esortava ad haversi più cura, e a guardarsi dalla pioggia, che furiosa cadeva dal Cielo, soleva egli rispondere, ch'era troppo meglio di patir l'acqua, che il suoco; e spesso di più aggiungeva: O se voi sapeste quant'io lo temo L Altre volte a chi lo pregava, che non si battesse; e non s'insanguinasse tanto, ricordava quella fentenza dell' Appostolo, Sine sanguinis effusione non fit remissio; overo diceva solpirando, L'eternità s'avvicina.

#### S. XIX.

I questa sorte sin qui narrata era il metodo, che secondo l'opportunità de' luoghi costumava di praticare il P. Segneri dentro le Terre, o Castelli . Della medesima sorte su pure il metodo, che usava dentro alle Città, se non quanto non gli era necessario nelle Città uscir fuori alla Campagna, e la mattina in cambio di condurre il Popolo alle Terre vicine, lo conduceva a qualche Chiesa di più divozione dentro al recinto dell'abitato, e quivi predicava. Da ciò potrà ciascuno argomentare quanto gradite, e quanto fruttuose sempre ad una maniera riuscissero queste sacre funzioni. Certo che le Altezze Serenissime di Parma, e di Modena, che con rari esempi di pietà vollero assistere ne loro Stati ad un'intiera Missione, le ammirarono grandemente, e le celebrarono molto, come inventate dal Padre per uno speciale istinto di Dio a salvamento dell'anime. L'istesso si affermava da ogni qualità di persone, da Vescovi, e da Cardinali, fra quali il Signor Cardinal Rosetti di gloriosa memoria già Vescovo di Faenza non solo mostrò di goderne assai quando l'hebbe nella sua Diocesi, ma di più anche nel ricever lettere de' Curati, e de' Vicarii circa il gran bene che si vedevedeva di continuo germogliat dalle Miffioni del P. Segueti, foleva bagnar quelle lettere d'un teneriffium pianto per la fingolar contentezza, che ne provava. Ma quanto più le perfone zelanti approvavano queste fante operazioni, altretranito ne atrabbiava l'Inferno; e appunto parve che se ne dichiatasse in certa occasione, mentre su condotta al P. Segneti una donna invasata da uno spirito maligno; che scacciato in virtù d'un autorevole comando del Padre disse firemendo nel suo partire: Frataccio, fitataccio, non potevo da te aspertara altro: ma mela paghetai. La vendetta su, che dovendos il di appresso fa la Comunion Generale, e la Processione ultima di penitenza, e per questo essendi sono, perchè il Demonio non fece mai altro tutta la notte, che battere alla porta della camera, e il Padre incontratosi la mattina in un suo compagno disse tidendo: Il Demonio di jeri si è vendicato di certo: non mi hà lasciato dormir mai punto.

#### S. X X.

I Principal frutto di queste beate Missioni susenza dubbio quel che manco può ridirsi, come più nascosto sorto il sigillo inviolabile della Sagramental Confessione. Il P. Segneri in riguardo della sua sordità, e di tante altre faccende, in cui stava distratto, poco poteva esporsi a questo Sacro Tribunale, riserbandosi solo a udire qualcuno nel ritiro di qualche stanza; suppliva nondimeno in sua vece il suo P. Compagno, che ajutato da alquanti altri Sacerdoti di egual zelo vi assisteva immobile quasi tutto il giorno, e gran parte della notte. La frequenza poi, e il fervore de penitenti eta tale, che venivano molti sin di mezza notte ad assediar le porte della Chiesa per occupar la mattina qualche posto più vicino al Confessionale, e aspettavano pazientemente ritti in piè le intere giornate. Voleva la maggior parte di loro soddisfare alla propria coscienza per mezzo di Confessioni generali di tutta la vita, e sacevano queste Confessioni con tanto dolore, e con tante lagrime, che in cambio di riprenderli, bifognava d'ordinario confolarli, acciocchè non diffidaffero della divina misericordia: della quale troppo timorosi dimandavano piangendo, Padre, credete voi, che Iddio mi perdonerà tanti miei peccati? Nella Relazion stampara in Faenza si racconta di alcuni, che non havendo mai saputo vincer la vergogna in manifestare qualche delitto più enorme da loro commesso, havevano apposta intrapreso lunghi pellegrinaggi a Roma, & alla S. Casa di Loreto per vomitare il veleno a piè di Confessori sconosciuti, ma non dato mai lor cuore di tanto, eran tornati alle Patrie più di prima facrileghi : nè vi mancò tal'uno, a cui non era bastato tampoco il trovatsi più d'una volta in punto di morte su l'orlo medesimo dell'Inferno: e pur tutti questi capitati per lor fortuna ad ascoltare il P. Segneri, fatta una sincera, e cordial confessione, si ridussero come pecorelle smarrite dalla bocca del lupo al seno del buon Pastore . Maravigliolo anche su il modo, che Iddio tenne in chiamare alla sua grazia un' infelice, per dozzine d'anni invischiato in continui peccati, senza haver mai ceduto alle repplicate ammonizioni del Padre. Dormendo questi una notte gli parve di trovarsi agl' estremi della vita, sicchè languiva, e smaniava, com'è solito di coloro, che si riconoscon vicini a quell'orrendo passaggio dal temporale all'eterno. In questo parevagli di vedere sopra disè il P. Segneri, che con volto placido l'andava confortando da un fianco del letto, egli recitava insieme le Orazioni dalla Chiesa assegnate per li moribondi in raccomandazione dell'anima. Io non sò miga darmi ad intendere, che un tal fogno fosse ca-Vita del P. Segneri .

fuale. Ben'è ficuro, che colui svegliatofi tutto tremante non vedeva l'ora che spuntalle il giorno, e andò subito in cerca d'un Confesiore, appresso il quale deposta la pesantissima somma delle sue colpe, gli raccontò il sogno, che l'haveva riscosso dal prosondo letargo, in cui giaceva sepolto. Di stupore pur era il generoso ritirarsi , che ad un tratto facevano i penitenti da tutte le occasioni, il licenziar tante concubine, il faldare tanti matrimoni nulli, il disfare tanti contratti ulurari, il ritrattare tante calunnie impolte, il inetter fuori taneirestamenti, e tante scritture soppretie, il restituire l'altrui roba in somme molto notabili , cole delle più difficoltole , chec'imponga la legge Cristiana : e tuttavia hebbero a dire alcuni Confessori , assai più restituzioni segrete esser palsate per le lot mani in ottofoli giorni d'una Missione, che non eran palsate in otto interianni per l'addietro. Nè si sistringeva già il zelo del P. Segneri a soli secolari, eda peccatori del Mondo, ma si stese anchene sacrichiostri alle Vergini spose di Cristo. In pochissimi congressi migliorò talmente alcuni Monasteri, che li ridusse alla primiera offervanza, e ad abbracciare la vita comune, che non havevano mai potuto introdutvi ne i Confessori, ne i Vescovi. Vivevain un Monastero un'anima perduta, che stava come un demonio fra tanti Angeli, sommetsa in tutte quelle miserie, di che può esser capace qualunque donnadi Clauttro; e il Padre con le fue dolci, ed efficaci maniere la dispose a feria penitenza; onde ad una Monaca dell' iftello Monaftero molto favorita da Dio fu mostrata in visione quella sfortunata, che haveva in vece di capelli tutta la tella intorniata di ferpenti, e il P. Segneri andavale ad uno ad uno svellendo dal capo que' velenosi animali,

#### 6. X X I.

M A lasciando qui da parte i frutti più occulti di queste santi Missioni, ci bi-fogna dareun occhiata a più manisesti. Mortian cerramente il primo luogole Paci, che si conchiusero: e si conchiusero in si gran numero, che senza veruna jattanza poffiamo chiamare il P. Segnetil'Angelo della Pace . Al finir delle discipline, e delle prediche, quando massimamente il Padre discorreva di quelta materia, si folevano sempre veder molti, che in quel fervore di spirito andavan'a ritrovare coloro, quali havevan ricevuto gravi difgusti; e fin con le lagrime agl'occhi dimandavan loro genuflessi il perdono, come se fossero essi gli offensori, e non altramente gli offesi . Avvenne una volta in tal genere di cose un'accidente curioso. Portato appena il lume dopo la disciplina notturna , un'uomo rizzatosi in fretta cotse fra la folla del popolo a gettatsi al collo di un' altro, che trattenevasi quivi ruttavia ginocchione . Nel sentirsi questi stringere il collo, rivoltossi subito indietroa vedere chi così lo stringeva, e riconosciuto in faccia il suo nemico su sorreso da tanto spavento, che credendo d'essere assalto, si pose tosto a gridare per ricever ajuto: ma ben presto si avvide, che l'altro bagnato di caldelagtime lo richiele affettuofamente di pace; con che riconciliati stabiliron insieme un'amicizia cordiale. In quasi rutti i paesi, dove il P. Segneri sparse i suoi gloriosi sudori, bollivano tra famiglie, efamiglie, etra ogni qualità di persone odi, e inimicizie non di rado mortali per cagioni massime d'interessi, d'infamie, di tradimenti, d'omicidi; nè valeva l'autorità di Magistrati, e di Principi a sopir le discordie incancherite negl' animi, mal'onnipotente grazia del Signore, che tiene in manoi cuori degli nomini, seppe si ben trionfare per opera del suo Servo, che in una sola Terra dello Stato di Modena si contaron fin a cento inimicizie felicemente composte : e appena firrovò mai Luogo, che al terminar della Millione non fosse l'asciato

in una pace ed unione persetta ; onde diversi Criminalisti avvezzi a campare dell'altrui sventure si querelavano della Missione, che togliesse loro i consueri guadagni.

#### & XXII.

DEr riferire qui alcun caso più particolare in saggio del rimanente, la Terra di Borzonasco nelle montagne di Genova, stava tutta divisa in due fazioni, fra le quali eran seguiti circa quaranta omicidi, e la Repubblica stessa di Genova vi haveva faticato in vano due anni a reconciliare le parti. Convien dire, che Iddio riserbava una tal consolazione al P. Segneri, poichè la mattina di S. Lorenzo stabili in tutto quel Popolo un general accordo, stendendosi per mano del pubblico Cancelliere i capitoli, ed il giorno seguente su quivi piantata da quei Cittadini una gran Croce in memoria del fatto, di cui la Repubblica ne mostrò special gradimento, e mandò con sue lettere messi apposta a ringraziarne l'Autore. Havevano due Cavallieri principali d'una Città molto riguardevole dissensioni sì fiere, che ciascuno di essi teneva nelle proprie Ville più di quaranta Bravi, conducendone sempre molti di guardia qualunque volta uscivan di cafa; nè vi era chi potesse trattare d'aggiustamento, mentre parevano insuperabili le lor pretensioni. Il P. Segneri ito a trovarli, con la sua prudenza; e con l'efficacia del suo discorso propose loro idonei partiti, soppresse ogni differenza, efatto loro depporre le armi, raffereno tutto il paele, che da quel torbido a pettava di giorno in giorno qualche gran diluvio di fangue. Un' Abbate Mitrato per l'omicidio di due suoi fratelli, con la morte de quali erasi estinta la famiglia, non haveva mai voluto per più anni sentir parola di pace. Udita una Predica della Missione, non solo si mosse a concederla, ma nell'ultima Processione volle porsi in mezzo a quei due, ch' erano stati gl'uccisori, e tutti tre in abito di penitenza diedero un'infigne spettacolo, andando strettamente legati insieme con una medesima fune; per dimostrare l'unione, e il vincolo assai più stretto de' loro cuori. Un'Ammogliato trafitto nel più vivo dell'onore ne smaniava di rabbia, eal solo sentire la voce del Padre, che l'esortava al perdono, gli cadde su le braccia tramortito. Tornato che su all'uso de'sentimenti proseguì il Padre ad animarlo come prima, e a poco a poco lo mutò di maniera, che non cessava di baciare chi l'haveva svergonato con si terribile oltraggio, e B istessa sera l'invitò a cenar seco, protestando di non capir in sè per l'allegrezza d'haver ricevuto quella grazia da Dio . In una Terra del Genovesato era staro ferito uno de' primari del luogo. Risentitosi egli, e agitato da fierissimo sdegno haveva ragunato in cala fua molti uomini armati per far la vendetta ; ne si eramosso per niente dalle pie preghiere dell'Arciprete, e d'altri . Giunse quivi il P. Segneri, e senza che dicesse parola; alla sua semplice vista quell'uomo col sangue, che ancor grondava dalle serite, si gettò subito ginocchione, e offeri spontaneamente la pace; di che tutti ne rimasero soprammodo attoniti , e confolati . Haveva un misero Padre veduto strapparsi dal seno, e toglier di vita un suo caro figliuolo, sul quale stavan fondate tutte le speranze di sua cala. Chemai non fece, chemai non disse il P. Segneri per indurlo a quanto ci obbliga in questi casi la Legge Divina? la gran durezza però di costui non si lasciò mai piegare a nulla, e il P. Segneri gli minacciò per ultimo la maledizione del Cielo. Assai poco parve, che stimasse queste minacce il forsennato, e si parti via baldanzoso. Ma non gli riusci già come si credeva. Da quell'ora in poi non seppe più trovare un momento di quiete. Non poteva ne mangiare. ne dormire, e divenne in faccia nero come un carbone; onde dopo alcuni gior.

giorni fu costretto a venir di nuovo dal Padre ; mostrandosi pronto a quanto egli voleva, eappena offerta la pace gli si dileguò tosto quella fiera oppressione dal cuore, e quell'orrida negrezza dal volto. Stravagante ben fu il caso, che accade ad un buon Sacerdore. Udito ch'egli hebbe un discorso del Padre sopra la dilezione de' nemici, si sentì tanto affezionare a questa eroica virtù, che diffe al medefimo Padre; Se tornando a casa io vedessi quivi il mio fratello ammazzato, viassicuro certo, che sarei dispostissimo a perdonare. Tornò di farto a casa, e ritrovato appunto suor d'ogni sua espettazione ucciso il fratello, con una generola vittoria di se stello elegui subito quanto haveva promesso, e quanto Iddio gli haveva posto già in mente a fine di premunirlo ad un colpo sì doloralo.

#### S. XXIII.

Uando il P. Segneri fi abbatteva in certi uomini, che a guisa di aspidi sordi non apprezzavano le fue parole per conceder la pace, foleva venire a più gagliardi rimedj, e adimitazione di S. Francesco Saverio si Hagellava in loro presenza, o si tormentava in altri modi più aspri, dicendo, che giacchè non volevano effi spender nulla del loro a salvarsi . havrebbe egli speso volentieri del fuo. Ciò fece moltissime volte con esito felice. Una volta fra l'altre vi fu una Persona di grado assa onorevole, che già da cinque anni piangeva la perdita d' an suo unico figliuolo crudelmente ucciso, e si contentava di vivere come un' Ateo senz'uso de' Sacramenti, più tosto che perdonare . La mattina, che si andò alla visita di quella Parocchia, v'intervenne a sorte ancor egli, e compita la Predica si stabiliron al solito diverse paci; ma allorchè si cominciò a trattare di lui; non ne voleva ammettere ne pur la proposta. Lo stimolavano gl'amici . lo fcongiuravano i parenti, fopra tutti il P. Segneri ufava ogni sforzo di carità, e quegli come un'indemoniato si storceva , sudava, dibatteva i denti, e saceva impeto per fuggire fra laturba del Popolo, che da ogni parte lo circondava. Il Padreallora follevati gl'occhi al Cielo, Questo cuore, dise, non può spezzarsi che col sangue. Indi postosi ginocchione, e scoperte ad un tratto le spalle a crudelissimi colpi, chiedeva mercè a Dio per quell'Anima. Niente tuttavia ad una vista si compassionevole l'altro si moveva; perciò il P. Segneri pigliando quel suo istrumento di sugnero, di cui habbiam' altrove parlato, non finiva dibattersi il petto, e spargeva molto sangue sin' a bagnarne la terra. Il Popolo uniramente ad alta voce gridava, pace, pietà, mifericordia, tanto che due persone per il grande orrore vennero meno: e pure chi lo crederebbe ? nulla eti questo bastava ad ammollir punto quell' ostinato assai più duro d'un fasso, onde il povero Padre perduta ormai la speranza di guadagnarlo si rivesti per andarfene. In questo fi alzò un nuovo clamore di tutto il Popolo, che pregava. Padre non l'abbandoni, non l'abbandoni, e fatta orazione bisognò in fine, che al Demonio a fuo dispetto cedesle; imperocche stando già il P. Segneri su'l discendere dall'Altare, ecco all'improviso, che quegli venutogl'incontro glistrinfe force la mano in fegno di consentire alle richielte. Accostoffi poi asperso di lagrime abaciare il Crocififo, dimandando perdono degli fcandali dati, e la gente corrispose con atti d'immenso giubbilo, e di affettuofi ringraziamenti al Signore. Molto similea questo fu il caso di un certo nella Diocesi di Parma. Si era provato più volte Monfignor Vescovo Nembrini in persona a disporlo, acciocchè dalle la pace all'omicida di un suo fratello, ma l'opera del zelante Pastore era riuscita sempre infruttuosa . Il P. Segneri lo sè chiamare alla presenza del medefimo Prelato, e dopo varie parole l'interrogò che soddisfazione bramava.

alla qual dimanda tispose il maligno di non bramare veruna soddissazione : fuorche lavarsi le mani nel sangue del suo nemico. Orsh, disse il P. Segneri, giacchè tu vuoi lavarti le mani nel fangue del tuo nemico, lavati pitr le mani nel mio fangue, ch' io mi dichiaro tuo nemico capitale, mentre tu vorrai esfere ribelle da Dio; e in così dire apertoli il petto cominciò con quel fuo atroce istrumento a piagarfi, e Lavati pure, diceva, in questo mio fangue, che io non lascierò mai di versarlo fin'a tanto, che tu ne si sazio. Appena vi era fra circostanti chi non piangeffe, e non esclamasse, Non più Padre, non più . Solo quell' nomo bestiale fiero quanto una tigre compariva intrepido, e pareva che godelle di sì orrendo sperracolo; quando altamente tocco in un subito dalla potente destra di Dio, Fermarevi, diffe, ò Padre, che io rimetto ogni cofa nelle Sagratissime Piaghe di Gesù Cristo Crocifisso, e gli prometto di tutto cuore una pace vera, ed eterna. Siami permesso di aggiunger qui un' altro fatto con l'istesse patole di un Sacerdote di Piacenza. Attesto (dice egli con suo giuramento) che Francesco Mantegari mio Padre ha raccontato più volre, che havendo il P. Segneri rrovato renitenti a far la pace alcuni Signori di Compiano, fu osservato dal medesimo mio Padre, che la notte seguenre si disciplinava nella sua stanza, e nel disciplinarsi sentì, che il Padre discorreva con un' altro, il quale gli rispondeva. fe bene mio Padre sapeva che non vi eta uomo alcuno; e la mattina seguente riusci selicemente al Padre Segneri la pace, e l'aggiustamento fra sopraddetti Signori. Così egli, ed io lascio al giudizio del savio Lettore l'intendere queste paro-le, come più stima doversi.

#### S. XXIV.

A Sial maggior difficultà par che incontraise fempre lo zelo del Padre in superare la volontà delle donne, come molto più ardenti degli uomini ne' loto sdegni, conforme all' oracolo della divina Scrirruta : Non est ira super iram mulieris. Ma pur anche di queste avvalorato egli da Dio ne riportò spesso vittorie gloriose. Nella Diocesi di Brescia per alcuni gravi disgusti erasi attaccata fra due primarie famiglie con l'aderenze di tutto il parentado dall'una parte, e dall'altra un'inimicizia mortale, la quale si esasperò fin'al sommo, dappoiche un Giovane nobile restò ucciso da una di queste fazioni . La madre del giovane . ch'era vedova, di alro spirito, e di natura non poco risentita, merreva suoco da per tutto, nè pensava quasi ad altro, chea stragi, ed a rovine. Un di della Missione Iddio per sua pierà dispose, che questa donna si trovalle ad una Predica del P. Segneri, dove appunto si ragionava della Pace; esi compunse in modo, che l'istesso giorno accompagnara da tutto il suo seguito ando sponranea. mente alla casa dell' offensore ad esibirgli il perdono, con godimento non ordinatio di chimque l'haveva di prima veduta sì accesa di smanie per vendicarsi , Di li a poco essendo concorsi alla sua casa i suoi parenti, venne da lei con una comitiva pur di parenti l'uccifore del figliuolo, e vi venne condotto dal fuo medefimo Padre, il quale gettatagli al collo una fune fecelo inginocchiare davanti alla donna, e li dise: Eccovi qui a vostri piedi, ò Signora, il mio figliuolo pentito, ed umiliato; fatene pur ciò, che vi piace asconto del vostro. Che crediamo noi che operasse a cotal vista la pia Matrona? Corse subito a levargli dal collo la fune ; alzollo da terra, e caramente abbracciatolo; Questi, d sse, mi sarà per l'avvenire in luogo del mio figliuolo defonto. Si portarono allora tutti lagrimando di tenerezza alla Chiesa per confermare la pace col bacio del Crocifiso, e il Popolo ne dimoftrò una gran festa col suono delle campane, e con allegro canto del Te Deum Laudamus. Ad un' altra Donna di nobil casato su parimente ucciso un

Vita del P. Sezneri .

Design of Court

figli-

figliuolo da lei amatissimo. Venne caturato l'omicida, e la donna fumante di rabbia tre volte andò in persona da' Giudici a sar loro istanza, che sosse strangolato, e squarrato per man di carnefice, Sentendo poi che stava per venire colà il P. Segneri, prele configlio di partire da quel luogo; ma per alcuni fuoi intereffi fu presto obbligata a tornatvi, e udito, che tuttavia quivi dimorava il Padre, firintò in una fua Villa alquanto lontana dalla residenza della Missione . Certe persone zelanti la pregarono, che almen' una volta volesse ascoltar'una Predica, e tanto le stetter d'intorno, che quantunque di mala voglia pur vi si condusfe: ma o fusse un puro accidente, o fosse, che il demonio per non lasciarsi scappar di mano quell'anima si servisse delle sue arti, su'l cominciar della Predica, il tempo siturbò forte, e la misera pigliando da ciò il preresto se ne parti con l'istes' odio, e con la stessa passione. Finita la Predica venne raccontato al P. Segneri quanto era feguito. Egli così fudato, e così scalzo, non ostante cheattualmente piovesse gagliardo, e fossero le strade inondate, si mosse subito verso quella Villa, e dopò un miglio di stentatissimo cammino vi giunse mal concio, e tutto inzuppato d'acqua, che gli haveva penetrato dentro alle carni. Mostrossi un pezzo la donna inflessibile all'esortazioni del Padre, il quale buttoffele fin' a' piedi ginocchione, e in ultimo con preghiere, e con lagrime l'indusse ad un generoso perdono.

#### X X V,

[7] I furono alcune Donnetanto perverse, che nel tempo della Missione per non effer ricercate di pace si rinchiudevano in casa a porte, e finestre serrate, fingendo di efferandate in altro paese: ma la carità industriosa del Padre trovava modo di penetrare in que nascondigli, e a sorza del suo eloquentissimo zelo fmorzate loro nel cuore le fiamme dell'ira le rendeva manfuete come agnellini. Talvolta col folo farle inginocchiare, col folo metter loro la mano in tella le converti, e le santificò di maniera, ch' essendo ancor freschissima la piaga, e non per anche in sepoltura i cadaveri sangninosi de'loro figliuoli, volsero alla propria menía gli stelli uccisori, e baciavano sin quella mano medelima, che haveva vibrato il ferro micidiale. Di fimili cafi ne accaddero al P. Segneri a centinaja, nè io più ne adduco per non infastidire i Lettori . Questo ancora è stato avvertito da molti, che delle paci da lui stabilite non si sà di veruna, che di poi fi rompesse, effetto in verità molto singolare del suo grande spirito, e della misericordia divina . Non possiamo mai negare, che quantunque assai di rado, non si trovassero tuttavia persone, che non si mossero mai alla pace, nè dalle parole, nè dal fangue dell'ottimo Padre: ma questi communemente pagaron caro la lor durezza. Ad uno in particolare, col quale haveva il Padre confumato indarno tutte le maniere del fuo magnanimo fervore, nel lasciarlo; Và , disse , infelice , che tu non havrai mai ben in tuavita. Frabrieve il miserabile ammattì, e andato per qualche tempo, quà, e là rammingo, fu trovato poi morto presso una siepe in un luogo del Parmiggiano. Nel Genovesato un giovane, che pur non volle mai perdonar al suo nemico, passati alcuni giorni fi mile in mare per il trasporto di certe sue mercanzie, e appena discostatasi dal lido la barca fi rivoltò, e il giovane andò a fondo fenza che si potesse dargli un minimo ajnto.

#### S XXVI

Ltre alle Paci frutto molto stimabile delle Missioni del P. Segneri fu senza dubbio lo sbandire il giuoco delle carre. Chi sà quanto gran vizio sia il ginoco delle carre, massimamente fra la povera gente, quanti scandali, quante frodi, quanti furti, quante beitemmie, quanti fpergiuri, quante rifse, e quanti omicidi ne cascano, formerà concerto adequato di qual valore sia una tal'opera. Mentre l'ultimo giorno della Missione si bruciavano ceste intiere di queste carre, fu sentito all'improvviso un terribile scoppio di tuono nell'aria, e riputoffi communemente, che il demonio volelle così dimostrare la sua rabbia per vedersi distruggere un'istromento di tanti peccati. Nel terminare di una Prediea li fece innanzi non sò chi alla prefenza di quel gran popolo, e con un mazzo di carre in mano; Queste malederre carre, dise a voce alta, sono state la discordia della mia cafa; la rovina de' miei poveri figliuoli, e Dio voglia, che non fiano anche la dannazione dell'anima mia; e profegui con atti di molta compunzione, che intenerirono tutti. Un'altro Giocatore pareva impazzito dietro alle carre, sicchè quanto mai haveva tutto vendeva, e tutto si giuocava. Bestemmiava alla peggio come un Turco, e batteva spietatamente la moglie quando haveva perduto; onde la meschina era costretta di far continue istanze per il divorzio. Non si arrese già costui così presto a caritatevoli avvisi del Padre, ma diceva di voler vivere fenza roba, fenza moglie, fenza figliuoli, e di voler anche morire senza Confessione più tosto che lasciar di giuocare. Il P. Segneri compatendo alla frenesia dell'uomo, andò per più giorni con invitta pazienza rinovando gl' affalti, fin' a ranto che il miferabile aperti gli occhi fi ravvide, deteftò i fuoi passari furori, diede le carre con promessa di non più roccarle, e chiesto al pubblico un'indulto generale di quanto haveva guadagnato a' figliuoli di famiglia, pore participare ancor'elso in compagnia degl'altri de Santi Sagramenti . E ben si conobbe chiaro la special provvidenza del Signore verso di lui, poichè dopò quindici giorni affalito da un'infermità repentina finì la vita in buon punto per l'anima, come cigiova sperare. Or questo vizio cagione di tanti mali fu estirpato talmente dal P. Segneri, che in molti paeli gl'Appalratori delle carte prerefero di non pagar più la confueta pensione a' loro Prencipi. In una fiera del Modanefe fu detto pubblicamente, che chi havelse qui voluto a prezzo di una doppia comperare un mazzo da carre non l'avrebbe trovato ; e nella Cutà d' Ancona noi sappiamo, che per più anni stette sfittato un' Orticello, dove solevanorrattenerii all'oziofoloro spasso i giucatori delle carte.

#### 5. XXVII.

No newe ne men riputarfi piccolo futtos di quelle fervoro é Millioni il no glier le Canzoni profane, el 'introdutre in lor cambos delle facte. Ottenne ciò il P. Segneri per mezzo di quella Laude fatta flampare da lui mededimo, che fuddava tutre le avir polifichi da trura name a Dio , e di corali Laude fe ne finali uton tante copie, che oltre a molfilime donate di Padrian Giovane fecodare diceva di haverne vendute foi di fua patre miente mano di quindicimila. Que flat Canzone duque dufleta in gentifilima trana, benché contendere circa d'un centranjo di flattaze, veniva imparara amente quafi da ogn'uno. Quella flattazanco con grande allegrezza le donne alla calabaj della fetta, a' relati del tefeste, ful'aja del grano, nel condutre al pas'colo gl'amenta, e negli altri laverlor propri, Quella medelima fictatura degli usomni, e piccoli, e grandi, pelle

case, per le strade, per la campagna mettendosi così nel cuore quelle verirà tanto importanti, che peraltro non sarebbono mai nè pur venute soro in pensiero. Aggiungali a quanto siè detto l'introdurre la frequenza de' Santi Sagramenti . el' ufo di tanti efercizi di pietà, per li quali rimanevano fantificate le intere Diocefi, tutte diverse da quelle di prima. Nè fu gia questo un torrente, che subito paffa, o un fuoco di paglia, che tosto si estingue; ma fu un frutto molto stabile. massimamente dove s'incontravano Curati zelanti, che havessero a caro di ben custodire le lor Pecorelle. In varj luoghi si è veduto che parecchianni dopò la Missione continuava tuttaviala gente a comunicarsi una volta ogni mese, divozione tanto utile a Dio, tanto grata, postavi dal P. Segneri, che al fine delle sue fariche ne richiedeva da' Popoli questa ricompensa. Le feste solenni, dove prima terminavano tutte in bagordi, ed in balli profani, si celebravano con di vote Processioni, e con fante preghiere. Ogni Domenica in vece di giuochi si ragunava il Popolo nelle Chiesea cantare i Sacri Vesperi, e la sera concorrevano alla disciplina. E circa questo salutar esercizio di penitenza è cosa da stupire, come Iddio fi compiacesse quasi sempre di servirsi in modo straordinario dell'età più tenera per istrumento della sua gloria ; poichè ci è noto da relazioni fedeli , che in più paesi una mano di fanciulletti uniti insieme durarono un pezzo non pur le feste, ma i giorni ancor di lavoro ad andare in Processione fra diloro, battendos a spalle nude, non già per giuoco, come sogliono i fanciulli, ma con tanra ferietà, e con tanto fervore, che havevano le carni guaste da' flagelli; e pure i loro medesimi padri non bastavano a ritenerli, nè vi era modo da contentarli fuorche, provedendoli di cappe, e frusti, e lasciandoli nel libero volere di quel Signore, che così li guidava per esempio degl'altri. Non posso quì anche non rammentare ciò che attestava il P. Pinamonti compagno del P. Segneri, ch' esfendo egli ritornato in qualche luogo quattr'anni dopò la Missione, ed essendosi posto al pubblico Confessionale, gli capitatono alcune persone, che quantunque solite di prima a commetter delle laidezze, dal tempo della Missione se n'erano sempre astenute sin' a quell' ora; di che il Padre consolatissimo ne rimase.

#### S. XXVIII.

S Pargendosi poi da ogai parte la fama di questi frutti cotanto sensibili, non è maraviglia, e he corresser le genti in si gran numero, che compita la Missone ne l'oso pacsi volcsitero non mai fazie intervenirvi di nuovo in altri luoghi anche distanti, e che sossi e queste Missoni tanto desiderate da tutti, e tanto cercate. La Terta della Rocca fra l'altre situata nel Vescovato di Bertinoro in Romagna, dopò replicate suppliche, che ne diede pet li situo deputati al Sig. Cardinal Rossetti, e dall'issesso e che ne diede pet li signi deputati al Sig. Cardinal Rossetti, e dall'issesso e concesso e con pete pet li signi deputati al Sig. Cardinal Rossetti, e dall'issesso e concesso e con pete della para che appariva si difficile il confeguitta da gli uomini. Perciò si costretto ti P. Segneri d'intercompere i suoi dissesso, e diportarsi la dove Iddio lo chiamava. Già era inoltrato il Verno, e quel pacse vicinissimo agsi Appennini era ormai ricoperto di nevi, e di ghiacci; pur vi si teane una Missone ben numero a cue si tremo godimento del Popolo, che senza mai sinancassi seguitò il Padre da pet unto si sperando il servore della lor carità i fieri rigori della signione.

#### S. XXIX.

M A a dir il vero ci bifogna qui confessare, che questo gran concorso, e que-sto grande amore de Popoli alle Missioni del P. Segneri su principalmente effetto di una liberalità specialissima del Signore, il qual si compiacque di accreditare in modi molto singolari questo sacrato Ministerio, che riempiva d'anime il Paradifo . Per non toglier dunque a Dio la gloria , e per non negargli la gratitudine da lui meritata, ho stimato mio debito d'addurre qui in prova alcuni esempi, Mi dichiaro però, che quanto son' ora per riferire d'avvenimenri, che possono parer superior all'ordine della Natura, non ne apporterò veruno . che io non l'habbia da testimoni sommamente degni di fede ; quali han deposto le cose con lor giuramento nelle mani anche autorevoli di pubblico Notajo, ed io ne confervo apprello di me le scritture originali. D. Pellegrino di Oglio Rettore della Chiefa della Santifs. Vergine Addolorata nella Diocefi di Reggio in Lombardia, racconra il cafo feguente. Era colà capitato il P. Segnera nel Mese di Maggio 1678. a far la Missione, e venendo gran gente da lontano stracca, ed asserara, mosso il Rettore da pura compassione diede l'incombenza ad un fuo Parrocchiano per nome Giovanni Belpoliti, acciocchè d'una fua borte, che reneva fette, o otto barili, desser da bere gratis a chiunque ne richiedeva. Ubbidì il buon Parrocchiano, e tutto liberale dal principio fino alla fine della Miffione dispensò il vino quanto mai ne volevano a migliaja di persone, e doveva al certo (dice il mentovato Rettore) essersi la botte votata, ancorche sosse stata non di sette, o otto, ma di venti, e trenta barili; tuttavia finita la Missione si ritrovò una molto notabile quantità di vino quivi dentro rimalta. Questo fatto ( foggiunge il Rettore medelimo, che lo conferma con suo giuramento ) apportò a rutti grandissima maraviglia, particolarmente al sopraddetto Giovanni, ed jo più degl'altri stupito non so a che attribuirlo, fuorche a manifesto miracolo della bontà, emisericordia di Dio, che volesse così animare i Popoli a frequentare quelle beate Missioni, dalle quali se ne vedevano sempre conversioni maravigliose, riforme di collumi, paci, e infinite altre benedizioni . Quando i giuocatori risoluti d'emendarsi portavano al P. Segneri le carte, perchè ne sacesse a Dio un fagrifizio, foleva egli in ricordo de buoni propositi dar loro una Medaglia benedetta dal Sommo Pontefice, dotata dell'Indulgenza plenaria per l'articolo della morre; ma insieme avvisava, che si guardassero bene di non ritornare più al giuoco, altrimente havrebbon perduta la Medaglia. Non riuscì punto vana la minaccia del Padre; imperocchè attestano molti, e molti, che tornatial giuoco, perderon di fatto fenza sapere in qual modo la Medaglia, che pur renevan cariffima, e la cuitodivano con gelofia. Un Sacerdore fra gl'altri giura disè, che per afficurarfi di non finarrire la medaglia, la cucì nel cinturino de fuoi calzoni, ed havendo una fola volta ripigliato le catte, non vela ritrovò più, quantunque il cintorino fosse restato tutto intero, e in niuna parte fcufcito.

#### S. X X X.

One credibile in quante maniere li sforzalse il nemico infernale di metter Paise. Il diffurbo alle cofe della Millione : a gli Grabba finnamana ainfaisa. disturbo alle cose della Missione; e gli sarebbe sicuramente riuscito, sele attestano mano onnipotente di Dio non havefse quali fempre tarpato le ali a' di lui perver-mento di fi disegni. Nella Terra di Ozola in Lombardia, subiro cominciata la Predica spice describe cossi non si sà come da una muraglia un sasso ben grande, che rottolando un te atuat.

pezzo

pezzo quà e là, fra la foltissima udienza si ruppe poscia da se stesso in più parti Gridavano tutti a quella vista, e correvano da ogni banda come fanatici per lo spavento. Allora il P. Segneri sermatosi alquanto, il demonio, disse, vorrebbe pur impedite un tanto bene; può egli abbajate, ma non può già motdere : alle quali voci quafi venute dal Cielo quietoffi tofto il rumulto, e il Padre profegui la fina Predica fenza che veruno fosse offeso di niente . Un giorno della Missione in Santa Vittoria Terra non molto distante da Fermo, slavasi sul fare in Piazza una delle folite funzioni, e non capendo nella Piazza la troppo gran gente, parecchi asceleto sopra i tetti d'intorno. Con questa occasione si roversciarono giù molte pietre, ciascuna delle quali poteva pesare circa a otto libre; e mentre tenevali per certo, che dovelle leguir qualche notabil rovina in tanto popolo quivi ammassato, non vi fu chi patisse un minimo nocumento. Eta nel Mantovano una gran fossa larga dodici braccia, e circa venti profonda, che serviva di fcolatojo alle pioggie. Or dovendola gente passar in truppa di colà per gli esercizi della Missione, vi si fece un Ponte posticcio di travi, e di tavole; ma il Ponte tanto gagliardamente premuto non resse, e cadettero a piombo nella sossa più di venticinque persone, gli uni sopra degl'altri . Si sollevò negl'astanti un doloroso piangere, perchè credevano di trovar molti storpiati, e molti anche morti: ma il pianto ficonverti tosto in giubbilo, e in lodial Signore, poiche fi trassero tutti da quella prosondirà sani, ed inteti, come se sossero dei su le morbide pinme. Facendo il P. Segneri la Missione in una Villa chiamata Trave della Diocesi di Piacenza, il fiume Trebbia quivi vicino era cresciuto a cagion delle pioggie; ma ciò non oftante alcuni Popoli fervorofinon si astennero dal venirealle sacre funzioni. Quando poi vollero verso la tera tornare alle lor cafe, trovaron la piena ingrofsata di molto; pur tuttavia riuscia parecchi di loro in varie barcate di superarla; e perchè tramontava già il Sole, e ciascuno si ssorzava di non rimanere fra gl' ultimi , circa trenta persone montate tutte insieme fu la barca, oppressero in modo, che non porendo ella mantenersi, nè alla gravezza del carico, nè all'impeto della corrente, minacciava il naufragio. Accadè di peggio, che i barcajuoli vedutele cose a si mal partito stimaton lor vantaggio d'abbandonar i remi, e lasciato il legno alla discrezione della fortuna si gettaronoa nuoto, tanto che per il grande scompiglio di quella mifera gente cascò nell'acqua un povero bambino di sei in sette mesi, che placido riposava in feno alla madre. Gli spertatori delle ripe, giacchè non eran capaci di porgere a quei meschini altro soccorso, andaron tosto ad avvisate del funesto avvenimento il P. Segneri, che se ne stava ritirato in casa dopò la fatica del predicare. A tale avvito il Padre tutto addolorato corfe subito alla sua stanza, e con affettuofi gemiti fi pofe a raccomandare a Dio la falute di coloro, che per una cagione si pia pericolavano in quella maniera . Nel medefimo tempo la barca, ch'era rapita dalla corrente, si piantò immobile in un piccolo renajo fituato nel mezzo del fiume, e condotte daterra diverse bestie, tutti quanti a poco a poco hebbero commodità di ridursia salvamento. Ma la grazia più considerabile su questa, che il bambino dopò d'essere scorso circa ducento passi portato giù dalla fiumara, fi ritrovò vivo, intatto, ed allegro, venendo così restituito alla fortunata sua madre con festa universale .

### S. XXXI.

A Sfai più frequentemente comparve la protezione divina in sedar le tempes fle , onde appena su mai necessario in tanti anni di lasciac le funzioni confuere. D. Guiseppe Bianchini Sacerdote da Piacenza, che con zelo incomparabile

rabile leguitò lungo tempo il P. Segneri nelle Missioni, dice di aver veduto in questo genere moltissimi casi prodigiosi, sicchè ormai non pareva che recassero più maraviglia . Una volta nella Città di Carpi mentre si predicava all'aperto si piova davanti alle mura della Città, venne l'aria ingombrata da un fieriffimo tempo-con attendado tale, egl' uditori, ch'erano quivi a moltemigliaja, tutti spauriti volevano ritti giunati tale, egl' uditori, ch'erano quivi a moltemigliaja, tutti spauriti volevano ritti giunati rarsi . Il Padre fece lor animo, dicendo, che non temessero, e ciascuno rimanesse un Canoal suo posto. Alzar poscia gl'occhi in alto benedisse col segno della Croce il sacerdo temporale, e per quanto durò la Predica pioveva all'ingroffo da tutte le parti d'iscolare. intorno; restando asciutto quel solo ricinto, dove stava il divoto uditorio, a cui fembrava d'effere come nell'Arca di Noè in mezzo al diluvio. Crebbe di più lo stupore, allorche dopò la Predica, licenziata la gente; precipitò su quel medesimoluogo una pioggia dirotta, che inondò ogni cofa. Nel territorio di Brescia Nestafede fi stava già su l'ordinare la Processione di Penitenza, quando annuvolatosi ma Destore lamente il Cielo, e già cadendo la pioggia ogn' uno stimava impossibile di po- na. terne far altro; ma il P. Segneri affacciatoli alla porta della Chiefa, e mandaro un fervoroso sospiro, Questo, disse, è opera del Demonio; però si dia principio alla Processione, che il tutto riuscirà bene . Conforme al detto del Padre, così appunto fegui. In un'artimo cessò l'acqua, finchè terminata la funzione, e rittrato il popolo alle lor case, si scaricò il Cielo in copiosi torrenti . Un'altra volta nell'atto di predicare in campagna, fi vidde all'improvifo da un nero tur-si con'es-bine fcender abbaffo la grandine fuor del folito groffa a guifa di noci, el'Udien-na con'esza non havendo dove fuggire si rivolgeva verso del Padre, acciocche desse loro te di ajuto in si grave pericolo. Egli con volto intrepido, e con l'anima fissa in Dio Sacerdoie. fi fe a rincorarli . Benedisse l'aria e fermata la grandine svanì il turbine in un momento . Fii put anche un gentil prodigio quel che avvenne in Fraffinoro Terra del Modanese, e vien'apportata nella Relazione stampata in Modena . Nel mese d'Agosto sotto il Sole in Lione dovevasi fare l'ultima Predica dopò la Processione di Penitenza, e perchè il paese è tutto aperto, non vi era altro luogo, che una bassa collina esposta a cocentissimi raggi del Sole, onde il popolo già stanco dalle precedenti funzioni havrebbe fenza dubbio fentito un caldo infoffribile da si lunga dimora : ma appena messasi la gente a sedere spuntò subito dall'Orizonte una mirabile nuvoletta, che andò a fermarsi giusto in faccia del Sole, e lo tenne velaro turto il rempo della Predica la quale finita, e dara la benedizione, prestissimo si disciolse, restando ciascuno attonito dell' amorosa benignità del Signote, che si compiacesse di dare un segno sì chiaro di quanto egli gradisse l' affetto di que' suoi fedeli . Osservossi parimente come un favore molto singolare di Dio, che in sì numerose congreghe, e in tanto mescolamento di gente di paesi anche diversi non seguisse per liti, o risse morte di veruno, anzi nè put una ferita mortale, disordini per altro soliti comunemente a vedetsi in tal sotte di ragunanze, e sommamente difficili ad evitarsi.

#### S. XXXII.

M A per accreditate più immediatamente non tanto le fatiche, quanto la Petfona medefinadel fio dietro Minifro, fi degnò la Divina Clemera: di comunicargli virrù da curar varie specie di malattie. Jotrovo atrestata una grau copia di quelle cure, le qualu per berviei trasfacio; o, contentandomi dial-cune poche. Il Sig. Baldassa saverio Cataneo figliuclo del Principe di S. Nicandro afferma com son sino giuramento, che stando e gli nella Rivieta di Genovai mese di Settembre del 1638, ammalò d'una futriosi schianzia, che presto il ridussa li describe del la morte, già disperato d'a Medici. Pergaco il 10-Segneti, che

s'impiegava quivi nella Missione, a visitare l'infermo, vi si trasferi cortesemente, el'offervò tanto aggravato, che non potè ricever da lui veruna risposta alle fue dimande: onde fermatoli alquanto ginocchione ad orare, fegnollo nella gola con la Reliquia di S. Francesco Saverio, com'era suo costume in simili cali , per interporre al confeguimento della grazia il Patrocinio di sì gran Santo, e per fuggire insieme ogni ombra di vanagloria, che poresse mai annegrire la pu-

rità delle sue rettissime intenzioni . Partito il Padre da quella casa, l'ammalato subito migliorò, e la mattina seguente tornati i Medici trovaron la sebbre svanita cellata del tutto l'infiammazione della gola, e l'infermo già rifanato con loro gran maraviglia . Nella Terra di Solarolo vi fu un Giovane , che haveva da un sa perduro affatto la vista, e venne condotto al P. Segneri, acciocchè lo segnasse, e lo benedicesse. Di mala voglia il Padre veniva a questi atti; ma volendo pur aio di ve- confolare quell'infelice, ch'era venuro di lontano, fegnollo con la Reliquia di S. Francesco Saverio, e si licenziò. Passati alcuni giorni il giovane ricuperata la vista comparve di nuovo tutto allegro a render grazie al suo benefattore ; ma perchè il Padre gli voltava le spalle, e mostrava di non vederlo, quegli gridava tanto più forte, e gli correva dierro in gesti, e parole di umile ringraziamento ; onde divulgatofi il fatto correvano poi meltissimi per farsi ancor' essi benedire , e segnare nell'istessa maniera; del che concepì il Padre un gran rammarico, e da li innanzi fu molto più riferbato in condifcendere a tali richiefte, schermendosi con dire, che stava quivi per curare leanime, non i corpi. Il Sig. Marc' Antonio Montaguri Medico infigne della Città di Parma, racconta quanto fon qui per foggiungere, e ne fa deposizione giurata: Trovandomi io, dice, per Medico del Finale di Modena in quel tempo, che vi si trovava il P. Paolo Segueri della Compagnia di Gesù, che faceva le Missioni, ed essendo io aggravato da un'occupazione di capo, che affai mi travagliava, ed era più d'un'anno, ch' ero aggravato da talmale, in modo che non potevo mai tenere il capo coperto, andai ancor io un dopò pranso in un prato fuori del Finale, dove si facevano le suddette Missioni, vestito di lana all'uso della Compagnia delle Sacre Stimmate eretta nella Città di Modena, e stetti in quell'abito per lo spazio di due ore in circa col capo sempre coperto . Dopò finita la Missione , andai nella Chiefa Parrocchiale del Finale, ed il medefimo Padremi benedì, e mi fegnò il capo con la Reliquia di S. Francesco Saverio, ed in quell'istante mi parve di sentire come un vento, che mi spirasse in capo, e subito mi sentii libero da detta gravezza di testa, nè mai più nè ho patito. Queste sono le sue espresse parole. Teftifica il Sig. Giovanni Gandini Medico di Quinzano nel Territorio di Brescia, e giura per verirà, qualmente fu mandato a chiamare in fretta per ajuto d'un fanciullo gettato in terra da un'accidente impetuofo d'apoplefia, ed havendolo trovato fenza polfo, e fenza respiro, giudicò, che il suo male sosse senza rimedio. Comparve in questo mentre il P. Segneri, che data la benedizione al fanciullo chiamollo forte per nome, ed a questa semplice chiamata il moribondo rinvenne, aperle gl'occhi, e quali rifvegliaro da un profondo fonno fu fano 🔹 D. Gio: Battifta Seroglieri Sacerdote Parmiggiano confessa di sè con giuramento, che nella Villa di Sorbolo fua patria gli calò alle gambe un' umore mordace, il quale prorompendo tofto in una focosa risipilia gl'apportava gran brucciore, e gran cruccio, onde mal poteva dare un fol paflo per la camera, foftenuto anche da due bastoni d'appoggio. In questo compassionevole stato ad ittanza del Sig. Arciprete suo Zio su visitato dal P. Segneri, che si tratteneva in quel luogo per le sue Appostoliche fatiche. L'asperse il Padre con l'acqua benedetta. Indi efortollo ad haver fiducia ne' gloriofi meriti di S. Francesco Saverio, e toccollo con la Reliquia del medefinio Santo, che fempre portava feco.

Immantinente l'infermo restò pienamente sgravato da ogni travaglio, e da quel punto cominciò, e prolegui poi a camminare spedito, come appunto faceva prima gli giungesse un si fiero malore. La Sig. Giulia Albani Abbati Olivieri Zia carnale del presente regnante Pontefice, in un foglio da lei firmato dice appunto così: Io infrascritta faccio fede con mio giuramento, che passando già da Pesaro Monsignor Nembrini Vescovo di Parma mi raccontò il caso seguente occorfo in quella sua Diocesi, dove il P. Paolo Segneri della Compagnia di Gesti haveya fatto le sue santi Missioni con credito universale di Santo. Un pover' uomo volendo spaccare certo legname alzò un colpo di acceta con tanta gran forza, che l'acceta trascorsa indietro lo colse in una gamba, e gli tagliò l' osso di tal maniera, che una parte del membro offeso restava attaccata all'altra parte per una semplice pelle. Capitò ivi il P. Segneri, il quale mosso a pietà di quel miserabile, che spasimava di dolore, riuni al meglio che seppe quelle due parti offese, legolle con una fascia, e vi fece sopra il segno della Croce. Si sfasciò dipoi la gamba, e parmi di ricordarmi di certo, che ciò accadesse il giorno seguente, o pur poco prima, o poco dopo, e fu ritrovato il membro offeso intero, e fano, con l'offoriunito, e faldato, il che fu giudicato da tutti un grande, ed evidente miracolo.

### S. XXXIII

NE folamente haveva il P. Segneri ricevuto la grazia di operat egli in perfo-si depone na queste maraviglie , ma le cose sue parteciparono ancor esse un simil do meno del Medice di no, e bastarono ad effetti molto stupendi. Nella Terra poc'anzi mentovata di detta Ter-Quinzano una donna per nome Bartolommea Gandaglia già da più mesi malamente trattata da una atroce sciatica, ottenne per sua buona sorte un panno lino; che il Padre haveva adoperato in asciugarsi dal sudore, e dal sangue dopò le sue penitenze. Con quel panno s'involse la coscia prima di porsi a dormire, e dopò una, o due notti rimase totalmente guarita senza risentirsi mai più in avvenire di simil tormento. Donna Maria Vincenza Sgariglia Monaca Professa dell'Ordine di S. Benedetto nel Monastero di S. Onofrio nella Città d'Ascoli haveva patito per lungo tempo d'una stravagante disgrazia ne' pollici di amendue le mani, imperocchè si erano quelle dita incordate, in tal guisa, che non solo non poteva stenderle punto, ma vi sentiva di peggio uno spasimo eccessivo . Ricorse alla cura del Chirurgo , il quale fra gl'altri rimedi vi applicò l'estratto d'ambra stimato da lui efficacissimo, ma niente giovava, e andava sempre il male più tosto peggiorando, finchè volle Iddio consolarla per mezzo del P. Segneri, che in quel tempo dimorava in Ascoli per la Missione . Il giorno di S.Barrolommeo venne il Padre a celebrar la Messa nella Chiesa del Monastero, e la buona Religiosa pregò la Sagrestana, che le conservasse quell'acqua, con cui egli si lavarebbe le mani. Havuta l'acqua ne bevè alquanto per devozione, e supplicò il Signore per li meriti del suo Servo, che le sanasse il dito della mano destra, a fin di potersi impiegare ne'bisogni suoi, e della casa, che quanto al dito della finistra come men necessario protestava di non curarsene; anzi-pregava Iddio, che volesse lasciarlo in quella maniera per esercizio di pazienza, e per alcuno sconto de' suoi peccati. Ciò detto intinse le mani dentro a quell'acqua, e disubito il pollice della destra restòlibero, e sano affatto, rimanendo il pollice dell'altramano inabile, e addolorato come prima. Così ella teltifica con suo giuramento, e così confermano tre altre Monache delle più autorevoli dell'istesso Monastero, come cosa fra loro notissima: e aggiungono, che passati dopò il fatto circa sei anni seguitava tuttavia la divota Religiosa nel

medefimo stato . Il Sig. Giacomo Massei in forma autentica, e giurata deponé il feguente fatto occorio nella Città di Mantova in persona della Sig. Barbara Zanetta fua moglie, cinque anni dopo il paffaggio del P. Paolo a miglior vita, effendo piacciuto al Signore di glorificare il suo Servo, eziandio dopo la sua morte . Si ammalò, dice egli , la Sig. Barbata li 14. di Settembre dell'anno 1699. con febbre terzana doppia continua, & affai aggravava, nè lasciava di dar timore di fua falure, attefa l'età d'anni 66. compiti ; in cui fi ritrovava ; quando alli 20. di derto mele, cioè appunto nel fettimo di fua infermità, mi fentii la mattina inspirato da Dio a ricorrere alla buona memoria del P. Paolo Segneri. & a valermi d'una falvierra di tela intinta nel fuo fangue, che confervavafi in mia cafa, dove egli albergò in tempo della Missione fatta nel Borgo di Cerese Suburbio di Mantova, e d'onde gli venne somministrata per rasciugarsi dopo la Processione di Penitenza, in cui si batte con essusione di sangue, e ne timafe intinta detta falvietta. Con essa mi portai al letto della Sig. Barbara, e così gli parlai: Sig. Barbara, questa, come ben sapete, è la salvietta fervita già al P. Segneri nella Missione di Cerese allorche alloggio in nostra casa; raccomandatevi per tanto a Dio, & alla Santissima Vergine, affinchè mediante l'intercessione di detto Padre morto in concetto di Santità possiate rimaner libera dalla vostra infermità: indi tenendo io ruttavia in mano la salvietta, e facendo un fegno di Croce sopra la Sig. Barbara, dissi le seguenti parole : Per merita Passionis Domini Nostri Iesu Christi, & Beatissima Virginis Maria, per interceffionem Patris Pauli Segners, liberet te Deus ab hac febre five infirmitate. Amen.

l'interceffione de l'. Segneti farebbe refata libera dal fuo male; come fegui nella medefima giornata accennata dispra, a fettima della funi infermità, nella quale non folo non gli fopravvenne il parolifino, che fecondo il corio naturale del male doveva fopravvenite; an aeflendo giunto il Medico per vifirata la trovò libera affatro dalla febbre non fenza fuo flupore, e diffe che detro miglioramento eta feguio troppo prefto, nel farebbe durato : ma udendo da me il rimedio, che havevo adoperato della filvierta, vulle vederla , e vedurala , diffe , che fi ferbafe come um factara Reliquia. Il rifinamento pot dell' inferma perfeverò, nè più gli fopraggiunfe altra febbre. Così afferma per vertrià tils gi. Giacomo Malfer, col quale toncorda l'artefazione del Signor Carlo Martinelli , che in qualirà di Medico affiftere alla malattia della detta Signora.

Poscia consegnai la salvietta a detta Sig. Barbara, riponendogliela appresso. & esortandola nuovamente a raccomandarsi a Dio, & alla Santissima Vergine col dire un Pater, & Ave, e con avvivar la sede, e sperare che mediante

#### S. XXXIV.

M Anè pur qui finirono i modi prodigioli, co quali il Signore glorificò la Perfona dichi tanto fi fudiava di propagare la fia Divina Glotra a Narra il Sig. Abbare Vajani già Canonico della Venerabile Bafilica di S. Maria Maggiore, che predicando il P. Segneri nella Finza di Modgiliana in Romagna venne una pioggia grofilifina, che obbligò il Popole a tritarfi come meglio poteva al coperto . Predicava il Padre fopra di una tavola eminente in mezzo giulio alla Piazza con la femplice velle indolfo, e con il folo berettino in capo, e quantunque la pioggia cadeffe imperuofa dal Cielo, egli fermo, e di rimnobile feguiro il fiuo difocto, e dipoi fenza punto a feigardi, ne far altro fi pinie fubro a dirittura alla Chiefa di S. Bernardo fitunta a fronte della medefina Piazza. a 11 fuddettro Sig. Abbate, e fi Sig. Niccolò Borghi, che favano quivi dififettu, e ha

vevano sempre tenuti gl'occhi fissi al P. Segneri, lo compativano grandemente. perche stimavano che fosse infracidito d'acqua da capo a piedi; ma pure fattisi più da vicino offervarono, ch'era tutto asciutto, e non haveva bagnato nè meno un capello. Si guardavano in faccia l'un l'altro per stupore; onde per più chiarirfi del vero vollero amendue toccargli di proptia mano la veste, e sentirono . che la veste esa veramente asciutta, come se non fosse mai piovuro una goccia . Una Religiosa fa restimonianza giurata d'haver veduto due volte la faccia del P. Segneri tutta luminola, mentr'egli celebrava. Nell'istessa maniera un Sacerdore, di cui si ha la deposizione giurata, asserisce, ch' essendosi incontrato nel P. Segneri, e trattenendosi a ragionar seco in un corriletto del nostro Collegio, vidde il volto del Padre attorniato d'ogn'intorno da una gran copia di folendori celesti. D. Giovanni Piatoni Curato nella Terra di Codogno, Vicatiato di Val di Taro Diocesi di Piacenza, racconta similmente, e l'attesta con deposizione giurata, che nel mele d'Agosto del 1673. si parti da Val di Taro sua Patria con una Compagnia di 250. Persone, e camminarono in Processione tutta la notte ventiquartro miglia per arrivar la mattina feguente a Fornuovo, dove era disposta la Communione Generale in compimento della Missione, che il P. Segneri vi faceva, e furon dall'istesso Padre graziosamente incontrati. Havendo dipoi già foddisfatto alle lor divozioni si portarono dopò il mezzo giorno alla folita Processione di Penitenza, e adudire l'ultima Predica. Vi eta un concorso di moltissima gente, ed io (dice il citato Sacerdote) per sentir meglio mi posi in un sito assai vicino al Padre . Nel maggior fervore di questa predica cominciaia vedere la faccia del P. Segneri molto gisplendente, e che gli uscivano da per tutto raggi di luce . Dubitando io allora di non essere ingannato da qualche mia apprentione, mi mili più, e più volte a rimirarlo più fillamente di prima, e sempre all' istessa maniera con mia somma maraviglia mi si rappresentò quella benederra faccia cinta di un grandissimo splendore, sicchè sui necessitato a deporre ogni dubbio circa la verità di questa visione, per la quale mi confermai maggiormente nel concetto della Santità di detto Padre, che già havevo molto ben conosciuta, quando fece le due missioni in questa Terra, e sua Diocesi con ranto frutto dell'anime, che non si può mai imaginare da chiunque non vi si è rrovato presente. Così egli. Miglior forruna però hebbe il Padre Gio. Battiffa Perfetta Lettore , e Predicatore dell'Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola, il quale ritrovò il P. Segneri in atto di orare, come qui si soggiungerà colle sue medesime parole, giurate in forma pubblica, ed autentica avanti Monlignor Vescovo di Borgo S. Donnino. Attesta che havendo esso non solo havute notizie del già P. Paolo Segneri della compagnia di Gesù , e Missionario; ma havendo anco praticato col medefimo in diversi luoglii, e seguitatolo in diverse Missioni, oltre le taute opere vedute fare dal medesimo, si in convertire molti, e molti peccatori da' vizi catnali, con ridurli a termine di riconofcere lo stato di loro dannazione, nel quale si trovavano, e di piangere pubblicamente detto loro stato, e di addimandarne pubblicamente perdono a Dio, con fottoporsi incontanentea confessarsi, e convertirsi con Dio benedetto, sì in rappacifiare tanti, e tanti nemici : haver ancora offervato più volte detto P. Paolo disciplinarsi la sera a carne ignuda, non solo con grande effusione di sangue, ma ancora con staccarsi pezzerti di carne, e saltarne in aria, ed haverlo poi veduro il giorno seguente snudatsi per nuovamente slagellarsi, e non esfervi restato nè pure segno alcuno, nè cicatrice dell'antecedente slagellazione . Ma quel che è più mirabile, ritrovandoli lo stesso Padre attestante (saranno già ventidue anni in circa) nella Villa di Mazzenzatico Diocesi di Reggio ( nella quale il Padre Paolo faceva le Missioni )in tempo circa il principio d'estate,

# Breve ragguaglio della Vita

mentre il P. Segneri era ritirato in una camera della Canonica della Chiefa di detta Villa, circa la prima ora della notte, ed essendo detto Padre attestante in un'altra camera della Canonica, poco discosta da quella, dove stava ritirato il P. Paolo, sentì due volte, che il P. Paolo si doleva sospirando: ed accossarosi esso Padre attestante alle fissure della porta della suddetta camera con un candelino acceso, vidde in detta camera ( nella quale vi era pure il lume acceso) il P. Paolo alzato da terra quattro palmi in circa, in atto di orare, in ginocchia, e colle braccia, e mani aperte in forma di Croce; e dopo haver offervato alquanto il detto stato, chiamò il già Signor D. Paolo Fretta Curato allora di quella Chiesa, elo avvisò del modo, nel quale haveva veduto il P. Paolo. Si accostò il Curato in Compagnia del medefimo attestante alle fessure di detta porta, e vidde anch' esso mediante l'occhiale, che si pose all'occhio, perché era vecchio, il medesimo P. Paolo stare in estasi alzato da terra nel modo suddetto come pure di nuovo l'osservò esso Padre attestante; e durò tal positura del P. Paolo pertutto il tempo, che surono satte dette osservazioni, che non poteva esfere meno d'un quarto, e mezzo d'ora. Ciò veduto il Sig. D. Paolo Curato si pose a piangere dirottamente, come pure pianse esso Padre attestante. Dopo accostatosi il medesimo Padre di nuovo alle fessure, vidde calare il P. Paolo con iginocchia terra, ed offervò che in detta camera, e nel sito nel quale era il P. Paolo, non vi era nè appoggio, nè altra cofa, che lo potesse sostenere . Fin qui egli.

### S. XXXV.

S Uole Iddio riserbare a suoi Amici più intimi lo scorgete da lontano gl'acciò denti suturi, & il penetrare i segreti de cuori. Di una tal grazia pare ch'egli ne habbia voluto favorire il P. Segneri, ed io ne potrei qui apportar molte prove; ma basteranno due sole. Una Religiosa in una sua scrittura tutta di suo pugno riferisce con giuramento, che il P. Segneri trovandosi convalescente da una sua malattia, andò un giorno per visitare una di quelle sacre Vergini inferma, tra le quali essa dimorava. Or mentre il P. Segneri discorreva con l'inferma, stava ginocchioni a piè del letto la predetta Religiosa attestante, e rivolta verso del Padre andava seco stessa pensando. O quanto io sarei felice, se mi toccasse la fortuna d'haver affiltente alla mia morte un'uomo a Dio così accetto! In questo il P. Segneri accostandosi a lei con un sembiante benignissimo le dice in voce bassa, Che cosa voi ora pensate? al che ella non osando di manifestargli il suo segreto; Io penso, rispose, che V.R. guarisca bene, e si rihabbia presto. Non é così (ripigliò il Padre con maggior piacevolezza di prima) farete consolata: in qualsivoglia modo io v'assisterò. Rimase la Religiosa stupitissima di una tal risposta, poichè non haveva mai parlato al Padre di simili cose, dond' egli havesse potuto conghietturare quell'arcano pensiero, e si riempì insieme di tanto gran giubbilo, che dopo esfersi licenziato il Padre ne piangeva teneramente. Ma cominciò poi a far riflessione, che il P. Segneri era già molto provetto negli anni, e che anche fra breve sarebbe partito per non riveder forse mai più quel Paese. Se dunque (diceva fra sè) ha egli da affistere alla mia morte, bisogna che questa mi sia molto vicina . Tornato per tanto il Padre dopo alcuni giorni dalle medesime Religiose, la suddetta attestante sattasegli incontro. Ben , disse , P. Segneri toccherà dunque a me di esser la prima a scasare da questo Mondo en ? ed il Padre postosi in serio, quasi dolcemente riprendendola ; Non dico io questo, soggiunse, ma sol dico, che in qualsivoglia modo io vi assisterò : e par che volelle con ciò intendere, che quantunque morto le haverebbe

rebbe prestato la sua assistenza dal Paradiso. La Sig. Giulia Albani Abbati Olivieri narra il feguente caso, che attelta con giuramento esfergli stato riferito da Monfignor Nembrini già Vescovo di Parma. Confessossi dal P.Segneri una donna, e dopo d'haver esposti alcuni peccati disse di non recordarsi d'altro . Il P. Paolo l'efortò più volte ad esaminarsi meglio: ma pur ella foggiunse di non sovenirgli altro. Allora interrogolla qual cosa havesse nascosta in quel letamajo. o terreno dietro alla fua casa . A tal interrogazione scorgendosi la meschina scoperra in un fatto per altro segretissimo, e noto a lei sola, nè potuto penetrarsi da altri senza un lume superiore all'umano, colma di confusione confessò al Padre d' haver in quel luogo sotterrata una Creatura partorita col mezzo d'una grande iniquità, e di non essersi ardita di palesare nè pure al Confessore la sua scelleraggine, per timore che dall' orecchie di lui non passassea quelle del Principe, e ne rimanesse severamente punita. In udir ciò il P. Paolo dispose la donna ad un vero pentimento, e guadagnolla a Dio, promettendole in oltre in caso dibisogno d'ortenerle dal Principe un benigno perdono al suo grave fallo , come appunto efeguì. L'Illustrifs. Monsig. Fadulfi Vescovo d'Ascoli in una sua lettera ad un nostro Padre Penitenzierie di Loreto artesta in verbe veritatis, che mentre il P. Segneri dimorava per la Missione in quella Cirtà, accadde la motte di Papa Innocenzo XI. di glorio a memoria, e appena giuntone l'avviso in Asco-li, questo degnissimo Prelato discorrendo col Padre, come si costuma in simili occasioni, della Sedia vacante, e di chi sarebbe succeduto al desonto Pontefice, nominava diversi Cardinali, che più degl'altri pareva che fossero acclamati dalla voce comune . No, difse il P. Segneri : Ottoboni, Ottoboni farà Papa: egli sì è legnalato di molto nelle materie spettanti alla Santa Sede. Indi rimafto alquanto fospeso, e raciturno soggiunse: E poi Pignatelli. Questo è il fatto, e noi habbiamo veduto l'una, e l'altra di quelle predizioni avverata; io però lascio qui da considerare a ciascuno, se la sola prudenza umana poreva bastar al P. Segneri per predire tanto da lungicosesì astruse, e sì incerte, che confondono anche la mente de' maggiori Politici; massimamente, che il Padre fi trovava già da tanti anni lontano da Roma, tutto applicato alle fue fante fatiche, nè poteva sapere le disposizioni, ed i trattati quantunque sempre fallaciffimi di questa Corte.

#### S. XXXVI

📷 Al fu la vita, che menò il P. Paolo Segneri per il corfo di venti fei anni nelle fue Appostoliche Missioni, dove soleva portarsi subito dopo la Pasqua, dimorandovi sin verso il principio di Novembre; e in questa maniera scorse, e fantificò le Diocefi di Lucca, di Piacenza, di Faenza, di Modena, di Parma; di Mantova, di Reggio, di Nonantola, di Carpi, di Arezzo, di Bologna, di Pescia, di Genova, di Albenga, di Ancona, e di Serzana. Alcune di queste Diocesi le scorse anche tutte più d'una volta, oltre poi alle Diocesi di Brescia, di Lodi, di Fermo, di Sinigaglia, di Savona, di Bertinoro, e di Ventimiglia, che le trascorse non interamente, ma in parte. Quanto alle Città, egli non inclinava molto a farvila Missione, poichè stimava meglio impiegata l'opera sua ne'Castelli, e ne Villaggi, per esser questi comunemente men proveduti d'ajuti, e perciò più bilognosi; pur nondimeno la tenne con frutto sempre mai grande nelle Città di Prato, di Ancona, di Pistoja, di Fermo, di Ripatransone, di Afcoli, di Montalto, di Fano, di Sinigaglia, di Gubbio, di Serzana, di Albenga, e particolarmente nella nobilissima Città di Bologna, la quale merita qui al certo una specialissima menzione per singolar concorso, per la somma pierà, c Vita del P. Segneri.

fervore mostrato in tutte le cose da ogni condizion di persone, sicchè può servire questa Città a tutte l'altre di un segnalato esempio, e persone pratiche degl'Annali di Bologna dicono che questa Missione è molto beneda paragonarsi a questa anto celebre, che ne'secoli passati vi tenne già il grande Appostolo d'Italia Bernardino da Siena,

### S. XXXVII,

Erminato, che haveva il giro delle Missioni, si ritirava il P. Segneri per lo rimanente dell'anno in qualche Collegio della Compagnia, e toccò quasi sempre la sorte al nostro Collegio di Firenze. Il suo riposo quivi era lo scrivere a pubblico profitto dell'anime quei preziofi volumi, che noi godiamo stampati più volte in parecchi luoghi, e dall'idioma Italiano tradotti in varie lingue d' Europa. Questi volumi costaron per certo assai caro all' Autore. Confesso egli, che spesso vi logorava al tavolino fin'ad otto ore fra giorno, e notte; e ben potrà argomentarlo chiunque ha qualche sperienza di questa foggia di comporre con tanta eleganza, e con tanta multiplicità d'erudizioni, e di dottrine . In una sola occasione parve Iddio in modo straordinario volesse agevolargii il travaglio, allorchè il P. Segneri si pose a scrivere il libro della Concordia fra l' Orazione di quiere, e l'Orazione di farica. Eglistesso restava maravigliato della facilità con cui gli venivano alla penna i concetti. Se apriva i libri per cercare alcun testo, subito s'incontrava in ciò, che voleva; onde riconobbe un' assistenza particolarissima del Signore, che volle servirsi di lui a salute di molti in quel lavoro. All'impiego poi delle Missioni, e dello scrivere non lasciò il Padre d'aggiungere ancor quello del predicare, trasferendosi la Quaresima in diversi Pulpiti, che istantemente il richiedevano, e cio fin'all'anno 1679.quando diede alle stampe il suo nobile Quaresimale, per predicare in un tempo medesimo al Mondo tutto.

### S. XXXVIII.

A nel meglio di queste sante occupazioni, nelle quali si tratteneva con M fommo diletto del suo spirito, gli giunse in Firenze un'inaspettatissimo avviso di venirsene a Roma. Occorse ciò, perchè la Santità di N. Signore Papa Innocenzo XII. havendo letto alcune Opere di questo Autore, e sentendo raccontare tante le gran cose del suo zelo, della gran venerazione, in ch'era pressoa' Popoli, e dell'insigne frutto, che da per tutto si raccoglieva dalle sue fervorose Missioni, venne in pensiero, che un tal soggetto sarebbe giusto a propofito per la Carica tanto importante di predicare nel suo Pontificio Palazzo al Sacro Collegio de' Cardinali, e alla Prelatura. Esposto dunque il suo desiderio a' Superiori della Compagnia, con offequiofa prontezza scrissero al P. Segneri, che venisse quanto prima a ricevere i comandi del Papa per l'offizio, che Sua Santità degnava di destinargli. Un'avviso sì onorevole non ha dubbio, che a molti satebbe stato gratissimo, e ne haverebbon satto non piccola festa; ma per il P. Segneri parve appunto un fulmine, che ferillo nel più vivo dell'anima; poichè la sua umiltà gli faceva apparire di essere inabile ad un' impiego sì alto, e la fua carità sentiva rroppo gran pena in doversi staccare dal santo esercizio delle Missioni, che erano il principale scopo de suoi affetti. Pianse molto davanti a Dio, e pregò caldamente i nostri Superiori; ma persistendo questi nell'ordine già mandato, gli bisognò sacrificare all' Ubbidienza tutte le sue ripugnanze, quantunque fossero tali, che chi l'accompagnò in questo viaggio ci hà attestato, che il Padre pareva inconsolabile, nè sece quasi mai altro, che piangere, e deplorare la sua Iventura. Pervenuto a Roma nel principio di Quaresima il 1602. fu fubito a baciate i piedi del Sommo Pontefice, e diffe quanto seppe dettaigli la fua eloquenza per effer libetato da quella Carica. Vero è che cotali scule risvegliarono maggiormente nel Papa la voglia di udire un'uomo . in cui facevano si bella lega le virtà religiose co'suoi rari talenti . L'accosse Sua Santita con fegni di parricolar benevolenza, e l'animò perchè abbracciasse allegramente l'impresa a benefizio di questa Corte, dalla quale dipendono in tanta gran parrei felici progressi della Cristianità intera. Perciò il P. Segneri costretto a spiegare in verbo del Vicario di Cristo le reti, compose, e disse le due ultime Prediche di quella Quarefima in quell' Augusto Teatro, che senza nota di adulazione può chiamarfi il più venerabile, che habbia il Mondo. Seguitò di poi a predicarvi tutro l'Avvento, e tutra la feguente Quatefima, udito fempre con lode universale per la fodezza, e proprietà degl'argomenti, e per l'efficacia delle ragioni, e per la scieltezza de concetti egualmente nobili, che fruttuosi Il Papa sopra gl'altri mostrossi tanto ben sodissatoro del novello Predicatore, che fi compiacque fin dire, che l'havrebbe ascoltato più ore senza tedio; e una volta che impedito dalle sue flussioni non potè trovarsi alla Predica, ordinò a un Prelato della sua Camera, che vi stesse attento, e che poscia glie la ripetesse, come fu eseguito. Ma troppo più oltre si distese la somma benignità del Pontefice verso del P. Segneri, ammettendolo spesso, e chiamandolo a lunghe; e confidentiffime udienze, appoggiandoli diversi negozi di grande imporranza, favorendolo di frequenti, e genriliffimi regali, e dandogli tante altre dimostrazioni d'affetto, e di stima, che porse sin fondamento all'opinione della Corre, che sua Beatitudine meditaffe di follevarlo a quei gradi più eminenti di onore, che può conferire il Capo della Chiefa.

#### S. XXXIX.

N cotale avviamento di cole tanto prospere l'umilissimo Padre non s'invani L miga niente, nè fi lasciò lusingare da quest'aura sì favorevole, ma comparve fempre l'istesso di prima , lontanissimo da ogni ombta di fasto; riverente, ed amorofo verfo ditutti, fincerissimo nel suo trattare, cercando unicamente il fervizio del Papa, e la maggior gloria di Dio; ond'è che ove l'uno, o l'altra così richiedevano, non solo non si astenne mai dal dire, o far quelle cose, che fecondo le regole ordinarie della prudenza del fecolo potevano rompere ogni fperanza de fuoi inalzamenti, ma a bello studio con molto più rigore, e zelo le promoffe; poichè ben conofceva non poter egli piacere al cuor di Dio, fe havesse preteso di piacer punto a se stesso, o a verun'altro degli uomini. Non dee Perciò recarmaraviglia, se nel colmo di questi favori del Palazzo il buon Padre imbevuto di sì fanti dettami fospirava di continuo alle sue amate Missioni, sicchè fu udiro dire più volte: La maggior grazia, ch'io potessi ricever dal Papa, sarebbe s'ei mi desse licenza di tornare alle mie Missioni ; ò come vorrei parrir via subito da Roma! In conformirà di questo scrisse ad un suo Considente, che dopo diesser stato rimosso dalle Missioni non haveva mai goduto nè pure una giornata d'allegrezza. Confesso anche a diversi non passar giorno, ch'ei non spargesse per questa cagione molre lagrime; ne vi manca chi attetti d' haverlo veduto piangere pur troppo dirottamente, attribuendo egli ciò a' fuoi peccari, che l'havevano renduto indegno di sì gran forte.

### §. XL.

N questomentre legui in Roma a' 15. di Decembre di quell' anno 1602. la morte del P. Nicolò Maria Pallavicino della Compagnia di Gesìì, Teologo della Sacra Penitenzieria, ed Esaminatore de' Vescovi. Tosto che N.Sig.nericevette la nuova, di moto proprio conferì l'una, e l'altra di queste Cariche al P. Segneri, il quale fu a rendergli le dovute grazie, ma supplicollo insieme di voler difpenfare le vacanti Cariche a persone più meritevoli, perchè diceva di non esser egli Teologo di poter servire la Sacra Penitenziaria; e che il disetto dell'udito non gli haverebbe permesso d'esaminare i Vescovi col debito decoro alla prefenza della Santità Sua, e di tanti Cardinali, e Prelati, che v'intervengono. Gradì il Papa le umili espressioni del Padre: ma sapendo benissimo quant'egli fosse versato in tutte le materie di Teologia, quantunque non le havesse mai lette dalla Catedra, l'obbligò ad accettare la Carica sopraddetta di Teologo; che quanto all'altra di esaminare i Vescovi mostrossi appagato della ragione, e s'indusse ad esaudirlo. Con questa occorrenza il P. Segneri prese animo di rinovare a Sua Santità le istanze, che havevale fatto altre volte d'essere sgravato dal ministerio di più predicare in Palazzo dopo la vicina Quaresima, dichiarando, che la sua età oramai troppo avvanzata, e la memoria non così felice gli rendevano questo peso assai superiore alle sue deboli forze. Mal volentieri si riduceva il Papa a privarsi del gusto, che ritraeva da cotali Prediche; tuttavia mosso a pietà condiscese alla richiesta: volle però, che il Padre gli proponesse chi riputava più atto a succedergli nell' offizio di Predicatore, e quegli appunto su dal Pontefice promoffo; siccome altrettanto per la Caricad' elaminare i Vescovi non altri fu eletto, che chi venne dal medesimo Padre nominato. In simil guisa ritenuto il P. Segneri quì in Roma da sì forte legame cominciò ad efercitare il nuovo impiego di Teologo della Penitenzieria, ed a servire la Santità Sua in tuttociò, che di mano in mano l'onorava d'imporgli, se bene l'occupazione a lui più familiare, e molto più gradita erano le sue austere penitenze, e l'uso quali continuo di trattare con Dio nell'Orazione, di che havremo assai che dire a suo luogo.

### S. XLL

A partela poca contentezza dell' animo, parte questa nuova forma di vivere senza quell' aglizazione di corpo, che haveva per tanti anni costumato nelle Missioni, gl'apportarono in lunghezza di tempo una grave infermità, che pian piano il conduste gl'estremi, e gli tosse affatto la vita. Adunque nel mose di Luglio del 1694. l'alfali una gran languidezza di socca, gran sete, grande suappetenza, e nausea del cibo, onde si applicò tosto dalla carità de Superiori a'rimedi opportuni; ma prosittandos affai poco dalla cura dell'arte, giudicò il Medico di provare sela mutazione dell'aria gli recasse qualche maggior giovamento, e su riputata per lui più falutare d'ogn' altra l'aria di Tivolì, dove solbeneplacito del Papa, e del Cardinal Sommo Penitenziere visi trasseri verso la merà di Settembre, e dimorò quivi nel nostro Collegio sin al fine d'Ottobre. Al suo ritorno in Roma si osservò, ch'egi era gonso, di color giallo, con molta difficoltà di respiro, e con notable scadimento di forze; petciò si replicatono più che mai i medicamenti, quantunque apparisse pochissima speranza di poter superate la contumacia del male internato già nelle vene, e

impossessato del sangue. Or in vedere i nostri Superiori il grave rischio di perdere quanto prima un soggetto di si gran valore, non appagati del parere d'un Medico solo, vollero che si radunassero a consulta alquanti Medici de' principali di Roma. Il P. Segneri, che non dimostrossi mai punto sollecito delle sue indispofizioni, e quanto più era stimato da tutti gl'altri, tanto meno egli stimava se medesimo, ripugnò un pezzo, acciocche non si usassero seco quelle straordinarie diligenze: pur nondimeno gli convenne di cedere alla rifoluta volontà di chi comandava, e poiche si stava già su l'ingresso della stagione più rigida, risolveron' i Medici, che andasse a trattenersi qualche giorno in Albano, e poscia si portassea Nettuno, per goder quivi il benefizio di quell'aria dolce, e nativa. Ottenute come sopra le debite licenze, il suo primario pensiero su subito della santa Messa; perciò ricorse dal Sig. Cardinale Albani, all' ora Segretario de Brevi, pregandolo, che in riguardo della sua infermità volesse impetrareli dal Papa la facoltà di celebrare, e far celebrare in un' Oratorio privato di cafa: ma fece questa istanza con mille riferbe, con mille proteste, e con una profondissima umiltà, dichiarando, che se la supplica parelle a Sua Eminenza punto eccedente, non intendeva in verun conto di porgerla, e che più tosto si sarebbe eletto di vivere senza il godimento del celebrare, benchè per altro da lui sommamente bramato. Sua Santità, che sempre haveva mostrato una cortese sollecitudine della salute del Padre, e fin'all'ultimo continuò a dargli varie testimonianze della sua grazia, gli concedette benignamente quanto richiedeva, e glie lo concedette in maniera molto singolare senz'altra spedizione di breve; anzi havendo inteso, che il Padre prima di partire da Roma voleva essere a' sacri suoi piedi, gli mandò a offerire la fedia da Palazzo, perchè venisse con minor incomodo, siccome gli haveva pur anche satto esibire la lettiga dalle sue stalle per condursi ad Albano.

### S. XLII.

¶ Entre però il P. Segneri si apparecchiava a questo viaggio, il Signore chia M mollo ad altro viaggio più felice del Cielo. Alli 7. di Decembre il male ad un tratto diede in precipizio, sicchè il povero infermo cominciò a patir vomiti, deliqui, e soprattutto alcuni moti convulsivi di petro, che gli durarono un giorno intero con dolori acerbiffimi ; ed io per me credo che fossero questi l'ultima purga, che Iddio volle fare di quell'anima tanto da lui gradita. I Padri di Casa, che lo vedevano calare ad ogni momento stimarono bene di dargli l'avviso della morte. Di questo avviso ne haveva già egli espresso il modo ; allorchè dal bel principio della sua malatria scrisse per ricordo all'Infermiere in un libro dell'Infermeriale seguenti parole; Formula, con la quale avviserete la morre al Padre N. N. Orsu si rallegri Padre mio: è giunta l'ora, che non offenderà più Dio. Così il P. Segneri, che per un fine si nobile bramava di mori-re, e in una Predica intera del suo Quaresimale haveva insegnato come si habbia da ricevere dalle mani di Dio quella sentenza fatale, al primo annunzio di essa rivolto pietosamente al Cielo, senza niente turbarsi proferì con faccia allegra quelle generose parole del Salvatore , Calicem , quem dedit mihi Pater , non vis ut bibam illum? La mattina seguente fetta dell'Immacolata Concezione pigliò in letto ad onor della Vergine la Santissima Comunione, esi offerse tutto in olocausto al Divino volere. Trascorso poscia il mezzo giorno gli crebbero forte i dolori, e sentendosi mancare, dimandò il Santo Viatico; ma perchèsi era già comunicato poche ore innanzi, non si giudicò bene di darglielo. Privato egli di questo Celeste ristoro andava supplendo con divo-Vita del P. Segneri. tiffitissimi aftetti, i quali se bene procurava al suo solito di teneti sempre racchiusi nel segreto del suo cuote, non gli era tuttavia possibile di rassirenati tanto, che alcuni di loronon venissero alla lingua; e frale Orazioni giaculatorie, e se gliusicino di bocca, su simpo amente quella: Bonesia Deminno in sono i sono pore, sempre lana sipia inore mese, cipreteri pia, e più volte, sempre sempre, pero per e, con tal sentimento che mosse tutti gl'astanta ad un tenero pianto. Di egual servore si qualle altra assipizzione, che si un sipia nonunziare: Alpsitu assigno in voscat: abrillor miserio con su sentimento con sono di si un sipia miserio invocati abrillori miserio si paro le pigliate dal melli-sito. S. Bernardo, che moralizza quel luogo del Salmo.

#### S. XLIII.

N tanto il P. Felice Barnabei compagno del P. Segneri, andò in fretta a partecipare al Papa lo stato dell'infermo. Sua Santità fattolo entrar prontamenre, si compiacque d'interrogarlo di varie cose particolari, e nel sentire che non vi era più luogo di speranza : O quanto ci dispiace, disse, ò quanto ci dispiace! Egli era un fant' nomo, era un' Angelo, era un' Angelo; era un'Angelo; e ordino al Padre, che gli portaffe in fuo nome la fua Pontificia Benedizione, la quale il moribondo ricevè con particolar gusto, e riverenza. Il Sig. Cardinal Albani ora Sommo Pontefice Clemente X I. stato sempre fin dalla puerizia amorevolissimo del P. Segners, e l'haveva più volte onorato della sua presenza nel tempo della malattia, inteso ch'ei già si trovava su l'ultimo, volle essere a licenziarfi da lui, ed a raccomandarfi alle fue Orazioni. Subito che Sua Eminenza gli fu davanti, il Padre con una mirabil franchezza parlando del fuo morire quasi che andasse ad un luogo diricreazione: Sig. Cardinale, disse, l'altro giorno noi discorremmo del viaggio di Albano, e di Nettuno; adesso io debbo fare un' altro viaggio, e m' incammino all' altra vita. Mi comanda niente Voftra Eminenza? Che cosa posso far'io per servirla nell'altro Mondo ? Rimase quel favio Signore molto edificato, che il Padre tanto tranquillamente si avvicinaffe a quel gran paffo, dove fogliono smarrirsi anche gli nomini più santi s e giusta la sua pietà pregollo solo di volergli intercedere da Dio il perdono delle fue colpe , e diben corrispondere alle gravi obbligazioni del sacrato suo grado . Il di appresso 9. di Decembre in vederlo i Padri assai più sfinito di forze, e sbalordito da una certa fonnolenza come di letargo, gli diedero l'estrema Unzione. Tra brieve poi riscosso da quel sonno lo richiesero se voleva il Divino Viatico, eil P. Segneri, che altro appunto non defiderava, con una voce tremante, ma tutta spirito rispose, Dio, Dio, datemi Iddio; e dopo di haverlo ricevuto, si trattenne in alto silenzio a godere fra le braccia del suo Dio anticipate le delizie del Paradiso. Fu tutto quel giorno la stanza piena di vari Religiosi, nostri, ed esterni, di Cavalieri, e di Prelati, che quanto più si com-piacevano di contemplare gl'affetti di quel cuore, e la serenità di quel vosto, altrettanto si dolevano di veder morire un'uomo si degno di sempre vivere . Egli dunque perduta affatto la parola, e postosi per alcune ore in una placida agonia, ful far della notte refe soavemente lo spitito in mano di quel Signore chel'haveva creato, e andò come speriamo a risplendere colassi quasi una Stella di prima grandezza secondo l'oracolo del Profeta Daniele; Qui ad justitiam erndinnt multos, quafi ftelle in perpetuas aternitates. Accadde il suo felice transito nel giorno sopraddetto 9. di Decembte, fra l'Ottava dell'Immacolata Concezione, e ful conchiudersi ormai l'Ottava di S. Francesco Saverso; onde parve anche in ciò favorito dalla Regina degl' Angeli, e dal Grande Appostolo dell'Indie suo singolarissimo Protettore, Maestro, ed Esemplare. Morì nella Casa del

Dan.

nostro Noviziato in età d'anni settanta, quartordici de' quali ne haveva spesi nel secolo, e cinquantasei nella Compagnia. Fu di corporatura giusta e piena, di aspetto maestoso, di complessione sanguigna, di sorze robuste, di genio dolre, edaffabile, di spiriti vivaci, e generosi, d'ingegno sublune, di giudizio profondo, sicchè pareva formato dalla Natura per cole grandi, e Iddio appunto si fervì d'un tale strumento per imprese non ordinarie di suo divino servizio, come habbiam descritto già in parte. Morto ch'ei fu, è incredibile quanto rimanesse bella, e gioviale la sua faccia, segno chiaro della sua gloria in Cielo. Quei che vi stavano d'intorno, sembravano, che non sapessero distaccarsene, poichè non cagionava miga orrore conforme all'uso de cadaveri, ma esalava una dolcissima divozione, e un' amabilissimo conforto. La seta del di seguente venne esposto nella pubblica Chiesa per l'Esequie, e vi concorsero molti Signori, e alquanti Prelati, oltre al gran numero de Nostri, fra quali volle trovarsi accompagnato da' fuoi Padri affillenti l'istesso P. Generale Tirso Gonzales, che con Religiofo efempio di paterna carità era stato il giorno innanzi a raccomandargli l'anima, e haveva fatto encomi de' meriti singolari d'un sì degno figliuolo.

#### S. XLIV.

Ppenaconchiuse l'Esequie su subiro riportato il Cadavero in Sagrestia per A dar libertà a quei Pittori, che l'attendevano a prenderne l'aria, e l'impronta del volto. Finalmente dopo di effersi soddisfatto alla pietà di coloro, che volevano baciargli le facre mani, venne decentemente riposto nella sepoltura de' Novizi: chese bene ciò effettuossi da Nostri in riguardo di esser impedita la sepoltura de' Sacerdoti, io mi perfuado, che Iddio disponesse in cotal guisa per una certa maggior consolazione di quell'Anima Beata, la quale dovrà forse godere, che il fuo corpo habbia riposo in mezzo a quegli Angeli di primo fervote, di più fiorita innocenza. Siccome poi allorche il Sole si ecclissa ha più che mai spertatoti, così dopo la morte del P. Segneri si cominciò a conoscerlo assai meglio, ed a venerarlo assai più di prima. Moltissimi anche Personaggi grandi dimandavano qualcola del suo , e alcuni di loro conservano queste cole sin in argento come preziole Reliquie. Datutte le parti facevali iltanza di sapere più a minuto le fegnalate azioni del Padre, e quel piccolo ragguaglio, che ne sfese il P. Pinamonti, convenne spargerlo in tutta l'Europa. Persone d'ogni stato professano d'invocarlo spesso nelle loro Orazioni private, e si raccontano anche delle Grazie ottenute da Dio mediante la sua intercessione. Diversi Popoli, dove il Padre era già stato a predicare, gli celebraron sunerali solenni . Si è mandara alle stampe la sua effigie, e si son formati in gran copia i suoi Ritratti, Il Serenifs. Gran Duca fra gl'altri ricevuto che hebbe l'avviso a lui dolorofissimo della morte del P. Segneri ordinò tofto a' fuoi Ministri di Roma, che se gli mandasfe a Firenze la fua Îmmagine, cavata quanto più fi poteva al naturale, e questa la tiene appela nelle stanze più intime del suo nobilissimo Gabinetto, per haver fempre come gli scrisse, davanti agli occhi chi teneva scolpito nel cuore; anzi che a fine d'imprimer vivamente la miglior Immagine del Defonto negl'animi ancor de' suoi Consiglieri, e Segretari di Stato, sece leggere in piena sor radunanza quella breve relazione; che della vita di lui da principio fu scritta.

#### S. XLV.

Roncato però ormai tutto quel più, che potrebbe qui aggiungerfi delle gloriose memorie spertanti a questo gran Servo del Signore, voglio fol apportarea comun profitto qualcherefiduo delle fue infigni Virtù fin' ad ora non toccate. Mi fi offerisce in primo luogo, come Regina di tutte l'altre, la sua fervorosa Carità verso Dio . Dibual valore sia questa virtù, molto ben l'intendeva il P. Segneri, ed in uno di que foglialtre volte da noi citati, con niente minor affetto, che ingegno ci lasciò così scritto: Due maniere si rittovano, dice egli da purgare un terreno già divenuto falvatico, & imboschito. Una è pigliare in mano l'accetta, e cominciar a tagliare tronco per tronco. L'altra è attaccarvi il fuoco; e questa seconda maniera è senza paragone non solo la più facile, ma ancor la più falutare, perchè il terreno così abbruciato diventa affai più fertile conforme a quello, Sape etiam fteriles incendere profuit agres. L'iftello avviene nell'anima noftra . Si può andare per via di varie vistù sterpando vizio per vizio, ma questa è opera di lungo tempo; di gran fatica, e di minor frutto. La vera è che fi attacchi al cuore un gran fuoco d'amor di Dio, e questo ad un tratto fa ciò, a che altramente vi vorrebbe tanto di stento; e di più rende il cuore non sol purgato, ma mirabilmente fecondo. Ho però sentito in me gran desiderio, che liddio getti questo fuoco dal Cielo fopra il mio cuore, giacche non so qui come accenderlo da me steffo. Un' altra volta fra que' suoi lumi d'orazione supplica al Signore con modi veramente ferafici, che voglia concedergli l'ainor fuo, e dige: Vi ho offeso mio Dio, è vero, vi ho sprezzato, non mi sono per tanto tempocurato di voi, vi ho abbandonato, fatene pur le vendette : eccovi il mio cuore, feritelo, piagatelo da ogni parte, ma con saette del vostro Divino amore, sicchè a suo dispetto vi debba or volere quel bene, che vi si deve . Altra vendetta . Amor mio, non potere voi farne, perchè ora non è tempo di giudizio, ma di pietà. E poco di poi Voi fiete tutto amabile, tutto dolce, tutto foave, edio vi hò trattato come se voi foste il più crudel uomo del Mondo . Ah tornatevi dunque a vendicare: fate che il mio cuore piagato mortalmente d'amore se ne zifenra, ed habbia da confessare gridando per grande ardore, e gran dolcezza, che io troppo hò errato.

#### S. XLVI.

L'Amare Iddio, e il fervirlo daddovero fu fempre tutrociò, ch'egli filmava, e cercava, e cos lo dichiarò i una lettera a duno de Molfi; Padre mio caro, chec, non viè altro certamente fuorché fervire a Dio, infammarfi del fuo fanto amore, e fane fu fui fantifilmavolonà in ogni cosa con egua difettoro tuttoril-efto è mera bugia. Il maggior fuo difigullo eta, che gli pateva di non amare Iddio, ed inon fante per lui quanto apprendera «felter obbligato» perciò firtivendo adun fuo confidente: Le consieflo ingenuamente, dice, che quella fola el amia amarezza, di non haver pouto en fino rao darea Dion el anche un minimo fegno di voto anone, perchè non fo fei l'ami par quel ch'egli, e) per quello, ch' etci dona; e puse non fappiamo effere fanta la Carità del P. Segnetti rano difinentificata, che diceva fin' anche di non amar punto l'anima fiua, perché folfe fuz, ma foli perché era di Dio; e viè c'ai areffa fi haver utulto da lui, e quando mà havelfe creduto di dover effer condannato per fempre all'Inferno, non per quefico la ficie rebbe punto d'operare quanto più porette a gloria del li os Fignore.

#### S. XLVII.

S Uol rifultare da una gran Carità un' ardente brama d'unirsi totalmente con Dio, e d'andatlo presto a vedere a faccia scoperta: onde sentiamo tutto giorno elclamare i Santi quel Cupio diffoloi, & effe cum Christo. Or haveva il P. Segneri di questo felice scioglimento una mirabile, e santa impazionza . la quale ci espresse in uno di que' suoi frutti dell'Orazione, dove sfogando con Dio F innamorato suo cuore ci porge insieme un nobile documento, e parla in questa maniera : Festinemus ergo ingredi in illam requiems. Così mi dice il vostro ferventissimo Appostolo, ò Signor mio, e così mi esorta ad affrettarmi d'entrare in quella beata requie, la qual mi havere per misericordia vostra apparecchiata in Paradifo, se io miserabile co miei demeriti non me ne renderò troppo indegno : ma come possoio fare per affrettarmi ad ottenere un tanto gran bene ? Mi poffo io forfe di mia mano aprire le porte di questo carcere? mi posso romperè i ceppi? mi posso sciogliere i lacci, che mi tengono imprigionato? Ah mio Signore, voi ben sapete che questo non ci è permesso, ma dobbiamo tutti star attendendo quell'ora, in cui a Voi piaccia chiamarci; e quantunque possiamo pregarvi, che venga presto quell'ora, non la possiamo già punto affrettare. Credo però, che il darci questa fretta, amato mio Signore, altro non sia, che l'operare del bene affai, e foddisfare in quelta forma quel più, che ne sia possibile, alle innumerabili colpe da noi commesse; imperocche qual dubbio, che tanto meno dovremo allora noi stare nel Purgatorio, e che per confeguenza tanto più presto entreremo a parte del nostro eserno riposo ? Si Gesù mio , deh va piaccia concedermi, che io in questo modo mi affretti per veder presto il vostro amabilissimo volto. Questo sarà il mio ripoto, questo il mio gaudio, questa la mia sospirata felicità . Mà che sarà di me miserabile , che sarà , se jo anche già morto dovrò nondimeno aspettare tanti , e tanti anni ptima , che io giunga a vedervi? Ah no, mio bene, fate più tolto che intensivamente io patisca nel Purgatorio ciò che dovrei patire eltenfivamente, acciocchè debba così effere il patire men diuturno . Purchè finiscano pretto, vengano sopra di me quelle pene rutte in un tempo, poiché maggiore di tutte le pene farà la dilazione. Fin qui egli ; nè io posso preterire un'altro suo simile affetto , che metiterebbe forsi di effer aggiunto a Soliloqui di un Sant' Agoltino . Amatissimo mio Gesti ( dice il P. Segneri in un'altro luogo) Voi fiete in Cielo, e dal Cielo vi fiete degnato di sposare questa pover' Anima mia dunorante in Terra-Capparra di questo dolcissimo Spofalizio fono a me, mio bene, l'havermi voi donato il Santo Battefimo, e la Vocazion Religiosa. Però da quanti io chiegga punto di Voi, mi senio dir cole tali, che non son possibili ad immaginarsi da chi non le ba vedute. Mi dicono, che se insieme si unissero cento Soli, non giungerebbono a pareggiar la bellezza del vostro Volto. Una Teresa, che vidde di Voi non altro che le vostre mani, mi dice che andò estatica molti giorni per una tal vilta. Chi vi ha udito parlare rutti mi affermano, che fiere ballante ad incatenare ogni cuore con un' accento. Mi dicono poi, che Voi habbiate una Reggia la più macitofa di quante mai fi fian vedute fra mortali, e che per le strade di lei si calpestino i fiori, come qui il fango. Mi dicono, che havete un Padre di grandezza sì eccelfa, che è onnipotente. Mi dicono, che havete una Madre, che per vederla una volta niuno faria che non fi eleggesse di rettar poi sempre cieco : che havere appresso di Voi una Corte di Mimitri, di Paggi, di Cavallieri, che non han numero,e che ciascun di loro è maggiore d'ogni Re che sia mai stato al Mondo. Tante cose in formma mi dicono, ò mio Signore, della vostra beltà, delle vostre eccellenze, e delle

Breve ragguaglio della Vita

vostre inaudite grandezze, che non è possibile che io mi vegga lontano da Voi . Deh ormai dunque vi piaccia mostrarmi un sì bel Volto; Ostende mihi faciem tuam, co falvi erimus. Ora io intendo come più non potessero in Terra vivere le voffre Carerine da Siena-le voftre Maddalene-le voftre Geltrudi-le voftre Terefe. e quelle vostre altre Verginelle, poiché sapevano d'esser Spose vostre, e dera-no molto ben informate delle vostre bellezze. Ma che sarebbe poi, ò Sposo dell'-Anima mia, seguando al fine de' miei giorni verranno ame i vostri Messi per avvisarmi ch' è già l'ora d' incamminarti, io havessi a dimandare ancor tempo da apparecchiarmi? che havessi a dire , Inducias asque mane? che havessi a chiedere qualche spazio di penitenza? O Gesù mio no'l permettete per quanto amate questa pover' Anima, non più mia, ma vostra, giacchè l'havete Voi sposata. Fate che ora almeno io mi affretti ad apparecchiarmi come dovrei, che io disponga la dote, che io appresti le vestimenta da venirvi incontro, che io mi licenzi da tutte le Creature, e che non ritenga più verso di loro veruna sorte di attacco . Questo sarà il mio conforto in sì grave assenza , poter comparir dinanzi a Voi alquanto più adorno, mentre mi date tanto tempo a ciò fare. Questo è il fentimento, che Voi sta mattina vi siete degnato di darmi sopra quelle parole, Oftende mihi faciem tuam, & falvi erimus : ma non già l'ho io poruto esprimere in carta come Voi l'havete a me dato.

#### S. XIVIII.

A un'amore sì acceso provenne altrettanto nel P. Segneri quella fiduciz tanto cordiale, ch'hebbe sempre in Dio, lasciando a lui come a Padre amoroso rutto il pensiero di sè, e di sua falvezza in qualunque occorrenza, particolarmente della Miffione. Stava egli una volta trattenendofi nella Sala del Collegio nostro di Macerata, quando vi entrò casualmente un Padre di Casa, che nell' entrare lasciò aperta la porta. Rivoltatosi il P. Segneri pregollo, che di grazia chiudesse la porta, perchè spirava di là alquanto di vento; della quale istanza l'altro ammiraro, V. R. diffe, deve portarsi domattina in Missione per mille tempeste, e ora questo poco di vento le dà ranto fastidio ? Al che il P. Segneri replicò una favia risposta : Oggi, disse, a me tocca di havermi cura, dimani toccherà a Dio . Nell'andare un giorno in filuca lungo la Riviera di Genova , levosti all'improviso una fiera burrasca, e volendo i Marinari dare a terra, non era possibile di trovarne la strada; imperocchè da un lato incalzavano le onde furiole, e dall' altro stavano lor a fronte durissimi scogli, sicchè per suggire da quelle si cotreva di botto ad urtare in questi. Quanti erano nella filuca mandavano al Cielo grida pietole, e si piangevano già perduri. Solo il P. Segneri confidato nel suo Dio vedevasi con una faccia non sol serena, ma ridente, quasi che si ricreasse in una placidissima calma; ed in un subito Iddio se quietar la tempesta, e diedero a tutti libero campo da poter giungete al lido. Un'altra volta nel passare d'un fiume infieme con molro Popolo la corrente grossa guadagnò la mano al Barcajuolo, e porrava la barca giù a precipizio. Si raccomandavano tutti al Padre, il quale al suo solito niente intimorito, sede, diceva, sede, e non dubitate di nulla. Di fatto il Barcajuolo ripreso animo si rimise al governo della barca, e paísò ogni cofa felicemente . Più anche dimostrò il P. Segneri la sua gran fiducia in Dio in un'altra occasione, che io voglio qui riferire con l'istesse parole, con cui l'attesta il Sig. Lorenzo Gualtieri Ministro molto caro al Serenifs. Gran Duca, che fu mandato da Sua Altezza, perchè accompagnaffe il P. Segneri, e ne havesse cuta in un vieggio, che convenne al Padre di

43

far el la Fienze a Roma, e da Roma a Fienze. Tornando da Roma, dice que Ro. Sig. ra Perugiaed A fezzo ci vedermo a manifelo pericio di perire fu per la Clari di Cotrona; imperocchè caduta la Catrozza in un fondo burtone e, e dovendo rimanere tutti duo oppreffi i, ogicida; Gesà, Gesti fiamo morti; e di Padre ridendo, Nò, rifpote, non è nulla, ringraziamo il Signore (e pure eravamo ancora per atta); a demmo letra el efione, ne la catrozza, cocchiete, o cavallí furono in verun modo offeti. Allora io gli diffi: Padre, fe io ero folo, me ne andavo in minutzoli, perché fon peccatore, e dil Padre, a fiquisolo, diffe; io fono affai peggiore di voi, perché fono la fchiuma de perverti ; ma noi fiamo in viaggo per la caulá di Dis; però non vi d da temere, mentre reglici guida. Amiamolo femper più, e tufolviamoci da dovero, perchè nell' altro Mondo, ò gran cofe } jo gran cofe !

#### S. XLIX.

H Abbiam veduto disopra qualmente in tempo delle Missioni soprastando spesso finitativa de Prediche in aperta Campagna, ordinava le Processioni, e disponeva rutti gl'altri Esercizi; e Iddio che gli dava al cuote questa fiducia, pareva in un certo modo, che l'haveile fatto Padrone delle rempeste, e de gl' Elementi. Più volte per havet levato le concubine dal fianco d'uomini disonelti, e per haver ripreso di qualche pubblico scandalo alcune persone di rispetto, trovossi a rischio di gravi affronri . Mandato alla luce il suo libro della Concordia contro gl'errori de' falsi Quietisti, è incredibile quali lettere cieche gli capitassero, tutte piene d'infami villanie, e di crudeli minaccie, tanto che per non esporsi a qualche orribile insulto, molto lo pregavano di non uscire quell'anno in Missione; mail P. Segneri sempre animolo ad una maniera fempre appoggiato alla protezione del fuo Signore rigettava da sè ogni ombra di paura ripetendo fempre al fuo folito effer questa causa di Dio, onde a Dio toccava il difenderlo: che se pur'egli non havesse v oluto ciò fare, protestava che troppo volentieri haverebbe dato per amor suo il sangue, e la vita; e soleva dire amorosamente a Dio quel che in simili casi gli diceva S. Bernardo, Bonum mihi si me digneris uti pro c/ypeo. Nulla minor fiducia in Dio dimostrò per certo allorchè su proibito in Roma il suddetto suo libro della Concordia. Non se ne querelò mai punto, e non apparvemai in lui verun indizio di prendersene disgusto ; anzi egli medesimo consolava gl'amici, che si condolevano seco, e replicava sempre quel suo detto, che questa era causa di Dio, e che Iddio l'haverebbe protetta, come di poi ben si vidde, mentre conosciutasi a miglior lume la verità delle cose, e scoperto il serpe, che stava nascosto tra fiori, furon dal Sacro Tribunale dell'Inquisizione condannati gli errori, e il libro del P. Segneri fu restituito al pubblico con molta sua gloria. Da una tal protezione sì amorevole di Dio ne traffe poi il P. Segneri un nuovo, e potente motivo del fuo Appostolico zelo, come ci espresse in que fuoi mirabili sentimenti, ove dice; Ho avvertito quanto Iddio veramente ha pigliato la mia difesa in infinite occasioni de' mei pericoli temporali, e spirituali, e però mi son' animato a volere per titolo di gratitudine pigliar io la causa di Dio contro quelli, che voglion offender lui, siccome piglia egli la causa mia contro quelli, che voglion offender me . Parmi ciò una buona ragione per animarmi al zelo dell' anime, e alla conversione de peccatori. Qui tangit vos, tangit pupillam oculi mei, dice Iddio a suoi servi, e però chi può esprimere il gran zelo ch'egli ha di ciascun di noi, difendendoci a spada tratta contro i nemici visibili, ed invisibili? Tale

deve essereil zelo nostro verso di Dio contro qualunque sorte de' sitoi nemici', mali Cristiani, Etetici, Gentili, &cc. Ponam zelum meum inte: questà è la dolce promessa, chemi sa Dio per Ezechiele: Zelus Domus sua comedis me: questà è la risposta, cheio devo renderea Dio,

## S. L.

Proprietà di chi ama, di voler sempre conversare con la persona amata, e trattenersi sempre seco; perciò chi ama intensamente Iddio, non par che sappia mai distaccarsi dall' Orazione, ch'è appusto un dolce conversare con esso lui ; ondediceva già l'Appostolo, Nostra conversacio in Calis est. Or a questo santo esercizio dell'Orazione era il P. Segneri sì addetto, che non haveva per essa verun tempo limitato; ma oltre all'ora che vi dava la mattina, tutto il resto del giorno, che li rimaneva libero da' fuoi studi, e dal trattare co' prossimi, tutto ve l'impiegava ; ed i suoi compagni fan fede, che il più delle volte solevan trovarlo ginocchione in atto di orare nel mezzo alla camera, e non di rado il trovavano sì assorto in Dio, che per un pezzo nè pur si accorgeva di chi era entrato nella stanza. Che se doveva talvolta raccomandare a Dio qualche negozio straordinario di gran consequenza, massimamente della Compagnia, alla quale portò sempre un cordialissimo affetto, si tratteneva in orazione le notti intere; benchè a dir vero, quando anche fra giorno camminava, o faceva ogn' altra operazione, si vedevasempre sopra pensiero, e dava ben'a conoscere, che non perdeva mai Iddio di vista, osservando pontualmente quel gran comando del Redentore, Oportet semper orare, & numquam deficere. Ad un cotal impiego sentissi egli chiamato da Dio in modo assai singolare, come in un di quei suoi sentimenti ci lasciò scritto : Mi è parso, dice, con un lume molto chiaro, che tutto il mio traffico debbe esser posto nello studio dell'Orazione . sembrando a me che attese tutte le circostanze presenti questo infallibilmente sia ciò che Iddio da me vuole, L'ho però teneramente ringraziato che siasi degnato di eleggermi a un tanto onore di ttattar intimamente con esso lui, quanrunque mai niente io habbia fatto da meritarlo: e se questa deve dirsi l'ottima parte, conforme a quello, Maria optimam partem elegit, que non auferetur ab ea, mi sono appresso il mio Signore in una certa maniera scusato, se io vilissimo verme in essa mi quieti, perchè non son'io, che me l'habbia eletta, ma bensì egli, che mi ha eletto per essa.

### S. LI.

I Lmodo del suo orare su dal principio di semplice meditazione con attuosi discorsi dell'intelletto, e con affetti gagliardi della volontà sopra diversi Metri, e sopra diversi sentenze della Sacra Scrittura, d'onde ne trasse in gran parte quei lumi si belli, ch'egli poi registrò ne' quattro piccoli volumi della Manna dell' Anima. Dopò alcun tempo par che mutasse alquanto il metodo sopraddetro, eche si distendesse uni pregare Iddio, e in chiedergli grazie, come appunto c'insegnò di sate il Divino Maestro nell'Orazione Domenicale. Così il medessmo P. Segneti considò una volta ad un Padre de' Nostri, di cendoche haveva finalmente apperti gl'occhi per apprendere il vero modo di orare. L'istesso pur anche si raccoglie dalle parole di una sua lettera, che dovrà esse di consolazione l'udirle. La mia presente speranza, dice, statutta sondata nell'essicacia infallibile d'impertare, che hal'Orazione, quando a Dio chiede ciò, che dicerto è ben nostro. O che gran parola è mai

questa, che Cristo diffe, Petite, & accipietis? Si poteva egli impegnare con più chiarezza? con più generalità? con meno eccezione ? Tutto è fol che noi dimandiamo collantemente : ma che gran fatica è mai quelta , che non possa intraprendersi per tanto bene? Noi non habbiamo a far altro che dimandare a Dio per i meritidel fuo Figliuolo, che ci faccia fuoi veri Servi, fuoi veri Amici: e poi lasciamo fare a lui, che saprà ben'egli trovare ancor per noi qualche modo di ranti , onde quelto si ottiene . Io quanto a me ho risoluto con la sua grazia di tanto tempestargli all'orecchie, e di tanto battere, finchè gli diventi importuno. Nè mi sgomenta il vedermi sì miserabile, sì meschino, e ignudissimo d'ogni merito, perchè io pretendo come mendico di chieder la limofina ad un Dio gran limofiniere . E chi non sà che in un mendico non si richiede alcun merito d'ottenere, come è ne' mercenarj, com' è ne' servi, e com'è in qualunque altro che chiegga fott' altro titolo? la fua miferia stessa, è gran merito a un poveretto; e quanto la sua miseria è maggiore, tanto anche è più ragionevole sovvenirlo. Comunque siasi: Cristo non può ritrattarsi. Egli ha promesso, che chiunque in nome suo persevererà a dimandare, sarà esaudito. Se in ciò siamo coftanti, la cofa è fatta. Benedictus Deus qui non amovit orationem meam, & mifericerdiam fuam a me, diceva David; fopra il qual luogo scrisse S. Agostino . Cum videris à te non amotam deprecationem tuam, securus esto quia non est à te amota mifericordia ejus. Non habbiamo dunque scusa. Chiediamo, importuniamo, rendiamoci a Dio molesti, se ciò si può dire; ma non si può, perchè anzi allora gli faremo più cari, e molesto gli è non chi chiede, ma bensi chi non vuol chiedere, come Achaz, che diceva, Non petam.

#### S. L I I.

P Er tener anche nell'Orazione, e nel resto della giornata lo spirito più attuato in Dio, ritrovò il P. Segneri un' altra pia, e bella pratica, che merita cerrarnente di essere abbracciata da chiunque desidera di havere con Dio un più fir etto commercio. In una lettera dunque che inviò ad un suo confidente scrive in questa guisa. Voglio comunicare a lei un'usanza, la quale hò letto ultimamente in Oforio, che haveva S. Agostino di trattare con Gestì Cristo, un di della settimana sotto una forma, un di sotto un'altra, come ora le soggiunge-10, ma in quella maniera che io più partitamente mi sono per me adattata . Il Lunedi trattare con ello lui come Giudice, il Martedi come Rè, il Mercordi come Medico, il Giovedì come Sposo, il Venerdì come Redentore, il che portala memoria della Passione, il Sabbato come fratello, il che porta seco la memoria della Santiffima Vergine, la Domenica come Glorificatore, il che porta seco la memoria del Paradiso: Par che riesca in ciascuno de detti giorni di trattare nell'Orazione con esso lui sotto quel vario titolo dianzi accennato. raccomandandosi or come reo, or come suddito, or come infermo, pregandolo delle grazie proporzionate, e infiammandofi de' proporzionati affetti ; e fi può anche in tutto il rimanente del giorno havere in quella maniera affai facilmente la mente a Dio unita.

#### LIII.

M A con fimili modi di orare crefcendo ogni di più il fervore nell'anima del P. Segneri fi compiacque il Signore a poco a poco di follevarlo ad un grado di orazione molto fublime, svelandogli sempre più la Divina sua faccia. Ci lasciò il Padre medesimo ciò attestato in uno di que citati suoi fogli , dove così parla : In questo giorno il Signore per levarmi dall'anima ogni ansietà mi fece incontrare a leggere un Capitolo del libro intitolato Cammino di perfezione scritto da S. Terefa, nel quale trovai espresso a minuto il modo dell'orazione, che mi ha per sua grazia comunicato il Signore ; sicchè non mi resta più quasi da dubitare che non sia conforme alla sua santissima Volontà , e così mi ha detto anche il mio Padre Spirituale. E' questo il Capitolo 28. nel quale si descrive l'Orazione di Raccoglimento. Vero è che mi pare di haveralcune volte pattecipato della quiete, se non di tuttette le potenze insieme, che pure per qualche buono spazio mi par di havere sperimentato sermate in Dio con grande unione d'affetto, almeno della Volontà, la quale in esso si è fissa alla sua prefenza, godendo di lui, e bramando di trasformarsi tutta in lui solo. Il pensiero se svagola, è si leggiermente, che torna subito, ne si lascia punto pregate. Benedetto fia di tutto ciò il caro Signore . Sin qui il P. Segneri . E chi brama intendere di qual perfetto caratto sia questa Orazione di Raccoglimento, può leggete il citato Capitolo 18. di S. Terefa, e niente manco merita d'effer veduto il Capitolo 31. dove parlandosi dell' Orazione di vera quiete, di cui confessa il P. Segneri efferne stato alcune volte favorito da Dio, questa, dice la Santa, è cosa foprannaturale, e che non potiamo noi acquistarla per le diligenze che facciamo . Intende l'anima con una maniera molto lontana dalla cognizione acquistata co' sentimenti esterni, che già è arrivata accanto al suo Dio, e che con poco più arriverà per unione ad esser fatta una cosa con lui. Si trova ella così contenta in solamente vedersi accanto alla sonte, che ancot senza bere è già fazia , nè stima che altro ci sia da desiderate. Le potenze le ne stan quiete, che non vorriano nè pur muoversi, perchè ogni cosa pare che disturbi loro l'amore . L' Anima stà come un bambino, che anche allatta, quando pendendo tal'ora dal petto della madre; fenza ch'egli tiri con le labbra, ella amorofamente accarezzandolo gli spreme con le proprie mani il suo latte nella bocca. Tutto ciò ben ci dichiara quanto eminente fosse l'Orazione, che godeva il P. Segneri, il quale haveva di più nell'Orazione un dono quasi continuo di dolcissime lagrime, e non solo nell' Orazione, ma nel visitare i Luoghi fanti, nel parlat familiare delle cofe di Dio, ne' colloqui, e nelle Prediche, che faceva stando in Missione, e singolarmente quando nel celebrare la Mella era vicino a confumare il Divin Sagramento, diventava allora come una fiamma di fuoco, e gli grondava dagl'occhi una copiosa pioggia di lagrime, parendo quasi, che tutto si disfacesse; onde il fratello, che qui in Roma gl'ultimi anni della sua vita lo serviva ogni mattina al santo Sacrifizio . riferisce, che trovava sempre il suo fazzoletto bagnato in maniera dal molto piangere, che gli bifogna poi stenderlo all'aria perchè si ascingasse. Attestanoanche altri di haverlo veduto spello nel doversi comunicare alla Messa talmente infervorato, che per la veemenza grande del cuore veniva sforzato a mandar fuori dalle narici non poche goccie di vivo fangue . A questo Divini Sagramento certo è, che il P. Segneri portava una fomma riverenza, e un fommo amore; perciò più volte il giorno, ed auche la notte si trasferiva ad oslequiarlo, & adorarlo. Ma quali mai fossero i suoi affetti nell'atto di ricevetto al facto Altare, non farebbe facile il figurarfelo, fe non l'haveffimo fernto di fua propria mano . Havendo io (dice in uno di que preziosi suoi fogli) chiesto queita martina al Signore dopò la fanta Messa, che degnasse di suggerirmi quale affetto dopo la Comunione folle più conveniente, e più proprio da esercitare per dargligusto (giacchè io benso non doversi allora trattener l'uomo in discorsi con l'intelletto, ma in operare con la volontà; nè doversi, mentre habbiamo Dio entro dinoi, stoltamente cercarlo fuor di noi) mi parve, che sopra tutti debba effer l'affetto dello stupore . La riverenza è poco, l'umiltà è poco, il ringraziamento è poco, l'amore è poco. Una maraviglia la maggiore di tutte, qual' è addimanda quelta , Memoriam fecit mirabilium fuorum, non pare che altropiù adattamente richiegga, che maraviglia. Dio a me? Dio con me? Dio in me ? Che pollo io fare pensando a ciò, se non solo restare attonito, restar morto. restare assorto da un' infinito stupore ? Quando i soldati d'Oloserne viddero la segnalata bellezza d'una Giuditta, parea che dovessero restar subito presi, e che il primo affetto svegliato in loro dovesse esser un grande amore, sicche si accendellero subitamente a bramarla; ma non fu così , Considerabant faciem ejus , & erat in oculis corum fupor, quoniam pulchritudinem ejus mirabantur nimis . Merce che questo è il primo affetto dovuto alle cose grandi, alle cose insolite, e dopo questo si da poi luogo a gl'altri. Or così ha da essere nel caso mio. Considerando io se non la Divina bellezza, che non hò guardo da sostenerla, almen la Divina bontà verso di me, devo in primoluogo stupire, e di poi posso proro mpere in altri affetti.

#### S. LIV.

Con l'Orazione mentale, pra directiona di la fua divozione, non folo con l'Orazione mentale, ma altrettanto con la vocale. Haveva familiari alla bocca diverse brevi Orazioni, che noi chiamiamo giaculatorie, delle quali ne haveva raccolto un lungo catalogo da Salmi, e da altri luoghi più scelti della Divina Scrittura. Le Ore Canoniche soleva sempre recitarle ginocchioni molto adagio, e accompagnava con l'intimo del cuore quelle facre parole che proferiva con la lingua. A fine di confervar più viva nell'animo la memoria tanto importante della morte, diceva spesso le Orazioni prescritte dalla Chiesa intorno a'moribondi, figurandosi d'essergià a quel terribile punto, d'onde dipendono per tutta un' eternità le nostre sorti. Costumava pur di recitare la Corona in onore della Santissima Vergine, di cui era teneramente divoto, havendola pigliata come principal Avvocata al buon'estro delle sue sacre Missioni; e per incitar il comun de' fedeli alla pietà verso di lei mandò alla luce quell'aureo libretto, che s'intitola il Divoto di Maria; anzi stava attualmente scrivendo sopra il Magnificat una bellissima spiegazione, che prevenuto dalla morte bisognò a nostra disgrazia, che lasciasse imperfetta. In rempo di Missione diceva ogni giorno un'orazione ben lunga, composta da esso medesimo, piena di gran sentimenti , e d'affetti per chieder a Dio quelle grazie, che sono più proprie d'un ministero si santo. Aggiungeva a tutto questo la frequente lettura de libri spirituali, e godette sempre in modo particolare delle Vite de Santi, onde haveva scorso tutti li sei Volumi del Surio, oltre a moltissime vite de Santi più moderni; al che efortava spesso anche gl'altri, protestando, che quanto egli sapeva in materia di spirito; l'haveva tutto bevuto da questa purissima sonte: e in verirà parve che Iddio per un tal mezzo più che per altro gl'infondesse quel gran lume da poter guidare molte Anime fante, e che gli concedesse quella mirabil discrezione de Spiriti, con la quale mostrossi sempre sì avveduto in distinguere l'oro vero dal falso, che al bel primo congresso seppe una volta scoprire la finissima ipocrisia d'una celebre Religiosa comunemente riverita come una Serasina: ma rendutosi poi manisfesto, che haveva tenuto un'insame commercio col Demonio, su dopo morte seppellito il suo Cadavero a piè d'un'albero nell'orto del Monastero, e fra poco surono anche bruciate le sue ossa sacrileghe per giusto decreto della sacra Inquisizione;

### S. I V.

'Amore sviscerato di Dio non è mai possibile che vada scompagnato dall' amore del Prossimo, perchè l'amore di Dio è a guisa del fuoco, che mai non si quieta, se non tramuta ogni cola in se stesso; nè vi è chi non sappia ciò che disse il Redentore al suo amante Discepolo, Si diligis me, pasce agnos meos, pasce eves meas. Così accadde al P. Segneri: dappoiche avvampò in lui quell' incendio beato della divina carità, non seppe già ritenerlo fra le angustie del suo cuore, ma fu costretto a dargli libero sfogo, e concepì un'ardentissima brama di convertire a Dio per quanto havesse potuto il Mondo tutto. Ben però è superfluo che io ne dica qui di vantaggio, mentre l'habbiam veduto sì applicato per tanti anni all' Appostolico impiego delle Missioni, e ciò con tanto suo giubbilo, che non fu mai veduto più allegro, che quando più vi faticava, sicchè chiamava quelle giornate giorni di Paradifo, e diceva che per un folo di questi giorni havrebbe dato un' intera Monarchia. Tosto che giungeva il tempo stabilito da portarsi in Missione, non vi era cosa, che bastasse a trattenerlo punto, quantunque talvolta gli passassero attualmente per le mani negozi di gran rilievo; e non si può a sufficienza ridire come al suo primo uscire da' Collegi compariva subito un'altr'uomo superiore a se stesso, tutto brillante di zelo, di generosità, di fervore, parendo propriamente, che fosse investito, e rapito dallo Spirito del Signore . Doveva per lo più trattare con gente rozza nelle Campagne, e pure non mai si vide infastidito, ma sempre affabile aduna maniera, trattava indifferentemente con tutti, ajutava tutti, serviva tutti, e si dichiarò sempre prontiffimo a spargere quanto sangue racchiudeva nelle vene per la salvezza di ciascuno . Afferma un Sacerdote suo Compagno havergli udito dire più volte, che se havesse veduto il Paradiso aperto da potervi entrare a sua voglia, si sarebbe tuttavia ritirato indierro, e faria volontieri rimasto in Terra a faticare per l'Anime; imitando in ciò quell'atto eroico, che noi tanto celebriamo nel Patriarca S. Ignazio come un prodigio del suo generosissimo zelo.

### S. LVL

E Ccettuate poi le Anime, nulla trovavasi sopra la Terra, ch'egli curasse per niente. Gli comparivano innanzi non di rado alcune Dame pomposamente adorte di vesti preziose, e di gioje, ed egli non solo non rimaneva abbagliato da simili splendori, ma con un magnanimo disprezzo ne cavava un nobile sentimento, che in certa occasione significandolo al suo Compagno. O che bel sacrificio, disse, potrebbero queste Signore sarà a Dio, se lascassero per amor suo queste vanità, che stimano tanto ! Un Padre di molta autorità, staro qui in Roma suo Superiore, dice di lui: Il suo saccamento dalle cose del Mondo è indubitabile appresso achi l'hà conosciuto e pratticato, ed io ne posso parlare in virtuì delle sue medessime parole, perchè spesso conferiva meco del niun pregio, in che haveva ogni cosa suori di Dio, e dell' eterno. Ma assa più bel testimonio ce ne da eggi si sessioni sua la eterra ad un suo Amico, a cui considentemente così scrisse: Hò satto questa mattina la mia meschina Orazione sopra quelle parole

del Salmo, che mi toccavano : Diviferunt sibi vestimenta mea; e questo è il lume, che Iddio mi hà conceduto, che noi vogliamo le cose sue, ma non lui. Se Cristo ha qualche cosa, che possa servire per noi a nostri comodi, a nostri interessi, moltisono che corrono a gara per ripartirsela : ma chi è che voglia lui nudo sopra una Croce ? or ci vogliam noi questo dividere fra noi due ? Ma che dico dividerlo, mentre lo possiamo egualmente haver tutti tutto ? Ah Dio, che io dico, ma non sò però fare. Non pare veramente a me di curarmi di quei vestimenti di Cristo, i quali servono al corpo; anzi ogni bene esterno mi par che sia piccola cosa a lasciare per lui, amici, applausi, ricreazioni ed ogn' altro lor somigliante: ma quei vestimenti, i qualifervono all'Anima, l'adornano, l'arricchiscono, la confortano (suole intendersi delle consolazioni spirituali ) a questi mi par più difficile il rinunziare ; e pure ancor di questi , o se non altro , dell'affetto a questi convien che si spogli chi vuole Iddio solo . In conformità d'un tal suo detto io ritrovo fra suoi frutti d'Orazione, che ringraziava Iddio della sua sordità come d'una grazia singolare, perchè questo disetto lo rendeva incapace di governi , e di altre Cariche più speciole nella Religione , onde sperava , che sarebbe facilmente lasciato solo, e poco curato, come un' uomo già mezzo morto. Si abbattè spesso in alquanti Principi dispostissimi à gran segno di favorirlo : non però si prevalse mai di loro a verun suo comodo , nè accettò mai cosa veruna, che potesse punto disdire all'Umiltà, e alla Po-vertà Religiosa, che riputava suo unico tesoro: anzi nè pur volle adistanza di quallivoglia Persona chieder da' Principi Cariche, Benefizi, e somiglianti grazie per altri, se non quando giudicava in qualche caso, che ciò conferisse al Divino servizio, e all'ajuto spirituale del prossimo. Servissi bensì del favore de Grandi per impedire diversi scandali, come appunto gl'accaddè col Serenissimo Ranucio Duca di Parma; dal quale ottenne Editti molto salutari, che surono anche abbracciati da altri Principi con notabile miglioramento della pietà, e de' costumi . Nel rempo delle Missioni vari Signori gli mandavano de'nobili regali, ed egli o non li riceveva , o la civiltà l'havesse obbligato a fare altramente, trasmettevali tosto alle Case de poveri infermi, o al pubblico spedale. Mentre era di passaggio in alcune Città, i Nostri solevano talvolta invitarlo a veder le curiosità più celebri di quel Paese : si scusava da simili inviti, e godeva di starsene ritirato nella sua stanza, amando assai meglio d'essere stimato poco cortese, che ditogliere a Dio, ed a se stesso quel tempo, di cui hebbe sempre una santa avarizia. Co' suoi Parenti si dimostrò in tutte le occasioni lontanissimo da ogn'afferto di carnee sangue : perciò erasi dichiarato con suo fratello secolare, che non voleva saper niente degl'interessi di Casa; e se questi nelle fue lettere glie ne faceva a sorte menzione, ei non vi rispondeva. Occorse pure, che un suo Nipote rimaso unico Erede della Casa su chiamato da Dio a seguirlo nella Compagnia . Non potevano i Parenti tollerare, che in lui si estanguesse la famiglia; ma il P. Segneri scrisse loro lettere molto efficaci, che non si opponessero alle grazie del Signore, e animò sempre il Nipotea star saldo nella sua santa risoluzione. Perchè ancora un suo Congiunto di molta autorità pareva che persistesse in sospender al Giovane la licenza a titolo di volerne prova maggiore, il Padre protestò che bifognando havrebbe dato memoriale al Papa, nè si quietò sin a tanto che non vidde il Nipote in porto nel Noviziato di Roma; e fu suo detto a questo proposito: Non importar nulla che fosse al Mondo una famiglia di più, o di manco, ma che l'unica cosa importante si era il mettere in sicu-Fita del P. Segneri.

ro l'eterna salute. Se poi si sosse trattato del ben pubblico, e della Gloria Divina in cose di maggior consequenza, ò allora sì che si metteva dadovero sotto de piedi ogn'interesse, e do ogni umano rispetto. Appoggio-gli una volta il Sommo Pontessee un negozio assi grave da trattarsico principali Ministri d'un gran Principe. Il Padre Segneri, che giudicava l'onor di Dio richiedere alquanto diversamente da quel che appariva a quei Signori, in più attuosi congressi, che tenne con esso los loros persiste per coltantissimo senza lasciarsi punto smovere nè dall'autorità de Personaggi, nè dal prevedere, che alcune Persone havrebbono quindi presa occasione di screditarso quanto havessero poutto appresso il Papa, come di cervello stravagante, ostinato, & intrattabile.

### 6. L V I I.

Uando ci accade qualche straordinario travaglio non è fra noi chi non procuri di riceverne alcun follievo dagl' Amici, comunicando, e sfogando con essi il proprio dolore. Non già in tal maniera praticò la fervente carità del P. Segneri, che in questi casi non cercava conforto veruno dagl' uomini; ond' egli taceva sempre ad ogn' uno qualsivoglia disgusto; che gli fosse avvenuto, nè voleva esserne consolato da altri, fuor che dal suo Dio. Se uno confida a me qualche suo segreto (lasciò egli registrato in que' suoi avvertimenti ) o qualche suo disgusto, o affanno interiore; io sento muovermi ad amar costui per una tal confidenza, e per la stima, che di me mostra, mentre in me vuol depositare il suo cuore; mase di poi veggo, che quell'istesso, che ha detto a me, lo và comunicando egualmente a quelto, ed a quello, e lo fa noto a tutti, io più non prezzo quell'atto, che usò meco, e più rosto l'ho a sdegno, perchè sembra, che mi volesse quasi burlare . Così convien, che succeda con Dio . Egli grandemente apprezza, che io seco come a carissimo Amico domesticamente confidi ogni mio disgusto, ogni mio travaglio, Tribulationem meam ante ipsum pronuntio . Ma se poi vo spargendoli ancora agl'altri con querelarmi, e con iscoprire il mio cuore, Iddio non deve più stimare quell'atto d'amicizia speciale. Io perciò mi contento, che de' miei affanni testimonio sia Dio, nè andrò cercando consolazione dagli uomini con palesarmi a veruno,

### S. LVIIL

M A lo spiegarele cose, e le consolazioni del Mondo non è alla fine un'atto tanto singolare, che alcuni anche de Filososi Gentili non vi siano talvolta atrivati per una cerra fina superbia, che faceva parer loro d'esse superiori a turte le cose di questa Terra, e diatricchifi col non potre in esse i spenieris glassieri. L'atto eroico della Carità Cristiana si è il non curarsi punto d'esse rispetato dagli uomini, il seniti di sè bassamente, il desse alle proprio avvilimento. A questo si richiede senza dubbio una sede soprannatura le ben viva, una carità molto intensa, e una grazia specialissima di Dio. O ri P. Segneri avvalorato da d'divini favori praticò mirabilmente questa si sublime virtuin tutt'i suoi gradi. Per comprender meglio il valore d'essa parmi prima necessario di spiegare in qualche patte quali onori, e quali applausi ei ricevesse in ogni paese. Non dico niente delle acclamazioni per le sue Prediche, e per le altre sue Opere mandate alla stampa con tanta lode, ch'è stato sempre riputato uno de' più insigni Scrittori, che habbiano illustrato il nostro Secolo, partico-larunente circa la polizia del ben parlare; sicchè gl'Accademici della Crusca

tanto severi Censori in questa materia , esì ritenuti in far quest'onore anche a gli Scrittori di maggior grido, citano più volte nel loro vocabulario il P. Segneri come uno degl' Autori più classici della lingua Italiana . Accennerò dunque solamente aleun poco degl'onori, e degl'applausi, che ricevè per la stima, che haveva eccitato di Uomo Santo . Certo è che questi furono sempre grandissimi, poiche non venne mai chiamato con altro nome, che di Padre Santo, dovunque scorse per l'Italia ad esercitare le sue sacre Missioni . Il più gradito discorfo nelle Cafe, e nelle Piazze foleva esfere del suo gran zelo, del quale haveva ciascuno qual cosa di maraviglia da raccontarne. Gli correvano dietro le Genti, est prostravano in terra quasi ad un' Angelo . In diversi luoghi nel tempo di notte spazzavano per più miglia le strade, dov'egli doveva passar la matrina. spargendole talvolta anche de'fiori, e alcuni Popoliuscirono fin a riceverlo col Baldachino, ne vi fu poco che dire a ritenerli. E'inesplicabile poi l'attenzione, con che l'udivano a predicare, come l'amavano, come rimettevano in lui tutte le lor differenze, come procuravano in mille modi d'ortener qual cosa del fuo, fino agl' avanzi del pane, che gli restava alla tavola, e all'acqua, con che si lavava anche i piedi : ed è fama costante, che con quel pane dato da mangiare a diversi infermi, o con quell'acqua data loro da bere ne guarissero di molti. Che industrie mai non si usavano per ricever dalle sue mani una semplice medaglia ? Gli cambiavano i berettini, ed i fazzoletti . Gli levavano le fascette ed i cordoni del Capello. La corona di spine ch'egli porrava nelle Processioni di penitenza, fu spello materia di gravi contese fra la moltitudine de' pretendenti; ed un Signore di gran qualità, a cui riusci di conseguirne una, la teneva si cara, che la ripose in un nobile scrigno, ed era solito a dire, se io non lasciassi altro al mio figliuolo, che questa corona, stimerei di lasciarlo ricco a bastanza. I ravolini medefimi, fopra de quali il P. Segneri haveva predicato, si tenevano in venerazione, etalvolta la gente correva a farne pezzi, portandogli via come Reliquie, senza che giovasse a' Padroni il riclamare co' bastoni alla mano per impedirne la preda . Quando si trasferiva per mare da un luogo ad un'altro, i Barcajuoli facevano tutti a gara per riceverlo ne'loro legni, giudicando di così afficurarli per sempre dalle tempeste; eappenail Padre giungevaal lido, che si trovava subito assediato da moltissimi, che l'attendevano, chi a volergli baciar la mano, e chia toccarlo con le corone. Arrivaron le cose tant'eltre, che in più Paefi, ma fingolarmente nella Riviera di Genova convenne di mettergli attorno le Guardie, che lo difendessero, perchè il Popolo l'opprimeva, e gli ragliava la veste, ne si poteva più resistere o dargliele nuove, o ad accomodargli l'antica in modo troppo deforme accorciata. Fu anco necessario di porlo più volte in una fedia coperta, altrimente non gli era possibile per la troppo gran calca di andare dove bisognava . Nella Città stessa di Genova, dove pur non haveva fatto la Missione, dovendo egli portarsi a Palazzo, su di mestere, che vi andasse chiulo in una lettiga, e che uscisse da una Porta segreta, ingannando così un' immensa gente, che l'aspettava dinanzi alla Porta grande del Collegio ; ealcuni che se ne avvidero si diedero a seguirar la lettiga, dicendo a chiunque incontravano, che vi era dentro il Padre fanto.

#### 6. LIX.

Ueste dimostrazioni di tanta riverenza se ben surono comuni ad ogni luogo, sempre però suron maggiori ne' luoghi più culti, e più civili, ne si ristringevano già alla sola gente volgare; ma la nobiltà, i Cavalieri, e le Dame, i Magistrati, i Principi anche supremi, i Vescovi, i Cardinali concorrevano a venerarlo tutti ad una maniera, e quanto più conversavano seco, tanto maggiormente ne cresceva in essi la stima, e la riverenza; onde un Porporato di gran stima esaminato alla lunga il tenore del suo vivere non dubitò di asserire ad un nostro Religioso, che s'egli fosse Papa dopo la morte del P. Segneri dispenserebbe a tutti le Bolle de' suoi Antecessori, e presto presto lo metteria su gl' Altari . Vi fu un Vescovo Cardinale, che scalzo, e con fune al collo a guisa d'un S. Carlo Borromeo venne a riceverlo alla Porta della Città accompagnato da'fuoi Canonici della Cattedrale, e porgendogli il Crocifiso pregollo ginocchione che predicasse a lui come a più bisognoso, prima di predicare alle sue Peccorelle. Un'altro Vescovo volle servirlo alla Messa di Chierico; un'altro volle di propria mano lavargli i piedi, e un'altro volle in pubblica Piazza più volte baciarglieli : nè bastavano punto gli sforzi del Padre, che tutto mortificato supplicava, che delistellero. In Bologna, ed altrove si formaron di lui ancor vivente parecchi ritratti, e vi è chi attesta di haver veduto alcune persone inginocchiarsi loro davanti a farvi orazione . La Reppublica di Genova gl'assegnò apposta una Galea per trasportarlo a Livorno, e dovunque gli piacesse. Più volte venne salutato da Vascelli con lo sparo dell'Artiglieria . Molte Comunità a voti concordi fecer decreto di celebrare per l'Anima sua quantità di Messe, ed Esequie solenni, quando fosse lor capitato l'avviso della sua morte; e in qualche luogo fu sin collocara una lapida con una onorevole iscrizione a perperua memoria delle ferventi Prediche, e della sua fruttuosa Missione. Chi dunque non vede se onori di questa sorte richiedevano una testa ben salda per non vacillare, e non invanirsi ? e pure ci assicura il P. Pinamonti, testimonio perpetuo della Vita del P.Segnesi, che ei di tutto ciò non mostrò mai un minimo godimento, come se quelli onori venissero prestati ad una statua di marmo. Ad effetto di premunirsi contro gl' assatti della vanagloria si era fissato in un savio pensiero, ch'espose in uno di que fuoi fogli, ove dice : Per animarmi a sprezzare la stima degli nomini ho considerato, e capito ancora con la grazia di Dio, quanto sia vero quel detto di S. Francesco, che l'uomo tanto vale, quanto è appresso Dio , e niente più . Basta l'esser apprezzato da lui, e però ad ogn' altro cercherò di nascondermi . In qualunque pregio, parere, e non essere, è vanità; essere e parere è verità; essere e non parere è fantità: Così egli. E per radicarsi anche più vivamente nel cuore questo pio sentimento tenne un pezzo scritta in un foglio di carta a capo del suo letto quella sentenza del Redentore ; Qued altum est hominibus, abominatio est ante Deum . Di tanti applaufi, che haveva ricevuti, non mai fi vantava, ne dicevane mai una parola; e segualcuno talvolta ne havesse satto menzione, procurava subito di troncarne il discorso. Alcuni Cavalieti, e alcune Dame gli scrivevano sol per havere i fuoi caratteri, e conservarli per divozione. Dopo qualche tempo, il Padre venne in sospetto della cosa, e dali in poi non rispose più alle lor lettere , non curando di parer loro poco civile. Il Sig. Cardinal Rossetti Vescovo di Faenza volle, che si pubblicasse alla stampa il ragguaglio delle Missioni dal Padre già terminate in quella Diocesi, e ne diede l'ordine ad un Sacerdote de'più dotti, e prudenti: seppe ciò il P. Segneri, e procurò subito, che non si fertvesse niente delle cure miracolose, che si dicevano da lui operate a benesizio di molti infermi. Allor che furon condannate le perniciose sentenze, ed ilibri

1.uc# 16

de fino faverfari Quietiti fi afectuva da alcum ett ei ne richiedelfe dag! amici le congrantalismoi i ma venne da truti ammirata la fua finojacitima modefia i perche non ne cantò il trionfo, anni ne pur diede verun piecolo fegno di privata compiacenza. Nella Terrat di Chiavati compiaca la Mifinone fi udipinto in una pubblica muraglia il fuo intratto in quell'abito di penietra, ch' epli era folito di portare. Palfata diquanti mella di filtanza di vari Cavalieri di Genova tornò il Padre a rinovar quivi elle Appostialche Miffioni, e pieno di confiatione vidde quell'effigien eli muto, onde l'uluino gottoro, che dava di patretara, vennu quell'effigien eli muto, onde l'uluino gottoro, che dava di patretara, vennu quell'efficien elimito, de l'uluino gottoro, che dava di patretara, vennu quell'efficien di mandalfe, fatra fi prima dat parola di non negargi chi, o care chi altri de l'ului de l'ului de l'ului dell'esta del percenta la cude del Padre Santo, e fieldi. mava nelle trade, e nelle Piazze, Chi vuol competrare la Laude del Padre Santo, e quando le Turber iverenti na ritt dimille offe qui genuffello circondavano, tutre quefte cofe non gli fervivano ad aitro, she ad inquierato, e fatio gridate per impedite.

#### §. L X.

M Irabile pur fu la sua libertà di cuore, con cui procedeva in tutte le sue azioni, senza nascondet mai niente di ciò che appresso le persone di minor accorrezza poteva recargli qualche diminuzione di credito. Per la fua gran corporatura e per l'eccessive sue fariche dimente, e corpo in aiuto dell'anime era molto bilognoso di cibo. Egli non dissimulava già punto, ne voleva apparire quali che offervaffe fevero digiuno; ma in palefe prendeva quel tanto, che conosceva esfergii necessario al suo mantenimento; e nel discoriere un giorno con alcune Dame Genovesi raccontò loro i trattamenti onorevoli, che haveva ricevuti in certo luogo, aggiungendo di teffare molto obbligato alla bontà d' un Cavaliere, che in una stagione si calda l' haveva proveduto di neve. Mentre cominciava già a invecchiare essendo costretto a servirsi di cavalcatura in qualche falira di montagne più erre, vi ascendeva sopra francamente alla presenza d' ogn'uno . Venne efortato negl'ultimi anni a non andare più fcalzo, ma folo a scalzarfi quando si avvicinava al luogo dettri ato per la Missione : al che ri pose sempre ad una stella maniera : Iddio mi guardi da una tale ipocrisia : o per tutto il viaggio io andtò fcalzo, o per tutto calzato. Si bene al contrario molre volte praticò, che dopo di effer andato scalzo sin' alle Porte d'alcuna Cirtà . prima d'entrarvi si calzava, se pure non doveva farvi allora la Missione : nè haveva difficultà d'entrarvi anche in una Carrozza a lei Cavalli, come gl'accadde in Genova, in Modena, in Parma, e più che altrove in Faenza, favorito così dal Sig. Cardinal Rofletti, il quale come ottimo fumator delle cofe notò quelta forma d'operate per un'atto di gran Virtù , e ne parlò in sua lode . Un simil riudizio ne fece il P. Inquisitore d' Ancona, che havendo una volta invitato il P. Segneria bere, egli l'accertò fubito con rendimento di grazie, lasciandone molto edificato quel buon Religiofo.



#### 6. L X I.

N On però si contentava il P. Segneri di non cercare gl'onori, e gl'applausi; ma desiderava di vantaggio, e procurava in più modi il proprio disprezzo. In ordine a' desideri mi basti l'addurre qui in provació ch'esso medesimo ci lasciò registrato in que suoi mirabili sentimenti; Sono stato, dice, in questi giorni affai travagliaro da una tentazione, edera che in volermi offerire a Dio pronro a patire per amor suo qualunque gran cosa, anzi chiederlo, mi si rapprefentava per insuperabile mortificazione una fola ; lo scordarmi bruttamente in qualche Predica. Quì la mia natura restava; poichè da una parte si conosceva obbligata ad accettar propramente dalla mano divina ogni cofa, ma dall' altra parte temeva, che quest'istella rassegnazione dovesse havere l'effetto, e che Dio volesse in questa manjera provarmi, però mi succedeva un timor grande, il quale m'impediva nell'atto stesso del dire, e saceva per poco che io esitaffi . Lo diffi al mio Padre Spirituale come tentazione, ed ho procurato conforme al suo consiglio di non pensarvi, perchè Iddio vuole, che io attenda a fare il mio mestiere al meglio che sò . Questa mattina poi mi è rornata la mede-- sima tentazione, onde io con la grazia di Diomi son vinto, ed ho procurato di convertire il timore in desiderio, e gli hò chiesto con grande istanza; che mi dia questa pubblica mortificazione in questa stessa mattina in cui debbo fare una Predica solennissima. Ciò non può pregiudicarmi al dir franco, perchè non è più timore, ma deliderio; ed in quello stava il mio inganno, mentreil timore toglie gli spiriti vigorosi , ma non già li toglie il deliderio . Non per questo io debbo lasciar di fare ogni possibile diligenza per possedere, e dir tutto al meglio che io sappia; anzi per questo medesimo devo usarla, perchè allora fcordandomi farò certo che ciò viene da Dio, e rimarrò contentifimo: là dove non usandola, la colpa sarebbe mia. Con questo atro generoso mi pare di haver vinto, nèmi fi offerisce sin' ora al pensiero cosa veruna, la qual mi paja che io non fassi pronto a patire per amor di Dio col savote della sua grazia. A desideri sì santi corrispondevano bene le sue opere, non pur aliene da ogni vanità, ma tutte intente alla fua umiliazione. Era egli arricchito, come ogn' un sà, di dotti eccellenti, tanto in genere di fpirito, quanto di lettere, e grandemente fetace d'ortimi partiti anche negli interessi politici, onde potè aggiustare innumerabili indifferenze, e inimicizie fra Signori principali. Con tutto questo non si voleva mai regolareda se stesso in veruna cosa di momento, ricorrendo sempre al parer d'altri , e soleva spesso citate quella sentenza del Icellin. Savio , Fili fine confelio nibil faciat , & post fallum non panitebit . E quanto a ciò parmi, che in modo fingolare meriti di celebrarsi una coral sua sommessione nelle materie di dottrina, e di composizioni litterarie, circ' alle quali vediamo pur troppo avveratí quel detto del Poeta : Qui velit ingenio cedere nullus erit . Tutto il Mondo riverwa il P. Segneri come un gran Maeltro, e nondimeno quasi fosse egli stato un uomo de' più semplici si mostrò sempre facilissimo a mutare, e cancellare quanto gli veniva suggerito da persone a lui molto inferiori di talento, e di sapere. Chi fu più anni suo Rettore atresta, che il Padre andava da lui con sì grande umiltà, che lo rendeva confuso, e gli sembrava giusto un Novizio ; ficchè parendogli molte volte ch'ei non ardiffe di proporte qualche cofa, bifognava che gli deffe animo, perchè la dicesse. Haveva una volta richiesto di non sò che il suo Superiore per agevolare la stampa de' suoi libri in Firenze : fece il Superiore alcune difficultà in riguardo di qualche leggier incomodo, che ne poteva rifultare alla Cafa; ed il P. Segneri colmo di rossore

flidimandò perdono della proposta, spargendo insieme tanta copia di lagrime, che obbligo l'istesso Superiore ad un simile pianto di tenerezza. Si cantavanoin una Processione le Litanie della Madonna . Accostossi egli ad un Padre . che le intonava, e gli diffe non più che questo, Voi stonate. Ma al Servo di Dio parve ciò un sal'eccesso, che l'istessa sera ito alla Camera di quel Religioso, egettatofegli a' piedi fece feco di quelle innocenti parole umiliffime scuse. Il P. Ministro haveva daro un cert' ordine al Cuoco in servizio del P. Segneri, di che il Cuoco impazientito se ne alterò alquanto. Risaputa la cosa il P. Segneri in cambio di sdegnarsi contra di quello scortese, portossi subito la seguente mattina da lui, e con suavissime maniere pregollo a perdonargli il disturbo, che per sua cagione haveva ricevuto. Gli assegnavano i Superiori uno che l'ajutasse a ripulire la stanza. Il Padre però fin' a ranto che porè da se stesso, non ammetteva l'opera di veruno, volendo spazzare di propria mano, edesercitare ogn'altro servizio più vile; anzi per suo dispregio maggiore s'ingegnava dinascosto a scopare la camera di chi gli habitava vicino . Nelle Missioni spesso lavava i piedi a'suoi Compagni, ea molti poveri Forestieri, che quivi comparivano malconzi, e tutti lordati di fango. Costumò pure di alzarsi la mattina di letto assai prima degl' altri, e compita la sua Orazione, anche nel cuore del più rigido verno, e anchel'ultimo anno della sua vita già vecchio quì in Roma, se ne giva scalzo ad un Coro corrispondente alla Chiesa, e dopo essersi quivi aspramente slagellato andava a chiamare un nostro fratello suo considente, gli baciava i piedi, e si umiliava davantia lui in più modi, il che gli serviva di apparecchio alla santa Messa, che tosto si portava a celebrare insieme col medesimo fratello; e giunse più volte fin a farsi calpeltare il collo, il capo, e la faccia, facendosi intanto dire molte ingiurie di fua gran confusione,

### S. LXII.

A non è maraviglia, che il P. Segneri praticasse in questa guisa, poichè ha-M veva di sè un'opinione tanto contraria al suo merito, che quasi dimenticatoli affatto della fua innocenza, e delle fue infigni virtù, credeva d'effere un grandissimo Peccatore. Così egli protestava molto frequentemente in pubblico nelle Prediche, e ne' discorsi privati fra le persone più familiari . Nè gli uscivano miga queste parole di bocca per una certa usanza, o per un'affettata cerimonia, come si suole da alcuni; ma gli scapavano dal prosondo del cuore, sicchè al toccare di questo tasto si accendeva subito in volto; e si bagnava di calde lagrime. Quelle tante dimostrazioni di riverenza) che abbiamo già raccontate, più tofto che suscitare in lui verun moto di superbia, gli stampavano maggiormente nell'animo il concetto, che haveva d'essere un grande scellerato: per ciò diceva spesso al suo Padre compagno in gesti di particolar sentimento : O se costoro mi conoscessero ! ò che vergogna sarà mai la mia nel giorno del Giudizio ! Altre volte sospirando diceva al medesimo suo compagno : Padre credete voi che io misalverò ? Se Iddio mi sarà misericordia di salvarmi, o quanto basso dovrò stare in Paradiso! Quando si faceva la Processione ultima di Penitenza, alcune volte si fermava per un pezzo a vederla passare ritto in picappoggiato al suo Bordone lungo la strada, e rimirando un si gran Popolo dar tanti fegni di cordial compunzione, fu osfervato ch' egli stava tutto tremante, e con dolorosi sospiri andava pian piano ripetendo dase stesso: O poveretto di me! ò poveretto di me! parendogli che quelle penitenze degl'altri dossero alui un'atroce rimprovero de' suoi peccati, e della sua tiepidezza. A

chi non è noto quante Anime perdute ei rimettesse nella via beata del Cielò ? Ben possiamo affermare, che il numero di queste in 26. anni di serventissime Missioniascendesse a molte e molte centinaja di miglia: e tuttavia stimava di havet tanto mancato in questa parte; ch' era solito di esclamare: Piacesse a Dio, che in tanti anni havessi salvato un'anima sola; onde come nulla zelante dell'altuti salute si chiamava sigliuolo illegittimo di S. Ignazio,

#### S. LXIII.

U questo, non ha dubbio, come un facro, e felice incantesimo della divina Grazia, che sà rappresentar a se stessi in figura di gran Peccatori anche gli uomini più perfetti : Ma io per me non reputo niente minor prodigio della Grazia divina; che sapesse ingerire nell'anima del P. Segneri un' odio santo di se medesimo, e un'odio tale che si trattasse da vero nemico, e si perseguitasse di continuo in forme tanto severe, che a me reca orrore il semplice riferirle. Al sicuro, che quelle fatiche sì intense del predicare, e dello scrivere, quel pellegrinar sempre scalzo, quelle discipline si tremende, quei tanti sudori, e quel tanto. sangue, che tutto giorno spargeva in ajuto de' Prossimi, par che non solo gli dovesser bastare, ma che dovesse egli procurare molti sollievi per conservazione della sua vita; e pure, quasi che ciò nulla fosse, andava sempre indagando maniere più, e più crudeli di martirizzarsi : benchè quello che faceva assai più stupirei suoi compagni, si è l'allegrezza indicibile, con che abbracciava queste af-Prezze come sue care delizie, onde non poteva dargliss maggior gusto, che discorrer seco di cotali materie, e proporgli qualche nuova soggia di penitenza . Sentiamo lui stesso come infiammato di finissima carità pregava Dio in uno di que' fuoi mirabili frutti d' Orazione: Alcune volte, dice , per vostri altissimi giudizi, i quali noi dobbiamo più riverire con umilià, che discutere con ragioni, convien che mandiate alla mia Religione qualche travaglio, qualche perfecuzione, qualche calunnia in persona d'alcuno de suoi, e che per cagione di uno ne patiscano tutti, e che tutti per ciò si rivoltino contra di lui. Ab mio buon Signore, Ecce egomitte me. Sia io quel servo eletto in tal'occasione per metterlo allaberlina, e si perdoni a quegl'altri, che han portato quest'abito degnamente, e non come me, che l'hò profanato col rilassamento del mio vivere, e con la diffolutezza del mio trattare. Altre volte la vostra general Providenza richiederà che uno viaggiando dia nelle mani de' Banditi, che lo confinino in una selva, o che navigando venga in mano de' Turchi, che lo condannino a Schiavità . Ecce ego mitte me, deh sa io quello, ò Signore, sia io quel servo, del quale in ciò vi vagliate. Ben voi sapete, che io più volte vi hò chiesto ciò con grande istanza ancor prima di farvi l'odierna offesta, per fare in quella vita di Ichiavo così stentata, quella penitenza di tante mie iniquità, che non sò tisolvermi a fare di buona voglia. O me felice, se mi vedessi mai co ferri a piedi, scalzo, lurido, mezzo nudo, dover servire ad un indiscreto Padrone, che ogni di crudelmente mi flagellasse, e che dipoi appena mi desse cibo da vivere, e niun letto da ripofare ! scontere: per allora tanti regali , co' quali hò atteso ad accarezzare il mio corpo. In una parola mi offerisco a Voi per servo vilissimo, e da strapazzo . Valetevi di me in qualunque caso; nelle infermità, che dovete mandare al Mondo, nelle mortalità, nelle pesti, e serbando in vita chi è più atto a promoverel'onor vostro, uccidete me, che altro quasi non so nel Mondo, che offendervi , benchè spesso io vi prometta, egiuri di rispettarvi. Questo è l'accordo . che voi dovete far meco, fe pur di tanto vi piace di rendermi degno. Così in qualunque difaftro, che mi fucceda, pet penofo, per afpro, e per vergognofo che sia, io mi ricordetò che allora voi vi prevalete di me conforme all'offerta, che qui vi feci; e con questo pensiero procurerò di quietarmi, e di consolarmi, anzi di rallegrarmi ancora, se a ranto la vostra grazia, senza di cui nulla posso, mi assisterà. Così sia mio Dio. Gradite voi questa offetta con quella semplice cordialità, con cui io mi ssorzo di presentavela.

### S. LXIV.

P Er dare qui alcun faggio più in particolare delle fue Penirenze; mi contenterò d'apportat solo le cose seguenti. Un Sacerdote Curato nella Diocesa di Siena rammenta, che accompagnando egli il P. Segneri in diversi luoghi offervò, che il Padre così scalzo in cambio di cercarla parte più agevole delle strade, a bello studio cercava la parte più disastrosa, dov'erano tronchi, e sassi acuti, da'quali veniva molto straziato: di che il Sacerdote medesimo dice, che dopo tanti anni gli rimaneva una viva memoria, e un tenerissimo sentimento di divozione. Costumava il Padre nelle Missioni più volte il giorno lavarsi i piedi. Un suo Compagno per istinto di carità l'esortò ad astenersene, poichè in quelta maniera indurandosi la pelle havrebbe patito assai manco nel camminarescalzo per quelle vie sì aspre; ed egli schiettamente rispose, che a tal fine appunto si lavava i piedi, per haverli sempre teneri, e sentire quel patimento maggiore . L'uso del slagellarsi su a lui sempre mai familiarissimo . Nelle Missioni oltre aquelle orribili discipline, che si dava in pubblico, ne aggiungeva sempre tre, o quattro altre da se solo in privato. Quando stava nelle Case della Compagnia, sua usanza inviolabile su di flagellarsi due volte il giorno, esu gl'ultimi anni tre volte, la mattina, dopo definare, e la fera, adoperando a quest'effetto funicelle ben rinforzate, alle quali non di rado vi conficava delle stellette d'acciajo da insanguinarsi. In diverse occasioni però di bisogni pubblici, o di Novene, che faceva in onor di vari Santi fuoi Avvocati, fi disciplinava anche più spesso, e in ciascuna volta troppo più multiplicava il numero delle battiture. Mentre si flagellava era solito di recitare replicando più volte da cima a fondo quelle parole del Dies illa, Rex tremenda Majestatis sin' a quelle dell' ultimo ternario, Gere curam mei finis; e si batteva tanto spietatamente, e tanto alla lunga, che giungevano i colpi a due, e tre mila. Circa il dormire non passava mai d'ordinario le sei ore, e nelle Missioni dormiva anche assai meno. Trenta anni, e più, fin all'ultimo della sua vita dormì sempre su le tavole nude, fuorche in tempo delle Missioni, nel quale riuscendogli troppo difficile l'esercizio di questa penitenza, costumò per un pezzo di dormir su la paglia: e sebene per la gran stima, che di lui si faceva da Governatori, & altri Signori qualificati, che in vari luoghi lo ricevevano, se gli assegnavano letti nobili forniti d'ogni comodo, esso bensì gl'accettava, ma poi poneva a dormirsi sopra de' soli pagliazzi, e con stento lasciò persuadersi a servirsi di matterazzi per non recare agli Ospiti maggior soggezione. In altri tempi usò di dormire sopraun Cilizio, che stendeva sul letto a modo di un asciugatorio; ma per non poter quivi prender il sonno necessario, su obbligato a dimettere ancor questo. Quanto appartiene al vitto, come habbiamo poco dinanzi accennato, non era il Padre Segneri molto capace di austeri digiuni ; e raccontavano i suoi Compagni, che stando egli in Missione, e hatendo tal volta digiunato alcualcuni giorni alla fila in occorrenza delle Quattro Tempora, o' in altia fomigliante, ne parì a tal fegno; che venne alfalito dalla febbre; onde per poter dusare nelle fue fante fatiche giudicò maggior fervizio di Dio il mangiar parcamente quando richiedeva la fua indigenza contentandofi folo d'aftenerfi 'dalle vivande deliziofe, e di raffrenare la gola da tuttociò, che più fi appetifee. Non è però, che anche in questa patte ei non efercitasse degl' atti generosi; e su osservato a masticar cose molto disgustevoli; fin alla cenere stessa.

### S. LX V.

Sfai più penoso fu il suo vestire : erano scorsi quattordici anni , che nelle A Case nostre non teneva indosso, nè camicia, ne calzoni, ma in lor vece portàva un ruvido facco fenza maniche ; che gli cadeva dal collo fin alle ginocchia; tutto tessuro di peli di Capra, quale appunto usano i Vetturali per coprire le lor some; ed a questa sorte di cilizio era il P. Segneri sì affezionato, che quando vedeva quel sacco niente ammorbidito, subito lo deponeva, prendendone un'altro nuovo più ispido . Solo gl'ultimi anni, che habitava qui in Roma, perchè nella state quel sacco di peli gli cagionava un caldo insoffribile, e del molto sudare n'esalava un gran puzzo, sostitui ad esso un simile sacco di canapa fuor di modo grossa, e seminata di pungentissime lische, chelotrafiggevano da ogni parte, come si può ben conoscere da uno di questi sacchi, che per comun edificazione si conserva nella nostra Casa del Noviziato. In questa maniera gli rimanevano le braccia coperte dalla semplice veste di saja, e le gambe fenza calze restavano affatto nude, & acciocchè la gente non se ne accorgesse, calzava certe scarpe satte apposta un poco più alte dell' ordinario, che gl'arri-vavano alquanto sopra il collo del piede. Una si mala disesa poi dibraccia, e di gambe cagionava al povero Padre ne rigori della vernata un freddo eccessivo, che lo faceva tremar tutto ; poichè era egli di sua natura tanto sensitivo del freddo, che hebbe da confessare ad un' Amico, come su'l principio della sua riforma in Perugia, dopo d'essersi la mattina a buon ora crudelmente slagellato, nel rimettersi indosso la camicia fredda, veniva sforzato fin a piangere dal gran dolore che vi provava: e tutta volta oltre al già detto, foleva di mezzo verno chiudersi in Camera, massimamente dopo la Santa Messa, e quivi spogliato si metteva ginocchione così gelato d'avanti al Crocifisso a chiedergli perdono de' suoi peccati, mandando fra tanto dagl'occhi un diluvio di lagrime, e battendosi il petto con un di quei suoi sugheri armati, due de' quali si ritrovarono dopo il felice suo transito, ed uno di essi era ancor tinto di fresco sangue. Ma troppo di vantaggio asserisce il Pinamontisuo Confessore, e suo Compagno, mentre ciattella che il P. Segneri in tempo di notte si rivoltò nudo fra la neve nel nostro Cortile di Piacenza. Attella in oltre come cosa benissimo alui nota, che nella Certosa di Lucca, dove si erano amendue ritirati al solito lor riposo degl'esercizi Spirituali, il P. Segneri rivoltossi pur nudo frale spine, servendosi a ciò d'una spagliera di rose, che stava nell'orticello contiguo alla stanza assegnatagli : e soggiunge l'istesso P. Pinamonti, che da indizi molto fondari credeva essersi l'uno, el'altro di questi martiri più d'una volta dal P.Segneri praticato. Io per tanto non posso qui contenermi da non pregare il pio lettore, che voglia fare un poco d'avvertenza, quanto spirito, e quanta gran carità supponessero queste azioni - che si contano fra le più segnalate de maggiori Santi della Chiela, quali furono un San Benedetto, e un San Francesco il SeSerafico . Peraffomigliarsi via più al suo Signore Crocifisso portava il P. Segneti pendente dal collo una Crocetta di legno, fornita d'alquanti chiodi, le punte de' quali trapassando dalla Croce gli stavano rivolte su'l petto, e bene spesso si applicava al petto la mano, spingendo quei chiodi, acciocchè al vivo gli penetrassero nelle carni. Fece pur formare un' istromento di ferro grosso, e curvo con certi denti a maniera di sega, e mentre studiava ne' nostri Collegi quelle tant'. oreal suo ravolino, si legava sotto le coscie quel terribile ordegno, che premuto dal peso delle medesime crudelmente le rodeva. Perchè poi niuna parte del suo corpo vivesse senza tormento, si cingeva stretto i fianchi, il petto, le coscie. le braccia, elespalle d'ogn'intorno con alcune catenelle appuntate a più ordini, che dopo morte restate in sua Camera sie offervato effer di trentacinque palmi, elor punte arrivano fin a tremila ottocento.

**5.** L X V,L Utto questo sarebbe ad altri facilmente paruto un'indiscreto rigore, ma quel cuore magnanimo non appagato di maltrattarsi tanto da se stesso, volle servirsi anche dell' opera altrui. Quel Sacerdote Secolare, che su al Padre perperuo Compagno nelle Missioni, depone con suo giuramento, che havendo già il Padre acquistata seco una più familiar confidenza, lo richiese d'una grazia di cui diceva tenerne un gran bisogno; ela grazia si era, che lo battesse di suamano senza verun risperto, dichiarandosi che quanto più sarebbe verso di lui crudele, tanto più gli saria stato pietoso. Ad una simil preghiera inorridito il buon Sacerdore ricusò un pezzo, e si ritirava quanto poteva da un ministero sì crudo. Ma in ultimo vinto dalle replicate istanze lo compiacque. e lo fervì d'ottima milura. Si colcava su'l letto il P. Segneri totalmente ignudo, se non quanto la pura decenza l'obbligava a coprirsi, e fra tanto il fedele amico con una disciplina di funicelle ritorte di dodici rami, e talvolta con catenelle di ferro, o d'ottone, a tutta sua forza lo percoteva sopra ogni parte del corpo, in particolare sopra del ventre, che così il Padre ordinava, per esser quella parte più morbida, e più fensitiva delle altre. In questo modo si durava circa d'una mezz' ora, ed anche trè quarti, a segno tale che una disciplina nuova in tre o quattro volte spesso si consummava, nè finiva per lo più la carnificina, se il Compagno stanco non si raccomandava per l'Amor di Dioa cessare; allora il P. Segneri soleva prostrarsi in Terra in ginocchione a baciargli i piedi , estringendogli in fegno d'affetto la mano . Vi ringrazio , diceva, di tanta carità, e prego Dio, che ve la remuneri. Alcune volte si faceva battere con le braccia legate per dietro ad una colonnetta del letto a somiglianza di Cristo flagellato, e se lo spasimo fosse stato assai veemente si ssogava con un sguardo amoroso al Cielo, e con esclamare, O Gesù, ò Gesù. Continuò egli a sopportare, o per dir meglio a godere, come a lui pareva, un supplizio sì atroce lo spazio di dodici anni interi nel tempo delle sue Missioni quasi ogni giorno, quando non era qualche straordinario impedimento, che lo ritardasse: e ancor già vecchio quì in Roma pregò adulargli la medelima carità un nostro fratello, le bene quegli non hebbe tanto cuore, e ne rimale perciò il Padre sconsolato . Racconta dipiùil mentovato Sacerdote, che in Bologna il P. Segneri astretto da' Medici a prender i bagni per un riscaldamento grande di sangue, voleva dopò il bagno esser più che mai slagellato, perchè intenerite allora le carni erano molto più attea risentirsi; nè giudicava di perdere così buona occasione di merito. Un'altra volta trattenevasi il Padre in una Villa de' Nostri sù le ripe del mare suot delle Porte d'Ançona, dove perchè l'angustie della Casa, e la moltitudine degl'abitanti non gli davano libertà di praticare quella sua non men cara, che penosa ricreazione, scendeya insieme con quel suo sido Compagno acerti scogli remoti, e quivi spogliatosi si lasciava ssersare aspramente secondo il solito: anzi in una di queste occorrenze volle di vantaggio venir concultato co' piedi; e scusandosi l'altro, il Padre gli posse animo con dire: Che gran cosa è il calpestare un poveto verme come son' io è

### LXVII,

Aggior martirio però a me sembra un'altro modo, che inventò il P. Se-M gneri da compiacere all'eccessivo suo fervore . Disteso nudo su'l letto come habbiamo poc addietro notato, si faceva colare per tutto il corpo, massimamente su'l ventre, la cera bogliente; e giura il Sacerdote sopraddetto, che a centinaja di volte in tempo delle Missioni ei gli diede un sì crudo tormento, il qual bisognava pur che crescesse di molto, mentre il Padre si staccava di poi quella cera di dosfo, il che non poteva certamente accadere fenza scorticarsi la pelle, esenzasvellersia viva forza gran quantità di quei peli, di cui il suo corpo era ripieno. Non possiamo anche indovinare, se qui in Roma, mancandogli forse chi volesse seco elercitar quest' Offizio, proseguisse il P. Segneria crucciarsi così da sè medesimo. Habbiamo bensì un gran sondamento da dubitarne . giacchè si ritrovarono dopo la sua morte alcuni avanzi di torce, ealcune palle di cera, ch'egli a simil uso teneva nella sua stanza nascoste. Avveniva spesso, che il Compagno impietofito alzava la mano, acciocchè cadendo quell'ardente liquore da più alto, meno scottasse : ma il Padre in accorgersi di questa pietà troppo a lui pregiudizialegi' afferrava subito il braccio, e glie lo calava. Similmente nell'atto di flagellarlo fingeva talvolta il Compagno di scaricare gran colpi, elasciavali cadere assai lenti ; ma chi vi stava sopra vigilante, tosto si lamentava, parendogli non esser quello un negozio da burla, dove si trattava della sua salute, e di scontare appresso a Dio le sue colpe. L'istesso Sacerdote riferifce, e giura una cosa da lui ayvertita con sua gran maraviglia, che ricoprendosi in queste occasioni il corpo del P. Segneri di lividure, di brozze, e di piaghe, doveva conforme al costume della natura passar molto tempo a rifanare, e pure senza veruna sorte d'umano rimedio il di seguente solevano apparire le sue carni fresche, belle, ed intere; il che su anche da moltissimi osservato di quelle fiere discipline, con le quali il Padre stando in Missione tante volte ogni giorno fi straziava in pubblico; onde iom induco a credere, che per corona del suo servo volesse Iddio da lui questi cotidiani sacrifizi, e perchè potesse egli offerirli, Iddio stesso l'andasse di continuo curando di sua mano in maniere tanto singolari. Ma nè pur quì seppe finir di quietarsi il generoso cuore del Padre Segneri, non mai sazio di patire. Nel leggere la Vita di un Santo s'incontrò in una Penitenza delle più strane che io habbia mai udito; ed egli che andava sempre a caccia di simili asprezze s'invogliò subito d'imitarla. La penitenza fu questa, si legava le polpe delle braccia sopra il gomito con alcune funicelle, e per esse raccomandate a qualche trave della soffitta, o a qualche chiodo ben forte conficcato nel muro si sospendeva in aria, fermandosi così lungamente con recitarvi i setre Salmi Penitenziali, Il dolore convien dire al sicuro che sosse grandissimo, sì per il grave peso del corpo, tutto violentemente sostenuto, si perDel Padre Segneri.

sì perchè quelle funi internateli nella carne la fegavano, e l'ulceravano fin'all' uscirne del sangue. Non bastandogli tuttavia questo, si dava da se medesimo delle scoffe gagliarde, sospelo anche così nudo si faceva spesso flagellare da capo a piedi, e calato per ultimo giù in terra fi faceva tal volta battere di bel nuovo. Uno strazio di questa sorte protesta quel Sacerdote, che a richiesta del Padre ei fu necessitato di replicare per centinaja pure di volte ; e noi sappiamo di certo che il P. Segneri qui in Roma già confumato dall'età, o dalle fatiche fu solito di praticare questo stesso martirio, essendogli riuscito di trovare un no-Rro fratello, che con molta carità l'ajutava a fospendersi su quell'equuleo. Qual poi fosse il principal suo motivo di tanti, e sì orribili strapazzi, che usava al fuo corpo, ci gioverà comprenderlo da uno di quei fogli, dove il P. Segneri tutto inamorato del fuo Dio così parla : Mi ha questa mattina comunicato il Signore un gran sentimento d'affetto alla penitenza, la quale ho da fare non tanto in soddisfazione, quanto in vendetta de' miei peccati. Non ho a pretendere con essa di soddisfare per quelle pene remporali, che a cagion loro mi si debbono in questa, o nell'altra vita, che anzi ho da bramare, che si prenda di me giustizia; ma puramente ho da pretendere di vendicarmi per tanti oltraggi a Dio fatti. Queste carni son quelle, pet cui lusingare sono stato a Dio si sleale, sì irriverente, e di queste ho da far la vendetta. Vendetta ho a fare di quefto palato, di questi occhi, di questi sentimenti miei tutti, e vendetta di tutto me . Voi mio Dio perdonatemi questo sdegno, perchè mi par troppo giusto . Così dunque han da passare impunite tante ingratitudini, che housate a Voi tanti affronti, tante ribalderie? E qual degli huomini me lo vorrebbe mai paffare, se a veruno di loro le havessi fatte? Non è già poco, ò mio Dio, che mi condoniate interamente la colpa (che di questo sì ve ne supplico, affin di non effere una Creatura in eterno priva d'amore) ma perchè mi havete Voi a condonare ancor la pena?

#### S. LXVIII.

On questi mali trattamenti il P. Paolo Segneri acquistò per sè un Capitale sì ricco di meriti, e lasciò a noi un tesoro si bello d'esempj. Con questi trattamenti mortificò fin' al fine della vita la fua carne, e ravvivò infieme il fuo fpirito. Con quelti medelimi custodi sempre, & accrebbe tante sue virtu, in particolare quella mirabile innocenza, e quella somma purità di corpo, e di mente, che lo fece riputare per un'Angelo in Terra da chiunque il conobbe, ficchè tutti li fuoi Compagni nelle Miffioni protestano esfer stato loro di singolar giubbilo il veder un' Uomo qual'era egli di natura fanguigna, e di genio amorofissimo, trattare ranti anni alla domestica quanto bisognava con ogni sorte di Uomini, e di Donne nelle Città, e nelle Campagne, e mantenersi sempre sì illibato, che non folo apparve mai in lui una minima ombra di macchia, ma pareva affatto incapace fin di certe tenerezze, che pur fogliono sì facilmente attaccarfi anche alle persone di spirito insigne; onde ci convien dire, che Iddio facesse al P. Segneri quel prodigioso favore conceduto già a tre fanciulli nella fornace, che non tetigit eos omnino ignis, neque contristavit. Rendansi dunque le debire lodi al Dator d'ogni bene, che si è compiacciuto adornare di tante grazie il fuo fedeliffimo Ministro, e tirarlo così alla sua Gloria nel Cielo, dov'egli applaudito da eferciti interi d'Anime per suo mezzo salvate, io mi figuro che sieda tanto più alto, quanto più baffo sti nava per sua umiltà di dover risedere :

### Breve ragguaglio della Vita &c.

OZ DICVE 145,5148,110 UCII2 Y ILZ CCC. Se poi devoto Lettore fi doleffe, che fianfi deferitit troppo fexfamente i meniti d'un foggettorà accreditato nel Mondo , l'attributica pur fopta tutto al medefino P. Segneri, che innulla mai pofe maggior flusho, che in occultari fempre agi occhi degli uomini, e in voler apparire come qualivoglia de gl'aitri , quantunque foffici al commendegli attri disi granulunga fuperiore, pen fapendo il ciettere infegnamento di S. Gregorio , che depradari dejidain Evang. rat , qui thefaurum publice portat in via .



#### PROTESTATIO AUCTORIS.



Ector adverte in supradicta Vita P. Pauli Segneri nonnulla attingi, qua eidem sanctitatem videantur adscribere, aliquibus sestis enarratis, qua cum vires bumanas superent, miracula videni possum; preseguia

futurorum, arcanorum manifestationes, revelationes, illustrationes ; & fiqua funt alia ejusmodi sive de codem Patre Paulo , sive de aliis. Verum hacomnia ita meis Lectoribus propono, ut nolim ab illis accipi tamquam ab Apostolica Sede examinata, atque approbata, sed tamquam qua à sola suorum Auctorum fide pondus obtineant, atque adeò non aliter, quam humanam historiam . Proinde Apostolicum Sacra Congregationis S. R. & universalis Inquisitionis Decretum Anno 1625. editum, & Anno 1634. confirmatum, integre, atque in violate juxta declarationem ejusdem Decreti à Sanctissimo D. N. D. Urbano Papa Octavo Anno 1631. factam fervari à me omnes intelligant . nec velle me vel cultum, aut venerationem aliquam per has meas narrationes ulli arrogare, vel famam, & opinionem San-Etitatis, aut Martyrii inducere, seu augere, nec quidquam ejus existimationi adjungere, nullumque gradum facere ad futuram aliquando ullius Beatificationem, wel Canonizationem aut miraculi comprobationem : sed omnia in eo statu à me relinqui , quem feclusa hacmea lucubratione obtinerent, non obstante quocumque longissimi temporis cursu . Hoc tam sancte profiteor , quam decet eum , qui fancta Sedis Apostolica obedientissimus haberi filius cupit, & ab ea in omni sua scriptione, & actione dirigi .

### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

H Avendo veduto per la fede di revisione, & approvazione del P. Fr. Tommaso Maria Gennari Inquistrore, nel Libro intitolato: Opere del P. Paole Segneri della Compagnia di Giesià accresciute dell' Esposizione possuma del medessimo sopra il Magnisteat, e d'un breve ragguagsio della sua Vitta, d'uvissi in Quautro Tomis, non esservi cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimenti per attestato del Secretatio nostro niente contro Prencipi, e buoni cossumi, concediamo licenza che possi esserviando gli ordini in materia di Stampe, e prefentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat, 17, Marzo 1712,

( Gerolemo Venier Kav. Proc. Rif. ( Marin Zorzi Rif.

'Agoftine Gadaldini Secr.

## LA

# MANNA

DELL'ANIMA,

OVERO

## ESERCIZIO

Facile insieme, e fruttuoso,

Per chi desidera in qualche modo attender all'Orazione.

PROPOSTO DAL PADRE

## PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di GIESU.

Per tutti i Giorni dell' Anno.



## AL LETTORE.

Uesta Manna dell' Anima, che altre volte si è veduta stampata in più Tometti, comparisce ora in un solo, che sormerà il Primo delle celebri Opere del Padre Padlo Segneri. Hebbero queste da più torchi in vari

tempi la luce, obbligate in una separazione trà loro benchè figliuole della mente medesima che le gencrò. Ho pensato ora di dar loro nuova vita collegandole in unione indissolubile, e son sicuro di far cosa grata all' Autore, il quale, se viveste, sò ben' io, che infallibilmente approverebbe il pensiero e l'impresa. Ho giudicato ancora d'incontrare l'approvazione de' Letterati, mentre in soli quattro Tomi può dissi con verità racchiudersi una intera Libreria, se si riguarda la multiplicità dell'Opere, ed in esse la applicazioni della Sacra Scrittura, le autorità de Santi Padri, la copia de' Canoni, gl'insegnamenti

menti di Cristiana persezione, le istruzioni delle coscienze, la consistazione degli errori, la manuduzione a i gradi più sublimi della vita contemplativa, gli arcani della scolastica, e mistica Teologia addimesticata con istupore universale ad ogni intendimento, benchè di brevissima sera. Volumi che tanto contengono, e che ammaest ano ogni condizion di persone, non meno Secolari, che Ecclesiastiche, che vivono nel grembo della Cattolica Chiesa, somministraranno alle Anime un gran profitto colla lettura de medessimi.





## DICHIARAZIONE DELL'OPERA:



Ol, che pigliate in mano questo piccolo Libro, convien, che siate contento di voler, prima di deporlo, conoscerne ancora l' uso: altrimenti efacile, chefacciate voi pur come quegli Ebrei, i quali usciti la prima volta a vedere con molta curiosità la promessa Manna, la dispregiarono, edissero, Quid est bec ? perchè non l'havevano ancor'affaporata; Ignorabant enim quid effet .

Io prefuppongo, che voi fiate un di coloro, i quali fanno per una parte affai bene di quanta necessità sia l'attendere all' Orazione , cibo fenza cui presto l'Anima viene a morte: ma che poi per l'al-

tra impediti, o dalla moltiplicità degli affati, o da debolezza di capo, o da durezza di cuore, non fanno follevarfi a fublime contemplazione, e così non hanno pofto anche piè in quella Terra si deliziofa, di cui nel Salmo Dio favellò, quando diffe Juravi in tramea, fi introibunt in requiem meam: nè logliono haverne l'aggi le non tariffimi dalla pura Meditazione, che è quella la quale premette gli Esploratori a cercaredi una tal terra. Eccovi dunque un alimento addattato ad un come voi, che vi farà quasi pascolo nel Deserto.

Ogni mattina consacrando a Dio, come è giusto, le primizie del giorno da lui donatevi, voi vi dovete togliere un detto della Scrittura, che quali cibo tanto più eletto, fia parco, ma fostanziolo: e postovi ginocchione, se voi potete,o se non potete, adagiatovisi, ma decentemente, innanzi la prefenza Divina; dovete andarlo ruminando con l'animo a poco poco, ficchè tutto lo fminuzziate, e così venghiate anche più, ea sperimentarne il sapore, easpremerne il succo. Assicuratevi, checiò col rempo dovrà riuscirvi una Manna; giacchè questa appunto or s'intitolò, Sermo Domini, or Verbum quod egreditur de ore Dei; e benche foste piccolissima mole, quasi semen coriandri, contuttociò da i più del Popolo non inghiottivasi intlera, ma firitolavali, o con mortajo, o con macina, e quanto folle possibile terebatur. Dovete mettervi dunque a penetrare la verlià di quel detto più che potete, discutendolo a parte a parte, con sicurezza, che dalla bocca Divina niente usci mai di fuperfluo; non mai particolarità, che non folle la proporzionata; non mai parola, che non fosse la propria : e poi quella verità, che havere già riverita come di fede . dovete ancora a voi persuadere, sevi riesce, con altre pruove, tolte, o dagli csempj di quegli in cui si è avverata, o dalla consonanza con la ragione, o dalla con-formità con la rettitudine: dovete considerare, quali conseguenze ne habbiate voi dadedurre per vofito prò: e finalmente vol dovete prorompere in quegli affeiti, o di confusione, o di compunzione, o di timore, o di gratitudine, o di godimento , o di lode, o di ammirazione, o d'amore, o di confidenza, che vi fomminifirerà l'argomento: ma foprarutto, fe vi premefalvarvi, non dovete mal trafcurare la petizione, che è quella, che vi fà ricco.

Alanna dell' Anima .

Fini-

Finito ciò dentro quello [pazio di templo, o maggiore, o "minore," che vi farete fiabilito di dare atal'efercizio, non vi lafciare cader quel detto dall' animo totalmente: mariferbatene almeno in mente le specie, quali reliquie della Manna nel vafo; affinchè possiate nel resto ancora del di tornare suttivamente di tanto in santo si
fe non a ruminarle, almeno a ripeterle, almeno a rammemoratele, come si sei quella Manna avvanzata, la quale ogno si frienne nel Tabernacolo, non perchè servissi

di cibo, ma solamente di ricordo opportuno,

Accioché dunque vi rielea di dare all'Anima vostra questo fruttuos o ristoro, mi son determinato a voler mettervi insieme, quando a Dio piaccia, una provisione, che sia bastevole a pascervi tutto l'anno. Ma perché più dalle mie povere forze non m'è permesso, vi contenterete, che io ve la vada a poco a poco porgendo in quattro tilmestri, di cui vi degoretre per ora accetta ci i primo. Inciascion die fit roverete senza facta il sua detto da dirigere, chiaro, succoso, salubre, e così non mai puramente intellettuale. Contuttoci onon lo troverete ristretto a un genere di persone, più che ad un'altro, matrascendente, si cette, "quantro più sia possibile, si confaccia a tutti i palati, a tutte le condizion), a tutte le complessionato, a tutti gli stomachi, sol che sian abili qualche poco a concuocere un cibo sodo, qual'è quello delle Scritture ad lotte latinamente ne propri termini. E perchè nell'anno s'incontrano alcune sesse di divozione d'ogni cuore, in queste voi ritroverete un tal pascolo, che sa tore, a dissono a cassi di divozione d'ogni cuore, in queste voi ritroverete un tal pascolo, che sa tore, a dissono a cassi a dissono a cassi a dissono a cassi a dissono a cassi a dissono a come se precese con princo para alla pravica.

Vero è, che nella spiegazione distinta di questi dei ti ho per ventura più volte potuto eccedere, non sò s'io dica in pienezza, o in prolifficà. Ma comunque fiafi non vorrei, che me ne accusalte, mentre voi per altro sapete quanti sian quegli, presso cui tosto una penna incorre la nota, o di mendica, o di mifera, qualor fi studia con facica gravissima di effer parca. Benchè a dire la verità non è questo il motivo, che a ciò m'hà spinto. Se nell'imbandir questo pascolo ho proceduto talor con qualche lautezza, ho lo più tosto ciò fatto in grazia di alcuni, i quali a guisa di Nutrici si cibano per cibate. Chi non sà però, che se questi non han copioso il proprio sostentamento, difficilmente lo possono tramutar ancora in altrui? A yoi ha pigliare quel tanto, che a voi confacciafi; come per contrario, quando vi sentiate già sazio, già soddissatto, non vi curare di voler correre avidamente a cercare alcun'altro detto di quei, che feguono appresso; ma contentatevi di grattenervi in quell'uno che vi è proposto: perchè altrimenti in cambio di venirvi a nutrire, voi vi aggravereste. Questa era appunto, se vi ricorda, la legge, che nel Deferto tenne Dio pur co'fuoi cari. Perchè quantunque gli provvedesse di Manna, non sol copiosa, ma ridondante; non voles però, che nessuno se ne togliesse, se non quel tanto, ch'era la misura assegnatasi stabilmente per tutto un di: Colligat, que sufficiunt per singulos dies.

Che (e in alcun me (e qualcuno di tali detti vi (opravvanzi, o perchè al numero d' effi non cortifoponda a diritto quello de (giorni, come intervertà dove cortano fefte mobili, o perchè voi per infermità, per negligenza, per noja, o per altro tale accidente non ven e fiate di giorno in giorno valuro opportunamente, la ciate pure andare, come la Manna, che non goduta il fuo di periva nell'altro. E quando ritornerete al divin cospetto, rendetevi prima in colpa (se fiete reo) della trascuratezza da voi commessa, compungetevi, confondetevi; e poi ripigitate l'efercizio proposolovi da quel dettro, che

a quel di farà deffinato, fenza pervertir punto l'ordine.

Vi prego bene a non mai cadere, per quanto vi sia possibile, in si farta trascuratezza. Non vi si chiede quì cosa, che non sia già sperimentata da molri persacilissima. Certo almeno è, che il prositro il qual voi tratrete, sarà maggiore a gra lunga della fatica. Che se poi ve ne ritiriate con assermanti, che voi non ci venite a provat diletto, guardatevi, perche non può accadere se non dal palato guasso. Sapete pur, che la Manna si accomodava alla volontà di ciascuno: Ad quod qui sque volebat, conversebatur. Che però tanto era volere accusar la Manna, o d'inssipida, o d'insove, quanto un volere accusar sè d'Indiposto.



## GENNAIO.

### NOME

## DEL SIGNORE.

Beatus vir, cujus est nomen Dominispes ejus : Gnon respexit in vanitates, & insanias falfas. Pfalm. 39. 5.

lo fenza dubbio, che è il

nome fopra ogni nome : il nome di GESU' : ch'e quello , ch'egli in questo giorno guadagnasi col suo sangne. Il saper solo, ch' egli hà un tal nome dee porgere ogni fiducia: Sperent in te , qui noverunt nomen mum . Perche il Signore non si dà, come gli uomini, vanti vani . Non può chiamarfi tuo Salvatore, e non estere. Basta, che su lasci operarlo da quel ch' egli è ; Scitote, quin nullus speravit in

Onfidera qual nome del Si- non pollono . Defecerune oculinofiri ad au. Thr.4 17. gnore fia quello , che ha xilium nostrum vanum, cum respiceremus atda custodire fingolarmen- tenis ad gentes, que falvare non paterans. E te la tua speranza. Quel- questi dunque vuoi tu per tuoi Salvadori?

Confidera, che l'haver nel Signore questa speranza, non è si facile, come a prima fronte apparisce. Però chi per sua gran forte è giunto ad haverla, non è chiamato uomo, ma, Vir, Beasus vir, tichiedendofi a tale effetto fortezza più che ordinaria: fortezza per cominciare a sperare , fortezza per non defittere. Molti non cominciano, perchè atterriti dalla loro miferia, non credono d'effer'atti a ricevere grazie grandi; molti cominciano un po-Domino, de confidera quanto giustamente è detto beato, chi pone la speranza sua nel Signo- giore sa sossima per la sua pe re, perche la pone in chi e somma poten- che le sa, ma segrete. Non così tu, non respective la policie in the contra potential services. Ma fui empre vir., cicé fempre forte però non folo può farci ogni gran bene, a sperare nell'istessa forma. Benchè per non folo sà farcelo, mabrama ancora di un'altra ragione, chi spera assa in el Signofarcelo formiamente. Non così già farà re, è chiamato Vin; ed è perche la sua spe-beato, chi pone la sua speranza negli uo ranza medesima lo sa tale. E ch'altro al simini. Anziò quanto egli e fventurato! Ra- ne e la fortezza di un' animo? la speranza . rissime volte bramano gli uomini di farci Forziudinem meam ad ze custodiam, quia molto di bene : Quando bramino farlo. Deus susceptor meuses. Così disse Davide a non sanno sarlo : Quando sappian sarlo Dio. Manon veditu ciò che volle dire,

III.

11.1. p.

II.

appunto frem meam, IV. Confidera quale ha da effere il frutto di

una tal speranza. Il disprezzare i beni di quefto Mondo, chiamati, altri vanità, ed altri infanie, vanirares, d'infanias . Alcuni di tali beni fi possono godere lecitamente; e quelli almeno meritano il nome di lerem. 16. reumano: Pord mendacium poffederune Pa- fingolarmente attende a te , indirizza te,

mal si grande? Per verità , che dum laranour infaniunt .

di beni tali. Non gli hai, come fi dice, a re , che allora t'ufa? Non ti confondi a degnare ne pur d'un guardo: Non respezie : ripenfare, che un Dio di tanta Maestà fi tanto più , che poffono addescarti con degni di avvilirfi a un tal'atto ? E pur tu fomma facilità. Le pazzie naturali fidan come ami la Scuola , come la frequenti ? no a conoscere tosto per quelle, che so- sei diligente in ricevere le lezioni? no: ma non così queste pazzie de' Mondami, che noi possiamo chiamare pazzie morali. Quefte da infiniti fi tengono per faviezze: e però queste, a distinzione dell' altre, si chiamano pazzie falle, cioè paz-zie mentitrici:. Siccome appunto i mag-giori inganni si chiamano inganni salfi, decepsiones falfa, infania falfa, illusiones falfa, non perchè in sè non contengano inganno vero, ma perchè lo nascondono. Non voler dunque rivoltare il tuo guardo fu pazzie tali, affinchè non feducano ancora non le lagrime, non la quiete i ma il frutse . Tibasti di faper certo , che fon pazzie , come pur troppo fapranno un di quelli con l'uso di essa vienì a ritrovarti più morfleffi , che or le tengono per faviezze ,

lenti > Senti come tutri giù gridano nell' in- alla pratica . ferno i loro leguaci: Ergo erravimus à via

veritatie, & Sol intelligentia non oft ortue nobir . Se non che sciocchi vogliono dare , dello shaglioch' han tolto, la colpa al

Sole.

Ego Dominus Deur tunt , docene te utilia. Ifa. 44. 17.

Onfidera l'onor fingolare, che Dio ti I fa , mentre egli fteffo vuol' effet' il vanità, perchè non hanno punto di fotto Macitro nell'Orazione. Quindi egli flanziolo, o di fodo: non faziano il cuo ti tiene come a una Scuola, nella quale | Irem. 16. Felmano! Froit mendenem pfifderem Pet | mrs. nephr.; sunivame, quaiss me profesis | Ahrinon fipolino godere fenza peccaso | | e quelli meritano non folo il nome di va-nità, ma d'infanie, perché qual megiori | pazzà fo poè commettre digli nomin il ma qual an Machro pubblico, il quale | al Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il dietto Jora in | la Tetra, che collocare il diet Maestro tue particolare, tuo proprio, co-me sempre lo sogliono havere i Grandi; e Confidera quanto vil conto hai da fare però quanto è maggiore ancor quell' ono-

Confidera quali fieno queste lezioni , IL

che il Signore ama di darti : non curiofe . non fottili , non follevate , mautili , Zgo Dominus Dens tune, decene to milia: lezioni ordinate alla mortificazione de' tuoi scorretti appetiti, all'estirpamento de' vizi , all'elercizio delle virtà , all'unione ch'hai d'acquistare sempre più stretta col tuo Signore. E però questo hà da effere il principal contraffegno, onde su conoschi fe la tua orazione sia buona: non i lumito , che a te ne rifulta nell'operare . Se tificato, più forte, più fervente, più unito a Dio, allora è certamente il Si-Emulé . Gim fine lingua inaurata , c' inarquana : unito a Dio , allora è certamente il SiEmulé . diffe gia il Profeta degl' Idoli , firirur polita
guia falla fanz. E cont u puoi dire di que
fre pazzie . Sono al prefente coperte , fon
dall'orazione non cavi nel tuo vivere alquafi indorate, fono quafi inargentate; cun profitto, habbila pur per fospetta, ma che ? Non verrà tempo in cui pur perciocche questà e una Scuola, in cui pur proppo fi Coprirà quanto fosfero frodo [peculativa vuol tutta effere indizizzata

> Confidera come questo Signore per effere tuo Maestro ancor più giovevole nou folamente ti ha voluto infegnare con le parole , ma con l'esempio , eperò fi è indotto a veftirfi di umana carne: Ego ipfo If to qui loquebar ecco adfum . Non accade pertanto, ch'or più ti stanchi affin di trovare qual fia la vera regola di operare, come facevano quei Filosofi antichi: vedi solo ,

III.

come ha proceduto Cristo in quel particolare, di eui tu dubiti . L' hai dinanzi : Beer aloft. Tutte lealtre regole, o sono fal-laciinsè, o pure a te non rinsciran si pal-pabili. La più spedita si è questa : sistare i guardinelle opere del Maestro : Erane sculi tuividenter praceprerem ruum. Non ti potrà venir caso, nel qual tu , se attentamente venir caso, nel qual tu, se attentamente ognore riprenda tanto quei, ch' ora ti eserciti a meditar la vita di Cristo, non ridono con maniera eccessiva, dandosi in habbi fubito il documento opportuno . preda alle vane converfazioni , a canti , a Che però fi dice, ch' egli fu rentant per balli, a bagordi, ad impurità, e cercando omnia; affinchè tu sappi, come habbi da sempre distariene allegramente . Basta veregolarti tra quelle pruove, che di te piglia der , dove ridono , quando ridono , di il Signore, or per via di prosperità, or per che ridono. Si miri dove, vedi che ridono

moni medelimi, che t'inquietano.

IV. fu mai comune, ed è, che non folo ti por- al proffimo nostro; ond'èche questa mise: ge il documento, ma ancora la capacità : ra Terra giultamente si nomina leus siene. Bila Intellellum tibi dabe, & instruam ee. Gli sium. Se miri quando, vedi appunto, che T( tr. di di poter appreflo operare ciò, che ca- le pessime. Or veditu, che riso iniquo è pisci, sappi che questo stello Macstro, è mai questo, in luogo di miscria, intempo così eminence, che non solo ti darà la ca- di melizzia, lo operazioni di pura malvagipacità, come or cidicea, ma ti darà fotze cà. E tu quafi lo invidierai?
ancora all'efecuzione: In feisaria fua inflificabit iffe influs ferone mons malere. E do milici è già intinato da Crifto: Pa sobie, ;

ciarle, che i giuftifica. E u non prezzerai Dio. Tanti in quefta Terra fi stimano in-Maestro si unico ? Filippo fistimo sortuna-

Va vobis, qui rideris nune, quia lugebiris. & flobitie . Luc. 6.21.

Onfidera quanto giustamente il Sivia di persecuzioni, ora per mezzo de De nella Valle del pianco, in Valle lacrymarum, dove non altro fi trova, che sciagure, o Confidera, che questo Maestro ha una che scelleragini, le qualidi ragione c'inprerogativa , che a neflun'altro Maestro vitano a lagrimare almeno per compassione

altri Machii infirmante vero, ma son sano i ridono fuordi tempo. Perche al rifo fu af-iuvalichum: quello ti dà l'ifrusione, e l'egnata da Dio la vita futura, non la pro-con l'ifrusione ti dà nel medefino tempo [ente, Tempus firati, diffe egli , o rempus l'intelligenza . Mira però con quant' ani- ridendi. Il pianto hà da precedere, il rifo l'intelligenza. Mira però con quant ann passas. Il puanto na ca precedere, n man odevi andrare ai biuona fuculo, quale è ha da faguiare; nua cofloro pervertono quella dell'Orzzione, perchè cialcuno, i un sì bell'ordine, e vogliono quafiare di per groffolano che fa, per intetto per notre giorno. Se mir finalmente di diota, può farvi un profitto fommo mai ridono, vedi che ridono appunto di Non è umità quel che si spesso e ne ri-quelle cose, di cui dovrebbono piangere tira, è pigrizia. Nel resto non vedi tu, più altamente, Lasanene che male fececome femplici Verginelle sono arrivate rina, e raniana in robus possimir. Quanto con la purità della vita a capit cose nell' più crescell male, tanto più deve crescere Orazione ignorissime ancora a i Dotti è il triftezza. E pur essi finanzi a contratio . Che se put tu resti d'andarvi, perchè dissi. Godono nelle cose cattive, gioiscono nel

ve hai tu mai trovato, che verun' altro Maeftro con la fiu ficienza ti faccia giullo ? Il lutto appartiene all' anima, il pianto al Ti moftra bene il modo di effert, fe ti pia- corpo, addoloratifismi a un tempo per ce, ma non ti fa. Gesu folo è quello, che quelle pene, che riporteranno giù nell'In-ti giustifica colla scienza, perchè nel tem- ferno, l'una di danno, l'altro di senso. po fteffo dell' Orazione , in cui t'ammae- Mira però prima il lutto , che spetta all'aniftra, t'infonde tal'affetto nel cuore a quel- ma per la fua pena di danno ; ò che lutto le virtà, che ti hà dichiarate, tal compun- impareggiabile! Non lo può intendere chi zione, tal carità, tal proposito di abbrac- non arriva prima ad intendere, ciò ch'è Mettro Himeo P. Flippo attimo tortimis— comozioni per antre peruna sini prime-to, perché Alfridare gli era nacio in un gintura, per havep prefuze una polificina tempo, che potea dargil Arificolle per Mos-fico. Ingratifiami Criliani, che non cono-icono qual felicità fia la loro: infinito ? Qeffo fara , che la inniginazion flia sempre afflictiffina con

иI.

Eccl 40.

la viva specie del bene, che in Ciel figodo, i derai all' Austro, rimarrai all' Austro : Se maggior del male medefimo dell' Inferno . recifo caderal all' Aquilone , rimarrai all' Che le paffioni tutte a un tempo fi vengano a scatenare. l'invidia, l'ira, l'angoscia, il cambiar posto . O sempre Principe in setedio, il terrore, la disperazione, la rabbia. Che la memoria tormenti con la ricordanza vivissima di quel tempo, in eti poteà cosi gran bene acquiftarfi si facilmente, e non fi curò: che l'intelletto flia tenebrofo, flia torbido, flia agitato, e pertinacemente ade-rifea à fiimar, che Dio fia pur troppo inginfo : che la volontà offinatifima vi confen ta, e così approvando tutti i peccati com-messi, e desiderando per dispetto di haverne commeffi più, habbia in odlo Dio, chiunque lo ama, chiunque lo adora, chiunque lo nomina, fe pur non è folamente per maledirlo. Or figurati un poco , che fia d' un cuore poffeduto da quefto lutto.

Confidera il pianto, che spetta al cor-

po, per la sna pena di senso. Che lagrime

non cava dagli occhi d' un miferabile un' atroce dolor di vifcere, che lo florce, che lo sconvolge, che lo sa smaniare su quel fuo letto, come una bifcia? E pur chi v'è, che nel fuo ventre habbia quello, che vi hà ciascun de'dannati ? Un suoco effettivo : In venere imbii ignis ardebis . Che fedall'into, o bnono, o cattivo. terno del corpo vuoi far paffaggio all'efterno, rimira tutti i mali, quantunque tra lor contrarj, star là d'accordo a punire un' ificfo reo , di capo , di occhi , di orecchie, di denti, di petto, di podagra, di pietra, di nervi, di vesiche, di ulccri, di posteme. E poi come se tutti quetti mali per sè non foffero niente, venire aggiunti i tormenti, che fenza intermissione procedono da i Demonj. Che amari fiumi debbon però quei miferi condannati verfar di pianto, quando fi fentono ora dislogare l'offa, non altrimenti, che fe foffcto fu un'eculeo, or'arrotare, or tanagliare, ortritare, ed ora stracciare in altre divetse forme, che hoi possiamo adombrare con i vocaboli nottri, ma non efprimere? Allora si, che Con ano molto bene l'antico rifo: tanto più che il rifo fu breve , secome quello , che fiori innanzi tempo, la dove il pianto

1 V.

dovrà effere eterno.

Si ceciderit lignum ad Anftrum, aut ad Aquilonem: in quocumque loco ceciderit, ibierit . Eccl. 1 s. 5.

Aquilone . Non cı farà mai speranza di glio. o fempre fchiavo in catena , o fempre giubbilante, o fempre accorato, o fempre gloriofo, o fempre infamissimo. Internati fiffamente in un tal penfieto .

Confidera, che fe tu fci punto follecito di fapere, a quale dovrai cadere di quelle due parti, puoi scorgerlo facilmente: mira da quale ora pendi. Quando fi fega un' albero, da qual parte viene a cadere ? da quella verso cui stà pendente . Se pende all' Auftro, cade all' Auftro, fe pende all' Aquilone, cade all' Aquilone. Tu fempre pendi all' Aquilone, edipoi speri, quando verrai recifo, cadere all' Auftro ? O' quanto

ti dovrai trovare ingannato! Confidera, che se vuoi, tu sei ancora in tempo a pigliare la buona piega, almeno con qualche violenza, che tu ti faccia; ma non tatdare: perche tu fei paragonaro ad un' albero. E chi non sà , che questo, quanto più invecchia, tanto più indura? Non puoi mai capire a baffanza, quanto alla morte potrà la forza dell'abito, che havtai fat-

III.

ı.

Dens superbis resistit , humilibus auter dar grariam . Jac. 4.6.

Onfidera chi fono coloro, a i quali noi fogliamo far refistenza . Sono queili, che ci vogliono togliere il noftro ; quando uno inginftamente ci vuole toglier la vita, o toglier la riputazione, o toglier la roba, allora è quando noi fortemente gli resistiamo. Or adesso intenderai la cagione, per cui fi dice, che il Signore refitte a i fuperbi , Superbis restitt , perchè i fu-perbl gli voglionotogliere il fuo. O'che ladro infame fci tu, quando, o per quelle ricchezze, che tu postiedi, o per la scienza, o per la faviezza, o per la facondia, o per qualch' anto medefimo di virtù tu t'infinperbifci, e fprezzi gli altri, eti vaggheggi, e ti vanti, e ti compiaci in tante varie somme di te! Quanto in te scorgi , non è turto dono di Dio? Quid habes qued non accepifi? E s'è suo dono , perchè invanirtene , quafi che foffe tuo merito ? Si autem accepifti, quid gioriaris , quafe non acceperis? E'vero, che a gli atti di virtui Onfidera, che tu fei quest'Albero sì tu concorri in vigor del libero arbitrio . famofo, di cui fi parla. Se recifo ca. Ma qui fto concorfo medefimo devi a Dio, la forma, la quale è dovuta ate, cioè a dire liberamente: Deus eft , qui operatur in te tente : Erisomnipotens contra hoftes tues . velle. Il corpo non concorre egli ancora alle operazioni, che fa, di vedere, di faleare, di schermire, di parlare si eccessivamente? E pure farebbe pazzo, fe voleffe attribuirne veruna a sè , non all' anima , che lo regge. Or'ecco ciò, che sia il tuo libero arbitrio, senza la grazia Divina : è un cotpo fenz'anima : non può niente , o se può niente, può peccare, può perdersi, può perire. Beato te, se ti sprofondassi intimamente a capir questa verità. Quanto ti arroffiresti di tanti furti, che giornalmente hai commessi contro il

tuo Dio! Considera per qual ragione si dice, che il Signore agli amili dà la grazia, ch'è una giojasi segnalata. Perch' eglisà di metterla in buone mani. Gli umili fono depositari fedeli , non rubano , non usurpano , non fi vagliono di quello, ch' è loro dato, se non in osseguio di quel Signore medefimo, che lo die. E però il Signore dà volentierissimo a gli umili ogni ricchezza Et emittit fontes in convallibus , perchè al fin sà, che tutto gli tornerà in cafa fua, e che quei fiumi non resteran nelle valli, ma andranno al Mare. O' quanto è giusto, che il Signore fia geloso della sua gloria . Ogni uno ha da favorire la verità. Se Iddio mai volesse attribuire a te punto di quella gloria, che tutta è sua, farebbe un bugiardo. Là dove tu per questo a Dio piacitanto, quando ti umili, perche dici la verîtà.

11.

III.

Considera, che quando tu però sei tenuto ad intraprendere qualche malagevol' da far , che prima preceda questo esercifiacchezza, la tua ignoranza, la tua ina-bilità, i tuoi demeriti, e vivamente accu-vir lui. sartene innanzi a Dio . Poi persuaderti , negl'istrumenti più miseri, più meschini, più ricchi di quanto sono tutto di bisogno-e così eletti da lui per mera pietà ? Adun si l Però si privano delle ricchezze medesique con questa viva fiducia (vegliata in te, me per trovare chi soddisfaccia a i loro bi-va generoso ad investire le difficoltà, che ti sogni, salariando tanti agricoltori, tanti

che ti fa concerrere, quantunque in quel | da te non puoi vincetle, ma che nondimeno le vincerai, perchè hai teco l' Onnipo-

#### Festa dell' Epifania.

Idem Dominus omnium, dives in omnes, qui invocans illum . Rom. 10. 12.

Onfidera quanto conforto ti devono arrecare queste parole: Il Signore è Signore eguale di tutti ; Idem Dominus omnium: chiama tutti, accoglie tutti, abbraccia tutti, fi mostra al pari amorevole verso tutti. E però vedi tu, come appena nato vuol apparire questo Signore eguale, ch' egli è Rex omnis terra Deus . mentre riceve a suoi piedi i vicini , e i lontani , i Giudei , e i Gentili , i Pastori, e i Principi, gl'idioti, e gl'intelligenti, i più semplici, e i più sensati, gradisce egualmente i poveri tributi di latte, ed i ricchi d' oro . Che temi dunque tu ? Se quefto Signore è idem Dominus omnium, conseguentemente è Signore ancora di te; dunque penferà ancora a te, dunque provvederà ancora a te , dunque non lascierà di portarfi anche teco da buon Padrone, folo che tu non lo sdegni. Ma questo è il pericolo, che tu arrivi tallora anche a vergognarti della sua servitù, mentre vedi il tuo Re stare in una stalla. Anzi allora più che mai prostrati divoto ai suoi piè co' Santi Re Magi, e quivi umilia il tuo fasto, perchè s'egli ha deposta la sua maestà, l'ha deposta appunto per te, cioè perchè tanto più facilmente tu possi accostarti a lui, impresa, che ridondi ad onor Divino, hai parlar con lui, prevalerti di lui, raccomandarti a lui , come ad un Padrone sì zio : considerare, che Deus superbis rest buono, che per te vivol fare anche il ferstir, humilibus nurem das grasiam. Ti hai vo. O'che consussione! Quegli, il quale da raccogliere per qualche poco inte ftel è egualmente Signore di tutti, Idem Domifo , conoscer il proprio niente , la tua nue omnium, si fa servo atutti egualmente;

Confidera, che questo Signore è ricco; che per questo medesimo Iddio vorrà Diver, ch'è quella dote, la quale i servi più compiacersi d'operar teco, perchè tanto bramano nel Padrone. Ma qual'altro su più appairà, ch'egli folo è quello, che quel Padrone, che mai potesse per verità opera. Non è egli quello, che «ssensi» si-diffricco? Silico è colui, che non hàbi curius gleris las in sasa misericordia: cioè fogno di niente. Ma gli uomini ancor vogliono spaventare, con sicurezza, che artisti, tanti uomini di servizio. Iddio

III.

IV.

solo è quello, che non hà bisogno di nien-l po altri beni da lui distinti, e così invocane a ciò è vero, che molti Principi sono ricsono quelli, che gli mantengono con le propie fostanze. Mancare queste, ancor' effi diverrebbono poveri al par de gli altri . Dio solo è quello il quale è ricco del suo: nè solamente non riceve da niuno, ma dona atutti : Divesin emnes.

Considera, che gli uomini ricchi il più delle volte riescono ricchi avari . Il Signore non fol non è avaro, ma non può ellere. Però tu vedi non dirli qui ch'egli fia munificus in omnes, qui invocane illum, mache sia dives, perchè in lui non y'è differenza. Tanto è l'effer ricco, quanto è l' offere liberale; mercè che la fua ricchezza è sì indeficiente, che per quanto altri ne partecipi, nulla perde. Questo fa che sia dives non folamente in aliquos, ma in omnes. Vengano pur quanti vogliono a provvedersi, ve n'è per ogni uno. La sua ric-chezzanon è ricchezza di erario, qual'è quella degli uomini, è di miniera, e di miniera inefausta.

Confidera, che il Signore è liberalifi-

mo, ma tuttavia sempre vuole una condizione : yuol' effere ricercato : Dives in omnes , qui invocant illum , perchè egli vuol mandare la limofina ancor copiofa, mayuole che gli fia chiefta, ancora inftantemente, ancora importunamente, Sine intermissione orate. Il che non potendo in lui nascere d'avarizia, come in colui che nulla perdenel dare, riman che nasca d' amore. Egli hà brama sì grande, che tu flii seco, che sa sospirarti le grazie, per-chè le chiegghi. Non vedi tu come sai, quando tu vai pellegrinando a Loreto? Se in contri un figliuoletto vivo di spirito, il quale a te fi presenti per la limosina, glie sta è la segretezza maggior di tutte. le dai , ma prima godi di fartelo venir dietro. Così fa Dio; vuole un poco goder di te: Delisia meaeffe cum filiis hominum . Ma come a ciò non rimarrai confufiffimo? Par che più tofto dovrebbe fare con esso te,

Considera d'onde accada, ch'essendo il Signore, come s'è detto, Dives in omnes, qui invocane illum, contutrociò tanti chieggono, e non ottengono. La ragio- cor egli ha maggior titolo da impetrare . ne è manifestissima, perchè non invocant illum . Dimandano fanità , dimandano habbia punto da spaventarti, come io diprole, dimandano prosperità, dimanda ceva, che più tosto hà da rincorarti : Ad

come appunto fai tu medefimo con quei

non per altro, se non perchè non te l'hab-

biano a dimandate.

te, perchè ha in se stesso ogni bene. Oltre ab ille, ma non invocane illum. Non me invocafii Iacob . Che è invocare il Signore , chi, ma ricchi di quel d'altrui. I Popoli se non che pregarlo, che voglia venire in te? Chi così lo supplica è infallibilmente esaudito. Invocavir me, & ego exaudiam eum: Non mea, ma me. Non pare a te di fare un torto grandissimo al tuo Signore mentre gli addimandi altra cosa piu di lui stesso? E pure ò con quanto ardore talor gli chiedi i beni di questa Terra, che nulla vagliono, e poi sei freddissimo in chiedergli la sua grazia, la sua assistenza, il suo amore! Nonest qui invocet justitiam . Non If. 19 4. gli addimandare mai nulla fuori di lui, fe non con questa espressissima condizione, che ciò non ti pregiudichi ad haver lui.

Confidera di vantaggio, che quando tu cordialmente chiedi al Signore quei beni , che sono i veri, quali sono gli spirituali egli sempre ti esaudisce, ma non però ti elaudifce anche fempre patenteniente; e cosinon è maraviglia, se a te non paja di essere esaudito. Il Signore è limosiniere grandiffimo, Diver in omnes qui invocant illum ; ma è limofiniere ancora fegreto . Vuol'ancor'egli offervar in se stesso ciò che richiese da gli uomini, quando diste Noli suba canere ance ce. E così quantunque fieno moltiffime quelle fue limofine, che si sanno: sono tuttavia sempre più quelle, che non fi fanno . Non bisogna dunque . che tu mai ti perdi d'animo. Perchè havrai gia forfe ottenuto; mail Signore non permette, che ten'accorgi, per questo iltefso, perchè seguiti a dimandare. Tu puoi fare la limofina a un povero, ficche gli altri non se ne avveggano: ma non puoi però fargliela di maniera, che non se ne avvegga egli stesso, che la riceve. Iddio può farla. Anzi il più delle volte così la fa. E que-

Confidera, che quando tu ti presenti dinanzi a Dio, così dunque hai da prefentarti, come un mendico dinanzi a un limofiniere, il quale è già conosciuto liberalissimo, Dives in omnes qui invocant illum . E cosi la tua miferia non hà punfigliuoli sgraziati, a cui dai presto limosina to da spaventarti. Perciocchè non è necessario, che il povero per impetrar la limosina posseggain se stesso altro merito, se non che la solafiducia, ch'egli hà nel ricco. Basta, che per akro sia povero. Anzi quanto più povero è, tanto an-Onde tanto è da lungi, che la tua miferia

VI.

ad panperculum ? 66. 2.

#### VII.

In timore Domini esto soca die , quia babebis (pem in novissimo . Prov. 23.18.

L Onfiderail frutto grande, che seco reca il fanto timor divino : haver fiducia alla morte, in novissimo. Questa è la regola universale comprovata dalla sperienza. Quelli, che in vita sono più baldanzosi, con dir se peccano, che la misericordia Divina gli ajuterà; nè pur' alla morte ardiscono d'invocarla . Son tutti pieni di disperazione, o almeno di diffidenza. Quegli allora procedono con più animo, che furono di coscienza più timorofa. Mira un poco di quai fei.

Considera, che per conseguire alla

II.

III.

morte questa fiducia, non basta adesso un timor Divino ordinario; vuol' estere grande affai . Però non dice fit in te timor Do- fervate. mini tota die, maesto in timore Domini tota die, perchè il timore Divino hada effer' appunto a guisad'un Marc, che ti circondi, ficche fommerlovi non ne posti uscir! fuori . E ciò quanto tempo ? dalla matsina alla fera : non dice fingulis diebus , no , sosa die . Non vuol'effer frequente, vuol'effere continuato.

Considera , che questo è quanto finalmente è promesso a chi possiede un sì alto timor Divino : havere alla mortefiducia; Habebis (pem in novissimo. Non dice habebis seuritatem , ma habebis spem : perchè nè meno questo timore medesimo , che fi è detto , puo renderti mai ficuro . Or s'è così, che sarà dunque di quei , che senza coda , cioè far' un' opera buona , non n'hanno punto ? Potranno gli scelle- la qual si principi, e poi si tralasci : ma rati haver seurca, se i Santi nulla havran- non così un Religioso. Dev'egli tutto openo puì, che speranza?

#### VIII.

Maledillus dolofus, qui habes in grege fuo ma-Sculum, & votum faciens immolat debile Dominus: quia Rex magnus ego, dicis Dominus exercituum. Malach. 1.14.

ľ, maschio, qual'è quello, che richiede da se non in caso, che questo medesimo lui la fua costituzione, la sua carica, il sia nel suo genere, disettoso, sia storpiasuo direttore, per farne un debole, qual to, sia stolido, sia poc' atto a tirare è quello, che gli viene in capriccio. E innanzi la Casa . Quando egli è atto, pure, ò quanti sono coloro, che così lo vogliono in ogni modo tener per se.

quem respiciam, diss' egli per Isaia , nisi fanno ! Hanno alcune loro divozioneelle determinate, alcune discipline, alcuni digiuni, alcune orazioni, massimamen-te vocali, e in queste cose saranno diligentissimi , e poi ,saranno trascuratissimi in ciò che comanda la loro regola. Non veditu, che Dio non benedice costoro; gli maledice? Lasciali fare , perchè mai non faranno profitto alcuno. Tu attendi bene a offervare principalmente ciò ch' hai promeffo.

Confidera, che chi fa così è chiamato un'ingannatore, dolosus, perchè pretende d'ingannar quafi il Signore, con far lo Spirituale, con fare il Santo, mentre veramente non è; e di fatti inganna la gente , la quale spesso ammira più certe poche opere di pietà , fingolari , ftraordinarie, che tutto un tenor di vita ben regolato. Guardati, che ancor tu mai non cadi in un tale inganno. La virtu vera è offervare in primo luogo la regola, a cui ciascuno fi è fottomeffo. Si diligiris me , mandara mea 10.14.17.

Considera, che perciò, quanto qui si è detto, fingolarmente appartiene a chi vorum fecie , cioè a'Religiosi , perchè a'Secolari è più lecito fare il bene a proprio gapriccio , benche per questo medesimo il loro bene sia sempre di minor merito. Quindi è, che ne Sagrifizi volontari il Signore ammetteva anche vittime difettose, a cui fino si fossero innanzi troncate orecchie, troncata coda, come appare dal fuo Levitico; manon le ammetteva ne' Levicas. votivi, perchè chi è libero può offerire una vittima fenza orecchia , cioè fare un' opera buona, la quale non fia regolata coll'ubbidienza; può offerire una vittima sare secondo ciò che gli viene imposto, e operarlo compitamente . Ma queste sono le vittime più gradite.

Considera, che i Secolari incorrono non di rado ancor' essi una tale maledizione , perchè ancora in ciò , che fono essi tenuti sare, vogliono a Dio dare il peggio . E così sagrificheranno a Dio quella femmina , che si sente chiamare al Chio-Onfidera chi fia questo ingannatore faro , Immolane debile, Domino . Ma non qui maledetto. E, chi lascia un ben gli vogliono sagrificar già quel maschio, II.

11.

III.

O' che brutto termine è questo a un Signore sì grande ! Rex magnus ego , dicir Dominus Exercienum.

IX.

Quantities wellen ? Vapor off , ad modicum parens, & deinceps exterminabienr. Yac.c.s.rs.

Onfidera , che non v'è cofa o più Dixifti : In sempiternum era demina; neque 11.47.70. reerranta es novifimi sui .

sum. Dasé non può l'oftenerfi : fubito co-de, subino cade, subito risolves in nulla : gono a lato. Tugl hai mai detto così s'è Non ti dimenticar dunque tu del nulla non gli l' hai detto con le prole, ò tuo propio, se per ventura di presente ti quante volte glie l' havrai detro con l' truovi in fublime posto : Elevate funt ad opere , non ammetrendelo a trattar te-7-ba-35 modicum, & non subsistent. Oggi in figu- co nel tempo dell'orazione, non abbrac-ra, corteggiato da turri, amato, adora- ciando le sue inspirazioni, non accettanto; dimani farai pascolo a ivermini in fe- do i fuoi inviti, non ti curando di riceverpoltura . O'ch'esterminio è mai quello , che ti fovrafta! Simile a quel d'un vapore . Quanti gran Capitani furono al Mondo ? Quanti gran Principi, quanri gran Potenta- pur ficurifimo che fempre tu l' hai feacti, di cui ne meno è rimafta più la memo- ciato villanamente. Egli non è mai pri-

virtit del Sole portato in alto, fa di sè una

ria? Dire, che dovrà restare? Confidera, che pazzia dunque è la tua, fe ranto tu ti affatichi per una vita , ch'è simanchevole . Fingiti , che due forti di persone foffero in Terra . Altre che morifiero come noi tra pochi anni, altre che non moriffero mai. O' come quelle, vedendo quelle affannarsi in piantar poderi, in fabbricare, in trafficare, in teloreggiare, fi riderebbero della loro fciocchezza! Lafeiate, direbbono, fare a noi queste cose, che fiamo fu la Terra immortali. Voi contente di quanto baftivi a foftentare una vita breve, penfare più tofto ad appareechiarvi alla morte. Per verità, non meno degni di silo fiam oggi noi: benche ficcome fiamo tutti mortali , così ci compatiamo anche surti fcambievolmente nelle univerfali ftoltizie, che commettiamo.

Dicebane Dee , Recede à nobie , & quafi nibil poffer facere Omniporene , aftimabane eum, cum ille impleffer domos corum bonis. Job. 22.17.

Onfiderail brutto termine, che giornalmente ufano tanti con Dio . Quand' è , che non vogliono faper più niente di lui ? che lo fdegnano ? che lo fprezwile, o più vana, o più inftabile d' niente di lui ? che lo sdegnano ? che lo spez-un vapore, il quale è soggetto ad ogni zano ? che gli giungono a dire. Recede à neaura. E tale è la vita umana : Vaper eft . bis? Quand'egli è giunto a donar loro ogni Quanti accidenti te la possono togliere , bene: Cum ille implesses domes cerum benes. quando anche meno tel credi? Una goccia, I più potenti, i più facultofi, i più floridi, la quale ti cafehi dal capo, una foffocazio- i più robufti, quefti fon quei, che del conne di eatarro, una soppreffione di cuore, tinuo commettono più peccati . Ecco peun folo animaletto pestifero, che ti mor- rò ciò che può far l'ingratitudine umana, da. E come dunque ti reputi quafi eterno; Rendere a Dio mal per bene . Deplora un tale eccesso, e detestalo, come il fommo, a eui possa giugnere un'uomo. Considera, che talvolta il vapore dalla

Confidera la benignità del Signore, che và fin dietro a coloro, che lo difcacciano . bella comparfa. Ma quanto dura ? ad modi- Però fono questi necessitati a gridare , Receconel tempo dell'orazione , non abbraclo spesso dentro di te nel Santissimo Sagramenro / Che s'egli mai ti ha lafciaro, privandori totalmente della fua grazia, ità mo a partirsi . Convien che senta da te dirfi, Recede.

Confidera la cagion di questo strapazzo , che Dio riceve, eh'è perchè gli uomini, quando son prosperosi, si persuadono non haver bilogno di lui. Quafinibil peffer facere Omniperens , aftimabane eum . Ma che sciocchezza? Se il Signore è quello ch' ha loro empita la cafa di quanto godono, non la può lor'anche vuotare? E' onnipotente. Può ben dunque farlo con fomma facilità. Ma questa in fomma è la pazzia de' felici , Quafi nebil poffer facere Omniposens , affimabant eum , mentr'egli è quello , ch'ha loro dato quant' hanno . Cum ille empleffer domes corum bonis .

Considera, quanto poco dunque hai da curare l'umana prosperità, memre ti accorgi, che porta feco tanto evidente il disprezzo fin del meditimo Dio. Oh

III.

ı.

quanto è meglio haver la Icasa più tosto i metri anche in pratica? Una piccola pawuota, che ricca, che ridoudante! Non glia, che tu raccogli di terraper amor di maltrattarono così questi empi il Signore, Dio, una scudella, che lavi, uno stracàm ille impleret donne corum bini; ma cam pazzo, che tolleri, un'atto quantunque implesso. Finchè molti beni rimangono da minimo, che tufai di mortificazione a di ricevere, fi fan prota amore al Signote, fi fan inmilet, di ubbidienza, di carità, ti rende prephiere, fi fan promelle, gli fi profefia in Cielo fitmabile molto più, chefe tu fosti almen qualche forte di offequilo. Allor fi ju mPlarone. cella, quando la casa è già piena.

XI.

Le fi quis erit consummatus inter filies hominum, fi ab illo abfuerit fapienzia tua, Domino , in nibilum computabitur Sap.9.6.

ı.

II.

ilL.

to per acquiftar tutte l'altre doti , fuori conflitto , ch'ha a fostenersi ? Quello , che che quella ch'importa . Quante Scuole è trà il fenfo , e lo spirito . Il fenfo fi tengono ogn' or' aperte di fono , di non vorrebbe havere a passare per una canto , di cavallerizza , di scherma , e porta sì stretta , qual' è la mortificazioogni uno vi corre? Chiè, che corra ad ne, l'umiltà, l'ubbidienza, la penitenza. una, dove puramente infegnifi il fanto ti- Lo spirito vede, che è necessario pasmor di Dio? E pure questo al fin' è la ve- sarvi, già che per quella medesima passo ra sapienza; perchè la vera sapienza è sa. Cristo : e così sempre contendono fra pere ordinare le operazioni alla confecu- loro, e ziducono l'uomo ad un'angufta zion dell'ultimo fine . Chi non ha quefta , fomma , e quafi ad un'agonia ; ond'e , fia pure consummarus quanto si vuole in che dove il Latino dice Concondito , il

te, che in nihilum computabitur , chi possede- troppo . Bento s'entri, misero se non enra quelle doti dette al principio , ma tri! O bilogna entrare , o dannarfi . Conchi le possederà scompagnate dal fanto ti- sendito intraro. mor di Dio . Si abfuerit Sapientia Demini . plicar lo studio: quelle con cui puoi facil-

che la unischi, Jasciale andare. Confidera, che chi è privo di quella treranno?

#### XII.

Concondice intrape per anguftam persam, quia multi, dico vobit, quarent intrare, & nen pereruse. Luc. 13.14.

Onfidera, che l'entrare in Paradifo non è sì facile, come se'l fingono Onfidera , quanto vani sono tanti alcuni. Ci vuol forza , ci vuol fatica. Sì uomini , i quali fi affaticano tan- dice Cristo: Contendice . E qual' è questo per files hominum, non val niente. Di ni-Tefto Greco dice anche con maggior'en-hilum computabiene. Bilogna, che tu però ti Confidera, che non fi dice affolutamen- facci un cuor grande, perchè fi tratta di

Confidera, che molti ancora di quelli , Perchè nel refto quelle doti stesse si posso i quali cercano di entrare in Paradiso , no acquiftar con merito. E però ecco la re- combattendo virilmente in quelta maniegola per rifolyere, quali fieno quelle arti, ra, non v'entrano, perchè non feguono quelle cariche, quelle cure, a cui devi ap- costantemente a combattere sino al fine . Che farà dunque di quelli, che non lo cermente nel tuo flato congiungere quefta Di- cano, e atterriti alle prime contraddizioni, vina sapienza. Quelle con le quali è difficile, a i primi cimenti , la danno di subito vinta al senso? Credi tu , che questi en-

fapienza Divina si dice assoluramente, che Considera, che questi, i quali fanno in nibilum computabirur, perchè tui intenda qual'è quella moneta , che corre in radifo , ma nè meno , quando vorranno , Cielo. Che fissima quivi il valore d'un' potranno entrarvi. Quarent intrare, & Alcsiandro, l'eleganza d'un Celare, l'elo- mon paserant. La ragion' è, perchè non quenza d'un Cicerone, o l'aftuta politica potranno combattere . Si troveranno di d' un Tiberio ? In mibilum computabieur . haverla fempre data così vinta al fenfo , Un mendico qual era Lazzaro, idiota , e però quando alla morte votranno pure lurido, lerico, pieno di fetide plaghe, è darla vinta allo spirito con rimunziare flimato più , che tutti questi grandi uo- all'amore di quella donna , di quel danamini uniti infieme. Credi tu queste veri-tà: Che vuol dir dunque, che non le snervati di forze, che moralmente non 1:1.

potranno far niente, non poterunt . Se dun- e però fi dice , qui fpirint granis , cioè que tu fu quell' ultimo vuoi falvarti con gratis data, consumeliam fecerit . Ecco pequalche facilirà, fa ch'or lo spirito non ròciò, che aggrava ranto la coloa di net folo fi avvezzi a combattere contro il fenfo, Criftiano: l'ingratitudine.

ma a rimaner vittoriolo,

#### XIII.

Irritam quis faciens legem Moyfi , fine ulla miferacione , duobus , vel tribus teftibus moritur : quanto magis putatis deteriora merere supplicia , qui filium Dei conculcaverit , & fanguinem teltamente bellutum duxerit , in que fanttificaeus eft, & firitui gratis contumeliam fecerit ? Hebr. 10.11.

Onfidera, quanto la legge nuova fia più stimabile, che non era la legge vecchia . E pure chi trasgrediva alcun ordine della vecchia, convinto che foffe, doveva irremissibilmente morire o lapidato, o incenerito, o impiccato, conforme a quello , Morietur, net mifereberis ejus . Den:Je Quanto più dunque chi trafgredifce alcun' ordine della nuova, dovrebbe di ragione patire ogni gran supplizio? E a te talvolta par dura la penitenza, che t' impone il tuo

Confeffore? 11.

Confidera, che chi pecca nel Cristianesimo, non contravviene a un Legislatore ordinario, ma al Figliuolo stesso di Dio. Vero è, che in due modi si può peccare, per disprezzo, o per surrezione . Chi pecca per furrezione, cioè per inconfiderazione, o per impeto, non pecca si gravemente, e però non è quelto quel peccatore per cui qui parlafi. Parlafi di chi pecca per un tal genere di disprezzo: e però fi dice, Qui flium Dei conculcaverit. di Dio fotro i piedi .

ш. Dio: perchè s'è incarnato per noi, per- II. La debolezza, com' è nelle donne, ne al Cielo, subito ci mando lo Spirito si suns, & ceciderume. E tal è la tiepi-Santo. Il Cristiano, che pecca, si mostra dezza in ben' operare. III. La gravità ingrato a tutti e tre questi altissimi benefi della mole, che da sestella suol tendere zi : ingrato alla incarnazione, e però si sempre al basso, come si ni coloro, che

XIV.

Qui fe existimat flare, vident ne cadat ;

1.Cot. 10.

I.

u.

Onfidera, che non fi dice che chi ftà, Quiffer, vegga di non cadere : ma chi fi crede di ftare , Qui fe exiftimas ftare : perchè chi v'e, che per verità stia di modo, che non vacilli ? Credi forse tu nel tuo flato di effere già ficuro ? O' quanto t' inganni ! Ricordari di Lucifero , che cade fin dal Clelo Empireo; ricordati di Sanfone, ricordati di Salomone, ricordati del Re Davide; e non ti pensare, che le cadute fian folo de' principianti nella via del Signore , fon' anche de' più provettl . Però diffe l' Ecclesiastico , Serva timerem Domini , & in ille vetera ce: perchè questo timor fanto non folo fi deve haver nella gioventù , ma dee conservarsi fino all'estrema vecchiezza, ancor da coloro, che mai nella gioventù non fieno cadoti . Egualmente turti hauno semare dastar eremanti: i Penitenti , perchè caddero; gl'Innocenti, perche non habbino da cadere : già che egualmente l' Appoltola parla a tutti : Quifo exifimat flare , videat ne

Confidera, ch'egli dice, che ogni uno videne, e però bifogna, che ru ftii fopra di re, e che con modo particolare miri un poco dove possa maggiormente confiftere il tuo pericolo. Otto fono quelle cofe le quali egualmente conducono alla Guai a tese vedi il peccato, che tu com-metti, e non ne sai caso, quasi sosse un estrinseche; e tutte sono necessarie a samale da niente, una leggerezza, una leg-giadria! Questo appunto è metterfi il Figlio I. La vista corta, com' è ne' ciechi, che non fanno discernere ben la via . Cacne Matth, te Considera, che per tre capi noi siamo cue ce Etal è in molri la negligenza di singolarmente obbligati al Figliuolo di ben'apprendere quello ch'ha da operarsi.

che è morto pernoi, e perche, andato- ne' decrepiti , e ne' bambini . Ish infirma. Plat. 1. 21: mgrato alla incamazione, e però ni l'impire alosno, come a in coloro, cine dice, quiffinn Dei emerkeuvris: ingrato [onalia cropolent]. Qui altam fetti de <sub>Trov. e</sub> alla palione, e però ni dice, qui fampai: mum/nam, quatri rainam. Etalle l'alimen-nem reflamenti pilinum, cio è, remmunem to della came fisperfluo. IV. La foverchia duzenti, jampa facilificama si e ingrato al falanza di non cadere, comi ène specipidono, che gli fu dato nello Spirito Santo, tofi, i quali cafcano ancor nelle vie ficure.

111.

perastis. de , com'e nel fango , dove da imen cau- vallo sboccato , che a poco a poco ti porciampi, degl'intoppi, e de'lacci, che da per tutto s'incontrano, com'è degl' uccel-P(.19 % ii. che cadono nelle reti, Mi obligati funt, & ceciderune . E tali fono le occasioni

pericolofe. HI. La moltitudine di colo-Jeraj, ia, 70, che giù ti spingono, com'è di quei portati giu dalla calca, Impellentur, & corruene. E questa è la forza delle suggestioni diaboliche, de' cattivi configli , de' mali efempi. IV. Il fovverchio pefo, che ten-gafi fu le spalle , ch' è la caduta, da cui si K 14.19. pena a forgere: com'è ne' giumenti carichi ,

Gravabit eam iniquitas fua , & corruet , & non adiicier ne refurgae . E tal è il peccato non deteftato, che col suo peso tira all' altro peccato, e rende fempre più malagevole il rilevara. Or mira , quanti fono i pericoli di cadere , tra cui perpetuamen-

re nell'avvenire ) a tutte queste cose ,

te fi vive ; ed inerridifci . Confidera, che ( fe tu vuoi non cade-

che son qui dette , bisogna che tu provvegga, di modo che, se non le puoi tutte Ec.l. 17.22 togliere interamente, com' è de' peccati, almeno le fminuischi : Relinque peccara rua , & minue offendicula . Matuttavia potraitu non poter ottener quanto ti dimanda , non mai finire di afficurarti per te medefimo? Nò di certo. E però fe tu vuoi procede re con faviezza, hai da procacciarti due cole, fcorta, e fostegno. La fcorta farà un buon Padre spirituale, il qual ti dica : Hec oft vita , ambulate in ea , & nou declinetic neque ad dextram , neque ad finifiram . Perchè così verrai più facilmente a pigliare le vie ficure. Il fostegno farà l'ajuto Divino, che devi chiedere con affidue orazioni, perchè così verrai parimente a campare da quei pericoli, che ogn'uno continuamente fi porta feco . Senz' ambedue queste cole, tu non puoi dare per la via del Signore, nè pure un pallo, che non fia di rischio gravissimo.

#### XV.

Si praftes anima qua concupifcentias eius . facies se in gaudium inimicis ruie . Eccl. 18. 31.

Manna de!! Anima .

Qui confidie in divirile fuie corruer. E tal è godono, che quando ti veggono compia-la prefunzion delle proprie forze. L' cere facilmente all'anima tua, cioè alla eftinifeche fono. I. La lubricità delle fira- tua volontà. Sanno che questa è quel Cati fi fdrucciola facilmente : Via corum erit terà al precipizio; e però trionfano tutti , quasi lubricum . E tal è la poca custodia quando fiaccorgono , che tu sei facile a de propi fenfi . II. La varietà degl' in- lasciarle su Icollo la briglia lunga . Bisogna dunque che tu ti avvezzi ad annegar la tua volontà in cofe anche lecite, altrimenti dalle lecite trascorrerai quanto prima ancor alle illecite.

Confidera, che questa annegazione di volontà ti viene imposta senza veruna eccezzione. Il digiuno ha il fuo tempo determinato, la disciplina ha il suo rempo determinato, la contemplazione ha il filo tempo determinato . Ma l' annegazione della volontà propria vuol effer d' ogni tempo. Qual e quel tempo in cui un Cavallo, mallimamente viziolo, non habbia

bisogno di morso?

Confidera, che a ciò non devi atterrirti , quafi che fia cofa di fomma difficoltà. Anzi ogni di ti riuscirà più leggiero . Piglia l'esempio dal Cavallo medesimo . Allora è duro contendere contro d' esso, governarlo , guidarlo , quando lungamente è Eccl. o flato lasciato vivere in libertà , Equus indomiens roader durus. Quando egli è nfo lungamente alla briglia , non c'è più fatica veruna. Così proverai tu con la volontà. Perciocchè questa, quando si accorge di 11 dimanda dipoi più se non quello, che sa

#### XVI.

Fidelee in dilettione acquiefcent illi . Sap. 3. 9.

Onfidera, che il vero fegno aconofeere, fe il Signor viene amato con fedeltà, è conformarfi al suo santo voler Divino . E' facile che l'amiamo, quando egli fa a modo nostro, acquiescis nobis, ci mantiene la fantità, ci dà gloria, ci dà grandezza, o pur ci pasce con varie spi-rituali consolazioni . Il punto è amarlo, quando a noi tocca fare a modo di lui ; acquiefcereilli, patire infermità, patir difonori , patir discapiti , patir desolazioni ancora perpetue . E pure questa è la volontà fua , che non manchici da patire; nè altro in buon linguaggio gli dimandiamo quando diciamo: Fine voluntas tua . Per-Onlidera , che i nimici tuoi , che lo- chè la volontà sua è , che fiamo fanti : no i Demonj , di nelluna cofa più Hac eft veluntas Dei , fantlificacio veftra ; e niu-

e niuno farà ma fanto per altra via , che tempo di flare in prova : Miliria ef vira judith. 5. euerunt Dee , per mnitas eribulationes eranforunt fidolot.

Confidera, che questa conformità vuol IL effere affai perfetta. Però chiamafi acquietamento . Non già perche in noi debba la parte inferiore necessariamente star quieta anch'essa : ma perchè deve star quieta la fuperiore. Si deve acquietare la volontà, e fi deve acquietar l'intelletto . In molti la volontà si acquieta più presto, ma non cosi l'intelletto ; perchè talvolta fembra loro affai strano, che Dio gli tratti in quella maniera ; nè sanno finir di credere, che il meglio ad accadere per loro fia quel che accade . Se tu fai così, nonti acquieti almen pienamente, e però non bifogna, che ti lufinghi: non fei fedele: Fideles in dilectione acquiefcene illi .

ш. Confidera, che questa piena conformità nel voler Divino, è quella che più di tutto da quiete all'anima. E però ancora il conformarsi , si nomina un acquietarsi. Infino a tanto, che tu vorraitirare a te la volontà del Signore, o di chitigoverna in suo luogo , non finiraidi flar quieto: allora ti quieterai , quando lascerai, che il Signore , o chi in luogo fuoti governa, tiri a sè la tua; e però dàgli una John volta una totale disposizione di te : Acniefes ieieur ei, ti dirò con Giobbe, & ha-

XVII.

Santo Antonio Abbate.

bere pacem .

Beatus vir, qui fuffert rentationem, queniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vita, quam repremifit Deus diligeneebus fe . Jacob. 1. 12.

Onfidera qual è la cagione per cul I. permette il Signore, che il Demonio fi fciolga contro di te, che ti vengano travagli, che ti vengan tribolazioni ; ch'e per provar se tu l'ami . Tu dici a Dio facilmente di amarlo, quando van le cofe a tuo modo, ma vieni un poco alla pruova : a quella ribellione interna di fenfo, a quella infermità, a quella ignominia, a quella defolazione ; eccoti già tutto diverso . Non fai tu, che il Demonio fi rife di tutta la virtù di un Giobbe medefimo, finché ella non fet provata ? Come vuoi dunque far conto tu della tua ? Lafcia, che il Si- la differenza. I Demoniti vogliono avve-

per quella de patimenti : Omnes qui pla- hominis fuper terram , o come leffero i Settanta : runtario . Che però forfe qui non fidice : Bearus vir , qui fuffere sentaciones, ma tentationem, perché quegl' in vero è beato, la cui vita è una pruova continua, qual fu quella d'Antonio, cioè di uno, che giustamente tra Santi può dirfi Vir.

Confidera, che se a questa pruova stai saldo sarai beato, perche riceverai la corona, accipies coronam vira . Che gloria farà latua, quando il Signore nel di della tua folenne incoronazione te la porrà fu la teffa ? Si combatteva già tanto per ottenere una corona, o di alloro, o di oppio, o di pino, che pur dovevano si prestamente marcirli ; e tu non potrai combattere per ottenere la corona immarcescibile della gloria , immarcescibilem corenam eleria? Però questa è chiamata corona di vita, a differenza di quella , che danno gli uomini, che al fin è foggetta alla morte.

III.

Confidera, che questa gran corona è ficura, non può mancarti, perchè te l' ha promessa il tuo Iddio, ne solamente una volta, ma mille, e mille: repremifie Dens, tutta la Scrittura n'è piena . Tu credi a un Principe , quando , se corri , ti promette un bel pallio, benchè tu non l' habbi veduto; e non credi a Dio? Se il Signor ti mostraffe una volta fola quella corona , la quale ti ha destinata , ò che coraggio prendere fti, ò che animo, ò che allegrezza ! Ma celi per tuo fleffo maggior guadagno non vuol mostrartela, vuol che ti fidi dilui. Benche come vuoi tu, ch'eglite la mostri, se ancornon è lavorata? Tu te la lavori da te . Quanta è la tua sofferenza, tanta farà parimente la tua corona, ch'è la cagione , per la quale anche non di-cefi , che il Signore promifir illam , ma repromifir: perchè ella non è un regalo, e una ricompenía.

XVIII.

Non poreflis menf a Domini participes offo, & menfa Damoniorum. Cot. 10. 11.

Onfidera, che questa diversa mensa, de la diversa qualità de diletti , che da Dio, e chedanno i Demonj. Quei, che da Dio, vengono da un Signore, checi ama , come sue creature , svisceratissimamente. Quei, che danno i Demonj, vengono da nimici. Or da quelto folo argomenta gnore l'eserciti ; che vuoi fare ? Ora è lenare, e però ti danno cibi talora grati

TIT

al palato, ma pefilenti. Iddio vuol fanar- rebut, da quegli istesti per cui falute sta ti, e però ti da cibi, or amabili, ed or in Croce. III. Che pate, ralem contra-

pre al pari falubri. curifi di goder quellade i Demonj.. Chi damente che fai.

II.

IV.

ticipes offe . ш. Che fe pure non feggono alcuni alla men- vitù del Signore. fa di un Demonio, feggono a quella d'un altro. Se non pascono l'ambizione, pa feono la luffuria, se non pascono la luffuria, pascono l' ambizione . Bisogna generofamente rifolversi a lasciare ogni una di effe , qualunque fiafi : però non fi dice

Damonis, ma Damonierum. Confidera a qual mensa stai eu , Divina , o Diabolica. Se gran tempo non providiletto alcuno nelle cofe spirituali, in penfar a Dio, in parlar di Dio, in operare per Dio, ma più tosto pruovi unasvogliataggine somma, sta bene attento : qualche Demonio ti pasce.

#### XIX.

Recegicase eum , qui salem suffinuit à percateribus adverfus femetipfum contradicteonem , ut no facigemini animis veftris deres. Hebr. 12. 3.

ı. di pensare a Cristo Crocifisso, per-chè ciò sarà il conforto a tutti i tuoi ma li. Però non fi dice cocicare, ma recogicare, perchè questo dev'effere il tuo penfier più affiduo. Quello tuttavia, che fingolarmente tu hai da considerare, quindo mediti la paffione, fi è, chi pate, da chi pate, che pate. I. Chi pate, qui suffinnis pare, enepare, 1. Chi pare, qui [ndimuir] C Onidera, che parola terribilifilma! il Re della gloria, il quale fe infino dal principio del Mondo havea partito ne' fuoi, che angariate, perchè affaffinate, perchè in Abele , in Giuleppe , in Geremia , in fate infinite fraudi : ma folo , perche ha-Ifaja , adesso pate , non più ne' suoi so- vete la vostra consolazione. La consolaziolamente, ma in fe medefimo, apud femer ne de'ricchi qual e ? E' poter far più degli

amari, secondo il vario bisogno, ma sem- dellionem, una persecuzione in qualunque genere, e tale, cioè si dolorofa, sì Confidera, ch'è necessario per tanto far ignominiofa, si ingiusta. Internati a peneelezione. Chi vuolla menfa di Dio, non trar tutte queste circostanze più profon-

vuol la mensa de Demonj, non considi Consideral utilità principale, che ca-goder di quella di Dio. Alcuni vorrebbono ftar a tutte quelle due menfe; non Crifto, ch'è rinvigorirti al patire : Ve non fi pud ; ne pur puo ftarfene a parte , par /arigemini animis veffris deficientes . Un Soldato a nessuna cosa si anima più , che al Confidera la cecità de'mortali , i qua- vedere il suo Re medesimo affaticato afti abbandonata la menia di Dio corrono in tanco numero a quella de Demoni, le forte, che non hai neceffici di rinvigo-non bramando altro, che dar patcolo al rirti in quella manicar ? Mira quanto ad falto , all'interelle , all'ira , all'invidia , ogni piccola cosa ti perdi d'animo , sei a qualunque altra più fregolata affezione . dilicato , fei debole , lasci andare la ser-

Confidera la gravissima consusione, che questa tua viltà medesima havrebbe ad ingenerarti , quando tu la ponderi a i piedi del Crocifisto . Il tuo peccatonon tocca niente a Cristo, e pure vediquanto fu la Croce egli ha fatto per liberartene . A te nuoce infinitamente, e pure c' hai fatto a tenerlo da te lontano? Sei tu forse arrivato per tal effetto a dare ancora una fola stilla di sangue ? Ahquanto dice il vero l'Appostolo, mentre esclama: Nondum ufque ad fanguinem reflitiftit, adversus pescarum repugnantes ! Non folamente tu non vuoi spargere il sangue, ma ne meno tal volta vuoi tollerare un picciol discapito di riputazione, di robba, di fanità, ne menoti vuoi privare di una vana soddissazione. Non va così. Bisogna contraftare , bifogna combattere , repugnare , fino a guerra finita , u/que ad fanficientes : nondum enimulque ad fanguinem guinem, perchè fi tratta di troppo: fi tratta reflitiftis , adverfus peccarum repugnan. di non ammettere quel peccato , per cui distruggere ha voluto Cristo versare tutto il suo sangue fino all'ultimastilla , & 14-Onfidera, che non ti devi mai faziar lem luftinere à peccaroribus adversus semerisfum contradicionem .

#### XX.

Vanobis devisibus, quia haberis confesationem veftram. Luc. 6. 14-

Onfidera, che parola terribilistima! ipfum . II. Da chi pate , cioè à Percare- akri la propria volontà , attefa la como lità m.

maggiore, chen'hanno per l'ubbidienza, lo, non alcun altro Spirito più fublime, che il Mondo rende al danaro: Omnia ma sè, in persona. Egli stesso ha voluto obediunt pecunia . O che alto male per effere la gran Vittima offerta per tua falute , tanto ha da giudicarfi , il far la volontà e così in tanto fu tradito da Giuda, in quan-

propria! II. Confidera, che l'haver di quà la propria consolazione, è un pessimo segno, per-

che questo è segno non doversi havere di là , conforme quello che all'Epulone fu detto : Pili recepisti bena in vita tua . Quanro dunque è meglio havez di quà molti affanni, molte amarezze, che non è havere tutte le cofe a suo modo ! E' legge inviolabile, non doverfiinfieme godere di quà, e di là. Però questo ve non solamente qui denora un male orrendo, non folo lo deplora, non folo lo minaccia, malo predice, ch'è quanto dire, contiene in sè tutri e quattro i fignificati, che questa voce formidabile Va , può havere nelle

Confidera, che ficcome quando Crifto ehiamò fortunati i poveri, non intele parlare di tutti i poveri, ma di quei, ch' erano tali di volontà, pauperes (piritu ; così fa quì quando chiama infelici i ricchi piace, fenza curarti di faper come an-Perchè se uno possiede molte ricchezze, ma non ha in effe il fuo cuore, e però lin fede: In fide vivere filii Dei . Così apnon le impiega fuerche in quegii nfi , punto vive un bambino fu 'l fen materche Dio concede , o comanda , non ha no. tanto dadubitare , perchè non ha in effe la propria confolazione. Ma quis eff hie , & landabimuseum? Tu quanto a te , ama più zofto di non haver le riechezze, che d' haverle, estarne staccato. Il primo è facile,

#### XXI.

al fecondo miracoleso.

Infide vive filii Der, qui dilexit me , & tradidit femetipfum pro me . Gal. 2, 20,

Onfidera, che vuol dire, vivere in fide: vuol dire , che tu ti fidi di Gesu Crifto, afficurandoti, che mentre tu ti lascida lui governare, tutte le tue cose andran bene. Ti mandi defolazioni, ti mandi infirmità, ti mandi ignominie, ti mandi mendicità. Non puoi gettare tutto te nelle braccia di quel Signore, che ti ha amato a tanto alto fegno ? Sta pur certiffimo , che tutto al fine rifulterà a tuo vantaggio : In H.

metipsum pre te : non alium, no, femerip- tal Geenna. Geenna è un pozzo di fuofam . Non un Angelo , non un Arcango- co , ma grande affai , giù ne ll'intimo della

to egli medefimo, rradidit femetipfum, con

IIL

andare infino a incontrarlo. Confidera, che tuttociò la fatto di più per te, come te. Però non hai da dire : Dilexis nos , & tradidit femetibfum tre nobis 3 ma dilexis me, & tradedit femeripfum pre me . Il Signore è morte così per te folo , come per tutti . Singolarmente nell' atto del suo morire, pensava a te, prega-va per te, offeriva al Padre quel sagrifizio fii la Croce per te . Anzi come scele dal Cielo a morir per tutti, così se sosse stato bisogno, sarebbe sceso solamente per te.

Guarda però s'eglit'ama. Confidera, quanto gran torto gli fai, mentre havendo egli dato tutto le stesso perte, tu non vuoi dar te tutto alui. Ma quefto è darfegli tutto, femeripfum tradere ; rimetterfi totalmente nel fiio volere , qual vittima di ubbidienza, e lasciar ch' egli di te in tutto disponga, come a lui dranno le cose tue , ma volendo vivere

#### XXII.

Timere eum , qui poffquam occiderit , habet perefisiem mittere in cebennam : ita dico vobis, bunctimere. Luc. 12. 5.

Onfidera, quanco è firana cofa, che J Dio con sì gran potenza ti dia si poco timere . Se vi foffe uno il qual ti teneffe daun altatorre pendente per li capelli . ficchè fe rilasciasse la mano dovessi subito precipitar in un pozzo, pieno di rofpi, di fcorpioni, di ferpi, di draghi orsibili, che con le bocche aperte ti stessero ad aspettare: faresti maisissuperbo, che su in quel rempo medefimo ardifirdi voltartegli contro con un pugnale ? E pur ardifci tante volte voltarti contro il tuo Dio ! Non vedimifero, dove vai tofto a cadere fol ch' egli levi la fua mano da te ? nel baratro dell' Inferno, in gehennam : e per non lo temi, ma

file vive filii Dei.

Confidera, che alto fegno è quefto, al quale ii ha amato, mentre egli tradidie fo- Comidera , che voglia fignificare tina

Terra dove flanno tutte le pene, come in anid faciane : non potrebbono punto far lor centro, e conseguentemente hanno danno all'anima, che ben sapprebbe rimaquivi tutte maggiore attività, maggior acri- nere anche illesa fra i loro fiati . Ma monia, che non hanno fuor di quivi. E' un pozzo, dove, come a cloaca massima, se ne colano tutte le sozzure del Mondo , pozzo fetido , pozzo ofcuro , poz-zo orrido , pozzo chiufo a qualunque fiaro di vento, pozzo, che benchè maggiore d' ogni altro, è nondimeno oltre modo stretto al gran numero de i dannati, che giù vi pioverà nel di del Giudizio; ond'è, che tutti dovranno quivi poi starsene sitti infieme, ammontonati, ammassati, come una catalta di vittime, che sempre accese fumino in sagrifizio all' Ira Divina . Aggiongi, che ciascun de'dannati peserà più, che s'egli fosse di piombo: onde, che farà dovere addosso tenersi per tutti i Se-Zach 6.8. coli una fomma sì sterminata, Maffam plumbeam, di centenaja di Corpi, di migliaja di Corpi, di milioni di Corpi, senza poterla mai scuotere un sol momento? Dovranno appunto qual piombe star tutti immobili, e benche pieni di vessiche, di ulceri. di posteme, fi sentiranno di modo ogni di più premere, che doveranno al fine restarfene più che storpj, più che schiac-ciati. E però signrati un poco, che pena è questa. Quando tu hai la podagra, temi in veder uno, che viene alla voltatua, e subito cominci a gridare, che non fi accosti. Or pensatu, che sarà frà tanti dolori, di cui tu stii spasimando, sentirti da tanti opprimere sì altamente. E pure quanto ho quì detto è la sola pena, che la qualità d'un tal luogo si porta seco, per essere come un pozzo: Pureus Abyffi, pozzo, che Cristo con altro nome chiamò Gebenna, che fu una Valle nella Giudea, cupa, e chinfa, dove un tempo si accesero spessi

fuochi per fagrificare all'Idolo Baal. Confidera di nuovo, che fopra di questo pozzo Dio ti tiene ora pendente per li capelli, e però com'è possibile, che no'l temi? Diche faresti, se uno titenesse pendente da un'alta Torre, come già fi dicea, su quel pozzo pieno di Draghi? non te gli raccomandaresti con pianti altissimi, con gemiti, con gridi, con atti i più dolorosi, che mai ponessero uscire da un cuor tremante? Così bifogna, che facci dunque ogni ora tu col tuo Dio, che poreflarem baber, fol che un tantino rimuova da te la mano, di lasciarti andare in un pozzo, ch'è sì peggiore, mittere in gehennam. Finalmente quei Draghi divorato che ha lun' eterna beatitudine : Víque in tempus fulli-

nell'Inferno la minor pena farà quella del Corpo, ch'ora tu capisci: la maggior sa-rà quella, ch'or non intendi: sarà la pena dall'anima. Come dunque non preghi ogni di il Signore, che fi degni haverti

Considera, per qual ragione il Signore medefimo ha tante volte inculcato, e con tante forme quelto fuo continuo timore; onde havendo già detto: Timete eum, qui postquam occiderir , haber porestarem mitsere in gehennam, torna di nuovo a ripetere; Si vi dico: Ita dico vobis, hune timete : La ragione è, perche vedea da una parte il bisogno grande, che di timore era al Mondo; e dall'altra parte sapea, che dovevano alcuni arrivare a dannarlo, affine di poter tutto scuoterlo un di da sè, siccome scuote un Cavallo indomito il morso. Hai però da sapere, che quel timore il qual fa che tu ritorni al Signore, o che tornato no 'I lasci, tutto è lodevole. Però egli tanto Dent. lo bramo, quando diffe: Quis des eos talem habere mentem, ut timeant me? Manota, che in due modi può effer il timor tuo. Puoi temere la colpaper la pena, e puoi temere la pena ancor per la colpa . Se tu temi la colpa per la pena, che Dio può darti, spezialmente nell'Inferno, fai bene; ma questo è timor da servo, e però men degno , perchè questo è quel ri- Eccl. t. mor Domini , che folo expellie peccaeum. Però ch'hai da fare? Hai da temere tutta questa pena medesima dell'Inferno, ma per la colpa, che sempre ella presuppone. Questo è timor da figliuolo, timore non folo buono, ma fanto, Timer Domini fan-Eus permanens in saculum saculi; e però tanto più presto in te crescerà, quanto crescera più quell'amore, che a Dio ti unifce.

#### XXIII.

Vique in tempus sustinebit patient, & posted redditio jucunditatis. Eccli. 1. 29.

Onfidera, che permolto, che fia ciò , che tu patisci, non ti hai da disanimare, perchè patisci, ma a tempo i usque in tempus . Finiranno le tentazioni , finisranno le asprezze, finiranno le avversità, finiranno le umiliazioni, e poi dovrà venir vellero il Corpo tuo, non babene amplius nebis paciens, & pofteà reddicio jucundicacis.

Manna dell' Anima .

III.

B 3

Confidera, che non tidevi curar di go- dicium enfedi, perchènen bafta efferne of dere adeffo, già che non è questo il tuo fervator diligente, ma convien efferne tempo: contentatich egli arrivi. Non ve-di tu, come sta l'albero alla stagione di mibi intellessam, & sermabor legem man , & verno? Potato, povero, ricoperto di neve, ignobile, ignoto, non ha pur un che lo guardi. Ma aspetta un poco, e vedrai. O che bella pompa di frondi, ò che dovizia di fiori, ò che dilicatezza di frutti! così farà pur dite: aspetta nsque in remons: adello

e la tua vernata : fuftine pariens . III. Confidera, quanto faria stolto quell'albero, il quale impaziente volesse pure, e germogliare, e gioire, innanzi al fuo tempo. Verria poi tosto a languire, e quanto gli altri a Primavera comparirebbono allegri, comparirebbono adorni, a lui toccherebbe di starfene fenza pregio. Così farà pur di te, se ti vuoi ora anticipar quello stato, che folo è proprio de' Beatinel Cielo, Qui non fi sta per godere, ma per patire. Capisci ben 10 16.15. quelto punto . In Munde preffuram habebieis . Confidera, che il godere dovrà focce-

dere a proporzion del patire; e però nota, com'è chiamato; reddicio, Il Signore tanto tirenderà di diletto, quanto glie ne ha-1. 9:19. vrai tu qui prima facrificato: Secundum multitudinem delerum meerum in corde mee , confolationes ena latificaverunt animam meam. Forse non ti fidi di lui? Non dubitare: è un debitor fedeliffimo. Aszi, è quanto egliti renderà più di quello, che non gli hai dato! Ti bafti udire , che ti darà sè medefuno :

Gen. 15. Ego merces sua magna nimis.

#### XXIV.

Mifericordiam, Sjudicium cuftodi, & fpera in Dee cue femper . Of. 12.6.

Onfidera, che quando nella Divina C Scrittura fi congiungono infieme quefti due nomi, Mifericordiam , & Indicium, ftra più del fuo puro dovere. fi fuole per effi intendere qualunque opera Pf.13-

cufediam illam in 1010 cords mee. Confidera, che di ragione par che do-

vrebbe dirfi ludicium, & Mifericordiam enfledi , e pon Mifericerdiam , & Judicium . Perchè le opere le quali sono dovute, pare, che debban precedere a quelle, le quali fon di foorabbondanza, e così ancora richiedetsi in primo luogo , Contuttociò qual' or infieme fi uniscono queste voci, fi fa l'opposto, Mifericordiam, & Indiciumcantabe tibi Damine . Mifericerdiam , & veritatem diligit Dous . Mifericordiam , & veritarem enu quir requiret? crc. Per infegnarrogazione non tifai quafi la firada a quelle didebito, non giugnerai mai ad adempirlo perfettamente. Vuoi da dovero fradicar quell'odio dal euore? Efercitati in alcuni atti d'amores a i quali tu per altro non fii tenitto; a pregare spezialmente per chiti ha offeso, a dirne bene, a trattarlo bene a fargli nascostamente ancor de fervizj. Vuoi estere fedelissimo in dare a ciafcuno il fuo ? Vinci quell'affetto al danaro, che ti predomina, ancor là dove lecitamente il potreshi tener per te . Sii limofiniere . Vuoi dal tuo cuore tener lontani quegli atti d'impurità , che fono sì indegni ? Cultodisci i tuoi sentimenti con cautela maggiore di quella, alla quale tu fii rigorofamente obbligato : fuggi i balli a te ancora non perniciofi : fuggi veglie, fuggi vifite, fuggi fefte: mortifica la tua carne con qualche forte di rigida austerità. Questa è la forma di addirizzar fu'l terreno una pianta debile , la quale pende a finistra, e di sar che tolga la debita dirittura : piegarla a de-

Confidera, che quando con tutto quedi virtà. Per Indicium, qualunque opera fto havrai confeguito di cuftodir Miloridi virtù, la quale fia dovuta, o fia debito cordiam, & Indicium, tu non devi fopra di Religione, o fia debito di giuftizia, o queste tue opere buone, qualunque fiefia debito di gratitudine, o fia debito di ca- no, o di foprabbondanza, o di obbligarità , o sia qualunque altro si vuole . Per zione, ripor la tua confidanza, ma tutta Misericordiam, qualunque opera di viriù, in Dio. Però dopo effersi detto; Misericorla qual fia di fupererogazione. E in que- diam & judicium cuffedi, si aggiunge subito fenfo già dille Davide, che il Signo- to . & fera in Dee tue femper . Non hai te, deliget Mifericordiam, & ludscium. Que- da spetate in mifericordia, non hai da spesto è però quanto ti vien qui proposto . rare in judicio . Hai da sperar solamente nel Che tu fii efatto in eleguir tutto ciò, che tuo Signore, in Des suo. O fe intendetfi a te ficonviene, o fia di supererogazione, quanto importa questo eccelsissimo docuo fia d'obbligo. Non fi dice Miserieratiam mento l Perchè molte volte tu fai dell' ce indicium exerce, ma Miseriecediam, & inopere buone, e ti quieti in quelle, qui fi

che quelle ti bastino a farti salvo. E non e cosi. Dai fubito da capire, che tutte quelle opere buone faranno nulle, se il Signore con un favore tuttavia specialissimo non ti affilte; e così hai da invocarlo, non altrimenti , che le nulla havessi operato. Quelta fu la differenza notabile tra Ezechia, e tra Sedecia. Ambidue fortificarono a maraviglia la Città di Gerufalemme contro tutti gl'infulti degli avversarj, ambidue la provvider di muni-zioni, ambidue la fornirono di milizie all'istessa forma . Ma Sedecia non fece altro . Là dove Ezechia fatto ciò, fi vethi di ciliccio, si sparse di cenere, e andato al Tempio ricorfe fubito a Dio con caldezza fomma; e così tà dove a Ezechia le sue diligenze riuscirono tanto giovevoli, per Sedecia farono tutte gettate. Pro eo , quod babuisti fiduciam in municionibus tuis, tu quoque capieris . Questa dunque è la vera regola : Ufare ogni diligenza', come se niente havessi a sperar da Dio; e sperar poi tutto da Dio, come le niente affatto havessi usato di dili-

Confidera, quale di vantaggio habbia ad effere questa confidenza, la quale tu poni in Dio, detto tutto, in Deorno, perchè tanto maggiormente animitì a confidare. Ha da effere continuata. Però non dice fpera in Des que folamente , ma agglunge femper. Tu cominci facilmente a sperare, ma poi non seguiti : quasi che Dio non ascolti le tue preghiere, o pur non le accetti . O che grave inganno! Vuoi dunque tu porre i limiti a quelli degli altri, e così a poco a poco al tuo Signore, come quei di Betulia, che volevano rendersi ad Oloserne, se Dio non gli foveniva tra cinque di ? Habbi quelta fede infallibile, che non ti farà mai negato ciò, che tu chiederai , ma costantemente , in prò dell' anima tua. E poi lascia a Dio fare il resto. Non sai come dice il Salmo ? In re speraverune Patres noftri, speraverunt & liberafti cos. Non ballo solo lo spesare per effere liberato, bisognò tornase a fperare.

#### XXV.

#### La Conversione di San Paolo.

Fidelis fermo , & omni acceptione dionus: and Christus lefus venit in bune Mundum peccatores falvos facere , quorum primus ego fum . Sed ideo mifericordiam confecueus fum, ut in me primo oftenderet Chriftus Iefus omnem patientiam . 1. Tim. 1. 18.

Onfidera il gran conforto, che tu de-J vi cavare da queste parole di fede, e però incontraftabili : Christus lesus venit in hune Mundum peccatores salvos facere. Se il Signor è venuto per salvare i Peccatori, diinque è venuto appunto per falvar te. Si dice venuto in questo Mondo, non nato, per dimostrare, ch'egli era innanzi al sito nascere benchè altrove; era nel seno del Padre. Or argomenta, s'egli ha volontà di falvarti, mentre è però venuto da un luogo di tanta felicità a un di tanta miferia, in hune Mundum; Nott fapeva egli forse i rei trattamenti, che vi dovea riportare ? Certo che sì , Sciebat omnia , qua fo.18. ventura erant fuper fe.

Considera poi con quanta umiltà parlo di sè l'Appoltolo, quando diffe, che tra questi Peccatori era il primo, cioè il maggiore di tutti. Il che potè dire fenza menzogna. perchè in verità fitenea per tale. Pensava l' Appostolo sempre al suo gran peccato. lo considerava, lo conosceva, non badava venne a far come uno , il quale havendo un dolore veementissimo, o di podagra, o di pietra, stima, che non vi siadolore simile aquello, perche del fito n'ha scienza sperimentale, dell'altrui ne ha malamente una spezie astratta. E tu fempre penserai a quelle circonstanze, che aggravano i peccati degli altri, scemano i tnoi? Vuoi da dovero stimarti il peggior di tutti ? fa cosi. Concepifci un grand'odio contro di te medesimo. Non veditu quel che fai, quando porti odio grande a qualcuno, che ti ha oltraggiato? Dici, che non v'è traditore fimile a lui; nè lo dici, per esagerazione, lo dici perchè in quel furore così tu giudichi. Altrettanto ti avverrà fe tu odierai te stesso a quell'alto segno, fino a cui fi odiavano i Santi.

Confidera, che l' Appostolo, benchè già convertito da lungo tempo, non diffe : quorum primus ego fui , ma quorum primus

H erem. 40 7.

IV.

17.

ego sum, perche fi considerava nel puro suo naturale, e sapeva, che secondo que-sio non v'era peccato, in cui facilmente eglinon sossetto. Se non vi trascorreva, tutto fi doveva alla grazia. Eccoti però largo campo di umiliazione. Penfa fpesso alle inclinazioni cattive, che in se fignoreggiano; e mira, che farebbe dite, se il Signore levasse punto da te la fua fanta mano .

Confidera, come l'Appostolo accusò fe , per animar chiunque fosse a sperare in Cristo . Disse, che gli havea Cristo voluto usare misericordia, per mostrare in lui, come nel peccatore maggior ditutti , quanta fosle la: sua pazienza : Ve in me primo oftenderes Christus lesus omnem pasienziam. E vaglia il vero: quanti all'esempio di Paolo, cambiato in questo giorno da Cristo di Persecutore si feroce in Predicatore si fervido, han preso cuore! Nè è maraviglia . Quando arriva in una Città un Medico nuovo, il quale guarifce con fomma felicità qualche grande infermo incurabile, tutri gli altri infermi le vegliono a cafa loro. Ma in questo medefimo mira, come sempre cerca l'Appostolo d' umiliarfi. Dice che il Signore haveva in Ini dimoftrata omnem pasientiam; quali che quella pazienza, la quale il Signor esercita sparsamente in sopportar altri, ei fosse voluta tutta a fopportar lui. Quaneo più veramente potrai dir tu, che il Signor in se oftendie omnem parientiam; mentre egli tollera di vantaggio da te sance ingratitudini ? Finalmente l' Appostolo ravveduto, fu sempre a Cristo fedele sino alla morte , stento, sudo; che non sece per corrispondergli ? Plus omnibus laboravie . Quante volte sei tu tornato a prevaricare? Considera, che quantunque il fine prin-

"cipale, che ha il Signore nel tollerarti, è moffrare la fua pazienza ; non però tu gli fei meno obbligato, perchè potrebbe mostrarla in innumerabili altri, in cui non la mostra. Che savor dumque ti sa, menere fingolarmente egh vuole mostrarla in Questo solo ti sia bastante a conson-derti; sicchè dichi di vero cuore, Ega autem in terra captivitatis mea conficebor

illi: quoniam oftendit majestatem suam in gencem precatricem.

XXVI.

Via impiorum tenebrofa. Ne sciunt ubi corrnant . Prov. 4. 19.

Onfidera, che per via degli empi s'intende quella forma di viver, ch' esti tengono. Questa è piena di tenebre, renebro/a, perche è piena d'imprudenza, piena d'ignoranza, piena di errori, ch'è quanto dire di affioni firavolti. Stimano, che bisogni ad ogni uno mostrare i denti, ambire, arricchire, attendere lietamente a darsi piacere, &cc. Hai tu la mente ingombrata di verun' assioma simile a questi? Se l'hai , ricorri quanto prima al Signore, perchè t'illumini : di prestamente : Deus meus illumina senebras meas: altri-menti tu sei perduto.

Considera, che le più pericolose cadute sono comunemente quelle, che segnono nelle tenebre. Però qui non fi dice de'Peccatori : nesciune , ubi cadane , ma nesciunt, ubi corruant perchè la loro non è caduta ordinaria, ma rovinosa. O in che profondo trafcorrono! non è folo quel della colpa, com' effi credono: ma è quello altresì della dannazione, tanto più orrendo, quanto meno offervato. Perchè, caduti in una colpa grave, non fanno dove questa alla fin dovrà portargli, nesciune ubi corruant, Pensano di doversin essa fermare, e non è così; passano da una în un'altra, fin che periscano. Così succede a chi

fra le tenebre cade in qualche alta folla:

non ne sa trovare l'uscita. Confidera finalmente, che questi miseri nè meno intendono ciò, che dir voglia, dannarsi . E però quando da qualcuno si fentono protestare, che se non fanno la tal cofa, andranno all' Inferno; che gli rispondono? Se andrò all'inferno pazienza: non farò folo . O sciocchi ! ò stolti! Rimira se sono in tenebre. Non havrian cuore d'andare a confinarsi in un Chiostro di Certofini, di Cappuscini, benchè non vistarebbono foli, ma vi havrebbon tanti Angeli per compagni: e poi non temono d'andare afeppellirfi in un baratro, qual'è quello, di vivo fnoco, di scorpioni, di serpi. Se quivi havran de compagni affai, tanto peggio . O che conforto rabbiolo ! Sarà ciò altro, che havere tante più fiere, tanre più furie, che accrescono il loro orrore? Ah ben fivede, che non capiscono niente, Nesciunt ubi corruant ..

XXVII.

III.

#### XXVII.

#### s. Giovanni Grifostomo.

Nelise gleriari, & mendaces effe adversits verirarem . Non eft enim ifta fapientia defurfum defeendens , fed terrena, animalis, diabelica, Jac. 3. 13.

ī,

11.

Jub 41.

HI.

Onfidera, in qual dottrina finalmente A fi eloriano quei mondani, i quali cofittuicono la loro beatitudine nelle ric-chezze, ne piaceri, negli onori . In una deruno beato con queglionori, con quelle dottrina dirittamente contraria alla veri- grandezze , con quelle glorie , che non tà , che è quanto dire , in una dottrina costituiscono l'eccellenza d' un nomo , bugiarda . E non diffe già Crifto di bocca ma la dinotano ; e così fon puri fegni del propria . Benti pauperes, benti qui lugent , benei qui perfecutionem patiuntur ? Adunque qui non v'è mezzo : Aus Christus fallisur , lire, s'è verità. Conviene adunque, che a forza s'inganni il Mondo . Procura bene di stabilirti nell' animo un tal princi-pio , e di persuaderti esser tanto vere queste proposizioni di Cristo pur ora dette , quanto è vero il Misterio della Santiffima Trinità , o qualunque altro da lui già rivelatoci, perchè tutte le propofizioni della eterna verità fono vere in una maniera . Una non può essere più vera di un altra.

Confidera, che questa dottrina del Mondo, fe fi ha da chi amar fapienza, è fapien- meno incoata. Etale è quella, che godozaterrena, animalesca, diabolica, Terre- no in Terra i Santi, quando sono a guisa di no, animalio, diabelica. Quella, che po-ne la beatitudine nelle ricchezze, è fa-no frondi, e fiori, ma già cominciano a pienza terrena, perchè fi cossituisce per comparire anche i frutti della loro futura fine i beni terreni . Quella, che pone la beatitudine. beatitudine ne'piaceri , è fapienza animabene immenio, bene infinito) e così or dalla natura già divertitafi dal fuo ultimo dina ancora tutte le cose al conseguimentine. E però quella è ma sapienza sublime to di esto, secondo le regole, che dà il spirituale, sodissima ; e così Cristo memedefimo Dio.

beato con quelle ricchezze, che fono fo-lo inventate per follevare le necessità naturali , e che però non hanno infe bene alcuno in ragion di fine , ma folo in ragion di mezzo , e di mezzo non fempre certo , mentre talvolta confervaneur divitia in malum domini fui . E bugiarda l'animalesca . tect :- 1 perchè promette di rendere uno beato con quei piaceri , che folo spettano al corpo, non allo spirito, ch' è la miglior parte dell'uomo, è sa come chi pensi a tenere il fervo contento, e non il Padrone. E'buvero bene da lui goduto, e spesso ancora fallaci , irragionevoli , iniqui : non fono come quei , che vengon da Dio, il quale mai non onora chi non lo merita.

Confidera per contrario, che la fapien-za di Crifto e fapienza vera, perchè conduce l'uomo al confeguimento del fuo ultimo fine, ch'è la vera beatitudine; e quanto più lo diffacca dalle ricchezze, da' piaceri , dagli onori , tanto lo diffacca più afteora da tutto ciò , che lo ritarda dal confeguire facilmente un tal fine , e così , che più si avvicini ad esso, e per via di merito nella vita presente, e per via di mercede nella futura. Anzi nella prefente ancora riportafi bene spesso questa mercede . al-

Confidera, che la fapienza mondana di lesca , perche fi costituisce per fine i be- fopra detta , non est definesam descendent, ni corporei. Quella, che pone la beatitu- perche ciascuno la può tutta acquistar nicorporti. Quella, che ponela betatiun- perchè cidiciuno la può tutta acquiflar diun negli onori, e fapienza diabolica, con lo findio unano, e fe piur fi mai ne- perchè fi collitulice per line ciò , che fiu ceffici di acquillarla, mentre cisicuno la l'intento medefino di Lucidero, cio ciò di posta feccodalla iu naturua corrotta infeccolini, del quale fla feritoro in Giob. 30/6 me col nuscere. Al contratio quella di Cri- del Rez fapiero massi fliurispirati di consenti di quelle fapiero. Ce della ciò rempi di di Cri- della contrata di quelle fapiero. Ce el contrata del perche biogna el contrata di quelle fapiero. Ce el contrata del perche biogna di quelle fapiero del contrata del perche del perche del contrata del perche del defimo di persona la portò in Terra. Prise-Confidera, come ciascuna di queste nieur, qui est im some Patrir, ipse enarraè sapienza bugiarda, mendax. E' bugiarda vir. Eghi, che havea sin all'ora sondata laterrena, perchè promette di render uno la lingua folo ad altri da se distinti, cioè

a i fisoi messaggieri , snodo alla fine per differentissime case ! Mi sapresti tu dir lugent , beari qui perfacuzionem pariuntur . mi : Infernus domus men eff . Vedi però la rifolizione faldifuma, ch'hai da fare . Dare un generofo ripudio a tut- gere fin d'adello quale a te piace : e peta la sapienza del Mondo, ch' è sì infe- rò sidice , this home i perche ciascuno là riore a quella del tuo. Signore, Chesetu, và , dove vuol andare : Iddio non ti sfortutte e tre quelle forme, and'è confuta- per dannarti , quanto flenti , quanto fopbile : confutata meglio con la penna , porti! Bafferebbono tal volta a comperargonfutata meglio con le parole confutata inil Cielo la metà di quelle fatiche e le quamrelio conle opere ?

#### XXVIII.

this bomb in domain exernitaris fue. Eccl. 11. 5. . ...

Onfidera, che quella Cafa, nella quale tu abiti di presente , non è altrimenti , a dir vero , la casa tua . Ella è più tofto un' ofpizio, che ti ricetta a tempo , e a tempo anche breve . Non andarà molto, che i tuoi più cari faranno i primi 2 fcacciartene tofto fuori , perche non gli rà ? Latua fepoltura , che dalle leggi medefime ha riportato il titolo di Perperna, e però non hai da stupirti, s' è intitolata anche cafa di eternità . Demur aterniraris . Per tutta l'eternità tu non ne ufcirai a riveder più veruno fu questa Terra , a rivedere paefani, a rivedere parenti, a rivedere alcuno più di coloro , senza cui non ti pare dipoter vivere. Infino a tanto, che durera quella cafa, flarai la dentro : Sepuichra corum domus illorum in ater-num . Allora fol n' uscirai , quando nell' Considera , che se t universal distruzione del Mondo tutto, sa- una volta, non n'esci più : che però si

tal effetto la propria, & apericas es faum , qual sia pertoccatti ? Placcia al Signore , cominciò a dire, Benei panperes , bensi qui che tu non habbi molta ragion di risponder-

Confidera, che almeno a te stal'elegvuoi trovare uno, il quale a maraviglia za : Ecce do ceram vobis viam vita , & Jetaje re la consuti, piglia amor grande a San viam mersis. Sarai però così stolto, che Giovanni Grisostomo. Chi v'etra Santi, ru vogli più eosto andare all' Inserno, che il quale l'abbia confutata mai meglio in al Paradilo ? Così non fosse. Quinto fai li duri a guadagnarri l'Inferno . Enon è vero, che moltevolte te lo vedi anche aperto dinanzi a gli occhi, e tu per islogar quella rabbia, quell' ambizione, quell' avariziz , quella libidine, ti vai pazzamente a cacciare tra le fue fauci , come fa appunto la Donnola in bocca al Rospo ? Deur mer- Sap c. 16. com non fecir, dice l'alto Scrittore della Sapienza : Impii aurem manibur , & verbir necerfierunt illam . Guarda , che furor di appigliarti alla dannazione! Non ti è baftante di aspettarla, la provochi. La provochi co'fatti , la provochi con le parole , E rimira come . Di ragione quando fi proammothi col puzzo. La cafa tua qual fa- voca uno , fi fa prima con le parole , e di poi co'fatti. Ma gli empi provocando la dannazione , fanno al contrario , prima con li fatti, e poi con le parole, manibus, & verbis , non verbis , & manibus . Perche

prima fanno opere degne di dannazione , e poi cominciano, per dir così, a farne beffe , a deriderla , adisprezzarla; nè remono talvolta ancor di risponderti : Se mi dannerò, faccia Dio . Faccia Dio ? Se Dio ti danna, non farà se non quello, che Confidera, che fe tu entri in si rea cafa

rà ita anch'effa in rovina, benchè tu for- nomina cafa di eternità , Domni aternitatio . se te la sij sabbricata di miglior marmo, che Ma ti sei tu sisso giammai di proposito a non è quello, dentro cui lafci sipofare le ponderare, ciò che dir voglia un' eter-offa di più d'un Santo. Ti pro-Confidera, che quantunque sia vero ciò pongo questa. Figurati, che avvampando che hò qui detto, con tutto ciò questa tunell'Inferno fra tanto suoco, il Signor tua medefima cafa , la fepoltuta , è una chiamiti improvvifamente, e ri dica : Orcafa impropria . Non è la tua vera cafa su , fla pur lieto, ch' io ti voglio alla fine de tempir. Pervelli detro sonfaritu, crare diqui- Maquado (ri). S signore: che vivadi, fariline cadaveto a rati el Da qui di un fecolo E poco. Da qui aput quello vi andrà vi diriportato. Là diccifecoli E poco. Da qui aveni fecodove qui fi dice: s bici home a demme li E F poco. Da qui aveni fecolo ve qui fi dice: s bici home a demme li E F poco. Da qui almeno a cun milione ? E r at di etentia; o faria l'arradito, o fara poca anche quello. Ten e avere quanto e di contra de l'arradito, o fara poca anche quello. Ten e avere quanto. l'Interno . Non ve n'e altra. Ma, o che do fiano trafcorfi già tanti fecoli, quan-

Mondo . O Dio ! the parrebbe a te di rebbe beatitudine, quando forgelle fospetuna nuova tale? Non ti verrebbe incon- to ch'ella dovesse cessare un momento sotanente a languire quell'alto giubbilo , che lo , o pure alterarfi . da prima havevi conceputo? E pur è certo, che quelle nuova farebbe la più bea- la tua, mentre trattandofi di due cafe di ta , ch'ogni dannaso giammai potelle ricevere . Quando faranno trafcorfi già tanti difo, e l'Inferno, non procitti comperarti fecoli , che corrispondano a quelle si innu- a qualunque costo quella , ch' è tanto mimerabili goccie d' acque minutamente , mille, e poi mille, e poi mille, e poi di nuovo incessantemente altre mille . E pur la cosa è da capo . Terribile eternità ! ve dovrai soggiornare per tutti i secoli ? Chi può mai capirla ? E nondimeno a te non par male di alcun rilievo il metterla a rischio > Tu fenti orrore in pensare al fuoeo, che piovè fopra di Sadoma. E pur ella andò finalmente ridotta in cenere den-Thr. 46 tro di un breve momento , Subverfa eft in una pioggia , mauri diluvio di fuoco così anima unana. Se l'eternità foffe della cabreve di pace? E pur è così . Non ci è al dannato più pace per tutti i fecoli :

guerra , guerra , Es plues fuper illum bellum fuum . Confidera per contrario quelta medefiverfa! Onivi non farà guerra, che piova cternamente. in capo ai Beati: perpetua pace, perpetuo rifo, perpetue ricreazioni, perpetua feita: Latteia fempiterna fuper capita corum : fiechè fi andranno a poco a poco annegando in un foave naufragio di contentezza, fenza che mai trovino fondo . Sol ti-potrebbe parere , che dopo tanti gran milioni di secoli, e milioni, e milioni , dovetle finalmente la beatstudine fteffa venir atedio. Ma non e vero . Sempre farà come nuova. Che però quando San Giovanni la vide , diffe che quivi i Beati tutti cancabane quafi caneicum povum . Non nuovo , perche era fempre l' itteffo di lode a Dio; ma quafi nuovo, perch'

ce fureno tutte le goccie d'acque , che i il una interamente. E oure quella beatitucoffituirone il Dilavio univerfale del dine è tanto cara, che allora più non fa-

Confidera , che sciocchezza è dunque eternità sì diverse, quali sono il Paragliore . Tu fai tanto per havere in Terra non fara trafcorto ancor niente . Paffera una cafa, la qual fia comoda, ariofa, al-tutto quel numero, non una volta fola, ma legra, di bella vifta, benehè tu vi habbia dastare come a pigione, e non vuoi far niente per haverla almeno tale colà , dothis home in domum asernicasis fua . Nota fra tanto , che l'eternità non è attribuita. con le presenti parole, all' abirazione, ma all'abitante; che però non dicefi, 164 bomo in domum fuam acernicasis, ma in domum agennitatis fus ; perchè tu di quà venga a momento . Che fara dunque quando non raceogliere totalmente l'immortalità dell' peggiore ti cada addoffo per tutti i feco. fa , non fi proverebbe con ciò , che tu folli, fenza che mai ti dilegui , fenza che fieterno ; ma la eternità è propria tua , mai tidiffrugga ; anzi fenza , che in tan- atemitatis fua ; e così chiaro apparifce , to tempo giammai ti porga un momento che sciammortale. Vero è, che quella non folo farà la cafa dell'eternità tua , ma farà ancora cafa di eternità eua ; perehe l'una , e l'altra forza hanno quelle voci : Ibis is domum acernicacio fua : e così vuol disfi con eiò, che tu fei eterno, che la cafa è ma eternità in Paradifo . O quanto è di eterna , e che vi havrai da abitare anche

#### XXIX.

San Francesco di Sales.

Diligere preximum samquam fe ibfum majus eft omnibus bolecaustomasibus , & faerificiis, Mar. 12, 12.

Onfidera, che pen ogni atto di benemo, veftendolo, riftorandolo, ricreandolo, confolandolo, è atto di Carità foprannaturale, (qual è quello, del quale in quefto luogo fi parla) ma folo quello, che ufi era fempre si giocondo, sì grato, si di- verso di lui per amor di Dio, che ti ha ractettwole, come feallor cominciale. Da comandato quel profilmo, come appunto qui argometra però, che firana i estitudi. fe fossi qui argometra però, che firana i estitudi. fe fossi qui argometra però, che firana i estitudi. fe fossi qui però ma le possi con inno me fara quella, la quale sempre ti paice, pe mainon ti fazia. Una di munitu inno delle maniformo, che faterificia a muniture bioloccassi maniformo, che faterificia a comunication delle consideration delle considera canzone di tre ore , per bella , ch'ella fia, perchè gli atti di Carità soprannaturanon può più patirfi; un convito, che du- li fono maggiori degli atti di Religio-ri un'intero di, una commedia, ehe du- ne . Se pure non vogliam dire, ehe atti

parte hanno questo di vantaggioso, che sono ancora ordinati a giovare al prof-simo. E però quando si afferma, che di-S.Aug.l.to ligere preximum majus est emnibus beleene-decliv.Del flomasibus, & farificiis, firagioni dicid,

ch'è in sedem genere, e per conseguente si preseriscono i sagrifizi medesimi a i sagri-sizi. Così vuole Santo Agostino, TT.

Confidera, se così è, quanto importi, che quando eferciti verfo il tuo proflimo un'atto di Carità, sollevi il tuo cuore a Dio , e che non operi per quella mera natural compassione, che ti commove le vifcere verso d'uno , che giace nudo , affamato, affetato, febbricitante. Questo è di poco valore. E però tu devi offervare trovarfi molti , I quali fono chiamati Filii Sien inclysi , ma che fra tanto fono folamente amilli auroprimo, mentre della Carità foprannaturale , ch' è l' oro primo, non hanno altro , che l' apparenza . Sian Incliti a gli occhi altrui , quanto fi vo-Thr44.

gliono , o come vagliono poco! Quemede reputati funt in vafa teftea , opus mamuum figuli ? Fanno opere naturali, e così fimiliffime tutte a quelle di un vil Vafajo , che sta pochissimo attento al lavor , che fa. Uno Scultore vi attende, uno Scarpellino viattende, un'Insagliatore vi attende ; ma un Vafajo nulla accompagna con la la grazia di Dio , l'umiltà , l'ubbidienza , ta, e così sa opere, che son di poco guadagno . Se tu vuoi guadagnar molto negli d'haver sempre una santa invidia . Ond' è atti di Carità, avvezzati a levar fempre la che l'Appoltolo dopo haver detto Sellamini

III,

ciò, che si è detto: Diligere proximum ma-jus est emnibus belecaustematibus, & facrificiis : perchè il Signore facilmente comporta, che le opere di Carità, ancorche non fatte per fin foprannaturale, fiano preferite a quelle della medefima Religione . E così vedi, che talor per affiftere ad un' Infermo, il quale ancora ti paghi abbondantemenre, ti farà lecito di Jasclar fin la Messa in giorno di festa. Nel che, chi può non ammirare la fomma bontà del Signore , mentre contentafi di pospor l' onor proprio al comodo noftro? Non già così faitu pure, che tante volte polponi al comodo proprio l' onor Divino . Almeno impara da questo a stimare in sommo quegli atti di Carità, che tanto piacciono re, cioè operante. Quella carità, che non a Dio.

Confidere ; che a quelli atti di Carità IV. di Religione fieno ancor effi questi acti di l Carità foprannaturali , perchè fono ordidevono cedere ancora quei facrifizi , che nati ancor effiad onorar Dio, e dall' altra i tu fai a Dio di te flesso con le penitenze corporali, perchè il Signore vuole che tu ta-lor lafci ancora i digiuni, ancora le difeipline, per non pregiudicare a quel prò , che puoi per altro arrecare al proffimo tuo. Ma quante volte tu non mostrerai di capire tal verità! e così farai ben si amante di penitenze, ma poi nel tempo medefimo farai ritrofo a fcomodarti per chi ti chiede un piacère ; non vorrai perdonare al tuo profilmo una parola alquanto pungente, ma più tofto gli risponderai con superbia, lo mortificherai, lo maltratterai, e nè men saprai contenerti nelle conversazioni dal condannar le azioni di chi non può, come affente , giustificarfi . Mifere te, nonti avvedi, che diligere prenimum majus ell'emnibus belecaustemasibus, & facrificiis? Non può il Signore accettare i tuoi facrifizi minori, mentre trascuri il maggior di tutti, ch'è quel della Carità.

Confidera, fina qual fegno debba arrivare questa tua Carità verso il prossimo , ch'è ad amarlo, come te fteffo: camenam fe ipfum. Non dice quanto , ma como , petchè il Signore non ti comanda mal cofa alia quale tu non possi molto bene accordati, fecondo tutte le leggi dell' amor proprio, pur che sia retto . Però di quel-lo, in che sta il tuo vero bene, come sono mano la mente ; lascia correre la sua ruo- le virtà interne , non ne hai da cedere une punto al proffimo tuo : anzi glie ne hai mente a Dio, e non volere in cetto modo far opere di Vajo.
Confidera, che prefcindendo ancor da cibo, chefi è detto: Diligrer proximum ma. cairià, come quella de remporali ; perciocche i beni spirituali son tali, che si possono posseder insieme da molti senza pregiudizio di alcuno . Di quello per contrario in che non confifte il tuo vero bene. cedine pure al tuo proffimo più che puoi , perchè tanto più farai sempre il servizio proprio. A gli altri cederai (pesso un benè da niente, com' è danaro, gloria, grandezze, comodità; per te tempre procurerai un bene eterpo. Vero è che in tutte le cofe hai d'amar fempre il tuo proffimo come te, tamquam teip/um , perchè gli hai da voler l'iftesto bene , che brami a te, cioè il ben vero , e con l'itteffa forte d' affetto , cioè ordinato , e con l'ifteffa forte d' ardocerca l'utile proprio, non quarit, qua fun funt ,

quando il cercarlo fia pregiudiziale all'altrui, è buons carità, ma non è perfetta. La perfetta non solo non vuol punto pregiudicare a gli altrui interessi ma nè meno sa trascurargli: gli tratta come suoi propri.

Confidera finalmente, che isagrifici comandati da Dio nell'antica legge si riducevano a tre. Uno era facrificium pro peccato : e questo si dovea offerir di necessità per ottenere la remission delle colpe, e dinotava lo flato de i penitenti, che si confessano. Ond'è che una metà della vittima fi abbruciava ad onor Divino, e l'altra metà rimaneva al Sacerdote, per figni-Dio col mezzo de'fuoi Ministri. Il secondo era facrificium pacificum : e questo fi offeriva, o per ottener qualche benefizio, come pace, prosperità, sanità, o per ringraziamento dell'ottenuto: e dinotava lo stato de i proficienti, i quali attendono all' esecuzion de' Divini comandamenti; e però la vittima fi divideva in tre parti una fi abbruciava ad onor Divino, l'altra andavane al Sacerdote, l'altra andavane al l'offerente, per significare, che la salute degli Uomini vien' effettuata da tre, da Dio con la fua grazia, da' Sacerdoti con la lor direzione, e da quegli Uomini stessi, i quali s'hanno a falvare, con la loro industria. Il terzo era holocaustoma: L'olocausto, in cui tutta la vittima bruciavasi totalmente ad onor Divino; e dinotava lo stato sublimissimo de'perfetti, che con la esecuzione non folo de'precetti, ma de'configli confacrano a Dio quanto hanno di se medesimi, senzaritenersene niente. Ora per tornare all'intento: Diligere proximum tamquam se ipsum, majus est omnibus holocaustomaribus, & facrificiis, perchè questa carità è ancor'ella, come da prima dicevafi, un fagrifizio il maggior di tutti, siccome quella che d'una parte è in genere di olocausto, non quarit qua sun sunt: e d'altra parte tra gli olocausti è il più degno, perchè non folo è intieramente ordinata ad onorar Dio nella sua persona, ma parimente nella persona di quelli, ch'egli ha raccomandati come sè proprio. Sicchè se ben si considera, ella adempie tutta la legge con perfezione : Omnis lex in uno fermone implesur : G il. 5...4. Diliges proximum euum ficus se ipfum: e quefto fu quell' olocanfto eccellisimo, che fempre offerse a Dio quel gran Santo d' oggi S. Francesco di Sales.

XXX.

In parientia veftra possidebitis animas welras, Luc. 21. 19.

Onfidera, che l'impaziente ha quello male il qual è formidabilissimo: non è padrone di sè: merce che non è padrone nè del suo intelletto, nè della sua volon-tà. Non è padrone del suo intelletto, perchè non sa aspettare il dettame della ragione, lo previene con l'impeto; e così laddove a un' Uomo paziente una mediocre capacità sempre è molta: qui patiens est, mulea ficare, che la remission delle colpenel Sa- gubernatur prudentia; a un'impaziente an-gramento della Penitenza si effettuava da che una molta capacità sempre è poca, perchè fuole operar da precipitoso, ch'è quanto dire da stolto: qui autem impariens Prov :: 9. eft, exaleat stultitiam fuam. Vedi che mostra una stoltizia maggiore ancor, che non ha? Questo vuol dire esaltarla. Non è padron della sua volontà, perch'egli punto non domina i proprj affetti, anzi ne vien dominato. Non può patire il disprezzo, e così è dominato dall'ira, non può patire la povertà, e così è dominato dall'avarizia, non può patire il paragone, e così è dominato dall'astio, non può patire i frequenti stimoli della sua carne rubella, e così è dominato dalla luffuria . Sicchè voltandofi a Dio, può bene il meschino esclamare con verità: Poffederune nos domini absque te. O quanti fono, non i padroni, no, ma i tiranni, che lo posseggono! La gola, iltedio, la tristezza, il timore, e così va discorrendo di tutti gl'altri. Non ti par dunque, che Cristo havesse ragione quando egli diffe: In patientia vestra possidebitis animas vestras? La pazienzasola farà, che tu habbi quieto dominio di te medefimo: e ciò vuol dire possesso: dominio quieto.

Confidera, che l'impaziente ha questo ancora di peggio, che non folo egli non è padrone di sè, matutti gli altri sono padroni di lui : Dominati funt eum, qui oderune eum. Padroni gli Uomini, padroni i de-monj. Ne fono padroni gli Uomini, perchè, se tu sci; impaziente, ciascuno ti sa alterare, come a lui piace; ti accende, ti agita, ti addolora, ti annoja, ficchè ciascuno (che a dire il vero è una cosa terribilissima ) ha in poter suo la tua pace. Non fei qual nave, che sa schermirsi da i venti e farfeli fervi; fei quafi vil batteletto, che n'è ludibrio. Ne son padroni i demoni; perchè questa è la cosa ch'essi più bramano, che tu non fii fofferente: Qui eribulant me, exultabunt si motus fuero. Fanno esti co-

re la batteria. Se sei debole nella gola, ti tentan di gola, se nell'ambizion di ambizione, se nell'accidia di accidia. Ma mentre sei impaziente, sei debole da pertutto; e così da per tutto ancora ti affaltano arditamente, e ti sottomettono. Non ti par dunque che Cristo havesse ragione, quangli affalti, e degli Uomini, e de'demonj e così fa che fii tuo.

111.

ancora di pessimo, ch'egli è instabile, e inutili, importune, e condannate già da loro così non ha quell'indizio di predestinazione, si efimio, il quale confitte nella continuazione del bene, che si è intrapreso; ma più tosto egli l'hà di riprovazione. Erit tamquam lignum, quod plantatum eft feeus decursus aquarum, ecco il segno del Predestinato : non sie impii , non sie , sed tamquam pulvis, quem projicie veneus à facie zerra, ecco il fegno de' Presciti. Chi vuole dal Signore ottener con facilità la perseveranza finale, quale è dono totalmente gratuito, conviene che si ajuti a non perder l'ordinaria, la quale si può mantener con le proprie forze. Machi è impaziente, pochissimo la mantiene: perchè ora si da allo studio dell'orazione; e perchè tra poco vi comincia a sentire alguanto di tedio, la lascia andare; ora alla frequenza de' Sagramenti, e poi la trascura; ora allo spirito di penitenza, e poi se ne annoja; ora allo spirito di povertà, e poi se ne attedia; ora alla lezione de' libri spirituali, e poi ritorna a i pestiferi: e così non istando forte, nè in questa, nè in altra forte di ben propostosi, sa qual necello, che tutto di svolazzando di nido in nido, si trova colto di poi dal cattivo tempo, quando egli è fuori di tutti : Sicut avis transmigrans de nido suo, sie vir qui derelinquit locum fuum. Non ti par dunque, che Cristo havesse ragione, quando egli diffe : In patientia vestra possidebitis animas vestras? La pazienza, in cui grandemente confitte la perseveranza ordinaria, è quella che ti dispone più d'ogni cosa alla perseveranza finale, in cui confitte la falute dell' anima. Onde là dove fi legge, qui perfeveraverit ufque in finem bic faluus erit, leggo-

me un pratico Capitano, il quale va intor- Parlò, non folo con termine enunciativo. no intorno a offervar la Piazza, per no- ma imperativo. E fu quafi un dire, come tar la parte più debole, e colà poi rivolta fi dice ai foldati; Quando verrà l'avverfario terrete forte il voltro posto , non vi lascerete sinuovere, non vi lascerete scacciare, perche non l'haverete a vincere in altra forma, che con un'invitta pazienza: In patientia vestra possidebitis animas veftras.

Confidera, che alcuni a forza di paziendo gli diffe : In parientia veftra peffidebitis zavorrebbono pur falvarfi, ma dell'altrui. animas vestras? Questa tirende superiore a Così sonno quegli scrupolosi, i quali non potendo tollerare la noja de'loro sconcertati pensieri, stancano tutto di la pazien-Considera, che l'impaziente ha questo za del Consessore, con dicerie tediose, più di una volta, ma fenza frutto; perchè la loro intenzione non è di fottomettersi all'ubbidienza, è di soddisfarsi. Così fanno allai sudditi Religiosi, i quali vorrebbono salvarsi a forza di quella pazienza, che dicono mancare al lor Superiore, non mai secondo loro, discreto a bastanza. Così fa quel marito, il qual vorrebbe falvarfi in virtù di quella pazienza, che maggior desidera nella moglie. Così sa quella moglie, la qual vorrebbe falvarsi in virtù di quella pazienza, la qual maggiore desidera nel marito. E così pur fanno moltiffimi, i quali in altri conoscano molto bene, che bella cosa sia la pazienza, ma tuttavia non la fanno voler per se. Questa non è buona regola. In parientia vestra possidebitis animas vestras, non in aliena . Tutta quella pazienza, che ti usano i tuoi proffimi in sopportare i tuoi molesti disetti, gioverà più a loro, che a te: a te potrà solamente giovar la tua; e però ama più tosto di sopportare, che di esser sopportato; perchè il Paradisonon su promesso da Cristo a chi è sopportato, ma a chi sopporta. Dimanda spesso a Dio così necesfaria virtù con istanza grande ; e per disporti ad ottenerla, non mancar frattanto di far quello, che puoi dalla parte tua. Avvezzati a preveder quegli accidenti, che ti possono intervenire, o d'ignominie, o d'ingiurie, o d'infermità, o di comandamenti difficili ad efeguirfi, e sta apparecchiato: già che quelle, che mettono ancora arifchio le Piazze forti, fon le forprefe. Stacca il tuo cuore dall'affetto eccessivo di te medesimo. Ripensa spesso fra te, che tali accidenti son tutti strano altri, qui toleraverit usque ad finem bie li, che passano. Che a niuno è giammai Salvus erit. Che credi dunque tu che vo possibile di evitarli. Che fin che stai su la leffe Crifto inferire, quando egli diffe: In Terra, flui neceffariamente in un campo patientia veftra possidebitis autmas vestras ? ancor di battaglia. Che poi verrà la pa-

Prov-27.8

ce , che poi verrà il premio; che i moi mente; e però diffe in hoe, non ex hoe peccati fono degni d'ogni difastro; e che ficcome ti avvengono delle frequenti contrarietà, ma leggiere, così è prodigio, che non caschi anche a te qualche torre in capo, come a quei peccatori di te minori, che stavano dentro Siloe'. E quando poi nell'occasion ri avverrà di cominciare a fentire l'alterazione, raccogliti quanto prima dentro a te stesso, come sa chi scorge i sintomi della sua febbre domestica già imminenti : non aspettare, che l'intelletto si annuvoli, perchè allora è tutto il tuo male; e habbi pronte alla mente queste parole (tanto qui da noi replicate) quasi che allor te le dica Cristo medesimo di sua bocca: In pariensia vestra possidebitis animas vefiras. Vedrai se sono un potentissimo antidoto.

#### XXXI.

In hoc cognoscene omnes, quia Discipuli mei estis, si dilettionem habueritis ad invicem . Joan. 13.35.

Onfidera, qual distintivo sia quello, onde il Signore ha voluto, che i suoi Discepoli, cioè i Cristiani, siano ravvisati dal rimanente di tutto il Genere umano. Non i miracoli, non la scienza, non la faviezza, non alcun'altra di tante prerogative, ch'essi posleggono: ma la dilezione scambievole : In hoc cognoscent omnes , quia Discipuli mei estis , si dilettionem habueriris ad invicem . Vedi però , che privilegio è mai quello, il quale ha fortito fra tutte l'altre virtù, questa ca-

far sì, che te n'innamori? Considera, che mentre questa dilezione ha da effere il distintivo de' Cristiani, connon fia una dilezione ordinaria, ma grande affai, cioè maggiore di quanta n'habn re immediatamente, infallibilmente, che però diccsi, che habebant omnia com-e presso qualunque Popolo. Immediata: munia, per la uniformità delle operazioni.

II.

infallibilmente ; e però diffe cognoscent , e non conjicient: preffo ogni Popolo; e però diffe omnes , non plurimi . Figurati dunque tu qual forte di dilezione egli ha mai richiesta, Sicuramente una dilezione sceltissima, sirblimissima, sovrumana, etal, che non possa ne pur venire immitata si agevolmente da' fuoi contrari, come vengono talvolta imitate certe altre virtù propriissime de' Cristiani, l'umi ltà, la pazienza, la povertà, la rara aufterità della vita, che come l'oro, trovano anch' esse su la Terra più d'uno , che le falfifichi . Pare a te, che tal fia la tua?

Confidera, che in fatti ha Cristo ottenuto ciò che bramò, cioè che questa dilezion fosse il segno per cui discernere i suoi seguaci da gli altri : onde più volte differo attoniti gl'Idolatri fra loro, favellando de' Cristiani: Videre quomodo se invicem diligune. E così è certo, che questo detto di Cristo : In hoc cognoscene omnes, e. non folo fu precetto , ma predizione : cognoscene : non essendosi mai veduti in veruna Setta quegli eccessi di carità, che in tanto numero hanno ufati fempre i Cristiani, non sol fra loro, ma ancora a prò de'più implacabili loro persecutori, servendoli cordialmente in tempo di peste, ricomperandoli schiavi, ristorandoli, ricoprendoli, e dichiarandoli fin eredi talvolta de'propri beni , nell'atto stesso , che ricevevano di loro mano la morte . Va pur tu discorrendo per quante Religioni mai fieno al Mondo; neffuna potrà mai vantare atti simili a quelli della carità Cristiana.

Confidera, quanto bene ha provvedu- 1V. to il Signore con tal precetto alla Chiefa rità benedetta: effere la propria divifa di fina, mentre ha voluto, che tutti in effa un Cristiano ! Non basta questo solo a dilettionem habeane ad invicem, e che però tutti anche siano collegati fra loro in perfetta unione: che ciascuno ami tutti , che tutti amino ciascuno; sicchè mai non viene per infallibile conseguenza, ch'ella si habbia a strappare quel sorte vincolo con cui da principio gli strinse. Ma qual fu questo vincolo? Sai tu quale? Un vinbian fra loro tutti i Maomettani, tutti colo triplicato, ch' è il più gagliardo: i Gentili, tutti i Giudei, tutti i non fe-guaci di Crifto, perchè altrimenti ella quello ch' hebbeto ad invicem, tutti i fuoi mon sarchbe bastante a farli discernere, primi sedeli: d'intelletto, di voleri, di dove Omne animal, come l'Ecclessatico usanze. D'intelletto, che però diccsi, dille, diligir simile ssibi. E pure Cristo non solo volle, ch'ella sosse bastante a di voleri; che però diccsi, ch'erant anima sa li discernere, ma a farli ancora discer ana mana calli discernere, ma a farli ancora discer

Se i Criftiani tuttavia collegati in sì bella non amano Crifto. Non vedi tu ciò che forma fi contentaffero di non havere fram-fisce de nel circolo? Quanto più le linee bievolmente alera gara, fior che in aman-fi accoftano al loro centro, tanto fian più bent ad invicem .

le ribellioni, le rotture, le feifine. In-felici Criftiani, che non conofcono di che alto bene fi privino in difunifi I Ma dunque ciò ch'i ot i dico. Studiati in geicome ardiscono di chiamarsi Cristiani > ma di acquistare un'affetto svisceratissimo Quei folamente fon tali, che hanno l'infe-gna de feguaci di Cristo: Diellionem ba-mostrarglielo in qualche forma. Ma non fapendo ciò che potere di bene mai fare a pagendo cio nei potere dibene mai fare a Confidera, qual fia la casione per cui lui, citè ricco di tutto; o he i vavera l Criffiani vengono a perdere questa dile- Che tu tivolga a procurare di farlo alme-zione frambievole, che fia loro si rac- no a coloro in cui benefichi lui. E tali gomandata da Criffo. La casione è, perchi [sono i tuo] profilmi.



## FEBBRAJO.

#### MARTIRE. IGNAZIO

Mihi autem absit gloriari , nist in Cruce Domini nostri Jesu Christi, per quem mihi Mundus crucifixus est, & ego Mundo. Ad Gal. 6. 14.



L,

gnore : Mihi autem absit glo-

riari , nifi in Cruce Domini nostri lesu Christi. E non poteva egli giu-ftamente gloriarsi nella sapienza del suo Si-spalle a te, e tu hai da voltare le spalle gnore medefimo, giacchè tanta ne haveva partecipata, gloriarsi nella pietà, gloriarsi nella potenza, gloriarfi nella autorità foura. umana di far miracoli ? Certo che sì . E do non amate, etu non amar lui : il Monpure solo volle gloriarsi nella Croce, che do non apprezzate, e tu non apprezzar pure era l'obbrobrio del Mondo. O te beato, se un di sapessi parimente apprezzare sì bella gloria! Ma tu , che fai ? tu fei vnoi gloriar nella Croce; perchè non curi esclamare con verità: Mihi autem absit glotre cose : una somma nudità, un sommo dolore, un fommo dispregio. E quando in queste tu porrai la tua gloria, allora la porrai nella Croce. Il Mondo pone la gloria fua nella copia delle ricchezze, la pone ne'diletti, la pone nelle dignità . La tua gloria ha da effere tutta opposta.

Considera, che questo appunto vuol di tu sij crocifisto al Mondo : vuol dir, che quello è il prodigio sommo. Manna dell' Anima .

Onsidera, con quanta risolu- j ognun habbia sentimenti dirittamente concione e(clami l'Appollolo di trarj; tu a quei del Mondo, il Mondo a non volere in altro gloriarfi, quelli dite. Quando due flanno confitti che nella Croce del suo Si-sopra una medefima Croce, conviene, ch'uno necessariamente rivolga le spalle all'altro. Questo è ciò che ha da avvenial Mondo . 11 Mondo si ride di te, perchè tu non curi quei beni , ch' egli desidera, etu riderti per contrario dilui: il Monlui. Questa farà una crocifissione perfetta.

Considera, che se vnoi così ancor crocifisso morire al Mondo, bisogna prima, contento al più di gloriarti della Croce che il Mondo sia morto a te . Però non didi Cristo, nonti vuoi gloriar nella Cro- ce l'Appostolo, Ego Mundo erucifixus sum, ce . Ti glori della Croce di Cristo, per- & Mundus mihi, ma, Mihi Mundus crucifiche ti glori di estere Crissiano, e così xu est, e e gamado ti glirinunzi in essettica qual seguace di un Crocissio, inalberi te, quando tu glirinunzi in essettica la sua Croce sù i tuoi stendardi, l'ado- suoi beni: perchè egli non ha allora più ri , l'acclami , l' esalti . Ma non però ti niente con che allettarti; e così a te è come morto. Tu muori al Mondo, quando glieli di starvi sù crocifisso, come vi rimiristar riminzjancor con l'affetto, perchè nè me-Cristo. Deh comincia a poter tu ancora no puoi venire allora allettato; e così alloratu sei come morto a lui. Vuoi dunque tu riari , nifi in Cruce. Ciò che costituisce la con l'affetto rinunziar facilmente i beni Croce, se attentamente lo ponderi, son mondani, le ricchezze, i diletti, le dignità, come fanno tanti fantifimi Religiofi, i quali però fi dicono morti al Mondo? Rinunziale, se può riuscirti, in effetto, volando al Chiostro, e sa che il Mondo, come pur or si diceva, fiamorto a te. O che prodigio, non collocare in tali beni il fuo cuore, mentre tuttavia fi posseggono attualmente! Beasus dives, qui post aurum non abjis. Così dice re , che il Mondo fia crocififo a te , e che il Sacro Testo , non dice Bentus vir : perchè

II.

Con-

ĭ.

11.

III.

Confidera, che a questa cosi beata croci- tuttavia non la toglie, con renderci, come fissione non si può giungere, se non per mez- suole, la sua presenza. Non dubitare, che zo di Gesù Crocifiso. Però fi dice, Per quem al fine la renderà, perchè l' ha promesso : de. L'amore, che tu porti a chi tanto ha Apparebit in finem, & non mentierur. per te patito, ha da essere quello, il quale faccia, che il Mondo muoja ate, e tu muoja al Mondo. Che non può, se tu gli dai luogo , l'amor di Cristo ? Apri il petto al gran Martire Santo Ignazio, e quivi il vedral.

## La Festa della Purificazione.

Apparebit in finem , & non meneietur . Si moramfecerit , expetta illum , quia veniens veniet, O non cardabie . Habac. 2. 3.

Onfidera, che la maggior difficoltà dichi serve a Dio, pare che finalmente riducafi tutta quì, al non diffidar mai di luì, nè tra le avverfità, ne tra le arridità, nè tra quelle alte offuscazioni di mente, che ci san credere, ch' egligià si sia totalmente da noi sottratto. Quando si gode la Divina presenza, è facile operar bene; difficilissimo, quando, per dir così, si resta allo scuro. Sta però certo (se a forte tu ti ritmovi in tale ftato ) che il Si-

gnore ora pruova la tua costanza.

Considera, che si richiede da te frattanto? Che tu lo aspetti. Non si dice, che tu glieschi incontro, che ti adoperi, che ti aggiri, andandone quafi in cerca; perchè ciò troppo mal può farfi all'oscuro. La Sposa stessa di notte penò a raggingnerlo: Si dice solo, che tu almeno lo aspetti pazientemente. Fxpella illum. Che vuol dire afpettarlo? Vuol dire, che non ti muovi almen dal tuo posto: che seguiti a far come prima quelle medefime opere materiali, quell' Orazioni, quelle Confessioni, quelle Comunioni, quella lezione di libri spirituali, quelle penitenze pubbliche, quelle private, benchè tu non vi habbi più pascolo. O di quanto merito èi allora una tal fermezza! Questo è servir Dio per Dio .

Considera, che una tal fermezza vuol effer accompagnata da gran longanimità, perchè è facile haverla, manon a lungo. Però ancora in evento, che Moramfecerit, expellaillum. Allor ci fembra, che il Signor tardi a tornare, quando ci par pure di fare le parti nostre, più che possiamo, bramandolo, supplicandolo, scongiurandolo, guardandocidi non dargli cagion veruna alla sottrazione di sè co'nostri difetti, ed egli

Considera, che alle volte il Signore vèramente apparisce fra queste tenebre, con far di sè di tratto in tratto tralucere qualche raggio. Matuttavia non vien anche perfettamente. Non ostante ciò non ti perdere mai di cuore, perchè alla fine non folamente apparebit, ma veniens venier, e ti fi darà a possedere, com' oggi sece al Santo vecchio Sime one, che l'ebbe tra le fue brac-cia, lo palpò, lo accarezzò, lò abbracciò, lo potè ancora baciar si teneramente. Ecco il premio grandissimo , che succede a chi aspettò con viva fede il Signore più lungo tempo; goderlo poi con maniera tanto più eccelfa, e tanto più dilettevole. Allora sì che dice di vero cuore : Latati fumus pro diebus , quibus nos bumilialti; annis quibus vidimus mala. Guarda, che cofa è d'un' anima allora. Non le pare nè meno di haver patiti i mali trascorfi; le par di haverli veduti.

Confidera, che quando ancora tu dovefsi aspettare tutta la tuavita il Signore in cotesto stato di desolazione, di tristezza, di tedio, ch' è caso raro, contuttociò non eardabie; perchè se non altro te lo troverai presentissimo alla tua morte: Apparebit in finem . O come allorati svelerà la sua faccia, ti affifterà, ti ajuterà, ti farà conoscere ch' egli ti ha amato sempre assai più che non ti credevi ! Questa communemente suol esfere la mercede di chi ha servito fedelmente il Signore in tempo di fottrazioni ancora lunghissime; morire con una fomma foavità, in ofculo Domini, e deporre in quel punto tutti gli scrupoli, le afflizioni, le angustie, le oscurità . Figurati però, che il Signore già stia venendo; che perciò egli nelle facre Scritture è tanto frequentemente chiamato, Veniens . La morte già ti può essere vicinissima, già ti arri-va, già ti assalice. Quell' accidente, che forse ha da cagionartela, è già maturo . Che farebbe dunque di te, fe tu fra questo poco perdeffi la rua coftanza?

III.

Attendi, & aufcultavi. Nullus eft qui agat ponisentiam super peccato suo dicens? Quidfeci? Jerem. 8. 6.

Onfidera, che, o tu attendi alle opera-🗸 zioni degli uomini , o tu ne ascolti i discorsi, troverai tra essi pochissimi Peni-

# image

available

not

Febbraio.

vincesse la consussone, massimamente sì quelle ore medesime ,que' minuzzoli, quei rigore . Ti farà molto per fervir Dio fuperare la povertà; ti farà molto superare il dolore; ma più di tutto ti dovrà effere

superare il dispregio. Considera, che non fi dice, che Cristo VII. superò il dispregio, si dice che lo sprezzò, confusione contempta; perchè questo è il modo di superarlo facilmente, sprezzarlo. Ciò che sa tanto temerti un poco di confufione, è la troppastima, che hai de' gindizi Umani . Che importa a tequello, che ti dice la gente? La verastima è quella, che di te formali in Paradifo , tra gli Angeli, tra gli Arcangeli, al Trono augusto delle tre Persone Divine. A questa dunque bisogua, che tu riguardi. Questa degli Uomini è vana, è instabile, è inginsta, è inganne-vole, è breve, lasciala andare. Comunque fiafi: Questo in una parola è ciò, che ci vuole a vincere facilmente la confusione, non l'apprezzare: Spermere [perni.

## VI.

Ecce breves anni tranfeunt, & femitam, per quam non reverear, ambulo. Job. 16. 23.

ı.

Onfidera, che gli anni paffano pre-Ilo s e che sia così , voltati indietro, erimira quel, che hai già scorsi. O come sembrano btevi ! Tali saranno altresì . quei, che ti rimangono. Che vuol dir dunque, che sei sì poco sollecito ad accumulare de' meriti per il Cielo? Breves anni tranf. Si fpiritu vivimus , fpiritu & ambulemus . ount, e tu tanto ne doni al fonno ? Breves anni transcunt, e tuttavia ne dai tanto alle vanità ? Breves anni eranfenne, e tuttavia ne dai tanto anche al vizio? Ahi che sciocchezza indicibile! Mane femina femen tuum. Eccl. M. 6. Levati fu di buon' ora a fare orazione, a falmeggiare, a studiare, a operare in prò del

tuo proffimo, perciocche tanto di bene raccoglierai nella Eternità, quanto ne havrai seminato dentro il tuo tempo.

Considera, che il tempo non folo è corto, п. ma irrevocabile, ficché tutto ciò che di prefente ne perdi, è perduto pet fempre, non si rimette, non si ricapera: è come l'acqua, la quale scorfa una volta per il suo letto, non fi raggiunge mai più. E tu nondimeno ne mente. O come allora fospirerai non fola- fins pacieur, nifi ab Aleifime fuerit emiffa vifi-Manua dell' Anima .

facilmente tanti altri mali, bafta dir che mente quegli anni, ch' or tu trascuri Ima alta, qual fu la fua. Però bifogna, che momenti, quelle si piccole particele contro questa tu parimente ti armi di più tempo, che di presente ti vergogni apprezzare, per non fembrare non pur amante, ma avaro. E pur che dice il Signore là dove parlane? Particula boni doni non te praterear. Vedi fe il tempo è prezioso? Tu lo lasci andare a male, come appunto si fa dell'acqua: ed egli vuole, che tu ne tenghi quel conto, che si vuol tenere dell' oro. Vuole, che ne prezzi ancora i ritagli. Nè ti stupire. Ogni particella di tempo, se ben la traffichi, ti può fruttare affai più d'una

Monarchia, la maggiore dell' Universo.

Confidera, che non farebbe un dannato se per gran favore divino risuscitando poteffe ripigliar da capo il fuo corfo. Creditu, che sarebbe sì trascurato in prevalersi del tempo da Dio donatogli? O come si affaticherebbe, ò come si affannerebbe, ò come cerchetia di non perderne un folo punto in prò dell'anima fua! Ma ciò non è conceduto. Che sarebbe dunque, se allora tu solo havesti a prezzare il tempo, quando non lo potrai più ottenere? Di però fpeffo fra te. come il Santo Giobbe: Semitam, per quam nen reverear, ambale. La vita umana è una ftrada, la qual fi batte una volta fola. Chi sà pigliare le opportunità favorevoli ch'egli incontra di arricchire, di approfittarfi, beato lui! Chi le trascura, non può in eterno tornare in dietro a correggere l'error fatto.

### VII.

#### S. Romualdo.

Non officiamur inanis gloria cupidi, invicem provecantes, invicem invidences . Gal. 5. 25.

Onfidera, che come il tuo corpo in stutte le fue operazioni è moffo dall' anima, cosi la tua anima dev'essere ancora moffa in tutte le sue operazioni dallo Spirito Santo; perchè come l'anima è vita del corpo, cosi lo Spirito Santo è vita dell'anima Mas' è così, che vuol dir dunque, che tu nelle tue operazioni ti guidi da un' altro fpirito, cioè dallo spirito proprio? Lo Spirito del Signore è quello, che unicamente ha da regolarti l'intelletto; perche lo spirito proprio, ch'è il tuo capriccio, è uno fpifai così vile stima ? Alla morte vedrai, che rito fiuttuante, istabile, inquieto, non ha dolor fara haverlo lasciato scorrere inutil- sodezza: Siene pareurieneis cer enumphanea-

III.

Eph. t.

Pf. 142.

II.

che ha da muoverti ancora la volontà, non | quando vorrebbe una cofa, ma da forza lo spirito proprio, cioè non l'affetto na- quasi superiore è portato a volerne un'alturale, che fenti a quelle tue operazioni, qualunque fiano. Altrimenti tu farai di coloro di cui sta scritto, che ambulans in vanience sensus sui. Sicche se cotesto affecto tuo naturale non è cattivo, almeno e vano, è inutile, è infussittente, non ha nulla di merito. Vuoi tu camminare in modo, che tutte le tue operazioni, cioè tutti i passi dell'anima, dirittamente ti guidino al Paradifo ? Lasciati regolare, e lasciati muovere sol dallo Spirito Santo: Spiritus tuns bonus deducer me in terram rellam . L'anima costa d'intelletto, e di volontà; e così l'intelletto, e la volontà; ha da camminare folo in virtù di ciò, che l'anima fua, cioè del Divino Spirito : Si Spirita vivimus, Spiritu ambulemus.

da guidare secondo lo Spirito Santo, molto più non ti hai da guidare fecondo veruno spirito, che sia contrario allo stesso Spirito Santo. E quali son questi? Son quei tre vi-zj, che più di tutti gli altri son vizj puramente spirituali. La Vanagloria, l'Iracondia, l'Invidia. E però dappoi, che l'Appostolo diffe: Spiritu vivimus, Spiritu & am. questi tre vizj, da cui sono tiranneggiate. Perchè ne vedi bene alcune fare delle limofine, altre studiare, altre stentare; altre disfarfi ancora fu i pulpiti in gran fudori, ma per ambizione di applauso: Dilexerune glo-10. 12. 45. riam hominum magis, quam gloriam Dei. Le vedi fare delle penitenze anche gravi, ma poi le scorgi impazientissime di ogni leggiero difprezzo, contenziole, co leriche, risolute di voler vincerle tutte. Le vedi attente a promuovere il divin culto nell'amministrazione de' Sagramenti, o in altri esercizi di dottrina, di divozione, di merito molto grande. Ma poi le miri aftiofe, ficchè non possono sopportar, che vi sia chi nè pur le agguagli. O quanto è facile, che qualcuno di questi tre iniqui spiriti si truovi ascofto nel fen dell' anima tua, ficch' egli fia, che un funestissimo segno, perche se qui spiritu pace del cuore, perchè tu fai come il Mare,

racio. E lo Spirito del Signore è quello, aguar da spiriti si diversi ? Allora uno acituri tra. Cosi è di alcune persone spirituali. Vorrebbono estere umili, mortificate, modeste, caritative, perchè conoscono, ch' alla loro professione così conviensi; ma non fanno farlo, benchè lo bramino; aguneur. Non si può dir quanto importi levare a questi tre spiriti maledetti si gran possanza.

Considera, quanto cattivo sia lo spirito di vanagloria, chiamata spirito, perchè ha la proprietà di gonfiare. Ti riempie di vanità, perchè ti fa avidamente anelare a ciò, che non è nè sodo, nè vero, nè utile: e così è vano. I. non è sodo, perchè la gloria, che ti viene da gli Uomini, marcirà subito, quasi vil fiore di prato : Omnis gloria ejus 16. 10. quasi flos agri. II. Non è vero, perchè la gloria vera consiste nel ben che è in te, e Confidera, che se tu unicamente ti hai così parimente ti perfeziona. Gloria nostra hac eft, restimonium bona conscientia. E non 1. Coi.i. confile nella buona opinione, che di te habbiano gli Uomini, benchè tutti si accordino a riputarti il maggior fra loro, Questo non è suor che una santasima, un fantoccio , un' Idolo vano : Populus verò meus mueavis gloriam fuam in idolum. III, Non è utile, perchè non ti giova punto a bulemus, foggiunge subito: Non efficiamur conseguire il tuo ultimo fine, ch'è la gloinanis gloria cupidi, invicem provocantes, ria del Paradifo; più tolto a ciò ti pregiuinvicem invidentes. Questi fono i tre spiri- dica: Recepisti mercedem quam . Nota tutti, i quali governano la maggior parte di tavia, che non dicesi: Non habeamus inanem tutto il Genere umano. Quelle persone me- gloriam, ma non efficiamur inanis gloria cudesime, le quali sono chiamate spirituali, pidi, perchè lagloria va dietro anche a chi talor niente di spirituale hanno più, che la sugge. Basta però, che tu allora, se sci costretto a riceverla, non l'apprezzi, non . l'ami, non te ne gonfi, quafi che tanto più fii degno di gloria, mentre ancor l' hai, non cercandola: perchè questo è già cominciare a bramarla. Di, che per essa ne voi sar punto di bene, nè vuoi desisterne, siccome quello, che lasci della tua gloria il pensiero a Dio: Ego autem non quero gloriam meam, 10.8 50. est qui quarat, & judicer. Il Signore ha da giudicare quando ti fia convenevole, e quando nò, venire approvato. Confidera, quanto cattivo fia lo spirito

citati Spiritusferre quis poterit? Tifa precipitofo alle rifle, e così fa che, mentre vai per Provin offendere, refti offeso: Perdis animam tuam in furore eno. Perciocche ti leva ad un tratto tre tal volta non solamente la indirizzi, e la sommi beni; la pace del cuore, la pace del ' muova, ma ancora l'agiti! Questo sarebbe prossimo, la pace con Dio . I. Ti leva la jo. 8 4. Dei aguneur, hi fune fili Dei; che fara qui che non può affaltare la nave, se non fitur-

d'iracondia, chiamata spirito, perche ha la

proprietà di effere impetuofa: Imperum con-

P.ov.17 1. lior off buccella ficea cum gaudio, quam domus piena villimis cum jurgio. II. Ti leva la pa-

di manrener quefta pace, haverefti di ra- doti fin'all' offa. gione a privarti di molte tue benche giufte

Rom. 12. pronto sempre a disendere te medesimo, gloria cupidi, sogglunse subito quasi dichia-Sap. 2.

condia è uno spirito pernizioso. Prov. 17.

dine? E'mal che nasce dal buono, che non è suo. Anzi le parti più dilicate, più polpute, più pingui fon quelle, che la produco- Homofapiens in omnibus metuet, & in diebus no maggiormente. Però l'invidia è nominata putredine, perchè nasce dal bene altrui. Ma oime, che putredine, non folo distruttiva, non folo dolorofa, ma ftomachevole | E non è una fomma vergogna, che ti attrifti di quel medefimo, che ti dovrebbe far lieto? Se molti fono quelli che rendono gloria a Dio non è tanto nieglio? Quis tribuat, se omnir no è ficuro fino alla morte, cioè fino al terpepulus propheter? d'fie Mose , quand'egli Nun H.

udi, che il suo spirito era trapassaro in mol-ti alrsi: e così dovresti dirtu, consideran-Perche quanto alla vita passara, quando ru do, che se l'iracondia fignoreggia chi ha per- hai fatte le debite diligenze per consossar duto il fuo fenno, l'invidia domina chi non giustamente ogni tuo peccato (che pur non 1 b (.z. l'ha affcora acquiflato : Senteum interficit fono ecceffive) e hai procurato di haver un

J 0 36. 18. ba. Che però èscritto : Non se ergo superet | iracundia, 👉 parvulum secidis invidia. Peira, ut aliquem opprimas. Affinche en vinca ro fa prefto. La purredine è un male, che un'altro , è necessario , che l'iracondia sempre cresce ; e cresce velocemente ; e trionfi prima dite. Ma non val più la pace per confeguente conviene curarla subito, e del cuore, che non vagliono tutte quelle curarla lenza pietà. Non fi ha da perdonar ne a ferro, ne a suoco. Quando ti accorgl di haver commesso qualche vil'atto d' invidia, rammaricandoti delle altrui Iodi. ce col proffimo, perchè l'ira tua provoca divertendole, deprimendole, piglia di te l'ira degli altri: ed ecco le gare: Quiprovo- qualche folenne gaftigo, e così uccidi la cat iras, producit discordias. E pure affine putredine innanzi che uccidate, penerran-

> Confidera, che l'iracondia, e l'invidia soddistazioni, posponendo a lei, se biso- sono due germogli pestiferi di quell'alto gni, ancora i digiuni, ancora le discipline, amor, che tu porti alla gloria umana, perchè ancor altre opere di virtù fimiglianti, che fe tu la sprezzassi, non ti dorrebbe tanto, fenza dubbio fono tutte inferiori alla carità o il dovere tuffare di fotto a gl'altri, e così mentre il Signor ha voluto, che questa in- non ti sfogheresti con tanto ardore; o il in preferificafi al propio culto: Méricies dovere altri flare di foprazte, e così non diam volui, 6 mm facrificium. Il I. Il leva i fruggerelli intant'altio. Però l'Apportio la pace con Dio, perché mentre fei così i odopo haver detto, Neu officiames inanie par che non ti fidi di Ini: Dalocum ira. L'ira rando fe steffo, invicem provocantes, invi-Divina è la Divina Giultizia , che ti farà com invidences . Bifogna dunque, che tu dli fenza dubbio la tua ragione. Maconvien, alla radice, e così con via più spedita rimeche ru le dii tempo, perch'ella non è un' di atutto. Piglia alla gloria umana non fo-, ira precipitofa, com'è la tua; è un'ira lo abbonimento, ma ancora orrore, contranquilla: Cum tranquillitate judicat. Men- fiderando, quanto l'amor d'effapregiudichi tre til però la precorri con tanto ardire, che alla virtù ; e a questo effetto ponendoti inpuoi far altro, fe non che provocarla con- nanzi agli occhi il tuo Crocefillo Signore, tro di te? Vedi però se cotesto spirito d'ira-, mira com'egli conculcò su quel tronco tutta la gloria, e fattofi qual berfaglio de' fuoi Confidera, quanto cartivo fia parimente nimici, lasciò che l'ira, e l'invidia ssogaffero lo fpirito dell'invidia , chiamata fpirito , fopra luitutti i loro dardi: affinche tu conperche ha la proprietà di seccare: ti secca tro di questi due vizi concepisti un'odio il l'ossa: Spiritus triftis exseccat ossa. Come tu i maggiore, che sia possibile, mentretu vedi, s unas spermaterium aspietas sija. Lome tui maggiore, ene ma posibile, mentretti vedis, giignia e cossimiero fato di rarrillari dell' che quelle dine furon quegli, i quali delecto altrui chiatzaione, quafi ch'ella ridonda a' morte al tuo bino Gesia, l'ira de Sacerdo-tuvulipendio. In bisho ei confissi in oppi et, sierzati dalle fine predezioni, l'ijavida viria, perche fisierates parenta sfismino-degli Serbi, florditi da finol prodigi, sidate. Hin rancato, che malfia la patret-sidate. Hin rancato, che malfia la patret-

delicterum attendet ab inertia. Eccl. 18.17.

C Onfidera, quanto fia proprio di un' Uomo favio il temere, perchè chi più fa, può conofcere ancora i pericoli, che ci fono nella via del Signore, dove maineflumine della medefi na via. Ma nota, che non 11.

HI.

vero pentimento, e un vero propofito; hai l da temere ben si fin' a un certo fegno, ma rum, fono quelli ne' quali regnino Principi più hai ancor da sperare. Che però si dice, De prepitiato peccato noli effe fine metu. Non fi dice fis eum mein, ma noti effe fine meen, ch'e li fignoreggino trai Popoli delle scisme, riun termine più rimesto. Sempre qualche timore ha da rimanerterne, manon fommo . Il fommo timore hai d'avere in quell'opere, che tu fai di presente, per sarle giuste. Vero c, che non yuol' effere un timor fervile, qual' e quello degli Schiavi, che attendono a remar bene, pertimore di non esser bastonati. Vnol'effere un timor casto, qual'è quelto, che pruovano quei figlinoli, i quali temono la separazione dal Padre, come il maggior male, che lor possa succedere.

Confidera, quale ha da effere quell' effetto, che inte deve produrre questo timore, ch' e simor Domini Santius. L'effetto ha da effere, che tu arrendas ab inertia, maffimamente in diebus delillorum. Questo timore ha da fare, non che tu sii scrupoloso, cioè che temi dove non è da temere; ma che fii can. to, mache fii circonspetto, mache stii molto bene sopra di te, arrendas; ne solamente attendas à peccaro , ma parimente abinertia . O quanto ciò è d'importanza! Tu ti guardi dal peccato, ma non ti guardi dall' ozio, dallaticoidezza, dal tedio, dalla oigrizia, che ti rendono tanto men pronto al bene. Se rethi di far bene, tieni per indubitato, che dovrai quanto prima trascorrere a sar del male. Questa è la pessima qualità della nostra Natura viziata. Onando non riceve nna vio-Ienza notabile, che la freni, va qual cavallo, indomito al precipizio.

Confidera, che quella attenzione fingolarmente ricercasi in diebus delictorum, per la maggiorfacilità, ch'allor v' è di lasciarfi giù trasportare dalla corrente. Ma quali sono questi dies delistorum, se non sono quegli appunto, che adda del corrono, nominati di Carnovale? Questi son quelli ne quali par che fia lecito di pensar solamente assogare il genio, a cicalare, a crapolare, a faltare in maniera pazza, a vaneggiar negli amori, a usar delle audacie, e a rinovare nella Criftianità le sciocchezze del Gentilesimo. E però addesso sì, che ti bisogna attendere daddovero abinertia, a non effere pigro al bene, a nontralasciare le tue divozioni, gli esami generali, gli esami particolari, la lezione di qualche libretto fanto, perchè è facilissimo, che tu ancor con gli altri trascorri a precipitare . Homo fapiens in omnibus metuet , i in diebus delittorum, cioè, in diebus, come un' alono quelti) accender ab inercia.

Considera di vantaggio, che dies delicloi quali favoriscano il vizio, o almeno non lo puniscano : Dies delittorum , quelli ne' quabellioni, rovine, fazioni pubbliche: Dies delillorum, quelli ne' quali fia nella comunità dove vivi, fottentrato il rilassamento, senza che chi presiede sia più bastevole a farvi riparo alcuno. Ma fopra tutto lla pur ficuro, che Dies delittorum, fono per te quei tempi, ne' quali vanno le tue cofe con molta prosperità, o per la buona sanità, che tu godi, o per le ricchezze, o per gli applaufi, o per le adulazioni, o per altro, che recar ti possa occasione d'insiperbirti. Allora è quando è più facile, che ti dimentichi del Signore, quafi che poco n' habbi allor di bifogno; e però allora conviene, che più che mai attendas ab inertia, con darti al bene, sà per non irritare Iddio con l'ingratitudine, sì perchè stai tra pericoli allor maggiori di perderti: avvenendo nella navigazione della vita mortale tutto l'opposto, di quel che avvenga nelle altre. Nelle altre si va più sicuro col vento in poppa, main questa allor si va maggiormente a pericolare: e però allor più che mai in omnibus metue, raccomandandoti sempre a Dio, come si sanegli imminenti naufragi.

#### IX.

Similiter odio funt Deo impius, & impieras eius . Sap. 14. 9.

Onfidera, quanto fia mai grande l'odio che Iddio porta al peccato. E tanto; quanto è l'amore, ch'egli ha a se stesso : immenfo, infinito, effenziale; manon meno però ragionevolissimo. Questo è ciò ch' egli mai non può non odiare, e quelto è quello, che sempre ha perseguitato con tante pene . che sono al Mondo, il peccato. Rappresentati alla mente il diluvio accaduto su tutto il Genere umano, le pestilenze, le tempeste, i tremnoti, le pioggie orribili, che sono discese di suoco. Tutto su a punire il peccato. Ne folociò. Ma tutto quello medefimo fu niente ancora a punirlo. Perchè Dio sfoghi quell' odio terribilissimo, che gli porta, ci vuol l'Inferno. Anzi ne pur questo è baftevole, perchè sempre e maggior l'odio. che Dioritiene al peccato, che non sono le pene con cui lo assligge. Dopo milioni di Secoli è ancor da capo. Non si può dire, che tra lettera legge, peccaro dicaris (che tali pa- ancor abbia ricevuta una foddisfazione almeno condegna, per minimach' ella fia.

Confidera, che tutto quell'amor, che i Dio porta a quante opere buone fiano giammai state fatte da tutte insieme le sue pure creature nell' Universo, da' Patriarchi, da'Profeti, da'Martiri, messo in bilancia non prepondera all' odio, che egli porta a un solo peccato. Sicchè se Dio fosse capace d'affliggersi, più lo affliggerebbe uno d'esti, che non lo rallegrerebbono tutte quelle buone opere unite insieme, benchè per altro si eccelse. E così affine di ottener queste non può giammai volere un folo peccato, per minimo ch' egli sia (benchè lo possa permettere) nè può volere ; che mai vernno lo voglia. Onde se con dire una bugia si dovesse ottener da te la conversione alla fede di tutti i Popoli, tu non puoi dirla. Tanto è quell'odio, che Dio porta al peccato.

II.

III.

IV.

Considera, come ha Dio mostrato quest' odio, quando arrivò a voler punire il peccato nella persona fin del medesimo Cristo. Se tu vedrai, ch' un padrone, perchè sa, che in un vaso suo preziosissimo di diaspro vi sta veleno, lo getta a terra, lo stritola, lo Iminuzza, dirai certamente: O che grand' odio dev'essere quel che porta ad un tal veleno! Ma se vedrai, che sal' istesso a un' altro vaso innocente, solo perchè è simile a quello, in cui sta il veleno, quanto rimarrai più stordito! Cristo non hebbe niente in sè di peccato, perchè fu Santtus, innocens , impollurus, feeregatus à peccatoribus: n'ebbe folo la fomiglianza : Miffus in similieudinem carnis peccati. E tu pur vedi come Iddio lo trattò: Proprio filio suo non pepercis . Lafciò ch'ogn'uno se lo potesse mettere sotto i piedi, tamquam vas perditum ; lo lasciò squarciare, sbranare, scarnificare, ne ciò peraltro, che per isfogare questo grand' odio medefimo, che ha al peccato, ad offensionem justicia suc. O che grand' odio deve mai dunque effer questo!

Considera, che a quel segno medesimo, a cui Dio odia il peccato, a quello ancora odiate, se sei peccatore, perchè similirer funt Deo odio impius, & impietas ejus. Non v'è altra diversità, se non che il peccato non può non effere odiato sempre da Dio; tu puoi non essere odiato, perchè, fe vuoi, puoi non effere peccatore . Ma fino, che tufeitale, nonv'è rimedio, cammini allo stesso passo. O vedi dunque, che stato misero è il tuo! Quanto men male sarebbe effere all'ora uno Scorpione, un Serpente, un Dragone, perchè almeno niuno di questi è odiato da Dio, più tosto egli è amato. Nihi! odifti eorum , que fecifti ; là

dove tu sei odiatissimo. Ond'è, che quando il Santo Re Davide invitò tutte le creature a lodare Dio, non n'escluse nè pure alcuna di queste sì miscrabili dianzi dette : non n'escluse Scorpioni, non n'escluse Serpenti, nonn'escluse Dragoni ; anzi disse chiaro, Laudate Dominum Dracones. Chin' escluse? il sol peccatore? E così disse Laudate Dominum Dracones, ma non diffe mai Laudate Dominum peccatores, tanto questi a Dio fono in odio; eatenon par niente ? Rimira un poco, che grand'infelicità tu stimi la tua, se sei divenuto l'odio di tutta la tua Città, di tutta la tua comunanza ; e pure quando fossi anche l'odio di tutto il Mondo, non è mal niuno, fol che Dio vogliatibene. Là dove, che vale a te l' effer le delizie di tutto il Genere umano, se Dio ti ha in odio?

Considera, che sc vuoi, che Dio cominci ad amarti, questa è la via : venire in odio a te stesso, piangere il male da te commesso, abborrirlo a quel segno, che fail tuo Dio, cioè dire, sopra ogni cosa. Ed è possibile, che tu ti sappi amar tanto Ofist. !ne'tuoi peccati ? Pereat Samaria , quoniam ad amaricudinem concitavit Deum fuum . O come tu ti dovresti sommamente sdegnare contro la tua carne rubelle, e maltrattarla, e mortificarla, non tanto per soddisfazion de'peccati da lei commessi, quanto per odio! Anzi come ti dovresti ammirare, che quelto sdegno non dimostrino ancora contro di te tutte le creature dell'Universo! Che il Sole in cambio di spargere dolci raggi in servizio tuo, non vibri faette! Che le Stelle ancor non combattino contro te, che l' aria non ti affoghi. che l'acqua non ti afforbifca, che la Terra non aprasi orribilmente sotto i tuoi piedi, per levarti tofto dal Mondo ! Se tu capifci ciò che dir voglia stare in peccato mortale, ti dovrebbe sempre parere di sentir gli Angeli , che gridano dalle nuvole : Praparamini contra Babylonem per let.co circuitum, omnes qui tenditis arcum, omnes , omnes : non parcacis jaculis , quia Domino peccavit .

I.

17.

HI.

Sicut in die honeste ambulemus : non in commesfacionibus, er ebrieraribus: non in cubilibus, & impudicitiis: non in contentione, & amulacione : fed induimini Dominum lefum Christum , & carnis curam ne feceritis in desideriis . Ad Rom. 13. 13.

Onfidera il favore, che Dio ti ha fat-C to in collocarti là dove è giorno; in die, non tra le tenebre o della gentilità, o del guidaismo, o della eresia, ma in un paese Cattolico, e forse ancora in un' Ordine Religioso, dove il giorno è più chiaro. Che hai però tu da fare per corrispondere a un benefizio si grande? Hai da procedere, come si costuma di giorno: honestè ambuiare. Di giorno è proprio affettarfi onorevolmente, star composto, star culto; e digiorno anch' è proprie di camminare, perchè di notte s'inciampa. Que-Ro dunque è il tuo debito : honeste ambulare, benefte dinota l'ornamento delle virtù , ambulare l'avanzamento; perchè non bilogna mai fermarfi, ma fempre andare di bene in meglio , de virente in virentem . Adempi tu quello debito interamente?

Confidera, che digiorno nonti convengono le opere dellanotte, quali sono le opere di coloro, che non conoscono Criito. Queste sono di due forti . Alcune appartengono alla concupifcibile, e fono finoderato mangiare, smoderato bere, smoderato dormire , a cui finalmente succedono tante bruttissime impudicizie . Altre appartengono alla irafcibile, e fono tante contese, che s'intraprendono per arricchire, per avantaggiarsi, per giungere ad alto posto, a cui va sempre congiunta l' emulazione, ch'è quanto dire in questo luogo, l'invidia del hene altrui. Mira fe in te fi ritrova alcuna di tali opere tenebrose, e confonditi : giacche tutte queste opere commessationes , ebrierates , cubilia , impudscitia, contentiones, amiliasiones, sono opere tali, che al cospetto di persone savie recano confusione, però si fanno più volentieri di notte: Opera senebrarum.

Confidera, che in cambio di queste opere fopraddette tu n' hai ora a vestire di Gesù Cristo, cioè d'uno spirito, che su tutto ad esse contrario, come tu scorrendo per esse potrai vedere. Mache vuol dire vestir-

il suo parlare, il suo procedere, il suo faticare, &c. come appunto fi dice, che fu la Scena tal' uno veste la persona reale, tanto sa bene immitarla. Questa è quella perfettissima immitazione, a cui se non giungi, almeno devi aspirare; da che induere, secondo la frase Ebrea, non solo un coprire femplicemente, è un coprire con abbon- jud 6 z-danza: Spiritus Domini induis Gedeonem: Par 21 Spiritus Dei induit Zachariam . Sacerdotes tui P-131induantur justitiam . Hai dunque da immitar Gesù Cristo di tal maniera, che induas illum, cioè lo immiti con una immitazio-

ne totale. Confidera, che a questa immitazione nessuna cosa pregiudica, più che quel grande affetto, che abbiamo alla carne no-ftra, giacchè la vita di Cristo su tutta spirituale, cioè tutta contraria alla carne . Però fi foggiunge, & carnis curam ne feceritis in desideriis, non si dice assolutamente, & carnis curam ne feceritis, ma in defideriis: Perchè tu hai da governar la tua carne, ma non fecondo quello , ch'essa desidera ; secondo quello, che la ragion ti prescrive. Se tu foddisfarai la carne, perch' ella te lo domanda, non farai mai punto di bene. Mira prima s'è ragionevole il foddisfarla . E così carnis curam ne feceritis in desideriis , ma fecundum rationem .

XI.

Videre , vigilate , & orate : nescitis enim quando tempus fit . Mar. 13. 33.

Onsidera, che in questi tre punti è J compreso tutto ciò, che tu devi fare per viver sempre apparecchiato alla morte. Vedere, vegliare, & orare. La prima cosa, che tièdunque richiesta, è, che tut vegga; e ciò vnol dire, che non ti lasci accecare dal peccato mortale, come fan tanti milerabili, di cui sta scritto, Excaeavit Sap 2 21illos maliria eorum . O questa sì, ch'è cecità luttuofa! I. Perchè quella del corpo ti può almeno recar molti beni all' anima, mentre non ti lascia veder tanti oggetti pericolofi, che facilmente potrebbono indurti a male, la beltà delle donne, lo splendor dell'oro, lo sfavillar dell' oftro, la prefenza dell'avverfario, che t' inasprisce; ma questa dell'intelletto ti reca infiniti mali all' anima, e al corpo: Obscurentur oculi eorum ne videane; che ne legue ? & dorfum corum si di Gesù Cristo ? Induere Dominum lesum femper incurva. Quando il Demonio ti ha Christum . Vuol dire immitarlo di modo, acceccato, ti domina come vuole. Il. Perc'ir chiti vede ravvisi in te G. sà Cristo, chè chi soggiace a cecità corporale . cerca

ajuto, cerca appoggio, come faceva quell' | cilmente esposto a gl' insulti de' tuoi nemi-A 3. 11. bito Circumiens querebat, qui ei manum daret . Ma chi ha la intellettuale, lo sdegna superbamente, non vuol guida, non vuol go-verno, stima di veder più di tutti, e così If.5. tanto più va atrascorrere in perdizione: Va ancora gran cola, che ti rilievi; ma l'intel-Pr v.14.17 lettuale ti precipita nell'Inferno, donde, se alla voce del tuo Signore, che da tanto justus, & resurgie ; impii autem corruent in malum. Con tutto dunque lo studio bisogna, che tu procuri di non incorrere in una così terribile cecità. Che se per disgrazia vi fusti pur troppo incorfo, tien per costante, che il miglior rimedio a guarire è quello, il quale usò Cristo col cieco nato. Met-Apoc 3. 18 titi il tuo loto fu gli occhi , Collyrio inunge oculos tuos, ut videns. Penfa, che sei di creta, che sei di cenere, e che così tu puoi morire ad ogn' ora; e dipoi va, non tarda. re, e ricorri al bagno della Confessione Sagramentale: Vade ad natatoria Siloe; e quivi disciogliendoti tutto in amaro pianto, lavati bene, che questo poi ti finirà di donar la perduta vifta: Videre, nelcitis enim anando tempus lit. Considera la seconda cosa , la quale ti II. vien richielta, ch'è, che tu vegli, Vigilare; lase, nescitis enim quando tempus sit.

e ciò vuol dire, che non ti lasci addormena.Cor. 5.34 sare da' peccati veniali , Evigliare justi , & nolitepeccare. Questo è quel sonno, di cui parlò qui parimente l' Appostolo . Ma benchè quelto sia sonno commune a'giusti, non lo sprezzare, perch'è nocevole, forse asfitto, come un che veglia. Più tosto fa, 16,56.10. grandiffina povertà : Noli diligere fomnum, Provigis ne te egestas opprimar. E che guadagno è 'I siano almeno frequenti, perchè questi va-& fasurare panilus. III. Perchè dormen meno tenerlo vivo nel cuore, e così sempre do, perdi la custodia di te, e così resti fa in qualche modo orerai: se non orerai in

Elimasso, che accecato da S. Paolo, su- ci, come su di Sansone, di Sisara, di Oloserne, e di altri infiniti : che però gridava Isja, Surgite Principes, arripise elypeum. 1611 s. Non veditu, quanto i Demonj son abili a sopraffarti, mentre san che tu sprezzi i peccati piccoli? A poco a poco ti perfuadono i qui sapientes estis in oculis vestris, & coram vo-bismeripsis prudentes. III. Perchè al più la morte, quando tu meno te il credi : Vo- sudi estre cecità corporale ti può precipitare in qual- nerunt in Lais ad populum quiescentem, atque che alta foffa, donde molte volte non farà fecuri, & percufferune cos in ore gladii. Che hai però da fare? Svegliarti con dare orecchio tu vi cadi una volta, non ti alzi più: Cadir tempo ti chiama a vita perfetta. E poi per non tornare di nuovo a cadere nel fonno, pensa al diultimo, che si accosta. Presto, presto. Non vedi tu, che non ci è tempo. da perdere? In questo Mondo sarebbe desiderabile vegliar sempre, tanto breve è la nostra vita. Che voglio dire? Sarebbe desiderabile non commettere mai peccati veniali; ma non si può . Bisogna dunque sar come i Santi , i quali per dormir meno, che mai potessero, usavano industrie somme , digiunavano , studiavano , salmeggiavano. Cosi fatu. Sopra ogni cofa guardati sempre dall'ozio, di cui tu forse fai leggierissimo caso, e pur quest' è, che ti genera tanto fonno : Pigredo immissis fopo- Prov ? } rem . La vita è breve, dunque sta occupatissimo, e così farai come i Santi, che non cedevano al fonno, fe non oppreffi : Vigi-

Considera la terza cosa, la quale ti èrichiesta , ch'è, che tu ori : Orare ; e ciò vitol dire, che non lasci mai di raccomandarti al Signore : Sine intermissione orate . Ma come può praticarsi : E' maniscito , che 1. Thei s. orare non vuol dir altro, fe non che palefai più che non credi. I. Perch' è vero, che fare a Dio il defiderio, che hai del fuo ajuto, non ti perverte l'intelletto, come fa il pec-| di acquistar l'umiltà, di acquistar l'ubbicato mortale, che è cecità; mal'adombra, dienza, e di confeguire altri beni spettanzi l'appanna, lo sbalordisce, ficche non sei all'anima, che è ciò di cui qui fi parla . Il pronto a discorrere nelle cose di tuo pro- Signore sà molto bene il tuo desiderio, con tutto ciò ti ha richielto, affine di esaudirti che tu perdati dietro i fogni, cioè dentro le compitamente, che glie le scuopri. Povanità. Quei che sono dormientes, che stociò: tu devi, se tu voi orar senza ingenti sono e lo dice Isaja; sono altresì termissione, haver primieramente i tuoi amantes somnia . II. Perche ti riduce a tempi debiti, in cui tu scopri giornalmente al Signore un tal desiderio. Se sono brevi, tuo, se tu non ti guardi da peccati veniali, gliono assa: Mulenm vales deprecatio justi as-dalla vanagloria, dalle impazienze, dalle sidua. Quando poi lasci di palesare, come invidictte, dalle continue trascuratezze, si è detto, al Signore un tal desiderio per che usi nella vita spirituale. Quello, che la stanchezza, per lo studio, o per altre ti faricco, è la vigilanza: Aperi oculos enos, tue convenevoli occupazioni, tu devi al-

di un tal defiderio, meschino te t allora è quando le cofe tue vanno male : finche v'è questo, benche di tanto in tanto tu cada inconfideratamente in qualche diffetto, puoi con facilità rilevarti, perchè stai sempre in qualche modo dimandando al Signore il fino fanto ajuto . F. benche fia vero , ch' egli molto più ti esaudisce, quando tu chiedi in atto l'ajuto suo; con tutto ciò tiesaudisce anche spesso quando tu lo chiedi in virtù , Desiderium pauperum exaudivit Dominus . Qui convien dunque, che tu ad esso rivolga tutti i tuoi slorzi, ad orare. E ciò non folo in virtù, ma quanto più ti è possibile, ancorain atto: perchè questo è quell' orare, di cui il Signore fingolarmente favello, quando diffe : Videre , vigilare , & orare. Vuoi farlo bene? Penfa spesso alla morte: pensa, ch'è pronta, penía, ch'è proffima, penía, che forse è imminente. E non dubitar . O cometi raccomanderai caldamente ! Non pafferà quasi momento tra '1 giorno, che tunon ti ricordi di Dio; mercecchè il ti mor grande è un affetto, il quale molto più a Patrio). incita di fua natura a raccomandatfi , che non fa il defiderio: lofaphat timore porterritus , fai che fece ? totum fe contulit ad regandum Dominum. Così farai ancora tu. Ma tu ti figuri sempre la morte lontana affai , e però nonti raccomandi : Orare , nesciris enim

quando tempus fit . Confidera, quanto è vero, che tu non fai quando habbia a ginngere l' ora tua: Ne-IV. feis quando compus fit . Nessuna cofa vi è , che ti poffa promettere un fol momento di vita; e per contrario qual cofa v'è, che non fia halfante a levartela ogni momento ? La Morte ti fa cogliere in tutti i modi ; ti fa conliere per affalto, tifa cogliere per aguato. E non può effere, ch'ella già ti habbia 13ggiunto, enontene avvedi? Mira quel povero Peice, ch'e nella rete, mentr' ella ancora è fott'acqua. Nonne sa niente, gode, guizza, tripudia, come fan glialtri, a cui non fovratta male alcuno . Ma fratranto celi è già spedito . Così può esfere agevolmente di te. Forse già la rete è gettata, non ci vuol altro, che con velocifimo tratto recarla a terra. E tu non vi badi? O che compaffione! Illaqueavite , er capta es Babylon , & nefciebas . Non tardar però di riflettere a i casi tuoi . Sta apparecchiato, sta attento, fa quanto prima una confessione , quale appunto vorresti farla, fe addeffo haveffi a morire ; già che veramente fon fai quando tempus fit . Puoi fpe-

atto, orerai almeno in virtù. Quando per-I puoi procacciarti natività dagli Aftrologi quanto vuoi; ma per questo , saprai mai nulla? Io fto a vedere, che tu pretenda di far con effereftare bugiardo Crifto . Egli ti dice, che nescis. Ti basti ciò: non dar più fede alle lufinghe di alcuno . Non credere ad età fresca, non credere a sanità, non credere a carnagione, non credere a compleffione, non credere a qualunque alto vigor di mente, perchè quando Cristo disse : Videre , vigilate , & orace , nescitis enim quando rempus fir , che pretefe ? parlare a i foli Appottoli? No, ti dico: parlare a tutti . E così conchiuse : Quod autem vobis dico, omnibus dico. Or và tu dunque con le tue follie, & escluditi, se tu puoi, dal numero di coloro, a cui parlò Cristo. Tu chiunque sii . o fano, o malato, o giovane, o vecchio, o grande, o vile, o ricco, o mendico, ti ritorno a dire, nescis quande sempus fis : non dico erie, mafie, perche non v'e circostanza, in cui l'ultim' oration possa per te già effere di presente.

XII.

Qued hominibus alsum oft, abominacio est ance Deum . Luc. 15. 15.

Onfidera, quanto fia pazzo tanto di A Mondo, mentre va così finoderatamente perduto dietro gli onori. Quello che preflo gli nomini, fi chiama altezza di posto, di grandezza, di gloria, dinanzi a Dio, checofa e E'abbominazione: Quod hominibus alrum oft, abominario oft ance Doum . O fe tu ti fcolpissi nell'animo , ma altamente questa sentenza, uscita non di bocca d' un Angelo, di un Arcangelo, ma di Crifto, Sapienza eterna , quanto variamente comineieresti a discorrere delle cose ! Ardirefti tu di arrivare infino a vantarti di haverci fatto flar bruttamente quel tuo nimico. di haver sopraffatti quei poverelli, di haver vinta quella caufa, di haver ufurpato quel Carico, di haver tenuto indietro quell' Emolo, ancora per vie non giulte? Mira pur tutto ciò, che v'ha di faltofo sfoggiare, fcialacquare, fguazzare, fignoreggiare, tutto dico ciò, qued hominibus alcum eft: ciò ch'è punto altiero, tutto fenz'alcuna eccezione abominatio eft ante Deum .

Confidera, dinanzi a chi fia pregiata la tua alterezza, dinanzi a gli nomini, Hominibus : ne già dinanzi a tutti . Omnibus hominibus . nò : dinanzi a pochissimi : Hominibus , Hominibus, che tra pochi di faranno pafto di rare, manefeir: puol fospettare, manefeir: vermini . Hominibus, che spesso sono ingan-

II.

nevoli : Hominibus , che mutabili , come l'onde non temeranno ad un tratto di sprofondare, chi allora allora portavano fino al Cielo: Hominibus, che si guidano per pasfione: Hominibus, che fono ingiusti; Homimibus, che fono iniqui : Hominibus, che fono per verità la feccia degli Uomini, mentre sono i più animaleschi . Non vedi tu, che fin tra gl' Uomini stessi, gli spirituali, ch'è quanto dire i veri Uomini, i più retti, i più ragionevoli, tutti si attengono all'

opinione di Cristo? Considera per contrario, dinanzi a chi sia III. abbominazione quello, che presso gli Uomini è detto altezza. Dinanzi a Dio, mie Deum. E vuoi tu mettere in paragone tina

vil massa di vermi con quello, ch'è il Signore di tanta maestà, vinces scientiam no-Jet. 42. 19. ftram, magnus confilio, incomprensibiles cogirasu? Non istimi tu molto d'effer apprezzato dal tuo Principe folo, che non da tutti i tuoi contadini di Villa? E come dunque puoi fare a Dio tanto torto di pospor la sua stima a quella degli Uomini? Quando su sei abbominevole presso Dio, figurati, che si vuol ancora con ciò esprimere, che sci abbominevole dinanzi a milioni infieme di foiriti fublimissimi, di Principati, di Podestà, di Dominazioni, che non solo avvanzano di numero tutti gli Uomini, o passati, o presenti, ma ancor futuri ; dinanzi a milioni di Santi, a milioni di Sante, dinanzi a tutta la Corte del Paradiso, rispetto a cui, che può stimarsi tutto il sa-fto degli Uomini? Un cumulo di lettame. E tu fei contento di elegger quello, ch'è abbominazione dinanzi a Dio, ante Deum purche frattanto sia altezza dinanzi a gli Uomini, hominibus?

Confidera, che ciò, che è altezza dinanzi a gli Uomini, non fi dice, che presso Dio sia odio, come è sicuramente ogn'iniquità; ma abbominazione; perchè tu sappi, che il Signore ha a sdegno gli altri peccati, abbomina l'arroganza, abbomina l' ambizione, abbomina l'alterigia, e contro di questa ha rivoltate singolarissimamente tutte le fue più terribili batterie. Però tu vedi, che a questo fine particolarmente egli scese dal Cielo in Terra, per darsi esempj i maggiori, che mai potesse, di umiliaziovita commune, si nel vitto, si nel vestito, di sè passò tutt'i fegni, novissimus virorum, vil condizione. mentre, benche fosse di prosapia reale, di-l Considera il danno grande che ti verrà, se

nati: Hominious; che spesso sono ingan- spose le cose in modo, che gli convenisse di nascere in una stalla . Appena nato mostrò d' haver paura d'un' Uomo , qual' era Erode, e benchè potesse in tanti altri modi fottrarsi dal suo sdegno, salvarsi dalle sue spade, si elesse il più ignominioso, suggi di notte. Di trentatre anni, che visse sopra la Terra, ne menò trenta in una ignobil bottega, servendo folo di vil garzone ad un fabbro, e non dubitò di posporre a questo caro dispregio di se medesimo tutto ciò, che havrebbe in tanto tempo potuto operar di bene, pellegrinando, predicando, infegnando, come fè nell'ultimo corso dell' età sua . Fra le mortitutte si elesse la più obbrobriosa, qual su morire appicato fra due Ladroni; e a questa volle, che precedesse una quantità inesplicabile di strappazzi in qualinque genere, ficche ne moriffe fatollo. Onde la dove non mai dice, ch'egli arrivasse a saziarsi di patimenti, di sudori, distenti, di dolorofe carneficine, ma che più tosto ne morisse affettato, gridando Sicio, mentre attual-mente notava in un mar di fangue; si dice folo, che si saziasse di obbrobri, tanto ne volle ricevere in abbondanza, Saeurabitur opprobriis. Ma perchè al fin tutto-ciò, se non per mostrarti, che s'egli ha in odio le commodità, i passatempi, i piaceri, dietro cui vanno così perduti i mortali, abbomina il fasto ; Qued hominibus alsum oft, abomina- Luc. 15 1. tio eft ante Deum .

Qui delicate à pueritia nutris fervum sum» pofted fentier eum contumacem . Prov. 29. 21.

Onsidera, che questo servo è il tuo J corpo. Però ecco qual regola hai da tenere nel governarlo: l'hai da trattar come fervo: ch'è quando dire, l'hai da nutrire, manon con delicatezza. Se non lo nutrifci. langue: ma fe lo murifci con dificatezza. imperversa. Vero è, che quel mutrimento medefimo, che gli dai, non glie l'hai da dare fe non perquesto medefimo, perchè fi porti teco da fervo, perche vegli, per-chè viaggi, perchè fatichi, perchè poi titto s'impieghi a prò del tuo spirito. Ma quante volre l'hai tu nutrito, fenz'haver altra imenzione, che di nutrirlo? Non è ne. E così là dove egli per altro menò una ciò far da padrone. Mostrati tale. E però quando bisogna, fa che il tiro corpo ricor-( perchè fosse da tutti immitabile ) e non dist, ch'egli è servo . Se pate freddo, se pate curò le austerità del Battista, nel dispregio fame, pazienza. Non è ciò debito alla sua

111.

unco unipromocers, cen non la vuni trei impara verio il osporte, ulti inicidele, uni quire i Talcondinochavaria purte dalvio iniquo e calora si, che aggiungorai co-corpo. Nont ifatà giù consumacenci l'atto pro-che l'accurezzi. Ami i quelli trato pro-metterà cofe grandi. Diar che le tu gli gnore ti mada, a paragone di quelle pone, cià quel boun tratamento, i sano meglio le qualità i diverbebono nell' inferno; non gli credere, che ti farà contumace : non

sit'infegnano i Santi. Confidera, che quelto accarezzamento è spezialmente pregiudiziale nel fior della tu, s'è citra condignum quel suoco dipinto. giovanezza : à pueritia . Perchè se nella che Dio di quà sa provarti, mentre ancora vecchiaja, quando il tuo corpo ha già fati- farebbe ciera cendignum quel fuoco vero. cato affai, tu gli ufi qualche maggior amorevolezza, non ne puoi temer tanto male. Così costuma un padron discreto col fervo, che tiene in cafa già da molti anni. E con esso lui più pietoso. Questa diversità però fempre paffa tra'l corpo, e tra gli altri fervi: che verso gli altri non milita quell' amore si fregolato, che milita verso il corpo, l'amor proprio: e però in dubbio, la virtà vuole che con gli altri fervi fii più benigno, che rigorofo; col corpo, che tu ti. Il godimento degli empi non folo non è fu rigorofo, più che benigno.

#### XIV.

non recepi. Jub. 34. 17.

Onfidera, con quanta ragione dovrethi haver sempre in bocca quelle parole di sopra addotte. Tu bene spesso ti lamenti di Dio, perchè ti travaglia, perchè titribola, eti parquafi, che colchila mano. O che nocivo linguaggio! mutalo pure, e dì, che con quelle perfecuzioni, che Dio ti mandat, con quelle infermità, con

II. intimo fentimento queste parole, bisogna ta, come pane. Questo pane, finche sta in

tu lo allevi con troppa delicatezza. Lo spe-1 che tu le creda. Nè le puoi credere , se non rimenteral concumace, fenties contumesem, procuri d'intendere prima bene, quanto ch'è quanto dire , ricalcitrante, ritrofo , male ti fei portato verso il Signore . Tu aldisubbidiente . Che confusione, è la tua , le volte dici Peccavi, ma lo dici per cerimoquando comandando al tuo famiglio do nia. Perfuadi a te medefimo, ch'è così. Di mestico qualche cofa, egli non tema in pub- Verà deliqui, che veramente tu sei stato un' blico di risponderti, che non la vuol'ese- ingrato verso il Signore, un'insedele, un'

potrà faticar per te: che ti fomministrerà Considera, che nell'Inserno medesimo, più di spiriti all'orazione, che veglierà, che ogni dannato può dir le stesse parole con viaggerà, che farà per te quanto vuoi. Ma verità, benchè non le dica: perché non può la verità trovar luogo, dove fignoreggia il in quell'atto : dipoi: pofen. Quando poi furore. Nel refto è certo, che per quanto vorrai metterlo alla fatica, la ricuferà ar- Dio tormentiun dannato, lo tormenta esditamente. Non ti lasciar mai però da lu- era condignum. Aggiunga legna a quel suofinga alcuna condurre ad accarezzarlo. Co- co quanto egli vuole, accresca fiere, acerefca furie, multiplichi orrende stragi, tutto è meno del convenevole. Or argomenta che ha di là risparmiato.

#### XV.

Rifus delere mifcebirur, & extrema eaudii lu-

flus occupar . Prov. 14. 13. Onfidera, che in questo Mondo non v'è godimento puro, se non è quello, che Dio communica al cuore de'fuoi divopuro, ma torbidiffimo . O quanto vi è di dolore! Bafta, che tu apolichi l'animo a quei tre beni, che fono si idolatrati nell' Universo, a i piaceri, alle ricchezze, a gli Peccavi, & veri deliqui, & ut eram dignus onori, e vedrai fiibito, che godimento fia quello, che partorifcono. Quand'è mai, ch'egli non fia molto amareggiato, o da in-quietudini, o da infermità, o da spaventi, o daliti, o dalivori, o da tedi, o da ambasce, o da agitazioni, o da rabbie? Ma quando pure ogni altra cofa mancaffe, non bafta ad intorbidare il rifo degli empi quel fiele amaro, che la coscienza vi sparge su quanto prima co' fuoi rimorfi? Vero è, che non dice: Rifus delere mifcetur, ma delere quelle ignominie, non fa pagarti una pic- mifcebirur. Perchè può effere, che talora il cioliffima parte di quello, che tu gli devi: rimorfo non accompagni così fiero il pec-Peccavi con le colpe di commissione , & cato, ma sempre almeno lo seguiti. Però verè deliqui con le colpe ancor di ommissio disse Giob: Panis eius in neero ilius verterur 106 : e in sel un eram dignus, non recepe. Confidera, che affinedi poter dire con ghiottito dal Peccatore con foinma facili-

bocca, par saporito; fimassica volentieri, tranquillità, che va congiunta con ina Ma poiché in utro rius; poichè cito giù, puona coscienza. In morte poi tuno qui fi converte in fiele di aspidi, ch' è il più sto loro dolore verrà assorbito dal gaudio

11.

III.

Confidera, che come il godimento degli empi in vita è mescolato co 'Idolore, terà l'havere il cuore già molto prima flaccosì in morte non è più mescolato, ma occupato interamente dal lutto. Però fi fog- fi, ch'èftato quafi un morire innanzi alia giunge : Er extrema gaudii luthus eccupat. Gli estremi del gaudio per verità sono gli la Misericordia del Giudice, a cui tante ultimi momenti di vita. Ora chi può dire, come quei faran luttuofi a chi spese i giorni ridendo > Tre funefte foezie fon quelle, che formano alla morte quest'alte iutto. La confiderazion del passato, la confiderazion del presente, la confiderazion del futuro. Quanto al passato, che grave lutto farà, Si non in timore Domini tonneriste inflanter, ricordarfi di tanto mal, che fi è fatto, e di tanto bene, che si è lasciato di fare! Quanto al presente, che grave intto darà veder meto ciò, che bifogna allora lasciare! E! pure non v'è rimedio. Convien lasciare tutti quei beni esteriori, che si godevano: la- tuale, quanti atti di annegazione vi si risciare tutte quelle persone, o ch'erano più chieggono, quanti di ubbidienza, quanti congiunte, o ch'eran più care; lafciare il di umiliazione; quanti di mortificazione proprio corpo medefimo in predazi vermi: afacora aufferifitma. E pure quefto Edificiale di un un contanta di mortificazione proprio corpo medefimo in predazi vermi: atacora aufferifitma. E pure quefto Edificiale di un un contanta di un un contanta di u parimente arrecare l'aspettazione del divi ti patimenti, e con tanta pena, può rovino Giudizio, e ciò per la gran canfa di cui nare in un attimo. Bafta a ciò un peccato no Giudirio, e ciò per la gan cania di cui latte in unattimo. Bafta aciò un poccato firratta, ch'è diun ettenita di permio, o mortale, ance ciì penfiero. E fe in quel di pera a per il gran figure del Giudice, che punto ledito rimandi la morte, tu cli fio-dienza non irvocabile, ma finale i per la ficiandi ri vita, non ti fio foccata con a del contro del pera di di contro colle di pera di contro del pera del contro del pera di contro del pera de chè un poco amare a guifa di pillole, fa- Ita penfare alle cadute di un Didimo, di un

ranno latua falvezza. lore miscebitur, & extrema gaudii luttus oc- minus , nec pepercis, emnia speciosa laceb. The. :. eupas; ne' Giusti succede appunto il contra-le tu, che non hai satto una piccola par-rio priche delar missatur rija, & extra-te di quel bene, che questi seceso, non ma lustus eccupar guadismo. Non si può ne-puol temer giustamente ancor di te? gare, che i Giusti fervendo Dio sedelmente non foggiacciano anch' effi in vita a qual- ricolo così grande. E' fondato in ciò, che che dolore, o per le persecuzioni, che pa- tu per quanto habbi mai fatto di bene, saltiscono, o per le penitenze, che sanno, o meggiando, digiunando, disciplinandoti, (quel ch' è più) per certe pruove, che ta-lor Dio piglia interiormente d'effi con le dimaniera, ch' egli non ti possa regar quelocculte sue sottrazioni. Ma quanto è'l ri- la nuova grazia, che di mano in mano ci fo, che poi fi mescolatosto in un tal dolo- vuole a perseverare, distinta dalla passata. re ? Bearns populus, qui feie jubilacionem : Merce, ch'ogni tuo merito è dono fito:

amato: Ma tutto intrisficar. Perchè tal perchè in riguardo al paffato gli conforte-volta il Peccatore al di tuori diffimula que-fa grave amarezas ch'espe la la di den-fa grave amarezas ch'espe la la di denfervitolo, defiderato almen di fervitlo con fedeltà. In riguardo al presente gli conforcato da tutte le creature, e ancor da se stef. morte. In riguardo al futuro si conforterà volte fi fono raccomandati, mentre era loro Avvocato. A te fta ora il vedere, qual fia quel rifo, a cui tu vogli appigliarti.

cità subverterur demus ena. Eccl. 27. 4.

Onfidera, quanto gran fatica ci vuole ad alzar di terra un alto Edifizio spiri-Origene, di un Ofio, di un Tertulliano, Confidera, che se negli Empi Rifus de- e di altri a lor somiglianti: Pracibisavit De-

Confidera, in che sia fondato questo pe-Chi lo sa è beato, perche non lo sa, se non Deus est, qui dar velle. Iddio e stato quelchi lo sperimenta. Se non altro v'è quella lo, che ti ha dato, non solamente l'abilità

sciplinarti, ed a fare altre cole tali, le qua- vesse mai fatto un decreto tale, questo meli lono chiamate di suo servizio, ma più per defimo presupporrebbe le tue preghiere , verità fon di tuo: Quid prodoft Dee, si justus non solamente passate, ma aucor future a Iddio può levare ogni momento da te la fua zione da lui richiefta a concederti la falufantamano, cioè privarti di quella nuova te, conforme a quello, Operces femper er are, graziaspeziale, della quale ogni momento de munquam descere. Se tu resti di diman-sei bisognoso per non cadere. Perchè la date con grand'ardore, è cattivo segno: è

perseveranza è dono gratuito, non solo in segno, che non hai da salvarti. ordine al findella nostra vita: ma ad ogni minima particella di essa; e Iddio la può negare a chiungne fi fia, fenza effere mai però nè ingrato, nè ingiufto. Non ingiutho , perchè tutti fiamo effenzialmente a lui fervi; non ingrato, perche egli non ha mai da noi ricevuto alcun benefizio, ma ce ne haben fatti infiniti .

III.

Confidera, che fia ciò, che poffa mai darci in si gran pericolo qualche moral ficurezza: farà un perpetuo timore. Nel ri- non folo di pio, ma ancora d'indifferente, manente, Si non in timore Domini tenueris te inflanter, cité subvertetur domne qua. Ti hai da di Crifto : o indirizzato in abito sì , che Critener fempre forte al timor Divino, come fa chi di testa debole ha da passare un'alto ciò è di precetto: o indirizzato anche in ponticello strettissimo, fotto cui risuoni un torrente precipitolo. O come allora stringe | ta , indirizzarlo anche in atto : questo è forte la mano a chi sa la scortal Così ti ciò, che dovrà arricchirti di merito; perhai da attenere tu ancora al timor Divino : che con questo cambiera il sango medesianzi canto più fortemente, quanto è mag- moin si bell'oro, che potrà dirli di te, ciò attenere , come qui dicefi : Inflanter ; In- Quante fatiche già tu duri per altro, che Rancer, in quanto al tempo; Inflancer, in non ti fruttano niente, petchè tu l'ordini quanto al modo. Hai fempre da tenere folo a tuoprò naturale? Sollevale tutte a vivissima innanzi agli occhi questa necessi. Cristo mangiando ancora fin al tuo debito tà, che tu hai del Divino ajuto, e cosi sem- segno, discorrendo, dormendo, piglianpre ardentemente anche chiederlo , fem- doti le tue oneste ticreazioni, ma affine di pre, sempre, perche quantunque la perse- mantenere un suo servo a Cristo: Fortienveranza fia dono al tutto gratuito, contue- dinem meam ad te cuffediam. O fe sapeffi, che tociò, chi ladimanda, come fi conviene, la infelicità grande è la tua, mentre tu operi otriene infallibilmente, mercè la Divina affin di piacere a te! Ti avvezzi a fomenpromessa : Quedeumque petieritis in nomine tar l'amot proprio, ch'è quella fiera pessimee hoc faciam . Quedeumque petieritis Patrem ma, che divora ogni ben che fai. Tanto ti in nomine mee, dabit vobis.

IV. to darenderti mentremante. Perchè il Si- cedere faviamente, non hai ne anche da gnore ha promefio di efaudire, ma non di ptocurar la falute dell'ifles anima tua per efaudire dentro a un tal termine, che al- quell'amor anche retto, che porti a te; meno a te sia palese. Da chi vuol essere ma perche Dio ti comanda, che la procupregato più, dachi meno, secondo il suo ri. Tu non sei tuo, ma tutto di Dio medebeneplacito. E così per quanto habbi tu fimo; però non ses pianta grata, se non pregato fin ora, non f. i ficuro : perchè vuoi tutti i tuoi frutti donare a lui, Omnia quantunque possa per le tue preghiere il Si- poma neva, de vetera, dilette mi, fervavitignore haver decretato di darti da qui in- bi. Poma veterafono le opere della natunanzi un ajuto così amprevole, che ti pre- ra, poma nova le opere della grazia. Quafervi da qualanque colpa mortale, e cosi ti lunque fieno, fa ch'egualmenre fi ferbino posta anche haver confermato in grazia ; tutte a Cristo, come a tuo diletto Signore.

naturale, maquellabuona volontà, che ti contuttociò non puoi efferne punto cetto ha mosso a falmeggiare, a digiunare, a di- senza espressa rivelazione. Anzi s'egli ha-

#### XVII.

Omne quedeumque facitis in verbe, aut in obere, emnia in nomine Domini lesu Christi gratias agentes Dec, & Pairi per ipsum. Col. 3. 17.

Confidera, che chi dice tutto non eftutto date dev'effere indirizzaro ad onor fo fia folo l'ultimo fine del tuo operare, e atto, e ciò è di configlio. Ma quello imporgiot il rischio, di cui fi tratta. Ti hai da ch' è scritto in Giobbe, Es gleba illine aurum. Job. 12. 1. vale tutto ciò che tu operi, quanto tu l'in-Confidera, che il saper ciò non ha pun- dirizzi ad onor divino. Sicchè a voler pro-

Confidera, che quantunque sia sufficien- I goduto un fol anno di contentezza ? Appete indirizzare queste opere tutte insieme al principio della giornata; è tuttavia molto ineglio andarle tra 'l di medefimo indirizzando di mano in mano. Non è facilistimo, che quella prima intenzione venga dipoi divertita, o ancora distrutta, con alcun'atto contrario? Ella è come una verghetta di fumo odorofo sì, che fi leva al Cielo, ma che foggiace a ogni vento. Però rinuova questa intenzione fra 'l dì, più spesso che puoi, già che con l'uso ti riuscirà agevolissimo. Queflo ti farà fare, come t'infegna l'Appostolo, Omne in universale, e poi Omnia in particolare in onor di Crifto, in nomine Domini le/u Christi ; non folo ad nomen , come chi opera in abito, ma ancora in nomine, come chi

II.

III.

opera in atto. Considera, che come tutto devi offerire al Signore, così di tutto tu devi ancor ringraziarlo; perciocchè quello, che tu ad effo offerisci, tutto è suo dono. Sei fiume grato, ma finme: riporti al Mareciò che dal Mare ti fu dato. Vedi però, come la Chiefa ammaestrata da questo luogo dell' Appostolo Paolo, hainstituite due solenni orazioni da dirfi, l'una al principio d'ogni azion di rilievo, la qual fi faccia per indirizzarla al Signore, e l'altra al fine per renderne a lui le grazie. Quelto rendimento di grazie fi dee poi propiamente formare a Dio, Deo, ch'è come la prima origine d'ogni bene, che a noi discende, e singolarmente a Dio Padre, & Patri , cioè, & prafertim Deo Patri , il qual fi come ci ha dato tutto per mezzo di Gesù Cristo, così gode infinitamente, che di tutto anche per mezzo di Gesù Cristo lo ringraziamo. Ma non sò come i più degli nomini pajono tanti animali, che se ne Itiano tutto di fotto una quercia a pascerfi avidamente di quelle ghiande, che

## chi lor le dona, tanto è lungi, che lo rin-XVIII.

grazino.

I.

di là cascano in abbon lanza sì grande, e

nè pur alzino gli occhi a rimirare una volta

Ducunt in bonis dies fuos , & in puntto ad Inferna descendunt . Job 21. 13.

Onfidera, quanto è vero, che mai non devi portar punto d'invidia alla prosperità de' cattivi. Ecco finalmente quanto hanno di fortunato: Ducunz in bonis dies fuos: non dice annos, no dice dies: vivono quale non da altri cibi verrà interrotto, allegramente, ma pochi giorni, perchè che di zolfo liquefatto, di pece, di piomchi è, che tra loro possa vantarsi di haver bo; non da altra bevanda, che da stillati di Manna dell' Anima .

na n'havra goduto in un' anno alcun folo dì . Altro è ducere dies in bonis , menare i suoi giorni in feste, in balli, in bagordi, in trattenimentidi tante diverse sorti, che sono in uso; altro è ducere dies bonos, cioè vivere giorni fausti, giorni selici. O quante ama-rezze continuamente s' inghiottono da queglistessi, che attendono a soddisfare ogniloro voglia! Se non altro, il solo tormento della coscienza è quello, il quale gli rende a bastanza miseri.

Confidera, che quando anche questi veramente sempre vivessero allegramente, non gli hai però da invidiare, mentre se adesso ducunt in bonis dies suos , poi ad Inferna defcendune; cioè là defcendune, dove con una dolorosa vigilia havranno da scontar quella breve festa, che contro ogni ragione hanno celebrata innanzi al fiio tempo . Pondera però attentamente, in che fanno confifere la lor festa, allora che ducune in bonis dies fuos; in secondare tutti i lor o appetiti senze risparmio, la Superbia, l'Avarizia, la Lus-furia, l'Ira, la Gola, l'Invidia, l'Accidia. Mira però, come il tutto havranno a scontare terribilmente. Per quello sfogo, che diedero alla Superbia, faranno giù confinati nel più profondo baratro dell' Inferno, a stare eternamente schiavi di Satana, in ceppi, in catene, e carichi di quella inenarrabile confusione, che noi non possiamo al presente finir di apprendere. Per quello sfogo, che diedero all'Avarizia, si troveranno in una povertà miserabile d'ogni bene . d'ogni follevamento, d' ogni foccorfo, e senza poter mai conseguir fra tanti ardori una stilla di acqua. Per quello ssogo, che diedero alla Luffuria, farà il Corpo loro continuamente divorato da Rospi, da Scorpioni, da Serpi, ma non distrutto; e quasi un fuoco Infernale non fia per se folo baftevole a tormentarlo, sarà di più tanagliato, scorticato, sbranato, e dato in preda a mille tra lor contrarie carnificine. Per quello sfogo, che diedero alla loro Ira, fi vedranno infultati da tantiloro nimici implacabilisimi, quanti faranno i Demonj, cambiati di Traditori in Tormentatori : e d'altra parte non ne potranno ne pur fare un leggiero rifentimento, perchè i Demonj faranno bensì carnefici de i dannati, ma i dannatinon potranno esser carnefici de' Demonj . Per quello sfogo, che diedero alla lor Gola, saranno esausti da un perpetuo digiuno, il

toffi.

III.

IV.

toffico. Per quello sfogo, che diedero an- i le colpe vanno da sè prontamente a trovar che all'Invidia, dovranno sempre mal gra- le pene. Se pure non vogliam dire, che i do loro vedere in altezza fomma quei , che miferabili ad Inferna descendune , perchè fi in vita schernirono, come sciocchi, stra- sappia, che niuno va mai all'Inferno, se pazzarono, come schiavi ; e brameranno non vivuole andare da se medesimo. Tu ma con inutile rabbia, di potergli giù dalle che vuoi fare? Sarà dunque vero, che non Stelle tirar nel fuoco . È finalmente per l'isappi finire ancor di risolvere a porti in quello sfogo, che sopratutto diedero sem- salvo? pre all'Accidia, quando essi surono tanto pigri all' acquifto del Paradifo, dovranno star sepolti in un' alta disperazione, immobili di fito, afflitti, accorati, efuli in eterno da Dio: senza potere mai dalla propria mente rimuovere un tal penfiero, che qual insopportabile chiodo vi si andrà sempre più vivamente internando per tutti i fecoli. Or guarda adello, le torna a conto ducere in bonis dies fuos, mentre dovrà a questo succedere un mal si grande, qual' è ad Inferna descendere,

Confidera, che per giunta di tanti mali non solamente si dice di questi miseri, che ad Inferna descendunt, ma che descendunt in puntlo, cioè nello spazio fol di un momento breve. E però chi può dire, che mai farà, fare con velocità tanto grande un passaggio tale, qual'è da estremo ad estremo ? Se quelle pene faranno sì intollerabili ancor a quei che vadano là giù a capitar da qualche galea, dove perpetuamente menarono i loro giorni condannati al remo, al biscotto, al Bastone, alla nudità ; che sarà di quei dilicati , che siano sin'allora vivuti in tante delizie, e passino tutt'a un tempo dal trono alla schiavitudine, dalla ricchezza alla povertà, dal rifo al pianto, dalle lascivie alle stragi ? Perciò tu vedi , che nè meno si dice , che ad Inferna descendent, mache ad Inferna defcendunt , perchè fpeffiffimo fu l'atto fteffo di quei loro sì lieti trattenimenti restano colti da una morte improvvisa, che gli rapisce. Non si dà tempo fra mezzo.

Confidera d'onde nasca, che i miserabili facciano questo si precipitoso passaggio, che quì si è detto. Non nasce da altro, che dal peso gravissimo de' peccati di cui si caricano. Questo fa, che piombono in puntto, perchè questo sa, che non ottengano spazio di ravvedersi innanzi alla morte, ma che muojano in mezzo a quei loro peccati tuo distinto individuo. E fino ab eterno improvvisamente, e che così rovinino nell' Inferno, prima che conoscano ancora di dunque possibile, che a ciò tutto non ti rovinarvi. Notaperò, che non dicesi ad m- commuovi? Tu ti senti tanto commovere ferna mittuntur, ma ad Inferna descendunt, verso di uno, il quale ti hà aniato, quando perchè il peso delle loro colpe medesime è tu di lui non havevi contezza alcuna; e inquello, che giù li tira naturalmente. Tutte fin d'allora ti favoriva col Principe, benchè

#### XIX.

In charitate perpetua dilexi to: ideo attraxi te miferans . Jer. 31. 4.

Onfidera la differenza notabile, la qual passatra'l nostro amore, e'l Divino . Noi ci moviamo ad amare uno, perch' egli è buono; Iddio si muove ad amarlo, non perchè è buono, ma perchè lo vuole far buono . E' egli la prima origine d'ogni bene , e così non può presupporre il bene in alcuno, mentr' egli lo conferisce. Uno Statuario, che vede un tronco, passando per una Selva, se ne compiace, non per ciò che il tronco è in se stesso, essendo ruvido, disadatto, deforme : ma per ciò ch'egli co' suoi dotti scalpelli ne vuol formare. Così fa Dio anzi fa molto più: perchè dà al tronco anche l'attitudine ad effere la vorato, la quale non gli può dare lo Statuario. Ecco però la ragione per cui Dio ti dice: In charitate perperua dilexi ee. Vuol dimostrarti alla fine qual fia la base su cui fi fondi il suo amore, l'amor medesimo. Tu diligis il tuo prossimo charitate,ma non diligis in charitate, perchè l'amor che a lui porti , ha molti altri fostegni da sè distinti, su cui si tiene, L' ha in pulchritudine del medefimo proffimo,l'ha in do-Urina, l'hain divitiis, l'hain bonitate. Non così l'amor del Signore: Questo non ha il fuo principio, fe non in se, in charitate: e però egli folo può dire per verità; In charitate perpetua dilexi te .

Considera, che questo amore è stato perpetilo; cioè tanto antico, quanto è il mede-fimo Dio. Da che egli è Dio, è stato sempre innamorato di te; nè già di te conosciuto come in confuso, ma di te qual tu sei, particolarmente, precisamente, Dilexi te, nel egli èstato pensando a te . Or come sarà le cose vanno da sè al loro centro, senza bi- tu non sapessi niente, e portava i tuoi vanfogno di alcuno estrinseco impulso. E così taggi, e parlava del tuo valore. Che dovre-

sti far dunque verso il tuo Dio, che ti amò i dietro; convien, che teco gli meni ancofin da quando non eri al Mondo , anzi che ra degl' altri . Che però forse per questo ti amò fin da quando non v' era Mondo ? Sa- lifteffo non dice, miferans tui, ma dice, mirà dunque vero, ch'egli ab eterno habbia ferans, perchè tu intenda, che mentre ha dovuto amarte, e che tu nè meno ti sappi un poco risolvere ad amar lui dopo tanto tempo? Va pure, va, lascia un' amico, qual' è questo, si vecchio per altri nuovi . Vedrai a tuo grave costo la tua sciocchezza: Ne derelinguas amicum ansiquum, novus

Ecc1.9 14 enim non erit similis illi .

III.

1V.

Confidera, che come il Signore per puro amore ti ha eletto sino ab eterno, così fin ab eterno è stato ancora per puro amore ordinando la esecuzione di questa elezione da lui fatta, con divisare ad uno ad uno que' mezzi, con cuitu vedi, ch'egliti ha fin' a quest' oratirato a sè ; In charitate perpetua dilexi te : ideo attraxi te miserans . Ma chi può esprimere, quanti mezzi già mai sieno stati questi ? Contemplali attentamente. Rimira un poco, come il Signore ha disposto dalla fua parte la ferie delle tue cose sin al dì d'oggi, la commodità, che ti ha data di far del bene, l'ispirazioni, gl'impulsi, la varietà di quei modi ch'egli ha tenuti per farti suo, or adoperando le austere, or adoperando le amabili, i tanti benefizj indicibili, che ti ha fatti. Ben ti può dire con verità, attraxi ze, non già a cagione di quella forza, ch'egli habbia posta al tirare, perch' egli tirasolo in vinculis charitatis; ma ben di quella, che l hai posta tu nel resistere. Pregalo pure cordialissimamente a volerla usare in suturo, non rispettando più la tua ribelle volontà, ma sforzandola.

Considera la infinita misericordia, che il Signore t'ha ufata in tirarti a sè, come pur or si diceva. Perchè vedendo la resistenza, che tu da principio facevi a i fiioi dolci lac- hie manentem Civitatem. Sei forestiero . E ci, vinculis charisatis, egli ben poteva di fubito abbandonarti, benchè dovessi trascorrere in perdizione . E pur non l'ha fatto : Ma ha feguitato per tante vie diversissime a fostenerti, a commuoverti, a confortarti, che bene ti può dire, attrazi temiferans. Vehausatamisericordia, perchè l'ha usata in ciafcuno; miferans la tua ignoranza, miferans la tua fragilità, miserans la tua malizia, miferans la tua pervicacia, miferans la tua prefunzione, miferans tanti mali, di cui ti ha veduto colmo. E tu da tanti atti di mifericordia non resti più che forzato? Ah che bisognaun dicedere, e dire a Dio, trahe me, curremus: non curram, no, ma curre- al Paradifo: cattivo fegno. Non dovrà dunmas, perchènon è giusto, ch' essendo to que quella essere la tua Patria.

tirato te con anior sì grande, non ha pretefo di falvar folo te, ma di falvare con esso te di molti altri, che tu poi tirato devi tirare a lui. Nè credere, che per ciò ti habbia amato meno. Perchè in qual forma ti poteva egli mostrare maggior affetto, che mentre ti ha falvato per renderti falvatore ? Questa sì, ch'è stata un'eccelsa misericordia.

#### XX.

Non habemus hic manentem civitatem . sed fusuram inquirimus. Hebr. 13. 14.

Onfidera, che questa misera Terra non de altrimenti la Città tua permanente. Latua Città è il Paradifo. O che differenti Città sono tra loro queste, la presente, e la futura! E'altro ciò, che non era il volere paragonare un Castelletto, un Casale, all' antica Roma. Figurati, che la Terra rispetto al Cielo fia molto più rufficale d' una Capanna. Che sarà dunque quella Città di là, la quale è si bella, Civitas perfelli decoris, fe a te questa di quà piace tanto?

Confidera, come ti hai dunque tu da portare su questa Terra. Come ti porti in una Città, nella qual non hai Casa ferma, ma stai per pochi di sorestiero. Nont' interessi nelle cose di essa, non ti attacchi, non ti affezioni, e la rimiri ben sì, ma sempre come una cofa, che a te non tocca. Cosi hai da fare finchè vivi si questa Terra: perciocchè non è questa la Città tua : Non habemus pur tu qui cerchi tanto di stabilirti.

Considera, che non solo sci sorestiero sii questa Terra, ma pellegrino; che però fiegue, Sed futuram inquirimus. Che fai tu quando paffi pellegrinando per vari luoghi? Non curi quivi di prendere niente più, di, che non limita punto il genere in cui ti fuorche il tuo necessario sostentamento ; val fpedito, vai fcarico, e sempre cerchi, qual fia la strada più diritta alla Patria. Cosi parimente hai da fare nel cafo nostro: stare di quà col corpo, di la con l'animo, come faim pellegrino, che stacol corpo in quella Città per cui passa, sta con l'animo in quella dov'egli anela. Ma oimè ! quanto procedi diversamente! Appena pensi mai

111.

XXI.

Dedis ei Deus locum panitentia , & ille abusiour ee in Superbiam . Job 24. 23.

Onfidera maraviglia! Dens, Iddio, un I. J Signor di tanta macstà, offeso, oltraggiato, da chi? da un' uomo, cioè da un verme viliffimo della Terra : da un fuo fuddito,da un luo schiavo:gli dà, dedie ei, non per

obbligo alcuno, che a ciò lostringa: per mero affi teo, per mero amore, gli dà, dico Populo mens, qui to be atum dicunt, iffi te decon dono tutto gratuito lecum panicencia, gli da commodità di pentirfi, gli dà tempo, gli da fimoli, gli da ainti: el'uomo che fa ? dabutitur ee in superbiam, e l'uomo fe ne abusain peccar più sastosamente . O stravaganza! ò stupore ? Chi mai portebbe credere sì gran calo, se non si vedesse continuo? Ammirerai la gran bontà del Signore , e deplorerai la cotrispondenza bestia-

H. Considera la prima cagione, per cui si dice , che il Peccarore del tempo da Dio donatogli abutieur in superbiam ; ed è perche dal vedetfi concedere questo tempo medefimo piglia ardite. Se il Signor lo punific fibito, ò come s' umilierebbe ! perchè lo preferva , perchè lo prospera, perchè gli lascia godere un'età fiorita, per questo più infolentisce. O che superbia, abusare si gran longanimità! Quia nen profereur cirò

1: 1 Sconsra males fensensia, absque simore ulle filis keminum perpetrant mala. HJ.

le, chene riporta.

Confidera la seconda cagione, percui si dice, the il Peccatore abusiner in superbiam; ed é perchè dappoi, ch'egli ha proceduto in questa brutta forma medefima, che fi è detta, prefume tuttavia di haverfi a falvare. Pretende di aggiuffate fu l' ultimo le fue cofe confomma facilità, con un picchiamento di petto, con un fingulto, con un fospiro : e fi promette di conseguire con leg- ei tradisce ? geriffima pena quel Paradifo medefimo, che ad altri è costato tanto . O che arroganza, ò che albagia, figurarfisì fortunato , che menere de' peccatori fimili a lui , cento mila fon quei che muojono male , un diffipano quella frada, fuor della quale non folo che muoja bene , spera d'effere egli dovresti mai dare un passo . Viam gressium 1.01. 40.7. Tamquam qui evaferit in die belli.

te ingratamente abusato della misericordia Divina? Penfaci un poco . Ti fervi adeflo tit della vita a quel fine appunto, per cui da Dio ei è donata? Sai che ella non è alero , che spazio di penitenza, leens panisensia? Tu la riconosci per tale: Compungiti , consonditi , umiliati , e guarda bene , perche questo farà il torto fommo , che farai a Dio , fe abuteris in Superbiam .

#### XXII.

cipiune, & viam greffuum tuorum dif-Spane. If. 2. 12.

Onfidera, dove al fin fi riduce tutto quel bene, che può venirti dalla lode degli uomini . Pofiono dirti bearo', ma non già farti ; Bearum dicune. Per verità tu fei tale, qual fei dinanzi al cospetto del tuo Signore. E fe dinanzi a questo fei misero , fei meschino , sei poverissimo , che può giovarti, che tutto il Mondo ti stimi così diverso? O che sciocchezza grande è la tua, mentre vaisì perduto dicero alla lode . cioè dietro alla vanità! Loditi ciascun quanto vuole : Nen poreft adjicere ad faruram ruam, non dico enbirum , mane pur digirum unum .

Confidera, che coloro, i qualitilodano, non folo non ri recano bene alcuno . ma ti fanno un male graviffimo ; perchè primieramente ti tolgono il vero conoscimento di te medefimo , se decipinne: ti fanne credere di effere, quel che non fei . Non fai che nibil eft ab emni parte beatum? E pur cofloro ti dicono, che fei tale : bearum dicune s ch'è quanto dire, ti cuoprono i tuoi difetti gli scutano, gli sostengono, giungono tal volta a lodar in te qual virtà , quello che dovrebbon riprendere come vizio : E nondimeno, tu potrai tanto amare chi

Confidera, che tolto, che questiti hanno il conoscimento di re medesimo, tanto necessario ad ogn'uno, ti recano conseguentemente un'altro gran male, ed è, che ti quell' uno mostrato a dito per prodigio suorum dissona. E qual' è quella strada così grandissimo, come si fa di colui, che è stimabile? L'Umiltà. Questa è quella strascappato salvo da un'alta rotta campale ! da, per la qual Cristo, scendendo dal Cielo in Terra , camminò da Gigante si ge-Confidera, fe a forte fuffiru questo Pec- nerofo . Questa han ealeata tanti Santi , carore organiiofo di cui fi patla . Almeno cante Sante , tante anime a Dio più care , non è veriffimo, che ancor tu ti fei più vol- le quella conviene ancora a te di calcare, fe

HIL.

paroletta, che ti rifenti, che ti ricatti, che non sai nèmen sottometterti prontamente al tuo superiore, e che così non solamente non sii punto più umile, ma superbo. O che rovina indicibile!

Considera, con che sorte risoluzione hai però questa volta da rinunziare a qualunque lode, che venir ti possa dagli Uomini. Non operare mai punto per proceacciartela; e qual or pur effatifegua, non l'accetrare: dì, che non le vuoi dare albergo nella tua mente, sprezzala, scacciala, diverti iragionamenti, che a te la recano, come iftigatori importuni; e finalmente avvezzati avoler folo nelle tue cose l'approvazione da quel Signore, che non folo può dirti beato, ma ancor può farti.

IV.

II.

XXIII.

Qui certat in agone non coronatur nisi legitime certaverit, 2. Tim. 2. 5.

Onfidera ciò, che da te ricerca il Signore per coronarti, ch' è che combatti contro ituoi scorretti appetiti. Questo combattere ti darà finalmente la fantità; perch' ella non confifte in molte orazioni vocali, in ratti, in rivelazioni, in limofine, in discipline, in digiuni, o in altre simili divozioni esteriori fatte a capriccio, confiste in una vittoria perfetta di zi-per arrivare a questa vittoria, qualora vengano usate discrettamente, o pur può valerti tutto questo bene esterno, che fai, se nell'interno hai si vive le tue passioni, tireputipiù degli altri, gli censuri, gli vanità, e nelle opere ancor più spiritua- continuamente. li cerchi te stesso, ch'è quanto dire, o la propria stima, o la propria soddissazione? Questanon su mai certamente la santità voluta da Cristo.

Confidera, che per essere coronato non bastanè men combattere . Bisogna combat-Manna dell' Anima.

brami di arrivare colà, dove questi giunse-| tere ancora legittimamente, cioè dire, sero. E nondimeno, eccociò che ti fanno condo Sant Agostino, infaticabilmente, i cuoi lodatori. Non solamente ti guastano indefessamente, sin che si seguita a stare questa strada, sicchè non possi camminar nello steccato, giacchè tale appunto è più per essa speditamente; ma affatto te la chiamata la vita umana. Alcuni combatrovinano, diffipant. Perchè, confare, che tono, ma non sono coronati, perchè pre-tu concepisca alta stima di te medesimo, ti sto si stancano di combattere. Non bisoson cagione, che tu poi disprezzi il tuo gna mai gettar di mano la lancia. Se talor proffimo, che non ne fopporti una minima ricevi qualche rotta", pazienza : torna di nuovo a combattere più che mai . Il Signor non ti dice , che tu trionfi de'tuoi scorretti appetiti, sicchè nissuno più ardisca di risentirsi. Ti dice sol che combatti, senza mai punto con veruno di essi trattar di pace, Vfque ad morsem certa pro Eccl-4 ;; justitia .

III.

Considera, che ciò non ha da atterrirti. Perchè se tu vuoi contro de propri appetiti combattere facilmente, quelto medefimo è il modo, combattere del continuo. E ciò per parte loro, e per parte tua. Per parte loro: perchè se tu dai loro punto di tregua, prendono forza. Per parte tua: perchè queste battaglie spirituali sono molto contrarie alle materiali. In quelle, cioè nelle materiali, quanto più ti eserciti, più ti stanchi: in queste, cioè nelle spirituali, quanto più ti eserciti, più ti vieni a rinvigorire, mercecchè più ti cresce

fempre la grazia, che è l'unico tuo vigore. Considera, quali fieno quelle armi, con le quali hai da combattere, per non essere superato. Tre armi. La Diffidenza di te. La Confidenza in Dio . L'Orazione . La Diffidenza di te: perchè questa farà, che tu conosca il tuo niente, che non presumi, che non pericoli, che vadi considerato, e che qualora tu pur caschi, ti umilj, ma non t'inquieti, sapendo che per te nienre puoi. La Confidenza in Dio: perchè egli folo è, che può darti vittoria, e che bra-ma dartela. L'Orazione: perchè questa fase medesimo . L'altre cose, o sono mez- rà, che tu ottenga il Divino ajuto . Ne' giuoci Olimpici, chi metteva il premio a i Lottatori, non dava ancora le forze. Sesono frutti di essa . Nel rimanente , che deva Giudice della Lotta bensì, ma non fi moveva a soccorrere, a sostenere, o a levare alcuno di terra. Stava qual semplice spettatore ozioso. Iddio non critichi; ti perturbi a ogni minima paroli- così. Ti promette la gloria, e ti dà la na, sei duro all'ubbidienza, sei dato alla grazia; ma vuol che tu glie la chiegga

11.

11.r te

#### XXIV.

San Martia Appollolo.

Vide benitatem , & feveritatem Dei. In

rir. Rom. 1.32.

Onfidera labontà, e la feverità del Signore . Bontà qui fignifica la benignità, cioè quella bonta con cui il Signore ci benefica fenz' alcun merito nostro. Severità vuol dire quella giultizia piu rigorofa, la quale egli ufa, attefi i nostri demeriti. Iddio non può mai dirfi affolutamente severo, come fi dice benigno, perche mal non punifice quanto potrebbe: fempre egli e miferigordiofo. Però fi dice fevero quando usa più di giustizia, che di misericordia. Poflocio: Vede benicacem, & fevericacem Dei. La considerazione di questa bonta, e di questa Vigilate omni tempere erantes, ut digni habeafeverità, ha da effere quella fcalla, per la quale hai da fuggire dall' Inimico. Quando egli ti tenta di diffidenza, etu follevati a contemplare, quanto il Signore fia buono ancora verfo chi non lo merita: Vide bonicarem Dei . Quando egli titenta diprefunzione, e tu forosondati a contemplar, quanto il Signore fia terribile, ancoraco i fuoi più cari: Vide feveritatem Dei . Con quelto falite , e scendere sarai sì che il Demonio nonti raggiunga . Non ti curare mai di startene troppo fermo su questa scala, perch'è tua: star considerato: star cauto: non dar troppo pericolofo: Vide benitneem Der; ma

infieme feveritatem. Confidera, la severità del Signore fingolarmente nella persona di tanti, ch'egli ha lasciati cadere, anche da sublimissime altezze: in eor, qui ceciderune. In Giuda, che cade giù dall' Appostolato, in Saule, in Salomone, in Origene, e in altri tali, ch' erano al Signore si d'appresso. O che spavento | Pracipitavis Dominus, nec pepercis . E quanti fono che tutto di feguono ancora bruttamente a cadere da eccelsi posti, o di fantità, o di faviezza, e vanno all' Inferno! Forse non vi vanno anche molti al primo

peccato) III. guarda bene, che non però tu fei falvo; & erate, ne non introcis in tentationem . Como

perchè non fai, se il Signore vorrà più usartela, quando tu di nuovo l' abufi. Ti falverai, fipermanferitie in benitate, cioè fi permanferis in eadem bonicace Dei, fe femore ti troverai , come addello ,favorito da Diocon quti efficaci, speziali, soprabbondaneos quidem qui ceciderune , feverientem ; th. Ma chi mai può afficurattene? E' forfe in te autem bonitatem Deis fi permanfe- il Signore tenuto ad ufarti quella fua bontà

ris in bonitate ; alsoquin & en exteide- fino al fine? Non farebbe benignità. Confidera la rovina, la qual ti aspetta, se il Signore da te sottragga una tale benignità, come l'ha sottratta già da tanti, e da tanti : Er en exciderir. Ancor tu farai recifo dall'albero della vita fenza riguardo, fenza rifparmio, e gittato fu'l fuoco eter-no. Però, ch'hai da fare, fe non che fempreraccomandarti ardentemente al Signore, come chi statta la speranza, e'l timore, e sempre ricordarti, ch'egli è benigno, ma ancora ch'egli è severo?

#### XXV.

mini fugere ifta emnia , qua futura funt , & flare ante Filium hominis . Luc. 11. 36.

Onfidera, che il Signore vuole con queste parole darti ad intendere, che l'opera della tua eterna falute non ha da dipendere nè tutta date, nè tutta da lui. Non tutta da lui, e per questo dice, che vegli; non tutta date, e per questo dice, che ori. Hai da fare quello, che puoi dalla parte luogo alle tentazioni 3 ciò è vegliare: E di poi come se non havessi con tuttociò satto niente, hai da orare, hai da ricorrere a Dio, hai da raccomandarti a Dio, hai da fupplicarlo unilmente, che ti protegga con la fua fantifisma grazia. Questa e la

vera regola di falvarfi Confidera, che non basta cominciare a procedere in questa forma; ma bisogna continuare fino al fine, incoffantemente, indefessamente: Omnigempore, Alcuni crodono, che bastiloro di vegliare, o di orare, quando è tempo di tentazione. E non e cosi. Si deve far d'ogni tempo. Non vedi tu, come procedono i Cani fedeli? Affifto-Confidera labontà del Signore nella per- no alla lor Greggia anche quando ne fono fona tua; in te autem bonitatem Dei, men- lontani i Lupi, lontani i Ladri. E perche? tre fi è compiaciuto di tollerarti, non sola- Perchè non vi vengano. Così tu pure hai mente dopo il primo peccato, ma dopo da procedere a prò dell'anima tua. Vegliatanti. Non puoi di certo ciò attribuire a re, ed orare, ancora quando non vi fia tuo merito, tutto e nato da bonta fua: ma tentazione, affinche non venga: Vigilare,

IV.

su non istai più sopra di te, come lasci la habbi difficoltà di fare a Dio qualunque tua Orazione, spesso tra il di tu non sei solle- gran sagrifizio di quei che non sei sotto colpa cito a ricorrere a Dio, a raccomandarti a Dio, non accade, che la tentazione più venga a ritrovarti; già v'entri da te medefimo, perchè tu già butti l'arme, e così ti rendi inabile alla difesa. Però come non v' è tempo, nel quale tu rimafto nelle tue nude forze, non corra indubitato pericolo di perire, così non v' è tempo, nel qual tu habbi a lasciare di assicurarti.

Confidera, quali foranno i frutti di questa sollecitudine. Schivare nel di del Giudizio la forte cattiva: Fugere ifta omnia, qua furura funt , e incontrar la buona : Stare ante Filium bominis. De i giutti foli fi dice, che innanzi a quel gran tribunale staranno fermi, ftaranno forti: Seabune in magna conftanria: mercè il testimonio della buona conscienza: degli empj, che caderanno senza Speranza di poter giammai rilevarsi : Non

III.

resurgent impii in judicio. Confidera, che nutte le tue diligenze non IV. fono mai bastevoli a fartidegno di un tal favore. Però hai da supplicare il Signore, che dignus habearis, cioè che per fiia milericordia ti tratti, come se tu veramente ne fossi degno: E così questo medesimo hada essere anche il soggetto di quelle assidue preghiere, che spargi a Dio: schivarnell' ultimo di la forte cattiva, incontrar la bucna: Vigilate omni tempore orantes , us digni ha-

XXVI.

beamini, Oc.

Quid prodest bomini, fi Mundum univer sum lucretur, anima verò fua detrimentum patiatur? Matth. 16. 26.

Onfidera, che Crifto in questo luogo non dice : Quid prodest homini , fi Mundum universum lucretur, anima verò sua iafluram patiatur? ma detrimentum ; perchè tu fappia, che non folo non torna conto di perder l'anima per acquistar l'Universo; ma nè pur torna conto di fottoporla aqualuuque pregiudizio spirituale, per minimo, ch' egli fia: Perciocchè quando mai le potrai dar tanto, quanto le togli? Sai tu quanto vale un minimo grado di gloria? Val più, che tutte le Monarchie messe insieme de' Romani, de' Medi, de' Macedoni, de' Perfiani, e di quanti mai fiano ascesi su troni aus gufti. Sieche quando tu per fottometterle al tuo dominio, ti rifolvessi a un folo pecca-

tenuto fargli. Perocchè qual cosa gli potrai mai donare, ch'egli non ti habbia un dì da contraccambiar con fommo vantaggio? In terrafua duplicia possidebunt, difle Ifaja degli Eletti mortificatifi qui per amor di Dio. Maciò a Gesù parve poco. E però mira, che formola più espressiva egli amò di ad- Luc. 6. durre, Mensuram bonam, & confertam, & congitatam , & Superfluentem dabunt in finum vestrum. Hai tu mai veduto, uno che vendati uno stajo di formento, alla foggia che si costuma a un amico? Prima egli toglie uno stajo, il qual secondo la leggenon sia manchevole, equesto è darti mensuram bonam: poi tel'empie di grano, e di ciò non pago te lo colma, e te'l calca ancor con le mani, e questo è darla conferram : poi scuote quello stajo, e lo sbatte, si che i granelli calino bene all'ingiù, e questo è darla cogiraram: poi visovrapone di nuovo dell'altro grano, sì che d'ogni parte fi fpanda: e questo è darla ancor superfluencem . Misura più cortese di questa non si può usare. E questa è quella, che userà il Signore anche a te nel contraccambiarti ogni quattrino, che donato havrai per fuo amore, ogni parola detta, ogni passo dato, ogni ricreazione perduta. O che Signor buono! Pondera però un poco addesso, ch'errore è il tuo , quando tralasci disagrificare a Dio volentieri tutto cià, che posta prometterti l'Universo. E pur talora tu dici: Come folo io arrivi ad effer falvo, ciò mi è battevole: ia non mi curo effer Santo . O inganno! ò inganno! Se a forte tu fossi Imperador de' Romani, non saresti in vero stoltissimo a dichiararti di non voler perdere un fiore, benchè perdendolo dovessi aggiugnere all'Imperio di Europa, tuttal' Africa, tuttal' America, tuttal' Afia> Ma fappi certo, ch' è molto più da stimars. un fiore ancora di prato, rispetto a tutte queste tre partidi Mondo, che non son tutte queste tre parti di Mondo, rispetto al minimo grado di quella beatitudine più fublime, che a te par niente, Melior eft dies una in arriir suis super millia, diffe il Salmista. Ma iotiripiglio così. Se chi sta sis l'atrio folo del Paradifo non havrebbe a cambiare un giorno de' suoi, per tetti i di più fortunati , che meniufi fu la Terra ; che farà di chi fi ritruovi nel Santuario, dove tu non curi inoltrarti? Qual dubbio adunque, che per neffun altro acquifto, che qui tu faccia, quantunque del Mondo tutto, ti può torto veniale, faresti uno sconsigliato. Anzi nar conto un minimo pregindizio spirituanon meno fconfigliato anche fii, quando le, che rechi all'anima tua con le immor11.

111.

tificazioni, con le imperfezioni, e molto quelle maledizioni ? Senti pérò , ciò che meneum pariatur? non che, jalturam?

Confidera, che se nonti torna conto recare all'anima tua un minimo pregindizio fpirituale, per tutto l'oro del Mondo, molto meno di certo potrà giammai tornarti danni? Credi tu, che a quanti gran Monarno fu la Terra? che si confortino co i loro antichi tesori? che si consolino co i loro antichi trionfi? Tutto il contrario . Il ben perduto ha virtà folo di affliggere. E così quanto fu maggior la caduta, tanto in loro è maggiore il lutto . Nè folo ciò . Ma è indubitato, che a proporzione de'godimenti passati saran le pene presenti. Chi ha più sguazzato, dovrá là giù più arrabbiarfi, chi ha più sfoggiato dovrà la giù più abbruciare, chi ha più esultato, dovrà là giù dileguarsi in più IL c. 2. 17. amari pianti , Incurvabitur fublimitas bominum, diffe Ifaja, er humiliabitur alsitudo virorum. Chi già fu alto, dovrà là giù ftar chinato per quel gran carico, che terrà addoffo di pene; machi sublime, vi dovrà stare anche curvo. Qual dubbio adunque, che nulla ti gioverà di haver fatto tanto per avvanzare, per accumulare, per esaltare sollemente lo fato di casa tua, mentre questo medefimo esaltamento, se perdil'anima, dovrà tornare a tuamaggior depressione? Considera, che non solo non proderis nell'

Inferno l' haver trascurata l'anima per l'acquifto dell' Universo, ma che nè meno ora prodeft, qui su la Terra. Perocchè finalmente, che è tutto ciò, che ti può mai la Terra recar di bene, ancorche si svisceritutta per farti ricco, fe affine di ciò ottenere tu ti Nath 26. hai da esporre a un pericolo, benchè mini-17. Matt. 8.3. mo di dannarti? Quam dabis homo commutationem pro anima fua ? Quid dabit homo commutationis pro anima fua? Non folo qui tu non puoi dare a te flesso communacionem, cioè una compenfazione, che sia totale alla perdizione dell'anima, ma nè pur quid commutationis. V'è proporzione alcuna, benchè leggieriffima, tra questi piaceri di

più con quei peccati veniali , che pur do- dicono negli Abiffi , qui peccaverune : vrai poi scontare a costo di tanto sinoco nel Quid nobis profuis superbia ? ane divitiarumia-Purgatorio? Quid prodest homini, si Mun- Chancia quid conculie nobis? Haitu offeryato. dum universum lucretur, anima verd sua detri- che non dicono prodeft, ma profuit, cho non dicono confert, ma contulie nobis? Mercecchè havendo ora imiferi aperti gli occhi, cioè acquistata una notizia sperimentale di ciò, di cui folo havevano prima una fede debole, veggono chiaro, che in rispetconto di perderla. Perocchè dimmi: che to ai tormenti, in cui son caduti, tutti lor ti gioverà tutto quello, che havrai goduto godimenti furono inezie da non comperarse di piaceri, di grandezze, di gloria, se tu ti nè pur con un pomo fracido. Quindi è, che Critto, il quale spesso trattò di questo archi ora fremono nell'Inferno, fia mai gomento, fi come diffe una volta, quid cagion di follievo la rimembranza di quel proderit homini? in riguardo al tempo futtufelicissimo stato, che agiorni loro godero- ro: così volle anche con provido avvedimento dire un' altra volta, quid prodeft? in riguardo al tempo presente. Son tanto poco tutti i maggiori godimenti di quella mifera Terra, ancora possibili, rispetto altormen-to minimo dell'Inferno, ch'è una pazzia farne caso. Quid prosune i tuoi riguardevolà Magistrati? quid prodest il Pastorale? quid prodest la Porpora? quid prodest non solamen-te una Corona libera, ma un Triregno, se tu però timetti a rischio di perderti eternamente ? Ma così va , Mendaces filii hominum in flaseris. Mentr'effi fanno, che del continuo preponderi il temporale all'eterno, con cui non ne può nè pure havere una minima proporzione. Non si troveranno mai certo stadiere tali, che possano da sè dire bugie sì groffe. Però non sono mendaces flaters in filis hominum , ma mendaces filis hominum in flateris . Perocchè gli Uomini danno ad effe il tracollo avvedutamente, come lor piace, con ribellarsi a qualunque lume vivistimo di ragione: Ipsi fuerunt rebelles lumini.

Confidera, che quantunque Cristo dicelfe: Quid prodest homini, si Mundum univerfum lucretur, &c. contuttociò nè pur uno fi troverà, il quale veramente si danni per tanto acquilto. I più si dannano per conseguire di questo Mondo, non solo una particella, mauna particella si poverina, una particella si piccola, che non fi può pensavi bene, e non piangere. Non accade, che il Demonio, afferrando gli Uomini stretti per i capelli, si porti fopra la cima di un Monte Olimpo, per fare ad esse vedere Omnia rogna Mundi, e dipoi foggiungere: Has omnia ribi dabo, fi cadens adoraveris me. Odi quanto meno fi appagano tanti. fenfo i quali ora godi; e quelle pene, che e tanti, per chinar le ginocchia a rendergli patirai nell'Inferno? tra questi tesori, e tra ommaggio! Sono contenti, come Acab, di quelle mendicità? tra questi trionfi, e tra una vigna così spallata, che tornava pro di

ti d'una povera Chiefa, fono contenti d'una offendendolo, si in penfieri, sì in parole, sì poyeracarica, fono contenti, come tanti in opere, quando e col penfiero, e con la Giudi infamissimi, di una doppia; e per si parola, e con l'opera protestiamo, che hab-poco non si asterranno dalle oppressioni biamo sattomale in ossenderlo. Al pensede'poveri, da fimonie, da spergiuri, datra- ro appartiene l'esaminarsi del mal fatto, il dimenti. E pur v' è di peggio . Perocchè quanti ritroverai di coloro, i quali nulla fi l'effarlo committà, e verità. All'opera l'adéfan pagare a commettere da peccati ; più pi requelle penitenze, e fatisfattorie, e falutofto pagano! L'ultimo infortunio predet- tari, le quali ci fono ingiunte . Vedi però la to giá dal Signore a i poveriEbrei, fu quando egli diffe: Vruder; sinimicia sua i mí ferour, o le ricevere, come dono, quello, ch' è debi-nucillas, o nan eric quie mana. E fi verifico to. E' certo, che a parlar giufamente dovreb. to già dal Signore a i poveriEbrei, su quando egli disse: Venderis inimicis tuis in servos, & fotto Tito allor, che i meschini si affaticavano a ricercartra Romani chi gli voleffe E pure non dice: reddire, dice: dare. condur feco in catene, e non lo trovavano, attefo che di schiavi tali fi havevano a trenta il foldo, Così fanno alcuni Criftiani . Si raccomandano in certo modo al Demonlo, perchè gll comperi, ed egli più tofto vuol affai, vuol dire più prefto, che puoi ; dopo effere comperato. Vede, che quelli vanno il tuo peccato. Perchè se tu tardi punto a perduti dietro a i diletti fenfuali ; ma già ben confessartene, vedrai, che nella tua mennon poffono, tanto fon conquaffatl : e il te fi farà fera, e là dove al principio riputa-Demonio ne ride, e lascia, che s' industrino vi il peccato da te commesso un male assai la libidine, quafi morta . Vede, che i meschi- gottito, e stavi sollecito, a poco a poco coni fi struggono tutti in rabbia, e pure non hanno il modo da vendicarsi di chi gli offe- che le tue cose tuttavia vanno prospere cofe. Vede, che spasimano di avarizia, e pur me prima, e che siegni a goder buona fanità. non fanno un contratto, che sia felice. Vede che non ti mancano amici, e che non ti de, che simaniano di ambizione, e pure non mancano applausi, e che Dio non mossira a incontrano un Clima, che sia favorevole e te punto la faccia brufca, cominciera i a fol-E così che pruo vano i miferi del peccato ? pettar, fe il peccato fia tanto mal veramen-Il folo amor dolorofo alla schiavitudine . te , quanto si predica ; passerai dalle fornica-Nelrimanente non trovano chi gli paghi a zioni a gli flupri, dai rancori alle villanie, prezzo anche vile ; Non oft que emat . Di dalle rivalità alle vendette , e fattafi già alla dunque en, se ti scorgesti per disgrazia nel numero di costoro si sventurati. Non faresti uno stolto a volerti ancora dannare con tanto costo? Non torna conto dannarsi per dare agio alle tenebre d'ingrossarsi! Presto, tutto il Mondo. Quid predeft homini , fi Mundum lucretur, anima verò fua detrimentum pariatur ? Evuoi, che torni conto dannarfi perun peccare, il quale è sì sterile; o pure è fertile sì, ma di mera pena?

#### XXVII.

Date Domine Des veftre gloriam, antequam contenebrofcat , & antequam effendant peder veftri ad Montes caliginofes. Ter. 13. 16.

scere il proprio fallo, detestarlo, deplorar-tuire a ciascuno il suo; ma urterai in quella lo, accusarsene, e sarne sinalmente la debi-adificoltà di lasciar la samiglia tua dicadu-

spiantarla per farne un'orto. Sono conten- la Dio quella gloria, che gli habbiamo tolta, be dire, che gli rendiamo la gloria toltagli . Confidera, quando vuole il Signore, che

questa gloria gli sia renduta; subito, subito, Antequam contenebrofcat . Credi tu, che ciò voglia dire innanzi alla morte ? T' inganni ricercare nuove invenzioni da ravvivar grande, e t'inquietavi per ello, e stavi shimincierai a disprezzarlo. E mentre vedrai . fine nella tua mente una notte orrenda, non verrai folo a disprezzare il peccato, ma a compiacertene . O gnanio importa non presto , confessati, non tardare , lascia il

peccato, antequam contenebre [cat Confidera, che fe tu non fai così presto la penitenza, come dovresti, bisogna se vuoi falvarti, che tu almeno la facci innanzi alla morte; ansequam effendant pedes tui ad mentes caliginofes. Ma vedi un poco in che diffi-coltà allor dovrai dare anche infuperabili . Aimè, che Monti altiffimi fono quelli, che ti converrà attraversare in andartene all' altra vita! Monti foschi, Monti folti, Monti per verità pieni di caligine, Montes caligi-most; e come mai però tiriuscirà di trovar Onfidera, che fignifica in questo luo- la strada di metterti in salvamento? Vorgo dar gloria a Dio. Vuol dire cono- rai far quel paffaggio felicemente con reftita penitenza . Perciocchè allora rendiamo ta di condizione, o che gran Montagna !

Vorrai dar quel perdono; ma ecco un'altro | firo? Più tofto quello fi reputa un di di luzin amore . Vorrai discacciar quella pratica ; ma eccoun'altro Monte: non faper come cambiar quell'amor in odio . Vorrai confidare nella Misericordia Divina ; ma ecco un' altro Monte ancora più alto: ricordarsi di haverla così abufata. In una parola: Dovunque ti volterai, podes rui offendone ad Montes caliginofor, perchè le difficoltà faranno affai grandi, e tu privo di conforto, e tu povero di configlio, e tu abbandonato dalla luce celefte, non vedrai la maniera di fuperarle.

Confidera, che i Monti caliginofi fono quelli appunto, dove fi annidano gli Affaffini. E però ecco l'altra pazzia solennissima, che commetti, se differisci la penitenza alla morre, perche aspetti a porre in salvol'animatua, là dove appunto fono innumerabili quei, che ti attendono al passo per involarfela. O quanta forza havranno i tuoi nimici Infernali, tra quelle gravi diffi-coltà, dianzi dette! fu le quali facendosi oen' or più forti ti faran credere, che fia per te venuta già quella notte, della qual Cristo tavello, quando diffe: Fonis mex , quando neme pereft operari, che non ci fia più campo a sperare, che non ci sia più commodità di falvatfi, che già tu fii caduto nelle loro mani per tutti i fecoli . Or vedi dunque fe torna conto si tardi dar gloria a Dio. Prega il Signore, che ti conceda quanto prima di piangere ogni tua colpa, e procura d'andare in tempo appianando quelle Montagne, ch'alla morte havrai da paffare.

#### XXVIII.

Omne gaudium existimate fratret mei , cum in tentaciones varias incideritis. Tac. 1. 2.

1.

Onfidera la forma, con cui procedono innumerabili Ctiftiani, e ftupisci . Dicono di tener per indubitato, che fu la Terra la vera beatitudine è patir molto . E nondimeno dov'è tra loro chi mai fospenda qualche bel voto di argento, o perchè ha perduta la vista, o perchè ha perduto l' udito? Chiè, che facciaun pellegrinaggio a Loreto, perche ha rice vuta la fentenza contraria in qualche importantiffima controversia Chi dedica pna Cappella, perch'egli di festa l'anniversario di quel memorabile mal di pena; Conversam manum meam ad se, dì, nel quale gli fuccede qualch' alto difa- o axcoquam ad purum ferriam ruam . II. Per-

Monte : non faper come eambiar quell' odio to , non di trionfo . Ma come va quella cofas Non può dirfi altro, fe non che quella fedex la quale hanno oggi i Criffiani, è troppo ca- pf. 11. lante, Diminura funt veritares à filiis beminum. Corre ben'ella, qual moneta di pefo, ma non e tale , e fcarfa , è fcema: i figli degli nomini l'han tofata, mentre alla fede ereditata da quei loro maggiori , che ibans gaudenses à confpellu Concilii , che gloriabaneur in cribulacionibus , che eleriabaneur in infirmitatibus . che gloriabantur in Gruce , hanno tolto il meglio ch'ell' habbia, ch' è l' effere anche la regola di operare . La regola di operar non e più la fede . E' l'apprensione , è l'appetito, è ciò che unicamente foggiace a i fensi. E però dice in primo luogo S. Giacomo, existimare. Perchè qui non si hada operare se non a forza di vigoroso intelletto. Se non ti ajutl a persuaderti il contrario dicio, che i fenfiti dettano, fei fpedito Governati da ciò che ti diffe Cristo, il qual chiamò di bocca propria beato chi più patifce; governati da |San Pietro , governati da San Paolo, governati da ciò che la ragion vuole, ch'è, che l'avversità contenga omne gaudium, e lascia dir ciò che vuole allo folto Mondo .

Confidera, che il gandio è del ben pre-

fente, e però le avversità si hanno da stimare omne gaudium, perchè attualmente racchiudono tutti i beni . Ma quali fono ? l' onefto, l'utile, il dilettevole. Qui fi riducono : Cor. 1:. tutti . Racchiudon l'onesto . I. Perche ci ren- 49. dono fimili al nostro Cristo, facendo, che non portiam più imaginem terrent , ch'e l' uomo vecchio, maimaginem calefite, ch'è l' uomo nuovo. II. Perchè tra gli uomini ci follevan dal Popolo, ci follevan dalla ple-be, tra cui non è chi lappia fare quell' atto, Galat.6 ch'è fol de' grandi , oftentare le cicatrici; Ego fligmata Domini lefu in corpore mee perto . III. Perché ci fublimano fopra gli Angeli flessi che non possono punto patir per Dio . Gli Ezech. 28. Angeli funt induti decore, conforme a quello "1" Omnis lapis pretiofus operimentum tuum; ma no funt indutifersitudine, perchè le loro pietre preziole non furono lavorare a forza di fcarpello, come le nostre. Sol di chi per Dio ne pur teme incontrar la morte, può dirfi in Proy. . . . ognitigore. Fortisude, & decor indumentum eius. Racchiudono l'utile. I. Perchè quefto confifte in togliere il male, e in recare il è flato discacciato di Corte ? Chi dota un bene. Male avversità ci tolgono il male , Chiostro, perch'egli è stato digradato dal perchè ci fanno scontare i nostri peccati: a carico? Chie che celebri con qualche forte così con purgatorio più mite ci tolgono il

H.

III.

proprio, il quale ci sa operare più da ragaz- Terra di più stimabile, che il patire?

zi, che da fenfati; e così ancora ci tolgo-Province no il mal di colpa : Stultitia cellitara eff in non vengono a chi una volta per accidente Dall' altra parte poi ci recano il bene . I. Perchè ci recano il bene proprio degl'Incipienti, mentre fanno, che le creature medefime in maltrattarci, ci feaccino da se s La.12. 33. e ci spingano a Dio: Vegebantque Egyptii populum de corra exire velecirer . II. Perchè ci

recano il bene de' Proficienti, si col perfezionarci l' intelletto , a cui succede ciò, che al Tabernacolo antico , illuminato di Num. 9.16. notte, ingombtato di giorho : Per liem , ch' è la prosperità, operiebarillad mabes, & per nollem , ch' e l'avverfità , quafi fecies ignis. E si col perfezionarci la volonta, la quale a guifa di vite allor più fruttifica in qualunque virtà, quando ella fia più pota-10.15.2. ta: Omnem palmisem qui fere fructum , purgabit cam , ut fruitum pins afferat . III. Pet-

chè ci recano il bene, che è proprio de'Perfetti, mentre con arricchirci di meriti , ci rendono più disposti ad unirci a Diocon Gen ; 1.18 perfetta contemplazione : Nequaquam Ja cob appellubitur nomen tuum, cosi fu detto 2 Giacob dopo haver lottato; fed tfrael, cioè videns Deum . Racchiudono il dilettevole .

1. Perchè sono indizio di effere predeftinati , e così ci pascono con lesperanze del 2.Mach.6. premio : Multo tempere non finere peccato; ribus ex fencensia agere; fed flacins ulciones adhibere , magni beneficii oft indicium . Magnum beneficium è quel della Pretleftinazio-

iegno di quell'amore, che prefentemen-provinni, te anche l'anima porta a Dio: Omni rempere fio più unilitato, ch' è il fondamento di un faci, il Alique, qui amineu 96, forser in ampire filme edifizio [pirituale. 1968mine pravi remprebarus. IV. Perche Dio fa raddolcire febriam facit animam. Quefta è l' infermi-

con mille modi mirabili tutte queste ama- tà , che fingolarmente può dirfi grave , 1.Cor,1.5. rezze per lui fofferte : Sient abundans paffenes Chrifti in nebis, ita & per Chriftum abundat confolatio noftra. Vedi, che il conforto è proporzionato al patire; e però ben fi dice per conclusione, che nelle avversità fi truova omne gandium, mentre fi truovano in effe titti e tre i beni, onefto, utile, dilettevole, rittretti infieme in un fascetto di mirra; e se così è, nel giudicare di esse, non ti gnidare dall'apprensione, non ti guidare dall' com'è manifesto; e se delle aitre comprese

59 chè ci effirpano le radici de'vizi, ch'è l'amor | rar bene la cofa , non vi è altro fu questa

Considera, che tutti questi sì gran beni corde aneri , & viren disciplina fugabir cam . Sopporta qualche tribulazione, ma a chi è per verità tribulato; che però non dice S. Giacomo, Omne gandium existimare, fi in senrationem aliquam, ma fi in tentationes varias inciderisis: dal che ammaestrati i Santi chiedevano a Dio, che non gli alleggerisse di una Croce, se non gli caricava d'un'altra. Anzisle offervi queste Croci medesime, non fole hanno ad effere molte, ma ancora varie, perche tal uno fi saprà accomodare all' infermità, ma non fi faprà accomodare all' umilizzione; un'aitro fi saprà accomodare all'umiliazione, ma non fi faprà accomodare all'infermità . Chi fa così , non verrà a provate Omnegandium. Omne gandium vetra a proversi de chi fe paffar pertutte, an- prei it. corchè tra loro contrarie : Transivimas per

ignem, & aquam, & cauxistines in refrigerium. Confidera, che qui S. Giacomo raecoglie tutte egualmente le avversità sotto nome di tentazioni , per includere tanto quelle , che fi chiamano probazioni; quanto; quelle, che fi chiamano seduzioni. Le prime fono da Dio affolutamente volute , le feconde fono permelle ; ma aficor quelte in quanto permelle non altro fono alla fine, che tante pruove , le queli Dio piglia di te , mentr'egli è quello , che da al cane licenza di abbajare bensir, ma non già di morderti, fa nonvitoi. E così fe tu queffe ancora sopporti collentemente, hai da fiine, Ausgaum, perché totalinenne à gratile.

10, merum, perche truit jui airli on joi.

10 in par di quieljo. II. Perché fono un coil al par di quieljo. II. Perché fono un ajuma, ancora preferiemente ; qu'an ulti
jui minu, ancora preferiemente ; qu'an

Confidera, che non hai da filmare queste tentazioni omne gandium, quando in effe ti poni da te medefimo, ma quando a forte v' incorri , fi in sentationes varias incideritis , perchè se fi paria delle diaboliche , tu per tua parte le hai da sfuggire quanto puoi , appetito : guidati dal discorso . Existimare già da noi sotto nomi d'avversità, è vero , omne gaudium. Non vedi tu, come a ponde- che tu le puoi procurare, ma non sempre ti

la suggestione, perchè questa ha di sua na-

tura dar morte all'anima , fe non è foc-

corfa con forti medicementi.

Pf. 14.

fia spediente; che però David alle vol-i solo con l'effetto, com' era prima ( perte diceva, Tribularionem , & dolorem inveni , allevolte , Tribulatio , & angustia inveneruneme. Ma le buone affai non fon quelle, che tu ti trovi ( giacchè queste sempre riescono più leggiere, perchè l' hai elette ) fono quelle , che vengono a trovar te . Queste sì che si sentono grandemente, perchè non vi è nulla di tuo. E però se osservi, tu vedi, che dove Davide nelle prime provò dolore, nelle seconde hebbe angullia. Se tu ti porti virilmente anche in queste, allora sì che dovrai sortir omno gaudium, mentre tu fai , che Probatio fidei patientiam operatur, come segue a dire San Giacomo , Patientia autem opus perfettum haber . Ma ciò si spiega nella meditazione feguente. Sicchè quando l'anno sia bisestile, tu la serbi al seguente di , e quando ordinario, possi, se ti piace, congiungerla al di presente.

#### XXIX.

Probatio fidei vestra patientiam operatur \* patientia antem opus perfeltum habet . Jac. 1.2.

Onfidera, per qual cagione si dice che l'essere tribolato ti apporterà tutti quei beni sì grandi, di cui nella meditazion precedente si è ragionato: perchè ti dà la pazienza ; Probario fidei vestra parientiam operatur .- Malenti come te ladà : Javorandola a poco a poco , che però non dice dar , ma oporarir . Se vie vittù , che a poco a poco guadagnili , è la pazienza ; perchè la natura è troppo avversa al patire, fempre ripugna, fempre ricalcitra : però è vero, che alla fine si doma, ma con un lungo esercizio. Studia quanto vuoi, specola quanto vuoi, mettitiin capo tutte 18 ragioni, che vagliano a innamorarti della pazienza, non l'acquisterai giammai meglio, ch'esercitandola . Non vedi tu ciò, che sta scritto di Cristo ? Cum effet filius Dei , che pur fapea titto , didicitex iis, que paffus eft , obedientiam . L'obbedienza qui tanto fuona, quanto pazienza, perchè fi parla di quella raffegnazione, la qual hebbe Crifto, alla Croce, a cole auftere, a cole ardue. Ora a impararla bene, bisognò che l la praticasse, perchè così venne a possederne la scienza, non solo semplice, ma ancorasperimentale, che lo rendè verso dienza sa perseverare, l'umiltà sa persevenoi , ex iis , que passus est , più compassio- rare, la divozione ti giova molto ancor nevole, cioè dire, compassionevole non essa a perseverare. Ma la pazienza non ge-

ciocchè prima ancora e ci sopportava, e ci soccorreva) ma con l'affetto, del quale è proprio far sopportare, e soccorrere con prontezza molto maggiore, com' è seguito nello stesso figlinol di Dio, dappoi che si è vestito di umana carne. Non bisogna pertanto, che tu pretenda di volere acquiltare una virtù stella per via più fa-cile. Tu fuggitutte le occasioni di patire, cerchi gli agi, cerchi gli applaufi, vuoi, che le cose tutte succèdano a modo tuo ; e come dunque potrai giammai divenir soldato di Cristo? S'è mai trovato veruno, che si sia fatto soldato bravo su i libri ? Non già, ma con l' arme in mano; ond'è, che fino i figliuoli stessi de' Principi , quando vogliono apprender l'arte di guerreggiare, non solamente si trasferiscono al campo, ma cominciano ancora dagli infimi gradi della milizia, come fan tutti, e così vanno a i supremi . Or non sai tu , che militia est vita hominis super terram ? Vai dunque troppo ingannato, se lob 7. 14 pretendi di apprenderla stando all' ombra : Labora sieut bonus miles Christi . Bisogna trovarsi agli assedj , bisogna trovarsi agli affalti , bisogna a forza di patimenti acqui- Tim. 2. 30 star quella sofferenza, ch'e la maggiore di tutte, cioè dire la militare : Probatio fides veftra patientiam operatur.

Confidera , che quanto tu mai duri di faticolo, è bene impiegato ad apprendere la pazienza, mentre quelta è finalmente quella virtù tanto desiderabile, in cui fi contiene, come fu detto, Omne gaudium . E così non ti devi maravigliare , fe a lei si dà questo sublimissimo Elogio : Patientia opus perfellum habet . Ha omne gaudium ? dunque ancora ha omne bonum. Ha omne bonum ? dunque ha opus perfe-Uum . Benchè questo Elogio medesimo le conviene per un' altro capo, perchè ha la perseveranza. Questa è la dote, la quale impone egualmente alle opere tutte la perfezione. E questa è la dote, che la pazienza ha di proprio, mentre ella fitperal'impedimento potissimo, che si truovi, a perseverare, che sono le malinco-nie dello spirito, e le molestie del senso. Però nota bene, non dirfi, ch' ella producala , ma che l' habbia , habes : Perchè tutte le virtù fon' atte a generare la perfeveranza. L'amor di Dio ti fa perseverare più agevolmente nel ben che fai , l' ubbi-

Hebr.

I.

11.

ranza, che cosa è la pazienza? E'una spetrai mai far opera, che ti vaglia. Perchè zie di perseveranza ancoressa, ma diper- nè potrai amar Dio senza pazienza, nè rie di perieveranza ancor enas, ma ciper- ne portra amar 1000 tenuz pazienza, ne feveranza più valida, ma di perieveranza clier ubbidiente fenza pazienza, ne effer affui di-più vigorofa, cioè di perfeveranza nel be- re imile fenza pazienza, ne effer affui di-ne che ha del difficile. Vedi però, ch'el- voto nell'orazione fenza pazienza. I così di-la opur perfellama haber, perch'ell' ha in fe la dove la pazienza ii bafia, per così dila corona. Sicchè o tu vogli intendere opus re, influogo d'ogni virtà, così fenz'effa in generale, cioè tutto il corfo della tua vi- non havrai virtù di valore: e talvolta tu 

10.102

nera, a parlare con proprietà, la perfeve-i veranza ordinaria. Anzi la pazienza me-ranza, l'ha in se medesima. Mentre alla desima sarà quella, senzà di cui non poperfeveranza finale; e quanto alle altre raviglia, fe fia chiamato ancor la noftra opere buone; che vai facendo di mano pazienza: His pazienzia Sanilerum ofi, qui la: in mano, ell'ha da effere la tua perfe- suplainam mandata Dei;



## $\mathbf{M} \cdot \mathbf{A}$ R Z O

Deus meus es tu, ne discesseris à me; quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui ad-juvet. Ps. 21.12.



· dio di quante tribolazioni mai fono al Mon dargli a credere, che non sia sì maligno, sì tribolazione è perder l'uso si caro de' sentimenti, perder la vista, perder l'udito, perdere la favella. E così ti accade alla morte. Aggiungi aciò le infermità dolorofe, che l'accompagnano, le naufee, le amarezze, gli ardori, le convultioni. Ma fopra tutto di quante mai se ne prnovino. E qual è quefla? Il tormento, che dà la mala coscienza: O quanto questo alla morte sarà crudele! Pf-48.6. Cur timebo in die mala? diffe il Salmiffa: Iniquitas caleaneimei circumdabir me. Quella gliaccufatori, udirà le accufe, stin iniquità, ch'oratieni, per dir così, fotto le essere già data in preda a i carnesici. Colfidera, che quella tribolazione è che non apprezi, ti comparirà alla tua profilma: Proxima et a. forfe anche, più morte come un Gigante, che da pertutto ti che non credi: Però tu (ci folto di remer

Onfidera, che quesse parole circonderà di terrore. Dovunque ti volti dovressi havere sempre in non ti parrà si quell'ora di vedere altro, bocca; considerandoti ora-che il tuo peccato. Tissingiran dalla menmai vicino alla morte, giacte tutti i diletti, tutti i guadagni, tutte le che surono appunto parole glorie, e solo ti parrà di veder la tua iniquidette dal Salmista in perso. na. di chi stavagià moribondo: Dens mens ora, ma seriamente, qual è quell'iniquità, es tu, ne discesseris à me, quoniam eribulatio che alla morte è per datti maggior travaproxima est: queniam non est qui adjuver. glio, assine di ripararvi. Non la sprezzare, E quando hai maggior bilogno, che il non la sprezzare, perciocchè altora non sa-Signor tuo non si allontani da te, che in rà come adesso. Adesso ti riesce in qualche quell'ultim' ora? Penfa che dipende da ef- maniera di fare star cheto il cane, ch'è la sa-un'eternità, o di premio, o di pena. coscienza, con gettargli dinanzi un boccon Confidera, che la morte è chiamatatri- melato di qualche trattenimento, che lo

bolazione, perchè ella è quasi un compen- diverta, con lisciarlo, con lusingarlo, con do. Gran tribolazione è riputato l'esilio. bruto com'è dipinto. Ma allor non sarà Ma nessuno esilio haver puossi maggior del- così. Allora conoscerai molto bene il pecla morte. Non ti resta più allora ne pure un cato per quel ch'egli è, per un opera pessi-luogo sopra la Terra. Gran tribolazione è ma, per un opera pottentosa, e d'altra parmay per un opera porte un ca, e d'aitra parper der i conofcenti; perder i canopera porte un cada de la perdere quei parenti a re si diletti. Ela morteti toglie tutti. Gran tribolazione è feapiteti toglie uni foldo. Anzi con le facoltà ti
face caccie, finiti trattenimenti: però giuti lafcia uni foldo. Anzi con le facoltà ti
face tut, fe così digiuno dovrà il cane manfonella ancor delli offecui, ti finoglia de' darme la trati orrendi. Vuoi un'al vero acspoglia ancor degli ossequi, ti spoglia de' darne latrati orrendi. Vuoi tu da vero acmaneggi, ti spoglia de Magistrati. Gran quietarlo? Caccia via quanto prima il laquietarlo? Caccia via quanto prima il la-dron dal cuore, altrimenti o come la cofcienza ti farà alla morte conoscere chiaramente la tua sciocchezza, la tua infedeltà, latus ingratitudine, latua temerità, latua già irreparabile perdizione! Questa è la tribolazione maggior di tutte: il rimorfo delella è intitolata tribolazione, perchè reca la coscienza: Inter tribulationes humana aniseco quella tribolazione, ch' è la maggiore | manulla major est, quam conscientiam delittorum. Così dice Santo Agostino. E quetto mai non farà maggior che alla morte; quando già l'anima vicina al suo Tribunale, si mirerà quasi innanzi l'irato Giudice, vedrà gliaccufatori, udirà le accufe, stimerà d'

poco la morte, perchè sempre te la figuri | tosto non tistaranno a spogliare; come ad come lontana. Vuoi tu saper, quanto è alcuni sifa, la camera in faccia. Quei Repossono cagionartela ogni momento. Ti fidi forsetu, perchè tuttavia ti conosci frefidare, perche la morte sa colpir tanto i giovani, quanto i vecchi. Per questo fingiti pufuum terendit. Con la spada colpisce i vec- cuore ! ò che lutto! Ecco quegli amici , ro. Settanta? non è sperabile. Ma quando anche fuffe, numquid non paucitas dierum tuo-Job 10. 20. rum finierur brevi? Non vedi tu, come questi anni ti volano presto via? Certo è, che i futuri non faranno più lunghi di quel che fiano stati i preteriti. Ma volta il guardo all'età trascorsa, e vedrai s'ella su veloce: Dies mei velociores fuerunt curfore, diceva 10b 2.25. Giob . Perchè un corridore per robusto ch'egli si sia, bisogna pure, che di tanto in tanto si fermi a ripigliar fiato, come faceva fin'un' Ercole stesso, compiti ch' egli havea quei suoi passi, che dipoi diedero la misura allo stadio. Ma il tempo non ferma mai. Però che hai da fare? Non lo perdere. Presto, presto, accomoda quanto prima Jer. 46. 19. le cosetue : Vasa transmigrationis sac tibi. Confessati come havresti voluto sarlo alla morte: paga quanto prima i tuoi poveri creditori , paga Chiese , paga Chiostri , adempi legati pii? se hai qualche inimicizia, che timolesti, troncala, toglila, aggiustala quanto prima a qualunque patto, ancorche ti paja di poca riputazione; perchè quando i giorni fon brevi, non convien Z:ch. 4-1c. perderli, Quis enim despexit dies parvos? Considera, finalmente, che non solo la morte è tribolazione maggior di tutte, non folo è tribulazion proffima; ma è parimente tribulazion fenz'ajuto, Non est qui adjuver. Se non sarà allora il Signore, che ti foccorra, povero te! vedrai come tutti gli amici a te già si cari tilascieran derelitto, Eccl. 19 13 Vir repromittit proximos fuos , & cum perdiderit reverentiam, derelinquerur ab eo, dice l'Ecclesiastico. Tu per certi havrai satto sorse affai più di quello, che non dovevi. Ma che? Aspetta di essere già disperato da Medici,

prosima? Quanto sono quegli accidenti o ligiosi medesimi, i quali per carità ti verdi Natura, o di configlio, o di caso, che ranno allora ad assistere, quei Parrochi, quei Pastori, peneranno a fermartisi longamente d'intorno al letto per la malignità sco di età, sei vigoroso, sei vegeto? Nonti del tuo fracidume. Solo un piccolo Crocifisso sarà il tuo rifugio in così dolorosa tribolazione. Ma con qual volto lo rimirere, ch'ella se ne stia sempre armata di spada, rai, ricordandoti di haverlo già curato sì e d'arco: Gladium suum vibravit, arcum poco? O che cordoglio! ò che crepachi , che già più non si possono riparare; per cui tante volte o conculcasti la legge di con l'arco i giovani: non vale mettersi in cotesto tuo buon Signore, o lasciasti almen fuga. E poi figurati di dovere ancor vive- di offervarla perfettamente: Su, che ti aju- Deut. ft. tugal e poinguaut ut tout and trait (cinquant' tino: Surgant, & opinulentur ribi; Surgant, 18. anni? non faria poco. Sessanta? non e seu- de liberent te. Sono spariti: Non est qui al. let. 3.18. juver . E quando anche vogliano, che ti possono sar di bene ? Pregar per te ? Ma quanto pochi saranno ancora quei, che lo facciano caldamente! Creditu, che morto che sii, non vogliano il di seguente ritornar tutti a ridere come prima ? Nessuno sarà, che per te debba perdere facilmente un'ora di sonno, se pur non sia per paura. Quanto meglio dunque faresti a tenertela or bene col tuo Signore, il quale folo alla morte potrà soccorrerti? Lascia andare una volta tante amicizie, tante visite, tante veglie, tante conversazioni, in cui passi continuamente le intere sere. Pensa più all'anima tua. Mettiti fotto i piè tanti varj rispetti umani. Non ti far servo a quelle creature ingratissime, infedelissime, o se non altro a tuo prò totalmente inutili. Stringiti al tuo amico:fedele : Ipfe enim dixit; non te deferam, Ad Hel neque derelinguam . O che foavi parole ! C.43. 1. Piglia spesso in tua mano quel Crocifisto, con cui probabilmente dovrai morire, e giuragli fedeltà . Bacialo, accarezzalo, abbraccialo, bagnalo, quafi stessi già moribondo, di calde lagrime, e fa quegli atti, che forse su quell' estremo non potrai fare. Pregalo, che non te deserat, con la prote-. zione; pregalo, che non re derelinquar, con la presenza; giacchè l'uno, e l'altro favore ha su quell'ultimo passo prestato a molti. E se in tal caso non havrai più altri, che adjuver, poco importa: Confidenter dicamus, Dominus mihi adjutor; non timebo quid faciar mihi homo. Se Gesù sarà a favor tuo, qual dubbio c'è, che non havrai da curarti di ciò, che allor facciafi qualunque Uomo carnale ? Se pur per Uomo non si deve anzi intender in questo luo-( ch' è quando perdesi ancora a i Principi go il Demonio stesso, chiamato molte volfommi la riverenza, ) e allor vedrai, che te ancor egli nelle Scritture con questo sarà. Ti volteranno le spalle : se pur più nome di Uomo : Inimicus homo, malus

I.

II.

homo, mendax homo, nou perchè punto tu | ranno le forze; perchè il Signore non vuon'abbi in morte a sperare di umanità, ma perch'è stato soggiogatore dell' Uomo ; come Scipione fu chiamato Africano dal suo solenne soggiogamento dell'Africa.

## Cocitaciones robustiscemper in abundantia. Prov. 21. 5.

Onfidera, che pochi nel fervizio Divino son quei, che con verità possano chiamarsi robusti . Trenta erano i forti di Davide, ma i robusti non erano più di tre. Come però si può dir, che tu sii robusto, mentre cedi a ogni piccola disficoltà, che tu incontri nella vita spirituale, a un rispetro umano, a uno strapazzo, a uno icherno, a una quantunque piccola derifione? Questo non è nè pur essere vigoroso: Spiritus robustorum, dice Ifaja, quasi turbo impellens parietem. Beato fe già mai ginngi a ottener questa robustezza! Allora sì, che ti riuscirà facilissimo il servir Dio, perchè non havrai più quasi incontro, che ti atterisca. Butterai giù le muraglie.

Confidera, come habbi da governarti per ottenere questa robustezza di Spirito. Come ti governi per ottener la robustezza di corpo, Tre cose sono quelle, che te la danno: Buona fanità, buon fostentamento, & esercizio. Buona fanità: perchè se perdi la fanità corporale, perdiancora la robuftezza. Buon fostentamento: perchè quantunque tu di corpo siisano, se non ti nutri bene diverrai languido. Elercizio: perchè chi adopera giornalmente le forze le ha sempre più vigorose, che chi le lascia marcir nell'ozio. Così hai da far parimente nel caso nostro. Hai prima da tener fana l'anima dal peccato, perchè questo è il fondamento, la fanità. Appresso l'hai da nutrir bene con quello, che è cibo suo, come sono Orazione assidua, Lezione spirituale, Ragionamenti spirituali, frequenza de' Sagramenti. In ultimo l'hai da tenere in un'esercizio continuo .'E questo è un punto, che importa più, che non credi. Se non ti eserciti quotidianamente negli atti delle virtù abbracciandone le occasioni e aucora incontrandole, fii pur ficuro, che non oftante tutti i tuoi buoni dettami, tutti i tuoi buoni desideri, prestissimo languirai. Onelle vittorie, che riporterai giornalmente de'tuoi diffetti contenendo quelle parole di lode, che ti vengono fu la lingua, reprimendo quell'ira, reprimendo quell'impazienza,

le altrimenti infonderci quette forze, come potrebbe, vuole che le acquistiamo.

III.

Considera, da quali segni si potrà argomentare, fe tu si giunto a ottener quella robustezza. Da'tuoi pensieri. Mirase sempre tendano all' abbondanza: Cogicaciones robusti semper in abundancia. Se tu ti contenti di far solamente quello a che sei obbligato; se ti sembra di fare affai; come ti astegni dalle offefe Divine, dalle menzogne, dalle mormorazioni, dalle libidini. Se dici, che a te basta di andartene in Paradifo; non sei robusto. Anzi ò in che stato pericoloso ti truovi di dannazione! Pare a te forse sicura quella Città, la quale contentifi delle sue sole mura, benchè gagliarde, nè curi cingersi di fortificazioni esteriori, ch' è quanto dir di ripari sopprabbondanti? Anzi questi sono quelli, che la difendono, perchè qui si rompono i primi impeti del nimico, che fono comunemente i più furibondi. Se tu non fai opere di supererogazione, intorno alle quali l'Inferno habbia da consumarsi prima di venire a tentarti in quelle d' obbligo, sei spedito . O come ti guadagnerà facilmente! Confidera, che nè meno tu sei robusto, se

ti contenti di quelle opere di supererogazione, che fai . Hai da aspirar del continuo a farne di più: Cocitationes robusti sember in abundaria. Se fei paziente hai da aspirare a una pazienza più invitta, se umile a un' umiltà più profonda, se ubbidiente a una ubbidienza più puntuale. E cosi nel resto. Se nell'esercizio delle virtù tu non pigli la mira altissima, fempre'colpirai giù dal fegno: Estore perfetti, ficut & Pater vefter caleftis perfettus eft.

#### III.

#### Quid faciam cum furrexerit ad judicandum Deus, & cum quefierit quid refpondebo illi? Job. 31. 14.

Onfidera, che quell' iftetfo Signore, il J'quale ora fiede alla defira del Padre facendo per te l'Avvocato, dovrà quanto prima levarsi su per venirti incontro, non più Avvocato, ma Giudice. Che farà dunque, o sventurato, di te, perduto, se non fosse altro untal patrocinio? Però non si dice: Quid faciam cum veneris ad judicandum Deus, ma cum furrexerie, perchè tanto più tuti debba colmar di orrore. Tutto quel bene, ch' hai di presente, ti viene , perchè Gesu fa l'Avvocato perte, Advocatum habemus apud Patrem lesum Christum justum. Però le mortificando virilmente la gola, quelle tida-l creature ti portano quel rispetto, che tu

I.

non meriti; però la Terra in vece di sprofon- | è per ragione pur troppo fomma , che n' dartifi fotto i piè, non folo ti fostiene , ma ha ; e petò giudica tu , se farà trementi alimenta; però ti ferve l'aria, però ti do . Aggiungi , ch'egli è quel medefimo . ti alimenta; però ti lerve l'aria, però ti do. Aggiungi, ch'egilè quel medefino, fervel'acqua, però i mipega a tune polò che a electricata pazienta si inficcio quell' illello finoco, in cui di ragione le in fopporatri ; e però non accade; dovrelli filare diprefente a forunti e tre, et quado già quella darà inogo allo fecelleraggini. Ma quel di ultimo deporta gno, sperte perdono. Sicché dovunque Geal quello doffico con i pientire; o e però i volici, ricorna un, poco a ripentire; la ficio perintera exe, come fibito faria pre- Qual fazier 2 Non vedi chitro, che non da a chidi evrorrà fare oppiriendo (cen-) fira già pi partoto di alcuna forte ?

74.

LPARAS 1, enor Demini vebifeum, non oft onim apud Do- fefe fondarfi in altro . Ma quanto allo fcol-

poteth ginman incorrect, ener i pous e si natura communication annual situation cumulication. Trackin podam, e de amplications, de me pi divired, che hai dintento a guisi divired moi primane. Che potrai dunque fare al-lincorde luminosi e Verci che tu spontameamento Pluzacio Non lo spetare a Donario munte hai settuti gli occhipper non vedere, dare parisus. Saitu chi sieno quei Giudici , Maquello e cio, che tanto più dovid fare che siparano i l'improdot : na non così a tuta dimantione: Ber di autrimidation a pia-Ji-p. 16.5 29. quei, che folamente fi muovono da ragio- diffe il Signore, quia lux venis in Mundum, ne. E'ver che questi non si turbano niente; & dilexeruns homines magis tenebras, quam son placidi, son posati, ma tanto ancor lucem ? Dovrai dunque allegar la fragelità. più riescono inesorabili . Or sappi pure, Ma come , se su voluta ? Fusti fragile, è chetale appunto è il tuo Giudice 3 Inden par tiene. Non e crucciolo, non è collerio: Îragile. Non ti valefii di quei rimedj Namquidi ingleime per fingulas dite 2 Se al opportuni, che dal Signoreci furnon già fin si muove a punirti, non è per impeto, lasciati a rinvigorirti . Non ricorresti in

Manna dell' Anima .

pio. E pure poco firebbe il perdere folamente un tale Avvocato. Il peggio è, che con in puoi ingamanto, i ne puoi incamanto, i ne puo incamanto incam ce: ch'eil più functo accidente, che giam-ce: ch'eil più functo accidente, che giam-cei tri di fargli depor quell' ira, la qual è detta di Agnello, per dimostrare quan-

Confidera, che farai dunque tu con que- to farà inalterabile: Abscondito nos ab ira

flo Signore, cum surrexerie ad indicandum ? agni.

Havrai partito veruno a cui rivoltarti ? Considera, che affin che tu vegga, che Havria partico vermo a cui rivottari i l' Quando fi ha da far con mi Gintelicina pedelo Giudice vuole veramene proce-gorando fi ha da far con mi Gintelicina pedelo Giudice vuole veramene proce-ve de le di periodi della contra di periodi della contra di periodi della contra di Vi. che und quelli quattro i o inganna-i fenza prima concederi le difici. Preb. ) lo , o fediro i o o sfingirio, o pieterio. Che apprina concederi le difici. Preb. ) Che portaldunone far con Crillo 1 Ingani-natio Manon film, ch' estile Dio 2 Chai fitto, pertre egile Dio havedino tut-natio. furrezerit ad judicandum Deue . Es'egli è to , ha udito tutto , a tutto è ftato pre-Dio , come vuoi dunque , che foggiaccia fente. E con tuttociò vuole ricercar per ad inganni? Numquid Dens darmierur, as ba-one, veltris franchantis? Che potrai fare? le niente, interrogatti, informatif (che fi Sedurio-) Ma nonfai tu, che Iddio è Giudi- può dir di vantaggio ?) difontat teco: ce giusto? Deus juden justus. Non è per Cengregabe emmes genees, & deducam eas tanto, come i Giudici umani, nè accettator in Vallem Iesaphae, & disceptabe cum eis. Cum di petfone, ne accettator di prefenti . Non quefferir adunque, quid refondebis ? O bi- loels .. di persone, perchè è Padre di tutti; non di sogna, che tuti scolpi, o bisogna, che tu presenti, perch'e Padrone di titto : Sie ci- ti feifi. Non possono certamente le tue diminum Deum nofteum iniquiens, nec perfine parfi, ciò non ha luogo, perchè qui trat-rum acceptie, nec cupide manerum. Che po- taf folo di colpe chiare, di colpe certe . trai fare 8 fonggirlo? Ma non fast us, che Id. Rimarrà dunque (Cafri. Ma in qual manie-

dio è Gudice forte ? Deus index fortis. Non ra? Le tue feufe, se ben riguardi, non poffov'è pericolo, che il braccio (uo non rag-giungari, quando ancor ti andali a nalcon- ranza, che ti habbi aindotto a peccare, o dere tra le Stelle: si inter fidera pofierenti la fragilità. Matu potrai dinque allegar l' dum tuum, inde detraham te, dirit Dominus. ignoranza ? tu che fei nato nel cuore del E raggiunto che ti habbia, che creditu? Cristianesimo, fra tanti dogmi di Scritture, poterli giammai fuccedere , che ti perda ? fra tanti documenti di Santi, fra tanti efem-

III.

IV.

tempo di tentazione al suo patrocinio, non scuna di queste treconsiderazioni sarà per cutalli di frequentar Contessioni, di fre- se sola bastevole ad umiliarti: attienti pare quentar Comunioni , non ti tenesti come a qual vuoi . Peròtuvedi , che non si limita farà dunque scusabile, se cade chi non chiefe ainto, chi non curò appoggio, chi fi mife tra precipizj > Ahi che ne pure farà chi ardifca fiatate pernon peggiorat la fua caufa : Omnis iniquitas oppilabie os fuum . Confidera, che mentre conceduteti le

discle cortesemente , non havtai che rifpondere a favor tuo, ne siegue per infalli-bile conseguenza, ch'altro non debba restar per te, che sentenza di eterna condannazione. Non ti sia grave ditornar dunque a pensar di nuovo, quid facies? Se non sai quid facies, cum furrexerit ad judicandum Dens , saprai quid facies , cum sederit ad damnandum: Pottai ben si rivoltatti a i monti, e pregarli, che rovinando ti cadano tutti fopra, a i marmi, chetischiaccino, a i macigni, che ti fminuzzino, alle votagini della Terra, che fiaprano ad inghiottirti. Ma che prò? Non è più tempo di suppliche, come ptima, ma di supplizj: 11 19.17. Indurus oft Dominus vostimeneis ulcionis. Che farà dunque di te, quando dalla bocca di quell'istesso, che su già tuo Avvocato così amorevole, ti udirai sentenziare alle fiamme eterne? Se fuffe chi ti fentenzia un Uomo ffraniero, un alieno, un avverso, gli potresti dare eccezione, come a crudele ma un Avvocato? Uno che ha per te sparso in Croce tutto il suo sangue, e che alla deftra del Padre non ha poi fatto altro mai

> appellabile, feti condanna all' Inferno. IV.

> > Humiliatio tua in medio tui. Of. 9.14

Onfidera, che affine di rirrovare materia abbondevolissima di umiliarti, non accade che vadi punto suor di te stesso cercala pur dentro di te: Humiliatio tua in medio sui. Se ti guardi suori dite, è sacile. che più tosto t'insuperbischi, perchèti vedrai forse vestito onorevolmente, fiammante d'oftro, solgorante di oro: ti vedrai collocato in grado autorevole, corteggiato, ti guardi bene al di dentro, in medio eni : punto hai di bene, tutt' è da Dio; ma bilo-Bafta, che tu penu spesso a queste tre cose, gna, che di più lo conoschi praticamente, chi fosti per verita? chi fei? chi farai? Cia. ficche di vero cuore tu dica, che così è,

potevi lontano dall'occasioni malvage, E tempo: Humiliatio tua in medio tui. Non fi dice fuir , ne eft , ne erie ; fi patla affolutamente, perchè in qualunque tempo en ti confi-

deri de i predetti, giultamente ti umilierai. Confidera però bene l'iniquità della tua vita paffata, l'ingratitudine della tua vita presente, e l'incertezza della tua vita futura. In quanto misetabile stato ti ritrovavi, quando già caduto in potere di Satanasfo, gli eri sì vile servo, si vile schiavo, abbandonato da Dio, difgraziato, deforme, anzi abbominevole, e reo di quelle fiamme, che ti erano apparecchiate nel più pro-fondo baratro dell'Inferno! Adeffo io voglio per miscricordia Divina presupporti già fuorl di un tale stato; ma pure considera, quanto ingrato ti mostri, a chi te n' ha tolto! Come corrispondi al Signore ? come vi penfi? come ne parli? come avvampi di defiderio di datgli gusto > Non sei tu tiepidissimo nelle cose di suo servizio ? Più tosto mira come tufervi a tuoi fcorretti appetiti, vano immortificato impaziente, e inclinatifimo a qual fi fia de' peccati ancora più btutti. In futuro poi mi fai dir che farà di te, con una volontà tanto inflabile, tanto inferma qual' è la tua? Sono arrivate a crollare ancor le colonne del firmamento, anzi a rovinare, Che fara dunque di te, che fei qual canna pieghevole ad ogni vento? Una paffione vecmente che in te prevalga, non farà baftevole a farti precipitate? E precipitato, che pregare per te, che perorare per te, che sai se potrai risorgere , ray vederti, rimetche cercare in tante maniere di darti il Cieterti in buono flato? Sai tu come morirai? lo? Non può la fua sentenza non effere in-Considera, che se pure hai niente di bene , non tl è già esso nato dentro di te , tutto ti è venuto dall'alto : Defurfum oft. La terra tua non è atta per se

che pura materia di umiliazione: In medio mi, che fi trova? humiliatio ena. E nondimeno tu flenti tanto a umiliarti? Considera, che questa umiliazione, che da te chieggo, humiliario rua , parimente dev'effere in medio mi ; ch'e quanto dir nel più intimo del tuo cuore. Perchè non bafta, che tu con la mente ti umili, conofcendo speculativamente, che quanto a te in qualunque flato ti guardi, o paffato, o applaudito, apprezzato; ma non così fe presente, o tuturo, sei miserabile, e che se

medefima, se non che a partorirti sterpi, a produrti spine. E così vedi, che den-

tro di te non v'è altro per verità, se non

III.

IV.

e fii di questa verità tanto certo , tanto | parrebbe > E pure questo nostro , rispetto a nulla di quella stima esteriore, che altronde vengati ; ma la rendi fiibito a Dio, la rendi col penfiero, la rendi con le parole, come fe' la Vergine, quando fi fenti cele-

brare da Elifabetta. Confidera , che dice Humiliatio tua . Nondice alienand, dice ma. Questa unicamente dev'effere in modio ini . Perche nel tuo cuore convien, che alberghi la baffa ftima dite, non la baffa stima degli altri. Ma quanto è facile, che fucceda l' oppofto , mentre tu fempre penfi a gli altrni difettl, non penfi a tuoi?

Quis poseris habitare de vobis cum iene deverance? 16.33.14. Onfidera , che il fuoco dell'Inferno è

dehiamato fuoco divoratore, non perche confummi mai niuno, ma per dinotare l'avidità, con cui fi appiglia, l' attività, con cui fi affatica, e l'acerbità, con cui opera, non lasciando nel dannato una minima particella , di cui per così dire pon facciaun'orrendastrage. Nel resto se consimatle, non fi direbbe, che tra quel fitoco fi havesse l'abitazione; Quisposeris habitare? fuoco, e così ancora tanto più suribonde.

Procura però prima d'intendere questa rab.
Anzi figurati, ch' ogni dannato medessimo bia, con cui quel fuoco stà continuamente l'farà ancor' egli divenuto di fuoco, ficcome operando. Il fuoco nostro mangia comu- te: e così, che orrore farà l'abitar con essinemente, ma non divora, perchè opera a Ora s'intende, come veramente un danpoco apoco, fenon è fommo . Quello fa nato divori l'altro; Vnufquifque carnem bratutto in un'iffante, e con quella medefima chis sui vorabit, Manasses Ephraim, & avidità, attività, e acerbità, con la quale Ephraim Manasses, perchè ciascuno sarà 10.55 toopererà da principio in ciascun dannato, divenuto Jenis devorane, come quei legni, con quella dico opererà eternamente senza i quali inseme in un gran sorno abbrucon quella dico operera eternamente ema ji quan mueme in un gan nomu acoma mai rimettere nin punto del fino furore: pere ciando, fi divorano infieme e, fe non che chè flann. Domini flant versora fulphoris fur-quelli fi divorano sì, manon hanno la rab-cender emm. Che farà perranto di quel Po-bia di divorati , la qual e giù tra i danna di coma di com polo infelicissimo, a cui toccherà di provar-lo ? In ira Demini exercissum, dice Isaa, Inferno, non sarai solo. Ti par adunque, erit populus quali efca ignis . Non dice efca che l'haver di molti compagni, ti dovrà la affolutamente, perchè quel popolo non giù effere di follievo i ma quagi mi confinato dal finco ; ma quagi Confidera di più , che non dice eum igos of e, perchè non potrà fargli una minima l'ardense, cum igos adurente, ma cum igos deresistenza, tanto sarà disposto a bruciare . verante , perchè non vuole, chetu, s'egli

l'havere in mezzo a un tal fuoco l' abitazio- fo . Devi però ben capire , che questo ne , cioè una stanza perpetua. Se tu fossi suoco non haaltro di suoco se non che il condannato a stare tuni i tuoi giorni in una cormentoso, ch'è il divorare; ma non ha prigione, la quale havesse il pavimento di il dilettoso, che è lo solendore. Il sumofuoco, le pareti di fuoco, il retto di fuoco, folo, che s' alza continuamente da si ficche altra aria non havessi quivi a spirare , gran succo , basterà a generare tui eterna senon che aria parimente di succo ; che ti notte . Ne questa notte potrà da veruna

11.

convinto, che non fi attacchi al cuor tuo quello, è un fuoco dipinto. Che farà dunque havere un fuoco tanto più dolorofo . non folamente d'intorno a guifa di mura , ma nelle viscere internato altissimamenre . ficche tu abiti nel fuoco, il fuoco abiti in te, come ficcede a quel ferro, che non diftingni in una fornace dal fuoco, perche il fuoco è nel ferro, il ferro è nel fuoco ? O tu non credi ciò ch'io ei dico, o fei pazzo, fe per qualunque cofa del Mondo, per verun'impuro diletto, per niuno guadagno, per ninna gloria, ti poni a rischio di essere confinato in una abitazione , qual' è quefta per tutti i fecoli.

Confidera , che quantunque i dan nati habbiano a star tutti nel fuoco in questa maniera , contuttociò non fi dice , quie poterit habitare de vobis in igne devorante? ma cum igne deverante, perchè da ciò fingolarmente ti ecciti a intender bene 1' orribilità dell'Inferno. Che orrore farebbe il tuo, fe havessi a stare in un ferraglio di fiere, cum Pardo devorante, cum Lupo devorante, cum Leone devorante , cum Tieride devorante ? Or penfa dunque, che farà havere a stare cum igne deverance ? Figurati pure , che nell'Inferno non manchino queste fiere . ed altre infinite , che di te faranno un macello terribilissimo ; ma faranno tutte di

Considera, che cosa orribilissima sia, usi quei termini, te lo immagini lumino-

III.

fara Vox Domini intercidentis flammamignis. L'ordine espresso del Signore farà, che là giù la fiamma habbia una virtù dimezzata, ch'è discottare, perchè rechidolo-re, ma non di splendere, perchè non rechi diletto . Or pensa dunque , che sarà mai stare eternamente abbruciando fra tenebre sì profonde. O se almeno quel fumo mai ti affogasse! Ma nè men ciò, Ti accecherà, ti affliggerà questo sì, ma non ti leverà mai di vita: Famus tormentorum eorum afcendet in facula faculorum. Se il fumo de tormenti sarà perpetuo, convien che sieno perpetui i tormentiancora, che so-

no il fuo nutrimento .

Confidera, che quanto qui si è trattato, può facilmente toccare un giorno anche a te . Però non hai da ponderar queste cose, come se a te non appartenessero niente , ma fossero solo , o per Etnici, o per Eretici: Quis poterie babitaze de uebis cum igne deverance? di voi dico, de vobie, di voi che siete oggiil vedi voi Cattolici ? Eforse che di persone fimili a queste non se ne dannano ? O quante , è quante ! Pensa dinque tit a casi tuoi . Ti par veramente che havrai forze di startene in sigran sitoco? Poteris babisare? Mira quanto sei dilicato, che ancor i lini del tuo letto ti offendono, fe fon' afpri . Che farai dunque cum iene, mileto te, com igne ancor deverance.

VI.

Obfecto vos per mifericordiam Des, us exhibencis corpora veftra hostiam viventem , fanttam , Deoplacentem : razionabile ab-Sequium vestrum. Rom. 12. 1.

Onsidera; che pietà grande sia questa : vedere alcuni, i quali potrebbono fare a Dio de lor corpi un fagrifizio bellissimo, e tuttavia non conoscono la lor forte . Giovani, ricchi, dilicati, difposti , disangue nobile: che scelte Vittime, se si offerissero a Dio! E pure i miseri marciscono ne' diletti del falso Mondo . Nontimaravigliar però se l'Appostolo cominci subite a compatirli, ed esclami : 06feero vosper mifericordiam Det, us exhibeacis estrora vestra bostiam . Vede ben' egli , che

fiamma venir giammai diradata, perchè vi i gli supplica. Nel rimanente, se può uno in Terra desiderar giustamente di essere paro figliuolo ancora di Re, gentilissimo, garbatiffimo, vezzofiffimo , perchè hada defiderarlo? Per haver tanto maggior la comodità di darsi piacere, siccome secero o un' Adonia, o un' Affalonne? No certamente: ma per potere esfere emulo d' un' Isacco . Vero è che pochi fono coloro che intendano un tal linguaggio. Chi lo intende non ha comunemente opportunità di fare a Die fe non un fagrifizio ordinario : chi ha opportunità di farlo affai nobile , non l'intende : e però più tosto vuol vivere a se medefimo, che fagrificarfi al fuo Dio. Tu che vuoifare? Non vuoitu, qualunqueti fii , non per altro amare il tuo corpo, che per farne una Vittima a chi te'l diede ? Obfecro per misericordiam Dei , uz exhibeas corous euum hostiam. Così figurati che dica a te in particolare l'Appostolo, ciò che ha detto a tutti in comune .

Considera, che tre cose costituiscono il fagrifizio: la Vittima, l'Obblazion della Vittima, e l' Occision della Vittima. E tutte tre dall' Appostolo fon qui espresse, Corpus, ecco la Vittima, Exhibere, ecco l'obblazion della Vittima, Hostiam, ecco l' occision della Vittima. Vero è, che qui non si tratta di sagrifizio reale, ma metasorico, e pero fi dice, che exhibeas hostiam vivenceme Ote beato se veramentetu mai potessi sagrificare il tuo corpo a Dio, come lo fagrificarono i Martiri! Ma non ti essendo ciò conceduto, hai da supolire al sagrifizio di morte cel fagrifizio di mortificazione . Questo è un martirio continuo, e però mentre questo ha da effere il tuo, figurati che il tuo corpo ha da effere vivo si, ma infieme anche Vittima. Tu pensi solo a mantenerlo, a pascerlo, a provvederio, ma non pensi a fagrificarlo. E pure per questa sola cagione hai da mantenerlo, per poterlo più lungamente sagrificare . Se non ti è dato una volta morir per Dio, come a un Stefano, a un Pietro, a un Paolo, a un Lorenzo, hai da godere divivere, per tornare ogni di a morire : Quaridie morior. Ma quali sono quei modi , 1. C >1.15.15 con cui puoi fare a Dio così Vittima del tuo 12. cospo? Sonotre. I. Sono i patimenti che

tolleri per prestare al Signore il debito culto, vincendo a cagion di esempio quella difficoltà che tu pruovi a levarti prelto di letto per l'Orazione, a stare inginocchiato divotamente quando tu reciti in privato l' uffizio, o veramente, quando lo reciti in pubmolti restano di far ciò per difetto di co- blico, a chinare il capo, a curvare il corpo, a gnizione , e però non vuole rimproverargli, l'efercitar con decoro altri riti fimili. E questo

honorificabie me . II. Son le penitenze che vero Dio: Qui immolae bovem, in altra forma imprendi come reo dell' ira Divina a punir di quella con cui vada immolato, quali qui te stesso, patendo same, patendo freddo, interficiae virum. Or s'è così, che sarà dun-I f. 46. sferzando [peffo latua carne rubella , &c. | que di chi immelet virum ? Qualunque volta E quelto è Sagrifizio di giultizia : Sacrificate tu ti confumi per altro, che per fervizio Divi-Sacrificium Iuflitia , & fperate in Domino . III. Son le fatiche che duri per servizio del profimo , confumandoti nello fludio , do qualunque altra opera di mifericordia , te eran fante . Ma ciò che prò ? Non erano Eccl 354 non folo spirituale, ma corporale . E quefto è Sagrifizio di carità: Qui facit mife-

ricordiam , offert Sacrificium . In qual di Offia al tuo Dio.

III.

Considera, che aleuni pur troppo sagrificano il loro corpo : ma a qual Dio lo fagrificano ? A quello ch'effi veramente fi formano con l'affetto . I golofi hanno il ventre per loro Dio , perch'effi fono que miferi , querum Dens venter oft. Gli avari il danaro, gli ambiziofi le dignirà, i libidinosi han le loro malvage pratiche. E però a quetti fan Vittima il corpo loro, foggettandolo in grazia d' essi a patimenti, a penitenze, a fatiche molto maggiori di quante hayrebbono mai da soffrir per Crifto . E tu vorrai dunque perderlo in fimil forma? Non fia mai vero . Voglio che il tuo corpo fia Vittima, ma diversa da quella di certi Martiri del Diavolo. Voglio che fia Vittima fanta: Obfocro , ut exhibeatis corpora veltra hofliam vivontem, fantlam. Santo vuol dire chetu nell'atto di farle. Che vale comin-ciò, ch'econfacrato a Dio, ma a Dio ve- ciar la Quarefima a digiunare, com' è dovero, non a Dio falfo. E però le antiche Vittime de'Gentili, quantunque fossero e offerte, e occise ancor esse, non meno delle Vittime de Giudei, non erano però fante, maimmonde, ma profane, ma putride, perche non erano sagrificate a quel Dio che fi conveniva. Fa dunque un poco di fpeciale avvertenza alla vita tua, e va efaminani quali sagrificano il loro corpo a un Dio do se ti torni conto di far mai Sagrifizio, falso; ma ne men piacciono, Non placuerune . che non fiatutto in onore del vero Dio, Convien confessarfi prima; e allora le opetutto per dar gusto a lui, tutto per dar gloria a lui, tutto per riconoscerlo con tal atto quel Dio eh'egli è . Se mai procedi altrimenti, farà il tuo corpo Vittima si quanto vitoi, ma non farà fanta. Che diffi, non farà fanta? Sarà iniquissima: perchè non è mai dovere, che tu per altri ti logori, che per Dio. Non sei tutto suo ? E come dunque viioi confumarti a prò d'altri ? Amaii , apprezzati, non ti gettare si vilmente per Vit- che gli piacciano al maggior fegno. E così tima a chi fi vuole. Che corti ? che tribuna- qualor gli fagrifichi il corpo tuo, fallo con li? che traffichi? che diletti di Mondo infi- quegli atti che tu fai più perfetti d' amor Manna dell' Anima.

no, affaffini il tuo corpo, non lo fagrifichi.

Confidera, che i Giudei dopo la venuta di Cristo offerivano, ed occidevano Vittipredicando, pellegrinando, o efercitan- me al vero Dio, e così le Vittime certamenancor gradite, mentre il Signore haveva già 161.11. ripudiati i lor Sagrifizj. Quò mihi multitudinem villimarum veftraeum? Dicie Dominus questi tre modi ti truovi tu più disposto a plenus sum. Non basta adunque che su sagrificarti ? Gli sdegni tutti ? Non sarai sichi il tuo corpo per Vittima al vero Dio co'patimenti, con le penitenze, con le fatiche, che da principio si disfero . Bisogna ancora, che quando glielo fagrifichi, procuri di stare in grazia i altrimenti la Vittima farà fanta, ma non già cara . Saran buoni i tuoi patimenti, faran buone le tue penitenze, faran buone le tue fatiche, ma non però ti porteranno quel frutto ch'e loro proprio. E perciò dice l'Appostolo, Obsecre, ut exhibearis cerpera vestra hestiam viventem, fantlam , Deeplacemem . Vuol egliche le tue Vittime fi distinguano, e da quelle de' Gentili reese da quelle de Giudei riprovate ; da quelle de'Gentili, e però dice fantlam ; da quelle de Giudei, e però dice placentem . Non pigliar dunque errore dal rimirare, che le opere che tu fai , fieno buone in sè . Ciò non è bastevole. Bisogna che sij buono anre,udir Veiperi,udir Uffizi, recitar frequenti corone, e poi aspettare a confessarii la Pas. let 6:00. ma vestra non placueruns mibi, dice il Signore. E'veroche tali Vittime non dispiacciono perchè non son come quelle de' sensua-li, degli ambiziosi, degli avari, de'ghiotti,

> re non folo faran fante, ma faran care, allora daran frutto di grazia, allora daran frutto di gloria, allora ti recheranno quell'alto prò , per cui furono istituite . Puoi tu dolerti, che il campo tuo renda poco, se 167 4. primatu lo femini, e poi lo netti ? Novare vobis novale, & nolice ferere super fpinas. Benche ne men a te dee baftare, che le tue opere semplicemente piacciono a Dio. Procura

v.

meno volle alluder l'Appostolo, quando fenza misura, siceome voglion gl'infermi la diffe, che exhibeas hostiam placansem. Vuo- fanità? Il mezzo si ha da volere sino a quel le che la sagrifichi, come parlavasi antica- segno, che sia giovevole al fine, siccome vo-

mente, in odor di soavità. Confidera, che a cagione di ciò, che pur ora ho detto, aggiunge l'Appoltolo, che il tuo offequio ha da effere ragionevole: Rscionabile obsequium vestrum : perchè l'offequio, che rende il tuo corpo a Dio, quan-do gli è immolato qual Vittima, non ha da esfere qual era quello, che anticamente gli rendevano i Tori, i Montoni, gli Agnelli, le Pecore, cioè un' offequio brutale. Vuol' estere sempre mai ragionevolissimo, e innanzi al farlo, e nel farlo, e poi che fi è fatto, Ragionevole innanzi al farlo, sì, che tu capifca l'onore, che Dio ti fa in eleggerti per sua Vittima, e che però non vadi al Sagrifizio quafi perforza, come facevano tutti quelli animali, i quali non intendevano la lor forza; ma vi vadi allegramente, ma vi vadi animofamente. Questo è ciò, che vuol la ragione. Vuoi dunque andare a fagrificarti al Dio vero, come fe andassi al Pl. (3. 8. macello ? Voluntarie facrificabo tibi . Ragionevole nel farlo, perchè non s'hanno da effettuare quelle opere di patimento, o di penitenza: o di stento qualunque siansi, come le suole effettuare chi non cerca altro ch'il materiale dell'opere. Bisogna accompagnarle con gli atti di religione, che fi convengono, con atti di compunzione, con atti di carità, perchè questo è dare alle ope-Eccl. 35. & re il lor valore; Oblatio justi impinguat altare. Quello, che impingua l'altare, non è la Vittima, è l'obblazione, cioè quell'atto divoto, con cui tu l'offeri. E finalmente ragionevole ancora poi che si è fatto, perchè con la varia pruova, che prendi di te medesimo, hai da osservare, Se il Sagrisizio, che fai di te, sia conforme alle forze tue, ficchè tu vi possa resistere. Sai che la Vittima in questo Sagrifizio ha da restar viva, per poter tornare a immolarla? Bifogna dunque, che ne risparmi il tuo corpo, ne lo distrugga. Honor Regis judicium diligir: e però bisogna altresì che tu ben distingual' onore esterno che rendi a Dio, dall' interno. L'interno non ammette veruna legge. Credi quanto puoi, spera quanto puoi, ama quanto puoi. Ma l'esterno non folamente l'ammette, ma la richiede, come ogni Vittima voleva sempre il suo fale; Rationabile obsequium vestrum. Però la regola

Divino, perchè quefto è quello, a che non i fa che I fine folo è quello ch' ha da volerfi gliono parimente gl'infermi la medicina.

San Tommafo d' Aquino.

Dic fapientia : Soror men es, & prudentiam voca amicam suam , us custodias se à muliere extranea, & aliena, qua verba fua dulcia facit. Prov. 7. 4.

Onfidera la differenza, che passa tra T. J la Sapienza Divina, di cui quì si ragiona, e tra la Prudenza, ambedue per altro unitissime, come quelle che sono doni d'un'istesso Spirito Santo. La Sapienza è quella, la quale ci fa conoscere in generale il nostro ultimo fine, che non è altro se non che il nostro Dio, che sa che a quello unicamente aspiriamo . La Prudenza è quella : che presuppone un tal fine, come principio delle sue operazioni, e tutta si attua a tre cofe: I. A configliar rettamente, quali siano que' mezzi ch' hanno a pigliarsi per confeguirlo: II. A giudicarli tra lore in particolare: III. A comandargli fecondo ch' ha giudicato, ch'è quanto dire, a fargli porre in effetto. Orala sapienza ha da essere tua sorella, cioè tua Sposa, che così la Sposa è mille volte chiamata nelle Scritture, e massimamente ne' Cantici: Vulnerafti cor meum Soror men: Aperi mibi Soror men: Quidfaciemus Sorori nostra? e la prudenza tua amica. La sapienza tua Sposa, perchè in essa hai da porre le tue delizie, con abbracciarti alla contemplazione fublime del tuo ultimo fine, e in lei ripofare, e in lei ricrearti, e con lei sfogare tutti i tuoi teneri amori . Die fapientia: Sorer men es . La prudenza ha da effere, quale amica: Er prudentiam voca amicam tuam, perchè l'hai d' havere fempre pronta alle mani in tutte quelle operazioni, che accadono alla giornata, come virtù più particolare, più pratica, e come suol dirsi, usuale. O quanto bene al glorioso San Tommaso su la sapienza Spola, amicissima la prudenza!

Confidera per contrario, che per donna straniera ( a parlar moralmente ) qui devi intendere quella, che si oppone alla saè questa: Far tanto di bene esterno che ti pienza, e per aliena, quella che non concorajuti all'interno, non ti inabiliti, perchè l'in- da con la prudenza. Alla sapienza si oppone, terno, è fine, l'esterno è mezzo. Ma chi non se ben riguardi, la tua sensualità, la quale 11.

fingilane (Ispor delle cofe; è configuent re dissilia, perchène tutto fi dere a mo-temetre anche folos, si coltimité ti fise fia concoder faillement, nè tutto cri-fine in opsi altro bene, che in quello, ch' delmente negare. Ci vuol prudenza. Non è puro spirito; na vuole beni, che fost fi più dara altra regola: giacciano alfenso. Alla prudenza si oppo-ne la musuantità, la qual èvero, chenon al neglico fispee on quello faspienza, econ glie! Verba fua dulcia facis.

III.

IV.

re animalesca. Confidera le lufinghe della tua umanità cioè di quella tua parte della Natura, non deprayata , ma fiacca : alla quale allufe Ignoras, quoniam benignicas Dei ad partienl' Appostolo, quando diste: Hamanum dico propter infirmitatem carnie veftra. Questa ancor ella verba fua dulcia facit, perchè ti dice, che convien servir Dio tuo ultimo derfi innanzi il tempo.

bedue queste ha da preservarti la sposa in quel degl'incorrigibili. tua, e la tua amica. La sapienza, ch' è spo-

ne la trajumanta, sa quia evero, enemos angeneo represon quell'alspienza, e con vuol diviat dall'ultimo fine ma fra zunto quella preducata, c'i qualmente in luiri mon si applica a conteguirio efficaremente; tono fovrumante, icheminis bene da quei come dovrebbe. La fenfaliata i più dire lindipperolo ilafali, che innojirocedono; una donnassmans, perciocchè ella cop o da iniquià, o da facchezza, mentre vilportifica alla fespienza. L'umanisti fi pude foi l'arra qual'Angelo de oftumi. Mafe dire una donna aliena, perchè non è alla mai ciò divinamente egli fece, fu quando prudenza contraria, ma non va con effa d' fi sehermi dagli affalti di quella sciagurata accordo in rutte le cofe: fi moltra aliena, femmina, non pur aliena, mastrania, che almeno dall' operar' efficacemente . Cia- andò a tentarlo . Allora si che egli vide feuna diqueste tue parti, o con che lusin-ghe si ajuta per adescarti alle proprievo-lapienza, e dalla prudenza. La sapienza fece, ch'egli fenza una minima efitazione Confidera le lufinghe della tua fenfuali- la rigettaffe aun tratro da sè : la prudenza. tà. Quella fi studia di allettarti a sè con vo- che la rigettaffe con un partito si proporlere, che tu non tanto ti regoli dal discor- zionato, qual su avventarle contro un tizfo, quanto da i fenfi, e che però t'inna- zone. Etu pure impara, che a sapertiben mori di beni aftratti, impercettibili, igno-ti, quali fono i Celesti, mentre per esti za, e prudenza. Sapienza per tener semconvien lasciare i terreni, eioè lasciare di pre vivissima nella mente la cognizione del godere il presente per il futuro . E così tuo ultimo fine, per aderire a lui con sortende la temeraria alevarti ancora la fede, tezza: Prudenza per fuggir le occasioni peperchè non y'è cosa, la quale generi tanto ricolose, o per isbrigartene, quando esse l'insedeltà, quanto questa via di procede-vengano contro tua voglia a troyarti.

#### VIII.

siam re adducie? Rom. 3. 4.

Confidera , quanto perniciofa ignofine, mache non bisogna ammazzarsi; che Iddio ti tolleri tanto pazientemente nel balla contentarfi di una bontà mediocre, tuo peccato. Finchè gaerarciò, non ei fa-fenza volere aspirare alla santità, ch' e maggior gloria di Dio operar con moderazio-ne, e così potere eo tempo giovare a mol-altra e non apprezzarlo, altra e non conotì, che operare con gran fervore, ma ucei- scerlo. Chi non corrisponde è nel numero degl'ingrati, chi non lo apprezza è in Confidera , come dalle lufinge di am- quel degl'iniqui, ma chi non lo conofee è

Confidera, che se Dio tollera te in quesa tua, ha da preservarti dalle lufinghe del sta forma, non è perchè non ti possa precila sensualità, con tenerti stretto fra le sue pitare di subito nell'Inferno, è perchènon atenuaura, con teneru tierto fra le tue pirare disbito mell'inferno, è perchènon braccia, ch' e quano dire, con firer, che voole, fortando chet un tratamot in abbito un fitti fempre forte nella cognitione del tuo daravvectere. Chi non vede però, come la ultimo fine. Sin che farà così, non vi farà benjinti del Signote, nono indimente inichio, che tu rivolti a queflo le foulle, vita alla penitenza, ma quanto ferta ancoper idottara quebi bori, che cino ofogetti, ra alei, ci cinduce, addesio, a come altri al farino. La probenza, ch' e cua annea, i leggono, podribirati spinge, tiffinola, si allo penitenza del propositione del propos umanità, con far che tu discretamente mirare, che un Signore di tanta maestà confideri fino a qual termine fia convenien. fopporti tanti disprezzi , che tu gli fai , III.

folo perehè tu , verme vilifimo , non perisca ? Non dovrebbe bastare una benignità si maravigliosa a commuover un cuor di saso ? E pur' è così : Propaeren expellat Dominus , ut miferentur

veftri . Confidera, quanto orrendo male fia quello , che tu commetti , se perquesto medefimo prendi ardire di peccar più liberamente, perchè il Signore fi mostra a te si benigno nel tollerarti . E non è questo un voler' essere avvedutamente cattivo , perchè Dio è buono ? Se tu dunque bisognerà, che ancor tul' offenda , perchè ti ha beneficato , perchè per te fi è vestito di umana carne , perchè ha sparfi tanti sudori , perchè ha versato tanto Sangue, perche è arrivato a morire in Croce per te . Rimira un poco, che confeguenze barbare fono quedel Signore non folo ad panicentiam te

non adducis , ma più tosto ad impanicentiam . IV. Confidera, che una tal bontà del Sità , la quale è tutta graziosa , tutta gratuita, e però ti può abbandonare, quando a lui piace, e dare in mano alla Divi-na Ginflizia. Come dunque è poffibile, che non tremi a pensar ciò che sarebbe contenersi ? La potenza Divina è infinicofe . La Provvidenza Divina è infinita , e contuttociò non provvede a infinite coporta infinite volte . Ha il numero a lei prescritto dalla sua imperscrutabile ordinazione . E chi fa, che questo per te non fia già compito? Altro è la mifericordia nel fuo attributo, altro è ne suoi atti. Questi pur troppo franno fine : Mules fune miferariones eine, così fi dice; ma non cosı mai fi dice infinits funt .

IX.

# Santà Francesca Romana.

Omne, quad tibi applicitum fuerit, accipe, co in dolore fuftine , & in humilitate tua patientiam habe. Quoniam in igne probatur aurum , & argensum; homines verò receptibiles in camino humiliarienis. Eccl. 2. A.

Onfidera , che tre forti d'infermi fi trovano. Alcuni bramano di guarivuoi offendere Dio , perchè ti benefica, re , manon vogliono fottoporfia medicamento di alcuna forte . Quella bevanda è troppo amara per loro, quel fuoco è troppo cocente,quel ferro è troppo crudele, e così a tutto pongono qualche eccezione . Altri vogliono fottoporfia i medicamenti , ma folo a quelli, che vanno loto a capriccio. Come Naaman volea dal Profeta rimedio fle / e pure queste, se attentamente le per la sua lebbra, maa modo proprio. Voiex pondéri , sono le tue , mentre la bontà che il Prosetagli ponesse le mani sopra la telta, non volca bagnarfi in un frumicello sa ignobile, e sì infelice, quale a lui pareva il Giordano. Altri finalmente si offeriscono pronti a qualunque cura , e dicono al Signognore in questo caso nostro è chiamata re: scottate, squarciate, disponete di me co-benignità, Benignitas Dei. Cioè una bon-me piace a voi; sono in mano vostra. Or questo è l'unico modo a poter guarire . Tu sei infermo, è infermo ancora mortale. Vnoi ricuperare la fanità ? Omne , qued ribi applicitumfuerit , accipe . Lafcia che il Signore applichi a te quel rimedio, che piadi te, se ti abbandonasse? Forse non ha cealui, perchè egli solo sa qual di tutti può ella i suoi limiti, dentro i quali ha da esserti più giovevole.

Confidera, che il Medico non applica ta, e contuttociò non produce infinite sempre il medicamento all'Infermo di propria mano. Anzi ciò fa poche volte; comunemente a ciò fi vale di mano molto men fe. Così quantunque la Divina bontà fia pobile della fua, qual'è quella d' un Cerufiparimente infinita, non per quello sop- co, o d'un vile Speciale, o d'un vil servente. Cosifa Dio: lascia, che quell' avversità, la quale ha da essere il tuo rimedio non ti venga da esso immediaramente . ma da uno di baffiffima condizione, da un cittadinello, da un contadino, da un' almen ch'è di molto inferiore a te . Però qued applicitum fuerit, accipe. Non fi nomina punto à que sir applieitum, perche ciò nnlla rileva. Non hai da mirare a chi applica il medicamento, hai da mirare a chi l' ha ordinato , ch'è Dio: tanto più ch'egli è quello , che regge sempre la mano a colui, che l'applica, affinche nulla trascorra dal suo dovere. Non così fa il Medico umano ./ Confidera, che quando il medicamento

III. è di qualità fua dolorofo, monti fi chiede,

и.

che non lo fenti, ma che lo foffri, In dolore | niam in igne probatur aurum, & argentum; fustine. Se la Natura fa la sua parte in commuoversi, basta, che tu procuri di reprimerla in modo, che non prorompa a querelarfi arditamente del Medico, o a rifentirfi, come faun' infermo frenetico, contro chi gli applichi in tempo il medicamento. Non fentitu neltuo corpo ancora il dolore di quel fuoco, ch'è si cocente, di quel ferro, ch'è sì crudele? E pure lo tolleri, anzi paghi ancora la mano di quel Cerufico, che in te l'ufa, ancorchè non l'ufi per affetto, che porti alla tua salute, ma al suo guadagno. Così hai da far parimente nel caso nostro: In dolore fustine. Se tu non fai far di più, che pagare chi ti maltratta, rendendogli ben per male, almeno sta forte.

IV.

Confidera, che nelle umane tribulaziopiù di molestia, non è tanto il dolore, quanto è l'ignominia; e non è tanto il danno, a te immediatamente da Dio, ti disporresti certamente a portarlo con maggior animo: ma perche viene folo mediatamente, tu ti fine; dell'umiliazion, che la tolleri con pazienza, patientiam habe. Ogni pazienza è tolleranza, manon ogni tolleranza è pazienza, perchè pazienza propriamente anol dire una tolleranza continuata: e questa quiti è richiesta, che però in vece di Patientiam habe , il Siriaco voltò , Longanimis efto; tanto più che il dolore fuol effere troppo longo quand'è eccessivo; e così basta ad esso una tolleranza per modo d'atto; l' umiliazione può effere eccessiva, e insieme lunghissima, e però a lei si ricerca una tolleran-Da per modo di abito : In dolore fuftine ; in

Confidera, qual è il fine, per cui Dio ti maltratta in questa maniera, ch' è per provarti. Un Principe per risolvere, se una moneta si habbia da ammettere nel suo stato, the fa? Si contenta della bella apparenza? Nongià, la fa gettare nel fitoco; perciocchè quivi subito si vedrà, se corrisponde alla beltà la fodezza. Così fa Dio, non fi appaga dell'apparenza, e cosi ti pritova con quell'avversi:à , che ti manda : Que-

bumilitate parientiam babe.

homines veròreceptibiles in camino humiliationis. Chitirimiraall'esterno , chi ti sente parlare, chi ti scorge procedere, ti terrà per metallo fodo. Crederà, che sij Cristiano fedele a Dio, umile, ubbidiente, divoto. Ma quanto ingannafi! Tu non feitale; apparisci, perchè non seistato ancora nella fornace: vengafi un poco alla pruova, e fi vedrà, che la tua virtù tutta è frivola, perciocchè subito ti lamenti di Dio, t'inquieti, rinalberi, perditutta la foggezione al voler Divino ( nel che sta la vera sodezza) e giungi in una parola a prevaricare, quafi che vogli anche a forza fcappar dal fuoco. Non ti maravigliar dunque mai , se il Signore titribola, perchè come il Principe pruova la moneta, per veder se siarecezi, eiò che suole arrecare comunemente pibilis nel suo stato, così Dio pruova anche te per veder , fe fij recepcibilis nel fino regno. Vitoi tu che in Cielo mai corra mequanto è l'infulto. Se quel disaftro venisse tallo falso? Non v'è là su, come in Terra, virtù apparente, tutta è reale.

Considera, perchè l'avversità è di più chiamata Caminus humiliationis ; perchè dimentichi totalmente di Dio, e tutto ti at- non v'è cofa, la qual più fiacchi l'orgoglio. qui a rimirare chi è fu la Terra, colui che ti ci : Finchè Dio non ti pruova, come or s'è detfastare: e quelto è quello, che ti accende, to, o quanto tu ti compiaci frequentemenche ti agita, che ti fa tal ora prorompere in te di te medefimo! Ti fidi di quei defideri, brutte smanie . Però in humiliase sua pa- che senti nell'Orazione, di quelle proteste, zientiam habe . Così Dioti milia, sserzan- di quei propositi, di quegli affetti si pj ; ma doti ben sì, ma per mano altrui. Tu che hai quando poi fi viene alla pruova, ò quanto da sare? tollerarcon pazienzal' umiliazio- tu medesimo ti conosci calar ti peso, e così ne? Del dolore si dice, che tu lo tolleri , se ti vieni opportunamente a consondere ! Ringrazia dunque Dio, se spesso titiene in un tale stato , perchè questa è la via più sicura di andare al Cielo, la via della umiliazione. Solo prega Dio, che ticonfortia resistere virilmente, e che vogliastarteco nella fornace, incamino humiliationis, come già stette con quei tre santi Fanciulli di Babilonia in camino ignis ardensis: non già per non havere a sentir l'ardor del fuoco, come fu in quelli; ma solamente per non dover mai defistere dal lodare lui stesso di mezzo il fuoco, quando ancor ne fenti l'ardore. Così fece questa gran Santa di oggi, che può giultamente chiamarfi la Donna forte per la sodezza, la qual mostrò in tante prnove, che Dio ne tolle, di dolore egualmente e di umiliazione.

11.

III.

# I Quaranta Martiri.

Lece venio eicò , tene qued habes, ne nemo Accipiat coronam tuam . Apoc. 3. 11.

Onfidera, che ciò, che difanima molti I. dal perseverare nel bene, ch'han cominciato, è figurarsi d'havere a vivere ancora assai lungamente. E però tu che hai da fare per rincorarti? Tutto il contrario . Figurati, che ogni di debba essere per te l'ulti-Mat. 14.23 mo di tua vita: Omnem crede diem tibi diluxife supremum . E forfe, che non può effere ogni di l'ultimo? Senti ciò che ti dice il Signore, Ecce venie cird; non dice veniam citò, ma venio, perchè egli sta già venendo , e ancora a gran passi , cirò. O quanto è facile, che già ti picchi alla porta per dirti , andiamo! Prope eft in januis .

Confidera, che questo avviso medesimo, che di presente ti dà, già è un picchio fortiffimo. Potrebbe il Signore venire ate come un Ladro, lasciando che tu vivessi spensierato affatto di lui, come tanti vivono. Manon lo fa. Vedi, che timandal' avviso: Ecce venio cità. Anzi quanti avvisi oltre a questo egli attende a darti? Tale hai da credere certamente, che sia quell' infermità abituale, alla quale cominci già a foggiacere, quello scemamento di vista, quello fcemamento d'udito, quei crini, che già cominciano a incanutirfi . L' Appostolo quando hebbe a nominar la famofa tromba, che sonerà per convocatti al Tribunal del Signore, la chiamò l'ultima, in novissima subs . Bisogna dunque, che a lei ne fiano già precedute altre molte. Ma chi ne può dubitare ? Quando tu fenti dire , che il tale è precipitato giù da una scala, questa è una Tromba; che il tale è morto di ferro, questa è una Tromba; che il tale è morto di suoco, questa è una Tromba; che il tale andato la sera al letto sanissimo, fu sorpreso da un'impeto di catarro, che lo se'morire assogato, questa è una Tromba. Non sai tu quante di queste n'hai già sentite ? Ma tu non credi, che suonino mai per te. E. così fe il Signore ti giungerà inaspettato, questa

già venendo, bifogna dunque risolutamen- Saule, un Salomone, un suo discepolo stefte animarfi a perseverare : Tene quod habes , fo de'più diletti , e seppe in luogo di Giuperchè fi tratta di un punto, che importa da trovar Mattia?

l'ambasciate : Ecce venio cirò .

troppo. Che sarebbe, fe tu per una mera impazienza di pochi giorni venissi a perdere quella bella Corona, la quale ti sta apparecchiata, fol che perseveri? ò che dolore farebbeil tuo, ò che smania, ò che struggimento! Tene adunque , tene quod babes : ma ch'è ciò , che ti fi ordinadi tenere? Questa Corona medesima nò di certo, perchè tu ancora non l'hai. Questa solamente ti fi darà dopo il fine della battaglia. Hai da tenere il tuo posto: Esto firmus in via Domimi . Hai da ritener fempre vivo quel defiderio che hai conceputo di voler servir al Signore con fedeltà. Hai da ritenere quei divoti efercizj, che pruovi a ciò più giovevoli,quell'Orazione assidua, quelle Confessioni familiari, quelle Communioni frequenti, quella Lezione de'Libri Spirituali, quell' umiltà, quell' ubbidienza, quello zelo, quella mansuetudine di spirito, quella mortificazione de' sensi, quella prontezza in zigettar dal tuo cuore ogni tentazione ne' fuoi principj: in una parola hai da ritener fortemente quel ben che fai, perche stà a te ritenerlo: Se ciò non fosse in tua mano, non ti si comanderebbe con termini così espressi : Tene quod babes. Perchè è vero, che ci vuole a questo la grazia del tuo Signore; ma questa grazia ti sarà data ogni volta, che tu la chiegga, e il chiederla parimente sta fempre ate: Petite, & accipietis .

Considera, quanto importa, che tu ti ajuti a perseverare nel modo pur ora detto, perchè ciò folo ti fi ordina per ben tuo: Ve nemo accipiat Coronam tuam. Non credere, ch' il Signore ciò ti comandi per verun proprio interesse. Se perde te, gli mancheranno per ventura altri servi, quant'ei ne vuole ? Conteres multos , affai migliori di te , Ginnumerabiles , diqueiche fon come te, Job 34.24. & flare facies alios pro eis . Mira come per quell'infelice, il quale oggi prevaricò con uscir dall'acque gelate, subito il Signore hebbe pronto tra gl'infedeli medefimi un che di subito gettate giù le siie vesti, sottentrò nudò a compire nell'acque stelle il numero de i quaranta, i quali dovevano essere i Coronati. Bisogna dunque per vivere ognor tremante, che tu sempretenga questa persuafione vivissima nella mente, che per quanto a te paja d'esser grande istrumento della gloria di Dio , gran Teologoè tua colpa. Egli già ti ha fatte precedere gran Prelato, Iddio non ha bifogno alcuno di te, ma bensì tu haibisogno estremo di Confidera , che mentre il Signore sta lui . Non vedi tu come lasciò andare un

rona fia tutt'ora sì incerta, è chiamata tua : (Ve nemo accipias Coronam tuam ) perchè il Signore l'ha apparecchiata per te. E' vero, che su essa non hai fin ora quel titolo, che fi chiama titolo in re; ma vi hai ben quello, che fi nomina ad rem; mentre tu perfeveri . E così vedi, che non può questa Corona efferti mai da veruno strappata a forza. S'alcun l'havrà, sarà perchè glie la cedi spontaneamente: che però nota, che non dice: ne nemo rapiae, ma bensi: ne nemo aceibiat Coronam tuam. Ecco, che pertanto il Signore non ha punto mancato dalla fua parte il volerti bene , più ancor , che ad altri moltissimi. Ha preferito te, ha prediletto te, ha data prima a te la comodità di guadagnartiuna Coronasi splendida, se la vuoi . Quante Anime ha abbandonate là nell'America, a cui non ha fatta una minima parte di quelle grazie che ha fatte a te Se però vedendo oramai la tua ingratitudine , lasci te, e se ne vada là nel Perù, nel Paraquari , nel Chile a ritrovarsi chi erediti la Corona a te prima offerta, ti potrai tu per ventura di lui dolere?

# XI.

Quicumque dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur ei : qui autem dixerit contra Spiritum Santtum , nonremitteenr ei , neque in hoc faculo , neque in futuro . Matth. 12. 22.

Onfidera, che chiunque pecca, o pec-

I.

ca per fragilità, o pecca per ignoranza , o pecca per malizia. Il primo fi oppone al Padre, di cui è propria la potenza, il gilità, e quei, che peccano per ignoranza, fono compatiti più agevolmente da Dio ; perchè questi non hanno il maggior loro difordine nell'appetito fensitivo, come è di quei, che peccano per fragilità; non l'hanno nell'intelletto, come è di quei, che peccano per ignoranza; ma l'hanno nella volontà, Of, 9.9 M ch'è il fommo de'mali, mentr'effi peccano, perchè voglion peccare : Profunde peccaverune: E disprezzando affatto l'ultimo fine , suoi lacci! vogliono avvedutamente anteporre un bene temporale all'eterno. Povero te, se sei derai di peccare per ignoranza; e non è cogiunto a così orrendo stato di perdizione! sì; ti lusinghi: pecchi, come sopra dicevasi, Ed è altro ciò, che haver messo lo scettro per malizia. E ciò è quanto tu non ti curi in mano al peccato? Senti che ti dice l'Ap- imparar certe verità importantissime, non

Confidera , che quantunque quelta Co-I postolo: Non ergo regnes peccasum in vestro mercali corpore . Altra cofa è, che il peccato fi usurpi, o impetuosamente, o ingannevolmente, lo scettro dentro il tuo cuore, come farebbe un Tirauno: altra è, che tu glielo porga spontaneamente. Questo sì, ch' è farlo regnare, e conseguentemente mostrar diamarlo.

Confidera, che qualor pecchi così, perchè vuoi peccare, allora è quando tu (ci meno emendabile, perchè non è tanto facile di curare lo fregolamento della volontà. come quello dell'appetito, o dell'intelletto. Quello dell'appetito fi può curare con opportuni confortativi, che tivengano a diminuir la fragilità. Quello dell'intelletto fi può curare con providi documenti, che ti vengano a togliere la ignoranza. Ma quello della volontà con che può curarfi? Sei cattivo, perchè vuoi effere cattivo; è finita : Peffima plaga rua. Non rimane altro, fe non che Dio ti gastighi, come tu meriti: già che Curacionam acilicas non eft cibi . E però se Cristo dice, che il peccato, ch' è per malizia, fia irremiffibile, dice ciò, perchè egli è incurabile, non perchè talor non si curi , cometalor fi cura ancora la lebbra , male incurabilifimo; ma perchè ciò quafi ha del miracolofo.

Confidera, che molte volce en ei lufinghi, credendoti di peccar per fragilità, mentr'è per malizia. La ragione è , perchè tu sei quello, che in te cagioni una tale fragilità. con isvegliare avvedutamente quell' appetito sensitivo, che poi ti porta al male con impeto si veemente. Sei fragile, perchè da te stesso ti metti nelle occasioni pericolose, fei fragile, perchè non custodisci gli occhi, fei fragile, perchè non custodisci gli orecfecondo al Figlinolo, di cui è propria la fa-[chi], fei fragile, perchè vuoi leggere tutto pienza, il terzo allo Spirito Santo, di cui è ciò, che ti piace, andare a visite, andare a propria la bontà. Quei che peccano per fra- l veglie, investire la tentazione, che poi ti atterra . Ti par però, che una fragilità , qual'è questa, sia condonabile? L'Apposto- 1.Cor. te ma non così quei, che peccano per malizia; lo non vuol, che la tentazione ti tiri a sè, se pur non è quella, senza cui non può stare la vita umana : Tentario vos non apprebendat, nisi humana. Che sarà dunque, mentre tutiri ate la medesima tentazione? Non è un volerla, e così volere il peccato? O quanto mostri di portargli affezione, mentre ti vai spontaneamente ad involgere ne'

Confidera, che molte volte ancora cre-

11.

III.

perchè ti manchi capacità , non perchè ti | confusifune , qui hominibus placene . L' amor manchi comodità, non perchè t'incresca lo studio; ma solo affine di potere peccar più sfrenatamente, non havere quel rimorfo molefto, che per dir cosi ti ritenga a guifa di briglia. Ed è altro ciò, se non che havere un affetto fommo al peccato? Ti contenti di soggiacere a un male sì grande, qual è la ignoranza, e per quale acquisto? Per potere essere più spedito, più sciolto, a scorrere per le vie delle iniquità. Vedi che può dirli di peggio. E pure quanti fono coloro, che così fanno? Dixerunt Deo; recede à nobis, feientiam viarum tuarum nelumus. Non vanno a Prediche, per timor di non essere difingannati de'loro errori: corrono appoita a Confessori ignoranti, cercano apposta Configlieri infedeli : non curano di faper troppo sottilmente le obbligazioni del lolet 4.22, ro uffizio, e così quanto Sapientes funt, ut faciant mala, altrettanto poi benefacere nescierunt. E come mai può l' ignoranza scusarti dalla milizia, mentre l'ignoranza medefima è maliziofa?

Confidera, che mentre tanta gente è quella, che pecca per malizia, non è maraviglia, se tanta gente conseguentemente si danni. Il suo peccare non è remissibile, cioè non è condonabile, almeno comunemente . perchè quello, che ci muove a rimettere agevolmente a qualcuno un grave delitto, è veder che vi sia trascorso, o per impotenza. o per inconfiderazione. Frattanto mentre odi, che v'è peccato, il quale non è rimesso, nè nel secolo presente, nè nel futuro, quindi argomenta, che v'è nel futuro secolo Purgatorio, dove cancellansi i peccati mortali quanto alla pena, e i veniali non solo quanto alla pena, ma quanto ancora alla colpa.

## XII.

# San Gregorio;

An quaro hominibus placere? Si adhuc homini bus placerem, Christi fervus non effem . Ad Gal. 1. 10.

I.

Onfidera, quanto fia difficoltofo di potere infieme piacere a gli nomini, e a Cristo, mentre nè meno ciò si promise l'Appostolo delle Genti . Ben si sa quante contraddizioni, e quanti contrasti egli hebbe da superar per l'onor Divino. Tu qual vuoi di queste due cofe? Piacere a gli uomini? An quaris bominibus placere? Mifero te,

degli uomini ha tre pessime condizioni . La prima è, ch'è difficile a conseguirsi. La seconda, ch'è facile a perdersi . La terza . che posseduto sa più male, che bene, perchè almeno non ti lascia intera la libertà di donarti a Dio . E questa forse su la ragion 1.Cor.6 12 principale, per cui l' Appostolo mostro curarfene poco, quando egli diffe : Omnia mihi licent: fed ego fub nullius rediear porestare . Sembra che possa lecitamente pretendere l'amor degli nomini, chi fatica per lor falvezza. Manon hada curarfene. Non vedi tu in quanta soggezione ti truovi, quando le persone abbondantemente ti pagano uno stipendio, benche per altro dovuto, di approvazione, di applaufo, di altre fimili testimonianze di amore ? Redigeris quanto prima (nb poteffare. Perchè a poco a poco ti affezioni loro di modo, che più non resti alsoluto padron dite. Parsenon altro, che tu per gratitudine sij tenuto ad usar loro diverse condiscendenze, che non ti lasciano correre si spedito per la via del Divin servizio . Adunque che hai da volere?Piacere a Cristo, vincendo animosamente per tal esfetto i rispetti umani, sicchè o non curi di piacere a gli uomini , o almeno non lo procuri: Anguero?

Confidera, che l'Appostolo non disse assolutamente, Si hominibus placerem, Christi fervue non effem , ma fi adhuc placerem , perchè per un poco si può talvolta piacere a tutti gli uomini, e a Cristo, ma non a lunga: Coangustatum oft stratum, il letto è stretto, ita ut alter decidat, bisogna in decorso di tempo, che vada a Terra o l' Amor Divino, o l'Amor umano, Non tilasciar dunque ingannare, quafiche a te riefca felicemente haverl'uno, e l'altro. Può durarpoco, fe tu vuoi far daddovero l'uffizio tuo. E però fa, che l'amor Divino getti atempo per Terral'amore umano, prima che ne venga gettato.

Considera, che in due modi si può defiderar di piacere a gli uomini. L'uno è non per altro, che per questo medesimo, per piacere. E questo è quello, che si è sin qui biasimato, perchè questo è un mal sommo . Questo è quel male, che introdusse appunto nel Mondo l'Idolatria, l'artefice, non per altro, che per piacere a chi lo condusse, procurò di formarne i ritratti al vivo, di adularlo, di assecondarlo. E questi furono i perniciofi lavori, i quali fopra tutti re- Sap. 14.9. carono la rovina al Genere umano, tanto furono da Dio maledetti : Artifex volens placese lo cerchi; ti cerchi la confusione, giacche re ei, qui se assumpsit, elaboravit arte sua, ut

II I.

IL.

aucem bominum abdulta per feciem operis, eum qui anze tempus tamquam homo honoratus fuerat, nunc Deum astimaverunt. Così habbiamo nella Sapienza . L'altro modo , in cui si può desiderar di piacer' agli uomini , è per potere, piacendo, tanto più agevolmente tirarli a Dio ; e quest' è lodevolissimo, perchè questo è il modo, che consigliò fino il medefimo Appostolo, quando dif-Rom. 15.2. fe: Vnufquifque vestrum proximo sue placeas in bonum, ad adificacionem . E però mentre tu vuoi di propofito attendere alla Virtù , hai da procurar di piacere sino a quel segno che cagiona edificazione . Almeno hai da procurar di non dispiacere, cioè di non ti rendere zotico, incivile, indifereto, perchè quei vizi, che sono del virtuoso, non vengano attribuiti alla Virtù stessa, e così la miseranon rimanga infamata quasi inamabile. Solamente conviene, che tu stii attento a mantener del continuo l' intenzion retta, e di rinovarla: tanto è 'l pericolo, che tu , come i trafficanti , costituisca quanto prima il tuo fine in ciò, che da principio intendesti di procacciarti solo come mezzo. Considera, che sette sono quelle esimie IV.

prerogative, le qualifanno, che uno piaccia altrui virtuofamente . Son tutte e fette annoverate nelle Divine Scritture . E tutte e fette si possono procacciar da ciascuno con fomma lode, e tutte e fette da ciascuno Judith. 11. ottenere . I. La sapienza nel discorrere : Placuerunt omnia verba hac coram Holoferne, Groram pueris ejus, & mirabantur fapiensiam ejus. La Sapienza in chi discorre piace ad ogn' uno per quella stessa ragione, per cui piace a gli orecchi la melodia . II. La Gen. st. 37. Prudenza nel configliare: Placuis Pharaoni confilium . er cuntis Ministris eius ; locutufque

eft ad eos: Num invenire poserimus calem virum, quispirien Dei plenus fie ? La Prudenza in chi configlia piace ad ognuno, per quella Reffaragione: per cui piacea gli occhi la luce. III. La Manssetudine nel risponde-= Paralic. IC : Siplacueris populo huic , & lenieris eos verbis clementibus , fervient tibi omni tempore. La Manfretudine in chi sisponde piace ad ognino, per quella stessa ragione, per cui piace al tatto la morbidezza. IV. La Mode-LReg. 2.26. Itia nelle cofe prospere : Puer autem Samuel

proficiebat atque erescebat , & placebat tam Domino , quam hominibus. La Modestia in chi firitruova in istato prospero piace ad ognuno, per quella stella ragione, per chi piace nello Spofo la verecondia . V. La

Amilieudinem in melius figuraret. Muleieudo | fervi Saul in auribus David: Ecce places Regi , Comnes fervi ejus diliguns se. La Fortezza in chi fi ritruova in istato avverso piace ad ognuno, per quella stessa ragione, 1.Mach.14. per cui piace nel Soldato il valore . VI. La 4-1 Liberalità nel far bene 2 coloro con cui fi vive : Quafivit Simon bona genti fua , & placuis illis posestas ejus , gloria ejus , omnibus diebus. La Liberalità di chi benefica chi è fu la Terra, piace ad ognuno, per quella stessa ra-

gione, per cui piace a gli Orti la pioggia. VII. La Pietà nel far bene a coloro, che fon già morti : Flevis David super sumulum Ab- 1.Reg. 1.14ner &c. Omnifque populus audivie, & placue- 16. runs ei cuntea , qua fecis Rex in confpettu sosius populi.La Pietà di chi benefica chi è fotterra, piace ad ognuno, per quella stessa ragione , per cui piace alle rupi il Sole. Ora queste sette si belle prerogative surono appunto quelle fette donne belliffime : Seprem mulieres, le quali apprehenderuns virum unum. Tutte voglio dir si sposarono unitamente col Pontefice San Gregorio, e tutte quafi unitamente gli differo: Aufer opprobrium nofrum. Trovandofi le meschine, in quei tempi calamitosi, abbandonate di maniera dal popolo Cristiano, che appena v' era chi si volesse congiungere con alcuna di loro, non che con tutte. E ben appare, che tutte sommamente poi sossero grate al Santo, che le sposò, mentr'esse surono quelle, che lo renderon si glorioso. E qual' altro v' è tra Pontefici, il quale fi habbia ripottato, com'egli, il nome di Grande ? Però tutte queste pre-

rogative medefime fono quelle, che tu fecondo il tuo stato hai da procacciarti, per piacere agli altri con lode, quantunque fingolarmente convengano a un gran Prelato. Vero è, che modo da piacere anche agl' invidiofi non v'è. Ma ciò che rileva? Non però San Gregorio rimafe al fin di rifolendere ognor più illustre nel Trono del Vaticano, perchè vi furono alcuni, i quali mostrarono a lui quell' abborrimento, che da gli uccelli notturni fi mostra al Sole.

# XIII.

Id qued in prasensi est momentaneum , & leve tribulationis nostra, supra modum in sublimitate, asernum gloris pondus operatur in nobis, non consemplantibus nobis, que videntur, fed que non videntur, Aterna. 2. Cor. 4. 17.

Onfidera, che non dice Tribularie, ma I la quod in prasenti est tribulationis , per-Reg ig. Fortezza nelle cofe avverse . Locui fune che se tu della Tribulazione riguardi ciò

I.

11.

11. 15.

HI.

ch' è passato, già non dà pena; e così ne me-, fisica, ma morale; e non come efficiente I no accade porlo in discorso . Se riguardi ciò ch'è presente, id qued in prasenti est, che cofa è? momentaneum, & leve, è un male sì, ma momentaneo, cioè breve affai, maffimamente le tu lo paragoni all' eternità ; e infieme è leggiero, leggiero rispetto alle colpe, che hai da scontare leggiero rispetto alla grazia, chetiè somministrata per tollerarlo, leggiero rispetto al premio, che ti è appreflato. se pazientemente lo tolleri.

Confidera però sopra tutto, quanto sarà grande quel bene, che presto poco di male ti frutterà ; Supra modum, & in sublimitate. Supra modum, perchè farà finifurato, ch' è quanto dire superior di gran lunga a tutti i tuoimeriti. Atteso che quantunque dicasi, che il Signore redder unicuique juxta opera fus , quel jazza non dinota eguaglianza di quantità, sicche ciascun tanto goda precifamente, quanto ha patito; ma dinota eguaglianza di proporzione, sicchè chi hà patito più, goda più. In sublimitate, perchè non farà un bene, qual'è quello di quelta Terra, loggetto a varie vicende; ma farà collocato fopra la cima del vero Olimpo , immutabile , imperturbabile ; Suftollam te fuper altitudines terra, dove non giungerà male alcuno. Oltre a ciò farà eterno, eternum che si oppone al momentaneo; e sarà a guifa di un gravissimo peso, pondus, che si oppone al leggiero. Queste sono le quattro prerogative, che fingolarmente ha la glo-ria del Paradifo; l'essere soprabbondante, l'effere inalterabile. l'effere eterna, l'effere ponderofa.

Considera, per qual ragione una gloria tale, che finalmente è la chiara vision di Dio, sia chiamata peso. Non già perche ella debba a veruno rinfeir mai di gravezza, atteso che dopo milioni di secoli sempre sa ra come nuova, graditissima, giocondissima : ma perchè contiene un diletto così eccessivo, che se l'umana virtù non sosse rinvigorita da quella forza, che le porge il lume di gloria, vi rimarria tosto oppressa. Se pure non fi vuol dire, ch' è come il pefo, perchè come il peso tira a sè tutte le cose, che a sè ha foggette, così quella gloria tirerà a sè tutto il Beato di modo, che non potrà quefli resistere a si grand'impeto, e converrà, che con tutte le sue potenze gli tenga dietro, e quanto all'Anima, e quanto all'isteffo Corpo, divenendo tutto gloriofo.

Confidera, che non si dice, che la tribolazione ti recherà tanta gloria, ma che attualmente te l'opera in te medefimo, ope-

ma meritoria. Dal che devi alla fine reftar. chiarito, che quella gloria medefima non. è dono, come alcuni vorrebbono, ma mercede, ancorchè sia mercede soprabbondante . Figurati però , che come il Signore pofe, già Adamo nel Paradiso Terrestre, ur opera-, retur illum; così pone anche inte la Tribolazione, la Povertà, l'Ignominia, l'Infermità, perchè lavori in te un Paradiso, ma affai migliore, qual'eil Celeste . Lasciala però lavorare, perche quanto ella in te produce di merito con veffarti ; tanto otterrai di mercede . Non farebbe stoltala Terra, fe si dolesse di quel lavoratore poco pieto-. fo, che con le marre, con le vanghe, co'vomeri la maltratta >

Considera, qual'è il mezzo che ha da giovarti a patire di buona voglia quei trattamenti, che dalla Tribulazione ricevi ; contemplare quei beni fin'ora detti, che non fi veggono, cioè dire i beni Celesti. O quanto la speranza di essi ti animerà! Ma non basta dar loro di tanto in tanto quasi un' occhiata, è di necessità contemplarli , cioè mirarli con singolare attenzione. Anzi nè pur balta ciò, ma fa di bisogno non contemplare nel medefimo tempo quei, che fi veggono, cioè dire i beni terreni, perchè la vitta di quetti rapifce l'anima, la dittrae, la diverte, sicche non sia tutta in quelli. Però non dice contemplantibus nobis , que non videneurama dice non contemplantibus nobis, qua videntur , fed que non videntur : filla ambidue . gli occhi in Ciclo.

Considera, quanto è giusto, che tu contempli i beni Celefti, non contempli i beni terreni, mentre quelli sono eterni, e queiti fon transitori, que enim videncur semporalia funt, que non videntur eterna. Vuoi dunque tu fermarti tanto a mirare cofe. che paffano? Tu ridi di quel Villano, che fene sta quasi attonito a contemplare un fiume, che corre con fomma velocità. Ma di : che sono tutti i beni visibili? Son'altro forse, che simili ad un tal siume ? Lafciali andare.

#### XIV.

Superbiam numquam in tuo fenfu , aut in tuo verbo dominari permittas : in ipfa enim inteium (umpfit omnis perditio. Tob. 4. 14-

Onlidera , come nella superbia, ch'è un disordinato appetito di maggioranratur in nobis, quantunque non come cagion | 22, hebbe veramente principio ogni perdi-

T.

zione: Initium funtifui omnis perdirio: Per-limi, opere le più esimie, che sossero del doppia è stata la perdizione del Mon-te dalle mani di Dio, le più amabili, le più do. Una è venuta dall' Angelo, l'altra è venuta da Adamo. El'una, el'altra non solo nelle più mostruose creature dell'Univerderivo da superbia, come è proprio d'ogni so. Se tu sapessi, che un Monarca per altro peccato, ma consiste formalmente in super-bia, che però non si dice solo ab ipsa inicium fumpfit omnis perdicio, ma inipfa, Mercè che si l'Angelo, come Adamo aspirarono sopra i limiti a loro prescritti, di farsi simili a Dio, non già totalmente, perchè ciò non potea cadere in pensiero, ma fino al segno maggiore, che si potesse. Mira però, che gran tarlo sia la superbia, mentre ha potuto magagnare anche Cedri, che poteano sembrare sì incorrutibili, Cedri non di Libano nò, ma di Paradifo. O quant'ella è da temersi ! Alligna per tutto, e nelle

piante nobili, e nelle vili . Confidera, in che confilte questo trafgre-

dimento di limiti, si nell' Angelo, si in Adamo, Tre sono gli attributi Divini, Potenza Sapienza, e Bontà: Ora l'Angelo era allai già simile a Dio, si nella bontà, perchè era perfellus decore, si nella (cienza, perchè era Izech. 18. plenus sapientia. Gli mancava la podestà, e però ambì di esercitare dominio sopra le Stelle, Super aftra Doi exaltabo folium meum. Già Adamo era assai simile a Dio, sì nella bontà, perchè era stato dotato della giustizia originale, esì nella podestà, perchè era stato costituito Signore di tutti i viventi. Gli mancava la scienza, perchè nella fua creazione non l'havearicevuta in atto, ficcome l'Angelo, ma dovea procacciarfela a poco apoco: e però ad essa sregolatamente aspirò, o volendo per virtù propria sapersi determinare al bene, ed al male, o pur volendo per propria virtù antivederlo, Vero è, che Adamo peccò (come molti vogliono) ancor di gola. Ma fe ciò fu, non potè questo esfere in lui il primo appetito disordinato, che si svegliasse. La ragion è', perche il senso non eraancor in lui ribelle allo spirito, e così egli non potè col primo interno disordine, che facesse, aspirare a un bene sensibile, ma a un bene spirituale alui non dovuto. Vedi però tu, quanto importa in qualunque genere sapersi contenere dentro quei limiti, che il Signore a ciascuno ha determinati. Chi vi si contiene, è detto umile; chi gli vuol trapassare, è detto superbo.

> Confidera, quanto orribili perdizioni siano state queste derivate dalla superbia . Andare dal Cielo Empireo precipitati nel più profondo baratro dell' Inferno tanti mi- non costò più: costò una semplice voce. E lioni, e milioni, e milioni di Spiriti fublimif-

adorne: nè solo precipitati, ma trasformati piacevolissimo, fa in un' ora stessa impiccar fu la piazza pubblica un centinajo di nobili Personaggi, altri Marchesi, altri Marescialli. altri Duchi a lui già carissimi; che diresti tu ? Non direfti, che troppo insopportabile de-v'essere certamente stato il delitto da lor commesso? Orache son tutti questi rispetto agli Angeli? Ne pure si potrebbono accomodar per loro garzoni. E pure in tutti fu esercitata giustizia così tremenda. O che gran male adunque dev'essere la superbia ancorche di folo penfiero!

Considera, che perdizione parimente su quella, che succede nel Paradiso Terrestre. Adamo Principe di sì grand' eccellenza spogliato del suo Dominio, e miserabilmente punito, non folo in sè, ma ancora in turti i suoi posteri. Fa pure un cumulo di quanti mali si truovano su la Terra, di fatiche, d'ignominie, e d'infermità, di frenesse, di dolori, di difgrazie, di guerre, di facchi, di stragi, di desolazioni, d'ignoranze, d' iniquità, e poi di teco medefimo : Qual torrente ha mai potiito arrecare sì brutta piena Fula superbia. Però l'innondazione e stata si irreparabile, perchè è venuta dall' alto. O che gran male adunque dev' effere questa superbia medesima maledetta! E tu permetterai, che in te domini un fol momento?

Considera però, che questa superbia vien qui diftinta fingolarmente infenfu, & in verbo, ch'è quanto dire nella mente, e nella parola, perchè queste sono le più frequenti. El'un', el'altra convien, che sempre tenghi da te lontana: Ma prima quella, ch' è in fonfu, perchè da effa procede quella, ch' è in verbo. Se tu vuoi reprimere quella, ch' è nella mente, pondera spesso, chi sei tu, chi sia Dio; e vedrai, quanto sia giusto, che tu in tutte le cose gli stii soggetto, conformandeti al fue volere: Nonne Deo fubjella erit Anima mea ? Se vuoi reprimere quella, la quale è nelle parole, confidera, quanto una tal superbia sia dispiacevole, sia derifa, anche presso di te medesimo, quando tu la scorgi negli altri. Fa però conto, che così fia presso glialtri, quando la scorgono in te. Vero è, che Verbum nelle Divine Scritture fignifica bene spesso qualunque cosa: perchè qualunque cosa al Signore però quando si dice, che ssuggi la superbia

II.

111.

punto tuo?

VI.

in fonfu , crin verbo, vorrà fignificarfi fe- I rem dico , da cui che cofa poteva foerar di condo ciò, che la sfogghi, si nell'interno , prò? Che però guarda, come egli ha pro-

to à delille maxime.

Considera, che per esfere la superbia un peccato spiritualissimo, non si può dire quanto fia però facile ad occultarfi , qual Aspido malizioso, infino rra le buone opere . Bilogna dunque , che tanto più tu vegli fopra te stello, affine di tenerla lontana . Mira perciò, che non dice, superbia numquam dominetur in tue fenfu, aus in tue verbe ; ma Superbiam numquam in the fenfu , aut in the verbe deminari permierar, perche è impossibile , che talor ella non ti forprenda improvvifa, e che non ti domini. Ma che hai da fare ? Scacciarla subito, quando tu te n' avvedi, o con un' atto positivo contrario di umiliazione, o pure quando è importuna, con disprezzarla, e divertire ad altro il penfiero. Nel refto, ò quanto tu farai fventitrato, se adessa mai darai d'accordo lo scettio di te medesimo! Subito n' andrai in perdizione. Vuoi tu fapere, quanto Dio odi la superbla? Ti basti ciò. Nessun Medico savio affine di curare un' infermo pericolofo permette ch' egli mai cada in un' altro male, se non è mosto minore di quel che pate. E pure Iddio per curar un superbo lascia, che più volte precipiti In quei peecati, che mostrano chiaramente la lor bruttezza, e cosi lo umilia.

XV.

An nefcisis, quoniam non eftis veftri ? Empri enim eftir presie magno. 1. Cor. 6. 19. 20.

Onfidera, quanto è vero, che non fei J tuo, mentre il Signore ti ha comperato a prezzo si alto, qual' è quello del fuo facratifimo fangue. E però, ò che torto gli fai , mentre vii qi fporre di te , come più ti piace | Cotesti occhi non sono tuoi coteste precchie non fono tue, cotesta lingua non è tua: e cosi va discorrendo di tutto te. Qual dubbio adunque, che tu non devi di ragio- firi? Empirenimeftis presie magno. ne impiegare mai punto di te medefimo . fe non in offequio di quello, di cui tu fei. II.

Confidera il benefizio, che il Signor ti ha fatto, mentre si è degnato ricomperarti. Havea fors'egli bifogno alcuno di te ? Non era fenza di te egualmente beato, egualmente gloriofo, egualmente grande ? Solo ti ricomperò per tuo bene ; per liberarti dalle con più ftudio, che fe tu ne fossi il padrone ? mani di Satana, di un Tiranno, di un Tra- Così tu dunque hai da riguardare anche

si nell'esterno, ch' è restare in tutto monda- ceduto. Gli altri prima chieggono ad uno. il quale sia passato ad altro Padrone, se vnole ritornare a servirli, e di poi lo ricomperano. Egli prima ti ha ricomperato, e di poi ti chiede, che vogli ritornare a fervir- 16 a4 11. non vede dunque, quanto da questo medefimo crefce in te l'obbligazion di non effer

II.

IV.

Confidera la prodigalità, che il Signore ha ufata în comperarti. Imperciocche non baftava a ciò, ch' egli deffe una stilla del proprio fangue? E nondimeno lo die tutto di modo, che non ne ritenne una filla. Se til vedeffi, chi fi poteffe comperar una gioja con mille foudi, e pur ne deffe al venditor dicci mila, non lo crederefti impazzito per l'allegrezza di dover giungere a poffeder quella gioja? Che devi denque tu eredere di Gesu's Egli ti poteva dal fuo Padre ottenere ancor fenza fangue, co' foli pianti, co" foli prieghi ; Poffula à me , gli fu detto, & dabe ribi gentes havedirarem suam. Vedi come ti poteva ottenere: come un'ereduà, ch'è

l'acquifto più facile, che fi faccia, non v' è flento, non v'è fudore : talor perviene a chi dorme. E pure ha voluto dare per haver te la fiia vita fteffa fra tante carneficine . Qual dubbio adunque, che ti comperò prerio magno? E pur tu nieghi effer firo. Confidera, coine hai da cavare da tutto

questo una ferma rifoluzione di volerti foendere tutto ad onor Divino, fenza mirare a verun tuo proprio intereffe. Quando fi tratti di viaggiare per Dio, di atuoi piedi, benchè flanchi, che fi ricor lino di chi fono. L' istesso a proporzione di a tuoi occhi , di alle tue orecchie quando convien, che per Dio fi mortifichino, lasciando di vedere, o di udire ciò, che non è giusto. L'istesso di alla tualingua, quando vorrebbe faticar, non per Dio , ma per procacciarfi il titolo di faconda. In una parola di a tatti i tuoi fentimenti interni, ed efferni, che non fon padroni di se: Annefeisis, queniam non estis ve-

Confidera, che siccome tu non hai punto da rifparmiare il tuo corpo, perch' egli non è tuo . ma di Gestì Crifto ; così per questo medefimo hai da custodire altamente l' animatua. Quando presso te si ritrova qualche cristallo prezioso, ch' è del tuo Principe,non lo riguardi tu con più follecitudine , ditore, Liberavis pauperem à petente: paupe- l'anima da ogni rischio . Commemente

\*1.71.8.

tu fenti dirti, che procuri affai bene di fal-Deut 4.15, var l'anima, perchè si tratta di un' anima, ch'è la tua : Cuftodice folicite animas vestras . Io questa volta ti voglio dire il contrario. Che pensi a salvar l'anima sì, ma per qual cagione ? perch'ella non è tua, ma del tuo Signore: An nescitis, quoniam non estis veftri? Empti enim estis pretio magno. Questo è I motivo più nobile per cui possi suggir l'Inferno: per custodire a Gesù tutto ciò ch'è suo.

# XVI.

Stulte, hac nolle animam tuam repetunt ate: qua autemparafti, cujus erunt? LIIC. 12,20.

Onsidera, chi non havrebbe fomma-I. mente invidiato quel famolo ricco Evangelico, il quale havea sortita ricolta sì copiosa, che ne pure sapea dove collocarla? Possedeva già rendite in annos plurimos: haveva qualunque comodità mai volesse . di darsi all' ozio , di banchettare, di bere, di scapricciarsi. Chi non havrebbe detto: beato lui! che felicità! che fortuna! E pure per verità in quel medesimo tempo era infelicissimo, trovandosi già vicino a perdere il tutto: perche? perchè non riconoscea que' beni da Dio, perchè non lo ringraziava, che glieli havesse conceduti, perchè non lo pregava, che glieli conservasse, perchè non pensava a darne la parte a poveri. perchè voleva tutti voltarli a prò del suo Corpo, e niente a quello dell' Anima. O quanti di ricchi fimili fono al Mondo! non

gl'invidiare. Confidera il rimprovero orrendo, che Dio gli fece . Lo chiamò ftolto, Seulee, ftolto, perchè penfava a ciò, che importava meno, ch'era la vita presente, e non pensavaaciò, che importava più, ch' era la vita futura. E così gli disse, che in quella notte medefima, nella quale fi prometteva così gran cose, hac nolle ( in quella cecità, in quella caligine) gli Angeli, come esecutori Divini , stavano, già vicini a ritorgli dal corpo l'anima, Hac nolle animam tuam reperunt à re. Non disse perunt, ma reperunt: o per dinotare, che glie l'havevano già dimandata altre volte con vari stimoli, che gli havevano dati (ancorche inutilmente ) di apparecchiarsi alla morte , o che glicla toglievano per forza, o che fuo Giudice .

Manna dell' Anima .

II.

Confidera la qualità del castigo, che il Signore gli minacciò dopo morte: e fu che la fiia robba farebbe andata a chi meno fe lo credeva: Qua autem parafti, cuius erunt? Parea, che gli havrebbe dovuto per gran terrore intimar l'Inferno. Ma lo trattò da quello stolto, ch' egli era. Gli mise in considerazion quelle cose, che presso lui valevano ad accorarlo. Perchè i Mondani non si affliggono tanto, quando si sentono dir, che andranno all' Inferno a star tra dannati, a star tra Diavoli: tal volta udirai, che rifpondono: faccia Dio. Allor s' affliggono, quando si sentono dire, che la loro robba andrà a male: Que parafti, cujus eruni? O pazzia fomma degli Uomini! far tanto conto più del suo, che di sè.

Considera, se a proporzione meriti tu ancora un rimprovero sì obbrobriofo. Penfi tu a quello, che importa? A che mirano i tuoi studi? a che tendono i tuoi sudori? Piaccia a Dio, che non fatichi tu ancor per impoverire. Ciò che non vale alla falute dell'anima, non val niente. A chi rimarran le tue belle composizioni, a chi toccheran le tue case, a chi toccheranno i tuoi campi? di, cuius eruns ? Foise a chi si rida di te, mentre tu starai bestemmiando la tua follia. Dunque una cosa solo è quella, che importa, pensare all'anima.

# XVII.

Qui funt Christi, carnem fuam crucifixerunt cum vittis, & concupifcentiis. Ad Gal. 5.24.

Onfidera, qual'è il contrassegno di esfere a Cristo. Non è l'essere operator di Miracoli, Predicatore, Proseta, Dottor del Mondo; ma è l'effere grandemente mortificato : cola a cui tutti possono col favor Divino arrivare, purchè essi vogliano. Vedi però, quanto la mortifica-zione è stimabile.

Confidera, che questa mortificazione è chiamata crocififfione, erucifixerune . Prima, perchè che si mortifica l' ha da fare per divozione al fiio Cristo, cioè per rendersi simile a lui su la Croce. Secondo, perchè la mortificazione ha da effere flabile, falda, non inconstante, qual è quella di alcuni. Chi è confitto sta immobile su la Croce, come Gesù, che non ne scese, finchè non ne su deposto. Terzo, perche la mortificazione gliela toglievano con furore, o che gliela dev'essere dolorosa, qual appunto su la croripigliavano affine di condurla innanzi al cifissione di Cristo. Chi è confitto in Croce ha molto maggior dolore, che chi v'e fola-

III.

1V.

v.

tua ti par tale.

Confidera, che non dice erucifixerunt vitia , & concupiscentias , ma carnem cum vitiis , & concupiscentiis : perchè non è buon Medico, chi non dà alla radice del pole, le commedie, gli amori, ed altri male. La carne è la radice ditutti i mali, che pate l'anima; e però se noi vogliamo guarire perfettamente, bisogna domar la carne . Che penitenze corporali fai tu ? Pensi a domar la carne, o più tosto ad accarezzarla?

Confidera, che non dice la carne fola, ma la carne con tutto il resto ; perchè la mortificazione esteriore poco vale, se non è accompagnata al medesimo tempo con l'interiore. Anzi quella si dee pigliare in ordine a questa. Che vale togliere ciò che fu cagion della febbre, fe non si toglie in un la febbre medesima,

impossessata già delle vene?

Confidera, quali fon quelle cofe, che tu devi abbattere con questa mortificazione interiore; i vizj, e le concupiscenze: i vizj fono i peccati, le concupifcenze fono le passioni, perchè se tu dai addosso a i peccati foli, tu non fai niente, bisogna dare addosso anche alle passioni, benchè prima a i peccati, purgando l'anima, poi alle passioni, ordinandola. Quali sono quelle paffioni, che in te più regnano? Procura di conoscerle per poterle mortificare: sicchè fe vivono, almeno vivano in Croce.

Considera che tuttavia non dice, eum peccaris , & concupifcensiis , ma cum viriis . Peccara fono i peccati attuali; Viria gli abituali, E' difficile con l'esercizio della mortificazione giungere a segno, che non si commetta verun peccato attuale, quantunque piccolo: ma bensì, che non si ritenga alcun vizio. Però i vizi fon quei, fi fingolarmenre tu hai da mortificare, o fian piccoli, o fiano grandi, non contentandoti, che, come le passioni, vivano in Croce, ma che vi muojano, A questo ancora col favore Divino tu potrai giungere.

XVIII.

Nescitis, quòdii, qui instadio currunt, omnes quidem currunt, fed unus accipie bravium? Sie eurrite, ut comprehendatie. 1. Cor. 9. 24.

mente legato. Mira se la mortificazione cambio di correre stanno sermi ! Però non dice l'Appostolo, hi qui in stadio funt, ma hi qui in stadio currunt . Sono innumerabili quei, che nè meno si degnano dare un paffo, perduti dietro l'ozio, le cravituperofi trattenimenti . Se dunque di quei medefimi, i quali corrono, un folo arriva , unus accipie bravium , che farà di coloro, che nè pur vanno?

Confidera, chi è quello sì fortunato, di cui si dice, che ottiene il pallio. Un folo forse di quanti vigorosamente attendono al bene? no di certo; perciocche quei, che si salvano, sono molti: E'l solo perseverante. Mira però, quanto importi il perfeverare, eil non effere, come fei forfe tu, sì inconstante nel ben, che sai. Appenatu intrapendi una divozione, che subito te ne attedj. Cattivo fegno. Infisti a vincerti nella tua naturale instabilità, perchè è troppo pericolosa. Questa è tra maggiori indizi d'appartenere al numero infelicif-

fimo de' Presciti.

Confidera, che perciò l'Appostolo aggiunge, fie currite ( cioè ficut is, qui accipit bravium) ut comprehendatis. Dice currite, e così vedi, che nel fervizio Divino bifogna camminare a gran paffi, affaticarfi, affannarfi, e non già come alcuni, andare a bell'agio, Dice sie, e così vedi, che bisogna correre ancora col modo debito, e non operare a capriccio, ma tener dietro l'orme ficure di quei, che ti hanno preceduto felicemente, de' Patriarchi , de' Profeti , de' Martiri , e fopra tutto di Cristo, che su in questo corfo il Gigante: Exultavit ne Gigas ad currendam viam. Dice, ut comprehendatis: e così vedi, che bifogna anche correre a questo fine di havere il pallio, e confeguentemente non restar mai di correr fin' à tanto, che non arrivi.

XIX.

San Giufeppe.

Omnes, qua fua funt, quarunt, non qua lefu Christi. Phil. 2. 21.

Onfidera, con qual tenerezza di affetto dovresti tu compatire al tuo buon Giesù, mentre tu vedi, che tanto pochi fono al Mondo, che piglino la fua caufa. Lafcia-Onsidera, che questa vita è quasi una mo stare quei che però chiamansi appunto via, nella quale si corre al pallio, ch'è di Mondo, perchè al Mondo prosessano di la gloria del Paradiso. Tutti gli Uomini so-servire; che fanno tanti Sacerdoti medesino ammesti a un tal corso: ma quanti in mi, tanti Predicatori, tanti Parrochi, tanti

I.

Prelati, tanti Uomini che fi fono donati a l' Considera, che non folo molti non cer-Cristo? Sontutti sorse stretti in lega fra lo-ro a favor di Cristo, a risentirsi delle ingiu-rie di Cristo, a risentari segli interessi di gliano di Gesà, per cercar neglio ciò che querunt con somma avidità, que sua sunt, tereffi. Perocche quanto alle ingiutie, tro-

II.

esti tengono nella propria dere fingolarmente fi conosce a i due segni è loro. Se tutti lo pretendessero, perchè di fopraaddotti. Al rifentimento delle in-giurie, e al rifeaddamento negl' interelli . dunque alcuni poi lo verrebbono a vilipera-Quanto alle ingiurie, vedi tu come fremono per un torto recato alla loro persona, al zioni profane, coll'amoreggiare, coll'adulor parentado, o talor anche alla femplice lare, col trafficare, col fare azioni tanto oblor famiglia All'incontro fann' effi, che vi fon | brobriofe a un tal abito > E quanto a gl' intenemai, i quali tutto di non fam' akroche be-femmiare il nome di Criflo ; e pur dov'èch' efi prendano a filminari!) Sono contenti di rofamente. Dicono, che la riputzaione di atterrirli col tuono. Quanti son quegli adul. Cristo vuol che mantengasi lo splendore del teri, i quali passano tutto giorno impuniti, grado. Chi può negarlo? Ma non vuole anquanti gli scandalosi, quanti i sagrileghi, che la riputazione di Cristo, che molto più purchè questi non rechino pregiudizio, sal- sia mantenuta la pietà verso i poveri, la manpurche quetti nonreciano programano a provincia la mantenuta as pieta verso i povera; sa man-vo che all'o nore di Crillo 7 Quanto poi a gi, finetudine, ja modeflia, i puntia Certo é, che interefii, mettiti un poco ad offervar, con che ardore fi pegna a follevar i o flato do-bocca quette virtu; e ne pur una raccomanmestico ; anzi , se si può, a sublimarlo. All' in- dò lo splendore , benchè laudevole , quando contro chi e che con pari follecitudine mai non degeneri in luffo. Tratta con alcuni di provegga a tante povere genti, che per le loro di porfi un poco a voler promuovere compagne si muojono senza il, pascolo del- un opera di qualche gran servizio Divino s la parola Divina, o pur chi è che con pari l'erezione di un Seminario, di una Chiesa, fludio promuova, o l'arricchimento delle di un Chioftro, di un Monastero di Vergini zinon è vero, che molti l'entrate steffe del è tempo, Nondum venis tempus Domus De-Signore divertono à prò di casa senza rispet- mini adificanda. Che a voler fare il servizio to? Povera Vignadi Cristo! Son già moltissi- di Dio come si conviene, bisogna pigliar mi quei che inessa procedono da Padroni, perché non contenti di coglière i frutti di ef-fa, e di fatollarfene, ne portano ancora fino-ti, ne portano a nipoti, ne portano a cognii-ri, ne portano a nipoti, ne portano a cognii-crefecre la Cafa lor fempreè tempo. Tutte ne portano a cognate, ne portano achilor le comodità fono proporzionate, tutte le piace, con quell'ingiuria, che non fu mai per-meffo ufare alla Vigna di qualunque Uo-quanto fi danno di fretta, perchè il tempo messo usare alla Vigna di qualunque Uomo, per plebeo ch' egli foffe: Ingreffusvimento brnttiffimo ingannatore degli ambiziofi non sibi placuerit: forus aucem ne efferas tecum. E mini adificanda ( quefta appunto fu la doquesto è havere a enore ivantaggi di Gesti glianza che Dio già sece ) e poi sessimate. Cristo ? Questo è spossiario del luo, sicche musiqual que in demminiam. Ma ciò non bapo gli manchino rendite ad alimentare i sta. Troverai chi predichi spesso con vaniinoi fratelli minori, a guadagnarfi i ribelli, tà: e poi firicitopre con dir, ch' è gloria di a reprimere gli avversari, a rimunerare gli Dio, popolar la Chiesa. Ma di questa anici .

Crifto? Anzi tra lor pure fi contano in tan-to numero quegli innamorati di sè, i quali ne due flessi capi: nelle ingiurie, e negl'innon qua lesu Christi, che però dicono Om-nes . Amano, è vero, tutti ogni ben di dimantello, a poter meglio difendere l'onor Cristo, lo approvano, gli applaudono, lo loro. E quantunque sia indubitato, che a desiderano; nia non quarune, non lo cerca- un abito sacrosanto, qual e l'Ecclesiastico, no, perche procedono molto diversamen-te nella causa di Cristo, dal modo in qual petto sovrano; contuttociò tu vedrai che non pretendono tutti un rispetto tale , per-Confidera, che questa diversità di proce- chè quello sia ablto facrofanto, ma perchè Chiefe . o l'avvanzamento de' Chiostri? An- care a Cristo . Ti rispondono totto, che non Age :configlio, aspettare congiunture più propiproximi rui, diffe Iddio, comede uvas quantum li tradifca, Nondum venis tempus Domus De- Agg t. gloria Dio non fi cura niente , quando

V'é che altrove la popoli più di lui. Gloria i di Cristo è che sian frequentate le Cattedre, Gloria di Cristo è che sia frequentato il Confessionale, Gloria di Crifto è che la proche da Peccatori più facili a foggiogare. che tali palme fiorifcano, belle al pari, nell' altrui Selva? Mira però a quale stato è ridotto quel gran Signore, a cui siamo tanto obbligati. Non folamente noi non vogliamo servirlo con fedeltà, ma vogliam anche ch'egli ci serva di mantello a coprire i difetti noftri, cioè a coprire molti di quei difgusti medesimi che gli diamo: Servire me fecifi in peccatis tuis .

If 41.24.

Considera, quanto è giusto di piangere amaramente, che sì le ingiurie, sì gl' intereffi di Crifto fian si traditi : Omnes, que fua funt , quarunt , non qua lesu Christi . Ma le tu piangi, com'è dovere, un difordine così ftrano, conviene che molto bene ancor sii follecito anon cadervi, per non far come coloro, i quali deplorano la calamità del lor Perocchè, mentre alcuni arditi Erefiarchi Secolo, tanto scarso in rimunerare chi è meritevole, e non si accorgono ch'essi appunto fon quei che lo rendontale, con accrescere il numero a gli ambiziosi. Fa dunque un esattissimo esame di te medesimo, e mira un poco, se daddovero tu porti amore a Gesù. Lo vuoi ben conoscere? Guarda come odj te stesso. Questa è la cagione per cui Gesù è abbandonato. Perchè i suoi fedeli sono tutti pienissimi di amor proprio. Tu mettiti ad ispiantarlo dalle radici, con non volere cercar te ne pur dove ti vien permello: Ne-1. Cor. 10. 100, quod funmest, quaras. Non hai da dire di voler prima procurar la gloria di Cristo, e dipoi la tua, ma di volere l'unica gloria di Cristo. Così sarai più sicuro, ch' egli punto non vagliati di mantello. Qualor ti venga proposta qualunque impresa, sa che il pensiero subitamente ti voli a considerare s'ella dovrà ritornare ad onor di Cristo. Questo ti applichi a viaggiare, que-Roti applichi arimanere, questo ti applichi a vegliare, questo ti applichi a ripofarti . Quando a forte udirai novelle di Mondo, non entrare a parte di effe, se non in ciò dove habbia parte anche Cristo. Rinuova mille volte a lui, ma di cuore, questa protesta, che non ti curi di vivere un sol momento, se tu non habbi da viverlo per lui folo. O quanto è giusto, che tu non pure ti rifolya lo ad amare in ordine a Crifto!

Considera, come nel gloriosissimo San Giufeppe il Signore ci ha voluto mostrare un Uomo, che non fu punto per se, matutto per Cristo. Perocche è vero, ch' egli fit pria Comunità Religiosa abbondi di palme Sposo alla Vergine, ma sol quanto ciò deriportate dagli Etnici, dagli Eretici, non veva valere a salvare l'onor di Cristo, sicchè non fusse riputato illegittimo. Nel rimanen-Ma è dipoi Gloria di Cristo l'havere a male te hebbe a lasciare la Vergine sempre intate ta, come fa l' Olmo, che si sposa alla Vite. ma non ha però parte alcuna in verun fuo frutto. E' vero ch'egli fu altresì Padre a Cristo, ma Padre di puro nome, di affiltenza di affetto, cioè fol guanto doveva havere di Cristo quella sollecitudine, ch' ogni Padre ha di un fuo figliuolo. Ma non doveva però godere la gloria, benchè per altro posfibile, di haver generato Cristo . Delle azioni sue nessun' altra dovea sapersi, se non certe poche, che concernevano a maggior notizia di Cristo. E dopo morte dovea restare per molti Secoli incognito, ingloriofo, e poco men ch'io non dissi dimenticato dalla divozione de' Popoli, perchè così convenivasi parimente alla riputazione di Cristo. disseminarono da principio tra Popoli quefto errore, che Crifto fusse vero Figliuol di Giuseppe, era di necessità, che la Chiesa vi provvedesse, con dimostrare di Giuseppe più tosto una stima tenue: e così non è maraviglia, se'l posponesse nel culto esterno a moltissimi di quei Santi, che nè pur potevan per merito stargli a lato. Sicchè a mirar fottilmente, pare che quello Santo cosi fublime fia giunto in Terra ad ottenere dal Signore quel famolissimo vanto, a cui S. Bernardo con tanto ardore fospirò, quando disfe: Bonum mihi fi me dignetur uti pro clypeo: perchè per verità sempre èstato come uno scudo, che ha riparato Gesù, con pigliare in sè tutti i dardi, ch' altrimenti volavano a ferir lui. Lo riparò nella vita, mentre lo riparò da' ferri di Erode, trafugandolo presto fino in Egitto con suo gravissimo stento. Lo riparò dalla fame, mentr' egli fu, che lo provvedeva di vitto. Lo riparò dal freddo, mentr' egli fu, che lo provvedeva di vestito. Lo riparò da quella grave mendicità, ch'altrimenti gli fovrastava in qualunque genere, mentr'egli fu, che lo soccorrea giornalmente co' suoi sudori. E finalmente lo riparò dalle imposture sacrileghe d'infinità calunniatori, mentre si vivo, come mor-to ha fervito a mantenerli illefissime le sue glorie. E però questo sarà ancora quel Sanuna volta ad amare il tuo Cristo assai più di to, che tu ti eleggerai sommamente per te, ma che ne anche ami te, se non ti hai so- Avvocato a meritar questa grazia, ch' è pur la fomma, di non volere più vivere fu la Terra,

Terra, se non a Cristo. E'vero ch' egli per sche può sarsi? Si hanno da accomodare i ogni verso protegge chi a sui ricorre. Cly- servi al padrone: non si ha da accomodare il ogni vetto protegge cui a in incontrati protegia di protegia protegia di prote hai da pregarlo che ti ditenda, ne non ene e communa, persona da chefico, che fei il nimico più crudele ti, che fono flati afpettando in quelta machabhbi, mentre per vivere a te, tu non niera, fono flati chiamati Santi. Perch'eravivi a Cristo.

# XX.

## San Gioacchimo:

Filii Santtorum fumus, & vicam illam expe-Clamus, quam Deus daturus eft his , qui fidem fuam numquam mutant ab eo . Tob. 2. 18.

Of 3. 3.

Of.31.7.

Onsidera, che cosa alla fin sia stata la vita di tutti i Santi fii questa Terra: una afpettazione continua, Dies muleos expeliabitis me. Quelli, che furono innanzi la venuta di Cristo, che secero altro mai, che aspettare l'adempimento delle promesfe lor fatte? Alcuni viddero queste promesse da lungi, e non potendo sar altro, le salu-Lie's. 11. tarono; Defuntti fune non acceptis repromiffionibus , fed à longe eas aspicientes , & falutantes, come fanno quei Pellegrini, che veggono! permesso loro d'inoltrarvisi, la salutano. Altri le viddero più d'appresso, e non folo le salutarono, ma vi aspirarono, vi anelarono, e in certo modo diedero alla Terral' affalto per inoltrarvisi ancora a forza, tanto eran'infocate quelle preghiere , che unitamente mandavano sempre al Cielo, quafi saette. Doppo la venuta di Cri fto, non però riman tolta l'aspettazione, perchè rimane tuttavia il suo ritorno; Populus meus pendebit ad reditum meum . Prima il Signore è venuto, come Autor della fede, a redimerci dal peccato, ad am naestrarci con la predcazione, ad avvalorarci con l'esempio . Ora egli ha da tornare come Confumatore della medefima fede a glorificarci . E però se i Santi della legge vecchia sono stati afpicientes in auttorem , quei della nuova fono stati aspicientes in consummatorem fidei Christum lesium . Vedi per tanto Luc.11.36, quale hada effere la tua vita ? Aspettare ? Es vos similes hominibus, diffe Cristo, expe-Clantibus dominum fuum , quando revertatur disfazioni, bifogna perdere il fonno . Ma stico , ma fino a quando? u/que ad inspettio. Eccl. 21. Manna de!!' Anima.

no, per dir così, segregati da tutto il resto del comun Genere umano: fi riputavano di non haver punto che fare con quelto Mondo, sempre aspiravano al Cielo, sempre anelavano al Cielo: sempre dimoravano quà come Pellegrini, i quali vanno alla Patria . Quet funt dies annorum vita tua? fu dimandato da Faraone a Giacobbe là nell' Egitto: ed egli rispose: Diesperegrinarionis mes centum trigines: ( Guarda che nè pur nel linguaggio si vuole accomodare all' uso del Mondo. ) Et non pervenerunt usque ad dies Patrum meorum , quibus peregrinati funt . Ebt. 11. Ecco però quello a che devi giungere ancoratu nello stato tuo: a vivere in questa Terra da Pellegrino. Qui enim hoc dicunt , significant se patriam inquirere . Non è una vergogna, che ti attacchi tanto alle cose di quel paele, che non è tuo ? Filii Santtorum fumus, ch'è quanto dire, Filii Peregrinorum, come Isaia c'intitolò, quando diffe : Ædificabunt Isa 60 i filii Peregrinorum muros tuos . Non convien da lontano la Terra fanta, ma non effendo dunque, che tu da loro si vilmente degeneri . Che vale al rivo vantare la purità della fonte, s'egli è frattanto tutto oppresso dal loto ? Sci figliuolo di Pellegrini , d' uominitutti diffaccati dal Mondo, d' uomini facri, d'uomini spirituali, d'uomini fanti . Tale adunque ricercasi, che sii tu: Affinche quando nell'orazion poi ti metti al cospetto del tuo Signore, possi dirgli con verità, che benchè trattando con gli uomini fii costretto in molte cose, e parlare come un di loro, e portarti come un di loro, contuttociò dinanzi a lui non sei tale ; sei Pellegrino; Advena ego sum apud ce , & Peregrinus Ps. 38. ficut omnes Patres mei .

Confidera, quanto chiaro apparifce, che in questo testo Filii Santtorum , è quanto dire Filii Peregrinorum, mentre immediatamente fi fegnita. Et vitam illam expellamus, quam Deus daturus eft his, qui fidem fuam numquam mutant ab eo . Ti par però, mentre questo bene è sì grande, di non poterlo afpettare? Matu più tosto vorresti entrarne in possesso innanzial tuo tempo, e però che à nupriis. L'aspettare un padrone, che tor- fai ? Cerchi di quà quello che solo è riservani da un bel festino, è alquanto molesto, to di là, ch'e il godere. Non è questa la buoperchè la cofa può andar molto alla lunga , na regola; Qui timent Dominum , custodiunt e fra tanto a i servi è necessario di starsene mandata illiui, che tutti sono indirizzati al chiusi in casa, bisogna privarsi delle sod patire. Parientiam habebunt, dice l' Eccle a-

III.

nom illing. Non haver fretta: perchè non | Confidera, che quella gloria, che il Sipuoi commettere error maggiore, che voler'ora attendere a procurare le tue vane invitati a qualche reggio convito non han pazienza di aspettar l'ora de' Grandi , che fempre e tas date così empitofi il ventre delle loro vivande più groffolane, fi rendono poch'atti a cibarsi di quelle tanto più soavi, e più splendide, alle quali surono eletti. Chi è che in queste ha veramente diletto maravigliofo? L'ha chi vi giunge digiuno . O fe fapelli, che cofa fiano tutti i tuoi paffatenpi! Son tanti furti di quei piaceri tanto più mesplicabili, che tu verresti con un sommo vantaggio a goder di là . Contentati di afpettare: questo è da favio: e più tosto metti frattanto, come fi fuol dire, a moltiplico ciò, che tralasci di tirare di rendita, perche Haredisas ad quam festinasur in principio l'un 10.11 ch'è quando ancora non è men maturata, in

novissimo benedictione carebis. La tua eredità è il Paradifo, ch' è l'eredità parimente de' tuoi maggiori . Afpetta che fi maturi : e frattanto attendi più tosto ad avvantaggiarla co i patimenti.

IV. Considera, quanto il Signore ricerchi una tal pazienza, mentre fi dice ch' egli darà la fita gloria, ma folo a quelli qui fidom fuam numquam musans ab eo, cioè che fono contenti di credere unicamente alle sue promesse, e non vogliono il premio, quando non è tempo, se non che di sperarlo. Adesso e tempo di vivere fol di fede; che vuol dire consolarfi con la fede, animarsi con la fede, aiutarfi con la fede, contentarfi che la femai , mai : numquam , cioè dire non la perderenelle cofe prospere, non la perdere nelle cofe avverfe, ma fempre con egual' animo profeguifei a pellegrinare . E' impoffibile, che nel fervizio divino le cofe tue ti fuccedano fempre a un modo . Si irritum potel fier pallum moum cum dio , & pa-

non fit dies , er nox in tempore fue . Ora havrai lumi, ora starai quasi in tenebre, ora havrai godimenti, ora patiral desolazioni, zi , or farai fano , ora farai travagliato da vien che sappi egualmente servire a Dio, tirare innanzi il tuo viaggio alla Patria .

non è giorno ≥

gnor ti promette, è chiamata Vita, perchè la Vita è quel bene, a cui sta l' nomo magfoddisfazioni. Fai come i ghiotti, i quali giormente attaccato su questa Terra . Però quand'anche in qualunque modo conven-gati dar la tua vita per Dio , servendo a i poveri infermi negli Spedali, fludiando per Dio, stentando per Dio, consumandoti tutto in onor di Dio, non hai punto da shigottirti, perchè ne riceverai tosto un' altra migliore affai , la qual ti sta apparecchiata foprale stelle. Altravita è quella, che godefinella Patria, altra vita è quella, che menafi su le strade. Questa è penosa, è povera , è affaticata per li continui disagi . E però non è giusto apprezzarla tanto. Co-munque siasi : chi è Pellegrino convien che più d'nna volta si metta a rischio di morir su le strade , per arrivare a menare

#### XXI.

San Benedetto.

la vita in Patria.

Indicabo ribi è homo , quid fir bonum , & quid Dominus requiras à te . Vrique facere pudicium, & diligere mifericordiam, & folicieum ambulare cum Deo ruo. Mich. 6. 8.

Onfidera, che niuna cofa a quefto Mondo è più facile , che confondere il bene vero col falfo. Questo è l'inganno , che mena tanto di Universo in rovina. Però bifogna, che tu con gran diligenza ti ftude fupplifca ad ogni altro gaudio : Scio di di conoscere questo bene, e di conseguirenicredidi. E così tu mai non la perdere, lo perchè se a sorte prendi il salso per vero, tu fei spedito. Ecco però il vero bene . Indicabe tibi è home, quid sit benum: giacche è quel medefimo, che finalmente il Signore da te ricerca . Et quid Dominus requirat à 10 . Il Signore ti ama di cuore, non ti lascia, non ti lufinga, non fa come quei, che ti vogliono im bene falfo . 11.

Confidera, che fia dunque ciò che ti è chiesto daltuo Signore. E senza dubbio un rigorofo giudizio rifpetto a te: Viique facerejudicium. Rimira adunque quali fono le ora havrai gloria, ora proverai de', disprez- parti di un giudizio affai rigoroso: un diligentiffimo cfaine di quelle azioni , che cainsermità. Però comunque ti truovi , con- dono fotto d'esso, una sentenza sedele, un supplizio forte. E questo è ciò che rispetto a effer fedele, effer forte, e ancor di notte te devi fare continuamente: non vivere trafcurato , ina esaminare attentamente le Non farebbe affai dilicato quel Pellegri- opere, che tu fai, esaminar le parole, esano , che non volette mai camminare, fe minare i penfieri, efaminare gli affetti ancora più occulti. Poi fopra te dar fentenza, ma

foal-

feaffionata . O quanto sei spesso facile ad purche non vadano scompagnati giammai adularti , scusando i tuoi difetti, o ancor di- dalla confidenza; e però ricordati che hai da fendendoli, con attribuir, fe non altro, quel far eum Deo euo, il qual, come tale, mai mal, che fai, non alla tua gran malizia, ma non mancherà di darti forze a feguirlo, a aviolenza ditentazione diabolica, alle fug- ubbidirlo, a onorarlo, a piacergli, aregestioni de'compagni, a gli scandali de'eat- sistere contro tutti coloro, che te lo votivi, etalor'anche alla scarsità della grazia, gliono togliere, e a racquistarlo. che Dio ti porge! E qual fentenza può effere più perverfa? In ultimo devi prendere di te stesso supplizio forte, cioè far penitenza; ma penitenza, che non fia sì leggiera , sì Mifericordia Domini, quia non fumus confumlanguida, qual'è quella, che dettati l'amor proprio. Se tu giudicherai te medefimo in questa forma, che Dio t'impone, non verrai da Dio gindicato.

Confidera, che in secondo Inogo vuol da te, che tu ami di ufare miscricordia rispetto vere camminato continuamente su l'orlo al profimo, lasciando di esaminare i disetti di un'orrendifimo precipizio. O come a tal noi, compatendolo, condonandogli, e viltagli figeleria tutto il fangue, confideporgendogli ajuto in ogni occorrenza, fe- rando il manifesto pericolo ch' egli ha corcondo ciò che permettono le tue forze . Ma fo! O come s'inpallidirebbe , ò come sbinota bene, come il Signore qui parla. Non ti dice folo, che ufi la mifericordia, ma ancor che l'ami, diligere misericordiam, perchè se l'ami, procurerai di operar sopra le tue forze . Creditu, che sia la misericordia, pefare sì fottilmente la necessità del tuo proffimo, per vedere se tu fii veramente tenuto a dargli foccorfo ?

IV.

III.

Confidera ciò, che il Signore finalmente ti chiede rispetto a se, ch'è, che tu sollecito vadi seco. si icirum ambulare cum Deo tuo . Pellegrino, il quale conosciuto il pericolo Devi andar feco, perche in tutta questa pe- ch'egli ha corso, tornasse di bel nuovo la regrinazione mortale non ti devi giamniai notte feguente a camininare fu'il priftino discostar da lui, devi amarlo, devi aderirgli, precipizio. Non meriterebbe di effere abgli devi, dovunque và, tener compagnia, bandonato totalmente dal patrocinio celeancor quando vada al Calvario, e non far fle? Ma che fai tu, mentre di nuovo ritorni come coloro, che allora bruttamente lo la- a i peccati antichi? Guardati bene, perchè sciano in abbandono, e solamente lo seguono sirl Taborre. Ma ciò non basta. Biso habbi incorsa per lo passato la dannazione, gna, che infegnitarlo ru fii follecito, perch' così da pochifimo può in fitturo dipende-egli cammina agran paffi : fe tu fei pigro, re, che l'incorri. Creditu, che il Signore non gli potrattener dietro feicemente. Ele habbia a penar molto a lafciari andare in mina dunque un poco, se se sollecito: solle- rovina? Anzi più tosto hai da faticare a sal-cito in immitarlo, sollecito in ubbidirlo, sol- varti ; tanti son que' Demonj , che del lecito in onorarlo, follecito di piacergli, continuo fchiamazzano contro te, per ha-follecito di non perderlo per la via fra tanti, ver licenza di correre fiui ofi a datti la fpininfidiatori, che vogliono ate rubarlo, fol- ta; Laboravifuflinens. lecito di cercarlo allorche per difgrazia tu Confidera, che quel Pellegrino, il qua- III. l'hai perduto, e di racquistarlo. La solleci le sosse campato una volta felicementudine intorno al procacciamento de beni te dall'imminente suo rischio , non solaumani fu già vietata da Criflo : perche in- mente non fi tornerebbe più a mettere fi:'l torno a questi basta una ragionevole dili- precipizio di prima, ma se ne terrebbe longenza, non ci vuole ansieta, non ci vuo- tano più che potesse. E perche dunque, se le affanno, ch'è ciò, che importa di più tu non torui di niovo fu'i precipizio, alla follecitudine. Ma intorno al procaccia- meno ti avvicini ? Hai proposto , è vero mento di un ben Divino, quell'anfictà , per quanto dici, di non peccar più mortal-

pri. Thr. 3. 22.

Onfidera, che fareboe di un Pellegrino, il quale havendo camminato tutta una norte, fi accorgeffe fu'l fare del di d' hagottirebbe, come al fine renderebbe a Dio grazie di vero cuore, per effere da lui frato così protetto! Non altrimenti farebbe ancora dite, se Dio facesse vedere il sommo pericolo, a cui sei stato di perderti eternamente. Che fai però, che non prorompi 21meno in divote grazie verso un Protessor si pictofo, e che non esclami : Misericordia Domini, quia non fumus confumpti?

Confidera, quanto sciocco sarebbe quel

quell'affanno fono affetti lodevoliffini , mente; ma frattanto che fai? Ti aggiri fem-

care. E questo è dimostrar di conoscere il benefizio, che Iddio ti ha fatto in preservarti con tanta benignità dalla perdizione ? Questo è più tosto un provocarlo a surore, un irritarlo, un accenderlo, perchè è un' abufarfi della fua indefessa pazienza: Conversisunt, & tentaverunt Deum, & Santtum

Ifrael exacerbaverunt . IV.

Considera, che se tu considinell'ajuto Divino, mentre ti metti su precipizi da te, t'inganni affaissimo: Ecce (pes ejus frustrabitur eum, dice Giob , & videntibus cundis Jeh 10.18. pracipitabitur. Può effere, che talvolta per misericordia speciale il Signore si degni ancora in tale occorrenza di preservatti . Ma la regola generale qual è? Che tu cada. E quette fono le regole, con le quali si ha sempre da governare un uomo prudente, le generali. Senti però, qual'el' ordine, che il Signore ha dato di propria bocca a gli Angeli tuoi custodi, che ti proteggano in tutte le strade tue : Angelis fuis Deus mandavit de te, ut custodiant te inomnibus viis anis . Non inpracipitiis, ma in viis Se andando tu a viaggio, com' è dinecessità, per le vie battute, incontrerai qualche inciampo, incontrerai qualche intoppo, incontrerai qualche rischio, ancora gravissimo, di cadere, l'Angelo che ti affifte, ha commissione di soccorrerti prontamente, sicchè non cadi. Ma non così se tuti vai date medesimo a mettere tra dirupi, trabronci , tra balze . Lascierà che vadi in rovina. Credi tu forfe, che per le vie più batutte non s'incontrin pericoli ancora tali , che sia necessarissimo havere il sostegno pronto ? T' inganni affai : Lubricaverunt ( cosìdice Geremia , che pur erafanto ) Lube icaverunt vestigia nostra in itinere platearum nostrarum . Vi sono strade più piane, più pulite, più pubbliche delle piazze? e pure ancora in effe fi fdrucciola molte volte, ancora in esse si cade, tanta è l'umana fiacchezza.

# XXIII.

Quienmque volneris amicus effe faculi bujus, mimicus Dei constituitur . Jac. 4. 14.

careibeni, che pastano, fiè in progresso di bagliare dall'interesse: Fans a gl' impuri,

pre tra le occasioni anche prossime di pec- | tempo chiamato secolo, perchè questo è il ! più, che da veruno si godano tali beni; un secolo solo. Anzi che si trova oggi mai , che li goda tanto? Un medefimo fecolo te glidà, un medesimo secolo te gli toglie . Or mira un poco, se col solo suo nome non viene subito il secolo a screditarsi . Per contrario Dio, che vuol dire ? Il Signore del secolo, quel ch'è immortale, quel ch' è immutabile, quello che non foggiace a misura alcuna di tempo, perchè l'ha fatto, ps. 13-14e così ancora lo domina : Dens autem Rex

nofter ance facula.

Considera, che il secolo, ribellatosi al suo Signore, pretende di poter nel tuo cuore più di lui stesso; e benche alla sine egli non ti posta offerire se non que'beni, ch'egli ha, cioè beni che passano, e che come tali si chiamano temporali, si chiamano transitorj ; contuttociò si consida, che tu gli debba aderire più che a Dio medefimo, il quale ti promette beni simili a sè, cioè beni eterni. A te dunque stà di rifolvere . Figurati pure, che il secolo da una parte, e che Dio dall'altra facciano a gara per guadagnarti . Il secolo ti promette piaceri, ti promette ricchezze, ti promette onori, che fono tutti i suoi beni ; ma te gli promette sol quanto puoi qui durare : te gli promette in un secolo: poi non v'entra se starai male nell'altra vita, tuo danno . Iddio vuol darti beni ancora maggiori infinitamente, ma non nel secolo; te gli vuol dare dipoi, nell'eternità. A qual de' due ti par però 14gionevole di accostarti?

Considera, che parrebbe impossibile star dubbiolo, se non si vedessero tanti, che aderifcono al fecolo più che a Dio . Mercecchè i più degli uomini vivono da animali . Mirano affai al presente, poco al futuro . Sijtu ver'uomo, e però mira al futuro più che al presente. Eccoti innanzi due strade . Quella per la quale ti vuole condurre il secolo, e quella per la quale vorrebbe condurti Iddio. Non v'entrare a chiusi occhi, guardale prima : Via peccantium ( questa è la strada del secolo, perch'è la strada de i più ) Via peccansium complanata lapidibus : Oche bella ftrada, tutta lastricata di pietre anche rifplendenti, tutta piana, tutta piacevole! Non ti alletta ad andar per effa ? Ma Bechanit va pure innanzi, e vedrai: Et in fine illerum. Onfidera, che Secolo è una mifura di Or questo è Imale, finiscono quanto pri-

Ciò che passa, e misira massima. male belle pietre, e poi che verrà? Es infe-Prima è l'ora, poi il giorno, poi la settima neillorum inferi, & tenebra, & pæns. Inna,poi il mele,poi l' anno, poi viene il seco- feri ai superbi, lasciatisi sollevare dall' am-lo. Però quel luogo, dove si attende a cer- bizione. Tenebra agli avari, lasciatisi abbar-

111.

Pica.

>1'f. 77. 4.

778418

I.

l'afciatifi lufingare dalla libidiné. Al contra- più invaghifcafi de I futuri l Vuol dunque rio rimira la via di Dio, cio è quella via che, far faviamente? Abbandona il Secolo, fin-fi tiene finori del Secolo. Non tinego, chi ella chè lo puoi abbandonare, e va a menare il purità, vivere in povertà, vivere in una ti di poter vivere in Terra, non solo bene, soggezione continua: Arlla via est: ma sai ma santamente: In parces vade Saculi santi; poi doyeti conduce? duci ad visam. Che Confidera finalmente ciò che hai da fadicidinque a quale delle due firade vuoi re, se ti truovi a sorte in sistaco di non
tutenerti a quella del Secolo. o put a quella di Dio? Finsici omai di risolvere ma in colo: Ch' hai da fare? Non ti si può dano del proprio di può da sere in colo: Ch' hai da fare? Non ti si può da-

Iac. i.

micus Dei constinuieur . colo, e non esfergli amico, cioè non anda-re per la sua strada: andar più tosto per la re amico di uno, havere dettami simili, firada contraria, per quella de' Religiofi ; affetti fimili, azloni fimili. Non ti curar concioffiacche non è la vera Religione ri- dunque di andar dove vanno i più: Nenfefretta a Monte vernno ne di Alvernia, ne di queris turbam ad faciendum malum. Tratta Camaldoli, ne di Caffino, ne di Granoble'. con quel, che non fono amici del Secolo, La può chi vuole trovare nel cuor del Seco-ama le Chiefe, ama i Chioftri, ama quei amico, è finita : sei già nimico di Dio : pur son beni, sono al più lungo tutti beni Quicumque voluerie amicus effe Saculi buius, di un Secolo. inimicus Dei conficuitur. E par a te poco male, fe non fosse altro, star sempre a zischio d'incorrere una si orribile inimicizia ? Quanto fai per fottrarti all'inimicizia Ipfe Spirieus toftimenium reddit fpirieui noffre, di un Principe, di un Cavaliere, di un Cittadino di un Uomo fimile a te? E per campare dall'inimicizia di Dio non vuoi pigliare un partito ancorche penolo alla tua fenfualità? Nota bene, che contrarre l'amicizia col Secolo e contrarre l'inimicizia con Dio , è tutt'una cola: non v'è niente di mezzo,

al principio non ti paja firetta: vivere in tuo Secolo fuor del Secolo. Va dove paja-

quest atto ricordati prima bene, che qui re altra legge, che l'accennata: Non ti Rom. 11.
cumque voluerir amicus esse saculi hujues ini- conformate col Secolo: Nolite conformari buie Sarule . Non ti conformar ne'detta-Considera, chenon dice, che chiunque mi, non ti consormar negli affetti, non vorrà restar nel Secolo, sarà nimico di Dio; ti consormar nelle azioni. Veggo ch'è disma chiunque vorrà effer amico del Secolo: ficile molto flar nel Secolo, e non ficon-Quicumque voluerit amicus esse Saculi hujus. formare col Secolo. Ma che può farsi? Co-Perchè a direil vero potretti reftar nel Se- me tu vuoi conformartegli, subito gli vuoi

Lapubchi viole trovarenel cuor del Scoo- ama le Chiefe, ama i Chiofri, ama quei lo, purché les netregalillètors: logità ama- logità mello purche les netregalillètors: logità ama- parola non pigliar mi la regola di propriatori della propriatori della propriatori della propriatori della propriatori della propriatori della contra della propriatori della contra della propriatori della contra di contra della contra di contra della cont ri amico di effo. E come tu gli diventi ri, le fue ricchezze, i fuoi onori. Se

#### XXIV.

qued fumus Filii Dei: Si aurem filii, & baredes; baredes quidem Dei, cobaredes autem Christi : fi ramen compatimur, ut & conglerificemur. Rom. 8. 17.

Onsidera, che testimonianza sia que-Ifla, che lo Spirito Santo ci rende, Quicumque voluerit amicus effe Saculi hujus di effere noi Figliuoli di Dio . Quelta inimicus Dei , non cenftimerur , no , cenfti- non è esterna , come quella che Cristo tuitur. Eche vuol dire , inimicus Dei conflicui. riceve fu 'I Giordano , Ma è interna: che zur, se non che diventa subito nimico a Dio, però si dice, che la reude allo spirito, come chi gli è nimico già da gran tempo, Spiritui nofire, non a gli occhi per via di cioè con una inimicizia, ferma, forte, che visioni, non a gli orecchi per via di voci, non vien poi si facilmente a ceffare? non fo! Spirieni . In che confifte dunque una tale inimicus Dei , confiinitur . Perchè come | testimonianza ? Confiste in quell' intimo uno comincia di proposito ad apprezzare i senso d'amor filiale, che c'intonde verbeni prefenti, che ciò vuol dir effere amico fo di Dio; ficche abborriamo il peccato, del Secolo; quanto è difficile, ch'egli mai ma puramente, perch'è offesa di Dio, amore. Questi ha il contrasegno più cetto chè questo è procedete da Figlinolo, ope-

rare per amore, non per timore.
Confidera, la nobile confeguenza, che reca feco, l'effere Figlinoli di Dio, ch'è l'effete parimente etedi di Dio . I doni ( quali fono beni terreni, beni temporali) fi appartengono a i fervi; che però non al tro hebbe Ifmaele, che doni: a' figliuoli fi aspetta l'eredità, come l'hebbe Isacco. Vero è, chetra i figliuoli Umani, e Divini v'e grandissima differenza. Gli mmani non fottentrano all' eredità, se non mosto il Padre; ma non i Divini. L'eredità di questi è il Padre medesimo: Pars mes Do-Tit. . . . minus, dixit anima mea. Mercecche il lot

Padre non possiede ricchezze da se diftin- Sie Deus dilexit Mundum, at Filium sunm te , tutte le contiene in se stesso mentre egli è Dio, bene inmenfo, bene infinito; e però come tale, in quel medefimo tempo, che gode fe, dà infieme l'effer goditto, ne l'effere goduto fol daqualenno, mada quanti mai fieno; fenza che il numeto degli etedi novelli, i quali di mano in mano fi aggiungono a si magnifica eredità . fcemi già mai piinto a verimo della fua parte . E dove mai troveraitii fu la Terra una eredita

qual è questa? E pur non la curi! III. Considera, che se siamo eredi di Dio, ne viene con altra nobile confeguenza, che noi fiamo coeredi ancora di Crifto. Crifto è figlinolo per Natura, e noi fiamo figliuoli per adozione ; ma noi quantunque adottire folo a regnare. Tanta fu la fua carità. te amar Dio, fol ami te ft: ffo.

penfiamo volentieri a Dio, parliamo volen- non ti ha da far eredere di potere arrivare tieri di Dio, operiamo molto: ma folo a alla beatitudine eterna fenza fatica: perche quest'alto fine, di cercar lagloria di Dio. non è la beatitudine eterna nn'eredità, co-Beato chi possiede in cuor suo questo puro me quelle di questo Mondo, che pervengono spesso a chi non le merita, a chi non le che prescindendo da espressativelazione, a procura, achi non vi pensa, a chi sta anpossa havere d'estere Figlinolo di Dio; pet- cora dormendo. E' di necessità guadagnarsela. Crifto è figliuolo naturale: e piir tu fai quanto hebbe da fopportare per arrivarvi; e tu che fei figliuclo addottivo la vuoi per niente ? Su vuoi repnare con Ctifto, conviene, che ti contenti patir con Crifto. Quefta è l'espressissima condizione: Si tamen compatimur . Benchè quando mai dovral en patire una minima particella di ciò ch' ha patito Cristo? Patirai con Cristo, ma non patirai come Ctiffo.

#### XXV.

L'Incarnazion dell'Eterno Verbo.

unigenitum dares. Jo. 3. 16.

Onfidera attentamente l'altezza fommadi questa sentenza, la quale oscita dalla bocca di Cristo, contiene in sè più miracoli, che parole. Che Dio ami le stesso, non è mirabile; anzi è di necesfità ch'egli fi ami r ma che ami niente fuori di sè, è stupendissimo, mentre egli in se contiene guanto di buono ha fuori di sè, e con molto maggior vantaggio, che non fi contiene nell'oro il valor del piombo; perchè quelle cose medesime, che in sè fono morte, come i metalli , le pietre, le Perle, in Dio fono vive: Quod fallum eft in ipfo vita erat ; quelle , che in sè fono vi habbiamo a partecipare col naturale la mifte, in lui fono pure; quelle, che in sè medefima eredità . E chi può dir ch'alta sono manchevoli , in lui sono perenni s gloria fia mai la nostra ? Non vi fariamo ond'è ch'egli da se, fenza alcuna d'esse, già mai potuti arrivare, se Cristo stesso può fare al pari ciò che farebbe con esse: non ce l'havesse ottennta con le site sup- può illuminar senza il Sole, può resrigepliche, co'fuoi stenti, co'fuoi sudori, rar senza l'acqua, può ristotar senza l'aria, anzi con tutto il fuo fantiffimo fangue. Ma può rifcaldar fenza il fuoco, può germoquesta medesima non è un'altra eccelsisi-ma maraviglia: Un figlinolo naturale non haim screeso la persezione di tutte queste mamarayula: Un highnolo nanuale non hàm lichello la pettecione di intric quelle hartagil Voninicarcaomai, che lio Pa- creature medicinic: e le fi sirre commètre ii adhottaffe pet figlinolo alcunofita- nemente dicia? e, è per bontà iu, nonè per niceo. Più tofloper dicheiro di tregnario- nemente con di ci. Che gram profisio è dunque; lo è giunto ad uncidere aleri fisio fitablimi che giunto ad uncidere aleri fisio fitablimi che di considerationa di consideratio fo veruno, fi è tatto uccidere per non effe- tutto in Dio, con tuttociò non fappi nien-

Confidera, che questo nome di credita | Confidera, che Deut dilexit, e duexit

ciò è ammirabile. Si fa, che alcuni s'inna- tica a un tratto le ingiurie fattegli: Fornicamorarono talor di cose assai strane, di uccelli, di cani, di cavalli, di bisce. Vi su ad mo, & ogo suscipiame e. E' l'amor del Sichi s'innamorò di un rronco di Platano. Ma finalmente questi havevano ricevuto da ch'egli mai poffa haver fine, mentre è cose tali qualche servità, qualche sollievo, qualche specie di benefizio. Ma Dio, che haveva mai ricevuto dall'Uomo ? o che dunque diligir, dunque diliger, dunque per fperavariceverne ? La gloria fira ? Ma come, s'egli era stato già non meno beato, ancor fenza di effa, per tutti i Secoli? Più tofto mira, ch'egli amò il genere Umano, non folo fenz' alcun merito antecedente, che in lui scorgesse, ma ancor con molto demerito confeguente, mentre vedeva, che la maggior parte gli doveva essere ingrata. E pure ciò non ha potuto impedire, che l'amor fuo non si sia egualmente disteso sopra di tutti : Dilexis Mundum, non aliques in Mundo, ma Munnum, perche non esclude veruno : Deus vult omnes homines falvos fieri. E fe bene con particolar modo egli ama i predeffinati, teceb dilexi; a paragon de' quali fi ditutti con una carità sviscerata di vero Padre, facendo però, che il fuo Divino Figliper li cattivi, e che la pioggia della fua Cepeccatori. Ecco però ch'in questa parola

amore non hebbe principio, così ne meno dalla fua parte havrà fine per tutta l'eternità, Misericordia Domini ab aterno, & usque s. Cor. 11. finita carità fua, che torniamo a riartaccat- eriam cum illo emnia nobis denavie? Ci ha dato ognimomento ad ammetterci in grazia sua, riore, a goderlo, come sono le Divine Per-come s'egli havesse bisogno de sattinostei, sono: ci ha daro tutto ciò, ch' e d'ordine

Mundum, il genere Umano. Or guarda, se y Basta che gli chiediamo perdono si dimengnote in se persettissimo : Non v' è pericolo quell'istesso, che mai non hebbe principio. E'amor intrinfeco in Dio: Deus dilexir ? quanto è in sè non mancherà mai : Eto Deus, & non murer . Ed ecco , come queste voci, Dens dilexit, ci scuoprono la seconda mifira, che riconobbe l'Appostolo nell' amor del Signore, ch'è la lunghezza, longundo. Ed è questa stessa misura nell'amor tuo mentre non fai ne pure amare un di folo, che ti ha amato un'eternica?

Confidera, che il Signore non folo dile- IV. zit Mundum, ma fic dilexit, ut Filium fuum Vnigenieum darer . Nota in quel fie la veemenza di quell'amore, che ha trasportato il Signore a si strani eccessi. E quali surono? La sublimità de doni. Ti par forse poco, che Filium fuum Vnigenieum darer ? Filium, ce, che ha odiato i reprobi, E/an aurem non un suddito, non un servo, non un Uoodio habui; contuttocio affolitamente ama mo, come fei tu; anzi ne men un Angelo, un Arcangelo, un Scrafino; Filium, e Filium fuum; cioè un figliuolo non ricevuco ttolo, Sol di giuftizia, nasceffe per li buoni, e da altri, come son quei figliuoli, che talvolta gli Uomini dicono di donare a Dio, lette dottrina fi diffondesse su i giusti, e su i ma più tosto rendono; Filimm per tutti i titoli fuum. Senza che negli Uomini altra è Mundum fi contien la prima mifura, che ri- la fuftanza de' figliuoli, altra è la fuftanza conobbe l'Appostolo nell'amor del Signore, de Padri. Se Abramo dava un figliuolo, che è la larghezza, latitude, la qual fi flende che foffe suo, non però ne dava uno. che ad amare ancora i nemici, ancora gl'inde- soffe se. Ma in Dio non poteva avvenire digni, ancora gli ingrati. V'è questa stessa versamente. Doveva necessariamente dare milura nell'amor tuo, mentre nè pur ami un figliuolo, che fosse s' egli volea dare colui, ch' ha potuto fin giungere ad amar te? un figliuolo non addottivo, ma naturale, Considera , che non dice diligie , ma che fosse suo, Filium fuum, perchè il Figlidilexis. Perchè l'amor del Signore verso nolo Divino non è diverso nella sustanza l'Uomo non hebbe principio, fu fin dall' dal Padre, ancorchè fia diverso nella persoeternità. Solo hebbe principio l'effetto di na. E pur di più questo figliuolo fu figliuolo un talamore. Nel resto sai tu quant'è, da unigenito, Pnigenirum. S'egli havendo più che il Signore ti stà amando? Da che sta figliuoli, ne havesse dato uno d'essi, ancoramando fe stesso. Come poi questo suo chè il maggiore, non farebbe stato così ammirabile. Ma dare l'Unigenito , questo è ciò, che non può capira. Ben fi può credere agevolmente, che mentre ci ha dato il in acornum super cimencos eum. Anzigiunge più, che potesse darci, non ci habbia netant'oltre la durevolezza di questo amore, gato il meno. Anzi nel darne Cristo, che che quando mai per colpa nostra si rompa non ci hadaro di ciò, che potesse darci? quell'amicizia, che passa tra noi, e lui, egli Qui etiam proprio Filio suo non popercie, sed pro Rom. e. ftà fermiffimo lempre in defiderare con l'in- mobis omnibus tradidis illum, quomodo non la, numquam excidir, e stà apparecchiato tuto ciò, che rispetto noi è d'ordine supe-

III.

quali eguale, a convivere, come sono le no, non è però stato in Dio punto irragio-Angeliche Gerarchie: ci ha dato tutto ciò . che è d'ordine inferiore, a valercene, come fono tutte l'altre cofe create. la cui disposizion dipende da Crifto, che n' è il Padrone: Chi non vede però, che ci ha dato tutto, mentr'egli ci ha dato Crifto ? E' già venuto quel tempo in cui Nihil does cimencibus cum . Ed ecco come in queste voci Filium fuum Vnigonisum, si racchiude la terza misura, che riconobbe l'Appostolo nell'amor del Simore, che fu l'altezza, sublimitar. Ed è pur questa misura nell'amortuo, mentreti follevi sì poco ? Non fai nè pur confacrare una vile foddisfazione a chi ti ha favorito di

1. . . , tanto: In fublime erigere, & efte gleriofus. Confidera l'ultima parola, darer, la qual dimottra fin a qual fegno quest amor fi abbassò, che su a dare questo Unigenito. Non dice a donare, dice a dare darer. Una gioja ricchissima si può donare ancora a un vil te, dar per un pomo, dar per un pane. E fellum Omnipotentem reperier? Excelfor Calo pure Iddio perchè diede il proprio Figliuo- eff , & quid facies ? profundior inferne , & lo ? Per haver l' Uomo : Ve feroum redimeres , unde cognofces ? longier serra , menfura ejus , & Filium tradidifti. Se l'haveffe dato, perche latior mari, Che fon le quattro dimensioni regnasse gloriosamente tra gli Uomini, per- medefime, considerate da noi nell'amor che ricevesse tributi, perchè riportalle Divino, conforme il lume somministratori trionfi: pur farebbe stato affaissimo. Mà ha- da queste gran parole di Cristo: Sie Deus die verlo dato , perchè moriffe per falute degli lexit Mundum , ut Filium fuum Vnigenitum da-Uomini; o che flupore! E non fu quello rer, che ben potrai meditar per tutta la un abbaffare il figlinolo per alzare il fervo, vita tua con perpetuo pafcolo. quafi più fu del figliuolo ? Certo che sì . Perchè noi fossimo capaci della Natura Divina, egli ha umiliata la Divina all'umana. Quindi è, che qualunque volta nelle Sc ittute Terra fape venientem fuper fe bibent imbrem , parloffi di darci Crifto, non fe ne parlò fotto termini mai di dono, come è dello Spirito Santo; ma ben più tofto di conrratto, o di cambio: Redemprionem misis populo sue . Pro nobis tradidit. Pre pobis tradetur. Venit ut daret animam fuam redemptionem pro mulris. Che sembra l'ultimo eccesso di umiliazione, a cui potesse mai giungere un Dio si buono. Donare tutto il resto suorchè il figlinolo. Del fuo figliuolo protestar, che lo ma non ambedue corrispondono al modo da, quali per fare un guadagno : Expedis us unus moriatur homo pro popule. Ed ecco finalmente come questa voce darer ciaddita la quarta misura, che riconobbe parimente l' Appoliolo nell'amor del Signore: che fu la però grate egnalmente. Mettiti dunque un profondità , prefundum . E quella mifura poco ad elaminare, se in te scorgi i fegni di fi trova altresi nel tuo, mentre fei tanto fuperbo, ancor dappoi, ch'hai veduti questi ch'e reproba. Non v'e mezzo. prodigi di avvilimento nel tuo Signore.

VI.

nevole. Ma perchè? Perchè è amore appunto di un Dio : Deus dilexis . E' fopra ogni ragione, è sopra ogni regola, ed è un amore che ha bensì fondamento, ma in una bontà infinita: Diligam ece fpensanet. Non fi Of. 4. può dare altra risposta, che appaghi, almen pienamente. Però fi dice, che questo amore non può da noi finirfi mai di comprende-re qual egli è, ma folo ad un certo fegno: Plitta: Solo lo comprendono i Santi, quali già to conoscono chiaro in Cielo. E però l' Appostolo efortava i fedeli a disporsi in modo, che un di poteffero partecipare effi ancor Eph. se di si bella forte : Ve pofficis comprehendere cum omnibus sauthis, qua sis lasitudo, & longitu-do, & sublimitas, & profundum'. Nel resto, finche quasi nottole ci aggiriamo su questa Terra, come possiamo mai tener die. tro ad orme si luminofe, quali fon quelle d' personaggio senza avvilirla, ma non si può un Sol Divino? Forsiam vesticia Dei compre 106 11. Senza avvilirla già date per una cosa da nien-

#### XXVI.

& germinans berbam epportunam bit, à quibus colieur, accipis benedictionem à Deo : proferens autem fpinas, ac tribulos, reproba eft, & maledillo proxima, cujus confummatio in combustionem . Hebt. 6. 7.

Onfidera la differenza terribile, la J qual paffa fra Terra, e Terra ; ambedne ricevono le stesse grazie dal Cielo, stesso ; e così una è benedetta, una re-proba. E questa ancora è la disterenza che paffatutto di fra due anime, beneficate egualmente anch' effe dal Cielo, ma non quella, ch'è benedetta, o pur di quella,

Confidera prima, che come ogni Terra in Confidera per ultimo compimento di genere, per fertile ch'ella fia, non può da maraviglia, che tutto quelto amore si ftra- se produr ne pur un fil d'erba fenza il bene-

fizio dell'acqua, è di così qualunque anima i tremendi decreti, perchè ino de' più certi tà ; non dico in modo speculativo , ma pratico! beato te . Allora si che verresti a diffidar totalmente di te medefimo , a tener sempre, come fa la Terra d'istate, la bocca aperta , dicendo a Dio : Anima

mea ficut terra fine aqua tibi.

Pf.48.13.

III.

Job 36.

IV.

Confidera un poco adello, quante volte il Cielo ha piovuto fopra l'anima tua molto più ancor largamente, che non ha fatto fopra di tante, e di tante, che fono nate, dov' è più scarsezza d'ajuti spirituali. E' vero, che questa pioggia è stata, se ben la miri, altra strepitosa, altra tacita. La tacita sono le ispirazioni interiori, le quali discendono sicurpluvia in vellus ; la strepitosa , le prediche, i configli, i conforti, le correzioni . per cui Dio ti ha fatto esteriormente anche intendere il voler suo . Ma qualunque fiafi, quanto farà stata maggiore di quella, che ne sia potuta toccare ad innumerabili! Ben si può dir, che il Signore sopra di te effudit imbres ad inflar gurgitum, qui de nubibus fluunt. Tanto ella è stata abbondante .

Confidera, che questa medesima pioggia qualunque fiafi, è venuta al pari dall' alto, Inper te; perchè egualmente è stato sempre Dio , che mandavit nubibus desuper. Egli è stato quegli, che ha mossa la lingua a quel Predicatore, a quel Parroco, a quel Confessore, e singolarmente l' ha fatto parlar per te . Or mira un poco, come hai tu corrisposto . Hai tu prodotto quell'erba, che fi bramava, erba giovevole, erba gradita, erba fana, qual' è quella delle buone opere? Se tale, puoi consolarti, perchè il Signore stesso dall'alto ti ha benedetto, ch'è quanto dire, ti ha preparato il tuo premio nel Paradifo, come a coloro, a i quali fu detto: In boc vocati eftis, us benedittionem baredientepoffidentis, cioè, come l' hapreparato a i predestinati. Ma se in cambio d' una tal'erba hai folamente prodotto fpinas, actribulos, cioè peccati, benche alcuni minori, figurati per le fpine, ed altri maggiori , figurati pe'triboli , povero te ! O V. che gran supplizio ti aspetta!

Considera quelle formidabili forme, con le quali si parla di una tal Terra. Sono queste tre, e contengono la riprovazione di essa, la condannazione, e la punizione I. Si dice prima però, che reproba eft, che

umana. Sia dispostissima per sua natura a segni d'esser prescito, è ricever spessi ajuti far bene, ciò a lei non basta, ciò vuol la gra- ad operar bene, e tuttavia non valersene. zia Divina, Dominus dabit benignitatem, II. Si dice ch'è maledillo proxima, che è er terra nostra dabit frullum suum. O se tu prossima già aricever la sentenza di eterna un di giungessi bene a capir questa veri- condannazione, perchè Dionon suol tollerare affai lungamente una ingratitudine, qual' è questa; convien che presto la vendichi . III. Che ejus consummario fara in combustionem , che la gastigherà col suoco infernale : perchè questa è la pena proporzionata alle terre fol fertili di mal' erbe, appiccarvi il fuoco.

Considera, con quanto studio devi dunque tu procurare di corrispondere al-le innumerabili grazie, che continuamente Dio piove sopra di te per incitarti a ben fare ; tanto più che la Terra grata accipit benedictionem à Deo, ancora in un' altro fenfo, perchè lo muove airrigarla ogni di con influssi più favorevoli , e a fare che multi- Pf 64.9. pliciter locupletet eam. Là dove l'ingrata lo muove a sospendere il corso a tutti, e a far che già non piovano sopra lei più acque, ma fiamme .

# XXVII.

In omnibus operibus tuis pracellens efto. Eccl. 32. 23.

Onfidera, che qui alla fine fi hada indurre tutta la tua perfezione: a far le azioni, che sono proprie di quella comunità, di quel gradò, in cui Dio ti ha posto, ma a farle eccellentemente ; In omnibus operibus tuis pracellens efto . Tuti lascitosto invaghire di quell' azioni, che non appartengono ate, eti pare, che se tu fossiin quell'altro stato, faresti ancora tu cose esimie, cole eminenti, e ti riuscirebbe arrivare alla fantità. Ma chi te l' hadetto? Latua Prov.25 5fuperbia ? Neerigas oculos suos ad opes, quas nonpotes habere. Perchè in cambio di confeguir le altrui ricchezze, perderai le proprie, da cui frattanto alzi gli occhi. Quali sono quelle opere, le quali è certo, che Dioricercada te ? Son le opere del tuo offizio. Fin'atanto, che tu non ti rifolvi ad ufare in quefte , in operibus suis , tutta la tua diligenza, quelle altre benchè sà eccelfe, alle quali aspiri, non ti fan santo: più tosto vagliono a tenerti o inquieto, oingannato.

Considera, che la santità non consiste in far' opere eccellenti, main farle eccellentemente. Però dice, Inomnibus operibus quis Dio fino ab eterno l' ha riprovata ne' fuoi pracellens effo. Veditu, che la fantità non

VI.

11.

fi ricerca nelle opere, fi ricerca nell'ope- pur povero, ma cencioso. Che hai dunque # rante ? Siano pure ignobili le opere, che l a te spettano, sian triviali, sian tenui, non dubitare, balteranno a fantificarti, purchè fian fatte con quella perfezione maggiore, che lor conviensi. Che sece mai di prodezze quella sì celebre donna chiamata Forte ? Usci forse in campo qual Debora a scompigliare Eserciti armati? trafisse qualche Sifara, come Giaele? decollò qualche Oloferne, come Giuditta ? Se ben fi pondera, tutte le sue bravure finirono in filar bene , Digici eius apprehenderunt fusum, in provvedersi di lana, in provvedersi di lino, in non lasciarsi di notte sinorzar la lampana, Lucerna eins non extinguetur in nolle. Contuttociò questo baltò a farla fanta: fece bene l'uffizio suo, o per dir me-

glio lo fece con eccellenza.

III.

16:06.

IV.

Confidera, che questa eccellenza non può ottenersi col femplice modo esterno, che tieni nell'operare , benchè perfetto : lentemente convien che tu procuri in tutto una fomma rettitudine d' intenzione , indirizzando quanto fai fempre a Dio, al maggior gusto di Dio, alla maggior gloriadi Dio, nè mai più basso dev'essere il tuo berfiglio . Noi fiamo stati tutti creati per Dio . Questo è il fine nostro: e però quando si va contro a questo fine , si fan cose inique ; quando non si va a questo sine, si fanno inutili. Ti sci tu mai ritrovato su qualche grosso Vascello in tempo di calma? Havra veduto starfene i passaggieri tutt' occupati in vari divertimenti a passare il tedio . Contuttociò, fe dimandi loro, che facciano, ti rispondono tutti : perdiamo tempo . Ma come ciò, fe frattanto giuocano, cantano, cicalano, pefcano? Si; ma perde tempo chi non va fempre al suo fine, e'l fine d'un navigante non è pefcare, cicalare, cantare ; è andare al fuo porto. O quanto haitu perduto spesso di tempo in tante opere da te fatte, perchè non le hai tutte sempre ordinate a Dio! Le hai fatte per altri fini, se non biasimevoli, almeno umani ; Opera corum , opera inutilia.

Considera, che indirizzata in talmodo l'operatua, non hai da quietarti; Pracellens esto. Per renderla più eccellente, la devi unire, e con che ? con le opere si niglianti, che Gesù sece. Queste sì che potranno a lei dar valore. Perchè finalmente sa quanto vuoi per te stesso : Institut the quasipannus men-Renate . Mettiti pur'addoffo quanto a te pia- zione, hai da contentarti : va innanzi ; Pracelce diquelle robe, le quali son proprie tue , lens esto. E cio sarà con raccomandare a Dio sempre comparhai dinanzi al tuo Dio, non la tua medesima azione, assi chè ti riesca

fare? Comparir fotto i belli abiti di Gestì : Induimini Dominum lesum Christum . Non è Gesù come Esaù, che hebbe a male, che Giacot si coprisse sotto i suoi panni . Ne gode infinitamente. Etu frattanto ti rubi una benedizione molto maggiore di quella, che toccherebbeti. Perche subito che il Padre Celefte viene per tuo mezzo a fentire veftimentorum illius fragrantiom , ch'e sì pura, ch'è si perfetta, ficus odor agri pleni, non mira ad altro, ti stende le braccia al collo, ti accarezza, ti accoglie, e per quel diletto, che riceve date, ti tratta da primogenito, ch'è quanto dire, ti arricchisce assai più di quello, che tu non meriti per te steffo, Gracificat in dil ello filio fuo. O che in- Ephelis. 6. venzione ammirabile da farsi innocente-

mente tener da molto con quel d'altrui !

Confidera, che unita così l'azione, hai da passar'oltre: Pracellens esto. L'hai da dilatare col defiderio di fare affai più per Dio . ci vuol l'interno. E però ad operare eccel l che non è quel poco, che fai. Se riduci un peccator compunto a tuoi piedi , brama dipotergli allo stesso modo condur tutto l'Universo; se spargi sudori, brama di poter per lui fpargere ancora il fangue ; fe foffri ftenti, brama di poter per lui foffrire an- 16 14. 2cora strapazzi : Longos fac funiculos tuos. Non fai tu quanto buono fia il Signore nottro? Faal contrario degli uomini : paga la volontà al pari dell'opera . Ond' è che gli ultimi lavoratori, venuti nella sua vigna all' undecima ora , furono nella mercede uguagliati a i primi , perchè, se più non havevano faticato, almeno havevano desiderato di farlo, e però erano quanto i primi comparsi fin di buon' ora su la pubblica piazza co'lor badili, ad attender la condotta. Mentre hai dunque a trattar con si buon Signore, nontiracchinderequal vil conchiglianel guscio di quella semplice azione , che stai facendo; dilatala con l'affetto; Di- If 54 7. lata locum tentorii tui. Perchè tanto più farà eapace di merito. Se tu non meriti, se non a proporzione delle opere, che tu fai, meriterai molto poco. Bilogna, che tu insieme ti ajuti co'desiderj, perche siccome questi ti fono inutili, quando tu trascuri frattanto le azionitue, così quando tu gli aggiungi ad Cor.15 6. effe,ti fono giovevolifimi. Eamdem habenees remunerationem, come fe faceite quelle medefime opere, che fo io, dilaramini er vos , cosi diceva l'Appostolo a i suoi Corintii.

Confidera, che ne pur dilatata così l'a-

Ι.

XXVIII.

fenza difetti, o di vanità, o d'impazienza, o d'inconfiderazione, o di tedio. Chi può dir, quanto il nemico se ne sta sempre insidiando ogni ben , che fai? Però tu devi in Schebie populus meus in pulchrieudine pacis . ogni cosa invocare il Divino ajuto : che è ciò che tanto si commendava da i Padri antichi dell'Eremo: havere ogn' or fu la lingua quelle parole: Deus in adjutorium meum insende. Nè darti a credere di poter mai esfere a Dio molesto con questo spesso ricorfo, che a lui farai. Anzi non gli potrai già un grande amante: bramare di haver parte in ogni opera dell'amato, impacciarfi in tutto, ingerirsi in tutto, pigliar sopra di sè gli affari di questo, non altrimenti, che se fossero propri. Se dunque tu vnoi dar gufto a chi tanto t'ama, addoffa a lui tutte le opere, che tufai. Di, che se ne pigli esso cura: perchè tu da te non puoi farle, se non che tutte pienissime di difetti : Domine ad adjuvandum me festina: Domine ad adjuvandum me respice: Adjuva me nullum aliud auxilium habentem nifite Domine .

Confidera, che se in tutte le azioni tue . in omnibus operibus suis , tu formerai questi quattro atti ora detti , d'indirizzarle , di unirle, di dilatarle, e di raccomandarle, le farai con piena eccellenza, pracellens eris, perchè più di questi quattro atti non pare che possan convenire egualmente in qualunque azioni, inomnibus. Là dove quetti convengono tutti in tutte, come discorrendo per quelle, le quali spettano a te, tu potrai conoscere. Vero è, che da principio ti può sembrare difficile il pratticarli frequentemente: manon già se tu offerverai , che non tanto fi hanno da praticare con l' intelletto, quanto co'l cuore. Questo è quel , che brama il Signore . Quis est iste, qui applicer cor suum, ur approprinquer mihit Non dice, qui applicer intellessum, dice, qui applicer cor. Se non ti da però l'animo di vantaggio, fa in questo modo. Formala mattina questi atti generalmente, sì che cadano sopra di tutto ciò, che tu in quel giorno farai e poi tra 'l giorno di mano in mano rinuovali, ma più particolarmente, quando hai da fare certe opere, se non altro più rilevanti. E così quanto più almeno ti fia ratomnem fensum, ne più patendo perturbapossibile : In operibus euis pracellens esto : zioni di mente , almeno notabili, lo fa gofacendole nell'efterno con efatezza, nell' interno con eminenza di carità superiore, a quella, che si usa comunemente, già trario di quello, che qui ho descritto, perche questo appunto è pracellere, è spiccare chè prima è quella pace, la quale il giusto Sopra la turba.

& in enbernaculis fiducis, & in requie opulenta. Ifa. 32. 18.

Onfidera, che questo beato Popolo. del quale qui ragionafi, non può gia effere un Popolo, qual'è quello degl' imperfetti; ma uno affai spirituale, affai sanmai dare maggior contento. Non fai tu, to, populus peculiaris, perche già fi presupche gli è un'amante, che và propriamente pone, che non habbia più di bisogno di staperduto dietro di te? Or questo è proprio di retutto di combattendo affannosamente . mache già goda ripolo, mentre incontanente fi dice, che federà : Sedebie populus mens &c. Ma chifono coloro, che arrivino a questa forte? Pochi al certo, Son quelli foli, i quali fignoreggiano le lor voglie. Chi n'è fignoreggiato , non può federe, convien che stia sempre in arme . Perchè però un intendi bene la rara felicità di chi havendo già combattuto animofamente per lungo tempo, arriva a questo dominio di sè medefimo, mira che feder farà il fuo; Sedebit in pulchritudine pacis, in tabernaculis fiducia, & in requie opulenta.

Confidera, che chi hà atteso a domare le sue passioni assai virilmente, fedebie per lo più tutto il resto della sua vita in pulchrisudine pacis, perchè la pace altro non è, come dice Santo Agostino, che eranquilliras ordinis: che però vedi , che la perturbazione dell'ordine è la diffruzion della pace . Ora che bell'ordine è quello, che gode un giufto , qual fi diceva! E' ordinato col proffimo , perchè subito cede alle voglie altrui .. non invidia, non presume, non litiga, non perseguita, non ambisce, e sa vivere in paceancor con coloro, che sono amanti di Phisp.c. guerra , Cum his, qui oderuns pacem, eram pacificus. E' ordinato in se stesso, perchè gliappetiti in lui servono alla ragione, e così gode la bellissima pace della cosclenza: Paz multa diligentibus legem tuam , e mai non pruova quelle follecitudini , quelle fmanie in cui fuol prorompere una volontà fregolata. E' ordinato con Dio, perchè a lui fempre in tutto fi fottomette, e così ha quell' alta pace, di cui si dice, che supera qualsivoglia diletto umano , Pax Dei, qua exupedere felicemente nell'ozio di una beata contemplazione. Vero è che l'ordine va al conha con Dio: da questa ridonda poi quella,

Jer 30.

VII.

IV.

la quale ha in sè, e da questa poi nasce che ad ignoranza. Sazio nella volontà ; suoi prossimi . O te beato, se ti sapessi compiacerà sì altamente di quella beatipur una volta invaghir di si degna pace ! tudine, che in lui scorge, che la sarà co-Non vedi tu s' ella è bella ? Sedebir popu- me sua, e così havrà quanto vuole, perchè

lus in pulchrisudine pacis. III.

Confidera, che questo medesimo Giusto, dopo havere in vita feduto in pulchrieudine pacis , fedebie alla morte in cabernaculis fiducia. Non sarà allora agitato, ansante, affannoso, come è degli empj; ma starà quieto, fedebie: in che? in fe medefimo? quefto no: in cabernaculis fiducia, ch' è quanto dir non riporrà la sua confidanza nel ben che ha fatto, ma folo in quei tormenti, che vedrà parteciparsi ancora al suo corpo per Cristo ha per lui patiti. E' vero, ch' egli , la chiarezza, che lo rende si bello ; per fe non è per qualche speciale savor Divino, l'agilità, che lo rende così spedito; per non si stimerà sin all'ultimo mai sicuro; che l'impassibilità, che lo rende si inalterabile; gnore, quanto fu maggiore il timore riverenziale, che in vita n'hebbe, perchè sa, che un Padre si buono non lo dovrà abbandonar nel maggior bisogno. E perchè questo maggior bisogno proviene da i grandi affalti, che allora muove l'Inferno, il Giusto non uscirà da' suoi padiglioni, sedebit in tabernaculis; non combatterà con l'Inferno, lo sprezzerà, e solo attenderà ad invocare il suo buon Signore, perchè in quelle sacre piaghe lo voglia tener difeso: come Colomba, la qual non esce a combattere ad aria aperta con lo Sparviere, ma solo ritirasi in buchi impenetrabili ad effo, e così fi falva : Columba mea in foraminibus petra.

totalmeite, dandofi qui tutti a misura, perchè in se stesso di animo sempre ha che più brama; a di non potetlo mai perdere in tutti i sere ; là dove in Cielo non solamente sa coli. Questa el la requie opulenta, quella ra pago, na sazio ? Sariabor, càm appa-renigigoria sua. Sazio nella memoria, la Considera, che se su voci sugnere a quequ'il i suo Dio, l'havrà o m' or presente a sui l'usi su un l'intelletto di gigni et a sui di qual c'il suo Dio, l'havrà o m' or presente che sui su suo di suo Dio, l'havrà o m' or presente che qu'il Signore con modo tanto speciale te . Sazio nell'intelletto, il quale in Dio ha chiamato suo : Sedebir Populus meuz coc. e vedra tutto, intenderà tutto, imparerà che però tu non vogli più effere di te stello,

quella, la quale sa mantener con tutti i la quale piena di Dio per via d'amore si vorrà tuttociò di che gode Dio. Sazio nell' esercizio delle virtù , perchè l' eserciterà quivi tutte in perfetto grado, falvo quelle, che, come proprie de viatori, e così miste o di tristezza, o di timore, fi lasciano nell' esilio. Eserciterà la carità, eserciterà l'ubbidienza, e eserciterà l'umiltà, eserciterà la Religione, e sopra tutto eserciterà del connelle piaghe del suo Signore : perchè egli tinuo la gratitudine, non mai cessando di rendere lodi a Dio. Sazio nel pene, ch' egli però non si dice in sabernaculis securisasis, e per la sottigliezza, che lo viene a spiritua-ina in sabernaculis sidueia; contuttociò pro-lizzare, cioc a fare ch'egli operi come spiverà confidanza tanto maggiore nel filo Si-l'rito. Sazio per la total fazietà, che ha in tutti i suoi sensi . Sazio nella vista per la perpetua contemplazione di oggetti vaghiffimi, vezzofiffimi, fplendidiffimi, manella loro perpetuità sempre nuovi . Sazio nell' udito per le armonie sì soavi, che da per tutto gli udirà risonare. Sazio nell' odorato per la fragranza, che uscirà da ciascun de'corpi gloriosi, ma specialmente da quel di Cristo, intorno al quale andranno tutti a congregarfi, quali aquile, ma non vili, come le nostre, che solamente innamorana di cadaveri. Sazio nel gusto per quella celeste manna, la quale conterrà tanto meglio della terrestre, la moltiplicità di tutti i sapori. Sazio nel tatto per quel piacere a Considera, come questo Giusto mede- lui proprio, matutto puro, che gli farà difimo, dappoi che havra in morte feduto in menticar tutti i pristini patimenti . Sazio tabernaculis fiducia, fedebis dopo la morte nella conversazione, la quale havrà con in requie opulenta, che sarà quella, la quale tanta moltitudine di Spiriti sublimissimi, di goderà nella gloria del Paradiso. O quella Santi, e di Sante, i cui discorsi saranno semsi farà requie, e requie in vero opulenta! Che pre sì affettuofi, sì prudenti, sì pj, sì cosa è requie? Non altro se non che sola- spiritosi, si carichi di delizie. E finalmenmente un cessar dal moto. Ma questa requie | te sazio per quella sorte di sazietà, la quale in Terra o non fi ritruova, o non fi ritruova e in Dio stesso, perche come Dio non ha opulenea, perchè i beni temporali non ap- fuori di sè bisogno di niente, così il Beato pagano, gli spirituali appagano sì, ma non non havrà bisogno di niente suori di sè,

tutto, ne sarà più soggetto ad oscu ità, non ma di Dio solo . Procura quanto puoi di fer-.

dere innanzi al suo tempo. Se vuoi pace in via convien, che alla pace preceda prima la guerra, e che però tu fottometta affai be-If. 32, 11. ne le tue passioni, mortificandoti: Opus jufliria pax. Se vuoi fiducia in morte, conviene, che alla fiducia preceda ora il timore, eche però tu viva molto follecito di non difgustare, chi allora ti ha da difendere; ma che quanto puoi te'l guadagni, con ri-Eccl. t. spello: Timenti Dominum benderit in extremis. Se vuoi requie dopo la morte, convien, che alla requie preceda or la fatica, ficche ti spendi per Dio , ti struggi per Dio, e ti curi poco di umani follevamenti infinotanro, che dicar tibi Spiritus, non il Ap.14-13. corpo, us requiescas à laboribus tuis.

# XXIX.

Confundesur Ifrael in voluntate fus. Of. 10.6.

Onfidera, che il fine principalissimo per cui tanta gente, ancora spirituale, è si inclinata a far la sua volontà, è perchè spera in essa di trovar quiete. E pur va tutto all' opposto: Confundeeur Ifrael in volungare sua. Se v'è cosa alcuna, la quale ti possa più mettere in consusione, è seguir la gua volontà. Finchè la fiegui, non troverai giammai quiete di sorte alcuna. Sempre dubiterai, se sia meglio fare in un modo, o fare in un'altro , trattar col proffimo, o startene ritirato, dormire, o vegliare, digiunare, o cibarti, e più che vi penfi ti troverai più confuso. Se dunque tu vuoi vivere quietamente, risolviti di non volere più vivere a modo tuo, ma fottoporti a un provido Direttore, che ti governi. II.

Confidera, che così fanno due litiganti molto fottili, che mai tra loro non finiscono di aggiuttarfi. Si eleggono di stare al detto d'un' arbitro, che gli aggiusti amichevolmente, e con ciò dar fine alla lite : Iudicium eligamus nobis, & inter nos videamus, quid sis melius. Così dicevano, disputando sempre tra lor, gli amici di Giobbe. La carne, e lo spirito sono due litiganti terribilissimi; Galat, s. fibi adversamur. O quanto ciascuno d'essi poco di penitenze, o pur molto, o studi, sa recar di ragione a proprio favore! Lo spirito dice, ch' e convenevole fare più penipatire ; e così Spiritus concupiscie adversits stanno tutti agramente disciplinandosi. Non e

Manna dell' Anima .

Job 31.4.

virlo confedeltà, non volendo porti a se- | carnem. La carne dice di nò, perchè con più penitenze non si potrà dare al prossimo quell'ajuto , che fi darebbe; e così Care coneupifeit adversus Spiritum. Contendafi, quanto piace, non vi farà pericolo, che questi due gran litiganti si aggiustino tra di loro, se non vengono a un compromesso: Indieium eligamus nobis, così han da dire, & inter nos videamus quid sit melius.

Considera, che ciò, che s'è detto, milicordartene spesso, e co'l raccomandartegli ta in qualunque Uomo per grande ch'egli fi fia, dotto, illuminato, intendente, contemplativo. Se vorrà guidarfi da sè, resterà confuso: Confundesur Israel in voluntate fun. Ma come ciò? Se si trattalle a sorte di un' Efraimo, che fu sì semplice, sovvertito, sedotto, non habens cor, pur pure, s'in-tenderebbe. Ma un Israele! E pure è così. Un Ifraele medefimo , videns Deum , un' Uomo sì sublime, un' Uomo sì santo, resterà confuso ancor esso. Perchè tu intenda, che quando ancora fossi sollevato ad eccelsa contemplazione, a rapimenti, a rivelazioni, a visioni, sicchè ragionassi familiarissimamente con Dio, come un' altro Paolo ,portato già al terzo Cielo, non ti hai da regolare in veruna cofa di proprio fenno. Hai da stare al detto tu ancora di un' Anania : Dicetur tibi , quid te oportent facere. Quefta è la Ad 9. 7. pratica delle persone a Dio care. Benchè già collocate in gradi affai alti, benche provette, benchè prudenti, benchè già attiffime a guidar l'anime altrui, lasciano che la loro fia governata da altri, come quando ancor erano principianti . Senti ciò ch'è scritto di Ester, che nella Reggia su figura di un'anima si eminente : Quidquid Mardochaus pracipiebat, observabas Esther: & ita cunlla faciebat, us eo sempore folisa eras , Efter. c. 2.

quo cam parvulam nutriebat.

Considera la felicità di chi fattofi Religioso si è consecrato a un ubbidienza perpetua; perch'egli sì ch' è già fuori di consusione . I Superiori son quei ch' hanno da veglia-IC, qualirationem pro anima iplius reddituri. Egli può dormire quietissimo su di loro in tuttociò, dove non conosca manisestamente peccato. Non ha più da rendere conto di se medesimo, l'hanno a rendere altri per lui, solo che ubbidisca. Nel resto o facci o falmeggi, o predichi, o contempli, o confessi, o attenda alla cucina, o attenda tenze, perchè così han fatto i Santi, per-chè i peccati fon gravi, perchè le passioni pre a far ciò, che in quella circonstanza è più fono immortificate, perche in quello Mon- grato a Dio, ancorche givocasse per ubbi-do nontorna conto di vivere, se non per dienza in quel tempo, nel quale gli altri

questa al certo una quiete maravigliofa; E, chi ubbidisca: Si andierine, do observaverine, Job 36.11. pure è così: Qui custodit praceptum, non

experiesur quidquam mali . Considera, che l'altro fine per cui la gen-

te amatanto di far la sua volontà, è per ottenere non folo quiete, ma gloria: quafi che fare ognor la volontà altrui, sia cosa da vili ; da grandi sia far la propria. E pur va tutto al contrario. Se farai la tua volontà, non pure non havrai gloria, ma confusione: Confundesur Ifrael in voluntate fua. Il Signore ha sommamente a male, che gli Uomini affecondino troppo le proprie voglie, perchè si avvede, che queste sono quafi cavalli feroci, che gli guidano al precipizio. Però che fa? Tronca a questi loro cavalli le gambe, in modo, che chi v'è fopra, dia bruttamente giù la bocca per Terra nel più bello del corfo, e così provochi tutta la gente a rifo. Tu ti procacci con incredibile ansietà quella Cattedra, quella Chiesa, quel posto, e non sai che sarà di te, anche umanamente. Speri di riuscirne con gloria, di avvanzarti, di accreditarti: e se Dio ti vuol bene, avverrà l'opposto. Ritroverai depressione : perchè troppo nocevole ti sarebbe, se i tuoi disegni ti riuscissero comunemente felici. Ti affezionaresti di modo alla volontàtua, che ti dannaresti. Però, ch' hai da fare . Lasciarti governar da quegli Hebr. 11.7, cui tocca: Obedite prapofitis veftris, & fubjacere eis . Obedite con la prontezza dell' opera, subjacere con la soggezione dell'intelletto, la qual consiste in persuadersi, che ciò ch' è comandato, sia sempre il meglio. Vedi tu l'esempio di Giona. Tu sempre havresti creduto, che molto meglio egli fi haveffe a trovare in feno alla fua Nave, che in feno a un' Orca. E pur fu tutto al rovescio. In seno alla Nave, perchè da sè vi si mise, invenir Navim, in cambio di goder quiete, pati tempeste, e in cambio di acquistar gloria, incontrò rossore. Ti par leggiera quell' ignominia, ch' egli hebbe, allorchè le forti lo dichiararono reo diquell'alto moto, che succedea nell'Oceano ? All'incontro in seno a un' Orca medefima godè quiete, perchè non vi si mise da sè, e in seno a un' Orca medesima acquistò gloria. Godè quiete, mentre tu vedi, che vi potè cantar Inni. Acquistò glosu l'arena, gli conciliò tanto credito da po-

complebunt dies fuos in bono, de annos fuos in gloria: complebune dies [nos in bono, perchè viveranno quietiffimi , & complebune annos fuos in gloria, perchè morranno gloriofi.

Radix omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt à fide , & inferuerune fe doloribus muleis . 1. Tim. 6. 10.

Onfidera, che in diverso modo è principio de frutti il tronco, in diverso n'e la radice. Quanti frutti dà la radice, tanti da 'Itronco. Mala radice ha poi questo di vantaggioso, che gli alimenta. Or ecco la differenza, che paffatra la superbia. etra l'interesse, ch'è quello solo di cui qui parla l'Appostolo, chiamandolo cupidigia, o come ancora più chiaramente apparisce dal testo suo originale, philargyria, che vuol dire cupidità di danaro: amor pecunia. La fuperbia genera ancor ella ampiamente tutti quei mali, che general'interesse; ma l'interesse di più ancora li nutre. E così dove la fuperbia è semplicemente chiamata Inicium omnis peccasi, l'interesse è chiamato Radix . Se la gente non attendesse con avidità tanto grande ad avvanzare, ad accumulare, credi tu che mai la superbia potrebbe tanto? Mira un superbo, ma povero? non può a gran lunga fostentare affai tempotutto quel male a cui giunge un superbo ricco, anzi nè pur può effettuarlo. Eperò sembra, che la superbia considerata per se medesima, sia più tosto principio di tutti i mali nell'ordine d'intenzione, perchè la prima cofa, che l'Uomo voglia, è la sna eccellenza; e che così più totto sia ancora tronco: Initium omnis peccati super-bia est. E che l'interesse sia più tosto principio di tutti i mali nell' ordine di esecuzione, perchè questo è il primo a somministrare all' Uomo le forme di procacciarsi l'eccellenza bramaca, con quel danaro che vale in luogo di tutto, e che così più tofto ancor fia radice; Radix omnium malorum oft cupidiens. Non fi dice poi, chek ria, mentre quel mostro su, che vomitandolo interesse sia radice di tutti i mali, perch' egli partoriscali tutti in tutti; ma perchè egli tere alla prima predica fantificare una Nini- li può partorire, e sempre ancora gli partove peccatrice. Habbi però una fomma fede rifce attualmente in gran copia; che è anal valore dell'ubbidienza, etien per indubi- cor quel senso, nel qual si afferma, che la tato, che chiunque si vorrà governar da sè, superbia di tutti i mali è un pedale si rigoresterà consuso: Consundesur Ifrael in volun- glioso. Non sempre un'albero dà tutti in zarosua. Chi non resterà mai consuso? Soi una volta quei frutti, ch'egli può dare s

Ma ciò che pruova ? Non fai tu subito me fai, da questo maledetto interesse. Ti

II.

Sac 4.

torire, ma di fatti anche ha partorito qua- quella fede, che ftimano più confarsi di mainfedelta, Radix omnium malorum oft cupidi- biano fedecerta, mache più tofto fe ne vachiarezza maggiore hai tu da offervare, che Ausfui multiplicaverunt altaria. E quefto è il relativo quam, non cade su la cupidirà, ciò che con senso più maschio vuol dir l' ma fit la pecunia, la quale nel tefto latino Appostolo, quando dice, che erraverune à non viene espresta, ma sottintela. Questa fide. Vuol dire, che erraverune à fide in feè quella , ch'è sospirata . Poteva dir per dem , e che però giustamente sono Atei . tanto l'Appostolo , che l'interesse genera durezua di cuore verso de' poveri, genera che habentes pecuniam erraverunt à fide, ma feris. Nè folo ciò. Ma ficcom' effi in ogni grande, quando tu per Dio te ne venghi a modo prerendono fostenere llor mall acqui- privare in parte, come fanno i limo finieri, ffi, perché questo è l'primo principio, quan- i liberali, i fantamente magnifici: allora ti fane, il volgone a procacciari dottrine lar, ne venghi aprivari ritutto, come fanno i ghe initifificnti, infedeli, e così prefio fi ricchi, che fi confacrano Dionella Reliafezionano al fallo, dital maniera, che non gione. Che pro vedi chiaro, che il fomentule lo abbracciano, malo adorano: mo onore di Affeliore di Cifito, non è pro-Rom. 136. Commutaversur veritasem Dei im mendacium, meffo nel Giudizio a quei ricchi, che per l'ul de ciuluraux. Or vedi un poco, 3 è però vadano di rempo il tempo diffishioendo ragionevole, che tuti laici figurergglar, co- gran parte del loro havere in opere fance:

foiantar via dal tuo orto quello che non pervertirà l'intelletto di tal maniera, che ti ne dà mai veruno , fe non pestifero ? toglierà fin la fede. Mira a che giungono ne dà mi vettuto, i e non pettuero y toggera un la reux. suns a une gungono Non mirar dunque, che l'interette non quella mantoni indizibili del danzo: a docka-habbia ancora prodotti in te tutti que' liolatzare: Arganus hame, A maran fuma pefini effetti, be, foa finio proroj: gli firenza filida, su autroreux. Ma non ti produrri quanto prima. Non odi dall' credere, che fieno folo Idolarti. Sono Aposfilol divi, ch' effè l'è radice. P. Sciliatici, fono Erbeti, Canfidera, come per dir compendiofs-mente, che l'intereffe non folo può par-l'intereffe fa, che si mettano in lega con lunque effetto, per peffimo, ch'egli fia, no in mano alla loro prefente ragion di fla-dice l'Appollolo, ch'egli ha fin parto: ita l' to. E così pare, che a dire il vero non habtas ( o vogliam dire, amer pecunia) quam dano ertando di fede in fede, come torna quidam apperentes erraverunt à fide ; dove per loro più conto: Secundum multirudinem fru- Of 10.1.

Confidera, come non dice l' Appostolo, violenze, generafallacie, generafrodi, ge-nera tradimenti: ma si è conrentato di dir, l'appetisca, non giungerà a tanto male; ma che arriva a produrre l'infedeltà i ma guarda uno, che l'appetilca, vi giungerà (quando come: fin nell'ifteffo intelletto. Molti fono egli ancora non l'habbia) per farla fua. Non flati, che per timor de' tormenti hanno rine- è il mal dunque nell' havere il danaro : pergato la fede; mail male loro non fu nell' chè da questo hanno ancora alcuni cavato intelletto venutofia impervertire, fu nella profitto grande : è folo nell'appetirlo : volontà venuta ad isnarrire, venuta ad in- Nihil oft iniquine, quam amare pecuniam, disse Eccl. 10 sevolirsi, come su appunto in San Pietro. l'Ecclesiastico; disse amare, non disse ha-Ma l'interesse può molto più di qualssia bere. Contuttociò nota bene, che quelli ch' gran timore: perchè fa, che il male, non folo hanno cavaro dal loro danaro profitro gran-fia nella volontà, ma fia ancora nell'intel-de, non l'han eavaro, finchè hanno ritenuto letto. Eperònon dicel' Appoftolo, Quam il danaro, ma l'han cavato, quando l'han quidam apporenses negaveruns fidam, ma erra-difpensato abbondantemente ne' poveri, veruns à fida. E la ragione si è, perchè la se-nelle Chiese, ne' Chiostri, ch' è quanto a dide Cristiana è troppo contraria a tutta la re, quando hanno già cominciaro a non l' havolontà degl' intereffati. E però effi non po- ver più . Anzi fai tu chi fian quelli , che n' han voiomacogs internant. L. peto em non pover pui. Ama isu tuch han quelle, che n'ant
tendo refiltere a gil afort immoré d'alla cocava porfiros, non follo grande, ma ancro
fe fielefis, convoleri date adimendere, che
fo unto per Dio. Sichel tuvodi, che in quatameco de della vita fatura non fina si cette;
ome alcuni le fipacciano: Praire, d'Amanus
prefilo re, non val nieme; ti può far più mabrita, guarame funzi ma perche foldicia sil | c, chebeno perché può dar, fenna nitro. grande? non oft qui agnitus fit reverfus ab in- ottener chel'ami . Allora folo ti farà bene do non trovano più a favor loro dottrine farà ben grandifimo, quando tu per Dio te

IV.

Ta5 6 10

1. Tim. 4, fieri, incidune in toneationem , Gin laqueum di molti atti contrarj, di molta applicazio-Diabeli . Il danaro a chi non l'ha, ferve pri-

flato, ferve ancora di laccio, perchè con esso il Demonio lo lega in modo, che non lo perde mai più: Qui aurum diligie non jumai dubitar, che questi inselici non inserant lemper fe doloribus multis ? O che folte gere fino a gli occhi! Spine fono i travagli, fene. Però giuftiffimamente puoi dir di lo-TO . Che feminano deleres, & mesuns ees . dicono il male di co pa, & mesune ese in quanto quelli dicono il male di pena, in cui fi convertono. E pure piacefica Dio, che : 00 40

i dolori finissero in questa vita. Vi restano quei dell'altra, ne quali pur troppo inferunt fo parimente da se medefimi . Perchè fe Crifto havelle detto, Benti divises: queniam ip/erum oft reguum calorum, potrebbomente far poveri, e pur non vogliono. Ma qual maraviglia, se non si sappia suo a qual

tontes non abjieit , cam & ipfo fie potent ; luogo nel cuore a quell'intereffe, che non fed non falvas impies , & judicium paupe- produce altri frutti che di dolore >

Confidera , che se per disgrazia ve l' Confidera, che quando anche ceffi quel haigià dato, convien che adoperi ogni posmale, che l'interesse a molti suoi seguaci sibile ssorzo affin di levarglielo, Dico ssorcagiona nell'intelletto, con tor la fede ; ve zo, perchè qui non bafta qualunque volgar ne fono altri oltre numero, che tutto di re- fatica: Radix omnium malerum eft cupidicas . ca lor nella volontà . E però dice l' Apposto- Quando si ha da fare col senso, con l'invilo, che questi Uomini infelicistimi inferne- dia, con l'ira, o con altri fimili affetti , fi runs fo doloribus multis. Dolor nelle facte Car- ha da far co' rami dell' albero ; e petò conte ha doppio fignificato . Alle volte fignifi- vien certo fudar dimolto a spezzarli ; pezca il mal di colpa: Dimitto me, ut plangam chè sono ramidi un albero, qual è quello paniulum delerem meum. Mercecche i Santi della malizia, ma pur al fine fi spezzano. non ritrovavano al Mondo dolor maggiore Quando fi ha da fare con la superbia, non delloro fallo. Altre volt fignifica il mal di può negarfi che convien fudare ad abbatpena : Hat mihi fit confelario, ut affligene terla, molto più, perche fi ha da fare col me delerenon parcas. Petò in qualunque sen-pedale dell'albero: ma finalmente, a i col-sotu vuol, sempre su verissimo, che questi pi replicati di scure, convien che a suo dipi replicati di scure, convien che a suo dimiferabili intereffati inferuerune fo deleribus spetto questo anche cada. Ma quando fi ha multir. Perche quanto apeccati, tu vedi, da fare con l'intereffe, fi ha da far con la rache non vi cadono folamente, ma informut dice dell'albero, e però, ò che braccia vi fe, vis' inviluppano, vis' intricano si, che vogliono a sbarbicarla, è che ftrappate, è non ne fanno più uscire; ma vogliono più che scoffe, ò che gran sudori! e piaccia a tofto morir dannati, che adempir le dovute Dio che riefcano a sufficienza. Vedi però, restituzioni con sedeltà. E questa è la ra- che non bisogna persuadersi di poter vincegione, per cui fidice, che qui volune divirer re quelto affetto al danaro, se non a forza ne, di molta animofità, di molta orazione. ma di tentazione ad acquistatlo malvagia-Questo è l'affetto più vermente di tutti; nè mente; a chi poi l'ha malvagiamente acquiti flupire, perchè gli altri affetti tendono tutti a un bene determinato il fenfo a gli sfoghi della carne , l'invidia all'abbaffa-mento dell'emolo , l'ira all'abbattimento dell' inimico. La superbia tende ad un bene molto più ampio, ch' è l'avvanzamento di se : contuttoció tende ancor ella a un ben foine fon quelle, tra cui fi vanno ad invol- folo. Ma l'interefle tende ad un bene, ch' è ripatato contenere in s: tutti ibeni qual è che durano in adunare il loro danaro. Spi-ne fono i tormenti, che patono nel privar-gran danaro fi filma di poter giungere con fomma facilità all'avvanzamento di se, all' abbattimento dell'inimico, all'abbaffamen-Perchè seminant deleres in quanto questi lo dell'emolo, a gli ssogamenti di carne, anche più bramati: e così chi ama il danaro, stima di amare un bene, il quale almeno equivaglia a un bene infinito, e per confeguente anche l'ama infinitamente: Avarus Eccl. 5. 9. non implebirur pocunia. Che fe tudici , non conofcere in te quelto brutto affetto, tanto fin qui deteftato; flà ben attento, perché io temo affai, che ta appunto non lo conosca. no giultamente di lui dolerfi, non fi falvan- E non fai tu, che l'intereffe è radice? Redo, perche il falvarfi non farebbe fempre dix omnium malorum eff espidicas? Il tenfo. in man loro: ma mentre chiaramente egli ha l'invidia, l'ira, fon tutti rami, fi conoscodetto, Benti pamperce, non poliono lamen- no presto; la superbia e tronco, si conosce tarfi fe non di se, che fi potrebbono facil- affai più. Ma l'intereffe è radice: e pirè

Duntmar (a)

quanti pretelli, di nesessità, di convenien-za, di carità, di maggior gloria Divina, vie-ne questo maledetto intereste, sel cuore di ingrisu fiserie, vi camminerai con questa più d'uno, a restar sepolto ! Non veditu sacilità, con cui si va per le larghe : Non arcom'egli alligua ne Religioù medefimi, che Habunun prefiu rui. Perciocchè quali sono pur hanno lasciato il tutto ? Vi farà tal Pre- i pa fii dell'anima ? Son gli affetti. Con quedicatore, che fulmina dal fuo pergamo l'in- ffi ella fi porta a Dio. E quefti come comintereffe, qual' Idra di mille capi. E pur plac- ciano ad infiammarfi, fempre amerebbono cia a Dio, ch'egli non si habbia procacciato una strettezza maggiore, più purità, più poquel pergamo a suggestione pur dell' istes-so interesse. Però bisogna, che tu con sot-di tempo vasì spedita, che ancora corre. I ril'efame entri a ricercar te medefimo , per- paffi spirituali sono molto diversi da i matechè l'intereffe è profondo. Nel rimanente , riali. I materiali col longo moto al fine lanmaggior amore può effere che tu habbi a un tal piccolo peculietto, di quello che hab-bia altri a una plendida eredità. Di che fi untal piccolo pocinietto, diquena cen ana-inaminono, ma ama allorida, cerdità. Di che fil pulvignoris, e però fi dice, Currenti men nutre il Serpente, fuor che di polvere E per la Papetice con quell'affecto, il quale un por-la il pane : Ze /peparia/pia/pia/pairia. Di di K61-15. di al pane : Ze /peparia/pia/pia/pairia. Difio in di consegnatione di consegnatione di consegnatione di consegnatione di consegnatione di va facuttifiuno: metre che quello correte va di te in quelle piccole cofe, che a te ap- non è altro che un'amar molto il Signore ; partengono fecondo lo stato tuo, a donar e chi ama molto, non pruova difficoltà'.
volontieri, a spropriarti volentieri, a spende- Però se offervi, non si dice, che non erio re volentieri , a fare, quando puoi, volentieri offendiculum, ma che non habebis: perchè delle limofine, ancorchè fieno piccole, a po- in Religione non mancano talora delle diffiverelli. E se vedrai, che veramente sai ciò coltà ancora gravi, ma perchè si ama mol-più che volentieri, sarà buon segno. Ma se to, è come se non vi sostero. Non babebis. vi proveral nel tuo cuore difficoltà, non ti lufingare. Non faranno in te, per favor D vino quei frutti così peftiferi che l' intereffe produce, perch'egli ha poco pascolo da nuerirfi: ma credi tu, che non vi fia la radice?

### XXXI.

gli Evangelici . I fuoi comandamenti fo-no chiamati via: i configli femita , confor-me a quello: Visatrasa Domise darmefra mi-delle vie pubbliche, perché fono frequenta-

perche fono ftrade più ftrette, che non fon ne a quei Santi, che frequentemente tu odi

Manna dell' Anima.

fegno ell'arrivi? Sta fotto Terra . O fotto | quelle de foli comandamenti . Contuttociò guiscono, gli spirituali non solo allor non langniscono, ma anzi allor'è, che si sanno

Confidera la seconda ragione, per cui i configli Evangelici sono in riguardo a 1 comandamenti chiamati femita , che è , perchè son vie battute da minor numero di persone. Contuttociò nè men questo ti ha da atterrire : più tofto ha da rincorarti, perchè tu fai, che il Paradifo è de i meno, non è de i più: Panci inveniunt . Sono . è vero. Ducam to por semitas aquitasis, quas cimi prossessimos de cue ipui: saues invosumes. Sonto, evero, impressus fueres, non nellabanem gressus numero, massonoi più riguardevoli diva. 100, de currona non habobis esendata lore, ipiù scienziati, i più fayi, i più saum. Prov. 4. 11. vie perfette in qualunque genere, fono Onfidera , quali fiano questi fentieri battute da i meno . Meno fono i Teologi, di rettitudine , per li quali Iddio fi che i Canonisti; meno sono gli Architetti offerifce a voler conducti. I fuei Confi- che i manoali; meno fono gli arcchei, che i hi , & smitat tuas edoco me . Le vie sono tidai meno? Così tu puoi camminar più più note, i sentieri meno: e però a quelle selicemente : non arlabanene groffus eni . basta uno, che te le additi , demenstra mi. Non hai tanti rispetti umani , tai ti ritebi : a queste civuole uno chetele infegni gni , tanti riguardi, com'è dove o la calca con diligenza, edece me. Prega dunque ti porti altrove co'l mal' esempio, o molti Dio, che ti faccia molto bene conoscere almenti distraggano, ti divertano, con inviancora questi, per poter muoverti ancora tarti a sermare. Cos tu vedi che qua tun-tu a seguitarli, s'e di sua gloria. que i Religiosi sieno i mono di numero, con-Confidera la prima ragione, per cui i con-figli Evangelici fono chiamati smira, che è coloro, che vanno al Ciclo. Fa offervazio-

III.

Н.

canonizzarii. Vedrai, che fenza paragone i | ne de' beni feambievole in Religione , per più furono Religiofi, Perché quantunque i li foccorfi, per li fuffragi, e per la qualità di Religiosi sieno obbligati a corrispondere 2 Dio più degli altri, per quel maggior dono , che hanno ricevuto da Dio ( conforma a quello , Cuiplus datum oft, plus requicora più . Hai tu mai notato ciò , che tante volte ascoltasti nel Sacro Vangelo ? Chi fuquel servo, che lasciato ozioso il talento, non corrispose alla aspettazion del padrone ? Chi ne haveva ricevnti molti ? non già. Fu chi ne havea riceyuto uno folo

Confidera la terza ragione, per cui finalmente fono i configli Evangelici chiamati femira in riguardo a' comandamenti , ch' è perchè fono a guifa di fcorciatoje, che conducono al Cielo più prestamente . Ma nè meno a ciò devi punto pigliar timore, quafi che ciò fia , come fi credono alcuni , perchè ti facciano motire innanzi al tuo tempo. Non è così . Non è la mortificazione quella, che fa venir più prefto la mor-te . Sono le ingiustizie, sono lecrapole, sono le carnalità, sono le inimicizie, sono le ambizioni, fono le andacie, fono tanti altri mali, da cui lo stato Religioso ti libe-12 : Stimulus autem mortis peccatum eft . Sai tu , perchè i configli fidicono vie scorciatoje di andare al Cielo ? Perché sono vie di lot natura più rette . Ti fanno vivere con maggiot perfezione , mentre tu donl non folo al Signore I frutti, ma ancora l'albero, e così esci speditamente d'intrico, currens per viam compendii, fenza haver più quelle no all'anima tua, a chi l'ufetai? In ordine a rante follecitudini che reca feco, o'l gover- lui, perchè qual cofa più ragionevole, che no delle facoltà, o 'I governo della famiglia, o I governo di te medefimo , che confagri a Dio co'tre voti di povertà, di purità, di ubbidienza . E mentre ti fanno vivere con maggiot perfezione, ti mandano confeguentemente al Cielo più presto, perche ti fanno star meno nel Purgatorio . Benchè ti ci fanno star meno per altro ancora : per le pe-

quell'atto, che facesti, confagrandoti a Dio co'voti folenni, che è paragonato al Martirio . Sicche tu vedi per ogni verfo, che mon arllabuneur per quelte vie greffus eni , e che enrrens non habebis offendiculum , perche ti fi toglierà almeno molto di quell' impedimento, che resta anche dopo morte, d'ir presto al Cielo, E questo è ciò, che voleva intendet l'Appostolo in quelle voci , Festine. mus ergo ingredi in illam requiem . Facciamo

del bene affai, perchè così noi ce ne an-dremo là su più speditamente : meno ci farà da scontare innanzi di entrarvi.

Confidera, che questi sentieri, cioè queste vie più strette, più solinghe, più fcorciatoje, che fono le proprietà, che costituiscono ogni sentiero, si chiamano di equità , Ducam teper femitas equitaris , perchè non è di obbligazione l'andarvi, e fol di equità , cioè dire di rettitudine, di convenevolenza, di congruenza. Il Signore non ti aftringe ad abbracciare i fuoi configli Evangelici, foltieforta, Manon vedi, quanto è dicevole, che gli abbracci ? dicevole in ordine a te, dicevole in ordine a lui , In ordine a te , perchè tu fai all'anima qua un prò grandiffimo , che non fei veramente tenuto farle . Ma ciò che pruova? Faglielo, fe non per altro, per carità; Miferere anima rua. Quando ti contenti de i precetti, le paghi un debito; quando ti appigli a' con-figli, le uli mifericordia. E fe non l' ufi ne mementre Iddio ha donato a te tutto se, fenza riternersene niente, tu doni a lui parimente tutto te stesso? Matu non puoi giammai donartegli tutto, se non che in Religione. Fuor di Religione gli doni l'ufo di te, nella Religione gli doni non folo l'ufo, ma ancota la proprietà ; Miferere adunque anima rua placens Dee. Giacchè tanto più dovrai annitenze più proprie del loro flato, per le Inducere a Dio, quanto più ufera dulgenze grandiffime, per la comunicazio-ricordia a te stesso, non che dovere. che piacere a Dio, quanto più userai misc-

Reg. 18.

# APRILE.

I.

Quacumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta funt , ut per patientiam , & confolationem scripturarum (pem habeamus. Rom. 15.

ci ha fatto il Signore, quanqual' è quello delle fue Scrit-

ture divine . Sono queste state tutte da lui dettate immediatamente di bocca propria : E però appunto fono dette Scritture, non fono dette composizioni: Quacumque feripea funt , non quacumque compefies funt : perchè i Profetinon usavano stento , non ulayano studio, come gli altri Santi hanno usato ne i loto libri: ma solo scrivevano ciò, ch'era loro dettato di mano in mano. intendendo fubito il tatto. E come il dettatore era felicissimo , cosi essi penavano solamente a tenergli dietro ; ch' è quello a che alluse Davide , quando diffe: Lingua mea calamus (criba velociter feribentie. Ota felle abominati funt. tutte queste Scritture Divine di cui parlia-

mo , così ftimabili , quacumque scripta funt , fono tutte ordinate a profitto noftro ad noftram dollrinam feripea fune : perchè il Signore non havea per altro alenna neceffità di dettarle, se non era a nostra istruzione . E però guarda, quanto tu fii tenuto a rendergli grazie di unaistruzione sì copiofa , si foda , si fusistente , quale è quella, che tu ricevi dalla sua bocca. Quì sì, che bifogna dire con Ifaja . In dollrinis glerif-

Confidera, ch' ogni dottrina, affinch' ella fia perfetta , dev' effere utile , utile all'intelletto , e utile alla volontà ; etal'è la dottrina, che tu ricevi nelle divine Scrit-

Onsidera, che fingolatissimo diviniràs inspirata, neilis oft ad decendum, atims, benefizio è stato quello, che ad arguendum, ad corripiendum, ad cruad arguendum , ad corripiendum , ad eru-diendum , cioè utilis eft ad docendum , c do ci ha lasciato un tesoro sì ad arguendum, in quanto è speculativa, inestimabile, e sì inesausto, ad decendum il vero, ad arguendum il falfo ; e utilis eft ad corripiendum , e ad

erudiendum , in quanto è pratica , ad cerripiendum dal male , e ad erudiendum nel bene . O che dottrina persetta dunque è mai questa , che Dio ti ha data ! Ben tanto più dee crescere in te l'affetto nel ringraziarlo , mentre tu vedi , che Quacumque scripta funt , ad nollram dollrinam feripen fune ; ne fono feritte per darci folo una dottrina ordinaria , ma una dottrina qual' era degna d' un Dio , cioè dottrina perfetta .. Miferi tutti coloro , i Ames (... quali non folo sprezzano tal dottrina , ma ancora la sdegnano : Loquencem per-

Confidera, che il fine primario ch' hebbe il Signore in darci questa così persetta istruzione, che si contiene nelle divine Scritture , fu per avvalorar la nostra fischezza intorno alla confecuzion dell' eterna beatitudine, ch' è quel fine ultimo a cui tutti fiamo creati . Perche l'eterna beatitudine , come tu vedi , è un bene grandifimo , ma ancorarduo, e però spelfo perdiamo la speranza di giungervi : perchè quanto da prima ci alletta la fua grandezza, tanto dappoi ci spaventa l' arduità. Ora che ha fatto il Signore ? Ha ordinate le fue divine Scritture si speculative, si pratiche, dital modo, che tutte saoutrana, che tu necvinente avivne Sente, instino a farci inperar quefla ardoità , terre 1 s.g. Diminis Dian mar. si desto si condiccofe con darci marviglio in presidità. E volte a l'intercitero, perché dov' (ctt.; c marviglio il cempi intorno al positivo del propositi del considera del conside mirino a farci superar questa arduità ,

16 2115

ziam, & confolationem feripturarum , hoc eft gaudium existimate fratres mei , cum in tentaper patientiam , de qua legitur in Scripturis , tiones varias incideritis. Io so, ch' altri lidivine Scritture danno a vedercinell' uno vino, ò cometi penetra ! Viona eft fermo e nell'altro genere, e di pazienza, e di consolazione, beato te ! Acquisteresti di fubito un tal lume nell'intelletto, un tal vigore nella volontà, che niuna difficoltà farebbe omai più bastevole ad atterrirti . Io quì non posso ramemorarteli sutti, perchè fono infiniti. Tu se vuoi puoi raccoglierli perte ftesso, perchè le Scritture non son giardino segreto, son campo aperto, do-

ve chiunque va, coglie fiori.

IV.

Considera, che le divine Scritture non folo trattano di questa pazienza, e di questa consolazione, che qui si è detta, ma ancor l'infondono . Però quando fi dice, Per patientiam Scripturarum, & per confolationem Scripeurarum , non fi vuol dir folamente, de qualegitur in Scripturis, ma si vuol dire ancora , qua infunditur à Scripturis . Perchè le parole di Dio sono operatorie, e però hanno una forza ammirabilissima non solamente d'imprimere, ma d'infondere ciò, che vogliono. Ti propongono quella pazienza, della quale si è ragionato, ti propongono quellaconfolazione, e nel tempo medefimo te lainfondono di maniera, che ti ftupisci di vederti tutto mutato in si breve tempo . Però fu detto di Cristo , che in poreflare erat fermo ejus. Non fol perchè egli parlava fempre da sè, di suo spirito, di suo senso, e non come i Profeti antichi, che sempre replicavano Hae dicit Dominus 3 ma ancora perch'egli havea nel parlare si strana l' energia, sì ftupenda l'espressione, sì insolital' esficacia, che ottenea subito tutto ciò, che volea. Appena diffe a Matteo, legato tanto altamense tra mille lacci d'intereffi, e d'intrighi, sequereme, che sibito l' hebbe dietro, come un fanciullo. Ora fimile a questa è la podestà ch'han le Scritture divine, quando fian lette con quella disposizione, che si conviene: t'infondono ciò, che vogliono . E così nel caso nostro t' infondono la pazienza, t' pazienza, con far che la volontà, la quale principio ciò, ch'egli andava così da sè rifolazione con far che l'intelletto , il quale Con tutto ciò , perche il meschino faceva

ne crescere la speranza: edi queste due co- prima eratutto rannuvolato, si rassereni ; se se miri bene, le Scritture sol colme. Però scrigendo con gran chiarezza, che il vero fi dice , che Quacumque scripta sune , ad bene dell'uomo sopra la Terra , altro al fin noftram dollrinam feripea fune, ne per pacien- non è se non questo, patir per Dio ; Omne Jaci, Li er per confolationem, de qualegieur in Scripen- bri buoni ti fanno anch' effi talora un' effetris , fem habeamus. O fe tu ti mettelli un to fimile, ma molto diversamente, perchè di di proposito a ponderare questi precetti, non fanno mai ne con tanta prestezza, nè equesti esempi tanto maravigliosi, che le con tanta prosondità. Là dove il parlar di-Dei , & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti . Vivo è colui, il quale se pur non opera, può operare : ma efficace è di più quegli, che opera. E tal'e il parlar del Signore, vivus , & efficax : mira fe davvero è efficace ! penetrabilior est omni gladio ancipiti. E che cofa è penetrare come una fpada, fe non che insieme passar con somma prestezza, e con somma prosondità? e così fa egli. Che se vuoi sapere, perchè sia rassomigliato a una spada di doppia punta : gladio ancipiti , è per quello medefimo, ch' io dicea, perche riporta due vittorie in un tempo: con una punta ti vince l'intelletto ; con l'altra punta ti vince la volontà, e così ti fa fubito tutto fuo.

Considera, quanto sia giusto, che posto ciò, tuti doni alla lezione delle Scritture divine, almeno per quella parte di cui nello flato proprio tu fei capace. Vero è, che la lezione di queste Scritture non vuol' essere come quella de gli altri libri, vuol' effere più tofto una attenta meditazione: perchè tal'è l'offequio, che si conviene a quel Signore. il quale in esse ci parla di bocca propria. Però un non troverai, che il Santo Davide già mai dicesse puramente di leggerle, sempre diffe di meditarle . Legem tuam meditarus Pf. 118. fum, meditabor in mandatis tuis, meditabor in justificationibus tuis . Pravenerunt oculi mei ad te diluculo, ut meditarer eloquia tua . Senza che in altra forma non è possibile di cavarne quel frutto, che si pretende : perchè le parole di Dio son parole altissime , han bilogno di essere ricercate profondamente ; Beati qui scrutantur testimonia ejus . Non dice , quileguns , ma quiserutantur , perche pri &z a trovare vene d'oro , non balta fcorrere leggiermente la Terra con un' aratro, bisogna con le marre internarsi giù nelle viscere. Nè ti smarrire, se da principio a te paja di non intendere; perchè ancora l' Eunuco infondono la confolazione: t'infondono la della Regina Candace non intendea da prima abborrivatanto il patire, giunga an-che ad innamorarfene; e l'infondono la con-Profeta Isaa: Pue a fine intelligi, qua legis?

fargliele bene intendere. Così farà pur di farai, guarda che ti promette: In aternum te. Anzi quando anche non possi havere un non poccabis. Se campassi un'eternità, un' Filippo, come l'hebbe l'Eunoco, che te detentià ti prefervereffi anche libero dal l'interpreti, non importa imbrianto montre le concentration con che ficiochezza danque le latur, estati data instiligration. Siuppintà l'Isigno le te ne dimentichi Ti ricerca gill forfe, re con le interne fie iliprizzioni, come che un'il fempre immerfiori confideratii tu vedis, che fippili già con tante fue fempli.

mediante vergine le chiule ne Choirfi, le l'izabebe i facilein tutte l'opere, si men quali hebbero un dono mazvigliofo di approfitzati di quelle prode divine, che mai è, che aliano to ne rammenori : me non havevano autos (plegar da alcuno. Sian monta, prefupponendo che gil hibbi già dunque medle propo il tituo caro pafolo). mediatti di tempo in tempo, comè de dunque medle propo i tituo caro pafolo. Tob. 14 Non paffi di, che non ne rumini alcuna. Que- vere. Jer. 13, 18, fle ti toglieranno 2 poco 2 poco il diletto di libri inutili: Quid onim paleis ad erisicam? verfazioni, ti affezioneranno all'orazione, ne anime dalla colpa, ch'anzi ha fervito di

rati, con tutto ciò protestavano di non haver bifogno al Mondo di niente: Nes cum corpus noftrum, & friene diffunderur enmqua mulle herum indigeremus: e per qual ragione? mellis ser. Ecco però la ragione; per cui fol perchè havevano sufficiente il consorto non tidice il Savio, Memerare novissimum in quelle Scritture Divine, che del continuo tenevano tra le mani, benchè occupa-te dall'armi: Habenes folacio fanties libros, qui fune in manibus noffris. Ne c'o ti dia mas. Mach. raviglia. Perciocchè questo è il fine principalifimo, a cui ti diffi, che le Divine Scritsure fono ordinate: Quacumque feripea funt ad nostram dollrinam scripta funt, neperpatientiam , & confolationem Scripturarum fom habeamus.

11.

In omnibus operibus suis momerare novissima hanno mai fomma forza, se non uniti: Metua, din aternum non peccabis . Eccl. 7.40.

talmente . Questo è quel dono , per ot- principali , Prudenza , Giustizia , Tempetenere il quale hanno i Santi affaticato il ranza, Fortezza, non vi farà mai pericolo, Cielo con tante suppliche. E pur è di sede, che tu pecchi, essendo queste quelle virche se tu viloi questo dono medesimo , stain tù , le quali ordinano tutto l'Uomo . La tua mano. Bafta, che turifolya, non dico a Prudenza gli ordina la Ragione, ficchè nel-fare del tuo corpo un macello, ma a prati-le fue confultazioni fia faggio. La Ginftizia

dalla fua parte ciò, che potea, leggendo le | Savio, ch'è ricordarti in tutte le opere tue Scritture con attenzione, quantunque non de Novissimi, a te si noti: In omnibus opole intendesse, il Signore trovò maniera da ribus suis memorare novissima sua. E se ciò Filippo, come l'hebbe l'Eunneo, che te eternità ti preferveresti anche libero dal

Confidera, che la morte è il primo Novissimo. Ma tanto è lungi, che il pensiero di dicie Dominus. Ti ffaccheran dalle vane con- ella habbia fervito di freno a ritenere alcuti alieneranno dall'ozio, ti riformeranno la filmolo ad incitarvele: Transibis visa nofira lingua, con fommlnlftrarti materia di più camquam vestigium nubic, & sicue nebula difdivoti ragionamenti; e fopratutto faranno, folverer, differ quegli empi già ricordandoche intutte quelle difficoltà, che s'incon- si della morte a loro imminente. E pure, trano nella vita spirituale, tu habbia subi- che conseguenza al fin ne cavarono? non alto pronto ancora il foccorfo, ficche provi tra, che di follecitare a darfi bel tempo: Ve- Sap. 2 pazienza, ficche pruovi confolazione, co nice erge, o fruamur benie, qua funt, o neame la provavan que nobili Maccabel , i mur er estarris tamquam injuveninte celeriter . quali afflitti, derelitti , depreffi, perfegui Mercecchè queffi credevano follemente , che con la morte finifie il tutto: Cinis eris Ibid. ruum, ma uevissima tua, perchè a volere, che il pensiero della morte riescati profittevole bifogna, che ti rammemori, come alla morte fuccederà un duro Giudizio: Statu- Hab. 9 17. cum oft hominibus femel mori, & poft hec Indicium. Nè questo folo, mache al Giudizio andrà connessa una sentenza si orribile. qual è quella o di eterna pena, o di eterno Marth. premio: Eribune bi in supplicium eternum, ju- 15,46. fli ancem in vitam grernam. Qui ftà l'efficacia ditanto prefervativo. Non può negarfi , che tutti e quattro i fuoi ingredienti non fieno vigorofiffimi. Contutto ciò non

merare nevissima tua. Confidera, d'onde nasca così gran sorza: Onfidera quanto fu quefta mifera Terra ed è perchè fin'a tanto, che in te prevalga-I fia da filmarfi il non peccar maimor- no quelle quattro virtù, che fi chiamano car questo agevole documento, che ti dà il gli ordina la Volontà, sicchè nelle sue

IV.

escenzioni siaretto. La Temperanza gli or- questo preservativo del Savio si facile a dina il Concupsicibile, sicche, sprezzi tut- praticars, tuttavia non sia praticato se non tociò, che lo altetta al dolce del Vizio. La da pochi. La cagion è, perché sembra un Fortezza gli ordina la Irascibile, sicche rimedio acerbo. Ma non è tale, anzi in fuperi tuttociò, che lo spaventa dall'arduo della virtù. Ora se veruna cosa può fare, che in te prevalgano queste quattro sinobili perfezioni, è la memoria de tuoi quattro Novissimi dianzi detti . Perchè la memoria della Morte titoglie ditesta i fumi dell' ambizione, e dell'alterigia, che sono quei, che più offuscano l'intelletto, e così ti dà la Prudenza. La memoria del Giudizio ti pone innanzi a gli occhi quel Giudice rigorofo, il quale ha da rivedere tutti i tuoi conti , e così ti dà la Giustizia . La memoria dell'Inferno reprime in te l'appetito di quei diletti, iquali si hanno a cambiare in si gravi pene, e così ti avvalora la Temperanza. La memoria del Paradifo diminuisce presso te l'apprensione di quei patimenti, i quali si hanno a cambiare in sì gran diletti, e cositi aggiunge la Fortezza. Es'è così, come dunque è possibile, che tu pecchi in un tale flato? Memorare novifima tua, & in aternum non peccabis.

Considera, che non ostante quanto si è detto, pare, che questa promessa dell' Ecclesiastico sia fallace: perchè quanti ci sono, che pensano ai Novissimi ancora spesfo, ora discorrendone nelle Chiese, ora difputandone nelle Cattedre, ed ora ancor figurandoli con grand'arte, o su delicate membrane, o sir duri marmi, e pur non tutti già menano vita fanta? Contuttociò se fottilmente tu ponderi, vedrai presto, che questi trattano tali materie in aftratto. Però non ti dice memorare novissima folamente, ma novissima tua. Bisogna a non peccare, che sempre ti rimembri, che tu sei quegli, che ti hai da ridurre dentro breviffimo tempo a quel capezzale, a quel cataletto, a quella fossa, ricetto di sozzi vermi: che quel Giudizio tremendo appartiene ate: che per te sono quelle pene, se cedi alla tentazione : che per te fono quei premi, se le resisti. Diversa sorza hanno queste cose medesime considerate negli altri, e applicate a sè. Dipoichi non vede, che non vuol effere questa una rimembranza speculativa, vuol essere pratica? Però si dice in operibus. Che vale, che tu habbia belle immagini de' Novissimi su le mura delle tue camere, ne'tuoi scritti, ne'tuoi fervienti haverle vive nell'atto del tuo opera-Ie, in operibus tuis.

progresso di tempo egli è soavissimo. Perchè è vero, che i pensieri dell'altra vita fembrano molesti, sembrano malinconici, ma non sono. Questi, come hai fentito, fon quei pensieri , che conferiscono più d'ogn' altro a tener la coscienza netra : Memorarenovissima tua, & in aternum non peccabis; e cosiquesti portano ancor seco quell' alto gaudio, che non è d'occhi, o di orecchi, o di altro senso più ignobile, ma di cuore, e conseguentemente è il maggior di tutti: Non est oblectamentum super cordis gau-dium. Però l'istesso Ecclesiastico, quando Eccl 30. diffe: Ne dederis in triflitia cor tuum, fed re- 16. pelle eam à te; foggiunse subito, & memen-10 novissimorum, quasi, che il pensare a i Cap.;8. Novissimi fosse il mezzo più corto a tener 11. Jungi dal cuore umano quei nuvoli, che più d'ogni altro ingombrano il suo sereno ; cioè le colpe.

III.

Convertimini ficut in profundum recesseratis filii Ifrael . If. 31.6.

Onfidera, che se vuoi sapere, qual sia la norma d'una conversione perfetta qui ti si mostra. Conviene, che altrettanto ti appressi a Dio, quanto già te ne allontanasti: Convertimini sicut in profundum recofferatis filii Ifrael . Sembra, che quelta regola non six giusta, perchè di ragione dovresti fare assai più per placare Iddio, di quello, che facesti per irritarlo. Magnarda, quanto il Signore vuol effere buono con effote. Si placherà, sol che tu saccia altrettanto. Che diffi, fi placherà? Ti accoglierà, ti accarezzerà, ti farà quanto di bene faprairichiedergli. Vuoi scorgerlo chiaramente? Mirada che stato ti chiama! fin dal profondo. Se dunque mentre ti trovi ridotto in un tale flato, in profundum, egli penfa a te, ti cerca, ti confortai, t'invita giungendo a dire con affetto si tenero: Convertimini, come se appunto egli havesse di te bifogno; che fara, quando ti habbia tra le sue braccia? O come ti terrà caro! Non toccherà più ate di star nel profondo; tocletue camere, ne'tuoi feritti, ne'tuoi fer- cherà a i peccati, ch' hai fatti: Projicies in pro- Mich. 7 9. moni? queste fono immagini morte. Con- fundum maris emnia peccasa westra: Etu non vuoi corrispondere alla chimata?

Confidera, che peccando, diverfa cofa è Considera, d'onde avvenga, ch' essendo l'andare da Dio lontano, diversa cosa è l'an-

darfene nel profondo. Va lontano, chiun- | ma non prezzavano niente tante trufferie que pecca gravemente; va nel profondo, tante crapole, tante carnalità, rante forti chi non fol pecca gravemente, ma ancota di spassi insami; e di poi se pentiti si danno profondamente: Profundo peccaverune , fe- a fare la disciplina una volta la fettimana, si 0:99 ent in diebus Gabas E qual è quelto pectapersuadono di operare prodigi di fantità:
re ptosondamente? è peccare a caso pensaConvertimini sicut in prefundum recessoration to , ordire il male, tefferlo , tracciarlo , flis Ifrael. fludiarlo, ficcome fecero quegli infami di P(. 35 5.

sca selicemente, a dispetto di quel Signore, petchè conviene, s'egli vanta il peccato, che tanto l'odia; Iniquisarem medisarus estin che sollemente se lo ascriva a virtù; e pe-

femper: disse l'Appostolo, non disse eme, d'esser penitente, ma d'apparire, con por disse studeo, e disse anche semper. Non vedi la gloria nella umittà, nella mansuetudine, quanto di studio impiegasti già intorno al nella mortificazione, nel pianto, com' egli male? Altrettanto ora impiegane intorno già la ripose nell'impietà. Far ciò non è al bene: Convertiminissim in profundum re- di supererogazione, ma di obbligo, percefferatis filii Ifrael .

IIL

Confidera, che il Peccator non finifce IV. Gabaa, i quali ad atte aspettarono, che 'l di andare al basso, sinchè non truova, non Levita, di cui si perla al decimonono de i solamente il profondo della scelleratezza, Exod. 14. Giudici, fosse amensas e allora cintoglia ina ancora il centro: Defeenderunt in profunun tratto l'alloggiamento, ficche non po- dum quasi lapis. Qual è però quelto baratro refle seappare, lo necessitarono a darloro si funesto ? è non solamente macchinare

rette teappare, to incentations 2 and 15 increases of 10 increases in preda lamoglie per abufatla. Quella è il fleccato, non folamente fiperzatiol, ma pt. 71. 6. (pecie peffund dipecato) perché quelto è gloriarfene; i Glariari funt, qui adrana 12. (Chiè caduto in quello profondo, fi può dir, fol volerio, ma fludiari di tarsi, che forti- che fia giunto in profundifimum nigrerum, tob. 17. 6. chè è dovere, che soddisfaccia con un tal Considera, che sotto questo ptosondo atto, non solamente al gran torto, che

III. Conhécra , che lotto quello potondo dimeditare l'inquist, y è un altro profico. Le cò a Dio, chi varsofi de cino fitzpostado ancora più capo, qual è fercazzala perché appoict un un ba peccato in quella per dimensi protuttifina, che fie detta , comtus forma bruttifina, che fie detta , comtus forma bruttifina, che fie detta , comtus l'estate profitare de l'inquistate de l'estate de l' nel primo, ma l'intelletto. Contuttociò rola, che a questi miserabili è sì obbrobriose pur alcuno ottien grazia di uscirne, a sa, recesseraris, perchè nessuno pore dar loguifa di un Lazzaro dalla tomba, e di ritor-nare al fuo Dio, che ha da fareper corrif-andarono da se fi: fii. E però non diee, pondergli? tenere in conto vile il bene, che lapfi eratis, cecideratis, corrneratis: dice , opera, come renne il male, e però non recefferate, ch'è un termine di chi fiparte chiamatfi mai foddisfatto : Cum feceritis avvedutamente : Quefi de industria recesseomnia, qua pracepta funt vebis, dieire, fervi rune ab ce . E forle, che non erano Uomini Luc. 17.00 inneiles sumue. Mamoltinon fan così. Pri- talor di molta coscienza, di saviezza, di saviezza, di

che si può dir di vantaggio? e nondimeno volti la saccia alui, con intendimento di volontariamente ne andarono tanti giù ! Come mai poterono andarvi? Per questo medefimo, perchè recefferunt, ch'è quanto dire, v' andarono a poco a peco: v' andarono agnisa di chi cammina, non vi andarono a guisa di chi precipita. Se quasi in un falto havessero furiosamente dovuto là giù buttarfi, qual dubbio c'è, che da principio sarebbonsi inorriditi? ma perche più tosto esti scesero al precipizio, in profundum recefferunt, non folamente non ne concepirono orrore, manè pur temenza. Mira però quanto poco ogn'uno fi possa di sè promettere, le apasso apasso firitira da Dio! recedir. Può giungere a quei profondi, che hai qui scoperti, ancorche fosse ancor egli de filiis Ifrael, non che di Manasse, o di Menfi. A tetalor non par niente lasciar le tue divozioni, cominciare a distratti, cominciare a discioglierti, tentare al fin di commettere alcun peccato. O se sapessi quanto giù potrai scendere a passi tali! sino a gloriarti un giorno di quel peccato, che l appena or tenti commettere: Va eis, quo-

niam recefferunt à me .

Considera, che quantunque il partirsi, che il Peccatore fece da Dio, fosse a poco apoco, non ha da effere apoco apoco il ritorno, ma tutto infieme: perche la particella fieur, qui non è posta a ricercar pro-porzione di simiglianza, ma a ricercar proporzione di quantità : e però non si dice, Convertiminificut recefferatis (nel qual calo la conversione dovrebbe conformarsi al recedimento ) ma fidice: Convertimini ficut in profundum recofferaris; il che dinota, che li degno di tanta grazia, di effere Giusto suo, la conversione dee conformarsi al profondo; sin quigiunse, chi recedette. Colui, sì, manon haquella, che importa: Habet che a poco a poco volesse montar su per gloriam, fed non apud Deum. dirupo si rovinoso, difficilmente potrebbe sperar di uscirne, perchè per un passo, che Signore asserma, che vivono i Giusti suoi. desse innanzi, ne darebbe più d' uno in dietro: tanta è la forza dell'abito inveterato, fe con qualche atto anch' eroico, non fi distrugge. Convien adunque, ch'egli non cammini nel venir su; mache corra, anzi più tofto, che voli, Affumat pennas ficut Aquila. Già che la Grazia divina è pronta a prestargliele. Queste son l'ale, con cui dal profondo dell'iniquità volarono tofto al fommo della virtù più perfetta, una Pelagia, una Taide, una Teodora, un Gugliel- prima, che a lei lo unisca: Accedentem ad mo detto Aquitano ; l'ale della Grazia, Deum oporter credere. Però fi come fi dice, non l'ale della Natura; e queste bisognan che la vita del corpo provien dal cuore,

spirito, di pietà ? Certissimo: filii Ifrael, vuol altto da te, se non che di proposito accostartegli tanto, quanto già te ne allontanasti: Convertimini seut in profundum re-cesseratis filis Ifrael. A lui stara darti di poi grazia tale, che di subito siegua ciò, che tu intendi. Se tu temi, argomentalo dall'invito, ch' egli ti fa. Non fa egli bene, che tu per te non puoi niente? E pur ti chiede, che tu faccia un pallaggio, difficilissimo a farfi, come va fatto. Adunque è segno, che ti tiene anche apparecchiata la grazia, che ti è necessaria per farlo. Altrimenti, che invito sarebbe il siro ? non sarebbe d'amante così amorevole, qual egli è; sarebbe di beffatore,

# IV.

Infins autem mens ex fide vivit. Hebr. 10.

Onfidera, quanto fieno beati tutti quei Giusti, i quali il Signore con tanto affetto qui nomina Giusti suoi: Iustus meus. Alcuni sono Giusti si bene, ma non già suoi, perchè non sono Giusti veri, sono apparenti. Sono solo Giusti nella pro-pria opinione, Ignorantes Dei justitiam, & Rom 10 funm quarentes flatuere; o fono Giufti nell' opinione degli Uomini . Questi non vivono altrimenti di fede. Vivono di vanità, vivono di alterigia, vivono di ambizione, vivono d'interesse. Di fede vivono quei, che il Signore qui nomina Giusti suoi: Iuftus autem meut ex fide vivit. Ose eu fussi di questi sì fortunati! Pregalo a farperchè qualunque altra giustizia, hagloria Ron.

Confidera, qual fede siagnella, di cui il E'quella, che si nomina fede viva; cioè Gal. fede accesa di carità verso Dio: Fides, que per charitatem operatur. Perchè quella, che non è tale, è una fede morta: e però qual vita può dare altrui quella fede, che non ha vita? Nel resto, sai per qual ragione si dica, che il Giusto viva di fede, e non viva più tosto di carità? perche la fede è la prima a dar vita all'anima. Qual è la vita dell'anima? Non è Dio? Or la fede è la doți saran pronte ancora per te, sol cheti perchè il cuore è il primo, che unisca l'anifidi di Dio, come secer'essi. Egli non ma al corpo: così dice, che la vita dell'

If. 10.

Of. 7. 13.

VI.

cialo ,'adoralo , digli , che a dispetto di tutti ma un dono scelto , denum elellum . i (uoi nimici gli giuri ogni fedeltà ; e poi non Confidera , che ne pur qui finifee il tut-ti curar più di quello, che i tuoi pensieri in coma di vantaggio dice il Signore, che i contrained fuggerifcano. Ma quanto al re-contrained fuggerifcano. Ma quanto al re-fio, non dar mai adito a si dannos pensieri. sa solde weie: perchè non folo la fede ha da Habbi in orrore la converfazion di coloro ; effere loro cibo. ma cibo ancora ordina-

in profundo . ne, ogni principio di deterioramento nell' le manchi altro pane: luftus nutom mens en anima, d'onde avvienc? da qualche debo- fide vivit. lezza di fede. Uno che ha fede foda. ò come superatutto ciò, che lo possa flaccar da Dio! Balta, ch'egliffia forte con l'intelletto, in verbe veritaris, eccolo forte egualmente, in virente Dei , con la volontà. Venza

III.

anima provien dalla fede , perchè la fede è pur chiunque voglia per affaltarlo , egli vinla prima, che unifca Dio pur all'anima. Or ce tutti per ar ma infinia à dextris, & à fini-mira dunque, con quanta follecitudine dei firis, Non cura le cofe prospere, che lono tu serbar questa sede ! Hai da custodire , la dextris , non cede alle cose ayverse , che non ha dubbio , l'altrevirtù , la carità, la sono à sinistria , perchè nell'une , e nell' alpazienza, la prudenza, la temperanza, come tre ha sempre una fede soda, che gli ricorda, parenta; a punemas i te temperanta con en en esta de la consensa del con periodo de confedir i la recembra ef ever a maño en con en en en esta de la confedir de la confedi feacciare ogni piecola tentazione in questa giovarti ( massimamente nelle vite de' Sanmateria! Sò che quand'effe contratua vo- ti) masopratutto dimandala spesso a Dio : grantravaglio. Rinuova giornalmente al luodono, tal è la fede: Dabitur illi fidei de-provie si luodono, tal è la fede: Dabitur illi fidei de-provie si. Signore le tue proteste, invocalo, abbrac- num siellum. Non è ella un dono ordinario,

che in materia di fede fi lasciano tal volta rio. Non si dice , che uno viva di quel cifcappar di bocca de' motti arditi , per non bo, di cui fi pafce una volta in cento; ma di diremerar). Scanfalls, singgili. Non tien-quello, di cui finafee ordinariamente. Perare d'invilupparti la mente tra quelle diffi-, rò ordinariamente hai da nutririt di fede, di coltà, che u come inggenolo portai capi- i da maiera, che non folamente ella hada re, ma poi come ignorante non faprai feio effertuo cibo, ma talvolta ancor cibo folo. gliere. China riverente la testa in ebsequium | Che voglio fignificare Succedono nell' anifile . e di . che dove non fa arrivare il tuo ma alcuni tempi , in cui la mifera o non guardo, vi arrivò quello de' Santi di gran riceve altro nutrimento dal Cielo, o non è dottrina, d'un Girolamo, d'un Ambrogio, capace a riceverlo . Sono mancate le visite d'un Agostino, d'un Tommaso, e di tanti a del Signore, mançate le cognizioni, mancui ti riporti: Qui descendune morein navi- catele consolazioni, mancate le lagiime : bus, (non in un battelletto piccolo, com'è il e pertanto, che ha da farella in un tale tuo) facientes operationem in aquis multis, fato ? Hadavivere di pura fede : Scio eni PC 45. infi vidernus opera Domini, & mirabilia ejus credidi. Vada pure il Mondo foffopra, tranfprofundo.

ferantur monses in cor maris. Si alteri l'imConfidera, che non folo fi dice, che al- maginazione. fi annuvoli l'intelletto, fi cuno viva in virtù di ciò, che gli produffe la raffreddi la volontà, la paroladi Dio non cuno viva în vrăd dich , che gi produfic la i fapă mâdila volontă , la parolad [Do non viva a ma noran ni vită dich , che la la fapă manacare: Periva Domun manet în Kusta-laimenta. Cosi del Camalconte fidice, che larmenta. Cosi deb Estraj che vivo dich i del Kespi, che vivon di rapin. Che dee băltari per îltă forte nel vive d'aria 3 dello Serpi, che vivon di rapin. buona provisione di fede hai da procae Espeva cepe per qual altar zagione dice il carlo propriet vive nella Îtagion penus Signote, che lifuel Giulit vivon di fede 7 le- înită a feder 2 le- înită a f ha data la vita all'anima, e la fede è qu'lla non permanebisis. La fede ha data la vita all' altresi, che glie l'alimenta, e configuente- anima tua, e la fede ancorfempre ha da mentegliel avvalora: là dove se offervi be mantenergliela, ma specialmente allor, che

I.

II.

Zflote parati, quia qua hora non putatis, Filius hominis venier . Luc. 12. 40.

Onfidera, che Crifto nostro Signore qual volta usò di favellar del Giudizio si universale, come particolare, s'intitolò quasi sempre figliuol dell' nomo . Math. 23. Mitter Filius bominis Angelos fuos . Videbunt 11 CALAN. Filium hominis venientem in nube . Videbitis Matth. 24. Filium hominis venientem in nubibus . Ita erit Matth. 14. adventus Filii hominis. Nè ciò dee dar maraviglia . Egli era umilissimo , e però quando doveva dir di sè cose di molta gloria, le temperava col modo, non folo favellando in terza persona, ma adoperando parimente que termini più modesti, e più moderati , di cui valer si potesse con verità. Ecco però per qual ragione il Signore in queto luogo fi nomina specialmente figliuol dell' nomo ; Estore parari , quia qua hora non puratis, Filius bominis venier. Parla egli qui del Giudizio si universale, come particolare, che a lui si spetta, essendo egli egualmente stato costituito Giudice de' vivi , e de'morti: Index vivorum, & mortuorum , de' vivi col Giudizio particolare , Act. 10. 41. quando morranno; de' morti col Giudizio univerfale, quando riforgeranno : e però quì s' intitola specialmente figliuol dell' uomo, a confusione de gli uomini, i quali allora, che promulgano qualch' editto di podestà, vanno più che in altra cocorrenza, o mendicando, o moltiplican-

> nomo; segno è, che allor più, che in altro, dovrá far'opere, che lo faccian conoscere più che uomo. Considera, che se per ordinazione di Cristo tu hai da stare apparecchiato al Giu dizio anche univerfale, che moralmente, rispetto ate, potrà esfere ancor lontano ; molto più dunque hai da stare apparec. chiato al particolare, che non potrà se non cominciare a fornir le casse di viveri, qual effer vicinissimo. Però figurati di udire dubbio c'è, che ellanon è apparecchiata, in ordine ad effo queste parole: Estore pa-rati, quia qua bora non puratis, Filius homi. Considera, d'onde avviene, che tu'

parlare? non dice, che ti apparecchi, dice, chestii apparecchiato; non dice paramini, dice estore parasi, perchè la fomma pazzia che tu possa commettere è questa : perdere punto di quel tempo prezioso, che Dio ti da per apparecchiarti alla morte . Tale appunto, e non altra fu la pazzia delle cinque Vergini stolte. Pare a te per tanto di vivere apparecchiato, o pur d'havere bisogno d' apparecchiarti? Pensavi un poco con serietà , perchè è punto , che importa troppo. Chi non vive apparecchiato al morire, può effere ficuriffimo di havere ancora a morire fenza apparecchio merce, che l'apparecchio vero alla morte, è Eccl. 18. 19 la vita buona : Antejudicium para justitiam sibi . Quell'apparecchio, che si fa su l'estremo , non è apparecchio , è confusione , è imbarazzo, e imbroglio, è garbuglio, e però è un' apparecchio tumultuario, qual fu già quello delle medesime Vergini dianzi dette: non è apparecchio proporzionato ad un'opera di rilievo sì grande, qual' è il morire. Quanto quell' opera di cui si tratta è maggiore, tanto conviene, che sia maggior l'apparecchio; ciò non hà dubbio, ond' è, che a quelle Fanciulle, che dovevano comparire innanzi al Re Affuero, fi dava un'anno di tempo ad ungersi, ad abbellirsi , ad accomodarsi . Ma qual'altra operatu poi far maggiore in tutta la vita tua di quell' ultimo atto, fe lo fai bene? e tu devi ancor cominciare ad apparecchiarti? anzia quest' ora già dovevi estere apparecchiato : Estoreparari . Due però sono do i lor titoli più fastosi . Tu a questo titogli apparecchi che devi fare, se non gli hai fatti ; uno rimoto , uno proffimo . Paratum Pf. 16.8. lo di figliuolo dell' uomo forse potrai concepire in te meno diterrore, quafi che cor meum Deus, parasum cor meum. 11 rimoto è non sar mai opera, intorno alla quale nel Giudizio tu habbia a far con uomo fimile ate , e che però come tale possi o intu habbia d'haver' a male, che ti trovi ocgannarlo, o sfuggirlo, o fedurlo, o fe cupato il figlinol dell'uomo, quando egli non altro, placarlo affai facilmente. Maò giunga. Il proffino è aggiustar le partite quanto, s'e così, tu discorri lontan dal vedella coscienza con intera soddissazione, dileguare ogni difficoltà, deporre ogni dubro! Se qual'or Cristo tratta di giudicare, si l chiama allor, più che in altro, figlinol dell' bio, adempir tutti i debiti, che ti stringono, fiano di giuffizia, fiano di gratitudine , siano di fedeltà. In una parola ; sai che vol dire lo stare apparecchiato alla morte? Estore parari : vuol dire appunto

stare come una Nave carica in Porto, la

quale a sciogliere non altro aspetta, che

vento. Se ancor la misera ha da risarcire

le sarte, ha da rattopar le schiavine, ha da

nis venies. Hai tu notata la forma di un tal

neceffari . Perche ti prometti tempo, non dez ante ianuam affilit . credi di vero a Cristo , il qual ti fa intende- Considera, che mentre il Signore ti dà re, che verrà, quando meno tute lo im- questo avviso di dover venire a trovarti

Math. 5, perchè non folo non fei ficuro d'un giore gliere in fallo i Rei, non fa loro noto, no, ma nè pur ficuro d'un cra; Nofessir, che versà a trovarii quantunque impro-Apricant racon una chiamata , qual' è quella, che | xeris ; eft mihi fufficient vita . E aciò nel-

dicum tollat me Faller meut . ıv.

que puoi , s'è così, differire ad apparec- ancor ti farà Avvocato . Se farai così , chiarti? Quando il Giudice ri manda cita- vedrai, quanto profittevole ti sara in de-zioni, ti manda famigli, ti manda fanti, ti cotso ancora breve di tempo questo esermanda altri messi simili, puoi in qualche cizio, ti comporrà, ti compungerà, ti modo apparecchiar in quel breve tempo di sgombrerà dalla mente quei pensieri vamezzo le rifposte da dargli, ancorche diffi- ni, che di presente ti opprimono, percili . Ma quando ti viene in casa a coglierti che sei uso a prometterti vita lunga . E di persona improvvisamente , inaspettata- sopra tutto ti fara vivere apparecchiato mente, tu fei finito. Or così appunto ti al morire. E così il tuo Giudice potrà menté, utilitante. Or cost apunto ul ai montre. 2 cost a tuto Guiante potra avvida, che faiz Celfico: ¿¿m hora marpio pentir in quelli ora; a), in cui noncet ranis Filmionimizia comini. Potrati triforie, potra l'emple por la comini de la comini del la cominioni del la comini del la cominioni del la comini del la cominida del la cominida del la cominida del la comi te con le sue amorevoli ispirazioni, con le fue vocazioni, con le fue vifite, tu per ordinario lo rigetti da te , quafi affaccendato, con dirgli : Vade , & reversere . Ma alla morte non potrà già riuscirti di far così ; perciocchè Crifto alla morte non verrà

non faccia verun di questi apparecchi si qual amico, verrà qual Giudice . Ecco In. I acob

magini. E pur odi com'egli parla: Efess pa. improvvifamente, ti mofra il deferio, razi, quia qua bora non pusatis, Filius bomi- ch' egli ha di non arrivarti improvvifo. no, ma ne pur lector a un ori; soțium, che veria trorant quantunque impros-date a paga deren Convince delle control de la contr questa sentenza, la quale or mediti, che pensi: Qua hora non puencis, Filius homi-ogn'uno l'oderutto di dall' Altare, e nessus venies. Qual dubbio adunque, che ogn'uno'i odetunto di atii Aitare, è neius su vessir. Quai autopo atunque ; cne no la reputa detra sè . A te dunque figurati, che fingolarmente egli patri, mentre [6] si dice ; che verrà a trovarti in quell' ora, che meno penfi, cioè ; che verra im- [7]. Però che hai da fare i valerti d'un tale Becl. i. i.

provviso, che verrà inaspettato, che ver- avviso con somma sollecitudine : No diappellafi (bilanea ) Zese swais ficas fas. Tu fino efercizio ti gioverà più , che vivero terdi ad apparecchiarti, perché ficri , che in modo , come fe ogni di fosse l'utici alla tua morte dovrà precorrere almeno la mo , che vivrai . Celebra quella Messa , malattia . E però a procedere faviamente come fe quella fosse l' ultima , che tu persuaditi , che morrai primadi ammalari habbia da celebrare . Consessati , come ti; com'è de fiori, che tutto di firecidono fe quella confessione fosse l'ultima. Co-prima, che lor fooraggiunga languor ve-runo. Nefrio quamaisia shoftpam, & fi-pas me- l'ultima. Faorazione, come se quella sosse appunto l'ultima volta, in cui tu possa Confidera , che tanto più devi usare ricorrere al tuo Signore . Costuma di racquesta sollecitudine dianzi detta, quanto comandargli perpetuamente quell' ora, il Signore più chiaramente ti avvisa, che per te sarà l'ultima della vita; preverrà eglia chiamarti in persona propria : galo , che ti assista , pregalo, che ti assista per ann purasis. Filiaus humaius vomier: it, pregalo, che si degni di tenerti disenon dicce mierse, dice curine: E come duomo la tra le sue braccia inssino a tamto, che

[apiens fueris, ribimeripfi eris ; fi aucem illufor, felus pertabis malum . Prov. 9. 11.

Onfidera, che tanto è dir Sasiene nelle Divine Scritture, quanto è dir In-Feel Ja. flus, perchè quelta è la vera sapienza, la fantità : Plenitude fapientis eft timer Dei . Ora fe tu farai giusto, in qualunque modo fii giusto, sarà a prò tuo. La pienezza della giustizia ha tre parti; già che nel numero ternario consiste la persezione : e però tu non puoi mai effere giusto pienamente fe non fei giufto in te, giufto eol proffimo, giusto con Dio. Giusto con Dio ti rendono gli oslequi tutti , che sono detti di Religione; giufto col proffimo gli uffizi di fedeltà, di carità, di giuftizia ; glufto in te gli esercizi di tutte l'altre virtù, che in te si compilcono, come sono di verecondia, di mortificazione, di mansuetudine, di purità, di ubbidienza, di umiltà, di pazien-za, e d'altre oltre numero. Adempi dunque qual vuoi di quette giuftizie, il guadagno è tuo; Si fapiens fueris, tibimetipfi eris. Petchè se sei giusto in te, già si vede, che ribi eru, perchè tutto è tuo profitto ; fe fei giufto col proffimo, tibieris, perchè da ciò, che tu operia prò del proffimo, può effere che talor egli non tragga profitto alcuno; può estere, che della tua fedeltà fi vaglia a mal fine ; può effere, che ammalato non fi rifani con tutti gli ajuti, che eferciti verfo di effo di carità , che ammaestrato non impari, che ammonito non intenda, che incitato a ben fare non fi converta ; può effere, che impieghi male quel danaro medefimo, che gli sborfi per debito di giuflizia i ma non può effere , che in questi casi medesimi tu non tragga il profitto tuo. E finalmente fe tu sei giusto con Dio, molto più ancor ribieris; perciocchè Dio non cavaniente da ciò, che tu gli rendi in offejob 11. quio : Quid prodeft Dee fi juftus fueris ? e put ri paga come se lo cavasse. Che bella cofa e mai dunque l'operar bene 1 Questo è quel traffico, che giammai non fallifce : Si fapiens fueris, tibimetipfi eris. Penfavi put quanto vuoi, non troverai, che il medefiquelle della virtù . Se tu femini il grano . non sei sicuro della ricolta : se dai a camsei sicuro; ma se en fai del bene, in qua-

'10v.1.1 lunque modo lo faccia , sei ficurissimo ; estre, a/cente calve. Gl'illusori principali del 13.
Seminanzi justiciam merces sidelis.

Considera, che come tanto è dir sapiene ricchi , i quali mostrano di voler fare un

nelle Divine Scritture, quanto è dir Influe 3. così tanto è dir Illufor, quanto è dir Impins . Però ficcome, fe farai giusto, farà a tuo prò; così farà a danno tuo, fe farai malvagio : Si autem illufer , felus pertabis malum . Vero è, che Illufer par propriamente colui . che opera variamente da ciò, che mostra, perche chi fa cosi t'inganna, t'infulta, fembra, che colfuo operare pretenda di beffeggiarti. Però ci sono nelle divine Scritture tre generi di malvagi, detti Illufori . Alcuni sono illusori di se medesimi ; altri illufori del proffimo ; altri illufori di Dio. Gl' illusori più frequenti di Dio sono tra Criftlani coloro, che vanno all'orazione, vanno al Coro, vanno alla Chiefa, quafi che là pretendano di onorar Dio; ma poi lo stan-no quivi più tosto a disonorare; pereiocchè orano con la mente diffratta , cicalano , cianciano, e fin'al tempo della Messa medefima danno a i guardi ogni libertà giova-nile. Questi son simili a quegli Ebrei, che la notte della Passione s' inginocchiavano intorno a Cristo in sembianza di adoratori, ma lo schernivano nell' istesso adorarlo, con figurarfi di non venire gli stolti da lui veduti, perchè gli havevano posto un velo fu gli occhi , Er genufiene ance eum , iliudebant Mat 17-19 ei ducentes: Ave Rex Indierum. Gl' illusori principali del proffimo in genere di fedeltà fone quei Predicatori, che montano in pulpito, quafi zelanti di procurare il giovamento de Popoli, e poi folo procurano il godimento, adulterando i legittimi fenfi delle Scritture, scherzando, fantasticando , freneticando, e talor anche dicendo facezie infane per farfi applandere . Questi fono finiglianti a coloro , de' quali scriste San Pietro : Venient in nevissimis diebus in de. 1.Pet. 3.41. ceptione illuferes, jugta proprias concupifcentias ambulantes, dicentes, ubieft promifie ? Perciocchè questi falsi Predicatori tolgono alla parola divina tutto il suo credito, come fanno gli Eretici, benche più ricopertamen-

te. Gl'illusori principali del prossimo in genere di carità sono que' compagni cattivi , che mostrano di lodarti come pio , come puro, come modefto, e per verita ti fcherniscono, mettendo in burla tutto quel ben che ru fai . Questi son simili a quei fanciulli mo dir si possa d' altre ricchezze , che di insolenti, che vedendo Eliseo salire una collinetta per ire a Betel, faceano mostra di animarlo a falire e frattanto lo deridevano : bio , non lei ficuro : fe dai a cenfo , non Cumque ascenderet per viam , pueri egreffi funt de civirare , & illudebane ei dicentes : aftende 4 208.1.

contratto, non folo giusto, ma favorevole qualunque modo a i Santissimi Sagramenti, al povero, e frattanto gli succhiano quanto fangue egli ha nelle vene, per via di ufure , Ifaja: Ee nunc nolite illudere , ne forte coftrindi soverchierie, di sottigliezze, di liti, che ganur vincula vestra. Or veditu, se nel Cripoi gli muovono. Questi sono similia que- stianesimo stesso sono oggidì gl'illusoi gli Egiziani , i quali mostravano di voler moltiplicati a si alto segno, che puoi tu andare a gli Ebrei da guadagnare molto con moltiplicare i loro lavori, e per verità gli [xod. 1. 4. opprimevano, non pagandoli: Oderantque] filios Ifrael Ægypsii, & affligebant illudentes eis, atque ad amaritudinem perducebant visam corum operibus duris luti, & lateris, omnique famulatu . 'Gl'illusori generici finalmente di se medesimi sono quei , che in mille modi procurarono d'ingannarsi, con Jud. 1.18. ma specialmente i Cristiani: Novissimis sem- cagionerai ben forse a più d'uno la dannaporibus venient illufores, secundum desideria zione con quei peccati di scandalo dianzi sua ambulantes, non in pierate. L'infania loro detti, e così malum creabis, ancora a gli Prov. 13:1. eft, non audit, cum arguitur. Ne folo ciò, ma mo a scaricarsi su la tua testa. Egli egual-di più vogliono darsi ancora ad intendere di mente stà sempre a seder beato sopra il suo

Manna dell' Anima .

cora giustamente temere di ester in questo numero! Guarda un poco, se in cosa alcuna bessi Dio, bessi il prossimo, bessi te; perchè alla sine tu sarai sempre il bessato: Si autem illufor, folus portabis malum.

Considera, che se tu sei tra gl'illusori di fe medefimi, folus, fenz'alcun dubbio, por-tabis malum: perciocche, o sprezzi il pec-cato, o abusi i rimedj, tutto sarà a danno darfi a credere di voler bene a fe steffi , tuo: Moliuntur fraudes contra onimas funs. Prov. t.i. mentre si vogliono male. Questi sono in- Ma non meno anche solus parenois malum, se numerabili, perchè fono tutti i Peccatori, tu pur sei tra gl'illusori del prossimo, perchè apparisce chiara singolarmente in due co- altri : ma finalmente toccherà solo a te fe, nel procacciarsi il male, e nell'abusare portar le tue pene, senz'haver ne pur uno, i rimedj. Nel procacciarsi il male son cari- che in tutti i Secoli giammai ti ajuti a porchi d'illusioni, perchè a bello studio s'in- tarle; e così per contratio folus portabis magegnano di persuadersi, che il peccato sia lum. Creditu, che l'Inferno ti riustità per gegnano di permagaerii, che il peccato ha lum. Creatui, che l'internoti rinicia per un mal da niente, una leggierezza, in aleg- lenticia più fopportabile, perchè havraitegiadria, un'opera di onorata ripitazione, cocondotti là più altri ad avvampare, ad affine di potere e commetterlo con più li- arrabbiare, adurlare con effo te? Anzi quebertà, e vivervi con più pace: sruinti il- lonaclefimo te flovrà rendere ancorapiù luder peccasium. E carichi d'illufioni fono tormentofo, perchè havrai là giù doppio altresinell'abulare i rimedj, o fian di quei , pefo da foftenere, quei delle cobe proprie, che difpongono l'empio a liberare dal luna e quei dell'altrui: e cu frattanto vedrari quei le, o fian di quei, che lotofgono. Perche i miferi penare, nonte lo nego, intua comfivogliono dare ad intendere di andare and pagnia, ma non già penare in tuo cambio: ch'efia predica, come gli altri, a congre "*Psudquifique vara firma peraktii*, Che fe tu Gal, s. gazioni, a conferenze, a fermoni; ma di [ci fra gl' illufori di Do, che farà dite? Più quant'odono non applicano niente a sè, che mai finalmente farà lo fteffo : Solns portutto credono, che detto fia per qualch' al- tabis malum: perchè quella spezie di schertro più bisognoso di riprensione: Qui illusor ni, che tu mai gli usi, tornerà tutta in ultifrequentare, come gli altri, i Santissimi Sa- trono; e si ride di te, che tanto arditamengramenti, di confessarsi, di comunicarsi, e te talor non temi ingiuriarlo, insultarlo su poi non è vero; commettono sacrilegi, per- gli occhi suoi, benchè non gli habbia già chè nel cuore ritengono frattanto amo-re alla colpa, non hanno il vero pentimen-Ecco ciò, che il Signore fa fii nel Cielo: realla colpa, non hanno il vero pentimen- l'Ecco ciò, che il Signore la fii nel Ciclo: to non hanno il vero propofico e cercano (actinire i luoi chemitori. Gli (chemitice apposta un Sacerdote ignorante, da cui di prefente, mentre gli arriva dove meno quelli Sagramenti vengano loro ammini- fic il credono: facendo ch' esti trovino firati con più grossi con cutato di fa-tolico ne' diletti, ne' quali fi promette- pere gli obblighi ginsti intorno al feque- vano trovar mele, diferedito nella gloria, strassi dalle occasioni cattive, intorno al discapito ne' guadagni: e più gli chemirà robba, intorno al dare la pace achi l'addi- diranno: Domine, Domine apperi nobir, dell' mondo, et all' mello proportio di diranno: Domine, Domine apperi nobir, colori dell' mendo di statica dell'isoportati. Messimo Convid di l'inconditati. Messimo Convid di l'inconditati. manda: etalor anche nè meno dicono inte-ramente i peccati da lor commessi. Contro entrare nel numero sventurato degl'illusotutti costoro, a cui basta di accostarsi in ri, quasi che questi non altro alla fine fac-

I.

ciano, che scherzare. Anzi questi sono il noto San Giovanni la dove diffe : Videre Of tur-Peccatori dinanzi a Dio abbominevoli , perchè sono bruttissimi ingannatori; ingannan sè, ingannano il loro proffimo, e pare ancor che pretendano ingannar Dio : Abominatio Domino est omnis illusor,

# VII.

Filios enutrivi, & exaltavi : ipsi autem spreverunt me, If. I.

Onsidera, che in tre stati si possono riguardare i figliuoli di un Padre; nello stato di Servi, nello stato di Liberi, e nello stato di Eredi. Nello stato di Servi si truovano fino a tanto, che come minori vivono fotto il Tutore, che li governa, Nello stato di Liberi si truovano, quando adulti fono usciti già di tutela. Nello stato di Eredif truovano, quando hano già confeguita di coloro, che tutto di non fann'altro, l'Eredità, che son le ricchezze paterne. In tutti questi tre stati si debbono però dunque considerare quei, che come Fedeli sono adottati al sublimissimo grado di Figliuoli, dell'installa non americo. di Dio, già che gl'infedeli non entrano in questo numero. Nello stato di Servi furon gli Ebrei: perchè come quelli, che non erano ancora giunti all' età legittima, determinata dal Padre, furono del continuo tenuti fotto la legge, non altrimenti che fotto un Tutor fevero. Nello stato di Liberi sono i Cristiani, che Cristo con la sua venuta liberò dalla servitù della Legge. Nello stato di Eredi sono i Beati, che già son entrati in possesso del patrimonio, che è la vision chiara di Dio. Posto ciò, agevolmente tu intenderai, qualifieno que'figliuoli, di cui il Signore tanto altamente lamentasi in questo luogo. E'certo, che i Beatinon posson essere, perchè questi son Figliuoli sì innamorati del Padre, che del continuo lo lodano, non lo forezzano. Resta dunque, che sieno, o i fedeli dell' antico testamento, o i sedeli del nnovo. E quanto a ciò è vero, che il lamento, quali eranogli Ebrei, ma fu indirizzato ancor molto più a' fedeli del nuovo, quali fiamo noi Cristiani . Perocchè quelli, quantunque fussero veramente figliuoli, appena Iddio mai gli onorò di tal nome. Communemente gl'intitolava suoi servi, sua parte, suo popolo, fuoi diletti: Et tu Ifrael 16.41.18. ferve meus. Conculcaveruns partem meam . Confolamini popule mens . Puer Ifrael , & dilexi eum. Il nome espresso di Figlinoli di non solamente allevarlo, ma sublimacio

qualem charitatem dedit nobis Pater, ut Filii 5 10. .. Dei nominemur, & simus: non diffe folo fimus, perchè ciò fu comune ancora a gli Ebrei : disse oltre a ciò, nominemur, che dinota noi pervenuti a quella condizion di Figliuoli, che sono già cominciati a trattar datali, cioè da liberi, e non da servi. Per tanto, mentre il Signore qui lamentafi di coloro, che tanto assolutamente intitola fuoi Figliuoli, Filios, qual dubbio c'è, che vuol ferire quei Cristiani si sconoscenti, si scellerati, si perfidi, che tutto di non fann' altro, che strapazzarlo? Tu fei Cristiano, Filius Dei: ma come tale, hai mai pigliato a ponderar seriamente il trattamento, che Dio ti fa, come Padre, eil contraccambio, che tu giornalmente gli rendi, come Figliuolo? Adesso è il tempo, che daddovero vi pensi, per mutar modi, se ancora tu sei

viene a rimproverarti. Dice di haverti nutrito, come Figlinolo, dice di haverti esaltato: Filios enutrivi, & exaltavi. E qual è questo nutrimento? forse i soli beni di natura, ch' egli ti ha dati, che pur sono sì innumerabili? Ma questi, sono comuni anche a gl' Infedeli, che nè si nominano Figlinoli di Dio, nè sono, perchè non entrano a parte nell'adozione . Sono principalmente i beni di grazia. E però quel nutrimento, ch' egli fopra d'ogn'altro qui ti rinfaccia, è quello, che tu ricevi come Cristiano, nel Santissimo Sagramento, di cui mai nessun altro fuor della Chiesa è stato partecipe. E pure egli dalla parte sua lotien pronto, come pascolo ancora quotidiano, se vuoi valertene : Accipire, & comedire : boc est corpus meum, E l'esaltamento qual è? Questa gloria medesima, che tu godi di Cristiano, negata a tanti. Questa ti rende invidiabile a gli to fu fatto a ifedeli dell'antico Testamen- Angelicattivi, venerabile a i buoni. Questa fa, che ate si appartenga il regno de' Cieli: In hoc vocatieftis, ut beneditionem hareditate 1. Pet.; 9. possidearis. Ti par però, che il Signore habbia giulta ragion di dire: Filiosenurivi, &

exaltavi? Mentre ti ha dato un nutrimento sì fplendido, mentre ti ha procacciato un esaltamento sì signorile, che potea sar di vantaggio? Quello è quanto può fare ogni Padre amante ad un fino figliuolo; Dio, e non di Abramo, o di Giacob, dalla mendicità al principato, al che in neso di Giuda, serbavasi a i Cristiani, come sun modo è tenuto, benchè sia Padre.

II.

Considera qual è il contraccambio, che | panis, qui de Caelo descendi. Quelli non hebti: Filiosenutrivi, & exaltavi: ipsi autem spre-verunt me. O che particella fignificante è quell'aucem! Questa è quella, che fa campeggiare l'ingratitudine : perchè questa mette a rincontro i trattamenti, che ufa da una parte il Padre a' figlinoli, e i trattamenti, che rendono dall' altra i figliuoli al Padre; e però questa sa parimente apparire, quanto fia maggiore l'offesa, che fanno a Dio tutti i Cristiani sprezzandolo, di quelle, che habbiagli mai fatte qualunque più crudo Barbaro; perchè falvo il peccato d'infedeltà volontaria, che in un Fedele noi non possiam presupporre, tuttigli altri peccati, qualunque sieno, di vendetta, di frande, di furto, di sensualità, sono in parità d' altre circoftanze, molto più gravi in un Cristiano; e come talisaranno ancora puniti più gravemente giù nell' Inferno, perchè son disprezzi fatti a Dio ad un figliuolo : Filios enurrivi , & exaltavi: ipfi autem (preverunt me . E nondimeno tu puoi peccar giornalmente con tanta facilità? Ah ben fi vede, che non penetri punto ciò, chetu fai ! Qualunque di quei peccati, che tu commetti, contiene un'atto d'ingratitudine espressa. E di qual sorte? di quella, ch'è la più orrenda, d'ingratitudine d'un tal Figlinolo a un tal Padre . Pondera bene ciò, che vuol dire quell'ipsi: pondera bene ciò, che vuol dire quel me, e aun tratto lo intenderai.

III.

W.

contuttociò erano, come udifi, ancorami- lios enuerivi, & exaliavi: ipfi ausem/prevenori, econfeguencemente non havevanori runn me . Il vero difprezzo verfo il Pacceuta, ne quella forte di nutrimento, ne dec, di quelli è proprio ; de i figliuoli quella speziedi esatrazione, la quale pro-pria de figlinoli già liberi, qual tu sci. Considera, che il Signore non dice Quelli nonhebbero nutrimento pù spiene offenderam me, ma sprevenna me, perche mo, vivo, e vero, fi fa tuo cibo? Ecofum quell'alta pace, che gode nel fino bel fe-

non offante ciò tu gli rendi come figliuolo: bero esaltazione più fignorile della Legge, il contraccambio è sprezzarlo. Non solo che Iddio diè loro di sua bocca su'l Monnon lo ringrazi, non solo non lo riverisci, te Sina, delle loro promesse, delle loro non folo non l'ami, ma espressamente lo prosezie, de'loro prodigi, e diquel loro sprezzi, contrasgredire i suoi paterni divie- Sacerdozio così samoso. Ma tuttociò che ha da far con l'esaltazione toccata a te? Quella esaltazione per grande ch'ella si fosse, per eccelsa, per eminente, non altro a fine contenne in sè di onorevole, se non questo, che su ordinata a figurare la tua: e però rispetto alla tua non fu più che un' colo I. :ombra: Vmbra fueurorum. E' vero, che co- 17. me tu sei esaltato a poter conseguire il Regno de' Cieli, ch' è I punto più principale, così vi furono esaltati ancor essi: perchè il diritto all' Eredità è comune a tutti i figliuoli, o minori, o già liberi, quali fiano; ma offerva un poco la differenza notabile. Se tu adello vivibene, puoi morendo andartene subito al Paradiso: ma quelli nò. Benchè foffero fanti, come un Abramo, come un Giacob, come un Giuseppe, come un Davide, erano costretti ad aspettare nel Limbo gl'interifecoli: perchè i figliuoli fin che sono minori, hanno ben sì il diritto rimoto all' Eredità, ma non v'hanno il proffimo. A poterne entrare in possesso, bisogna in ogni modo aspettar, che arrivi l'età Gal. 4. legittima costituita dal Padre: Víque ad prafinitum sempus à Patre . E tal è ftata, nel caso nostro, la venuta di Cristo. Che ragion fomma hai dunque tu da confonderti, mentre vedi, che essendo tu da tuo Padre adesso trattato con una forma tanto più nobile di quella, non però dimostri di farne veruna stima? Appena arrivi ad intendere tanti onori, nò che a prezzarli. Qual ma-Confidera, che come questa ingratitudi- raviglia è pero, se Dio di te si lamenta più ne, la quale a Dio tu dimostri nel disprez- fortemente, che non saceva di quegli, e se zarlo, accrefce il tuo peccato posto in pa-ragone con gli altri peccati simili, che com-mente quei, che peccavano nel vecchio mettono gl'Infedeli; cosi lo accrefce, po- testamento, erano riguardati come figliuo-flo anche in paragone con altri peccati si- li non ancora dotati d'intero senno, perch' mili, che già commisero anticamente gli erano ancorminori. Tu sei giunto all'eta Ebrei. Perchè sebene ancor essi erano nel grado di figliuoli adottivi, come sei tu; non empreò quase senza speciale padre 2 Fr.

Considera, che il Signore non dice dido della manna, che goderono nel defer- in ciò tta finalmente il mal del peccato, to: Pluit illis manna ad manducandum. Ma che tanto lo muove a sdegno; stà nel che ha da far ciò col nutrimento, che co- disprezzo. Nel resto, che gli puoi tu redi tu al facro Altare, dove Gesù medeli- care di pregindizio ? Non gli puoi torre

105 35.60

no; non gli puoi levar la Potenza, non gli puoi levarla Provvidenza, non puoi fcac-ciarlo con le tue guerre dal Trono: Si peecaveris, quid ei nocebis? Quello, che puoi Ego redemicos, & ipsi locusi sune contra me fargli di male , tutt'è sprezzarlo : è quefto ciò, che gli fai : Ipsi autem spreverunt me. Quando però tu commetti qualche peccato di fenfualità, di furto, di fraude, non guardare a ciò, che sia in se dell'alta fita indegnazione? Adunque non cercar più altro a restar di farla. Sò che ti fcufi con dire di non voler farla per disprezzare il Signore; ma per pigliar quello sfogo, ma per procacciarti quel-la soddissazione. Con tutto ciò questa scusa che può valerti? Troppo sarebbe, che tu disprezzassi il Signore, per disprezce : il disprezzo : Contempses me domus Ifrael , Contempsis judicia mea , Contempserunt legem meam, Contempserunt timorem devi sentir di te con molta bassezza; per-Dei : questo è il suo continuo lamento ciocchè è vero, che sei uscito così dalla nelle Scritture . Perchè quando fai , che Iddio ti vieta una 'cofa, e pur tu vuoi farla, per secondare il tuo scorretto appetito, già con ciò tu gli dici, almen quanto basta, di non prezzare tutto il to; adusare la sorza del suo granbraccio, fuo fdegno paterno : già gli contendi l' ubbidienza, già gli contraddici l'offequio; E quanto diversamente da ciò, che sece, già gli rinunzi anche in faccia l'Eredità. quando traffe Israele suor dell' Egitto ! E ti maravigli poi, se un peccato morta perciocche allora hebbe a durare satica, le, per minimo, ch'egli fia, si meriti pe- acciocchè Faraone lasciasse andare Israena eterna? Perciò se la merita, perchè è le: adesso hadovuto durar fatica, acciocdisprezzo di un Dio ? Non è possibile , chè Ifraele lasciasse andas Faraone . Che che nell'Inferno fia mai fupplizio balte- voglio dire? Non ha il Signore dovuto ora vole, con la sua gravità, a punire sa stentare, perchè il Demonio lasciasse te, ma grand'eccesso: però non si potendo sod- perchè tu lasciassi il Demonio; atteso che disfare con la gravità del supplizio, si la maggiore difficoltà al convertirti è nata supplife, come si può, con la durazio-

VIII.

mendacia. Of. 7. 13.

Onfidera, che in due modi fi può liberare uno dal male, o con cavarnelo, quando già v'è caduto, o con preservarnestessa quell' opera materiale. Guarda, ch' lo; el'uno, el'altro si esprime con questo soè disprezzo del Padre. Non è Dio que- lo vocabolo di redimere. In senso di liberagli che ti vieta quell'opera fotto pena zione susseguente al male lo portò Davide, quando diffe a Dio, che havea falvato il suo Popolo dall' Egitto : Redemisti in brachio tuo populum suum. E in senso di liberazione an- PL 76.16. tecedente lo portò pur l'istesso Davide quando diste a Dio, che havea salvato lui dalla spada del Re Saule : Qui redemisti David fervum tuum de gladio maligne, eripe me. Or ecco per tanto ciò, che Dio si duole in questo passo, che imprendi qui a meditare. zarlo. Questo è ciò, che fanno i dannati, questo passo, che imprendi quì a meditare. fanno i diavoli. Basta, che lo disprezzi. Si duole, che havendo egli nell'uno, e nell' Che però egli non dice : Ipsi autem spre- altro modo campati gli Uomini da mille verunt me, ut spernerent me; ma dice varj peccati, essi in cambio di rendere a lui affolutamente spreverune me . Sci tu con- la lode, che si doveva, attribuivano ogni tento, che il Servidore di cafa non ti di- lor bene ase stessi: Ego redemicos, & ipfi losprezzi per disprezzarti, ma solamente cutisunt contra me mendacia. E'però questo per attendere a prendersi i suoi piaceri ? passo indirizzato a sulminare si i Penitenti, Com'eglinon eseguisce i tuoi ordini pron- sì gl' Innocenti; che sollemente ascrivano tamente, ti adiri subito, quasi già a ba-franza sprezzato. E perchè non vuoi, stato ha di gloria. Tu sei di alcuno di queche subito Iddio pure si adiri contro di sti? O quanto, se così susse, faresti di torte ? Ah che ciò è quello, che sì lo cuo- to a Dio! Nolite gloriari, & mendaces effe

adversus veritatem . Considera, che se tu sei Penitente, schiavitudine dell' Infernal Faraone, ma per fola virtù divina : Redemisti in brachio zuo populum tuum. Ecco a che ha dovnto giungere il tuo Signore per ridurti ad untale ftamettendo forse mano ancora a'miracoli dalla maladisposizione, che Iddio trovava nella tua volontà. E nondimeno potrai tu punto parlare con vanità dell'esserti al fin ridotto a stato migliore? Se parli così, il Signore dirà con ragione, che tu ne menti:

ne.

les 3. 10.

Ego redemi eos, d'ipfi locusisune conera me, a parole di vanità, son da Dio lasciati di mo. mendacia.

III. Confidera, che non meno baffamente tu devi fentir di te, se a questo giorno ti truovi ancora innocente, ciò che appena fi può rioutar credibile: perciocchè è vero, che s'è così, tu fei campato da un ferro molto maligno, qual era quello del Saule Infernale, ma per mero favor divino : Redemifli David servum ruum de gladio maligno . Anzi neta pure , quanto maggior è stato il favore, che Iddio ha fatto a te, di quello, che fece a Davide : perciocchè Davide non andò mai da se stesso ad incontrar la spada del Re suo persecutore, anzi più d'una volta, con faviezza molto superiore all' età sua giovanile, la fcansò, la fchivò, non perdonando a verun' arte di scherma: tanto che intale occasione sta di lui scritto, che in omnibus viis suis prudenter agebas, e che peto . Dominus erat cum eo . Ma tu non hai proceduto così. Quante volte ti sei andato incautamente ad esporre a i pericoli di peccare? Edèstato altro ciò, che un' andare incontro alla spada del tuo Saule ? Se però ne sei purilleso, tanto più eccelso è stato ancora il favore, che Dio ti ha fatto. E tu potrai con alcuna vanità dir fra te di non conoscerti peccator come gli altri ? Se fai tu ne menti . Ego redemi eos , ep ipfilocuti fung !

contra me mendacia.

IV.

Pf.5.7.

Confidera, che non meno va questo detchè costoro avvezzatisi in questa maniera le, perche hanno intenzione d'innalzar se

Manna dell' Anima.

do, che poi non possono far più altro, parlando, che lamentarfi della lor mifera forte . Getta pur dunque di bocca tua ques'è soave, non è salubre. Che dissi, non è salubre? Guardati bene, che questo non habbia ad effere quel veleno , che uccida Sant 11. a poco a poco l'anima tua : Os , quod men-

cieur, occidit animam.

Considera, che queste bugie tanto più son considerabili, quanto che sono nel genere di dannose, ch'è il più perverso. Ed a chi recano danno? forfe al tuo proffimo , ch'è un' nomo fimile a te ? Anzi al tuo Signore; e il danno è, che gli tolgono la fua gloria. Però dice Iddio : Ego redemi eos, & ipfilocuti funt contra me mendacia, non contra hominem,ma contra me. Due fono i generi di quelle persone, le quali per altro dicono . bugie contro Dio. Gl'Infedeli, e i Bestemmiatori, benchè gl' Infedeli acconfentano con la mente a ciò, che contro Iddio proferifcono fuor del vero, quando a cagion d'esempio dicono, che non è trino, che non è provvido, che non è pio, che non è amico del giusto. I semplici Bestemmiatori non acconsentono a niente di ciò con la mente, ma pur lo dicono per isfogo di rabcosì, il Signore ancora a te dirà bene, che bia, quantunque infana. Ora gli Arroganti, che sono il terzo genere di coloro, i quali loquuntur contra Deum mendacia, alle volte partecipano con gl'Infedeli, alle volte parto a ferire qualunque altra forte di nomini tecipano co i puri Bellemmiatori . Partecivantatori; perche fono tutti bugiardi . At- pano con gl'Infedeli, quando essi credono tribuiscono alla loro potenza, alla loro pru- veramente di havere per virtù propria ottedenza, alla loro virtit quei felici eventi, nuto ciò, ch'han di bene: ma questi convien, che godono alla giornata, come se non sos che sieno arroganti pazzi, qual su quel Re fe Iddio quegli, che lor gli mandi, e con ca- famolo di Tiro, a cui diffe Iddio : Elevatum Ezech. 48. varlidal male, o con prefervarneli. Qual effeor tuum, & distifii; Deus ego sum. E però a bugia però dir mai possono più solenne? Se non si emendano, non possono aspettar al-miatori ordinari; ma con questa diversità; tro se non, che quanto prima Iddio lasci di che i Bestemmiatori, mentiscono contro prosperarli, perciocchè egli è verità, e pe- Dio per issogo di rabbia, gli Arroganti per rò troppo abbomina la superbia, la quale è issogo di vanità. Ma ciò, che vale, se tutta bugia; Perdes omnes, qui loquuneux men- forfe a Dio recano anch' effi egual danno ; dacum. Epure ch' il crederebbe? La gente mentre attribuiscono a sè quella felicità . non sa levarfela dalla bocca, tanto essa l' quella provvidenza, quella pietà, quella Provate 17 ama : Snavis est bomini panis mendacii . rettitudine, la qual' è tutta puramente di Questo è I pan di menzogna, ch' è sì foa- Dio, non è punto d'essi? Certo è, che sì d' ve ; la lode propria. Rifp tto alcuni fi può | iffi, come de i Bestemmiatori può dissi, che purtroppo dir pane, perchè l'ufano a tut- Extenderunt linguam fuam quafi arcum mento pasto. Sentigli ragionare : vedrai che dacii, non vericaris. Perche con la loro lin. let.9.1. n'han del continuo la bocca piena; ma non gua vanno gli uni e gli altri a faettare crufan poi ciò, che siegue, ed è, che un tal delmente Iddio nell'onore; i Bestemmiatopane si convertirà in pietra dura da malli- ri direttamente, perchè hanno intenzione carfi : Er poffeà implebirur os ejus calculo , per- di abbaffar lui ; gli Arroganti indirettamen-

giudizio, il quale a Dio ne rifulta, sempre è lo stesso, perchè sempre a un modo si mentifce con togliere a lui la gloria, che gli è dovuta. E tu posto ciò non prenderai un' abborrimento indicibile a cotetto folle linguaggio di vanità? Nolle velle mentiri omne mendacium. Alle volte ti può scappare di bocca qualche parola di vanità, fenza che te ne accorga, e allora fei più scusabile perche mentiris, ma non vis mentiri, e però dici quafi una bugia materiale contro di Dio. Ma quando tu ti accorgi, che quella parola è parola di vanità, non la dire, perchè non folo mentiris, ma vis mentiri, e però dici contro Dio una bugia, la quale è formale, e così è vera bugia. Tien sempre vivo nell' animo, che quanto in te fia di bene, tutto è di Dio, non che solamente da Dio, e però sempre, se l'hai da dire, dà chiaramente a conoscere; che ne parli come di cosa, che aspetta a lui, non a te ; Non ego , fed gratia Dei mecum. Questo è'l linguaggio de gli umili, che son simili ad innocenti Bambini, e però stà scritto di loro, che in ore corum non est inventum mendacium . Perchè uon folo non fi dan lode alcuna, ma non fon capaci di darfela.

Omnes nos manifestari oportes ante Tribunal Christi, ne referat unufquifque propria corporis, prout geffit, five bonum , five malum. 2. Cor. 5. 10.

Onfidera, che questo Giudizio di cui quì favella propriamente l'Appostolo: non è il particolare, è l'universale. E però egli dice; Omnes nos oportes manifestari ante Tribunal Christi . Nel primo oportes manifeflari fingulos, ma non omnes, perchè ciascuno sappia ciò, che a lui tocca, o di pena, o di premio: il secondo si fa, perchè ciascuno fappia altresì ciò , che tocchisi a ciascun'altro, e però omnes in questo oporter manifestari, e non solo singulos. Ecco pertanto a che sarà principalmente ordinato sì gran Gindizio; a far che il Mondo si consonda de' fitoi, quando vedrà, che brutti errori havrà colti; o deprimendo, chi conveniva esaltare; o esaltando, chi conveniva deprimere, Ma ciò non potrà succedere senza un' altisfima manifestazione di tutto ciò, ch' or fi truovi celato in tutti, di ogni penfiero, d' ogni parola, d'ogni opera. E però omnes nos

medefimi. Ma frattanto tu vedi, che il pre- I dizi del Mondo in sì eccelfa stima > Che importa a te, che tutto il Mondo ti biafimi sfe Dioti loda? Che importante, che tutto il Mondo ti lodi, se Dio ti biasima? Vuoi tu sapere per verità qual tu fei ? Qual' apparirai nel Tribunale di Crifto.

Confidera, che non dice, oportes omnia noftra manifestari , ma omnes nos ; perche il Signore non farà allora sapere le cose nostre . recitandole, raccontandole, come si sa ne' Tribunali degli nomini; ma le farà fapere. con far che tutti restiamo a un tratto scoperti in ogni parte più intima di noi stessi, come fe divenissimo trasparenti. Che però dove il nostro Interprete dice manifestari , il Testo greco dice perlucidos fieri . Quindi fi. gurati, che come un vaso di trasparente cristallo, dinanzi al Sole, non può dissimulare un piccolo brusculo, ch'ei contenga ; cosi sarà di te pure dinanzi a Cristo , ance Tribunal Christi. O che Sole vivissimo sarà quello a scoprire ogni tua lordura! Ecco l' Iniquità posta a fronte della Bontà. Ecco l' Ingratitudine posta a fronte della Beneficenza. Ecco la bugia posta innanzi alla verità, ante Tribunal Christi; e però giudica, se dovrà spiccare altamente, non potrà esser di meno: convien che spicchi: oportet manifestari; perchè il Cristallo è già posto rincontro al Sole. Qual confusione farà per tanto la tua, quando apparirai per ventura così diverso da ciò, ch' or altri ti crede, Omnes, qui glorificabant eam , fpreverunt il- 1.Tu & lam, quia videruns ignominiam ejus . Non folamente la seppero, ma la viddero, viderunt, Così potrà dirfi allor dell'anima tua. Credi tu forse di haver meno a confonderti, perchè se gli altri sapranno tutto il mal tuo, tu saprai pure tutto il male degli altri ? Omnes nos oportet manifestari . O quanto t' inganni! Oratu formi la stima del tuo peccato da quello folo, ch' egli è stimato tra gli uomini, i quali son' usi a vergognarsene meno, quando egli è già fatto male comune a molti; anzi fon' usi ad approvarlo, ad applaudergli; ma allor non farà così. Allora formerai la stima di esso, da ciò ch' egli è dinanzi alla Verità , ante Tribunal Christi; e però ò come allora dovrai confonderti , tanto più , quanto nell' altrui confusione dovrai conoscere più vivamente la propria! Confidera, che questo or ibilissimo sco-

primento farà come appunto una confesfione sforzata, che allor farai di ciò, che adello nella tua confessione o diminuisci, o esertet manifestari ante Tribunal Christi . Ma dissimuli, o almeno scussi. Però l'Appostotu frattanto, che sai, mentre ora tieni i giu- lo v'aggiunge, utreserat unusquisque prepria III.

5 20c. ra.

ı.

eargorie, breut coffit, five benum, five malum ; penfare a te, quanto che in premiarti, o puperche tu medesimo, con un linguaggio sì nirti, non si dovrà quel di tener altra regoto tu dovrai rendere allora di quei peccati , tanto, almeno attendi a Infingare il tuo corpo più del dovere, non lo mortifichi, non fotto pretefto, che la virtù confifte nell'interno, non nell'efterno. Non dir così, perchè dell' efterno ancora hai da rendere firetto conto. Senti ciò, che dice l' Appo-Rolo: Verefernt unufquifque prepris cerporis, prous coffit , frue benum, frue maium .

IV.

Confidera, che quelta parola, Referat, non solamente fignifica recitare, ma riportare: e però quinci argomenta il fine principalissimo, per cuifara fatto questo univerfale Giudizio, ch'è, perche ciafeuno riporti non folamente nell' anima, ma nel corpo, o quella pena, o quel premio, che gli conviene :. Referat propria corporis ; five bonum, feve malum. Che le ciafcuno ha dariportar propria corporie, qual dubbio c'è, che do vrà effervi rifurrezion corporale? Ma tu frattanto mettiti a ponderare più intimamente ciò, che dir voglia, five bonum , feve malum . O che spaventola dinunzia ! (com'è orafoprala Terra ) ne il bene fara folo vi havevano agindicare, non vi hamescolato col male. O pura gloria , o pura vevano ad essere gindicati . Tu sei di felicità, o pura miferia: fivebonum, feve ma- ne pur vi penfi? lum. Etu fai certo, che fi tratta di tanto ancora per te, e non ti provvedi? E' vero, che quello farà un gindizio univerfale di tutti, ma tu dei figurartelo cometuo: pcrchefarà universale di tutti, come sesosse particolare di ogn'uno, tanto farà punuale in ogniindividuo : Omnes nos manifestari oportet, dicel'Appostolo ; e pur non foggiunge , as referamus omnes , prous geffimus , feve beruns , feve malum; ma us refernt unufquijque: petche tu intenda , che quello farà un giudizio particolare, non mentata gran iffima, Vele ves feire, qualem meno che univerfale.

cipreffivo, sì efatto, qual farà quello della la, fuorche le tue operazioni; Ve referat tua nudità, dovrai riferite ad ogn'uno ciò , unufquifque preut geffie, non ut alii cefferant che facefti, finche vivesti fotto spoglia mor- pre ipfo, ma ut ipfo geffit. Che val, che tuttale ; che questo propriamente fignifica pro- ti preghino per te , fe tu mai per te stelpria corporis. Benchè chi fa, che ciò non vo- fo non fai ridurti a fare un'ora di orazioglia fignificat di vantaggio, che special con | ne divota? Che val, che digiunino, se frattanto til non fai altro , che crapolache più propriamente fi attribuiscono al re? Che val , che fi disciplinino, se fratcorpo? O quante volte tu arrivi infino a tanto non fai altro, che carcggiarti? Che forczzarli | Seguiti l'error popolare, il quale | val, che Salmeggino tutta la notte per te, de'peccati di fenso sa pocastima; o se non se tu stai forse in quel medesimo tempo lusfureggiando ? Ricordati , che il Signore redder unicuique focundum epera oine , non Romeide lo maceri, gli dai tutte quelle foddisfazioni focundum opera alierum , ma focundum opeancor fopraobondanti , ch'egli desidera , raejus . Di poi non ti nego, che il tribunale degli uomini non guardi a molte altre doti. Può quivi facilmente giovarti la nobiltà, può giovarti la dottrina, può giovarti il danaro, può giovarti l'eloquenza, può giovarti eziamdio la loquacita; ma il Tribunale Divino sol guarda all' opere . Vuolche unufquifquereferasprous geffit . Se fece bene, habbia bene: fefecemale, habbia male . Però diffe Davide : Secundim Pf. 17 opera manuum oorum tribue illis . Che fai per tanto, mentre ancora non ti applichi di proposito a ciò, che importa? Quedeumque poreft facere manus tua, inflanter eperare t ajutati , affannati , perche fi tratta, torno 11.4.11. a dire, dicofa, che tocca a te : Propi facite judicium vestrum, dicis Dominus. E come te lo puoi far più vicino, che figurandoti già di haverlo prefente? Mira, come l'Appottolo non eschide da quelto universale Giudizio ne pur se stesso, mentre egli dice : Om-Oni non v'è mezzo: o puro bene , o puro nes nes manifestari operes anse tribunal Chrimale; ne il male farà mescolato col bene , fi. E pur sapea se estere di coloro , i quali abbiezione; o puro rifo, o pura meftizia; o quelli, i quali non hayranno da giudicare. pura ricchezza, o pura mendicità ; o pura maben si havranno da effere giudicati, e

Nihil felicitificis, fed in emni eratione, er obfecratione, cum gratiarum altiene, petitiones veftra innerescant apud Deum . Philip. 4.6.

Onfidera, che quel medefino Appo-Atolo, il quale qui ordina, che fi deponga qualunque follecitudine, nibil foliciti Col. at. fais, altrove afferma di haverla in se esperifolicitudinem habeam pro vobis . Dal che si Confidera, che tanto più tu devi ora fcorge, che v'e doppia follecitudine : una H 4 cat-

di quella fiducia debita, che fi deve haver licisi animas veftras. La terza è di compaffempre in Dio. E quelta è quella, che qui fione, e riguarda il profiimo posto in neti vietal'Appostolo, mentre dice: Nihil fo- cestità: perchè clascuno ha da esser sollelicinificie; perche in luogo di queste havrà cito di soccorrerlo a par di se stesso, si nelle da supplire il ricorso a Dio , che appresso necessità spirituali , come ancor nelle cornes veftra innotescant apud Deum . Nel resto ver . Neminem enim habes cam unanimem , genza, che quali confille nella debita dili-i-quara è di dilezione : que quella riguada genza, che qualunque ha da user dal can-il i profilmo in ogni flato, perche ciafcu-roti inon on ollaraci il divino ajuno perch' e in ha da deffe follecti od confervar con verifilmo, chetocca a Dio di foccorrerii merbiogni, si conorrali. ne'bifogni , si corporali , come spirituali , ma tocca a te di appreffar frattanto quei mezai, che rendano il fuo foccorfo più na- otto specie di follecitudine buona . Chi di turale, che sia possibile, per non obbligar- queste ha tutte quelle, che a ini convengol'iov.11-j1 lo a' miracoli; Equusparatur ad diem belli :

Deminus autem falusem seibnir. Però la fol- ne. Se a te le prime quattro non appartenlecitudine buona non folamente è lodata , gono , appartengono le seconde , e però maneceffaria a par delle virtù ; In omnibus offerva, fe tutte e quattro tu poffedi in Car. 8.7. abundetis fide , & fermene, & feiencia, & quel grado, fi dovrebbe, perchè la folleomni folicitudine .

H. Considera, che nelle divine scritture questa sollecitudine buona si annovera d' otto forti. Le prime quattro appartengono ad alcuni generi di persone particolari . Le

prima è la sollecirudine di Prelatura , perchè il Prelato hà da effer follecito del fuo Popolo, come il Padre della fua prole, come il Pattore delle fue pecorelle , come il Nocchiero di quella Nave . ch' ha da mettetein Porto . Quipraeft,in feliciendine . La feconda è di Predicazione : perchè il Predicastratori di rendite, a Maggiorduomi, a Ministri, ed anche a quei Poveri, che sono neces-Theles, tione ; Soliciendine non pigri. La quarta è di

Delia operazione, econviene ai Servi, agli Arti-fi, agli Agricoltori, ed ad almi tali nelle lo-la ricoltori, ed ad almi tali nelle lo-la ricoltori ed ad almi tali nelle lo-la ricoltori ed admir almi nelle lo-la ricoltori detta da Criffo gene-Tra quelle poi, che appartengono a tutti, La prima è di divozione, e riguarda Dio, corpo fa, che la perfona troppo fi adope-perchè ciafcuno ha da effer follecito di più ri intenno alla menfa; interno alla mo-cre a Dio, più cho opin fiddito al fio bidezze, o interno agli adonnamenti i ed

figliuolo al fuo Padre; Indicabe cibi, è home, no più da Gentili , che da Criftiani ; Nelice quid fi benum, fre. seiteite ambulare eum Des seliciti effe dicentes ; quid mandurabimus ;

cativa, una buona. La buona fignifica di-l guarda! Anima propria, perchè ciafcuno ligenza, la cativa fignifica quell' inquieru- ha da effere più folleciro di cuftodiria dagli dire, quell'anfictà, quell'affanto, che fin de fine più folleciro di cuftodiri a dagli oret. 4.18 di giunge alla diligenza per mancamento i no di cuftodir la fua Piazza; Caffadiar fiegliraccomanda in quelle parole , Perisis- potali; Spere Timerhenm me cirè mittere ad Phil.s.

con veriffimo amico ; Soliciri forvare unitacem firirus in vincule pacis. Quefte fono le no.fi può dire , che abundes in omni felicirudi-

citudine buona è diligenza; ma non è diligenza ordinaria, è una diligenza più fingolare , la quale in queste materie , ch' hai qui sentite, non è soggetta si facilmente ad escludere la fiducia debita in Dio , come accade nella cattiva, e però è detta affeconde appartengono folo ad alcuni . La foluzamente lodevole.

Confidera, che come nella divina Scrittura fon annoverate le specie della sollecitudine buona, così vi fono annoverate anche quelle della cattiva , e fi ristringono a quattro; di Gloria, e d' intereffe, di Corpo, e di Donna, a cui trovafi onestamente tore deveufare nel fuo meffiere quella fol- legato, e tenuto per altro portare amore, lecitudine, che ha la Nutrice in all'attare il Bambino i *Fidatam babuimus isqui ad ven una*. La prima di gloria fa , che foverchia-vorbum Doi; numica filicivatiuo La terza et di mente la perfona findi di foffenere la riprovvedimento, e conviene agli ammini- putazione, di accrescerla, di ampliarla; ed è propria degli ambiziofi , che rare volte Prov.13.7. fortifcono il loro intento: Expellacio folicifitati a trovarsi il pane per propria fostenta- torum peribir. La seconda d'interesse sa, che tione ; Soliciendine non pigri. La quarta è di la persona affatichisi troppo per avanzare,

ralmente folicirudo faculi iflino . La terza di Principe, ogni fervo al fuo Padrone, ogni e propria de fenfuali, che come tali vivo-

· Caccarl

corarifchio di qualche eccesso. Nelle prime | me fi è detto, sempre ha da stare unita con

imm smals piases legainess. La quara di red Dio, e daciò nafee, che tialteri, che donna fa, che uno ecceffisamente peni al laccendi, che perdi molto di pace. Sero concilia paga, ad abbigliaria, ad accurezza: elle perfarmo, che Dio non mancherà di refec difficile dare intale fiano a Dio tutto refece difficile dare intale fiano a Dio tutto discreti concer: Qui emanesse si, fisiciano di fieli per adoperi di preferen, ma fenza para fanza Mansia, spannado piaseas meni, di perturbatione. Nelle ficonde quattro, che dini vengono chiamate cattive di loro go che in como comuni attri, eccodono quel, che fi dini vengono chiamate cattive di loro go comi attri, eccodono godi, che fi concominato di forderi Dio, codi utricurare como per per la monere della productiva di concominato di forderi Dio, codi utricurare como comi di forderi Dio, codi utricurare como comi di forderi Dio, codi utricurare comi per comi per con comi di forderi Dio, codi utricurare comi per con comi di forderi Dio, codi utricurare comi per con comi di forderi Dio, codi utricurare comi per comi per comi per con comi per con comi per comi fia lecito mantener la riputazione, procu- fe fteffo, o di mancare ne' debiti verso il profrare il danaro, servire al corpo, compia- simo. Questo eccesso, com'è leggiero, è zare ii antaro, terrire ai coppo, compus- jamo. Quello eccello, comé l'eggiero, è cere alla donna im sperche in al tate majavevolle, perche d'alla follectuation più tetrie retoppo è malagerole conteners den vigore; com'è grave, è nocevolismo, si finole ultre, facilifiamenne trapata in maria propria in prota inquietudine, porta antietà, Quindi è, che lo fraupolo, quando è grave, porta affanto, e non folo prefuppone una rare volte provincia fallo, ci, loi voc he prantietale diffidenza verfo di Dio, ma prefuo pone anche in filmo. Sono modrifima que, le tempeder, pai de lo registre Navasara. che a dispetto di Dio procurano di arrivare aciò, ch' essi barano, ch' e quanto dire, dove no i possono conseguire con mezzi probabile, di sustitate quella burrasca alcaleciti , lo vogliono con gli illeciti . E non è mente, ancor nel povero Giobbe, per più abquesta una pazzia? Di tu, che con mezzi batterlo ne' suoi mali, di che dan segno quelca andare all' Inferno? Rifpondi, che Dio me terreat. Confiderant oum, timore feliciter. poi ti perdonerà , come mifericordiofo . Ma le più volte fuol provenire dal proprio confidi di ottener da Dio quello, ch'è tan- re, o tetto, o timido, o tenero, o pur fimile to più , ch' è la remission del peccato; e a quei turbolenti Pianeti, i quali a eccitar non confidi di ottener da Dio quello, ch' è nuvoli fono attiffini, ma non fono poi atti tanto meno, ch' è il provvedimento di ciò, a sgombrarli. Però se tu sei sottoposto per che ti sa peccare. Contentati di quello, ch' ventura a un tal male, convicne assai, che è convenevole al tro onesto mantenimen- procuri di liberartene ; altrimenti per timoto, e poi fe lo chiedi a Dio con fiducia, non i re di un peccato fallo, corrigran rischio di temer di non ottenerlo. Credi tu, che non commettere un vero, qual è quel di vivehabbia anch' egli la propria follecitudine , re inquieto, e così di riuscire poc'atto a

che lo fapronto a foccorrerti, a follevarti? glorificare Iddio, a governarte, a giovate

Dominus folicieus eft moi .

ıv.

quattro, che sono proprie di alcuni stati par- la sollecitudine, affinche questa si dica deticolari, eccedono quei, che sono nelle lo- gna di lode. La tua sollecitudine è buona in To opere detti ardenti . Tu scorgi alcuni, sè, però riesce in te difettosa, se tusei sog-70 opere detti graenia. 20 reorgi aramis per, peroi rente metalicianos, a tarritore, fec fanno il foro uffizio per eccellenza, getto a gliferuposi, perche non tiddi inte-mercè la diligenza, che v'ufano; ma vedi an-ramente di Dio; temi, che la tun malizia focra, che quella diligenza è congiunta con pravvanzi i fina bonta, fischè egli non ti troppo ardore, perche faturbano a fimiglian, habbia rimelle ancor quelle colpe, benchè za di Marta: moftrano anfia, moftrano al-fanno, në usmengono quella tranquillita, debba alfiteri, ficche nondebba ajurari, Irai etb, che moni per nefiun evenco "intorbida in un cnor fanto: Solicitude eius sufers sommum. Sc tutti i tuoi più capitali nimici. E non osservi tu procedi così, tu sei disettoso nella solle- il gran torto, che in ciò gli sai? Attendi pure citudine steffa, ch'è per se buona; e per a servirlo con quella follecitudine, ch'è la 1. Tim. 4. qual cagione? perchè non ti fidi interamen- buona, cioc dire con diligenza: Solicirè cura to 15.

Ict. 40, 10illeciti vuoi provvedere alle proprie necef- le dolenti parole: Verebar emnia opera mea. Job 9.: 2. fità, non vedichiaro, che si facendo titoc- Fermido ina nen me terrent . Paver eine men si is. Ma qui fla la fomma sciocchezza: che tu temperamento dichi ne pate, come da umo. al proffimo. Ma qual è questo modo di li-Confidera, chenelle istesse sollecitudini berartene? Il principale è acquistar quella dette buone, agevolmente può correrfian- confidenza pieniffima nel Signore, che co-

no a fantafticare, fe ti appruovi, o non ti apprilovi, fe ti accetti, o non ti accerti, fe ti habbia a dar falute, o non habbia a dartela: In manibus tuis forses mea. E così allor deportai quell'affanno, e quell'anfietà, che sa degenerare la tua sollecitudine per altro buona in viziofa, o almeno nocevole. fed petitionee veffre innesescans apud Denm, Chi può dir, quanto turto di fia quel tempo, che fenza prò tu confumi fcrupoleggiando? Fa dunque in questa maniera. Imcaldamente al Signore. Impiegalo in emni eratione , impiegalo in emni obsecratione , impiegalo in ricordarti cum gratiarum allene, de benefizi, che hai da lui ricevuti in qualunque tempo: e cosi in cambio di perderlo, lo gnadagni, perché ti afficuri di ottener da Dio tutto ciò, di cui come sempoloso diffidi. Ma perchè quelto è trapallare a materia allai differente, meglio farà alleenarle il fuo giorno proprio da ripenfare.

XI.

Sed in omni oracione , & obsecracione , cum gratiarum afficne petitiones veftrainnotescant apud Deum . Phil. 4. 6.

Onfidera, quanto giustamente chieg-J ga l'Appostolo, che in cambio della eccessiva follecitudine, sottentti in tutte le cofe il ricotfo a Dio. Nibel felicisificis, fed petitionerveftra innerescant apud Deum . Petché più è ciò, che tu puoi sperare dalla sua grazia, di quello, che tu possa prometterti dal tuo ardore. Ho detto, in tutte le cole, perchè non hai da temere di dovere giammai rinfeire a Dio, ne importuno, ne infopportabile, con la moltiplicità delle istanperchè aquesto ha volnto mirar l'Apposto- tanto più devi accenderti a praticarlo. lo, quando hascritto qui peririenes, e non perine. Bafta , che fieno iffanze degne di luna cofa, glie l'has da dimandare in omne presentarsi ad nn Dio, apud Deum, e che eratione, cioè in omni elevatione mentis ad però non gli chiedi inutili , cofe inique. ipfum. Non ti hai da divertire, non ti hai Nel resto fe fieno molte non ti spayentino; da distrarre; hai da tenere ambi i guardi fisanzi ne purti fpaventino se sian grandi; per- sati in lui. E quali sono ambi i guardi? L' chè le grandi sono appunto le degne di un immaginazione, e l'intelletto. L'immagiral Signore. I Principi della Terra fono co- nazione te lo propone per via di fantalmi. loro, chess perturbano in udirsi richiedere L'intelletto te lo propone per via di sede-molte grazie, o in udirsi richiedere grazie

ip fum probabilem exhibere Des. Non dico pre- vifecre, nonteme punto di dire al Re Salo. 1 Reg. 27 batum, perchè ciò non ti e mai poffibile di mone; Petitionem unam parvulam ese deprefaperlo, se Iddio non te lo rivela; dico pre- cer à se : Vnam , & parvulam . Con Dio babilem : e poi di te lasciatutto il penfiero a non fi ha da procedere in quella forma, Sielui, senza curarti distar fra se tutto il gior- no molte le suppliche, sieno grandi, ciò non importa. Allora più che mai convengono a un Dio di cosi fovrana Macità: V/que 10.16.25. mede non periftis quidquam . E questo folo non. è già sufficiente a svegliare in te quella confidenza, per difetto di cui fei nelle cofe que sà follecito, che t' inquieti ? Nelite feliciti effe,

Confidera, che affine di dar forzamagegiore alle tue dimande, l'Appostolo qui t' infegna un modo divino: ed e che innerepiega anzi quel tempo in raccomandarti feant apud Deumin emni orazione, er obfectatione, cum gratiarum alliene. Qual fia il tendinento di grazie, già t'è palefe. Però è battevole, che tu sappia ciò, che s' jutende si per orazione, e si per offecrazione. L' orazione fi definifce; Elevatio mentis in Deum. E quefta è di necessità: perche quando a Dio tii vuoi porgere una dimanda, convienche infieme tu alzi gli occhi a mirarlo con rammemorarti di flare al fuo gran cospetto . L' ossecrazione, Est ratie impetrande, qued perieur : e questa almeno e di sommo profitto , perche a neffun Principe fi porgemai alcuna supplica senza addurne la sua ragione. Vero è, che non ti dei sigurar, che queste due cose l'orazione, e l'os secrazione habbiano da preceder le petizioni. Hanno sempre ad andare unite con effe. Perchè l'Appoftolo non ricerca qui l'ordine : ricerca, che Peririener innerescant apud Deum in emni orazione, & inemni obfecrariene. Il rendimento di grazie va per concomitanza, che però dicefi cum graziarum alliane, poco rilevando, che tu ciò faccia prima di porgere a Dio le tue petizioni , o lo faccia poi . Quando infieme unirai quette quattro parti, che a guifa di quattro elementi costituiscono la sormola più persetta di supplicare, non vedi tu, che bel misto ze. Anzi moltiplicale pure più che tu pnoi, ne dovra rifultare dinanzi a Dio? Dunque

Confidera, che qualor a Dio dimandi grandi; ond'è, che Berfabea, quantunque te fia un viaggio lunghiffimo fino al Cielo. havelle a supplicare un figliuolo delle sue Iddio ita dentro te itello: Medius vestrium 10.1 26

Retti,

16.51. 17. concorrono, questa non può far niente , quando a Dio dimandi una cola, l'addimendi in omni crazione, cioè in omni elevatione mentit ad ipsum. Queste sono le suppliche efaudite con ogni celerità : queste dico, che fono offerte ( come pur ora habbiamo qui dichiarato ) al divin cospetto : Clamer

mens in confollu ojus, intravitin aures ojus .

P ( 7. . 7.

IV.

Pf. 82.

Ff. 24.

Considera, che qualor a Dio dimandi una cola, glie l'hai da dimandar parimente in emni ebsecratione, eioè con ogni sorte d' istanza, che sia possibile, in emni razione imperrandi, Vero è, che queste ragioni sono infinite , e perciò ti è lecito valerti or d'una, or d'un' altra, secondo ciò, che lo spirito variamente ti suggetisce. Dalla parte tua hai sempre da proporre la tua miferia, la quale preffo chi ha viscere si pietose, è titolo validiffino ad impetrare il foccorfo pronto: 28clina aurem tuam ad precem meam , quia repleta est malis anima mea. Tanto più, che la considerazione di questa sa, che ti umili dinanzi a Dio, cheti confondi, che ri com-punghi, e che così più ti disponghi a rice-nipotenti. Tali fono le osserzazioni. vere le sue grazie. Dalla parte di Dio sono tanti i titoli, quanti i suoi sublimi attributi, maesta, Ma specialmente gli haida ridurre sempre a memoria la pietà sua, che l'obbligaanche a far bene a chi non lo merita: Secundum mifericordiam tuam memente mei tu , propter benitatem tuam , Domine. E questa opportunissimamente succede ancora per altro allarimembranza della tua fomma miferia, perche fache non ti generi diffidenza.

ferit, quem ver nefeiris. Evi ftà con modo calle Sante, alla Sacratiffima Vergine : ma fovivissimo, cioe dire, e con la prefenza, e con la prefenza, e con la prefenza vede ciò, de fuoi silenti, de fuoi silenti per se con la considera, lo i ziossissimo sangue, che per te sparse. Farressiler pl. 8: comprende: con la potenza di più ti ajuta nofter afpice Dons, & respice in saciem Christi anche a farlo. Però non hai da ricercare Id- mi. A questo non è possibile, che il tuo dio punto lontano da te. Se fidice, ch' hai Padre celefte non ceda fubito, perche già da elevate la mente, fi dice, perchè hai, n'hai la promeffa da Gesà fteffo, auteni-quando tratti con Dio, da innalizafafu dal-cata con pubblico giuramento: Amos amos 10 16 13. le cofetemporali, dalle cofe tertene, che dice sobit: fi qual prieritir Parromi momino fono le cofe baile : Elevare, elevare, cenfur- mee, dabie vebie. In una parola : vuoi tu ge lorufalom. Postociò, quando l'immagi- sapere la sormola di ossecrare? va ad impanazione, e l'intelletto, che fono due po- rarlada poveti: Cum obferrationibus loquitur Prov 18. tenze si principali dell' anima, flaranno uni- pauper. E però i poveri te n'hanno a dare te in costituiti persettamente dinanzi al la norma. Non vedi tu, come questi ti aspetdivin cospetto, non veditu, come la volon- tano tutti a gara su le porte di quella Chietà, ch'è laterza, faprà ben operare in pro- fa, a cui tu concorri ? come ti aficdiano ? coporte le fue dimande? Ma se quelle due non | me ti assaltano? come dolenti ti mostrano le lor ulceri? cometi pregano a non volergli che vaglia: e però vuole l'Appostolo; che abbandonar per quanto ami l'anima tua? come ri ricordano il Purgatorio; come ti ricordano il Paradifo; come ti riducono a memoria quelle cinque Piaghe, che Cristo per te pati fu un tronco di Croce? Così appunto hal tu da procedere col tuo Dio. A questo fine, dicono i Santi, haver lui disposto per costume antichissimo, che stiano i poveri mendicando alle porte de facri Tempj; perchè quei Fedeli, che là vanno a trovarlo, imparino a supplicare. Tu sei povero sì, ma non sei mendico, perchè non fai pittocar, come si dovrebbe. Chi sapea farlo? quel Santo Re, che per fua gloria diceva: Ego autem mendicus fum, & pauper. S'egli era povero, era ben anche un eccellente mendico, che però potè dire apprello con verità: Dominus folicieus oft mei. Se tu Sapral mendicare, saprai conseguentemen-te offectar come si deve. Forse, che in rif- PC.19.16 petto a Dio tu puoi dire di vergognartene? Mondicare erubefce. Anzi questo è il fommo Luc. 16

Confidera, che dopo le offecrazioni aggiunge l'Appostolo il rendimento di grazie, l'onnipotenza, la fantità , la fapienza, la il quale e può farfi innanzi alle petizioni, come habbiam detto, e può farsi dopo . Tuttavia pare, che riesca più profittevole farlo innanzi: nonfolo, perché la gratitudine, che tu mostri de benefizi passati, ti abilita più a i futuri, con renderti a Dio più grato; ma ancor perchè nel rammemorarti le grazie, si pubbliche, sì private, che già ti ha fatte, ti eceiti a confidare, che age-Dopo queste due specie di osserzazione, volmente habbia a fartene ancor dell'altre . vengono l'altre , come sono di supplicare instantemente il Signore a beneficatti, in ri- ottener da Dio tuttocio, che da lui si vnoguardo di quell'amor, ch'egli porta a i Santi, le: la confidenza: Miferere mei Dent, mifePf. 16.

fa adunque a tanti benefizi divini, che ti circonfidenza anche più, che il penfare a i pubblici : ma questo nasce da errore : perchè se intimamente tu penetri il cuor di Dio, vedrai, che ti fa quei pubblicl benefizi con quell' affetto fpeciale verso dite, con cuiti fa tutti quelli, che fon privati: cioè te li fa, come se non havesse a farli se non a te: e però in verità fon tutti privati . Rendigli dun- ratis non orit folicinum. que cordialissime grazie così de i propri, come di quei , ch' hal comuni con tutti gli altri , e così di quei , ch' hai e ommuni con tutti gl'altri, come de' propri . Se con l'occasion Hee est aurem judicium , quia lun venie in di questi atti tu scorgerai, quanto Dio sia benefico verfote, qual dubbio c'è, che acquifterai fede fomma a offerire quelle dimande, chefono il fine di tutto questo apnarecchio fin qui foiegato > In emni erazione . O ebfecratione, enm gratiarum altione, petitiones veftra innotescans apud Deum . Confidera, che questo modo di favel-

VI. Matt. 6. 2 yuoi fupplicare : Seie Pater vefter , quid epus dell' intelletto ; Qui ver de tenebrie vecavie in PC 10. 7-

rere mei, queniam in se confidir anima mea. Dio già sa bene ogni tuo bisogno; perchè Or non ha dubbio, che a considar grande se tu non te gli presenti dinanzia rappresenmente ti eccitano tutti queltitoli, che mel-le offerzaioni furono addotti; ma finalmen-te tutti quei ti dimoftrano, che Dio, fe [clo, che [fluo Figliulo] umanato da lui hra-tutti quei ti dimoftrano, che Dio, fe [clo, che [fluo Figliulo] umanato da lui hravuole, ha ragioni di farti grazie: ma non ti mava ? e con tutto ciò, chi può esprimere, dimostrano parimente, che voglia . Sai , come quetto suo Figliuolo medesimo del che cola affai ti dimoftra, ch'egli vuol far- continuo lo supplicava, in omni erazione, e tele? Il vedere, che tele sa: e però questo in omne observatione, esponendogli le sue più d'ogni cosa ti eccita a considenza: Eso brame? Cost hai da fare ancora tu: e quanclamavi, queniam enaudifti me Dens . Ripen- do il faral, maffimamente fenza ceffar quafi stanco dal dimandare, sii pur certo di dover condano, ripenfa a i pubblici, ripenfa a i pri- venire efaudito. Ed ecco, come il ricotto vati. Sò che il penfare a i privati ti eccita a a Dio supplirà per quella sollecitudine, che ti è stata vietata, come eccessiva. Chi ha commerzio con Dio , è come l'albero piantato vicino a'rivi, a'rivi cristallini, a' rivi correnti . Non è follecito . Giunga pur la State a sfergarlo con le fue vampe, che gli farà > Stà vicino all' acque : Ad humerem fer.ly. & mirrie radices fuas : e però , in sempere ficei-

Mundum, & dilen erune homines magis to- . nebras , quam lucem . Jo. 3. 19.

Onfidera, che queste tenebre , di cui oul favella il Signore, non fono i peccati della volonta, ma gli errorl dell' intelletto, a cui poi fogliono andare annessi i peccati della volontà. Perciocche questi lar dell' Appostolo pare alquanto improprio; nelle divine Scritture non fogliono dissi teperciocche Iddio prima, che punto lo sup- nebre, ma opere delle tenebre : Opera seplichi, sa molto ben tutto ciò di che lo nebrarum . Tenebre sono detti gli errori set vobis, antequam peratis eum. E come ti admirabile lumen sun, cioè vecavit dalla ignofi può dunque dir , che glielo notifichi ? ranza del vero . E talor cenebra fon detti Petitienes veftra innetescane apud Deum. Ma ancor quelli, che giacciono in tali errori: Eph 5.8. fai perchè questo modo di favellare ti fem- Eratis aliquando cenebra . Ma qui nonintende braimproprio ? perchè non vuoi ricordar- il Signore parlar di queffi, che sono più toti , che Iddio , trattando con l'Uomo , stotenebrosi, ehetenebre, e solo si dicono tr, che tauto i recentulo con l'omo, interceron, electricore, e reion interiore o però vuole, che trugli ejonga rutti troi fi. Intende parlar di quelle, che in proprio deldicty; come « egil non gli fapelle. So, [en for over e tember e, cioè degli errori che talora egli previen quedta ejongarione, dell'intelletto, quali faggirano, o interno con eladute i delderja nche femplici, co- al cerete e, che che tember peoprie degl' me noi talvolta facciamo co i poverelli: Infedeli, o intorno all'operare, che fon le Desiderium pauperum exaudivit Dominus. Ma tenebre proprie de Cristiani malvagi . Di questo è fuori di legge. Di legge, almeno tutti coloro, che amano queste tenebre, di-ordinaria, si è, che non gli esaudisce, se ce il Signore, che il Giudicio è già manisenon gli vengano espressamente rappresenta. Ito ; Her est autom judicium: non accade più ti: Petite, & accipieris: perch'egli vuole, cercare altre pruove fu cui dannargli. Bafti che gli stiamo d'intorno ad importunarlo. di rispere, che Lux venis in Mundum, & di-Questo è il suo godimento, questo è il suo lexeruns homines magis senebras, quàmlucem: giubbilo. Per tanto non ti fidare con dir, che perche havendo effi portato un tal amore

alle renebre, ne fiegue per confeguenza, ch'i ch'egli è Sole, e così ancora benefica di

In tenebris quasi in luce ambulant. Job 24.17.

PL74- 50

III.

1660.

stinguere tutte le persone in tre classi . Alcune tengono le finestre tutte aperre a quel il Divino l'ha, e su queste ti reca la tua fafinestretutteserrate. Altrenon le tengono sur luo viaggio.

nè tutte serrate, nè tutte aperte, ma mez- suo come suoi Considera per contrario la infelicità di dirfi in una parola, focchiuse. Tengono le più odiano, che ricevere questo lume. tutte quelle altre, le quali amano pur qualta corrispondenza . Le prime sono poche; le feconde fono molte ; le terze fono mol-

a cui tu ancora appartenga.

Confidera la félicità di quelle anime, le quali tengono le finestre loro tutte aperte . Daniele là in Babilonia. Ma fa presto , per- his, qui in tenebris, de inumbra mortis sedent.

habbiano portato amore anche a quei pec-passaggio: Per transiti benefaciendo. E passaggio: Per transiti benefaciendo. E passaggio cati di volontà, i quali vanno congiunti con to che sia, puoi tu forse prometterti, che ritali tenebre. Mettiti un poco qui di propo- torni? Del Sol materiale, cioè di quello, fito a ripenfare, se sei di questi infelici, per- che un vaggheggi con gli occhi, tu puoi chè questo sarebbe il fommo de mali, voler promettertelo, ma non già del Sole Divino; le tenebre, e nè meno conoscere di volerle; perciocchè questo non vive soggetto a leg- Malach. gi , come di quello . Orietur vobis timenti- 42. Confidera, che tra i Fedeli poffiam di- bus nomen Domini Sol justicia, & fanicas in pennis ejus. Il Sole materiale non ha penne , Sole, di cui sascintene de l'aminane su mira- lute; Sanitas in pomis cius; e perché su biliper à monibus asernis. Altre tengono le queste? Per dinotare, ch' egil da sè va, finestretuttes errate. Altre non le tengono dasè viene, non ha veruno, che regoliil

quelle anime, le qualitengono le finestre finestre tutte aperte quelle anime, le quali loro tutte serrate. Queste sono le anime non altro bramano, che ricevere sempre scellerate, le quali non amano di far nienpiù di lume da Dio. Tengono le finestre te di bene, e però non vorrebbono veder tutte serrate quelle Anime, le quali niente lume, cioè non vorrebbono intendere il loro debito: Nolune intelligere, ut benè agant. Tengono finalmente le finestre socchiuse Sericevono qualche lampo improvviso di verità nella lor mente, procurano di distra- leban. 4che lume da Dio, ma non ne vorrebbono erfi, di divertirfi: Dixerant Deo, recede à troppo, per non effere tenute a troppo al- nobis , fcientiam viarum ruarum nolumus . Vanno a commedie più tosto, che andare a prediche, sdegnano correzioni, sdegnan tissime. Esamina ben lo stato di tutti e tre consigli, non aman leggere se non libri proquesti ordini di persone, per ben intendere, fani, e apertamente hanno giurata ostilità al loro Sole: Fuerunt rebelles lumini. Onefte Iob 14-13. anime ben tu scorgi in che stato imminente di dannazione si vengono a ritrovare ; per-Queste sono le anime sante, le quali bea chè sono quelle anime propriamente, che veggono, che tanto di bene effe operano, sono in renebris, e se sono in tenebre, già quanto hanno di lume vivo; Ambulabune son vicine a perire. Però è notabile, che genies in lumine ruo ? E però a questo anela- nelle Sacre Scritture continuamente le teno, a questo aspirano, dimandandolo sem- nebre si congiungono con l'ombra della 100 1.00 pre con calde istanze; Deus meus illumina morte : Obscurent eum tenebra, & umbra Psilos, 10. tenebras meas . Amano di udire la parola di mortis, Eduxiteos de tenebris, én umbra mor-Dio , amano di effer corrette , amano di zis , Sedentes in tenebris , Gumbra mortis. E esser consigliate, leggono volentieri de li- che si vuol dinotare con questa formola, se brispirituali, perciocchè tutto concorre a non che, chi sta in tenebre, vive in sommo dar loro lume. A queste anime il Signore si pericolo della morte, cioè della dannaziocomunica a maraviglia, perch'egli è Sole, ne ? Quando tu miri venir!' ombra, che di-Lux venir in Mundum. E però tanto egli en-tra in casa a ciascuno, quant' egli vi truova ancora il suo corpo? Or così dì, che sia vidiaccesso; non violenta le finestre, non cinala dannazione a venire su questi miserovina, nonrompe, come fa ilfulmine; ri. Oche pericolo propinquo, o che perimercè che con recarla fualuce, reca ad colo proffimo! L' ombra dà fegno, che'l ognuno un benefiziograndissimo, e però corpononsolo sia vicino, ma sia presennon lo reca a verim per forza: Beneficium non | te. Però di pure, che quanto prima faran ragconfereur in invirum. Lascia usar totalmente giunti dalla morte coloro, che già ne sono la forza al fulmine, il quale va a portare ga- fopraffatti dall'ombra. Io non voglio te prefligo. Vedi dunque ciò ch'hai da fare, affine fupporre in un tale stato, e però prega cordi ottener da Dio molto lume ; aprirgli le dialmente il Signore, che per pietà illumi- Luc. 1-9. tue finestre più che tu puoi, come saceva nitutti quelli, che vi sitrovano: Illuminare

niano alcuno fludio affine di liberariene . E immagine della morte? Vmbra mersis.

le quali tengono le finestre socchiuse . Que- quanto prima trapassi in tenebre . Però tu ile fono le più ; e però è più verifimile, che guardati di non amate quafi una fera perpetra queste tu ancor ti truovi. Ma quali sono tua nella tua mente, perche alla sera sucqueite anime : Sono quelle, le quali voglio | cederà poi la notte. no qualche lume da Dio, ma temono in certo modo di haverne troppo . Se ne hanno gnore tutti coloro, che da sè lo rigettano, troppo, par loro non poter vivere, perchè perch'è luce: anzi per questo medessimo vo-non vogliono corrispondere al lume, e pe- lentieri egli deve esser accolto: perchè non rò s'inquietano. Ora a queste anime pare , altro pretende al fin questo Sole , che scacche a maraviglia fi adattino le parole di ciar da loro la più brutta cofa, che habbiadice affolitamente il Signore , che bemines ut emnis qui credit in me , in tenebris uen madilexerunt tenebras: ma che dilexerunt magis neat . Però , chi havrà amata questa , non renebras , quam lucem. Chi tien le fineltre havra scusa , perchè l'ignoranza volontaria tutte aperte, ama affolutamente la luce : non diminuisce il peccato, ma lo raddop-Chi tien le finestre tutte chiuse, ama affolu-tamente le tenebre. Rimane adunque, che re riprende ranto questi uomini, che dilequelli amino più le tenebre, che la luce , i zerune magis tenebras, quam lucem; gli riquali tengono le finestre nè tutte aperte, nè prende appunto , perche dilexerune, ch' è utte chiufe, ma più rofto chiufe, che aper-te. Ma che che fiafi di ciò. Non è quella calimorare in tenebre, ma l'amarle. E per-dicerto la vera regola. In cambio di dire al rò dice; che contro queffi il giudizio è già Sole , che non folgoritanto fopra di te a terminato , Hoc eft autem judicium ; perchè mostrarti la verità , digli, che ti dia virtù di non accade altro processo a convincere operare ciò, cheti moltra: Da Domine quod quelli, che fi dichiarano non curanti di la jubra, & jubra qued vir; ed ecco l'annii tutti rinoi vani timori. Temi forfe di non do di nitte quelle cadute, che provengono lover ottenere questa virtà ? Dimandala og- ro dalle for tenebre. gi , e poi tornala a dimandare il di di domani, e poi l'altro, epoil'altro, epoi l'altro con gran costanza: ed io ti assicuro a nome di quell'isteffo Signore, a cni fi appartiene il darla, che l'otterrai: Petite, & dabitur vobts Nel relto ò quanto e meglio, Homo fantlut in fapientia fua manet ficut Sol : quando ancora non operi, veder ciò, che tu dovrestioperare! Perchè almeno allora il rimorfo della coscienza farà, che ne' tuoi rimorio della colcienza tara, cne no tuoi Onndera, che il Sole il dice fiar fem-mancamentinon habbi pace; e cosi v'è speranza, chenn diti emendi ; altrimenri tu muovacontinuamente (mentre anzi fi muoscissedito. Però vedi, quanto convien di- ve con tanta velocità, che in un'ora sola sa fcorrere diverfamente da quello, che tu co- più d'un million di miglia ) ma perchè mai

Giacche non è da sperare, che quelli pre-I non sentire si acuto ne' tuoi disetti il rimorshino siammai punto per se . Chi non fo- fo della coscienza: ed io ti dico, che affine lo sta in tenebre, ma vi siede, è sacilissimo, di sentire questo rimorso, devi amar molio ch'anche metra adomirsi. Così è di quefli infelici, non penfano al loro male, non l' ofcurità, la quale non è altro alla fine, che apprendono, non l'avvertono, e però non un lume scarso, che un lume squallido, sia piccol male? Anzi il Demonio non ti chiequesto è forse ciò, che si vuole anche espri- de altro da principio, che questa: e ciò per mere, quando fi dice, che quisedent in te- due capi. Prima perch' egli è come quei nebris , fedent altrest in umbra mertis ; fi Mercatanti ingannevoli , i quali fono ficuri vuol' esprimere, che giacciono tutti op- di dovere anch'essi spacciare le loro merci preffi , non folo dalle tencbre , ma dal adulterate da loro confommo fludio , purionno; perciocche, ch'altro e il fonno, chè le possano vendere solamente a botte-te non un'ombra, ch' è quanto dire, un' ghe oscure: Oculus adulieri ebservar cali- leb 14. 15. unagine della morte? Vmbra mortie. ginem. E poi perchè sa, che niuna cosa è Considera lo stato di quelle altre anime, più facile quanto questa, che l'oscurità

Confidera, che torto grande fanno al Si-

questo luogo, il qual meditiamo; perche non no , l'ignoranza; Ege lux veni in mundum , Jo. 12.

### XIII.

# Santo Ermenegildo Martire. nam fulrus ficur Luna musarur . Eccl. 27.12.

Onfidera, che il Sole fi dice star semflumi. Tu non voriefti troppo lume , per nulla perde del fuo chiarore, del fuo calore

della fua viva virtu: fempre è lo flesso, ben- ce : Maner insapientia ; ma non si dice : rime alterazioni, ora piene pazio grandi-fime alterazioni, ora pompola. Questo è però la principal distrenza, che passa tra l'uo-la principal distrenza, che passa tra l'uo-mo santo, e lo stoto, ciò non ha dubbio; richiede l'ubbidienza, che richiede l'ubbidienza fermo : muovesi ; perchè sempre procedit ; in contemplazione , ed ora all' azione ; ora qual maniera? de virtute in virtutem; e così comanda, ora ferve; ora conversa, ora ad perfeltam diem : ma infieme fta fermo; per- meno: ma questo steffo è star fermo nella che mai non iscapita punto di quella prima sapienza: perchè è far quello, che vede più virtù, ch'egli ha guadagnata, ma più tosto acconcio al fine, che si è proposto, di piacer la corrobora, la conferma; ad immitazione più sempre al suo Dio. Così sa il Sole, che del suo vero Sol di giustizia, di cui sta scrit- ha per fine di dare la vita al Mondo; ma ciò to, che fin da'fuoi primi albori, crescebar, er conforcabatur, ma fempre, plenus fapientia. Lo stolto per contrario si muove in qualunque modo; perchè talora acquista, ma tosto perde, si rallegra, si attrista, si anima, si Machi le accerta? avvilisce; e se comincia a far un poco di bene, fi pente subito, formando in un solo di Homo santius in sapientia sua maner sicut Sol ; mille alterazioni. La tua costanza nel bene com'è ancor forte? Questa è la dote, la qual ti rende simile al tuo bel Sole, a Gesù, non to così; ha detto anzi fulrus . E pure, mai differente da se medesimo ne' tesori di cui fu ricco; Apud quem non est eransmutario, nec vicifirudinis obumbratio . Confidera, per qual cagione lo stolto è

così mutabile, il santo è sì fermo. La cada verun'altro a sè fimile : là dove lo stolto non l'ha : Auferesur ab impiis lux sus . E co-10' 38-15. si se la vuole, bisognache la mendichi da quei , che n'hanno , come fa la Luna dal Sole: e però secondo i vari dettami, ch' egli riceve or da questo, or da quello, co i casti è casto, co i sozzi è sozzo, co i cauti è cauto, con gli sfacciati è sfacciato, &

della lua viva virtui : lempre con tento, peni ce : ainnet infaprentia ; ma non n cice : chè noi non fempre lo flesso lo sperimentia : Manet in scienzia perchè la sapienza è de' mo; ma secondo, che noi l'. habbiamo da principj universali, e riguarda il fine ; la noi distante . Là dove per contrario la Luna scienza de principj particolari, e riguarda viaggia manco, e dall' altra parte non ha i mezzi. Però l'uomo fanto in fabientia momento in cui non cali, o non cresca nel- manes sicus sol, perchè non mai muta il la sua luce, facendo in breve spazio grandis- sine; sempre ha lo stesso; vuol sempre tenma il santo muovesi a un tempo stesso, e sta zio, che richiede la sanità. Ora si dà alla ancor fempre crefeir, fino, che giunga ufque Rudia; ora fa più penitenze, ed or ne fa non opera in tutti all'istesso modo . Contuttociò, perchènell'opere sue va più re-golato, si sanno le sue opere omai da tutti. Quelle della Luna si tolgono a indovinare .

Confidera, che havendo il Savio detto : havrebbe dovuto dir per contrario, nam peccasor ficut Luna mutatur; manon ha detchi ha preteso d'intendere per lo stolto ? L'uom peccatore . Ma non devi maravigliartene; perchè questo è il nome suo proprio nelle Scritture . Certo è, che il Savio commenente non chiamalo in altra forgione è, perchè il santo è come il Sole, ha ma. Assai più volte egli lo nomina stolto, la sua fapienza in se stesso, non la mendica che peccatore. Tanto è vero, che non v'è stolto maggiore al Mondo . Non pensar già, ch'io quì ti debba tutte dir le stoltizie, ch'eglicommette; perchè son tante, quante sono le specie d'iniquità : ma sai qual' è la sua stoltezza maggiore? E cre-dersi di esser saggio . Questa si è quella, che quando cresce, lo rende affatto incurabile, perch' egli allora non ammette connumquam in eodem statu permanet . Mercè che fight , non applica a correzioni, e crede non ha per fin suo di piacere a Dio ; ma di stolti coloro , i quali gli dicono , ch'egli è conformarsi alla gente . O quanto impor- stolto: Sed & in via stultus ambulans , cum ta conoscere per se stello quel , che va fat- ipse insipiens sit , omnes sulsos assimat . Però to, per non lasciarsi leggiermente ravvol- tu vedi, quanto il peccatore sa peggio angere da veruno! Questo è manere in sapien. cor della Luna: perchè a mirar dirittamenriafua. Non è viltà, che tu voglia fervire te, la Luna manca, non perchè rigetti da sè così vilmente agli altrui dettami scorretti ? incostante quel lume, ond'ella era caricata : Senti, che cosa ti sarà più stimar da malva- ma perchè s'e ritolto, e l'è ritolto, quando gi stessi: la tua costanza: Horruerum Persa appunto par, che la milera saria degna di ritrovarsene più arrichita, più adorna, Considera, che dell' uomo santo si di- cioè quando appunto si fa più prossima

Judith.16.

Inc. 1.

H.

111,

constantiam eius .

al Sole : ond'è , che s'ella fosse capace di colpanello scarso risolendere, che allor fa, farebbe degna di fcufa. Ma il peccatore non fa così, tigetta il lume da fe medefimo , non lo vuole: Ipfi fuerunt rebelles lumini , vuol pallori, vuole offufcazioni, vuol' ombre , vuol quelle tenebre , che gl' ingombranoil capo ; Dilexerunt magie tenebrat , quam lucem. E però non fi dice, che Luna mutatur ut ftuleus , ma che ftuleus musatur non è ftolta: più tofto al modo, che noi te P.ov. 62 ti faviezza la iniquità, perche questa appun-

otribile! veder gente, che si compiace delmarata la fina cecità; ne trionfa, ne tripudia, l'efalta! Expedie magis ur fa eccurrere rapeis carulis, quim fatue confidenti in fluttitia fua .

Confidera, che come il peccatore è chiamato stolto, così per contrario il fanto è chiamato favio, perchè questa è la vera fapienza sopra la Terra, arrivare alla fantità. Disti, arrivare, perche molti si avviano a quella volta, ma reftano a mezza firada: manens per un poco in fapiensia fua ; ma uen manene fieur Sel; cioè a dire, coftantemente fino alla fine: fi lasciano quafi spaventar da quei mostri , che incontrano per la 13, 37.4. via, Monfrorum exaginanem simore; e così e l'altro è di colpa, l'uno, e l'altro è di avviliti deviano. Chi fa così non è fanto: pena; ed ò te beato, fe intenderni vivaperò non fi dice , che iuftus manet iu fapientia fun fient Sel; ma bensi Santins : perche coltanza fimile a quelladel Sole, il quale, come noi fogliam dire, non teme i Mosti, che gli si parano innanzi nel suo viaggio , non è da tutti. Sai di chi fu ? di quel Reggio giovine Ennenegildo, di cui ricorre in que-Ro di la memoria. Quanti Mostri hebbe incontro nel suo cammino ! Ricchezze , applaufi, adulazioni, piaceri, configli peffimi, comandamenti peggiori, prigioni, ceppi , catene , mannaje u cite fin dalle mani paterne : é pur fempre fermo, non torfe un punto dalla reale fira ftrada . Queflo è operare da favio, cioè da fanto; e però ad animarti nel ben , che fai , non folamente ti vaglia di protettore, ma di Prototipo, mentre atua confusione vedi sta gente infetta di mille perfidi errori, che fodezza hebbe un giovane, e dital fangue, e di tale flato: Manfie in fapiencia fun ficut Sol ; là dove tu, benche lontano da tante con-

cina . ma ficut Luna mutaris .

XIV.

Nisi quia Dominus adjuvit me , pauleminus habitaffer in Inferno anima mea . Pfalm. 93. 17.

Onfidera, che questo Inferno, di cui favella qui Davide , par che sia quell' fletto , ch'egli altrove chiamò l' Inferno pre il ne Luna . Perchè la Luna nel fito mancar inferiore, Bruifti animam meam ex inferne inferieri, perchè come là diffe d' efferne niam di discorrere, è sventurata . Guarda uscito , così lo dice anche qui, mentre qui però di non mai giungete a fegno, che repu- pur prefuppone d'efferfi ritrovato in un tale Inferno, ma di non havervi fatto, merto è la somma pazzia. È pure il Mondo n'è cè il soccorso divino, dimora Junga : che pieno : Stultitia gandium fultum . O che cofa però non dice : Nifi quia Dominus adjuvie me, pauleminus descendiffes in Infernum anima mea, dice babitaffer : il che da indizio, che vi fu si oene, ma folo per breve tempo, già che l'abitare in un luogo è di chi più tosto vi faccia foggiorno stabile. Qual' è però questo Inferno, da cui può uscirsi? Non può effere l'Inferno detto di pena, perciocchè Davide in quello non mai calò, fe non che col folo penfiero : rimane adunque, che sia l'Inferno, che da molti de' Santi è detto di colpase che per ventura può dinominarfi inferiore rispetto all'altro, per quefto capo medefimo , perchè da questo può ufcirfi , da quello no. Nel refto, l'uno, mente, quanto fian tra loro confornii questi due Inferni, per poterti al pari guardar dall'uno, e dall'altro.

Confidera, che il peccato giustissimamen-II. te è chiamato Inferno, perche è il baratro appunto della viltà : Deprefundis clamavi ad pt. 129 t. te Domine. Non pnoi figurarti. in che ballo flato fi truovi, chi vive in esso; sta nel lezzo, ftanel letame, Infixus ell in limo profun. Pl. 48. ;.

di . Anzi , come l'Inferno è cupa prigione, così enpaprigione ancora è il peccato. E'vero, che non è questa prigione eterna, perchè, come dianzi fi diffe, il peccatore può uscirne , fin ch' egli vive . ma ciò è certamente di pura grazia : di fiia natura è prigione eterna ancor'ello, perchè il peccatore con le fue forze non ne potrebbe uscir mai. Convien, che Iddio di sua mano gli apra le porte ; Educ de cuftedia ani- Pf. 141. 8. mam meam. Nel resto non mancano a questa prigione custodi tetribilishini, quali sono tutti i Demonj infernali , che stanno intrarietà, non dimostri sodezza di torre al- torno al peccatore, assediandolo, ed angu-

fliandolo in fommo numero, affinche non Nahum penfi all'uscita; Cuftodessuiquafilocufta: Ha 3.8.

questo Inferno la sua pena doppia ancor es- | esserti ritrovato in un tale Inferno. E se ora so di danno, e di senso. La pena di danno è come giova sperare, tu ne sei suora, a chi lo la privazione di Dio, e conseguentemente Job 19.9. di qualunque diritto, che il peccatore già possedeva alla gloria del Paradiso: Spoliavit me gloria mea. La pena di senso è tutto ciò, che il peccato anche in questo Mondo suole riportar di gastigo nella infamia, nelle infermità, ne' difastri che l'accompagnano : Jer. 21.24. Visitabo super vos juxta fruttum studiorum veftrorum . Evviin questo Inferno il fuo verme , anche crudelissimo, ch'è il rimorso della cofcienza: Vermis corum non moricur. I 65,24. Vi sono le tenebre , vi sono i terrori, vi sono le furie implacabili, che di tratto in tratto affaliscono il peccatore ancora nel sonno, e lo farebbono talora agitato sbalzar di letto, fe spesso non si astenessero d'inquietarlo, per Job 10.15. lasciarlo dormire nel suo peccato: Vadent, er venient super eum horribiles. V'è lo sconcertamento di tutte le potenze interiori,che formano dentro l'uomo un orrendo Chaos di confusione. L'intelletto perverte la volontà, la volontà precipita l'intelletto. Nessano degli appetiti è più soggetto al dominio della ragione, man'è ribelle, perchè le virtù sono tutte suggite vie da quel cuore iniquo, come da abitazione lor troppo impropria : Egressus est à filia Sion omnis decor Thr. 1.6. ejus. Di qui proviene, che in questo Inferno parimente si ascoltino le voci incondite di chi strapazza il santo nome di Dio, di chi accusa la sua provvidenza, di chi avvilisce la sua pietà, di chi maledice con termini ancora infani la fiia giustizia: In Inferno aurem Pf. 66, quis conficebirur tibi? Una fol cosa ti darà maraviglia; ed è, che là dove nell'Inferno non fi ode, se non chi piange; spesso nel peccato sifenta più d'un, che ride. Ma non lasciare ingannarti: perchè anzi questo è nel peccato il fommo de'mali, cavarti al fine tuor di te di maniera, che no 'l conoschi : Inebriavit me absinchio. Allora è, quando non se ne suole uscir più; quia nullus intelligit, in aternum peribunt; e però allora il peccato finisce di divenire un' Inferno vero , J ob 4.20. perchè si converte in eterno : nulla est redemprio. Quindi è, che dove i Demonj si studiano, quanto possono, ne i dannati di eccitar pianto, ne peccatori per contrario procurano di eccitare un continuo rifo, tanto allora fono sicuri di non li perdere, se quel

non vuol usare una forza più che ordinaria,

gionevolmente fi possa chiamare Inferno ?

dirti, mentre col Santo Davide tu ripensi di

Manna dell' Anima .

Considera, quanta ragione hai d' inorri-

Pf.67.7.

1!1.

devi, se non che solo alla somma bontà Divina? Nisi quia Dominus adjuvit me, paulo-minus habitasset in Inferno anima mea. Non fostitu, che stendesti al Signore la mano, il primo: fu il Signore, che il primo la ftefe ate; e come la ftele ? con farti leggere quel libro spirituale, con farti udir quella predica, con farti ragionare a quella persona, confartineltal luogo vedere il talbuono esempio. E se ciò non cra, nisi quia Dominus adiuvir re, in questa forma ; che sarebbe ora di te? havresti continuato a stare in peccato fino a quest ora , habitasset in Inferno anima rua . Ben puoi dunque affermare per verità, che da poco è restato, che ancor non vi abiti, paulominus: perchè quanto poco mancò, che tu non leggeffi quel libro, che non udiffi quella predica, che non ragionassi a quella persona, che non incontraffi a mirare quel buon esempio ? Rispetto a te tu puoi ben veder chiaro, che ciò fu cafo; ma non già fu cafo egualmente rispetto a Dio. Perch'egli con una provvida ordinazione, e di cofe, e di circostanze, operò di modo, che ti rinscisse di far quel poco di bene, che dovea dare occasione alla tua falvezza. Miraperò, se daddovero ti dei stimare obbligato a bontà sì grande, con protestare, che da lei fola è venuto, se tu sei falvo: Nisi quia Dominus adjuvit me, paulominus habitaffet in Inferno anima mea .

Considera, che non arriverebbe a fare un dannato, se per misericordia Divina gli fosse conceduto uscir dall'Inferno. Non pare a te, che correrebbe subito a ricercar le più folte felve, a martirizzarfi nelle spelonche, a marcir nelle sepolture ? E come dunque stimerai così poco la grazia, che il Signore ha fatto anche a te, cavandoti dal precato? E pure tu forse gli sarai tanto sconoscente, che tornerai di nuovo a metterti in quell' Inferno, onde ti cavò? Ma non farebbe questo un prodigio di stolidezza? Fingiti un poco, se mai sarebbe possibile, che un dannato cavato fuor dal fuo baratro, volesse in ogni modo tornarvi fra pochi dì, quafi tra sè ripentito di quella grazia, ch' egli accettò dal Signore. E tu vorrai non pertanto tornar nel tuo? Ah ben si vede, che non conosci il favore, che Iddio ti ha fatto. Però guarda Signore, il quale educis vinttos in forcirudine, bene, perchè da un' Inferno, qual è quel del peccato, fin che dura la vita, fi può uscir Es'c così, non pare a te, che il peccato rafempre, ma non già fempre se n'esce: Quaretis me, & in peccato veftro moriemini.

XV.

Cum estem parvulus, loquebar us parvulus, fapiebam us parvuius, cogitabam ut parvulus. Quando autem faltus sum vir , evacuavi qua erant parvuli, 1. Cor. 13.

Onfidera, che Parvuli, i Fanciulletti I, fon Uomini, non ha dubbio, come son gli altri, ma impersetti; e tali siamo noi su la Terra in ordine a Dio, siamo impersettissimi, nè sappiamo parlarne, nè sappiamo stimarlo, ne sappiamo pensarvi; e però ufiamo verso lui da Bambini, e perche? Perche ci portiamo appunto, come quando nell'età nostra puerile non sapevamo nè parlar, ne giudicar, nè pensare di cofa alcuna, se non solo puerilmente: Loquebamur ut parvuli, fapiebamus ut parvuli, cogitabamus ut parvuli: Qual è il parlar de' Bambini? un parlar balbettante, tronco, tardo, stentato: che però si stima un miracolo, se mai parlano scioltamente: Linguas infantium fecir effe diferias. E tale è il nostro parlare rispetto a Dio , A , a , a , Domine Deus : ler. 1. 6. ecce nescio loqui, quia puer ego sum. Se v'è nella Terra, chi in qualche cofa parli di Dio aggiustatamente, è un miracolo. Qual è il giudicar de' Bambini ? un giudicare storto

un giudicare stravolto. Stimans le cose gran-

di, come le piccole, le quali han tutto di

per le loro mani; e non hanno sapore, non

hanno fenfo ad eleggere il vero bene: Possi-Prov. 14.9. debune parvuli flulcitiam . E tal è il giudicar nostro rispetto a Dio. Discorriam di lui, come sacciam delle cose, che habbiamo quì su la Terra soggette a' sensi: Non Sapis ea, que Dei sune. E finalmente qual è il pensar de' Bambini? un pensare tutto fecondo la fantassa, e però improprio, inco-stante, e più simile a quello di chi fantassica in sogno, che di chi veglia: Quasi axis

Scel. 33. 1. versatilis eogitatus illins. E tal è il nostro pensare rispetto a Dio; perché non ci sappiamo fissare in pensare ad esto, come dovremmo; e quando vi pensiamo, cel figuriamo in sembianza, or d' Uomo, or di albero, or di animale, or di Sole, che vuol dire Job 17. 13. gna: Cui ergo similem fecistis Deum? Quan-

do però giungeremo nell'altra vita all'età re un giorno ad età persetta! perfetta, in virum perfellum, all' orasi, che a guisa d'Uomini fatti, deporremo tutto in ordine allo stato di Gloria, qual sarà quelin un subito questo modo, teniam'ora lo della vita futura, si può dire con propordi procedere fanciullesco, evacuabimus qua zione in ordine allo stato di Grazia, qual' è

come si conviene. E questo è ciò, che qui vuol dire letteralmente l'Appostolo. Ma quando verrà questa ora! quando verrà? è possibile, che si truovi, chi assai più ami la fua età sanciullesca, che la virile? Vsquequò Prov 1.

parvuli diligitis infantiam?

Considera, che di ragione prima è il penfare, poi il giudicare, poi il parlare. Mal' Appostolo ha tenuto anzi un ordine tutto opposto; prima ha collocato il parlare, poi il giudicare, poi il pensare: Loquebar us par-vulus, sapiebam us parvulus, cogicabam us parvulus. Ma saitu, perchè hatenuto egli un tal ordine? perché appunto così fanno i Bambini. Prima parlano delle cose, e di poi le giudicano, prima le giudicano, e poi le pensano; tanta è la loro sciocchezza . E cosi rispetto a Dio si sa pure sopra la Terra. Non fenti 'alcuni, con quanta temerità parlano tutto di di Misteri altissimi, di giudizi immensi di Dio, della sua provvidenza, della sua predestinazione, dell'immortalità dell'anime umane da lui create? Dicono ciò, che loro vien su la lingua, ch'è quanto dire, prima parlano, e di poi giudicano, o pure se giudicano, giudicano prima di havervi penfato bene; perchè appena havranno una tintura di lettere, ancora pedantesche, ancora profane, che tosto ancor essi discorrono da Teologi: madimodo che bene fi può dir giustamente d'ogn'un diloro: Quisest lob : 8 2. iste involvens sententias sermonibus imperitis? Quanto meglio farebbono a dir, che fono Bambini, e che come tali non fanno di lui parlare ? Nescio loqui . Almeno sentano Eccl s 1. ciò, che disse lor l'Ecclesiaste: Ne temerè quid loquaris, neque cor tuum sit velox ad proferendum fermonem coram Deo: Deus enim in calo, O in super Terram. Vero è, che quefto mal ordine, che fu la Terra si tiene, cesserà in Cielo, evacuabitur, perchè prima videbimus il Signor nostro, non più per 1. Cor. 13. via di fantasia, come adesso, ma facie ad faciem: poi l'ammireremo, lo apprezzeremo, e ne fentiremo altamente, com' egli merita: e al fine ne parleremo, con prorompere in quelle lodi, e giultistime, e gloriofissime, che mai non lascieremo fotto larve appunto sciocchissime di chi so- di dargli per tutti i Secoli . Beato te , se di Bambino che sei, potrai cosi giugne-

Considera, che quanto sin or siè detto fant parvuli: perchè, e penfaremo di Dio, quello della prefente. Perchè ancora questo e giudicheremo di Dio, e parleremo di Dio, ha i suoi sanciulli, e i suoi Uomini già ma-

III.

turi , parvules , & vires . I fanciulli fono non ne ha fatto menzione alcnna . Ma uti, parasite; of wirst. I lanciuli iono non ne ha latto metasone alema. Ma bata la finerietti gil Uomini flon 1 perfet: non etvi marvaigliarene, perch egli ha ti. Ma quanti pii fono i fanciuli, chegli voluto favellar di quelle cofee, le quali Uomini. Quali grega parasi terama. Vuol ne left hazo di Gesta; di difetto di vieru un peranto conolecte, fe fei Lomo, o fe la fanciuli Olimbia quali tra fengi pur ora addotti; come perfit, come guidi. Gillo diverna un Uomo: Fallus et uv. chi, come per fii. Tipare in prima di pen. Però la fi gereticamorat il pentice o, per-Ecc. 8 13. effi fono , che penfano a cole vane: Qui tar fentenza: Non decebis ulerà vir proximum jer. 31. 34. 5:p. 6.16. fare alla Divina grandezza frequentemen- Dominum: omnes enim cognoscens me à minimo effifono,ch'han il palato corrotto Tamquam franz à laborièns fais. Che però il Ciclo è 1. Co. 1. s. parvalir, las vibi penum deli; non ofenn. Là chiamato Città di requie: Fefinemus ingra-libe. un dove gli Uomini veri non fanno più go- d'ain illamerquieme. Tutte le opere fi dovran dove gli Uomini veri non Inno più go- di ini llam-repaire. Tunt le opere fidovran de ri aliro, che di Dio folo: Perfelle intell'ingre a quelle trev Veder Dio, giulioi-1044 come parli tu di materia figirinali? La radii una ienza ficità. Vero è, che nello
quaria fassen dell'insano i Ne parli con di: fi and di Grazia non è così: perche la via 
terto, pe parli con dirinti a o pure appi marmente contemplitavi fopera alla paleide fulli eli faciliati co mori sonio, qui distir di porti i ria, dove fil l'ottuna forte di Maddelna:
leide fulli eli faciliati co mori sonio, qui distir di porti mi ell'ellio biogna alla contemplativa conei tantentono: quanto minis qui aria și prope lui circi și, septe offermulariufilită. Li doverta și sente adulta nella virul altrie linguigio non mafia feno quello: sajanitani irilmului la fierintentara lo pere di facililli. E qua-teritorilli. Però, che bilogua fater 2 toa. Il floro 3 sono infinite, quante fon le fancial canesto, pas fano providi, con mutre lin.

M gr.

1 ob 11.

IV.

fare a Dio volenileri, estitar qua Domini chè al penfiero enigmatico, che qui habfant o pure penfi a fraicherie, a converbiamo, fuecederà la chiara vision di Dio i
fazioni, a cuntotià, a leggierezze, fenza Regieminderos se usidabane catilizion. Si perfugiere ciò, che voglia dire l'esercifezionerà il giudizio, perchè senza bisogno zio della Divina prefenza si necessario non d'alcun Maestro, intenderemo tosto ogni folonell'ora dell'Orazione, ma ancor tra verità, e gl'aderiremo, e l'abbraccieremo, il giorno? Se fai così, fei fanciullo, perch' con ficurezza di non dovere in eterno muminorasur corde, cogisas inania. La dove pen- fium, & virfratrem funm, dicens: Cognosce te è da persone già sensate, già savie, già usque ad maximum, dicit Dominus. Si perfeconfumate: Coritare eres de illa fenfus est con- zionerà il parlare, perchè al parlar balbet- 16, 11. 4. sumarus. Ti pare appresso di stimar le cose tante succederà la sciolta lode di Dio: LindiDio, come si couviene, di gradirle, di qua balborum velociter loquerur, et plant. Ma gustarnes 3apises, qua Dessanzo o pure ul loperare non si persezionera propriament ruuovi molto più di lapore nelle vanità del-ter. si lascierà, perchè in Cielo non si ope- Apoe 14la Terra? Se fai così, fei fanciullo, perch' ra, firipola: Amodo dicit (biritus, ut requie-15. guaggio, con mutar mente, con mutar fan- te hanno fempre tre proprietà. La prima, taffa. Se tu vuoi mutare la lingua, muta la che fon opere tenuissime, perchè i fanciulmente, se vuoi mutare la mente, muta que' li fono dediti solamente a scherzare, a salta-santasmi, che tanto te la pervertono: per- re, e a contrassare ciò, che scorgon di sechè ogn' uno parla fecondo quello, che giu- rio, manon a farlo: e questo spetta alla sudica, ogni uno giudica fecondo quello, che stanza delle opere. La feconda che fono opepensa . Di qui però se attentamente rimi- resatte per amor proprio: non sacendo i rafi, par che habbia da cominciarfi, dallo fanciulli fe non quel tanto, che apprendono scacciar dalla mente fantasmi vani, sconcer- loro genio, loro guadagno, nè mai operantati, scomposti, ed applicare con serietà la do niente per pubblica utilità; a questo fua mente in penfare a Dio: Princeps en, spetta al fine delle opere. La terza, che son qua digna sune Principe, cogirabae. opere satte con una sontra instabilità, per-Considera, che oltre il parlar da sanciul- che i fanciulli subito s'invaghiscono d' lo, il giudicar da fanciullo, il penfar da fan- una cofa, e poi fubito fe ne annojano : ciullo, v'è parimente l'operar da fanciullo, prefto fi adirano, prefto fi placano, prefto fi chiegga a finit di efectiverlo piangano, prefto ridono, prececché opera-interamente: Infanese norma exultana lapfau, no fecondo ciò, che di mano in mano il cae pure l'Appostolo inter en que sime parenti, priccio loro sa apprendere. E questo finalı.

mente appartiene al modo delle opere. Or loro non appartengono: Confilium illorum Frov. 13, 12 ecco qual' è nella vita spirituale l'operare scupe ficus fons vita; e come tale mai non esclude 11, 50. 6. non giovevoli: Opera corum, opera inucilia. Haver l'occhio nell'operare, più al proprio comodo, che al gusto di Dio, che alla Phil. z. gloria di Dio, che alla pubblica utilità: Omnes qua fua funt, quarunt, non qua lefu Christi . Chiefe, mutando Congregazioni, mutan-do modo di vivere. Ecome questa è la profra tutte, così pur è la propria di quei, che proprietà vale ad esprimere il dono della fono nel vivere i men persetti: Peccarum Pietà, in virtù di cui sono i Santi prigiunto di età virile.

# XVI.

Erunt in montibus, quafi Columba convallium, omnes erepidi . Ezech. 7.16.

proprietà naturali, con le quali viene mirabilmente ad esprimere i sette doni dello Spirito Santo: e però forfe ancor lo Spirito Santo ha voluto fempre apparire in fembianza di Colomba più tofto, che di qua-lunque altro animale, benchè innocente. Tu vedi in primo luogo, che la Colomba è dotata d'un' alta semplicità : è schieta, è sincera, è totalmente lontana da ogni malizia. E questa sua proprietà vale ad esprimere il dono della Sapienza, la quale è molto diversa dalla politica de' mondani. Questa è tutta fraudi, tutta finzioni, tutta interesse: Prov. 14.2. Sapientia callidi eft intelligere viam fuam ; quella altro non è, che l'amor della verità : 2:01. 2.7. Veritatem meditabitur guttur meum; così diffe la Sapienza. Tu vedi, che la Colomba con vivacissimo guardo distingue i grani, che se le gettano innanzi, e ne rigetta i catprietà vale ad esprimere il dono della Scienza, in virtù di cui fanno i Santi praticamente discernere il vero dal salso, e cosi nutrir-W. S. 5. fi di fole dottrine fane : Seit reprobare malum, o eligere benum. Tu vedi, che la Co-

da fanciullo; far opere infruttuose, qualiso- vernno, pur che si accosti. Tu vedi, che la no tutte quelle, che sono indifferenti, ma Colomba volentieri soggiorna vicino a irivi, perchè veduto lo Sparviere può correre prestamente a tuffarsi in acqua, e così schernire gli affalti . E questa sua proprietà vale ad esprimere il dono dell'Intelletto, in virtà di cui volentieri i Santi si aggirano intorno Efinalmente in queste operestesse mostrar- a i rivi delle Scritture divine, resident super Cant. 5,146 stistabile, mutando ogni poco esercizi di superen plenissima, assinche immergendoss divozione mutando Confessori, mutando nella intelligenza di esse, vengano a schernir mille insidie dell'inimico. Tu vedi, che la Colomba è priva di fiele, è mansueta, è prietà più particolar di fanciullo, che fia modesta, è tutta amorevole. E questa sua peccavit tențalem; propreca inflabilit falla, vianch esti de grimere il dono della peccavit tențalem; propreca inflabilit falla, vianch esti d'ogni i lor profilmi, est. A te sta ora di claminare te medesi, non sono acerbi, non servici a consecret, non servici a consecret ti (come voleva a S. Pietro) la pietà loro nella pazienza: In patientia pietatem. Tu vedi, 2. Petr.1. 6. che la Colomba ama di fare tra le pietre i fuoi nidi, non tra le piante, come altri uccelli costumano. E questa sua proprietà vale ad esprimere il dono della Fortezza, in virtù di cui volentieri i Santi dimorano nel-Onfidera, che la Colomba ha fette le piaghe del loro Crocifisso Signore, che gli conforta: e quivi hanno il lor rifugio, il loro ripofo, non altrimenti, che in una pietra fermissima: Columba mea in foramini- Cant, 2 15. bus petra. Tu vedi, che la Colomba è timidiffima, ancor più degli altri uccelli; non fi arrischia, non si assicura; anzi assin di mettersi in salvo, sugge ancora più del bisogno sin fu le nuvole. E questa fua proprietà vale finalmente ad esprimere il dono del Timeresin virtù di cui non mai i Santi si fidano di se steffi, fon gelofi, fono guardinghi, e spello temono là dove altri dimostrano sicurezza: Verebar omnia opera mea, fciens quòd non par- Job 6. 18. ceres delinquenei. Se però fra tante fue proprietà ne deve la Colomba tenere alcuna più cara, è questa, che per altro apparisce la meno nobile, la proprietà di temere: perchè questa è, che salva tutte l'altre. Se non ha-vesse questa, misera lei! Come mai potrebtivi, e nescielge i buoni. E questa sua pro- be disendersi ? Posuifti firmamentum ejus formidinem . E così ancora è de'Giusti . Fra tutti i doni dello Spirito Santo, questo hanno singolarmente da mantenersi sino alla morte, un cafte Timore: Serva eimorem De- Eccl 2.6. mini, & in illo veterafee . Perduto questo, lomba cova ancora quei parti, che non sono essi ancora di subito son perduti. Però senti suoi, e gli provvede, e gli pasce cortesemen- bene, come il Signore desidera, che si porte. Equella sua proprietà val adesprimere tino quanti sono, come tremanti Colombe; il dono del Consiglio, in virul di cui siun gono i Santi a giovare ancora a coloro, che sua mones trepidi. Sono innocenti, dotati

Eccl. 9.32, ciò, che conviene a tutti? Anzi tu hai da braccia fol di una facra contemplazione . Ma gloriartene . In timere Dei fit tibi gloriatio .

H.

quelli, che stanno al basso. Le Colombe uomini, non sono sottoposte a' pericoli si ascese a volare fin sopra i monti, temono frequenti. Ma i giusti non hanno da sar così. meno, che quando giù camminavano tra Quando ancor si titrovino in alti gioghi . le valli. Ma i giusti non hanno da far co- ne Chiostri, nelle Celle, nelle Caverne, si . Tanto hanno a temere su'l fine (se fi hanno atemere del continuo ancor' esti . può dir così) della perfezione, quanto ai come fanno quei, che converfano in modio principi. Se quando già fono volati io alto, nationis prava, perchè i nimici invifibili si fidano, credi a me, che è un pessimo fon per tutto, eper tutto insidiano, ben-segno. E' segno, che già si tengono in qual- chè con lacci diversi. Forse che tutti solitache stima; e però forza è, che Dio gli ab- ri non surono i Vittorini, i Teofili, i Tobandoni, perchè Dio fi mostra più sacile in lomei, gli Eroni, i Giacomi, i Guarini, tollerare un peccator' umile, che non un i Macarj, e folitari di-credito ancora fomgiusto superbo. Mira un poco, quanri pe- mo? E pur tu sai s'essi diedero ne' lor lacle clime de'monti! un Saule, un Salomone, un Didimo, un'Ofio, un Origene, un Tertulliano, non erano tutti già ripurati Santi? Però tu guardati bene di non prefumere . Per quanto paja a te di rrovarti in fublimo vuole il Signore, che tu tema, come appunprincipianti, non fi ha da perdere in proche non fia minore, ma fia migliore, e d'ini

fetta , fcaccia fuori il timore ; Perfella chari-

troppo è fempre imminente. Ecco qui fervinne Job 4.7. dar ne Confari, quand è già ricca. 111. . Confidera, come alcuni fi persuadono, ei , nen funt flabiles, & in Angelis fuis rete-Manna dell' Anima.

ditanti doni, quante le Colombe n' espri- che quando pure i Santi habbiano a tememono? Per quello dunque hanno ancora da re, habbiano tra effi a temer più quei, che temer più, perchè fono più foggetti alle in- dimorano con le genti, predicando, confidie dell' Inferno invidiolo, che li perfe-guita. Tu come temi? Forfe ti vergogni di non quel, che dimorano in folitudine tra le questo è falso; Erunt in montions, quali Co-Confidera, come alcuni fi credono, lumas convolitum, emercipisi. Quel gincheil temere fia folo de' principianti nella fil ancora, che vivono in foltudine, hanvita fipirituale, e non de perfetti. Ma quel no a temere, come quegli altri, che flanno vita iprittiare, e non de petittis maque de la filo è falfo; Erune in montibus, quest Co- nell'abitaro. Le Colombe abitatrici de' lumba convoillium, omnes trepidi. Quei, montinon temono ogni momento, come che fitruovauo già fu le cime ancora più fan quelle, che fono abitatrici giù delle alte di persezione, hanno da remercome Valli, perchè lontane dal consorzio degli rirono ancor dappoi, ch' crano giunti fin ful ci. Però quando anche tu per Dio ti fii dato alla folirudine, hai da temere, come quei, che per Dio fi fono cletti di stare nell' abitato; Erune in moneibus , quafi Columba

convallium, omnes trepidi. Considera, come alcuni son di parere, flato, fenti pur dite baffamente; Noli al- che quando pure tutti i Santi egualmente eum fapero, fed time. Perchè anche in alto habbiano da temere, tanto quel, che attendono alla vita contemplativa, quanto quei, to temevi, quando erial baffo; Eruns in che all'attiva, habbiano almeno a temer montibus, quafi Columba convallium, emnos moderaramente. Ma questo ancora è falsifi tropidi. Il timore iniziale, ch'è quello de' fi no; Eruns in montibus, quafi Columba convallium omnes trepidi. Non dice , timidi, greffo ditempo, fi ha da perfezionare, fic- dice repidi. Perciocchè questo ha da effere un rimor tale , che faccia infin palpitarli . ziale, qual'era, divenga casto; il che allora Mercè che i giudizi di Dio sono tremendisfuccede, quando egli già più non confidera funi . Indicia Dei abyffus multa. E non fai ru, in modo alcuno la pena, ma fol la colpa. Pe che un'abiffo, veduto ancora dalla fineftra rò quando fi dicc, che la carità, s'ella è per- di ficuriffima rorre, ti mette orrore ? Ma per qual cagione te lo mette? Perché di là tas for as mitrit eimorem, s'intende di quel ti- tu fii forfe in qualche pericolo 'di cadere ? more, ch'è a lei contrario, cioè il timor del- Nò: ma perche apprendi il pericolo. Quanla pena, timorompana, non timorom culpa. do la caduta è funesta, è irreparabile, è Nel resto in progresso di tempo più , assolu- immensa, la natura vuote , che si tremi a tamente parlando, uno dectemere, che ne' un pericolo ancor' appreso. Oració, che principi della fua conversione, come più vuol la natura, vuole la grazia. Anzi lo teme una nave, che ricca d'oro già ritorna vuole affai più. Perchè nell'ordine della dall'Indie, che quando scarica usci da i por- grazia non v' è si facilmente pericolo solo ti di Europa. Allora ella e più foggetta a appreso, come in quello della natura. Pur

1.70.4.

ı.

n'hai ragione. Il timore finche sta chiuso nell'interno dell'uomo , non è tremore: è tremore quando apparifce ancor nell' efterno. Fa dunque, che apparisca anche il timortuo; non ti vergognare. Mostralo con tenerti lontano dalle occasioni cattive; mofiralo con abbominare le compagnie scandalofe; moltralo con abborrire le converfazioni sospette; mostralo con deporquel rifo foverchio, che non è proprio mai di chi teme. La Colomba, ch'e timorofa, fuole però ancor'effere fempre mefta : nè canta vapamente, come altri uccellisma bensì geme, quafi dolente della fua mifera forte . Così ama tu pur di fare. Il rifo fmoderato, le favole, le sacezie, i motti giocosi, non si convengono in uno, che non è folo timido, ma tremante. E pure a questo segno hanno a giugnere tutti i giufti , in virtù del timore divino, anche a palpitare; Erune in meneibus , quafi Columba convallium , omues trepidi .

### XVII.

Obfecto, ut dieno ambuletis vecatione, qua vecari eftis . cum emni humilitate . er manfuetudine; cum patientia, supportantes invicem incharitate: foliciti fervare unitatem fpiriens in vinculo pacis. Eph. 4. 1.

Onfidera, che mentre il Signote per I bocca d' un fuo ministro sì alto . qual'el'Appostolo, non solamente ti addimanda una cofa, ma ancora te ne supolica, ma ancora tenescongiura, bisogna, che fia cofa di molta necessità . E pur' odi , com'egli parla : Obfecro . E non fai tu , che cum obsecrationibus loquitur pauper ? I poverelli fono quelli, che addimandano in forma così dimessa, che supplicano, che scongiurano. Un Signor di somma mae-Rà , quando è , che mai voglia avvilirfia imtal'atto? E pure a questo atto istesso il tuo Signore fi avvilifee con effo te; arriva a dire : Objecte . Segno dunque è, che gli preme molto ottenercio, che ti addimanda . E che ti addimanda? Che tu fappi vi-

vere in pace; Observere.
Confidera, che mentre il Signore al-11. tro qui non vuole da te, se non che sappi vivere in pace, pare che pigli la cofa affai da lontano , mentre incomincia col dirti, che tu proceda giusta la tua vocaziola tua vocazione ? La Religion Criftiana, re procedere degnamente Vuol dire, che tu

rispravitatem. Es'è così, trema pure, che | ciò non ha dubbio : o la men perfetta, qual'e quella, che si professa nelle case secolaresche; o la più perfetta, qual' è quella , che fi pratica nelle comunità facrofante . Or questa, qualunque fiasi, se tu ben' offervi, tutta c fondata nell' unità dello foirito. Che però Crifto ha voluto in effa un fol capo, qual'è il suo Vicario, perchè s' inten-da, ch'ella deve essere un sol corpo; ed ha voluto, ch'ella sia un solo corpo, perche s' intenda, ch'ella deve haver in se un folo spirito : Vnum corpus, Gunus fpirieus. Ne fit Eob. 4. contento di ciò: ma prima d'andare al Cic-lo, altro non chiese al Padre per quei sedeli, che si ritrovavano, o che si ritroverebbono fu la Terra, fe non che fossero tutti una cofa fola ; Regepaser pro eis, qui credituri funt in me , ut omnes unum fint . Potea domandare 10.7 con termini cosi espressi, che fosser poveri , che fosser modesti , che sosser morrisicati; ma li bastò dimandare, che sossero tra loro strettissimi in carità. Se v' era quefta, non fi poteadubitare, che tutte l'altre virtù non fi fossero scorte fiorir tra loro . Ma a tal' effetto non fi appaggò di richiedere, che tra loro fosse una congiunzione ordinaria , ma che fosse sublime , che fosse somma: ond'è che al Padre non diffe: Rere, nr Jo. 17. fine uniti, ma diffe: Roge , ut fine unum : ed in qual maniera? Ve fine umm, ficut & not. Ecco a che stretta unità bramò, che giungessero i suoi sedeli, a quella, ch'è tra le Persone Divine. Non perchè unità sì ammirabile, qual' è quella, poffa tra le creature mai giungerfiad agguagliare; ma perche può giungerfi almeno a raffomigliarla. Che ciò pretende quella particola ficus, non pretende egualità, pretende similitudine. Sicche nella forma, che le Persone Divine fono diverse, ma non fono divise, anzi nè pur divifibili, così tra loro fiano i fedeli, non per natura , perche ciò lore è impossibile , ma per forza di carità; Cor unii, & anima una. Ad. 40. Non folo cor unum, perché un cuore alla fine fi può fquarciare, come Gioab con tre zagaglie squarciò quello di Affalonne; ma ancor anima una perche l'anima è tale, che non vi fi può nè pur fingere divisione, non che in-trodurvela. Questa è la propria divisa di un Cristiano; non la pietà, non la mortificazio-ne, non la modestia; è l'union fraterna. E però questa sopra ogni altra ancor' è quella vocazione, a cui fei chiamato da Cristo, e conforme a questa fei pur da esso pregato, ne , con dignità. Ma non è vero. Anzi oa anzi supplicato, anzi scongiurato a procedequesto egli vuole, che tu argomenti l' alta re degnamente; Obfecro, ut digue ambuloris qualità dell'affare, di cui fi tratta. Qual' è vocatione, qua vocati offis, e. E che vuol di-

lori, ti avvantaggi, ti avvanzi, che que-Genel. 17. sto è proprio Ambulare: il camminate nel-la via del Signore è perfezionarsi . Ambu-

la coram me, & ofto perfellus . HI.

Confidera, che a fervare questa unità tanto propria de'Criftiani in tutte le cafe, in tutte le Comunanze, quattro vizi fi opponkono più d'ogn'altro ; la fuperbia , l' iracondia .l impazienza, il zelo indifereto. E a questi quattro vizi hai tu da contraporre quattro virtù, che li abbatteranno. Il primo vizio è la superbia. Dov' è superbia, cioè dove ogn'uno a gara pretende di fovraftare, e di fopraffare, convien che forgano liti ; buer fuperbes semper jurgia funt . E però il Signore in primo luogo ti ordina l' umiltà di qualunque genere ; cum omni humilitato , cioè interiore, ed efteriore. L'efteriore senza l'interiore non dura, e l'interiore fenza l'esteriore non basta. Però omnis humilitas è quella che ti fa umil a un tempo stesso, sì nell' esterno , sì nell'interno ; e tale altresi conviene Philipal, che fia la tua, fe hà da riuscire giovevole all' Bnita; In humilitate Superiores fibi invicem arbirrantes. Il secondo vizio è l'iracondia. Dov'

e iracondia, cioè dove ogn' uno è facile a 1:0/11/12. piccare, ad offendere, ad oltraggiare, convien che regnino riffe; Homo iracundus fufciratrixas. E però il Signore in fecondo luogo t'impone la mansuetudine: cum omni bumilitate, mansuetudine, cioè dire , comni mansuerudine, perchè la particella é tira a se l'aggiunto medesimo, che godettes l'umiltà. E qual'è questa totale mansnetudine neceffaria a difendere l'umiltà? quella de i fatrare lo ídegno nelle parole, ma poi non temono disfogarlo nei fatti; altri non ofano di sfogarlo ne fatti, ma non fanno poi temperarlo nelle parole. Tu fa, che la tua man-fuetudine fia perfetta: Fili in mansuerudine opera eua perfice, & fuper hominum gloriam dil'impazienza, cioè dov' altri lascia di far osfela, di fare oltraggio, ma poi non sa conteneifife ne riceva, convien che feguano brighe . E però il Signore interzo luogo ricer-

710 13.18 folo non le provoca, ma le fmorza: Vir iraeundusprovecatrixasqui patient oft mitirat fufeitatar. Il quarto vizio è il zelo indifereto. la carità non folo vi refli morta, ma lacera- refeambievole, che fla occulto, non lega

non facela cofa contraria à quefta tua voca- , ta; si merderis invisem, è comeditis, videre ne zione; anzi che sempre in essa più ti avva- ab invicom consumamini. E però il Signore in quarto luogo ti avvifa, che siccome tu ami di effer sopportato ne' tuoi difetti , così ti contenti di fopportare ancora gli altri nei loro, fuppercances invicem: non perche non habbi a correggere, chi n' è degno, ma perchè lo sappi fare con carità, cioè nel debito luogo, al debito tempo, e ancer co'debiti modi,e però tu odi foggiungerfi,incharitates perche non hai da sopportare i disetti, che tu conosci, o per trascuraggine, o per timore, se a re appartiene il correggerli, gli hai folo da fopportare per carità ; Charitas em- 1. Cot. 13. nia fuffere,omnia fuffinet. Suffert con pace i difetti del proffimo , e fuffiner con pazienza l' emendazione, se ancor non giunge. Or ceco quei quattro vizi, i quali a guifa di quattro venti furioli pretendono di atterrare quell'alta mole, fu la quale Crifto stabili la fua Chiefa, ch' è l'unità, non che la femplice unione. Tu ch'hai da fare ? efaminar te medefimo per vedere, fe nelle caverne più intime del cuor tuo , stelle chiufo a forte qualcuno di tali venti , perchè come quei , che cagionano i tremuoti , non potranno

nuocere ad altri, senza recar prima alte rovine funeste a quel cuore, che ricettogli. Confidera, che questa unità del Signore pretelane suoi fedell, è un bene si efimio, che non baftaufare,affine di mantenerla, una femplice diligenza; vuol'effere acuratiffima . E però figurati, che quegli in ciò folo adempiano il loro debito,i quali fono non folo diligenti,ma ancer folleciti in mantenerla. Selicitifervare unitatem (piritus in vinculo pacis . Ma qui fi vuole offervare, che in quelle cati,e quella delle parole. Alcuni fanno tempe- fe, in quelle comunanze, di cui parliamo , pur troppo talor ritmovasi l' tmità tra alcune persone:manon e gia quella unità, che pretende Cristo, perché e unità volta al male, unità di combriccole, unità di congiure, unità di perfecuzioni. Quefta a dit vero è unità, ma unità di carne, unitas carnis, e però ligeris. Il terzo vizio è l'impazienza. Dov'è fappi, che non è questa l'unità, che il Signore da te defidera. Defidera da te dichiaratamente unitatem spirieus, come da principio io tidiffi, cioè un'unità fimile a quella delle Persone Divine, le qualitutte conspirano a cati la pazienza, eumparionia: perchè se lo un fine folo di recare altrui giovamento con sidegnoso provoca le risse, il paziente non la potenza, con la sapienza, con la bontà; Valing unum lieut er nos . Ma non pnò ftare quell'unità fenza un vincolo , perchè perfone tra loro non fol diverfe, ma ancor divife Dov'è questo zelo, cioè dove attendesi a come son gli nomini, non possono collegiudicare finiltramente de' proffini, a cen- garfi fenzalegame . E qu'il farà questo legafurare, a criticare, a riprendere, convien che me ? L'amore? no : l'amicizia; perche l'amo-

quel, che si scuopre. Ma a legar bene non ogni vincolo è atto. Bisogna, che sia bastevole a stringere tutti quelli ch'hanno a legarsi, e che poi sia forte a tenerli. Così non credere, ch'ogni amicizia fia buona all' intentonostro. L'amicizia è di cinque sorti ; viziosa, comune, naturale, virtuosa, e divina . La viziosa, ch' è quella, che unisce insieme gli nomini a fine cattivo di sensualità, di stravizzi, e di cose tali, certissimo non è buona. Anzi nè meno si può dire amicizia, più tofto è malevolenza: perchè quand'uno vuol tirar' altri al peccato, più tofto l'odia, come odia l'anima fua: Qui diligit iniquitatem, odit animam fuam. E però unatale amicizianon può effere il vincolo, che cerchiamo. La comune, ch' è quella, che unisce insieme gli uomini per la comunanza di patria, d'interessi, d'impieghi, di fludj, o pur di converfazione, non è cattiva, ma non è universale, perche restringefi a pochi, e non è durevole; non ci vuol niente afar sì, ch' ella sia recisa; e però non è il nostro vincolo. La naturale, ch' è quella, che unifce gli uomini per congiunzione difangue, non folo non è cattiva, ma è ancor lodevole. Tuttavia non è sufficiente, nè abbracciatutti, nè dura, perchè talor si converte in odio sierissimo . Basta un' eredità di cui fi contenda. Senza che una tale amicizia fuol effere spesso pregiudiciale a coloro, a cui non fi estende: mentre tu vedi, che quell'amore, ch'hanno alcuni al lor fangue, fa che attendano tanto più crudelmente a succhiar l'altrui: e però non è il il nostro vincolo. La virtuosa, ch'è quella, che unifce gli uomini per le virtù , di cui fi scorgono adorni, è assai migliore di tutte le precedenti. Contuttociò nè pur'essa si stende molto: perchè le virtù amate da lei, sono in pochi, e poi tanto anche è mutabile l'amor fiio, quanto fono mutabilii virtuofi, a' quali fi ftende: e così nè meno questa può effere il nostro vincolo. Resta l'amicizia divina, cioè quell'amicizia, in virtù di cui noi amia-1 jo.4.21. amiaino, conforme a quello: Hoe mandarum habemus à Deo, ut, qui diligit Deum, diligar & frairem fuum. E così gli amiamo per Dio, e gli amiamo in Dio. Questa è amicizia perfetta, e questa è un vincolo tanto lungo, che gjunge infino a i pimici: ed è tanto forte, che faresiftere atutti i denti del tempo, refiste al ferro, refiste al suoco, e segue ad amaze, quando anche manchi il merito degli amati; perchè la cagion vera di amarli non è altrimenti il loro merito: è Dio. E

interamente gli uomini insieme . Gli lega | così questa amicizia è veramente quel vincolo, che habbiamo ricercato con quello divagamento. Pare ora a te di posseder quefto vincolore no'l possiedi; questo dunque è quello di cui fa ora mestiere , che ti provegga, lasciando l'altre amicizie, le quali o fono cattive, o non fon perfette.

Considera, che trovato ancor questo vincolo; non è finito però di fare ogni cosa: perchè tra quegli ancora, che si amano per Dio, che fiamano in Dio, ficcedono talvolta delle inquietudini, che non poco si oppongono all'unità . E per qual cagione ? Perchè questo vincolo è vincolo di carità . ma non è vincolo egualmente di pace ; e pur conviene , che tu sii molto sollecito a procurare unitatem spiritus in vinculo pacis . Non puoi ciò intendere, fe non intendi prima ciò, che sia pace ; Pax est eranquillitas ordinis; così la difinisce Santo Agostino . Il mantenimento dell'ordine, questo è pace : perchè ficcome gli Elementi, per altro tra lor sì avversi , allora folamente vivono in pace, quando stanno giusto il lor'ordine : sopra il finoco, sotto l'aria, sotto l'acqua, e più fotto ancora la Terra; cosi è nelle case, cosi è nelle comunanze. E però chiunque, ancora ignorantemente, ancora impensatamente, perverte l'ordine, ecco che fubito toglie ancora la pace, generando la confusione. Vedi le Persone Divine, da cui Cristo vuol, che tu tolga sublime esempio? Hanno una pace altissima, perchè la tranquillità dell'ordine in esse è somma, non retta mai perturbato. Il Padre genera, ma non è generato; il Figliuolo è generato, manongenera; lo Spirito Santo procede dall'uno, e dall'altro, ma nè è generato, ne generante. E così tra esse è quell' unità persettissima, a cui tu devi aspirar, se non puoi giugnere. Questo sarà dunque il vincolo della pace, l'offervanza dell' ordine ; ch'e quanto dire, che tu attenda a far bene l'uffizio tuo. Non t'ingerire, non t' impacciare, non ti vo!ere intromettere in quel degli altri; Vide ministerium quod accepimo gli nomini , perchè Dio vuol, che gli fi in Domino, ne illud impleat; dice , quod Color.4:17 accepifti, non dice, quod affumpfifti, e però ne Chiostri, dove più fiorisce lo Spirito della Chiefa, si può dir bene, che ciò, che compifce il vincolo della pace, fia l' ubbidienza. Chi preterifce il comando, preterifce l'ordine, e cosi perturba la pace.

XVIII.

XVIII.

Q mere , quam amara est memoria sua homini

Onfidera, quanta fia l'infelicità di chi ha riposta la propria pace ne i beni di queita Terra, nelle ricchezze, nelle comodità, nelle crapole, negli onori. Non può penfare alla morte; ch'è quanto dire, non può penfare a ciò, per cui folo è fatta la vita . E qual è il fine , per cui da Dio fiam tenuti sopra la Terra? Perchè attendiamo a pi-gliarci I nostri piaceri, a scapricciarci, a stogarci? No certamente. Vi fiam tenuti, perchè ci apparecchiamo alla morte, ch'è quanto dire a quel paffo, da cui dipende nn' eternità, o di premio, o di pena . Non è dunque una fomma infelicità non potere nè pur pensarvi? E pure cosi è di tutti coloro, che vivono tra molti agi: non fan penfare a doverfi un di diffaccarfeue: O merr, quam amaraest memoria tua hemini pacem babensi in subflansiis fuis! Deplora la miferia, in cui firitruova così gran parte di Mondo, e non la conoice

и.

più da quei medefimi termini, ch' ora udifti.

meditando qualche ragione, per cui promettersi di non havere a temerlo; e però non vogliono dir giammai, che effo è morto, fia morto folo perciò, perch'era morpacem habenei in subflanziis suis . Eccl. 41.1. tale . Se sono giovani, dicono, che quegli è morto, perch'era carico di anni. Se sono gagliardi, dicono, che quegli è mosto, perch'era confumato di fanità. Sefono ricchi, dicono, che quegli è morto, perch' era povero, non potè haver Medici, non potè haver medicine, non potè curarfi a ragione: e cosi sempre vanno adulando se stessi con qualche fimile disparità mendicata, E perchè vanno adulandofi in questa forma? Per medicar l'amarezza, di cui gli ha colmi la morte, folo affacciatafi alla lor mente . Quindi pur nascono mille superflizioni . con cui procedono in tutte le opereloro, nel vestirsi, nel viaggiare, nel cibarsi, a segno tale, che se invitati a banchetto, veggano quivi per difgrazia appreftato un nu. mero di posate secondo loro ferale, non so. sterranno di sedervi in eterno, benchè affamati. Tanto ogni loro dolce vien fubito efacerbato da quell'amaro, che verfa loro fu'l pensiero la morte, benchè comparsa in una falfa immagine di se stessa. Or che sa-Considera, che questa miseria apparisce rà, quand ella giunga in persona?

Confidera, che quando giunga la morte Perche fi dice, che a costoro riesce amara recherà a questi nn'amarezza sì strana, che non folamente l'aspettazion della morte , sarà inesplicabile , perchè non dovrà stacarii al compo folo, ma dovrà stacarii al corpo folo, ma dovrà stacarii al moria sua! Par che dovretbe dissi l'aspet tresi da tutti quei beni, che amavano, non tazione e non la memoria, perchè la morte è l'folo al pari del corpo, ma più dell'anima ; da sutura, ela memoria è delle cose preterite. quei guadagni, da quelle glorie, da quelle Contuttociò non si dice, che l'aspettazioni ricreazioni; e però ò che dolorosa separadella morte a questi sia amara, perciocche zione sarà mai quella! All'ora sì, che i miquesti non se l'aspettano mai, o almeno mai seri dovran dire, Siccine separas amara mors? 1. Reg. 15 . non l'aspettano, non la dimandano, non la Perchè la morte non farà in effi un sol tadefiderano, non fi dispongono ad effa; e glio; ne farà tanti, quanti sono quei beni, interrogati, che sacciano su la Terra, non da cui gli dovrà distaccare : che però, siccine possono mai rispondere prontamente col feparas, dovranno replicare ognitratto, fe-Job 14. 14. Santo Giobbe: Expello, denec venias im- cino (eparas) Separas da quei superbi Palaz.

musasio mea. Ma si dice bene, che ne sia zi, in cui siabitava, feparas da quelle Galin contamination and in once being the indicate of the indicates of the indicates of the indicates of the indicate of the indi duta digiorno ingiorno apiù d'un di colo-ro, ch'effi conoscono. Ora odono dirfi, dalla patria, sparas dagli onori, dalle dich' è morto loro un' amico, ora ch' è morto | gnità, da' domini ; da che non fepara; ? Agun pacíano, ora ch'è morto un parente, giugni, che questo taglio per loro sarà im-ora ch'è morto quesfervidore, che appena provviso, sarà impenato, sarà del tutto infermo mandarono via di casa, perchè non novissimo, e però tanto farà di nuovo ggihavesse loro a morir su gli occhi; ed a quella darli più acerbamente, secine separas) secirimembranza anche semplice di un tal male, ne separas? ch' è quanto dire, nel corso apa cui fon essi foggetti, chi può dir l'ama-punto più prospero di fortuna, su 'l'favore 1422a, di cui si colmano! substo van tra sè dell'aura, su il sior degli anni: Siccine separar

IV.

amara mors? Quanto meglio adunque fa- l'aspettazione. Perchè il pensiero della rebbono gl'infelici a cominciare a poco a morte è simile a quel volume, che da Dio poco a staccarsi spontanamente da quelle su posto inbocca al Proseta Ezecchielle, cole , da cui fe non distaccano per amo- affinche mangiasselo : Comede volumen iftud. Ezech. 3.1. re, faranno al fine distaccati per forza, con tanti tagli , quanti ora fono gli attacchi!

Considera, che questo sì necessario diflaccamento de'beni umani si può sare in due forme, con l'affetto, e con l'effetto: levare, e cosi si avvezza a sprezzarla. con'leffetto, rinunziandoli trutti per Dio, prima di morire: con l'affetto, ritenendoli feco alla morte, manon amandoli. Di certo basta distaccarsene con l'affetto, che pe- Ego sum oftium, per me si quis inegoierie, rò il Savio non dice: Omors, quamamara eft memoria tua homini possidenti substantias fuas! dice folo pacem babenti. Ma ò quanto è meglio, se si può, distaccarsene, non folo con l'affetto, ma con l'effetto! E perchè? perchè ritenerli, e non amarli è prodigio. Sai per qual cagione il Mondo ha chiamate softanze questi suoi beni? Perchè ha creduto di non poter mai sussistere senza di essi. Però fin a tanto, che non arriva a provare, che senza d'essi anche può sussisteveder, che s'inganna? Rinunciali, e proverai, che Dio solo basterà a tenerti allegrissimo. Sia questo in luogo di tutte quelle fostanze, ch' or tu possiedi. Sia egli ogni tuo folazzo, fia egli ogni tua gloria, fia egli ognituo guadagno; e così quando verrà la morte per te, non dovrà recarti dolore, perchè non havrà, che levarti. Vuoi tu per sorte, ch'ella ti tolga il tuo Dio? Non te lo leverà, te lo recherà, perchète lo farai guadagnato, con ridurti per esso a vivere in povertà, à vivere in purità, a vivere in ubbidienza, che è quanto dire, a dedicargli in un tempo ognitua fostanza: Substantiamen apud te eft. Questo è da molti reputato un morire innanzi la morte; ma è un vero vivere. Anzi, fe questo è un morire innanzi aliamorte, per questo medesimo è più degno di effere eletto, perchè è la vera disposizione al morire: Beari mor-

sui, qui in Domino moriuntur. Confidera, che quando più tu non possa lasciar per Dio tutte le proprie sostanze, convien che almeno daddovero ti ajuti a lasciar di amarle : Divitia si affluant , nolite cor apponere . E come lo potrai fare? Con penfare ogni giorno, ch' ha da lasciarle, siccome falvabieur dalle fiamme, falvabieur dalle fiequelle, che se affluunt, ancora fluunt. re, salvabitur da tutti quei tormenti, che Così la morte cessera a poco a poco di est. nell' Inferno gli stavano apparecchiati: Da-

Al primo saggio egli riesce amarissimo: ma poi masticato a poco a poco, riesce ogn'or più foave : Fallum est in ore meo ficue mel dulce: Chi pensa spesso alla morte, distacca il cuore da tutto ciò, che la morte gli può

# XIX.

falvabieur, & ingredierur, @ egredierur, & pafcua invenier . Jo. 10.

Onsidera, che tutto il Mondo non è stato mai vago di altro, che di trovare il paese della Beatitudine . Però moltisfimi a guadagnar la sua grazia si sono offerti di servirgli di guida. Gli Stoici, i Platonici, i Peripatetici, gli Epicurei, con altri loro audaci compagni, gli hanno promesso di metterlo in un paese a lui sì diletto, cio è di re, etrovar contento, e trovare consola- farlo beato. Ma quanto sallacemente! Non zione, non fa lasciare di amarli. Ma vuoi solo non hanno messo il Mondo dentro il paese della Beatitudine, ma l'han tirato seco giù al precipizio, alla perdizione . E perchèlciò? Perchè quante volte cercarononn tal paele, nonne sappero mai ritrovar la porta. La vera porta era Cristo: Ego Rom J.23 fum oftium; ed efficio o non conobbero, o non credettero, e così erraverunt in cogitationibus fuis, dicentes enim fe effe fapientes, fulei falti fune . Ringrazia di cuore Dio perchè ti habbia fatto nascere in tempo di tanto lume, ch' ogni vecchiarella con fommafacilità può ritrovar quella porta, che fu ignorata già da tanti Filosofi si fastosi. E quando meritafti un favor si grande? Ecce dedi coram te oftium apertum, non coram illis, ma coram te; fe tu non entri animofamente, è uo danno.

Confidera, che Crifto è la porta della Beatitudine , perché Cristo è la porta del Paradifo. Però dopo di haver detto: Ego fum oftium, agginnfe quafi spiegandosi : Per me fi quis introierit, falvabirur, cioè fi porrà infalvo: Salvabiene, da quegli fcianrati, che fotto pretefto divolerlo far beato, volevano tirarlo feco all'Inferno? falvabieur da i Demonj suoi si capitali nimici, ferti tanto amara; nè folo più non ne teme- bo in Sion falutem. Ma non fol ciò, perche raila memoria così vilmente, manè meno la Beatitudine non confile folo nella libe-

II.

razione dal male, cioè la salute; consiste; nel godimento del bene; e però oltre il salvarfi, chi ftà la fu ingredietur, & egredietur, & pascuainvenier; ingredierur con la vision delle opere ad intra, egredietur con la vifion delle opere ad extra; ma fempre per aum, perchè il Beato o contempli l'opere ad intra, che sono quelle opere della divinità, che non riguardano le creature, o contemplile opere ad extra, che son quelle, che le riguardano, sempre le vedrà tutte in verbo, e così pascua invenier; troverà pascoli tali, che basteranno a saziarlo per tutti i Secoli ; Ibi requiescene in herbis vivenribus, & inpascuispinguibuspascentur. O te beato, se sarai satto degno di tali pascoli! allora sì, che fariabitur in bonis defiderium runm. Frattanto fissati a pensare un poco, che pascoli saran quelli, che mai non verranno a perdere il primo verde, il primo vigore.

III.

Confidera, che la Beatitudine del Paradiso è la Beatitudine persetta. Non è però quella fola fospirata dal Mondo; si desidera ancora quella Beatitudine, benchè impertetta, che si può goder si la Terra. E parimente di questa Cristo è la porta: Ego sum oftium. Perchè nessun Epulone si troverà, nessin Epicuro, ch' habbia al Mondo trovati diletti fimili a quelli, che goderono, e godono tutti li fedeli veri di Cristo. Quelli fon diletti di Bruti, e questi di Angeli, perch èquelli sono secondo la parte, che l'Uomo ha comune co' Bruti; e questi sono secondo la parte, che l'Uomo ha comune con gli Angeli. Da ciò folo argomenta la differenza : Ego dunque dice Crifto : Ego fum oflium, e poi spiegandosi qui parimente ripiglia, Per me si quis intraierit, in virtù di una viva fede, falvabieur parimente da tutti i mali di colpa, d'ignoranza, d'infania, di turbazioni, a cui sono soggetti quei che non feguono lui : Et erit , omnis qui invocaverit nomen Domini falvus erit, quia in lerufalem erit (alvatio. Nè solo ciò, ma di vantaggio, ingredierur nella considerazione del fino effere, egrediesur nella confiderazione de' suoi effetti , & pascua invenier , perchè quì stà in Terra la vera Beatitudine, in non fi dipartire giammai d'intorno di Gesù Crifto. Non è egli la porta del Paradifo? Ego sum ostium. Adunque beato in Terrasarà co-Ini che non potendo ancor effere in Paradifo, se ne truovi almeno alla porta: Bearus qui observat ad postes oftii mei. Quivi pertanto risolviti di posarti a i piè del tuo Crocifisso: ingredere, egredere, questo sì, ma E chiamò Dii parimente alcuni degli Uo-

come puro Dio, nè come puro Uomo perchè erreresti; nel resto se vuoi goder l' ingresso, e l'regresso, rimiralo nel suo esfere, rimiralo ne'suoi effetti, e così in qualche modo immiterai ciò, che fanno i Beati in Cielo.

Considera, che questi pascoli sono tutti maravigliofi, manon s'incontrano a cafo convien cercarli; che però Cristo non disle, pascua reperiet, ma pascua inveniet. Reperire si dice propriamente di quelle cose, che si trovano non cercandole: In Angelis suis reperit pravitatem. Invenire di quelle. che si ritrovano, perchè si sono cercate: Inveni drachmam quam perdideram . Ora il Beato in Cielo pascua invenier , non reperier , perchè troverà que pascoli, i quali in Terra cercò con l'annegazione di se medesimo, con l'ubbidienza, con l'umiltà, con le penitenze, e con altri tali esercizi di sua mortificazione, a lui infegnati da Cristo. E così, chi vuol estere beato in Terra, per quanto qui si può essere, bisogna, che ancor egli pascua inveniar con quegli istessi esercizj, co' quali il Beato in Cielo è venuto a trovare isuoi. Ma questo è un cercar rimoto per via di merito : Quarite, & invenietis . Ve n'è un'altro più prossimo per via d'inquisizione, per via d'indagazione, per via di job ;q fludio ; Circumspicie montes pasena sua , & virentia quoque perquiris. Questo in Cielo non ha più luogo, perchè allo studio succede là quell' altissima Scienza infufa, che fi riceve, mediante il lume di gloria. Main Terraha luogo pur troppo. Se vuoi trovar questi pascoli nel tuo Cristo, studiavi bene d'intorno, ingredere, egredere, perchè il Signore qui non costuma facilmente d'infonderci la sua Scienza, mandandola come pioggiascesa dal Cielo, quando men la Terra l'aspetta; ma vuole, che l'acquistiamo a forza di braccia, cavandola come l'acqua da un pozzo cupo.

Considera, in qual maniera potrai ingre-diendo ricercare il tuo pascolo intorno a Crifto , rimirandolo nel fuo effere . E qui ponimente, come benchè per Natura non si ritruovi più, che un Dio folo: contuttociò per partecipazione se ne ritrovano molti, havendo il Signore donato a molti nelle sue facre Carte questo nome di Dii, quasi volesse da molto prima adombrare quella participazione totale di se medesimo, che dovea fare, quando venisse la pienezza de tem- pob :. pi. Chiamò Dii gli Angeli tutti: Cum veniffent, Filii Dei, ut affifterent coram Domino.

feinpre per eum. Non lo confiderar mai ne mini: certi Profeti più esimi, come Moise:

Ecco conflicui to Doum Pharaonis. E tutti i all'illuminare il Mondo, ch'è il primo effet-"rad 6. 1. Cor. &s. fuoi Sacerdoti : Deis non detraber. E così to, perchè chi mai l'ha fiputo illuminar cocome il Signor tuo . I Sacerdoti dicumur bre . Egli sì , che gli ha data la vera luce : 1C 61. Hebr. 14. miffri Dri . Ma che ha da fare l'effere in una cafa di Principe qual ministro, con l'esservi dominante ? Dominus univerforum su es. I Sacerdoti ministrano nella casa di Dio, co-Hebr. 2.4. me in cafa altrui: il tuo Signore la domina come propria: Tamquam filius in deme fua. E quì confidererai la fomma dignità , ch' egli

10 10. Jo. 18, 3.

trafverberato negli Angeli. Chi può dir dum opera eius, intorno il proteggerci. Percon che giubbilo hai tu per tanto da contemplare il tuo Crocefisso Signore, mentre benchè lo vegghi al di fuori così percoffo, così piagato, cosigrondante di langue, fai nel penetrar ben addentro, che pure è Dio, non già folo di titolo, come gli altri, ma Sacerdoti qui dicuntur Dii, furono da Dio di sostanza? Non goderai un soavissimo pa- posti al Mondo singolarmente per intercescolo solo in dirgli; Non oft similis sui in Diis dere a favor degli erranti. Ma che possono

VI.

Pf \$4.

No no fifmilis rol in Ditis Domine, & sun of prendere vivamente la caufa tua. Eccot fremdiam opera suns. Le opere principali di pertanto additata una forma di cercare-forcilio a benefizio del Mondo fi possono professione i piccio lette, che qui pindi agevolmente ridurre a tre, che sono que tibeato, e di ceccarlo perdiamdo. At el la fie; illuminato come Maelto: giudificat-viverene, sere lo feorgi opportuno. Ma Ibid.

lo comé Redentore: difenderlo come Av-vocato. Oramira, che largo pascolo qui ti spirito ancor più alto, tu là non vada a cerfi apre: Non of fecundum opera ojus, intorno carne un più dilicato, perchè non ti hai da

fcorgi , che funt qui dicuntur Dii , froe in me Crifto? anzi gli altri Uomini più tofto cale, five in Terra. Ma le dicument, non funt, non han fatto altro, che caricarlo di tene-Dii, perchè cofa? Perchè fono Ministri di Ege sum lux Mundi. L'ha illuminato con la lob 8 : 1-Dio: Vos Sacordosos Domini, vocabimini mi- dottrina, e l'ha illuminato con gli clempi.

E qui vedi, che Sole è questo in qualunque genere di fapienza, e di fantità. Gli Ange-li, qui dicuntur Dii, fono illuminatori buoni degli Uomini, questo è vero; ma che lume han dato rispetto a quello di Cristo ? Dipoi fe sono atti ad illuminarci col lor sapere, non fono sì atti ad illuminarci con tiene come Figliuolo; ficche non folo può la loro fantità, perche fiam formati di tropdisporre de fervi, ma ancor del Padre. I po vario metallo. Cristo è come uno di noi ; Profeti dieumene Dii, non per altro, se non quas unus on uobis. Poi passando al secondo perchè Dio si degnò di parlar con esti imme- effetto, non oft focundum opera rine, incorno diatamente, come appunto fe con Mosè: al giustificare. Perchè; chi affine di rende-Illes dixit Dees, ad ques ferme Deifaltus eft. re il Mondo giusto ha patito una minima Mache ha da far tutto questo col tuo Si- particella di ciò ch' ha patito Cristo? E quì gnore, ch'effenzialmente è la parola Divi- contempla, quanto gli è costato salvare il na? Vorbum Doi. E qui considererai la vir- Genere umano, e trattienti ne' suoi dolori. tù fomma, che però contiene in se stesso. ne' snoi stenti, ne' snoi sudori, ne' snoi straperchè la parola Divina ha creato il Mon- pazzi, nelle ignominie, che sofferse perte do, e la parola Divina l'ha riparato. Gli Au- arrivando infino a morir fu nn tronco di geli finalmente dicuneur Dii quanti fono, per Croce . I Profeti qui dicuneur Dii, hanno la gran copia della Divina chiarezza, che in cercato in virtù della loro parola di rendere lor traluce : Numquid oft numerus militum il Mondo giusto; ma in qual maniera? con ojus, & fupor quem non furget lumen illins? dargli a conoscere il suo Ginstificatore, non Ma ch' ha da fare il partecipar effi un riverbe- già con giustificarlo. E se pur molto patiro della divinità, con effere lo specchio, rono a tal effetto, lapidati, segati, svenache dà il riverbero ? Speculum fine macula ti; chi di loro pati i dolori di Crifto. che

Dei manifairi. E qui confidererai, quanta in fe fiella fial alua fapienza, e quanta in fe fiella fial a fina fantità, ch' è lo fiplendor fando anche al terzo effecto: Nou afficumchè, quale Avvocato puoi mai ritrovare al Mondo simile a Cristo, che sempre stà dinanzi al Padre mostrandogli quegli squarci, che riceve su la Croce per nostro amore? Se non fosse un tale Avvocato, miseri noi! I Domino, non officialit sui? effi alla fine rispetto a Ciitto, mentre ancor Considera, come rerediendo puol cercare effi han hisogno d'intercessore? Equivedi ancora il tuo pascolo intorno a Cristo, ri. l'affetto, col quale poi devi raccomandarmirandolo ne' suoi effetti, sicché tu ancora gli per ultimo i tuoi interessi supplicarlo, gli possa compir di dire col suo Re Davide: scongiurarlo, umiliarti, perchè si degni di

eleggere date stesso il luogo, ove pasceri, 'menti; e questo è in vita di ciascun' nomo eglitici dee collocare, In locopascua ibi me medesimo: Vox diei Dominiamara; Tribulacollocavie, diceva Davide; nonibi me col-binu ibi forsie. Ora tutti etre quelti giorni, locavi, e put egli era uno forito sì avveduche che ha celti Dio per se, come suoi, sono da to. Sai che ha pascoli il piano, ha pascoli sui destinati singolarmente a fine di sar coil monte; quei del monte sono più scelti , noscere qual'è l' uomo. E però in ordine quei del piano sono più copiosi. Io ti ho a tutti e tre questi ancora, dice l' Appostolo, proposti i copiosi, perchè sono indirizza- che Vniuscujusque opus manifestum erit : dies tia chi meditando foggiorna al piano. A te enim Domini declarabir. A te sta ora ricersta , se il Signore ti chiama su'l monte , car te medesimo , e giudicare , quale in ascendere a i più sublimi di chi contempla, ciascuno di tutti e tre questi giorni pare a e colà seguirlo. Tutti alla fine son pascoli te, che tu apparirai, già che sono giorni di falute, perchè vengono tutti da un Pa- tutti e tre di Giudizio . Ezech. 34. ftor buono; In pascuis uberrimispascam eas; in montibus excelsis erunt pascua eorum; eccoti i pascoli al monte, che sono eccelsi.

## XX.

Vniuscuiusque opus manifestum erit : dies enim Domini declarabit: quia in igne revelabisur; Guninschiusque opus qualesis, ignis probabit. 1. Cor. 3. 13.

I. !

in cui gli è data libertà di mostrare quant' egli possa, Hac est bora vestra. E però se cerchifi il giorno proprio di qualunque uomo in quant' nomo, è quel giorno iniquo, in clarabir. cui volle usar quanto potè il libero arbitrio Amos 6.28 spetto all'uomo : Va desider ancibus diem Do- farà sù nel seno di Abramo; e quel Ricco, cialcun' nomo a suo beneplacito. Però ver' ivisopirare arrabbiato una goccia d'
tre sono i suo igorni, di cui ciavellano le acqua: Falkum est, un moreserur mendius, d' Luc. 16. 21.
divine Scritture, non è uno solo. Il primo è
quello del Gindizio universale, che come tune est autem de diver, de sepulus est in sa
ancorai pincipale s' initiola si giorno gran-ferms. O che ammirabile mutazione di sesoph. 1. 14 de, e sarà alla sine del mondo: suariò est diver na dovrà per tanto esse quella, massimaDomini magnus: diesi re, diesi illa, dec. Il secondo è quello del Gindizio particolare, ch' si inaspettata, a quegl' istes il unmini,
è previo all'universale, e sarà alla morte d' che faranno gli Attori ? E pur quell' è

2. The si transportatione.

Considera, come nel primo giorno, ch'è eccoti i pascoli al piano, che son copiosi : Er quello del Giudizio universale , uninscuinsque opus manifestum erit: perchè in quel giorno dovran venir tutte a luce le opere più nascoste: In die cum judicabit Deus occulta Rom ... 6 hominum. Adesso il Signore dà a i Peccatori, come a i due primi Padri, le loro pelli, con cui potersi onestamente coprire dopo il peccato; ma in quel giorno le strapperà lor tutto irato d'attorno: e però figurati, che nudità vergognosa sarà mai quella di tanti Adulteri, i quali adesso si spacciano così bene per continenti: di tanti ambiziofi, di tanti avari, di tanti facinorosi: Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, & revelabo Onsidera, che giorno di ciascuno a par- pudenda tua infacie tua, & ostendam gentibus lare con proprietà s'intitola quello , nuditatem tuam. Non accade dunque, che ora usi tanti artifizi affine di ricoprire la tua malizia a quella Cafa, a quella Communità dove vivi, perchè alla fine Dies Domini de-

Confidera, come nel fecondo giorno, ch' ancora contro quel Dio, che glielo donò; e quello del Giudizio particolare, uniuscu-Diem hominis non desideravi, su scis. Ora co- jusque opus manifestum eris: perchè quel Pome l'uomo ha l'iniquo suo giorno rispetto vero, che tutto pien di squallore non haa Dio; così Dio hail suo giorno giusto ri- vea, chi lo degnasse ne pur di un guardo, mini ; ed è pur quello, nel qual con modo che corteggiato, adulato, adorato, fedepiù speciale egli esercita la piena sua pode va continuamente a real banchetto, sarà da stà in processare, in punire, in disporre di i Demonj strascinato giù nell'Inserno, a dociascun' nomo a suo beneplacito. Però ver' ivisospirare arrabbiato una goccia d' ogni uomo: Dies Dominificus fur in nolle l'ultimo Atto ; non c' è speranza , che ica venier. Il terz'è quello della Tribulazio- più la scena si cambi per tutta l' eterne , ch'è come un Giudizio previo al par- nità ; Moreno homine impio nulla erit ulticolare, nel qual'Iddio pruova l'uomo, e trà (per . Sai tu però qual Personaggio Prov 117. quasi l'esamina, affine di veder s' egli è for- sarà quello, che tisarà dato in quell' Atto te, s'egli è fedele, con porlo infino a i tor- da foitenere? fe di poverello sublimato alla

II.

III.

Reggia, o fe di Re condannato a carcere to, non proveranno inflammamento vent-

Dies Domini declarabit . VI. ob to.1.

ra anima veftra; non perchè a lui ciò per

5-89-3 6 invositi illis slignos fe. Se cederai mormoran-meno naturalmente, che non fi fenta, che do, brontolando, bellemmiando, o ab- non cuoca, che non cruci, che non rechi bandonando i tuoli confuei efercizi fipiri-dolore ancora acutifino; na ciò nulla pre-ta.

tuali, ta firat qualinden od Dio feaction giudica alla vintà. Ipin me examinati, de co i Qui san selli crucem fusus, defenit san fi invensai me iniquiars; non dice de co, che non fi venga atal pritova, non tifi.

to, che non fi venga atal pritova, non tifi.

ni declarabit . ٧.

così havrà poffanza di far discernere quei , esterno l'usata serenità. E' vero, che la diche sono sedeli veri, da quei , che non sono: versa grazia dello Spirito consortatore sa , sene examinassi, & non est inventa in me che alle volte questo suoco si senta più , al-Pf. 16

eterna. Nonti adulare, perché solamente, no, là dove i Reprobi lo sentiranno atrociffimo ; Ignis ante ipfum pracedet , & inflam Considera, come il terzo giorno, ch'è mabis in circuismi inicoseins. Il giorno del quello della Tribulazione, è giorno anch' Giudizio particolare havrà il proprio suoesso in modo suo di Giudizio : Indica mihi co quia in igne revelabiene: havrà il suoco del cur me ita judices , cioè , eur meita tribules ? Purgatorio per gli Eletti, e havrà il fuoco In ello ancora uninseninsque opus manifestum dell'Inferno ne Reprobi, e così per mezzo erit, benchè non tanto agli uomini, quan- di quello pur fi discernetà l'oro vero dal falto a Dio . A quello fine fingolarmente egli fo; Vninfeninfque opus qualefit, ignis probatribola, a provar l'uomo ; Tentas ver De- bir; perchè i Reprobi verranno tutti si pofminus Deux veller, us palam fiat, uerum di- feduti dal fitoco, che non ne ufciranno mai ligaris eum, an non, interecorde, Ginto- più: gli Eletti ne ufciran tutti, benche qual prima, qual poi, secondo la maggiore, o altro non fia palefe, ma perchè trattando la minore fcoria, che porteran feco nel Jobas. con l'nomo, vuole ancor egli procedere partirfi da quella vita. Probabir me quafi al modo umano. Chi può du però quante aurum, quas per iguem rengir. El igiorno voltenella tribolazione uno apparite di finalmente di quel Giudizio, il quale converso da quello, che appariva nella prospe- siste nella tribulazione, havrà il proprio sitorità? e però qui confifte il Giudizio , che co , quin in igne revelabiene; havrà la tribo-Iddio forma de gli uomini ancora vivi , lazione medelima, laquale in mille luoghi confifte nel tribolarli; Cam indicamur, à delle divine Scrittire è chiamata fuoco, Domine cerripimur. - Fin che non fiarrivi a perchè cagiona nell' anima una fenfazione quelto, non cilufingare, non credete di dolorofifima, fimile a quella, che cagio-

te bene alcuno . perchè t'inganni. Ciò , che na il fuoco nel corpo ; Vram eos , ficut uritur te bene alctino, per ne zu nigaminos, in al manuscular de la perfecuzione, che inguillamente ti verrà filoco fi discernerà in detto giorno l'oto vemolfa contra , quell'ignominia, quell'in- ro dal falfo : Vniufeniufque opus quale fie , fermità, quell'interna disolazione . Se al- ignis probabie? perchè a quel pentimento, che lora tu starai forte, starai sedele ; verrai tu da la tribolazione, i cattivi cederanno, e i ancoraannoverato nel numero di coloro , buoni refiferanno. Nota per tanto, che fe di cui fla feritto, che Deus sensovis ess, & la tribolazione è fuoco, non può effere di

dare di quanti buoni proponimenti pare a questa sola è la scoria, che ritoglie il pregio te di havere mai stabiliti dentro il cuor tuo: a quell'oro, di cui parliamo. I Martiri non perchè se sieno essicati, o no, Dies Domi sentivano nelle fornaci loro quel suoco, che sì vivamente abbruciavali nelle catni . E Confidera, che di ciascuno di questi Giu- pur eran'oro sì scelto! Basta dunque, che tu dizi fi afferma, che verrà fatto egualmente non voglia scappar dal fuoco ; che sii forte, a forza di fuoco : Vniuseminsque epus quale sie, che sii sedele, che non ti lamenti di Dio, ignisprobabis. Perche come il fuoco ha pof- che non ti adiri, che non ti alteri, che mansanza di sar discennere l'oro vero dal salso , tenga ancora più che puoi nel sembiante

riiquitas. Il giorno del Giudizio universale le volte si sentameno, come par avveniva haura il proprio fuoco, quia in igne revelabi- ne'Martiri. Ma il fentire o più, o meno, sur: havra quel fuoco, che occuperàl' non è fegno certo di minore, o di maggior Univerlo; e così per mezzo di effo fi di-merito, il fegno certo è la forma del mo scernerà l'oro vero dal falso, mainseninsque operare, più o meno retta, L'Appostolo epus quale fit, senis probabit; perche gli Elet. Paolo alle volte stava in questo suoco , coriin faccia di quell'incendio , benche si al- me i tre finciulli nella fornace di Babilo-

fentivano penetrar fino all' offa; e così ge-2 Cor.2.8. meya, dicendo ingenuamente: Nolumus vos ignorare fragres de cribulacione nostra, que fa-Etaeft in Afia, quoniam supra modum gravati fumus , supra virentem , ita ut taderet nos etiam vivere. E pur fempre fu l'iftello Appostolo Paolo, perchè si portò sempre da tale, non rallentando mai punto, per ciò, che più, o meno usasse di sentir la tribolazione, dal suo servore ordinario, dal pellegrinare, dal predicare, dal promuovere, in tutto ciò che potea, la gloria di Cristo. E questo è ciò, che tu ancora hai da procurare. Nel resto se senti assai quel travaglio, che Dio timanda, non ti avvilire, non ti affliggere, perocchè questo non pregiudica niente alla fantità. Balta che tu fii costante : perchè se la tribolazione sarà sopra la virtu della natura, che è ciò, che intese l' Appo-1.Co..to.13 ftolo, quando diffe, fupra virtutem, non farà mai sopra la virtù della grazia; Fidelis Dens , qui non parietur vos tentarisupra id , anod porestis. Per altro non c'è rimedio convien patire: perchè così Iddio pruova gli uomini in ciascun di quei giorni, che chiama fuoi: gli pruova a forza di fuoco; Vniufcujufque opus quale fit, ignis probabit.

## XXI.

Cibaria , & virga , & onus Afino : panis , & disciplina, & opus fervo. Operatur in disciplina, er quarie requiescere : laxa manus illi , er quarit libertatem . Ecclesialt. 33.

I. Onfidera, che questo servo, di cui qui trattafi ( a favellar moralmente) altro non è, che il tuo Corpo. Servo, perche non e nato libero, ma foggetto. Vero è, ch'è servo ribelle : e però se tu vuoi procedere, com' è giusto, conviene, che tu rimettalo in servitù. Ma come potrai far ciò? con accarezzarlo? Tutto il contrario: con abbatterlo, con avvilirlo, con incominciare a trattarlo da quel, ch' egli è, ch' è quanto dire, come si tratta un vil' Asino : Vedis' è mal costumato? Pretende di sovrastare ancora allo Spirito suo Signore . E pure tu gli permetterai, che sovrastigli? Provie.11. An che bifognaintendere, qual' è il modo rissone, vedere che quivi ciascuno a ga-datener umile un servo, ch' è sì restio! Non ra affatichisi di tenere anche splendido il Judith. s. decet fervum dominari Principibus .

11. un tal fervo, è ricordargli frequentemente

nia, godendo, giubbilando, cantando qua-1 ch'è un'Afino. Così hanno fatto innumesi in un Giardino di siori; Superabundo gandio rabili Santi, ma specialmente il Serasico S. in omni tribulatione mea. Altre volte stava Francesco, che parve nato a rimettere il in questo suoco come quei Martiri, che lo corpo umano in vera ubbidienza. Maricor- prov. 10. darglielo con le parole non basta, perchè Servus verbis nonpotest erudiri. Convien, che tu glie lo ricordi con l'opere : cioè con fare al tuo corpo quei trattamenti, che si usano a un tal giumento, Cibaria, virga, & onus Afino; e così Panis & disciplina, & onus servo. A un tal giumento certo si dà da man-provident giare, altrimenti non può servirti. Ma che fi da? cibo vile: Cibaria; e cibo vile hai pur da dare communemente al tuo corpo . Panis fervo; non dice Altilia; dice un cibo volgare . Non decent stuleum delicia. Mache val, ch'egli mangi, se non fatica? Però convien, che lo carichi. Ma nonti credere, che a ciò tu possaridurlo, se prima tu non lo domi. E'ricalcitrante, è ritrofo; e così è necessario d'usar la sferza, perchè l' infolente chini il dorfo alla foma; Virga in dorfo imprudentum . Ed eccoti la ragione.per Prov.19. la quale in fecondo luogo fi dice Virga. E questa deviusare ancoratu col tuo corpo, massimamente ne'principi della tua vita spirituale, ch'è quando a ppunto dei fottometterlo al pefo; Difciplina fervo. Una tal disciplina è la penitenza, che chiamasi corporale. Ma quale farà la regola da offervarfa nel praticarla? Quella, che si osferva con l'Afino. Si frusta questo affine, che non ripugni a portare il carico; e però fi frusta di modo, che s'inciti a portarlo, non s' inabiliti. Etale appunto è la regola da tenere nella penitenza del corpo. Una penitenza, la quale tirenda inetto all'uffizio tuo , non fu mai stimata lodevole ; e però dicesi Virga, rispetto all'Asino ; e dicesi Disciplina , rispetto al Servo, perchè gli stessi vocaboli fian discreti . Quello che importa si è , che ciascun di loro fatichi, ma di proposito, e però si dice Onus Afino , Opus Servo . Al giumentos'imponetutto quel pelo, che può portare, e così dee farsi col corpo, Servum inclinant operationes affidue. Ora efa- Eccl. :. mina un poco, qual fia lo ftile, che tieni tu coltuo corpo, e dipoi confonditi, se tu sei dato, come il più della gente, ad accarezzarlo, ficchè non folo fia nitido, ma risplendente. Non guardare a ciò, che costumi lo sciocco Mondo . Imperciocche nontipar' anzicola degna di altissima de-Considera, che il modo di tener basso tes Associates recordistis super nisental servo, è ricordavali franzanta di servo. Considera, quanto un tale accarezzamen-

to del corpo sia pernicioso; e la ragione è dare al senso ribelle, quando celi non vorquesta istessa, perch'egli è un' Asino: sempre tende alla libertà. E però che bisogna? tenerlo baffo. Vuoi fcorgerlo chiaramente? Quando il giumento ancora è ben regolato pur cerca in mille modi di scuotere il peso odiato, e di ripofarsi : Operatur in disciplina, & quarit requiescere. Or che farà se tu rallenti la mano dal regolarlo ? Laza manus illi , & quarit libertasem. O come allora scuoterà a forza il peso, e n'andrà vagando! ond'è, che sempre con lui ci vogliono tutte e tre queste cofe: Cibaria, Virga, & Onus. Cibaria, perchè si fostenga, Virga, perchè ubbidifca, Onus, perchè lavori: Così figurati, che pur avvenga al tuo corpo . Non vedi tu, che quando ancora l'hai domo, và cercando ogni di nuovi diverticoli, affine di fcanfar la fatica, che tu gl'imponi? O quante scuse, ò quanti sotterfugi, ò quanti pretesti ancor di gloria divina! Operatur in disciplina, come si vede ancor negli nomini fanti , Operatur in disciplina, & quarit requiefcere. Vuol più fonno, vuol più follievo, vuol più vacanza da tanti studi indefessi. Or penfa un poco che farà, quando tu in qualunque cofa lo regoli a piacer fuo: vorrà allafine unalibertà sì perversa, si perniciofa, che dirà affatto, non ferviam . Laxa manns illi, & quarit libertatem . Però tu attendi atenerlo pur più foggetto, che sia possibile: perchè in tal caso il peggio, che ti avverrà, sarà che chiegga riposo: quaret requiescere. Mase nol tieni soggetto, non chiederà più ripofo, chiederà sfogo, chiederà spassi, chiederà di andarsene ancora Influreggiando per ogni prato, quarer libertatem ; ne folo quaret , perche modesto la chiegga; ma quaret, perchè insolente la cercherà da se stesso con porsi in suga. Tieni pur per indubitato, che tal è sem-! pre il nostro corpo, se veggasi far carez-1 b 11.22. ze ; subito in superbiam erigieur , & quasi pullum onagri se liberum natum putat . Però ricordati di quelle tre cose, che debbonsi ancor ad esto, che sono panis, & disciplina, ф ориз; panis, perchè non sia impo-tente, disciplina, perchè non sia irriverente, opus, perchè non fia inutile.

XXII.

Calicem, quem dedit mihi P ater, non bibam illum? Jo. 18.11.

Onfidera, che Crifto in queste parole gno una risposta ammirabilistima, ch' hai da bile, con diminuirne la stima. Ma tu sai

ı.

rebbe, che tu accettassi con prontezza di animo quella tribolazione, che Dio ti manda, quell'ignominia, quell'infermità, quell' aggravio; ma che più tosto cercassi assolutamente di liberartene, con modi ancora men buoni: Calicem, quem dedit mibi Pa-ter, non bibam illum? Così tu gli hai tosto a dire: etienti per fermo, che per quanto mai puoi studiare, puoi speculare, non ti avverrà di trovar risposta più atta della prefente, perchè col fenfo non bisognain queste materie tener trattati, ma turargli a un tratto la bocca. Se tu vorrai con esso lui far parole, vedrai come alla fine vincerà tutto: perchè non è credibile, quante sieno le sue malizie nel persuader ciò, che brama, quanto acute, quanto artificiose, quanto apparenti; ficche alla fine tu crederai, che finn tutti configli retti, e ti arrenderai . Conviene adunque procedere per una via corta; etal è l'addotta risposta, che di vantaggio contiene in sè, come in faccofo compendio, tutte quelle ragioni, ch'hanno forza di renderci più conformi al voler divino . Però tu intendila bene, a cagion di potertene ben valere nelle occorrenze.

Confidera, che il Signore primieramente diminuì l'apprention di quella Passione, che gli veniva incontro qual piena orrenda, chiamandola un mero Calice, Calicem . E purtiènoto, che Passione su quella ! Tutti i Profeti, ognivolta, che ne trattarono, la paragonarono al mare: Veni in alcieudinem maris. Fluttus sui super me transferunt. Flu- pc 68 Clus euos induzisti super me. Inundaverune aqua 11.41. fuper capue meum ; dixi ; Perii : e quello ch'e PLSS. più d'ottore: Circumdederunt me aque ufque 11.2 6. ad animam: aby fus vallavis me : pelagus operuit eaput meum. Cost parlarono di tal Paffione i Profeti,ne fenz : ragion grandiffima ; perciocchè in Cristo si unirono tutti i generi di dolori, che van divisi tragli nomini, come nell'Oceano si uniscono tutti i fiumi . E contuttociò guarda, come ne parla Crifto. La chiama Calice: Calicem, ne folo in questa occasione, ma ancora in altre: Potestis bibere Calicem? Calicem meum biberis . Si nonposest hic Calix transire , nisi bibam illum; ed una volta, che volle variar metafora, come nominolla? Battefimo: Bapeifmo babeo bapcizari; cioè lavanda la più leggiera , delicata, discreta, che postansarsi anche a un tenero Bambinello . E perchè procede in tal forma? per infegnarti, che quando Iddio ti manda qualche travaglio, da lui già dette a San Pietro, t' infe. hai da procurare di renderlo a te più foffri-

II.

tutto il contrario. Ti riduci a mente tutte | con viscere pietosissime per ben tuo: Quem Prov. 5-1. quelle racioni, le quali vagliano a farlo ap- enim deligit Dominus corripit, & quasi Parer do, che afforbir quello fia, come appunto quando abbraccia, quando accarezza? Nò il dovere afforbire un mare? Non far co- certamente; perchè far vezzi ad un nobile sì: Cerca anzi quelle ragioni, le qualiva- pargoletto è comune ancora a coloro, che gliono a farlo apparire un Calice, cioè tra- gli fono fervi. Allora più si dimostra anvaglio affai piccolo. E come ti parrà pic. che Padre, qualor corregge; perchè ciò a colo? col paragonarlo fingolarmente a tre niuno de fervi può appartenere, fe non è cofe : A i peccati, ch' hai commessi; alla loro espressamente commesso. E perchè, se grazia, che conforta; alla gloria, che ti Dio, travagliandoti, non fa altro dunque, tiam, que immissieur; ad gloriam, que promirrirur . Crifto non pote chiamar Calice puriffimo, della grazia già n'era pieno , chiamò Calice: e a forza di che mifura? a l forza di amore . Procura dunque ancora su qualche poco di un'amortale versochi zanto stimò sempresoave il parir per te; e allora vedrai, che dove adesso ogni piccol Calice ti par mare, allora ogni gran mare ti parrà Calice : Inundacionem maris quesi lac Peat. 33.

Considera, che in secondo luogo disse

19.11L

10.16

fuges.

H Darm

Crifto, che quel Calice gli era stato dato dal Padre, non da Ginda, non dagli Scribi, non da' Sacerdoti, non da' Farifei, ma dal Padre : Calicom, quem dedit mibi Parer . E perchè diffe così? Per infegnarti, che tu non hai da riguardare quella cagione immediata, da ciù ti viene il travaglio; quell' Avverfarjo, s'egli è male a re procurato, o quell' Accidente, s'egli è male fortuito : hai da guardar la mediata, la quale è Dio, con rammemorarti, che tutti gli Avversari, che tutti gli Accidenti, che tutte le creature contro di te forza alcuna, se da Dio non la riceveffero: Non haberes pereffarem adversus me ullam, nifitibi darum effer defuper. E come dunque tu ti dimentichi totalmente di Dio, ne ad altro pensi, che alle cagioni seconde? Questo è far come il Cane, che morde il faffo, e non bada punto a quel fenno, con impazienza, con ira? Manè pur finisce qui tutto. Perocche Cristo in cambio di dir Pater, potea dir Dent, come diffe Ter. 36, 17, già Geremia: Accopi Calicom do manu Domini:

ti dà quel travaglio, hai da penfare, che placuerune Deo, per multas eribulaciones tran-Judich : te lo dà come Padre, ch'è quanto dire screune sidoles. E petò quando vuoi scuotere Manna dell' Anima

parir più grave di quel ch' egli è. E qual ma in Filio complaces sibi. Credi tu forse, che raviglia, se dipoi subito ti atterrisci, sliman il Padre allora solamente si mostri Padre, corona : Ad culpam, que dimitritur : ad gra- che portarfi da Padre : tu con mo do si frano te ne perturbi? Non vedi ch'egli non perdonò nè pure al proprio figliuol fuo nail fuo patire, a forza anch' egli di un fimile turale, che pur era tanto innocente ? Rom 6,1. paragone. Perchè quanto a peccati n'era Etiam proprio filio suo non pepercie. E come dunque tu vuoi, che perdoniate? Anziti della gloria giàn' era posseditore ; e pure lo devi a tal esempio consondere a un segno altissimo . Perciocchè Iddio ha voluto in tal fatto usar come un Padre, il qual vedendo un fuo minor figliuoletto troppo avverso alle correzioni, benchè le meriti; che fa per ammaestrarlo? corregge in sua presenza il figliuol maggiore, benchè di nulla colpevole, afin che dalla modestia, con cui questi di subito calagli occhi, e tace, o tollera, e verecondo s'inchina al fu-

ror paterno, impari quegli, che tosto fa l'arditello, a non rifentirfi.

Confidera, che di vantaggio diffe il Signore: Calicem, quem dedit mihi Pater? non diffe quem dat, ma quem dedit, per dinotare, che non era quella una nuova risoluzione, erauna nuova disposizione antichissima fatta già dal suo Padre sino ab eterno, benchè folo allora dovesse finalmente ridursi ad esecuzione. Così hai da procedere ancor tu. Hai da ricordarti, che quel travaglio, che il Signore or ti manda, fu da ello preordinapossibili a immaginarsi non haverebbono to, sin da quando da luitu venisti eletto, cioè fin dall'eternità. E la ragion è, perchè fin da quando egliti elesse alla gloria, determinò ancora i mezzi, con cui tu dovevi neceffariamente acquistartela : e tra gli altri fu quel travaglio, ch' ora ti affali-fce. Sicchè fe tu fcuoti questo, distorni a un tratto con un disordine sommo tutta la febraccio, che lo avventò. Qual maraviglia rie della tua predeffinazione, e confeguen-è però, se come il Cane ancor operi senza temente ti esponi a un sommo pericolo di dannarti: perchè può essere, che a un tal travaglio habbia il Signore legata di modo la tua falute, che fenza d' effo non habbia mai da donarrela. Certo è, che se la fama non diffe così, diffe Parer: perciocche lute degl'Uomini a veruna cofa è legata quando tu penfi, che Dio fiè quegli, che più fortemente, è legat, al patire : Omnos, qui

questo patimento presente, che Dio ti manda, temi, e trema, perchè scuoti ciò, che a falvarti è più necessario. Sò che tu anzin' cleggeresti qualcuno d' un' altra spezie, perchè sempre il più duro, e il più doloroso par quello, che si patisce. Ma se Dio ha preordi-Matth. 16. nato più tofto quello di qualungne altro travaglio, che vuoi tu fare? Si non perell hie Calix transfere, nili bibam illum, fiat veluntas tua : non Calix femplicemente , ma Calix hie ,

Vuoi tu ribellarti alla fua determinazione? Nonti figurare nell' animo, che ti habbia fol permesso un tal Calice quasi a caso. L'ha deilinato con modo perticolare ate, come a te, dedit tibi, non permifit, ma dedit, e de-dit tibi, perchè conobbe il tuo bifogno speziale, mifurò il tuo fervore, mifurò le tue Pf ... 6, forze, e con tutti questi riguardi il preordinò, Posum dabis nobis in lacrymis in menfura . Mira dunque, s'è giusto, che accetti quefto: questo dico si: questo, questo, Cali-com, quem dedie: non altro qual tu vorreiti. E' tanto giusto accettarlo, che non folo l' hai d'accertare, ma da gradire, ma da gioirne. ma da renderne ancora divote grazie,

è la elezione alla gloria: Calix meus ine-

brians, quam praclarus oft! Confidera, che finalmente diffe il Signoproferto, ma che volle ancor di vantaggio accennar con ciò? che quel travaglio è un travaglio al fine che paffa, mentr'è bevanda. Tu bevi la medicina. Pruovi non fi può negare, in tal atto amarezza fomma, pruovi fdegno, pruovi schifezza; ma finalmente questo bere fi termina, etra non molto fuccede all'amarezza della medicina, il piacer della fanità. Altrettanto è nel caso nostro. Quanto dovrà mai durare quel gran travaglio, in cui ti ritruovl? un' intero Secolo? Alla fine ancor pafferebbe: ma durerà molto meno, venti anni, dieci anni, talvolta anche un folo mese: Saniras rua citiùs eriesur, che tu non penfi. E tu perciò ti vuoi tofto imarrir di volto: non ti fmarrire. Piglia pure da tuo Padre il Calice con man ferma, accostalo alle labbra, forbifcilo, fucchialo, che questo è beverlo tutto non aliquid illius, ma illum: perchè s'è amaro, è calice finalmente di medicina, ch' all'amarezza farà tra poco succedere la

(alute, Calicem falutaris accipiam.

XXIII.

Oportes femper orare , er nen defcere. Luc. 18. 1.

Onfidera, che fiaciò, che il Signore da te ricerca, mentre ti dice, che ti bifogna orar fempre, se iu desideri di ottonere le grazie, e non mai restare : Operses femper erare, onondeficere. Forfe che deb. bi îtar con le ginocchia picgate da ogni momento ? No , perchè pur egli fteflo t' impone altrove, che ti eserciti in molte opere di mifericordia si corporali, come spirituali, le quali con ciò non sarebbo-no compossibili. Vuol dire adunque, che tu primieramente non tralafci di orare a i debiti tempi . Questa è la prima forza di quella parola femper . Così il Re Davide diffe a Mifiboletto, che fempre fe 'I farebbe tenuto a tavola seco : Comedes panem in menfa mea femper . Che vuol dir fempre? Vuol dire a tempi destinati al cibarfi. Non hai tu per altro i tuoi tempi, in cui doni ogni giorno il suo cibo all'assima ? merce l'alto favor, che gli va connesso, ch' In effi sempre dimanda a Dio quella grazia che da lui brami . Secondariamente vuol dire, che tu fii dedito all'orazione, ficchè re, Nonbibam illum? per continuare la me- lo facci più che puoi, oltre ancora a i detafora, che havea tolta dal Calice a lui biti tempi. E questa è la seconda sorza di quella parola semper. Di chi è dato al givoco, fi dice, che sempre giuoca, di chi al dormire, che sempre dorme, di chi al digiunare, che sempre digiuna, di chi allo studiar parimente, che sempre studia. E perché si dice? Perchè questi: per l'affetto, che por-tano a cosetali, più tosto sogliono dare ad esser molto più del tempo consueto, che PG 33 adarne meno. E in questo senso diffe ancora il Re Davide : Benedicam Dominum omni sempore, femper laus eins in ore men. Petche non sapeva saziarsi di lodar Dio. Così tu pure hai da fare: non ti appagare di domandare a Dio quella grazia ne' tempi, che sono i propri dell' orazione; dimandala più che puoi, fuori ancora di detti tempi. Interzo luogo vuol dire, se anche orando con tanta affiduità, quanta qui fi è detta, tu non ti scorgi esaudito, non però rimanghi di orare, non ti atterifca, non ti abbandoni, quafiche il Signore non fi curi de' fatti tuoi ; ma perseveri fedelmente. E questa e la terza forza della parola, femper, conforme a Pf. >2. 3. ciò, che a Dio diffe Davide steffo: Vinmentum faitus fum apud to , & ego femper secum . Volendo inferire , che comunque il Signore l'havesse trattato, mai non gli

Luc. 18, s. tutti gli altri: perchè in questo proposito venne alla Cananea . Eserciti la Longani-Dio, come fu già ributtata dal crudo Giudice iniquo la Vedovella. Tocca a te ora di ella ri fia di falute all'anima, perchè già fai

ciò che eporter. 11. conforma si rifoluta ci dica, Operrer; parola, che non folo fignifica convenienza, ma ancora necessità. Conciofiacche già da orando fistà a guadagno ficuro: se si lascia nna parte gli è noto il nostro defiderio in- d'orare, allora fi scapita. nanzi, che l'esponghiamo : Ipfe enim nevie

ti innanzi, che ne pur fussimo abili ad invocarlo: Priusquam te fermarem in usere, med ragion è, perchè nel primo caso faretti un se. Perchè dir dunque, che eperser Seci guadagno solo, ch' è il benefazio, che cu da ama tanto, non sembra, che gli didica il luiriportassi. Nel seconde un se ai due, che faticabili? Tutto il contrario: perciò vuo-le tanto effere ricercato, perchè ama tan-to. Saitu però dove il tuo inganno confida Dio fatto degno non folo di riceverci fo di questi il supplicare non è di guadagno dillione. Mira i Giumenti, mira i Colombi, alcuno, è di mera perdita: fe non fi ottiene, la fatica è gettata: e però meglio è ot-

rimente rispetto a Dio. Rispetto a Dio 1' istesso supplicare è un guadagno indicibi- oblivione corum Dee. Ma setutti ricevono, liffimo : Tantummedo invocetur nomen tuum niuno impetra. L'impetrare è fu la Terra dosuper ner. Perchè mira un poco quanti atti vuto a gli Uomini soli; e però quando Ideferciti di virtù supplicandolo. Eserciti pri- dioti fabene non supplicato, non ti dichiamail maggiore di quanti sene ritrovino in ra contal atto da più, che da meritevole di tutta labella schiera delle Virtù intitolate ricevere. Quando te lo sa supplicato, ti dimorali, cheè quel della Religione: e poi chiara ancor meritevole d'impetrare . E norma note intereste de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la compan donartelo . Eserciti l'Umiltà , perché se grato. Manon così quando tu l'habbia otdimandi, già con c'ò ti proteffi di ricono- tenuto per via di suppliche; allora costu-

havrebbe però voltate le spalle, quasi che i scerti bisognoso di altrui soccorso. Eserciti diffidaffe del fuo favore. Anzi questo terzo la Pazienza, perche dimandando ti conviesenso pare nel caso nostro il più proprio di ne incontrar più d'una ripulsa, come avdiffe Crifto : Oporees femper orare, & non de. mità, perchè non oftante le ripulfe, tu fefeere: lo diffe, quando volle animare cia-guiti a dimandare, com essa fee, nè mai seuno a chiedere con istanze indefesse, non ti stanchi, non desseis. Però tu vedi, che Rom.te. offante, che fi vedesse quasi ributato da nissuna supplica fatta a Dio si può dire, ilche fia gettata : Idem Dominus emnium dives in omnes qui invocant illum : dives applicare a prò tuo tutti e tre quelli fenfi in quei, che ottengono; diver in quei, pur ora addotti, ed efaminare, fetu feconche non ottengono. Perché chi ottiene, do tutti ori sempre. Se ori, stà pur sicuro riporta da lui quel bene, che gli addiman-di conseguire finalmente la grazia, qualor da; chi non ottiene, riporta il bene d'haverglielo dimandato ; e così sempre ciafeun dalui torna carico di ricchezze. E fe Considera, per qual ragione il Signore ciò è vero; non ha dunque il Signore ragion di dire, che Operter femper erare, & uon deficere? Per quefto epercer, perciocche

Confidera, che supplicare il Signore è di ubscendira cerdir. Edall' altra parte è difua ben si cfimio, che quando fosse ripolto an-Natura inclinato infinitamente a follevarci, cora in tua mano di confeguire l'ifteffo doa foecorrerci, a favorirci, come chiaro no da Dio fenza suppliche, tu non dovresti apparifce da tanti benefizi, ch'egli ci ha fat- curartene; ma molto più dovresti desiderare di confeguirlo per via di suppliche. Ela voler effer ricercato con prieghi anche in- fono il benefizio, che neriporti, ed il modo fte? Confife in questo, che ti figuri, doni della sua mano, ma d'impetrarli. Il riche il supplicare a Dio sia l'istesso, che cevere è comune ancora alle bestie: Aperis

il supplicare a i Principi della Terra. Pres- tu manum tuam, & implesomne animal benemira i Corvi, mira quei medefimi Pafferi così vilì, che sdegni di ricoverare sotto i tenere non supplicando. Ma non è cos pa- tuoi portici ; continuamente ricevono da Dio tutti ogni lor bene : Pans ex eis nen eft in

mi di essere più avveduto nel conservarlo. Sicchè è di molto maggior tuo prò, che il Signore ti benefichi supplicato, che senza suppliche : e però ti necessita a supplicarlo con tanta affiduità : Oporter femper orare,

er non deficere. IV.

Considera posto ciò, che il maggior pregiudizio, che tuti possa arrecare, non impetrando, è lasciar d orare; perchè non impetrando tu perdi un dono; ma lasciando di orare tu perdi un merito. E così perfuaditi, che l'orare non ha da effer mezzo, hada esser fine: e posto ciò si hada fare più che si possa : Sine intermissione orate . Quando tu scorgi, che la mutazione dell' aria non ti conferifce punto a guarir deli'inquesto solo onore per sè non sia da stimarsi? Va in Corte, e guarda ciò che fanno quegl' intimi favoriti, a te già forse notissimi. Non tornano già sì spesso a trattar col Principe, affine di poter porgergli i memoriali, ch' han ricevuti or da un Cittadino, or da un' altro; perciocchè questi più d'una volta non premono loro niente: ma tornano spesso a porgere imemoriali, affine di poter con tale occasione trattar col Principe . Questo è ciò, che ti hai da prefiggere ancora tu, quando torni ad invocare il tuo Dio . L' hai da invocar puramente per invocarlo. Misero chi da ciò ritira per impazienza di non vedersi esaudito. S'impone da se medesimo quel gastigo, che Giobbe sulminò ful Uomo malvagio, allor ch'egli disse: 1.4 27. 10, Numqued poserit in Omniposence delettari, & invocare eum omni tempore? E posto ciò, non ti accorgi, quanto sia vero, che Oportet femper orare, & non deficere, ancorche nulla s' impetri? Or pensa poi, che sarà, mentre l'impetrare, orandofi in questa forma, è indubitatissimo, folch'egli sia di falute!

XXIV.

Expella Dominum , & cuftodi viam eins . & exaltabit te, ut bareditate capias Terram , cum perierine peccasores ; videbis . Pf. 36. 34.

Onsidera, che tutta la vita dell'Uoumo, com'e composta ora di giorni, ora di notti, che alternamente fisuccedono insieme; così è tessuta comunemente di casi ora prosperi, ed ora avversi. In alcuni prevalgono i prosperi, come in quei popoli ch' hanno più giorno, che notte : in altri prevalgono gli avversi, come in quei popoli, Pf. 61. 16. fermità, che ti se' partir della patria, turi- ch'hanno più notte, che giorno. Ma sì gli folvi di ritornarvi; ma ritornato non però avversi, si i prosperi son da Dio: Tuus est lasci di procurare egualmente la santà. E dies, & ena est nox. Ne casi prosperi il più per qual cagione? perche la mutazione dell' difficile è mantener la moderazione: Aba!aria lu da te voluta si bene, ma come mezzo; e però solamente ad un certo segno, difficile è mantener la fiducia: Non extingueche la riputaffi giovevole ad ottenere la fa- sur in nolle lucerna ejus. Chi negli uni, e nenità; ma la fanità è date voluta qual fine, gli altri è provato a pieno, riceverà da Dio e però mai nontralasci di procurarla: Così, finalmente il dovuto premio, perch' egli è è l'orare; è fine, non è mezzo; e però se di coloro, di cui stà scritto, ch' egualmente lo non impetri, che importa a te? Hai già servono notte, egiorno: Servinne ei die, ae Apoc. 7. quello, che ti è più defiderabile, ch' è di ef. nolle. E questo è ciò, che vuol intender qui 13. fere ammesso a trattar con Dio. Ti par, che Davide, mentre dice: Expella Dominum, & custodiviam ejus, & exaltabiste. Expelta Dominum nelle notti delle avversità, nonti lasciando sopraffare da tedio; de custodi viam ejus ne giorni delle prosperità non ti lasciando alterare dall'allegria; & exaltabie re, con la gloria del Paradiso, dove Nox ultra non erit, ma solo giorno. Nell'avver- Apoc. 2: sità contentati di aspettare, Expella Dominum, perchè havran fine; nè darti a credere, che il Signore non ricordifi più di te. O con quanto amore ritornerà a visitarti, se l'havrai voluto aspettare pazientemente, non tralasciando i tuoi consueti esercizi di divozione! Patientes effore fratres ufque ad Jac. 5. 7. advensum Domini ; Ecce Agricola expeltar , Gr. Nelle prosperità guardati di non sar come i fiumi, che quando abbondano, scorrono tosto gonfii dal loro letto, e cominciano a deviare : Cuftodi viam ejus. Va per quella via sì diritta, che il tuo Signore t'infegnò, quando visse in carne 15,30.24 mortale: Hac eft via, Gesù Crifto, ambulate in ea, & non declineris neque ad dexteram, neque ad finistram. Neque ad dexteram, con la prefunzione di salvarsi per altra strada; neque ad sinistram, con la diffidenza di non doversi salvar per questa. E qualor tu faccia così egli medefimo dipoi verrà ad claltarti, cioè a follevarti a tanta al-

III.

tezza, quanta è dalla Terra al Cielo . Se I di loro nella solitudine . E quanti furono . titrovera nell'avversità, exaltabit te, per- che ne restarono privi? Di seicento mila, che chè ti folleverà dalla miferia alla beatitu- uscirono dall'Egitto, per andare al possesso dine ; e fe ti troverà nelle prosperità , della lor terra, toccò il possesso a due soli : exaltabit se, perchè ti folleverà da una mercecchè il Padre cassò quei figliuoli inbeatitudine terrena a una beatitudine eter- grati dal testamento, e vi sostitui quei figlina. Or miradunque, s'è giusto per tanto premio , Expellare Dominum, & enflodire fo. Sedunque non vuoi , che il Signore fooviamejus, con fervirlo egualmente in qualunque stato, o prosperoso, o avverso, die ac notte.

H.

Confidera, che questa esaltazione confisterà a far sì, che pigli il possesso della gloria del Paradifo, alla quale di presente hai folo il diritto: e però dice il Salmista: Bxaltabitte, ut hareditate capias terram . Questa Terra è 'l Cielo, chiamato Terra, perch' era figurato già per la Terra di promissione, a cui non poterono gl' Israeliti arrivare, se non dopo lungo stento, benchè ne fossero tanto prima da Dio stati già istituiti eredi legittimi: Dedit terram corum hareditatem.hadellatua efaltazione, capies terram, perchè la farai tutta tua, con un dominio non folo allora intenderai, qual misericordia abad rem , qual'è quel , che n' hai di presente ; ma ancora in re ; e capies baredicarem . cioè a titolo di quell'eredità, che a te spetta come a vero Ifraelita Figliuol di Dio . Però quando sentitante volte dire, che il Cielo è un' eredità, non ti lasciar mai sedurre dalla tua mente, quafi che tu giammai possala confeguir senza stento, senza sudore, com'è delle eredità, che bene spesso provengono ad un figliuolo, mentr'egli dorme. Concioffiacche quelle eredità pervengono ad un figlinolo, mentr'egli dorme, le quali con la morte del Padre egli ha ab inteffato; ma non già quelle, ch'egli ha dal Padre medesimo, ancora vivo, a ragione ditestamento . Per aver queste , conviene , che il figlinolo fi porti affai ben col Padre, e l'ubbidisca, e lo veneri, e dia quei saggi di sè, che il Padre ha titolo giusto di ricercare ; altrimenti qual dubbio, che può il Padre infino arrivare a diseredarlo? Ora il Paradiso è una terra di eredità: chi lo può ne. gare? ma è una terra di eredità, che a te non potrà mai giungere ab intestato, perchè il tuo Padre non muore; e però se la vuoi, convien che te la guadagni, con usare al Padre l'ossequio, che si conviene; anzi con istare alle pruove , le quali egli vuo-le pigliar dite : Insti aucem bareditabune terram . Cosi tu vedi , che laterradi pro- lor perduto , ma ti fu fatta la grazia di missione su eredità ; e pur bisognò, che non andarvi? Chi può spiegare , che sai figliuoli d'Israele se la conseguissero a rà allora di te ? Egredieneur , così disse forza di mille pruove, che Dio prima fece Dio degli eletti, é viderune cadavera corum.

uoli più riverenti, che gli erano nati appresgli anche te dell'eredità celestiale. stà forte atutte le pruove, alle pruove de' casi avversi, alle pruove de' casi prosperi, Expella Dominum, er custodi viamejus; e così egli exaltabitee, ut hareditate, come figliuol

Considera, che questa esaltazione mede-

sima fi farà di te, seti porti, com'è dovere,

meritevole, capias terram.

fubito, che faran ceffate le pruove, ch' or Dio ne prende, cioè subito, che sij morto. Contuttociò tu non potrai così tofto finir d'intendere, ch' esaltazione ammirabile sarà quella. Sai quando l'intenderai? il dì del Giudizio : Cum perierint peccasores videbis: reditatem Ifrael populo sue . Ora nel giorno quando mirerai , qual giustizia avrà usata il Signore verso di tanti nel condannarli . bia usata a te col salvarti : Cum perierine peccasores videbis; mercecchè i beni mai non compariscono più, che quando sono mesfi al rincontro de' mali opposti . E questo appunto è un de' fini, per cui il Signore ha destinato un Giudizio sì universale , nel quale a gara faranno tra lor comparía l'onor de'figliuoli eletti, el'obbrobrio de' riprovati : Cum perierint peccatores videbis: Che videbis adunque ? i loro mali , i tuoi beni. Figurati nella pubblia strage d' una Città di ritrovarti , per cortessa del Re suo conquistatore, collocato in sicuro su un'altatorre, ficche tu possa veder di là su l'eccidio, vedere il ferro, vedere il fuoco, veder l'efercito, che furibondo imperversa ne'Cittadini; nia non temerlo: che spettacolo misto e d'orrore insieme, e di giubbilo ti farebbe? Scorgeresti tanti, che cadono morti a terra, chi supplicando, chi singhiozzando, chiurlando, ma senza prò : tutti egualmente hanno i miseri da perire : e tu frattanto fei falvo. E pur che tenue fimilitudine è questa a mostrar ciò, che sarà il di del Giudizio, quando da un' escreito d'Angeli vedrai scacciati nel baratro dell' Inferno a fil di fpada tanti milioni, e milioni, e

milioni d' uomini a Dio ribelli, mentre tu ancora meritasti un tempo di andare tra

Manna dell' Anima.

quipravaricatifunt in me. O come allora Evangelizare pauperibue mifit me: pradicare cadovrai da vero levare le mani al Cielo, rin- privir remissionem, predicare annum acceptum, Lu: 4 19. mano sù le sue spiagge, non potè far di delle sue prediche.
meno di non temere a quello spettacolo, Considera, che Cristo è Via, e che co- II.

che pur era a lul di trionfo . Viderune Ægy- me tale egli infegna. E che infegna? la via magnam , quam exercueras Dominus contra la scienza, la quale importa sula Terra di ess , timuitque sopulus Dominum . Tu ari- apprendere fopra ogni altra . E questa è mirare una strage tanto più orrenda, quan-to sara quella de i Reprobi, che farai a derai. Perciocche prima, ch' egli aprisse to intar queita un inceptoro ; cine intar a queita e recevence prima; cin egil aprime lo filip per direction de diferfalvo. Ma non teme che pur la littada di andare al Ciclo e ra no-re; pià ne fei più che ficurifilmo ; il ta, enodimeno pochifilmi vi arrivavano. E Ciclo e to o. E non fazà ciò fra tanto per qual cagione? perche altra firada non una bella forte ? Compreniente Percenters, et noca univerfaliamente, che quella def foli

gli eletti non fi finirà ben d' intendere fino i pericoli, a cui ftà esposto, chi non vuol al didel Giudizio estremo ; così nè meno far'altro a falvarsi, se non quel solo, a cui la perdizione de' Reprobi. Però fidice, che ficonosce obbligato. Però venne Cristo, e in quel di periranno: Cùm perierius Peccuso-con la parola infegnò la via de' configli, e res, videbis, non perchè tutti non perifcano la battè con l'efempio. E con ciò, che ha fubito dopo moste, ma perche non perisco- fatto? Ha fatto, che innumerabili, i quano interamente, restando se non altro i li per altro si perderebbono, arrivino a sallor corpi fotto terra, che poi dovranno vamento. Perchetu fai, che a falvarfi, tre andare quel di perduti infieme con l'anima cofe fono quelle, che pongono il fommo per tutta l'eternità. E ciò farà finalmente oftacolo; l'amore alla Carne; l'amore alle un perir totale. Resterà allora il Mondo tut- Comodità ; l'amore alla Volonta propria . to nettato da sì rea feccia di gente, che Ora i precetti concedono tutti e tre questi chiufa nel centro infimo della Terra, come amor infino ad un certo fegno. Ma chi fi fa in profonda cloaca, farà come se fosse contenere anon preterirlo? E'più difficile, mancato affatto, mentre nè meno più di che tu sappia mangiare con sobrietà di quei lei resterà memoria; Perierunt , quasi qui frutti , i quali ti son perniciosi , ma gusto-Eccl. 44.9. nonfuerint; non qui non fint, perchè vi fa- fissimi; che non è, che tu saccia una generanno pur troppo; ma qui un fuerint, per- rosa risoluzion di aftenertene interamente .

XXV.

neoblivifcar corum.

Zgo fum Via , Veritat , & Vita. To. 14. 6.

di moltrare, come habbia ad efercitare si gono a mille, amille. Se tu vuoi dunque grand' uffizio, difcefe dal Cielo in Terra con facilità pervenirvi, già fai la stra-

graziando Iddio della forte, che a te do- cre. Ora gia fai, chetre fono le doti richie. no; ò come allora benedirai quegli offe- fle in un Predicatore, perch' egli fia non qui , che già gli usafti; ò come allora di- solo buono, ma ottimo: Insegnare, muorai , che titte firono un iulla le pruove di vere, e dilettare. E queste tre sono quelfedelta, che da terichiefe ! mentre è lor le, che di sè Cnifto tacitamente qui infinua, fucceduto un efaltamento, qual' è quello, mentr'egli dice : Ego fum Via, Veritas , & che godi in luogo si alto, e però ancor si Vita: perchè come Via infegna, come Veficuro ; Altifimum posuisti refugium tuum . lità muove, come Vita diletta. O te beato. Ovando Ifraelle miro dal fommo d'una col- fe un di fapessi conoscere così eccelso Prelina i cadaveri de gli fventurati Egizia- dicatore per quel che vale? Credimi pure , ni , che l'Eritreo vomitava di mano in che ne pur una sosterresti mai di lasciare

comandamenti. E questa , benchè paja in Confidera, che si come!' esaltazion de sè la più piana, è la più difficile: tanti sono oc. 6. che faran totalmente dimenticati ; Oblivio- E però ecco quello appunto , che Crifto , Predicator sublimissimo, ha consigliato: far questa risoluzione si generosa, con dedicarfi a intera purità, a intera povertà, a interaubbidienza: il che non è altro, che come appunto fi dice, donare a Dio, non folo quei frutti, che fono all' nom sì nocivi , ma ancora l'albero. E così là dove Onfidera, che Gesù Cristo è quel quando era nota la sola via de i precetti, poperfetto Predicatore, il quale affine chi giungevano al Cielo: adesso vi perven-

IV.

da : Eco fum Via , ficgui i configli Euan- i non folo è pieno di grazia, ma ancora di vegelici più che puoi . Noi sai , che que- rità . Plenus gratia, & veritatis . Pior.12,15 sto è operare appunto da saggio ? Qui fapiens est, audit confilia. Senza questi è possibile di salvarsi, chi non lo sa ? ma con molto maggior fatica . E però fe queste non sono leggi di obbligo, non importa ; bafta che fian di falute . Senza che, fe non fono leggi di obbligo, tanto meglio; sono leggi di amore; e posto queflo, tanto più volentieri hai da praticarli Così ti dimostrerai degno di quella sorte, che ti è toccata, mentre non fei nato fervo, come fu tutto il Popolo del Testamento vecchio, sei nato amico. E per qual cagioneticredi, che non fusse dato a qual Popolo alcun configlio ? perche leggi di amore non erano proporzionate a uno stato di servitù.

III. Considera, che Cristo è Verità, e che come tale egli muove. Vuoi veder s' egli muove? Guarda quanto di Mondo si ti-Jo.1:.19, rò dictro , entro abrevissimo tempo. Ecce mundus totus post eum abiit . E come fe'l tirò dietro ? a forza di verità. Questa è la più atta in un valente Predicatore a far moto . Sono buoni gli strepi-

no questi alla fine quei , che trionfano di un'Uditorio composto di menti umane; il trionfo sta riferbato alla verità. E così vedi, che di questa Cristo si valse a ridurre il Jo.17: 17. Mondo . Santlifica eos inveritate. Non fe udir tamburri, non fe udir trombe, non mandò all'affalto di effo eferciti armati; ma folo fece risonar da per tutto Ja verità, e con questa lo rende santo. E' vero, che si valse a Marca6 to tal fine ancor de'prodigj , ma questi ven-

ti, fono buonigli scotimenti, ma non so-

nero appresto; Domino cooperante, & fermonem confirmante sequentibus signis; non pracedentibus, ma fequentibus. Perchè i prodigi servirono le più volte a rendere il trionfo più glorioso, a corroborare i credenti, a confondere i contumaci. Nel resto quella che vinse, fu senza dubbio la Verità: perciocchè questa ha nelle menti umane anche forzapiù de prodigi. Fa che i prodigi non sieno stimati veri; eche vagliono a guadagnarti? là dove la Verità, benchè nuda, ti

vincesubito, sol ch' ella sia conosciuta. Quid enim fortius desiderat anima , quam verieatem? Se dunque tir fin'a questo giorno non tiriduci almeno a seguitar Cristo, che conviendire? Conviendire, che tu non avverta, che tu non applichi, che tu non pongamente a fentire ciò, ch' egli dice :

S.Aug.

Se lo sentissi, non ti sarebbe possibile di refiftere a un Predicator, qual'è questo, che

Confidera, che Cristo è Vita, e che come tale ancora diletta: perciocchè il sommo diletto è quello del vivere; e però la Corona della Beatitudine è quasi sempre detta Corona di Vita: Accipire coronam vita: Dabo ribi coronam vira. Ma qual' è questa vita, che vien da Cristo > E'doppia : vita di grazia, e vita di gloria: e l'una, e l'altra è carica di diletto indicibilissimo. La vita di grazia è la beatitudine della vita presente ; la vita di gloria è la beatitudine della vita futura. E' vero, che quella è il fiore, che questa è il frutto; ma l'uno, e l'altro è però dilettevolissimo: il frutto è persezione del fiore, il fiore è promessa del frutto. E però ciascuno ha il diletto suo proprio per cui ti piace . Nel resto se vuoi sapere , quanto Cristo sia dilettevole nel suo dire . mira com'egli fa, che chiunque sta di proposito ad ascoltarlo, non curi d'altro. La Maddalena a' fuoi piedi non fi pigliava più alcuna sollecitudine di cibarsi : Secus pedes Domini audiebae verbum illius; e questo era bastevole a sostentarla. E innumerabili Santi sono stati appieno contenti nelle celle, nelle caverne, con udir lui. Se ate l'udir-Io non reca diletto alcuno, ò quanto convien dire, che habbi l' orecchie guaste da quei Predicatori, che sono prurientes auribus! Esamina ben te stesso, e vedrai, che le conversazioni degli uomini ti pervertono. Sei dato a frequentarle più del do-vere, ed in esse non hai le orecchie se non avvezze a novelle, a fatire, a scherzi, ad altri fimili ragionamenti di Mondo; e però non è da thipire, se non sii punto capace di quel diletto fincero, che reca Cristo. Cri-fto diletta come Vita, e la Vita è un diletto sicuramente il maggior di tutti; conciossi achè per haver questo darebbonsi tutti gli altri: ma è un diletto profondo, un diletto ferio, un diletto fodo, non è un diletto fenfibile a par di quello, che reca l'andare a caccia, il banchettare, il ballare, o far cose tali, che rispetto alla vita son gusti frivoli. E pure quanti ci fono, che per faziarfi di quelli eccessivamente si scorciano ancor la vita? Cosi forfe corri pericolo di far tu parimente rispetto a Cristo, Lasci un diletto, ch'é di vita, per quei, che sono

diletti di vanità.

XXVI.

Ben puoi da ciò raccogliere, quanta fia la è gran vergogna il perdonare al nimico, fog-

ı.

Tras fecies edivit anima, & aggraver valde anima illerum: Panperem fuperbum, & divicem mendacem , O fenem fatuum , O infenfarum . Eccli. 35. 3.

Onfidera, quanto infelici fieno queste A tre specie d' uomini , le quali il Signore dice di haver tanto in odio, che non può tottenerle fopra la Terra fenza gravez-22; Aggraver valde anima illerum. E quali fono queste? Il Povero superbo, il Ricco bugiardo, il Vecchio fatuo, e infensato. Gli e duro sopporrare un Povero superbo, Pauperem faperbum, perchè fe un Ricco infuperbifce, par degno di qualche scusa ; ma se insuperbisce un Povero, non ha seusa di alcuna sorte, mentre la sua vil con-dizione pare, che lo necessiti all'umiltà: Iccl. to J. Quid fagerbie terra, & cinie? Terra in vita, einis dopo la morte. Gli è duro a sopportare un Ricco bugiardo, Divitem mendacem ,

perchè se un Povero lascia sedursi dalla fame a mentire ingannevolmente, a usar delle furberie, a usar delle fraudi, non e cosa di maraviglia: ma che mentisca un Ricco, è obbrobrio grandissimo. Perchè non è la fame, che aciò lo spinga, è l'insaziabilità, e l'ingordigia. Onanto conviene, che fia stato accecato dall'interesse, chi per non foddisfare a i suoi creditori fi finge poveto! Operiuneur pallie faccine , ut mentiantur. Gli è duro a sopportare un Vecchio, qual fi diffe, fatuo, e infensato ; perchèse datale fidiportiun Giovane d' anni , ciascuno lo compatisce ; il bollor del sangue focoso, il poco studio, la poca sperienza non gli permettono, ch'egli operi da maturo. Ma qual di queste scuse suffraga a quell' uomo vecchio, che fintalora fi colorifce i capelli, fi abbellifce, fi adorna, e sfoga tiech 8. la fua libidine a par d'un Giovane ? Cerrè lamente stentato, ma ancorascarso. Tal è rael faciunt in tenebris, unufquifque in ab-

ce , che aggravatur valde anima illorum . & contuttociò li fopporta.

Confidera, che per questi tre Mostri , pur' IT. oradetti, misticamente ci fi additano a maraviglia il Mondo, la Carne,e il Demonio, i quali fono a guisa di tre furie così crudeli, che mai non cessano su la Terra di fare alta strage di anime. Se vuoi per tanto vedere un Povero superbo , Pauperem superbum , guarda il Demonio. Non è il melchino stato da Dio ridotto a nudita fomma di Grazia. dannato alle catene, dannato a i ceppi, e poi difarmato di vantaggio da Cristo d' ogni postanza? Detratta of ad Inferes Superbia sua. ILiqui. Epure è quanto nella fua povertà ritiene ancora quella superbia medesima , la qual chbe nella ricchezza! Ben fi può dire ; che tofe eft Rex fuper univerfes filice superbis . Job 41. 15. Mentr'egli è schiavo, e così schiavo anco-ra ardisce di muovere guerra a Dio : Ere scmilis Altiffime . Se vuoi vedere un Ricco bugiardo, Divitem mindacem, guarda la Carne. O come fabene infingerfi , affine di non pagare quei debiti, a cui lo spirito la costringe, come suo creditore, benchè pietoso! Subito dice lapersida, che non può, che non può digiunare, che non può disciplinars, che non può tanto attendere all'orazione, quali che le forze le manchino. E pure mira un poco, se ha forze più che bastevoli a quando si tratti di commedie, di corsi, di spassi infami. A lussureggiare mostra di avere anche il doppio del capitale, che ci vorrebbe a soddissare lo spirito, e poi fi finge fallita : In compere reddicionis pollulabis rempus con chiedere dilazione . Gloquieur verba eadit, & murmurationum ; verbacedii, a favor della fua impotenza, verba murmuracionum, contro le maniere severe del Creditore 3 Si autem popueris reddere, adversabieur, tergiversando sotto novelli pretesti , felidi vix redder dimidium, mentre farà uno sbotto non fovides fli hominis ; que fenieree demus If- il costume della carne bugiarda . Se finalthente vuoi vedere un Vecchione fatuo , e Bectage 70 fcondico enbienti fue ; dicune enim : Non vi- infenfato, Senem farunm, & infenfatum, tidet Deminus nos , tanto effi fono impaz- guarda il Mondo . Quelli avrebbe oraziti . derelianie Dominus terram . Tutti e maidovuto imparare a vivere , tanto è catre questi pare , che nel genere umano rico d'anni; ne ha presso già a sette mifien tanti Mostri , e però non è da stupi- la 3 e pur si porta da giovane più che re, se Iddio gli abborisca così altamente: mai , nella liberta, nella lascivia, nel lus-Aceravor valde anima illorum . E pure fo, e sopratutto ne i dettami stravolti , ch' quanti di questi Mostris' incontrano tutto egli hanel capo. Ancor dappoi che Cri-di, non già nelle sclve, ma nelle Comuni- sto abello studio è disceso dal Cielo in Tertà ; non già nelle spelonche, ma nelle case? ra, affine di ammaestrario, seguita a dire, ch'

mifericordia del tuo Signore, mentr'egli di- gettarfi alla povettà, fottometterfi all'ubbi-

lunga scuola. Ancora è satuo, mentre si ap. pure è facile, che ad usanza di molti su torni, di cui stà scritto, che condannisi a morte fenza pietà. Puer censum annorum moriesur, IL 61.10 perchè se uno dopo sì grand'età ha sì poco imparato a vivere, che tuttavia diportali da fanciullo; vano è sperar, che più impari. Ora contro tuttie tre questi dice il Signore di provare un'odio grandissimo: Aggravor valde anima illerum, Cioè indeli illerum, ingenio illorum, o come più altri leggono, viza illorum. perchè questi son quei tre mostri, i quali ognor gli desertano il Paradiso: e pur tu non solo non gli odi, ma gli tieni più tosto in un' alta stima, quale ubbi disci di loro, quale accarezzi, e quale anche ado-

ne, adori lo stolto Mondo. Considera, che le mostruosità di tutti e tre questi generi già spiegati, non è gran cosa, che si truovino epilogate inte solo; e però è necessario, ch' esamini ben te Resso, per rimirare, come ti porti, e nella povertà di Natura, e nelle ricchezze di grazia, enell' antichità della vita spirituale, che tu profesfi. Quanto alla povertà di Natura, sai ch' ella è somma, perchè da te non hai nulla fuor che peccati. E pure è come facilmente predomina ancora in te quell' albagia maledetta, ch'e chiamata fuperbia vira; non virtutum, non fapientia, non fcientia, non divitiarum, ma folo vita: mentre tu fei difposto ad insuperbirti per tanto poco, quanto è sol vivere; come se ciò non fosse un vanto comune ad ogni animale. Quanto alle ricchezze di grazia, che Dio ti dà per avvalorar la tua debolezza, queste son di leggieri così copiose, che se ne fosse toccata lametà fola a qualche ladron di strada, come dicea San Francesco, sarebbe santo; e tu lasciandole oziose nelle occasioni di mortificarti, di vincerti, di umiliarti, non dubiti di dolerti di Dio medesimo, quasi che sia teco scarso de suoi savori. E non è ciò un genere di menzogna non folo scellerata, ma ancor facrilega, mentre per iscusar la tua infingardaggine, accusi Dio? Melior eft pauper, qual' è colui, ch' è sprovveduto di grazia, titanti milioni di Martiri a saltar su le fiam-Prov. 13.6, quam vir mendan, qual è colui, che niega me, agioir tra i ferri, agiubbilar tra le fiedi possederla, pernon la usare. Quanto si- re? E ciò senza dubbio han fatto con la nalmente alla vita spirituale, come tu pro- virtà, che somministrava loro la grazia. fessi, appartiene a te di mirare, come in pro- Ma tuttavia non han fatto cosa punto

dienza, calcar la via falutevole della Croce:, ti avvanzi di età, più di ragione dovresti antanto poco mostra di essersi approfittato a sì cora avvanzarti nella sodezza di spirito: e piglia al suo male; ancora è insensato, men- ni in dietro peco men, che a ringiovanire: tre non conosce il suo bene. E'fatuo nella mentre al principio della tua conversione volontà, è insensato nell'intelletto. Questi eri più franco in vincere virilmente i rispetè però quel figliuolin milerabile di cent' an- ti umani, più staccato dalle conversazioni, più sciolto dalle creature, più dedito a trattare tra 'l giorno con Gesù Cristo in un' ase fidua orazione. E non è questo uno scapitar di saviezza, quando più ne dovresti aver guadagnato? Cùm jam effet senex, cioè quando appunto doveva un Salomone mostrarsi più faggio, allora (ch'il crederebbe?) allora ; Res. 11. depravatum eftcor ejusper mulieres, ut fequeretur Deos alienes, e divenne pazzo. O quante volte rinuovafi a proporzione sì orrendo caso! Comunque siasi: queste son le tre mostruosità, che il Signore tanto abborrisce, jo più tosto abbomina : Panperem superbum, & divitem mendacem , & ti; ubbidisci il Demonio, accarezzi la Car- fenem fatuum & infenfatum . Se però ciascuna di esse ancor separatamente è di peso sì insopportabile, che sarà quando si trovino insieme unite? Non havrà il Signore più che mai ragion di ripetere, Aggravor valde? Benche un tal peso per grande, ch' egli si sia, non è finalmente all'aggravato di pregiudizio veruno, ma all'aggravante; Te però non dice il Signore: Aggravor anima mea, ma anima illorum.

## XXVII.

Ego autem dicovobis: Diligite inimicos , vestros, benefacite his , qui oderune vos. Matth. 5.

Onfidera, che ti può apparire una cosa non solo dura, ma poco men che imposibile, l'amare chi ti vuol male, e il beneficarlo : Diligite inimicos vestros, benefacite bis , qui oderune vos ; mercecche la Natura ti detta tutto il contrario. Ma non è vero . Se Cristo ti comandasse , che tu amassi, chi ti vuol male, e che lo beneficassi per questo medesimo, perche colui ti vuol male, avresti ragione. Ma nonti dice cosi; ti dice, che tu lo faccia, perch' eglite lo comanda: Eco autem dico vobis. E che non si può sare in grazia di Cristo? Non vedi tu, come in grazia sua sono giungresso di tempo guadagni, o scapiti. Più che contraria all'istinto della Natura; perchè la

III.

Natu-

Padre, in grazia di un nostro Principe, in grazia di un Benefattore sì alto, qual ci fu Crifto, andiamo lieti ad incontrare la morte. E però vedi, che Cristo ben potea dire senza offesa della Natura: Diligire inimicos ve-Bros, benefacire his, qui oderune vos; mentr' egli innanzi havea premefio: Ego dico; tanto più, che dando il precetto, è tenuto a fomministrare ancora le forze per adempirlo, cioè la grazia: e la grazia non può trionfa-Phil. 4 13. re della Natura? Omnia poffum in eo, qui me conforiar. Nel resto, qual precetto mai potea darfi più ragionevole > Fingiti, che a ciascuno fialecita la fua privata vendetta: che fia del Mondo? Una boscaglia di fiere. Che fcompigli, che sconcerti, che danni ne seguirebbono? Ma se vietasi la vendetta, è neceffario, che si comandi l'amore: perchè odiare, e non poter vendicare, è la pena

più insopportabile de i dannati. Confidera, che quei, che ti fono nimici,

tutti ti odiano, ma quei, che ti odiano, non ti fon tutti nimici : nimici propriamente fon quei, che ti odiano apertamente: Inimici mei dixerunt mala mihi : non fol de me, ma ancor mihi. Or posto ciò, mira con che celeste prudenza parlò il Signore, allor che ti comando, che tu amalligl' inimici, e beneficassi quei che ti odiano sì, ma non te lo mostrano: quali fon quei, che a distinzion de' nimici quì fi contengono fotto questo vocabolo di odiatori. Il beneficare un' odiatore scoperto qual è il nemico, non sempre ti può riuscire; mentr eglisdegnerà il tuo benefizio, lo rifinterà, lo rigetterà, trattandoti con maniere ancora villane, quando vai per accarezzarlo: Ma fempre ti può riuscire il portargli amore : e però Cristo disfe : Diligire inimicos vestros. La dove uno, che ti odia, ma non te 'l mostra, riceverà volentieri il tuo benefizio per questo stesso, per dissimulare più l'odio; e però quanto ad esso ti può riuscire non fol di amarlo, ma ancor di beneficarlo, e però diffe Crifto . Benefacirehis, qui oderune vos. Nel resto e devi amare equalmente ancora, chi ti odia, e devi beneficare, potendo, chi t'è nimico. Ma Cristo ha voluto dire: Diligite inimicos vestros, benefacire his, qui oderant vos, per usar quella formola di coman-

Confidera, che fia ciò, che Cristo pretende, mentre t'impone, che tu ami il nimico

Natura ci detta, che in grazia di un nostro [ ma ancora il vizio . Pretende , che ami ciò , che in lui resta di buono, ch'è l'essere non per tanto proffimotuo, benchè peccatore: e che amandolo come proffimo, lo ami per confeguente come te stesso desiderando ancora a lui cordialmente, e costantemente, tutto quel bene vero, che a te defideri : Diliges proximum tuum ficut to ip fum. Ma nota,che in due modi tu puoi voler questo bene ad uno: in generale, e in particolare. E' però di precetto, che in generale tu voglia bene ancora al nimico, perchè quando a cagion d' esempio tu ori per tutti gli altri universalmente, non t'è lecito eccettuarlo. Latum Pl. 118. mandatum tuum nimis . Il mandato della dilezione è si ampio, che abbraccia tutti. Ma non è di precetto, che tu brami a lui detto bene in particolare, se non quando presentifi l' occorrenza. Cercare studiosamente questa occorrenza è sol di consiglio. Appresso, mentre Cristo pretende, che tu ami il nimico, pretende ancora, che tu dia fegni di amarlo altrimenti, che amor farebbe il tuo? Quell' amor, che Cristo ricerca tra Cristiani, sai tu qual' è ? è quell' amor, che ci unifce, come in un corpo. Ma a ciò l'amor interno non è bastevole, ci vuole ancor l'esterno. Enon ha data egli a' Cristiani per tessera propria loro l'amor reciproco? In hoc cognoscent omnes, quod discipulimei estis, si dilettionem habuerieis ad invicem. Or qual teffera faria quella. che tu venissi studiosamente a celare fotto il mantello? Bisogna, che tu la scuopra. Ma qui pur nota, che due forti di fegni ancora fi trnovano; alcuni comuni, alcuni speziali. I comuni, quali fon quei, che tu ufi a gli altri per qualche ragion comune, al paesano, perch' è paesano; al parente, perch' è parente; al vicino, perch' è vicino; è di precetto, che egli usi ancora al nimico, il qual è compreso sotto quella universalità di patria, di parentado, di vicinanza, ne puoi lecitamente negarglieli fol per quelto, perch'è nimico. I particolari, quali fon quei, che tu ufi a gli altri per ragion di amicizia particolare; convivendo, converfando, o facendo altre cofe tali; non fono di precetto, generalmente parlando, son di configlio; se non quando negandoli in qualche cafo ne rifulti alcun grave scandalo. Or posto ciò, mira un poco in qual disposizione di spirito ti ritruovi tu, do, ch' è la più atta a levar a tutti ogni fcufa. che non fai per ventura depor dal cuore le tue amarczze, almeno perfettamente. Non per amor suo, Diligire inimices vestres. Non dir ch' hai perdonato : no non lo dire, perchè pretende, che tu ami in lui quella mala vo- ciò non è fufficiente, fe non lo moltri. Fu lontà, quel mal tratto, quei mali termini, che pur Crifto medesimo, che ordinò, che se tu lo collituiscono tuo minico; perchè ciò sa- in atto di offerirgli alcun dono sopra l'altarebbe un amare non solamente il vizioso, re, ti ricordi di alcun livore col tuo fratello,

HI.

H.

PL ; C. 6.

lasciil dono, vadi a riconciliarti col tuo fra- ( Considera, che si può dubitar, qual sia M.t.: 5, tello, e dipoi ritorni ad offerirgli il tuo do-no: Relinque ibi munus suum ante altare, & neficarlo: Diligere, an benefacere? E qui è cosa riore, perchè questa può farsi subito su l'alrio di aggiungervi l'esteriore. E questo è ciò, che Cristo pretende, qualor ti dice; Diligite inimicos vestros. Vuol, che tu ami il nimico non folo con l'interno, ma con l'esterno, ch'è l'amor necessario tra i Cristiani. Il pri-

mo senza il secondo resti tra i Barbari. Confidera, che sia ciò, che Cristo parimenre date pretende, mentre t'impone il beneficare chi t' o dia. Benefacite his, qui ederunt vos. Pretende, che la tua dilezione non fia , com' era quella pianta di fico, ch' egli già vide in un campo, bella, ma sterile . S'è così, e frutti ancora fimili a quei, che pretefe da quella pianra: vuol frutti fuor di stagione, cioè, difficili. Se non gli ha, guai ad effi: gli maledice. Ma quali del nostro caso sono questi frutti ? Sono due forti di benefizi : uno negativo, uno positivo, Il negativo è non offendere, chi ci offele, Dilellio proximi malum Rom. 13. non operatur. Il positivo è diffenderlo, pregando Dio per lui, concedendogli perdono, con-

cedendogli pace, e facendogli almen tutto

quello di giovamento, che a noi non nuoce .

È quelto veramente è far benefizio, Benefacite his, qui ederune ves. Solo avverti, che il

negativo è di precetto, il politivo è di con-

figlio, falvo in quei cafi, in cui faresti te nuto di farli un tal benefizio, quando non ti fosse

nimico . Allora tu, perch' egli è tuo nimico ,

non puoi negarglielo : se glielo nieghi, già li rechi un' offesa, e così ti vendichi. Benchè a chi più volentieri, che al ruo nimico dovrefti far benefizio? Questi sono i benefizi gloriofi, questi i giovevoli, questi i giocondi. Diffii gloriofi; perchèse tu benefichi alcuno, che ti ami, che gloria grande è la tua? Matth. 6. Nonne & Ethnici bot faciunt? Lagloria e immitar quel Padre celefte: Qui felem fuum facie oririfuper bonos , & males . Diffi , i giovevoli; perchè nellun benefizio fatto a un' amico, in parità d'altre circostanze, ti partorirà tanto merito, quanto quello fatto a un nimico. Diffi, giocondi; perchè, nè men alcun' altro colmerà il tuo cuore di sì schietta confolazione. Così tu vieni, fe non altro, ad uscire di mille impegni, di mille inquietudi- satempi, quella dignità, quel danaro, quella ge ammirabile del perdono è fatta molto | vazione a quell'interna superbia, che l'em-

vade priùs reconciliari fratri tue. Adunque le- chiara, che, le tu benefichi l'avverlario per gno e, che non basta la riconciliazione inte- motivo di amore, che tu gli porti, maggior' atto è il beneficarlo, perchè il beneficarlo tare offerendo il dono medefimo; è necessa- include l'amarlo; ma assolutamente parlando, più è amarlo, che non è beneficarlo; perchè il beneficarlo fi può fare per molti fini agevoliffimi alla Natura; per fafto, per politica, per prudenza, per intereffe; e talvolra ancora per rabbia; ma l'amarlo non fi può far, fe non per amore ; e per qual amore ? Per amor di un Dio, a cui siamo tanto obbligati, per quello, che ci creò, per quello, che ci conferva, per quello, ch' è arrivato a morire in Croce per noi. Però tu vedi, che nella legge vecchia fi diè precetto espresso di beneficenza al nimico, non fi diè di benevolenla maledirà ; perchè da' Cristiani vuol frutti , za. Si diè di beneficenza, perchè su ordinato l'infegnarli la ftrada, l'alimentarlo, l'abbeverarlo, e fin l'ajutare a follevare il giumento da Tetra: Si videris afinum edientis te jace. Exod : ; t. re sub enere, nenpertransibis, sed sublevabis cum se. Ma non fi die di benevolenza; per- Lerit in chè fu detto bensi . Non oderis fratrom tuum in corde two: ma non fit detto più oltre. Questa gloria di dire a gli Uomini con termini cosi espressi: Diligite inimiees vestres, fu riferbata tutta intera a Gesù: Ere autom dico whie. E quelta forfe fu la cagion principale, per la qual egli chiamò questo mandato della dilezione fraterna un mandato nuovo : Mandarum nerum de vobis, non perchè foffe nuovo nella fostanza, ma perchè lera nuovo ne' termini . Non fi era per tutti i Secoli

udito dire : Diligite inimices veftres , mercecche termini tali farebbono stati termini spaventofi, quando non gli havea potuti anco-XXVIII.

ra addolcire l'amor di Cristo.

Vidi impium superexaltatum , & elevatum ficus Cedres Libani: & tranfivi , & ecce non erat: & quefroi eum , & uen eft inventus locus ojus. Pl. 36. 35.

Onfidera, che differente è l'efaltazione dell'empio, della quale qui fi ragiona, differente l'elevazione . L'esalrazione è quell'onore estrinseco, in cui l'empio si truova, quell'applauso, quell'aura, quei pasni, di mille infelicità; ond'è, che questa leg- fortuna: In medie populi fui exaltabitur . L'ele. Eccl. 24. 1 più a favore di chi lo dà, che non di chi lo pio concepifee dentro il cuor fuo da quell' Ezech > riceve. Beato te, se l'ademoi persettamente, onor, benche estrinseco: Elevatum est cor 17.

enum in decore suo. L'esaltazione precede l' vedi ognor, quanto breve è la selicità de i elevazione. Perchè prima l'empio si vede in quella fua gloria, e dipoi s' inalbera, quafi che a lui fia dovuta. Ma non gli è dovuta altrimenti ; che però non fi dice, ch' egli è efaltato, ma ch' egli è fopra efaltato : Vidi impium superexaleaeum: perchè è sempre esaltato sopra il fuo merito. E così non si può trovare veruna esaltazione dell'empio, che non fia fopraesaltazione. E pure ch'il crederebbe? Egli filascia tanto accecar dal riverbero di quegli esterni splendori, che lo circondano, di quegli oftri, di quegli ori, di quei corteggi, che non solo si crede di meritare una simile esaltazione, ma si crede di meritarla a par di coloro, che ne sono ancora più degni. E! però aggiunge il Salmista, che vide l'empio deinceps exterminabitur. Bisogna dunque anelevatofi a par de' Cedri : Siens Cedros . I Cedri fono per verità in fomma gloria, mafe la non erat, perchè era gloria frivola, gloria meritano, perchè rendono buon odore; fon falfa, gloria apparente: Parens; non era già floridi, son secondi, dan frutti egregj; e gli danno in alta abbondanza, sicchè quando su i loro rami un frutto matura, già l'altro spunta. Là dove gliempj non producono tù: Gloria noftra est hac restimonium bona confrutto di forte alcuna, almeno che vaglia, e fcientia. Quella gloria, che manca, qual pur internamente si stimano a par di quei, che ne producono tanti: Sient Cedros. Se pure tu non vuoi dire, e forse anche meglio, che si stimano a par de' Cedri, perchè si reputano ancor essi immortali; ond'è, che non fu detto affolutamente, Sient Cedros, ma Cedros Libani; perchè fra tutti i Cedri questi fono quei, che men d' ogni altro foggiacciono a corruzione . E non veditu, come appunto fi portano questi grandi, che noi chiamiamo di Mondo? Come se mai non avessero da morire: così amano quel danaro, come se mai non avessero da privarsene; così amministrano quelle dignità, come se mai non avessero da perderle; così accarezzano quel loro corpo feccioso, come se non avesse da divenire ancor egli pascolo a i vermi . E questo è ciò , che volle esprimere acutamente il Re David, quando diffe: Vidi impium superexaltatum, & elevatum sicut Cedros Libani. Vuolesprimere in breve, che lo mirò nell'estrinseco, e nell'intrinseco sì fastofo, come s'egli fosse immortale. Ma aspetta un poco, e vedrai ciò, che ne farà.

Confidera, che a veder ciò non è nè anche dinecessità aspettar molto; perchè tuttala gloria fin qui descritta è gloria da scena, che in un momento fi cambia. Transivi, ér ecce non erat. Appelle pinfe Aleffandro con un fulmine in mano, per dimostrare, quanto presto avea scorso tanto di Mondo. Meglio mostrare, quanto presto n'era sparito. E non viaggio, con dire a Dio, supplichevole, sra

II.

Grandi mondani? Transivi. Tu non fai altro, che andare un passo più oltre, & ecce in un baleno, in un fubito, in uno fante; Geccenon erat, non fol non eft, ma non erat, perchè sempre andò tal felicità trascorrendo col tempo stesso, il quale è sì rapido, che quando tu ti vuoi mettere a ragionarne, come di cosa presente, egli è già passato: Gaudium hypocrite ad inflar puniti. Fiffati un poco a ripensar, dov'è ora la gloria di Job 20, quei superbi, che tu medesimo hai conosciuti a ituoi giorni in tanto applauso, in tant'aura, in tanta grandezza: non è appunto svanita a guisa di lampo? Qua est Jac. 4-146 vita vestra? vapor est ad modicum parens, & che dir, che per verità non fol non est, ma quel che mostrava di essere, e conseguentemente non erar. Quella fola è gloria, che fempre ancor farà tale: la gloria della virè la gloria del vizio, quando ellà fu, nè anche fu vera gloria, perchè in se stessa non era gloria reale, era gloria appresa. E chi può dir, che la gloria appresa sia gloria? Chi così dice, dovrà concedere, che gloria ancora è la gloria, che si gode in sogno, allor che dormendo si crede di stare in trono. E tu di essa ti verrai punto ad invaghire? Non l'ammirare, non l'apprezzare, non ti mettere a vagheggiarla, che nè pure è degna di Eccl 34 :. un guardo : Quasi qui persequitur ventum, fic & qui attendit ad vifa mendacia.

Confidera, con quanta faviezza dice il Salmista, che in rimirare la gloria falsa dell' empio, egli paísò innanzi; Transivi, non si fermò a contemplarla; che però non dice: Afpexi impium , ma Vidi; perchè forse lo vide, ancor non volendo, per mero caso: e in contrasegno di questo, appena l'ebbe veduto, che il trapassò? Transivi. Ed ecco il frutto ch' hai da cavar dall' odierna meditazione: Di non badare alla prosperità de' malvagj, ma passar oltre : Transivi . Perchè se ti fermi a mirarla, correrai fubito rischio di mille mali: di accusare la provvidenza, di mormorare, di malignare, di pentirti della virtù, e forse anche d'innamorarti di simile prosperità, che a te non conviene, come succede a chi fermafi a rimirare la donna d'altri, quan-do è vistosa: Speciem mulieris aliena multi ad-Eccl. 9. 11. mirati, reprobifatti funt . Però ch' hai da fare, faceva a pingerlo in quella forma, per di- quando a forte l'incontri? Hai da seguir tuo

Vassure folgoranti le ruote, a star sotto il lizioso di quelli, in cui sole a star e e mai non fango più tosto, che su gli altari. Non ti fermare allo stuolo di quei lacche, per cui spefar tanti poveri non han pane in tempo di fame . Non ti fermare allo sfoggio di quelle livree, per cui spiegar tanti poveri non han panni in tempo di freddo. Non ti fermare alla vista di quei Corsieri, le cui stalle sono tenute da alcuni con più decoro di quelle Chiefe medefime, che danno fin talvolta da vivere a talistalle. Ahi che nojofi spettaco li fono questi a un vero Cristiano! Però passa innanzi, come facea, chi quì ti dice, Transrvi: e dove havrai da passare? Passa a contemplar col penfiero la fepoltura, dove andrà tra poco a finir tutta quella gloria : paffa dalla fepoltura, dove quei miferi marciranno ne'corpi, a contemplare quel baratro dell'Inferno, dove que' miferi peneranno nell'anima: passa dal baratro dell' Inferno dove quei miferi peneranno nell' anima, a contemplar quella gloria del Paradito, dove Fortis eft ut mors dilettie: Dura ficut Infornus giammai non potranno abitar nè pur col pensiero, se tanto più non si vorran sempre accrescere l'alta rabbia, di cui già a bastanza arderanno O che passaggio salutevole è questo, se saprai sarlo ! Allora sì, che tanto ! più giustamente tu potrai dire , Transevi , & eccenon erat . Perche neffuno mai meglio in-Eccli.1,12. tende la vanità delle cose temporali, che chi da effe trapaffa a penfar l' eterne: Transivi ad contemp! and am fapientiam, & vidi quod

tantum pracederet fapientia fluititiam , quan-

sum differt lux à tenebris.

IV.

pio, che accidentalmente egli vide in alta fortuna, mail trapalsò, appena in trapallarlos'accorfe, ch'era mancato, che fiibito tor nò indietro per ricercarlo: Quafroi eum. E perchè ciò ? se non che per darci un' altissimo infegnamento: ed è , che quanto è nocevole il contemplare la mondana prosperità quando ella è presente, tanto è dipoi giovevole il contemplarla, quando è paffata. Allora folo fi finifce d'intendere, quanto è vana, Va dunque, cerca pur l'empio sopra la Terra tutti, s'egli ami un solo; Divesin omnes, qui poich'egli e morto. Lo troverai ? Qualivi invocant illum, E così tu non temi, che t'ami eum , & neneft inveneusleeus eins . Aktove manco, se gli acquisti cognoscitori ; anzi al-P: 3510 dice il Salmifta: Adhue pufillum, & non erit | lora confidi, che ti ami più. Ora questa dilepeccator, o quares locum ejus, o non invenies; zion verso Dio e paragonata alla morte nelcioè non invenies eum in eo leco; l'andrai a la fortezza. Pertis eft ut mors dilettie. Quefta cercare tra que'superbi palazzi, ove egli emulazione, o vogliamo dir questo zelo abitava, e non saprai ritrovarlo; & non enve-nies: in que teatri, e non invenies, in que' all'Inserno; Dura sient inferens amulatio. E

Confidera, che quel medefimo Davide,il

quale non fi volle fermare a mirar quell' em-

Philant te ftello: Averenculos mees, ne vidoans va-nitagem. Non ti fermare a vagheggiar quei noninvenies; in quelle yille, e noninvenies, occhi, che condannano l' oro, di cui e per dir breve, in qualunque luogo più detrovò ne pure il luogo medefimo; non est inventus lecus eins: perchè non folamente mancano i Principi, ma mancano i Principati . Dov'è ora la Monarchia così celebre de' Romani ? de'Medi ? de'Maccdoni? degli Assiri ? nè pur fi possono ritrovar più le Città , nelle quali già dominavano i lor Monarchi non che le Curie. Tutto fpari, come un fo- Joban t. gno; Velut fomnium avolant nen invenietur. Ot tanto piu capifci dunque, s'è falfa la felicità de'mondani. E tu ciò non offante vuoi metterti a contemplarla ? Contemplala pur se vuoi, ma con questo patto, che almeno a giudicarne contentiti di aspettare , come fi fa nelle ftatue , nelle fcritture , e nelle altre operetutte, che fia finita.

### XXIX.

amulatio. Cant. 8, 6.

Onfidera, che per dilezione s'intende ani quell'amore, che tu devi portare a Dio: per emulazione quel defiderio, il qual devi havere, che l'amino ancora gli altri. Qui audit, dicat, veni . Perchè l'amor verso Apoc. :.. Dio è molto differente da quello verso degli 17. nomini. Setu ami un' uomo altamente , ami ch'egli fia amato, ma non da molti : perchè hai paura, che moltiplicandofi troppo gli amatori di effo,non te lo rubino : e però spesso tu sei parco in lodare le sue prerogative , & in divolgarle, per non accrescerti da te stesso i rivali . Ma se ami Dio , non così . Vorresti allora, che lo amassero tutti . Omnes judich 99. alius pracerte. Ela ragion'e, perche l' nomo a te caro ha cuor limitato: Se molti ha da riamare, tanto meno conviene, ch' egli Ecclist il amite.Ma Dio ha cuor immenfo ; Secundum magnitudinem ipsius, sic & misericordia illius cum ibfe eff . Tanto v'è d'amor per un folo ,

s' egli ami tutti , quanto v' è di amore per Rento.

l'una , e l'altra hai da procacciarti egual- prima flaccato da tutte le creature che ti mente, fe ti preme di effere grato a Dio . posseggono, è impossibile, che attendi mai Ma ove la dilezione in te non preceda, non daddovero a guadagnare delle anime al tuo potrà suscitarfi l'emulazione : perchè tanto Signore. Bisogna a tal' effetto non curar patu bramerai, che Dio venga amato cordiale tria, non curare parenti, non curare amici. mente da'popoli, quanto l'amerai con que-non curare comodità, non curar cariche

п.

morte fi scorge, più che in altro, sella vir- con gran franchezza ad ogni patimento, ad tù, ch' ha di separare; Sictine separar amara ogni pericolo, mettendolo in mano a Dio, more ? Perchè non sol ti divide, ma ti distac- come corpo morto, in compagnia di coloro diffacca dalla patria, ti diffacca da' parenti , que ad mortem . Se tu del corpo tuo fei punto ti diffacca dagli amici , ti diffacca dalle co- follecito , non è possibile, che daddovero lo modità, ti diltacca dalle cariche, ti diftacca impieghi in andare a caccia delle anime dagli onori, e così va discorrendo nel rima- più perditte. Vero è, che l'emilazione serungu mours e conve auxoremo mer anne pau perante. Vero e, cue l'emiliazione let-nente. Ma fopratutto ti difacca la morte vente paffa ancolorie. Petre le fel adiczio-date medefimo: perche fa quel taglio tre-mendo, a cui niuraltra forza può già mai dialiti, e l'emiliazione è dura come l'Infer-sivance qualculio. Licosa le fisita di gingnere : quel taglio, dico tra lo spirito, el no, Dura sicus Infernus amulatio. Per Inserno te l'amore al tuo Dio : che però diffe Crifto: tri , che intendono qui per Inferno l'Inferno

14. 12.51 dice vobis, fed separationem . Che ti par dun ti : Inferent subter conturbarus est. Quello si, que ? che l'abbia ancora operato? Anzi ò che giustamente può dirsi un'Inferno duro; quanti fono gli attacchi , che tengono tutta- Dura ficus Infernus amulacio. Ma fe vuoi capir via legato il tuo spirito, non solo al corpo, questo passo persettamente, intendi per Inma alla riputazione, alla roba, atali altri ferno tutti i Demonj, che fono la parte di que , che una dilezion così forte non ha tro- Non vedi tu quello , che fanno i Demonj matilascial'udire; titogliel'udire, ma ti lasciail vedere; e se ti toglie ambidue quefi , ti lascia qualch'altro senso, almeno interiore. La morte nò ; la morte ti toglie tutto, e come tale ella opera in uno stante. Guarda però, che falfamente non giudichi di amar Dio, se vivi ancora attaccato a qualunque forte di creature terrene; perche la vera dilezion verso d'esso non dicesi, che sia forte, come una malattia, la qual' è mortale, ma

come la morte; Fortiseft us mors dilettio . 111.

mente di poponi, quanco l'amerai con que non cintare comonita, unti cunta cariche, fo amor, detto forte a par della motte, non cultare nonevolenze; Ciam placuit riquit cal.15, perciocche prima è la motte ; e dipoi l'al. me ferrepanite unere merri mes, survangeli-iemo; e non e prima l'inferno, e dipoi la lace dilimi i questiva, cominai (non paul-motte; Mortuna ef divor ; o feptime eff in in mo, ma continui) contrinui ma acquiersi carni, & fanguini. Anzi bifogna non curar

Confidera, che la fortezza terribile della più nè pure il corpo medefimo, ma esporlo ca da tuttociò a cui ti ritruova più stretta- di cui sta scritto, che finchè vissero, non lo Apac.12. mente legato, eti diffacca in un'attimo . Ti amarono mai; Non dilexerunt animas fuar ufgampiere : que regiro ; urco na ro iprico; e i nos, sura paren inferma amaiara. Per inferno corpo. O come quelli hamo fatta perfici intendono qui alcuni la fepoltura ; confor- per, talega! E pur la morte giliepara. E altrettanto è quello appunto ch' ha da operare in Ma forfe non tanto bene, quanto quegli al-Putatis, quiapacem veni dare in terram ! Nen, vero, cioe quello, che s' intitola de i danna- 1614 9.

beni frivoli della Terra | Qual dubbio adun- ello più principale; Morfus tunt ero Inferne. Ol 13:4. vato ancor'adito nel cuortuo? Fertis oft us per rubar'anime a Dio? Altrettanto è quelmere dilellie, non lascia niente, che da te non lo, che tu hai da sare in contrario per guadivida. Se un folo attacco ti refta, già ella dagnarglicle. Questa per mio parere è l'innon è tale qual dovrebb'effere; non è mor- telligenzapiù scelta di questo luogo; ma

XXX.

Santa Caterina da Siena.

Dura ficut Infernus amulatio . Canr. loc. cit.

Onfidera, che la rabbia ch'hanno i Demonj di rubare anime al Cielo, è indicibiliffima. Gliaffligge,glicrucia,glicon- 1.Reg 146 Confidera, che questa dilezion così for- quide, gli strugge ; e però ella è detta dura, te , come or dicevali, è di necessità , che pre- cioè molelta . Miffus fum ad te durus nuntins . cedaall'emulazione. Perchè fe tu non ti fei Etale appunto in te dev' effere il zelo di fal-

ware al Cielo quelle anime, che l' Inferno j te, che daddovero fia dura la loro rabbia ? vorria rubargli. Dev' effere un zelo duro 3 Ciò che può in effi la rabbia, ha da poter cioè uno zelo, che non ti lasci interiormente nel tuo petto la carità; Dura sient Inferent haverpace, mati contristi ; Duo a seus la amulario. Questa ha da fare, che ad initazio-fermu amulario. Questo su il zelo di Cristo ne di tanti nobili Santi, si preparato a posnostro Signore; zelo che non lasciò, che in trentatrè anni fosse nè pure una volta veduto ridere, ma piangere bensì molte; Tera die | fle pro fratribus meit, dicea l'Appostolo . Che contriflatus ingrediebar. E questo è quello . che devi ancora tu procacciarti dentro il cuor tuo: perchè un vero fervo; non folo non vuole offendere il suo Padrone, ma non può fopportare, ch'altri l'offenda; Vidi pravaricantes, & tabefcebam. Quando havrai questo, ti servirà per gran parte di quei talenti, di cui fii privo ; Indignacie mea iofa auxiliaca eft mibi . Ti mancht eloquenza', ti manchi erudizione, ti manchi grazia nel di-

F£17-74

10.112

£6.61. e.

re: supplirà questo semplice sdegno santo contra il peccato. Mira l' odierna Vergine Caterina . Non era donna ? povera ? popola-re? E pur quanti uomini efimi ella fuperò nel falvar dell'anime! Ma come gli fuperò? a forza di eloquenza? a forza di erudizione? nò certamente: a forza di quello sdegno ch' hebbe al peccato; Acuit duram iram in lanceam. Quefto fdegno fu l'afta con cui recò tante sconfitte all'Inferno, sdegno acerbo, fdegno afflittivo, fdegno fimile a quello de' fuoi nimici, nel tormentare il fuo petto; D= raficut Infernus amulatio. E chi vieta a te

provvederti di un tale fdegno? 11. Confidera, che questa rabbia medesima de'Demoni è rabbia fofferentissima d' ogni Eccl-11-12, oltraggio, e però parimenti ell'è detta dura; Ignis prebat ferrum durum . E qual molestia ti puoi tu figurare, qual'obbrobrio, qual'onta, che non fostengano, per rapirsi un' anima fola? Sai quanto fieno fiiperbi. E pure mille volte si sono avviliti a servir l'uomo in uffizj anche ignominiofi, per adefearlo. Gli han fervito di Valletti, gli han fervito di Cavalli, gli han fervito di cani: fi fono ridotti anche ad essere suoi giumenti in portar le s. Cot.9, 19, taggio, Cumliber effem ex emnibus, emnium me

tilo; Dura fient Infarmus amu!acio. Non dei temer di abbaffarti ad ogni fervizio non folamente saticoso, ma abbietto, sol che ciò ti i Demonj veggono chiaro di non dovere rivaglia a guadagnare qualch' anima di vanfervum feci,ut plures lucrifacerem. Ma non è fecero appunto col Santo Giobbe , fol per questa la fosferenza maggiore. Sanno i Demoni, che per ogni anima a Dio rubata fi vittoriofi. Che dovrai dunque fartu, che accrescono dannazione. E contittociò non tanto sondatamente lo puoi sperare? Chi alla curano. Si contentano di penare ancor più le tue perfuzioni non arrende fi il giorno di altamente per tutta l'eternità, purchè Dio oggi, fi arrenderà facilmente quel di doma-

por la tua gloria, il tuo godimento, all' altrui falute ; Oprabam ego ipfe anarbema effe à Chri- Rong, !. vuol dire anathema à Christe? Vuol dir forfe diviso dalla sua grazia? No, che ciò non può mai bramarfi lecitamente; ma dal fuo conforzio ma dalla fua compagnia, com'e d'uno fcomunicato nel foro effernose ciò non femplicemente; ma folo a tempo, finche fi conquiftino ad effo più adoratori . Queffo è quel male, di cut qui intefe l'Appoilolo: male che a te forfe par facile a fopportarfi, perchè non intendi qual beatitudine fia dimorar con Cristo: ma non parea già facile a quel grand' uomo, che havea provata, almeno in buona parte, una tale beatltudine. E pur non solo offerivafi a sègran male, ma ancor bramavalo? Oprabam . E ad esempio di lui l' istello hanno fatto più altri Santi , ma specialmente la Vergine Caterina, che fi contentava di an lar da Crifto Iontana fin fu la bocca medefima dell'Inferno, purchè doveffe col suo tenero corpo ingombrarla in modo, che non vi poteffe in futuro più paffar'anima. O questo sì ch'e emulare la fofferenza infernale, anzi fuperarla! Perchè i Demonj fi contentan di accrefcerfi quella pena, a cui già per altro fi truovan condannati; i Santi fi contentano di addoffarfela. Confidera, che la rabbia di cui parliamo,

è ne Demonj, oltre a tutto questo, offinata, perfida, pertinace, incessante, e però fimilmente ell'è detta dura; Dura falta funt peccara rua. Perchè til vedi che non finiscono mai di perfegnitare quell'anime; ch' effi bramano. O come le affediano ! ò come le affaltano ! ò come tentan di coglierle ne'lor lacci per ogni via! E con questa loro oftinazione medefima, che t'infegnano, fome. E tale parimente ha da effere il zelo fe non che tale ha da effere in fovvenirle, la tua coftanza? Dura ficut Infernus amulatie;non ha giammai da stancarsi. Anzi quante volte portar vittoria, ma forno? E contuttociò fempre infeltano, fempre infidiano, come una speranza, quantunque tenue, di rimaner non habbi la gloria, che per altro egli bra- ni, e però non l'abbandonare; Nolise defice- a The ma, di falvar tutti. E posto ciò, non pare al re,benefacientes . Non hai notato mai ciò che 15-

accade ad un pescatore ? Havrà un' intero | tutto infaziabile : Infermes numquam dicis fus. Peor 30. giorno tirate le reti indarno; e contuttociò, ficir; per quante ne acquiftino, vorrebbo-quando egli, già disperato, pensa ad abb anno sempre ancora acquistarne più. Ciò che ma Vergine Caterina in mille occorrenze, ma specialmente in quella donnà sì ingrata, si infopportabile, che curò così lungo tempo . E pur v'è di più . Perchè i Demonj, fe non han vittoria, hanno fcorno: ta fempre hai gloria, anche quando resti perden-

hanno i Demoni di tirar seco l' anime in tusi presto ti appaghi? Dura sicui Infernue perdizione, fi chiama dura, perch' è fopra amulario,

donar le spiagge, e li scogli, sa con quel ti- pur vien' espresso da questa parola dura. woman scipiagge, e misogni, ja com quet tipor you cui eme fe lo immagin, quella per sciencia de malizio de s'ez gia tante volte da lui
di. Che dovrai dinque dire a ciù ma parienza
lorittarta. O quanno ottiene una parienza
lorittaria. O qu un'America. Convien che aspiri a guada-gnargliene più che ti sia possibile ; giacchè nella moltitudine de' Vaffalli confifte affai la grandezza d' ogni Monarca . In multirudi. I ne pepuli dignicas Regis. E' possibile dunque. che più glie n'habbia da rubare l' Inferno, te: perchè il premio non è promello a chi di quelle, che noi gli diamo? Dura fieur converte i malvagi, ma a chi la ciò h' egli la franza amulario. Se non puoi guadagnar-lappia per convertirli. Pranfaufquaprapriam gliene molte con le parole, guadagnamercedem accipiet secundum suum laberem, con l'esempio, guadagnale con le penitendice l'Appollolo, non fecundim funm fru- ze, guadagnale con le preghiere, guada-Elum. Che però Cristo non chiamò i pesca- gnale con le lagrime . O quante per quetori all'Appostolato, quand' esti stavano in sta via glie ne guadagnò la Vergine Cateriatto di tirare alla riva le reti cariehe, ma di na! E' superfluo, ch'io te lo rimembri. Va lanciare nell'acqua: Missumars seria. Equal leggere la fiuavira, e vedra', s' ella fu gena dunque può darti il perfeverare, se un infaziabile nel fiuo zelo. Quante arti usò, quante induffie, quante invenzioni, più che donnefehe i Nampauam duzir, fuffiir. E



# MAGGI

# SANTI APPOSTOLI FILIPPO, E GIACOMO.

En Domini Dei tui Calum eft, & Calum Cali, Terra, & omnia, qua in ea sunt: & tamen Patribus tuis conglutinatus est Dominus, & amaviteos . Deut. 10. 14.



del Firmamento fia ancor l'

foave, di falubre, di ricco, di vezzofo, zui eft. Egli formò tuttociò, nè con altra forza, che della fiia femplicissima volontà: confeguentemente tu scorgi chiaro, che Job 23.14 trebbe formarne altri innumerabili : Alia ciò, che sappiamo adesso, quando ille 1.70.3.16. multa similia presto suno ei. E contuttociò, animam suam pro nobis posuir. Ma s'è co-Guardache firetta legafu quella, ch'egli già ri, ch'egli fi degni di effere ancora tuo, pt. 15-21.

con un Giufeppe, e con altri di quei si
m, quoniam bonorum meorum non eges. celebri Patriarchi . Non parea propria-

Manna dell' Anima .

Onfidera, quanto bello fia il amico; non da Signore ? però qui dice Firmamento, ch'e quel Cie- Mosè, che a quei Patriarchi conelutinatus lo ; il qual tu vagheggi fre- est Dominus, perche gli amò, come si ama giato di tante Stelle : Cae l'anima propria, ch'èciò, che devitu sott lum : anzi quanto più bello intendere a quelle parole, & amavit eos, che succedono appresso: secondo ciò, che Empireo, ch'è il Ciel del Cielo: Calum altrove la Scrittura dice di Gionnata: Ani-Cali . Che se diffidi di poter col pensie- ma Ionasha conglusinasa est anima David, 1. Reg. 15. ro volar tant' alto, scorri a mirare quel & dilexit eum: come? quasi animam suam. gran paele, dove abiti, ch'è la Terra, con Ma forse il Signote non volle, che allor quanto in essa puoi fingerti di fecondo, di Mosè vi ponesse una tale aggiunta, per non dir meno del vero: concioffiache dodi vago , di prodigioso : Terra & omnia vea tra alcun giro di Secoli venir tempo, que in en sune; tutto è di Dio, Domini Dei in cui morendo il Signore sopra la Croce, farebbe noto di amare que'Patriarchi non solamente a par dell'anima propria, ma Anima ejus quodcumque voluis hoc fecis. E molto più, mentre la donava per effi. Frattanto quelle parole, & amavir eos, renon ha bisogno di niente. Come formò starono quasi mozze, perche non si potequesto Mondo con una voce, così po-& camen ( qui fta tutta la maraviglia ) sì, non ti lasciar dunque atterrir dalla tua & tamen questo Dio medesimo è giunto, bassezza, perchè quantunque sii misero, non solamente ad innamorarsi degli Uo- sii meschino, ciò non rileva . Il Signore mini, ma ad innamorarsene di maniera, ti ama non per bisogno veruno, che di te che legò con essi un'amicizia la somma, habbia ; ma perchè a ciò solo lo spinge che dir si possa: Et tamen Patribus tuis con-giutinatus est Dominus, & amavit ees liducia, che per questo medessimo ti assicu-

Confidera, che questi Santissimi Patriarmente, che conversasse con esso loro da chi pur'ora detti, sono stati i Patriarchi del

12. :5.

Iph. t.

tellamento vecchio. Del tellamento nuo- 1 /frael, Domino primitia frugum ejus . E pe- Jer. 2. 5. vo sono stati i Padri gli Appostoli, succedu- rò di queste tenne anche Cristo la cura in & amavit cos, nella forma ch' hai già veduta; giudicatuche vennea fare con quetti. Quellirispetto a quelli sono detti fervi; questi rispetto a quelli sono detti amici; lam non dicam vos fervos, fed amicos. E pe-

rò a quelli, e non a quelli è toccato d' esser' ancora i Principi della Terra: Constitues eos Principes super omnem Terram. Non puoi finir mai d'intendere pienamente, quanta sia l'eccellenza de' Santi Appostoli, Non solo trapassa quella di tutti i Santi, che di quelli, che appartengono al nuovo s perchè se negli altri Santi abbondò la gra-

zia divina, in effi soprabbondo: Gracificavie nos in dilelto filio fuo fecundum divirias gratia ejus, qua superabundavit in nobis. E cosi può effer vero, ch'altri Santi habbiano sofferti per Dio più attoci martiri di alcun di loro, patita maggior povertà, fatte maggiori penitenze; ma la misura del merito non si toglie dalla rigidezza dell'opere, si toglie dall' affetto dell' operante: e questo negli Appoltoli fu più inteso, che in qua-Imque altro Santo; ficcomeincontrayano animosamente per Dio tanti patimenti, che loro succedevano alla giornata ; così ne havrebbono accettati ancora più, e più, secondo il bisogno: Quis nos separabis à chari-Rom 3. 1. tate Christi'Ne dire, che un' amore egualmente intenfo può haver regnato nel cuore ancer di altri: perchè non era in poter loro

di haverlo, se Dio con la sua grazia non lo

donava. E questa grazia, la quale si dona a mifura: Vnicuique noftrum data eft gra-Eph. 47. tia fecundum mensuram donationis Christi: a nessuno (salvo la Vergine, e come si ha per probabile, anche il suo Sposo) a nessuno dico è stata data maggiore, che a i Santi Appostoli, i quali dovevano esfere come dodeci pietre fondamentali, su cui si tenesse la Chiefa: Deuspofuit primum quidem Apofto-

1. Cor. 12. los . Però come nella grazia, così furono anch' effi privilegiati negli altri doni, nella sapienza, nella pietà, nella prudenza, nella fortezza, e così nel resto, perchè di lo. Rom. S.

tono altresi le più pingui, e le più pregia- che se furono i Padri tuoi: Patres tui, troppo te sustanze, che renda il campo: Sanitus malti diporti verso di essi, se non gliami

ti a quei Patriarchi: Pro patribus tuts nati persona propria, non la sido a venun'altro; sun tibi silii. Ma questi siglinoli sono stati per adempire ciò, che Dio dista ad a--per adempire ciò, che Dio diffe ad Aron tanto maggiori di quei lor Padri, quanto il Sommo Sacerdote: Ecce dedi tibi cuftodiam Rom. 12. testamento nuovo è maggior del vecchio primitiarum mearum. Torna pertanto a con-Però se a quelli il Signore conglutinatus eft, chiudere il Signore conglutinatus eft illis. & amavis eos. Bafti dire, che fe pur non é errore espresso, almeno, come insegnaci San Tommafo, è temerità afferir, che a vernno degli altri Santi si sia congiunto più strettamente, che ad essi. Onde là do. Prov. 16.2, ve non è quanto agli altri lecito il disputare qual tra loro fi debba flimar maggiore: Quis corum videatur effe major, perche Spirituum ponderatoreft Dominus: non folamente è lecito; ma dovuto, anteporre a tutti libera-

mente gli Appostoli: Pro patribus tuis nati spettano al testamento vecchio; ma ancora funt tibi filii , constitues eos Principes super

omnem Terram. Considera, se ciò è vero, quanto sia il torto, che questi Principi eccelsi nella Chiefa riceyono da più d'uno, e forse ancora date mentre si poco ti curi di conoscere il loro merito, d'onorare la loro memoria, d'invocare il lor nome. Se altro non ti muove ad amarli : muovati il fommo amore, che Cristo ad essi portò. E qual'è l'ordine più perfetto, che tenga la carità? Ama più quegli, ch'ella conofce più effere cari a Dio. Questo è l'ordine che tiene in Cielo, equelto è l'ordine, che dovrebbe ancoratenere soprala Terra. Ma quali sono questi più cari a Dio, se non quei medesimi, i quali forfe fono a te i meno cari? I gloriofi Appostoli: Patribus tuis conglutinatus est Dominus, & amaviteos. Figurati, che fi dica, & amavireos, fenz' aggiugner' altro, ch'esprima il termine proprio di un tal' amore, perchè gli amò senza termine. Ma tu non hai questa regola per misura dell' amor tuo. L'amor tuo tutto è intereffato; e però prendi di mano in mano a corteggiare i fervi del tuo Signore, fecondo la podestà, che di mano in mano dimostrano di far grazie, più divoto a coloro, da cui le fperi, che grato a quei medefimi da cui prima ancor che nascessi, le ricevesti. Pare a te dunque d'effer poco obbligato a questi incliti Personaggi, alla cui dottrina, alle cui fatiche, ai cui fatti, alle cui provvide leggitu devi più, che a qualunque altro de' Santi, la tua falute? Ti bafti di rifaper, ch' ro stafcritto, ch'essi hebbero le primizie essifurono i Padrituoi: Parribus suis congludello Spirito Santo : Non ipsi primitia, Spiri- tinatus eft Dominus: e però a questi con situs babenges . E ben tu sai, che le primizie mil lega congiungiti ancora tu; tanto più,

con un'amore, non folamente apprezzati- torno a te ti vedi il Mondoingannevole, vo, ma tenero, qual'e quello, che debbo- ch'è tutto pieno di lacci, ancora nascono havere a' Padri tutti i figlinoli, se non sti, con cui t'infidia . Sopra di te scorgi vogliono effere konokenti. Beato te, fe il Cielo, che giuffamente adirato può la-queffi pur da Padri corrispondendoti, r'im-letteranno da Dio, che voglia uniti anche dentro a te flesso, ritturosi subtio i tuoi teco con una lega, se non eguale alla loro; tumultuanti appetiti, che congiurano analmen fimigliante.

Cum meen, & tremere veftram falneem opera- infenfatum oft cor. mini: Deus eft enim, quisperatur in vobis Phil. 1. 13.

pro vestra salure, ma vestram salurem: per- Ha da consistere in tenerti tutto umile. E chè la salute tuanon è un' opera, parte di per quel cagione? Perchè, per quanto tu cui tocchi a te, parte tocchi a Dio; ma operi, semprehai bilogno, che Dio ti fac-tocca infieme tutta Dio, tutta alec; e così cia operare. E però fiegue l'Appositolo conviene, che tul'operitutta, cioè a dire! Dono si nuim, qui operatur in vobir ci volle,

M.tth. 14 inceffantemente : Qui perseveraveris ufque & perficere , pre bena velnutare. Tanto tu in finem , bic falous erit . 11.

Totecas, cost most line cut interest and in strainmant makes, emanaging analysis palaintee, ch'è quanto dire con timore, Aggingi, che quella gazia, ch'egit in ettermore; Timun, & remman, Però l'Appodit de la disputación de la disperaleuna forte di obblitholo aggiunge; cam menu, & remmen. Il go, che lo fitinga; maper fuacarità, per timore hada nafecre dalla gravità del perilia correfia, pro inna comunication de la disperilia correfia, pro inna comunication del perinell'Inferno. Oculi impierum deficient, in posta, quando vuole, lasciare senza dub-guardar d'ogn'intorno, se mai scorgessero bio di dacti questa sua grazia, la quale sa,

alcun' apertura, alcun' adito a porfi in fuga che tu operi, cioè la grazia efficace; conda un baratro si penofo; ma è già perduto | tuttociò non lascerà mai di dartela, quanogni fcampo: Oculi impierum deficient, er do tudallatua parte lo ferva con fedelia i offugium peribit ab eit. Dipoi dato un guar- perch'è vero, che tela da preveluntate, do alla gravità del pericolo, la quale con ma pro voluntato anche bona, che è quanto ragione farà, che temi, dà l'altro guardo al- dir non malevola, non maligna, non perla fomma facilità; perocchè questa non so- malosa, ma sommamente inclinata abenefi-

ch'effe contra il tuo spirito, perchè ceda in tanta battaglia . E posto ciò, chi non colmisi di spavento ? Conviene havere perduta affatto la fede, se in bis emnibus le.

Confidera, in che cola questo spavento & velle, Sperficere, pre bone volnnenee, havra da confiftere, mentre tu per altro ti eserciti in far del bene, come vien qui pre-

supposto, dove fi parla con coloro, che Onfidera, che latua falute è opera di operano. Ha da confiftere intenerti tutto Saliza perfevenance, Però, je vuoi affinto ha da confiniter in tenerit tutto guadagnarela, non bilogna daffui fonno, lacorano P.N. perche l'angolici tocca a daffui gli figali tologna taragullare con-coloro che non operano, o fe pur operano P. Ramemente fino alla morte : che però rano, non operano fe non male. Anguffu Roma. P. Appollo dolice in primata-promissio, nel foi in commen national bindri promissio malom. operi, quanto Dio ti dà di grazia fua ad Considera, che non solo devi operare la operare. Date solo tu non puoi niente, e tua falute fino alla fine, ma che te la devi però vedi fe daddovero tu dei temere, e atteora operare con un'alta follecitudine; tremare al filo gran cofpetto, riconofcenperché fecome fino al fine fei incerto, se do, che quanto bene tu operi, vien da l'otteral, così sino al fine devi anche star sui: Siconsinuoris aquas, emniassientabunare, jobis, 14.

tumore nada naicere dalla gravita del periula corretta, pre bene obiuntari; altrimenti
colo, e il tremore dalla facilità. Rimira in non fari grazia. E però può lacitare ancora
prima la gravità del pericolo. O' di che di pioverla nel tuo feno, quando egli vuoalto punto fitratta! Se tunon accetti, è le. Tranflatir Anfram de Culs, & induxit
finita per tutti i Secoli; non v'e rimedio, in viersus fan Africam.

non v'è riparo: eternamente hai da fremere | Confidera, che quantunque il Signore

in i finit temer , per toccur quante, e cree e arti . E professione . Mention de la companio del la companio de la companio de la companio del la com

Paralip. timore percervitus totum fe conculir ad rogli, questo ha da fare, che lo supplichi, e così questo ha dafare al fin; che ti falvi tra le tempeste. Qualunque volta tu lasci di ritornare a racomandarti, tu sei perduto. La prima grazia fi dà ancora a chi non la chiede; ma dopo la prima grazia, Manhar, fe credi a Santo Agostino, non se ne dà più altra, fe non a chi l'addimanda. Pesite, & dabitur vobis. Ond'è, che il Signore promife, che in egual forma havrebbe diffuso su la Chiesa lo spirito della grazia, e lo spirito dell'Orazione; Effundam fuper habitatores Ierufalem spiritum gratia, o precum: perchè senza lo spirito della grazia, ne meno vi farebbe lo spirito dell' Orazione: fpiriens preeum : e fenza lo fpirito dell' Orazione ne meno vi farebbe lo spirito della grazia: spiritus gratia. Che cosa pertanto è quella, la quale fa, che ti falvi? Questo timore , e questo tremore ; perchè questo fa, che tu ori , scorgendo ad ogni momento il sommo pericolo, in cui stai di naufragare . E però se temi, e se tremi, Prov. 28. buona muova, mentre lo Spirito Santo è quegli, che dice, Bearus homo, qui semper

oft pavidus. Considera, che questa necessità di orare cresce in immenso, mentre Dio è quegli, ch' egualmente operarar in nobis velle , & perficere: operatur velle, con la grazia preveniente; operasur perficere, con la grazia concomitante. La grazia perveniente è quella, con la quale egli il primo ti eccita albene. E come ti eccita? In due maniere. Con illuminarti l'intelletto, e con infiammarti la volontà . T'illumina l'intelletto con farti apprendere al vivo la necessità, che tu hai di bene operare, le congruenze, i vantaggi, le utilità; e t'infiamma la volontà, con infonderti al cuor quei movimenti, che ti fanno invaghire efficacemente di ciò che apprendi. È questo è il modo, col quale inte il Signore operarar velle, forzandoti al bene, è vero, macon nna forza, la qual fia degna di te, con forza d'amore, La grazia concomitante è quella, la quale poi ti accompagna di mano in mano alla perfezione dell' opera. E però in fu-Ranza è un mantenimento di quelle illustrazioni, e di quegl' impulfi, che da principio operatur non solo il velle, ma parimente il per-

tremore, che tuglistia sempre intorno. E [ il Signore ti diede a operare, se non anche cosi, se tu ben'avverti, questo timore, e un'accrescimento; mentre con affetto miquesto tremore è richiesto in te per tua rabile egliti sta sempre intorno con detta maggior sicurezza; perchè di ragione que- grazia, ti governa, ti guarda, sicchè fra sto ti dee far ricorrere tosto a Dio. Iofaphar tante tempeste, che sotto, e sopra si sverimore perceritus sosum se consulir ad rogliano al legno instabile del tuo libero arbigandum Dominum. Questo ha da far, che lo frio, non si smorzino quelle illustrazioni, Pinvochi, questo ha da sar, che lo sve- e non s'indeboliscano quegl'impulsi, che lo fostengono. E in questo modo il Signore operatur in te non folo il velle ma parimente il perficere, e così opera tutto il tuo fteffo operare. Omnia operanoftra ope- IC 16. 14. ratus es nobis Domine Deus nofter. Ma s'è così, non pare ate, che davvero tu viva in una continua necessità di raccomandarti: O ti prevenga con la sua grazia, o ti segua, ti fa sempre ciò, che non è tenuto, di fare, mentre tifa sempre egualmente misericordia ; Mifericordia sua pravenies me . Mifericordia rua subsequerur me.

Confidera che questo luogo il qual mediti dell' Appottolo bench' egli consti di così poche parole, è stato a guisa di una faretra ricchissima, d'onde fison cavati continui dardi a sconfiggere i Mostri di tanti errori, che sono nati nel Popolo Cristiano: e tutt' ora nascono. Dicono alcuni, che le opere non fono necessarie a fin di falvarsi; ma che basta solo la fede . Ma come ciò, se l'Appostolo con termini così espressi richiede l'opere:Veftram falurem operamini. Dicono altri, che ciascun deve tenere per cosa ferma di stare in grazia dinanzi a Dio, di esfergli gradito, di effer giustificato, d'esfer' eletto infallibilmente alla gloria. Ma come ciò, fel' Appostolo a quegli stessi, che attendono ad operare la loro falute, impone non folo timore, ma ancortremore? Cum metu, & tremore vestram falutem operamini . Dicono altri che fenza ajuto Divino, l' Uomo può falvarsi in virtu solo del suo libero arbitrio. Ma come cio, fe l' Appostolo dice, che Deus eft qui operaturin nobis? Dicono altri, che per contrario l' Uomo non halibero arbitrio, ma ch' è forzato dalle stelle, dalla fortuna, dal fatto, o dalla necessità della Provvidenza. Ma come ciò, se l' Appostolo dice, che Deut operatur in nobis, non extra nos? Dicono altri, che il profeguimento delle buone opere vien da Dio, ma che da noi foli procede il cominciamento. Ma come ciò, fe l'Appostolo dice , che Deus operaem, non folamente il perficere, ma anche il Deus? Dicono altri, che per contrario il cominciamento dell' opera vien da Dio, mache anoi poi fideve il profeguimento. Ma come ciò, fe l'Appostolo dice, che Dens

ficere) Dicono altri alla fine, che Dio ve- luoco, cioè a forza di una acceliffima carimente, a fin di operare con tanto mag-giore studio ciò, che solo importa operare, ch'è la falute. Che se ancora operandola, haida temere, hai datremare, hai i Petrasa, da ftar così palpitante; che faria; mifero

te, fe non la operaffi? Si juftus vix falvabitur; impine, & poccator abiparobune?

## III.

## L' Invenzion della Croce.

Sicut expitavit Morfes fersentem in deferte . ita exaltari oportet Eilium beminie, ut embeat vitam sternam . Jo. 3. 14.

Onfidera, che quel serpente dibron-J zo, il quale da Mosè la nel deferto fu eretto fopra d'un tronco, per falute di quei, che lo rimiravano, rapprefentava a maraviglia in se stello Cristo Nostro Signore per te crocifillo, perchè come quel serpente finto non era reo di veruna di tante morti, che fuccedevano per cagion de ferpenti veri ; e pure a lui toccava star su la Croce a scontarletutte; così fu appunto di Crifto. Però egli subito ti dille fiene , e ica , affinche tu rimirandolo su quel tronco non ti divisi , ch'egli di là penda in manie a punto, diverfa da quella di un tal ferpente . Vi pende non folo come quello fuor di ragione , ma indebitamente, ma iniquamente, ma contro tutte le regole di giuffizia : Fallus pre nobis Cal. s. maledillum , non naeus . Vedi tu quel ferpente: Appariva lerpente, ma non già era : era tanto ordinò di se medesimo Cristo: Christus Rom. o. serpente fatto a sora di suoco in una sornace di pratico fonditore; nel resto in se non alto, per dimostrare, che non moriva a safolo non era gravido di veleno d' alcuna forte, ma ne pur n' era capace. Così fu iis qui longt, & pacon is qui propt. Stava in Crifto; ne havea in se quel peccato, che lluggo a tutti cospicuo: sicche chi non vodimostrava, ne era capace d'haverlo. Se leva in lui, Salvadore eguale di tutti, sil-lo scorgi su la Croce in sembianza di pecca-

ramente opera în noi tutto il bene, ma per tà. La vera ragione, per cui stà in Croce, è li meriti nostri. Ma come ciò, se l'Appo-quella medcsima, per cui vi stette quel serfiolo ancora afferma, che operatur pre fena voluntare? Non fi può in noi prefupporre imerito alcuno antecedente alla Grazia i lo: e Crife fu crocifile o, perchè guarifmentre dalla Grazia dipende ogni nostro sero con mirarlo anche quei, ch' erano mormerito. E però vedi, che quante son le sicati da serpenti ancor essi, ma assai peggioparole, tante sono ancor le fætte, appre- ri, quali erano tanti loro appetiti pestieri, state qui dall'Appostolo contro i mostri, che li conducevano a morte. Inginocchiati che col îno spirito prevedea già nascenti. dunque ancora tu quanto prima, e fissi i tuoi Tu accogli questo detto, apprezzalo, ado-ralo, etienlo pur riposto nell' intimo della [ani; e insteme confonditi di veder siu un tronco per tua cagione fpirare ignudo qual Affaffino viliffimo quel Signore , che al tempo stesso se ne stà in Cielo sutrono eccelfo a federe Re della Gloria.

Confidera, che ancorche Cristo su la Croce apparisca quel peccator che non è, non però si reca ad obbrobrio lo stare in Croce: anzi in ciò fiftima claltato : Sient exalenvit Moyfes ferpensem in deferto;isa exaleari eportet Pilium hominie. Potea chiamare la sua crocifisione con mille altri nomi di acerbità , di atrocità, d'ignominia, e pure la chiamò esaltazione. Questo era il titolo, che comunemente a lei fi dava : Er ego fi exaltarus Jo.n ;t. nis, qui credit in ip/um, nonperent, sed ha- fuere à cerra, emnia traham ad me ipsum. [0.2.1.] Cam exaltaverisis Filium heminis Opertot exaleari Filium beminis . Tanto egli fi ftımava onorato in patir per te! e folo ciò non è fufficiente a colmarti di confusione > Vero è che con questo volle anche esprimere il genere dina morte si notoria, si pubblica, si palefe, qual'è quella di chi spira pendente dauntionco altiflimo . E questa fu da lui eletta principalmente per due cagioni. Prima, perche neffuno la poteffe giammai rivocare in dubbio, affine di rivocare in dubbio come la morte, cosi la rifurrezione. Dipoi perché s'intendesse, ch' egli moriva per la falute eguale di tutti : Ve emnis . qui credit in ipfum , non perent; non dice aliquis, dice omnis . Quelserpente, che su da Mose inalberato là nel deferto, fu inalberato a posta in tronco sublime , perche tutto il Popolo poteffe a un modo mirarlo, e così tutro a un modo restar curato: e altretlute più de i vicini, che d. i lontani: Pacem Eph. 17.

tore: Insimiliendinemearnis peccari: non fu di sè . Che fai tu dunque ? Sei solito di Rente ; in sètale, filasciò far cometale a forza di mirarlo ? Le insermità, che tengono an-Manna dell' Anima.

cor'oppressal'animatua, sono innumerabili. Vuoitusapere, perchè mai non finisci di rifanarne > Perche non fisti bene il guardo in Gesù, pendente per amor tuo da un tronco di Croce in somma nudità, in sommo dispregio, in sommo dolore.

Confidera, che il serpente esaltato là nel diferto, fu efaltato perch'egli ftelle fra tanta gente pro figno . Pac ferpentem aneum , & Num.11.9 pone eum pro figno ; qui percuffus afpexerit eum,

viver. E così stà Cristo pure su la sua Croce. vi sta pro signo. Benchè stare in alto pro signo, di bandiera, e servir di bersaglio, e fervirl di portento ed ancora di orrore. E tutti e tre convengono parimente all' istesso Crifto. I. Sta Crifto fu la fua Croce quafi bandiera , pro figno: perch'egli fu esaltato , affinche fosse il glorioso stendardo de' Cri-Itiani. Questo doveyano inalberare i più nobili Personaggi, questo i Principi, questo i Potentati, questo i Monarchi, per dinotare qual'era la loro gloria: era Gesù Crocifilo ; Qui flat in fignum populorum , ipfum gentes deprecabuneur, II. Sta Crifto fii la fiia Croce quafi bersaglio, prosigno: perch' egli fu là esaltato, affinche sopra lui fi scoccasse ro le saette dovite a noi 3 Posuis me qualifignum ad fagittam . Queste di ragione dovrebbono effersi finite già d' avventare da molto tempo; ma pur non cessano. Mira quanti sono coloro, i quali infani attendono a faettare il Re della gloria, perchè lo mirano pendere là da un tronco si ignomiintorno al contenersi, intorno al cedere, infieno leggi viliffime, perchè fono leggi lasciate da chi alla fine morì vergognosamente fopra un patibolo. Ma sventurati che sono! Vedranno poi che sarà l' haver tratto morte donde unicamente dovevano sperar vita , III. Sta finalmente Cristo su la sua Croce tessero giornalmente di lui valersi a spaventare tutte le squadre infernali, ed a sbara-

gliarle ; Signum , & porcentum erit super Ægy.

contro di te diverrà portento d'orrore.

Confidera, quanto fu esimia la carità, che Cristo nostro Signore venne a mostrarci. mentre fi lasciò, come il serpente, esaltare fu la fua Croce, Fu tanto climia, che fu anzi eccessiva. Senti com'egli parla : Oportes exalsari filium hominis , e per qual fine ? Ve omnis, qui credit in ipfum, non perent, fed babeat wiram aternam. Eche potea a lui rilevare, che non periffimo? Gli farebbe però mancato punto di grandezza, di gloria, di santità : Sarebbe qual'egli è del pari beato. E pur favella della nostra falute, come può havere tre diversi significati . E servir se fosse cosa di suo gran prò . Perchè se havesse almen detto , che bisognava, ch'egli morisse in Croce per tutti noi, affinche noi tutti dovessimo poi morire in Croce per lui non parrebbe un dir tanto strano , benchè per verità sarebbe stranissimo, attesa l' infinita disugguaglianza, che passa tra un tal Capitano, e i suoi soldati, tra un tal Pastore, e la fua greggia, tra un tal Principe, e la fua gente, tra un tal Pontefice Massimo, e la fua Chiefa . Ma dir che oporter, ch' egli mnoja in Croce per noi , affinche noi habbiamo a vivere, questo si, che non può capirsi ; perchè ciò è farla da Capitano, da Pastore, da Principe, da Pontefice troppo amante; e pur è così ; Oportes exaltari filium hominis, ut omnis, qui credit in ipfum, non pereat , fed habeat vitam aternam . Come però a tal confiderazione non resti stupido > Il ferpente a falvare il capo, espone subito tutto a i dardi il suo corpo, e però appunto si dice, ch'egli è simbolo di prudenza; Estore nioso, quantunque per loro amore. Così prudentes sicus serpentes. Ma Cristo sece il fanno oggii Turchi, così i Giudei, così i contrario. A salvare il corpo, qual'era il Gentili, così gli Eretici, e così anch'essi tan- resto degli uomini, espose il capo, cioè diti Cattolici falfi, i quali vogliono anteporre re espose se stesso. Tanto è ver, che in amarle leggi della lor forsennata Cavalleria al ciegli ha proceduto con regole superiori a quelle, che lasciò Cristo di bocca propria, quella istessa prudenza, che c'insegnò. E che cuore è il tno , se ancor non fai corritorno al dare il perdono; quafi che queste spondergli? Goditi pure la tua prudenza per te, se ti vergogni di salire tu ancora sopra la Croce con esso lui, e quivi ignudo mori-re in somma umiltà, morire in somma ubbidienza, morire in fomma annegazione di tutti i tuoi scorretti appetiti. Questo sarà il vero credere in Cristo . Perche se dici di quasi portento di orrore, pro signo, perch'egli credere, e non l'immiti, credi lui, credia su là esaltato, affinchè i suoi veri sedeli po: lui, ma non credi in sui credere in sui è stabilire in lui, come dice Santo Agostino, tutto il tuo bene, non ti vergognando di effere suo seguace anche apertamenpeum, & Super Ethiopiam . A te Gest) Crocite. Ed appunto a chi fa così, ha quì Cristo fiffo di che ti vale? Di bandiera, o pur di berpromella la vita eterna : Vi omnis, qui credit faglio? Se di berfaglio, guardati, o sventurain ipfum, nonpereat, fed habeat vitam aterto sperche verra giorno, nel quale ancora nam; non dice, credit ipfum, aut credit ipfi, ma credit in ipsum . Credere lui è comune

II.

ancora a 1 Demonj: Et Damones credum, o lasciarlo a gente, che ingrata defidera la contremiscune. Credere a lui è di quei fedeli falfi , che gli aderifcono folo con di questi, non passar'oltre : perchè la pazl'intelletto . Credere in lui è di quei veri zia , che commetti , è per se bastevole a tefedeli, che gli aderifcono ancora con la nertibene occupato anche un' ora fana in volontà.

e di quel Serpente di bronzo, in cui tan- potitto invidiare quafi felice. to prima era flato già figurato, ci rimarebfo deferto foffe oggi mal per lui finito del

tutto. Mo oime, che alcumi lo lafciano fla-fente per infegnarit, che tu non arroghi a re colò in quella fua Croce, fenza pur de-gnarlo di un guardo. Namquid filimde fa-empio quanto fuode quel rice, che tu flus fam Ilfaelt? Quare erge dizisi pepinis vedi da Dio sì felicitato; non folo non gli mens: Recoffimus, non veniemus ultrà ad to ? Non volere ufare anche tu quella ingratitudine a chi finalmente fta là fu derelitto per amor tuo. Beato te, fe lo guarderai del con-l dolo, gli dia grazia di ravvederfi. Il maleditinuo con viva fede: milero te , fe ardirai re con formola imperativa, come fe' Crifto, voltargli le fpalle.

Ter.2.11.

۱v.

Vidifulrum firmaradice, & maledizi pulchri rudini ojue flatim . Job 5. 3.

parlafi, non fignifica qualunque empio femplicemente, mal'emplo ricco, come dal testo Ebreo si deduce: ne è cosa nuova, che l'empio ricco si denomini stolto, mentre quello appunto è quel titolo, che il Signore già gli diede per bocca propria: Sinite hac nelle animam enam repetunt à folo di prenunziario. Chi veduto quell' al-I uc. 12. 0. 10, & hoc qua parafticums erunt? E vaglia il bero il malediffe, non altro fece, fe non vero, quale stoltizia maggiore tu puoi com- che tosto formarne dentro suo cuore un' aumettere, che havere in mano il contente , gurio pessimo. Maledixis, ci oè male eminaonde comperarti la gloria del Paradifo , e sus est pulchrisudini sius . Tale in questo lunnon volet'impiegarlo ad un tal' effetto I go è la forza di detta voce, tratta dalla fua

confiderarla. Ma fe non fei , paffa innanzi . Confidera, che a compire il paragone e vedrai quanto fia milero quello stolto, perfettamente tra l'esaltazione di Cristo , che forse ancora tu qualche volta havrai

Confidera, che chi vide questo empio be , ch' egli fosse stato , come quello, esal- ricco , lo rimirò come un' albero molto antato ancor nel deferto : In deferio . Là dove noso, perchè appariva haver gettate già Cristo per sua maggior ignominia dispose , nella terra radici salde, radici sode , radici che ciò fosse in faccia alle porte di una Cit- troppo difficili a sbarbicarsi, il che non è tà si popolata, qual era Gerusalemme in proprio di piante se non eccelse. Vidi impium tempo di Pasqua. Contintociò non ti cre- firmaradica. Che sece però egli ad una tal dere, ch'egli ancora fra tanto popolo non vista? Se ne compiacque? tutto il contrario ritrovasse il deserto. Ah che pur troppo su compati immantinente tanta bellezza, e la per Ini deferto il Calvario, dove fi vide ab- malediffe : Et maledixi pulchritudini eius bandonato dagli Appoftoli, abbandonato flatim. Ma qui convien intendere, che vuol dagli Angeli, abbandonato fin dal medefimo dire, la malediffe. Vuol dire, che faceffe a Padre. Quivi non altro fi udi egli d'intorno, lei ciò, che fe'Cristo a quella pianta infrutche fibili di serpenti bestemmiatori, i quali tuosa di fico, a cui comandò, che doveste rendevangli il fino deferto più orrendo: nè di fubito venir male? nò: vuol dire, che le gli mancò quivi ancor quella fete ardente , diceffe del male anò: vuol dire, che le deche gli fe fospirare un vil sorso d'acqua , siderasse del male: no. Tutti questi sensi fenza mai poterlo ottenere . Almeno que convengono fenza dubbio a quella parola orribile; Maledini. Ma non già nel luogo prehai da fearicar fopra vernna maledizione di queffitre generi dianzi detti , ma più toffo hai da supplicare il Signore, che compatentocca a Dio foloso a chi tenga in Terra il fino luogo. Il maledire con formola ingiuriativa fi lascia a i mordaci. Il maledire conformola imprecativa fi lascia a i maligni . Tu perquanto vegghi ad un' empio venir del bene, non hai da procedere, se non secondo Onfidera, che quello flolto, di cui qui non faread altri nulla di ciò, che tu per Matt 7.16. tenon vorrefti. Quacumque vultisut faciant

vobishomines, & vesfaciseillis. Confidera, in qual senso dunque fi affer-ma, che chi vide quell' albero si selice lo malediffe : in fenfo non altrimentid' imperar male, overo di dirlo, over di defiderarlo, ma Più tofto darlo a bracchi , darlo a buffoni , lettera originale; e tale è in quell' akro ,

III.

dicis . Perchè Balach chiamato havea quel Profeta con ifocranza di udir la mala venturafu i fuoi nimici, e n' udi la buona; del che il Profeta fi scusò appunto con dire : Numquid loqui peroro aliquid nifiqued Dens po-Nanai. (werit in ore mee ? Ecco dunque che fece, chi vide un'albero in apparenza si bello ; gli fe' la mala ventura : ch'e quanto dir , prenunciò, che qualche fulmine orrendo gli foviaftaffe , qualche temporale , qualche turbine, qualche affalto di fubita innondazione. Quetto modo di maledire agli empj felici non folamente è lecito , ma falubre ; perchè fa sì , che non t'innamori di quella loro infelice felicità. E però quefto fu infegnato da Davide, dove diffe: Noli amulari in ec, qui profperatur in via fua . E per qual ragione? per l'augurio finistro ,

enen eritpeccator . ıv.

1616

\$40.4 Se

Confidera, per qual ragione chi vide un' albero di radici si ferme, firmaradice, ne fece augurio di mali si portentofi. Per questo medelimo, perchè lo vide di radici si ferme . La felicità nell'empio, non è mai fegno, fe non molto cattivo. Ma quando è radicara, cioè continuata, cioè costante, allora egli è pessimo : perch'è segno, che Dio fopporta in questa vita quell' empio, lo protegge, lo profpera, perchè lo vuole con pene troppo più acerbe punir nell' altra . Deminus patienter expellat, ut cum ludicii Dies Maché, advenerie, inplenitudinepeccaterum puniat . Comunementela felicità de' malvagi fuol' effere breve, che però fla scritto, che Adul-

che viene apprello: Queniam adhue pullium,

terinaplansationes non dabunt radices altas. Sicchè quando è lunga, ò quanto è fegno evidente di dannazione! Tu mai non hai da invidiarla, ma molto meno allora, ch' ella ti par più degna d'invidia per la fermezza,

perche allora e più luttuofa.

Confidera, che chi vide quell' albero, non fi dice, che fece finistri auguri, fe nou che alla bellezza di esso ; lo sece alle frondi , lo fese a i fiori, no 'I fece a i frutti, perche di questi non v' era ; Maledixi pulchrisudini ojus flatim. Tal' è la gloria dell' empio, tutta è apparente, non ha niente di fuffanzioso, e però tanto meno è degna d'invidia : Fanum agri, qued bedie eft, Geras in eliba-25211 6.30

Numajas doyc Balac diffe a Balaamo : Pe malediceres | fara fucida, farà fozza, farà coperta d'un' immicis meis vocavi te, & en e contrario bene- ako fquallor mortale : così quando fcorgi la felicità de' malvagi, hai da penfare accortamente all' eccidio, che lor fovrafta da Dio sdegnato. Siano quanto vuoi radicati fopra la Terra : Siene elera herbarum Pf. 36.14

cità decident .

Confidera, che chi mirò lo ffolto felice non interpose verun tempo di mezzo a formar questi auguri così finistri di tanta felicità , ma li fe fubito; Vidi fluleum firmaradice, & maledixi pulchritudini ojus flatim ; perchè qui ftà tuttociò che lo mostrò favio . Se havesse tardato molto , havrebbe fatta finalmente una cofa, a cui con progreffo di tempo ciascuno è buono. L'istesso stolto in progresso di tempo conoscerà, che la sua felicità non fu degna d'alcuna invidia, l'abborrirà, l'abbominerà, e dirà con tutti gli 529.4 8. Stolti fimili a lui ; Quid nobisprofuis superbia, Holti mini a ini; gan merippayan japeran, an divisiram jatkania quid cannili nobie ?
Tutto il guadagno conflite in faper ciò conolcere prefiamente. Chi più prefiamente
il conofre, tanto è più favio. E però quofti, che parla qui, fu favifismo, perchè non potea far pjù presto di ciò , che sece ; Maledixi pulchritudini ojus flatim . Tu piglia esempio a non esitare in materia, ch' è tanto certa. Altrimenti corri pericolo di affezionarti alla falsa felicità de'malvagi, prima di arrivare a conoscere, ch' ella è falsa ; ficche fia bisogno di chi ti rimproveri la tua perniciola ignoranza, e così ti dica : Nen Ecel pic.

zeles gleriam, & opes poccatoris : non enim fcis

que fueura set illius subverse .

Cum confummaveris bome, tune incipiet. Eccl. 18. 6.

Onfidera il primo fenso di queste divine parole, il qual'è, che nella vita fpirituale, fempre hai da operar, come un principiante. Però non dice : Cum confummaverit home, sunc incipere fe putabit , ma ruba incipies : perchè veramente tu sempre hai da cominciare, cioè dire hai da diportarti con quel fervore, col quale già comincialti a fervire Iddio . Ma specialmente hai da teuere sempre stabili quelle pietre, che furono il fondamento del tuo edifizio spirituale, num mittitur. Vero è, che la beltà fola è le massime della fede, l'abborrimento al pecbastante ad innamorare chi la riguarda , cato , l'amore alla penitenza, il timor dibenchè fia scompagnata dalla bontà. E pe- vino : sicchè ti avvanzi bensì nella perseziorò come allora, che tu rimiri una bella fem- ne di giorno in giorno, ma fempre fu quella minaper non t'invaghire di esta, hai da pen-jua, per la qual da principio t' incammina-sure, chetra poco ella farà pasto di vermi, sti. In novicate virz ambulemus. Non ti figurar Rom. 6.

qualunque stato più elevato, più eccesso, come dunque dovrai sare a non perderio? tu puoi peccare, e peccare ancor gravemen. Dovrai passare, più presto, che si può, da te. Però haida comminciare, ancoraper- un'opera all'altra: Cum confummaveris bofetto, a difenderti dal peccato, a darti alla me, sune incipier. 1. Cor. 7.1. penitenza, come se niente havesh di ciò operato fino a quell'ora: Perficiens fantlife il qual'è, che quandofarai pervenuto già estimm in immer Det. I tumo de l'acceptation de l'acceptation de la lattica. Poincipio della fantia, Poincim fapionia si-principio della fantia, Poincim fapionia si-principio della fantia, Poincim fapionia si-la corgerai chiaramente, che fei da capo. tu compisca la fantità col timor divino : Perfeins sanslifestionem in simoro Dei. E per-fect dall'effere principiante. Quando sarai chè cià. se non perchè ancor provetto devi consummato, alloraconoscerai, che non

giovanezza. Considera il secondo senso di queste pa-role, il qual è, che finiza un' opera di ser-da principio tenevansi dotti assa: ma seconи. vizio divino, hai da cominciar tosto l'altra, do poi, che studiavano, di anno in anno tesenza perder punto di tempo oziolo: Cam nevanfimeno dotti; ficchè allafine tornanconsummaverit bomo , suno incipies'. Finita do alle case loro dicevano, che non erano l'azione, paffa alla contemplazione, finita dotti niente; perchè intendevano, quanto la contemplazione, paffa all'azione, con ci voleva per effere vero dotto. È questo in fare del continuo ragione fra te medelimo, effi era il maggior fegno di efferfi approfit-Eccl. 13.

sas. Not veat ut come taim ogit a pricottotir? Indimegne opera, o vendenimido, Quanto più ti follevi a volteria popendera,
o feminando, o fegando, o battholo, o tatto più conofci, che flanno da te lontatravgillando con mille lotor maniere intere. Espet che inceptamente pricore in conofci per in conocci per in conocc tecl. jeay. poffibile, & emnisinfemicas nen appropinque falghi, tanto più fempre ti refterà da fali-

havresti potuto operare dentro quel tempo , che si compiacque di dare a te , più che a tanti, e non l'operafti. Però non voler più perderlo scioccamente: Fili conferva sombne , perchè il tempo è

come alcuni, di poter effere diventto im- un di quei doni, il cui pregio non fi cono-peccabile. O quanto l'ingannerelli! In fce, fe non allora, che ci fono ritolti. E

Confidera il terzo senso di queste parole, confummate di perfezione; ma d'onde naconfirmanto, allora conocertà, che non effere principiante? Cam confirmanto del principiante? Cam confirmanto del fete d a baltanza perfezionato, sune incipior a fa- umiltà, alla vera ubbidienza, alla vera raf re quelle cadure, ch'egli non fece nella fua fegnazione. E però allora col Santo Davi- PC76. de diraitu ancora: Nune capi. Quegli Scoche il peggio che ate possa succedere è sta-te in ozio: [Multam malitiam docuir otios]. molto più siegue ancoranelle divine: Actas. Non vedi tu come fanno gli Agricolto- ceder bemo ad cor aleum, & exaltabilur Dens. PL63,

degli altri. Vnoitu star sano di spirito? stà re di proposito ad acquistarle, perchè allor parimente in una continua fatica , perche comincia ad intenderle. Nel refto fe tu ti ozio è l'origine d'ogni male: In omnibus credi di haverle forse acquistate, t'inganni operibus tuis veloxofte, con paffare da una molto: Inflisia sua ficus montes Dei, non fioperazione all'altra , più presto , che sia cus mens; siene menses ; perche quanto più PC 35. bis sibi . Ma quanto è forse quel tempo che re. Non hai provato a sar mai lungo viagtu confumi in vanità, in cicalecci, in con- gio per le montagne? Quando le credi finiversazioni, in riposo inutile? e però non te, allora cominciano: sicchè in progresso è maraviglia, se lo spirito ti languisce. Credi di tempo scorgi, quanto ancora si lontano tu di non dovere a Dio rendere stretto con- da quelle cime, a cui da principio credevi to di tanto tempo ch' haifelalacquato a' tuoi di dover giingere in pochi paffi. Però già giorni, e forfe ancora feguiti fcialacquadiffe Cristo divinamente: Cam feeritis em-

govan , e torie anceta legitti icialacqua- quine cutto divinamente: Chiii feeritiis im-re? Alla monte lo feografi , quando il lais qua pratripa fina voltis, picito, fervi luc.-7-in. Signore te lo rinfacerà , come a feono- inuitis famus. Perchè non può giungere a ficente, Verenis advursfam mo sempus. Al- idire di vero cuore, ch'è fervo inputile, fe lora ti fara intendere, quanto di bene inonchita fatto ognicofa:

miam more non tardat. Eccl. 14. 11.

Onfidera, che quanto male commettono i Criftiani , procede comunemente del persuadersi , che la sor Morte non verra a trovargli si presto, come si predica. Ne è maraviglia . Sono ferti pigri . non che sappiano, che il Padrone tornerà tardi in Città , non han bifogno d'altro impulso adusare ogni trascuraggine nelle loro faccende di casa ? Cosi pur fanno i Cristiani . Qual' or fi postano immaginar, che il Signore ancor fia lontano, fe non fann' altro di

Prov. 7. 5. via longiffima . Quel Ricco , che volcatutto dark a pigliar piacere, ad avvanzare, ad accumulare, a far gemere i Poverelli, di-cca tra se fu 'lletto: Anima men habes bona pofita in annes plarimes . E quel Servo Infame , che tolto il baftone in mano cominciò a percuotere tutte le Ancelle di Cafa, ad aprir credenze, ad aprir cantine, e a scialacquar quanto vi era di vettovaglie, e di vino con Mathat gente infana, cam ebriofie, perche lo fece? perche dixis in corde fue : Moram facis dominus penire. Ne folo ciò; ma come questa perfuation si dannofa fa che i Crittianitrakorrano in ogni eccesso, cosifa poi, che trascorsivi, vadano differendo di giorno in giorno l'emendazione: fa che non abbandonin le pratiche scellerate, fachenon paghino Chiefe, fache non paghino Chioftri, fa che non depongano gli fdegni innati dal fi comunichino, fa finalmente, che traboc-

quel si funesto Secolo di Noè, guando tanto di Mondo perì tutto impenitente, perchè credet a che il diairo uno l'Asprettobe pourno

il tollo oppoimere, come gli revitar minac.

pegal alla fortita, noncomparite en pune

come, che dissance. Nont i più il rano peto he il il Savio quiti dicia a note si chiari.

Memer glis punitam mera mat tanda. Importattoppo havere in mente quell' opinio

re vivilinta, che la morte non tanderà

Comuttocio non ti die esfast, ti dies oli

controle in on a correla
controle in on a carrela
controle i

Memor ofto: perchè troppo gran torto egli ti farebbe, fe ti voleffe fare imparare una cofa, che è tanto nota. Presuppone già, che la fappe, e però ti dice folo con civiltà, che te ne rammemori: Memer elle .

Confidera, che i Criffiani non hanno gran II. difficoltà ricordarfi, che la morte verrà i ma l'han grandissima a voler ricordarsi, che verrà prefto. Qui ftà il tormento, qui il terrore, e però vanno con mille modi in- PC 54-16. gannandoli fin' a tanto che Venise mers (uper Ma chi non fa, che come questi fospettino, illes, gli forprenda, gli fopraffaccia, ficchè defcendant in infernum viventes, trevandof nell' Inferno prima, che i mefchini fi accorgano di trovarvifi . Però dice il Savio : Memer efte, queniam mere nen tardat. Se non tarda, è fegno dunque, che non hadavenire , mache glà viene , e che di più viene peggio, fi danno all'ozio, alle commedie, in fretta, fenza divertimento, fenza dimoalle crapule, a i paffatempi. Diffi, se non ra, giacche tuttociò è necessario di credesanno di peggio; perchè i più da questano-civa persuasione pigliano ardire di trascor-Chiunque tardanel suo cammino, convien zere ad ogni eccesso. Senti; come dicea che tardi per qualche impedimento, o inquell'Adultera, che invitava il fuo Drudo trinfeco, o efirinfeco, che lo arrefti. Ma a folazzi ofceni: Non off Vir in domo fua: abiir la morte non ne ha veruno ; perchè quanto all'intrinfeco non ci è pericolo, ch' ella giammai fi flanchi di camminare: non perde fiato: non perde forze: anziè come un gonfio torrente . Più che di paffo in paffo fi avvanza nel fuo viaggio, più fi allena, più fi avvalora, più acquifta, perchè più ci tubadi vita: Quid defrandat viram?' Mers. E quanto all' effrinfeco, non folo ella non può temere verun' arrefto violento, havendo feco già da Dio troppo liberi i paffaporti: ma nè meno ella può temerlo fortuito; perchè non è nell'operare legata a vernna forte di circostanze; non è legata a luogo, legata a tempo , legata a modo . Procede con Job 18, 4. mano Reggia: Es calces fuper eum , quafi Rex Interiene . Se guardi il lnogo , ella viene con mano Reggia, perchè ti pnò egualmente raggingnere da per tutto; per Terra, per mare, incafa, in piazza, in colli, in pracuore, fache non ficonfessino, fa che non ni, in giardini, in felve, in deserti: ficchè per tutto ella regna con libertà. Se gnardi il chino in perdizione, ficcome accade in tempo, procede con mano Reggia; perchè ti può egualmente raggiugnere a qualunque ora ; si di giorno, come di notte ; non rides che il diluvio non l'haverebbe potnto fpetta l'età canuta, non teme la forte, non

non ha bisogno di suoco, col solo roderti quelle legna, che benchè dapprima ostina-10b 4 19. 24 che tute ne accorga: Confummentur velut abbruciarfi., ad andar quante fono ridotte

III. questa è la maraviglia, che, benchè sapu-Tob to. trades me, ubiconstituea est domus omni vivensi. E pur la Chiefa ha determinato un giorno proprio nell'anno, in cui con alta folencinis es , & in cinerem reverteris . I. Predicate. Ele Divine Scritture con quante trom-

be risvegliano d'ora in ora una tal memo- cioè dire all' Eternità. Eccl. 18.6, menso novissimorum, Memor est judicii mei, Eccl. 18.6, menso novissimorum, Memor est judicii mei, fic enim erit, er ruum, Sicche bisogna pur di-10. Eccl. 18. re, che il rammemorare a ciascuno, ch'egli è mortale, non fia superfluo. Quanto dunque meno superfluo sarà il rammemorargli, che morrà presto, ch'è ciò, di che ogn' uno fi studia, più ch' egli può, di dimenticarsi, come di fantasma nojoso? Non è questa la vera regola. La vera regola è conformarsi alla disposizion provvidissima del Signore, il quale ha voluto colmare il Mondo d'immagini della morte, affinchè dovunque n' andiamo ci fia presente : Replevis omnia mor-5ap. 12, 26. 10. E però tu dovunque vadi, anche avvezzati a contemplarla. Se cali in Giardi-

no, e là rimiri quei fiori, che appena schiufi, fu 'l loro stelo languiscono ? Memor esto, quoniam mors non gardas. S'entri nell'Orto e là riguardi quegli alberi, che poch' anzi tanto pompofi, cominciano d'ogn'intorno a sfiorire, a sfrondarsi, a spirare orrore, Memor efto, quoniam mors non tardat. Se giungi al Campo, e vedi là quelle biade, che tutte gialle aspettano d'ora in ora la lor falce, Memor efto, quoniam mors non tardat, Se vai allatua Fontana, e scorgi quell'acqua, che dopo haver tanto corfo, per giungere là pur ella ad uscire in luce, va su questo cuore non solo a Dio sia odioso, ma bito da se stessa a seppellirsi di nuovo giù abbominevole: Abominabile Domino cor pra-

te d'infermità; non ha bisogno di ferro; sardar. Se ti scaldi al Fuoco, e offervi là ch'ella tifa chiusa in seno, ti può finir sen- te, sono alla fine costrette ad ardere, ad à tines. Or mira dunque, s'ella può haver in cenere, Memor efto, quoniam mors non tarcofa alcuna, chel' impedifca: e fe non l'ha, dar. Se ti fai alla finestra, e di là guardi il dunque ti puoi tu fingere, ch' ella tardi? Me- Sole, che declinando, convien che anch' egli, quanto prima precipiti nell' Occaso; mor esto, quoniam more non tardat.

Considera, che queste cose, le quali io Memor esto, quoniam more non tardat. Se in ti hò dette fin qui, sono assai sapute, Ma tua Cella, intua Camera tu stai chiuso, e quivi scorgi quella candela medesima, che te, sia contuttociò di necessità così gran- ti serve a poco a poco distrutta mortr su de il rammemorarle: Memor efte, quenjam gli occhi, Memor efte, queniam mors non tarmore non cardae. Chi è che non sappia pur dae, Queste, e altre innuncrabili immagitroppo, ch' egli è mortale ? Scio, quia morti ni, son tutte a guisa di tante folendide farve fotto di cui puoi da per tutto incontrar velata la morte, giacche non sempre puoi stare in Chiefa, o puoi stare ne' Cimiteri, a nità ciò rimembrifia quanti fono, Uomi- vederla ignuda, qual è, su le sepolture. E ni , donne ; piccoli , grandi ; peccatori , creditu , che queste istesse non possano afgiusti; dotti, igneranti; quasi che ciascun sai giovarti? Se non altro ti manterran vivo le ne fosse dimenticato: Memento homo, quia in mente questo pensiero di morte proffima. E questo solo è bastevole in un Fedetori continuamente da i Pergami non fann' le a sgombrargli presto dal capo ogni vanialtro che gridare sui popoli, morte, morte tà, dal cuore ogni vizio, sicchè riducasi a vivere folamente a quello che importa .

Abominabile Domino cor pravum : 4 luneas ejus in its , qui simpliciter ambulant . Prov. 11.20.

Onsidera, quanto su la Terra sian degni di compassione alcuni Mondani, i quali studiano tanto, affin d'imparare una scienza a Dio così odiosa, come è la salsa Politica. Hanno per fine di arrivare al consegnimento de'loro privati interessi, e poi ciò studiano di ricoprir col mantello dell' util pubblico, della carità, della convenienza, dell'onestà, e per conseguenza della maggior gloria Divina : Abominabile Domine cor parvum. Questo è quel cuore, che tortuolo, nasconde l'iniquità, l'inorpella, l'indora: Eft qui nequiter humiliat fe, Eccl. 10. o interiora ejus plena funt dolo. Ma che gli 34. vale ? Può ingannar con ciò gli Uomini. nonha dubbio, manon già Dio: Numquid Job 13 9. Deus decipiesur us homo vestris fraudulentii? non già, non già, perchè Dio vede tutto: , Reg. :6. Home vider en , qua parent , Deus autem intue- 7-

tur cor, Considera, per qual ragione si dice, che nelle tenebre, Memorefto, quoniam more non vum. Perch's tutto opposto al procedere,

II.

10h. 15-11. res, & callidi provocane iram Dei. Simulas- ziali ; però dà in loro potere la fua volontà:
res in affettar la virtà, callidi in asconde- Veluneas ejus in iès: però gli accarezza, pera il Signore non trattò mai veruno ( per | quella virtù, perchè se non altro, non ha-Fall officer and the second of the foliation of the second of the second

Lucali.44. ffolti , come coloro , che dimostravan di credere; che aDio balfalle l'apparente pie la matchera; e dove / si qualche palco? tà, senza la reale: semiri, moma qui fezir, si qualche palco? qued deferis oft, eriam id qued deinens eft, fe- tutto . cie? Machecche fiafi di ciò, il fommo male

perchè con una portentifima unione pretendono di congiungere in se medefimi tutti no nell'esterno. Qual maraviglia è però, se Dio non sol gli abborisca, ma ancor gli abbomini ? abborrisce le bestie tra i Criftiani , abbomina i Mostri : Abominabile Do-Confidera, che quanto il Signore abbo-

111. mina i dopoi, tanto ama per contrario quei che procedono con fanta femplicità : Veluntas ojus in iis , qui fimpliciter ambulant; con questi ha il suo genio, con questi ha il Por 1-32. conversare: Cum fimilicibus fermecinaria vare: Videre quomode cautè ambulerie; ma sii ejus. Mercecchè questi sono i suoi veri si- lontano siccome è la colomba dall'operargliuoli: Simplies: Filii Dei. Qual' è la dote le. E ciò vuol dire; Velauras: eius in iis, qui fim-principal de figliuolis rapprefentare il lor palieres ambalans. Che cofi è ambalane relle Padre. Però il Figliuol Divino è chiamato divine Scritture, qualor è tolto infenso più ma dote di Dio; la femplicità non ha com- tono mai dalla verità: Majerem bernis non pofizione in le stella di alcuna forte, non baber gratiam, dice il Signore, quamut au ha inganno', non ha illufione : Scie Deus diam filies meos in verisate ambulare . La ve ment, qued fimplieienem diligne. E così non rità non pretende, che tu scuopra a tutti

che Dio tiene. Iddio è verità, e però trop è da stupire, se tutta la sua inclinazione è po couviene ancor, che abbotris cai doppi, sopra de i semplici: Volunza vinu in siu, qui i stuti, statudolenti, i perversi: simulare pimpiriere ambalaus. Sono suo signituoli spere il vizio , provocane iram Dei, non folo rògli ajuta, però con modo particolare gli incorrono nel furore Divino, ma ancor protegge in tutti i loro andamenti: Protegge prov. 2.17. loprovocano. Così tu vedi, che su la Ter- gradientes simpliciter. Tu affezionati pure a wibir. Gli chiamò fepolture, gli chia ser, perchè non dubita di dovere apparite mò ferpl, gli chiamò figliuoli d' Infer-no: ma fopratutto godè di chiamarii Qui autem deprevua via fusu, manifishus reit,

Confidera, che dice, Volumens ojus iniis, nel peccatore qual'è? è pretender di più la qui simpliciter ambulane, non inepie, non ingloria di giufto. E questo èciò, che fanno confiderare, non imprudenter; perchè il Siappunto quelli Uomini detti doppi: ond gnore ama i femplici di virtù, non di da-è, che fegli altri peccatori ordinari fifo- poccagine. Credi tu forfe, che la fempligliono chiamar bestie, gli usuraj Lupi, i cità oppongasi alla prudenza? tutto il con-Superbi Pantere, i sensuali Porci, i crudeli trario: anzi leva sempre unita come sorel. Tigri, gl'iracondi Cani, gl'infingardi Co-nigli, iloquaci Rane; i doppi soli fra tutti cee sicue celumba'. Queste due cose non si fono da Santo Agostino chiamati Mostri, hanno ad intendere mai difgiunte tra loro, e però non ti fi dice, che fii nè affolutamente prudente come il ferpente, nè affolutameni vizi ora detti con la virtù, che dimostra- te semplice come la colomba, ma che sii l'uno, el'altro infieme ; ficche dall'ecceffiva prudenza dell'uno, e dall'eccessiva semplicità dell'altra tu venghi a formar quel mezzo, nel quale fempre fi ritruova a feder la virtù morale. La semplicità dee togliere alla prudenza l'ecceffo, nel quale fale, quando trascorre in affuzia; e la prudenza des togliere alla semplicità l'eccesso, nel quale cade, quando trapafía a fciocchezza. In una parola, fii prudente, come è il serpente fuo gufto , con questi più fi compiace di a conoscer le fraudi , affine di poterle schie Ephies. c. vare: Videre quomede caure ambulerie; ma fij 11. specchio , è chiamato figura , è chiamato metaforico , che reale ? E' diportarsi , è Rom 6. poecumo, e cinamato immagine dell'eterno procedere: la mesine voi a ministrato del companio del

ficche diffimuli a tempo, fij cauto, fij cir- fi possono chiamar forza, e però ti dice, cospetto, ma non mai simuli con operare da aftuto: Abdicamus occulta dedecoris, conte-ner da noi lontano ogni fospetto d' iniquità, d'impurità, d'immondezza ancora fegreta, a.Cor.4. che possa pregiudicare all'uffizio nostro, ma non ambulantes in afturia. Non però ciò procuriamo con modi astuti, ma sol con essere quei , che vogliam parere . Così diceva infidie dell'inimico, affine di non errare nell' l'Appostole, come quegli, che havea unita la prudenza di Serpente, e la semplicità di Colomba ; e così devi poter dire ancora tu nello stato tuo. Lascia pur al Mondo di astuzia quanto ne vuole, lasciagli le finzioni , lasciagli le fraudi , e unicamente tieni per te quella dote, che Gesù Cristo raccomandò di bocca sua tante volte alla fua Spofa Maddalena de' Pazzi, e chiamò nettezza: nettezza di pensieri, nettezza di parole, nettezza di opere: la prima fi oppone all'aftuzia, la feconda alle finzioni, la terza al!e fraudi .

## VIII.

adversus insidias Diaboli. Quoniam non est nobis colluttario adverfus carnem, & fanguinem, fed adverfus Principes, & Porefta-Ribus . Ephel. 6.

Onfidera, che Lucifero, per quanto mnova contro di te tutto il suo esercito, che pur è tanto numerofo, non può flice Diabolo, & fugiet à vobis . Se tu ripugni, non folo fi partirà, ma fuggirà, tanto è'l terror che gli dai. Figurati ch' egli sia come il Cocodrillo; fugge chi lo perseguita, perfeguita chi lo fugge. Solo ti può vincere adunque per via d'infidie, con perfuaderti ingannevolmente a cedergli il tuo confenfo. Però l'Appostolo dice: Induite ves armaturam Dei, ut possitis flave adversus insidias Diaboli;non dice adverfus vim , dice adverfus insidias. Machi non vede, che per questo medefimo hai da armarti più prontamente ? Se il Demonio ti potesse vincere con la forza, precipitandoti a dispetto tuo da quel posto d'integrità, d'innocenza, in cui ti ritruovi, saria per te meno male:il mal è, che in multis experius cogitabit multa . Ed ecl'ottiene per via d'infidie, con adescarti, con co la tua armatura. Vero è, che que-allettarti, con far che tu precipiti date stef- stapiù si dice di Dio, di quel che si dica so: Mittete deorsum. Ond'e, che la caduta tua: armaturam Dei; perchèse bene tocca ti vien imputata a colpa. Vero è, che que- ate di vestirtene di tua mano, induire vos,

te ftello, ma prescrivé, che ru non menta \$ | ste sue insidie son sì gravi , che quasi quasi che ti armi. Vuoi vedere, se sono gravi? Non pretende nè anche date l' Appostolo, che le vinca con un folenne trionfo: gli basta , che non sij vinto: Induire vos armaturam Dei, utpoffitis fare adversus infidias Diaboli.

Considera, quali sieno singolarmente le armarti in un modo più che nell'altro . Queste insidie sono insipite : Multa funt infidia dolofi. Ma tutte al fine fi riducono ad una; a trasfigurarfi d' inimico in amico . Perchè non mai ti fi accosta a fronte scoperta, con proporti il peccato come peccato;ma bensì con proportelo mascherato sotto una di queste larve,o di piacere, o di guadagno, o di gloria. Se ti vede inclinato al piacere, te lo maschera di piacere ; se ti vedeinclinato al guadagno, te lo maschera di guadagno; seti vede inclinato alla gloria, te lo maschera di gloria. Non vuole, che tu mai vegga il peccato nudo, perchè sa che l'abborrirefti. E fe si accorge, che tu fai professione di virtuoso, che sa allor egli? Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare Vepersiciat simulationem. Te lo rappresenta If 32.6. come operadi virtù. E questo è il fommo de'mali, perchè allora è, quando il trifto 2. Cor. 11 14 fitrasfigura in Angelo luminofo : Transfigutes, adversus mundi Rellores senebrarum rasse in Angelum lucis . E così allora pur Jobat... harum, contra spiritualia nequisia in cale. è, quando è sommamente difficile il ravvifarlo : Quis enim revelabit faciem indumeneiejus ? Però quello stato , nel quale hai più che mai da temere il vizio, è quando tu lo apprendi virtù, credendo fincerità quello ch' è maldicenza, sodezza quel nondimeno mai vincerti a viva forza : Rest- ch' è protervia, saviezza quel ch' è passione. Se allora tu non ti ravvedi per tempo, tu sei perduto ; perchè il primo rimedio contro ogni vizio fu sempre questo : stimarlo vizio .

Considera, che presupposto ciò, l'arma più principale, che tu hai da imprendere, è l'orazione, perchè questa è quella, che sopra ogn' altra cosa dà lume a scuoprir gl'inganni: In bisomnibus deprecare Altiff- Eccl. 7 19 mum , ut dirigat inveritate viam tuam . E dopo questa tu hai costantemente ad imprendere l'escreizio d' ogni virtù , perchè questo al lume aggiunge la perizia, aggiunge la pratica, aggiunge la facilità di pensare a molti rimedj, che riescano salutari : Vir

II.

117.

If 4.7.

I.

contuttociò l'hai da Dio. E guarda bene di I non andarne superbo . Non senti ch' ella è fomigliante a una veste? Induite . Adunque egli può spogliarrene, quando vuole; nel resto sai, perchè questo esercizio d' ogni virtù si dice armatura? perchè orna insie-

me, e difende.

IV.

Considera alquanto più particolarmente le qualità de' tuoi nimici infernali, perchè tanto più intendi la necessità, che ti stringe di star sempre in difesa. Primieramente non fono nimici visibili, com' erano gli Egiziani, com' erano gli Ammoniti; com' erano gli Amorrei , Non est nobis colluttatio adverfus carnem, & fanguinem; ma fono inimici invifibili. Che più? sono spiriti, che nulla hanno di materiale ; e però fappi, che pe- l netrano da pertutto ; penetrano negli occhi, penetrano negli orecchi, penetrano nella memoria, penetrano nell'immaginazione, penetrano nell'intelletto, penetrano nella volontà, e per tutto s' inoltrano ad infidiarti. Di più contengono ordinatiffime Schiere, e tra l'altre, due; i Principati, e le Podestà , Principes , & Posestares. Perche dei sapere, che di tutte le schiere surono gli Angeli, che caddero giù dal Cielo ribelli a Dio se così ferbano ancora l'ordine stesso, l'istessa Gerarchia, l'istesso Governo, quantunque indirizzato al male; e perchè lo serbano > perchè altrimenti formerebbono turba, non formerebbono esercito; e cosi farebbono poco abili a far battaglia. Al fine del Mondo, quando già la battaglia sarà finita, cesserà l'ordine, e rimarrà il solo orrore; perciocchè l'ordine può nell'Inferno stare un poco bensì, ma non può abitarvi: Nullus ordo, fed fempiternus horror inhabitat. Vero è, che s'essi ritengono ancora l'ordine delle lor pristine schiere, non però egualmente ritengono ancora i nomi, ma quelli folo, che fono indifferenti a fignificare il bene, ed il male; e tali fono i Principati, e le Podestà: Principes, & Poseffates; e però l'Appostolo non usò altri, che questi . I Principati tra i Demonj son armarsi? quegli, i qualisono i più principali a pro muovere la malizia; le Podestà sono quegli, i quali sono i più potenti a punirla. Arcangelo, che fignifica apportator d'amdi maggiori) compete loro bensì, ma fogli Abiffi, o di Averno, o di Tenebrofo.

mente intelligente di Dio , e questo non compete a chi non lo vede . Il nome di Troni esprime il seggio di Dio, e questo non compete a chi giace fotto i suoi piedi come scabello : Dones ponam inimicos mos scabellum pedum enorum . Il nome di Virtu esprime la virtu di Dio , la costanza, il coraggio; e questo non può competere a chi non è capace più di valore , ma fol d'inganno . Il nome di Dominazioni ha bensi loro taluno voluto ascrivere, manon così propriamente, perchè la Signoria porta seco una specie di libertà , che non può convenire a quegli infelici, che come schiavi , Rudensibus Inferni detralti , fon là giù dannati a catene, dannati a ceppi. Però plù tosto che intitolarli Dominazioni, gli ha qui l'Appostolo intitolati Rettori di questo Mondo, cioè de Mondani, di quei che vivono fecondo i dettami del Mondo, fecondo i defideri del Mondo , Mundi Rellares . E perchè ne sono Rettori ? perchè gli aggirano come più piace ad essi, senza contraddizione, senza contrasto. Quei che ad essi resistono virilmente, sono quei ch' hanno voltate le spalle al Mondo. Dipoi veduta la varietà dell'efercito, guarda l' armi di cui van tutti forniti. Equal'armi sono? Son le nequizie più fine : Spirienalia nequitia. Questo vuol dire , Spiritualia nequitia ; quel funto più lambiccato, che noi pur volgarmente chiamiamo spirito; il più sottile della malvagità, il più scaltro della malizia : perchè appena ritruovali, chi gli arrivi in ordire inganni. Per ultimo guarda ancora il vantaggiofissimo posto donde combattono, ch' è dall'alto , incolestibus; perche tistanno al di fopra, e così ancora ti scorgono da per tutto, ti assediano, ti assaliscono, senza che appena ti possa da lor guardare ; gli truovi negli efercizi della contemplazione , gli truovi nelle confessioni, gli truovi nelle comunioni, glitruoviin somma nelle opere ancorpiù sante, in calestibus. E non pare a te, che attefo ciò, fia bifogno di ben

Considera, che tu anzi ti atterrirai a quanto si è detto, nè crederai di poter mai resistere ad un esercito di così maligni ni-Nel resto il nome di Angelo, e il nome di mici. Ma fatti cuore, perchè non senza ragione disfe l'Appostolo, che tutto il loro basciate ( l'Angelo di minori, l' Arcangelo regno stanelle tenebre : Mundi Rellores tenebrarum harum; come vengono a luce, han lamente con l'aggiunto o di Satana, o de- perduto il Regno. Però qui tta la falvezza, che tu gli sappi far tinti venire a luce con Il nome di Serafino esprime un cuore inna-morato di Dio; e questo non compete a chi Là dove senza questo, misero te! sei sacisl'odia . Il nome di Cherubino esprime una mente perduto. E' dunque necessario di arptarfi con l'orazione, come da principio io | ragione grandifuma , di premettere poco cizio delle virtù. Ma che ti vagliono l'armi, se tra le tenebrezu non discerni il nimico? o che significhi qualche cosa di più del solo se ingannato alle vesti, ingannato alla voce, lo erediamico? Sperituforfe di poter giugnere mai pienamente a discernerlo da virtà di ciò protestare liberamente di ricote stesso, o col lune che Dio tidoninell' orazione, ovvero con quella perizia, con quella pratica, che tu acquifti nell' efercizio delle virtù? T'inganni affai ; perchè Dio vuole, che tu non ti fidi mai totalmente di te medefimo, per perfetto che fij; ma ch' eferciti l'ubbidienza, mach'eferciti l'umiltà , con manifestare a un altro uomo le die, come suo vero difcepolo, vero suddito, tue fiacchezze, com'egli già manifestò le fue fin a'iuoi discepoli, a discepoli sì idio- re al Mondo un onore maggior di questo? chettuti i Capitani ancora più antichi mai flo, e corona ricca di glotia: Eris corona elenon aldegnano di tener configlio di guer- ris in manu Domini. Con questa in mano verra, ediudire ancora il parere de' più novel- ra egli al Giudizio, quando recherà feco li,e di feguitarlo ? E quelto è ciò ch' hai da fa- una fedeliffimanota di ogni tuo merito ; e Spirituale è un nomo ordinazio . Perchè quando d'ogni tuo merito ti havrà dato un anzi allora il Demonio abborrifce più, che prefto. Comunque fiafi. Il Demonio è come il Serpente, è amante di tenebre : vuoi che fi fugga quanto prima? e tu fcuoprilo :

Eccl. 17.15. Si denudaveria abiconfa illius, nonperfequeria post sum. Se tu lo scuopri, non havrai necefsità di corrergli punto dietro a persegui-tarlo, nonpersoqueris, perch'egli sarà il primo a fuggir da te .

IX.

12. 18.

1. tuo Protettore, tuo Principe, tuo Maclietue? Djaltuo Gesti francamente: sciso Bauch ilro: ma ch'egliconifeffite, par cofa non comui serra, quia nu es Dominina Dom mifer. que prima d'accingersi ad afferirla , egli ha ejus, Vora men Deminoreddam in confection Plats. 16.

mant con loracione; Cumarti con l'efer-tici diffi; ed è necellario di armati con l'efer-cizio delle virtà. Ma che ti vagliono l'atmi, bis. Confellare Cristo in questo luogo, par non vergognarfene, espresso in altri. Par , che significhi di vantaggio gloriarfene; e in noscerlo per Maestro, per Principe, per Protettore, per Capitano, qual è, si degno E quelto è ciò, che verfo te parimente verrà a far egli l'ultimo giorno; arriverà a gloriarfi ancora di te , con dichiararfi al cospetto di tanti Spiriti sublimissimi di riconoscerti degno distare assiso nelle lor magnifiche severo feguace, vero foldato. E ti puoi figurati, a discepoli si inesperti : quando nell' Servus mens es su Ifrael, quia inte gloriabor.
orto non si vergogoò di dir loro: Triftis efi Come si dice, che Mulier diligenscorena est 16-49. anima mea ulque ad mersem. E non fai tu, wire fue: così tu pure farai cotona al tuo Cri- 164... re nel caso nostro. Non dire; che il Padre con questa in capo tornerà al Paradiso. fedel guiderdone qual giusto Giudice . Tu glifenopri le fue furberie, le fue trame, i flimi tanto, che un Perfonaggio terreno di fuoi tradimenti, e così allora fuege più te figlori; e non vnoi flimar niente, che fi glori di te l'istesso tuo Dio ? Confidera, che a meritar tant'opore, bi-

fognachetidisponga col confessare prima tu Gesù Cristo, perche troppo è di ragione. Ma come si vuol fare una simile consessione? Si vuol far col cuore, e con la favella, e co i fatti: Corde, ore, & opere: perchè fe di lui tiglori folamente dentro il cuor tuo, con tener forte la fede di Criftiano . ma ti vergogni nel resto di professarla, e però ne da Cristiano parli , ne da Cristiano procedi, Dice vobis : Omnis qui confessus surie me che onor gli apporti? Nessuno : più tolto coram hominibus , & Filins hominiscon- gli arrecchi fcorno : riufcendo a lui di affai ficebitur illum coram Angelia fnis . Luc. maggior confusione il non ricevere offequio da un svo fedele , che da un estero. Però configliatamente egli dice : Qui confi-Onfidera, the onor fommo è quello rebitur me coram beminibur. Non dice affoche il Signore promette anche a te lutamente, Quiconfisbien me, ma foggiunmedefimo, che pur fei un verme viliffimo ge ceram hominibus, perchè tu intenda ch'hai della Terra. Ti promette di confessarte di- da porre tutti da parte i rispetti umani , sicnanzi a tanta moltitudine di Angeli, che che non folo fra le quattro pareti della tua havrà nel giorno del Giudizio intorno al fuo camera, ma in Piazza, in Corte, in Chiefa, trono, come tu havrai confessato lui fedel lin qualunque luogo, per pubblico, ch' egli mente dinanzi a gli tromini. Che tu confessi sia, metti la tua gloria in seguir Gesù Crolui, s'intende, perch'egli è tuo Capitano, cifillo. Che tergiversazioni bruttiflime son

11.

1 C c8-

T.m 6.12. fonem cora multis reflibut. Macome de lla tua | Conficebisur illum coram Angelis fuir ; ma ficonfessione non v' è testimonio alcuno, che nisce quì, non aggiunge fratribus: là dove confessione, che qui Cristo richiede, è depofizione: ma non faitu, che in Giudizio non è stimata una deposizione, a cui manchino testimonj > Il Signore confesserà te alla presenza di tanti Angeli fuoi, che vincono ogn'altro numero: Ceram Angelis fuis: e tu non vuoi confessar lui alla presenza di alcuni uomini , tuoi compagni, tuoi conofcenti, che fono sì pochi ? Coram homini-

bus . Confidera, che havendo il Signore pre-III. meflo: Qui conficebicur me coram bominibus; parea che dovesse dire : Confirobor & ogo eum coram Angelis meis . Ma questa volta egli non diffe così; diffe : Er Filius bominis confitobitur oum coram Angolis fuis ; parlò di se, come diterza perfona, perche questo era comunemente il fuo file; ma specialmente allor, che dovea riferir di sè qualche cosa di fomma gloria . Anzi non contento mai, con darfi un nome tanto umile, tanto vile, quanto era questo di Figliuolo dell' nomo . Mira quanti furono i titoli, di Oriente , di Grande, di Giusto , di Forte, di Altissimo , di Ammirabile, di Salvadore, di Potente, di Pio, che a lui tefferono concordemente i Profeti. Contuttociò qual di questi giammai costumò di usare ? Si chiamò d' ordinario il Figliuolo dell' uomo: Pilius bominis . Gesù Cristo , chiamandolo volentierl il Benche, per tre altre ragioni egli usò questo titolo ancor sispesso. Prima per dimo-Figliuol di Dio. itrare, che la fua carne non era ftata creata novellamente, come fu quella di Adamo (il qual però fi potè dir uomo bensì , ma non Figliuolo dell'uomo ) mach' era stata Spiritus adjuvat infirmitatem nostram . Nam formata per verità da viscere umane; e così autenticar la fiia Incarnazione , Mi Cal. 4. Dous filium fuum fallum ex muliere , non folo natum ( come han voluto qui leggere aftutamente alcuni maligni ) ma ancora faflum . Secondo per dichiarare con questo nome la figetta parentela che havea con gli nomini, come loro fratello; il che non ferita fu nella parte intellettuale, la qual è farebbe, s'egli non fosse stato Figliuol dell' rimasta offesa. 1. Con la dimenticanza inuomo, con derivare dal primo Padre ancor egli la fua profapia, Quisantificat, cioè benefizi riceviti da Dio, le promeffe ch'

omnis populieius. Conficebor Domino nimis in Propsor qued non confunditur ses fratres appel-ore mee, ep in medio multorum laudabe oum . lare, dicens: Naerabo nomen tuum fratribus Heb.i. Quello si ch' è fare una confessione perfet- mois. Però tu vedi , che più volte chiamò ta del suo Signore: Confession ac benam confess suo si fuoi fratelli gli uomini , niuna gli Angeli , pub mai concenere di gran valore Saràben [ind., quando para de qui nomini, come pasa independente de la state fedelmente adempite le promesse già fatte a gli antichi Padri allor che fu lor giurato, che il futuro Messia farebbe infallibilmente disceso dal loro lignaggio : Defralla ventris suiponam super sedem suam . Al che era necessario, che Cristo, non fol softe uomo, ma che fosse altresi Figliuolo dell' uomo: Filius beminis. Quette furono le vere ragioni principalistime, per le quali egli sà fpeffo usò questo titolo . L' hebbe caro , perchè altro non rifonava, fe non che cofe, non folo di tuo guadagne, ma di tua gloria; e così quafi egli venne a confessarte , prima che tu veniffi a confessar lui . Mira però , quanto mai fij tenuto di corrispondergli . S'egli vuole avvilirfi con darfi per tuo bene ogni tratto questo suo titolo di Figlipolo dell'uomo, e tu innalzalo con intitolarlo per tutto ad altiffima voce Figliuol di Dio: Tu es Christus Filius Dei vivi, qui inhune mundi ciò , foleva allora deprimersi più che dum venisti . O quanto gli sarà cara tal confessione | Fagliela fra testesso, quando nella Santissima Comunione tu lo ricevi dentro il cuor tuo: fagliela, quando lo veneri esposto, quasi ad udienza pubblica, so-pra di splendido trono: fagliela, quando lo visiti, quasi chinso ad udienza privata, dentro il solito tabernacolo; e fagliela non sol

fra te stesso, ma alla presenza di quanti uomini fieno, quanto ti accade di nominar

quid oromus ficus oportes nescimus. Sed ipse Spiritus poftulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus . Rom. 8.

Onfidera , come l'uomo dal fuo pecd cato riceve da principio quattro ferite, tutte e quattro terribiliffime . La prima torno al paffato, che ci toglie di mente i Crifto; o qui fantlifeaneur , cioè gli uomi- ha fatte a i Santi, le proteste ch' ha fatte a ni, ex uno omnes, cioè dal medefimo Adamo: gli fcellerati, e così quelle ingratitudini stesso, c'e non habbiamo dubitato di usargli fin da' primi anni. II. Con la inconfiderazione intorno al presente, la quale sa, che non sappiamo discernere il vero bene dal falfo. III. Con la imprudenza intorno al futuro; la quale fa, che non sappiamo nè prevedere, nè provvedere a quel male, che ci fovrasta. La seconda ferita fu nella Volontà, la quale non sa risolverci ad abbracciare il ben vero, che ha conosciuto, e sprezzare il falso. La terza ferita fu nella Concupiscibile, la quale tutto di si ribella dalla ragione a lei dominante, per darsi in preda a que vizi, che fon i più vili. La quarta ferita fu nell' Irascibile, che si ritira dall' intraprendere opere di virtù, come hanno punto o dell' austero, o dell' ardno. Sicchè da questeferite hal' Uomo contratte quattro gravistime infermità, che si chiamano d'ignoranza, di malizia, di concupiscenza, e di debolezza; le quali ogni volta ch'eglitorna a peccare, s'inaspriscono orribilmente, nè mai perfettamente ne sa guarire, ancora quando egli è libero dal peccato. E pure tutto questo non è nè meno in esso il sommo de'mali. Il sommo è non sapere trattar col Medico, perchè Dio folo è quello, che può curarlo: e pur'egli non sa trattare con Dio, non sa ricorrere a Dio, non sa raccomandarsi a Dio, non sa, per dir brevemente, fare orazione. Questa ignoranza, se si pondera bene, è la nostra più deplorabile infermità; e per sollevarci da questa principalmente, è a noi donato lo Spirito del Signore, cioè lo Spirito Santo, ch' e quello Spirito, di cui qui favella l' Appostolo, quando dice: Spiritus admune infirmitatem nostram . E perchè sappiasi, che questa infermità non è altro, che quella luttuosa ignoranza di cui parliamo, foggiunge subito: Nam quid oremus ficut oportet nescimus . Piaccia a Dio, che tu habbia punto imparato fino a quest' ora a fare orazione, benchè da molto vi attendi. Non l' hai imparato? Ecco chi ti ha da ajutare: lo Spirito Santo: Spiritus adjuvas infirmitatem nostram

Considera, in che consiste principalmente questa ignoranza intorno al fare orazione. Consiste in due cose, in non sapere ciò, che chiedere a Dio, quid oremus: e in non faper come chiederlo, ficut oporter. Perche quantunque in generale il sappiamo, no'l fappiamo in particolare. Sappiamo in generalecio, che gli chiedere quid oremus, perchè Gesù l'hà insegnato con quella prodigiosa orazione del Pater noster; ma no'l fappiamo in particolare.

II.

I. Sappiamo, che dobbiamo innanzi a tutti gli offacoli, i quali ce lo impedifcono Manna dell' Anima .

ogni cola penfare al nostro ultimo fine, ch' è Dio, con dimandar prima quello, ch' è di fuo bene, ch' è la fua gloria; e con dimandare poi quello, ch'è di ben nostro, ch'èla nostra beatitudine. Ma no'l sappiamo in particolare. Perchè quanto alla gloria fua. che chiediam con quelle parole, Santlifice. tur nomen tuum, non fappiam qual fia quella gloria, ch'egli di presente più ami . Crederem che voglia questa gloria da altri, e la vorrà più tosto da noi. Crederem che voglia questa gloria da noi, e la vorrà più toito da altri. Numquid en adificabis mihi domum 1.Reg. 7.4. ad habitandum? E quanto alla beatitudine nostra, che chiediamo con quelle altre parole, Adveniar regnum tuum, non fappiamo quando sia meglio, che ce la doni. Stimeremo ch' or ci sia meglio il morire, ed è meglio il vivere. Stimeremo che sia meglio il vivere : ed è meglio il morire . Quid eli- Phil 1.11. gam ignoro. Coarttor autem à duobus, erc.

II. Sappiamo in generale, che chiefto a Dio il nostro fine, è giusto chiedergli i mezzi . i quali conducono a questo fine , o direttamente per via di merito, com' è l'adempimento della sua santissima volontà; o indirettamente per via di ajuto, come è il provvedimento di quello, ch' è necessario alla vita si corporale, come spirituale, per sostentarla. Ma no 'l sappiamo in particolare: Perchè quanto all'adempir la sua volontà; Fint voluntas rua, non fappiamo fempre si precisamente qual sia questa sua volontà, che da noi deve adempirsi . Penseremo richiederfi, che ci diamo alla vita attiva; ed egli intende, che ci applichiamo alla contemplativa. Pensaremo richiedersi che ci applichiamo alla vita contemplativa: ed egli intende, che ci diamo all'attiva. Est via, qua Prov.1422 videtur homini justa; novistima autem eius ducunt ad mortem. E quanto all'essere provveduti di quello, che ci bifogni per vivere, Psnem nostrum quotidianum da nobis hodie, &c. non fapiamo in particolare, qual fia quella milura di pane quotidiano, che a noi convenga, sì quanto al corpo, come quanto allo spirito. Giudicheremo, che ci sia meglio patir penutia, e per noi forse è meglio abbondare. Giudicheremo, che ci sia meglio abbondare, e forse per noi meglio è patir penuria . Quid neceffe eft homini major a fe qua- Eccl. 7.1. rere, cum ignores quid conducas fibi in visa fua

III. Sappiamo in generale, che dopo haver a Dio richiesti i mezzi, che ci conducono al confeguimento del nostro ultimo fine . dobbiamo chiedergli parimente, che tolga

numero dierum peregrinacionis fua.

che si riducono atre, ai peccati, alle tentazioni, alle trayersie. I peccati si oppongono al fine fleffo dirittamente, le tentazioni, e le traversie si oppongono ai mezzi: le tentazioni a i più principali, le traverfie a imen principali. Ma poi non fappiamo nè pur altro in particolare . Perchè quanto a peccati, in ordine a cui diciamo: Dimitte nobis debita nostra; è vero, che quetti assolutamente ci rubano il nostro Dio, quei, che più d' ogn' altro ce'l rubino, queper noi le dannose, mentre altre ci possono nam virtus in infirmitate perficitur . E quanto ranos à malo; è vero, che queste ci vogliono spogliar di quei beni, che sono convenienti a sostentare la vita si corporale, come spirituale: ma non sappiamo, quali sian quelle, che fisian di discapito; mentre altre per contrario si possono rivoltare a no-Cen 19.20. firo maggior guadagno; Vos cogitafiis de me malum, fed Deus vertit illud in bonum . Sicchè tu vedi, che benchè siamo stati da Crifto fteffo ammaestrati tanto bene ad orare, ciò che ci chiedere: quid oremus nescimus: appena lo fappiam così in generale, tante Job 3, 23. fono quelle tenebre d'ignoranza, che ne circondano ; Viro cujus abscondita ef via, & circumdedit eum Deus tenebris . E ciò , che s' dobbiamo credere, si deve intendere ancora rispetto al modo, seut oportes. Perchè lo parole, che restano. sappiamo in generale, havendo detto se

non altro San Giacomo, che qui postular, postules in fide, nihil basisans. Ma no lapnoto, se habbiamo dentro noi quella sede, che si ricerca, o quella riverenza, o quella rassegnazione, tanta è la pravità del cuor nostro; Pravum est cor hominir, & inscruta-bile, & quiecognoscer illud? Chi dunque ajuterà la tua infermità, perchè tu chiegga

quid oportet, & ficut oportet ? Già l' hai fentito: lo Spirito del Signore: Spiritus adjuvat infirmitatem nostram. III.

Orazione, che fosse così persetta, non discese a dimande particolari, ma si contenne così su le generali, come habbiam detto. La ragion fu, perchè volea lasciare la norma d'un' orazione comune a tutti : e posto ciò, come hai potuto vedere, non si può figurare nè la più retta per le dimande, nè la più regolata per la disposizione. Nel resto egli medesimo protesto, che dappoi, ch'egli fosse salito al Cielo, sarebbe di là sceso in ma non sappiamo precisamente, quali sian suo nome chi suggerisse ciò, che di vantaggio lasciava di palesare: etale esser dovea 10,14. gli di cui dobbiam più compungerci, que- lo Spirito Santo; Hac locutus fum vobis apud gli di cui dobbiamo più confessarci; Delista vos manens: Paraclitus autem Spiritus San-16 18.13. quis intelligie? Quanto alle tentazioni, in liur, quem mittet Pater in nomine meo, ille ordine a cui diciamo: Et ne nos inducas in vos docebit omnia. Sicchè lo Spirito Santo a tentationem; è vero, che queste ci voglio- questo fine principalmente è disceso sopra no diltornar dall'adempimento del fanto di noi a compir quei belliffimi infegnamenvoler divino: ma non sappiamo, quali sian ti, che ci diè Cristo, Così volle Cristo medesimo, per mostrarci, che ad ajutar effere profittevoli; Sufficit tibi gratia mea: l'ignoranza noftra in orare, ch' è quella infermità cosi grave, che ci maltratta, non alle traversie, in ordine a cui diciamo : Libe- è bastevole qualfivoglia sapienza ancora più eccelfa : ci vuole amore; Spiritus adjuvat infirmitatem noftram. Senza che, Cristo su donato al Mondo dal Padre, quasi Maestro, il quale in genere desfe lezioni a 16.50-4. tutti; Dedi eum Praceptorem Gentibus, Lo Spirito Santo ci fu ottenuto da Crillo qual cortese Repetitore, a spiegare si gran lezioni ; Suggeret vobis omnia quacumque dixero vebis. E però allo Spirito Santo non folo tocca adattarle alla capacità con tutto ciò non sappiamo in particolare di ciascuno in particolare, ma parimente al bisogno . Ora perchè la tua mente dalla sovverchia materia non resti oppressa, meglio fia qui di mettere con ciò termine alla Meditazione presente . Nella seguente diremo, qual sia quel modo, è detto rispetto alla sustanza di ciò, che che tien lo Spirito Santo nella nostra orazione per ajutarci, e spiegheremo le

piamo in particolare, non effendoci affatto | Sed ipfe Spiritur poffular pro nobis gemitibus inenarrabilibus . Ad Rom. loc. cit,

Onsidera dunque, a ripigliar l'interrotta Meditazione, qual fia la forma, che tiene lo Spirito Santo, allor che ci ajuta ad orare. Ci ajuta con la fua speziale affistenza, la qual ciporge sì intorno alla sustanza dell' orazione, sì intorno al modo. Intorno alla sustanza ci ajuta con darci al-Considera tuttavia, prima di venire a cuni veementissimi impulsi a desiderar quelciò qual sa la ragione, per la qual Cristo, le cose in particolare, le quali sono per ve-volendo lasciare in Terra la norma d'un' rità di prò nostro, e così a farsi accertare nelle dimande. E intorno al modo ci aju- che ti scorgeva giovevole. Che se tu vuoi ta con infonderci quella fede, che firicer- fingolarmente laper, quando ciò succeda, te a nel chiedere, quella riverenza, quella lo dirò. Tutalor dimandi una cod in par-Quafi Columba meditantes gememus.

vocato, che parla dentro noi stessi pervia con cui dimandi; ma secondo lo Spirito di amore, Spiritus Paraclitus: ma come par- fuperiore, in virtu di cui tu defideri fola? con un linguaggio occultifimo ancora lo quello, che più conviene; Qui autem Rom to anoi, ripolto, recondito; che però fi di- ferutarur cerda, cioè Dio, feit quid defide. Ce gemitibusinenarrabilibus, perchè dimanda ret spiritus , fa ciò che brami lo Spirito per noi , premebis, il contratio di quello fuo celefte , che parla in te , quia fecunfteffo, che noi o incitati, o ingannati dal dam Deum pufulus pro Sanilis, mercè, che notro Spirito, domandiamo, fenz'avver-tirlo, contro di noi, essor-sue. E non puoi rio di quello, che tudor effi dimandano a forse notare tu in te medesimo, quante vol proprio danno. Esi dimandano ciò, ch' è te dimandi una cosa in particolare, che ti secundàm hominem, ed egli dimanda ciò, te dimandi una cofa in particolare, che ti par buona, e la dimandi con tutti i debiti ch' e focundum Deum. Or s' è così, mira un modi, e con tutto ciò non la ottieni: ottie- poco, quanto mai importi quelta raffegnani l'opposta? A chi sei di tanto obbligato? zione persetta al voler divino! Questa sa, allo Spirito del Signore, il quale vedendo, che sempre tu venga esaudito secondo che quella cosa la qual chiedevi, ti sareb quello, che ti sia più giovevole. bestata dannosa, ti hascambiato, per co. Considera, che questa rassegnazione al

raffegnazione, e quegli altri affetti si vivi, ticolare con grande iftanza, ma nel medefizueguzzente, e quega am senti 31 vrn; uconrecon grane timuz, matel medel-che i poficio provere, su anon el ferimere: mo tempo ba intu ratigizzatione profonda for for moite timus senti provincia del provincia del provincia del provincia del formatione timus senti provincia del prov mentre put conto pienema rampiatir. Nota de l'orie de minguaggio occutationi actio Spiric citu, che lo Spirito Santo parlo ne Profe- rito Santo, che patla in te, perchè è un ti, parlò ne Predicatori, parlò ne Martiri? defiderio, il quale unto procede da vero perchè lo dici? perchè lo Spirito Sanno amore ; così quandioli voler divino; con-gli se parlare; bon vos offiz qui loquimini , trario al tuo, t'è di maggior giovamento, gli le parlare; 300 une qui qui legumana, 3 carro at uno, a cui maggoro govername, de depini qui reprincipal proprio de spirile parla politici per de si politici politici per de si politici per de la considera de la consid dare, Però figurati, che quella differenza Affolutamenre egli sempre fu esaudito; andare. Però ngurlar, che quala dinerenta; Anonizamente egli sempre in ciasiono; an-tre Profeti, sir Profeticarori, ri Mariri, con quando prego, che pullafici alui quell' quilor'effi parlavano chi a sè, e qualo i maro callo della puffonei immiente t; puriavano come animati dallo Spirito San-to, v'è tutto di tra colorio, i quali orana, ripiggiantara, fue fundito fecondo la parlimente da se, quafi mortamente, e trà para Alla Inpigantaza, fore per via di Naturo. parmette da se, quan montantine, et al azi, nia inpolitata, ette per vital traun; quel, c'h finno quelt' anima, che gli avivia, provava al Caltec, preraleva in effo afisi ed in elli pfullar, che pfullar pari genitri più quella riverenza; che haveva al Padre di mi insenzialità di Co che le revoni fono per viola 'amore se però conveniva in ogni quel, ch' effi pruovano, o che fentimenti; maniera, ch' egli moltopiù venific ei che l'integgimenti, o che afferti di cutore lo focondo quella, preo cne arruggiments o cne anetti al cuore le otecnono quetta, chelecondo quella, pre amante? Se inpoetiero fipiegare, non fareba preversaria, non pre fua repunsaria. bero inenarrabili. Beatottu feli mai giunto Quetta diferenza fu nel Signore, chegii a provarli in alcuna parel Se non vi fel (coperfe con termini ancor efiprefii quelt' giunto, prega quelto, amabilifismo Spiri- alta raflegnazione al voler del Padre; 19to, che te li doni, ficche tu ancora fappi al- | rumramen men qued ego volo, fed qued en: tu quanto, quai fieno i gemiti di Colomba: spesso non la discuopri. Ma nonti af liggere; perchè se daddovero tu l' hai nel cuore, Confidera, che dello Spirito Santo fi la discuopre per te lo Spirito del Signore, dice, poflular, non folo per quefto, perche che parla in te, poflular pro to gemitibue ine pofiniare nos facis, ma ancora perchè egli narrabilibus; e però allora tu vieni spesso pofiniar a dirittura da sè, come nostro Av- efaudito, non secondo lo foirito inseriore.

si dire, il memoriale, chiedendo quella, I voler divino fu fenza dubbio infeguara an-

16 69 11.

cora da Cristo nel Paser noster, quando or - | fram: Egli ha da ajutarti. Adunque è di dino, che dicessimo, Fint voluntas sua fe ent in Calo & in Terra; ma ciò non era bastevole. Perchè altra cosa è quella rassegnazione al voler divino, che sta su li generali, altra cosa è quella, che scende a i particolari. Quando tu apprendi in consuso questa a lui sottentrare aprestare ajuto; Dei quip-rassegnazione al voler Divino, tipuò, non pe est adjuvare, non è sar tutto. Vero è, 15, 8. nego, esfer facile in praticarla: ma quando tu che sempre si dirà, che sa tutto, e dirasse l'apprendi in particolare, in quella prigionia, in quella infermità, in quella ignominia, | parte tu faccia affin di orar bene, farà fem-in quella mendicità; ò quanto è difficultofa! pre nulla in paragone di quello, che farà in Però ad haver questa ci vuole lo Spirito te lo Spirito Santo; e però sempre si dirà Santo; perchè ci vuole un'altissimo amor che ipfe possulae: a lui verrà riferita la tua divino. Sicchè quando il tuo cuore stasì disposto, che quando ancora ti vedessi tutti quei mali ora detti dinanzi a gli occhi, tu egli al-fine è colti, che la fa per te. Sed ipseguitassi a gridare animosamente, Fiar vo- se Spiritus possulas pro nobis, cioè loco nostrum luneas tua, sappi pur, che ciò è essetto non geminibus inenarrabilibus. Ma qual maravifolamente di sapienza divina, ma ancor di glia? Già per altro si sa, che tutti gli effetti amore. Quindi è, che alla gente ordina. fi attribuiscono alla lor cagione primaria. ria, si come a quella, che non ama tanto il Così si dice del Piloto, che ha messa la Signore, si consiglia di non discendere a nave insulvo; quantunque a porla in salquesti particolari, perchè talor la meschina vo non è sol'egli; vi concorre un numero si atterrirebbe: e così Cristo insegnò solo grande di Marinari, che infinitamente satialle turbe, ch' effe diceffero. Fiar volume rus. cano a tal' effetto. Però conchiudi, quan-Si configlia il discendervi a i più perfetti: e to sia grave la necessità, che tu hai di poscosì Cristo non temè dire a gli Appostoli: sedere in te questo Spirito divinissimo. E' Potestis bibere Calicem, quem ego bibiturus sum? tentandoli in una cofa così molesta. E però hai di fare orazione, e di farla bene, sicchè ecco ciò, che nell'Orazione fa di più lo non è folo grave, ma ancora estrema. A Spirito Santo di quello, che infegnò Cristo del Pater noster; fa che habbiasi un desiderio sì veemente, sì vivo, di ciò che più piace a Dio, che l' Uomo non languisca al rappresentarselo ancor' in particolare, benchè non sempre habbia necessità di rapprefentarfelo. Ma ciò che importa? Qui serusatur corda feit quid defideret Spiritus . Ancorche tu non vorresti; vieni esaudito, seconlontà, e non fecondo quell'imperfetto,! ch'è detto Velleità.

Considera, che lo Spirito Santo non opera in quel modo, che qui si è dichiarato, in sutti coloro, i quali fanno orazione; ma opera folo in quelli, i quali da fe stessi fi studiano, in quanto possono, a farla bene. Che però si dice, che adjuvat infirmitatem no-

necessità, che tu faccia quel più che puoi, giusta la tua debolezza, per ben' orare; che ti prepari, che ti ritiri, che ti raccolga, che ti applichi attentamente. Quando la tua debolezza non può far più, allor tocca con verità. Perchè per quanto dalla tua orazione, a lui verrà ascritta, a lui verrà attribuita; esi affermerà giustamente, che tanto grave, quanto è la necessità, che tu questo effetto invocalo umilmente ogni volta, che tu vuoi orare. Recita socsso qualcuno di quei begl' Inni a lui indirizzati , Veni Santte Spiritus, Veni Creator Spiritus, digli che ti affifta digli che t'illumini, digli che t'infervori, o per dir meglio, digli ch'egli imprenda ad orare dentro di te: e per quanto già da gran tempo si abituato, chè questa rassegnazione perserta sia tal si avvezzo a sat orazione, non ti date a crevolta nascosta ancora a chi l'ha, non è na- dere poter giammai venir ora, in cui non scosta sos signore, mercè, che spiriura la si biogno di suo soccorso, ancora spepalesa, a signore, mercè, come hai ziale. Perchè non si dice mai, ch'egli tolfentito, pro nobis gemitibus inenarrabilibus: e ga la nostra debolezza in orare, mache l' così allora vieni tu ancora felicemente esau- ajuti. Non si dice aufere infirmitatem noditoprocuareverencia, non procuarepugnan- fram, dice adiuvas. Pur troppo restano zia: vieniefaudito con ottenere il contrario fempre in noi tutt'e quattro quelle ferite. di quello appunto, non che tu vuoi, ma che da principio ricevemmo peccando; e così sempre resta in noi l'ignoranza, che su do quel defiderio affoluto, ch'è detto Vo- la prima infermità, che ne nacque. Questa di ben' orare è la più dannosa; e nondimeno ella può curarfi in qualche modo bensi, manon può fanarfi. Nam quid oremus ficut oportet nescimus.

ıv.

Saviencia humiliaci exaleabis eaput illius , er in medio Magnatorum confedere illum facier . Eccl. 17. 10.

Onfidera, che diversa cosa è l' esser imperversano, insolentiscono , come ap- po al Trono. parve in un Faraone, a cui il Signorc fu co-ftretto di giungere fino a dire: V/quequè non la qual tu dei governatti dopo il peccato, Exeducity vis (ubjici mihi? Questi mai non alzano il perchè questa giunga ad esaltarti. E'il saper

Pf.88-11. tu fei! Ti scorgeresti tutto ferito da i De- Dominus. Se ti ha umiliato, non!' ha fatto monj infernali , mal ridotto , mal concio , di cuore , l'ha fatto ad arte ; l' ha fatto . we vicino a morte: Tu humiliasti sicue vulnera- disceresiustificazionesejus. tum superbum. Ora se in questa umiliazion , Considera; che per verità può succedeche Dio tiha permessa, tu sai ben gover- re, che dopo i peccati gravissimi da te

3 f. Sã 11. . narti, beato te ! Sapiencia humiliaci exal- fatti giungi a flare co i Magnati, cioè a dire

Manna dell' Anima .

tabiteaturillius. Quello tuo faper governarti, non folo non lascierà, che tu muoja di quella mifera morte, che ti fo vrafta, ma fara si, che levato il capo di Terra, quando stavi già già sotto la manaja, tu muti forte s e di condannato, qual'eri, di ribelle, di reprobo, giunghi a federe in trono tra i maggior Santi, come un di loro: Es in medie Maumiliato, e diversa cosa è l'effer umi- gnacorum consedere illum faciet. Ma è necesle. Alcuni fono umiliati da Dio con varj fario , come hò detto, il fapere ben goverflagelli, che scarica sopra d'effi, d'infermi- narfi : Sapiencia humiliasi exalcabit caput iltà, d'ignominia, di povertà; e pur non liur; ci vuol fapienza, perchè tu vedi, che fono umili , perchè fin fotto i flagelli stessi salto grande è mai questo, passare dal Cen-

| Exemple - et | Aphicinatio | Ogeli mai non altano il capo, perché non fano conformati acio, che il Signore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore da lor percende , ch' è , che la lignore de la lignore addotto; contuttociò è verifimile, che ne che tu daddovero ti accenda a far penien-racchiudano ancor un' altro più alto, più za, e che così tu levi il capo di Terra. Il recondito, e più riposto, che può dare a considar molto in Dio sarà, che tu non ti te del grand'animo a far del bene. E qual' e ? contenti di effere penit. nte, ma che tu vo-Che se tu sai governarti prudente mente , do- glia aspirar ancor' alla gloria degl' innocenpo i peccati da te commelli fino a quell'ora , ti, e che così giunghi a flattene tra i Magnanon fol non ti nuocerà d'haverli commeffi , ti, non appagandoti più di una vita tiepida , ma più toffo, se così è lecito il dire,ti giove . qual tu torfe menavi imanazi alla colpa . Se rà, fino a valerti di tuo giudagno maggiore . si i così, non ti avvedi, quanto la tua innie quando fi può affermare per vericà . che li zione dovrà giovatti 2 Bomum misi, qui a Plettagri.
Il Signore umilj il tuo spirito , silmatore di humdiafii me, ne discam inflissacione, enna . in spieder inning in the printer. In administration of a spieder inning in the printer in the commentation of the printer in the commentation of the printer in the commentation of the printer in the pr glia. O fe tu poteffi allora conoscere qual più servorosa: Non enim i umiliavit ex corde

ш

16 41.25.

15.5. 4.

ginngeryi: perchè il Signore non guarda a i delitti paffati, quando fian pianti con vere lagrime, guarda folo alla giuftizia prefente: Peccaterum tuorum non recerdabor, E così non può addimandarfi, chi da Dio venga più amato, fe un Penitente, o fe un' Innocente; perché nè ama più l'Innocente, perch' è In nocente, ne ama più il Penitente, perch' è l Penitente; ma ama più, chi di presente più l'ama : Ego diligences me dilige , Gli nomini non ti possono penetrare dentro l'interno a mirarti il cuore: Vident sa , quaparent; e però che fanno? Guardano a i tuoi fatti paffati, e da quegliargomentano i tuoi fisturi ; ond' è , che più fi fideranno di te , fe fosti sempre sedele, che se una volta ti habbiano colto in fallo. Ma Dio non già : Deminus autem ineuerur etr, vede il tuo cuor fin'all'ultimo nascondiglio, in cui ti vada ad intanare, E però fe fcorge, che tu daver fij dolente, daver commoffo, daver cam-biato, ficche daddovero defideri fervirlo accoglie, ti accarezza, ti abbraccia, ti torna a metter in mano tutti i tefori dell' amor

Zisch. 14 filo, come fe mai non ti haveffe da sè fcac- il fecondo, ch'è la gloria dell'imiliato, ciato: Mifereber corum, & erunt, ficut fuerunt, quando non projeceram cos, Non fu penitente un Pietro ? non fu penitente un Paolo > E pure guarda fe feggono tra i Magnati! Anzi fono i Magnati maggiori di tutti . Sono forfe maggiori di quegl' Innocenti medefimi, che furono detti i Magni. Non ti lafciar mai per tanto aggirare dall' Inimico , che ti dà a credere con fallaci spaventi, non efferci per te più speranza di andar tropp' alto. Se tu vi dovessi andare per te medesimo, con le tue deboli gambe, havrebbe ragione . Ma non è vero , Il Signore ti porterà fin' all' ultimo di tua vita su le sue braccia : Víque ad sovellam ego ipso , & ufque ad canos ego portabe . Ego feci ,

Confidera, che il maggior onore, che

tu poffa fare al Signore in quefta materia, è credergli pienamente: perchè non ti dice quelle cole fenz' animo di eseguirle; anzi non altro desidera. O se sapelli, con quanto affetto ti stà a tal fine d' intorno ! piglia tutti gli aditi, pruova tutti gli accessi, va cercando tutti i pretefti di farti bene : Invefidandoti affai di lui, ò quanto fi doyrà ri- me paffo in tutti la perdita di un tal dono ; putate da te efaltato! E però ecco un'altro | c così vedi , com'egli in vero è Statutum, leb 13 44. fenfo più occulto di quefto paffo : Sapienzia cioè un Decreto fermo, un Decreto forte,

a confesso con gl'Innocenti , se tu vuoi | che la spienza di chi, caduto in peccato , sa governarfi con cavarne dal male un bé margior del male, cioè una converfazione fervente, efalterà Gesù Cristo . Questi è il vero capo, non è cosi? Caparillius: e questi to-Rlie a fira efaltazione haver campo di perdonarti dopo la tua umiliazione, di arricchirti, di accarezzarti, di far, che dove abbondo tanto il delitto, abbondi la grazia! (Lip. 18 perch'egli è quegli, di cui stà scritto si chia-10 : Exaleabieur parcens vobis . Che dunque più cercar altro? Ecco il gran bene, che tu puoi far di prefente, fe totto ti doni a Dio ; efaltar Gesti tilo Signore . O che gloriofo trionfo farà mai quello, che la mifericordia fua dovrá riportar dalla tua profonda miferia fol che tu lo lafci operare! E quando egli date fi vegga così efaliato in ciò, che tanto ama, vuoi dubitare, che poi nonti favorifea in tutto ciò, che defideri, fin che ti vegga federe al pari co i Grandi del filo Reame ? ch' è l'altro bene, che la tua rifoluta dedicazioze al Divin fervizio ti porterà : Saprencia huper l'avvenire, fi fida a un tratto di te , ti miliati exaltabit caput illius : ecco il primo bene, ch'è l'efaltazione di Cristo: Er in medie Magnatorum confedere illum faciet : ecco

# XIII.

Seasurum of hominibus femel mori , & poft hee Indicium. Hebr. o.

Onfidera, che la Legge di morire nell' J uomo è detta Decreto , Statutum , per dinotare, che questa non è Legge in lui naturale, com'è negli altri animali, ma pofitiva; perchè quantunque, come compofto di elementi contrarj, egli ancora tendeffe di fiia pura patura alla corruzione , e per confeguente alla morte; con tutto ciò in virtà della Giuftizia originale da Dio donatagli farebbe stato immortale: Creavit Deus hominem inexterminabilem : perche fempre spiritoso, sempre allegro, sempre agile, sempre fano, havrebbe fopra la Terra vivuto per molti fecoli, e poi dalla Terra farebbe stato così traportato al Cielo. S'egli è venuto a morire, e perchè il misero si perdè il suo bel dono, contravvenendo a quella intimazione espressistima, che gli sece Dio, quando diffe : In quacumque die comederie , morte menim que ei propirier. Onde quando tu ti go- rieris . E' però questo Decreto passato in

verninella maniera, ch'io quiti ho detta , tutti, Inomnes homines mors perstanfiis , co- Rom .. humiliari exaltabit caput illiur. Vuol dire , un Decreto universalissimo, ch' è quanto

eft home, qui vivat, & non videbis mortem? Pf. 88. vissimo, come farà di coloro, che faran vivi alla improvvisa venuta di Cristo giudice; perchè morranno forfe di puro orrore, poi tosto riforgeranno : e però dice acutamente il Salmifta: Quis oft homo, qui vivat, er non videbit mortem? per dinotare, che tutti al fine dovranno provare la lor morte, ma non già tutti egualmente; alcuni appena, per dir cosi, la vedranno. Nel rimanente, se tutti havremo a risorgere, conforme a quello, Omnes quidem resurge-

minibus femel mori . n.

111.

Confidera, che questa parola semel signi-P. 07.18.18 fica finalmente : Qui perversis graditur viis, concider feme!. E però fa quello, che vuoi , industriati, ingegnati, alla fine havrai da morire: Statutum eft hominibus semel mori . E non hai sentito tante volte dire di Lamecco, che campò settecento anni, generò sigliuoli, e figlinole, e poi morrunt eft ? Di Malaleel, che ne campo più di ottocento, generò figlinoli, e figliuole, e poi morraus est? Di Matufalem, che ne campo più di l novecento, genero figlinoli, e figlinole, e poi mortuus eft? e così di ranti gia morti da tanti secoli. Così sarà pur di te, fe non che tu dovraí morire nel termine di pochi anni : Paucitas dierum tuorum finietur brevi . E come dunque tu puoi mai vivere così attaccato alla Terra? Penfa alla tua partenza, penfavi feriamente, penfavi spesso, ch'alla fine ell'ha da venire : Gracutum oft hominibus femel mori .

havremo ancora a morire ? Statutum eft ho-

Confidera, che questa parola semei non folo fignifica finalmente, ma fignifica ancora una volta fola: Semel locueus eft Dens. F:-61. 22. E però stà bene attento, perchè se una volta fola tu fai male quest' atto del tuo morire, cioè se muori in peccato, sarà finita per fempre, non v'eriparo, non v'erimedio, non puoi più tornare a correggere l' error Reg.14. fatto. Enon faitu, che noi fcorriamo com'acque, che mai più non rivolgono il passo indietro ? amnes morimur , & quafi aqua dilabimur fuper terram, qua non revertuntur . Però confiderabene, che corfo preudi; perchè di certo il morire è terribil cofa, ma più terribile è il non potere poi più tornare a motire : Statutum eft hominibus femel mori. E.

dire un Decreto, ch'abbacciatutti : Quis plicemente: Statutum eft bominibus, e non omnibus hominibus, femel mori. Statutum eft Vero è, che alcuni morran per tempo bre- omnibus, se la particella semel si tolga nel primo fenfo di finalmente; ma non già faturum eft omnibus, fe tolgafi altresinel fecondo di una volta fola . E perchè qui l'Appostolo al proprio intento la tolse nel secondo più che nel primo, come dal contesto apparifce; però diffe hominibus, non diffe omnibus . Lazzaro rifuscitato da Cristo tornò amorire. Machi non fa, che queste fono dispense fatte alcuna volta al decreto per gran miracolo? Nè credo già, che tu farai tanto stolto, che nè pure le sogni, non che mus: qual dubbio c'è , che tutti innanzi le fperi; mentre quelli fono i miracoli detti Mostri: Invita sua facit Monstra: così l'Ec-clesiastico disse già di Elisco, perchè richiamò un fanciullo a vita, quantunque con grave stento. E che fai dunque, mentre ancor di propolito non attendi ad afficurare quel paffo, il quale non si sa più ch'una volta sola? femel. E pure guarda, dove ha da porti un tal passo ! ha da porti in un'altro Mondo. Che più tergiversazioni ? ha da porti in una Cafa, ch'è detta di Eternita: Ibir bomo in domum aternitatis fat .

Confidera, che se con la Morte finisse il tutto, non farebbe appunto quel paffo cosi tremendo . Ma qui stà l'orrore , che alla Morte succederà immediatamente il Giudi-210 : Statutum eft hominibus femel mori; & post hoe judicium , cioè quel Giudizio , in cui dovrai riportare, o un' eterno premio, o nn'eterna pena . Questo Giudizio convien, che fia di neceffica dopo morte, poff boc; perchè come non si può giudicare di una statua infino a ranto, ch' ella non è finita di lavorare; nè si può giudicare di una scrittura, infino a tanto, ch'ella non è sinita di leggersi; così nè anche si può giudicar dell'uomo, ogni ora variabile, infino a tanto, che non ha finito di teffere i giorni fuoi. Ma finito ch'egli havrà, potrà subito giudicarfene, e peròfubito farà ancor giudicato : Er poft hoe Indicium . Penía però , che farà di te, quandoin quel medesimo luogo, in cui spirerai, vedrai alzato dinnanzi a te quell'orribile Tribunale, che fol veduto da lungi, fe correre tanti Santi alle sepolture? Quivi folo, senza parenti, fenza fervitù, senza segnito, senz'ajuto, senza il tuo corpo medefimo a te si caro, ti timirerai , nudo spirito , alla presenza di un Giudice Onnipotente: che fenza riguardo vero, che questo Decreto, quantunque alcuno a tutti i tuoi doni di nascita, di dotuniversalistimo, in questa parte ha patito trina, di dignità, di ricchezze: tal ti giuqualche dispensa : lordanis conversus est re- dicherà, qual'eglisu quel punto ti truova grarfam. Ond'e, che l'Appostolo dice fom- secondo imeriti: Indicabo reinura vias ruas.

Havraida i lati due Angeli affai diverfi ; quello, che tanto attefe a proteggerti, quello che tanto attefe a perfeguitarti; l'Angelo del Signore , l'Angelo di Satana; ciafcun Home , cum in honore offet , non intellexit : de'quali afpetterà qual fentenza di te fia data, o di premio, o di pena, per efeguirla. Etu che farai? Non c'è più speranza di placare quel Giudiee, ehe per forte allor ti dimostri la faccia irata; non v' è suppliche, non v'e scuse, non v'è nè pure un momento breve ditempo a gridar pietà : perchè in quell'attimo, in cui tu farai spirato, in quell' attimo ancora farà formato tutto il Giudizlo dite, fenz' appellazione : Statutum ef

bominibus femel mori, & poft hoc ludicium. Confidera, ehe ancordipoi, ch' egli è morto , feguita l'uomo fu questa Terra a fopravvivere, per dir così, a fe medefimo in molti effetti di sè . Sopravvive nella memotia degli nomini , i quali molte volte ingannari, lo stimano buono, mentr' egli] è eattivo : cattivo , mentr'egli è buono. Sopravvive nelle sue ceneri, che tal volta godono fepolero onorevole, quando dovreb-Opere di un Calvino feguono a partorire effetti si feellerati; le Opere di un GrifoRomo feguono a partorire effetti sì fanti , Però questo Giudizio, che qui si è detto, non potrà esseres i perfetto, si pieno, qual si dovrebbe; perchè allora l'uomo havrà finito di vivere folo in sè. Bifogna afpettare, eh' egli finisca di vivere ancora in quello, ch' egli havrà fuori disè: e allor di nuovo egli mori, & poft boc ludicium . Questo Giudizio, perchè in henere erat, non ad henerem pervefarà universale; però non potrà succedere fino alla fine del Mondo, cioè fino a quando habbia già finico di vivere fu la Terra ogni umana generazione, e di fopravviveze . E farà quel Giudizio così finale, in cui ciascuno saprà rutti gli errori , eh'egli havratoki nel giudicare degli altri ; fapra auttight errori, ch' altri havran tolti nel giudicare di lui, allorehè non era ancor tempo di gindicare. Es'è così, come dunque to giudichi innanzi tempo ? Statutum eft hominibus femel mori, & poft hoe Indicium .

### XIV.

cemparatus oft jumentis insipientibus , & femilis fallus eft illis . Pf. 48.

Onfidera , come quello , che qui il Adamo , ehe fu il primo uomo del Mondo, egualmente bene intendesi d'ogni altro uomo a lui fimile nella colpa : Cam in honore effet, non intellexit . Qual'e l'onore dell' uomo? è l'intendimento. Questo è ciò ; che lo rende fimile a Dio, eapace de i doni di grazia, capace de i doni di gloria, atto a participar tutto eiò , che poffiede Iddio nella fua fublime natura. E pur quest' uomo medefimo costituiro in un grado così onorevole no 'l conobbe : Non intellezit; o almeno fi portò, come s' egli no'l conoscesse. Sprezzò quei beni , de' quali egti era capace, come tutti fpirituali; e più tosto egli volle ad imitazione de' Bruri adebono giacere in un letamajo ; giaceiono in rire i fenfibili : Comparaeus of jumentis inun letamajo, quando dovrebbono goder fipiencibus nel discorrere, e così ancora fefepolero onorevole . Sopravvive nelle fue milisfallus eftillis nell' operare . Questo è il Opere letterarie, le quali feguono continua-maggior rimprovero, che forfe in tutte le mente a produtre i lor vari effetti; come le [aere Carte ritruovifi fatto all' uomo. Ma chi l'apprezza ? Il primo uomo almeno ritenne dopo il peecato la verecondia, per-chè se ne vergognò; e in ciò mostrossi dissimile a gli animali: ma i fuoi figliuoli hanno perduta anche quefta : Erubefcere nefcierune, e eosì fono aglianimali già fimili intera- Jer. 6.15-

mente. Considera, qual su la ragione, onde l'uomo, cum in bonore effet, nen intellexit. farà giudicato . Statutum eft hominibus feme! Fu questa principalmente , che qui si dice : non farà particolare, come fu il primo, ma meras. Si ritrovò collocato fenza fatica in onor si grande; e petò tanto meno egli appresene la grandezza: Cum in bonere effet , nen intellexis . Se non vi fi foffe trovato, ma l'havesse dovuto acquistare a forza e di sudori, e di fangue, qual dubbio e' è, ehen' havrebbe fatto una stima molto maggiore ? L'hebbe il fortunato per nulla, e non ne fe'cafo: Non intellexit. Quefta è la ragione, per la qual tu ancora non prezzi tanti benefizj fovrani, che Iddio ti fa : perchè es in honore, non adipisceris. Ma quefta ragion medefima non ti eondanna tanto più per

> Confidera, come in prima si dice, che homo comparatus est jumentis insipientisus nell'intellerto, perchè il mifero non capi,non conobbe, ma difeorrendo più rofto a

comparatus eft a qualunque forte di bruti af- Comparatus eft jumentis insipientibus, & fe che insipientibus, perchè tra bruti ve ne somente più che brutale, come fan gli Alcioni, come fan l'Aquile. Ma tra i giumenti,

Considera, che consormandosi l' Uomo nell' intelletto a i giumenti vili , non è da maravigliarsi, se loro conformisi ancora nella volontà; e però si dice appresso, che similis fallus estillis; perche nulla più già gli manca a rassomigliarli . Dice fallus, non dice natus, perchè se l'Uomo è già simile agli animali, non è per nascimento, è per elezione, e così riesce anche tanto peggior di loro, quanto che non è loro simile, ma vuol' essere, calando a Terra per dispetto quel volto, ch' era stato formato a mirare il Cielo: Oculos suos statuerunt declinare in Terram . In che però confifte principalmente una fimilitudine sì obbrobriofa, che l' Uomo ha con l gli animali ? Confifte in affecondare ogni più scorretta passione, come fan'essi senza risparmio; non pensando più quasi ad altro, che a sfogar l'irascibile, che a sfogar la concupiscibile. Però tu vedi alcuni, furiosi come Serpenti, rifentirfi di fubito ad ogni oltraggio; Furor illis secundum similicudinem ferpeneis . Altri arditi come Leoni , altri avidi come Lupi, altri fordidi come Porci; e così va discorrendo per tutti gli altri, che nelle Scritture si contano senza numero. E non è in vero spettacolo di pietà veder tanti Uomini, che del continuo procedono come bruti? Anzi ò quanto procedono ancora peggio ! perché tra i bruti, quale è soggetto ad un vizio, quale ad un' altro. Il Leone non fa da Orfo; l'Orso non sa da Leone; e così nel resto. Mal'Uomo spesso avvien, che in se solo abbraccili tutti . Vrsus insidians faltus est mihi: Leo in absconditis.

Considera, che quanto fin qui si è detto, mere effet, non intellexit, perchè dove prima rocchè gli produce, e poi non gli gode: ma

modo di bruto, affecondò non l'intelletto, egli era cortefe, mansileto, modesto, di ma i sensi. Quindi è, che ne men si dice, che i vita angelica; dipoi si muta di modo, che solutamente, ma jumentis, e jumentis an- milis faltus eft illis. Tal'è la magia dell' onore : dementa gli animi , sicchè appeno molti, che moftrano qualche forte di na più si discernono per umani. E qual'è quella verga, che gli trasmuta in sì brutta forma? Sopra ogni altra è l'adulazione : qual' è che non fia sopraffatto da stolidezza? Laudaeur peccator in desideriis anima sue . E É pure l'Uomo non fu contento d'immita- così egli a poco a poco incomincia a non re ogni genere di giumenti nel suo discor- vergognarsi di quelle malvagità, che si sence fo; s'abbassò ad immitare i più scimuniti; esaltare quasi prodezze. Quanto dunque Comparatus eft jumentis insipientibus. E che fai alcuni di effi farebbono fortunati, fe hatu, quando giudichi, che sia giusto di pre- vessero uno, che mettesse loro dinanzi, ferire il ben temporale all' eterno, folo per- come uno specchio, questo versetto di Dachè quello è presente, e questo è futuro ? vide, sì opportuno a far loro conoscere il Fai altro in verità, che discorrere da giu-mento sì mentecatto? loro si mentecatto? loro si mentecatto? lo specchiarsi è proprio degli Uomini, non de i bruti.

Frullus autem Spiritus funt Charitas , Gandium , Pax , Patientia , Benignitas , Bonicas , Longanimicas , Mansuecudo , Fides , Modeftia , Continentia , Caftitas . Galat. 5. 22.

Onfidera, che i frutti han due proprietà. La prima, che fono l'ultimo, dove arrivi la potenza dell'albero: Virimum potentia. Perchè l'albero getta rami, getta frondi, getta fiori, quando ha prodotti i frutti, non può far più : e però essi son la gloria dell'albero. La feconda, che sono dolci, dilettevoli, deliziofi, ficchè il palato ne gode indicibilmente. Or ecco per qual ragione le opere dello Spirito, cioè le virtù Cristiane, vengono tanto bene chiamate frutti. Primo, perchè sono esse quell' ultimo di potenza,a cui giunga l' U omo. Cavalcare eccellentemente, schermire, faltare, dipingere, che cos'e? Tutto è niente, perchè son' opere, che procedono dall' Uomo fecondo la potenza fua naturale. Quello, che ci dimostra, quanto egli possa, son l' opere di virtù, che da lui procedono fecondo la fua potenza, non naturale, ma foprannaturale : e però queste son'ancor la sua gloria. Di più fono soavissime, perchè chi lo pruova sa quanto arrecchino di dolcezza, di gradimento, digiubbilo. Chi no Ipruova, veramente no 'l fa . Che però disse la Sposa: Fru-Une ejus dulcis gueenri meo: Perchè forse all' altrui palato non erano fempre tali. Solo v' può convenir più d'uno ancor di coloro, è quella differenza, che gli altri frutti poco i quali fono efaltati alle dignità . Cùm in ho - giovano all'albero, che gli produce ; impe-

Pf. 16.

IV.

Pf. 57.

questi fono di godimento a quell' Uomo, mai togliere: Et gaudium vestrum nemo tollet 10. 16. 27. che gli ha prodotti, più che ad altrui. Ora di questi frutti conviene, che t'invaghifchi e fe t'alletta l' ndire, che fono si dolci, nonti spaventi l'udire, che son l'ultimo de'tuoi sforzi: perchè a produrli non hai da effere folo tu con la tua fracchezza. Ti ha da avvolare con la sua grazia lo Spirito del Signore. Anzi esso è quegli, che più di te farà il tutto; e però vedi, che vengono attribuiti più a lui, che a te, mentre sono detti frutti dello Spirito, e non frutti dell' Uomo Spirituale . Fruttus au-

più invaghirtene . Questi sono dodici , e

tem Spiritus funt, Ge. Confidera questi frutti in particolare per

II.

vedrai con quanto bell' ordine fono addotti. Primieramente tu già dei presupporre, che le virtù sono quelle, le quali ti perfezionano. Alcune ti perfezionano nel di dentro, ed altre ti perfezionano nel di fuori. A cominciar da quello, che è dentro te (cioè da te stesso) qual'è la prima virtu, che ti perfezioni? la carità; perchè siccome in tutte le cose naturali il primo moto di esse, la prima inclinazione, il primo impeto, è andare al centro; così nelle foprannaturali il primo moto del cuore amano è l'andare a Dio, che altro non è, che l'amare il suo vero bene; e però in primo luogo fi dice Charitas . Super omnia autem charitatem habere. Questa poi tira feco l'altre virtù, e così ancora eff te. Sopra di te è Dio; intorno a te il profvinculum perfectionis; perciocche tirale tutte. Ma quali faranno quelle, ch'ella tirera prima feco, come più proprie? il gandio, e la pace. Perchè chi ama Dio, ha quello, che ama. Setu ami il danaro, se tu ami i piaceri, fe tu ami i parenti, non hai fubito ciò, che ami. Giacobbe amava Rachelle infinitamente, e tuttavia quanto ftento a poffederla. Ma fe ami Dio, tu l' hai fubito: è tutto tuo, Qui manet in charitate, in Deo maner, & Deurineo. E però fubito in te rifulta anche il gandio, ch'è il godimento di pos-Philip. 4. Gandium, Gandere in Domino femper, iterim cem benignt. Valendo ciò grandemente in un neffano, s'ella non vuole, glielo potrà giante te illis colligent , aperiente to maniem tuant

à vobis. E però l'anima penfando a ciò, dice lietz: Falta fum coram eo quafi pacem reperiens Cant. 8.11 Sicchè il gandio dinota la fruizione della carità, la pace, la perfezione. Vero è, che come in Terra non c'è carità perfetta, così ne men ci può effere intera pace : e perche? perchè l'anima fempre può dubitare di non lasciarsi dagli avversarii spogliare del ben che gode. Sono tante le turbolenze : tante le tentazioni, tanti i contrasti, ch'ella può temer giustamente di non arrendersi. E però affin di resistere a tanti assalti, succede la pazienza, Parientia, che è quella virtù, la qualfa, che si sopporti ogni avversità fenza cedere. Eccoti però qui l'opera perfetta! perchè la pazienza finifce in te di afficurare il possesso del tuo Signore; e così con queste virtù resti a bastanza interiormente ordinato, sì intorno a i beni, sì intorno a i mali. Per arma justicia à dextris, és à sinistris. Perchè le tre prime ti persezio- 2. Cor. 7. nano intorno a ciò, che godi, e la pazienza intorno a ciò, che sopporti. Parientia lac. t. autem opus perfeltum habet .

Considera, che doppo quelle virtà, che ti perfezionano nel di dentro dell' Anima, hanno a succedere quelle, che ti perfezionano del di fuori. Ma quali fono le cofe di fuori ate? Sono ditre forti, alcune fopra dite, altre intorno di te, e altre fotto di simo: fotto di teè il tuo corpo, ituoisenfi, la tua fenfualità : Subter te erit appetitus runs. Sopra di te dunque è Dio, ma questi è suor dite di maniera, ch' egualmente è dentro ancora di te; e però essendosene ragionato fin qui, come di cosa di dentro, soverchio è ragionarne, come di cosa, che sia di fuori. Resta ciò, ch'è di intorno, e ch' è di fotto. In quanto al proffimo, il quale è intorno di te, in primati perfeziona la benignità; perchè bifogna in prima havere imtratto piacevole, cortele, civifedercio, che si ama. E quanto a ciò dice le, & alieno da ogni rozzezza; Estore invi. El h. 4 55. dicognudere. Ma questo gandio non ha da el- virtuolo per affezionar chi pratica alla virfer fallace, frivolo, falfo, qual' è quello del | tù; e però fi dice Benignicas. Ma finalmen-Mondo, che non ti quieta. Bifogna che sia te, che vagliono tutti i tratti amorevoli perfetto, e però ancora l'Appostolo aggiun-lienza i fatti : Convien di vantaggio al ge Pax, perchè all' ora l'anima ha pace, quant- proffimo far del bene foccorrerlo, folledoil bene, ch'ella possiede, ha queste due varlo, giovargli; e però soggiungest Boni- s Hiercondizioni d'effer fommo, e d'effer ficuro . ras, la qual' è quella virtà, che inclina a fare Ora queste due cofe ha l'anima amando altrui molto giovamento. Bonicas est virtus, Dio; perchè, e possiede un ben sommo, cioè qua prodest. E questa è quella virtà, che un ben bastevolissimo a sarche gaudium su più di tutte sa l'Uomo simile a Dio, plenum; e possiede un bene sicuro, perchè cioè a quello, di cui sta scritto : Danie

6131-15

amnia implebuntur bonicate. Mà a fare ad altri | to fratrom meum fugontem ubera matris mes del bene, due cose l'Uomo ritardano più or. Nel secondo ti proporrai il gaudio, con che Dio. La prima è vedere, che il proffimo efercitarti nella prefenza Divina per via d' esempio , lo scolare non impari, l'ingrato godere il tuo ben presente . Ecco Dens falpanon riconofca, l'infermo non rifani, il mal- ter meut: fiducialiter agam, & non timebe . ti offende, ti oltraggia, e ti corrisponde con nel primo caso vale la longanimità, Louganimigas , ch' è quella virtù , che giammai non perdefi d'animo d'otteuere : onde fe neva, come forella, congiunta con la mifericordia; Lenganimis, & multa miferatie-

a. EG-1.8. Pl. 102. nis . Longanimis , & multum mifericors . E let. 12. 19. per armarfinel fecondo caso vale la manproffino, fe non ve ne agginugi anche un' fospettiin te di doppiezza: e questa è qui Prov. 28. Actta Fedes: vir fidelis, muleum laudabieur.

Rimane ora quello, ch'è fotto te, ch'è il mira un poco, che alte radici havrà piantato flia, Modeflia, la quale regolatutti i tuoi mo- te ne prometteranno poi uno molto magti efteriori; poi la continenza, Centinentia, la quale rattiene i tuoi fenfi, il vedere, l' udire, il gustare, e così pur gli altri, da soverchi diletti quantunque leciti; e poi la castità, Casticar, la quale reprime la tua senfiialità da i diletti, che fon vietati, Sub es eris appenisus runs, tanto il fenfitivo, quanto il fenfuale, & eu dominaboris illius. Or mira un poco, che bei frutti fon questi :non

Cen.4 tipajono tutti degni, tutti divini? A te ora toccainvaghirtene, 1V. Confidera, che San Giovanni vide già

in Paradifo l'albero della vita, il quale partoriva dodici frutti . Lignum vittafferent fru-Uns duodecim. E questo albero figuraci l' Apaca 12. Uomo giulto, il quale mediante la grazia condo lo spirito, di quello che sia operat sedello Spirito Santo partorifce quei dodici frutti fin qui spiegati: Vero è, che quell' al-bero ne produceva uno il mese: Per menses

Cant. 8,1 ni, di aneliti al fommo bene. Quir mihi der ti, ma fpurj, ma adulterini. Secondo, per-

non fi approfittidel bene, che gli fi fa; per affetto, che ti faccia quali vedere, non che if. in. t. vagio non fi converta: la feconda è il vede- Nel terzo ti proporrai la pace, con voler re, che non folo si approfitti, ma di più mettere tutto il tuo cuore in Dio folo, staccandolo ad una ad una, da tutte le greature, modi ancora ingiuriofi. Ora per amarfi ficcome da quelle, che possono perturbarti , ma non quietare . Quid mibi eft in cale , & a re quid volui fuper Terram? Nel quarto ti proporrai la pazienza, con superare più costantemente che mai tutte le avversità, sì efterne, come interne, che ti fuccedono. Par is, tior, fed non confundor . Eciò, che fi è detto in queste virtà, che ti perfezionano nel di uetudine, Mansuetudo, la quale è quella dentro farai in quelle, che ti perfezionano virtù, che reprime l' ire: Ego quafi Aguns man- nel di fuori ; e così nel quinto ti proporrai fuerus. Ma tutte queste virti non ti ordina- la Benignità, nel festo la Bontà, nel fett imo no ne pur'anche bastevolmente verso del la Longanimità, nell'ottavo la Mansuerudine, nel nono la Fedeltà, nel decimo la Moaltra, la quale è la fedeltà, perche questa destia, nell'undecimo la Continenza, nel

ti accredita, ti afficura, e fa, che niuno duodecimo la Caftità; con efercitarti più vivamente del folito in atti propri di tutte quelle virtù in capo all' Anno, Se farai così, tuo corpo, i tuoi fenfi, latua fenfualità; e quest' albero nel cuor tuo! Sempre acquiste quanto a ciò prima si annovera la modegiore, ch'èl' eterna beatitudine. Conciolfiache non dei credere : che le virtù fiano folo frutti, Son frutti infieme, e fon fiori; Flores meifrultus boneris & honeftaiis . Petchè le nostre opere buone, in quanto fono Ecchita. da noi prodotte, son frutti: in quanto ci 35 dispongono alla beztitudine, sono fiori . Anzi ficcome ne'fiori si scorge quasi un principiamento del frutto, così nelle virti fiscorge quasi un principiamento diquellefelicita, ch' effe ti promettono in Cielo . Però fatica pure in far opere di virtà, perchè alla fine ti accorgerai, quanto è vero, che sap 1. Bonorum laborum gloriofus oft frullus.

Considera, quanto e meglio operar secondo la carne, perche la carne che frutti ti può mai dare? Nesiuno assatto. Quem frullum Rom 6. habniftis tunc in illis, in quibus nunc erubefcitit? singules producens frustum sum. Tu glihai Le opere della carne, che sono ivizi, non da produrre ogni giorno; perche ogni gior no ti vengono le occasioni di esercitare que- rito, che son le virtà. Prima, perchè se le Revirtà, ma fingolarmente en e puoi pro-fre virtà, ma fingolarmente en e puoi pro-porre uno il mele da legnalarti un poco prù mo, i vizi foni ultimo della fua gran fia-fecialmente. Nel primo ti proporata la ca-lectaza ne fon prodetti fecondo la Na-rità, con efercitarti in fare atti frequenti di amor di Dio, e particolarmente di alpirazio- fono ben suoi germorgli, ma sproporziona45.49

11.

fe pur fon frutti, e non più tofto e debolez- gredierur Egyprum ze, e dolori.

#### XVI.

buntur simulacra Egypti à facio ejus . 16.19.1.

egli ora fa nel cuor tuo.

to, che s'interprera tenebrofo; mentre to. La superbia, l'iracondia, l'impazienera allora, ma grande, ma gloriolo, ma dare incognito non dee mai punto diminuidominante . Aggiungi, che in quell'Egit-to andò per ordine espresso ch'hebbe dal Considera, che se all'entrare che sece già Padre; in questo viene di suo motivo spon- nell' Egitto Gesù Bambino, tutti gl' Idoli taneo. In quello andò non più ch' una vol- [coffi da fommo orrore fi rifentirono , molto ra fola; in questo viene infinite. In quel- più giusto è, che si risentano adesso. Vien' lo andò per falvar à sè la fua vita da mille egli adeflo non p'il fotto persona di suggitifoade nimiche, che lo infidiavano; in que- vo, ma di regnante; e però quanto è più giu-

chè se le virtà sono dolci, i vizi sono per ma a te la tua. Quanto più dunque tu contrario, amarissimi. Che però l'Apposto- devi restar consuso in veder, ch'egli nonlog quando hebbe da enumerare quei vizj, dimeno compiacciafi di venirvi? Ben puol, Jo. "quando hebbe da enuntrare quievus], dimeno computarsi al ventru's len puoi, che fio apongono alle vitti da ano amove-ciundo gli fei vicino a comunicatt, chia rate, i chiamo Gopos comis, non Fraillas mar gli Angeli; chiama gli Arcangeli, rame, i chiamo gli arcangeli a futuro chiamo gli Ordini tutti di quel Spiriti di, maggiore, operare (econdo la citne, che Islimiffini, che mainon futono eletti ari-non ficcondo lo fitici to Confinditi, fe fei cleare in gual manical 1100 lotore, e di rate chiamo fitto della companio di contra chiamo fitto della contra con contra della contra contr stato uno di costoro, e proponti di non vo-lere più cavare i tuoi frutti da un' orto tale; Dominus ascendes super nubem levem, O in-

Confidera, qual fia questa nuvoletta leggiera, fu la qual viene. E' quella facrofanta particola, che il Sacerdore di mano fira ti deposita su la lingua. Questa è detta leggie-Bece afcender Dominus fuper nubem levem, ra, perchè non costa d'altro suor che di me-& ingredierur Agprum , & commove- riaccidenti; non ha foftanza, non ha foftegno, firegge a forza di un' eccessivo miraco-lo, qual' è quello, che operò il Sacerdore, allor che la confacrò; & è detta nuvola, Confidera, che quando il Signore, perchè qual nuvola appunio è ordinata a nascosto fotto la nuvola di quella coprire il Sol della gioria, quando a te vicfacra umanità , ch'egli affunse ( nuvola ne, ficchè la somma sua luce non ti getti di leggetifima, perchè fu scarica totalmen, subito a Terra morto. Sai ch' una nuvola su te dal peso d'ogni peccato ) si n'entrò necessaria a quel tre samosi Discepoli su' lbambino in Egitto, turti quegl' Idoli, si Tabore, perchè non morissero anch' essa subito. cui il paese era popolato, era pieno, così gran Sole: Falta eft nubes obumbrans fi scoffero al suo cospetto di tal manie- ess. Eduna nuvola è così stata necessaria ra, che dovunque egli passò caderono anche a te. Ma che? perquesto non tiè a Terra, non potendo in faccia del Dio noto, che quegli, che tu ricevi fotto tal vero ftat forte verun Dio falfo . Questo nuvola, è Gesù Cristo? Ripenfa dunque, è quel fatto, che qui predice Maia, e con quanto spirro di confinsone è dovere, quello è quello, che si dovrebbe rino-vare ogni volta, che il Signor viene a lectul "accolga, vedendolo nello siro pro-vare ogni volta, che il Signor viene ca lente di Maestà, in cui si ritrupva, non te nel Santiffimo Sagramento : giacche havere a sidegno un'Egitto , qual è il l'entrata, ch'egli se allor nell'Egitto, par cuor tuo. In questo Egitto vien'egli su che sosse ordinata a figurar questa, ch' quella nuvola, non altrimenti che sopra un piccolo cocchio, nel qual falì per por-Confidera, quanto giustamente il tuo tarsi aduntale ingresso: e però ancora si cuore può da te sempre riputarsi un' Egit- dice, che in effa ascende: Ascender Dominus ficer nubem levem. Se pure non vuoi tanti son gl' Idoli , che ivitregnano, quan-ti son gli affetti viziofi, a cui rende cul- strare, che il Signore quasi reputa d'innalzarfi, quando maggiormente fi abbaffa per za, l'ostinazione, ed altri senza fine fimi-li a questi. Non è però maraviglia fingo- munque siasi: dentro questo cocchio vien lariffima, che il Signore fi degni con tut- chiufo, chi può negarlo? vien fegreto, vien zociò di venire dentro un tal cuore, men- folo; ma pur adoralo con un' offequio protre non è più bambinello fuggiafco ¿ com' fondo: perchè ad un Principe fommo l'an-

flo viene non perfalvare a se la sua vita, sto, che siatemuto? Hai già sentito, che que-

Diocesses Lawrence

Ri Idoli fono quel vizi tutti, che il Signore I ritruovati dentro il cuore. E questi vizi a forza di qual virtù dovranno cadere ? di quella della fua faccia: Afacio Domini. Perchè com' effer può, che a fronte di quegli elempi così divini, che ti dà Cristo nel Santissimo Sagramento, veruno de' tuoi vizi più ardifca di flar constante, anzi contumace ? Idolo tuo folennissimo è la superbia; e come non cade fubito à facie Domini? Ecco il Signore fotto quell'Oftia umiliato a così gran fegno, che fi può dire per verità efinanito, mentre nè anche fotto quelle specie ha più forma di fervo, come una volta, quando exinanivit femetipfum formam fervi accipiens . Ma ne pur I'ha d'uomo: I'ha folo dicibo vile . E tu ancora sdegni umiliarti ? Non apponar ultra magnificare le home luber terram. Idolo tuo è l'iracondia, idolo tuo è l' impazienza, idolo tuo è l'amor fommo alla propria riputazione; e tutti questi in una volta non cadono à invitta, con cui il Signore sopporta sotto fanno le statue tocche dal fulmine; ma a quell'Oftia le villanie, che giornalmente riceve, o da'Gentili, o dagli Ebrei, o dagli Eretici, anzi da tanti suoi Sacerdoti medesimi, che non diftinguono un cibo sì fagrofanto dal pan de'cani. Potrebbe a un tratto fulminar questi miseri: non lo fa;anzi non ostante sì orribili villanie egli stà forte tutto di fotto un numero di particole innumerabili fin che non fi distruggano affatto le loro specie Sagramentali, tanto egli è mite: e tu fubito ti rifenti? Omnis injuria proximi ne memineris. Idolo tuo è soprattutto l'amore, c'hai tanto intenfo a far la tua volontà. E questo anch'egli non cade spaventatissimo à facie Domini? Mira, che ubbidienza fia quella, ch' ogni mattina il Signore esercita in tante parti di Mondo, mentre alla semplice voce non già di suoi Superiori, ma di suoi Minifiri, egli è su l'altare: anzi sarebbe in qualunque luogo egli fosse da lor chiamato, purche docili di quei fassi, che gli renderono quelfosse chiamato in materia capace di consa- la medesima gloria, che tu gli nieghi? grazione, e con mente deliberata di confagrare. E pur tufai, quantifono quei, che confagranoindegnamente. Come dunque à facie Domini può starfene ancora in piedi quest'alto amore alla tua volontà, al tuo giu-Petrang dizio, al tuo genio, al compiacimento, che pruovi in fare a tuo modo? Subjetti eftore omni humana creatura propter Deum. E quel che

Pf.9.18.

dovrebbono andare in polyere, non che in pezzi . Non è di ragione, che quanti sieno questi Idoli , tutti cadono , senzache ne resti pur uno ? Elevabirur Dominus folus in 162.17. die illa , & Idolapenitus conterentur . Questoèiltionfo, che Cristo riportò bambino in Egitto, ancorchè non lo ricercasse. E come dunque è possibile, che non arrivà a riportarlo, ora ch'egli lo bramò adulto ? Fasi, che in ordine anche al cuor tuo possa dirsi con verità, che se il trionso non è fin' or riportato, è già vicino: Ecce afcendet Dominus super nubem levem , & ingredietur Agyptum , & commovebuntur simulacra Egypti à facie eius .

Considera, per qual ragione Isaja non diffe, che questi simulacri dovessero cadere, ma fol comuoversi a vitta del vero Dio, mentre per verità ancora caddero: Commovebuneur simulacea Ægypei . Fit , fe tu ben'avverti , per dimostrare , che non facie Dominimentre tu vedi la mansuetudine dovean cadere a modo d'innanimati, come modo d'animati , quasi che conoscessero la Divinità, ch'haveano presente del Redentore, e la venerassero. Così hanno a far parimente gl'Idoli tuoi , non hanno ad aspettar, che il Signore a guisa di fulminante gli demolisca; hanno a comnoversi, ch' è quanto dire, hanno a cader per amore : perciocchè egli non prezza ossequi violenti. Se volesse soggettar a sè gli animi con la forza. lo sapria fare ; ma non si cura di farlo . Però come già non ammettea ne' fuoi fagrifizi vittime strascinate, ma camminanti ; così nè anche ammette nel suo servizio venerazioni stentate , ma volontarie : Bono anj. Eccl. 15.10. mo gloriam redde Deo . Fa dunque , che i tuoi affetti dimostrino di haver senso alla vista del tuo Signore, e così cadano a terra di môto proprio: altrimenti che dovrà dirsi, se non che sieno più indurati, più in-

# XVII.

Dives chm dormierie , nibil fecum auferet , aperies oculos suos , & nibil invenies . Job 27. 19.

Onfidera, che quel Ricco, dicui quì si è detto di questi, di pure di tanti altri Ido-li, che in te sono, massimamente e di spie-tociò la sua morte si chiama sonno : titolo tatezza verso i poveri, e di sforzo verso i che si dà alla morte de' giusti: Lazarus amiplebei , ch'all'amorevolezza di Cristo nel cus noster dormis. Ma nota bene, e vedrai , Sagramento, alla condiscendenza, alla cari- che non è così. Tanto è da lungi, che si dica tà, alla degnazione egualissima verso tutti, qui, ch'alla morte egli dormirà, ch' anzi

Appetitation, perchè allora cominciano a ripofare allor feeum auferet, o vogliamo dire af Posta jam dicie Spirieus, ne requiefeant à laboribus fità. Il Ricco giulto ha mandato il danaro morte è più toño detta vigilia, perchè allo-premere di non portafelo seco. L'andra a Jobana, ra solamente finiscono di dormire: Malus riscuotere al banco con somma usura. Ma cataste, di ruote per tutti i secoli ! Allora sì ch'ogni iniquo havrà totalmente perdu-1. Mac.640 to dagli occhi il fonno : Recessit fomnus ab oculis meis . II.

Considera, che questo Ricco destandosi con la morte dal suo letargo, non recherà con esso sè cosa alcuna, di tante che possedeva fopra la Terra. Che disfr, non recherà? non la potrà ne meno o rubbare per via di fraude, o rapire per via di forza: Dives cum dormierit, nibil fecum auferet . Però non fi dice afferet , fi dice auferer, per dimoda'fuoi proventi, ma quello, che non gli viene; perchè dà ad usura, fa cambi ingiusti, fa censi iniqui, si succhia il sangue de' poveri, non paga Chiefe, non paga Chioftri, nonadempie Legati pii, e così non affert folamente , ma aufert ciò ch'egli può , o ingannando il suo prossimo, o angariandolo. Quanto nondimeno dovrà il meschi-

si dice il contrario. Si dice ch'allora sintio potran più valere quelle arti varie, con se havrà di dormire: Dives chim dormieri: quali ora raggira i suoi negoziati; non ponon chim dormiet, ma chim dormieri. I giutti in vita, come sai, tutti vegliano: per-chè questo è il proprio lor pregio: Benisferi tivamente potrare nè pure un soldo: Nibil villi, ques chim vanesi deminus, inveneri scram asserse. E vero, che ciò pella morvigilantes. E però la lor morte si chiama son-te è comune a tutti, perchè nè meno nibil dalle fatiche incessanti della vigilia : Amedò fert, il Ricco giusto ; ma con somma diverfuis. Gl'iniqui quanto vivono,tanto dormo- innanzi con trasmetterlo al banco del Pano ? Vsquequò piger dormies ? E però la loro, radiso; e però poco alla morte gli dovrà ad sepulsuram ducetur, & in congerie moreno- il Ricco iniquo non ha mandato là niente : rum vigilabie. E vaglia il vera , che fon- e però scacciato nel baratro dell' Inferno , ram vaniant. E vagia il vero, che ione e peroleacciaconel paratro dell' Interno; no orrendo è mai quello, da cui quetti che dovrà dire, quando vedrà diron firimiterabili ftanno oppreffi; non fi fenorono el trombe delle predicazioni, non fi vero i revar fecotanto, che gli balti a fruttare all'anno a i tuoni delle proteffe, non fi rifentono per un capo a mille fecoli; e millo; tono nè pure agl'illeffi fulmini de i galti dirà, quanto fuffe vero, che Qui anna dirabita por la contra directione dell'anno a contra dell'anno del ghi. Ben si può dunque dire con verità, che vii is, frullum non capier ex si . Perchè il loro sonno sia somigliante alla morre, tan-il Ricco giusto, e il Ricco iniquo egualto è prossono. Exè così, qual maraviglia mente abbondarono di ricchezzer ; ma l' farà poi, se la morte si dovrà lor converti- iniquo le amo, e però le ritenne appresso re in una vigilia, a cui non dovrà succede di sè ; il ginsto non le amò, e però le difre più ripolo ? O quanto è meglio adesso) perse a i poveri. E così che avvenne ? Ava te di vegliare pazientemente per pochi venne, che il giusto ne cavò frutto immengiorni, che dover poi vegliare con questi fo 3 l'iniquo niuno. A te stà giudicare qual Eccl. 31. 8miferi a forza di torture , di cavaletti , di fu più faggio : Beatus vir qui post aurum non abiie; ma in cambio di andargli dietro qual fervo vile, fe lo mandò più tofto innanzi , con farla da padron grande. Condera, che sarà per tanto di questo mi-

fero Ricco giù nell'Inferno. Quando aperies oculos fuos, & nihil invenier? Gli succederà come ad uno, il quale destatosi cerca quelle ricchezze, le quali in fogno stimava di pofseder si copiosamente, e non le ritruova : fono già sparite col sogno . O che afflizzione! ò che angoscia! Maledirà l' infelice allora quel sonno, il quale gli dava a cresfrare, che ogni tentativo, che il misero mai dere d'esser Ricco, perchè tanto più dovesfacesse, affin di recarsi seconell' altro Mon- se poi sospirare in vedersi povero; maledirà do punto di ciò, che qui godè, farebbe la fua infenfatezza, maledirà la fua infania; e inutile. Il Ricco iniquo non è contento del allora sì, che vorrebbe haver faputo ben' fuo; e però non solo affere nelle sue casse impiegar quel danaro, che in vita non seppe rutto quel danaro legittimo, che gli viene spendere, perchè lo spese come farebbe un che dorme. Ma che gli valemon è più in tempo di spenderlo, perchè il meschino ha apertigli occhi bensì, ma quando e già ridotto a povertà estrema; e però nulla gli potrà allora giovare di faper bene spendere quel danaro, che più non ha: Aperiet oculos fuos, ma ad un'iltestotempo nibil invenier . Tu fra tanto nota fingolarmente a tuo prò, dono durar ne'suoi ladronecci? finchè la mor- ve i peccatori finalmente aprono gli occhi, te gli confichi ogni cola. Allora niente gli giù nell'Inferno. Lo fventurato Epulone in

TII.

Gerufalemme haves Lazzaro, tutto di fu le | chi negli orecchi,con affordirlo; chi nelle

# XVIII.

Sagittatua infinafunt mihi, & confirmafti fuper me manum tuam , Pf. 37. 3,

Onfidera, che quando un cacciatore defidera di raggiungere qualche fiera vent arla, perchè da ciò può dipendere fuggiafca, come una Cerva, o una Cavria, le facilmente la tua falute: Sagirta una infiscocca varie laette , delle quali alcune final- na funt mibi, & confirmali ficher me manum mente ficcatefia lei ne' fianchi, o la fanno correr più lenta, o la fan restare; e così alciocchè essendo egli andato da Dio suggia-Job 11.11, Onagri, fe liberes nates purant . Però, che benser gleriaber in informitacibus meis, ne inha-

nelle reni, con suscitargli dolori atroci di me se' appunto col medesimo Paolo . E se fer to s. calcoli; chi negli occhi, con accecarlo, però ha fatto tanto per guadagnarla, chi

porte del suo palazzo, e non lo vedeva, mani, dandolo a crude gotte: e così al fine tanto era oppresso dal fonno ) o almeno egli ottiene, che ciascuno di questi fi dia (umo era opprello dal fonno) o almeno legli ottiente, che cialenno di quelli fi dia dava fegno dinno vederlo. Dipoli che av per trimeno. Se ponderi attentamente, vedrai, venne è fu precipitato all'Infermo. Mornous che fono innumenabili quelli, che il Signor qui divora, p'opiunas qui informa e calquel justagna con quella forte ci caccia facte battero di canta profondita lo pote diferri. Lattice: sagina na naua, populi fai random, nere fini funel feno di Abamno, con tatto Ma i vaglia folo perturi quel milero Fiche vi foffe, com'è noto, di mezzo uri glinol Prodigie, occi à forretto era vointro Caccia: Elemantanta di prodigi con sono dal Parde, a Airi in in termencis, vidit Abraham à longe, & La-Regionem longinquam. Scoccò entro di que-zarum in fim oius. Or guardase daddovero sto il Signore quelle saette, che haveva per in quei suoi tormenti egli havea ben' aper- Pzecchiello chiamate faette pessime , cioè tigli occhi . Ma lui felice, fe gli havefle po- faette di fame : Quando mifere fagitens famie tuti tornare a chiudere, non più col fonno pefimas in see, qua erant morifera; e con Lasch; 16 di prima, ma con la morte. Vano è sperar- elle lo rende suo. Benche queste saette, lo; perché Dives cam dermieris, aperius eca-che sono le pessime, la povertà, l'abbier-les sues, é nibil invenies, da poter compe-zione, l'abbandonamento, la pubblica conrarfi ne pure un crudo carnefice, che lo uc- fissione, in mano del Signore riescono d' ordinario le più falubri, perchè fon le più vi-gorofe a domare il fafto di chi fiede in alta fortuna. Applica tu adeflo a tuo prò ciò, che qui fi è detto, e mira, fe il Signore ha avventato contro di te veruna di quelle faette per conquiffarti . Se l' ha avventata . ringrazialo, perch' è segno di sommo amo-re. Se non l'ha avventata, pregalo ad av-

Confidera, che per questo appunto si dilora il cacciatore l'è addoffo, e vi pon fopra ce: Cenfirmafti fuper me manum tuam , Non le sue mani, e la ferma. Or di questa simi- solamente sirmalti ma confirmatti perche qualitudine pare, che appunto Davide si preval-ga in questo suo versetto penitenziale. Per-anime, se le suole ancor guadanare più falanime, fe le fuole ancor guadagnare più fal-damente, più stabilmente, ficchè non le perfco, Iddio con le faette di varie tribulazio-ni. intimategli prima, e di poi fcoccategli, non è tanto facile, che gli fcappino. Quindi lo fe' rimaner dalla fuga, finche gli fu fopra | è , che le tribolazioni fono riputate si certi con le sue lantissime mani , confermavit soper segni di predestinazione alla gloria , perchè oum manum suam, e se se l'guadagno intera-comunemente il Signore per mezzo di que-mente. Ciò, che Iddio se con Davide, sa ste non solo se mas, ma ancor consemas su l' del continuo con più d'uno degli uomini , anime manum fuam. E quelta spesso si è la a cui vuol bene . Ved'egli, che indarno ten- confermazione in grazia, che fenti dire hata per vie piacevoli di rendergli a sè fogget- ver Dio fatto di molti, come fe di ciascuno ti, ficcome quelli, ch' hanno uno spirito col- de Santi Appostoli; l'haver ad effi dato affai mo di tanta baldanza, che samquam pulles da patire. Che però scriffe San Paolo : Lifa ? mette mano a faette acerbe , e faette bires in me vireus Chrifti: non us fe, in qua- 2.Coc.11 ,. pail libert, sji ferifice. Edove gji ferifice s pail libert, sji ferifice. Edove gji ferifice s jet godicapile opportuno. Petri' egji e lesto fujire sjet gji ferifice s secizatore si valoroto, che fa colpir dove 'signore' së guadanta qualche anima per vuole: Sajiratina panjëvisi fosta inaterifile- tal via, e fegno, che le vuol bene più cheor-ti, mae reverenov sonas. Chi vas ferifi dianzio, petrhe'ir chanto all'accia; co-ti, mae reverenov sonas. Chi vas ferifi dianzio, petrhe'ir chanto all'accia; co-

III.

1 5 4 4

crederà facilmente, che voglia perderla dappoi che l'ha guadagnata, e guadagnata a forza ancor di faette. Le faette non fi usano, se non che contro di quelle fiere, che vanno dal cacciatore lontane allai : le meno fuggitive fi prendono ancor co i lacci. Se però il Signore si curò di quell'anlma, ancor quand'ella fuggiva in sì brutta forma, che vi volevano le faette a teftarla ; ben fi può sperare di certo , che quando l' habbia in fua mano già prigioniera, non folofirmet, ma ancor confirmet fopta di lei manum fuam, ficch'ella più non fi perda.

Confidera, chè affinche fegua turto ciò, è necessario, che le saette non ginngano leggiermente a ferir chl fugge, ma lo trappassino: altrimente chi fugge le scuote fubito, e profeguisce la suga. Cosi pur'avviene nelle avversità, che Dio manda . Se fono leggiere, ficchè non passino, come suol dirfi, la pelle, non fortifcono il loro effetto . Allora il fortifcono , quando fono penoie, anzi permanenti, ficchè non vi fia no in effa, s'inviferazono, s'internazono, più fperanza di liberaziene: petchè allor ficchè non vi fu della Terra una minima parfincede, che l'anima finalmente fi rende a | ticella, che non ne reflaffe inebbriata. Fa Dio . Ed ecco la ragione, onde diffe Davide . Sagiera ena infina funs mibi , & confirmafli fuper me manum tuam; perciocche allora qua , figurati là di fuoco . Vedi tu , come il cacciatore è ficuro di haver la fiera, quan- l'acqua dominò allora in ogni parte la Terdo le faette fono in lei ben addentro, infixa ta? Così là il fuoco anche domina tutti i Refunt: quando non fono bene addentro, non probi:di modo,che penetrandoli fin'all' Aniè ficuro; e perchè? perchè allora quefte non domano. A volcrche domino, con- offa, nelle viscere, nelle vene, nelle mivien che bevano almeno tanto di fangue, che certifpiriti, o di vivezza eccessiva, o di vanità eforbitante, s' inlanguidifcano: al che pare , che appunto volesse alludere il Santo Giob, quando diffe, Sagires Domini in me funt , quarum indignatio ebibit fpiritum loro ciò non permette quello fterminato dimeum. E qual' è questo spirito, ch'esse be luvio, ch'han su la testa! O quanti cubitis' vono, se nonquello, di cui parliamo ; lo fpirito di vivezza , lo fpitito di vanità , lo (pirito d'atroganza? è come a maraviglia fi fucchiano questo spirito baldanzoso! E così l'uomo divenuto più umile , più facilmente foggettafi al fuo Signore, e divien beato : Beati pauperes fpiritu . Se però tu defideri di arrivare ad una beatitudine tanto eccelfa, che fu collocata da Cristo nel primo luogo, pregalo pure, che fi degni ufare anche teco le fue faette : anzi conficfono, è vero, faette d'indegnazione, ma amorofissime. Ha per ventura bisogno alcuno il Signore de' fatti tuoi ? Se viene a caccia dite, lo sa pertuo bene, non per

fuo emolumento.

Quemedo Caraciyfmus aridam inobriavis . fie ira Domini genees , que non exquisierun: illum, bareditabir. Eccl. 39. 18.

Onfideta , che Casacly/mus fignifica qualfivoglia inondazione ; ma nelle divine Scritture folamente fignifica quella massima, che di tutto il Mondo segui nell' universale Diluvio. Ond' è, ch' altrove de'peccatoti patlando, pur dice il Savio, che proper illas faltas st Casaciysmus. Ora figurati, che innondazione fu quella, quan- Eccl.4.1c. to ampla, quanto alta, quanto maggiore di ciò, chetu mai possa formartela con la mente! Non folo l'acque n' andarono dominanti fin fu le cime de' monti ancora più eccelfi , quali erano quei d' Armenia; ma possedevano tutta la Terra di modo, che ne furono fole padrone affatto: fi fprofondaroor paffaggio col penfiere all'Inferno, e quel Diluvio, che ti fei dianzi qui figurato di acma, da per tutto ricercali intimamente, nell' dolle, ficchè rimangono tutti inebbriati di fuoco, come la Terra rimafe già tutta d'acqua : Super ees effundam quafi aquam iram Ofic tomesm . E puoi qui fingerti , che i dannati alzin'occhi a mirare il Cielo? Ah che mai alza fu que'medefimi, che tengono nell' Inferno le parti chiamate fomme ! penfa tu dunque, che farà di coloro, chetengon 1 infine . O come ogn'uno gridando può dire a Dio : Abjellus fum à confpellu oen- Jo.1.7. lerum tuerum . Nuotano tutti gli sventurati nel fuoco: anzi il fuoco fucchiandoli nuota in effi: ò come vi stanno immersi! ò come vi stanno ingolfati ! che diffi stanno ? ahimè, che ciò faria poco: ò come vi ftaranno anche tutta l'eternità! E questo è ciò, carle , finche davvero ti umilj ; perche che vuol dite: Quomodo Caracly finus aridam insbriavit , fic iram Demini gentes , que nen exquisierunt illum, bereditabit. Confideta, che l' ira Divina è la Divina II.

> Giustizia, non havend'egli verun'altr' ira ., che questa , la Giustizia sua punitrice :

irapolata, iraplacida, ira tranquilla, ciò

Sap 12.18, fa, perchè ficcome è tranquilla, mentre Crifto, come in arbitro fommo, da loro ella giudica, Cum tranquillitate pudicat, eletto di consentimento concorde già da così è implacabile, dappoi ch' ella ha giu- gran tempo, resteranno appieno appagate dicato. Ora quest'ira è quella, che paf- di quella parte di eredità, che verrà affegnafeggiando fu quel diluvio di fuoco; come ta a cialcuna: e così abbracciatefi infieme; al principio del Mondo fece lo Spirito del fi daranno tra loro l'ultimo bacio di confe-Signore fopra l'acque, gli dà virtù di ope- derazione perpetua, infiiria, & Pax ofculara Num. 1.6. rare si orribilmente, lo avvalora, lo attiz- funz, perchè dopo quello non rimarrà più za, ficchè essa è quella, che opera a par contesa di alcuna sorte. La giustizia sascedel fuoco, Indignacio ejusoffusa oft us ignis. rà alla misericordia un possesso pienissimo Anzi ò quanto ancor opera più del fuo- d'ogni eletto, la mifericordia lascerà alla col perchè non folo poffederà tutti i reprobi con bruciarll , ma con affliggerli in tutte quelle altre forme, che fono proprie di nn luogo, ch'è detto Patria di tutti i tormenti possibili a immaginarsi : Lecus tormentorum. E numera, se puoi , quanti fono I tormenti, che pruovanti nell'Infer-no, di ferro, di fiere, di ruote, di fere, di finania, di malinconia, d'ignominia, d' invidia, di rabbia, di disperazione, di danno; tutti fono tanti polleffi , che l'ira

a lei faranno finalmente toccati in eredità. Considera, quali sieno le ragioni, per cul III. non fi dice, che l'ira Divina femolicemente poffederà tutti i reprobi, magli erediterà, Hareditabit. Le ragioni fon molte. Prima. perchè non può poffederli perfettamente, fe non dopo la loro morte. Fin ch'effi vivono, come quelli, che folamente a lei toccano Infuo. Terzo, perche possedutelinon visarà, chi a lei possa pretendere di ritorli: gli posfederà eternamente, luro perperuo. Quarto finalmente, perchè ficcome la mifericordia dia prevalga, se non salvato ogni titolo alla aspetta haver cura d'altri! O'quanti Prin-

Manna aell' Anima.

non ha dubbio, ma tanto più spavento- | ragione. In quel di, compromessesi quasi in giustizia un possesso d'ogni reprobo, e ciascuna si goderà eternamente ciò, che a lei spetta. Or pensa un poco a quale di queste due tu dovrai finalmente toccare in forte. Piaccia Dio, che non debbi toccare a quella, a cui non fi affegnerà la parte

migliore, ma la maggiore.

Confidera, chi fieno coftoro, de'quali appunto fi dice, che faranno ereditati dalla giuftizia, cioè dall'ira Divina. Sono coloro, che non havranno ricercato Il Signore Divina eferciterà fopra i reprobl, allorchè di vero cuore, tra Demini genter, qua non exquisierunt illum, bereditabit. Or qui si. che bifogna reftar non colmo, ma fooraffatto di orrore! Guarda, che dicefi: Genres que nen exquisieruns illum . Se ci dicesse, quei Popoli, che superbi voltarono a Dio le spalle per inchinarsi a i mettali, inchinarsi a i marmi, inchinarfi ad Idoli infami: Se fi ella è foggetta a perderli ogni momento, fic- diceffe, quei che crudeli sparsero su la Terra un mare di fangue, che squarciarono, che remeria, cometoccal rectaità. Secondo, istrantarono, che diedertanti innocenti Marperchè morti che fieno, non durerà a poltiri amorte: Se fi dicelle, quei che nefandi
il più diritro, che fi polia mai fingere. Issa:

le impurità, di mille immondezze, s' linenderebbe : ma non fi dice così : fi dice quelli , che non cercarono Dio, o almeno non lo cercarono cordialmente : Non exquisierune illum. E perche fi dice cosi? perche intenhavrà la sua eredità, così deve havere and dass, che il Signore non punisce solo i pec-cor la sua giustizia, che l'è sorella. L'eredità cati di commissione, ma di ommissione. Già della misericordia saranno gli eletti, l'ere- fisa, che quei che idolatrano, che ammazdità della giuftizia faranno i reprobi: quella zano, che affaffinano, che bruteggiano, farà più nobile, questa farà più copiosa: faranno ereditati dall'ira Divina. Ma se pur ond'e, che quella è fomigliata alle Stelle, fi fa, non fi avverte, che da lei faranno erequefta alle Arene: Mulciplicabo fomen tuum ditatianche quelli, che non curarono d'infiens stellas Carli, & fiens arenam, qua oft in formarfi del vero, perche non ficurano di listoro maris. Si farà la ripartigione totale conoscerlo. E questi Popoli sono qui da delle eredità tra queste due gran forelle il dì Dio detti quelli, che non exquisieruni illum, del Giudizio, in virtà dell'alta fentenza, Ma qui fa un poco di riflessione a te stesso, che darà Cristo ; e così allora , per dir efra te ripenfa, se de peccati di ommissioche dara Cutto; e cos ajora, per dur e ura te npema, te de peccara o ommuno-cos isranno terminate le liti di unti Seco- ne fosi folito a far la finas, che il dovrebbe. li a Adefio la mifericordia fi adopera più O' quanti opnuno ne fiuol fare put troppo che può a finnime l'eredirà alla ginfitzia. In el grado fuo, una fegazimente o quan-La giuffizia non lafta, che la miferico-

cipi, ò quanti i Prelati, ò quanti i Paro-chi, ò quanti i Padri anche femplici di famiglia ! Delilla quis inrelligir? E quelti fono propriamente i delitti, se credesi a San Tommafo, le mancanze notabili nella Legge. Tupensa a i proprj, ed osferva, se bai procurato d'informarti bene di ciò, che Dio vuol da te nell'uffizio tuo, e se insormato l'adempi, cercando lui, e non cercapricej, ituoi commodi, ituoi vantaggi. Nota, come qui dicefi, che il diluvio, ari-Gen. 1 it, dam inebriavit. E'vero , che arida nelle Di-

exquiserunt illum, haredienbie.

XX.

San Bernardino da Siena,

Labora siene benue miles Christi. 2. Tim. 2. 3.

Onfidera, che in tre modi fi può dir ch'uno sia foldato di Cristo . 1. In 1 quanto egli combatte contro i Tiranni, e cosi fuo foldato fii ciascun Martire, e soldato il più valorofo: Certamen forte dedit Sap. 10 12. illi, ne vinceret. Il. In quanto egli combatte contra gli errori, e cosifuoi foldati fono i Dottori, fono i Prelati, fono i Predicatori, e sono altri somiglianti, i quali stan ficur bemus miles Christi, fempre intenti a faettare, appena nati,

que mostri, che del continuo si levano neltamen fidei . III. In quanto egli combatte contro i proprj appetiti, e confeguentemente contro quei tre lor folleciti iftigatori, il Heb. 12. 1. Mondo, la Carne, il Demonio; e cosi fol-

proposite sibi gandie, fustinuit crucem confusie. rità:pratiche del Vangelo. Non vedi tu,

non appattenga ciascuno di questi tre generi di milizia, ma folo il terzo, che più generalmente si dice comune a tutti, Non è così . Tutti e tre questi geneti di milizia fono proprjad ognuno, benchè non sempre venga l'occasione ad ognuno di ritrovarsi a tutti e tre questi generi di battaglia, Però questo detto, Labera fient benns miles Chri-Ai, è detto , che include molto , Chi foffe cando anzi te stello, latua gloria, i tuoi buon foldato in un genere, e non nell'altro. non faria degno di effere affolutamente chiamato foldato buono; benus miles.

Confidera, che qui non dice l' Appostolo vine Scritture generalmente fignifica la Ter-ra tutta: Vocavis Deus aridam Terram. Ma è bora, perchè non sempre ci è l'occasione vero ancora, che spezialmente significa presente di cimentarsi in ciascuno di detti vero antora, e ne lecriamente agunaca pretente at cumentara in ciacuno a detti Taenofa, la Terrafecca, la Terraficirie, generit, ma fempere c'è prefente i bilogno Lus evit svida, viti in flagami: e a quella di travagliare. I Capitani bravi non tengo-qui fono da Dio catlomigliati quei popoli, no in verun tempo i foldati ozioi; ma qui non exquifermus illami; perche fi fappia, quando ancora flamo in paec, gil addefirach' egli non folo punifice con fuoco eterno, no alla battaglia. Così fa Crifto; vuol che chi fa peccati notabili di commissione, co. tu sempre, senon combatti contro tutti e me la Terra salvatica, che dà triboli, che dà tre questi generi di nemici, che si son detti spine, che dà sterpi, che dà virgulti noce- ti addestri almeno al combattere. E vero, voli; ma parimente chi ne fa d'ommissione, che ora non ci sono i Tiranni, contro de' come la Tetra arenofa, che non da frutto in quali tu habbi a mostrar valore: Cereande tempere suo . Quemodo Caraclysmus aridam certamenferee. Contuttociò devi tu ancoinebriavit , fie ira Domini gentes , qua nen ra, come vero Criftiano, immitare i Martiri, fe non guerreggiando, com'esti, almeno giostrando. Però bisogna, che ti avvezzi a tener vivala fede, come le l'havelli a sostener con fortezza in un pubblico Tribunale. Bisogna, che ti avvezzi a sprezzar la vita, come fe tu ancora con fortezza l' havesti a donar per Cristo. Bisogoa, che tu ti avvezzi ad odiare il tuo corpo, a maltrattarlo, a mortificarlo, ad affliggerlo, come fe tu ancora l'havessi con fortezza ad esporre ignudo a i più seroci carnefici. O che giostranobile è questa, in cui se non giungi alla Corona di Martire, almen vi aspiri! Ma se tu per contrario sei tutto dato alle proprie comodità, ti puoi vantare di effere ancora foldato di Cristo > Sei di profestione bensi, ma non già di fatti: Labora

Confidera, che a te non tocca combattere per ventura contro gli errori, perchè non feine Dottore, ne Prelato, ne Prediçatore, nè altro lor fomigliante, ch' habbia a sconfiggere Mostri, Cerrando corramen fidei. Contuttociò devi tu ancora, come vero Mondo, la Carne, il Demonio; e così fol-dato di Crifto è ogni Criftiano: Curramus fi pur ora detti, con addestrarti a saper tu anad prepefisum nobis certamen, aspicientes in cora rifiutare almen tante britte contradaufterem fidei, & cenfummacerem lefum, qui dizioni, che forgono tutto di contro le vene concempta. Tu crederai, che forfe a te quali dettami oggi regnino nel cuore ifictio

del Popolo Crificiano! Che fia vergogna ma per vendicarne le colpe: Non parsa personer al mineo, exdere, contenerfa, injustantia, qua mineo personerio. Quelto è l'ammiliari, confedita fiella, comminantia mineo colonne asteroria essa quessioni fiello, frequentare già Oratroji fegerià il airio huministi, all'internatoria essa questioni essa, ficar Pentenza: qualifiche la profettione di Cri. [freis persone i al. Illor airi Dumini ef, ftiano disdica al grado di nobile. Come quando miri a scontar la colpa, là dove puoi dunque scusarti, se non sei pronto a quando miri a scontar la pena, non tan-saper tu ancora ribattere, almeno in queste to, Domini oft, quanto sui, perch è ven-LCorno + Occorrenze, Omnem alziendinem entellenzem detta indiritzata a tuo prò . Così fe tu fe adversits feienziam Dei? La scienza pratica insegni, se tu presiedi, se tu predichi, se del Vangelo è pure frienza ancor effa di ruin qualunque modo guerreggi contro gli Gesti Critto, quanto fia quella, che ficon- errori, o ti abiliti al guerreggiare, Labora tiene nel Simbolo intorno al dogmi? Eco- fiene benus miles Christi , fallo per zelo , me danque, fe tu fei fuo foldato, puoi fo- non lo fare almeno principalmente per lo

flenere, che tanti si francamente la con- flipendio, che suole portar seco un tal gedannino tutto di nelle loro infane combriccole? Se non fai come rispondere a i loro errori, hai facilmente comodità d'impatarlo: Labora ficut bonus miles Christi. Confidera, che quantunque il Mondo, la Carne, il Demonio, fiano avverfari,

IV.

come tu fai, si molesti, che non dan pace: contuttociò qualche volta ti lasciano per ventura un poco di tregua: ma che? per questo non havrai sempre da ftar, qual vero foldato, con l'armi pronte ad prepeferum tibi cereamen? Anzi per ciò quegli affuti talor fan tregua per addormentartidi modo, che se non getti via l'arme, almeno te le lasci cader di mano. Però se vi e tempo alcuno, in cui ti bifogni star maggiormente sollecito, è quando forfeti reputi più ficuro: permettendo allora ad effi il Signore, che più ti affaltino, per punir la tua negligen-Jet 49-11. Za: Confurgite, & afcondite ad gentem quetam, & habitantem confidenser : ait Dominus: non oflia, nec vollesois; feli habreane. Dunque la vera regola militare è guardar la piazza, come se l'esercito fosse già alla muraglia, in quel tempo stesso, in cui si sa nè put effere ufcito in campo: Labera ficut beuns miles Chrifti. A neffun foldato il guerreggiare è continuo, main ciascuno è con-

dino, il quale in tutti e tre quetti generi tratinuo il durar farica. Confidera, che ad effere finalmente folvagliò da foldato si impareggiabile. dato buono di Cristo, conviene, che non folotu efeguifea con fedeltà, quanto qui fi è detto, ma che anche l'efeguifca folo per amorfuo: fii venturiere, nonti curare di effere mercenario. Il mercenario non tanto milita al fuo Re, quanto a fe medefimo, perchè indirizza ogni fuo travaglio alla paga. Il venturiere milita folo al fuo Re. Coga. Il venturiere milita solo al suo Re. Cosi settu combatti all'uso de' Martiri, Labora le, allora che havendo in somma penuria d' ficut benus miles Christi, guarda a lui folo, acqua camminato già lung unente per lo denon ti curare di affliggere la tua carne , ferto, arrivò finalmente in un certo paese ric-

nere di milizia: Ecco ogo fuscisabo fuper cos 16:3. 18. Medes, qui argentum non querant, net aurum velint, fed sagistis parvules interficiant. Questi sono i buoni soldati, quei che non mirano al facco, Qui argeneum non quarant , met aurum velint , perocche queffi non perdonano a ninno, fono implacabili: ne vanno tutto di per le case a cercar danaro, fotto pretesto di voler quivi cercare i nimici ascotti . Combattono con saette , fagistis parvules interficient, ch' è quanto dite, combattono alla Jontana . Così se tu attendi a vincere i tuoi peccati, Labora ficus benus miles Chrifti. Non haver l'occhio ne pure alla gloria stessa del Paradiso. Il tuo fine ha da effere di piacere a chi stà dal Cielo mirando, come ti porti ne' tuoi cimenti. Non vedi tu quel valorofo foldato, il quale và all'affalto fu gli occhi del proprio Rea Già non pensa più niente alla vita stessa, non che alla paga: fia ferito, fia fracaffato, fialacero, nongl'importa: e per qual cagione? Ve eiplacene, cui fe probavie. Questo parimente ha da essere il fine tuo. Se tu penfi a te fteffo in veruno di tutti e tre questi generi di milizia, militi ate, non mi-liti a Gesù Crifto: Labora sicus bonus milos

# Christi, immitando il glorioso San Bernar-X X I.

Haurietis aquas in gandio do fontibut Salvatoris . If. 12. 3.

Onfidera, quanto grande mai dovette per soddisfare in questa vita alle pene tan-to più gravi, che si meriterebbe nell'altra, scuno pote guazzare; ricrears, refrigerars, ed attignete a piacet suo quant'acqua bra : supulchra es , Amica men, ecce en pulchra es , mò . E pure ch' hanno a fare le fonti di Elim III. L'acqua con lavarti , a lungo andar ti mo. E purcei mano a sere como a manual a la factoria con quelle del Calvario i Monta la fu, dove debilira, tidifunges: fischefe ftefi fempre Gesù Crocinifo, da cinque piaghe, fta in-immerfo nel bagno, il mondamento dege-cefiantemente veriando tivi di grazia; e vendrai, quanto havrai maggior la ragione di anima in modo, che la corrobora, e canto fetare. E questi tre sono i benefizi più nobili gnere con più gaudio? Hawieris sens in della grazia. Procura un poco d'intenderli gaudio de fouribus Salvasoris. intimamente, ed allor vedrai, se con ragione fi dica , che a queste fonti del Salvatore dovrai venire ad attignete lietamente: Hau-

vietis aquas in gaudio de fentibus Salvatoris . Confidera, che il primo benefizio delle и. fonti è lavare; perchè la lor acqua vale a putgar le macchie. E questo pure sa in primo anima corum quas boreus crejuna. Ma quanma : Effundam super vos aquam munda, & midabimini ab amnibus inquinamensis vestris. Ma con alimentar folamente il loro vigot vitaquanto lava meglio la grazia, che non fa l' acqua! I. L'aequa con lavarti ti toglie tutte fterili, o con renderlo se sono secche . La quelle sozzure: che truova nelle tue carni, grazia dà la vita a tutte quelle Anime, che ma non te le rende più nette di quel che sol- non sono capaci di frutto, e la grazia ancolascia nel puro lot naturale, ch'è tutto generationis, & renovationis Spiritus Santii, loto . La grazia non fol ti rende quella quem effudis in nos abunde per losum Christum mondezza, che havrefti posteduta nel pri- Salvasorom nostrum. II. L'acqua seconda le mo tuo naturale innanzi al peccato, ma te l' piante, non le trafmuta di cattive in baone, accrefce, con una purità d'altro genere, cioè di felvagge in domeffiche, di nocevoli in con una purità fimile a quella della Natura falutari. La grazia fa, che quell'anima, la Divina, che ate non eta dovnta: Lausbis quale dianzi producca frutti tartarei, pro-me, & fuper nivem dealbaber. II. L'acqua con duca frutti divini, con operare mutazioni non per quefto ti dona beltà veruna . Se fei ficche fentlifeene Dee, quei, che put dianzi brutto, ti lafcia qual ritruova: se sei bel frulliseasas mori. Hi. L'acqua secon-lo, non ti rende più bello di quel, che sei. da le piante, ma dentro i termini dell'al-la grazia aggiungea quella beltà, che l' ro virm natia; sicche al Melaranzi o non dà Anima ha per le fielfa nelle doti lue natura-li, ur akra belt di gran lunga più riguar-devole, cioè una beltà, ch' è fufficiente a devole, cioè una beltà, ch' è fufficiente a far che Dio, innanorateo di ella, le vada vi molto alla fua naturale capacità : Habedofa's come tale , due volte bella ; Ecce sis fruttum vestrum in fantificationem . IV. Rom. 6 2.

rallegrarti . Queste fonti hanno ad essere più la cottobora, quanto più ritorna a lanel deserto di questa misera Terra ogni rua varla: Tu orgo sti mi conference in gratia . delizia. Però quivi posati , quivi immergiti , IV. L'acqua con lavarti ti monda , ma non a Timas, quivi inebriati, quivi godi; perciocche in rimane; se ne và con quelle sozzure, che da autto il deferto miglior paese di questo non te toglie. La grazia ti lava, con rimanerti può sperarsi. Singolarmente attendi pure nell'Anima stabilmente, e con timanerti di da queste fontiad attignere, più che puoi, modo, che quanto tu sai di bene, i tuoi quan' acqua esse versano, perchènon v'è pensieri, le tue parole, le tue opere, si acqua simile alla grazia jointa. E pur quest' attribuiscono così ate, come alla grazia; è l'acqualoro, così chiamata in mille luo- anzi più alla grazia, che a te ; tanto è per- 1. Cor. 16. ghi dalle Sacre Scritture, affine di esprimet- fetta l'unione: Non ego, fed gratia Dei me- 10. cinon folamente la copia, con cui fi dona, la cum . E s'è così, non vedi, quanto mepubblicit; il prontezza, ma molto più quei glio lavi la grazia di quel, che poteffe fare benefiz ammirabili, ch'ella arreca. Tre fono i acqua più limpida di tutte le fonti di le qualità più benefiche, ch'habbia l'acqua Elim ? Qual dubbio adunque, che alle donataci dalle fonti: Lavare, secondare, e dif- fonti del Salvatote hai da venire ad atti-

Confidera, che il secondo benefizio del- III. le sonti è secondare, perchè la loro acqua vale a ittigare le piante. E questo pure sa in fecondo luogo la grazia, feconda l' anime, ficche fieno ogn' or fertili di buon' opere, come un' orto, ch' è ticco d' acque: Eritque Job 33-12non fa l'acqua! L'acqua seconda le piante, le : ma non le feconda, o con darlo fe fono fero innanzi a tali fozzure , perchè te le ra la rende: Salves ves fecis per lavacrum re- Tla b 6 lavarti, ti purga, è vero, le macchie: ma anmirabili in uno frante, di Sauli in Paoli, Rem.7 4

gandie de fensibus Salvasoris. IV. Confidera, che il terzo benefizio delle fonti è smorzar la sete . E questo pure fa in terzo luogo la grazia . Ma qui fi vuole avvertire, che l'anima può languire di doppia fete: una cattiva,una buona. La cattiva è di fete, che viene da indisposizione, e così non folo è perniciosa, e pettifera, ma ancora in fommo molefta; e tal è la fete de' lascivi , degli avari , degli ambiziofi, de' vendicativi . e di altri fomiglianti operari d'iniquità, che Propalio appetifcono di foddisfare alle loro brame

fcorrette: Anima impii dosidorat malum . La buona è fete, che viene da fanità; e però non folo è innocente, ma ancor foave; fic-Phil-1.7.

Leclasso, unito con effo per tutti i fecoli: Qui bibane v'e sudore: ogni donniecivola è capace di lunque fiafi quella fere , vedi che l' acqua vivam . Ah che quelle fonti hanno più Manna dell' Anima .

L'acqua feconda le piante, ma non a ciafen-ste la fmorza ben si, ma per breve tempo : nadà virtù di generare tutti i frutti polibili Qui bibir ex aqua hac , firior iterim. Anzi , a qualunque altra, come se tutti in sè tenes- tal orfa, ch'ella torni più tormentofa, sicfe innestati, e i melaranci, e i melagrani, e come avviene o a un indigesto, o a un ini perfici, e i cedri, e i cotogni, e quanti fermo, che beve appunto nel colmo della altri legni fruttiferi fioriscono a lei d'intori sua arsura. Manon così fa la grazia: Ella no in un'istesso orto. La grazia da virtù ti estingue la sete cattiva di modo, che non tanto illimitata, che non ammette eccezio- torni più a moleftarti, almen gravemente : Colof.t.10. ne : In omni opere bone frullificantes . Di Qui biberis ex aqua, quam ego dabo ei, non 10.4. modo tale , che non v'è opera buona di ve- ficiet in sternum . Nè è maraviglia , perchè modotale, chenon ve operationna uve; paratina tirmam. Nec marayina, perme grung enere; cherun no politian vigori della Jacoua, che tut lovi affector. I rainice propositione della propositiona di propositiona di propositiona di propositiona di propositiona della propositiona di propositiona della propositiona di proposition Elim? Qual dubbio adunque, che alle fon- ch'è acqua di Paradifo? Dico di Paradifo ti del Salvatore hai da venire parimente ad perchè fesale tant'alto, che giunge in visam attignere con più giubbilo? Hauriesis aquas in asernam, bifogna dunque, che ancora da tant'alto ella sia discesa, perchè questo è proprio dell'acqua: non può falire, fe non quant'ella discende. Ed ecco , in iqual maniera la grazia, a fmorzar la fete, vaglia affai più di quel, che potesse fare l'acqua più gelida di tutte le fonti di Elim. Qual dubio adunque, che alle fonti del Salvatore hai da venire ancor perquefto ad attiguer

con più gioja ? Haurietis aquas in gaudio

de fontibus Salvasoris.

Confidera, che udite le prerogative ammirabili di un acquatanto perfetta, qual è la grazia, dovrai dirfubito ancora tu con la Donna Samaritana : Demine da mibi banc aquam . Ma non hai ragione di dirlo, perchè non reca tormento, e fe lo reca, è un chè fe tu non abbondi ancor di quest' acqua, tormento sì caro, che non cambierebbefi tu non ti puoi dolere, se non di te. E non con verun diletto di Mondo. Etal è la fete odi, che quelta è acqua di fonti e di fonti di quell'Anime fante, che anelano al fom- | palefi ? di fonti pubbliche ? Fons parene de Zacchite. mo bene : Sirivit in to anima men . Ora la mui David . Che fcufa hai dunque , mentre n. grazia smorza la sete cattiva , ma accresce | ne meno hai da durare quella satica in attilafete buona . Smorza la cattiva, perchè gnerla, che fi dura d'intorno a i pozziè toglie tutti i defideri, non folo fcellerati, E perciò ancora figurati, che fi dica : ma ancor superflui ; o se non altro, gli re- Haurietis aguas in gaudie defentibus Salvatoprime di modo, che non inquietino : Que ris, perehe l'acque de i pozzi, non tanto mibi fuerunt lucra, hac arbitratus fum propter bauriuntur in gaudie , quanto in labore , in Christum derrimenta . Accresce la buona , laffitudine , in defatigatione : in gaudio hauperchè dà sempre più voglia di veder Dio , rianeur , quelle che scorrono con facilità di amarlo, di glorificarlo, di goderlo , di stare dalle fonti , perchè ivi non v'è stento , non me , adhue strient . E qual altr' acqua puoi trarne in copia. Benehè dove troverai fongiammai ritrovare di egnal virtù > La fete , ti fimili a queste del Salvatore > Sai che ci che ti può smorzare l'acqua ordinaria, non vuole ad ottener acqua da queste sonti, è mai buona ( e così in ciò non può correre ancora abbondante? Baffa, che tu ad effe il paragone) è fete cattiva , benchè me-no cattiva è la naturale , peggior è quella , che proviene da indigetione , peffina è il domandare: O mulier, fficiro denum Dei, quella, che procede dainfermità. Ma qua- ruferfiran periffer ab es, & dediffer ribi aquam

fete di te, che non hai tu fete di effe . Però tutti i diletti terreni . La manna era un cinon è datemere, ch'ellet i nieghino l'ac-qua, fol tanto, chetu la richiegga di vero cuore. E' da temere, chetu nonti dipon-ga a richiedetla: cheè la ragione appunto, fu in tanto popolo infermo alcuno: Non erat fer ; perchè il dubbio tutto è dalla parte di no, come infette : e tali sono tutti i diletti dalla parte delle fonti non v' è di che dubitare. Queste più tosto, con l'alto versar, che fanno, par che del continuo t' invici-Apoc. 2,17 vita gratis . Dunque rifolvitia fare intorfempre teco Gesù per te crocifisso, invocalo, adoralo, abbraccialo, bacialo spesfo, più caramente che puoi, perchè da quefto ha da derivarti ogni bene . Tutto il bene, che al Mondo tu puoi bramare, se operi saviamente, si riduce a tre cose . A deporre i vizi, ad acquistar le virtù, e a non volere più altro fopra la Terra, se non Dio piaghe del Salvatore. Con lavarti, faran, che deponghi i vizi ; con fecondarti , faranno, che acquisti le virtà ; e con estinguerti la fete cattiva, e augumentarti la buona, faranno, che non vogli altro, fe non Dio folo. Però alle Piaghe de i fanti Piedi dimanda la prima grazia, con supplicarle a lavarti: alle Piaghe delle fante Mani , dimanda la feconda, con supplicarle a fe-condarti: e alla Piagha del Sacrosanto Costato, chiedi la terza, con supplicarla a smorzar in te tutti gli affetti terreni ; e non dubitare di non doverle confeguir tutte e tre, se le chiedi costantemente, perchè già ti è ftato promeffo : Haurieris aquas in gandio de fontibus Salvatoris.

XXII.

Defecit manna, postquam comederunt de fru-Elibus serra , nec usi funt ulerà cibo illo filii Ifrael . Jolue 5. 12.

onnatera, che passa vera la manna di cibo, sicche non l'habbia, nè dalla Terra del Cielo, e le biade della Terra, passa tra le consolazioni Celesti, e tra i diletti terreni, dal mare de' stot travagli : Replevit me ama- Thr.3.11. La manna era un cibo, che per la sua nobiltà | riendinibus. Contuttociò, questo non suogrande s'intitola il pan degli Angeli : Angelo- le accadere per lungo tempo ; perchè il Sirum ese mutrivisti populum tuum; e tali sono gnore sa bene, che senza qualche ristoro non le consolazioni Celesti. Le biade sono un si può vivere. E quando per lungo tempo

per cui Crifto non diffe alla Samaritana: in tribubus corum infirmus; e tali fono le con. Pf. 104. Tu periiffes , & forfiean Deus dediffer ; ma folazioni Celesti . Le biade non solo ammetdiffe . Tu forfican petiffes , & Deus dedif. | tono infermità , ma fpello ancor ne cagionacoloro, che vanno ad attinger l'acqua : terreni. La manna havea un sapor naturale, non può negarsi; ma quello solo equivaleva sap.16.i. in fe babentem. Sicche chiunque, come giuno ad accostarti : Qui vult, accipiat aquam sto, era degno di farne pruova, non havea più bisogno di cercar altro . Quel cibo sapas ale no di esse il uno perpetuo soggiorno, già lo, Deserviene uniuscui que voluntati, ad che son sonti con sonti con sonti di cosi somma virtù. Habbi qued qui que volebar convertebane: e rali quod quisque volebat, convertebatur; etali fono le consolazioni Celesti. Le biade, secondo la varia lor qualità , han varj sapori ; ma tutti insieme sono ancor si poco atti ad appagare il palato, ch'è necessario specolar tutto di nuovi intingoli da condirle : e tali fono anche i diletti terreni . Ma frattante proporzioni, la massima sembra questa, che ficcome la manua fu folo data in supplemenfolo . E tutto ciò ti daranno appunto le to, quantunque affai vantaggiofo, di quelle femente, di cui gli Ebrei rimanevano affatto privi per seguitare il loro Dio nel deserto ; così è delle celetti confolazioni . Sono concedute in ricompensa di quei terreni diletti, di cui l' uomo si priva spontaneamente per servir Dio. Sicchè chi ha questi, non accade in modo veruno , che speri quelle. Lo vuoi scorgere chiaramente? Mira come tofto, che gli Ebrei, usciti dal deserto, cibaronsi di ciò, che trovarono su la Terra,mancò la manna : Comederunt de frullibus terra , die altero. E che ne fegui ? Deficieque manna, postquam comederunt de frueibus terra : nec ufi funt ulerà cibo illi filii Ifrael .

Considera, che non dicc comederune de frueibus , postquam defecit manna, ma defecit manna, postquam comederuns de frugibus . Perchè il Signore non fuole comunemente fottrarre all' anima le celesti consolazioni . se non dappoi ch'ella se n' è cominciata a rendere indegna, con andar dietro a i diletti vani degli nomini . E' vero , che talora egli le fotrae fenza questo, per pura pruova, Onfidera, come quella proporzione lasciando l'anima quasi digiuna totalmente cibo comune ancora alle bestie : etali sono ciò pur succeda ad alcuni spiriti più perset-

\$4p.16.10.

re có un conforto fimile a quello, che nel de- ca; ma ciò non fu per ufo, fu per memoria, ferto hebbe Elia , il quale fenz' alcun dubbio che però forfe qui dice , Nec ufffunt amplins non fu foave, perchè coftava di pane foc- ciboillo filii Ifrael, per dinotare, che fe n' cenericcio; ma fu, ciò non oftante, fuftan- hebbero un faggio nella maniera ora detta . ziofiffimo; ond'è, che il Profeta ambulavit mainon l' ufarono . Ritiene il vafo della inforcisudine cibi illius quadraginta diebus, & quadraeinen nellibus ufque ad Montem Dei Oreb . Non ambulavis in dulcedine : ma che importa ? ambulavit in fortitudine . Anzi questo ristoro medesimo così asciutto val più , che tutti i paffatempi terreni , anche in genere di dolcezza . Onde se dimandi a tali anime, fe cambierebbono col fo ave di che rammemorare con Giobbe gli antichi questo l'amaro loro , le fentirai tutte rispondere ad una voce, che no: perche ben conofcono, che preziofo amaro fia quello, ch' Prov : 4:0 han chiulo in feno : Cor, qued novis amarisudinem anima fua, in gaudio ejus nen mifcebisur extraneus. Ma fuori di questi casi estraordinari il Signore ancora infenfibilmente , regala i fuoi molto più di ciò , che facela qualunque altro Padrone fopra la Terra. Siano pur effi contenti del folo piatto, che da lui goderanno, fenza procacciarfene altronde; e vedranno, come faranno da lui trattati fignorilmente. Ma fe lo procacciano altronde, ò allorasì, che verranno a perdere il fiio: Defecie manna, pofiquam comederune de frueibusterra. Vuoi vedere quanto il Signore fia dilicato in questa materia? Basta, che tu, non dico ti fazi dei diletti terreni, ma gli affapori: tiritoglie a un tratto la manna. Che però non dice : Defecit manna, pefiquam comederune fruges ; dice , peftquam comedene di farlo, perche troppo reggio e il suo piatto. Etu contuttociò lo rifinteral , per tirar quello, che ti promettono i fenfi tuoi animaleschi ? O che torto rechi al tuo Dio ! Sai che differenza fi truova tra le contentezze terrene , e tra le celefti? inter manna, & fruger? Quello appunto, che

v'e tra la Terra, e'l Ciclo . Confidera, che perduta, ch' hebbero una mabene, per non errare in eleggere.

Confidera, come lo ftipendio, che il Devolta la manna gl'Ifraeliti, non la ricaperatono più: Nec ufe fune ulerà cibe ille filii Ifrael : perchè ò quanto è facile, che perduta, che habbi una volta per colpa propria, la confolazion del Signore, non habbi più a trovar modo di racquistarla, ancorchè affal ti mortifichi a tale effetto ! Però procura di flare attento a non perderla: altrimentiver-

HI.

ti.più puri, supplisce interiormente il Signo-I na, che longamente si conservò dentro l' Armanna nell'Arca, chi nella mente ha molto vive le specie di quella consolazione, ch' egli provava, quando daddovero attendeva a fervire Iddio con uno staccamento beato dal Mondo tutto . Ma che gli vale, fe ciò non balta a far sì , che più fi nutrifca de cibo ille? Non può allora lo fconfolato far altro. fuoi giorni, colmi di tanto conforto, e dire le le le le ancor effo: Quis mihi eribuat, ut fim juxta menfes priftines, fecundum dies, quibus Deus custodiebas me , &c. quando lavabam pedes mees butyre, & petrafundebat mihirives elei? Guardati dunque di non haverti a ridurre in un tale stato. E posto ciò, finchè ti dura la manna, non lasprezzare. Lascia i diletti terreni a chi vuol goderfeli : tu folo anela a i celefti. Se pur non vuoi con cuor magnanimo fagrificare al tuo Signore anche queiti con dirgli, che fu la Terra ti dia fol tanto. quanto fia fufficiente a tenerti in vita , non in delizie : Mondiciencom, & divitiat no dederit

# mihi: rribne rancum villui meo necestaria . XXIII.

Stidendia Deccati mers: Gratia autem Del vita sterna . Rom. 6.

Onfidera, che ci fono due potentifimi Re: Dio, e'l Demonio: ciascuno de' quali ardentemente defidera, che tu militi al fuo ftendardo. E però ciascuno fi dichiara ancora prontiffimo a flipendiarti : Quis 1.Cor e enim militavit fuls flipendiis umquam? Iddio a ftipendiarti per le buone opere: il Demonio a lipendiarti per le cattive . Ma , ò che ftipendi diversi ! Procura di conoscerli pri-

monio ti dovrà dare, fe tu militi a fuo fervizio, fomministrandogli le tue membra a guifa di tante armi all'iniquità , la lingua alle detrazioni, gli occhi a i vagheggiamenti, gli orecchi alle vanità , le mani a gli fmoderati accumulamenti, altro alla fine non farà, che la morte: Stibendia paccasi mors. Vero è, che ra poi rempo, in cui di tal confolazione non | non farà questa una morte fola, ma farà dopaltroti refterà, ch'una semplice rimembran- pia, la morte temporale, e la morte eterna ; 2a, atta più tosto a ingenerare rammarico , perchè il Demonio vitol efferti liberale . Per che riftoro. Così avvenne a' figliuoli ancor ogni peccato, che facci, ti darà duplicata d'Ifraele, a cui reflò si bene un vafo di man- ancora la paga, tutto che fempre di morte

11.

Che però forse non volledire l'Appostolo : I non solamente di corpo, ma ancora di ani-Scipendium peccari more ; ma Ripendia . O che dannosa liberalità! Guai a te se deliberi di accettarla.

MI. Confidera, come il peccato ti reca mor-

te di corpo. Prima, perch'egli l'ha introdotta nel Mondo; Per peccasum mors . Dipoi, perchè com'e quegli che l'ha introdotta, così ha poi ritenuta questa possanza veramente terribilissima di affrettarla , di anticiparla, di far che giunga affai prima del fuo dovere: Nec impiè agas multum, ne mo-

Rom. t.

Tecl 7.18. riaris in tempore non tuo. Iniqui fublasi funt fob.1.16. job 15.3. ante tempus fuum. Impius, antequam dies Trov. 10-17. eins impleantur . peribit. Anni impiorum breviabuneur; e così altrove in più luoghi. E' vero , che le Scritture medefime pur ti dicono, come il giulto è stato tolto talor anch'egli di vita innanzi al fuo tempo, cioè innanzi a quel tempo, che havrebbe in lui per altro portato l'ordine della fua naturale costituzione; ma senti, perchè lo dicano; perchè vivendo egli non venisse a peccare: \$424.18. Raprus of no malicia musares insellectum ejus Sicché sempre è vero, come il peccato è quello a cui deve ascriversi l'accelerazion della morte; in alcuni il peccato, che fi è fatto, e negli altri il peccato, che si farebbe; benchè ne'primi questo acceleramento

vien dato in pena, e ne'fecondi vien dato a perseveramento. Nel resto vedi, qual è il frutto del peccato? la morte: Stipendia pecentimers. Questa poi si denomina suo stipendio: perchè non gli è dovuta a titolo di femplice donativo, ma di vero merito. Ogni ragion di giustizia vuol che il peccato in qualunque cafo habbia morte, perchè è atto di ribellione ; In quacumque die comederis , morte morieris. Se in molti casi non l'ha, tutto è pura misericordia. O quante volte forfe a te è stata usata ! Se pure non vogliamo dire, che la morte sia intitolata stipendio ancordel peccato, per dinotar, che il

peccato è opera di fatica ancora grandisfima: Ve inique agerene, laboraverunt. Chi può fpiegar, quante sieno le sollecitudini, a cui comunemente foggiacciono i peccatori, quanti gli stenti, quanti gli strapazzi, quante le infermità ! e con tutte queste finalmense, che ottengono? di procacciarsi innanzi tempo la morte. Dunque non è da stupire, se la morte fia detta il loro stipendio : Siipendia peccasi mors. O che stipendio degno per verità di una tal fatica! E tu fei conten-

to durarla ? Nolice zelare mortem in errore Sapa, ka vitavefira , neque acquiratis perditionem in operibus manuum vestrarum. IV.

ma; perche, che cofa è morire ? è perder la vita . Ora ficcome fi dice , che il corpo m'uore, quando perdel'anima, perchè l'anima è la vita del corpo; cosi parimente si dice. che muore l'anima, quando ella perde Dio. perchè Dio molto più è la vita dell' anima: Ego sum vica . E questo è quello , che il peccato ti fa; ti fa perder Dio . O che perdita deplorabile! Mors peccasorum peffi-ma . mentre non ci può essere morte peggiore di quella, con cui fi perde una vita. la qual è l' ottima. E questa morte ancor ella è detta stipendio, perchè si dà di ragione . Qualcofa più ragionevole , quanto questa; che perdail suo Signore quell' anima, che lo sprezza Lascio ora a te ponderare le confeguenze, che vengono da tal perdita. Io ti dirò questa sola, che siccome quando il corpo è separato dall'anima, è insopportabile anche a i più stretti congiunti : divien fubito putrido, divien fubito puzzolente ; altro rimedio non c'è, che quanto prima mandarlo alla sepoltura: così è dell' anima quand' è separata da Dio, convien che tutte le creature abborrendola, abbominandola, non veggan l'ora di mirarla cacciata nella sepoltura a lei debita, ch'è l'Inferno . Guarda però, che fomma misericordia ti ha fatta Dio, mentre tanto tempo ha fostenuta l'anima tua fu la Terra, quantunque morta, per veder se fra tanto tornasse a vita. Non l'avrebbe già di ragione dovuta

seppellire più d'una volta in quel baratro profondiffimo? Quella è la fepoltura dell' anime, cheff fono da Dio divife; Morsaus

re stipendio ti apporta Dio, se tu militi 'a fuo fervizio; ti vuol dare la vita, e la vita eterna: Stipendiapeccati more; gratia autem Dei vien sterna. Ma che ti dara, mentre ti dia questa vita, se non se stesso, vita dell' animatua? Ipfe oft enim vitatua, & longitudo dierum enorum. Egli ti fi darà a godere Deut.joate in doppia maniera, perchè doppia sia la tua vita ( come doppia è la morte di chi va a militare a servizio del suo nimico ) in Terra per via di grazia, in Cielo per via di gloria; e ciascunadi queste vite indifferentemente pur farà eterna , perchè nè meno in Terra c'è mai pericolo, che Dio si parta da te, fe tu non lo scacci : starà con ello te eternamente : Non deferit , nifi deferatur. Esaituciò, che vuol dire godere un Dio, non solo in Terra per grazia, ma in Confidera, come il peccato ti reca monte, Ciel per gloria? Io non confido già di po-

oft dives, & Copulsus oft in Informe . E quella dovrebbe effer ancor la tua.

Considera per contrario, quanto miglio-

tertelo dimostrare; tu solo osserva, come po- bon degne per altro d'un bene sì sinisurato, tédo l'Appostolo chiamare la tua beatitudi- qual' è la gloria? Se ne son degne, è per chè menticherà mai di niente per tutta l'eternità, viva l'immaginazione, che mai non verrà sa con far del bene, l'hai da stimar pura graverrà ad affraticare, viva la volontà, che mai lora, ti ajuta, e concorre a operarlo con efbenchè godalo interamente ; vivi gli occhi , viene , cioè dire , liberamente : Gracia antem vivi gli orecchi , vivi tutti i fenfi del corpo , Dei vira aterna . E così figurati , che Dio facpare a te senza dubbio, che una tal vita sia ancora il danaro da comprattelo: Graciam più degna di eleggersi, che la morte? Miseri | & gloriam dabis Dominus. quegli iniqui di cui fta scritto : Eligent magis

mortem , quam vitam .

Jer. 8. j.

VI.

Confidera, che havendo detto l' Appostocendevolmente dovitto dire, 'che la vita eterna è stipendio delle buone opere, cioè stipendio dell' opere, che fa il giusto . Scipennon ha detto così, ha detto ch'è grazia, Grasia Dei . Ma perchè l' ha detto? forle perbafi qual mercede a i ben' operanti? No cerch' ella rendesi di ginstizia, Quam reddes miche o per vita eternatu intendi quella vita, Cielo, cioè vita di gloria; e questa è vero, che fideve a te per mercede delle buone opere: ma se miri bene, questo medesimo è grazia, che tu sii fatto capace di tal mercede. Siccome è grazia, e grazia ancora ecceffiva, che un Villanello venga da un Monarca adottato per suo figliuolo, e così fatto capace di portar tributi da' popoli, offequi, onorevolezze, quantunque poi, prefupposta tal adozione, tuttociò egli riportisi di giustizia. Equando mai tutte quelle opere buone, che tu facessi, le tue limosine, le tue discipline, i tuoi digiuni, i tuoi salmi, sareb-

ne eterna con mille nomi, di piaceri, di ric- Dio ti ha cortesemente innalzato alla dignichezze, di rifo, di delizie, di trofei , di trion- [ tà di fuo figliuolo adottivo . E però è molfi, di principato, ha unicamente voluto chia- to più proprio, dire, che il Paradifo fi dà per marla vita: sì per contrapporla alla morte grazia, che non è dire, che fi da per giustiche dà il Demonio; e sì perchè la vita final- zia, mentre se ben si osserva, ne' suoi natali mente e l'origine di ogni bene, s'ella è per- questa giustizia medesima è pura grazia. Senfetta. Su la Terra tu vivi, ma mortamente: in | za che l'ifteffe buon'opere, con le quali ti Cielo fol dovrai vivere vera vita . Quivi ha- meriti il Paradifo, fono una grazia fovrana, vrai vive tutte le potenze dell'anima in mo- che Dio ti fa, mercè che per te medefimo tu do eccelfo: viva la memoria, che non si di- non sei atto a sar' altro se non peccati, e così ancora a meritarti la morte. Se meriti la vinon ilascierà d'anelare al suo sommo bene, sote, benchè nel modo il quale a te si conche a niun diletto diverranno mai stupidi, cia teco qual Re, il quale vuole, che tu ti benchè là su tutti sieno diletti eterni . E non compri liberamente un suo seudo, mati da

Confidera, che il peccato oltre alla morte dell'anima reca anche, come habbiamo detto, quella del corpo: e così la pietà per lo, come la morte è stipendio del peccato, contrario tidà l'una, el'altra vita. Pieras cioè stipendio dell'opere che fàil pecca- adomnia utilis, promissionem habens vita, qua t. Tim 4.3. catore, Stipendia peccati mors; haverebbe vi- nunc of, & futura. Con tutto ciò della vita vile del corpo, quanune est, che dura si bre-ve tempo, che si conta a minuti, che si valuta a momenti, non ha voluto in questo dia autem bonorum operum vita aterna. Ma luogo l'Appoitolo far menzione perche non è questo lo stipendio primario, che Dio ti dà . E' folo un' accrescimento, un' aggiunta: Prov. 10 chè giudicaffe, che la vita eterna non deb- il primario è la vita eterna. Però diffe il Sa- 27 vio: Timor Domini apponer dies: i giorni, che tamente; perch'eglistesso altrove confesso, son si brievi, si danno solamente di sopra più apponuntur: di fuo diritto fi danno i Secohi Dominus juftus judex. Ma l'ha detto, per- li eterni. Un Signor, qual' è il nostro Dio, non rende a titolo di mercede quei beni, che Dio dà all' anima fu la Terra: e fe questa che son sì bassi, e comuni a' cavalli, comuni è vita di grazia, come potea nominarla più a i cani; gli dà più tosto come una mancia giuftamente, che nominandola grazia? o tul ordinaria; Quarite regnum Dei, & hac omnia intendi ancor quella vita, che Dio dà in adjicientur pobis. Adunque la vita eterna è la principale, la temporale è accessoria. Ma se è così: come dunque tu, che tanto fai

per mantener l'accessoria, non hai molto

più da cercarti la principale? Io son certo,

che se Dio ti promettesse per tua mercede

la vita temporale di dieci Secoli, tu voleresti

subito al suo stendardo; e poi dubiterai di

volarvi, mentre ti promette una vita tanto

migliore, la quale è eterna?

#### XXIV.

Deus, que deves oft in mifericardia , propser nimiam charitatem fuam, qua dilexie nos, cum ellemus moreus peccaris, convivincavis nos in Christo . Ephef. 1.

Onfidera, che a cagion de' peccati da te commeffi tu eti morto, ficche non altro reftava più, che mandarti alla fepoltura, ch' è quanto dire, precipitarti all' Inferno. Il Signore ti ha risuscitato, com' io prefuppongo, con chiamarti a rivivere. Capifci però tu, come fi conviene, che benefizio ti ha fatto? Se lo capiffi, ò come andrefti effatico di flupore , come attonito, come afforto; più che non dovette far Lazzaro, all' or che die fu la Terra i suoi primi passi, tornato a vita, benche tanto men no-bile della tua! Havea Dio forse bisogno alcuno di te? non era appieno grande? non era appieno gloriofo? Che gli mancava ad effere si beato, quanto egli è di presente te, mercè la tua infedeltà, mercè la tua inmorto di voglia tua; ma ti ha richiamato a vivere in un con Crifto; che però non dice semplicemente l'Appostolo, che vivisicavis in Christo, ma che convivistenvit. Ed in qual maniera ti ha richiamato a vivere una tal vita? Forle come fu fatto con Lazzaro, coter 15.6. mandando ? No : ma pregando: Laboravi regans; perchè ha dovuto con mille modi, adefearti a tornare a lui hadovino ufar tal' ifpirazioni, ha dovuto valerfi di tali inviti, ha dovuto procedere con maniere così dimeffe, affine di non violar la tua libertà, che giustamente si possono dir preghiere . O'

gione ? perchè amaci per mifericordia, non amaci per giustizia. Colui ama per misericordia, il quale non truova il merito, ma lo dà. E così appunto ha fatto Dio verso te. Largitus eft eis fecundum indulgentiam fuam. 16.6:7 Indulgentia fua redemir cor. Ond'è, che qui dall' Appostolo la misericordia si adduce in Dio, coine radice di quell'amore, che lo determina a volerci giustificare. Non dice Dens qui dives eft in charitate , propter nimiam mifericondiam fuam convivificavit nos; the dice : Dens, qui dives oft in mifericordia, proprer nimiam ebaritatem fuam convivificavit mor. La mifericordia fa, che il Signore ci pigli amore; el'amore fa, che poi ci ul misericordia. Ecco a chi dunque tu devi la tua vivificazione: prima alla Mifericordia, poi alla Cantà. La Giuffizia non v'hebbe parte, fe non quanto pretefe, che alla tua vivificazione doveffi un poco ancora tu corrispondere perte stesso. Nel resto, quando fitratta di cavare alcun'anima dal peccato, non s' ingerifce, non s' intromette, non con effo te ? E pure cum effes mortuus percaris, opera, lascia fare. Troverai tu però nelle cioè pro peccaris, convivificavit to in Chrifte. divine Scritture, che Iddio nella Giuftizia Nonti ha voluto lafciare in questo stato di fia detto ricco. Diverin Inficia? Non già. morte in cui meritavi di starne eternamen- Si esaltano le ricchezze della fua longanimità, fiefaltano le ricchezze della fua gragratitudine, meree, che s'eri morto, en zia, fi efaltano le ricchezze della fua gloria, fi efaltano le ricchezze della fua fapien-za infinita, ma le ricchezze della fua giuftizia fi tacciono totalmente . Se ci fono, non fi ritruovano. Perchè o fi tratta della giuftizia, ch'egli efercita nel punire, o nel premiare: nel premiare non è ricco nella Giuflizia, perchè dà fopra ogni merito: e nel punire non è ricco nella Giustizia, perche dà meno. E ancor non ardi di vero amor verso un Dio, ch'altra maggior inclinazione non ha, che di farti grazie?

ta già troppa rispetto a lui . E per qual ca-

Confidera, per qual ragione si attribuifce a Dio quefto titolo cosi bello, di effere carità infinita! ò carità inesplicablie! non non folo mifericordiofo, ma ricco nella mifericordia; Dives eff in mifericordia. Per difgi par ch' habbia ogni ragione chi elclama, ch' è flatatroppa? Propter nimiam charitatem ferenziarlo da gli Uomini, a cui mai non fuam, qua diexit nas.

Può effere attribuito si fatto titolo. Si può confidera, che altra ragione non fi può ben dire di loro, che fine miserieordes, menti dare di quefta carità, che il Signor ti ha effi donano; ma non fi può dire, che droites ufata, fe non perche diver oft in mifericordia. fint in mifericordia. E non veditu, come nel Non fidice in justicia, fi dice in misericordia, donate han'ad essere limitati? Quemodo pe-perchè se havesse fatto secondo ciò, ch'egli ineris isa esse misericore, disse al figliuoletto Tob e + potea di giuttizia, mifero te! Ma ha fatto un Tobia. Se donano troppo a uno, non secondo ciò, che potea di misericordia, che possono dipoi niente donare all'altro. Dio questo è sare secondo le sue ricchezze; dar solo è quegli, che pnò donare atutti, e dodoni proporzionati, non a chi riceve, ma nare in modo, come fe niente pon haveffe a chi gli da. Però la fua carità è ftata, no I mai più donato ad alcuno. Dives in omnes niego, troppa rifectto ate, ma non è fla | quinvecantillum. E questo è l'effere vero

co per quanto donisi. Dipoi, quando gli quando dona a un Santo la gloria. E tu an-Uominiancora ti donino di moltissimo, sa- cor non apprendi la sublimità del savore, ch' ranno divites, ma non divites in mifericordia, perchè hanno fempre qualche obbligo di donare, almeno per carità, e così più danno, che donino, Iddio solo è quegli, che non ha obbligo alcuno, perch' egli è sopra ogni Job 9.11. legge. Quis eis dicere poteft, cur ita facis? Di più quando gli Uomini ancora non habbiano verun' obbligo di donare, fempre nel donare più guadagnano, che non danno: perchè danno, a cagion di esempio, danari, danno fogli, danno fcettri, danno corone, e guadagnano quell'atto, il quale diffe di loro, che beatins est magis dare quam accipere, perchè il ricevere dagli altri Uomini mai non rende beato, ti rende il dare. Ma Dio non guadagna nè meno quest' atto medelimo, perchè tanto egli è virtuolo fe dà, quanto se lascia di dare. Adunque dì, che guadagna? Forfe le adorazioni, forfe gli applaufi? Ma questa è una gloria estrinfeca, la quale non rende il Signore niente più ricco. E poi qual dubbio, che tutte le adorazioni, tutti gli applaufi, tutte le lodi del Mondo; in tanto si hanno da stimare in quanto sono giustamente segni di merito nellodato? Ma Dio non merita meno lode, mentre lasci d'usare misericordia, di quello, ch'egli fi meriti, mentre l'ufi, Finalmente vnoi scorgere, quanto egli daddovero sia ricco nella miserieordia? Mira quanto egli arrivi lontano, allorchè versa i tesori suoi su la Terra. Gli Uomini non possono mai versare, se non sono vicini assai? perchè sempre gli versano su ilor prossimi. Iddio non ha proffimo alcuno; e cosi verfandogli, non può versargli se non sopra creature, che diffano da lui tutti infinitamente. E se ciò è vero, non pare a te, che parlasse bene l'Appostolo, quando disse, che il Signor tuo dives est in misericordia? Benchè a mio credere non fono queste le principali cagioni, per cui ciò diffe. La primaria fu per mostrare, ch'all' opera della giustificacabile sproporzione. Iddio sa più, quando che sia di necessità per ottenere il ben, che

ricco in donare: non lasciar mai d'effere ric- | rende a uno scellerato la grazia, che non fa, hai ricevuto.

Considera, che tu sorse puoi stimar me-no questa miscricordia, che Dio ti ha usata, per questa ragion medesima, cioè perch'è ricco; Dives eft : e così l'ufartela non ha costato alui niente, Subest enim illi enm vo- Sap. 11 1. luerie poffe. Ma quando prendi tu la misura del benefizio da quello folo, che costa a chi te lo fa? Se così è, farai più dunque obbligato ad un Zappatore, che fuda nella rua Vigna a vangar la Terra, di quel che sii obbligato al Principe, che ti dona un cavallierafrattanto esercitano, di virtù, che val più to, obbligato al Medico, obbligato al di quanto mai danno; ond'è, ch'il Signore Maestro, obbligato al tuo stesso Padre. So. che in parità di altre circostanze dei stimar più; chi si toglie il pane di bocca per darlo ate, come già Tobia folea fare per darlo a' poveri. Ma perchè più dei stimarlo? Solo perchè è indizio di tanto maggior' amore . Ma quando chi ti dà un Regno, te lo dà con quell' amore medefimo di chi fi toglie il pan di bocca per dartelo, non gli sei di ragione obbligato più? Ora questo è il caso nostro. Dipoi, perchè tu non havessi a usar con Dio questi termini si scortesi, pur troppo egli ha voluto, che a lui costaffe il richiamarti da morte. Però fenti come parla l' Appostolo. Non dice solo, che convivisca. vie nos , ma che convivificavit in Christo. Per salvarte, mira a che è giunto il tuo Dio : Proprio filio fuo non pepercit. E mentre non ha perdonato al figliuolo, si può dire, che non ha perdonato ne meno a sè. E tu dirai, che non gli sia costato niente il salvarti. Mira quella faccia coperta di lividure, quegli occhi smorti, quegli omeri squarciati, quel lato aperto da crudelifima lancia, quelle mani, quei piedi, quel petto, quel capo coronato di spine si dolorose; e di poi torna a dir, se puoi, che il salvarti non gli è costato di niente, perch'egli è ricco. Dives eft in milericordia. Affinche tu non doveffi in eterno dir più così, ecco ch' egli di ricco li è fatto povero, Cam dives effet. pro nobis fa-Uns est egenus. Benchè non mai ha più davzione, qual'è questa, di cui si tratta nella vero mostrato, quanto sia ricco nella misefentenza presente, non basta una misericor- ricordia, che quando si è fatto povero per dia ordinaria, vuol'effere ridondante: mer- tuo amore, fino a morir nudo in Croce fra cè, che quando tueri morto a cagione de' due ladroni. E così torna a conchiudere, tuoi peccati, morenno peccasio, non solo non che la Carità, dimostratati dal Signore, è havevi alcun merito, nè condegno, nè con frata pur troppa, nimia; ma non più già fogruo, ad ottener che il Signore ti avvival- lamente rispetto a te. E' stata troppa rispetse , vivificaret me ; ma havevi un sommo to ancora a lui stesso. Perchè colui si può demerito. Sicchè a titolo di tanta inespli- dir, ch'ami troppo, che sa più di quello,

Lph. f.

brama all'amato. E pur così ha fatto Dio., mihi fiz confolazio, ut affligens me dolore non Potea rivivificarti femplicemente; e nondimeno l'ha voluto fare anche in Christo, e in Cristo sì malconcio, in Cristo sì maltrattato. Grande pertanto fu la sua Carità nel crearti; maggiore nell'elevarti allo stato di grazia, massima nel ripararti, quando ti scorse caduto da un tale stato. Che resta dunque, mentre ti riparò con tanto più di quel ch' erati di bilogno ? Resta, che sia sta-l ta troppa, nimia. In questo ha quasi dimofirato di amarti più di le stesso, perciocche re ogni tuo conforto ne patimenti. tradidit semetipsum pro te. E così qual dubbio, che ha fatto più del dovere? Però poni mente a ciò, che dice l'Appostolo : Propter nimiam charitatem fuam , qua dilexie nos . Non baftava dir , Propter nimiam chariratem, qua dilexie nos? No, ha voluto agginngervi fuam , p rchè tu fappl, che almeno con quel medefimo amore, col quale Dio ama se stesso, con quello ha amato anche te, mentre ti ha amato quasi più di fe steffo.

# XXV.

Santa Maddalena de' Pazzi.

Hac mihi fit confolatio, ut affligens me dolor non parcat, nec contradicam fermonibus Santti. Tob 6. 10.

I. Onfidera, che chi addimanda confolazione, è segno, ch'egli sta afflitto; perchè il gaudio non presuppone di necessità qualche afflizion precedente, ma la confolazion la presuppone. Guarda però, che strana consolazione è quella, che il Santo Giobbe addinanda con questa foggia di supplica al suo Signore: un afflizione maggiore della paffata, che di mano in mano firceda fenza pietà: Hae mihi fit confolatio, ut affligens me dolore non parcat. Vero è, che infieme con l'afflizione addimanda ancor la pazienza, e però foggiunge, nec contradicam fermonibus Santti. Non dimanda folamente di non contraddire fermonibus Santti, nè dimanda folamente, che Santius affligens eum dolore non parcar; ma bensì l'uno, e l'altro infieme. Il conformarti alla volontà del Signore, quando egli più ti prospera, che ti travagli, è di poca consolazione, perchè è affai facile; e però non hai da dir folo: Hac mihisit consolatio, ut non contradicam fermonibus Santi. L'haver molta consolazione, quando egli calcati ne' travagli la mano, non

parcar. L'uno, el'altro congiunto infieme fa quel misto, da cui risulta la consolazione perfetta di un Cristiano ne' suoi travagli continui . O'te beato, se arrivi a questo alto stato di chiedere una seguente afflizione per pura consolazion della precedente! e pur bifogna, che sii molto sollecito di arrivarvi . Perchè fu questa misera Terra non fista per godere, ma per patire; e però non havrai mai bene, finchè non giungi a por-

Confidera, che la voglia, che il Santo

Giobbe havea di patire, facea, che non

dimandaffe generalmente qualche trava-

glio, ma che dimandasse spezialmente dolo-

re: Affligens me dolore non parcat. Perchè questo è quello, ch'è il più acuto ad affliggere. Gli altri mali, sì d'animo, sì di corpo, fon più soffribili; ma il dolore ò quanto è di suo genere tormentoso! Però sta scritto: Dolor consummet illos, antequam moriantur. Perchè il dolore ti trasforma in cadavero, prima che ti tolga la vita. E pure il fant' Uomo non folo chiedeva a Dio un dolor, Eccl. 17.322 che lo confumaffe, ma che lo confirmaffe affliggendolo, Affligens. Benchè questo vocabolo in linguaggio nostro risuona assai mitemente. Va a ricercare nella fonte il vocabolo, ch' egli usò nel linguaggio proprio. e vedrai, quanto fu crudele; perchè non fu di affliggere puramente , fu di abbruciare: Vrens me dolore non parcar. Sicche volea. che il Signore si portasse come un Cerusico, il quale dove il ferro non bafta, adoperail fuoco: el'adopera ancora fenza pietà; che però aggiunfe, non parcar. Temeva egli, che il Signore, come buono; vedendolo in tante pene, s'intenerisse; e però quasi lo rincorava a procedere con rigore . Non parens alla mia umanità ; non parcar a i miei gemiti ; non parcar alle mie grida ; nonparcar a i risentimenti, che faccia la mia Natura all'ardor del fuoco; ma fegua pure costantemente ad usarlo, sin che io n'andrò finalmente ridotto in cenere: Vrens me dolore non pareat. Il dolore, quando è sì affilittivo, che incende a guisa di fuoco, ciascun sa, quanto sia terribile; ma quando inoltre è continuo, è ravvivato, è rinforzato, è inceffante, chi può spiegare, a che mesto segno riduca ogni più robullo? Perchè a gli altri mali il fenfo a lungo andare comincia ad istupidirsi, ma al dolore non già, e molto meno ancora al dolor difuoco; è questo sempre più vivo. E contuttociò mira, a che ancora può giunè possibile senza d'un alta conformità nel gere un Uomo di carne, come sei tu; a Signore; e però non hai da dirsolo, Hec chiedere al suo Signore persomma grazia un

do- 111

dolor si fiero, ue urens eum delore non parent. I te fentito: lo chiama Santo. E per qual ca-Tanto il vigor dello spirito può ajutare I finfermità della carne, non già rendendola stupida , ma foggetta . Domine qui habes fan-Bam feientiam, manifefte tu feis, quam duros corporis fustineo dolores; fecundim animam verd proper simorem suum libenter bac patior . Veditu, che bella orazione ti farà questa, fe tu faprai praticarla ne'tuoi dolori!

III.

ob 33.19.

P1 ,8 11.

IV.

Confidera, che il Santo Giobbe addimandando i dolori , addimanda nel tempo istesso di non opporsi ad essi, qualor verranno i ma di accettarli con piena rassegnabrama medefima di patire, che in sè cononondimeno, che qui par molto più degno di offervazione, è la forte di formola alquanto strana, che in questo adopra, perchè dice : Nec contradicam fermonibus Santti . Parea, che dovesse chiedere di non contraddire alla volontà del Signore, alla sua disposizione, a i suoi decreti; ma non chiede così, chiede di non contraddire alla fua favella : Nec contradicam fermonibus. Mercè ch'egli intendea, che questo è'llinguaggio, con cui Dio fa sentirsi da' peccatori massimamente offinati, le afflizioni gagliarde, che ad essi manda. Però tu vedi parimente, che queste nelle divine Scritture sono intitolate rimproveri: Increpat queque per dolerem in lettulo. Increpacionibus non funt corretti. ov. 11.8. Increpacionem fustinet . Defeci in increpationibus . Perchè quando Iddio ti tribola, ch' altro fa, che rimproverarti quella tua vita, che meni , o rilaffata , o rimeffa ? Che hai per tanto da fare a tali rimproverl? Non ti fcufare quafi che tu non gli meriti . Talora accetti i difaftri, che Iddio ti manda; ma nel tempo istesso ti scusi, parendoti, che sieno più no importuni, parendoti, che sieno improporzionati. Questa non è quella conformità perfetta, che devi havere al voler di-

> poche parole sì , ma fignificanti : Neccontradicam fermonibus Santii. Considera, che havendo egli finalmente a nominare in questo luogo il Signore, g dà fra tutti queltitolo, ch'hai già tante voi

vino; ad haverquesta conviene che stimi

a te dovrebbonsi , che gli stimi atti , che gli stimi adeguati, sicche per niuna circo-

stanza difdicano , nè di tempo in cui ti ri-

gione ? non folo perchè questo è quel titolo caro a Dio, che sopra ogni altro gli danno fin fu nel Cielo i Serafini, quando non altro fanno mai, che ripetere à cori pieni, Santlus , Santtus , Santtus; ma perchè questo medesimo titolo sa , che più volentieri parimente si accettino quei disastri, ch'egli a noi manda. I disastri, come pur ora si è 1.Reg 11. detto, fon fuoi rimproveri : Increpationes 16. Domini . Machi non fa, che i rimproveri da nessuna bocca si ricevono mai più pazientemente, che da quella d'un' uomo fanto 3 zione: tanto poco mostra sidarsi di quella perchè ne pare ch' habbia ragion di riprenderci , chi niente ha in sè di quel male, di fce. E questo è proprio degli umili. Quello cuine accusa. Avvezzati dunque spesso a pensar frate, che quegli, il quale ti tribola , è un Signor santo più di quanto sai immaginarti : ficchè se egli ti rinfaccia col tribolarti il vivere, che tu tieni, ha ragion di farlo, mentre è sì diverso da quello, che scorgi in lui. Tu fei fenza dubbio fuo fuddito, fuo fervo, anzi suo figliuolo, onde come tale sei parimente obbligato per ogni titolo ad immitarlo : Santti eftore , quoniam ego San-Etus sum . Quanto dunque ha giusta ragion di rimproverarti con ogni genere di flagello più grave, mentre sì poco ti studi di somigliarlo.

Considera, che queste parole del Santo Giobbe qui ponderate, erano quelle, che in buon linguaggio havea del continuo in fua bocca quella Serafica Verginella, di cui tu celebri in questo giorno il natale , Santa Maddalena de'Pazzi. Perch' ella fece questo patto ammirabile col suo Sposo, di viver feco in un patire non fol proliffo , non fol perpetuo, ma puro. Però qualor fi accorgea, benchè da lontano, che questi quasi mosso a pietà di lei, la volea pur rigravi de tuoi difetti, parendoti, che fie creare ditanto intanto con qualche cortefe visita di dolcezze, gridava subito, che mancavasi a' patti: e con una specie di ri-fiuto crudissimo, se non sossenzo d' amore, lo costringeva ad andarne da lei lontano, Fuge, dilettemi, lasciandola da se so-canca: 4. la tra i suoi Leoni, che quasi a gara sbranaquei rimproveri affai minori di quelli, che vangli le viscere. Qual' era dunque l' esercizio di questa innocente Vergine fra le truovi, nè dicarica, nè dicure, nè pur di fue pure afflizioni? Potere anch' ella dir forze, perchè fon tutti a mifura . E questa fra fe rincorandofi , Hat mihi fie confelacio, è quella conformità, che appunto desidene affligens me dolore non parcas, nec congrarava così grand' nomo, qualor dicea con dicam fermonibus Santi.

XXVI.

I.

I 40 2.40. A . c . . f . 5. XX VI.

San Filippo Neri.

Nemo fe feducat . Si quis videtur inter vos fapiens effe , fuleus fiat , ut fit fapiens . Sapien-Deum. I. Cor. 7.

e'l Mondo infegna, che bifogna schivarla, e procurar più tosto ricchezze ancora suzione, e'l Mondo infegna, che bifognal haverla in altissimo abborrimento, che bifogna più tosto cercar onori, cercare acclamazioni, cercare applausi, e vendicara d'ogni piccolo infulto, che fi riceva. Sicche os'inganna Cristo ne'suol dettami . o s'inganna il Mondo. Ma Cristo non può ingannarsi, come colni, ch'è la fonte della sapienza . Fons sapientia eft verbum Dei. Adunque è di necessità, che pur troppo s' in-ganni il Mondo, come colui, che sastoso sdegna di bere a questa limpida fonte : Derangen reliquistifontem [apieneis. Questo argomengliuoli di Agar, che tanto si assamano assi quali cisterne ? a cisterne desolate, a cine d'imparare una scienza, ch'è sì bugiat- sterne dissatte, anzi a cisterne ancor dissa Pauc. 3.3 da ! Filis Agar qui exquiferunt prudentims ; pate , cine nè pur possono contener acqua, que deterna est. Non sarà maraviglia, se come tali saranno i miseri un discacciati di Efoderunt sibi cisternas , cisternas dissiparas , esternas dissiparas ; cafa con Ismaello, loro fratello maggiore; que continere non valent aquas. e secomenti de i doni , che sono i beni vi-lissimi della Terra, non potranno punto al-pirare all'eredità. Saitu, che sia dinanzi la sua sciocchezza sta si sastosa, e toa Dio la fapienza di tutti costoro, che non talmente appigliarsi a quella di Cristo, sono già, ma si tengono per si siggi? Vi- benchè in apparenza si vile: perchè anzi

deneur effe fapientes ; ell'e ftoltizia; Sapientia hujus mundi fu! titia eft apud Deum . Considera, per qual cagione la sapienza di questo Mondo dinanzi a Dio sia intitolata stoltizia, e non più tosto o ignoranza, o imprudenza, o malvagità. Per confonderla maggiormente ; perchè ella tutta fuperria enim hujus mundi stultitia est apud ba di sè medesima fi tien per accorta, si

tiene per avveduta , e pur è sciocchissima , perchè opera sempre in contrario di Onfidera, quanto il Mondo, ancora ciò, che brama. E quali sono gli stol-Cristiano, ancora Cattolico, habbia ti? Sono quei , che intendono di arrivapervertito nella sua mente il concetto del- re ad un fine , e nondimeno pongono provisto.

la vera sapienza. La sapienza è quella, a conseguirlo mezzi contrari ; Stulti en, la Vera lapienza. La lapienza e quena, a conteguirio niezza contuari, somiri en, che Gesù Crifto portò dal Cielo, questo qua sibi sum nozia, cupienz. Stolto è co-è certissimo; perchè egli è pienus l'apienzia. lui, che vuole il podere servicile, e l'o Anzi egli è quegli, che la diriva. Peno Sapienzia veriche vuole il palazzo fermo, e lo fabbribum Dei. E'l mondo stimasapienza fare il ca sul l'abbione. Così fa il Mondo. contrario di quello, che insegnò Cristo. Vuol' arrivare al suo sine, il qual è la contrario di quello, che insegnò Cristo. Vuol' arrivare al suo sine, il qual è la contrario di quello, che insegnò Cristo. Vuol' arrivare al suo sine, il qual è la Cristo insegno ad amare il patire, e' Mon-do insegna, che bisogna ssinggirlo, e pro-cacciars più tosto ricreazioni anche srego-iono ancora nocivi; sibi nozia cupie. Perlate: Cristo insegnò ad amare la povertà, chè è indubitato, che la beatitudine non fi può ritrovare, se non in Dio, in conoscer Dio, in amar Dio, in aderire a perflue. Cristo insegnò ad amar l'abbiez- Dio, in vivere del continuo unito con Die , cioè dire col fommo bene ; e'l Mondo si abbandona dietro a quei mezzi , che lo distolgono totalmente da Dio , dietro i diletti , dietro il danaro , dietro la gloria . I diletti non glie lo lascian conoscere, perchè la rendono stupido; il danaro non glie lo lascia conoscere , perchè lo rende sollecito; lagloria non glie lo lascia conoscere, perchè lo tiene involto fempre nel fimo dell' ambizione . E se il Mondo non conosce il suo Dio , com'esser può , che l'ami , che gli aderifca , che cerchi di stargli to è infolubile ad ogni fedele . Va dunque, unito, e così bearsi? Adunque la sava ad appigliarti a una sapienza, che sicon- pienza del Mondo, se ben si mira, alvince sì chiaramente per falsa; studiala, tro non è, ch' una solenne stoltizia, perseguila, procura pur di colmartene più che chè da una parte egli ha un' ardentissina puoi. Alla fin che havrai guadagnato! una fete d'ester felice, e dall' altra parte voldottrina dirittamente contraria a quella di ta le spalle alla sonte, e va intorno a i Cristo, cioè dire alla Verità. Poveri si- rivi ; anzi va intorno a cisterne ; e a

ш.

Prov. 1.2. Vbi eft humilieas, ibi eft fapiencia. Dirai, che | nanzi al Mondo tenuto ftolto. Però tu fai eglititerrà stoltamente. E che importa a te , ch'uno ftolto ritenga ftolto? Meglio è

te dinanzi a Dio. Ma se vuoi giugnere a tanto; non ci è rimedio, bifogna che tu umilj la tua alterezza, che ti abbassi, che ti avvidinanzi al Mondo. Non ti voler più sedurre. Nemo fe feducar, sperando di poter in un tempo e piacere al Mondo, e piacere a Dio, come fan coloro, i quali jurane in Domino, & Sephi 16. jurant in Melchom. Questo è impossibile . Jum virorum, c.c. Egli era tutto intrinseca-Se vuoi divenire sapiente dinanzi a Dio , ti to con Dio: sempre pensava a Dio , sem-

è necessario divenire uno stolto dinanzi al Mondo . Si quis videtur inter pos sapiens effe in hoc faculo, fluteus fins, us fis fapions, cioè un si potente conforto, Chi se ne sta stuleus fins, dinanzi al Mondo, us sis fapions di lempre unito alla verità, è facile, che dinanzi a Dio . Perchè questa è la vera regola a farfi fanto, e questa è la breve: operar contro tutti i dettami del Mondo : amare quel ch'egli abborre, abborrire quello ch' IV.

ri contra i dettami del Mondo, fei fubito te-

egli ama. Confidera, che non ogni volta che ope-

mecum .

nuto dal Mondo stolto; ma quand'operi contro d'essi molto altamente, cercando a tutto potere il patire, cercando a tutto potere la povertà, cercando a tutto potere ogni tua ignominia; perchè allora è , quando non fai dissimulare più niente latua opinione se non folamente fulse aliquid agis, ma fultus fis. O allora sì, che il Mondo fi ride di te, allora ti schernisce, alloratispregia, perchè ti vede sì chiaro pigliar quei mezzi, ch' egli crede to il Mondo, che congiurò a volerlo anal tutto contrari ad effer beato. Ma tu per cor'effo trattar da favio, non altro prol'opposito dei riderti allor di lui : Responde curò , che di farsi flolto; ma così su vero P ov. 25.3. Rulto juxta fultitiam fuam . Perche i tuoi fapiente. mezzi fono folo contrarj apparentemente, che però folo si dice, che ti fai stolto, ma che in realtà fei fapiente : Seulens fint , ne fie Sapiens . Là dove i finoi fon contrari per ve- Alter alterius onera portate, & sic adimplebitie rità ; che però ancora fi dice , che il fuo fapere affolutamente è stoltizia : Sapiantia hujus mundi stulsiria est apud Deum. Vero è, che atanto alto stato di stoltizia gloriosa tu non puoi giugnere senza molto ajuto di Dio . Sai chi vi giunse ? Vi giunse quel gran Santo, di cui tu celebri in questo gior-1 rov. 30.2 no il Natale, San Filippo Neri: Vir qui Deo glia. A portar pefi, maffimamente quando

cercò altro, che di effere daddovero di- to, e però si arrendono tosto . Diversune ab Plato.7.

così il Mondo ti terrà flolto: ma se ti terrà, come rigettava i diletti, come rifintava i danari, e come fin su le vie più popolate di Roma, e si mise a ballare, e si mise a bere, così , che non è , che ti acclami, che non è, e si mise a fare altre azioni ridicolose, per che ti applanda, perchè fulcerum exalcacio , più confondersi . Ben dunque potè dire . ienominia. Bafta, che tu fii riputato fapien- Ssulsiffmus fum virorum, & feiensia hominum non est mecum; perchè con modo fovrumano fi pole a voler'immitar quei Santi , più eminenti, più esimi, che si erano più di lifea, e che ti contenti di apparire uno stolto tutti applicati a sprezzare il Mondo: anzi a sprezzare d'esser da lui disprezzati. Ma vuoi sapere, come potè giugnere a tanto ? con haver Dio sempre seco, che confortavalo: Des fecum morante confortatus ait; Stultiffimus pre parlava di Dio , sempre operava per Dio ; e però non è maraviglia, se riceveva sprezzi la falsità. Comunque siasi, prendi tu sì gran Santo per Avvocato a ottenere un poco di questo disprezzo di Mondo, si necessario alla santità, ch'è quella, dove stà la vera fapienza . Già l'hai fentito . Se vuoi divenire sapiente dinanzi a Dio , non ci è altra forma: bifogna che divenghi stolto dinanzi al Mondo. Che diffi, divenghi Bifogna che ti facci da te medefimo ; Seule us fias, con trattarti da tale, quando anche il Mondo da tale non titrattaffe. Cosi fece quello gran Santo . Non pote il Mondo medefino non conoscere la sua straordinaria virtà. non potè non acclamarlo, non potè non applaudergli, non potè non corrergli dietro : ed egli nondimeno a dispetto di tut-

# XXVII.

Legem Christi. Galat. 6.

Onsidera, come questo è uno de' più necessarj precetti, che sieno al Mondo , uno de'più giovevoli, uno de'più giusti sopportarsi scambievolmente: e pur questo è il meno adempito . Ma non è maravifecum moranse conforcasus ais : Stultiffimus fieno un poco eccedenti, ci vogliono buone fum virorum , & scientia hominum non eft forze , e i più ne son privi . Pochi sono al Mondo i robusti di perfezione : i più son' an-Confidera, come questo gran Santo non zi d'uno spirito debole, d'uno spirito dilica-

Prov. II.

habebunt divitias . II.

folare un'affitto s e si le cosporali, cel la Legge della Carità doval refuse imforvenite chi tuvosti în poverti : Termo milape per tutti i lecoli : Chonica mamhida portate ancorle fue pene , cioè le
gene, che fono ali preparta e per le fue
colpe, pregando per lui, diginanado per
lui, difcipianado per lui, diginanado per
lui difcipiana di perimo de qualita n'ali, co
meto detto, decumpituri per lui de la companio de la constanta de la companio del la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del comp vario. Veroci a di questo la inteso qui specialmente restata l'Apposto la justica di presenta del procisa de la cialmente cratta l'Apposto lo, quando ha questo altro si ha da porgere a te motivo di detto. Altro silorius meraporano; tanto più, fare atti tanto più fessi di Caricà, perchè che a fottrarti dagli altri due pefi, potrai così adempirai la Legge di Crifto . E che spesso trovare de i giusti titoli , ma non già vuol dire , adempir la Legge di Cristo ? a sottrarti dal primo . Basta, che tu consideri itnoi difetti , e questo ti darà forze a vuol dire supplire a ciò , che dovrebbe otportar gli altrui. Non amitu , che ciafcu- tenere da tanti, Adimplere qua defunt . E però

te : Alter alterius buera pertate , & fic adim-lebini letum Chrift : La ragion è , perchè la Legge di Crifto tutta è fondata (por la la confeguentemente legem adimpleir, per-

oneribus der sum sum . Se dunque tu vuoi Cristo uso verso noi : Hee of praestrum conoscere a qual segno di sorze ora mai mesum, se dispetei invisem, seu distri vero : ti truori ; mira a qual segno puoi regge- Maquella su la carità, ch' egi usocci : comre i pesi altrui. Se gli reggi assai bene, tu patire i nostri disetti , benchè in se stesso sei robusto ; se non gli reggi , non sei . E egli ne sosse sesente, sovvenire alle nofe non fei , non vedi tu , che guadagno fire necessicà , scontare le nostre pene . So-sommo di merito ogn'orti perdi ? Robusti lo è qui da osservare, che l'Appostolo ha voluto dir Legge quello , che Crifto havea de-

porter gui attente, aven ammas, actic catache remerce au such stamphers que as para la perior la come danque con lor del die successi l'apposition, actività più attribut, qui attribut del promission d'ambiente production de la come de la come

Carità; ne l'opra qualunque forte di Cari-chè ha guà foddisfatto a tutta la Legge, la tà, ma lopra una Carità finblime, una Cari-ta fomma, una Carità finblime a quella, che bis dunbes mandatis univer/a les parder. Ma La fomma, una Carità finblie a quella, che bis dunbes mandatis univer/a les parder. Ma

Dien market

antecedente ragione, che fiè recata; e così è piaciuto d'interpretare a più Santi. E per ventura non havrai da combattere. Ma non veditu, quanto gradirai a Gesù Crifto, che importa ? In tutti hai da militare: Can-fe con tutto il tuo flucio procurerai di rifare llis diebus, quibus nune milito. i danni a una Legge, ch' egli con tanto affetè ftrapazzata, è ffraziata tanto altamente? Senzache, i difetti del proffimo fono il peusa, con dir parole superbe, con contraddire, moleste. Se però allor gli rispondi superbaconcorde. Là doye, se tu diffimuli, se tu tolleri, fe tutaci, o fe tu gli rispondi piacevolmente, faldi alla Legge per un verso le piache, ch'ella riceve per l'altro; e cosìti Crifto, perchè allora tu non folo offervi in ma, ma l'adempi, redintegrando a un tempo stesso i discapiti, ch'ella pate. E ciò vuol dire ; Alter alterine enera pertate, & fic adimplebisis Legem Christi.

#### XXVIII.

Cuallis diebus, quibus nune milito, expello de-

nec veniat immutatiomen. Job 14. 14. Onfidera, che tu devi rimirare te stes-I fo, come un Soldato comparso in questo Mondo affin di combattere, e però fpeffo ancora hai da rammemorartelo, con dire a te, ch' ora è tempo di militare : Nane milite. Tre fono i nimici, contro de quali è ordinata questa milizia. Il Mondo, la Carne il Demonio. Vero è, che non fempre questi nimici ti affaltano ad egual forma. Talora per disposizion del Signoreti lasciano nel fervizio di esto godere un poco di pace; che perche non fi dice, che la vita dell' Uomo fopra la Terra, fia una battaglia, ma una milli-Zia: Militia eft vita hominis fuper Terram: DOD certamen, nonprelium, non puena; militia, perchè nella milizia v' è qualche tempo, in cui figode quartiere, nella battaglia non v' è. Non fi può negar però, che tal tempo è breve , perche i nimici dell'Uomo fono do pare, cheti habbiano conceduto un popiù che mai: e però bifogna, che tu alme- fare dal male al bene, come faranno i Beano ftii fempre con l'arme in mano, come ti. Però la mutazione, che dovrà farfi nell'

Mannadell' Anima.

non meno anche giuftamente lo diffe per l'Ife ogn' or fovraftaffe il combattimento. perciocchè è vero, che in tutt'i giorni tu

Confidera, che tanto più giustamente to ha chiamata fua, e pur da tanti è lacerata, hai da rincorarti, quanto che appunto non trattali di altro più, che di meri giorni. Cunltis diebus, non cunttis faculis; anzi ne pur fo maggiore da tollerare; non è cosi? Or fe tu candis annis. Però forfe a te fembra grave offervi, questi difetti del profilmo a te più una tal milizia, perchè come il più de gli gravi , son quei diffetti di Carità, ch'egli ti Uomini, ti figuri di havere ancora a menare una vita lunga, Non far cosi. Figurati più con cavillare, e con fare altre cofe fimilia te | tofto fempre il contrario, come vedi què che faceva quel Santo Giobbe, che pure mente; povera Legge di Carità! è quafi già per altro era si animofo al combattere. Ne finembrata da te, e da lui, con uno scempio solo qui, ma quafi in ogni occorrenza fi rimembrava la brevità di fua vita, paragonandola ora al paffaggio rapido d'un Corrière, ora a una foglia, ora ad un fiore, ora al vento, edicendo a fe: Numquid non panci- Job to. 19guadagni tanto più vivamente l'Amor di sas dierum meerum finierur brevi? perche quefla è la regola, che ha da ulare, chi fi troqualunque modo la Legge a lui dilettiffi- va in travagli, per animarfi a tollerarli con pazienza più invitta : penfar, che presto terminerà la milizia. Tu fai per ventura il contrario; e però ti atterrisci più del dovere. O' quanto forfe farà la tua vita ancora più breve di ciò, che penfi! Zece ve- Apoc.t.t. nio cità, tene qued habee, ue nemo accipiat corenam tham .

Considera, che il rincoramento sarà tanto più efficace, se ti ricorderai, che dovrà finalmente cambiarfi stato, sicche dalla milizia si passerà al principato, al soglio, allo fcettro, guadagnato con la milizia; e ciò vuol dire; Cundis diebus, quibus nunc milite, expello denec veniar immutatic mea; petche la mutazione è contraria allo stato, che si teneva innanzi alla mutaziona; e però se lo stato era di fatica, di timore, di tedio, di fubordinazione, qual' e quello della milizia, convien, che la mutazione fia ad uno flato di ripolo, di ficurezza, di spasso, e ancor di comando, quale farà la gloria del Paradifo . Certo almen è , che questa parola immutatie, qualor fi tratta della vita futura, fempre nelle Scritture divine fi piglia in fenfo felice;e però diffe l'Appostolo: Omnes quidem refurgemus, fed non emnes immutabimur : perche il paffare di inale in peggio, come fa-ranno i dannati, nel ripigliar i lor corpi, già foggetti a gravissime infermità , non famolesti, insidiosi, ingannevoli, sicche quan- rà mutare propriamente lo stato, sarà deteriorarlo, con accrescimento d'infermità anco di triegna, allora furibondi ti affaltano cor più gravi: mutar lo ffato fara folo il pal-

tini-

pre espressa con quelle similitudint , che di- ciò vedrai , se con verità possi dir tu ancora mostrano un tal passaggio desiderabile: vie- con Giobbe queste gran parole; Cunstit diene espressa col frumento, che di putre, ch' egli era, paffa a fiorir tutto vivido , tutto vet- niat immutatio mea . de tutto pompofo: vien' espretsa con le piante, vien' espressa co i prati, vien' espressa col fen della Terra, che languiva come morta nella vernata, e a primavera ritorna pol to-fto a vivere più gioconda; vien' espressa eol Filugello, che di verme vile diventa farfalla ornata di mille illustri colori; viene finalmente espressa con la Fenice, che tanto gloriosarinaice dalle fue ceneri. Con questa mutazione hai tu pure da rincorarti, sperandola ancora tii, come facea Giobbe, fe ti porterai da foldato, qual fu già egli, di paragonato valore. È perche maggiormente tu venga a scorgere, quanto defiderabile mutazione farà mai questa, nota, che dove il noftro tefto dice: Expello dones venias immuratie mea: t Settanta dicono: Suffinebe donec rurfus fiam; perchè quella farà mutozione sì grande; che farà quafi un rinnovellarfi, cui il Signore da prima collocò l'Uomo, quando il creò nel Paradifo terteftre; aftato d'incotruzione, a flato d'immortalità, a flato d'impassibilità, ma tanto più nobile, quanto più nobile è il Paradifo, che godefi fit leftelle, di quello che gufto Adamo per pochi dì. Enon pare a te, che pergiungere aun talestato possi impiegar militando non folo i giorni, ma ancora i Secoli

Confidera, che se tu ben' intendi la feli-IV. cità d'uno flatocosi beato, non vedrai l' ora, che ginnga. Ma che vuot fare? Convien col Santo Giobbe aspettarlo pazientemente: Expello denec veniat immutacio mea . Tunon puoi accelerartelo in modo alcuno; ha da venir da fe fteffo, donee venene; tu folamente hai d'aspettar, ch'egli arrivi. Ma quefto ifteffo è gran conforto, aspettarlo; Expeltatio jufterum latitia . Miferi quei , che non lo possono altrimenti aspettare, come coloro, che non vivono in modo di merivita convien che meni ogni giorno! Cuzilis Morte a chiamarti anche all'improvviso, E tieb. 9.18. fi dà a chi l'afpetta. Apparebre expellantibus quefto Idolo maledetto? Che fai però, che fe, ch' e quanto dire a chi fe ne ita già pre- non ti muovi a foccorrerlo non folo co i fuparato attendendolo d' ora in ora . Penfa un dori , ma ancor col fangue?

universale risutrezione de Ginfti, vien sem- poco al modo di vivere, che tu tienl, e da bus, quibus nunc milito, expelto, donec ve-

#### XXIX.

Deus hujus faculi excecavit mentes Infidelium, ur non fulgeat illuminario Evangelis gleris Chrifti, quieft Imago Dei . 1. Cor. 4-4-

Onfidera, che per Dio s'intende un ben ne d'ultimo fine, sufficientissimo a rendere foddisfatta ogni nostra brama. Ecosituttociò, che ciascuno costituisce rispetto a sè conse fine ultimo, ficche in tal bene fi quieti, è denominato, per fomiglianza, fuo Dio. Vuoitn dunque secondo la vera lettera, saper qual fia quel Dio del Secolo, di cui qui fi ragiona? Equel, che il Secolo ficostituisce per Dio. Il danaro, il diletto, la un rifarfi, o per dir meglio, un ritornare, ma gloria. Questo è il suo ultimo fine, in cui con vantaggio indicibile, a quello stato, in sta contento; e questo è il suo Dio, uno in certa maniera, e trlno ancor' ello . Uno, perche in softanza è un fine medesimo di appagar la scorretta concupiscenza. Trino perchè si distingue in tre bem di valote tra loro così uniformi, che non puoi dire, qual nell' eftimazione del Secolo fia maggiore; fon tutti tanto . Ora quetto Dio così falfo , Dent huins facuit, è quello, che accecò gli animi degl' Infedeli si crudamente, che non vedeffero una luce per altro manifestissima, quale in se stella è la verità del Vangelo; Excecivit mentes infidelium, ut nen fulgent, boc eft ut nen fulgeret eis illuminatio Evancelii Christi. Ecome gli accecò? Con gettare su gli occhi loro totto ciò, che a questo fine potè trovar dipiù atto; agli avari la polv re, a i fenfuali il fango, a i fuperbi Il fumo, Perche se guardibene, vedrai, che quanti Infedeli hanno contrariato alla dottrina Evangelica, hanno contrariato non per la fublimità de' mifteri ; perciocchè effi credevano cofe spropositate, non che solo alte, tarlo. A poter dire Expelio, ò che buona come fono le nostre: ma perchè questa voleva mettere a Terra un tal'Idolo mostruodiebus . Perchè ogni giorno può venir la fo , Denm hums faculi , non diffaccarli da i loro sozziintereffi, da i loro amori, dalle loro che farà, se in quel giorno non vivi in mo- albagie. In hot apparuit Filins Dei, ut diffetont do, che possi dire con verità d'aspettare il opera deaboli. Enon pare ate degno di comtuo eambiamento? Non l'otterrai; perche passione tanto di Mondo, che va aperir per

Con-

annidati, ma pubblici, ma palefi, nel cuor ch' hanno la fede scompagnata dalle opere, re, che fono un parlar da muto, ma ancopo, quei che riempiono più le caffe di dopfa; ch'altro in buon linguaggio non è, che dare una mentita fu 'I viso a Cristo. Ora quefti Insedeli nel Cristianesimo, ed altri lor fi-Tit 1.16. miglianti, qui conficencur fe noffe Deum, fe- le lot follicredenze; ond'è, che quelta illu-(lis ausem negans; che vuol dire, che non if-

11.

tutto di non lontana, com' è a moltiffimi Barbari, ma presente; Perchè anch'essi sono accecati dal Dio del Secolo. Hanno tanto af- fonno quantunque altifilmo, ad una luce, s' è fetto a quei loro fecciofi accumulamenti. a quelle brutalirà, a quella boria, che più tofto di abbracciar effi i configli dati da ta, ma non gli apre, ne pur fe venga giù Crifto, chiameranno stolti i compagni loro, che gli abbracciano prontamente. Ver-1.Cor.1.18 bum eruers pereunetbus fintricia oft. Se non ti muovi a fovvenir quelti miferi per pietà, muoviti almeno per indegnazion di vede- to, che civnole un miracolo a far che davre, che il Dio del Secolo habbia da potere vero credano nel Vangelo quelli, a cui il

ilíno Regno. 111 Confidera, donde fi fcorga, che questi vie menes infidelium, ut nonfulerat illuminafrenturati Infedeli, dicui fi tratta, non fo- sie Evangelii, ber eft manifeffacionis gloria no ilati addonnentati altrimenti dal Dio Chryfi, qui est Image Dei. del Secolo, ma accecati; Deus hujus faculti Considera, per qual ragione il figliuol nativa, quanto è quella, che folgora nel Van-

Considera, che atrovare questi Insedeli, patine d'illuminar questi miserabili: e quannon ti è nè anche di neceffità trascorrere tunque fiasi vestito di umana carne per mofino all'Indie. Pur troppo stanno non già derare in alcuna partetanto eccessivo splendore, non lo celò di maniera, che non lo ladel Criftianefino; e talifono quei fedeli, sciaffe però trasparire ancora altamente in mille opere prodigiose, e di saviezza, e di Fidem fine operibus. Quetti aderiscono alla fantità e di miracoli,ma soprattuto l'ha satto sublimità degli articoli rivelatici dal Van- trasparire nel suo Vangelo, e questo però singelo, ma non aderiscono alla santità de i golarmente finomina: Noticia claritatis Chridettami : anzi fono così sfacciati, che spello fi; e come tale, fai che virtù ha sopra ogni ardiscono contrariarli non sol con l'ope- altra di mandar lume; perchè chi attentamente lo ftudia, non può non conoscere un ra con le parole : perchè udirai spesso dir- lume si traboccante, qual è quello della glogli, che beari son quei, che si dan bel tem- ria di Cristo figlinol di Dio, che sta quivi coperta, ma non celata. E pure ch' il credepie, quei che fissogano, quei che squazza-no, quei che portano più in alto la loro ca-ch' è nel Vangelo, illuminario Evangelii, non ha potuto ottenere da questi miscri, che abbraccino isuoi dettami, che gliamino, che gli apprezzino, che gli antepongano alminazione per essi non è splendente, non corgono si gran luce', qual'e questa dell' fulger; e se non è tale, mentre pur tanto del Evangelica verità, quantunque l'habbiano continuo folgora fui lor occhi; che convien dire? che dormano? nò di certo, ma che fieno accecati. Chi ha gli occhi chiufi per grande affai, non può far dimeno di non aprirli: ma chi ha gli occhi chiufi per cecidal Cielo a trovarlo in persona il Sole. A farli aprire, non ci vuol meno di un' espresfo miracolo, che Dio faccia con la fua onnipotenza. Così tieni pur tu per indubitain tanti animi più di Cristo, non fol nell' Dio del Secolo ha chiusigli occhi, perchè Indie, ma dove Cristo ha fondato ancora non sono sopraffatti solo da sonno, sono oppreffi da cecità: Dens buins faculi exeaca-

execcavis mences Infidelium; dal veder, che di Dio fia intitolato fingolarmente fua Imquesti refulono ad una virtù tanto illumi- magine. Image Dei. Perchè ha tutte le proprietà d'un' Immagine perfettiffima . Anzi gelo. Perchè fai tu, che voglia dire, Evan-geimm gieria Grift, vuol dire notificazione re, che sia persetta, se non che questa sola. della divinità di Crifto: ch' è quella gloria o vogliam direchiarezza, la quale egli ha, dre; la feconda è l'origine, ch' ha daesso; la come Figliuolo di Dio ; Image Des. Pet-terza è l'egusglianza. Quell'impronta del chè gia sai, che Dio Padre è la fonte di Re, ch' è nella moneta, non è vera immatutto il lume; Deus lux eft, & cenebra in es gine di esso Re, perchè altro d'esso non ha non sune ulle; e da quelto lume primor- che la somiglianza. Veta immagine di esso diale procede un' Immagine tanto propria è quel figliuolo reale, ch' hageneraro, per-di detto lume, ch' è suo figliuolo naturale ciocche questi non solo ha somiglianza con e s' intirola Verbo Eterno. Ora un tal Ver- ello, ma n'ha l'origine. Contuttociò fe bo è venuto in persona dal Cielo in Terra, questo figliuolo del Re è sua immagine

vera, non è perfetta; perciocchè ha bensi i che in vece d'oro non trovino se non zolle lo è perfetta immagine i Imago Dei. E queper grazia, com' egli è per Natura. Quelli, che il Padre ha predeftinati alla gloria del Paradifo, gli ha predestinati con questo spezial riguardo, ehe debbano conformarfi all' em. 1.39. Immagine d. Ifuo diletto figlinolo: Pradefii navis conformes fieri imagini filis fui , us fis spfe

Primogenisus in multis fratribus. Sicche fe tu non hai quetta conformità, anzine pure ti affatiehiad haverla, come puoi sperare di effer predellinato? E qual'è quefta confor-Math. cclefte in tutte le perfezioni, com'egli lo grande acquifto. E dove haitu mai veduraffomiglia: Eftere perfelli, fiene & Pater vepuoi fomigliare con eguaglianza, perehè allora faresti figlinol naturale; ma lo puoi fomigliare con proporzione, ch'è ciò, che bafta a verificare almeno in qualche fua parte questa particola, Siene: Ma forse tu non lo somigli per niente, mentre sei inumano verso de poveri, inginsto, iniquo, vendicaeivo, fenfuale, fuperbo, amator folamente di vanita; es'è così, come vuoi prometgerti di effer Predestinato? Ah che più tofo fi può temere, che altra beatitudine non debbi havere a'tuoi giorni, fe non che quella, che dar ti può il Dio del Secolo ( a cui eu fei più fimile, che al Dio vero)

XXX.

gente cieca.

Existimo, qued non suns condigna passiones buus semporis ad fusuram gloriam, qua revelabitur in nobie. 2. Cot. 8.

ch' una opinione probabile, che quella glonia fia si eccella, si esmis, qual' ei la scorte, paramper à re: & in miseriordia sempitorna dovretti fare il possibile à guadagnartela. miferius sum sui. dati a cercar tefori ? Può effere bene spello, rer duro di patire per tanta gloria, è perchè

vera, non è periette; perciocene na penia cine in vere o tro non covinio e non zona de dal Padre l'origine, ma non tale, che lo dicreta gialla. E pure flentano, fudano, e rendain qualunque genere eguale al Padre. ficondanano a vivere nelle grotte, e anco-Figiliuolo eguale al Padre in qualunque ge- ra a moritri, folo perchè harp er probabile nete é folo il Figiliuol di Dio, e però egli fo- trovar oro. Benchè non credere, che mentre qui l' Appostolo dice Existime, cali dubiti Ra immagine è quella, alla quale tu sei te punto di ciò che dice. Dice più tosto Exi-nuto di consormarti, altrimenti non puoi simo, per sassi bessed i te, che mostri ancofperare di effere ancora tu figliuolo di Dio ra di dubitar d'una cofa, che tanto è certa. Dice meno, ma più fignifica, che fe diceffe anche Scio.

Confidera, quale fia finalmente quella moneta, con cui fi compra la gloria del Paradifo: non altro, che i patimenti di questa vita, Paffiones hujus comperis. La povertà, le ignominie, le infermità, le persecuzioni, gli stenti, i fudori, le varie tribolazioni, che Dio ti manda . Sicchè qualora tu fdegni queste tribolazioni, sdegni quella moneta mira? procurare di rassomigliare il Padre che Dio, come a poverello, tidà per si to, che fi lasciaffe di correre anfiosamente, fer caleftis perfelbuseft. E'vero, che non lo di contraffare, di combattere, di lottare, là dove un Principe in occasione di qualche celebre festa, gittò monete tra la fua povera gente? E pure tu non darefti îne pure un passo a raccogliere quella tribolazione, che Dio ti da folamente per farti ricco ! Ro. fet. 5. 5.

nuerune accipere disciplinam. Confidera, che quei patimenti, che tu III. fopporti per Dio, fono, è vero, tante monete, con cui ti comperi quell'alta gloria cclefte; ma non fono però monete condegne; Non funt condigna paffiones buins temporis ad futuram gloriam, quarevelabitur in mobis: perchè quantunque fieno monete condegne per lo valore, non fono però condegne per ch'è una beatitudine di qual gente ? di la materia. E fe pur fono condegne per lo valore, questo medesimo si deve at-tribuire alla gioria, che le sa tali: nel resto fe fi riguardino per fe fteffe, che valor hanno ? nefluno affatto. Pare a te dunque, che tutti i suoi patimenti possano haver una minima proporzione col Paradiso? Se non altro, i tuoi patimenti fono tutti legati al Onfidera, quanto modestamente par-sloiria fará futura, ad fisione m gloriam, cioè
lo l'Appostolo, quando egli disse Est-slarà doppo il tempo. Ma chi non fa, che Jamo, di ma colo, di cui pote a mor a galla-mente dire sire. E non era egli flato fu i l'inte opo il tempo, sia cui mon si, cine erro Ciclo a vegheggiar quella gloria di cui rattava? Contuttecio diffe Englisso, a rale, e l'eterno! Quella ch' è tra il pua-dinearti, che quando morato no folicpià,

Nonvediciò, che fanno coloro, quali fi fon Confidera, che fe pare el feguira a pa- IV.

Judi c.18, mo, affanniamoi, arriviamo ancora a mortener forti le massime della Fede, a vista di rire per tanto acquisto: Vidimus terram val-tanti, che parlano, o che procedono conde opulentam, & uberem, nolite negligere, noe necessario aspettar, che passi il presente, nocivi Hai da correggere dentro te l'error perchè è sutura. Benchè saitu, per qual ca-loro, e dire ate stesso, che tutti, quanti sogione singolarméte l'Appostolo dica di que-Ita gloria, che revelabirur in nobis . Per dimottrarci la differenza, ch' è tra la gloria terrena, di cui tu sei tanto vago, e la celestiale. La terrena è tutta fuori di te . Le dignità, le approvazioni, gli applaufi, ti fanno, è vero, glorioso. Manon vedi, che gloria al fine fia questa ? E' gloria, che tutta sta intorno a te folamente, ma non in te ; e però quandomuori, bisogna che tu la lasci : 1 fal 48.18 Non descendet cum eo gloria ejus . Ma quella gloria celeste sarà tutta nell' intimo di te stesso: Regnum Dei intra vos eft . E però durerà quanto duri tu ; ch'è quanto dire, dure-

# XXXI..

rà eternamente.

Luc.17.

Vifa itaque turba de retro, & ab ante, adoranses , dicise in cordibus veftris: Te oporses adorari Domine . Baruc. 3.5.

Onfidera, che quando Iddio lasciò, L che andaffe in Babbilonia il fuo Popolo tutto schiavo, si mosse nel tempo stesso a pietà di lui, per gli altri pericoli, che quivi poteva incontrar di prevaricare; e però fubito gli spedì dietro una lettera, in cui si legge quelto esimio ricordo , ch'io quiti porgo. Voi , dise Dio, entrerete in una porgo. Voi , disse Dio, entrerete in una reos, quos teroboam fecerat Rex Ifrael, hic folus Città, la quale è dedita tutta all' 1dolatria . fugiebas conforsia omnium, fed pergebas in Iorn-Però qual forte di falli Dii può trovarfi , che falem ad templum Domini. Che importa a te . quivi non incontriate? Dii di legno, Dii di metallo , Dii di marmo , Dii fatti di creta vile. E pur benchè sieno tali , voi gli vedrete per le pubbliche vie portati da gente infana, come in trionfo. Però guardatevi di non lasciarvi, per qualsivoglia mal esempio, travolgere a farne stima ; ma ricordandovi incontanente di me , che sono il Dio vero, dite, con venerarmi dentro il cuor vostro, che me sol conviene adorare: Visa iraque surba de retro, & ab ante, adorantes , dicitein te quei, che ti precedono innanzi. E però cordibus veffris: Te oporeet adorari Domine. è cola facile, non lo niego, che tu non curi Manna dell' Anima.

ella ti fla nafcofta. Ma non temere: quanto | Quefta è una pratica, come delle più belle, prima ell'apparità: Revelabitur » O feil Sì; così ancora delle più neceffarie nella vita gnore alzaffe un poco quel velo , che la ri- [pirituale . Perché, qual è la fomma difficuonre, e desse a contemplartene almeno un culta, che si sperimenti, massimamente da faggio: beato te ! non potrefti già contener-ti di non gridare: Patiamo pure, affatichia-ubbidicnza, a trattar con la moltitudine ? E' tro d'esse, aderendo alle vanità. Chi idolalite ceffare. Ma finalmente questa gloria al tra il diletto, chi idolatra il danaro, chi idopresente può esser rivelata a te, te'l con- latra la gloria. E come dunque hai tu da facedo : ma non in te. Perchè sia rivelata in te re ogni volta per istar saldo a spettacoli sì no, tutti s'ingannano, e che tu folo hai ragione, se adori Cristo, e se lo abbracci, nudo per te su la Croce, in sommo patimento, in fomma povertà, in fommo dispregio. Qualunque volta tu lasci di far così, sei vicino a perderti; perchèle opinioni popolari fono un fascino tremendissimo . O come subito ti pervertiran l' intelletto, se non hai teco pronto il preservativo! Fascinacio nugacica. Sap 4 14. tis obscurat bona, perchè sa parer disprezze-voli i beni eterni, che sono quelli, che unicamente si possono chiamar beni. Confidera, che quando foffero pochi

quei , che idolatrano su questa misera Terra le vanità, non correresti, in rimirarli, pericolo così grave; mal il mal è, che sono moltissimi : Vifa turba . E però questo in primo luogo hai da fare: fprezzare il numero: Non /e-queris turbam ad faciendum malum. Quando Ex.13 2. non solamente sossero molti coloro, che operano diversamente da ciò, che insegna il Vangelo; ma fossero innumerabili, ma fosseto infiniti, ma fossero ancora tutti; tu folo hai da contrapporti all'error comune, Càm irene omnes, (guarda che gran coraggio era quello del buon Tobia, quantunque ancor giovanetto, nella fuaterra stessa di schiavi- Tebra 7. tudine) cum irent omnes, non plurimi , non plures , ma omnes ; cum irent omnes ad vitulos anreos, quos leroboam feceras Rex Ifrael, hic folus fe coloro, che errano fieno molti? Sono però molti ancora quei, che periscono: e periscono appunto per questo stesso, perchè uno va dietro l' altro fenza riguardo: Siene PL48.15. oves in Inferno politi funt .

Considera, che non solo non hai da prezzare il numero di coloro, i quali idofatrano, mané meno l'autorità: imperciocchè molte volte vedrai tra questi, non solamente quei, che ti restano dietro, ma parimen-

11.

111.

Cal. to

lv.

che sono a te inferiori d'età , di maneggi , di magistrati, di credito; ma non così pur è facile, che non curi l'opinione di quei, che ti fono innanzi. Anzi è probabiliffimo, che tilafci da lor fedurre, come da maggiori di te . Non fia mai vero : Vifa eurba de retre, ér abance; non fol de retre, ma ancor ab auce , dicire in cordibus wellris; To opercet ado-

male, il quale venga communemente a tanre gregge Cattoliche, non è da Lupi , è da pre pronti con l'armi in mano a rigettarle, a quei Pastori , che diano cattivo esempio; perchè da'Lupi facilmente le pecore fug- facilità. E quando ne habbiamo una volta gon via 1 ma da' Paftori fi lascieranno sacilmente condurre anche al precipizio . Con : tutto ciò dovrai tu lasciarti sedurre nè pur tanto lusto, troppo contrario alla semplicida quefti ? nò, torno a dire : Liede me, cioè tà Criftiana ; tante profanità, tante pompe; nes Apoficis, mus Angelus de Carlo, evangelizes di fra te fieffo ; Te eperses aderari Demine , vobis, preserquam quod evangelizavimus vo- Quando tu entri di necessità in qualche bis, anathema fir. Dunque o vadano innan- Corte, e là rimiri tante varie delizie fra cui zi quei, che tu vedi adetire alla vanità, o fi vive, tanta fervità, tanto feguito, tanti onovengano indietro, gli hai da sprezzat egual- ri , di fra te stesso: Te operet aderari Domine,

retro, & ab ante. lede , processio punous a section to me travel of upon a revision and the ance-chaffe did Did odd fine Popolo in habibilo - vero Dio. No ebb sid instructivity and the giadov erano così orrende le Idolarite. Hai Dio medefino è quegli , che ha fingerito folo da raccoglierito in e medefino o, equivi quello ricordo di bocca propria. Però qual dato un piero fo guardo al tuo Dio , hai da dubbio, c'regli è renuto di afficter con ma-riova ggli con tacrico giuramento I a fedel - litera mora signicale achi unificar con ma-riova ggli con tacrico giuramento I a fedel - litera mora signicale achi unificar sono allo con principalite di consideratione della consid

l'opinion di coloro, che ti fon dietro, cioè tà, che gli hai già promeffa una volta: vile turba de retre, & ab ance, aderantes , dicite in cerdibus veftris ; Te operter aderari Domine . Hai tu notate quelle discrete parole , in cerdibus voffris ? Quefte ti danno la norma. Troppo ti farebbe difficoltofo inveftire una moltitudine di perfone , quali inferiori a te , quali superiori . Però a te basti , non potendo far altro, di contraddirle dentro di te col pari Demine . O quante volte avverrà, che tuo spirito, e di compatirle. Ma guatda beti fieno d'incitamento a mal fare fin quei ne, che non hai ciò da fare una volta fola; medefimi . I quali dovrebbono efferti di ri- ma qualunque volta ti avvenga , o di vedetegno! Grenperdieus fallus eft populus mens; re, odiudire ciò, che può; affezionarti ale perchè tanta rovina? Pafferes seduzerans le vanità. Qui sta il profitto ; perciocchè es: non lupi, nò, ma Passeres. Il maggior tanta è la forza, ch'hanno le opinioni comuni fu la nostra mence, che se non iffiam semribatterle, se ne impadroniscono con somma preso il possesso, chi sa scacciarle ? Pochissimi . Però quando vai per le strade , e vedi mente, perch'egualmente tutti allor forma-no turba, e turba anche vile, vi/a surba de fliche, e fenti celebrare un tuo pari, perch' confidera, in qual maniera hai tu per perchè è amato da Perfonaggi, perchè è actanto da ridurre alla pratica quell' utile in- clamato da Popoli , perchè col grido del fegnamento, che Dio ti ha dato. Forfe hai tu fuo nome è già in atto di fopraffare altamenda scagliarti, contro quegli Empj, i quali fi, te ogni tua memoria, di fra te stessoportano si diversamente da ciò, che si con- reraderari Demine. O quanto ti giovera de in vetrebbe ? gli hai da rimproverarez gli hai da mille occasioni fimili terrai pronto questo riprendere? hai da far quafi una protesta di ricordo! Questo potrà esset bastevole a prefede . e protefta pubblica in faccia a tanti fervarti da quella rea volontà, che in te anco-

# G

Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus, qui misit me, ut perficiam opus ejus. Jo. 4. 34.

10. 17.

F1 19.

10.3. 32.

lontà, che Cristo chiama qui di suo Padre, e qual sia quest' opera. L'opera era la salute di tutto il Genere Umano: Opus confummavi, quod dedifti

mihi, ut faceremila volontà erano di più tutti que mezzi, che dovea Cristo impiegare per tal salute, pellegrinando, predicando, patendo fino alla morte, e morte ancora di Croce : Incapitelibri feripeum eft deme, ut facerem voluntatem tuam , Deus meus volui. L' adempimento di ciò egli dice suo cibo : Meus cibus eft; non perchè, quale uomo vero, non fi valeffe di cibo ancora corporeo; ma perchè di questo non facea caso veruno rispetto a quello : Egocibum habeo manducare ; quem vos nescitis. Se tu ben intenderai ciò, che Cristo volle inferire, quando chiamò suo cibo l'adempimento di questo voler paterno, quantunque fosse sì duro in sè, sì difficile, ò quanto di ragione dovrai rimaner confuso!

H. Confidera, che di qualunque uomo giusto si può dir cibo l'adempimento del santo voler divino . Operamini non cibum, qui pe-4 6. 17. rit , fed quipermaner in vitam grernam. Per. chè siccome il cibo sostenta la vita al corpo, così questo adempimento sostenta la vita all'anima, ch'è la grazia. Anzi con questo vantaggio gliela sostenta, che a lungo andare, con tutto quel mangiar, che tu vai facendo, il tuo corpo dovrà morire; ma fe If. e 3. per contrario fai sempre il voler di Dio , l' animatuanon potrà morire in eterno : Audire, de viver anima veftra . In questo fenfo non potè pur Cristo dir, che fosse suo cibo far la volontà di fuo Padre, perchè tutte le opere si perfette, si pure, ch' egli efeguiva , non valean punto a mantenergli la grazia . E la ragione si è , perchè questa in lui non dipendeva dalle opere, dipendeva dall'unione ipostatica, la qual sola lo costituiva impeccabile. E però quantunque egli

Onfidera, qual fia questa vo- | tissimamente non conservava in lui la vita dell'anima (come accade negli altri Giusti) ma più tosto la vita dell' anima conservava in lui l'operar fantissimamente . E però in questo senso non potè dire : Mens cibus eft, ut faciam voluntatem ejus , qui mifit me , ut

perficiam opus ejus .

Confidera, che di qualunque Giusto ancora fi dice, che fia fuo cibo adempire il voler divino, perchè ficcome il cibo corporeo non folo conferva il corpo, ma lo conforta, quando egli è fiacco, l'avvalora, l'avviva, gli dà più forze ; così fa pure il suo cibo spirituale rispetto all'anima. Ma con questa diversità, che il cibo corporeo talor in cambio di accrescere queste forze, più tosto le opprime, come succede in coloro, che son usi di prenderlo in molta copia: In multis escis Eccl. 37-32. erit infirmitat . Ma il cibo spirituale non fa così. Più che tu operi bene, più ancora del continuo t'invigorisci. In quelto senso non potè nè anche dir Cristo, che fosse suo cibo adempire il voler paterno : perch' egli non veniva ( in operar bene) a corroborarfi di spirito, come avviene a ciascan di noi: nacque robusto. Anzi quella lena medesima la qual hebbe, allor che giunse a salire in Croce con tanta animofità, come in cima ad un'alta palma : Ascendit in palmam , & ap prebendis fruitus ejus; quella medefima heb- Cant. - 8. be dal primo istante, in cui egli su conceputo, tenero bambinello, nel sen materno; mai non l'accrebbe cibandofi . E però nè anche in tal senso egli potè dire: Meus cibus eft, ut faciam voluntatem ejus, qui misit me, us perficiam opus eius .

Confidera che di qualunque Giusto si dice ancora, che fia fiio cibo adempire il voler divino, perchè siccome non solo il cibo corporeo confortail corpo, ma l'accresce, l'aumenta, e lo conduce anche a quella statura debita, a cui non perverrebbe nutrendosi scarsamente: così sa allo spirito il cibo spirituale. Halo spirito anch' egli la sua stanon potea come tale lasciar mai di operar tura, a cui di mano in mano deve avvanzarfantissimamente, contuttociò l'operar fan- si , passando dallo stato degl' incipienti, a

HI.

IV.

quale è det sa virile, per molto cheru mangi, haurai trascurato non di nutrirti, ma di il tuo corpo non cresce più ; ma lo spirito ssamarti apiacere! fempre crefce: Qui fanitus oft, fanitificeeur adam. E inquesto tento ne meno pore dur la volonita de nilo lavaca mandato, e com-Cintlo, che fino cho fosfie adempire il voler controlo composito del proposito del proposito del proposito del proposito del befecondo l'effinazione degli inonini, che del Padre era, che Cisso putifico nel gua di giorno in giorno feorgazio fempre più riportruttorio, che fico putifico nel gua quella ficienza, quella fapienta, e quella gra-sita amminibit, e chegi irena chindra in fe-dira mon per verità mia inon erebbede non di dre, toccara Cisso di faita tutta, e co-corpor di fipiro fici fempre al parti figiante: si differe "Prefam sulamaren fra; quanto corpor di fipiro fici fempre al parti figiante: si differe "Prefam sulamaren fra; quanto

qui mifit me, ut perfeiam epus ejus . abbondanza, non fi brama più da veruno, più tosto sdegnasi, ma lo spirituale allor più fibrama; perchè appaga fibeoe, ma non fasolla : Qui edunt me , adhue efurient . Ecco pertantociò, che volea Cristo dire, quando egli diffe; Mene cibns eft, ur faciam volum satem ejus , que mifes me, ut perficiam opus bes pafeha, mahoe, perche da quello dovea felus, or degentibus monest sur merum, per-passare alla Croce. E en dació non tilenti che gli Appostoli hanno sì bene al Monpunre commollo , almeno a confusione , do notificata la sua falute . Ili homimes foralmeno a compunzione, almeno a un te- vi Dei excelf fune, qui annunciane webi, Alle 16. 176

quello de'proficienti, e da quello de' profi- | nero fenfo di gratitudine ? Chi fei tu , che cienti , a quel de perfetti . E a ciò mirabil- Crifto dovesse per tua salute dimenticar se mente conduce l'operar bene; quantunque medefimo? Egli più volte nè pur curò di ancora con quella diversità, che finalmente nutrirfi, folo per attendere a te, fuo fervo quando tu fii pervenuto a una certa età , la viliffimo . Tu per fervir lui , quante volte

Confidera, ch'egli diffe, che dovea fare buc. E in questo fenso nè meno porè dir la volonta di chi lo havea mandato, e comebenche crescelle continuamente ne' me-ziti, che di mano in mano acquistava ope- ma sol di persezionarla, ecosì diffe: Peperrando si eccelfamente, non però egli cre-fecva di fantià ; crefeca ne meniti, ma non in mandel Padre, perchè nel patire il Padre crefeca di flatura. Adunque ne anche in non entrò a parte: Percular calcungi fissa. <sup>16</sup>23questo senso medesimo porè dire con veri- Ma non così coccava a Cristo di fare ancor tà: Menscibus oft, ne faciam voluntatem ojus, tutta l'opera; perocchè quefta era comune

anche al Padre. Il Padre havea decretato Confidera, qual fia pertanto quel legitti- falvare il Mondo: Deus vuls emmes bemines mo fenfo, in cui potè dirlo. Il fenfo fu a fi- falves fieri, e di fatti ancora il falvava, e gnificare, che in questo havea il suo diletto. Però a Cristo in quant' nomo rimanea so-Tu sa, che il cibo del corpo ha questo di lamente il persezionare una tal salvezza. proprio , che quando è lontano , egli eccita E perchè qui favellava egli in quanto uo-l'appetito ; quando è prefente , l'appaga , e mo , come fi raccoglie dal dir. , ch'egli era con appagarlo lo ricrea , lo refizia, gli dà mandato; però, dico, fivalfe di quelti terpiacere. E eosì sa pure allo spirito il cibo unini: Mens cibus oft, ne faciam voluntatem suo, benchè con questo vantaggio, che il sins, qui miss me, ne persiciam opus sins. Se corporale, tolto ch'egh fi fia con qualche havelle detto folo, ut faciam veluntarem sins, non havrebbe espresso, che il suo pa-sire sosse espresso. Se haveffe detto folo, ne perficiam epus eine , non havrebbe espresso, che il suo patire, assu di salvare il Mondo, sosse ordine di suo Padre ; e però egli uni l'uno, e l'altro infieme. Nel resto, che queste due cose sieno tra looins . Volca dir, che questo era il suo fom- ro diffinte, è manifestissimo. Perocehe, die ano diletto. Ma come a ciò tu di fubito non Gli Appostoli con tanti lor successori da Dio ai struggi? Sai pur, che opera dolorosa era mandati a prò del Genere sunano, non hanquella, di cui trattavali ? La Redenzione del no fatta ancor ella perfertamente la volor-Mondo. E pure in questa travea Critto co- tà di chi gli havea mandati > Certiffimo : fituite le suc delizie ; qui godea, qui giojva, Fecerune veluneacem Dei: ma non ne hanno qui ristoravasi, a segno, che per questa la già santa l'opera, anni nè pure l'hanno sciò più volte di dare al corpo il suo necesi ajutato a sarla, Non perfeceruna opera ejus, PC73. fario slimento, e se una volta pure bramo di perchè niun'altro uomo, eperarus eff salusem darglielo, fu perche quello doveva ancora in medio serra, fe non che Gestà Crifto, effer l'ultimo di fua vita: Defiderio defider evi tuo Salvadore . E cosi pure, in quell'altro des paseba mandueure vobiscum; non quedir senso egli diffe con verità : Tereular calcavé

viam

alam falutis . Ma non già l'hanno operata . Al più ch'hanno fatto ? Hanno efortati gli Uomini a prevalerfi di tal falute opportunamente . E in questo fenfo han- Vbi fume Principer geneium , & qui dominante

no effidetto di sè, che ajutavano il loro r.Cot.ji 7 Dio i Dei enim fumus adjuterer. Siccome appunto, fe tu sborfaffi in Algieri tutto quel prezzo, che fi ricerca a liberar quanti Cristiani là gemono, stretti in ceppi, stretti in catene , tu per verità faresti so-lo a operare il loro riscatto . Tutti quei fervi, i quali colà ne andaffero in nome tuo a confortar quegli schiavi , sicchè lo accettino, non opererebbono per verità tal rifeatto, ma opererebbono fol che fof-fe accettato. L'iftesso è nel caso nostro. La redenzione del Mondo è perfezionata, perchè già Ctifto ha sborfato tutto il

> non ti falvi, lacolpa è tua. to avvecimento microme une month de la compania del compania del compania de la compania del compania del

fo, che non finiral di faziarrene.

VIL

Super boftias, qua funt super terram, qui in avibus Cali ludunt , qui argensum shefaurizant, & aurum, in que confidunt bemines , & non oft finir acquisirionir corum ; qui argentum fabricant, & foliciti funs : nec oft inventio operum illorum ? Exterminati funt ; & ad inferer defcenderunt, & alii loce corum furrexerune. Baruc. 3. 16. .

Onfidera feriamente, quanto fia grande la vanità di questa vita mortale, e di fra te fteffo : Vbi funs Principes genrium? Dove son' ora più tanti Principi della Terra dove gli Augusti? dove i Tiberi ? dove i fuo prezzo, non folo compitamente, ma Trajani? dove i Calligoli? dove tanti altri ancora copiosamente: Copiosa apud eum Cesari già regnanti? Exterminati sum: Non redemptio . Altro più non resta da fare , solo sono mancati dal nostro Mondo, ma sh'efortar gli Uomini ad abbracciarla : esterminati, perchène pure se ne truovano ammaestrarli , ajutarli , animarli , e tal più le ceneri . Va pure , va alle lor tombe , volta anche fpingerli , come infani , per- cercali, chiamali: troverai più nè pur uno , chè non vogliano alla libertà preferire la che ti rifponda? O' ch' esterminio per veri-Schiavitudine . Tu, che puoi dire a Gesti ; ta è flato il loro! Hanno perduto parenti . Non gli fei già obbligato in egual maniera, perduto amici, perduto adulatori, perduto o tu giunga a falvarti, o tu non vi giunga? reggie, perditto fogli, perduto fcettri, Già egli ha persezionata quest opera inte- perduto posterità : e per dir breve , perramente: Ve perficiam opus ojus. Se ora tu duto ogni bene al Mondo. Questo è esterminio, un fallimento totale. E pure v'è Confidera, che Crifto non fenza mol- chi tanto apprezzi una grandezza, una to avvedimento mirabile diffe ancora : gloria, che tutta va adilegnarfi qual fumo

pinemo di cui gli era sì gultofo . [Con- descenderune. Exterminati sune , quanto al panette di tati ani a sandato, perchè (pirito. Benche fai uproprimente, perchè quelli (son è termini, i quals condicono i mechini fi diano defenito del proprimente, perchè (pirito. Benche fai uproprimente, perchè puelli (sono i termini, i quals condicono) i mechini fi dicano effeministi. Surremia maraviglia un tal cibo , per altro si masi funs , perchè sono stati scacciati fuor inamabile, se infoave, qual'e il patire, deilortermini. I loro termini fula Terra Vuoi tu patir volentieri ? questo hai da eran questi: star tutto di tra ricreazioni, e fare. Non penfar, che quello è patire. pompe, trapompe, cricreazioni) mainon Penfa folo, ch'è fare la volontà del tuo fapevano ufcirne, ne pur un pafio. Ma ora caro Padre celefte ; Ve faciam wilmearem ne fono usciti di tal maniera, che non poteeine : e siò te lo rendera tanto faporo- vano andarne mai più lontano; Exterminată funt, & ad inferes descenderunt. Vedi ove fon arrivati ? All' Inferno fteffo , cioè a quella Terra la qual è per verità Terra di efferminio, più che non su già i joutato l'Egitto; In Terra exterminit. Mifero te, che ciò leg- Sap. 16 15 gi, fe corririé hio di andarmai efule in Terra così funesta ! non ne ritorni mai più; Qui descendis ad inferes, non ascendes, nec 1067 5.

eaggio questa gran parola, esterminio; un male, ch'è disperato, fenza riparo, fenza rimedio. E tal' è quello, che questi gran-S. p. 1. 14.

di ora patono nell' Inferno . Non eft in illis

medieamentum exterminit. III. Confidera alquanto più particolarmente quanto fia grande l'opposizione de termini, la qual paffa tra quello flato, che costoro godevano in questo Mondo, e quello che ora pruovano nell'Inferno, affinchè apprendi tanto più vivamente, quanto fu da vero ecceffivo il loro efterminio, allora che fin' ad inferes descenderung, Il loro diletto era qui dominare tutre le beffie , che fcorrono fu la Terra , Dominantur fuper befliar, qua fune fuper Terram, con andar del Drut.12. continuo a caccia di fiere, con nutrir cani, con nutrir cavalli. E ora nell' Inferno, inon folo non fignoreggiano più queste bestie, che fu la Terra dimorano; ma fono fignoreggiati ancora da quelle, che albergano fotto Terra: mentre fon 'dati in preda a schisofisimi vermi, che gli divorano, in preda a gli

scorpioni, in preda a i serpenti; Demes befliarum immirram in cos, cum furore trabentium fuper Terram , atque ferpentium . Il 10ro diletto era qui scherzare con gli uccelli dell' aria ,in avibus Cadi luduns : e nell' Inferno sono divenuti essi scherzo di tanti feroci uccellacci, quanti fono i Demonj, che ogn' or fi veggono fcorrere d' ogni intorno a gnifa di arpie, Deverabuns ees aves merfu ama-Peut. 33. rillimo . Il loro diletto era qui non folo arricchire, ma teforeggiare infaziabilmente; Arcentum the faurizant, & aurum in que confidune homines , & noneft finie acquisitionis corum: tenendo morto nelle caffe il danaro, più tofto che darlo a i fudditi, che darlo a i servi, che darlo a i più bisognofi. E nell' inferno non han più altro di tutti i loro tefori, che un'alta ruggine, accesa a bruciar- ti andare un'intero di tutto attonito, aruginavit, & arugo corum manducabit car-

Jec. 1. li vivi, Argentum veftrum, & aurum veftrum, tutto afforto . Vero è , che quefte parones vestras sicurigues. Nel resto, ò che po- alta vanità de beni mortali , di cui da vertal Il mifero Epulone hebbe a chiedere principio ti diffi ; mentre tu vedi , che in vano una goccia d'acqua. E pur che follievo farebbe flato ottenerla fra tanti ardo-

reverseiur ultra in demum suam . Imper- non han più bilogno di usare sollecitudine : ciocchè questo è ciò, che significa di van Senza che si affatichino a ricercame . sor gono ogni di nuove furie, ingegnofissime a trovar fempre più stravaganti invenzioni da tormentarli, ficche non mai fi finisca, ma sempre passisi inanzi di pena in pena, per tutta l'eternità , Eft procoffio in malis Lecl. 10.00 viro indisciplinaro , & off inventio in derrimeneum. Or mira, che opposti termini fono quefti! Ben fi può dire, che quefti dominanci infelici exterminaci fune dallo flato in cui fi ritrovavano fu la Terra, mentre ne sono passati ad un si contrario. Ma che cercar più? Ad inferer descendene : ti basti ciò assine di figurarti in essi ogni male. E tu farai cosi stolto, che invidi la lor pai fata felicità, e non paventi alfa lor presente miferia? Guarda fe ad effi è facile di dannarfi! Non fidice, che habbiano trascorso a fregolate lascivie, che habbiano ammazzato, che habbiano affaffinato, che habbiano fatti fcorrere fu la Terra rivi di fangue innocente, per vendicarsi. Si dice folo, che habbiano attefo a ciò, di cui più quasi nessuno nel loro stato si fa coscienza, di haver atteso a soverchie ricreazioni, a foverchie pompe. E non è

di fommo pericolo il loro fiato? Va qui opu- Amos 1. 6.

lensi oftis in Sion! Confidera uno stupore maggior di tutti . Veder , che dappoi che questi da i loro troni sono precipitati già ne gli abissi , fi truovi pure , chi si contenti di ascendere a i loro troni . Pare , che più tosto che ascendervi, dovreb tutti correre alle caverne , alle felve , alle sepoleure . E pur non è vero . Anzi i mondani d'oggidi fan tutti a gara affine di ascendervi , Exterminati funt , & ad inferes descenderunt, & alii loce esrum surrexerunt . Questa e una maraviglia si portentofa, che può baffare a farle vagliono egualmente a mostrare quell' questi gran dominanti così invidiati , a guifa d'onde si scacciano gli uni gli alri ? Nessun affatto . Più tolto havrebbe tri . Appena uno è montato sopra il suo. gni, e flatto, e fludiolid'invenzion tale, mai ferma : Traufer feit Samaria Regem Ofter-che havelle a cadere comi matetia al lavo-flam , quest flumam fater faith and the flum and fluer faith and the flum and fluer fluid fl inventie operum illerum, cioè, nec eff inven- raviglia . Perchè le l'umana grandezza è pro fimilia illi eperum illerum . Enell'Inferno cosi fugace; come dunque è possibile, che

a rruovi chi turtavia la procuri con tan- cora tanto maggiore , quanto maggiore to fludio ? E pur è così : Exterminari farà flata la colpa. funt , & ad inferes descenderant , & alii

lece corum furrexeruns .

### III.

Abundantiùs opersos observare nos ea, que audivimus , no forto perofflummus . Heb. z. 1.

Onfidera, come questo detto primieramente appartiene a tutti i Cristiani di qualunque ordine fieno, benchè più baffo, tra la cui turba annovera umilre la loro Legge Evangelica , con perfe. pereffinere : effete un valo feffo. un valo zione molto più fegnalata di quella steffa, con cui gli Ebrei fossero anticamente tenuti offeryar la loro; altrimenti qual dubbio c'è, che incorreranno rovina più irreparabile ? I. perchè quella fu legge \$ 1. ja. 14. promulgata non più, che per bocca d' Angelo: Ecco ego miero Angelum meum, qui pracedar se, Obferva eum, & audi vocem en questa fu per bocca di Cristo figliuol di Dio: Hie of flins meus dilettus, in que mihibenècomplacui, ip/um audiro. Il. perchè quella era indirizzata al confeguimento di tu, che a te baffi un' ordinaria bontà, qual meri beni terreni , come a fuo premio : 11.1.19. Si volueritit, & audieritit me, bona Terracemederis: questa è ordinata 'alla consecu- te col Signore loro, o così dimestico? T'in-10. 9. zion de' celefti , Domine ad quem ibimar ) ganni molto : perche tu ftai fempre a feuo-Verba vira atorna baber. III. perche quella la , e cost più sei parimente obbligato ad zispetto a quelta, era di somma intolle- approfittarti. Però poni mente, che non rabile a spalle ancora robuste, si per la dice l'Appostolo : Oportor nos observare, Adas in tenea; si per gli ajuti molto minori, di en pereffluane , ma ne feret pereffluamus , grazia: Ingum, qued neque Paeres nefiri, neque nes perenes pensimus: questa rispet-doni, ch'ora ricevi amorevolmente de to a quella e di peso softribile ancora ai Dio, quanto perdere te medesimo. E Math. 11 deboli : Ingum meum fueve off , & enus ciò non farebbe perderfi l'acqua , e'va-meum leve . Però tu vedi fe giustamente fo ? Comminueur fieue comminuiur lageha ragione di dir l'Appostolo : Abundan na siguli contritione perualida , nec invenie IL 19.14.

tius operest observare nos ea, que andivinus, tur de fragmentis eius testa, in qua bau-da legislatore si nobile, si giovevole, si riatur parum aqua de seven. discreto , ne fored pereffluamus . Che cola 2.Reg. 14. fi. Perche finie, chi muore di morte tem- eccelli, i quali non contenti di attendeporale : Omnes merimur , & quafi aqua dere a se medefimi con l'esercizio del-

Confidera, che questo luogo appartiene

fecondariamente a que' Cristiani più degni, i quali follevatisi alla turba, anzi fequestratifine, attendono in folitudine ad udir la voce di Dio nell'efercizio della contemplazione, tra cui l'Appostolo giustamente qui annovera se medesimo, e dice Nos, mentre intal efercizio era giunto anche al terzo Cielo: Andivit arcana verba, que non licer homini legui . Però tutti questi fono tenuti offervar più perfettamente ciò, ch' essi adirono ne' privati collegui col lor Signot, Abundantins operet observarees, que mente l'Appostolo se medesimo , e dice audierune ; perchè non offervandolo per-Net . Quefti zutti fono tenuti ad offerva- don tutto; Ne fore pereffinane. Quefto è forato, che non è più capace di tener acqua; perchè il Signore in tanto colma l'anima tua di quei doni, che nell'orazione ricevi, di quelle intelligenze, di quelle ifpirazioni, di quei fentimenti si belli, in quanto defidera, che tu divenga perfetto. Se però tu ciòtrafcuri, egli non folo non ti concederà nuovi fentimenti, mati toglierà quegli ancora, che già ti ha dati, lasciandoti in abbandono ; Erndire lernfalem, ne fer. 6 t. forte recedat anima men à se . Credi forfe può baffare a que' Criftiani ordinari, i quali non lono ammelli a conforzio così frequenmole molto maggior de precetti, che con- cioè, cuffedire en, que audivimus: ne ferei

Confidera, che quello detto appartie- III, vale qui quelta voce effluere? Val dannar- ne finalmente a quei Criftiani ancora più dilabimur in Terra, qua non reverenneur. la contemplazione, a cul fanno ritorno di \*\*Effair, chi di più mione di morte caer.

\*\*Empo in tempo i procurano di giovare na. Se però tu Crilliano non dicirvi la noce : al lo profilimi con on dicirvi la noce : al lo profilimi con on dicirvi la noce : al lo profilimi con con i l'ancio, prettu legge più perfettamente di ciò , che dicando , configliando , ingli Ebrei la loro, onn folsamente «ffaur», legnando ; tra cui l'Appollol , con si come è flato di effi , na saccor prof; giulla ragione amovera ancora sè Prefius , perchè la tuta damazione farà an-dicator delle Genti, e Mectro muffino.

IV.

e dice Nos. Questi sono questi, che andierune in aure, i precetti del lor Signore , e poi pradicane super cella. Però bi. fogna , che fieno molto folleciti di offer- Conficeor tibi Pater , Domine Cali , & tervare più perfettamente degli altri ciò, ch' effi udirono: Abundantius oportes obferware ea, que audierunt: altrimente corrono rischio di perdere se stessi in cercare altrui: Ne force pereffuane. Convien pertan-to, se tu sei di costoro, che lasci talmente trascorrere a prò d'altrui quei doni, di cui il Signore ti ha provveduto, che neriferbi di molto a profitto proprio. Fluunt quei , che non contenti di vivere folo a sè, s'impiegano amorevolmente in servizio de loro prossimi . Effluune quei, che s'impiegano copiofamente . Pereffluuns quei , che s'impiegano totalmente. Ese tidai tutto aglialtri, che rimarrà dunque di te a te medefimo ? Totum fpiritum fuum profert fluttus', e con questo medesimo si dimostra quello , ch' egli è , si dimostra stolto , perciocchè pensa aglialtri, e non pensa asè. Sapiens differe, ereferone in pofterum; e con ciò fi dà a scorgere ancora saggio, perchè sa come quelle Vergini, che seppero serbar canto di olio per le lampane proprie, che non havessero da rimanersene al bujo. Non cui ti ritruovi ? Molto più la spirituale ; perchè ne' benispettanti al corpo tu puoi da fare, fe per tua molta felicità ti ritruo. vi nel numero di coloro, i quali fluunt a che terminato un ragionevole corfo tornano al mare, ut sterum fluant. Hai da Eccl. 1.7. ritirarti di tanto in tanto in te flesso, e pensare a te; perche alla fine, che può giovarti guadagnar l'Universo, se

con un guadagno anche tale può star

congiunto, che tu perda l'anima pro-

pria ? Quid prodest homini , si Mundum

universum lucretur, anima verò sua detri-

mentum patiatur?

ra , quia abscondisti hac à sapiencibus , & prudensibus, & revelasti en parvulis . Matth. 11.25.

Onfidera, come il Signote ha voluto; J che quanti lagrifizi a lui si offerivano con le vittime, tanti gli fi potessero offerire ancor con le labbra, perche quelli fi potevano rendere poche voke, e questi fi pof- OCHL fono rendere ogni momento: Tollite vobifcum verba , & convertimini ad Dominum , & dicite ei : reddemus vitulos labiorum nostrorum. Ora isagrifizi eran di quattro sorti, ficome quattro erano i fini, per cui poteano offerirsi, di protestazione, di espiazione, di lode,e di gratitudine. E ad offerire tutti questi medefimi con le labbra , è fottentrata questa parola sola Confiseor; ficche non fia ne pur di neceffità collere nobifcum verba, ma verbum. Ha pertanto questa parola Conficeor nelle divine Scritture quattro fignificati, di cui possiamo trarre ancora gli esempj da un folo Davide, che tante volte l'usò. In fenfo di protestare a Dio la sua fede : Dens mene PLitt. 28.1 es en, & conficebor ribi. In fenfo di accufare vedi tu, come l'istessa limosina corporale la Dio le proprie malvagità: Consteebor adver-ha da pigliar la sua regola dallo stato in summe injustitiam meam Domino. In senso di lodar Dio : Conficebor ribi , quia terribiliter magnificarus es. E in senso di ringraziarlo: Plaite con merito amare il tuo proffimo, in mol- Conficebor tibi, quoniam exaudifi me, & fati cafi più di te stello: ma negli spettanti Que es mihi in falurem. Cristo Nostro Signo- 1617-11. allo spirito in caso niuno: l'hai da amar renon su viator su la Terra, su comprensoquanto te , ma non più di te ; Diliges re, perchè non credeva, vedeva; e però proximum euum sieut te ipsum. Però ch' hai non pote mai dire, Conficeor, protestando la fede. Non fu peccatore, fu distruggitor del peccato; e però non potè mai dire, Conbenefizio de popoli, o ancora effluent? fiser, accufandofi delle colpe. Refta per-Hai da pigliare bell'efempio da fiumi, tanto, che quand'egli usò questa voce, 1º usalle solamente negli altri due fignificati, rendendo come Uomo a Dio fagrifizio e di lode, e di gratitudine. E in questi due fignificati appunto ha da crederfi, che l' ufalle, quando in questo luogo rivolto al fuo caro Padre gli diffe: Conficeor tibi Pater, de. Quanto a te poi, non v'è di certo veruno di questi sensi, in cui non ti convenga. Amaperò di havere perpetnamente fu le tue labbra una parola di merito così eccelfo, perchè quanto di fignificati fi truova in essa, tanto puoi con essa offerire di fagrifiz j. Reddes virulos labiorum tuorum .

Considera, qual sia la materia di questa confessione, che Cristo sece, parlando al Padre. Fu che havesse ascoste a i superbi le ve-

Je.z.ts.

e gli altri. E di ciò Cristo dà a Dlo doppio fagrifizio: fagrifizio di lode per quelle te-nebre, in cui tanzi superbi restavano ancora involti: fagrifizio non pur di lode, ma ancor di ringraziamento per quella luce, ch' era folgorara si chiara a gli occhi degli umigioval'umiltà, pregiudica la superbia. In questa scuola più imparano i figliuoletti : non perchè nomini di capacità fublimiffima, di acntezza, di avvedutezza, di erudizione non fiano in effa tiufciti fcolari eccelfi Mario 14. questi fono que pargoli cari a Cristo : sinire sto a questi vocaboli , perche ci crediamo

tità ammirabile della Fede, e scoperte a gli trine, e le rivelasse a gli umili. Se prima inumili : Qued abfesnáiftí hac à fașientibus , & tenderal come le rivelaffe a gli umili , înten-prudentibus & revelafti en parvulis . Già tu | derai come le ascondesse a i superbi . A gli fai bene, che queste verità, parte apparten- umili le rivelò con dar loro lume soprannagono alla dottrina speculativa, parte alla turale a conoscerle, e così a' superbi le ascopratica. Alla speculativa appartengono tan-ti misterj inestabili, che Dio ci ha rivelati: tutto l'ascondere, che sa Dio. Non ti met-Deum enim nemo vidie unequam. Pnigenitus Fi-te il velo figli occhi, perchè cionon ène-lins, enie fit fine Patris, isfe enneravir. Alla ceffario i tilascia nel puro tuo naturale, e pratica appartengono canti infegnamenti , lasciandoti in esso, ti lascia cieco. Vero è, che Cristo ha lasciati al Mondo, quanto più che diede ancora a questi superbi tanto di lunuovi, tanto più falutevoli. Ora i fapienti me foprannaturale, quanto farebbe stato altieri sprezzarono fastofamente le verità, bastevole; se deposto il sumo, in cui stavache spettavano all'intelletto, perch' erano no tutti involti, havessero voluto usare più superiori alla loro capacità. I prudenti ar- applicazione, più attenzione, più studio,a roganti derifero arditamente gl'infegnamen- veder le cofe; altrimenti non fi direbbono ti, che spettavano alla volontà, perch'erano inescusabili, come già chiamolli l'Appostotutti opposti a i loro dettami. La dove gli lo: Ieaus fine inexcusabiles. Manon die loro umili prontamente abbracciarono gli uni , tanto di lume , quanto ne diede a gli umili , Ciò che a questi diede di più , fu di grazia ; ciò che a quelli diede di meno, fu di giustizia . E però Crifto con ogni vera ragione lodò il Padre, che haveffe nascofte lesue verita a'fuperbi, perciocchè la giuffizia me-rira lode; nè folo lo lodò, ma ancora ringrali . Or vedi quanto nella scuola di Cristo ziollo, che le havesse scoperte a gli umili ; perciocche la mifericordia non folo merita lode,ma ancora ringraziamenti: Genfireer Parer, de. Oratu fratranto rimira, con quanto poco Iddio può punirti, con la ciarti in quello flato, in cui ti ritruovi nel tuo puro (non fi ritrovando al Mondo altra fcuola , libero arbitrio. Quando noi fentiamo dire. che poffa vantar tanti tiomini pari a un' Ago- che Iddio indura il cuore di uno , come inftino , aun' Alberto , a un Tommafo , & ad durò quelle di Faraone : Induravis Demialtri fimili) ma perchè questi di grandis' im lauscer Pharaenis; che gli ottufa gli orecchi. picciolirono, e così divennero maffimi . E che gli offusca gli occhi, ci spaventiamo toparvules venire ad me : non fon quei pargo- per la noftra superbia di haver tenerezza di li, che sono privi di senno: ma sono quei, cuore, di haver udito, di haver vista, e che che fono poveri di malizia ! Nelize pueri effici però Dio c' impedifca con un' atto positivo fensibus , fed malizia parvuli efice , fensibus au l'uso di ciò, che fi truova in nostro dominio. semperfelhi. Quella è la vera fapienza, e la Non è così. Noi per noi non fiam'atti a fare verprudera, arrivate alla Criftiana muliniente che vaglianona dintenerirci, non ad
ta. Così una buona vecchiarella Cattolica
udire, non a vedere; e però Dio per punirci
rederia (Colo baver faputo affai più d'i non ha dineceffità di far altro, se non che
Arillotile nelle speculative, di Tacito nelle
di lasciarci nel nostro misero misero di taco. E però pratiche; mentre havrà faputo conoscere rutti questi vocaboli d'indurare, di assordiil fito ulrime fine , havrà sapuro ottenerlo . re, di accecare, rispetto a Dio, non han senso Frattanto vedi, che qui non si pretende positivo, qual'è quello, incui glipiglia-in uno scolare vero di Cristo quella semplicità, la qual fi oppone al sapere di verun ge-nere; ma quella sola, la qual fi oppone alla zione di benefizio. Rispetto a gli altri uovana stima di sè, che presuppone la più fol- mini habbiamo tenerezza, habbiamo ndito. le ignoranza, e la più dannola. Chi è pri- habbiam vista, e però tra noi quei vocaboli vo di quefta, nella fcuola di Crifto, fi hanno fenfo ancor pofitivo. Rifpetto a Dio chiama pargolo: Errevelaftien parvulis. | non habbiamo niente: Omnes gentes quafi If 40 17 Confidera, come fi dica con verità, 'che non fine, fie fune coram eo; e peiò tra lui, e il Padre nafcondelle ai fuperbi quelle dot- noi non hanno un tal fenfo, ne giammai pof-

I f. 2 6-

IV.

da vero intendeffimo il noftro nulla !

giustizia usata a i superbi . Come Dio , lo pi amar come Padre ? chiamò Padre; come nomo, lo chiamò Signore; e di questi due titoli hai tu ancor da valerti continuamente, per eccitare in te nell'istesso tempo e confidenza, e tremore Melior est pariens viro forti : & qui domirispetto a Dio; benchè qualor tu lo supplichi, più hai da chiamarlo Padre, che Signore: perchè allorti fa più bisogno di confidenza. E però vedi, che Cristo, il quale in questo luogo lo nomino ancor Signore; quando lo prego nel Cenacolo, lo nomino minò folo Padre, quando lo prego fu la Croce, lo nominò folo Padre, quando c'infegno, come havevamo a pregarlo nel Pater noster, ce lo ricordò pur solamente sotto nome di Padre; perche intendiamo, che bisogna andare ad orare con quella fiducia, con aggiunge, che questo nome di Padre è molto di Signore, e così gli è molto più accetto. miamo Padre, che quando lo chiamiamo Siancor nel vecchio testamento su già rivelata

fono haverlo, almeno in rigore; perchè chi | eccitare il timore ti hai più da ricordare, ch' indura positivamente, presuppone tenerez- egli è Signore, e Signor di tutto : Dominus zanell'indurato, chi afforda , presuppone Cali , Grerra ; e che però da per tutto fa udito, chi accieca, presuppone vista, ed in ciò, che vuole : Omnia quacumque voluit noi miscriniente dibene può giammai pre-fuppors, rispetto a quello, da cui ci è dato Signore del Cieio, Dominus Cali, non veognibe ie: Subflantia mea tamquam nihilum di tu ciò, ch'egli fece tra gli Angeli? Ne diansese. O in che umiltà ci terremmo, se noi scacciò i superbi, e n'elesse gli umili : Deposuit porentes de sede, & exaltavit humiles. Confidera, che in questa confessione, E come Signor della Terra, Dominus zerra; che Cristo fe' al Padre, non solo lo chiama non vedi ciò, che fece ancora tra gli uo-Padre, ma ancor Signore, e Signore di tut- mini? Rivelò a gli umili ciò, che nascose to: Confiser tibi Pater Domine Cali, & ter- ai superbi; e così elesse gli uni, e riprovò ra; perchè e Padre s'eramostrato nella mi- gli altri. E tu ancora non giungi a rispettarfericordia ufata co i pargoli, e Signore nella lo almeno come Signore, quando no'l fap-

natur animo fuo , expugnatore urbium . Prov. 16. 32.

Onfidera, che ampiamente parlando. d il paziente è insieme forte, e il forte è insieme paziente. Ma a favellare con folo Padre,quando lo pregò nell'orto, lo no- termini più ristretti , per paziente s'intende quel che sostiene virtuosamente alcun male considerabile, per forte quel che l'incontra. Ora a prima vista tu crederai, che incontrare il male sia maggior' atto, che non è sostenerlo. Ma non è vero: Melior est pasiens viro forci . E la ragion'è . I.Perche qualor tu la qual vanno i figliuoli ad un caro Padre. Si fostieni il male, esto e quello, che viene ad assaltare te, e però tu lo riguardi come a te più onorevole al nostro Dio, che non è quel superiore : quando l'incontri, tu sei quello, che vai ad affaltar effo, e però lo riguar-Ad effer Signore ha cominciato fol dopo la di come inferiore. Ora è affai più difficile, creazione del Mondo; ma Padre è stato per che tu combatta con uno, il quale tu reputi sutta l'eternità, Eperò poteva ben' effere superiore di forze, che con uno, il quale tu quel ch'egli è, cioè pienamente beato, sen- credi inferiore; e però ancor più difficile za essere mai Signore; ma non già senza esse- il sostenere il male, che l'incontrarlo. II. re Padre, cioè senza havere una compren | Perche quando lo sostieni il male è presentes fion sì perfetta di se medesimo, sì espressiva, l quando l'incontri, è futuro. E' dunque ansì esatta, che sormasse una Immagine pari a cor più difficile il sostenerso, che l'inconsè · Quindi è, che noi facciamo un'atto di trarlo; perchè se il male è presente, già tu fede ancora più meritorio, quando lo chia- lo pruovi; s'egli è futuro, non lo pruovi , lo apprendi . III. Perchè il sostenere gnore.L'ester lui Signore è cosa si nota, che importa di sua Natura un' atto dinturno per modo d'abito: l'incontrare non dice più , a tutti: ma non così a tutti fis rivelato lui ef- che un fol'atto, e talvolta ancor fubitanco. fere ancora Padre, com'è rivelato a noi. E E per questo medesimo è più difficile sosteperò possiamo sperare, che quando diamo a nere il male, che l'incontrarlo, perchè ci lui questo nome con quel sentimento di se-de, che si conviene, gli sacciamo ancora un' cose, ch'hanno dell'arduo, che non ci vuole offequio oltre modo atto a conciliarci la fua a muoverfi verso d'esse: ond'è, che in guerfantissima grazia.Ma se per eccitare la consi-l ra molti sono i Soldati volonterosi di venire denza ti hai da ricordar, ch'egli è Padre ; per abattaglia con l'inimico, ma pochi i faldi:

conversi funt in die belli . Sicche tu vedi, quanto fondatamente habbia detto il Savio, che Melior est patiens viro forci ; perchè la virtù foda più mostrasi alla pazienza, che alla fortezza, cioè al fostenere i disastri, che all' incontrarli . Ma a te questa dottrina non piace molto. E per qual cagione? Perchè tu ami il patire, ma a tuo capriccio : In die jemnii vestri invenitur voluntas vestra . Digiuaffliggerai con cilizi, ti affliggerai con catene, farai delle discipline, ancora sanguigne: mase poi Dio ti manda una piccola traverfia, tu subito ti risenti. Se fai così, tu sei forte per avventura, manon paziente; e conseguentemente hai meno assai di virtù, che non ti divisi, perchè sai più incontrare il male, che fostenerlo. Ora intendi bene, che la pazienza fi è quella, che ti ha da do. Luc 21.13. nare il Cielo,non la fottezza : In patientia vefra possidebitis animas vestras. Cosi diste Criito, non diffe infortitudine veftra. Ad incontrare i mali, rare volte avverrà, che tu fij obbligato: ma sempre sei obbligatissimo a fostenerli con piena raffegnazione al voler Divino . E però a quell'atto conviene, che tuti avvezzi, più ancor che a quello ; con patir, che ti accadono alla giornata, più che con andarne alla caccia. Riguarda i Santi. Infinite volte gloriaronfi di havere fofferti i mali da Dio mandati fopra di loro; ma forfe niuna di effere andati ad incontrarli: che però diceva l'Appostolo : Placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in persecucionibus, in angustiis pro Christo: e perche dicea Placeo mihi? perche erano tutti mali venuti altronde. Se gli havesse eletti da sè, sarebbe stato facilmente dubbioso di compiacersene. E pure tu di questi sei solito

11.58.

to t'inganni ! Melior est pariens viro forti. 11. Confidera, che nella feconda parte del fuo l verfetto viene appunto a spiegare il Savio ciò, ch'egli intende per paziente, e ciò ch' egli intende per forte : perchè al paziente fa corrispondere quello, che dominatur animo fuo, al forte quello, che expugnat urbes; e però chiaro apparifce, che per paziente intende quello, che non cede a gli affalti ; tu vuoi confeguire questa pazienza, ecco

Filii Ephrem , intendentes, & mittentes arcum, | minatur animo fuo , expugnatore urbium . Chi fono gli espugnatori delle Città ? Quei che con tanto gran valore le mettono a ferro, e a fuoco? Chi può negarlo? Ma di questi è facile sentenziare, che sia migliore, chi domina i proprj affetti. Qual dubbio c'è, che il giovanetto Davide fu più stimabile, quando potendo uccidere il Re Saule nella fpelonca, se ne contenne, che quando uccise Golia; anzi quando ancora espugnò trionnergital volta anche a pane, e ad acqua : ti fante la Siria, contante piazze, e Ammonite, e Amalecite, e Moabite? Voglio, che tu per espugnatori di Città intenda più sottilmente quei fervorosi Predicatori , che con tanta gloria le foggioggano a Cristo, quei che le commuovano a pianto, quei che le convertono a penitenza, quei che le fanno andare con le funi al collo, in segno di debellate, a gridar pietà. Ora di questi espugnatori medefimi di Città (fe non fono arrivati a domare ancor' esti le loro passioni, la vanità, l'interesse, l'ira, l'invidia, la maldicenza) ha da stimarsi similmente assai più quel semplice fraticello, benche idiota, il qual'è giunto a domarle . Melior est pasiens viroforsi, & qui dominatur animo fuo , expugnatore urbium. Nè ciò ti dia maraviglia: perchè affai più fi ricerca a vincere un vizio abbracciar volentieri quelle occasioni di proprio, che molti altrui. Quando tu assalti gli altrui, che gran cofa fai? Adoperi fenza pietà tutto te medefimo contro quello, ch' è fuor di te : e però non è da stupire, se ti riesca di riportarne frequentemente vittoria . Maquando refifti a i tuoi, non puoi mai valerti di tutto te interamente . Mezzo combatti, e mezzo sei combattuto. Ti compatisci, tilusinghi, tilisci, ti porti amore : e nell'attò stesso di ripugnare a'tuoi vizi, che ti assalicono, gli disendi con mille scuse . Chi può però dubitare, che se contuttociò gli debelli, fei più gloriofo? perchè nel pricomplacerti, più che di quegli . O quan- mo cafo tu vinci un'altro, con impiegar tuto te; nel secondo tu vincite, con mezzo testesso. Vero è, che molte volte tu credi di haver debellati i tuoi vizi più di coloro , i quali s'impiegano in trionfar degli altrui à e ciò farà falfo. Se lo crederai, farà perchè non hai si frequenti le opportunità di cadere in vari difetti, come han coloro, che converfando del continuo con gli uomini, non possono far di meno di non apparire tal volper forte quel , che gli reca . Nel restò se ta ancor'essi umani. Nel rimanente ricordati, che chi ha detto che, Melior est pariens viro quello, che ti conviene, che domini te me- forti, qui dominatur animo fuo, expugnatore defimo. Se ottieni questo dominio , beato urbium , ha detto ancora , che Melior est ini. Eccl. 12.1, te! non havrai più da portare invidia in tal quitas viri, quàm mulier benefaciens. Io sò, caso, nè pure a gli espugnatori delle Città, che queste parole nel loro candido senso vo-perchè. Melior est pariens viro sorsi, ér qui do gliono dire, che per te è meglio un' uomo

III.

il quale ti faccia male, che non una donna, la quale ti faccia bene ; Perchè un' uomo col farti male ti allontana da sè, la donna col farti bene ti alletta ; e per te è meglio Tria fune difficilia mihi , & quareum benistar lontano dall' uomo, che star vicino alla donna, Ma sò ancora, che più Santi le portano al caso nostro, con intender per uomo, chi và al campo, per donna, chi resta a casa, Se colui, che per Cristo è andato all'affalto, torna la fera polverolo dal campo, ed alquanto fozzo: vuoi tu per quefto posporlo a chi se n' è stato tutto di netto di polvere, in casa sua? Se lo posponi, ti mostri a lui troppo crudo. Tanto più, che quegli alla fine scuote la polvere, e resta ricco di palme onorevolissime. Quest' altro non ha polvere , è vero, mané anche ha palme, Ma per ritornare all'intento; ciascuno ha necessità di acquistar quell'alto dominio di se medesimo , che finalmente è di mestieri sì al paziente , sì al forte ; per-

chè posto questo, allora sarà facile, come

al paziente di effere ancora forte ; così al forte di effere ancor paziente ; là dove fen-

za di quello, affolutamente parlando, non

può negarfi, che Melior est patiens viro for-

ti, & qui dominatur animo suo , expugna-

tore urbium . Considera, che sembra unastranacosa, che, mentre l'animo è tuo, contuttocio fi habbia da stimartanto, che tu lo domini : ciò efferti facilissimo , e pur tu pruovi ogni di , s'è difficultofo , Maciò vuol dire haver l'appetito ribelle . Questo è quell' animotuo, ch'haida dominare : Subter te erit apperieus zuus, in zu dominaberis illius . E però se vuoi dominarlo, questo hai da fare, trattarlo da quel ch'egli è, cioè da ribelle, E' possibile adunque, che tu contuttociò gli permetta di stare in pace? Mira a che non giunge ogni Principe, per necessitare all' ubbidienza i suoi sudditi ribellanti : non perdona a ferro, non perdona a filoco, impegna, a far lor guerra, tutto l'erario. E tu procedicon tanta diversità ? Ma perchè l' appetito è ribelle in modo, che non può mai fottomettersi interamente , conviene, che lo debiliti con le frequenti vittorie, che di lui rechi. Questa è la via sola di giungere a dominarlo : Vince te ipsum. Quando questatrascurisi, ogn'altra è vana.

VI.

sus ignoro: Viam Aquile in Calogo iam Colubri super petram, viam Navisin medio mari , & viam viri in adolescentia . Talis eft viamulieris adultera , quasomedis, & tergens of fuum dicit : Non fum operata malum. Prov. 20, 18.

Onfidera, che il tuo più caro pascolo nella meditazione, ha da effere intorno alle opere di Cristo Nostro Signore, le quali sono si profonde, si prodigiose, che fono intitolate Misterj ; e però puoi ben'in esse gettarti a nuoto, con sicurezza di non mai dar nelle secche , se ti sostieni . Eccoti però Salomone, che dentro un versetto raccoglie in breve tutta la vita di Cristo, con ripartirla appunto in quattro misteri. Nè dubitare, che con profetico fpirito a questi non alludesse in senso ancor letterale , benchè allegorico, qual fu quello, che Cristo usò, quando fotto nome di fpine egli voleva intendere le ricchezze. Tal'è il parere d'Interpreti sublimissimi: e molto più ciò confermasi dall'udire, che Salomone comincia subito a dire, che cose tali eran' assai difficili da capirfi non folo a gli altri, ma ancora a lui : Tria funt difficilia mihi, & quartum Dominatur animo (uo , Dovrebbe di ragione ponicis ignoro, Ma come havrebbe ciò potuto affermare con verità, se havesse ragionato di cofe, che non trascendessero l'ordine di Natura? Nonfu egli al Mondo quell'uomo così sapiente, che non udi mai proporsi verun enigma si avviluppato, sì arduo , 1.3er-109. chetofto nonisciogliesse ? Non fuit fermo, qui Regem poffee lasere ; così di lui dice appunto lo Scrittor facro. Non dice qui lateret , dice qui poffer latere , per dinotarci, ch'eglisapeapiù rispondere, di ciò che al-trisapessegli addimandare. E come dunque in questi quattro soli arcani esitò, anzi confessossi ignorante, se niente in sè venivano a contenere di fovrumano ? Vero è, che quanto questi, mostrati a Salomone sì da Iontano, valevano a svegliare in lui vivo desiderio d'intenderli pienamente, di possederli, di penetrarli; tanto più debbono eccitare inte confusione, mentresei nato in tempo, nel quale già fono tutti venuti a luce . Ecco, Luc. o. 421 avverato quel che diffe il Signore : Dico vobis , quòd multi Propheta, & Reges voluerune videre quavos videris, & non viderune, & audire que auditis, & non audierunt. Certo è , che Salomone e fu Profeta unitamente, e fu Re, il maggior del Mondo,

Confidera, che il primo di questi Arcani, di cui qui parlafi, è Via Aquila in Calo. tre, havrebbe detto ciò, che ancora è com-

и.

III.

10.3.

Ezech, 17, mune agli Arioni, agli Avoltoj, apiù altri tomba, per tener dietro l'orme del tuo Siquila è Gesù Cristo: Aquila grandis magnarum alarum. Che nella fua gloriofa Afcen- per petram. fione al Cielo diè voli non più veduti, anzi Deut. 18.

JO.14.3. viadell' Aquila: Viam Aquilain Calo.

tra, che ricoprivala. Si strani moti furono

Manna dell' Anima .

e pur a lui non è toccata la sorte toccata i ma voluto morir con Cristo? Fidelis sermo: 2. Ti 2. 4 nam fi commortui fumus, & convivemus, fi 11. Sustinebimus, & conregnabimus . Ringrazialo però, che si sia degnato di farti intendere il Questa via di certo è difficile, attessi voli modo, ch'hai datenere, affine di potertu per incertissimi, che dà l'Aquila, senza lasciare ancora risorgere a miglior vita: Nosa, mihi alcun segno d'essi in quell'aria, per cui pas- fecisti vias vias. Questo è mortre a te stessò. Mase l'Savio non havesse alluso più ol so. Se sai così, sta pur certo, che verrà dì, nel quale ancora tu lascerai glorioso la Uccelli, che volano sù per alto. Quest' A- gnore; e così vedrai, qual sia la via del Serpente in la fua pietra: Viam Colubri fu-

Considera, che il terzo de' quattro Arnè anche più creduti possibili. Perciocche cani è Via Navis in medio Mari. Questa via Elia era bene ancor egli falito al Cielo, ma pure è difficile a rifaperfi, attefi i velocifisopra un cocchio di quattro focosi destrie- mi corsi, che sa la Nave, senza lasciare orri, cioè portato da virtù altrui, non da pro- ma di sè su quell' onde, ch' ell' ha solcate . pria: Crifto vi volò senza cocchio. Trat- Ma se'l Savio non havesse alluso più oltre, tienti tu a rimirare i siioi sommi voli, ma havrebbe detto ciò, ch'è comune anche nell'istesso tempo anche infiammati ad im- a'i Pesci, che guizzano intanti modi su l' mitarli, giacche pur questi è quel tuo Signo- istesse onde. Questa Nave si nobile è Gesù sci come lui, ubbidisci come lui, umiliati nella sua vita mortale; ora sublimato, or come lui, e poi tien pure per cosa certa, di depresso; or approvato, or deriso; or giungere al Paradifo, e così di trovare la amato, ora detestato. Di ninn altr' Uomo, come di lui, potrà dirfi con verità, che Confidera, che il fecondo de' quattro fu tenestus per omnia. Mira tu quella Nave Arcani è Via Colubri super perram . Questa andar si ondeggiando, finchè alla fine arrivia pure è difficile, attefigl' inaspettatissimi | vata nel mar più alto della sua penosa pasmoti, che fail Serpente, senza lasciare al- fione resto sommersa; e disponti a non vocun vestigio di essi su quella pietra, per cui ler far come quei discepoli, i quali a guisa striccio. Ma se il Savio non haveste alluso di timidi batelletti, quando ingrosso la tempiù oltre, haverebbe detto più, che anco- pesta, l'abbandonarono: omes relisso es pente ammirabile è Gesù Crifto ( sient conofice la fedeltà. Segui l'elempio di Criexaltavit Mosses ferpentemin deservo, isa exalfto, che per falute del profit mo fu contento surioportes filium hominis) il quale deposto di esposti ad ogni sorte di accidente, sì pro- P(67.00 di Croce, e dipoi seposto, ni vivesti di spo- giora ora veverso: In mari via sua. E così gii ancora pui spellonda, e riforgendo nici lapra i parimente qual fu la via della Nave dalla sepoltura, con lasciare intatta la pie- nel mare ondoso: Viam Navis in medio Mari.

Confidera, che il quarto de i quattro al Mondo novissimi, perche da un sonno, Arcani è Via Viri in adolescentia . Quequal' e quel della morte, era riuscito di sta è la via, che Salomone affermò d' destarsi anche ad altri, ma a forza dell'al- ignorare affatto : Quareum penirus ignotruivoce; nessuno si era destato maida se ro: ma come, se tanto bene egli havea stesso. Tu fermati a contemplare questo descritti, in tanti luoghi, gli andamenti Serpente, che prima morto per dare a de' Giovani ? Adunque quanto è probatutti la vita, ritorna a vivere, perchè tu bile, ch'egl'intendesse perciò quella via non temail morire. Enon saitu, che con occultissima, che Cristo tenne nella sua Cristo non può rifergere, chinon ha pri- vita nascosta? Quella sì che su via viri Hier state in adolefcencia, perclocche Crifto non fo- coltà, che fcorgeva in mifter; sì prodigiofi. può dinotare non folamente l'adoloscenza sum fuit à faculis. Presupposto questo mi-Milaches, to più, che dove il Latino dice in adole- le è veder l'Aquila tanto bene librarfi ,

Madre. E secondo ciò, eccoti l'alto michetalorl'astratto significhi il suo concreto . Vxerem adelefcentia ma neli defpicere . Se Spola ell'hà? Convien adunque, che tu la giovane. Ben dunque con egual frase potè affermare anche un Salomone, che ponirile ignerabat viam viri, cioè di un Uomo perfetto, qual'era Gesù Bambino, in adolescentia, cioè in un'adolescenza si illibata, si illefa, qual fu quella di Maria Vergine: e posto ciò disse ben d'ignorarlo affatto; peniràs ignero: perchè il mistero dell'Incarnazione è si alto, che troppo supera ogn' in-

telletto creato : Novum facies Dominus Super Hierem. \$1.24. Terram , Comunque fiafi; Viaviri in adelefentis, cioè tutta quell' alta strada, che Crituo pascolo amato. Quanto fia per te falutare, se sai valertene! Ammira singolarmente quell'ubbidienza, che in questo tempo ben fi può dire, che fu tutta la fua firada, O' com'egli per essa, non solo corse, maparimente efulto, fanciullo, e gigante! Exulea- gmus, vincens feioneiam noftram. Pf. 18 6 vit at Gigat ad currendam viam. Efe ti di-

sporrai ad immitarlo non dubitare, perchè faprai qual' è la via di effer grande ancor lomone altresì nell'arrivare a scoprire una nella piccolezza, Viam viri in adolescentia. VI.

do dentro un folo verfetto tutta la vita di le hadati a goder l' Amante, fi sa dipoi tanlo fe perferbare la gradazione della diffi- una malizia si moftruofa; ma moftruofifi-

lo giovane, ma fanciulletto fu vir Fame- Difficilea capirfi per l'Ascentione di Critto na circumdabit virum . Vero è, che Salo- al Cielo, più difficile la Rifurrezzione, più mone non dice, Via virin adolofcencia fua, difficile la Passione, ma difficilissima affatto Co of 1.60 dice in adoloscentia, e così adeloscentia qui è l'Incarnazione; Mysterium quod abscendi-

di Crifto, ma ancor l'adoloscenza della sua stero, più agevolmente di mano in mano s' intendono tutti gli altri, come tit da te puoi stero ineffabilissimo della Incarnazione di notare. L'istella gradazione della difficoltà Cristo nelle purissime viscere di Maria: tan- pure appar nelle allegorie, perchè mirabifeensia, l'Ebreo dice in Alma; cioè dire in quand'ella vola, fu le fue penne, che non c' Adolosconsula, e in Adolosconsula olaufa, in è mai pericolo, ch' ella caschi. Più mirabile Adelescentula custodira. Vedo ben'io , che | è vedere la Nave , corpo vastissimo , non fol' é più giusto di ritenere la version corrente, che dice in adei scania: ma ciò nulla pre-giudica al noltro intento: imperciocchè medesimo con tant'arc, che fastevisi da non è nuovo, anzi ufato nelle feritture, quei medefimi Venti, ch' ell'ha contrari. Ma mirabile affatto è mirar un giovane regolarfi di modo sù 1 fior degli anni, che fia giovatu qui pigli l' Adoloscenza in aftratto, che ne insieme, e insieme perfetto; Sir Vir, & sir Adolofcons; perchè se quei sono miracoli di pigli nel filo concreto: ed allora intendefi, Natura, questo è un fommo miracolo della che chi è vecchio non disprezzi, quasi an- grazia. Di via ordinaria è che ciascuno vapojato, quella Spofa, che tolfe, quand' era da nella perfezione avvanzandofi a poco a poco, non è, che l'ottenga subito . Inflorum Pov. 4 : 8. femira , qualilux (blendens precedit , de crefcit ufque ad perfellam diem . Contuttociò non ti avvedi, che cose tali non erano in se stesse sì imperferutabili, che dovessero spaventore un intelletto sì nobile, qual su quello di Salomone, se sotto la corteccia di splendide allegorie non havesse egli scorti misteri altiffimi, ch' habbiamo qui dichiarati spettanti

a Cristo? E però nota, con quanta ingenuità, quand'egli'entrò in cosi fatte materie, non si vergognò di dichiararsi ignorante. Rotenne, da che scendendo dal Cielo egli Tria funt difficilia, o come dice l'Ebreo, giunfe a compir la fita giovanezza, che fu fin abfcondita mibi, & quartum penitur ignoro. preffo a i trent' anni dell' età fua. Sia qui il Tuquanto più cresce l'impercettibilità de' misterj, tanto più stimagli degni di quel Signore, che gli operò. E che gran cofa farebbe, se Dio non potesse arrivare ad operar più di quello, chetu possa arrivare col Job,6 16 tuo penfiero a comprendere ? Ecco Dous ma-

Confideral, che la difficoltà conosciuta in quanto si è fin' ora discorso, conobbe Sadonna adultera, la quale sazia di quei cibi Confidera, che Salomone, accoglien- fozziffimi, e fordidiffimi, che furrivamente Crifto Nostro Signore, procede con ordi- to bene lavar la faccia, che dà ad intendere ne, come suol dirfi, retrogrado; perche in di havere ancor digiunato. Talis est via mucambio di falire dall' Incarnazione all' A- lioris adultera, qua comedit, en reroens os fuum scensione, scese dall' Ascensione all'Incar- dicit: non sum oper ara malum. Se badi alla nazione. Ma non devi maravigliarti, perchè corteccia, non pare al fine, che quella fia

Dientized C-009-C

fo profetico, ch' ella cuopre, e truovi il midollo. Questa Adultera infame è la Sinagoga; la quale ripudiò dinanzi a Pilato il fuo vero sposo, qual' era Cuisto, per andar dietro agli Scellerati, a i Sicarj, a i Profeti falfi; e dipoi datolo a morte con quella facilità, con cui una Lupa divorafi un' Agnelletto, angariatolo, affaffinatolo, vuol tutto di la sfacciata far l'innocente; e corrompendo le divine Scritture, e spergiurando, e sovverchiando, e ingannando la gente semplice, che tra lei firitrova, fi và così più che può lavando le labbra, perche non appariscano lorde di tanto scempio, di tanta strage, quant' operò nell' uccidere un Dio fatt' Uomo. Ma questo appunto è l'ultimo de' suoi mali, perchè se piangesse la persida il suo delitto, potrebbe ottener pietà. Ma perchè Jer. 1.12. pretende in fin di giustificarlo, ella è infoportabile. Si laveris te nitro, & multiplicaveris tibi herbam borith, maculata es in iniquitate tua coram me , dicit Dominus . Quomodo dicis; nonfum pollmen? Ah che imprudenza sì ftrana, che andaffe unita con tanta ingratisudine, con tanta inginstizia, con tanta inumanità, con tanto eccesso di surore, mai più non è stata al Mondo, mai più non sarà; e però a penfarvi intimamente ella avvanza qualunque capacità d'intelletto umano . Tu guarda, che quest' Adultera maledetta non adombri l' Anima tua, che tante volte voltate le spalle a Cristo, ha preteso ancor di nasconder in Consessione il peccato satjer. 1. 15. to. Ecce ego judicio contendam tecum, grida il Signore, ed quod dixeris; non peccavi.

VII

Non demoreris in errore impiorum: ante mortem confitere. Eccli. 17. 26.

Onfidera, qual' è questo errore, che per 1. amonomafia è chiamato l'error degli empj; Non demoreris in errore impiorum. E' il differire la penitenza alla morte. Non troverai verun peccatore sì perfido, sì perduto, che si proponga di voler' andare all' Inferno: ciascuno dice, miriconoscerò, mi ravvederò, mi confesserò. Ma quando ? non gli lo chiedere, perchè fivergognerà di rispondere nettamente. Dice con la lingua, che lo vuol fare alla prima folennità; ma non così già dice ancora col cuore. Col

ma è, se lasciata la corteccia, tu passi al sen- I gannar se medesimo, e persuadersi di essersi confessato. Nel resto a snodare i viluppi più faticofi, a fpiegaze le tele, a sbrigar le trame aspetta tempo migliore . O' pazzia solennissima della gente! Non l'immitare; Non demoreres in errore impiorum; ante mortem conficere. Tale per fentimento di S. Agostino , e di S. Ambrogio, e di più altri moderni Interpetri, è il senso di questo luogo; che però intendono, per la Confessione qui ricordata dal Savio, la Confessione da noi detta Sagramentale, di cui pure nell'antica Legge trovavafi, se non altro la sua figura : che però pur l' Ecclefiastico disse altrove, Non confun. Eccl.4.11. daris confiteri peccata tua . E' vero che nel linguaggio delle Divine Scritture questo vocabolo di Confessione fignifica lode di Dio ma questa è la prima lode, che ciascuno a Dio deve dare, accusar se stesso; altrimenti che lode farà mai quella? farà fozza, farà fpiacevole. Non efffeciofa lans in ore pec- Eccl. : ( 8 catoris . Confidera, che non dice, che tu non ca-

schi in questo errore degli empj; dice che non vi dimori; perciocchè il male non confifte in cafcarvi, confifte in dimorarvi. Se tu cafchi in questo errore di credere, che alla morte potrai bastantemente aggiustare le tue partite, riconoscerti, ravvederti, compungerti a piacer tuo, ma non aderifci all' errore, confeguentemente non vi dimori, tu non fai male veruno, perchè fin qui è folo error d'intelletto. Il mal'è, che tu vi dimori, perchè allora accetti l'errore, e così fai, che dall'intelletto trapassi alla volontà. Vero è, che il cascare in un error tale, e il dimorararvi, communemente è tutt' uno . Imperciocche, come il peccator una volta comincia a credersi, che potrà alla morte provveder quanto basta alle cose sue, non fa più ridursi ad intraprendere quella difficoltà, che ricercherebbesi a provvedervi per tempo; và differendo di giorno in giorno, prolungando, procrastinando; sicchè dimora anche glianni in error si grave. Però non è questo ordinariamente un'error di quei, che passano, è permanente, è perpetuo, duratanto in alcuni, quanto essi vivono. Anzi allora il conofcono per errore, quando già più fono in tempo a correggerlo, ma a scontarlo; Cum reddiderit, runc fcier . Lo conoscono nell'inferno. Se per dif- Job 2 0 grazia tu fossi incorso in un tal' errore, come Uomo, o per ignoranza, o per inconsideracuore dice, alla morte. E'vero forse, che lo zione, almeno guardati di non dimorarvi vuol fare alla prima sollennità. Ma non lo com'empio: scuotilo, scaccialo, ravvisalo vuol fare di proposito. Lo vuol fare con pererrore, perchèquesto è il primo passo, unatale superficialità, che gli basti ad in che di necessità devidare, a fine di necime.

II.

III. falfo, e così è di questo. Perché ogni peccatore, il qual differisce il consessarii, come dovrebbe, alla morte, fatre presupposti, tutti e tre tanto falfi, quanto fallaci. Il primo è di havere a confessarsi . Il secondo è, quando pur fi confesti, dl haverfi a confesfar bene. Il terzo e, quando pur fi confessi bene, di havere a salvarsi. Ora non vedi, che intreccio è questo di errori? Non è però da thupire, fe il Demonio con questo tien legati tanti . mpj si fortemente, che non gli beellebis perde giammai : Funiculus triplen defficile rumpisus. Il primo prefupposto è di haversi

a confessare. Ma dì, chi te lo promette? non può venire un accidente fortuito di ca-Apoc. 16. duta, di ferro, di fuoco di appoplesia, che ti tolga di vita improvvisamente, con un'affalto finile a quel de i Ladroni? Bece venie Geur fur: e quando pur tu ti muoja nel pro-

reclaire prio letto, che fai tu di qual morbo habbi da morire? Nefeit home finem fuum: non può confiftere in un letargo, che tutto t'influpidifca, in un foffocamento di cararro, in una soppressione di cuore, o in una sebbre si impetuola, che tolgati ancor di fenno? Va dunque allora, e confessati, se tu puoi. Tu fai come Amala, che si sidò di Gioab, perchè lo crede difarmato : Porre Amafa non observavit gladium , quem habebat loab .

Scuoti un poco bene il mantello al tuo male estremo, e vedrai, quanti stili può tener fotto nascosti, a cui tu non badi, perchè cammini a chies' occhi. 17. Considera, che il secondo presipposto, fopra il quale fi fonda l' error de gli empi, e, quando pure fu quell'ultimo fi confessino,

mai più difficile > Ad una buona Confessione ci viiol un'esame affai diligente. Ma se ri della tua vita ; la notte aspettati, ch' egli ti tu fano peni tanto ora a farlo, che dovrai Of at at fare ammalato ? Colligara eff. iniquitar Ephraim, abscondisum percasum ejus. Le iniquità, che fono le colpe ch' hai commelle contro il tuo profismo, fon cariche d'inviluppi, a cagion delle gravi restituzioni, che feco portano, o di riputazione, o di roba; Colligara oft iniquiras Ephraim . I peccati, che fon le colpe, che finiscono in te, sono profondiffimi, a cagion di tanta varietà di cattivi confentimenti, ch' hai dati al male, fenza ta, non è agevolitimo, che i Demonj con pol penfatvi mai più; Abfeonditum peccatum | quegli affalti terribili, ch' han licenza di date eine. E come dunque potrai già languido, o | in quel paffo eftremo, ritornino è guadaminaffe qui, non farebbe niente. Il peggio virtutem. Sai, ch' arrivata la battaglia finale

Considera , ch' ogn'error si sonda su 'l 100, ci vuole il proponimento, ch'è quinte dire, ci vuol quell'alta mutazione di cuore che non dipende totalmente da te, ma da te, e da Dio . E nondimeno per un capo, e per l'altro farà difficiliffimo ad ottenerfi . Perchè quanto a te non farà allora il vizio più impossessato, ch' ora non è, del cuor tuo? più robulto? più radicato? E come dunque ti prometti di potere allor vincerlo più che adeffo? Tu fai come quel Viandan-te, il quale veduto ne fuoi principi il Torrente, comincia a dire di mano in mano, atterritofi di faltarlo: lo passerò più giù, lo pafferò più giù; e poi lo va a paffar tanto giù, che non regge alla piena, e vi cade aflorto. Terrentem pertransivit anima nestra, quand' ella fu follecita, questo è vero; ma Pf.101 sche ? per quelto pereranfiffer anima noftra aquam intelerabilem? O' quanto è da dubitarne! ferferan pereranfiffet . E tu vuoi fidare al filo di un così debole forfe la tua falute? Ciò non è dunque più folo errore, ma infa-

nia. E quanto a Dio, come potrai sperar di haverlo propizio, quando farà canto più irritato allo fdegno? E' mifericordiofiffimo, è vero ; ma benchè misericordiosissimo, non lascia andar tutto di dannate tant'anime nell'Inferito, di Turchi, di Giudei, di Gentili, di Eretici, e di cattivi Cattolici d' ogni forte ? e fra queste tante lascerà andarvi la tua, negandoti quella grazia efficace, che fi ricerca in una consessione persetta, a pentirfi da vero, a propor da vero, ch'è quanto dire a far ciò, che non fa sì prefto, chi lungamente stimò il peccato una burla. E' Dio misericordioso, ma è parimente giufto ; Dulcis & reltus Dominus . Però fe la mat- Pf. 24. 8. di haverfia confessar bene. Ma qual cosa tina egliti usò miseticordia si lunga, e te ne abulalti, perdendo inutilmente l'ore miglio-

ufi giuftizia : Ad annunciandum mane miferi- PL 91. 5.

Confidera, che il terzo presupporto, sii cui finalmente fi fonda l'error degl'empj , fi c, quando pure su quell'ultimo si consessino bene, di havere conseguentemente a salvarfi. Ma questo ancora è incertissimo ; perchè ad afficurarti di ciò, bisognerebbe, che tu fpiraffi a un tratto ; dopo efferti confessato ; ma fe ancor ri restino alcuni momenti di vifviluppare le malvagità avviluppate, o scor-gere le nascoste? E pure se la difficoltàter-

è, che a fare una buona Confessione, non tutti i Soldati fanno i loro ultimi sforzi, effun-

bafta l'esame buono, ci vuole il pentimen. dum viriuem, fi fa di iutto. Se fi perde, non

ci è più speranza di guadagnare , se si gua- Mercecchè in questo egli ha voluto costidagna, non ci è più paura di perdere . Non tl maravigliare però, se i Demonj alla mor-Aprentais te fian si furiofi : Defcendie ad ves Diabelus habens iram magnam; e per qual cagione ? Sciene quod medicum tempus haber . Benchè non ti credere, che nè meno habbiano a sbracciarfi gran fatto , affin di ri-guadagnare , chi hanno poffeduto si lungo tempo: lo conoscono, lo comprendono, sanno ben dov'egli è più debole a lloro affalti . E poi, che gran fatica ci vuole a far , che sì stolido ritorni tosto ad amar quella iniquità , ch'hai pigliata è vero ad odiare, ma fol poc'anzi? La materia è troppo disposta ariconcepire il pristino fuoco ; Zach 13.6. altro, fe non che gettare faciem ignis in fano , e poi lasciare , ch' essa operi da se stessa. Vedi però seturri e tre i presuppo-

tuoi nimici aggirare con vane promelle .

Perchè quelta è quella repremisso nequisEcclases sima , dicui l'Ecclesiastico dice, che multes perdidis . I Demonj al presente mai non ti vengono a dire , che fij contento di dare ad effi latua anima in dono ; chiegfino, a tanto, che debbi andartene all'altra in dono. Ah che questo è un havere depo-Soph 3-3. fitata la pecora in bocca al Lupo! ma Lupi ve/bere, nen relinquebant in mane. Qual'è

fti, fu i quali fi fostiene l'error degli empi , che differiscono la Consessione alla mor-

te, fian malfondati ? Non ti lasciare da i

Eccl.17.17) vadi a far quella Confessione, che tanto speri di porer fare alla morte: Vivas, fanus confiseberis ; non folo vivo , com' d'ogni moribondo , ma ancora fano . E questo è ciò, che vuol dire: Non demoreris in errore impierum : ante mortem confitere; perchè, non sapendo tu quando habbi a morire; se vuoi consessarti di certo innanzi alla morte , convien che ti confessi il più presto, che sia possibile.

#### VIII.

Cum irasus fueris , mifericordia recordaberis. Habac. 3. 2.

Onfidera il primo fenfo di queste paro- num misericordia. Adesso è ancora nel tuo . 1. ènel colmo del fuo furore, càmirasus faeris, questa mifericordia è pur tutta appresso di ficiorda, ch'egi è mifericordio, miferi-te, non è più appresso appresso di colo. «

«vadis reservatur» e con ciò viene a placatí. J. O'dicera il secodo fenso di queste parole, Mannadell' Azima .

tuir la fua gloria. L'ha voluta porre nell' effer mifericordiolo, non l'ha voluta potre nell'effer giufto : Diligie mifericordiam , & #Lis. judicium, quefto è veriffimo; contuttocio : . Mifericordia Dominiplena oft terra, non plena

judicio , maplena mifericerdia . Quindi è , che gli antichi Padri , allor che volevano placarlo, non facean' altro, che ridurgli a memoria questa misericordia medesima, di cui tanto si compiacea. Se non che questo nome di mifericordia hebbe anticamente un fignificato alquanto più occulto, in cui l' usurparono alcuni di quegli spiriti più elevati, più eccelfi; etal fu l'esprimere il futuro Meffia, ch'era la mifericordia fomma da Dio promessa al Genere umano . Però è verifimiliffimo, che quando Davide diffe a Dio Miferere mei Deus fecundum magnam mifericordiam ruam , incendeffe per quefta mifertcordia Gesti Cristo nostro Signore ; sicchè in riguardo di esto, egli addimandaste perdono del fuo peccato. Almeno è certo, che ciò in più luoghi del Testamento Vecchio fignifica questo nome misericordia . Questo era esultare nella misericordia del Signore, questo era sperarla, questo era fospirarla, questo era chiederla con si servide istanze : Pf. 84 -. Oftende nobis Domine mifericordiam suam , & gono folo, che la lafci loro in deposito falurare ruum da nebis. E fenza alcun dubbio questa Iddio medesimo intese allor che difvita. Ma va a fidarti, e vedrai, fe tanto ti fe, pur favellando di Davide, che per quan-farà flato darla ad effi in deposito, quanto to peccato havessero i suoi figliuoli, non fe , pur savellando di Davide , che per quanhavrebbe da lui ritolta la promeffa misericordia: Vifirabe in virgainiquitares corum de in verboribus peccasa corum; Mifericordiam dunque il vero configlio ? che quanto prima autom monm non differgam ab ec. Or ecco dunque ciò , che pur intefe il Profeta . quando a Dio diffe : Cam iracus fueris , m fericordia recordaberis . Diffegli , che nel colmo del suo surore sarebbefi ricordato di Gesù Cristo alui tanto caro; e così subito farebbe flato necessitato a placarsi . O quanto placa Iddio la memoria di Gestà Cristo 'Questa è quell' Iride, al cui cospet-to egli sospende i diluyj, con cui dovrebbe di ragion tutto di ritornare a fommergere l'Universo. Se dunque ru vuoi placarlo ne' ruoi peccati, questo haida sare : rammemorargli continuamente Gesù . Perciòti è stato dato , perchè l'adoperi , come tuo Salvadore . Anricamente questa mifericordia era tutta nel fen del Padre : Apud Domi-

le, il qual'e, che quando il Signore Quante voltetu ti comunichi , altretrante

ilqual'e, che il Signore è sì inclinato ad l'alvar cotello tuo detto, basta, ch'eglicausare miseticordia, che intutte l' opere, stighiti con pietà: Ma ciò sa egli gastigando la: Cum ir acus fueris, mifericordia recordabevere, Cirrà condignum. Ma su la Terra se ne mandar la lontana. ricorda comunemente di modo, che sembra troppo: mentre da ciò prendono molti bal- il qual'è, che quando il Signore farà adiradanza di più oltraggiatio ; Induisifi genii to , Cum iratus suris , si ricorderà della sua Domine, induissi genei: numquid gleriscasus milericordia infinita, misericerdia recerdabi. es ? Elongaficomnes cermino, cerra. La mifericordia e quella, che da per tutto predo- te. E qual farà quello tempo? Il di del Giumina: Miferaciones ems fuper omnia opera ems. Perche intrametteli tanto nell' opere anco-raproprie della guilfiti a, che non la laici / ferf/werem faum. Allorati, che fi adirez i mai far da sè cofa adeuna: mala percede, l' daddovero, Vism faier femise ire fue, dan- pt 27.51. da se non trafcorra. Diffi la precede, per- ch'or l'hasì ftretta, Tanto che per antonoga mai verun' empio, a cui non habbia ufabe usare ; con questa diversità , che nell'In-(erno mescola più giustizia, che misericordia, e però fi dice fevero ; fu la Terra mescola più misericordia, che giustizia, e però fi dice benigno , Diffi la seguita , perche non castiga mai niuno semplicemente affine di castigarlo, ma affine di giovare almeno a qualch'altro, che resti ammaestrato da un te lequetur in ira fua! e và frate ripensando fimo Inferno, per giovare a gli eletti puni- intorno allatua perfona. Si ricorderà, ch' sce i reprobi, la cui causa è già disperata . egli senza alcun bisogno di te, ti cavò già co darfi della mifericordia non fa ch' egli la te d'intendere ciò che dici: Cum irans fue- corderà degl' impulsi, si ricorderà di tanti rit, mifericordia recerdabitur. Adunque per ajuti di grazia, che ti dono, benche fenza

che mai fa più severe, egli si ricorda d'usar- ancora i dannati: Mifericordia recordabiene questo è vero, manon petò egli lascerà di ris. Comunemente fa senza dubbio assai operare, come adirato: Miserierella enim, più, che sol ricordarsene: ma almeno se ne di ira est cum illo, senza che l'ira ripugni al. Escl. 16 16 ricorda. Così avvien nell' Inferno, dove la mifericordia, o che la mifericordia dibenche puniscai Reprobi tutti tanto alta- scacci l' ira, Altro è precederla, altro è mente; contuttociò gli punisce men del do- accompagnarla , altro è seguirla , altro è

Considere il terzo senso di queste parole eur, e questa farà, che si adiri più fortemendizio. Orarispetto all'ora non fi può dir

chè nell' Inferno medefimo Iddio non cafti- | mafia è quel giorno chiamato nelle Scrittire il giorno dell'ira: Diesira, diesilla. E pe- Saph.1.1. te prima infinite amorevolezze, anzi a cui rò dife qui tanto bene il Profeta, Cum iranon habbia somministrata anche grazia par- sussueris, perche allora Dio fi mostrerà, per ticolare di contenerfi da quelle colpe mede- così dire, fdegnato la prima volta. Posto fime, per eni lo dee gaftigare, e di ravveder- ciò, tu fai per te steffo, che quando fei, come sene, Disti l'accompagna, perchè nell'atto avviene, montato in ira contro qualch' uno, medelimo del gaftigo Iddio procede sempre subito ti ricordi de benefiz), che già gli usacon termini più rimefli, di quei che potreb- fli, e quelto fa, che l'ira poi crefca al fommo . Così farà del Signore in quel fiero giorno, Cum iracus fueris, fi ricorderà di tanti eccessi, i quali teco egli usò di misericordia, Mifericordia recordabitur, e ciò farà, che già più non si habbia a placare. Però figurati di stare un pocodinanzi al suo Tribunale, di vederlo, diudirlo, allora, ch'eglifinalmental castigo ; ond'è, che ancoranel mede di che dovrà specialmente rammemorarsi per s. E così tu vedi poterfi pur troppo dir del tanto pietofamente dal fen del nulla per am-Signore con verità, che ancor, cim ira metterti a parte della fua gloria, ti confervò, sus sursis, a qualunque segno più alto, mi- ti custodi, ti providde di continuo sostegno fericerdia recordasur. Nota però, che il rie fempre a fue fpefe, con affegnarti anche un Angelo per protettor sì onorevole ad ogni fei di usare la sua giustizia, ma sol che l' usi passo, Si ricorderà, ch' egliti se' nascete men grave. E come dunque pretendi, che con favore efimio nel cuore del Cristiane-Iddio talora usi con esso re puramente mise- simo, in paese civile, di Padri comodi, in regiot autorium entre puramente interiorium pare entre, prater consortium entre recordia? Tufenti dire, che egibin vificere i tempo di tanto lume a trovare la via del si pietofe, ch' ébunon, ch' e benefico, i Cielo da tenegletta. Siricorderà d' efferti chè prontifium o afavar tutti, e da ciò pren- del continuo ventuo dierro, come (temefe di piu baldanza a oltraggiarlo, con dir frate: le di non dovere più effere come prima bea-Cum ir atus fueris, mifericordia recordabieur. to , perdendo te . Siricorderà delle chiama-Non dir così , perche non moltri interamente a te a te fatte, firicorderà degl' inviti, fi ri-

III.

frutto. Si ricorderà d'haverti in fino tante | perchè il maggior bene, che tu possa cavare volte cibato di se medesimo nel Santissimo da tutti gli altri, è conseguire col sussidio Sagramento, alimentato con le sue viscere, allattato con le sue vene. Si ricorderà di tanti altri benefizi oltre numero, che ti ha fatti, a te folamente ora noti, anzi ne pur notiate, o sia che non gli conosci, o sia che non gli confideri . Ma fopra tutto dovraffi allor ricordate di effere per te morto in Croce fra due Ladroni, nudo, derelitto, derifo , scarnificato : e a questa terribilissima rimembranza, chi potrà spiegare, a che seuno egli dovrà giugnere di furore ? Exardefcet ficut ignisira ejus . E però quefta farà quell'ira, a cui tutti ftorditi i Reprobi, pregheranno i monti a cadere su i loro capi, le fiere a divorarli, le fiamme a distruggerli, Apoc.5.17. l'Inferno stesso a non tardar più di chiuderli nel filo feno , Quoniam venis dies magnus ira ipforum : e posto ciò, chi potrà più fostenerla ? & quis poterie ftare? Ea fignificar la cagione di tanto sdegno, ed a palesarla, disse già il Profeta, parlando col suo Signore: Cum iracusfueris, mifericordiarecordaberis . Questa misericordia farà, che il giudizio si usi a gran lunga più rigoroso su tutti gli empi; e così allor parimente fifarà noto quanto fia vero ciò , che scriffe S. Giacomo, quando fcriffe , che Superexaltat mifericordia judicium; perchè la misericordia sarà, che il giudizio cresca molto più su di quei termini, a cui per altro lo potrebbe inalzare la fola giustizia. E però sappi, che quella mifericordia, la quale ora è latua maggior protettrice, questa, dico, in quel giorno ti farà guerra di gran lunga maggiore, che la giustizia medesima. E nondimeno ogni di più tu sei solito di abusarla con

IX.

Quam magnus est qui invenit sapientiam, & scientiam ! fed nonest super timentem Dominum: eimor Dei super emnia fe superpofuit. Eccl- 25.13.

Onfidera, che fapienza in questo luogo

lignifica l'alta notizia delle verità divine,qual'è quella ch'hanno i Teologi; scienza fignifica l'alta notizia delle verità umane 'qual'è quella ch' hanno i Filosofi naturali, i D. Aug. 1. Matematici, i Morali, i Politici, e così va diminera i fcorrendo pertutti gli altri : Sapientia divinis , Scientia humanis attributa eft . Ora que- fine: Corona sapientia timor Domini. E però fle due cofe, la fapienza, e la fcienza, fo-no due tefori, che avvanzano tutti gli altri, tarti più al fervizio divino, tu fai rettiffima-

di essi questi altri due, la sapienza, e la scienza . Nel resto fe tu con tutte le tue ricchez. Prevazite. ze non giungi a divenir dotto, dì, che ti vagliono? Quid prodeft fulto babere divitias, cum fapientiam emere non poffie ? Convien che tu fij da meno di un dotto povero . Perchè alla fine il dotto è quel che comanda nell'Universo: Intelligens gubernacula poffidebir . Figurati un gran Monarca , che sia ignorante: conviene, se vuol guerreggiare, ch' egli ubbidisca a un dotto Soldato; se governare, a un dotto Ministro; se guarire, a un prov.11.19 dotto Medico : fe fabbricare , a un dotto Architetto, e così nel refto: Qui fluirus eft ferviet (apienei. Là dove, chi è dotto affai, quantunque sia povero, ha tanto in mano da rendere a se foggetti ancora i Monarchi, e da vivere aloro spese: Servo fenfato liberi fer- Ecclicatione. E però ò quanto bene favella quì l'Ecclesiastico, mentre dice: Quam magnus eft, qui invenit sapientiam, & scientiam! perchè chi è dotto, è maggiore ancora de i grandi, che non fontali. E pure questo dotto medesimo si sublime, che bisogna di lui parlando esclamare per maraviglia: Quam magnus eft! è costretto di cedere ad uno anch'egli . E a chi cederà ? a chi vive col fanto timor di Dio: Quam magnus est,qui invenit fapientiam, & fcientiam! fed non eft fuper timentem Dominum. Ela ragion'è, perchè la dottrina ti fa grande dinanzi a gli nomini, labontà ti fa grande dinanzi a Dio : ficche, fe tu vivi bene, quantunque fii ignorantissimo, voli al Cielo; se non vivi bene, quantunque sii un Salomone . non puoi volarvi, convien che con tutte le tue più beltanta animolità? O' come vivi ingannato! le specolazioni precipiti nell' Inferno . E che ti vale, posto ciò, l'esserdotto, se non ti fai confeguire l'ultimo fine ? Quì sta 164: 6 la vera sapienza, e la vera scienza : Divitiafalutis: fapientia, & scientia. IL. Considera, che per questo detto dell' Ecclesiastico non si condannano la sapien-

za, e la scienza, le quali sono due resori per altro giovevolissimi; ma si pospongono altimor del Signore, ch'è quanto dire all'offervanza della fua fautifima Legge; affinchè intendano tuttische il timor del Signore non ha da ordinarfi a confeguire la fapienza, e la scienza, come lor mezzo; ma la sapienza, e la scienza hanno da ordinarsi a conseguire bensi il timor del Signore, come lor Eccl..... che tiene ascosti la Terra nelle sue viscere : mente, perchè ordini il mezzo al fine. Ma

P( 88. C.

III.

15.474

ena, & feientia tua hat detopie re . di voler procurare a Crifto il trionfo , puoi feieneiam , charitatem autem non habuero , nifeorrere al precipizio. Figurati, che la dot bil fam. L'inganno fa, che tu della fcienza trina fia come una nobilifima Nave, fu la ci vaglia a truffare i femplici; e a questo il qual puoi trasportar la Gloria di Cristo da Timor divino ha da soprapporti con la fincome fantanti magnanimi Missionari . Ma ni : Cum fapiencia profesore/penfam verum. fu quella nave conviene , che sopraintenda L'interesse à , che tu della scienzati vaglia il Timor divino, qual Piloto affai vigilan- a formar danaro; e a quefio il Timor divino zare a Cristo la Fede, puoi rompere in mil- persuade il comunicare la stessa scienza: le scogli. Figurati, che la dottrina fia pari- Penam in lucem sapientiameine. Il tratto famente come una Torre fortiffima, in cui ftolo fa , che tu sprezzi il proffimo nelle puoi fare, che la Gloria di Cristo non tema conversazioni, sicchè apparisca ancora in idardi dell'Erefia fua ribelle, come fan tan- te quella piaga , che apparve negli Egiti eruditi Controverlifti. Mafu quefta Tor- ziani, ficcome in quelli, che figuravano i re conviene, che ancor prefeggail Timor letterati del Mondo, voglio dir le vessiche pr divino , qual provvida fentinella : altri- turgide: Poffica rargentes. E a quefto il Ti-1-4 47- fo, anzi ti fanno peggiore. Scienti benum finn a i letterati, fi potrà dire, chetenga-

facore, & non facienti, peccarum oft illi . IV. preservarle da vizi , a cui son soggette, o eglir è Re naturale, non elettivo; e consein liberarnele: si ch'egli fra come Re, che guentemente fi dice mettere in trono a fo

trov 18.5. affilo fu'l loglio, sa dileguar tuttii trifficon der da se, non ha da aspettare l' autorità un'occhiata : Rex, quisoles in selio judicii , di veruno, che ve lo metta. diffipar omne malum insuitu fuo . Quefti vizg fono fette; la vanagloria, la prefunzione, la pertinacia, l'emulazione, l'inganno, l'

quando affin di ftudiare trafenti il divin fer- | intereffe, il tratto faftofo. E rutti quefti ha vizio, già tu fei flolto, perchè ordini il datener date lungi il timor divino, fe tufei fine al mezzo; e fai come uno, il qual fi dotto. La vanagloria fa, che follemente ti gettila corona di capo, per abilitarfi a otte-gonfi; fra di te flesso nel tuo sapere: scienzia (Cos. 8, nerla. Se sai così, non altro ti spuò di-signi e a quella il Timor divino ha da re, se non-che vivi ingannato : sapianta soprapporti con l'umiltà, la qual getti al profondo la vanagloria , rammemorandoti , nus, o'fininti nus hui despis m.

Confidera, che per quello detto egual. che ich alpunto d'ingeno, tutto è da Dio: his sa, amence fi palefe, che il limore divino ha la pièrasio comojaranti sa: invilligatione. La daccomandre alla fispetta, ca pale ficenza i prefimino fis, che uv oglis fapere (spa: la idove la fispetta, ca) al ficenza i prefimino fis, che uv oglis fapere (spa: la idove la fispetta, ca) al ficenza i prefimino fis, che uv oglis fapere (spa: la idove la fispetta, ca) al fiscenza in primo de discopraporti con la fobrietta, che richte. Rem. 15; in the description of the description de discopraporti con la fobrietta, che richte. Rem. 15; in the description de discopraporti con la fobrietta, che richte. Rem. 15; in the description de discopraporti con la fobrietta, che richte. Rem. 15; in the description de discopraporti con la fobrietta de discoprati con la finite de discoprat ubbidirgli. E però appunto foggiunge qui de nell'imparare : Nen plus sapere, quàm l'Ecclesiastico, che Timor Dei saper omnia opereso sapere, sed sapere ad sobrierasem. La

PEccioditico , che Timo Delipso semis quesa fosses fosses fichi fosses ad foriziataria. La fast sopratifica precise a lui il il prefecter. perincici a, che tuvoglia troppo adeite Figurati per tanto, che la dottania fa come a tuto fenti: a a quelli il Timor divino ha propositi della propositi di proposit un Mondo Cristiano a un Mondo Idolatra, cerità, che ti prescrive in ulare le tue ragio-geels. se; altrimenti nell' atto ftesso di voler dila- ha da soprapporti con la liberalità, che ti san 6.

arvino, qua provina teninena: a arte (uggine: 1991a nogenes: 2 aqueton 1994) menti quelta Torre medelina; che falva modivino had forzaporfic on la mode; ac. 100 così ben la Gloria di Critto, non falva te. flia, che i ordina verfo cuti: Quia fapiena; ac. 100 così ben la Gloria di Critto, non falva te. flia, che i ordina verfo cuti: Quia fapiena; ac. 100 così fali fali falle di Critta che tu poffiedi fenza la buona vita , fan dino fapientia . Quando il timor divino buoni gli altri, ma nonfan buono te flef terrà lo feettro fopra di questi vizi , faciliflo fopra turti , perche quefti fette fono al-Confidera, in the fingolarmente habbia meno queivizi loro capitali, a cui fi riduda confistere quella sopraintendenza, che cono gli altri : e così sarà vero, che Ti-sempre il Timor divino hada ritenere su la mor Domini super omnin so superposais : non fapienza, e la scienza. Ha da consistere in Superposius off , ma fe superposius ; perchè

Omne , quod natum oft en Dec , vincis Mundum, & hoc oft viltoria, que vincie mundum, fides noftra. 30.5.4.

Onfidera, che quando quì l' Appoltolo dice : Omne, qued narum oft ex Dee, wincie Mandam, non intende per emne ogni doppia maniera. Alcuni lo vincono fogget-Uomo fedele, ma si bene ogni genere, tandolo; Geneulea anima mea robuflee. E lud. 5. 24. omne genus beminum. Non dice emnis qui na- 2 quefta vittoria fono egualmente tenuti ens en Dee , perchè fe dicesse così , non tutti , perchè tutti hanno da tenere il Mondo direbbe vero. I Bambini, ricevuto ch' hanno il battefimo, fono già figliuoli di Dio, ficchè fe mu ojano, vanno fubito anch' effia godere in Cielo l'eredità, dovuta a figliuoli; e con tuttociò non vincono il Mondo, anzi nè pure fono ancor atti a vincerlo in tale flato, mentre nè pure fono ancor arti a combattere. E però non dice l' Appostolo. Omnis, qui natus eft en Deo, vincis Mandum, come altrove in due luoghi; Omnie, qui nasus ex Dee, non peccar; ma dice Omne, perchè ciò fiscorge veriffimo. Guarda qual genere piace a te di fedeli ancora più baffo ; è atto a vincere il Mondo, e ancora lo vince. Sacerdoti , Laici , Letterati , Ignoranti, Principi . Popolari , Bifolchi , Servi, Soldati , Corseggiani, Vergini, Vedovi, Maritati, no'l vincono forfe tutti? Non lo vincono tutti juegli individui, che si contengono in quefti generi, emmer hominer horum generum; ma lo vincono tutti quei generi, in cuifono contenuti questi individui, emne renne borum hominum; perchènon v'è grado alcuno, in cui non fi contino ancora molti arsivati alla fantità, col metterfi tutto il Mondo gloriofamente forto i loro piedi, e col folo efimie, ma prodigiofe. Quale flato più calpeftarlo. Che fiufa hai dunque tu, fe lontano dal vincere l'amore al diletto di non rifai fanto? Vuol dar la colpa al tno flato? Dalla a te stesso, perchè nel resto volle a tal'effetto il Signore, che Noè nell' Arca accoglieffe con fatica immenfa ogni genere d' Animali (quantunque di tal genere più, di tal altro meno ) per dimostrare, ene nun genere d'Uomini vien escluso al danaro di quel de Ricchi? E pur tra Ric-dalla salute, benchè non tutti l'ottengano chi, come predise Isia, si sono rittovati di in egnal numero.

Confidera, qual fia la ragione, che quavinto il Mondo, e tutt' ora lo vinca con fom- Qual più lontano dal vincere la fuperbia ma gloria. La ragion è , perchè quello , che vince il Mondo, è comune a tutti, è la Fede quello de' Letterati anche furono di moltif-Le bacoft villorin, qua vincir Mundum, filer fimi, i quali posti su'l candeliere ne scelero nofira. La particella e equivale in questo e da se stesti si ascosero sotto il moggio. luogo a quella di quia , come avviene in Ma tutto ciò come han fatto? A forza di altri delle divine Scritture, che s'incon- Fede. La Fede infegna, che quel ben che

trano ad ogni pasto. E così vuol dire. Omne gonus bominum, quod nasum eft ex Deo, vincis blundum, quia bac eft villeren, qua vincit Mundum, Fides neftra. Quello che vince il Mondo, non è il feffo, non è l'indole. non è l'inclinazione, non è il sapere, non è il coraggio, non è il conoscimento, è la sede, e di questa ogn'uno può armarsi. Con questa fede poi vincono il Mondo i Fedeli in foggetto all' onor divino . Vadane ciò , che fivuole; qual' or fi tratti di alcuna offefa di Dio, non ha da curarfi nè pure un'intero Mondo, ma fubito fi ha da mettere forto i piedi . Akri lo vincono abbandonandolo . per feguitare quel Signor, che gli chiama a K. 18 14. più eccelfavita; Suffellam to fuper altitudenes cerra. Ed a questa non tutti fono obbligati , perchè questa è vittoria de più perfetti, e cosi non folo è vittoria; ma ancor trionfo . Tu in qual maniera lo vinci? Piaccia a Dio, che più tosto non ti lasci ogn' or da lui vin-

cere bruttamente. Confidera, che cofa fia quello Mondo, III. chetanti vincono in virtù della Fede . E' l' aggregato di quel tre celebri mali, che tanto fignoreggiano il cuor dell' Uomo; l'amore al diletto, l'amore al danaro, l'amore alla gloria falfa. Omne, qued eft in Munde, conenpifcentia carnis eft, & concupifcentia eculo- 1. 10.1. 9. rum, & fuperbia vita. Chi vince quefti tre amori, ha già vinto il Mondo, e questi vince la Fede. Guarda come in qualunque genere d'Uomini Cristiani troverai innumerabili, che n'hanno riportate vittorie non quello de' Conjugati? E pure in quello de' Conjugati fi truovano ancor di molti, ch'han fuperati in parità gl'ifteffi Angeli; perchè Math 11. gli Angeli neque nubunt, neque nubuntur; 10. quefti mpferunt, e contuttociò furon' Angeli . Qual più lontano dal vincere l'amore molti, che viffero da mendici 3 Leo quafi 16 11. 7. ber comeder baleas ; non per avvanzare, come lunque genere di Uomini Criffiani habbia fanno gli avari, ma per donare in più copia.

della vita, di quello de' Letterati? E pur in

Ц.

L

11.

fi vede, tutto è ben falfo, che vero bene e i amori di fopra detti: ma la vittoria fi attri-Matth 1, quello, il quale non fi vede : Quaemim vi- buifce nondimeno alla fede : Hac eff villeria. dentur, temperalia funt, que non videntur, arerna; e cosi effi fprezzando quel che fi vede, anelarono a quello, che non fi vede, e con ciò vinfero tutti e tre questi amori i quali fonò di beni foggetti a' fensi. Tu gli vuoi vincere è questo pure hai da fare : armati di sede; Ressitute forces in side. Altimenti ò quanto farà facile, che più tofto tu cada vinto da essi ! Questi tre amori fono quelle tre lance , con cui l'Infernal Gioab trapassa il cuore ad ogni incanto Asfalonne, per dargli morte. Se tu vuoi falvarti da esse, và sempre armato, non de-a-Thes.s. por mai la corazza. E qual'è questa, la

icde: Induri loricam fidet . Confidera, che qualunque fede non è baftevole a riportare quella virtoria, di cui qui l'Appostolo parla; ma folo una fede, qual'era appunto la fua, fides noftra, cioè cobbe , e così Pacer multiendinis non fit una fede, la quale fia vera, e viva. Tutti chiamato Giacob, fu chiamato Abramo. gli Eretici vantano anch' effi la fede . Ma che Figurati dunque, che dalla Fede ha da detede è quella? è fede, che non toglie la infedeltà, ma che la ricuopre, e però non è fede vera. Questa fede al certo non vince. E così guarda un poco, quali trionfi mai riportò l' Erefia dall' infido Mondo ? Nessuno , anzi sempre su trionsata. Conciossiacchè se fi offerya, non v'e Erefia, che non fia fta- con un'efercito, qual'è questo, che temi? ta generata da alcuno di quei tre amori. E Onal dubbio c'è, che rimarrai vittoriofo ral'una anche talvolta da tutti e tre, come parto più mostruoso . Tal'è stata a Secoli nostri quella di Arrigo Ottavo Re d'Inghilterra, in cui nel tempo stesso si unirono a trionfare di un petto regio la concupifcenza della carne, nelle nozze incestuose, ch' egli nontemè celebrare folennemente con la fua Druda; concupifcenza degli occhi nel faccheggiamento, ch'ei fece delle Badie , delle Chiese , de Chiostri , de facri Altari ; la superbia della vita nel Primato ch' ei fi arrogò fopra I Vaticano. E di una Grasiam fideiufferis ne eblivifcaris, dedit enim ral fede può dirfi, che vinca il Mondo? Non può mai vincerlo, mentre non è fede vera: Hae off villeria, que vincie Mundum, fides noftra. Ma la nostra medefima, benchè vera, non potrà vincerlo, fe non è an- confenimento comune di tutti gl' Interprecor fede viva , cioè operante. E come tale ti, e più divori, e più dotti, altri non è se non non può mai flare nè senza la Speranza, nè Gestituo Signore. Se non era egli, che safenza la Carità. Perciocchè l'ordine è quefto: La Fede ci fa conoscere, ch' il nostro bene è Dio folo: la Speranza fa sì, che ci foddisfare con rigor di giuftizia quegli alalziamo ad effo: la Carità, che gli aderiamo. ti debiti, che tenevi accesi con Dio, sot-E quando uno aderifce al fuo bene vero, tentrò cortese a pagarli, ed a pagarli con

qua vincie Mundum, fides noftra; perch' ella la Capitana, chetira l'altre a feguite la fua milizia. La Fede genera la Speranza, e la Speranza genera la Carità: Abrahamgo LPett.5 » nuit Ifaac , Ifaac autem gennis Iacob . Abramo figurò la Fede, Isaaco figurò la Speranza, chi non lo fa ? e così Giacob figurò parimente la Carità, come colui, che fu forte a lottare col suo Signore, ed a prevalergli , tanto si uni a lui ftrettamente. E' vero, che Giacob fu poi quegli, il qual generò tutti i Patriarchi minori in cosi gran numero, come la Carità produce l'altre virtù, che fon d' ordine meno eccelfo delle Teologiche: contuttociò tutte queste virtù medesime si attribuiscono principalmente alla Fede, come ad Abramo tutti quei Patriarchi, che furon prole dell'ifteffo Giarivar parlmente ogni tua virtù, sia d'ordine superiore, sia d'inferiore e però questa procura di radicare altamente dentro il tuo petto; perchè la Fede ti darà la Speranza, la Speranza ti darà la Carità, la Carità ti darà quante altre virtà tu faprai bramare; e del Mondo tutto? E così in quefto altro fenfo ancora è verissimo, che Omne, qued nasum ex Dee, vincis Mundum; perchè ogni virrà Criftiana, se intimamente si ponderi, vince il Mondo : e contutrociò hac ell vi-Uloria , que vincis Mundum , fides noftra; perchè la vittoria si attribuisce principalmente alla Fede.

XI.

pre te animam fuam. Eccl. 29. 20.

Onfidera, che quello amorevoliffimo Mallevadore, di cui qui parlafi, per rebbe ora di te? Saresti perduto in eterno . Egli vedendo l'impotenza, che havevi a com'è possibile, ch'egli più curi il salso? uno sborso si ampio di umiliazioni, disu-Tutte e rre queste virti convien però, che dori, disangue, qual sià tu sai. Però se in concorrano alla vittoria di tutti tre quegli cuore tieni più verun fenfo di umanità, fe vano foddisfare condegnamente alle tue povero. Bron pate are, che ciò davvero parite: perché ogni culto, ch'esti rendeli sia stata una pura grazia E come dunque fero a Dio, ogni onore, ogni ossi ossi ossi ossi puo osi gungere insino a dimenticarene i inferiore di lunga mano a un'osse quan. Gratiam statussipire me sbitviscaria: tunque minima di tante, che tugli haifatumque ummna ut aute, cue vagu nariari e comunera, ene come mai non é hato lo cet, ud dico, verme villafimo della Terral, prail a Terrau m Malleyadore fimile a Crifto, Ci voleva a ciò un Perfonaggio troppo cosimolto meno v'è mai flato alcun fimile maggiore, cio en Perfonaggio di dignia la pagarore. Perché deve troverai, ch'umo paria lui, qual è Gesù crifto. E però que cofiterto a pagare una ficurtà dia più di defimo uscisse ancor pagatore. Come Mal-

P.C 69.6. rom, cui non erat adjusor.

Confidera che il Signore non era punto II. questo, che si è compiacciuto di usarti . 16.53.7. però un tal benefizio è chiamato grazia: ris. Anzi quando mai ritroverai, chi fu la Ter- | faria l'ingratudine fomma . ra habbia fatta una ficurtà fomigliante a Gen. 45.9. direnderlo, dicendo con gran coraggio:

Ego suscipio puerum: de manumoa require illum: nifi reduxere, & reddidere eum tibi, ere peccari reus in re emui tempere . Ma perchè la fece? perchè stimò certo di non dover ongazica e quiet imprezazioni tunicio; a microsi, inci vagita in quisice moto a sche da se fi era addoffate, non adempiendola. E così tutti coloro; i quali entrano i contraccambiari il giran capitale, ci ele sbordola. E così tutti coloro; i quali entrano i contraccambiari il giran capitale, ci ele sbordola perche confidano; che l'Amico debbairi il didori, di fangue, tuper lui re vogli avetdultriatif, debbair genaria pagare più ch' fisca, et almeno una filla: [e follerò tante in-

non lei lieu, fe non fe l'utià, fe non fei deri fapeffecetra di doversufei pagnori, qualati mi dique Mofri che fui l'Errata i non entrerebbono. Ma Citib all'era, che lot trainette Lucitero in forma umna, fei accollofii tiuoi debiti, fapeacetro, che a fupplictro a nonvolegli più effere feono- lufarebbe tocatos more di agasti, perchi fectue. Capifei ut, che benefizio fiquello) promettea per un debitor poverifismo, in-Setuti gil Angeli infieme, i Pricipatoja, fe fermo, intero, incappete di mai faggli esti Podestà, i più nobili Serafini, sossero see- gione alcuna de suoi danni: e nondimeno fifula Terra a veftirfi di carne umana, apa- non dubitò di accollatfeli, Spenfor fallus, tire, a penare; amorir per te, non pote- anche afavor d'un'ingrato, non che d'un Confidera, che come mai non è flato fo. 111.

fii presentatosi innanzi al suo caro Padre, quello, ch' egli e tenuto a pagare? Anzi cia-si degnò di entrare Mallevadore per te, assi, scumo procura di risparmiate più ch' egli ne di softenere il tuo precipizio, finchè ve-nuta la pienezza dei tempi, ch'era, se co Cristo pago con soprabbondanza ancora si vogliam dire, il termine perentorio da infinita. Copio a apud sum redemprio. Perchè Dio prescrittosi al pagamento, per teme- già sai, che a soddissare i rigori della Giustizia, bastava, ch' egli per te presentatse una levadore lo riconobbe l'Appostolo, ove af- fupplica, bastava, ch'egli per te porgesse un lieb-7-14 fermo, che Nevi toffamenei Sponforfallus eft fospiro , tanto era ecceffivo il valore di 10/m. Ecome pagatore lo riconobbe il Re qualunque fua benche minima operazione. Davide, dove diffe: Omnes gentes ferviene E pur egli affine di guadagnarti anche più ei, qui liberabit pamperem à potente, paupe- l'amor di suo Padre, affine di ammaestrarti, affin di animarti, affine di agevolarti la ftrada della falute, fece uno sborfo si efimio, tenuto a un benefizio si fplendido, qual'è che se stimarsi non liberale, ma prodigo. Vbi abundavis deliltum, superabundavis & gra-Oblatus eft, quia ipfe volnir, dice Ifaja: che sia. E non pare a te di effere davvero tenu. Rom .. to di corrispondere a così gran pagatore? 

Confidera, come habbi da diportarti per quella di Crifto ? Ginda bramofo di recar fe- corrispondere a chi sei tenuto di tanto! Hai co Beniamino in Egitto, fe ficurtà, non ha da far ciò, che deve fare appunto ogni podubbio, a Giacob suo Padre di ricondurlo, e vero debitore, a savor di cui qualche ricco Amico habbia fatto una ficurtà, anzi ancor pagatala. Hai prima da riconoscere il benefizio, da penfarvi, da parlarne, da renderne vive grazie; e di poi dal ruo nulla hai da procurare di spremeretanto, per dir così, foggiacere a quelle imprecazioni funeste, d'interessi, che vaglia in qualche modo a egli può ; o perche almeno poi sperano di giustizie si orrende, tu voglia almeno solo risarsi: ond' è, che più pretendono di pre- serie un piecol discapito: se tollerò tante ftare, che di pagare. S'entrando malleya- infamie si obbrobriofe, tu voglia almeno

1.ccil. 19.

Jes. 12. 7.

lofferire una piccola derifione: le arrivò a | questo benefizio i fia non folo più gioconi morire ancora per te in un tronco di Crodargli gusto, vivere per dargli gloria, viti è permello dalla tua povertà, di non apdi coloro, che gli hanno rivoltate affatto le spalle . Così va . Repromifforem fugit peccator , & immundus . Peccator , coliii , ch' è carico di peccati spirituali , d' invidia , di ambizione, di avarizia, di prefunzione, & immundus, colui, ch'è carico di peccati carnali , fugit Repromissorem , sdegna di vedere la faccia di quel Signore ch'è morto in Croce per lui, per non havere a ricordarfi di quanto gli è debitore. Non fia mai vero che tu proceda così. Anzi non passi mai giorno, che di proposito tu non ti metta per qualche poco a mirare il tuo Crocifisto. a fin di moverti almeno a non oltraggiarlo. Gratiam fidejufforis ne oblivifcaris , dedit enim pro te animam fuam .

ciò, che ti è chiesto; mentre la sicurtà, che Cristo ha fatta perte, non ègià stata una ficurtà comunale. Gli akri comunemente non altro fanno, che sicurtà di danaro; e così pagandola, che cosa danno alla fine? dane pecuniam . Non così Crifto . Crifto fe ficurtà di tutto fe stello; e così pagandola dedie animam suam; e dedie in poter di crudi nimici. Dedi dilestam animam meam in manu inimicorum ejus . Però da questo medesimo puoi dedurre, che Cristo è quel fingolare Mallevadore, di cui qui trattafi ancoraletteralmente; perch'egliè quegli, Mir. 10.4 Qui dedis animam suam redempsionem pro mul-sis, come parla l'Evangelista, o pure pro 1. Tim. 16. omnibus, come favella l'Appostolo. Pro muleis, se riguardasi all'esticacia, pro omnibus, tu a cavar quel profitto, che si conviene,

Considera, quanta ragione hai di fare

hai da confiderare questo benefizio, ch'è fatto a tutti, non come si generale, ma come particolare, ma come proprio : che però dice il Savio; Gratiam fidejufforis ne oblivifcaris ; dedit enim pro te animam fuam. Non dice, nè pro omnibus, nè pro muleis, dice pro te; perchè nel vero Crifto è morto per Gal. 2. 20 te di maniera tale, che per te farebbe anche te di manieratale, che perte sarebbe anche piaccia, anzi te ne gonfij ancor, te ne morto, se non ci fosse altristato a salvar che glori, come se fosse tuo merito, ciò tc. Dilexis me, & tradidis semesipsum pro me. che tutto su dono suo? Grasiam sidejus-Se dunque vuoi, che la rimembranza di soris ne obliviscaris. Non ti dimenticare,

da, ma più giovevole, mettiti a ponderane; tu voglia, non dirò morire per lui, che re, che dedis animam suam redempsionem pre ditanto tunon sei degno, ma almeno vive- 10; o pro voglia dire in cambio, o pro vore a lui? Anima mea illi vivet, vivere per glia dire per cagione. Dedit pro te, se vuoi che ciò fignifichi in luogo tuo . E così penvere per cercar in quel misero modo, che sa, che a te sarebbe di ragione toccato patir quel tanto, che pati Cristo per te, ch'a te parirgli un' ingrato. Ed è possibile, che tu tutti dovevansi quei flagelli scaricati sopra tal volta gli contenda interessi anche sì leg- di lui, ate quelle percosse, ate quelle piagieri? Anzi piaccia a Dio, che tu non fia ghe, a te quelle ritorte così penose, a te quelle fpine, ate quegli fcorni, ate quegli sputi, a te quegli stiramenti, a te quegli schiassi, a te quei chiodi si acuti, che lo traffissero. Sicchè en sei obbligato di corrispondergli, come se non havesse patiti tut-ti quei mali in cambio di verun' altro, che di te folo. Dedit enimpro te animam fuam . Che fe pro se vuoi che fignifichi ancora per amor tuo, così fu appunto ; Dedie pro te: perchè pretefe, e di fgravar te da' peccati, e di salvar te dalle pene, che spezialmente fi appartenevano ate. V'era forfe per te Città di rifugio come ai poveri debitori, dove andare a ricorrere, dove andare a ricoverarti, se Cristo non aprivasi il suo coflato? No che non v'era: dovevi andare infallibilmente dannato ad eterna carcere, anzi ad eterne fornaci, ad eterne fiamme, dovevi andare all'Inferno. Siechè tu sei obbligato di corrispondergli, come se non havefle arrecati tutti questi beni, ora detti. se non ate: perchè veramente applicò per te tutto il frutto della sua dolorosa passione come se solo tu fossi nato al Mondo. E poi faraitanto ingrato, che non gli corrisponda in riguardo di que' mali, che si addossò quando dedit animam fuam pro te, se ciò vuol dire in tuo cambio; nè gli corrisponda in riguardo di quei beni, che ti ha recati, quando dedit animam fuam prote, se ciò vnol dire pertuo amore? Epur dell'uno, e dell' altro può dubitarfi ancor altamente, perchè Bona Repromissoris fibi adscribis Peccator ; Eccli 29.1 & ingratus fenfu derelinquit liberantem fe. 11. fe si riguarda alla sufficienza, Vero è, che Derelinquie liberaneem fe, mentre non penfa a quei mali, che il suo pagatore addoffoffi per falvar lui; & bona Repromifforissibi adferibit, mentre nonteme di aferivere ancora a sè quegli istessi beni, che il fuo Mallevadore gli cagionò . E non fai tu, che se operi di presente nulla di più, tutto lo devi a Gesù? E come dunque può effere, che talora te ne com-

che è mera grazia di Cristo, se già sai punte dovevana.

XII.

Habe fiduciam in Domino ex toro corde tuo, & ne innitaris prudentia tua ; in omnibus viis suis cogita illum , & ipfe diriget greffus tues . Prov. 3. 5.

Onfidera, che mentre il Savio ti dice, I che con tutto il tuo cuore confidi in Dio, nonti dice, che nonti vagli ancor di quella prudenza, che Dio ti ha donata: Ne mearis prudentia ena; ti dice folo, che non ti appoggi fopra di effa; ne innitaris ; anzi mentre ti dice, che non ti appoggi fopra di esta, già prefuppone, che tu habbi a valertene. Altrimenti latua non farebbe più fiducia sarebbe temerità. E a Dio egualmente difpiacciono gli uni, e gli altri; i temerari, e i troppo prudenti; i temerarj, perchè pare, chevogliano obbligarlo; i troppo prudenti, perchè pare, che sdegnino di restargli obbligati . Pero effore prudentes , diffe S. Pietro; mache foggiunic? & vigilate in eratio-nibut. Queste due cofe sembrano assai disgiunte, la Prudenza, el Orazione; e pure del continuo fi vogliono unite infieme . Se tu operi con prudenza, prevedendo, e provedendo a quello che puoi , mostri , che non pretendi di obbligare il Signore ad impiemerario, allor che sine constito, per cagio-1 Machab. carlo, mostri che non isdegni di restargli obbligato, come fa il troppo prudente, che fi dà a credere di non havere bisogno, se

non di fe : Manus noftra fecie hac emnia . IL. Confidera, per qual ragione tu non ti hai prudentiatus. Appunto per questo medefi-Però ch'hai da fare? Hai da rifolvere feconfaggio: non fidarfi di sè, del suo saper, del ricorrere a Dio, raccomandarfi a Dio, te suo senno, del suo valore: fidarfi folo di nerlo sempre presente, espitare illum. Chi Dio: Bonedillus vir, qui confidir in Domino. fa cost, flia pur certo di non perire.

5. 67.

Confidera ; che il Savio non è contento di bene; perch'egli dedie pro to animam to, che tusperi in Dio: maricerca di più, fuam, fostenendo tutti quei mali , che a che tute ne fidi. Però dice, Habefiduciamin Domine, non dice : Habe fem. Ogni fiducia c speranza: ma non ogni speranza è fiducia. La speranza da luogo dentro il cuor fuo a qualche timor del contrario a ciò ch' ella spera: la siducianon gli dà luogo. E però la fiducia è speranza anch'essa bensì, ma speranza ferma, speranza forte; la quale fu ancora in Crifto, conforme a quello, Egeerofidens in eum . Laddove in Crifto , a parlar propriamente, non su speranza. E questa è quella, che il Savio pur brama in te . Vuol che tifidi di Dio, moderando quella soverchia sollecitudine, in cui tal volta la prudenza degenera : Prudentia sua pone medum. Haipaura, ch'eglinon prosperi le tue cose , s'è di tuo prò ? A lui spetta il proteggerti, come suo: è potente a proteggerti, ed è prouto a proteggerti . Di che temi? Habo fiduciam in Domino ex toto corde tue . Si, ex toto corde. Fa che la speranza occupitutto il tuo cuore di tal maniera, che il timore non v' habbia più luogo alcuno; e così di speranza

ch'ella e, divenga fiducia. Confidera, che a cagion che Iddio ti protegga, come or fi è detto, ricerca da te una cola. Ede, che tu l' habbi vivo nella tua mente : In emnibus viis juis cogica illum, Hai da penfare che t'ama, hai da penfar che ti affifte, hai da penfar che ti offerva; ma gar de'miracoli in tuo favore , come fa il te- fopra tutto hai da rinovare in ogni opera , che vai giornalmente facendo, l'intenzion ne di esempio, egli exis ad pralium . E se di retta di piacere in esse a lui solo ; sicchè egli più sei nel tempo stesso sollecito ad invo- sia solo il fine per cui vuoi sarle . Però non dice cogira de illo, ma dice cogira illum, per-chè tu hai da proporti Dio, come scopo del tuo operare, e così sempre tenere in lui fisso il guardo . Quando in emnibus viis tu farai cosi , cogicabis illum: non temer di da appoggiar fu la tua prudenza; no inniraris | nulla, perch'egli poi farà tenuto a diriggere ognituo paffo : Ipfe diriget greffus tues. mo, perchè è tua, e confeguentemente è fal- Sai tu che fieno quelle opere, ch' alla giorlace; baculus arundineus; non potendo tu natatu vai facendo? è cofa da foaventarti : prevedere tutti gli eventi , e quando ancor | fono tante vie: vie che ti possono , o guigli preveghi, non potendovi provvedere . dare a poco a poco all'Inferno, o guidare al Cielo: Vie vita, & vie mertis. Quanto Jerai %. do ciò che la prudenza ti detta, cioè fecon- gran bifogno hai tu dunque, che il tuo Sido ciò, che ti detta la ragion buona; ma poi gnore dirigat greffut raes; sicchè tu in vece non hai da quietarti fopra di essa, hai da ri d'incamminarti al Cielo, non t' incammini correre a Dio, ponendo tutta in lui la fidu- impenfatamente all'Inferno! ma questo è l' gia del buon evento: Habefiduciam in Demi- unico modo di afficurarfi in sì gran pericono extete cerde tue . Questo è operare da lo: rinovare ognitratto l'intenzion retta ,

HI.

Considera, che a se sembra molto difficile di poter far tanto continuamente, in emnibus viis; edio ti concedo ancor, che ti fia difficile; ma fai donde nasce? Perchè non habes fiduciam in Domino ex toto corde tuo . Che voglio fignificare : Habes fiduciam in Domino; ti fidi di Dio, manon ex toto corde: perché non ti fidi unicamente di lui; ti fidi ancora di te, inniteris prudentia tua . Se tu capissi questa gran verità, che tu da te non poi niente, mache in ogni momento con tutta la prudenzatu sei perduto, se Dio non ti dà la mano, e non t'indrizza, creditu, che proveresti più tanta difficoltà di pensare ad effo, ancora in ogni momento? Onando tu vai di notte per vie straniere con un vivissima, cioè d'acqua fincera , d' acqua pericolo sommo di cadete ad ogni passo in un precipizio, hai tu forse veruna difficoltà di penfare anche per ogni paffo alla guida pratica del cammino, la qual ti scorge? Anzi tu hai difficoltà a non penfarvi, ancorchè tu viaggi tutta la notte . Così farà quando tu penetri intimamente il bisogno ch' hai del Signore in ogni tua via : che è quanto dire in ogni opera, la qual può, quando meno te lo penfi, condurti alla perdizione. Mal tu ancora non penetri un tal bisogno, perprudentiatua. Sai di haver contratto qualquanto superbamente! Tutto questo abito, le tue virtu, fieno infufe, fieno acquiftate, qual tu fai , maffimamente s'ella è di qual-Grazia. Convien che il Signore con nuovo volontà: avvenendo a te, come a un picciolo bambinello, il qual per quanto fia stato già tutta l'ora precedente tenuto forte l per mano della fua madre, non ha però punto minor bifogno di effere ancor tenuto nella feguente, mentr'egli da sè non può altro, che far cadute. E fe tu penetri di haver di Dio necessità tanto grande ad ogni momento, come dunque è possibile, che ti basti invocarlo folo al principio della giornata, quafi che invocarlo più spesso ti sia difficile ? Fa dunque ciò ch'io ti dico: Habe fidueiam in Domino ex roro euo corde . Metti in Dio folotuttalaconfidanza, con capir bene, che tu date non puoi altro se non che tosto andartene in perdizione : Ne impiraris prudentiatus; e poi ti prometto, che non havrai più tanta difficoltà di penfare ad effo anche ad menfuram das Deus Spirisum. E' però vein omnibus viis tuis .

## XIII.

## Santo Antonio di Padova.

Qui credie in me, sicut dicie Scriptura . flumina de ventre ejus fluent aqua viva . Hoc autem dixie de Spiritu, quem accepturi erant credences in eum . Ja. 7.

Onfidera, qual sia lospirito proprio de fedeli di Crifto ; non contentarfi di effer buono in sè, ma procurare di giovare anche a gli altri . E cosi è vero . che questi riceveranno dal Cielo finmi d' acqua falubre, da cui verranno innondati ; ma non gli riterranno dentro se stessi; gli lasceranno fuor di fe stessi parimente trascorrere a prò del proffimo : Qui credit in me , flumina de venire ejus fluent aqua viva . Così pronunciò il Signore di bocca propria, e perchè s'intendesse, ch' egli voleva appunto inferire ciò, ch'io ti ho detto, cioè, che questo doveva effer lo spirito de' suoi fedeli, fogginnge l' Evangelista : Hoe autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant credentes in chè ti fidi un poco aucora di te; inniveris eum; non perchè la parola spirieus non voglia esprimer qui lo Spirito Santo; ma perche abito in far del bene, e così ti fidi: ma chè lo Spirito Santo è questo Spirito stello, di cui parliamo: Spirito diffusivo di se mequalunque fia, ch' hai contratto, contutte defimo; Spirien Domini replevit orbem terrarum; perchè è tutto bonta, è tutto benontolgono, che in ogni opera nuova, la nignità, è tutto amore ; e questo è lo Spirito proprio di quei Fedeli di Cristo, che che rilievo, tu non habbi bisogno di nuova fono i veri, desiderar di giovare anche all' Universo. O' te beato, se tu sci già posajuto attuale concorra ad avvalorar la tua fessore di un tale Spirito! meschino se ne fei privo! Ti manca la dote più bella d'un Criitiano. Però con quelta occasione procura pure di accenderti ad acquistarla, perchè ciò appunto il Signore da te desidera in questo detto: che tu non pensi a te folo.

Confidera, che questi fiumi d'acqua viva, di cui qui parlass, sono i doni dello Spirito Santo. Egli è l'acqua, i firoi doni fono i fiumi : Flumina . Che fe vuoi fapere perchè così sieno detti, e non più tosto o suscelletti, o rigagnoli, o meri rivi, è per tre cagioni, per dinotare la copia delle loro acque, per dinotare l'impeto, e per dinotari incessanza. La prima loro dote è la copia; perchè non v'è riferbo, non v' è rifparmio in diffonderli su' Fedeli , ma si lafcian giù correre a letto colino : Non enim 104.34ro, che il di della Pentecoffe tutti gli Appostolinon sola:nente ne parvero innondati .

maebirj. La feconda loro dote è l'impeto, configliando, ammonendo; e fea tanto in con cui ficortono: Sieut apua que flumeria» oltre fei abile, eon la penna, ficche la con-tanta, per du Lisbano. Sicche non vé cagine, che templazione medefina a, a cui un attendi, pofia de difrefilitere, benché faldo , ben-deba conferitri all'azione: Derivanta pravistic debullime. E non trictorio di come tutti l'insetta migrato, è in finatis apua ma distributione.

tevano cramere aum noto sectano ; non pre- unequi i signore auego ; letta a froordate ermas seffice pièmi, a pailippatiame : La piò di treg qual 'ela folie, 'est redat i am, a la respecta del come de la respecta del come de la respecta del come del come del cori la roro impero, non flanta agua. A licumi han volito e, che que- ècome quel dei trorenti, che perde pola ; let parole ; sizud disis rèstrans, debano fempre e più pieno, fempre è più poderofo: il riferifa ille grecedenti : Quieratii in ma ; E però dice, che fono finami d'aquavi- ficche e anne fide rivoletti e Signore: ¿qui

Jo. 4.

fono mai temere, che l'aequa manchi. E impone, che lasci date trascorrere a prò dove mai puoi ritrovare altra sorte di fiumi d'altrui tutti quei doni, che hai ricevuti dal fimili a questi ? Questi sono atti a portarti Cielo . Vuol che tu adempia l'insegnamencon la loro virtu fino in Paradifo, in virum to del Savio, laddove diffe: Deriventus finesersum. Gli altri filmi tutti egualmen- ese sun fora, e in placeis uquas suas dite feortono al bailo. O uesti e fortono al vide. Non vedi cuanta sente fritroval la baffo, e scorrono all'alto ; scorrono al su le piazze, bisognosistima d'ogni sorte d' baffo per andar con l'azione a trovar colo-ro, che dimorano in Terra; (corrono all' alto, per andare con la contemplazione a Donne di Mondo! Non mancar però di foctrovar coloro, che loggiornano in Ciclo. correre a ogn'uno più che tu puoi, divi-E pure sono tutti di una medessima sonte ; dendo l'acque , adimmitazion degli Appo- A.9.4 6. perchè sì quei doni , che appartengono al- stoli , opportunamente al bisogno . Divila vita attiva, e si quei, che appartengo-no alla vita contemplativa, tutti procedo-no da vita contemplativa, tutti procedo-no da uno Spirito ffello, che gli dispensi, piazza; i pilazzis, cioè a queglifetti, che fecondo ciò , ch' egli vuole : Hacomnia non ti appartengono niente; quanto più in

1. Cor 12.16 operatur unus , atque idem Spiritut , divi- Cafa a tuoi domeftici, a ttuoi figliuoli, a dens fingulis prous vult .

III. folo col buon esempio, che già necessaria- alcun profitto . E per qual cagione? permente si presuppone; ma di più ancor con chè i doni, ch'esercitano predicando, non la lingua, efortando al bene, confortando, fono questi fiumi pur ora detti ; mancando

Giudei di Gierofolima uniti infieme non po- de . E questa pare, che sia quella Scrittura, tevano resistere aun solo Stefano ? Non po- che qui il Signore allegò, senza ricordare

E perto lucce, cne 1000 nmm a acquavi secne con ene air voeitle il Signore : Qui va : Elmino ale surre rimifante assavius ; eristi men se fiusi Estiprata ditti effette operchè non fono fiuni d'acqua mancante : dam : quello e fino alla incido . Il veto Esti finut fina assurami, cuiu una defeirar finificia, che le protte dette rificiricanti aqua. Tutti quel fedeli, che hanno in sea alla feguenti , Plamino de vontre singluore quelli finimi, però glishamo, perchè han-sa suvessi ed in talcalto non firtrevain no in sè la vena, da cui procedono ; han- tutta la Sacra Scrittura testimonianza più no lo Spirito Santo, di cui sta scritto, che consacevole all' intendimento di Cristo, Fir in sis fens aqua falientis in visam aternam. che questo luogo bellissimo de Proverbj . E fin che hanno in se questa vena, non pos- Ecco ciò, che vuole il Signore, qual or t'

nssingulis preus vult. ituoi fratelli, a ituoi servidori; e per dir Considera, che lo Spirito Santo non ti breve, a entiquegli, a cui sei debitor di Commers , cue co spirito santo non u preve, a tetti quegn, a cilli lei debitor di daquedi fiumi, qualunque fianno, di tranta larra [sociale 2 fapur clamina bent et Reflo, ubertà, di tanta violenza, e di tanta pere petuità, perchè ul i ritenga dentro il tuo feno. Te gli da, perchè poi gli trasfonda fii fiumi , che a prò di altruifi derivano, a prò del tuo profilmo. Però non fi addu- dovranno uscire dal seno: Flamina de ven-ce per segno d'essere seguace vero di Cri- ere ejus suene aqua veva. Non dice dalla aque vive, ma Flumina de ventre ejus fluene. fo no alcuni, i quali ancora pubblicamente Convien percanto, che tu non ti contenti attendono a predicare, non che solo o ad di effere folamente buono a testello , ma esortare , o a confortare, o a configliare che procuri di giovare anche a gli altri, non in privato ; e pur non recano altrui quafi

fcont .

Adalah, domum, ubi erane sedenter . Benche vuoi neri ad majur ; cioè da i Padri terreni al Santo non istimò d'essere nato a se solo ,

mai di apparir bencheo.

XIV.

re filits vestris , quante magis Paser ve-fler de Cale dabit spiritum benum peteneibus for Luc. 11. 13.

Onfidera , che uno de fommi torti che tu possa fare al tuo Dio , è per impulso, o di jattanza, o d'interes quando ti lamenti, che non ti esaudisce : se o d'altro motivo umano. Bisogna atteso che assai maggiore ha la brama dunque haver nel feno la fonte ; e al- egli di dare , che non l'hai tu di riceve-lora i finmi , che usciran dalla bocca sa- re , sol che tu voglia , ciò , che fia di 529,6, 14ranno fiumi , altrimenti fono acque mor- tuo bene : Prasceupar qui fe concupifcunt. te : Siccitas fuper aquas ejus erie , & are- Ora a giuftificarfi di tanto brutta calunnia, che tu gli dai, guarda a che discen-Considera, come hai da fare per otte- de un Signore di tanta maestà ! Si con-V. Confidera, come hai da fare per otte-l de un Signore di tanta mettà i Si come ner quell'afone dentro il tuo fino. Hai tune appellita a il un tribunale, e però da diporti ariceverla. Peròficivel: Fuan-latro non ti chiede, se nonche dal tuo gelillà : the nama dizia si spirina yamma consegnatione mon si avertuno siamma donse. Lorge giudichi il fino. Puoi effere u si carpariare atoriare siamma donse. Lorge giudichi il fino. Puoi effere u si carpariare atoriare siamma donse. Lorge disconsidera si carpariare siamma siamma donse. Ma come puoi carparia del signore del carparia scalama. Ma come puoi que del sia carparia scalama in an diquella carparia se quali sono controli carparia se quali se con sono controli carparia se quali sono controli carparia se quali se con sono controli se sono controli carparia se quali se con sono controli carparia se quali se con sono controli carparia se sono controli se sono con controli carparia se con sono controli carparia se con sono controli carparia se con sono controli carparia se sono controli se sono controli carparia se con controli se con controli carparia se sono controli se con controli carparia se con ceffarie a riceverlo > E quali fono queste nom ; e però subito il Signore dice : Si disposizioni? Quelle appunto, che usaro-noi Santi Appostoli; desiderarlo, diman-lesso, non accusatore. Ed ò quanto datlo, e fequestrarsi dal conforzio di quel-le humane creature, che occupandoti il brare da te tutti li nuvoli di pusillanimicuore, non lafcian luogo allo Spirito del tà, di dubbiezze, di diffidenze, fe fa-Signore, il quale ècerto, che non vuo- prai ben difcuoterlo intimamente, tanto le in esso venire con la sua piena, se non ogni sua parola è piena di nervo a strin-l'ha tutto : Spiritus Domini replevis retam gere sempre più l'argomento satto à mien fapere, per qual ragione non ricevi in Padre celefte ! Si vos , quanto magis Pater

te quello Spirito) Per quello illello, per de Gelt.

ché eu non ami limpiegarti in fervizio al rriil. Prinova a spenderci tutte in prò del Signore, chim sait, cioè maligni, tuo proffimo , per puro zelo di piacere a inclinati a negare , inclinati à nuocere ; Dio folo ; come appunto fe' quel gran e però dice , cam fair , presupponendo Santosi benemerito di tutto il Genere u- tal verità , non provandola, perchè parmano , Antonio di Padova ; e vedrai la d'inclinazione . Il male non dee prequanto copiosi scenderanno ancora in te supporti in veruno degli uomini , finquesti fiumi, de' quali appenatu intendi il ch' esti non ne dan segno ; ma l'inclinafignificato, ed eglitanto sperimento l'ef- zione al male fipuò presupporre in tutficacia . Che ubertà di doni fu mai la fua! ti . E però in questo proposito disfe che impeto! che incessanza! Non s' era Cristo: Effore prudentes sicut serventes of tutto in lui trassisso lo Spirito del Signore simplices sicut columba. Volca che sossicon la finagrazia ? Mercecche quefto gran mo appunto come Colombe in gindicar bene di ogn' uno , ma che foffimo anma al Mondo tutto, a cui non finisce giam- cora come serpenti nel preservarcene : Caveto autom ab hominibus . Non da cat- Mar out tivi solamente , da tutti , ab bominibus : perche come fon nomini tutti , per con-

feguenza fono anche inclinati al male ,

quanto basta a dover guardarfene. Ma se degli Uominisono assai meno figliuoli risciò è vero, come pur troppo è verissimo, petto agli Uomini, che non sono rispetto già comincia a vedere, quanto ha di forza a Dio. Lo vuol scorgere chiaramente? l'argomento di Cristo nel nostro caso. Per- Guarda qualsisia quell'essere, che dà l' Uochè se uno stesso, il qual sia di Natura incli. nato al male, come fei tu, contiene, qual' ch' è il meno considerabile, dà la carne, dà or habbia atrattare con suoi figliuoli, una i muscoli, dà le membrane, dà l'ossa, dà fimile inclinazione, la sforza, la fupera, ficche non folo lor non fa male, ma bene: non da l'Anima, questa vien tutta immediache sarà Dio, che come tale non può haver altra inclinazione, fuorchè di giovare a tutti? Ed ecco in prima stabilito, che Iddio

III.

voglia fartibene. Considera, che appresso sogginnge, noflis; non dice daris, dice noftis dare; perchè a' figliuoli nessuno fa bene a caso; lo fa configliatamente . Anzi è questa dottrina sì naturale, che non accade impararla: fi sa datutti. Non vedi tu, come vi giungono ancora gl'istessi Bruti? Mira l'Aquila, Tigri medesime, che non fanno a prò de' lor parti ? e perchè ? perchè beneficare i fuoi parti è scienza universalissima ; non rale , perchè è Padre nell' ordine della è appresa, non è acquistata, è una scienza, che nasce nel cuor d'ogn'uno a for- zia; quanto più dunque convien, ch'egli za d'instinto, inserito dalla Natura . Se dunstolido a par d'un Bruto, sa tuttavia beneficare i figliuoli, fol perchè Iddio gli che fia meno amorevole in ascoltarli; ha dato un'intimo issinto a beneficarli; Considera, che dice Paser de Carlo; p quanto più dunque Iddio, che ha dato l' illinto? Ed ecco appresso stabilito, che

fartelo. e che fe dà, non fi può dire, che der data, ma propria? Ha in fe la fonte di tutto quello, le perde : Dives est in misericordia. Ed ecco in oltre stabilito, che Dio non sol vuol fomma facilirà; e posto ciò, di che temi? li che farà dunque il Celeste? Uno che può, sa, e vuole beneficare, ha tutto ciò, che possa mai desiderarsi a co- chè un Padre terreno è disposto verso i stituirlo benefico.

mo a'propri figliuoli : dà il materiale . tuttociò, che vale a formare il corpo: ma tamente da Dio, e però egli è molto più loro Padre; Patrem nolite vobis vocare fuper Terram, unus eft enim Pater vefter, qui in Calis est. Ma s'è più Padre, come potrà amar-li meno? Il Padre terreno non d'altro è Padre, che d'una parte di loro; e però se non gli ama perfettamente, non è mirabile: il Celefte è Padre di tutto: Pater vefter ; perchè dà l'Anima, come cagione totale, e dà parimente il Corpo, come primaria. Adunque il Padre Celeste dovrà più amamira i Colombi, mira i Cani, mira le re, chenon ama il Padreterreno. Aggiungi, che il Padre terreno è Padre sol naturale : il Celeste è naturale, e soprannatu-Natura, ed è Padre nell' ordine della Graami coloro, che ha follevati a figliuolanque un' Uomo, che sia per altro anche za si gloriosa, sì splendida, sì sublime ? E fe gli ama più, chi potrà mai dubitare,

Confidera, che dice Pater de Calo; perchè non folo è Pater in Calo, ma Pater da Calo. Pater in Calis Dens, e Pater de Calis Dio non fol ti voglia far bene, ma fappia Deur. E' detto Pater in Calo, in riguardo a quella beatitudine, che ivi dona a co-Considera, che dice poi bona data dare, loro, che la su ha chiamati al suo Renon bona affolutamente, ma bona data, be- gno . E' detto Parer de Calo, in riguardo ni ricevuti da altri; perchè l' Uomo è po- a quei beni, che indi trasmette a coloro. verissimo, non ha niente, tutto ha da Dio; che ancora restano al basso. Però o in bisogna che quanto vuole egli si procacci Calo, o de Calo, come tu vuoi, sarà Pacon sommo studio, con sommo stento, e dre assai più benesico di quei Padri, che talor con sommo sudore: In sudore vulsus sui stanno sopra la Terra. Perchè chi è beavesceris pane suo. E pur si leva talvolta il pa- to, di nessuna cola può goder più , che ne'di bocca, per darlo a' propri figliuoli. di far beati anche gli altri . E' come un Che farà dunque Dio, che possiede tutto, Nilo colmo : convien, che innondi ; là dove, chi non folo non è beato, ma mi-fero, ma meschino, ama più tosto, qual che dà; e così ancora per quanto dia . nul picciolo fiumicello, di ritenere a suo prò le perde: Dives est in misericordia. Ed ecquel poco, ch'egli ha di bene, che darlo ad altri . E pur un Padre terreno non lo ridare, e sa dare, ma ancor può dare con tiene, ma lo dà volentieri a propri figliuo-

Considera, che dice perentibus fe, perfigliuoli di tal maniera, che fa loro bene, Considera, che dice filiis vestris: non si- quando ane ienon glielo chieggano: indoliis puramente, ma vestris, che qui riesce vina i ldr. bisogni, provvede, precorre; un' aggiunto diminutivo; perchè i figliuoli le crederai, che il Celeste non voglia farlo,

ancor-

Manna dell' Anima .

ancorchè ne sia ricercato ? Anzi niuna si dà a conoscere, lo conosci: se si sottrae lingua può spiegar mai, qu'unt si seno quedi dalla tua cognizione, per quanto gli corri benesa; , che Dio sa gli Uomini. Quan dietto, tuno l'arggiungi. Quante volte ti do ne pur'effi fi accorgono di riceverli, potrà accadere, che tu fii flato efaudito, e quando l'offendono, quando I oltraggia- | non te ne accorga? Comunque fia, fidati no , quando ancor lo trattano tanto ma- nel Signore , che se ti è Padre , e Padre , le ; ciò che non fa mai verun Padre fo- qual hai qui scorto, non è possibile, che pra la Terra : Solom foum facis oriri fuper mai lo supplichi in vano; che però di lui bonos , & males . Pensa ora tu , se può non diffe Critlo , nofces dare , come diffe flar, che lasti poi di beneficare questi degli Uomini nosti dare, ma disse dabir 3

VIII. pexis illum?

è indubitatissimo, che quando tu ti lamen- no. In Dio sono cose medesime, com' egli ti, che Dio non ti elaudisce, tu lo calun- sappia, che va dato, da sempre. nji perchè di ciò non può effere sua la colpa. La colpa è tua. E così in vece di lamentarti di lui, accusa te stesso, che non chiedi a Dio quello , ch'è di tuo bene: Habentes alimenta, & quibus tegamur, his PLIGIO, Spiritum benum. Questo è ciò, che Dio

solo è tenuto darti, qual Padre amante: fe ti deffe altro , non ti farebbe più Padre . E qual'è quetto spirito buono ? già tu lo f.i: e quello spirito, che savorevole ti dovrà spingere al porto del Paradi-

fo : Spirime einer benur deduces mein erram Onfidera, che l'Umana selicità, a s.p. 7,12. rellam: Lo spirito d'actità, lo spirito d'actità, lo spirito d'ubbidienza, lo spi- pit namente contento di quello solo, ch'è

to di supplicanti : Quie invocavie, & def. to, e il dare, sono due cose molto diffinte. Sono innumerabili quelle volte, nelle Considera , che attese queste ragioni , quali essi sanno, che va dato, e non dan-

consents fimus . Nam qui volume divises fieri , incidunt in tentationem , er in laqueum diabeli, & inmulea defideria inuti-lia, & neciva, qua mergunt heminet in interitum, & in perditionem . 1. Tim. 6. 8.

rito di pietà; e così va tu difcorrendo per necessario, affine di softentarsi, perchè tutti gli altri simili a questi: in una parola chi vive secondo la necessità, sempre è ha da effere uno spirito somigliante a quello ricco, chi secondo il piacere, sempre è del tuo Padre Celefte, il quale e uniene, & mendico. E questa una felicità così chiamulciplex, uniene nella fostanza, mulciplex ra , che su conosciuta fin da Gentili menegli attributi. Se gli chiedi fol questo, non defimi, e faggerata, efaltata, desiderata, ma dubitare, che non habbia a donartelo: Se non però confeguta. Troppo erano scorgli chiedi altro, che quelto, come sono retti loro appetiti e però quantunque esti quei beni, che non sono spirituali, ma scorgessico Il meglio, ch'è vivere secon-corporali, te gli darà : ma solo allora, dola necessità, si appigliavano alpeggio. che ti giovino a questo. Ho detto, te gli e così vivevano secondo il loro piacere. darà perchè così dic'egli stesso di bocca Toccava a Cristo di recare in Terra ogni sor-propria: Quantò magis Parer vester de Cale te di selicità, sosse umana, sosse divina. dabit firitum benum perensibut fer non dice E però tu vedi, come dopo la venuta di dar, dice dabie, per inferire, che se tu non lui sono innumerabili quegli, che ad imiricevi fiibito, non ti devi stimar neglerto; tazione di lui medefino, vivono non perche il Signore vuol, chetti fegua a pre-gare, che perfeveri, che perfifta: Orazioni mortificazione i paghi di ciò, che appeinflare. Solo egli sa le c'rcontlanze oppor-tune a sar che spiri lo spirito savorevele; vivere. Se tu però non sai effere di costoma fla ficuro, che fe mon dar, alla fine da-bit, non morrai fenza configuire quello figi-rico, che addimandi coffantemente, spiri-i doi piacere. E così abbraccia i l'infegnarum bonum. Anzi può effere, che tu l'hab-bia anche ottennto, e non tene accorga. tre dice; Habours alimente, & quibus sego-Per qual ragione? per quelta medefima ; mur, hiscententifimus. Due fono i benineperch' è spirito. E non sai, che lo spirito cessari all' Uomo per vivere: alcuni vaglioè cosa occulta, invisibile, impercettibile? no assavarlo da ciò, che lo può distruggere
Nesoio, undo venias; ant quò vadas. Se ti nel di dentro, etali sono alimenta: altri a

11.

fogno di diventare. sario, per la virtù di allettare al male; dipoi di colpa, quantunque di sua Natura sia etere a guifa di laccio, laqueur, per la forza di na anch'effa, contuttociò per mifericordia trattenere. E s'è così, non pare a te, che divina riforgono spesso molti, ma dalla per ciò che spetta al Demonio tu si spe-dito ? Quanto alla Concupiscenzapoi, ch' perdizion vera, la dannazione: Lain est Maria 7116. era il secondo Nimico , di cui fi dice , cioè via que ducie ad perdicionem l'interiore, è agevolissimo, che questa an-

falvarlo da ciò, che lo può diftruggere nel , sa defideria inutilia, & notiva. Hanno pedi fuori e tali sono en quibus regimur; o se- rò quefti desidet tre pessime qualità. Che gans, come le vefti, o regans, come le ca- fono molti, che fono inutili; e che fono fe; che però non diffe l'Appostolo, quibus in-duamus, perchè ciò solo non basta; m ha danaros invagnisce di mille cose, e quedamme, petche ciò loto non data i ma ja acanaro si uvagnicci ui mueccure, e que-quibut regame. Nel rello dabaros ainme-ta, o quibu regame, his consenti finunci del noltro canoc confide nel tendere a un perchè fe faremo paghi di cio, no farem bene folo, che abbracci tutti: Piano petit belici. Almeno taremo efenti da tanti ma-la Domina, base regainem. Chi è vago di li, a i quali foggiacciono quei, che vo- molti benitra lor diffinti, l'hadivifo, l'ha B, 2 i quali foggiacciono quei, che vo motto bentrator ununt, i mauvito, i ma lendo vivere fecondo i loro appetiti, mai diffipato, i halacros; e però mira in che O, 18. t. non fono ricchi abaltanza; e però fempre dato e gli fi trova: Divisium si en essum mentina di marciare di marc rilia, perchè non conducono al fine, che Confidera, che fe tu fei libero dal mal di fi pretende, il qual è la felicità: Dofiderium Pf. 111.10 coloro, qui volune divires fieri, fei libero peccatorum peribis. Ne conducono alla felidal maggior male, che trovisi su la Terra, cità eterna, nè conducono alla felicità temperchè sci libero da un'evidente pericolo porale. Non all'eterna, perchè non sono didannarti. H pericolo di dannarfi vien da defider di beni celefti, ma di terreni. Non due capi; dal Nimico esteriore, e dal Ni- alla temporale perche su la Terra non si rimico interiore. L'estetiore il Demonio: truovano beni, che mai gli appaghino: Ag-1.6. l'interiore è la propria Concupiscenza. Ora Comodifiis, & non estis saciat; bibistis, & se tu vuoi darti a divenit ricco, ciascun di non estis inebriari. E così per qualunque caquelli nimici havrà fopra di te una forza or- po esti fono inutili. E finalmente fono, non quetti initie inationale de la compositione della compositione della compositione della compositione della c gio, chetipossa avvenire, rispetto ad ci- mi di perdere: Labor sullerum affigir est. so. Sarà facilissimo, che ti pigli, perchè Quando peròtu si dallatua Concupiscenti fara incontrare mille opportunità di gua- za tenuto con tante braccia, quante fono dagni illeciti, con cui ti alletterà, come queste ora dette, che potrai fare ? Gemenecello all'esca. E sarà facilissimo, che non rai bensì sotto la sua setvità, come doloroti perda mai più , perchè , adescato , che ti sa ; ma non però n'uscirai . E se non n'esci , habbia, non dovrà più durare fatica alcuna non vedi chiaro, che fei dannato in eterno? per ritenerti, come fi fa con gli uccelli. Tu Questo è I termine, dove la finoderata voda te stesso no 'I vorrai più abbandonare; lontà di arricchireti ha da condurre: all' perche non vorrai far la dovuta retlituzio- Inferno : Qui volune divites fieri , inei- Eccl. ia + ne . E però dice l' Appoltolo: Que volune di- dune in centacionem , & in laquenm diabeviter fieri, incidune in centationem, & in la li , & in multa defideria inutilia, & nocive, queum diaboli: non intentationes, mainten- que merguns homines in interitum, & perdivacionem; perchè il Diavolo non ha daten- tionem. Mergune homines in interstum, per tar costorose non auna cosa sola a toglic-re quel danaro di mal guadagno. A rite-cano; & mergune inperdicionem, per la mornerlo egli non ha da teutarli. Quel danaro te eterna di pena, la quale non folo è detta medefimo, che prima fina guifa d'esca, ren-interinte, ma perditto, perchè dalla morte

Confidera, che questo pericolo di dan- 111. corati rendasubito servo, perche titerrà narsi, il quale sovrasta a tutti coloro, que contente braccia, quanti fono i defideri, volume divitos fieri, è così difficile ad evinon folo inutili, ma nocivi, in cui fi dira- tarfi, che l' Appottolo, ne parlò non come ma: Qui volune diviter fiere, incidune in ten di probabile, ma come d'indubitato. E però sacionem, & in laqueum diaboli, & in mul di costoto egli diste, che incidune in tennacio-

fa futura, che spesso è incerta; disse inci- sarà loro giovevole ad ottenere quel Dio fi può dubitare. Ne mi rispondere, che tu faprai ben guardartene, tanto andrai cauto, ranto andrai circospetto; perciocchè a chiuderti un tale scampo l'Appostolo ha detto incidune. E non fai tu, che incidere, tanto è proprio di chi fi guarda, quanto 1 Reg. 17. di chi non si guarda? Aliquando incidam una die in manu Saul , disse David , benchè per altro andasse tanto guardato di non cadervi . Così non basta, che guardatisfimo vada tu parimente di non cadere in res se ipfum, e conseguentemente sarai cerquesto grave pericolo di dannarti, del qua tissimo, che non manchiti mai punto di le habbiam favellato. Vi caderai, benchè quello, ch'èvero bene: Non minuerisomni non vogli cadervi : Incider . Sono tante bone . Non è, se non altro, molto più verifile occasioni, che ha di prevaricare chiunque si mette in animo di volere divenir ricco, che non accade, ch'egli vada a cercarle! leincontrerà ad ogni passo. E se sono tante, come può fare a prefervarsi da tutte? Però il configlio favio è far ciò, che dice l' Appostolo, cioè contentarsi di vivere secondo la necessità, non secondo il piacere: Habentes alimenta, & quibus tegamur his conrenei fimus. Che se a te questo consiglio medefimo par troppo stretto, quantunque a tanti, che vivono secondo la mortificazione, paja anche troppo discreto; e tu opera in questa forma : Contentati dello frato in cui Dio ti ha posto: non volere accrefcerlo, non volere avvanzarlo: perchè quì stà il sommo pericolo. Che però forse ancor non diffe l'Appostolo: Qui divires suns. incidunt in tentationem, Oc. ma Qui volunt divites fieri. Perchè il pericolo maggiore non è nell'effer ricco (benchè qui ancora il pericolo è molto grave: Si dives fueris non eris immunis à delillo. ) E' nel volcre arricchire. E però contentati pienamente di quello, che ti ha dato: Sine mores fine avaritia contenti presentibus. Questo è contentarfi delle cofe presenti, contentarfi del a gli Eletti Iddio conceda tuttociò di ricchezza, ch'è profittevole per la loro faluricchi,di cui qui parla l' Appottolo, eguerune, & efurierune : eguerune, non fi riputando mai 18. 33.11, num, cioè gli Eletti, non minnensur omni bo-

nem, de. non diffe incident, come di co- | quanto è lor bene, cioè quanto scorge, che duns, come di cosa presente, di cui non che cercano, ad ottener la sua grazia, ad ottener la sua gloria, ad ottener l'eterna beatitudine. Questa ricchezza ad esti è ve-ristimo bene, se non in ragione di fine, in ragion di mezzo; e però Dio pur lo dà! Ma più di questa egli si astiene di darne, perchè in tal cafo non farebbe più bene, farebbemale, emale ancora gravissimo. Adunque lascia, che Dio dispongadite, come piace a lui; perchè facendo così, cercherai lui più che te: Inquires Dominum , non inquimile fecondo tutte le regole ancora umane, che fia miglior per te quello stato, in cui Dio ti ha posto, che con quell'altro, a cui tu in- prov. 2 si tendi d'innalzarti di senno tuo? Qui confidie in cogitationibus fuis, impidagit, perchè si efpone a pigliare folenni abbagli.

# XVI.

Omnis qui facit Peccatum, ferous eft peccari. To. 8.

Onfidera, che questa parola peccasum nelledivine Scritture ha doppio fignificato: alle volte fignifica l'atto peccaminoso, che si commette, e alle volte significa la potenza ribelle alla Ragione, che induce all'atto, cioè la Concupifcenza; e in questo senso parlò più volte l' Appostolo, quando diffe: Si aurem quod nolo illud facio, jam non ego operor illud, fed quod habitat in me peccatum. Ora con ragione grandistima diffe Crifto, che qui facit peccaum, servus est peccasi, perchè chi pec-ca, qui sacio peccasim, di libero si sa ser-vo, con ubbidire alla propria Concupiscenza, cioè a quella parte, la qual doproprio ftato. Credi tu, che fe foffe per te vrebbe ubbidire: fervus eft peccasi. E non espediente uno stato più florido, uno stato e quest'un prodigioso disordine ? Questo più facoltofo, Iddio non havrebbe saputo sperò di rimovere già l'Appostolo, allora dartelo? E' dottrinamolto probabile, che ch' egli tanto altamente grido: Non ergoregnet peccatum in veftro mortali corpore. Ma da quanto pochi l'ottenne? E pure non difte. Che però sta scritto: Divires, cioè quei fe, non sie peccarum in vestro moreali corpore, ma non regner; perchè ben sapeva, che fin'a tanto, ch'il nostro corpo è mortaricchi, & esurierune, bramando continua- le, non ne possimino seacciare la Concumente di diventare : inquirentes autem Domi- piscenza , sicchè non vi abiti ; ma se non num, cioè gli Eletti, non minnensur omni bo-no. Non dice omni re, dice omni bono: per-almen non giunga a regnare, e dobbiamo che Iddio a questi tanto da diricchezza, farlo, perchè questo è il primo disordine,

per cui disse il Savio, che si sarcobe tutta al. dorn, quoniam falla sam vilis, dice la sconsaterata la Terra per in servo, che seggia in lata Gerusalemme; quando si trovò farta chiava. E privo dell'utile, perchè lo feria chiava. E privo dell'utile, perchè lo feria

II. Confidera, che chi pecca, non folo ferve con quell'atto alla propria Concupifeenza, ma fi fafervo di effa, anzi reffa fervo, ficcome il vinto reffa fervo per fempre al fito vincitore: E però Crifto non è contento di dire, che qui faci peccasum fervii pecca.

to, madice che fervus oft; perciocchètale è la legge; à quo quis supernus oft, dice. Pietro appunto in quetto proposito, a quo quis supernus oft, dice. Pietro appunto in quetto proposito, a quo quis supernus oft, huins oft servus oft. Fa quel che vuoi, non è possibile, che data et festio un più scuota si misera servitu, se ut mai vi caschi; ci vuoi la Grazia divina; e di più qual Grazia; ci vuoi quella Grazia, la qual Iddio non è punto tenuto a darti, cio è la Grazia Levis, un fiscace: Ese Dominus Deut vester, sui con-

Lev.16.13, efficace; Ego Dominus Dous voster, qui confregie catenas cervicum vostrarum, ut incederetis relli. E posto ciò, potrai negare in uno stato tale di non estere vero servo;

III. Confidera, che non folo non è possibile, che tu da te flessio più feuota si ortibile servità, ma è necessario, che sempre ancor te l'aggravi, con andare di male in peggio. Questo è il proprio del Peccatore. Se non riceve un soccorso prontissimo dalla Gra-

Eccli, 3-3 · 2ia , non può per se stesso a peccato ; Peccagiungere ogni di peccato a peccato ; Peccaror adjicies ad peccandum. E così poi , che succede : succede, che la servitù passi als ne in ischiavitudine. E non hai tu sentito di-

1.Mac.1.16 re di molti, i quali venundari funt , ut facerent malum? E chi fono questi ? i mal' abituati, i mal' avvezzi. Si sono alcuni già dati
in preda alla loro Concupiscenza di tal maniera, che non hanno più forze da ripigna
re. Anzi quando ella lasci di più litigarti,
che fanno i miseri? si sforzano i iligar lei;
pr. 10-11. Compierum compiscentiam: la fregliano,
la fluzzicano, le van dietro: Abierum pest prales sus.

la fluzzicano, le van dietro: Abierum pest pra-

la Ilizzicano], evan dietro: Abierumi poß prawitasemerchii pii, con provatia peccare , benchè non possano: Vi iniquè aperent, laberaverumi. E però , ò quanto bene difici l Signore , che qui facit peccarium , fersua est peccarii mentre chi pecca, non folo per se' thesio egli è servo della sua fregolata Concuniferare.

cupicenza, ma ancoran' è schiavo : Carnalis est, venundarus sub peccaso ; e così deve andare di male in peggio.

IV. andare di male in peggio.
Confidera, quanta fia l'

Confidera, quanta fia l'infelicità di chi fi tuovi ridotto ad un tale stato. Basti: dir solamente, che servau est, e così è privo di ogni sorte di bene, onorevole, utile, dilettevole. E privo dell'onorevole, perchè la somma ignobilità, che si trovi sopra latera, è la schiavitudine: Vide Domine, o confe

Manna dell' Anima.

lata Gerusalemme ; quando si trovò satta Three to schiava. E' privo dell'utile, perchè lo schiavo di sua natura non è padrone di niente, nè pur di sè; e così convien che fatichi fenza guadagno: Servies inimico tuo in emni penu- Deut. 28. ria. E' privo del dilettevole , perchè la fua 48. vita non in altro appunto confifte, che in faticare, e poi essere bastonato, come su de gli Ebrei fotto Faraone: Flagellatique funt Exolis 14. ab exactoribus Pharaonis, dicentibus; Quare non impletis menfuram laterum , ficut prins , nec heri , nec hodie? Ora mira bene, e vedrai, che tale appunto è lo stato del Peccatore, anzi affai peggiore . Prima, perchè lo schiavo tanto è più ignobile, quanto ancora più ignobile è I suo Padrone. Ma qual Padrone più ignobile può haver l' nomo, che la propria Concupiscenza ? Questo è servire ad un Bruto, cioè a quella parte, che l' uomo hain sè di brutale, Carnalibus deli- 1. Petr 2.11 deriis. Secondo, perchè lo schiavo può con la fedeltà, che presti al Padrone, sperare un di di ottener la libertà, come su di Giuseppe , come fu di Esdra, come su di Daniele. Ma il peccatore, quanto più serve fedelmente alla propria Concupiscenza, tanto è sicuro di dovere più esferle sempre schiavo , e così non può guadagnarfi fe non catene. che maggiormente l' opprimano ; Servies inimice tuo in emni penuria, così fu dettodi fopra; e pur questo è nulla: perchè egli poi, che sarà? Espones jugum ferreum super cervi. Deut. : \$. cem, donec se conseras. Terzo, perchè lo 48. schiavo se patisce nel corpo, può finalmente per la virtu, che non foggiace a schiavitudine alcuna, gioir nel cuore. Ma il Peccatore nel cuore appunto patifce più , che nel corpo, perchè non altro continuamen-te riceve dalla sua mala coscienza, suorchè rimproveri, riprensioni, flagelli: Arquet re fer.2.19. maliriarua, & aversio rua increpabir re. In qualunque peccato vi fon due cofe, l'avversione dal bene, l'adesione al male . E queste sono due crudelissime surie, che fanno a gara in flagellar chiunque pecca. Vedi però fe sia vero, chi chiunque pecca, altro non è ch' uno schiavo . Qui facis peccarum , feruns est peccati. Mentre non folo egli è schiavo, ma e lo schiavo più misero, che si trovi sopra la Terra ; schiavo non di corpo , ma d'anima : Anima corum in captivi-

tatem ibit .

XVII.

. ac. 6.

XVII.

Si quis alicer docet , & non acquiescit sanis fermenibus Domini noftri lefu Chrifti, & ei , que fecundum pierarem eft , do-Urina ; superbus oft, nihil sciens, sed languens circa quaftiones , & pugnas verborum . 1. Tim. 6.

Onfidera, chi fieno coloro, dicui ginflamente può dirfi, che Non acquiefount fanis formonibus Domini Noftri lefu Chrifi, dei, o que focundum pieratem oft dollri na, Gl'Infedeli? No . Perche questi non folo non s'acquierano a ciò, che Crafto insegnò, nen acquieseme ; ma l'oppugnano apertamente , aliter docene . Quegli , che (a parlare con proprietà ) non acquie/cunt , fono quei fedeli , che noi chiamiamo di Mondo: ma tra quefti, se ponderisottilmente, fono specialmente coloro, i quali offesi, non credono di poter mai risarcire a pieno l'onore, se non si vendicano. In nesfun'altra materia troverai, che oggi i f deli di Cristo non acquiescane a quello, ch'egli infegnò, più che in questa del perdonare ; perchè è vero, che si dipartono dalla dottrina li esso in molte altre cose ; ma con la volontà, non con l'intelletto; e però mon acquio cunt con la volontà agl' infegnamenti di Crifto, perche gli stimano duri ma acquiefeune con l'intelletto, perche gli stimano nondimeno onorevoli . Ma in questo punto di Cavalleria dianzi detto, nè sequies m. con la volontà, ne acquies funz con due cose: prima Dio, poi il profiimo: Dio come Padre , il profiimo come frate-nence. nen acquies per cocche filmalo. A Dio viole, ch'esticia feulto; al no non folo duro, ma infame ubbidire a Crifto, Nè vale, che fi ricuoprano con infedele, S'e fedele , non può havere tal' opinione, perch'egli avrebbe un' opinione sompore. E ferba fecondariamente al proffi-contraria all'opinione di Crifto, e così farcbbe infedele. Chiunque crede a Crifto , ha da credere parimente, che il perdonare per male. E però è chiaro, che se ogni sia azione onorevolissima. Conciossiacosa dottrina di Cristo è dottrina pia, questa che non ha egli detto, che eiò è divenir fi gliuolo di Dio ? Diligite insmices veftres , & eritit fili Altifimi . Adunque ha detto , che il perdonare è parimente un'azione di fomna gloria. Che se poi quello Mondo è csimi, Sermoni eccelsi, e verissimo i maso-Mondo insedele, che vale ad iscufarli l'opi-pra tutto Sermoni sani, sanis sermonissimo, per-Altrimenti che fanno ? Commettono un' re umano nella Irafeibile, e nella Concupi-

atto espresso d'infedeltà ; perejocchè chiunque è fedele, ha questa obbligazione indispensabilifima in le spalle : Ne può tenere un' opinione contraria all' opinione di Crifto : ne può fingere di tenerla . E pure questi non solamente fingono di tenerla, ma lo professano. Mira però se siano daddove-ro ridotti a misero stato quei Cavalieri, i quali stimano infame , chi non si vendica; Non acquiescunt Sanit Sermonibus Domini Nefiri lofn Chrifti, o ei, que focundim pier acom eft, dollema. Se non fono Intedeli, manca poehiffimo . Però tu vedi , che l'Appoftolo uni questi, che non acquiescune, con quelli che aliter docent , perchè fe tra loro v' è differenza di alcuna forte , è si piecola, che più tofto fi può dir niuna . Quafi feelus Ide- 1.Res 15lelatria eft , nelle acquiefcere. Benche put troppo aliter decene anch' effi , mentre tutto di palefano con la lingua l' interno errore; lo fostengono con le fer tture; lo fostengono con le stampe : lo sostengono ancora col ferro in mano . Va nn poco a leggere quei lor cartelli di disfida , e vedrai quali fieno i lor fentimenti. E ciò non è paffare anche i limiti di coloro, i quali non acquiefenne ? Quefto è già effere non più fofpetto d'infedeltà, ma convinto.

Confidera, che l'infedeltà di coloro tanto è più brutta, quanto più bella è la dottrina, a cui contraddicono. E qual è quefta? E'nna dottrina piiffima. Perchè se veruna dottrina data da Crifto fi può dire per tutti i eapi , che fie fecundum pieratem , è questa del perdonare . La pietà rignarda proffimo vuol , che fi eferciti carità . E questo è ciò, che a maraviglia adempisce dire, che ciò flimano infame fecondo l'opi-nione del Mondo. Perchè; chi equetho fino culto a Dio, perchè a lui vinole, che Mondo? O è Mondo fedde!, o è Mondo come a Padre, fi falci di gaffigare i figliuoli erranti; Mea eft ultio, & ege repribuam in 11. sausare come a fratello, ch'è rendergli ben per verità può dirfi piiffima . E pur v'e di più , perchè in qual luogo del fuo Vangelo chied egli unatal dottrina ? La diè in que Sermoni , ch'eglifece fu'l Monte ; Sermoni nion d'effo? Ne però effi la poffono fegui- che furono indirizzati principalmente a fatare, nè possono dimostrare di seguitaria. nar le piaghe, che havea contratte il Genc-

Dinitizan L. Longia

Cibile,

III.

Matta 18. omnia verba bae, conchiude l' Evangelitta , che admirabantur Turba super dollrina eius . E a quelta dottrina sì pia, data da Cristo, ed a questi sermoni si salutevoli non acquiefeunt, costoro, che impugnano sì sfacciatamente la legge di perdonare . Forse che più pia è la dottrina del vendicarfi , ch' è carica d'impietà : d'impietà verso Dio , d' impietà verso il prossimo? E forse che più tengono, quei che infegnano tal dottrina ? Anzi o che discorfi infanissimi sono i loro , mentre vorrebbono ridur l' uomo a procedere come Bestia ! Sani sono i sermoni di Gesù Crifto: Iufti funt omnes fermones mei , non eft in eis pravum quid , neque perverfum;

relli funt intelli gentibus, & aqui invenientibus scientiam. Felice te, se di questi sermoni saprai invaghirti! Non havrai mai provati i più opportuni a disporti, in ordine a Dio con la dovuta giustizia, in ordine a te con la dovuta rettitudine, in ordine al proffimo

con la dovuta conità.

Confidera, che a ciascun di costoro, i qualinon acquiescunt a questa si pia dottrina del perdonare promulgata da Criito, non fi può dare altra censura più orribile di quella, che die l'Appostolo, quando disse, che Superbus eft, nihil fciens . Non è superbo chi di punti di onore vuol saper più di ciò, che Dottori sommi, che gli hanno aderito apè di debolissimo intendimento, chi non capisce verità così chiare, così patenti, co-· mente , che chi non fa , sdegni di sottomet- sie , che hanno intorno alle cose , le quali infermità d' intelletto accresce poi somma- contese de titoli . Per così poco guarda

scibile; e però contengono i più salutari a- i no in errore. Matu quì forse sarai vago d' forssmi, che sieno useiti dalla bocca di Cri intendere, che cosa sia questa infermità d' fto ; a segno tale , che Cum consummaffer intelletto , affin di guardartene . E'il non fapere giudicar delle cofe fecondo la verità , cioè fecondo ciò , che fono in fe steffes ma giudicarne secondo quello, che pajo. no. Che cofa e nel corpo l'infermità ? E' l'inegualità degli ttutori ; perchè quando questi stanno attemperati tra loro , il corpo è fanissimo. Or tale è l' infermità similmente nell'intelletto. E l'inegualità tra ciò che le cofe sono in se stesse, e quel giudizio, fani in ogni altra parte son quei discorsi, che che l'intelletto ne forma; e però la fanita dell'intelletto altro al fine non è, che la verità, la quale confifte in questo adeguamento, pur'ora detto, tra'l giudizio.ele cofe. Come dunque tu mi dai uno, che per se stesso non sia capace di un simile adeguamento, egli è debolissimo, nihil sciens: perchè non fi può dire che sappia, chi non faciò , che le cofe fono in fe fteffe, Che fe poi in questo aggiungasi la superbia, sicchè non folo fie nihil feiens, ma fie fuperbus 3 immaginatiche cadute precipitofe dovrà mai fare! Etali sono le cadute di chiunque non acquiescis sanis sermenibus Domini Nostri Lesu Chrifti , & ei , qua fecundum pierasem eft, dotrina . Sono cadute di un superbo , son cadute di uno, che niente sa . Aggiungi, che chi non sa tutto ciò, che spetta alla consecuzion dell'ultimo fine, fappia nel resto tutto ciò, ch'egli vuole, mai non sa niente . Nibil feit . Nonjudicavi me feire aliquid 1.Cot. 2.

n'habbia faputo il Figlinol di Dio, con tanti inter ves, nifi lefum Chriffum, & hunc Crucifigum. Ma tale appunto è lo stato di quepresso, con tanti personaggi, con tanti sti miseri. Ignorano quello, che unicamente Principi, con tanti illustri Monarchi ? Non è necessità disapere; e però che sanno ?

Confidera, quanto bene conchiuse fipifce verità così chiare, così patenti, co-sì palpabili, quali fon queste della gloria ogn'uno di costoro, de' quali habbiam radi chi perdona, gloria conosciutadatanti, gionato, Superbusest, nibiliciens, sed lan-insin da Gentili: Ma questa infine è la radi-guenscirea quastiones, de pugnas verborum: ce ne gli uomini di ogni errore ; la fover-perchè s'egli è d' intelletto si infermo, co-chia flima di sè, maslimamente quand' ella me habbiam detto, pur troppo è languido, è unita con infermità d' intelletto . La fo- Languens, homo infirmas, Gexiguitemporis, verchia stima di se sa, che uno caschi in er ominer ad intellestum indicii, de legum. Ma rore per due cagioni: prima perchè sa, chi la maraviglia è vedere intorno a che si per sap. 5.5. uno avvanzifi facilmente a giudicare di dano questi languidi . Circaquastiones & puquello , ch'egli non fa: poi perchè fa pari- gnasverberum. Queftiones fono le controverterfi al detto di quei che sanno. Però è scrit- in fine riduconsitutte a due: alla riputazioto , the Vbihumilitas, ibi & fapientia. L' ne , callarobba . Pugnaverborum fono le mente quella caduta, perchè come un In-fermo ad ogniurto casa, Infirmari fiant, de la fin corrono ad aminazza fi l' Quelti sono di debole intendimento ; ad ogni piccolo dibattimenti, de i lor disfide, de i loro di debole intendimento ; ad ogni piccolo impulso, che aggiungavi la passione, dan- quanto bene le prime sono intitolate Qua-

F1 : 6.

P.om.i.

nemici .

fliones , perchè con quelle controversie che hanno di riputazione, o di roba, che cosa fanno? Cercano di divenire felici, ma fempre cercano, perchè non vi pervengono Ventilabrum in manu ejus, & purgabit aremai , Quarunt, & non inveniunt; come appunto succede a chi nelle scienze non altro fa del continuo , che questionare, enon conchinde mai niente, Semper discentes, & \_1.Tim.1. numquam ad scientiam veritatis pervenientes. Le seconde poi sono dette pugna verborum perche sono mere dispute, come si chiamano, di vocabolo, e però non tanto fono dette questioni , quanto contrasti . Per un vano titolo impegnerebbono, bisognando, uno Stato. E pure quando anche ottengono questo titolo, dì, che ottengono? un puro nulla; Qui cancum verba feltacur, nihil Pray.19. babebir. E non è questa una languidezza indicibile d'intelletto? Io ti ho qui voluto trattare di questi miseri, perchè se tu sei per disgrazia uno di essi, procuri di ravvederti, con lasciare andare i puntigli vani di Mondo. Sei Cavaliere, ma Cavalier Cristiano. Adunque a chi ti disfida, non dubitar di rispondere, come sanno i tuoi pari Savi : Io non offendo veruno, ma mi difendo. Vo con la spada al fianco continovamente. Se alcun mi affalta, io fo farlo anche stare da me lontano. Questa risposta non è contraria a gl'infegnamenti di Cristo, e dall' altra parte salva più che abbastanza ogni onore Piov. 20 3. umano: Honor est homini, qui separat se à contentionibus. Che fe tu non fei di costoro, io te n'ho voluto trattare, perchè non gl' invidi, cometalor forsefai, ma gli compatifca, considerando quanto sieno infelici quei , che fi fono eletti fervire al Mondo . Prega Dio caldamente, perchè gl'illumini. Coneiossiache mira, a che sono ridotti! Son Cristiani, e contuttociò non acquiescunt sanis fermonibus Domini Nostri lesu Christi, e ei, que fecundum pierarem eft, dollrine; anzi tal volta aliser docene anch' essi, come appena farebbono gl'inimici di Gesù Cristo. E chi può esprimere quanto sia però formidabile quel gastigo, che lor sovrasta? His, qui sunt ex contentione, come sono questi, sì avidi di contrasto, & qui non acquiescune veritati, ch'è la dottrina di Cristo, credune auteminiquitari, ch'è la dottrina di Mondo : ira, & indignatio : ira dalla parte di Dio, che li dannerà : indignatio dalla parte di loro medefimi, che dannati concepiranno più implacabile sdegno contro se stessi, di quello che mai provaffero verso alcuno de' lor

XVIII.

am fuam , & congregabit triticum in horreum fuum , paleas autem comburet igne inextinguibili . Luc. 3.

Onfidera, che quel Signore date qui I rimirato in sì strano arnese, più da Campagna, che da Città, non è altri, che Gesù Cristo in atto di Giudice. Il ventilabro, che tiene in mano, è la ventola, iftromento assai vile, non può negarsi, perchè, a dir giusto, non è se non quella pala , con cui si sventola il grano, quando è su l'aja. Ma istrumento, che ancor fignificamolto, perchè fignificala podestà Giudiciale, ch'egli ha di separar gli Eletti da i Reprobi: e però istrumento, che val più d' ogni scettro, ancorchè reale. Adora pure il tuo Signore umilmente, mentre qui ti compare fotto un tal' abito, e raccomandati alui, perchè se mai più ti devi colmar di Malac 3.22 orrore, non che solo di riverenza, è quando lo rimiri in forma di Giudice . Quis' pote-

rit cogitare diem advensus ejus? Confidera la ragione, per cui-si dice, che la ventola stà in sua mano : Ventilabrum in manu ejus . E per fignificare, che a lui fi spetta questa Podestà Giudiciaria, e a lui fi conviene . Parer omne judicium dedit Filio . 10 521. Gli spetta come a Dio, e gli conviene come ad uomo . Gli spetta come a Dio , per l'attributo suo proprio della Sapienza. Perchè quantunque a costituire un persetto Giudice si richiegga ancor la Potenza ( siccome quella, ch'è necessaria a sottomettere i Rei, a processarli, a punirli) e si richiegga ancor la Bontà, ficcome quella, che afficura dalle parzialità, dalle amarezze, dagli aftii , dalle inginstizie : contuttociò queste due doti più tosto si hanno nel Giudice a presupporre innanzi al Giudizio. La Sapienza è quella, che denominal' atto del giudicare, con dargli in certo modo l' ultima forma; ludex fapiens judicabie populum fuum. E Eccl.12. gli conviene come ad uomo, o per dir meglio come al maggiore degli nomini , per tre capi: prima per l'affinità . ch'egli ha con coloro, ch'hanno ad effere giudicati. parendo, che agli nomini debba il Gindizio riuscire più caro, e più comportabile. nientr' essi vengano giudicati da un' uomo

nel Giudizio universale dee intervenire la

simile a loro, e però più disposto ad usar pietà dove possa usarsi. Secondo, perchè

univerfale rifurrezione de'corpi, che a lui

cheintese Ciisto medessimo, quanto disse, chemon apparengono all'aja, procederas che bere dedit e i persistente midisimo facero, si, come si faco dichiaratà minici ad uso qua Essimo benniar so. As gainest, che ben- di guerra, per via sommaria; a non contro-To. 50 che fosse quella podesià per tanti altri verrendo la sentenza loro di morte, come titoli, conurreccio le la merito, come s'èli già notissima a tutti , ma silimiana dola : la non sosse sunt massimamene allor, che [Qui non eredir, jam judicarus est.]. Procello [p. 5]. con tanta umiltà fi lasciò su la Terra trattar pieno, pontuale, formato si dovrà molto da Reo. E però è giufto, che sia veduto più fare intorno a coloro, che appartengo-da tutti seder glorioso su'il tribunale sovra- no all'aja: Purgabit aream fuam. E qui sano dell'Universo quel gran Signore, che ra lo svento la delle paglie: perchè gl' lla-con modi tanto obbrobriofi, e su stasse: deli non tanto, a direla verità, sono panato a i Tribunali più infimi, e fu fentenziato da i Tribunali più iniqui. Rallegrati con lui di quell'alta gloria, che in quell' ultimo giotno riporterà; e giacche allora fpino , se fosti paglia? tanto il suoco affarà vano proftrasfi innanzi al fuo Trono petta anche te, come caro pascolo. per dimandargli umilmente mifericordia , fanni dimandargliela adeffo, mentre ancor dar più, perciocchè non vedi, che ha già la ventola in mano? Ventilabrum in manu ejus . Che fegno è dunque , fe non che Arec 24. quanto prima vuol porla in opera? Ecce

venio cirò, & merces mea mecum eft, reddere uniquique fecundam opera fua. III.

Confidera, a qual fine il Signore ha già tolta in mano la ventola : ch'è affine di nettar l'aja : Ventilabrum in manu ejus , & purgabit aream fuam. Quest aja è la sua Chiesa: aja, perchè in ella i buoni fi trovano me-

fue. Non credere però, sentendo dir aja, voluto anzi, come Astefice sommo, cavar handale chiefa fra qualche piccola cosa bene dal male, che non permetterlo. E Titurcii, e gli enterprotevii, non appare to i utile, ene rece algrano la pagia con tengnon all'aja, e così nonpud diff, che agarvario. Quandoria celfato già quello propriamente la ventola faper loro. Per. fine, è allora si, che faran tofin i iniferi eiocchè è vero, che utitti gli Uomini ai diffipati, dirifi, mandati all'aria! Differgano fun modo compriratano dinazzi al Giudi.

fi ferba qual' Uomo: conclosfiacche, come (c: Compressionnier more sum summer genere). Mat 15-12.

il Padre, per meazo di Crifto in quanto Dio, stutcho d'inficia i Padine con la gra, rai zia; cosiper meazo di Crifto in quant' Urmo, dovrà il di ultimo filicitare anche i tutti que chi hamo a defice pulicitare anche i tutti que chi hamo a defice pulicitare anche i tutti que chi mon a defice pulicitare supersono il loro Giudice. Ma l' più di quelli inon processione de la considera del processione del considera del processione del considera del processione del processione

glie, quanto spini da bosco, che adirittura fi dannanotofto al fuoco: Lignum aridum in ereme. Ma che ti varrà non effere ftato Eccl. 6 1.

Confidera, per qual ragione i buoni fe-

deli fiano da Cristo raflomigliati al grano, e non è Giudice, ma Avvocato. Non tar- i trifti alle paglie. I buoni fono raffontigliati al grano per la multiplicità di quel frutto, ch' effi producono, giungendo a rendere talor cento per uno, per la fuftanza, per lafodezza, per la falubrità, e perchè da essi, se ben si mira, dipende tutto il man-tenimento dell' Universo . I tristi sono rassomigliati alle paglie, per la pallidezza, che in loro ridonda dal loro interno livore, per la seccagine dell'avarizia, per la sterilità dell'accidia, per l'incostanza della lor leggerezza, che li rende pieghevoli ad ogni ta tutto il suo fangne: Acquisivis sanguine senza paglia, manon havoluto farlo. Ha Anzi è valtiffima, e più valta ancora farà che creditu, che i eattivi non fieno ancora alla fine del Mondo, perchè fi farà dilatata di grande utile ai buoni, con quello fteffo, per l'Universo. Non però ella abbraccie- che vorrebbero ad essi recar di aggravio? rà tutti gli Uomini, ma fol quegli, i qua- Anzi fono di utile immenfo, perchè fe li havranno professata la vera Fede, cioè non altro, danno loro occasione di star più la Fede di Crifto . Gl'Idolatri, i Tartari, umili, mortificati, modefti, ch'è appun-Turchi, e gli Ebrei protervi, non appar- to l'utile, che reca al grano la paglia con

Epr

Il et. 16. ler, & turbe difperger oos .

feparazione farà per tanto quella, che Cri- a non fare altro mai più, che lodare Iddio; flo farà, quando, in virud di quest' alto venti- lo a quanto alto costo dovrebbes procu- lamento, farà che i trishi vadano lonatani rare di andar là sin, quando non altro ancor 14. 11-47 che con loro vada parimente a bruciare gior d'ogni Salomone, affifo ancor nel Troin questa maniera levato al vento? Guarda ine Dei, vos ancem expelli foras.
ciò, che sei di presente. Se tu sei paglia, Considera, quanto diversa dalla sorte del o quanto n'hai da temere; perche per te fingolarmente tien dunque Crifto la ventola da sbalzarti così lontano, che vadi fi-

Confidera, che seguito il satale ventilamento con la fentenza, che dovrà il grano granajo : Congregabit triticum in horreum funm. E qual è questo granajo così onorevole? è il Paradifo: intitolato così, per dinotare lo flato, che colà goderanno i Beati. Saranno, come il granonel suo gra-najo, ficuri, falvi, ed esenti già dalle ingiurie d'ogni stagione. Sono finite le pioggie, finiti i geli, finiti i ghiacci, finite le turbolenze ; è tempo già di godere ripofo eterno . Quello nondimeno, che dovrà recare ancora a gli Eletti piacer maggiore, farà vetett : \$ romal opere davano all'anima d'effi si gran fi può trovar giammai fimile nella Terra.

Pf 16, 1,1 più inculti, ma finalmente in quel gran gior- chiamò suo quel granajo, nel qual sarà ac-

da buoni, come dal grano van lontane le vi fosse di bene, che questa compagnia paglie, allor che il vento suriosamente le così degna di tutti i Giusti, cioè di Persoporta fin fuor dell' Aja? Così farà d'ogni fe- naggi dotati di tanta fcienza, di tanta affadele malvagio, perchè in quella feparazio- bilità, di tanta amabilità, di tanta bellezne farà sbalzato là tra gli stessi insedeli, per- za, che ogn' uno di loro è di gran lunga magin fuoco fteffo : Dividet eum , parremque no della fua Gloria! Che farai dunque, fe eine cum infidelibus poner . Aime, che que tu ne venga fcacciato? O che lutto! ò che fto farà un ventilamento a modo di turbine, lagrime! o che ftridore! Ibi eris fleini, & tanto fara impetuofo: e tu non penfi ciò, frider deneium, cum videritis Abraham, O che farebbe di te, fe ate toccasse di andare Ifac, & Iacob , & omnes Prophetas in Re-

grano farà quella delle paglie, mentre fatto di loro, come un gran fascio, saran poi gettate nel fuoco: Paleas autem comburer igne no a gli abiffi: Pontilabiscor, & voneus tel- inextinguibili. Mentre fenti dir paglie, già tofto intendi, quanto faranno ben disposte a bruciare : fon aride, fon atficcie, non v'è tra loro una stilla di umor succoso, che posdividere dalla paglia, farà il Signore, che la fare al fuoco una minima refittenza. E cogli Angeli ripongano tutto il grano nel fuo sì quanto acceso sarà l'incendio, che sormerannol Ma forfe che tanto più presto dovran però queste paglie ridursi in cenere? Non ti lasciar mai rapire a si rea ctedenza, che però dice avvedutamente il Signore: Paleas autom combures igne inextinguibili : perchè chi ode, che fono paglie quelle, che donanti al fuoco, non habbia a crederti, che quello al fin non fia più, che, come qui fogliam dire, un fuoco di paglie. Ah che non havrà già mai fine ! farà perpetuo, farà perenne; e cosi è ver, che comburer, ma non dersi ridotti là tutti infieme, fenza effere più consummer: perchè questa è la qualità trecoffretti a ftar tra quegli empi, che con le lo- mendifima di quel fuoco, a cui niun' altro travaglio; Qui de die in diem animam justam Ha tutto il male del suoco, che è tormentainiquis operibus cruciabant. Non c'è più pa- re, e non ha il bene, ch'è uccidere chi torglia; tutto e la fu puro grano; tutti lodano | menta: Deveravis eum ignis, qui non succendi-Die, tutti l'adorano, tutti l'amano, tutti lo | two . E perchè non succendent? se non per- job 10 16. benedicono; nè v'è tra loro, come quag- chè mai non gli manca alimento; divora, giù, chi a lui faccia verun' infulto. E ciò par, ma non diffregge. Ti fei però mello giam-che voglia accennarci quella parola foavif mai di propofito a ripenfare, che voglia di imma, energapiri. A dello i giutti fono coftret. re effere condannato ad un fuoco tale ? anti per maggior gloria divina a star tra loro disgiunti: chi fatica nel Settentrione, chi stro, niente più acceso, niente più acceso, nell' Oriente, chi nell' Occidente, chi tra niente più penetrante, balli dire, ch' è inequei Barbari ancora Meridionali, che sono stinguibile. Nota frattanto, che il Signore no il Signore gli unira tutti: Dispersienes If- colto il grano: In horreum suum: ma non raelis congregabir. Cayando ancora dal Pur- così chiamò fito quello fuoco, nel qual fagatorio coloro, che ivi fono stati a sconta-re si lungamente i passatì errori. E petò chi lui vien la salute degli Uomini, manon viepuò dire il gran godimento, ch'havran gli ne la petdizione: Perdicie eun Ifrael: en-Eletti in vederfi uniti da parti così diverie, rummodo in me auxiliran ruum,

Urgation of the Country of

Hofpirabitur, &pafcot, & potabit ingrator: or ad hee amara audios. Eccl. 29.32.

Onfidera, che per quefto Ofpite, dietti qui firagiona; puoi giustamente intendere Gest Crifto, allorche viene a te nel Santiffimo Sagramento : Hefpes eram , & collegistis me. Perocchè allora egli è vero Ofpite più che mai dell'anima tua . Ma guarda quanto differente dagli altri! Gli altri Ospiti, quando vengone in tua casa, non vengono per dar da mangiare a te, ma vengono, perche tu dia da mangiare a loro: ond è, che Abramo medefimo, quando ricettò

maa lui di provveder effi, e però corfe velocemente all'armento , & tulit inde vitulum renerrimum . Perche tal'e l'ofpitalità de' morzali: chi ricetta, pasce, non pasce chi è ricettato. Ma il tuo Signore è un Ospite quel sangue, il qual per te scorfe tutto giù tutto opposto, perche, quasi che ti faccia da quel corpo a si larghi rivi. Così la tua piccolo onore solamente in venire a te, refezione sara persetta. che fei verme vilissimo della Terra, vuo-Hofpitabitur, & paftet, & posabit : e con che vivande? con quelle , ch'egli ti forche le Madri nutrono bene i figlinoli col

mulierum mifericordium coxorune filies fues .

la del tuo Signore.

п. Confidera, che non dice folamente, che resezione persetta sono allor solo, che fi poiche l'ha satto: Pascer, & perabir; non congiungono infieme. Però il Signore ti di- folo pafeit, & potat. ce , che pafeer , & porabir ; non perche | Confidera , che ogni forte d'ingratitudigustar le sue carni non sia l'istesso, che gu- ne par a te sempre durissima a sofferirsi, ma

stare il suo sangues e non perchè gustare il fuo fangue non fia l'ifteffo, che guftar le fue carni; ma per farti intendere, ch'egli ti dà una refezione interiffima, qual ci vuole a confervare perfettamente la vita. Vero è, che come, a far ciò meglio apprendere dalla gente più gtoffolana, egli ha vo-luto lasciar nel Sagramento se stesso sotto due specie distinte di pane e di vino, di pane per dinotar, ch' egli è cibo; di vino, per dinotare, ch' egli è bevanda; così tu molto ben puoi diftinguere queste cole col tuo pensiero, e devi diftinguerle, affine di meglio comprendere il loro fapore, E qual è questo sapore? La rimembranza di quello, che il tuo Signore per te pati. Sai che questo Santiffimo Sagramento è stato da lui 1. Cor. 11. lasciato singolarmente per memoria della 16. quei tre Angeli pellegrini , che furon tre fua morte: Mortem Domini annunciabitis , Ofpiti alui venuti dal Cielo, subito intese, dones vonias. Ma questa morte non su ordiche nontoccaya a loro diprovveder lui, naria, fu violenta, fu acerba, fu attroce. fu fanguinofa; e però affine che di tutto ciò ti rammemori nel riceverlo , penfa , che ricevi quel corpo, il quale per te diventò preda di morte; penía, che ricevi

Confidera, che senza dubbio è stupor le nel venire di più tenerti a banchetto, grande, che il Signore doni se stesso in alimento persetto, come pur or si dicea; ma maggiore assai che si doni ad Vomini inma di se medesimo. O quisi, che il tuo grati: Hofpirabirar, & pafcer, & porabirinflupore bifogna che giunga al colmo | per- grater, E pure è così. Quanto pochi fono grati al Signore d'un benefizio si inenarraproprio latte, che appunto è ad effi, nel bile, qual'è quello, che ci ha lasciato nel medefimo tempo, & paffur, & porus: ma Santiffimo Sagramento! Anzi gli fono innon giammai con le viscere, e con le ve- gratissimi , perchè tutto di avviene, che ne. Più tosto troverai Madri, che si sieno molti lo ricevono in questa forma. e poi cibate de Joro figliuoli, conforme a quel- quindi a pochi giorni lo scacciano via da sè, lo, Comedes frullum ucers sui: che trovar per dar ricetto nel loro cuore al Demonio. Madri, che fi siano volute far loro cibo; e Questa è una ingratitudine la più barbara, pure fi vantano di effere si pictofe: Manus che fi posta mai immaginare. E pure il Signore quando viene ate la prevede. Che Or mira un poco, che pieta sia maiquel diffi la prevede ? la sà di certo : Sciobae onim quisnam offet, qui traderet sum t e let. 11 11. pur non lascia mai di venire, come sein pafeer, ma ancor che perabir ? ne dice fola- eterno tugli haveffi da effere fedeliffimo. mente che prossir, ma ancot conce pafera, O prodigi di maraviglia I L'ingratitudine per dinotarti, che quando ri dona se nel di dittolo fufficierse a riogliere il bennazio santifinno Saramento, ti dona una refe- anche aduno, a cui finfatto 1 or penfa tu zione perfetta. Il cibo fenza bevanda, e la quanto lo dia più finfatto 1 or non firito. E bevanda senzacibo, fono resezione, è ve pure il Signore non solo lo sa agl'ingrati, riffimo, ma non fono refezione perfetta; ma lo torna anche a fare infinite volte,

molto

molto più quella, che ricevi da uno, il quale giornalmente hebbe il piatto da ea-If. 49 IC+ fa tila ; Qui edebat paner meor , magnificabis fuper me supplanearionem. Perche a far Scimus , quoniam diligentibus Deumomnia talora qualene benefizio a un'ingrato potrai ridurti . Potrai ridurti a impetrargli una volta un favor dal Principe, a donareli un anello, a donargli un'abito, a ufargli alcuna altra fimile cortefia; ma a mantenerlo continuamente a tue spele, non potrai ridurti in eterno; perche ti par d'allevarti la serpe in seno. E tuttavia questo è

lovabit glia , dopo havere il Signore usata con che fi adempia: Omnis veluntas mea fiet .

gli Uomini tanta benignità , è costretto Perchè ciò vuol dire proposito; volontà aneora ad udirfi da loro dir cofe tali , che ferma , volontà forte , volonti rifolita : Malacela, fieno abili infino ad amareggiarlo: Et ad perche fiadempia, ha Dio degli elettiuna hac amara audier. E quali fono queste co. specialissima cura , Oenli Domini super infe, ch'egli ode ? Son'i lamenti, ehe gli for, gl'indrizza, gli governa, gli guarda, Uomini fan di lui, quasi ehe ne sia poco sicchè tuttociò che loro accade, cooperi amante : Dilexi vos , dicir Dominus , & dixiftis, in que dilexifti nes? Questi lamenti della loco anima, Diligeneibus Deumomnia fono antichi nel Mondo . Ma , se però fempre furono infopportabili ; dacchè il Signore con tanto amor ci fi dona nel Sagramento, non fono infopportabili folamente , ma inescusabili , fino all'ultimo i beni e sacile intendere , come questi agli fegno. Perciocche quale amore non ci ha Eletti portino bene, Cooperantur in bonum, mostrato, ehi ha potuto anche rendersi perche sin si, che gli Eletti e benedicano nostro eibo? tanto grande è stata la brama farfi quafi una medefima cofa con ello noi! Che puoi tu però dubitare, ehe non ti do-E non ha giusta ragione di amareggiarsi , fe vegga, che til diffidi di dover ottener da esso il meno, sol che ti disponghi a ricever-CE 4.1. lo, dappoiehe con tanto amore ti ha da-

dinem concitavit Deum fuum .

cooperantur in bonum its , qui fecundum propositum vocari funs fanthi. Rom. 8.

Onfidera la gran forte di quei , che daddovero attendono ad amar Dio: Tutte le cose cooperano a lor bene: Diligeneibus Deum omnia cooperantur in bonum . Così l'Universo è stato costituito, che le ciò, che del continuo vedi far tu a Gesti parti ignobili fervano alle più nobili: Qui Crifto: Pascet, & potabie ingraeer. Fu sultus est fervan sapienti. È però tutto ha provita. illimato un prodigio fommo, quando S. datornate finalmente in fervizio di quel fe-Ambrogio atrivò a fomminifitare il vitro lli-i, che daddovero attendono ad amat ad un traditore, che gli havea tramatorab-Dio, cioè di coloro, che fono fili la Terrai biosamente alla vita. Ma tal prodigio è da Nobili veri, sono i Grandi, sono i Glorio-Cristo satto ogni giorno: e con questa di- si, sono predestinati all'eterna beatitudine: versità, che il Santo lo sece a chi havea Qui secundum prepositum vocati sunt sunstituo voluto tradirlo. Cristo lo fa, a chi sa, E' senza dubbio, che alla fine è la loro 11. 13. 19. che di più lo dovrà tradire; Qui manducar predefinazione? è altro forse che quella meum panem, levabis contra me calcaneum affolutissima volontà, ch'ha Dio di silvarfuum : non folamente levavir , ma aneor li? No, non è altro : Propefitum miferendi , eosi appunto la intitola in vari luoghi San-Confidera, che a colmare la maravi- to Agostino. Però questa volontà convien, a loro bene, ch'è quanto a dire a falute cooperantur in bonum .

Confidera, che omnia, cioè tutti gli accidenti, a cui gli Uomini fono foggetti, si ridueono a due, ai beni, ed a i mali, de maggiormente il Signore, che gli benefica, d'internarsi in noi, d'inviscerarsi in noi di e lo ringrazino, e l'adorino, e l'amino con Pf. 111.6. più ardore, Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi. Non cosi facile è incenderlo anni, chi ti ha donato se stesso Ogni altro cor de'mali: e pure è certissimo, perchè dono, che sacciati, è meno eccesso, tutti i mali, o sono tribolazioni, o sono tentazioni, o fono peccati, e tutti a gli Eletti, cooperaneur in bonum. Cooperaneur le tribolazioni, perche aprono a gli Eletti un campo larghissimo di esercitar le virtù. Nell' to il più? Perene Samaria, qua ad amarieu- infermità la pazienza, nelle perfecuzioni la mansuetudine, nella povertà la modestia, nelle depressioni l'umiltà, e in tutte insieme un' efatta raffegnazione al voler Divino : Deminus oft, qued benum eft in eculis fuis faciat . Cooperaneur le tentazioni, perche servono

agli .

Day Control

agli Eletti come di scuola , nella quale esti | Senti come parla l'Appostolo ; Diligenzibus niornalmente fi addefirano a guerreggiare Donmomnia cooperantes in bonum, non dice contro i loro nimici infernali, a superare la operaneur, dice cooperaneur. Adunque se fuffert tontationem , quoniam cum probatus fue- effer di meno , che tu non operi . Se tu non no poi l'ampia materia di piagnere, di com-

Thr. j. t.

pauper/atem meam in virga indignationis ejus . dirlo, volle anzi dir diligeatibus : affinchè Tre son le verghe, con cui Dio percuote tu tanto più non pigliassi errore, credendoeli Eletti . Verga di correzione , Vergadi correzione fono le tribolazioni, di proba-

Fig. 4. divina a peccar più sfacciatamente ; Pecca- to attendi a cooperare; fe non attendi a vi , & quid mihi accidir rrifte? Tu di qual cooperare, fta pur ficuro, che non farai numero fei? cavi male dal bene, o dal be- nel numero degli eletti, cioè di coloto, qui ne male? Quefto è un de'fegnipiù chiari focundum propositum pocatifuns fantti.

wocarifuntfantii. Confidera, che questa sentenza può es-III.

loro forza , a schernire le loro frodi, e co questi mali hanno a operare ate questo bene sìa riportar perpetui trionfi . Beneus vir qui con effo te (che quelto è corperare) non può ris, accipies coronam wits. Cooperansus fino operi, non opereran ne men essi, perch'essi i peccati medesimi: perciocche questi dan non fanno più che cooperare; Diligensibus Deum emnia cooperantur in bonum . E poi perpungerfi, di confonderfi, e foprattutto di chè creditu, che l'Appostolo habbia detto vivere d'indiinnanzi con più cautela: non si espressamente dii geni bus Deum? Poteva fi fidano della loro virtà. Eso vir videns egualmente di diestis à Deo, ma non volte ti , che a falvarti bafti fol quell'amor , che probazione, e Verga d'indegnazione. Di Dio porta ate; ci vuole ancor quell'amor, che tu porti a Dio . Ego diligonees me dilige . zione le tentazioni, d' indegnazione la per- Se Dio ti ha eletto alla gloria, ti ha eletto mission de'peccati. Sotto ciascuna di que- perchè ti alvi corrispondendogli ; se non gli fle verghe vien l'uomo cerramente a co- corrispondi e segno, che non t' ha eletto . noscere il proprio nulla, e ad umiliarsi:ma Credi tu, che ti voglia falvar per forza >Gli fotto niuna lo conosce mai meglio, che sot- eletti sono coloro, qui secundum proposicum to l'ultima: fotto questa verga tremenda d' vocarisune faulti, cioè vocari sune, ne fine indegnazione. Ego vir vident paupertatom inter fantior. Adunque fe tu fei eletto, tu fei Ron.& maeamin virga indignationi: ejus. So che vi è chiamato, vecanues; quesenim pradefina-la quarta verga, che s'intirola di furore, vir, & vecavir. E fe fei chiamato, adun-ca è l'abbandonamento dopo il peccario que un fei chiamato, perchè rifondi. Or Maquesta verganon appartiene agli Eletti , che ne fiegue da ciò , ne fegue , che a te ap-e però qui non ne hò fatta special memoria . partiene rispon lere , o non rispondere . E Nel testo mira un poco , quanto fia vero, che chiamate satebbono giammai quelle . che diligentibus Doum omnia cooperantur in che tisforzaffero non farebbono chiamate, benum: mentre chi è tale , non ha chi gli fatebbono urti, farebbono violenze, Se il womme: menure van cale, non na cui gui jarenoono uru; jarenboho violenze. Sedi recechi danno, quin s su missu seasu s fi signore chiama giletti all'antica, ficcoboui sumlasoros fueriti; Il contratio accoum et indubitatifimo, non gil chiama affine
denegli empi, Perche fe a [simili anche ii]
umale fi volge in bene a gli empi ancora fi
li chiama perche lo feguano come fudditi, cobene fivolge in male, arrivando esti a fe- me servi, come seguaci. Vecavir eum, no eno, che fin fiabulano della misericordia foquerorurfo. Adunque se vnoi effere elet- 1641.2.

per cui conoscete , se sei de predestinati Considera, che quando a sorte tu non ino fe de' presciti; perciocche questa è la leg- renda, come con ciò, che si è detto, possa ge , ai predeftinati anche il male ha da re- congiunger fi l'immutabilità di quel divino car bene : Diligentibus Doum omnia cooperan- decreto, che per la fua fomma fermezza, e sur in bonum iis, qui focundum proposieum fomma fortezza, è intitolato proposito, propofirum miferendi: tu non hai da far altro che fottomettere il tuo faltofo intelletto a ferti per ventura di qualche (coglio : perchè | ciò, che infegna la fede ; con illabilire dentro Betti per verturar di qu'entercegnio : peute in social megan attect a comment de di derire di derire. I del care di describatione : che ti fenza che te ne pigli folicciundire : mentre di silverai ; fic faria del bene ; fe non faria del alla fane turret (cole; a uncorch per altro bene, non fi fairerai ). In quello modo cui noccolo; i shamo da porra bene. Ma non dazia [egno di effere mel nimero defi filecciono fil silverai de marcolo di piece bene quello modo cui noccolo; i abbagilo? Tuttele coli ancorchè ti perche in quello modo du sua fileta ignoper altro nocevoli, ti hanno da portar bene ranza, la tua stessa incapacità dovrà coopete lo concedo; ma quando te'l porteranno? rare a tuo maggior bene : Cooperabrer in quando procurerai, ch'effe te lo portino . bonum . O quanto è il merito dichi non dotato di più sapere, si contenta di atten ne qui dice, ad Dominum . Se farai ciò . dere a fervir Dio in fanta semplicità, lasciando a quegli cui tocca, e specolare, e spiegare i misterjaltissimi. Questo è quanto il Signore da noi ricerca; che noi l'amiamo , Diligentibus Deum emnia cooperantur in bonum , non contemplantibus , non celebransibus , non pradseancibus; diligencibus, petchè ciò può farfi da tutti. Adunque che cercar più? Attendi ad amar Dio, ch' è quanso dire a fervirlo con fedeltà fecondo il tuo stato, ad eseguire i suoi comandi, ad eleggere i suoi consigli: e se non sai più, non importa. Non potrai dire con l'Appostolo ; Scimus , quia diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum iis , qui secundum propositum wocati funt fanlli ; ma potrai dire experimur; perchè intenderai con la pratica la verità di ciò, che non penetri con la scien-22. Benchè quale scienza più verace di questa; la scienza pratica? questa è la scienza de'Santi ; Dedie illis fcientiam Santtorum; perchè operando capifcono quei misteri, ch'altri non capifce studiando.

## XXI.

# B. Luigi Gonzaga &

Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse evelles de laques pedes mess. Pfal. 24. 15.

Onfidera, che questo Mondo è pieno

di lacci, test da Demonj infernali, ficchè il glorioso Sant' Antonio a mirarli si Facig to atterritutto. Dovunquetu vada; In medio laqueorum ingrederis. Però ch'hai da fare, affin di non cadervi? Guardartia' piedi? tutto il contrario. Hai da sevare più tosto i tuoi guardi all'alto, voltandoti al tuo Signore; Lux vultus mei non sadebat in terram . Così farai più ficuro di non perire , 10 19:24 perchè fe tu penfi a lui , vincendevolmente gloria eft fequi Dominum. a lui tocca penfare a te ; Convertimini ad me , & ego conversar ad vos. E s'egli pensa | Servi gli occhi intenti al Padrone per supate, tu fei falvo. Quefto è ciò, che fi pro-Zach.r.j. mife di certo il Santo Re Davide, quando diffe; Ocule mei semper ad Deminum , quo- sono poveri; o di patrocinio , se sono peniamiple velles de laqueo pedes meos . E que- ricolanti; o d'innalzamento, fe possono tto è ciò, che puoidi certo prometterti nella Corte d'effo falire a maggior fortuna . ancoratu, se vorrai provarlo. Ma nota, che non balta voltare folamente a Dio gli rispetto al tuo Dio medesimo . Oculi sui occhi di tanto in tanto, gli hai da fissare, lemper ad Dominum. Scirco, fei povero, Oculi mei semper ad Dominum; e però appun- sci pericolante, sei capace di giungere a

trovandosi per qualsivoglia impedimento, verso il Padrone, giacchè non senza ragionon dubitare di havere in tempo veruno a cader nei lacci , perchè quantunque odi qui dire , che ipfe evellet de laques pedes suos, non ti dei credere, che il Signore ti habbia prima a lasciar cadere ne' lacci, e dipoi cavartene: nò ; te ne verrà a prefervare. Ma fi dice eveller, per dimostrare, che i lacci fon tanto spessi, fon tanto stretti , fono tanto intrigati, che a preservarti in mezzo d'effi ci vuole tanta virtu , quanta a liberartene.

Considera, che in prima tengono i Servi gli occhi intenti al Padrone, per eseguire prontamente i fuoi ordini : Perche non vogliono, quando son Servi buoni, aspettar la voce, la prevengono al folo mirare i cenni. E questo è ciò ch'hai da far tu parimente : Oculi sui semper ad Dominum, rispetto a Dio, affine di veder che cenno ti dia . Mensjufti meditabitur obedientiam . Se tu aspetti l'ordine espresso, fai l'ubbidien- Prov.15.28 za , ma non la mediti : allor la mediti , quando tu l'indovini , ubbedendo al femplice gusto, che il Signore ti dimostra di alcuna cofa , non all'impero ; Tu mandafti Pf. 118 4. mandata tua custodiri nimis .

Confidera, che in fecondo luogo tengono i Servi gli occhi intenti al Padrone, per tenergli dietro dovunque vada: perchè tal' e l'obbligo loro, quando non lo servono in altro, che di accompagnarlo. E questo è ciò, che similmente hai da fare rispetto a Dio : Oculi eui semper ad Dominum, per calcare lob 23. 11. in ogni occorrenza le site pedate : Vestigia ejus secusus est pes meus. Questa è la tua obbligazione. Ma come potrai perfettamente adempirla. se non tieni a lui sempre rivolti gli occhi, penfando frate medefimo, com' egli in simili casi si diportò allora, che pellegrinò fu la Terra in carne mortale ? Non fai , che questo è la somma gloria, alla qual Eccli. 25tu poffa mai giungere ? Seguir lui; Magna 18

Confidera, che in terzo luogo tengono i plicarlo, o di perdono, fe vengono flagellati, come infingardi, o di provvisione, se E questo è ciò , che finalmente hai da fare , to hai da tenere in lui fempre voltati gli octitanta gloria, quanta è quella del Paradifo. chi nella maniera: che costumano i Servi Ecome dunque è possibile, che tu giamunai

tolga gli occhi da quelle mani, da cui di- Videse, vigilase, & erase. Qualor tu resti pende quanto mai possi al Mondo sperar di dichiedere un tal' ajuto, non andrà molto, bene? Sicus oculi servorum in manibus Domi: che nè compitai la sua volontà, nè ti conpresto di mirar Dio ? L' hai da mirare , donee mifereatur, come fann'effi ; e ancor molti ingrati non fanno . Questo è ciò, che vale oltre modo ad efter efaudito più pronfue grazie, fe ancor non le negherà. E per qual cagione? perchè ottenute che l'hai , OC.13. 6. non lo guardi più ; Saturati funt , & levaverunt cer fuum , & obliti funt mei .

Confidera, che se tu terrai, come quì fi è detto, i tuoi guardi intenti del continuo al Signore, tu faraifalvo da lacci : Oculi meisemper ad Dominum, quoniamipse evellet de laques, cioè de omni laques pedes mess. Perchè hai veduto, come per trè cagioni devi qual vero Servo mirar ogn' ora con occhi sì infaticabili il tuo Padrone : per ubbidirlo a cenni, per feguirlo, per supplicarlo . Se l'ubbidirai in detta forma, sei sicuriffimo , ch'eglitiscampi da i lacci, Evelles de laques pedes suos; perchè chi ubbidifce, specialmente con tanta puntualità, non solo non v'è pericolo, che mai cada, ma che nè pure egli inciampi . Questo è il privilegio felice dell'ubbidienza, poter'andare con ficurtà, dove ogn' altro faria per-Icc 1,8 f. duto; Qui enflodie pracepeum , non experieeur quidquam mali . Se lo terrai riguardato per immitarlo, sei pur sicuro, che ti sottragga da'lacci , Evellet de laqueo pedes tuos; perchè fe alcuno è pur certo di non dovere mai mettere piede in fallo, fai tu qual'è? chi a quell'azione ch'ha da fare, a quell'impiego, aquell'impresa, aquell'esercizio, confidera come in quello fi portò Cristo; Quicumque hanc regulam fecusi fuerins , pax Super illos. Questa è la regola, l'immitazione di Crifto: chi questa seguita, ha pace, perchè opera con certezza di dargli gusto . Se finalmente lo terrai riguardato con supplicarlo, fei ficuro da i lacci ancor più che mai : Eveller de laqueo pedes ruos ; perchè ubbidire al Signore per compir la sua volontà, immitarlo per conformatti al fuo vivere, tifafanto, manon ti rende ficuro di un tale stato. La total sicurezza ti ha da

norum suorum, & sicus oculi ancilla in mani- formerai col suo vivere; e però ti bisogna Deum nostrum, donec misereasur nostri. Non l'hai conseguito, perchè come l'hai conweditu, come i Servi mai non si stancano seguito, così puoi perderlo: Oculi mei prov. 7 t. di mirar supplichevoli il lor Padrone, donce semper ad Dominum. E pure quanti ci sono. milereatur? e come dunque tu ti stanchi sì che lasceranno passare gl'interi di , senza mai levare gli occhi al Cielo? Oculi Ruleo- Zach.9 t. rum in finibus terra . Questi rubano a Dio dappoi , ch'eft mifereus , ciò , che dieffi ciò , che il Signore per tanti titoli giuftamente pretende ( se gli siam servi ) ch' è d'efsere padrone de gli occhi nostri. Domini tamente. Altrimenti Iddio ti differità le ef oculus hominis . Ma non già punto glie lo rubò quel Beato Giovane, di cui tu celebri in questo giorno i natali , dico un Luigi Gonzaga . Scorri la vita , e vedrai, come in tutti e tre questi sensi ch' hai meditati , confagrò a Dio perfettamente i fuoi occhi . Qual maraviglia è però , se fosse vicendevolmente preservato poi dal Signore fra tanti lacci, quanti fur quelli, da i quali usci vincitore?

# XXII.

Ne dixeris : Peccavi, & quid mihi accidis trifte? Altifimus enim eft patiens reddieor. Eccli s. 4.

Onfidera, donde avvenga, che tanti divengano ogni di più arditi al peccare. Perchè Dio non gastiga subito . Se ogni volta, che uno prorompe in qualche bestemmia, si fentisse ad un tratto lacerare la lingua da crudi vermini ; fe chi commette alcun furto , fi trovasse ad un tratto le mani fecche; fe chi commette una fraude fi trovasse ad un tratto la mente stupida ; se quando uno cade in qualche vituperofa carnalità, restasse anch'egli di subito tutto oppresso da schifosissima lebbra, credi tu , che sarebbono tanti al Mondo i bestemmiatori, i furbi, i frodolenti, i lascivi? ma perchè Dio va rilento nel gaftigare, perche tollera, perchetace, perche dissinula , la gente è sempre più ardita : Quia non profereur cità conera malos fententia, abique ti- Eccl. 8.11. more ullo filii hominum perpetrant mala . O iniquità moltruosa di quei figliuoli, che sono appunto degli uomini, non di Dio ! Perche Dio è buono, perciò voler effer' empi? Ben si conosce, che figliuoli tali non appartengono a Dio, mentre fono totalmente da lui diversi . Son figliuoli di perdivenire dal chiedergli nondimeno ajuto con- zione, che tanto appunto vuol dir figliuotinuo, come se non facessi niente di bene . li degli uomini ; perchè Filius hominis è

questo, che a quello; ma non può mai da- rende al Peccator quella pena, che meri-

scritto nel numero de Presciti. II.

fo nel cuore; 6 furerem accendar, quando nonteme ancor di trafcorrece fu le lab-la alcuno, come colui, che non punifice para. Che creditu per ventura, mentre si jira, ma per giuffizia. Però che ha fatto? parlis Che Dio non fia al mondo, o che non ha voluro qui dire, che Dio fi Vine, fev è , fa flordito, fa floido, nonav- perché quefto vocabolo faona idepne-la verta al mai, che utala i An che quell' voluco di r, che martine pramone, con quella un dimofiri dicredere, che Dio percione di ne de premio, e da con quella un dimofiri dicredere, che Dio percione con quella un dimofiri dicredere che Dio percione con quella del percione con quella del percione con quella con que de che de con quella del percione con quella con que del percione con quella del percione c

u.

tolto sempre dalle divine Scrieture in otti- și sagrileghe, come queste; Peccavi, 6 Eccl s. i-mo senso, ma Rimminum etolto sempre, quid mibi accidis reiste ? Na temeri quid o quasi sempre in cativo. Pilii bominum lognarii ; Deue anim in Cale, 6 tra superusquequi gravi cerde ? Vani filii hominum. serram. Ecco però per qual ragione il Si-Mendaces filii hominum. E però vedi, che gnore è qui detto Airissimo; perchè inco-

vuol dire abusarsi della misericordia divina mincia temerlo , benche sia buono ; Da Eccl , 8 apeccar più sfacciatamente: vuol dire stare locum simori Altissimi. Considera, che molto più tu lo temerai . 1V.

Confidera, che sarebbe ancor dite, le se ti ricordi , ch'egli ancor'è pariens redmai ti lasciassi tirare a si grande eccesso . ditor . Vero è , che queste parole a prima Non dire dunque, non dire: Perenvi, mi fronte non sembrano così proprie. Perchè fon già dato da molto tempo a peccare : la pazienza par che appartenga più tofto a percavi, e contuttoclò, nibil mibi accidis colui , che deve ricevere il pagamento, rrift, non mi è fin'ora accaduto difaftro non a colui che decrenderlo, che però alcuno. Sto gagliardo di fanità i ho de' diffe quel debitore Evangelico al confervo Marussifi figliudi e mi campano, ho delle facol- fin octedioro: Patinniam habe in me, &

ngiutoli, e mi campano, no delle izeo: luo creditore: Patientiam habe in me, of rai, emicrectono; no degli amici quant'io mania resdam rish. Pare adanque, cheft ne bramo, e mi vogliono cutti bene; s'ecal' Savio, o non dovea dir rassisse, ma dir ora ho nimici, gli ho, ma mi cemono. Vier, nome a cui ben potevasi unir l'ag-Non dir così, s'venturato, non dir così; giunto di parisa; o non doveya dir paperocchè questo è un linguaggio a Dio riens , ma dir fidelis , aggiunto, che fi petroppo odiofo, anzi infoppottabile. Nen tea ben unire al nome di Reddirer. Ma peoft ifte forme , qui mifericordiam provocer; netraben' addentro , e vedrai la forzadi Julit. te fed peting qui iram excitet , quando ftà chiu- ciò , che il Savio pretefe . Pretefe di di-

con questa tu dimontra utreuce y true bos pense. Sa a verso sun quanto a transca deposta con provvidenza, a fregoli come premio, la pazienza nella dizizione di effo a cafo. O quanto t'inganni! Altifumu sta dalla parte del pagato, ma non così enim off pariens reddiers. El vero, che specifica del pagatore. Ma qui fitratta foesto, si ma sempre arriva. Tarda spesso, si di dalla parte del pagatore. Ma qui fitratta 10 tates 3, ma tempre autres 1 au aprive fem a compare de l'organisere. Ma quin tratat perché paziente, patient, matriva fem dipra, e però nont iprender maraviglia, pre, perchè anche è retributore, rediere, lei l'Savio ha detto, che Dio è paziente. Efe egil è redduor, come vuoi dunque tu, quantunque fia pagavere: Pazientreddiere, che proceda a calo ? Paò dare a calo un l'Onfideta, che il Signore, quando puniche proceda a calo ? Paò dare a calo un l'Onfideta, che il Signore, quando puniche proceda a calo . che dà , perchè non è tenuto di dar più a fce , è chiamato Reddirer , perchè non folo

re a calo colui, cherende.

Confidera, per qual ragione fingolare mente habbi al Savio voluto in quedo luogo chiamare Iddio col nome di Altifilmo,
Signore in punire ogn'uno, e quefto è quel-Altillimus. L'ha chiamato così, per ram- lo , ch'egli ha , che però diffe alla scelleramemorati, che come Dio è buono, men-tre egli tollera con il firan a pazienza il mal con percoffe, e con peffilenze: Zece 1904 fig. 18:10. che tufai; così è fapiente e poetente, fa "essim, of gestifeshor in moito sui. E però piente a scorgerlo, potente a punirlo. Non la parlar propriamente, sempre più convie-

è egli l'Altiffimo ? Adunque vede tuttociò , ne a Dio questo nome di Reddicer , che di chetu operi (u la Terra, perchè stà in alto, Vitor, perchè esprime più quell' intento e in alto ancor più del Sole. Non è egli ch'ha nel punirti, che non è la tua pena, ma l'Altissimo?adunque può sempre coglierti , la sua gloria. E se così è, non ri avvedi, per quando vuole, perchè tistà sempre al di qual cagione est i è chiamato in sar ciò refopra. E tuccontuncciò non lo temi, anzi si une representatione più che sedele . Non è ti Jasci scappare ancora di bocca parole co- chiamato sedele, perchè non procede a rutto

rigore nel tenderfi una tal forte di gloria Se ti ravvedi, egli ne rilaffa di molta, e fpeffo anche tutta. Maè chiamato per contrario paziente, perchè non corre comune-mentenel rendersela, quando ancora non rum non sunt consumpta : Argentum re-

ti ravvedi: và posato, và placido, non ha veruna difficoltà di aspettarla anche lungamente. Qualor tu scorgi però, che non ti punifce , benchè tu fii così indurato nel male, non dir, che Dio son fie reddieer, come forfe tu ti figuri , di ch'egli eft pa-

tiens . Pariens redditor . .

Confidera, per qual cagione il Signore non habbia difficoltà di aspettare anche lungamente quella gloria sì giufla, che deve rendersi in punir te, quantunque sii con-tumace. Non ha dissicoltà pet tre capi. Prima, perchè senza detta gloria n'ha tanta 166 4 già , che gli bafta : Plona eft omnis terra gloria eine. Secondo, perchè è sicuro di potere a fe rendere questa gloria, qualor vorrà, fen-

si è Dio; e s' è così, già conosci quanto bio di migliorate, imperversano! Questo giustamente egli siccisi, Pairina reddiera al. è probabilismo segno, che si spedito, al forche si tratti di pene. Sai ru più tosto, perchè il Signore ha teco gia consimuata lor che si tratti di pene. Sai ru più tosto, perchè il Signore ha teco gia consumata quando non e parieni reddiser; quando si la sua fortezza, ma senza prò : Frastrà tratra di premj: perch'egli ha fomma iretra conflavie conflator. difartibene. Il malere lo fa per necessità IC, 1, 24.

di renderfi quellagloria, che ru gli hai rol- digio fommo, che prima fi confirmi, per così ta, e cosi lo fa lenramente : Hen confelaber fu- dire, la forrezza divina in percuorer l'Uoper hoftibus meis: mail benete lo fa per voglia di fartelo, per godimento, per genio, e E pur'è così: Malieia corum non fune confumcosì lo fa con prontezza molto maggiore. Nel refto intendi, che il male anch' effo ver- ruo libero arbitrio, mentre tu puoi quafi rà quanto più rardo, tanto più dolorofo; che però questo e quel luogo, in cui dice il Savio, che Deux vindicans vindicabie; e perchè lo dice? per vezzo vano di lingua? non Ha detto malieia corum non fune confumpea; te lo credere? Lo dice, perchè vindicans non ha detto enbiso corum; perche la ruggii peccati di commissione, che già facesti, ne è nell'argento un granmale, ma tutto vindicabit ancora quei di ommiffione, che eftrinfeco: e però al fine fi leva, e fi leva in adesso fai, mentr'egli tidà tempo diren. modo, che l'argento rimane argento purissi-

detti a penitenza, e pur tu l'abufi. Manna dell' Azima.

### XXIII.

probum vocate cos , quia Dominus proje-

eie illes. Hier. 6. 30. Onfidera, che questo Chimico, di cui tu fenti qui ragionare, è il Signore, il quale in moltiffimi luoghi delle Divine Scritture comparifce forto quell' abiro per mostrare, che quell'industria egli mette a purgar gli Uomini dalle loro malvagità, quella follecitudine, quello fludio, che mette un Chimico a purgare l'argento nel fuo crogivolo; Convertam manum meam ad to, & excoquam ad purum feoriam tuam . If 1.15. Che se vuoi sapere qual sia principalmente questo crogivolo, di cui il Signore si serve Ecclas. fi è la tribolazione : Caminus bumiliationis. za che dipenda da alenno: Mes est saleie, Non vi effendo cosa, la qual riesca più at-& ogo reiribuam: nè c'è pericolo, che tu ta a riformare i coflumi già depravati: Câm II 169. frattano ri fortrashi, o gli feappi. Terzo, feerli midicia sua in 1872a, pifiziam suam perchè quanto più tarda a renderis quella difensibiliarseresobii. Quando n'e put'efgloria, l'havra maggiore; e però sa come sa giovi, e perduta l'opera. E però questo è l'albero dell'Ulivo, che non ogni anno cu- ciò, di cui quì con parole si spaventose il rafi di haver frutto, per haverlo più vigo- Signore fi duole, di havere in vano conrofo: Erit quasi eliva gloria ejus. Se il Si- sumata già l'arte fomma a savor de' Reprognore differifce a renderfi la fua gloria , l'ad- bi: Fruftrà conflavis conflator ; mentre con doppierà, sì per la pazienza più indefessa essi non ha nè pure giovato l'ardor del fuodoppier's, a per se patients put inscrenza cumminant perso grows assure use anomolitarant collarents, est perché quando co, ch' el limezzo più podrezio. Pami foriri li qui faranno i cupen più tarde, faranno i cupen più differire anche lunga: da tempere, fe a forte condum de li que di mente. E non fattu, che chi afpettando il coloro, i quali in rè gallighi, che da giono i di dodovere, lo acretice, com de inca campi, i li cenno per li li cop ecceta, nelle ignomiha pazienza grandiffima in aspettarlo? Co- nie, nelle infermità, ne' disastri, in cam-

> Confidera, che quello appunto è un promo, che l'Umana malizia da Dio percoffa : pra. Dal che fi vede quanta fia la forza del arrivare a stancare un Dio, rusto inrento a purgar da te quella scoria, che ti di prava. Epero nota, come il Profeta ha parlato:

mo : Aufer rubiginem de argento, & ogredietur Provato.

La malizia è quel difetto intrinfeco ch' ha l'argento nelle fue vene; e questo mai non fitoglie, perocche nafce dall' effere un tal' argento, non folamente rugginoso, ma reo. Così figurati, che parimente succeda nel cafo nostro. Se in te il peccato nasce quafi al di fuori, nasce dalla forza degli estrinseci allettamenti, dalle cattive compagnie, dalle cattive conversazioni, dal-le suggestioni moleste dell'inimico: in te il peccato è appunto come una ruggine, che stà inte, ma quasi attaccato: v'è speranza di toglierlo: benchè tal volta può effere Ex. :4.12. questa ruggine tanto grande, che nè pur effafi tolga: Muleolabore fudatum eft, er non exivit de es nimis rubigo ejus, neque per ignem . Ma questo è caso assai raro; per ordinario la ruggine cede al fuoco : e però qualor Dio ti ponga, come l'argento, dentro il crogi-volo di una tribolazione affai forte, ti purgherà. Non cosi quando il peccato provien più tosto dall'intimo del cuor tuo; cioè quando pecchi per mala disposizione di volontà, perchè il peccare ti piace, perche ne godi, perchè ne giubbili, perchè l'ami a fegno sì alto, che se non hai l'occafion pronta di far male, la cerchi. Allora il peccato inte non è già ruggine folamente, è malizia, vien dalle viscere : Prodite quafi ex adipeiniquitas corum. E però purgarti come l'argento rugginoso è difficile, perchè Eccl. 1.15. il difetto ftà nel tuo libero arbitrio inclina-

to al male. Machinon fa, che Perversi diffieile corrienneur? Conviene adunque, che tu incominci di qui, dal depor quell'affetto perverso all'iniquità, dall'haverla in odio, dall'haverla in orrore: perchè allora ancora per te ci farà speranza di salvazione: altrimenti, ò quanto riuscirà malagevole, chetiemendi, ancornel mezzo dei gaftighi divini! Percuffifi eos, & non doluerunt; attrivifti cos, & rennerunt accipere disciplinam- Hai posto mente a quella parola del Giudizio rigetterà da sè questi sfortuorribile Rennerune? questa è la forza del tuo libero arbitrio, che può non cedere auche feedite à me maledilli in ignem aternum : a i gastighi più gravi, che Dio ti mandi:

Malitia corum non funt confumpta. Considera, che in pruova di ciò il Profeta dà contro di questi ostinati sentenza aperta di eterna condannazione; e però conchiude: Argentum reprobum vocate eos quia Dominus projecis illos . Questo è l'argento reprobo , quell'argento , che non può purgarsi, nè pure a forza di suoco. El di qui nasce, che Iddio poi lasci di tribolare questi empj, che non si emendano nè pur tra le ignominie, nè pur tra le infermità,

m.

vas purissimum. Ma non così la malizia. 1 nè pure tra quei difastri, che basterebbone ad umiliar poco meno, che un Faraone. Lascia di tribolarli, perchè già vede, che il suoco con un' argento si tristo riesce inutile . E questo è ciò , che vuoldire : Projecit illos; vuol dire, che non fi piglia più di esti quella follecitudine, quello studio, che fi pigliava allora, che gastigava di sitbito ognilor fallo. Gli lascia molto più vivere a modo loro; Dimisi eos secundum de-sideria cordis corum. E però guarda quanto importa, ch'apprezzi quelle tribolazioni, che Dio ti manda, con valerti di esse a tua emendazione, altrimenti lascierà di mandartele totalmente : Erndire lerufalem, ne forte recedat anima men à te . O'che ga- K.6.8 . stigo tremendo è il non gastigare! questo è il maggior, che Dio scarichi su verun peccatore sopra la Terra, questo è il più fiero, questo è il più furibondo : perchè allora è fegno chiariffimo, che il Signore projecie illum, lo rigettò via da sè: Anferetur zelus mens à ze, nec irafear amplius. Fino che il Signore ti gastiga, ha zelo dite, ch' è quanto dire, n'ha gelosia, n'è sollecito, n'è studioso ; e conseguentemente dimostra . ch'egli ancor si promette di guadagnarti. Ma quando per contrario egli lascia di gastigarti, benchè tu fegua a peccare: Non irascieur amplius; è segno, che ti riserba a fuoco peggiore, ti riferba a quel dell' Inferno, dove l'argento reprobo non si getta più come argento, ma come scoria, che non fi ha da purgare, ma fi ha da incendere: Excoxi te, fed non quafi argentum. Veroè, che projecie illos, pud effere qui detto ad ufo profetico, in vece di projiciet il- If.42. los : perchè a i Profeti è frequentissimo adoperare il preterito in vece del futuro, affine di esprimere tanto più vivamente la ficurezza di quello , ch'essi predicono . E posto ciò, tanto varrebbe qui il dire . projecie illes, cioè, che il Signore nel di nati; projicies illes, con gridar loro ! Digiacchè il fuoco eterno è quel fuoco , ch'è destinato puramente ad incendere . non è destinato a purgare.

XXIV.

Per la Nascita di S. Gio: Battista.

Quanto magnus es , bumilia te in omnibus , & coram Deo invenies gratiam . Eccl. 3. 20.

Onsidera, che tre sorti ci sono d'Uomini grandi, alcuni sono grandi dinanzi a se, altri dinanzi a gli, Uomini, altri dinanzi a Dio . Dinanzi a sè fono grandi tutti coloro, che si stimano grandi: gli ambiziosi, gli altieri. Maa dire il vero, si stimano; nel resto non sono grandi; sono grandiofi; tanto più stanno al basso, quanto si credono di haver poggiato più alto: Apoc.3.17. Dieis quod dives sum, & nescis, quia tu es miser, & miserabilis. Dinanzi a gli Uomini fono grandi coloro, che per le loro prerogative sono apprezzati da tutti, sono amati, fono adorati. Manè meno questi, a dir vero, sono veri grandi, perchè non sono grandi assolutamente; ma solo in ordine a quei, che gli tengon tali; non sono in ordine a quelli, che non gli tengono. E così questa grandezza non è stimabile per tre capi . Prima, perche gli Uomini spesso coflituiscono la grandezza inciò, ch'è grandezza di fumo, voglio dir nelle vanità, nè i fogli, ne i scettri, nelle corone; e però non è sussistente. Dipoi, perchè quando ancor la costituiscono in ciò, che è grandezza vera, qual' è la fantità, qual' è la faviezza, non danno fempre la stima a chi fe la merita, mentre più d'una volta stimano santo, stimano savio, chi non è tale. Finalmente, perchè quando anche diano la ftima a chi fe la merita, non fanno togliere in ciò la mifura giusta, danno meno lode a chi ne merita più, danno più lode a chi ne merita meno: Mendaces filii hominum in flateris. Quelli per tanto in verità sono grandi, che fono grandi dinanzi a Dio, perchè Dio stimandoli grandi , gli rende tali. O' quanto differente è il suo detto da quel d' altrui! L'altrui presuppone il merito ne' lo-P1.148.5. dati, ma il fuo lo dà : Ipfe dixit, & falla funt . Or di queste tre grandezze qui dette, qual' è latua? Piaccia a Dio, che non fiaquella del primo genere, sicche non siatutta selo nella tua mente: Contemptibilistues valde, superbia cordis mi exculit te habitantem, dove? forfe, come devi omai crederti, al cotrispondi? Tu puoiscorgere idoni, che terzo Ciclo ? nò , nelle grotte ; habitan- Dioti dà , conforme a quello: Nes quidem tem in feiffuris petrarum .

Abd, 1.

11.

genere il Savio quì non ragiona; perch' egli dice: Quanto magnus es: e questi non fono grandi, non funt magni; fon picciolifsimi. Così nè anche è possibile, ch'egli ragioni a quei del secondo genere; perch' egli dice, quanto magnus es, e quelli non funt, ma putantur; nonfono grandi, fono creduti. Resta dunque, che parlia coloro del terzo genere, che fune magni; e se tu sei per gran felicità di costoro, ti hai punto a compiacere di te medefimo ? Anzi tutt'il contrario. Sei grande per verità, tanto più adunque vien' a te comandato, che tu ti umilj : Quanto magnus es , non dice puraris, dice es, quanto magnus es, hamilia se in omnibus. E per qual cagione? per due. Prima, perchè tanto è più giusto, che tu ti umilj; dipoi , perchè tanto è più necessario. Etanto più giusto: perchè quanto più sono eccelsi quei beni, che in te si truovano, tanto ancora è più certo, che non fon tuoi : Quid habes, qued non accepisti? Se la tua virtù fosse virtù comunale, faresti degno di qualche scusa maggiore nel compiacertene: ma mentre è punto esimia, punto eccedente, se la riconosci punto da te, tu sei stolto. Dipoi è tanto ancora più necessario; perchè nonti avvedi, che tanto più hai da guardare, che Dio non si sdegni contro di te, quanto è più ciò, che sdegnandosi può levarti? Ma se mai facilissimo è, che si sdegni, è quando tu ti vanaglori di ciò, che tanto chiaramente puoi scorgere tutto suo. Se tu, veflito per compaffione un mendico fignorilmente, fapessi, ch'egli in compagnia d' altri poveri si pavoneggia superbo, e si preferifce, non gli andresti a strappar di dosso quell' abito per furore? Cosi fa Dio; quando tidà qualche abito di virtù, non può negarsi, che ti abbellisce, ti adorna, ti sa pomposo; ma finalmente egli ti dà appunto un' abito : Sedere in Civitate, così dis' agli Appostoli, federe, donec induamini Luc. 14.9. virtute ex alto . Però come ti velli, così ancora di fubito può spogliarti. Enonhai dunque tanto più da temere, quanto più ricco è quell'abito, che turechi? Se non vuoi perderlo , è necessario umiliarsi : Quanto magnus es, humilia se in omnibus . Senza che è certo, che quanto più crescono i doni, tanto più cresce quel conto, che si ha da rendere: Cui plus datum eft, plus requiretur ab eo . E che fai pero tu? come non (pirisum bujus mundi accepimus, fed (pi-Considera, che a questi grandi del primo ritum, qui ex Deo est, ut sciamus que à Deo

111.

in boe inflificarus fum . un dono folo, ma bifogna umiliarfi in emnibus, così non bafta umiliarfi in un folo modo . Vedi quanti fono i modi di umiliazione : tutti figurati, che qui ti fieno prescritti, con dirti in emnibus. Ti hai da umiliare ne penfieri, umiliar nelle patole, umiliar nelle opere. Quanto a penfieri, internati più, che puoi nella cognizion del tuo nulla, che tal'è la vera umiltà. E fe talora ti forgono penfieri vani, (cacciali, fdegnali, o fe non altro non l porgere loro udienza, ficche fe alcuno ritamente rispondere ancora tu con S. Vinnon fi ferma : Non adhafit mihi cer pravum . ta umiltà (per non far, come coloro, i quali ribattono fludiofamente la lode, che fenton darfi, per farla tornar indietro, come una palla, tanto più forte, quanto più ribattuta) ma ritieni ancor fempre l'umiltà vera ; lascia

la da se medesima . Loda volentieri coloro,

che ne son degni, e più volentieri ascoltali

ancor lodare; perchè il lodarli può talor anche nascere da superbla; ma non cosi il fentir lodarli, e godere. Parla di te men che puoi, perchè i tesori, come fi scuoproicel, 34 no , fono mezzo perduti: Apersi funt thefauri, & evanuerune nebula fiene nves. E quanil linguaggio, perduto oggimai nel Mondo, mente a Dio; ma direttamente a Dio, in-Gen 4t. . 12: Filii mei funt, ques denavie mihi Deus, en. 11.5 - Keg, 15.

diffe Giuseppe : Parvali funt, ques denavit mihi Dens, diffe Giacob: Dominus Dens Ifrael prihibnit me, ne malum facerem tibi, zione. Vuoi dunque tu, che Dio ti colmi diffe David ad Abigaille follecita per Nadi grazia, più che non ha fatto teco per lo balle: e cosi potrebbe discorrersi in infinito | passato? fii più fedele. per le divine Scritture, tanto era allora frequente questo linguaggio. Oggi egli è quali fmarrito. Tu questo feguita, perche que- per trovare un fervo fedele, a cui conforstoèil vero linguaggio dell'umiltà. Quan- marti; l'hai già nel nuovo. Come disse Dio to alle opere, procura ogni giorno difar di Mose, In omni domo mea fideliffimus eff,

donara fune nobis; ma non puoi sapere qual ; zione . Ma questo è nulla rispetto a ciò ché fiz la corrispondenza, che tu gli renda. può fare. Chi dice, Humilia to in omnibus, Dirai: Nibil mihi confeins fum: ma fei co- dice tutto. E fe tu abbracci ogni genere di firetto parimente a loggiungere : Sed non umiltà , non havrai compito ogni genere di ginftizia? Così pretende, chi dottamen-Confidera, come non bafta umiliarfi in te affermo, che quando Crifto diffe al fuo Matt. 1.16 Precurfore : Sine modo , fic enim decet nes implere omnem justiciam, volle fignificare, decet implere omnem humilitatem. La fuperbia contiene ogni genere d'ingiustizia rifpetto a Dio . Superbi inique agebane ufquequaque . Così l'umiltà contiene per con-

trario ogni genere di giustizia, Confidera, l'alto premio, che t' è promeffo, se ciò sarai: troverai dinanzi al tuo Signore la grazia , Ceram Dee invenies graciam .

Ma qual farà questa grazia, che troverai? cercati come vada la vanagloria, possi pron- Quella di certo, che hanno tanti perduta per la superbia ; quella , che perde Adacenzo Ferreri; Và, e viene la maliziofa, ma mo; quella, che perdè Saulle; quella che perdè Salomone ; quella , che perdè Quanto alle parole, schiva si bene l'affetta- già l'istesso Lucisero: grazla somma. Nè temer punto di non havere a trovarla: ella ti è promella di certo : che però non dice reperies , dice invenies . E perchè non dice reperies? perche non farà cafo, fe la ritruovi , ma farà merito dell'havetla cercata. cader la lode a Terra, e morire come la pal- Non devi maravigliarti. Gli umili fono appunto coloro, a i quali Iddio volentieri dà la fua grazia, humilibus das gratiam, mercecche gli umili fono fervi fedeli, ch'è quanto dire, non rubbano, E non fai, che a i fervi fedeli fi confegnano in mano i più ricchi ferigni, le più riposte seritture? Così Dio coltuma con eli umili. Però Mosè fu già onorato da Dio fopra tutti i Santi del do pure sia conveniente il parlarne, segui vecchio Testamento, con somma podestà, con fommi prodigi; perchè fu fervo fedelifde i Santi antichi ; i quali non attribuivano fimo ; Moyfes in emni domo men fideliffimus Numita-7. le cofe direttamente a fe fteffi, indiretta. oft. Ed in che confifte la fina fedettà? in non arrogarfi mai nulla di tanta podeffà, di tandirettamente a fe stesse. Non dire: col fa- ti prodigi , anzi nè pute di tanta dimestivor del Signore mi è riuscito di guadagnare chezza, che Dio gli nsava parlandogli a facqueft'anima; dì: Il Signore l'haguadagna- cia a faccia; ma in render tutto a Dio : Do- Deut. in minus folus Dux eins fuit . Diffe, che Dio folo era stato il Capitano del Popolo da se retto con tanti stenti: di se non sece men-

Confidera, che nonti accade in questo giorno ricorrere al vecchio Testamento , qualche atto di umiliazione, almen picco-lo, perrammemorace at effelo la tua viltà. perchè qual fedeltà maggior della fua; Sai, che all'umilità fa la frada la umilia-en'è quanto dire, qual maggiore umilità?

za miracoli stimar Santo , più del medefimo coram Deo invenies graciam . Crifto, che svegliava infino i Cadaveri dalle Tombe. E che lucerna luminosa su quella, che poté non folo ardere, ma risplendere in faccia al Sole ; Coram Domino? e pur fu così : Ille erat lucerna ardens , & lucens . Contuttociò chi può dire la fedeltà, con cui trattò gl' interessi del suo Signore ? Sprezzò le offerte, sdegnò gli onori, ributtò il Messiato, nè si diede altro titolo, che di voce : Ego Vox . Poteva dire, ch'egli era anzi quell' Angelo profetato per Malachia: Ecce ego mitto Angelum meum , qui praparabis viam suam ante se; perchè se non era Angelo per Natura, era per uffizio, era Messaggiere di Dio : Angelo, perchè se non su creato, almeno nacque con l' uso della ragione : Angelo, perchè menò quafi in Terra vita Angelica, fenza vitto, fenza vestito: Angelo, perchè non perdè mai quella prima grazia, la quale havea ricevuta, ma ben l'accrebbe: Angelo per la fomma vigilanza, Angelo per la fomma virginità, Angelo, che sempre vide la faccia del suo Signore, non perdendo mai nè pur trà le turbe quell'alto dono di contemplazione, che godea nella solitudine. Contuttociò dissimulando egli sì nobili testimonianze, recò folo quella d'Ifaia : Ego Vox elamaneis , per dimostrare, ch'eglinon ambiva di fare in Terra altr'uffizio, se non che di Voce. E ben l'ottenne anche a pieno. Perchè ficcome la Voce è fedelissima in palesare a tutti il concetto, ch'è nellamente, ma non pretende di haver però parte alcuna nella belmini ; cioè pretese di effere quella voce, po, nel quale tu vieni odiato per amor sio, Mamma dell' Anima.

Luc.t.

Fu Giovanni, senza dubbio, grandissimo sch'è la più faticante; ma la più in gloria. innanzi a Dio : Erie magnus coram Domino . Beato lui nondimeno , beato lui ! Quan-Così di lui disse l'Angelo a Zaccaria. Ma to più si umiliò, tanto più parimenti tro-non meno ancora su grande dinanzi agli vò di grazianel venir da Cristo esaltato. nomini , e grande ancora melto al con- inter natos mulierum non surrexit major lofronto di Cristo . Ond' è, che ancora in anne Baptista . Se bene , che altro vuol questo senso averossi la predizione. Tu sai dir Giovanni, che Grazia? Trovò però lastima, che di lui tutti tenevano in una sempre più ciò, che possedea . Tu proforma. Benchè fosse noto, ch' egli non era poniti questo gran Santo per esemplare, della Tribù di Giuda, pur lo volevano credere il ver Messia; benchè mai non rendesse miltà ; e così tu pure a proporzione ria un losco la vilta, benchè mai non donasse troverai quella grazia, che trovò egli : a un fordo l'udito, lo volevano ancora fen- Quanto magnus es, humilia te in emnibus, &

> Considera finalmente, per qual ragione non dicasi , quanto major es , ma dicasi , quanto magnus . Non par che farebbe stato meglio dir: Quanto major? No certamente. E perchè? Perchè tu hai da stimarti, come appunto ti stima Dio, che tal'è la vera grandezza. Ora Dio non ti stima con metterti in paragone a questo, ed a quello : ti stima solo per ciò, che sei in te medesimo. Così hai da fare tu ancora. Se ti paragoni , massimamente co' i minori di te , fai nell'istesso tempo una cosa iniqua, ed inutile. Inutile, perchè tu non puoi fare, se non come quegli Appostoli, i quali disputavano fra di loro, quis corum videretur effe major : ma non potevano disputare , quis effet . Iniqua, perchè non puoi mai preferirti a veruno per quello, che non è tuo. Se ti preferirai , piaccia a Dio , che fiibito non diventi minore ancor di coloro, a i quali ti preferisci; come succede al Farisco, che subito restò minor di quel Pubblicano di cui si stimò maggiore.

## XXV.

Gandere in illa die , & exultate : ecce enim merces vestra multa est in Calo. Luc. 6. 23.

Onsidera, che ogni esultazione è generata dal gaudio: ma non ogni gautà,nella bontà, nella gloria di un tal concet- dio genera esultazione . La genera quello to; così sece anche Giovanni, rispetto a solo, ch' e assai veemente : perchè non Cristo, cioè rispetto a quel Verbo, di cui potendo, quando egli è tale, star chiuso fu Voce. Egli si fu folo Voce in manifestar- tra le angustie dell'animo, prorompe ancolo . Voce fonora, è verissimo, Voce grande ranel corpo: Cor gaudens exhilarat faciem ; Providigi Voce gagliarda, qual fi doveva alla fordità che però, come dell'animo è proprio il gaudi quel Popolo, che l'udiva, Vox claman. dio, così propria del corpo è l'esultazione. eis: Ma finalmente egli fi fe' folo Voce di Orecco fino a qual fegno ricerca Cristo, Banditore : Vox clamantis; Parateviam Do- che tu gioifca, anche in quel medefimo tem-

diforegiato, derifo, perfeguitato, in illa | Dens veritas eff, conviene, che il fuo condie . Vuole , chetu gioica di modo , che trario fia la menzogna > Nondimeno l'Appo-tina tal gioja fia manifesta 3 siechè non sia stolo volle aggiunger con termini così es fervità, ad animare i suoi servi, a confontre in quel tempo non fai ne meno nel cuo-

nel volto l'efultazione? Considera, che non senzaragione ti può 11. il Signore richiedere, che non folo tu gomache ancora efulti ; mentre per effi ti promette in Clelo una gloria, ch' è così grande. Vien però questa gloria nel testamento nuovo chiamata con quattro nomi, di mercede, di corona, di palio, di eredità tutti e quattro convenientiffimi . E'neceffario per ottenerla durar di molte fatiche ; 1.Cq:1,18, e così ella ha titolo di mercede, giacche la mercede e propria de' lavoranti : Pna/quifque propriam mercedem accipies fecundum fuamiaborem . E'necessario per ottenerla refiftere a quel nimici, che tanto fi fludiano

1. Tings, titolo di corona, giacchè la corona è proqui legirime certaveris . E' necessarlo per ottenerla di paffare innanzi a quei tanti comfagloria, manon eletti: e così ella ha titolo di palio, giacchè il palio è proprio de' 1, 61.9. quidem currant, fed unus accipis bravium . E' necessario per ottenerla di effere nello ra affamato. flato di grazia, ch'è quanto dire di figlinolanza divina; e così ella hatitolo finalmen-

Ron & 7. è de'figlinoli. Si aucemfilii, & hareder. Ma che ru duri per gli uomini , riporti da effi Nostro Signore nel fuo Vangelo fi è fingoquel di mercede ; Merces vestra copiosa estin calle: Mercedem propheta accipiet; Mercedem iufli accipiet . Non perdet mercedem fuam; Vocaoperaries, & reddeillis mercedem; per dinotar la certezza di confeguirla. Non c'è

folo interna, ma ancora efterna : valendo preffi, qui non mensieur , a cagion di conquella infinitimente ad accreditare la fua fondere te medefimo , il quale avvezzo a trattar folo con gli nomini della Terra, hai dere i fiioi nimici. Tu che puoi dire , men- spello necessità di chi ti ricordi , che Iddio non è come quelli , co l quali tratti , cioè Deut 15re dar luogo al gaudio , non che moltrare non è mentitore . Non est Deur quasi home, ne mentiarur . Che però ascolta, come il Signore el dice, che queffa mercede è già tua, benché ancoranon la poffegghi: Ecce da tra quei travagli , che sopporti per lui , enim merces veftra multa eft in Cale . Ne menoti dice, multa erit in Cale, ma multa eft, tanto vuol, che tu ne fii certo.

Confidera , con quanta ragione questa III. mercede è chiamata molta; perchè di molto ella supera la fatica, che tu hai da durare per ottenerla, Quella che riporti comunemente da gli uomini, è mercede stentata, è mercede scarsa. Questa si, ch'è soprabbondante, mentre non è altro alia fine , che l'ifteffo Dio ; Eco merces ena maena nimis . Ne ti stupire , se questa mercede medefima ora fia detta grande, ora detta d'impedime l'acquifto, come fono la Cat-molta. E grande per la grandezza de ibe-ne, il Mondo, il Demonio; e però ella ha ni, i quali ella abbraccia, e molta per la loro moltiplicità : perchè qual bene ti reftepriade combattenti: Non ceronabiner , nifi rà da bramare , poffedendo quello , nel pa : c. quale fi contengono tutti I beni ? Sariaber . cilm apparuerit eleria sua. Non troversi bepetitori, che sono tutti chiamati all' istef- ne alcuno sopra la Terra, che alla sua sola comparsagiammai ti sazj: più tosto ti mette fame. Ma Dio nel tempo medefimo, che concorrenti. Qui in fladio currunt, omnes apparendoti, ti portà fame di sè, ti farà fatollo, benchè lasciandoti sempre anco-

Considera, che questa molta mercede è 1V. di più nel Cielo , Merces vestra mulea est in te di eredità, giacche propiissimo l'eredità Cale. Quando anche qui per le fatiche, benchè alla gloria celefte tutti questi nomi una mercede copiosa, dove alla fin la riconvengano così bene, contuttociò Cristo porti? La riporti in Terra, cioè in un luogo , dov'ella faciliffimamente, o può pelarmente voluto valer del primo , cioè di rire , o può perderfi. In Cielo non è cosi, perchè quelto è quel paese fortunatissimo , ubi neque truge , neque tinea demolitur ; e cosi la mercede non può perire per Infezion dimateria; o esterna, dinotata dalla ruggine; o interna, fignificata dalla tignuola ? ricognizione veruna, che tu ti polla così di Esubifures uon effodiune, nec furancur; e cocerto promettere, come quella, che ti è si la mercede non fi può perdere per infidie dovuta a titolo di mercede. Che se pur gli di malandrini. Di plu qual bene puoi goder uomini fon talora si crudi, che te la nie- fula Terra, che sia fincero : Ogni oro, che ghino; nondubitar già di Dio . Promife , qui ricevi per tua mercede, è milto di sco-qui nen montisur , Dena . Parea che bastasse ria : Risus delere miscebirur : solo in Cielo dire : promifie Dens ; perchè qual dubbio , ritruovali bene schietto . E però mentre tu che fe altro al fin non è Dio, che la Verità, fai da Crifto, che la tua mercede è nel Cie-

nelle sue presenti parole: Che si goda vertitrici, contenziose, contuneliose, gaudere, che si estilità exultare, e che ciò arroganti, ti accorgisubito, ch'egliè mai facciasi in quel medessimo tempo, in cui regolato in ordine al profismo. E se lo fi flà attualmente patendo per amor suo senti finalmente avvanzats ancora a pa-in illa die . E però a tre richieste, che role bestemmiatrici : overamente spergiufembrano così care, contrappone quei ratrici, fagrileghe, e talvolta anche ereti-tre premi ch'hai già fentiti: al gaudio la cali, ti accorgi preflo, ch'egli è mal rego-cettezza del guiderdone, mentre è mer-lato in ordine a Dio. Ora a quelli tre gecede, merces: all'esultazione l'ampiezza, neri firiduce Omnis formo malus: e però mentre è eccedente, mulso: al tempo a questi ere generi fi tiduce pur tutto ciò, l'eternità , mentre è nell'Empireo , in Ca- che qui proibifce l'Appostolo , mentre dile . Tu veramente hai qui per Crifto a ce : Omnis ferme malus ex ere veftre non sopportar de' travagli ancora notabili . precedar . Tutti e tre questi sono tanti lin-Ma quanto dovran durare ? fol qualche guaggi putridi , che derivano da mala didi, in illa die; là dove la ricompensa, iposizione di volontà, come da mala di-che poi dovrai riportarne, non havra sine . E come dunque può effere, che non quel fiato , ch'è puzzolente ; Os faruorum godi , che non efulti ? Forfe perche il pa- obullit fiultitiam . Ne dire , che un tal timento è presente , il premio è sututo? parlare ti scappi suor di bocca , ebullir ,

vagliofo lavoro? Tanto più giubbila, quanto appunto il lavoro è più travagliofo. Benchè nè anche ti hai da figurar la mercede così lontana. Eccola, eccola. Fingiti com'egli ti esce di bocca in qualunque pur di vedertela innanzi a gli occhi. Ti giu- modo, già tu sei reo, o per havertu cognerà quanto prima . Ecce eft .

#### XXVI.

Ephel 4. 10.

parole ardite, adulatorie, ambiziofe, gno è ciò, se non che tu per lo meno buffonesche, impazienti, iraconde, li- glieliconsenti, vide, oscene, oziose, impradenti, ti Considera, che come devi tenet suar-

lo , fai parimente , ch'è Rabile, ch'é ficu- accorgi fubito , ch'egli è mal regolato in ra, ch'e perfettifima. ordine a sè . Se l'odi trascotrere in pa-Considera, che tre cose richiese Cristo role doppie , mordaci , malediche, sovordine a sè . Se l'odi trascorrere in pa-

Ma non è ancora futura quella mercede, leura che tut en eaveda, come appun-che vien promella all' Agricolore , all' lo ti fcappati fato peltifero ; perche ai-sa<sub>0-1-16</sub>, Artefice ? Apud dominamo fi morce norma fin di mettere a terta una tale fcula , ha E pure, chi può dir come giubbila ogn' quil'Appoliolo voluto n'ar quello termiuno di effi, qualor gli è commeffo un tra- ne, non precedur. Poteva dire: Omnis ferme maius ab ere veftre nonproferatur . Ma non ha detto così , ha detto: Omnis ferme maiusex ere veftre nen precedar ; pctchè mandata una tale ufcita, o per non haverla impeditaefficacemente. E per qual cagione creditu, che il Signore dicesse nell' Ec. Recl. 8.18 Omnis sermo malus ex ere vestre non pro. Non bastava sorse dite Facire estia ? No, cedat : fed fi quis bonns ad adeficacio- perchè le porte, che non han ferratura, nem fidei , us det gratiam audientibus . è segno , che non han guardia ; va per effe , e viene alla libera chiunque vuole.

Eppet. 4-19.

Onflotra, che il linguaggio dimofra da cetto: Fastigness precise u internationale di consultata del consultata d il medefimo ancor nell' nomo . Ora in para ; falla diginnare affai più , ch' ella tre forme dev' effer l' nomo ordinato non vorrebbe : amareggiala con l' affenrtentro se stesso, affinche sia savio, anzi zio, affliggila con l'arsura, affaticala in fanto : in ordine a fe, in ordine al prof- recitare quelle orazioni vocali , che a lei fimo , in ordine a Dio . Bafta però , che dispiacciono , e se non altro condannala tu l'oda alquanto parlare, e ti avvedifit a filenzio maggiore dell'ufitato, e vedrai bito, fe gli manchi alcuna di fimiliordi fe dappoi farà più modesta. Ma quando nazioni . Perchè se l' odi prorompere in non vuoi punirla ne'suoi delitti , che se-

Confidera, che come devi tenet guar- Il.

regolato in ordine ase: in ordine al profimo, in ordinea Dio; e qualunque fiali di quefti , sempre egli edifica , e però sempre of benne ad adificacionem fidei , cioè ad adifiencionem fidelium , conforme la frase solita dell'Appostolo, che amò di usare frequentemente l'aftratto in vece del fuo concreto, come quando diffe , Circumcifionis in vece di circumciforum , Carnis in vece di carnalium , e così più altri . E questo parlare, che s'intitola buono ad adificacionem fidei . esca pur lietamente di bocca tua, procedae; non perchè non debba da te prima ottenere il consentimento, ma perchè deve uscire con naturalezza ; a dinotarti, che quel ragionare, che tu vuoi fare opportu-namente di cofe spirituali, non sia ssorzaprocedat, us det graciam audiensibus. to, non fia stentato, ma vada quasi di fua Natura a intrometterfi ne'difcorfi , fra cui ti trnovi, per interromperli allor, che fieno men pii : Si quie loquieur quafi formones Dei, che vanno a penetrare il fondo dell'anima, ma con fomma foavità . E ciò vuol dire : Si quisferme bonuseft , ad adeficacionem fidei procedar : fi faccia innanzi : procedar , a pigliar con termine il luogo, che gli è dovu to , non invadar, non irruar, ma fol con paffo naturale procedar. Dirai , che temi di apparir tra le genti spirituale, introducendo , benche foavemente, tratti di cofe fante . Ma perchè ne temi ? Perchè te ne vergogni, o perche te ne vanaglori > Se perchè te ne vergogni , non dubitare , perchè ciò è fegno, che tu fei tanto lontano dall' effere veramente spirituale, che difficilmente veruno ti dovrà filmar tale per

dia ori suo , affinche omnis formo malus non ; renzione, e poi non badare a che ti dica int procedar 3 così la devi tenere, affinche pro- contrario la fantalia, o ferupolofa, o ftracodar , fi quis bonus oft , ad adificacionem volta. Creditu , che per giovare ad altrui Adei : Perchè appunto però non diffe il Si- non fia conveniente lasciar , che alcuno ti gnore, che ponessi le porte su le tue labbra, vegga far non di rado di molto bene, che e le conficcassi ; ma ben sì , che loro fa- tu verresti per altro atenere occulto? Queceffi le ferrature : Ori mo facito efiia, & fto appunto su l'ordine, che die nel campo tempo, fecondo ciò, che tu reputi più op- tere fi lasciassero apposta di tanto in tanto portuno: Tempus escendi, & tempus leques cader di mano più d'una di quelle spighe, di . Posto ciò, qual' è ferme benus serme che havrebbono per altro legate ne i lor benus è quello, che scuopre l'unono ben manipoli, affinche Rut, la quale andava da lontano offervandoli , fe le potesse che-tamente raccogliere a suo profitto senza Ruth.16 roffore : De veffris quoque manipulis projicito en induftria, ne absque rubere collient . Se tu sempre ti guardi da chi ti offerva , qual' emolumento potrai recare al tuo proffimo in veruna sorte di bene ? Basta , che par-lando di cole spirituali , tu non habbia intenzione di vanità, ma di carità, E qual farà questa ? di giovare a quei, che ti ascoltano, inciò, che puoi, giusta la tua debolezza ; ch'è quello appunto , che qui t' infegnal'Appostolo, mentre dice : Omnis formo mains ex ere veftre nen precedet, fed fi ques bo-uns oft ad adificacionem fidei, fi fortintende,

Considera, di qual genere è questa gra-zia, che i tuoi disconsi recheranno a chi t' ode, se procederan nella forma pur ora detta . L'di ogni genere , eccitante, coadjuvante, e coronante, o in qualunque altro modo a te piacciati di chiamarla . Do-Urina bona dabie graziam . Perchè, o color, Provas. » che ti ascoltano, sono in istato di dover principiare a fare del bene, e a questi i ragionamenti spirituali danno grazia di compunzione, cioè una grazia, che gli ec-cita a maraviglia, secondo ciò di che variamente fi truovano bisognosi . O sono in istato di Proficienti , e a questi danno la grazia, o di confortamento nel ben che fanno , o di avvanzamento, ch' è quella grazia , la quale ajutali a farlo . O fon'in istato di Perfetti , e a questi danno la grazia di lodar Dio , per quello, che di lui fentono, e di goderne, ch'è quella grazia, la quale cosipoco, come è favellare di ciò, ch'ogni in fine compilee tutte le loro buone opere Criffiano dovrebbe havere per ordinario e le corona . Serrum enultationis . Etutto foggetto de' fisoi discorsi. Non pretendi tu ciò pare, che appunto intendesse altrove di effere Cittadino del Paradifo , anche di l'Appostolo, dove diffe : Qui propherar) cioè presente, quando qual' estite stai confinato parla di cose sante) bemimbus sequirur, ad su questa misera Terra? E come dunque per adificacionem, & exhortacionem, & confissachè sei in Babbilonia , ti vergogni ulare il rienem , cioè ad adificacionem degl' incipienlinguaggio di Palestina? Che se tu temi di ti,ch'hanno ad innalzar l'edifizio spirituale; ufarlo per vanagloria, fatti pur cuore , che | ad enhortacionem de' proficienti , i quali ciò è un timor frivolifimo . Rettifica l' in- lo innalzano : e ad confelationem de' perfetti

Il quali! hanno innalatto. Non è credibile; tutto il dì, con l'efercizio della Divina quanto di bene cagionino in oggi genera di prefenza ch' an famigliate. E questi non in-perfone questi discoffi. Per verità non fori le comerstato ; ma conviviono : Tu di abili a la ri più , che a disporte gli animi al qual numero (si Tì concenti tutolamen-recivimento di quella garaia; che tutta fi: eti convertire col tuto signore; o pure tutta fi: eti convertire col tuto signore; o pure ntervinento diquini pazza, inter una fire un intervinento di significa più mallennte data da Dio: e contuttociò dice infine l'Appollolo, che la danno: 19 suntiere pena converfi.

sièna des pratium; perch' è tanto il loro valore, che in certo modo fi può loro anche
U omini, cdi l'conviverviè molto differen-

# sempus aprum, e questo è da saggio. XXVII.

fa, la qual ti devi una volta finir di elegge- da amarezza, non folo il fuo convitto non ti re, conversando con lei, convivendo con dà tedio; mae ti colma di letizia nella sua lei, sicche ritruovi in essa una quiete altissi- conversazione, eti colma di gandio nel suo ma , mediante l'efercizio dell' Orazione , convitto : Non enim habes amarisudinem connon folo quotidiana , ma ancor'affidua, verfasio illus, neceadium convillus illius , fed che ciò vuol dire, e'l confervarvi, e'l con- latitiam , & gaudium : ch'è quanto dire vivervi. Il convivere porta feco il conver- conversatio lattriam habet , convillus gaufare, fe pur non venga Impedito acciden- dium. talmente. Il conversare non porta seco il convivere . Conversano tra loro quelli , ancorchè del continuo si confondano infieche stanno in una stessa Città. Convivono me, sono nondimeno in rigore assai diffetra loro quelli, che stanno in una medesi- renti; perclocche il gaudio è solo del ben ma Cafa'. Però il converfare è un tratto di presente, la letizia è più del futuro, Expe- prov. e :: tanto in tanto: il convivere è un tratto con- Ancio inflorum lasiria. Quando tu odi effer tinuato. Or così appunto figurati, che già vicino l'amico, che da lontani paesi fincceda rispetto a Dio . Alcuni trattano stavi ogn' ora aspettando con impazienza, ogni mattina con lui, facendo alquanto di ti fenti tofto fvegliare in te un titillamento Orazione divota; ma poi tra'l giorno non digiubbilo, che ti spingea corrergii incon-fe ne sogliono ricordar quass più. E questi tro: ma fin qui pruovi letizia a parlar pro-

ascrivere il conferirla come fanno le pa-role del Sacerdote, allorchè assolve con re con gli Uomini reca amarezza, perch' podestà così eccelfa i snoi Penitenti. Però essi sono di Natura superbi, difficili, dispetaffezionati pure a questi discorsi più che tu tosi, e però presto ti apportano alcun dispuoi; tanto più, che non puoi giovar con gusto. Il convivere reca tedio, perchè effi a chi ti ode, senza che giovi altrettanto quand' essi pur non sien' Uomini tali, al sine ate pur con essichi ti tisponde: Qui ine- son' Uomini, e però non può essere, che a brias , is/e quoque inebriabisur: prefuppo- lungo andare non tivengano a noja. Con nendo , che tu ragioni di cofe spirituali, Dio la cofa non procede così: Non kabes con chi volentieri netratti che però con- amarindinem conversate ilius, nee tadium Prozitis, chiuse l'Appostolo: Vi des gratiam audienzi- convistus ilius. Non puoi temer di amarezbus, non concemnoncibus: perchèse uno di- za nella sua conversazione, perch'egli è sprezza questi discorsi, qual dubbio ci è dolcissimo di Natura: Spiriens mens super mel che non gli hai da esporte alla pubblica de- dulcie. E non puoi temere di tedio nel sno rifione? Eft racene, non habens fenfum lequela, convitto, perch'egli per quefto medelimo Ecci a... Eccl an 6. e quelto e da timorolo: coffincent feiene di le dice; Spiritus mens fuper mel dul rie, perchè il fuo dolce non è dolce flucchevole, qual' e quello del melle, Tratta pur con Uomini di Natura amorevole quanto vuoibuona, benigna; non può effer di meno, Intras in domum meam conquie/cam cum che a lungo andare tu non conofca mancailla : non enim habet amaritudinem cen- reinloro qualche dote, che viamereffi; e verfacio illino, nec cadium convillus il- ciò è bastevole a fare, che te ne attedj. In line , fed latitiam , & gandium , Sap. 8. Dio qual dote puoi bramar , che gli manchi? Più che lo tratti, più lo scorgi perfetto, e così sempre sei più lontano dal ri-Onfidera, che quefta, di cui favellafi, fico di annojartene. Sicchè in progresso di è la Sapienza divina, ch'è quella Spo- tempo non folo la fua converfazione non ti

Confidera, che la letizia, e I gaudio, fi può dir, che con lui converfino. Altri priamente, non pruovi gaudio. Allor non folo con lui trattano la mattina, ma pruovi gaudio, quando artivato al fiio co-

della Divina prefenza, ch'è proprio folamente di chi convive ? Non è poffipoco, almeno di picciola fontananza dal bene amato, à cui tu pretendi di andare incontro co i paffi, o dell'immaginazione, o dell'intelletto, o degli afnertelo ogn'or presente con quell'Orazione continua di tutto il di, che ti da proverai , se non altro , quella letizia , rito a voler quivi riposarsene anch' egli la quale è propria di chi si scorge il sno con esso lei. bene oramai presente, e così non lo spedi chi l'habbia proffimo.

Confidera, che questo gaudio del ben presente è apportatore di pace : e cosi quando daddovero uno arriva a quell' esercizio della Divina presenza, che quì dicevasi, è arrivato a godere una pace le apprezzò, le approvò, ma vide in-altissima, e da ciò nasce, che una ta- sieme, che non haveva di esse bisogno le Orazione, alfor che stà nel suo col- alcuno, e però ella non riposò punto mo, è detta di quiete: Intrans in domam in este , come sa l'Artesice umano , ma meam conquiescam cum illa . O'che quie- fol da effe : Requievit die septimo ab unite gode lo Spirito , allora ch'uso a trat- ver/o opere , quod patrarat; ab opere, non tare famigliarmente con la fua Sposa , in opere . Ma come si può mai dire, che ch'è quanto dire , con quella Sapienza riposò ? Non seguì ella nell'istesso di ch'è quanto dire, con quella Sapienza Iriposò ? Non legui ella nell'iltefio di divina, di cui qui parlafi, la truota lettimo ad operare, confervando le coogn'or, ch'egli vuole: nè d'altro già fe fare; e tuttor non opera con provago più, che di flar con effa ad udire tacitamente ciò ch'ella dice, tiene in quell'atto le tre potenze più nobili tue te unite concordemente, nè però folo qui priti i, quafi in un'alto [flenzio, uni senquisicii, quafi in un placido fonno! che in Terra, protetto a coloro, che acquisicii, quafi in un placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno! che in meno nel Sabbato lafciava mai placido fonno!

fpetto l'accogli , l'abbracci , lo baci , bi : fon già eessati gli strepiti della im-e così conosci possedere quel bene , maginazione : è già cessato lo stento che già sperasti . Altrettanto è nel caso dell' intelletto ; e mentre le sue potennostro . Il solo conversar , che tu fai ze godono tutte alla bellezza di quell' con Dio, quando la mateina tu tratti eccelía Verità, ch' han prefente, eglifratun poco con lui, e poi tra 'l giorno non usi di ricordartene, non può arri- che ammirarla, che amarla, che comvare a recarti mai quella si piena alle- piacersene. Nota però, come qui il Sa-grezza, ch'è detta gaudio; perchè al- vio non dice, conquiescam apud illam, grezza, ch'è detta gaudio; perchè al-vio non dice, conquiescam apud illam, lor si può dire, che più tosto speri la ma conquiescam cum illa; mercecchè quipresenza del tuo Signore, che la posseg- vi non ista lo Spirito, o stupido, o sbaghi. E vuoi tu con sì poco di conver-lordito, quafi che alla vilta della fua fazione effere arrivato a quell'efercizio cara Spofa egli cada di fubito a Terra morto. Non fa così: ma stà su vivo, trattando soavemente con esso lei : la bile. Convien pero, che puramente tu contempla; come ho detto, l'ammira, mediti: il che mai non è fenza qualche l'ama, se ne compiace, ma di maniera, che non istancasi punto, e così trattando ripofa : conquiefcis cum illa , non che apud illam . Quelta pertanto è quella Terra di requie , alla quale si giunge , fetti stentati; e però sin che sai cosi dappoi che lungamente si è viaggiato non puoi ancora sapere ciò, che sia per li diserti, tra le aridità, tra le degaudio. Allora il gaudio fi aggiugnerà solazioni, tra le distrazioni, e tra quei alla letizia, quando farai giunto a te- contratti, che meditando bisognò sostenere più d'una volta a fine di giugnervi . E in questa Terra di requie abita la a goder la sua faccia, come a dimesti. Sapienza, la quale anch' ella riposa, co: Lasissicabis sum in gandio cum vulsu dacche lasciò di operare dopo i sei giorruo . Frattanto ajutati pure, perchè più, ni : Requievit die septimo ab universo ope-che ad essa ti abiliti, più sempre ancora re, quod parraras. E però invita il tuo Spini : Requievit die septime ab universe ope- Gen. 1 1.

Confidera, che a questo medesimo ra con afflizione, com'è dichi se ne truo- potè alludere il Savio divinamente, vi lontano affai , ma con letizia , com'è quando egli diffe : Conquiescam cum ilis: perché il ripolo, che in una tale Orazione gode lo Spirito, è finiliffimo a quello della Sapienza, a cui si sposò. La Sapienza arrivata al settimo di, vide le tante belle opere, ch'havea fatte,

usque mode operatur, & ese operer. Co- questa Terra di requie sia assisi iontana, me dunque si dice, che riposò i roquier si sicchè su habbia a varcare i Monti, a dire che riposò, perchè lascio varcare i Mari per giungere, come gli tele a maraviglia l'Appostolo , quando vitto. diffe : Relinquitur Sabbatifmus popule Dei, qui enim ingreffus eft in requiem ejus, cioè in questa Terra ora detta, esiamipferequievit ab eperibus fuis , ficut & à fuis Deut. Ma se tu d'un tal Sabbato t'invaghisci's

di far opere, se vogliamo usar quelli ter-mini, faticose. Le opere, che sa adssi o vero. Tu l'hai dentro di te medessimo. Il Sapienza divina con la Potenza, son Senti, come il Savio dica; si birana in opere di produzione, non sono di creazione: altro è preducere, altro è parrare; hai da andar tu alla Casa della Sposa. zione: altro è producera, altro è homera; hisi da andar tu illi Cafa della Spofa, parsare è formaterciò, che non vé pre-bi ittu qui devi effere, di giudeve e di considerate e cavarlo dalla virtu di ciò, che pio, e la Spofa fi verrà a Cafa tuato può genezare o però quelte, ospere Bafa che tu a re la chimieri. Processare sono per con diretuno giora di compioni che importa fi e, che tu entri affai botenna: fon 'opere, che rifiqette a quelle ne dentro di te, perto che fira tanto, fi
posfiono dir ripofo ; e così giustiamen- che fila: Yugando fulle 'porte de i fensi ;
te fi dice, che la Sapienza responser diri tunno il indienze. Ritirati dal commenforimo da sascorio giora, gand parsara. I sib delle Crestute. Che tanto vedere il
ficiale la Sapienti on quella fau persona. faccia lo Spirito in quella sua orazion di tutto; sin che sai così, non istai chiu-quiete si alta, la quale appunto è il suo so in Casa, stai suor di Casa; ma suo-Sabbato delicato . Ripofa ; ma come ri- ri la Sapienza , bene inviti , ammo-Sadoato deficato. Alpoia y ma come in it is appoiate y oben anvit, a mino posis non operay sis jam ano opera più, filice, a avvila, corregge, ma non di ba-frov come operava dapprima, quando comine el sapistata foris pradicas ; in plasti das ciò a meditare. Allora facea fol opere there mamm, e non oficiala fina; in capito facicio e paravalara; percile havea qual probarma tilamina: composimini ad correda creare le immagini, da creare le in- prionom menm. Se vuoi godere le sue telligenze, da creare gli afferti, in cui celesti delizie, gli abbracciamenti, gli trattenevasi; e conseguentemente durava accarezzamenti, gli amori, lascia le piaztrattenevali è conlègimemente duran a Recrezzament, ju amort, laica le piaz-con le potenze uno sioror genade e una se. Che voglio fignificare il fiquelli-co de con tanta facilità, ch'è, come fe può fat sì che da vero nell'Orazione non operafilo percrite produci colomente, ti fost con la Spienza, che tu goda il pipolo. Vede bene gli, come turre quel· lia convertazione, che tu goda il pipolo. Vede ben gli, come turre quel· lia convertazione. le opere faticole, che sece già meditan- con lei quella quiete, ch'è si beata. do: tutte erano buone a sarsi, erane valdi. Fino che tu vuoi godere le Creature, bona, perchè in virtà contenevano queste non puoi, godere in eterno chi le creò . altre opere più foavi : contuttociò nè Non ti curare di rrattar più con esse and there but now measurements be from quarte unlisted put con used with the put con used with put con used to accomply the put con the put bidging in the put con the put to find it put ti fenti invogliartu ancora di giugnere in za, ed il loro convitto è pieno di te-questa Terra di requiesi fortunata, dove dio. Non finisci di crederlo? E segno, fon quafitoralmente ceffatii di di fatica, che ancora non hai provato nè la con-ogni giorno è Sabbato? Questo pure in- versazion del Signore, nè il suo con-

11cb. 4.6.

fappi , che a un Sabbato hanno a precedere molti di di fatica : In die feprima Sabbatum eft.

Confidera, che forse tu crederai, che

XXVIII.

Ne verearis ufque ad mortem justificari, queniam mercer Dei manet in aternum . Eccl. 18, 22.

Onfidera, che quando ancora quella mercede, la quale Iddio tien preparata in Paradifo a' fuoi fervi, fosse una mercede ordinaria, non fi dovrebbe ritrovare Uomo al Mondo, il quale non impiegasse per essa volentierissimo ogni sudore, ogni Rento, mentr' ella è eterna. Or quanto più, mentr'ella è mercede sì grande, che s'intitola, merces Dei? Pare a te, che da un Signor di tanta Maestà possa tu aspettarri mercede, che non sia segnalata, che non sia somma? Tibastiintendere, che ti dara per mercede quanto di bene egli poffiede in fe stesso: Eso merces tua magna nimis. E come dunque tu per mercede sì inesplicabile non ci ajuterai, non ti affannerai, non durerai fin'all'ulsimo spirito di tua vita ogni gran fatica? Ne verearisusque ad mortem justificari, quoniam merces Dei maner in aternum. Di ragione ad sinamercede eternahavrebbe dovitto precedere una fatica, se non eterna, perchè ciò non era possibile, almeno di molti Secoli. E pur guarda quanto ella è breve, massimamente ai dinostri; appenane' più degli uomini è di trent' anni ; quando ella arriva a i sessanta, a idettanta, par già longhissima. E tu nè men così poco vuoi contentarti di affaticare per godere un' eternità? Il Signore con infinita pietà va del continuo scorciando la vita a gli Uomini, perchè tanto meno poffano di lui lamentardi, fe non fi falvano.

Considera, che alcuni sono sì da lungi a volere durare una tal fatica per l'acquifto del Paradifo, che anzi se ne vergognano, werentur. Si vergognano di fare orazione troppo frequente, si vergognano di confesfarsi spesso: si vergognano di comunicarsi spesso, si vergognano di usare al loro profitto una diligenza, la quale apparisca sollecita: Verentur justificari ufque ad mortem . E non è ciò quasi un credere di far troppo per la falute? Se tu più tosto credessi (come hai da credere in verità) di far poco, non ti vergogneresti di esser veduto da tutti attendere a procacciarla con ogni studio. Quando riportarla; perchè ciò è dimostrarsi simile al Ragno, il quale si sviscera, per sare al sine de' suoi lavori una predadi mosche vili: ma quando la mercede è confiderabile, chi

è, che si vergogni d'effer veduto per effa. non folo travagliare, ma ancor morire > E pur questa è la stolidità de' Fedeli. Non fi vergognano d'effer veduti correre fin'all' Indie, incontrare burrasche, incontrar battaglie esporre a mille pericoli la lor vita, perchè si sà, che se pure hanno sorte di ritornarne, ritornano colmi d'oro. E poi si vergognano di effer veduti fare un digiuno di più, una consessione di più, una comunione di più, affine di confeguirfi il Regno de' Cieli. E non è questo havere una stima vilissima di un tal Regno? Ne verearis usque ad morsem justificari , quoniam merces Dei manee in grernum .

Confidera, quanto ben si dice, ne verearis ufque ad mortem justificari, perche non ti hai a vergognar di procedere fin'all' ultimo di tua vita, come se ogni di fosse quello, nel quale ti incominciassi a divenir giusto . E pur questo è ciò, di cui le persone in progresfo di tempo più fi vergognano nel divino fervizio, operare da principianti, mostrare quella prima alacrità, mostrare quella prima attenzione. Ma non è questo un solennissimo inganno? Fratres, ego me non arbitror phil. t. comprehendiffe, dicea l'Appostolo', che pur' era tanto provetto di perfezione; e però, quarero funt oblivifcens, quali che in certo modo io mi rechi a roffore di ricordarmene, ad ea, feguiva a dire, ad ea qua fune priora extendens me ip/um, con dare a me nuovi ftimoli, nuove fpinte, ad deflinarum per lequer ad bravium; non altrimenti, che fe ora io cominciassi da capo il corso. E come dunque ti vuoi di ciò vergognare, tu che tanto fei dell'Appostolo men persetto? Se ti ritruovi già vicino alla metà, tanto più dunquelhai da sforzarti di correre con quell' istesso fervore, con cui lasciasti, le mosse, e non vergognartene, Ne verearis ufque ad mortem iustificari. Benchè non e forse vero, ch' hai bisogno ogni di di ginstificarti? O' quante sono le imperfezioni, che tutto di si commettono! Adunque se così è, per qual ragione ti dovroi vergognare di riputarti ogni di, non folo principiante, ma peccatore? Anzi come tale, hai da far fempre tuttociò per accrefeere la giustizia, che da principio suol farsi per conseguirla, Qui iuftus eft , suftificesur adbuc . Allora adem- Ap. 12. : 24 pirai perfettamente quest'ordine del Signola mercede è leggiera, allora è vergogna im- re, quando ogni giorno stimerai, che sia piegar molto di sudore, molto di stento, per quello, nel quale hai da cominciare a divenir giusto.

La

ĦI.

#### XXIX.

La Festa de'Santi Appostoli Pietro e Paolo.

Inm noneftis bofbices, & advena : fed eftis Civer Santterum, & domeftici Dei, fuperadificatifuper fundamentum Apoftolorum, & Prophetarum , ipfo fummo angulari lapide Christe Iofu. Eph. I.

Onfidera, che la radunanza de l fedeli, cioè la Chiefa, è nelle Scritture chiamata frequentemente con doppio nome , or con quello di Cirtà, or con quello di Cafa. La Città è governata con leggi pubbliche; la Cafa con leggi private ; e però quei, che fono d'una Città , comunicano | Cafa . Advena alla Città . tra loro folamente negli atti pubblici; e quei, che lono d'una Cafa, comunicano tra loro di più negli atti privatì. La Città fi regge da dimellici, nella quale tu ti ritruoyi, è sta-Padre rispetto alla sua Casa. Ora la Comu- loro predicazione nel nuovo: non discornità de'Fedell, se ben in avverti , parteci- dando in altro questi tra loto , se non che pa dell'uno, e dell' altro stato'; petche in ciò, che i Proseti predissero, come cosa ordinea i più, quiali sono quei, che sola da farsi, gli Appostoli predicatono, come mente fi fono foggettati ad offervare 1 pre- fatta. Nel resto sono come una cosa medecetti ¿ come Città : in ordine a i meno , fima ; e petò non fi dice : Superadificari se quali fono que i , che fi fono foggettati al ma fuper fundamenta Apollolerum , de Perphesa um ; ma fuper fundamenta ; petche non fi può configli, è come casa: che però ita scrit-to: Omnes dempfici cius suffisi sua dupli-glia in mano il Vangelo, che caro pascolo cibus: cioò di precetti, e di configli. Ceti tisfas contemplare, come ivi scorgessi a fto Nostro Signore è ugualmente il capo parte a parte adempito ciò , che i Profeti Colont. gonati ai domefici ; Capucerporis Ecclefu. Irfu Chrifti wesarus Apsilolus, figregarus in Benon che rifoctro a la primi rapprefenta Zvaneslium Dei , quod anzi premifena per più il Principe , che il Padre, perche il reg. Propherus fuer . Era profetato ; come il liregge con leggi non folo generali de i pre- do fosse mancato già lo scetto di Giuda a cetti , maancora particolari de i configli . che dovea effete adorato da' Magi ; che Nel resto egli è ugualmente pet verità , e doveva suggire in Egitro , e dipoi tornarei ca ; lam non effit hospites, e navens per-che le sono di quei , che foggiacciono alle tadanari : che dovea morir si la Croce con leggi generali di Cristo, già lo riconoscon vergognosissimo finetra due ladtoni, nudo, per Principe; e conseguentemente non so- derelitto, deriso, ed abbeverato nella fita

no rifpetto a lui forestieri , fon Cittadini , Non funs advena, ma funt cives . Se fono di quei, che soggiacciono alle leggi di Cri-fto non solo generali, ma ancora particolari, lo riconofcono non folamente per Principe, ma per Padre, e confeguente-mente rispetto a lui, non sono ospiti, fon dimeftici . Non fune hofpires , ma fune demoffici . In qualunque stato tu fii, giuragli pure di tutto cuore ubbidienza, e digli, che in eterno lo vuoi trattare da quel ch'egli è , cioè temetlo , ed amarlo , temerlo qual Principe, amarlo qual Padre : e defidera, che così facciano turti ancora coloro, che or non lo riconoscono, sic- 16 te chè possa sempre più dirfi con Isaia : Ecce Accelaveniet, qui non erat mecum : Advena quendam runs adjungerur ribi ; Accola alla

Confidera, che questa Chiefa, cioè questa comunanza , si di Cittadini , si di uno, ciè-detto Principe I a Cafi fi regge: bilitation au gran fondamento I di quel-dauno, chi èdetto Pafre. Ma quello, chi lo degli Appolito, i cupugallo de Profetti e è P Pader riferto alla fua Cafa , deve an-perchè a provare la vertà della noltra Re-cor «ffere i bino Principe riper totala fua i ligione, gaulamente concerono gli uni , e Cirtà : e quello, ch'è i buon Principe ri-gietto di la fia Cirta, deve ancor (effere il i chammon vecchio, e gli Appolito) con la ficeto alla fia Cirta, deve ancor (effere il i chammon vecchio, e gli Appolito) con la degli ini, e degli altri . Capo de' femplici tanto prima annunziarono intorno a Cri-Cittadini, e capo di quei, che fono para-fto, conforme a quello, Paulus forvus Rom ge con leggi folamente generali , quali fo- venturo Messia dovea descendere dal lino iprecetti i erispetto a i secondi rappte-fentapiù il Padre, che il Principe, perchè ne, nascere in Betlemme, nascere quan-Principe, e Padre: Paser fauer/faul; Prin- che dovea sortire per Precursore un' uosopparie. Presupposto ciò, intenderai famo fantissmo, abitator de i deserti: che
cilmente per qual cagione a' Crillianti di- dovea far miracoli; jnsegnate, predicare,

11.9.4

per mezzo di uomini dispreggieveli !, poè flato da'Profeti predetto, come da farfi , gli Appostoli, come fatto. Il che è cosa di tanta consolazione a i Fedeli, che non può esprimerfi; perchè qual dubbio, ch' una notizia del futuro sì ampia , sì esquisita , sì efatta, non potea venire tanti fecoli innanzi , fe non da Dio ? Miseri quegli Ebrei ,i quali ne' loro libri pur leggono queste cose di Nostro Signore, e poi scorgendole così bene adempite, ancor non gli credono! Ma questo ancora è stato appunto predetto : che infiniti di loro non crederebbono nè pure a ciò, che vedessero co i lor'occhi. È così intese l'Appostolo, quando recò quelle parole del Salmo : Fine menla corum coram ipfis in laqueum , & in capcionem , & infcandalum , & in retributionem . Perche a gli Ebrei questa lormensa delle Divine Scrieture lautissima, ch'han presente, in cambio di falusar nutrimento , eft in laqueum , quando v'incontrano voci ambigue , estineaprionem, quando interpretando quelle voci atraverso , restano colti in qualch'error d'intelletto , eft in fcandalum, quando dall'error d' intelletto cascano in pertinacia di volontà , e finalmente est in retributionem, quando in tal modo fono puniti con una fomma ignominia, di quel che tanto superbamente operarono contra Crifto: Redde terributionem superbis.

Considera, che questo fondamento, formatoci dagli Appostoli, e da' Proseti, non è però il fondamento primario, ma fecondario. Il primario è Cristo, egli è il fondamento del fondamento, come piacque par. menterum. Sopra di quelto, cioè, ipfo fum-mo angulari lapide Christo Iesu, hi sono stabipoi ftabiliti fopradi effi, che però fi dice , eft Christus lesus . E ciò vuol dir , summo la che la legge vecchia adesso è finita , quan-

fete di aceto, che di più dovea, rifuscita | pide ; non vuol dire eccesso, non vuol dir to gloriosamente da morte, salire al Cie- elevato, vuol dir sommo dentro il suo gelo, e di là poi mandare lo Spirito Santo; ti- nere di fondare, cioè primario. Or mira rare alla fua fede i Popoli più lontani, eciò adunque, che bella pietra è mai questa, 16.18. Gesù Cristo Nostro Signore . Ecco avvechi di forze, e poveri di fortuna. Tuttociò rato ciò , che prediffe Ifaja : Ecce ego mirtam in fundamentis Sion lapidem angularems etutto ciò noi vediamo predicato poi da-gli Appostoli, come fatto, il che è cosa di tansta pietra? non è pietra già questa, che pofsa cedere . Guarda quante inondazioni di ferro, di suoco , di siere, di surie ha mandate fueri l'Inferno dalle sue porte, affin di mettere a Tetra quell'alta mole, che su questa pietra stà posta , la Santa Chiesa . Ma forse I ha ottenuto ancora nel corso di tanti secoli? nullameno: e così nè meno l' otterra ne'leguenti : Porta inferi non pravalebune adversus eam . E tu non ringrazi di cuore Iddio, mentre vedi fu questa pietra stabilito il tno credere? Considera, che questa pietra è detta an-

golare , angulari lapide, perchè nel primario fondamento, che forma, viene ad unire insieme, (ficcome è proprio delle pietre angolari) quelle pietre per altro così distantiditempo, che formano il secondario, cioè li Profezi, e gli Appostoli: perch' egli ha uniti i Gentili, a cui predicaron gli Appostoli, co'Giudei, a cui lo havevano prenunciato i Profeti, e ha fatto, che di due Popoli fieno un folo: Ipfe enim eft pax nostra, Eph sib. qui fecit urraque unum. Ma come l' ha fatto? medium parietem maceria folvens , gettando giù la maceria. Però figurati, che i Gentili , e i Giudei flavano al Mondo, come in un campo vastissimo. Gli uni, e gli altri già convenivano ne' precetti morali , imposti da Dio , quali fon non ammazzare, non fornicare, non rubbare, e fimili; perchè questi fono universalissimi a tutti gli uomini: ma non convenivano ne i precetti lare a Sant' Agostino : Fundamentum funda- cerimoniali, quali erano la Circoncisione i viaggi, le vittime, le lavande, ed altri oltre numero. Anzi questi erano come un' liti quegl'incliti Personaggi, e noi ci siamo altissimo muro, che assatto gli tenea divisi tra loro ancora negli animi . Vero è, che che noi fiamo non adificari, ma superadifica- questo muro era una maceria , paries mace-11, perche prima e formato il loro edifizio, più, perch'era un muro posticcio, che do-e poi sopra il loro e formato il nostro. Ve- vea solamente durare a tempo. Venne al ro è, che ranto e stabile il nostro, quanto campo Gesù, come Padrone dell' uno, e fiail loro, perchè alla fine è tutt' ino : 19/0 dell'altro Popolo, e con l'autorità, ch'egli lapide. Tutti egualmente andiamo in ul. havea, buttò il muro a Terra, e Così metimo a posar sopra Cristo , come su prima diumparietem maceria solvens , fecit utraque pietra fondamentale : Fundamensum enim unum; perche ottenne, che si i Gentili, si aliud nemo potest ponere, non dice, alterum, i Giudei fi fieno accordati, credendo in efdice , alind , praterid quod positum est, quod fo, a formare un Popolo solo. Quindi c,

no di Cristo Nostro Signore ; Ad confirman-2 om 150 das premiffiones Patrum . Però adempite le promefferestavano affatto inutili . Quell' instrumento, in cui si promette un podere, in cui fi promette un palazzo, fin' a quanto ferve infin a tanto, che fia dato il podere, che fia dato il palazzo, dipoi fi lacera. Rom 4.14 Così è ftato di quei precetti ceremoniali venuto Crifto : Abelira est promisso . Ma fe quanto ad esti la Legge vecchia è finita , non è finita quanto a i precettimorali ; anzi quanto a questi si è anzi convalidata col forte ajuto de i configli Evangelici . E così

vedi , quanto fia vero , che Crifto non vemis folvere legem , fed adimplere . Perche la legge fi ripartiva in precetti morali , e in precetti ceremoniali. Quanto a i morali egli l'ha compita, perchè ha aggiunto al ben de precetti, il ben de configli, con volere a Matth. 5. il nemico: Non oderie fracrem suum in cerde rue: ma ancora , che fibenefichi: Benefacirebie, quiederune ves . E quanto ai ceremoniali pur l'ha compita, perchè alla figu-ra egli ha fatto succedere il figurato, cioè

fe fteffo, e così con l'ifteffo fcioglierla in questo genere. l'ha adempita: come fi dice appunto d'un Pellegrino, il quale appende il suo promesso donativo a Loreto, che adempie il voto a un tempo stesso, e lo scioglie. Tanto è vero, che Cristo ha data alla Legge tutta quella perfezione, ch' effa mai potesse ricevere. Ristora adunque con queste belle confiderazioni il tuo spirito perchè così ravvivando sempre la sede nel tuo Signore, fii fedele ud effo nel credere, ma non meno ancor fii fedele nell' operare, ch'è ciò, che fingolarmente da te richiede

## XXX.

la festa d'oggi.

## La Commemorazione di San Paolo.

Quis nos separabit à charitate Christi ? Tribularie? an ancuftia? anfames? an nudicas ? an periculum? an perfecusio ? an gladius ? (sieut scriptum est: quia propser se morsifi-camur tota die, astimati sumus sieut oves occifionis) fed in his emnibus superamus proprer eum , qui dilexis nes . Rom. 8.21.

to al precetti ceremoniali: e ciò non è ma- cefa illazione: Quis erge nos feparabis à cha-taviglia, perchè questi erano quasi tante risase Christi ? Fu quasi uno sidar tutti i mapromesse, che fotto varie figure si riceveva- li a provar, s'esti potevano mai far sì . che più non lo amaffe. Perchè quantunque pof-fano queste parole, à charitate Christi, haver doppio fenfo: fignificare l'amor di Cristo verso di Paolo, e fignificare l'amor di Paolo verso di Cristo; contuttociò, secondo il parer comune, ha da giudicarfi, che vogliano affermar più questo, che quello : altrimenti par, che l'Appostolo havrebbe più propriamente dovuto dire : Quis feparabie Christum à charitate nostra, che dire ; Quis nos faparabit à charisase Christi . Dipoi qual dubbio, che tutti i mali, che noi pariamo per Dio , que superamus proprer eum, qui dilexisnes, non postono fare, ch' egil non fegua ad amarci? Più tofto fanno, che ci ami anche più di prima. Il rischio è , che noi non ci ritiriamo per elli dall'amar lui , quali chetroppo allor ci costi l'amarlo. Ma ciò l'Appostolo ci promise di certo, che non sarebbe avvenuto rifpetto a se ; e però conchiuse: Quis ergo? Considera, che con queste parole ssidò,

come ho detto, l' Appoftolo tutti i mali . come no decto, i apponentiata per la la Perchè tutti mali, o appartengono alla morte. Però tu vedi, ch'egli s'idò prima i primi, e dipoi i fecondi. E perche tra i primi appar-tenenti alla vita, alcuni fono di corpo, ed altri di animo; prima sfidò quei , che appartengono al corpo, e poi súdo quei, che appattengono all'animo. Al corpo appartengono le tribolazioni, ficcome quelle ch' han tolto il nome da i triboli, che formano nelle carni dolor sì acuto ; e così gridò , Tribulario? All'animo appartengono le anguflie, che sono quelle, che stringono all' uomo il cuore, quand'egli non vede via di potereuscire da quelle tribolazioni , nelle quali è incorfo: e cosi gridò, An anguftia? Di quefte tribolazioni poi, che fi fono dette, alcune confistono nella carenza di quello, ch'è necessario a sostenere la vita, com'è il vitto, e'l vestito; e però l' Appostolo sfidò prima la fame, e appreffo la nudità s An fames? an nudiras ? Altre confitono nella tolleranza di quello, che non la toglie di fatto, ma la può togliere con molta facilità ; e tuttociò egli racchiuse fotto questi due soli vocaboli, di pericoli, e di perfecuzioni ; Anpericulum? anperfecutie? perchè o questo è un male, che vien da se, e allora è detto pericolo ; o pure quefto è Onfidera, quanto unito per via di amo- un male , che vien procurato da altri , e alre dovea trovarfi l'Appeltolo al fuo lora è nominato perfecuzione . Quanto al Gesti , quando egli proruppe in quelta ac- mal poi , che fi appartiene alla morte , egli

folo di questi mali non dovesse esser bastevole a flaccare te dall' amor di Crifto . Argomenta però qual virtù fu quella, che gli

sfidò tutti infieme . HI.

1.Cor.9.

Confidera, che non isfidò l'Appollolo questi mali con tanta animosità, perche fosfer mali possibili, non probabili, come sono quei, che tuti rappresenti talvolta nell' Orazione. Tu nell' Orazione talvolta ti rappresenti d'esser da i Barbari del Giappone condotto prigion per Dio, di stare in catene, di stare in ceppi, e dipoi, d'esser fopra una pubblica Piazza strascinato a bruciare, anche afuoco lento: e frattanto ti pare di havere un cuore non folo volenterofo di tali mali, ma ancor' anfiofo, perchè sono tutti mali da te lontani, e sono possibilisì , ma non son probabili . Non fu così nell'Appostolo, Egli quei mali sfidò, che gli erano non pur proffimi, ma imminenti; e però foggiunfe, ficus feripsumeft, er. Sapea fe effer nel numero di coloro , di cui stà scritto, che dovean' esser tutto di dati a morte, come vilissime pecore di macello ; Proprer te mortificamur tota die, aftimarifumus ficut over occifionis . E pur fapendo tuttocio, stimò certo, che niuno scempio , che niuna strage , che niuna carnificina l'havrebbe fatto ritirar dall'amore, che portava a Cristo. Quis nos feparabis à chari-Santi, non solo mortificarfi, ma essere parimente mortificati, o più tosto morti; Mortificamur , e ciò di più , seta die, ch'è quanto dir tutto il corfo de'loro giorni ; Semper nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter lesum . Baftidire, che non fono diffinti da quelle pecore, che sono elette al macello ; Aftimatifumus ficut oves occifionis; cioè da quegli animali, che sono uccifi con fomma alacrità, con fomma allegrezza , esenza minima sorte di compassione ; Venit hora, ut omnis, qui interficit vos, ar-bitretur se obsequium pressare Deo. Che dici a ciò tu, che sci cosi dilicato? Tal' è la forte de'Santi, patir per Dio, morcificari con maniere ancora acerbissime, ficue oves eccisionis. Però l'Appostolo non si curò di habbiano non di rado una forza grande a

diffe tutto , mentre diffe la spada , an gla- | questa Terra dovess' effere ben trattato dal dins : perchè s'intendecon ciò una morte Mondo, accarezzato, approvato, ma non solo neturale, ma ancor violenta: s' che bensì dovess' essere maltrattato; seriintende scempio , s'intende ftrage , s'inten- prum oft , quia propter to mortificamur tota de carnificina . Piaccia a Dio , ch' uno die . Guai a coloro , di cui sta scritto il contrario!

Considera, che tu ancora qualche volta ti reputi affai disposto a patir molto per Dio , ne'mali non folo possibili , ma probabili, nel vitto, nel vestito, e intali altrimali; ma poi quando fi viene alla pruova , non è così: cedi subito al primo assalto. Non cosi faceva l' Appeltolo, non cosi. Egli sfidava i mali a dargli l'affalto; e poi quando questi giungevano, che faceva ; gli superava . Sed in his omnibus superamus propter eum, qui dilexie nos . Talora tu ne superi alcuni , ma non già tutti , perchè a cagion di esempio , se resisti ai mali del corpo, su cedi a quellidell'animo; se refi-Ri a i mali dell'animo , tu cedi a quelli del corpo. Egli superavali tutti. In his omnibue Superamus. Che diffi, gli superava ? Gli andava ancor di proposito ad incontrare . che però dove nel latino sta superamus , nel greco sta supervincimus, Vince colui, che sopporta animosamente que'mali, che gli Liccedono allagiornata; ma chi non contento di questi va di vantaggio ad incontrarne ancor'altri, non pur vince, ma foprayvince; come appunto facea quel famolo Giob, che non pago di quei dolori, si continui, si crudi, che il fuo Nimico gli fuscitava nel corpo, se gli accresceva, esasperando co' rottami quelle ulceri, che potea mitigare co'panni lini: Tefta faniem radebat . Che puoi dirtu , che non folnon fai sopravvincere in cose così minori, ma nè pur vincere? non hai cagione giustissima di umiliarti ? Senti come parla! Appostolo : In his omnibus superamus, non dice, superamus bac omnia . ma in bis omnibus Superamus . per dimostrare, che non finiva in quei mali la sua vittoria, ma scancor più mali fossero stati possibili, egli era pronto a vincere ancor più mali.

Considera, che non hi però tu da disanimarti. Tu ancor, se vuoi, potrai secondo il tuo stato arrivare a tanto. Basta, che ancorturinnamori del 1110 Gesù . Perchè questo è quello, che dava unicamente all' Appostolotantalena: In his omnibus, dicevaegli, in his omnibus superamus propter eum sfidar le prosperità, benchè ancora queste qui dilexienes. Con queste parole, propser eum , pote fignificare due cole : e per l'afstaccar la gente da Cristo; ssidò solo le av- setto, il quale egli recava a Cristo; e per l' versità, perchèsapea, che per grazia del ajuto, il qual'egliriceveva da Cristo; e l' suo Signore, non erascritto di lui, che su uno, e l'altro potra di certo avvalorare

an-

anche te . Che se tu vuoi esperimentar al fine le tue? saranno tali, che saccianti unit tribull pari a quelli del tuo Gestì, corapolla dir con l'Appoltolo: sei in his che gli formarono una corona si alpra l'assaudes [Appraeue proper sum , qui dilezi da angghia è ma quali angulic [aranno an , no [Olo [operanue] par [operanue] pa

anche et. Che sa voio esperimentar jal fine le tue p faranne talls, che faccianti quelo affetto, e sperar quelo si juto, si liuda rique; e dos formes; an unitare ; la fine quela forma. Mettidi a ponderas ima il tao vietto, sma il rou vestitos sea ci sumitare ponderas ima il tao vietto, sma il rou vestitos sea ci sumitare ponderas con sente della prima della matta della matta della sumitare della matta della sumitare della to grandi ad operar bene : ma topica lecco pero, qui il tuo Signote Tenerare unto dilente, quando egli tollerò per te per sema-p puramente per amor tuo. E mail tanto più gravi di quei , che per s'egli afegno ul alto, dilente re, non po-contraccambio da te richiegga. Quali fa trai damque a lai portare parimente ogni rà per tanto quel male, il quale ti af-fatta ? rrisidante i ma non già frantano i tette parimente ogni ajuro, fische tu



LU-

Noli diligere somnum, ne te egestas opprimat aperi oculos tuos, & saturare panibus.

Prov. 20. 13.

nel Deferto non fosse amante di fonno. Però egli tolfe a fomministrargli la manna, non folo di giorno in giorno,

ma sì per tempo, che al primo raggio di Sole ella dileguavafi . Onde chi non cra follecito di uscir presto a raccorla su' primi albori, non potea far'altro quel diche star digiuno. Maperchè ciò ? Perchè intendasi, che in questo nostro Pellegrinaggio mortale non ci dobbiamo lasciare aggravar dal fonno, ma che più tosto lo dobbiam da noi scuotere di buon' ora, affine di provvederci di quel celeste ristoro, ch' è necessario in sì laborioso cammino. Questo ristoro fiè quello che firiceve nell' Orazione, la qual Dio fempre gradifce, ma spezialmente prima che fi alzi il di chiaro. E perchè niuno fi creda, che queste fieno interpretazioni più divote che salde: ecco ciò che il Signore ordinò , che litteralmente si registraffe diquella manna da lui donata al suo. Sap. 16. 18. popolo: Quod ab igne non poteratenterminari, flatim ab exiguo radio Solis calefaltum rabefeebat: ut notum omnibus effet, quoniam oportet pravenire Solem ad benedittionem tuam, Domine , & ad errum lucis ze adorare . Ora a questo genio Divino par, che intendesse qui pure il Savio di alludere, quando diffe: Noli diligere fomnum, ne te egeftas opprimar: aperi oculos enos, & farurare panibus, Pareva ch' egli molto ben conoscesse più, che vediamo fuccedere tutto giorno, ed è, che chi la mattina non fi leva per tempo a far Orazione, o non la fa più, o la fa trascuratamente. Tu come sei sollecito atale effetto? Qualorail sonno lufinghiti a stare in letto più del dovere, di a te medefimo, queste parole del Savio pur' or citate; Nolidiligere fomnum, Oc. e vedrai feti serviranno aguisa di stimoli, per farti balzar su da quelle misere piume,

Onfidera , quanto il Signor ma la fonnolenza; Verba Sabientum ficus fifu gelolo, che il fuo Popolo muli, o quasi elavi in aleum defixi. Sicut fi- Eccl.it mule per incitarci al bene, & quasi clavi per ritenerci dal male.

Confidera, che mentre il Savio dice . Noli diligere fomnum, ben fi conofce, che non vieta il fonno decente, ma l'eccessivo. E se vieta questo, egli ha ragione giustissima di victarlo, perchè il fonno portala pigrizia, la pigrizia porta l'ozio, l'ozio porta la trascuraggine, latrascuraggine portala povertà. E questa una catena di mali tra loro sì intrecciati, e si infeparabili, che il Savio per ispedirsene prestamente, trapassa dal primo all' ultimo, e die tosto: Noli diligere fomnum, ne se egestas opprimat. Maqual è questa povertà che ti recanel caso nostro? E' una povertà infelice di spirito, ch'è la peggiore di tutte. Perchè se la mattina ti lasci sedur dal fonno, o non ti ristori con l'Orazione ordinaria, o se ti ristori, lo sai sì strapazzamente, e sì scarsamente, che non acquisti vigore alcuno di forze a ben' operare, ch' è quello, ove al fine stà la vera ricchezza. Nota pero, che non dice : Noli diligere femnum, ne te fames opprimat; mane egeftas; perchè chi non si alimenta dicibo corporale, si fente, è vero, sopraffar poi dalla fame; ma non così chi non si alimenta di cibo spirituale, ch'è quello singolarmente, di cui qui parlasi. Questi più tosto la perde, ma si sente poi sopraffar dalla povertà: perchè quando vuole operar punto di bene, non ha più capitale che a tanto balti: cede ad ogni piccola spinta di suggestione diabolica, non può sofferire un picciolo torto, non può sopportare una picciola traversia, non sa resistere a un solo di quegli assati che vengono alla giornata : Percuffus fum ut fænum, & ff. et 5. aruit cor meum, quia oblitus fum comedere panem meum. E dove mai fi ritruova, ch'un fi dimentichi di pigliare il cibo del corpo ? Men ch' uno pigliane, più si ricorda ch'egli dove non ticostringe a giacer la necessità, l'ha da pigliare, perchè più gli cresce la fa-

me . Il cibo , ch'un fi dimenticha di pi- cordit mei; ingandium, per quel godimen-gliare , è quel dello spirito , perche qui to , il quale vi ha l'intelletto ; in lastitiam, come il fieno, quando è già secco. E

HI.

S: F.16.

11.67.4

le forze. Considera, quanto il Savio viene però opportunamente a foggiugnere: Aperi seules tues, & farurare panibus . Hai d'aptir gli occhi : gli occhi del corpo, e gli oc-chi dell'animo: gli occhi del corpo, scotendo daloro il fonno; gli occhi dell'animo , fiffandoli a contemplar quelle verità, che ti fei la fera proposte da meditare. E con ciò goditi finalmente quei pani, con cui Gesù nutre l'anime nel Deferto di questo Mondo: Saturare panibus. Questi pani fono due . Uno pasce l'intelletto, l'altro pasce la volontà . Il primo confife selle intelligenze, che l'Uomo da Dio riceve immediatamente nell' Orazione, o da sè ricerca: il fecondo pane , non ti fvogliare , perchè qui trattafi di pane si, ma celefte. Credi tu per ventura, che questo pane sia pane simile al nostro, pane insulfo, pane insoave ? Nò certamente. Anziegli è quello, di cui fu figura la Manna : che però meglio di effa contiene ancora in se la moltiplicità di tutti i sapori: Panem de Cale prastitifti eis , omne delettamentum in fe habentem . Mentre il Savio per tanto ti dice qui saturare panibus, non credere, che pretenda , che tu ti sazj di pane asciutto , sapendo egli ben per altro, che l'Orazione fu detta ne Salmi fimile ad un convitto: Jufti epulentur in confpellu Dei . Pretende, che tifazi egualmente di quei diletti, che gode l'anima sinel conoscere il suo Dio, si nell'amatlo. Questi diletti non sono frivoli , falfi , come i diletti mondani , ma fultanziofi; e però fi esprimono sotto nome di pani, più che di qualunque altro cibo, per dinotare quel fegnalato confor-to, che danno all'anima : Panis cor hominit confirmat . Nel resto quali vivande

a lungo andare la fame manca . Ma qui per quel piacere, il quale vi sperimenta la è pur doverimane al fin l'Uomo povero volontà, che son quelle due potenze, che fi comprendono fotto il nome Rello di cuoquella è quella povertà veramente , la re. E poi non faitu come sono tutte le viqual ti opprime ; quella che ti abbatte vande del Mondo avvelenatore? Sono come i cibi nocevoli; che quanto ti lufingano con quel poco di dolce, che fan fentirti infinocche ti dimorano fu I palato, tanto ti affliggono con quel molto di amaro, che poi ti partorifcono nello ftomaco. Là dove i pani del Cielo, e piacciono, e giovano. E però vengono altresì detti pani, perchè s' intenda, che fono un cibo ficuro, un cibo falubre, un cibo, che ben confassi ancora a gl'infermi. Senza che chi non fa, che il nome di pane non fi riftringe nell'idioma Divino ad una fipexie di cibo individuale. com' è nel nostro è le abbraccia tutte. E però egli è qui posto a significare, e le intel-ligenze, egli affetti, di cui ti nutri in quel convitto beato, di cui qui parlafi. Comunque fia. Lafcia pur tutte al Mondo le fue negli affetti. Ma chi puo dire qual fia de' vivande, perche ampiamente egli le of-due più gustoso? Quando pero senti dir sra a chi le vuole. Tu appigliati a questi pani, che dà il Signore, e di questi faziati: Saturare panibus; le pure appieno giammai tu potrai faziartene , tanto ne havrai fempre più brama.

11.

La Visitazion della Vergine.

Becupera praximum fecundam virtutem enam, & arrende cibi, ne incidas . Eccl. 20. 17.

Onfidera, quanti fieno quei debiti, che J tistringono a quel Signore, il quale ti ha eletto fino ab eterno alla gloria, ti ha creato, ti ha confervato, ti ha donato il nascere dentro il cuore del Cristianesimo, ti ha aspettato a penitenza, ti ha ammesso al perdono, ed è infino arrivato a morir per te su un duro patibolo. Se non hai cuore di Tigre, dovresti di ragion tutto struggerti per la brama di usargli qualche cortesericognizione. Ma che farai? Egli è può giammai porgere il Mondo , che ag. ricchissimo: non ha bisogno di niente, è guaglino questi pani , di cui l'Uomo fi grande, è glorioso. In che glipotrai mopalce in trattar con Dio ? Quelle recano strarlatua gratitudine? Eccolo. In far per un diletto fuperfiziale , che non paffa in lui ciò, che oggi fece la Vergine : che è là dal palato; e questi recano un diletto quanto dire in guadagnargli delle anime Je . 16 16 profondo, che giunge al cuore : Invensi più che puoi. Perciocche ti dei figurar, che come le come egli per se medesimo è tanto ricco, wihi verbum tuum in gandium, & in latitiam | cosi ha ceduta ai più mileri, ai più melchi-

11.

ni tolta quella azione, che haverebbe fo-i ti dalla fua dolorofa cattività i ma freffet pra di te. L'ha ceduta a quell' Anime spe- ancora lo sdegna: Pretium meum cegit everust zialmente, che per mancanza di chi le ajutì trascorrono in perdizione. Se però vuoi ch' egli chiamin soddissatto, sa in prò de' Servi, ciò che tu non puoi fare in prò del Padrone. Tal'è l'esempio, che in questo suo fausto giorno ti diè Maria. Subito che fi fcorfe beneficata a tanto alto fegno, quanto era quello di effere frata affunta alla dignità di Madre di Dio, che fec' ella per corrifpondere? Si trattenne forse racchiusa nella sua camera a cantar Inni folamente di lode > Non già. Subito varcò le Montagne della Gindea per cooperare al fuo benedetto Figlinolo il falvar dell' Anime . Andò a vifitare la Cognara fua Elifabetta, non per cerimonia, non per congratulazione, non per una vana curiofità di vedere s'era vero ciò, che l'Arcangelo le haveva detto ; ma per rendere a Dio con tale occasione il piccolo Precurfore rapito a lui dal gran Ladrone d'Inferno. Se fei vero Figliuolo di Maria Vergine, dimoftralo in tener dieero alle sue pedate. E però figurati, che di fua bocca in quefto giorno ti dica quefte belle parole dell' Ecclefiaftico, in cui non fol tidà l'ordine di quanto devi efeguire.

ximum: cioè quel profiimo, che pur per Quando però cellasse ogni altro motivo per est qui resimar? incenderti a sovvenirlo, non basta questo? Considera, el danni del proffimo come tuoi, flere cum flensibus. Mas' egli ha danni, che tu debba fentire più vivamente, fono i danni spirituali, perchè d'una parte questi sono i danni per lui più considerabili, e d'altra parte questi fone quei danni, di cui men geme, e da ciri vile schiavo dirittamente all'Inferno, fenmer mei abierunt in capriviratem . Non dulli Then I ma abierna. Tanto più dunque ha me che tu falvi, quelle si abbierre, quelle me ci si abbierre, quelle me ci si abbierre quelle de fie, per cui

Confidera, chi è questi, che hai da ricuperare . E'il profilmo tuo: Recupera prorepellere. Se dunque tu fei tenuto a fovveni re il tuo proffimo in quelle ifteffe neceffità corporali, ch'egli ancora fistudia di folle-vare da se medesimo; quanto più dunque nelle fpirituali, ch' ei non apprezza?

Confidera, che se tu hai da ricuperare questo tuo profiimo, dunque l'hai da ricu-perare dalle mani di alcuno, che lo rapi. Chi è questi? Il Demonie . Egli è , che infolentemente l'ha fatto fchiavo, Mira però s'è dovere, che un tal Ladrone tu lafci impunemente godere sì reo possesso. No 'I comporta la Giuftizia, no 'Icomporta la carità. Non comportalo la Giuffizia ; perchè non è di ragione, ch' l' arrogante infulti tanto tutto giorno a quel Dio, che lo precipitò dalle Stelle, quafi ch' egli habbia più forze a votargli il Cielo, di quelle ch' habbia l' istesso Cristo a riempirglielo . Non comportalo la carità; perchènon è quello un Ladrone ordinario , che faccia l'Anime schiave per capidigia, come sanno i Corfari di Barbaria > le fa per rancore, le fa per rabbia, lefa per odio immortale, che ad effe porta : ficche figurati pur, che fe le fa schiave, le fa per dipoi tenerle in tormenti 16,7,3. ma ancot la norma: Recupera proximum fo-eundàm virtutem suam, & attende tibi, ne ti muovi a pietà del profilmo tuo, quando lo miri andare fopra una Fusta schiavo in Algieri, dove alla fine può per via di danaro negoziare il rifcatto, e ancora ottenerlo; come non timuovi a pietà dell'ifteffo profaltro fel tenuto ad amarcome te medefi- fimo, quando lo miri andar fehiavo all'Inmo : Diliges proximum tuum ficut seipfum . ferno, dove non v'è mai redenzione : Non

Confidera, che se tu haida ricuperare Tu sei tenuto per legge di carità a sentire i questo tuto prossimo, dunque l'hai da ricuperare a qualcun, che l'habbia perduto. Chi è questi? E'Gesù. O'quanto ha egli fatto una volta per racquiftarsi quelle Anime, che tu fcorgi tuttavia possedute dal fuo nimico! E' sceso dal Ciclo in Terra, ha flentato, ha fudato, ha dato turto ilfuo meno figuarda. Egli fi lascia condurre qual sangue, enondimeno le ha da vedere dalla fua Croce anche andarfene in perdizione? za ne pur fare una minima refistenza: Juve- Queste e ciò ch' ha da moverti sommamente aloro foccorfo; penfare, che quelle Aniriparare la fua ruina. Un infermo fi ajuna giunfe amorire in una Croce il Figliuol di in chiamare il Medico che lo fani, un af- Dio; Proquiens Chrifina mortuna eff. E però 1 Cor S.1. famato fi ajuta a chiamar chi lo riftori, un mira, che bell' opra adempi, quando tu riaffetato fi ajuta a trovare chi lo refrigeri , un cuperi il profilmo da quella fervitù diaboli-Senudo fi ajuta a trovare anch' egli nel fred-ca, in cui fi truova! Concorri con Gesù Crido chi lo ricupera: là dove un peccaror so alla Redenzione del Genere umano. ch' non folo non fi ajuta a troyare chi lo rifcat-' è stata la maggior opera fatta al Mondo.

Confidera, che quanto questi motivi t' incitano a procurare di rifcattare il tuo proffimo dalle mani dell' inimico , tanto te ne può ritirare per avventura la tua debolezza, quafi che tu non habbia a ciò quel talento, che firicerca. Ma per troncarti appunto sì fredda feufa , che ti dice , Receperaproximum ; aggiunge tofto , focundum virtutem tuam . Tu non puoi tonare da' Pergami, come fan tanti zelanti Predicatori, su itraviati; non glipuoicercar per le ftrade, non gli puoi cavar dalle Selve; ma ciò che vale? Fa quello che puoi far fecondo il tuo flato, fecondo il tuo fapere, fecondo la tua virtà. Ma che non potrai fare , fe hai punto di zelo vero?Il zelo è amore, e l' amore ò quanto è ingegnofo a beneficare ! Miralo nella Vergine , che fotto fembiante di un uffizio comune di civiltà fi seppe aprir destramente si bella strada a levar tosto un Anima dal peccato. Le Anime non fi falvano folamente per via di Prediche strepitose : be eis, & congregabe illes: fi falvano co'ricor-

Zach.10. 8. fi falvano con un fibilo ancora tenue: Sibiladi privati, fi falvano con le riprenfioni particolari, fi falvano con le limofine date in rempo a prefervarle dal male, fi falvano con le preghiere, si salvano con le penitenze, fi falvano con le lagrime, fi falvano con le offerte de fagrifizi quotidiani , fi salvano , fe non altro , col buon esempio . Basta che tu vogli veramente operare secondo la tua virtù , fecundum virturem mam , che vuol dir pro virili parce , che vi penfi , che vi specoli, che vistudi: ò quanto, chiunque fii , potrai recare in brieve al tuo prof-

s.Cot 4.10. fimo di profitto! Nen enim in fermene eft Re-

gnum Dei , fed in virtute . VI. Confidera, che nell' istesso tempo, in cui ti fidice, che tu quanto puoi ti affatichi a falvare il proffimo; ti fi dà questo amorevole avvertimento, che badi frattanto a re per lessere, il vivere, e l'intendere. L'essere non perdere te medefimo . Er assende sibi ne incidas. Chi più ficuro d'ogni rifchio di colpa, che Maria Vergine, la qual era impeccabile? Epure offerva, come andò riguardata fu per li Monti della Giudea, con quanta che tu dei chiedere a Dio, giacche quello speditezza, con quanta sollecitudine, quasi, che temesse anch'ella i pericoli delle vie! Abiis cum festinatione, quantunque havelle per faccia intendere ben le cole : Da mihi in- s.Pat. ic. ficurezza da' Ladroni un Dio chiuso nelle tolligentiam, perche dal bene intendere difue viscere. Che dei dunque sar ru, che sei

Manna dell' Anima.

fei suo Coadjutore, sei suo compagno. E, sosse si prosonde, si paludose, che l' istesso za, quamo con ciò ti acquifterai la fua gra-ta, quamo con ciò ti acquifterai la fua gra-ti, detende sibi ne invidas: non dice ne cadas, V. Configne shorte. il che folo è proprio di chi cade si bene, ma contro voglia . Non basta , che tu vada là con retta intenzione di recare ad altri foccorfo, bifogna che frattanto procedi con buoni riguardi, con buone regole, affinchè quando tu diftendi la mano a cavare il tuo profiimo dalla foffa, egli non fia più poffente a tirar giù te . Comverennenr ipfind ee , de let. 15 19.

tu uon converteris ad eos .

#### TTT.

Omne datum optimum, & omne donum perfe-Elum defurfum oft , descendens à Parre luminum , apud quem non oft transmutario , nec vicifirudinis obumbracio. Jacob. 1. 17.

Onfidera, come ciò, che quì fingo-Jarmente intende S. Giacomo, è, che ti ecciti a dimandare a Dio tuttociò che più ti fa di bifogno, giacchè da Dio viene il tutto . Omne dasum opsimum, & omne donum perfellum defurfum eft . Titto il bene , che ti può venire da Dio, ti può da lui venire , o come da Autore della Natura, o come da Autor della Grazia. Se lo riguardi come Antore della Natura , da lui viene omne daeum oprimum . Se lo riguardi come Autor della Grazia, da lui viene omne donum perfellum . Il bene della Natura fi dice darum, perchè quantunque in radice fu dono anch' ello , con tuttociò ha qualche proporzione con chi lo tiene . Il bene della Grazia si dice donum , perchè non ha proporzione di forte alcuna, e tutto gratuiro : aliequin grasia jam nen eft grasia. Romes 6.

Al dato fi pon qui l'aggiunto di ottimo, dasum opsimum, perchètre fono i gradi di un fimil bene, cioè del ben di Natura, l' è buono, ma è comune anche a i fassi : il vivere è meglio, ma è comune anche agli animali: l'intendere è ottimo, e questo è il proprio dell'uomo . E questo è quello . è il bene più esimio, che ti possa dar come Autore della Natura : chiedere , che ti pende in molta parte il ben operare : No-

ottimo: Omne datum opimum . Del buo-ll'atto , ch'è il perseverare . Questo come no , e del meglio non fifavella , perchè l' insegna Santo Agostino de Bono Persev. rieffere , ch'e il buono , non fi addimanda , poi si dà l'aggiunto di perfetto, donum per-fellum, perche il bene, che habbiam da Dio come Autor della Grazia, contiene in sè quattro gradi, l'Elevazione, la Redenzione, la Giustificazione, e la Glorificazione. L'Elevazione allo stato foprannaturale tu vedi subito se su buona per noi . La Redenzione su ancor migliore, perchè che ci valea doppo la nostra caduta l' Elevazione ad un tale stato, se Cristo non ci riparava col proprio sangue ? La Giustificazione è ottima, perche che ci vale eller redenti da Cristo, se non siam giusti ? La Glorificazione è perfetta, perchè che ci vale ef ser giusti, se mediante la perseveranza non fiamo ancor coronati? E questa è quella , che tu fingolarmente dei chiedere sempre a Dio , la perseveranza finale , giacche questo è il bene più esimio, che possa darti come Autor della grazia. Il bene della Elevazione, e della Redenzione, non si addimanda: e quello della Giustificazione viene in te già dall'Appostolo presupposto, mentre t'invita a dimandare quel dono, ch' è ancor perfetto: altrimenti come vuoi tu chiedere a Dio di perseverare nello stato di giusto fino alla fine, se ancora non ti ritrovi in un tale stato? E con ciò scorgi la qualità di quel bene ch'hai a domandare da Dio, L'uno è datum optimum, ch' è intender bene tuttociò che ti giovi massimamente a bene operare: l' altro è donum perfellum, ch'e di perseverare nel bene sino alla morte, con aumento maggiore, e maggior di grazia.

Considera, come Omne datum optimum, che sitruovi in qualunque uomo mortale, & cmne donum perfectum , veramente vien da Dio folo, desursumest . Perche tu date, che puoi? non puoi niente; e perciò troppa è la necessità, che tistringe di chiedere il tutto a Dio . Sei necessitato a chiedere datum optimum , ch'è l' intendere , perchè quantunque habbia Iddio già data a te la potenza, ch' è l'intelletto, ha riscrbato a se l'atto , ch'è l'intelligenza : Inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam . E più ancora fei necessitato a chiedere donum perfelium, ch' è la perseveranza finale : perchè quantunque mentre Iddio ti ha dato effer giusto, ti la grazia giustificante; non ti ha però dato tisce vicissitudine nel suo effetto, mentre ora

cerca un'altra grazia distinta dalla giustifiè il vivere, ch'e il meglio; non fi dee ad- cante, ed è quella grazia con la quale Iddio dimandare. Del vivere più, o meno dei to- ti accompagna soavemente di passo in pastalmente lasciare la cura a Dio . Al dono so sino alla morte; rimovendo da te tutri quegl'inciampi, che possono far caderti da quello stato si nobile in cui ti ritruovi, e stimolandoti al bene, confortandoti, corroborandoti , proteggendoti; il che, come vedi, è una grazia, la quale ne abbraccia molte, nè si può mai meritare, almeno condegnamente, com'è di fede; ma si può bene ottenere con l'Orazione inceffante, la quale a questo è ordinata : è ordinata a impetrare da Dio per misericordia quello, che in nessun modo dovrebbesi per giustizia : Neque enim in justificationibus nostris profterni- Dan.7. mus preces ante faciem tuam , fed in miferationibustuis multis . E così vedi se tanto datum opeimum , quanto donum perfellum , defurfum eft, descendens à Patre luminum . Vien però qui Dio chiamato fingolarmente con questo titolo di Padre de' lumi, à Paereluminum, perchè a lui, come a Padre de'lumi naturali appartiene dar darum optimum , ch'el intendere ; e a lui , come a Padre de'huni soprannaturali, appartiene dare donum perfellum, ch'è il perseverare; mentre questa perseveranza si ha dalla grazia , la quale fingolarmente confifte nel buon pensiero . Vero è che come il Sole , non solamente illumina, ma riscalda, nè solamente riscalda, ma invigorisce; così fa Dio ( molto miglior Padre de lumi, che non è il Sole) con la sua santissima grazia . Non folamente t'illumina l'intelletto, ma t'infiamma la volontà, nè solamente t' infiamma la volontà, ma ti dà vigore, perche tu così e sappia, e vogli, e possa ese-guir con sacilità quel bene, a cui sei tenuto fino alla fine, ch'è per verità donum perfellum.

Confidera, che veduta la qualità di quello che hai a dimandare da Dio, e veduta la necessità, che ti obbliga a dimandarlo, resta a vedere la facilità, che tu habbi di confeguire ciò che addimandi, perchè così tanto maggiormente ti ecciti a dimandare : Ma qual cosa più facile su la Terra, che ottener lume dal Sole , à Patre luminum? E tal tu odi , ch'è Dio. Anzi egli è un Sole molto migliore di quello che tu vagheggi con gli occhi . Perchè quantunque quelto Sol materiale non patisca in sè mai mutazione alcuna, ma fempre a un modo fia fontanadi luce affatto inefausta; contuttoha data già la potenza a perseverare, ch' è ciò se non patisce mai mutazione in sè, pa-

H.

titoge uit Ouzzone: e do titzanone: j or fi allottata, or fi avvicta; j or fi alza, 'emes sammprifilam singinimit,' mai e or fi albohfia; cosilono fi avvicta; j or fi alza, 'femshar. E con do ti dei conchindere, che mente da ello ottener laive; che bami, due cofi fon quelle, chet il kelimon' otte til Sole Divino non è coi. Eglino fi olimo i mer da Do quel benefa; che chedie nell' non ha mutzione in sé ( perche fempo e razione : l'una non ellegli ingrao de i non na mnazavie u se (petule ingres) benefiz; ch'egli tih stati; perche ciò è E ciò vuol dire: apud quem uno di rrandima porti date file fil in uvola innazi al Sole ; zati, net vicilindatiu s'umara is: vito di l'altra è no fol non effergli ingrato di tali te , apud quem nen felum uen eft transmutarie; benefiz) , ma effergli ancora grato , con come e nel Sol materiale, sed nec vicifiradi: quar positiva corrispondenza, perceche nis obumbratio, come è pur troppo in tal Sole; il quale però vien dette, assero, de ficendono agrado agrado. idem , non idem ipfe . E' vero , che ancora nel Sol divino effebumbratio, e v'è ancora frequente affai : ma non eft ebumbrasie viciffitudinis: non è ombreggiamento che nafca , comenel Sol materiale, dalle vicende che fa acagion del suo corso: ma nasce pu- Fili in mansuetudine serva animam tuam, cr ramente da quelle nuvole che gli fi levano innanzi: nasce dalle ingratitudini spesse che noi gli usiamo. Opposuistinubem tibi ne tranfeat Oracie . Vedi però che l'offacolo, il quale ti toglic il lume , non vien dal Sole, ma vien da te. Tu da te steffo ti metti innanzi la nuvola, che ti para: oppofniflinubem

tibi : tibi, non illi:perchè obumbratio non

folo nen eft in ille , ma ne meno eft apud il-

lum , oft apud re . Rimuovi in tempo la nuvola, con lasciar di mostrarti ingrato al Si-

gnore de benefizi, che di mano in mano ri-

ıv.

tener tutto. Omne dazum opzimum, & omne donum perfe-Etum desursum est , descendent à Patre lumi- e cost da illi honorem secundum meritum num . Hai tu offervata quella parola de- funm . fcendens ? non dice cadens , dice defcendens, perchè il bene dal Cielo non casca a caso , mano in mano . Troppo però andresti in honorem secundum meriunm sunm .

ti forge fu l'Orizzonte, ed or ti tramonta ; cevere in una volta . Omne dass mi optimum,

IV.

Santa Elifabetta.

da illi bonorem fecundum meritum fusum . Eccl. 3.

Onfidera, qual fia quest' onore dovuto all'Anima. E' fare, ch'ella comandi, non ubbidisca. Questo è onore a lei sì dovuto, ch'è nata a questo . E' nata a comandare come Reina, non ad ubbidire qual Gen.e.7. ferva . Sub to erit appetitus tuns, & tu demiunberisillius . Mira però che fommo torto le fa, chi tutto di la fa fervire alla Carne, anzi a qualunque suo parto ancora più fordicevi , e vedrai feti farà fempre agevole ot- do , fervire alla gola , fervire agli spaffi , fervire al fonno, fervire anche alla libidine Confidera, come finalmente fidice, che Fili, non far così, Filiforva animam mam nel suo debito posto , ch' è di Regnante ,

Confidera, che questo onore qui detto, è l'onore intrinfeco. V'e poi l'estrinfeco, come gli sclocchi si pensano, ma discende che consegue all'intrinseco : ed è, che tu precon gran confiderazione; e così ancora di-feende più a grado a grado , ch'e il fignifi cato più proprio in cui poffa ufarfi quella | clò ? Tutto il caduco : perchè il caduco è parola discendere . La pioggia casca dal manchevole , ed ella e eterna . Da illi , a- Joha . 4-Cielo; il lume del Sole non casca, è ve- dunque, da illi bonorem secundum meritum ro, come la pioggia, ma cala, almen fe-condo il nostro occhio; non però scende, degli uomini, con prezzarla più della ripuperchè non vien quaft a gradino a gradino, tazione, con prezzarla più della roba, vien tutto infieme. Non così il lume Divi- con prezzarla più della vita medefima corno. Questo discende, come discendevano porale, che ateèsi cara . Questo è il suo gli Angeli, che li recavano all' addormenta- merito . Canila, qua habethome , dabit pre to Giacob nella fua famofa Visione, per una anima fua. Ecome dunque ritroverassi chi scala: perchè conforme tu corrispondi al con tanta facilità non tema fin di venderla primo benefizio ricevuto da Dio, ch' è il all'inimico? Filmon far così, che ti penti-primo gradino, Iddio passa a farti il secondo, resti . Fili, serva animam suam da chi pree poil altro, e poi l'altro, e poi l'altro, di tende rubbattela per un niente, e così da alla

gannato, se ti credessi di potere il tutto ri- Considera, che il sommo onore dell'

primi due . Perchè chi tratta molto con mo suo vitupero . Dia, vilipende i fenfi, e così non v'è rifchio, che voglia ad esti foggettare mai l' ma. Fili dunque, ferva animam euam , denero te stesso col raccoglimento interiore , non la lasciar vagare, come se foste una viliffima fante , per ogni ftrada : Filia va-ga : e così da illi bonerem fecundum merieum fuum .

Confidera, che qual mezzo ad ottener tutto questo più facilmente, il Savio ti raccomanda , che fii manfueto: In maneffer tu facile ad alterarti . E la ragion è , to, e quando è grande, ancor l'offusca, e l'ofcura : e in un tale stato come vuoi conviene ? L'Anima non fi stima a forza di ciò , che dettano i fenfi esterni , perchè anzi questi ti diranno sciaurati , che la disprezzi : si stima a forza di ciò, che in tempo le alterazioni, che potrebbono bonerem fecundum meritum funm. follevarsi . Quindi è, che ad ascoltare la verità , questa è la disposizione più ricereata : la mansuetudine . Esto mansuerus ad andiendum verbum Dei . Perche quefta è la disposizione più opportuna a conoscerla : tanto che , fecondo Sant'Agostino , mansuetison quei , che non contraddico-

Anima non è però nè il farle tener lo no punto alla verità , Non contradicine ver-Scettro, come a Reina, nè preferirla a boverisatis, perchè i mansueti più degli altutti i beni manchevoli della Terra. Que tri hanno scarico l'intelletto da tutti i nusto è un'onor tale, che ognuno, per im- voli ; e così data nel resto la parità, la perfetto che fia, è tenuto darglielo. Ve conoscono più degli altri . Ecco dunque n'e un'altro, eh' è proprio de più perfet-ti, ed è che ancora in Terra tu facciale l'intelletto purgato, e placido, ficchè tann, ca e cne ancora in Terra tu facciale i goder Dio. Anima mea illi vivet. Questo ce il fine, per cui ella è stata creata. E s'écosì, non vedi quanto importa, che perchè dunque vuoi per lo meno differir glielo all'altra vita : Daglielo ancora in questa più che tu puoi, con attendere all' Orazione, con pensare a Dio, con mentre nessure di proposito tu procuri non alterarti? Figuesta di proposito tu procuri non alterarti. Figuesta di proposito tu procuri non alterarti. Figuesta di proposito tu procuri procuri non alterarti. Figuesta di procuri pr parlar di Dio , contrattare fra te più che ira . Turbaius oft à furore oculus meus . E puoi con Dio. Vivemus in confeellu eius. in un tale stato non folo non darai all' Echebell'onore l' è questo, se tu gli e'l Anima tua quell'onore, ch'ella si merisai! Anzi questo onore sarà, che tu sa- ta, maglielo toglierai: anzi la manderai, cilmente mantengale l'uno, e l'altro de se bisogni, ancora a sbaraglio con som-

Considera, come quella gloriosa Santa, che in questo di più specialmente si Anima come ferva : e chi tratta molto venera , lascio mirabile esempio in tutto con Dio, vilipende più parimente tutto il questo, che il Savio ti ha qui richiesto. caduco, e così non ci è pericolo, che l'Perchè chi può spiegar quanto bene ella giammai l'anteponga al valor dell' Ani- diè sempre all'Anima quell' onore, che deve darfele ? O la consideri nello stato suo virginale, e quivi più che mai le diè il primo onore, facendola comandare perfettissimamente al corpo ribelle . O la confideri nello Rato suo conjugale , e quivi più che mai le diede il secondo onore, con preferirla, anche nella Regia fortuna , che l' adulava , a tutto il caduco . O la confideri nello stato suo vefuerudine ferva animam tuam . Nè dei dovile , e quivi più che mai le die il terzo prenderne maraviglia: perchè nessina co-sa più ti pregiudica a sar dell' Animatua in una contemplazione non solamente quella stima, che si conviene, quanto l' quotidiana, ma assidua. Tutto questo poi fingolarmente ella ottenne con la sua seperchè l'alterazione interbida l'intellet gnalata mansuetudine. Che però questa è quella virtà , nella quale ella fi rende più cospicua, non solamente possedendola in au fare dell'Anima quella stima , che si se, matrassondendola facilmente in altrui : tanta fu la forza ch'ell' hebbe in sedar gli animi tra di loro alterati. Però figurati, ch'ellati miri dal Cielo, e che qual Ma-dre amorevole ancor ti dica di bocca dettati l'intelletto . E però vedi quanta propria : Fili , in mansuesudine serva aniognor fia la necessità di tenerlo sgombro ? mam mam , come ho fatt'io ( che però E ciò fa la manfuetudine, con reprimere godo adesso sì bella gloria ) & da illi

Ben 51.2.

IV.

Eccl. 6

Confige rimore ruo carnes meas; à judiciis enim tuis timui. Pf. 118. 120.

vere ancora temuto affai lungamente, di- che si concedano a i principianti nella via mandi a Dio di temere : Confige simore 100 del Signore . carnes meas : à judicits enim suis zimui. Con grave di perderlo, s'egli non ce ne confer- vide a Dio con si calde iltanze, che gli rinnello spirito, gli ridondasse ancora nella altrimenti temea di prevaricare; à judiciis defimo, ma non così l'inferiore, o per dir tu, che per contrario ti prometti con tanal corpo, ficchè agghiacciandolo tutto, il rendesse inabile a quel medesimi moti di lata, qual' è di leggieri la tua! Finch' ella ricalcitramento, e di ribellione, che sono a lui tanto propri. Ciò dunque fu quel ch' egli intefe di chiedere, quando disse: Confige timere sue carnes meas : la foggezion della propria Concupifcenza. Così infegna Santo Agostino. Ed ò te beato, se a configga con questo fanto timore i tuoi fen- tal frombola egli fospese alle pareti del timenti : configga la lingua, configga gli Tempio, nè una tal pietra. Vi sospele soocchi, configga gliorecchi, configga tutto te stesso dital maniera, che nè pure il fenfo infolente ti dia travaglio, almeno confiderabile. Il conficcamento materiale trapassa dal corpo al cuore, lo spirituale trapaffa dal cuore al corpo. Che però gli Uomini fanti giungono in progresso di tempo ad havere la carne ancor crocifilla: Car-Gal. 5.14. nem fuam crucifixerant, tanto già l'hanno o morta, o mortificata. Ma quando vi giungono? Quando hanno crocifisso prima lo alla Giustizia. Alla Miscricordia apparten-spirito con renderlo a Dio ubbidiente. Tu gono quei consigli non percettibili, in ti quereli, che la tua carne fempre più info- virtù de quali Dio và dietro un Peccatolentifea. Ma come no? Se ancora non te- re, quando più talvolta fi vede fuggir da

scienza larga, ardito, arrogante, e nulla dato allo studio del tuo profitto , come vuoi giugnere a temerlo ancor con la carne, ch'è l'ultima a depor l'armi? Nessun' a Dio può mai dire con buona fronte: Confige timore tuo carnes meas, fe ad ottenere un tal dono non gli può addurre con verità la Onfidera, come forfeti dà stapore, ragion, che gli addusse Davide; à judiciis che chi già teme, anzi concede di ha- enim tuis timui. Non fono grazie queste,

Considera, the per Giudizi Divini s'intuttociò cefferai di maravigliarti, fe offer- rendono tutto di nelle facre Carte i Divini verai, che a Dio non solamente dobbia- Comandamenti, 8i in judiciis meis non am- Plat. 115. mo chiedere quello, che non habbiamo, bulaverine . A judiciis tuis non declinavi . ma quello ancora che habbiamo : tanto Sprevisti omnes discedentes à judiciis tuis : E Pal. 118. ad ogni momento ci ritroviamo in rischio posto ciò, per qual cagione dimandò Dama il possesso. Di più, che chiese qui Da- tuzzasse gli stimoli della carne mal riverenvide ? Chiefe che quel timor, che havea te? Confige timore tuo carnes meas. Perchè carne . E così nè men chiese quello che enim tuis timui, cioè timui discedere. Vero haveva, ma quello che non haveva. Per- è, che s'ei fottintese la parola discedere, ciocchè è vero, ch' egli tenea molto bene non la espresse, perchè l'orrore non gli lafoggetta a Dio la parte superiore di se me- sciò forse libera la favella. Che dici però anche meglio, l'animalesca. Questa bene ta facilità una perseveranza sì faticosa a spesso moveagli cruda guerra. E però egli Non sisteva di conseguirla un Re Davide volea, che quel timore Divino, che avea per quella guerra intestina, che in se provanel cuore, non si fermasse nel cuore, ma va, etu si presto ti credidi haverla in putrapaffaffe con un'impeto fommo dal cuore gno: O'che spavento ti haverebbe a dar del continuo una Concupiscenza sì fregovive, tu stai fempre in pericolo di lasciarti al fin vincere dal peccato. E se ciò sosse. che ti varebbe l'haver fin'ora pugnato con-tro di esso con grande animosità, o l'haver-lo ancor superato. La sola Perseveranza ha da coronarti. Davide mise a Terra il Gigantanto poteffi giugnere! Almen vi devi aspi- te con una pietra, che gli scagliò dalla fromsare. E però fempre dei pregar Dio, che bola in su la fronte. Contuttociò nè una lo la spada, quantunque fosse del Giganre medesimo ; perchè con la spada compito havea l'ultim'atto della Vittoria, troncando il capo al Nimico.

Confidera, che per Giudizi Divini s'intendono parimente nelle Scritture 'quei configli di Dio tanto inferutabili, cen li quali egli regola l'Universo: Indicia rua abyffus multa. Alcuni di questi appartengono alla Misericordia, altri appartengono mi Dio, ne pur con lo spirito, ma sei di co- esso, anzi maltrattare: Sanle, Sanle, quid Act. 9 4

I,

me persequeris? Alla Gluffizia, quei per cui | sprezzato da se quasi surrettizio , debba Ref. 16, lo abbandona al primo peccato, e lo lafcia andar sempre di male in peggio: Viquequè tuluges Saal, cum ege projecerim eum, ne regnes fuper Ifrael ? In questo luogo ficuramentenon ragiona il Salmista di quei Giudizi divini, che appartengono alla Mifericordia, perciocche quelli fi ammirano, non fitemono. Ragiona di quei, che appartengono alla Giustizia, e però dice a Dio ditemerli tanto : Ajudiciis enim tuis timui . Benchè fe tu ben' offervi non dice Davide di più costo di temere di se a cagione de giudici Divini; e però non dice judicia enim cua simui, come alcuni leggevano anticamente ; dice à judiciis enim suis simui, come di ragione và letto. Temea, che il senso non gli movesse qualche assalto improvviso, a cui non sapendo egli resistere virilmente: fosse da Dio per Il suoi consigli occultiffimi lasciato andare in rovina. E certamente il pericolo, nel quale vivi anche tu di precipitare in qualunque eccesso più enorme, nonti sovrasta da' Divini gindizi, perocchè questi non vogliono il mal di alcuno, ma folamente il permettono i ti fovrafla da te,che fei canto inclinato alla iniquità. Vero è, che a cagion di cali giudizi hai maggiormente atemere dite medefimo, maffi mamente se il senso ti signoreggia: perchè loro proprio è permettere ancor ne Santi cadute vergognofissime in ogni genere, ma spezialmente in genere di libidine . Poni mente aquelle di un Vittorino Romito, di un Guarino, di un Giacomo, di un Macario, e ti colmerai di spavento. Se non che quefli hebbero al fin tutti grazia di ravvederfi. Ma quanti per contrario non l'hebbero? Che fai tu dunque, che atterrito non dicl ognigiorno a Dio: Configerimere tue carnes

Confidera, che per giudizi Divini s'intendono finalmente nelle Scritture que' giudizj sì esatti, che Dio sormerà di ciascun di noi fu l'ufcire di questa vita: Cogno feerur Deminus judicis facions. In questi non si può credere quanto Dio sarà rigoroso, non lasciando indiscusso verun pensiero, veruna parola, o vernn'opera, ancorche menomissima, per veder s'è stata conforme alle si pronta al male, Confige timore suo carnes

meas , à judicits enim suis simui?

IV.

Pí 9.17.

poi venir riputato al Tribunale Divino pur troppo espresso: Ajudiciis enim tuis timui, di che? d'ogni penfiero, d'ogni parola, d ogni opera benchè tenne: Verebar emnia opera mea , friens qued non parceres delinquenzi. Or dove fono coloro, i quali fon di coscienza così animosa, che ad ogni suggestione anche più gagliarda si fidano di haver data subitamente la sua ripulfa, e ripulfa intera? A questi più d' ogni altro è giovevole il meditare la severità di questi Divitemere i giudizj Divini affolutamente, dice ni giudizj di cui parliamo, per deporre una tal coscienza, giacchè troppo ella è danno-sa. Il veleno non pno mai dar morte al corpo, finch' egli non ginnge al cnore: questo e certiffimo: e così ne meno può dare la fuggestione mai morte all'anima, finchè non giunge al confenso, il quale ella ottien. dalla volontà. Ma che? Siccome il veleno arriva più presto al cuore in quegli animali. che fon di vene spaziose, che non in quee li che son di vene strette; così la suggestione più presto arriva al confenso anch' ella in quegli Uomini, i quali fon di coscienza chiamata larga . La vera ficurezza non vien dalla prefunzione, vien dal timore. E a fornitfi di questo nel caso nostro nessuna cofa val più, che il ripenfare a quei Divini gindizi rigorofiffimi, che ci fovraftano alla motte. Chi terrà questi sempre dinanzi a gli occhi, non fol verrà a fcanfare il male con fomma facilità in tempo di tentazioni: ma verrà a sare anche il bene : Cuftodivi vias (L. 17. 14. Domini, ch'e fareil bene: nec impiè geffi à Des mes , ch'è scansare il male, quoniam

ejus in confectu mee. Confidera, che quantunque tance volte qui habbi fentito dirti, che devi con ardor fomino chiedere; a Dio questa soggezion della carne si neceffaria: Confige timore tuo carnes meas, non hai con tutto questo a dedur da ciò, che tu non habbi a cooperat quanto puoi dalla parte tua per giungere ad ottenerla, quasi che da Dio venga tutta. Vien da Dio tutta sì, ma non totalmente; dee venire ancora date. Non feitu folito di dire a Dio giornalmente, che ti provvegga di pane quotidiano? Panem nostrum queridianum da nobis bedie. E pur non lasci mai buone leggi. E secondo un tal sentimento dal tuo canto di seminare, di segare, e di chiede a Dio Davide, che gli rende una ufarctutti quei mezzi, che più conducono volta foggetti i moti della Concupifcenza a un tale provvedimento e Così dun pre pur giornalmente hal da dire a Dio che ti conmeas, perchè dovendofigiudicar poi tutto figga le tue carni rubelle: Canfige cimere tue con tanta feverità, teme di trascorrete in carnes meas, e hai da fare quanto puoi par qualche compiacimento difordinato, che configgerle da te stesso. Tal fit l'esem-

( ch'è la ragione ) queniam emnia judicia

Junior Dis Caparde

Pf 76.50

non rimetteva talmente in Dio questo facro configgimento, che non pigliasse ancor egli in mano i martelli, e non tormentasse il suo corpo, or con vigilie dette da lui anticipate , Anticipaverunt vigilias oculi mei ; or con cilici, or con ceneri, or con digiuni, ed or con altre austerità sì prolisse, che fin gli havevano trasfigurato il sembiante ? Caro mea immutata est propter oleum.

# VI.

Ecce fto ad oflium , & pulfo . Si quis audierit vocem meam, & aperuerit mihi ja-. nuam , intrabo ad illum, & canabo cum ille, dripft mecum. Apoc. 3. 20.

Onfidera, chi sia questo gran Perso-C naggio, che dice? Ecce flo. E' il Re della Gloria . E pur che fa mai ? Stà all' uscio d'un Peccatore . Dico di un Peccatore, perchè le fosse venuto a trovare un giusto, non istarebbe all'uscio, starebbe in Casa. Ma non è questa un'altissima maraviglia ? Dove fi ritruova, che un Principe vada non chiamato alla Casa di un Uomsì vile, sì abbietto, sì abbominevole, qual' è il peccatore infelice, dinanzi a Dio? E pur è certo, che Dio qui stà non chiamato: perchè se fosse chiamato, havrebbe almeno trovata la porta aperta, fenza haver'altrimenti occasion di dire ? Ecce fto ad oftium, & pulfo. Dipoi, quando un Principe voglia pur trafferirsi ad una tal Casa, manda innanzi le sue ambasciate, manda fanti, manda famigli, che mettano il tutto all' ordine, come destà soletto a picchiare; Ego flo: non altri, ma Ero: e stà di certo senz' haver prima premessa ambasciata alcuna. Se l'havesse premessa, qual dubbio c'è, che non gli converrebbe picchiare con incertezza di non dovere ne anche ottener l'ingresso > E pur così dice: Sto, & pulso, come chi ancora pende adattendere larisposta. Finalmente quando anche un Principe si contenti di venir egli apicchiare da se medesimo, non vorrà fermarsi a picchiare sì lungamente. Ov'egli non vedrà di subito aprirsi, volterà irato le spalle, e se n' andrà via. Ma Dio non così. Dice distare ivi picchiando già di gran tempo: Ecce flo ad oftium, & pulfo: non direbbe Ecce, s'ei fosse arrivato allogiasse, se si divertisse in altra opera a fallire re sa tanto, che basta abbondevolissimaivi il tedio della dimora, farebbe più per- mente a ottener, che gli fia aperto. Se non

pio, che die appunto il Re Davide, il quale | cettibile: ma dice seo: di stare ivi in piedi, fermo, forte, ancora con suo disaggio, anzi con suo obbrobrio grandissimo presso quei, che così lo rimirano a una tal feglia. Questi son gli eccessi inestabili ch'usa Dio, per haver adito dentro il cuore di un' Uomo, anche a lui ribelle. Tu a questi eccessi trasecola di flupore: e ripensa che sia di te. se questo gran Signore, per entrare dentro il cuor tuo, ha mai dovuto aspettare con la fua grazia eccitante in sì brutta guifa : Ecce flo ad oftium, er pulfo.

Considera, che affine di entrare in alcuna Casa che sia serrata, alle volte si chiama, e non fi picchia, alle volte fi picchia, e non si chiama, e alle volte si chiama insieme, e si picchia: ma sempre suole il picchio precedere alla chiamata, perchè ecciti l'attenzione ad udir chi chiama. Così fa Dio: fuol premettere prima il picchio : Ego flo ad oftium, & pulfo. E dipoi fa succedere la sua voce, che però foggiugne: Si quis audieris vocem meam , &c. La chiamata fua fenza dubbio è l'ispirazione. Ma qual'è il picchio? E'il rimorfo, che ei desta nella coscienza. Sai che il picchio è di suo genere più molesto della chiamata; e tal' è questo rimorfo: il quale è appunto simile a un battichore, che fortemente rammemora al Peccatore l'infelicità dello stato pericoloso, in cui si ritruova, ed è indirizzato a far che il peccatore si ecciti ad ascoltare la voce del fuo Signore, che viene appresso, e che cortesemente l'invita ad aprirgli il seno, a compungersi, a confessarsi, a comunicarsi, a stabilire davvero di mutar vita. Che se tu chiedi per qual cagione Iddio proceda covesi ad un suo pari, e al sin viene egli in per- si, mentre potrebbe senza tante satiche enfona. Ma Dio non già. Egli è, che qui si trarsene da se stesso a pigliar possesso d'un cuore , benchè ritrofo ; non può risponderfi, se non che sa così, perchè così vuole. Non ama di pigliar possessi violenti ; Cum magna reverentia disponit nos. Tu fei Sap. 1: 18. padrone del tuo libero arbitrio: te 'l ferba illeso, affinchè così l'accoglienza, la qual date poi riceve, gli sia onorevole. Senza che, non vedi che quando ti viene a Cafa, ti viene a fare un'altiffimo benefizio? E come dunque vuoi tu che te'l faccia a forza? Beneficium non confersur in invitum. Il Bargello, che ti viene a reccar gastigo, se tu non gli apri, ti getta a Terra le porte, e le conquaffa, e le spezza, come fail fulmine. Il Benefattor che ti viene a recar tesori, vuole che tu da te gli apra amorevolmente, cora. E poi diffe: Sto. Se sedesse, se spasseg- me apri al Sole. Comunque sias: Il Signo-

HI.

con dire , ch' egli è lontano date: Longe re, per cacciarti quelle fantafie di capo. rebbe vicinissimo. Non fenti come tifafapere, che ti stà fin su la foglia ? Sto ad oflium, non prope oftium, ma ad oftium, tanto è vicino. E' vero ch' egli è lontan da te con la grazia giustificante: ma akrettanto è vicino co'l desiderio, ch' egli ha di dartela; con gl'impulfi, con gl'inviti, con le cui ti risveglia.

Confidera, che affinchè s'intenda queflatoral libertà, ch'egli vuol lasciare, dice con termini espressi: Si quis audierit vocem meam, & aperuerit mihi januam, intrabo ad illum. Non basta udire, bisogna aprire. Maperche dir nondimeno. Si quis audierie? La potenza dell'udito non è come quella della mano. La mano è libera ad aprire, o non aprire, com'ella vuole: ma l'udito non è libero audire, o non udire. E' potenza, come s'intitola, necessaria. Sì, mache pruova? Sai, che si dice ancora, che mai nessuno ode meno, che chi fa il fordo: Quis furdus, miss ad quos nuncios If . 12.19e mees mis? Hai però qui ad offervare, che quando uno fa alcun romore all'uscio di casa nostra, noi non possiam sar di meno di non udire il suo primo suono. Ma poi se vogliamo, possiamo, per udir meglio chi è, attendere, o non attendere, accostarci, o non accostarci, stare in silenzio, o pure eccitare un romore maggior di quel- di, e voce più baffa. lo , che habbiamo udito. E tutto ciò pur avviene nel caso nostro. Non puoi tu, quando Dio ti chiama perragione di csempio a lasciare il Mondo, dove tu vivi quasi in continuo peccato, non puoi dico non udir la di attenzione nell'intelletto per udir meglio ciò, che il Signore date brama: Audiam quid loquatur in me Dominus Deus . Stà

a te accostarti maggiormente all'uscio del cuore con l'applicazion dell'affetto, con la ritiratezza, co'l raccoglimento, e col diflaccamento non folo interno, ma esterno, Ecc', 4.12 da quei di cafa che ri divertono: Appropinqua, uz audias. Stà a te fermarti in filenzio, ceffando per qualche poco dalle altre

cure, che del continuo ti tengono sì occu-Thi. 3. 16; pato : Preftolari in filentio falutare Dei. Ma fe non fai nulla di ciò, fe non attendi, fe

l'ottiene; è indubitato che da lui mai non i trovar gli amici, che gridano affai più forresta. Non accade, che tu ti dolgadi lui te, per cianciare, per cicalare, per rideeft Dominus ab impiis. S'e lontano, è lonta- che reputi malinconiche; di chi e la colpa Zach.7. 11. no, perche tu vuoi. Se tu gli apriffi, fa- fe più non odi, di chi? Nolnerune ascendere, ecco il primo male ora detto, de averterunt fcapulam recedentem, ecco il fecondo, or aures fuas aggravaverune ne audirens . ecco il terzo. Nota però come il Signore non dice , Si quis audieris pulsum meum. ma vocem meam, perchè non sentire il pic-chio non è si facile, come non sentire la chiamate, che son la grazia, in virtù di voce. Non è sì facile non sentire il rimorso della coscienza, benchè alla fine giungano alcuni a fare il fordo anche a questo. Ma è più facile non fentir tanto la voce, ch' è suono di Natura sua molto più gentile. E però l'ispirazione Divina può avvenire più di leggieri, che non si offervi: Porrò ad me di- Job 4.12. Uum eft verbum abscondtrum, & quafi furtive suscepis auris mea venas susurri ejus. Tu poni mente a tutto ciò che il Signore da te ricer-CR. Loquere Domine, quia audie ferous tune . 1.Reg. 1.de Perchè il volere udire è la prima disposizione a volere aprire : è un confentimento incoato. Non far ch' egli habbia omai più da stancarsi indarno: perciocche chi vuol entrare, non picchia fempre, non chiama fempre, ma lo fi con varj intervalli : or picchia più, or picchia meno, or chiama più, or chiama meno, non si dà regola. E se pure il Signore non mai si partirà totalmente dall'uscio del tuo cuore, benchè fi vegga trattato villanamente, tanta e la sua cortesia; contuttociò userà picchi più ra-

> E non ciò piacemi lasciar qui il Peccatore inistato ancora di tale, benchè da Dio prevenuto con la sua grazia a divenir penitente, e ancora proficiente, e ancora perfetto; come nella spiegazione del resto. che non può ben discutersi tutto insieme, fi farà noto.

# VII.

Si quis audierit vocem meam, & speruerit mihi januam, intrabo ad illum, & canabo cum illo, & ipfe mecum. Apoc. 3. 20.

Onfidera, che già fatta la risoluzione di aprir la porta a chi chiama (ch'è quello stato in cui resto il peccatorenella Meditazion precedente) non mancano talora da superare delle difficoltà per veninon ti accosti; anzise a bello studio tu ec- re all'atto. Bisogna scomodarsi, bisogna citi de'romori per non udire; e appena scuotersi, bisogna quanto prima deporre udita la prima voce di Dio, corri tosto a quella pigrizia, che naturalmente pruovasi

III.

al bene. Ma chi non li supererà volentieri, ta la porta, rimangon ivi ad attendere chi veggendo per qual effetto hanno a superar- l'aperse : i considentinon già . E però da fi ? Per ammettere in Cafa un così grand' Ospite , qual' è Dio . Si quis aperuerit mihi januam, intrabo ad illum . O che gran dire è quel mihi! La maggior difficoltà però si truova alla porta, che chiude l'uscio. Qual è questa porta ? Il peccato: questo è l'offacolo, che tanto tempo ha impedito nel cuore l'ingresso a Dio : e questo si rimove col proposito fermo di mutar vita, ch' è qui il totale aprimento . Vero è , che alcuni tengono questa porta non sol serrata, ma rinforzata con istanghe, con chiavi, con catenacci . E questi sono coloro , i quali hanno a durar fatica, dice quei che intricati nella iniqua consuetudine, si tengono ancora attorno le male pratiche, o fono oppressi da gravi restituzioni di riputazione, di roba, di cose tali. Santo Agostino voleva un tempo aprire omai la sua porta, fisbattea, fiaffannava, fi affaticava, e pur dopo tanto sforzo non ritrovava ancor il modo di aprirla . Rispondea di dentro al Signore, che gli havrebbe aperto, ma non allora: Sed non mode . O infelice consuetudine ! Tu che dici? Se ad aprire anche trnovi difficoltà , prega il Signore che ti ajuti ad aprire , perchè quantunque sia vero ch' egli vuole, che tu medefimo ti contenti di aprirgli di mano tua, per rispettar tanto più la tua libertà: contuttociò appena farai tu quel che puoi dalla parte tua, ch'egli di fuori darà tal urto alla porta, che il tuo aprire, il fuo entrare farà tutt' uno . Si quis aperuerie mihi januam, intrabo ad illum . Vedi che il Signore non pone di mezzo, nè pure un'attimo? Tanta è in lui la voglia di entrare.

Considera, che di ragione dovrebb' egli aspettare, che tu per termine almeno di ci-viltà gli uscissi incontro ad accoglierlo in fu la strada, come sempre si fa con gli Ospiti grandi, e lo introducessi. Ma non vuol farlo. Appena si vede l'adito, egli è già dentro : Intrabo ad illum . L'aprire è del peccatore, l'entrare è un opera la quale è tutta di Dio, e così da sè la fatutta. Nè vuol dimore su l'uscio di sorte alcuna, perchè non viene per chiedere, com' è uso de' bifognosi, vien per donare, come benefattore, viene per conversar, come amico, viene per consolare, come amorevole, viene per configliar, come guida, viene per fanar, come Medico, viene per addottrinare, come Maestro, e però vien subito dentro . Si quis mibi aperneris , intrabo . Gli tirato là tra le Selve a cibarfi nella capanna stranjeri ancor dappoi, ch' è stataloro aper- di un vil pastore, sino a gradir di ricevere di

questo atto già su ti accorgi, che appena il peccatore è giustificato con la cordial con-trizione, ch'è la più breve rimozion dell' oftacolo, che tutto a un tratto fi truova amico di Dio , ancor che prima gli fosse ta-lor nimico de i più esecrabili. E come dunque non amerai quella contrizione fantiffima, che tanto presto ti dà un amico sì degno? Bafta che tu gli apra, egli è tuo. Si quis aperuerit mibi januam, intrabo ad il-lum. Non solo dice intrabo, ma intrabo ad illum : perchè egli non viene a te per vaghezza di starsene in casatua. Ne ha una molto più bella. Viene a te per te, viene per istenderti tosto le braccia al collo, viene per accarezzarti, viene per arricchirti, viene perchè appena arrivato tu possa incontanente valertene a tuo servizio: Inerabo ad illum.

Considera, che di questo ingresso sì subito due fono le ragioni principalissime . L' una fitiene dalla parte di Dio, ed è quella pur ora detta, la fomma voglia, ch'egli ha di stare con l'nomo . Delicia mes effe cum fliis hominum . L'altra fi tiene dalla parte dell' uomo , ed è perchè Dio non vuole , che l' nomo fermisi punto , per dir così, fu la foglia della fua converfione. contento di quei puri atti di detestazion del peccato, di abborrimento, di abbominazion , di dolore , benchè fantissimi ; ma vuol che tosto passi ad esercitarsi in opere di pietà, di profitto, di perfezione, come chi ha già seco accolto il Signore in Casa per suo grand'Ospite . Però tu vedi , ch' entrato appena il Signore si tratta subito di apparecchio di cena : che dico di apparecchio? di cena stessa, quali che già sia ap-parecchiata: Inerabo ad illum, & canabo cumillo, & ipfe mecum: tanto ci conviene tosto essere pronti al bene, se habbiam da vero volontà di piacergli. Questa cena poi, se ben si guarda, è un onore prodigiosissimo : perchè chi è l'uomo , che il Signore si degni non solo di visitarlo, come si diceva una volta, ma di cenar presso di lui? Benchè ne anche hò detto ancora a bastanza, in dir, presso di lui: dovea dir anzi, con lui; perchè così dice il Signore medefimo di fuabocca: Canabecumille: non dice apud illum , dice cum illo . E a te che fembra di benignità tanto strana? Si è talor ritrovato, che qualche Re in occasion o di cammino , o di caccia , fi fia per suo ricovero ri-

11.

IV.

man d'effo quei poveri regalucci , o di dove che vuol dire , che tu forse dal Si-fiori , o di fragole, o di castagne, che con gnore sei refiziato si parcamente ? perchè fimplicità si mirò arrecare : Ma quando parcamente il resizi : Rerribuis mibi Dansi-mai celi hayrà voluto degnare di star con mus secundàm justiciam meam.

mens mihi, & ego illi . nomo: e però scorgi, che prima vuole se emmillo, e dipoi vien l'ipse mecum

effo alla fua ruftica menfa? Più tofto havrà | Confidera, che nella refezione che l' noeffo alla fias ruftica menfa ? Più tollo lavria

Confidera, che nella refezione che l'une
voluto cener egiti lla flatore a tavoli e fec , mo di a 2010; ni adompta o litto de profice
che fitte egit alla tavola del Pailore. È pucienti, in quella che Dio di all'unomo, si
re il signore e cecco che fa l'une el altere
dallo che in quella contra co flinguecosì , fono al cerso due vicendevo- cache non figode: e così qui fi dice , che li , che fi fanno dall' uomo a Dio , e da l'uomo è quegli che fa la cena. Nello fla-Dio all'nomo , come se questi fossero Per- to de'perfetti più fi gode che non si fatica fonaggi dastare al pari. E folo ciò non ti ecosì qui si dice, che la sa Dio. Ora ogni leva ancora in estasi di stupore ? Dilestasi un sa, che lo stato de proficienti precede in tutti di tempo a quel de' perfetti : e per mens misi, & reseill.

Confidera, qualifaqueflacena, che pri, quenche mens la meia, che Dio ricere

ma quis rimbardice dall' tomo pob mai dare

ma quis rimbardice dall' tomo pob mai dare

ma quis rimbardice dall' tomo pob mai dare

matomo, che diolor allora di ritturous ri
matomo che diolor allora di ritturous ri
dotto dal peccato alla grazia i Non pob

sir messum, che que sum ille. Se però tu

deratro, si non no hefrutui depri di perni jimma perenni gran confolazioni da

tenna. E quedifiono a untal'Ofpiti cibi Dio, prima che per Dio tu i efectici mol
cari; cibich enno le foltetturo, no h. co
to bene no perra diviral, fait uche pretenni me fostentano l'nomo , ma lo ricreano : di a Pretendi d' essere prima persetto , e anzi lo dilettano tanto, che su la Terra li poi proficiente. Maciò sarebbe un confonpreferisce anche a quegli ch' ei porge all' dere tutto l'ordine . Prima viene il canaba

nomo: e periorons, eneprima voore conderegiicon! toomo a quedia avola , che dall'uomo fi apprella , e poi vuol tener l' [e, chhai qui lentite, non fi anno a lume uomo a tavola feco : Cambée cum ille , de di Sole, ma di lucerna: voglio dire alume infi merum, non fife emakin merum, de este mo fino no didi, fon dinottere perioro di feder non fono didi, fon dinottere perioro di federa non fono di federa opt mercumbon (by consistentiame). The claim of the continue o di ciò che pate. Or non ha dubbio, che Id- maggior chiarezza : ma qualunque ella dio fi compiace più nelle opere di virtù, che fiafi, fempre è molto differente da quella, dall'uomo riceve , che non fi compiace con cui fi favedere in Ciclo da Beatia lufulla Terra ne i doni, che all'uomo porge . me di gloria. E contattociò quivi ancora a Se pur non vuole, che la mensa dell' uomo lume di gloria egli darà all' nomo la sua cefia preferita , perchè tu intenda , che a na: Beatiqui ad canam nupriarum Agni vica Apoc 19 quella proporzione, con la quale tu proce- tifum . Ma quelta non farà cena per un tal derai verso Dio nell' alimentarso, sarai da capo, perchè si faccia di notte, mentre là lui alimentato. Se tu gli farai mensa lauta, sopra splenderà giorno perpettio, sarà cenon dubitare, altrettanto laura la riceve. na per l'altro capo , per cui qualunque cerai poi da Dio ; fe fcarfa, fcarfa; fe fottile, na vien detta cena; ed è perchè quella farà fortile. Mira quei Santi, i quali fi affattica- l'ultima rifezione, dopo cui non ne dovrá rono per Dio molto: non poteano capire più fuccedere verun'altra, tanto farà diletins è per le contentezze, che Dio loro ver- tofa: non fi troverà chi defideri mai cama favain seno. Frano costretti agridare, non biarla : cena che seguira finalmente dopo più, non più: satis st. Domine, satis est. La la total cessazione delle satiche durate qui

fu mefta mifera Terra ; e però quefta è al- | perfetto , quando la volontà del fuddito tresi quella cena, la quale il Signore pro- giunge a fegno, che ripofa in quella del Sumette all'uomo giusto per contraccambio , mentr'egli dice , Canabo cum ille , & ipfe mecum . Non gli promette quella rifezion folamente, che fi fa a lume di lucerna, ma non è l'ultima , perehè non toglie la fame, più tofto l' accrefce: gli promette anche quella che farà l'ultima , perchè toglie la me affatto, ma farassi a lume di Sole . Beato, fe a te che leggi toccherà mal di federe a si bella cena . Però ricordati , che prima che il Signore imbandifca la menfa a te. convien che tu, fecondo ciò che ti permettono le tue deboli forze , l'appresti a lui : de camabe cum ille , & ipfe meeum ; altrimenti tu non folamente non goderai la fua cena qualunque fia, ma egli appena entraro dentro il cuor tuo in viittì della converfione, si partirà; perchè non havrà quella rifezione che tanto brama da te delle tue buone opere. A questo effetto egli viene . Incrabe ad illum , & canabe cum ille , & ipfe mecum. Come tu defifti da quelte, come ti dai al fonno, come ti dai agli spassi, come ti dai alle folite oziofità, tutta la tua conversione sarà finita : e così alfin converrà , che svergognato il Signore da te si parta, come farebbe un'Ospite accolto in casa, e dipoi lasciato digiuno.

### VIII.

Quasi peccarum ariolandi est repugnare, & quafi fcelus Idololatria nolle acquiescare. 1. Reg. 15. 23.

ī.

Onfidera, che per effer vero ubbidiente non bafta, che tu efeguifca quello, che il Superiore ti comanda i ma che paffi più oltre, e che lo efegnisca per questo appunto, perche te lo comanda. Se lo efeguifei, perch'e secondo il tuo genio; se lo eseguisci per defiderio di premio; se lo eseguisci per dubbio di punizione; non sei fin ora ubbidiente vero , perchè cessando somiglianti motivi resti ancor di eseguire. Allor fei vero ubbidiente, quando tu ti conformi al tuo Superiore non folo con l'opera materiale, ma ancor con la volontà, ficchè vuoi ciò ch'egli vuole, e lo vuoi folo per questo, perch'ci lo vuole. Eccoti però la ragione, per eui il non voler ubbidire si dice qui dal Signore nelle acquiescere. Non fi rio . Perciocche il meglio, che in qualundice nelle exequi, fi dice nelle acquiefcere . Perchè l'ubbidienza confife in quello ac- far ciò che ti è comandato : mercè che l' ubquietamento di volontà, il quale allora è l bidienza fa, fe tu ben vi guardi, come nu'

periore, come in suo centro . Ma questo acquietamento si necessario di volonea difficilmente si può mai conseguire, ove l' intelletto ricalcitri . E però à ben ubbidire convien che prima tu cerchi di persuaderri . che il Superiore fa bene a comandarti ciò ch'ei comanda . Se tu più tosto cerchi ragioni da credere, ch'ei fa male, tu commetti errore gravissimo , perche con ciò ti disponi a non ubbidirgli . E questo è quì repugnare. Non repugna chi udito il commandamento rappresenta al Superiore umilmente quelle difficoltà, che scorge in contrario. Ripugna chi dopo haverle rappresentate seguita a fostener la propria opinione, e contraddice, e contrasta, e vorrebbe inchinare al giudizio proprio il giudizio del Superiore . Ora perchè tn intenda , quanto alto male sia questo ch' hai qui sentito, dice il Signore , che quasi peccarum arielandi eff repugnare , & quafifcelu: Idololarria nelle acquiefcere . Repugnare appartiene qui all' intelletto: Nelle acquiescere appartiene alla volontà . Questo detto è, s'io non erro, il più orribil fulmine, che nelle Divine Scritture fi fia fcagliato contro i difubbidienti . Però tu palpita folamente ad udirlo, ed efamina te medelimo feriamente per veder bene, se ripugni al tuo Superiore in qualche occorrenza, e ripugni in modo, che nè pure nel fine ti acquieti .

Considera, per qual ragione si dica, che il ripugnare, cioè l'opporre il giudizio proprio al giudizio del Superiore è un pecca-to fimile a quello di chi fi metta ad indovinare , Quafipeccasum arielandi oft repugnare. La ragion'è, perch' è indubitato, che tu feguendo il giudizio del Superiore in tuttociò dove non apparifce manifestamente peccato, non puoi non piacere a Dio 1 ma non così seguendo il giudizio proprio: perehè quando anche tu faccla azioni in sè per altro lodevoli , come fono digiunare, disciplinarsi, ndir Messa, e più altre tali, in fino a tanto che le fai di proprio capriccio, può effere che in tali circoffanze di tempo non tanto piaci a Dio , quanto piacerefti facendo altre opere differenti da quelle, ficchè alla morte egli habbia a dire ancora a If. 1.11. te ciò che diffe a' miferi Ebrei : Quis quesivir hac de manibus veffris? Ma quando ficgui il giudizlo del Superiore, avviene il contraque circoftanza di tempo tu possa fare , è

Innesto . Inferifce nell' umana volontà la municabile ? Incommunicabile nomen lapidifione quelle parole, che tu qui ponderi :

IL45.21.

indovino vnoi fpeffo fare anche tu, quando

dentur omnes qui repuguant . III. il non voler ubbidire fia una scelleratezza giudizio contrario al suo, è peccato, non fimile a quella di chi idolatra : Quafi fcelus Idelolarria efinelle acquiescere . Lo intende ch'eun apprezzar più l'incerto, che l'infal-rai , se pondeti sottilmente ciò, che il di- libile: Quasi paccarum arielandi est repugnafiibbidiente pretende, come difubbidiente. Il lascivo, come lascivo, pretende di sso-gar la sua fensualità. L'avato, come avato, di accumnlare. L'ambiziofo, come ambiziofo, di avvantaggiarfi . Il disubbidiente pretende fare a fuo modo ; ma che altro è ciò, ch'un aspirare a riconoscere il voler comunicato in riguardo tuo a tuoi Superiori. Ma però appunto fi dice, che questi tencono preffore fu la Terrail luogo di Dio . animali del bofco , or alle pietre , or alle nome che a lui fi fi deve , di effere in Terra a piante quel nome, ch'è di sua natura inco- te tua prima Regola.

Divina: e cosifa che l'umana volontà, per bur, o lignis imposurente. Se non che tu fai sapiasi. altro felvageja, produca frutti di una tal qualità, quali ella flando nel puro fuo natu-rale non farebbe mai abile a generare da fe nome folo di Dio. va atuo volere gli comedefima. Ora lafciare il certo per l'Incer-to è un porfiad indovinare : e però ben fi regola riverita del tuo operare . Da Idoladice nel caso nostro: Quasi peccaram arielan-tra si diportò glà Saule, quando, non ostan-te il divieto di Samuele, pur avolle face a può essere che tu accerti ad operaretta; si unodo, e lassiar vivo tra s' alsa strage mente, ma può effere ancora che non ac- degli Amaleciti il loro Re Agag, e prefercerti : se siegui il giudizio del Superiore, tu var quelle spoglie , che gli piacque di pre-accerti sempre. Che ti par dunque di ciò) servate, e incender quelle, che gli piacque Ti par leggier peccato far da Indovino, d'incendere; e però fi udi dire apprei?o da mentretu puoi anzi procedere da prudente? Samuele , che quafificelus Idelelarria eff mol-Da indovino voleva gia far Saule, quando le acquiefeere. E da Idolatra non ti diporti sconfitti gli Amaleciti si dava a credere, che anche tu allor che adori la tua volonta, da farebbe ftato affai meglio ferbare alcuni maniera, che le rendi un culto Divino, che graffi animali per fagrificarli al Signore, as è quanto dire la tieni per prima regola è immolarentus Dominos; che tutti ucciderli, Quefto è un fare altar contr'altare: anzi come gliera fatto ordinato da Samuelle i quefto è un depor dall'altare la vojontà del ond'e , che Samuele gli diffe in tale occa- tuo Superiore, che devi in Terra rispettar , come appunto quella di Dio, per costituir-

Quafipeccarum ariolandi oft repugnare . E da vi la propria. Confidera, che se grave è la colpa degl' quantunque sappi, che il Superiore stima indovini, assai più grave anch' è quella degl' meglio per teil tal luogo, la tale occupa. Idolatri: che però dove la prima è detta zion , latal'opera , il tale tenor di vita, tu peccato , peccarum arislandi , la feconda è ancora ripugni col tuo giudizio, e fiegui chiamata scelleratezza, feelus Ideleiarria . offinatamente aftimar l'opposto . Confun- Or la medesima proporzione anche corre nel caso nostro . Il repugnare al Superiore, Confidera, per qualragione fi dica, che il contendere, il contraffare, il fostenere un può negarfi, è peccato confiderabile, per-

re . Ma il non volere ubbidire , nelle acquie-

fere, paffa i fegni, perch' è un pretendere di fottomettere al voler proprio il volere di chi tiene il luogo di Dio. Enon è grave difordine, che il tuo Superiore più debba fare a tuo modo, di quel che tu facci a modo del Superiore ? Di ragione dovresti tu difuo per suo Dio? L'esser la prima regola di re alul, come Saulo atterrito su la via di quelle operazioni, che tu dei fare, è un'attributo tanto proprio di Dio, che non può m? E pur bilogna ch'egli dica anzi a te, comai competere a verun' altro , se Dio non me già diffe Cristo al Cieco di Gierico : glie lo comunichi. E' vero ch'egli lo ha già Quid vis ur faciam sibi? Guardati bene, per- Ad 9.6 chè il tuo voler finalmente è un Idolo vano . Se tu l'adori , adori in effo il Demonio . che non potrà fe non che folo inviarti alla Qui ver audie, me audie. Mentre dunque tu perdizione. Se vuoi falvarti, detefta si abbovuoi levare un tale attributo ad alcuno d'el- minevole Idolatria, à voluntate sua avertere, Recl. il. fi per trasferirlo nel tuo libero arbitrio, che altro fai fe non ciò che facevano gl'Idolatri, dilo, non far d'ello più stima alcuna, e renquando a piacer loro comunicavano or agli di intero all' arbitrio del tuo Superiore quel

IX.

Zelne, & furer Viri non parces in die vindi- Il Diavolo . Fa tu l'applicazione più pon-Eta , nec acquiefcer enjufquam precibus , nec fuscipiet pro redemptione dona plurima. Prov. 6. 34.

Onfidera, che non può concepirfi altetazione di animo pari a quella di un Principe nobiliffimo , il quale tornato di riffima , tra le braccia di un fuo nimico si notte improvvisamente da qualche lontan capitale, di un fuo rinegato, di un suo ripaese, colga la sua sposa in atto di rompe- belle, sol perchè questi le ha falsamente re alui la fede, ferrataln camera con un' promeffe quelle foddisfazioni, che non amante straniero. O'che sdegno l'ò che pareva 2 lei di ricevere dal suo sposo i smania! ò che gran surore! Ma quanto que- Mi crederò di poterso allora placare immilia i oche grafi utore! Ma quantoque-but coroctor di poetro allora piacarie fo fiirore anno erefererbebe, fe un tale con arte alcuna? Non c'è più tempo : amante fosse apponto un nimico il più capi- Zeius ; 6 fioro Viri nen parese in die sintale il la Terrari E ouganto erefererbebe più antule la Terrari E ouganto erefererbebe più anConsidera, qual sia questo giorno, il quache, fe quella foola fosse già stata una fan-ciulla, bensì di lignaggio nobile, ma ridot-la. E'ldi del Giudizio: che però i Settanea ad estrema mendicità, a servitù, a schia- ta qui scrissero, in die indicii. Il di del Giuvisudine, e contuttociò da quel Principe dizio, particolare, e il di del Giudizio uniriscattata, e riscattata dalle mani appunto versale. Il primo edi vendetta privata, il crudisime di quel Barbaro, a cui poi si è secondo è di vendetta pubblica: Diesulio-Lucas il. data per Druda, e riscattata non per altro mis hi suns. E son' ambi detti così, perchè intereffe, che di efalearla da si mifero ftato lo sposo è risolutissimo in esti di vendicara real fortuna? E quanto in ultimo cresce- fi, ch'è quanto diredi rendersi l'onor lerebbe anche più, fe il Principe foffe cerro, fo. Quelta rifoluzione negli Uomini non ch'ella non fu da quell'amante villano affa- | è giuffa, e per qual ragione ? Perchè nafce il furor giugnerebbe a fegno, chenonpo-trebbe haver pola, ma fimarebbe una ven-detta da niente offahracol pugnale l'ingra-detta da niente offahracol pugnale l'ingra-a gli altri fenza fine quegli atti di pietà, di ta Adultera, fetirla, fracassarla, sinirla, e perdono, di carità, che senza fine amereb. fvellerle il cuo dal petto di propia mano. bono per se sessione valicia su sacione Luc. 6, si. Che prieghi, che promesse, che lagrime? dobis bomines, & ver facise illi, similiter. Non è tempo da farne cafo; Zelus, & furor Main Dio è giuftiffima, perchè in Dio la fud-Viri non parcer in die vindilla, nec acquiefcer detta regola non ha luogo. Egli non può enjufquam precibus, nec fufcipier pro redem- mai cadere in iffato di haver bifogno di pieptione dena plurima. Non è qui folo il furo- tà , di perdono , di carità , e però ne anche è re quello che anella alla vendetta, è più ani giammai tenuto ad usare per buona corri-che la gelosia: Zelus, & furer. La gelosia spondenza questi atti aniuno. Se gli usa, accende il furore, il furore inasprisce la ge- e perchè gli piace di usargli. Quindi e, che lofia. Che però forfe non ha qui il Savio, quando irato fi vendica, ch' è quanto dir fi come potea facilmente voluto dire: Zelus, redintegra l'onor lefo, non folamente fa d'furer Viri non parcet in die vindilla , neu un azion virtuofa, ma necessaria, jufticiam acquiefcent, nen suscipient, parlando di elle operarur, potendo bensi egli permettere le come di due affetti diffinti; ma ha voluto proprie ingiurie, per questo fine medefimo dire, non parces, non acquiefces, non fuscipies, d'infegnare, che non fi dee curar tanto parlando d'effi , come fe non fossero più affannosamente l'onore estrinseco; ma non che un' affetto folo: perchè di fatto già non potendole però lasciare impunite; perch' fono più due, ma di ambedue ne rifulta un egli è il Principe fommo: ecometale èteaffetto mifto di furore egualmente, e di nuto di gaffigare, non solamente le ingiugelofia, tanto impetuofo, che fi può ben rie altrui, ma le proprie. Se non le vendiprovare, ma non esprimere. Ora fele co ea adeflo, conviene che poi le vendichi in fe Divine fi possono con le umane abboz- altro tempo ; e tal farà dier vindilla . Mi-Mannadell' Anima .

zare alquanto , fe non esprimere; figurati, che la sposa di cui si parla è l'Anima tua, lo sposo è Cristo, l'amante Insame è tuale da te medefimo , e di fra te : Che dovrà far questo Principe così grande, di eui qui trattafi, quando tornato da quel paele lontano, dov'egli ando accipere fibi viso l'Anima mia di notte appunto oscu-

lita a forza, ma subornata? O'allora si che da vizio, non da virtu: Ira viri juficiam nen Jacob

Jer.j.i.

d'carle. Tellimonio ate ne può effere a fufficienza l'iffeffa Anima tua, che tante volte ha già tradito a queti ora si degno Spolo, e pur egli ancora dissimula. Che dissi dissimula? Ancor le manda a dire per bocca de' fuoi Mellaggi: Fernicata es cum amateribus multis: tamen revertere ad me , dicit Dominus, Gegosucipiam te. Però se tu qui ponderi fottilmente, non dice il Savio, che Zelus, & furor viri affoliamente non par-cer; dice fol che non parcer in die vindilla.

III.

Ah che or pur troppo perdona! Considera, qual sia la cagione, per cui questo Principe, Sposo dell'Anima tua, proceda ora con tanta facilità . Perche ora fi prefuppone ch'egli dimori in paese lonta-Lucionia, il Paradifo, accipere fibi regnum. E così tu vedi che portafi bene spesso non altrimenti, che se ignorasse ciò, che si opera su la Terra: famostra dinon vedere, fa mostra di non udire: ficche le Spose sciocche si dansi truovi in Cafa : Non est Vir in domo fua: abile in viam longiffimam . E così peccano tanto più arditamente . Ma guarda bene, perchè alla fine, di sì lontano qual' egli ora fi fa , fi farà presente , Abiie in regionem longinguam accipere fibi regnum, & reverti. E che sarà, s'egli arrivando improvviso, colga l'Anima tua, com' è facile, appunto in atto di rompere a lui la fede ?: O' che confiifione! o che cruccio! o che crepacuore! Ma fenza pro: Ecce ege ad te, dicie Dominus, & revelabo pudenda tua in facie tua. Sicche tradimento infamissimo, benchè voglia. Qual maraviglia però, fe farà allora la miferairremissibilmente da lui punita? Ella è da lui colta in atto: non v'è rimedio. E quello, se no Isi, è il giorno che si nomina di vendetta, quello in cui Cristo toglicrà l' Anime in atto d'infedeltà. Adesso, perchè abiit in regionem longinquam, non tanto par, ch'egli scorga le inginrie fattegli, quanto che le rifappia, e però non giudica ancor senzaremissione. Allor se le vedrà fare, per un certo modo di dire, su gli occhi propri; luxes me te discooperuisti, & suscepifli Adulterum; e però allora farà ancora arrivato il giorno così fatale della vendetta, dies vindilla. Quindi è, che quando il Signor ha parlato dell'uno, e dell'altro dì, che s' intitola di Giudizio, l'uno particola-

re, l'altro universale, sempre ha voluto usar questa formola di venire : Ecce venio velociter . Ecceveniocite, dec. A fegno sale, che

ra un poco quanto adesso egli lascia di ven- tanto è dir nel Vangelo di di Giudizio, quanto è dire di di venuta: Dies adventus, perche fi fappia, che venuto ch' ei fia, non ci è più speranza di perdono a chi trovisi colto in fallo: Zelus, & furor Viri non parces in die vindilla, ch'e l'iftello che dire in die adventus (ni. E s'è così, non aspettar ch' egli venga. Di tosto all' Anima tua che licenzi, ogni amante, infame, che fi compunga, che muti forma di vivere. Altrimenti , s' ella farà colta in fallo , farà spedita. E pur lo Sposo di questo go- Matt a s de , di giungere all'improvviso : Media

nolle clamor faltus eft : Ecce Sponfus venie . Considera, che se quello è di di vendet-

ta ad uno Spolo sinobile, qual'è questo; non si può dubitare affatto inutili non habno affai: Abiit in regionem longinguam, ch' è i biano allora 2d effere presso lui tutte le preghiere dell' Anima traditrice. Mache dissi dell' Anima traditrice? Tutte le preghiere di tutti: Non acquiescer cujusquam precibus. Perchè fe tutti i Santi, fe tutte le Sante s' inginocchiassero a dimandare quel di perdono talora a credere, ch'egli per verità non no per l'Anima tua, non potrebbono conleguirglielo : Vitionem capiam, & non rest- 16.47.3. flet mihi homo. L' Uomo non può mai resistere a Dio, se non inun modo solo, con le preghiere. Però dunque Iddio dice, che nessun' Uomo in quel di resisterà, perchè le preghiere di nessun' Uomo havran forza. Ne solo ciò: ma venga pur chi si vuole innanzi per lei: offerisca I.mosine copiosisfime, digiuni, discipline, cilizi. Lo Sposo già così vago di tali doni non vuol più niente : Non suscipies pro redempsione dona plurima, Sicche se tutti i Santi, se tutte le la sposa insedele non potrà punto negare il Sante si offerissero unitamente a volere di nuovo tomare in Terraa quelto fol fine, di soddisfar per quell' Anima sventurata, non lo accettarebbe in eterno. E perche? Già

> zione - Allora non basterebbono le ricchezze di tutto il Paradiso medesimo unite insieme : Non proderunt divitie in die ultionis. Nè di tutto ciò si può dar altra ragione, le non perche Zelus, & furor Viri Prov 11 4, non parcet in die vindilla.

tu l'hai sentito: perchè quello è di di ven-detta, dies vindilla. Adello mira quanto

poco basti a placare uno Sposo anche sì

zelante dell'onor suo! Uno sospiro, una

fupplica, un'atto folo di semplice contri-

Quid necesso of bomini majora se quarere , cum ignores quid conducat fibi in vita fua numero dierum peregrinationis fue , & rempere , qued velus umbra praterit ? Ecclefiaft, 7, 2.

1.

Onfidera, che in quefto luogo vengoa no tacciati dal Savio tutti gli ambigiofi, tutti gli avari, etutti coloro che come fi usa principalmente nel Mondo, cercano cofe superiori allo frato, in cui Dio gii ha posti : perciocchè questi cercano tutti cofe maggiori di loro: maista fe . Ma perchè maggiori di loro ? Forfo perchè cercano cose superiori alla loro condizione > Nò : perché ciò non bafta a far che le cofe fieno maggiori di loro, meritando talora molti di esti condizione più avventurofa, e più alta di quella, in cui fi ritrnovano. Cercano cose maggiori di loro, perchè cercano cofe fuperiori alla loro capacità. Che voglio fignificare > Tusti coloro , che non contenti dello stato presente si studiano di avanzarlo, cercano fenza dubbio cofe future. Adunque cercano cofe fuperiori alla loro capacità. Concioffiacchè sanno effise il confeguirle habbia loro da giovare più, che da nuocere? Quefto è noto a Dio folamente, il quale ha ordinata nella fua mente la ferie della loro Predestinazione. Può esfere, che quell'impiego, quella dignità, quel danaro, quel parentado ch'effi cercano tanto affannofamente, habbia a portare la loro eterna rovina. Adunque fono tutti stolti a cercarlo con tale affanno. E però quì dice il Savio ridendofi di coftoro: Quid necesse oft homini majera fe quarere , chm ignores quid conducas fibi in vita fua numere dierum peregrinacionis fua? Il teflo originale nella fita fonte, dice furura quarere; mail noftro Interprete divinamente hatradotto majorale, perchè quefte fopra tutte fono le cose superiori alla Umana capacità, le cofe future. Dio folo fa qual fia la via, per eni dobbiamo finalmente falvarci. Però come un Pellegrino, che nato re: e Pellegrino. Tu fu la Terra fei Pellegriefule in qualche lontan Paefe, non fa fa strada di condursi alla Patria, convien che lasci guidarsi da chi la sa : così conviene che tu parimente ti lafci guidar da Dio. o da chi tiene preffo te fu la Terra il luogo di Dio, nella Chiefa dal tuo Prelato, nel Chiostro dal tuo Preposito, nel Secolo dal tuo Padre Spirituale . Questà è la regola seguir la salute eterna, pur pure, potrebvera. Che sciocchezza dunque è la tua, be allora con minor pregiudizio impiegare

mentre non solamente vnoi regolarti di tuo cappriccio, ma avvanzarti a dispetto di Dio, arricchire a dispetto di Dio, teffer da te, quasi a dispetto pure di Dio medesimo, la tua tela? Contenta dello ftato, in cui Dio tihaposto: o sepurnullahai talora da ricercare, falto con la feorta fedele dell' ub- Eccl. 4.11. bidienza . Allora farai ficuro : Qui enfedie praceptum, non experietur quidquam mali . Non folo non experitur di prefente, perchè operafantamente, ma ne meno experierur di futuro, perche opera ficuramente . Se en campaffi cent'anni, non verrà mai tempo alcuno, in cui l'havere nbbidito ti fia nocevole . O' che conforto Divino!

Confidera, che quando ancora non ti havefle da nuocero il confeguir- quei pofti, che tu procuri qualor vivi a diffegno, ti nuoce almeno il cercarli. E la ragion'è, perchè il cercarli ti diffoglie troppo il penfiero da ciò, che importa, ch' è il negozio della ena eterna falure negozio ahi quanco dubbiofo! Tu non fai cio, che più ti debba giovare ad afficurarlo , quid conducar ribi; e per confegnente non dovresti fare altro mai, che fludiar' incorno ad un' affare, ch'è sì importanre . Qui fi dovrebbono tutte unir le tue cure, qui i penfieri, qui le parole, quì i defideri; là dove tu cercando cofe fu la Terra difficili a confeguira, quali fono I posti più alti, convien di necessità, che trascuri a gran segno quello che importa, per quello che non importa. E non è meglio impiegare in prò dell'anima tua quella follecitudine, e quello fludio, che impieghi in cofe terrene con tanto ardore? Quid neceffe oft homenimajora fe quarere, cum ignores quid conducas fibi in visa fua numero dierum peregrinationis fua ? Chi è pellegrino non fi logora fu la strada in faccende inu-tili, bada folo a quel ch'è il suo fine, ch'e d'arrivare conficurezza alla patria: a ciò penfa, di ciò parla, di ciò richiede: delle altre cofe non affannafi punto: gli bafta per la via un'alloggio ordinario, en vestito ordinario, un vitto ordinario, una fervitù dameno ancor che ordinaria: e per qual cagione? perchè non ha rempo da perdeno; no 'l fai ? La tua Patria è 'l Cielo . Adunque impiega il tempo in apprendere ciò che importa, ch'è la via per te più sicura di pervenirvi : Nel resto , quid necesse est bemini majora fe quarere , cum ignores quid conducat fibi in vita fua ? S'egli fapeffe quid conducat , Cioè quid conducat a con-

rar l'eterna falute. III.

Confidera, che a tutto questo fiaggiugne, che il tempo è poco, perche trattafi qual ti fegna di mano in mano il paffar del non di Secolinò, ma di meri giorni, i quali constituiscono la tua vita, numere dierum. Ecome dunque ti da cuore di perderlo in dette, ma ancor di una forte palla di colocercare altre da quello che và cercato? cercare altro da quello che và cercato? brina: perchè è indubitato, che l'ombra L'acqua nelli affedj, perch'ella è poca, fi seguita sempre con la sua proporzione il compera a peso d'oro; e così pure il fru-mento nella carestia, il sieno nella siccità, ci sia mai pericolo che si fermi, se per mirail ferro nella scarsezza, le droghe nella pe- colo non si venga a fermare l'istesso Sole. nuria; e tutte a proporzione l'altre merci, Ma chi non fa, che la velocità del moto del benchè volgari, ascendono, se son poche, Sole è velocità superiore ad ogni credenza > ad un prezzo fommo . E perchè dunque Basti dir che dentro lo spazio d'un'ora sola preflo te folo il tempo non vi ha da ascen- egli compisce più di un milione di miglia. dere, che pure per se medesimo è si preziofo? Odi a che termini è firetta la vita umana: numero dierum . Nè creder già di poter fu l'ultimo pregar Dio, che ti allunghi un davi fisso quanto a tepiace, ne pur ti avvetal numero, perchè s'è numero, dunque egli è già flabilito: che però il Savio non ha qui, come poteva, voluto dire diebne peregrinacionis i ma numero dierum i perchè tu sappia, ch'è vano sperar di accrescerli. Tutte le cose hanno il suo numero certo dinanzi a Dio; e così l'hanno anche i giorni della tua vita: Notum fac mihi Domine numerum dierum meerum , us feiam quid defie miki. Adunque in questo folo impiegagli sutti in camminare per via ficura alla Pa- corgache paffi, Chi può però dire quanto tria, perchè fon pochi, e perchè fono pre- grave è il rischio di perderlo inutilmente se cifi. Così appunto fa un Pellegrino, il quale ha da arrivare al paese dentro di un badarvi. Il Pellegrino , massimamente se breve termine a lui prefisso ; sotto pena si truovi in angustie, nessuna cosa ha in predi dicader dall'eredità . O' come affannasi per pigliar anzi vantaggio, sicchè il lo ruba a complimenti, lo ruba alla cu-

da mancargli! IV. Confidera, che un tal tempo non solo è

il suo tempo in altro, ma non sapendolo, su giudichi che sia fermo. E quello si badi ad apprenderio bene. Ciò sol impor l'ombra diproprio. Il Corriere che passa et a terro aman si nessenza quanto della consecució de la correcta della veloce che il Savio non dice, quid prodes homini mente, ma molto bene da a scorgere a chi majora se quarere, dice, quid meesse est? lo guarda, che và veloce; il vascello pas. E perchè dice così? Perchè presuppone, sa veloce; mate ne avvedi; l'uccello pas. chel' Uomo fu la Terranon habbia a fare, fa veloce, ma te ne avvedi lo strale passa fe non ciò che glienecessario, ch'è ope- veloce, matene avvedi; e così del refto. Manon così paffa l'ombra. Riguarda l'ombra dell' Orologio folare, ch'è quella, la tempo . Paffa con velocità infinitamente maggiore, nonfolo di queste cose pur bra E alla velocità di un tal moto corrisponde fempre, con la proporzione ora detta, fu la fua sfera il moto dell' ombra. E pure guardi, che muovasi: tanto in essa il suo moto, per la piacevolezza del fito in cui riduce, è moto infensibile. Or così appunto è del tempo: Velue umbra praterit; paffa come passa quell'ombra, che lo misura, velus umbra que indicas ipfum tempus, petchè a quella fola egh è conforme nel moto. E così passa con velocità prodigiosa, ma passa insieme, di modo che tu prima ti accorgi, che sia passato, di quel che ti acnon badi? Adunque sei tanto più tenuto a gio maggior del tempo. Lo ruba al fonno, tempo più habbiagli da avanzare, che riofità, lo ruba all' istessamensa: ne ciò per altro, se non perch' egli è Pellegrino. Tal sei tu pure. Sei Pellegrino, e Pellegrino che sì poco, non folo è sì precifo, come or tendi ancora ad un termine, dove le non enfi diffe, ma è ancor veloce qual ombra; tri in quell'ora, che il Signore ti ha prefilla che però il Savio dopo haver detto numere per tua falvezza , tu fei spedito : non c'è pedierum peregrinacionis fue , conchiude così ricolo che più v'entri in eterno. Adunque & compere qued velue ambra praterie . Ma mirafe v'e tempo da perdere fu la Terra, coperchè qui dice che il tempo palla qual om- me fanno tanti ambizioli, tanti avari, tanbra: e non più tofto qual Corrier per li piani, ti Uomini dati muti a procurar gl'intereffe che mai non posa, qual vascello per acqua, di questo misero Mondo, dove sanno pur qual uccello per aria, quale strale che voli effere di passaggio. Ma se un tal tempo nseito dall'arco Lo vuoi sapere? Perenè non v'e, adunque adesso intenderai bene paffa con fomma velocità, e nondimeno il fenso delle parole, che mediti : Quid

TC 372

neceff eft homini majora fe quarere , enm | pit in tenebrit conticefcent ) così ne anche pofinita con quefti aggiunti, numero dierum umbra praterit .

Hi funt, quibus procella conobrarum fervata of in aternum . Judæ Ep.

che da i dannati fi proveranno nel baratro dell'Inferno, farà quella delle tenebre . Non faran queste solamente palbabidi , come quelle già dell'Egitto; ma procellofe: che però dice questo Beato Appoftolo di quei miferi : Hi fune , quibus procella tenebrarum fervata eft in aternum . Saran poi queste tenebre di due forti , esteriori, e interiori. L'une appartengono alla pena di fenfo, l'altre appartengono alla pena di danno. Prega il Signore che ti dia lume da poter ben' apprendere l'une, e l'altre, per poterle al pari temere.

Confidera primieramente le tenebre esteriori, che tante volte Cristo ricordò nel Vangelo : Ejicientur in tenebras exterierer: Tilcice in tenebras exteriores: Mittite enm in renebras exterieres : non perchè l'efteriori fieno più cormentofe delle interiori , ma perchè son più sensibili . Queste nell' In-ferno procederan da tre capi : dalla stanza , dal fito , dalla materia. E in primo luogo procederan dalla stanza, dove abi-

Manna dell' Arima .

senores quid conducat fibi in vita fus, de tranno aprir mai palpebre a provarfi fe . Reg : giungono a veder nulla . Tanta farà l' opperegrinarionis fus , & tempore , quod welut preffione, che dovrà fare di effi l' ira Divi na , quando alla fine fi metterà fotto i piedi tutta infieme la maffa de' fuoi nimici , e la 1661 1calcherà . Calcavi sos in furore mes . In terzo luogo procederanno finalmente dal fitmo, in cui fempre i dannati faranno Involti , ch'è la materia. Perciocche questa sepoltura tartarea ha per suo sondo, com' è certo, un gran lago di zolfo acceso : Sea. Apoc. 19. Onfidera, come une delle alte pene, gnum ignis ardensis sulphure, il qual formando un fuoco torbido e tetro, e però niente atto a far luce , manderà volumi di fiamme terribiliffime , tutte mifte di fumo Ifit. 10. immenfo, che non dovrà mai ceffare : In fempiternum afcender fumus ejus : E qui farà la procella vera di tenebre , Procella tenebrarum . Perchè quando quel fumo arriva-

to all'alto nou troverà quivi alcun' efito da efalare, tornerà al baffo con un' impeto fommo a rincalzar giù quell'altro che fu l' incalza, e da per tutto inoltrandofi, e infi-nuandofi, offuscherà quella gran caverna di modo, che quando ancora fi togliesse da Reprobi ogn'altro oftacolo, o della ftanza, o del fito, non potrebbono i miferi dare un guardo fenza rimanere acciecati . Fingiti un poco, che sarebbe ora di te, se ancoratu titrovaffi in un tale flato ; e ringrazia Dio, che per tefin'or la procella non fia venuta; matemiifegni.

Confidera fecondariamente le tenebre III. interiori, peggiori fenza dubbio delle efteriori, benché da noi meno apprese . Queteranno i dannati . Perciocche quando ti ste possederanno la mente d' ogni dannato , figuri l'Inferno, hai da figurarti una va- ficcome quelle ne posseggono il corpo. E sta concavità giù nel centro più intimo procederanno prima dalla carenza d'ogni della Tetra, in corde terra (affinche i danna- lume Divino : Va nobis quia declinavis dies, 1015 4. ti diftino più che mai fia poffibile da Beati ) Perchè già fopra di loro farà ceffato di folla quale a guifa di una sepoltura chiusisti- gorar questo Sole , che qui si mostra à ciama non può godere spiraglio alcuno di scuno così benefico; ne vi faranno più illuluce, perchè di fopra ha ella tanto di Terra strazioni, più inspirazioni, più visite di pieche la ricuopre , quanto ha di forto , e tà , ma di punizione . Secondariamente Num.16.33 quanto ha da ognun de'suoi lati . Descen- procederan da tormenti, che per l' attrocideruneque vivi in Infernam eperci humo. In ta loro fomma non lascieranno, che chi gli fecondo luogo procederanno dal fito , in foffre, possa mai più discorrere, più distineui dimoreranno i dannati. Perchè in que-fla lor sepoltura staranno tutti dopo il di pido , al male chesì l'opprime. Emarcuie del Giudizio . come ora flanno i cadaveri cor meum: tenebra flupefecerunt me . Terzo nelle loro in tempo di peffe , allorche già procederanno dalle paffioni, che tenendo lo-fono colme , accavallati , ammaffati ; di ro si altamente ingoinbrata la volontà , paftono come, accavanate, ammantari, un forsi attenmente inglomotrata a votonta, para la maintera, a, che ficcome non portanno feranno anche ad ingombrar l'intelletto, E mai fenderfi, mai fitirarfi, mai fchiuder qui pur farà la procella, presella resubenama, bocca ad articolare per loro foggo o una Perché e folo una gran paffine di degno fillaba, o un fuono, che fiadifilmo (con-bafta ad accecar l'intelletto ad ogn' uomo forme all'intendimento di chi già diffe : Im- favio : Caligavis ab indignazione oculusmens :

IL.

pre dirançore, e di rabbia così implacabile verso Dio? Questo farà, che benche sappianod' effer puniti a ragione, pur vogliano hestemmiarlo come iniquissimo . Questo farà, che disprezzino la sua grazia, che odino la fiia gloria. Questo farà, che mai non vogljano a lui superbi umiliarsi, ancorchè fi conoscano sì umiliati . Misero chi già si truova in sì gran procella! Se tu non vuoi ritrovartici, ch' hai da fare ? Dolerti in fommo di veder Dio per queste sì folte tenebre trattatosì malamente, dove ancor dovrebb'essere si onorato: mentre è certiffimo, che non minor lode si dovrebbe a lui nell'Inferno, per la giustizia ch' esercita, di quella che gli si rende nel Paradiso, per la misericordia che sa godere. Confidera, che le procelle quanto fono

più impetuole, tanto fogliono effere ancor più brevi. Ma non tale già farà quella, che verrà sopra i Reprobi nell' Inferno . Però l affinche tu udendo dal Santo Appostolo, che a'meschini è riserbata una procella di tenebre, procella conobrarum, non desti a crederti, che dovess' esfere veramente furiosa, matransitoria; ha voluto egli soggiungere chiaramente, che farà procella bensì, ma procella eterna . Quibus procella senebrarum fervata eft in aternum . Se però quella procella, quand'anche non susse più, che d'un' ora sola, sarebbe si formidabile, che farà, mentre non havrà giammai fine pertutti i fecoli ? V/que in aternum non vide-bune lumen. Una folanotte che tu non dorma, ti annoja sofferir quelle tenebre fino all'alba, che pur si tosto verrà. Che farà ba, e pure si patisce una notte si tormentofa, non fopraun morbido letto, ma fu le fiamme ? Ivi sì che fi potrà dire : Expellavimus lucem, & ecce renebra , Perche ad una notte succederà l'altra notte, ed all' altra l'altra, ed all'altra l'altra, senza che mai giungasi ad una la qual finisca. Quando però non fosse ancor per altro tolto a' dannati fuggir mai da quel baratro prosondissimo, basti dir, ch'ivi stanno in sì solte tenebre, per capir subito, che non ne potranno in

16.52.9.

Confidera finalmente, come l' Appostolo dice, che questa gran procella di tenebre, non folo è apparecchiata già a questi mile. oculis Holophornes . Secondo, affinche tu fapri , ma ferbata . Hi fune , quibus procella pia, che gli occhi non folo fono nimici tuoi renebrarum fervata est in aternum. Si appa-capitali, ma sono ancora i nimici principa-recchiamo ad uno ancor quelle cose, su cui lissimi. La triegua non si conchiude co i Solmai non hebbe ragione di alcuna forte ; ma dati dell'esercito, si conchinde co i Capitagli si serbano propriamente sol quelle che ni: e tali sono gli occhi . Essi son che intro-

eterno trovar l'uscita.

Che farà ne'dannati, i quali arderanno fem I gli appartengono . Servate mihi puerum Abfalon . Mira però quanto giustamente fi serbino quelle tenebre a' peccatori , mentre benchè splendesse sopra di loro una luce così chiara , così cospicua , qual' è quella dell'Evangelio, chinsero à bello studio i lor occhi per non vederla, anteponendo i lor folli dettami cavallereschi agl' insegnamenti medesimi di Gesù: Dilexerune magis tonobras , quam lucem , Che fai per- 10.1 19. tanto ancora tu di presente ? Sei forse amico di tenebre? Guarda bene, che s' è così , sci dunque amico della tua dannazione . Sono queste due cose tra loro così connesse, che spesso a significare la dannazione non altro fiufa, che questo solo vocabolo delle tenebre. Non patietur animam Teb.4 12. ire in tenebras.

## XII.

Popigifadus cum oculis meis, us ne cogitarem quidem de Virgine , quam enim parcem haberet in me Deus desuper , aus haveditatem Omnipotent de Excelfis? Job 31.1.

Onfidera, che ciò che il Santo Giobbe ha pretefo con le parole qui addotte. è stato di far palese la risoluzione sermissimach'egli havea di tenersi ben lungi da i guardi impuri, per non incorrer pericolo di dannarfi . Ma perché postociò , non fu contento di dire : Pepigi cum eculis meis , ma diffe Pepigi fadus? Fadus ha doppio fignificato. Talor fignifica lega, e talora triegua. Quì senza dubbio non pote trattarsi di lega, perchè il Santo Giobbe non volea collegdunque dove non fi concede più sperar al-garsi co'suoi occhi a vedere, ma volea concordare di non vedere . Rimane adunque che si trattasse di triegua, ch'è cessazione . Ma perchè usar questa formola? Per tre capi . Prima , affinchè tu sappia, che i tuoi occhi a te per altro sì cari, son tuoi nimici capitalissimi . Latrieguanon si sa con gli amici, come la lega; maco' nimici: e fi fa quando fi teme ancora da essi qualche gran male, se non si arrestano quanto prima dal cotfo delle vittorie. O che gran male possono recare a te gli occhi tuoi, se non gli reprimi per tempo ! Ti possono ridur l'anima all'ultima schiavitudine ch' ella pruovi, ch' è la libidine . Seatim capens est in fuis lud. 10 40

ducono nel tuo cuore il groffo di quei Sol- | ch'egli dovea dire ne ne afpicerem , perchè dati, che ti abbattono; voglio dir de penfieri. E però tu fa triegua con gli occhi. Se la vorrai far co i penfieri; e con gli occhi no , farai appunto come chi conchiude la guardo! Van fempre uniti : Si fecurum eft triegna co'Fanti dell' esercito, e non la conchiude co i Capi . Terzo , affinche tu fappia degli occhi tuoi , che non hai mai da fidartene interamente . Quando con gl' inimici fi è fatta pace, già ognuno fi fida di loro, come di amici: ma quando folo fi è fatta triegna, non già: fi fiegue ancora a tener le milizie a i posti , le munizioni al paese, poco meno di quando ardeva la guerra. Con gli occhi non potrai mai fare perfetta pace , finchè non si chinderanno : sol puoi far triegna : e però mai non devi affatto fidartene, benchè ti paja ch'essi già non ti rechino più molestia. Son traditori. Diranno, se vuoi, di prometterti pace eterna : ma non è vero ; tra poco la romperanno : e però di pure a' tuoi occhi, che non vuoi mai con essi una pace tale , che ti obblighi a depor l'arme . Quelte sono le tre ragioni, per cui il Santo Giob , volendo esprimere la risoluzione ch'egli havea di tenere i suoi guardi a freno, ha voluto ufar questa formola più d' ogni altra : Pepiei fadus cum oculis meis , &c. Tu sappiale tutte e tre tirare da te medesimo a tuo profitto.

Confidera, che mentre quì favellasi d' una triegua, la quale confiste in cessazione da guardi, parea che Giob dir dovesse : Pepigifædus cum oculis meis, ut ne afpicerem, non dire, we ne cogicarem . Perche quantunque sia vero, che il più delle volte gli occhi introducono nella mente i pensieri, che fono il groffo dell'efercito; contuttociò non gl'introducono mai, se non solo mediante i guardi, che sono per così dire le loro scorte, le loro spie, le loro vanguardie : e confeguentemente parea che Giobbe in un patto di si grande importanza dovesse includere non folamente i pensieri, ma ancora i guardi; anzi prima includere i guardi, ap-presso i pensieri. E chi mai ne dubita? Gl' incluse, manon gli espresse; perchè stimò ceffare da ogni atto di oftilità, qual dubbio dalizer re in decore sue, ma dice ne forte scanci è che include ancora le scorte, ancora le dalizeris in decore illime : perchè una Vergifpie, ancora le vanguardie, che sempre gli nella, la qual vada sì chiusa, come or si disvanno innanzi, ancorchè non l'esprima con se, pura, pudica, non ti darà scandalo alforma esplicita? Però quando Giobbe diffe, cuno con la fina beltà, in decore suo, come ne ne cogisarem, diffe per confeguente anco- te lo dà una femmina vana: ma tu lo rice-12 , ne ne aspicerem. Se pure non vogliam | verai da lei, quantunque ella non te lo dia .

H.

giudicò, che il pensare, e il guardare non si distinguessero: son tutt'uno. O' quanto è certo, che sottentra il penstero, passato il 1067. oculos meos cor meum. Tanto fu dunque il dire ut ne cogitarem, quanto farebbe stato il dire ut ne aspicerem. Contuttociò volle Giob dire più tofto ne cogirarem, che dir ne afpicerem , perchè fi sapesse di qual sorte di guardi intendea parlare : de' guardi fissi. Un guardo fortuito non potea di ragione venire in patto. Conciossiache quali sono quei Capitani, che possano far sì che nessun Soldato in tempo di triegua trascorra senza lor ordine ad attentare qualche atto offile ? basta solo che no'l permettano. In patto poteano venir bensì tutti i guardi che fi appellano volontarj . E perchè Giobbe di questi intendea trattare, però disse più tofto ne cogicarem, che dir ne aspicerem. Quando la mente penía di proposito alle cose, si dice, ch'ella le vede; e così per contrario quando gli occhi le mirano di propolito, fi dice ch'effi le pensano : Verumeamen oculis suis considerabis . E questi sono ordinariamente quei guardi che recano danno all' Anima, i volontarj. Che fai tu dunque, che quando a cafo t'incontri a vedere un' oggetto pericoloso, ti fermi in esso ? Anzi cala di fubito il guardo a Terra : perchè fin'a tanto che quel guardo è fortuito, egli è puro guardo: com'è volontario, non è più guardo, è penfiero. Pepigifadus cum oculis meis, us ne cogitarem quidem de Virgine. Confidera, che questa timidità di Giobbe

può apparir troppo scrupolosa, mentr' egli aggiunge de Virgine . Perchè se volea salvarsi da guardi ostili, cioè da quei che potevano indurlo al male, gli dovea bastare, che gli occhi si astenessero dal mirare una donna vana; ma non così dal mirare una Verginella, che tutta chiusa in se stessa, pura, pudica, spira dal suo volto un' altissima verecondia. O'quanto t'inganni! Il guardo ancor di una fimile Verginella può effere tal volta a te perniciofo, quanto quel di una donna vana . Virginem ne conspicias , dice che questo soffe superfluo: già s'intendea. l'Ecclesiastico, ne fore feandalizert: in deco-Chi include il grosso dell'esercito, che dee re illims. Hai notato e non dice ne fore feancredere che diceffe ue ne cogicarem , allora | Che importa però ate, che lo scandalo non

111.

fia attivo, mentre è passivo? Questo solo | teme Chiefe, teme Chiostri, teme ouni libasta a dannarti. Anzi non è mai lo scan- bro sacro; e in una parola teme, come freoculos ejus. Adunque la cessazione da guar- per, come autor della grazia. di tali vuol essere totalissima. Così la trie- Considera, che ne pur tutto il male finigua esseura; altrimentino: includi in essa tutti a ffatto i nimici: non folo i dichiarati , ma quegli ancora che non son più che sospetti. Quei guardi che ti sembravano di-sarmati, se non vi badi, caveran tosto lo stilo che or sanno si ben celare ; e ti assalteranno, per far di te cruda strage.

Confidera, che se questi guardi non sufsero sufficienti a recarti una strage tale, non havrebbe Giobbe detto si chiaramente : Quam enim parsem haberet in me Deus desuberaur bareditatem Omnipotens de excelfis ? Mentre dunque egli disse così , tieni per fermo non v'effer male, che a te non possa avvenire da taliguardi. Questi soli bastano a sare che Dio inte non habbia più parte di alcuna forte : Quam enim parcem haberet in me Deus defuper ? E per qual ragione ?

dalo attivo nel caso nostro, quel che ti dan- netico, la curazion da quel male da cui na : semore è il passivo. Non è quello che dovrebbe procurar di guarire a qualunque ci è dato: è quello che tu ricevi : e però costo: Timebam ne me citò fanares à morbe diffe Giob, us me eegis neem quidem de s'irgi-ne. Quindlè, che nè pur diffe Virginem, quam extingui. Ed ecco cio che viol dire: s. Aus-made Virgine, perchè non folo, non volcal Quam en em pareem habeset imme Deus dessu. veder esta, ma niente d'essa: ch' è quanto per? Perchè ne meno Dio se ne può in un dire, non volca rimirare niente di ciò ch' tal cuore venir dall' alto con le sue inspiraell'havesse attorno : aliquid de Virgine. E zioni, le quali son le più facili a penetrare India, II. non fai tu, che a rapir gli occhi di Olofer- anche a porte chiuse : e se pure Iddio siegue ne , bastarono fin le scarpe d'una Giuditta , ad haver parte in un tal cuore deorsum , conon che i capelli ? Sandalia ejus rapuerune, me autore della Natura: non l' ha più defu-

sce qui: perchè se questo vizio della Libidine lasciasse che Dio possedesse l' nomo almen dopo morte, parrebbe più tollerabile, ancorche glie'l rubbaffe in vita: mail peggio è, che non glielo lascia più ne in vita, nè in morte. E però dopo haver detto : Quam enim parcem haberet in me Deus desuper , seguita Giobbe a dire , & haredieatem Omnipotens de excelfis ? Il partecipare de'beni d'uno , è proprio mentr'egli vive ; l'ereditarli è proprio poi ch' egli è morto . Ora la Libidine non lascia che Dio nè pur ti habbia ad ereditare, perchè è facilissimo che ti faccia morir così impenitente come tu vivi ; e la ragione si è , perchè questo è un male, che di attuale passa assai più d'ogni altro in abituale : ed eccoti pervenuto alla morale impossibilità di salvar-Perchè ti rubberan tutto a Dio . A tali ti . Perciocchè l' ordine , che tengon gli ocguardi succederanno, come già su detto, chi nel dare all'Anima una sconsitta totale, i pensieri ; e questi a Dio toglicranno di e questo ch'hai già cominciato ad udire nel subito la tua mente : a i pensieri succe- quarto punto. Sospingono innanzi i guarderanno i compiacimenti, e questi a Dio to di , i guardi tirano immantinente i pensieglieranno tutti i tuoi appetiti inferiori, el ri, i penfieri i compiacimenti, i compiatutti i tuoi affetti : a i compiacimenti fuc- cimenti i confenfi, i confenfi le operaziocederanno i consensi, e questi a Dio toglie-ni, che sono quelle che finiscono di rub-ranla tua volontà: a i consensi succederan-bare a Dio l' nomo vivo. Alle operaziono le operazioni, e queste a Dio toglieran- ni succede la consuetudine, alla consuetunoi tuoi sensi esterni. Ed ecco, che quel dine la necessità, alla necessità disiden-Signore, il qual dovrebbe posseder tutto za dipotere più uscire da un tale stato, te, come tuo Padrone assoluto, non ha alla dissidenza la dannazione, che finalmente più di te parte alcuna: anzi non ha più par-rubba a Dio l' uomo morto. Ed ecco che trare a parlarti al cuore. Questo è il pessione di ce di ce di pure ti credita : e se pure ti credita ; non ti mo male della Libidine; occupa tutto l' eredita almeno de exeeisis: perchè Dio nomo, ficchè Dio non può penetrarvi : stà da per tutto : tanto stà nell' Inserno, Dammi uno dato a un tal vizio; vedrai che quanto stà nel Ciclo : fiafcondero in Caium non solo non ammette più Dio nel cuore ; en illices, fi descendero in infernum ades : c mateme che Dio non v'entri da fe medefi- però nel caso nostro ti credita Omnipotens de mo ; teme ogni inspirazione che lo posta profundo con la giustizia, ma non ti credita troppo rapire a lasciare il suo caro oggetto, Omnipotens de excelsis con la misericordia. tanto ama di non lasciarlo; teme prediche, Questo fi scorge succedere tutto di. Ond'è,

che un vizio tale più ancora di qualunque I sciarti di povertà, di umiltà, di ubbidienaltro colmagli abiffi. E posto ciò non ti za, di purità, di modeftia, di mansuetupare che Giobbe haveffe una ragion fom- dine , di pazienza , non in un genere di ma, quando egli proruppe in dire, Pepigi fadus cam oculismeis, ne ne eogicarem quidem da Virgine? Vedeva quanto importaffe non permettere a gli occhi alcun'atto offile, perchè permeffolo fi dava già per perduto: Oculus meus depradarus est animă meă. E fe ne temeva anche un Uomo di virtù altiffima, che dei far tu, che fei inclinato al male? fe gli altri Eletti dovevano effere l fuoi Fi-

#### XIII.

Ques prafcivis , & pradeftinavis conforms fiere imaginis Filis fui, at fit ipfe Primagenitus in multis frattibus . Rom. 8, 29.

Onfidera, quanto alcuni fieno folleciti di havere un fegno della loro predefinazione, il più certo che fia poffibile. Eccolo qui, non accade fludiarne eanti : lo dà l' Appoflolo. La conformità della copia con l'efemplare : Ques prafcivit , & pradeflinavie ( fottintendi bes , come fotzintendono il più degli Espositori ) Ques prafeivit, hos & pradeftinavis conformes fieri imaginis Filii fui, ut fit ipfe primogenitus in multis frattibus . Figurati però che il negozio general della predeffinazione avveniffe in questa maniera . Stabilì prima il Padre il suo primo Eletto, che su Gesu, figliuolo fuo naturale, e questo predesti-no a guadagnarfi la gloria di Redentore, con l'efercizio di virtù faticofe ! Opermie Christum pari, Gita intrare in gloriam fuam . Di pol paísò, fecondo il noltro modo d' intendere, ad eleggere gli altri di mano in mano; ma di tal guifa, che Gesù foffe l'Esemplare, a cui tutti come figliuo- quando ci hanno protestato con termini li adottivi dovessero conformarsi, sicchè chi non fi foffe voluto conformare a tale esemplare, venisse escluso dalla gloria ; chi fi fosse voluto conformare, venisse ammeffo , secondo la sua diversa consormità, maggiore, o minore. Adeffo întendi ogni termine dell' Appoftolo: Ques prafervit, bos & pradefinavit: quei che il Signore precleffe, prafeivie, ch' è una formula propria delle Scritture: Elellis Advenis fecundum prafeientiam Dei Patris; que-1. Fest,3-2 fli parimente il Signore predeffinò, ma a che cola ? conformes fieri imaginis filii fui, a conformarfi alla immegine, cioè all' così mentre Dio ha stabilita teco la sua amiesemplare che loro dava nel suo benedet- cizia nella fola conformità alla vita del suo to figlinolo. Ma tu ben vedi ch'efemola- benederto figlinolo, questa è quella che

patimenti ma in tutti , probarus per omnia . E'tale ancora la tua? S'è tale, felice te, perchè la copia è conforme con l'efemplare: fe non ètale, temi, e trema, perch'è difforme. Confidera, quanto fu giusto, che il Pa-

dre Eterno procedesse in tal guisa. Perchè

gliuoli adottivi, quanto era conveniente,

che fimigliaffero il naturale? L'adorazione ci dà che nella patria fiamo conformi alla immagine del nostro fratel maggiore gloriolo. Adunque giustamente aucor deve darci, che nella via fiamo conformi all' immagine dell' istesso nostro fratel maggiore penante, di tal maniera, che fient portavimus imaginem terreni , COSI pertemne, ( 1. Cot.13. imaginem Caleftis. Setu per tua parte prendefti il contrario, faresti fratello indegno. Non tipaia poco, ch'egli d'Unigenito ch' era secondo la Divina Natura, si sia contentato di ammetterti per fratello, con divenir Primogenito fecondo l'umana. Come dunque vorresti omai vantaggiarlo di condizione ? Rubemprimogenisus meus prior in do- Gen. 49. 1. nis, major in imperio. A mero titolo di Primogenito fleffo, che doveva effere major in imperie nel Cielo, potea Cristo voler ef-fere ancora sopra la Testa prior in donie, godendo i vantaggi fommi di possessioni, di preminenze, di agi, che secondo la legge gli competevano. Ed egli non gli ha curati i fol tanto per falvarete: e ate, che fei il

falvato, par duro di conformartegli?

Confidera, che non han dunque punto mai amplificato nè le Scritture, nè i Santi, così espressi, che a salvarsi convien patire. Questa è la via, che il Signore ha determinata per glungere ad un tal fine : Per multas tribulationes opertet nos intrare in Regnum Dei . Potca stabilirne un'altra , chi non lo fa? Ma posto che gli è piacciuso stabilir questa, non v'è rimedio, convien, che ti facci cuore. Però ficcome quando il Principe ha flabilita teco amicizia militare, non fi foddisfa, fe tu gliufi offequi di lettere, glivuol d'armi; e quando hastabilita teco amicizia letteraria, non fi foddisfa, fe tugli ufi oflequi d'armi, gli vuol di lettere; re fu questo. Và a leggere la sua vita, e da te vuole. Con glialtri ossequi puoi tu vedrai, ch'esempj su tenuto in esta la pretendere di lusingarlo bensi, ma non puoi

fperar

T. s. j. j.

IV.

diee uniformes fleriimaginis, ma conformes: a concorrere: Iddio con darti la sua fantifie havesse detto uniformes, miseri noi l sima grazia ne travagli, che ti permette: Della Santissima Vergine si può piamen-te credere, che come Madre arrivasse ad infestarti, le creature irragionevoli stesse una efatta uniformità con la vita del fuo con molestarti, e tu finalmente con offerbenedetto figliuolo; che però S. Tommaso disse, che non tanto ella è fatta ad immagine, quanto è immagine, tanto bene lo rappresenta . Degli altri non si può facilmente credere; ond'è che l'Appo- re ancora fatto: Posuit me quasi signum ad Thr. 3. 12. ftolo non vole darfi rispetto a Cristo altro fagittam. vanto, che di femplice imitatore: Imitapores mei eftore, ficut & ego Chrifts . Dice dunque conformes, non uniformes, perchè la conformità ammette gradi : e questo è il conforto. Vero è che a igradi di quella conformità', che havremo con Cristo in Terra, corrisponderà di poi quella che havremo in Cielo. E così veramente egli farà là su Primogenieus in multis fratribus, perchè come i fratelli sono tra soro, quale maggior di statura, e quale minore, così in Cielo sarà de predestinati. Ma benchè tali, fi ameran però tutti come fratelli, e però ciascuno goderà del maggior vantaggio altrui, come se fosse suo propio. Buon per te se sei scritto in sì degno numero! Ma come vuoi effere fratello! lor nell'eredità, fe sdegni di essere fratello Prov. 17.7. lor ne' fudori? Frater in anguftiis comprobatur .

Confidera, quanto giusto sia stato ancora il favellar dell'Appostolo, quando ha detto : Pradestinavis conformes sieri . Non ha detto conformes esse . E perchè? Perchè non havria detto vero . I bambini , che muojon fubito dopo il Sacro Battesimo fono predestinati, e pur non sono predestinati ad havere in Terra questa conformità all'immagine di Gesù penante, quantunque sieno predestinati ad havere in Cielo la conformità all'Immagine di Gesù glorioso. Ma ciò non rileva. Perehe l' obbligazione non è ad havere questa conformità, ma bensì a procurarla, quando fi può procurare: conformes fieri, non condetto conformes fieri ; affinche tu sappia , come predestinato, che se da te nonvorrai farti conforme a una tale immagine, farai fatto, fie: tante faranno le nescflità di patire, nelle quali Iddio ti porrà, to nell'abbiezione? benchètu lefugga. Questo è il segno di Considera, che la gente ssuggea tutto così fenza reffrizione, perchè a lavorare li di Gesù faran molti: Ve fat ipfe Primogeni-

sperar di appagarlo. Nota però, che non una tale conformità i sono molti ch' hanno vare come fi portò Crifto in tali accidenti. e così portarti. Questa è la regola vera: conformes fieri, che è quanto dire non solamente il farsi da se conforme, ma l'esse-

stolo di si fatta disposizione Divina: ed e. perchè Cristo venga a farsi così de' fratelli affai, cioè de predestinati, us sit ipse Primo-genitus in multis fratribus, giacche quanto maggiore è il numero de fratelli, tanto

Confidera la ragion che adduce l' Appo-

maggiore è la gloria del primogenito : Circa Eccl. se 13 illum corona fratrum. Questa ragione a prima fronte par falla, perchè se il Paradiso fi desse a chi gode più, pare che più verrebbesi a popolare, che non è, mentre dassi a chi più patisce. Ma pigli errore. Non potea Dio far più comune l'acquisto del Paradifo, che con esporlo in vendita a questo costo di patimenti, perchè di pungoli, e di pruni s'incontrano ad ogni passo: Basta folo che a coglierli ti contenti inchinar la mano. Molto più è in poter di ciascun o l' esse povero come Cisto, che non è l'abbondare di gran ricchezze; l'umiliarsi, che il sovrastare; l'ubbidire, che il signoreggiare; l'aftenersi, che il luffureggiare; e così nel resto. Però mentre il Padre Eterno ha legato l'acquisto del Paradiso alla conformità con la vita che tenne Cristo, l'halegato a ciò che ha ciascuno in proprio potere. Basta una volontà risoluta. Là dove nell'altro caso non basterebbe. Ebene ha detto l'Appostolo, quando ha detto: Pradestinavit conformes fiere imaginis filitsui, us fit ipfe Primogenitus in multis fratribus . Di poi quando pure in quell' altro cafo foffero molti a regnar con Cristo, que' molti non farebbono suoi fratelli, e così eglifarebbe formes effe . E mira quanto bene egli ha primogenito , questo è vero ; manon però in multis fratribus. Perocehè quali fratelli adottivi sarebbon questi, che nulla simigliaffero il naturale? Vnoi tu che lo fo-

estere veramente predestinato. E però posere il patire, e cosi sfugge a tutto potequantunque potesse dire l'Appostolo, Pra- re il falvarsi. Si extra disciplinamestis, cuins deftinavis conformes fe facere, non l' ha detto ; participes falli funt omnes, ergo adulteri, O ha detto conformes fieri: e di più l' ha detto non filii offie. Ma pur si dice , che questi fratel-

te faranno ancora molti Predestinati . Non può negara : Vidi turbam magnam , quam dinumerare nemo poterat. Ma che? Questa è l'obbligazione che habbiamo a Dio per haver disposto, che nel Mondo di là vi sia Purgatorio. Se non vi fosse quello, poverinoi! che sarebbe di tanti Cristiani, che fon si dati alle loro comodità! chi di loro fi salverebbe? Però il Signore con miseri-cordia infinita ha disposto, che quei predestinati, i quali per isfuggir di patire in vita, commettono di moltissime imperfezioni, patiscano dopo morte. E così può dirsi, che il Purgatorio sia un luogo, dove coloro, che non hanno voluto spontaneamente farsi da sè conformi alla vita penosa del Primogenito, fono fatti. Là a costo di pu-

dura soddisfazione ? O' quanto acerbe hanno ad effere quelle pene, in cui non fi merita, ma si sconta! Quì è dove suole procedersi a rigore sommo : Amen dico

folliain voler contentarfi di un tal baratro;

sibi non exies inde , donec reddas novifimum quadrantem .

Considera, che il tuo più caro esercizio nell' Orazione dovrebb' esser questo, pigliare in mano il Crocifisso, ch'è quella Immagine, che su la Terra ci ha spezialmente il Redentore voluto lasciar di sè, e quivi contemplatala a parte a parte, mirare un poco come la tua copia conformifi all' Efemplare . O'che differenza ! Cristo nudo , tu ben vestito; Crifto tradolori, tu fradelizie; Cristo tra derelizioni, tu fra diporti; Cristo tra vilipendi, tu fragli onori. Eti par, che ciò fia formare una copia degna? Anzi se da te non sai eleggerti di patire, devi supplicare il Signore, che sia contento di farti patir per forza. Quantunque, di che altro lo supplichi, quando lo suppli-chi, cheti dia il Paradiso? Lo supplichi, benchè fotto d'altrivocaboli, che ti dia da patire assai. Questa è la Legge: Quos prascivit, hos & pradestinavit conformes fieri imaginis filis (ui.

XIV.

Besti mortui qui in Domino moriuntur . Amodd jam dicit Spiritus , ut requiescane à laboribus fuis ; opera enim illorum fequantur illos . Apoc. 14. 13.

Onsidera, chi sieno costoro, che in Domino moriuntur . Sono coloro che fono vivuti in Domino ; perciocche così avviene comunemente. Ciascuno muore dove ha la sua stanza ferma. Può talora succedere questo caso, che uno muoja, dov'egli per forte truovasi di passaggio; ma è caso raro : l'ordinario è , che muoja dov'egli vive. Chi vive in peccato, muore in peccato: chi vive in Dora soddisfazione, converrà che ognun si mino, muore in Domino. Tu, dove vivi? guadagni quello, che non si curò guada- Figurati per tanto, che dove vivi, ivi sagnare a ragion di merito. Ma non è fomma rà la tua morte. Se non farà in quel peccato, che commetti per accidente, farà almeno in quello , che commetti per abito , in quello di lafcivia, in quello di fifprezzare il merito, per supplir poi con sì vore, in quello, che può già dirfi proprio tuo: In peccare veftre meriemini,

Confidera, che vuol dire morire in Domino. Vuol dire, morire, se non pe 'I Signore, come fanno i Martiri , almeno nel Signore , come fanno i suoi Confessori, cioè coloro, che fedelmente fervitolo, non folo fono vivuti in lui per la grazia, com'è comune di tutti i Giusti; ma vivuti in lui per ispezialissimo affetto di carità. Questi propriamente muojono in Domino, non solo perchè muojono in grazia, come pur è comune di tutti quei che muojono giusti; ma perchè muojono con un totale abbandono di sè nel seno del loro Signore, muojono nel suo costato, muojono nel suo cuore, muojono negli amplessi felici delle sue braccia. Che bella morte, morire in ofculo Domini! Guai a coloro che vivono tra le braccia dell' Inimico, come a lui più cari degli altri. Tra le braccia

anche dell' Inimico fi aspettino di morire. Considera, come in pruova che questa III. morte così beata, di cui dicemmo, non tocchi generalmente a tutti coloro, i quali muojono giusti, ma folo a quei che sono vivuti con fingolar perfezione, dice il Signore: Beati mortui qui in Domino meriunsur. Qui pare indubitato, che trattifi di due morti fra loro distinte, di cui una seguiti 1º altra; perchè nel resto come si può giammai dire, che i morti muojano? Muojono i vivi, non muojono coloro che fon già morti. E pur qui fi dice così: Beati mortui qui in Domine meriuneur. Sicuramente ciò non è

VII.

300

tutto dall'amore scorretto di se medesimo,

Cole's le cui potè scrivere l' Appostolo : Morsuieflis, er vita veftra abscondita eft cum Christo in Dee. Vero è, che ad effere coronato non bafta cominciare il bene , bifogna contiprima a sè, dipoi muojono nel Signore: vivere nel Signore, se poi rifusciti, e torni avivere a te? Convien che ti contenti

ıv. giugne . Amedo jam dicit Spiritus , ut requiefcant à laboribus fuis. Qual' è però quelquello Spiriro , il quale prima di quel che altresi ficno flate tue,

senza mistero : tanto più che se in tutte punto ti diea , che tti cessi dal faticare, le Carte facre non v'ha facilmente un' non è di certo lo Spirito del Signore , appiec, che ridondi , molto meno sie nell' sarà lo spirito proprio, farà il mondano. Apocaliffi , dove espressamente minac- farà il maligno : Lo Spirlro del Signore ciasi di cancellare dal libro della Vita, mai non lo dicea veruno sino aquel pun-non pure chi contraddica ad una paroli- to: Amedò jam dicie Spiricus, manon prina di essa, come ad infussissente, ma chi ma. O' se sapelli, quanto lo Spirito del ancor la cancelli, come superfina: Si qui signore abborrice, che su la Terra veru
/pona: >>>iminumenti de verbi libie pepticia luijue, no mai viva in ozio! Vuol che simpre ausferet Deut pareem eins de libre Vita. Po satichi, sempre, sempre, sinche si puto = sto ciò ; tutti gl'Interpreri sbigottiti da Labera siene bonus miles Christi. Nè è mad 3.Tin. 2. una tal protesta, come da un fiilmine, raviglia, perche come l'ozio, per detta-convengono a giudicare con fomma uni- to de Medici, genera nel corpo due effer-formità, che qui fingolarmente favellus ti perniciossismi, facchezza, e fiusionie di coloro, i quali essendo prima morti a così sa ancora nell'anima: la rende debose stessi per vivere totalmente nel seno del le al bene, e disposta al male. Vero è,

loro Signore, hanno poi questa forte for- che come nel corpo non appariscono sutunatiffima di morirvi. E però vedi se tan- bito tali effetti, ma solo allora ch' han pito più si verifica, che la sorte di morir nel gliata possanza, pigliato posso è così è Signore rocca a coloro, che vivono nel nell'anina. Però bisogna tanto più anco-Signorel Ma che è morire a fe stesso? E' ra temerli : perchè le indisposizioni. che staccarsi anticipatamente da tuttociò, che occultamente si generano a poco a poco, finalmente la mortedovrà levarne, dalla riescono finalmente le più incurabili. E robba, dalla patria, da parenti, dalle va- tali fono le indisposizioni generare dall' nità, da'piaceri, da'paffatempi , e fopra- ozio. Dipoi avverti , come dice a quelle beati morti lo Spiriro del Signore, ch' effi per vivere nel corpo, se così sia possibi- riposino, perchè hanno già saticato bale, fenza corpo. Questi fono coloro a flanremente: Requiefcant à laboribus fuis. Il ripofo è doppio: l'uno negativo , l'altro pofirivo. Il negativo è la pura ceffazione dalle fatiche, il positivo si è la Beatitudine, la quale alla ceffazione delle nuarlo fino alla fine coffantemente. Però fatiche aggiunge quella perfetifima quie-non fonqui detti Beati quei, che fempli- te; che pruova l'Anima in posseder ciò cemente muojono ase; ma quei che morti che vuole, con ficurezza. Ora si dell' uno, come dell'altro riposo intende qui di Beari mortui qui in Domino moriuntur. Che favellare il Signore. Dice che ripofino dalvale che tu a te fii morto una volta per le fatiche, ch'e il negativo; e dice che riposino a cagione delle fatiche, ch'è il pofitivo . Se folo voleffe egli intendere Confidera, che fe ti spaventa qua califactura de la fectiona de la fettiona de la quella alla fine ri recherà un ripolo per che ceffigiammai d'altre fatiche, che dapetuo da tunte le tue fatiche. Però si sog. le proprie? Se aggiugne suis; è perchè egli intende anche il secondo senso: intende, che ricevano la Beatitudine a cagione dello Spirito, il quale ora ti stimola a'patir le satiche, à laboribus, ma delle loro, non

molro per Dio, a stentare, a sudare, a di quelle sol, che per loro tollerò Cristo, mortificarti? Lo Spirito del Signore, non come pur vorrebbono alcuni, che si proè così? Ora questo Spirito stesso, il qua- mettono il Cielo sol per la fede, benchè le orați dice, chetu fatichi, allora ti di- difgiunta dalle opere. Non è sciocchezrà, che già cessi di faticare : Amedò , si- za , che tu pretenda il riposo per quelle gnifica da quel punto in poi . Però av-verti primieramente , che qualunque fia che tuo fia il ripolo; convien che le fati-

Con-

Confidera, come da quefto luogo i mo- | quella di fare . Dieie ut requiefe une, non facir, derni Eretici con gran trionfo pretendono | se requiefcane , quantunque al detto habbia a può queflo luogo ritorcefi giuftamente flatori ne i loro trionfi non havevano feguipuo quero tuogo reoriem giutaminente contro coloro, che atfilicono dividerio di quello delle loro opere, necontro noi. Perchè fe trala fentempa il fugicosti, immugini di Ciri fatte loro cuno dimenti, non fi defici mattempa il fugicogni, immugini di Ciri fatte loro cuno dimenti, pierre si prima y av requisi ferrente annali; ma perchè di a quello tem-directo cem-directo contro di contr po , però amodo dicir, ut requie/cant, cioè accompagnati da moltitudine grande , non nerequiséeme, quando giugnera la lor ora. può negarfi, dischiere Angeliche; contut-Vero è, che questa per chi ha saticato mol- tociò non havran seguito in tutto il loro to per Dio giunge presto, e però qui non trionfo,paragonabile a quello delle lor ope-

v.

VI.

di dedurre, che fia ridicolofa cofa l'ammet- corrispondere il fatto. Non farà però quetere Purgatotio, mentre chi muore in gra- Ita una fentenza data punto a cappriccio : e zia , và fubito a ripofare . Amede , cioè da però foggiugne : Opera enim illerum fequun-226, y a notto ariporate. Ammes y tore tap per vieggeogne: Operation neutron fequilibrius que from linguis que fre de la reconstruir quisfrant. Sciochiche fono. Coloro che han faticato per Dio, faranno in quel Trimunoj no in gratia, han forfe faticato all' i bunda tetimonj fedeli del loro metrico, con Prov. 18-11. [crime a quello: Landant enum in pertis opera Refis forms fino a quel punto ? No certs ; norme a quello: Lualeus eum in paris apera mente. Admungue comi é dovere, e, he d'sur. Si affirms perc he quelle opere loro quel puro comincino a ripolar all idiello forma? Notino però gli rificilei, a historio del Signote, chi certa punto del signote, como comincio del signote con comincio del signote contrato del signote con comincio del signote con comincio del signote con contrato del signote contrato del signote con ne requiescane à laboribue suis, non à labore, dietro a chi le operò. Che havranno i pecma a laboribus. Se questi havesser voluto catorigiù nell'Inferno di quelle rose, di cui faticar poco per l'acquisto del Paradiso, s'inghirlandarono le loro tempie per passa-come sanno coloro, che pretendono di giu-tempo? Non altro, se non le spine, ch'è gnervi quafi in cocchio, non v' entrerebbo- il pentimento. Là dove i giusti delle loro no dificuro sì presto. Anderebbon prima satiche hauran colto il frutto, Bonorum latra le fiamme a scontare la loto pigrizia. borum gloriofus oft frullus, e così sempre an- 5ap.3.15. Ma perchè hanno saticato di moko, però cora lo goderanno, consolandosi sempre si presto sono chiamati a godere. O' se im-con la memoria di haver patito per Dio. tendessero untociò, che significhi quella pa-rola à laboribus! Ma molti non ne intendon los, perciocchè i giusti non si condurran la forza , perchè non ne hanno giammai tuttefeco le opere buone, che fecero fu la 11 10722 a, percie mon en namica parimata successor especie poince; en recero in la fattala priova. Dipoi, altra cofa è , che Terra; ma molte fin evedanno venire aparende di esa spiriusa quedi beat Morti , su prefilo di mano in mano, fecondo che fi gran amudo. Dicis amudo su requisfema; altra è , che disco, su requisi tarano ite perfesionando. Mira, a cagion fanna amudo. Dicis amudo su requisifema; di efempio, tanti incliti fondatori di Reliperchè subito che sono spirati , pronunzia gioni . Sono dalla morte loro trascorsi già a loro prò la fentenza di eterna requie . Ma molti fecoli: e pure fi può dir, che tint'ora, a noro pro la sementa a eterna requie. Maj mous seconi: e pure a puo out; che tutte ora; non akies, us resigilenas amade, se preché tra la pratificama formana illa se petché lemis ora; la fementa, e l'efecucione, si da d'ordina. raccolgono nuova frutti delle loro passa e rio qualche tempo di mezzo, benché maga giore, o minore s (econdo il debito, cheri. Finalmente si dica; che opos illorum formana fona. Finalmente si dica; che opos illorum formana. mane ancor da scontarsi. Però più tosto me illes, perchè come gli antichi conqui-

sene sa caso alcuno, perche questi beati re. Questo sarà il più glorioso: e però qui Morti sono coloro, di cui ci dice l'Apposto-non si sa d'altro menzione, sinorche di que-1.Cott. 18 so, che salvi eruni, sic samen quasi per ignem; sto . Opera illerum seguintur illes. Vadano tanto fara breve il paffaggio ch' effi faranno 'pure i peccatori alla tomba con bella pomper quelle fiamme, se pur le havranno a pa ditamburriscordati, di trombe sorde, digramagliestrascinate per fasto fin fu la Confidera, che perchè appanto favella. polvere. Dove fono l' opere loro, che gli fi di fentenza, fi usa qui la formola sol di di- accompagnino? Converrà che con fomma re, che requiefcane, e non fi ula più tofto loro ignominia, nudi, squallidi, foli, fi

II.

presentino innanzi al gran Tribunale di tosto ti sentirai tosto accendere di un fanto Crifto Giudice. Solo i giusti vi andran con sidegno contro te stesso, e vorrai maltrattarcorteggio onorevolissimo, perchè vi andranno feguiti dalle loro opere: Opera enim illorum fequuntur illos .

Christo autem passo in carne, & ves eadem cogitatione armamini. I. Pet. 4. I.

Onfidera, che fe Crifto nella fua carne ha patito tanto, non ha fatto ciò per bisogno della sua carne, ma della tua. Egli nella sua su purissimo, e perfettissimo. Purissimo , perchè mai non hebbe necessità di ritirarla dal male. Perfettissimo, perchè mai non hebbe necessità d'incitarla al bene. E però per bisogno della sua non pati mai nulla: pati bensì per bilogno grandiffimo della tua, ch'è sì pigra al bene, e sì pronta al male. Parea per tanto, che qui dovesse dir di ragione l'Appostolo: Christo autem passo in carne . & vos eadem passione armamini . Perchè se Cristo a vincere la tua carne, che niente a lui potea nuocere, si armò tutto ditante pene, fi armò di sferze, fi armo di foine, fi armò di chiodi sì acuti : quanto più a vincerla te ne dovresti armar to , che da lei ricevi ogni di tanti nocumenti ? Contuttociò l'Appostolo, che sapeala tua debolezza , non diffe eadempaffione armamini , ma eadem cogitacione. Vuole che se non ti armi della passione di Cristo, t' armi almeno del pentiero di tal passione , cadem cogiearione Chriftipaffi. Che scusa havrai però , fe non vorraifarlo.

Confidera, che questo armamento vuol effer doppio, difensivo, e offensivo, difensivo per ribatter gli assalti della tua carne rubella, offensivo per assaltarla, cioè per tenerlaumile, pertenerlaubbidiente, per fare the paghi allo Spirito quel tributo che fi conviene. Prima dunque ti servirà la memoria della Passione di Cristo per armatura, con cui ribattere virilmente gli affalti della tua carne : perchè tutti infegnano, che il più efficace rimedio contro le tentazioni fenfuali , è penfare a quello che Cristo per These 65. noi pati . Dabis eis (cueum cordis laborem tuum . Com'e possibile, che tuti metta a contemplar Crifto in Croce : che lo vegghi ienudo diluviarento il fangue per tua cagione, lo vegghi squarciato, lo vegghi scarnificato, lo vegghi lacero, e che tut-

ti , e vorrai mortificarti, e vorrai pigliar di te quel gastigo che si conviene, ch' è non folo difenderfi dalla carne, ma ancora offenderla. Nota però, come a tanto non è baftevole che ti rammemori della Paffione di Cristo assai leggermente; bisogna, che vi pensi con attenzione. Che però qui non dice l'Appoitolo: Christo autem passo in carne, & vos eadem recordatione armamini, ma eadem cogiracione . Questo è quello che giova, il pensiero assiduo . Nè dir che l'armi fi prendono ne'bifogni, e poi fi depongono. Perchè se continuamente la carne ti muove guerra, o sta in procinto per muoverla, qual'é quel tempo in cui tu debba deporre cosi buon' arme contro di lei?

Confidera, che affinchè questo pensiero della Passione ti rechi per verità giovamento grande, hai fopra tutto a procurare di apprendere con vivezza chi fia colni, che si per te la sofferse. Però l' Appostolo dice affolutamente : Christo antem passo in carne , non dice ne paffo verbera , ne paffo vulnera , ne paffo erucem : diffe fol , paffo : perchè sol ciò ha da bastarti . Quando il figlivol di Dio vivo e vero non havesse satt' altro per tua falute, che affaporare quel folo forfo di fiele, che gulto per te fu la Croce . dovrebb'eftere sufficiente a far che tu, verme vilistimo della Terra, vivesti immerso del continuo in un pelago di amarezza per amor fito. Perchè qui fulo ftupore: non che nel suo delicatissimo corpo patisse tanto perte , che pur fu moltiffimo, mentre a poterrefiltere bifognò provvederfi ancora di forze miracolofe ; ma che fi degnaffe patirlo. Però siccome Tobia, finche mirò i benefizi ricevuti dal Condottiero del suo Giovanetto figlinolo, pensò a contraccambiarglieli con dargli la metà delle fue fostanze; ma quando poi seppe che chi gli havea fatti benefizi tali era un'Angelo, anzi un'Arcangelo calato apposta dal Cielo, cade a terra sibito come morto, e non pote più nè guardarlo, ne rispondergli, nè ringraziarlo, ma si credette di non potere far altro per lui che spirargli a i piedi : così tu molto fenza dubbio hai da muoverti in contemplar ciò che Crifto per te pati; ma quando ti ricordi che chi il patì, non fu già un' uomo ordinario , non un' Angelo , non un'Arcangelo, ma l'iftesso Figlinol di Dio, fcelo apposta dal Cielo in Terra, hai da refar tutto stolido, tutto stupido, con ditavia tu pensi nel tempo istesso a dare al chiararti, se pur potrai più parlare, che corpo mo diletti anche illeciti? Anzi più proltrato a'finoi piedi fei quivi pronto a dar III.

Quis mihi tribuat ut ego moriar pro te? Se non fei Tigre, non può effere affetto minor di quelto, quello che ti risvegli dentro il tuo suore alla rimembranza di chi ha patito per te : Christipassi in carne: e però questa dei tener sempre viva più che ti sia possibile nella mente, per dover vivere come morto a te stesso, di tal maniera, che la tua carne non fiane pur più baftevole a trava-Thr. 1.20 gliarti . Memoria memor ero, & tabefcet in me anima mea .

I.

## XVI.

Exerce to ipfum ad pietatem: nam corpora-: lis exercitatio ad medicum utilis eft , pietas autem ad omnia utilis est : promissionom babens vita que nunceft, & fueure. 1. Tim. 4. 7.

Onsidera, che la pietà è una virtù, la qual c'inclina ad amare il nostro principio: e però ella è stata introdotta a fignificare l'amore a i Progenitori, l'amore alla patria. Ma perchè il nostro principio altifsimo è Dio, però la prima pietà è quella, che riguarda Dio con quella propensione speciale, che deve haversi achisì cortesemente ci ha dato l'essere. Ecco pertanto ciò che in sustanza intende qui l' Appostolo sotto questo vocabolo di pietà. Intende il culto di Dio; ma non un culto generico; perciocchè questo vien sotto nome di Religione; intende un culto più divoto, più affettuolo, più ardente, qual fogliono dimostrare quelle persone, che da noi sono dette pie . A questa pietà sono promessi premi grandissimi, nonsolo nella vita futura, che già fi sa, ma ancora nella presente. Perchè ficcome là nel Decalogo a quella minor pietà, che riguarda gli uomini, fu da Dio promesso premio speciale anche in questa vita : Honora Patrem tuum , & Matrem Exod. 10. tuam , ut fis long avus super terram; così nel Vangelo a quella maggior pietà, che riguarda Dio, fu affai più promeflo da Cristo: Quarite primum Regnum Dei , & justitiam eius , & hac omnia adjicientur vobis. Questa è quella virrà, la quale dal Padre ha labenedizione dell'una, e dell'altra mano, della [ deftra, e della finiftra , de rore Celi , & de Dinguedine terra, tanto gli è fra tutte gradita! ciò ch'io ti dico, aggiugne l'Appostolo: Nam E però non pare ate, che l'Appoltolo con corporalis exercitatio ad modicum utilis eft; pieragione esorti si vivamente ad esercitare las autom adomnia Paragona egli l'esercizio una tal virtù chi già gli era si caro, come Timoteo? Tu come ti fenti inclinato alle ope- fan gli Atleti nelle loro paleftre, ,ch'erano

per lui , se gli piaccia , l'ultimo spirito. I ripugnanza ? Se con ripugnanza , segno è , che ancor non possiedi virtù sì bella, perchè l'indizio, da cui si conosce l'abito, è la propensione a i suoi atti.

> Confidera, che affinchè tu ti disponga a conseguire un tal'abito, dice ora dal Ciclo l'Appostolo ancora a te : Exerce se ipsum ad pierarem , perchè così finalmente fi forma l'abito, con l'esercizio de fuoi atti iterati. Tutta la scienza astratta non basta a renderti pio, se non al più in decorso di lungo tempo : ciò che ti rende speditamente, è la pratica. Nota però, che qui non dice l' Appostolo: Exerce te ipfum in pietate, ma ad pietatem , perchè qualora ti manchi alcuna occasione urgente di esercitarti in opere di pietà, hai da procedere come fanno coloro, che quando non han battaglia, in cui cimentar le loro forze, le vanno a cimentare in alcuna giostra, solo per tenerle addestrate: che però il vocabolo greco, di cui qui si valse l'Appostolo, tanto suona, quanto dire , exercere achlerice ad pierarem, Nella palestra, ch'è il campo, dove gli Atleti si addestrano a duellare, a correre, a cavalcare, a lottare, non fi fanno queste opere per urgenza di alcuna forte, ma per un puro efercizio, tanto il Mondo stima, che giovi il loro uso pronto. E così vuole l'Appostolo, che si facciano l'opere di pietà : fi facciano fe non altro per efercizio : Exerce te ipsum ad pietatem : perciocchè chi può dir quanto fia giovevole non havere nelle occasioni di necessità a durare in tali opere stento alcuno, ma saperle già pratica-respeditamente? Senza che presso il Mondo non fi guadagna egualmente nel campo della palestra, e nel campo della battaglia, ch'è il campo vero. In quello della palestra si tratta di guadagnar premi leggieri, un palio, una collana, un cinto, un'anello, i quali servono di semplice incitamento a bene addestrarsi: là dove in quello della battaglia trattafi fintalvolta di guadagnare un' intero Regno. Ma presso Dio non così. Tanto guadagnachi combatte nella palestra per pruova, quanto chi in battaglia per debito. E però chi sarà, che non attenda volentieri a far'opere di pietà, mentr' ella in qualunque caso si eserciti, frutta tanto?

Confidera, che per alludere appunto a della pietà con l'esercizio del corpo, che re di pietà? Le fai con propensione, o con allor nella Grecia di sommo grido; e però

appunto si vale de' lor vocaboli. Dico de'l folazioni spirituali, che frattanto infonde lor vocaboli, perciocchè questo di eferci- nell'anima, col godimento del cuore . col sazion corporale, che qui tu odi, exercite- gaudio della coscienza, che sono il centu-E posto ciò, a dimostrare quanto più vo- que è vero, che corporalis onorcitatio ad me pietà , di quello che gli Atleti fi addeffrino alle loro prodezze, dice che gli efercizi paleftra del Mondo fi efercitano con fatia tutto, ad omnia. Gli efereizi degli Atleti, okre la perizia che recano ne cimenti, partoriscono al più due frutti. Ude la vita lunga; e l'altro è l'usato premio . Mache hada faretuttociò con que' frutti, che reca la pietà a chi l'efercita virilmente Corporalis exercitacio ad modicum utilis of, perchè può allungate la vita temporale, ma non può dare l'eterna, e può donare premi terreni, ma non può dare i celefti . Là ove la pietà giova a tutto : Pieras autem ad emnia utilis oft : perchè non folo allunga la vitatemporale , ma dà l'eterna , nè folamente dona premi terreni, madà i celesti, ch'è ciò che spiegasi appresso in quelle parole: Promiffionem habens vita , qua nunc eft , Gfutura . Che la pietà rechi feco la vita e- pietà, comunifima a tutti i Santi , e conterna, ei premi celefti, che fono le promeffe spettanti alla vita futura, non ve n' ha fa, come efercizio da lei diverso. Corporalis dubbio. Più potrefti dubitar e' ella rechi la vita temporale, e i premi terreni , che sono le promesse pettanti alla vita presen-te. Ma questo ancora è certifimo. Perche è di spirito, oxercitatio spiritalis: e così ve-Prov 10.37 quanto alla vita dice il Savio , che Timer Demini appenie dier; e la ragione il confer- con tale efercizio acquifta vigore; là dove ma : perciocchè i giusti vivon lontani da in- il corpo più tosto so viene a perdere . III. finiti difordini, che scorciano la vita affai più de i patimenti tollerati per Dio; e quanco a i premi terreni, certo è che la pietà generalmente è più prosperata del vizio ; se l non che nella pietà la prosperità non fi offerva, come cofach'è conveniente ; nel vizio fi offerva subito, e fi detetta, come cofa, ch'è mostruofa, Ma questo istesso dimostra ch'ella è più rara, mentre ha sembiante di mostro. Nel resto talor' avviene , che Iddio scorci la vita temporale ad un giusto, e che gli nieghi terrene prosperita: ma non però manca in tal caso alle sue promesse: perchè se niega un benefizio minore , lo ricompensa ogni volta con un mag-

sio corporalis, dee corrispondere a quel che plo molto più segnalato di quanti Iddio doin Greco egliuso, che fu Gymnaftica lulla . ni in Terra achi gli è fedele . O' come dunlentieri debba un Criftiano addeftrarfi alla dieum urilisoft, pieras aurem ad omnia ! E pure , ch'il crederebbe? E pur tanti nella degli Atleti, qualunque fieno, giovano a che smisuratissime, nè vogliono esercitarsi poco, ad medicum: là dove la pietà giova in quella di Dio! Questa è la sciocchezza universale degli uomini . Ma che sarebbe dite , fe quelta fuffe parimente la tua? Fatichi tanto perfervizio del Mondo, ch'è no è la fanità , la quale nel frequente agitar quanto dire ne correctibilom coronam accidel corpo fi affoda dital maniera, che ren- piar. E perche non fai dunque affai più per amer di Dio, che ti promette una corona incorrotta?

Confidera, che molti per efercitazion corporale hanno voluto qui intendere la penitenza, che noi diciamo di corpo: e cosi poco meno che non fi fono di questo luogo valuti a discreditatla. Ma se si crede a San Giovanni Grifostomo, che su sì se-dele Interprete dell'Appostolo, erra affatto chi da tale esposizione : Omnine errae ; e cosi apprello hanno pur mostrato altri esimi Commentatori . I. Perchè la penitenza corporale fatta per Dio è verissima opera di foguentemente non può contrapporfi ad efexercitatie ad modicum utilis oft; piotas autem adomnia. Il. Perchè la penitenza non è edefi chiaro, che lo spirito è quello, il qual Perche non è vero che la penitenza non giovi se non ad medicum. Giova, se non altro, a fottomettere la ribellion della carne, e per confeguente è vero che non contiene entro il bene della fantità , perch' è preambolo ad effa, ma è utile ad otrener-

lo : Ad omnia utilis off. IV. Perchè ancor'ella ha le sue promesse, che spettano sì alla vita presente, si alla futura, come tutte le altre opere di pietà . V. Finalmente: perche non ritruovafi che l' Appostolo habbia difuafa mai punto la penitenza corporale, più tosto l ha perfuafa, fin con proporre il fiso medefimo efempio : Caffieo cerous meum. E se all'istesso Timoteo ordinò nel seguente giore . Se scorcia la vita temporale, il com- capo di questa lettera che alquanto la ralpenfa con mandare il giusto più presto a go- lentasse con usar vino, pariò di modo che der l'eterna, ch'è si più bella , e se niega poco può recar di consorto a color che lo terrene prosperità, il compensa con le con- amano : perchè nella quantità glie lo limitò con dir modico; e nella cagione glielo li | scieranno spezzar bensì, ma non però mamitò con dire proprer frequences infirmicares neggiare, ficchè ciò bafti a farle giammai gli, i quali lafacciano fenz' alcun fentimen- ftri. In alcuni è fluido come l'acqua nel ouè più che una pura opera materiale; e perciò non è maraviglia s'ella fia parimente di per tuo profitto, che nelle opere penitenziali che fai, sei necessitato a congiungere chi ci dille : Effunde ficus aquam cer tuum anriali. E però allorasì che verresti ad avvecaso non tanto saresti opere da penitente, quanto fe vogliam così dire, da gla- lo ancor gravissimamente. Posto ciò, tu diatore.

## XVII.

#### Cor durum male habebis in novisimo. Eccl. 3. 27.

Onfidera, che non puoi capire qual fia non intendi ciò che fi voglia propriamente dirduro . Le cose materiali si possono rimi- non hai un cuor suido come l'acqua, alrare in tre differenze: altre dure, altre tenere, ed altre fluide. Le fluide sono quel· re di carne, qual· è il naturale dell' Uomo, Exalige. le, che non hanno in sè sorma propria che ma non di sasso: Auferam à vobis cer la le, che non hanno in sè forma propria che ledetermini ma fi addattano ad ogni fotma, pideum, & dabe vebis cer carneum.

come fal' acqua. che piglia subito la figura

Considera, qual sia la ragione, per cui come fal' acqua, che piglia subito la figura del vafo, in cui la riponi, lasciandosi da per tutto tirare, alzare, abbassare, come a te piace. Le tenere han forma propria, ma l'hanno in modo che facilmente la la- punto accettare una morte tale, con la dofciano, pertogliere forma aliena, come fa l'acqua stessa addensara in neve, la qual se zo di sottomettersi in vita al voler Divino. ha forma propria, non l'ha già tale, che e però in morte non faprà come farlo. Contu ad un semplice maneggiarla non possi si ciossiacche, se gli parve già si difficile sarlo gurarneun globo, una guglietta, una sta- in cose di molto minore satica, quanto più tua, qual più ti aggrada. Le dure non folo difficile gli parrà farlo in quella; ch'è la l'hanno, mal'hanno in modo, che a tuo più ardua, ch'è la più afpra, com'è il moridispetto non vogliono mai deporla. Si la- re? E'vero che vedrà chiato, che gli con-Manna dell' Anima .

tuar. Siccliè quando foffer ceffate tali in- ricevere quella forma, che non è loro, cofermità, ben fi fcorge, che non gli havreb- me pur finalmente fa l'acqua steffa affodata be negato di tralasciarlo. Non può l'Appo in un ghiaccio alpino. Ora queste tre diffeftolo dunque per efercitazion corporale renze fono quelle parimente ch'ha il cuor havere intefo giammai di fignificare la pe- dell' Uomo dinanzi a gli occhi di Dio, annitenza, se non sorse la penitenza di que- corchè non le habbia si bene dinanzi a i noto di divozione, perchè in tal caso ella non ro suo naturale: e tale è in coloro, che nè meno hanno più, se così possiam dire, volontà propria, ma totalmente fi addattano al- Thr. J. 1. picciol pregio. Hai qui tu dunque a notare la Divina, lasciandosi da lei governar come più le piace. E a questo appunto c'invità del continuo gli attiinteriori di compun- re confectum Demini. In altri fe non e fluido zione, di carità, di umiltà, che fono lor almeno è tenero, come l'acqua paffata in propri, affinche così fieno anche opere di neve; e tale è in coloro che veramente non pietà. Altrimenti è certo, che tu per quan- si conformano in tutto con tanta facilità to venissi a maltrattare il tuo corpo con le come i primi al Divin volere, mentre pur percosse, co i pungoli, co i cilici, non fa- troppo hanno alquanto di forma propria. zesti altro più, ch' esercitarti, come fanno manè anche mai vogliono in tutto opporgli Atleti nella paleftra, con opere mate- fegli, perchè più tofto, che dargli difgufto grave, gli ubbidiranno. In altri finalmenrar l'interpretazion di coloro, i quali in- te, nonfolo non è tenero, ma è ancor durar l'interpretazion corporale la ro come l'acqua di neve paffata in ghiac-tendendo per efercitazion corporale la ro come l'acqua di neve paffata in ghiac-ponirenza dicono che Exercitacio corpo-cio: etale è incoloro, che fono difficilifralis ad medicum ueilis eff , perchè in tal fimi in fottoporfi al voler di Dio, nè temono, per vivere a modo loro, di difguftarfai fubito qual cuore fia quello, di cui intende qui il Savio di favellare, mentr' egli dice : zach 7.41. Cor durum male habebis in novissime . Cuor duro, per ridurlo al fito fetifo proprio, è un cuore non ubbidiente: Cer fuum pofuerunt ut amantem , no audirent legem . Mifero te, fe ti ritmovi per difgrazia un tal cuore. Bisognerebbe che ti potessi ancoquesto cuor duro, di cui qui parlasi, se ra di propriamano squarciare il petto, affin di cavartelo. Prega il Signore, che se men l'habbi tenero: habbi almeno un cuo-

fidice, che quelto cuor duro, male habebie in novissimo, ch' è l' ora della sua morte. La ragion'è, perchè questo cuore non saprà vuta raffegnazione. Non è flato egli avvez-

vien sottomettersi a suo dispetto. Ma re che si cambi coltello, si cambi pane, questo istesso lo terrà inquieto, affan- Si sa benissimo, che il Signore quando noso, assitto, abbatuto, e però come vuole, può tosto mettere in opera quevuoi che in uno stato di tanta pertur- gli ajuti, a cui nessun'ostinato cuoreresi-bazione egli dispongasi a pensar come ste; ma si sa ancora benissimo, che se dovrebbe all'anima fua, con far quegli può, non è però mai tenuto. Mira dunatti che sono allora di tanta necessità? que tu quanto importinon indurarsi. Ma E questa è una ragione, per cui Cor du come avviene, che le cose s'indurino? a rum habebir male in novissimo . Ma questa poco , a poco . Di acqua si fa neve , tiensi dalla parte dell'Uomo . V'è dipoi di neve ghiaccio , di ghiaccio cristallo l'altra , la qual si tiene dalla parte (di indomito : Gelavit cryssallus ab agua , 11. Dio; ed è, che a vincere questo cuore, non basta che Dio adoperi solo ajuti dues se aquis, ordinari, perchè è cuor duro, cor durum : bisognerebbe por mano a quella deporre dal cuore si ria durezza, se a forte di grazia, la qual' è quasi maileu. Sorte, che Dio nonvoglia, tela ritruovi: Usar rimedi potenti. Ma il principale ini ajuti più poderosi, quali sono gli stra- parisi dalla Sposa: Anima men, diffe el Cant 5.6. ordinarj. Ma come vuoi che Dio gli la, anima men liquefalla est, un dilellus cavi in prò d'uno, che del continuo gli locusus est. Che credi tu, ch'ella volesre male habebie in novissime, perchè non questo senso mal confacevole all'alta sua

qual' era un tempo , & ficut lorica in-

Confidera, qual modo per te vi fia a

si dimostrò sì ribelle ? Cum perverso, dis- se inferire in quelle parole ? Che si era fe a Dio Davide, perverteris ; e voile (difciolta in lagrime, in deliqui), in dol-dir questo appunto ch'hai qui fentito : cezze, ch'è ciò di cui le persone spiri-rellas in Cum duro durirer ages. E però questo cuo-tuali son si fameliche? Sarebbe stato in lei havrà grazia tale che lo guadagni. Pi perfecione. Quel ch' ella volle con ciò glia dunque queste parole in quello de' inserire si su, ch'ella era già dispositissa due sensi, che più ti piace, o in senso (), a lasciarsi in tutro guidare dal volere del come dicono, intransitivo, sicchè signi- sin Diletto, senza più niente ritenere in se conte de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la conten qual dicemmo che fi teneva dalla parte come l'acqua. Ma con qual mezzo hadell' Uomo : o in senso transitivo , sic- vea conseguita si degna disposizione? Con chè significhino , male habebis id quod de- udir parlare il Signore: Anima mea liqueberet in novissimo habere, e già vedi che salla est, ut disessus sociale salla para la cutus est. Ecco malà habebit; perchè malamente allora dunque ciò, che bisognati al nostro inhavra quella grazia, di cui dovrebb'ab- tento : Udir la parola di Dio . Quest'è bondare ; ch'è la ragione , la qual di- doppia. Altra è morta, altra è viva, La cemmo, che si teneva dalla parte di morta si ode ne Libri spirituali; la viva Dio , Sarà per tanto di costui , come nell'Orazione. Datti a queste due cose : a fu di un certo peccatore infelice, che leggere volentieri Libri spirituali, & a nentre vicino a motre era dal Sacerdomeditare; e vedrai che quel cuore, il
te ajutato, come è coflume, con que' quale forfe nel fuo petto oggi è peggio
motivi, che più valeffero ad eccitarlo
di un ghiaccio alpino, a poco, a poco fa
far'atti di compunzione, o di confidenza, o di amore verfo il Signore, [Correre come l'acqua. Ma fe tu non stette un pezzo a mirarlo senz'alcun odi giammai parlare il Signore, ch'è tanmoto : quindi prorompendo a parlare , to amabile, fei spedito , perchè non podiffe con una metafora da suo pari : Il trai mai conoscere quanto è amabile ; e pane è duro, e il coltello non taglia; conseguentemente non lo amerai. E se c con ciò finì . Stolto , che in dir co-si parea che intendeffe di ripatri la col- con quella facilità, con cui fanno le co-pafra due, fra l'cuore, e lagrazia, men-le fluide > Non farà poco fe ti lafcierai tre la dovea dar tutta al cuore. Se con almeno maneggiar da lui, come fan un pane un coltello ufuale non è bafte-vole, ch'ha da farfi ? Si hanno per effo ra . Avverrà, che divenghi fempre più a cavar fuor le accette ? Non è dove- duro, con prezzar più il tuo eappriccio,

Job 41.14. che la fua legge: Cor ejus indurabieur cam quam lapir . E che così alla morte finalmente ritruoviti a mal partito : Cor durum male babebit in noviffime .

Confidera, che il cuor duro non fo-lo flarà male in morte, ma ancora flà male in vita non folo mate habebie, ma ancora male haber. Contuttociò il Savio non ha voluto qui dire male habes in vita , ma folo male habebis in morte , in novissimo , perchè sapea , che un tal cuore, quantunque in vita ancora si ftimatiffimo, non conosce il suo male, e Exod.s.a. così no l'eura. Anzi non v'è chi stimisi più selice sopra la Terra, di chi vivendo totalmente a fuo modo, non prezza legge; Quis eft Dominus, us aucosì . In morte questo cuore medesimo , che non conosceva in vita il suo l male, tanto era duro a gli slimoli ancor più acuti della coscienza, il conoaltri vedrà la fiia irreparabile danna-zione. E però è vero, che si ammolli-fice folo al Mondo. rà quanto basti a turbarsi tutto, ma non fi ammollirà quanto basti a compunger- lontà di sovvenire le altrui miserie, e di Signore, che come Dio mi dà a conoscere quanto però meritava d'esser amato ammolli il cuor mio : mellipit cer bato . E così torna a conchiudere , che cer durum mald habebit in novissime, più

che in vita . Perchè in vita se ha ma-

verà però modo di repararvi.

æ

## XVIII.

Eftore mifericordes, ficus & Pater wester mifericors oft . Luc. 6. 36.

Onfidera, che quando fi dice, Effere mifericordes, ficus & Pater vefter mifericers est, la particella, sieue, non impone eguaglianza, impone similitudine; perchè chi è, che mai possa agguagliare la misericordia di Dio, ch' è quella virtà, di cui fra titte egli pregiafi si altamente? Non fia poco raffomigliarla. E questo è ciò, a cui col presente detto r'invitò Cristo. Vero è, che non dice : Miferemini , ficut & Pater vediam vocem eine ? Ma in morte non fia fer miferetur , ma eftete mifericordes , &c. Perche tu aspiri non solo all'atto, ma all' abito, che racchiude ogni perfezione. Procura qui d'intendere ognuna di queste perfezioni più che si può, per imitarle almeno scerà più degli altri , perchè più degli in alcuna parte , come sa chi per suo profit-

Confidera, che la Mifericordia è una vo-

si, a considare, e così a salvarsi: Conse sollevarle. Questa volonta può nascere da deraus eum, dirà allor l'inselice, di Dio due capi, da carità, e da compassione. parlando, sonfiderans enm simere felliciser. Quando nasce da carità è assai più perfetta, Dens mellivis cer meum , & Omniperens che quando nasce da compassione; perchè consurbavis me, che sarà un dire. Que! la carità è virtà, e la compassione non è virtù, è un'affetto naturale di tenerezza, che c' inclina a dolerci, ancorche talor non vogliamo, degli altrui mali. In Dio la miferimeum. Ma che : nel medefimo tempo , cordia nasce da carità, perch'ella nasce da come Onnipotente, che dà a conoscer- un puro amor, che la muove a sollevare le mi quanto mi faprà galligare , consurba- nostre necessità, non nasce da compassione Pf a vie me , non mi ha compunto , non mi che lo necessiti: Mifereber eni voluere. Non ha commosfo, solamente mi ha contur- lè egli capace di tali affetti : mercecchè questi per verità dinotano debolezza, siccome quelliche fono dati a supplire il difetto della virtù. Chi ha carità vera, non le , non lo conosce i in morte non solo ha punto bisogno di compassione per in-l'havrà , ma ancor lo conoscerà : nè tro-dursi a seccorrere i mali altrui . Anzi nè anche ha necessità di più altro, che disaper-li: tanto si mnove adudirli, quanto a vederli . E questo è ciò, che pur in te si ricerca, qualor fi dice: Effere mifericorder, ficut & Pater vefter mifericerseft. Si ricerca chein fovvenire i meschini ti muovi da carità non ti muovi da semplice compassio-

ne, affinche l'attotuo fia più meritorio. Confidera, che ficcome la compassione ora detta, quando precede la volontà di foccorrere, non è virtà, ma è un'affetto naturale, che stimola alla virtu; così quando

la fiegue, è virtu grandiffima, perchè è fpon-

taneamente voluta, affine di sovvenire con i più pienezza di carità. Diffi con più pienez-22, perchè tu scorgi, come l' Uomo in tal' at-1. Cor. 13. to, non folo vuol follevare le altrui miferie cortesemente, ma condolersene, ch'è quanto dire sentirle in sè come sue; Quis infirmaeccesso, ch' ha usato Dio, mentre non contento della fua pura carità, tanto immenfa, tanto inaudita, ha voluto vestire queste viscere ancora di compassione con umanarsi, ch'è stato un far tanto più di quel, che bastava a soccorrerci pienamente. E que-Ro è quello, a cui tu vieni parimente esortato qualor fi dice : Effore mifericordes , ficut & Paser vefter mifericors eft. Che tu afovvenire altrui ti muova da carità, ma che alla carità procuri ancor di congiungere Col.3.32 questo affetto di compassione , sentendo in te le miserie altrui come proprie: Induise vos ergo ficus eletti Dei vifcera mifericordia. Mira quanto mal stimi il Signor quest'atto. Hibany Hafin lasciato, che si scriva di se, come

innanzi a questo, egli per dir così, non avea misericordia : Debet per omnia fratribus fimilari, ne mifericors fieres.

IV. Confidera, come questa gran compasfione, ancorch' eletta già da noi per virtù, c'inclina fenza dubbio a foccorrere chiunque ha male; ma molto più chiungue ha male contra fua voglia: perchè quand'uno ha voluto procacciarselo da sestesso, noi diciamo più tosto che ben gli stà: Quis mife-Ecclipate, rebieur omnibus, qui appropriane bellis? Iddio

non così! Iddio compatifce quegli ancor, che procaccianfiil loro male, e però compatisce anche i peccatori. Anzi a soccor-rere questi è più intento, che a tutti gli altri, perchè tra i miseri questi sono i maggiori per verità, quei che vogliono il loro male benchè più miferi noi riputiamo coloro, che lo incorrono, non volendolo. E questo è ciò che date pur si richiede qualor fi dice: Eftore mifericordes, ficut & Pater vefter misericors est: che ti muovi a pietà fino di coloro, che più tosto farebbono meritevo-

li di rimprovero. Confidera, che quella compassione più ancor 'c'inclina a dolerci del male degli amici, che de' nimici: anzi del male de' nimici, non solo non habbiamo dolore di forte alcuna, ma ne habbiamo compiacimento. Iddio compatifce ancora i nimici: nè folo gli compatifce fopra la Terra, dove in un certo modo egli è, che difende dallo fdegno di tutte le creature tanti, che stanno attualmente offendendolo, e gli provvede, e gli

medesimo, dove quantunque come giufisfimo egli ami le loro pene, contuttociò co-me pietofo le dà minori del merito, benchè le dia sì severe. E questo è ciò; che da te fi desidera parimente qualor si dice : Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors eft: che sappi compatire il male non folo degli amici, ma de'nemici, pronto a foccorrere non meno questi , che quelli nelle loro necessità, perchètale è l'esempio, che tida Dio: Qui pluis super juftos, & injuftos.

Considera, come questa compassione medesima più tra gli amici, c'inclina ancora a dolerci del male de'più congiunti, o per parentela, o per patria, o per altro nodo, che del mal di quei che ci fono al tutto stranieri : Tollam ergo panes meos , & dabo viris qui nescie unde sint? Non così succede anche in Dio. Egli rispetto a sè non hanè pur proffimo, perche da lui diffano tutti ad un modo, cioè dire infinitamente . E pure fopra tutti diffonde la propria mifericordia, ancora in una vastità così grande di lontananza : Congregabo cos ab extremis Jer. 31. 8. Terra, inter quos erunt cacus, & claudus, Gc. & in mifericordia reducam eos. E questo è ciò, che a te pure fi raccomanda qualor fi dice, Eftore mifericordes, ficut & Pater vefter mifericors eft: che non frrittringhi la tua mifericordia folamente a coloro, che ti appartengono, come fan un lago racchiufo nel suo distretto; ma che la faccia a proporzione trascorrere sopra tutti anche i più lontani da te, come fanno i fiumi, che non filegano a beneficare il pacfe fol dove

nacquero. Considera, che chi si truovain alta felicità, ricco, potente, prosperoso, robusto, suol'essere poco inclinato alla compassione, siccome tale che non apprende quei mali per facili ad avvenirgli. Iddio non può temermale alcuno, è felice in fommo, anzi è il dator di qualunque felicità : e pur'è mifericordioso più di tutti coloro, che sono fortoposti ad ogni miseria. Che però con molta enfasi dice Cristo : Effere mifericordes, ficus & Paser vefter mifericors eft: non fient Pater, ma fient & Pater, che aggiunge affai di vantaggio. In tanta felicità, tanta compassione! E questo parimente a te si rammemora, che non compatischinegli altri solamente quei mali che pruovi in te, ma ancora quei che non pruovi: Cùm federem quafi Rex circumstance exercisu, eram samen morrentium confolator .

Confidera, come di tutte le virtà Divipasce: ma gli compatisce fin nell'Inferno ne, che pur sono tante, nessuna ti si propone

in tutto il Vangelo da imitare in partico-! lare, fuorche la Mifericordia, mercè che nessunatisa più simile a Dio . La Misericordia di Dio è la virtu fomma, non nel suo esfere, (perchè nel loro effere tutte in lui le virtu (ono fomme a un modo ) ma ne' suoi firette. Chi è vero Padre, non ha bisogno effetti. Concioffiache nessuna virtù ha fatto mai fare a Dio ciò che gli ha fatto far la to tenere affine di compatire i propri Figli-Misericordia: perchèse la semplice carità, felabontà, fe labenignità, fela liberalità glihanno fatto creare il Genere umano, e follevarlo fino allo ftato di grazia, la Mifericordia glielo ha fatto ricomperare col proprio fangue. Secundum mifericordiam fuam Calves nos fecir . E però la Mifericordia fa l'uomo fimile a Dio più di tutte le altre virtù , perchè lo fa fimile alla parte più riguardevole, che in Dio splenda. Di più Berilli , qual'e fra tutti , che più somigli il Diamante? Quello, che più raffomiglialo temerli, affine di compatirli più vivamennella luce. Così di più, che si pongano te ; anzisispoglierebbe talor della felicità a imitar Dio, neffun gli farà più fimile, che chi lo fomigli più nell' ufare Mifericordia. E' vero, che la Mifericordia non è affolutamente nell'uomo la virtù massima, com' è in Dio, perchè Dio non ha alcuno fopra di se, e così a lui non rimane più altro, fe non che sar bene a coloro, ch'egli ha di sotto : Effundere fluenza super aridam . Ma l'uomo sopra di se ha Dio, ed ha i calamitosi sotto di se . Però nell' uomo prima è congiungersi a Dio con la carità, e poi con la mifericordia ai calamitofi: Induire ves ficus elelli Dei vifcera mifericordia, Oc. fuper omtuoi sudditi: portatti in tutto da Padre. nia autem beccharitatem babete . Non può però dubitarsi , che ancor nell' nomo la Misericordia e la massima fra le virtù, che lo congiungono al profiimo. E' la maffima nel fito effere, perche e la specie di carirà più lontana d'ogni intereffe, come quella che si usa a i miferi : ed e la massima ne suoi effetti , sì perche ninn'altra virtù dà giammai campo di efercitare così begli atti , come da la Mifericordia; si perche la Mifericordia fi stende a tutti, ancora a gl'indegni; ancora agl'ingrari, e cosi può quafi ufarfi fenza rifparmio. Che s'e così, tu non devi maravlgliarti, se questa più di tutte il Signor t'inculca, mentr' egli dice: Eftete mifericor- pinm iuftum, non respondebe fed meum tudicem des , ficus & Paser vefter mifericors eft . E tu deprecabor . Non e maraviglia però , fe fino non fentianche accenderti all' amor d' effa ? Se cosi è, sei figliuolo degenerante da sì dicium eum servo suo Domine . Mira se davvegran Padre, non che diffimile. E pur però ro eglitema! Non folo prega il Signore a qui diffe Crifto: Sient & Pater vefter mifert non giudicarlo, ma a non voler ne meno corseft: non dice meus , come pur potea trattare di giudicarlo, Non intres iniudicium .

16 44 1.

di assimigliarlo. Manuadell Arima.

Confidera finalmente come Critto ha voluto in questo luogo chiamar Dio col nome di Padre, perchè chi è vero Padre, contiene in se un'idea persetta di quella Misericordia, le cui prerogative habbiam quì rid'estere dotato dalla natura di viscere molvoli : il solo amore paterno gli è a ciò bastevole. E pure non contento di questo , sa, quando vuole, vestir per esti anche viscere di pietà le più affettuole che si ritruovino. Sa compatirli quando fi fono procacciato anche il male co i loro difordini, fa fcufare li , sa sopportarli, sa di vantaggio amarli ancor non amato; e dimenticato di sè , sa andare a cercarli ancora in lontanissime parti, seda lui suggano. Non ha bisogno di sperimentare in se i loro mali, o pur di per donarla ad essi : nè ciò per altra ragione, che per quest'unica , perch' è Padre . Ecco dunque per qual motivo ha qui Cristo voluto ricordar Dio col nome di Padre, quando ha detto ch' egli è mifericordiolo : per epilogare fotto un tal nome tutte quelle doti, che sono proprie di una Miscricordia Parente perfetta . Quomodò miferetur Pater Filierum, miferius oft Dominus timentibus fe . Tu . che specialmente sei in grado di Superiore, rammentati, che quelto è il breve modo di ufare Misericordia persettamente verso i

#### XIX.

Non intres in judicium cum fervo tue Domine, quia non justificabitur in confpelles the omnis vivens . Pfal. 142. 2.

Onfidera, quanto rutti ad un modo i Santi anche fommi han temuto il Divin Giudizio. Solo a penfarvi, fi davano per confissi, ne ardivano di fare altro più cheraccomandarli . Eriamfi habuero quid- Job 9.15l'atteffo Davide dice a Dio: Non intres in judir egualmente bene; ma diffe vofter, per Se tu non temi un Giudizio si spavento-ricordarti quell' obbligo, che ti aftringe so, qual dubbio c'è, che tanto più sei necessitato a temerlo , perchè già appare

chiatiffimo, che il tuo operare è differente | giornalmente commetti ancor molto male . lob e. to. da quello di tutti i Santi . Si innoconses often- almeno veniale , con varie colpe di golofi-

dero, parvum me comprebabe.

II. è spaventosissimo dalla parte dell' uomo , ch'ha da esfere giudicato . Perchèl, chi è , che possa dire al Signore con sicurtà : Si-Provoco gnore io fon mondo ? Quis perest dicero; giornalmente da Dio ricevi. IX. Perche per
Mundum ost cor meum? E' vero, che ralvolpoco che tu saccia di bene, ti pare di sarne

ta può l'isomo diggi: Nomi more regione in accionatativo non è concentrar via informe Materiare con est informe di competente del propositione del propositione

t'inclinatanto vilmente ad abborrir il be- ver libero in qualunque ota l' accesso denne, adamar'il male. II. Perchè quantunque tro il tuo petto. nel Barresimo tu fosti poi follevaro ad aliisfola, ma dimoltiffime, non sei però certo di haveria mai ricuperara con debira penitenza. IV. Perchè più volte hai trascurato d'usare le dovure disposizioni, assine di confeguir la grezia attuale, che Dio per altro ti haverchbe data grandiffima, e più tofto moltiffime volte non oftanti gli oftacoli da

to capitale di grazia ha per tua colpa ren-que un frutto da niente: Decem jugera vi marum facina lagunculam unum. VII. Per lolenne fortutino j. Granasa al tempo ftelfo chè non folo fei negligenre nel bene , ma romes, & corda . Vuoi poi veder fe trovata-

.f 1.

ra , d'impazienza , d'invidia , di maldi-Confidera, come prima questo Giudizio cenza, che sono a te familiari . VIII. Perche se pure fai giornalmente più bene ancora, chemale, è un bene da niente, ri-

spetro agli innumerabili benefizi, che pure giornalmente da Dio ricevi. IX. Perchè per ta può l'nomo dirgli : Nibil mibi confeins anzi moltifiimo; ond' è che nutri vana fli-

ra , per rornate all'intento, chi dice Omnis, com'egli amate; ma più tollo fervendo!o non esclude verano, e conseguentemente sedelmente per isperanza di premio, o riinclude anche te . Però guarda, per quanti mor di pena . XII. Perché finalmente . quancapi hai da temere tu ancora il Divin Giu-dizio, fenza ofar di aprir bocca a giustifi-to, non fei ficuro di haver a perseverare sicarti. I. Perché cinaco figliation d'ira, e i no allà fine coltantemente: Escriere saulter però di Chiatta viliffina : onde intanzi a rivusumo mmutabili. Ora, và adeffo, edi Dio non puoi ardite giamna di levar la Chono hai castoni di eteme il Divin Giu-ffome: Parer mu, che fu Adamo, America di Colora del Cartino del Phanes, cioè rebellis : Maser ma, che su Eva, sere , come dodici porte, che stieno in te Cerban, cioè inspiens : In die orens eninen sempre aperre a un rimor sì casto : affinch' off pracifus umbilieus rune, ch'è il fomite, che egli per quella che più gli piace , poffa ha-

Confidera, come secondariamente quefima dignità con la grazia abituale, l' hai sto Giudizio Divino è spavenrofissimo daldisprezzata peccando ancor mortalmenre ; la parte di Dio : che giudica : e ciò per due e cosi ri fei fatto date più reo di quel ch' eri capi. I. Perchè egli abborrifce infinirameninnanzi al Battefimo . Ill. Perchè effendo te negli altri la iniquità . II. Perchè egli in certo di haver perduta questa grazia mede. sè possiede santtà somma. Abborrisce prifima abituale, a cagione non di una colpa ma infiniramente negli altri la iniquità e ciò farà che la ricerchi fotriliffimamente, e che severissimamente di poi puniscala. Vuoi vedere se la ricerca con sottigliezza ? Ti basti udire, ch'egli và a ricercarla fino nelle reni, Apre Jan e nel cuore, dov'e più ascosta. Scienz omnes ti haverobbe data grandiffima, e più tosto ecclefia, quin ege fum feruenns renes, & corda. vi hai messi gagliatdi ostacoli . V. Perche E se sa ciò, che sarà di noi misetabili, che fiam ranto inclinari al male ? Nelle reni fote posti, Iddio ti ha data cortesemenre tal no i moti della concupiscibile , nel cuore grazia, ancor con soprabbondanza, e tu sono i moti della irascibile. Questi moti a affatto lasciasti di corrispondere , trascu- noi sono i più impercettibili: perciocchè rando i lumi, le inspirazioni, gl'inviri, ch' spesso sorgono senza nostro consenzimento egli ha spesi in te vanamente. VI. Perchè , ancor gagliardissimi, e però in questi semquando hai pur corrisposto, hai corrispo pre riman più difficile a giudicare, se giuntocon infinita freddezza: ond'è, che moi sero a pecesto, ovvero non giunsero.

III.

fcia impunito ne pure un'attomo : Amen dicotibi, non exies inde, donec reddas novifimum quadrantem . Come poi egli abborre ne gli altri la iniquità, così in se stesso posfiede fancità fomma; e ciò farà, che giunta al suo cospetto qualunque nostra santità perfulgida ch' ellafia, perda fubito ogni chiarezza . Calinon funt mundi in confpettu ejus . E però s'egli ci giudicherà secondo l' obbligazione, che pure habbiam di rassomigliarlo nella sua santità, chi fia mai sicu-10 ? Quindi è, che qui diffe Davide a Dio : Non inflificabitur in confpeltu tuo omnis vivens; perchè quando pur l'uomo, stando al cofpetto di uomo fimile asè, poteffe concepir qualche poco di ficurezza, quando poi voltifi al cospetto Divino , convien , che palpiti . Verefcio quod ita fit, & quod non juftificetur homo compositus Deo . E posto tutto ciò, non ti sembra di haver tu parimente ragion di dire : Non intres in judicium cum ferve tuo Domine , quia non justificabitur in conspellu tuo omnis vivens ? O' quanto è meglio il tenerfi lontano da un tal giudizio, che ardire di provocarlo!

105 15.

IV.

Confidera, che questa di Davide può facilmente apparirti preghiera inutile, perchè per quanto tu prieghi Dio, che non entri teco in giudizio, non folo vuole entrarvi, ma profeguirlo, ma perfezionarlo, ma penetrarti, come fopra fi è detto, l'ultime fi-1.Reg. 15. bre: Porrderiumphator in Ifrael non parcer. Trionfatore è quegli, che ti perfeguita fino a guerra finita. Contuttociò pigli errore . Non folo questanon è, come tu dici , perghiera inutile; ma è la migliore, che per verità tu possa fare a prò tuo . Perciocchè dimmi. Che dici a Dio, quando dici, che . non entriteco in giudizio? L'udisti sin da principio. Gli dici, che ti dai per convinto, glidici, che ti dai per confuso, gli dici, che già date antecipatamente protestigli d'efferreo. Fa questo, e Dio più non entra in giudizio teco, perchèti sei giudicato da temedefimo . Si nos ipfos dijudicare-1. Cor. 11. mus, non usique judicaremur . Questo eil - vantaggio di chi si consessareo, ma di vivo cuore, innanzi ad un tal Giudice; che incontanente è assoluto. Dissi, di vivo cuore; perchè in prima conviene, che tu veramente ti stimi reo nella tua opinione, nè solamente pronunzilo con labocca. Dipoi conviene, che sii nel tempo ftesso risolutissimo diemendarti; altrimenti, qual confusione

la, la punisca con rigidezza ? Non ne la i sermale? Oltre a ciò, questa preghiera che dici inutile, val fommamente, se usi di frequentarla, a mantener l'umiltà. Ed ecco, che ancora sfuggi per altro verso il Divin Gindizio, perchè ne sfuggi se non altro il furore . Verumeam en quia humiliati 1. Par 3.1 funt, aver a ab eis ir a Domini . I fuperbi fon quei, ch'hanno ad incorrere il Giudizio Divino più formidabile, perchè questi appunto fon quei, che in vece di tenerlo da se lontano, ardiscon di provocarlo. E come lo provocano?In tre maniere.I. Con dolersi di non effere da Dio uditi nelle loro Orazioni. Qua. 16,15 ... rejejunavimus, er non aftexisti; bumiliavimus animas nostras , & nescisti? II. Con dolersi di non esfere rinumerati della servità, che gli prestano. Exectempore, que cessavimus li- let.44.18. bare Regina Coeli, indigemus emnibus . III. Con dolersi di esfere non solo non remunerati, ma ancor afflitti con affidui flagelli nel ben che fanno, là dove altri nel male sono prosperati. Quare via impiorum prosperatur de. Questi che procedon così , son quei giustisuperbi, i quali dimostrano di temer tanto poco il Divin Giudizio, che ancor lo provocano. Ah sventurati ! Quid vultis mecum judicio contendere ? Vedrete bene le io saprò ritrovarvi il modo del cespo. Om-nes dereliquistis me, dicit Dominus, &c. Tu Jen. 10. guarda pure al possibile di non cadere nel numero di costoro. Mantienti sempre nella cognizione attuale della tua miferia: ricordala spesso a Dio, riconsessala, riconsesmala. Torna sempre a ridirgli con cuor contrito; Non intres in judicium cum fervo tuo Domine, quia non justificabitur in conspettu suo omnis vivens ; e vedrai, se questa Orazione frequentata così, come fi conviene, ti fia giovevole.

# XX.

Esto sidelis usque ad mortem , & dabo tibi coronam vita. Apoc. 2. 10.

Onsidera, che quella virtà, di cui sopra tutte fi fa stimane'servi, è la fedeltà , che però diffe il Savio : Si eft ribi ferous fidelis, fit sibi quafi anima sua . Tua Dio fei fervo, e fervo in tutto rigore. E così non dee porgerti maraviglia, s' egli con promeffesì grandi t'inciti a questo, ad esfergli ognor fedele . Efto fidelis ufque ad mortem, & dabo ribi coronam vita. O' quanta è la fedelfarebbe questa? Confessar di far male , e tà dovuta in un servo! Affinchè tu sii amico havernell'iftesto tempo intenzion di segni- sedele, balta che tu prezzi gl'interessi dell' reafar quel medefimo, che tu confessi ef- altro amico, come ituoi propri, e che co-

cedere , che tu a Dio di presente sii ben' amico, mentr'egli ti ha innalzato per fommo onore atal dignità: ma non però lafci mai d'effergli fervo . E' ciò all'nomo tanto esenziale, che Cristo istesso, come uomo, fu detto servo rispetto a Dio, benchè gli fosse Figlinolo, ancor naturale. Ecce fervus meus , sufcepi eum: eleltus meus , da te ricerca , chi dice , Esto fidelis usque ad morsem , &c. Il fommo, che si ritruovi . Vuol che tu non folo stimi gl' interessi Divini, come i tuoi propri; mache gli stimi affai più , perchè gli sei non solo amico , ma fervo. Dove si tratta di dar vada riputazione, ne vada la vita stessa. Chi è servo fedele , non mira a niente: vuole ad ottener la corona .

Considera, che molti sono quei servi ; i quali per un poco usano a i loro Padroni quella fedeltà, che si è detta; ma pochi, che la mantengono fino al fine . È però il Signore ti dice : Efto fidelis ufque ad fcorto costante nel mantenergliela. Tu socuri di vivere. E perchè ciò ? Perchè non una corona di vita! sei servo sedele. Quello che preme a te, è l' interesse tuo , la falute dell' Anima ; non è altro . Non far così. Sii servo fedele a Dio : e però disponti a mantenergli la fede non folo in morte, maufque ad mortem: digli di vero cuore, che quando ancora tu havessi da morir male, che non unius vita, ma omnis. Ciò che coma îni non piaccia, vuoi viverbene, per- pifce di perfezionare una cofa, fi dice ch'è chè questo è di sua gloria. Saitu pertan- la corona, Corona senum multa periria; peril Signore, mentr' egli dice : Esto fidelis no in sè venerabili per la semplice canutez-'ufque ad mortem, ere. Vuol intendere, che za. Contuttociò quel che compifce di rense ti mandasse una povertà, la qual ti du- derglia ciascuntali, è la perizia, che con

me tali gli promovi , e gli porti, perche raffe fino alla morte, fino alla morte elli l'altro amico, per amico, ch' egli ti sia, sii fedele in tal povertà. Se ti mandasse non è più fenza dubbio che un'altro te . una prigionia , la qual ti durasse sino alla Ma affinchè fii fervo fedele, non basta morte, sino alla morte gli fii fedele in ciò. Sei tenuto a prezzare gl'interessi del tal prigionia. Se ti mandasse una ignomi-Padrone assai più de' tuoi; perchè chi è nia, la qual ti durasse sino alla morte, sino tuo Padrone , è da più di te , mentre è alla morte gli sii sedele in tale ignominia : Machib Padron di te stesso. Ora io ti voglio con- e così nel resto. La fedeltà fingolarmente si pruovane' casi avversi : Abraham nonne in tentatione inventus est fidelis? E .però quando , come vera , refifte al fiio paragone , ell'è coronata . Esto fidelis usque ad

mortem, & dabo tibi coronam vita .

111.

Considera, che questa parola usque ad mortem ti dà spavento . Ma sai perchè ? Perchè ti penfi di havere a vivere ancor complacuit sibi in illo Anima mea . E però l' età d'Adamo . O' quanto t' inganni ! vedi qual sia quel grado di fedeltà, che Forse la morte già è vicina a picchiarti all'uscio di casa, quando ti credì, che habbia da viaggiare anni, ed anni per arrivarti. Ma su . Concedasi che la tua vita debba effer ancor lunga, quanto mai ti possa promettere quello stato, in cui ti ritruovi di giovanezza: vuoi che di lunga gusto al Signore, vadane di te ciò che ellati paja incontanente brevissima ? Pensa vuole: ne vada fanità, ne vada roba, nel all' eternità. O' come allora ti parranno un momento que'sessant' anni medesimi , che puoi forle sperare , non che quei stima più il Padrone, che sè. Pare a te dal trenta! Però il Signore a toglierti lo spadovvero di possedere tal fedeltà ? Questa ci vento, che potea darti quella parola usque ad mortem , soggiunge subito , de da-botibi coronamvita . Ecco, che siasi ciò ch' egli ti promette : una eternità : che ciò vuol dire una corona di vita, una vita, che sempre tornerà in giro, come sa la 166. : 3. corona: Eris menfis ex menfe, & fabbathum mortem, & dabo tibicoronam vica, perche ex fabbatho, e non havra giammai fine. E questo è ciò, che pruova singolarmente una vita si lunga, nella quale altro non si sa la sedeltà : la perseveranza. Non si dice mai che godere, non è bastevole a toglierfervo fedele, un che una voltamantiene ti ogni spavento di quel poco, ch' hai da pa-, al suo Padrone quella sede, che gli è dovu- tire sopra la Terra? Anzi ti dovresti doler ta; ma uno, che a molte pruove è stato con Dio, che troppo breve è lo spazio, ch'egli ha prefisso al patire, mentre il goder lamente ti curi di morir bene, ma non ti dovrà essere così lungo . O' che corona è

IV.

Confidera, che la vita a te preparata, se farai servo sedele sino alla morte, si dice corona di vita, sì perchè farà vita ererna, come ora udisti, si perchè sarà vita beata : anzi beatissima, perchè sarà la corona di qualunque vitabeata, che poffa fingerfi, to ciò che vuole intendere propriamente chè non può negarfi, che i vecchi non fie- Eccl 25 S.

Lighte.

11.

lalunga esperienza fi han guadagnata delle i desiderio vivistimo di acquistarla ? Se la cose del Mondo. Però dunque la Celeste vuoi sii sedele sino alla morte ; Esto sidelis 14, perchè compifce di perfezionare ogni dano direfori, con cui cavanfi le loro voglie. E corona di una tal vita farà la Beatitudine, perchè darà quei tesori, che non Sono di erario, ma di miniera, e così sarà carona vica divitis . E nella medefima forma fai qual è la corona; quella che il Signore qui ti promette, mentr' ei ti dice : Dabe ribi cerenam vica. Ha voluto dir vica fenz'altro aggiunto, perchè tu possa aggiugnervi date fteffo cio che a te piace, vita placida, vita dolla , vita divitis , vita nobilis , vita hilaris, vita incolumis, vita fortis; e così que fiafi; godi di efercitar verso Dio questa fiegui ad aggiungere in infinito . Crediche in Paradiso non vi habbia ad essere al- non vuoi esercitargliela più per quella beltro bene, che il vivere, mentre la fuagloria fi chiama cerena vita? T'inganni molto. Se non vi fosse altro bene, che quel del vivere, fi direbbe fol bonum vita, non cerena vira. Mentre dunque fi dice corona vira, v'è più che vivere. V'è il vivere più perfetto, che polla mai ritrovarfi in qualunque genere, v'eil compito. Se vi fosse solo il bene di quella vita, la quale è propria de i giovani, e non vi fosse di quella, la quale e propria degli Uomini già maturi, bisoanerebbe dire cerena vica invenum. Se vi fosse solo il bene di quella vita, la qual'è propria degli Uomini già maturi, ma non di quella, la qual' è propria de' giovani, bifognerebbe dire corona vica virorum, altrimenti par che fi voglia ingannar la gente con prometterle più di ciò, che fi attende. Men-

Beatitudine s'intitolatante volte cerena vi- u/que ad mertem, & dabe tibi cerenam vita. Confidera, che par maraviglia, come il vita, e così coronala. Vita felice fi flima Signore voglia donare ad un fervo una tale passare i giorni senza alcun nembo di tri-tezza, o ditedio, che ossucchi il lorose-na. Che dissi dona? Non gliela dona, ma reno. Ora corona di una vitatale farà la da: dabe sibi; quafiche il fervo con la fua Beatitudine, perch' ella renderà tutti i gior- fedeltà fe la fia già guadagnata bastantemenni non folamente fereni , ma inalterabili, te: E' vero , ch' è una corona eccedente il e cosi sarà corona vita placida. Vita felice merito, ma pure ell'è meritata: corona ju-fistima quella degli Uomini dotti, ch' hanno fiscia, perche il Signore l'ha proposta per la mente arricchita di tante maravigliole premio. Ed a qual fin l'han proposta? Perfoecolazioni. E corona di una tal vita farà chè intendiamo quanto a lui fia gradita la la Beatitudine, perchè darà quella scienza, sedeltà. Quindi è, che in questo luogo, in la quale non è di rivoli, ma di fonce, e eosì cui fa promette sì ampie, non ha egli volufara corona vita dolla .. Vita felice fi ftima to dire, ne fii forte, ne fii coraggiolo, ne quella degli Uomini doviziosi, che abbon- sii costante, ma fii fedele : esto sidelis ; perciocche quello, ch'egli gradifce più nel fervizio, che gli prestiamo, non è la fortezza, non è il coraggio, non è la coltan-22, è la fedeltà. Quefta è quella virtù, che parimente tragli Uomini piace tanto: Vir Prov.18. và discorrendo per ogni vita, che ti possi sidelis multum laudabitur. Ognuno la promai figurar più defiderabile: di una tal vita muove, ognuno la premia, a fegno tale, che questa per se sola è bastevole più d'ogn' altra a follevar non folamente un' amico, ma ancora un fervo, a qualunque altezza di stato. Perchè hebbe Mardocheo la corona in capo nel grado stesso di servo ? Per la fe-

> fedeltà, che gli è si gradita: anzi digli, che la corona, che ti ha promeffa, ma folamente per effer lui quel ch' egli è , : per dargli gusto, per dargli gloria. È così giugnerai a quel sommo di sedeltà, che possa di un Pa-drone usarsi da un servo, ch'è non volere dal Padrone altra paga, che la sua grazia...

> > XXI

Notice locum dare Diabele. Eph. 4. 17.

deltà da Ini dimostrata ad Affuero . Comun-

Onfidera che ftravaganza! Se un ti did ceffe, che miri bene a non lafciarti entrare in cafa un Dragone pestilenziale, un Leone, un Lupo anzi nè pure un' Uome fimile ate; mentr'egli venga come Ladro a rubarti , ti rideresti di lui , quafi di ammotre dunque si dice corona vira, nè si stringe nitor più affannoso, che necessario ; perad un genere più che ad un' altro , segno è , chè sai sar ciò molto bene da te medesimo, che la gloria contiene in se la corona, ch'è fenza ch'altri ci sia, che ti esorti a farlo. quanto dire la perfezion d' ogni vita, e così E pur bilogna, che el fia chi ti elorti a non contiene ogni bene. E una corona tale non dar luogo nel tuo cuore al Diavolo | Nelice è bastevole ad invogliare il tuo cuore di un leeum dare Diabele. E non sai tu, ch'egli

17.

Apocate il Lupo furbo, egli è il Leone furiofo, egli non dargli luogo : Nelite locum dare Diaeilità S'egli poteffe mai impossessaria accostarsa a tentarti, viva forza, saresti degno di scusa: ma non Considera, qual' che sta a te lasciar ch' egli entri co non entri. Guarda quanto poco vi vuole a fuperare qualunque gran tentazione, che ti molesti: non civuol più che un rifoluto, non votener lontano un Dragone di casa propria, un Leone, un Lupo, nn Ladrone, pur lafci entrarli > Anzi ognun comincia in vederli, benchè da lungi, a gridare ajuto. E pur tu lasci, che ti entri non folo in cafa, ma ancora in cuore, chi tanto più si può nuocere ditutti quelli affalitori medefimi, uniti infieme: Nolire locum dare Diabele .

nel cuore lo ammettono a porte aperte? No perche questi non folo gli danno luogo nel loro cuore, ma lo fan padrone di effo. Luogo propriamente gli danno quei, finnarfi; gli danno accesso, gli danno aua tentare, com Eva fe nel Paradifo terreonio, come stava allora la donna, così coloro, che non custodiscono gli occhi, cosi coloro, che non cuttodiscon gli orecchi, cosi coloro , che lasciano dominarsi da qualche affetto, che gli perturbi, com'è l'ira, com' è l'impegno, com' è la malinconia, perchè allor' è quando il Demonio piglia adito ad inoltrarfi : Cur pracepie vobis difi? E non faitu, che il Demonio non fuole mai chiederti tutto il cuore in un tempo? Ti chiede luogo. Maguaia te fe gliel dai: Nelize locum dare diabele. E per qual cagione? Perch'egli mai non contentafi di quel poco, che tu gli hai dato. Tofto vuole avvanzarfi dal poco al molto. Prima vuol fapere il divieto, che Dio ti ha fatto: poi lo discredita, poi lo danna, poi finalmente induce a non farne cafo : Ingredierurblande, fed in noviffime mordebit at coluber . Refifti dunque, fi com' è di dovere, alla temazione; ma refifti ne' fuoisprincipi, ch'è quan

Confidera, chi fran questi, che propria-

è il Ladro peggiordi ogni akto, Ladro, che do appena la giudichi tentazione. Non anela a tubarti il più bel teforo, che trovi | hai qui udito l' Appofiolo ? Non è baffante fifu la Terra, qual'è la Grazia Divina. Egli è non dar confento al Demonio, bifogna il Lupo furbo, egii e il Leone unanoto, egii non agrafi i utogo : santia tecam date Dia-e quel Drago piu pedilence di tutti: Dones bolo. Offerva bene, e vedrai, che il più magant, qui uneam disholus, che balta ad delle volte, se il Demonio ti tenta, la avvelenarii col solo fiato. E come dunque colpa è tua. Tu col tuo vivere men cir-tu gli dai liego nel tuo cuore con ranta la: cospetto, men cauto, tu gli dai adito di

HI.

Confidera, qual' è il modo, che i Padri infegnano di non dar luogo al Diavolo, può entrarvi, se tu non ve I lasci entrare. insegnano di non dar luogo al Diavolo, Però si dice: Noliso locum dave Diabalo; per- quando ancor non cessi di chiederlo con istanza . E' tener la mente occupata in pensieri fanti . Perch'egli è spirito , non fi può dubitare; entra per gli occhi , entra per gli orecchi, è veriffimo. Ma frattanglio. E chie, che potendo con tanto poco to, fe truova, che la tua mente fita ben guardata, conviench'egli esca per quelle porte medefime d'onde entrò. Però qual volta tu cominci a fentire la tentazione che già trascorsa liberamente da'sensi , ti picchia al cuore, non le rifpondere: ma penía, in vece di contraftare con essa affannolamente, penía dico alla bara, fu cui dovrai finalmente giacer diffeso: pensa al futuro giudizio, che ti fovrafta; penfa al mente danno luogo al Diavolo. Quei che premio; penfa alla pena; penfa a quel Sangue che sparse per te Gesù su un tronco di Croce, e a lui rivolto, di tofto con vivo affecto : Fint , Domine , cer meum , er cer- 16.11. pus moum immacularum, ur non confundar. che gli danno quasi un piccolo passo ad in- Se fai così, tu sei salvo; Non v'e pericolo, che alcun reo spirito passi a lordarti il cuodienza, gli danno, fe non altro, attacco re: Non adjicier ulera, ut pertranfeat per re incircumcifus, & immundus , Dirai , ch'è ftre . Così fanno coloro , che stanno in di molestia l'eleguire questo medefimo , ch' io t infegno . Sia come dici. Ma una di queste due fatiche convien che tolleri affolutamente a falvarti . O ti conviene non dar luogo al Demonio dentro il cuor tuo, o ti conviene, dappoi che tu glie l'hai dato, levarglielo. Qual delle due ti par dunque di minor pena. Non tidà l'animo di dire ora al nimico: Non voglio, ch'entti: Deus, ne non comederatio de amni ligno Para- e ti darà poi di dirgli, che vada fitori ? Ouesta è la cecità, che non si vogliadurare fatica alcuna per non ammetter in cnore la tentazione; mentre se ne dovrà dipoi durare una, la qual'è tanto maggiore , per discacciarnela : Nolira dunque

locum dare Diabole .

#### XXII.

#### Santa Maria Maddalena.

Eras muda , & confusione plena . Es eranfivi per te, & vidite: & occe tempus tuum. tempus amantium : & expandi amillum meum super te , & operui ignominiam ruam , & jurave tibi , & ingreffus fum pallum tecum , ait Dominus Dene , & falla er mibi. Ezech. 16.8. Onfidera, che in queste belle parole

ci viene espressa la maniera ammira-

bile, la quale tiene Iddio con na' Anima, quando per eccesso di misericordia la tira a sè, e di gran peccatrice, ch'ell'era, la fa gran Santa: Erasnuda, & confusione plena. Ecco qui una tal' Anima milerabile: muda, perche è priva d'ogni virtù: confusione plena, perche è carica d'ogni vizio. In tale stato passa Dio peressa, e la vede: eransivi per te, & widi ee. Paffa qual Re, che ufcito alla caccia per altro, fi abbatte in effa, transivi per te, e la vede, vidi re, cioè la vede con una di quelle occhiate, in virtù di cui si compiace di mostrare in quell' Anima quanto ei vaglia; ch'è ciò, che intefe il S. Gregor. Redentore quando diffe a Natanaello : Cam effer fub fien vidi te , cioè elegi te', come spiego S. Gregorio ? poiche nel refto chi è, che sempre non fia veduto da Dio? Ed in che tempo guarda egli un'Anima tale con tanto amore? In quello appunto, in cui ritrovala data più alle cofe del Mondo, a i paffatempi, ai piaceri, alle vanità: Er ecce tempus tuum, tempus amantium. Epure in quel tempo stesso (chi l' crederrebbe?) quali vengono appresso: luravi sibi; ecco si risolve di renderla tutta sua, affinche tan- gli sponsali, nei quali l'Anima non altro sa to fia più bello il trionfo, che dell' umana che ricevere le capparre, che Dio le dona: miferia fa riportar la Divina Mifericordia: Es expandi amillum meum super se, & eperui ignominiam tuam . Qui precede innanzi la grazia preveniente, con la quale Iddio forprende tutta l' Anima, di maniera, che non fi ritiri ad effo . E ciò fignifica, expandi amilhum meum fuper ce, ch'è un'atto fimile a quel, che fa il Cacciatore, allor che fpande la rete sopra la Cerva per arrestarla: benchè il Signore non volle dir, rece meum, ma amilium maum, perchè la grazia non impossibilità all' Anima di scappare, ma si sia degnato cortesemente operar con l' folo gliel difficulta, come farebbe la cappa del Cacciatore fopra la Cerva in cambio di fe tu pure hai cagione di riconoscervelo! rete . Dipoi fiegue la grazia giustificata , Confidera , che se in verun' Anima ha fatla quale non si distingue dalla preveniente to Dio tuttociò più sublimemente, si fu nelnel luo principio, ma nel fuo effetto: per- la Maddalena: cheperò quelte parole anef-

chè attesa la corrispondenza dell' Anima in convertirfi, quello fpirito fteffo di carità, che prima con la fina forza la tirò a Dio, fottentra poi con la sua nobile unione a vestirla quali di un'abito pomposissimo . E ciò fignifica il Signor quando aggiunge, & eserui ignominiam suam , perchè nel tempo fesfo , ch'ei tiral' Anima à se , le dà fentimenti si vivi di compunzione, e di contrizione, che tutta affatto sopraffanno in lei l'ignominia del mal commesso, più che un prezioso ricamo non fopraffa l'ignobiltà di quel pan-no, su cui riluce: Vniversa delissa eseris cha-

ritar . In queste disposizioni , in cui già l'Anima di peccatrice è divenita dolente. fi celebrano prima gli sponsali, e dipoi le nozze. Gli sponfali confistono nelle capparre più speziali di amore, che Dio dà all' Anima in vari doni di divozione, di dolcezze, di lagrime, che in quello flato non fono più, che arrha ameria; ma fopra tutto confittono in una viva fiducia, che infonde in etta, di doverle egli folo baftar per tutti: il che allor l'Anima tanto tien per ficuro, come se Dio glie'l giurasse sensibilmente di bocca propria: onde vie più da tal fiducia animata, determina di staccare affatto il fuo cuor dalle creature per effere di Dio folo : Memer efte verbituiferve tue , pf 1.8. in que mihifpem dedifii. Le nozze confiftono nella conginnzione reciproca, che di breve succede tra Dio e l' Anima, tra l' Anima e Dio; in una totale unione di volontà, ficchè alla fine, non solo ella è di Dio, come qualunque Anima giusta , ma è per Dio, cioè per efferetutta di fuo fervizio; Dilelius meus mihi, er eee illi. E cutto questo tu miri esprimersi a maraviglia con le parole, le ingreffus fum pallum tecum; ecco le nozze che sono il patto reciproco di una fedeltà conjugale. Es falla es mihi , non mea folamente, ma mihi; ecco, che già l' Anima è tutta per suo servizio: il che solo a quelle conviene, le quali Iddio per favor esimio si elegge, affine o di popolare per mezzo d' esse le stelle di prole elletta, o di godersele da folo a folo nell'ozio di un'eccelfa contemplazione. Pare a te punto in questo vivo ritratto di riconoscere quello, che Iddio Anima tua? O'quanto gli fei obbligato,

6.10.

111.

per essa rempus amantium. O'come era nuda, e piena di confusione? Nuda, & cona gli occhi Divini. E quì ammira la differenza ch'è tra'giudizj degli Uomini, e quei di Dio . Dinanzi a gli Uomini non fol non era ella nuda, ma pomposissima : nè folo non era colma di confusione, ma corteggiata, applaudita, adulata. Contuttociò che è valevole tutto questo, mentre dinanzia Dio erasì obbrobriofa? Misera lei, se Dio non si fosse degnato passar per essa, e rimirarla con guardi di compassione, quando era Mulier in civitate peccatrix! E ciò vuol dire transivi per te, & vidi te . Le paísò prima per l'anima ben' addentro con la forza della sua Divina parola; che però non dice transivi ante te, ma per te; e la illustrò co' raggi della sua luce, il che su vederla prima affai, ch' egli fosse da lei veduto; che però dice vidi ze, non dice vidifti me , perchè furono tutti guardi di puro amorsuo, quali sarebbono i guardi di un rifolnto Figlinol di Re, il qual vedesse una Inrida Villanella, e dicesse: Questa ha da essere la mia Sposa. Invidia alla Maddalena sì bella forte, ed innamorati almen ora di lei, quando la miri in Cielo sì ben vestita, e si ripiena di gloria, giacche Iddio pote innamorarfene ancora in Terra, quando la videnuda, e ripiena di confusione, come quel Figliuolo stesso di Re si potè innamorar della Villanella, non per quel ch' effa allor' era, ma per quel ch' egli la poteva far' effere con levarla a grado reale.

Considera, che dal primo stato, il quale confifte nella elezion, che Dio fe della Maddalena, tu puoi paffare a rimirarla nel secondo, il quale allor fu che il Signore con l'abbondanza della sua santissima grazia, prima la prevvene, e poi la giustifico: Vel cognovir: quivi fu per Maddalena la grazia preveniente, che l'arrestò con una cognizione vivissima del mal fatto: e così quando il Signore le infusetal cognizione, fu quando expandir amillum fuum fuper ipfam, perchè allor ne fu già ficuro : Seans retrò capie lacrymis rigare pedes eius : quivi fu per Maddalena la grazia giustificante, che l'arricchì, e l'adornò, in virtù di un pentimento vivissimo di un tal male: e così quando il Signore le infuse con la cognizione so ma era nuda, e l'adorno, dov'era prima l'ella a si belle nozze.

fun più si adattano, che al suo dosso. Mi- ripiena di consusione . Dissi operaie ignorala prima in quel tempo, ch' era appunto miniam, non abstulis, non perchè una tal grazia non cancelli la macchia del peccato, ma perchè aggiugne anche lustro : come fusione plens . Ma dinanzi a chi ? dinanzi succederebbe ad un panno lordo, in cuitu non contento di ripurgarlo, venissi poi di più a sopraporre un nobil ricamo, che ampiamente e rifarcifca in esto, e ripari quel-la ignominia, che avea già contratta in lordarfi. E questo è quel glorioso ricoprimento, di cui qui parlafi. E quando dall'istesso peccato piglia stimolo l'Anima di levarsi a maggior eminenza di fantità; conforme a quello : Beari quorum remif- Greg h. ;fa funt iniquitates, & quorum rolla funt pet- in Exech.

cata. Remiffa quond deletionem, telta quond ornatum superindutum . E però offerva , come dopo questo il Signore operair l' ignominia della Maddalena, non folo difedendola dalle accuse del Fariseo, ma esaltandola fino a dire, dilexit multum, il che rifpetto a Dio, quando mai può dirsi in rigore di verità? E pur così diffe Crifto: Remirruntur ei peccara multa, quoniam dilexit multum . Nel dire Remittuntur ei peccata mulea, levò tofto la fua mifera nudità, perchè l'arricchì di grazia giustificante . Nel dire dilexit multum, coperfe la fua ignominia, perchè moltrò che s'ella haveva offeso molto il Signore, lo havea dipoi saputo ancora amar molto. Tu qui che dici di te? La maignominia può vedersi omai ri-

coperta in sì bella forma? Considera; che dal secondo stato di IV. Maddalena penitente, puoi passare al terzo di Maddalena innalzata a gran fantita. E qui pruna fon gli sponsali: suravi tibi, e questi allora seguirono, quando ella sedens fecus pedes Domini audiebat verbum illius. Quivialtre parti ella non facea, che di ricevere consoluzioni, delizie, dolcezze fomme. Iddio facea le parti fole di dare. Chi può però dubitar, che quivi fosse, dove il Signore fingolarmente infondevale quella sovrumana fiducia di poterle egli folo valer per tutto, mentre in un tale stato ne pur'ella più ricordavasi di cibarfi ? Dipoi fon le nozze : Ingreffus fum paltum recum . E queste allora seguirono quando il Signore conducendola sempre feco, come sposa già dichiarata, dava a lei mille segni di fedeltà, ed altrettanti ancor da lei ricevevane, mentre l'hebbe fin salda a piè della Croce, nè solo a piè delpraddetta un tal pentimento, su quando ope- la Croce, ma tra l'arme, e gli armati anruie affatto ignominiam eius, perchè allor le cora al sepolero: tanto gli su sposa sedele! infuse la grazia, che l'arricchi, la dove pri Beata l'Anima tua, s'è già arrivata ancor'

stato di Maddalena innalzata a gran santità puoi passare anche all'ultimo di Maddalena fatta già tutta per Crifto : Esfalta es mibi . Ciò prima fu quando il Signore dopo la fua gloriola Rifurrezione si valse un tempo di lei, come di serventissima Cacciatrice in tirar dell'anime a sè: ed in tale uffizio la co-Ritui quando diffele : Vade ad fratres meos , diceis, oc. Dipoi ciò fu, quando da sutta la Giudea ritirata nella folitudine di Marsiglia, quivi in una grotta la tenne ben quarant'anni, non più per sè insieme, e per altri, ma per sè solo in affidua contemplazione . Ti contenti tu per ventura di esser posseduto da Dio, come qualunque Anima giusta , a cui può dir falla es mea? Non fia mai vero . Anzi procura che poffa dire anche alla tua falla es mihi, o in faticare per le Anime, o in contemplare : per chè quantunque fian questi doni gratuiti . contuttociò, che non fi ottiene finalmente da Dio con preghiere instanti?

## XXIII.

Cogitavi dies antiquos , & annos Aternos in mente babui. Pfal. 76. 6.

[]. Onfidera, che secondo il nostro modo groflo d'intendere, trè fono i tempi: Paffato, Prefente, e Futuro. Main verità non sono più che due soli, Passato, e Futuro; perchè il Presente, se tu rimiri sottilmente, non v'è . Quando tu affermi che v'è, non v'è più , v'è stato. Fingiti di trovarti assiso alle sponde di un fiume rapido . Qualor tu quivi determini un punto fisso condire: Quell'acqua è qui ; tu non dici il vero, perche quell'acqua, la qual tu dici effer quivi, è già scorsa innanzi a gran paffi. Il tempo corre più rapido d' ogni fiume; non puoi arrestarlo. Qualor tu affermi, arrestandolo, ch'è presente, ti scappa fubito sù quell'atto medefimo, in cui lo arresti, e già si è fatto passato. Il Presente vero non trovali che in Dio folo, in cui non v'è tempo, apad quemnon est transmutatio. Non ti dia però maraviglia se qui il Salmiita, favellando del tempo, non fa menzione filorchè di due tempi foli; paffato, e filturo. Cogitavi dies antiques, ecco il Paffato: Gannos sternos in mente babui , ecco il Futuro. Al presente egli non applicava il

Confidera finalmente, como dal terzo | Se pur egli è, non è più che un momento folo, cioè dire un punto. Gandium Hypocri- lobas. ta ad inflar punti: Vedi però a quanto poco firiduce quel tempo, che tu poffiedi di mano in mano : a un momento folo. Tuttociò che antecede un momento tale, è il Paffato; etuttociò che gli succede, è il Futuro. Perd dicea l'Ecclefialte : Quodenmque fa- Eccl. 18. cere potest manus tua, instanteroperare . Sì dico, inftanter : perchè il Paffato non è più in poter tuo, ficche tu ne possa disporre a tuo benefizio; ed il Futuro non puoi saper se sarà. Vero è che, a discorrere ancora meglio, il Salmifta non tanto penfava quì al Paffato, e al Futuro, quanto al Paffato, e all'Eterno. Coritavi dies anciques , cioè qui fueruns ante, diceva egli, er annes non futures . ma aternos in mente babui . Tutti quegli anni, che faran per noi eterni, fono futuri, non ven'ha dubbio: ma non tutti i futuri , faranno eterni . Gli anni, che ci rimangono ancor di vita foprala Terra, fono futuri, chinon lo fa? Contuttociò chi gli può mai dire eterni ; se dentro il numero di fessanta al più o di fertanta, faran finiti? Gli eterni fon foli quei, che succedono dopo la nostra morte, perchè il numero non havrà giammai fine . Ed a questi pensava Davide . Beato te , se ancora tu farai solito di pensarvi : giacchè questo è forse il pensiero più salutevole, che mai possa albergar nella nostra mente. quello de' dipaffati, e deglianni eterni ; de'di paffati, per rimirare con quanta velocità son trascorsi via; degli eterni, per ricordarsi che questi mai non finiran di trascorrere. Cogicavidies antiquos, es annos aternos in mente habui .

Confidera, qual fia la ragione, per cui questo pensiero ora detto ti dovrà riuscire sì salutevole. La ragion'è, perchè il penfiero de'di paffati farà, che tanto maggiormente tu facci stima degli anni eterni, che, come udifti, non finiscono mai; e il pensiero degli anni eterni farà vicendevolmente, che tanto meno tu facci stima de' di passati. che fon volati si presto, e così pur di quei tutti che passeranno. Solo io ti avverto. che a volere che un tal pensiero riesca anche più efficace, non dei penfare, nè folamente al passato, nè solamente all'eterno, ma all'uno ed all' altro insieme, come tu forgi che qui faceva il buon Davide . Cogitavi dies antiques, & annos aternes in mente babui. Nota la particella &, che ti scuopensiero, o perchènon v'è, o perchènon pre la congiunzione. Vuoi tu conoscere è da prezzarfi, tanto egli èt enue. Che co- quanto poco si habbia a prezzar tuttociò la è ciò ch'è presente in riguardo nostro ? che passa? Mettilo a fronte di ciò ; che non

II.

111

io vivessi, non dirò gli anni miei , che nè pur forse arriveranno agli ottanta, ma quei di Noè, ma quei di Nacor, ma quei di Matufalem, che giunfero quasi a mille; che faranno essi mai rispetto a quei tanti milioni, e milioni, e milioni, che nel fuo corfo assorbise l'eternità ? Saranno simili a un Pf. 19.4 mulla . Tamquam dies hesterna, que prateriit. E come dunque hò da anteporre quegli anni, che tanto fubito havranno da terminare, agl'interminabili? Vuoi tu conoscere quanto habbi parimente a stimar l' Eterno ? Mifuralo col paffato, e di pur fra te: Quando faran già compiti questi milioni di anni, e milioni, e milioni, pur ora detti, che farà al fine di me ? che trattar di fine? Converrà sempre tornare a contar da capo, come se pur allora si principiasse. E come dunque ho da pospor quello stato, che non ha fine, a quello, che tanto presto dovrà finire ? Questa è la vera regola per formare e dell' uno', e dell' altro una stima giusta. Però penfa al paffato, penfa all' eterno, ma penfavi sempre insieme . Cogicavi dies antiquos ,

👉 annos aternos in mente habui . Considera, come il Salmista dice de' giorni antichi cogizavi, degli anni eterni in mente habui. Perciocche quanto al paffato , puoi tutto infieme agitarlo nella tua mente quanto a te piace, puoi firitolarlo, puoi sminuzzarlo : ma non così puoi già Voluntarie peccantibus nobis post acceptam fare quanto all'eterno. In questo non sarà poco, che tu arrivi ad haverlo nella tua mente, non che a discuterlo. Anzi ne meno può egli quivi star tutto insieme , ma a parte, a parte, secondo ciò che noi miseri il concepiamo. Quindi è, che puoi ben' haver gli anni eterni nella tua mente, anno, aternos, cioè quegli anni, che come ora fi è detto, dovranno di mano in mano trafcorrere fenzanumero; ma non così puoi havervi l'eternità . Aternitatem . Questa è | delle nostrali. Abita solo nella mente di Dio, che mentre in sè la contiene, la vede tutta. Tu nella mente tua tieni sempre fissi. come facea già Davide, gli anni eterni, annos aternos, che ciò ti farà baftevole; e torna spesso a ridire : Dappoi che già saran dell' eternità paffati tanti anni, quante son le frondi degli Alberi a Primavera, quante fon le arene dell'acque, quanti son gli atomi dell'aria, quante fono le stelle del firmamento: quanto di questa eternità, che si predi-

passa mai, e di teco stesso : Quando ancor so . Nel rimanente chi di noi può capir ciò ! che fiafi l'eternità? Finch' ella farà infinita , sarà anche incognita. Noi ce la dobbiam qui passare con rivolger per l'animo gli anni eterni, annos arernos, che fono quegli, i quali a noi si appartengono. Però conchiudi tutto il discorto così: Nel tempo di questavita, non v'è presente, sol v'è, o pasfato, o futuro, com'è nell'acque correnti, che velocemente succedono l'une all'altre. Ed a questi hai da figurarti, che siamo quì tutti simili noi mortali . Omnes nos quasi aqua 1.Reg. 14. dilabimur. Nell'eternità per contrario non 14. v'è ne futuro, ne paffato, tutto e prefente , ficcom'e nella vena , che fcorga l' acque . Etale hai da figutarti , ch'è Dio . Tw autem idem ipfe es, & anni sui non deficient . Hebt.1.12. Quello che nell'eternità si dice passato, e quello che nell'eternità fi dice futuro, non e l'istesso eternità, solo è il tempo, che in effa corre. E questo è quello, che sarà proprio nostro, com'è pure ora; se non che ora è per poco, ed allora farà per fempre : Et erit tempus eorum in facula. Ed a questo, PL 80.16. come già tante volte si è replicato, tu dei pensare, affine di veder se ti torna conto di godere per poco, e penar per fempre, o godere per sempre, e penar per poco.

notitiam veritatis , jam non relinquitur pro peccatis bostia , terribilis autem quadam expeltacio judicii , & ignis amulatio, que consumptura est adversarios. Hebr. 10. 26.

Onsidera chi sieno questi, di cui si dice che peccano, post acceptam notigl'increduli peccano folo post andicam nocitiam veritatis: gli Apostati post acceptam. troppo vasta. Non abita in mente alcuna Ora questi Apostati, se tu ben rimiri, son di due classi. Alcuni si ribellano non solamente a i dettami di Cristo, ma ancora a i dogmi : come fanno coloro, che dallo stato di Cattolici passano al Gentilesimo , al Gindaismo , o all'Eresia. Altri ritengono i dogmi, ma si ribellano non per tanto a i dettami, mentre una volta conobbero molto bene la loro bellezza, gli amarono, gli approvarono, glipraticarono ancora per alcun tempo, e dipoi rilaffatifi a poco a poco gli abbandonarono .Ora di ambidue questi ca , sarà veramente trascorso , sicchè più generi di ribelli intende l' Appostolo in quenon habbia a tornare? Nè pure un punto. Ito luogo di favellare: e però di ambidue Ne tornerà sempre tanto, quanto è trascor- dice che voluneariè peccane, o ( come dall'

originale può leggersi a magg'ore indivi- | Cristo all'Eterno Padre, Pater dimitte illis. duzzion della colpa) deficiums, desciscuns; e neque enim sciune quid faciune. Per questi di ambedue dice che peccansibus, ovvero, de non lo può dire: più tosto converrà, che Lucass ficientibus, desciscentibus, jam non relinquisur pro peccasis hestia. Però che vale a te non effer de primi Apostati, s'entri per ventura

Considera, che di ambidue questi generi di Apostati, si dice che peccano voluntariò,

nel numero de'le condi?

ıı.

Pf.;7.

105 14.

16.5.4.

piena. Chiunque pecca, pecca, perchè vuol peccare, chi non lo sa? Contuttociò alcuni peccano a sangue caldo, altri peccano a sangue freddo. I primi sopraffatti dalla passione, non conoscono troppo bene ciò ch'effi fanno : Supercecidit ignis , & non viderune Solem . I fecondi superiori alla pasfione il conoscono, e pur lo vogliono per la malizia, che domina ne' loro petti: nè folo il vogliono, ma spesso ancora lo studo avvedutamente le spalle al Sole, per chè troppo vivo non folgori fu i lor occhi: Fuerunt rebelles lumini. Però de' primi si dice, che peccano più volenter, che volunrarie; de i secondi che peccano voluntario, Prov. 6.13. ti . Homo Apostata pravo cordo machinatur linquitur pro peccatis bollia? Non rimane più loro propiziazione di forte alcuna. Qual'è la propiziazione principalissima ? E'Gesù Crifto. Questa è quell'Ostia figurata in tante altre, che precederono, di Tori, di Agneletti, di Arieti; e finalmente fagrificace . Ora quest' Ostia sì scelta , sì salutare, nel suo uso non rimane più per veruno: ciò non ha dubbio, mentre non v'è da sperare, che Cristo torni più su la Croce a morir per gli nomini: Christus resurgens ex mortuis jam non morieur. Ha fatto già una volta per noi tutto quello , che dovea fare: Quid debni nlera facere vinea mea, é non feci ? E però non farà più altro in tal genere, perchè facendolo non faria niente più di quello, che ha fatto . Mache? Se quest'Ostianon rimane per vernno più nel fino ufo, ch' è di lasciarsi levar la vita, rimane pur nel suo effetto, ch'è di donarcela. Ma per gli Apostati non rimane ne pur nel suo effetto stelfo, e così per gli Apostati non rimane in alcuna forma, non relinquieur, perchè con ciò, che Cristo ha fatto una volta, ch'è

per questi dica : Sciunt quid faciune, e però damna illos . E' vero, che ancora questi, assolutamente parlando, possono rientrare un giorno in se stessi, compungers, convert irfi, e così cavare il suo prò da si de. Prov 6.15. gna vittima: ma è sì raro un tal cafo, che può perchè ambidue peccano al pari di voglia discorrersi, come se mai non venisse : Home Apostara subità conteretur, nec habebit ultrà medicinam . Degli Apostati del primo genere , appena fi troverà chi sia ritornato alla vera fede; e così vedrai che tra gli Erefiarchi si converti un Berengario, che su il primo a negare la real presenza di Cristo nel Santiffimo Sagramento ; nel resto Simon Mago, Arrio, Montano, Manete, Nestorio, Pelagio, Priscilla, Lutero, Calvino, Carolostadio , Bucero, & altri sì fatti , diano, lo ripensano, lo raffinano; voltan- tutti al pari morirono impenitenti. Non habuerunt ultrà medicinam. E degli Apostati del secondo genere; appena v'è parimente chi torni al bene ; e la ragione è chi ariffima : perchè qual modo v' è da far sì, ch'ogni peccatore fi riconosca ? Rappresentargli non che volencer. Etali , fe ben riguardi, l'enormità di quel male ch' egli commette , sono appunto tutti gli Apostati dianzi det- lo scandalo, che reca al prossimo, il dispiacere, che dà a Dio, il diletto, che dà al ti. tione appliair frais maium. Qual maraviglia però se per tutti questi aftermisi parimente, che jam non re-vive di dannazione. Ma già questi conoscono tuttociò, e tuttavia lo disprezzano arditamente . Adunque , che speranza può effervi di ridurli? Non habebie ultrà medicinam . Vedi però quanto giustamente l'Appostolo ha favellato, quand'egli ha detto . Voluntariè peccaneibus nobis post acceptam neta per noi fu l'altare eccelsissimo della Cro- titiam veritatis, jam non relinguitur pro peccatis boftia, perchè come questi peccati di Apostasia difficilissimamente sono ritrattati. così difficilissimamente sono mai rimessi . Tu innorridisci alla vista di un tale stato, nè ti fidare, benchè ti paja nel prefente

viene ad incorrervi? apoco, apoco. Confidera, come non curando questi infelici ribelli, di haver Cristo per loro propiziatore, non altro resta, se non che se lo aspettino loro Giudice. Però l' Appostolo dopo haver detto : Voluntarie neccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis, jam nom relinquieur pro peccaris boffia, fegue immediatamente : terribilis autem quadam expellaeie judicii . Dice, quadam, perchè questi sventurati non hanno di presente tutta quella aspettazion de Giudizio, che si doflato morire in Croce, non recherà a questi vrebbe : se l'havessero, preserent pra rimamiseri giovamento. Per gli altri può dir re; ma ne hanno tanta, che basta ad intorbidare

di starne lontano affai : perchè fai tu come si

III.

320 bidare di tratto în tratto le loro fallaci al- ra terribile, quanto farà dolorofa, non più legrezze : e però questa medesima aspet: l'aspettazione, ma l'esperienza? zi al Tribunale di quel Signore, a cui manno per malizia : Veluntarie peccantes peft particolare . Vi riman l' altra poi dell' no lungamente marcito ne' lor cadaveri ,

Considera , che poco male a questi satazione si dice, che riesea ad essi terribile. Considera, che poco male a questi sa-Benchèterribile veramente sarà, quando rebbe l'essere da Cristo nel giorno del Giuverrà piena . E quando verrà ? All'ora del- dizio rimproverati più di turri gli altri Rela lor morte. Figurati dunque che farà di probiloro compagni, se più di tutti gli alquesti Inselici , quando fi udiranno dir che tri non dovessero esfer ancor puniti . Però tra poco converrà loro comparire dinan- foggingne l'Appoftolo, che per questi relinquieur non folo serribilis expellacio judicis , carono si bruttamente di fede ? Audivi ma ancora serribilis ignis amulasio . Quel er concurbatur oft venter ment . E perche > filoco , che datala finale fentenza di danperche non havranno alcun animo di parla- nazione si avventerà addosso a i Reprobi Abac. 3.16 re in propria discolpa: Avece contromuerunt per cacciarli di fubito ne gli Abiffi , o colabia mea . Un Reo che ha commesso un mea questi si appiccherà più che a gli altri grave delitto, ma ha qualche scusa, tre- trovandoli quasi legna più acconcie ad arma affai ; quando fa di dover comparir dere! Deviperò fapere che il fuoco eleva-tra poco dinanzi al Giudice ; ma non trema tanto, quanto un Reo, che ne anche punirei Reprobi, non procederà come fa quale scusa addursi. E tali saran questi tra noi di presente. Di presente egli in egual miferi , i quali apostatando dalle verità modo assigge un Martire, e un Malfattore. Jecl. 14 conosciute, qualunque fossero, peccaro- un furbicello, & un affassino . un fornicatore, e un'adultero; ma allora no . Alloacceptam notitiam veritaris . Ma quella ra opererà come s'egli foffe dotaro d' intenaspettazione fin'ora detta è del Giudizio dimento, e tormenterà più vivamente di grado in grado , chi più fi merita d'effer universale . E questa quando verrà ? Al tormentaro: ond'è che alcuni Santi hantempo debito . Figurati di nuovo però che no chiamato il fuoco infernale . fuoco . per . fara diquesti, quando a suono di rromba dir così, ragionevole: parienalemignem. destatida quel sepolero, dove già havranl'Appostolo, che un tal suoco havra quafi di percoffe , fofpinger de Diavoli, perchè arrivino prello alla valle di loro firage . Ta fondament allora nel finoco, ma in tutti del propositione del valle di loro firage . Ta folgiament allora nel finoco, ma in tutti Populi , populi , in valle concisionis , quia glialtri Elementi , che quasi a gara si arjuntà oft dies Domini , in valle cenciscenie. meranno a vendicare gli oltraggi, che su-O che terribile aspettazion fia la loro I rono in Terra fatti al loro Signore. Allora Quefti appunto faranno quei Peccatori , fi avvererà quello che tanto bene descriffe che tremeran più di tutti all' aspettazion il Savio, quando egli diffe, che pugnabis del Giudzio petchè quelli più di tutti emille Orbis terranum contrainssinano, per elle Giudzio hanno ad effere svergognati, che ciascun Elemento si porterà e, come se ficcome quei, che conobbero la mostruosi- fosse colmo, non fol di forza a operare . tà della colpa; e nondimeno, quali Aman- ma di furore . Ibuns direlle emiffienes fulguti perduri, accettarono di sposarla . Però rum. Ecco le saette socose, che non più chi peccò per mancanza di cognizione, irragionevolicome adello, ma ragionevopregherà in quel di le caverne che lo na- li, colpiranno a diritto chi si conviene, scondano; ma chi peccò per malizia, pre- lbune dirette, & tamquam a benè curvaso argherà fin l'Inferno che lo subbiffi. Tanto cu mubium exterminabuneur, cioè emissen-l'aspettazione di quel Giudizio, che si ve- sur, vel ejicientur, & ad cersum locum insidranno non lontano come ora , ma immi- liene, non più ad incereum . Es à perrefa nentiffimo, gli colmerà di terrore ! Que- iraplona mittentur grandines. Ecco la Terfli faranno i più rimproverati da Critto , ra , che quali ragionevole anch'effa, e pequesti i più esecrati, questi i più esosi, e rò adirata, sapra scagliare le sue tempeste questi finalmente i più maledetti. E per di pietre, come di grandine. Escanaesces qual ragione perchè i Nimici più odion a inelle aqua maris. Ecco che quasi ragionequalunque Principe quali fono? fono i Ri- vole l'Acqua fi accenderà , non altrimenti belli . E però ripenía frate, con dire in che s'ella ardefie di furia : & flumina con-cuor tuo : Se tanto a questi la semplice current duriter , quali che i fiumi tutti voaspettazione della loro gran consusione sa gliano al Mare, non sufficiente allo sha-

Libria de Contrale

ı.

raglio, alle firage, reccar foccorfo: Con- no ribellarfia i dettami di Crifto spettanti era illos flabit spiritus virturis. Ecco che al vivere, ma ancora a i dogmi appartequasi ragionevole l'Aria si ferma prima nenti alla Fede. un poco a pigliar vigore, flabit; e poi tamquam turbo venti dividet illos, con mandare i cattivi lontan da'buoni . Ma perchè in questa battaglia, eccitata dagli Elementi, il Fuoco terrà quasi le parti Sap fat. da Capitano : Ignis ante ipfum pracedet; però l'Appostolo non ha qui fatta menzione, ne dell' Aria, ne dell' Acqua, ne della Terra, ma fol del Fuoco; tanto più ancora, che al Fuoco molto più propriamente conviene il zelo , ch'è un'ardor fommo: Æmulatio.

Considera finalmente, che questo zelo confumerà gli Avversarj del tuo Signore , Emulacio que consumpeura est adversarios. Questi Avversarj sono singolarmente tutti gli Apostati dianzi detti, perciocchè questi fon quelli, che più di tutti ora muovono guerra a Dio , con rubargli dell'anime, con sedurre, con sovvertire, con tirar facilmente la gente al male. E tutti questi quel di saran consumati, perchè faranno totalmente distrutti . Non fi dice però, che ignis-amulatio consumptura est inimicos, ma che consumpra est adversarios : E ciò molto avvedutamente . Pernon dovran mai lasciare di essere a Dio nemici per tutta l'Eternità; come nimici aldire d'intendimento? Tu se alla sola imma- ameresti alla morte di ritrovarti. ginazion di un tal fuoco non ti fenti colmar di orrote, temi di essero ramai divennto Appostolo non ragiona a quei, che su la di quegli Apostati, i quali non solo ardisco. Terra dimorano da Cittadini, perchè in

Mannadeil' Anima.

## XXV.

San Giacomo Appoltolo.

Obsecto vos , samquam Advenas , & Peregrinos , abstinere vos à carnalibus desideriis, qua militant adversus animam, conversationem vestram inter gentes habentes bonam. I. Petr. 3. II.

Onfidera, che in tre modi possono stare gli Uominifu la Terra: o come Cittadini, o come Forestieri, o come Pellegrini. Come Cittadini vi Ranno quei che Phis. 11. non riconoscono altra Patria, che questa: Oculos suos statuerunt declinare in terram . E però quì hanno fondato ogni loro bene. E tali fono i Cristiani cattivi, i quali benchè non sieno sopra la Terra Cittadini di origine, mentre la loro origine vien dal Cielo, sono tuttavia Cittadini di volontà, mentre hanno qui stabiliti i lor padiglioni, come se mai non avessero da rimnoverli, Tabernacula corum in progenie , & progenie : qui fi ciocche devi offervare, che questi infelici fono ascritti, qui si sono arrolati, Vocaverune nomina sua in terris suis, col vivere a fimiglianza di quei Gentili, qui fpem non habene . tresi non lascieranno mai d'essergli rutti gli Come Forestieri vi stanno quei che molto altri, che staranno più ad ardere nell' Infer- ben riconoscono un' altra Patria, qual'è no con esso loro tutti i Dannati , tutt'i quella del Paradiso, & ad essa aspirano: ma Diavoli. Ma che: Se tutti costoro rimar- pur frattanto dimorano su la Terra di pro- Barne, in ranno nimici a Dio; non però più gli posto, con applicarsi più alle cose terrene, rimarrano avversarj, perchè non potran che alle celesi: Quid as si singui rerra no più porsi ad attraversare la gloria sina; iminieropume 1; invecerati in retra aliena E come una volta sì arditamente facevano quelli sono i Cristiani ordinari. Come Pel-su la Terra. E perchè solo gli rimarran- legrini finalmente vistanno quei, che non no nimici, non gli rimarranno avversarj? solo riconoscono un'altra Patria, qual'è però si dice, che ignis amulatio confum- quella del Paradiso, & ad essa aspirano, ma Plates. peura adversarios: e non fi dice, che con su la Terra non possono viver quieti: Hen fumpeura est inimicos. Nel relto come può mibi quia incolatus meus prolongatus est. E dirfi, che ignis amulacio consumpeura est ini- quali che qui si trovino di passaggio per un micos; mentre è vero si bene, che questi fol di, non altro della Terra essi tolgono, pina. miseri arderan del continuo nella fornace che quel tanto di alimento, o di ajuto, che orribile dell'Inferno, fmanieranno, spasi- basti a vivere loro di giorno in giorno : Be à meranno, manon verranno mai però con- er quid volui super terram? Equelti sono i sunati; mercecche il loro suoco gli tor Cristiani perfetti. Prima di andare innanzi, menterà di maniera, che saprà insceme sermatiun poco atmiratte modinno, afstruggerli sino al vivo, e insteme sono il di, fine di riconoscere in qual di quelli tre or Aruggere; tanto sarà suoco dotato percosì dini ti ritruovi tu di presente, ed in quale

Considera, come in questo luogo l'

tal caso gli havrebbe dovuti ammonire ad, sta ciò: perchè in tal caso havrebbe dette rò pregali (per ufar loro tanto più di rispetquei che fono: Obfecrevos tamquam Advedefideriis , qua milisant adversus animam, conto ciò che piace alla carne; di robba, di riputazione, di piacere, massimamente corporeo. Vero è, che a favellare con pronere vos à carnalibus defiderits; perciocche questi son quelli, che più di tutti ci fanno vivere attaccati alla Terra. Però di quei

Eccl. 134 presso per tempo: A scincilla ana augerer quest'arte pur'ora detta di vincerli con la ignit. E sorse che non l'havrai tu stesso sugar a sessionere se ; quanto più quando provato per esperienza?

Confidera, come nondimeno l'Appolto- adversas animam. Fuggire innanzi la zuffa 114 lo qui non dice. Obferre ver carere carnali- fempre è affai facile; manon così poichè bus desideriis , ma si bene abstinere uns ; la zusta è attaccata . E però saviamente perché datali desseje, che sorgeono innodice l'Appositole: còssim en abisimen un sonatori principale au significante un sonatori principale au significante desservità un situatori desservità un ai bene da volontari. E però quello che minuma i perchè non si aspecti, che cerbiogna si è, colo che questi si tevano con- serve. E pero una sielui si, se si contra l'Anima, discocciati, ribistretti, ribistre Giacomo: 18mmi see cancopi constitui vastrità, etteri di acti e stonato. Anne si per la de- si sur si catti, etteri di acti e stonato. Anne si per la de- si sur si perche si per la de- si si si contra si membri sopriti i

alt nerfi , non folumente da' defider car- l' Appoftolo: Obfecro ves arcere à vobiscarnali , à carnalibus desideriis , ma ancor nalia desideria; ma egli non è pago di così dalle opere. Parla folo aquei che vi stan- poco. Non vuole che tu sol tenga date no, o da Forestieri, o da Pellegiini: e pe- lontani fimili defideri, arceas illa; ma di più vuole, che tuftii Jontano da effi, ab- Sap.11.6. to a diportarfi proporzionatamente da finen se abillis; che questo è propriamente abfinere fe , tenerfi lontano , Abftinet fe nas, & Perserinos, abflinere ves à carnalibus à viismoffris, Vuole, che per quanto puoi non ti lafci, qual Capitano avveduto, atsursainem vestrem intere Gantes ( che sono l'eccar la guerra. Devi però sapere, come i chadaini diquesta Terra di sopra detti) questi desse caratta alle volte combattudi habuntes bonam. Ma quali sono questi del-no contro l'Anima; altre volte militano, deri carnali di cui fi tratta? Sono quei tre cioè stanno solamente accinti a combatdefideri così famoli, che abbracciano tut- rere. Però quando efficombattono, maffunamente con bartaglia furiofa, gli hai da discacciare, ribattere, ributtare, come di fopra fu detto : ma quando militano , prietà, i primi si dicono desideri avari , come vedi qui che l'Appostolo presuppone, i fecondi ambiziosi. Desidericarnali sono militant adversas animam, hai da scansare veramente quei di piacer corpoteo. E da il cimento, abfinere re, con usare assai più seclastio questi vuol qui singolarmente l'Appostolo, la suga, che non la scherma : Abstine re che ti aftenghi , mentr'eglidice : Obfecre | alire, & minues peccara. Anzi quando anvostamquam Advenas; & Peregrines, abfir cor ti combattono, gli hai da vincere in questa sorma medesima più che puoi, con astenerti dal porre in essi la mente, col difirarti, col divertirti. E la ragion'è: per-Danis o due Vecchi si posseduti da desider carnali, chè il pensare fissamente al peccato, il diffe Daniele, che declinaverunt seules sus, quale t'impugna, è vero che talorti dimine viderene Calum. E tra parti funesti della nuifce l'incentivo verso di esfo; ma è vero Libidine, non folamente vengono annove- ancora che talor te lo accrefce. Quando rati l'Offuscazion della mente, l'Inconside- te lo diminuisce, come avviene nell'Avarazione, l'Inconstanza, e la Precipitazio- rizia, e nell'Ambizione, tu puoi combatne, masopra ognialtro l'Orror del suturo | tete refistendo al pensiero, perche quanto Secolo : Horror futuri faculi. Nota però più penfi alla vanità de guadagni Rimati come non e qui contento l' Appostolo, che dall' Avarizia, o della gloria sperata dall' ti astenghi dalle opete della carne, che Ambizione, tanto più acquisti di facilità apertamente dimostrano il loro male, ma a non curartene. Ma quando te lo accresce, ancora da'desiderj, che lo nascondono ; come accade nella Libidine, la quale ha ancers da defider), che i o naicondono ; come accade meita Libidime, i a quie na à edidariu, perche, fe c'è visio, a cui loria d'immorarti dies, quando ancor tra biologia più oliver ne l'insi principi), è que concempil la feu bruterazione concempil la feu bruterazza non d'opar altro discoso perché poù avver l'i inte (regulia, ma foli liggendolo: "devre origine bene (pefio da una fcintilla, da l'accione nama maniera compra. Se però quan. Incl. 1. un pensieretto, da un primo moto non ri- muovono ancora la guerra, hai tu da usare

stan folo in arme per muoverla? Militane

Con-

Cacacac

ıv.

Confidera, qual fia il modo di aftenersi agevolmente da fimili defiderj . Il modo è mortificarfi, con ischisare quelle occasioni, che possono risvegliarli; è custodire la vifta, è cuftodire l'udito, è il contenersi dal leggere libri vani; e così del refto . Questo dico è il modo unico di aftenerfi da defideri carnali . Trascurato questo , non folo non ti puoi più aftenere da' defideri, ma non faraj poco ad aftenerti da comp cimenti, da' confensi, dalle opere . Bisogna dunque, per non trascorrere a tanto, affenerst da' defideri . E però conchinde l'Appostolo, che sopratutto sii attento a converfar come fi conviene : Converfacionem veffram inter gentes habentes benam; petche qui è dove desideri tali fi accendono fopratutto, nel conversare. O tu stii come Forestiere su questa Terra , samquam Advena, o vi ftii come Pellegrino, ramquam Peregrinus 3 necessariamente hai da conversare più d'una voltatra quei che pur troppo vi stanno da Paesani. Questi sono qui dall' Appostolo detti Genti, Gentes; o perchè, quantunque Cristiani, non riconoscono , come i Gentili , altra Patria , che la presente; o perchè, essendo di numero molto più, che i Pellegrini in Terra, e che i Fotestieri, giustamente essi vengono fotto questo nome di Gente, cioè dire di moltitudine. Dovendo tu però con-versar tra esti, quanto convien che converfi avvedutamente, ed attentamente, affinche non fi attacchino ancora a te i loro costumi! Disti, tra esti, perchè cosi parimente dice l' Appostolo : Cenver facionem vefram inter Gentes habenter benam . Dice in ter Gentes, non dice cum Gentibus; perchè fe con questi hai da trattar qualche volta o per tuo fervizio, o per loro, non hai petò facilmente da converfare. Ma quando ancora tu non converti con effi, ma fol tra effi. bai da scansare ogni forma di converfare non folamente cattiva, ma ancor fospetta: perchè qui è dove singolarmente fi accendono i defideri carnali. Un guardo, un ghigno, un portamento men cauto bafta a far che fi pongano tofto in arme a fomma dannazion dell'anima tua : Militent adversits animam . Offerva come tu fii sollectto in aftenerti dalle occasioni men buone , e da effe aftienti , affin di

XXVI.

Sant' Anna.

Silebit Dominus in dilettione fun , exultabit fuper to in lande. Soph. 3. 17.

Onfidera, qual fia l'arre così bramata, da potere con poco guadagnar molto : Efercitarfi in atti di amor di Dio : ficchè quanto operi, fempre l'ordini a lui con quella intenzione efpressa di volerlo operare per amor fuo. Allora non ti puoi più dolere, fe nel tuo flato non ti è permefso di poter sare per Dio certe imprese eroiche, che fanno altrinel loro: perchè già Dio, fi chiama pago a fufficienza di te fe nel tuo non resti di amarlo: Silebio Dominus in dilelliene fus. Questo è il fenfo più proprio ditali voci, che però fon' abili a darti un conforto fommo. Ti lamenti tu forse di non poter sare ancor tu quelle penitenze si aspre, che tanti fanno per Dio, quelle discipline, que diginni, che ben per altro dovrebbonfi alle tue colpe ? Supplifci con far atti frequenti di amor di Dio, ch'egli così non tiftarà a cercar altro: Silebis in dilettiene fun. Effendo manifestissimo, che tali atti, ma fatti di vivo cuore, fono bastevoli a renderti infino efente dal Purgatorio. Se non puoi far più che fervirlo fopra una Cattedra, amalo; e Silebie in dilettione fue . Se non puoi far più che fervirlo in nn Confestionale , amalo; e Silebis in dilettione fun . Che fe nè pur ti è permesso sar ciò per Dio, ma convien the badi alle faccende dimeftiche. a regolare i figliuoli , a reggere la famiglia, o veramente ad efercitarti in oure opere manuali: e tu badavi pure, ma fempre, come fi è detto, per amor d'effo; nè temer ch'egli non chiamifi soddisfatto cosi di te nello flato tno, come d'altri nel lor più efimio: Silebie Dominus in dilelliene fus, non inspere, ma in dilettiene. Questo è di tanco conforto, che ti dee dare un grandiffimo incitamento ad efercitarti in questi atti belli di amore, chesono a Diosì gradiri. Dubititu perventura, che non fian potere più agevolmente aftenerti da'de tali? Ciò per cui i Santi fono arrivati a fin-fideri. re ch'effi han fatte, quanto è ftato l'amore con cui l'han fatte: Remissurer ei peccara Luc. 7. mules, diffe Crifto di Maddalena, queniam dilexis multum . Non quis multum fe-X 2 cit.

11.

lagrime cordialissime . pur ora detti , aggiugnerai quelli ancora poniamo di far per Dio, di quello che Dio ciò, che alla giornata và disponendo di te ; da noi Dio gradisce sopra tutto l'amore, ficche non folo tu non ti dolga di effo in nel fuo la lode. Ma guarda, quante volte verun' accidente, benchè finistro, ma più tu fai l'opposto di quello, a che sei tenutosto lo aggradischi, lo approvi, e glidi- to! Nelle tue opere in vece di amar Dio. chi,fempre, che quanto fa fia ben fatto : egli tu amite fteffo, cercando in effe i tuoi innon solo taeera sopra dite, eome sacea ne' teressi, il tuo intento, assa più che Dio. primi atti disemplice dilezione, ma esulte. Nelle sue, in vece di lodarlo, talora se non rà: Exultabit fuper te in laude; pereiocene lo accusi, almeno te ne lamenti. Onal main quelli aggiangi alli diezione che de raviglia però, fe nello flato moti riefee si viglicome a Patte, la riverenza, la raffei peco di farti Santo? La colpa non è più grazione, e la filmache pur gil devi come dello flato, è di tre medefino. Eccotioggi a Padrone foytano. Fra quante lodi ru la gloriola Sant' Anna, arrivata a gradosi pola rendere Dio, quella gille più araz (eccle di faintità, che meirò d'effere la ditutte, la lode, che gli rendi a cagion del Madre, di chi? di quella stessa che su poi buon governo. Gli piace quella lode, che Madre di Dio: E pur come vi arrivò, se tugli dai per la sua infinità, per la sua im- non con questo puro esercizio, ch'hai qui mensità, e per tanti altri de'suoi sublimi sentito? Con amar Dio nella sua vita priattributi ; ma più di tutte l'altre gli piace vata di vero euore , e con lodarlo nella questa che tu gli dai per la sua ve nerabilisti- sua eosì lunga sterilleà. Tanto è vero, che ma provvidenza . E per qual cagione ? se anche tu praticherai sedelmente un tale Perciocche questa è quella lode, che esercizio, Silebis Dominus in dilestione più di tutte gli han voluto contendere i sua, exultabit super te in laude. fuoi nimici. Quindi è che in Cielo medefimo , come habbiam dall' Apocaliffi , questa è la lode, che più di ogni altra tiAnoc. 15.º finona sa quelle beate cetter : tudicia ena
Esto censenziene Advorsario eno cirò, dum es
12.75 tudicia ena
Lito censenziene Advorsario eno cirò, dum es
12.75 tudicia ena
13.75 tudicia ena
14.75 tudicia ena
15.75 tudicia ena
15. Vera , & jufta judicia ejus . Infla , & vera

funt via rua Ren faculorum . Quafi che il Cielo voglia con ciò ricompensar tante accuse che dà la Terra a'divini giudizi iscrutabilissimi , scuotendo affatto di sua bocea quel morfo del quale intefe favellar Dio quando diffe : Lande men infranato re ne interest. Piglia dunque esempio dal Cielo, non dalla Terra. Loda Dio fempre egualmente per tuttociò che dispone de' fattituoi : Semper laus ejus in ere mee . Lodalo ne'casi prosperi , lodalo ne'casi avversi, e offerirai con questo a Dio sagrifizio di lode così giocondo, ehe lo farai

giubbilar fu la tua perfona: Exultabit fuper to in laude . III.

II.42.

16.13.14

Confidera, che in questo breve detto Profetico tu vi scorgi additata la strada più no, ma nell'interno: Amare, e Lodare. za l'amore farebbe affertata, l'amore sen- affai minore. Se intenderai ben questa

eie , ma quis muleum dilexie . Non havea | za lode farebbe falfo . E però il Profesa iri n' allora la Maddalena sparsa una stilla di untal versetto ha congiunti questi due terfangue per le sue colpe ; ma ei o non pregiu- mini di amore insieme, e di lode, perchè dieolle, mentre ne havea versate tante di mai di buona legge non possono andat difgiunti . Tutta la vita umana è teffuta, pe Confidera, ehe fe a questi atti di amore dir eosì, di due fili: di quello che noi difdi lode, benedicendo il Signore per tutto dispone di sar di noi. Nel nostro operare

#### XXVII.

farius Indici , & Index tradat to Minifro, & in carcerem missarie. Amen dieo eibi, non exies inde, denec reddas noviffimum quadrantem . Matth. 5. 25.

Onfidera, ehi nel miglior fenfo mistico C fia quell' Avverfario, dicui, fecondo l'intelligenza de Santi favellafi in questo luogo . E' il dettame della coscienza . E con questo dice il Signore, ch' hai tu da fare quello ehe fai eon un' Avversario potente, il quale ha qualche pretenfion giusta contro la tua persona. Non sei tusolleeito, mentre egli attualmente stà per condurti dinanzi al Giudice, a dargli più che puoi la dovuta soddissazione per via di composizione, di compromesso, o di sborfo, che più lo appaghi? E così hai da compendiosa da farsi Santo non nell'ester- far col dettame della coscienza. E per qual cagione? Per non effer poi condannato a Nelle tue opere devi sempre amare il pagar con tutto rigore quel debito, da cui Signore, nelle sue lodarlo. La lode sen. prima ti potevi liberar con incomodo to di le sue istanze, benchè giustissime. Confidera, come questo dettame si dice

Avversario tuo, non perch' egli voglia il tuo male (giacchè in tal caso si farebbe detto inimico) ma perchè contraddice alle tue | voglie scorrette, facendo con esso te quell' uffizio, che sece l'Angelo con l' inconsiderato Balamo, quando gli diffe: Ego veni, ut adverfarer tibi, quia perverfa est via tua, mibique contraria. Alle volte questo Avversario ti vuole ritrar dal male, in cui tu trafcorri; e alle volte ti vuole incitare al bene, a cui sei ritroso. Però nell'un caso, e nell' altrotiavversa sempre, e così sempre è Avversario, adversareribi. Mache ? per questo gli vorrai male alcuno? Anzi per questo lo devi amar maggiormente. Meglio è un'Amico che avversa, che non è un Nimico che adula . Meliora funt vulnera diligentis, quam fraudulenta ofcula odientis.

Nimico che ti adula è il fomite della Concupiscenza ; e a questo dei voler male . Amico che ti avversa è il dettame della Coscienza; e a questo dei voler bene. Che se pure non vuoi che ti avversi più, e tu sod-Eccl. : 6.9. disfalo . Tolle adversarium , & afflige inimicum . Tolle adversarium, con soddisfare al dettame della Coscienza ; & afflige inimicum , con reprimere il fomite della Con-

cupiscenza. TIT.

Pf 19.

И.

1;.

Considera, come a questo Avversario, dice il Signore, che tu hai da confentire quel bene, al qualetistimola. Ma dice ch' hai da far presto. Esto confensions Adversario tuo cità , dum es in via cum eo . Non dice flatim, perchè talvolta convien pigliare qualche poco di tempo a deliberare; ma mo si trovi al termine della via, quando si figura di essere ancora al mezzo. Onesta via è la vita mortale : Dirige in confpellu tuo viam meam . In cui questo Avversario benevolo mainon lascia di accompagnarci . E che sarà s'egli non havrà in tempo ricevuta soddisfazione? Allora di Avversario benevolo qual'egli è, si convertirà in Avversario pur troppo pregiudiziale, in Accufatore, in Attore, che tal' è Inome, che quì gli dà il Testo greco. Che ti par dunque di te? Ha qualche giusta pretension di ora detto? Che ti dice dentro il cuor tuo? V' Mannadeli' Avin ..

Verità, non farai si facile à disprezzare tut- riens Adverfario tuo cirò, dum es in via cum eo, perchè post viam non ti dovrà giovar punto il dispiacere di non gli haver con-sentito. Dirà le cose giustissime come sono . Omnia, que arguntur, à lumine ma-

nifeftantur .

Considera, quanto grave sarà il tuo danno, fe non havrai confentito in tempo, com'eri tenuto a fare, a quest'Avversario, metre si dice ch'egli ti consegnerà in mano del Giudice. Questo Giudice è Gesil Crifto . chi non lo fa? E in mano ad esso questo Avversario ti dovrà consegnare come Accusator, come Attore: perchè il dettame della Coscienza sprezzato, sarà quello, che ti dovrà costituire dinanzi a Cristo a guisa di Reo, nè solo costituirti, ma ancor convincerti affai più di quel , ch'altri faccia, di tal maniera che a lui più che ad altri si havrà riguardo nel giudicarti. Quindi non fi dubita punto, che egli non habbia da riportar la sentenza a proprio favore. E però nota come qui fi favella . Si dice, ne forse Adverfarius tradat te Indici, ma non fi dice poi, ne forte Index tradat to Ministro . Si dice , ne forte Adverfarius tradat te Indici, mettendo la cofa in forfe, perchè può effere, che fu'l termine almeno della tua via habbi dato soddisfazione a questo Avversario con un dolore tanto intimo, tanto intenfo delle ripugnanze a lui ufate, che egli non possa in virtu di ciò ritenere più alcuna pretenfione fopra di te.Ma poi si dice affolutamente, ne Index nelle due cole ora dette: e nell'aftenerti da | tradat te Miniftro, perchè come questo Avquel male, dacui tiritira, e nell'eseguire versario si è convertito in Accusatore, in Attore, ha vinta la causa: non se ne può dubitare. E' certo, che il Giudice ti dovrà dare al Ministro, cioè all'Angelo esecutore, edècerto, chel' Angelo esecutore ti dovrà condur nella Carcere a te dovuta. Non dice eirò, perchè non fiperda tempo : po- farebbe per tanto un' error gravissimo il tendo massimamente accader, che l' uo- non haver consentito opportunamente a questo Avversario, a cui si dovrà portar rispetto si grande in quell' inappellabile Tribunale ? Efto confenciens, adunque , efto confentiens Adversario tuo cità, dum es in via cum eo , ne forte Adversarius tradat te Indici, & Index tradat te Ministro, & mittaris in carcerem.

Confidera, qual fia questa Carcere, della quale qui si ragiona. Ella è doppia : il Purgatorio, e l' Inferno. Una di queste indubitatamente dovrà toccarti fecondo la qualità del delitto da te operato. Ma qualunque fiafi, quivi ti converrà dare intera presente co' fatti tuoi questo Avversario foddisfazione. Sentiche il Signore è, che giura: Amendico tibi, non exies inde , doè qualche bene, al quale in darno ti stimoli ? nee reddas noviffimum quadrantem . La par-Deh consentigli prestamente . Esto consen- ticella donec , alle volte ammette ter-

Job 174, dell'istesso : Donec deficiam , non recedam Qui declinat aures suas , ne audiat legem , drantem , tu gli dici , che uscirà di là , ma quando? Quando ti havrà soddisfatto con rigor fommo. Ma se tu ciò dici al fallito, tu gli dici, che di là non dovrà più uscire, perchè egli è affatto incapace di foddisfarti . L' istesso è nel casonostro . Nel Purgatorio le Anime sono in istato di poter soddisfare, perche hanno capitale di grazia: nell'Inferno non fono: e così quelle si può dir , che sien ricche, queste fallite . Se però si dice a un' Anima del Pur gatorio , Nonexies inde , donecreddas novifsimum quadrantem , se le dice , ch'ella uscirà dalla Carcere, ma a filo costo. Ma fe ciò si dice a un'Anima dell' Iuferno, se le dice, che dovrà star carcerata per tutti i fecoli . Qualunque però sia quella pena , di cui qui trattafi, fiatemporale, fia eterna, ò quanto farà sempre maggior di quella, che tu havresti sofferta nel concordare col tuo Avversario per via ! Se dunque hai senne , concorda , non differire , che il tempo paffa. Efto confensions Adverfario tuo ciro, dum es in via cum eo. VI.

Considera, che alcuni vorrebbono concordar con quello Avversario così potente: ma in qual maniera; con tirarlo alle voglie loro: perchè vorrebbono con palliati argomenti indurre a poco a poco il prima tutti gli appetiti inferiori , i quali dettame della Coscienza ad approvar ciò, che desidererebbe il loro appetito . Ma disturbarti da un tale amore; e poi tutte le questo non si può fare . E per qual ragione ? Perche a te tocca di ftare con effo lui, e non a lui di stare con esso te . Nota come parla il Signore: Efto confensions Adversario enocità, dumesinvia cum eo . Poteva egli dire egualmente bene, dum tecum ille est in perchè ciò tu non puoi conseguir con facivia, perchè tu hai il dettame della Coscienlità, se l'intelletto, ch'è parte si princiza nell'intimo del cuor tuo. Ma non ha vo- pale , non accousente, ti dice che tu chialuto dire così . Ha voluto dire , dum esin mi in tualega ancor l'intelletto con tutte via cum eo, perchè tu intenda, che ate le fue potenze. E quelto è qui detto men-

mme, e significa ciò, che dipoi verrà, tocca di seguir lui, e a lui non tocca altricome è in quel luogo di Giob : Expello do- menti di feguir te . O quante volte procuri nec venias immutatio mes . Alle volte non di adescarlo , di aggirarlo , o almeno di lo ammette, e fignificaciò, che non ver acchetarlo, ficchè non gridi in ricordarti rà mai , com'è in quell'altro luogo pur il tuo debito ! Follete, se così procedi, ab innocentia mea . Ora , fe tu andrai nel orario ejus erit execrabilis. Se però non gioab innocentia mea. Ora, ie tu andrainei princentia mea. Ora, ie tu andrainei prugatorio, n'uscirai bene, ma non già verà che firaccomandia Dio uno, che avfinatanto, che non havrai soddisfatto a tutto rigore: candrai nell'Inferno, non ne uscirai per tutta l'Eternità. Questo tanto la sua orazione siracecrabile; che vuoldire nell'uncaso, e nell'altro: Non sarà di chi havrà procurato di farlo ancora exies inde, donec reddas novissimum quadran- tacere , con prevertirlo ? Il rimorfo di sem . Figurati di tenere in Carcere a tua re- Coscienza, ch'è quello propriamente, che quifizione due debitori, uno ricco di capi- gridapoi che si è fatta l' operazione, può tale, ed uno fallito. Se tu dici al ricco, effere più negletto, massimamente da chi Non exiesinde, donecreddas novissimum qua- è di Coscienza, o paurosa, o pusilla, per non dare intal modo luogo a gli scrupoli ; ma il dettame, ch'è quello, che grida innanzi, vuol'effere sempre udito, almeno per pigliar agio a deliberare; e tanto più vuol'effere ancora udito, quanto egli grida più forte, perchè allora è più chiaro fegno. ch'egli ha ragione.

#### XXVIII.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, Gex tota anima tua, G ex tota mente tua, & ex tota virtute tua. Hoc eft primum mandatum . Secundum autem simile estilli: Diliges proximum tuum tamquam te ipfum. Mar. 12. 31,

Onsidera, che fiaciò, che Dio date J vuole, mentre qui dice : Diliges Dominum Deum tuum , &c. Vuole primieramente, che tu aderifca a lui con tutto il tuo cuore, ex toto corde suo, cioè con tuttalatuavolontà. E questa tra le parti dell' uomo la dominante ; e però s' intitola col nome fignorile di cuore : Prabefili cor enum Provisi 6 mihi . Di poi vuole , che affine di far ciò più perfettamente, e con l'atto interno, e con l'atto esterno, tu chiami in aiuto . come ribelli par che più tosto inclinino a membra del corpo, la lingua, gli occhi, gli orecchi , le mani , &c. Gli appetiti son quì compresi generalmente col nome di anima, ex tota anima tua, e le membra con quel di forze , ex tora virture tua. Ma

te s ex tota mente tua ; affinche il vocabolo | conducono come mezzi, ch'è l'esatta ofciò ti comanda, sta allegramente, perche la Terratu non puoi confeguir questo fine con questo atto medefimo si obbliga dunque adarti ancora le forze per eseguirlo quello stato, nel quale tdici oris emnis in E così qua de cleguirlo, non volere omai commibus: ma ciò non sa caso alcuno: bade gli onori di Dio: se ti rattristi, dei rattue membra s'impieghino, quante sono, chè se studi, se specoli, tutto tenda a trovare il modo di poter maggiormente piacere a Dio. Questo è adempire il precetto che qui t'impone, mentre egli dice : Diliges Dominum Deum euum , Orc.

Pray ab

11.

Considera, che questo precetto non si adempie mai su la Terra persettamente, si adempie in Cielo. Ma ciò non ha da sco rarti. Perchè dei notare, che chiunque fa un precetto, ha due mire : ottenere il fin del precetto, e ottener quelle operazioni. le quali come mezzi conducono ad un tal fine. Mi spiegherò. Il General dell' Esercito, quando comanda a i suoi Soldati sotto tal posto determinato, come dire d'un rivellino, che mira ha egli? Ha mira all'acquisto del posto, ch'è il fine del fito precetto, ed ha mira alle operazioni, che a ciò conducono secondo le buone regole militari, che sono imezzi di giungere ad un tal fine . Ora chi riporta il fine ancor del precetto, adempie un tal precetto perfettamente: e così in guerra adempie perfettamente la volontà del suo Genera-le chi s'impadronisce del posto. Chi non riporta il fine ancor del precetto, ma pur fi porta di modo, che procede, per quan to può, secondo le buone regole di adempirlo, è vero, che non adempie il precet pie tanto, che basta a non farlo reo, anzi pienamente laudevole, com' è di quel Solposto, matuttavianon ha mancato da sua

steffo le abbracci tutte. Or se il Signore servanza della sua Legge. E'certo, che su porre più lungo indugio. La tua volontà ita, che tu operi secondo le buone regole sia tutta già data a Dio : i tuoi appetiti da lui date a conseguire un tal sine . Che non prendano la loro Legge se non da Dio . se addimandi , perchè dunque il Signore Se desideri nulla, sa che desideri d'essere ha voluto promulgare il precetto sotto unito a Dio: se tirallegri, dei rallegrarti questi termini espressi di amarlo ex toro corde , ex tota anima, ex tota virtute, & ex totristarti delle offese di Dio: se temi, temi sa mente, che non è mai possibile, suorchè la difgrazia di Dio ; e così nel resto. Le in Cielo , di eseguire con persezione ; e non sotto quei soli, che a noi si adattano; in procurare il maggior servizio di Dio : e la ragion'e quell'istessa , per cui il General in Dio fia filla tutta pur la tuamente, fic. dell Efercito fail fuo comando a i Soldati fotto que' termini d'impadronirsi del poito, che certamente non è inloro balia . Ha voluto il Signore, che tu sapessi dove dovevi indirizzare i tuoi dardi, che fon le tue operazioni? Ma come mai potevi tu Saper ciò, se non facevasi a te noto il bersaglio ? E tale nel caso nostro è l'unirsi a Dio con perfettissimo amore, qual' è quello de Santi in Cielo . Ma giacche ora ti è noto sì bel berfaglio, rimira un pocofe veramente i tuoi dardi van tutti ad esso, o se pur troppo deviano. Sagitta lonatha nun- 2.Reg 12 quam rediit retrorfum . Confidera, quanto giustamente il Si-

una Piazza, che s'impadroniscano d' un gnore da te pretenda, che l'ami per quanto puoi, nel modo ora detto, cioè l' ami contutto te. Egli è il tuo Dio, eper confeguente egli è il tuo ultimo fine . E s' egli è tale , come non è dunque giultistimo , che tutto te parimente impieglii in amatlo ? Mira l'Avaro, il quale per suo ultimo fine ha costituito il danaro, e così l'ha fatto suo Dio : Argenium suum , & aurum Ois.4. fuum fecerune fibe idola , us interirent . O' come impiega tutto se stesso in amore di quel danaro! L'ama ex toto corde fuo , perchè la sua volonta non brama altro: è contenta appieno di quello, privandosi di mille altre soddisfazioni, che potrebbe ottenere , fe lo spendesse . L'ama ex tora anima to perfettamente, ma non rileva: l'adem- /ua, perchè i suoi appetiti non gli sanno per poco servire ad altro. S'egli fi sdegna, fi sdegna con chi gli contende il danaro; se si dato, che non arriva ad impadronirsi del rallegra, è qualor procacci danaro; se si rattrifta , è qual'or perda danaro; fe inviparte alle regole, militari . Posto ciò : il dia , invidia a chi più possiede danaro . Signor con quelto precetto ch'egli ti fa, L'ama ex tora virture fua , perchè le fue quando dice , Diliges &c. ha due mire : membra, qui è dove pur gli servono più l'una è il fin del precetto, cioè che tu to-talmente ti unifca a lui, come tuo ulti-acque, non paventano arfure. E fopratmo fine; l'altra le operazioni, che a ciò tutto l'ama ex tota mente sua, perchè qui è

specola ! quanto studia ! non cessa mai che però disse Gristo : Qui babet mandata di trovar raggiri finishimi, con cui fare più men, & servat en, ille est qui diligit me : ma groffi acquiffi. Ora fe per un Dio si fallo, non fi contien formalmente: en per dial'e il danaro, può l'uomo giungere a fe Crifto non diffe diffet; ma ille eff quil'al impiegar tutto fe ftefio a quell'alto fegno, | jigi -, quasi dinorando, che unatal'offerch' hai quì veduto, perchè non può giungerviancor per quel Dio ch' è vero ? E fe può giungervi, ragion'è, che vi giunga. Però nell' imporre così segnalato precet- cito , i quali non si distinguono dall' osserto , non fi è contentato il Signor di dire, Diliges Dominum tuum ; ma espressamente ha voluto dire anche Doum , perchè fe qual Dio egli è il tuo ultimo fine, non è ragionevole, che come tale tu l'ami con tutto te ? L'Avaro ama tanto quel suo danaso , perciocche stima di havere in esso virtualmente ogni bene, benchè effettivamente non ve n'ha niuno: Qui amat divitias frullum non espier ex eis. E come non puoi tu amare altrettanto Dio, e amarlo anche più, mentre in ello è ogni bene effettiva-

Confidera, che questo esempio medefi-

motidà la regola, la qual tu devi tenere

in un tal amore, e te la dichiara. Qual'è

Pamor dovuto all' ultimo fine? E preporlo atutto. E questo è ciò, che ti comanda il Signore, qualor ti dice : Diliges Dominum Deum tunm. Hai da fare come l'Avaro, il quale condificende a sè in varie cose , e in varie cose condiscende anche ad altri, ma pur che non v'entri discapito di danaro . Questo è , che in primo luogo dee porfi in falvo: l'ultimo fine. Non è però , che a questo onore , che l'Avaro fa al suo l danaro, preferendolo a tutto, non fi congiunga un'atto formal di amore, il quale consiste in amarcil danaro per il danaro, ch'è proprio fol dell'Avaro, e non amailo almeno principalmente per altro effetto . E questo anch'è quell' amore, al qual tu fei tenuto in rispetto a Dio, se vuoi amar-lo come l'ultimo sine . Hai d'amar lui per lui . Se lo amassi per sottrarti puramente alla pena, che si dà a chi non amalo : Se lo amassi per ottener puramente il premio, che fi dà a chi l'ama, non ba-fterebbe, perchè per colpa di questo atto medesimo , non lo preseriresti più a tutto: lo posporretti al premio, lo posporretti alla pena. Può, non lo nego, la pena, e'l

premio incitarti ad amarlo più : ma non

incitarti ad amarlo affolinamente. Anzi fei

tenuto in vita più volte a fare un tal' atto

dove la mente glie è più fedele . Quanto i non fi contenga virtualmente un tal'atto ; ligie, quasi dinotando, che una tal' offer-vanza è indizio di un tal' amore, ma non però è l' amor formale medefino ; effendo certo, che quegli atti di amore implivanza di detti comandamenti, fono più tosto atti di ubbidienza , e di offequio verso Dio come Padrone, che di amor verso Dio qual'ultimo fine. E pure è indubitatissimo , ch'anche a questi noi fiam tenuti. mentr'è già sentenza dannata insegnar l'opposto . Vero è , che siccome i precetti affermativi non obbligano ad ogn'istante, ma folo nelle debite circostanze, come obbliga il digiuno, come obbliga la confeffione, come obbliga la comunione, come obbliga la limofina; così è di questo, che ci obbliga a fare questi atti espressi di amor di Dio super omnia , che sono detti . Ma quali sono queste debite circostanze > Vuoi prendere il mio parere? Più che tu puoi . Diliger Dominum Deum tuum , &c. Vedi, che il Signore non ti determina tempo, come si fa nel digiuno , nella confessione, nella comunione, nella limofina, e in cose tali, perchè pur troppo ad amarlo ogni tempo è debito. A tutte l'altre cose convien quel detto : Omnia tempus babent ; a questa non si conviene . E ciò ti basti per ora in dichiarazion di questa sentenza, che come la principale di quante n' habbiano le Scritture, giusto sarà, che fi appropri più d'una Meditazione a suo intendimento.

# XXIX.

Diliges Dominum Deum suum, &c. Hos of primum mandatum , &c. Mar. 12. 31.

Onfidera, come questo precesso da I noi spiegato nel di precorso, vien detto primo, Hos eft primum mandajum: e ciò per più capi. I. Perchè egli è il primo nella intenzion di chidà legge. Questo è quel precetto, a cui si ordinano tutti gli altri : Finis pracepti eft Charitas . E confeguentemente egli è il primo nella intenzione, perch'egli è il fine di tutti gli altri precetti . II. esplicito di amor di Dio super omnia . Dissi Perch'e il primo nella obbligazione di chi esplicito; perchè non si può negare, che riceve la Legge. Conciossiachè, se questi ha nell'offervanza degli altri comandamenti da offervare tutti gli altri precetti, perchè

IV.

fono ordinati a quelto, molto più dunque to la congiunzione farà più stretta, tanto me no ti offende la libertà. E tale appunto fi genere più fervili, perchè fi possono ademnon può adempirsi, se non che amando. già non lo adempi. Non v'è atto più volontario di quello, che fial' amore, e così chi non vede come questo è il primo pre- Fruttus ejus dulcis guesuri meo! Se tu no 'l cetto per dignità? Hoc est primum mandazum. Se non v'è atto il più fignorile dell' amore, dunque non v'è precetto il più fignorile di quel che riguarda un tal'atto. Ma tu frattanto nota un poco a tuo prò, che untal'atto per darlo più tosto a creature viliffime della Terra? Non altro appunto ti meritise non ch'egli come al Serpente, til dia per pena quel che date già faresti, ch' è di non levare il tuo petto giammai di Ter-

Aooc. 2.15. 72: Qui in fordibus est, fordescar adhuc. Quando il Signore non ti havesse ordinato sì espressamente, che l'ami, tu lo dovresti pregare con fomma istanza a contentarsi di darti una tal licenza, tanta è la sua dignità. E come dunque non lo amerai, nè pur dopo, che l'ha ordinato: dicendo: Dili- affinchè ci contentiamo di amarlo. Però ges, bec.

11.

Considera, che come questo precetto è il primo nella dignità, che fostiene, primum mandarum, così ancora è il primo nel diletto, che porta. Perche se l'amore appunto è quello, che condisce l'austero di tutti gli altri precetti, come può esfere, ch' egli in sè non n' habbia ftilla? Non può spiegarfi quanto maigoda la volontà, amando Dio. Godelodandolo, godeonorandolo, gode obbedendogli, ma senza paragone re; e perchè? perche sassi per ubbidienza. piu gode amandolo. Intendine la ragione. Ogni diletto vien dalla proporzione, ch'è è divenuto indubitatamente di merito L' tra la potenza, e l'oggetto, chi non lo sa: amar Dio, perchè con amarlo ubbidia-Ma ciò non basta. Ci vuol dipiù la con mo. Nel rimanente qual paga mai di sua giunzione tra esti, di tal maniera, che quan- Natura dovevasi a qualunque ami un ben

è tenuto di offervar questo a cui gli altri fon ordinati. III. Perch' egli è il primo nel-tu scorgi nel cibo, che sempre senza dubla dignità fra tutti gli altri precetti, che co- bio piace al palato, per la proporzione, stituiscon la Legge. E qual'altro precetto che v'ètra'l palato, e'l cibo: ma quando può mai trovarfi, che sia più proporziona-to alla nobiltà dell' animo umano? Il precet-giunge a sè questo cibo più strettamente, tol più nobile è senza dubbio quello, che cioè masticandolo con la debita forma, e non folamente affaggiandolo, e poi spuè questo: Diliges Dominum Deum eunm, &c. tandolo . Ora è certissimo, che oggetto perch' egli è solo a non entrare nel numero più proporzionato alla volontà non si può di quei precetti, che adempionsi contra trovare di Dio, ch'è un cibo, il quale apvoglia. Gli altri precetti, non rubare, non paga, e mai non fatolla; ed è cerrissimo, adulterare, non ammazzare, &c. fon di lor che potenza più proporzionata a Dio non fi può trovar della volontà, ch'è un palapire per puro timore di quel supplizio, che to il quale fi pasce, e mai non si ssama. è imposto a i trasgreditori. Questo precetto Però conviene, che la congiunzione più non già . Questo è precetto di amare, e però stretta di una tale potenza ad un tale oggetto sia senza dubbio la più gustosa di tutte. Se ami, perchè temi, già tu non ami, e così Ma tale è quella, che si fa con l'amore. Tu no'l pruovi; sia vero. Ma dimandalo un poco a tanti de' Santi, che l' han provanon v'è atto il più fignorile. Ma posto ciò, to. O' come ciascun di loro ti dovrà dire; Cant 1.6. pruovi, non può nascere dall' oggetto, non può nascere dalla potenza. Da che resta dunque che nasca? Nasce da mancamento di debita congiunzione. Datti all'esercizio di amar Dio, datti alla contemplazione, sommo torto sai a Dio, quando a lui rubi datti alla compunzione; e vedrai. Ma tu al più gusti il cibo, e dipoi lo sputi; Fru-Ulus ejus dulcis guesuri mee . Non dice labiis meis, dice gutturi.

Confidera, che come questo precetto è il primo nella dignità, e nel diletto, così ancora è il primo nell'utile. E la ragion' è, perchè il pagamento, che dassi a chi lo eseguisce, pare che a dir vero si trussi, non si guadagni. Di buona regola toccherebbe a noi di pagar Dio, affinche degnisi di lasciarsi amare da noi, non a Dio di pagar noi, mira il gran benefizio, che Dio ci ha fatto, quando ha detto qui; Diliges Domi-num Deum euum, Ge. Ha fatto, che questo amore sia di precetto; Mandatum. E così n'ha certificati, che questo amore sarà presso lui meritevole di mercede, là dove prima parea, che troppo giustamente potessimo dubitarne . In Religione siam certi, ch'è di merito ancora l'andare a spasso, il cibarfi, il conversare, il dormi-Così dopo questo precetto; Diliger, &c.

IV.

fet. 11-21.

fommo ? E pur piaccia a Dio , che con mile al primo , ch'è quello di amare Idtutto lo stimolo del precetto tu ancora

Confidera', quanto fia da stupire, che non fol tu, ma tanta parte di gente fia trascurata in adempire un precetto, che pure è il primo di tutti in qualunque genere: primum mandatum. E'vero, che qui non può ella adempirlo perfettamente, come fu detto nella meditazion precedente; ma nè men procura d'adempirlo più ch'ella può, con applicare quei mezzi: che a ciò conducono: e però non ha scusa alcuna. Ma quali fon questi mezzi? Il principalissimo è questo : internarsi nella cognizione profonda di un tanto bene, quanto è quello, che noi siam tenuti ad amare. I Santi in Cielo il conoscono facie ad faciem, e petò l'amano tanto. Noi dobbiamo procu-.P tr.1.19 rar di riconoscerlo almen da lungi: Speculatores falli illius magnitudinis . Questo sia dunqueil tuo studio nel grado tuo: Statue ribi Peculum. Conoscilo: el'amerai. Nel resto ancora da lunghi pur troppo è amabile. Le sue creature medefime non fanno altro, che dirti ch' ami. Il Ciel con tutte le sue Stelle che dice > Ti dice ch' ami : Diliges Dominum Deum suum, &c. L'aria, ch'ami l'acqua, ch'ami; la Terra, ch' ami. Non sisente altro da tutte le creature, che ripetere ogn' ora questo precetto: Diliges Dominum Deum inum . Se tu non odi, folè, che non ponimente. Se la ponessi, faresti ancora tu, come già faceva un tal Uomo fanto, il quale pellegrinan-do andava col baftone battendo di tratto in tratto l'erbete, ifassi, glisterpi, i fiori delle piante, e dicendo loro, che non alzassero tanto forte la voce in gridar, che amasse, ch'egli già non era più abile a sopportarle. Bisogna ben dir però che tu sii distratto, se mai non odi. E se tu odi, e non rispondi, chi sei? Io ti ditò ciò che già diffe il Demonio ricercato di bocca d' un'invafato a manifestar chi si sosse. Io fono, disfe, macon un gemito crado. Io fono quella creatura priva di amore; nè curò più di spiegarsi .

XXX.

Secundum autem simile est illi : Diliges proximum tuum tamquam te ipfum . Mar. 12. 31.

Onfidera quanto eccelfo è questo pre-

dio, di cui fi trattò nelle due precedenti Meditazioni : Secundum autem fimile eft illi . Che se brami sapere per quanti capi sia detto fimile al primo, eccoli qui stretti in breve . I. Perche obbliga come il primo . L'amare Dio non è fol di materia utile. come fono, o la povertà volontaria, o la purità virginale; ma necessaria. E però non fi può fol prescrivere di consiglio : forza è che sia di precetto . E così parimente l'amare il proffimo: Heceft prace- 10,15. prum meum, ut diligaris invicem, ficut dilexi vos . II. Perch'è Divino come il primo. L'amare Dio non è precetto dato da gli Uomini, ma da Dio : In dextera ejas Deut.3: 2 ignealex . E così parimente l'amare il prof 1 102 fino: Hec mandatum habemus à Deo, ut qui diligis Deum, diligit & fratrem fuum, non dice ab homine, dice à Deo. E però ad un tal precetto debbon cedere tutte le dispofizioni umane, tutt'i coltumi, tutte le confuetudini', tutte le tradizioni , quando o direttamente, o indirettamente gli fi Act. 629. attraversano; Ghedire oportet Des magis, quàm hominibus . III. Perch'è morale come il primo. L'amare Dio non appartiene at precetti cerimoniali, che furono abboliti da Cristo nella sua Legge; nè a i Giudiziali, che furono alleggeriti; ma a i Morali che fiirono avvalorati. E così parimente l'amare il proffimo; ond'è che Critto spese gran parte del suo sermone nel Monte a saldarlo dalle finistre interpretazioni. che gli erano state fatte, a perfezionarlo, a promnoverlo: tanto che all'ultimo de' fuoi di potè dirlo precetto nuovo, mercè la più bella forma che gli havea data, nonfolo con la dottrina, ma con l'efem- touspio: Mandarum novum de vobis, ur diligaris invicem, siene dilexi vos. IV. Perch'e naturale come il primo. L'amare Dio non è precetto Divino positivo, com' è il Battefimo: è naturale: perchè la Natura detta che ciascun debba amare il proprio gran Padre. E così parimente l'amare il profimo : perchè la Natura anche detta, che ciascun debba amare il proprio fratello : Eccl.15 17. Omne animal diligie simile sibi . E però l'amare il proffimo non è opera intanto buona,. in quanto ella è comandata; ma in tanto è comandata, in quanto ella è buona. V. Perch'è assoluto come il primo. L'amare Dio non è precetto condizionato, come quel della Penitenza , la qual s'ingingne presupposto il peccato; ma è assoluto. cetto di amare il proffimo, mentre | E così parimente l'amare il proffimo: ond' effendo il fecondo, è nondimeno detto fi e che non è capace di ftar sospeso, come

quel della Penitenza, ma per sè ftringe in- che prerogative magnifiche son le sue. E come il primo. L'amare Dio non è precetto negativo, come quello di non ricordare il suo nome in vano; ma è affirmativo, perchè imponeun bene, e così èvero precetto; non vieta un male, il che è mera proibizione. E così parimente l'amadegno di tutti i negativi, essendo più il far gativo non include il suo affirmativo; ma l' affirmativo include il fuo negativo. Onde ad un' ora ftella che ami; ma chi ti ordina può l' uno mai vivere fenza l'altro .

che ami, a un' ora stessa ti ordina che non odj : Dilellio prezimi malum non eperatur. VII. Perch'è univerfale come il primo . L' amare Dio non è precetto particolare, che obblighi un fesso più che un'altro, uno stato più che un'altro, un paese più che un' altro. E' universale, che si stende a tutte le genti . E così parimente l'amare il profiino: Qui nen diligit manet in merte. ma universale , perch' e dato di tutti . Come tutti hanno ad amare, cosi pur tutti hanno ad effere amati, ancora inimici: Latum mandatum tuum nimis. VIII. Perch' è lucido come il primo. Il precetto di amare Dio non ha, se ben si guarda, bisogno di fpiegazione; ond'è che i femplici l' offer-

11.47.3.

Pf 18.

1. fe.s.

vano spesso meglio de i gran Dottori. E cosi parimente l'amare il proffimo : Praceptum Domini lucidum , illuminans oculos . precetto illumina gli occhi, perchè chi non ama ha bifogno ben di moltiflimi documenti per imparare le regole d'una per-

Proviles, ti in via, che nè pur verremo disciolti in dice : Diligis proximam . Sai tu come ami bile, qual è quello, non lapelli altro che quamma. Le qui accentato, non davrebbe quello nome di prollimo esprellamente, appieno baltare per invaghittene? Miraj perchè tu intenda, chr lo devi amar come

nanzi a qualifia prefuppofizione : Has of tu non lo apprezzi? Il precetto di amarc il annunciatio, quam audifiis ab initio , us di- profilmo è tanto fimile a quello di amaligaris alternerum, VI. Perch'è affirmativo re Dio, simile illi, che sono due Gemelli nati ad un parto: e in tanto l'amare Dio fi dice precetto primo, e l'amare il proffimo fi dice precetto secondo, in quanto dobbiamo amare il profiimo in riguardo di Dio, non dobbiamo amar Dio in riguardo del proffimo . Nel resto sono tanto tra re il profilmo. Ond'è, ch'è precetto più loro uniti, che non possono mai dividerfi. Non puoi amare il proffimo, se non ami bene, che il non far male. Senza che il ne. Dio; ne puoi amare Dio, se non ami il proffino; e però appunto fono più che Gemelli, perchè i Gemelli nascono, è vechi ri ordina che non odi: Non ederis fra- ro insieme, ma non sono costretti morire trem tuum incorde tue; non però ti ordina insieme . La dove questi son tali, che non

Confidera, che cofa fia l'amar'uno. E volergli bene. Però allora amerai il proffino tuo, quando gli vorrai bene, ranto quello che aspetta all'anima, quanto quello che aspetta al corpo. E allora l'amerai come te, quando glie'l vorraicome a te; ch' è ciò che intende il Signore, mentr'egli dice: Diliger proximum tuum tamquam to spfum. Da ciò su devi cavare tre utili con-Ne folo è univerfale, perch'è dato a tutti : feguenze ordinate all'efecuzion di questo precetto, ch'è si importante; e tutte fondansi su le suddette parole. La prima che tu non puoi per amor verso il prossimo condescendergli in alcuna cosa o irragionevole, o ingiusta, perchè fe fai cosi, cu non l'ami, ma l'odi in fommo, mentre gli vuoi quel male che gli procurano tutto giorno i Demoni fuoi capitali nimici , qual' è il peccato. E posto ciò, non solo allora tu non adempi questo precetto, ma di-Pracepium Domini è detta per antonomalia rettamente lo violi, mentre il Signore ti la dilezione, chi non lo sa ? Ora questo dice, che tu voglia bene al tuo prossimo: Diliges: e tu non folo non gli vuoi bene, ma male, come un Diavolo. La feconda che tu devi al tuo proffimo volcr bene per fetta amicizia: ma non già punto n'ha lui medefimo. Però quando tu ami il prof-dibilogno chi ama. L'amore stesso l'illu- simo, perchè la sua conversazione, ti è di mina: Qui diligie frateem fuum, in lumine piacere, o quando tu ami il profiimo, permaner. IX. Perch'è perpetuo come il pri- chè la fua corrispondenza ti è di profitto, mo. L'amare Dio non è precetto dato a tu se non contravvieni a questo precetto; al-tempo, ma eterno: ond è che nèmen si meno è di sicuro che non lo adempi, pertermina con la morte: Charicas numquam chè Diligis voluneasem suam, diligis utilicaexcidit. E così parimente l'amare il proffi- tem tuam, e confeguentemente Diligis to; mo, perchè fiam con effo di modo lega. non Diligis preximum suum, e il Signore patria : Omni sempore diligie , qui amiene il tuo proffimo in un tal cafo. Come ferof . Quando però di un precetto sì no- vo, non come proffimo, perchè l'ami in

proffimo, è confeguentemente che lo dev amar come pari, non come fervo, giacchè s'è profimo a te, è nel medefimo grado con effo te, ch'è quanto dire è in grado di potere anch'egli confeguire teco l'eterna Beatitudine. Sia per altro grande, o sia piccolo, non importa : fia paelano, fia firaniero: fia pio, fia scellerato: fia benevolo, fia nemico: come in Paradifo può effere tuo conforte, è proffimo tuo. Così c' infegnano i Santi. La terza, che tu non devi al tuo profiimo volerbene con una volontà fredda, flupida, fcioperata, che più tosto vien detta velleità, perche se fai così tu non l'ami come te stello, samquam

rechitate così devi fare in ordine al proffimo: juiol- forme a ciò ch'egli crede, ha tuttavia fede lice que funt proximi tui ex te ipfe. Altrila buona intenzione non paffa all' atto: Vaun locuti funt unufquifque ad preximum fuum . Pfat.t. Se dunque dal primo all'ultimo noti bene . tu vedrai chiaro, che pochissimi adempiono fu la Terra questo precetto. Perchè mole così l'odiano quando credon di amarlo. Molti l'amano con amore intereffato, e così amano sè, non amano il proffimo . Moltiffimi l'amano con amor più morto che vivo , perchè non vogliono opera- fa superbe , ricalcitrante , ritroso ; tanto re per effo, non vogliono ftentare, non vogliono spendere , non vogliono incomodarfi; e conseguentemente non lo amano come sè, cioè con alacrità, con ardore, con efficacia; ma l'amano come una cofa che loro non appartenga, cioè mortiffimamente. E pure il Signore non è contento di dire : Diliges proximum tamquam aliquid rui; ma ramquam re ipfum. E questa non è materia di dolor fommo ? Ecco la bella Legge della fanta Carità a che è ridotta. Ad havere infiniti che la trasgrediscano in verità, pochiffimi che l'offervino: Beatus

Icchas. qui invenit amicum verum. E pur quefta è quella Legge, che tanto vale, quanto va-Maran sa le quella medefima di amar Dio: Mains he-

rum alind mandacum non oft .

XXXI.

Santo Ignazio Patriarca

Quemedo ves pereftis credere , qui gleriam ab invicem accipiris, & gleriam, qua à folo Deo oft , non quaritis? Jo. 5. 44.

Onfidera , di quanto pregindizio ti fia l'effer vago di gloria umana. Non folo t'impedisce, ma quafi t'impoffibilita er 1971m, ch'e quanto dire non l'ami in diffe Crifto, pui piriamé priveirem expirir, cherisar non file. Pare a re di appagarti et prisma, qua è file Des 187, non quaristir in riguardo tuo d'uno ferile defiderio ? La fede, perch'ells fia constituent de l'ambie. Anzi ò come t'industri per procacciarti effere e vera, e viva. Chi crede ciò, che inciò che davvero ti figuri giovevole ! E fegna la Chiefa, ancorchè non operi convera, perche la falfa e tra eli Etnici, e tra menti puoi perfuaderti di offervare questo gli Eretici: ma non ha però sede viva, perprecetto per quella buona intenzione ch'hai chè non opera : Fides fine eperibus morsus ell. dentro il cuore, manon l'offervi, perche Chi opera, non fol l'ha vera, ma viva, perchè l'operar non è mai da cadavero. Ora la vaghezza di gloria umana t'inabilita fommamente all' una , ed all' altra fede ; Inicium Ecclio 16 Inperbia hominis oft apoftacare à Dec. Quando questa vaghezza è eccessiva, non ti lascia ti amano il profilmo con amor perniciolo, havere ne anche la femplice fede vera, perche la fede ricerca intelletto docile, che facilmente filasci non solo guadagnare, ma cattivare in offequio d'effa: e l'ambizione. che tal'è la vaghezza di gloria umana lo che chi ancor tra Cattolici fi potesse inoltrardi nascosto in petto a più d'uno di questi infani ambiziosi, ritroverebbe, che per verità non han fede di alcuna forte: attesoche , se non discredono certi articoli più molesti, come son quei della immortalità dell'anima, ed altri tali, almeno ne dubitano. E se ne dubitano, non han più fede alcuna, mentre a non haverla è ba-flevole il dubitar di ciò ch'ella infegna: non è necessario discrederlo espressamente. E quando questa vaghezza non sia si grande, almeno t' inabilita molto alla fede viva : perché ad operare, com'è debito di un Criftiano, a perdonare le ingiurie, a contenerfi, a cedere, ad umiliarfi, è di mestieri vincere spesso di molti rispetti umani, sprezzare le approvazioni, sprezzar gli applaufi; anzi fottoporfi a gravifime dicerie. E come può ciò fare chi nel fuo cuore non ha abbattuto totalmente

quest'Idolo della gloria, ma se pue non lo

Jo. 11,

11.

dadui feacciata. itabilima, dapoiche de configuita y prola quic che del continuo rimirano la trabulima, dapoiche de configuita y prola quic che del continuo rimirano la prola quic che del continuo rimirano la continuo rimirano la continuo del continuo rimirano la continuo del continuo rimirano la continuo del continuo rimirano rimirano del continuo rimirano rimirano rimirano rimirano rimi fimo , macheancora hai da procacciarte- altro appunto che facchini viliffimi fon la. Quemodoves posefiscrodore, quigleriam gli uomini della Terra dinanzi a Dio? 1640.17.
ab invicem accipitis, & gloriam, qua à fole Anzi ne pur sono da tanto. Omnes gon-Deseft, non questicis? Quando parlò della ses quafi non fine, fic fante coranne. Non lode che vien dagli uomini, difle accipicis v'è però altra diversità, se non che la stipreche l'infelònmenteria è di grave dan ma degli uomini ti è palefe, e però ti no. Quando parìò di quella che vien da muove; quella di Dio ti è occulta, e danno l'ifledo non procurarfela. E pur l'occulta è più cepta, che Ja palefe è L' piaccia al Cielo, che il più delle voltetu occulta è certa per fede, e la palefe è non faccia il contrario: che non procuri certaper apparenza. Adunque avvezzati quella che vien dagli inomini, e che nè pur curi quella che vien da Dio, ch' éil tefino la che fi conofce a un tal lume, a linio della buona coscienza. Gloria nostra bae me di sede , perclocche quella è la ve-

oft; reftimenium bons conscientis.

adora , almeno lo apprezza? Verumeamen Confidera, che molti ci sono, i quali si (dice San Giovanni ) fed prepier Pharifus procurano, Accipiune, & quarune; ma con non confishaneme. E qual ne fu la cagione? brama che nel tempo fteffo gli lodino an-Dilexerune enim gleriam hominum magis , coragli uomini . Ciò a Dio non piace , e quam gleriam Dei. Vedi però quanto im- però diffe Crifto, Esgleriam qua a fele Des porti, non folo abbatter quest' Idolo dell' est, non quarieis. Non diffe a Dee, ma à fe-Ambizione , ma spezzarlo , ma stritolar- lo Deo: perchè in questo finalmente consiste lo, ficche in te non ne resti ne pur memo- la virtu vera : in contentarsi di piacere 10. Section 10. Se fimbolo d'una fede , non folo vera, ma no , che lo curano , eloprocurano : ma viva, non fi può trovar mai d'accordo quando portalo, ò allora si, chenè pur con un tal Idolo, o lo atterra, o fiparte fanno come fare a curarlo. Chi può dir dui feacciata. però , quanto vilipendi la gloriache vien Confidera, quanta fia la feiocchezza di da Dio , fe tu fei pure nel numero di co-Conhidera, quanta haia icoccenza: oi il a Dio, ie u ile piure incinumero di co-quei medichii, i quali anano quella gio iletor, cheno nion papiti dipiacera Dio, riachevien dagli nomini, mentre quelta fe non piacciono ancor agli uomini e impedifice, almento in gran parte, i'otte. Quando il General dell'Efferito ti com-ner quella gloria chevien da Dio. E purdi menda alla prefenza di tutre le fiquatre quelle due qual' e faltimabile 2 quella che l'armae quali inclus fion Guerriero, janvien dagli uomini? nò di certo; ma quella, che vien da Dio: Perciocche quella é fon data nel merito, e così e foda; quella mell' che stà fedendo al bagaglio? O' se inopinione, e così non folo non è foda, ma tendessi ciò che vuol dire haver gloria frivola . L'opinione, che fi habbiano di te dinanzi a Dio ! Super hos laudabit se Pops. If.1:1 . ] gli ttomini, ha tre difetti, che totalmen-te la rendono dispregievole. Il primo è ch' ti lodino a un tempo innumerabilisime ella di te non può comunemente formare squadre di Angeli, che sono più ditutti la stima giusta, e se può non vuole. Cha- gli attomi dell'aria, e di tutte le arene namm, im manu im flatera dobfa ; ea-dell' acque : chenon ti lodino tutti gli lumniam dilazir. Il fecondo ch' eincertif Appolloli, tutti l'Patriarchi, rutti l'Pro-tima a confeguirfi, ond'è che foeffo refer fetti ; tutti i Martini, tutti i Santi, tutte ruses i paminia pre gieria : ed il tetro ch' è le Sante: che non ti lodino tutti in una

12 . Ve placeam coram Desin lumineviven-

Of.13. %

T 6. '44

IV.

rinm , non ceramhominibus in lumine mor- mibi , & ege illi . Se non che pare che in folo . Vedi quanta fia quella lode , la quale infieme ti da tutto il Paradifo ? Populus foreis . Questa lode medefima non farebbe in se degna di ftima alcuna, fe non foffe una che fiam fenza i fuoi ? lode tale, che non fa altro, fe non che formar' Eco a quella che vien da Dio: tanto

Confidera, che tu hai da prezzar tanto la ftima ch'ha Dio di te, che a par di quella non hai ne anche da prezzere egualmente l'istessa Beatitudine; perchè la Beatitudine ti presuppone simabile; la stima ch' ha Dio di te , ti costituisce . Però offerva come qui favella il Signore: Er glorium, qua à folo Deo eft, nen quaritis. Ne anche vuol dire apud Deum, ma dice à Dee, perchè intendafi di qual gloria egli parli . Molti procurano di falvarfi , e cosi molti procurano quella gloria, Qua apud Deum eft : ma pochi curanfi di piacere a Dio folo, fenza intereffe ne anche di una talgloria; e però pochi procurano quella gloria, Que à folo Der eff . E pure a questo medefimo par che Crifto c'inviti nel dire à Deo , perchè queflo, in tutto rigore di perfezione, par che fia volere non altro che quella gloria la quale vien da Dio folo, voler piacergli sì bene, manon per altro, che per quetto finemedefimo di piacergli . Ve ei placent qui fe probavir. So che il cercar quella gloria, Que apud Deum eft , non pregiudica punto ne anche alla fede viva , più tofto ajutala, perchè anima ad operare; ma pregiudica allafede almeno vivissima, perche pregiu-

dica all'operare non per altro, che per puro motivo di carità . Charitagnen quarit qua fun fune. Chi vuole a Dio piacer molto , dife medefimo : Nomo quod fuum oft, quacerchi ciò per vantaggio proprio i lo cerchi folo per efeguire ciò ch'egli ne ha coman- fugiobasque semmus ab oculis mois . Nè solo in dato , ch'è che cerchiam di piacergli. Que- ciò non cercò la gloria da gli uomini , ma fto sì ch'è voler piacere a Dio folo : procu- nè meno mai la curò , men accepie : anzi più rar quella gloria che ha Dio , e nel medefimo tempo non enrar quella gloria che rende Dio nella Reggia del Paradifo . Re- la patria ognionorevole incontro , quafi Bi dilignarse, non dilignar sua . Questo è che a lui fosse sopretto, più che a Giacob-

Cant. 16. Dio del pari . Dilellus meus mibi , & ego illi. to bene fpeffo di dire , che in fin fi farebbe Perchè è un volere amar lui , com' egli ama eletto di effere da ciascun flimato pazzo noi, per unico nostro prò. Egli ama me sen-za intereste, e così egli è eutro misianon soi, in universale discredito senza colpa . Dipol E senza intereste io voglio morora amar I usi, i talmente cerrò la gloria di Dio, che la cercon eff. re intio illi , non mini . Delellus mens cò fola: eleggendo infino un tenore di fan-

ruorum . E tale è quella che ti vien da Dio conflitto si bello di carità , noi rimanghiamo , per dir così, superiori, come già rimase Giacob: perciocchè Dio, senza i beni nostri, è beato di se medesimo : ma noi.

Confidera, come tutto questo a maraviglia adempi quel gran Patriarca Ignazio, infallibile, chequella folamente è la vera che a guifa appunto di novello Giacob gloria. Ont à felo Deseft. ulcito di cafa fua con un fol baftoncello in mano, misò a suoi di darsi da Dio così nobile figliuolanza . Dilacaberis ad Occidencem, Gen. 18.14 & Orientem , & Septemtrienem , & Meridiem . Cercò , non ha dubbio , di fpofar' evli in fe folo quelle due vite, che fono si laudevoli. Lia, e Rachele, Attiva, e Contemplativa.

Contuttociò, fe la nulla pare che stabiliffe il fondamento della fua fantità, non fu in quefto ; fu nel disprezzar totalmente la glo- Gen.es 6 ria, che vien da gli nomini. Incara serum non fit gloria mea. Quelle furono le parole di Giacob moribondo , e quefte firono le parole d'Ignazio, glà morto a fe, per vivere a Dio . E però appunto riuscì poscia istrumento tanto ammirabile a procurar la gloria Divina , perchè difpregiò l'umana, mainteramente. Da un tal disprezzo procede prima in lui quella fede altiffima di cui ritrovoffi arricchito : fede sì forte nell' intelietto, e però si vera, ch'erafolito dire, che fe tutto il Mondo haveffe rivoltate ribelle le spalle a Cristo, faria rimasto a lui fedele egli folo, perciò che havea di lui conofcinto in Manrefa, quando nel modo fuo pote dire come Giacob : Vidi Deumfa ( en jaj. cie ad faciem, & falva falla eft anima mea , anima la qual prima andava perduta : e fede sì fervente nella volontà , e però sì viva , che havrebbe egli voluto operar per tutti in onor di Dio , ed operar per tutto , conviene che affatto fooglifi d' ogni affetto nelle Pizzze, nelle Chiefe, nelle Carceri, nelle Schole, negli Spedali, nelle Camparas : ficche cerchi piacergli, ma ne men gne, con agitazione indefeffa, al caldo, ed Gen Lian al gielo : Die nollugue aftu urebar, & gelu , tofto la sfuggi ad ogni fludio, ficcome fece tra l'altre, quando scansò nel ritornare al quafi un volere contraftare di amore con be medefimo non fu il fuo . Quindi fu foli-

Con Cortuate 1980 ) to the man part of the control of the Cortuate 1980 of the Cortuate 1980

tità, che all'apparenza haveva: meno del to a sprezzare la gloria umana; ne cre-fingolare, dell'anstero, dell'aspro, ecosì der chio te lo porga, come parziale, per parimente dell'ammirabile, foi perché giu-dicò dover quefto riufeire a Dio di mag-gior ferrigio nell'ajino dell' a sinne a lui si defino volendo dare alla diletta fan Madgior terrigio nei anno di ripetere a lui con-dalena de Pazzi un Santo dal Cielo, che tinuamente quelle parole bellissime di Gia, le dettasse lezioni sublimissime di Umiltà, cob , molto più degne di effere dette a Dio fra tutti gli altri le spedi Santo Ignazio: con cordiale ssogo , che a un Esaù per ti-in cui per ultimo spiccò a stupore quel sen-

grande per dargli gloria ? Gli havrebbe ri quam explevifi serve me ; anzi ne fpiccò nunzima la stessa Beatitudine celestiale . Il storie ancora un più basso assa , mentre già the altro non fu che cercar quella gloria; vicino a pirare l'effremo fiaro; quella fu Qua à fei Dos off; a hai qua feitas Doi off; a gamenne l'effrema grazia; che dimandal-non quella qua aqua Dama, ranno; rufet; le sa finol dietti Figlinoli, nell'atto di benon queils que spess ciemé ; tanto un terre que les nives de care que de la composition de la composition de la composition de la confidencia del confidencia piglia quefto Santo Patriarca per Avvoca- tamaio.



# G O S T

# INCOLI DI SAN PIETRO.

Vir vanus in superbiam erigitur , & tamqua m pullum Onagri se liberum natum putat. Tob 11, 12,



vocabolo Rece, donde ha l'

origine: ch'è quel vocabolo, che Crifto Matt. 5-12-1150, quando diffe : Qui dixerit fratri suo Raca , cioè , Vane , reus eris cencilie . E pumo è quegli, che più di ogni altro comu-nemente s'infuperbifce. Vir vanuz in super-biam erigitur. È quel ch'è più, s'infuperbifce atal fegno , che ftimad' effere al Mondo padron di sè, non fi vuol fottomettere a Superiori come dovrebbe, non gli vene-12, non gl ubbidifce, pretende poco meno ch'efimerfi d'ogni Legge : e non fi accorge frateanto, che con ciò aspira a quello che vapamente disè promettefi un polledro ; anche di Afino, tra le Selve : il qual fi creto fi gabba! Perchè se l'altre Fiere fi lasciano in lor ballia, egli è cercato pur troppo per farlo fervo, ed è facilmente ridotto a star legato ancor'egli, a stentare, a sudare , ed a portar some , come fan gli atri di fina razza , che nascono nelle stalle . Pio vanus in superbiam erigitur , & tamquam pullum Onagri , il quale tanto s'inganna nella sciocchissima stima ch' egli ha di sè , & putar . Conviensi per tanto intendere , che è servo alle proprie concupiscenze , perl'uomo non è nato a vivere senza Legge, chè chi è tale, si trova da se stesso quacome a lui piace : ma che gli bilogna star si necessitato a sare mal grado suo ciò anche lui ne fuol vincoli con quella quiete che non vorrebbe. Eco autem carnalissium

Onsidera, come l' nomo, giunse fin l'Appostolo a prendere un dolce Ada se qui detto Vano, è l'uomo sonno? Eras Petrus dermiens inter dues milivuoto di fapere, di fenno, res, vinflus casenis duabus. Così devi dun-d'ogni altro bene; percioc- que procedere ancoratu, se vuoi diporchè tale è la forza del filo tartiancora tu da domeftico del Signore, non da selvaggio. Tre sono per tanto i vincoli, da cui nessuno puo sperar mai di estmersi interamente . I primi sono i vincoli de' precetti, che sono i vincoli di tutti gli uore, ch'il crederebbe? e pure un tal uo- mini giusti. Chi si contenta di stare in quefi , va totalmente esente da gli altri due , che fono i vincoli de' peccati, e i vincoli delle pene. Ma chi non fi contenta di rimanerfi tra i vinc oli de' precetti, cade fubitamente in quei de peccati, che fono i vincoli propri de Peccatori sopra la Terra. E chi da quelli non tórna opportunamente a quei de precetti, cade finalmente ne vincoli delle pene, che fono i vincoll dei dannati all'Inferno . A te ftà dunque l'eleggere ciò che vuoi, o i vincoli de Giufti, o i vincoli de con baldanza grandiffima di effere colà de'Peccatori. Ma guarda bene, perche fe nato tra le Fiere alla libertà : ma ò quan- più tofto vuoi quei de'Peccatori , che quei de Giusti, ti converrà mal tuo grado passare un giorno anche a quegli che non vorrefti,

che sono, come udisti, i vincoli de'dannati. Considera in primo Juogo, quanto sian degni i vincoli de' precetti . Questi a prima vifta par che ti leghino fortemente i ma non è vero : anzi più di tutti ti fanno operar da libero, percheti fanno operare fecondo la ragione, e non fecondo l'affetto. Neftamquam pullum Onagri fe liberum uatum fun'uomo è più fervo per verità , che chi medema con che San Pietro dimorò già tra venundarns finb percaro ; non enim qued voio Rom. fugi . Non vedi tu , che ne' fuoi vincoli bonum bec ano , fed quod odi malum, Colui

li vincoli fian di obbrobrio ; Anzi que- morte anche il Regno. stifuoi vincoli sono al Giusto come collane che non gli legano il collo in maniera al- questi vincoli de' precetti sieno diversi i no il collo al Giusto in qualche maniera, tenendolo a Dio soggetto; certo almen'è, che se il legano, non lo aggravano, perchè ficcome gli sono di sommo onore, così pur brobrio maggiore, che cedere com' un brugli apportano un fommo godimento, e un fommo guadagno. Il godimento è certiffimo . Concioffiacchè chi è Giusto vero, cioè , 1im.1.9. Legge: Lex justo non est position, sed impussion in angustic altissime, e non fann altro, perchè tuttociò che ad uno s'impone, s'imche l'obbliga a far folo quello ch' è di rasì la Legge gli è data, ma non gli è imposta. Imposta è solo all'iniquo, che vorria scuoterla come grieve dal collo . E poi più certo del godimento è il guadagno. Perciocchè non sa l'Uomo Giusto la grande utilità ch'egli cava da questi vincoli, in cui ris, di salute temporale, e di falute eterna. cagione, che Diolo pigliaffe prima a proteggere spezialmente, e che poi lo facesse ancora paffar da vincoli al foglio ; così pure i suoi vincoli fanno al Giusto. Fanno prima che Dio gli sia più propizio negli ac-Sap.felt. cidenti di questa vita mortale: In vinculis non dereliquit illum; e poi fanno che Dio da gli stessi vincoli lo innalzi finalmente alla rossore, mercè quel dolor si nobile, che gli gloria del Paradiso: Donec afferres illi sce- ha sciolti, o per dir meglio gli ha incesi, gli perum Regni . Perchè e ben vero che da' vincoli materiali è stato al Mondo rarissimoun talpassaggio: Decarcere, carenisque interdum quis egredietur ad Regnum. Ma di quei vincoli, di cui parliamo, è continuo. Com' è possibil però, che tu nonti animi poli, che del continuo ti tenevano oppresso tutto a restare in essi, se pur vi sei; o se (mercè la sorzach' havrà la mano del Sacer-

Maunadell' Anima.

Eccl.9.8.

solamente è libero, che non serve alle pro- che ti san veramente padron di te con tuo prie concupiscenze, ma n'è signore. E sommo onore, ti tengono il petto colmo questo è ciò, che conseguisci, con ubbi- di godimento, e ti fanno in vita ottenere dire ai precetti. Ti par però, che così bel- con util fommo il divino ajuto, ed alla

Confidera in secondo luogo, quanto da

cuna, ma più tosto l'adornano, l'abbel· vincoli de peccati. Questi son vincoli, in liscono, e sanno, ch'egli lo possa con più cui non puoi giudicare qual sia maggiore, o di onorevolezza levare al Cielo. Che se il disonor, ch'essi apportano, o il dolore, o pur vogliam dire, che questi vincoli leghi- il danneggiamento. Perchè quanto al difonore, quella stessa ragione che rende a i Giusti onorevoli i loro vincoli; rende i loro disonorevoli a i Peccatori . E qual' obto a quella violenza, che ti fan la Libidine, l'Avarizia, l'Ambizione, che sono quelle tre Furie cosi sfrenate, descritte da San Prov.7.11. chi opera bene, non per impulso estrinseco Giovanni? Sentim enm sequitur quasi bos du-di timore, ma sol perch' egli ama fare ciò. che và fatto, sente si poco la Legge sua, che la salutu renhature. E quiatro al dolore, qual talvolta arrivali fino a dire, ch'ei non ha contentezza può mai provare il cuor tuo, anch' eglialla Legge, com'è l'iniquo: ma che caricarti di scrupoli, di affanni, di angosce, di turbazioni? peso, che può bensì pone a modo di pelo; là dove al Giusto la strascinarsi con pena somma, ma non por- 16.30-14. Legge non è di peso, è di godimento, per- tarsi : Quasi vinculum plaustri peccasum . E quanto al danno, non sol ti tolgono il gione, cioè l'obbliga afar ciò ch'egli già patrocinio divino, mati costituiscono aun farebbe ancorche non havesse Legge; eco- tratto schiavo di Satana; sicche se tu muori in essi tu sei spedito. Nè vale il dire, che uscirai su quel punto da tali vincoli; perchè dimando qui ate, chi te lo promette? Ad cujus confugieris auxilium , dice il Signore, ne incurvamini a quell'ora della vostra morte sub vineulo, più ancor di pri- 11-48. la Legge lo mette? Basti dir che son vinco- ma, & cum interfellis cadatis, sicche anli di salute: Vincula illina alligatura saluta- diate anche in ultima dannazione? Però bisogna scuotere adesso con celerità que-Perchè come a Giuseppe i suoi vincoli sur sti vincoli si dannosi, si duri, esì vergognosi, quando è tanto più certo ad un tale ef. 1612.1. fetto il divino ajuto? Excutere de pulvere, confurge, fede lerufalem; folve vincula colli tui

captiva filia Sion . Che fe tu vuoi scuoterli,

tre sono a questo le vie. La Contrizione, la

Confessione, ela Satisfazione. La Contri-

to,in eis eft. La Confessione ti otterrà spezial-

mente, che tu ti fgravi dal peso di tanti scru-

non vi fusti, ad entrarvi? Beati vincoli, dote in proscioglierti di ogni colpa) e che

zione farà che tali vincoli non ti sian più di

ha inceneriti con le sue vampe: Ecce ego video

viros folutos in medio ignis, mihil corruptionis, che gli renda men riguardevoli nell'aspet-

fo de' tuoi peccati: Hac dicit Dominus: Afpiù da condurre all'Inferno: E tu non vuoi valerti ancora di mezzi così giovevoli a tua salute? Avverti bene, perchè da'vincoli de' peccati alla fine altro non resta, che passare a quei delle pene, ch' è la ragione, per cui i peccatori si chia-Pf.24 5.

mano , Declinances in obligaciones , perche declinant à praceptis in peccata , que ad pernas obligant . Confidera, quanti fian però questi vin-

IV. coli delle pene, che sono i vincoli appartenentia i Dannati. Le facre Carte gliriducono atre. Alle tenebre, ai tormenti, e al decreto immurabile ch' ha Dio fatto di tenere in eterno que miserabili nella lor funesta prigione. I primi vincoli sono quei delle tenebre, che solo bastano ad impedire ogni fuga. E tutti i Dannati havranno Sap. 12.6, a stare in esse allo stesso modo : Vinculit tenebrarum compedici . Figurati però qui che farà di loro. In quell'orribilissimo bujo, che per tre giorni durò fopra gli E. giziani, dice il facro Testo, che niuno Ex-10-13. di loro ardi mai muoversi un passo dal luogo suo per timor di peggio: Neme mevit se

de loco fuo . Niuno accorrere al fuo compagno, niuno alzarlo, niuno aiutarlo: Sap.7.16. Vna enim casena tenebrarum omneterant colligari . Penfa però tu che dev' effere de' Dannati. In quel sito, in cui gl'inselici si tro-veranno, in quel saranno dalla lor solta notte, quafi da una fleffa catena, legati tutti, adufo di tanti schiavi, che si potranno bensì maledire linsieme, ma non soccorrere. I secondi vincoli sono que' de' tormenți, in cui ciascuno gemerà senza remissione , perchè stà scritto che il Principe , Amon , amon dico vobis : Si quis ferme-Eccl. 11.34 quando è irato, Non parcir de maliria, & giù Non parces aliquid de malitia, così nè

meno Parces aliquid de vinculis . E pure chi può dire, che vincoli fono questi ? O'di quante guise ! di ferro , di suoco ,

così i tuoi vincoli, già si duri non ti mo-l me un nulla a paragone di quei, che affliolestino : Diffolusa fune vincula brachiorum gono lo spirito , Vinculum illius , vincul illius ne fara spezialmente anch'ella, che detti grieve. I terzi vincoli finalmente son quei vincoli più non ti siano di danno, mercè che nascono dal decreto di Dio immutabila penitenza, ch' havrai già fatta a compen- le, che però son detti vincoli eterni: Angelos verò qui non fervaverune fuum princiflixi , & non affligam te ultra , & vincula patum , &c. in judicium magni diei , vintua difrumpam y ficche non ti habbiano culis aternis sub caligine reservavit. E questi sono quei vincoli, che riduranno ultimamente i Dannati a disperazione. Al suo diletto Ezecchiello diffe il Signore: Ecce circumdedit te vinculis, & non te convertes à latere tue in latus alind; ma gli mitigo tofto un ordine così auftero con quel Es. 48. conforto , che feguita : Donec compleas dies obsidionis ena . Ma questo conforto non v'è già per li Reprobi nell'Inferno. Finalmente i di del suo assedio per Ezecchielle, il quale in se dovea figurare l' affedio fovraftante a Gerusalemme, non trapallorono i trecento nonanta: e così compironfi prefto . Ma quando fi compiranno i di dell'affedio, da cui stanno cinti i Dannati? Pafferà un milione di Secoli, c dies obsidionis noncomplebuneur: ne pafferanno cinquanta, dies non complebuneur, ne pafferanno cento, e diesnon complebunrur, ne passeranno più milioni assai che non fon tutti quei granelli di fabbia, che ci vorrebbono a riempire il grande ambito della Terra fino alle Stelle, e contuttociò farà l'affedio da capo? Et dies obfidionis non complebuneur. Che farebbe dunque di te, il qual temi tanto di flare avvinto per pochi giorni ne'vincoli de'precetti fe ti dannassi? Non ci sarebbe più rimedio per tutta l' Eternità. I vincoli de' precetti hanno fine in un con la vita, e quei de' peccati fino alla morte hanno fcampo, ma quei delle pene non havranno giammai nè scampo, nè fine.

II.

nem meum fervaverit, mortem non videbit in aternum. To. 8. 41.

Onfidera la gran differenza, che corre tra un Pastorello inerudito, & inefdi bitumi, di ferpi, di feorpioni, di dra-ghi, di tutti i mali possibili a immaginarsi. suoi di la virtù dell'erbe, e un Semplicista Non accade ch' io te gli annoveri ad uno bravistimo, il qual sa tutte distinguerle ad ad uno. Tu facilmente puoi scorrerli da una ad una. Passano ambi di state su per te solo. Se non che tutti questi vincoli un Monte fiorito di erbe elettissime e il stessi i quali affliggono il senso, son co- Pastorello non degnale di un suo guardo,

sta fermatosi ad ammirare la lor bellezza, le cerca, le coglie, le lega in un caro fascio, e tornato a casa, le serba con sommo studio, per valersene ad usi di suo gran prò. Ora così appunto figurati, che succeda intorno a i dettami di Cristo. Vi sono alcuni, che non conoscono punto la loro virtù; e però non ne fanno niente più cafo, di quel che facciano d'altri detti ordini : Praterierunt fermenes meos peffime. Altri molto ben la conoscono; e però ò come gli ferbano attentamente! È questo è quello a che vuol Cristo incitarti, quando egli dice : Amen, amen dice vobis : Si quis fermonem meum fervaverit, mortem non videbit in acernum . Di, se vi fosse un'erba, che havesse forza di tenere la morte da te lontana per dieci Secoli, non daresti a lei ne tuoi scrigni il luogo più nobile, cavandone fuor per essa ancor'i diamanti, non che perle, o piroppi? Con quanto maggiore studio hai dunque tu da ferbare i detti di Cristo, mentre posseggono una virtù sì maggiore? La virtuloro ti farà sì, che tu non muoja in eterno.

Considera, come sia vero, che i detti del Signore posseggano tal virtà. La morte è doppia. Una è del Corpo, l'altra è dell'Anima. Quanto alla morte del Corpo, dice il Signore, che chi serberà i suoi detti ; mortem non videbie in aternum , fion perch' ei non habbia a morire ( mentre ciò fii comune a Cristo medesimo) ma perchè morto, tornerà a vivere un di più bello che mai, più perfezionato, più prospero: qual frumento marcito alcun breve tempo fotto la Terra per rifiorire: e così se videbie mortem, la vedrà, sima non la vedrà eternamente, non videbie in aternum, come pur troppo la vedranno i dannati, che sempre l'havran su gli occhi, e se pur vivranno, sapruovino ognor quella pena, che dà il morire. Quanto poi alla morte dell' Anima, ch'è la colpadice il Signore, che chi serbera i detti fuoi, mortem non videbit in aternum, perchè mai non peccherà mortalmente. E in che confiste una morte sì luttirola, se non in questo, in non serbare i fuoi detti ¿ Chi vive fecondo ciò , che il Signore infegna, è certo di non perdere mai la grazia; e così neanche la vita di cui parliamo: Filiferva mandasamea, & vives. Di più, come la morte del corpo può lavvenire da tre cagioni , da infermità Naturale, da accidenti fortuiti ( quali fono quei

ma camminando lu per elle, con pari faci-I di caduta, d'innondazione, d'incendio, e lità le calpestatutte: là dove il Semplici- d'altri si fatti) e da assalti violenti; cosi da tre cagioni può facilmente avvenir la motte dell'anima. Può avvenire da infermità naturale, voglio dire da interna disposizione, commossa in noi dal disordinamento delle passioni, e i detti del Signore riducono queste a segno, e così non permetto. no, che dian morte. Può avvenire da accidenti fortuiti , quali fon i pericoli, che s' incontrano non volendo tra le occasioni cattive, ei detti del Signore preservano, ficchè in effinon venga l' Uomo a perire. Può avvenire da affalti violenti, quali fono le tentazioni diaboliche: e i detti del Signore han possanza di rigettarli, sicchè tutti vadano a vuoto. Mira però quanta fti ma habbiasi veramente a far di quei detti, che tanto vagliono: Filimi, ad eloquia mea inclina aurem tuam, vita enim funt invenientibus ea. Considera, in qual modo habbi eu a ser-

III.

bar questi detti del tuo Signore, per trarne utilità di così gran peso. Hai da serbarli in tre modi : Corde, Ore , & Opere . Quanto al cuore, Corde, gli hai da ferbare nell' intelletto, con meditarli a i debiti tem-pi, qual'è spezialmente quello della mattina, in cui l'intelletto è più limpido: nella volontà, con amarli continuamente : e nella memoria, con rammemorarrene [pef- ... fo, ma sopratutto ne'rischi, che ti succe- pringir. dono di peccare: In corde mes abscondi elequia tua, ut non peccem tibi . Quanto alla lingua, Ore, gli hai da ferbare : non folo con discorrerne volentieri, ma con dimostrare, che gli apprezzi, nè sei di quei, che si recano tra le conversazioni a vergogna di pro-Ff. 1813. feffarli : In labiis meis pronunciavi omnia judicinoris tui. Quanto alle mani, Opere, gli hai da ferbare, con porli fedelmente in efecuzione: Levavi manus meas ad mandara Pf. 76.19. ena, qua dilexi: cioè ad exequenda mandata rà fol quanto basti a far si, che gl'infelici sua. Elamina ora diligentemente te stesso e rimira un poco, come in tutti e tre questi modi sei diligente in serbare i detti divini . Forfe pare a te, che ciò sia di qualche fatica? Ma le pure è di fatica, è affai più di frutto . Ricordati , che fon detti di vita eterna: Verba vira. Che fia però di te, fe tu gli trafcuri? Come ferbandoli hai vita, così non gli serbando, che può restarti ? Un' eterna morte.

II.

I.

2. Coz.12.

If. 41. 3.

P(304

judicii . Jo. 5. 28.

Onfidera, come avvicinandofi l'ora molto numero, rifveglierà con una trom- vocem virtuis. Perchè ad una tal voce davano usar la tromba, per convocare a consesso, per intimare la guerra, per fefleggiar le maggiori solennità, e per sare la mossa de' Padiglioni ne' lor viaggi; per tutti e quattro questi capl medesimi sara giusto, che suoni ancora la tromba il di del Giudizio. Sì perchè quello farà il confesso più ampio, che fiasi tennto al Mondo: Dominus ad judicium venier cum fenibus populi, &c. Sì perche allora s'intimerà una guerra generalissima atutti i reprobi: Pugnabit cum illo Orbis terrarum contra infenfasos. Si perchè allora farà il giorno più folenne di festa a tutti gli Eletti : Buccinate in Neomenia tuba, in infieni die felemnitatis vestra, quia pracepsum in Ifrael eft, & judicium Deo lacob; pracepsum agli Uomini, ch' hanno da comparire; judicium à Dio, che su loro ha da dar sentenza. Sì perchè allora si moveranno, per dir così, i padiglioni, l'ultima volta, nel muoversi, che faranno, quantunque per vie diverse gli Eletti , e Reprobi : Procedene qui bona fecerunt in resurrettienem vita, qui verò mala egerunt in resurrettionem judicii. Quando però fenti quì dire, che tutti i morti, qualunque siano : Omnes qui in monumentis fune, udiran la voce del Figliuolo di Dio, che gli chiamerà all' universal Giudizio già già imminente, audiene vocem Filii Dei, non ti dare a credere, che il Figliuolo di Dio gli habbia da chiamare egli stesso dibocca propria, perchè il decoro ricerca, che il Giudice non impieghi mai

gliuol di Dio ( come appunto la voce del Sacerdote ne' Sagramenti vien detta egual-Vonit hora, in qua omnes, qui in monumentis mente ben voce di Cristo, e voce del suo funt, audient vocem Filii Dei, & proce- Ministro, ) sì perchè sarà voce di suo vo-dent qui bena secenunt in resurressionem vi- lere, sì perchè sarà voce di sua virtà. Di suo sa, qui vere mala egerune in resurrellionem volere, perch' egli ordinerà così gran chiamata: di sua virtu, perchè egli farà, che l'odano ancora i morti, e che fi ravvivino . Però stà scritto, che il Signore quel di, da- PL67.14. del gran Giudizio, l'Arcangelo S. Mi- bit voci fue vocem virturis, cioè dabit voci chele, accompagnato da altri Angeli in [se ( ch'è la voce di detta tromba ) esse ba sonora tutti que' Morti, che staranno rà tal forza, che al primo suono di esquasi a dormire ne'lor Sepolcri, Surgire la tutti quei corpi, che non solo erano da mertui: venite ad Iudicium. Diffi con una lunghissimo tempo ridotti in polvere, ma tromba, e tromba non metaforica, come diffipati, e dispersi, ritorneranno di subialcuni la riputarono, ma reale: Caner enim to alla loro forma, e fi ritroveranno aniruba . E canes qual'istrumento attissimo a mati, con quel prodigio, che solamente può tal funzione. Conciossiacchè, essendo sar la virtù Divina, Vox Filii Dei. Ond'è, quattro que'fini, per cui gli Ebrei già sole-chelà dove Cristo, nel favellare dell'isteschelà dove Crifto, nel favellare dell'ifteffo Giudizio, fu solito di chiamarfi ordinariamente Figliuol dell' Uomo , Filius hominis, ( come già notoffi in un'altra Meditazione ) questa volta chiamossi singolare mente Figliuol di Dio, perchè dalla virtu, ch' egli possedea di rendere incontanente la vita a i morti, volca provar questa volta la ficurezza di quella Divinità, che di se affermava a gli Ebrei ribelli. Ma tu frattanto pensa un poco fra te, che solenne ubbidienza farà mai quelta, che in quel di tutti i morti gli renderanno! E ciò vuol dire spezialmente quell' audient. Non perche i morti non habbiano anche ad udire fensibilmente vocetale co iloro orecchi (mentre riscossi al tuono di quelle prime parole, Surgice moreui, potranno poi ben diftingue-re le seconde, Venice ad Indicium) ma perchè oltre all'udirle, vi fi dovrà ancor'ag-giungere l'eseguirle. Tanto fignifica questo termine audiene; fignifica udire, fignifica ubbidire : Non audivit Populus meus vocem Plient. meam . O'quanti fono coloro , ch'ora non vogliono udir la voce di Cristo! Non vogliono udir l'immediata, ch'egli ora adopera nelle fue ispirazioni ; non vogliono udir la mediata, che adopera per la bocca de'fuoi Ministri . Ma non così potranno i miferi fare ancora quel giorno. Cheturarsi gli orecchi, e dire con Farao- Exod : 2. ne: Quis est Dominus, us audiam vocem ejus? Piccoli, Grandi, Plebei, Re, Poveri, Ricchi, Idioti, Filosofi, mtti egualmente dovranno ad una tal voce prestare la fua voce in citar' i Rei, ma quella fol offequio: Omnes audient, omnes. Ah te mede'fuoi messi. Gli ha a chiamar con la vo- schino, se disprezzial presente la voce del ce di unatal tromba. Contuttociò questa tuo Signore, qualunque siasi, o immediamedesima voce vien detta voce del Fi- ta, o mediata! Che sarà in quell' ora

di te: E pure è indubitatifimo, che quell' semplicemente, che exibane, perchè n' ota havra da venire. Ponis born . Non di-

и.

come di venuta. re quella vita , cire vita vera, cico quel pianti indiranno ri gii impi), o che ichia-la vita, che podefi in l'aradicio la cui lieze mazzi, o che firepti, a che rugiri Cica-Quillo nome di vita: (Quanium ajand as spl inter farors deuders) Non folo rindicità ima fanti i Reptobi ad esfurreditatem indica; i la ciparatione di obtrobrio effermo ; dans i Reptobi ad esfurreditatem indica; i maffinamente a quei di loro , che avvez-non folo perche friograficamo ad effette si al aggioregiane, ed a fovetallare, si ve-

ound of quella voce mairinm . Alle volte figni- quella mifera forte, che ad ognuno di lofica discussione : Indicium determinat canfas, e alle volte fignifica condannazione: fon citati. E così quivi fuccederà ciò che Quiincrepationibus non funt correpti , dignum Dei judicium experti funt . E condannazione fenza dubbio fignifica in questo luogo, che dichiariamo , petchè judicium qui viene opposto alla vita . Secondo dunque lo flato della loro diversa risurrezione, havranno gli uomini allora diversi i corpi . E posto ciò, che sarà allora di te, se a te toccherà di haverlo si abbominevo le ? Che complimenti gli useral, che accoglienze, che abbracciamenti ? Allora sì , che bestemmieras quell'amore sì fmo-

III.

Manna dell' Anima.

ce venies , ma venie ; perciocche è tanto non di tempo ma di dignità . Non di temcerto ch'ella verrà, che se ne può ragionar po , perchè tutti egualmente risotgeranno ad un punto ; e buoni , e cattivi , in illu Confidera, come in conformità di quel- sculi, affinchè tanto apparifca maggiot la la ubbidienza, che tutti i morti renderan- forzadi quella voce divina, che fa riforgetno prontissima auna tal voce sin' ota det-ta, si aggiunge, che verran tutti suoti da' incontro a Ctisto prima gli Eletti, che si ta, fi aggiunge, che verrantuti luoti dei incontro a Ccifio prima gli Eletti, che fi loro Sepolici i specciatar, ma di quanto avantarenno a ticeverlo fi nell' atia, traite de la companio dei speciali dei dei speciali dei speci fquallidi, si fetenti, che il folo dovere rien- tacolo, che divisione ottibile farà quella . trare in effi, come in alberghi fozziffimi, allot che uscendo da una medesima tom-farà loro già parte grande de i loro mali . Ne è maraviglia: perchè gli uni pro- cammini così contrari ! Procedene qui bona sodene ad refurrellienem vica, e gli altri pro- fecerunt in refurrellienem vita, qui verò macedens ad resurrellionem judicio . Procedens la egeruns in resurrellionem judicio . Questo è gli Eletti ad resurrellionem vita , perch' essi quel bivio, se così ci piace chiamarlo, a riforgeranno non folamente a vivere quel- cui fi troveranno già pronti gli Angeli, dela vita, che fi oppone alla morte ( doven- flinati a far l' alta sepatazione de gli Elet-

do a una tal vita tiforgere ancota i Re ti da Reprobi. Esibano Angeli, e fepara-probi ) ma perché riforgeranno a vive-ban maies da medie inflorum. E qui, ò che re quella viia, ch'è vita vera, cioè quele, pianti fi duiranno tra gli Empi, ò che fichiagiudicati ( dovendo ciò effer comune padranno respingere a flarsi giù tra la seccia rimente a gli Eletti ) ma perchè risorge-dell'Universo; ma ancora riuscirà di estreranno ad effere condannati. Tal' è la forza mo dolore, attesochè sarà segno chiaro di ro dovrà toccare nella final fentenza a cui avvenne nella famofa division del Giordano operata da Giofuè , figura di Crifto . L'ac- Jof. s. que che spettano alla parte di sopra, che son gli Eletti, dovranno per suo comando levarfi in alto, confomma gloria : e quelle che spettano alla parte di sotto , che fono i Reprobi, dovranno fenza ritegno calare al baffo, finche fi vadano a perdere

nel Mar morto. Confidera, come di questa sorte così diverfa , che toccherà a gli Fletti, ed a i Reprobi, mentre procedent gli uni ad refurdetato, che di presente gli porti, e non te rellienem visa, e procedent gli altri ad resurrellienem indiese, non affegnafi altra ragio-Confidera, come fi dice, che tutti gli ne, se non che questa è la diversità delle lonomini rifulcitando nel giorno estremo, ro preterite opetazioni . E così nota a procedent dalle lor tombe ; e non si dice tettor dell' anima tua , quali sieno que'

dice che procedene ad essa quegli unicamenfecerunt. Quei che fer male, qui mala egerunt, fostero pur che persone mai fi volessenon procedene in eterno a una tale rifurcofa oggi tieni in pregio maggiore, che le buon'opere ? Quel di vedrai ciò che farà l'haver trascurato di farle per più ingolfarti negl'interessi terreni, per accu-mulare danari, per acquistar dignità, per darti bel tempo. Beati per tutti i secoli saran quei , che bona fecerune . Dannati per tutti i fecoli faran quegli , che mala egerunt. Tolto ciò, d'altra dote non si fa conto. Sò poi , che da questo passo si vengono a confutar manifestamente tutti coloro, i quali come infingardi, vorrebbono, che a falvarfi hastasse la fede sola , ancorchè scompagnata dalle buon' opete . Ma tu non fei fenza dubbio di questi matti così spacciati . Però a tuo prò cava per contrario quest' utile insegnamento, che ciò che in qualunque uomo fopra ogni cosa si ha da apprezzare, fon' anzi l' opere buone . Deum time, con aftenerti da quel male che tanto da lui puniraffi il di del Giudizio : Et man-Beel. i 1. data ejus obferva , con far quel bene che fo lo fi premierà: Hoc est enim omnis homo, perche in questo consiste il tutto.

San Domenico Patriarca.

Charitas Christi urget nos, ut qui vivunt, jam non fibi vivant, fed ei, qui pro ipfis mortuuseft . 2. Cor. 5.14.

Onfidera, che fia ciò che Crifto pretele, quando arrivò infino a morir per te si un tronco di Croce . Forse ricomperarti folo dalla schiavitudine dell' Inferno ? No certamente, perchè a ciò farebbe bastato che del suo sangue prezioso non desse i suoi gnadagni, è vivere alla sua gloria, è più che una semplicissima stilla . Mentre vivere ai suoi piaceri. Questo in te necessadunque lo volle versare a rivi, mentre in riamente dev'essere già cessato, dappoi che contrò tanti strazi, mentre ingojò tan- Cristo è giunto con tanto amore a morir ti scherni, pretese guadagnar di modo perte. Ela ragion è chiarissima, perchè s'

termini ch'usa Cristo , insallibile verità . tavia vivere a te medesimo , non potes-Non dice, che ad resurrellionem vice proce- fi , ma fusti necessitato di vivere solo a lui. dent, quei che sur nobili ; quei che sur Perol'Appostolo, il quale giunse bene a dotti, quei che sur doviziosi, quei che ra- capir questa verità, però dico proruppe pironsi su la Terra gli applausi della Città : in queste parole che son si belle: Charieas Christiurger nos, non dice invitat , non te, che attesero a far del bene, qui bona dice impellie, dice urges, perchè non potea resistere a tanta sorza. Ancorch' egli haveffe voluto ceffar di faticare in ferviro, ancorche poste in altissime Monarchie, zio del suo Signore, di pellegrinare, di predicare, di spender tutto fe stesso in falrezione, ad resurrellionem vita; ma a qual varegdelle anime a lui sì care , non gli saprocedent? ad resurrellionem judicii. Che di- rebbe giammai stato possibile . Haveva ci per tanto a ciò tu , che forse ogni altra fiaccole troppo accese a i suoi fianchi , che non gli davano pace . Lampades ejus , lampades ignis , arque flammarum ; ignis , a farlo ardere in se i flammarum , a fare Cant & y. che cercasse di accendere ancora gli altri .

Tu come pruovi quella beata agitazione Rom. di spirito in te medesimo? Questa si ch' è segno di essere veramente Figliuol di Dio . Qui Spiritu Dei aguntur , bi funt filis Dei .

Considera, che di ragione par che l' Appostolo havrebbe a dire : Mors Christi urget nos , ut qui vivunt , jam non fibi vivant , de. Contuttociò dice Charitas Christi; perchè se molto ha da muoverti quello che Cristo ha tollerato per te, più senza paragone ha da muoverti quell' amore col quale l'hatollerato. Vedi quanto fu ciò che Cristo si degnò di patire per tua falute . E pur fu nulla in paragone di ciò ch' egli havrebbe ancora patito, se così fosse stato in piacer del Padre. Aqua multa non potuerunt extinguere Charitatem. Tutti quei fiumi di calunnie, d'improperj, d'insulti, di tradimenti, di sferzate, dischiassi, ditrassitture, di angoscie, di amarezze, distiramenti, di spasimi, di agonie, non furono fufficienti a smorzar la sete dell'infocato amor suo . Pero se quello che Cristo ha sopportato per te, tihada muovere a non volere di ora innanzi più vivere a te medefimo, ma a lui folo, l'amore con cui di vantaggio l' ha fopportato, ti ha da sforzare. Charitas Chrifliurget nor. Finalmente i patimenti benchè eccessivi hebbero tutti i termini loro prescritti dalla ordinazione divina : l'amore non hebbe termine.

Confidera, che sia vivere a se medesimo. E vivere alla sua volontà, è vivere a il cuor tuo, che tu, benchè volessi tut- egliè morto per te, ogni convenienza vor-

III.

rebbe, che u per lo meno arrivaffi a mo- la vuol da re, che tu l'afcolti, qualor ti rir per lui. Diffi, per lo meno, perché fe fasper che lasci il peccaso. Se tu ti turi fosse possible, dovresti fare di ragione af- le orecchie per non udirlain questo partifai più: attefoche la ena vita non ha in sè proporzione di forte alcuna con la vita di ella giammai per Amante suo ti riceva , o Crifto . Quella era vita d' infinito valo re, ela tua è una vita vile, fozza, fciaurata ; degna di morte : Che gran cofa dunque farefti , quando arrivaffi tu ancora a motir per Crifto, dappoi che Crifto fi è tanto prima degnato morir per te ? Ma fe nè anche tu arrivi a morir per lui, adunque di necessità sei costretto a fare almeno tanto di manco, quanto è foi vivere a lui, ch'è quanto dire vivere per amarlo, e vivere per cercare che ognuno l'ami, ch' è ciò che ranto a maraviglia compi il gran Patriarca Domenico, con la fiia riguardevoliffima figliolanza : Anima mea illi vivet , & femen meum fervier i pfs .

Pf. 11.

I.

11.

#### La Madonna Santiffima delle Nevi ,

Beatus homo qui audit me , & qui vigilat ad fores meas quesidie , & observas ad poftes offii mei . Qui me invenerit , invenier vitam , & haurier falutem à Demine. Prov. 8. 34.

Onfidera, come la vera divozione alla J Santiffima Vergine hatre gradi , che ci conducono a confeguirla con perfezione. Il primo fi è abbandonare per amor d' essa il peccato, perche chi le nega questo, quale onore mai le può sare che le sia gradito ? Il fecondo e aggingnere al primo qualche offequio speciale, come san quei che digiunano il Sabbato in onor d'effa, vifitano le fue Chiefe, recitano la fua Corona, o fanno altra azione fimile di fiio culto . Il terzo è aggiugnere al fecondo l'immitazione delle sue belle virtà. E questo è ciò che costituisce alla fine una tal divozione in grado perfetto. Ora questi tre gradi son quegli appunto, che qui ci addita la Vergine in queste voci , che già da tanti secoli Santa Chiefa le hapofte inbocca: Beneus vir qui audie me : ecco il primo: Et qui vi- fe ciò ch'ella facciafi, ne offerva gli andamégilas ad fores meas quesidie : ecco il fecondo : ti, ne offerva gli atti , e così poinelle oc-Ecobfervas ad peste essis mei: ecco il terzo. Cortenze la immita per più piacerle. Che Se uon hai comincisto ancora ad ascende-tet all gradi, nontradar più, por giungere i poni a osfervarlacon attenzione? Immiprefto al fommo.

colare, tufei spedito. Come vuoi tu ch' ti riconofea? Il peccato ha due peffime qualità , che lo coffituifcono degno di un' odio fommo : La Mostruosità , e la Malizia . La Malizla nasce dall' avversione ch' egli ha dal Creatore . La Mostruosità dalla convertione alle creature . Se guardi per tanto la Mostruosità , come vuoitu che la Vergine riceva per Amante un Diavolo in forma d'uomo ? E fe la Malizla , come vuoi che la Vergine per Amante pur riconofcaun Traditore attuale di fuo Figlinolo , un rinegato , un ribelle ? Ti ajuterà bensì ella correfemente ad uscire da un tale stato con ottenerti il perdono, tanto è pietofa : ma non già ti vnole ajutare a perfeverarvi con ottenerti, come vorrebbono alcuni, ' impunità . Adunque ascoltala con abbandonare il peccato ch' ella ha sì afdegno. Se tu sai ciò sei beato, perchè così ti apri la firada alla fua amicizia : Bentus beme qui andis me .

Confidera, che quanto al fecondo grado , dice la Vergine : Et qui vigilat ad fores mens que sidie, perchè tal'è l'uso degli Amanti : vegliare alle porte della persona che amano, per moftrar che l'amano affai . L'amore ha questo di proprio, che toglie il fonno. E qual' è quel fonno, che deve levar da te l' amore alla Vergine ? La pigrizia . Devi effere follecito negli offequi che tu le prefii: e però ti dice , vigilar : e devi effer perseverante , e però dice, queridie. Non lasciar passare mai giorno che non la veneri con qualche atto speciale . Se fai questo tu fel beato , perchè cosi non lascerà ne men ella passar mai giorno , che con qualche ajnto speciale non ti corrisponda : Bearus homo qui vigilas ad fo-

res meas quesidie. Confidera, che quanto al terzo grado dice la Vergine : Es ebfervas ad poffes ofii mei, perchè chi ama molto, non folo veglia alle porte della persona ch' egli ama, ma procura ancor di spiare da tutte le fessure di estala , e allora sì che davvero en fei beato , Confidera, che quanto al primo grado, perchè non folo con ciò la impegni ad dice la Vergine: Qui audit me, perchè que amarti, ma la necessiti. Gli ossequi sanno so è ciò che innanzi ad ogni altra cosa el che amis per elezione, mi l'immitazione sa

ш.

VI.

che amisi per natura . Beatus homo qui ob- | Avvocati per impetrare chi la Fortezza ini fervat ad poftes ofisi mei.

Confidera, che nel primo grado non fi e in quello, più si dispone ad essere vero divoto di Maria Vergine di quel che fia divenuto, e però ancora egli è in via. Nel fecondo fi mettono porte, fores, ma non fi mettono poffer, che sono quei ripari di legno con cui si chiudono, perchè chi è in quello, quantunque già sia divoto speciacomune a tutti, non è ancor falito alle stan-Res . perchè chi è in quello . è negli intimi penetrali, dove non è si universale l'accesfo. Ma a questo accesso hai tu però da anelar con tutto lo spirito. Se altro non sai fare , picchia , prega ; ti verrà aperto . Dimanda cordialmente alla Vergine, che renda ancora te meritevole d' immitarla . e la immiterai.

Confidera, come aggiugne la Vergine, che chi con questa divozione che usale, truovi lei, troverà la vita ; Qui me invenerie , invenier vienm . Questa vita fi è la Grazia Divina, vita dell'anima nostra; e chi ritruova la Vergine, ritroverà la Grazia Divina, perchè ritroverà chi ha ritrovata tal Grazia, ritrovata per sè, ritrovata per altri, che però le disse avvedutamente l'Arcangelo Gabriello: Invenisti graciam apud Deum: non solo Dei, ch'è la grazia, che costituice lei fanta , ma apud Deum, ch'è la grazia , che costituisce lei atta ad impetrare anch' ad altri la fantità . Ma quanto ciò di ragione ha da stimolarti ad effere suo divoto ! Conciossiache quando per tua misera sorte perdi mai la grazia Divina, che vuoitu fare? Andare a Dio per domandarne altra fimile alla perduta ? Ahimè, che questo è un dichiararti già indegno di riportarla: perchè l'altre gioje finalmente si perdono non volendo, ma la grazia Divina è una gioja tale, che fe fi perde, fi perde perche vuol perdersi . Convien'

tempo di tentazioni, chi l'Ubbidienza, chi l'Umiltà, chi altra di virtù tali, la Vergine pongono porte di forte alcuna, perchè chi è per impetrar la Grazia Divina; mentre non solo c'impetra la grazia abituale, ch'è quella vita da cui procedono turte le dette virtù ; ma ancor l'attuale, ch' è quella, dalla qual vengono e mantenute, e promosse, e persezionate. Vedi, posto ciò, quanto importi usare ogni studio a ritrovare la Vergine! Ritrovata essa, hai ritrole di Maria Vergine, contuttociò, per co-si dire, è su gi aditi di una tal divozione debba riuscirti di gran satica il rittovar vata la grazia . Nè ti smarrire, quasi che essa, perchè ella non brama altro, che Sap.6.14ze che si riguardano . Nel terzo finalmente di ester ritrovata . Facile invenitur ab bis, non fol fi mettono porte, ma ancora po- qui querune illam . E la ragion' è, perchè praoccupae qui se concupiscune , ue illis se prior oftendas . Tanta è la sua naturale benignità! Contuttociò dice , Qui me inveneris, perchè se atrovarla non si ha da durar fatica, fi ha però da usar diligenza , con prestare ad essa quegli atti che fi sono detti , di divozione più affettuofa.

VII.

Considera, come poco sarebbe che la Vergine ti ottenesse in questo Mondo la grazia del tuo Signore, se non ti ottenesse ancor nell'altro la gloria. Però finalmente conchiude; Es hauries falutem à Domine . Questa è la salute : la Perseveranza finale , che ti fa falvo. Questa ti vien da Cristo, chi non lo sa ? à Domino : ma ti viene per mezzo di Maria Vergine : con questa diversità, che tutti i Predestinati ottengono, non ha dubbio, per mezzo d' essa la loro falute, ma i fuoi divoti l'ottengono con maggiore facilità. Tutti i Predestinati. ottengono, come dissi, la loro salu-te per mezzo d'essa, perchè niuno si salva, per cui verifimilmente non porga ella a tal fine speciali suppliche, quale Avvocata comune dell'uman Genere: Aqualiter eft illi cura de emnibus. Ma i fuoi divoti l'ottengono con maggiore facilità, perchè di questi non folo ha cura, ma ancora ha follecitudine; e così a questi ella impetra che l' Inferno habbia men di possanza a tentarli : ne di ciò paga, affifte loro ella stessa con moadunque che tu prima chiegga perdono di do particolare su l'ultim'ora, gli consola, questa somma trascuraggine usata nel cu- gli anima, gli assicnra, ed ottien loro una fodirla. E ad ottenerci appunto un per-dono tale è specialmente cossituita la Ver-dono tale è specialmente cossituita la Vergine, perch'ella possice una grazia così spesa, con poco stento. Hamrirrè una vo-eminente, che può meritare ad altri ancor ce che ha due significati. Il uno è quel di quella grazia ch'essi perdettero; e quindi arringre, come si fa dell'acqua, che scatuavviene, che a ciò alludendo ella dica: Qui rifce da qualche fonte: e l'altro è quel-mo invenerit, inveniervitam, cio cimvenier lo dibere. Il primo è fenza fatica, il fegratiam . Però come gli altri Santi sono condo non solo è senza satica, ma con diletto . E l'uno , è l'alro convien all'in- tico , quegli che tand accussivano qual teuno nostro i perche la Venince fai . che confederato con Beltaba , quegli tra- diavoti fico; non folamente non pruovi- citzo da dilota , quegli trattato da ino garanficia in patrico, chi è necessimo diavostro , quegli che il Nazaraeni vo- a silvati, na che anni vi pravvino garal leano precipitate poce anni da un'alta diletto, tanta è la piena di quel conforto celefte, che loro impetra. E da ciò fi raccoglie chiaro, come la vera divozione alla Vergine fia fegno di Predestinazione affai fegnalato. La ragion'è, perchè a i fuoi divoti è più facile di falvarfi, attefo il patrocinio speziale, che loro presta sì gran Signora in ogni occorrenza, ma fingolarmente fu l'ora della loro morte, che quel punto, da cui finalmente dipende la loro falute.

## La Transfigurazione:

Die of Filius mens dilollus, in que mihi bend complacui , ipfum am Matth. 17.

Pf. 2-10

Onfidera, quanto anorevol telimo et at al dilezione: Persone me, formation gra-niama fia quefta, che il Pudre rende i nam, quadana qilmbisi in Conife., Ma Cirl, al fuo benedetto Figlinolo, mentretti fino quadana que medefino, e però egli dice: Die el Piñius musa. Tutti Giulfi fo affoltamente è il diletto: Piñius idiali les in Rigiliolo di Dio i ma quanto diversia. Anta però egit è prima Figliolo, e di non figliolo di Dio i ma quanto diversia. Anta però egit è prima Figliolo, e di non figliolo di ma quanto diversia. mente ! Crifto è Figlinolo per Natura, i dipoi diletto, e non prima diletto, e dipoi Giusti sono Figliuoli per adozione. E così, Figliuolo. I Giusti sono Figliuoli per gra-Crifto è Figliuolo, perche è Figliuolo, zia, e però fono prima diletti, e dipoi Fi-Deminus dizie ad me: Filius mens es en . gliuoli, perchè la dilezione che Dio loro I Giufti fono Figliuoli, perchè fono trat- porta, è quella, che loro dà tanta altezza tati da tali, ficcome quelli che fono amididignità. Crifto è Figliuolo per Natura, e meffi all'intima unione con la Natura di però prima è Figliuolo, e dipoi diletto, pervina, ma non all'unione ipoftatica. Que- chè la dignità ch' egli in se poffiede, è quella fla fa che Crifto fla Figlinolo di Dio per che gli da tanta altezza di dilezione. E queconfustanzialità : quella fa che i Giusti sta può effere la ragione, per cui il Padre fiano Figlinoli di Dio per conforzio: Ve non ha voluto qui di e prima dilellue, e poi officiamini divina conforces nasura; e così Pilius, ma prima Filius, e poi dilellus. Hie questa fa , che Cristo sia Figliuolo egua. eft Filius mens dilellus. L'ha con ciò distinle al Padre , quella fa che i Giusti sian to da quegli, che sono prima diletti, e difimili. Vedi però tu quanto bene, dino poi Figliuoli, diledi Fili, perche fono Ficando il Padre la períona di Crifto con gliuoli si, an Figliuoli a femplice forza quel pronome felicifimo, tite, dice ad di diezione. Comunque fissi Quetto è solutamente : Hie of Filius meus , perchè quel titolo bello, che tante volte hebbe nessuno più è tale, che chiè per Natura. Cristo nelle Scritture, il titolo didiletto. E pur'è così . Cristo ne quanto Dio, nè Camsebe distile me causicum . Veni dielle quanto Uomo fit Figliulo adottivo, ma mi. Venha dischus mens. Vimes falls eff di-naturale; ond'è che qui quell'aggiunto lelle mes. L'ebbe perché gli convie-mens, non vale a fignificar dipendenza. per effenza. I'hebbe perché gli convie-com'è tra noi, ma una sostanza medesi. ne a cagione de'maggiori segnidi amore, ma . Che aspetti dunque , che ancora di ch' ha ricevuti fra tutti gli altri ; che sono Fivero cuore non ti rallegri con effo della gliuoli di Dio. Parer diligir Pilium, e pe-fua gloria ? Hie, quegl' Heffo, che già ro che fiegue? El emnia dedit in manuejne, [2]. volevano i Cafarnaiti legare come frene- Questo è 'l gran segno ch' ha ricevitto di

rupe , guarda chi è : dice il Padre : Hic off Filine mons . Ed a ciò tu , che rispondi? Non godi che oggi riceva tan-to di gloria, chi già a tanto soggiacque di confusione. Ma che? la gloria è data in privato, là dove la confusion su per-messa in pubblico. Segno dunque è, che non fi ftà fu la Terra per ricevere gloria, ma confusione.

Confidera, come Crifto, non folo è

detto Figlinolo, ma ancor diletto: Filina

dilellus : ed è detto diletto nel modo liteflo nel quale è detto Figliuolo . Perciocchè of ferva, che in due maniere può effere, che qualcuno a te fia diletto, o per fe medefimo, come ti è diletto l'Amico, o ingrazia altrui, come ti fono diletti gli Amlel del detto Amico . I Giusti sono tutti diletti a Dio, ma in grazia altrui, cioè in grazia di Gesù Cristo, il quale ha loro ottenu- a Timate

per Athitro generale di tutto il suo: ond'è Salvadore di noi meschini, quest o siche che non dice: Omnia deditei, che pur farebbe affaiffimo : ma omnia dedit in manu rebbe alfailimo: ma omnia acari in mansa junguo ejus, periocche Crifion en più far ciò che latto. E pur se n'è compiacciuto tanto al-vuole. O con quale affetto tu devi dun-tamente! Complacuis Patri vostro dare vobis Lucia.3. que procurar di congiungerti a questo Figliuol diletto : a questo dico , da cui, come da tale, ti può venire ogni bene, fol ch' egli s'inchini a dartelo! Amalo, feguilo, fervilo; ch' havrai tutto. Non ti ricordi di Jo 14-13. ciò ch'egli difle una volta ? Quodenmque petieritis Patremin nomine mee, hoc faciam. Parea che per buona legge di favellare, dovesse dire hos facier ; perchè se il Padre era richiesto, parea che al Padretoccasse ancora di fare . Ma non diffe così . Diffe hoc faciam : perchè il Padre è richiefto, e il Figliuolo fa, come fuo primario istrumento, tanto è diletto!

III. Considera, come appunto a spiegar ciò, foggiunse subito il Padre : In que mibi benè complacui, perchè nel fito Figliuolo umana-

to siè compiacciuto di dare agli Uomini tutti ogni loro bene: Benedixit nos omni benedictione Spirituali in caelestibus in Christo . Però in due fensi puoi togliere queste parole dette dal Padre: o a fignificare, che il Padre si è compiaciuto nel suo diletto Figliuolo, come fi compiace un' Artefice sommo in un' Opera la più bella, che sia uscita dalle sue mani; e ciò è senso vero, matronco: o a fignificare, che nel fuo diletto Figliuolo si è compiacciuto di fare quanto dibene vuol fare al Mondo; e queito è il fenso più pieno: fenso, che lascia campo ad aggiugnere la materia di sì alto compiacimento, quasi che il Padre volesse con queste voci significare: Hic of Filius meus dileilus, in quo mibi bene complacui, di rifcattar l'infelice Genere umano dalla schiavitudine dell'Inserno, complacui, di dar la grazia, complacui, di dar la gloria, complacui, di dare a tutti ogni mio tesoro: Eda ciò è posta quì la parola benè. Non è posta a significare la bontà del compiacimento, perche qualunque compiacimento Divino fempre è buono all'istessa forma: è posta solo a significar la pienezza, perchè compiacimento maggiore non può trovarfi di quel, che il Padre hebbe in questo Figlinolo così diletto, mentre in esto delibero difalvare il Mondo: Proposuis instanrare omniaipfo. Ma non è questa dall'altro lato un'altiffuna maraviglia ? Che il Padre si sia tanto in sè con sè compiacciuto di havere un Figlinol tale, questo s'in-

amore: l'essere stato costituito dal Padre sia tanto ancor compiacciuto di haverlo non può capirsi : perchè qual bene aggiugne a Dio la salute nostra? Nessuno af-Regnum . Questo è quell'amor Divino sì impercettibile . Se non che per questo medesimo si può dire, essersi Dio compiaccittto, che ci salviamo, perchè così gli è piac-ciuto. Non v' è dell'amor divino verun'altra ragione, almeno antecedente, che-possa addursi, se non la suavolontà: Non 1662.4vocaberis ulera derelitta, fed vocaberis volumtas mea in ea, quia complatuit Domino in te. Se Iddio ci ama, ci ama perchè gli piace di amarci, non ci ama perchè l'amarci gli debba recar piacere maggior di quello ch'egli habbia in se, non amandoci . E però nota come qui non ci dice, che gli habbia dato piacere l'opera, che egli fa di falvarci in Cristo: ci dice folo ch'egli a sè è piacciuto nell'opera: In quo mihi benè

complacui. Considera, come posta questa determinazione si ampia, che il Padre ha fatta, di far passare per le mani di Cristo ogni nostro bene, conseguentemente egli aggiugne : Ipsum audite . Così fa il Monarca fovrano. Quando per fommo amore ha ripofto già nelle mani del Primogenito tutto il maneggio dell' inclita Monarchia : benchè, se vuole, possa come prima ancor' egli dispor dituto; contuttociò a quanti vanno per ragionargli di negozio, che importi, risponde subito : Andate a udire ciò che ne giudichi il Principe mio Figliuolo: Ipfum audire. E questo è ciò, che qui intende il Padre celeste. Non v'è affare o picciolo, o grande di alcuna forte, che non dipenda interamente da Cristo come da Governante immediato : Dara est mihi omnis po- Math. 18. reftas in Calo, & in Terra. E fe bene egli infieme fa l'Avvocato, con pregare il Padre per noi, lo fa per atto di altissima riverenza, come farebbe quel Primogenito stesso, che quantunque dal Padre lasciato libero dispositor d'ogni cosa, non però volesse venir giammai a risoluzion di rilievo, fenza prima haverne il paterno confentimento con modi espressi . Nel resto, chi vuol niente, che deve fare? Andare a chi tiene udienza: Ipsum audite; e questi è Gesù , datoci apposta dal Padre, perch'essendo Uomo anch'egli fimile a noi, tanto più con esto pigliamo di confidenza: Prophetam Deut. 1:2; defratribus tuis suscitabit tibi Dominus Deus tende, Paser in Filio complaces fibi; ma che fi suus. Che feufa havra peiò, chi non vorrà

kph.1.4.

farlo ? Se un tuo Fratello fosse stato affunto al governo del Regno ove tu sei nato. dital maniera, che toccasse a lui di disporre tutte, come volesse, l'entrate Regie, tutte le cariche, tutte le cause, tutte le spedizioni, dì , che faresti ? Potresti fingerti Humiliamini fub potenti manu Doi , ut vos giammai contento maggiore di quel che avessi in potere ogni di tornare a parlargli? E pur sì poco curi l'udienza di Cri-fto! Egliètuo Fratello, de fratribus enis, Fratello assunto a governo molto maggiore di quel che su dato a Giuseppe, Che sai però, che non gli torni ognigiorno divoto a'i piedi? Se l'hai forle offeso, Egli è disposto nondimeno ad accoglierti con più amore che da Giuseppe non surono accolti i fuoi, non più Fratelli, ma traditori. Basta che tu non isdegni di avvicinartigli, dovessi pregiarti, ma vergognartene. Non vedi con quanta gloria oggi comparifce nella fua Trasfigurazione? E pur che è questo? E' un piccolissimo saggio di quella gloria ch' hafu le Stelle: Illuxerune cornfenziones ejus Orbiterra. Che vuol dire però, che tutalor ti arroffisci di dargli orecchie, sdegni i documenti Evangelici, non gli pratichi, non gli prezzi, talora arrivi con una sfacciataggine fomma anche a riprovarli, quasi che fian disdicevoli ad Uomben nato! E queito è udir Gesù Cristo? Ipsum audice. Questo è voltargli totalmente le spalle. Se vuoi ch' egli oda te nelle tue dimande, bisogna che tu oda lui pure ne' suoi dettami. E ciò si è quello, che di vantaggio vuole intender'il Padre, mentre egli dice: Ipfum audire. Vuol dire non folo, uditele, ma, ub. biditelo . Andite , & vivet anima veftra . Sappi però, che questi è quegli promeffo da tanti Secoli al Mondo; allor che Dio diffe a Mose: Propheram suscitabo eis de medio fraerum suorum similem eui , &c. Qui verba ejus, qua loquetur in nomine meo, audire noluerit, ego uleor existam. E pur chi fa, che più d'una volta non oda più volentieri Tacito, e Tullio, che Gesu Cristo ? Ip/um audice , e non verun'altro di lisi ,

If. 51. 3.

VII.

San Gaetano.

exaltet in tempore visitationis , omnem follicizudinem vestram projicientes in eum . quoniam ipsi est sura de vobis. 1.

Onfidera, come il maggior male, che forfe in te fi ritrovi, è il non volere pienamente lasciarti governare da Dio . Non voglio credere, che tu si di coloro, i quali a suo dispetto pretendono di esaltarsi. Ma quanto è facile, che se non sei di costoro, almen si di quelli, che con superquasi ch' Egli fosse un Fratello, di cui non bia risentonsi ad ogni contrarietà, che da lui ricevono, nè vogliono dire anch' effi con umiltà: Dominus eft: quod bonum eft in 1. Reg. 3. oculis suisfacias? Però t'intima qui chiara-18. mente l'Appostolo, che ti umili sotto la man potentissima del tuo Dio: Humiliamini fub Pl. 14-10. porenti manu Dei: perchè se non vuoi umiliarri a lui con tuo merito, saprà ben'egli umiliarti atua confusione: Humiliabie illos qui est ance fecula. Credi forfe tu, che gli debba riuscir difficile ? Anzi però qui senti dire, ch'egli ha mano potente affai, perchè lo può far con poco. Quella mano, la quale ad atterrare un Gigante ha bisogno di lancie, di spade, di sci mitarre, non è potente · Potente è quella, che lo può infino atterrare con una frombola, come fece il Pa-storello Davide. E tal'èla mano di Dio. Jer. 18.6. Con un niente ella può umiliarti : Siene lutum in manu figuli, fic vos in manu mea Domas Ifrael. Non vedi con quanto poco quel Fornaciajo può fare a quel suo vaso il peggio ch' ei sappia ? Non ha bisogno di martello pefante, come hanno gli altri co' loro vasi, o di metallo, o di marmo. Con un fol colpo di bastone lo stritola in mille pezzi. E così può Dio fare con esso te: 16:0.14. Comminuetur sicut conteritur lagena figuli contritione pravalida, & non invenierur da tanti insegnatori già magnifici, ed or sal- fragmeneis ejus testa. Es'è così, come dunque ancor non ti umili con una profondiffima riverenza alla disposizion di colui. che ti può fare con una fomma facilità tanto peggio di quello, che ti succede : Humi, liamini sub potenti manu Dei. Questo vuole-chi ti ordina, che ti umilj. Vuole, che chini il capo, confessando umilmente fra tutto ciò, che patisci, che ben ti stà: Omnia qua secisti nobis Domine, in vero judicio fecisti.

Confidera , che come la mano del Si- to! Stà pur ficuro, ch'egli ha di te una II. ti, così è potente a efaltarti, se tu ti umili. Ti può efaltare in questo Mondo medesimo confar si, che quel difastro, che tu sopporti pazientemente da lui , ritorni finalmente a tua maggior gloria, come a Giu-

Gen. (0.10, seppe ritornò la sua misera schiavitudine bo, lo sa avvenire per tuo maggior benenell'Egitto : Vos cogisaftis de me malum , fed Deus vertit illud in benum, ut exaltaret Mondo, ti esalterà, ch'è molto meglio, nell'altro, allor che fedelmente a cialcuno PL149-4 renderà il premio della soggezione mostra-

ta al Divin volere: Exaltabit manfuetos in falutem . Questo è quel che tu hai pura-mente a desiderate. E però dice l'Appo-Rolo: Humiliamini fub perenti manu Dei , ut ves exaltet in tempere vifitationis; non in tempere hec , ma in tempere visitationis , cioè nel di folennissimo del Giudizio . Quello sarà il di della visita universale, ordinata appunto da Dio ad un tale effetto di riveder tutti i conti al Genere umano, e di affettarli, sicchè nettuno si pof-

LLILO fa doler di aggravio: Eccedies Demini veniet , &c. & visitabe super Orbis mala . E in quella visita , come sommo onore sarà l'effete al cospetto di tutti riconosciuto per fervo fedele a Dio, cioè per fetvo, che non volle a lui togliere giammai punto della fua glotia: ma fi contentò d'ogni firazio, d'ognifirappazzo, purche Dio fo-lo restasse il glorificato? O'come il Signore farà allora tenuto ad efaltare questo suo fervo si nobile; Come potrà far dimeno di non gli gettare con un teneriffimo amote le braccia al colto, di non accarezzarlo, di non applaudergli, dinon gli donare una quella, la qual pose Affriero al disprezzato

Eccl. 18-13. Mardocheo fii la tefta ? Erexir eum ab humilience ipfins , & exaltavis capus eins . Adınque contentati per un poco di chinase orail capo con umiltà negli accidenti: che facilmente ti avvengono più contramiliamini (ub potenti mann Dei, ut ver exalest in compere vificationis.

HL

10/12.14 caligmem indicat . O'quanto vivi inganna- una prudenza foverchia ? Anzi ell'ap-

gnore è potente a umiliarti, se tu ti efal- spezialissima cura, comel ha di tutti: Quemiamilli efteura de vebis . E posto ciò fatti cuore, Saitu chevuol dire : Eftillicura de vebir? Non vuol dir folamente, ch' ei penfa a te, ma che vi penía di modo, che quanto maiti avvien di avverso, e di acer-

fizio . Che vuol dire haver cuta di un' ammalato? Curam illing habe . Vuol forfe me . E quando non ti efalterà in questo dite affistergli intorno al letto, per dargli Luc.10 31 a tutte l'ore ciò, ch'egli chiegga di più nocevole? No, di certo. Vuol dire affiftergli, per datgli ancora, quando torni a fuo petò, de bocconi amari. Così fa Dio parimente con effo te . Tu fei malato: Heme marcidus, egens recuperacione. Sa egli il bifogno tuo : Petò dunque affermafi , ch' egli ha cura di te : Efilli cura de vobis; perchè ti dà ciò, che giova, non ciò, che piace . Se procedeffe alttimenti , non fi po-

trebbe mai dir, che ne havelle cura. Fingiti dunque di veder, ch'egli come in perfona ti affifta, con amore appunto di Padre; e ch'egli fia, che ti rompa quel mo difegno, perche tel conosce nocivo, egli che ti disponga quella consusione, egli che ti determini quel contrafto, egli che dia perfettifima regola a tuttociò, che di glorno in giorno ti accade. Non ti potrai col penfiero mai fingere a fufficienza in quefta materia quello cho fa teco il Signore per verità: Illi oft oura de vobis: illi in persona e non minifiri illins .

Confidera il frutto grande, che dovrai riportare da questa perfuasione, se l'havrai sempre vivissima nella mente. Il frutto farà, che tu getti turta la follecitudine dite stesso nel sen di Dio, sicche en dite corona di gloria più bella affai, che non fu non vogli più faper nulla, come fa quel favio Figliuolo, che ase non penfa, perchè sa di havere un buon Padre . E questo è quello a che pretende l'Appostolo, che tu arrivi . Che petò dice : Humiliamini fub potente manu Doi, Gr. emnem folicitudinem vestram proficientes in eum, queniam illi eft pi , perchè verrà finalmente , verrà quel cura de vobis . Non dice deponentes , ma giorno, in cui lo dovrai follevare : Hu- projicionies, tanto egli l'ha per nociva . O'se intendessi di quanto gran pregindi-zio alla vita spirituale ti sia quella cura fuperflua, anfiofa, affannofa, ch'hai tudi Confidera, come quello, che, sopra-tutto t'impedisce il lasciarti guidar da Dio, te, che tal'è la sollecitudine! Quella è, come più gli piace, è perchè di lui non ti che sopratutto ti ritarda dal date, almen fidi . Scimi in un certo modo, ch' egli occu- totalmente, il tuo cuore a Dio . Però non pato in peníare al bene di tanti, non penfi folo hai quanto prima a scuoterla da te stefal tuo ; ma che ti lasci poco men , che so, ma da gettarla, come appunto fa chi avvenire le cole a calo, & dieis; Quafi per fi vede una Serpe in feno. E non è Serpe

рип-

terrestre se' dissidare di Dio i due primi Non solamente Iddio non è terra sterile Padri . Getta dunque via questa Serpe : gettala dal tuo feno nel fen di Dio : [Projice in eum : e questa Serpe medesima faprà egli ricevere da te in dono affai più gradito, che anticamente non gli erano le Colombe : dono , che tanto più lo stimolerà giornalmente ad haver cura di te, quanto vedrà , che più ti fidi di lui . Ialla super Dominum curam enam , ch'è questa folle-citudine si molesta , & ipfe se enutriet . Non folo nutriet , ma emeriet , perchè lo farà con affetto anche più speciale . Quefto è il guadagno, che fa chi di Dio fi fida, fe l'obbliga con poco all'estremo segno . Brit ibi anima tua in falutem , quia in me

habuifti fiduciam .

v.

.pt

chè

o è

31

CUTI

:10

m:3

Confidera, che se alcuno intese mai su la Terratal verità, fu senza dubbio tra i primi quel glorioso Santo, di cui ricorre in questo di la memoria, San Gaetano: mentr'egli con maniera speciale obbligò tutti ifuoi Figliuoli a dipendere dalla Provvidenza Divina, non solo nelle cose, che fembrano più accessorie; ma ancora in quelle, le quali son di maggiore necessità, come fono il vitto, e il vestito. Quindi è, che nè meno volle, ch' essi chiedessero mai limofina alcuna ( come altri fanno fantamente ) per Dio , ma che l'aspettassero : tanto di Dio fi fido . In Domino confido . Quomode dicitis anima mea : transmigra in montem ficut paffer ? La Paffera , quando lascia la Valle per ire al Monte, si dice, che sia solita di recarsi una spica in bocca, quafi che diffidi di poterfi là così fubito ritrovare il suo cibo pronto. Ma non così farò io, rispondea Davidde . Se perseguitato da Saule, mi converrà di fuggire su i Monti alpestri, non farò punto follecito di trovare ancora in quellichi mi provvegga . Ho Dio da per tutto, confido in lui, non mi mancherà di che vivere. Può essere, che un Nabale stolto, scortese, mi nieghi ancora una picciola rifezione con modi indegni. Ma dove mancherà Nabale, fupplirà per Nabale un' Abigaille. Così parea pur, che dicesse questo gran Santo: se non che dove Davidde ricercò da Nabale il provvedimento, egli non volle chiederlo da veruno, ma solo attenderlo. Tu se non fai giungere a tanto di confidenza, fii contento almeno di credere, che Dio non ti mancherà nello stato tuo di provvederti opportunamente di ciò che ti sia giovevole, senza che tel procuri con modi, se non ducono le grandi, ma producendoli con

punto è la Serpe peggior d' ogni altra : iniqui, almeno imperfetti . Numanid foliperche questa è quella, che nel Paradiso sudo faltus sum Ifraeli, aus serra serosina? letalis sicchè lasci di dare il frutto a chi si fida di lui ; manè meno è terraferotina, ficchè lasci di darlo in tempo.

#### VIII:

Qui fpernie modica , paulatim decidet . Eccl. 19. 1.

Onfidera, come qui non dice il Signore, che chi commette de' peccati veniali, a poco a poco caderà ne' mortali; ma chi gli sprezza : Qui fornie , perchè , chiè, ch' ogni giorno non ne commetta ? Eccl.7.21. Non of home juftus in terra , qui faciat bonum , e non peccer. Ma altra cofa è commetterli, altra è sprezzarli. Colui gli sprezza, il quale non se ne piglia sollecitudine . quafi che nulla fia necessario guardarfene per falvarfi. Sei per venturatu ancora di questi miseri ? O' in che pericolo vivi , se così è , di perderti eternamente , mentre questo è detto infallibile del Signore : Chi sprezza le colpe piccole, a poco a poco caderà nelle grandi : Qui fernis modica, paulatim decider, Cioè decider à perfellione, decider à pierare, decider à probitate; decider in una parola , decider à flatu gratia in flacum peccari. Così spiegano i Sacri Interpreti: Che val però, che sian piccole le fessure, che accadono in un Vascello là su per l'alto, se disprezzate gli portano tanto male, quanto le grandi? Quelle istesse, per piccole che fieno , costituiscono il Vascello in istato di perdizione, non prossimo veramente come le grandi, ma almen rimoto , mentre a poco a poco dann' adito ad Eccl. 10.18 acquatale, che lo subissi . In pigritiis humiliabitur contignatio.

Considera, che tre sono le ragioni, per le quali afferma il Signore , Qui spernis modica , paulacim decider . L' una fi tiene dalla parte dell'uomo , l'altra dalla parte del Demonio , l' altra dalla parte di Dio: e tutte e tre sono al pari terribilissime a chi vi pensa. La prima tiensi dalla parte dell' uomo : perchè chi sprezza il mal piccolo si fa due pregiudizi di sommo peso . L'uno è, che perdea poco a poco il timore, che lo ritiene dal grande; e l'altro è, ch'egli accresce l'inclinazione, che ve lo spinge. Perde il timore , perchè non producendo le colpe piccole così immediatamente i lor trifti effetti, come gli pro-

IL.

ma forda, avvien; che l' uomo dopo alcun tempo comincia a perfuaderfi, che tali colpe per verità sieno colpe, che nulla nuocono. Ecosipoi fatto animolo, non fol non dubita di perfiftere in effe con gran franchezza, matrascorre anche in ultimo ad aggravarie, tanto che gli arrecano mor-te. Il veleno mostra di subito il mal che apporta, e però ciascuno lo schiva : le frutta acerbe no'l mostrano, se non che lentissimamente; e però alcuni anche giungono ad appetirle con avidità fingolare . E pure a lungo andare le frutta acerbe fon abili a dar morte quanto il veleno ; se non che il veleno la dà per quelle ree qualità, ch' egli ha in se medesimo; e le frutta per quelle, che col tempo esse vengono a generare . Così avviene nel cafo nostro. Poi siccome l'uomo sprezzando le colp: piccole, perde il timore, che lo ritarda dal male; così ad egual pallo accresce l'inclinazione, che ve lo fpinge . Perciocchè questo altro in ciascuno non è, che la Concupiscenza scorretta . Ma chi non sa che una tale Concupiscenza, quanto più ottiene, tanto più fempre diviene ardita nel chiedere ? Ella è Beck 199 fimiliffima al finoco : Concupiscentia quasi

ignis exardifeis; e però come il fuoco da principio ha bifogno di chi lo attizzi, anche tiensi dalla parte di Dio ; perchè non è in un campo di stoppie , affinche si sfami ; maquando poi con quel primiero alimen-to, che si vide somministrare, ha pigliate forze, diviene si incontentabile, che vuole anche ingojar ciò che gli è negato : così Ia Concupifcenza ha talor bifogno dapprima di chi la irriti, tanto è modelta : ma quando poi fi è veduto dar ciò, che brama, Provie, 6 come è infaziabile! Numquam dicit : fufficir . Sempre chiede, sempre cerca , semper imperversa; e finch'ell' ha che sperare,

Lecli,23,23 non fi quieta mai . Anima calida, quafiignis ardens, non extinguetur, donec aliquid glueine. A ciò si aggiunge, che in progresso di tempo il piacere, ch' ell' ha nelle colpe piccole, è piacere ufato, e così poco fenfibile. Ch'altro le rimane però, se non cercarne un maggiore nelle colpe gravi ? Argomenta tu dunque, se verun' uomo, per quello, che a sui si spetta, possa lungamente astenersi da colpe gravi, mentr' egli è già tanto innanzi, che nulla omai più riguardafi dalle piccole. Questo è lasciare al polledro la briglia lenta, e tuttavia voler, che mai non trascorra dal buon sentiero.

un modo più tosto simile a quel di una li- ciò che vuole . E chi non fa, che questo sempre è il suo stile ; chieder il maggior male , che sia possibile , ma chiederlo a poco a poco? Se da principio addimandalle adulterj, furti, furori, affaffinamenti, chi farebbe, che subito nol discacciasse da sè qual Nimico aperto? Però non altro da principio egli chlede, che qualche tratto di amicizia più libero del dovere, qualche attacco alla roba più smoderato, qualche affetto alla riputazion più follecito, qualche infedeltà più politica, che maligna; e così, fatta ch'ha breccia in un cuore incauto, non teme punto di non doverlo poi vincere a primi affalti . Che fai tu dunque , qualor ti avvezzi a commettere francamente di molte colpe, perchè le stimi leggiere ? Togli al Demonio tutta la prima fatica, ch'è la più ardua. Però non altro gli resta, che profeguir con grand' animo la vittoria che tu da te medefimo già li doni, mentre ti fpogli di tutte quelle trincee, dov' egli haveva a logorar di ragione i fuoi primi sforzi . Projecie Ifrael bonum, con abbandonar quella vita più divota , più retta , più reli- O(8. .. giofa , ch'ei già menava : Inimicus perfequeeur eum, finche lo tiri anche ad una, che fia di scandalo.

Considera la terza ragione , la quale fra tutti i Sacri Dottori chi non affermi, che Dio gastiga i peccati minori, con la permission de'maggiori. E' vero, ch'egli non procede a una pena così tremenda, se non dopo haver già premesse di molte falutevoli ammonizioni (come ufa l' Agricoltore, che non permette, che l'Albero luffureggi come a lui piace, se non dappoi che indarno egli ha confumata a prò d'effo ogni cura amante.) Ma quando scorge, ch' egli non è stato udito, lascia che l' nomo finalmente affecondituttii fuoi defideri an- Pf80 13. che più scorretti . Non audivit populus meus vocem meam , & Ifrael non intendit mihi , però che fiegue ? Es dimisi eos secundam desideria cordis eorum ; sicchè i meschini ibune in adinvensionibus fuis, tanto che arrivino al termine, dove porta un cammino si libero, qual'è il loro, e sì licenziofo, ch'è l'impenitenza finale . Non ti voler dunque abufare della bontà del Signore., con dir frate: Tollererà le mie colpe pazientemente: perchè son piccole. Non voler dico abusartene, perchè queste colpe medefime, che fon piccole, a lungo an-Considera la seconda ragione , ch' è dareriescono intollerabili , per l'eccesso quella che tiensi dalla parte del Demonio : percih il Demonio ha trovato qui late. Alche par proprio, che Dio volesse

Amos 11) alludere , quando diffe : Ecco ego firidebe | quio tale, fi voltano di vantaggio le ipalle fubrer ver , ficus firides plaustrum enustum a Dio? Questi due mali pertanto congiunti fumo . Hai tu ofiervato ciò che succede nel insieme, afferma il Signore , che haveva form . Halti onervato control and in the ligit commelli fluo Popolo . Due male ro carri? Onando effi gli hanno a caricar di forti Populus muss, che. E però quasi in roanchi. Ai uni. di ojette grayi, van con norridito egli fello dia diris il frano, non tronchi, di tufi, di pietre gravi, van con fommo riguardo di non eccedere in cari. folo dice al Cielo , che fiftupifca, ma dice carli. Ma quando gli hanno a caricar la nel ancora alle cataratte del Cielo , che fi diprato di fieno fecco, gli aggravano d' una rompano, e lascin pure , come a furia . mole si finifurata, che dà stupore: ond' è cadere sopra un ral popolo e nembi, e turche i carri ftridono spello affai più fotto un bini , e tempefte, e saette, ed ogni altro fieno tale , che fotto i fasti . Nondir'adun- più fiero eccidio , ch'e di dovere . Obfinque , le mie colpe son tutte fimili al fieno , peseis Carli super hee , & porta ejus desella-sono leggiere; perchè se sono leggiere , son mini vehementer , dicie Dominus . Ma che anche troppe: e Dio per effe firiderà fot. farebbe, fe poteffe egli dire, che quefti due to te , dite lamentandofi, che l'aggravi , che l'affatichi, che ti abuli della piacevo te operati adello da te ? Sò , che come lezza, che imostra nel sopportarti ; c sc Dio in questo suo gran lamento non altri per esse non troglierà la sua grazia , come intese per sonte, che se medessimo; così ina fusito per le colpe mortali, ti toglierà la tese anche gli Idoli per Cisterne: ma in prifua protezione, privandoti giustamente di quegli ajuti speciali , e soprabbondanti , senza de quali verrai di breve anche a perder la fua grazia.

Queste sono le tre ragioni , per cui succede , che : Qui Pernis medica , paulasim decides: non fubico, ma paulacim: e a quefe tre fi riducono tutte l' altre , che da te tu puoi divifarti.

IX.

Obflupefeite Cali fuper boc , de peres eins defelamini vehemenser , dicit Deminus . Due onim mala fecit populus meus , Me dereli querunt fentem aqua viva , & foderuni abi cifternas , cifternas diffiparas, qua centi nere non valent aquas . ]cr. 2.12.

Onfidera , come il Peccato ha due , male terribiliffimi, ciafcun de' qual con reciproco influtlo concorre ad accrefcer l'altro, & ad aggravarlo. L' avversione dal Creatore, e la conversione alle cofe da lui create. Quando peccando, non altro più fi faceffe d' inconveniente . fe non che rivoltare le spalle a Dio ; che pare a te ? Non farebbe ciò per fe folo un'eccesso enorme ? Or che sara , mentre di vantaggio fi voltano a lui le spalle , per andar dietro a creature viliffime , ch' altro alla fine non fono più che fattura delle sue mani? E quando altresi peccando , non altro più fi facesse d'irragionevole, che andar dietro tali creature con un' offequio lasci Dio ? O' che torto indicibile vieni a da lor non mai meritato, non sarebbe an-che questo assai da abborrirsi ? Or che sa-anzi l'amicizia degli uomini, che di Dio ? rà , mentre affin di rendere ad effe un' offe. Sicuramente, o l'onorevole, ol'utile, o il

mali fteffi così congiunti, fono egualmenmo luogo; perché nel refto è certiffimo che per Cifterne intefe ancora in fecondo luogo quegli uomini , dalla cui perverfa amicizia non voleva il fuo popolo diffaccarfi , quali erano gli Egiziani , gli Affiri, ed altri si fatti, che non eran'abili ad altro , che a prevertirlo. Però se tuseinel cafo di stimare l' amicizia degli uomini molto più che quella di Dio, applica a te quello detto , ch'egli è per te . E pure , ò quanto e facile, che vi fii , forfe ancora da lungo tempo!

Confidera la differenza notabile , la qual paflatra le Cifterne, e la Fonte. La Fonte ha l'acqua da se , l'ha tutta viva , l'ha illimitata, l'ha indeficiente, e l'ha di manie-ra, che per quanto a ciascuno ne doni in copia, non però mai viene punto a impoverirfi. Le Citterne n'han quella fola , che può capire dentro il lor paccolo vafo , e non l'han da se ; che però folo n' hanno tanto, e non più, quanto ne ricevono dalle gronde benefattrici . E quefta appunto clad fferenza, che pallatra I tuo Signore, e quelle persone amate, che tutalvolta non dubits di anteporgli . Egli è Fonte pieniffimod ognibene, che danessuno dipende . Apud re eft fens vira. Ma per contrario tut- Plis io. te quelle persone, che hanno di riguardevole da se itesse? Non hanno nulla . Han quello foto, che da Dio fu loro donato cortefemente, e I hanno ancora a mifura, a milura ftentata, a milura fcarfa . Ecce genees M. 10.10. quafiftella fienta. E nondimeno per elle tu

dilettevole: non v'e altro. Ma quanto all' fasi gagliardiffima , cifternas diffpatas , que onorevole, ditu ftello : non ti reputi a continere non valent aquas . Perche fe alonor maggiore possedere nel tuo Giardino meno quelle persone, che sono ate sì diletunabella Fonte, che possedervi una Cisterna di semplice acqua piovana, che mai non rischiara a bastanza ? E quanto all' utile : che eleggeresti in una tua possessione a maggior vantaggio di rendite ? Vi eleggeresti una vile Cisterna d' acqua, che appena basti a dissetare i tuoi poveri mietitori, o pure vi eleggeresti una Fonte viva, che fia bastevole a saziare anche gli armenti, e ad inaffiar quanto v'è di piante, e di prati? E quanto al dilettevole ancora: dì, che fai tu quando pellegrino ti senti per grave arfura bruciar le fauci ? Non corri fubito ad accostarle alla fonte ? Alla Cisterna vai soldinecessità. Perchè diletto non è bere alla fecchia acque mendicate; diletto è bere alla fonte . E come dunque è possibile , che nessuno di questi capi medesimi sia bastante a sar, che tu voglia amere più Dio , che gli uomini? La Fonte è Dio, gli uomini, come udifti, fon la Cisterna; e nondimeno ti curi astai più degli uomini , che di Dio, Dereliquerune fontem aqua viva, & foderunt sibi cister-nas. Ah, che bene il Signore ha ragion di dire , foderunt fibi ! Non dice , che il fuo Popolo habbia trovate le Cisterne già fatte; dice che il mifero fe l'è fatte dase, quafi a modo suo; perchè così sempre accade . Ciascuno col suo affetto si và quasi formando la sua Cisterna qual più gli piace . Perchè non riguarda quella creatura qual' è, nuda per le medesima d' ogni bene; ma quale se la figura nel suo intelletto ( come appunto fan gl'Idolatri adorando gl' Idoli ) e così egli, se non l'adora, almen l'ama affai più del giusto. Fa dunque tu per contrario, come io ti dico . Tieni sempre vivanell' animo questa massima, che gli uomini mai non hanno alcun ben da sè, ma che quanto hanno, han da Dio; e non farà mai possitile , che non ami anche sempre più Dio, che gli uomini?

Considera, come sarebbe più comportabile, se essendo gli nomini quasi tante Cifterne, fossero se non altro Cifterne sode, Cisterne salde, sicchè ritenessero almeno quel poco di acqua, che in loro fi ama. Ma il peggio è, che son tutti Cisterne sesse, ce, che quasi a sorza di gran dolore egli lache versano d'ogni lato, e così ancora ri- sciasi uscir di bocca? Parior. Ti consessa mangono presto secche . E questo è quel con ogni sincerità , che patisce assai. Palo , che il Signore vuol' esprimere di van- tior. Mati aggiunge anche tosto, che se pataggio, quando havendo egli detto di quei tifce, non fi confonde. Patior, fed non conche corrono dietro ad amici umani , fode fundor. Tu spesso credi, che i Santi , perrant sibi cifernas, soggiunse tofto con en- chè avvampano tanto di amor di Dio, ftel-

ш.

te , fossero eterne su la Terra , pur pure saresti in qualche modo degno di scusa a prezzarle tanto. Ma non ti accorgi, che tutte fra quattro giorni havranno a morire ? Ah sì , che tutte son cariche di fessure, ch'è quanto dire di malattie, di miserie, per cui esse perdono di mano in mano ogni pregio; e però continere non valent aquas . Per quanto si ajutino a mantenersi in vita assai lungamente, non possono conseguirlo . L' acqua, che in esse entrò, già si versa tutta. Manca la beltà, manca la faviezza, manca la fagacità, manca l'avvenenza, mancano tutte a un tempo le loro prerogative: ed in lor che resta ? Non altro , che fracidume . Simul in pulvere dormient , con le persone più vili , che sieno al Mondo , Jeb 21. 26 & vermes operient eos . Se tu vuoi dunque staccare il cuore da tutte le creature, per darlo a Dio , com' è di dovere , figurati di vederle già nel sepolero, già spolpate, già scarne, già fatte in polvere . O' allora sì , che le vedrai dissipate ! Cisternas diffiparas, che già non sono più abili a tener'acqua, quando anche ne possedessero un fiume intero, que continere non valens aquas . E se tali tu le vedrai, come mai per esse potrai lasciare quel Dio, che non muore mai?

# San Lorenzo Martire.

Patior , fed non confundor . Scio enim cui credidi , & certus sum , quia potens est depositum meum servare in illum diem . 2. Tim. f. 12.

Onfidera, che le tentazioni maggiori, le quali forfe ti affalgano nella Vita spirituale, sono le tentazioni di diffidenza . Ti par talora, che quanto inella fai per Dio, sia perduto, mentre contuttociò tu dovrai dannarti . Però contr' esse vagliati di armatura questo luogo bellissimo dell'Appostolo, il quale io qui ti propongo da contemplare. Non odi la prima vo-

fero

francamente : Parior , fed non confundor . E per qual cagion lo dicevano? Perche fapevano qual Signore era quello, a cui fi erano raffegnati : Scio enim eni credidi, nn nio confondi, cioè non lafei mai dite-ner viva la fede, che devi avere nel Sir-enner ela confidenza: Esp Dominus, super didi, de certus fam . Hai tu udito ? Non gnore e la confidenza: Ego Dominus, fuper que non confundentur omnes qui expellant eum. dice fui, dice fum. O'con quanta enfasi hai da dir in que-

fto proposito con l' Appostolo : Scio eni cui qui favella l' Appostolo, quando dice : gredidi! Quando tu conosci moiro bene Certus sum, quia potent oft depositum meum un Padrone , non ti lafci punto fconvol- fervare in illum diem. Sono i patimenti , ch' gere da coloro, che te lo vogliono talor egli tollerava per Dio, i pellegrinaggi, le porre in discredito, quali di re non curan- predicazioni, le prigionie, le percosse, e porre in dicredito, quan aire non curan- prencizzioni, se pragionie, se percolle, e te; ma te ne befi, con dir fratanto fra 1000 si va tu dicorrendo. Tutti quelli egli te; fo di chi mi fono fidato. E quello è nomina il fuo deposito, perchè gl'haves ciò, ch' hal da dire nel calo noltro. Che depositati una volta nelle mani di Dio, nè importa a te, che i tuol pensieri sarra- però più volca punto pensire a se, nè mestici con mille ombre, e con mille orrori, no in ciò, che spettava alla sua falute, ma ti vogliano figurare, che tu serviuno, il solo a lui. O'che bell'atto su questo. E quale al fine ti lascierà in abbandono per le perchè dunque tu non procuri , secondo tue colpe? Non ti curare di entrare in lite almeno la povertà del tuo spirito, d'immicon effi; ma folamente di fra te: Scio eni tarlo ? Abbandona tu ancora in mano al credidi . E con ciò più agevolmente gli tuo Dio fino il negozio medefimo dell'eterhavrai fugati.

IL.

tamentel' Appoltolo con quelto fito, seio talticare affunnofamente co'ruoi penfieri, eni eredidi. Sgninca due cofe, che final e a discorrere, se ti salverai, o no; mertiti mente ritornano tutte in una , Significa: più tofto a far atti di amor di Dio, flentare Sò chi fia quegli di cui mi fono fidato, cui per lui, fludia per lui, falmeggia per lui: eredidi: e fignifica parimente : Sò chi fia dì, che non vuoife non folo da lui dipen. Plious. queglia cui bò confidato ogni ben, ch'io dere : In manifon enis fores mes; e così faccia, eni eredidi deposirum meum. Dice acquisterai quel tempo che perdi in pensie-feio eni eredidi, non feio quid eredidi, per- ri, o inmili, o inquileti. chè ciò deve bastarti, sapere con evidenza quanto fedele fia quel Signore a cui fervi, enumerare questi suoi p timenti in particoinclinato ad ufare mifericordia, mentr'egli | vincula mea, verbera mea; ma vuole accofai da chi tu dipendi . Seis eni eredidi . Non non troveral prefio Dio ferbato per mi-Manna dell' Anima.

fero tra i lor patimenti, come talor certi, val più dunque ad afficurarti la Fede, che Martiri fii le Croci, o fii le catafte, fen- quante rilevazioni poteffi mai tu ricevere za fentirli. E non è così. Sentivano mol- in cofe tali? Le rilevazioni fono fottopoto bene e le ingiurie, che lor venivano Re ad inganno: la Fede nò. E così non è fatte, e i disaftri, e i disagi, e le Infermità. necessario d'intendere tali cose, quali elle Ma che. Se le sentivano, non si avviliva- sono, a ben' operate; è bastante crederle, no d'animo. Dicevano con l'Appostolo con far un'atto di fede. Anzi ne pure è neceffario di poter dire: Seie eui erede; bafta poter dire : Scio eni eredidi; perchè quan-do anche talor ti truovi in tanta offuscazione di mente, in tanta aridità, în tanta anne crano anegana: a ser commo de creamas, neu menore, in tanta anima a intanta in
de. Nonti diaperto marrigilia, é tru, che guilia; che non pofi eccitare maraifede
fei facilinente di spirito ancora debole, attuale dentro il cuor tuo, el balti abituafenti fortemente il parire. Se no "l' fenti." le. Ricordati diquegliatti, che già facelì
fi, non patirelli. Balta, che se parieti, una volta, di confidenza, ed in esti tien-

Confidera , qual fia quel deposito , di na sua falvazione, che ti tiene talvolta co-Confidera, che fignifichi qui più diffin- si follecito: e in cambio di più flare a fan-

Confidera, come l' Appostolo non vuole quanto buono , quanto benigno , quanto lare , dicendo, Perens eft fer unre labores most . è Dio. Nel refto, se non sai sciogliere quel- glierlitutti forto questo nome generico di le difficoltà, che ituoi penfieri, per met- deposito, con dir depositum meum ; per terti in confusione, ti suggeriscono intor- farri con ciò avvertito, che tu non ti dei no alla grazia, ch'egli vuole ad altri con- curare di ricordani innanzi a Dio per micedere, e non a te intorno alla Predesti- nuto di ciò, ch' hai parito per lui, quasi che tu nazione, intorno alla Perfeveranza, intor- voglia vantarglielo. Bafta, che te ne ricorno ad altre talicofe, ofcuriffime ancora a ditalor così in generale per animatti. Cre-i dotti; non ti affannare; ti basti dir, che tu di, che quando ancora te ne dimentichi, nutifiimo tutto ciò, che per lui patifcia dalui molto almen di quella mercede, che

quando fia reciso per Dio.

tuttavia l'Appollolo : Scio quia depositum qualche lavoro di molto flento, o di mol-Hebato daffi delle fue forze: Perens eft fervare; efe diem. Così molto più farai ricco . Ma qual'

sur eperis veftri, & dilettionis, quam oftendiftis mamente ti renderà la mercede di tutto ciò . lare fu questo ? Parea che dovesse dirfi:

dis , numera , & appende: dacum vero , & acceprum, emne describe; ma verso Dio fa- diem, perché non più in là, che a quel pure di tutto il penfiero a lui. A te balli di do merces men mecumeft, reddere unicuique rifapere, che può fetbar molto bene tut- fecundum epera fua. to ciò, che gli hai confidato : Posens eft fervare depeferum runm ; affine di rifapere, raccogliere, che ne meno a i Santi grandifche te lo ferba. Hai paura, che fe te Ifer fimi, e mai difdetto, massimamente in temba, non tel habbia un di fedelmente a restituire ? Così san gl'Uomini , ma non il rincorarsi con la speranza del loro sicuro

così fa mai Dio .

VI.

fiolo: Certus sum, quia pesens oft deposium! Scritture, potrai conoscere. Vero è, che meum servare in ilium aism, cioè nell'ulti- talvolta, a fare che il Demonio si parta an-mo giorno. Non poteva da Dio farsi egli che più scornato, senz'haver vogliad ir rendere, per così dire, anche prima que- tornare a inquietarti con quefte sue tentaflo deposito, con ricevere anche in Terra zioni di diffidenza, tu gli hai da dire così:

Non dubitare. Non ti perirà ne pure una meritavanfi di mano in mano itravagli per lilla piccola di fudore, non che di fingue : Dio fofferti? Poteva, qual dubbio v'è? ma Luc.: 18. Che più? Capillus de espire vestes non peribit, non lo curava. Bastava a lui, che il suo dovere gli susse riferbato al giorno ora detto . Confidera, per qual ragione non dica I meno accorti, quando fan per alcuno menm fervabit, ma folamente; quia perent ta spesa, voglionesser pagati di giorno in est servare. Fa egliciò perusare una formo giorno, e così non divengono giammai la più efficace. Dice meno, nia significa ricchi; ma i più avveduti più tosto han ca-più . Non credi tu, ch'il Signore posta roil contrario; han caro di ricevere il pamolto ben cultodire presso di se tutto ciò gamento al di ultimo, tutto insieme. Che ch'hai sosserto per amor suo? Ma se può saitu dunque allor, che sra te medesimo ti farlo, tieni dunque per infallibile, che il lamenti, come le Dio si fusse affatto dimenfarà , perché a nostro modo d'intendere ticato di te? Vuoi che ti paghi egli forse maggior torto sarelli a Dio, qualor tu difi-fidaffi della sua sede, che qualor tu diffi-ultimo giorno: in illum diam, in illum cosi è, di che temi? si parens eft forvare, è quest'ultimo giorno? E'quello del Giufervabit. Non injuftus ef Dour, (diceal' Ap-dizio particolare, ed è quel dell'universa-postolo a gli angustiati Fedeli, ) ur eblivisca-le. In quel particolare Iddio minutissiin nemine ip fins . E pur qual modo di favel ch' hai sopportato per lui , e in quello del lare (u questo ? Parea che dovesse dirsi: generaleti rendera di più quel c orpo mede-Non immemor est Deux, us ebliviscatur, non simo, nel qual tu l'hai sopportato. E quedirli : Nen eft injuffus . Tuttavia fu detto co- fto è l'altro deposito , di cui potè qui favelsì , perche intendafi qual Depositario sia larel' Appostolo, quando diffe: Perens est quello dicui trattiamo. In noi la dimendepositum meum servare; il suo corpo si
ticanza di alcuna piccola cosa, che ci affaticato, si mortificato, si macero, sì fia stata consegnata in deposito, può tal piagato. Il primo deposito appartiene al volta succedere senza colpa; ma non in primo di questi due di, il secondo al secon-Dio. Eglinell'alto Erario della sua mente do. S'intitola poi quel di ultimo, diesille, posens eft fervare, fin una minima paglia, fenz'altro aggiunto, perchè nonven'è alche per lui fiafi raccolta dal pavimento. E tro fimile a quello, inbene ai buoni, in però, se può farlo, è tenuto sarlo: e s'e male a i malvagi. E questo è il giotno, tenuto, non potrebb'egli dunque mai cife- che devi haver fempre vivo nella memoria re imemorato intorno aquelto particolare per confortarti, con dir fra te : Patier delle opere per lui fatte, fenza effere anco- fed non confundor ; Scio enim cui credidi . Co ra inginto. Quindic, che verio gli Uora inginto. Quindic, che verio gli Uora inginto. Quindic, che verio gli Uomini passa bene quell'avvertimento prifervasi in ilma disso; non ille dic, perche
le dell'Ecclessilleto, Quedamque rri- in quel giorno. Iddio non te 'dovrà pui
dovrà pui ferbare, te'l dovrà rendere : ma in illum rebbe superfluo, e però ingiurioso. Lascia giorno, dovrà serbartelo: Ecce venio cirò, Apo, s. s.

> Confidera, come da quello luogo tu puoi po d'afflizioni, di angoscie, di trave:sie,

premio: anzi è stato ciò loro frequente af-Considers, per qual ragione diffe l'Appo- sai, come, se tu trascorri per le Divine

eft depositum meum fervare illum diem ; ma quando ancora egli no 'l volesse serbare, ma dimenticariene, permettendo, come per altro può far, la mia dannazione; a tuo dispetto voglio seguitare a servirlo più ch'io potrò, mentr'egli è Signor si grande, che merita per sè folo d'effere amato ancora da tutti coloro, ch'egli abbia in odio. Così pur differo quei tre animofi Fanciulli al Re Nabucodonoforre, ch'egli tentava d'Idolatria, fotto pretesto, che il loro Dio non gli havrebbe mai liberati Dan 1.15. dalle fue mani : Quis eft Deus , qui eripiet vos de manu mea ? Non oportet , ripigliarono esti, non oportet nos de hac re respondere sibi, che faria tempo perduto: Ecce enim Deus nofter , quem colimus , poreft eripere nos de camino ignis ardentis , & de manibus tuis , ò Rex, liberare. Quod fi nolueris, notum fit tibi Rex , quia deos tuos non colimus , & flatuam auream, quam erexisti, non adoramus. O che risposta divina! E questa è quella, che dei tu dare al Demonio, qualor ti tenti ad adorari fuoi Idoli, che fono i Vizi, che fono le vanità, fotto pretesto, che tanto finalmente avrai da dannarti: Non oporter, gli hai tu da dire, non oportes de hac re refpondere tibi. Io non voglio qui stare a disputarteco, ò Re delle tenebre. Sò che il mio Dio, mi può far molto più bene di quel che io merito: Ecce Deus meus, quem colo, posest eripere me de camino ignis ardeneis, dove thai tu bruciando da tanti Secoli, & de manibus suis me liberare. Ma quando ancor ciò non voglia, per l'alte ingiurie, ch' ha da me ricevute: Quod fi noluerit, io tuttavia fo faperti, notum fit tibi, che in questo caso medefimo mi voglio studiar di servirlo fino allamorte con tutta la fedeltà che mi sia poffibile; voglio amarlo, voglio adorarlo, nè sarà vero, che a ninno pieghi le ginocchia, fuor che a lui folo: Notum fit tibi Rex , ma Rex tenebrarum , notum fit tibi , quod deos tuos non colo , & flarnam auream, ch'è la Felicità falfamente date promessa, & statuam auream, quam erexi-sti, nec adoro, nec adorabo. Così il Demonio finirà di tentarti in questa materia di diffidenza intorno alla tua falute, che forse è la più crudele di tutte l'altre.

VIII. Che se più tosto ami in questo di di ap-

Scio cui credidi, de cereus fum, quia porens fundor. Scio enimeni credidi, & cereus fum, quia porens est deposisum meum servare in il-lum diem.

### XI.

Si quis existimat se aliquid este, cum nihil fit , ipfe fe feducit . Gal, 3. 6.

Onfidera, che se si capisse ben ouesto detto, che ti propone qui l' Appostolo a contemplare, sarebbe al Mondo cessata la Vanagloria. Donde avviene, che tanti s' insuperbiscano ogni di più > Superbia eo. Fi.71-11. rum qui te oderunt , ascendit semper. Petchè ogni di più divengon ciechi a conoscere se medesimi. Stimano dentro sè di esser da se medesimi qualche cosa, mentre per verità sono un puro niente . Odi però l'intimazion generale, che abbraccia tutti: Si quis, fia chi fi vuole, fi quis existimas se aliquid esse, non dice aliquid ma-gni, no; dice aliquid puramente; si quis existimas se aliquid este, cum nibil sis, ipse fo feducie. Questa dunque è l'altissima verità, che devi un giorno finire di persuaderti, che tu da te non fei nulla: Nihil es . E per qual ragione? Perchè tu da te non hai nulla, suorchè il peccato, ch'è il sommo nulla. Tutto ciò, che possiedi, fuor del peccato, tutto è da Dio. Questo è il modo di conseguir la vera Umiltà, sprosondarsi in tal cognizione. Perchè, quantunque l'essenza dell' Umiltà sia riposta nella volontà, che si abbassa modestamente: e contuttociò la volontà non da altri prende la regola di abbassarsi sino ad un fegno, or maggiore, or minore, che dall'intelletto.

Considera, che in primo luogo puoi riguardarti nel puro tuo naturale; ed in tale stato, si existimas se esse aliquid, tu t'in-ganni, perchè da te nibil es. Nibil es quan-to all'essere, e nibil es quanto alle operazioni, che come proprie procedono da un tal'effere: Vbi eft ergo gloriario ina ? Se Rom ; 36. miri l'effere, tu quanto a te sai ciò che fii di presente? Ciò ch' eri già tanti Secoli innanzi che tu nascessi. Contemplati in quel profondo. O'che cupo abisso! Più che vai là ricercandoti tra quelle ombre, plicare questo luogo sinobile dell'Apposto- tra quegli orrori, men fai trovarti. Quello, ch' hai discusso, all' invitissimo Martire lo però ch' eri da te, tanti Secoli innanzi San Lorenzo, cui ben conviene, lo puoi che tu nascessi, quel sei pur'ora, sei puro far ora da te stesso con somma facilità. O niente, perchè da te niente sei. Se sei, con che affetto dovea diregli tra sè su la sei solo perchè Dio ti ha donato l'esse. fua penofa Craticola: Patior, fed non con- re, ete'l mantiene. A lunque se sei cosi,

H.

tu così dipendi ancora da Dio. Altra differenza non e fra quell'ombra, e te, se nos ; Forse ti vnoi attribuire la coopera-nonche quella sa le operazioni sine non vo. zione che presi ad una tal grazia ? Ma lendole, e cui volendole. Ma questo voler come, se la tua cooperazione medefina è

so proporzionato a una tal potenza, ch'è quello il qualeti da forza a operare, ma non tisforza E s'e cost: Vhi eft erge gleenm nibil fie, ipfe fe feducie: perchè a di-

medefimo vien da Dio, che da principio

non es à te ipfa, e così non es.

tuda te non fei. Dirai tu forfe, ch'abbi rimiranti nello flato di Grazia. Ed in tada fe verun'effera quella Immagine, la lie flato poui offac concepire più agevolquilè nello fecchio, ancorche tano all mette vertuna filma di tec; con dir tu
vivo cil rapperfenti ia tua perfona? No ancora : Non fino fient estari bimiamori
di cerro. E per qual eagines? Perche Terro ii contratio. Se in quello zegida te ha una dipendenza totale. Come mas so effe aliquid, pigli errore più che un rivotit le [palle, ella è già [vanita . nel primo, perchè è più chiaro che tu Così è dire quanto a Dio, dicui appun- da te nibil so. Se questo è flaro di Grato tu fostieni l'Immagine, ma reale, non zia , dunque il vocabolo stesso ti maniapparente ; ad Imaginem quippe Dei fallus felta, che qui per te v'e materia di rinof home. Fach'egli appunto fottragga da graziamento si bene, ma non di vanto. se la fua faccia. ecco che torni fubito al Eccone la ragione. Con tutti i doni che primo nulla: In nibilum redigam se, & non fouo in te di Natura , puoi tu mai forfe eris: & requisita non invenieris wird in fem- giungere a fare un atto il qual ti fia mepiternum, deis Dominus Dous. Che se nutri ritorio di vita eterna? Certo che no .
le operazioni, le quali com: proprie proce- C. vuole a ciascun d'esso una grazia andono da un tal'effere, di chi fono? Sono che dupplicata : la grazia abituale , e la di chiappunto ti ha donato un tal'effere, e grazia attuale; la grazia abituale, ch'è te'l mantiene. I frutti diun bell'albero di quella che ti fa giusto, c così ti da la ché fono per tua fentenas à Del ramo, che potenta di operar bene, e la graia as gil produce immediatamente, o della ras tuale, e ché quella che i fa operate da dice, che dà l'effere ancora all'iffedora; quel che fei, cioè da giullo, e ti dona mo ) Se da tenon haimente mell'effere, l'atto A veder bene, non balta che le dunque nèmeno hai da te niente nell'operate pupille depli occhi feton familime, ci arrei Exerce via più en anishio, se liconfei- volore da ogni oggetto che fi habbia a serie. Exerce via più en anishio, se liconfei- volore da ogni oggetto che fi habbia a serie. guenza opus woffrum ex es qued non oft, cioè scorgere , il concorfo pronto del lune . ox es qued non est vestrum. Qual' operazio- Così avviene nel caso nostro. Non basta ne più bella di quella, che sa l'ombra di che sana sia l'anima per la grazia abiquale uno stilo folare ben regolato, additando l' ch'ella possiede, perche ciò non sa più, oresenza mai commetter' un fallo? Contut- le nonche renderla sol possente a operatociò nessuno l'ascrive all'ombra, l'ascrive re : ci vuole ad ogni operazion che sia al Sole , da cui tal ombra dipende . Ma propria d'un tale stato, il concorso pur ogni volta dell'attuale: Vbi eft ereo eleriacio

ti die la porenza libera, e che poi sempre affinche cooperi? Sine me nibil perestis faconcorre di mano in mano a ciascun'atto cere , diste Cristo . Non solo nen perefiis volontario che fai, benche con un cor- facile facese, come volevano intendere i leas. 9. Pelagiani ; ma non pereftis facere in modo alcuno. Il lume non folo fa che le pupille veggano facilmente, ma fa che veggano. viario ma. Chiunque dipende interamente E così non folo al principio della vita da un'altro nello flato suo naturale, da spirituale hai bisogno d'una tal grazia, ma sè non è; però diffe l'Appoltolo: Si quis luccessivamente, ma seguitamente, ma existimas se aliquid esse (s'intende à se) sempre, sino all'ultimo siato, che giammai fpiri. Non v'è abito lungo da te conse la vessità : quegli sol'è, che ha l'esse, tratto in operar sintamente, che sia mat ze da se stesso supplicatione que supplication de la supplication lougo di grazia -qui sum à me sipse. Ch'è quella bella doctri-sermati nell'esempio delle issesse pupille, nache Diopur diede alla diletta fua Catta- ch'e il più espressivo. Per molto, che fi rina da Siena, quando egli diffele : Sai fian elleno efercitate fin dal mattino a ve-ehe differenza v'e da me a te: Io fono dere con perfezione, tanto han poi bifoquegli che fono: tufei quella che non fei: gno di lume all'ultima ora del giorno, Ego fum qui fum, en er que non es: cioè que quanto alla prima, se pur non vogliono m es à te ipfa, e così nen es.

rimaner di vedere. Al passo che manca il

considera, che in secondo luogo puoi lume, manca la vista. E così tu, se non

della grazia, con cui Dio teco concorre

tello modo bulgono ancera mo an una capamente nec'asi protesta natos puo de-mo della gazza. Ber quel como della giara della g

III. Connecta, che in terzo unogo puntre sus introvau in un le tiso di quale peg-miatarindo latro inflandifimo di Pecca; sor del non effere. Moine pi suo sfr., opp., giattifeifolle, perché non folofet inente, mamend inente, E la ragion' el mente, ammend inente, E la ragion' el mente affolito, o chein te fivorsa. Refla he inente. Bammo spar si pi sama un pisiffi inente. Bammo spar si pi sama un pisiffi inente. Bammo spar si pi sama un pisiffi

I £ 17.50

to forfe fino a quell'ora , fe non che un a percaso continuo. Perché dinque in un il millima Madre : mour genera, quoi mun percaso continuo. Perché dinque in un il millima Madre : mour genera, quoi mun percaso continuo de fino de

tur . Adunque al Dannato l'effere convien ch'hai da fare. Tener vivo nell'animo questo dite , che fia peggiot del non effete. Tal'e niente , prima affoluto , e poi , fe ciò Mannadell' Asima .

vuoi rimanere di operar bene , hai nell' il mio fermo parere . Ma ciò succede istesso modo bisogno ancor sino all' ulti- egualmentene! caso nostro. Iddio può daflato peggior del niente , mentre ancor' Hieron in Considera, che in terzo luogo puol ri- egli ritruovasi in uno stato il qual'è peg-

home ille. Questo è uno stato, che inte guardasi al paragone. Mettiti a dirimpetto vien tutto da te, e però è peggiore del di quei gran Santi, che regnano in Paradivien tutto da te, e perto e peggiore aei in quei gran name, necregnano in Paraqi-niente, perchédate non puoi lat' altro, i, ole de gli Appolloli, de Partiachi, de' che male. E così a te non torna conto Profeti, de Martiri, e di tanti altri fipiriti di effere, se devi havere questo effer che' (ablimissimi, che come revisser gia si si la da te : el torna conto molto più di non Terra, ma tamo meglio dite: che ti pat d' effete . Vbi eff erge in un ta'e ftato gieriario eftere alla loro prefenza? ti ritruovi ? ti ritua ? Ti glori forse dell'ingegno che ado- conosci? Existimante est aliquid ? Non può peri nel peccare, della sagacità, dello sar, che già non comincinella tua stima foirito, come fanno tutti coloro, i quali almeno ad impicciolirti più di un Pigmeo fapiences fune, ne faciane mala? Ma quefte posto innanzi a un'Efercito di Giganti . fapituses/pun, su facinus males Ma quelle pollo innanzi a un'Efercito di Gignari dotto regnon cutte da Dio i un'attor pila fapitus himines σ, δ diese 3 Petensi σ, δ τρό),12- non faid elle, funorche abularene. Quel- veri deliqui, σ bu evam dignus uns sessipi. O, c hedi uto frittuvos nell'atto peter. Peta fapi obotra ς tertifordi già tutti gli ori minolo, altro mai non è, fe nonche la pura malizia. E tu per quella vuoi ripae. Sattifium Vetgine, la quale avvanza tuntatti da molto γ Anai quella è l' unica ti il Santi ora detti, quanto i Santi mecola, che diragion de confonderir ili la defini avvanzata te. Mona in sentiro Mana. Terra . La povertà , l'ignobiltà , l'inca-pacità , non sono per se stesse materiadi simo ? Ecco che già ti vedi quasi sparito confusione, perché non sono da te . Ma- qual granello di arena in faccia all'Olim-Exech 16 teria di confusione è , a mirar bene , la po . Manè put quivi è dovere, che tu ti fola malvagità, che da te procede. Erni fermi . Sollevati ancot più alto. Va fino befeise super viis vestris Demus Ifrael. Chi al fommo cospetto di Dio medesimo, e

può dire però quanto hai da confonderti, quivi appena miratolo cala gli occhi a ve-qualor mettendoti innanzi gli occhi il gran der che lei. O quivi sì, che del tutto già cumulo de'peccati da te commessi, puoi tu sei nulla, più che non è una piccola sadire per verità: Iniquitates mes supergresse villuzza rimp tto al Sole. Se al fuo cospetfunt cabut meum ? Penfavi : quante fono to niente appariscono tutti a un tratto gli di commissione, e quante ancora più di Appostoli, niente i Patriatchi, niente i ommissione! La vita tua non sarà stato al Profeti, niente i Martiri, niente tutti gli tto forse fino a quest'ora , se non che un altri Santi medesimi messi insieme con la sua 1640.17.

nonti basti, comparativo. Allora farà im- | Santa Chiara, con l'ampio stuolo di quelle possibile, cheristimi più d' essere qualche sue religiosissime figlie, le quali oggi offercofa : effe aliquid : perchè ciò farebbe un vano la fua regola, ma nell' antico rigore . volere traveder'anche a lume di mezzo Queste sì, che sono nel Mondo Colombe giorno. Benchè per questo appunto dice l'Appostolo: Si quis existimat se aliquid esse, eum nibil fie, ipje fe feducie ; perche chi hastimadi se , s' inganna solo , perehe si vuole ingannare . Non feducieur , nò, ma ipfe da fe medefimo fe feducie : tanto il fuo inganno è palpabile, e pur lo vuole.

XII.

Santa Chiara.

Eftore quafi Columba nidificans in summo ore foraminis. Ter. 48. 28.

Onfidera, come Iddio, apparecchiando a i Moabiti l'eccidio delle lor terre, non folo per gran pietà lo fe' prima ad effi predire per Geremia ( quafi che mai non ardifea feagliare un fulmine fe non ne dà avviso col tuono ) ma di vantaggio fi degnò di dar loro questo segnalato ricordo: che immitaffero tutti quelle Colombe le quali tengono il nido, non dentro di vestito, somma strettezza di letto , se il seno della piccola buca, che le ricetta, ma fu'l fuo bell' orificio, per poter effere tanto più preste a sfuggire, quando la rovi- se meno di questo Mondo, di quello che ne na arrivaffe fu i loro tetti . Eftere quafi Celumba nidificans in fummo ore foraminis. Questo è l'avviso, che ognuno dee spiritualmente ricevere in questo Mondo , come dato a sè dal Signore. O che alto eccidio fi è quello , che a questo Mondo infelice già già fovrafta ! Però , che habbiamo da fare? Habbiamo da tener fempre vivo nella memoria, che il nostro albergo è un albergo rovinoso; e però dobbiamo noi bensì stare in esso fin tanto che Dio vorrà , ma sempre dispottissimi alla partenza, o per dir meglio alla fuga: ftare in fumme ere feraminis. Non ci dobbiamo impegnar qui mai con l'affetto, quasi che habbiam qui flabile il nostro nido; anzi ci dobbiamo bio la tua sciocchezza, se tu non temi di shrigar da tutti i ritegni, da tutti i ritardamenti, affine di ritrovarfi di qualinque tempo in procinto di dare il volo : quafi Columba, (ch'é quel che diffe pur' altrove il dispetto? Perché dunque startene ad esso Signore per Ifaia) quafi Columba ad fenefiras così attaecato, come fe qui ti prometteffi (nas . Beati quelli , che adempiono un tal di haver la tua flanza eterna ? Le Colombe ricordo con persezione . Quelli sono i savie son quelle che sanno il nido in summe veri efuli fu la Terra.

vere , che non ne vogliono nulla. Son' esse già Colombe per altro, chi non lo sa? Colombe per quell' alriffima purità con cui vivono; Colombe per la folitudine ; Colombe per la femplicita; Colombe per gli alti voli, che danno al Ciclo nelle loro fegrete contemplazioni ; Colombe per la carità ardente, che le fa languide i Colombe per la compunzione affidua, che le falagrimose; Colombe per quel casto timor Divino, il quale sa palpitarle ad ogni ri-schio dicolpa, benenci leggiero. Mache? Per tali doti non mancheranno altre forfe , tra le Spose di Cristo, che ancor le agguaglino? Quella, nella qual' esse indubitatamente vincono tutte, e ch' effe fono di quelle Colombe qui dette da Geremia. cioè di quelle, che di quello mifero Mondo, in cui pur sono costrette a vivere anch'

esse, nè vogliono tutto il meno, che sia possibile. Guarda come davvero hanno fatto il nido in summe ere foraminis ! Non han nulla. Somma angustia di abitazione, fomma penuria di vitto, fomma povertà pur è letto quel che le stimola più alla vigilia, che al fonno. Che possono ritenere esritengono? Qual maraviglia è però che fian fu l'ultimo sì ben disposte ad uscirne ? Sono sciolte , sono spedite , sono in summo ere Cant. feraminis. Balta per tanto la prima voce dello Spolo il qual dica :Surge , prepera Celumba mea , & veni , ch'esse sono pronte aspiccare quel sì gran volo da un Mondo all'altro . Che sarà però di coloro, i quali al contrario di queste Anime elette, si trovano in questo Mondo così internati , che vi stanno appunto co'l cuore > Son questi forfe in fumme ere feraminis? Ahi come addentro cercano alcuni sempre più d' innoltrarficol loro nido!

Confidera, quanto grande fia fenza dubvivere nel numero di costoro si malaccorti . Non vedi che quanto prima ti converrà da questo Mondo sloggiare anche a tuo oreforaminis, quelle che lo fanno ben den-

Confidera, che se veruno l' ha mai tro son le sedotte : Falius est Ephraim quasi od 2012. La adempito, come convienti, si è la samosa seduta Columba non habens cor. E perche son

14 60 \$.

11.

le sedotte? Perciocche queste si son lasciate | a questa ci obbliga sotto espressisma legge : adescare da quel poco di miglio, che godonfi giornalmente nella lor Torre, e così più non aspirano a libertà. Non han le mifere cuore che bafti a tanto : non habent cor . Veggono le bellezze della Campagna, le valli, i fiumi, le fonti, le piagge erbofe. Veggono il Cielo stesso che a se le chiama; e pur non han cuore di abbandonare per effoil for tetto vile; tanto quell' amor che gli portano le ha sedotte, non ostante che quivi non lascino di ricevere tutto giorno! infinita strage da chi le nutre sì bene, ma per ucciderle. E tu da queste non ti vergogni di prendere folle esempio? Immita quelle Colombe che il Signor Ioda, non quelle ch'egli vitupera. Mira oramai di proposito quali sieno gli attacchi, che a questo Mondo ti tengono più legato; scuotili; strappali, perchè il Signore già già minaccia l'eccidio ancora al tuo tetto. La morte ogni di più viene avvicinandofi. Che sarà dunque di te, se in cambio di ritrovarti come dovrebbe in fumme oreforaminis, te ne ritroverà sì lontano?

### XIII.

## Hot oft praceptum meum , ut diligatis invicem, ficut dilexi vos. Jo. 15. 12.

Onfidera, quanto volentieri habbi afi ad eseguire questo precetto della dilezione fraterna, mentre il Signor l' ha chiamato precetto fuo ; Hoc eft praceptum meum . Ha con ciò voluto onorarlo fopra tanti altri, che ci lasciò di sua bocca, o perchè questo sia il più cospicuo, se si toglie in particolare, o perchè a questo riducansitutti gli altri, se si toglie in universale. Rom.13.8. Qui enim diligit proximum , legem implevit . Nè vale che il precetto medefimo folle già stato dato sir'l Sina da Dio nell' antica legge : perche non era flato però dato mai fotto questi termini si elevati , sì eccelsi , fotto cui Cristo lo promulgò quando disse: | · cem , sieur dilexivos. E però suo lo potè dir ne ; se gli prostrò sino a i piedi qual servo c'invita Crifto con la particola scue . E' in stesso, che gli scorse usar di fagrilego tradubitato , ch'egli con ciò non pretende dimento, con dirlo Amico: Amice ad quid di taffare la quantità dell' amore , per-venifit ? It come offervi tal regola , che il fino amore fi infinito , fu immenfo, mentre nul profilmo tuo tutto di confondi e pollo ciò chi piò giungere a pareggiar- il delitto col delinquente , e perchè ti ha lo ? Vuole folamente indicarme la qualita : e fatta un'ingiguita, pretendi fubito di chia-

sicche se non possiamo giungere a pareggiar l'amor suo, dobbiamo almeno arrivare a rassomigliarlo. Tu chiedi a Cristo medefimo vivo lume da capir bene qual fu la regola, ch'egli tenne in amarci, affine di potere a lei conformarti con esattezza, come fa chi copia da un Esemplar ficurissimo d'ogni fallo.

Considera in primo luogo, come Cristo ci amò rettissimamente . La rettitudine nell'amor, che portiamo a qualunque proffimo, vuol tre cose. I. Che sappiamo in lui distinguere tra sustanza, e sustanza, cioè tra l'anima, e'l corpo, sicchè amiam l' anima per Dio, il corpo per l'anima, e conseguentemente amiam l'anima più del corpo. Lucat.4. Ordinavie in me charicatem. Così fe' Cristo, il qual però negli Appostoli a lui sì cari non amò il corpo se non in ordine all' anima, mentre comandò, che lo esponesfero virilmente in prò d'effa a fatiche altiffime, a povertà, a' patimenti, a carnifici. Eph. 1 4 ne: Ne terreamini ab his , qui occidunt corpus. E non amò l'anima, se non in ordine a Dio, mentre non gli chiamò a sè, nè per conversazione, ne per corteggio, ma solo affine di renderli tutti Santi. Elegie nos ante mundi conftitutionem , ut effemus fantii. Tu come offervital regola, mentre al proffimo fai volentieri la limofina corporale, fe il vedi nudo; ma non così gli fai la fpirituale, se il vedi errante; anzi talora non temerai di dargli ancora de'configli nocevoli alla falute eterna, perchè gli vedi fpedienti alla temporale ? Charitas non agit perperam, come avviene, allora che nell' 1.Cor 13. amore non fiferba l' ordine. II. La rettitudine nell'amor del proffinio vuole, che fappiamo in lui diffinguere tra fustanza , e accidente, ficchè odiamo bene il peccato, ch'egli ha da sè, ma sempre amiam la na- Joss 1. tura , ch'egli ha da Dio. Omnis qui deligit eum qui genuir , diligie & eum qui naeus est ex eo . Così fe'Cristo , il quale quantunque in Giuda odiasse altissimamente la sua malizia, contuttoció non resto más Hoe eft praceptum meum , ut diligatis invi- di ajutarlo con tutte l'arti per trarlo al becon ragione, perche fe non fu suo quanto vile, gli lavò, gli asciugò, gli accarezalla fustanza, suo di certo su quanto al mo. zò, gli baciò, con un'eccesso inaudito di do . E appunto a contemplar questo modo tenerezza; nè dubitò d'onorarlo nell' atto

11.

Į.

1 CM. 13. mar suoco dal Cielo, che lo divori ? Che. | le opere diè a vedere di amarci. Anal ci risa non irritano ; contra il vizio 6, ma amo mosto più, perchè per quanto egli contro il vizio. III. La retitudine nell' [acesse aprònostro, non poete con l'opere amor del prossimo vuole, che distingula: adeguar l'alto amote che ci pottava, sice. accidenti diversi, qualor si uniscano in una di Amplificatore . Exigna dabit, & multa stella persona, consondono facilmente un' impreparabit . II. Quando tu dimostri di amore incauto; ond'è che taluno ctederà amarlo, e non l'ami niente, ch' é finzion amore meulto-i onac ref citino crearra amorio, routi ani niente, cire feminon di amure confidenti di controli di c chè l'udi parlar secondo lo spirito : Beneus fue , misseus fel . Si può bensì , per altro er Simen Barjona, quia care, & fanguis nen titolo onesto , dimostrar di amare uno revelavis sibi ; così un' altra volta, per-chè lo udi parlar fecondo la carne, lo chia- strò di amar meno, per nostro esempio,

Mar.S. 1) mò Satana : Vado rotrò mo Sathana , quo- la fua Santiffima Madre : Que of Mater fimo, che per quello per cui dev' ellere fimn'acione. .Con it. amato, ch'é la bontà de' coftumi ? Chari-

tas non gander fuper iniquitate , congander folo veramente , ma ancora gratuita-

autem veritati .

ш Confidera, come Crifto, non fol ci amò rettamente, ma ancora efficacemente, perchè ci amò non folamente col cuore, ma ancor con le opere. Scorri per te medefimo la fua vita, e vedrai quanto egli 10.05 temneme habet , quam ut animam fuam ponat quis pro amieis fuis. Anzi fece affai più amò perchè lo sperasse, mentre vedea di che potevaci ottenere l' ifteffa falute con

amare il profilmo con fimigliante efficacia, truovi d' amo mentre il tuo amore è fterile, non dà riequa [na funt. Prov. 14.13 frutti, ma tutto fisfoga in pampani di parole ? Vbi verba funt plurima, ibi frequen-

ter oceffas . IV.

mente , perchè tanto ci amò , quanto con per lo più quel de Mortali , un' amore in-

amor del profilmo volto, che dittinguis, no altresi tra accidente, e perchenontuti lotto del medefino gene, quante volte fei finno nell'amor tra re . Alconia accidenti fon bonoli, e tali fo. 5pi-instante assaliza Afgipius Afgipius Afgipius (Elim, 519, 1.7), t. Eci Quando avviene 2 hn cre cafi. 1. 3pi-1.7, 2pi, alconi indifferenti, e cali fonola nobili. Quando tra dimoltri di annez il profilmo ta, il trato, i talenti, le rendite, e dai alti doni, o accurali, o avvenuti, Quaffi, la dini cattiva, perche cotefta è finnion tectio-19

niam non fapis qua Dei fune, fed qua fune be- men ? ma non però fi può amar meno di minum . Tu come offervi tal regola, men-tre talora per ogni altto pregio ami il prof. lacione ; non fine diffimulacione , ma fine

Confidera, come Crifto ci amò, non

mente, perche ci amò fenza un minimo fuo intereffe. Tutta quella gloria che dal Padre luo confegui come Redentore, potea , volendola , confeguire egualmente per puro titolo di Figliaol fuo naturale, fanto, innocente, illibato, fegregato dal fece per nostro prò . Non posò un solo resto di tutti gli uomini rei di colpa . E momento. E che potea far più di quel però , se ci amò , ci amò perchè piacquelo che fece, allor che nudo, derelitto, gli ; Sanabo contritiones sorum, diligamoss O(14 11-derifo, arrivò fino amorire in Croce per Pontansò. Non ci amò perche haveffe rinoi fra due ladri infami ? Maiorem charica. | cevuto da noi verun benefizio , mentre an-

zi havea ricevuti infiniti oltraggi ; nè ci di quel che fosse necessario di fare . Per- amar uomini parte ingrati , parte impotenti: e così ci amò con un'amore il più un fingulto, con un fospiro, e pure amo limpido che vi sia di benevolenza, mentre comperarcels ancor col largue. Diessis nonfoloprocuro il noftro utile come (ilo., 2015). I lauti nata peccasi suffris in largui. Il approcuro fololi noftro. Chriffus non fibs Romati... as fuo. Tu come ti puoi dar vanto di piscasis. Tu quanto langi per verici di tiritruovi d' amor si bello ? Charitas non qua- 1.Cor. 3.

Confidera finalmente come Cristo ci amò, non solo gratuitamente, ma ancor fortiflimamente fino alla fine . Cum dilexif-Confidera, come Crifto ci amo , non fer fuer qui erant in Munde, in finem dilenit foil-t. folo efficacemente , ma ancora verace- ess, non fu l'amor fuo , come fuol' effere

TIV.

d'ogni tempo, ancor su la Croce, mentre fu la Croce medefima pregò il Padre a benefizio di quei carnefici ftetti, di quei cru- lufterum anima in manu Dei funt, & non tandeli, che fii la Croce lo havevano conficcato con tanta rabbia, Parer dimitte illis, non enim feinne quid faciune . E però l'amor fuo, non folamente fu forte fino alla morte, # que ad merrem ma forte a par della morte, e più della morte. Forte a par della morte, perchè non lasciossi vincere dalla morte a

costante, un'amore istabile, ma fortissimo

da offervare, che di ragione noi ci dovrem te han finito ancora di fare la loro offerta, si Provana, mo amare infieme affai più, fe fosse possi-cara a Dio. Finch essi vivono, si dice più

mo, anche a confeguire l'eterna Beatitu- mam, perciocchè allora tempo è di pro-dimente para qui adipuarur d'arra quafici-tes est l'especia de l'es moda fe folo: là dove Crifto tanto po-tea da fe folo, quanto potea collegato po più di proteggeile, ma di accoglierle, con tutti gji Uomini: o nod'egli propria ed a qual fine? Affini di accarezzarle, affin mente ciamò con amor di Padre, noi più di arricchirle, affin di premiarle, ch'è ci amiamo con amor di fratelli. Non è quanto dire, affine di coronarle qualivit-però stupor grandeche Cristo n'habbia a time, trionsali. O'tebeato, se sarai dunproporte l'esemplo proprio, per incitarne que ancora tu di questi Giusti, che fanno ad amarci scambievolmente. Anzi quando a Dio del continuo così gradita obblazion ancora l'amarcifcambievolmente non fof- dell'anima loro! Mira che bel premio n' fe di obbligo, noi lo dovremo supplicare havrai! Nè andrai iu ancora a posarti sit ad imporvelo cometale, tanto a noi l'amo- le sue mani : Insterum anima in manu Dei re scambievole è di profitto .

get illes termentum mersis. Visi funt ocu-lis insipientium mori , & astimata est asfillio exisus illerum , & qued à mobis of iter, exterminium, illi autem funt in pace . San. 2. 1.

Onfidera, come i Giufti fino che videpor l'amore, nè pur verso coloro che vono non fann'altro, che offerire gliela davano; e sorte più della morte, per- al Signore incessantemente l'anima loro. chè la vinfe, morendo ancora per loro. Però ficcome il Sacerdote tien l'Oftia fu le Tu qual fermezza hai nell'amare il tuo fue mani, quando l'offerifce a Dio dall' Alproffimo? Omni tempore diligit, qui amigus tare con quelle voci, Sufcipe Saulte Pater oft. Eperd, chi non fa amare fe non a tem- hane immacularam Hoftiam , de. cosi pur po, non è amico, ne pure in quel tempo de' Gufti fi dice, che a tal' effetto fu le lomedefimo nel quale ama. Queste sono le ro mani anche tengono la lor anima, Anicinque prerogative, le quali hebbe l'amor ma meain manibne meir femper. Finito poi di Crifto, immitabili a ognuno di noi. Pe- l'atto di offerire, ch'è all'ultimo della virò qual' ora tud' ora innanzi gli udirai di- ta , trapaffa l'anima dalle mani de'Ginfti re, Hocoff praceptum moum, us diligatis invi- a quelle di Dio, come vi trapaffa anche l' cem, fiene dileni ves, faprai di fubito ciò Offia, offerta ch' ella è già, dalle mani del ch'egli vuole inferir quando dice fiene . Sacerdote. E questa è la propria ragion. Vuol dire , Rettamente , Efficacemente , per cui qui fi dice : Inflorum anima in manu Veracemente, Gratuitamente, e Immo Dei fuu: perchè qui, come vedesi dal bilmente; che (ono i capi a cui finalmente contesto, si favella de Giusti ch'hanno già riduconfi tutti gli altri folamente hai qui finito di vivere, e che confeguentemenbile, diquel che Crifto amò noi, perchè giustamente che il Signore ilen le sue ma-a noilo stare uniti riesce di prò grandissi nisule lor anime: Possifii super me manum PS 1,8 5.

> Confidera, come qui fingolarmente favellafi di quei Giusti, i quali hanno patito affai come fono i Martiri, o altri, che in questo Mondo si sono per Dio ridotti a vita stentata, povera, penitente, mortificata. Questi sì che gli han satta una obbla-zione solenne di se medesimi: e però egli tanto più ha cagione alla morte loro di accogliere le lor anime fu le mani, e di portarfele seco quali Ostie care alla gioria

del Paradifo, mentr'egli mirale uscir fuo- ora gli chiama a sè con invito così amorera da un corpo, o si piagato, o si pesto vole. E posto ciò chi inon vede, che il per amor fuo . Quindi fenti dire che quefti tormento di morte non è per effi, non ranger Giusti muojono si contenti, che ne pur fanno, per dir così, ciò che fiatormento quelle tre ritorte, che formano un tal tordi morte, Non tanget illes cormencum mortis . Si scorgono allor esti già proffimi al loro ti senti invogliare ad essere simile a loro in trionfo, e però hanno più tofto occasion tantobeata morre, sai ch'hai da fare? Effer di gioire, e di giubbilare, che di attriftarfi. Sedopo morte dovessero eglino cader giù Dio quell'obblazione sì perfetta di sè, che nelle mani di Satanaffo, in compagnia di coloro, ch' hanno voluto il loro Paradifo di dentibut meis, fe non per quefto ( diceva quà, come l'Epulone: Receperane bona in Giob, non mui fazio di aggiungere pene a vita fua, qual dubbio v'e, che morrebbo- pene) o animam meam porto in manibus meis? 10b 12. 14. no (contentifimi > Ma mentre fanno di dovercon Lazaro, il quale resepis mala, effer detto, si fcorge chiaro quanto s' ingannino portati gloriofamente dagli Angeli a ripofar tra le mani di Dio medefimo, non che tali Giufti già proffimi alloro morire, Pendel gran Padre Abramo; ò come muojono fano che questi alla morte pruovino un' allegri ! Lasare Zabnien , Tribu nell'Egit- anarezza terribile , e dopo morte un' annito si abbietta, e si affaticata, luare in exitu chilamento totale. E pure è tutto il contuo, perchè tu goderai le Città più ricche, trario. Però di tali Giulti fi dice quel che fcendires arenarum. Che fe fi vuole faper più cioè vifi funs meri ab eculis infipientium. Sodiffintamente, qual tormento fia quelto no dagli occhi mal purgati di tanti che non ch'è detto qui tormento di morte, sermen- han fede , fono stati , dico , talor veditti sum mereis; basta mirar ciò che pruovano i peccatori a quel duro paflo. Questo è un tormento formato di tre ritorte, una più penofa dell'altra, che allor fi unifcono a stringere un cuore iniquo, e sono il Pasfato, il Presente, e il Futuro . Il Passato affliggerà gli empi con la molesta memoria, e di tanti mali che fecero, di tante crapule, di tante carnalità, di tante vendette, e di tanto ben che lasciarono di operare. Il Presente gli angustierà con la vista di tanti oggetti amati ch' hanno a lasciarsi, come sooo ricchezze, dignità, diletti, parenti; maspezialmente con quella del corpo proprio, la separazione del quale ridurrà l'anima alle più crude agonie . E finalmente il Futuro gli accorrerà con l'aspettazione di quell'

orrendo Giudizio, al qual hanno da com-parire col carico fu le spalle di tante colpe.

Un tormento per tanto così crudele non

tocca i Giufti, non canger illes: particolar-

mente allor ch'effi fecero a Dio quel fagri-

fizio si solenne di sè, ch' ora si dicea. Per-

ch' hanno ancora potuto, gli han foddisfatti .

illes termentum mercis : mentre nessuna di mento, con effi ha lena ? Ma tu fratranto fe prima a lor fimile nella vita, con fare a egli tanto premia: Quare lacero carnes meas

Considera, come da ciò che fin qui si è morire, come in effecto morirono, e subito agli occhifteffidi que' meschini la loro ificita è stata riputata afflizione, e il loro viaggio esterminio: Es astimasa est assilio exitus illorum, & qued à nobis eft iter, exterminium. L'uscita e il transito, il quale senza dubbio a i malvagi apporta affizione, anche crudelissima, per li tre capi di fopra detti , che unifconfi ad angustiarli : Passato, Presente, e Futuro. Ma a Giusti non può recarla a cagione di ciò, che si è veduto: ond'e, che tanti di loro su quel punto anche arrivano ad efultare, più che non secero già gli Ebrei nell'uscire dalla cattività lagrimofa di Babilonia : In con- PL72. versendo Dominus caprivitarem Sien , falti fumus fiene confelati, non confelati, aliolutamente ( perchè una piena confolazion non può haverfifinche non fi giunge alla cara Gerusalemme ) ma fient confolari , perche comincia una tal cara Gerufalemme a mirarfi omai da vicino. Il viaggio poi chi può dice, che fia esterminio? Questo viaggio che quanto al Paffato, fe hanno commeffi è quello che i Giusti fanuo iu andar dalla de peccati, gli han pianti, e per quel poco Terra al Cielo: iter à nobis ad Denm. Ma un tal viaggio da quei che non fan giudi-Quanto al Prefente, hanno già il cuore care se non da fensi, non è creduto. E pemolto prima flaccato datutto ciò, ch' hanno rò quello che in verità none più che un da lasciare. E quanto al Futuro, se temono mero cammino da un Mondo all'altro, da di se steffi, come consapevoli della propria loro è riputato esterminio: Æstimata est afmiferia . confidano altresi , come certi della fillio exitus illorum , & qued à nobis efficer ,

Mifericordia di quel Signore, che su quell' l'exterminium ; perciocche pensano che al

ne fece un fimile a quello , allor che venne dalle Provincie debellate, e diftrutte, ad effere coronato fu 'I Campidoglio. Ma a credere un tal viaggio che fi richiede ? non giudicare folamente con gli occhi , come fanno tanti infenfati : giudicare con la ragione, anzi giudicare con quei principi di Fede , che foli al Mondo non fono mai fottoposti a travvedimento . Chiudi gli occhi , e vedrai che viaggio bello è questo de' Giusti, che pur da tanti è riputato esterminio : Illie icer , quo estendam illi falueftendam illi meipfum , non dabe, perche ciò si riferba al termine ; ma folo oftendam , ch' è quanto fi concede alla

Pf.4944

1V.

Confidera, come a maggior derifione di quel giudizio, che formano i cattivi Fedeli intorno alla morte che fanno i Giufti, conchiude il Savio, che quefti, non folo non fono andati, come tanti fi credono, in esterminio, ma che di vantaggio fi godono un'alta pace : Illi autem funt in pace . La pace , quando nelle Scritture fi esprime con un vocabolo si generico, ha doppio fignificato, negativo, e politivo. Nel primo fignifica ceffazion d'ogni male. E tal' è in quel luogo : Beari emnes qui diligunt te, terufalem, & qui gaudent fuper pace ma; perciocche quali spiegandosi nna tal pace fi aggiunge fubito: Anima meabenedic Dominum , queniam liberavit Ierufalem civicacem fuam à cuullie tribulationibus ejus . Nel secondo fignifica ancora più , perchè fignifica cumulo d'ogni bene : e tale è in quell'altro luogo : Lasamini cum lerufalem, & exultate in ea omnes qui deligitis oam , &c. quia hac dicit Dominus: Ecce

di cui fi parla, godere dopo la loro morperchè a quell'ora farà finito il patire : e fe l bus serum. E goderanno il cumulo di ogni bene, perchè incomincieranno un'eterna vita, etetna bellezza, eterna fantità, eterna fapienza, eterne ricchezze, e per dir breve eterna felicità : Es declinabis fuper en Deminus fluvium pacis. Vero è che in vece

morire del corpo muoja anche l'anima. I di dire : 'Illi ausem fins in pace , fembra Ma qual errore o più iniquo, o più irra-gionevole? Non folo i Giusti fan dopo mini assa più espressi, tili autem funt in Remorte per verità quel viaggio, che fidi- gno Calorum , perchè il Regno de Cieli cea; ma lo fanno tale , che nn Trionfa- egualmente bene comprende si l'una , e si tore Romano in tutti i paffati Secoli mai l'altra pace . Contuttociò no 'I diffe per due cagioni. Prima, perche a suo tempo i Giufti quando morivano havean bensi la ceffazion d'ogni male, con andare a goder la quiete del Limbo, dove allor ripofavano tutti i buoni; ma non havevano il cumulo d'ogni bene, che folo vien dalla chiara vision di Dio; e però non havendo effi fin' a quell' ora ambedue le paci, negativa , e positiva , ma folo la negativa , non potea dire che fosse fin'allor nel Regno celefte, che unicamente le può da Matta re ambedue, ma che lo aspettaffero: servabis pacem, pacem quia in re fperavimus . Dipoi, perche questo nome di Regno celefte in tutte le Scritture del vecchio Testamento non fumai in uso. Il primo ad adoperarlo fu S. Giovanni il Precurfore di Crifto, allor che alzando dal Giordano la voce, cominciò a dire: Pamirontiam agire, appropinquavit enim Regnum Calerum . Innanzi a lui fi parlava bensi del Regno de' Cieli , ma fotto nomi più baffi , di Terra di promissione, di Città, di Casa, di Tabernacoli eletti, ma parterreni, di ricchezze, di ripofo, di vita; e così qui fe ne parlò fotto questo nome di pace . benchè fenza limitazione, perchè quantunque allora tutti quei Giufti che dimoravaco dentro il lor caro Limbo, non havessero inre, fe non che la prima pace, cioè la fola ceffazion di ogni male : contuttociò , come Ban. II . dicevamo pur ora, possedevano in fo, ( e in fee non dubbiofa, com' è la noftra; ma foda, e stabile ) ancor la feconda pace, ch'è il cumulo d'ogni bene, pacem, pacem. Se vuoi però tu confeguir questa doppia pace, che tanto vale, hai di presente

da far' a Dio fagrifizio di te medefimo, con offerire a lui del continuo l'anima tua, qual' Offia a lui più gradita di mille armenti: ogo declinado super eum quas suvima pacis. Sicus in millibus agnorum pinquium, sic sias El'una, e l'altra pace do vran quei Giusti, sacriscium nostrum in censpellu eno bedie, us placeas femper . Se farai così, egli alla morte. Goderanno la ceffazion d'ogni male, te tua piglierà una tal'Offia su le sue mani,

e le la terrà feco in pace: & pacis non erie 169.7.

XV.

L'Assunzion della Vergine.

Gloriam bracedit Humilitas. Prov. 15.33.

Onfidera, quanta fia quella gloria, I. che in questo di la Santissima Vergine ricevette, quando fu efaltata fopra tutte le Angeliche Gerarchie, fu i Martiri, fu i Profeti, fu i Patriarchi, fu tutti quei Santi Appostoli a Dio sì cari, e su posta in Cielo a federe fu trono esimio qual'Imperadrice sovrana dell'Universo. Ora di tutta questa eccelsissima gloria conferita a Maria, val più (chi lo crederebbe?) val più quell' Umiltà, con cui Maria fi era già difposta a ottenerla. Però tu odi qui affermarsi dal Savio, che Gloriam pracedie Hu-

util tuo. Confidera, come primieramente l'Umildi merito. Ond'è che se la Vergine havesse da restar priva o della Gloria, che gua. dagnosti con l' Umiltà, o dell' Umiltà con cui guadagnossi la Gloria; sicuramente si ta la Gloria insieme, che ptiva di un gratu così stolto ne' tuoi dettami, che all' val nulla, mentre nè pur può anteporfe-

do, e vedrai quanto ciò fia vero. Adunque segno è, che la Gloria è necessitara anche su la Terra di cedere all' Umiltà, mentre anche su la Terra è stimato più chi modestamente sposossi con l'Umiltà, che che rigettatala, fece all'amore tutto di con la Gloria, qual fuo vanissimo Drudo, Eccoti dunque qui la prima ragione, per cui si dice, che l'Umiltà precede la Gloria, Gloriam pracedie Humilitas: perchè la precede di merito . E tu la sde-

Considera in secondo luogo, come l' Umiltà precede la Gloria, perchè, la precede in origine, Se la Vergine su in questo dì sublimata a tanta eminenza di gloria, quanta è quella, di cui si è detto, per-chè vi su sublimata? perchè umiliossi. Ond'è, che come già si disse di Cristo, così può dirfi in questo di lei pure : Quod afcen Ephale die, quideft, nifiquia & defcendis primum in militas . L'Umiltà precede la Gloria per inferiores partes terra? E così è vero, che tre rifpetti. La precede per merito, la pre- la fua divozione, la fua ubbidienza, la fua cede per origine, e la precede per ordine. virginità, la sua sede, ed altre virtù sì fatte E su questi tre punti hai dafondar la pre- renderonla cara a Dio; ma più di tutte a sente Meditazione, perchè riesca egual- ciò valse la sua Umiltà: Tanto che ci afmente e a venerazion della Vergine, e ad fermano i Santi, che con questa ella lo determinò finalmente a vestirsi almeno più presto di umana carne; perchè apparisse, tà precede la Gloria, perchè la precede che siccome la superbia già d'una Donna era stata quella, che lo havea concitato a sì grave sdegno contro il Genere umano; così l'umiltà poi d'una Douna pur'era quella, che lo disponeva a placarsi. Quineleggerebbe più tosto di restar priva di tut- di è che la stessa Vergine disse chiaro, che in lei il Signore fingolarmente mirata havea do minimo di Umiltà. Come dunque fei l'Umiltà: Respexit humilitatem Ancilla sua: non perchè il Signore non rimiraffe anche Umiltà non dubiti di anteporre conti- tutte l'altre virtu, che quasi a gara conmuainente l'istessagloria terrena, che non correvano a rend riasì perfetta; ma perchè inriguardo dell' Umilià spezialmente le la celeste ? Benchè faresti alquanto l'haveva assunta all'altissima dignità di degno di scusa, se solo in Cielo l'Umil- Madre di Dio, ch'è ciò cui sembra, ch' tà si apprezzasse più della Gloria: manon ella volesse anche alluderes, benchè con è vero : si apprezza più ancora in Ter- più oscura formola , dove disse: Cùm efra, E che sia così: Chi sono al fine gli et Rex in accubitu suo, nardus men dedit adorati fra gli Uomini? Chi gli amati ! odorem suum. Questo Re in accubitu suo, Cantille Chi gli ammirati? Colorche corfero die- era il Re della Gloria nel fen del Padre, tro la gloria a gran passi, secondo gl'inci- chi non lo sa ? E pur da quello seno metamenti dell'ambizione ? Non già : ma desimo lo potè una fanciulla sì povera trar quei, che cercati ancora da effa la fuggiro- nel fuo; tanta fu la fragranza, ch'efalò al no a più potere. Un Francesco il Minore, Cielo con il suo Balsamo, non il Cedro, un Francesco il Minimo, un Romualdo, un' non il Cipresso, non il Cinamomo, non al-Arfenio, un' Antonio, un' Egidio, ed altri tra di quelle numerose Piante odorisere, lor pari, che fin fi andarono ad intanat nelle quali ella venne fimboleggiata; ma il nelle grotte, perivi sepsellir la notizia del puro Nardo, o vogliam dire lo Spigo, pian-loro nome: questi sono al sin gli efalta-ti ti. Humite seviciati sina: Và discorteni di quante strono elette a simboleggiori.

II.

Chefe l'Umiltà specialmente sece alla Ver- portarlo, è partorirlo, ed haverlo sogget-gine conseguir la sua dignità di Madre di to a sè, ma solamente, che dovea ministraraparte parte l'Beati cofituificono, e folo le, furibattele, fu, fe non pote far altro, cede a quel che cofituifice il Re suo Fi- il tutbarsene gravemente, siccome accadgliuolo? E però ecco perchè in secondo dele, allorché dall' Arcangelo si senti luogo si dice, che l Umiltà precede la Glo celebrar con un titolo non più ndito, di

rit, erit in gloria.

IV.

meis. Non perche non conoscesse benissidoni; e come tali non ascrivevaglia sè,

Dio , qual maraviglia si è , che le facesse con- gli in carne mortale . Ecco Ancilla Domini . feguir parimente quell'alta Gloria, che co- E finalmente come divertiva il pensiero me tale ora godefi in fu le Stelle, dov' ella da tali doni, così affai più ne divertiva il da fe fola coltituifce un Coro diffinto, nel discorso. Onde suo proprio su l'havere a quale supera di moltissimo i Cori, che tutti noja le lodi, ch'udiva darsi, su reprimerria , Gleriam pracedie Humilicae : perchè la persona colma di grazia. Gratiaplena. E precede come cagione. Qui humilianus fue- ciò quanto al primo grado offervata nell' Umiltà, che consiste nel nutrire in sè bassa Considera in terzo luogo, come! Umil-stima disè medesimo. Quanto al secondo tà precede la Gloria, perchè la precede poi, che consiste nel dispregiarsi : Lu-Rese. di ordine. Conciofiache se la Gloria vien dam, & vilior sam plusquam sattus sum data per l'Umiltà, convien che sia prima Ciò adempì persettamente la Vergine in l'Umiltà, e poi la Gloria, e non prima la tre maniere . I. Con diffimulare altamen-Gloria , e poi l'Umiltà. E qui rimira at- te di se medesima tuttociò che potè di tentamente le forme, con cui la Vergine, grande, (che però fu detta già fimile a un' prima di giugnere alla sua gloria, umilios. Orto chiuso: Horunzonelusus; perchè non fi; perchè si bell'efempio a te fia di mag- fe' mai vaga pompa de' frutti, che in lei gior profitto nell'odierna Meditazione . Si fiorivano) con diffinular la divina materumilio con la baffa stima . ch' ell' hebbe di fe nità, con distimulare la faviezza, con diffimedesima, si umiliò col dispregiarsi, si mular la sapienza, con dissimulare la sanumiliò con l' amare di effere difpregiata . tità , con diffimulare la grazia, che ben' A questi tre gradi di Umittà, se ben vi ba- anch' ella possedea di sarpruove miracolodi, riduconfitutti gli altri, e però questi se. Il Con soggetari a puove miracolo-da te bassino di presente. Si umiliò dunque sime, a cui non era tenuta; quantunque sus-la Vergine con la bassa stima, ch'ell' hebe se con pregiudizio notabile della propria be dise medesima, ch'è il p'imo grado di riputazione; come sece assai volte, ma spe-Umiltà dianzi detto. Ero humilis in seulis cialmente quando comparve nel Tempio qual Donna immonda ancor' ella a purifimo gli alti doni , che havea ricevuti da carsi dopo il suo parto. III. Con soggettarsi Dio; ma perchè ben'intendeva, ch' erano egualmente a quelle persone, ch' erano ancor di tanto inferiori a lei, ad un Giufeppe, ma a cortefia, ma a bontà, ma a benefi- ad un Giovanni, anzi a qualunque de' Difcecenza del donatore: che però non prima poli del Signore, fra cui com' è manifesto là udi per effilodarfi da Elisabetta, e quafil nel Cenacolo ella fedette bensì, ma in ultiinvidiarfi: Beata que eredidifi , che tofto mo luogo. E ciò quanto al fecondo grado, ella replico: Bearam me dicent omnes genera- ch'è posto nel dispregiatsi. Quanto al terzo ziones, non te lo nego; ma perchè ciò? Quia finalmente, ch' è posto non solo in disprefecie mibi magna qui potens eft: non quia ma- giarfi, ma in amare di effere dispregiato, gnafeci. Dipoi fe v' è questa differenza tra ciò sece a maraviglia la Vergine parimente gli umili, e tra' superbi, come notò San in tre altri modi. Il primo su, con incon-Gregorio, che i superbi qualor hanno in sè trar volentieri quei vilipendi, che le poteniente di riguardevole , tengono sempre vano ven re usati a cagion del suo basso fiffa in quello la mente, e la divertono stato, come su quando ributtata datutti da ciò ch'hanno di vile; là dove gli umi là in Betelemme, non dubitò di andare a li fanno appunto l'opposto ; non ti figu- ricoverarsi dentro una Stalla anche in ocrar, che la Vergineri volgeffe fempre per l' correnza di parto. Il fecondo fu incon-animo tali doni. O' come più volentieri trar volentieri quegl'improperi, che le pofi fiffava ella in penfare alla fua baffezza ! tevano venir detti a cagione de fuoi contanto che nel punto medesimo, in cui su giunti, ridotti a stato anche infame: che peeletta alla dignità di Madre di Dio , nè pur rò quanto fuggi di Gerufalemme allora, che feppe dimenticarfene ; e non pensò , ch' il suo Figliuolo v'entrò trionfante , altretella dovea concepire il proprio Signore, e tanto vi corse frettolosissima , allora

ch'ei per contrario n'usci derifo , schiaf-, solazione , perche la cercano dove non feggiato, sferzato, e qual' Affaffino di strada strascinato dal Popolo fra due Ladri fino al Calvario. Il terzo fu incontrar finalmente volentierissimo ancora i biasimi , che le potevano venir dati a cagione di feier iterum. E però scorgi, che più che quei disetti, di cui pur era esentissima: che costoro hanno soddissatto il loro corpo, però con animo grande fi espose spello a riprentioni, a rimproveri, e con fomma fe-rentia portò le risposte aspre, ch' il suo Fielinolo medefimo per occulta disposizione giudicò bene di darle in varie occorrenze . ma soprattutto quand' ei moltrò di non curare per niente le istanze d' effa, benchè tanto regolate: Quid mihi, & tibi eft mulier? Con questi esercizi dunque di umiliazione, quasi con tanti gradi stabiliti, più, che si satti beni ne anche si possono da e saldi, si se scala la Vergine a quella glo, veruno mai conseguir senza grave costo, ria , la quale ell'oggi possiede nel Paradifo . E però si afferma per ultimo che dall' Umiltà procede la Gloria, Gloriam pracedis Humilicas, perchè come la precede qual cagione di essa, così è forza, che la preceda anche d'ordine . Dalla Valle fi deve falire al Monte. Ora fe ancora tu vuoi mai ginngere a quella gloria, che Dio ti tien preparata nel Paradifo, umiliati pure in Terra più che tu puoi, perciocche quelta é la regola universale per ciascun' nomo ; fia chi fi vuole, che dal basso deve ire all' alto ; Antequam glorificetur , humiliatur , antequam glorificerur nella vita futura, bumiliarur nella presente. Vuoi tu vedere, se veramente ell'è regola universale, com' io ti ho detto? Per essa passò la Vergine. E perchè dissi la Vergine? Per essa hebbe da paffare anche il fuo Figlinolo, benchè Divino, di cui però truovi scritto: De torren-Ff.105.7. te in via bibet, proprerea exaltabit caput.

XVI.

Venite ad me omnes, qui laboratis, & oneraci eftis, & ego reficiam vos. Matth. 11. 18.

Onfidera, chi fieno costoro, i quali faticano, e poi in cambio di ricevere premio, ricevon pelo: Laborant, or oneratifunt . A parlare ampiamente , ma veramente, fon tutti quei che ricercan la loro consolazione ne beni detti di Mondo, quali fono voluttà corporee, e grandezze, gloria, ricchezze, e più altritali, se pure ve ne troppo vero, che questi, i quali cercafon'altri, che a questi non si riducano. no la loro consolazione ne' beni di que-Certo è, che tutti costoro durano sati- sto Mondo, sono coloro i quali satica-

può ritrovarfi, effendo i fudetti beni, qualunque fieno, fimili all' acque falmastre, chenon fon'atte ad ismorzare la fete, ma lo.4. t. ad inasprirla . Omnis, qui biber ex aqua hac, più bisogna che cerchino nuovi modi di soddisfarlo, attesoche gli ordinari già si hanno a vile: più ch'hanno di grandezze, più aspirano ad avvanzarsi, più ch' han di gloria, più ambiscono di apparire, più che posleggono di ricchezze, più sludiansi parimente di accumularne, e cosi durano a tante fatiche estreme, In multitudine via tualaborasti; non dixisti : Quiescam. Tanto veruno mai confeguir fenza grave costo , non fol della fanità, che però fi logora, ma talvolte ancor della vita. Epur chi lo credarebbe? Questi medesimi, di cui noi qui ragioniamo, dappoi ch' hanno faticato così altamente, in cambio di ricevere il premio delle loro fatiche, ch' è quanto dire, in cambio di ricevere quella consolazione ; alla quale le indirizzavano, ricevon pelo ; perchè si vengono a caricar di peccati ancora gravissimi, e con ciò danno al lero male anche l'ultimo compimento : Laborant, & onerati funt . E pare a te che per ventura i peccati fien lieve pefo ? Anzi eglino sono il peso maggior di tutti ; Iniquitates wea ficut onus grave gravats funs fuper me . Ogni peso assai grave ha tre qualità . Assligge , abbatte, e sa talvolta cadere, anche in precipizio. E così fanno i peccati. In prima certo è, che ti affliggono più di qualunque altro pefo, perchè qualunque altro pelo ti sa sotto di sè puramente gemer'il corpo, questi ti fan gemer il cuore, con sollevarti in esso quell' alta ambascia che dà la mala coscienza ; Rugie- pf 17.0 bam à gemitu cordis mei . Dipoi ti abbattono altresi più d'ogni altro, perchè ti snervano quelle forze che fono le più stimabili , voglio dir le spirituali , rendendoti affatto Jer 11-10 inabile a far del bene ; Devoratum est robur corum, ofalli fune quaft Mulieres . E ultimamente ti fanno tracollare in un precipizio il più spaventoso di tutti, ch' è il baratro dell'Inferno, dove chi cade non può in eterno sperar mai più di risorgerne ; Grava- IC14.: 0 bit eum iniquitas fua, & corruet, & non adjicier ut resurgat. E così non ti sembra pur the grandiffine a ritrovare una tale con- no, ancor gravissimamente, e poi in cambio

bio di ricevere premio ricevon peso: Lass-, zione è doppia, l'una negativa, l'altra po-rant, 6 enerati sunt i Che se per disgrazia stitiva, ed ambedue ti promette qui Cristo in tu fosti appunto un di questi, ch'hai qui da fare? Procurar davvero di apprendere la miferia di un tale stato , affine di disporti

IĻ,

111,

ad uscime. Confidera, che se ami veramente di uscire da un tale stato, tu lo puoi fare, ancor con facilità; e per qual cagione ? Perche e pensa attento fra te, chi sia che ti chia-ma. E'l tuo medesimo Dio, il qual non ha bisogno alcuno di te. E nondimeno istanze a compiacersi di darti luogo nel numero de suoi servi , e pur egli è il primo a invitarti con dir , Venise . Dipoi , chiamandoti , ti potrebbe chiamare affin di comunicarti quei soli doni che son distinti da lui, sieno di grazia , sieno di gloria : ma non è pago di ciò ; ti chiama affin di donarti anche se medesimo, che in se contiene ogni bene , cioè affine di donarti un bene infinito ; e però dice Venite , e Venite ad me , E finalmenre , chiamandoti egli affine di donarti un tal bene , potria chiamarti quando in te scorgesse alcuna dispofizione da te premeffa per meritarti così onorevol chiamata; ma ti chiama , con tutto che ti vegga anche indispostissimo, dice , Venite ad me , ma di più dice ancor Omnes, e il dice fenza eccezione. Che farebbe pertanto, se facendoti egli un' invito così cortefe , tu per contrario nonti degnassi di ammetterlo ? Non havrebbe nare per saticare : Homo nascitur ad labeegli una ragione giustissima di dolersi , con rem . E però qualche satica dovrai durare dire appunto di te : Seroum meum pocavi, Job 19. 6. & non respondit, ore proprio deprecabar il- offervanza che Dio ricerca de' suoi pre-

a meditare: Et eso reficiam vos . La refe- que'terminich' usò Cristo in questo luogo

tali parole. La negativa farà lo fgravamento dal pefo, e dalla fatica, Perché fe accetti l'invito che ti sa Cristo , primieramente egli fcharicherà la tua anima da quei pec cari che al presente la tengono tanto op- 16.0:7. preffa: Es erit in die illa ; auferetur enus de humere tue. E poiti liberera da tante fatihai subiro pronto il ricorso a Cristo, che che, quante son quelle, che ora duri, ma ti dară quello che vanamente tu cerchi al-trove. Eccoti però quì l' invito amorevo-quella confolazione, la qual non può riliffimo di fina bocca : Venite ad me emnes qui trovatfi fe non in Dio ; Et erit in die illa ; 15.14 5 . laboratis & onerati eftis, & ogereficiam ver . cam requiem dederit tibi Dene alabore tue, L' O'che parole da farti scoppiare il cuore altra resezion poi, che a questa si aggiun-O'che parole da latti icoppiere in 
perrenetezza! ma prima di pallar' oltre , 
gerà, farà, come habbiamo detro, la ponfermati in quefte tre; Pranis ad me amme; tiva: e quefta refezione confifierà, si in
fermati in quefte ve; Pranis ad me amme;
tiva: e quefta refezione confiderà
confidera con del conservatione del c che scnza frutto tu andavi cercando altrove , che però è scritto : Qui replet in bonis Plaos ; desiderium trum ; si in operare in te tre effetti egli stesso, egli è che si degna di dit Venite, nè sol Venire, ma Venire anche a me, contrari a quei che cagionavati il peso delne folo Venire a me, ma Venire tutti; ve- le tue colpe. Perche dove quelle ti tenenice ad me emnes . Di ragione toccherch- vano affitto con quell' angolcia che dà la be ate , che fei un verme vilifimo della malacofeienza , egli ti terrà allegro con lob 17. Terra, di supplicare il Signore con calde quella quiere che da labuona : Cogicaciones mes diffipats funt, tirquentes cor meum. nellem verterune in diem . E dove quelle ti înervayano affatto a ben' operare, egli ad un tratto ti renderà vigorofo, co i conforti interiori di quella grazia, che specialmente egli infonde ne Sagramenti, che fon quell' acqua sì famofa, chiamata di refezione, che rimette a un tratto le forze ; Super If. 12 :aquam refectionis educavis me : animam meam compertit, cioc convertit di debile in poderofa . Edove quelle finalmente ti havrebbono fatto precipitar fino in perdizione, egliti ergerà per contrario a speranze cer-te di quella gloria che ti tiene apprestata in Cielo , dove è per ultimo la refezione perfetta; Latarus fum in his que dilla funt tanto ama di prevenirti ; e però non folo mibi , in domum Domini ibimus . Ches'e così , non ti pare emai ch' habbia Cristo ragione didire : Venire ad me emnes , quilaboratis , & oneratioftis , & ego reficiam vos? Vero è che l'uomo , se ben riguardasi , è Job . ?.

cetti .Ma vedrai quanto più leggiera fati-Confidera, con quanta ragione, chia-cè quella, che firollera inferri lui, di mandoti Criflo a se, li prometta di rei-ciari . È così , ponderate le tre parole Dissensi spessos, chè il pefo dato, frossi pur oractette, presint almo smara, trapsi. falli offic spilitia, chè il fosvifino. Pri-la in nilmo a quelle chi o fole reflamo ma perolò ne necellario di odite quali ficno

altresinci Divin scrvizio, mercè l'esatta

ILio si.

medefimo', nell'rinvitarci ad una tale of | fortomettermi a quella Legge ancor'io che fervanza: e così effiti fuggeriran la materia da meditare nel di feguente.

### XVII.

Tollice jugum meum fuper ves, & difeite à me , quia micis sum , & humilis corde : & invenietis requiem animabus vestris . Matth. 11.29.

Onfidera, come Cristo ha chiamata J giogo la sua Santissima Legge, per la fimiglianza, che corre tra questa, e quello. Perchè se offervi, il giogo ha due qualità . Obbliga ad ire insieme que'due animali, che disciolti dal giogo non si unirebbono : ed obbligachi lo porta a tenere la via diritta. fecondo il beneplacito di chi guida . E' tanto è ciò che fa la Legge Evangelica. Primieramente ha uniti insieme sotto di sè que' due Popoli che andavano sì difgiunti, Giudeo, e Gentile: E di poi fa che non si viva a piacere, ma secondo il prescritto che Dio n'ha dato, ad ire dirittamente per quella strada che porta al Cielo. Aures tua audient verbum post tergum moventis. Hac est via : ambulace in ea, & non declineris neque ad dexteram , neque ad finiftram . E' però quefto un giogo, non vile nò, come gli altri, ma nobilissimo; ond è che Cristo con titolo tanto eccelfo lo chiama fuo: jugum meum: fuo . perchè da lui, come Dio, ci è stato ordinato, e suo di più, perchè da lui, come nomo, è stato ancora portato trentatre anni con una invitta costanza, e portato in modo, che niuno mai l'ha cominciato a 1hr 3.27 portare di età più tenera . Bonum est vivo , cum poreaverie jugum ab adolescentia sua . Quindi è che al pari ha mostrate anche Crifto in un giogo tale e la Mansuetudine, e l' Umiltà . La Mansuetudine in ordinarlo qual Dio, cioè qual Principe, non austero, non aspro, comei Tiranni, ma benignissimo: e l'Umiltà in portarlo anch' egli qual' uomo, fenza voler da esfo alcuna esenzione quantunque minima. E questa è la ragion per la quale dopo haver detto; Tollice jugum meum super vos , soggiunse subito , & discire à me quia micis sum , & humiliscorde, che fu quaf un dire; Cominciate a portare un poco il mio giogo, e vedrete a prova, che io non sono un Signor crudele, ma mite, e che però non impongo una Legge dura, com è quella

prescrivo a gli altri . Com'esser può che frattanto tu non ti fenta da queste fole parole rincorar tutto ad eleggerti un giogo tale? E' Dio, che l'ordina; che cercar di vantaggio? Non è possibile ch' egli mai ti proponga un giogo indiscreto. E' Dio fatt' uomo, chel' ha portato tanto prima di te. Come vuoi dunque ricufar di portarlo tu dopo lui ? Pensa bene a questi due punti. e questi saran battevoli ad acquietarti fotto un tal giogo: Es invenieris requiem animabus veltris .

Considera, come questo è un giogo fatto per uomini , non fatto per animali . E però bisogna che tu t' induca spontaneamente a portarlo da te medesimo . Quindi è che Crifto dice sì espressamente : Tollice jugum meum super vos . Non dice folo portate , ma dice tollies , perche non intende di volerti punto violare la libertà . Deus ab initio conftituit hominem , & reliquit illum in manu constiifui . Adjecie folamente mandata , & pracepta , mandata , quanto alla Legge naturale, pracepea, quanto alla scritta . Si volueris fervare , confervabunt se: non Eccl. 15 15. fifervaveris, mafivolneris fervare, perchè alla fine in questo stà tutto il merito, che tu voglia. Ma perché non hai da volere? Che se brami saper più distintamente qual sia la parte di te, ch'hai da sottomettere con foggezion più ossequiosa ad un giogo tale; eccolo quà detto chiaro . Hai da fottomettervi, non la più vile, come fanno i Giumenti, che al giogo lor fottomettono il solo corpo , e ve'l sottomettono ancora con ritrofia; ma la più nobile : e così nontanto hai da fottomettervi il corpo, quanto lo fpirito . Racionabile obfequium vellrum. Però qui Crifto non fu contento di dire Rome 12.1.1 Tolliee jugum meum ; ma vi volle anche aggiungere fuper vos , affinche tu fippi con termini molto espressi, che a questo giogo hai specialmente da sottomettere quello ch'è proprio dite. A te talvolta non riesce sì duro il fottopor latua carne al giogo di Crifto, fruftandola, maltrattandola, macerandola: ma ò quanto duro ti riesce ogni di il fottoporvi il tuo fpirito! E pur questo è. ciò che più d'ogni altra cofa hai da fottoporvi, quell'altezza di capo, quell' albagia, quell'ambizione, quella voglia di fovrastare. Se procederai in questa forma, allora si che porterai veramente il giogo di Cristo sopra dite, ch' è proprio dell' uodel Mondo, ma comportabile ; e che non mo, e non folamente sopra delle tue memfono un Signore superbo, maumile, eche bra, ch'è commune ancora alle bestie. Colperò non isdegno , come fa il Mondo , di lum vestrum subjicite jugo ; ecco che la sog-

Ecc. 1.1.84 gezione al giogo vuol' effere volontaria: Es cagione, ricettendos, ricattandos, il che fuscipias anima vestra discripinam: ed ecco di non è altro che un volere ottener dall'on-

Pf.2,3.

III.

traggafi dal portare il giogo di Cristo: l'impazienza, e la superbia. L'impazienza fa che si feota come pefante: Projiciamus à nobis ingum ipforum. La superbia fa che si sdegni come obbrobriofo: A faculo confregifti Jer. 2.2a. jueum meum , & dixisti : non serviam . E questa è l'altra ragione per la quale qui dice Crifto, che da lui impari ad effere mansueto, & ad effer'umile, perche queste due virtù tifaranno poi star quietissimo sotto il giogo: Difeite à me, quia mitis sum, & humilis corde, & invenieris requiem animabus weffris. Però quantunque il senso letteralissimo di queste esimie parole sia quello di fopra addotto, cioè che nell'accomodarti al giogo di Cristo tu vedrai chiaro, a quiete fingelar dell'anima tua, quanto buon Signore sia quello, a cui presti ossegnio, Signore non crudele, che t'imponga un giogo infoffribile, come fa il Mondo, e non superbo'che non ti ajuti a portarlo: non è però che molto proprio non fia medefimamente quest'altro senso, benchè non tanto connello, di numerofissimi Santi, cioè che impari dall'esempio di Cristo ad essere mansueto, com' egli su in tutta la vita sua, & ad effer umile, perchè in queste due virtù stà riposta quell'alta quiete, che vana-

> come da se medesimo per suggetto della ! XVIII.

fusieguente Meditazione.

bo? Ma perchè questo è un' argomento che

merita tutto l'Uomo, guisto è che a ben ruminarlo come si deve io te lo proponga,

Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde, Ginvenietis requiem animabus veftris . Matth. 11.29.

Onfidera, quanto l' Uomo di fua Natura defideri trovar quiete; ma non vi Job ear, arriva: Interiora men efferbuerune absque ulla ben ti stanno . E che può altro germo-

ciò che può difturbarlo, fgridando chi n'e Ro: Difeice à me, quia micis fum, & humilis Manna dell' Arime .

chi fingolarmente vuol' effore dello spirito. de del Mare, che non lo assaltino. Però bi-Confidera, come due sono quei vizj, sogna, non tanto ssuggire i disturbi (che non che più d'ogni altro sanno che la gente ri è cosa possibile a chi è costretto di vivere in mezzo all'onde) quanto ne' disturbi fapere non disturbarsi, con divenire in mez- PC; i. zo all' onde uno scoglio: Non simebo millia populi circumdantis me. Fu tra' Filosofi chi pretese già d'insegnare una tal Dottrina. Ma più splendidamente, che sodamente. Il primo ch' abbiala con fondamento infegnata sopra la Terra, è stato Cristo, che l' ha recata dal Cielo. E però egli quì dice: Discite à me . Mentre dice Discite à me , è segno che la Dottrina è degna ficuramente di tal Macstro . Potrebbe dire che tu imparassi da lui a predir le cose future, a risanare i malati, a rifuscitare i morti, a camminare su l'acqua con piè costante. Ma che direbbe in dir ciò ? Cristo non fu tanto degno di ammirazione per gl'infiniti miracoli, che egli fece fopra la Terra, quanto per gl'infiniti esempj che diede di Mansuetudine, e di Umiltà, non più veduti prima di lui, non più uditi per tutti i Secoli . Ben dunque ha ragion di dire : Difcite à me , quin mitis fum , & humilis corde. Se tu saprai ben praticare queste due virtù insegnate da Cristo, havrai già ritrovata la quiete che tu desideri . Disponti dunque come attento Discepolo ad udire la sua Dottrina; già che su questa hai da mente cercavi in andar dietro a i beni di fondar la tua quiete, affinche fia stabile :

questo Mondo. Pare ateperò di possedere Fandamenta aterna, che sono quelle che Ecclasta. non vacillano mai , supra perem solidam. d'un Crilliano > Sei mansitetto, o segono Considera, come tutte quelle cose, che II. Considera, come entre quelle cose, che so nelle tue azioni? Sei umile, o sei super- ti possono inquietar l'animo, o vengono dall'eltrinfeco, e vengono dall'intrinfeco. Dall' ettrinseco vengono i disprezzi, i disaftri, ed altri sì fatti mali. Dall' intrinfeco vengono i tuoi difetti, sì fisici, si morali, che talvolra t'inquietano ancora più di tutti i mali, che vengono dall'estrinseco. Contra i pr.mimali, armati di Mansuetudine: contra i secondi , armati di Umiltà . La Mansuetudine fa, che non ti alteri tra que' mali che spezialmente all'improviso ti vengono dall' estrinseco . L' Umiltà fa, che tu reprima gli spiriti troppo altieri, e così fa che non ti alteri tra quei mali che procedono dall'intrinfeco quali fono i proprj difetti, perchè ti dà a divedere, che requie. Mercecche piglianna strada affatto gliar la tua Terra, che vili lappole? Che se contraria. L Uomo a trovar quiete natu- con queste virtù arrivi finalmente a non ralmente, che fa? Procura di sfuggir tutto- alterarti, già tu sei quieto. Però disse Cri-

corde, &c. Non diffe folo, quia sum bumilis in questa Scuola a oscrevar che gli altri corde, perchè, la sola Umiltà interna, senza Maestri ti potrebbono al più infondere quefuetudine fachetu tolleril disprezzi, e i difastri, che ti succedono: là dove l' Umiltà unita con la Manfuctudine, fa che non folo glitolleri; ma ancor gli ami. La fola Umiltro tutti quei difetti che nascon dall' irasci-

bile, che sono d'ordinario i più facili, e i più frequenti. E quando fii pervenuto ad un tale flato, rimira un poco che bella quie- fcehe queffe, la Manfuetudine, e l' Umiltà : te è la tua! Modicum laboravi, & inveni mihi mulcom requiem. Nonfolo fra le tempefte recar dal Cielo. Però ficcome un Mercanfei già come uno scogllo, che non le prezza, te, benchè ricehissimo singolarmente ama perchèle ha fuori di se; ma set come un di mettere in mostra le merci più pellegri-Olimpo che non le pruova, perchè le ha ne; così fe Crifto, O' quanto innangi lui fotto. Vero e che tanto la Manfuetudine, fi trovava il Mondo in penuria di tali merquanto l'Umiltà, vogliono effere ambe di ci; Quariso influm, dicea già Sofonia per Soph : 1. vero cuore: Mitiscorde, humilis corde. Pe- un gran prodigio, Quarito manfuerum. Ma rh Crifto dice si apertamente : Difeito a che volle egli dire, dicendo influm? Volle me; perciocche tutti gli altri prima di lui, dire humilem, conforme a quell'altro tefto non tanto havevano infegnato a posseder lustus prior oft accusator fui . Contuttocio Prov 15.77 queste due virtu, quanto ad affettarle. Tu non si valse di un tal vocabolo, perchè aple affetti, o pur le possedi?

HL. da Crifto, con la specolativa s'incende he- poi chi non sa, che queste due sono le virne: ma che il suo difficile stà nel ridurla in tù, che ad un Cistiano nato al patire, più pratica. E però Crifto parimente ti dice: frequentemente bilogna ridurre in pratica? Difeite à me . Và a quella fenola, dove fiftu- Non fempre è pronta l'occasione di efercidia più col cuore, che con la mente, e l'impareral . Và all'Orazione . Tratta quivi con ne, di efercitare la carità, di efercitar l'ubbi-Crifto frequentemente. Digli che t'infegni dienza; ma fempre è prontiffima quella di com egli fi diportò in accidentitanto più efercitare infieme la Manfuetudine, e l' Uneur. 3.3. gravi de' tuoi: vedrai quanto presto diverrai miltà, che come forelle si fogliono sempre dotto: Qui appropinquane podibus eius, acci- dare tra lor la mano, spezialmente a i catti-

96.1 t.

Umiltà . Sempre fu l'uno e l'altro infieme : feite à me, che. Miris fum & hamelis corde . Dipoi và innanzi

l'escreizio della sofferenza quotidiana, non fia Dottrina con insegnarrela: Ma Cristo è bastante a reprimere le alterazioni che na con infonderla te la infegna. O'che Maefcono dall'estrinfeco. Non diffe folo, quia stro eccellente! Prima ti dà che tu pratichi mitissem, perchè il solo sesse il solo sesse il solo se la Dottrina, dipoi ti dà che la sappi. Que secreta quotidiana senza l'Unità interna il da la sorza della sua fantisma grazia. El sorza della sua fantisma grazia. El sorza della sua sono è durevole. Oltre a che la sola Manperò dic egicon termini si espresa difficia pero 1 6. à me, non da' miei Angeli steffi, non da' miei Profeti , non da' miei Predicatori , non da' miei libri, da me . Bifogna andare a trattare con Cristo immediatemente nell' Orata fa che tu tolleri i difetti che in te rimiti zione; Quia Dominue das fapientiam, Gli alcome degni di te (già che l'amarli, fe trate tri docont ma egli das . Non fi troverà, che tafi de' morali, non è mai lecito) la dove la veruno al Mondo habbia mai apprefa tal Mansuetudine unita con l'Umiltà, sa che pratica in altra Scuola, che in questa dell' non folo gli tolleri, ma gli domi, almeno in Orazione ora detta. Qual maraviglia è pegran parte, con ajutarti a vincere se non al rò, se tu non l'apprendi? Abbandoni troppo la Scuola.

Confidera, che di tante altre virtù, che potea Crifto lodare come fue proprie, fi è perchè quette egli venne fingolarmente a pena a quei di fi sarebbe inceso, tanto era ra-Confidera, che si bella Dottrina, data ro chi bene esercitaffe il fignificato . Di tare la liberalità, di efercitare la compatio-

piene de dollrina illius , Che Mansuettudine vi passi , Finalmente Cristo venne a portare fu la fua tra gli affalti efteriori di tutti i ge in Terra quel bene, che non era mai possibineri? Sient Agnus coram tondente fo fine voce, le dittovare fuori di lui, cloè la quiete di fie nen aparmie es finem. Che Umiltà frale euore: che però tofto lui nato, calarono fiacchezze interiori della Natura, anzi trai lieti gli Angeli ad annunziarla : Gloria in peecati non fuoi, che gli convenne di ve- excelfis Dee, & in Terra pax heminibue bena  Jugum enim meum fuave oft, & onus meum leve. Matth. 11.30.

Onsidera, come appresa che ben'avrai , massimamente dall'esempio di Critto, la Mansuetudine, e l'Umiltà, non folo avrai trovata quell'alta quiete, di cui più generalmente fi favellò nella Meditazion precedente : ma vedrai chiaro ( come fit premesso nell'altra, più particolarmente all' intento nostro ) che il giogo a cui Crifto invita come Signor mansuetissimo, ed umiliffimo, è fenza paragone più facile a tollerarfi di quello che impone il Mondo come Tiranno dispettoso, e arrogante: ch' è ciò che vale sommamente a quietare chi stia perplesto, a qual di questi due gioghi habbia da appigliarfi. E però Cristo dopo haver detto di fopra: Tollite jugum meum Super vos, & discise à me quia misis sum, & huquesto peso assolutamente, o pur rispetti-vamente a quello del Mondo? Fe l'uno, e l'altro, ma più rispettivamente, perche volea che tutti quegl'infelici i quali fervendo il Mondo laborant in portare il giogo di effo, & oneraii funt, col restare oppressi dal peso di quei peccati, di cui frattanto si caricano, mutaffer giogo una volta, mutaffer pefo, e così vedeffero a pruova quanto prudente mutazione havean fatta. Questa è la connessione delle presenti parole con le antecedenti. Ese con tale opportunità verrai tu qui a capir bene la diversità la qual passa tra la servitù, che si presta al Mondo dagli empj, e quella che da buoni | fi presta a Cristo, non pare a te che havrai fatto un guadagno efimio?

chetu per non dipărtirti dall'uso de'suoi seguaci ti studi di appagare le proprie concupiscenze più che ti sia possibile: la concupiscenza della Carne con issogare tutti i piaceri, o sensibili, o sensuali: la concupiscenza degli occhi, con cercare ogni di più di avvanzare, di accumulare, e di mettere infieme nuove fustanze : e la concupiscenza, fe la vogliamo dir così, dello fpirito, chiamata da San Giovanni Superbia vira, con procacciarti ogni grandezza, ogni gloria. Là dove Cristo vuol da te per contrario, che mortifichi quanto puoi così fatte concupiscenze. Ma per verità è senza paragon più soave in ciò la legge di Cristo che non è quella del Mondo. Perchè a mortificare le proprie concupifcenze può chiunque fiafi affuefarfi a poco a poco di modo, che al fine ottengalo ancor con facilità. Ma chi può giungere a ottener mai di appagarle? Anzi chi più le nutre, più ancor le rende del continno infaziabili estendo elleno come appunto le fiamme d'una milis corde of invenieris requiem animabus ve- fornace, a cui non fi fcema giammai la fa-Aris; feguita a dire, Jugum enim meum fuave me con pascerle; ma si accresce. Che legeft, & onus meum leve. Per giogo certamen- ge è però mai questa la quale ti obbliga a te fi hango ad intendere i (noi precetti Evan-gelici che non fono infoffibili), ma foavi le ad ottenerft? Quefla non ci felicita, pra e per pefo giulfamente fi podiono ancora t'inquieta. Ed eccoti, che per ciò, che ri intendere i fuoi configli, che in certo modo | guarda il fine, è più foave affai la legge di si soprapongono al giogo, e contuttociò Cristo: Ingum meum suave est. Dipoi è più in cambio di aggravarlo lo allegeriscono: altresi soave, per ciò che riguarda i mezzi. ch'è ciò che rella ora folo da contemplarsi i Perchè alla fine se Cristo da te ricerca una a compir totalmente il detto di Cristo ri- cofa, acui ripugna l'umana naturalezza, ti partito già in più mattine. Ma quando qui somministra tali ajuti di grazia, che tu opediffe Crifto, che il fuo giogo è foave, e il fuo ri ancor fopra la Natura, ti avvalora, ti affipeso è lieve, parlò di questo giogo, e di ste, ti dà sorze, arte a reggere ogni gran pefo: Spiritus adjuvat infirmitatem nostram . Ma Roin,8 .6. il Mondo non fa così. Il Mondo abbandonati in mano al tuo naturale; e benchè ti ordini che a par d'ogni altro procuri di stare in lusti, di ssoggiare, dispendere d'innalzarti; non ti da però capitale che a tanto vaglia, nontalento, non accortezza, non animo, non vigore; ma fa più tolto come facea Faraone co'miferi Ebrei allor che gli condannava a fabbriche vaste, e poi non volea loro dar pè pietre, nè paglie, non che stipendio bastevole a porle in opera, tre, Exodist . & colligite ficubi invenire poteritis, nec quicquam minuerur de opere vestro. Qual dubbio adunque, che molto più torna conto servi-re a Cristo, Padron discreto, che non al Mondo il qual portafi da Tiranno? E così plo 1-1. Confidera, come la legge del Mondo, il giogo di Cristo è già più soave, Mandata ch'è il giogo il qual'egli impone, a primo eius gravia non funt. Ma che vuol dire, che aspetto par molto più soave, che non par tu quantunque conosca, eziandio per pruola legge di Cristo, perchè il Mondo vuole, va, che queste verità sono indubitate, con-

112

tuttociò non fai flaceatti dal Mondo per ser gieve, mentr'egli è contrappelato da darti a Crifto: Ah che pur troppo vuolin- tanti suoi buoni effetti che lo sollievano. gannar te medefimo concredere le lor leg- Ma come si può mai dire, che i consigli ginon quali sono, ma qualitu te le singi. Evangelici in sè sian grievi se scemano la 16970

mare pefante ciò ch' è foave? 111.

meum leve. Quelto pefo, come habbiam ne nell'offervarli. E questo peso si contrap-pone altresi al peso, che su le spalleti pone il Mondo, che fon quei peccati, ne ponel fervirlo ti carichi. Chi non vede però, re quanto egli fia più leggiero? Mira quanto l'aspetti a eseguirla, l'obbligazione? è più dilettevole in se medefima la vita de' Perfetti, che la vita de' Peccatori . Primie- to rende a' fisoi feguaci foave il giogo di Atril-47.

all'afflizione indicibile, che il peso de peccati ti porta al cuore; come fi notò nella più tifaciliti l'adempirli, perchè questo è ghi con tante belle maniere la gente credu-proprio del servizio divino, che chi in esso la Puoi tu più tosto aderirgli per quella più fi mortifica, più fi avviva: Cim infir-

no fosse veramente affai grieve per se me-dessino; eccoch'egh lascia di subito d'es Ecco in che diceva l'Appostolo. Placeo mi-

Ma quale iniquità maggiore, di questa? Nam-quid adbaves sibi fodes iniquitasts, qui fingis la-no i Santl, che il loro peso è un peso simirem in pracepes, a capriccio tuo; e vuoi gliante a quello delle ale, che a prima fronflimare foave ciò ch'è pefante, e vuoi fli te par che dovrebbono gravar di molto quelle Aquile, e quegli Arioni, che l'han Confidera, che come è più soave il gio si vaste; e pur non sol gli gravano, ma go di Cristo, che non è quello del Mondo, gli fanno più snelli a portare la mole de locosì più leggiero anch' è il pefo: Et onus ro corpi fin fu le cime non folamente delle alpi, ma delle nuvole . Che dici però tu, che detto, sono i configli Evangelici: i quali sei cositimido a levare un tal peso sopra di unitia precetti, che sono il giogo, non al-te > So che non sei punto obbligato a por-

ero aggiungono, ehe una maggior perfezio- tarlo: che però diffe Crifto: Tolleto jugum meum fuper ver ; ma non gli diffe Tellire enus ; perche ha ben'egli ingiunti a tutti i precetti, che fono il giogo, ma a neffuno i chi di numero , nè piccioli di Natura , di cui configli , che fono il pelo foprapposto a un tal giogo. Contuttociò che val, che quanto il pelo di Crifto sa più leggiero, che non sii obbligato? Quando un' opera ap-

non è quello del Mondo. Vuoi tu conosce- porta un guadagno sommo, chi è che Confidera, come quello che fopratut-

gamente se tu adempi i precetti di Cristo Cristo, e leggiero il peso, è senza dubbio con persezione, maggiore ancora di quella l'amore, che a Cristo portano. Perchè tal' a cui fii revuto, tu confeguifei quella tota-le tranquillità di cofcienza, che non ha in te. Fa che l'amante non fenta ciò ch'egli Tetra piacereche la pareggi: Pax Dei qua tollera per l'amato: Servivir laceb per Gen 29 14. exuperas emmem sensum. E questa opponesi chel seprem annis, & videbanem illi panci dies pra amoris magnitudine. Ma questo amore come può di ragione portarsi al prima di quelle Meditazioni trasè connei Mondo, che rielce al fine un Padrone non fe. Secondariamente, fe tu adempi i pre- folo auftero, ma iniquo, infido, ingannecetti di Cristo con persezione, tu sempre vole, traditore, benche da principio lufin-

innata volontà che t'inclina a sfogar le tue mer, rune perens fum. E questo opponefi all' fregolate concupifcenze, com'egli infealtifamo abbattimento che fanno di te i gna; cioè dire per amor proprio. Ma fappi peccaticol lofo pefo, mentre ti fnervano pure che l'amor proprio non reca a veruna a poco a poco lo spirito di maniera, che to-talmente t'insievoliscono al bene, anzi t'amor di Cristo. Tunon puoi forse nel tuo inabilitano. E interzo luogo se tu adempi stato capit questa verità. Ma credila ataninduntation. E microstropole i cuampi lado con particolori a no recuma cam precertidi Crifto con perfezione, tuhai risamiche l'un provata. E qual di loro una ficurezza quasti infallibile di falvarti : cambierebbe un fol di la fua mondezza di Romanieres mosercasis dev. in selpus, colo corpo, la fias povertà, i fino digiuni, le infumes, pepsita est ministerena institut, quam fine difcipline, anzi i fuoi vilipendi steffi, redder mihi Dominus in illa die juftus juden. E che fono i più dolorofi, per tuttociò che questo opponesi al grantimore che devi ha-ver ne peccati, di precipitare di colpo della carne, o la concupiscenza degli oc-

giù nell'Inferno , dove ti fospinge il lor chi , o la superbia magnifica della vita ? L Cotat pelo . Quando anche dunque voleffimo Proper qued places mihi in infirmitaribus in noi concedere, che il pefo imposto da Cri- meis, in communeliis, in necessitaribus, in

made to Consider

n Coran

hi: non ne'miracoli, non nelle approva- | ducendo nel cuore de'Reprobi l'effetto stefzioni, non negli applausi, non ne' trionsi so di prima. Vox conitrui sui inresa. Come della sua Divina Eloquenza; ma nella moltiplicazion di quei patimenti , ch' egli fofferiva per Cristo . Vero è che ciò non si può persuadere suor che agli esperti . Però tu ch'hai a far nello stato tuo? Ajutati ad amar Cristo più che tu puoi, e allor vedrai fe punto Cristo esaggero quando disse, che a suoi seguaci sarebbe stato, e soave il suo giogo sopra le spalle, e leggiero il peso. Ingum meum fuave oft, & onus meum leve.

# XX.

Sagitta tha transeunt : vox tonitruitui in rota. Pf. 76. 10.

ı.

10b.6. 4.

Onfidera, che fieno tutti quei mali che , su la Terra ci venghino dal Signore, tutti i travagli, tutte le traversie. Sono, se rimirafibene, tante faette, ch' egli dal Cielo ci avventa, o per punirci, o per provarci, o lui fuggiaschi: saette, non puo negarsi, te, saette che talvolta ci penetrano a succhiare, non pure il fangue migliore, ma ancor lo spirito . Sagitta Domini in me funt,quarum indignatio ebibit spiritum meum. Ma finalmente sono saette che passano . Sagiera ena eranfeune . Ti muore un Figlinolo, è colpo che passa; ti è tolta la riputazione, è colpo che passa: ti è toltala roba, è colpo che passa: ricevi sentenza contraria in un tribunale, è colpo che possa . Sagieta eua transeunt . Che saràciò che non dovrà paffar mai ? Sarà quella voce orrenda, con la qual Cristo tuonerà su gli orecchi de' Peccatori, quando l' ultimo giorno gli scaccierà via da sè, con dir tutto irato : Discedite à me maledilli in ignem aternum. Questa farà una voce che eternamente risonerà sopra gli orecchi de' Reprobi, eternamente gli affliggerà, eternamente gli accorerà , fenza ch' essi mai possano divertire da lei la mente : anzi l'havranno tutto il giro de' secoli così viva in qualunque stante, come se in quello attualmente la udissero dalla bocca di Critrascorrerà senza mai finir di trascorrere, formidabunt. Questo sarà non solo, che mentrecon un moto perpetuo, starà ella i Dannati si volgano per l'orrore a prefempre su la gran ruota dell' Eternità, pro- gare i Monti che cadano loro sopra, i mar-

fo di prima. Vox tonitrui tui inrota . Come dunque è possibile che tanto tu ti perturbi a i mali temporali che paffano come faette, e confeguentemente non hanno forza di ritornare più indietro; e così poco ti commuovi agli eterni che paffan sì, ma paffano come in giro paffando fempre, e non partendofi mai? Confidera, per qual cagione quella voce ,

con la qual Cristo pronunzierà sopra i Reprobi la loro final fentenza di dannazione, fi chiami voce di tuono . Vox tonitrui . Si chiama così per tre capi; pe'l principio, per la fua proprietà, e per lo fuo effetto. I.Si chiama così pe'l suo principio . Perchè non sai tu molto bene da che procede la voce propria del tuono? Procede dalla vittoria che riporta al fine il vapore, quando squarciate le nuvole, dentro cui ftava condenfato, e costretto, se n'esce già, non più prigione, ma libero, a sfogar per l'aria con impeto furibondo. E da simigliante principio procederà l' orribilissima voce di Cristo Giudice . Proceper arrestarci, sicche più non andiamo da derà dalla vittoria che il suo giustissimo sdegno, sì lungamente ritenuto, e ripresso dalla terribiliffime ; faette acerbei, faette acu- pazienza, riportera finalmente in quel fiero giorno, giorno che però appunto s'intitola dello sdegno, dies ira, perchè lo sdegno non rimarrà allor più chiufo , com'egli stà di prefente, nel cuor di Crifto; ma tanto più preromperà ad isfogarfi fu quegli audaci, quanto egli havrà più differito a prorompere . IL42 44. Tacui semper, silui, patiens sui, ut parturiens loquar. E tu nondimeno al presente ti fidi tanto di provocarlo allo sdegno, per questo capo medefimo , perchè tace . II. Si chiama questa voce di Cristo, voce di tuono, vox romitrui, per la sua proprietà, che sarà di riso- Ecclasis. nare con gran rimbombo . Vox conitrui ejus verberabit terram. Gli Angeli fi faranno in quel giorno udire ancor'essi, ma con qual voce?Con voce solo di tromba: perchè quegli di loro che farà udito in una delle quattro parti del Mondo, non farà udito nell' altra. Altrimenti a che servirebbe mandarne molti? Cristo si farà udir con voce di tuono , e dituono orrendo: Tonabit voce magnitudinis fua; perchè farà udito a un' ora da tutte le quattro parti. Che però parimente fi di- Job 37.4. ce quì che la sua voce dovrà risonare in refto Giudice. Non fara quella per conse-guente una voce che passi subito, come san III. Si chiama questa voce di Cristo voce le voci nostrali; ma farà voce stabile , vo- di tuono, vox conitrui, per lo suo effetce soda, qual'è la voce Divina; e se pur nel to, che sarà lo spavento indicibilissimo priesta suo effetto di mano in mano trascorrerà , ch'ella dovrà cagionare. A voce conierni eni

Manna dell' Anima .

mi che gli schiaccino, i macigni che gli smi- i nità buona, o rea, non si muove come gli nuzzino: mache la Terra medefuna fi apra | fciocchi dicono che fa quella della Fortuna: in modo che gl'inghiotta rutti di subito negli abiffi. Fiffati un poco a ponderar vivamente quelle parole , Difcedite à me maledili in ignem avernum, che fono uno stillato di tutro ciò che da sè può mai spremere di più fiero l' Ira Divina, e vedrai s'ella ti cagionerà daddovero spavento fommo ! Adeffo fi può dir che il Signor non usi mai quando parla voce di tuono, 16035 s. perchè mai non adirasi fortemente: Nanc non infert furorem funm valde; non effendo ancor' arrivato il fuo giorno d'ira: e pur tu scorgi che spavento cagioni, qualor egli a forte follevi o nell'aria un turbine, o nelle abitazioni un tremuoto ! Che farà dunque quando egli parlerà con voce di tuono?

Chm vix parvam fillam fermenis ejus andierimns : quis poterit tonitrnum magnitudinis illius intneri? III.

Confidera, come la voce di questo tuono si dice che farà in rein, non folo perchè colmerà tutto l'ambito della Terra con la fua forza, come di fopra fi è detto, ma ancor perchè colmerà tutto l'ambito di quella Eternità che non ha mai fine, col fuo furore. Mettiti qui frattanto a pensar fra te che vasto spazio sia questo ch'ha da colmare! Se tu nell' ambiro dell' Eternità haveffi a rinvenir tutto il numero de' minuti che fanno di bifogno ad adempirlo tutto, ti darebhe mai cuere di rinvenirlo, per periro Aritmetico che tu fosti, con quella facilirà, con cui fi rinviene il numero de' granelli che ci vorrebbono a riempir tutto l' ambito della ra con formola, qual'è quelta, universale : Terra fin fopta ancora il più alto del firmamenro? Dicono queftl, che dieci mila milioni di granelli si piccoli, come fono i femi tenuistimi di papavero, colmerebbono questo spazio. Mache farebbono tutti questi rispetto all'Eternità? quando nel fuo gran' ambito havrai tu posti tutti questi milioni ansoverari poc' anzi, non dirò di minuti, ma ancor di secoli , havrai tu però fatto niente? niente sfe altrettanti? pur niente ; e fe alrrettanti? pur niente; fe altrettanti di altrettanti ? nientiffimo . Vi resterà sempre ancortanto di vuoro da riempire, quanro eravida principio. Afforbifce tutto . O' che voraggine immenfa! E che farà però dite, fe tu cadi in quelsuo profondo, dove leti aspetta! Va impie in malum; retributie non altro fi fa mai che penare! Procura enim mannum ejus fiet ei .

pur quanto puoi di portarti all' ako : altri-menri farai spedito ; Perditus in atermum re ; affine di haver buona raccolta, non

stà sempre ferma. Chi sopra d' essa si truova una volta in alto. Ità sempre in alto; chi al haffo al haffo. Girerà il tempo, ma non girerà mai la forte di chi non havrà più rempo di far del bene. Però fallo adeffo ch'hai tempo.

#### XXI.

Qua feminaverit beme, bat & metet . Queniam qui feminat in carne fua, de carne & metet corruptionem : qui autem feminat in fpiritu, de fpirien & meter vitam eternam. Gal. 6. 8.

Onfidera, come per noi la vita prefensteètempo di feminare, e la figura farà poi di raccogliere. Quello però si dovra raccogliere a proporzione nella vita fittura, che fi farà feminato nella prefente . Qua feminaverit home, hac & meter, Il feme fono le opere, e la raccolta è la retribuzione , come ognun fa, corrispondente arali opere, o di premio, o di pena . Chi havrà feminato grano, havrà grano ; chi havrà feminato roglio, havrà roglio; ch'è Matth. 17, quanto dire, chi havrà fatto bene, havrà 27. bene ; chi havrà fatto male, havrà male. Filine hominie venturus oft in gloria Patris fui enm Angelis fuis , & enne redder unicuique feeundum opera ojur. E' queft a una legge la più fpaventofa, a mio credere, che fi rruovi . perchè non ammette eccezione di forte alcuna; fpetta a tutti, ftringe tutti, ferifce tutti; e però l'Appostolo la promulga anco-Qua seminaveris homo , bac er meter . Sia chi fivuole, fia Principe, fia Plebeo, non fi dovrà guardare in faccia a veruno . Com' egli è uomo, è fuddito a questa legge di ral maniera, che non ne può in eterno sperar dispensa. Che fai tu dunque, che tanto pocoralvolta badi a quelle opere che tu fai? Avvertibene che tutte coteste opere fono un feme che non può ftar fenza frutto: e però non lasciare che quasi a caso esse escano dalle mani. Avverti prima, ad im-mitazion di chi femina, fe fono buone, o carrive . Se sono buone , spargile allegramente, perchè havrai bene . Dieite Iufte , queniam bene , queniam frullum adinventie- 16,1.0. num fuarum comedet. Ma fe cattive, milero

te, temi, etrema, perchè ò quanto ma- 16.1 1. eris nit Dominus. Perchè la ruota dell'Eter- fol procura di spargere seme buono , ma

procura ancora di spargerlo in suolo buo cere a veruno di quei tre scorretti appetiti no: altrimenti sarà l'istesso che s' egli semi che regnano nella Carne; sa quel ben che il fuolo catrivo rende per conttario cattivo anche il feme buono, con magagnardell'ifteffa carne : e colui fi dice che femina non potrai mieterne altro che corruzione : · Qui seminas in carne sua, de carne & meses cer-rupsionem. Mi spiegherd . Se ru nello spendere fei liberale, tu femini un feme buono :

ftolo, che merer corruptionem, perchè ogni ch' egh raccolfe, e racolfe il centuplo Bechete, 22ion corruptibile al fin fi perde : Omne spu perche Dio con modo speciale lo benedit. Genis. 12 cerroptibile in fine descier. So tu vuol fare se sevie anem Isaacin tera illa, 6 invouna raccolra giovevole, non folamente fe- nit in ipfe anno centuplum; benedixitque ei mina feme buono, ma feminalo nello Spi- Dominus. D'ordinario avvien che fi asper-

naffe un feme cattivo: Qua feminaverit , hat fai per motivi di vita eterna , e così allora meter. Perch'è veroche il fuolo buono non folamente non mieterai corruzione . non può rendere buono il feme cattivo; ma ma mieterai vita, e mieterai vita eterna : Qui autem in Spiritu , de Spiritu & mates vitam Mernam. Lo Spirito e daror di vita : Spilo : e così fache la riccolta alla fine anche viene eft qui vivificat . E così lo Spirito da Jerajas fia cattiva : Seminoverune eriticum , & germogli di vita . Lo Spirito è eterno , (pinas meffuerune . Ora con una tale avver- perch'egli non muore mai . E cost lo Spirenza devi ancora tu regolarti nel tuo ope- rito da germogli di vita, e di vita eterna. rare. Tu in remedefimo hai come appun in qual però di questi due campi sembra to due fuoli, ma diverfiffimi: la Carne, e lo ora a te che fia giulto impiegare il feme: Spirito. Lo Spirito è un fuolo puro, pin- in quello della carne, o in quel dello spigue , felice: ma la Carne è un fuolo si pu- rito ? Certo è che tu in una rua possessione rrido, che corrompe il feme anche buono non ti eleggeresti anzi quello, che havesche in se riceve, e lo fa cattivo, cioè di de- fe tanto a schernire le tue fatiche : e te lo gnodi premio lo fa degenerare indegno di eleggerai nella tua perfona? Nota però pena, E però quì dice l'Appostolo , che qui che quando quì favella l'Appostolo di quell' Seminat in carne fun, de carne & metet cerru- uomo, il quale fi determina d' impiegare prienem; qui aucem seminar in spiritu, de spi- le sue fatiche in pro della carne, dice in ritu & meter vitam aternam. Colui fi dice che carne fua; ma quando apprello favella poi femina nella carne, il quale opera in prò di quell'altro, il quale fi determina d'impiegarle in prò dello spirito, non dice in nello spirito, il quale opera in prò dello spiritusuo, dice in spiritu; perchè la carstesso spirito. Perciò bada , perchè non ne ci viene in qualche modo a noi da noi bafta che le rue opere in se per altro fian fteffi; e però più giuftamente fi aferive a buone: convien che di più le femini nello noi ; là dove lo spiriro ci vien tutto da spiriro; ch'è quanto dire che le indrizzi Dio. Ma s'è così, qual maraviglia saràse in prò d'esso. Come tu le indrizzi in prò la Carne, e lo Spirito producano ancor della carne, ecco che già tu femini nella germogli sì differenti? Danoi, come noi, carne, confeguentemente ru fei fpedito : non ce gli possiamo promettere, se non peffimi : Fili non femines mala infulcis in Ecclost. mfiria, quai fono quei della Carne, & non

meter en in februblum . Considera, che se tosto che l'uomo in ma fe ru fpendi in ral forma per ruo piace- questo Mondo sabene, egli havesse bene , re , spendi in crapole , spendi in lufti , e tosto che sa male , egli havesse male ; anspendi in lascivie, spendi in commedie pro- drebbe di sicuro affai più avveduto in enafane; ecco che già tu femini nella carne, lunque fua operazione. Matu non far di ciò perciocche fpendi in prò della fua fenfuali- cafo; perciocche appunto per questo anrà . Sepredichi, tu femini un feme buo cora l'operar dell'uomo affomigliafi al feno; ma se predichi per guadagno, ru semi- minare; perchè non gli corrisponde a un ni nella carne, perche predichi in prò del tratto il premio, o la pena: ci vuol del remla fua avarizia . Se patifci , tu femini un po : Que feminaverit home, hac de meter: non feme buono, ma fe patisci per gloria, tu fe- dice metie, ma meter. E'vero che talvolta mini nella carne, perchè parisci in pro del- il Signore per suoi giusti giudizi verso talula fua ambizione. E posto ciò, non altro ti no, o punisce subiro, o premia subito. Ma In the amoustone. Eponocio, non auto i no, o punicciunto, o premiento, o premiento, popoli affectare cir una recolota del nutro quello de calo i quale efac fior d'ogni legge, pefalenziale, qual'e quel fuolo in cui femicome fin per veneura quello d'ifacco, il un, perché il fuolo cortroto cortrompe il quale nell'infedo anno che femio nelle feme: ch'è la ragione per cui dice l'Appocampagnie di Gerari, nell'ifteflo fi dice

aito, cioè non procedere affine di compia- ti il rempo da Dio prefiso per la raccolta,

Aa 4

Agosto:

E.c.li.14 sumpus seribasimis, chenon è la via pere, lon of pub fapér qual delle tue femense fente, nella qual noi feminiamo, ma la fishabbia ad effere più lucrola, fequella spar tecl. is tura. Se danque hai farto del male, non la fall mattino, o quella fapara falla fera; 5 fb dirit. In biato, e non però n'ho provato anteclis, e con male alcuno. Ne diserie ; Peresui «Girification» un modo medefino, tanto
yaid midi artisti respira Perciacche la hi meglio. Tre for però quelle cofe i e quali
percato, hai feminaro i ci bialiciò, me politone far, che un deminaro en abbando-

### XXII.

Bonum autom facientes non deficiamus: tempore enim (ne meternus non deficientes . Gal. 6. 9.

Onfidera, come in conformità di quan-J to fi è ponderato specialmente sù l' ultimo della precedente Meditazione; poifemina fua. E l'iftello interviene nel cafo she l'Appoltolo diffe: Qui aucem feminas in nostro. La poca sede degli nomini sa che quasi si avvisino di gettare, mentr'essi atfpirirn, de fpirire & meres viram aternam, foreinnfe immediatamente quelte parole, tendono a feminar nello fpirito, che pure al che ti hanno a dar l'argomento per la prefine renderà cento per uno . Però stà forte fu le promesse di Cristo . Queste son quelfente : Bonum aucem faciences, nen deficiamuere. Perciocchè effendo tanto il guadagno che fa chiunque femina mello spi- affiduità, non solo con animosità, ma anrito, non è dover, s'egli ha senno, che per-da tempo. Mani semina semen euum, co-dest, & qui merit. Perciocche questa è la minciando da giovanea far del bene , o differenza che paffa tra la feminazion matevelbere ne ceffer manus eun, con leguitare riale, e la fpirituale, che la materiale talor va anche a farlo nella vecchiaja ; quin me/cir a vuoto, e però chi fparge il fuo grano quid magis oriarur, hos aus illud , perchè non da ftupore, se non sa mostrarsi si lio-

serai pur troppo a fuo tempo compitiffima- ni al fine un'imprefa qual'è la fua , di non si mente quel mal ch' hai fatto. Qui feminar ini lieve moleftia. Il tedio, il timore . la triquisarem , meser mala. Efe hai fatto bene, flezza. Equefte poffono far che tu parinon dire . E' tanto tempo ch' io feguito menti abbandoni il bene operare, fe non a for del bene, e tuttociò non incomincio le fuperi. La prima è il tedio, perchè a lun-2 raccoglierne ancora il frutto. Quareje go andare il feminar porta noja, non vi junavimus, & non aspexifii; humiliavimus effendo in tal' opera mescolanza di alcun animas noferas, & nofeifii: Habbi pazien-diletto; ecosie facile che nel più bello ab-za, che lo raccoglierai magglor che non bandonifi per pigrizia. Non altrimenti fuc-Probables Coefi : Seminanti infliriam mores fabis , cedenel for del bene, maffimamente in tem-mon fabisa , ma fabis ; fabis , per la fica-po di Froglinceza. Però in tal cafo (cuo-reaza , e fabis , per la forpabbondama, ti da se si tree tedei con irconduri, che 1000 per e fidelia, per la stabilità. Non vedi con che chiunque poco semina, poco miere. Qui pazienza afpetta l'Agricoltore la fiia rac- pares/eminae, pares o merer. A mieter molcolta, ancorché fi (entaper poco languir to, ci vuole feminar molto; e a feminar molto; e a feminar molto; e a feminar molto, ci vuole affiduità. La feconda è on name a new engresse appetest pressignem (motto, Ci vuote amdutta). La leconda è fresillem terras, painteme ferense, almen acti-i il timore, perché chi femina vive cipopase temperansum, c'hè il primatricio, c'h flo alle inguint della campagna i e peferentemm, c'h è quel che tarcha all' either th' fiest por timor d'effe tristinfa (amo. Non voler dunque andar tra a pos sa prima c'h' ei non dovrebbe. Così pur
federe la melle in reba, con branar c'he chi operabene: alsc'a trod di operario; Dio ti rimuneri in questa vita , percioc- per qual cagione? Per un vento molesto chè quando il facesse, securamente no'l ch'ei senta alzarsi, o sia ditentazione, o sia farebbe a tuo prò. Aspetta pur sin' all' al- di travaglio, o sia di configlio contrario, tra, che sinalmente non tarderà ad arriva-, che gli sia dato da' mal viventi. Ma qui contra , ene manthemetrom sacratavo vita.

124.6. R. Painnes girum efter de vest, de enforma vientidusti bene a memoria, che Qui el E., las est cereda vosfina : quesiam advantus Dismaia-, ferrar vantum, nos fermas . A feminar preiniquavie.

molto, biograf prezara fishil, ancora de molto de gli Aquiloni: e cosi pure in fecondo !nogo ci vuole animofità. La terza è la triftezza ; perchè chi femina privafi di quel grano ch' eglipoffiede, e però quantunque egli fappia che non lo getta, ma che lo dà, per così dire, ad ulura; contuttociò non finifce quafi di crederlo a se medesimo : e così non opera con quell' alacrità con cui fa chi miete . Eunrer ibant , & flebant , mirrenter pf.: 6.

le che ti hanno a fare operare non folo con

meter .

Juc. 3.18. premio : Frullus pufitia in pace semina- videns gloriam ejus ? Che dunque hai tu rur, perche non v'è quanto ad effo folleci-

tudine di tempesta, che mai lo involl. H. Confidera, che a follevar la fatica del povero Agricoltore, mentr'egli femina, e

a dargli in effa si animofità, si allegrezza, nessuna cosa gli giova più che Il pensiero della raccolta: Debet in foqui aratarare. Però l' Appostolo dice : Bonum autem facienternon deficiamus, e poi fegue fubito : Tempere enim fue metemus nen deficientes. Ma che dire : Mesomus, fi samen nen defecerimus.

rafarà perpetua, non è però giulto che in ne , che fai , non gnadagni molto? Perquelli pochi giorni di vita da Dio determi- chè nol cuopri, quando fei tenuto coprirnaticia feminare, non ritiriamo per alcuna lo: Velucres cali, che fono i tuoi frequen-Leclanty, laffezza la man dall'opera? Noli cunttari in ti penfieri di vanagloria, Volucros culi como. Lucios.

sempore anguftia ( cioè in un tempo sì com- derune illud. pendiolo, si corto, com'è il presente) perciocche il premio da Dio propostoci sempre sarà da capo ad incominciare : si home non imposuerit finem operi , nec Dens impener remuneracioni : Il secondo è, che moremusuen deficientes, perchè la mietitura, che fi farà in Paradifo, non è punto fimile a quella di questa Terra. In questa Terra ell' è un' opera lieta, sì, ma ancor laboriofa, che presto svena le persone di sorze eziandio robuste. Ma in Cielo è un' opera di pu mente per sogni Intendono in questo passo ra dilertazione, in cui per quanto venghia- i fuddetti beni. E certamente ficcome i fomo tutte ad unir le nostre potenze, non gni sono puramente apprezzati da quel correrem glammai rischio d'illanguidire: che dormono s là dove da quei che ve-

Aug.

to : com'è chi fegalo . Ma la spirituale | sempre vegeti, sempre vivi, come ta un' fempre è ficura, e però chi opera bene dee Opera, che pur' allora incominciasi a Eed 4 15. star contento, come se ne havesse già il recitare da un bel Teatro, Quis satiabina da dedurre da queste due si legittime spie-gazioni, che ti hò apportate, se non che bifogna qui feminare inceffantemente in prò dello spirito, ancorchè ciò riuscisse a te, suor dell'uso, di qualche pena? a. Th. s. . Noliso descero bonosaciones. Perchè la mes. fe farà molto più bella, che non fi cre- Pf.n f.s. de : Qui sominant in bacrymis , in gaudio

III.

Confidera, come à confeguire questa wuol dir qui: Mesemus non descrientes? Vuol beata raccolta, di cui diciamo, sicchè dire: Mesemus, si samon non descrimus. non sol sia sicura, ma copiosissima; non Perciocche quelta è una condizione di basta finalmente, ne spargere il seme buoproppa necessità a chiunque vuol mietere i no, nè spargerlo in suolo buono, nè sare fortunati germogli di quella Beatitudine, tutto il resto di più, che si è detto appresso che Dio ci apprella nella vita futura, non in queste due si congiunte Meditazioni . rimanerfi nella prefente dal feminar nello Bifogna in oltre difendere il feme sparso da spirito, per ostacolo alcuno, che aciò si quegli Uccelli, che stanno pronti a rapiropponga: Qui perfeveraverie ufquein finem, felo: perciocche quelta entra ancora da se bie falvus eris. Come fi lascia di seminar tra le obbligazioni di un retto seminatore, nello spirito, e si comincia a seminar nella quantunque non venga espressa. Ma come carne, perduto è il tutto: Germinabir quasi si disende un tal seme ? Con ricoprirlo. amarinule indicium super sulces agri. Vero Cosi san gli Umili. Sono questi sollecitis e che altri Santi danno alle suddette pa- sulce sulc zole due airt inginicat. Il primo e, cut l'amoli pro catolopirio, e pero ne cava-mersum mo definieri : perché la molfe no al fine un gialigno fommo. Li dove de 16. 16. Le di felicità, di conforto, di contentes l'acilità, e però (e no) perdono intoninen-za, firat una molde che non havrà giammi i e, ne perdono almeno affiti : Seminolii i fine: Qui l'immarerii in l'prim, di firita moltano, c'è intulità param. Quale alun-dro motte visima taramo. Che la intactitui, que pod effere l'acajono, che tui dabe-

XXIII.

Muless errare fererens femnia , & excideruns (perantes in ipfis. Eccl. 34.7.

Onfidera, come tanta è la fomigliana ed i fogni, che i Sacri Interpetri libera-Correcting gamman deficientes. Ma che segno è gliano son destifi : così è de benl di que-ciò fe non che dell'alto piacere che in sta misera Terra. Chi son coloro, che gi-esta pruovati. Ogni ricreazione di questo appreziano tanto i son quei che dormo-Mondo alla fine attedia : quella ci terrà no : cioè coloro , che per avere l'intel-

:.400

delle cofe, non fecondo ciò ch'elle fono per vetità, ma fecondo ciò ehe la fantafia variamente la rappresentata. Là dove rimiraiSanti, che secondo l'ordine inculeato tanto da Crifto , ftan fempre defli , cioè non permettono che il loro intendimento ambiziosi : ma idem ip/e fequitur aves vegiammai si annuvoli; o come gli tengono a vile. Tu ch'hai da fare, per dispregiarli anche tu come fi contiene? Hai da veglia-"Theft. re : Igitur non dormiamus ficus & cateri , fed vigilemus. Il Demonio fi ajuta più ch' egli può, a conciliare nel tuo spirito un fludio dell'Orazione mentale , che fopra ogni altro è abile ad iscacciarlo; però ti fe, quamfaisò conceperant. Così fu di uno mette in odio le penirenze ; però t'in- riferiro da San Gregorio, il qual fognossi vita a mangiamenti, a traffulli, a tratte- di havere ancora a campare degli anni affai nimenti i perche i vapori che vanno al e così datofi a radunare, a raccorre, ad capo fi accrefeano, e finalmente tifaccia- accumulare, per timor che un di non gli no chiudergli occhi a dispetto tuo. Anzi nò: Fa l'opposto di questo medesimo che il Demonio date vorrebbe. E così mantenendoti ognora desto, sprezzeraj ciò, che tanto correrai rifico di apprezzare, fe ti addormenti . Non hai sentito ehi sian coloro che tanto amano i fogni? Son quei che li 16 10. dormono : Dermientes , diffe Ifaja , & amantes fomnia. Tanto van queste cofe tra lor connesse!

Confidera, che de'fogni fi dice, che hanno ingannari frequentemente di molti : Multes errare fecerant femnia . E così di molti hanno parimente ingannati i beni di questa Terra. Anzi, è quanti anche seguono ad ingannare, e ad ingannare con una tal forma appunto d'illusione qual' è ne' fogni ! I fogni più foavi t'ingannano per due vie. O con darri a credere, che untalor fii felice, mentre fei mifero : com' era di quel pezzente il qual fi fognava, che quante navi approdavano al porto, tutte eran file; o con promettesti che almeno sal diverrai; com'è ditanti che turto gior-

mettono che farai. Ma non lo credere : petchè se ti potessero sar felice, già ti farebbono: Qui nitieur mendaciis , fai tu che fa? Prov.10 4hic pafeir venter, che fono i fuoi fpiriti langes: perchè non è possibile che mai giunga dov'egli aspira. Anzi non fai ciò che fuol dirfi de' fogni, che ti predicono d' ordinario il rovescio di ciò che accade? Così pure è de'beni diquesto Mondo . Ti promettono darti felicità, e poi ti danno mifonno che tanto nuoce. Però fa lafeiarti lo feria. Che però dicefi appunto, che exti- 6.96 derunt fperantes in ipfis , cioè exciderunt à mancaffe viatico fufficiente alla fua pellegrinazione, per quelle steffe fatiche lo sventurato mori fra tempo brevillimo, e fi trovò con alto scorno di avere con esso sè ttoppo piu di viatico, che di via. Guardati che l'ifteffo non fia di te . Tu fogni di avere a vivete lungamente: Anima habes bona polica in annos plurimos. E però vivi parimente a diffegno, quafiche ru fii ficuriffimo di dover giugnere a ciò, che ri fei prefisso nella tua immaginazione . O:sù dunque flà attento, che quelta notte medefima non rifitoni anche alle tue orecchie nna voce spaventofissina la qual gridi: Sint-Luc 1: e. te, bac nolle animam tuam repetune à te, & bac , que parafti , cuins erant ? Tale è la

rezze, e le angosce: contuttociò ti pro-

forte di chi da credito a i fogni. Confidera, come dicendosi quì dal Savio , che Multos errare feceruns femnia, non fi foggittene però, che exciderant babenter ipfa , ma bensi fperances in ipfis . Perchè il male non iltà nell'avere de fogni affai . benché lufinghevolissimi ; stà nel prestare lor fede. Così figurati che fircceda altrest no fi fognano di dover divenire Prelati, ne'beni terreni . E' vero , che Pbi multa o Papi ; e ginnti a Roma, ne meno poi fune fomnia , comunemente plurima funt truovan' adito in una Corte. E cosi fanno vanisares ; perch'è difficile non far mai Eccl. s. anchei beni di questo Mondo, lericehez- d'essi alcuna stima, per minima ch'ella anche i bent di quetto hondro, ferricette: d'ett actima timat, per mmma ch'eil ce, le aderence, fi pripatini, le digitiat di. Constitutei di indie non confife alla Manon è vero. Anni allor tu fei métro i più che mali precite ficii un formo perl
tutto, colo di perire, e non lo conofci: Somini sorio, un Carlo, un Cafiniro, un Luigi Re
exellare impostante, cio ce azul fe rai
e della Francia; e per piuno d'effi in cavò lune, tanto di repente gli cavano fuor danno, ma prò, perchè gli feppe urilmendi sè . Che se talvolta non possono per re impiegar per Dio . Il mal consiste nel ancora arrivare a ranto , di farti fra te mettere fua fiducia futali beni , quafich' abfieflo flumar felice, tante fon le inquiette- biano forza di far beato chi più ne abbondı.

H.

da . E questo è ciò da cui singolarmen | ogni stipite , d'ogni sasso ; ch'in qualche person freeman; perchè, a lavellar guille; per anima ma, cioè pro virunt ma, con mente, i logo-non ingannao mai veru; mo, come noi favellande più grodiamente; p. Thialà at idurre, fe tanco porti il bic, i laiciamma poc'anti (espera di bocca; la genia, sinche non viña ma bensi danno occasione altrui d'ingandillaccamento veruno siono; facche non viña ginore i smajiri da tuo, da te field o, che tunon tolleri, exquiet per servici del tuo, da te field o, che tunon tolleri, exquiet che c'ingannao; perch'eli la-be che fi ha perci da da venica encora que'en la contra con care que che c'in de perci del la contra con care que che fi ha perci da da venica encora que'en la contra con care que con contra contr sciano che tu creda di loro ciò che a tagli, i quali ti costitusscono in agonia : te piace, conforme appunto sì variamen- Projusticia agonizare pro anima cua. te ne credono i più fciocchi, ne credono i

Pí.7 10. mine in civitate tua, imaginem ipforum ad dani : Felicità non reale , ma immaginaria. Ora questa Felicità, che pure a tanti par mole sì fusfistente, questa, se vuoi ti fparirà di fubito come un fogno, fol che ti fvegli. Ma dove ti fveglierai? Nell' Orazione . Quelta è quella Gerusalemme, ove Dio dà a conofcer fi fu la Terra con vivo lume; e però quivi chi dormiva fi sve-glia, e svegliandosi, a un tratto deride ciò che già dormendo teneva in sì grande ftima; e confessa ancor egli, che la selici-Job. 207. rà de' Mondani và tutta in nulla ; Gaudium hypecrits ad inflar puniti. Volut fomnium ave-

XXIV.

na.

# S. Bartolommeo Appoftolo.

Pro justicia agonizaro pro anima cua, & usque

ad mortem certa pro juftitia: & Dous expugnabis pro to inimicos tuos . Eccl. 4. 33.

ja Grazia di Dio, perciocche quella co in Religione; perché ivi folo rimrovae quella che ci a figulii. Ora, qualor fi retarmente i bella morte, che' riputato
fi tratti di quella Grazia, figurati che fi
equivalere al maririo, merce il gran votratta di tutto! Utomo: Heref giami amussio
folo nence ch'ivij fi a fi di mu'bbidiente
heme. Che è qualinque Utomo fenza la
perpetua. Ne emaraviglia. Perche fino a
Grazia di Dio; Non è più depon eme:
tanco che u unangizie fielfo con l'eferica
no del nome d' Utomo i perch egli e di
gran longa più milerabile d'agnifiattore, d' etrat, e puntifa accor poti vivera e t,
pera linga più milerabile d'agnifiattore, d' etrat, e puntifa accor poti vivera e t, Eccl.11.

te hai tu da guadagnarti. Che però parlando modo pur fono amati da Dio nello flato lode' fogni qui dice il Savio: Multos enimer- ro. Là dov' egli nel suo gli è pur troppo in rare feerune femnia. E così nota a mag-gior pruova di ciò, che il Savio non dice: tire affine di mantener lagrazia di Dio, pro Multes enim deceperune fomnia , ma dice , inflitia ; patisci pure fino all'ultimo spirito , errare fecerune ; perche, a favellar giufta. Pro anima eua, cioc pro virente mea, con

Confidera, che per la Grazia di Dio. più fensati. Sei tu, che t'inganni in essi: non solamente ti hai da ridurre allo stato perchè dormendo gli reputi affai da più di chi agonizza, cioè di chi lotta quanto di quelch'essi sono. Aprigli occhi, e gli può con la morte, per non lasciarsi da esschemirai . Velue somnium surgentium Do- falevar la vita; ma ti hai da ridurre allo stato ancor di chi muore, lasciandoti dalmilitam rediges. Qual'è questa immagine la morte levar la vira, primache indurti di cui qui si raziona? E'la Felicità de'Mon a perdere una tal grazia. E ciò vuol dire : Et ufque ad mortem certa pro julisia. Non vuol dir folo, ch'hai da pugnar fino allora della tua morte con fedeltà , non deponendo mai l'armi; ma vuol dire ch' hai da pugnare fino a fostenere la morte con gran fortezza . La morte è doppia . Una e la reale, e l'altra e la metaforica. Di morte reale muojono pro infliria tutti coloro, i quali prima fi lasciano divorar dalle fiamme , squarciar da'ferri , sviscerar dalle fiere, che voler mai condiscendere a cole ingiuste. Ea questa morte hai tu folo da vivere apparecchiato, con ricor-dare all' anima tua che in tal cafo, questo è lans non inveniorur; granfit ficus vifie nolluril fuo debito. Prima morire bruciato, flilettato, fvenato, che mai peccare, Vique ad mortem cerca pro justicia. Di morte poi metaforica, muojono giornalmente tutti coloro, i quali possono anch'esti dir con l'Appostolo: Quotidie morior. Merce quell' LCar. 6 ;. annegazione totale disè medefimi, con cui fivengono quafia privar di vita. E a questa morte (se ti è dinecessità affine di man-

tenere la Grazia Divina ) ti devi ancora tu contentare di foggettarti, non riculando a Onfidera, che la Giustizia nostra si è tal'effetto di entrar fino in Religione. Dila Grazia di Dio, perciocchè quella co in Religione; perchè ivi folo ritruova-

come più il piace; puoi effere povero, ed sad mortem certa pro inficia, s'intende femcome put i pace; pour entre portor, cu pas mercia estre pre mpuira, a aucunci em ancor vivere a te, puoi effer puro, ed an per egualmente, e pro jufficia estantiada, cor vivere a te, perchè puoi nel rello é pro jufficia acquironda, perché ogni graprocedere a modo tuo. Ma quando ti do di più di grazia di Dio merita, che anneghi con l'efercizio dell'ubbidienza fi fopporti ogni teglio dolorofitimo ogni 1.1. Vor. rio, ti recide il capo dal bufto, non per-mettendoti che ti possi più governare di ca-Religione? E perchè dunque animoso per Ben Gett, ligione offervante, e tu entravi, fei tenu- que vivafi dieci anni meno, e fi faccia :

di qualunque vita fi truovi al Mondo? Graria Dei vita aterna . Ben' adunque fi può per la vita eterna mettere anche a sbara-

glio latemporale. HL.

Confidera, che quanto fin qui si è detfiria . La parte superiore ha da contra come si disse nel punto precedente , ma flar virilmente con la inferiore, finche la pro acquironda. vinca. Non ripugna la parte inferiore all' no , che però fiegue : Incoinquinatorum cortaminum pramium vincent .

Jaminum Pranium Vincenta. Confiders, che il combattere non è so esce de mainement su vinerabelles tues. Al-lo ordinato a ricene l'acquilto, ma adac-quilare. Però quando qu's dice: Pro ju toccasse il combattere, ed ate il vincere. finia agminus, e quando si dices e usque Ma non è vero. A te solamente tocca il IV.

perpetua, non puoi più vivere a te : fei già agonia , ogni angustia , anzi ogni morte fpada, la quale come favellò San Grego tunque nel Secolo ti haveffi a falvare quanpo tuo : Repressa arbitrii tui fuperbia, gla- acquistarlo, non muori a te, con fottodie pracepti to immolat . E a questa mor- mettere il collo anche a quella spada, che te, come hò detto, ti devi foggettare an- ti farà pari a l Martiri in Paradifo? Che fe cor prontamente, per la gittifizia. Che vo- vivi già in Religione, puoi con molte opeglio dire? Se tu conosci che a mantener la re di fervore accelerarti la morte naturale, grazia di Dio, il vero modo per te, fe non te lo concedo: ma puoi con effe fare ananche l'unico, si è l'entrare in qualche Re- cora guadagno maggior di grazia. Adunto , Vique ad mortem , anche inclusive, nf- Melior oft acquisitie ejus negetiatiene areenti que ad mortem certa pro justicia. La grazia de amri, per cui pur tanti nel Mondo stef-di Dionon è una vita la quale vale assa ipiù so si accorciano ognor la vita. Corerran tutti con furia fomma ad affaltarti que'

Lupi, a cui pretendi di ripigliar quelle mifere pecorelle, ch' han tolte a Crifto . Ti affaltino, non importa. O'quanto hayrai guadagnato con rapire ad altrui le sue male to non può penfarfi dalla parte inferiore pratiche! Se ti converrà di morir per sì Aftante fenza orror fommo, mentr'ella di fua Na- degna imprefa, di con l'Appoftolo: Nibil tura fortemente ripugna ad ogni agonia, e korum vereor, nec facie animam meam preito-più ancora a qualunque morte. Ma però liorem quam me. Quefto si, ch'è combatti fi dice, che tu combatta : Ceres pre in tere, non folamente pre retinenda inflicia .

Confidera, che forse puoi dire di ritiandare incontro alle moschettate ? E pu- rarti datali imprese, perchè conosci le tue retanti nella guerra vi vanno, chi per pia- deboli forze. Ma però finalmente ti agcere a un Prencipe umano, chi per avidità giugne il Savio, che Dio farà a favortuo, di guadagno, chi per ambizione di gloria, Deni expugnabis pro so inimicos suor. E di che e chi per altri simiglianti rispetti di nissun dunque hai timore? Non dice, è vero, prò. Dunque la parte superiore dee dire che pugnabie pro te , perchè a te spetta il all'inferiore nel caso nostro : Habbi pur combattere; ma dice bene, che expugnabie pazienza, e contentati che saccia aneor io pro re, perchè a lui tocca di vincere in luoper Dio, quello che tanti, e tanti non gotuo. Tu da tenon puoi niente, chi non temono di far tutto di per fervire al Mon-lo fa? Ma fa quel poco che puoi, secondo do. La corona mai non fi dà fe non a chi fe gli ajuti che Iddio ti và compartendo di maa.Timas la fia guadagnata col ferro in mano: Non no in mano, e frattanto pregalo, ma di coronabitur nifi qui legitime certaverit . Epe- cuore, madi continuo, che per te fi derò la Giustizia ha la sua corona, ch' è la gni di abbattere i tuoi ribelli. Tali sono i più bella di tutte : in perpennum cerenara tuoi appetiti disordinati : l'amore al fantriumphat . Perchè la Giustizia, ch'è la gue , l'amore alle conversazioni , l'amograzia di Dio, non fipuò mantener fenza re alle comodica , l'amore alla gloria . lungo combattimento interno , ed efter- Ridotti questi in ubbidienza , con quali non havrai tu coraggio di cimentarti? Peribune illi , qui contradicune tibi: quares Matila

Sid.

I,

combattere: Ceres : a Dio tocca il vince-l' ch'è tollerabile? Perchè ti moffra che quere: Expuenabie proze. Anzi a Dio pure toc- sto male per una parte, sia qual si vuole, ca darti le forze da ben combattere . Ego pafferà presto; e per l'altra ti sa meritare un Dominus Deus tuus , apprehendens manum zuam dicenfque tibi: Ne timeas ; ego adjuvi te . Resta dunque una cofa sola ; che tu non mai . quafi franco di cooperare alla fua grazia fantifima , getti l'armi . Allora sì , che | patiuneur proper juliciam . i tuoi nimici prevarranno altamente contro di te. Nel rimanente, fe Dio fin' or non expugnatillos, non ti dar pena; è infallibile, che expugnabit, perchè è parola qual Provide qui fcorgi di Fede . Labium veritatis firmum erit in perpetuum .

XXV.

San Luigi Re di Francia.

Nolice eimere opprobrium hominum, & blafphemias corum ne metuatis; ficut enim veftimentum, fic comedet eos vermis ; & ficut lanam, fic devorabit eos sinea: falus autem mea in fembiternum erit . If. 11. 8. -

Onfidera, di quanto pregindizio ti fia nella vita spirituale temer gli scherni, che ti convien tollerare da color che professano vita opposta. Però il Signore quì ti conforta a non farne cafo . In che pertanto possono mai consistere tali scherni, Oin fatti, o in parole, non è così ? Ora figurati il peggio, che da tali scherni, quan do fono di fatto, ti possa occorrere, ch'è il patire, non solo disonore, non solo dispregio, ma ancora obbrobrio. E figurati il peggio, che possa occorrertiancora da tali scherni, quando son di parole, ch'è il patire, non pur de'motti, non pur delle maldicenze, ma delle esecrazioni simili a quelle, che vomita contro il Cielo la gente infana; contuttociò dice il Signore, che tu non ne faccia cafo. Nolite timere opprebrium heminum, & blashhemias eorum ne metuatis. E per qualragione? Perchè il male, che da gono dall'estrinseco. La tignuola quelle, tali scherni riporti sopra la Terra, ti vien da gli uomini, che presto havranno a marcire; e il bene, che poi te ne fiiccederà su le fe il verme, che si mentova in primo luoftelle, verrà da lui, e così ancora durerà go; succederà la tignuola, cioè la sua naeternamente. Ti potrebbe addurre il Si-gnor mille altri motivi da non temet tali "rinea". Stà quefta all' uono ripotla den-fcherni. Ma fi contenta prefentemente di tro le vicere: e però appunto ella è finile questo, perchè è il più valido a cacciar suora il timore. Il timor nasce dall' apprensione di un male difficile a collerarsi. Ora que non perdonane pur'all'ossa . Eccoti qui

premio, che non havrà giammai fine. Pensa bene a questi due punti , e vedrai , che tu' non folo già lasci di temere un sì fatto ma- Matt. le, malo defideri : Beari qui perfecurionem

Confidera, che questo male ora detto; fe ben fi guarda, confifte finalmente nella opinione; perchè consiste nella poca stima, che gli uomini di te mostrano . Vuoi però non temere tale opinione ? Internati a rimirare chi sian questi uomini . Son' uomini sottoposti alla corruzione . Non fono i Santi, i quali regnano in Cielo : mentre anzi questi, se fai del bene, ti tengono in alto pregio. Sono i mortali, che come tali fono di giudizio fallace, iniquo, incoffante, e se non altro fra poco mancheran tutti. Nota però, come il Signore con forraz viva descrive la loro mortalità. Dice , che ficus vestimentum , fic comedet ecs vermis , e che siene lanam , sie devorabia eos tinea. Il verme è quello che nel panno nafce di fuori dalle bruttezze , le quali in esso si posano; la rignuola è quella che nasce in esso di dentro. Al verme sono più loggetti que'panni, che fono in ulo a ricoprir le persone, gli armarj, l' arche, le mura, e altre cofe tali, perche fono più esposti a contrar bruttezze. Alla tignuola fon più foggetti que' panni, che non fervono adulo, ma cultoditi fi scrbano nelle caste. Però qui al panno d' uso, che vien' esposto col nome di vestimento, si ascrive il verme: e al panno semplice, che vien qui espresso col puro nome di lana , ascrivesi latignuola. E che vuole il Signore qui farti intendere con una tal distinzione ? Vuol farti intendere, che qualunque nomo, o egli fi riguardi, o non fi riguardi, finalmente havrà da morire. Il verme denota quelle offese, le qualiall' uomo venche vengono dall'intrinfeco . Però quando ancora a far morir pretto l' uomo mancafalla tignuola, che non folo lo mangia, come fail verme, ma lo divora, perciocchè Ro motivo qui detto ti fa vedere, che pur descritto in breve dal Signore lo stato di troppo egli e tollerabile, e così subito cac un' uomo mortale. Va ora, e stimado più cia supori li sunore . Ma come ti sa vedere del Signore stello. Qui su, su simeres ab

IL

hami-

falleris tui? 111.

ancor nell' Inferno; giacchè neffano è più ficuro di andaryi, di chi non pur non fa bene per fe medefimo, ma nè men può patire ch'altri lo faccia. Ora se tu gli rimirerai intendere questo verme , e questa tignuo-la, In senso morale, come l'intendesti pur' ora nel letterale, mirandoli fu la Terra. Però afficurati, che quando quei miferabili fian laggit ; Sieur veftimenrum, fie comeder eos vermis, & ficus lanam, fic deverabit eos rines: Il verme farà il rimorfo del fommo male ch'effi fu la Terra commifero in infultarti: la tignuola farà quivi l' invidia del fommo bene, ch'hanno a te nel Cielo apportato co'loro infulti. E chi può esprimere come eternamente un tal verme , ed imatale tignitola, faranno a gara per tormentarli ? Il rimorfo farà loro nel cuore , non può negarfi ; contuttociò farà loro

men' intimo dell'invidia , che li penetre-E però il rimorfo vien rappresentato dal verme, l'invidia dalla tignuola . Il timor folo gli dovrà rodere, ficus vestimensum, fic someder cos vermis: ma l'invidia gli dovrà confumare , fiene lanam , fic deverable ees rinen: non potendofi dubitare, che quan-tunque ne Dannati il rimorfo habbia ad effere uno firuggimento atrociffimo, tuttavia di dono. Ma s'ècosì, chi non vede,quanfenza paragone, maggiore farà l'invidia, perche com'empj, che fono, non santo hanno dispiacere del mal che han fatto, quanto del ben che han perduto : maffimamente scorgendolo si godere da quegl' istef-5-30 5. 80 te . Perdicio cua Ifrael : cancummode in me

fi . ch'hebbero già tanto a sdegno . Hi funt, ques habuimus aliquande in derifum , &c. L'invidia, laqualfr porta all' acquistatore più, che quando il bene è grandiffino, e l'acquiffatore di esso fu un' inimico . E la memoria . Eglinella regia fortuna volle quelto è ciò , che più che in altra qualun- spofarsi ( come farebbe dovere di tutti i perpochianni, pertutti i fecoli poi ti dovranno invidiare.

lus autem men in sempirernum erit . Parea plicità, all'interesse la carità verso i pove-

homino morrali, & afilio hominio , qui quafi, che agli scherni, che su la Terra ricevi . fanum ita arefeet ; & oblitue es Domini eglidoveffe contrapporte l'onore che tali scherni ti frutteran su le stelle; ma non fi Confidera, che come hai rimirati fopra è contentato di così poco . Ha contrappola Terra questi uomini schemitori del ben sta lor la salute, che abbraccia il tutto : che operi, così per più animarti a non falus ; affinchè tu vegga quanto mai tali farnecafo, gli puoi con ragione rimirare scherni ti frutteranno , se pazientemente gli tolleri: ti frutteran la falute, e ciò per due capi. Prima , perchè fraccheranno te dall'amore delle creature, a cui ti affezionerefti, fe in vece di schernirti nel ben che nell'Inferno, puoi molto aggiuftatamente fai, fi uniffero ad onorarti . Poi , perchè ti guadagneranno l'amore del Creatore . E non conosci quanto egli ti amerà più, se per la servitù che gli presti , tu fei fchernito ? Se fossi onorato , tu rimarresti per essa obbligato a lui . Se sei schernito, egli per contrario rimane obbligato à te . E però ecco quel caso fortunatissimo , nel quale Iddio viene ad effere tutto tuo , quando tu per lui fai del bene , e ricevi male . Si exprebramini in nomine Christ ,

beari oritis . Confidera, che il Signore a questa falu-te, che finalmente toccherà tutta a te, dà nome di sua . Di ragion parea , ch'egli dovelle dit veftra : Salus autem veftra in fempirermemerie. E pin' egli ha detto men : affinche tu intenda , che quantunque a quella falute concorri ancora tu con la tua cooperazione, più nondimeno fenza paragone viconcorre egli con la fua fantifima grazia. Fa egli tanto di più , che ptò dirfi affolutamente che faccia il tutto . E però fe una tal falute fi dice tua in ragion di acquifto, molto più fua fi dee dire in razion to per questo medesimo ti rilievi di guadagnarti il fuo amore , col fopportare di effere dispreggiato per cagion di effo ? Ti vienicosi a rendere obbligato quel Dio da cui la tua falute dipende più che da

auxilium raum . Confidera, che Everuno mai bene indi un bene, tormenta sempre: ma non mai tese ma tal Dottrina, l'intese quel Santo. Re , del quale in questo giorno si venera que invidia concorre nella infernale. Che Grandi) non ad una virtà di lignaggio bafimporta dunque tanto ora a te , se i mali- so , ma alla più splendida , ma alla più solgni ti fanno infulto, o di parole, o di fat-ti ? Non dubitare, che fe ora t'infultano Politici ffolii lo deridevano, perche nel governare, nel vivere , nel veffire , nel converfare, ufava regole tutte opposte alle Confidera, che però appunto il Signo-re tanto opportunamente loggiugne : Sa- fimulazion la schiettezza, agli sfoggi la sem-

VI.

IV

zò totalmente di effere disprezzato : e con bramar la sorte felicissima di coloro però mira a che grandezza ora è forto. che fono al terzo. I fuoi dileggiattori stan giù nel baratro dell'Inferno a invidiarlo: Ed egli non fo- te, come coloro, che fono del primo stalamente trionfa in Cielo, ma oggi fu la to, o ancor del fecondo, hanno tutti a Terra medefima è il maggior Re ch'habbia mai vantato la Francia . E così di lui Sap 10,14 giustamente anche leggesi in questo di che Mendaces oftendie qui maculaverune illum , & dedie illi claritatem aternam Dominus Dens nofter .

### XXVI.

Verisatem autem facientes in charitate crescamus in illo per omnia, qui aft caput, Christus, Epb. 4.5.

Onfidera, che fia ciò, che brama da te l' Appoltolo, mentre dice : Crefesmus in ille. Non vuol che cerchi , come fan tanti, di crescere in alta slima, di crescere in danaro, di crescere in dignità, di crescere in altri beni fimili a questi : vuol che cerchi di crescere in Gesù Cristo : Crescamus in ille, qui est capne, Christus. E che significa crescere in Gesù Cristo fe non che crescere in quella prosonda inesione, la quale tu devi haver di te stesso in lui? Il che succede, quando in lui hai riposto tutto il tuo cuore, nè curi già più niente fuori di lui , in lui truovi tutto : truovi onori , truovi danaro , truovi dignità, truovi quanto gli altri mai cerchino fuor di lui . Nota però quanto bene ha qui favellato l' Appostolo quando ha detto : Crescamus in ille . Altro è crescere ad allum, altro è crescere cum illo. e altro è finalmente crescere in ille . Crescune ad illum, quei che lasciato il malesi danno al bene, con proposito sempre più risoluto di seguir Cristo. E tali son quei , che nella vita spirituale si dicono i Principianti: Crescum cum illo, quei che già datifi a seguitarlo, gli tengono compagnia dovunque egli vada, ancor fu'l Calvario, con un'immitazione fempre più esatta delle fue divine virtà . E tali fono i Proficienti, E. crescune in illo, quei che già esercitatisi in immitarlo, quanto almen porta l' umana loro debolezza, procurano sempre più di quierarsi in sui , non li stati; e confonditi se a gran pena sei giun- tale stato di consistenza, oltre a cui, se aid

ri. Egli affai più faggio di loro, disprez- I to per sorte al primo, non che al secondo.

Considera, che s' intende assai facilmencrescere; ma non così, che habbiano anch'essia crescere quei del terzo . E però affinchè ciò fappiafi, dice quì ora l'Appoftolo tanto bene : Veritatem autem facientes in charitate, erefcamus in ille, Tufai che Veritas equalmente appartiene si a i penfieri, si alle parole, si alle opere ; ond'è che spesso nelle Divine Scritture significa brevemente tuttociò che di bene può fare un Giufto , Aperice portas, & ingrediatur 1626. gens jufta, & cuftodiens veritatem . Quando tu per tanto fij giunto adun tale stato, che e quando penfi, e quando parli, e quando operi, facci quello che fi conviene : facias veritarem, e lo faccidi più come si conviene, che è in charitate, ciò per puro amor di Dio, e non in cupiditate, cioè per brama o di piacere, o di guadagno, o di gloria; quando, dico, ancora fij giunto ad un tale flato medefimo, ch'è sì eccelfo, hai nondimeno a cercar fempre di crefcere maggiormente : Veritatem facientes in charitate, crescamus cum illo . Credi tu che il crescer sia proprio de'Principianti soli, o al sommo de' Proficienti ? T' inganni asfai. E' comune ancora a i Perfetti . Che però non contento il Signore di dire: Qui Apec 12. juftus eft juftificetur adbuc , aggiunte fibito, it & fanttus fantlificerur adhuc . Felice te , se nel tuo cuore arde questo studio di crescere , come devi , in qualunque stato ! Mapiaccia a Dio che non habbia ancora bisogno d'incominciare.

Confidera, che a troncarti ogni scusa, poiche l'Appostolo lia detto: Crescamus in ille, t'infegna il modo, e ti foggiunge per omnia: perciocchè quando a te paja di havere tutto il tuo cuore già fillo in Crifto. hai da diffonderti almeno per ogni verso a far per lui sempre più che ti sia possibile . Latuamente ha da procurar sempre più di penfare a lui; la tua lingua ha da procurar sempre più o di lodar lui , o di predicar lui, o di parlare di lui, le tue mani hanno a procurar sempre più di operar per lui ; e così del resto; perchè come il crescere nel corpo vuol'effere univerfal di tutte le parti . volendo altro bene al Mondo. E tali ancorche con la debita proporzione; così fono i Perfetti. Contentati un poco qui ancora vuol' effere nello spirito: Crescamus di andar come in cerca di te medefimo, per in illo per omnia . O' se sapessi quanco imveder se ti paja di ritrovarti in alcuno di ta- porta un tal crescere! Nel corpo v'è un Ц.

III.

-non

non penfi più a crescere, non fileva ; me | virtù, quanto in unirti strettamente al tuo ragion'è, perché se più non cerchi di crefcere, è segno chiaro, che tu ti reputi già cresciuto a bastanza, e questo istesso è calare. Cosiscorgi nel Farisco, il quale allora che fi credè d' effer giunto ad una tale statura di perfezione, che non solo agguagliasse gli altri uomini comunali, n.a gli avanzasse ; Non sum sicut cateri homi num; fi trovò ad un tratto minore di quel Pubblicano medesimo, di cui l' audace si tenea sì maggiore. Se tu lasciando di rimirar vanamente il bene ch'hai fatto, volgessi più tosto il guardo a quel che ti manca, ò quanto ancora tu ti conosceresti bisognoso al sommo di crescere! Ma tu ti credi già cresciuto a bastanza, perchè tieni la mira baffa. Paragona te ate medefimo: te nello flato presente, a te, qual'eri nello stato passaro. Paragonati anzi a quei Santi, i quali han fatto per Dio tanto più di te; e vedrai quanto ti resta per arrivarli nella statura, o ancor per assomigliarli, Fa ancora tu, come faceva il glorioso San Carlo, il quale spesso si raccoglieva a penfar tra sè di proposito, che potea fare nel suo stato di più per amor di Dio, affin di crescere veramente per omnia . E quando non paja a te di poter far'altro , fe per omnia più non puoi crescere : cresci in illo , ficche più e più fempre fiffi il tuo cuore in Cristo . Gloria mea femper innovatirur . Ne ti atterrire, quasi ch'io ti voglia con questo portar tropp'alto: perchè tu fenti ch'hai da crescere si, ma in illo qui eft tutto il tuo vigore; ha da venire dal Capo; hafta che tu non ti difgiunga da effo s Crescamus in illo , qui est caput Christus . Riconoscilo intanto per quel ch' egli è, e chiedigli un tal vigore.

Confidera, da qual fegno tu potrai fcorgere in quale stato ti truovi de' tre qui detti (persapere come habbi a crescere ) se in quello de' Principianti , o in quello de' Proficienti, o in quel de Perfetti . Lo potraiscorgere dall'esaminar te medesimo, e dal vedere in che ti faccia oramai bifogno

nello fpir to un tale stato non v'è. Anzi Dio, si ruò dir che sii giunto per suo favore qualvolta non cerchi in questo di crescere , a quel de Perfetti . Non creder però, e che i già tu cali, Nenprogredi retrogredi eft . E la Proficienti non habbiano neceffità di guara darfi da i vizi , e che i Principianti non habbiano obbligazione di attendere alle virtù: anzitutto questo è comune ancora a i Perfetti,siccome a i Principianti, e a i Proficienti ancora e comme il procurar talvolta di starfene uniti in Dio. Manon è questo illero studio maggiore. Però da ciò fi raccoglie la qualità dello stato, in cui l' uom si trnova, dal veder che fia quello, in che di ragione gli sa bisogno giornalmente di vivere più follecito. Vero è che spesso interviene, ch'uno pretenda di giugnere a quello stato, ch'e proprio sol de' Perfetti, fenza esfere prima molto ben passato per gli altrui due. Ma quello non può otteners. Piglia l'elempio da ciò che accade nel corpo poich'ugle è nato . Prima fi nutre semplices mente per non morire, poi nutrito fi corrobora, e poicorroborato si perseziona . Così pur ha da succedere nello spirito . Vuoi tu che quello si perfezioni di modo che riponga in Dio folo turto il suo bene, & in Dio fi quieti, se innanzi pon fu corroborato con l'esercizio delle virtù ? E vuoi che si corrobori con l'esercizio delle virtà, feinnanzi non fu matrito con quei primi alimenti che lo preservano dalla morte ? Nel corpo non fi può créscere mai per farti; e così avvier nello spirito parimente : 2 41.8. Ibunt de virsuse in virentem . Si dice ibunt , non si di e transilient. E però ancora l'Appo-Stolo dice qui, Veritarem aurem facientes in charitate, crescamus in illo. Fa prima titto quello che si conviene in qualunque genecaput; e cosi da lui stesso ha da venire in te le, fac veritatem, e fullo di più come si conviene, ch' è in charitate; e così poi passerai con facilità a crescere ancora in ille qui est caput Christus.

### XXVII.

Introibunt in inferiora terra: tradentur in manus gladii : parces Vulpium erunt. Pfal. 62. 11.

Onfidera, come quello che fa sì malamente prevaricare tanto di Mondo, di porre il maggior studio . Se ti convien son quei tre afferti mille volte già replicaporlo in salvarti ancora da' vizi, sei nello ti, ma non mai sinor detestati bastantestato de'Principianti. Se già non tanto ti mente ; amore alla gloria, amore al piaceconvien più di porlo in falvarti da' vizj, re, amore a iguadagni. Ora affinchè tali af-quanto in acquiftare delle virtù, fei in quel-fetti non alzino i lor germogli, almeno lo de Proficienti . E se già non tanto ti troppo densi, dentro il cuor tuo, avvezzati convien più di porlo in acquistare dalle a risecarli frequentemente, giacche non è

IV.

mai possibile di sbarbarli dalle radici. A l'ato col titolo di Lacuna : Detraheris in proquesto fine pondererai le parole del Salfundum laci. Congregatumer congresarione
mo quì registrate; giacchè da esse tu verunius sascii in lacu. Perchetutte quelle lorrai tofto a conoscere, dove andranno su l dure, che la giù colano, non potranno l'ultimo a terminare quei miferabili, che ivi fcorrere, come fanno quà sù tra noi; lasciano possedersi da tali assetti più del dore, e però dice che tradentur in manus questa havranno ad abitare i Daunati per gladii . Sono di più stati troppo attacca tutti i Secoli , come in segreta , non già ti a i guadagni, con succhiare a tal fine scavata per sicurezza nel fondo di alcuna mente che parces Vulpium erune . Prega il

II.

giaceranno i Dannati, affinchè tu ne poffa ftar più lontano . Confidera in primo luogo, come i Dannati intraibunt in inferiora Terra , cioè nel centro più intimo della Terra, dove è più giusto di credere che l'Inferno fia collocato, affinche datutte le parti fia così più inferiora Terra, fi dice fol, che increibune; lungi egualmente dal Cielo Empireo: Omnes traditi funt in mortem ad terramultimam. Però quando quivi altro non provaffero i miferi di supplizio, che starsi chinsi eterper confeguenza si puzzolente, sì tetro. ra una pena equivalente alla morte : ancor- re, o che se peccano, se ne pentano tosto, Terra, conviene ch'egli fia la Cloaca mal- vede, che se ti danni ti danni fol perchè fima di tutto il Genere umano, dove pe- vuoi: Ibune hi in supplicium aternum. rò vadano d'ogni parte a fcolare tutte le

ma convien the aforzaivi facciano pofavete. Sono essi stati troppo vaghi di glo-tia, e però si dice che intrassinata in inferiera grapa. Sono stati troppo avidi di piace- quella sogna si secciosa, e si settida, in il sangue de poveri, e con usare mille rupe, ma degli abifii: che però dopo salittà, mille fraudi, e però si dice final-efferti detto, Congregabantur congregatione unins fafeis in lacu, fi agginnge fiibito, & Signore che ti dia lume ad intendere, con claudentur ibi in carcere. O'te meschino se modo anche più distinto, la qualità di tut- mai farai condotto in prigione così fimesta! tie tre questi gastighi ora detti, a cui fog- Benche una cofati può dar ora conforto: ed è che questa è una prigione, a cui non è mai veruno condotto a forza . Chiunque vi và, vi và perche vuole andarvi. Che però, se badi, si dice bensì de' Reprobi, che tradentur in manus gladii, che partes Vulpium erunt ; manon fi dice che, trabentur in perciocchè posto che una volta essi truo-vinsi nell'Inferno, qual dubbio v'è che a marcioloro dispetto proveran tutte le pene che là giù ffanno gi i in ordine a i pari namente in un baratro sì profondo, e loro: ma quanto al resto essi possono non trovarvisi, perchè dipende dal loro libero sì tenebrofo, quanto farebbe! Una pri- arbitrio, sì l'entrare là dentro, sì l'non engionia data in vita, fi stima ancora su la Ter- trarvi. Basta che qui si guardino dal peccachè talvolta per Carcere fi conceda nna ca- e che fi ravveggano . Quando hai commelfa comoda, o una camera conveniente . fo un delitto contro il tuo Principe, ancor-Che satà dunque lo stare in una segreta, che poi te ne penti, ti sa prigione. Ma Dio ch'è la più orribile che possa giammai dipingersi col pensiero ? Conciossacche , quando su commetti il delitto contro di es-se l'Inserno ha per sito il cuore intimo della so, ne vuoi dolertene . E però chi non

Confidera in secondo luogo, come i fecce che si formano al Mondo, le quali Dannati tradentur in manus gladii : Il che di presente sono grandissime, ma senza pa- vuol dire che saran dati quanti sono in po-ragone saranno ancora maggiori dopo il di tere al divin Giudizio, che quale implacadel Giudizio: perciocchè allora nella pur- bile spada dovrà fare di essi uno scempio gazion generale che si fara di tutti gli Ele- eterno: Fugite à facie gladii , quoniam almenti , con chiarificarli di modo che la ter iniquiratum gladius eft: & scitete effe ju-Terra nella fita fitperficie divenga lucida dicium: cioè feirore hunc gladium offe indi-S.Th. in 3. come il Vetro, l'Acqua come il Cristallo, cium Dei. Chi può però ne pure in parte Salle, thir) the state of human of the control of t

Mennedell' Anime.

E 4.11.16.

Fr. 11.0.

IV.

sta una spada ( affinch' ella trafigga più cru- | sai più Volpi, perchè non ci superarono con delmente ) di doppio taglio : Gladins en la forza, ma con l'inganno : Egreffus eft auutraque parte acutus, perchè da una fel'animo con la pena di danno. Che se una spada tanto è più formidabile, quanto chi la maneggia ha braccio più forte : figurati quali colpi farà mai questa spada, ch'è maneggiata da un Principe onnipotente! Residere a spadatale non è possibile: che però si dice che i Dannati tradentur in manus gladii, E così ella farà con ogni libertà quella strage che più conviensi, conforme all'ampla facoltà, che Dio diedele, dove diffe; Exacuere, vade ad dexteram, five ad finistram, quocumque faciei ena est apperieur . Dunque due soli rimedj potrebbono ancor restare. O che il Signorezimettesse un giorno nel fodero questa fpada, o che i Dannati potessero con la su-

ga da lei fottrarsi. Ma il primo non può i pe-

rarsi in maniera alcuna, perchè a ciò mirano quelle espresse parole, che Dio già disfe: Sciat omnis caro, confinata all'Inferno Ez.21.54 per le sue colpe, quia ego Dominus eduxi gladium meum de vagina fua irrevocabilem. E niente più si può sperare il secondo, perchè dovunque i Dannati giammai fi volga-

no perfuggire da loro abissi, da per tutto essi mirano questa spada all'istessa forma; e però non credie chiunque mai fiafi tra effi, Pob 15.23. quod reverti possis de tenebris adlucem, circum/pellans undique gladium. L'unico rimedio fi è fuggire al presente, quando una spa-

da tale ancor non ferifce, ma folo folgora per incitare alla fuga: Hac dicie Dominus; Loquere ; Gladius , Gladius : exacusus eft , d'limatus. Ve cadat villimas, exacueus eft monj fi ripartiranno quella ciurmaglia tra ut Plendeat , limatus eft . E certamente se, come appunto i Corfari si ripartiscono fe ora il Signore ti nascondesse a bello in ultimo quella gente ch' han fatta schiava. Mamentre a questo effetto egli fa linitraria pra prada, quando dividum (polia. Se non datante lime, quante sono le lingue de suoi che per questo sarà una sesta tartarca, ministri, affinchè qual scorga ancor da lon-perche non si può saper di che sorte sa, tano; se tu non ti salvi opportunamen se le lieta, o se lagrimevole. Da una par-

ta, fe credi, che i Dannati parces Vulpium erune. Per gono necessitati a servire di esccutori per Volpi da tutti gli Espositori sono qui intesi renderla più gloriosa. Sarà però una secomunemente i Demonj, i quali ora da sta, tutta di rabbia, che finalmente si ver-

tem Spiritus, & fletit coram Domino, & ait: 1 Reg. 14. rirà il corpo con la pena di fenfo, dell'altra Ego decipiam illum. Ora di queste Volpi, che son le pessime di quante vivano al Mondo , saranno parti i Dannati; parces Vulpium erunt: perchè saranno dati in preda a' Demonj, come a' Carnefici tanto più abbominevoli, quanto più diedero occasione un tempo a quel male, che poi puniscono. Internati dunque un poco a penfar fra te, che sarebbe di te medesimo, quando mai nell'inferno havessi a vedere ( che a Dio non piaccia) come quegl'istessi Demoni, i quali in vita ti furono tentatori così amichevoli, nè fecer' altro, che adularti, che allettarti, e che continuamente invitarti al vizio con mille belle lufinghe; ti fi foffero poi là giù cambiati tutti in Manigoldi si crudi, si impetuofi, si ineforabili? Ah Volpi maledette! diresti ad essi con implacabile fmania; ah maliziofe! ah maligne! Queste fon le belle promesse di contentezza che mi faceste, quai fedelissimi amici? Vocavi ami- Thras.9. cos meos, & ipsi deceperune me. Ma giacchè tali rimproveri, tutti allora farebbono fenza frutto, aprigli occhi al presente, e non t'ingannare: imperciocche que' Demonj i quali ora fono tuoi tentatori speziali, questimedesimi, se tu ti lascerai sedurre da essi, questi dico ti verranno assegnati poi nell' Inferno per tuoi speziali tormentatori; giacche il Signore fa molto bene chi fu l' ingannatore, e chi l'ingannato: Ipfe novit, Jobanasa O decipientem, & eum qui decipieur . E cosi per questo ancora si dice che i Dannati la giù parces Vulpium erune, perchè i Destudio la spada, potresti crederti ch'eg!i Ed ò che festa tartarea sarà mai quel-16,9 b habbia voglia di adoperarla a tuo danno, la ! Lasabunsur , siene exultane villores ca-

te da essa, la colpa è tua. Non odi quante te, par ch'ella debba esser lieta, atteso volte i Predicatori da pergami non fann' l'odio che i Demonj portano a quei Danaltro che gridare affannosamente: Gladius, nati, i quali hanno da tormentare . E Gladius ? Che aspetti dunque a mutar vi- dall'altra parte sarà lagrimevolissima, attelo l'odio maggiore ancor, ch'essi por-Confidera, come interzo luogo fidice tano alla Giustizia Divina, cui pur si veg-

noi fu la Terra fono con troppa loro onore-volezza credut i Leoni, creduti Lupi; ma nati, e più fiu quelli di effi, che in Terra nell'inferno vedraffi chiaro, che furo ono af- furono a i loro Demonji più cari. Or và

fe a tanto giova.

le tre cofe, le quali concorrono a rende- gnus confilio, & incomprehensibilis cogiraru: l'acerbità delle pene, tradentur in manus (uas. gladii; e la compagnia de' Demonj, par-tes Vulpium erunt. Tutti e tre questi mali faranno fenza dubbio comuni a tutti i Dannati . Contuttociò affliggeranno con modo ancora più proprio ciascun di quefti , secondo i loro delitti . Si dee però presuppor per indubitato, come i Dannati fi porteranno feco giù nell'Inferno quegli affetti fcorretti ch'hebbero in Ter-12 : Descenderunt ad Infernum cum armis fuis . E posto ciò , qual pena sarà a coloro, i quali in vita aspirarono sempre

tu adesso a cutare la loro iniqua amicizia, les frultum fludiorum veftrorum . Affinche lerat.4. così tanto più scorgasi nella Divina Giusti-Considera, come in queste parole ch' hai zia, non solamente la severità, ma il sa- terasio. meditate, fi scorgono unite infieme quel- pere: Dominus exercitumm nomen tibi: mare l'Inferno si formidabile. La profondi- cuius oculi apersi sune super omnes' vias filiorum tà del luogo, introibunt in inferiora Terra; Adam, ne reddas unicuique secundum vias

### XXVIII.

# Santo Agostino:

Ignis Domini in Sion, & Camimus ejus in Ierufalem . If. 31. 9.

Onsidera, che questo suoco di cui si parla, è l'Amor Divino, il quale è vero che si ritruova qui nella nostra Siona i posti più eccessi, a crescere, a co- ne, ch'è la Chiesa militante, matuttavia mandare, il vedersi giù risospinti in sì non ha qui il suo Camino: il suo Camicupi abissi ? in inferiora Terra. O'allora no è Camino in vero accesissimo , è là sì che non potranno i miferi più innali fu nella fovrana Gerufalemme, e nella zarsi, quando Iddio dirà loro, come a Lu- Chiesa trionsante; perchè la su amasi Dio cifero: Detralla est ad Inferos superbia sua. daddovero: noi a gran penaci possiamo E a queiche autacono tanto i loro piaceri, qua giù dar vanto di amarlo. Contuntociò che pena sarà vedersi condannati ad una da queste parole profetiche si fa noto, y carnificina si cruda di corpo ed animo, qual, che il nostro suoco non è diverso nella farà quella che di loro farà la Giustizia Di- sua spezie da quello del Paradiso; altrivinacon la sua spada, allora ch'essi eraden- menti, come offervo S. Tommaso, non our in manu gladii? E' questa una spada la si potrebbe dir suoco di quel Camino : Ignis ther in manu gianti. E quetta una ipada ia i protreode di fuoco di quel vamino: ignis quale abbraccia nel fuo fignificato ogni Domini in Sion, 6 Caminni ejus in Ierus genere di fupplizio; perche fecondo quell' falem. Ma se non è diverso nella sua ordine ch'ella riceverà dal voler Divino spezie, è sommamente inferior nella perfecondo quello ella farà tosso prontissima sezione, come appunto suoco, ch'e suo- ad operare. Che però dove gli Uomini ri del suo Camino, cioè fuori del luogo supreno pella muni la luo senta una persona pella sun la supresona pella supresona del su supresona pella supresona tengono nelle mini la loro spada, qualor proprio. Però chivuole che il sino Amor l'adoperano; di Dio si dice che la tien sin la bocca: De ore ejus gladius exibar. I fare? Ha da procutare, che quanto più De ore ejus procedis gladius. Pupudo eum sia possibile si consormi a quel de Beatisilli, in gladia eris mei. Perciocche gli Così sece Santo Agostino. E però ò Uomini hanno a durar di ficuro fatica fom | quanto il fuo amore fu mai perfetto! Cinma, se vogliono maneggiare la loro spa- que son quelle doti, per cui, se ben riguar-da con gagliardezza; a Dio basta solo il dasi, l'Amor che portano i Beati a Dio, parlare. E così mirache sara l'esseretutte vince il nostro: e sono, ch'egli è puro, l'ore accieccato da tale spada e sinalmen cognoscibile, grande, inestinguibile, inte qual pena ancora farà fra tutti a colo- alterabile. Chi però in effe procurerà d' ro, i quali fecero su la Terra da Volpi, immitarlo, havrà un suoco ancor'egli, se fucchiando tutto giorno il fangue de po- non eguale, almen emolo a quello ch'è veri , e soverchiandoli con mille surbe nel Camino, di cui favellai, come l'hebrie, e con mille fallacie, vedersi dati alla fi- be Sento Agostino . Prega il Signore , mein preda à Demonj, come a Volpi, ma che se da te non si giungere a capir bene molto peggior di loro! Va qui pradari, nenne è ipse pradabri; ? Da quanto poi di cetto hai pur da cavare quanto sia vero, che alla qualità del delittorisponde sempre la gualità del delittorisponde sempre la gualità del delittorisponde sempre la gualità del dessigno. Vissa se consideration sono del se care se consideration sono del sempre la gualità del dessigno. Vissa se consideration sono del sempre la gualità del dessigno. Vissa se consideration del sempre la care se consideration sono del sempre la care se consideration del sempre la care sempr la qualità del gastigo: Visuabo super vos jux- erudivit me .

143.11.

M.314 %

11.

Conf.1.4

III.

Considera, la prima dote del fuoco di lemme, non lascia però di darsi sufficien-Ecclas, mo, e di bronchi. Qual' è la materia di essere fra tuoi pari riconosciuto per un di

insieme con Dio: e così il nostro suoco ra nel chiarore a quel de Beati. Non hai riesce per tal mistura suoco men nobile, da tenerlo a bello studio celato dentro il come sarebbe un fuoco fatto di cinnamo cuor tuo, quasi che ti rechi a vergogna di cui formasi il suoco, tal' è l'ardore? se quei che professano di amar Dio. Anzise eundam ligna siva, sie igni: exardescie. E non puoi sa manifesto che l'ami, sa maniperò il suoco del Paradiso non può esser sesto che professi di amarlo, con superar più nobile di quel ch' egli è, perchè ficco- tantivani rispetti umani che da ciò tiritarcosì fuor di Dio nè pur'amano fe medesimi, ma ben sì amano in se medesimi Dio. Mercecchè l' Amor Divino viene in effi a distruggere ogni altro Amore, tanto è possente : Ignis consummens eft . Ecco però come tu habbi a purificar quell' Amore che porti a Dio: con amar lui solamente, sicche suor di lui tu dirittamente non ami Creatura alcuna, ma bensì in tutte ami lui. Fa bene chi le creature ama in Dio, perchè questo è amare i frutti nella fua pianta : ma meglio fa chi nelle steffe creature non ama se non che Dio, perchè questo è amare la pianta in ogni suo frut-

lo nutre della materia più limpida che si truovi', la qual'è Dio folo . È così fece in prima Santo Agostino, il quale dacche fi diede ad amar Dio daddovero, non fapeva amar' altro in tutte le Creature, fe non chi le haveva create; Injuste amatur ( cosi foleva egli dire ) Injuste amasur deserzo illo quicquid ab illoeft.

Considera la seconda dote ch' hail suoco del Paradifo, la qual si è ch'egli è cognoscibilissimo nella forma . Perchè la fu, chi ama Dio, sa di amarlo, e mostra a tutti che l'ama: ond'è che non folo il cuori de' Beati vennero da Ezecchielle rafsomigliati a' carboni accesi, ma ancora i ardentium. Per contrario qui il nostro suono, mentre amiam Dio, ma non fiam certi lontà più di tanti , e di tanti Santi, che al tempo stesso di amarlo: tanta è la ce- lo amarono anch' ess, ma non al pari ; nere che ricuopre un tal fuoco, o per dir perchè più sempre fiaffatico di conoscerlo meglio, l'opprime. Vero è, che fe il nostro | con la mente. fioco non è cognoscibile in se medesimo Considera, la quarta dote ch' hail succe come quello ch' è nel Camin di Gerusa del Paradiso, la qual si è ch'egli è ine-

Paradifo , la quale si è , ch'egli è puro temente a conoscerene suoi effetti. Ond' nella materia; perciocchè questa altro è, che a lungo andare ben si viene anche non è che Dio solo. I Beati aman Dio a discentere su la Terra chi sien que Giu-e noi amiam Dio; ma i Beati non aman' sti, che amano Dio daddovero. E però altro che Dio, e noi con Dio amiamo an- ecco ciò che a te fi conviene, perchè il cora noi stessi, se non sopra Dio, almeno tuo suoco, più che si può, si somigli ancome i Beati altro affatto non amano se non dano. Santo Agostino appena hebbe dato Dio, il piacer di Dio, la gloria di Dio: il suo cuore a Dio, che si mise in battaglia aperta contro tutti i nimici d'esso per ispianrarli, contra i Manichei, contra i Pelagiani, contra i Priscillianisti, contra gli Ariani, e contra innumerabili altri; nè fopportò che'l fuoco fuo stesse chiuso nel suo paesed' Ippona, come in un piccolo cantoncino del Mondo; ma ne se volare le vampe per tutta l' Affrica.

Confidera la terza dote ch' ha il suoco del Paradifo, la qual fi è, ch'è grandissimo in quantità : là dove il noftro è si scarso, che a par di quello è come il suoco di un piccolo foconcino, paragonato a quello di un Mongibello. Nè è maraviglia : perchè to. Chi fa così, ha fuoco puro, perchè l'Amor di Dio si conforma alla cognizione . Quì conosciamo Dio solo in parte: Nune ex parce cognoscimus, e però ancora solo in parte lo amiamo. Là su verremo a conoscerlo pienamente, e però pienamente ancor l'ameremo ; Cum venerit quod perfellum est, evacuabisur quod ex 1.Cor », parce est. Tu ch'hai trattanto da fare, per amare in Terra il tuo Dio più che fia possibile? Procura, più che in Terra ancor fia poffibile, di conoscerlo, come fece Santo Agostino . Pensa all'altezza de'fuoi attributi , contemplali , considerali , leggili ; pregail Signore, che fidegni manifeltarli anche a gli occhi tuoi, come fa bene spesso agli occhi di quei che lo fervono fedelmenvolti; Afpellus corum quafi carbonum ignis te. Ma fe tu nulla poni di studio in cono- phis. scerlo, qual maraviglia si è, che sì poco co non solamente è occulto a quei che ci l'ami? In meditatione mea exardescet ignis. veggono: ma è occulto fino a noi stesse, Questa forse su la ragione principalissima che pure continuamente l'habbiamo in fe- per cui Santo Agostino amò Dio con la vo-

ftinguibile nell' ardore : perchè appunto to Agostino) ch' egli non habbia altro mo-egli è succonel suo camino. Non così il to, che il naturale del suoco, ch' è andare nostro, che ognitratto si estingue : e ciò all'alto, con aspirazioni perpente. per due capi: ora perch'è privo di alito , Confidera , che a questo camino di Ge-ora perch'è sopraffatto dall'acque . L' ali- rusalemme v'è !! camino opposto , ch' è to fono gli ajuti spirituali, di cui qui siamo quello di Babbilonia, dove i tre fanciulli,

questi due mali non hanno luogo : e però verso, scondo la varietà di quei beni falsi cofto? Così il tuo fuoco farà fimile a quel splendore non serve ad altro, che ad amde Beatin Ciclo, perchè sarà suoco eter- morbare tutti i vicini col puzzo , Gli no: qual fi può dire che fu la Terra fu quel ambiziofi amano più di Dio la lor gloria vadi Santo Agostino, il qual dacchè l'hebbe na, e però il suoco di questi è suoco di sar-

ajuti spirituali, di cui di vantaggio si valse . o. Ignis in al cari femper ardebis .

do, stabile, sermo, ne più soggetro, coegli truovafi sempre in moto: in moto, perchè fi muove, e in moto, perch' egli è moffo. Qui l'amor Divino dev' havere ragion di merito, non di premio, e confeguentemente è necessario che qui sempre egli Prov. 30.16 muovafi ad operare , nè mai fi quieti .

Ignis , finch' è quà giù , numquam dicis , fufficis. In Cielo ha per contrario ragion di premio, non l'ha di merito, e così qui-

vi non opera, maripoladall'operato, e folo attende a goderfi l'amato bene . Di più qui ha molti, che facilmente il rimuovono del fuo flato, e cosi lo muovono. In Cielo non ha veruno che lo diffurbi . Tu , già che su la Terra nè ti puoi mai promettere un' amor tale, nè te lo devi promettere, procura almeno (come pur' in ultimo fece San-

Manna dell' Anima .

necessitati avalerei di tempo in tempo, per che figuravano i Giusti, rimasero tutti ille-avvivarlo. L' acque sono le carnali concu- si; ma i Caldei, che figuravano gli Empj, piscenze, che sempre tendono ad ismorzar avvamparono come paglie. Questo camiquesto suoco, come il maggior nimico ch' no è quello dell' amor proprio, amore opesse habbiano in su la Terra. Ed ò così be- posto al Divino; e questo è quello da cul ne spesso non prevalessero ! Ma in Cielo ciascuno de miseri cavasuoco, benche diquiviil fuoco lara sicuro di ardere eterna-mente. Non v'han luogo le innondazioni , ben tutti questi suochi , ritroversi che sinalperchè la carne ivi farà non folo foggetta mente fi riducono atre; di stabbio , di farallo fpirito, ma conforme: ne vha luogo menti, di legnamorte. Il primo è quello bifogno alcuno di ajuti fpirituali , percioci de l'influriofi, il fecondo è quello degli ambitino di vii il fuoco nella fua sfera , non biziofi, il terzo è quel degli avari. I luffuche procurar di tenerlo vivo a qualunque feno, quanto il rifcalda; e che privo d'ogni. vivo nel cuore la prima volra, non lafciò menti: fnoco, che fa bella apparenza, ma che si moriffe , si per lo fludio ch'egli pose poco dura . Transfroi , d'ecce non eras . Gli in reprimere le carnali concupilcenze , da avari amano più di Dio quel danaro che cui prima era dominato; e sì per li fommi ferbano chiufo in caffa: e però il fuoco di questi si può dir che sia suoco di legna morte: fuoco che dura un pezzo, ma a nulla va-Confidera la quinta dote ch' ha'l fuoco le. Pare a te però che il camino di Babbilodel Paradifo, la qual fi è ch'egli è fuoco nia fia da preferirfi al camino di Gierufanon solo inestinguibile nell'ardore, ma sal- lemme? Aime, che da quello di Babbilonia non altro fi può sar, che paffare a quel me il nostro, ora a crescere, ora a calare, dell'Inferno, dove chiunque arde, arde di perché ficcome egli è fuoco nella fua stera, un fuoco, che non è più di amore, ma di così è quietifiimo. Il nostro è inquieto, furore, furore contro Dio, furore contra perch'egli anella alla sfera, e così ancora i Diavoll, furore contra i Dannati, furore contra fe fteffo! Ein tal furore finalmente degenera l'amor proprio. Chi in questo mondo amerà Dio più disè , non cambierà per tutti i secoli amore (perchè il suo suo-co è il medesimo con quello del camin di Gerusalemme) ma verrà solamente a perfezionarlo, ficchè non habbia nulla più di

penante, ma sia beato. Chi ama se più di Dio , cambierà l'amore in furore di talmaniera, che tante volte maledirà la fua forte, quante fi ricorderà d'effer nato.

XXIX.

XXIX.

San Giovanni Decollato.

Si separaveris pretiosum à vili, quasi os meum eris. Jer. 15.19,

Onsidera il primo senso di queste voci, il qual'è, che se tu separerai in te, come si conviene, il prezioso dal vile, con attribuire a Dio quello ch' hai da Dio, ch'ètuto il prezioso, e con attribuire a te quello ch'hai date, ch'è tutto il vile, sa-rai come la bocca di Dio medesimo, perchè così dirai sempre la verità . Si separaverispresiosum à vili, quasi os meumeris . Che vuol dire che ogni uomo è intitolato bugiardo? Omnis homo mendax . Perchè non fa una separazione per altro sì ragionevole. Attribuisce a sè ciò che non è suo . Os corum locusum est superbiam. Dì, ch' hai tu minus Deus ejus. E' questo di presente il lindi prezioso per te medesimo? La nobiltà ? guaggio tuo? O quanto è facile che il tuo Date non hai niente. E come di Dio sono ris , & de humo audietur eloquium tuum . Di, madi cuore, che se inte è punto di appajono, Si separaveris pretiosum à vili, bene, non sei tu, che l'operi ; è Dio : che quasi os meum eris ; tu da te mai non l'operi , se non male . E Considera il ter così facendo la separazion nella forma che le, il qual'è, che se tuattenderai a cava-

si conviene, sarai come la bocca di Dio medesimo : perciocchè dirai sempre una verità, la quale è infallibile; che tutto il bene è da Dio , tutto il male è tuo. Si separaveris presiosum à vili , quasi os meum

Considera il secondo senso di queste parole, il qual'e, che se tu con saggia stima separerai su la Terra ciò ch'è degno di essere apprezzato, da ciò ch'è degno di essere vilipeso, saraicome la bocca di Dio, perchè userai sempre il linguaggio di Dio, ch' è linguaggio retto , Relli sunt sermones mei . Non userai giammai il linguaggio degli uomini, ch' è stortissimo . Qual' è il linguaggio degli uomini ? Dir felice chi abbonda di gran ricchezze, chi domina, chi dispone, chi si solazza . Beatum dixerunt populum cui bac funt. Qual' è il linguaggio di Dio? Dir felice chi ha posta in lui tutta la fua contentezza . Beatus populus cujus Dol'ineegno? l'indole? le ricchezze? il sapere? più tosto conformisi a quel degli uomini, la santà? la bellezza? Tutto è da Dio., ch' èsi basso? Humiliaberie, de serra loque- [[.3.4. rutti i doni di Natura, così e molto più so-no tutti i doni di Grazia, che però si dico-dovuta separazione di quello ch' è prezioso no doni. Da te non hai, se non che il puro da quel ch'è vile. Altro bene degno di preno doni. Date non ina; iction cieri puro percato. Matu non capici bene tal veri- gio non rittuova foprala Terra; fuorchè tà, e però sifpello mentifei, cioè a dir ti uno folo; etal è la Grazia Divina. Gli alglori, Fa la feparazione, con attribuir tri in sè non fono degni di pregio alcuno. fempre a Dio, ciò che tocca a Dio. Que-Chi ne abbonda, est quastaives, cum nibil stofu I linguaggio de Santi. In manu fæ babeae. Se sono degni di pregio, è solo per-provis, mine percussit illum Dominus Deus noster . che possono dispregiarsi affine di far qual-Dominus interfecis hac nolle in manu mea. che acquisto di una tal Grazia . Che vuol Dominus incidit hac nolle in manu men . Tal dir dunque che tu peni tanto a capire una fu il parlare, che sempre usò la valorosa verirà per altro sicerta, nè ti vergogni di Giuditta, quando hebbe a dire di havere pigliar così spesso l'oro per sango, il sango uccifo lo scellerato Oloserne. Non hebbe per oro? Che brutto linguaggio è quello di mal tanto cuore di dir , l' hò uccifo; per- chi tanto celebra i beni di quello Mondo, e chè vedea che gran torto havrebbe fatto al ammira chi gli possiede, e approva chi gli Signore, se havesse punto attribuita a se procaccia, e non fastima veruna di chi nala riuscita di si bell'atto, Ma tu fai tutto il sconde sotto logori cenci un tesor si ricco, contrario. Attribuisci a te quanto sai di qual è la Grazia Divina? E pure se quegli buono, Ea Dio che riserbi? Riserbi talor appariscericco, ed è povero, questi apla colpa del malch'hai fatto. Perché se pec-chi, in vece di ascriverto alla malizia, del a dives, cimulist habens, e est quassipaners, tua volontà, lo ascrivi alla cattiva nata-ciminimini divisississi. E a la separazione, ra che Dio ti hadata, alla tua fiacchezza, che importa troppo. Se la farai con la al tuo fomite, alla gravezza della Legge mente, la verrai subito a sar con la lingua Evangelica, che pare a te satta apposta ancora, ecosì diverrai simile alla bocca di per difficultare la gloria del Paradifo . Ecce Dio, che parla delle cofe secondo quel che ejicis me hodie à facie terra. Non far così . fono inte stesse, non secondo quello ch'

Considerail terzo senso di queste paro-

Pf itele

I.

C.R. 4.

te le anime dal peccato, separando così il rivando a dire: si separaveris pretiosum à vi-prezioso dal vile, sarai come la bocca di li, quasi os meum eris? prezioto dal viie, istai come la ouce un 12, quapto memoris:
Dio medefimo, perchè Iddio parlettà per
la bocca sua, fervendosi di te come di giustamente queste parole si adattino al
mezzano in chiamare a sè quei che gli han gran Precurfore Giovanni, oggi decollavoltate le spalle. Questo è l'ustizio che sa
to: il quale ben separò il prezioso dal vile
chiunque attende a rittar la gente dal mai intutet tel e maniere di sopra dette, menle: sa l'ussizio di Ambasciadore Divino. E LCor sio bocca anch' effi a Gesù. Pro Chrifto lega. gl'increduli, o gl'indurati. E però ben fi terà col parlare la potenza fomma, la qual' è propria della bocca Divina. Le altre bocche hanno forza di dire, ma non di fare . Quella di Dio dice, e fa. Ipfe dixit, & fala forzadella fua fola parola arrivò a cavare dal niente tutto il creato? Ora di un' opera fola può dubitarfi s' ella fia maggiore della Creazione del Mondo, o fe fia minore. E quale? La Giustificaziones dell' Empio. Santo Agostino insegna che sia mag-John L. Amen, amen diev obbit; qui redit in me, jad espazione diun particolare; o di un opera que espesiale, chi ple facier, chi majora altro, ) massura di dettoricinto: extra can thorum facier. E tu non t' infiammi ancora di un'intimo desiderio di potere ancora tu, fecondo lo statotuo, separare qualche bella perla dal lezzo, ch'e quanto dire qualche in manente quanto ella inse si aper altro senima dal peccato? Qual maggiore inci-vera assard si di solo più di sovento, ch' una

però quanto deve effere a Dio gradito, e così bassamente di se medessimo: mentre se faccialo fedelmente! Questo è l'ustizio servi di bocca al renacor nelle Regie, non che sol nelle suo Padre. Quaego loquor, sicut dixit mibi Selve, o nelle Spelonche, dove annun Pater, fie loquor. E questo è l'uffizio ch' ciava a tutti il Regno de' Cieli, come unihan di poi fatto gli Appostoli con tutti i lo- camente stimabile. E mentre non altro sero legittimi immitatori: hanno fervito di ce in tutti i fuoi di che tirar a penitenza o bocca anche et a Gesta. Pocopine legasionem fungimur, tamquam Dee exherense pud dire che fu la Terra fu come bocca di
per nos. Benchènon è questa fola la ragione per cui l'isgnore dice, che chi fara tal'
che for pur finalmente nel giorno d'oggi
uffizio farà come la fina bocca: Quafi es egli ammutoli, fu per questo folo : per ch'
meum eris. Ve n'è ancoraun' altrapiù efiegli havea gridato troppo forte in voler
mia, edè perchè chi farà tal' uffizio immicavare i luffuriofi dal lezzo, in cui fi giacevano.

## XXX.

Etasune. Non veditu come il Signore con lesus , ut santlificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est . Excamus igitur ad eum extra castra , improperium ejus portantes. Heb. 12.13.

Onfidera, come Cristo nostro Signo-J re non morì dentro la Città di Gerugiore, non per lo modo che tiensi nell'ope- salemme, ma fuori, in un colle pubblico, rare, ma per la eccellenza dell'opera : at- dellinato a farvi giuffizia de' malfattori. Ietesochè la creazione del Mondo era ordi- fus , us fantificares per fuum fanguinem ponata a un ben naturale, e la Giultificazione dispositione pullam, extra portam passitures la ciò egli a un ben sopramaturale. Setu però separeta il prezioso dal vile con cavar le ani constrot di qui i, che volestero approsimedalla colpa in cui son seposte, più che tarsi della sia morte; giacche così dimo-l'Universo non era seposto già nel sio nulla strava di non morire a benesizio privato di innanzi alla creazione, latua bocca diver-rà pari alla bocca onnipotente di Dio, perché le la fua prevalle allora alla tua nel blico ditutto il Genere umano : che però modo di operar ch' ella tenne, cavando le nell'antica Legge si comandava, che quelcose dal niente, senza che queste punto la vittima, il cui sangue era stato offerto ad cooperaffero da se stelle aduscirne: la tua espiazione di tutto il popolo, non si poprevarrà adesso alla suanel valor dell' ope- tesse bruciar mai dentro il ricinto de' para. Che è ciò, a che giudical'istesso Santo diglioni (come tutto di si venivano a bruche Cristo volesse alludere, quando disse: ciar quelle, il cui sangue era stato offerto

samento ti può dare a ciò Dio, che ar- privata. Ma qual Giustizia più severa di que-

fta, in cui non un' uomo di volgar condi- non fi erano ancor uditi i trionfi. E a porzione, non un Cittadino, non un Confo-lo, non un Re della nostra Terra, ma l'istel castra di tutti i rispetti umani, ancora per li fo Re dell'Empireo (ch'è di orror fommo ) Tribunali, ancor per le Sinagoghe, ancor veniva nudo confitto con duri chiodi fopra per li Senati, ancor per le Regie, efortava un patibolo per quei falli, di cui nè pur fu allora l'Appostolo i convertiti Giudei, siemacchiato, ma folo apparve . Questa su come quegli che dubitavano di dismettere una Giustizia così serale, che quando anco- le osservanze legali più accreditate, per rafulle stata efeguita, non dico là in una non mostrar di aderire ad un novello Legiscuttodita, benchiusa, dovea col su ogrido d'di nostri questo improperio non e più il folo, ancorche non veduta, assordieri in nome di semplice Cristiano, mabensi il nomodo. Che dovea fare ella dunque, medi Cristiano pombare, di Cristiano pombare, de cristiano pombare de conservata del conse rere d'ogn'intorno a mirarla ? Non dovea zarlo . Deridetur justi simplicitas . E questo quindi ogni malvagio inferire, che fier sub- hai tu da portare . Però quì offerva come plizio havrebbe al fin di lui prefo il furor non dice l'Appostolo! Exemma ad eum extra Divino? Si hac in viridi, quid in arido ? III. caftra ignominiam ejus persances , ma impro-A maggior confusione di Cristo stello , che perium; perchè il più difficile è questo : docosi volle non folo pascersi veramente di vere udire co' tuoi orecchi medesimi i diopprobri , ma fatollarfene . Saturabitur leggiamenti di tanti che fi fan beffe del tuo opprobriis. Non era forse di confusione ba- modo di vivere, e collerarli ; anzi recarte-Revole morire dentro le mura di una Me-lia gloria. E pure a questo medefimo hai tropoli sì famofa, com'era Gerufalemme, sì da animarti, fe tu vuoi corrispondere a popolara, si piena, massimamente per le ciò, che Cristo si degnò di patire per amor feste di Pasqua ? Sì certamente . Ma Cristo tuo. Rimira un poco quale improperio su non ne su pago. E però come al nascere anquello ch'ei sopportò, quando nello stra-tepose Betlemme a Gerusalemme, ed al scinar la sua Croce, udiva tanti che a lingua morire Gerusalemme a Betlemme ; così tra sciolta mettevansi a dir dilui quello che BOILE OCTUBACISME A DETERMINE ; COSI TA JECIOTA MECREVARIM A dir dilli quello che le partifertani a Gerulalemme fingolari volenno, fenza che vi fulle puri non far tanmente ferbò per sè la più ignobile , la più to popolo, che ardific più di pigliare le fue infane, ferbò il Calvario, luogo poco di differel chi lo dove attacciar di Profetz fal-Anne dalla Città, dove conduce a quella [o, chi d'Ippocrita, chi d'Indiavolato, porta che col suo nome stesso mostrava chi di Arrogante; ed egli non però non riquanto era vile, mentr' era intitolata la stette dal tollerare sino all' estremo sì pub-stercoraria. E da questa porta medesima tu blico disonore, benchè potesse di subito vedi uscire il tuo Gesù fra due Ladri, con con modi prodigiofi confondere que' ribalun pesante patibolo su le spalle, a suon non di, e mentirli tutti . Che fai tu dunque che tanto di tamburi, e di trombe, quanto di ancor non escientes castra de' tuoi riferbi fibili, con cui lo accompagna un popolo vilifimi? Nonbafta che tu da vero Criftiaimmenfo suil di più chiaro. Va ora, e sa- no ti porti dentro le mura private di tua caziatipure quanto a te piace di quella tua mera, ditua cafa; bifogna uscire all' apergloria umana, che tanto ambifce.

Confidera, che non così volca già fare vorrà per questo deriderti, ti derida . Sal'Appostolo, il qual dicea : Exeamusigirur ad rai derifo con Cristo. no. Questo a suoi giorni era nome di deri e rappresentato. Tu affine di corrisponde-Crocifillo, di cui fiera poc' anzi veduta la Hai forse ad aspettar che mandi a chia-

niazza di Gerofolima, ma in una Torre ben latore negletto. Non erubefce Evangelium . Roma ife

mentre non fu solo eseguita sopra una piaz-vero, di Cristiano pudico, di Cristiano paziente, di Cristiano mortificato, perchè paziente, di Cristiano mortificato, perchè ria tel a con unit pigliano a mimo a dispreza poè in tal a case unit pigliano a mimo a dispreza poè in tal case unit pigliano a mimo a dispreza poè in tal case unit pigliano a mimo a dispreza poè in tal case poerche.

to , extracaftra, extracaftra. E fe la gente

enmextra cuftra, impreperium ejus portantes. Confidera, che appunto per ciò non è Questa è la vera illazione, la qual da un stato contento di dir l'Appostolo: Exeamus fatto si generofo di Cristo si ha da cavare, extra castra, impreperiumejus persantes, ma enon quella di attendere a procacciarsi la vi ha voluto aggiungere ad eum: perchè flima propria. Ma qual'è quello imprope-rio, di cuil' Appofilolo favellò in quello il Signore ufcire dallafua potta di Gerofo-luego / Etteralmente è il nome di Criffia ilima con quell' obbrobrio che pur'ora fi fione, perchè fignificava il feguace di un reatanto eccesso di carità, ch'hai da fare ? morte ignominiofiffima fu'l Calvario, e marti da quei ricinti in cui stai racchiuso

- C000-C

и.

posto, di Cristiano? Anzi da te stesso hai dum, hai dà portar l'improperio che ti verda correre ad incontrarlo, con somma alacrità, con fomma allegrezza, lasciando cicalar dite chi vuole. Benchè l' Appostolo su'l più bel fiore o delle amicizie, o degli non ha curato qui di dir altro che ad eum, affine di non restringere il sentimento . Chi dice ad eum , dice tutto : Ad eum fequendum, ad eum fociandum, ad eum pradicandum, ad eum confirendum, ad eum colendum, ad eum omnibus modis glorificandum. Dice ad eum fequendum, come fanno coloro che abbandonato il Secolo vogliono darfi alla fua fequela perfetta con l'offervanza de'tre configli Evangelici : Relillis omnibus fecuri fune eum . Dice ad eum fociandum , come fan quei che in tal sequela gli tengono più d'appresso con l'annegazione di tutti i loro appetiti, e piccoli, e grandi risolutissimi Cor.121. di voler con esso morire su la sua Croce: Eamus & nos, & moriamur cum eo . Dice ad eum pradicandum, come fan quei che portano il fuo nome a coloro che no 'l conofcono, o non lo curano, nè si vergognano di predicare da per tutto Gesù, e Gesù Crocififo : Indei figna perunt, & Graci fapientiam quarunt . Nos autem pradicamus Christum crucifixum , Indais quidem scandalum , Gentibus autem flultitiam . Dice ad eum confirendum, come fan quei che questo nome di Gesù Crocifisto, non solamente sostengono sopra i pergami, ma ancora ne tribunali, ancora nelle prigioni, anco ne patiboli, ancora trale più orrende carnificine : In defensionem Evangelii positus sum . Dice ad eum colendum, come fan quei che tra' fedeli fe non altro l' onorano, come và da vero onorato, stando nelle Chiese con una fingolarissima riverenza, ricevendo spello i Santissimi Sagramenti, orando, salmeggiando, fagrificando, e facendo, come è dovere, del suo Culto una stima altiffima. Dice ad eum , finalmente , glorificandum, in tutti i modi possibili, come fan quei che non si saziano mai di procurar la sua gloria, comunque sanno, di promuoverla in sè, di propagarla negli altri, sia con la vita, sia con la morte, senz'altro Phil 120. riguardo mai che di quello folo che possa più ritornare in onor di Cristo: In nullo confundar, fed in omni fiducia, ficus femper, fuo. onunc magnificabitur Christus in corpore mee , five per vitam , five per mortem . Ora certiffimo che in tutti questi casi che a lui fi vada, conviene andare con animo preparato ad ogni dispregio: altrimenti non si fa niente? E però dice l' Appostolo: Exeamas ad eum, ma fempre improperium ejus portan-

unafi vergognolo nel nome, che tifuim- jes . Perchè fe vuoi ulcire ad eum fequenrà da' tuoi più stretti congiunti, i quali ti diranno che tu sei matto a lasciare il Secolo anni, con pregiudizio notabile della cafa. Se vuoi uscire ad eum sociandum , hai da portar l'improperio che ti verrà da quei che teco convivono, i quali ti diran che vuoi fare da più degli altri, mentre fei più tosto da meno . Se vuoi uscire ad eum pradicandum, hai da portar l'improperio che ti verrà da quei che derideran la tua foggia di predicare, como non vaga, non acuta, non alta, non dottrinale, e cheti abban-doneranno per udir altri, i quali parlino più a gli orecchi che al cuore. Se vuoi uscire ad eum conficendum, hai da portar l'inproperio che ti verrà da quei che firideran di te, che tratti di andare alle Indie con un capitale si povero di virtà, ne temi di voler correre tanto pelago affine d' incontrar le zagaglie de i Taicosami, quando non fai sofferire ancor le punture, che ti dà in cella una mosca. Se vuoi uscire ad eum colendum, hai da portar l'improperio che ti verrà da quei che scorgendoti stare in Chiesa divoto più del costume, confesfarti, comunicarti, far'altri simili atti di Religione, diranno che tu pretendi così di cattatti per via di fantità quella gloria, che non ti puoi cattar per via di talenti. Se vuoi finalmente uscire ad eum glorificandum, in tutto quello che puoi, qui è dove più che in altro conviene armarfi. Hai da portar l'improperio di tutti i generi, udendo dir per lo meno da i'più modesti, che operi più con zelo, che con prudenza. Però rimembrati allora del tuo Gesù ch' esce dalla porta più vil di Gerufalemme, adorno con sì bell'abito di dispregio, e di a te medefimo; lefus, ut fantificareeper fuum fanguinem populum, extra portam paffus est; e io dimorerò timorofo ne'miei ripari e Non fia mai vero: Exeamus igitur ad eum extra caftra , impropertum ejus portantes . Benchè quando mai ti converrà portar l' improperio suo ? improperium ejus . Appenati converrà portarper lui un'improperio, che meriti di effer detto simile al

XXXI.

Scie opera tua , quia neque frigidus es , neque calidus . Viinam frigidus effes, aus calidus: fed quia repidus es, & nec frigidus, nec calidus, incipiam se evomere ex eremee. Apoc. 3. 15.

Onfidera, come questa tiepidità tanto odiosa a Dio è senza dubbio quella che si usa nel suo Divino servizio. Eposto ciò si fa chiaro chi sieno i tiepidi, de' quali quì si ragiona secondo la più legittima intelfigenza, chi sieno i caldi, chi sieno i freddi. Freddi al servizio Divino son qui coloro, che non havendo ricevuto mai lume a conoscere i beni nascosti in esso, nè men si sono sentiti mai punto accendere ad abbracciarlo. Caldi, quei che abbracciatolo, vi attendono, com'è giusto con gran fervore: Tiepidi, quei che vi attendono sì, ma rimcsiamente - Convien però qui fottilmente offervare ( le si vnol punto arrivare all'intendimento di quelto passo, non così facile) che due ragioni vi fono di tiepidezza . L'una è nel paffare che fan le cole dal freddo al caldo: L'altra è nel tornare dal caldo al freddo. Ora pare affai indubitato, che il Signore qui non favellidi queiche toltiff dalla loro freddezza, fono è vero ancor tiepidi nel fervirlo, ma ciò perchè fono ancor in via di passare dal freddo al caldo. Questi benchè tali, si avvanzano a stato buono; e però non posfono effere a Dio nojoli. Parla di quei, che dicadendo dal primiero fervore, fono in via di tornare dal caldo al freddo. O' quevi sì che a Dio fono, non pur dinoja, ma ancor di abbominazione, mercè la stolra rifoluzion ch' effifanno! Tu di quai fei? Se di quei, che sen vanno dal freddo al caldo, fatti pur animo a compir presto un passaggio, ch'è sì fodevole: Conforeare, & perfice. Ma, fe di quei che fen vanno dal caldo al freddo : mifero te , temi e trema, perchè tu fei nel funestissimo numero di quei tiepidi , a detestazione de' quali qui Dio grido : Vienam frigidus effes, aus cali-

dus, tanto egli abborre il tuo flato. Considera, che questo Veinam pare assai malagevole da capirli. Perciocche, le tanre haverlo da principio abbracciato con finzione ch'io traccennai da principio, co-

11\_

gran fervore, e poi trascurarlo? Ma non si dice che l'esser freddo sia cosa più cara a Dio, di quel che sia l'effer tiepido. Si dice solo ch'è cosa meno molesta. E cost hai tu da saper che col dire Veinam, non efprime il Signorequì defiderio di un bene positivo, ma negativo, cioè dire in buon linguaggio, di un minor male, qual'era il defiderio altresì di quei che già differo: Vii- Eph 7.4 nam infervos, & famulas venderemur: Vei- Jobia.18. nam confumptus effem, ne oculus me videret . E minor male è il non haver conoscinto il Divin fervizio, e il non haverlo abbracciato che non è l'haverlo abbracciato con gran fervore, e poi trascurarlo. Dissi, ch'è minor male, perchè se non è minor male per se medesimo, è minor male a cagion delle confeguenze che porta feco . Concioffiacche, che ti penfi? Che la tiepidità sia stato di consistenza ? T'inganni molto. E'uno stato, in cui nessun, benchè voglia, può mai fermarfi; ma convien che fempre deteriori e declini finche perisca. Quel vaso d'acqua che si discosti dal fuoco, non folo non è più abile a ritenere quel fervor fommo ch' egli havea conceputo vicino ad esso, mane pur quel mediocre, a cui dipoi sia calato nel discostar-fene; forza è che a poco a poco rassreddisi totalmente. E così pur'avviene nel caso nostro dell' Uomo tiepido. Egli fi è scostato dal fuoco: ha comminciato ad abbandonar l'orazione, non ha più diletto pe' libri spirituali, non si mortifica, non si modera, è tutto dato a ricreazioni superflue, fe non cattive . Che si cred'egli però? Di poter mantenerst in un tale stato affai lungamente : O'quanto s'inganna ? Ha da

ragionató? Considera, che tuttavia non pare a te III. di restare ancor soddisfatto. Perchè se la tiepidezza è un mal così grande per questo capo, perchè a poco a poco ella portati to quivuol dire effer freddo, quanto non alla freddezza; convien adimque che la haver conosciuto il Divinservizio, e non freddezza sia male molto maggiore della haverlo abbracciatto; com'ester può che tiepidezza. Es'è maggiore, come può dunl'esser, freddo sia cosa più cara a Dio, di que stare che Dio ti brami più tosto freddo quel che fia l'effer tiepido, ch'èlquanto di- che tiepido? Ma non hai già notata la di-

trascorrere ogn'ora di male in peggio. E

fino a qual fegno? Sinch'egli arrivi alla freddezzatotale. E però Dio, che vede in

lui così brutta disposizione, l'abborre

tanto nella sua tiepidezza, che giunge a dire con una esclamazione, che sembra a

primo aspetto si stravagante: Viinam frigidus effer, aue calidus! Ma chi sa che tu

appunto non fii quel milero, di cui fie qui

genza del luogo che quì fi medita? Diverfa è quella freddezza, che precede al fervore sì convenevole nel fervizio Divino, diversa è quella che il seguita. La prima presso Dio riesce scusabile; perciocche nasce, come pur'anzi dicemmo, da mancamento di debita cognizione: ma non così la seconda. La seconda suppone tal cognizione, e però non merita scusa. Quanto qui dunque giunse a dire il Signore: Vinamfrigidus effes , aue calidus : di qual freddezza egl' intese di savellare ? Di quella forse ch'è conseguente al calore ? No certamente , perchè questa è quel sommo male a cui finalmente porta la tiepidezza di chi rallentafinel ben che un tempo egli ha fatto; e così di certo è peggior della tiepidezza. Intese favellare di quella ch' è antecedente. E però se badi, non disse: Veinam calidus effes , aut frigidus ; ma Veinam frigidus effes , aut calidus; equante volte qui replicò tali voci, altrettante ritenne l'ordine stesso: nominò prima il freddo, e dipoi il caldo, affinche conofcasi di qual freddezza ragioni: di quella, ch'ha, non chi sia ritornato dal caldo al freddo, machinon fia ancor paffato dal freddo al caldo. Nè ti deeciò recarpunto di maraviglia. Ad uno che si ritruova in un tale stato di non haver fin' ora abbracciato il bene, perchè non l'ha conosciuto ( ch'è la freddezza chiamata quì danoi antecedente) non è gran fatto che il Signor' usi pietà con trarlo fin talora ad un fervor sommo di spirito, perchè ben vede che il misero, se peccò, peccò solo per ignoranza: ch'è la ragione per cui l'Appostolo lasciò scritto di sè, che ancor egli havea confeguita mifericordia de'fnoi fu-Tim.L.19 roti: Mifericordiam Dei confecurus fum, quia ignorans fectin incredulirate. Maper l'oppolto, achi firitmovi nell'altro, di havere abbracciato il bene, e poi abbandonatolo ( ch'è la freddezza detta da noi conseguente ) sotto qual titolo potrà usare il Signore un' egual pietà ? Convien che lascilo nella voluta freddezza. E così leggiamo di molti, i quali di Peccatori arrivarono a farfi Santi, e Santi grandiffimi (perchè da contrario a contrario si dà passaggio) ma dipochissimi, i quali ritornassero a fatsi Santi da pervertiti, perche dalla privazione all'abito, come il Filosofo infegna, non v'è regresso, almen di legge ordinaria: ch'è quello appunto che il Salmista confermaci la dove dice, che l' Uomo è uno spirito che và bensi, manon torna, Spiritus vadens, & non rediens. Perchè và già non ti habbia più a sdegno.

me necessaristima a presupporti per intelli- | ben facilmente dal bene al male, ma non così dipoi torna dal male al bene'. Ci vuole a tanto un manifesto miracolo della Grazia : Impossibile eft, cioè dire , è difficilif- Hebi 6 1. fimo, eos qui femel funt illuminati, de. & prolapsi sunt , iterum renovari ad poenicentiam . Eccoti dunque la ragion per cui Diotibramerebbe più tosto freddo, come eri innanzi alla conversione, che tiepido, come sei quando cominci già a pervertirti: perche una tal tiepidezza ti porta a stato molto più deplorabile, che non fu la prima freddezza: Veinam frigidus effes, aus calidus. Anzi eccoti la ragione per la qual' egli parimente loggiunge: Sed quia repidus es, incipiam te evomere ex ore meo. Perchè se con la tua tiepidezza tu ti disponi ad uscir dal seno di Dio : qual maraviglia farà, che Dio non afpettiche tun'esca da te, ma che omaiti vomiti , non potendo lui più refistere a tanta naufea?

Considera, ciò che sia questo vomitamento si dolorofo, il quale Iddio ti minaccia. Forse è la tua dannazione. Non dico ciò, perchè Dio per lasemplice tiepidezza nel suo servizio non può dannarri, come può ben dannarti per la freddezza, qualunque fiafi, o posteriore, o anteriore. E la ragion'e, perchè la freddezza supponein sè colpa grave, ela tiepidezza non la suppone nulla più che veniale, ma volontaria. Il vomitamento dunque, non è, a favellar ginstamente, la dannazione: è la disposizione a tal dannazione. Perciocchè allora fi dice che Dio ti vomiti, quando comincia a non haver più di te quella custodia amorevole ch' havea prima. Non ti accarezza più con delizie spirituali, ch'è il primo grado, come dicono alcuni, di queito vomitamento: ti lascia sopraffare da avversion grande alle cose di suo servizio, da triffezza; da tedio, da tentazioni, ch' è il secondo grado: ed all'estremo ti lascia ancor di cadere in reprobo fenfo, ch' è il terzo grado, a cui finalmente succede la dannazione già irreparabile. Però tu scorgi che il Signore dice, incipiam. Non ti vomitagià tuttoin una volta, perciocchè questo non è, senon che di un stomaco assai sdegnato: ma ti vomita a poco a poco. Se però egli non ha ancora finito di vomitarti, ravvediti prontamente, che ancora hai tempo di rimaner nel suo seno, benchè commosfo. Rinuova i proponimenti di ben servirlo, risormati, rinservorati, perchè per questo medesimo dice, incipiam, per darti spazio a recargli conforti tali, che

Ff 77.19

Agofto.

più tosto eccedere, che mancare, ne termini di chiarezza, e spiegarsi bene, sicchè qualcuno non intendeffe fallamente per chi è poco caldo, anch' è caldo. Colui è tiepido, il quale già più non è freddo, nè

Confidera, per q al ragione il Signore | chè imprendeffi a fervirlo , e pur trascuranon è contento di dire: Sed quia tefrantes, reun tal debito. O' qual timore ha dareincipiam te evomere ex ere meo ; ma doro carii una trascuratezza si sconveniente , haver detto repidue, di più aggiurge, Er fein tefi annida! Non muove fromaco annee frigidus, nee calidus. Non ballava dir cora ate il rimirare, che uno favorito da repidus puramente? Bastava, qual dubbio te con maniere esimie, accarezzato, ab-v'e? Contuttociò, come si trattava di bracciato, già comincia trattare di abbanpunto sì rilevante, il Signore ha voluto donarti, quando il dovevi anzi credere turto tuo? Ma questo è ciò che fai tu parimente rispetto a Dio, quando sei trascu-rato nel suo servizio. Già vai teco trattiepido chi è poco freddo, o chi è poco tando di abbandonarlo, attefochè, come ealdo. Chi è poco freddo, anch' è freddo: ascoltasti di sopra, la tiepidità non è sato in cui ti poffi contener lungo tempo . Convien che passi quanto prima per essa caldo: nec frigiáns, nec calidas. Però, fe dal caldo al freddo, & ad un freddo molto tu fossi freddo, sicche ignorando quei be- più contumace di quello in cui zi trovavi ni che porta feco il Divin fervizio, non ti fossi sin' ora applicato ad esso, il Signor sicche habbia a dirfiun giorno ancora dite, non ti havrebbe ricevuto ancor nel suose- come su detto della insedel Gerosolima : Jer.6.7. no qual caro amico, e così non ti havreb- Sieut frigidam fecit cifternam aquam fuam, fie no quantità amico) e Curation in interesti productione della consideratione della considerati buono per tante grazie ch'egli ti fe dac- to il suo cuor da Dio.



# SETTEMBRE.

T.

Beatus homo, quem tu erudieris Domine , & de lege tua docueris eum. Pfal.93. 12.



ı.

allo findio , quanto la bontà del Maestro . Ma qual Maeftro è flato al Mondo migliore di Gesù Crifto ?

Questo è quel Maestro promessoci tanto innanzi per Isaia , con quelle parole : Erune eculi tui videntes Praceptorem tuum. E però parea , che tutti di ragion doveffero correre alla fua Scuola , con fomma calca . E pure appena v' è chi vi vada , non che vi corra . Non ti flupi-re , fe però qui esclama il Salmista: Beaeur home , quem tu erudieris Demine ! Notano tutti , che egli dice Heme , non Hemines : perche raro è chi s' induca a ftudiar davvero , fotto di un tal Maeftro . benchè si degno . Più volentieri fi corre ogni di a coloro , che fono prurientes auribus , cioè a Maestri ingannevoli, i quali ti promettono, se gli ascolti , di farti a un tratto beato con quei loro dogmi che porgono, di vendicarti, di ambire , di accumulare , di dare alfenso ogni ssogo ; e poi ti tradiscono , perchè ti rendono reo di eterna miferia. Popule meus , qui ce bearum dieunt , ipfi se deripinns . Beato veramente farà , chi fi farà Difcepolo , ma fedele , di Gesù Crifto, petch'egli folo confeguirà il fom mo bene. Rendi grazie al Signore, perchè tu puoi con tanta facilità goder, fe vuoi , di prefente si gran Maestro , massimamente nella Scuola fua eletta, ch'è quella dell' Orazione; e confonditi primi elementi: malasciano altrui la cura fe non l'odi .

11. Confidera , che i Sovrani Legislatori danno si bene le Leggia' Popoli loro , ma non le infegnano . Lasciano a i Dottori la cura di montar poi sin le Cattedre , e di fpiegarle. Non così già quello Maestro Divino. Questo dopo haver promulgata di rus bemo , quem su erudieris Demine , & suabocca la Legge su'l Monte Sina , e giù de lege sun docueris eum . Anzi chi può mai disceso in persona a montare in Cattedra, dire con qual pazienza egli eserciti un tale

Onfidera, come nessuna co- affine di spiegar la Legge già data, e di mo-sa incende tanto gli Scolari strare a chiunque sosse la forma di praticarla con la maggior perfezione che fia possi-bile, affinche cessi la scusa, se non si pratica . Ege ipfe qui lequebar , ecce adfum . 1551.6. Però gli difle qui Davide : Bearns bemo,

quem eu erudieris , Domine ; non eui, ma ru. Non haveva egli la fua invidia a coloro, che havean fortito per Maestro un Mose, o che fortirebbono un' Ifaia , un Geremia; ma bensì a quegli i quali un dì fortirebbono Gesù Crifto Figliuol di Dio. E questi appunto siam noi . Com' è però mai possibile , che non c'insiammiamo di tutto cuore allo fludio ? Tanto più , che gli altri Maestri, qualunque siano, che posson fare? Possono dare i loro precetti a gli orecchi, ma non al cuore. Egli solo è che das viam fonanti tenitrai. E fa che siun. Jobas :5. ga la voce de finoi Ministri, de finoi Predicatori, de'sioi Proseti, arisvegliare la mente, e ad iliuminarla. E però non solo può dirfiper verità, ch' egli fiail Maestro migliore fopra la Terra , ma ancor l'unico . Matth 1:15 Ne vocemini Magistri , quia Magister vester 10. che spacciansi per Maestri , sono Maestri che giungono ad operare solamente al di fuori, ma non didentro. Nessun'altro fa che tu intenda ciò che ti è detto , neffun che tu lo cleguisca.

Considera, che quando anche gli altri . 111. Sovrani Legislatori s' inducano adinfeguase , ch'è cafo raro, le loro Leggi, non vogliono la fatica di porgere a gli Scolari i di dirozzarli nelle Scuole inferiori di grado in grado, ed effi poi gli ricevono già introdotti alle Dottrine più alte . Il nostro Legislatore non fa così . Ego eruditor emnium seram. Eglièche infegna a color che fon dirozzati , ed egli che li dirozza . Een-

398

Der 8.5. uffizio fingolarmente, di dirozzare . Sieut, scienza procuri di approfittarti, più che in home erudit flium suum, quando il figliuolo è ogni altra! Questa è quella scienza la quale per appunto più incapace, e più inetto, se ti sa beato. La Beatitudine è doppia. Una Dominus Deus tunserudivit te. Tu per te perfetta, ed è quella della Patria ; l' altra ftesso puoi intendere facilmente quanto di imperfetta, ed è quella della Via. La Beafatica hebbe a durare il Signore con effo te ; nelle prime lezioni ch'egli ti diede, per dirozzar' il tuo spirito, ch'è quanto dire, per to per quella Via che ti conduce alla Patria. diffaccar da te quelle inclinazioni catrive che t'impedivano a poter mai ben' apprendere la fua Legge; per toglierti l'alterigia, per toglierti l'ambizione, per toglierti il sommo amor che havevi a te stesso. ler 31.38. Eruditus fum , puoi forse ancora tu di te immacolati dal fango , che pur troppo dire con verità, eruditus sum quasi juvenculus indomitus. E piaccia al Cielo che ancor' egli habbiati dirozzato a bastanza, benchè già da tanti anni ti tenga a Scuola . E ti flupisci, s'egli poi non ti dà quelle lezioni fublimi, che son sue proprie? Laragion' è, perchè titruova anche rozzo. Tu vorreftinell' Orazione effer tosto partecipe di que'lumi , che da lui ricevono i Santi . Te lo concedo. Ma questo appunto è il mal tuo, che tu vorresti effere addottrinato da così degno Maestro, ma non vorresti ancor'essere dirozzato. Lascia prima ch' eglititolga il foverchio affetto, che ritieni ancora alle proprie comodità, e a i proprj capricci; e poi nontemere ch' egli non ti dia quelle lezioni sì nobili che ameresti . Ma fe prima tu non permetti che ti dirozzi perfettiffimamente, non v'è pericolo ch' egli giammai ti addottrini . Senti come parla il Salmifta : Beatus homo , quem en erudieris , Domine , & de lege tua docueris eum . Prima erudie, poi docer; non prima docer, poi erudit . Confidera, che proprio di un tal Maestro

è l'infegnare, non solo ciò che appartiene all'adempimento della fua Legge, ma ancora i mifterjaltistimi della Fede, quali son quei delle tre Persone Divine , della Predestinazione, della Provvidenza, della Grazia, ed altri non mai più uditi . Erulia-Manh. 13. bo abscondita à conflitutione Mundi . Continttociò nota altissima maraviglia . Il Salmista non chiama qui beato alcun di costoro : che vengono si da Dio ammaestrati in tali millerj , ma si bene nella fua Legge , Beatus homo , quem tu erudieris , Domine , & de lege tua docueris eum; non de arcanis tuis , non de judiciis suis, non de incomprehenfibilibus suis , ma de lege sua . Perchè fenza la scienza specolativa di misteri sì alti tu puoi salraun poco quanto rileva , che in questa tavia seppellitonelle caverne . Si quasseris

31.

titudine della Patria è il veder Dio . La Beatitudine della Via è il camminare dirit-Malavia cheti conduce alla Patria, non è la scienza esattissima de Misterj , ma della pens. 1. Legge. Beati immaculati in via , qui ambulant in lege Domini . Ecco quei che fon detti Beati in via ; quei che ferbandofi attraverfasi in quella medesima strada che guida al Cielo, van sempre innanzi nella Legge Divina con piè costante, ambulant in lege Domini . Es'è così, chi non vede quanto più di fludio hai da porre in faper la Legge di Dio, che in saper tutte le Dot-trine del Mondo? Che ti varrà la tua scienza di Poesia, di jus civile, di jus canonico, di Morale, di Teologia fublimiffima, fetidanni? Epurcon tutte queste, e con altre tali, per così dire, infinite, tu puoi dannarti : ma non con quella della Legge Divina, se hai quella scienza, la qual s'infegna, com'habbiam detto, immediatamente da Dio, ch' è la scienza pratica . Laspecolativa medesima della Legge si apprende ancora da' libri spirituali che ne discorron; la pratica da Dio solo. E però qui dice parimente il Salmifta: Bearus homo quem tu erudieris, Domine , O de lege tua docueris eum, perchè ne pure di questa materia stessa così importante, qual' ela Legge Divina, egli curava più che tanto la fcienza speculativa: volea la pratica. Tu qual puoi già gloriarti di possedere? Ne l'una forte, ne l'altra, ma bensì le scienze

II.

profane che apprezza il Mondo.

Militiaest vita hominis super terram. Job 7. 1.

Onfidera, come queste parole sono già notissime a tutti ; ma non a tutti sono tutte note altresì quelle conseguenze di fomma utilità, che se ne deducono : e però sprofonda il tuo spirito ad iscavarle ; già che non devi far come alcuni, che fi contentano nelle Divine Scritture di quelle ponderazioni, che fon qual'oro, già rivarti: ma fenza la fcienza pratica della Leg. dotto in monete. Convien che passi a ri-ge ora detta, tu mai non puol. E però mi-ge ora detta, tu mai non puol. E però mi-

I.

fapianziam, quasipenniam, ch'è quanco si fa gliarti ognituo solazzo? Pare ate, che ciò da'aprimi: & four chisparra essenzialiam, si ficonvenga in una Milizia? Milizia essenzialiam, ch'è quello che si fa di più da' secondi; rune iminis super reram, non è diporto : intelliger imperem Domini, ch'è quel che baConsidera, che se la vitta degli uomini intelliges imporem Domini, ch'è quelche ba-fin a contencer in ufficio la volontà ; de cua milizia, ne fega ancora, ch' ella non Fronta de ficientism Dei invenier , ch'è quella che fa è tempo di premio , come alcuni vorrebboricco l'intendimento con fommo ptò della no, ma di merito. E però qual maraviglia, volonità fteffa, la quale da lui dipende : (E tanti buoni fu la Terra hanno male ? (E Dunque per tornare all'intento : E la vita [Generale prudente non ha per regola dicedegli uomini una Milizia, in cui se cerchi nere i Soldati bravi lontani dalle moschetil Generalissimo, è Dio; i Capitani inferio- tate : anzi questi egli usa di mettere più ri fon quei che tengono fu la Terra il suo delli altri alle prime file , e con ciò dà a Inogo; i Soldati fon gli uomini obbligati conoscere che più gli ama, e che più gli a militare per tutta la loro vita ; che però apprezza . Basta che , dopo il confeguinon fi dice , che militia of vita beminit , ma che bensì vita bominis oft militia; il campo della battaglia è questa Terra , su que tu che condanni si facilmente la Provla qual fono disposti in varie ordinanze videnza , perchè in questo Mondo dia gli uomini tutti fecondo gli flati lloro : spesso da patircanto a gli uomini Giusti? la divisa è 'l nome bello di Cristiano ; In Mondo preffuram habibiris . Costrattan- Job 19. L. l'armifono l'orazioni , di cui esti si vaglio- si valorosi: Milisia est viea bominis super cerno nel combattere , fon le Scritture , fo- ram. Aspetta all'ultimo , e vedraise Dio no i Sagramenti, fono le penitenze, e so- premierà più degli altri, quei che più anno gli altri fimili ajuti spirituali ; i nemici cora degli altri hanno faticato . Qui nulla fono gli appetiti scorretti , avvalorati da più firicerca, se non che porga loro stipenque'Demonj infernali , che sono in lega di proporzionati a quelle fatiche che locon effi; gli flipendi fono i conforti, che ro impone: Quis enim militat fuis flipendiis fi ricevono dalla grazia ; le perdite fono le unquam ? e che però dia loro conforti a.Con. , 7. cadute in peccato; le conquifte son gli arti ancor maggiori di grazia, che non da agli nobili di virtù ; la sconsitta è la dannazione; il Trionfo è la gloria del Paradifo, che al fin corona chi vittoriofo ha compita è una Milizia, ella è dunque tempo di ubbi-

Confidera, che se la vita degli uomini è una Milizia , ne fegue adunque , che ella fia tempo di travaglio continuo, non di ripolo; che però le Leggi ci dicono, che alcuna: In Militia nullas ferias admitti : perche se in essa si cessa dal combattere, il che nella Milizia spirituale (ch' è quella di cui qui ragioniamo) è caso tarissimo, non però mai fi ceffa dal faticare. Quando anche non fi combatta, a cagion de'nemici, che non dan pena , dee star ciascuno preparato a Eph.4.14 combattere ; Seate ergo fuccintli lumbes vefres . Dee ripulir l'armadure; dee raffinarle; ne puo andare vagando di quà, e di là, come fanno gli scioperati; ma dee stare a

per tuo ben maggiore.

IL.

mento della vittoria totale , egli altresì gli remuneri più degli altri. Che dici dun-

altri. Confidera, che se la vita degli uomini la fua Milizia. Ma queste fono cose già dire umilmente, non di operare a suo mo-note a tutti. Tu pensa adesso a quelle do. E chinon saquanto esatta sia l'ubbiutili confeguenze, che hai a cavar da ciò dienza che sempre e si volle, e si vuolenella Milizia? Non v'è al Mondo ubbidienza maggior di questa. Che però il Soldato non ha nè anche da esaminare quegli ordini , che riceve dal Capitano, ma gli ha da eleguire a chiufi occhi : Habes fub me mi- Matth & . nella Milizia non fi danno vacanze di forte liter , & dice buic , wade , & vadir , & alis, veni , & venit . Ne folamente quest' ubbidienza vuol' effere nelle cofe facili , come fon l'andare, e 'I venire; ma nelle più dolorofe. Ond'è, che con pene attro-

do sopra di loro, e che li percuore. Che dici dunquetu che non vorrefti fu la Terra altra Legge che il tuo capriccio ? Miliria efivita hominis superterram . Se la vita è quartiere, al posto, alli passi: Supercusto- tempo di militare, è tempo dunque pur diam meam flabe; ancorche però gli conven- di ubbidire perfettamente, e di non doler-Abaca: 1. ga di dimotare esposto alle ingiurie d'ogni si , ne puretra le sserzate, che vengono stagione, e spasimare di freddo, e svenir di dalle mani del Generale, o di chi sostien le fame, e durare ogni grave stento. Che di sue parti. ci dunque tu che vortesti in questa vita pi-

cissime tutto di si gastigano que Soldati, ch'

habbiano ardire di rivoltarfi al Capitano

in quel punto, che alza il bafton di coman-

Confidera, che se la vita degli uomini è ma

111.

IV.

VI.

E cl. 9.20. cagione ? Quoniam in medio laqueorum in- terram: e al fine d' effa fi vedrà chi tu fei. gredieris, & super dolentium arma ambula- Considera, che se la vita degli uomini fe haveffi già quafi in pugno la tua falute? T' fuper terram. E però ftà cauto, perchè anmit g!adius.

zia non si provavano altri, che i Princi- mente, come sanno i Mondani, che segno

è una Milizia, ne segue in oltre, che la vita pianti. Tyrones de populo terra; in questa anè tempo di pericolo fommo, non è tempo cora si pruovano i Veterani : Tenravit di sicurezza, Echine può dubitare ? Com. Deus Abraham. Perchè le pruove che Dio Gea. 1. munionem mortisscito: ecco la protesta, che prende degli nomini, come di suoi Soldail Savio fa a chi nascendo si truova subito ti, non finiscono sino all' ultimo. Che fai ascritto, o voglia, o non voglia, in que- tu dunque che tanto presto dai sede alla tua sta sì gran Milizia di cui trattiamo : Com- superbia, qualor ti dice che sei già quasi armunionem mortisscito. Ognuno intenda che rivato alla fantità; Falso, falso, Non sofinch'egli vivrà , vivrà sempre in pericolo di no ancora terminate le pruove . Militia dannarfi al pari d'ogni altro . È per qual (cioè Tentatio) Militiaefi vita hominis super

preserve de la continuo fo- è una Milizia, ne feguita finalmente, ch'ella vrastano mille aguati, e del continuo fo- non è tempo libero, ma pressifo. Che vrastano mille assalti . Gli aguati sono i voglio significare? Vi surono trà Filosofi pericoli di peccare che non ti aspetti . Gli alcuni audaci, i quali assine di colorir sotto affalti sono quei che ti aspetti, ma non ti titolo di fortezza una disperazione arridisponi aribattere virilmente. I primi son vata al sommo, dissero che ad uscir da formidabili per lo numero , I fecondi per qualche difaltro, o d'ignominia , o d'inferla fierezza: che però de' primi si dice, mità, o d'altro male, che fosse troppo dis-in medio laqueorum ingredieris; e de'secon- sicile a sopportarsi, poteva l' uomo lodedi, & super doleneium arma ambulabis . O' volmente anmazzarli da se medesimo . Ma se potessi dall'alto mirar la Terra, ch' è quel qual'error più massico ? Militia est vita campo vassissimo di battaglia in cuiti ri- hominis super terram . Adunque come sarà truovi! Vedresti ch'ella è tutta, per dir co-sì, seminata d'armi, cadute al fine brutta senza la buona grazia del Generale ? Anzi anno famina que inficrabili, che in untal'atro èfato fempre riputato da tutti vanno fam' ora a piangere nell' Inferno le loro perdite. È che altro fono queste armi, le è punito anch' oggi altamente da tutti che tellimoni delle feonitte, le quali tutto i Popoli. E s'e così, come dunque fia disfiricevono in tali assalti? Arma dolenium. mai lodevole ? Può fi bene il Soldato, E tu pur ti tieni sicuro, non altrimenti, che massimamente quando è già lasso lungamente dal peso delle fatiche , chiedere inganni molto . Militia est vita hominis al Generale con calde istanze, che omai si degni cassarlo dalla Milizia . Ma non che tu puoi patire . Varius eft belli può da sè abbandonarla . E questo è ciò, eventus, & nune bune ; nune illum confu- che può fare anche l' uomo rispetto a Dio . Sufficie mihi Domine : tolle animam Considera, che se la vita degli uomini meam : neque enim melior sum quam Patres 3. Reg. 19. è una Milizia, ne segue dunque, ch'ella è mei. Quindi è, che quando vide Giob, che 2 fimilmente tempo di esperimento, non è gl'Amici si erano gravemente scandalezzatempo di presunzione. O' quanto di virtù ti in udir ch'egli bramata havesse si istantestimi forse di possedere dentro il cuor tuo, mente la morte, quasi per impazienza di Mas'ècosì, convien venire alle pruove . tollerare le sue gagliarde miserie; proruppe E questo è ciò, a che singolarmente anche finalmente in queste parole, Militia eft vira si ordina la Milizia, intitolata in questo hominis super cerram. E con esse che volle passo da Settanta col nome di Tentazio- notarioro? se non che bene egli sapeva ne. Tentazio est vita hominissuper terram. il suo debito su la Terra, il qual era di Si ordina a provare l'altrui costanza, o militare, e conseguentemente di patir Softma a plovate a latent coltains, o initiate; e consignentement in patit l'altrui codardia: giacchè quelta in luo- molto; ma che ciò nulla opponevati alla ge nelluno si pruova meglio, che in suabrana di motir presto, mentre a nefmezzo ad un campo d'arme. Quindi è si sun soldato si mai distetto di sossimato che dove sta scritto al quarto de' Re che il sine della Milizia, e di addimandarlo; poblatica sopponere si invece di probabar Tirona; ch'è quello che pur' egli medessimo disse dapopulo repra; invece di probabar, dicce! altrove: Cansilis diebar, quibas mme mili-Ebreo, che militare faciebas . Se non che to, expello donec veniar immutatio mea. Chi v'era questa diversità : che in quella Mili- però ama di vivere su la Terra affai lunga-

day Dà segno di Soldato, il qual fia poco i plice come gli altri. L'istesso par che sucabbattuto dalle fatiche, tanto egli ha atte- ceda rispetto a te. Hai del continuo il tuo fo a schivarle.

#### III.

Medius veftrum fletit , quem vos nefcitis .

Onfidera, quanto fia grande l'error d' alcuni, i quali cercano Dio, come fe fosse da loro lontano assai; e con sospiri, con lagrime, con lamenti, vorrebbono pure una volta tirarlo a se, mentre l' hanno dentro fe fteffi. A questi si che può dirfi con verità : Medius veftrum fletit , quem vos nescitis. Fanno questi ad usanza di quegli stolti, i quali hanno la Fonre in cafa, ed la Divina Presenza, che tutti i Santi raccoaffine di attignere vanno fuori . Anzi, fe fono fuori, bifognache fe ne tornino tofto denrro, firaccolgano, firitirino: così havranno in sè subito ritrovato ciò che vanamente cercavano fuor di sè, vagando per le vie pubblice . Tal'è la regola vera . Che fai zu dunque che non cominci a valertene? Se vuoi trovare il Signore, affine di unirti alui con facilità, non andar com'egli veramente dimora dentro di noi; tanto scorrendo con l'immaginazione fuori dite medefimo: perch'è vero che le e confifte in applicare la volontà a corrifcreature te'l possono far dimostrare , ma spesso ancor ti divertono, ri distolgono: verso lui mandera tosto dall'intimo chi lo e poi, che possono far di più, che accertarti che tu I hai dentro di te? Adunque più tofto internati ben'addentro nell'intimo applicar l'intelletto a conoscere che il Sidel cuortuo, procurando di capir come cofaindubitatiffima, che quivi hai tutto il tuo Dio vivo, e vero, fenza necessità di cercarlo altrove: e allora ti farà facile di ftar sempre alla sua presenza, come fen quei giutti , i quali emoli de Beati , procurano dinon perderlo mai di vifta. Non è una fomma vergogna, che il Signore fia stato Maashii che meglio tu ti disponga con l'inda tanto tempo dentro di te, e che tu appena giunga ancora a saperlo ? Tante da presupporre che il Signore dimora den-

In-14-9

II. Confidera, che questa parola Nescire ha 10-15.21 Mate f.th. ca non curare : Nefeie ves . E nell uno , fto luogo, che tu contempli . Percioc-

Manna de'l' Anima.

Signore nell'intimo del cuor tuo, e tuttavia nescis illum, nescis perchè no 1 conosci e nefeis perchè no 'I curi. Qual maraviglia è però, se tantopoco ri avvanzi nell'acquifto della virtil ? Non eft Deus in con fellu ejus , in- Pfast quinasa funs via illius in omni tempore. Nel refto, come mai farebbe possibile, che se tu fossi sempre presente a Dio, com'egli è presente a te, t'inducessi a far cosa di suo disgusto? Chi è, che al cospetto medefimo del suo Re ardisca di fare un atto, non di fellonia, ma nè anche d'irriverenza, o d'inciviltà ? Però se vuoi per via spedita arrivare alla persezione, questo hai da fare : darti a corello efercizio dele mandano tanto, non folo come importante, maneceffario: Ambula coram me, & efto Gen.u.t. perfellus. Che se pur brami saper più distintamente in che consilla un rale efercizio, non accade che il vadi a cercar da lungi. Confifte in far l'opposto di ciò che significa la parola nescire, consiste in conoscere il Signore, e in curarfene. Confilte in applicare ben l'intelletto a conoscere

pondergli con quegli afferti divoti , che

Considera, in qual maniera habbi da gnore dimora dentro dite. L'hai da applicare a conofcerlo fopratutto per via di Fede, credendo veramente che cosi è, perche la Fede lo infegna : Non longe eft ab une queque neftrum. Quetta è via p à facile af- Act. 11fai , che nou è quella di un attenta immaginazione, ed è anche più fruttuofa. telletto ad apprendere ciò che credi, hai tempere vebiscum sum , & non cognovistis trodi te, come appunto dimora un Renel fuo Regno . Il Re nel fuo Regno dimora col fuo effere fuftanziale, dimora con la nelle Divine Scritture doppio figuificato; notizia ch'egli ha di tutto, e dimora con l'uno appartiene all'intelletto, e fignifica la potenza che quivi efercita. E così il Sinon conoscere: Nesciune eum qui misit me. gnore dimora dentro dite. Il primo modo L'altro appartiene alla volonta, è fignifi- fie quello dell'effere, perchè Dosta den-ca non curare: Nofeie vos . E nell uno , tro di te , come nel suo Regno stà quel e nell'altro senso può prendersi in que- Re che ristede personalmente, e non per mezzo di verun suo Luogotenente Reale: chè Critto dimorava appunto nel cuore fe non che il Re non rificde personaldella Giudea; enondimeno i più d'effino I mente in qualunque parte del Regno, ma conoscevano; e quei che lo conoscevano in una sola, e Dio ristede in qualunque no leuravano, ftimandolo un' Uomo fem parte di te. Il fecondo modo fi è quello

della notizia; perchè come il Re s'aturto ticarlo. L'uno è la Gratitudine. L'altro quello che si operanel suo Regno; e però è la Necessità. La Gratitudine: perchè il dicessiche gell'èpressent a tutto: così Dio Signore stà sempre darro i lacortto unturo di cutto quello che si operadentro te; se intenno a beneficari. E posso ciò, non non cheil Re se veramente sa tutto, lo sa è dunque giusto, che, se incessantemente perchè gli vien riferiro dagli altri, e Dio di gli pentà à te, tu penfi pure a lui, non do fa perchè il vede con gli occipi pro- gli perchè il vede con gli occipi pro- gli perche il rezo modo fi e quello della poteni de donato, ma almeno infaziabilmente? za; perchè come il Re può disporre dentro La Necessirà, perchè come tu perdi il tuo il suo Regno di ciò che vuole a suo bei Dio di vista, sci come Terra, la quale habneplacito, così pur Dio può disporre bia perduto, per qualche alto riparo, di dentro di te: fe non che il Re non può vifta il Sole: non fei più atto a produr nè operar se non poco da se medesimo, e Dio fiori , ne frutti , ma pure ortiche : Quafar ben' intendere chi ti dice : Medius ve- eum felieude deferti. Arum flotie quem ves nesciris. Non dice Medine, per affegnar folamente il fito locale che il Signor occupa, perchè questo è illimicato; ma il fignorile, Si dice ch'egli Vos oftis Tomplum Deivivi, ficuo dicis Dons, è nel mezzo, perchè da per tutto può ginn-gere in egual forma; come fa quel Re, che rifiede appunto nel cuore del fuo Reams. E s'è cosi, come dunque è giammai possibile che tu lo perdadi vista? Mira che Re amorevole è il Signortuo! Affinchè tu non ti sculassi con dire, che non puoi giungere fin fu le stelle a trovarlo dentro il suo

Lucit. 11. Regno, egli ha collocato il fuo Regno come nella Meditazion precedente fu di-dentto di te: Ecce Regnum Dei intra ves chiarato; con modo affai più particolare IV. applicar parimente la volontà a dimostrar tutti stà come il Re nel suo Regno, in questi che ti curi del Signor tuo, nè vuoi lasciar. stà di più come il Re nella sua dimestica lo dentro dite solitario, quasi Re derelitto Reggia; ch'è ciò che intende in questo nel suo Reame. L'hai da applicare con la luogo l'Appostolo, quado dice; verestis Tem-ta, diglorificazione, di gaudio, di ringra- scono, come quelli che sono destinati a chi applicare con la frequenza della fua invo- Giutti per tanto chiamati Tempi, e Tempi cazione . Così lo tratti veramente da Re, di Dio vivente : Tomplum Dei vivi. Temperchè così gli dimostri la dipendenza pi perche fono ricetti, a Dio consacrati: corrobori nelle tue tentazioni , invocalo del Gentilefimo, ma al Dio vero. Nè crecorrobor neite tue tentazioni i invocato dei centinellino, invatalio vero. Necet-perchè ti antichtife a rolla tua povertà, chi potefie penetari entro a vedere la fon-invocalo perchè con modo l'epziale fide- tunichi de' loro addobbi, lo flendore de' gni di affifierti all'ora della tua morte, giac-loro arredi? confesserbe che tra loro, e 1 zio della Divina Prefenza, che agevolmen-te può esfere in uso a tutti. Però due motivi nulla, ma tanto più sono in vittù doviziosi ti hanno fingolarmente da spingere a pra- d'ogni tesoro. Quando però a viver da

opera tutto . Ed ecco ciò , che ti vuol fi bereus velupratis Terra ceram es, & pell letal.

queniam inhabitabo in illis, & inambulabo inter ecs, & ero illorum Deus . & ipfi erunt mibi populus. 2. Cor. 6. 16.

Onfidera, che se Dio generalmente J dimoranel cuore di tutti eli Uomini per ellenza, per conolcenza, e per potenza, dimora nel cuor de Giufti, perchè in que-Confidera, in qual maniera habbi ad sti dimora in oltre per grazia; e però se in ziamento, di confusione, di contrizione, è Re de i Re per magnifiche abitazioni: s.Paral.7. ed altri lor fimili: ma fopta tutto l'hai da Elegi locum ifium mihi in Domum , Sono i ". fomma che da lui tieni. Invocalo perche ti e Tempi di Dio vivente, perche non sono diriga nelle tue vie, invocalo perche ti confacrati a un Dio falso, come i Tempi chè tale appunto può efferti ciascun'ora. gran Tempio di Salomone v'è quella di-11 Signor, comebuono, nonaltro brama versità, che passarra la figura, e'1 suo siche di far grazie : ma come Re , vuole gurato: Homines divises in vireute. Tali fono Eccl 46.6. anch' effere supplicato. Tal' è quell' eserci- i Giusti. Non dice in atto, dice in virtà, in

Giutlo

Giufto tu non havesti altro incitamento III. Sono i Giufti Tempi di Dio, perchè che questo, saper per sede che in talestato con modo particolare egli vista le loro tu fel Tempio di Dio, non ti pare che dov-tebbe efferti sufficiente. Dominus in Tempio strazioni, nuove ispirazioni, o nuove con-Pf.10.5. fanllo fue. E questo è il Tempio per verità folazioni spirituali, con cui le eccita a far detto fanto, il Tempio spirituale, perche del bene. Queste non sono mai stabili ad fe è fanto, non è egli fanto per fantità una forma, ma or vanno, or vengono, che estrinseca, siccom'è il materiale, ma per però handato cagione in fin di affermate,

II.

14.16 11

Pf 9 iz

intrinfeca. le sue visicazioni interiori: la terza è udi- passando dall'intelletto alla volontà, e dalfuppliche, ed efauditle: la quarta è rice- menti proporzionati alla qualità di tali po-Dio : Ves estis Templum Dei vivi, sient di-eit Dens. E quali son le ragioni? Queniam perchè con modo particolare egli ascolta illerum Dens. Ecco la terza: Es ipfi eruns drc, loro Protettore, loro Liberatote, lo-Fr. 16.26. nem meam in medicocrum in perbetuum; er

oft omnis Terragleria eins. Ma non mai fi di- perchè con modo particolare Iddio riceve ce che vi abiti. Quefto è termine nelle divine Scritture serbato a' Giusti : Psalline Domino , qui habitas in Sion . Spiritus Dei habisas in vobis . Per Spirisum Sanflum qui quella venerazione, e da quella ubbidienhebitat in vebis . Christum habitare per sidem za, che i giusti semore gli prestano come in cerdibus vestris . E la ragion e, perchè fuoi : Te elegis Dominus Deus tuns , nt fis negli altri egli è per quella fola azion propria, con eni fi congiunge ad effi, ei populus peculiaris de camelis populis , qui Deut 7. fune fuper Terram . E ciò fignifica Dio ficonfervandoli nel loro effere, dominandoli, discernendoli, senza vernna corrispondenza reciproca, la qual da effi ticeva. Ne' Giuffi è di più per quella azione cambievole con cui pur esti si congiungono a lui, amandolo, ubbedendolo, venerandolo, e cosiricettandolo in se medesimi. Questi sono que titoli, per cui tutti i Ond'è, che quando Iddio per altro non Giusti sono detti Tempi di Dio vivente: folle ne Giulti, come da per tutto egli è Vos effis Templum Dei vivi . Tu devi ora per essenza, pet conoscenza, e per potenza osservare, come a se sembil di riconoscer-farebbe obbligato ad esservi per amore, ch' li inte medelimo, per quindi argomentar è titolo più firgiante. E ciò fignisica con se il Signore dimori in te ccon maniera tandire inhabitabo in ets, non ere in ets, ma to più nobile, di quella con la qual'usa di inhabitabo, come il Re appunto dice, ch' stare in tutti.

che Dio or fiaccofti alle Anime fue dilet- toba !!a Considera, che quattro sono le opera- te, or se ne allontani: Si venerie ad me, nen zioni di Dio ne' Tempi materiali ch' ha fu la videbe eum : fi abierit, non intelligam. Non Terra . La prima è abitarvi : la feconda perch'egli abbandoni l'abitazione , ma è favorirci in esti più particolarmente con perchè varia in esta i suoi movimenti , re più particolarmente in effi le nostre la volontà all'intelletto, pervia di eccitavere ancora in esi più particolarmente da tenze. E ciò pure significa Iddio con dire: noi quel culto, che per altto sarebbegli in Es inambulabo inter ess, non ambulabo, egual forma dovuto altrove. E da queste ma inambulabe, perchè sempr'è dentro a quattro medefime operazioni pruova l'Ap-poftolo, come i Giusti sono Tempj di stanze del suo Palazzo Reale, ma non si inhabisabe in illis. Ecco la prima: Es in-ambulabe inser ees. Ecco la feconda: Es ere dofi nelle occasioni loro Amico, loro Pamibi populus. Ecco la quarta. Sono dun-que primieramente i Giusti Tempi di lorum Deus, non ere inter illes Deus, ma Dio, perche Dio abita in effi, mediante illerum Deus, perche fi fatanto loro, che la fua grazia fantificante: Dabo fantlificaciore a loro piacere: ficcome del proprio Re erit tabernaculum menmineis. E però quan- più può disporre alle occorrenze la Regto a gli altri Uomini fi dicebene, ch'egli è gia, che non ne può disporre il semplice pur dentro di loto, com' è per tutto: Plena Regno. IV. Sono i Giusti Tempj di Dio, da effi il fuo culto debito, là ove gli altri o gliel negano, o glielo rendono folo materialmente; mentre il difgiungono da

> nalmente con dir, Eripfierung mihi populus, non folo mens pepulus , ma mibi populus , perche in esti egli ha come un popolo con-facrato al servizio suo, qual'appunto è quel popolo più fcelto, e più fignorile, che forma nella Reggia la Corte al Re.

egli è nel Regno, ma ch' abita nella Reggia. | Confidera, che se probabilmente tu III Cc 3

puoi sperar di ritrovarti nel fortunatissi e somani recessi ab es. La ove l'intemper mo numero di coloto, che sono Tempi di ranza l'aggrava in modo, che presto ancor

20 Celefti ? Deminus in Temple fantle fue . E mala invenis in omnibus bonis, quacumque foperò che figne ? Silebas à facte que emnis cerisilli. Torsa . Tanto più devi datti all'efercizio 17.29

dimora come un Re nella Reggia: In Tom-ple ejus emnes dicene gloriam. Tutto il Regno gia ha l'acceffo libero, e vi conversa.

ν.

Bobriteftote, & wigilate, quia adverfarins vefor Diabolus , samquam Leo rugiens , eirenis quarens quem deveres : cui refilita forsee infide . 1. Petr. 5. 8.

che vale (ganatamente a tentre la mente dimoto, ma zero principali della, è la fobrictà: Cibi nou fina alla i ce- fiche il Demonio non folo è fieto, robu-

mo numero di coloro, che fono Tempi di ranza l'aggrava in modo, che prefio ancot Dio, tanto più di trunto di rigularditi la neceffita a chiude gli occhi inun'alto con formac cutteli a con forma circo-con formac cutteli a con forma circo-con formac cutteli a con forma circo-con formac cutteli a con form as, come unique permana ; in the state of th

Confidera, che se una tal vigilanza è della Divina presenza, quanto più il Signo- alquanto molesta, non ti viene ingiunta pere con modo particolare dimora in te , cioè rò fenza fondamento : perciocchè troppo ella è altresi necessaria. O' con che tre-mendo nimico si ha mai da sare! Si ha da tratta col Re, ma più da lontano. La Reg- far con Lucifero. Questi è colui, che ti vien qui descritto si orribilmente in quefte parole: Quinadverfarius vefter Diabelus . samquam Leo rugiens, circuis quarens quem deveres. Perchè quantunque fia vero, che standosi egli rilegato di sua stanza giù negli Abisti, non girasoptala Terra in persona propria, vi gira però in persona di quegli innumerabili fuoi Ministri, che qua su tiene. E questo è ancor tanto peggio. Nota però qual fia quel capo, per cui fingo-Onfidera, come affine di non fi arren- larmente egli rendefi formidabile, E'la vodere ad affalti così feroci, quali fono glia di nuocere. Questa non si può dir i Diabolici, non bifogna aspectare a ribat- quanto in lui sia grande. E perciò l'Appoterli con vigore, allorche verranno: bi- stolo dice prima di lui: Adversarius vester term com vygote, shiriture vertament or nove vance painta in un anticomposition production production production and the production of the Ed ecco ciò che fignifica un tal vegliare: tentato ancor egli d'intitolarlo puramente Vigilare. Significa lo ftar bene fopra di se, nimico, non avverfario. E un nimico il come la chi teme d'imboscare, o d'insi qual ti sa semprecontra, sempre t'insidia, die, che gli sian tese, quand'egli men se le sempre t'insesta, e sempre stà, per quanto aspetta. E così un tal vegliate appartiene può, procurando la tua ruina: Tera dieim- Pl. 11. L. all'animo . Ma ben'è vero , ch'egli non pugnans tribulavirme . E però l'Appostolo può conseguirsi , se il corpo non vi con- dice : Adversarius vester Diabelus , non dicorre. E però non folo dice l'Appostolo: ce tuimieus. Dipoi passa l'Appostolo a dire Vigitare, ma sobri oftese. Anzi prima dice: per questa ragione stella, sempuano Leo steprio oftese, e poi vigitare, petché quello sugieus, non campuant Leo, che pur farebbe

Leon che si truovi al Mondo, ma ch' oltre gio è che alla brama di nuocere si aggiunge a ciò che è un Leone affamato. Il Leone ancora la sagacità, l' accortezza, l' aftu-

Considera, che se la terribilità del fuori, aggirandosi intorno intorno al tuo Demonio finisse solo nella voglia di nuo vicinato, con animo di tirarti alla vita sol cere, sarebbe più comportabile. Ma il peg- ch'eschi un passo. E però dice l' Appostolo. Man re deil Anima .

che tanto aspira ad offendere?

111.

allora ruggifee, quando tormentato affai eia con cui fa fatlo. E però l' Appoftolo di-nelle vifere dalla fame, ha dato d' occhi ce di lui con grandiffima avvedutezza, non alla preda ch'egli defidera, e già già la di- fol che questi quem devores, van che circuis allapedach'eglidefidera, egli gli la di-ovarcon la feranza distafiata. Le da ciò gassera. Egliè un Locon fininfo ; e con-avvien e, che fia il Demonio un Locon-to le fiempe ragge, ¿ Los saginas, perchè perda, come potrebbegli fingeri i la bai che femper ragge, ¿ Los saginas, perchè perda, come potrebbegli fingeri i la bai che finami si femper anocra ha feranza, per figalinas i femper anocra ha feranza, per diumo pur dali quefte fingano, o il arri-varie . Anzi però egli ruggife, perche pramadanzi sama. Vero è che tre fono i non fingamo: che voltura che cipi la la li disconsibilità il pinali raggono i Sam-preda, quando parrebbe che dovelfi flar inio fa come quel Cacciatore, il quale affi-checo, affin di non ilcoprife. Il luo fine e diagnama megllo la fera, non fi pon è di atterribatamo altamente, che perda fomper a renderle fine ren de fine fine o confuga; come di fatto egli ottiene, mentre fi aperto al chiufo, or dall' alto al baffo, ferive, che al folo udirlo le Fiere, quafi Però dice l'Appostolo ch'egli circuit, perchè tutte rimangono come stupide . E tal' è tu sappia che ti cercherà in tutti i luoghi , i fine che ha pur effo il Demonio nel rug-ij fine che ha pur effo il Demonio nel rug-gir ranto. O' quanto fa di faparentar' egli nelle Corti, e ne' Chiofiti, e negli Orti l'anime, fipecialmente fipirituali (che fono afcoli sma variamente: che però non ti quelle, di eni più fitole irea caccia ) con e facile indovinare ove più ti aspetti , ma Anas) s le suctentazioni di diffidenza, con se an-bensi devi argomentare daciò, che la tua fietà, con le angustie, che manda al cue-vigilianza contra di esso necessirante ha re l Leo rogier, guin non simosto? E però da si endersa trutti sluoghi, perch' esti giprima fi fa fentir d' ordinario con questi ra ; Circuis quarens quem devores . Il seconruggiti, che fancadereil coraggio, e di-poi pafia agli affait, con dir che adunque tano, il qualeinnanzi di dar l' affalto alla il meglio e darfi bel tempo, finche fi può, Piazza ch'hain animo di efiquanze, va prirea sar benetutto è gettaro. E questo è ciò affine di assarta da quella ch'è la più deche le poi loggiungere in terzo luogo all' bole. E però dice l'Appostolo, ch'eglicirchere politoggiungere in etter vogg an polit- performer speciment, etter personer, etter perso fibile, Circuit querens, fion quem merdent, ti offerva negli orecchi, ti offerva nella non quem mader, maquem deveres : voce , lingua, ti offerva in qualunque banda che che rispetto al Demonio , non ha altra siadite, edovescorge che tu sei appunto forza , se non che di spiegare la rabbia più debole, làtiassalta . Observabis Pecca. Platate fomma, con cui egli la strage d' anime . ter luftum, & firidebis fuper eum dentibus fuis. Bafti dir, che s'egli poteffe, fe le vorreb- Sicchè la tua vigilanza contro di effo, ha be ingojar tutte difubito in un boccone . si bene ad effere universale di tutto te , ma Quindi è che se il Leone , dopo haver più speciale parimente ha da effere in ordimangiato ben bene, al fine fi fazia ; il ne a quella parte di te medefimo, ove è più Diavolo più che mangia , più sempre ha speciale il bisogno , attesa la tua fiacchezfame. Ha fame insaziabilissima , e però è za . Il terzo è, che il Demonio sa come vano sperare, che mal si mitighi, o che quell'Assassino, il qual se potesse ti vormai si ammansisca, come sa il Leone satol- rebbe di notte entrar fino in Casa, per amlo . Mas'è così , non v'è dunque bisogno mazzarti , e così guadagna rfila mancia , di vigilanza continua contro un nimico , offertagli da chi tanto brama il tuo fangue . Ma perchè tu stai ben guardato , ti aspetta

lanza, e non uscire a chius' occhi da que Và alla mallora. Resistive Diabolo, & suste mura con la rilassazion di tali esercizi gietà vobis. pur'ora detti: altrimenti tu sei spedito. Eccoti il Demonio già Sicut leo paratus ad pradam. Etn che sarai? Potrai schivar la sua

forza? IV. Confidera, che quando, o per tua col-

pa, o no, pur al fin succeda, che il Demonio . Leone si malizioso, ti corra addosso per far di te crudo scempio, non hai per quanto ho detto, a darti per vinto, perche quantunque sia molto meglio il prevenirne gli astalti , come si accennò da principio, che il dover'essere di poi forzato a ribatterli: contuttociò conviene al certo ribatterli quando vengono, perchè il Demonio è finalmente un Leone, che tanto può, quanto noi lasciam ch'egli posfa. E però conchiude San Pietro : Cui refi-· flite fortes infide , perchè ben fa, che noi gli potrem resistere, se vorremo. Ma con che dovrassi resistere? L'hai sentito. Con fede forte : o per dir meglio con istar forte di sede. Perchè la sede è sempre in sè forte a un modo, ma non a un modo noi sempre fiam forti in essa. E da ciò è facile che si sia indotto l'Appostolo a non dir qui: refistite fide forei; ma adir più tofto: refiftite fortes in fide . Conviene dunque , che quando fenti che il Demonio: ti assalta, subito tu ravvivi nella tua mente quelle gran maffime , che sono dette di fede . Hac eft enim viltoria, que vincie mundum, fides noftra. Che la vera gloria è il dispregio; che la vera ricreazione è il patire; che la vera ricchezza è la povertà; che la vera saviezza è dar girflo a Dio; che una cofa fola rileva fopra la

ch'egli circuit, perchè se tu stai ben rac- suggerisce in contrario per ingannarti, ma chiulo ne tuoi ripari, Iddio non gli da com-a ciò, che ti dice Crifto, il quale stà spet-munemente licenza di penetrarvi; ma che? tator della tua battaglia, per poi premiarmunemente liceiza di penetrarvi; ma cne i tator della tula battaglia, per poi premiarfe il Traditor non và inrò, va bensi circum: ti, fecondo il merito, per tutta un' Eterperch' egli aggirafi fempre attento a vedere fe d'alcun lato ti metti mai pieducia, però nell'iffeffo tempo hai da far
de fiora, per corretti tofto addoffo, ricorfo aqueflo iffeffo signore, che ti riQuefli ripari fono que' preferitti foeciali giarda, a affinchi porgani ajuto. E in
cheti circondano fecondo lo flato tuo, le
quefla fede hai finalmente a flar forte, tue regole, la direzion del tuo Padre con tener per indubitato, che il Demo-Spirituale, la frequenza de' Sagramenti , nio può ruggiar quanto vuole , come un l'esame , la solitudine , il silenzio , le pe Leone , può insierir , può insuriarsi , può nitenze, ed altre si fatte cose, che al De strepitate, ma non può nulla, solo che monio troppo impediscono l'accostarsi . El tu resistendo con questa tua doppia fede, a questo devesi ordinar' altresi la tua vigi- pur ora detta , gli dica animosamente ;

VI.

Animalis homo non percipie ea , qua fune Spiritus Dei ; flultitia enim eft illi , er non potest intelligere. 1. Cor. 2. 14.

Onfideta, che due fono le umane Beatitudini. Una in Cielo, una in Terra. In Cielo goder Dio, in Terra patire per Dio . In Cielo è goder Dio , perchè l' uomo è fatto per questo, per goder Dio ; e però subito ch'egli arriva a goderlo, divien beato, perchè conseguisce il suo fine, ed il suo fine altimo, ch' è quello, in cui unicamente egli può quietarfi con quell' altissima pace che tutte le cose truovano. giunte al centro. In Terra è patir per Dio, perchè questo è, che più di tutto afficuraci di dovere arrivare a goderlo in Cielo . E però come la prima Beatitudine è confeguire il suo fine; cosi la seconda è sperare fondatamente di confeguirlo. Ma chi lo piò più fondatamente sperare, che chi patisce su la Terra per Dio ? Si suftinebi- 1: mus , & conregnabimus . Quindi è che Cristo chiamò Beati i poveri, Beati i perseguitati, Beati quegli che piangono . Gli chiamò tali per la caparra, la qual'hanno certissima di falute . Benti qui nune fletis , quia ridebiris . E così, se rimirasi intima- Lu: 6.24. mente, si scorgerà, che su la Terra maggior Beatitudine è il patir per Dio, che non è il goderlo con ricevere le sue visite nell' Ora-Terra, ch'e salvar l'anima: e così và tu dif. zione, le sue locuzioni, i suoi lumi, le correndo per l'altre massime, che più spe- sue carc estasi; perchè tutti questi sono docialmente si oppongono a quella tentazion | ni gratuiti. Ma ciò ch'è dono non ci fa mai che t'infesta più specialmente. E poi bi- tanto sicuri del Paradiso, quanto sicuri sogna, che su questa fede flii forte : non ce ne sacio ch'è merito. E tale è il patir dando orecchie a ciò che il Demonio ti per Dio. Ora tutto questo linguaggio

(benchè si chiaro) a chiunque vive secon- sensibili, o sensuali, e conseguentemente Toence a chiaro) a chiandra vive i comp permany o tenuary o tenuary o tenuary o de de de quella parte ch'egli ha di sè comune noné capace d' intendere le Divine, a ma con gli Animali è un hinguiggio barbaro. E pergli intelligere, perchè non è capace di però qui dice l'Appofloie : Animalii homo d'alaporarle: fon troppo a lui superiori . percepit que fune in Cale, nen percipie que fune bi . Ma chi non fa , che le cofe Divine non in Terra. Perchè, come ognuno fa, due fo- fi possono intendere in altra forma, che no quelle proprietà che differenziano l' A- con provare il loro sapor nascolto ? Penimale dall' uomo . L' una è guidarfi ne' rò gia diffe Mosè de' fuoi sciocchi Ebrei . desideri dall'appetito, e non dal dovere . fione , e non dal discorso . Posto quelto : Viinam intelligerent , & faperent ; non , Veipercipit en , que funs Spirisus Dei in Calo , perchè guidandofi anch'egli dall' appetito, non fifa fingere altro Paradifo, che quello di Maccometto . Ed un tal Paradifo in Cielo non v'è, perchè i diletti sono ivi tutti di fpirito: a fegnotale, che anche i diletti corporei, allora che si otterranno, saranno fpiritualizzati, cioè faran fimiglianti a quei Coraga, dello spirito . Seminatur corpus animale , rosurges corpus (pirisale . Nen percipie ea ; nandofi anch' egli, chi vive da Animale, che da ciò che apparisce . E così mai non fa finir di capire, per quanto afcoltilo, come coloro che piangono fian beati

Beari qui lugene . Gli ftima miferi : mife-

ri i poveri, miferi l perfeguitati, perchè ap-

pariscono miseri , Deplora l' infelicità d'

uno stato tale , se pure arrivi a conoscer-

la. Che se non la conosci, non più deplora folamente lo flato, deplorate, per-

ch' è chiarissimo segno che tu sei appun-

Spiritus Dei . Confidera la ragione, per cui ti dice l' Apni fuoi, ficuramente non faciò che fivo- & ses , qui aderans eum , in fpiritu & veglia dire fapor di zucchero , Mafe no'l fa , risase , spersos aderare ; non in ferrira , & può faperlo , basta ch' egli habbiane un velaprare. faggio . Ma chi ha il palato flupido, nè lo la , ne lo può sapere. Ora questa e la re quel medesimo vivere animalesco , che

nonporcipit en, que funt Spirisus Dei . Non Plurimasuprasensum hominum eftensa funt ti- Eccl. 150. Veinam faperent , & intelligerent , ac novif-L'altra è governarfi ne'gindizi dall' appren- fima providerent! Parca che dovesse dire: Deut ;: 1) Animalis home , chi vive da Animale , non namsaperens , & inselligerens : perche prima e l'intendere, e dipoi il sapere ; e non è prima il sapere, e dipoi l' intendere. Ma egli non dice così . Diffe avveduramente : Veinam saperens & intelligerens ; perchè è vero che le cose naturali prima s' intendono, e dipoi si fanno : ma le soprannaturali, quali sono le cose che spettano all' altra vita , Novissima , prima si sanno , e dipoi s' intendono . Gufface , & videre . PE :: 9 Ma come può ciò fuccedere in chi ha l' inque fune Spiritus Dei in terra. Perche gover- telletto già istupidito dal vivere animalefco ? Benchè , il non intendere queste dall'apprentione, nonfa giudicare fe non cofe non procede in coftoro dal folo difetto della Potenza ; nasce più forse ancor dalla fottrazione, fe noi vogliamo dir così, del Principio. Perchè lo Spirito del Signore a niuno meno mai fi comunica , che a coftoro, i quali vivono da Animali. O' come gli abbandona! O' come gli abbomina! Iddio non lascia godersi, se non dachi in Cielo è morto totalmente a i fuoi fenfi, in Terra è mortificato . Non videbie Exod. 31. 10 me home , & viver . Così dis eglichiarato un di coloro , che vivono in tale fla mente di sè . Ma perchè lo diffe , se non to . Animalis homo non percipis oa, qua fant perche da chiunque punto defideri di goderlo, egli onninamente vuole una delle due cofe : o che fia morto totalmente a fe poliolo, che chi vive da Animale non per-cipie queste cose, che son di spirito. La que se importa bene di deporte un tal viveragion' è ch' egli è stoko . Sentetetamim re, il qual di più è un vivere animaleragion' è ch' egil è lloito. Statistianum [e, ii quat ui pui e un vivere antimace-piili, E feeglie foltor, non Glo non in. Co e tioc quel vivere, ii qual l'inclinia ad tende si fate cofe, com' è anche degli amartanto iuuci diletti [enfibili], e al ap-alperti; ma non può intenderle, & any pressi intelligere. Chi ha buon palato, i le atutti diletti divini, perciocchè questi ma non ha provato mai zucchero a i gior. fono tutti di spirito . Spiritus eff Deus : 10,12.

Confidera, che se tanto convien depornon ju to pour spere. Ora quenta e la re que mocammo vivere a animatero, che difigrazia di chi fi fi adro a vivere da ci la condificandera i diletti fenibili più Animale. Sultitia fi fili. Ha l'intelletto, del giufto: convien deporre molto più che eli plasto dell' Anima, il finipidito, fie anona l'ha forfe arche l'impido: mercè ch' egli i feniuli. Quefto ema dubbio è quel vivanta fini proporto del proport non è ufo, fe non che folo a cofe tutte, o vere da animale, che fopra ogni altro qui

foverchio, non può capire giammai le co- l'esempio su pernoi Via, con la dottrina può crederle. E così la Libidine al fine se dalla morte, su pernoi Vita. Contucè quella che a poco a poco ti toglie dal tociò lasciati gli altri due fini, ancorchè cuor la Fede, benché talvolta falfamen- si eccelfi, qui folamente l' Appostolo se ti stimi di ritenerla . Guarda gli Ere- giudicò di rammemorare quel dell' esemfiarchi , almeno i più celebri a' giorni pio, che di prefente è il più neceffario nostri. Incominciarono tutti da vita pri- per noi ; quando per quanto siamo già re-ma sozza, dipoi sagrilega. Anzi il mede- denti da Cristo, già illuminati. non però fimo Appollolo a i Coloffensi intesegià per possiamo salvarci, se non ci risolviam di increduli i Luffuriofi, là dove diffe; pre-proposito a feguitario per la via ch', egli per qua veni i ra Dri, cloè il Diluvio, fa-pre filis incredulienti. Ne devi maravistati danque! Apposito in questa guis a Christia. tene. La Libidine a lungo andare fa che tu paffus est pre nobis , vobis relinquens exem-già disperi di conseguire i beni dell'altra plum , us seguamini vestigia ejus . Vero è . vita, mentre odi che a confeguirli è ne- che come egli diffe, pro nobis paffus , così cellario fiaccarsi da que' piaceri , e da pareva che dovesse anche dire , nobis requelle pratiche, a cui vivi attaccato , più linquens : ma non disse così; disse vobis. che non fa l' Avoltojo alle sue carogne . El perchè agli Appostoli diede bensì Cristo l' come tu ne disperi, ti vuoi per non trava- esempio di patir molto, ma no'l lasciò : gliarti dar'anzi a credere , che tali beni a Exemplum dedi vebis , ue quemadmedum te promessi nell'altravita sian stivoli , sia ego feci, ira & vos faciasis . Lo lasciò a no falfi , e così tradisci la Fede , almeno quei che succederono appresso ; che però tacitamente dentro il euor tuo , fenza che talor tu medefimo te ne accorga . Dimanda un peco all' istello Appostelo chi sian gli uomini alienati à vita Dei , propter caciche fon quegli, qui desperantes semeripses pradidorune impudiciria . Mileri quei che giungono un tale flato! E pure ò quanto del continuo vi giungono ancora tra' Crifliani! Tu fe vuoi flarne daddovero lonta-

i diletti fenfibili più che puoi , perché da i fenfibili amati ecceffivamente, avvien che facciafi a poco a poco il paffaggio luttuofif

amo a i fenfuali.

no, che dovrai fare? Guardarti ancora da

Christus passus oft pronobir, vobis relim quens exemplum, us sequament vefigin ejus . 1. Pet. 2. 21.

Onfidera, che tre furono i fini altiffimi, per cui Crifto Nostro Signore già v. nne al Mondo ; e non eurando i godimenti e le glorie, che giustamente egli po- pigliar l'esempio di Cristo, che pati tantea qui appropriarfi, fi fottopole a una vita to : l'Appoltolo ti foggiunge con gran fasi dolorofa: il primo fu per redimerei col viezza , che un tal' efempio ti fu lafciato suo sangue, il secondo per illuminarei con da Cristo, perchè il seguissi, non perchè la sua dottrina , il terzo per Indirizzar- l'arrivassi , ut sequamini vestigia ejus. Nonci inficme , e animarci col suo fantissimo dice, ne adsequamini, come lelle già Ter-

condanna l'Appostolo, mentre dice : Ani- | esempio. Onde pare che ancor' a ciò ben Condaina i apponios, incine au et e ince : de l'arre de l'arre famossimi de l'arre fam selligere. Perche fe chi è dato a i fenfibili di fum Via, Veritas, & vita: perciocchè con diffe San Pietro, webie relinquene, cioè retrà linquens. Per noi dunque dispose già il Signore con provvida ordinazione, che da quattro elattiffimi Evangelifti foffe regiftrato con gran pienezza ogni efempio, ch'egli haveadato, ma specialmente in genere di patire; acciocche non havendolo potuto già noi ricevere co'nostri occhi , come gli Appostoli, l'apprendiamo almen con atten-ta Meditazione su que' volumi, che sono sì facrofanti. Ma ciò che vale, fe in vece di fludiar fu volumi tali, tu gli abborrifci > O'che pregiudizio ti arrecchi con legger' anzi tutto di libri inutili, libri inetti, libri che lufingando il fenfo corrotto, a poco a poco ti alienano dal patire , non te ne invogljano! Però fe tu non ti animi a feguir Cristo, la colpa è tua. Egli ti ha la-sciato l'esempio: se tu no'l pigli, si deve ascrivere ate, che spontaneamente rinunaj per così dire all'eredità , quafi ch' ella fia più di pefo, che di guadagno. Ma ò quanto viviingannato!

Confidera , che a rimoverti Io spavento il qual ti può dare l'udire , che fei tenuto a

Fiel Control

Sap. 12.

telliano nel suo Scorpiaco. Dice, su fe- j tu non le potrai mai calcar sì profondaquamini: perchè qual di noi può giungere ad agguagliar l'efempio di Crifto? è bastante che il seguitiamo. Ma come si può dir che lo feguiti chi tien fempre una strada del tutto opposta? Tuti lamenti delle tue deboli forze . Ma ingiustamente: perchè le tue deboliforze pruovano bene che tu non possa camminar per la strada de' patimenti a par del Signore, che corfevi da Gigante: Exultavit ut Gigas ad currendam viam: manon pruovano già che non polfi andarvi, sol che tu alquanto cooperi a quegli ajuti che ti comparte a tal' effetto la Grazia. Ma tu non vuoi feguir Cristo ne meno, come la notte della Passione il feguì San Pietro, che intimidito lo fegui sì, ma da lungi , Sequebatur a longe . Tu vuoi voltargli apertamente le spalle: cercare a tutto potere ogni tuo vanfaggio, cercare sfoghi, cercar follazzi, cercare ogni smoderata comodità. Non sono dunque le tue deboli forze che t'impediscono Cen. 344 di feguirlo: è la mala tua volontà. Se non puoi patir quanto Cristo, contentati di pasire almeno con Cristo : Pracedas Domenus meus ante fervum fuum , & ego fequar

III.

paulatim vestigia ejus.

Confidera, che alcuni vanno per la via veramente per cui andò Cristo, ch' e quella de' patimenti : e contuttociò non può dirfi per verità che ne pur'effi lo feguano; perchè vi vanno, ma vi vanno per forza: patiscono perchè non ne possono far di meno a cagion del misero stato, in cui si ritruovano, o di povertà, o d'infermità, o d'ignominie, o di altro difastro tale che gli ha raggiunti : nel resto ò quanto di mal cuore patiscono! Questi certamente non feguono il lor Signore, quantunque vadano anch'essi per la sua strada, ch'è quella di patir molto. E però l' Appostolo non fu contento di dire : Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut fequamini viam ejus , ma vestigia ejus . Così dis'egli, e così dicendo, parlò come fi dovea. Altra cosa è andare se inplicemente per la via d'uno, altra è andare di più per le sue pedate. E però non basta lei corrispondente all'amore da Dio portache tu vada perquella via, la qual fu te- tole fino ab eterno, ch'e inesplicabile . Ti nuta da Cristo, che su la via del patires basti di risaper che sino ab eterno la prede-ma è necessario che tuvi vada altresi come stinò ad esser Madre del suo benedetto vi andò Cristo, con quella rassegnazione Figlinolo, e così con lui parimente la divolontà, con quella pazienza, con quel preelesse sino ab eterno in un medessimo la pace, con quella perseveranza, e, se Ordine, che formano essidue soli, supeancor fi può, con quell'allegrezza. Que- riore a quello di tutti glialtri Predellinati; to è feguir, fe ben guardi, le fue pedate: con questa diversità, che Cristosu voluto

mente; ma su quelle ti hai da tenere. Che ti vale il patire assai, se non sai altro che brontolar frate stesso di quelle avversità ch' il Signor timanda; o fe patifci bensì, ma a capriccio tuo; e fai quelle penitenze che a te più piacciono, quei digiuni quelle discipline, ma non ne puoi patir' una che si fia data a correzion de'tuoi falli? Chefe a ciò vuoi rincorarti, com' è dovere, ricordati quanto è giusto che tu patifca, e di frate steffo: Christus passus el pro nobis . O' che termini disparati ! Christus .. pro nobis! Un Signor di tanta maestà per un verme vilissimo della Terra! Il Padrone per il Servo! Il Principe per il Suddito! Iddio per l'Uomo! Christus pro nobis . E se Cristo pati per me, come dunque (seguita a dire) come dunque io non posso patir per lui, e patire anche allegramen-te? Così non folo terrai la via che tenn' egli, ma la terrai camminando sit l'istesse 4.R ... 18.6 orme : Adhasa Domino , & non recessia à vestigiis ejus .

# VIII.

# La Natività della Vergine.

Dominus poffedie me in initio viarum fuarum, antequam quiequam faceres à prinsipio . Prov. 8. 34.

Onfidera, che queste parole, le quali il Savio, fecondo l'antichiffina espofizione di tutti i Padri, e Greci, e Latini, pose prima in bocca di Cristo, Sapienza incarnata; furono poi dalla Chiela fin da' principi, fecondo l'esposizion de' medefimi, messe in bocca di Maria Vergine, per quel privilegio che Maria Vergine gode di partecipare tutti ancor gli altri titoli gloriofi di Redentrice, di Vita, di Via, di Luce, di Speranza, di Salute, di Porto, che propriamente su la Terra convengono a Crifto folo. Però come di boccadi Maria Vergine tu le hai qui da ricevere in questogiorno, per eccitarti ad un'amor verso Libis in. Voftigin oine feenens off genmens. E' vero che per fe medefimo, Maria fu voluta perch' era

voluto Crifto. Equesto è ciò che in po- placisum est Des habitare in es, furono tutte taro alla Vergine. Lei egli fcelfe tra infi- dirla: Dominus. che da lei tutti al pari diffano tanto, quan-to i loro ordini di Appoftoli, di Profeti, di Pastori, di Dottori, e di quanti siain cui ftà Crifto lor fommo Capo. E da ciò mnoviti ad amarla ancheru, come fei tenuto. Non bafta, che tu ami la Vergine per ricevi ; perciocchè questo è un'amare più te, che lei ; convien che l'ami per quel

ramente amat lei. nella fuaradice rifuona un non fo che di fevero, rifuona Giufto, rifuona Giudice. Dice Dominus, che vuol dire Signore affoluto: per dinotare che questo appunto è quell'at-tributo più proprio di cui si è valuto in esaltare la Vergine : quel della Padronanza, moribonda, ma fenza patimento; morta, versità. ua fenza putrefazione, pellegrina più an-Considera; come la Vergine dice appres-che di settant' anni sopra la Terra, ma non so, in inizio viarum suarum. Queste vie mai laffa, ma non mai languida, anzi ope- sono i Divini decreti, già l'habbiain detto. fiche a' piedi di Maria Vergine, che fu quel cordia, & veritas 3 ma con questa legge

che voci ti accenna la Vergine, quando di- dispensare le leggi comuni a gli altri, ranto ce : Deminus poffedit me in initio viarum con effa volle Iddio veramente procedere fuarum, antequam quidquam faceret à prin- da Padroue. Tu ch' hai da fare, se non che espis. Tifa sapere ch'ella su da Dio vo giubbilare egioire in sommo per tante pre-luta in misis, non del tempo, perchè su rogative di cui scorgi arricchita sopra di da lui voluta antequam quidquam faceret à turti la tua Signora ? Ed o te beato ; fe arrivi principio, ma de' fuoi divini decreti, wis- un di congli offequi che tu le prefti, a guarumfuarum, ch'e quell'inizio fteffo in cui dagnar la fua grazia, tu fei ficero; perchè fu voluto Crifto independentiffimamente come Iddio nell'efaltare la Vergine non ha datutri gli altri. Ora da questo folo fatu voluto star soggetto ad alcuna legge; così argomento dell'alto amore ch'ha Dio por- nè anche vuole starvi foggetto nell'efan-

nite creature a si grand'altezza di posto | Considera, come pur la Vergine dice quanto ella gode su rutti i Predellinati, possessime, per dimostrare ch'ella su semano. pre di Dio, non folo per proptietà, ma per poffessione, il che salvo Cristo non fi verifica in alcun degli altri mortali eletti alla glono, fon diffanti dall' Ordine eminentiffimo ria. Gli altri morrali, che fono eletti alla gloria fi riducono tutri a i due primi Progenitori, ed a quei loro posteri che si salva. no. De loro posteri, se ne levi la Vergine quei benefizi, che da lei continuamente è stato possessore il Demonio prima che Dio, perch'il Demonio tutti a Dio li rubbò prima che nascessero. E de' primi Progech'ella è in fe medefima, per le fue doti nitori fu bensi prima possessore Iddio che per la sua dignità; perciocche questo è ve- il Demonio, ma presto gli su rapiti. Della Vergine fola è flato Iddio fempre possesso-Confidera, come primieramente la Ver- re infieme, e padrone, perch'il Demonio ne dice Dominus : non dice Dons , che non gliela pote mai rapire , ne prima che Iddio la possedesse in mortal carne, ne poi Non prima, perciocchè Dio, col fuo fortiffimo braccio la prefervò dal peccato originale, da cui egli volle, come affoluto Signor, ch'ella fosse esente . Non poi , perch' ella dall' ifteffo braecio aiutara preperchè non ha voluto in lei flar foggetto | fervossi poi totalmente dall'attuale . Rallead alcuna di quelle leggi, che come Dio graticon la Vergine cordialmente di quello ha determinate per gli altri. Però mira di sì bell'onore ch'hebbe da Dio di potere quanti privilegii la favori. Donna anch' cf- fempr'effere tutta fua, fua per proprierà. fa formata d'umana carne, ma fenza fomi- fua per possessione ; e nell'istesso tempo te. Bambina , ma con l'arbitrio operante confonditi di tettesso, mentr'essendo Iddio in atro; ma con fenno, ma con faviezza; tuo Padrone per tanti ritoli, lafci che rutimpeccabile, ma con merito; incorrotta, tavia così poco egli ti poffegga. Che prima ma fenza sterilità 3 seconda, ma senza le- di lui ti possedesse il Dimonio, Ladrone fione nel concepire, fenza pefo nel porta- univerfale, fu tua difgrazia. Ma che quelto re, senza pena nel partorire ; bella, ma Ladron medesimo ti possegga dapoi ch' Idcon infondere pudicizia in chi la mirava: dio ti ha rifcattato da effo, e tua firana per-

Confidera; come la Vergine dice apprefmai laila, manon mai ianguna, anazope- lonoi Levini decreti, gaji napojani decto, rante ognor convirtò perfetta, che fol'e Ma quelli Divini 'decreti fono ordinati a de Beari in Ciclo. Però come alle radici, due forti di opere, ad opere di Mifricordel Monte Sina furono già rotte letavole dia, e ad opere di Ginflizia. Quivi fi ridelle Leggida Dio deferitte; costipuò dire' ducono tutti, Paiverfa via Domni Mifri-Monte figurato dal Sina, Mons in quo bene- perpetua, che le opere della Mifericordia

sempre vadano innanzi a quelle della Giu- amaro: Qued si zelum amarum haberis, Num.1.5. sizia, perchè come il Signore di sita Natura dee. E che però non altro qui fignisica, di Misericordia? Pregala Vergine, che si com' ella ha focrimentata verso di sè la Mifericordia Divina in sì ricca copia, così pur degnifi, in questo giorno del suo beato Natale, di ottenerne anche a te unapiccola mali d'esso per non entrarvi, o per uscir-parte. Se non che la Misericordia, della ne disubito, se visei. parte. Se non che la Misericordia, della qual tu sei bisognoso, è diversa assai da quellache vide usare la Vergine a se medesima. Tu hai bifogno di quella Mifericordia che ti perdoni. Ella vide usare a sè quella che la falvò da sì infelice bisogno.

IX.

Vbi zelus, 🕁 consensio, ibi inconfantia, Comne opus pravum . Jac. 3. 16.

co prima havea l'Appostolo stesso chiamato zione; e così và discorrendo pergli altri

è facile alla pietà, e tardo allo sdegno, così che l'invidia; la quale se bene spesso vien e Incile alla pieta; e tatuo allo uneguo; cosa chie i mutual, l'aquate che i che le pello viquando cominica ad operare, cominicia i detta zelo, è perchetal' è il nome di chi la fempre da quelle opere, che sono a lui più genera, ch'è la gelosia di propria tipu pontanee, quali sono le opere di pietà. tazione: passando sempre quella diversiOra secondo ciò, che dice la Vergine; tatrach' invidia jalcuno, e chi l'odia, che Oza (econdo ciò), che dice la Verginet (atrach'i invidia jalcuno, e chi l'Odia, che quando dice, Daminus pipilari non in simina modius veramenta furtilino del bend' viarum/haram. Diec che fell Signore l'ha cellos ma l'Odiatore le ne attrilla directe quando ab etemo egli fillégenò di pipilari opdificad di recondecterate diriatantacte del almondo, lo pipilo nella prima via, lopi pigli sul directe de l'archive de l'archi re dalla stirpe anch'ella di Adamo, stirpe lum Regnum? Quindi è, come disse Santo plebea, stirpe povera, stirpe iniqua; mi- Agostino, che l'eguale invidia all'eguale, tò folo ad usare misericordia; e così ag- perchè vede lui pari a sè: l'inferiore ingiungendo alla libertà di operare come Pa- vidia al fuperiore, perchè non vede sè padrone affoluto, l'iffinto ancora ch'egli ha di ri a lui: e 'l fuperiore invidia all'iuferiobeneficare, fa turagione, che tefori di gra- re, perchè se non vede lui pari asè, teme zie le verso in seno! E pur v'è di più, per- di vederselo. Questa invidia poi alle volte che non folo allora il Signore cominciò da frà chiufa tutta nell'animo; ed allora è quelle opere che son di misericordia, ab ini- semplice invidia: alle volte prorompe netio ( che già gli è per altro comune) ma gli atti effernit ed allor trappaffa a contefa cominciò allora a far cal opere in inicio; per- canto più brutta, quanto più apparifee amchè la prima opera di Milericordia, che Dio biziofa ; giacchè contefa , altro non è , decretaffe, fu voler Crifto, e nell'ifteffo fecondo l'ifteffo Santo, che uno fiudio gapunto vole Maria come Madre di Crifto: e a que fia aggiunfe l'altre opere fimiglianti, che dipoi volle in numero cosi grande, co e far prevalere il merito, ma fe felfo. Dome opere di Mifericordia ancor'effa, ma fe- ve però alberga un'invidia cosi sfacciata, condarie. E però quale flupor, se la prima pronunzia qui divinamente l'Appostolo, di quelle opere tutte, dacui Dio sempre co- ch'ivi è inconstanza, e ch'ivi è ogni opera mincia, fu fecondo il fito genere si perfet- prava: Vbi zelus, & contentio, ibi inconfianta, ch'è quanco dire fusi perfetta in ragion tia , & emne opus pravum . Inconstantia è nell'Intelletto : Opur pravum è nella Volontà . O'quanto è neceffario che tu ad

Confidera, che dov' è questa invidia detta di fopra , quivi è primicramente inceftanza nell'Intelletto : Ibi incenstancia . Perchè l'invidia non folamente l'offisica come fa ogni altra passione, ma lostravol. 181243.4 ge : Nen rellis orge oculis Saul afficiebas Dawid a die illa, & deincepe: Sicche colui il qual prima pareva a te meritevole d'ogni bene, dappoi ch' hai cominciato a portargli invidia, ti par già tutto diverso da quel ch'egli era. Quella che primati pareva in lui divozione : già preflo te fi è cambiata in jonfidera, che quefto zelo, di cui qui jonctifia ; quel ch' era generofità, or è at-, fi ragiona, è quello appunto, che po- dacia; quel ch' era graziofità, or è difetta-

uno flato si misero pigli orrore? E però pre-

ga Il Signore, che ti dia bene a conoscere i

pregi, di cui ti sembrava già adorno. El damolti i più chiari segni, che suori ne tra-non è, ch'egli sia cambiato in sessesso, è spariscano. non è, ch'egli in cambiato in le liello, c'i i i paritano.

chet fi ciambiato in verfolui. Non velui.

Confidera, che ficcome dov' è l'invidia, acuti spirita. Echi ti ha cambiato Tilni tunto gia replicata, ivi è inconfianza nell' portimo i di cambiato Tilni tunto gia replicata, ivi è inconfianza nell'apparitamo i tila cambiato l'invidia. Geglé qualunque opera prava nella Vofontia confiante, mai fishile, muit fenfa, aninon nella vofontia de l'invidia tunto de partere, paradell una d'avertaino fime à l'erricocché dove guil l'invidia tunto prate partere, paradell una d'avertaino fime à l'erricocché dove guil l'invigia tunto pratere de l'invidia tunto d'invidia tunto de partere, paradell una d'avertaino fime à l'erricocché dove guil l'invigia tunto pratere d'invidia tunto d

stil per verità quegli onori che egli riporta, rei più con le parole pregiudicare alla Hi-ed ora ti fa parer che non fe gli meriti. Ma non puol fapere quande ella r'inquieti cositraferre ad inganni, a trane, a trapiù, se quando ti rappresenta che giusta- dimenti, a surori, ed a tutti i più attroci snente egli fiaonorato, ofe quando tirap-prefentache ingiultamente. Quindi è, che findque eff Saul inimicus David cunflic dise. una incoftanza si miera di giudizi, non pub bus Ma per un'altra ragione ancor fi nuò nontraspatire ancor ne'discorfi, che di lui dire, ch' ove è l'invidia, ivi è già ogni opetieni. Perchè in esti orti mostri ritroso a ra prava; non erit solamente, ma est credire tanta gloria, quanta è quella che perchè l'invidia e un compendio d'iniquidi lui narrafi; e dicia te nel cuor tuo, che tà: Ferapefima. E così, fe tu efamini gli ale Gen to non fara tanta; or la credi ancora maggio- tri vizi, vedrai, che ciascun di esti si oppononara tanta; or la cred ancera maggo- tri vizi), vedras, che cialcini di cii fioppored quel che il ve, eccal pric freneger in- nea qualche virin, una folo alla fuacontrate quel che il vede proporti della proporti di considerati di considerat E da ciò avviene, che nel parlar del tuo cizia; il furore fi oppone alla mansuetudiemolo tu non sai più ritenere un tenore ne, ma non si oppone alla persimonia e stello; ma se ora il lodi quasche poco tu l'inganno si oppone alla lealtà, manon si ancora con quei che il lodano, per non di-mostrarti si apertamente invidioso; tra te degli aleti vizi, quanti mai sono: ma non molto lo biafimi più di loro, con quei non è così dell'invidia. L'invidia fola è che il biafimano, per abbracciar l'occafio- quella che fi oppone allevirtù tutte : pernedifereditario. E così inte l'incostanza, chè da tutte, in vederle, ella cava pena, da chi ti osserva, si sepre chiara: Dine- come setutte sossero succontrarie; e così runque fervi Saul ad eum ; spiritus malus tutte vorrebbe, o ftenuarle, o foiantarle, Gearing. 1.1 ag. 6. exagitat re. Senon che fempre nel biafima- o cambiarle in vizi : Ob bet invidentes ei reufiun'atte, ch'è la maestra; ed è appun- Palafini, omnes pueces , ques foderant Serto l'atte opposta a quellache tengono di vi Patris illine Abraham , illo compore obto l'arte coppolha quella che tengono di vi Patri illus Alvabam ; l'la rimpor sòordinato gia Adulatori, per quell' affinita finereme, i imbiente hume. E nella Refia
ch' hamono Vizi coni le Viruì, dicono, per
maniera qualmenge attro virio, se fa un
e adunto, ch' eagle prudente; all'avevo, ch' altro; e reche le rende uno no avro, impeè provvido, all'artogante, ch'è prode; difec ch' ei non fa prodigo : fe rende uno
al hero, ch'è giulto: tu per contratio infi adio, impedifice ch'e non fia prilliani
dire dell'Avverfario; s'è giulto, ch' egil mo. E cosivitu difcorrendo. Ma l'invichero; fe prode, ch' egil è arrangantes fe dia non fia coni. L'invida non impedifica on provvido, ch'egli è avaro; se prudente, mai male alcuno; anzi configliali tutti, ch'egli è un'astuto; e così ti abusi di questa Che però vedi ch'ella su che già tutti gli s.p. 144 vicinanza che tra loro hanno le Virtà, e portò al Mondo: Invidia Diabeli mori in-che ti petturba: Quare hoe unquentum un doff hanno quafi un proceder Diaboliche ii petturba: Lurs des unjuntum un quan nanno quan un proceaere Disponi-cunii resensii dunusii:, de daum flesenis! Co, petche come il Disvolo fi artifis del Da quanto se qui detro sin ora; tu pnoi bene, il quale hanno gli Uomini; e sa-conoscere, senel tuo cuore si aligni verun' legra del male; così tami essi. Quindi è, ividia: perciocche quetti un son creduti (chel' Appollo on men disse vinzalus, de

1.Reg.16.

10129.

quelle opere a cui trascorrono gl' invi- le opere. Col cuore, pregando tosto Dio diofi, non è mal fatto a caso, ma fatto ad per colui, verso cui il Demonio ti vuole arte; è affinato dalla malizia, è avvelenato dalla malignità: e così è male, che nafce da volontà totalmente florta, quale è la Diabolica. Etu aduntal male dai adi-

to nel cuor tuo. ۲v Confidera, che quanennque l'invidia fia veramente di cura difficiliffima ; che però ella viene rassomigliata ad una putresazio-ne ascosta nell'ossa: Putrodo essium invidia.

I rav. 14 10 contuttocio . mercè la grazia di Dio, può rata , perchè vi havrai applicato già ferro, curarfi anch'effa, ma convien bene applicarvi i rimedj in tempo : altrimenti poi di gangrena fi farà fiftola, da cui non fi può guarire senza miracolo ; ch'è la ragione , per cui l'invidia, quando ella è giunta al fuo grado perfetto d' iniquità, fi annovera tra' peccati, che fono detti contra feccando un tal fracidume. lo Spirito Santo : il quale non è giusto chefacciabene, a chi fi duole del bene, ch'egli fa ad altri . Questi rimedi poi fono di due forti . Uno è fpeculativo , nno è Ego igirur fie curro , non quali in incertum; pratico. Il primo è che tu procuri di conoscere al vivo quel sommo danno, che con l'invidia ti arrecchi da temedefimo. Perche là dove , se ti avvezzassi a godere del bene altrui, tutto il bene altrui fi convertirebbe in ben tuo, mediante quel sì bell'atto di carità, ficchè potreffi ancora tu dire a Dio con immenfo gaudio : Paris-M. 4. 6; ceps ege sum emnium eimentium te: mentre to: un corfo al palio, un combattimen-

altrui fi cambia a un tratto in tuomale, e Bacilities les bons seule adinvensionem facire manuem ghi molto in particolare il termine - a cui

all'eftremo di qualinque opera buona , ito . Combatte quali con dare de prigni Gena 15. affinche non fi fegua felicemente fino alla all'aria , chi vuoi bensì foggiogare le fue

fine: infidiaberir caleanes sino: tu per l'op paffioni, ma non piùquella, che quella poffindbrocuri di fchiacciagli fibito il ca- Ac come parcia cie di procedere l's evolupo, con dare addolfo a principi di quella fabene, mira qual fia quella virtu della

tentazione, ch'egli in te Iveglia; infa conce | qual ti ritruovi più bilognofo , e a quella

conientio, ibi inconstantia, & emmo opue ma- ret caput enum. E ciò nel caso nostro sarai in lum: ma opue pravum: perchè il mal di tre modi: col cuore, con le parole, e con iftigare a invidia; e augurandogli ogni prosperità, ogni grazia, ogni gloria, ogni contentezza. Con le parole, dicendone apposta bene nelle occorrenze, e più ancora non ti opponendo, quando con tua pena ne fenti dir bene da altri. Con le opere, procurando, se puoi, di cooperare a qualunque fua efaltazione dentro i termini dell'onesto. Fa ciò, c la gangrena farà cue fuoco . Il ferro fara flato il primo rimedio, che viene dall' Intelletto, e penetra a fcoprir tutto il fracidume racchiufo in sì brutta piaga. Il fuoco farà flato il fecondo, che vien dalla Volontà, e che con atti di carità, tanto più falutari, quanto più ardenti, và

#### x.

fic pugno, non quafi aerem verberans : fed caftige corpus meum, & in fervituem redige , ne fored cum aliis pradicaverim , ipfe reprobus officiar . I. Cor. 9. 16.

Onlidera, che la vita di un Cristiano, fe ben fi guarda, altro non è, che un' affiduo corfo , un' affiduo combattimenper contrario l'hai a fdegno, tutto il bene to contro di quei nimici, che ci vorrebbono ritardar dal corso. Il palio si è quella male gravifimo : male di corpo , che ti perfezione , alla qual Dio ci chiama nel affligge, che ti agita , chetiftrugge, ma nostro flato . Bravium superna vecationis philitate. fenza prò : e male di animo, che ti rende Dei . I nimici fono quegli appetiti fcora Dio tanto odiofo quanto un Diavolo, retti , che abbiano in feno . Inimici lospersecutore del bene che Dio fa al Mon minis domestici ejus. Petò conviene che ti Mat h. ber do. Non è però questo un traffico da am- animi virilmente all'uno, ed all'altro: al mattito : cambiare tutto in tuo male il correre, ed al combattere. Ma nota l'arbene degli altri , quando con tanta facilità | te infegnataci dall'Apportolo . Ed. è che tu su potretti convertirlo tutto in ben tuo i non operi quali a cafo, ma che ti prefigsuarum, queniam Dominus resribuene oft , correndo vuoi giungere , e i nimici che ti & fepties cantum veddes sibi . Il fecondo vuoi fottomettere combattendo. Corre in rimedio fiè, che fii pronto a reprimere i incerto, chi vuol si bene arrivar alla perprimi moti di si reo vizio: ranto che , fe | fezione , la qual' è l' ultimo termine ; ma il Demonio a guifa di Serpe ftà comune- non fi prefigge di mano in mano quella virmente infidiandoti alle calcagna , cioè tu, di cui specialmente defideratare acqui-

diriz-

dirizza il corfo; mira qual fia quel vizio la dannazione . Quid facies Agnus, ubi Augleran il quale in te predomina maggiormente, e contro quello disponi il combattimento. Nè folo ciò; ma penfa bene anche al modo che dei tenere nell'uno e nell'altro, nel correre , e nel combattere . Ego igitur fic curre, ego igitur fic pugne : non folo curre, non solo pugno , ma sic . Questa è la regola vera di approfittarfi : non pigliare il ne-Matt.3 15. gozio quafi in astratto, pigliarlo nelle sue forme individuali . Sic decer nos implere om-

nem justitiam . Non folo decer implere, ma implere fic .

II.

' 111.

Considera, che il fine, il qual senza dubbio fi havea prefisso l' Appostolo nel suo corso: si era questo, di tirar' anime a Cristo; che però senza mai fermarsi varcò tanta vastità di paesi. E pure a ciò conseguire pigliò per mezzo principalmente il tar guerra contro il fuo Corpo, maltrattandolo, macerandolo, flagellandolo, che tanto vale qui la voce castigo. vale a dire il medefimo che concundo; il che non è senza piaghe, senza percosse; quasi che a lui non bastasse di affaticare tanto altamente il fuo Corpo, fe ancora non tormentavalo. Ma chi può qui non colmarfi di maraviglia. Pare che ogn'uno mosso a pietà di tante genti che andavano in perdizio. ne, havrebbe esortato l'Appostolo a risparmiarfi per loro bene, a non fi logorare la fanità, a non si snervare il vigore, a non si scorciare la vita. E pur' egli stimò l'oppomezzo ch' egli giudicò opportunissimo , la mortificazion della carne : Caftigo corpus meum . Caftigo , non occido : perchè una tal mortificazione vuol' effer tolta fino a quel fegno che giovial fine: ma pur caftigo, perche non dee disprezzarsi, quasi che fia virtù propria de' principianti . Castigo ancora dopo tanti anni di vita spirituale ; non castigavi fol tanto ne' suoi principi . Castigo tra le fatiche , castigo tra i pellegrinaggi , castigo tra le predicazioni , castigo fra tante opere esimie di carità , che da se fole potrebbono parer bastanti a salvarmi . Cosi diceva egli. E tu che dici? tu, di co, che del continuo e ti accarezzi e ti aduli, fotto pretesto di confervarti a maggior gloria di Dio? Sei per ventura tanto più necessario al Genere umano di quel che vasi sino al fine. foffe l'Appoltolo?

Considera, che lo spavento maggiore è l'udir ciò che l'Appostolo dice appresso; Ne forte cum aliis predicaverim ; ipfe reprobus officiar ; quasi che il trascurare la mortisicazion della Carne gli dovesse arrecare

Aries eimet , & tremit ? Sei tu ficuro che il trascurare una tal mortificazione non habbia ancora a te da produrre altrettanto male ? Ti dee tener follecito ogni fospetto benchè leggiero, ch' habbi in contrario . Che però l'Appostolo qui diceva : ne foret, perchè si tratta di un punto che importa troppo, si tratta della falute. E che ti vale falvar I Universo Mondo, fe al fin ti danni? Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, anima verò fua detrimentum patiaeur? Credi tu per ventura di non potere effer p ù mandato all'Inferno, dappoi che havraigià mandati di molti al Cielo ? Se questo fosse, non havrebbe detto l' Appostolo , Neforeecum aliis pradicaverim , ipfereprobus officiar. Chi mai pervenne a salvar più gente di lui? E pure non fi fidava, fi come quegli che s' era stato da Dio confermato in grazia, non ne havea ficura contezza! O' quanto un rischio anche piccolo ha da temersi, quando è di riprovazio-ne! Super hoc expanis cor meum, & emosum Job 57.1. eft de loco fuo. Considera, che questa riprovazione è

fempre possibile, perciocche si lavora dentro di noi. Da Dio viene che noi siamo approvati per la sua gloria, da noi che siam riprovati, che però non dice l'Appostolo, Olis 9. Ne forte reprobus evadam, dice efficiar, perchè ciascuno è fabbio a sè del suo male . Perditio ma ex te Ifrael . Ma fe dentro di noi medefimi fi lavora la nostra riprovazione, chi farà colni, che non habbia da temermolto? Questo è'l prodigio : che arrivi a temer l'Appostolo di dannarsi, dappoi che tanto egli ha faticato per Dio, e però simaltratti, e però si maceri; e che frattanto tenghi tu quafi in pugno la tua falute. mentre ancor vivi dato tutto alle proprie comodità! Vuoi tra esse tu persuadermi di haver la carne già soggetta allo spirito, più di quel che l'havesse l'Appostolo tra suoi itenti? Non posto crederti . Senti com' egli parla a confusion di coloro, che così presto si fingon d' essere divenuti impeccabili . Caftigo corpus meum , & in fervitutem redigo: non dice in fervirente retineo, dice in fervisusem redigo. Segno dunqu' è che la tibellione anche pruovasi da' perfetti, e pruo-

XI.

415

Vos ex Patre Diabolo eftis : & defideria Patris veftri valtis facere. Io. 8. 44.

ī.

Onfidera, come in quattro modi ufa dirfi ch'uno fia figliuolo di un' altro , tuttochè non ne sia generato immediatamente. Il primo per Natura; e fecondo questo gloriavansi già gli Ebrei di haver' effi un'Abramo per loro Padre . Pater nofter Abraham eft. Nè a ciò Crifto fi oppose, ma fol foggiunse : Si Abraha filis eftis, Num.to-Abraha opera facite . Il secondo è per adozione : e in questo senso , nell'ordine naturale , Mosè ricusò d'effer figliuolo Heb. 11.24. della figliuola di Faraone, la quale fe lo havea adottato : Negavit se effe filium filia Pharaonis . E nell'ordine soprannaturale tutti i Giusti sono detti per verità figliuoli di Dio : Pradestinavir nos in adoptione filiorum per lesum Christum . Il terzo è per dottrina : e questo intese , quando 1.Cor 4.15. disse l'Appostolo a i suoi Corintj : Non ur confundam vos hac feribo , fed ut filios meos chariffimos moneo . Perch' effo gli havea ridotti alla fe di Cristo. Il quarto è per immitazione; e conforme a ciò diffe anche l'istesso Appostolo agli Effesini : Estore ergo imitatores Dei , sicut filis charissimi . E vi agginnse Charissimi, perchè la rassomiglianza è quella comunemente , la qual rende i figliuoli più cari al Padre. Mentre però nel detto, ch'io ti propongo da meditare, dice Cristo agli Ebrei perversi , ed in essi a tutti anche i poveri Peccatori, ch' effi han per Padre il Diavolo, non intende affer-mar di loro, che confeguentemente fian' eglino figliuoli del Diavolo per Natura, o per adozione, che sono le due prime maniere di figliuolanza; ma bensi per dottrina, e per immitazione, che sono le due seconde. Perciocchè il Demonio è quegli che loro dà l'ammaestrazione più fina al male, e la norma; ed effi, quai rei figlinoli, fono pronti ad apprendere l' una e l'altra. Quando però ad orrore de' Peccatori, non si potesse dir loro per verità altro improperio, che questo ; Vos ex Parre Diabolo eftis: quanto sarebbe! Uno ch'habbia il Boja per Padre, non può comparire in un consesso di Cittadini onorati senza rossore . E tu senza rossore ardisci di comparire fra tanti Servi di Dio, mentre hai per Padre il

Considera, come i Peccatori, per dimostrarsi veri figliuoli del Diavolo, procurano di conformarfegli quanto possono in ogni cofa. E però dice Cristo ; Vos ex Patre Diabolo estis , & desideria Patrisve-firi valtis facere. Non solo opera, che sarebbe pure stato affai, ma defideria : tanto i Peccatori fi studiano di rassomigliare il lor Padre, non folo nell'esterno, ma nell' interno. E da ciò avviene, che spesso. non potendo i malvagi peccar con l'opera . si ajutano di peccare almeno col cuore . E così foganfi in defideri carnali, in odi, in rabbie, in rancori, in malignità, che non hanno fine . Benchè il Signore volle forse in ciò intendere un' altra cosa: Perchè, se offervi , non diffe desideria Patrie vestri vultis habere , ma vultis facere . E. perchè diffe così ? Per inferire, che Figliuoli sì rei si ajutano di avvanzare anche il loro Padre. Perciocchè dove il Demonio non può giungere a fare del male al Mondo se non che solamente col desiderio : suppliscono essi con porlo in esecuzione. Quante zizzanie vorrebbe il Demonio seminar nel Genere umano, s' egli potesse ! quanti ammazzamenti compire ! quanti affaffinamenti commettere ! quante oscenità propagare fin dentro i Chioftri, ei Chioftri ancora più chiusi! Ma l'infelice non può . perchè Dio gli ha legate le mani a tanto . E però quivi , dove le forze del Padre non poston giungere, sottentrano i suoi Figliuoli , & faciune desideria Patris fui , con porre in opera quella feminazion di zizzanie da lui bramata, quegli ammazzamenti, quegli affassinamenti, quegli atti d' impurità, a cui il Demonio ne men talvolta ardirebbe di avvilire il suo spirito, per l'eccesso di quella deformità che rimira in effi. Ne creder già, che a fare così gran male, fian dal Demonio questi suoi tristi Figlinoli tirati a forza. No certamente . Lo fanno di loro libera volontà. Che però Cristo non diffe : Defideria Parris veftrifacitis , ma valtisfacere. Perche la loro volontà propria è quella che aciò glinduce; e che dana effi con questo istesso a conoscere, se non che la fan veramente da queiche fono ? La fanno, nel loro genere, da Figliuoli, tanto più infami, quanto più volontari. Ti puoi però figurare Figliuoli al Mondo, che fian peggiori di questi ch'io ti ho descritti ? Or che farebbe, fe tu medefimo fosti appunto un di loro?

Considera, quanto sia meglio, se così Diavolo? Ah, ben si scorgeche non co-le, e cambiarlo in uno onorato, anzi onorale, e cambiarlo in uno onorato, anzi onora111.

pari dal Diavolo il male, e perchè lo im-miti, fei Figliuolo del Diavolo: così fevo-Padre, lessi imparare più tosto il bene da Dio, e se volessimmitarlo, diverresti ad un tratto ) O.:.iz. Figliuol di Dio . Dedir eis porestarem filios Dei fiert. Anzi qui fi aggiunge di più, che Videte quomodo cauce ambuletis , non quasi se tu diverrai Figlinolo di Dio nelle due maniere ora dette, diverrai di vantaggio ancorain un' altra, ch' è quella dell' adozione (giacchè quella di Natura è stata unicamente serbata a Cristo ) e per questa adozione così beata farai fublimato a fegno, che poffederai quella grazia medefima, e quella gloria, la qual'è propriadel Figliuol suo Rom.8.17. naturale . Si filii , & haredes; haredes quidem Dei , coheredes autem Christi. Non farebbe però una fomma sciocchezza, se tu ricufassi di essere annoverato tra' Figlinoli di Dio , per rimanerti tra quei , che fon del Diavolo? E pure questo tu fai qualunque volta non vuoi lasciare il peccato : Ecce nationem filiorum tuorum reprobavi . I f.71,15. Così appunto in tal cafo tu dici a Dio . Gli diciche non vuoi effere fuo Figlinolo, p.r presso Dio non cagiona ignominia alcuna ma di un suo Traditore, di un Ribelle, di un Rinegato, di uno ch'egli ha mandato in perpetuo bando dalla sua faccia, come reo dilesa maestà. E non pare ate che sia questannasfacciataggine la più enorme, che si possa usare ad un Dio ? Che se non ti muove bastantemente il rispetto che devi a lui, ti muova unito ad esso il tuo danno proprio. E però pensa un poco alla differenza, che farà al dì del Giudizio tra quei , che quivi compariranno quai Figlinoli di Dio, e quei che vi compariranno quai Figliuoli efecrabili del Diavolo! Nos infenfati , dovranno dir questi miseri, al veder quelli, vitam illorum astimabamus infaniam , perchè ambi-

vano i patimenti , perche anelavano al disprezzo di se ; o finem illorum sine honore , perchè spesso ottenevano un tal disprezzodaloro eletto. Ma adesso, ò che differenza ! Ecce quomodo computati funt inzer filies Dei , con cui però dovranno starsi unitamente a godere per tutti i secoli : & interfanttos forsillorum eft. Penfa a questo, e vedrai fe ti torna conto di volcr' effere tra' Figlinoli del Diavolo, mentre puoi effere confueto fervore di penitenza . Anticipatra Figliuoli di Dio. Sai come fon chiamati altresi nelle Divine Scritture questi Pellegrini , che trattenutisi oziosamente Mau 444 Figliuolimiferi del Diavolo, di cui qui ra- per via hanno perdute più ore della gior-

5 p. s. s.

tiffimo: mentre ficcome , perchè tu im- effi fono alla fine deftinati a goder quell'

#### XII.

insipientes , fed ut sapientes , redimentes tempus , quoniam dies mali funt . Eph. 5. 15.

Onsidera, che i giorni di questa vita cisono da Dio donati a un fine grandistimo, che è per trafficare il negozio fomino della nostra eterna salute. Ma non può negarsi però, che ad un tanto affare per lo più non ci servano malamente. Perciocche sono pochi, instabili, incerti, e di questi pochi medesimi molto ancora conviene che noi crediamo mal grado noftro a quelle necessità, che ci signoreggiano per cagion del primo peccato. Però come un' instromento, qualor non serve troppo bene al suo sine, si dice malo; così pur mali fi dicono i nostri giorni , dies marestarti Figlinolo, non già di un Boja, che li . Si dicon mali, perche pochissimo è quel che in esti è di buono a poterlo usare conforme si converrebbe . Diesperegrina-sionis meaparvi, & mali. Che e quel luogo Gen. 17 9. a cui qui alluse l'Appostolo. E pur di questo pochissimo, che si truova di buono ne' noitri giorni, chi è che facciane quella ftima infinita. che deve farfene Molti lo perdono in cofe inique, moltiffimi in cofe inutili, rari fono quei che interamente lo spendano a quell'effetto per cui ci è dato. Eperò ecco ciò che qui vuole l'Appostolo; vuole che tu prezzi il tempo, impiegandolo tut-to bene più che tu puoi. Elamina te medefimo, e mira un poco fe tu più tosto hai reo costume di perderlo.

Confidera, come!' Appoltolo presuppone che almeno molto tu già n' habbi perduto per lo passato, come suole il più della gente; e però qui orati dice che lo ricatti, redimentes tempus, Ma s'è perduto, come lo puoi ricattare? Con rifarti in quel poco, che ti rimane, di tutti i danni che incorresti in quel molto che si perdè; con accrescere la ritiratezza, con migliorare le opere, con moltiplicar l'orazione, con raddoppiare il Pf.76 (. verunt vigilias oculi mei . Così fanno quei gioniamo? Sono chiamati: Filii gehenne . nata . Se ne ricattano con allungar bene i Facitis eum flium gehenna duplo quam vos . passinelle seguenti. Così gli Agricoltori, Il che non altro fignifica, se per che anch' così gli Artisti, così tutti quei ch'hanno

L

rale. Che devi adunque far tu, che ne hai non te lo accresci. Il danno emergente è facilmente incorso un'eterno? Cala un po- la pena, che devi incorrere per la poca cuco i guardi all'Inferno, e colà domanda ra tenuta del capitale: Vocavie adverfum me The.t.ic. ciò che farebbe un Dannato, se potesse ora tempus.

Considera, chi sieno questi Assassini, da' scorso ? Credi tu che direbbeti di voler! darsi al sonno come tu sai, a giuochi, a cicalecci, a ciance, a novelle ? !Anzi chi può dire quanto egli prometterebbeti di affannarsi affine di rimettere il molto in poventura tenuto a Dio, perchè in cambio di cavarti or dall'inferno, dove meriteresti di ritrovarti per le tue colpe, non ha voluto permettere che vi vadi? Adunque redime sempus; tanto più che se lo perdesti, il più delle volte fu colpa tua; lo sprezzasti, lo scialaquasti, o almeno non lo guardasti dalo rubarono.

Confidera, che l'effere ricattato non è fol tanto delle cofe perdute, ma ancor di de aliquid, come folea spesso dire Santo to colui che con danaro ricompra la fua vita dagli Assassini, che già già stanno col ferro in mano per togliergliela, fi dice che la ricatta. E questo ancora quit' impone l' Appofolo, quando vuole che tu ricatti il tuo! tempo, redimenses sempus, vuole che tu ogni altro ben temporale, perchè fenza accorto lo falvidagli Affaffini, eche lo ri- ogni altro da un' Uomo di fanamente può comperi. E non sai tu come di tutti colo- comperarsi finalmente l'eterno; ma senza il ro, che ti rubano il tempo, si può dir pro- tempo non si può comperare. priamente che ti assassinano ? Quanto di guardi al Cirlo, e colà domanda, come che tu non curi, mentre egli è giunto finalmente a conoscere di presenza quanto di gloria di grandezza, di gioja potrebbe accrescersi in un momento anche breve? Se in Paradiso potesse haver luogo il Lutto, par che la porta, per cui verrebbe lo sventurato ad intruderfi, faria quefta: non haver più tempo alcuno da meritare. E tu hai questo tempo ch' è sì prezioso, e lasci su-bartelo? Sei in uno stato per questo capo invidiabile al Cielo istesso, perchè sei in istato di meritare : Dum sempus habemus,

incorfo qualche discapito a cagion del tem-, danno emergente. Il lucro cessante è quel po perduto ; tanto più poi si situicano a ri-cattarlo. È pure il loro su discapito tempo | con usar bene di presente un tal tempo, e

quali devi ricattare il tuo tempo per l'avvenire, affine di non lo perdere. Son quegl' istessiche te l' hanno rubato già tante volte per lo paffato; son gli Uomini tra cui vivi. Questi dividonsi generalmente in due co! Che fai tu dunque che non'penfi quì schiere; alcuni sono amici, alcuni nimici. I di proposito a' casi tuoi? Sei meno tu per primi ti vogliono spesso rubare il tempo con invitarti ad inutili paffatempi; e tu ricattalo, ancora a qualunque cofto, ancora con lasciar che titengano un'incivile. I secondite lo voglion rubare perfeguitandoti, ti muovono de' contrasti, t' inquierano, t' importunano, quali che per forza pretendano di obbligarti a perdere di gran tempo gli Affassini, cioè da quei che per niente te per tua difesa: e tu ricattalo parimente da questi, benchè con qualche notabile pregiudizio, o di riputazione, o di robba: Per- Homa quelle che sono in rischio di perdersi. Così Agostino, perde aliquid, ut redimas tempus, que vaces Dec. Quelto è redimere rempus. Edò quanto è savio chiunque proceda cosi, ma pochi intendono. I più apprezzano ogni altro ben temporale più del medefimo tempo: e pure il tempo val molto più di

Confidera, che siccome per non havere tempo ti rubano, tanto ti rubano pari- a ricattarti con alto costo la vita, tu molto mente di vita, ne solo temporale, ma an- bene ti guardi di non dar nelle mani degli cora eterna. Solleva qui dall' Inferno i tuoi 'Affaffini, così pur hai da procedere per non havere a ricattarii anche il tempo. Però in impiegherebbe ciascun Bearo quel tempo primo luogo dice l' Appostolo; Videre quemodò cause ambuleris . Perche questa è la prima cofa ch' hai tu da fare : camminar cauto per riguardarti da quei che ti vogliono rubar tempo : quan lo poi non puoi riguardarti , ricomperatelo . Benchè non dice folo: Videre ut caute ambuletis, ma dice , quòmodò: perche hai da studiare ancor le maniere che sono le più opportune a schivar gl'incontri. Così fan gli Uomini faggi là dove gli stolti vanno a dar sè nelle mani degli Assassini. Che però dopo haver quì detto l' Appostolo , Videre quomo do caure am- Pl.91.7. operemur bonum. Adunque non permettere | bulesis, foggiunge fubite, non quafi insipien-Eccl. 423. Che veruno ti rubi il tempo : Conferva see, fed us fapientes Gl'infipienti fono quei sempus. Tanto più che fe il perdi, v'è che nè pure conocono il mal presente: un doppio male; il lucro ceffante, e il Vir insipiens non cognosces . I sapienti quei

IIL.

Manna dell' Anima.

che

che antiveggono anche il futuro, e ccsì i Prov. 14.16, lo scansano: Sapiens timet, & declinat à mente si lascio vincere dal Demonio, con malo. E tale appunto devi effere ancora vandole destramente. Non mirare in questa materia ( la qual'importa forse più che non credi ) non mirar dico a quello che operi il comun della gente, perchè fulrorum infinieus est numerus. E tali fono quei,

che non prezzano il tempo, vivendo oziofi: fono tutti ftolti, o per dir meglio ftoltiffimi : Quifeltazur ozium , ftuleiffimuseft . Mi-Providite ra più tofto a quello che ti piacerà di haver fatto al punto della tua morte : O'come allora goderai di quel tempo ch' hai speso bene! ò come allora piangerai crudamente Apocacas, quel che hai lasciato di spendere! ma che

prò ? no 'l potrai ricattare ; Tempus non erit amplius. Perche fe i giorni medefimi della vita si malamente ci servono a far del bene come dovremmo, che però fidicono mali, dies mali, quel della morte non ci potra servir niente, che però chiamasi più tofto notte, che giorno, Venie nox quando nemo poreft operari. Equefto è ciò che vuol dire l'Appostolo quando dice: Videre quo modò caute ambuletis, non quasi insipientes, fed ut fapientes, redimentes tempus, quoniam dies mali funt .

#### XIII.

Nune judicium eft Mundi; nune Princeps bujus Mundi ejiciesur foras: & ego, fi exaltatus fuero à Terra, omnia traham ad me ipfum. Jo. 12.31.

Onfidera, come due furono gli effetti fortunatissimi , che si ottenero con la morte di Cristo. L'uno su spogliare il Demonio del Principato, che possedeasia tutto il Genere umano, el'altro fu investir di un tal Principato l'istesso Cristo . Ma non ti creder che ciò si eseguisse a caso, ovvero a cappriccio. Si efeguì per ginsta fentenza, che Dio proferse, come Giudice fommo, in un giudicamento rettiffimo ch' egli fe tra Cristo, e il Demonio, E però diffe Crifto vicino a morte queste parole: Nune judicium eft Mundi ; e dette quefte, foggiunse poi le seguenti : Nunc Princeps bujus Mundi ejicierur foras; & ego, fi exalinsus fuero à Terra, omnia eraham ad me ipsum. O'che sensi divoti potrai cavare da parole sì eccelse a prò dell'animatua, se vorrai badarvi! Però in esse sprofondati col Popolo Ebreo, per concitarlo all'esterintimamente . . .

Considera; come l'Uomo spontaneadargli consenso al male. Eperciò da Dio tu, prevedendo quelle occasioni che pof fu, per giusto giudizio, dannato subito alfono molfi darti, di perder tempo, e schi- la servitù sventurata di quel Tiranno crudele, ch'ei fi era eletto. Ne havrebbe il misero potuto mai di tempo alcuno sottrarfene da fe stesso: anzi con somma debolezza cedendo di mano in mano a tutte le tentazioni che nuovamente gli fossero dal Demonio sopravvenute, non havrebbe fatto altro, che aggiungere ogni di più peccati a peccati, infino a tanto, che morendo ne andaffea pagar le pene, che flavangli già apprestate nel fuoco eterno . Quindi è, che la podestà del Demonio so- 1.3. de it. pra dell' Uomo, come dice Santo Agosti- aib.c.10no, era giusta in sè, quantunque il perfido la esercitalle con intenzione ingiustissima. Ma, s'era giusta, non era giusta, perchè alui fi dovesse per veruntitolo di ragione. Solo era giusta, perchè a Dio era piaciuto di conferirglicla: ficcome giusta è la podestà, che ha un Carnefice sopra il Reo, poiche l'ha ricevuta dal Principe. Havrebbe Dio potuto però, quando ciò gli fosse piaciuto, far grazia all' Uomo : e come già l'havea dato di suo volere in mano al Demonio, così havrebbe potuto di fuo volere ancora levarglielo, fenza far per questo al Demonio un minimo torto: nella manierache può ancora ogni Principe, quando vuole, senza sartorto al Carnefice, ricayargli di mano il Reo. Ma Dio non amò di procedere in questa forma : Dens judicii, Dominus. E però volle che un tal' affare passasse, per dir così, non in Segnatura di grazia, ma di giustizia. A questo fine. fe che Gesù Cristo medesimo suo Figlinolo, fantissimo, innocentissimo, illibatissimo, e solo fra tutti gli Uomini non soggetto alla servitù del Demonio, venisse in Terra a scontare sopra sestesso le loro colpe. Vide al Mondo il Demonio impenfatamente un' Uom così fanto : e tofto ardito pretese di esercitar sopra d'esso con pari orgoglio quella padronanza medefima, ch'esercitava su gli altri di suo dominio. Osò nel deserto di avvicinarsi ssacciatamente a tentarlo, infino d'Idolatria: lo perseguitò, lo impugnò, lo insidiò, procurò che fosse ancor egli furiosissimamente dannato a morte, non altrimenti, che se qual peccatore ancor egli ne fosse degno. Ottenne il perfido tutto ciò che bramava, merce le infolenze grandiffime, ch'egli usò

> minio di Cristo . Cristo se ne richiamò giu.

Jo 90

J:

giustissimamente al suo caro Padre: Exurge | autorità fu privato per via di espressa len jobis. Deus, judica causam meam . E'l suo ca- tenza, mercè gli aggravi singolarmente : ro Padreloudi, come conveniva. Fit data la sentenza contro il Demonio, che ben fe la fenti suo mal grado, quafi fulmine orrendo, tonar dal Celo: De Caelo auditum F 6.75.9.

fecisti judicium . E già che ingiustamente egli havea tentato di esercitare la sua Signoria fopra Cristo, su tosto privo di quell' arcora, che gli era stata concessa su'l rimanente degli Uomini: e fu dichiarato che detta Signoria di ragion si doveva a Cristo, ficcome aquello che havea di più foddisfatto abbondantemente per li peccati ditutto il Genere umano; non al Demonio, che ouramente si studiava di accrescerli, con abularfi di una podellà benche giulta, a far cofe ingiuste. Ecco però ciò che intele Cristo di esprimere, quando vicino alla sua Passione egli dise: Nunc judicium est Mundi. Intese di esprimere, che già accostavasi finalmente quell' ora in cui dovea fentenziarsi, a chi il Dominio di tutto il Genere umano (fignificato per quelto nome di Mondo) fi appartenesse: se a se, che tanto fatto havea per falvarlo, o se più tosto al Demonio, che tanto arrabbiatamente il perfeguitava. Che dici a questo tu, che ti credi di effere ufcito dalla fervitù del Demonio, come fi fuol dire, a niun colto? Anzi rimira che ciò feguì a costo pur trop-

po d'immensi strazi, che riceve fin' dall' istesso Demonio il Figlinol di Dio, non allich 4 19. trimenti che se ancor'egli fosse stato un vil' Uomo , fimile a te : Tentatus per omnia pro similizudine , absque peccaro . E tu non procurerai, fe non altro, di efercitare verlo il Figlipolo di Dio quella gratitudine, a cui perciò sei tenuto, con dare addosso al Demonio, che ancor vorrebbe, se potef- que se per contrario tu ancora ti ritrovassi

fe, infidiarlo fin fra lestelle? RIL.

Considera, come da una sentenza che fu si retta, fegui in primo luogo lo spogliamento, che come or or si dicea, si fe del Demonio, con togliergli il Principato già concedutoglisu tutto il Genere umano foggetto a colpa . E questo intese Cristo appunto di aggiugnere quando diste: Nune Princeps hujus Mundi encietur foras . Prinseps hujus Mundi ( non fo con quanto fua fplendida antonomafia) è il Demonio intilais, tolato in più luoghi delle Divine Scritture: Venit Princeps hujus Munds, & in me non ha- bra l'Efaltazion della Croce . bet quidquam . Princeps huius Munde jam ju.

dicatus eft . E perch'egli è detto tale, se non per questo: per l'autorità che gli era flata donata su'l Mondo ren: Ipse est Rex Jo. 14.3. fuper universos Filios superbis. Ora di tale

che usati havea verso Cristo . E perciò Crifto diffe ch' era già tempo, che un sì mal Principe fosse pure una volta scacciato suori, non già del Mondo (che ciò per degni rispetti non volca sarsi) ma ben sidel sno Principato: Nunc Princepshuius Mundi ejicieeur foras, cioè foras è dizione, foras è dominatione, foras à Regno. Da ciò ne fegue, che quelli, i quali rimangono tuttavia fotto il poter del Demonio, come sono tanti Idolatri, tanti Ebrei, tanti Etnici, tanti Maomettani, e tanti ancora de'Cattolici stessi pur troppo iniqui, non vi rimangono perchè il Demonio habbia sopra di lor quella podestà, la quale vi havrebbe, se Cristo non fosse giunto a morir per loro: ma vi rimangono perch' essi scioccamente vi vogliono rimanere, con far da Schiavi più vili, che mai fi truovino, quali fon gli Schiavi chiamati di buona voglia. Conciossiacchè ben' è vero che gli Uomini non havrebbon potuto uscir mai di mano al Demonio, senza la grazia meritata loro da Cristo con suo morire. Ma posta una tal grazia non è così. Posta una tal grazia, potrebbono, se voleffero, ufcirne tutti: Nunc enim folusi fu- Ron 7.6. mus à lege moreis in qua detinebamur. E però se il Demonio è Principe sopra loro, quanto al tenerli ancora foggetti a sè, è Principe sol perch'essi lo sanno tale, con volere ubbidire più a lui, che a Cristo. Che sembra pertanto a te di una ribellion cost andace, che ancor commette tanto di Genere umano? Non tipar convenevole e deporta, e detestarla, e cercare ancor di distruggerla totalmente, per quanto almen ti permettano le tue forze > Che faria duntra i Congiurati, ad accrescerla maggior-

Resterebbe ora a considerar l'altro effetto, che segui dalla fentenza data dal Padre Eterno a favor di Cristo, che ful' investir lui di quel Principato che si ritoglieva al Demonio: effetto che Cristo espresse con quelle voci : Erego fi exalencus fuero à Terra, omnia rraham ad me ipfum. Ma per porerlo ponderar, com' è giusto, con maggior'agio, piacciati di trafinetterlo al di feguerre, nel quale opportunamente si cele-

XIV.

IV.

XIV.

## L'Efaltazion della Croce.

Es ego fi exalearus fuero àTerra, emnia trabam ad me ipfum . Jo. 12.31.

Onfidera, che ufo affai proprio del-

Jo.6. Gal. i ...

In 17-

I.

le Scritture Divine è stato il dire : Omnia . quando han voluto fignificare , Omnes bomines. Così in un luogo fi legge: Omne, quod dat mibi Pater, ad me veniet, cioè Omnis bomo. E in un'altro : Conclusis Deus omnia fub peecaro . E in un'altro : Ve omne quod dedifti eis , det eis vitam aternam . Quafi che l' Uomo fia come un piccolo tutto. E però quando qui odi che Cristo dice: Et ego fi exaltatus fuero à Terra, omniatrabam ad me ipfum: fappi che per la parola omnia non vuole esprimere propriamente le figure del Testamento vecchio, o le profezie, o i prodigi , o gli Elementi commossis alla sua morte, come alcuni Santi dottamente per altro hanno interpretato; nè vuole esprimere tutti soli i generi di Uomini differenti, omnia genera bominam, quali fono Giudei, Greci, Romani, ed altri sifatti; ma vuole esprimere per verità tutti gli Uomini in individuo, omnes bominer, e così chiaro apparisce dal testo suo originale, iin cui si leggono tali termini espressi. Ma come mai si verifica che il Signore morendo in Croce, habbia tirati tutti gli Uominia sè nel modo ora detto, cioè ancora individualmente? Questo è quello che ora tu devi cercar d'intendere per cavare da ciò quelle confeguenze, che fenza dubbio ridondano atuo gran prò: e però prega il Signore, che fidegni difar-

zelo ben'intendere . Confidera, come Cristo con la sua morte, ( detta da lui esaltazione, per più rifpetti notati al terzo di Maggio, ma spezialmente, perchè dovea succedere da luogo alto, qual'era un tronco di Croce) afferì che havrebbe tirati a sè tutti gli Uomini in individuo, omnes homines, perchè spogliato il Demonio del Principato che godeagii fopra d'effi, ed inveftitone Crifto, che Crifto tiri a se quegli stessi, che dopo come fi diffe nella precedente Meditazio-

Crifto con termini così franchi fi gloriale fe di dover trarre tuttigli Uomini a sè, mentre tanti dovevano ripugnare, benche per loro elezione, di non andarvi, e conseguentemente sarebbono da lui stati meritati sì bene, ma non già tratti. Contuttociò poni mente, e vedrai che Cristo ha parlato in ogni rigore di verità . Tutti gli Uomini si ripartiscono, com'è noto, in due schiere. Alcuni divoti a Cristo, alcuni indivoti . Non vi fon'altri di mezzo. De' divoti diffe Crifto il vero, dicendo che in virtù della sua mortegli havrebbetirati a sè, perchè in virtù della sua morte gli dovea tutti rendere suoi seguaci. E disse il vero, dicendolo parimente degl' indivoti, perchè in virtù della fua morte medefima, doveva almen tutti renderli a sè foggetti il dì del Giudizio, con farfeli palpitanti venire a piè, non come seguaci (che non farebbono giammai degni di tanto ) ma come Rei strascinati da Manigoldi: Omnes enim flabimus ante tribunal Christi, non folo omnes in genere, ma omnes in indivi- Romat to duo : feripeum eft enim : Vivo ego , dicie Dominus , quia mibi feltezur omne genn . Non può negarsi ch'egli operando così, tirati havrebbe gli uni a sè per amore, gli altri per forza. Ma ciò che vale? Gli havrebbe , ciò non oftante, veracissimamente tirati tutti : Ad te om nis caro veniet . Ma PL643. oimè che generi di tirar differenti son quefli due! Tu pertanto rientra qui opportunamente in te fteffo, e rimira un poco, feti è giovevole star mai lontano da Cristo. A i suoi piedi una volta ti hai da ridurre; o per amore, come hai fentito, o per forza; o qual feguace, o qual Reo; qui non fi dà fcampo. E tu più tosto vorrai lasciarti là strascinare da Reo, che corrervi da seguace? O'che mal configlio! Più tofto di sempre a Dio di voler prima morire, che fottoportiad effere mai tirato in sì brutta Pf. 17. forma : Ne fimul trahas me cum peccatoribus, & eum operantibus iniquitatem ne perdas me . Ne srahas , vocando ad judicium ,

ne perdas , condemnando finaliter judi-Confidera come adello ch' hai ben' intefa una simile spiegazione, ti par più vero

la sua morte rimangono a lui indivoti, che ne, veniva per confeguenza, che dovevano non quegli altri, che gli fon divotiffimi. tutti ancora in individuo spettare 'a Cri- Perciocche questi non son tirati, a mirar fto, fe non di fatto (mercè la contumacia bene ; vi vanno: tirati fono quei ch'han di affai di loro) almen di ragione. Questa bisogno di essere strascinati, come sarà del è la risoluzion del premesso dubbio. Par malvagi al di del Giudizio. Ma nèmeno tuttavia qui difficile a capir bene, come in ciò tu ti opponi . Perchè quantunque

III.

tiratt fieno per verità gli uni, e gli altri ; habbia Cristo tirati a sè dalla Croce tanti Tit.: ; fono come un linguaggio da tutti intelo . mini, che Dio folo; com' effer può che il Loquere cum omni imperio . La feconda è a conoscano, e non lo curino? Che setutte Prov. 21. 9. fare, vien più ancora tirata per interesse. Mondo, a pròdicoloro, che con occhio Qui dat munera, animam aufere accipiendi di sede si sisseranno a mirarlo su la sua Croaccl. 13.20. le appetisce il suo simile : Omnis homo sin'ora con alcuna di queste forme di tirar

Mannadell' Anima .

con tuttociò più giustamente può dirsi che seguaci, e veramente tiratili, pondera tufian tiratií (utto che nobilmente) quei che teletre maniere ora dette. I. Gli ha tirati van per amoge, che non quegli altri, i a forza di perítufion, perchè alla predicaquali vanno per forza: e la ragion' è, zione con la qual prima havea per così diperchè quei, che van per amore, affectodano l'impeto più poffente, che fia van diffaccar da lui per udito! Domina firatutti, ch'è quel del proprio volere: ad quem ibimus? Verba vita terna babes; Trabiti fia quemqua vuolupra. Devi però quì aggiunde l'efemplo; morendo nudo în un offervare, che gli uomini non fi tirano come iBruti; fi tirano con maniere proprio di liberi; che però dove dice Dio, In funcili sa dama rebames; legono altri, In qualiba sterata imbi Ababam, Ifaca, 14- II. funiculis bominum; cioè in iis funiculis; da vanosì diveffi da quei che v'erano Lucajadi anquibus attenza imbia Ababam, Ifaca, 14- II. Gli ha tirati a forza di benefizi; el dibenefizi dibenomo molte, ma finalmente fi riducono a tre. A forza diperfuafone, a forza di benefizi a forza di benefizi a ca forza di fungatia. E di cuttet tel perce del Paraditio; Domento monum rire provata. fian tiratil tutto che nobilmente) quei che te le tre maniere ora dette. I. Gli ha tirati nefizj, e aforza di finpatia. E di tutte tre le porte del Paradiso; Donum bonum 171- Prov. 4.1. suam ne dere linguaris. suam vobis; legem mam ne dere linguaris. si valse appunto Cristo mirabilmente su la 111. Gil hacitati inalmente a noche a sorza sua Croce, assin ditrarre tanto di uomini di simpatia: perche nella Croce si è dato a sè: benchè egli in vero le accalorasse di Cristo a conoscere veramente per uomo, molto con la virtù interiore di quella gra- e Dio: mentre come 110mo ha tollerata zia, che fol da lui si può dare. La prima la morte, ecome Dio ne hattionsato. Peforma di tirar gli nomini è a forza di per- rò qual'uomo ha tirati gli nomini a sè fuatione: la quale è doppia. Altra è con con la fimpatia più leggiera, ch' è quella le parole, ed altra è con le opere. Chi fa la qual provien dalla fimiglianza. E qual persuadere con le parole, si tira subito, Dio ha tirati gli uomini a sè con quella con una dolce violenza, a migliaja a mi-simpatia tanto vigorosa, la qual conduce gliaja le genti a sè. E molto più se le tira le cose diritto al centro . Conciossiachè se chi fa perfuadere ancora con le opere, che altro centro non hanno i cuori degli uoforza di benefizj ; che pur si divide fra tre queste forme si nobili di tirare ancora due: di benefizi già fatti, e di benefizi ad una ad una fon tanto valide, lafcio giu-che si hanno a fare. A forza di benefizi dicare a te che faranno congiunte insieme. già satti vien la gente tirata da gratitudi- E pure congiunte insieme le ha usate Crine: e a forza di benefizi che si hanno a sto, e le usa, e le usera sino alla fine del rium. La terza finalmente è a forza di fim- ce. E posto ciò non parlò egli benissimo , patia, la qual'è doppia ancor ella . Una quando diffe : Et ego si exaleatus fuero à più larga, ed è quella simpatia, la qual terra, omnia traham ad me ipsum? Che sanasce da simiglianza: mentre ogni simi- rebbe però, se nondimeno non gli riuscisse simili sui sociabitur . Un'altra più stretta, te? Se non cedi alle sue parole , cedi alli ed è quella che viene da una tal'intima in esempi. Se non cedi agli esempi, cedi a clinazion naturale, qual'è quella, che han- i benefizi: a quegli che ti ha satti, e a queno le paglie all'ambra, il ferro alla calaglichetie per fare. Se non cedi ai benefimita, le fiamme al Cielo, ele cofe tutte a zi, cedi almeno a quel fommo ilinto, che
ilor centri, dov' effevanno di certo con da fe folo ti dovrebbe a ballanza portare a
maggior impeto da fe fteffe, di quel che pof
lui, non folamente per ch'egli è fimile a te, fano andare in ogni altra parte a forza di fu-ni. Dofeenderum in profundum quagi lapis. in too centro, havrai poce. Hee locums Orace vuoi faper più diffintamente come fum vobis, su in me pacem habeais; in losses Dd 3

4 12

1,

Mundo, ch'è fuor del centro, pressuram ve, affine di compensar quelle offese, ch'ha habebiris. Che se pure a nessura di que- fatte a Dio, con quell'ossequio che gli profle cofe pigliate distintamente fin' orafai caccia dagli altri; ond'è che in un tale sta-

XV.

th. 1. 6. Onfidera , che quello avviso fu in

primo luogo indirizzato da Crifto

a tutti gli Appostoli, e con essi egualmente atutticoloro, i quali dovevano di mano in mano fottentrare a gli Appoltoli nell' uffizio, o della Prelatura, o della Predicazione . E però a questi egli disse, che la lor luce, cioè laloro dottrina, rifplendeffe di modo davanti a gli uomini , che fi vedeffe andare unitacon opere non difformi, e così desse a ciascun sempre occasione di lodar Dio : Sie luceas lux veftra ceram heminibus , us videans opera vestra bena , cioè , effe bons , & glorificent Patrem ve-firum , qui in calis oft . Che per luce intendafi apertamente la Dottrina Evangelica , non ha dubbio : Nune ego miero co , Ad. 16. 18. così ad un Paolo fu detto già dal Signore , aperire ocules corum , cioè infidelium , us convercantur à conebris ad lucem. Or quando a questa sì chiara luce apparisce, che chi la fparge fit i Popoli, pone ancor'egli in praties ciò che dice, o come tutti unitamentofto si scandalizzano, quasi che veggasi splendido, qual'è questo, corrispondano i condannare con l'opere a un tempo stesso fatti, non solo dinanzi a Dio, ma dinanzi quella dottrina, che fi odono celebrare con la gli uomini; affinchè gli uomini prenda-le parole! Nè è maraviglia . Perchè, o no inditanto più vivo argomento di lodat una tal dottrina è possibile a porst in esecuzione dauomini lavorati di Creta molle , ur videnne opera vofira bona, & glerificene o non èpoffibile. Se non è poffibile , per- *Farrom voffirm, qui in Casili efi.* Che al chè dunque s'infegna? Se è poffibile , per- nome di Criffiano i adatti il ticolo così belchè dunque chi infegnala, non l'adempie ? Così discorrono i Popoli: e un tal discor- ture : Eraris aliquando conobra, nune aucem lo , qualunqu'egli fi fia , ha forza così ga- lux in Domino . Ma che vale un tal nome gliarda nelle lor menti, che vogliono più a tanti, ed atanti, se poi da esso le opere tofto operare anch'effi, come operail lo- fon discordi ? Chi vede ciò, non può far ro ammaestratore, che operare com' egli altro, che calunniar quella Legge ch'essi

cedere . cedi a tutte e tre unite infie- to a Dio diffe Davide : Decebe iniques vias Plate. ruar. Ne dice Percanti; perchè chi cade ta-lor per fragilità, non fubito ha da lafciar la predicazione, quafia lui difdicevole ; ma più tosto dalla sua stessa predicazione ha da prendere nuove forze a riforgere virilmensie luceae lux voftra ceram bominibue , ue te, &cadimostrare , che di quel farmaco wideant opera veftra bona , & glorificent che porge a gli altri, fa formar cura utile an- Provide Patrem veftrum , qui in calis of . Mat- cora ase : Defrullu eris viri replebitur ven- to. ter ejus . Ma dice Peccatori; perchè chi di proposito vive male , ha un' obbligazione strettissima di star cheto ; altrimenti qual dubbio, che quanto meglio dirà, tanto farà peggio, perchè tanto più egli mo-firerà di tenere quali in conto di favola quella Legge, che dichiara si bene, e si male offerva. Sei tu in iftato di dare altrul de" precetti? Ecco il gran debito a cui tu pur fei tenuto; a vivere come parli: Sie lucene lux veftra coram hominibue, ut videant opera veftrabona, & glorificont Patrem veftrum, qui inealizeft. Non già ricerca qui Crifto da chinnque predica, opere tutte di fingolar perfezione , petche ciò farebbe un voler turare la bocca ad innumerabili . Ma fe non le richiede perfette nel loro genere , le richiede almen buone, non convenendo che chi riprende altri, fia degno di ri-

prenfione. Confidera, che in secondo luogo indirizzò il Signore questo suo avviso a tutti coloro, li quali portano il nome di Griftiano, e molto più di Religiofo , di Regolare, o di altro confacrato con modo più te fi accendono a lodar Dio! Ma quando speciale al divin servizio; e a tutti impose apparssee il contrario, o come tutti più di procedere in modo, che ad un nome si Dio: Siclucent lux veftra coram hominibus lo di luce , è cofa affai manifefta nelle Serit Bob. 1.8. parlia. Però dice il Salmo : Peccaseri ausem proleffano. Però a Cristiani sin da principi diziti Deux quase tu enner an instituta meas, de della Chicsanascente su sempre inculcato assimia restamentum meum pero se tutum ? Non tanto non solo l'estere tuoni, ma il didice Panisensi, perchè chi fi eravveduto mostrarsi : Modestia vestra nota sit omnibus può predicare con fervor grande , anzi de- beminibus . Fu fatto cio, perche altrimen-

11.

m . L Console

ti le accuse date al loro nome, ridondano questo detto di Cristo, ne vogliono passar incontanente ad onta di Crifto. La dove oltre, ficomentino almen d'offervar bequando chiaramente apparisce l' integrità ne , come ivi parlasi. Si dice, è vero . Sie d'ogni loro azione, convien che chiunque luceat lux veftra ceram beminibus, ut videpone il guardo in Figliuoli si costumati, ne ane opera vestra bana, cioè me videane opera lodi il Padre, che però disse quì Cristo si vostra osso bana; ma non si dice, ne videane efpressamence , Ve videant opera veftra bena, opera bena effe voftra. Che dunque più cere glorificone Patrom voffrum, qui in Calis car'altro alor confusione? E pofto ciò hai of . Non Deum vestrum , ma Parrem ve bensitu da porre tutto il tuo studio , affin-firum, per inserire l'obbligo stretto ch' han chè scorgifi, che le opere tue sono buone ; no tutti i Criffiani di fare onore co' lor coflumi ad un Padre di tanto merito. Ecco le fuddette buone opere fono tue . Sono per tanto ciò che il Signore ha fingolar questi due studi differentissimi . Il primo è mente pretelo con quello detto : vietar lo più ficuro dall'ambizione , il fecondo l'è feandalo , anzi animar tutti a dar bnona edipiù foggetto: perciocchè il primo porge ficazione; sì però ch'una tal' edificazione atutti occasione di lodar Dio, il secondo non fi dia per motivo di gloria propria, ma di lodar te. Diffi di lodar te, perchè oggidi gloriadivina; che però egli non diffe ar di troppo il linguaggio degli nomini è perglerificent vos, ma ut glerificent Patrem ve- vertito. Una volta , fe rimiravafi un' uotroppo irragionevole, e troppo ingrato, mettevanfia lodar Dio. Omnisplebs, ut viche però nel di del Giudizio meriterai di det, dedirlandem Dec. Oggi per contrario venir condannato da quei tre Gétili, figliuo- fi metton tutti più facilmente a efaltare li già di un tal Diagora Rodia, i quali effen-do per le loro prodezze inghirlandati da intendere vivamente, che di tutto il ben tutti e tre di accordo fi tellero le ghirlande mum, & omne denum perfellum defur fum eft . pio proprio di luce, piglialo dalle fielle di mostrare che le nostre opere sono buone ,

ш.

talli, o fu duri marmi . Giacche però quefti univerfale . Non l'han ripreso , perche affoartengonfi puramente alla prima parte di lutamente fia difdicevole lafciare a' Pofteri

manon l'hai da porre affinche scorgasi, che frum.Hai tu si retta intenzione nel tuo ope-mo fanto reflituire, per cagione di efem-rate? Se non l'hai, fei Figliuolo per verità pio, la vista a un Cieco, tutti unitamente Lucista. Popolo lu la piazza de' giuochi Olimpici , nostro l'Autore è Dio . Omne datum ettidal capo loro, e le posero in quello del loro E però conviene oggi andare assai lenta-Padre colà presente. Che se tu ami un'esem- mente, quando non solo noi vogliam dicui fla scritto, che vocata sune, a comparir ma che di più sono nostre. E' vero che ciò tra le tenebre, & dixernne, Adfumus : tan- non fi dee il più delle volte diffimulare avtafula ler prontezza: de lucerunt ei cum in- vedutamente , perchè farebbe un voler porennditate, qui fecit illas. Non luxerant fibi, re la fiaccola fotto il moggio, contro a ciò che Cristo disapprovo, quando disse : Nema ei, perche qui confiste l'offequio . che Cristo disapprovò, quando disse : Ne-Considera, come alcuni sono tanto lontani da si pio fenfo, ch' anzi fi abufano di die , fed fuper candelabrum, us luceas emniquefto detto di Crifto, a titolo di oneftar busqui in deme funt . Mane men dee affanla loro albagia, perciocchè ne apprendono nofamente offentarfi, perche ciò farebbe folo la prima parte: Sic lucase lux vefira co- un voler porre la fiaccola, non folo fu'l ram bominibus, ut videant opera voftra bona, candeliere, ma ancor fu gli occhi di chi non enclasciano l'altra: Es gierificens Parrem confirma, qui in Cuilis eff. Però tu scorgi ciò, che sembra spessio precenderti daco-che non fanno mai fare punto di bene, sen-si soro i quali con le loro, o infegne, o iscri 22 offentarlo: a fegno tale, che nondo- zioni, vogliono da pertutto lasciar memoneranno alle Chiefe, nè pur un Calice di ria d'ogni poco di bene ch'han fatto al Monvalor dozzinale, non presenteranno una do : pretendono d'esser quas mirati a forpianeta, non porgeranno un paliotto, fen- za; il che da Cristo non fu mai configliato: za volere fregiare il tutto con l'arme di ca- che però ancora egli diffe: Siclucent lux vesa loro: e così in ogni altra occorrenza, fracerambeminibus, utvideant epera vestra col ben che fanno , procureranno attenta bona, non ue ceganeur videre. Quindi è , mente diunite quel più di gloria, che ne che alcuni Predicatori Evangelici fon tapuò rifultare, non al nome Criftiano, ma lora trascorfi con ardor grande a riprenal nome proprio, che fanno da per tutto an-che folendere vanamente, o fin dorati me-corche oggi egli fia già nella Chiefa si

Dd 4

qualche onorata memoria del ben già fat- | vestram faciacis coram hominibus , ue videntofida'lor pietofi Antenati; ma l' han ri- eur ab eis, ma ue videamini : perchè qui ftà prelo, perche ipetio nontate antia mento y qua persono; con a monta ria a cagione del bene, il quali fe farto per l'oma: l'haver per fine, non la mostra altro fine più fanto, massiail bene per la dell'opera, madisè. Nel resto, ò quamsciarne memoria. Veró è, che non è sì sa- to il Demonio tutt'or si ajuta per ottener cile a diffinire quando sia meglio occultare il bene che fi opera, e quando non l'occul-tare. E però a ciò consagrerai la sutura Meditazione: giacchè il faperlo giova molto a procedere in ogni affare con quella libertà di spirito, senza cui difficilmente mai fi opera con diletto .

## XVI.

Attendite, ne infliciam veftram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis; alioquin mercedem non habebisis apud Pasrem veftrum, qui in celis eft. Matth. 6. 1.

Onfidera, che Giuftizia val qui di nome generico a dinotare tutte l'opere bnone, che farono poi da Cristo immediatamente ripartite in tre specie; la Limofina, l'Orazione, e'l Diginno; quafi che a queste si riducano sutte. Ne è maraviglia . perchè il Diginno fi oppone alla concupi-Scenza della carne, la Limofina alla concupiscenza degli occhi, el'Orazione, che ci fariconofcere il noftro nulla, alla fuperbia della vita. Il Digiuno ci ordina specialmente rispetto a noi , la Limofina rispetto al proffimo, l'Orazione rispetto a Dio. Ecosì il Diginno serve alla Continenza, ch'è virtù propria della Concupifcibile ; la Limofina alla Compaffione, ch'è propria dell' Irafcibile; el'Orazione alla Divozione, ch' è propria di quella parte ch'ha nome di Razionale. E benchè tutte e tre queste opere buone habbiano in sè unito fempre il meriso, la foddisfazione, el'impetrazione, com'è universale di tutte l'altre : contuttociò il Digiuno vale affaiffimo a meritare . la Limosina a foddisfare, e l'Orazione ad impetrare. Posto ciò , hai qui da notar come Critto parla . Non dice femplicemente : Attendite, nejuftitiam vestram faciatis coram bominibus; ma tolto aggiunge, ne videami- fai di nafcosto, per fuggire l'ammirazione : ni ab eis: perchè non è mal alcuno che i ma non così ci configliano ancora quanto tnoi digiumi, le tue limofine, o le me orazioni si veggano dalla gente: il mal'è che no, che sia meglio farle con tutta quella tu le faccia a tal fine, perchè si veggano. pubblicità che suole usars in un tale sta-Anzinè pur questo è male, qualor tu lasci to dagli nomini più osservanti. E ciò vederle per quella gloria che ne pnò a Dio non fenza ragione. Perciocchè, o tu fei rifultare. Il mal'è quando tu lasci anzi ve- persona privata in un tale stato, o persona derle per gloria tua . The però Cristo avve- pubblica . Se pubblica , cioè Prelato , dutamente non dille: Accendice, ne jufficiam Principe, Superiore , non folamente fai

preso, perchè spesso non lasci asi tal memo- quel pericolo, che richiede attenzione che quel poco di bene che fi fa al Mondo . oggi facciasi di nascosto, non altrimenti che fe fossimo a' tempi di quei primi Persecutori, per cui timore i Cristiani cercavano or le caverne, or le catacombe! Sà egli quanto fia valido il buon' esempio ad infervorare la gente al bene, e però fi adopera più che può a torlo via. E per qual ragione creditu ch'egli un tempo moveffe guerrasifieraalle facre Immagini ? La ragion fu, perchè alla vista di esse i Fedeli tutti incitavanfi grandemente, chi al martirio, chi alla pietà, chi alle penitenze, chi ad altri tali atti magnanimi di virtù. Or quella guerra, ch'il Demonio non può tra noi far più alle immagini morte degli nomini cari al Cielo, la fa alle immagini vive; ch'è quanto dire, a i lor lodevoli esempj. Procura fotto varj pretesti apparenti di fottrargli al-tamente alla luce pubblica, perchè non siano di fgrido a peccatori, di stimolo a pusillanimi. Creditu che sempre sia spirito di umiltà l' occultamento che fai delle tue buone opere ? E non di rado tentazion del Nimico , il qual t'invidia quel bene che potresti altrui partorire , non le oc- 1556:0 cultando: Vniversicanes muti, non valentes latrare

Confidera, che generalmente parlando due forte vi sono d'opere buone : alcune ordinarie, e comuni nel Cristianesimo a chiunque ama di vivere da ver' offervator dello statosuo, o laicale, o clericale, o claustrale, qualunque siafi ; come fono le penitenze solite in tale stato, il consessarsi fpesso, il comunicarsi spesso, l'assistere giornalmente con divozione a' Divini usfizi, edaltre sì fatte cofe, la cui mancanza univerfalmente si ascrive ad impersezione : altre che non sono ordinarie, ma singolari . Quanto però alle feconde, ci configliano i Santi a farle il più delle volte afalle prime. Anzi quanto a queste ci dico-

bene ad amare una tale pubblicità, ma la pramemni loco proprer est; Hai tu offervato? Ti:-17. tà, che la fegretezza, non folamente men cinquantache di nascosto simantenen per quella utilità, che si è detto tornate sero buoni; mache tanto ardissero ancora ne agli altri, ma più ancora per quella che torna a te: giacchè con ciò ti dichiari. E per qual cagion credi tu di far talora affai bene nascosamente ? Per timore di vanagloria? Non già, non già: lo fai per non impegnarti, parendo a te che fe tu pure ti laudabe eum . lasci ascrivere in quella Congregazione, fe ogni otto diti confessi, se ogni otto di ti comunichi, non fei più libero ad accetel Corfo, ed ora al Festino; per non venir poi colà, da chi ti mira tra gli altri, mofirato a dito . Ma non è meglio far per Reg.18, quello medefimo una generola rifoluzione? Viqueque clandicaris in duas parces? Tu non ti vorrefti dichiarar da chi tieni, fe da Dio, o fe dal Mondo: ed io ti dico, che meglio è dichiararfi . Perchè fin' a tanto che tu nonel dichiari tener da Dio, fpesso avverfime, a cui consenzirai per rispetto umano : là dove se ti dichiari , nè pur havrai chi ardisca più di tentarti . Bafta però che in tutto ciò che tu operi , mantenghi femore ad un modo l'intenzion ret-

devi amare, perchè la tua vita ha da effe-re altrui di norma: In emnibus es ipfum pre-in medie Civitatis; perchè potè effer, fecon-Ganc. s. be exemplum binerum perum. Ese privata, do il parer di alcuni, che sra tante e fai meglio ancora ad amar la pubblici- tante migliaja di scelletati, vi sossero alal cospetto altrui, ficuramente non vi erano. E questi son que Giusti, che vagliono a placar Dio. Quei che non folo tengono a favor fuo, ma fe ne dichiarano: In medie Ecclesia laudabo te . In medio multorum

11.

Confidera, come quelta esterna dichiarazione tanto più vale, quanto nell'interno fi mantien più fincera l'intenzion retta, tar quegl'inviti che poi gli amici ti faccia- già ricordata di fopra, di non cercare no, quando vanno or alla Comunedia, or nelle opere, che fi fanno, la gloria propria, ma la gloria divina. Là dove quando questa mancasse, qual dubbio c'è, ch'una sì bella dichiarazione medefima poco finalmente può effere cara a Dio? Però diffe Crifto : Attendite , ne justitiam vestram faciatis coram hominibut, at videamini ab eis cloc ad hoc ut videamini ab eis : aliequin mercedem non habebisis apud Patrem veltrum . miinealis eft. E come vuortu che il tuo rà che venganti addimandate cose iniquis- Padre celeste il remuneri in Cièlo del ben ch' hai fatto, a fronte è vero scoperta, ma non per lui ? Lascerà più tosto rimunerarti dagli Uomini, la cui stima hai tu voluto apprezzare più che la fiia. E però tu vedi, che qui il Signore non dice: ta di piacere a Dio folo. E quefto intefe Alinquin mercedem non babebitis à Patre ve-Cristo di esprimere, quando disse, in ordi- fire, qui in calis est; ma dice apud Pane alla Limofina: Nefciat finiftra sun, quid trem veftrum. Perche del bene che tu tafaciat dextera tua: in ordine all'Orazio- lora havrai fatto per wanità, ti darà bensì pe, Intra in enbiculum tuum : e in ordine egli più d'una volta rimunerazioni terrene, al Digiuno : Pres caone sum , & faciere a cagion di quell'utile , che ne fia facilsuam lava , ne videaris hominibus jejunans. mente venuto al Mondo; ma nonti darà Sicuramente non pretefe egli con ciè d'in- le celesti . Per haver queste , conviene terdir che tali opere non fi faceffero anco-ra pubblicamente, mentre tante volte le tutta fanta; perciocchè in Ciel non fi prefe pubblicamente ancora egli fieffo. Ma mia il puro materiale delle opere, ch'è la con un parlar figurato egli volle dire, fcorza; mail formale, ch'è la fuffanza. Chi con un parlar figurato egli volle dire , che facendost ancora pubblicamente , fi può dir però quanto importi quella infaceffero tuttavia con quella rettitudine d' tenzione ! Ma che ? Ogni atto di vaniintenzione, con eni le fa chi ufa tutti gli artà , che per difgrazia fi unifca con tali sifizjora detti, a diffimulare. Nel timanen-se vuoi tu conoscere quanto il Signore toglie il merito ? Nò di certo. Ma solo habbia amata sempre questa libertà di far allora lo toglie, quando un tal'atto di bene a faccia scoperra? Dis egli ungior-no ad Abramo, che havrebbe conceduto seco, a magagnar dette azioni. Mi un'indulto universalissimo atutta la Città spiegherò; giacche da questo ne può vest infame di Sodoma, fol che nel mezzo mire al tuo spirito alcuna quiete . O il di tanti Uomini iniqui egli havefle tro- defiderio di piacere alla gente ( ch'è l' vati cinquanta Giufti : Si invenere Sodomie atto di vanità) è antecedente a quell'opeanimountines inflor in medio Civitario, dimis- 12 buona di cuifi patla (come fatebbe, 2

tante, o è conseguente. Se conseguen- che de'suoi famigli. te, nonne può togliere il merito, perchè quanto ad essa, non è un tal'atto di vanità nulla più , che qual verme estrinseco : il quale quando arriva a volere col fuo rio dente corromper l'opera, la trova già terminata, e confeguentemente già melfa in falvo: Se antecedente, fenza dubbio lo toglie, quando il fine, che hassi nel far limofina, non è altro che questo, piacerea gli Uomini; perche allora il verme stà appunto nel cnor dell'opera. Vero è, che talvolta l'istesso piacere a gli Uomini può ordinarsi a maggior servizio divino, come avviene ne Principi, o ne Prelati, che con limofine ancora foprabbondanti, han caro di procacciarfi l'amor de Sudegli non può per sè punto pregiudicare al ultimo fine l'onor divino . Che se finalte, allora e può togliere all'opera il fuo valore, e può non lo togliere. Lo toglie quando l'opera fi cominciò per piacere a Dio, ma innanzi ch' ella riceva il suo compimento, fi cambia fine, e fi feguita più per piacere agli Uomini; perciocchè il verme a corromperla giunge in ora. Non lo toglie, quando uno non lo feguita per tal fine di piacere a gli Uomini; ma nel medesimo tempo che infifte all'opera, come dire a sborfare quella limofinasì cortefe, fi trattiene avvedutamente in un vano goder che gli scorge in cuore di havere intorno di que un godimento si vano giunga anche a colpa veniale, fi presuppone essere un' atto totalmente diffinto da quell'ultimo fine , che si ha nell'opera , il qual'è di Figliuolo offequiofo, ch'è quanto dire situ devi ammirarti, ed è, ch'effendo tu sì

quella limofina pubblica ) o è concomi- vuol che tu prezzi affai più la stima di lui.

XVII.

Il Nome Santiffimo di MARIA.

Ave, MARIA, Grazia plena. Luc. 1. 28.

Onsidera, che quantunque l'Arcangelo Gabriello, quando faluto la Sacratissima Vergine con dir' Au (che fu una voce auguratrice di grandezza, e annun-ziatric e di giubbilo) non espresse incontanente il nome di Lei, come ha poi coftumato di far la Chiesa; lo presuppose nel tan caro di procacciarsi l'amor de Sud-diti, per poterli poi tener meglio divo-tia Dio. E allora, siccome quest'atto è le-chè mai su? Fu per la somma congiunzione cito, non è verme ; e conseguentemente ch'ell'hebbe con quell'Oceano, da cui la grazia deriva, fino ad haverlo in sua balia valor dell' opera, che si suppone haver per come suddito. Adunque se Maria su piena di grazia, fu perch' era appunto Maria: mente un tal'atto di vanità è concomitan- che secondo la principale etimologia di sì degno nome, vuol dir Padrona del Mare: Domina Maris . Nota però come nel suo favellare non inserì l'Arcangelo tempo alcuno : e così non diffe : Ave , que fuifti gratia plena ; Ave que es : Ave, que eris; ma diffe affolutamente : Ave gratia plena, per così meglio comprendere tutti i tempi . Ond'è , che di tre pienezze di gra-zia intese egli senza alcun dubbio di favellare. Di quella che havea la Vergine ricevuta per lo passato, di quella ch' ella ricevea di presente, e di quella, che se le riserbava ancora in futuro. Che se tu vuoi saper molti che lo rimirano : perchè quantun- quali sieno queste pienezze, sono quelle medesime, ch' hanno poi tutti in Lei parimente riconosciute i sacri Dottori . Pienezza di sufficienza, pienezza di soprabbondanza, e pienezza di fopreccedenza. dar gloria a Dio ; e così il verme fi ri- La prima rende la Vergine piena in se. La man tutto di fuori ; mercecchè la limo- seconde rende la Vergine piena in sè, e fina dianzi detta và bensì unita a quell'at- piena per altri. La terza rende la Vergine to di vanità, ma non dipende. E però in piena in sè, piena per altri, e piena fututti questo caso tu non hai punto a desistere gli altri, anche uniti insieme . Ammiri sì dal far limofina ancora pubblic mente, gran pienezze? Ma ti cefferà tosto ancora per timore di vanità; ma ti hai solo ad la maraviglia, se ti rammemori in tempo, per timore di vanita; ma ti nai loio ao opporte alla vanità, con ibatterla, con originaria, activammentoti in tempo, opporte alla vanità, con ibatterla, con con ciptimerla, o almeno con divertire il penfero altrove. Fatto ciò la mercede tire pententi della con in podere: I fifu eff Mare, con tia tillefa. Es'è così, mita all'ultimo come il tuo Padre celefte procede in vero da di dare, che prefo fo upera l'altre, che non Nahum.). Padre. Non vuol da te cofe improprie, fon tali: Numquid meliores descandria popu. cofe impossibili . Vuol che ti porti da lorum, cuins diviria Mare? Di una cosa ben-

mendico per te medefimo, non ponghi in ch' è una forte di grazia, la quale non folo questa Città la tua stanza ferma.

Confidera la prima pienezza di fufficienza, ch'è quella la qual cominciò nella Vergine dal primo istante della sua Concezione: che però non diffea lei l'Angelo repleta gratia, ma plena, per non dar'om-bra che ne fosse mai stata vota un solo momento. Questa rendè la Vergine piena in sè: e cosìfece, che primieramente ella fosse piena di grazia quanto a tutte le parti di sè medesima, ch'è la pienezza che dicono del Subbietto. Piena nell'intelletto, piena nell'affetto, piena negli appetiti, piena ne'fensi, e piena in tutte le porzioni dell'anima, che sempre furono perfettiffimamente foggette a Dio. II. Fece che fosse piena quanto alla rimozion de' contrari ripugnanti alla grazia, che in lei non hebbero luogo, perch'ella fola fratutti i Santi non hebbe mai minima forte di macchia, non intorbidazione di mente, non ignoranza, non imprudenza, non ripugnan-23 ad alcuna forte di bene, non furrezioni di fantafimi, non fuggestione di fomite, non altro che la ritardasse mai dal volare alla santità. E così avvenne che senza tali contrari fosse più capace di grazia . III. fece che fosse piena ancor quanto agli atti, operati fempre da lei con pienezza di virtà, di vigore, e di perfetta corrispondenza a i gran lumi da Dio donatili . IV. Fece che fosse piena quanto a tutte le spezie di grazia, le quali perfezionano l'Uomo in sè, che fono quelle di cui fin da principio fi trovò ricca. E tali fono la grazia gratificante , cioè quella grazia, 'per cui antecedentemente Iddio fi compiacque nell'anima della Vergine, più che in quella di qualunque altra pura Creatura; la grazia abituale, ch'è quella che ci fantifica; la grazia attuale, ch'è quella che ci softiene; le Virtù infuse, si Teologiche, si Morali, che nella Vergine non furono divise come negli altri Santi, tracui chi fi fegnalò nella Fede, chi nell' Umiltà, chi nell' Ubbidienza, e chi in altra tale di esse; ma surono unite insieme; e finalmente i Doni dello Spirito Santo, che son quegli abiti che ci fanno operare con modo eroico; i loro Frutti, che sono le opere dilettevoli, che da essi procedono; le loro Beatitudini, che sono le opere dilettevoli in fommo . V. Fece che conveniva a chi destinavasi ad essere stri mali, di Riparatrice del nostro Monme Maris, come ti dimostra il suo nome: tesori, che in noi discendono dalle

accoglie tutte le grazie annoverate di fopra, ma le trasporta ad un'ordine superiore a quanto mai posta fingersi il pensier noftro: havendo la dignità di Madre di Dio una spezie d'infinità che le dà, come dicono. affinità con l'istesso Dio. Questa fu la pienezza di fufficienza, la qual'hebbe in sè fin da principio la Vergine. Ma ciò non toglie che sempre più non l'andass' ella di giorno in giorno accrescendo ed aumentando; atteso che su sempre vera Viatrice, ma non mai stanca. Contuttociò si dic' ella piena di grazia, gratia plena; perchè questa voce plens, in un vaso ordinario, come farebbe una catinella , una conca , dinota termine ; in un vaso vastissimo , quale è un lago ch'è quasi emulo al Mare, non lo dinota. Tu aquesta pienezza di sufficienza hai da godere in estremo; perciocchè non può esfere, che chi è tanto piena in se, non versi volentieri le sue ricchezze sopra degli altri . Cosi fa la Nutrice ch' ha poppe cariche: và da sè cercando Bambino che brami latte: Transite ad me omnes, Eccl. 14. qui cencupiscitis me , & à generationibus meis implemini, cioè ab uberibus meis.

Confidera la seconda pienezza, detta di Soprabondanza, ch'è quella la qual cominciò nella Vergine, da ch'ella concepi nelle fue puriffime viscere il Verbo Eterno: e la rendette soprabbondante in sè, perchè tutta quella pienezza di sufficienza , che fino allora la Vergine havea ritenuta dentro il letto dell'anima, le ridondò, quasi già rotti gli argini, ancornel corpo il quale fu fatto degno di divenire abitacolo dell' Altissimo, anzi di sommministrargli del suo quella prima materia, di cui l' Altissimo abbisognò per vestirsi di umana carne, e dipoi gli alimenti, e gli accrescimen-ti per tutta l'età infantile. Soprabbondante a prò d'altri, non solamente perchè in quel punto entrò la Vergine in possesso di tutte le grazie gratisdate, che la perfezionarono a ben di altrui, come fono i doni di lingue, di profezia, di prodigi, di fantità, ed altritali, che senza dubbio in lei surono tutti uniti in grado eminente, benchè poco se ne valesse: ma molto più perchè in quel punto medefimo ella pigliò un'altro possesso, assai più elevato, di Mediatrice tra l' Uomo, e Dio, in virtù di cui che fusse piena rispettivamente all'uffizio, ha poi ella riportati quei titoli sublimissicioè piena di quella propria forte di grazia, mi, ch' ora gode, di Ristoratrice de'no-Madre di Dio; e conseguentemente Domi- do , di Dispensatrice immediata di que'

IV.

mani divine: mereecche in quel punto el Imetica che l'arrivi. Però alla Vergine ben

per la certezza ; giaeche quivi fu , dov' hebbe per uffizio il beneficare.

cedenza, che rende la Vergine, non folo benedificatione abelli , ch'è la pienezza di piena in sè , e piena per altri , ma piena sopreecedenza , la qual'al confronto di tutti in modo che sopravvanzò tutti quanti mai i Beari Spiriti la rende similissima ad un' fono i beari Spiriri uniti infieme, e quanti abiffo, e ad un'abiffo profondo, jacenzis faranno. Questa cominciò in Lei almeno dem/um, tanto ella ha in sè più ricehezze, verso l'ultimo di sua vita: ma è verisimile, che tutti i loro alti erari congiunti infieme. che cominciaffe anche innanzi . Perche Maquelle due pienezze donde le vennero ? convengono meti , che al primo istante Dacio che il Patriarca avveditamente ridella sua santificazione ella ricevesse in do- pose in ultimo biogo, per serbar l'ordine no da Dio grazia maggiore di quella che fi di dignità, non di tempo: benedillionibne trovalle nel primo Serafino del Paradifo; uberum, & vulva; dall'effer Madre di Dio: ch'è una grazia indicibilissima . A questa dall'haverlo portaro nelle sue viscere, paren e una grazia indicabinuità a questa dal havero pinco Vincia nice vicie : para grazia ella corrilpofe fubito inato, come torico, allatarto, all'expresa con indicabinato, come torico, allatarto, all'expresa con indicabinato, con un esta vicio desta di tutta quella pienezza di infincien. All'haver come hadre celericizo fopradi za che defentita di fopra. E ces orio pei, inque dominico, che i di dicuppe il liuo rando con tutta la virio, zo contutto il virio, con tutto il virio, con tutto il virio, con tutto il virio, con tutto il virio, con more augulifimo di Maria, mentre fa remento di muno (giulla la dettrina gla vol. faperti, che come tule cella far Pariono gatifima fa Teologi) meriro dico l'aumento del Maria. Dissistato del la fara pariono del Maria, pomento del maria para della fara porto del maria para della fara del Maria. Dissistato del maria della fara della fara della fara della fara della fara porto della fara proportione della fara proportio l'eraftata cortesemente donara : e cosito- da cui derivano sutti i Finmi, che ci fan sto raddoppiò il capitale. Dipoi non te- ricchi, nendo mai morto un tal capitale ( come vogliono alcuni) nè pure infonno, venne co i nuovi frutti, che avvalorata dall' ajuto Divino gli facea rendere, a moltiplicarlo per fettantadue anni non folo ad ogni ora, ma quafi ad ogni minuto, ad ogni momento, di tal maniera, che non può mai la nostra mente comprendere i gran tesori ch'ella così accumulossi . Perchè se per qualunque atto ch'ella andava operando terpreti più accurati, genus vien diveniva ogni voltail doppio più ricea di qui chiamato chi non ha nulla, e pendello ch'ella era pima, figurati che ric- fò fi truova in eftema necedità; psacherza fiumai la fua verfo l'ultimo de' fuoi per chi ha poco, e però fi truova in ne giorni. Che se di più a questa grazia, accre- cessità ben'aneh'egli, ma sol comune. E sciuta quasi premio per via di proporziona- l'uno, e l'altro ben'avverossi di Cristo ta corrispondenza, agglungi quella che Ge- nostro Signore: mentre vediam ch' hebbe sil Crifto dovettele conferire cortesemente poco, e non hebbe nulla; poco in via ritolo di regalo, in varie occorrenze di ta, nulla in morte; poco in vita a firaordinaria folennità, come fu nella fua mentre menò stentatamente i fuoi gior-Incarnazione, nel suo Nascimento, nel- ni in una bottega di lignajuolo; nulla la sua Risurrezione, nella sua Ascensione, in morte, mentre arrivò a spirar nudo ed in altre tali: chi può spiegare l'abisso di sopra un patibolo. Che però niente egli

la diventò veramente, quale il suo splendi- si adatta affai più la samosa benedizione. do nome ce la dichiara, divento Maria, di che Giacob diede al fuo Figliuolo Ginfepventò Domina Maris; onde potea già dispor pe, per l'alro crescere ch'egli andava fad'effo, con quella facilità, e con quella fi cendo: Pilius accrefcens lefeph. Filius accred'ello, con quella tacilità, e con quella u | conque : Eume necrescent 19 em, Eum necre-ducia, con cui una Regina Madre dispone, | fent: Omniperene, gli dils'egli, Omniperene Gen. 49 11. quando ella è cara, del Re suo Signorsì, benedicar ribi benedillionibus cali desuper, bema ancor fuo Figliuolo. Tu se alla piener- nedictionibus abysticaentis deorsum, beneditto-za di Sussicienza godesti per la speranza di nibus uberum, & vulva. O quanto meglio

renire beneficato da Maria Vergine, a que fi avveració nella Vergine! Eccola bene-fia di Soprabbondanza hai da giubbilare detta beneditivinibus cali desuper, ch'è la pienezza di sufficienza versatale in sen da Dio fin dal primo iffante, che la fantificò Confidera la terza pienezza di Sopreco nel Ventre Marerno. Eccola benedetra

#### XVIII.

Bentus qui inselligit fuper egenum, & pauperem : in die mala liberabis oum Dominus. Pf. 40, I.

Confidera, come al fentir degl'Inuntal moltiplico? Nonv'è di certo Arit- amplificò quando diffe di se medefimo :

Pf.60.6. Jo. 10, 17. però egli è detto Beato . Beati qui non verì. E che gran merito puoi tu mai con-

eo fai donde accade perchè non giungono i meschini ad intendere niente più di quello che veggono: Non intelligune super egenum, & pauperem . Non giungono a pe-netrare, che fotto quella abbiezione ilia procura pure d'intenderlo più che puoi , perchè alla morte vedrai fe dovrà giovatti.

sus qui intelligit super egenum , & pauperem ; è il di della morte, non può negarsi : Cur tanto affolutamente è detto cattivo, per-

11. Confidera, come Cristo ha pregiata tanto la povertà, che non potendo più profeffarla in persona propria, da ch' egli già se n'ascese glorioso al Cielo , la vuole almen professare in persona altrui ; e però françamente fi è dichiarato, che forto qualunque povero, il qual fi fcorga, egli ftà nafcofto: Quod uni ex minimis meis feciflis, mibifecifis . Ond'è che se quando egli era soprala Terra, non mendicava ancora più che in fe solo ; adesso ch'è ito al Cielo , mendi- le non ha bisogno che quei meschini gli ea in tutti . Chi è per tanto in fecondo vengano ad esporre le loro necessità , perluogo colui, il quale intelligit super ege- chè da sè pentavi, e da sè le previene, tannum , & pauperem ? E'chinnque veggen- to effe le tiene a cuore. E chi fa così, pari-

Bee verd egendi , & pauper fum . Perciocche | ceffità o eftrema , o comune , vien molper venire all' intento: ecco, fecondo il cenci di quel mechino si a conde Cristo, Salmista, che in primo luogo sia quegli il e da ciò si muove a soccorrerlo, s'egli Salmilta, che in primo luogo na quegu i i e da cio n muove a loccorretto, s'egli quale imelligit piper espanmo, è pampermo. Puio; ce fenon può, a ripettarlo, a come E chi mirapdo Crillo noftro Signore, in patirlo, a confolarlo, o a rifiponderli umavita povero, in morte nudo, non fermafi amence, come farebbe a Crilfo fteffo in in quell'afpetto, ma paffa innanzi ad in-persona. Chi fain questa maniera, è detto tendere ch'egli è Dio. Chi fa così, non Beato, perch' egli ha il merito vero di filaccia guidar da fenfi, ma dalla fede, e quella legnalara virtà, che riguarda i poviderunt, & crediderunt . Ma quanto po- leguire, quando a questi fai bene per puro chi son quei che faccian così ! Che pe- iftinto di compassion naturale ? E' questo rò tanto volle esprimer qui Davide con un'atto a cui sanno arrivare anche gl' Idoqueste sue gran parole : Beneus qui intel- latri. Allora sì che il conseguisci grandisligit super egenum , & pauperem , quanto simo , quando a questi fai bene per quel volle esprimer poi Cristo con quelle sue: motivo di Fede pur ora detto di onorare Bearus qui non fuerit scandalizatus in me . Se in effi Gesu : perche quell' atto che faria fi vergognano tanti di feguir Cristo nella naturale, passa allora ad un'ordine supcsua prosonda abbiezione, scandalizantur in riore, più di quel che sia superiore il Cielo alla Terra, e divien foprannaturale. E quindi nasce, che alla pietà verso i poveri, esercitata in sì bella forma, si promette un premio sì eccelso, qual' è la liberazione datutti imali, che per altro alla morte ci veramente nascosto ogni loro bene . Tu sovrastano . Beneus qui incelligie super egenum , & pauperem ; in die mala liberabie eum Dominus. Non già perchè tal pletà Non odi tu ciò che ti dice il Salmista ? Bea- fia per sè sola bastevole a salvar uno : ma perchè questi mali o sono di colpa , o in die mala liber abit eum Dominus . Dies mala fono di pena. Se fono di pena , una tal pietà è abile ad iscontarli per via di sod. Dan.4.44 timebe in die mala ? e in questo dì , che disfazione : Peccara cua eleemofynis redime . E se sono di colpa, è abile a tenerli chè tal' egli è al più degli uomini, ecco dall' nom lontani per via di merito, chi specialmente verrà prottetto dal suo come avviennegl'innocenti, a quali ell' è come avvien negl'innocenti, a quali ell' è Eccl. 17-50 Signore. Chi gli sarà stato sedele a piè del- che mantiene spesso la grazia : Eleemos na la Croce ; perchè nessuno ha più mostrato grasiam viri , quasi papillam , conservasir; di amarlo. Beatote, quando pigliando in ovvero a discacciarli ancora per via di una mano il tuo Crocifiso, gli potrai dir su congrua disposizione, come avviene ne quell'ora con verità, che non ti sei ver- penitenti, a quali ell' è che ottiene spesso gognato di seguitario, ancora in un tale alla morte quel vero pentimento, equel stato. rebbono immeritevoli: Panitensibus autem Ecci. 17 10 dedie viam justieis . Ne ftare a dire , che questi frutti eran comuni alla pietà verso i poveri, fin da quando neffun'in effi trapassava a conoscere ancora Cristo . Perchè io ti rifponderò, ch' eranle comuni ben sì, ma non in quel grado ch' ella gli

Confidera, che in terzo luogo colni inselligie super egenum, & pauperem, il quado un povero , qua! fi fia , ridotto ane mente è detto Beato . Perchè o tu per pove-

riporta al presente.

negavi quod volebane , Pauperibus : non filo?

quod perebane , ma quod volebane ; & punto, ch'egli ful'ultimo non fappia indovinare altresi ciò che tubrami da lui ,

benchè tu non parli.

iV. che intelligit super egenum, & pauperem, il curatore, o loro Avvocato, e così ancoin in fa foltiene la causa loro, non altrimenti beato, il quale intelligit non folo super 100 19.18

ro in questo passo intendi Cristo nella fual detto, povero insè, e povero ne'filoi popropria persona , come fu dichiarato nel veri. Se vuoi divenir beato, sai ch' hai da faprimo pinto: e allora è certo che non hai re , pigliare a cuore gl' intereffi di effo in primo pinto: e allora è cetto che non hai re, pigliare a cuore gl'intereffi di effo in merito grande, quando aspetti che Cristo con atto espresso i domandi alcun' opera menem. Non vedi quanti sieno que torti di su gloria, o di suo gradimento, qualun-ch'egli giornalmente riceve nella persona que siasi; ma quando tu l'indovini. Meni juspropria da quei superbi, che sdegnano l'usi meditabiara obedientiam. Perciocche a questo dee stenders questo dee stenders questo dee stenders questo de se denders questo de se denders questo de se de se de se de se de se desta de la serio de se de a Critto, ad antiveder, s'è possibile, le sue lo rappresentano? A te stà dunque l'entraillanze, e ad antivenirle. Così fec'egli per re in campo a difenderlo più che puoi da te, quando fenza che tu glichiedessi nul- quanti il soverchiano; sicuro di guadagnar-la, arrivò in sino a motire sopra un patiti in ciò la sua grazia, anzi in rermini ancor bolo per falvarei , Defiderium pauperis exau- più corrispondenti, la sua difesa : Beatus qui divit Dominus. Ovvero tu per Povero in- intelligis super egenum, er pauperem ; in die tendi Crifto nella persona del Povero , mala liberabit eum Dominus. E che altro è come dichiarato pur fu nel secondo pun- dire, che alla tua morte il Signor ti libeto 3 e pur'allora è certissimo che il tuo rerà, se non che dire, ch' entrerà in camnerito non consilie in appetare, che il poperte contro i Nimici infernali, affin-Povero ti affatichi co' sito i clamori debe gli audaci non habbiano a sopraffari ? Convien che tu habbia tanto ingegno liberati me secundum multivalinem miseri-da scorgete da te stesso le site miserie, cordianominis una regionistia praparati ad e da follevarle; massimamente quand' egli escam . E per guadagnarti un liberatorsì è in illato tale di erubescenza, ch' ama potente non è dovere, che impieghi add'essere inteso ancorche non parli . Si esso ogni sapere , ogni spirito a savor

Considera, come il Salmista non dice: oculos vidue expellare feci . E non credi Bearns qui intelligit super pauperem, & ege-tu che chi procede in tal forma, habbia, num , dice qui intelligit super egenum, & da riportarne alla morte la fua mercede, pauperem. Ne credere che ciò avvenga proporzionata anche al merito? In die ma- fenza mistero . Di ragion buona par ch' la liberabir eum Dominus. Da qual male? egli havrebbe dovuto dire all' opposto, Non accade che alcun si affanni in espri per serbare la gradazione. Conciossiachè Non accade che alcun si affanni in espri per serbare la gradazione. Conciossiache merlo. Dio l'intende. Eperò se tu havrai se per ogonum s'intende chi si truova in faputo indovinar ciò che Cristo da te bra- estrema necessità, come da principio ofmava, si per sè, come de'stroi Poveri, servossi, e per pauperem chi si tritovain prima ch'egli lo richiedesse; non temer quella necessità, ch'è detta comune; prima fenza dubbio fuccede ch'uno habbia poco, e così sie panper, e che dipoi pas-si innanzi a non haver nulla, e così di Considera, che finalmente colni & dice più sie egenus . Ma qui tu devi pormente , che chi si ritruova in estrema necessità , più quale fopr intende alle loro necessità , co- facilmente ottiene chi lo foccorra , ma me fa chi è loro Protettore, o loro Pro- non così chi fi ritruova in quella fol ch' è comme. E però a colni si dà il titolo di che s'ella fosse sina propria. Pater eram Pau- egenum , ma super pauperem , con capit perum Ge. conterebam molas iniqui, & de bene quell'obbligo il qual' egli ha di difpendemibus illius auferebam pradam . Chi fa fare tra poverelli il superfluo , non solacosì, si dee dir senza dubbio ch'egli è bea- mente ne'loro estremi bisogni, ma ancora cosi, il dee diricina diibbio en egite perato, e beato più di alcun' altro; perchè in ne'commali. E quindi è fore, che antal modo non folo sa bene a'Poveri per cora in tanti altri lioghi delle Scritture festesto, ma si oppone ancora a quel maha Dio voluto unir tra sè questi termini Deut 16.4. le , che senzalui verrebbe lor fatto altron- al modo istesso : Pracipio sibi , ne aperias de . Auris audiens bentificabat me, eòquod manum fratri tuo , egeno & pauperi. Ecce Ezech. 19 liberaffem pauperem vociferansem , & pu- bac fuit iniquieas Sodoma fororis rue &c. ma- Ezech 11. pillum, cui non erat adiutor. Eccoti petò num egeno, és pauperinon porrigebat. Egenum, 4. il tuo Signore, come già più volte habbiam. & pauperem contriftantem. Egenum és pau-

perem affigiobas. Calumnium fucitis eguis, malum : Perciocchè quelhà è una vitorini de custifiquiti paupere. E così incorta in più a cui giungono ancor le bellie; ma in issua altri, affinche intendifi che i raccommadia malum, perchè quelhe è degna di un'un commandia proportione de la cui giungono ancor le degna di un'un commandia più ritoram figli ridotti a non haver nulla da fet tra quante ne riportò Cidion l'erra la folentaria, separi, ma quegli ancora che poste dispara differensa di perficione, ca hanc poco, paupere. È récosì, come fis quella facilmente fia la maggior di utter a ranno giammi dimenue a falvario color che Perciocche mentre fava egli già morita ranno giammi dimenue a falvario color che l'extrecto de mentre fava eggi già morita l'enno già vegnono so forte morit di fiant el quella Croce l'havevano confector ci che quello no, ni estudigues pius e che purb in cambio d'incentrili, come mun, c'apadrena, ma folo forte gramma l'arrebe pottore, o d'inmobilitarili, affine quella commanda de la commanda d sauser fum .

#### XIX.

Rom. 11.11.

il ferro, e non fi dice che il ferro vince la a render mal per male . Che fe pur tu Calamita , perchè il ferro fi lascia portar con tutti i benefizi fatti al nimico , non dalla Calamita, e la Calamita non fi lascia lo potrai giammai vincere di maniera, portar dal ferro . Posto ciò , ecco qual che lo tiri a far ciò che gli converrebfia il primo fenso di queste voci ammira- be, non però la tua vittoria sarà men globili dell' Appostolo , Neli vinci à male , riola , perchè havrai satto quanto bastava fed vince in bono malum . Il fento e, che per vincerlo. In ogni cafo; fe non l'haof winer in four maissen. Il tento e, the per vincetto. In ogni cuto; te non t na-tu non ti lafei tierte dell' inimico a far via vinto, come la Claimica vince it quello che tu non devi, ma che tu tiri letro con tierdo a se, l'havral vinto-co-linimico a far ciò che da lui dovrebbedi. In el roto vince il piombo, come la petio. Così lo vinci. E non el cerco che tu, quan-unque offeo, non devi influriarti, non devi bago, come il cerco vince l'idope, che unque offeo, non devi influriarti, non devi bago, come il cerco vince l'idope, che infellonire, non devi ad onta di Dio voler quanto dire, con superarlo infinitamente datemai pigliare letue vendette; ma ri- di pregio, ch'è l'altro modo di vincere ferbarle a lui folo, come a tuo Principe ? più comune. Egli in offenderti fece un' at-Mihi vindilla; ego verribuam, dicis Domi-to villano d'iniquità, e tu in perdonargli nut . Se però tu ti lasci tirare dal tuo ni- le offele, e in beneficarlo, fai un' atto eroimico a far quello che en non devi , ecco co di virtù Criftiana . E non è questo già che il tuo nimico già vince te. Ladove un vincerlo a sufficienza? fe tu non ti perturbi, com' egli pur bra-me: ebbe; non ti altri, non ti alteri, ci, il quall'e, che tu non ti alfei vincere dal anzi con fargli alcun benefizio notabile Demonio, nè da quegliuomini, fuoi conbesi . E come dunque vuoi più tosto esser chiamato il Malo . Vonis Malus , & vapis quod vinto , che vincitore , mentre è ciò naturale ad opii Avversario, di sar sempre il stato il primo ad introdurrei inale nell' V.

ancora in questo fenfo egli esclama , fic- Monte, o compunti, o confust , a fexno che ognun fappialo . Ego verò egonus, & tale , che fin' andavano percotendofi il petto per quelle ftrade , in guisa appunto di pubblici penitenti . Reversebantur percutientes pellera fua . O' quanto più bell' atto è mai questo, che non è quello di chi Noli vinci à male, fed vince in bene malum. fi vendica! E cosi tu vedi, quanto in tutte le Istorie e sacre, e profane, sien più gloriofi quei ch'hanno vinti in tal modo i loro Onsidera, che quello è vinto da un'al-tro, il quale da quell'altro è tirato a se: che però dice che la Calamita vince (e beffali), o barbare, con cui veniflero

lo riduci a depor lo adegno e a congiurati, o congiumi, che vogitiono indurti
fessare l'error che sece in offenderii , e al male; ma che piùtosto u riporti vittoda umilitari, ecco che tu vinicilii, per i dai tutti silor. Il Demonio per antonochè lo tiri a far ciò che da lui dovrebmassa più volte nelle Divine Scritture è Mattyl-9
massa più volte nelle Divine Scritture è Mattyl-9 possibile a vincer l'altro? Neli vinci à ma-le, sed vince in bene malum. Non in male seguita a procuratio incessantemente, e

DIO-

promuoverlo per mezzo ancora degli ligione, per ricondurselo al secolo : ed za di lui sono spesso però detti mali anob 11. 30. ch'effi . In diem perditionis fervatur malus . Ora è ben vero, che se tu guardi al Demo-nio, non potrai vincerlo mai con tirarlo al bene, perch'egli nel suo male è tanto ostinato, ch'egli è inflessibile : ma puoi almeno non lasciarti vincere da lui, qualor egli vorrebbetirar te al male; ed oltre a ciò lo puoi vincere, con fare un bene maggiore del mal medefimo, al qual'egli t' istiga. Puoi primieramente non lasciarri vincer da lui , perchè quantunquesu la Terra non truovisi potenza pari alla sua : Non est super lob 41.24. terram poteftas, qua comparetur ei ; COntilttociò non può egli abufare questa potenza a violentare il tuo libero arbitrio, ma folamente a subornarlo, e a sedurlo, se tu non badi. Mitte te deorfum. Sicche , fe tu non ti vuoi lasciar vincere, è in mano tua. Bastachetu non consenta. Che però non dice l'Appostolo: Ne vincarie à male, ma noli winci. E puoi secondariamente anche vincerlo con fare un bene maggiore del mal medefimo, al qual'egli t' iftiga; perchè per questo medesimo , che il Demonio ti tentaa cagion d'esempio di vanagloria, tu puoi fare un' atto contrario di umiliaziocarità; perchè ti tenta di asprezza, lo puoi fare di correfia; perchè ti tenta di gola, lo puoi far di astinenza ancora severa; e così nel resto . Questo non solo è non lasciarsi vincer da esso, cioè non lasciarsi da esso tirare al male; ma di più è un vincerlo ; parole le più onorevoli, che potesse mai dire a Dio . Dominus dedit, Dominus abfin-Job 4 21. lie: fie nomen Domini benedillum. Quanto | ignominie, a gioir tra le infermità, a deliagli uomini poi, di cui il Demonio fi vale per suoi ministri, non hai da soddisfarti di così poco ; ma quando effi vogliono pervertir te contirarti al male, come farebbe a passatempi profani; tu hai da sare ognissorzo affine di convertir essi, con tirarli al bene, come farebbe, alle Chiefe, a i Chiostri, agli Oratorj segreti di penitenza. Questa è la vittoria più gloriosa di tutte, e a questa devi aspirare. Ne vuoi l'esempio? Mira ciò che se S. Bernardo co' fuoi fratelli. Volevan questi cavarlo di Re-

uomini fuoi feguaci, i quali a fomiglian egli cavò effi dal fecolo, e gli perfuafe a viver feco quanti erano in Religione . Cosiprocura di far tu a proporzione co' tuoi compagni, se mai t'incitano al niale . Convertentur iffi ad te , & su non conver- feras 170 teris ad ess. Non vince appieno l'oppresfion cagionatagli da granfasci di sarmenti, o di falci, quel fuoco che non fi lafcia ammorzarda effi ; la vince quello il qual tramutagli in fuoco.

Confidera, come Malum, talor fignifiea ancor nelle Scritture l'appetito scorretto ch'è dentro noi. Quoniam mihi malum Ronig. 11. adracer . Non perch' egli fia malo fecondo sè ( che non si può dire) ma perch' egli inclinacial male ; ch' è la ragione per cui talvolta è detto ancora Peccato . Si an- Rom.7.10. tem quod nolo, illud facio, jam non eco operer illud, sed qued habitat in me peccatum. E posto ciò, eccoti altresì il terzo senso di queste voci : Noli vinci à malo , fed vince in bono malum . Il fenfo è, che tu non ti lasci vincere da cotesto appetito tuo animalesco, ma che lo vinchi, perchè quantunque sia vero ch'egli in te può molto, contuttociò, se tu vuoi, pur ne sei padrone, mercè gli ajuti bastevoli della Grazia, i quali Dio ti concede per tal' effetto . Non ne ; perchè titenta di astio, lo puoi fare di lè però gran vergogna, se tu potendolo Gen 4.7. vincere, ti contenti, poco men ch'ogni volta, direftar vinto? Subter te erit apperitus, & tu dominaberis illius Quefto è il bell'ordine ch'hai ricevitto da Dio, e fecondo quest'ordine parimente hai da diportarti. Allora tu tieni l'appetito fotto perch'e fare un bene superiore anche al mai di te, suberre, quando non tilasci vincer le da lui richiesto, Cosise Giobbe, che da esso: Non vir vinci à malo. Allora lo dofiretto già dal Demonio con tanti affalti ; mini: & dominaberis illing, quando non foperchè scorresse arditamente in parole, lo nonti lasci da esso vincere; ma lo vinche fossero a Dio di oltraggio; non sola- ci; & vineis in bono malum, con avvezzarmente non filasciò da lui vincere, ma lo lo a goder a poco a poco ancor esso di vinse, perchè proruppe per contrario in quei diletti, che non sono propri del senso, ma dello spirito. E non sai tu che alcuni Santi fin talora fon giunti a godere tra le s.Cor.7.6 ziar tra i rigori di penitenza ? Superabundo gaudio in omni tribulatione mea . E come hanno fatto ciò? Non in altra forma, che con affuefare il loro appetito ad invaghirsi di quello, ov'è il vero bene. E questo è il 105.4 modo di vincerlo . Hac oft villoria qua vincie Mundum , fides noftra .

TIT.

III.

Si focundum carnem vixericis , meriomini ; f autem firitu falla carnis mertificaveritis, vivetis. Rom. 8. 13.

I,

Onfidera , quant' orrenda pena fia quella, che Dio minaccia a chiunque vorra vivere , non in carne ( che quanto a ciò non ci è su la Terra possibile sar di folo noi possiamo astenerci, ma ancor dobbiamo. Minaccia morte, Si focundam carnem vixeritis, meriemini. E per contrario confidera, quanto alto premio prometta a chiunque vorrà, non già dar morte a que-Ra carne medefima (che tanto non ci è nè fer.11. &

incamminarfi. minacciata a chi viverà fecondo la carne , bella lorte fia quefta: mortificarfi ! Quecioè compiacendo in tutto alla carne , flo sì ch'è davvero amar fe medefimo. Il ne, cioè al modo de' fenfuali, erit ne tu le mostri!
quam, ecco la prima morte di colpa, che Considera, che, come l'Appostolo dice: Manna dell' Anima.

dee afpettatfi; puerelo, & vermer baredien. Ecct. 19 1. bunt illum , ecco la feconda di natura , Grollerur de numero anima ejus, ecco la terza di dannazione. Tutte queste morti succedono a poco a poco a chi ecceffivamente affeconda la propria carne . Anzi quante volte succedono tutte infieme! All'istesso punto uno pecca, all'istesso spira, all'istes-so precipita nell'Inferno. E pare a te che torni conto di eleggere quella vita, che conduce a sì orrenda morte?

Confidera per contrario, qual vita fia meno) ma fecondo la carne, dal che non quella, che fi promette a chi la carne mortifica con lo spirito : Spiritu falla carnis morrificat . E' una vita triplicata ancor'ella , qual fu la morte di cui pur' ora fi favellò . Vita di natura, ch'è la prima nell'ordine delle morti; vita di grazia, ch'è la feconda; e vita di gloria, ch'è la terza. Chiunchiefto, ne conceduto) ma sì bene mor- que però fa mortificar la fua carne, guadatificarla . Promette vita : Si autem firiten gnafi in primo luogo vita di natura , perfalta carnis mortificaveritie, vivetie . A te che fiallunga l'età . Qui abflinens eff , adis. Eccl 37. ftà dunque di eleggere ciò che vuoi: Ecce cier viram . Si guadagna vita di grazia . do coram vobis viam vita, & viam mortis . perchè la mortificazione è quella che ce Rimane a te totalmente di metterti su la la ortiene, la mortificazione è quella che firadache ate più piace ; o fu quella che ce la conferva. E fi guadagna finalmente conduce alla vita, o su quella che condu- vita di gloria, perchè la mortificazione è ce alla morte Ma prima d'incamminartivi ; quella che ce l'accresce nell'altro Mondo pensabene; perchè non è sempre si sacile a e la mortificazione è quella che ce l'antimezza strada tornare indietro, com'è non cipa in questo co' saggi delle celesti consolazioni , che folamente fi donano fu la Confidera, qual morte fia quella ch'è Terra a chi fi mortifica . Mira però che contentando in tutto la carne, affecon-dando giornalmente la carne in ciò ch' postro attende a mortificar la fua carne, le ella brama. E quanta morte già mai fipuò voglis male a Tutto il contrario. A nai figurare? Morte di colpa, morte di natu- neffun l'ama più, perchè neffun più le cerra, e morte di dannazione. Tal' è la mor- ca il suo vero bene. Chi mai dirà ch'ami te che Dio intima a ciascuno di questi mi- poco la propria carne quell'ammalato, che feri mentre dice: Sifecundim carnem vixe- l'espone al serro, ed al suoco del suo ceruritis, moriomini. La prima morte siè quel- sico, benchè crudo? Anzi egli l'ama molla di colpa, perche questa è la prima in or- to più di quell'altro, che timoroso non dine, che da loro col loro vivere fi con- s'induce ad esporvela. E per qual cagion tragga . La seconda morte si è quella di l'ama più? Perchè chi non l'espone le dà natura, la qual ficcome nacque al princi- la morte, chi l'espone le dà la vita. Così pio della morte di colpa, così da quelta appunto è nel caso nostro; e se così è, coviene altresi alimentata, ed accelerata; me temerai di avvezzartia mortificare la maffimamente in coloro che fono dati alle carne propria? Se tu non la mortifichi le delizie, a i paffatempi, a i piaceri; e così dai morte, non folo remporale, ma anpiù presto si colmano di putredine. La ter- cor eterna. E se tu la mortifichi le dai vita: za morte fi è quella di dannazione, la qual Si fecundum carnem vixericis , meriemini : fuccede mediatamente alla morte di colpa, f aucem firitu falla carnis mortificaveriimmediatamente alla morte di natura, ne ris, viveris. E tu vorrai pur effere di comai finisce: Qui so jungis fornicariis, che loro che più tosto le vogliono dar la mortal'è chi comincia a vivere secondo la car- te ? O' che amor folle e mai quello che

Ee

così pareache dovesse dire per forza di le- o di alcun'altro tale de Savi Gentili; ma la gittimo contrapposto : Si fecundam /pirisum vixeritis , vivetis . Ma pur non diffe così; disse solo, si spirien falta carnis morsificaverisis. E perchè no'l disse? Perche in questo Mondo riesce bene ad innumerabili di vivere totalmente secondo la carne, ma anessuno riesce di viver totalmente secondo lo spirito. Una vita puramente spirituale, qual saria questa, su la Terranon fi ritrova: fi riferba a noi fu le stelle, dove in nessuna cosa mai punto la carne discorderà da ciò, che da lei voglia lo spirito. Mase di presente non possiamo noi vivere totalmente fecondo lo fpirito, come pur'ora si è detto, possiamo almen con lo spirito rintuzzare, e raffrenare gl' insulti di quella carne, che troppo viva continuamente pretende di ribellarsi a chi dee stare ubbidiente, non solo in Cielo, ma ancora in Terra, cioè al medefimo spirito: e però diffe folamente l'Appostolo: si Spirien falla carnis moreificaverieis, viveris. Non diffe, Si carnem morrificaveritis , petche non tutti possono a un modo mortificare la loro carne, macerarla, maltrattarla, disciplinarla, quantunque ciò fia per altro giovevolissimo a mantenerla ub-bidiente: ma tutti a un modo possono mortificare i suoi fatti, che son le sue ribellioni, i suoi appetiti , i suoi affetti , i suoi moti infani; anzi tutti debbono a un modo mortificarli. Tre maniere di vivere ti puoi per tanto col penfiero tu fingere fu la Terra. Una è di coloro che vivono totalmente secondo lo spirito, e questa non l'hai qui da sperare, perchè questa sarebbe vita di Angelo. L'altra è di coloro che vivono totalmente secondo la carne, e que-Ra l'hai da sfuggire a tutto potere, perchè questa è vita da animale. La terza è di coloro che con lo spirito mortificano i fatti della loro carne, e questa è quella che qui ti vien'ordinata, perchè questa è vita da nomo, che stà nel mezzo tra gli Animali, etra gli Angeli . Quando questa mortisicazione è in grado comune, è da uomo fol ragionevole, quale almeno ogni Cristiano è tenuto di dimostrarsi : quando è in grado efimio , è da uomo spirituale, e questa è quella alla quale devi aspirare, se ancora non vi sei giunto : Semper mortificationem lesu in corpore nostro eireumferenzes , me & vica lesu , ch' è la che lo Spirito del Signore spira dove egli vita delle persone di spirito , manifeste- vuole : Spiritus ubi vult spirat ; perchè nelle sur in corporibus nostris. Non dee apparire ilpirazioni, ch'egli degnasi di mandarci, nel trattamento del tuo corpo la vita di un' lha un'affoluta libertà di operare ; non è

Si fecundum carnem vixeritis , moriemini , Epiteto , di un Seneca , di un Senecrate : vita di Gesù Crlito: Vien Iefu .

## San Matteo Appollolo.

Spiritus ubi vult fpirat, & vocem ejus andie & fed nefcis unde veniat, aus quò vadas: fie of omnis qui natus eft ex (piritu. Io. 2. 8.

Onfidera, che siccome chi per via I. di generazion naturale nasce di carne, è fimigliante a colui che secondo la carne lo generò, benchè non lo adegui subito in persezione, ma solo allora ch'egli Je; 6. fia già fatto adulto: Qued nasum eft ex carne, care eft. Così chi per via di rigenerazion soprannaturale rinasce di spirito, è simigliante ancor egli a chi secondo lo spirito lo rigenerò, ch' è quanto dire allo Spirito del Signore, benche non pur non lo adegui, ma gli rimanga ancor'indietro di molto . massimamente fin che non sia giunto in Cielo ad età perfetta : Quod narum eft ex 10.16. Spirien, Spiriens eft . Quindi è che le operazioni di un' uomo veramente spirituale, han come tali un non so che di Divino, che Cristo ci volle esprimere in questo detto . che ti accingi qui a ponderare, Perchè siccome lo Spirito del Signore ha nelle sue ispirazioni tre singolarissime proprietà, le quali ci vengono ben'adombrate nel vento, chespiradov'egli vuole : Spiritus ubi vult Pirat; che fa ben'udir la fua voce : & vocem ejus audie; e che asconde a un tempo medefimo le fue vie; fed nefcis unde venias, aue quò vadat : così l'uomo spirituale per la virtù che riceve nel corrispondere a queste ispirazioni pur' ora dette, acquista anch' egli nelle fue operazioni un modo di procedere a ciò conforme: Siceft omnis, qui natus eft ex (piritu. Tal'è la spiegazione verace di questo passo. Ma affinchè tu meglio lo intenda ridotto in pratica, io ti propongo piu d' ogni altro l'Appoltolo San Matteo, il qual'è ficcome con modo ammirabiliffimo corrifpose alle ispirazioni Divine, così diede anche con raro modo a vedere quello che possa lo Spirito del Signore in un cuor, di cui pienamente s'impadronisce. Considera, che primieramente si dice .

II.

s.co. 4 andoffene a ritrovare un Matteo contro tico, ben la diffingue da ogni altra, così ciò che ciascuno havrebbe creduto, mengli ha la voce Divina, contuttocchè il solo il chiedea, nè il curava, nè il meritava, ma month, contento di federfene al nio. bab parla, che non fene pub dibbiare. Tamo co tra forze culture: Vidii honisom fudorare accede nell' Appollolo San Matteo, a cui tro comen na fimili his-rai di accede nell' Appollolo San Matteo, a cui tro comen na fimili his-rai di accedenta di accedenta

fuse di subito la un Matteo, tosto che lasciò poffederfi da detto fpirito. Perchè ponendo fenza indugio da parte ogni fuo intereffe, fi die a feguir quel Signore, che a fe uno schiavo; nè andò allettato da premi; ne andò atterrito da pene 3 andò perche firana i cicalamenti o le chiaccare delle genti i ma con franchezza ammirabile fi mise in saccia di tanti compagni increduli , che abitavano in quella istessa contrada, a fare il feguace di Crifto: Et furgent , fequisus oft sum. Or tale è l'operar d'ogni vero Spirituale : Sic oft emnis , qui narus oft 1. 01317 ex fpirirm; è un' operare da libero, non da lervo, Vbi Spiritus Domini, ibi libereas.

Bafta a lui di fapere il Divin volere; già lo efeguifce, con una intera vittoria di tutti i rifpetti umani , che fi attraverfano . Sembra però a te di trovarti in un tale fiate: o pure hai mille ritegni che t'impedifcono di operar francamente, come dovrefti, nelle cofe spettanti al divin servizio ? Mira ben, che lo Spirito del Signore nien- Ita vederlo; e alla maturità dell'andare, te odia più, che un procedere da forzato : | alla ferenità, alla verecondia, all'umiltà, Spiritus ubi vuls firas .

Considera, come secondariamente si dice, che un tale Spirito parla al cuore di modo , che tu non puoi far di meno di non udirlo : Er vocem ems andis . Puoi bensi non conoscere la fua voce per voce fua, con dartia credere, che non fia Dio quel che parla, ma che fia più tofto uno fpirito diverfiffimo ; puoi refiltere, puoi ripugnare, puoi in una parola non voler' accettare le fue ifpirazioni, come facevano tanti Ebrei contumaci, allor che rifuo-nava tra loro più fervorofala predicazione di Cristo; ma non puoi turarti le orecchie, almen fi fa udire: Vecem ejus andis. si che non l'oda . Però non fi dice vocem ejus aquoscis, si dice audis. Vero è, che che quantunque odasi molto bene la voce, quando egli vuole, s'insinua ancora lo Spirito del Signore con la fua voce in un modo però alcuno può faper dond'egli venga, o così foave, anzi così poderofo, così pe- dov'egli vada: Sed nescis unde veniar, aut metrante, ehe tu in udirlo, non puoi far di and vadar. Non fi può saper donde venga :

foggetto a legge, non è fottoposto a lega- i meno di non arrenderti ad esto, ancor vomi, non ha veruna necessità che lo stringa : lontariamente. Mercecchè come ogni vo-Dividit fingulis preut vuls . Quindi e che ce ha i fuoi contraffegni, per cui, chi è pratre questinè aspettava d'esser chiamato, ne udito dell'anima gli discerna. Ma qualunque effi fieno , certo è che ad effi fi vien più tofto a ciò fi opponea con gagliardi tofto ad intendere così chiaro chi fi accoli, contento di federfene al fuo ban parla, che non fene può dubitare. Tanto ma ancor conoscerla; che però sciocchissimo su chi riprese l'Appostolo d'imprudenza nel seguir Cristo, qual' uomo ignoto . Ma tu frattanto ritorna qui ad offervare, comechiamavalo: ne andò tirato a forza, come l'Appostolo già fatto simile a chi lo haveva chiamato, fi fece udire ancor egli con una voce di forza fomma. Perciocchè a chiunvolle ; ne prezzò punto in una mossa sì que lo vide, levatos su dal banco , aderire a Cristo, ben diede a seorgere, ch' egli era fubito cambiato tutto in altr' uomo . non più avido, non più avaro, non più vago già delle cofe di questa Terra, ma bensì generoso disprezzatore . E così può dirsi che d'ogni intorno fec' egli altiffimamente ndir ia fua voce, mentre con un'esempio baftevole a muover tutti, rimproverò l'incredulità di coloro, che dopo tanti prodigi mostravansi ancor ritrosi a seguir quel Signore istesso ch' egli havea seguitato, benchè fra tanti imbarazzi, e fra tanti intrighi, ad un cenno folo: In auditu auris FL17- 45obedivis mihi . E qui figurati che così è pur d'ogni vero spirituale : Sie oft amnis qui narus eft ex Spirien . Si riconofce . Baall'ubbidienza, ed a un tal tenore invariabile di costumi, ti fenti incontanente da esto, benchè con muso linguaggio, invitare al bene : Vecem eins audis ; fische lo puoi lasciar bensi d'immitare, ma non di udire. Hai unatal voce tu ancora, che a tutti parli ? Che se qualcuno ti opporrà che tu fai da spirituale, ma che non sei; che sei un'ippocrita, che sei un'interessato, non ti dia pena. Dee bastare a te di parlare. Nel rimanente interpetri chi fi vuole , che il tuo parlare venga da spirito umano , non da Divino, ciò non importa: la voce

Confidera, come in terzo luogo fi dice,

ne Divina vien dal mirare accidentalmente un cadavero in qualche Chiefa, altre dall' trarsi in una persona, altre dal leggere per curiofità un libro facro: E così troppo è difficile rintracciare a qual fi appigli : Quis Sap. 9 18. bominum poterit feire consilium Dei ? Ne fi può faper dove vada: què vadas; perchè chi è, che determinatamente antivegga ciò che il Signore pretenda operar di noi, allor' che egli ci chiama a vita migliore? Di uno vuol farne un Martire, d'uno un' Anacoreta, d'uno un' Appostolo, d'uno un ritratto ammirabile di pazienza tra mille mali, e così niuno può giammai prevedere i fuoi fini altiffimi : Quis poterit cogitare, quid 8 .p c.14. velie Deus? Chi havrebbe mai giudicato, che

potendo il Signore in tanti altri hoghi

chiamare a sè un Pubblicano, e in tante altre forme, lo volesse far di passaggio fu la

via pubblica, e quando questi al suo banco

fi stava intento a contar danari , a contrat-

unde veniat; perchè alle volte l'ispirazio-

tare, a cambiare, cioè quando parea più difficile, che potesse ascoltarsi una tal chiamata, e così rifponderfi? E chi parimente farebbe mai dato a crederfi, che di un Pubblicano egli voleffe fare uno Scrittor sì famoso del suo Vangelo? E pur su così, perchè si venisse anche in questo a verisicare, che Incomprehenfibilia funo judicia ejus quanto al giudicare, quò vadat, & invelli-Auran as, gabiles via eins, quanto al gindicare, unde venier. Ma ecco che un modo umile venne pure a tener Matteo, fubito, che si arrese all'ispirazione da Dio mandatagli. Seguitò Cristo, e benchè non potesse di certo ascondere, che il seguiva, nè lo volesse ; non però fece a verun'uomo palefi quelle intenzioni, che ben' egli haveva rettissime nel feguirlo: anzi lasciò che ognuno credesse diluiciò che piacevagli, mentre chi dovea dire che havea lasciato il negozio per fallimento, chi per istabilità, chi per imperizia; e fi contentò di havere solo Dio testimonio di quel buon fine, per lo quale havea così dato de calci al Mondo. Etal' è certo il procedere d'ogni vero fpirituale:

Sic eft omnis, qui natus eft ex spiritu . Non mai fi cura d'effer riputato per tale, quan-

tunque nelle sue azioni non lo dissimuli; e

però nasconde ad ogn' uno le vie che tiene, suori che a quello, che su la Terra si è elet-

to in luogo di Dio: Gloria nostra hac est: ce-

fimonium consciencia nostra. Pare a to pertanto di andare nelle tue vie con un veXXII.

intervenire auna predica, altre dall'incon- Servire mefecisti inpecentis tuis: prabuitt mie hi laborem in iniquicatibus tuis. If. 43. 24.

Onfidera, chi fien questi, de' quali si duole , come di uomini , che l' obbligano a servirli ne' loro peccati : Servire me fecisti in peccasis tuis. Generalmente sono tutti coloro, che per peccare fi abusano di quei doni ch'han ricevuti sì lungamente da Dio come autore della na. tura. Si abusano della libertà, si abusano dello spirito, si abusano del sapere, si abusano delle ricchezze, si abusano della sanità, fi abusano della signoria, fi abusano della bellezza, fi abufano per dir breve di quelle forze che loro aggiugne a far del male, fe vogliono, lo flato più rispettato in cui Dio li tiene. Ma più specialmente sono ancora coloro, che per peccare si abusano di quei doni ch'han ricevuti da Dio , come autor della grazia. Tali sono quegli Ecclefiastici, i quali vorrebbono, che l'immunità del loro abito fagrofanto fi trasformaffe anche spesso in impunità. Tali quei, che tolgono ai poveri il loso pane, per donarlo a'congiunti che n'han d'avvanzo, o per darlo a'cavalli, o per darlo a'cani . Tali quei, che s'inducono a far bottega fu' benefizi, che talor loro tocca di conferire . Taliquei, che vendono, per dir così, i Sagramenti, mentre non fi fanno ridurre ad amministrargli, se non sono a ciò tirati dall' interesse. Tali quei , che chieggon le Chiese per ambizione . Tali quei , che cercan le cure per avarizia. Tali quei, che anciano a i Pergami affai lucrosi, per sar guadagno non di anime, ma di soldi. Se tu probabilmente non sei di questi secondi, quanto è facile almeno che fij de' primi? E però guarda se pare a te ragionevole, che quel Dio, a cui dovresti servire con tanto affetto, debba con tanto obbrobrio ( fe pur così può mai dirfi) fervire a te. E pur'è certo, mentr'egli di fua bocca s'induce a parlar così, ch' egli del continuo ti ferve ne'tuoi peccati: non di buon grado, che però egli non dice : Servivi cibi : ma contra voglia, che però dice : Servire me fecifti. Contuttociò pur'è ridotto à fervirti ; perchè prestandoti egli copiosi i suoi doni, affinche ti vagli di essi a glorificarlo; tu per contrario gl'impieghi tutti, o quafitutti in ro spirito, se a veruno mai le notifichi offenderlo, mentre d'ordinario gl'impieghi affine di dar'un'esito piu felice a'tuoi

vanamente?

rei disceni : Ego conforeavi brachia corum ; & 1 disonore , di abbandonamento . ipfi in me cogitaverune malieiam . E non ha dunque ragion grande il Signore di lamentarfi, con doglianza sì tenera, dello finacco che tu gli fai ? Servire ( che ti può egli mai dire di più afflittivo? ) Service me fecifii

in beceatis this .

IL.

16. . . . . .

Confidera, che se tutti i peccatori affliggono Dio, con obbligarlo, per così dire, a fervirli ne'lor peccati, i peccatori ostinati passano innanzi, ed arrivano infino ad affaticarlo . Non perchè il Signor sia capace di durar mai fatica in veruna cofa ; che però non dice laborare me fecifi, come difle anzi fervire : ma perche, se ne fosse per se capace , la durerebbe : tanto i peccatori oftinati non mancano, per quello che fi appartiene alla parte loro, di somministrargliene un' abbondante materia; che però dice prabuifli mihi laborem. Che fe poi brami d'intendere in che consista questa fatica, consiste a parer de'Santi in tre cofe . I. Nella pazienza, con cui Dio sopporta tutto di quelle ingiure, che quanto fon più continue, e più contumaci, tanto ancora riescono più insoffribili. Laboravi suftinens. II. Nella longanimità, con la qual'egli aspetta a penitenza coloro che glie le fanno: ne pur

gli aspetta, ma di più ancora gl'invita, gli anima, gli ammonisce, gli stimola. Laboravirogans. III. Nellabontà, con la qual frattanto si mette ancora a difenderli da' Demonj, che si vorrebbono condurre omai le loro anime nell' Inferno, come faria di ragione. Che però queste parole medefime, che qui ponderi : Prabuifti mihi laborem in iniquiraribus ruis , sono spiegate da' Settanta cosi; Iniquiraribus euis defendi te . Rientra dunque con serietà in te medesimo, e mira un poco, se a sorte tu sia di questi, ehe porgono al Signor loro sì gran fatica: e se tusei, com' è dunque possibile, che nemeno tute ne accorga; Laborare fecistis Dominum. Così diceva Malacchia

a i suoi duri Ebrei. Ed essi non dubitavano di rispondergli arditamente : In quo eum fecimus laborare ? A tanto di cecità finalmente pervengono i peccatori, se tardano

a ravvedersi. III.

Considera, che se queste parole, ch'hai meditate, d'ogni tempo s'intesero bene assai molto piu s'intendono adesso, quando il Signore vestito di umana carne, si è indotto a patir tanto, per salvar l' huomo. Mertiti dunque innanzi agli occhi Gesù ,

Mannadeil' Anima .

Allota sì che intenderai pienamente cio che vuol dire : Servire me fecisti in peccasis suis. prabuisti mihi laborem in iniquitatibus tuis. E non ti fervì egli pur troppo ne'tuoi peccati, quando per salvarti da essi non dubitò di pigliar forma di fervo, e di fer- phila z. vo vile ? Exinanivit semeripsum formam fervi accipiens . E non duro fatiche ancor gravissime, quando per amor tuo si ridusse al sostentarsi qual umile garzon-pessase. cello in una bottega co' fuoi fudori ? Pasper fum ego, & in laboribus à juventute men. E pure tutto ciò è un nulla, rispetto a quello ch'egli poi fece per te, quando oppose se stesso a guisa di scu lo per salvar te da quei dardi, che tanto giullamente ti fovrastavano dalla grandira divina; & pro- Sapasar. ferens fervieuris fue feutum , come in figura d'effo fta feritto nella Sapienza, reflicit ire. non folo con la pura orazione, come fè Aronne, ma con lasciarsi flagellar tutto altamente da capo a piedi, e trapanare, e trafiggere, e trucidare. Che però do-ve il latino Interprete de i Settanta, allegato di sopra, non disse più, che In iniquitaribus tuis defendi te ; hanno alcuni Santi tradotto con maggior'enfafi: In iniquitatibus tuis feutum oppofui pro te: tanto efsi intesero questo luggo nel senso pur' ora addotto letteralissimo , di Gesù , fattosi per te vivo berfaglio all'ira di Dio . Ma s'è così, come farà dunque possibile che a tal vista non ti confondi ? Certo almen' è, che affine di corrispondere in qualche parte a sì buon Signore, non folamente tu fei tenuto a desistere dalle offese, che gli hai fatte fino a quest' ora, ma di più ancora a fervirlo con la maggior fedeltà che si truovi al Mondo : cd a servirlo, non folo in ciò che non ti è di fatica alcuna, ma ancora in ciò che paja a te di gravistima . O' quanto la tua pigrizia è abile a ritardarti dal travagliare per amor suo ! Se però tu vuoi scuoterla, ch'hai da fare? Pensare frequentemente a queste parole, che Dio ti dice di bocca propria: Servire me fecifi in peccasis suis; prabuisti mihi laborem in iniquiraribus ruis; e se bisogna, tenertele ancora scritte a piè del tuo Crocifisto, affinchè quivi affiduamente ti vagliano, o di rimprovero, o di ricordo. Se il tuo Signore ti ha, come si è detto, servito tanto ne' tuoi peccati, i quali non fono altro alla fine, che le tue voglie scorrette; non è ragione, che tu serva ora a lui, nell' per te crocifiso, e miralo attentamente adempimento de suoi voleri Divini, che in un tale flato, di nudità, di dolore, di fon si fanti ? Es'egli ha tanto faticato per Ee a

te nelle tue iniquità, cioè ne' peccati, non ¡ E se finalmente attendono all'una, e all' alsolamente attuali, ma abituali, non è do- tra, con la bella sorte di quegli a quali alluvere che tu fatichi incessantemente per lui fe Davide, quando difle : Memoriam abunnella propagazione della fua gloria?

#### XXIII.

Si quis putat se Religiosum esse, non refranaus linguam fuam, fed feducens cor fuum, bujus vana eft Religio . Jac. 1. 26.

Onsidera, che Religiosi sono, a parlar più amplamente, tutti coloro i quali con modo particolare fi sono dati a fervire Iddio; perciocchè questi, a quelle obbligazioni universalissime, con cui già la tua Religiosità tutta è vana, cioè vuota peraltro si truovano a Dio ligati, hanno aggiunte le altre delle proprie costituzioni, o consuctudini. Ma a parlar più ristrettamente, Religiofi fon quei che fi fono consagrati al Divin servizio co'voti solenni di purità, di povertà, e di ubbidienza; perciocche questi si sono iteratamente ligati a Dio co' lacci più forti che sieno al Mondo, mentre a i precetti han sopraggiunti i consigli; nè fisono ligati a tempo, ma stabilmente, cioè tutta la vita loro. Or non ha dubbio, che a quanti mai con modo più speciale servono Dio, è necessario il sapere frenar la lingua; mase tra questi è necesche ad altri; ficuramente è necessario a coloro, che più che altri fi godono come proprio questo nome ora detto di Religioso, sì caro al Cielo. Perchè , o questi Religiosi attendono puramente alla vita contemplativa, o attendono puramente alla vita attiva, o pure attendono all'una, ed all'altra infieme, imparando da Dio, e infegnando agli uomini, ch'è tra lor'ordini il genere più perfetto. Se attendono puraquanto rilevi ad effi il saper frenare la linl'anima a conseguire il dono della contemplazione: Ducam eam in folirudinem, & loquar ad cor ejus . Eil filenzio è quello , che confeguito, glielo conferva : Sedebie folitarius, & tacebit, quia levavit fe superse . Se attendono puramente alla vita attiva , effere loro a cuore: perchè effendo eglino astretti a conversare di molto co' loro profquei dellavia opposta, ma hanno a saper gli spergiuri, i susurri, ed altri si statti maparlate senza (candalo, e senza schrucciolain mento, che forse ancor è spiù difficile, che
mento, che forse ancor è spiù difficile, che
si it acette, to multiloquio non de cerir peccarum, surri, se fraudi, le oscenità; essendo indu-

dantis fuavitatis tus erullabunt ; convien Pl.1447. che sappiano insieme tacere a tempo per provvedersi di questa soavità, e insieme parlare a tempo per comunicarla ad altrui. Tempus tacendi, & tempus loquendi. 11 che Eccl 18. non ele non d'uomini assai sensati . Qui moderatur labia sua , prudentissimus . Il prov. . . qual dominio hai fin' ora acquistato della tua lingua nel grado tuo? Se non l'hai fin'or' acquistato, senti che ti dice quì di sua boccal'Appostolo del Signore. Ti dice che ti glorj a torto del nome di Religioso, perchè di quell'utile ch'ella dovrebbe per sua natura produrresiate, sì agli altri, Si quis purat &c. hujus vanaest Religio.

Confidera, come la lingua è un polledro così viziofo, che niuno mai può arrivare a domarla perfettamente, s'egli non è più che nomo: Linguam autem nullus hominum demare porest. Či vuole un dono troppo eminente di grazia ad ottenere ch' ella mai non faccia scappata di sorte alcuna: Eccli 19. Quis est enim, quinon deliquerit in lingua sua? 15. Però qui non dice l'Appoltolo: Si quis purar fe Religiofum effe non domans linguam fuam , huius vana est Religio : ma dice fol non refario faper frenarla, ad alcuni più ancor, franans; perchè se non si può giugnere a domarla di modo che lasciata in sua balia, non metta mai, per così dire, l'orme in fallo, ne pur per inconfiderazione, o per imprudenza; si può almeno giugnere a farle temere il freno. Questo freno è l'imperio della ragione, la quale come sopraintende a tuttel'altre membra del corpo per tenerle offequiofe a sè, così dee fopra intendere parimente alla lingua; anzi più alla lingua, che all'altre, per esser'ella mente alla vita contemplativa, già vedi fra l'altre la più difficile a lasciarsi ben regolare. E la ragion' è, perchè l'altre gua: perchè il silenzio è quel, che dispone membra trascorrono per lo più in un solo genere di peccati; la gola in intemperanze, gli occhi in compiacimenti, gli orecchi in curiofità, il tatto in impudicizie, e così dell'altre; ma la lingua trascorre in qualunque genere, che però è chiamata un'ampla università di scelleratezze. Vni- jac ; 6. vedi anche quanto il frenar la lingua debba versitas iniquitatis. Anzi non è ella contenta di quei peccati, i quali fon tutti fuoi, come fono i vanti ambiziosi , le menzofimi, è vero che non hanno a tacer, come gne, le mormorazioni, le imprecazioni,

nanzi che si commettano , di consigliarli , re da loro sempre portato alla verità , o cor di difenderli. Sicchè a volerfi guarda [tà, o per zelo d'onor Divino. Tieni però re da'peccati di lingua non è baftevole te- tu quanto a te per indubitato, che se sacennere a freno lei fola, ma conviene haver do professione di spirito, sei libero nella vinte per verità le passioni tutte; l'alteri- lingua, hai sedotto il cuore. E però qui ti gia, l'ira, l'intereffe, l'invidia, l'impurità, che sono quelle che l'incitano a dir Comincia a raddirizzare le opinioni traciò che non fi dovrebbe. Dixi: cuffediam volte che in esso albergano; e persuaditi viar mear, ut non delinguam in lingua mea . E quelta è un' altra ragione universalissima, per cui non può darfi vanto di Religiofo studio speciale adesaminarle, nè voler crechi non raffrena la lingua: Si quis putas fo dere alla lor prima apparenza, perciocchè hims vana (Religie : perchè ciò è fegno la polvere da se fopragli occhi propri, lu-chiaro ch' egli non ha vinte ancora le fingarfi, lifciarfi, ed approvar con facilità fue passioni . Voi tu che la tua lingua le ragioni suggerite a se dall' affetto, ma ubbidifca al freno ? Attendi bene nel tem- non discuterle: Nolise feduci . E perche ? po stesso a umiliare quelle passioni, che Perchè, sotto qualunque pretesso giammai

guetur ignis. 111.

Confidera, che in maniera affai differente trascorrono con la lingua gli uomini che fon di vita scorretta, e gli uomini che sono di vita spirituale . I primi veggono, che fanno male a parlare com effi parlano, nè però se ne prendono pena alcuna; anzi a bello studio si aguzzano, e si affottigliano, per havere una lingua più pronta al dire ciò che detta loro lo fdegno, l'aftio, l'ambizione, l'audacia, non la ragione. I fecondi, affin di parlare con libertà, cercano prima d'ingannar se medefimi, con darfi a credere che in tali circoftanze di tempo fia conveniente il parqui dice l'Appostolo: Si quispusas fe Religiofum effe, non refranans linguam fuam, fed feducens cor fuum, bujus vana eft Beligie ; perciocche questo è proprio de' Religiosi, per non obbligarfi a tenere la lingua in freno, sedur se stessi con argomenti più fripiù del dovere il filenzio si neceffario al raccoglimento interiore, cominciano a dir tra sè, che l'arco teso lungamente si spezza, e che l'allentario spesso, giova a poter poi ritirarlo con maggior lena. Se vogliono dir parole di propria lode, si studiano di cui si parla, anche uniti insieme. Ma nel cuor loro di perfuaderfi, che il loro fine questo è caso affairaro, qual forse su nella altro non è, che conciliarfi quel credito, il conversion che già sece la Maddalena . E qual poi vale ad operare con frutto . Se qui il Signore non intende parlare di cio vogliono condannare le ordinazioni de' che accade in qualche conversione , per Superiori , si fanno animo a ciò con di- accidente: ma di ciò che secondo il puro

bitatifimo, ch'essa ècolci, che spesso ar me fanno tanti; e così l'altre mormora-dita non teme d'insegnar questi mali, in zioni battezzano, o per magnanimo amodi comandarli: e commessi che sieno, an per zelo di correzione, o per zelo di cariconvien di certo applicare la prima cura . che sono tutti pretesti orditi a ricoprire le tue passioni. Almeno ponti con qualche Religiofum effe , non refranans linguam fuam , questo propriamente è sedurfi ; è un gettarfi pov 16 10 più di tutte le fogliono dar baldanza a si tengano, i discorsimen buoni fan semrecalcitrate . Cum defecerine ligna , exein- pre danno ; Gerrumpune meres bones cellequia , Con M.

#### XXIV.

Dice vebis , gaudium erit ceram Angelis Dei Super une peccasore parnitentiam agente, quam super nenagintanevem justis. qui nen indigent panitentia . Luc. 15.7. 10.

Onfidera, che fecondo la frafe Ebrea, J quelto politivo gaudium erie, ha for-22 di perfetto comparativo, conforme in quegli altri luoghi . Benum eft cenfidere in Demine, quam confidere in bemine . Benum eft Pf. 118 5. lare com'effi parlano. Però tu vedi , che | fperare in Demino, quam fperare in Principibur. E cosi tanto qui vuol dir gandium erit, Pf. 17.3. quanto dir majus gaudium . Vero è , che se offervi bene, qui non affermafi che in Paradifo fi faccia maggiore ftima di un peccator convertito, che di novantanove giusti, i quali non han bisogno di penivoli , che fondati . Se voglion rompere tenza; ma affermafi fol tanto che se ne sa maggiore allegrezza: mains gaudium . Perchè la stima allor sarebbe maggiore, quando quel peccator convertito si desse a Dio con tal fervore di spirito, che attualmente l'amasse più di tutti quegli innocenti, se a festessi, che non bisogna adular co- effer loro succede in tutte : che però non

fian d'ordinario a Dio di maggiore stima , che un penitente; contuttociò il peniten, gli Angeli per uffizio di adoperarfi nella te è di maggior gandio, perchè il gandio non tanto guarda la stima che alcuno facl'acquitto; massimamente quand'era acqui- capione saluris; come possono sar di meno fto o disperato, o difficile. Ond'è che se di non provare un rallegramento sensibile . quel buon padre fece una festa sì infolita quand' essi adempiono un tal uffizio con diede altra ragione, se non che questa, perchè l'havea racquistato dopo tanti anni, non altrimenti che se il vedesse tomato da morte a vita: Epulari antem, & gaudere exportebut: quia fraier tuns hic mortuus erat, L 40.15, 12. Cy revixis ; perierat , & inventus eft . Ma come tu da questo medesimo non ti accendi ad un'amor fommo verso il Signore ? Concioffiachè qual motivo havrebb' egli di festeggiare a tanto alto segno per haverti ricuperato, se non fusse anche la sublimissima stima che sa di te, non dico in comparazione di tanti giusti di te migliori . ma almeno affolittamente? Non farebbe egli aun modo stesso beato senza di te ? al pari grande? al pari glorioso? Che ragion dunque ha mai egli di rallegrarsi tanto del tuo ritorno dal peccato alla grazia, fe non perchè veramente ti tiene a cuore? E tanto questo di ficuro non potrebbe mai credersi, se Dio stesso no I venisse a giurare di bocca propria. E però appunto vedi qui che ei lo giura . Dico na rovina. ert. de vobis , dec. O nos beatos , querum caufa

Deus juras! Considera, donde avvenga, che non solamente Iddio si rallegri tanto nella con- eff,qui per contrario sono detti di Dio: Gau-JI. versione di un peccatore ma che tutti se ne diumerit coram Angelis Dei Ma se ben miri . sempre pubblica. Ciò avviene per tre ragioni. Per quel riguardo ch'hanno in ciò gli Angeli a Dio, per quello ch'hanno agli uosè. Quanto a Dio , veggon gli Angeli , quanto egli riporti di gloria, tuttoche accidentale , dalla conversione degli uomini circuisu throni Ge. & adoraverunt Deum, di Ap7 11. a penitenza; e però non possono, per l'a centes, Amen. Agli uomini poi servono pamore ardentissino che gli portano, non ne rimente in tre altri modi, purgandoli, illugodere ancor'e si infinitamente . Quanto minandoli, e persezionandoli . Purgandoagli uomini, certo è che gli Angeli non' lidat loro difetti; e ciò è il fervizio, che

'crn.

altro paragone egli fa che tra un femplice | sono punto invidiosi, anzi non altro brapenitente, super uno peccasore, panisensiam mano se non che di haver seco molti di hosense, e tra novantanove semplici inno centi, qui nou indigent pentientie: no l'a ancora sommamente giosicono, quando tra no contene affai servoroso, e tra no consono, chechi havea difigraziatamente vantanove innocenti ticpidi . Posto dun- perduto il diritto ad essa, lo riconquista . que che questi innocenti si uniti insieme , Quanto a sè poi, la cagion ch'hanno di rallegrarsi anch' è chiara, perciocche havendo falvezza degli nomini , conforme a quello : Omnes funt administratorii Spiritus , in micia secondo se di una cosa, quanto guarda nisterium missi propter eos, que hareditatem Hebit.14 nel ritorno del figliuol prodigo , non nel frutto? Que el noltra corona eloria ? Nonne 1. Thel 1: vos ante Dominum lesum Christum ? dicea 19. già l'Appostolo a' suoi Tessalonicensi , da lui guadagnati a Dio . E così fa conto che dicano ancora gli Angeli. Quindi non si troverà forse mai Predicator sì zelante sopra la Terra, che tanto giubbili di cavar di molte anime dal peccato, quanto in ciò fempre giubbila ogn'uno d'essi: tanto più che i Demoni procurano del continuo di attraversarsi a si belli acquisti , e però gli Angeli hanno un diletto infinito, quando essi mirano di rimaner superiori in si gran battaglia a i loro antichi Avversari, e di trionfarne . Projettuseft Draco ille magnus , Ap.11 9 qui feducit universum orbem, Orc. propierea latamini Celi, & qui habitatis in eis . Comunque fiasi, mira con quanto poco tu: puoi dare oggi atanti beati Spiriti il maggior gaudio che possano mai provare, non sustanziale, perchè quest'è continuamenre l'iftesso, ma accidentale : con l'uscir da uno stato, che a te per altro faria di eter-

Confidera, come questi Angeli, i quali altrove fono detti degli uomini, Angeli corum femper vident faciem Patris mei, quien Calis Mat.io. . o. rallegrino ancora gli Angeli : Gaudium erit non v'è contrarictà di veruna forte , ma v'è coram Angelis Dei ; quasi che una tal festa più tosto una somma uniformità : perchè non sia in Cielo giammai festa privata, ma ciò è fatto a dinotare interamente le partiper loro uffizio; che fono due: di affiftere a Dio, e di servire di suoi ministri anche agl' nomini. A Dio affiftono gli Angeli in tre mini e per quel ch'hanno finalmente anch'a maniere, contemplandolo affiduamente amandolo ardentemente, e lodandolo a garaincestantemente, Omnes Angeli flabant in

Spe-

11.6.6. che fingolarmente effi porgono a' Proficien-Dan. 0.14 ti: Venius docerem se, que ventura sun popu- operar l'Ubbidienza, sa vincerti te mede-lo suo in novissimis diebus, cre. E persezionan- simo in quelle cose in cui men vorresti se-3.Reg. 19.5 Perfetti: Et ecce Angelus Domini terigir eum, ragionevole, non da brutto. Non ti dei non che folo o di scendere , o di salire, afcendentes, & descendentes ; perciocche questo Gamisan è quanto lor fi appartiene : Videbieis calum apertum, & Angelos Dei afcendentes , & delou. ct. la tua conversione, che questo è poco, ma di più ancora emularli, com' è dovere, nel lor uffizio; eccoti innanzia gli occhi ciò ch' hai da fare : falire, e scendere . Salire con gli esercizi della contemplazione ad ammirar Dio, ad amarlo, ad applaudergli; e scendere congl'impieghi della vita attuofa a giovare a i prossimi d' ogni sorte, purgandoli, illuminandoli, perfezionandoli, secondo i lor varistati: Sive mente uComilio excedimus, Deo; five fobrii fumus, vobis .

XXV.

degli nomini ...

Bir obediens loquetur villoriam .. Prov. 21. 28.

Onfidera , che il più bell' atto , il quale possa mai fare un' tiomo fopra la Terra, è quello che alcuni stimano men di ogni altro: cioè l'arrivare a vin-

specialmente essi prestano agli Incipienti ancora sè . Sempre san ciò , a che gli nella via del Signore: Es volavis ad me porta violentemente l'impulso dell' apprensus de Sepando, per se sergiese menus, e petto, o avido, o inacordo, o impuro , dixis: Ecce sufereur iniquiras sua , e per o crudele , che gli predomina. Questo casum suum mundabisur. Illuminandoli con grand'atto di vinere se medesimo, e acgli anmaestramenti ; e ciò è ilservizio , to sopra la Terra serbato all' uono. E questo è ciò che fra tutte l' altre virtù ti fa doli co' conforti validi della grazia; e ciò condo il baffo appetito; e così ti fa vee il servizio, che finalmente essi usano co ramente operar da uomo, cioè dire da & dixie illi: Surge , comede : grandir enim però più ftupire , fe tanto divinamente fr tibi restat via. Queste due parti poi dell'us- truova scritto, che solo all' uomo ubbifizio Angelico, il qual confiste in assistere a diente si concede il gloriarsi di sua vitto-Dio, & in adoprarfi a pro di noi uomini , ria : Vir obediene loquetur viltoriam : Pervennero, com'e noto, adombrate già a ciocchè qualunque vittoria, la qual l' nomaraviglia in quella celebre fcala, per cui mo riporti fol come forte, abbattendo gli Glaccobbe non vide gli Angeli in atto, fe altri, è una vittoria comune ancora alle Bestie ; e però in nessuna di quelle dec giammai l'uomo rimettere la fiia gloria .. La dee rimettere in quella sol che riporta come ubbidiente, vincendo sè ; mercecfcendentes fupra Filium hominis . Se tu vuoi chè una tal Vittoria, non solo il dichiaperò non solamente rallegrar gli Angeli con ra force come le fiere, ma lo dichiara anche libero, quale non può dirsi che sia, chi per assecondar le sue voglie indomite, non sa ridursi a operare secondo ciò che Dio gli fa dinunziare per mezzo de' fuoi Ministri. Di ora tu: Quando altro alletta-mento tu non havessi a ubbidir pienamente, prontamente, ed allegramente, non ti dev'ester bastevole questo solo : saper che alloratu vieni a far' un'atto sì nobile qual'è questo ch'hai qui sentito? Però tuscorgi, che chi è vero ubbidiente, cioè Così farai, fe non Angelo, almeno An-chi non ubbidifee con un fol'atro al suo gelico, cioc tutto infieme di Dio, etutto Superiore, ma gli ubbidifee per abito; ne ubbidifce perdefiderio di premio , perocchè questo è ambizione; nè ubbidisce per timore di pena, perocchè questo è ab-biettezza; ma ubbidisce perchè si deve ubbidire ; è chiamato Vir obediens , perch' egli è nomo ficuramente, ma nomo più che ordinario : è uomo il quale più d' ogni altro fi merita questo si eccelso titolodi Virile ..

Confidera, come tutte quelle vittorie che si riportano nella vita spirituale, che cer se medesimo, percioechè questo è sono tante, tutte in ristretto si riducone quell'atto, che pin d'ognialtro lo fa sempere coperare da quel ol'egile è lo sa operare sa que obre que comandato, ripotta, disc da nomo. Poni mente alle Tigri, a i Par- medefimo. E però il Savio secondo la vedi, alle Pantere, a i Leoni, & altri fimi-li Animali feroci; gli vedrai far ben sì atti dire: Vir obediens loquetur villorias, codi valor sommo nel vincere talor degli al- me più Dottori hanno letto; ma lia vo-tti Animali di lor più forti: ma non gli ve- luto espressamente dire *vilsoriame*, nel nu drai giammai salire a quest' atto di vincer mero non glurale, ma singolare, perchè

chi foggettala sua volontà, come deve, s fa chi evero Ubbidiente, là dove chi no'l a quella del Superiore, ch'e la vittoria pro- fa per questo motivo, non si può dire mici di cui temere. Gli ha vinti tutti con vincere fe medesimo : Possidebie ( tal fu il bel premio da Dio donato in Abramo a tutti coloro, che fossero suoi legittimi immitatori nell'Ubbidienza ) Possidebie semen Gen. 22.17. Inum portas inimicorum fuorum. I tre nimici sì possenti dell' uomo , sono , com'è noto, la Carne, il Mondo, il Demonio. Or quanto al primo, chi non ha vintal la Carne, ch'è la parte più vile di lui medesimo, non può arrivare a vincere tutto giorno la Volontà, ch'è la signorile. E però quando si mira un vero Ubbidiente, si può dire francamente ch'egli fia calto, perchè chi ha fatto il più, si può credere an-cor' ch' habbia satto il meno. Senza che questa è rimunerazion singolare, che, come dicono i Santi, costumi Iddio di concedere ad un' nomo tale la foggezion Aug. in della Carne : Qui sibi subjici vult, quod inferius est, se subjicine Superiori suo . E cosi noi vediamo inpruova di ciò, che sino a tanto che i primi due nostri Padri non trasgredirono il divieto lor fatto nel Paradifo terrestre di non gustare frutto alcuno dell'Albero della Scienza, loro interdetto, mai non provarono nella Carne alcun'atto di ribellione ; ma sì bene il provarono, quand' essi trasgredirono un tal divieto. È però similmente dicono i Santi, che Dio dà per contrario a i disubbidienti lo stimolo della Carne, che gli riduca a cadute ancora bruttissime, affinchè così chi non vuole ubbidire onoratamente ad un filo Padrone ( qual' è chi presso lui tiene in Terra il luogo di Dio) si vegga obbrobriofamente negar l' ubbidienza debita da un filo Servo : Qui non obtemperas Domino, torqueris à fervo. Quanto poi al Mondo, ch' è il secondo Nimico, non ha di che temere un vero Ubbidiente, perch' egli l'ha fotto i piedi . ancora con gli uomini, affine di ammae-E che è mai ciò che più nel Mondo si strarli a simil vittoria, diconsortarli, di apprezza; Elagloria di fovraftare. Ora confolarli, o di altro rifletto simile, tal gloria è quella appunto che l' Ubbi- potrà farlo, perch'egli lo saprà fare. Aldiente non cura. Che però non solo egli cuni vogliono dar precetti bellissimi sofi soggetta a persone maggiori di sè, o pra il vincere se medesimo, solo perciò, per talenti, o pertitoli, o peruffizio, co- che n' hanno letto ne' libri, ancorchè in me fi ufava ancora nel Mondo da finoi fe- se mai non l' habbiano praticato, o pur guaci; ma si soggetta a persone ancora in- quasi mai . Costoro, che così fanno, tacferiori in qualunque genere, come mai nel ciano tutti, perchè non dicesi, che vir Mondo non fi ufa , fe non folo talvolta dollus loquerur viltoriam , ne Vir eloquens , per interelle; ond'e che serifle San Pietro : nè Vir eruditus, ma Virobediens. Per po-subjesti estore omni humana creatura proper ter ragionare fondatamente delle mate-Deum; ch'è quel motivo per cuisolociò rie di Spitito, poco vale la scienza spe-

pria di un' Ubbidiente, non ha più altri ni- libbidiente, ma interessato; ecosì non ha vinto il Mondo . E quanto finalmente al Demonio , l'Ubbidiente folo può dirfi che fia ficuro di haverlo vinto . Gli altri lo possono sperare, ma non possono assicurarsene . Perchè chiunque in operare del bene ha per guida il giudizio proprio, è fottoposto a mille illusioni diaboliche , e a mille inganni . Colui n'èlibero , che mai non feguita il giudizio proprio , ma quello del Superiore : Verbum Patris cu- Prov. 29.7. flodiens filius , extra perditionem erit . Ed ecco come nella folenne vittoria , che di te stesso riporti per ubbidire, tu vinci tutti . E però nella battaglia , a cui tu discendi qualor ti dai di proposito alla vita spirituale, non pigliar di mira affannosamente veruno in particolare di questi tre Nimici pur' ora detti . Piglia di mira a ferir la tua volontà, ch' è ladominante : Non repugnabitis contra minorem , j.Rcg ::. & majorem quempiam , nisi contra Regem ;1. folum. Là filla lo fguardo , là fcarica le faette, perchè così nell'abbattere un fol Nimico, havrai già conseguito un pieno trionfo.

Considera, che si vuole inferire, qualor fi dice , che Vir obediens loquetur viltoriam. Forse che dovrà egli pigliare la tromba in bocca , e buccinar da per tutto quella gloriosa vittoria ch' ha riportata vincendo sè, e con sè tutti i suoi più fieri Nimici? Nò, perchè già fi sa chiaramente, ch' ogni vittoria si deve ascrivere a Dio : Deo gratias , qui dedit 17. nobis viltoriam . Si vuole adunque inferire , che l'Ubbidiente potrà della fua vittoria parlare con Dio medefimo , ringraziandolo, commendandolo, celebrandolo ; e potrà parlarne co'Santi , supplicandoli tutti a supplir per se nella lode che a Dio si deve. E se vorrà parlarne

colativa appresa da'libri : quella che va-1 d'ogni male ; ch'è la stima superba di te le è la pratica: altrimenti farà come udire un Cieco discorrere di colori: Qui na-Eccl. 33 26 vigant mare , enarrent pericula ejus , & audientes auribus nostris, admirabimur. Ma se udiremo favellar di tempeste, chi mai non si è discolto con la sua piccola barca dal lido un posso, in cambio d'ammi-rarlo ne' suoi discorsi, il derideremo. Tale adunque è un'altro legittimo intendimento delle presenti parole : Virobediens loquetur villoriam; che chiunque vuol vincere se medesimo, ne tratti pure; ma folo quando egli l'havrà praticato, con l'esercizio di una persetta Ubbidienza, ch' è quello sopra tutti che conserisce ad apprendere una tal pratica . O' quanto è facile, che tu presuma dite in materie di spirito, benchè in esso non habbi ancor cominciato ad esercitarti, se non su-Lect 14 14. perficialmente ! Qui non est experius, pauca recognoscie ; perchè non sa mai riconoscereben le cose, qual' or le scorge in altrui, chi non le ha prima conosciute in se steffo.

# XXVI.

Erudire l'erufalem , ne forte recedat anima mes à te. 16. 6. 8.

Onfidera, che ficcome, quando ad un marmo , ad un metallo , ad un tronco, si dà la prima mano per toglierne via la scaglia, si dice che si dirozza: così si dice che si dirozza anche un' anima, quando si dà la prima mano anche ad essa, per levar da lei tutto ciò, che le impedifce il ricevere una buona forma di vita ; cioè per levar da lei que' fuoi desideri mal regolati, o quei suoi dettami, che son la scaglia più rozza, da cui stà oppressa. Out fenza dubbio è la fatica maggiore. E però a tutti coloro, i quali animofamente l'imprenderanno, si promette tanto di Dan.12.3. premio, che fino arrivafi a dire, Qui ad justitiam erudiunt multos , fulgebunt quasi fella in perpernas aternitates . Or quefta fatica è quella, che si contenta volentieri il Signor di durar con l' Anima tua . Vuol l dirozzarti : ch' è quanto dire , vuol distaccare da te tanto di scaglia vilissima capire, ma io voglio sperare che verrà che inte scorge; l'inclinazione a i dilet- di , nel qual pur troppo vedrai , che se ti , l'inclinazione al danaro, l'inclinazio non era quella infermità , quello fcorno, care da te quello, che in te è l'origine a te parve si insopportabile, tu di certo

medesimo : Erudiens eos , instruit disciplina; Job ;; ut avertat hominem ab his , que facit , & liberer eum de superbia. Vero è ch'egli vuol che tu fij contento di lasciarti così da lui dirozzare, accettando di buon grado la mano di sì eminente Scultore, che ti percuote bensi, ma per tuo profitto; e però ti dic'egli nel passo, il quale io qui ti propongo da meditare : Erudire Ierufalem , ne forte recedat anima men à se . E questa un'opera, la quale non si ha da sare nè solamente da te, nè solamente da Dio, ma da Dio insieme, e da te ; convien però, che tu lo lasci operare, e non lo impedifca, perch'egli non ti lavora, nè come un marmo, ne come un metallo . nè come un tronco infensato, ma come uno spirito libero, il quale e può accettare la forma, che Dio vuole incidere in effo , e può ricufarla . Adunque : Erudire . Vuoi per sorte effere ancora tu di coloro di cui stà scritto : Verrerune ad me terga , on non facies , cum docerem eos diluculo, or erudirem, & nollenses audire , us acciperens disciplinam?

Confidera, che il martello, il quale adopera Dio in questo dirozzamento, di cui fi parla , è quello della Tribolazione . Quando usa questo , allor si dice ch'egli opera con man forte : In manu forti erudivi me, ne ires in via populi hu-jus. Perchè nessuna cosa più giova a staccar da noi il soverchio amore a noi stefsi ( ch'è la nostra scaglia più vile ) nesfuna più a compungerci, nessuna più a jer. 31.33. convertirci, quanto un' umiliazione gagliarda che Dio ci mandi: Castigastime, & erudieus sum . Però bisogna che in questo caso singolarmente tu lo lasci operare con libertà, non ti querelando di lui, non mostrando ira, non mostrando impazienza; ma accettando con animo raffegnato tutti que'colpi maestri, ch' ei giudica più spediente di scaricare sopra di te: altrimenti tu corririschio, ch' ei tolga da te la mano, e che ti abbandoni nella tua rudità : ficchè poi vadi , come tu brami , in via populi , ch' è quella via la qual porta alla perdizione . O' fe intendessi, quanto gran benefizio ti fa il Signore, qualor ti umilia con qualche tribolazione più rilevante! Adello no'l puoi ne alla gloria; ma sopratutto, vuol distac- quella sciagura, quella contrarietà, che

II.

andavi

dovrebbelo ringraziar più che mai , perchè allor'è, quand' egli ha più che mai dimo-co. J. 8.13 strata voglia di falvarla dal precipizio, Co-

sì fa Dio parimente qualor ci tribola : Qui mifericordiam habet, erudit quali Pakor ere-

gem fuum .

III.

164: L

Confidera, che veramente può effere che il Signore non ti abbandoni, non ostante la ripugnanza che tu dimostri , fra' tuoi travagli, alla sua amabilissima volontà; ma può estere ancora, che ti abbandoni . E questo folo non dee bastare a tenerti follecitissimo? Però egli dice: Erudire lerufalem , ne forte recedas anima men à se . Dice forte ; ma ciò che vale ? Ogni pericolo , avvengacchè leggierissimo, ti dee tutto colmare di tremor fommo, quando fi tratta di tanto ; perchè si tratta della tua dannazione. Sai che vuol dire il Signore quando egli dice : Ne force recedar anima men à te? Vuol dire , perch' io date non rimuova quella particolar protezione, che di te ho tolta, quell' affezion, quell'amore, ch'è ciò che intend' egli qui per l' Anima sua : Complacuie sibi in illo Anima mea. Perch' è verissimo, che per la tua ritrofaggine non ti abbandonerà egli mai, di modo, che fin ti nieghi quella grazia medesima sufficiente, la qual' è necessaria a falvarsi: mati negheràl' efficace, ch' è quella grazia, la qual per nessuna legge è tenuto darti; ti negherà quell' assistenza speciale, ti negherà quegli ajuti straordinaij, che fono un dono puramente benevolo del cuor fuo . E però ti dice : Ne forre recedar anima men à re. Ma, ò qual minaccia terribilissima è questa, da fartremare, non folo un principiante, qual' io ti ho qui figurato, nella via del Signore, ma ancora un Santo! E pure in questa tu corri rischio d'involgerti, qualor sì poco ti dimostri conforme al voler Divino nel tempo de' tuoi disastri, che sono l'erudimento, di cui qui parlafi nel fenfo ancor letterale . Perchè facendo tu così, corri rischio che Dio lasci ditravagliarti, e che conseguentemente tolga da te quella benevolenza più fingo-

andavi in rovina. Non pare ace, che fa- elto versetto, e fingerti nel tuo cuore; che rebbe folta una greggia, dispersa su gli Ap. Iddio ti dica : Erudire lerusalem , ne forte Pastore in cavatassinos la verga per met-tersain ubbidienza? Anzi allor'e, ch' ella po. Ma ciò, che prò? Si allontanerà a poco a poco, finchè ti lasci. E ciò fignifica queita parola, recedar,

#### XXVII.

Nolice conformari buic faculo, fed reformamini in novitate fensus vellri . us probetis. qua fit voluntas Dei, bona, & heneplacens, er perfella. Rom. 12.2.

Onsidera, che per volontà del Signore

tu devi intendere in questo luogo le cose da lui volute, siccome ancor devi intenderle quando dici : Doce me facere vo. Pfaga. 13. luntatem tuam. Oraqueste cose , le quali Iddio vuol da noi, sono di tre ordini . Alcune buone, come per esempio è il non odiare il nimico: altre migliori, com'è non folo non odiarlo, ma amarlo: ed altre ottime, com'e non folo amarlo, ma ancora beneficarlo. Le prime sono proprie degl' Incipienti, le seconde de Proficienti, le terze de Perfetti. Quelle, che appartengono al primo ordine, fono però dette qui voluntas Dei bona: quelle del fecondo, voluntas Deibeneplacens : e quelle del terzo , voluneas Deiperfella. Le prime , bena, perchè fono tutte opere rette dinanzi a Dio. Le feconde, beneplacens, perchè fon' opere, che gli piacciono fuori dell' ordinario . Le terze, perfella, perchè fon'opere, che fi conformano interamente alle fue . Quello che pertanto defidera qui l'Appostolo, si è, che tu per la parte tua ti disponga a provare

Considera, quanto aggiústatamente parli l'Appostolo, mentr' ei dice, che tu giunga a provar questa forte di opere, ve proleeis, que sit voluntas Dei. Non dice a faperlare, la qualti mostra, quando vuol met- le. dice a provarle. Perchè non basta spetersi a pulir l'anima tua, & a dirozzarla, culativamente conoscere cose ancora di alnon con altra intenzione, che di disporla tissima persezione, convien conoscerle incon quel mezzo a ricevere le sue grazie. sieme praticamente. E come si conosco-Però dice qui San Girolamo , che quando no ? Col provarle : Ve proberis . Che ti ti ritruovi in qualche tribolazione che affai val tutta la scienza speculativa nelle opetiatsligga, haidatenersempre pronto que- re di virtù, se non lariduci alla pratica?

tutte queste opere, di maniera, che possi

un giorno arrivare a goder di tutte ; il

che avverrà quando tu ti dia daddovero

alla perfezione. Mira quando ancor tu fii

forse da ciò lontano, mentre appena sai

opere del prim'ordine; e piangi la tua fred-

dezza.

De Cir. Deilge. Jac 4 17. flo propriamente è prebare. Se hai buon pa-lato di spirito, vedrai tosto quanto sia disse. Considera, che ciò appunto è quello fte, che su quello, che loro diè nel Santis- ce l'Appostolo 1 Nolise conformari bnic sa-

varla: Si samen gustassis, quemiam dulcis non che quelli, che sono soggettia i sensi.

Petali of Dominus. Ti ritruovi ancora al pan d' piaceri, guadagni, gloria ; e questi egli

orzo. III.

Ora questa Ragione non può negats, portialfecolo? E pure tutti e tre son già Apoc. 1 che da principio ci sia da Dio donara inte-tissima: che però parlando de' due primi ua, hasianibas in terras, non solamente 5. 2.7. 7. noftri Progenitori, dice il Savio, che Dio col corpo, ma ancor col cuore.

Lechy. 6 indivision of the control o serra aliena. E da ciò appunto fi molle a to migliori, i quali son propri di quei che a-

Il Demonio sa tanto, che però appunto | dire l'Appostolo : Reformamini in nevitate egli è chiamato Demonio , perchè fa fenfus voftri. Perchè ci convien tornare tanto : essendo in Greco un' istessa co- alla prima forma di giudicare , da D'o dofa dir Damen , e dire sciene . Contutto- nataci nello flato dell' Innocenza ; il che fa dir Damm , e dire Sime . Conturo- jaraci nello flato dell' Innocenta ; il che ciò , come noto Santo Agolfino, , fem fioritane con la virto della grazia partetipre quello nome Damm nelle Scritture pataci da Cilho Noliro Signore per tale
facer fi adopera in mala parte i perchè effetto dopo il peccato . E perch' fessi
che giova al Demonio poffeder i notivita e egli in Terra, se non per quello i Per ridi tante banne costo, se poi non le opera ; loranze i dettami della con on vecchio.

Quello medefinno lo rende appuno per e per riduttali allo por pirilian nordio.

Signore distiluta della controla percarim si illi. Anzi nè anche è qui con-trento l'Appostolo, che tu opeti queste co-stà il primo male . Va qui dicitis malum se di cui si è detto , in qualunque modo . benum, & benum malum : penenses senebrae Vuole che tu le operi ancor con guito. Que- lucem, & lucem senebras : penentes amarum

rente il cibo degl'Incipienti da quello de' che si ricerca principalmente a pigliare la Proficienti, e quanto quello de Proficienti da quello de Preficienti da quello de Preficiti. Tre volte nel Vangelo habbiamo che Crifto pascesse gli uo- fuis, & induentes novum. Ora questa formini. La prima con pan d' orzo, la feconda ma vecchia altra non è, fe non che la forcon pan di grano, la terza con pan cele- ma del fecolo; e però in primo luogo di-

ne, che in queito, che incoma in che quella sule. Il fecolo giudica che gli nomini da diveriftà, la qual corre tra'l fapot di que li fen privi d'ogni diletto: più privi fin tre pani, corra tra'l fapot delle ope-gli Spirituali, più privi i Santi: Quòm ql' Eccl. 6.11. re , che son proprie di tali ftati . Ma tu pera eft nimium sapienzia indellie hominibus! forfe non la diftingui, perchè sei di colo- Eperchè giudica tanto finistramente ? Perro, che maifin'oranon fono giunti a pro- che il fecolo non conofce altri beni , fe apprezza . Tu ch'hai da fare ? Hai da de-Confidera, qual' è il modo da confegui-re un palato, il qual ben diferna il dilet- fti beni, che il Mondo adora: conoscere, to sempre maggiore, ch' è in operare, che sono salsi, conoscere, che sono inunonfolo il meglio, ma l'octimo. E' rifor- tili, conoscere, che sono incostanti; e così mare la mente. E la ragion'è, perchè i ti disporrai a ricevere quella sorma, che diletti di spirito non si assaporano col pa- ha portata in Tetra Gestì, pet distruggelato corporeo, ma con l'intellettuale. re quella che vi ha trovata. Senti com' egli Petò qui dice l'Appoltolo: Refermamini in esclama contro coloro che sono dati a i lomenitate fenfur veftri, ne probetie, de. Sen to piaceri corporei. Va vebie, qui riderie Luc.6. 13. fus , tu vedi, che wal qui l' ifteffo, che mune. Senti come contro quei che sono de-Ratio . Perciocche la nostra Ragione è diti ai loro gnadagni . Va vobis divisibus, qui Luc-5.14. quelsenfointerno, che giudica delle co- babesis confolationem vostram . Senti come fe spirituali, come il tatto, gli occhi, gli contro quei che sono dediti alla loro gloorecchi, egli altri fenfi efterni giudicano ria . Va , cim benedixerine vobishemines. E delle cofe a loro foggette, cioè delle ma- questi tre foli Va, non sono bastanti a farti teriali . Opravi , & darus eft mebi fenfus. perdere incontanente ogni amore , che

maniera, che finalmente inveterò nel giu- cuore, ma ancor col corpo, allora sì, che dicare delle cofe attraverso . Invererafti in ti disporresti ad affapotar quei diletti tan-

dempiono ogni volonta del Signore con gli fi era offerto per feguace perpetto : sequi i apponiolo quando unie, Noire commire misi primis remaire, value commorari in bos faculo, perché molti conviemorari in bos faculo, perché molti convieme che vi dimortino ancora forza: ne anche diffe, Nolire uribos faculo, perché molluzione, come dinota quella particola sod, mastettero come pesci tra l'acque salle, tionem inter gentes habentes bonam . Dirai possibile?

che questo è difficile ? Te'l concedo. El però fa meglio chi può, quando lascia il quela più persetta di Cristo, qual' era quelfecolo. Ma s'è difficile , non è però che con la grazia divina non riesca possibile ancora a molti. Se non rinfciffe possibile, non havrebbe dunque l' Appostolo giammai detto: Nolite conformari huit faculo . Mentre egli ha detto Nolite, fegno è che il farlo o non farlo è in arbitrio tuo. Se ti riefce difficile, tu cerca di agevolartelo più che puoi, con chiedere sempre a Dio la sua grazia, col confessarti spesso, col comunicartifpeffo, con leggere ogni di qualche libro spirituale, con frequentare i Chiofiri . con amar le Chiefe, con lasciar totalmente le male pratiche. Aiutati stabilmen te contali mezzi, e così piacendo a Dio ti riuscirà di non conformatti a quel secolo , ch' è sì stolto ne' suoi dettami . Seio nbi habitas ; ubi fedes eft Satana : & non negaftifidem meam .

XXVIII.

Nemo mittens manum fuam ad argtrum , & 9.62.

1.

perfezione. Ma perche ciò non è possibile quar te Domine: ma volca prima ottener atutti, nota quanto discrettamente savello licenza di farne consapevoli i suoi, per qui l'Appostolo, quando diffe, Nolice con dare affetto agl'interessi domestici : Sed perti ancora di quei, che non vi dimorano, che stà qui molto avversativa. Ad un tal sono costretti pur talora valersene, per Giovane Cristomon rispose altro che queprovvedersi di ciò, che loro abbisogna, al- ste crude parole: Nemo mittens manum suam meno a necessaria softentazione, di vestito, ad aratrum, & respicions retro, aprus est Bedi vitto , e di cofe tali. Diffe, Nolite conformari gno Dei. Diffe, che niuno il qual ponga buie faculo; perche questo si può conseguir mano all'aratro, e riguardi indictro, è atda tutti. Se dunque tu vuoi rimanere nel to al Regno di Dio. O per Regno di Dio fecolo; riman pure: ma odi come hai da intendali quello, che Cristo ha in Cielo. starvi: Come Lorin Sodoma, come Giob ch'è il Regno dove sigode; o per Regno in Uffe , come Giufeppe in Egitto come di Dio intendafi quello che Crifto ha in Tobia in Ninive, come Daniele nella Reg Terra, ch'è il Regno dove faticafi; come gia (uperbia di Babbilonia, è come altri fi un tal luomo non è atto al Regno di Dio miglianti, i quali mainonfi conformarono; fenza refitzione, non è atto a veruno di a i riti di quei perfidi popoli tra cui vissero, detti Regni . E non è questa una decisione da mettere sommo orrore, se non s' interfenza punto attrar di falmastro. Converso petra nella più cortese maniera, che sia

Considera, che chi pon mano alla sela che intendea questo Giovane di abbracciare ad immitazion degli Appoftoli, pone di certo mano a un'opera grande, la quale confeguentemente richiede amor grande verso il Signore, animo grande; applicazion grande: e però Cristo la spiegò ancora con la similitudine di chi mette la mano a un'opera grande. Chi mette mano all'aratro, pon mano a un'opera la più laboriofa che sia nell' Agricoltura: ond' è che gli conviene haver animo ed applicazione ; animo, perchè in un campo vafto è opera vafta; e applicazione; perche non fi può fare badando ad altro, come il vangare, il seminare, il segare ; attesochè i solchi vogliono effere tutti tirati a filo ; il che non succede a chi massimamente rivolga i fuoi gnardi indietro. E ciò a maraviglia fpiega l' intento primario ch' hebbe in questo luogo il Signore. Perchè la sua perfetta fequela, ch'è l'Appostolica, è un'opera vasta assai, ed è un'opera la quale vuole tutto l'uomo, e così non è punto opporrespiciens regrà, aprus est regno Dei . Luc. tuno ad essa chi non ha grandissimo animo ad intraprenderla, e chi non ha applicazione grandissima in eleguirla. Ora quetto Onfidera, che a capir bene l'intenzio- Giovane non haveva animo grande : perne di Cristo in questo suo terribilissi chè non havea cuore di abbandonare per mo detto, è necessario saper prima a qual Cristo gl'interessi dimestici con quella risofine lo indirizzò. Lo indirizzò a ripudiar luzione, che havevano dimoftrata, non certo Giovane, il quale spontaneamente solo un Giacomo, ed un Giovanni partitisi dalle

dalle reti, ma un Matteo fiello spiccatofi, vizio, comincia subito, non dimorare, da un Telonio : nè dava fegno di quella ap- non differire , non ti voltare indietro ad uplicazione che deve havere chi così feguita Crifto; mentre nel punto stesso trat- pagni, i conoscenti, i dimestici; altrimenti tava di feguitarlo, e nel punto stello tut- tu corri un rischio gravissimo di non porre tavia di abbandonario, quantunque a in effetto tal vocazione, a cagione delli im-tempo, per le fue facende dimefliche. E pedimenti che di attraversano a tutte le o-però Crifto affempò, che chi fa così non pere grandi. E dall'altra parte chi fa che e atto all'Appostolato. Dico all' Apposto- all'adempimento di una tal vocazione non lato, perché la continuazione della metafor richiede qui , che havendo detto il Signore, Neme mittens manum fuam ad aratrum, & respiciens retro, aptus oft Regno Dei, fiaggiunga excelendo, per compimen-to della proposizion lasciata impersetta. Questa è la interpretazione più mite, che dar si possa alla proposizion qui addotta da Cristo. Ma da ciò solo argomenta, che gran male fia l' havere affetto agl' intereffi terreni. Questo solo è bastevole ad impedire tanto alto bene, quanto è divenire Appostolo.

Confidera, che oltre la seguela più perfetta di Cristo, vi è ancora la men perfetta, qual'è quella alla quale è tenuto ogni Cristiano: e però sembra non haver Cristo voluto compire interamente una tale propofizione, perchè secondo i vari mancamenticommessi in detta sequela , potesse con la sua debita proporzione adattarsi a curti , come l'adaltano i Santi. E daciò nasce il terrore . Perciocchè quello che ha voluto Crifto inferire univerfalmente fi è, che chiunque non è forre in condurre a fine i buoni propofiti stabiliti, ma gl' inrerrompe, o fla per incoftanza , o fia per pufillanimità, o fia per pigrizia, o fia per affetto a gl'intereffirerreni, che lo richiamano a sè ( che fu l' intoppo di quefto misero Giovane) come non è atto a faticare virilmente per Dio quà giù nel Regno terreno; così ne anche a meritar di 20 derlo funel celefte. Tu che puoi dir giuflamente di te medefimo ? Sei si forte, qua-

le il Signor ti richiede? Confidera, che Cristo dice primieramente, Nomo mistens manum fuam ad ararrum : non dice ne qui mifie, ne qui mifenon folonon è atto al Regno di Dio chi non è forte in profeguire quel bene ch' egli ha intraprefo, ma ancorachi non è forte ad intraprendere quello ch' egli ha proposto. Questi è colni che mette mano all' aratro, chi fermamente determina di operare, chi opera è già chiaro. Però quando ce di chi procede così, che non est aprue tu per la vocazione speciale che Dio ti Regno Dei. Non dice che non l'otterrà, dimanda, hai proposta una cola di suo ser- ce che non è atto a pttenetlo : Non est

dir che dicano le persone di Mondo , i comfia da Dio flata annella la tua falute nell' alta ferie che formò egli di te , quando amè di predestinarti ? A quel Giovane sventurato potè riuscire di leggieri il medefimo , il non fervire il Signore nell' Apposto lato, e il dannarfi: non perchè no'l fervi nell' Appestolato, ma perchè non servendolo in quella forma, no'l servi in akra, ma restò tra l'accimondani . E così in questo luogo Intele prima il Signore di accular quei che non corrispondono alle ispirazioni divine con quella celerità ch' è propria de fortl, ma vi framettono altre facende di mezzo, quentunque in sè non cattive, come fanno gl'irrifoluti . Tu come fei follecito in corrispondere? Confidera, che Crifto dice fecondaria-

mente : respiciens reerd , non dice reversens, non dice recodens , dice respiciens, perche ciò bafta a far si che eu non fia atto al Regno di Dio, dare alle cofe terrene un semplice guardo, massimamente, quando egli è guardo nafcente da quell' amore che lor fi porta ; come era appunto in quel Giovane. Il Signor ti chiama ad Oriente . cioè dire alle cofe eterne; e tu nel tempo stesso guardi a Occidente , cioè dire alle temporali? O' quanto gran pericolo cor-ri di lasciarti da esse adescar in modo, che non ti paja possibil cosa di vivere senza d' esse! Però bisogna più troncare che sciogliere questi lacci, giacche le sciogliere rielce affai più difficile che il troncare . Fu- 3er 1.6. gire de medie Babylonie , & falves mun quifque animamfuam: non dice exise , ma fugire. E cosi intefe qui Crifto in fecondo luogo accufar coloro , i quali vogliono tuttavia riguardar con l' affetto ciò che hanno già abbandonato con l'intenzione. Che ris , dice misseus , affinche intendafi che tanti pretesti di volere utilmente dispor del tuo? Il Signot ama te più che la tua roba. Lasciala andare a chi vuole : tu vola a Crifto. Troppo grave è il pericolo nell'indugio . Qui in agre of , non revertatue tollere tunicam fuam

Confidera, che il Signore finalmente di-

abinz.

HI.

ıv.

apine. Non dice che non l'otterrà, perche agramente per titti i secoli la superbia.

può essere che anche alcun di cossoro che Ma se mai mostro di perseguiraria davve-

ergo aftare, & nen dabieur illi . VII.

opere da mondano, come gli Apostati, che sono vasa ira apra in interitum . Ri-E.om.9.24 semplice desiderio: perchè questi già è pentito di haver posta una volta mano al-

fervitù del Signore che tl fei proposta, Non receffit reerd cor noftrum. Quefta è l'a-Plate 19. ratro,-non bilogna da effo levar la ma fimo della Terra, fe mai dimostri un' orgono, vadaneciò, che fi vuole: rileva trop- glio fimile al loro? po: rileva un'Eternità . De mand ufque Ruth. 2. 7. nune flat in agre, & ne ad momentum qui- ribelli, son qui chiamati , quasi con prodem domum reversa of . Così fa chi pre-

fuo,

XXIX.

# San Michele Arcangelo.

Pecit potentiam in brachio fue ; difperfit fu-

on ha mai ceffato di perfeguitare "tenerla (com' è probabile ) mentre da

guardi indietro dopo haver posta la fua ro, su sibilito ch' ella nacque, cioè dire mano all'aratro, giunga a salvarsi in virtu nel Cielo Empireo. Quivi la sventurata. di un legittimo pentimento del mal com- forti la sua prima origine nella mente demesso; ma dice che non è atto, perchè non gli Angeli a Dio rubelli: ma tosto ancoha in se medesimo quelle disposizioni , che ra precipitò , fulminata , da un Ciel si alricerca il Regno di Dio . Il Regno di Dio to, al baratro degli Abiffi, Queste parovuole tromini risoluti , stabili , sodi , di-lepertanto, che in questo di ti propongo sprezzatori di tutto ciò che più simili su la da meditare, non solo moralmente, o mi-Terra. Ma dov'e che questi sien tali ? Que- sticamente, ma ancora letteralmente allu-Terra, Ma dove cne quein nen tan ; que intermente, ma ancora ictreratmente anu-lin non fono atta quel Regno di Crifto, o dono fopratutto a quella faventofa giu-ve fia fatica, perché fon' uomini freddi , llizia che Dio già fece di tanti fublimi e così ne meno fon' atti a quel Regno di Spiriti, quando per colpa della loro al-Cristo, ove goderassi, perchè al godere terezza, non solo gli sbalzò giù da i lor fro-10-4 dee necessariamente precedere il faricare . fommi seggi , ma come schiavi vilissimi dannogli alle catene, dannogli a ceppi , fommi feggi , ma come fchiavi viliffimi anzi creò per loro flanza l'Inferno, pri-Confidera, che se questo detto del Signo gion si cupa . Beato te se alla contemre serifce tanto altamente tutti coloro che plazion di catastrofe così orrenda , pisono pigrim eseguire le buone risoluzio- gliassi un vero abborrimento a quel vini, non fetifee, ma fulmina quei che fo- zio, il quale ne fu la cagione! Certo alno anche arditi di abbandonarle . Perchè men'è, che quando Crifto vide alquanto se folo il guardare indietro è, se non altro, i Discepoli insuperbiti per le opere prodiindizio di perdizione in chi mette mano giose da lor fatte, benche in virtù del all'aratro; che sarà, dall'aratro levar la ma- suo nome : Reverssum sandio dice no , affin di tornarfene indietro? Nè cre- ses ; Domine , esiam Damonia fubuciuntur der già che sia solo a tornare Indietro chi vi nobis in nomino eno: non altro sece a repriritorna con la persona, co i passi, con le mere i loro sensi, ed a rintuzzarli , che ridur loro a memoriala gran caduta, che fatta havea per la superbia Lucifero, torna indietro chi vi ritorna ancora col fin dal Cielo: caduta fimile a quella d' una faetta, cioè, veloce, ruinofa, terribile , irrevocabile : Et ait illis : Vidi Sa- Lucac-17l'aratro, e così dinanzi a Dio non diftin- canam ficut fulgur de Cale cadencem . Pe-

guesi da chi già ne l'ha ritirata. Adunque rò tu sappi approfittarti all'esempio. Si enim seles : 40 ità fempre forte ancora col cuore nella Deus Angelis peccantibus non pepercit , fed rudentibus Inferni detrattes in carcarum eradidiseruciandos; che farà di te verme vilif-

Confidera, come questi Angeli a Dio pria antonomafia, i fuperbi ; Difperfit futende di guadagnarfi la grazia del Signor perbes, &c. perciocche spiriti più superbi diloro non fono a verun tempo comparfi al Mondo. Basti dir, che sasciatifi subornare dal loro iniquo Condottiere Lucifero, aspirarono tutti a sì gran postanza , di farfi da le stessi fimili a Dio , similis ere Alsifime. Dico da festeffi, perche nel resto tutti gli Angeli buoni, tosto perbes menre cerdie fui: depefuit perentes che in premio della lor fedeltà furono de fede , & exalenvis bumiles , Luc. affunti alla visione beatifica , tutti dico arrivarono ad ottenere una tal fimiglianza , che l'accompagna. Ma non ambiro-Onfidera, come Dio noftro Signore no di ottenerla da sè. Se ambirono di ot-

disperse da i pensieri che havevano conceuti nel loro cuore; ch'è ciò ch' esprimono le presenti parole: Difperfit superbes meme sordis fui . Tanto è dire, dispersis superbes detti, che havean preteso di poter con le .. mente cerdir, quanto dire, difperfit superbes à mense cordis, cioè, à confilies cordis, à cogicacionibus cordis, ex eo qued medicabancur in corde [ue; giacche la mente del cuore vati da lui lontani, al tutto diffimiglianti, L( / 4-15. tamen ad Infernum detraberis, in profundum chi ci diffe, che in Paradifo fimiles ei erimus, perchè com'egli vede se in se medeliparimente lo vedrem noi, non lo vedremo, queniam videbimus eum ficuri eft . Ma que-fta è la differenza tranoi, e Lucifero : che 1.p.q 6j. Lucifero aspirò di giungere a tanto per virtù fua, come infegnò San Tommafo, e

Lzech.

18 f.

.Cor.IL

Manna deil' Anima .

18 L

Dio fu lor proposta per premio; ambirono rò viva nell'animo la gran massima, che tu di ottenerla per mero dono di grazia , non da te non puoi niente: Non fumns fufficiendi natura . Gli Angeli rei folamente fur que l'es cegicare aliquid à nobis , quafi ex nobis , gli altieri, che fi promifero di potere a tan- fed omnie fufficienzia noftra ex Dec eft . Dito arrivar con le loro forze: Elevarum ef manda a Dio che ti affifta inceffantemente cer roum in rebere ene. E così affermafi che con la fua fantiffima grazia: ricorri a lui aspirarono ad essere pari a Dio: Elevasti cer raccomandati a lui , protestagli ad ogni pasenum . & dixifli : Done ogo fum , perche folatua fiacchezza : e poi aspira quanto aspirarono apoter da sè, come Dio, bear vuoi con Lucisero a smigliarso, che non se medesimi. Ora questi superbi il Signor però satas superbo altrimenti qual egli su anzi farai umile vero, ch'è quanto dire, moderato infieme, e magnanimo. Confidera, come questi Angeli dianzi

forze di lor natura confeguir quella fublimità di grandezza, che a niuna pura creatura può effere naturale, perchè confifte in divenire, merce la vision beatifica, se non non altro fono a mirar bene , che quei di-fegni quali la voloma và formando dentro | fima gloria: furono per giufto loro fup-fe teffa. Mira però fei l'signore gittifiqper - plizio, non folo fechi fida tal grandezza, a ravano quegli audaci di poggiare fu'l trono ma furono spogliati eziandio di quella, ch' di Dio medefimo, circondati da fplendori effigià poffedevano per natura . Però donon punto inferiori a'fuoi ; e fi fon poi tro- po efferfi detto che il Signore diferfir fuperbes mente cerdis fui , mentre non lascio al tutto difformi, flar giù a penare tra le che giungessero alla beatitudine sopranna-più cieche tenebre degli Abistr : Dicebas in turale, che si erano scioccamente da se cerde tuo in calum confcendam, &c. Verun- promella; fi fiegue a dir di vantaggio , che depefuir porentes defede, mentre di più gli Laci . Ma tu frattanto impara bene da que privò della beatitudine naturale che già fto patio a conoficere, in che confifte il godevano . Peresser sono qui chiamati I gran male della Superbia . Non consiste il monori per ironia : non percire di sloro nell'aspirare a polti anche altissimi . Per- natura non habbiano possanza , ancora chè qual posto più alto può mai trovarsi di grandissima , ma perche stoltamente se la quello, al quale aspiriamo noi in Paradisor promifero assa maggiore, mentre credero-Aspiriamo a ciò che Lucifero si promise no di potere innalzarsi su l'ale proprie al co suoi seguaci. Aspiriamo a sacci noi trono divino. Ora questi Potenti, qualun-3.10 1.2 par fimili a Dio , se pur non c'inganne que fostero, non solamente non giunsero ad un tal trono, ma furono ancor deposti vergognofisimamente da i troni pro pri, e como , ch'è ciò che fa lui beato ; così là fu si furono rilegati all' Inferno , di puri fozzi, di buoni felli, di belli fetidi; di fplendicome or facciamo qua giù , in immagine di tenebrofi: Quomodò cecidifii de Cale Lu- 16 14 14. alcuna da lui diftinta : Similes eierimus , cifer , qui mane oriebaris ? E perche quefto suppliz o riuscisse loro più atroce , che fece Dio? Donò i loro troni a quegli uomini, i quali erano tanto inferiori a loro, perche a tal vista dovessero quei Superbi arîn più altri luoghi . Noi vi a piriamo pura- rabbiar d'invidia . Quindi è che uon dimente di giungere per opera della grazia . cefi, che il Signore depefuit fedes Perentum, E conforme a questo principio , anela pu- ma bensi che depofuis Porentes de fede , re ad una sublimissima santità , che nessuno perchè i seggi degli Angeli sono riserbate lo contende, a somma purità, a som-mapovertà, a somma ubbidi: 22 , anela quella soggezione, che i primi possessione a fommo dono eziandio di cos templizio- legittimi di quei feggi gli contraffarono. ne : che questa non è superbia : Æmulami. Ma tu frattanto impara ancora da ciò qual ni charifmara meliora . Ma fempre tienti pg. fia quella vittà che fingolariffimamente

ti ha da portare a sedere su i sogli Angelici : I praliabantor com Dracono. Tutti gli Angeli, l'Umiltà. Deposun potentes de sado, & exal·l è vero, concorsero fin da prima a si gran tatit humiles ; cioc quegli in particolare battaglia; ma il primo fu San Michele: che che non si arrogano di poternulla di sè, però gli altri, se ben' osservi, si chiamano Perchè siccome per Potenti qui sono intesi tutti suoi, Angoli que , perchè a lui sogquei che credevanfi di potere affai più con giacciono tutti, le loro forze, di quello che fi poteficro in verità; così per Umili fi debbono qui all' incontro intendere fopra ogni altro quei , che per le steffi confessano innanzi a Dio di

Tht. .... non poter niente : Ego vir videns paupertatem meam . ıv.

Considera, come questa e dispersione ; e deposizion che Dio sece degli Angeli ase rubelli, rutta fu da lui fatta per mezzo del ino grande Angelo San Michele . Di que-tlo , più che d'ogni altro , fi valle Dio , Grotta di Palellina ti figurerai San come di fuo Capitano Generalefimo , a de , Girolamo , flarfene alla sponda solitaria di bellare un' Efercito così vasto, qual' era un fiume, affilo sopra uno seoglio . con un quello degli Angeli sovvertiti; siccome ora volume Divino dinanzi alli occhi , e quivi di quello fi vale ancora a difendere la fua Chiefa contro a gli stessi, divenuti fovver | mostratti livido il petto dalle percosse, antitori i e di questo si varrà parimente al zi sanguinoso, ne ritenere quasi altro senso fine del Mondo per ire incontro a quel- di vivo che lo spavento, con cui si volce di la guerra rabbiofa che folleverà l'Anticri- tanto in tanto ad udire quell' alra tromba flo , quando vanamente pretenderà diten | che già lo cita al Giudizio; capiral fubito il tare ancor'egli in Terra ciò, che non riusci a senso di quefte voci, solus sedobam, que-Lucifero in Ciclo, che farà il farfi de tutti niam comminacione roplofti me. Furono quetener per Dio: Ita ut in semplo Des fodent fte voci di Geremia spaventato per la mi-ETheff a offendens fo tamquam fit Deut. Però fi dice naceia, non folo dinunziativa, ma diffiniche Dio nella (confitta degli Angeli am- tiva, che haveva udita dalla bocca di Dio,

mutinati contra di lui , fecie perentiam in già risolutissimo di venire all' eccidio di Geters ir. per braccio di Dio frequentemente nelle niam comminazione replofti mel

1f.;;. t. [0.12. j\$ forme a quello: Brachium Domini cui rove- effectipieno di qualunque terrore , ma di lajum ell ? Ma Gesù Cristo è braccio di quel terrore che nasce dalla minaccia : comcol Padre, non folo moralmente, come cora del mal possibile; il terrore, che na-

Apocany per questa ragione 3 perchè di lui Dio si è che di loro natura sono detti i sorti : Es sin

valuto , fi vale, e fi varrà fempre a porre sues Calerum commovobusiur . Ma diverfifin fuga i Demonj : Michael & Angels eins fumo contuttociò farà quefto da quello de'

XXX.

San Girolamo.

Solus fedebam, queniam commiunriene replefti me . Jer. 15. 17.

Onfidera, che quando fotto un' orrida brachio fue, perche fi valle a sconfiggerli rosolima. Ma che ha da fare l' eccidio di una del suo braccio, si valse di San Michele . Città, con l'eccidio di un Mondo intro ? Questi ficuramente in ogni occorrenza è E però quanto meglio queste voci stesse flatoquegli, di cui Dio fi è fervito come convengono al caso nostro! Tu procura di suo primo Ministro: e però chi può mai bene d'imprimertinella mente la loro sorcontendere che di questo non si sia servito 22: perciocchè quanto sarelli obbligato a altresi, come di suo braccio ? In brachio Dio, se ancoratu potessi giungere un giorwirgurig tua difperfifti inimices tues . So che no a dirglicon verità : Solus fedebam , que-

Scritture dee intendersi Gesù Cristo , con- Considera , che il Proseta non dice dl Dio naturale, perch'egli fauna cofa ftcfla minarione; perchè il terrore affolino è anfa il primo Ministro col suo Signore, ma sce dalla minaceia, è del sovrastanre : E ancora naturalmente : Ego & Pater unum tal'è quello che haveva in se San Girolafumur. La dove San Michele e folamente mo, il qual diceva: Ego peccasorum fordibraccio di Dio metaforico, perch'e suo bus inquinarus, diebus, ac nollibus operior primo Ministro . Comunque fiali : a lui cum timore reddere novifimum quadrantem . ficuramente haitu da ricorrere in ogni af- Il terrore nel giorno estremo sara tanto fare, ma soprattutto in tempo di tentazio- universale, che sarà comune, non solo ni. Perchè fingolarmente può San Miche-a gli uomini giusti, ma gli Angeli, ma le chiamarsi con verità il braccio di Dio a gli Arcangeli, anzi a quegli Spiriti stessi peccatori: e quello de peccatori è il ti-li firoi volumi, O'come f.refti pieno anmor che dev' effere proprio tuo. Il timose quando è di un male grandiffimo fi ripar-Ammirazione, di Supore, e di Agonia . Il timore di ammirazione farà quello de gli Spiriti Angelici, i quali confidereranno quel male del Giudizio imminente, come un male che ne pure la loro mente così fublime fia capace d' intendere a fofficienza ; ed a quel penfier diverran come attoniti , e come afforti. Il timor di flupore farà quello degli nomini giufti , i quali confidereran che si lo fece fuggire alla folitudine . Il Prono quel male, come male che farebbe facilistimamente potuto toccare ad esti, se Dio non gli preveniva con l'abbondanza della fiia grazia: ond'è ehe appena credendo a sc., nel vederfene liberati, lo apprenderan- der conto in quel fiero giorno. Se tu, come no come un male maggiore infinitamente di quello, che sa la Terra fi persuadevano : me flupidi. Il timor di agonia farà quel- trattare con gli nomini , che cadute , che lo de peccatori, i quali non folo apprenderanno quel male come immenso, o come li? Così provò chi disse al fin benchè tarinfueto, ma come loro già già tutto imminente, e a qual penfiero fi ridurrano allo stato di chi agonizza. Il timore de'pecfe non procuri evitarla, un' eterna morte. Comunque fiafi : diceva al Profeta , ch' eglidel fuo timore era tutto pieno, nè fo- folitudine fteffe oziofo, mentre anzi vi atlamente pieno, ma ancor ripieno : Selus fedebam , queniam comminacione replefti me . Sicche a guita di un vafo già traboccante, mirabili a tutti quei, che a lui da tutta la lo veniva a trasfondere ancora in quegli , Cristianità concorrevano, come ad un vicon cui trattava. Etal' era il timor di San vo Oracolo universale ; ma perchè nella Girolamo. Haveva egli del timor del Giu- folitudine fi pigli o la fua franza ferma, ricudizio piene le orecchie, pieno il capo, pie- fando tutti gl'inviti che fin da Roma faceno il cuore, piena la lingua: ond è che vangli Perfonaggi più fegnalati ; mercec-quafi non potelle egli più reggere a tal pie- chè un negozio folo era quello ch' egli hanezza, ne venne finalmente a colmar tutti veva a cuore, aspettare il Giudice.

cora tu facilmente di un tal timore , fe ri metteffi a ripenfar di propofito all' alto matifce in tre specie, che son chiamate, di le, che in quel di potra sovrastarti ! Non lenas !-Phaffier vecavit Dominus nementuum , fed III.

paverem undique, Considera, qual su l'effetto che nel Pro-feta partori il suo timore . Fu ritirarsi dal consorzio degli uomini : Selus sedebam, queniam comminatione replefti me . E quelto effetto in San Girolamo partori pure il fuo, mentre il timore del Giudizio fu quello . feta fi ritirò per puro timore, il Santo per timore, e per ficurezza, perche fiimo di poter lontano dagli uomini contenerfi più facilmente da quelle colpe di cui doveva renfi conviene, temeffi il Giudizio eftremo , credi tu che faresti dato si volentieri a trare a tal penfiero rimarran come stolidi, e co- tar con gli uomini? Di, ch' altro cavi dal infermità, che infezioni, eziandio mortadi : Ecce elengavi fugiens, & manfi in felitu Pf 14.3. dine . Perchè dunque non fai pigliare per te pure un' esempio di tanto prò ? Tu catori è quello che di ragione dev'effere alle volte ti ritiri si in folirudine, elemen fudunque il tuo, quando penfi a quel giorno giens, ma poi nen manes; perchè a gran peestremo. E però guarda a che dovrebbe na vi hai dimorato per mezzo di , che siibiridutti, ad agonizzare; perché è timore di tote ne stanchi. Non così faceva il Profeun male , a cui dee firccedere appunto, ta , che però diffe: Selus fedebam : nè cosife' San Girolamo parimente . Egli fedie nella sua solitudine, non perchè nella sua

tele fino all'età più decrepita a specolare, a

scrivere, a salmeggiare, e a dar risposte am-

# OTTOBRE.

Habemus firmiorem propheticum fermonem, cui bene facitis attendentes, quasi lucerna lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat , & Lucifer oriatur in cordibus vestris. 2. Petr. 1. 20.

Habemus firmiorem propheticum fermenem . to ogniverita, saqualizatione; ina peri-ce canginolo: pettite dove una in-chè noi non dobbiamo far conto di ciò cerna rifolende, non vi fon tenebre, che vediamo in qualinque rivelazione, ma nè meno v'è luce chiara: e così per alta ch'ella fi fia, fe non in quan-avviene tra noi. Gl' Infedeli, che non rivelazione dee ricevere uniforme testi- lume sì, ma fol di lucerna, la qual non monianza, affinche sia valida. Impara può dileguarei affatto le tenebre dalla tu da questo a formare delle Scritture Di- mente, per quanto ce le diradi : tovine quella stima che si conviene , e da gliendoci bene le Divine Scritture quelanteporle a quell' estasi, a quelle dol- la ignoranza di prava disposizione, la cezze, a quelle delizie, a que'doni, per qual è propria di chi tiene il falso per diceil tuo (pirito? Di veder Cristo svelato semplice negazione, la qual' e propria di nella sua gloria, quando tu ti metti ad chisail vero si bene, ma solo in parte,

Onfidera, quanto gran ri- i omai con San Pietro: Domine bonum oft nos velazion fosse quella, di bio osse ? Non gli hai da credere, se non cui San Pietro fu degno già vedi con Cristo Mosè, ed Elia: cioè, cui San Pietro fu degno già i vedi con Cristo Mosè, ed Elia: cioè, di godere fopra il Tabor-i equano tu vedi non siconforma a turbere, allora che in comparto ciò che dalle Divine Scritture, o ci gnia di quei due beati fratali i della comparto ciò che dalle Divine Scritture, o ci vene imposto con le loro determinazioni della cristo nontro Signore trassigurato. E contuttociò, più di detta rivelazione, segli a' fedeli volle mostras di apprezzar le Scritture Sacre: giacchè contermini di preferir queste a quella, egli disse qui con de San Pietro rassonicatione semanta un control della con

una lucerna, la quale sisplenda in un Disse firmiorem, non perchè quella rive-lazione ancor'ella non fosse ferma, quan-noso loco. Non dice tenebroso, ma dito ogni verità, la qual sia di sede; ma per- ce caliginoso: perchè dove una luto none ella discorde da ciò che udiamo godono tal lucerna, sono in tenebre di dalle Divine Scritture, da cui quelle ricevono sicurezza, non in sè, ma rispetto balane in vanirare senso si sanori. E però Cristo dispose con gran sono i. E però Cristo dispose con gran senso in elle cama para la conserva del con gran senso senso intelectamo, alienari à mistero, che nella sua trassigurazione visa Dei, per ignoranziam, qua est in il-apparistero a lui congiunti Moisè ed Elia, lis. Noi soli non siamo in tenebre : Vos per infinuarci, cheda i Libri della Leg- ausem frasses non estis in comebris. Ma se ulliste ge, fignificatici per Mosè, e da i Libri non siamo in tenebre, siamo in caligide' Profeti , fignificatici per Elia , ogni ne , in caliginofo loco : perche habbiamo cuiti sembra nell'Orazione di haver pog-vero, come accade era gl' Insedeli; ma giato sule cime già del Taborro. Che ti non togliendocial pari quella ignoranza di orare , e di potere ancora tu esclamare com'edinoi : Dine en paras sognoscimus à

mentre di quà sappiamo un nulla di quast lucerna lucenti in caliginoso loco. O'
Dio, rispetto a quello che ne sapremod la , quando alla lucerna donval
mod la , quando alla lucerna donval
lucerna simile, quand' egli và per vie
sinceedere il Sole: Cam venerit quad pertette, per vie tertibili, a grave rischio
fillum sp. seacuabium quad ex parce sp.
E questa è la prima ragione per cui la
biamo sar noi: Splendebae lucerna sojus sobasse. E quetta e la prima ragione per cui la biamo lar noi: Splendebat lucerna ejus Sacra Scrittura del detta lucerna, perché spar espan mum, é, ad lumen ejus amnon può dileguarci affatto le tenebre bulabam in senebris. Se pur la similituda mente: Dienè sum invenire non por dine non è trata dai naviganti, i quali famus. Se non che, non è detta lucerna camminando dinotte folta, mai non rina per questo solo. E' detta lucerna, muovono i guardida quella lucerna altiper dinotarci che si dee sempre tener si sina, che sola sa veder loro da lungi il pronta la mano dovunque vadas, as porto. Etal' è ancora per noi la Scrittusenno. Se mon dellum mit varbum vum. E de Considera, come questa retarvisca e considera, come questa retarvisca e considera, come questa retarvisca e considera e come questa retarvisca e considera. farcela venir dietro con interpretazioni maniente per noi quei deato giorno, o firane, o firavolte: Prephetia feri che folo merita fra tuttiil nome digiorperatura prepria interpretazione non sit. Dino, petche sarà giorno chiaro: Donne sponti dal tuo canto a prezzare l'inchiante de l'accidente del considera e de l'accidente del situatione del similari del considera e del depoi fignificato: può significato del considera e del doppio fignificato: può significato del considera e del despio fignificato: può significato del considera e del considera del consid Ecclision ciente, che sola ha Dio collocata sul pestris ; ma ancor perche, se si favelfanttum .

III. si conviene alle Scritture Divine : quel ti parta da questo Mondo , Donce dies elu-la che hassi per grotte caliginose ad essen : perchè sin'a tanto che sarai qui, una lucerna, che sola ci sa la guida : non potrà mai venire giorno per te, Mannadeli' Anima.

shnch'ella c'illumini au ogin pauo : La cerna pedilos mei verbom teum . Ed è detta lucerna per accennarci di più , lucerna di tanto prò , non dev' effere che le vogliamo ch' ella c'illumini be lolo di poco tempo , come concedone , dobbiamo andare con riverenza no alcuni , ma di tutta la vita , donce grandifima dietro da effa , aderendo a dise tuescar , cioè dev' effere fino che i fitoi veri fenfi , e non dobbiamo mai alla notte di questo fecolo succeda si farcela venir dietro con interpretazioni nalmente per noi quel beato giorno, to a darti in tanta caigine una incerna ce di doppio nginicato: può nginicat si bella; che [t' indirizzi in qualunque quella Stella; che porta la luce in fpe, affare; e vergognati di te stello, se e può significare quel Sole, che porta la vai folamente cercando lume dagli Serittori profani, da i Politici; da i Poeti; condo Lucifero, forfe più ancor, che come se fossi un di que' sanciulli: peri del primo, par cosa affai verissimile, duti dietro le lucciole ; e non lo cer non folo perchè v'è un' altra versione , chi mai da questa lucerna sì sacrosanta, ch'è la Siriaca, la qual' in esptessi ter-ch' è la lucerna infallibile, e indesi, mini legge: Donee sol oriatur in cordibus candeliere : Lucerna Super candelabrum laffe qui del primo Lucifero , par che dovrebbesi forfe dire , Donec Lucifer oria-Considera , come gli antichi fedeli sur in cordibus vestris , & dies elucescat ; Considera , come gli antichi sedeli sur in cordibus vestris, & dies elucescas ; anni quasi levavano gli occhi loro da quella benedetta lucerna , tanto era sur considera sur considera di consultati antica le Serite del sur divine , a rileggerel , a riscontrarile, ad apprositoriene. Quindi vedi , prima sont il giorno, e poi sunta il giorno ; e nen che qui l'Appostolo non hebbe punto . Stella dimuriatrice del medesimo giornecessità di escrati a si bello siudio, no . Si aggiunge che la lucerna non si ma solamente opportunità di sodarnelascia di adoperare a quel primo Lucili cana cià la siguana attenta. Ha steri il qual porra la luce in ser si le siguana attenta. li, tanto già lo usavano attento : Ho fero, il qual porta la luce in fpe ; per-bemus firmioram propheticum sermonem, cui chè a quell' ota domina tuttavia notte bem saciti attendente; quass lucerna lu-ssocia Si lascia di adoperare a quel secenti in caliginoso loco. E mentre l' Appacondo Lucisero, il qual porta la luce
stolo dice qui a suoi Discepoli, bent sa in re. Non extinguetur in noste lucerna provisione. etiti y vi saranto poi Direttori del tut-tine. E tufrattanto vedi sin' a che tem-to opposit, che a i loro più tosto di-po h bbi da durare a tener gli occhi ab-cano, massi fattiti y Nota però qual strattanto debba essere l'attenzione, che che porgono i Libri facri? Finche tu non

Ff 3

o almen

dandoti di proposito all' Orazione, ed ar- assistono volentieri per altri capi : per rivando in esta a gradi anche altissimi di amor che portano a te , per avversione contemplazioni, di elevazioni, di estasi, che serbano col Demonio, e per desiderio di visioni, forgerà per te qualche Fosso di ristorar le rovine del Paradiso. Ma quel ro , apportatore di luce, dentro il cuor che a ciò nondimeno gli muove più , è il tuo: ma fempre farà quello, che arrechiti divino comandamento. Che dici tu però in giorno in fe, non mai farà quello che qui, mentre per ubbidire a Dio nelle cofe fara Sole, E chi è, che non ittimifi bifognoso più di lucerna, perch' è comparsa la Stella che non porta mai giorno chiaro con essos, masolo il promette ? Bisogna aspettare il Sole, E tal per tesarà la vifione beatifica, alla cui comparfa cellerà la lucerna; o se non cesserà, non darà più Ap. 1823, luce 3 Lux lucerna nen lucebie ampline . E

tu a si bel Sole non fai sospirare ancor con tutto lo spirito ? O' che Sol farà quello, il quale non dovrà illuminarti folo al di fuori , come fa il Sol materiale , ma nel più intimo ancora di tutto te ! Che però non dice, denec dies elucefent , & Lucifer orineur in cordibus veftris , ma in cordibus voftris. Sara un Sole , che fara te divenir quasi un' altro Sole , fimile a quel che vedrai. Scimus, quoniam cum apparue-ris, fimiles ei erimus, quoniam videbimus oum ficuri eft .

11.

#### Il Santo Angelo Cuftode.

Queniam Angelissuis Deus mandavis de se ut cuffediant to in emnibus viis tuis, in manibus portabunt te, ne forte off endas ad lapidem pedem suum . Pfal. 90. 11.

Onfidera, come questa parola Queniam, ch'e qui la prima, ti dee sve-gliare un' altissima considenza. Perciocche non è ella una particella che dia ragione di cio che fi è detto innanzi, ma di ciò che dee dirfi apprefio. E così vien'ella a produr quefta costruzione : Queniam Angelis suit Deus mandavis de so , us custodians se in emniburvite tuis; ided in manibusipfiportabunt se, no force offendas ad lapidem pedem tumm. Vuoi tu dunque fapere per qual ca- ftodi si eccelfi spiriti . Angelis suis Deus manro ordinato. Questam Deus mandavis. uono habbia per custode proprio più Anquel comando, ch'han ricevuto da Dio, di di grand'affare, i quali, ficcome hanno ne-

o almen giorno chiaro. E però vero, che | doverti affiftere. E'vero ch' effi ancora ti arrechiti il giorno in re: farà Stella, non tue, non baffa a re quel motivo che baffa agli Angeli: saper che Dio così vuole? Deus mandavis, e tu stai più a cercar' altro? Il cercar'altro non è per certo docu- Gen !+ mento di Angelo, e di Diavolo, Cur praospis vobis Dens, us non comederesis de omni ligne Paradifi?

Confidera, che all' altezza di chi fa il comando, hai da contraporre la baffezza di temiferabilissimo, a cui favore egli è fatto . Dens de se . O' che termini difpara ti! Un Dio di tanta macftà pigliarfi tanta cura di te, che sei Verme vile ? Vero è che quel de se vien' intefo qui da gli Interpteti de rejufte, non de se percarere . Non perchè qualfina Peccatore non habbia anch' egli il buon' Angelo fuo Cuftode , che lo accompagni, come l' haverà fin per se l'ifteflo Anticrifto; ma perchè il Salmo presente è indirizzato a parlare d' un' uo-

mo giusto, il qual' ha collocata in Dio tut-ta la sua fiducia. Qui habitat in adjutorio Alriffimi . E questo è quel Ginsto ancora » che Dio raccomanda agli Angeli più d' ogni altro, quel che più fi fida di lui, perchè di questo eglitiene maggior la cura . Qui babitat in adjutorio Altifimi , in protelliene Del Cali commorabiene. Vuol dunque tu che a tno savore Iddio spedisca un comando agli Angeli suoi più efficace, e più espresso di quanti mai tu ne poffa defiderare ? Confida in Dio fommamente .

Confidera, chi fian' ora quegli i quali ricevono un tal comando. Sono gli Angeli, fpiriti fublimiffimi, perchè fono Principi di eccelfo grado, benchè quali maggiori, e quali minori. E fon di più tutti attiffimi a cuftodire per la poffanza ammirabile, la qual posseggono ancora naturalmente, per la gran faviezza, e per la gran fantità. Dal che tu devi argomentare la stima in cui Dio ti tiene, mentre ti da per cugione gli Angeli desinati a te per Custodi , davirdere, Chi non trascola a un favellar ti preftino un'assistenza si indefessa, si attanto strano ? Ma nell' udir Angelia , Se tu per te non hai merito ; non im- geli, e non un folo. E ciò privilegio de porta . Basta lor per ogni tuo merito Principi, de Prelati, ed altri Personaggi

ccffi-

111.

fimi. Chi può dir però quanto fia che in mano, ch'è quanto dire a follevarri di Ter-

cefficà di prudenza doppia , una inferiore | ciascuna d'esse l'Angelo tuo Custode ti nabflode individuale, non è però chi non ne peres. fortifca a un tempo medefimo di più altri ; universal delle Genti, cioè de' Regni, delle Città, delle Caftella, e di tutte le Comunanze più riguardevoli a Dio foggette, in cui giufto è che Dio tenga i propri Ministri, come i gran Monarchi vi tengono ancora i fuoi . Super muros suos lerufalem conflicui Cuincliti Personaggi, fatti ate come fervi nel

fopraffarti di cortefia ? E tu ancora non ti Confidera, qual fia quel comandamen-IV. to che gli Angeli han ricevuto. Ve euflodiane co. Hanno acustodirti ; e da chi? Da

16 62 12.

datorum tuorum cucurri, cum dilatafti cor meam; e per via s'intende l' iftella vita mortale; la qual'è come una via, che ci guida Pe . 5 7. al termine , cioè alla patria futura : Neli amulariinee, quiprofperaturin via fua . E in tutte quefte vie gli Angeli han commiffione dicustodirti, secondo i bisogni pro-pri di ognuna d'este, senon che ciascheduna di quelle vie fi dirama in molte . La leg-

per reggere fe medofimi rettamente , ed bia a prestare un' affistenza si proporzionaina fuperiore per reggere ancora ell' altri ; ta e si pronta di qualanque ora , fenza che così fecondo le Scuole, han Cullode dopio: un'Angelo di Coro inferiore, che lo- lalla fera di tanti benefin, a te fatti, che ro affifte, come a persone private; ed uno non han numero? Dirai che tu non gli di fuperiore, che loro affifte altresì , ma fai . Ma per qual cagione ? Perch' egli te foleome a pubbliche. Contuttociò fi dice gli fa, ma non te gli fcuopre ? E tu per Angelis a chi che fia , non fi dice Angele , quelto vuoi prezzar meno i fuoi benefizi , preche quantunque un'Angelo folo fia dal-la naficia attribute o a ciatuno per fuo Cu-lti fono i ben fatti. Câm dedesi ; no impre-

·Confidera, ehe veduto il comandamene tali fono gli Angeli deftinati alla suftodia to hai da vedere la perfezion con cui gli Angeli l'eseguiscono, non puro appieno, ma ancora abbondantemente. Il comandamento ch'essi hanno è di custodirti , cioè di guardarti dagl' infiniti pericoli i quali fenza lor ti fovrasterebbono a tutte l' ore onde a far ciò bafterebbe ch' eglino ti fteffiedes. Che pare a te però nel vedere tanti fero a lato, t'indirizzaffero, t' iftruiffero . E pur'essi di ciò non paghi, ecco che ti le-vano ancora su le lor braccia, e così ti tempo itello, che tu si poco o gli conofci, o gli nbbidifci, o gli onori? Non è ciò un mettono in falvo: In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum . Figurati però che il tuo buon Cuftode fia per te a guifa d'uno, il quale da tuo Padre affegnatoti per tua guida in un Pellegrinaggio pericolofo, ora per balze turti gl'infidiatori, ma specialmente da quei ora per fossi, or per fumi , or per fassi che tu puoi meno conoscere da te stesso. asprissmi, non è contento di tenerti in es-Tali sono i Demoni, i quali o come ti stan- si per mano sicchè non caschi, ma ti tono outrora externo, e un non gli vedi, glie anche (pefia fopta di se, perchènon Che farebbe pod dire, e fino no fieldi buon incelò; dove fono i richi più gravi. Pec Angelo un Cuflode; il quale à tempo o i rò qui s' dice i un manisus perensura s, su glirigetta, o gliaffenta o fo sis, che tu forsi eduda sad spielme piesam mum. Non con modia te incogniti i forregghi da lor fi dice : un forsi cadas, ma un forsì antosfatisi Non-però que flo commondo di che diquada. Quelle mani dell'Angelo rosfatisi Non-però quello commondo di che diquada. Quelle mani dell'Angelo custodirti ristretto ad un solo genere di pe- sono le due potenze, con cui ti regge: ricoli, matrascorre per infiniti, di corpo l'intelletto e la volontà; perchè eon quee d'anima: che però si aggiunge, in omni- ste due sole riducendo in atto la sua virtù Ping :. bus viis suis. Per via s' intende nelle Scrit- efecutiva egli può far tutto . Le pietre fono ture talor la legge di Dio : Viam man- gl'impedimenti e gl' inciampi , che occorrono per la via , qualunqu' ella fiafi delmeum. Per via s'intende l' operar che fa le tre di fopra accennate. E i tuoi piedi fol' nomo : Dirige in confectu eno viam no i tuoi affetti ; specialmente due , l'Amore e'l Timore, a cui fi riducono tutti . Mercè che quanto fi fa mai dall' uomo , o col penfiero , o con le parole , o con l'opere , tutto fi fa per amor di confeguir qualche bene, o per timor di perderlo, o tutto fi fa per timore di incorrere qualche male, o per amor dischivarlo. Quefti due piediforo quei che ti guidano da per tutge ha molti precetti. L' operare ha molti to. E perchè ne l' uno d' essi tu ponga in atti. La vita ha molte età, molte cariche , fallo, ne ponga l'altro, però gli Angeli molte cure, molti stati di genere diversifi arrivano a potratti anche quasi in palma di

VI.

o fia bene, fecondo il volgo; non altro ad lapidom podom tuum. L'incespare a caso ami di bene fuorche l'eterno, e non altro è di uno il qual per altro va cauto, va cir-

temi di male. Confidera, come il Demonio, quando, fuggeri a Crifto che fi gettaffe dagli alti merli del Tempio, gli allegò questo testo ch' hai meditato; per incitarnelo fotto questa bella promessa di dovertosto haver pronto il foccorfo Angelico . Ma glielo allego , come fanno gli Eretici fuoi feguaci, con pervertir la Scrittura dal fenfo proprio , e con ficiocche interpretazioni, affine di tratta-pravarla. Primieramente un tal testo non re col Demonio come si dee far con gli era vero che favellaffe di Crifto là dove di- Eretici, i quali peccano per malizia, ch' è ce: Quia Angelis fuis Dens mandavis de se, non volere venir con effi a disputa. Dall' mentre niun' Angelo hebbe giammai co- altra parte dispreszò Cristo le interpretamandamento dal Padre di custodirlo . E a zioni medesime in due maniere , prima col che doveva servirgli una tal custodia ? all' fatto, non volendo nulla operar su la forza anima, o al corpe? Non all' anima, per- d'esse; dipoi col detto, adducendo un' alchè quanto a quella egli era Beato, e però haveva egli minor la necessità d' Angelo a Terra tutte le interpretazioni diaboliche , Custode, che non quei che soggiornano in Paradifo. Non al corpo, perchè quato a queflo egli haveva un Cuftode molto migliore di qualunque Angelo, ch' erail Verbo, e erò gli Angeli dovean fervirlo bensì, ubbidirlo, venerarlo, manifestarlo alle Genti, manon foccorrerlo . Videbitis Augeles Dei afcondenses, & defcondenses fupra filium beminis . Afcendentes , per andare ad effo a prender le ambasciate; descendences , per da sè ne pericoli senza frutto : perchè il calare da effo a portarle agli uomini , quali Valletti offequiofi. Dipoi il maligno non tali Giusti in tutti i pericoli a cui si esponportò 'Itefto intiero; perchè dopo haver allegate quelle parole : Quia Angelia fuis Deus mandavir de se, che secondo la lettera non erano veramente dette per Crifto , lasciò le parole di mezzo, ur custodiane to in emnibus viis suis, e faltò a quelle altre, in manibus portabunt to, no force offendas ad lapidempedem runm. E ben ft vede, che le lasciò per malizia, siccome quelle, le quali punto non erano a favor fuo. Concioffiachè posto ancor che si desse per conceduto: dover Crifto effere fovvenino dagli Angeli, qual era la cuttodia però promeffagli in tali voci? D'effere fovvenuto in quei precipizi ove fi fos'egli ito a gettar da sè ?

ra: ficche forezzato il caduco , o fia male , ; ti : In manibus reliene te , ne forecoffendas cospetto. Come però , ciò che affermasi di chi încespi, trasportare a chi fi getti giù dalla cima d' un tetto altiffimo? Altro è dare a cafo in un faffo, altro è voler da sè darvi uno ftramazzone. Ma penfando il Demonio d' ingannar Cristo con le Scritture ftravolte, resto ingannato. Perciocchè Cristo da una parte non confutò così tro testo fincero, e schietto, che metteva come improprie. Etale fi fin quel tefto in cui fi comanda, che niuno tenti Dio, con volerlo obbligare a far de' miracoli , fenz' alcuna neceffità . Non tentabis Dominum Deum euum . Dal che tacitamente ancor fi deduces comun profitto, che in virtù del comandamento ch'han gli Angeli dal Signore, di prestare agli nomini giusti un soccorso esimio, nessun si dee por mai comandamento non è ordinato a fovvenir gon, con ragione, o fenza ragione; ma folo in quegli, a quali esti si espongono come Giulti .

III.

San Francesco Borgia.

Regnum Calerum vim paritur, & violenti rapiunt illud. Matth. 11. 11.

Onfidera, come il rapire è folo di de ciò, ch'è tolto ad une contro la fua Non già: ma sol per le vie, e per quelle volontà, siccome è anche il rubare. Se vie che appartenessero ad eslo. Angelis suis non che il rubamento è involontario a chi Deux mandavit de te , ne custodiane te in lo patifce, perch'egli non fa niente di ciò , Sendinovitroite, dice a monifore vir, non che gilfa leveto: la rojuna gli è involon-ira monitor prespiriti. Quale (Giochetza tiata, sperchio loi, am non pub per tanto era dunque il precipitart per la fiducia impedirlo. Oraintal fenfo non fi può di-drun foccorfo prette più che promet- e, che alcuno nirubi, in espica mai ti fo ? Ma poco valfe all' altuco diffinulta Paradifo: perche il Signore lo da volen-re le faddette parole, mentre addutte iria i sutti. Dave soli mense boniuro, fallo poi totalmente fuor di proposito le seguen- ver fieri, & ad agnitionem veritatis venire. 1.Tim. 1.4.

The said Constants

Contiltrociò usò Crifto qui questo modo i può dunque in questo primo senso affermar brava non effer più destinato da Dio , se erar. non a pochissimi, cioè al suo solo Popolo pulus peculiaris ; questo il privilegiato ; questo il protetto : tanto che il medesimo zione, per predicare a lui folo : Non fum Matt.10 6. miffus nife ad ever , que perieruns , Domus rare, fuor d'un tal Popolo , il Paradifo ? Quan voglia altri, che pretendesse d'ensapesse a par d'ogni altro operare, il guadagnetebbe; come fece il Centurione, come de Gentili, i quali aderendo a Cristo ancor'essi con viva fede, non solo si salvarono al pari di quegli Ebrei, cui la predica-Man. 6.16 Occidente venient, & recumbent cum Abra- Così devi fare anche tu, se pretendi qual temere. Sii nobile, sii ignobile, sii servo, stava offervar che la pretendessero. fii libero, fii Sacerdote, fii Laico, fii dor-A:acth. 14-

to, fii ignorante. Che importa ciò ? Ajutati con ardore, e tifalverai : Regnum Car lorum vim patitur. Non hai tii udiro più veloce affai, si dice ch egli và rapi fo . relli? Amen dico vobis, quia dives difficile bus. Eperò ecco qui il terro fenfo di queinerabis in Regnum Calerum . E pure guat- Ito detto: Regnum Calerum vim patitur, & dail gran Santo d'oggi , Francesco Bor vielenei rapiune illud. Il senso è, che se sai gia. Nato grande nel Mondo, nè folo ric- usar quella forza che si conviene, ru ri guaco, ma Primate, ma Principe, ma Padro- dagni il Paradifo in un'attimo. Mira il buon ne di eccello flato, a che alto grado non Ladrone fu la Croce : perchè il rapi? Perchè giunse con tutto quelto di sanità ? Ben si in pochi momenti lo rende suo. Vero è che

41.

di favellare , perchè, artefa la corruzion dilui, ch'egli non hebbe il Paradifo , il generale dell' uman Genere, erano già le rapì. Sappilo tapire anche tu, ch'egli farà cofe ridotte a fegno, che il Paradifo fem- tuo: Vaufquifque quod in prada rapuerat, fuum Namete

Confidera, che il rapire impottaviolend'Ifraele. Quell'era il Popolo proprio: po- za: Populi cerra rapiebant violenter. E però ecco il fecondo fenfo di questo detto, Requesto il protetto : tanto che il medesimo gnum Calerum vim parirur, & violenzi ra-Cristo era sceso in Terra di primaria inten- pinngillud. Il senso si è, che la violenza è quella che ti dà il Ciclo. A chi però de-vi ular questa violenza A Dio, ed a te. A Ifrael. Chi era però, che volesse allora spe- Dio la devi usare con l'orazione, perchè quantunque egli ti dia il Paradifo volentieriffino , conruttociò vuol proceder per trarvi, pareache volcseciò, che non gli tuo bene, come se tu glielo dovessi cava- Luc. 11-2. toccava. Ma che? Le cofe finalmente do- re di mano a forza: Proper improbitacem vevano mutar faccia, posta massi namente dabir si. E a Dio la forza non si dice mai la pervicacia di detto Popolo in rigettare farsi con altro che con l'orazione : Non la predicazione di Orifto . E però Crifto obsistas mibi , quoniam non exaudiam to . qui diffe, che il Paradifo non riferberebbefi, A te poi deviusare la violenza con l'ancome fin allora parea, che si fosse farto, ad negazione totale di te medesimo . Tali un Popol folo; mach'esporrebbesi per co- sono i moti violenti . Sono quei che sì dire a un'affalto generalissimo : Sicchè si oppongono a' naturali appetiti , con chiunque fi foffe foinro innanzi ancor egli ferrar gli occhi , quando vorresti veder per farlo (10), fosse chi si volesse, Giudeo, quella donna linda; con sottrare gli otec-Greco, Romano, Arabo, Armeno, purche chi, quando vorresti udir que discorsi

lieti; con tenete a freno la lingua, quando vorresti trascorrere a quelle risposte d'ira fece la Cananea, e come fecero altri più d'impazienza, di falto, di prefunzion, di perfidia, di maldicenza: Allora tu merai verso dite quella violenza, che nel caso nostro è richi. sta. Vedi la violenza che sa zione di Ctifto donò falute ; ma paffarono il foldato nel dar l'affalto? Fa violenza a sè innanzi a molti di efficon si gran lena, che col portarfi innanzi, e fa violenza contro loro rollero il polto : Multi ab Oriente, & chi dall' alto ftà in atto di rifospingerlo . bam, Ifane, & laceb in Regno Carlerum : Fi- valido affalitore, rapirti in Ciclo . E così lii aurem Reeni ejicientur in tenebras exterio- lece con efempio ammirabile il Santo d'ogres, Ecco dunque qui il primo senso di que-gi, il quale ranto viva usò la violenza a flevoci: Resmum Culerum vimpazitur, & Dio, che quasi mainon desitè dall'orare. ne voci : Aegmanication mompatium , op Dio ; enequantination de cuite dati oraci fi voileni rapiani illud . Vioi (difi, che il in e pure tra gli affidui maneggi in cui fi Paradio non più rifetavafi , giulta la pri-occupò : e tanto veemente usò la violen-mieraapparenza, ad un folo Popolo, ma zach e flefo , che pet non concedere a' che fi esponeva alla rubba. E però tu non propri fensiun'unana confolazione, gliba-Confidera, che il rapire importa velo-

cità . Festinantes rapuerunt verbum ex ere j.Reg :o. ems. Ond'e che d'un finne, il qual vada 31. volte, che il Paradifo è fatto per i pove. Sicus Torrens qui raprim transfit in convalli- Job 6:5.

16 0.5.

ti atterrire. Sappi usare in tal caso una vioate con l'annegazione di te medesimo, a fece Francesco Borgia, il qual nella Reli-gione non portò il giogo della sua adole-scenza, v'entrò attempato. E pur'egli è Beato, anche più di tanti, i quali fe lo mo, ne di rubbarti il Paradifo nel modo

addoffarono da fanciulli . Considera, come il rapire importa fimilmente pubblicità. Perciocchè in questo si no con violenza, lo vogliono con veloci perta, non fi curando di ciò, che dica di quei, che su gli occhi stessi del Mondo professano di attendere all'orazione, e profesfan parimente di attendere all' annegazio ne severa di se medesimi . Gli altri che fanno un talbene steffo, mail fanno furti vamente, quali per fuggire i romori, non tanto fi dee dir che rapifcano il Paradifo , quanto che il rubbino. Ond'è che molti apper pietà , non per fede , non per fidu furto il più artificioso di quanti mai se ne Regnum Dri . Vorresti tu per ventura il leggano, lasalute. Non così i dieci Leb Reame in dono ? Questo solo non è posbrofi, che in veder Crifto fi milero fin da fibile : Regnum Carlorum wim patitar , & Muth 16. lungi ad alzar le grida: non così il Centu- violenti rapiuni iliud . rione, non cosi la Cananea, non cosi fopratutti il Cieco di Gerico, che quanto più le turbe gli davano fu la voce, ranto l' alzava più forte, chiedendo lume. Questi fu figura di quei che non rubbano il Cielo. ma lo rapiscono. E di questi voll'essere il Santo d'oggi. Attefe egli bene a studiarsi per alcun tempo di far da Ladro, quando

nella corte ascondeva sotto i manti più

quella fu una violenza sì firana, che ciascu-l splendidi, e più superbl , l'intenzion ch' no la celebra per prodigio. Tuttavia , fe tu egli haveva di farfi Santo. Ma dipoi pigliafoffi avvanzato già di molto negli anni , non to più cuore, gettò la maschera, con farla da rapitore : e dato un calcio a tutto il fafto lenza tanto più rifoluta, sì a Dio, sì a te: mondano, pigliò fotto abiti di ludibrio, e di lutto, anche a calpettarlo, non vergo-Dio con l'orazione continuata ; e potrai gnandosi di comparire talora al cospetto tu pur giungere in poco tempo a prenderti in Paradifo un potos alto, qual'altri ap-penaguadagnerebbe in moltifimo. Tanto | vendo quell'animofita che ci vuole a rapire il Cielo, nè meno hai forse sagacità da rubbarlo ?

Considera, che se ate non bastasse l'ani-

pur'ora detto, ne di rapirtelo, non ti hai però così tosto da disperare, perchè il Paradifo fara ancora per tè, purche in effo diversifica sopratutto la rapina dal furto , almeno ti lasci cacciare a forza. E non sai che il furto è quello , che si commette in tu , che i più di quei che fi falvan fono i fegreto, e la rapina è quella, che si sa in poveri, sono gli angultiati, sono gli affitti, pubblico. E posto ciò, eccoti in quarto sono i perseguitati, e sono altri tali in gran pubblico. E poite (co.) ecceti in quantitati aumero, che per via di diverse tribolazioni radifo. Son quei, che nan solo lo voglio. vengono da Dio spinti in Ciclo? Questi son quegli, de quali e scritto , che comtà, ma lo vogliono ancora a fronte fco- pelluneur interare. Perchè è ver ch'effi tra i loro mali fi truovano contra voglia : conloro la gente infana, giacche fifa che ogni tuttociò quando li portano in pace, non rapina và unita col fuo fracaffo: Omnir folo poffono atrivar tanto in fu, quanto vielents tradazie cum cumulen . Tali fon queiche fi rubbano il Paradifo . o che fe 'l rapiscono, ma passare ancora più innanzi. Sii dunque tu almen di questi, e ti falverai . Non vedi tu ciò che accade in un alta folla ? Quanto entra in Chiefa chi allor fa forza ad entrarvi , tanto pur v' entra chi lascia in essa portarsi dall' impeto della calca, che gli vien dietro ; anzi talor v'entra più . Così avviene nel pariranno un di ladri, ma ladri fortunatiffi- caso nostro. Se però tu per altro sei demi , che da peffuno sarebbono stati mai bole nello spirito, lascia che la povertà . tenuti per tali . Che però di loro figura l'angustie, le afflizioni , le infermità , e fu nel Vangelo quella celebre Emoroiffa , sopratutto le gravi persecuzioni , che si che ascostasi fra la turba, si accostò a si addensano per così dire alle spalle, Cristo ; e con simular di toccarlo , non suppliscano a quel vigore di cui sei privo a saper operare da te medesimo : Per Act. 14 41. cia, ma a puro cafo, ne riporto con un maltas eribulaciones oportes nos intrare in

#### San Francesco di Assis.

Qua mihifueruns luera , bac arbitratus fum propeer Christum detrimenta . Verumtamen existimo emnia detrimentum esfe , propier eminensem fcientiam lefn Christi Domini mei; propser quemomnia detrimentum feci, & arbitror nt flercora, ut Chriftum luerefaciam. Phil.3.7.

Onfidera, quanto mai polla in un'anigial' Appostolo, qual mercante, che comperi perle al bujo, riponeva tutti i fuoi si rifoluto, dove havea contro il torrente. guadagni, cioè riponeva i suoi diletti mag- per dir così, di tutto il Genere umano , giori , riponea le ricchezze, riponea la ri- che tenca tali beni in un pregio altiffimo è putazione; quelle dico viltea un tal lume, Passò a formarlo per la fcienza eminente non folo non gli pajono più guadagni , ma da lui acquistata nella scuola, non di Gamadetrimenti, quali appunto parerebbono le liele, non de Platonici, non de Peripafue merci, a chi fi credeva di havere com- tetici, non de' Ginolofilti ; ma in quella perate perle, e dipoi fi avvede ch'egli in di Gesù Crifto Fleliuol di Dio : Proper tette, fino ad alzar però nel suo Popolo tra le sue si può dire che avvanzi l'altre . un grido fommo di zelante Ifraelita . E qual' è? E'quella in cui fifa noto , che chi queste rimirate al lume di fede, da lui otte- non rinunzia tutto il suo, tuttii suoi, tutto nuto con la dottrina Evangelica , chiaramente poi gli sembrarono detrimenti, cioè lume: Iufticia lumen nen luxie nobis .

erano Cristo, cioè Nobiltà, Elognenza, Erudizione, Talenti, ed altre si fatte de-ti, benche magnifiche, mercecche chiunque vuol curar quelle, conviene, o che mai non aspiri a seguitar Cristo, o che l' abbandoni. E ciò è quel che l'Apostolo vuol esprimere, mentr'egli seguita a dire: Vernmeamen oxiftimo omnia decrimencum offe . Con dir Vernmeamen, hà voluto dire Quinimè, ch'è un'avverbio con cui fi dichiarò di correggere se medesimo, quasi avvedutofi ch'egli havea tuttor detto poco. E cosi ciò fu quanto aggiugnere : Qninimò rxifti-Onsidera, quanto mai possa in un'ani mo, nen selum illa qua mihi surune lu-mail lume vivo. Quelle cose, in cui era, derrimeneum esse, sed emnia. Ma come paísò l'Appostolo a formare un giudizio vece di perle comperò vetti : Qua mibi eminencem scienziam lesu Christi Domini mei. sueruni lucra, hac arbierans sum propier Tutta la scienza, che ci viene da Cristo, Christum derrimenta . Tali cole erano le è scienza eminente, chi non lo sa perchè di offervanze giudaiche, imparate un tempo gran lunga ella supera tutte le altre ora detda lui con ardente ftudio, professate, pro- te, che non son sue. Ma se pure alcuna sè, non può giammai divenir seguace di Crifto: Quinon ronuncias omnibus qua poffe- Lucis ig. discapiti espressi; si à ragion del lucro cef- des, non perest meur effe discipulus . Quella fante, mentre elle a niun permettevano d' e la scienza eminente, perchè nessuna è caacquistare l'amor di Cristo; si a ragion del pita meno di questa, o nessuna è men pratidanno emergente, mentre il toglievano a cata: ridurfi nudo, a non voler altro più fu chi già l'havesse acquistato, non essendo la Terra, che il nudo Cristo. Ma ben la ca-allora più lecito il sossenzie. E così avvie-pì l'Appostolo, e ben anche la praticò, cone a chiunque possiede un lume simile a me puoi vedere dal vivere ch' egli tenne in quel dell' Appostolo. O' com' egli stupisce tanta penuria , in tanti pellegrinaggi , in tandi le medefimo, le amava un tempo, come te perfecuzioni da lui fofferte per portare il gli altri, di perderfi dietro le baffe massime nome di Cristo alle genti incredule. Ed a de mondani, e di apprezzare ancor'egii le quella (cienza tu devicercar di gii gnere ; gare inutili, le precedenze ; i puntigli, ii quella che l'eminente. Sevi giungnera i; ticoli, gli accompagnamenti, gli applau-iticni pur per indubitato, che non foi tutfi, le fignorie, e tuttociò ch'ha lasciato per iti i beni da te posseduti una volta ti apparifeguir Crifto, propeer Chriftum! Se tu in un ranno quali discapiti espressi, ma tutti ancocalo fimile non ti flupilci fin' or di te ad ra i possibili a possedersi, omnia, omnia, tutti egual fegno, che fi può dire? Non può dir dico, sì, tutti tutti fenza eccezione : Vefi altro , fe non che non vivi a un tal rumtamen existimo omnia detrimentum effe , propter eminentem fcientiam lefu Christi Demi-Confidera, chel'Appostolo non folo ri- nimei. Maquistà la difficoltà: in giugneputò discapiti quelle cose, che havea già re daddovero a una scienza tale ; cioè in flimato guadagoi; ma paísò innanzi, e s' giugnere a perfuaderti, che quando tu ri-avvanzò a riputare dicapiti, per la ra- nunzi atutti bein poffibili, che ti fleno gione medefima, tutte l' altre che non joffetti dal Mondo, per haver Criflo nudo

Sap 4 6. II.

I.

foora una Croce, ti potrà Ctifto folo fupplir per tutti , anzi faziat più di tutti . O' che gran tesoro è quel Cristo, che guadagnato equivale a tanto! E tu vuoi darlo per verun bene terreno , come fanno I bambini , quando ti danno volentieri un

III.

diamante per una noce > Confidera, come per Crifto conchiude però l'Appostolo ch'egli ha dato atali beni caduchi un rifiuto univerfaliffimo : ma nota com'egli parla: Propter quem emnia detrimentum feci , Cioè emnia rojeci , omnia retuli, & arbitror ut flortora, ut Chriftum luerifaciam. Potea parlam' egli mai con maggior disptezzo? Dic'egli in prima che gli havea da sè rigettati . Contuttociò non menumfeei, cioè jalluram feei, per non ra più schisose, e più sozze dell'anima-mostrare, ch' egli havesse incoro per for- le, che si gertano a i cani, allorche te verun dicapito in rigettarii. Dise om- briscera. Petehè quei, che si truovano a mai fosse al Mondo ditali beni, o posseduti sventtato. Se pur non vuoi dir con altri , unti erano egualmente da lui riputati fer-. No longo non meno bene lo tterquitino : co: Frytere quammista derimentarpeia; d. ch' equel che ogrumo delicra che gii fa serbitere aplerere. Cloè-prise quemomista centuro lontano da cala fita. c. Che fatebbe qua pfilletara, a serimentama fici, d. em- peti fatroval fit per contrario perione nia qua pfilletara, politre par frese. Crifiline, Caroliche, Religiofe, che di-za. E petche del Perche Congres I form: montani, c. Li gotte che del la la rocarrione, facellero mondani, el fito folo Crifio. Vengono i fa l'est meriodatera in crecit, a majezzat a mondani, el fito folo Crifio. Vengono i fa l'est meriodatera in crecit, a majezzat a mondani autrassonati lla fassa facesa. E un vorta i giummai clefte e i fate que maniferata i fate que maniferata i fate que maniferata i fate que mendani autrassonati lla fassa fateresa. E un vorta i giummai clefte e tutti quefti beni mondani paragonati allo fant flercera. E tu votrai giammai eliere stetco in più altri luoghi delle Divine Scrit- di costoro si mal accorti > Mira che diffeture: e ciò giuffamente. Perchè o tali be- tenza! L'Appostolo abbandonò com: sterni appartengono alla Concupifcenza della co i beni di questa Terra per haver Ctifto : carne, cioè alla lascivia: e questi sono detti propeer Christum ; e pur fi truovano tanti sterco per lo sectore, che sogliono sempre che abbandonano Cristo, o che non lo curendere, a'lontani col mal nome, a'vicini rano, pet haver'anzi i beni di que fta Terracupifcenza degli occhi, cioè all'avarizia :

Jord. 61% col mal esempio: Computerure jumenta che sono sterco. O'che mercanti diversi! E in stercoro suo. O appartengono alla Contu, qual sei ? lcelan. giarli, e non imbrattarfi le mani: Defterce- e a tutti quegli che fossero mai possibili a

· Mac.L.

mis . Hodie extellitur, & cras nen inventesur. I primi fono paragonati allo stetco de' giumenti, perchè i giumenti fono animali vili, quali fono ancor' essi libidinosi; I secondi sono paragonati allo sterco de' buoi, perchè i buoi sono animali pigri, quali sono gli avari, che quantunque si avidi di guadagno, contuttociò per non durare qualche maggior satica, la quale apprendono in procacciarfi lericchezze celefti, fichiamano foddisfattl delle terrene. I terzi fono paragonati allo sterco già inverminito perché tal'è la glotia degli ambiziosi : marcifce aunttatto: Nemen impierum purefcet. P.ov. 67. Vero è, che alcuni de Padri, mossi dall' otiginal della lettera, per questa parola volle mai dire : Propter quem omnium detri- flercera, hanno qui inteso quelle interionia detrimentum feci, cioè feciemnia, ach lume vivo, qu'il volta mirano que Criftiaeffent detrimentum : perchè fe di loro ciò ni, che possono aspirare a i beni celesti, sarsi che si sa delle cose pregindiziali, ch'è git- gran caso contuttociò de terreni, stimano tatle via. Ma petchè altri beni anche v'era- appunto di veder tanti cani intotno ad un no che l'Appottolo non havea da sè rigerra- macello, che corrono innanzi a gara, e fi azti , perchè non gli possedea , com'etano ba- zustano; e si accaniscono , perchè cosa? per ftoni di comando, tributi, troni, correggi di haver più di quelle putride fecce che colagenti elette ; però foggiunfe che quanto : no fu la terra dal budellame di un'animale da lui, o folamente possibili a possedersi , che questa parola flercora, fignifichi in quetutti erano egualmente da lui riputati fter- fto luogo non meno bene lo sterquilinio :

Considera, che mercante avveduto, e questi fon detti sterco per le fozzure, qual dimostrossi l'Appostolo, su di certo che si contraggono in esti da' più degli quel gran mercante di Affis, che dato un' nomini: essendotroppo difficile il manega, alto ristuto a tutti quel beni ch' es possedore. re boum lapidatus eft piger, comnis qui tetige- poffedetfi, fi prefentò nudo, qual'era rit eum, excutiet manus. O apparrengono al nato, innanzi al fuo Vescovo, per prote-

la superbia della vita, cioè all'ambizione : ftare con un tal' atto, fin'a quel di nuovo e questi sono detti sterco per lo presto al Mondo, ch'egli nudo voleva seguitar marcirche fanno: A verbis viri percaseris Ctifto, per poter così più spedito, e più ne simmeris, quia gleria eius stereus, & ver sciolto seguirlo in modo, che lo venisse un

12 12 Capacia

ottenne? Nota però come savellò qui l'Ap-qua in eculo tue es, non considerat, (ò come postolo. Disse ch' egli a guisa si sterco apertamente consermaci il testo Greco) foregiava il tutto, e per qual caglone ? Va Chriftum lucrifaciam . Non diffe, us amorem Christilucrifaciam, come parea ch'egli havrebbe potuto dire, ne fervieucem Chrifti , ut fequelam Chrifti, ma nt Chriftum, perch' egli non voleva nulla meno di tutto Cristo. Ed ò come lo confegui! mentre arrivò a divenir con Cristo quasi una persona medefima in modo tale, che finalmente non temè di prorompere in quelle voci così ammirabili: Vivo ego jam non ego, vivis verd in me Christus. E questo è quello che ottenne anch' egli il gran Patriarca Serafico San Francesco. Guardalo, e dipoi di, se lo sai discernere appena da Gesù Cristo; dispreggiato come Crifto, povero come Crifto piagato come Crifto, offervatore d'ogni dottrina Evangelica in tutto ciò, che fecondo la lettera diffe Crifto. Ma a questo non si può giugnere con la pura scienza ordinatia che apprendesi dal Vangelo . E' necefsaria, per gingnervi, l'eminente,

Quid vides feftucam in eculo fratris tui , trabem aurem, quain oculo suo eft, non confederas ? Luc. 6.41,

ı.

Onfidera, quanto fia irragionevole; che tu con tanta attenzione offervi ditetti anche piccioli del tuo proffimo, e gli critichi, e gli cenfuri, mentre n'hai tu de' maggiori infinitamente , nè folo de' maggiori , ma de' maggiori altresì nell' istesso genere. E questo è ciò, di che Cri-Ro quiti rimprovera, mentre ei dice: Quid vides festucam in oculo fratris tui, trabem ausem, que in oculo ruo eft, non confideras ? La trave è senza paragone maggiore d'una se-Ruca: manon però è di genere differente; perchè anco ella su da principio sestuca ; cioè dire su un piccolo forcoletto, che a poco a poco crefcendo divenne trave . E tu vedi il forcoletto nell'occhio del tuo fratello, cioè vedi quell'ira piccola che in lui nasce, e non iscorgi la trave nell'occhio tuo, cioè non iscorgi l'ira tua tanto adulta, ch'è già fatta odio? Questo senza dubbio è un prodigio d'iniquità. Se non che tu potrai dire, ch'è assai più facile il veder altri, che sè . Ma a levarti appunto una scusa ch'è tanto frivola, ecco che Cri- movesti da fasto, ma da buono zelo, involer fto non diffe qui : Quid vides festucum in condannare i difetti minori de tuoi fratelli , oculo fratris tui, trabem antem qua in oculo fenza provveder prima a i tuoi , non fola-

dia rendere tutto fuo. E forle che non l' | suo oft, non vides? ma diffe, erabem autem, non accordis, non animadvereis. Perchè, fe tu non fai scorgere i tuoi difetti con quegli occhi stessi del corpo, co' quali scorgi si facilmente gli altrui, gli hai da scorgere con gli occhi dell' intelletto. Prima di porti a giudicare il tuo prossimo, o a condannarlo, pensatu un poco fra te, ma posatamente, fe interitruovali a forte un difetto fimile, fia d'ira, fia d'ambizione, fia d'albagia, sia d'intemperanza, o se vi se ne ritruovi ancora un più esorbitante Ante judicium, interroga to ipfum ; e così avverrà che ti aftenghi dal voler fare il zelante verso il tuo proffimo, mentre conofcerai in quanto peggiore stato ti truovi tu ; di quello in cui fi truovi il prossimo tuo . Che se ne pare in tal caso non te ne astieni . quale iniquità fi può fingere più incivile !. o più invereconda? Confidera, come Crifto diede qui il no-

me vituperolo d'ippocrito a chi procede in sì brutta forma : Hypocriea : ejice primim trabem de oculo eno, & eune perspicies, nt educas festucam de conlo fratris eni . Attefochè non folamente egli è ippocrito, ma il più infame. E la ragion'è, perchè non solo ei procura, come ogni ippocrito, di apparir migliore degli altri mentr'ei non è, ma lo procura mentr'egli è di vantaggio peggior degli altri; ne lo procura già per via di limofine, di digiuni, di discipline, ovvero di orazioni molto proliffe, come facea quel Farifeo là nel Tempio : ma lo procura col vilipendio del profimo, e di quel profismo istesso, ch'egli è tenuto stimare miglior disè; le procura con l'autorità , lo precura con l'arroganza , lo procura colfasto, lo procura col voler diportarfi da superiore, non sol nell' atto minore di comandare, ma nel maggior di riprendere. E posto ciò; non pare a te che untale ippocrito sembri il piu abbominevole di quanti mai tu puoi fingerti col penfiero? Che sarebbe però, fe in lui tu fusti necessitato a mirere i veri lineamenti di te medefimo? Non hai tu dunque maniera di acquiftar credito, fe non che mostrando verso gli altri quello zelo, ch'effidovrebbono esercitare più tosto verso di te? Questo è un volersi accreditar contra ogni ordine diragione.

Confidera, che quando ancora non ti

Luc.6.

mente tu commetti una co fa ch'è irragio- effi fi ridano del tuo zelo, con dir fra sè; nevole, come or ora si è dimostrato, con Medice cura teipsum? Non sol se ne riderannevole, come of ora in e dimonitato, son parameter an information in the interpretation of the interpretation ciò che volle inferire con quel suo : Quid . judicium, para justiciam tibi . Se veramen-Ad quid vides? Quorsum vides? Quamobrem te tu brami di recare alcun' utile a'tuoi vides: conforme in quell'altro luogo: Quid fratelli con giudicarli , deponi prima la autem vocatis me, Domine, Domine, & non trave dagli occhi tuoi: scuoti il mal comfacitis que dico? E che sia cosi: Qual' utili- messo, deploralo, detestalo, muta vità puoi cavar da cotesto zelo che mostri ta, para institum ibi. E allora si che de tuoi fratelli, senza pensar prima a te ? sarà stimato buono zelo quello che in al-Non la puoi cavare per te, e non la puoi tra forma è stimato fasto : giacchè o facavare pe'tuoi fratelli. Non la puoi cava- sto, o temerità, o tracotanza convien re per te, perchè quando ancora arrivassi che sia di chi vuol levare bensi ad altri a levare dagli occhi altrui tutte le festuche poffibili, nonti val nulla, fe tu ne' tuoi fra questo mezzo ti resti con la tua trave . Con tutto il ben che tu habbi apportato ad altri correggendoli , convertendogli , andrai dannato, conforme a ciò che attellò Matt. in Cristo dicendo: Qui folverit unum de mandaris iftis minimis, & docueris fic homines minimus vocabisur in Reene Colorum . Non diffe minimus erie in Reeno Calorum, perche chi è tale non havrà luogo in Paradifo nè la vuoi far da Giudice, ti provochi da te pure fu un cantoncino. Ma diffe vocabient , perchè per quanto egli venga apprezzato li han per tiffizio di giudicare, come fono in Terra, qual uomo grande, sarà disprezzato in Cielo. Super eum ridebunt, & dicent: Ecce bomo qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in multitudine divitiarum suarum, cioè di quelle dottrine di cui fu ricco nelle sue Prediche, del concorso, del seguito, della stima ; & pravaluit in vanitate sua . E non è dunque molto meglio per te, impiegare in pròtuo quel tempo, e quel travaglio che applichi a prò degli altri? Hai una trave sii gli occhi ; e ancor' ella non ti eccita a lagrimare ? Ch' è quanto dire: hai teco un vizio gravissimo , ti prendi follecitudine alcuna di te medefimo, ma bensì di quegli, che fon men rei di te ? Questa è pazzia manife-Ita. Qui alium doces, re ipfum non doces . Dipoi , siccome non puoi trarre per te

la polvere dalla faccia, ma con le mani infangate . Ab immundo quid mundabi- Ecclisia. eur)

Considera; che quando tunon procuri prima l'emenda propria, non folamente fai cofa e iniqua ed initile in applicarti all'altrui; ma fal di più cofa ch'è fommamente dannola, almeno a te stesso. In quo Roma. enim alterum judicas, te ipfum condemnas. Enon vedituche, mentre essendo tu reo contro l'ira di Dio E'vero che quegli, i quai Principi, i Prelati, i ministri, non debbono lasciar di eseguire l'uffizio loro, ancora in quel tempo in cui fono a sè consapevoli di delitto, maggior di quello che giudicano. Machi non ha tale uffizio, non può nsurparselo, nè meno dentro i semplicitermini di riprendere, conceduti a Predicatori. Cui vuol riprendere altri o in privato o in pubblico, della mala vita ch' ei mena, è necessario che riformi prima la propria . LES! 12 Mundati funt Sacerdotes, & mundaverunt po- 10. pulum . Altrimenti è certo, ch' ei pecca di prefunzione, se il suo male sia noto a lui soe nonti affanni, e non ti affliggi, e-non lamente; e pecca di prefunzione infieme e di fcandalo, fe il fuo male fia noto sì a lui, si agli altri. E ciò non è un provocare altamente l'ira divina? Se pecchi di prefunzione, Iddio ti dovrà confondere qual fuperbo, che voi diffirmilare l'iniquità col niuna utilità , così ne meno puoi trarla rimproverarla. Percunierte Dena, paries de Act 2015, pe tuoi fratelli. Concioffiache nonvedi tu albare. E fe pecchi ancora di frandalo , che coloro in vece di approfittarfi del ze. Iddio il dovrà condannare qual feduttore, lo, che tu dimostri intorno a i loro difet che mentre mostri di volergli tu ancora ti, il derideranno? Certa cosa è, che se convertire delle anime, le perverti, in tu con haver su gli occhi una trave giu- compagnia di coloro che surono intitolagni a veder su gli occhi loro i suscelli , ti, Pseudo-Apostoli : cioè Operarii subdoli , nolto piu esti con haver su gli occhi un su-feello giugneranno a vedere si tuoi la diunque tu vogli ammonire i tuoi prossimi si-trave . E posto ciò , non vuoi tu , ch' di que bruscoli ch'han su gli occhi, cioè di

que'

11.

pon (an conoscere, è indubitatamente una role del Proseta a prò tuo, ò quanto ti cofa fanta, ma purga prima gli occhi tuoi potranno un di effere di falute! Ne dir da que' tronchi già sì mafficci , che v'han che queste parole furono dal Proseta qui gettate per dir così profondiffime le radici, dette, secondo la lettera, in occasione di cioè purgali dalle colpe che sono in te non savellare della prima venuta di Cristo al folamente gravi, ma inveterate. Altrimen- Mondo, come fi ha dalle fuffeguenti : 40ti dovrai tanto più dispiacere a Dio, quan- parebis infinem, & nen mensiesur : & meram to più effendo iniquo, vuoi far da giufto : fecerit, expella eum , quia venient veniet , Oui dieunt : Recede à me , non apprepinques mi- & non tardabit . Concioffiache ben tu fai . hi, quia immundus es: iftifumus erane in fu- che la prima venuta di Crifto al Mondo con rore mee, ignis ardens soca die.

V.

San Brunone.

I.

saper cuflediam meam flabe , & figam gradum fuper munitionem : 6 contamp aber ne viad areventem me . Habac.a.1.

Onfidera, che chi ponfi attentamen-J te ad offervar ciò che intefe il gran Patriarca Brunone, quando fondò il fuo sì degno istituto là sopra i gioghi più inaccessi, e più inabitabili di Granoble, giudichera ch'egli il traffe dalle parole profetiche, ch'hai qui pronte da meditare. La pri- la carne l'affalta con la voluttà, ed il Dema cola ch'egli pretele fu questa ; star molto bene su la custodia di sè : Super custodiam meam flabe . Ma perchè a quefto non si può mai pervenire , se d'ogni intorno l'uomo non illà pur ricinto, come un tà; dalla carne ti hai da falvare con l'amofoldato, da numerofi ripari: però foggiu- re alla purità; e dal Demonio ti hai da affigne: & firam gradum super munitionem . E curare col ricorso prima al Signore nell' dipoi così ben difefo, si interiormente, si orazione, e poi a chi tiene in Terra il fuo efferiormente, che intefe il Santo di fare al luogo nell'ubbidienza. Omni enflodia forza intele di star su la sua munizione, come una correum. Vero è, che una tal custodia fentinella attentissima a contemplare ciò , non può esser ne meno la stella in tutti , ma che alla morte gli fosse Cristo venuto ad ad- in ciascuno secondo lo stato suo . Però dimandareintorno all' opere da sè fatte in non dice folo il Profeta , Super cuffodiam tutta lavita fua , intorno alle parole , in- mibi fiabe , ma fuper cuftediam meam . Ditorno a i pensieri : e ciò, ch'egli a Cristo versamente si ha da guardare una vergi-havesse dovuto rendere di risposta: Erem-ne, ed una maritata, un Chierico a ed templabor ut pideam quid dicatur mihi , & un Laico , un claustrale , ed un libero , quid respondeam ad arguensem me . Merce , un'artiere , ed un contemplativo . E pech'essendos sparentato il buon Santo per lo tu secondo l'obbligo del tuo stato lo spettacolo di quel Dottor Parigino, hai da dire: saperente alla menui rigida, e più che, sorto dal cataletto, grido tre vol. si quella custodia di mepiù rigida, e più te, ch'egli eraftato presentato dinanzi al ristretta, che a me fi dee. E qual'è questa? Guidice, e difaminato, e dannato joglilo
da ciò l'occafone di ritirarfi, co'fuoi diveti compagni, tra quelle grotte si timote allora da tutto l'uman commercio, e
mai ficuro, se non gli fi aggiungono le di pensar di proposito a' casi suoi . Se munizioni esteriori . E però il Proseta sog-

que' principi di colpa che forle per se stessi qui nell'istessa forma applicherai queste pala seconda si vengono facilmente a scambiar inlieme .

Confidera, che per la prima cosa ti hai da guardare, si nell'interno, si nell'efterno: Super cuftodiam meam ftabe . Ecco la custodia interiore , Et figam gradum fuper municionem . Ecco la custodia esteriore . Quanto all'interiore hai da dire: io flarò fonra di me, fuper cuftediam meam flabe , nè deam quid dicarne mibi, & quid refpendeam mai permetter o che veruno inoltrifi a violare il cuor mio : Omni cuftodia ferva cor tuum, quia ex ipfo vita procedit , cioè vita, Prev. 4 15. o mers. Eil tuo cuore come un castello da cui dipende la vita spirituale dell'anima tua, e da cui dipende la morte. Ad impadronirfi di esso son trè nimici , che anelano del continuo con lega orribile. D'intorno è il Mondo, di fotto è la carne, di fopra il Demonio: il Mondo l'affedia con la vanità . monia l'abbatte con l'iniquità . E però guarda, se ci vuole ogni custodia e di sopra, e di fotto, e da tutti i lati. Dal Mondo ti hai da schermire con l'affetto alla pover-

If tt. S.

giugne: Et figam gradum fuper munisionem . templatlo, quanto farei Qual'è questa munizione di cui si parla > E diverso da quel che sei! il palaneato, se può dirfi cosi, è lo fleccaa te fi accosti con libertà chlunque vuole : altrimenti il castello può soggiacet d'imni, fe tu efci fuori da' tuoi ripari a cercarle, E'però qui dice il Profeta ben' avvedito: Et figam gradum super munitionem . Ma pet-che super? Non bafta dit intra? No . Petchè hai da stare ne'tui ricinti medesimi , come chi su la cima d'una Bastia, sa la sentinella, per veder se alcuno avvicinisi ancor da lungi : Super feculam Demini ege fum , fans jugiter per diem : & fuper en flodiam meam ogo fum , flane corie nollibut . O' quanto importano tutti questi riguardi a chi vuol falvarfil Non vedi tu

nsm. penfare folamente al giudizio, ma a con- sta parola hai materia da contemplare per

templarlo, quanto faresti in breve tempo Confidera, che se quì parlasi di Giudito, e'l ferraglio, il qual non permette che zio, havrebbe glustamente il Profeta potuto dire: Comemplabor, ne videam quid dicatur mihi, & quid refondeam ad judicanprovviso a qualche sorpresa di cui tu non ti sem me . Contuttociò ha voluto egli più possa avvedere in tempo. E però a ben ri-guardatti sa di mestieri che tu in casa tua non accortezza. Perchè così con una sola paammetta conversazioni che fian superflue rola è venuto egli più vivacemente ad eso sospette. Benchè poco vale, che tu non primeré tuttoció che il Giudizio ha di spa-lasci accostare a te limiglianti conversazio ventoso. Questa parola arguere ha quattro fignificati nelle Scritture. Alle volte fignifica manifestare : Pinum corda superborum arguet , in obrietate peratum; Cioè revelabit. Eccl 31 31 E così il Signore nel Giudizio arquer il peccatore, perché lo discoprirà doppiamente. Prima nel giudizio particolare a lui folo : Arguam te , & flatnam contra 81.49 :1. faciem tuam , Cioè flatuam te centra te . E poinel giudizio univerfale al cospetto dell' Universo. Alle volte arguere fignifica conmonibus verisaris , cum è vebis mullus fis , come s'ulano in ogni luogo a custodire qui peffit arguere me , cioè de falfitate cenuna piazza dall'armi oftili ? E pur quel- vincere? E così il Signore nel giudizio arle armi , con portar ferro e fuoco, che guer il peccatore , con fargli toccar con porterebbono ? Una morte fol tempora- mano, che s'egli dannafi, non fi può d'alle . E a te par dure di ufarli per culto- tri dolere, che dife fteffo: Numquid timens Job 22 4. dir la tua anima da quelle armi che por- ( come chi argomentando non fa portatano morte eterna ? Super cuftodiam means re altre pruove , che pruove deboli ) flabe , & figam gradum fuper munitie- Numquid eimene arguet to , & veniet tecum in judicium ? Lo convincerà con ar-Confidera, che in quelta guardia tu non gomenti generali tratti dagli ajuti pubblici, vivrai punto oziolo. Perchè oltre al tene- che gli ha conferiti a falvarfi, e lo convinre in tal forma da te lontani tutti gl'infulti cerà con argomenti particolari tratti dagli nimiei, che non è poco ; havrai como ajuti privati. Alle volte arguere fignifica dità di penfare fapplicatamente a quello confondere rimproverando. Peccaniem che folo importa fopra la Terra, ch'e il pal- ceram omnibus arque, cioè reprehende, ut a Tin 1:a fo estremo. E non sai tu che quanto pri- de caseri timerem habeaut. E così il Signore ma dovrà venire il Signore per chiederti nel giudizio argues il peccatore, rimprove-Aretto conto di te medefimo ? Che fai tu randolo di tante malvagltà ch' ha commefdunque che non ti metti a pensare omai di fe contro ogni legge: Ecco venie Dominus fudz : 5. proposito aciò ch' egli ti dovtà dire, e a facere judicium contra emner , & arguere determinar ciò che tu gli dovrai risponde- omnes impies de omnibus operibus impiesacio re ? Quello è l'affare che fenza parago- errum, quibus impid egerune, & de emnibus re e queno e i antie ene tenza parago: seram, quarma impregenta, o as mante ne dee premerci più d'ogni altro: E però l'ampi, qua leavai fanz cestra Desm. Alle troppo lei infeniaro, fei inetto, le foi tal-volte fignifica condannare dopo il giudioravi penfi, ma alla sfuggita. Non farco- zio: Et ber quidem arquite indicates , cioc of a vipetiti, ma and a singgat.

s. Senti come parlava anche un uomo damnare; iller verò falvare de ine repienter.

Santo : Er centemplaber, se videm quid : Ecosi il Signore nel giudizio arquei fidicarum mith, de quid refinemam ad argum nalmente cogni peccatore damandolo al gr. 7,4. tem me. Non diceva fol cogitabe, ma con- fuoco eterno : Domine ne in furere tue semplaber, perchè ci vuole un pensiero arguas me, cioè ne punias me in Inferne, attento, accurato, e così sisso in suo genere , quanto fia quel d'un' eccelfa con- nias me in Purgacorio, ch'è l'interpretaziotemplazione . O' fe tu ti fermaffi non a ne affai universale . Or vedi tu fe in que-

The Landson

tutta la vita tua. Primieramente hai da quelta diversità, che alcuni sono uniti a pensare a tutto quello che il Signore ti di-lei mortalmente, anzi vivamente. Uni-rà, quando arguerse in ciascuna di queste ti vivamente son quei che traggono tanto quattro maniere pur'ora addotte, cioè umor dalla vite, quanto balli a fruttificamettendoti innanzi a gli occhi le tue ini- re. Uniti mortalmente fon quei che no'l quità, convincendoti, consondendoti, traggono, e però sono svenuti, squallidi e condonandoti. E poi hai da pensare a simunti, e se non sono morti come i recisi. quello che in ciascuna di esse dovrai rispondergli. E posto ciò, non havrai ragione ancora tu di conchiudere col Profeta, come conchiuse à suo gran prò San Bounone : Super cuftodiam meam flabo, & figam gradum Super municionem : & concemp!abor . ut vi deam quid dicatur mibi . er quid respondeam ad arenentem me?

### VII.

Ego fum Vitis, vos Palmites. Qui manet in me, & ego in eo, hic fers frultum multum, quia fine me nihil poreftis facere. To. 15.5.

ı.

Job 12-3.

Onfidera, che siccome i tralci hanno bisogno della vite, e la vite non ha bisogno de'tralci: così accade tra Cristo, enoi. Tronca dalla vite un tralcio, quanto tu vuoi, troncane un'altro, troncane un'altro, la vite riman sempre nel suo vigore, e ne può produr de'novelli Ma il lo stato di quei fedeli, i quali vivono in tralcio, ch'è troncato, non ha più nulla peccato mortale. Mira s'eglino fono infelidi quel vigore, ch'haveaprima. Però questo ci! Stanno in Critto , ma oimè come vi è ciò, che intese Cristo singolarmente d'infinuarci nel presente luogo, dicendo: Ego istà però in loro, quale autore almen della fum visis, vospalmites; intele d'infinuarci, grazia: vistanno, e non vi stanno, ch' è ch'egli da una parte non ha bisogno di veruno di noi: Quid prodest Deo, sijustus fue- tralci languidi, già già vicini a seccarsi . ris? E che noi dall'altra habbiamo tutto E tu se per tua sventura ti riconosci di questi bisogno di lui, quanto n'ha ciascun tralcio tralci, pur vivi licto? della fua vite. O'fe tu t'internaffi in penetrar bene questa fomma necessità, ch'hai | tu di Cristo a prò tuo, e quella niuna, la quale ha egli di te, quanto ben ti verresti ad annichilare alla fua prefenza, e a defiderar daddovero di star in lui come tralcio forte a i nembi, alle nevi, ad ognipiù crudo genere di procelle ? Quis nos separabit à charitate Christi? Tribulatio? an angustia? an

fames? &c. II. Considera, che cosa sia questo, che si dice qui stare in Cristo, come il tralcio stà nella vite. Estare in Cristo di modo, ch'

uniti ad ella. Matra gli uniti ad effa v' è di niun prò, inetto, imprudente. Ma men-

traggono, e però sono svenuti, squallidi, sono almen vicini a morire. Così accade nel nostro caso. Alcuni sono recisi già dalla loro vite, ch'è Cristo, e questi sono gli Eretici : Propeer incredulitatem fralli fint. Romitice Altri vi fono uniti, e questi fono i fedeli . Ma di questi alcuni vi sono uniti in fede sola, altri in fede insieme, ed in carità. Quelli che sono uniti in fede; ed in carità . questi si dicono uniti vivamente alla vite . perchè la vite è vicendevolmente unita con esti, e gli fa operare : Qui manes in 1. Jo 4. 6. charitate, in Deo manes , & Deus in eo . Quelli che sono uniti in fede fola , questi si dicono uniti sì alla loro vite ancor effi, ma mortamente, perchè non è con esti unita la vite, la quale esclama : Ero diligentes me diligo ; e però non trasfondendo questa in loro quell'umor vivisico . fenza di cui non può tralcio veruno giammai dar frutto di vita eterna, fe quelli restano non pertanto uniti alla vite , restano uniti ad effa in un modo morto. Ecco però stanno! Vi stanno in modo che Cristo non

Considera, come Cristo si porta da vite vera: Ego um vicis vera ; e però come huono, come benevolo, mai non rima-ne, quanto è da sè, di trasson lere ne' fuoi tralci l'umor vitale, fe da lui questi primanon si dividono col peccato. Non ti maravigliare p rò s'egli in questo proposito già ne diffe: Manere in me, & ego in vobis. Cioè manere in me , & itamanere in me , ue & ego maneam in vobis, ch'è la forza d' unatal formola. Eg i non brama altro . che questa unione scambievole di noi a lui, di luia noi, e però ce l'ordina : ma egli in te possa trasfondere il suo vigore. El perchè ce l'ordina, se non perchè una star costante in amarlo : ch' è ciò ch'egli tal unione da lui giam nai non rimane ? medesimo dichiarò poco sotto in quelle Se potessimo noi star'ad esso uniti per caparole: Manere in dilectione mea. Vedraide rità, senza che stesse per carità unito antralci recifi già dalla vite, e vedrai degli cor'egli a noi, farebbe quelto un'ordine

III.

· Manna dell' Anima .

21.19 2.

tre tale non è alenn'ordine uscito mai di I dedotto un'errore palpabile , qual'è l'atpungerti dell'errore da te commello in te ner rimosso da te, chi solamente può a te dare ogni bene come tua vite , sappi pur, che questo medesimo è favor suo. Egli quantunque più disunito da te, ti eccita con la sua grazia preveniente a trattare di riunione, tanta è la voglia, che ha egli di stare in te , benchè alla fine tu si tralcio, egli vite, la qual però niun bifogno al Mondo ha di te , tanti fon quei che senza te gliene restano : Extendispalmises suos usque ad mare, & usque ad flumen propagines ejus.

Considera, come il tralcio non solamente ha dalla vite il potere produrre il frutto, ma di più ha l'atto medefimo del produrre, perchè ad ogni producimento di frutto, tralcio, concorre fenza intermissione la vite col suo vigore, operando insieme col tralcio, e fruttificando. E così fa Cristo in virtù della grazia, mentr' egli è in noi . Non folo ci dà il poter fare delle opere meritorie di vita eterna, ma ci da il farle : Ego quasi visio frullisica-Poclati i vi . Nè solo ci dà il farle più facilmente, come in fine ammife Pelagio; nè folo ci dà il farle migliori, nè folo ci dà il farle maggioris ci dà affolutiffimamente l' ittesso farle, come la vite dà appunto al tralcio il far l'uve ; che però diffe Cristo quì con tanta enfasi : Sine me nihil poreflis facere; per dinotare ch' egli non intende solo del modo di fruttificare, intende della sustanza, Senza lui non si può far nulla . E tu non apprendi tanto più vivo il bifogno di stare unito alla vite ? O'fe tu spello ripetessi fra te queste divine parole : Sine me nihil poreftis facere ; quanto giù n' andresti ad immergerti nel tuo nulla!

Considera, che siccome non v'è al-

fua bocca, dobbiamo intendere, che tribuire tanto alla grazia il producimento quando questa vite divina non manda delle nostre opere buone, che nulla ne umore, la colpa e nostra: noi la tenghiamo da noi digiunta, e divisa: Peccasavestra diviseum inter vos, & Deum vestrum,
gail fare. Ma come ci toglie il fare, s'
Però ch' habbiamo da fare, se non che riconoscereil nostro misero stato, e ranmain ver della vite, s'ella sola da sè proricarcene? Vero è che il gemere stesso, che ducesse l'uve. La sua gloria maggiore è fanno i tralci, vien dalla vite : e però se in dare a i tralci la virtù di concorrere, te de' tuoi peccati tu pruovi dolore al- e di cooperare al produrle anch' essi . cuno, se ti confondi, se ti commuovi, Che però disse qui Cristo : Qui maner in fe già cominci in qualche modo a com- me; & ego in eo , hic fere frullum mulrum , ne negò al tralcio il produrre le uve semplicemente, negò il produrle da sè, cioè il produrle non in virtà della vite. Sicut palmes non poteft forre fruttum à femetipfo, nifi manferit in vite: fic nec vos, nifi in me manseritis . E' forse questa legitima conseguenza? Il tralcio, se non è nella vite, non può produrre alcun frutto; dunque ne men può produrlo s' e nella vite ? Sarebbe quelta una confeguenza derifa da qualunque anche ruffico di contado . Quindi è che come l'uve fi attribuiscono, qual suo frutto, alla vite che n'e l'operator principale; così non lasciano di attribuirsi qual suo frutto anche al tralcio : Pergentefque ad correntem Bogri, absciderung palmitem cum uva sua, quem portaverune Numiti. il quale apoco apoco tu miri spuntar dal in velle duo viri . Se però l'uve possono dirfi giustamente del tralcio, bench' egli ne sia l'operatore sol secondario, perchè le nostre buone opere non si potranno dir giustamente di noi ? Anzi di noi pure han- Prev. 31.16 no a dirfi: Date ei de frutte manuum fuarum. Questo è l'amore che ci ha porta-to il Signore: ha voluto che i suoi doni fian nostri meriti. E però egli è vite sì, ma vite , the non ci necessita ad operare , quantunque siamo suoi tralci; solamente ci fa operare: fa ne frullificemus Deo. Pcr. Rom 74. chè ci tratta da quei tralci che fiamo ; ci

tratta da ragionevoli, Confidera, che s'è così, tanto noi dunque a lui siamo più obbligati ; mentre da un lato ci dà virtu di operare, e però c' infonde la grazia; dall' altro non ci toglie il merito d'operare, anzi vuol che un tal'operare a noi sia imputabile, n' habbiam lode, n'habbiam pregio, n'habbiam paga, n'habbiam corona; e però non ci to: glie il libero arbitrio : Eft (apiens anima (na Sapiens, & fruttus sensus illius laudabilis. E' Eccl. 17 21. vero che l'istesso buon' no del nostro libecun fiore di verità, da cui non possachi ro arbitriotutto è suo dono, e che però è ragno succhiar veleno; così da que- noi non dobbiam mai gloriarci punto di ste parole illustri di Cristo hanno alcuni nulla , se non in lui: Qui gloriarur, in Domino

VI.

fe no'l fai, provien da te, il quale oppodi gridare con verità : Que nelui elegi-16.61.124

fis . E così fra due fcogli opposti terrai nomorum , que funt inter ligna fivarum? Num-CLA 9. mente : Ex me fruitus suus inventus eft . mente: Ex me frultus suus invoneus of . | Iczione! Olomma mileria, te tu ne vuoi Ainteria.

E intendendo che egli non lo vuol fare in | flar divifo! Vnum de duebus palmisi een al interiore. te senza te , corrispondi, e coopera alla gruir, aur vitis, aur ignis. Si in vite non oft, et lacch.

Para'st fira grazia con vincere te medefimo : Viri inignosrit. liter ago, & confortare, & fac .

### VIII.

Si quis in me non manferis , mittetur feras , ficut palmet , & arefcet , & colligent eum , & inignem mittent , & ardet . Jo.15. 6.

I. to più di prima. E però ninn' altra pianta nes Propheres in Regne Dei : vos aucem expelis .dimostra al pari la poca necessità , la qua forar.

florietur: ma è bene anche verissimo, che le ha Cristo di noi, quando lo lasciamo: se tal'uso in noi non è buono, la colpa è no. Conseres muless, & innumerabiles, & flare job se se ftra, mentre noi fiamo quei che non lascia- facies alies pre eis . Dipoi niun'altra pianta mo operare alla vite dentro di noi, fecon- dimostra al pari il gran prò, che torna a i do il suo desiderio ed o rigettiamo to- suoi rami dal non dipartirsi da essa . Perchè talmente il suo sugo, o se il riceviamo, nè visono rami, i quali uniti alla pianta valo convertiamo in frutto ora inutile, ed gliano più, di quel che vagliano i tralci uniora iniquo : Converciftis frultum jufticis in ti alla vite, tanti fono i frutti di foavità , e absentium. Sappi dunque sempre tener disalute, che questi rendono i nè vi sono vive nella tua mente quefte due massime , rami , che dalla pianta disgiunti , vagliano che se fai del bene, provien da Dio, cheti meno. Gli altri rami possono ordinariadà la grazia di volerlo fare, e di farlo : mente fortire, ancora difgiunti, qualche buon ufo , lavorati da mano dotta: ma i nendoti alla grazla col tuo libero arbi- tralci niuno; non riman'altro in un tal ca- Execust. trio, dai con tanti altri occasione a Dio fo per loro, che suoco, e fiamme: Filii he 1. minis: Quid fiet de ligno visis ex emnibus lignis la via di mezzo, ch'è l'unica a preser- quid telletur de en lignum, ne fint opur, aut varti dal naufragare. Chi nega la grazia , fabricabieur de en paxillus , ue dependent in vuole superbo attribuire il suo bene a sè : en quadenmque vas ? Ecce igni dasum eft in chi nega il libero arbitrio, vuole malizio- escam. Questo su lo scopo primario, fo attribuire indirettamente il fuo male a ove Crifto pretefe al fin di ferire con la fi-Dio. Tu schiva l'uno, e l'altro di tali sco- militudine della vite: e però mira s' egli apgli, già che mal può giudicarfi qual fia il portò la più giusta. Ma tu fra tanto non più infame: e riconoscendo ch' ogni ben palpiti dentro te, ripensando al cimento vien da Dio: Sine me nihil pereftis facere , in cui ti ritruovi ? O' forma felicità , fe non lasciar mai di dimandarglielo istante- ti contenti di star unito con Cristo per dilezione! ò fomma miferia, fe tu ne vuoi

Confidera il primo gastigo, dal quale Cristo incominciò a dimostrar l'inselicità di chi fi é diviso da Jui. E'l'effere alla fin discaccito suori della sua savorevole provvidenza, Si quis in monon manforis, mietotur foras ficut palmes . I tralci recifi già dalla vite, fi gettano in primo luogo fuor della vigna, ove più non fon degni di rimanere in compagnia di quegli altri, di cui si ha cura. E così avverrà finalmente di tutti i Onfidera, cometutti que' fentimenti Cristiani cattivi alla lor morte . Saranno , medefimi i quali Crifto nella medita- discacciati suor della Chiesa, cioè suori zion precedenteti volle esprimere con la della Congregazion di tutt'i fedeli , con fimilitudine della vite rispetto a' tralci , o cui non faranno più a parte di bene alcuno, de' tralci rispetto alla vite , sembra che ti ne di grazia, ne di gloria, per tutta l'Eterhavrebbe egli potuto egualmente esprime- nita : Exibune Angeit, & foparabune maies Mott is. re con la fimilitudine di qualunque altra de medio justorum . I tralci fcacciati fuori 49piantafruttifera, di Melo, di Pero, di Pe- della vigna una volta, non hanno forte pantatuticta, u metto qui erro, ui rei delta vigna una voita, indi inanno totte (co, o di Cedro eletto, in ordine a iloro di ritornarvi mai più, nò, nai mai c rami. Ma non è vero. Seelle egli la più op. E che farà dunque di te, fe tu fii di que-portuna. Perche primieramene niun'altra li l'i Tralcio intuite i Tralcio diraml, come la vite di palmiti. Porala pu- solabile, le quali ora non sai gettare : 161 re, fino a spogliarla di tutti: ecco che in erit florut , & stridor dentium , cim vide. Luc 13. 5 pochi mefi ella gli rimette, anche in nume ritis Abraham, & Ifaac, & lacob, & emш.

Confidera il secondo gastigo ne'tralci, radiso ha le sue: saranno i diversi fasci, seespresso col termine di seccarsi: si quir in condo i gradi diversi di punizione spettanme non manferit, mittetur foras sicus palmes, & arefcer . Gettato fuor della vigna, refta il ch' egli godevafi già congiunto alla vite . Milero peccatore! S'hebbe vivendo qualche bene da Cristo, gli viene, con la sentenza di dannazione, ritolto affatto. Finch'egli visse, rimase in lui l'abito almen della fede , con cui in qualche modo fi potè dire, che a Crifto restasse unito . ancorche mortalmente , e se quelto ancora perdè, com e negli Eretici, potè rimanere qualche abito almeno in lui di virtù morale, the ladornatie, qual verde estrinfeco, durante per un poco ne' palmiti ancor recifi; qualche ispirazion, qualche istinto, qualche rimorso, che lo invitasse a ridurfi al fuo primo stato. Ma dopo morte farà finito ogni bene: Aruit tamquam re-As virtus mea. Rimarra privo il dannato di qualunque umore trasfuso in lui dalle vite per minimo ch'egli fusse privo di tutte le

mi, quali egli hebbe in riguardo a gli altri, cui faceva fare molte volte quel bene, ch' egli frattanto non curavafi punto di far per se: Auferte ab illo mnam, Ge. Etu prevedi di una ficcità sì funesta in tutta l' Anima tua, ne tiraccapprici? Consumerur quasi sti-

disposizioni al ben sare, di tutte le doti, di

tutti i doni, e privo di quei talenti medefi-

pula ariditate piena. ie. 17.

Tuc 19.

M 'att 21,

Confidera il terzo gastigo, espresso ne' tralci col termine di venire legati in fasci, Et colligent eum. Si denotan con questo tre crudi mali. I. La sottrazione della libertà al ben di prima. Perehè tralci dotati in se diragione, quali fon gli nomini, potean in un tempo divisi dalla loro vite, qual'era Crifto, ritornare ad unirfene. Ma dopo la fentenza sopra lor fulminata di dannazione, non fara p ù così; perderanno a tanto ogni lena : Ligatis manibus , & pedibus missiseeum in tenebras exteriores . Si dice che lor si legano e mani, e piedi, perchè non havranno i miseri podesta ne di far più il bene conl'opera, ne di tendervi con l' affetto. 11.11 conforzio degli Empi: perchè, come itralci recisi si uniscono in fasci ftretti, ove non fon'atti, fe non che ad opprimerfi, e ad oltraggiarfi tra loro; cosi pur fara de' dannati: faranno legati tutti in fascienlos ad comburendum. Cioe i fuperbi in migioni che havra l'Inferno, come il Pal maggiore nella materia, è maggiore ancora

te al fenfo: Sieur fecit facire ei . III. La foggezione a' tormentatori . Perchè come i tralcio alla fine tanto arido, tanto afciutto, tralci adunati in fafci non possono ssuggire che perde qualunque stilla di quell' imore le mani di que' ministri ch' hanno a gettarli nella fornace, o che gettativigli, co'lor forconi gli voltano or fotto or fopra: così i dannati non potranno shiggir quelle de' if.24.22. Demonj: Congregabuneur (cioe plures fasciculi) in congregatione unius fascis in lacum & claudentur ibi in carcere. Và pure, và , cerca ora quella libertà, la quale ti stimola ad andar Iontano da Cristo. Ecco in che dovrà convertirsi. Confidera il quarto gastigo, espresso ne'

tralci con termine di venir gettati su'l suoco: Et in ignem mietene. Udifti gia, che tal è la sorte de' Palmiti, o fruttificare, o bru-ciare, non ve n'è altra. Però, non essendo i dannati più atti a fruttificare, ficcome quelli, che recisi al tutto da Cristo, havranno per se stessi la volontà indurata nel male, anzi imperversata, non altro resta per loro che un fuoco eterno, ma un fuoco qual'è quello che tocca a' palmiti , ch' è totale. Però non si dice qui igni damnabunt : perchè può effere condannato anche al fuoco chi brugia in parte, come que'malfattori, a cui sono accostate fiaccole a i lati, al petto, alle piante; ma in ignem miesens: perchè saranno gettati affatto sul fuoco senza risparmio, come si sa de' sarmenti: Ecce igni datum est in escam : utramque partem eins consumpfit ignis ; utramque partem è Etech is. dire l' Anima, e il corpo. Un folo dito piccolo che ti scotti, tu dai ne' gridi. Che farà dunque scottarti, non soldi suoce, ma dentro il fuoco, come i farmenti, che tante volte vigetti fu tu medefino di tuamano: e poi di che fuoco ? fuoco che fempreti confuma di spasimo, e pure non ti consuma mai quanto basti a cascare in ce-

nere. Confidera il quinto gastigo, espresso ne' tralci col verbo di ardere : In ienem mittent . er arder. Non dice ardebie, ma arder, per dinotare quanta fia la furia, la forza, l'attività di un tal foco sopra i sarmenti : gli sa tosto ardere. Un fuoco lento gli fa bene arder' anch' egli: ma a poco a poco. Un vecmente fa arderli in uno stante. E così farà ne dannati un filoco infernale : Quomodolignum vitis inter ligna filvarum, quod dedi 6, igni ad devorandum, non ad comedendum, un falcio, i fenfuali in un fascio , gli avari | ma ad devorandum; fic tradam habitatores lein un fascio. E queste saranno le diverse rusalem. Vero e che secondo la disposizione

Matt-je.

ti, di cui parliamo, rimafi già tanto fecchi, quanto fu poc'anzi veduto; figurati se il fuoco infernale ha bisogno punto di rempo a farli ire in fiamme : In ignem mittent, & arder. Se pure non ha voluto il Signore esprimere con quell'arder, che il suocoinfernale è un fuoco, il quale arde fempre, come fe allor cominciaffe: Devorabit eumignis, qui non succenditur: tanto quel fuoco dovrà feguire per tutti i fecoli ad ardere sempre a un modo. Pare a te per tanto che a i Palmiti torni conto lasciar la Vite? Manere in dilettione mea . O' quanto ha ragione Cristo di rammemorarti che non ti diparta da lui, per nessuna tempesta la qual ti affalga ! Dall' amar lui , dall' ubbidirlo, dall'onorarlo, dal propagar la fua gloria con fedeltà, dipende in te ogni tuo bene. Mase non ti muove il bene che a te risulta dal tenerti qual tralcio stabile in lui, come in vite amante; ti muova almeno il male, il qual ti verrà dall' abbandonarla.

Dixerunt animatua: Incurvare, at tranfeamus . Et posuisti ut terram corpus tuum, & quafi viam tranfeuntibus . If, 51. 23.

Onfidera, come si sono ritrovatita-Jora di personaggi ancora eccelsissimi, i quali han fervito a diversi barbari Re, in fin di sgabello, con lasciarfi da loro calcar per fasto. Ma fe l'han fatto, l'han fatto sforzati, ficcome fu di un' Imperador Vatroverà, che uno, il qual è padrone ancora affoluto di se medesimo, si contenti di prestare ad altri un' osseguio così obbrobriofo? E pur questo è quell' offequio, che tante volte hai tu prestato a' Demoni tuoi tentatori: Dixerune anima tua: Incurvare, ut transeamus . E tu ch'hai risposto? Nulla con le parole : ma tanto più dimostrando co' fatti di havere a grado la loro istanza, posuisti ne terram di subito corpus tuum , & quasi viam transeuntibus . Ecco però come i Demonj tentandoti non han tanto di autorità, che ti possano mettere i runt anima tua; Incurvare , ut tranfeamus . Manna dell' Anima.

nel fuoco l'attività. Però essendo i farmen- i ne il loro desiderio, istigarti, incitarti, perfuaderti; ma non possono violentarti . E conforme a ciò non affermafi qui dite, che coallus es ponere ut terram corpus tuum . ma che posnisti, perchè di tua liberalissima volontà ti sei contentato di compiacergli . E mirafe ti lei contentato affai facilmente. Non hai nè meno aspettato, ch'etii a ciò ti stringessero con l'assalto di persuasioni, o istanti, o iterate. Ti bastò a compiacergli, che te'l diceffero . Dixerunt, ér posuisti. Tanto alla lor suggestione corrispofe prontissimo il tuo consenso. E tu non ti confondi di te medesimo in ripensare, che tu Cristiano, il quale ti truovi in dignità tanto superiore a i Demonj, quanto un figlinolo di Re è superiore a quei che dal Re fon tenuti schiavi; tu dico sii giunto a un segno di abbiettezza, di avvilimento, che supera ogni credenza ? O' che roffore dovrebbe effere il tuo ! Tu da te stesso andarti a porre sotto le fetide piante di que' Diavoli, che a te toccava per altro di calpestare: Conculca Anima mea robuftos . Confidera, come i Demoni nell' atto

TI.

stesso, il qual fan ditentarti, vengono a confessar la tua dignità , mentre diconoche ti curvi: Incurvare, ne transeamus . E ch'è il curvarfi, se non che il volere da alto spontaneamente divenir basso? E questoè ciò che pretendono i Demonj da te nel tentarti al male: pretendono che ti abbaffi a prezzare i beni terreni, ed a procurarli, nulla più ricordevole de i celesti, per cui sei nato. Ma nota la lor malizia. Certa cosa è che i Demoni vogliono da te sempre il peggio che sia posfibile: vogliono che ti getti a Terra proleriano, vinto in battaglia da Sapore il! Acfo fotto i lor piedi: che ponas ne serram superbo, Redella Persia. Dove mai si ri- corpus enum: e pure solamente ti chieggono , che ti curvi : Incurvare . Perchè tal' è la lor massima universale : addimandare un principio folo di male che non par grande, un guardo, un ghigno, un affetto al pomo vietato, come addimandarono ad Eva. Tanto fon certi, che se quel poco effi ottengono , ottengono tutto ; mercè la fomma facilità ch'ha ciascuno in passare nel male dal poco al molto: Dixerune anima tua : Incurvare, ut tranfeamus : e perchè a ciò tu non refistesti animoso, ecco a qual termine arrivasti poi di viltà: Posuisti ne terram corpus tuum , & quasi viam piedi addofio, fe tu non vuoi : Dixe- transeuntibus . E non potevi tu contentarti di non fare altro di male, che quello E perchè dixerunt ? Perchè non posso- solo il qualti su ricercato, che su di cur-no far mai sì, che t'incurvi a dispetto varti a Terra ? Potevi, ma non voletuo. Possono eglino rappresentarti sì be- sti . All' incurvarti aggiugnesti ancora il pro111.

proftrarti ; ch' è quanto dire aggiugnesti

ogni gran peccato.

Considera, che non solo aggiugnesti ciò, ma di più aggiugnesti lo stare fermamente a Terra prostrato, non altrimenti che se a' Demoni volessi servir di Terra, e di Terra vile, qual'è quella che si calpesta. Quindi e, che qui non si dice che posuisti in terram corpustuum, ma che posuisti ut terram; e af-finche sappiasi di qual Terra si parli, si aggiugne lubito, o quali viam tranfauntibus . Laterra erbosa, qual'è quella di un prato, di una corte, di un campo, è terra senza dubbio ancor'essa, ma di riserbo, dove però non si permette a chi vuole di mettervi i piedi fopra: quella dove ciò si permette con libertà, è solamente la terra di una via pubblica. Ed a questo medesimo d'ignominia sei tu voluto arrivare, a far di te come una pubblica via, per cui fosse lecito a'tuoi nimici lo scorrere innanzi, e indietro quanto volessero, a tua maggior confusione . E tal'è lo stato a cui finalmente arrivano i peccatori: Penune ue terram corpus suum, col peccato attuale da lor commeflo; & ponunt quali viam, con l'abituale,

Confidera, come lo flato di peccatore abituale è quello al quale i Demoni veramente sospirano di ridurti, mercè la voglia ch'essi hanno di non levarti giammai di dosso i lor piedi per tutti i secoli . E pure da principio ti chieggono un puro paffo: Incurvare, ut tranfeamus . Non fei però un'infenfato, fe tu ti lasci ingannar con si ria lufinga? Farai questo peccato, effi dicono, e dipoi ti consesserai. E con ciò sembra che puramente essi chiegganti di passare: non può negarsi, Ma fidati, e poi vedrai . Il passo che concedesti diverrà come il passo di una via pubblica cioè passo permanente, passo perpetuo, passo che dovrà metterti a tanto di serviconcedere un passo tale? A i nemici ginrati, aitraditori, aitiranni, agli affaffini di strada non si dà passo . E tali sono i Demoni tuoi tentatori ; se sai conoscer¥.

Nescit homo utrum amore, an odio dignus sit, fed omnia in futurum fervantur incerta. Eccl. o. I.

Onfidera , come l' Ecclefiafte non parla in questo luogo di qualunque genere d' nomini o giulti, o peccatori ch'eglino fieno; parla de giusti, perchè i peccatori fanno apertamente d'effere degni d' odio: ma i giusti non sanno apertamente d'essere giusti, e però ne men fauno apertamente d'essere degni d'amore. E la ragion della differenza fi è, perchè il peccato è tutta operanostra; e però facilmente noi possiamo saper se ne siamo rei. La grazia infufa, e inerente, che ci fa giufti, tutta è opera di Dio, ed opera intima, ed opera impercettibile, e così non possiamo faper se ne siamo adorni . Sappiamo noi bensì, che questa infallibilmente si conseguisce, quando sian precedute le debite disposizioni: ma di questo chi ci assicura? I canali, per li quali in noi discende la grazia fantificante, fono due foli. Il battefimo e la penitenza. Il primo ci cancella il peccato originale, il secondo il peccato attuale. Quanto al primo, è necessaria l'intenzion del ministro, e questa rimane a noi occultissima, Quanto al secondo, oltre all'intenzion del ministro, è necessaria dal canto nostro la detestazion del peccato, la quale abbraccia un vero pentimento, e un vero proponimento. E di questa chi ci facerti, che giunga fino a quel fegno, che si conviene? giacche non si può negar che fi truova fcritto : Cum quafieris Dominum, invenies eum : ma ancora si truova aggiunto : fi tamen toto corde quafteris Leut , 9 eum , & cota tribulatione anima tua . E qui stà l'ambiguità . Nescit adunque , nescie homo, nerum amore, an odio dignus au , quanto la dimora. E tu vorrai lor fie , fed omnia in futurum fervaneur incerta , cioè dire in futurum tribunal Christi . Fin'atanto che non compariremo colà , fempre vivremo in una grave incertezza di noi medesimi, senza nè pur saper se ci salveremo . Che però quando qui fi dice: Nefeit homo, utrum amore, an odio dignus fit, s' intende di qualunque odio. S' intende di quell'odio semplice, il qual Dio porta al peccatore, mentre lo vede in peccato, e per quel peccato lo ha egli si bene a sdegno, ma pur lo tollera; ch'è odio d'indegnazione. E s'intende di quell' odio fommo, il qual Dio gli porta, quando lo vede in peccato, e per quel peccato non solamente lo

111.

ch'è odio di reprobazione . E tu ti truovi coscincerte. in un' incertezza si orribile qual'è questa, e non ti commuovi? Timer, & tremer venerunt fuper me, & contexerunt me tenebra , cioè, quia consexerunt me tenebra . Timer

quanto allo flato prefente, remer, quanto

11.

Confidera, come a prima vifta par, che fi mantenessero del continuo umilissimi inche il Paradiso è per te si cer sustrumun 11 e taloni, nel su Dio, nelle cui mani vedevano le presenderi net, siduciam habemus ad Deum.

Joro forti: ma che si mantenessero del con- l Diraj, che si giudizi divinisono occulissimi. tinuo ancora umilifimi innanzi agli uo Chinol fa? Indicia Dei abyffus mulsa. Ma pete ti reputi più di loro ? Nescit home, utrum rum fervantur incerta : e tu contuttociò ti reforse dinanzi agli occhi di Dio in uno fta. te, tanto più ancor ti varrebbe a scemar di tuo; eche faranno in uno forfe tanto an- in me habuiflifiduciam , air Dominus. che maggiore di gloria ? O' che prefunzione infensata | Vidi impies fepulees , dice Erel Bio. l' Ecclesiafte , quia eriam cum adhue viverens, in loco fanilo erans, & landabansur in Civirate , quafi jufterum eperum . E pure erano empj a quel tempo stesso. Che sareb-

be dunque, fe un di si havesse a potere ciò

ha a sdegno, ma permette anche che in scrivere ancor dite, sopra la tua sepoltura? quel peccato egli muoja, e così si danni; Però stà umile, mentre pendono ancora le

Confidera, come questa incertezza, se

ben la ponderi, è di tal prò, che quando ancora fosse riposto in tua elezione di uscirne, con ricever da Dio su questo stante medefimo, avviso certo della tua falute sutura, contuttociò fiui per dire, che non dovresti curartene in modo alcuno. E per qual il Signore proceda verso noi molto dura- cagione? per dipendere tutto con gran fidumente, mentre ci tiene tutta la vita nostra cia dalla misericordia del tuo Signore , in così profonda incertezza, quando , fol Ecco Dens Salvasor mons , fiducialiser agam , ILia L. che voleffe, farebbe a lui tanto facile il li- & nen simolo . O'fe fapeffi che gran merito beratcene . Contuttociò non potea forse è questo a pensarvi bene! che vantaggio ! provvedere egli meglio al nostro bisogno: che utile! Non puoi forse sare al Signore Perchè, se suffimo certi del nostro buono un'onor maggiore. Quindi è, che un suo stato presente, quanto facilmente verrem- servo vero-dopo effere lato più anni affit-mo ad insuperbire, e così a dicadere da un to per la sollecitudine che gli dava il pentale ftato? E se fussimo certi della nostra siero orribile della sua predestinazione, pibuona fine futura, quanto facilmente ver- glio poi tanta confidenza, che quando Dio remmo artafurar lo stato presente Dirai, gli havesse un di posta in mano fenttura au-che il Signore potrebbe darci all'istesto tentica, in cui lo assicuratse del Euradio, tempo tanta abbondanza di grazia, che i ggil diffe a lui congrau cuore, che glici ha-non incorressimo alcuno di tali rischi . Si certamente, ma mentre tuttavia non lo fa , guitare a dipendere come prima dalla fua fegno è che ha ragion grandiffima di non bontà fola fola. Baffa per tanto, che tu pruo-farlo, più che di farlo. E qual'è quel Me-viante il teffimonio della tuz buona con dico, che debba prendere dagli ammalati (cienza, la qualti dica, che tu nona a cin-

le regole intorno al modo di governarli? rezza di colpatale, che ti costituisca nello Egli è, che sa quali sieno le più giovevoli, stato presentenimico a Dio i perchè allora non fon effi. O'quanto frutto hanno ca- qual dubbio c'e che converrebbe andarfuvato ancora i maggiori Santi da una tale in- bito a confessarsi ? basta che tu anzi desideri certezza, acerbasi, mabeata! Anzi que-fla incertezza è stata quella appunto, la tuo, di dargli gusto, di dargli gloria; basta quale ha dati alla Chiefa i maggiori Santi , che ad occhi aperti tu non vogli ammette-perche questa ha fatto, ch'esti, non solo re colpe, ne pur leggiere: e dipoi sigurati,

mini , che giustamente potevano giudica- rò, qual'è l'Ancora in tanto abisto? Semre di sè migliori . E quanti fono quegli pre ricorrere a Dio, fempre raccomandaruomini che tu sprezzi, perchè follemen- fia Dio, sempre dire a Dio, che si degni di non permettere che tu mai gli fii traditore. amore, an odie dignus fit : fed omnia in fusu- Fatto ciò, la fiducia, che fermi in lui, ti varrà più di qualfifia ficurezza; giacche puti francamente da più di tanti , che fono quanto quella più ti accrescerebbe di quic-

to tanto maggiore di grazia, che non e'I merito. Eris sibi anima sua in falusom, quia Jet 19. 18

Gg 4 XI. nam juam ad tentationem . Eccl. 2, 1.

flico non dovelle dir: Fili , accedent ad fervitutem Dei , prapara animam tuam ad tentasienem; madir Filiqui accefffi, per fare il ciò celi volle dir Fili accedens, perchè se ancora i Proficienti, ancora i Perfetti, polfononello stato loro patir delle tentazioni eziandio gravissime , i principianti non possono non patirle, a cagion della rabbia, ch'hail Demonio più fiera contro coloro, che mira attualmente fuggire dal fuo Dominio; Nunciarum eft Regi Ægyptisrum , quod fugiffet Populus , &c. Tulitque quidquid in Ægypto currum fuit, & perfecutus of files Ifrael . Dipoi l'Ecclefiaftico vuol documentiche quiricevi.

Confidera, come la prima preparazione che tu debba ulare contro il Demonio tuo tentatore, ha da effere appunto que-Fili, accodent ad fervisurem Dei, fla injufti- fla : imparar l'arte ch' egli tiene con quei dello stato tuo. Main quale scuola potrai meglio tu apprendere una tal' arte, che in quella del delerto, ove il maligno non du-bitò d'affaltare l'isfesso Cristo, quasi che Onfidera, come l'effer tentato è co- fosse un soldato anch'egli novello, perchè mune non folo a principianti nella lo havea rimirato pigliare allora da Giovia del Signore, ma ancora a i Proficienti, vanni il battefimo a guifa di penitente, e ancora ai Perfetti. Ond'è che Cristo me- passare all'Eremo ? Nota però , come il demo si degno di sottoporfi ancor egli alle Demonio vuol date il sommo de'mali che gentazioni , affinchè neffuno le fini a se fia possibile, ma non te lo domanda mai disdicevoli. Parea però che qui l'Ecclesia- subito tutto insieme, anzi a poco a pòco: com'egli fece con Crifto, a cui fuggerì prima un peccato minore , poi un maggiore, pol un massimo . Vidd'egli in fuo documento comune a tutti. Contutto- Cristo la fiacchezza, e la fame, di cui languiva per si continuo digiuno, e da ciò prese opportunità d' esortarlo a provvederfi di pane, non già per via di rapine, o di ruberie, come fanno tanti, ma folo per via men debita di miracoli fenza necessità, che par poco male . Siflins Dei es, die ut lapides isti panes fiant . Dipoi deluso nel primo affalto, il Demonio stimò che questo nafceffe, perchè Crifto fosse già molto mortificato negli appetiti corporei, che son quegli della concupiscibile; e però passò a qui esortare il giutto, come tu vedi , ad dargli il secondo affalto negli spirituali , apparecchiarli alle tentazioni, Prapara ani- che fon quegli dell'irafcibile, tentandolo a mam enam ad tentationem . E posto ciò , do- mostrar per oftentazione , quanto si fidalle veva dir fili necedens, perchè qui neceffit , e dell'affiftenza divina ne' maggiori firazi . e però egli è o Proficiente, o Perfetto, si ne maggiori strapazzi ch' egli usasse disc , presuppone ch'egli si fia già apparecchiato col precipitarsi, quasi nulla curante della alle tentazioni, di modo che fappia vin- fiia vita, da tetti altiffimi : Si fiine Dei es, cerle. L'apparecchiarfi è proprio de prin- mitte te deerfum e. Dipoi non potendo cipianti: a cui però come a tali anche qui ottener ne l'uno, ne l'altro, cavò la rammentafi, non folo che fijano faldi nella maschera, e con l'offerta di renderlo Imlor giulta rifoluzione ch'han fatta di fervire peradore affoluto dell' Universo, pensò di Dio, ch' e comune agli altri due flati ; ma trarlo tanto fuori di se , che accecato ad un che sempre temano, ch'è più speciale del tempo dall'ingordigia , dall'ambizione , loro: Stainjuflitia, & timore ; perchè in dall'albagia, e da tutti gli affetti che porloro il pericolo è ancor maggiore, attefal' ta feco l'avidità di regnate, se lo vedes-inesperienza. Che se poi qui serni dire: l'e per tal acquisto cader genussisso di Perpara minimum tuam ad sentationem, e non piedi, anche in atto di adoratore: Hac omad temasines, jonntitupite, perché altro manifedabe, fi cadens adoreuris me. Nella da ciò non vuole inferiti, fe non che tu ti prima tentazione il Demonio fi moftrò apparecchi, non tanto contro di tutte le lotto forma d'uomo, che naturalmente tentazioni possibili ad una ad una , quanto movevasi a compassione dell'altrui male . contro quella forma generica di tentare , Nella seconda si trassigurò da uomo in che suol usare il Demonio a riguadagnarsi Angelo di luce, incitante al male, ma sotto quei che l'han di sresco lasciato per darsi specie di bene, autenticato col testimonio a Dio. Se dunque tu ti ritrnovi in un tale fin delle Scritture Divine ch' egli interpetrò flato diprincipiante, figurati che a te fie a favor suo maliziosamente. Nella tersa no, più che a qualunque altro, diretti quei depositi i raggi di Angelo, si diè a conoscere nel suo vero sembiante di Satanasso :

ond'è

lavano il male; nella terza lo lasciò ; per-ch'ell'era di male aperto. Nella prima si che si può ben per tanto anche apostatare , valle a tentar della debolezza, la quale e lo tenta di ribellione. Tu ch'hai da fa-giudicò dover'esser ancor'in Cristo, ov'egli re ad apprendere bene i colpi, contro i fosse puro uomo ; nella seconda dell' igno-ranza; nella terza della malvagità . E così che tal'è lo stile diabolico : voler il sompur la prima fu tentazione di Pufillanimità, mo del male, ma a poco a poco. Che pequafi che dovesse mancare in sì gran fame rò le prime sue suggestioni son simili a quelogni modo di fostentarsi, se non si giunge-le istanze, ora cortesi, or ardite, le quali va a cambiare le pietre in pane. La seconda sanno i Capitani ad una piazza nimica, di Presunzione , quasi che ne' medesimi affinche si arrenda : le ultimesono simili a precipizi, benchè voluti, fi dovesse haver tofto pronto il divin foccorfo. La terza di quando già viene con l'armi ignude all' ribellione ancor enormissima, quasi che a assalto. Però tu accingiti fin da lungi alla sobistica. ribellione ancor' enormissima, quasi che a regnar fosse lecito non folamente concul- guerra, ed osserva ogni suo progresso: Procare ogni legge di Ragione, e di Religio cul odoratur bellum, exhortationem ducum, ne, ma invocare in ajuto anche Satanasso : o ulularum exercitus Si violandum ius est , reenandi causa violandum

III.

Confidera, che come operò con Crifto , così il Demonio a proporzione ancor' ra così con un Nobile Giovane Religiofo, tare il fuo corpo, anzi a fracaffarlo, con ficurezza di poter reggere con l'ajuto Divino a qualunque strappazzo, a qualunque strazio, e commendandogli, sul' ignoranza, che in lin presuppone, il far cose olcità che si gode il Mondo, il piacer del- un sostegno, supplirà l'altro. Non è di

Shd'è, che s' egli nella prima tentazione, la libertà, i lusti, le grandezze, le glo-enella feconda disifie egualmente a Cristo, rie, le parentele, le dignità ancora fom-si Filius Dei es , perché amendue dissimul me acuti spuò giugnere; e con far tenere quell'urlo insolente che dà l' Esercito ,

Considera, che se la prima preparazioni qui richiesta, è conoscere l'arte, che suole usare il Demonio in tentare ogni Principiante, la seconda dev' essere imparar opera con qualifia, che si sia dato di fre-l'arte che si deve anche usare per rigetsco al divin servizio, ma specialmente ope- tarlo. E questa si ha da imparar nel deserto stesso, ponendo mente alle maniere diviil quale, lasciato il Mondo, siasi ridotto al ne che tenne Cristo: il qual però si sottomideserto, ch'è quanto dire, ad un Chiostro se umilmente a lasciarsi assalire dal Tendi Perfezione. Prima il Demonio gli mette tatore, per ammaeltrarci alla scherma. innanzi le sue deboli forze, e rappresentan- Primieramente, a guardare in universale, dogli l'austerità della vita in cui si rittuova, tu scorgi chiaro, che non si mise Cristo a vuol dare a credergli che senza un manise contendere col Demonio; ma lo rigetto, sto miracolo non può campar lungamente con podestà, con prestezza, e con breviin un tale stato; e così qual uomo, mo-tà. È così tu non ti mettere in un tal ca-strandogli compassione de' suoi patimenti, so a disputar con que' tuoi santasmi, l'esorta a rallentare il rigore della discipli- entro cui 'l maligno si annida per battana, e lo tenta in prima di Pufillanimità . gliarti: ma stando forte su que' principi Chese il Demonio scorge, che il Giovane, di sede da te già appresi una volta, non col fervor dello spirito, disprezza tutt' il cercar'altro . Richiama bensì a memoria patire che fa la carne, anzi ne gioisce, si le promesse, si i precetti di Dio, come si trasforma d' uomo in un'Angelo lumi- sece Cristo, per contraporli sì alle prosernofo, ed accrescendo quel servore di spi- te, sì alle pretensioni diaboliche : stimanrito più che può, l'incita a non haver do un folo detto Divino, femplice, e più riguardo di se medesimo, a maltrat- schietto, più d'ogni diceria, che senti addurti in contrarionella tua mente ; non cooperare all' intenzion del Demonio in veruna cofa, per minima ch' ella fia, perche quest'è quel disprezzo, che più gli duole. Scendendo poi a tutte e tre queste fortre alle sue sorze, affinche manchi in ulti- ti di tentazioni in particolare, alla prima mo fotto il peso, lo tenta di Presunzione . di Pusillanimità, che ti vuol fare rallenta-Ma dove tuttociò non riesca, monta il De- re il rigor della disciplina, o provvedermonio finalmente in furore, e non tirando ti di vestito, di vitto, di umane soddisfapiù colpi da diffimulatore, ma da dispera- zioni per vie men debite, dì : Non in folo pa- Deux 9 ... to, getta la maschera. Ponetutt' ora in- ne vivit homo , sed in omni verbo , quod nanzi agli occhi del Giovane la bella feli- procedir de ore Dei . Che però feti manca

IV.

feconda di prefunzione, che per contrario tem tribuit. ti stimola ( posta la sede in Dio, ch'hai mostrata dianzi) a far delle penitenze su le tue forze, o a dare in altri fervori inufitati, indifereti, e mal confacevoli alla condizion dello flato in cui ti ritruovi , di Non tensabit Dominum Deum tuum . Petchè fotto la fidanza di straordinario foc-

Beu 6 11. dolo alla malora: Vade Sarana . Scriprum tendi qui l'intelletto, allora il fenfo di que-

lo a Dio fi conviene.

Cattedre, come farebbe quella FelucainE ciò vuol da te l' Ecclefiastico, menfolente, la qual dicesse che il Galeone non folo a Dio fi conviene. tre dice : Fili accedens ad fervieurem Dei, è altrimente nel Mare , com' altri penfa , flain justicia , & timore , & prapara animam tuam ad tentationem . Vuol che tu de. Ecco qui dunque ciò che in prima vuol

necellici quelloche il Demonio in ispecie [appia, che il nímico ha quanto prima da ti figgerifice. Ti balfa quel di cui 'Dio ti venitrecco a duello, e che però tu vadi provvedera col lio fosmomo amore. Nel prima a imparare i colpi maneltir, che gillo deferto per quarant' amia a gil Eberi manelo col ponentiale, e fingoli la Manna. Alla pessona a d'ambellir, Dominus matemo falsa l'alla collina del dimensillo. Dominus matemo falsa l'alla collina collina del mentione del mentione del provincio del provinc

# XII.

Accoder bome ad cor altum , & exaltabitur Deut . Pf. 63. 8.

lenza, tu l'hai da rigettare ad un tratto tà , conforme a quell' altro : Cor funm pe- Zach ; ia. con altrettanto di fuperiorità , mandan. fueruni ne adamaniem . Se tii per euore in-quest'ultima tentazione è la più gagliarda , naturale ad investigare i misteri altissimi quet'uismatentazione è la più gagliarda , înaturale ad invelligare i mifterj aluffind litante il gran lifeno, con cui tri podono della Trintità della Provvidenza , de la ludineare la mente rutri quel beni chei il la Predefitizzion , della Grazia, cet al. Demonio nel Monta piacere della contra della d non le spine . E così ti discuopre è ver mente la sua sacchezza; ch' è ciò che han ciò che alletta ad amare il Mondo : ma ti satto quei più modesti Filosofi, i quali doasconde ciò cheritrae : Oftendie ei emnia po discorsi lunghi han conchiuso, che le Regna Mundi, & gloriam essum; ma non cole Divine sono superiori all' umana capa-miserias corum. Dipol non vedi le bugie cità : Ecco Deus magnus, vincens scientiam manifelte? Dice di potere ate dar ciò che nostram . O bisogna, che quando il voglia nonè suo. Egli è tanto mal ridotto, che seguitar tuttavia con temerità, giunta all' geme del continuo rabbiolo, in catene di alto, non folo il perda interamente di vi-ferro, e in ceppi di fuoeo. E contuttociò sta, ma ancor si anneghi; ch'è ciò ch'han ti promette di farti in Terra beato, fe tu lo fatto que' Filofofi audaci, i quali fvanirono Roma 12. adori. O'che faifità degne appunto di Sa- ne' lor superbi pensieri ; Evanuerune in cetanaffo i Non ci vuol dunque su quello girarimibus fair. E perche non giunsero a caeciarlo, altra risposta miglio-capir le cose Divine, ardirono di negarle, re, che ini 1946 sassame, dacchè qui si con dire infinoi no ro toro che Dio non prass. chiaro fiscuopre da tantilati per quel ch' v'è : Dixis inspiens in corde sue : Non est egli è, maligno, menzognere, sfacciato, Dess: e con dirlo talvolta non pur nel e affettatore facrilego di quel culto , che cuore, ma nelle conversazioni, ma nelle

dire:

e ciò che volle intendere l' Ecclesialtico in altum, & exaliabitur Deus, cioè: Acceder Eccl.7-19, quelle parole: Dixi: Sapiens essercia: & Sabomo ad cor altum, ut contempletur celssium piencialengiàs recessis à me, mulcò magis quam dinem Dei, & exaliabitur Deus apparent celpiù di lui tanto in fu, con avvantaggiarlo, che fa riuscire l' opposto di quel che l'uomo havea tentato di macchinar contro Iddio: Adducit Confiliarios in flutum finem . Siccome apparve già nella vendita di Giuseppe, ne trattati di Amano, nelle trame fto in Croce, mentr'effi per quelle vie vendi farvelo eternamente rimanere infame . Scrutati funt iniquitates, defecerunt ferutanres scrutinio. E così ecco ciò che, appresso vuol dire: Accedes homo ad cor alsum, & exaltabieur Deus: vuol dire: Acceder homo ad cor altum, ut eludat Deum, & Deus exaltabitur Supereminens homini . Che dici tu pertanto ? Che cuore è il mo? Sei umile d' intelletto, edumile al tempo stesso divolontà? Se non seitale, tieni pur per indubitato, che Dio si farà beffedi te, come se la fa del continuo di tutti quei, che ad immitazion de' Giganti di Babilonia, vogliono alzare ancor'essi la loro torre, da giugnere fu le nuvole : Acceder home ad cor

lora fignificano, che quando l'uomo con l re, più che ne intende, più conosce, che Eccl. 13-32 restagli ancor d'intendere : Supervalebis enim adbuc. Perchè a quei che la cercano con superbia, Iddio s'innalza al tempo steffo, e fiasconde nella sua luce. A quei che Job 36, 25. LORIANO, Vaufquifque ineuerur procul. A se- nem sapieneiam Salomonie, &c. non habebae

altum , Or exaltabitur Deus .

N.

Considera, come da altri queste pa-

dire: Accedes bomo ad cor alsum, & exales fella di saperne meno, più invogliasi di fabium Deus: vuol dire: Accedes bomo ad perne, tanto è lo splendore che scorge ad cor alsum, un intelligas inferundalia Dei, un medssimo tempo in così bel volto, e exaliabitmo Deus sugient ab homine; che tanta è l'elevatezza: Accedes bomo ad cor erat. Che fe tu per cuore qui intendi la vo-lontà, allora il fenfo di queste voci si telletto. Che se per cuore sittolga la voè, che quando l'uomo con profonda ma lontà, il fignificato si è, che quanto l' lizia, qual'è la propria de' Politici iniqui , uomo più s' alza ad amare Dio, tanto più pretende per dir così di restar superiore Dio gli apparisce degno di essere amato a Dio nelle sue operazioni, Iddio si leva più, e così Dio viene in un caso tale ad alzarli, non in se stesso, perchè in se stesso non può divenir più alto di quel ch' egli è, manellastima dell' nomo : il qual rapito da si eccessivabontà, fa come l'ago, che più che scorge innalzarsi la calamita da lui diletta, più piglia forze da innalzarsi andi Achitofello, e sopratutto nel consiglio cor egli, e di andarle dietro, benchè con-che presero i folli Ebrei di mettere Cri-vengagli di vincere sin' il peso del proprio corpo con volistrani. E ciò qui fignifica > nero appunto arendere il nome di Gesù Accedet homo ad sor alsum, & exaltabisur più gloriofo al Mondo, per cui tentarono Deus . Accedet homo ad cor altum, ut alte diligar Deum , & Deus exaltabitur , altiore dilectione dignum fe mostrans. O' se tu haveffi in questo senso un cuor alto, beato te! Ma come fi acquista un tal cuore ? Con capir bene che tu fei fatto per Dio, e che però troppo eccessiva è la tua viltà, se ti contenti, lasciato Dio, di restartene sempre al basso, come farebbe ogni verme dannato al loto : Confurge, confurge, Ilis. induere forzitudine tua Sion , per alzarti fu più che puoi.

Confidera , che se tu non intendi ciò che sia l'estafi, l' hai qui chiaro, perch' ella tutta si fonda su questo detto, ma tolto nel senso pio. L' estasi è doppia. Una è d'intelletto, l' altra di volontà. La prima si fonda su l'ammirazione, la seconda role si pigliano in senso buono. Ed alfu l'amore: ma non gia su qualunque ammirazione, o qualunque amore. Anzi fu intelletto, non curioso, ma pio, si mette la sola anmirazione, e su'l solo amore di acontemplar le grandezze del suo Signo- chi si truovigià pervenuto ad cor alcum. chi si truovigià pervenuto ad cor alcum. Si mette l'anima a contemplare altamente si la bellezza, si la bontà del suo Dio, e scorgendola sempre maggiore assai di quel che havrebbe sapinto mai immaginarsi , riman così sopraffatta dallo stupore, che lo cercano per divozione, Iddio si scuopre alla fine esce estatica ancor di sè, come se al tempo stesso, es innalza, Sicchè si da a la Regina Saba, veduta già l'alta gloria di conoscere sempre più ; ma sempre più da Salomone : Videns ausem Regina Saba om- 3. Res 10. gno tal che lo spirito resta assorto in ammi-razione di tanta gloria: e divenuto come ch'è d'intelletto. O veramente si metun'Aquila al Sole, più che sa di Dio, più te l'anima a contemplar la bellezza, e confessa che ne sa meno, e più che con- la bontà del suo Dio; e Diotoccandola

111.

Cantajo ci, con cul già chiamava la Spola, Sarge, benchè quafi privo di vita, fi levi da sè di ma quell'estafi, ch'e chiamata di volontà . nell'ammirazione, si nell' amore : perchè alta vuol' effer l' ammirazione, ed alto l'amore . E in amendue Deus exaleatur fuftraffe fempre più superiore a tutta l'ammi-Job 7, 15, volar dietro a quel bene, che fla tant'alto:

Quamobrem elegit fuspendium anima mea. Se gli voladietro, è, perchè lo vede avvanzarsi sempre più su, di quel che ci vuole a raggiugnerlo : Accedes home ad eer alsum , Gexaleabieur Dous.

Confidera, come quelle estafi dianzi dette, vanno ordinariamente tra loro unite, non potendo avvenire, che il Sol Divino, entrato in un'Anima, la illumini di modo che non la infervori, o la infervori di modo che non la illumini. E cosi l'ammirazione accende l'amore, e l'amore aumenta l'ammirazione . Contuttociò non fono tanto quell'effafile medefime , che non poffano andar divife . E laragion'e, perchè ad amar Dio su la Terra non è neces-fario conoscerso, quanto s'ama. Pnò il calore che vien dal Sol Divino effere non di Nemo veffrim patiatur ut homicida , ant rado maggiore del fuo splendore. Ond'è ch'una femplicissima Vecchiarella può amar Dio più di quel che l'amano molti Teologi infigni, che fenza dubbio lo conofcono più di lei, come a Frate Egidio affermò S. Bo-naventura. Però dove l'ammirazione cecede l'amore, si attribuisce l' estafi all' intelletto; e dove l'amore eccede l'ammirazione , fi attribuice l'estafi alla volontà . L'estafi d'intelletto, con poco amore, non gnosi, perche sono di danno al prostimo; e è impossibile, perchè può essere puro dono di Dio; ma non è sollto darsi. E però ell' è i più lospetta ; sì perche può mescolarvisi norum appesitor . Homicida è . com'e noto. molto di naturale ,e si perche loggiace alle chi danneggiò il proffimo nella vita, Fur, illufioni diaboliche, potendo di leggieri il è chi lo danneggiò nella robba, Maledicus, Demonio rappresentare alla mente mirabi- è chi lo danneggiò nella riputazione . Alieli intelligenze che la rapifcano, ed eccitare nerum apperiter, è chi, se non giunse ad arper plù malizia frattonto qualche poco nel recarglicali danni con l'effetto, riuscito vacuore d'amor bugiardo, cioc di amore più no, sistudio almeno, es' ingegnò di arrerenero, che virile. L'estafi della volontà carglieli col tentativo. Che però alienerum è più ficura , se l'amor fiatale però che appositor è qui propriamente , come alis-

nel più profondo del cuore , la tira a sè paparifes eguale nell' Orazione , e nell' con un'amor si foave, ch' ella non poten- Opere, Perciocche quando nell' Orazione do più regger'a tal dolcezza, convien che l'amore è si poderolo, che può cavar quafi partafi in certo modo da se per unirfi a lui , l'anima fuor dal corpo , a par della Morche a sè da lungi la chiama con quelle vo- te; anzi può far talora che 'l corpo stesso propera Amica mea, & veni , E qui fi for- Terracontro il fuo naturale, per correr dietro a nulla più che all'odore di quell' im-In ambedue accedie home ad ser alsum , si menfo diletto , che pruoval' Anima ; come può stare, che poi riesca nell'Opere un' amor fiacco? Anzi conviene che in queste ancora egli mostrisi così eccello, che facpra hominom . Perche se Iddio non si mo- cia all'anima adempir la legge Divina con persezione, non comunale, ma eroica, razione, è a tutto l'amore, chen' habbia qual' è quella dichi non folo sprezza per l'Anima, l'Anima reflerebbene' suoi can-celli, come già capace di lui ; ne sificia d' gni fallaci, la gloria falfa, e tutto ciò che fi oppone anche leggiermente al voler Divino: ma di pril abbraccia con animo generolo ogni patimento, gode nella po-vertà, giubbila nelle perfectizioni, e ben dimostra ch'egli non vive più a sè, ma vive a Dio folo; anzl con una foggia di vita effatica, vive in Dio, come una gocciola, che fommerla nel mare non è più quella , tanto ella ftà quivi ascola. Que sur sum funs que. Celoff ;. rite , que furfum funt fabite ; mortui onim eftis. & vita veftra abscondita eft cum Chrifte in Des . Però là dove non fi scorge ancora quest'eftafi , che può nominarsi di Vita , ogni altra la qual pruovifi al tempo stesso ; o fia di Volontà, o fia d'Intelletto, troppo è infedele.

#### XIII.

fur , aut maledicus , aut alienerum appetiter . Si autem ut Christianus , nen erubofent : g'erificet autem Doum in ifto nomine. 1. Petr. 4. 15.

Onfidera, come havendo San Pietro J voluto enumerare qui alcuni di quei delitti i quali fono puniti più dalle leggi , ha fcelti quegli che sono riputati più vergoperò ha detto: Nemo vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alie-

de a discutere i desiderj, ma gli attentati . E questi delitti sono tutti vergognosissimi , perchè dipendendo la stabilità degli stati dalla giustizia scambievole, che gli nomini fi mantengono tra lor, è dovere, che chi la rompe, fia non folo punito con quei supplizi, i quali fono evitabili con la fuga, ma con l'infamia, la quale arriva per tutto. Audient Gentes ignominiam tuam . Però ne-Ter 46.12. mo vestrum pariatur, ut Homicida, aut Fur, aut Maledicus, aut alienorum appetitor , dice San Pietro , perchè effendo questo un patire qual uomo ingiusto, è conseguentemente un patir qual disonorato. Non così già succede poi nel patire qual Cristiano . L'essere Cristiano è cosa di gloria somma, e confeguentemente è cosa ancora di gloria fomma il patir come Cristiano, conciossiachè il male della vergogna non confifte nel riceverla, confiste nel meritarla. Si quid 1 Feir.3.14 parimini propeer iusticiam, beati. Che l'effere Cristiano sia cosa di gloria somma, è ma nifestissimo, perchè ciò non solo è mantenere a ciascuno la sua Giustizia, ma ancora la carità: In hoc cognoscentomnes, quia discipuli mei estis , si dilettionem habueritis ad invicem. E così non folo è non danneggiare il prossimo nella vita, come fal' Omicida; ma ancor falvargliela, a costo se bisogni infindella propria: e nonfolo è non danneggiare il prossimo nella roba, come fa il Ladro; ma ancor donareliela, con l ispogliare fin sè per vestire altrui: e non il patire per effer Criftiano: ch'è quanto | non erubefcat. dire, per effere proteffor di si bella legge? Si autem ut Christianus, cioe Si patiatur ut Christianus, nenerubescat, perchè quantunquel' effer punito fia cofa nel fuo genere di vergogna, non è più tale, quando la punizione non solo è suor di ragione, ma ancora contro. Erubefeite super viis veltris domus Frech. 16. Ifrael, dice il Signore, non fuper opinione 32. aliena, ma fiper viis veffris. Che farebbe però fe tu op raffitutto il contrario di ciò ? E non temessi di meritar la vergogna , temessi di riportarla?

Confidera, quanto l' Appostolo sia difereto. Non dice che l' nom non fi afflig fatto come a Cristiano, o sincero, o retga, quando gli accade patire alcuna igno- to , o religiofo , o zelante, tu ti lamenti minia come Cristiano; dice solo che non con modi brutti di quegli, che te l'han

11.

norum invafor, o veramente inspellor ad in- le ne vergogni: non erubescat. Non dice vadendum: perciocchè la legge non si sten- che non se ne affligga, perchè ben sa egli, che il fenfo vuol fare qualche poco, ancorane'Santi, l'uffizio suo; ma dice che non se ne vergogni, perchè se ancora, che se il fenfo vuol fare in effi l' uffizio fuo, lo dee fare altresi con moderazione : e però fe rifveglia in loro qualche rincrescimento del mal che foffrono, ancora come Cristiani; non dee risvegliare vergogna, perchè la vergogna negli uomini fenfati dev' essere solamente di ciò ch'è vituperabile , benchè fino a tanto che la virtà in loro è fiacca, sia qualche poco ancora del virupero, e però habbiano ad ora ad ora bifogno di chi If. 12. 20 gl'inanimi a non temerlo : Nolite timere opprobrium hominum. Se però niuno di tutti quei che patiscono senza colpa, ha mai da vergognarfi di un tal patire ( come han voluto fino i Filosofi stessi) ma l' ha da disprezzare con cuor magnanimo, quanto meno, che patisce come Cristiano, cioè patisce per fostenere l' onor di Cristo, patisce per la pietà, patisce per la pudicizia, patisce per la carità, patifce per non lasciar tra le genti allignar gli errori ? Ha il Cristiano da calpestare la gloria di questo Mondo, come fragile, come falfa, e ha da gloriarfi nella speranza di quella gloria che gli verrà Rom sai poinell'altro, come a figlinolo di Dio. Glariamur in fe gloria filiorum Dei . O'1al cagione ha dunque egli di vergognarfi per quella gloria, che gli è levata ingiustamente di quà: mentre quella gloria che gli è levata ingiustamente di quà, gli dovrà vafolo è non danneggiare il proffimo nella lere ad accrescere tanto quella, che gli verriputazione, come sa il Detrattore; ma an- ra si giustamente di la? Più ch' egli è vitucor accrescergliela, concedereli fin gli ono- perato come Cristiano, più cresce nella ri talvolta dovuti a sè. E si può trovare speranza di una tal gloria; e però tanto memai gloria maggiore di questa? Nò certa- no allora ha da vergognarsi, quanto più mente. Adunque qual maggior gloria, che vien vituperato. Si autem ut Christianus

Confidera, come però appunto San Pietro non è contento che chi patifice qual Cristiano, non si vergogni, non ernbescat. Vuole ch'egli di più glorifichi Dio, e il glorifichi in un tal nome appunto di Cristi ino: Glorificet autem Deum in isto nomine. Ma che vuol dire glorificarlo in tal nome ? Vuol dire glorificarlo con istar saldo tra le ignominie nel nome di Crittiano ? Sì : ma non bafta. Vuol dir di più, glorificarlo col non far cofe tra effe, che disconvengano a chiunque porta un tal nome. Se quando tu patisci alcun vitupero, che ti vien

fatto, setialteri, seti adiri, se interior- intorno daturbini, e da tisoni, veggono menteru brami loro alcun male, onde mall' onde minacciose venir sopra il loro lenifestifiche il Cielo, col punir' esti, difende te, si può dir che patisci un tal vitupero da Cristiano? Glorificat Deum in ifto nomine? No certamente: perche la legge di Cristo t'insegna a pregar per coloro che ti calunniano, t'infegna a benedirli, t' infegna a beneficarli, t' infegna ad amarli, ancora dopo tutte le ingiurie più orribili, come prima, cioè come ami te stesso. Adunque questo hai da fare. Se lo farai, buon per te: allora sì che glorificherai il tuo Signore come si conviene, perchè qual gloria può egli riportar da' suoi servi maggior di questa? veder, che per amor suo si contentino essi amar coloro, da quali surono non pur'offesi, ma oppressi: e per qual cagione? fol perchè vollero salvar con petto di Cristiani veraci il suo onore a Cristo . Quindi è, che da tutti i Martiri fu fenza dubbio glorificato il Signore infinitamente; ma dachi più? da quei che tra'tormenti medefimi arrivarono a rendere ben per male a i tormentatori: ora difcacciando dal corpo stesso di que crudeli il Demonio, ora sanando loro la vista, or salvando loro la vita, or costituendo li eredi di quanto havevano, come fece il gran Vescovo San Cipriano con quel Carnefice, che stava già col ferro alzato a spiccargli il capo dal busto. Aspira ancora tu nel tuo stato ad immitar più che puoi co-Rom 12.12. Si degni elempi. Noli vinci à malo, fed vince in bono malum; e allora nel patire qual Cristiano, non solo glorificherai Dio semplicemente, come fa chi non però lascia di professarsi Cristiano; ma lo glorificherai col modo più nobile, ch'e quanto dire, operando ancora in quell' atto tanto peno-

XIV.

fo, da Cristiano.

Sember quali sumenses super me fluttus simui Deum: O pondus ejus ferre non potui. Job 31. 23.

temere il furor Divino fia proprio di uo- Vero è , che come i Naviganti per molmini più peccatori, che santi . Si può tro- to raccomandare ch'essi sacciano al Cievar più fanto uomo di quello che fosse lo la loro vita, vicina a perdersi, non Giobbe in qualunque stato, e fortunato, e lasciano di ajutarsi quant' anche possofunesto? Epurodi ciò ch' egli afferma di no , e remano , e sarpano , e sciolgose medesimo ; Semper quasi sumenses super no , e troncano ciò che occorre ; così me fluttus timui Deum. Non v'è spavento nel caso nostro sanno anche i Santi, e paragonabile a quello de' Naviganti, i così volca Giobbe significare, sotto metaquali in mezzo all'Oceano, affaltati d' ogni | fora, di haver' anch' effo operato. Neque

gno, e portare il subbissamento . O' che commozione! ò che gr'da! ò che ge-miti! ò che fracasso! È pur così diceva Giobbe di temer sempre sopra di se il suo Signore, quasi flutti gonfi, cioè quasi flutti, non solamente possibili a sollevarsiin tempesta orrenda, ma sollevati. Ne ciò punto è contratio alla Santità , anzi e conformissimo: perchè da quello la Santità piglia lena . Che cofa è Santità ? Non è un disprezzo universale di tutte le cose umane ? Or' ecco donde singolarmente si genera un tal disprezzo : dal veder Dio sopra di sè quasi in forma di rovinosa procella già già imminente . Perchè ficcome i Naviganti intal caso non penfano a'conviti , non penfano a glorie , non pensano a guadagni, non pensano a passatempi, ma pensano a quello solo, che solo importa, ch'è a porre in salvo la vita: cosi non ad altro penfano i Santi ancora nel caso nostro, che a salvar l' Anima. Tu vivi per ventura fino al di d' oggi con un'attacco grandissimo a tutti i beni di questa misera Terra. Che segno è ciò ? Segno è che sempre miri Iddio verso te come un Mar tranquillo, da cui non sovrasti naufragio. Miralo in tempesta, e vedrai, fe potrai d'indi in poi più pensare ad altro, fe non che a salvarti , anche ignudo sopra una tavola . Valida nobis tempestateja-Elatis, sequenci die jallum fecerune . Tanto presto alla tempesta gagliarda succede il

Confidera, come i Naviganti in tempesta non si contentano di sprezzare quanto hanno, per non perire; ma levano voci al Cielo così pietofe, che mai non fanno in altri tempi ne piangere, ne pregare con pari affetto. Così fanno i Santi ancor' essi nel nostro caso. E però disse Giobbe: Semper quasi sumentes super me flutius simui Deum, per dinotare che fempre fi era raccomandato a Dio ne' suoi di con quella cordialità, e con quella caldezza, come Onsidera, quanto vadano ingannati sa chi si vede venire addosso i marosi irati: tutti coloro, i quali si pensano che Tamquam inundantes aqua, sicrugitus meus. 1063, 14.)

Job 17-6. enim reprehendit me cor meum inomuivital rarlo, non pertimore di venir da lui subimen , potè dir egli , canto era ftato sempre to gaftigati alla prima offesa leggiera che attento a fuoi debiti. Che fai tu mentre gli faranno . Ma tu discorri così , pernulla ei raccomandi, o menere raccoman- chè non hai ponderato bene fin' ora le dandoti non operi però nulla in conformità parole del Santo Giobbe. Senti come egli diquelche brami da Dio col raccomandar de le l'estate de l'estate

IIL

me in cempefta. Confidera, che tal volta pensi tu pari-mente all'ira di Dio, fingendoti di veder-la già Caricate a guisa di flutti gonsi: ma si. Il primo è timor di servi, il fecondo foora chi ? fempre fit gli altrui legni , è timore ancoe di figliuoli , i quali dalla ponon mai fu'l tuo . Qual maraviglia e pe- tenza del Re loro Padre, dalla rettitudine, rò fe non ei atterifci? Non così gia fanno dal rigore , prendono argomento di api Santi. I Santi dicono tutti a un modo prezzar tanto più l' obbligo , il quale con Giobbe : Semper quasi sumentes super hann'essi di vivere a lui soggetti : e però da com sonooc : semper quag rummeter parer name can at verec a mit oggette i e però da me faclut rima Deum : non fiper aiti; un lato fon promi a baciar la sferza, nò, fiper me; perchè ficcom' eglino fen- ov'egli giudichi bene di gaffigati, dall' alcono balfamente dife medelmi, così ten- tron geno per coltante, che quando ardifero fdegno, e per qual cagione ? Perchè gome per contante, ene quation arouneroj ineguio , e per qual cagione ? Petebe d'infolentir contro Dio , Iddoi di fubiro quantou un Re èpiù ammo di podefià, san Jerus gli manderebbe in conquaffo , come un to è più degno ancora di effere rifestrato battelletto : infolatore de 'unifolis, de d'a di lou vafalli : qui mon imolis in participation de l'estimate de l'accionatore de l'a cilità di dover' effere tollerato paziente-mente ne'tuoi missatti da Dio, non perchè sce fino agli Angeli stessi rispetto a Dio: 100 25416 grande habbi la stima della Misericordia Columna Caeli contromiscuns , & pavene ad Divina, ma perchè grande hai la ffima di te muum eius. E questo è il proprio de Santi, medefimo. Ti fembra d'effere sì ben for- di cui però mille volte fi dice nelle Scritnito , o di maniere, o di meriti, o di ta- ture che temon Dio , temono la grandezlenti, che fi debba a te , come te, usar za di Dio, temono la giustizia di Dio , più rispetto, di quel che si usi alcomu- temono l'ira di Dio; na non so dove si di-ne dell'uman Genere, ne' salli stessi che ca ancora che temono i suoi sagelli, se non fon commeffi da te. Ma à che superial al più in find di dichiarati merirevoli d'i ben graffal Predii: quafera adipe indiquina: serum. Se havessi sioni quasi de la comme della sia carità: suma ser-luo disa necessità della sia carità: suma ser-Pf 71. bito dire anche tu più di Giobbe : 3 emper num simeo. Questo è il timore che Giobbe quasi rumenses super me studies irimui Deum, dimoltrò in questo luogo: e però egli difetanto ti dovretti riputara metricevole di se. Semper quasi rumenses super em studies.

volta a Dio con più chiari termini in quel- animo, quasi un legno fatto giuoco delle le voci : Verebar emnia opera mea, feieus tempeste ; si umili vva tutto al suo gran

quod nen parceres delinquenei . Non già cospetto, si abbassava, si annichilava . e nemini delinquenti, trovandofi altrove ferit fi dichiarava inabile a ributtare così gran Malach., to : Paream eis , ficur pareit vir filio fuo pefo, inabile a fostenerlo, più che non è 17. fervienti fibi; ma delinguenti mibi : tanto inabile a tanto un battelletto affaltato già

10b1014. inesorabile in qualunque minima colpa eius ferre non poini, cinè porentiam eius, che commetteffe. Si impius fuere, va mi- porefiarem eius, la quale è detta qui peso,

IV.

cevole al Santi grandi, i quali hauno a con- comune anche a Cristo nostro Signote, tenersi dal male per non offendere il loro anzi in lui su maggiore che in qualunque Dio, pernon difguftarlo, per non difono- alteo : che però di lui folo fi truova fcritto

mere i gastighi di Dio, diversa cosa è tegaftigo , pronto , presto , apparecchiato / imui Deum , & foudus esus serse una possis : di subito sopra te , come i flutti in aria: perche consisterando egli la gran potench'è ciò ch' egli ancora proteftò altra za, che haveva Iddio di fubbiffarlo in un'

Giobbe riputavasi degno digastigo anche dall'Oceanoche glientra in seno . Pendue perch'ella etanta, che aguifa di pelo im-Considera, come questo può a te sem-menso, non solo supera chi che sia, ma il brare un timor servile, e però non consa-subbissa. Questo timor ch'hai quì udito su

che

Ottobre.

If. 11. 3.

che ne su pieno. Replebis sum spiritus simo- | zioni vocali gli chiedi ciò , che torna speris Domini. Perch'egli solo l' hebbe qual cialmente in prò del tuo spirito ; giacchè fi conviene rispetto a Dio. Chi teme Dio, no'l teme come buono, no'l teme come benigno, lo teme come gastigator degl' iniqui anche severissimo. E come tale Cristo pur temè Dio, non perchè Cristo fosse quanto a sè capace d'effere gastigato, ma perchè in Dio riconosceva Cristo in quanto nomo quel dominio fommo , il quale in esso risiede di gastigare ogni suo ribelle, e d'indi si umiliava a lui con affetto di riverenza proporzionata a sì gran dominio. Ne per altra ragione disse forse anche Crifonel suo Vangelo: Timere eum , qui postquam occiderit , habet potestatem mittere in gehennam . Potea dirci egualmente bene , timete gehennam , perchètemere l'Inferno non è mal niuno . Contuttociò volle dirci l più tosto , timere eum, qui postquam occiderit, habet poteflatem mittere in gehennam. per infegnarci qual fia l'oggetto perfetto del timor nostro: non è il gastigo, è il gastigatore. Pruovati ad amar Dio daddovero, escorgerai quanto sarà il tuo diletto in conoscerlo degno di un timor tale, qual' è il maggiore che di niun mai possa haversi . Timor Domini gloria, & gloriacio, & latitia, & corona exultationis. In neffuna co- lumba. fal'anima fanta sperimenta maggior la con-

folazione, che nel proprio abbassamento, e nel proprio annichilamento : e questo abbaffamento, e questo annichilamento ella mai non apprende più , che quando fi figura al cospetto di un Signor tale, che la può subito inabbiffar quasi un guscio nel mar furiofo . Semper quaft tumentes fuper me flultus cimui Dominum, er pondus ejus ferre non potui,

XV.

## Santa Terefa.

Sicue Pullus birundinis sic clamabo: medicabor us Columba . Ex Cant. Ezechiæ, 1f. 38. 14.

Onfidera, con quant' anfia l' avido 1. Rondinino, dentro il suo nido, apre la bocca gridando verfo la Madre, per notificarle la brama, ch' egli ha di cibo. Se l'Api. Mamolto diversamente. Le Mosche ben rimiri, vedrai che fra tutti i teneri pul- non fann'altro che pullare di rofa in rofa. cinetti, nessino a proporzion l'apre forse più largamente. Petò non ha dubbio, ch' non che vi volino: etale è il puro penfaeglimolto beneti vale a rappresentar quel-la istanza, con cui tu devi ogni giorno sup-super super cavarne ciò che yaglia solo plicar Dio, quando recitando le tue ora- a nutrirle ordinariamente : tal' è il puro

ciò folo dev'esserti il cibo caro . Sicue Pula lus hirundinis sic clamabo. Ma che vale, che la lingua affatichisi in chieder molto, se chiede fola? Convien che la mente unifcafi 1. Cor.1.14. con la lingua . Si orem lingua , Spiritus meus oras, cioc flarus meus : mens autem mea fine fruttu eft . Quid ergo eft? Orabo fpiritu, & orabo & mente. Però nell'ifteffo tempo , che tu a Dio gridi qual' avido Rondinino, hai da meditare qual' attenta Co-lomba, che manda gemiti dall' intimo del fuo petto : Medicabor ne Columba . M2 che vuol dir qui meditare ? Vuol dir discorrer sopra ciò, che tu chiedi a Dio, e procurare di penetrar bene il fenso delle parole; che a lui indirizzi, la forza, il fine e tutto ciò che vale a rendere le istanze tue più giovevoli. E non è forse cosa di gran rossore, vederchetu da tanto tempo già reciti il Pater noster, e che non fii contuttociò giunto ancora ad intenderne ben' il fenfo? Se vuoi però sapere in poche parole donde nasca un tal male, nasce da ciò, che tu qualvolta lo reciti, gridi qual Rondine, non mediti qual Colomba: Sient Pullus hirundinis fic clamabo , medicabor us Co-

Considera, che il meditare parlando in genere, altro non è che il penfare con attenzione. Ond' è chetal volra è tolto in fenso anche reo : Iniquitatem meditatus eft pinte. in cubili fuo . Tuttavia tra noi di prefenta è un tal vocabolo come proprio affegnato alle cose pie. Pero in tre modi tu puoi per cagion d'esempio pensare alle petizioni ch' haitutto di su le labora, del Pater noster . Puoi pensarvisenz' alcuna sorte di applicazione al fignificato. E questo è un puro penfare. Puoi penfarvi con applicazione al fignificato, ma per cavarne qualche concetto ingegnoso; come si fa ancor da quei detti, che non son sacri. E questo è puro fludiare. E puoi penfarvi con applicazione al fignificato, non per curiofità, ma per ecciture in te sentimenti di divozione. E questo oggi addimandasi meditare . Hai tu offervato ciò che succede nel tuo fiorito Orticello: Su le medefime rose volan le Mosche, volan le Canterelle, volano E però di lor non può dirfi nulla di più, fe

studiare. L'Api vi volano, è vi si posano di lui , e a disaminarle , con una comcome appunto della Colomba fi dice , che frutto; perche non ha messe in te le radici allora meditianch'effa, quando al tempo ferme. medefimo penfa, e geme : Quafi Columba

medicantergememus. ш.

16 (9. 11.

Confidera, come a te forfe parerà grave uno studiotale, benchè ordinato a pu-ro nutrimento di spirito. E però dirai, che il meditar non è buono, che è meglio affai il contemplare : giacchè dalla contemplazione fi cava per una parte l'ifteffo frutto, che caverebbefi dalla meditazione, e

anch'effe all' ilteffo modo, ma per trarne piacenza individuale in ciascuna d'esse solo quel sugo più dilicato, e più dolce, Capus ejus aurum eptimum. Cema ejus se soci do reciti il Pater noster. Cercate d'inten- vivi ingannato! Nella Contemplazione si dere, più che puoi, l'akto fenfo delle pre-gode il fuoco dell'amor divino, ch' è sì ghiere che porgia Dio, ma affine di gio-foave; non può negarfi. Ma nella Meditavar frattanto allo spirito, con affetti ora zione egli suole accendersi : In medicariene di fiducia, or di confusione, or di com-punzione, or di amore, che sono quegli gnare di sare ancora tu, come chi dicea : PL 38 «onde formali il mele eletto , chiamato di Sieno Pullus birundinis fic clamabo , meditadivozione . Quando tu nel modo ora ber se Celumba: altrimenti nelle occasioni udito , applicherai l'intelletto infieme, e di vincere te medefimo ti avvedrai, che la volontà su ciò, che tratti con Dio, al- l'Orazione da te affettata, è una pianta lor diraffi propriamente che mediti : fic- bensì da frondi, e da fiori, ma non da

Confidera , come questa dottrina , ch'

hai qui fentita, è tratta da i principi di quella Santa, che nella fublimissima scuola dell'Orazione è divenuta a' giorni nostri Maestra si accreditata: cioè di Santa Terefa. Ella comparve già nella Chlefa il paffato fecolo, qual' amabile Rondinella, annunziatrice di proffima Primaveta . Perchè a'fuoi giorni, anzi per fuo configlio, e per ancora maggiore; e per l'altra si cava senza sua cooperazione, risiori quel grand' On fatica, ne si dà in essa occasione alcuna al- dine del Carmelo, che nato (come dilo foirito di diffrarfi, o di diffeccarfi, come cono ) il primo , qual Giardino di feelri gli fidà nella Meditazione, che troppo è contemplativi, fra cui trovasse il Signore più di fuo genere laboriofa. Ma fe tu parlaf- le fue delizie; era poi flato, per la lunghezfi così, ti mostreretti per verità poco esper- za del tempo, sopraffetto omai quasi tutto to nella scuola dell'Orazione, perch' erre da un crudo verno. Quindi compito ch'el-resti ne'suoi primi elementi. E qual' è mai la hebbe interamente un tal debito, spara is different as the passe are la Mediazzione, is a ma successione and in the condomination and i ta, avvanzata, la quale non si fapiù con dati precetti proporzionati a qualunque lungo discorso, come sisaceva una volta, grado, in cui l'uomo mai trovasi di Orama con una semplice occhiata, che non dà zione ; così praticò sempre in se stella . pena, anzi infonde un gaudio grandiffimo, ed infegnò a tutti gli altri, ciò, che io ti benchè or maggiore, or minose, fecondo dico, di non volere afpirare a i più ecpenche or maggiore, or minote, i (condo) dice, di non voitre alpirar a i più ecig radi d'amore « quali elle è giunta.

Convivoi penche on una femplicare del vitto vitti prima di haver poffe le penne.

Convivoi penche on una femplicare di vitto di vitto di vitto di considerato di conderato di conderato di conderato di conderato di conderato di pentre parte parte p La fogla ballachi o danomic

Conspirata a più litto pofo e, dentra più fi finete tutta i una inferita, si emplorando la divina milica
contante di litto porto del mondiare di conditare di proprio di proprio di conditare di proprio di conditare di proprio di conditare di proprio di proprio di conditare di proprio di proprio di conditare di proprio di prop chè già prima fi è trattenuta lungamente ch'ella havea ricevuti in questa matetia a diffinguere ad una ad una tutte le fattezze da un' uomo fanto; e poi abbandonava

Manna dell' Anima.

Dottori, e come tanti hanno fatto anche dopo lei, Piglia tu però questa Santa per avvocata a laper fare queste due parti utilifime ch'hai sentite: di Rondinino che ardentemente fi raccomandi al Signore, o di Colomba al tempo stesso che mediti attentamente. E perchè queste non possono farsi meglio, che nella sopradetta Orazione del Pater noster, quest'anch'io qui voglio asfegnarti per più mattine da meditare, fecondo i fenfi più schietti, e più salutevoli, ch' ho saputo cavare dal veder, s'io non erro, i più di coloro, che n'hanno fin' ora scritto di professione, Affinchè tu Jauando poi dovrai recitarla, ti riduca sempre a memoria, che a dirlabene, queste due cose ci vogliono: brania ardente, ed attenzione affettuofa: Sieut Pullus hirundinis lie clamabo: meditabor ut Columba,

#### XVI.

Sic ergo vos orabicis : Pacernefter qui es in Calis . er. Matth. 6. 9.

del Re, preffo cui rifiede l'immediahabbia faputo farlo. Mira però se verun' al- tis così ne cava altrettanta da quel disonotra più sicura di questa potrai trovarne. E re, che gli vien fatto da' Reprobi: men-

il ino spirito in mano a Dio, come un Va- tu taute volte t' invaghisci delle altre affinfeello, il quale fi pone in Mare a forza di nofamente, e trafcuri quelta, che avvanza braccia, e poi, quando è ful alto, filafcia di tanto l'altre, quanto l' Oceano avvanportar dal vento. Quindi per additare alle za tutti i fiumi, anche ufciti dal Paradifor file figliuole una forma di Orazion la più Se fai così, timenti di udire anche tu da bella che far poteflero, ella nel suo Cmm- Christo: Irrieum fecissismandatum Dei proinino Spirituale dichiaro il Pater noster, prer tradicionem vostram. Animati per tanto non in altra maniera che meditandolo , co- ad usare questa Orazione incessantemente , me innanzi a lei havean fatto già tanti facri e per poterla ufar come fi conviene, difponti fra te fteffo ad intendere quanto vaglia, con darle innanzi un'occhiata più generale, come fi fa fu 'l primo ingresso di una Villa megnifica, e con andare dipoi riconofcendola a parte a parte.

Confidera, come affine che un'Orazione fia valida ad impetrare, conviene, ch'

ellain primafia retta nelle dimande : Orario eft peririo decentium à Deo . Perchè fe nè meno a un Re della Terra fi porgon suppliche irragionevoli, o inette, quanto meno fi hanno da porgere al Re del Cielo ? E tale è questa Orazione Dominicale > E' Orazion rettiffima. Perciocchè due cose son quelle, chea Dio fiposiono chiedere rettamente . L'una è che ci dia quello, ch' è verobene: ch'è ciò che chiamefi propriamente Orazione. L'altra, che ci salvi da quello, ch'e vero male: ch'è ciò che più propriamente fi chiama deprecazione. E queste son le duc cofe, che qui chiediamo; fe non che quanto al bene, non el contentiamo di chiederglisolo il ben nostro, ma ancora il suo: anzi il suo più ancora, che il nostro. E perchè il ben suo non può esser' altro che la Onfidera, che se quel figliuolo stesso sua gloristicazione estrinseca, questa glorificazione appunto noi gli addimandiamo to maneggio del Principato , ti dettaffe con dire: Santificetur nomen tuum . Il ben egli di sua bocca la supplica, la quale tu de- nostro poi è di tre generi, ben celeste, vi porgere al Re suo Padre, certa cosa è, ben spirituale, e ben temporale. Il celeste che nessun'altra tu ne andressi a cercare più dee dimandarsi assolintamente, e ciò facciaabile ad impetrar ciò, che addimandi. Tal'e mo dicendo: Adveniar regnum ruum . Il per tanto la famosa Orazione, detta da spirituale dee dimandarsi secondo ciò, che noi volgarmente del Pater noster, che pia più ci conduce a confeguire il celeste. E ciò cemi or di proporti da meditare per tuo sacciamo dicendo: Fiar voluntar sua cipo. gran prò. Ella è una supplica da presentarsi Il temporale dee dimandarsi fin' a quel sea Dio Padre: masupplica, che ci su detta- gno, che non fi opponga allo spirituale, ta da Cristo di bocca propria; da Cristo di- ma che l'ajuti. E ciò pur sacciamo dicenco, che non solo è figlinolo di si gran Re, do : Panem nostrum quos idianum da nobis hee figliuolo fucuis' appoggia l' immediato die. Quanto al male poi dobbiamo a Dio maneggio del Principato: ma figlinolo an- chiedere, che ci falvi da tutto quello, il management rincipals: ma approved our congress of the state of the sta to integnarci il modo di chieder bene ; ed può punto diminuirgliclo : Si peccaveris Avvocato avvedutiffimo , onde ne men quid ei nocebis? Anzi come Iddio cava glopuò temerfi che volendocelo infegnare non | ria da quell'onore, che gli rendon gli Elet. 1

II.

tre nel medefimo tempo, con pari mostra | defi.dera quello che và defi.derato, ma di della fina onnipotenza, e rimunera quel più lo defi.deracon quell'ordine, con cui Canta. da quel male, il quale è contrario al ben sto s'intende per Orazion regolata?

rella lequirur . diligerur .

fiderium fuum infli dabitur . Ma chi è mai loquificut Eth tici , i quali fi perfuadevano più giulto in desiderate, che chinon folo di muover gli Dei loto con l' eloquenza :

della illa omnipotenza, è i illimeta que pia i deve defideratifi Ordinavi i in me charia-lii e punifice quelli. Ondè, che quanto a deve defideratifi Ordinavi i in me charia-lainno , mentr' egli è liberoda si fune- più dilucta, e più doke, ch' egli offia a illo bifogno. Gli chiediam folo, che falvici Dio: Il concerto de defideri, Ma che al-

noftio . E perche al celefte ( ch' e la con- Confidera, come affin che l' Orazion secuzione del Paradiso) è contrario solo il sia sicura, dev'essere di più concepita con peccato, però diciamo: Dimiero nobis de- grafi fiducia: perche ciascun di noi prova bitanestra. E perchè allo spirituale è di sua per isperienza, quanto c' inviti ad esaudir natura contraria la tentazione, però dicia: le dimande giuste, il veder che chi ce le mo: E ne nes induces in remerienem. E perporge, confida affai nella noftra amorevochè al temporale è di fua natura contraria: lezza: e però ce lo porge con animo, con ogni avverfità, però diciamo: Sed libera; affetto, e con brevità. Ladove chi fa l'opogni avventta, pero diciamo: soa uerra anetto, e con brevita. La dove chi fal' op-nes à malo. Se dunque eu ben offervi, rimi-riqui inna retritudine somma nelle diman-siamo tutti di razza si permalosi. Che farà de . E s'ccosì, come vuoi dunque dobi-i dunque di quel Dio, che si gloria di effere F.o. 6 1 tar punto . che Iddio non l'efaudifca? Qui fopra tutti inclinato al beneficare ? Erit tibi fer. 30. 19. anima cua in falurem , quia in me habuifti

Confidera , come affine che l' Orazio- fiduciam. Vedi per tanto, come queste dine fia ficura, dev' effer non folo rerta, ma mande fono a Dio proposte con animo, regolata, perche l' Orazione è interprete con affetto, e con brevità, che fono i tre de' defideri . E però qual farà colui , che vo- requifiti a coffituire una fupplica confidenglia efaudire, chi defideri più quello, che te. Sono proposte con animo : che però alvà defiderato affai meno; o che defiderit tri termini non ufiamo che quefti : Sanltifimeno quello, che va defiderato affai più? cerur. Adveniar. Fiar. Da. Dimirro. Ne in-Ecco però come Critto ha ordinaro be-ne quelle dimande, che dobbiamo a Dio apparir poco meno che imperiofi, se non ci ne quelle dimande, chechobiamo a Dio papart poco meno che impenon, i e non ci preferita nella noltra fupelica. L'ha ordi-fiultero fuggeriti da Crifico, per farci intendenate (econdo l'ordine, che noi dobbiamo re, chech idimanda a Dio cofe ginfie, non tenen neldeficir, pische pur troppo el el demandia dimanda con effeticione, come naturale a ciafcuno l'addimandar prima fifi, quando fidimanda a gli uomini: Poffer pactione, come diditanda con mantenda per pactione. che quanto al bene, prima egli fa, che qui polic con affetto: perche scaturendo l'affetchiediamo il Divino, e poi il nostro . E to da quella dolcezza di carità , che si moquanto al nostro bene medesimo, prima stra con Dio, e con gli nomini; ecco che egli fa, che glichiediamo il celefte, poi ad infinuare la carità verfo Dio, diciamo lo spirituale, poi il temporale. Il celeste è qui Parer, e ad infinuare la carità verso gli il nostro fine, cioè il suo Regno: e però nomini, diciamo Paser noster, e non folo egli hail primo luogo. Lo fpirituale fono aggiungiamo Dimitte nobis debit a noftra , fi-i mezzi da confeguir' un tal fine, cioe l' cut & nes dimittimus debiteribus noftris ma di adempimento della fua volontà : e però più quello che ad limandiamo per noi , ada pone nel fecondo. Il temporale fono il dimandiamo fimilmente per tutti, orando fuffidi, che agevolano tali mezzi ; cioè il fempre in plurale, come fi fa, quando cannottro pane quotidiano: e però si pone nel tassa coro pieno. E sono altresi propotte terzo. E quanto al mal parimente, prima con brevita, mentretutto ciò che fi chiede, egli fa che chiediamo d' effer liberi dal pec non fi può chieder con formole più fuccincato, che si oppore al ben celeste : poi dal- te, ne più spedite. E con ciò dimostrasi le tentazioni, che si oppongono ello spiri- una fiducia gi andissima. Perche l'usare di male; e poidalle avversità, che si oppone circumlocuzioni, come si coftuna ne Pringono al temporale. Epofto ciò, non devi cipi della Terra, è fegno affai manifefto di tu concepire una gran fiducia di effer' efau- diffidenza. Ond'e che in questo proposito dito, mentre ori in si fatta guifa ? Iddio ve- diffe Crifto. Oranes autem nelise multum lode che nonfolosci retto ne'defideri, ma qui; non diffe, multum orare, multa petere, regolato . Adunque, di che sospetti : De- multabrecari, na mu'tum loqui , e multum

Much 6.7. purant enim quod in multiloquio suo exaudianeur. Quello che ti fa esaudire da rific.17. Dio non sono le parole, ma il deside-Tio : Desiderium pauperum exaudivit Domimus . E questo può durar quanto piace : anzi se si dee sempre orare , come pur

Cristo impose, dee durar sempre.

Confidera, come la fiducia richiesta nell' Orazione non conviene che fondifi mai da noi si i meriti nostri , ma puramente su la bontà del Signore. E però affinche l' Ora-Lee' 35.11 zione fie ficura, ricercafi finalmente, ch'el-

la provenga da un cuore pieno di spirito d' umiltà : Orasio humiliantis fe nubes penegrabie . Perchè fecondo il nostro modo d' intendere sa ella gire infino a ritrovare i latiboli dell'Altissimo E questa umiltà appari-sce mirabilmente nell' Orazione insegnataci qui da Cristo . Perchè la vera umiltà confifte in diffidar affatto di sè, come miferabiusa questa Orazione, così dimostra, perchè non solamente dimoftra d' aspettar da Dio folo ogniben posibile, ma da Dio solo la liberazion d'ogni male, e passato, e presente, efuturo, a cui del pari con umiltà presuppone di star soggetto. Ben' hebbe adunque il Signore ragion grandissima quando disse: Sie orabisis. Perciocche questo è il vero modo di orare, per essere esaudito. Non diffe his verbis orabisis: per non escludere altre Orazioni diverse, quali son quelle, che fautamente recita ogni giorno la Chiefa, intenta a sollevare lo spirito de' fedeli con la varietà delle formole. Ma diffe sie, per avvisarci che affinche le altre formole sieno buone a impetrare, hanno ad esfere tutte conformi a questa: conformi nella qualità delle dimande, e nell' ordine, e conformi nella fiducia del dimandare, e nellaumiltà. E però vuole S. Agostino che a questa sola Orazione sia di necessità, che riducanfitutte le altre, se sono buone. Se non che questa si dovrà ancora stimare migliore dell'altre, mentre ella è la norma di tutte: Sic orabiris. Non si presiggè la norma nel lodar Dio: perchè le lodi, che fono ad effo dovute, non hanno termine : Exaltate illum quantum potestis , major enim est omni laude . Ma si presigge la norma di supplicarlo : perchè le dimande hanne a far tutte ne' termini qui prescritti da Gesù

Cristo, il quale però ditte qui, sie orabicis,

ene qui, ne altrove dille mai , fic landabi-

XVII.

Pater :

Onsidera, che gran prodigio sia queto, che un'uomo vile, porgendo fupplica a Dio, possa con verità nominarlo Padre, ne solo posta, ma debba: Sie orabiris; Pater &c. E' tanto quefto, che non parrebbe fattibile, se Cristo non ci haves-se così ordinato. Però il Sacerdote, quando egli vuol fu l'Altare, qual Ministro pubblica, recitare col Popolo il Pater noster, premette sempre questo preambolo espresfo: Praceptis falutaribus moniti, & divina institutione formati, audemus dicere: Pater noster &c. per protestare, che cessa in un tal linguaggio la presunzione, mentre v è preceduto il comandamento, Prima pele, e in aspettare tutto il bene di Dio. E chi rò di snodare tu ancora la lingua in dire a Dio, Padre, risveglia in te un'intimo sentimento di consusione in riguardar chi fei tu rispetto ad un Dio, tu verme vile, tu laido, tu lotolento, tu peccato- 164.8. re : Et nunc Domine Pater nofter es tu :

nos verd lutum. Considera, come tutti gli uomini posfono chiamare Iddio Padre, in quanto fono sua creta, cioè in quanto sono stata formati dalle sue mani , e formati ad imogni di con amor paterno : Numquid non Pa- Malacha.

magine propria, e in quanto da lui fono protetti , provveduti , e pasciuti ancora ter unus omnium noftrum ? Ma noi fedeli , 10. quando chiamiamo Iddio Padre, habbiam la mira più alta. Lo chiamiam Padre in riguardo a quella grande adozion foprannaturale, che possediamo nello stato nostro di Grazia . Quindi è che Iddio , benchè nel senso più ampio sia Padre universale di tutti, Farer omnium; contuttociò a gli altri uomini su la Terra, non da se non doni vili, come fè Abrano, che Padre, e Padre siricco, non diè al figliuolo Ismaele in accomiatarlo, altro che un ceston di pane, che posegli su le spalle, ed un' utre d' acqua. A noi fedeli egli ferba l' Eredità , come Abramo fe' con Isacco. E però mira con quanto affetto hai tu sempre ad esprimere questa voce , qual' ora dici a Dio: Parer. L' hai da esprimere con doppio affetto: con affetto di figlinolo nell'ordine della natura, e con affetto di figliuolo nell' ordine della Grazia. Qual figlinolo nell' ordine della natura, tu gli devitutto il tuo effere, e però fei più obbligato di effere tutto

fuo, e con tutte le tue operazioni, che non

e l'Albero, con tutte le fue forlie, con degenerare a trattarci mai nè da fanti , nè giorno a sè tutto fimile nella Gloria, collantone i Princepesa, qua digna fune Princi-me simile già gli fei nella Grazia. Penfa qui pe, eginebi: E un'ignomini di gran lunga dunque che cuor dev'effere il tuo, quando maggiore a te, che fei figliuolo eccelso di

tu dici a Dio : Padre! Pater . III.

erano que' buoni Santi figliuoli di Dio a rigido Pedagogo, qual'era loro la Legge. alla malora? Vade Sarana? Un figlinolo di Quanto tempore hares parunius est, nihil Dio fatfi schiavo di Satanasso? O' che differe à favo, cum sie dominue omnium. portento! d che insania! d che immani-Con la venuta di Cristo, ubi vonir plenieu- ta! Ealtro questo, che andare in Conta-

è che adeffo non folo fiamo figliosoi di lo, perrecterar s'giorni tuto il Pater noDio adottivi , comi crano ancora que li feri seprima colla glii ola Prategiano di 
Rengate, gli i ma fiam chiamati i Verabasma fili gietti doltene a pie del tuto Patère, e non tutati
Dat vivi. E però volle qui Cello, che
come adeffo per favor fito ci chiamiamo 
non liberta figliosi di Dio ; così con
liberta chiamiamo Iddio , Pater. Sie esse
liberta chiamiamo Iddio , Pater. Sie esse
Collado.

Collado.

Collado.

Collado di Preserva Chelecche funete pariment.

Collado di Preserva Chelecche funete pariment.

Collado.

Conhadera, come per questragione na le questo cost martio. In somo surrare qui Critto voluto primieramente, for qua- not diffue somo, qui i re festi. E quello lunque volta diciamo quella Orazione Do- debito il ademple fopratrutto col cuore, minicale, chiamimo Iddio noltro Padre, Vero è, che non fia demple in qualunque nel fento più riguardevolte diatrai addori modo. Si ademple con amaz Dio per Dio, to i affinche fempre ci riduchismo a me: Ichè amor da figliuolo. Non fia ademple con a mar Dio per Dio, to to affinche fempre ci riduchismo a me: Ichè amor da figliuolo. Non fia ademple moria la dignità dello stato nostro, e però con amar Dio per que doni, che da lui spese fiamo figliuoli , non vogliamo vilmente ranfi: perciocche questo è amore da Mer-Mannadell' Anima.

tutti i fiori, con tutti i frutti, d'essere a da famigli, come pur troppo sanno tanti prò del Padrone, che lo piantò. E qual Cristiani indegni di quel nome medesimo figliuolo nell'ordine della Grazia, non fo-ch'effi portano. E pare a te che a un tuo lamente gli devi tutto il tuo effere, ma pari fiacofa giusta andar perduto dietro a l participarti , con intenzione di farti un i figliuoli o di un Maccometto, o di un Me- 1(1).

Dio, chinare il guardo a i guadagni, alle Confidera, che nel Testamento vecchio glorie, a i piaceri impuri : che non sarebbe ad un figliuolo d' Imperadore l' accumular dottivi pur' effi, come fiamo noi , merce lo fiabbio de ilettamaj , l'ambir la foprainla grazia, che fin da'principi del Mondo fu tendenza delle latrine, l' immergerfi nella donata a tutti coloro , che haveffer fede marcia delle carogne. E pur tu tante volte nella venuta, allor futura, di Crifto. Con-tuttociò rare volte quel Santi Hefti chiardi diar la transfilio larra, anti a farti Chiavo cono Iddio lora Padre, fe non quanto al-la Creazione. El a ragion' era , perche (gantini que foficio anch' effi veri figliuo li adottivi , con tuttociò non ardivano dir la Crifto figliuolo di Dio naturale , per fi tali: merce ch'effierano nello ftato an- ingannarlo: Hacomnia ribi dabo , fi cadene cora di servi, come que figliuoli, che per aderaverie me. E perchè non gli rispondi effere ancora pargoli, stan loggetti ad un anche tu, come fece Cristo, che vadane

do semperi, fiamo arrivati ad ufcire di fer-vittl: lam non finum; fervi, fed fiii. Ond' puoi giungere ad alzar più gli occhi al Cie è che adefio non folo famo figliuoli di lo, perrecitare a' giorni tuol il Pater no-

te l'Appostolo quando disse : Quoniam au Dominicale, chiamiamo Dio con questo tom eftie filii, mifir Dous Spiritum filii fui in nome di Padre, perchè ci riduchiamo spefcorda voltra, clamancem: Abba , Parer. Che fo a memoria non folo la dignità dello ftapare dunque a te del tuo flato ? non ti par to nostro, come pur'ora si dicea, ma ancotale, che meriti un' alta stima ! Sci nel ra quegli alti debiti, che ci stringono a digrado medesimo di Gesù : se non che egli portarci verso Dio da figlinoli . Questi debie figliuol di Dio per natura, e tu sei figliuo- ti fi riducono a cinque. E sono, di amarengined all Dobs, ma per adorson. Nell ril o, di onorario, di shibibilito, firminante la fingliulo vero ua nora, e fi- lo, e finalmente di foggettare il ali fia si fer. Eccl. 1.1.

Rampste. Immente fei figliulo vero ua nora, e fi- lo, e finalmente di foggettare il ali fia si fer. Eccl. 1.1.

Rampste. Immente di foggettare il ali fia si fer. Eccl. 1.1.

Rampste. Immente di foggettare il ali fia si fer. Eccl. 1.1.

Rampste. Immente di foggettare il ali fia si fer. Eccl. 1.1.

Rampste. Immente di foggettare il ali fia si fia

Hh 3

Malach. 16 onorarlo . Si Parer ege fum, wbi eft hener voluto così animare il cuor nostro ad una meur ? E questo debito si adempie soprat- sicurezza infallibile d'ottenerle . E qual lode verso Dio, di rispetto , di riveren quale non ami di compiacre i figliuoli in Et 49-19. za . Sacriscium laudis henoriscanis mo. Ve- ciò, che è giusto ? Adunque che dovrà

Martifit è di Cortigiano ad un Principe . Popu lis off. Questa per tanto è la ragion princi-

E .l.4.11, obediens . E quelto debito fi adempie fo- mine filler nofter es zu . & opera manum zua-

10-15.1. con l'ubbidir per amore . Chi ubbidifce le dal fuo fabbro:così noi molto più ci pof-

Jergas, quello dell'immitarlo: Patrem vocabis me, vobis facere, Domus Ifrael, aie Dominus? Diffi

Hebrit.7. la fina sferza paterna: In difciplina perfeve- nequent. Non foggiace a ignoranza perche la 1191.

les. p. fue . Il far cosi è procedere da figliuolo : il confirmifi , aut fecifi; confirmifi , col debrontolare è da discolo . Fraftra percuffi creto,che chiamasi d'intenzione fecifis, con

files vestros: disciplinam non recopernat . quello di esecuzione. Se però Dio, benchè E però ecco quello, di cui Cristo ha voluto , che ti rammemori qualor tu dici a per questo solo, perch'egli è cagion nostra , zia scorgesti, che manchi in tutti?

VI. ne chiamiamo Dio col caro nome di Pa- ti , che se in qualunque delle sue petizioni dre, perciocche facendofi in effa di mande la replicaffi. Parer fantificerur nomen runm,

cennario. Il secondo debito è quello dell' l'altissime, come tu a suo tempo vedrai, ha tutto con le parole: cioè con parole di è mai quel Padre, ancorchè terreno, il ro è, che l'onore gradito a Dio non è sare il Padrecescile ; il quale è tanto mag-quello, che puramente gli fi dà con l' giore, e miglior di loro . ch' annà loina efterno , ma con l' efterno insieme , el' pur v'e chi meriti di venir da noi più nomi- M. h ..

interno . Altrimenti che onore è quefto ? nato Padre? Patrem molite vecare vobis fuber Non e onor di figliuolo ad un Padre caro : terram, unus oft enim Pater vefter, qui in Calue bie labiis me bonoras, cor aucomoorum pale, cheti dee muovere a fidarti in fomlenes est à me . Il terzo debito è quello mo di Dio . Il saper, che tu appartieni a lui .

dell'ubbidirlo . Erie velus flius Aleissmi come effetto alla sua cagione. Es mune Deprattutto con le opere, perchè confifte remomnes nos. Però ficcome una flatua, se nella esecuzione puntuale de' fuoi precet. havesse senso, si prometterebbe ogni bene ti . Omnia que pracopifti mibi , faciam Pa- da quell'efimio Scultore , che la formò, ogni ter. Vero è, chenè meno questo fi adem- Pittura dal suo Artefice, ogni Palazzo dal pie in qualunque forma: fi adempie folo fuo Architetto, ogni ferramento giovevo-

per timor del gassigo, ubbidise da ser- samo promettere vivamente ogni ben da vo, non da figliuolo. Il quarto debito è Dio. Numquid seus seguins ifte, non petere setable. poft me ingredinen ceffabis . E quefto de- molto più . Perchè gli altri agenti poffono bito non può adempirfi fe non che unita- per vari difetti, che in loro truovanti, manmente con tutto l' uomo , col cuore , care infinitamente dal felice governo de con le parole, con l'opere: perchè confi- loro effetti, benchè per altro lor cari ; Ma fle in procurar difar quanto mai fi fa per Iddio non già:perciocchè Dio non foggiacamor di Dio con la perfezione maggiore , ce adifetto alcuno. Non foggiace a impo-che ci fia possibile : Estera perfelli , feur o tenza, perche la mano sua vince tutto. Non Parer vefter caleftis perfellus eft . Il quinto eft abbreviaramanus Demini (com' è la mano debito è quello finalmente di foggettarfi al- d'un'arido, o d' un' attratto) ne falvare ne

rare) ramquamfilis effere se Deus: quis mim mente sua vede tutto. Omnio muda, & apera Films, quem un corrèté Parer? É quello seus reulis sius muda, petchè le vede al di suo-adempies con accettar pazientemente à l'isqual corpo ignudocapera, petchè le vede Ted.ja. agalishi, che Dio cimada, ja poverta; a accoral di dentro, qual corpo non folo l'enfermità, le ignomine, le tentazioni, con perfindere, che di vertica e la comparazioni con perfinderei, che di vertica e laman-da pernofito bene. Quidiligi filma fama, che perticali contro di co

Dio : Padre . Ha voluto, cheti ramme- quanto più dunque ce'l dovrà fare , prega-Dio : Padro . Ha Volinto , chet i ramme- quanto piu dunque ec i dovra i are , preja-morid'ogni debito ; il qual fei tennto di lono econiflanza? Quefia è la bafe , fii la rendergii qual figlinolo : ma [pecialmen- quale hai tu da fermare quella fperana , che te di quello, in cui manchi più E. Equal fi. non confonde . Saper che per tantitioli gliuolo farefli però di Dio , fe tu per difgra-l ddio ti è Padre : e però quella, parola di Padre par meffa ancor nella prefente Ora-Confidera, come finalmente Crifto hà zione, perfondamento di tutta l' Orazioordinato, che in quella nostra Orazio- ne, e di tutte le parti di effa : non altrimen-

-1) - - L Cocarte

Pater adveniat regnum tuum, Pater fiat vo. 10 , che diciamo qui Pater nofter, non Paluneas eua, e così dell'altre. Questa parola Parer, questa, dico, è qui la parola, cheregge il tu tto.

## XVIII.

# Pater nofter .

di suo Padrespera di 'poter consegui-re affai più dalui, di quel che speri a proporzione un figliuolo, ch'hà con esto sè folto numero di fratelli . Non ti divifare però , che se ciò avverasi rispetto a un Padre terreno, sia per av verarsi giammai rispetto al Celefte. Può il numero de'figliuoli di Dio falire anche a tanto, che vinca quello delle arene del mare : nè per tutto ciò niuno d'essi dee mai sperare indi meno per sè medefimo, perchè egli è un Padre, il quale abbonda per tutti . Si fueris numerus filiorum Rom. 9 7. Ifrael camquam arena maris , reliquia falva fient. Non ti perder però qui d' animo, fe un ascolti, che in questa bella Orazione Dominicale, non hai da dire a Dio Padre mio, come un figliuol unico, ma Padre nostro, come un figliuolo, il quale ha de' fratelli affai; perchè non oftante questo eglistaffi attentiffimo ad udir te, come se fratanti egli fuffe Padre non d'altri, che di te folo. Anzi più lietamente egli ti udirà, mentre dici a lui Padre nostro, che Padre mio, perchè dimostri con ciò dinon diffidare di quella potenza, ch' egli ha, come Padre grande, di far bene a tutti, facendone ancora ate : anzi dimostri di affermare con ciò, ch'egli pensa a tutti, che provvede tutti, che pasce tutti, e che si piglia una cura eguale di tutti . Æqualiter est illi cura de omnibus . E questa è la prima ragione, per la qual Cristo ha voluto, che noi fedeli diciamo qui Pater nofter, non Pater si bella del nostro Padre, che mostrerebbono tutti i fiumi ancor'essi di haver del loro, fe parlando all'Oceano, potessero giugnere a direli un di: Padre nostro. Tu ne mo-Ari una tale stima, mentre talvolta pare a te nel cuore tuo, che Dio non penfi a te particolarmente, perchè ha tanti altri dentro il tempo medelimo, a cui pensare? Questo è un temere, ch'egli habbia cuore men' ampio dell'Oceano, a cui tanto è il dover penfare ad un folo degli innumerabili fiumi, o maggiori, o minori, da lui prodotti; quanto è il dovere ad un'ora penfare a tanti.

termi, affinchè con questa occasione noi ci rammemoriamo, che fiamofratelli, eche però dobbiamo ancor da fratelli tra noi procedere, con procurar quafi a gara ogni ben tra noi. Tu quando ti riduci a fare Orazione, prieghi più volentieri per te folamente, che per te insieme, e per gli altri. Anzi quando prieghi folo per te, prieghi con Onfidera, come un figlinolo unico molto affetto, con molto ardore; e quando prieghi p r te insieme, e per gli altri , prieghi il più delle volte con languidezza . Ma questo è un'error solenne . Credi tu per ventura di scapitare, se prieghi per gli altri ancora, e non folo per te? Anzi allor è, quando tu fai daddovero guadagno grande per te medesimo. Perchè qualvolta prieghi per te solamente, puoi muoverti puramente dall'amor proprio. Ma qualvolta tu pricghi per gli altri ancora, e massimamente pergli altri a te non conginnti con altro vincolo, che con questo di fratellanza Cristiana. è indubitato, che ti muovi allor meramente da carità: e però rendendoti allora più caro a Dio,ti disponi ancora con ciò a conseguire da Dio più abbondantemente quello, che gli addimandi a un'ora per te : che però diceva l'Appostolo a'fuoi Romani : Te- Rom. 19. flis est mihi Deus, quod fine intermissione memoriam veftri facio femper in orazionibus meis. Mira, che gran conto teneva di ciò l'Appostolo. Arrivò infino a giurarlo. Se pur ciò non fece, perchè il pregare instantemente per altri, è tanto raro negli uomini, che appena si può credere di veruno, se non lo giura. Oltre aciò: pregando per gli altri insieme, tu mostri parimente di amar più Dio, che quando prieghi folamente per te: perchè tu mostri così di desiderare, che color che lo servono, fieno molti . Pregando per gli altri insieme, più ancor l'onori, perchè gli dimostri stima non sol di lui, ma di tutti quelli, che portano mi, perchè mostriamo di haver quella stima il suo ritratto. Pregando per gli altri insieme, più ancor gli ubbidifci, perchè gli dimostri sollecitudine non solo di te, ma di tutti quegli, che ti fono da effo raccomandati. Pregando per gli altri insieme, più ancor lo immiti, perchè discuopri un' amore fimile al fuo, che qual pioggia d'oro, si diffonde ampiamente sopra di tutti. E però ò quanto di vantaggio tu meriti, pregando per gli altri insieme! Ti comprovi con ciò fuo figliuol verace. Eftore imitatores Delfieur filii chariffimi, (quali fon quei che più fomigliano il Padre ) o ambulare in dilettione . Nonti dia per tanto stupore, se Cristo ha Eph. 5.1. Confidera, come appreffo ha voluto Cri- voluto, che si dica qui Parernofter, non

Pater mi. Vuol che ciascuno dispongati ad mon possiamo noi tutti, congiunti infieme, impetrare più facilmente quel che addi- E questo soccorso ancora di Gesù Cristo

un timiama d'odor celeste. IU. Malito. Numquid non Densumus creavis nos? Quare anacala dir tutto di . Padre mio . Dove fo-

il mel fu le labbra, ed il veleno in cuore?

Ore fuo benedicebane, & cerde fue maledicebane. E finalmente ha stabilita una possan-za ammirabile ad espugnar tutto il Paradifo , perchè ha ridotte tutte insieme le forze de'suoi sedeli in un solo corpo. Molti Soldati deboli, se combattono ad uno ad uno, faran derifi: uniti infieme riescono formidabili. Filii Ifrael, uno agmine perfequences, 8 m'in154 debilienbane emnes, ques invenire pesuiffens. E però Cristo ha voluto, che orando giornalmente insieme i fedeli, non ori ciascun

di loro per sè medefimo, ma tutti per ciafcuno, e ciafcun per tutti (Oracepre invicem, ue (alvemini) affinche l'affalto, che fi dà al tecl. 1 ce. Cielo , riesca di possa immensa. Si unu ceri- ce lo vogliamo arrogare anche noi per graderit,ab altere fulcietur . Etu non prezzi un zia; maffimamente non potendo uè meno udic.fat si belmodo di orare, o non lo frequenti? Maledicite terra Merez, dixit Angelus Domi-

da unici, se siam tanti. Non si divieta però . ni : maledicire habitatoribus epus, quia nen che tu orando privatamente in camera tua venerunt ad auxilium Demini, in adjuterium non posti mai per qualche ssogo di amore, IV. fertifimerum ejus.

Considera, come quantunque il soccor-me può fare in qualinque casa un figlinolo, so scambievole, che ci diamo, orando in si ch'ha più fratelli. Ma nel caso nostro, hifatta forma, vaglia infinitamente a confe- cordati, che ciò sempre tu fai con maniera guire qualfiaben , che sappiamo defidera- impropria, atreso l'alto offequio, che dere dal Padre nostro celeste: più nondimeno vesi a Gesu Cristo, il qual parlando a Dio a conseguirci un tal bene val senza dubbio sempre dissegui Parer mi, e parlando di Dio quel gran foccorfo, che presso lui si com- con gli uomini, sempre dille: Parer meur, piace di porgerci giornalmente il nostro ovvero Parer vester, Patris vestri, Patrem fratel maggiore, ch'è Gesu Crifto, con far voftrum, à Patre veftre : non diffe mai Pater per noi l'Avvocato svisceratistimo: giac- nester . E però quando tu verme vile vuoi dichè egli da sè folo, può molto più, che re a Dio, Pater mi, come diffe Cristo, io fui

manda, con efercitare tanti atti insieme ci meritiamo affai più con questa Orazione belliffimi di virtà, quanti fon quelli, ch' Dominicale, dicendo a Dio Pater neffer, E egli offre a Dio, quali aromi, conciunti in per qual cagione? Perchè in dir così, ufiamo a Crifto questo bell'atto di riverenza, di Confidera, come con questa preghiera, rispetto : di offequio, ch'è di lasciare a lui, fatta cosi in universale per tutti , ha Cristo | ch'egli dicagli Parer mi . Il dire a Dio , Patolto di vantaggio dagli uomini la super- ser mi, di buona legge non tocca, che a erge despicit unusquisque fratrem fum ? Ha nomolti fratelli, conviene a parlar ginfto, tolra l'invidia, perchè ciascuno procura il che dicangli Padre nostro : massimamente bene di altrui, come di sè proprio. Ha tol- parlandogli tutti a un'ora. Ma Crifto è l' Unita l'ineguaglianza, perchè ciascuno procu- genito di Dio Padre:e però a lui solo si dera tanto ancor di ben per altrui, quanto per ve il parlar da tale. Ipfe invecabit me : Pater Pf. 58 17. sè proprio. Ha tolte le inimicizie, perchè mens es en . Noi non fiam ne pure secondi gechi prima non riconosce il suo proffimo niti; anzine terzi , ne quarti, ne quinti geper fratello, come può andare a porgere nitisperciocchè come offerva S. Agostino, nè per lui suppliche cosi eccelse, quali son que- pur siam geniti, siam creati: e però dobbiafte, senza effer da Dio rigetrato qual men- mo parlare da quei, che fiamo, in compatitore, anche imprudentiffimo, il quale ha gnia di tanti altri creati anch' effi , e dire a Dio Parer meffer. Che fe noi fiamo di vantaggio adottati a quella figliuolanza medefima che è la propria di Gesù Cristo, vi siamo adottati si , ma per mezzo fuo . Egli è ftato quel gran figliuolo, che con esempio ammirabile, eslendo l'unico nel Reame di Diosuo Padre, ha desiderato di haver de' fratelli affai, che foffero coeredi di un tal Reame, e però ci ha impetrato dal suo Padremedelimo, che ci adotti , per metterci a feder feco ful proprio trono. Ma questo istesso ha da fare, che ognuno di noi, per gratitudine verso un fratel così buono, laici a lui folo quel grand' onore, che per na-

tura fi merita, di dire a Dio: Parer mi : ne

nell'ordine della Grazia voler noi parlare

dire ru ancora al Padre tuo : Pater mi , co-

HERE LANGUEST

per fignificarti, che quafi chiegghi ogni lun si favio dimandare cofe inette? Ad un sì volta Crifto licenza di poter farlo con li-bertà, affin di ufar con lui quefto termine di maggiore nel far cost, di quello, che tu farispetto, e di riverenza, come a colui, che resti ad un Rè sovrano, quando con alte foloèil generato: Cui enim beminum (fe ne istanze gliandassia chiedere, che si degnaftoglie lui folo) dixis aliquando Deus: Filius mens es tu: Ego hodio genui te?

### XIX.

## Oui es in Calis.

Onfidera, come un Padre sì nobile qual'è quello, che fi è descritto nelle due precedenti Meditazioni, ben fi co- oc. Pater vefter Carleftis pafcis illa . Crifto noice non poter'effere alcun Padre terreno. Concurtociò a distinzion più cospicua di tutti loro, dopo haver detto noi: Parer nofter, dobbiamo aggiugnere subito : Qui es in Calis. E per qual fine ? Forfe affin di cattarci, com'è costume, la benevolenza di effo, con un preambolo si specioso, e si splendido , qual' è questo ? Nò certamente. Perciocche tali artifizi fono tutti superflui parlando al Padre. Lo dobbiam fare, per eccirar noi medefimi a ricordarci, che parliamo a un Padre celeste: e che però ad un tal Padre dobbiam chiedere nulla mai di terreno, almeno qual' ultimo fine de voti nostri: ma che gli dobbiamo solo chiedere ciò, ch'è degno di chiederfi a sì gran Padre: Qua furfum funt quarito, qua Surfum funt fapite, non que fuper terram . Non pare a te, che faresti al Sole un gran lunque parte animata del corpo, per infima torto, se qualor'egli fosse dotato di senso, gli andassi a chiedere lambrusche, giunchi, singolare, ch'egli è nel cuore, e nel capo, ginestre, ranocchi ignobili? E'vero, che da perchè ivi esercita le sue più riguardevo-lui pure devi tu riconoscere questi parti ; li operazioni, nel cuore, come principale che sono agli uomini anch' esti di qualche della vita animalesca, nel capo , come prò. Contuttociò dovendo indirizzar prie- principio della vita intellettuale : così . ghi al Sole, gli chiederesti fiori, frumen- quantunque Iddio pure sia sempre tutto in to, oro, perle, piropi, diamanti eletti ; qualunque infima parte dell'Universo, si perciocchè questi sono i suoi doni più pro-dice non per tanto in più proprio modo, prj. Così quanrunque vengano da Dio tut- ch' egli è ne' Cieli, habitat in Calis, nel ti i beni ancor temporali , contuttociò , se tu vuoi punto trattarlo da quel, ch' egli chè ivi esercita turte le sue operazioni è, nongli hai da chieder quei beni, che più fegnalate; nell'Etereo, qual Monarchiederebbongli anche i Cavalli, anche i ca dell'ordinenaturale; e nell'Empireo, Cani, se a lui parlassero . Gli hai sol da qual Monarca dell' ordine soprannaturaquali fon rutti i beni spirituali i perciocche il nostro spirito è contenuto dal corpo , glialtri, setisaranno giovevoli, tiverran entro cui dimora, come in un suo ri-Man. 6.33. adjicientur vobis. Che sille dunque è il tuo Anzi con maniera inestabile contiene in nelle suppliche, che tu porgi a così gran Pa- sè quegli spazi stessi vastissimi , entro dre ? Lo tratti da quel , ch'egli è ? da Padre cui groffamente noi ci fingiamo , che stia celeste? Tu ad un tal Padre dimandar cole compreso, e con più vasta immensità da niente, come le tu fosti un Gentile ? Ad gli trapalla : Elevasa oft magnificentia tua

fe colmarti il feno di lezzo. Confidera, come affin di rammemorarci, che dann Padre celefte non dobbiam dimandare, se non quei beni, che sono proporzionati alla sua Maesta, sarebbe stato bastevole, che noi nell'invocarlo dicessimo Pater nefter, e poi foggiungestimo incontanente Caleftis i giacche tale è il fue titolo pur ufato : Respicire melatilia Cali , Matt. 6. 6. nondimeno ha voluto, che qui, più tosto di dir Calefii, diceffimo, Quies in Calis . E perchè ciò? perchè folleviamo più vivamente lo spirito da quella bassa parte di Mondo, ove noi viviamo, e lo portiamo di fubito quafi a volo alla più fublime, che fono i Cieli eccelficimi: fu tutti i quali noi fogliam figurarci, che Dio foggiorni, come in fua Magione Reale : Ad to levevi oculos phinate mees, qui habitas in Calis. Non è oramai chi non sappia, che Dio dimora per tutto all'istello modo: Quò ibo à /piritu tuo ? Egli ène'campi, nelle montagne, ne'mari, e infin negli abiffi: Si descendere in Infernum , ades. Contuttociò più propriamente si di- Plade ce. ch'egliène' Cieli : Qui habitat in Colis, irridobir ses : perche, ficcome ancor lo spirito nostro, benchè stia tutto in quach'ella fia, fi dice tuttavia con maniera più Cielo Etereo, e nel Cielo Empireo, perchiedere quei, ch'egli fi gloria di dare , le: Habisaculum ejus furfum . Se non che Deut 33-

ī.

Collari

30.17 h

P\$ 17.17.

Super cales. Quello è per tanto ciò , che prito di vista, perch'egli stà tanto in alto ? prima di ogni altro hai da procurare, qualunque volta ti metti a fare orazione : Levar la mente da Terra con viva fede, e portarla più alto, che tu mai possa, cioè non folo là, dove il tuo nobil Padre a qual Monarca dell'ordine naturale, manda quag. giù tutti quegli influssi più propizi, e più puri, che piovono a noi dagli Aftri; ma ancor là , dove , qual Monarca dell' ordine soprannaturale, fa beati tanti Angeli, tanti Arcangeli, e tante schiere di Eletti, che lo circondano con angusta corona : perciocche quella propria mente è la franza, che il tuo buon Padre tiene apparecchiata anche ate, fe tu la vorrai. Quindi è che Cristo qual' or faceva orazione, soleva anch' egli levare al Cielo i fiioi occhi : Sublevatis oculis in calum dixit: Pater venie bora: elarifica flium ruum, &c. per inlegnarne che molto più, quando vogliam farla noi miferabilissimi , dobbiamo rapprefentarci, che il nostro Padre stia ad ascoltarci dall'alto, affine di flaccar da Terra lo foirito, nel parlare, che a lui facciamo : giacchè per ora non ne possiamo distaccare anche il corpo. E questa è la prima ragione. per cui il Signore non ha qui voluto, che dicafi Pater nofter Caleftis, ma qui es in Calis, per eccitare con la prefenza locale più vivamente la fede, nel principio dell' Orazione, a credere, che Dio v'è, ed è ne' Cieli, qual caro Padre ad udirne su reggio Trono: In Calo fedes ejus .

qui anzi fi dica Parerqui in Calis es , che Panoi più viva la fede, come or si è detto, ma per eccitar con la fede ancor la speranza, necessaria in sommo a chi ora. E' indubitato, che la speranza sempre di sua natura tende a cose ardue, eccelse, eminenti; giacche le cose agevoli non si sperano: grandi, ti giova infinitamente il figurartelo là su nel sommo de' Cieli : perchè così tè tifaccia di mano, ti potrà levar feco a posti anche altissimi : Mifie de fummo , & accopie me, & affumpfie me. Ne dire per avventura, che stando egli sì in alto, ti dovrà

In aleishabitat, & humilia respicies Perche Philipse il Sole stà in posto così elevato, non è chi fula Terra diffidi di potere al pari haver parte ne i suoi favori. Sia pur'egli al Mondo unico, non importa: ciascun ne gode. Tanto egli di là rimira con attenzione un piccolo fiore, quanto rimira un' infinità di Palme, di Cedri, di Cipressi, di Platani, appò cui quel fiore sparisce, più che un Pigmeo tra un popolo di Giganti : Sol illu- Eccl. 41.16. minans per omnia respicie. E perchè dunque temi tu meschino nell'immensità di canti uomini riguardevoli, intam immensa crearura, che Dio non debba discernere ancora te? Ti discerne assai più, che il Sole stesso non discerne quel fiore fra tante piante. Anzi siccome il Sole dal comunicare se medesimo atante piante, che su la Terra germogliano a mille a mille, non lascia di comunicarfi tutto frattanto a quel fiore ancora a come fe fu la Terra non haveffe egli altro oggetto, su cui versare la piena de suoi splendori : così fa Dio pure a te, fol che tu non ponga riparo, che l'impedifca . E però quando en dici a lui : Qui es in Calis, confida pure ; perchè non senza ragione egli vuol, che tu te lo figuri sì in alto, e non già chiuso in un Tempio, o in una Tribuna, come tra'Gindei se'l figurava una volta la turba semplice, la qual però dava a crederfi, che per orare fosse di necessità correre ogni volta atrovarlo nel Tabernacolo . L' hai fu ne' Cieli : In Sole pofuit tabernaculum PLIE 6. fuum . In luogo aperto, in luogo ampio , Confidera, come Cristo ha voluto, che in luogo elevato; l'hai, dico, in parte, ser Calefiis, non folamente per eccitare in ove ascoltati donde vuoi , da piani , da monti, da peschiere, da mari, da giardini ,da boschi , basta che di là tu lo chiami : Clamabo ad Deum Altissimum . Perciocche PL10.1. standosi egli, non pur nel Sole, ma più infinitamente anche fu del Sole, non v'è pericolo, ch'egli non ti habbia presente in Quad vides quis, quid sperse? Si tengono qualunque lato, più di quel, che ti hab-com \$144 quasi in conto di possedure. Dovendo bia presente l'issesso sole: Do Carlo res. ps. 144 quasi in conto di possedure. adunque in questa facra Orazione Domi- pexis Dominus : vidis omnes Filios hominicale fareu or' ora a tuo Padre dimande num . E pur v'e di più . Perchè ficcome dallo star Iddio tanto in alto ne viene, che per conseguente egli vegga con libertà tuttosto intendi, che solo a un porgertiche di to ciò, che vuole, come sacciam noi da una torre rilevatissima ; così pur ne viene che il possa . E per qual ragione? Perchè nessino lo domina. Il tuo Padre è ne Cieli, estin Calis , e v'è senza dubbio qual facilmente smarrir di vista , massimamente loro Moderatore. Adunque, che temertu fra tanti uomini, e tanti di te maggiori, la fatalità degli Aspetti a te dispettosi, come fra cni tu vivi. Ch' anzi per questo medesi-i Gentili, che però stimavano inutile ogni mo hai da sperare di non venire da lui smar- Orazione? tutto l'opposto : A signis Cali

nolice metuere qua timent genter. Il tuo gran fto, vorrebbe fubito andar lafel per tanti must merch flasse de de la companya de la constanta de la companya Effe. 149 divini decreti, s'ei vuol falvarti ? Neffun' te . Con quelle lagrime , che spargerai , peris falvare Ifrael, diceva a Dio Mardo-

qui es in Cælie. II. Considera, come questa forma di dire ,

insieme con la fede, e con la speranza, vale a eccitar in te fimilmente la carità, perchè non può effere, che esprimendo quì, con un poco di riflessione, qual sia quel luogo, ove il tuo gran Padre rifiede, tu non goda infinitamente della fua così giufla felicità. Di un Re non si dice mai , ch' egli fia in quella Città, nella quale dimora incognito: si dice ch'egli siasolo in quella, quiofi, qual'è fra tutte l'altre la fua Metropoli. Il tuo Padre è Re generale dell' Universo, non ve n'ha dubbio; anzi per verità egli è da per tutto; tanto è in Terra, fer.ji.j4. collandarus, es complorificarus, es exaltatus . E in un tal dire, ò quale unitamente dev in cui tu vivi qual figliuolo efule, al Cielo; ti verrà voglia di haver quafi ale di colom-

Job Mel.

affatto: In ditione tua cuntta funt pofica , & nel vedere il Padre tuo così all'alto, e te non est qui possie eua resistere voluntati, fidecre- cost al ballo, farai, ch'egli subito discenda a te per amore, e che a sè ti unifca, incheo nelle sue afflizioni. E questo è quel- fino a tanto, che giunga l'ora di chiamarti lo, che gli dici anche tu, ma più compen- a sè, qual figlinolo già fatto adulto, fu quel diofamente, qualor gli dici , Paser nofter trono medefimo , ov'egli fiede , a federe infieme, e a regnare con ello se.

#### Sanlificerue nomen ruum .

Onfidera, come tu, chiamando Padre in questa Orazione il tuo Dio . nella qual'egli è conosciuto, amato, apprezzato, e corteggiato da Popoli offevero. Mach' altro può in primo luogo defiderare un figliuol favio, costumato, cordiale, senon che quello, che torna in prò del suo medesimo Padre? E però non altro quanto e fu in Cielo . Ma in Terra fi può in primo luogo hai da chiedere ancora tu al dir, che flia come incognito, tanto poco tuo Padre Celefle, se non ciò, che torna qui ricey egli di quegli offequi , che fono in pròfuo: Santificeur nomen suum . Que-dovuti alla fua fovrana Maestà . E però sia è per tanto la petizione piu nobile , fi può quali dire, che qui non v'è. Dov'è? che facciamo in questa eccelsa Orazione Elu ne Cicli, dove daddovero è trattato Dominicale. Perciocchè in questa spo-Dominicale . Perciocchè in quella spo-gliati d'ogni interesse , amiam Dio per Dio; d quel, ch'egli è : Omnes seguerense gliatid ogni interelle, amiam Dio per Dio; sum, à minime u/que ad maximum. E così non amiam Dio per verun' utile, che tor-quando tu dici a lui, qui se in Celis, che in a noi dall'anando. Contuctoci fi pon' devi fratanco intendere con quell' se? Devi ella su'i bel principio, affinchè intendiamo, intendere, es cognitus, es amaeus, es ch'una tal supplica ha da effer l'ultimo fine di tutte l'altre, che succedono appresfo. Se chiederemo a Dio, che venga il fuo effere la tua gioja! E vero, che misurando Regno, che adempiasi il suo volere, ch' tu allora la gran distanza, ch'è dalla Terra, egli ci dia il nostro pane quotidiano, che ci perdoni le colpe, o ce ne prefervi, o che finalmente ci liberi d'ogni male; perchè ba da giugnere fin lassà, a trovare il tuo ca- dobbiamo noi chiedergli tutto questo coro Padre. Ma non l'havrai: e però ancora me per ultimo fine? Per nostro prò? Nò di ti affliggerai con dir'antiolo fra te : Quis mi- certo . Ma per prò fuo . Quelto è operar hi tribuat us cognoscam illum , anch'io , & da figliuolo: non fare come i Paludi nati birribus si copoleum siam , anchio , o cangusolo: non latecume i rasuu mai invasiam ilium, o variam sipus ad felium did Mare , che quant'acqua da lui ricevo-cius i Ma non importa. Quefto pur farà el-letto di carità. E però quefto dovrà pur loro graffezza y ma come i fiumi, che tut-muovere tatro più liStgnore, ad udire la ta alui la rivolgono per tributo. Vedi petua Orazione. Quel figliuolino il qual vede rò, che a formar quella petizion, come il gran Re suo Padre, assiso su trono augu- fi dovrebbe, ricercherebbesi un cuore di

Scrafino, il quale ama Dio per Dio , ne Sabbato, Benedixir disi sprime, & fanilistigode in amatlo, se non perche l'amatlo (essit illum . Perche lo serbo per sè l'ittoma ancor'esso in ultimo a prò di Dio . Nel secondo si dice, che Dio comandò, Tu non sei Serafino , ma puol sorzarti che un ral di si santinessie: Memmany, ut rodas s. ciare a Dio questo priego intutte le ope- pettar come giorno suo . Ora il nome qualunque offerta tu dirlzzi a Dio , fia to infinitamente : Santium nomen eins Cantas. della più dispregiata , gli piaci a un mo-

di niuna ftima.

II. sè certamente di prò veruno, perch'egli o indegne, ed inlque : ch' è una pura è ricco di tutto. Solo in qualche manie- fantificazion negativa : Coffodiene Sabbara lo può egli ricevere fuor di sè . E enm , ne polinar illud . E poi fi fantifi. Il 56. questo è unicamente la giorla sua . La cano con varj atti fanti di Religione . quale, ficcome fu giustamente l'ultimo fine, per cui egli ci pose al Mondo, coforme a quello : Connem, qui invecat ne-If 41.7. formavi enm, & feci eum: Creavi per la non voler lui permettere, che il fuo no-creazione dell' anima, formavi per la me sia profanato, cioè disonotato, o deformazione del corpo , & feci per quel composto si nobile, che rifulta dall' ani-

ma unita al corpo : così vuol' egli , che fia pur l'ultimo fine di quelle opere tutte, che noi imprendiamo, ficcome giustamente ogni Artefice vuol che la gloria fua fia l'nltimo fine di tuttociò, che produce a gli altri di bene, ogni suo lavoro. Dobbiamo noi però mai far niente per gloria noftra? Dio ce ne liberi . l Pan 9.7. acovuta si giutamiente, che però e chia- losa paroia diciamo tutto, è il utili-mata giuffizia, quella dico fi è quella mo in oltre fotto que' termini, che fo-che da lui qui chiediamo: perch'egii fo-lo può fare, che a lui fi dia come fi livina, che respienmia; sopra ogni cofa, conviene. Noi gilela dimandiamo però memoria sandianiarino; non Petentia, non fotto nome di giorificazione , come po-

tremmo addimandarla anche bene; ma di a Dio più gradita : Santine, Santine , San-Uns , Dominus Deus Exercisnum. E quando in Terra ciò tutti esclamino unita-

16.6.1. due fenfi. Il primo è far fanco, il fecon-do è trattar da fanto. Nel primo fenfo nel nome flesso, molto più dimostra al-si dice, che Dio fantische il giorno di tressi di desderare, che resti giorificato

di effere : e in qual maniera? Con lan- diem Sabbati fantlifices . Perchè lo fe rifre , che alla giornata tu fai , ma con di Dio non può effer fantificato nel prire, fie alla gontata tu tai, ma lanciarlo dal cuore: Samificense nomes mo fenfo, perchè in fe fleffo non può ruum. Questo è il dardo d'amore, sucui, esserpiù santo di quel, ch'egli è : è san-Luci. della cofa più pregiata, che habbi, fia Può effer fantificato fol nel fecondo. Ed in qual maniera ? Con quella , che ci vodo : Vulnerafti me ( al modo fteffo ) in leva già a fantificare il Sabbato , e che uno ocniorum tuorum , ch'è cofa di fitma ci vuol' ora a fantificar la Domenica , fomma, & in une crine celli eni, ch'è cpfa e qualinque altro giorno a Dio confactato . Quefti si fantificano prima coll' afte-Confidera, come Dio non è capace in nerfi dal profanarli con opere, o fervili,

ch'è la fantificazione ancor pofitiva . Con una tal proporzione, quando chiediamo al Signore, che il fanto nome fino fia fanmen meum , in gloriam meam creavi eum', tificato, noi gli chiediamo in prima , di rifo, come pur troppo fanno tanti infedeli , che un tal nome comunicano ancora a i faffi, ancora a gli flioiri, ancora ai più fozzi diavoli dell'Interno ; e come fanno tanti ancor tra i fedeli , che arrivano a bestemmiarlo come diavoli : e poi gli chiediamo di far si , che venga di più onorato con atti di Religione, e foprattutto, di adorazione, di amore, e di lode immenfa. Vedi però quanto meglio Titto a maggior gloria di Dio: Tibi Do- parliamo a Dio, dicendo fantificette nomen minejuflitia, cioè gloria, nobis autem con- tuum, che fe diceffimo laudetur, manifefusio faciei. E quefta gloria a lui sempre fterur , magnificerur , glorificerur . In una dovuta si giustamente, che però è chia- fola parola diciamo tutto, e le diciano a Dio più graditi : Pfallice Domino San- Pf. 29. 50

Providentis, ma Sanffitatis. Confidera, qual fia la ragione, per cui fantificazione : perchè questa è la gloria qui non chiediamo a Dio, ch' egli venga fantificato, mn fol tanto, che venga fantificato il fuo facro nome . Saultificerur nemen ruum . Non fi dee forfe bramat , mente , come fi fa in Paradifo , non ci che nella persona egli resti glorificato co' vuol più : Plena eft omnis Terra gloria modi detti, più ancor che nel nome fo-

eins. Devi presupporre frattanto, che que- lo? Si certamente : Dens fantius fantifica- 16.16. fto termine di fantificare ha nelle Scritture biene : Ma per quefto medefimo, chi defi-

nc1-

Pf 85.124 Ff Stalg. nito. Cornoscans, quia nomen tibi Dominus, Potens, Previdens &c. Quindi è che il Sal-mistanon su contento di dire, Aferse Dovolle aggiungere, afferte Domine gleriam nomini eins; cioè gleriam debitam nemini eins: perche secondo ogni nome proprio di Dio, Pf 47.19. egli defiderò, che Dio fosse glorificato. Se-1 C.6.11.

nella persona . Contuttociò non diciam i dimostratti al tuo Padre un figlinolo amanqui Santificeris en Pacer , ma Santificerur te , non havrefti dovuto dire Santificerur nomen raum, petchè un figliaol buono, nomen taum, ma/milificem nomen taum, o non sol non può tollerare di vedere il alpiù, dovendo pregare con tutti gli altri, Padre vilipelo nella persona, ma nè pur nel sastificemus. Ma l'inganni a partito. Dovenome medesimo, ch'egli porta. Gierisca-vi, e devi dir sempre: Sanlisscetur. E per bo nomen enum in acernum. Senza che al no-qual ragione? perchè così tu sarai da figlime, che fi ascolta di uno, suol corrispon- uolo amante. Un figliuolo amante, è vero, dere d'ordinario la lode, che a lui fi porge : che deve desiderare d'essere lui quello, che Se ha nome di magnifico, fi loda per magni-lopra rutti dia gloria al Padre : ma non dee ficenza, se ha nome di mansueto, fi loda ciò defiderar sopratutto. Sopra turto egli per manshetudine, e così nel resto . Però , deve desiderar , che il suo Padre rimanga quando bramiamo a Dio, cheil fuo nome glorificato, o persè, o per altri : prima in lui venga glorificato, o egli nel nome, non persè, fe tanto gli fia don 20; fe nò , albramiam noi ch'egli venga glorificato femmeno per altri. E però non fi avvera, che tu plicemente; ma che venga glorificato e qui orando doveffia Dio dir più cofto Sascondo oralunque nome ch'egli poffice e differense mamerisme, o Sassificarse, Dovernese. cioè fecondo quello di Signore, quel di po- vi dire, come tu appunto qui dici, Santifitente, quello di provvido, quello di giu- cerar, per dimofrare, che fopra tutto defifte, quello di buono, quel di benigno, quel- deri quel che chiedi . E non fai tu, che non lo difanto; ecosì va discorrendo per infi- puoi mai dar gloria in qualche modo segnalato al Signore, fenza che ciò ridondi in grande onorruo? G'eria hominis ex henore [ccl.3-13-Patris fui . Quanto è facil però , che ti lamino filii Dei, afferte Domino gloriam; ma fci bruttamente ingunnare dall' amor proprio, e che nell'ifteffo cercar la gloria del Padre, ru cerchi re? Anzi quante volte pur troppo tu cerchi te , nel cercar la gloria del Padre ? O nai vorresti tu esser solo al eundum nomen tuum Deut, fie & laut rua in Mondo quel, che glorifichi Dio: tu il primo fines terra. Vero è, che con tutto quefto a ridurre daddovero le anime a penitenza, non dobbiamo qui dire a Dio, Santificerur tu il primo nel predicare, tu il primo nelnomen ruum perencia, nomen ruum providen- l'interpretare, tu il primo nell'infegnare, sis, er. ma affolutamente dir nomen suum, tuil primo nel governare, tuil primo ad anfenz' aggiugner' altro. E per qual cagione > dartene fempre ricco di belle palme : e fai Perchè questo ci dee bastare a desiderare , tu pure , come già quei Discepoli ancora che qualunque nome di Dio fia glorifica- rozzi, i quali volevano soli al Mondo dar to, il saper che sia nome suo. Quando tu gloria al nome di Cristo, con cacciare in ami, che Dio refti glorificato (econdo il virtù d'effo i demoni da coroi umani . Pra-Luc 9 40nome di potente, di provvido, &c. può esper: vidimus quemdam in nomine sue ejieffere, che tu ami, che resti come tale glo- cientem damenium, & prebibuimus eum, quia rificato in riguardo a quei benefizi, che co- non fequitur nobifeum. Non far cosi, ma rime tale egli ha fatti alla tua persona. Ma in cordati, che Cristo rispose subito a quei Diquesta supplica tu devi dimenticarti affatto scepoli: Nelite prebibere : qui enim nen est addite, ecosidire a Dio, Sanllifterur nomen ver fam ves, pro volis off. E però efercitati tro di più , che poresse aggiugnersi , Que inomen ruum. Non Santtificem , non Santtito è procedere da figliuolo, che sà ama-re il suo Padre come fi deve, ed amarne il lo, che si pra tutto hal ra de desiderare, nome . Gleriabuneur in te emnes , qui di- non d'effer tu , quel che glorifichi il nome liguns nomen tuum ; in te , non in denis di Dio , più di tutti; ma bensi , che il nome di Dio fia da tutti glorificato; e così questo Considera, come i figliuoli, fe sono a- parimente hai da chiedere sopra tutto . manti, non solo bramano ardentissimamen- Quindiè, che se per guanto pur tu procute, che si glorifichi il nome del loro Padre, ri con le tue deboli forze di dargli gloria ma braman di effer'ancor'ess, quei, che il lal pari d'ogni altro, non ti riesce, non hai

īv.

tuis.

16.17.

glorifichino sopra tutti. Narrabe nomen suum però da attriffarti, ne da avvilirti : godi frasribus mois. Onde parca, che tu qui pet che ci fieno al Mondo infiniti di te più

Pf.1:2.1.

giovani, che sanno supplire perte, e desi smandargli, che ci conceda di stare insteme dera, che suppliscano . Laudate Pueri Dominum, laudate nomen Domini. Sol parrebbe, che qui si fosse più tosto dovuto dire a Dio , non Santlificetur nomen enum , ma Santhfices, perche Dio solo può dare al no me suo quella gloria, che si convien. Da gloriam nomini que . Contuttoció nè men dec dirfi Santtifices, più che Santtificecur ; perciocchè se Dio vuol'esser glorificato, vuol' esfer parimente glorificato per mezzo noftro, non da sè solo. E però dobbiamo in altratto dirgli Santtificeeur, ch'è un termineil quale include si lui, sì noi ; perchè noi fenza Dio non possiamo niente a sua gloria, e Dio da noi fenza noi non vuol niente.

# ххi.

## Adveniat Reenum tuum.

Onsidera, come dopo il ben di suo A Padre ogniretto figlinolo può giustamente, anzi deve penfare al proprio. Ma a quale in prima? A quel che in prima egli deve amare, e apprezzare. E tal è senza; dubbio l'Eredità. Onesto è ciò, che a lui devesi sopra ogni altro, come a figlinolo. Si filii, & baredes. E quelto è ciò che qual figluolo egli deve fopra ogni altro ancor procurare di porre in salvo. Eccoti però la ragione, per cui dopo haver detto noi al nostro Padre superno: Santhificesur nomen zuum, vuol Cristo, che immediatamente gli foggiunghiamo: Advenias Regnum suum: perchè, se è giusto che noi, dopo haver pensato alla gloria del nostro Padre, penfiam a noi; niun'altra cosa habbiam per noi da bramare più istantemente, o da procurare, che di porbene in sicuro l'Eredità. la quale a tutti i figlinoli è nella Casa paterna il confeguimento del loro ultimo fine. Nè ti stupire, se possiamo a Dio chiedere con franchezza una fimile Eredita . vere in lui: e però tanto è dimandare a lui riceva da molti, disubbidienze più che orche ci ammetta all' Eredità, quanto è di- dinarie. Auzi quante fono le guerre , che

tutti i secoli eterni con esso lui . E tu non ti senti innamorare omai di sì splendida Eredita? O' che eredità dilettevole! O' che eredità doviziosa! Hareditas mea praclara est mihi. Non ti par giusto di chiederla ogni Pf. 15. momento ? Adveniat Regnum tuum . Non però si dice a Dio : Veniamus ad Regnum tuum ; ma Regnum tuum adveniat , cioè Regnum tuum veniat ad nos : perche quando fitratta di Eredità, così dee trattarfi. Non fi dee voler mai prevenire l' Eredità, ma dee aspettarsi, che I Eredità pervenendocigiunga a noi.

Considera, come Cristo non ha volu to che noi qui chiedendo al Padre in fostanza l'Eredità , gliela chiediamo altrimenti fotto un tal nome, ma fotto nome di Regno : Advenias Regnum suum , affinche facessimo di tal'Eredità quella stima, che si conviene. Non creder già, che ereditando la visione beatifica, habbiamo ad ereditare un bene da niente. Erediteremo un Regno, che non ha pari: perche erediteremo quell'ifteflo Regno, il quale è proprio di Dio, cioè la beatitudine : Haredes Regni, Jac 23. quod repromisis Deus deligentibus se. Noi non fappiamo mai figurarci maggiore Beatitudine fu la Terra, che quella di un Resovrano. Perchè folo il regnare ci par che sia quello stato, che inse contigne un' aggregato perfetto di tutti i beni . Status bonorum omnium aggregatione perfettus . Chi regna, haciò ch' egli vuole. Vuol danaro, ha danaro; vuol converfazione, ha conversazione; vuol corteggi, ha corteggi; vuol delizie, ha delizie; vuol cacce, ha cacee; vuol musiche, ha musiche; che però Dio così circoscrisse il Regno di bocca propria, quando il diede a Geroboamo-Te autem assumam, Gregnabis super omnia, s.Reg.: 1. aus desiderat anima tua . Ma soprattutto , chiregna ci par Beato, perch'egli è Pa-drone affoluto di tutti i Popoli, e di lor dispone a sno modo. Vero è ch' una tale Perchènon è dell'Eredità celestiale, com' Beatitudine su la Terra troppo è imperè delle altre. Se qui un figlinolo brami l'E- fetta. Perche, qual è quel gran Re, che redità, che dal suo Padre carnale gli è ap- non sia privo di moltissimi beni che ancor parecchiata; per questo istesto non merita vorrebbe; che di più da Popoli non riceva di ottenerla. Merce che quelto, altro non disabbidienze, ritrosità, ribellioni, e milè, che un bramare la morte al Padre. Ma le sorti d'insedeltà almeno occulte ? Il redell'Eredità celestiale, apparecchiataci dal gnar proprio si è solo in Paradiso: mennostro Padre superno, non è cosi . Percioc- tre di D.o stesso vediamo, che su la Terra, che questa altro più non è, che godere di quantunque ne sia Re si verace, e si unilui medesimo. Dominus pars, cioè tota pars versale, sex omnis Terra Deus; contuttociò 1646 & bareditatis mea. Veder lui, unitsi alui, vi- ne pur'egli vi tegna in guisa, che non vi

P£ (5.15.

CHILL

fuor del Cielo non gli rende forse veruno , Cristo di quella Beatitudine, ch'egli ha lonè pur dei Giulii. E più anche vi regnera, ro ottenuta col proprio fangue, dicono quando affatto diffrutto il Regno diaboli tutti a lui con voce concordi : Rademift Aprile. co, havrà egli già finito di mettera sotto i nas Deo in sanguine eue ex omni eribu, co. pieditutti i ricalcitranti, tutti i ribelli, e & fecifii nos Deo noftre Regnum , & Sacerregnerà quietamente co' suoi figliuoli paci- deres , O regnabimus super terram . Prima fici in pace eterna: Sion regnabis Dens tuns . lo ringraziano, perche fono stati a Dio E quelto propriamente è quel Regno ; che fatti Regno : Fecifines Des noftre Regnum, qui chiediamo, nel dire a Dio : Adveniar cioè perche Dio dovrà regnar pienamente Reenum enum ; chiediamo quella fovrana fopra di loro. Edi poi lo ringraziano, por-Beatitudine che ci farà regnar con lui tutti che sono esti stati anche fatti Re, ma Re Sa-Beattudine che el trat regnar con un tutti che control de la caracteria de la ficcoli fu le fille e quando con haver Dio, cerdoti, quali erano tutti i Re del Popolo havemo tofio ogni bene defiderabile , se Eletto, cioè Retalis che finturiboli d'ora gandimus pet vettà sopre somia, qua desendo devanno officir e Dio fempre incenfo di dera natima naspra: ne mancheremo di vederci ancota foggetti con pace fomma, non tes, & regnabimus fuper terram, cloc Sacerfolamente tutti i noftri moti inferiori , ma dotes eriam regnantes fuper terram : rernantes ancora tutti i dannati, tutti i demoni, che fu tutto ciò, che infieme con Dio dov-Crifto Giudice dovrà l'estremo di fotto- ranno tenere anch' essi per tutti i futuri semettere ancora a noi con quelle parole : coli fotto i piedi. Sicchè tu scorgi che pri-

Wenite Beneditti Patris mei , poffidere paratum ma godono di effer Regno di Dio , e dipoi vebis Regnum à conflirusione Mundi. Confidera , come noi domandando al effi. E un si bell'ordine, qual'è questo che ш. Padte un tal Regno, parea che poteffimo tengono i Santi in Cielo, hai da tener tu dire: Adveniar Regnum nostrum, perche se parimente soprala Tetra: esti godono più un tal Regnoè, come si è detto già, quell' senza paragone d'esser Regno di Dio, che Eredità che a noi si appartiene , come a fi- non d'esser Re ; e così questo senza paragoglinoli di Dio, parea, che potessimo per ne hai pur tu da defiderare, qualunque volconfeguente anche chiederlo, come no-fto, paratum nobis. Ma Crifto non ha vo-dirgli: deveniar Regnum tunm: non tanto luto. Ha voluto egli che fi dica a Dio : Ad- che tu debba regnar con Dio, quanto che veniat Regnum tuum, non Adveniat Regnum debba Dio nell'istesso tempo regnar'in monoffrum . Perchè quantunque Il Paradifo do perfetto fopra dite. habbia ad effere Regno vero, nonfolo del nostro Padre celeste, ma ancor di noi, che sitruovano su la Terra, che mai non possofiam fuoi figlinoli adottivi contuttociò no dire a Dio , come le altre, con buoad operar fantamente non l'habbiamo mai na fronte queste parole : Advenias Regnum da bramar come Regno nostro , ma como suam. Il primo è quello de peccatori ostifuo. Questo è diportatsi da figliuol nobile. nati, e l'altro è quello di quei Giulti imperAmare l'Eredità, ma non amarla, aluneno i etti ch' hanno il cuore attaccato più del do principalmente, per proprio comodo, amarvere alla loro vita mortale. Non possono del controllo del co la per poter fare con effa più onore al Pa- dirle i peccatori offinati, perciocche, che dre. Quindi è che quando tu dici qui al tuo altro in buon linguaggio effi chieggono, Signore, Advenias Regnum suum , non hai quando qui chieggono a Dio, che venga il da penfare a nulla più che à quel Regno, il fuo Regno, fe non che venga la loro final quale Iddio possederà allora si libero sopra dannazione? Iddio certamente ha da regnat in te di te stesso che a Dio ripugni , o che ma ancora su i Peccatori: Regnabis Deus suda Dio fi rimuova; ma farai fempre tutto per Genres . Ma molto diverfamente . Su fuo con la volontà, fuo con la immagina- Gusti egli regnerà in Paradifo; su Peccaro-

tutto di gli muovon contro i finoi figlinoli | ecs in Monte Sion, ex hor nune . ce ufaue in tutto di gli muovo como i moi minori retti morari vine, cer mune, ce nique in medefini, congiurati con Satanallo Re del-faculum. Tale el i precipito godimento, il le tenebre: Solo fipio diri daddovero, ch' quale hanno i Beati m Cielo, non effer Re, ei regni in Cielo, dove tutti i Beati rendo madi veder che Dio regni fopra di effi i, no a lui quella foggezione luticrifiuma, che godono di dovere con Dio regnare ancor'

Confidera, come due ordini di persone di tutto te, quando non rimatrà più nulla tutti i fecoli fopra tutti,non pur fu i Giulti, ple . zione, fuo con l'intelletto, fuo con la lin-gua, fuo con qualinque particella anche faranno Regno di Dio, petchè Iddio regne-minima di te fletio: e Regnobi Deminiac/foppe i i foppe attuti loto, qual Monarca d'amore

1 : 52 7.

fu tanti Re, che coronati da lui, godranno ancora per lui il Regno di Dio, come vien per contraccambio di fottomettere a gara per tanti. In morte con fentimento di chi le loro corone al fuo Trono augusto. E i scorgendolo già già arrivare, gli dà, com'è Peccatori faramo Regno di Dio, perchè convenevole, il ben venuto.

Iddio pur regnetà fopra cutti loro, ma qual Monarca d'orrore fu tanti (chiavi), che da fea odi (fea odi)(fea odi (fea odi (fe lui coudannati a carcere eterno, tenteran- di depotre quell'eccesso di amor che portà no in vanno di fcuotere le catene di ferro, e la lla Terra, non devi però filmare, che il ceppi di fisoco, fotto cui gemendo, vor-petro no fler fia un'Orzzione o troppo innetebono difperati dari da fe medefini antile a re nello flato uno, o troppo indecentile de la composizione del catene del cat cor la morte, ma non potranno. E però ec- te, e come cale lasciare di recitarla. Prima, co quel che per sè addimandano fenza ac-corgerfene i peccatori offinati, quando ad-do fempte in plurale; e però una tale oradimandano a Dio che venga il fuo Regno : zione non ti è indecente, perche fe cono-Advenias Regnum suum : addimandan che fci di non poter'allor chiedere il ben per tevenga quella schiavitudine eterna, che lor lo chiedi per altri, e così eserciti un' acto di Arross. & fideve nel baratro degli Abiffi . Va defide- carità . Secondo , perchè con effa tu ori , rantibus diem Domini. E non pollono dire fe non altro, materialmente, e così elerredutes and commission personnel control of the con li il Cielo, fol che Dio concedesse loro di Dio, tu lo puoi muovere a donarti omai ifecoli in questa Terra Però qualunque vol- fero stato, possi finalmente dirgli tu ancotatureciti il Pater noster, pensa un poco ra con buona faccia, non più solo per alfra tein che stato ti truovi, quando addi- tri, ma ancor per te : Advenias Regnum mandi a Dio, che venga il fuo Regno. E le | rumm , vivi in peccato, temi, e trema al pericolo, in cui dimori, ove il Regno accostisi: Appropinguavitin vor Regnum Dei. E fe fei f.uc.ton. troppo attaccato ancora alla Terra, procura di distaccartene: perchè com'è mai poffibile, che tu viva si affezionato a un Cafale, o ad una Capanna ( fe pur è can-to la Terra rispetto al Cielo ) che per non dipartirtene ti sia grave l'andare in altro pacfe, benchè lontano, a pigliar possesso di un Regno fmisuratissimo, che ri appartiene a titolo di retaggio? Anzi quando tu qui fusti non personaggio, non Principe, ma anche Re de'più rinomati, hai da dir sempre frate, come diffe Crifto : Regnum meum non oft de boc Mundo . Non diffe in boc mundo, ma de hoc mundo. Perchè per verità egli era Re, non folo dell'altro Mondo, ma ancor di questo. Contuttociò di questo non fi curava, ma fol di quello; e però diffe ch' era Re dilà, non di quà, perchè dal Re-10 18.15.

oter con buona cofcienza reftarfi per tutti | grazia tale, che ufcendo affatto dal tuo mi-

### XXII.

Fins volumens enn ficut in Carlo , & in terra.

Onfidera, come ogni figliuolo giustiffimamente afpira all' Eredicà: ma con un patto ch'egli col poco offequio, che và mostrando ad ora ad ora al suo Padre , non la demeriti . Anzi fe la dee meritare con la foggezion positiva in tutte le cose al voler paterno. Però dappoi che habbiam detto al nostro Padre Celeste: Advenias Regnum suum, chiedendogli con tal priego l' Eredità; non ri par giusto che gli aggiunghiamo anche ínbito : Fiar voluntas tua, mostrandoci con ciò pronti a quanto egli vuole? Noi non diciamo tuttavia al Padre noftro faciamus voluntasem tuam , per non attribuire a noi contal formola più di quelgno terreno egli non cavava le proprie con- lo che si conviene. Gli diciamo fiat , persolazioni, ma dal Celefte. Regnum meum non chè così, con un parlar più modesto, dioff hine. Se farai così, ti avvezzerai a poter fcopriam da una parte la prontezza, che codire anche tu con affetto fommo in vita, ed me liberi habbiamo dal canto nostro ad esein morte al tuo Padre celeste queste si belle | guire il suo santo voler divino e e indichiaparole : Adveniat regnum tuum . In vita mo dall'altra la necessità , che a ciò habbiacon sentimento di chi desidera che venga mo, della sua grazia. Vero è, che dicendo

atte Leodo

fiar anobie, e chefiar de nobis. Un figliuol Non fieur ego volo , fed fieur en . Ne dir , buono non folo è tenuto a far tuttociò , che quello non è petizione altrimenti , che il suo Padre gli ordina nelle cose par- raffegnazione : perchè quello stesso, che venga , che lasci a cagion d'esempio di anostrasalute, ha decretato per lo più d' più giuocare; ma dee voler di vantaggio, operarlo col mezzo nostro, especialmente che si faccia di lui, ciò che vuole il Pa- coll intervento delle nostre Orazioni: e dre nella disposizion generale di lui me- però queste intendiamo allor d'interporre defimo, com'è applicarlo al tal Convitto, alla tal Corte, a tal genere di melticre. Equelto è ciò, che qui intendiamo di far de nobis, allor facciamo l'uno, el'altro volere noi pure con questo fiar in ordine ad un'ora; gli addimandiamo una perfetta al Padre nostro, che regna in Cielo. Prima, che si faccia da noi la sua volontà : Fint à nebis voluntes tua ; cioè che da noi fi eseguiscano i suoi comandi, i suoi configli , e tutte le fue più intime ispirazioni: In capite libri feripeum eft de me , ut facerem voluntatem tuam . Secondo , che si faccia la sua volontà intorno a noi , Fine de nobis , cioè ch' egli dispon-

ga di noi , come più gli piace , in tutte le cose nostre, o prospete , o avverse : Luc.31. 42. Verumtamen non men veluntat , fed tun fat . Pare a te però di trattare il tuo Dio da Padre, e di meritarti così quell' eredità, che egli ti apparecchia, se ad amnon ami l'altra ? Qui feceris voluntatem Pa Matt 7.21. tris mei, qui in Caliceft, ipfe intrabit in Re- coi nom propi, ci riufcirebbe una prati-

gnum Calerum . IL,

Confidera, come la prima di queste due volontà qui accennate, è quella volontà, ch'e detta difegno, ovvera fignificata; ond'è, che quelta non è in Dio volontà di determinazione su l'opera da lui chiesta, ma solo di desiderio, manisestataci da'comandi, da'configli, e da altrisì fatti fegni, per cui ci fcuopre ciò, ch ei da noi bramerebbe: Norasfecis filis Ifrael volunearer fuas . La seconda è detta di benete di voler disporre di noi più tosto in una maniera, che in un'altra, fenza peri-

colo, che veruno mai gli relitta . Omnie 15,610 voluntas mea fiet. Alla prima volontà, parlando propriamente si dice, che noi ubbidiamo. Alla seconda si dice, che ci conformiamo. Eperò quando in dire fiar ve- nofira ad fe, ut ambulemus in vits ejus . E' prestiamo una persetta ubbidienza : Dece che dall'eleguirla ne riportiamo a ben no-

me facere voluneatem tuam, quia Deur ment ftro. I. E' giufto per l'onore che in elees en. E quando vogliamo intendere fias de guirla rendiamo a Dio, perchè questo è il Manna dell' Asima.

flat voluntas eua, ne meno vogliamo inten- 1 mobis, allora gli dedichiamo una intera condere puramente, che fast à nobit, ma che formità della nostra volonti con la sua : Mattie. ticolari, qualor gli dice che vada, che rifolutamente ha decretato Dio di operare a si grand'effetto. E quando vogliamo intendere l'uno, e l'altro, cioè fint à nobis, & ubbidienza, e gli dedichiamo un'intera conformità. Mira però che priego eccelfo è mai questo: Si può dir che questo è un'Epilogo, o un'Estratto di tutta insieme la Santità, mella in oro. Perchè certa cola è, che affin di confeguire il Regno de' Cieli, ch'è

l'Eredità apparecchiata a ciascun di noi, ci vogliono quali mezzi neceffariiffini, tutte le virtà Criftiane, adoperate prontamente a fuoi tempi, quali tante monete ufuali, e varie,per dir cosi, spicciolate . La Pazienza . la Mortificazione, la Minfuerudine , l' Umiltà, la Caffità, la Carità, la Fortezza, e così altre in tal numero, che fenza dubbio avvanzano tutti i generi di monete, che vanno bedue quefte sue volontà tanto poco sai in piazza. Machi non vede, che il chiedere flar foggetto , che non adempi l'una , e queste a Dio si frequentemente, come ci fa di bifogno, e il chiederie ad una ad una ca moleftiffima? Però, che ha fatto Gesù . Sipienza infinita ? Le haridotte in una: ma in una che, quali ricca moneta d'oro, equivale a tutte : nell'adempimento del fanto voler divino. E così mintre diciamo fias voluntas sua, par che noi gli chiediamo una cofa fola, qual' è quetta che facciafi il fuo

nite. E qual'è mai la volonta del Signore, se nonche questa : ch'escreitiamo tutte quelle 1.Thesia. v.rtu , come h n fatto i Santi? Her el velun- 1placito, ed è quella volontà affoluta, con sas Dei, sandificatio vest-a. E quelto ha ope-la quale ha Dio stabilito già onninamennondimeno non hai tuttor s'i la bocca parole tali, mentre fai che vagliono tanto? Considera, quanto sia giusto, che noi

voler sma per verità gliene chiedia no infi-

habbiam fempre in bocca queste parole nel primo senso di chiedere grazia a Dio di eseguir la fua volontà : Inclinet corda buneat ena, vogliamo intendere fat à no-gunto per l'onore che in efeguirla rendia-

III.

Pf 19.

PÉIGL7.

Pf. 141.10.

darti conto del sito Governo: Quare jem- bidire. E quella di beneplacito, nonso-navimus, e non aspezisti ? Gli vuoi fare losi fadagli Angeli, masi sa da justi insie-

les 6.46. da' suoi figliuoli , che gli ubbidiscano , ma cordialmente: Fint veluntas tun. cioè per fare in tutto la volontà di fiio Padre : 10.6.18. Descendi de Calo, neu ne faciam veluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui miste me Patris. Che sarebbe però, se tu sol-

vien comandata? Questo non è certamente onorare il Padre. II. E' giusto per l' perchè ogni Padre neffun figlinolo ama ferem fequent, più, che un figlinolo ubbidiente affai: queflo abbraccia, queflo accarezza, a queflo Adagas, più fi comunica ne' favori . Così fa Dio : Inveni David filium Ieffe, virum fecundum cer

meum , qui faciet emues veluntates meas . Là dove que figliuoli che vogliono tutto di ripugnar al Padre, non hanno bene ; tanto conviene che con lui vengano del continuo alle rotte . E tu dipoi ti stupisci , Gli ripugni troppo : Quis refitit ei , & Terradatutti apprezzata, e adorata , copacem babuis?

Regiati fatta in noi: Dominus of: quod braum of lo. In Cielo fi fa quella volontà del Si-in centifuta: faciae. Eciò per g'illeffica-gnore, ch'e detta di Segno, e fi fa quella pi. I. Per l'onorche ne viene al nostro ch'e detta di Beneplacito. Quella di Se-Pf., 2.1.

primo onore che qualunque Padre ricerchi | onor daddovero ? Digli ognor fra te fleffo; Quid vecatis me Demine Demine , & nen tunnt tuneft. Non già per altra ragione , facitis qua dico? Quindi affermo di sè Cri ch'io non la cerco. Il. E'giufto per quell' fto, che questo era il precipuo fine, per utile sommo che a noi ridonda, com'a cui fi era egli portato dal Cielo in Terra : figliuoli ignoranti, che fe non lafciam guidarci in tutto dal Padre con libertà, corriam rischio di perderci ad ogni passo . Quella Pecorella, che và dasè vagabonda per le foreste ; và palpitante , và pavida . fi al contrariosimal disposto , che dove E perchè ciò? Perchè, si stolida com'ell' prima haveffi fatta fenza difficultà qualche è ben'intende la gran neceffità, ch'ha di efopera buona , come sarebbe l'andare ad sere governata. Allor và quieta , quando un' ofpedale, il diginnare, il disciplinar- ella và dietro l'orme del suo Pastore. ti , perch'era di tuo capriccio ; perdeffi Così farà pur di noi. Vogliamo camminar dipoi tofto l'amore a farla, fol perchè ti fu la Terra con ficurezza? Ecco il modo . Lasciarci a guisa di semplici Pecorelle guidar da Dio. Questo solo può torre ogni itile che del pari ne riportiamo per noi : turbazione: Et ege non sum turbatus, te Pa- let.; 6.

Confidera, come il volere ciò che Dio vuole in qualunque modo, o da noi, o di noi, è opera sì importante, che si dee procurare di praticarla nella più perfetta maniera che sia possibile. Però Cristo ha ordinato, che quando diciamo al Padre, Fint pelunearena, in qualfifia de' fuoi fenfi fin'ora addotti, sempre aggiungiamo, Sieut in Cale, & in Terra. Sicuramente non è possibise nè pur tu mai vivi in pace con Dio ? le , che la volontà del Signore sia su la m'è nel Ciclo, dove a par del conoscere và Confidera, quanto sia glusto che som- l'amare. Contuttociò si dee prendere la mipre habbiam pure in bocca queste paro-le, Fisa voluntas ma, nel secondo senso può. Excellentierem viam vobis demeustre. (o di amare che la volontà del Signore sia E questo è voler ciò che sossera in Ciegran Padre . Concioffiacche quel totale gno fi fa specialmente dagli Angeli, i quali impero affoluto, che volentieri gli diamo come infatigabili Meffi del Signor loro, fopra di noi, dinioftra quanto ci fidiamo flan sempre finelli fu le lor'ale per correre . di lui, del fuo amore, della fua potenza, dove fieno da lui spediti : Benedicire Domidella fua pietà , della fua provvidenza , num emnes Angeli ejus , perentes virente , qui del suo sapere: Dominus regis me: G nihil facisis voluntasem ejus. Ma come si sa da mihi derris. E questo è 'l maggior onore loro una simile volontà? Prontamente? ch' egli possa da noi ricevere . I Naviganti : Puntualmente > Non basta . Si sa per pura non poliono fare maggior' onore al Pi- ubbidienza: Ad audiendam vecem fermenum loto, affilo al Timone, che quando flan- ejus, cioè non folo flatim acipsi audium vono quietia dormire ne loro letti . Quan- cem, come spiegano alcuni ; ma ad hune modo che lo fanno montare in surore al- proprietà dell'originale . Perciocchè gli rishmo. Tunon puoi sare maggior' onta al Angeli non ubbidiscono per verun pro-Signore, che in obbligarlo, per dir così, a prio intereffe . Ubbidiscono solo per ubIddio: E fi fa con fomma adefion della vo- tate fua. lontà, determinata volere anch' ella il medefimo , come il meglio : Adhssis animea mea peft ce . E quetta è la bella pratica da eseguire ancor su la Terra. Noi su la Terra ubbidiamo talvolra a Dio con prontezza, e con puntualità; ma gli ubbidiamo all'istesso rempo per utile , che ci torna dall' ubbidire . Questo non è ubbidir come gli Angeli . E noi talvolta ci conformiam fu la Terra al voler divino, ma all' istesso tempo vorremmo, se fosse possibi-

me i Beati incessantemente. E come si sa ines . Vuoi tu saper per qual cagione il. ancor ella? Si facon tutto lo spirito. Cioè tuo tuor in vece di effere un piccolo Pacon somma adesione dell' intelletto, determinato a stimar che il meglio di tutto in somma constituto in constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma constituto e la suma che il meglio di tutto in somma che il meglio di tutto i qualunque genere, fia quello che vuole lontà propria : Confunderur Ifrael in volun-

XXIII.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie .

Onfidera, ch'ogni Padre, siccome J giustamente ricerca da' suoi figliuoli l' offequio debito, a costituirli suoi Eredi; così, affinchè i figliuoli comodamente gli prestino un tale osseguio, dee pensare anle, che Dio voloffe altramente. Questo cor'egli a i loro alimenti quotidiani, massinon è conformarsi a par de' Beati. I Bea- mamente quand' egli è per se stesso un Padre ti, non solo vogliono tuttociò che Dio ricchissimo, ed essi non hanno nulla. Ma viole, ma lo vogliono di manièra, che fe fosse ripotlo in loro elezione, nè men vor- nostro Padre celeste: e quali figliudis sena rebbono che Dio volesse altramente da ciò d'esso più poveri, o per di meglio, più miche vuole. Ond'e che la volontà de' Beati feri, più mendichi, di ognun di noi? Però è trasformata a tal fegno in quella di Dio , a farti ficuro, che questo tuo si gran Padre che non fi diftingne : Qui adharer Dee, umus non mancherà di porgere ancora a te tutti spiritus est cum eo. E da ciò avviene che gli alimenti, di cui tu sia bisognoso; ecco quantunque i Beati non ssan tra loro nella qui Cristo, che terminate le prime tre Beatitudine tutti eguali, son però paghi petizioni, che solo in Cielo ci saran conegualmente. La ragione è, perciocche tut- cedute perfettamente, t' invita ad additi come figliuoli amorofi, non folo non mandarglieli: non perchè il Padre non fia vogliono una minima parte di eredità, da sè molto pronto a fomministrarli, ma maggiore, o minore, di quella che il loro per avvezzarti a conoscere, che da lui Padre volle fin'ab eterno determinare a solo alla fine ti viene il tutto. Due sorti ciascun di loro: mane men possono deside, però si trnovano di alimenti. Altri corrar che volesse determinargliela . Il che tu porali , altri spirituali . I spirituali sono qui non sai forse finir d'intendere, mercec- ordinati a mantener la vita dell'Anima, che qui la Natura ne' moti suoi naturali vin- i corporali quella del corpo . E siccocela Grazia: ma l'intenderai in Paradiso, me gli uni, e gli altri un Padre terredove la Grazia supera la Natura. Iddio non no dee porgere a' suoi figliuoli, provvedenpuò desiderare di haver mai voluto altro dogli, più ch' egli può, quanto al cor-più di ciò, che egli volle, intorno a qual po, di vitto, e di vestito, di abitazione, sissa de' Beati: e così i Beati, ch'hanno uno e di quel di più che loro conviene a finito ftesso con quel di Dio, nè meno es vivere; e quanto all' Anima, di tuttociò fi possono desiderat che il volesse. Ecco che convien loro a ben vivere e così molper tanto quello che colma il Paradis di to più dec farlo il Padre celesse. Di qui è tanta felicità . Questo breve detto , Fint proceduto , che queste istesse parole , Panem voluntas eua. Che però ficcome se dall'In nostrum quotidianum da nobis hodie, da alfernone potesse uscir mai la volontà pro- cuni vengono interpretate in ordine a gli pria, l'Inferno non farebbe quasi più Infer- alimenti spirituali : giacchè quel pane, che no : Ceffet propria voluntas, & Infernus non da un'Evangelifta è qui detto quotidiano , erit. Così fe la volontà propria pot-ffe met- dall'altro è detto foprafuttanziale. Da altere già mai piè in Paradifo, il Paradifo tri per contrario vengono interpretate in onn farebbe egli nè meno più Paradifo, per- ordine a' corporali : giacche quel pane, chè non vi regnarebbe più quella quiere che da un Evangelista è qui detto soprafomma che vi trionfa, dal non fi ritrovare fustanziale, dall'altro è detto quotidiano. ivi, senon una sola, e semplice volontà, E da altri finalmente vengono interprequal'è la Divina : Vocaberis ; Voluntas mea tate nell'uno , e nell'altro fenso : giacli a chè

11.

Judge

che l'istesso vocabolo, dalla radice onde, di grazia, i quali Dio a te non porge; o pullula in lingua Greca, ammette ambidue perche tu non li meriti, o perche non son le perche tu non li meriti, o perche non son di considinaziale. Ed al parret di que non e puù voler solo il pan tuo. Conten-

lor'efca.

spirito con delizie. Ci basti al pane: Pa-mani alla cintola, ne vogliono in cosa al-nem. Dipoi siegue in secondo luogo ne-cuna ajurar la Casa. Eri par giusto che Id-Arum. E ciò fiegue appunto, affanche non dio ti pasca fin ogni giorno disè col cibo vogliamo come i rapaci anelare anche al Eucariffico, e che ri dia contentezze spiripane altrui; ma ci conrentiamo del proprio, tuali, e lumi, e lagrime, ed abbondanza cioè di quel ch' è dovuro allo flato nostro. di ajuti più che comuni, mentre tu non lo cioca diquet: on e dovumb also itato nomo: li or apin pui comuni, sucrito i infinio Tin per remara con occhi poco ammorroli i ferri in minta: Son cofe, quelle che dicomi miri in altri quel comunicarii foggi giorno ; che a te fi vita da quel medelino Podre fatera: Si guezamo uni apprari; por mano fipriratale, che il permette a quelli. Intin. dasse. Finalmente in quinto lingo fi dice. Arthels, qi i doni de azzono pili fabilimi, che in altri i zattie, ci co al abusa divo., affinché fi rinfcorgi, le illustrazioni, le inrelligenze, per ruzzi in te l'eccessiva sollectrudine, che ti non diranche l'estas, i ratri, le rivelazio- si, epiù ancora cetri consorti ptodigios mo, e non ti applichi come vortesi alla

th ancora tu ti atterrai, come al più ficuro, tati di quello che Dio dee darti, come a te intendendo per detro pane ambidue gli ali- convenevole; nè ti dolormai di lui, quali menti di corpo, e di anima: si perche un che ad altri egli dia pan di farina, e a te di buen Padre è tenuto date ambidue, si per- crufca. Di Panem noftrum, ed aggiugni in chè un buon figl:uolo è tenuto ricercare terzo luogo quoridianum, cloè qui quoridie ambidue e si perchè turre quelle parole fumi feler : non perchè questi fieno tutti di cui fi forma la presente petizione, alimenti da pigliarsi necessariamente ogni egualmente ancora fi addattano ad ambi giorno, ma perchè ogni giorno son solità due. Tu prega Dio, che ti dia lume ad di pigliarfi, almeno col defiderio . E tale intend re il rutto bene, affinche quando specialmente fi è quello della Santifirma chiedi a Dio questo pane, non l'habbi a Eucaristia, che da te può essere ricevuto chiedere, come i giumenti chieggono la al pari ogni giorno, se non fagramental mente, almeno spiritualmente, come se' Confidera in primo luogo queste paro- Cristo medesimo, che per trentatre ami le nel loro fento più nobile , ch'è quello fol tanto il defiderò: Defiderio defideravi bee che le determina a gli alimenti spirituali . pascha manducare vobiscum , antequam pa- Lucar 15. E qui che vedrai? Vedrai che questi son siar; non smue pascha, ma hoe, cioè quello, qui compresi sotto nome di pane, Panem, in cui egli istituì la santissima Comunioprima, petchè il precipuo di tutti questi ne, e com'è più probabile, il primo la rialimenti e quel del cibo Eucarifico, che cevette, per far di se un'ospizio degno a sopra ogni altro dinotafi per tal nome: His se stesso: Pueri communicaverunt carni, & oft panis, qui de Calo descendie. Edipoi per- fanguini , & ipfe similiter participanis eif. Hebant chè con quello nome medefimo fi esprimo- dem. Che se in vece di chiamar quello pano turti gli altri alimenti fimili, che fono a ne quotidiano, lo vuoi piùtofto chiamar cagion d'esempio, la parola divina, le con-folazioni che accompagnano I Orazione, vien detto così. Perch' è ordinaro ad alli lumi, le lagrime, e sopra tutto que' soc-corsi di grazia detti atruali, i quali à guisa bia l'uomo, cioè lo spirito. Dipoi succedi vigoroficonforti ci rendon' abili ad efe- de in quarto luogo dambis: affanche tu da guir la volonrà del Signore con facilirà, e ciò cavi la gran fiducia, con la quale hai da quietarei in effa. Quefi conforti però non richiedere gli alimenti a un Padre si buo-fono a Dio qui richiefli fotro altro nome, no. Hai da dir, da, non dir, dona, perchè toné à lue qui néciuei poire autre nome; nos part colt justification de la colte del colte del colte de la colte del la colte de la colte confirmat. E con ciò, ecco che il Signore dà volentierigli alimenti a i figliuoli, i quaha qui toko primieramente quell'apperi- li per se medefini non han nulla ; ma non to fmoderato ch'han tanti, di alimentare lo già quando vede che questi stanuo con le

JEDO-DAIL LEE

vita fpirituale, per timor che prefto timan- j è la fuffanza superiore, qui detta sopraffuchino que conforti che da principio la rendono si foave . Non far così . Penía folo non fi dice dena . Perchè questi beni medeal did'oggi, ad hune diem ; che però Crifto ci ha qui infegnato a dir Hodie . Domani penferai a quel di domani. Ma chi fa dirti, fe tu diman farai vivo ? Notico folliciri offe in Matt.6. crastinum .

Confidera, come all'ifteffo modo quelte III. parole qui ponderate si addattano facilmente a quegli alimenri, che fono ordinati alla fostentazione del Corpo . I. Si dicono

Pane, Panem, perche fe ne pure fi hanno a cercar nello spirito le delizie, quanto men nella carne, che fra tre di farà vil'esca de' vermi? Vero è, che fotto il nome di pane, non s'intende il pan folo, ma tuttociò che I sod 1.10. giufta la frafe Ebrea, fi pigli per cibo; Vecase oum, ne comedat panem : anzi tottociò

Eccliptas, che in qualunque modo ci fia di necessità per renerci in vita . Qui aufert in fudore panem, quasi qui occidis proximum sum. Ma fi addimanda sorto nome di pane per ricordarci, che siccome del pane non siamo soliti di mangiar troppo più di quel che ci bafli (da che rariffimo è chi lo mangi per gola) così dobbiamo far altresì di tutti i beni terreni, che a Diochiediamo : non gli u-Ecclipite far con intemperanza. Viere quafi beme fru-

gi bis, qua ribi apponunt. Il. Si dicono noftro , Panem noffrum , perche di questo pane medefimo detto dianzi, dobbiamo contenrarci di chiedere folo il nostro , Panem 164.1. neffrum comedemus. Giacche pur troppi fon

quegli al Mondo ch'aspirano al pane altrui : il che se nè men dee sarsi nel pane spirituale che per quanto in molti ripartafi , non fi fcema, quanro più nel corporale, ch'e sì riftretto? III. Si dicono quotidiano , Panem noftrum quoridianum , affinche intendasi che niun dee fare, come que'ricconi infaziabili, che non rubano, è vero; ma nel restante attendono a radunar quanto basterebbe al fostentamento di più samiglie, che

Parucisie non hanno a fatica di che cibarfi . Argenzum zhefaurizant, & aurum, & non eft finis acquisitionis corum. Ciò non è volere alimenti, e volere entrate. Che se di più vuoi fapere come questo pane, il qual ci fignifinon folo quotidiano, ma ancor lopraffuftanziale, e perchè tu pur'impari qual fia quel fine per cui questi aliemenri stessi hai da chiedere al tuo gran Padre. Non gli hai da chiedere per conservar puramente il tuo corpo, che Dio che te lo conservi, almeno fin'a ciò ch'e la fustanza inferiore; ma gli hai da chie- che ti sia bastevole ad onesto sustentamento. dere per far si che il tuo corpo, confervato Ne tu per questo hai da cambiar punto forda effi, e confolidato, ferva allo foirito, ch' mole, e dir, come ricco, a Dio: Cenferva, Manna dell' Anima.

stanza . IV. Si dice diquesto pane da nobis . fimi corporali, se fi chieggono solo come alimenti, e alimenti ordinati a così buon fine, qual'è di far fervire il corpo allo spirito, fi hanno a chiedere con fiducia . Hai tu paura che Iddio nieghi i fuoi giusti alimenti ad un come te che gli fei figliuolo, mentre gli dà fin'a Bruti? Das jumentis eseam inforum, o pullis corverum, invocantibus eum. O recea che gran torto gli fai, quando non ti fidando di lui, te gli vai procacciando per vic finistre! Basta che tu procuri di meritarteli, portandoti da figliuol che non vive in ozio. Nel resto egli ha mille modi da provvederti. V. Si dice oggi. Hedie, e fi dice In. ordine anche a un tal genere di alimenti : prima perchè presupponefiche tu ogni giorno debba ricorrere a Dio per addimandarglieli, come fanno i figliuoli ben coftumati,

i quali non van per cafa a pigliar da sè il pa-ne per le credenze, ma l'addimandano al Padre ; e poi perchè tu li chiegga fenz' ansia del di seguente, come al lor Padre chieggono pur'il pane i figlinoli, che or habbiam detti . Se questi glielo chiedessero un di per l'altro, dimostrerebbono di non fidarfi, che quanti di faranno ad effo ricorlo, ranti lo troveranno un' istesso Padre . La Manna fi die al Popolo di di in di. E pur però in quarant' anni mancò giammai ?

Confidera, come in questa petizione , per altro si falutare, pollon due forti d'uomini urtar con facilità, quafi in uno fcoglio, da parti opposte bensi, ma di pari danno: i ricchi, ed i poveri. Se tufei ricco, eccoti qui in uno fcoglio ; perche puoi credere, che perre sia superfluo il frequentare ogni gioino quest Orazione, Panem nestrum quesidianum da nobis bodie, mentre tu ftai provveduto, non folo a'giorni, ma poco meno ch'a fecoli. Anima habes multa bona pofica in Luc 11.0. annes plurimes. Hai piene le tue grotte, hai colmi i granaj. Che dunque haver tu bifogno di dire a Dio , come fanno i poveri : Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ? O per pane s'intendano gli alimenti spirituali dicui fei ricco, o s'intendano i corpocagli alimenti ordinati al corpo , fij detto rali , Ma non conosci l'errore ? Se hai molto, puol perdere ancora molto, ed in unoftante: Però come ogni giorno puoi perdere con fomma facilità quanto mai pos-fiedi : così ogni giorno hai da pregare an-

Ii 3

1.Co1 3.

non da. Perciocche Dio tanti momenti ti può avvenire almen moralmente : tanta è dà ciò che tu oeffiedi, quanti momenti fon la corruttela dell'uman Genere. E però Cris queiche te lo conferva, ficche non ti va- flo, il qual fapea molto bene, che noi, non da male. E così fa ciò che tu vuoi. Sci ne- offanti gli olblighi , i quali habbiamo al cefficato di prefentarti ancora tu giornal- noftro Padre Celefte , dovevamo a guifa mente, qual mifero, qual-mendico, innan- di mentecatti arrivare a dargli più d'una zi altuo Dio, per chiedergli tanto pane , che ti foffenti. Che fe tu fei povero cccoti pur nello scoglio, madall'opposto: che farà . non curarti di travagliare in guadagnarti il tuo pane quotidiano, ma fol di chiederlo, dacche, chiedendolo, è certo congiunzion che si truova tra le innumerache l'otterrai?Ma non è questa sciocchezza? Nessun Padre pretende con alimentare i figliuoli, di fomentarli, come s'è detto, nel-Pozio, ma di levarneli, con porgere loro spedito questo Er, ch'e cotanto infausto, forza da faticare. Ne dir: Se dunque io travaelio in guadagnarmi il mio pane quotidiano, che serve chiederlo: Perche setti no'l tante condonazione, con sicurezza infallichiedessi, inutile sarebbe il tuo travagliare. | bile di ottenerla, se noi la dimanderemo Iddio potrebbe scaricarti addollo gragnuo- di vero cuore . Altrimenti , che varrebbe le, pioggie, procelle, che ti mandaffero in infegnarci a chiederla, fe il chiederla non pulla le tue fatiche, e così potreffi travagliarebensi, manon guadagnare. Quando pe- Figurati p rò che fin' ora habbiam trattaròtu dici a Dio, Panemnestrum quotidianum to in quetta bella Orazione col nostro Padanobis bodio, in qualunque fenfo en il dica dre Celefte da figliuoli innocenti, mende i due spiegati, o in prò dello spirito, o in tre dopo la gloria del suo gran Nome . prò del corpo, non gli hai con quello da defiderata con quella accefa preghiera, Sanchiedere di venir esentato da quella legge Stificesur nomen tuum, gli habbiamo chiesto can: - univerfaliffima la qual dice : In fudere unitres (com'era di convenienza ) prima l'eretui vescerispane tue, Ma gli hai da chiede- dità a noi promessa, con dire Advenias Rere, che i tuoi ludori riefcano fruttuo fi fino gnum tuum: poi il merito intrinficco di ota quel fegno, che ti bifogna per vivere ; tenerla, con dire Fiai voluntai tua: e poi i giacche poco vale a te piantar l'albero, ed inaffiatlo, fe Dio non lo impingua interiormente dal Cielo. Neque qui planeae est alianid , neque qui rieat , fed qui incrementum | lui , da figliuoli rei , ma dolenti , mentre das Dene . Sicche tu vedi , che per Povero, o Ricco che tu ti sia , sempre hai da dire a Dio nell'ifteffo modo quefte parole: Panem nostrum quosidianum da nobis hedie; che fono quelle, in vigor di cui ti fi porgono gli

XXIV.

### Et dimiete nobis debica neftra.

Onfidera, come un Padre, il qual per fe stesso merita un onore sommo, e fommo ancora lo merita per la cura eccessi va ch'hade' figliuols, non folo in provvederli dinobile credità, ma di alimenti, e proporzionati, e perpetui, fu cui campare, fin' a tanto che giungano a confeguirla: meriterebbe che i fuoi figlinoli lo rispettaffero tut- habbiamo levato punto di ciò che è di fuo ti sì unitamente, che mai per neffuna cofa diritto, o glielo neghiamo. Ma qual'e il di-

volta difgutti altiffimi, ha qui voluto congiugnere con un Erla petizion prece dente, in cui si chiedea il pane quotidiano , con la prefente, in cui fi chiede la condonazione de i debiti ; per additarci la fomma bili grazie che Dio ci fa , e le innumerabili ingratitudini, con cui noi gli cortifpondiamo. Contettociò piglia cuore: perchè passa Cristo di subito ad istruirei intotno al modo di domandar'a Crifto sì impormezzi si intrinsci , come eftruseci , con dire Panem nostrum quoridianum da nobis hedie. Ora cominciamo a trattare con ello nessun Pidre ha da pensare solamente a i figliuoli fani, ma ancor dappoi, che da fani fon fatti infermi. Anzi quefto ha da effere il maggior gaudio d'un vero Padre racquistare i figlinoli già traviati . Così dimoftrò quel famofo Padre Evangelico , che fe'piu festa al ritorno del figliuol Prodigo, che non fe in tutta la fervitù che godeva dal figlinol buono. Manducemus, & epulemur, quia hic filius meus mortunt erat , er revixit. E però concepifci una gran fiducia, con ridurti bene a memoria, che quando tu dici a Dio quette affettuofe parole: Dimisce nobis debita nostra, situt & nos dimittimus debitoribus noffris , le dici a un Padre

Confidera, come allora noi propriamente fiam debitori di alcuno, quando o gli gli deffero alcun difgusto . Ma questo non ritto il qual'ha Dio sopra noi , come nostro

Padre? Che in qualunque occasione noi tarlo, o nel Purgatorio, sin' all' ultimo ito al nostro . Però qualunque volta manchiamo inciò, restiamo a Dio debitori di me, e di pena, fecondo la qualità del commesso fallo. Questi gran debiti son pertanto quei due, che tu dimandi qui a Dio, ch' egliti rimetta, qualor tu dici Dimitte nobis debita neftra. Non chiedi che ti rimetta la come Padre amantissimo, l'una, e l'altra, chi davvero è dolente, e dipoi la pena. Vero è, che non puoi chiedere, ch'egli per le vie battute. E poito ciò , quanto vuoi ben tofto ottenere la remissione con le presenti parole ( che non han forza di conferirla perse, come i Sagramenti, ma d'impetrarla) ti è , replico , di mestiere ch'habbi dentro il tuo cuore ad un tempo stesso il vero pentimeno a ciò necesfario, ed il vero proponimento. E quanto al debito della pena, ti convien dare a che sono due tremendissimi precipizi, uno contratta è cosi gran debito, che se tut- poterlo ottenere. Major est iniquitas mea . l'altre pure creature a Dio più gradite, volessero compensarlo condegnamente co' offerir per te folennishmi sagrifizi in quegnere a compensarlo per tutti i secoli . pure creature congiunte infieme. Che gran cosa è che i figliuoli si uniscano quantisono a venerare in una Casa il lor l'adre, e ad onorarlo? Fan quel che debbo-l no: anzi fan femore meno. Mas' un l'offen. de, troppo fa contro quello a ch'eglièl si pannus menstruata universa justicia nostra . E il debito della pena è così gran debi- la Terra, che fi fia potuto mai escludere dal to, che non si può mai capire, se non gran ruolo de debitori? Si dixerimus quia pee- 1 30. x da chi stà nell' Inferno attualmente a scon- catum non babemus, ipsi nos seducimus, &.

preseriamo come buoni figliuoli il suo gu- soldo. E a te par poi si gran cosa che Iddio ti richiegga a condonazion de' tuoi debiti, che tu ritratti il mal fatto di vero groffa fomma, cioe debitori di colpa infie- cuore; che lo confessi da un Sacerdote in secreto, ma schiettamente; e che ne facci qualche penitenza a te ingiunta per tua falute? Ringrazia pur Gesù Cristo, che havendo egli soddisfatto per te con le sue opere di valore infinito, ha potuto ancora fola colpa, nè chedi, che ti rimetta la so- impetrarti ogni remissione. Nel rimanenla pena . Chiedi che ti voglia rimettere , te, potresti far quanto vuoi , non faresti niente. Però quando dici a Dio Dimiese benche prima la colpa, com'è la brama di nobis debita nostra, pensa a questo che dici. Non ti figurare di dimandare a Dio cofa che nulla costi . Perciocchè è vero, che maiti condonisì fatti debiti, se non che non costa a te nulla il perdon che ottieni al presente con tal dimanda. Ma ò quanal debito della colpa, ti e di mestiere, se to è costato a Gesù figlinolo di Dio, nel fagrificare ch'egli fece di fe medefimo al ben nationale ditutti! Dedie redemptionem femetipfum pro omnibus.

III. Considera, come questa gran petizione

èstata da Cristo indrizzata principalmente adue fini: a tor dagli uomini la prefunzione ad un tempo, e la disperazione, Dio le dovate soddisfazioni, si in confessa, a i giusti, uno a i Peccatori. Alcuni posreil male da te commesso a chi tiene in sono arrivare a tanto di audacia su que-Terra il suo luogo, e sì in adempire quello sta Terra, che dian a credersi di non hapenitenze che venganti però imposte. Ma ver di che chieder mai perdono a Dio credi per avventura che ciò fia molto ? loro Padre . Nanguam mandatum tuum Tu non intendi, che debiti sieno questi . praserivi . Altri posson giugnere a tanto Il debito della minor colpa veniale da te di costernazione, che non confidino di til Santi, tutte le Sante, e tutte infieme quam ne veniam merear . Però ecco qui provveduto agli uni , ed agli altri , con Gen.4-3. questa bella Orazione del Pater noster. E' loro offequi, fcendendo fin dal Ciclo ad questa un'Orazione ordinata prima agli Appostoli, e poinegli Apostoli a tutti gli alsta Valle di pianto, a digiunar per te, a di- tri fedeli senza eccezione. Sic orabitis. Ed sciplinarsi per te, a non sar'altro mai che è ordinata a recitarsi ogni dì, che però pregar per te; nè men potrebbono giu- vien detta Orazione Quotidiana; a recitarsi in pubblico, a recitarsi in privato, a E qual'è la ragione? Perchè Iddio più o- recitarfi in qualunque lato di Mondo . Adia la minor colpa veniale operata al Mon- dunque niuno prefuma di se medesimo, do, che non amatutti gli offequi delle fue mentre per Santo ch'egli fi fia, è tenuto di dire a Dio, non folamente per gli altri, ma ancor per se (com'è già stato insegnato da più Concili) Dimitte nobis debita nostra. La fola Vergine potè ciò dire non per sè, ma per altri: e se pote dirlo per se, lo pote dire, perchè fec'ell'ancor, come fece Critenuto, e cosinon v'è proporzione. Qua fto, che stimò suoi per carità tutti i debiti dell'umana generazione. Nel retto chi e fu

M 64.

ti la presente Orazione, non habbi debi- remissione de'debiti, non chiedsamo l'imallor'allora un'Indulgenza plenaria, con la indurata nel male, non dimanda a Dio, che qual ti fia flato rimeffo il tutto fin'all'ultimo gli: fian rimeffi i fuoi debiti in quello flato Feel topvoi veia-corcustate, uou m doveme ottener met, se mates, com e degli Imperver-la condonazione? Tutto il contrario. La fata, che fi uran, quali Afgidi, i lori chiedi? Adunque tieni pur per cofiante, recchia perche non vengaloro volontà di Mats Pap. Che l'otterni: come dobrama dimini si i, adempiria,

ueniam regafti me . Ed ecco in ciò conjutate akresi due sciocche Erefie. Una di Gioviniano, il qual dicea, che la grazia Battefimale rendeva l'uomo impeccabile . E l'altra turta all' opposito di Novato, il qual dicea, che chi perdeffe col peccato la grazia Battefimale non poteva più racqui-Rarla. Tutto è falfiffimo. A i Battezzati mente: Dimitto nobis dobita noftra , Adunfimo confeguirne la remiffione.

veritas in nobis non off. Non folo non off ha [ ta, quanto facrilega; e però qual dubbio . milisas, come offerva S. Agoffino, fed me-que fb verius. Pilò per avventura acca-dere, che fu quel punto, in cuit ur acca-dere, che fu quel punto, in cuit ur acca-cie con quel punto, in cuit ur acca-dere, che fu quel punto, in cuit ur acca-cie Criflo, la qual fu , che qui chiediamo la to più di veruna forte , per haver prefa punità? Ma s'egli non oftante la volontà piccolo. Ma chiti afficura di ciò, fe non di debitore offinato a non foddisfare, ma ti cala dal Cielo un' Angelo apposta che chegli sia conceduro di disporti ad uscire tel riveli? Adunque ne meno allora tu de da un tale stato; allor può orare, ed oravi lasciar d'orare all'iftessa sorma , perchè re non solo senza peccato, ma ancor con unche allora tu fei certo del debito, e non fei certo altresì della remissione . Do propi-fente, che ripugni allo stato in cui si ritruotiate peccase nell effe fine meen . Come poi va, ma folo una futura, che non ripugni . neffuno che reciti il Pater noster ha mai Quindi è che almeno, dicendo tu il Pater da presumere, così ne meno ha mai noster, per gran Peccatore che si, hai da punto da disperare, sol ch'ei lo reciti, bramare di finire un giorno di essere Peccanon con la femplice bocca ( come tal- tore, Ed è ciò ranto, che se non sei divolta l' hanno imparato a ridire anche il venuto un diavolo in carne umana, non Pappagalli ) ma col profondo del cuore . habbl a farlo ? Se non vuoi farlo , applica E come mai fi poteva ordinare a tutti, che a te quel detto si formidabile de Proverbi: dell' ifteffa maniera diceffero fempre a Dio , Qui declinae aures funs, ne audies legem , previt. Dimitte nobis debitanoftra, fe fi poteffero eratie eins eritexecrabilis. Non dice, Que ritruovar debiti sì ecceffivi , sì enormi , non audie legom , com'e d'ogni Peccatore , di cui con tal fupplica, benchè prefentata che non adempie la legge; dice, Qui declicon vera cordialità, non fi dovelle ottener assaures, no audias, com'è degli Imperver-

XXV.

Biene & nor dimitrimus debitoribus noftris.

Onfidera, che se v'è cosa alcuna, nela la quale un Padre di numerofa famiglia ha d' haver premura, fi è, che tutti i fuoi ha ingiunto Crifto , che dicano giornal- figliuoli tra loro vivano in pace . Ecce quam benum , & quam jucundum habitare Plage s. que e possono contrarre ancor de peccati frarres in unum. Bonum, perchè è di gio-dopo il Battesimo, e posson dopo il Batte vamento: jueundum, perchè e di gioja. Altrimenti , dove la Cafa, con la pace ch' Confidera, come qui tu puoi dubitare ell' ha, pare un Paradifo; tolta la pace, qua-Confidera , come qui tu pooi dubitarte [ell' ha, pare un Parasilio; tolta la pace, quate un Peccatore, che no ha vogli di erge li a migrate dicena, si combis inbito di
cun Peccatore, che no ha vogli di erge li a migrate dicena, si combis inbito di
cun periodi di cuntili di estato di cuntili di estato di capate proporti di noltro Pater Celefite e foddistantilimo ,
do dice quefle potto e Jamines misse deiti che tutte l'altre patrioni comprefe nel
ra suffra, le deve dire , come i Concil) c' Pater noltre, per ample, che giummi sisniegamo, non folsamente per si altri, no, si perfertinno a lui fenta condizione; a
la dice, della di chiedere, con le parole remisson de peccati, ha latro il contrasio
ora dette, untal Peccatore; Profe che a Perche volor eggi, che addinandiamo tal
lui feno rimesti i find debti; o, sian di remissione bemi, ma con questo patro,
colps, o di spen, non ordinate la vedontal di daria no parimere ai nolisi fraselli. oftinatiffima , ch'egli ferba di perseverare Dimitto nobis dobita noftra , ficus & nos dinella sua mala vita? Se intendesse egli ciò, missimus debiseribus nestris. Questa particel-surebbe una supplica, altrettanto ssaccia- la seus non è qui per tanto addotta a Dio, come

come regola di quella remission, che da e qui giustissima, non ha dubbio. Concome regota ut questa terminos; tune us e van goussiansa, soid na dudojio Con-lui bramiano . Altrimenti miferi nol . unicociò parac che balfade di foctionesto. Tropopo più fon quei cheò il alciamo , o qua patro taccò , ladica anoi, diquei che noi rilaticamo , o qua que non di esprimelle. Perchè, o politamo mai rilaficiare a i profilmi noltri . Il piglia qual condizione neceliarilisma ; Noti rilaficiamo non più checento chadari ; afine di octentre perdono da Dio: q quella . Mich. 719 che sprofondali in seno al mare, fi che più indicie indicaperitie , judicabimini . A che un tal fient, portato a Diodanoi, come regola, mal fol come condizione: non però da adempirfi, ma già adempita, o come tomo al modo di operare i finoi atti peri lenti havere adempita ogni conduzione; e fetamente: Dobbiamo noi pigliar da limi fino pan fia vano, um folto, perar la gra-leggetale, non dobbiam dargilia: Eftera ia: Ottera che dintini. Ottal confusione profisi, fattu de Pastro vefire Calefiapor/e dev'efferte mai lattua, ferecanado tutto di Munitale Basafa. Ma è regola di proporzione, per il Pattern nofera; e in privato, e in pubblico, benefizi firaordinari, speciali, soprabbon-pre, vorresti andare poco men che a nascon-Matth. danti; così Dio pur verso noi si diporterà ; derti negli abissi. E poi non dubiterai di di-

un giorno intera.

H.

com'è nella bella parabola del Vangelo : condizione era già ftata a baffanza imposta Mare. 11. ed ei cirilaletta fin'a dieci mila talenti , il da Crifto in quelle parole: Cam flabinis ad che vince ogni paragone. E poi quanto al erandum, dimittite, fi aliquid habetie advermodo, Iddio rilascia i nostri debiti a noi sit aliquem, ut & Pater vefter, qui in Caelis con amore immenso, e noi a' profilmi no- of, dimittat & vebis peccasa veftra . O fi ftri con limitato: Iddio con prontezza, e piglia qual regola di proporzione: e quella noi con ritrofità: Iddio con piacere, e noi pure era già stata dal medesimo Cristo inticon ripugnanza: Iddio con tale animolicà, mata appieno in quell' altro detto: In que Matth. 7non tornino a galla: Projecier in profundum ferviva mai dunque voler di più, che una maris emnia peccasa nofira ; e noi con tal fimil particella fi tornaffe fempre ad apdebolezza, che fempre restanci per così por con tanta espressione , sicchè non si dire a fior d'acqua : tanto fiam difficili poffa recitare il Pater nofter , nè pure una a perderne la memoria . Non è dunque volta in vita , fenza protestare al Signore con note chiare, determinate, diftinte, che perdoniamo? A che ferviva ? Serviva infinitamente . Perchè quando nel Pater fi adempie attualmente. Ond'è , che non noster addimandi a Dio, che ti rimettai devi dire , Dimitte nobis debita noftra, ficus tuoi debiti , Dimitte nobis debita noftra , O nes dimittemus debiteribus noffris , ma o tu fei disposto a rimettere i loro a' tuoi fieut dimittimus : affinche tu non faccia debitori, o non sei disposto. Se sei dispoda truffattore , che se riceve la grazia sto , adunque l'aggiugner subito , Sieur & innanzi di adempirne la condizione, o non nor dimittimue debiteribus nostris, ti dà un l'ademoie , o và lento nell' adempirla . grandissimo incitamento a rimetterli con Che se pur vuoi ch' una tal particella seur , ampiezza, perchè un tal seur ti si rappre-non sia sol condizione, ma ancora regola senta allora qual regola, e ti ricorda, che ( come par che la intendano i più de' Pa- a quella proporzione, con la qual tu rimetdri ) non fi dee flimar che fia regola di terai, tiverrà rimesso. Se non sei disposto, perfezione veruna, ma fol tanto di pro-porzione. Non è regola di perfezione: rientrar dentro te medefimo; perchè un tal perchè chi siam noi vermiccivoli della Ter- seur, ti si rappresenta allora qual condiziora , che oggiamo dare a Dio legge in- in encellariffina , e ti rammemora che torno almodo di operare i fitoi atti per- fenz' havere adempita ogni condizione . chè aproporzione di quell' amore con cui ti rammenti di fare appunto il contrario di noi perdoneremo a' profilimi noffit, I ddio quello, che a Dio ileflo afterni di fare Se perdonera pur'anoi. Se noi non farem nul- in un memorale, da te prefentato al tuo la più di quello, a che fiam tenuti a tutto Principe, ti fcorgi da lui colto in una burigore, ch'è di perdonare le ingiurie ; così gia, di quelle specialmente che il rendono Dio farà pure a noi. Se noi okte al perdo furrettizio, tu resti tanto colmo in quell' narle, le contraccambieremo di più con atto di confusione, che se sei persona d'ono-In qua manssura mans fueritia, rematiena rea Dio tantevolte, cheti perdoni, atte-ubbis. E però vedi, che parola equesta di so che anche tu perdoni al tuo prossimo, fuer, parola piccola è vero, ma di tal su-mentre un tal presupposto è così mendace? go, che a digerirla non farebbe bastevole Se tu procedi in questa forma, ti meriti, che qualunque volta tu arrivi nel Pater nofter Confidera, come quelta particella feme alle fuddette parole: Sient & nes dimittimus dosin

intorno gridandoti: Menti, menti, non è cati, mentre non l'hai per amor suo dato così. Noi fappiamo effer tanti mesi che al al prossimo. tale, eal tale, nè pur tu rendi il faluto, Considera, che quantunque il perdona-non che gli uffiz più cortesi, e più cari che re sia condizion necessaria, affine di ottene-

III.

Colle G

recitarlo più che a nome comune del Cri- si cara, che in riguardo di csia si muove tianefino, non potendotu, come tu, di- Dio molte volte a cambiare i cuori degli

debitoribus noffris, tutti i Demonjti stiano mandargli ancora il perdono de' tuoi pee-

a tutti fi ufano in fegno di vera pace : E tu re da Dio perdono; non è però condizion affermi di perdonare : Confidera, come a sfuggir sì giusti rim- ni. Perchè, se insieme col perdonar chetta proveri, tu dirai forse, che piglierai per fai,non discacci le male pratiche; se non repartito di faltar, quando reciti il Pater no. fittuifci la fama a chi l'hai levata ; fe non iter, quelle molelte parole, che tanto aper- rendi le facoltà; fe non fai tutto il retto tamente ti fanno apparir bugiardo. Ma cre- che t' impone la legge del Signor tuo i di forfe tu che fia questo un partito nuovo ; è indubitato ch'egli non ti rilascia i tuoi Leggi Cassiano, e vedrai che così appunto debiti, per quanto tu gli rilasci a' tnoi nsavano anticamente difare alcuni , più su- debitori. Perciocche questa e la differenperfliziofi in orare, che Religiofi . Però tul za che paffa nelle Scritture , tra le promefguardati, che mai non ti cada in animo d' se che diconsi affermative, qual saria quel-immitarli. Conciossiacchè credi tu che il la, Qui trediderit, & baptizatus fueris, falvus Padre Celefte, con cui favelli, fia si dimen- erit; e tra le negative, qual' è l' opposta, ticato, o flia si diftratto, che non accorgafi Qui verò non crediderir, condemnabirur. Che incontanente del falto, ch'hai fatto nel reci- le negative s'intendono illimitare : e così tare la fua Orazione? Sà quel che taci , e è certo che a dannarfi bafta il non credere . sà ancora perchè lo taci. Nè direche tu lo Ma le affermative s'inrendon femore con taci per riverenza di non mentire ad un Dio quella limitazione: Purche non manchivi di tanta Maessa. Perche se la riverenza ad il resto. E così scorgi che a salvarsi non baun Dio di tanta Maestà ti stimola a non sta il credere, e il battezzarsi, come vormentire dinanzia lui , con dirgli che tu rebbon gli Eretici d'oggidi : ci vuole ancoperdoni, non perdonando; perchè dunque ra l'operar poi da credente, se più si vive, più non tistimola adubbidirli col perdo e da battezzato. Così accade nel caso nonare? Non è riverenza, è vergogna di te stro. Se tu non rimetti a' tuoi debitori i lomedefino, che vedi lo stato misero in cui ro debiti, è chiara cosa che Dio non gli riti truovi, e non ti dà cuore di uscirne . Pe- mette ne meno a te . Perciocche questa e rò sacosì. Di le parole suddette, e dille in- condizione di un' afferzion negativa 1 Si Marth 6 teramente, com'e dovere. E fe in quell'at- non dimiferiris hominibus, nec Pater vefter to, posta una tal debolezza, non puoi fini- dimisses vobis peccasa vestea ; e però ell' è re di cambiare ancora il tuo cuore, defidera il ilimirata. Ma' non e però lifficiente, per di cambiarlo. In quello modo, fe non peri-doni attualmente, havra i almeno qualche verili tugià rimettia a ruoi debitori. Perintenzione di perdonare: e ciò farà che di- ciocche quella è condizione d' un' affercendo tu a Dio queste gran parole , Siene & zione che afferma : Si dimiferitis homininos dimiteimus debitoribus nostris , tu non bus peccata corum , dimittet & vobis Pater vementifca; non folo perchè le dici a nome fer Caleftie delilla veftra . E però intencomune (il che fe baftaffe a fcufarti, non defi con la limitazione fooraddetta, che accaderebbe che tutti i Santi ad una voce tu adempia anche il rimanente . Sii casto , gridaffero sì altamente contro chi le dice fii fincero, fii fobrio, fii collumato ; alogni poco, enon le adempifee) ma ancor trimenti qual dubbio v'è, che il folo perperché se non ti truovi anche in termine di donare non batta a salvarti ? Contuttociò perdonar come gli altri, ti truovi in via. Il non penfare che dunque Cristo saccia promal sarebbe, quando tu non haveffi un tal meffe più splendide, che reali, quand'egli desiderio, ne ti curasi di haverlo . E in tanto, e in tanti modi ci replica che il moquesto caso, che ti posso i o quì soggiugne do di ottenere da Dio perdono, è donarlo re? Che lasci affatto di recitare più il Pater al proffimo: Dimite, & dimittemini . Pernofter, giacche non è convenevole il di che quantunque donare il perdono al profmezzarlo? Dio me ne liberi. Ma dico be fimo non fia di certo un'opera fufficiente ne, che quando lo dovrai recitare, ti pro- per se medesima ad otrenerlo da Dio : conretti dinanzi a Dio, che tu non ti meriti di tutto ciò è per se medesima un'opera a Dio.



Momini , con maniere anche prodigiose autem pro certo habet omnis, qui ve colir. ( ficcome vedefiin un San Giovanni Gual- quod vira eius , fi in probarione fuerit , coberto) a compungerli, a convertirli, ed ronabitur. Chiediamo dunque di non venir a far loro adempir con facilità tinto quel di mai tentati di modo tale, che cadiam nelpiù, che ricercasi ad ottenere perdon da la tentazione, come gli Uccelli, i Cervi, i Dio. Là dove per l'atto opposto è Dio tal-Cauri, ed altri animali simili cadono nella volta venuto a scacciar da sè chi già già sta- rete, con restar colti : Et ne nos inducas va per riportare la bella palma di Martire , intentationem. E così insustanza chiediamo come si scorse nell'infelice Saprizio. E pe- a Dio di venir preservati, non già da quaro è quanto hai da premere a tener conten- lunque forte di tentazione in universale ana to il tuo Pacre in quella materia! Egli . come buon Padre, vuol fopra tutto vedere la vede che dobbiam cedere, o adescati dal pace in cafa. Guai a que fratelli riffofi, che piacere, come avviene a gli Uccelli, che tra lor vengano però tosto a contendere, e a corrucciarsi. Non accade che sperino da lui bene, perchè quant'è di ragione, ch' Cer, 14. egli esalti i figliuoli quieti, tanto è dinecessità , che deprima i tumultuanti : Non enim est diffensionis Deus, sed pacis.

### XXVI.

### Et ne nos inducas in tentacionem.

Onfidera, che il propofito è il paragone, a cui pruovasi il pentimento , prima che dal Cielo si accetti, qual' oro fino. Però se davvero vogliamo al nostrobuon Padre apparir dolenti de' torti usatigli, convien che gli dimostriamo, ma daddovero, quell'efficace rifoluzion, ch' habbiam fatta di non usargliene più ; giac-Eccl. ic i. chè tal'è la ripruova : Deprecatio pro peccatis , recedere ab injusticia . Ma ciò non possiamo nel caso nostro eseguire in miglior maniera, che con pregar lui medefimo a tenerci lontani da tutto ciò , che ci può condur nuovamente a prevaricare; potendo noi bensì non andare a metterci da noi stessi nelle occasioni di prevaricar nuovamente . come chi tra sè già diceva: Observabo me ab iniquitate mea; ma non potendo far di modo che queste non vengan da se medesime a ritrovarci . Non ti figurare però , che quando a Dio qui diciamo: Es ne nos indueas in tentationem; gli addimandiamo di non venir mai tentati in veruna forma : prima, perche questo non sarebbe possibile, essendo la vita medefima un campo d'arme : Tentatio est vica hominis super terram . Sccondo, perchè non sarebbe utile, portan-Job 7.1. do la tentazione con esso se infiniti profitti a chi fe ne fa prevalere: Omne gaudium exifimate fraires mei ; cum in tentationes varias fervazion dal peccato. La feconda di non Jac 1. 1. incideritis . Terzo, perchè non farebbe con- patir quella tentazione , nella qual'egli preveniente, sembrando cosa troppo suor di vede, che tu cadrai; e con ciò non sol conragione il voler esentarsi da ogni battaglia , sessi umilmente la tua fiacchezza, ma la vo-

da quelle in particolare nelle quali egli preper un grano di miglio si lascian prendere nelle ragne; o abbattuti dal patimento come avviene a i Cervi, a i Cauri, e ad altri animali selvaggi, che perseguitati agramente da cacciatori, per non poter più refistere dan ne'lacci. E ciò si cava dal modo con cui parliamo quì a Dio, mentre gli diciamo: Neinducas . Nell' altre tentazioni che a noi riescono buone, noi non cediamo, ma stiamo forti, con restar quasi superiori alla rete: E però in quelle non fi può dir che c'induca. C'induce in quelle che sono le perniziose: non già perch' cgli ci dia mai spinta positiva a cadervi, ma perchè ci lascia cadere. E ben tu sai che nell' idioma divino così favellafi ancora di Dio medefimo; favellafi al modo umano . Si dice che Dio induri il cuor nostro, quando prevede che s'egli non ci porge opportunamente un tal'ajuto efficace, c' indureremo, 166147. ed egli lascia indurarci : Indurasti cor nofrum, ne timeremus te. Si dice che ci acciechi gli occhi, quando lascia che ci accechiamo. Si dice che ci aggravi le orecchie, quando lascia che le aggraviamo. Si dice che ci faccia infin traviare da'fuoi precetti quando lascia che traviamo: Quare errare nos fecifii 166:17. Domine de viis suis ? E così nel caso presente. allor si dice che Dio ci faccia restar nella tentazione, quando lascia che vi restiamo: Induxisti nos in! aqueum. Questa propriamente dunque dev'essere la tua mente, quando dici al Signore queste parole: Et ne nos indu- Phojas. cas in tentationem . Che non ti permetta giammai quella tentazione, nella qual vede che tu dovrai restar colto. E così qui a parlar giusto, chiedi due cose, che finalmente fi riducono ad una, ma pur son due. La prima di non cader nella tentazione, cioè di non consentirvi; e con ciò chiedi la pree contutto ciò volcr' effere coronato : Hoe glia ch'hai parimente di non cadere. Con11.3 Considera, che due sono le tentazio-i seguitato da Saule pe' Campi, per le Cie-La Carne ci affalta fol per via di lufinghe, come faceva già Dalila con Sanfone . Il Mondo per via di lufinghe, e per via di echi chiede ajuto a vicini, perfecuzioni, come faceva già Saule con fubito, al ladro, al ladro.

Davide: Per via di lufinghe, con rappre- Confidera, quanto fia gr vilipendi, carceri, croci, e strappazzi ortentatori, sarebbono tuttavia meno poderofi, se non havessero un soccorso ognor validiffimo dall'Inferno. E così a tentarci , non è folo la Carne, nè folo il Mondo, ma vi si aggiugne il Demonio, il quale ha parte egualmente in ambe le tentazioni : nell' intrinseche, e nell' estrinseche, Nell'intrinfeche, con iftigare la Carne a luora frodolenza, or furore, fecondo i tempi; e con agitarlo a danno de buoni, come agitò già Saule a danno di Davide : Exagitabat eum fpiritus nequam. E cosi il Demonio per se medesimo in verità non può nulla. Tanto egli vale, quanto può concitarti contro la Carne, e'l Mondo . E posto ciò, ru devi stabilire inte questa massima : che il primo ftudio dee da te porfi in difenderti dalla Carne: perciocche quefta è una tentatrice intestina, che non si diparte, sicchè dovunque ti volgi, n'hai da te-mere, come avveniva ad un Davide, per-do van sì licti alla ragna, dov'essi vadano:

ni nocevoli. Alcune intrinfeche, alcune ta, per lecafe, per le caverne, ed in ogni eftrinfeche. Le prime forgono in noi lato. Il terzo fludio in difenderti dal Dedalla innata concupificenza, la quale è monlo, il quale, fe tut i guardi dalla Carne, dentro di noi. Le feconde forgono in come dovea fare Sanfone, e fe ti guardi dal noi dagli oggetti esterni, che sono suori Mondo, come se' Davide, pochissimo di noi. Le prime si dice che vengono dalla havrà di forza per superarti. Ne creder già. Carne, la quale con le sue molestie intesti- che per quanto studio tu ponga in andar ne mira a due cose: a ritirarci dal bene , a guardato da questi tre crudelissimi infidiacui per altro lo spirito intenderebbe , e a tori, sia sorse inutile il dire a Dio del conincitarci al male : Vnufquifque centatur à tinuo: Et ne nos inducas in tentacionem ; perconcupiscensia sua , abstrattus , & illellus . ciocchè, per quanto ti guardi da te mede-Abstratlus à bono, illellus ad malum . Le simo, è quanto hai tuttavia di necessità seconde si dicon venir dal Mondo , il qua- che il Signor ti assista! tanto sono incessanle anela ancor egli allo stesso fine, al qua- ti le tentazioni, che possono soppraggiule anela la Carne, ch' è di ritirarci dal be- gnerti ogni momento, senza che te ne av- Mar.14.38. ne, eincitarci al male : ma no'l procura veda, etanto rabbiofe: Vigilate, do orate, però, come fa la Carne, in un modo folo. un non intretis in tentationem. Non basta vegliare, bisogna orare, come si sa contro i Ladri, da cui si salva chi veglia a un tempo, e chi chiede ajuto a'vicini, con gridare di

Confidera, quanto sia grande la tua pazsentarci tutti i suoi beni sensibili; e per zia, se tu non aspettando, che questi tre via di persecuzioni , con porne innanzi infidiatori si maliziosi ti sian' addosso , per coglierti nella rete, ti vadi in essa a ribili. Vero è che questi due dannossimi cacciare da te medefino : Numquid cades Mich.t.s. avis in laqueum terra, abfque Aucupe ? dicea Michea, come di un cafo, che mai non fofse possibile ad accadere. E pur ciò succede ogni volta, che tu non aspetti altrimenti d' effer tentato, ma vai da te tteffo a incontrarelatentazione: Cadis in laqueum terra abfque Aucupe . E quando è ciò ? Quando date fteffo timertiin qualche grave occasingare incessantemente lo spirito, e con di- sion di prevaricare. Devi però sapere, che readessa, come diceva già a Dalisa per tu intal caso porgi a Dio vanamente questa bocca de' Filistei: Blandiro viro suo. E preghiera: Esnenosinducas in sentacionem. nell'estrinseche, con accrescere al Mondo | Perciocchè non è un bessar Dio, addimandargli che non ti lasci cader nella tentazione, mentre la vai tu a provocare di proprio fenno ? Non è però quella un' Orazione ordinata, fe ben fi pondera, a salvarsi da quelle reti, in cui fi và l' uomo ad involgere per curiosità, per capriccio, per passatempo; ma da quelle, che sopravvengono contro voglia, com'erano quelle reti già . Ree 12. tele a Davide : Pravenerung me laquei 6 moreis . Perchè nel resto è legge infallibilistima, che chi và a mettersi nella rete te date, nè pure un momento, nè sola- da sè, come se Sansone, vi rimanga colmente ti tiene fra le sue braccia, come San- to : Immise in rete pedes suos , tenebisur lob 18. fone era tenuto da Dalila, ma ti stà chiusa planea illius laqueo. Chi compatirebbe a nell'intimo delle viscere. Il secondo studio gli Uccelli, se havesser senno da scorgere in disenderti dal Mondo: perchè questo è, i loro lacci, e non gli schivassero > In tanto che ti circonda d' intorno immediatamen- son compatiti, in quanto son tutti sempli-

Avis

pericula anima illing agieur . Chi compatifce chi và a fluzzicare il Vespaio ? Chi compatisce chi và a sfidare le Vipere ? Chi compa-Eccl. 41.12 tifce chi và a provocar le Pantere nelle lor tane? Quis miferebitur omnibus, qui appro-piant bestiis? Nessuno astatto. Or così fai tu, quando cerchi la tentazione : Appropias befiir. Ti provochi da te contro i tuoi tentatori. E poi tu vuoi che il Signore ti habbia compassione, s' essi ti saltano addosso, e che ti preservi? Sai tu quando hai da fare quest'Orazione, con gran fiducia di venire efaudito, ancera che l'occasion cattiva non habbia cercato te, ma tu l' occasione? E' quando ad incontrar l'occasione tu ti sia mosso, o ti muova da fine buono, ch'è quanto dire, o per debito dell'uffizio, o per disposizione dell'ubbidienza, o per legge di carità, come su in Giuditta, la quale allora che fi dispose di andar da se medesima a trovar l'iniquo Oloferne nel padiglione, potè con buona fronte dire al fuo Dio : Da mihi in animo conflantiam , us contemnam illum, d virrugem, ut evertam illum , perche vi andava per liberare il suo Popolo. Ma fuori di questi casi, se cerchi la tentazione, come vuoi pregar Dio che te ne prefervi? Eccl. 3.17 · Qui amae periculum . in illo peribit. Non fi dice che ami il pericolo, chi si và a mettere in esto per fine onesto; ma folo chi vi fi và a mettere fenza prò . E però fe tu fenza prò cerchi la tentazione, ch'è la tua rete, e scherzi intorno ad esta, e ti ci trastulli , non voler poi dimandare a Dio, che preferviti dall'entrarvi : Es ne nos inducas in tentasionem. Perchè questo è dimandare a lui de' miracoli, sol perchè tuti possa liberamente pigliare i tuoi passatempi. E posto ciò, non è questo più dimandargli, che non ti lascicader nella tentazione : è tentar lui Matth, 4.7, fteffo: Non geneabis Dominum Deum tuum,

XXVII.

' Sed libera nos à malo . Amen.

Onfidera, come nelle due ultime petizioni precorfe a questa, non habbiamo altro fatto, che supplicare il nostro Padre Celefte a liberarci dal male, che però fon dagl'interpreti dette anch' elle deprecazioni, quanto fia la presente: differendo in ciò le precazioni dalle deprecazioni, che le fare la volontà del Signore, e l'amare che precazioni fono ordinate al confeguimento in noi fia fatta; che fon quelle tentaziodelbene, e le deprecazioni al divertimento ni , a cui prevede il Signore, che cededel male : Exaudioracionem meam Domine , remmo , fe da lui fusse permesso, che ci af-

Avis festinat ad laqueum , & nescit qued del deprecationem à malis . Col dire : Dimitte nobis debita nestra, chiedemmo d' esser proscioltida'peccati passati, edalle pene, in cui per cagion loro eravamo incorfi . Col dire. Et ne nos inducas in tentationem , chiedemmo d'effer prefervati da' peccati futuri , e dalle pene, in cui per loro cagion potevamo incorrere. Che riman dunque col fogglugnere a Dio . Sed libera nos à male , come se nulla di ciò gli si sosse chiesto ? Rimane il dir tanto più, quanto se dicessimo: Sed libera nos ab omni malo . Perciocchè oltre la liberazion da' peccati, e dalle pene che corrispondono ad essi , rimane a chiedere la liberazione altresì da più altri mali, dettida noi temporali, a cui, come a tanti triboli , vivono in questa vita foggetti eziandio coloro, che son per l'integrità, quasi terra vergine : mali sicuramente, che sono a i triboli pari, non pure nell' afflizione , ma ancor nel numero : mentre altri fon di natura, come le ignoranze, e le infermità ; altri di configlio , come le persecuzioni private, che noi patiamo, le sedizioni, le scisme, e le guerre pubbliche; ed altri, secondo il parlar noitro, dicaso, comegl'incendi, le innondazioni, i fallimenti, le tempeste, i tremuoti, le carestie, e più altri simili, da cui il nostro buon Padre ama liberarci, affinchè virgulti sì rei non soprafacciano di manierail cuornostro, che c'impediscano di dar frutto che vaglia, ad onor divino, ma ama di liberarcene d'ordinario in virtù delle nostre istanze : Si conversus populus meus 2.Pa: 2.14. deprecatus me fuerit, &c. ego exaudiam de Calo, & fanabo terram corum, Ond' è che tante preci fon dalla Chiefa costituite a tal fine ogni di dell'anno. E così in fustanza queste tre ultime petizioni risguardano l'altre tre, precedute immediatamente, per chiedere tutto ciò, ch'a noi fia di bene. Con dire a Dio, che ci rimetti i noftri debiti, dimandiamo d' effer liberati da ciò, che si oppone immediatamente alla confecuzione della nostra eredità, cioè della Beatitudine celestiale, che sono i peccati, e le pene, di cui siam rei. E pero questa petizione, Dimitte nobis debita nostra , rifguarda quella , Advenias Regnum tuum . Con dire a Dio, che non c' induca in tentazione, dimandiamo d' effer liberati da ciò, che c' impedisce immediatamente il & deprecacionem meam. Oracionem pro bonis, falissero. E però questa petizione, Et ne

H.

nes inducas in sensacionem , rimira quella | quelle confolazioni , che lo fan forportat Fint voluntas tua. E con dire finalmente a Dio, che ci liberi d'ogni male, dimandiamo d'effer liberati da ciò , che fi attraversalla somministrazione del nostro quotidiano fostentamento, tanto spirituale, quanto temporale, che fono le innumerabili traversie, alle quali giace soggetta la vita umana . E però questa petizione Sed Isbera nos à male, corrisponde a quella, Panem noftrum quoridianum da nobis hodie. Se pure tu non vuoi dir, che questa ultima petizione fia come un' epilogo di tutte le precedenti. Sicche tanto fra qui dire a Dio, Sed libera nos à male, quanto dirglitacitamente, che ci conceda ogni bene, che gli habbiam chiesto con le petizio ni paffate, e che non voglia lasciarci più tosto incorrere, come a noi si dovrebbe, nel male opposto. Quindie, ch' è giusto qual volta fi dice a Dio , Sed libera nos à male, far questo priego con una somma umiltà, conoscendosi meritevole, non d' un folo male, o d'un'altro, ma d'ogni male, e d'ogni mal, come male.

Confidera, come riftringendofi questa petizione a que'soli mali, o di natura, o di configlio, o di caso, a quali habbiam detto, che tutti vivono in questa vita foggetti, anche i più innocenti ( che par l' interpretazione miglior di ogni altra ) non ti dei credere, che Dio da effi ci liberi folamente con far sì, che non ci assaliscano, come fi dice in ispecie che liberò l'innocente Lot dalla sovversione apprestata alle terre infami, Liberavit Lot de subversione Vrbiam, in quibus habitaveras. Una liberazion qual'e questa, ch'è la totale, non può ottenersi su la nostra Valle di lagrime , da qualinque forte di male . Onde fe tu a questa anelassi allor che tu dici , Sed libera nos à malo , dimanderefti brevemente di andartene in Paradifo, dove non vi è nè fame, nè fete, nè fonno, nè male alcuno, non folamente di configlio, o di cafo, ma nè pur di mera natura . Ipfa Creatura libeon 8.1. rabitur à servitute corruptionis. Se però vuoi chiedere una liberazione dal male qual si conviene alla nostra misera vita, dove fiftà per guadagnarfi la gloria co' patimenti, non chiedere questa sola, ch' è la totale; ma chiedi quella che il Signore ama più, secondo la sua sapientissima Provvidenza. Concioffiacche crediforfe ch' egli

con facilità . E così fe' con Giacobbe ; a'. cui fuggiafco già dall' ira fraterna, apparve Iddio tante volte per confortario con promesse magnifiche, egli fe' in sogno veder fino il Cielo aperto. Il secondo è contraecambiando quel male con altri beni, i quali lo contrapesano . E cosi fe'con Daniele . a cui nella fua dolorofa cattività fe' incontrar la grazia al cospetto di que' Monarchi i quali lo ritenevano prigioniere. Il terzo è cambiando quel mal medefimo in benmaggiore . E così fe' con Ginfeppe . a cui la fua vendita divenne la fua ventura . Quando qui però dici a Dio , Sed libera'nos à male; non gli hai, per dir cosi, da volere legar le mani con dirgli alfolutamente, che non ti mandi la tal forte di male in particolare, perchè tu ignori quello che ate torni meglio : Memento , quòd igno- lob 15. 14. resopus ejus. Ma gli hai da dir folamente, che te ne liberi in quella forma, ch' egli vede più convenevole alla fiia gloria . Se per ciò egli ti vuole affatto liberar da un tal male , con lasciar di mandartelo interamente, fia benedetto . Confitebor nomini ruo , quo- Eccl. 11 4. niam liberafti me à rugientibus preparatis ad escam. Se non vuol far ciò, te ne liberi in quella forma, che a lui par giusta. In jufiria rualibera me. Può consolarti in quel pr ic :. male di tal maniera, che tu appena fentalo: come fu di Giacobbe. E ciò è levare al male la sua afflizione . Superabundo gaudio in omni tribulatione mea. Può contrapelartelo con altri beni equivalenti, che il facciano dimenticare, o disprezzar, quasi nullo; come se'con Daniello. E ciò è le 1.Cor.2.4. vare al male la fua afflizione, e'l fuo pregiudizio . In paucis vexati, in multis benè disponentur. Eti può convertire quel male Sap ; a. in bene, come fe'con Ginfeppe: ch'e l'arte propria della fua divina Sapienza, con la quale fa che l'afflizione stessa ridondi in gandio, e'l pregiudizio stesso ritorni in milità . Vos cogitaftis de me malum, fed Deus Gen. c. c vertit illud in bonum ; però qui offerva come si ha da parlare a Dio. Non si dee dire Liberanos à tribulatione : ma Liberanos à malo: perche la tribolazione si cambia spesso in un bene maggiore affai di quel che sarebbe puramente il non effere tribolato : e posto ciò, non ti torna conto di dirgli, che ti liberi dalla tale tribulazion che tu non vorrefti; ma che ti liberi unicamenaltri modi non habbia di liberarci , se non te dal male : Dominus custodie se ab omni quell'uno, ch' è il meno a noi convenevo malo. Altrimentitu corririchio di far cole? Anzi ne hatre altri più nobili ancor di me coloro, i quali scioccamente confondoquefto. Il primo e mitigando il male con no il mal col bene, ed il ben col male. Va

шı.

ro d'ogni male. fulasi ufitata , ch'e nella Chiefa : Per Do- dicer emnis Populus : Fiat , fiat , cioc che non le può dare tal forza, quale gli da- ciò , più che vivo, più che veemente, qual rial'altra, in cui s'interpongono la memo- fu già quello il quale espresse il gran Vescoria, ed i meriti di Gesù, per rendere l' Ora- vo San Cipriano, quando in udire la fentenzione a Dio più gradira. Ma Gesù stesso, il za di morte, promulgata a voce alta contro quai tormo di uta occeta il Crazione; a cia la sissi, quai asortatore di Criuto, i non simi piori altramente. Dispose che finisse con fe'che a voce alta ancor'egli risponder : un foi Amen. Nè ristupire: Prima, perch' Amen, Ma oche Amen sia quello di gran cifendo egli solito di reciare alfai fpesso valore : Quando però noi diciamo Amen tal Orazione, in compagnia degli Appostoli, in fine del Pater nostre, che vogliam dire? non parca cofa si conforme al costume, Deminus emnes petitienes nestras. E però vach'egli nominaffe ivi sè per interceffore le anche inultimo una tal voce a raccogliedi quello che addimandava al suo earo Pa- re il nostro spirito, sicchè se in alcuna di de ancora per sè , benche non per se, quelle lette petitioni portate dinanzi a Dio come se, ma per sè , come capo del cor-ci fiamo a forte divertiti, o diffratti, fupo militico, chegli i degno di formare co' pliamo a dunta i dictre co on quella clautifuoi Fedeli. Dipoi, perchè il Padre conofce fubito le parole, i fenfi , lo ffile, la aciafcuna di effe in particolare, benche per dettatura di suo figliuolo; e però era super- | non havere a ripeterla tante volte, ci confluo che da noi fosse rammemorato il figli- tentiamo di metterla solo in fine, come una uolo in quelle dimande, che non fol per or- foscrizione, o come un figillo, fu tutte indine di effo fi fanno al Padre, ma con le fieme. Etu ne fai si vil conto? la voce Amen una voce Ebrea, ma fecon- peffe affai bene ciò che addimandasi in tut-da di tanti significati, che non è stata mai te le petizioni del Pater noster, contuttotraportata in latino, per non poterfene ri- ciò pur troppo ogni di si truova. E però trovare in latino una equivalente. Tuttavia ciascun' idiota, sapendo almeno in conper dir brevemente: quando ella è nel fufo, che quanto dalla Chicsa si chiede a principio del favellare, ha forza di afferma. Dio, tutto è ragionevolissimo: con un tal zione: che però tante volte folea dir Cri- Amen unifce la fua intenzione a quei che fosto, quand'egl'imprendeva a trattar d'una no di fpirito più sublime, e più faggio, che verità di grande importanza : Amen dico non è il iuo. Efe ciò fa con viva fede , egli were , is the infection going; content properties to the administration of the non-de poi ella non e in principio, ma in fine , intende la forza del memoriale ch' ei porge allora ha due forze: l' una di confernare al Principe, ma foi protellagli di bramar vi-ciò che fi è detro, di approvarlo, di accer-vamente, che quanto in effo gli ha fatto cf-. tarlo ; e l'altra di mostrare oltre a ciò di de- porre da i pratici, e da i periti, gli sia con-

qui dicitis malum bonum , & bonum ma- camente le maledizioni fulminate contro l lum . Nel resto dei ricordartiche il som- trasgressori de divini precetti , si doveva mobene, il qual si cava da' mali di questa dal popolo radunato a ciascuna d'esse rimo dene, il qualita deservamente a supresso que poporor semante o acessaria e acessaria fapetia portara con figorier. Amos e quando filegeano le begace. Trislatar parientaria operante. E per oquando faldo, no elma che u provoj pointerer (fiponter: Amos, Quando ripiona concedari quello bene, non ecretar' altro.
Con quello folo filo più più fich che (el ibbe i confirmarle, ci approvarle, ed acessaria). tarle, a voce concorde. Quando rifpondo-Confidera, come facendofi in questa fa- vali Amen alle benedizioni, s'intendeva olgra Orazione Dominicale dimande all' tre aciò di defiderarle: che però stà scritto Eterno Padre così elevate , parea ch' ella nel Salmo: Benedillus Deminus Deus Ifrael , Miet A. di ragione fi dovesse terminar con la clau- à sacule , & usque in saculum : e dipoi segue . minum pofirum lesum Chriftum Filium tuum : Amen, Amen, come fta nell' Ebreo. Il che e non con quella di un semplicissimo Amen, non è altro ch'esprimere un desiderio di qual formò di fira bocca tal' Orazione , di- di lui, qual' adoratore di Crifto, non altro ad alta voce ( come piace a molti Dotrori) Vogliamo dire Ita fiat. Sia cosi , Impleas 11. 9.

aune at con i semio al Parter, ma con i e prener. Et une et a s'il contro? forme anche d'effo. Più potreffi i u dibita- re a qual fine Crifto faceffe qui term nare la per gliidiodi. Perche quantunque non ci fua Orzaionecon il voce afane. Maque- doverbe nella Chiefa effer mai refinn flo ancora non fu fenza pio configlio. El tanto ruffico, etanto rozze, che nonfawhis; il che non era un giurar, come cre- impetra ciò che addinandafi a par d'ogni alfiderarlo. Così quando fi leggevano anti- cello. E di qui è che San Paolo comandò

IV.

PL 5. 50

che le Orazioni pubbliche nella Chiefa nalmente: anzivaletti delle fue petizioni ; non fi faceffero fotto vece, almen tutte, o lora di innedi avuoi mali, ora di conforti con idiomi ignoti , e intelligibili , affinche lor di confolazioni, come fe fuffero tante con la Minifiti ( guali arngono il luogo degi belle Orazioni jacolizonie, adunate in una

quid diens, noscit. Nel resto non creder già no dal peccato, quando dicon Pater nester che ti sieno inutili quelle Orazioni appro- qui es in Culis, debbon dire quella parola vate già nolla Chiefa, le quali tu non intendi Baftache sappi co'suoi Ministri dir' Amen diffima, ma insieme di confidenza, I Proat altrace approx uno sunitri our anno unions, in a intene at connenta. I venmu di buon conversione a mano della confidenza, e di 
mine di la valore di quelle gioje che gli oli

inendali valore di quelle gioje che gli oli

inendali valore di quelle gioje che gli oli

inendali valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle gioje che gli oli

inenda il valore di quelle giore che giore di 

inenda il valore di quelle giore che giore

inenda proprieta di proprieta di 

inenda il valore di 

inenda il none meno inutili a spavemare i Demonj , pere il modo , che cialcun dee praticar nel-come a spaventare i serpenti non sono inu- lo flato proprio, tili le parole che dice ogni Incantatore, con istella forma il fignificato.

XXVIII,

Matt. 1-41. più riftretto di chiedere supplicando : Orare qual mendico, che per te nulla ti meriti , propersequenzibus per : quel più ampio , che non vuoi più di quel che da Dio ti viene a

Mantass de quando Ciffo difice qui s'eto i Dificepo pam quotediano, da chetante volte haire-lamente un trot volte di mandarette cosìmi. Cere la pare quote di monte de conservativa non intendelle fo-pamente un trot volte di mandarette cosìmi. Cere los pare filo medi ci contentrojuma che dire ancora : Vol così, dimandando , me-pere metal pane gli chiedi in gratia 3 A-diettere. Mentre però , con la ficigazioni ma maginam quantissama da ansisi bolis :

farà facile nutrir con effa il tuo fpirito gior- di fpeffo a Dio : Dimitte nebis debita

idioti) potesfero incitarli con ficurezza a faretra, affinchè ciascuno le vibri secondo rifponder' Amen . Cateram fi benedizeris il braccio, Tre fono gli ordini nella via spiritu, quisupplet locum idiora , quomedo del Signore , Incipienti , Proficienti , e dicet Amen fuper tuas benedittiones ? Queniam Perfetti . Gl'Incipienti , i quali allor' elcote le gradirà, come gradisce i lor prieghi allora cominciano a gustar erbe; i più adul-lnfin da Bambini, Ex oro infanzium Dour ti, ed i più assodati. Tu di qual ordine sei ? & lallentium perfecifti laudem, Enontifo- Sii di qualunque: fempre ti gioverà di fa-

Confidera, che se tu maggiormente parl'intenzion ricercata nell'incantefimo, ben- tecipi dello fizzo degl' incipienti, hai da chè non ogni incantatore ne intenda all' mirare qual fia quel vizio, che maggiormente ti domina, e secondo quello amar più quella petizione, che più ti conferifce ad abbatterlo prontamente . Se ti domina la fuperbia, di spesso a Dio, che al suo nome Sic orgo pos orabitis: Paser mofer (re. fi deve gioria, non fi deve altino: e che per fo Onfidera, che quantunque chi fi con-

tenta nel Pater nofter dir Amen con dilliche non vuoi far conto più di quei beglidioti, non perde l'utile di si divina Ora- ni, su quali i mondani sondano il loro zione; conturtociò altro frutto ancor ne Regno, ma che vuoi folo an lare a i beraccoglie chi ben l'intende, e chi non folo, ni del fuo, Adveniar Regnum tuum. Se ti larecita al modo usato, ch'è di trascorrere gormenta l'invidia, dilli che ciò nasce in con la semplice lingua tutte le sue perizioni, te, perchè non capifci che la volontà dima fi ferma fu con la mente in cialcuna d'el- vina dev'effere a cialcun' uomo quell' alfe, come dicemmo che fan l'Api fu fiori, e tiffima legge, fu cui fi quieti . Che quetta le ripenfa, e le rumina, e procura quali di adempiali: Fine volunear qua ficur in Carlo, trarne il for miglior fugo , Però havendo la cin Torra. Illustri ella chi vuole , arricparola di Orare un doppio fignificato: quel chifca chi vuole, avvanzi chi vuole. Tu dicesi presso noi di fare Orazione : Ascendie titolo di limofina . Se ti da molestia la goin montom felns orare ; giufto è di credere la, dilli che ne men tu fei degno del puro piu diffula del Pater nofter, hai già veduto non però più per contentare un Dio fallo qual sia l'intento di si bella Orazione, e qua- ma solamente per haver sorze da servire al le il suo magistero, e quale il suo metodo , Dio vero. Se sei sdegnoso, e l' ira sa che non folo in univerfale,ma a parte a parte; ti ti fembri una cofadura il non rifentitti ,

mefira,

noftra, ficur & nos dimittimus debitoribus no. | tentationem . E fe fei vago di tollerar con Aris , perchè , con iterare un tal pregio, fortezza le avversità , anzi d' incontrared unatal protesta, la domerai. Se l' abi- le per Dio, dilii che ti preservi dal male : to fregolato ch'hai contratto ne'vizi della Sed libera nos à malo ; non però da quel Libidine, ti fatemer di facili ricadute, dì male, ch' è male appreso, cioè dire dal finilmente a Dio del continuo: Einemo patir molto; mada quel folo che il made induses in tentationem; giacchè questa è ha di vero a de che è patirlo con imquellatentazione, che in pochi sinole an-pazienza. dar giammai libera d'ogni colpa. E se si-nalmente il poco uso negli Esercizi Spiri- ti è dato ancoral' esserti alquanto ayyantuali fa cheti lasci vincere dall'Accidia, dì zato allo stato più riguardevole de' Persetspesso a Dio, che ti preservi dal male, cioè ti, non potrà estere, che in pensare a Dio fto sì ch'è quel male, il quale si merita sibile a un Ben, ch'è sommo ? Peiò, non

docuit orioficas . III.

Se la Carità nel tuo cuore ha alzato bandiera, e ne vitole ella un'affoluto domipoco : Fiat voluntas ena ficut in Calo , & pur troppo follecito del futuro , avvezzati a replicare : Panem nostrum quotidianum da nobis hodie . Se ami di veder la Giustispello di replicare : Es no nos inducas in situl havrailà dove il Redella Gloria, stà

dall'Ozio, che vien chiamato l' origine fommo Bene, tu non t' accenda a bramard'ogni male : Sed libera nos à malo . O' que- gli ogni ben possibile. Ma qual bene è posche tu ne procuri un' intera liberazione : sapendo come sfogar l'amor tuo, bramerai Eccl. 33.29 quel che ne genera tanto: Multam malitiam che tutti almen teco l'amino unitamente a e giacchè tanti nomini ingrati ne pur mas Considera, che se tu più partecipi dello si ricordano di lodarlo fra le alte grazie, stato de'Proficienti, hai da meditare a qual che da lui ricevono ogn' ora, inciterai le Virtù pare a te di trovarti più affeziona felve , i monti , i mari , con tutte l'alto, o più atto, ed in quella infiltere, non tre Creature ancor più infensate, a supplir per trascurar giammai l' altre , ma per per essi, lodandolo ad una ad una , e tra lor valerti di quella quasi di fondo, su cui l'al- gridando, Santtificetur nomen tuum . Ma tre campeggino a guisa d'oro, di piropi, o più che tu bramerai di lodare Iddio, più di perle, come si vagliono di un magnifico andrai scorgendo ch'egli è maggior d'ogni Drappo i Ricamatori. Se pruovi in te fe- lode . E però tosto si sveglierà nel tuo de viva, hai da bramare che quel lume di cuore un vivillimo desiderio di andar la su. fede che Dio ti dona, fi accrescainte, e si dove solamente è lodato, com'egli mediffonda negli altri, sicchè tutti a gara cos- rita : Adveniat Regnum tuum . Ma che ti pirino a cercar folo l'onor Divino: San- vale l' invaghire tanto di ciò, come chi di-Aificetur nomen tuum. Se la speranza della cea, Cupio dissolvi ? Non è ancor' ora. Gloria sutura ti rende assai coraggioso a Ticonvien pure star'esule in questa Terra, far molto per Dio , ed a patir molto , dove ognuno offende il tuo Dio , non dillichediquià tu non curi mercede alcu-na , ma fol di là: Advoniar Regnum num . darlo incellantemente . Però , uno folo aldove ognano offende il tuo Dio , non lor sarà il tuo conforto, di dire a Dio : Fint voluntas eun . Ma che ? Con questo nio, per far che tutto muoja inte l'Amor potrai ben vivere, ma non potrai non lanpropiio, e viva l'Amor Divino, dilli ogni guire. Anzi nel liquefarla tua volontà . perchè tutta sempre s'incorpori, e s'innabin Terra . Se ti diletta il procedere con bissi in quella di Dio, com' è della volontà prudenza, la quale ricerca che in tutti i de'Beati in Cielo , Siene in Calo , & inTerpropribilogni, si corporali, come spiritua- ra, proverai tali struggimenti, che a lui li, ne si poco attento al presente, nè sii rivolto, sarai costretto ad ora ad ora di chiedergli alcun fostegno : Panem nostrum quoridianum da nobis hodie . Vero è che il maggior softegno non ti verrà da i pegni di zia offervata al pari, ne vuoi tu ancora ( ad amore che Dio con le fue viscere ti darà, immitazione di molti) che in Casa d'altri quanto ti ritiri ad orare; non dalle intellisi escreiticon rigore, e nella tua con pie- genze, non dalle illustrazioni, non da quel s ekrett con rigore, e neus tua con pre-ta, trattenti in dire: Dimiter nobis de pare che Dio per tutto può darti, sazian-bien nostra, seus & nos dimiteimus debito-doti ognor di pianto; Panem lacrymarum: Plys. 6. ribus nostris. Se godi di far si che la Tem- ti verrà da quello che unicamente ti e conperanza habbia il freno libero su i tuoi ceduto ricevere al Sacro Altare . Però sica scorretti appetiti, ma specialmente su quei come i Beati hanno il lor Paradiso la dove che inforgono dalla Carne rubella, ama hanno presente il Re della Gloria, co-

IV.

Manna deil' Anima.

K k

ben'

ben'incognito, ma pur vi stà di persona. E benche quivitu l'habbiteco ogni giorno pur'ogni giorno sarai bramoso di ritornare ad havervelo: tanto egli quivit' infondera de suoi doni, e de suoi diletti. Ma più che crescono i suoi diletti, e i suoi doni, più crescono in te que' debiti ch'hai d'amarlo. E qui sono i sommi dolori : perchè conosci che troppo manchi in adempire tali debiti. L'unico sfogo allor farà dire a Dio: Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Sicche fe tu non habbi a sorte chi ti oltraggi, chi ti odi, bramerai per poco di haverlo, ove ciò fia lecito, per potere, col rendergli ben per male, fare a lui quello che Dio fa a te del continuo atua confusione. E pure il dolor tuo diverrebbe più comportabile, se tu amando Dio così poco, fusti almeno certo di non dovere un di giugnere a difgustarlo, più ancora che leggiermente. Ma chi è, che te ne afficuri? Ti compariranno tuttora al pensiero quelle artisine, che adopera Satanasso. E quanto è facile che dunque inganni anche te? Anzi chi fa, che già non ti habbia ingannato, con darti a credere, qui per sospetto ogni ben che fai, il raccoglimento interiore, le intelligenze, le illustrazioni, el'istessa union del tuo spirito a quel di Dio; e ti parrà che Dio parlandoti al cuore per farti accorto dell' inganno in · cui vivi, ti dica spesso con un prosondo rimprovero: E tu poi professi di amarmi ? E quì resterai si ferito che già già quasi pendendo alla diffidenza, non potrai far' quì forge un lume che ti rischiara, come sa quel sì celebre a i Naviganti. Ed è , che il solo patir per Dio su questa Terra ha da es-sere il tuo contento. E però ti mandi egli pure quelle tentazioni che giudica a te doversi, se così vuole, e tribolazioni, e travagli, e crocianche interne, benchè a te sieno queste le più pesanti. Solo fra que-Re eglitiliberi da quel male, che unicare. nè meno per amor suo, ch' è di stare un momento da lui diviso , Sed libera nos à male. E in tal fiducia dovrà di modo respirare il cuor tuo, che quivi non potrai far ad alcuni de' Personaggi più riguardevoli, di meno, quasi che ti vegghi già in porto, di non dire, Amen,

#### XXIX.

Vos estis qui permansistis mecum in tentationibue meis: & ego dispono vobis , siene dispofuit mihi Pater meus Regnum , ut edaris, & bibatis super mensam meam in Regno meo . Lucz 22, 28.

Onfidera, come par cofa ftrana, che J promettendo Cristo a gli Appostoli il Paradilo, ch'è sigran Regno, non habbia loro di questo Regno a dir'altro, se non che ivi mangieranno, e beranno fu la fua menfa. quanto lor piace : Es ego dispono vobis Regnum , ur edatis , & bibatis &c. Dunque non si dovrà in Paradiso far'altro mai , se non questo, mangiare, e bere? Anzi quefto ne anche dovrà mai farfi : Regnum Dei non est esca, & poens, come diffe l'Appostolo a confusione dell'ingordo Cerinto, che nella Chief a pur volle infegnar l'opposto. Là fu ogni brama di vivande, e di vini ,farà già spenta : Non esurient , neque sirient am- Ap.7 16. pliùs. E posto ciò, quale godimento sarebbe più il prevaleisene? Sarebbe questo un che tu ami Dio, non lo amando? Havraitu profeguire i rimedi, passato il male. Seperò Cristo si valse di questa forma, su per ispiegare agli Appostoli ancora rozzi, la Beatitudine celestiale, sotto la viva immagine d'un Convito, ch'è nota a tutti. Il Convi-, to è un pascolo di delizie, che vanno a penetrar fin nell intimo delle viscere; è lieto, è lauto, e dà a'Convitati una totale comodità di faziarfi quanto essi vogliono . E tale, ma in un genere affai più alto, farà la Beatialtro che supplicarlo a non voler mai per- tudine: Satiabor cum apparuerie gloria tua. Plate mettere che ti anneghi in si gran tempesta : | Solleva dunque tu i tuoi fantasmi, già pur-Et ne nos inducas in tentationem. Se non che gati, già puri dalla materia: e rapprefentati in Paradifo un Convito si, ma di spirito, qual' è quello che promette a gli uomini PC;5. . un Dio , non un Macometto : Torrente

volupraris emporabiseos. Considera, come un Re può tener molti Nobili a mangiar feco nella fua fala Reggia solennemente, ma non per questo è di necessità che li tenga alla propria tavola; super mensam suam. E'ciò un'onore più segnamente non ti e sula Terra lecito di brama- lato, che Assuero nel suo Convito non sece sicuramente all'immenso Popolo, ch'egli in Sula invitò dal maggiore al minimo : à ma- Effb. 1. 5. ximousque ad minimum. Lo fece solamente che più d'appresso vedevano la sua faccia : Qui videbant faciem Regis, & primi poft eum Efth 1. 14 residere solitierant. Quando però qui a gli Appoltoli diffe Crifto, vicino a morte, che,

come per testamento dispone a loro il suo

Re-

Regno, cioè lo determinava, e lo destina I no alla sua mensa di stargli appresso: Est menfam meam ; intefe fenza fallo con que. sto di voler fare a ciascun di loro in Paradi so un'onore più segnalato di quel che quivi a proporzione godrebbono tutti gli altri Convitati sì, ma a più tavole differenti . Tal'e pertanto il vero fignificato di questa l formola: Dir, che gli Appostoli dovevan' esfere tra i Beati, i più prossimi al Signor loro, e dovean federe alla menfa fua nel fuo Regno, ficcome appunto nel Giudizio suo universale, dovean sedere in troni di podestà simiglianti al suo, a giudicare con effo lui l' uman Genere . Che però dopo haver Crifto qui detto loro , Dispono vobis Regnum , ut edatis , & bibatis fuper menfam meam in Reeno mee, loggiunfe lubito, quali a maggior fpiegazion d' un' onote non comune atutti, er fedentis fuper thronos judicantes duodecim Tribus Ifrael . Che dici dunquetti, che si poco ull'di venerar questi Appostoli benedetti, ancora in que'diche dalla Chiesa sono assegnati specialmente alor culto? Questi son quei che ti hanno a giudicare il di del Giudizio, insieme con Cristo, e che frattanto sono ora in Paradifo i suoi familiari , i suoi favoriti , i suoi intimi in ogni fenfo, e tu pur gli curi sì po co? Non fi può dire quanto fia quel bene, ch'essi ti possono del continuo ottenere, fol che tu di loro ti sappia valere in tempo . E per qual cagione? Per l'alto posto in cui feggono. Quei che più possono riportar grazie dal Principe in prò d' ognuno, son a mangiare con effo sè . E questo è ciò . che volle Cristo parimente qui intendere degli Appostoli, quando disfe, che in Paradiso si starebbono alla sua mensa. Intender ch'essi sarebbono in Paradiso ancora i più atti a disporte del voler suo : Erat Daniel conviva Regis, e però aggiugnesi, & bono-Dan.14. 1. ratus super omnes amicos ejus .

Considera, qual fiala ragione, per la qual Cristo disse a gli Appostoli, di volcre fublimarli a tanto . La ragion fit , perch' erano a lui stati fedeli ne suoi travagli, e nelle fuetraversie, nè maigli haveano però voltate le spalle, come quelli altri, che per timore della rabbia Giudaica , o non lo feguivano più , o folamente il feguivano di nascosto: Voseftis, qui permansi-

va, con espressa dichiarazione di dover'essi amicus socius mensa: ma pochi di stargli apstar là su sempre seco, a tavola sua : Dispe- presso al suo mendicare : Es non permano vobis Regnum, ut edatis, & bibatis super nebit in die necessitatis. Perche dunque gli Appostoliper contrario erano stati fedeli a Cristo nella sua mendicanza : Permanserunt in die necessitatis; però Cristo dispose divoler poi, quando regnasse, tenerseli alla fua menfa: Socios menfa. Giacche questa è la regola universale. Chi vnol godere con Cristo , deve haver prima patito ancora con Crifto : Siene foeis pafsionum estis, sic eritis & confelationis . Nota per tanto l'antitesi prodigiosa : Vos estis, 2.Cor. 1.70 quipermansistis mecum in tentationibus meis rego dispono vobis Regnum . Si può trovare diffiguaglianza maggior di quella che corre tra questi due brevi termini tanto opposti : Vos mecum , Ego vobis ? Dunque perche fervi sì vili hanno mostrato un poco di fedeltà nella fofferenza a Padron sì degno, il Padrone ha quafi da renderli pari a sè nella Signoria ? E pure questo è ciò, che qui diffe Crifto: Ves eftis qui permansistis mecum in tentationibus meis-& ege difono vobis Regnum, ut edatis, & bibatis super mensam meam in Regno meo . E come dispono ? Sicut disposuit mihi Pater meus. Cioè dispongo a vostro prò il mio Reame, come l' ha appunto il mio Padre disposto a me , cioè con l' istesso amore, con l'istessa altezza, con l'istessa fultanzialità di Beatitudine, che confifte in veder la faccia Divina ; se non che il Padre l'ha disposto a me per natura, ed io a voi lo dispongo sì , ma per grazia: Dispono vobis ficut disposuit mihi Pater meus Regnum . quegli comunemente ch' egli si tien sempre l'Che pare dunque a te di unamaniera tal di guiderdonare , qual'è questa che vedi qui usar da Cristo? E tu non ardiancora di voglia d'accompagnarlo, di aderirgli, di stargli appresso, dovunque egli mai se ne vada con la sua Croce . Queste son le fue tentazioni, i suoi patimenti, le sue persecuzioni , le sue penurie : chiamate qui da lui tentazioni : Permansifis mecum in tentationibus meis , perchè con efse veniva il Padre, per così dire, a pruovarlo; non affin di conoscere qual egli era; ma bensì affine di far con esse che il Mondo lo conoscesse: ch'è la ragione per cui non furono le tentazioni di Cristo tentazioni ordinarie, ma gravi, ma generali, ma d' ogni forte : Tentatus per omnia . Certo è che pari non le soffersero con esso lui mai fis mecum in tentationibus meis . O' che gli Appostoli, ma solne surono a parte : bella dote si è questa , non abbandona- Ond'e che qui Cristo non disse loro : Vos estis re il Padrone nell' avversità! Molti ama- qui pertulistis mecum tentationes meas; ma Kk 2

III.

folo diffe: Vos estis qui permansistis mecum in tuo ritorno : Ne tardes conversi ad Domi. Eccl. 9.9. vi a un Padrone si buono!

IV. Confidera, come pare non poco strano, che Cristo dicesse a gli Appostoli, essere loro statia lui sifedeli ne' suoi travagli : Mat. 16.56 Permansistis meeum in tenentionibus meis; mentre fi fa che alla fua Passione pur trop-

po li abbandonarono. Omnes relitto eo fugerunt. Con tutto quelto devi qui prima offervare, che quando Cristo ciò disse, non era ancor feguito un tale abbandonamento: perchè lo diffe quand'egli stava per levarsi già su dall'ultima Cena, ed andare incontro alla morte: ond'è che allora non vi havevanè anche presente Ginda, suo perfido Traditore, che a mezza cena era isfcito già dal Cenacolo per condurre ad effetto i trattati infami : Cam ergo accepiffer 10.13.30. ille bucellam, exivit continuò. E da ciò devi imparare, che Cristo di noi non giudica, se non secondo la giustizia presente in cui ci ritruova. Erano quegli Appostoli, a cui parlava, stati a lui tutti sedeli sino a quell'ora, e però come di fedeli ancor' egli ne favellò. E' vero che fra brev' ora gli dovevano tutti voltar le spalle , com' egli loro mostrò ben di sapere, quando poco appresso inviandosi verso l' Orto, protellò loro che si sarebbono da lui sbandatitutti a guifa di Pecorelle, che mirano Mas, 26.31. il lor Pastore si la Montagna steso a terra da un turbine repentino : Omnes vos fcandalum paciemini in me iniffa nolle : Scriptum oft enim : Percutiam Pafterem, & difpergensur oves gregis . Ma che ? Se si sarebbono allora sbandati tutti, dovevan' ancora, cordialmente, quasi pecorelle pentite al loro Pastore, rialzatosi già di terra al cescafo di quelle colpe, chesi sono già de-plorate con calde lagrime, però tavellò

sensacionibus meis. E pure per si poco gli num. E poi fatti cuore ; perch' egli non premiò tanto! O' sciocco te , se non ser- oftante una tal partenza ti tratterrà , come fe tu sempre havessi perseverato fedelissimamente nel suo servizio : Vos eftis, qui permansistis mecum in tentationibus meis , & ego dispono vobis, sicut disposuit mibi Pater meus Regnum, ut edaris, & bibatis super mensam meam in Regno meo. Diraiche tu non puoi sperare in Paradiso di giugne re ad una inenfa si fontuofa, e sì splendida, quant' è quella a cui stan gli Appostoli. Ma che ? Per quefto non dovrai là su star contento d ciò ch'havrai? Beatus qui manducabit panem in Regno Dei .

#### XXX.

Sie autem omnis homo tardus ad iram. Ira enim viri justiciam Dei non operatur . Jac. 1. 19.

Onfidera, quanto fian frivole le tue I fcule qualor tu dici, che fe tu monti in collera facilmente, non puoi far'altro: la tua natura è focosa . Se ciò valesse, non dovrebbe dunque San Giacomo con legge sì univerfale, qui dire a tutti, che all' adirarfi fian tardi : Sis autem omnis homo tardus ad iram: ma dovrebbe anzi provvidamente distinguere sesso da sesso, stato da stato, complessione da complessione . Mentr' egli dunque non eccettua alcun' nomo da una tal legge, fegno è che ogni uomo può con la grazia giungere a trionfare della natura, come ne giunse a trionfare in sè Davide, il qual benché fusse di natura sangnigna, e spiritofissima, forse anche più della tua, seppe dopo una tal dispersione, ritornare a lui fare atti di mansuetudine tanto eroici, or verso Saule, or verso Semei, or verso altri fuoinimici, che in riguardo di quelli fingofar del turbine. E perchè Cristo non sa più larmente dimandò a Dio su l'ultimo de suoi printe giorni, che si degnasse di usargli misericordia: Memento Domine David, & omnis manqui agli Appostoli di maniera, che dimo-firò, come tali colpe non lo havrebbo-che in egual modo tu non sai vincere ancor no ritardato dall'effettuare a lor prò gli alti la natura rua? Perchè non ti piace il comfuoi diflegni. Senza che, non fai tu che chi battere. Fa ancora tu, come questo Re partito da uno ritorna subito, non si stima Santo medesimo, il qual dicea: Persequar ini-presso le leggi che sia partito? Mulier si micos moos, & comprehendam illos, & non Pf. 17brevieft ad virum reverfa, non dicitur difcef- convertar donec deficiant. Piglia di mira ad fife . E però non ignorando qui Critto abbattere questi moti di collera fregolata che dopo la loro fuga dovevano a lui che inte prevalgono. Non passi di, che non gli Appoltoli tornar subito, volle qui pari- ti esamini intorno ad essi con modo straordimente parlar di loro, come havrebbe fat- nario, per non avvezzarti a sprezzarli. Quato, se mai non si sosser dovuti da lui par- lor tu nell'atto medesimo te ne avvedi, sa tire. Se per difgrazia parti mai tu dal tuo tosto un'atto contrario qual credi meglio, o Crifto, non porre indugio ne anche tu al di sommissione, o di scusa, per cui si sconti.

P.(..1)... le potrai tu pure dire alla fine col medefinno limiti che furono a lei preferitti dalla Ra-Davide: Magnificavii Dominus fasera ne-bitumo, falla finum stantare . Che credi tu dice S. Giacomo che tu fije tardo a dufalta :

Coloffis, diffe: Pax Dei exulter in cerdibus weftrie? Volea perchè non è da tutti il faperla tenere a fela qual non è altro, che la tranquillità de' coftuni, l'affabilità, l'amorevolezza , la mansuetudine, può vincer la sua nimica,

di quelle che dicon vizio, com'è la Gola,

può vincer l'ira. IÌ. Confidera, comel' Iranon è una paftion

> li . E' una passion naturale, comune a tutti, aucora a gli uomini fanti. Ond' è che l'adirarfi, affolutamente parlando, non è peccato . Fin di Crifto medefimo fappiamo più d'una volta, che si adirò controi Fa- Se non la raffreni subito, allora pecchi , tifei : Circumfpexit eas cum ira . E contro i perchè la vuoi prima di ascoltar la Raviolatori del facro Tempio fi aditò di ma- gione . niera, che fatto un flagel di funi, gli andò ve, o più che non fideve, o in quello che la formola che haveva già ufata il Savio tutte l'ore: ma solo in casi di estrema ne- era legge di minacce, di tempeste, di turcellità . Mercecche quanto egli è bravo , al- binl , di gaftighi , e però speffo veniva netrettanto egli è fervido, e così non è tanto ceffità di por l'irain opera . Ma la nuova facile il regolarlo, dappoi ch' è chiamato in non è così, è legge di amore. E perciò tu ajuto dalla Ragione, quant' era non lo chia l vedi che quando quei due figliuoli del tuomare. Fa egli il più delle volte come Gioabbe , il quale andò con ordini aggiuftatiffimi ricevuti da Davide, suo Signore, intorno al temerario Affalonne, ch' etano di ar-

. Manna dell' Anima.

Accusa ciascun d'esti ogni sera dinanzi a s remini puerum Absalen. E quando egli poi Dio con l'intenzione di confessarli a suo su nel fatto, giudicò di saperne assai più di tempo dolentemente : pentiti , proponi , Davide, e volle a tutti i patti , con tre acudimanda a Dio sopratutto che ti conce- tissime lance passare il cuore al figlinol ruda di non trascorrere in cosi continue ca-dute. Fa dico tuttociò con perseveranza: al Padre. Così sa l'ira. Quand'ell'ha già l' e dipoi vedrai le loggiogata la natura ribel- arme in mano, facilissimamente trascorre i che volesse intender l' Appostolo quando Tardus adiram, cioè ad iram adhibendam : ch' una pace tale giugnesse un giorno a fa-rein te quella festa, la quale è propria di chi te ti movesti da zelo z condannar qualche ha riportata la Palma , Pax Dei faperet in frandalo da te fcorto , o da te faputo , ed cordibus vofiris. Così hanno letto più altri . alla fine eccedefii a parlar con poco rifpeto Segno dunque è, che questa pace di Dio, to del Superiore, ch'era tenuto impedirlo, e non l'impedi? Vero è che l' ira non folamente è cattiva quando ella eccede gli ordini ricevuti dalla Ragione, ma quando ancor non gli aspetta pazientemente, e fa come San Pietro, il qual dimandò al Signore nell'Orto se dovevasi mettere mano all' Accidia, l'Alterigia, l'Invidia, e più altreta- armi : Demine si percusimus in gladie ? e dipoi senz'attendere la risposta , vi mise mano : Et percuffit fervum Principis Sacerdetum. Però in tal caso quali sono le tue parti? Frenatela fubito : Sinite ufque huc . Inc. 1 to

Considera; che come San Giacomo disa scacciare di là fin di propria mano. Pec- se, che qualunque nomo fia tardo a sdecato è l'adirati suor di ragione, cioè o con-gnarii, così poteva anche dir, che non sia trochi non si deve, o prima che non si de-veloce: tanto più che tale era siato appunto non si deve. Però hai da sigurartiche l'ira nell' Ecclessiste: Ne sis veiex nd irascenè come un Soldato datoci da Dio, perchè dam. Con tusto questo non si e San Giacomilitialla Ragione. S'egli non fi muove a mo contentato di ciò. Vuole che non folaoperare senza di questa, e l'ubbidisce, e la mente tu non si veloce a sdegnarti, ma che venera, è buon Solitaio; allora è reo quan- fij tardo : Tardus ad iram . Perchè nella do egli vuol disprezzarla . Ed eccoti donde Legge vecchia fi condescendeva un poco avviene che qui non dice San Giacomo , più a certe umane naturalezze. El a ragion' che tu non ti adiri mai, Nairafearis: ti dice era, perchènon v'era ancor quel vigor di folo che all'adiratti fij lento, Tardus ad ir am.

grazia, che Cristo nella nuova ci ha meritaPerche quantunque sia l'Ira un Soldato brato con la fra morte. E molto più si dava vo, con tuttociò tu non hai a valertene a campo anche all'ira , perchè tutta quella no Giovani e Giacomo volevano far venir fuoco del Ciclo fopra i Samaritani, che havevano ricufato di dar ricetto a Crifto : Domine vis dicimus , ut ignis descendas de reflarlo si bene, di custodirglielo, di con-durglielo, ma non di levarlo di vita: Serva-verò con dir loro, che non fapevano da

Spiritus estis : volendo con ciò inferire ch' lento, tardus ad iram. Non credere dunque tu di procedere da perfetto Cristiano, se per sorte sei sacile ad adirarti anche giustamente: perchè il zelo ( ch'altro veramente non è che l' ira fanta, la quale non può patire di vedere al Mondo trionfare l'iniquità) deve ben' essere forte sì , ma foave: atteso che tale appunto su quel di Crifto. Però fu scritto, che in lui non fi sarebbe scorta maine tristezza, ne turbolenza, Non eris triftis, neque turbulentus : non triftezza, perchè questa è propria di chi non ha forza di conseguire il suo fine : non turbolenza, perchè questa è propria di chi lo conseguisce, ma con tumulto. E così tu vedi come Cristo nel colmo del suo calore, che fu quando scacciò dal Tempi o i violatori di sopra detti, mostrò uno zelo, e fortiffimo , e foavissimo . Fortissimo , perchè ottenne quel che volea: foavissimo, perchè fu tale si quanto all' atto, si quanto ai mezzi, sì quanto al modo. Se rignardi l'atto, non fi curò di uccidere quei ribaldi, di ferirli, di fracassarli, ma sol di metterli in fuga. Se riguardi i mezzi , fi valse a ciò non d'altro più, che di un flagello di femplici funicelle; e se riguardi il modo, lo seppe fare con tanto di modestia, e di maestà, che niuno degli scacciati potè non lo venerare; e con tanto di aggiustatezza, e di amabilità, che i circostanti in vece di spaventarsi ad un'atto tale, gli corsero tosto attorno per sargli istanza d'esser Mat. 21. 14. da lui follevati ne'lor languori : Et accesserunt ad eum caci, & claudi in Templo, & fanavitees. O'quante volte tu reputi che sia zelo quello che ti sa perdere ogni dolcezza, al vedere, all'udire degli altruifalli! E non è così. E'l'ira tua naturale; la quale arriva fotto apparenti pretesti a subornar la Ragione, nè mai si acquieta sinchè non le cavi finalmente di mano un' am-

> fuo quafi fuffe zelo. Confidera, come il zelo ha due parti. Una è punire le ingiurie che a Dio si fan-

IV.

pio salvo condotto, benchè surrettizio, e

quale spirito sustero a ciò sospinti . Et con- i ancor agramente. Le impedisce con le amversus increpavitillos dicens : Nesciris cujus monizioni private, che gli va a fare, con pregar per lui, con patir per lui, con offeerano già passati i tempi d'Elia. Filius ho- rire a Dio penitenze per lui. Tu sei prontisminis non venue animas perdere, fed falvare. fimo alle prime parti del zelo, che fono da E cosi se anticamente bastava non essere Superiore; e sei trascuratissimo alle seconallo sdegnarsi precipitoso , ne sis velox ad de, che sono comunia tutti. Che segno è irascendum : adesso bisogna ancora esser ciò? Segno è che non è zelo vero quel che in te credi. El'iratua che va fotto nome di zelo, se non è forse ambizione ancora, e alterezza che lo pretende . Adempi prima quello che il zelo ha d' umile , e allora potrai più fidarti di lui, qualor ti stimoli a ciò ch'egli ha di spezioso.

### XXXI.

Ira viri justiciam Dei non oberatur. Jac. 1. 20.

Onfidera, qual fia la ragione, che ti adduce San Giacomo, affine di perfuaderti che tu fii tardo a volerti valer dell' ira, come fi è dichiarato nella Meditazion precedente, non terminata, per darti in due giornate quel paícolo, che in una facilmente ti aggraverebbe. La ragion' è , perchè mai l'ira non opera bene alcuno . Ira enim viri justitiam Dei non operatur. A prima giunta ti possono parer questi termini esaggeranti: ma pesali, e dal veder quanto fieno giusti, impara a venerare altamente il parlar Divino. Certo è che tutto quel bene a cui l'ira tende con le sue operazioni. fi riduce ad un genere di Giustizia: cioè dir di Giustizia vendicativa . Mira attentamente, e vedrai, che questo ella vuole, vuol la vendetta: benchè non sempre ciò voglia a titolo giulto, o per fine giulto, o con forma giusta, o in circostanze di tempo che fieno giuste. Posto ciò, in queste opere, o la Ragion prevale all'ira, o l'Ira prevale alla Ragione. Se l' ira prevale alla Ragione, è vero, che quelle opere fiattribuiscono all Ira, come a principale operante, e che però ancor riportano qualche scusa, come opere più d'impeto, e più d'impulso, che di avvertenza. Ma non sono mai opere di giustizia : perchè giustizia non è mai quella in cui non sono offervate tutte ad una ad una le regole di ragiosforzato, d' effer lasciata scorrere a piacer ne. E cosi in tal caso ha detto bene San-Giacomo quando ha detto, che Ira virà justiriam Dei non operatur, mentr' ella di vantaggio operatur contra justitiam . Che no: l'altra è impedirle. Le punisce con vi- se in quelle opere la Ragion per contrario tuperare chi le commette, con riprender-lo, con rampognarlo, e con mortificarlo di giultizia, ma non son'opere che si at-

tribuiscano all'Ira, siccome a quella che l'ira dell'uomo non può in quanto al mocosì ancora in tal caso ha detto divinamente San Giacomo quando ha detto, che Ira viri justiciam Dei non operatur , perche non eft ira viri , quella che allora operatur inficiam Dei; of racio viri, la quale utitur giusto, chetu fis eardus ad iram, ancor della Ragione; altrimenti tu crederai di fa

Confidera, per qual ragione San Giacomo non si è contuttociò appagato di dire gli più che si può alla giustizia Divina una passione, qual'è l'ira dell' nomo, ma placida quanto al modo. è quella semplice volontà di punire chi è merce chetalvolontà non cagiona in Dio, l'a viri justiciam Deinon operacur , perchè niuna minima alterazione: Tu autem De-l'haverle (empre dianazi a gli occhì l' affi-minaser virinti cum transpullitate judicas. curaste di non dovetle mai perdere di mema mea, & venter meus. Ed ecco come d'uomo , cioè con tale scomposizione ,

ivi è l'operante men principale; si attribui- do operare una giustizia simile a quella di scono alla Ragione; giacchè in qualunque Dio, perchè non la può operare tranquillagenere, com' ènoto, le operazioni si at-tribuiscono al principale operante, al Ca-in quanto al suo atto, perchè mentre l' ira pitano, non a' Soldati, al Principe, non di Dio non è altro che quella femplice voa' Magistati, al Padrone, non a' Ministri, lontà di punire pur'ora detta, gli fascia luo-all'Architetto, non a' suoi Manovali. El go di usare misericordia quanto egli vuole, nell'istesso tempo ch' egli usa ancora giusti. Pla : 10. ? zia; ond'è che la giustizia di Dio sempre và congiunta con molta misericordia: Numquid continebit in ira misericordias suas ? Là dove l'ira dell' uomo non dà luogo alla ira. E fe così è, chi non vede quanto fia compassione, ma la rigetta, come sua contrariatotale, fin ch' ella non fia sfogata chè ti paja di muoverti con buon fine, e fino a quel fegno, che stima giusto: Iranon 1207.-7.4con buona forma, attefo che non hai da habet mifericordiam , net erumpens furor . mettere in effa il tuo capitale, l' hai da met- Non ira desinens; ma ira erumpens! E però ter nella Ragione: il che vuol dire, che in l'ira dell' uomo non può operare, nè men ogni affare, benche di gloria Divina rile- secondo il sio atto, una giustizia simile a vantissima, non devi guardare principal- quella di Dio, cioè una giustizia che sia vantissima, non devi guardare principal-quella di Dio, cioè una giustizia che sia mente a quel zelo il qual pruovi dentro di pietosa, ma ne vuole una la qual sia piena, te, a quell'impeto, a quell' impulso; ma e persetta: tanto che sempre è verissimo, bensì a quello ch' è più secondo il dovere che tra viri, non solo bominis, ma ancoche traviri, non solo bominis, ma ancora viri ( cioè di un' nomo sommamente rebene spesso opere da zelante, e le farai anche degno ) mai non operatur justiciam da surioso.

Dei di maniera alcuna (sol che tu n' eccettui Gesù , il quale su vero uomo bensì , ma ancor vero Dio . Se fusse dunque possi-Ira viri justiciam non operatur, ma ha volu- bile, dovrebbe l'uomo bramare di poter to aggiungere di più ancora justiciam Dei. senz'ira operare ogni sia giustizia, sicco-La ragion'è, perchè la giustizia umana, me propriamente l'opera Dio. Ma perchè affinche sia retta, conviene, che si assimi- di rado avverrebbe ch'ei l'operasse, mercè la fua imperfezione, con gran vigore; anzi Supposto questo, quando anche l'ira dell' il più delle voste sarebbe languido, ritenuu omo fusse quella che opera la giustizia, to, rimesso, chiami pur l'ira in soccorso ne' non può ell'almeno operare una giustizia suoi bisogni, ma la chiami men che si può, fimile a quella che opera l'ira di Dio , ne fir sardus ad fram, cioè ad iram adhibenquanto al modo suo d'operare, ne quanto dam, per poter fare una giustizia più che all'atto. Non quanto al modo : perchè gli sia mai possibile simile a quella di Dio, l'ira di Dio, se tal può chiamarsi, non è cioè placida, e pia; pia quanto all'atto,

Considera, come ogni Superiore massimamerite Clauffrale, il quale deve altrui fuagiustizia con serenità, con placidezza, farsi norma di persezione, dovrebbe tene-con posatezza, e con somma tranquillità; resemprescritte in sua cella queste parole: La dove l'ira dell'ttomo è, come si sà, moria. Egli è obbligato a cercare più che una passione, e passione veementissima, che si può che la sua giustizia simigliasi a quelnon è mai senza molta commozion di san- la di Dio ( giacchè ne sostiene le parti, ) e gue, e di spiriti intorno al cuore, che man- però guardisi che l'ira mai non gli saccia, o dano sù vapori infino alla mente, abilissimi perturbare la mente, o pesar la mano. ad ingombrarla: e però mai nè men non è Rare volte avviene che un suddito resti in fenza molta perturbazione di tutto l' uo. Religione emendato da quel gastigo, ch' mo: Consurbasus est in ira oculus meus, ani- egli si vede dar dal suo Superiore con ira

€ con

u.

gimedio pronto, qual poteva felo effer te le opponi.

e con tale severirà, che dinotino in lui pas- quello di un gran terrore. Dipoi non cre-sione. Allora resta emendato quando si dere che questi in casi tali operassero a guiaccorge, che se il Superiore lo gali. [creallora allora, livoler, Divino. E però fia concige, che se il Superiore lo gali. [creallora allora, livoler, Divino. E però fia cocorge, che se il Superiore lo gali. [creallora allora, livoler, Divino. E però fia cocorge, che se il Superiore lo gali. [creallora allora, livoler, Divino. E però fia cocorge, che se il Superiore lo gali. [creallora allora, livoler, Divino. E però fia cocorge.] fi acorge, che fe il Superiore lo gatti-ga, è folamente per non mancare come un'altro Eli al fuo debite di punire i figli-uoli erranti, e che così lo gaftiga con mo-di dolci, e con mortificazioni diferete. Ma ciò è troppo difficile in tempo d'ira. Però fetu fei Superiore, mai non imporre mero fuddito, non hai però da lafciare di intal tempo, gaftigo, alcuno : aspetta che sopportare nel tuo Superiore anche un' ira Pira poff, ancorche giustiffima . Ne stare che sembsiti irragionevole : perciocche a ad oppormiche un Finces, un Mose, un quello obbliga te parimente lo flato tuo, Matatia, corfero infino a levar di vita nel anon ti aditare guando anche ti conosci colmo dellor surore quei che peccavano , punito con ira d'uomo : Non vos defender Roman. Perchè tu devi in prima luogo offervare , ses charissimi, sed dase locum tra . Allora che ciò esi fecero in casi di grave scanda, tu dai luogo all' ira del Superiore, quando lo, i quali havevano espressa necessità di tu lasci ch'ella saccia il suo corso, e non



# NOVEMBRE.

# LA FESTA DI TUTTI I SANTI.

Beati, qui habitant in Domo tua Domine: in facula feculorum landabunt te . Pfal.83.

Ondera, quanto bello devente de la compensation de

per fine illodarlo, tu brami il fuo: e que- Così in lodarlo parimente per quelli, più fla è la perfezione. Però ficcome quando che per quelli, confiftera la finezza della tu temi l'Inferno, l'hai da temete, almeno lor lode : Infaculafaculorum landabune to. ut tem l'Inferno, 'l'aid da temete , aineno ) lor lode: 'Infains/acultemuntanthaur tr.
principalmente, per quello fine di non ha
Confere de l'aculte d'aculte d

lode, perchè i beni estrinseci, che Dio go-de, hanno parimente riguardo al ben de' lodar Dio: Pèpulum iflum formavi mihi, lau- 1143 2-Besti; ma non gl'intrinseci. Gl'intrinseci dem meam narrabir. non l'hanno di loro natura che al fuo ben proprio. Però ficcome la finezza dell'amor

de'Beati confifte in amar Dio più per li

Terra non possiam del continuo lodare ld-dio, come pur dovremmo, perchè siamo parte vuoi tu che proceda questa sinchezspello necessitari a intermettere le sue lo-di, per esporgli i nostri bilogni : în Para-dis non vè bilogno di niente: e così al-dere, perché se i Beati havessero a lodar tro là funon rimane a fare, che lodar Dio: qualunque altro fuoti di Dio; confesso che a In facula faculorum landabune so . Senza lungo andare si stancherebbono, atteso che In Justin James and Company of the Company of the Quantum Company of mano in mano fopra la Terra ) laudabie fempre più troveranno di che lodarlo : Be- Eccl-41 11opera ena . Ma molto bene noi lo saprem faundicentes Dòminum, exaltate illum quanzum re in Cielo; e però dice il Salmista di quei, posestis, major enim est emni laude. Ne può che vi abitano, che loderan sempre lui: In una tale stanchezza giammai procedere facula faculorum landabunt to, non dice opera dalla parte almen del lodante : perchè cotua, dice to. Chi vede un bel palazzo, chi me i Beati amano Dio di gran lunga più di vedeuna bella pittura, manon ne conosce se stessi, così più amano ancor di lodar l' Artefice ; loda l'opera ; ma chine cono- Dio, chenon amano di vederlo. Quei Sefce molto bene l' Artefice loda lui . In que- rafini che apparvero ad Ifaia ; velavano i flo Mondo non conosciamo immediata- lor occhi con l'ale dinanzi a Dio, nel temmente Dio in se medesimo, ma sol nell' ope- po stesso che con la lingua ir cessantemente re sue, e però ce la passiamo in lodare cantavano: Santius, Santius, Santius, E pernon tanto lui, quanto le belle opereusche chè ciò? Per dimostrargli, cred'io, ch'essi dalle fue mani. In Cielo lo conosceremo prima cesserebbono dal vederlo, che dal lo-qual egli è in sè, videbimus eum sicusi est, el darlo. E così i Beatiche sono giunti a un quar egile in 18-7, waarinna soom junis 19-7, e Cossi lectractie 1000 guinti a un però in Ciclio nou tamo lodeterno le liee findifinen amors di Dio, per non cellar dio-opere, quanto lui. Qifindi che quattame darlo, fi contererebbono di ceffat prima quel Beati lodetra Dio grandemente par note egilno dal vederlo, ininnacinno da tutti quel beni elfrifici che elici legi gode, comi i lo toro Beatitudine, pil totolo che ille lue è per la gloria che egil nicer edidi opere todi. Però ficcome non è giammai possibili. della creazione, e della giustificazione, le chei Beatifi stanchino in eterno d'esser della glorificazione, e della punizione an- Beati, così molto meno è possibile, che si cora de'reprobi ; contuttociò più anche stanchino di dare a Dio quelle lodi, che lo loderan per gl'intrinfeci, ch'é quanto fono ad effi più care ancor della loro Bearidire, per effere quel ch'egli è, beato di se tudine . Ben dunque ha ogni ragione il folo, eterno, immenfo, infinito, ed in- Salmilta di dire a Dio: Beari, qui habitant in comprentibile : Secundim nomen suum Deus, Domo sua Domine; in [seula [seulorum landafic & laus ena. E quivi ftà la finezza della lor | bune ses perchè quefto è ciò che a'Beati

fuoi beni Intrinfeci, che per gli effrinfeci : for' 41.40 tofe enim Omnipotent Super omnia opera fua .

II.

## La Commemorazione de i Defonti .

Santla, & Salubris oft cogisasio pro defuntiis exerare, us a peccasis folvantur . 2.Mach.13.46.

Onfidera in prima, come quel penficro, che in questo giorno t'invita a pregar pe' morti con qualche affetto speciale . e un penfier fanto : Santia eft cogitarie pre defuntlis exerare . E' fanto ; perch' è fondato in un'atto di carità , ch'è la virtù più fegnalata di tutte. Che ricerca la carità? Che i membri fani unicamente sovvenstendano a sovvenire anche a quegli, che si peri perrige manum tuam , per soccorrere ritruovano fani sì , ma legati: Mementere Heb II.t. vinltorum, ramquam fimul vinlii. Ora è cer- tlam, per foccorrere vivo a i morti. tiffimo, che come i fedeli vivl fono mem-

ajutarfi da se ne'loro bisogni, essendo con 10 04.

tà di loro ? Non meriti d'effer membro di sì G41.6.1, Christi.

II. scambievole nella Chiesa sia persetta in ordine a tutti i membri . Per charitatem (bi-Gal.Saj. riens fervise invicem. In quattro forme può divifarfiuna tal comunicazione. Di vivi a' vivi, di morti a'morti ; di morti a' vivi; e I.c.s.

Santi in Cielo pregano per li Santi che fono nel Purgatorio, e specialmente per quei che sono sepolti nelle loro Chiese, come fi ha da Sant' Agostino . Che i morti soccor. Lib. 1 de rano i vivi , pur'è certiffimo , mentre fo- cura pri no infiniti que benefizi che da loro noi ri- cap-4 ceviamo in tante loro amorevoli apparizioni; no v'è Città, la qual non habbia in Paradifo qualcuno, che per lei faccia ciò che nell'aria su veduto sare già Geremia per Gerusalemme al tempo de' Maccabei : Hic oft, qui multum erat pro populo, & uni 14. Mac.15 verfa fanda Civitate , leremias Propheta Dei . Ben dunque è giusto, a compire la communicazione scambievole nella Chiesa di tutti i membri, che in essa i vivi soccorrano ancora a i morti, e cosi nulla manchi a pergano a i membri infermi ? No. Vol che fi fezionare la carità ch'ella professa : Pan. Reel. 7.15-

vivo a i vivi , & mertue ne prohibeas era-

Confidera come questo pensiero di prebri della Chiefa, così parimente ne fon gare pe'morti, non folamente fia fanto . quei fedeli morti, i quali dimorano in i ma falurare: Sanlta, & falubrita fi estitatio Purgatorio. Sono eglino membri fani, pro definalis seconos. Che sa falurare a' non può negarsi, perche sono in grazia; ma morti, non può rivocassi in dubbio, perfono come legari, perchè non fono abili ad chè a prò loro fingolarmente è ordinato . Non a prò de'morti condannati all'Inferla morte spirato a ciascuno il tempo da Dio no, perchè questi sono membri recisi già prefifogli a meritare : Venie non , quando da tutto il corpo miffico della Chiefa ; ma neme perefi eperari. Però è fanta cofa , che a prò de morti tormentatinel Purgatorio , neme peruj dymen. Petto e lanta cola , che a pro de morti tormentatinel Purgatorio , i iledeli vivi, e feccialmente quel che foi ni quali quantique non dince più viatori membri fini, poegano alcun foccorio a i quanto all'avvanzardi difrada, iono viato-fecili morti i ni disfigime pre simbrim filiti i quanto al l'avderii disfojinti nacera dal citta fine membra. Che lai dunquo t'u, mentermine, ch'è la Gloria. E però fe da suol tre trevid que miniferi fila run filuco c. flarvi ono podono effere ajustati più a meritare, retreved que miniferi fila run filuco c. flarvi ono podono effere ajustati più a meritare, recome legati, nè però punto ti muovi a pie- come quando erano viatori anche andanti a postono almeno esfere ajutati assaissimo a bel corpo, qual' è la Chiefa, unita fra sè confeguir la mercede de loro meriti, ora tutta in virtù della carità: Alter alterine ch'han finita la via, e pur non fono divenuenera percare , & fic adimplebiris legem tiancor comprensori. Per quanto sia però falutare a' morti il penfier, che ti spinge Confidera, come questo soccorso pre- a pregar per loro, è tuttavia più falutare flato a morti, fa che la communicazione anche ate, perchè loro vale ad acceleramento digloria, a te vale di accrescimento. Concioffiacche nel pregar per effi, tu meriti, ftando in grazia, e ti fai piu ricco: Premium benum ribi chefauritas in die neceffedi vivi a'morti . Non ve n'è altra . Che in possesso de frutti, i quali un tempo aduperò nella Chiefa i vivi foccorrano a'vivi , narono meritando. E poi non fai tu quannon ve n'ha dubbio, mentre tutto di noi to quell' Anime fameti faran grate, pervefu la Terra preghiamo gli uni per gli altri : nute almeno alla Gloria? Può effere che Orare pro invicom, ut falvomini. Che i morti l'impetrino con le lor validiffine intercef-foccorrano i morti, pur e ficuro, men- fioni quella Gioria medefina, a cui tu per tre è ci venne ciò figurato in Elifeo morto, altro non faretti mai flato degno di perve-che fisfcitò l'altro morto gettato fopra di nire. Che se l'iflesso de sepoltura a i cada-lui nell' issessa propriamo che i veri de desoni, è ripurata un' opera di

Demino, quifecifis miserierdiam banc cum indirizzate a frontar le pene, di cui i mor-Domino vofire Saul, & Jepelifite eum; & nune ti rimangono debitori, ovvero a redimerle; retribuer vobis quidem Dominus. Che sarà il sono accettate finalmente da Dio per mo-Sep. 10-19- no , almen fimigliante? Ab altithdine infe- le pene , le quali ella accetta in cambio da'

rorum eduxitilles .

Confidera, che lacci fian questi che ri-IV. tardan quelle Anime dalla gloria . Sono i loro peccati, rimeffi sì, ma non foddiffelvantur. Veditu quello che fanno al cor-gore, e con rigor sommo: Amen dite tibi, fror. 1,12. po le catene, i ceppi, e tanti akti legami nenexies inde, denec reddar nevissimm quaatroci? Quello fanno all' Anima parimente deanem . Però , ch'ell'ammetta le pene, i peccati : Funibus peccatorum fuerum con- che fono proprie di un foro mitiffimo , o a

firingitur. Ond'è che quando tu pecchi, tu ricompensa, o a ricatto di quelle che soti lavori di mano tua quelle funi , che sì no proprie di un foro così terribile ; femtravaju in mano uza quelle tani s cute in no popula pre è grazia. Pab ammetterie zella vuo-forma: il legano col renderir cod ciopia ja le; e le finole ammettere i sella vuo-forma: ti legano col renderir cod icopia, Dalpri-eni egano gia fi inpongono liberate quel-che rella? Refla che noi la preghiam fem-l'anime, che finano uttavia confinate nel jere chevoglia. Ed ceccol la ragiono per cui Purgatorio, perchè si sa ch'esse erapassaro tu solamente qui truovi, sanssa & sals no in grazia: ma non sono siberate anco dal essegiassio pro dofunsis exerare, us à peccasie fecondo. E però si dice, santia, & fair-feiranne. Potrebbe dire : visitar Tem-bris si sogitatio pre defensile searne, sua èpre-catis solvantes. Non si dice, sue à pecaris se ben possibile: ma no i dice, perchè il tutto

16.22. vore di Dio sciorre da sè tutti i lacci che lo morti. Fa dunque a prò di loro il più che circondano: Confurge, fede Ierufalem, felve tu puoi: vilita Chiefe, digiuna, disciplinati, circondano: Conjurge, pase sensitams, perce un prote vinta Cincie, unguna quincipunaria, vincala sedili sus espersa file sibe. Ma fa dicc el da limofine: un atempre finpilica inferme sur à presensi folomente, perchè han bilogno [Dio, che fi degni per l'e pieta di accettat di chi gli ciolga per loro. E ir u predendoli quel poco che fai, perche troppo fempre in uno flato ditanta necessità, mon ti com- è inderiore a quel ch'essi debbono. Antimuovi a foccorrerle? Mira che i fore vin-

parli: Vincula corum dirupit.

Confidera, in qual modo si fa questo v. scioglimento. Il modo è doppio : o per porte a tante anime imprigionate, che si via digrazia, o per via di giustizia. Il pii- consumano di un'ardentissima sete di vemo abbraccia la Meffa, el Orazione. 11 fecondo il digitto, e la limofina . Perchè per via di grazia può interporfi a favor de' morti l'interceffion pubblica di tutto il corpo miftico della Chicfa, e ciò fi fa nel Sagrifizio ineffabile della Meffa . E può interporfi l' intercessione privata delle sue membra; e ciò fi fa con le orazioni, le quali sparge per li morti ciascuno in particolare . Per via poi di giustizia si può scontare la pe-

mandar le loro Anime al Paradifo, e scio- do, come parlati, di suffragio: perchè non glierle da quei lacci , che le ritengono in v'è per dir così proporzione tra le pene una fossa, se non pari a quella dell' Infer- che dansi a'morti dalla Divina giustizia, e vivi. Nelnostro Mondo ella tiene aperto un foro mitissimo, cioè un foro simile al civile, o al canonico, dove fi dan pene foavi : Nune non ulcifeieur fcolus valde : Job 15 15. off contents of the contents of families. Nell'altro tiene aperto un foro terribile, off contents of c

folvane, perchè foloin vita può uno colfa- al fin fi riduce in una parola! pregar pe però lo devi fempre unir col fangue di Cricoli son di succo, e però non è tempo di sto che sa pregare torco meglio di te. E pensare, nè anche asciogliersi, ma a strap- dove secci così, non si dubirare: perchè questa è una delle g'oriespeciali attribuite a quel preziosifimo fangue, aprir le confumano di un'ardentifima fete di veder Dio , ne però fanno come fare a cavælcla: Tu quoque in fancuine testamenti tui I ch 911. eduzisti vintlet tuot de lacu, in que nen est

Aqua. Confidera, come in quel fuoco fi ritruovano alcuni, i quali, ancorchè morti in grazia, furono poco in vita loro folleciti di soddisfare i peccati da lor commesi , con affermare che in Purgatorio n'havrebbono dipoi fatta la penitenza; non nache i morti debbono alla giustizia Divi-na, e si può redimere. A scontarla, vale vole di quei meriti, che tra lor possono sail digiuno, a cui si riducono tutte le altre cilmente havere i fedeli ; non pensarono penitenze, dette afflittive. A redimerla, la a'morti , non gli amarono , non gli ajutarono, nè pure soddissecto prontamen a vorare nel cuor del giusto. Conciossiachè te a i legati pii. E ciò vennero a demeri- per sapienza non hai da credere, che s'inre? Pregat con iftanza grande: petchè qui è dove non bafta folo pre defunitis erare, bilogna ancora exerare. Sembraa te che que' morti habbiano facilmente a godet di quel benefizio, ch'effi non prestarono mai? Non par conveniente!. perchè la mifericordia stessa vuol'haver qualche proporzione co'meriti di chi fu già più inclinacies locum unicuique fecundum meritum opequesti hai da pregare anche più suppliche- di tutto l'edifizio spiriruale. E posto ciò volmente : giacche fono i meno partecipi de tefori che a prò de mifericordiofi dira che farà di te, fe tu non ufi mifericordia resur domus tus . co'mortl . Ti rendi con ciò solo abba-

## III.

flanza demeritevole di ottenerla.

Inicium fapientia cimer Domini. Pf. 110. 10.

Onfidera, come il principio della fapienza, initium fapientia, pud haver due fignificati : può fignificare ciò ch'è principio di lei, quanto alla fua effenza; e può fignificare ciò ch'è principio di lei quanto a fuoi effetti. Nell'arte a cagion d' esempio di fabbricare, vi sono i principi d'effa , quanto all'effenza ; e questi sono quelle regole su cui tal' arte essenzialmente fi fonda: cioè quelle regole, le quali noi intitoliamo di Architettuta . E vi fono i principj di effa, quanto a gli effetti; e queffi fono que' fondamenti, quali pone tal' arte, alzar la fabbrica. Così accade nella fapienza, ch'è l'arte maffima , la quale fi propone per fine d'incontrar sempre più in tutte le cose sì il gradimento, sì la gloria di Dio. Però fentendo qui dirti, che il principio della fapienza è il timor di Dio : Initium fasù cui governarfi , affine di non errare . lo suori di te ? Guarda qual timore sia L'hai da pigliar nel secondo , perchè il ti- quello che ti predomina verso Dio . E' disimor di Dio è il primo che provvenga dalla Igliuolo, o di servo ? fapienza, allora ch'ella cominica gia a la- Confidera, come questo timor mede-

tare altamente la grazia che il Signor sa , tenda qui quella, la quale è solamente orquando si contenta di accettare le nostre dinata a conoscer Dio, cioè la speculatisuppliche in ptò de'morti. Se tu vuoi dun-que giovare a questi medesimi, ch'hai da fa-a servirlo con persezione, cioè la pratica. Quando per tanto questa sapienza comincia ad operar, come tale, nel cuor del Giusto, ecco quello che fa prima d'ogni cofa: fa che il Giusto tema quel Dio, che a poco a poco ella vuol fargli amare, ancora altamente : giacchè : Timer Demini Eccl : 50 initium dilollionis oft . E perchè fopra quefto fondamento ella poi fegue ad ergete la Exclusive to ad efercitatla ; Omnis misoricordia fa- fua mole, però fi dice s Inicium savientia timer Demini. Vedi però tu, che vuol dire rum fuerum . E però qual dubbio, che per il rimor di Dio ? Vuol dire il fondamento

che farà dite, s'egli crolli mai come debo- Ecel :"40 le? Ecco l'edifizio in rovina : Si non in sispensanti con larghezza? Etu frartanto mi- more Domini coneris to inflancer , cied subver-Considera, come pet timor di Dio

non s'intende quello qui ch' è detto fer-vile: cioè quel timore il quale sa che i Criftiani procedano come fervi, e si astengano è vero di offender Dio , ma perchè fanno, che se l'offendono, non andaranno impuniti . Quefto rimore in se medefimo è buono, perche questo é quel timore di cul flà scritto, che discaccia il peccato: Timer Eccl 1.19. Domini expellis peccarum. Ma non però quefto è quello di cui qui tratta il Salmifta , mentr'eglidice: Initium fapientia timer Demini, perchè il Salmitta trarra qui di principio intrinfeco; e il timor fervile , ficcome può ftare in un col peccaro, innanzi che lo difcacci; così rispetto all' opere procedenti dalla Divina fapienza, è quafi un principio effrinseco, il qual dispone ad effe quel cuote in cui hanno ad incominciarfi , ( nam qui fine timere eft , non poscavato il fuolo, petche da essi comincia ad co di esse già incominciaro. Il timore di cui qui fi favella, è il timot filiale, il quale è principio intrinfeco di tali opere : Inirium dilettionis: e fache il Giufto riconoscendo quanto sia Dio meritevole per se stesso di un fommo apprezzamento, e di un fommo amore, fi fottopongatutto a lui rivepientia timer Demini, non hai da pigliáre lente qual figliuolo al Padre, per timore quelto nome di principio nel primo figni-ficato, petchè in tal fignificato i principi Divina fapienza ha incominciate dentro di della sapienza sono le regole della sede , te veramente le sue belle opere, e non so-

fimo

111

1

1.

fino il qual' è di figliuolo , non fuole da nel difeacciamento dalla fua cafa paterna , principio in tutti ellere perfectifimo : per- non fa altro più apprendere di funeflo , chè non fibito lafeia, chi il converte, di o di formidabile, che l'andra lontano dal ch'e detto iniziale. Ma fecondo che la Sapienza và a poco a poco perfezionando eculerum enerum. nel cuore l'apprezzamento, e l'amor che a Dio deve haversi, và a poco a poco purifican lo parimente il timore che v' eccitò, ficche quando è già perfetta la Carità , il timor iniziale diventa casto, cioè lontano dal penfar punto alla pena. Ed ecco qual pur'il fervile, perche già quelto quantun- giuftamente favellaffe Giobbe ove diffe, que in se non cattivo, fu confiderato star fuori come disposizione al lavoro : eimer Quelto dico dalla Carità già perfetta è quanto uno più s'innamora di Dio, tanto meno egli penia a i propri discapiti, o a i propri danni: penia a Dio solo. Ti hai dunque da figurare, che di un tal timor della pena pur'ora detto, la Sapienza fi vaglia, come una Principeffa fi vale nel ricamare del fil di lino, per femplice imba-filmento. Cioè fen vale fol tanto, quanto le basti a tener fermo quell' ormefino , o quell'oftro, fu cui vuole ella formare il riporto d'oro, ch'è il timor della colpa, ma non più oltre. E così lo adopera, è vero, quafi di fopra più , ma non ve lo lascia: perdato a Dio, và più perfezionando il lavoro, più ancor lo fcaccia. Quel timor ch'ella lafciavi, è il timor casto, in cui consiste il faculum faculi; e tal è il timor della colpa, num, cioè tutta la vita umana ben regola-il quale tanto è da lungi che manchi mai, ta dalla fapienza. Vedi per tanto quanti paurofi di non haverlo ad offendere? E'in- ecco che quelli tutti a un tratto verrebbooffenderlo, ma pur temi. Anzi temi an-che di potetti a untratto dannare, offefo fericordia, di purità, di prudenza, di pie-

penfare alla pena annessa alla colpa : anzi Padre. Un tal sentimento di orrore nulla pur troppo vi penfa, col fuo proprio timor affatto pregiudica al timor cafto : Ese dixi in excessi mensis men : Projettus sum à facie Pl.30.

Confidera, che mentre il timor di Dio riman sempre nel cuor del giusto, anzi crefce fempre, non fi può dunque capir come sia chiamato il principio della sapienza . Inicium fapiencia cimer Domini . Sembra che dovesse anzi dirsi e il principio, e il protimore sia quello di cui propriamente si par- gresso, e la persezione, e tutto il suo 1041. la là dove è scritto, Perfella Chariens feras più onorevole compimento : Cerena famittit timerem. Il timor della pena: non pientia timer Domini . Onde par che più che tutto l'effer al fine della sapienza è il timor di Dio: Ecce timor Demini ipfa eft faextra fumpeus; ma ancor l'iniziale, ch'è pientia; che non il Salmitta ove diffe, che del lavoro già parte: timer intra sumpens. n'è il principio: mitium sapientia timer Demini . Ma non discorrerai più così , se mandato fuora, form mittier . Perche capital bene qual principio fia quetto di cui qui trattafi . Egli è senza dubbio il principio di tutta la vita umana ben regolata, la quale siccome è tutta l'opera fatta dalla sapienza nel cuor del Giusto, così si può ancora dire, che sia tutta la sapienza: Dile lie Dei honor abilis fapientia . Ma non è Ectl 1.17. principio qualunque. E' principio in genere di sadice. Ela radice è quasi fondamento anch'egli dell' albero, ma fondamento vitale, il quale non folamente fottiene l'albero, ma lo alimenta, lo accrefce, lo adorna, lo arr cchifce, gli dà quanto ha mai di buono . Ralix fapientia eft timere Deminum . Eccl. . . che fecondo ch'ella nel cuor del Giusto già E però siccome della radice si afferma con verità, ch'ella fia in virtà turto l'albero, ancorchè fia propriamente il principio d'effo; così del timor di Dio pur fi ricamo: ed è quel timor si heato, che rosta | afferma ch' egli sia in verità tutta la fafempre : Timer Demini fanilus permanens in pienza : Plenitude fapientia eft timere Demi- Eacl.; c. che anzi crefce sempre. Perchè quanto sieno que rami in cui si dissonde tuttala vi-uno più avvanzassi in amar Dio, tanto più si u unana ben regolata, quante le frondi, diventa gelos di mon sa cosa, la quale quanti stori, quante le fritta. Tutti al sin possa lui essere di disgusto, o di disonore. si debbono al santo timor di Dio, come a Tu sei di quegli , i quali non sono punto loro propria radice . Se mancasse questo , dizio manisestissimo, che fin'ora tu non no ad inaridire. Non è però che il Giusto fei giunto ad apprezzarlo, ed amarlo con non faccia altre oprebuone oltre al temeperfezione. Confida di non havere ad re Iddio, che son senza fine. Fa opere di

qual principio? Principio il qual và fempre unito con esse, somministrando ad una ad una il vigore a quante mai fieno: principio diffi in genere di radice : Radix fapientia oft eimere Deminum : e però l'altre virtu fi chiamano rami d'esso, che mai non mancano, fe non ove manchi ancor' effo: Errami illius lengavi. Vedi per tanto, che bella home, cuidenatum oft habere timerem Dei .

Ecclasif cofa fi è mantenere il timor di Dio l Beatus Non v'è al Mondo chi lo pareggi . Vero è, che non basta per tal effetto lo haver-

ben barbicata. Confidera, come senza dubbio tu bra-

procede ogni bene: Initium fapientia timer Demini. Manon ti maravigliar se non puoi faperlo, almeno con evidenza. Egli è radice, e però qual maraviglia fi è, s'egli flà fotterra? Iddio ce Itiene occultato per noftro prò: Radix sapientia cui revelata est ? Ecclas. perchè in tal modo conservati un tal timor non haverlo : Bearus home , qui femper eft pacoperta più dalla terra, tanto anche ha più è che i frutti, i quali fon propri di tal radice, fe mai non ceffano, fanno a lungo andare affai noto, che moralmente la radice stà via: altrimenti da chi prendono l'alimento, o l'accrescimento ? Se tu ti astieni dal male per rispetto umano , per avvanzarti, per accreditarti, o per nonti pregiudicare , almeno , fra gli uomini , tu fenza dubbio non puoi havere certezza alcuna di possedere il fanto timor di Dio come fi conviene ; perchè i tuoi germogli hanno altronde la loro radice : Ra-

Exechie dix tua, O generatio tua de terra Chanaam, ch'è la natura corrotta. Ma se puramente tu te n'allieni per non fare offesa al tuo Dio, non ti sbigottire, perchè quantunquetu non vegga in te quella radice, che vorresti vedervi evidentemente, ella vi dev'effere, tanto migliore, quanto flà

più lepolta.

IV.

San Carlo. Omnia boffum in so qui me confortat. Phil. 4. 13.

Onfidera, che grand'animo mostrò in queste parole l' Appostolo , mentre dille . Omnia poffum in co qui me conferent . Mostrò in un certo modo di credersi onnilo in se folamente : bifogna tenerlo for- potente; Omnia poffum. Contuttociò, perte : Qui tonet illam , cui affimilabitur ? Per- che fi riputo tale, non in virtu propria , ma che la radice tanto ella vale, quanto ella è in virtù di quel Dio, che folamente lo potea render tale, però non fu fuperbo, fu coraggiofo. L'umiltà non confifte in credere meresti assaissimo di sapere, se in te si ri- di non potere operar nulla per Dio ; altritruovi questo santo timor di Dio, da cui menti gl'infingardi, i paurofi, i pusilannimi, gli accidiofi, farebbono i più umili uomini della Terra . L'umiltà confifte in credere di non poterlo operar da sè come sè. A tetalvolta sembra impossibile il vincere quel difetto che ti predomina, il fuggir que pericoli, il far quelle penitenze, l'adempire quel debito del tuo uffizio con più perfettamente, col perpetuo temere di perfezione, e il quieti in un tal penfiero , quafi che in effo la tua umiltà trovi un pavidus. Però ficcome quanto la radice è scolo saporoso. Non è umiltà, se ben la prov. 16.15. offervi, è pigrizia ; Dicis piger , Leo oft in & saas. di vigore, così accade nel casonottro. Vero wia, & Leana in itineribus. In medio platearum eccidendus fum. Anzi guarda ben che più tofto non fia fuperbia, ricoperta da maschera di umiltà. Tu metti gli occhi in te, non aftrimenti che se tutto il tuo bene habbia a dipendere dalle forze tue naturali, e però diffidi, quafiche tu con le tue fem-plici braccia habbi a strangolare i Leoni, a strozzare le Lionesse. Rimuovi gli occhi da te, mettigli in Dio solo, procura vivamente e di credere, e di capire, che tutto hai tu da operare in virtù di colti , il qual per questo istesso si vuole valer dite, e di te inetto, di te ignobile, di te infermo, per moftrar, ch'egh è l'autore dell'opere che t'impone, e allor di che temerai ? Venganti pure incontro quanti mai vogliono ad atterrirti, non folo i Leoni, non folo le Lioneffe . ma ancor gli eserciti delle furie inferna-

li , tu fei ficuro di vincerli : Si ambulavere PLIS.1. in medie umbra mereis, non cimebe mala, queniam tu mecum er. Credi tu, che di nulla temesse punto nel suo cuore l'Appostolo quando diffe , Omnia poffum in eo qui me cenfortat? Di nulla affatto.

Confidera, come non diffel'Apportolo: Omnia peteff in me qui confertat me ; ma Omnia peffum in ee : non perchè egli non

uomo fragile come gli altri? Ma pure non fi perdè mai di cuore. E per qual cagione? chi non pone impedimento alla grazia : Omnia poffum in ee qui me confortat . Fidati ancora tu del tuo Dio, e potrai al fin de'tuoi giorni dire anche tu come potea dire un San Carlo : Gracia ejus in me vacua non fuit, sed abundanciùs illis omnibus laboravi: non ego autem, fed gratia Dei me-

I Cotas.

Simulatores, & callidi provocane iram Dei , neque clamabunt , cum vintti fuerint . Job 26.13.

Onfidera, come lo studio d'ascuni L tutto è rivolto a simulare artifiziosamente quelle virtù che non sono in loro, o pure ( se non sanno arrivare a tanto ) a diffimulare aftutamente i loro vizi. I primi fono qui detti Simulatores, i fecondi Callidi. Esì degli uni , come degli altri si afferma, che provocane iram Dei. Non dicefi fol tanto che fe la meritano : Merentur iram Dei : perciocchè questo è comune di quanti peccano, eziandio per poco sape-re, come havea satto il Santo Re Giofaffatto, allora che contrasse affinità, ed amicizia con l'empio Acabbo, a puro struggimento degl'infedelie Impio prabes au-1. Pat.19.1. xilium, & his, qui oderune Deum, amicitia jungeris; & ideired iram quidem Domini merebaris, sed bona opera inventa sunt in te, eò quòd abfluleris lucos de cerra Inda, &c. Ma fidice che ancor la provocano: Provocant iram Dei: perciocchè questi Ippocriti maledetti non precano giammai per poco fapere, essendo i più di loro scaltriti in sommo: ma peccano per malizia: e però peccando non fol fi meritano, come ogni peccatore, l'ira di Dio, ma di più la provocano: perchè fidatidel loro accorto operare, dimostrano arditamente di non temerla, con dir talora a coprirsi, che Dio gli fulmini, s' è punto vero ciò che lor viene apposto, che gli spianti, che gli subbissi, che lor non saccia goder più bene alcuno: Rogant judicia justiria ( che fo

di modo, che si conoscelle per se stello , sti veri, e noningannevoli: Quesigens que 11.542. justitiam fecerit , & mandata Dei fuinon dereliquerie. E che creditu? ( quando mai fossi Perchè sapeva che la grazia può tutto in dal Demonio tentato a procedere in simil forma ) credi per avventura di potere ingannare gli occhi di Dio, come inganni quegli degli uomini? Agli occhi degli uomini è facile di far si , che il sepolcro fin d' un' Adultero , morto in feno alla Druda, sembri un' Altare ; tanto può al di fuori abbellirsi con ricchi marmi di paragone, o di porfido. Ma Dio che vede al di dentro, sa quel che v'è . Homo tales. vider ea que pasent , Dominus autem insuesur

Considera, come la gente si crede che oggidi al Mondo si truovino pochi Ippocriti: ma non è vero. Ve ne sono pur troppi. E quanti fono che se non fingono quelle virtù che non hanno , vantano almeno quelle pochissime ch'hanno, più del dovere, ele amplificano, e le aggrandiscono, a fimiglianza di que' mercatanti fallici, che con mettere in mostra su l'uscio della bottega quel poco ch'hanno, pretendono paret ricchi ? E questi fono fimulatores anch' elli : perciocchè fingono di far bene maggiore di quel che fanno, simulances longamerarionem . E quanti pur fono, che fe Luc.10.47. non postono distinulare interamente i lor vizi, tanto fon'omai manifesti, si ajutano ad indorarli con mille scuse, e non danno mai d'essi la colpa a sè, ma sunno come quel ladro, il quale allora trionsa, quando benchè colto talora col furto in mano, fa tuttavia tanto ben trasformarfi e tergiversare, che la corte lo lascia libero, e va in sua vece a fermare chi non v'ha colpa? E questi sono ancor' essi pur troppo callidi . Callidus vidit malum, o di discredito, o di disonore, o di altro, che sovrastagli: Et abstondit fe , per non portar quelle pene che a lui dovevanfi : Inno. Prov 21. 3. cene, quando men vi pensava, pertransie, & afflithus eft damno , col venire il meschino pigliato in cambio. E posto ciò ben tu scorgi, che tanto gli uni, quanto gli altri hanno a dirli del pari Ippocriti in rigor fommo: Conciossiacche quattro sono le specie d'ippocrissa che i Dottori assegnano. Simulare il fallo bene, e diffimulare il vero male. Magnificare il noto bene, e no quei giudizi, i quali si dovrebbono te- scusare il noto male. E di costoro pare a mer tanto, e non provocare) appropia te che non ne abbondino in ogni parte quare Deo volunt, con accostarsi a' Sagra- con pregiudizio infinito di quella fanta menti ancor' esti frequentemente, con in semplicità, ch'è costretta ad andare omai trudersi nelle Congregazioni, con infinuarsi esule dalla Terra > Piaccia a Dio, che ne' Chiostri, come se anch' esti sossero giu- più tosto non si tu medesimo uno di questi

Manna dell' Anima.

ler 2011.

1f. so. 8.

minci ad effere : tanta è la follecitudine con le occorrenze tenuto a lasciar conoscere. cui studi di apparire in tutto migliore di quel che sei, ora esaltando il tuo bene, or coprendo il male: Quid niceris bonam oftendere viam tuam ad quarendam dilettionem ? E' vero che in far così ti puoi conciliare talvolta l'apprezzamento, l'applaufo, come se I conciliano i Cigni, ch hanno la piuma bianca, e la pelle nera. Ma che ti vale, fe tu frattanto vienia provocar contro te lo sdegno di Dio? Simulatores, & callidi provocant iram Dei . Ond' è che quei Cigni stessi che presso gli uomini godono il falso vanto di uccelli puri, presso Dio s'annovera-

no tragl' immondi. III.

Considera, come di questi iniqui, o simulatori, o diffimulatori, che fieno, fi dice che provocano l'ira di Dio, perchè con irritarla fansi, che sopra loro si scarichi con gastighi non sol gravi, ma anticipati. Iddio di natura sua suol procedere nel punire a paffi lentistimi : Expellas Dominus , us miferenturveftri. Che però miri, che ad aldopo morte. Macon gl'Ippocriti fa di ra-do così, Gli suol punire anche in vita: perchè se in ogni genere la superbia gli dispiace all'ultimo fegno, gli dispiace anche più, quando si vuol per essa affettar quella fantità che non si possiede. E qual'è quel verun genere di monete men si permette, è in monete d' oro, perchè quanto il vero giudizio. Così avviene nel caso nostro. E però se di rado Dio lascia andare lungamente impuniti color, che si vogliono salfamente arrogar quella nobiltà, quel fapere, quel fenno, quella potenza, di cui fon privi; quegli empi Ippocriti, che vogliono falfamente arrogarfi la fantità: ma quando appunto fono arrivati a quel colmo di approvazione, e di applanso ch'essi bramavano con la simulazion di più anni, sa scoprire ad un subito le lor magagne segrete, per quelle vie di cui manco si sospettava, e gli consonde con ignominie improyvise, etalor'anche con altre pene afflittive, di condannazioni,

infelici pur' ora detti, o che almeno non co-i inorpellar quelle imperfezioni, che sei nel-Ne forse cadas in qualche gran precipizio: Et adducas anima tua inhonorationem.quando giàti trovavi più accreditato : Et reveles Deus ab/confa eua, non folo nell'altro Mondo, ma ancora in questo : Et in medio Synagoga elidar te, con farti dare uno ftramazzone solenne che ti conquida, qual Simolacro sbalzato di quella nicchia, che non & doveva al fuo merito. E tu dall' odio medesimo che Dio porta alla bontà finta, non dovrai muoverti sufficientemente ad haverlain un fommo ortore? Simulasores, & callidi provocane iram Dei : ti balti di faper questo per voler' essere al contrario schiettissimo, e candidissimo in ogni affa-

Confidera, che se quei flagelli, i quali Dio scarica su questi iniqui simulatori, o difsimulatori già detti, dovessero servire a lor correzione, non potrebbe affermarsi con verità che questi inselici, con tirarsegli addosfo, venissero a provocarsi l'ira di Dio . cuni , per altro affai scellerati, differisce tan- Perchè in tal caso l'effere loro flagellati , to la pena, che non gli viene a punir, se non sarebbe indubitatissimamente per ciascun d'essi una somma misericordia. Il mal'è . che tali flagelli fogliono fervir loro il più delle volte a semplice punizione, non avvenendo che tra questi quei perfidi si ravveggano. E però sempre riman'anche più vero, che provocano fopra di sè l'ira Divi-Principe, che lasci mai nel suo stato correre na, provocane iram Dei, perchè non provo-lungo tempo monete salse? Ma se ciò in cano quell'ira che sa scontare in questo Mondo i supplizj propj dell' altro, ma bensì quella che gli fa incominciare. E questo è metallo è di maggior pregio, tanto il falsi-ciò che si vuole significar quando quì si di-ficato riesce al pubblico di maggior pre-ce: Simulatores, & callidi provocant iram Dei, neque clamabunt cum vinili fuerine . Perchè ti dei figurare, che quando Iddio manda a questi rei que' gastighi accennati dianzi, non altro vnole, se non che porli qual giudice alla tortura, affinchè confessino la molto meno egli lascia andare impuniti superbia de' lor modi, e non meno ancora dell'estafi, delle rivelazioni, de' ratti, delle visioni, ch'han simulate, quando sieno mai per difgrazia arrivati a tanto. Ma eglino per contrario fon sì gelofi del credito confeguito già da più anni, che stanno forti, non clamabune cum vinlifuerine: non confesseranno l'errore, non cercheranno pietà, non chiederan perdonanza, o se pur ciò faranno in lor cuore con voce baffa, no I faranno a di carceri, o di folenni deposizioni dagli voce alta che sia sentita da tutti quei che Ecel. 1. 37. onori, che loro manda: Ne fueris hypocrita | gli sventurati ingannarono ancor da lungi, in conspellu hominum (dicel' Ecclesiastico) non elamabune. E così più tosto vorranno one feandalizeris in labite tuis, con ispac- andare all'Inferno, che confessore di haveciare quella perfezion che non hai, o con re a torto affettata la Santità : Eriam acriter

fla-

pagellars, Jewers, voinione ferebantur: & formarfi ad altra legge, che a quella di Gesù auamvis se duci ad aterna suplicia non igno- Cisto. Tu procura dicapir bene una verità rent, tales tamen cupiunt apud humana judisia remanere, quales se fluduerunt semper oftendere . S. Greg. in hune locum . Es' è cost, mira un poco a che può condurti questa infaulta vaghezza di comparire quel che non sei, massimamente in genere di bontà? Se tu fei mendico di merito, non ti curar giammai di apparirne ben provveduto ; e fe ti conosci anche carico di difetti, non procurar di coprirli, ma di correggerli : Prov 11.19 Vir impius procaciter obsermat vultum fuum, come fe Giuda che con un bacio pretefe di ricopcir la sua fellonia ; Qui autem rellui oft, corrigit viam fuam, come fe S. Pietro , che con amarissime lagrime tanto la seguì a deteffare, quanto egli viffe.

Quiperfpexerit in legem perfectam libertatis , 6 permanserit in ea , non auditor obliviofus fallus, fed faltor operis, bic bearns in fallo fuo eris . Tac. 1. 26.

Onfidera, come l'ultimo fine, inteso da tanti umani Legislatori con le l'oro leggi, è stato render beate quelle Città quelle case, quelle persone che l'osservasfero. Manessuno d'essi ha potuto ottener l'intento. Erunt, qui beatificant, seducentes, e qui beatificantur, pracipitati. E la ragione è, perchè non essendo bastevoli quelle leggi a donare a veruno la vita eterna, nè meno hanno potuto bear veruno, ma fol dannarlo . La Beatitudine si ottien solo! con l'osservanza della legge di Cristo . E però scorgi, che quando egli asseso su'i Monte co'suoi Discepoli, aperse la prima volta le sue santissime labbra per promulgarla, cominciò dall'annunziare una tale Beatitudine: Beaeipauperes , Beati mites , Ge. Fu fenza dubbio un linguaggio quello pienissimo distupore, perchè su contra l'opinione di tutto il Genere umano, il quale fin' a quell' ora haveva collocata la fua Beatitudine in cole del tutto opposte, in ricchez-

flagellati, faterife peccatores refugiune, quia | ter mai confeguir la Beatitudine, in condi tanta importanza, perchè qui sta il fondamento di fabbrica così eccella, qual'è quella della nostra vita cristiana.

Considera come questa legge di Cristo è chiamata legge perfetta di libertà : Qui per/pexerit in legem perfeltam libersatis . E' chiamata legge di libertà, a differenza della legge Giudaica, che fu legge di servità: In fervieuce generans. Ed è chiamata di più legge perfetta, perchè la Giudaica non arrivò a perfezionar mai veruno : Nihil ad Heb.7 19. perfeltum adduxie lex . E ciò per due capi . Primo, perchè ad essa mancava la persezione del fine, ch'era la vita eterna, a cui la legge non potè per se stessa condurre alcuno, ma sol disporvelo: E poi perche mancava anche ad essa la persezione de' mezzi, che sonostati i tre consigli Evangelici al tutto nuovi, con cui ciascuno sì speditamente oggi arriva a persezionarsi che vi può infino aspirare ogni uomo di Lu ........... volgo: Et ipfe pracedet ante illum parare Domino plebem perfellam . Contuttociò, fe può dirfi che più perfetta fia la legge di Cristo in una parte sua, che in un'altra; sicuramente ell' è tale in quelle otto fentenze sì prodigiose, da lui dette Beatitudini, le quali a dire il vero, non altro fono, fe non che tante massime di virtù, ma di virtù esercitate in un grado eroico, cioè in grado più divino, che umano, ond'è che sole esse arrivano a bear l' uomo . E ciò vuol dire, se miri bene, San Giacomo quando dice: Qui autem per/pexerit in legem perfectam libertatis &c. bic beatus in facto fuo erie. Sicuramente si può affermar ch' egli alluda con modo più speciale all'eseguimento di quelle sì eccelse massime, mentre esse sono, che con modo ancor più speciale ti fan beato. Che sai tu dunque, che forse fino al di d' oggi non hai giammai procurato di ben'apprenderle?

Confidera , che Beato può dirfi l' uomo in due modi : Beato in re , e Beato in spe . Beato in re , è quando egli conseguisce la gloria del Paradifo : Beati qui habitant in domo tua Domine . E allora egli è Beato perfetta- PC83.3. ze, in glorie, in grandezze, in prospe- mente. Beato in spe, e quando egli ha rità: Beatum dixerunt populum, cui hac una speranza assai sondata, assai serfunt. Però non senza ragion qui dice San ma, di conseguire tal gloria : Beatus Olacomo: Qui perspexeris in legem perse- quem elegisti, 6 assumpsisti, inhabitabis PEsa, s. stam libertatis Ge. hic beasus in sallo suo in arriis suis. E allora egli è Beato aleris; affinchè nessuno s'immarini di non arriis suis. E allora egli è Beato aleria suis.

11 9.:6.

sa indubitata, che le otto Beatitudini del, che son capparra sì indubitata del frutto Is indubitats, che le otto Beatitadini del, che [on capparra si indubitats del futtob Vangelo non ti podino dur forpera la Tert. Conflicta che le ami d'effere a par-ra quella Bestitudine chi è perfetta, per- te di tamo bene quamo è quello che danno almo i l'imperfetta, perche i fina- continence che tu sdempia due conditivo no con lipeclalifimo modo beaso is [br. in premeffe qui da San Giscomo. La Sono effe figni di predefinizzione, i più prima che tu tutto di intendere in-chiari che fi ritruovino, e però ti fianto titamente che vittà fiento queffe le qua-ferette i gi giori del Paradito con que [il formano, una legge così perfetta. E

vaghifci > IV.

però qui diece S. Giacomo: Qui perspe- che mai può della Ioro aleeza, dell' zerie in leero perspettam libertania dee. hie apparenze, degli alpetti, de' moti. Il paranu in falto fin esti. Non dice dessua Nocchiero le rimira pan folo in ordiob fallum , perchè ogni giulto , che fae- ne a regger bene il luo Corlo . E queeia qualunque opera meritoria , farà per sta seconda regola hai tu da usar pari-quella beato, sol che perseveri : ma di-mente nel meditare . L'altra condizione ce beneus in falle, eh' è ciò, che convie- fi è, che quando hai ben'intela la nobine folo agli uomini Santi : perchè ope le verità infegnata da Crifto , ti appli-rando questi con modo eroico , non lo chi dipoi con un' animo molto grande lo avviere che sieno beati sò sallam, a porla in escuzione, con tenere per eioè per l'opere loro, ma che sien pari-certo che niun' utile può arrecarti il facioè per l'opère lorto, ma che indi par-mente ésani n'altr, cioè nell'i opere ; se tutto gianto all'amor con la Santital, santa è la contenezza che provano in fe mai non la fioti. E ciò wool inferi-operar is divinamente. E così in qualche te San discomo quando dere: Qui per-maniera fi può affermate che quell'i giulii [pazzoti in Ispam per/falso iliariate; de può li (egnalati fento autor fia l'Errar bet- promottori un sa., non sondire addivinde ti in se, perchè se non sono ancora im-mersi ne' gaudi del Paradiso, ne comitto serie. Permanere in lege è una formola merii ne gaugi que tratanto, ne comini par sono e e una tormoia ciano almeno a guilare i rivoli . E fenciano almeno a guilare i rivoli . E fenciano almeno a guilare i rivoli . E fenchè hanno una ferranza molto maggio i
re di dovere un di immergerfi in tali
fermanismo legir minu , me un sporo perso.

Devuere di dovere un di immergerfi in tali
fermanismo legir minu , me un sporo perso.

maggior fondamento, e con quella ciò vuol dire. Perspicera in legem persenanggior fermezza, che sa possibili di dire. Rom vuol dire altrimenti dare a maggior fermezza che si termini di speranaa : si bella legge un'occhiata superficiale. Spe falvi falle jumuse. E tu non te ne in- come fi fa quando fi leggono i bandi vaghíci?

Affili alle camonute della Cirtà, perche Confidera e come fra queste due Beach la Rebes perfipere i pergu, non perfipire itudini dianti dette, l'una mer, l'al e per così iondo, aven de la respectation de la respectación de la respe affiffe atle cantonate della Città , perchè

gaudj, che non han gli altri uomini giu- cie. E que la osservanza è que la che si ; siceome ha molto maggiore speran- ricerca nel caso nostro a divenir sì beaza del frutto ch' egli defidera , chi fu to . Quindi è , che quando odi dire : la piante già mira spuntare i froti , che Beari papperes, Beari mira spece de l'empre eiò chi non vi mira pit che le sole fron s'intende con questa condizione, se non di . E perchè dunque ti viroi tu con especsia , almen tacita : Si permanserint tentar delle frondi fole , mentre puoi in en lege perfelta pauperentie, mansuerudiginngere a confeguire anche i fioti , mis der. Altrimenti è certiffime , che

nè anche sposata ch'habbi una legge così scuore. Ma questi vi appartengono in tento o di medicina, o di merale, o di Canoni, anad effe ? Tutto il contrario . Se tu non pratichi le lezioni di Crifto, farà di te, come se le havessi del tutto dimenticate . Anzi molto peggio . Sarà di te , come se le cemente qui da S. Giacomo : Auditor ebliche non è di lui come di uno, il qual fia obbliolo semplicemente, ma il qual si sia voluto fare obbliofo.

VII.

Beati pauperes Spiritu: queniam ipforum oft Regnum Calorum. Matth. 5. 3.

7

Onfidera, che due fortidi poveri fi cetlità. Alcuni di volontà. E quantunque di te dovrai tu ancora mirat forse sorse il dà si eli uni come gli altri fian' atti a confegui- del giudizio quei ch' or non degni di amre ancor'esti il Regno de' Cieli, contuttociò mettere al tuo cospetto! non son'essi que fortunati a cui viene si sermamente promeffo qui dal Signore, ma fono i poveri da lui chiamati di spirito . Pauperes fpirien . Perchè se guardi ai meri poveri di necessità; come possono pretendere un Regno tale (a titolo della povertà da lor fopporrata ) quei che la fopportanosi, ma di mala voglia? E se guardi a i meri poveri di volonta i come lo possono ancor' esti pretendere quei, che si sono ben da se fatti poveri, ma per fasto, come quei Filosofi antichi? A quelli dunque è au con termini cost espressi promesso il Regno de'Cieli, i quali fono poveri, non folo di volontà, ma di spirito. E tali sono nel senso più letterale quei, che per seguire l'impulso dello Spirito Santo che a ciò gli mosse, hanno abbracciata la povertà Evangelica configliata da Cristo, con la rimunzia piena, puntuale, perpetua, di tutto il do uno ha già sborfato interamente quel loro. Sò che appartengono a questa Beati- prezzo, che su stabilito dal Principe per l' tudine quegli ancora, che benchè ricchi,

perfetta, farai beato, se poi pentito fra rimoto allai, come appartengono allo stuopochi diti rifolvi di ripudiarla. Nel resto lo de Martiri quei , che talor son'iti tra i Barche creditu? Creditu forfe che Crifto fia bari più felvaggi, per incontrare ancor' effe come tanti maestri umani, i quali si tengo- un Decio, un Diocleziano, ma non ve l' no già da loro uditori apprezzati affai, quan- hebbero . Perciocchè questi non sono mai do gli scorgono haver' esti capite per eccel- però veramente poveri. E se firitu sono lenza quelle belle lezioni che ricevettero, pauperer, non fono pauperes (pirien ; ch' è quanto dire fon poyeri con l'affetto, non corchè non fi curino di operare conforme con l'efferto: e se hanno spirito di povertà, non però hanno altresì povertà di fpirito . Vera povertà di spirito han quegli soli, che per Gesti veramente han lasciato il tutto. fenza sperare di poter più riacquistarlo, e havesti volute dimenticare. Che però chi senza curariene, e che però gli posson dinon le pratica , non è chiamato sempli- re ancor eglino con S. Pietro: Ecce nes reliquimus emnia, & fecuti fumus te. Tale è la wiefur: ma Andirer obliviofus fallur . Per- più probabile spiegazione di questo luogo. perch'è la più propia : ed è fingolarmente di San Girolamo, di S. Bafilio, di S. Bernardo, di S. Ambrogio, e di altri fra Padri antichi, ed è la più comun fra tutti i mo-derni. E però mira che bello flato è mai quello di que'buoni Religiosi, si miseri, sì mendici, che tu non dubiti forse ancor di schernire orgogliosamente. E' uno stato di uomini destinati a sì gran Reame , qual'è quello del Paradifo : promeffo loro qui fotto titolo di Reame, perchè altro non ve ritruovano fu la Terra. Alcuni di ne- n'è di maggior altezza. O' quanto più fu Considera, che quantunque questi pove-

ri Evangelici, di cui qui fi ragiona, non fiano più che destinati a un tal Regno non si è contentato Cristo di dire : Beari Pauperes fpirien , queniam ipferum erie Regnum Calerum : ma ha detto, queniam ipferum eft . E perchè ciò, se non che solamente per dinotare la certezza quafi infallibile , la quale hanno, di confeguirlo: tanti fono gli ajuti che questa santa povertà somministra ad aftenerfi dal male , ed a fare il bene? Ma fenza ciò, non hanno già questi poveri benedetti sborfaro per un tal Regno quel prezzo intero, che Crifto chiefe, quando egli diffe : Amen dice vobis, quò l'emnis, qui relique rit demum vel fratres, ant fereres, ant Patrem. aut Marrem , aut unerem , aut filies , aue agres, Matt.t.19. propeer nomen moum, consuplum accipies , de vitam aternam poffidebis? Però,ficcome quanacquisto di una Commenda, d'un Contea di farian disposti, potendo, a farsi ancor' esti un Marchesato, si può dir già padrone di tal larun dilponis, processo, a constante de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra

posicilo; così si può dir Padrone del Para- altro susse, coopera fortemente ad effer diso chi ha già sborsato in egual modo quel umile, mortificato, modesto: il che tra prezzo che su per esso stabilito da Cristo le ricchezze è quasi impossibile ad ottenere conterminisi piccisi. Sol rimane che chi perfettamente. Ond è che lo Spirito del per Cristo si ritrova ridotto ad un tale sta Signote non incita mai a procacciar le ricper Crifto fi ritrova ridotto ad un tale stato di vero povero, fi mantenga, e che non voglia in un tale flato medefimo affezionarfi nuovamente alle cofe di questa Terra, alle comodità, alle grandezze, alle glorie, alle preminenze, che non fono cofe propie di un tale stato. E che altro sarebbe ciò, che un ritogliersi a poco a poco quel prezzo che si è sborsato, e cosi dicadere da quel diritto che si possedeva al Reame? Nel refto chi nello stato di povero, si mantiene per Dio veramente povero, in titta la vita fua, e da povero fi porta, e da povero fi professa, beato lui! O' quanto egli è ficuro del Paradifo! E però ecco come la povertà Evangelica mantenuta costantemente è segno di Predestinazione. Anzi questa n'è il fegno ancor più palpabile che vi fia . Perchè non si può negare che segni tali son' an che tutte le seguenti Beatitudini, come si scorgerà nel discuterle ad una ad una; ma non sono a noi così chiari. Perchè chi si può afficurare di havere in sè quella manfuetudine, che fi deve, quella mestizia, che fi deve, quell'anfia della giuffizia, che fi deve, quella mifericordia, che fi deve, quella mondezza, che si deve, quella pace, che pur fi deve? sono queste virtù che principalmente confistono nell'interno, e però quan-tunque sian' anch' esse senza dubbio quel prezzo con cui fi compera il Paradifo, con tutto ciò non danno così bene a conoscere di qual perfezione esse sieno, o di quanto pefo. Ma l'havere lasciato il tutto per Dio, e il portarfi da povero, e il professarsi da povero, è cosa che si vien a toccar con mano: e però ò quanto può darci di ficurtà! Che dici dunque tu, che non hai faputo ancora invaghirti di una Beatitudine così bella? Non sei solle a poterla participare tu ancora con un fol' atto di volontà rifoluta, ed a non curartene?

Confidera, qual sia la ragione, per cui il Signore per prima Beatitudine pose quefta: la Povertà. Fû per rimuovere l'impedimento principale ch'han gli uomini alla più la cagion maggiore! E tali fon le ricfalute: ch' è la ricchezza: Amen dico vobis, quia Diver difficile intrabit in Regnum Calo- malum domini fui. Veditu come procedono rum. Perchè quantunque la Povertà sia ca- i Naviganti in occasion di tempesta che sia gione ancor essa di molti mali , consorme suriosa? Subito corrono a dar di piglio alle

chezze , ma a non curarfene : Divitia & Plat.it. affluant , nolite cor apponere . Senza che questa Povertà rende l'uomo più spedito, più sciolto, a correre dietro Cristo per l' Universo; e così Cristo la mise per sondamento all'Appostolato: Qui non renunciat Luc.14 omnibus que poffider, non poreft mens effe Discipulus. Nè solo ciò, ma questa medesima è il fondamento altresi di tutte le altre Bearitudini fusseguenti . Perchè a conseguir le virtu contenute in effe, fe ben' offervi, la Povertà giova in fommo. Al Pove-ro è più facile l'effer mansueto. Al Pove-ro è più facile l'effer mesto. Al Povero è più facile li fagrificarsi qual Vittima alla Giustizia. Al Povero è più facile un cuor misericordioso. Al Povero è più facile un cuore mondo. Al Povero è più facile il mantenere un' alta pace tra le turbolenze di tutto il Genere umano, s'egli è in istato che già più non cura niente. E così Cristo per base dell'altre Beatitudini pose questa: la Povertà sposata in Terra per puro amor verso Dio. O'se tu conoscessi sì bella Spofa, quanto affetto tu ancora le pigliaresti ! Mira il Figlinol di Dio, che la seppe sì ben conoscere. Giacchè non se la poteva spo-fare in Cielo, calò, affin di sposarsela, sin in Terra : Egenus fallus eft , cum effet dives . 1.Co.f. Che se tu non puoi più sposarti a tal Povertà, almeno non la dispregiare, non la deridere, non la posporre dentro di te alla ricchezza, che quasi ad onta di Cristo, è stimata anch' oggi da molti la prima Beatitu-

promulgata in primo luogo da Cristo, corrisponde quel Dono dello Spirito Santo, che chiamafi di timore. Perchè chi teme Dio grandemente, e teme de' suoi giudizi, e teme de' fuoi gaffighi, e teme foprattuto que'mali che da lui possono sovrastargli ogni tratto nell'altro Mondo, ò come va animolo a spogliarsi di tutto ciò, che ne suole effere a i chezze da lor' amate: Diviria confervara in & cl.7.12. a quello: Proprer inopiam multi daliquerunt.

Ciò folo ell' è, quiando si odia, non ti di fommo pregio, e gettanle tutte in acqua quando si ama. Anzi quando si ama ell' fenza riguardo: tanto può in loro il timo-arreca beni grandissimi, perchè se non re di havere a perdetsi se son più ardist

Confidera, come a questa Beatitudine

dine fra'Mondani.

dì

mar che freme: Timuerunt nauta , er miferunt vafa, qua erantin navi , in mare, ut long t. L. alleviaretur ab eis . Così fan coloro che temono veramente di andar perduti in un mare tanto più orribile, quanto è quello della giustizia Divina montatain ira. Van ( per falvarsi) van, dico, subito a gettar da sè le ricchezze qual pefo infaulto, che può dar tracollo alla Nave. Che può dunque dirfi all' incontro di tanti ricchi, che in cambio di alleggerire la loto Nave fra le tempeste, attendono più che possono ad aggravarla con un'affanno, con un'ardore inaudito ? Concervant argentum quafi bumum . Non han timore . Se temessero punto , vnoi tu ch' essi mai fossero sì insensati, che quando havrebbono a gettare le merci per falvar sè, andassero a gettar sè per salvar le merci?

### VIII.

Beati mites: quoniam ipsi possidebuns terram . Matth. 5.4.

ı.

Onsidera, che a parlare nel senso propio, mansueti son quelli, che facilmente reprimono i moti d'ira, cioè di quell'ardor che ci porta a fare risentimento di chi ci offefe, ci offende, o ci vuole offendere. Vero è, che una tale facilità, se ben guardi, può nascere da tre capi. I. Da un puro lume natural che ti scuopre la gran deformità, e'l gran difordine ch'è nell' ira, qualor ella non militi alla ragione, ma la disprezzi . E questa è virtu si , ma virtu morale, che fu comune a molti ancor fra Gentili, a un Socrate, ad un'Antigono, a un' Anassagora, ed altri tali che furono mansueti, sol per vergogna di mostrarsi iracondi. II. Da un puro offequio verso la legge di Cristo, il quale ti divieta con forme si espressive, si enfatiche pogni vendetta. E questa veramente è virtu Cristiana, ma Criftiana ordinaria: perciocchè questa non fa, che quando tu sei costretto a reprimere un moto d'ira, non patisca infinitamente. Ili. Da grande amor verso Dio, che ti fa per lui fopportar volentieri ogni offesa propia, e da grand' odio insieme verso di te, che non sa sentirtela. E questa finalmente è virtà, non solo Cristiana, ma anstati fa mansueto vero . Non ti dare a cre- scorso : se non che dove il Salmista hamites, egl'intendesse di chiamare Beati debune : perchè nell'età minore potevasi

di ritenere le loro merci anche a vista di un i tutti quei mansuetl che sono al Mondo. Intese di chiamartali quei che sono dotati di questa mansuetudine sì sublime, sì salda, pur'ora detta: perchè in questa fi truova la vera quiete. Vuoi tu saper se possiedi così bel dono? Niuno mai saprà meglio dirtelo che il cuor tuo : giacche può essere ch' egli sia come un piccolo Mongibello, che solo a sè è consapevole del suo suoco. O' quante volte affetti ancora tu la mansuetudine, ma non l'hai ! Beati mites . Non è beato chi sa apparir mansueto, ma chi sa estere . E questo al Mondo è di pochi.

Considera, come questa mansuetudine

detta dianzi è fegno eccelfo di predestinazione. Prima, perchè ti rende simile a Cristo, il quale si pregiò tanto di tal virtà, che da questa prese il suo titolo : Dicire filis Matt.21 5. Sion; Ecce Rex tuus venit tibi manfuetus . Stoni Lece Rez Inna vernica de infiniti pericoli di peccare, mentre ti preferva dall'ira, ch'eun vizio capitalissimo; Qui prov.19.12 ad indignandum facilis of , erie ad peccandumproclivier: si per ragion di ciò che l' irato ha per oggetto, ch' è la vendetta, più dolce all' nomo del mele; e sì per ragion dell'impeto, con cui trascorre a volerla, ch' è da infensato : Perdis animam tobis. suam in furore suo. Terzo, perchè ti porge una disposizione indicibile a quella grazia che ti facilita il bene, mentre ti mantiene in un'alta tranquillità : Manfueris dabis era- Prov ; ;;. riam. Quindi è che quando Cristo qui diffe : Beats mites , quoniam ipfs poffidebunt terram, non intese per terra, questa ch'è posfeduta ancora da i feroci, ancora da i fu-ribondi: intele quella dove quelti orgo-gliofi non hanno luogo: intele il fuo Cie-lo Empireo. Ma lo chiamò con quelto nome di terra, perchè come allor tra gli Ebrei, il serpente di bronzo fignificava il Salvator posto in Croce, il mare significava il Battefimo, la Manna fignificava l'Eucaristia, e ciascun' altra figura valeva a significar, benchè oscuramente, il suo figurato; così la terra che tante volte s'erano udita promettere, valeva a fignificare tra loro il Cielo: Dixi: Tu es fes mea, persie Pfue 6. mea in terra viventium . Sustinentes Dominum bareditabunt terram. Benedicentes ei bareditabunt terram. E più chiaramente ancora a nostro proposito: Mansueri autem P( 36 cor Eroica; e però questa ancora è quella haredirabant terram. E questo è quel luogo prise virtù di cui qui fi parla, perciocche que propio, a cui Cristo qui alluse nel suo dider però, che quando Cristo qui diffe Beati vea detto hereditabunt, Cristo diffe poff-

III.

linguagglo.

Confidera, qual fia la ragione per eni

ti meres. La tagion fu, perchè la prima co-fa, di cui i poverelli habbiano di bifogno, è di apparecchiarfi ad effere disprezzati. Merce, che tale è il costume del Mondo infano: fitmare gli uomini, come fi fit-mano i metalli, ed i marmi: per lo spiendo-lucto. Pensa però spesso alle ossese chi hai re: Diverleeurus eft , & emmes tacuerunt . Pauper locueux oft , & dicene: Quir oft bie ? E fanto odio contro te Reffo , non folo ameperò bifogna, che chi ha voluto fafciar' il rai di effere difprezzato, ma flupirai come tutto pet Dio, fi armi in primo luogo di tutti non ti disprezzino. un'alta manfisettidine, affin di refiftere a

allo fato da te voluto. IV.

bensi ereditat la Beatitudine celestiale, ma disibene, ti affliggi, ti attristi, ma non ti non se ne poteva pigliare ancora il posse-i diri. Allora ti adiri, quando tu apprendi di se. Comunque sissi. Vedi tu come gua- essere disprezzato. Ecosi s'uno ti ossende dagnafi il Paradifo? Si guadagna col cede per ignoranza, o per inconfiderazione, tu re. Tu fei avvezzo a mirare che quella non ti adiri, o almen ti adiri pochiffimo. terra ch'hal foeto i pledi guadagnafi tutto l cioè quanto credi che altri mancaffe al fuo di per via di litigi , di contenzioni , di debito di por mente a ciò che facea . Più confitti, di pugne aprifière . Non ti fi- ti advircon chi ti offendet rafportaro daun gurare però, che per egual via guadagni impero di furore: ma nè pure in tal cafo fi ancora quella ch'e fu le stelle. Quella ti adiri in fommo. Altora in fommo ti fi guadagna per via di manfuetudine, cioè adiri, quando chi ti offende, ti offende a guiazina per via en manunecunine, cole fauti, quanto cui a normale, il orende con cedere a tutti : Bazai mire, guaniami indultiforiamente, e lo profetta, e lo pub-isión publichama rerram. E quefta è l'altra 22-gione per cui qui Crifto fi valfe d'una 121 anche in fommo di disprezzarti. Fa dun-formola: per rendete più ammirabile il fino que come los i deco. Ama il disprezzo di te: e così non ti adirerai ne punco, nè poce, quando ti vedrai diforczazte . Ma tu non l'ami. Perch' è vero , che tu talor ti havendo Crifto già detto nel primo luogo non l'ami. Perch' è vero, che su talor ti Beati pauperes, foggitmfe nel fecondo Beat dispezzi da te medefimo con parole di umilizzione, ma non puoi patire dieffere disprezzato, nè pure con parole fimili a quelle ch' hai di te dette . Se ciò è difprezzarfi, ficuramente ciò non è amare il diffatte a Dio: e allora si, che conceputo un

Confidera - come a enefta feconda Beatiquegli scherni, e a quegli strazi che tosto tudine corrisponde quel Dono, il quale s' gli fovraftano. Vero è, che questo è lo- intitola di pietà. Ne è maraviglia: perchè ro' ancora più facile, s'effi vogliono, mer- la piera giova altresi fommamente affine da cè l'obbligazion da cui fono libera di fofte confeguir la manfuctudine . E ch'è pictà . perci puntigli vani di Mondo. E però an- se non che quella virtà la quale c' inclina cora dopo la povertà immediatamente fi a riconoscere Dio come nostro Padre, e aggiugne la mansuetudine, perché troppo discherlo, e a trattario da tale con vero disdice vedere un povero, massimumente offequio? Ora se un riconosci Dio, come di spirito, altiero, rigido, riottoso, inso- tale, nonfai ben'ancora, ch'egh si regola Inte: Pauperem fiperbam . Se dunque tu con fingolas Provvidenza , che ti affifte , fei povero di necefficà , hai a disprezzare che ti ama, e che però quanto egli intordi effere difprezzato, Se sei di volontà , no alla tua persona permette di disastrofo, Thai anche ad amarc: perche hai ad amar tutto è per tuo prò maggiore r E come sutto ciò che va connello per confeguente dunque ti alteri così prefto ad ogni difattro it qual ti fucceda? Quelto e man-Confidera , qual fia la ragione , per em ear di pictà, perchè quefto è maneare di uello, che fopratutto ti gioverà a vincer offequio al Padre. Se uno ti offende, fe uno Pira, ch'è un'idra di tanci capi, è amere il ti mortifica, fe uno ti malchice, perchè può disprezzo. La ragion'è, perene quello la tarno? Perchè tuo Padre il permette . E uccide con un fol colpo. Ama it disprez- en nondimeno ti adiri come fe it tuo Padre 20: ed cccoti mansueto. E che fia cost : di ciò non sapelle niente ? Dimitte eum ne shi fon coloro contro dicui tu fci folito di maledicar: di ancora tucol Re Davide di among colors controlled intercent a South alcun fallo da te commello, su ti raccoman- fegno .

IX:

Benei qui lugene , quoniam ipfo confolabuneur. Matt. 5.

ı.

Onfidera, che quantunque questo noad un'ampio fignificato , contuttociò da sti in un momento peccando: ibeni di Gra-principio su ilituito a fignificar propia- zia, ibeni di Gloria: altrimenti il tuo domente quella triftezza che nasce dal ben lore non solo ti sarà tutto inutile, ma danperduto. Scorri le Divine Scritture , e ve- nofo. drai che queste sempre inseriscono : Stola lullus , ed altritali . Ed ancor oggi fi dice bene che stiano in tristezza somma quei due Spofi sterili, che da tanto tempo chieggono al Cielo una prole, ed ancor non l' In lutto fi dicono effere quei due Spofi che I'ha perduta, o che già già fono vicinissimi a perderla: che però questi come tali si astengono totalmente da quegli sfoghi : e da quei follazzi , da' quali non fi aftengono punto i due Sposi sterili, perchè que-fti non sono in lutto. Posto ciò, già tu intendiche fien coloro i quali Cristo propia-

quilugent, quoniam ipsi consolabunent. Quei che sono dolenti pertali perdite, e che però non altro fludiano più che di rifarcirle con una penitenza cordiale. Che fai dunque tu, che ti rammarichi tanto per ogni piccolo bene di quelto Mondo che ti sia tolto? Riferba il tuo dolore ad ufo più nome di lutto fia di presente trapassato bile. Riserbalo a deplorare ciò che perde-

Considera, come questo si degno lutto lultus , dies lultus , domus lultus , chorus e argomento di Predestinazione : Beasi qui lugent . Perch' egli porta con esso sè la riparazione infallibile di quelle due durissime perdite che si piangono, de i beni di Grazia, e de i beni di Gloria: Beari qui lucent queniam ipsi confolabuneur . In tre modi fi può consolare uno, il quale è dolente per bene dà sè perduto. Prima con animarlo a portare in pace la perdita da hil fatta. Secondo con dargli qualche bene, che in alcun modo equivaglia a quello di cni restò privo. Terzo finalmente con rendergli il bene stesso ch'egli perdè . E chi consola così, confola divvero. Ond'è, che Crimente qui volle chiamar Beati, quando sto così consolò già la Vedova di Naimo. egli diffe : Benti qui lugent. Sono quegli Quando Cristo dunque qui diffe : Benti qui che piangono il ben perduto . Ma che ? lugene, quoniam ipsi consolabuneur , ficura-Tutti coloro fono dunque beati i quali mente non potè per tal consolazione inpiangono il morto ? Beato chi piagne per tendere giammai quella del primo genere, quel danaro di cui venne diseredato ? Bea- perche faria troppo indegna. Non si può quer annato que y verne quercoato r sea- percue nata toppo moegna. Non il può to chipiagne per quella dignità da cui fui mai dire ad uno, ch' ei porti in pace le per-depolto? No, perchè a prò di questi non dite, o di Grazia, o di Gloria, ch'egl'incormilità la ragione che Cristo addusse. Cristo se per il peccato; anzi dee dirsegli, che mai diste : Beati qui lugent, quoniam ipsiconso- non resti di piagnerle. Ne meno pote inten-labuntur. Ma questi non possono essere quei dere quella del secondo genere, perchè dolenti, che tu mi apponi . Perciocchè non v'e bene al Mondo, che in alcun modo quegli, se formassero ancora un mare di la- equivaglia, nè pursa lungi, al beni che pecgrime co'lor' occhi , non postono però cando si son perduti , equivaglia alla Gramai rifarcire con effo le lor perdite : e però | zia, equivaglia alla Gloria. Resta dunque non possono est re consolati. Chi piagne che Cristo solo intendesse di favellare delil morto non lo ravviva col piangere; chi la confolazione del terzo genere : perchè piagne il danaro non lo ricupera; chi pia questa sì ch'e la vera. Ed il dovere un giorgne le dignità non le riacquista : e però il no arrivare a questa confolazione, non può pianto lor non gli fa beati, mentre non può stare fenza effer Predeffinato . Però Crifto consolarli. Più tosto gli sa più miseri, mendisse: Beati qui lugene; quoniam insi consola-tre ogni di più li consuma senza prositto. buneur, o consolationem accipiene, come per Beatifono, a cagion del pianto loro, quei più chiarezza fi legge in alcuni Testi. Per-che deploran le perdite ch'hanno incorse chè la vera consolazione di cui parlò quì per lo peccato, perche questi soli le posso. Cristo, tutta è sutura. Non può negarsi , no ristorare col loro pianto, e però questi che a questo besto lutto non vada unita una sì che fi troveranno ancora un di confola- fomma confolazione anche in quello Monti . Queste perdite sono due : de i beni do ; ma questa tutta nasce da quel diletto di Grazia, e de i beni di Gloria. E però che porge il fiore, qual caparra del frutto: Pf. 185. eccoti quei che qui Crifto intitolò princi- Faile sumus siene consolasi. Nel resto non palmente Beati, quando egli diste : Beati può qui estere mai perfetta, perchè sempre

ghi . La fiducia di haver ricuperata la gra- li dinotano un tale stato . zia di Dio, perduta per il peccato, sempre è intorbidata da molto di trepidezza :

molto più n'è intorbidata anche quella di havere a perseverare in una tal grazia fino alla fine, quando pur sia venuta a ricuperarfi. Perfetta consolazione sarà sol dunque quella che verrà dal frutto maturo : e questa al fine si otterrà in Paradiso, promesfo quida Cristo sopra il vocabolo di confolazione, non solo perchè quivi ogni Penitente racquisterà con sicurezza i beni di grazia, e i beni di gloria, per cui qui piagne;ma racquisterà quei beni ancor temporali, di cui privossi per voler vivere in lutto: quali fono piaceri, glorie, amicizie, grandezze, comodità, e tutti quegli altri che po-

ancor'effi con ampia ufura! E però, che Qualita temi tu, che qual Penitente ora vivi in lutto, nè truovichi ti consoli? Consolario abfcondica of ab oculis meis . Confortati che al tuo lutto succederà quella consolazione che sola è vera: quella dico che dovrà renderti il ben perduto : Ego ego ipfe confelabor

co son conficevolia un cuor dolente . O'

come là tutti questi beni si ricupereranno

vos, dicis Dominus. 111.

Considera , qual sia la ragione per la qual Crifto , dopo haver quafi poste per fondamento quelle parole , Benti pauperes fpiritu, foggiunfe Eesti miter , e poi Besti qui lugent , e non Beari qui lugent , e poi Beatimites: come apparifce dalla edizion Volgata, a cui sempre èmiglio attenersi. La ragion'è, perchè ficcome la Povertà è quella, che sommamente dispone alla Mansuetudine ( secondo ciò che mostrossi nella precedente Meditazione, ) così la Mansuetudine è quella che sommamente dispone al lutto; e però doveva andar prima. Si aggiunge che Cristo intese con quefte tre Beatitudini gia spiegate di riordinar tutto l'uomo vecchio in ordine a se medesimo. E però prima volle ch'egli calpestatle tutti quei beni, che ha fotto sè, quali sono i beni esteriori, significati per le ricchezze. E dipoi passando all' interno, gli volle prima moderar l' Irascibile con la Mansuetudine, e poi la Concupiscibile col Lutto; perche pofati i moti ardenti dell' ira, che tende all'arduo, allora è tempo di pensar quietamente all'anima propia, e di piangere le sciagure, con privara a tal fine di quei piaceri, o impuri, o imperfet- col lutto. ti, i quali poco si addattano ad un che pia-

rimane qualche sospetto che il fior non le- | veramente se vivi in lutto : da i segni i qua-

Confidera, come questi segni son prima quei che appartengono alla Concupiscibi-Prov 201 Quis pereft dicere, mundum eft cor meum? E le, contro cui pugna il Lutto immediatamente. Perche chi in lutto e davvero, appena sa ridursi a pigliare un poco di cibo tanto è svogliato. Pensa tu s'egli applica il cuore a crapole, a conviti, a vivande an-che epulonesche. Al lutto suole andare unito il digiuno : Porrò Anna flebat, & non eapiebat cibum . Per uno che vive in lutto 1Reg. 17. son finite le vane conversazioni, le scene, gli spettacoli, i balli, e quei tanti altri vanissimi passatempi, dietro cui va perduta la gente allegra : Musica in lullu importuna Eccl. 22 6. narrasio. Che lutto dunque vuoi tu dare ad intendere che sia il tuo, se a questi vivi attaccato ? Dipoi vengon quei fegni che spettano all'Irascibile, la qual' ad altro non tende che a sovrastare, e però male sa confarsi col lutto. Chi vive in lutto non è vago di gloria: l'ha fotto i piedi. Allora è il tempo, ch'ei procede verso di tutti con umiltà, e atutti ricorre, e atutti fi raccomanda, con istimarsi il più misero omai di tut- ps. 34.14 ti : Quafi lugens , & contriftatus , fic humiliabar. Di però similmente che lutto è'l tuo, s'hai mente da penfare a tante maniere di portare il tuo nome fino alle stelle? Se tu piangeffi davvero , ti abbafferesti più che non se quel dolente Mifibosetto , il quale rispose a Davide tra gli onori da lui 1 Reg 9 8 profertigli : Quis ego fum ferous suus, queniam respexisti super Canem moreuum similem mei? E interzo luogo vengon quei fegni finalmente che spettano a i beni estrinleci, dettida i più di fortuna, a sfoggi, a pompe, a presenti, a scialaquamenti. Non è mai proprio di quei che vivono in lutto, un vestir superbo. Anzi allor' è quando si depongono affatto tutte le gale, tutte le gioje, e si amano le gramaglie : Scissique voftibus, indutus oft lacob cilicium, lugens Gen 37.... flium fuum multo sempore. E tu come fai? Hai dato ancor nel tuo lutto un bando totale a qualunque minima forte di vanità ? Mira le case di chi stà in lutto, e contempla le mura nude, le lettiere sfornite, i letti fpregevoli. Questo è segno d'un lutto vero . Se usi tu di operare diversamente, non vivi in lutto. E però deduci di qui ciò , che Cristo intese quando egli dise: Beati qui lugene . Intele parlar di quei ch'hanno il cuorestaccato da tutto ciò, che va mal' unito

Confidera, come a questa terza Beatigne. Ed ecco da che potrai in conoscere tudine corrisponde il dono della scienza :

qui sentito. Non creder già che un solo porale tu porgi ad altri, tanto men senza lutto ordinario sia quello che sa beato. dubbio nutriscite. Manello spirituale av-Vuol'effere quello che non sa contener- viene il contrario. Tanto nutrisci più

chè somme? Perchè sono tanti ignoranti . eroico. Non fanno che beni fieno quei ch' han perduti, ibenidi Grazia, i beni di Gloria E però il perdere tutti questi dà loro assai men di pena, che il perdere nelle stalle Benti qui esuriune de ficiune jufticiam , queun Barbero, o un Bracco. Non così chi possiede una scienza viva di tali beni . O' com'egli si attrista, quando si accorge, che gli ha perduti! Fuerune mihilacryma mea Pf. 41. panes die ac nolle, dum dicieur mihi quoeidie: Vbi eft Dens runs? E però ecco il vetutti i gradi di un Penitente, qual fi conviene : Lustus , Fleens , & Plantius . Lu-Elus è I duolo fommo , racchiufo in cuo-Pecelia. 4. 1 641.3.4

perciocchè questa sopra d'ogni altra cosa si porterà quella compunzion sovruma: Da che (come conchiudono tutti ) le na, che dee bearti: Qui addit scientism, Beatitudini annoverate da Cristo non sono addit so delorem. Che vuol dir che tanti altro che le Viral convenevoli a un Cri-Cristiani non plangono le lor perdite , ben- stiano : ma virtù possedute in un grado

X.

niam ipfe farnrabuntur . Matth. 5. Onfidera, come per nome digiusti-

J zia dee intenderfi in questo Inogo tutto cio , che opera l'uomo giusto , ch' Pfretro modo dispendere i giorni in lutto; pe- è quanto dire ogni genere di virtù: Beati netrar fino all'intimo che vuol dire l' haver qui faciune justitiam in omni tempore . Nopeccato. Allorasi, che il lutto folo par ta però, come il Signore non fi contentò poco . Si passa a lagrimare , si passa ala- qui di dire: Benei qui faciune , conforme gnarfi, fi paffa a fare, fe fi può tanto, uno diffe il Salmifta: ma passò innanzi, e diffe scempio di se medesimo . E ciò significa il esuriunt, & seinne, perchè non è sufficienvivere finalmente, com'è di alcuni, non ce il far sempre bene : bisogna sempre anefolo in lullu, ma in lullu, & fless, & larea farne anche più, con ardore immen-planlu. Credi tu per ventura, che il dir così fia fare un vano accumulamento di Incipienti, spetta a i Proficienti, e spetta termini fenza forza? T'inganni affai. An a i Perfetti: i qualitutti , come tanti afzi questi sono que' termini che spiegano samati, e tanti assetati, non debbono dir mai: Basta. Non pensino gl'Incipienti di entrare in questo bel numero di Beati, se nel principio della lor conversione si applire. Flellus sono le lagrime, con cui si sso- chino a fare del bene con voglia languida , ga un tal duolo. Plantine fono quegli atti non altrimenti che se andassero bensì a tadi batterfi, di straziarfi, di smaniare, che si vola, ma svogliati. Anzi è loro d'uopo aggiungono a tali lagrime. Così parve a' applicarvisi con una risoluzione, setanto Dottori grandi. E però vedi , che lullui potrà riuscire , di farsi Santi, e non dir nelle Divine Scritture si oppone il gaudio, mai come alcuni: Purche habbia un luogo come hassi da un Salomone: Extrema gan- in Paradiso, mi avvanza: sia qual si vuodi lullus occupat . Flerni si oppone il risci le. O'che parlar da insensato l E i Pro-Tempus siendi, & tempur ridendi . Planslus si ficienti non pensino mai di entrare in un si si oppone il tripudiamento : Tempus plan bel numero, se quando sono arrivati ad un gendi, & tempus saltandi. Eccoti adunque certo segno stimino di poter quivi mettere ciò, che ti convien sare, se tu vuoi vive la loro meta. Non vie meta in servire a re da Penitente perfetto . Mantieni pri- Dio : Qui juftus eft, justificeeur adbuc . E ma una compunzione profonda dentro il così sempre essi han da tendere ad una per- Apoc. 22. cuor tuo per tanto eccesso di male da sezion maggiore, e maggiore, come se alte commesso. Dipoi vaa piangerlo spet lor cominciassero: Cum consummaverit hoso dirottamente dinanzi a Dio, se tu sei mo, suncincipiee. E insi bel numero ne me. Eccl. 18.6. degno di tanto; e se non sei, valà abra- no possono entrari Persetti stessi, se paghi mare di piangerlo. Appresso non cessare di quel bene che sanno in sè, non procurin di affliggere le tue carni, per quanto puoi, di fallo, per quanto pooffono, ancor in alcon penitenze proporzionate al tuo doffo; tri: poichè la fame, e la fete della gintio di cilici, o di pungoli, o di percoffe, o
di altre si fatte guife: Lullum muigniti fae
ma fi flende ancora all'altrui. E la ragion'
tibiplantium manerum, qual'è questo ch'hai è, perché quanto più del tuo pascolo cortilicentico. Non creder sià che un follo corde su proprio del corde su propri

te,

largamentetutti i granaj, e tutte le grotte a mente, da quei diletti, o fenfuali, o fenfu tutto il tuo vicinato . Anzi chiama pute il bili, di cui pur troppo ti gravi. Comincia, lontani ancora a faziarfi abbondancemen- in vece, a guftare un poco di quelli che dà te: Venice, comedice panem meum, & bibite | lo Spirito . Datti all' Orazione frequente pinum, qued miscui vebis . Perchè così da- Internati a contemplare quanto bella cosa rai pienamente a conoscere di havere della fia l'effet giufto: quanto utile, quanto giogiuftizia una vera fame, una vera fete (fete in riguardo a quel bene, ch'e fimile alla bevanda, cioè al più facile; fame in rignardo così gran fete, che ti ftruggerai in ricordara quello, che è più fimile al cibo, perchè è più duro.) E così parimente farai beato : Beatt qui efuriunt , & firiune juftitiam. Che fame dunque, o che fete è giammai la tua, fe ad ogni poco di bene che tu ti fac-

u.

cia, ti par già tanco? Confidera, come quella fame, e quella fete osa dette, fono fegni di Predeftinazione. Perchè ti portano in Cielo ad un posto altiflimo . E petò diffe Crifto : Beatiqui efuriunt , & firiunt juftitiam , queniam ipfi faeurabuntur. Che ti portino al Cielo, e fuot l'Itascibile; e dall' affetto al piacer corpod'ogni dubbio. Perchè se Cristo ti afferma, ch'hai da faziarti, ciò nonti può mai fuccedere in altro luogo. In Terra devi ftare sempte affamato, e sempre assetato. E la ragion' è perchè non puoi qui giammai giu-gnere a farti giufto tanto che basti . Anzi allora fol farai giunto a qualche fegno no-tabile di giuftizia, quando conoficerai con approfittarti, quanto ancora ne stii lontano. Così diffe Sant' Agostino : Mulrum in hac vith desp. en ille profesit, qui quam longé fit à perfellio-le lucult ne justicie, profesiende cognovit. Resta solo

dunque, cheti habbi a faziare in Cielo, dove la giuftizia è perfetta: Sariaber cam Pl. 16. 15. apparaerie gloria ema. Manon meno ancota o concepifeune infletiam : ma volle ch'ella fi pruova, cheti portino in Cielo ad un gra- fosse una brama simile a quella di un' assado altissimo. Perchè la sizietà dev'essere in ogni genete a propotzione del defiderio . Non è baftevole a faziare un grande a' famato, o un grande affetato ciò, ch' è fufficientifimo a chi fi truova con una brama renuissima di ristoro, o di refrigetio. E però menere ti afficura il Signore, che ti fazierai di giuffizia, poftane ancora un' avidità qual'

debba toccare ad altri, affaimen curanti .! E questo è giugnere in Cielo ad un posto fi. Ciò dimostrerà che tu habbia per verialtissimo : Esurientes implevit benis ; non tà quella brama che Cristo intende : bra-Luc. s. fol refecit, ma implevit. Perchè chi in Cie- ma fimile a quella di un' affamato, o di un' lo è più ginfto, vien premiato anche più di afferato. Che se tu con tutti que' mezzi di chi è meno ginflo. Che sai tu dunque che sopra addotti non sai gingnere a conseguinon adoperi tutti i mezzi ad accendere una re una brama tale, sappi per lo meno de-

te, quanto più del fuo pascolo potgi ad al- same in te, e unascete di si gran prò ? Vuoi tri. E però la same, e la sete della giustizia conseguirlo ? Caccia i cattivi umotacci. che ti consuma, non può fussari chi parti ? Pruova a slare un poco digiuno, ma stabilconda, quanto gloriofa. E con ciò in te (veglieraffi della giuftizia così gran fame , e ti di non potertene mai su questa misera Terra faziare appieno.

Confidera, qual fia la ragione, che induste Cristo a collocare questa Beatitudine in quarto luogo. La ragion' è, come ci dicono i Santi, perchè havendo egli con le Beatitudini precedenti rimoffo l' uomo dal male : dall'affetto a quei beni ch'ha fotto sè, con farlo giugnere ad una rinunzia totale di tutto il fuo; dall'affetto di fovraftare , con rintuzzargli per mezzo della Manfuetudine reo, con reprimergli ancor la Concupifcibile per mezzo d'un' alto Lutto : reltava ora che lo promovesse anche al bene conforme a quella gran legge : Declina à male, O fac bonem. E però in prima egli comin-ciò dal mettergli di questo una fame, e una sete ardence. Perchè la prima disposizion che ci voglia a far del bene affai, è bramar di farlo. Vero è ch'ogni Virtù perchè giunga a Beatitudine, vuol'effere, come già più volte fi è detto, in grado non folamente comunale, ma eroico. E però Crifto non appagoffi qui di qualunque brama, ancorchè fia di giuftizia, con dire : Beneiqui cupiunt, mato, e di un'afferato, ch'è la più viva che posta provare un'uomo : e così usò questi termini si espreffivi , efuriune , & firiune . Deeli Ifdraeliti affediati in Gerufalemme Thr.L.

diffe il Profeta, che dederunt pretiofa queque pro cibo ad refecillandam animam . Non ad fafteneandam, che già più non potevano fperartanto, ma folo ad refecillandam. E è quella che tu ne pruovi, convien che ate così devi parimente far tu: devi non curar n'habbia fenza dubbio a toccare un'imban- cofa alcuna di quefto Mondo, qualor fi tratdigione molto più lauta di quella, che ne ti di dare all'anima tua questo pascol sì nobile di giuffizia, che tanto più è da ffimar-

file-

Aderare di giugnervi . Defidera di defidera 1 giacchè la mifericordia, è ver che include PC118. cariones tuas in omni tempere . Fa come quell' ammalato, il qual' è vero ch' è privo d' ogni appetito: ma ò quanto lo pagherebbe ! Fa dico tu fimilmente : tanto più , che non è in poter dell' amalato il confeguir l'appetito per questo folo, ch' egli il defideri . Là dove se tu desideri questo appeti-

to sì ardente della giustizia di cui parliamo, sià con ciò cominci ad haverlo. IV. Confidera, come a questa Beatitudine corrisponde il dono della Fortezza . E la ragion'è, perchè a superare quelle difficultà che s'incontrano affine di foddisfare un'appetito di giustizia si veemente, si vivo, quale habbiam detto, non bafta qualunque ardore, ci vuol coraggio, Mira un poco quanti fono i pericoli a cui fi espone quell'affamato per provvedersi di ristoro, o quell'affetato per provvedersi di refrigerio. Va fino ad inoltrarfi talor tra le squadre armare, come facevano gli affediati in Betulia. Però fortezza ci vuole. Senza questa

Prov. 11-15 non fi fa nulla: Desideria eccidunt pigrum.
Perchè il Pigro ha cuore da bramar quanto ogni altro la perfezione, ma non ha cuore da metterfi quant' ogn'altro all' acquifto d' effa. Ed eccoció che ritarda te per ventura da tanto bene quanto del continuo fareffi. Havere uno spirito fiacco. Temi gli incontri, temi i detti, temi le derifioni, temi i pericoli, che puoi fovente anche in-correre della vita. Però alla voglia, che forse pruovi grandissima di far bene, quefto è necessario di aggiugnere, la Fortezza : Prov.to . Manus fortium divities parat .

XI.

San Martino Vescovo.

Beati mifericordes , queniam ipf mifericordiam consequentur. Matth. s.

Onfidera, come coloro che dal Signore fon qui detti beati, non fono pura mente quei che di fatto efercitano opere di milencordia, o fieno corporali, o fieno fpirituali; ma quegli ancora, che non efercitandole per difetto, o di talento, o di forze, o di facoltà, o di occasione , amereb bono almeno di efercitarle , fol che poteffero . Però non diffe il Signore: Beni mifericardiam exercentes, una Beaut mifericarder, affinche da una Beatitudine ch' è st bella, non refli escluso se non chi vuole gno esimio di Predestinazione, non solo

Te: Concupivis anima men desiderare justife una pronta volontà di soccorrere i bisognofi, ma fol potendo : Mifericordia of aliena miferia in noftro cordecompaffio , qua usique, se possumus, subvenire compellimur . S. Aug. de Così d'ele Sant' Agostino. E però chi non civ. Dei

può in qualche genere usar misericordia 1944 si con l'opera, si consoli ; perchè tuttavia egli è mifericordiofo pur quanto bafta, fe l'usi col desiderio: Quomodo posueris, isa ofto misericors. Si mulcum sibi fueris, abun- Tob. 4.8. danser eribue ; fi exicuum tibi fuerit , etiam exiguum libenser imperziri flude : pramium

enim benum sibi chefaurizacin die necofficasis. E qual' è questo premio buono, se non che l'effere premiato a par di coloro che Cristo addimanda qui misericordiosi > Vero è che da questo ancor si deduce, che chi potendo non usa misericordia, non è mai tale : perchè la misericordia , qualor si può, non dee terminare in pampani puramente di compassione, o di condoglienza, come fan le viti felvatiche ; ma fruttare: altrimenti qual bene arreca? Si aucem Jaca-15. frater, aut forer nudi fint , dicat antem aliquis ex vobis illis: Ite in pace, calefacimini: non dederitis autom eis que necoffaria funt corporis, quid proderis? Quindi è che il Signore non è intitolato folamente mifericers, ma miferaser, come lo nominò più volte il Salmitta: perchè l'effer lui disposto di fuz natura a foccorrerci largamente, poco ci gioverebbe, se di satto non ci soccorreffe. Perchè poi questa misericordia si eserciti in grado eccelfo, qual' è quello che ad ogni Beatitudine fi ricerca , vuole havere tre condizioni , fimili a quelle del Sole: che fi ftenda a tutti , cioè a beneficare anche ogni mimico; che fi Renda atutto, cioè a beneficare anche in ogni necessità; eche si eserciti senza intereffe di nulla , conforme a quello : Cam facis convivium , were pauperes , de- Luc.14.13. biles, claudes, & saces, & bearus eris, quia non habens retribuere sibi ; altrimenti non farebbe ella mifericordia , ma traffico mascherato di carità. Che pare a te posto questo di te medesimo? Ti pare di trovar

tu ancora il tuo luogo in questo bel ruolo dimifericordios? Ma come ve 'l puoi trovare, se sei si crudo, che in vece di fovvenire opportunamente il tuo proffimo per quei diffetti i quali in ello rimiri, o di compatirlo; subene spello, o lo disprezzi, o lo fdegni, o lo fgridi, o da per tutto a

piena bocca il vituperi?

per tante pruove che altronde se ne dedu-1 sarebbono risorti ; giacchè siccome Eleccono, ma per quelle promesse medesime, che fe Cristo in queste parole, a cui voglio che ti ristringhi: Beasi misericordes, quoniam iffi misericordiam consequencur. E' vero ch' egli non esprime con queste, che i Misericordiofi confeguiranno mifericordia da Dio : Mifericordiam confequencur à Deo; ma fol che confeguiranno mifericordia: Mi/ericordiam confequencur: il che egualmente può intenderfi ancor degli uomini, inclinati ancor' effi ad ufar pietà con chi fuole usarla. Ma qual misericordia è finalmente quella che posson' usarti gli nomini ? E' una misericordia molto impersetta, che può follevarti bensì da qualche pericoloma non può mai farti beato. Beato ti può far solo quella che ti usi Dio. Anzi nè meno qualunque misericordia, la qual Dio ti usi; ti può sar tale; ma solo quella, in virtù di cuiti conceda il morire in grazia. E però di questa conviene, che Cristo indubitatamente intendesse di favellare quando egli diffe: Beati mifericordes , quoniam ipfi mifericordiam confequencur; giacche in riguardo fingolarmente delle opere che fi fan di misericordia, Iddio suol dare a i più degli uomini grazia di abbandonare il peccato opportunamente, o di preser-Romais o variene, e così al fin di falvarfi. Eleemolyna , o sia spirituale , o sia corporale, ipsa eft, que facis invenire mifericordiam. Ed ora intenderai donde avvenga che Cristo il di del Giudizio dovrà agli Eletti protestar che li premia in riguardo delle opere di mifericordia da loro usate; enon più tosto in riguardo di tante altre virtù nelle quali si segnalarono, della carità, dell' ubbidienza, dell' umiltà, della mortificazio-ne, o della morte medefima fin fofferta animofamente per Dio . La ragion'è , non perchè a cagion di tali opere di misericordia habbiangli Eletti ad essere in Paradiso premiati più, che per l'altre loro sublimi prerogative: ma perchè tali opere furon quelle con cui fegnalatamente esti si difposero ad ottener da Dio grazia d' ester caiti , d'effer ubbidieuti , d'effer umili, d' esser mortificati, e fino in qualche occorrenza di morir martiri. E però di queste farà Cristo in quel giorno special menzione, come di radice da cui poi germogliarono tanti frutti. Siccome per contrario a gli Empi rinfaccierà la trascuraggine da loro usata in tali opere, perchè da questa accadette, che si negasse lor questa grazia essi-

mofynafacie invenire mifericordiam ( cioè fa ottenerci quella grazia efficace , che Dio non farebbe per altro tenuto darci) così per contrario , Frandario illius facir , ut inveniatur . Propter iniquitatem avaritis 16 17.17. ejus iratus sum , & percust eum , & abiie vagus in via cordis fui . Che fai tu dunque, che tanto brami misericordia da Dio ? Non credere , che perchè la falute eterna è chiamata misericordia, a cagion della grazia da cui dipende nella fua prima origine, non te l'habbi da guadagnare. Anzi odi quello che qui afferma il Signore. Non dice, che i misericordiosi riceveranno mifericordia, ma che la confeguiranno, Mifericordiam confequentur . Segno dunque è, che la misericordia medesimanon si conferisce per lo più da Dio come dono, ma come premio, benchè tanto soprabbondante, che non perdè mai la ragion di misericordia. E se si conserisce qual premio, che dici tu che confidi di haverla in dono ?

Confidera, qual sia la ragion per cui Cristo ripose questa Beatitudine in quinto luogo. La ragione è, perchè havendo egli con la Beatitudine precedente promoffo l' uomo a far bene, non solo in sè, ma anche in altri, con opere di giustizia, che sono quelle a cui specialmente ha ciascun qualche obbligazione, passo dipoi con la presente a promuoverlo ancor più oltre, cioè a far quella forte di bene ancora, a cui non è per altro obbligato sì strettamente. E tali hanno ad esfere di ragione quell' opere che sono dette qui di misericordia, hanno ad essere opere di soprabbondanza,

e di supercrogazione: Splendidum in panibus benedicent labia multorum . Quindi è , Eccli. 31. che quando ad un povero il qual si trovi in necessità molto grave, tu dai solamente, il superfluo di ciò, che sopravvanzi al tuo stato, o con vestirlo, o con ricettarlo, o con riftorarlo, o con fargli altro bene tale; tu a parlar con rigore non gli usi allora misericordia di sorte alcuna, perche tu non fai altro, che dargli il suo. Allor glie l'usi, quando in tal caso tu gli dai non solo il superfluo allo stato tuo, ma ancora quello, che appena può bastare alla tua persona, e ad immitazione di San Martino, partisci a mezzo col povero la enacappa. E nella stessa maniera quanto a quelle opere di misericordia, che sono spirituali; non dare a crederti di usare misericordia cace, in virtù di cui sarebbonsi preservati lal tuo prossimo, quando il correggi sodalle lor susseguenti scelleratezze, o ne lo a ragion dell'usfizio che tu sostegni,

per effer un fino Padre, fuo Padrone, fuo proint I Dà la Terra, e fibufcai l'Cielo. E Parroco, fino Prelaco, perché quell' el di non é configlio finalizo attendere di pro-giultiziazilora glie l' un quando non fei pofico a nutral batarzo hima però qual fin punto obbligato a tal correzione. E così quel nome, che giultamente fi merita chi n mem i di midricondi quando ammateri pino ri mipiegaturo, fin d'; egli vive, in gione di carità. E però ecco a che ti deb- fis cujus erung? bi avvanzare, fe daddovero brami arrolarti nel numero avventurofo di questi , che il Signore nel quinto luogo chiamò Beati. A fare ancor più di quello a che ti necessiti l'obbligazion del suo grado, conforme a quello, che di se intele l' Appostolo 2 Cor.11. quando diffe : Ese aurem libenriffime (uperimpendar pro animabur westeis . Alttimenti a parlare con propietà farai bensi giulto ( giacchè non tralafci di fpenderti per quello a che fei tenuto) ma non già fmifericordiolo. Mifericordiolo farai, qualor tu ti fpenda per quello a che fei tenuto, e

per più di quello. Confidera, come a questa Beatitudine corrisponde il dono di Configlio, perchè nessuno lo adopera più altamente, che chi al suo prossimo pressi misericordia. Chi sa così, con poco guadagna molto, che è il configlio più perspicace, più provvido, che vi fia; ond'è che con ragion fomma dimando Daniello al Re Nabuccodonoforre, quando tu arriverai ad haver monde nel che l'havesse in grado : Quamebrem Rex cenin 4.14 filium meum placeae tibi: poccaea tua eleemo- ze si riguardevoli, allora entrerai nel felifynis redime : E' vero, che il perdonare un'in. | cissimo numero di coloro che Cristo qui giuria, massimamente assai dura, assai dolo- di sua bocca chiamò Beati : Beati munde rola, è un'opera di mifericordia, che costa corde. Ma che vuol dire haver monde quealquanto alla natura corrotta. Ma pur ch'è Re potenze ? Chi non lo fa ? Mondo è ciò, rispetto alguadagno sommo, che siri- qual grano, al qual è tolta la paglia? folamente tu muovi Dio a perdonare anche fcorza; mondo quel panno, al quale è tolate, mave lo necessiti, mercè l'espressa parolachete n'hadata: Dimitrite, & dimit- è tolta la scoria. E però quando da tutte zemini. E posto ciò qual proporzione han ere queste potenze ora dette havrai rimosso quelle offele, che il Signore rimette a te, ciò che le rende in lor genere meno schietconquelle che tu rimetti al proffimo tuo ? te, o meno fincere, allor le havrai tutte Eccl. 8 10. Quette zi porravano un male fol transito. monde. Ab omni delillo munda cer cuum. rio, e quelleti partorivano un male eter- L'intelletto fi dee mondare col depurarlo

ıv.

che ti paga per tal' effetto; confolichi ti fo- quelle opere di mifericordia si care a Dio, ftenta ; o configlichiti falaria: allora l'ufi, corporali, e fpirituali. Si merita il brutto quando non hai a niente di ciò verun' ob- nome, di fconfigliato : Senies has melle ani- l'un una bligo che ti ftringa, se non puramente a ra- mam enam repeteus à te; & hat qua para-

### XIL

# Beats mundo corde , quentam ipfi Denm videbune, Matth. 5.

Onfidera, come per cuore dell' nomo , pigliato in fenfo non materiale. ma metaforico , qual'è quello di questo luo- gona. sa. go, alle volte nelle Divine Scritture intendeli l'Intelierto : Obfeurarum oft infipiens cor Luca 19. sorum. Alle volte intendesi la Memoria: Confervabat amnia werba hac conferens in corde fue . Alle volte s'intende la Volontà: PLy1-1-Quam benus Ifrael Deus his, qui relle fune corde ! E alle volte intenden l'aggregato di tutte e tre queste potenze medefine unite infieme, come ha d'haverle specialmente chimedita: Cor fuum tradet ad vigilan- Becl. to 6. dum diluculo ad Dominum, quifecit illum, d' in confellu Altifimi deprecabisur . Però medefimo rempo tutte e tre quelle potento il fozzume; mondo quell'oro, al quale

no . Che se ancora un poco guadagna dalle curiosità perniciose, dal consigli premolto chi faun'opera di misericordia si ar- cipitati, e da i giudizi finistri. La memoria dua, qual'è questa del perdonare; che sarà si dee mondare con farla dimenticare di di chi spenda alquance parole in ammae- quelle persone, che suron'abbandonare in strare i suoi prossimi, in consolarli, in con- uscir di Egitto, di quelle conversazioni, figliarli, in correggerli, o fpenda alquanti di quelle comodità, e di tutto ciò che foldi in follevarli da qualche grave necessi-rammemorato diverte sacilmente so spirà corporale da cui sieno oppressi? O' que-sti sì ch'è colui di cui parlò l' Ecclesiastico darsi non solo dalle colpe, ancorchè leg-C p 10 12 quando diffe : Eff qui multa redimai medice giere, ma ancor dall'amor ad effe, dalle

II.

sta Terra nessun può giugnere, almeno per-Prov.260 cor meum? Te'l concedo . Ma nè meno alcuno può gingnere su la Terra persettamente ad amare Iddio con tutto il cuor fuo. E pur si dà questo precetto medesimo di amarlo di tutto cuore : Diliges Dominum Deumenum ex coto corde eue . Affinche ciafcuno, veduto qual fia la meta del fuo gran corfo , procuri di avvicinarvifi più che rum, Ma da questo medesimo si deduce , per idea? Più che vi sii vicino, più sei beato. Mapiaccia a Dio, che en non sii di coloro che si stimano mondi, quando nè pure hanno applicata ancor la mente a lavarsi :

Considera, come questa mondezza è segno anch'ella di Predestinazione, e segno immediato: perciocchè questa è la disposizione più proffima a veder Dio. Qual' è nello specchio la disposizione più prossima a venir tutto investito dal Sol presente ? E' i' effere già terfissimo d'ogni macchia. Così nell'uomo. Quand' egli ha le sue potenze già terfe tutte, non altro resta se non che Dio trasfonda subito in tutte ancor l' alta piena de'suoi splendori . Ma chi non sa che tal visione in Terra, di legge almen' ordinaria Ex.io 2c. non pud ottenerfi? Mon videbis me homo , & viver. Rimane adunque ch' ella ferbifi tutta a godere in Cielo. E questo è ciò ch'ha voluto Cristo qui intendere, quando ha detto: Beari mundo corde, quoniamipsi Deum videbune . S'egli dicea contemplabuneur, considerabunt, intelligent, dicevail vero; ma dicea ciò che conviene a gli specchi ancora appannati, qualifon sempre gli nomini su la Terra. Là dove egli ha voluto parlar di ciò che può confeguirfi da gli uomini folo in

intenzioni stravolte di piacere ad altri in modi, con cui sci solito di nettare lo speciogni opera, che a Dio solo, dagli affetti chio, che sono astergerio, stropicciario. carnali, dagliappetiti corporei , e fin da lavarlo. L'afterfion del cuore fi fa con la moti medesimi surrettizi, che stà pronto a discussione frequente del mal commesso, e fyegliare il fenfo rubello : Mundemus nos con quei pentimenti, e con quei propositi, ab omni inquinamento carnis , & spiritus , che fogliono accompagnare un perfetto perficientes fantlificationem in timere Dei . Chi efame : Lo stropicciamento fi fa con l'opegingne atanto, può dire per verità, ch' è re più penose di soddisfazione, che aggiunmoudo di cuore. Dirai che a canto fu que- gonfi a tal'effetto. E il lavamento finalmente si fa con l'accostarsi spesso alle fonti del fettamente . Quis porest dicere : Mundum est Salvadore quali sono i Santissimi Sagramenti, sì della Confessione, e sì della Comunione. Vero è che tutti questi mezzi medesimi non han forza, se non dipendono tutti da quella fede la qual t'induce a valertene : e però alla fede fi attribuice nelle Divine Scritture più specialmente la purificazione Adus. del cuore umano: Fide purificans corda copuò. Così avviene nel caso nostro. Che che una tal mondezza di cuore è segne certi par dunque? Ti par di avvicinarti a quel-to di Predestinazione. Perchè siccome il la mondezza, che ti è stata proposta qui merito della fede consiste in credere fermamente ciò che non vedi, così la mercede corrispondente ad un tal premio sarà il veder chiaramente ciò che credesti.

III.

Considera, qual sia la ragione, per cui da Prov 3012 Generatio que sibi munda videtur, & tamen Cristo sudato a questa Beatitudine il luogo suda estitudine al festo. Laragion'e, perchè restando l'uomo già ben disposto con le Bestitudini precedenti; sì in ordine a sè, sì in ordine al prosimo; in ordine a sè con le prime tre già spiegate, e in ordine al prossimo colle altre due: troppo era giusto che passasse ancora a disporsi in ordine a Dio : e però prima si pone questa mondezza di cuore sì necessaria a chiunque vuol da vicino trattar con esto : Mundamini , qui fertis vafa Demini . Senzache, essendos nella Beatitudine, ch' è precorla dinanzi a questa, esaltate assai le opere che si san di misericordia; era assai sacile che qualcun fi credesse di potersi appieno salvare con quelle sole, come pur'alcuni vorrebbono. E però Cristo opportunamente avverti, che non basta havere il cuor tenero s'è impudico: convien haverlo anche netto . E non sai ții quanti sono che vivono da animalise non se n'affannano perchè son' usi di donare ogni di qualche pane a i Poveri? Quod superest date eleemosynam, & ecce omnia munda fune vobis. Così spacciano essi che Cristo disse a' medesimi Farisei, ch' Ciclo, dove gli specchi sono già tutti luci- eran tanto sordidi. Ma troppo male si abudi, tutti luftri je però egli ha detto videbune. Jano di un tal testo. Perciocche quantunque Mira en qui frattanto se porti il pregio atten- io conceda, che non su quello altrimenti un dere di proposito ad ottenere quelta mon- parlare ironico, come hanno voluto alcudezza, che ti dispone più di qualunque altra ni: tuttavia convien presupporre, che i cofa a vedere Iddio. Ma come l'otterrai ? Farifei ponevano un fommo fludio in lava-Colnettare il tuo cuore appunto in quei re ogni di le carni delloro corpo con bagni

pretendere un tal portento?

leva la mente ad intendere bene le Divine ancor' innondi. Scritture, e ad interpretarle nel loro fenfo più vero: Tune aperuie illis fonfum, ne intel-Luc. 14-45. ligerene Seripeuras . Convien però quefto dono a i mondi di cuore per due cagioni , che scambievolmente concorrono ad aiutarfi. Conviene perché la mondezza di cuore giova ad intendere le Divine Scritture : e conviene perchè l'intelligenza del-

altiffimi; e poi non fi facevano punto feru- da quello, e da quello, andandole a mempolo di tener Jacolicienza fempre imbrat- dicur ne' Volumi facri. Nel rello Besti tata direptine, diffraudi, di littobetic e di immensiati in via, qui monilanti in legio danni gravifimi fatti ai poveri. Però dille Domini; e poli Brati qui firzuname refinaccifico, che ai bapni eletiori, che loro no se'au, dille il Scimiti a; non diffe ance non divietava, aggiugneffero gl' interiori, ei qui feruenneur toftimonia Domini. e poi Pfin non auvicava, aggingneuero gi interiori, i e qui jerimentar espinama Domini, e poli con atti di limofina ancor frequenti, che Bara i immauliati in via, qui ambilati in gli juurgafiero dalle preceditte eltorioni i e lege sin. Vero è, che ancora la intelligentaliora i, che farebbono affatto mondi. I sadelle Divine Sectiture giova di accrete E però ecco ciò, che vuoldire quell' Omnia fecre la mondezza di cuore, giacchè può Eperò ecco ciò, che vatod dire quetti Omana i terre i montezza di cinore i giacche può manda faura volvi. Vatol di che fin monde: diffi che finno le Scrittura Divine come il rebbono totalimente, e non farebbono co- Partolo, il quale con le fine onde, non mechilavai filo cestino di finoti con fom- folimente punifica; ma arricchific e i di mo affanno, e non lo lava di dentro. E' dove i l'iumi di tutte le Gienze umane vero che la limofina giova a caneclai fren- [edinooperate hene fedel con effos si di za dubbio i peccati, come l'Angelo diffe al molto fracidume, e di molto fango, qua-Too. 12. y vecchio Tobia: 19/2 off qua purgas parenas. Il fono i vizi che lafciano 3 l' emulazione ; Ma li cancella fol come disposizione . E albagia , l'ambizione , la temerità que-però fe tuper dificazia ti truovi immerso fito all'incontro , non folo non lo porta, ma ne'peccati di fenfo fino alla golla, falla pu- ancor lo leva, con lafciar dov'egli inondi re, che molto ti gioverà ad ottener da una piena d'oro, che basta a far ricca ogni Dio grazia di ufcir dal lezzo in cui giaci . anima di virtu. Così tu vedi , che i Santi Ma altro è far la limofina, affine di otre-più eruditi nelle Scriture fono flati i più ri-ner da Dio grazia d'infeir dal lezzo : altro guardevoli. Nè è maraviglia : Confummaèfarla affine di ottener grazia di giacere in sis abbreviara ( quali fono i tasti precetti tal lezzo fino alla fine, e dipoi falvarfi. di perfezione epilogati in un volume sì Ciò non farebbe un volere, che la limofi- piccolo qual'è quello delle Setitture Divina cancellaffe i peccati; ma si ben'un vo- ne ) Consummatio abbroviata inundabie juler che gli fomentaffe . Chi può però mai firiam . Non credere però che fia male fperetendere un tal portento?
Confidera, come a questa Beactudine prendere questi detti ch'io ti propongo, e corrisponde il dono d'Intelletto: il qual in considerarli, mentr'essi possono fare che consiste in un'alto lume Divino, che sol la fantità non solo in te scorra a rivi, ma

#### XIII.

### Benei Pacifici , queniam Filii Dei vecabuneur . Matth. t.

Onfidera, che la pace fu diffinita già le Divine Scritture giova ad accrescere la sole voci , mentre chiamata su Tranquilmondezza di cuore. Che la mondezza di lisas ordinis. Un'ordine, qual'è quello che cuore giovi ad intendere le Divine Scr t. fi ritruova in una Repubblica, ben concerture, è indubitatiffimo, mentre non folo tatasi, matumultuante, a cagion delle rigiova, ma è necessaria. E qual fart quell' bellioni frequenti, che quivi accadono ; uomo di fana mente, che voglia infonde- non è fufficiente alla pace, perchè all'ordite un balfamo preziofo in un vafo fozzo ? ne manca la tranquillità . Una tranquillità , Vuol'egli onninamente che prima fi mondi qual'è quella che fi ritrova in una Repubil vaso. Così fa lo Spirito Santo. Non blica quieta, ma sconcertata, per man-vuole infondere i sensi delle Scritture in un camento di subordinazione nel reggimenvaso immondo. Che se pure qualcuno si to, non è nè anche bastevole a formar pavaronimionio. Cue le piùre qualcinio il 10, indone il e ancite oatrevole a formar pa-triovertà, che quantinque di mala vita in-terpretile Scritture affai dottamente, noni lita manca l'ordine. Bilogna, a goder vera tidare a credere, che ciò generalmente fue: pace, che vi fia ordine, e che vi fia parimen-ceda per dono infufo: fuccede per l'acqui, l'e tranquillirà. Offervato ciò, tu vedral Ro che colui ha fatto di tali interpetrazioni chi fieno coloro, di cui favella più propria-

tre alla parte inferiore tocca di comandare, i Giusti ordinarj; perchè se in essi si truova l'ordine, non fitrova tranquillità, tornando ogni poco l'ordine a sconcertarsi , per la ribellione frequente delle passioni , che in effi ardifcono ancor di tumiltuare: Expe-Jet. 14.19. Ravimuspacem, & ecce turbatio . Pacifici

ubbidiscano tutte alla volontà, come a loro Dominatrice, e fan che la volontà stia foggetta a Dio, non folamente ubbedendogli con prontezza, e con pontualità, mala però in qualunque accidente che loro accada, tu vedi ch'effi fono fempre i medefimi, sempre lieti, sempre piacevoli, sempre paghi, O'questisì che sono i veri Pacifici : Plus 155. Pax mulea diligentibus legem tuam: perciocchè in questo si truova per verità : Tranquillisas ordinis. V'è ordine, perchè v'è nell' interno loro la subordinazione

perfetta delle potenze, e v'è tranquillità, perchè una tale subordinazione non è facile a sconcertarsi: non perchè talora ne' che perturbazione tra i loro affetti : Quis Eccl. 7, 21. eft enim homo, qui nonpeccet; ma perch' ell'è perturbazione leggiera. E ben tu fai che un lieve moro eccitato talor da qualche infolente in una Repubblica , massimamente qualor sia sopito questo, non toglie punto la tranquillità univerfale, e così non toglie la pace: ficcome molto meno la tolgono que' fracaffi efteriori che in loro nascono dalle fuggestioni diaboliche: conciossiacche chi dira mai, che sia perduta la pace in una Repubblica, perche ivi i Cani della Città non fann'altro che strepitare? Che dici dunque in questo luogo tu ancora di te medesimo? Se non hai pace vera, impara almeno ciò che si ricerchi ad haverla . Un' ordine stabile, merce la subordinazione perfetta, con cui dipende dal fanto voler Divino : Johanni Acquieftico igitur ei , & habeto pacem .

mente il Signore, mentr'egli dice qui: Ben- i figliuoli di Dio, è manifesto, che a turi zi Pacifici . Sicuramente questi non fono dovrà parimente toccare l' Eredità , la quale mai gli Empj: perchè se in essi qualche vol- altro sinalmente non è che la vita eterna : si ta si truova tranquillità , come accade ne' filii , & haredes. E pur così dice Cristo: più perduti, non fi truova ordine : essendo Beati Pacifici , quoniam Filii Dei vocabuntir. il loro interno pienissimo di sconcerto, men- Sono però questi chiamati con titolo sublimissimo Figlinoli di Dio, perchè appunto alla superiore di ubbidire : Non est pax im procedono da figliuoli. I servi si sottometpiis: dicit Dominus, Ne meno questi sono tono anch'esti a' loro Padroni, ma perchè non ne possono far di manco; si sottomettono per timore, fi fottomettono con triffezza, sisottomettono almen con ritrosità. Là dove i figlipoli fi fottomettono al Padre per riverenza, e si fottomettono con alacrità ; e con amore . E così fan questi Giusti più fono per tanto quei Giusti più segnalati, che segnalati di cui parliamo, Si lasciano da Dio mortificate già le loro passioni , fanno che governare di buona voglia , come a lui pia- Rom 8.14 ce . E però gli fono figliuoli : Qui fpiriru Dei aguntur, bi funt Filii Dei , non qui fpirieniresistune, Ne ti maravigliar che Cristo non dica : Beati Pacifici , quoniam funt Bilii sciandosi in tutto guidar da lui, come sa un Dei; ma Beni Pacisci, quoniam Filii Dei vofigliudolo da un Padre amorevollssimo : che cabuneur: perchè nella frase Ebrea tanto è 16,6% moltistime volte dir' vocabuneur , quanto dir'erune: Domus mea, domus Oragionis vocabitur. E poi dir vocabuntur in questo cafo dà maggior enfafi, che non farebbe il dir erunt . Conciofliacche, che credi tu che volcfle Cristo inferire con tal linguaggio ? Volle inferire che questi Giusti ora detti . non solamente saran figliuo li di Dio, siccome sono ancora i Giusti ordinari, mercè la loro adozion soprannaturale; ma che chiaramente saran da tutti riconosciuti per tali , Santi ancora grandissimi non succeda qual- come da tutti è riconosciuto per oro, quel ch'è già lustro. Cosi su detto parimente di Crifto : Filius Altiffimi vocabitur : non perchè non dovesse esservero Figliuol di Dio, e Figlinolo ancor naturale; ma perchè dovea effere in modo tale, che non farebbe potuto mai dubitarfene, se non da chi per invidia havesse a bello studio serrato gli occhi, come fan le Nottole al Sole: tanta farebbe stata la sua integrità , la fua fapienza; il fuo fenno, la fua dolciffima affabilità verso tutti . Tu per ventura sei Figliuolo di Dio, perche sei giusto . Ma vivi in modo, che chiunque ti conside-ra, o ti conosce, habbia tosto ragion di stimartitale? Il segno più indubitato che n'hai da dare ha da effer questo : l' abregolato ditutte le tue potenze, ma che sia bandonamento totale di te medesimo in mano al Padre, ch'è la soggezion più perfetta che possi usargli , Ma come darai segno di un tale abbandonamento tit, che sei Confidera, come questa pace ora derta tanto facile all'alterarti in ogni occasione ? è segno altissimo di Predessinazione, per La pace si paragonata ad un siume, che, chè se tutti coloro che la posseggono sono sempre simile a sè, corre a letto pieno; non.

fu giammal paragonata ad un torrente : Parificantes: Homines divites in virtute, Orc. Eco 14.6 Veinam accondiffes mandata men, falta fuiffet Pacificantes in domibus fuis : Che però fetu 11.8. 18. ficut flumen pan tua .

III. ragion'e, perche a disporre un. Giusto per- ne, se ancoratu ne tuoi mali sarai pacifico. fettamente in ordine a Dio ( ch' è quello union di un tal cuore a Dio, fignificata con questo nome di pace, che importa perfe zione ancor politiva. La mondezza è prounione ha dovuto prima precedere la mon dezza, e non la mondezza all'unione :- ch' è quello appunto che notò già San Giaco-\$4 1.7. autem de urfum oft fapientia , primim quifegno di quella perfezione anch' eroica a eni posta aspirare sopra la Terra. Perché se la perfezione confitte nell'amar Dio , è indubitato che colui l'ama più, il quale al fanto voler suo si congiunge in tutte le cose con più imperturbabilità, con più intrepidezza, e però gli ferba più pace : Iuflificari erto ex fide, che dobbiam fare, fe vogliam' 2. 1.1. effere non folo Giusti, ma Santi? Iustifica-ti ergo ex fide, diste l' Appostolo, pacem habeamus ad Deums. So ch'e da apprezzarfi ei, ma ancor Pacificatori, il che non è da folo qui : Benet Pacifici : non perche i zi beatiffini - mentre fan fu la Terra l'uffizio naturale; ma perchè havendo egli in turte le precedute Beatitudini voluto fol collo · care quella virtù a cui ciascuno può giun-

per eife puoi date fcorgere)pareva più con-· veniente che faceffe il medelimo ancor' in quelta, Si aggiunge che in neffun'altro luogo delle Scritture coloro i quali attengono atrattat paci fono detti Pacifici . ma si bene

vivi solo a te , ritirato nella tua Cella, se sei Confidera, qual fia la ragione onde Cri- indisposto, se impedito, se mabile ad escre fto mife queffa Beatitudine in fettimo luo- ancoratu Pacificatore, non però ne fucces go, cioe dopo la Mondezza di cuore . La derà che resti escluso da questa Beatitudi-

Confidera, come a quefta Bearitudine che si è pretoso con la sesta Beatitudine, e corrisponde il dono della Sapienza : percon la fettima y eranecessario procedere ciocchè consistendo la pace, come si è detin quelta forma : Prima purgarlo con la to, nella tranquillità del buon'ordine, chiamondezza di euore, che importa nel fuo racofa è che ciò non può confeguirfi fenza genere perfezione fol negativa, quantun- un tal dono, mentre la Sapienza fi è quella que fomma ; e poi promuoverlo alla totale alla quale in qualunque genere fi appartiene stabilir l'ordine, e mantenerlo dapoi ch' egli e stabilito, e ricomporlo, e ridurlo, le mai sconcertifi. Così tu scorgi, che in pria disposizione a vedere Iddio, l'unione qualunque Repubblica tocca a i Savi inviad amarlo. E perchè prima è il vedere co- gilare fu l'ordine in lei dovuto: così nella si gran bene, dipol è l'amarlo, però all' milizia, così nellamedicina, e così in cutte l'arti ancora mecaniche: mercecchè in tutte non ne può giudicare, filorche chi è.favio intal'arte, cioè chi conosce le cose mo a suo proposito, quando scriste : Que spetranti adella per la lor cagione suprema : " or ; te. l's sapiens Architellus fundamentum posui . dem pudicaeft, deinde pacifica . Nel refto Senon che quella Sapienza, la qual' è doqui scorgi l' uomo arrivato all' ultimo no dello Spirito Santo , è quella Sapienza altiffima la qual conofce la cagion prima ch'è Dio, e secondo quella si regola in ogni affare, affinche fiarcito. Anzine meno è una Sapienzatale qual' è quella che acquistass da più d'uno per via di studio, o per via di fagacità. E'una Sapienza infusa in noi dal medefimo Spirito, la qual ci fa praticamente conoscere ad ora ad ora quello che più piace a Dio nelle circostanze occorrenti per muoverci ad operarlo . E però di quetta convien che tu t'innamori, chiealtresi l'interpretazione di chi per Pacifici dendola sempre a Dio con tutto l'affetto, intende qui coloro i quali dann'opera di giacche non l'ha chi è più dotto , chi più riconciliare a Dio i Peccatori da lui rubelli , erudito, chi più eloquente, ma chi è più sur 7.7. Ma questi per verità, non solo sono Pacifi. Ida Dio favorito nell'orazione: Invocavi, es venit in me fpiritus fapientie. Ond'e cheanto atnitti di poter'effere, E pure Crifto, fe cora una femplice vecchiarella può possevogliamo flar forti nella Volgata, ha detto derla talor più d'ogni scienziato, che renda sublimi oracoli dalle cattedre . E però Pacificatorinon fieno anch'effi beati, an- attendi a chieder sempre a Dio, che t'illumini, cheti affilta, cheti ammaelfri in tutte proprio, per eni vi venne il Figliuol di Dio le cofetue, e vedrai con quanta fapienza arriverai a ferbare ogn'orail buon' ordine del tuo interno, ficche in tutte le cose soggettifi sempre a Dio , come ii ricerca per gere , pur ch'ei voglia ( come tu fcorrendo goder in elfo alta pace .

XIV.

XIV.

Benti qui perfecutionem parimeur propter juftiziam : quoniam ipforum eft Regnum Calerum .

Onfidera, che se tutto quell'oro, il qual tu miri nelle Sale de' Grandi, negli abiti, negli arredi, fi andaffe a mettere in un crogiuolo ben' acceso, se ne scoprirebbe infinito, che da tutti è flimato un' fpurio . Così accade nelle virtà. O' quan- tù vera : Igne me examinafi , & non eft Plics. te ve ne fono al Mondo di falfe, eziandio in inventa in me iniquitas. come non accade qui ricer Grandi. Connutroti perché fin' ora non care, et quella Beautudine fa fegno espref. è fopraggiunta ad effe una perfecuzione gagliarda, in cui fi comprovino, godono ancorail credito di fincere. Non ti dia però terminato di perfezionar tutto l' nomo , in ordine a se, in ordine al proflimo, e in ordine a Dio , aggiunfe anche quefta : Ben si qui perferntionem patiuntur propter juftite per ventura di effer già Povero di vero vero spirito, Misericordioso di vero spirito, Mondo di vero fpirito, Pacifico di vero fpirito, non ti fidi sì presto di te mepersecuzione. Allora alla tua costanza si scorgerà, se quelle virtà erano in te veramente di legafina, o di legafinta. Non tanto è però questa una nuova Beatitudine , quanto un comprovamento delle passate, o ancora un raffinamento . Pertrarne male. Questo è il proprio crogiuolo fuffineris , has oft gracia apud Deum . E nem pari prepter juftiriam . Effer derifo , Crifto - Tu non intendiuna verità ch'è si pure tu non vuoi dire con San Bernardo, piena di maraviglia - Anzi allora ti reputi con San Bernardino , e e con altri , chei tu beato , quando ogni ben che tu fai, Povert di Crifto fono da lui tenutti in grado

contrario. Crifto vuol, che beato allora ti reputi, quando ogni ben che tu fai , ti ridondain male, emale gravifimo , che tanto propriamente fignifica questo nome che ascolti qui di Persecuzione . Significa un' insestazione terribile che ti voglia levar la quiete, levar la robba, levar la riputazione, levar la vita; ne ceffi fiibito, ma ti feguaindefessamente. Non fistima provato giammai quell' oro , il quale appena posto nel suoco, n'e tolto a un tratto. Si stima provato quello, il quale più che vi oro puriffimo, manon è : egli è un'oro ftà, più diventa plendido. Etale è la vir-

so di Predestinazione, perchè ficcom' ella presuppone in se tutti i meriti delle Beatitudini dette innanzi, così ne prefippione maraviglia, se Cristo alle sette passate Bea-attudini, con cui parea ch'egi havesse già vato chi dallo stato d'Idolatra medesimo è repentinamente paffato a divenir Martire , ch'e quanto dire a vincere fin la fomma di quance persecuzioni mai fieno al Mondo . Ma questo è un miracolo nell' siam. Ha voluto egli, che quando paja a ordine della Grazia, com' è nell'ordine della Natura, che uno di Pigmeo fi cambi spirito, Mansieto di vero spirito, Contri-to di vero spirito, Amante della giustizia di pazienza qualche grave persecuzione, cl vuole ordinariamente un lungo efercizio di tutte quelle virtu che Crifto riftrinfe in questo suo tanto notabile Settenario , ch' defimo , ma aspetti il tempo in cui per e quasiun Compendio di tutta la Santità. voler tu professare con libertà qualunque Diffi, a tollerar con pazienza: perchè ciò Woler tu protenate con inorta qualche accepa val qui quella parola parimante. Non ha di virtà tali, incontrerai qualche accepa val qui quella parola parimante. Non ha Maray. > quel luogo : Mulen paffa fum bedie per vifum preprer eum ; ma l'ha paffivo a un tempo stesso, ed attivo, come in quell' Gal ;+ altra : Tanen paffe eftis fine caufa ? perche fignifica un patir non forzato , ma ciocche il fommo della perfizione non è volontario , qual'e quello de Martiri Ci-fartutto quel bene che in d:tte Beatitudini il Bai . E ad un tal genere di patire of fi contiene: ma è far tutto quel bene, e ri- parimente promefio il Regno de Cicli in termini così espressi, come già in promefd'ogni virtà : Si bent facientes , patienter fo alla Povertà nella prima Beatitudine , affine di mantener la dovuta corrispondenperò figurati che questa ancora di tutte za tra il merito, e il guiderdone. Per-le Beztitudini fia la somma: Persennio- ciocchè il Regno importa di suo concetto due pregi altiffimi : dovizia , e dominazioinfultato, calunniato, infidiato, traccia- ne. In quanto importa dovizia, è promefto a morte , per qual cagione ? Perchè fo a i Poveri. In quanto importa dominati vuoi diportare da Cristiano sedele a zione, è promesso a i Perseguitati . Se

ti ridonda in bene. Ma Ctifto vuole il di Martiri: e perè tanto a gli uni , quanto

a gli altri si dice con una medesima forma che il Cielo è loro. Nè ti stupire che non fi dica ch'egli farà, ma che fia : Ipforum eft Regnum Calorum . Perche qui non favellafi di que' frutti , che porta seco la Gloria del Paradiso, come si è savellato nelle altre Beatitudini precedenti ; ma favellasi folo di quel diritto che si habbia ad essa. E quelto non è suturo, quali sono quei frutti: ma è già presente. Chi per Crifto è povero, chi per Crifto è perfeguitato, è riputato in Paradiso come uno il qual' è già divenuto Padron d'un Regno, ma an-

ridisci al pericolo di ridurti ad un tale stato. Considera, come a questa Beatitudine non si dice che corrisponda alcun dono in particolare, perchè le corrispondono tutti . Le corrisponde il Timor di Dio , perchè questa è la prima armatura contra ogni persecuzion che ti sopraggiunga; il timore di offender Dio, se ti dai per vinto . Le corrisponde la Pietà, perchè questa al Timore aggingne la riverenza, aggingne il rispetto, aggiugne l'amor filiale. Le corrisponde la Scienza, perchè questa ti sa conoscere il sommo bene, che vi è in istar fermo a detta persecuzione, e'l mal che v' è in ritirarfi. Le corrisponde la Fortezza, perchè questa è, che ti dà ancora coraggio da difprezzarla. Le corrisponde il Configlio, perchè questo ti fa appigliare a que'mezzi, che fon più atti a rimaner vincitore . Le corrifponde l'Intelletto, perchè questo è che t' illumina a saper fare opportuno ricorso a Dio per addimandargli la sua assistenza, e il fuo ajuto. E le corrisponde per ultimo la Sapienza, perchè questa ti fa operare in tal genere di battaglia con quel possesso, il quale è proprio non di un principiante, che appena sa menar l'armi, ma di un Comangià che Sanfone, perfeguitato agramente da'Filistei, cedesse alla loro forza, gli taqui se colie , quod vita ejus , fi in proba- contrare . XV.

Beatus vir cujus est auxilium abs te : ascensiones in corde suo disposuis : in valle la. crymarum inloco quem pofuis. Pfalm. 83.

Onfidera, che se tu con le forzetue A havessi da conseguire quelle virtà, che costituiscono le tante Beatitudini , meditate ne' di paffati , dovrefti affai fgomentarti, perchè da te non puoi nulla. Ma tu cora non lo possiede. E pur tu tanto t' inordevi fondar la speranza in Dio. E posto ciò, dichetemi ? Bearus vir cuius eft auxilium abs re, odi che a lui dice il Salmifta . Perchè chi ha seco l'ajuto del Signor suo, può confidare di giugnere ad ogni altezza di perfezione anche sublimissima , qual' è quella che in queste Beatitudini stà ristretta. Vero è che il Signore non ti divieta, ch'oltre l'ajuto suo, non ti procacci quello ancor di qualche buon Padre spirituale, che t'indirizzi in sì gran cammino . E però il Salmista non dice: Bearus vir cujus auxilium tu es, perchè tu non creda di dover sempre ricevere da Dio un' ajuto immediato : dice Beatus vir enjusest auxilium abs re, perchè tu intenda, che Dio vuole spesfo ajutarti per mezzo d'altri . Ma in questo caso medesimo sei beato : perchè alla fine sempre Dio è quegli da cui ti viene l'ajuto, ancorchè non sempre ti venga immediatamente . Anzi più delle volte ti vorrà Dio ajutare per mezzo altrui , richiedendo così la disposizione soave, con cui procede nella sua Provvidenza. Che petò quando quel faggio vecchio Tobia ienti dal suo figlinoletto ch' egli non sapea ben la strada di andare a Rages, non gli rispose: Va, che Dio t'ama tanto, ch' egli dante agguerrito. Dalila, quando bramo fi torrà cura di fartela ritrovare : ma gli diffe: Và, cercati uno, che te la infegni : Inquire tibi aliquem fidelem virum , qui eac glio sette crini, che suron simbolo, come secum, salva mercede sua. E questo è un' c'insegnano i Padri, de' sette Doni dello avvertimento di sommo peso. Non ti por contenant i Paari, de lette Doni dello javveruniento di lommo pelo. Non ti por Spirito Santo pur'ora detti. Seperò ti ce-la te con baldanza in si gran cammino, di vilmente ad ogni perficuzione, che ti la mossa nel fervizio divino, guardati che il Signor debba sossiteri di persona a Beseciò non proceda dall'haver il Demonio, sus vur cupus est auxilium sobre, non Besefatto anch'egli l'insesso consocio del propositione del propositione del procede dall'haver il Demonio, sus vur cupus est auxilium sobre, non Besefatto anch'egli l'insesso consocio del procede del procede dall'haver il Demonio, sus vur cupus est auxilium sobre, non Besefatto anch'egli l'insesso consocio del procede dall'haver il Demonio, sus vur cupus est auxilium sobre procede dall'haver il Demonio. rò prega continuamente il Signore, che ti non fi ha da pretendere. Prega bensì Dio, faccia degno di posseder tali Doni a quell' che com'egli mandò già un' Angelo a indi-alto segno, che si ricerca per conseguir rizzare il Giovanetto Tobia, così mandi questa eccelfa Beatitudine, ch' è la coro- anche a te, se non un'Angelo, almeno un' na di tutte : Hoe pro certo haber omnis uomo il più Angelico che si possa da te in-

III.

tione fuerit, coronabitur. Manna dell' Anima.

Considera, come posto sì eccelso aju-Mm 3

L .. j.

111.

il suo Angelo die ad Elia, da potervi ar- gradi, rivare fol che tu voglia, ma al modo umache qui tu ascolti: Ascensiones in corde suo

ne men sono salti, Confidera, come per queste ascensio-ni le quali il Giusto ha disposte dentro il cuor fuo, puoi faviamente intendere con alcuni quelle Beatitudini già fpiegate ne' di trascorsi , dacchè ascensioni veramente fon quelle, ed ascensionitra se dispofte , mentre una mirabilmente dispone all'altra. La povertà di fpirito ( che confifte nel gran disprezzo di quei beni esteriori, che ti ritardano dal correre più spo-

to, qual' è quel che da Dio ti viene nel I trare in te stesso, a ripensar tanto male modo detto, tucrederai di poter tosto ar- da te operato, ed a piagnerlo amaramenrivare a quella gran perfezione, che tu de- te; e così fa che tu dalla Manfuetudine fideri; ma t'inganni a partito. Vi arrive-alcenda a quella Compunzione che da rai, ma bensi paffo paffo, Però tu vedi Crifto è chiamata Lutto, Il pianto di tanche ancor di un Giufio così ajutato di to male da te operato ti dispone a voler Dio non dice il Salmifta: Volatus in corde compensarlo con altrettanto di opere (no disposuir , dice ascensiones . Perchè i buone , e così fa che tu dal Lutto ascenvoli a pochissimi son donati . Equesta è da alla brama ardente della Giustizia . La la cagion principale per cui sì pochi an- voglia di operare del bene affai ti dispone che arrivano a farsi Santi . Perchè i più a volerne sare anche più di quello a cui bramerebbono con San Paolo ritruovarsi ti conosci strettamente obbligato ; e codi fubito al terzo Cielo, E il Signore non sì fa che tu dalla brama ardente della giuvuol cosi. Il Signor vuol che fi ascenda, stizia ascenda ad esercitare ancor' opere di non che fivoli, per darcipiù da meritar pura mifericordia, cioè di foprabbondan. nella forza, che facciamo anoi stessi, vin- za, e di supererogazione. Il far più becendociapoco apoco, come fi fa nel fa- nedi quello a cui fei obbligato ti difpocendocia pocoa pocoa, comen fa nel 12- neci quetio a cun 161 obbligato ci diffo-line aduralzo Monte: Fraire, 6- afenda- ne a configuri da Dio grazia maggiori di mus ad masum Domini. Qual metito ha-verbeb gia configuito il Pofetta Elia, char a pungar l'anima una da qualunque fe quel buon'Angelo, ji quale l'incèsi macchia; e così fa che ru dall' opere cuminane fino alla cima del Monte Oreb-bo, gil havelle prefiate l'ale, per da ne-o purità di cuore, a cui focto fogglia mon-sisi, da volarii fulnio : Il fino merito il tata fi odizia giagnere, a l'apurgar pialcea nella costanza ch'egli hebbe da esercita- si posta l' anima tua da qualunque macnena conanza en egu neone na esecución in pona i anima cua ca quaunique mac-re, caminando di, e note inceflante- libra it difione a far rutro unito con mente, per una via si dififirofa, si de- Dio, e così fa che su dalla mondezza ferra, si lunga, qual era quella per cui fi di cuote a fecnda a quell'alta pace in cui andava a un tai Monte. Non si figurare si riposa chi è giunto finalmente alla somperò, che il tuo Padre Spirituale, benchè mità della persezione . Se però queste si un'Angelo, ti habbia da porre quasi ascensioni sono, come tu scorgi, si ben l'ale alle spalle, per sarti senza pena arri- disposte, non sarebbe una strana temevare alla fantità, Non ti sia poco, che ti rità il voler dalla prima immediatamendia tal conforto, qual fu appunto quel che te volare all'ultima ? Bifogna andare per

Considera, come il salire di questa fotno, ch'equanto dire, col fare un passo, ma sino alla cima di un monte altissimo, e poi l'altro. E queste sono le ascensioni, qual'è quel della persezione, riesce senza dubbio di pena grande, Ma pur non ti difbefnie, Son falize, non fono voli ; anzi sbigottire : perche alla pena proporzionato ti dovrà poi corrispondere ancora il gaudio. Quindi è , che come nelle Beatitudini fono i gradi secondo i meriti , così vi fono secondo i lor guiderdoni : proposti però sempre da Cristo con un metodo sommo, di tal maniera che ciascun d'effinon folo in sè contien fempre il ben dell' antecedenti , ma lo trapalla . Così tu miri che grande di certiffimo è il giuderdone che Cristo viene a prometterti in primo luogo, mentre ti dice che tuo c il dito alla perfezione ) ti dispone al dis- Regno de'Cieli . Ma ciò non basta , perprezzo ancora di te', ed alla mortifica- che tu gli potresti opporre , che molti zion delletue paffioni , maffimamente più ancora fu la Terra hanno un Regno, e pur fervide, e più feroci, e così fa che tu non lo godono, atteso che ne manca dalla Povertà ascenda alla Mansuetudine . loro un possessi faldo , e sicuro . Eperò La mortificazione di tali passioni ti dif Cristo in secondo luogo ti aggingne che pone a potere con animo più posato en- tu possederai il suo Regno celeste : ne

lo possederai come un Regno sondato su rare in te senza te medesimo? T'ingan-l'onde istabili, qual' è quello di un gran ni assa. S'egli procedesse così, non ti Corsaro di mare: lo possederai come un Regno in Terraferma. E perchè moltivi mentre del Giusto dice dunque il Salmisono che possegono un Regno di Terra sta: Beasus vir cuina est auxilium abs se , portion della loro capacità, ch' è affai to, che ti ftringe a disporre le tue ascen-limitata; va Cristo innanzi nel quinto luogo, e ti aggingne che nel tuo Recora di quello, che tu potessi bramare dentro i termini del tuo merito, con usarti a tal fine non sol giustizia , ma fono che nel loro Regno hanno un benon però hanno un ben fommo , qual' meriti.

ferma, ma non vi hanno confolazione a dimostra la forza valida della grazia che cagion de'gravi disgusti che vi ricevono ; lo conforta : mentre dice : Ascensiones in va Crifto incanzi in terzo luogo , e ti corde suo disposuie , dimostra la necessità aggingne che nel tuo Regno tu vivrai ch' egli ha, non ostante ciò, di coopeconsolato. E perché molti vi sono che rare. Fa dunque ancora tu ciò, che a nel loro Regno vivono consolati, ma te si spetta. Comincia ad esercitatti con non appieno, per mancomento di varie qualche forte più speciale di studio in quefoddisfazioni di più, che vi bramereb le Beatitudini, fecondo l'ordine che qui bono; va Crifto innanzi nel quarto luo- ti vedi prescritto da Gesù Cristo : mego, e it aggingne che rel tuo Regno dita i loro fenifa apprezzale, ammirale, ton folivirai confolato, ma farai fazio. efamina te medefimo intorno ad effe : e E perché moli vi fono che nel loro quandoti fembrerà d' efferti alquanto ap-Regno possono giugnere per ventura a prosittato già in una , trapassa all'altra :

Considera, come in far ciò dei tener semgno per contentarti davvero ti verrà da- pre a memoria due avvertenze, che fono to un bene eccessivamente maggior' an- necessariissime. La prima, che queste ascenfioni fi fanno in una Valle di lagrime, in Valle lacrymarum, dove però nessuna Beatitudine fi può mai confeguir in grado perancora misericordia . E perchè molti vi setto, attese le miserie infinite , le distrazioni, i disturbi, le tentazioni, che qui ne maggior di quello che meritano, ma ti affediano. E però nonti perdere giammai d'animo, se non ti par d'arrivare alla è quello di vedez Dio ; va Cristo in- perfezione. Segui pur sempre più costannanzi nel festo luogo, e ti aggingne che te, ad ir su dalla valle al monte, e vi arrinel tuo Regno tu vedrai Dio chiaramen- verai quanto basta. Il mal'è quando a mezte. E perchè a questo tu potresti per zoil monte ritorni, per gran viltà, a preultimo ancor' opporre che il veder Dio cipitarti nell'infimo della Valle. La feconnon è tanto, quanto sarebbe il potere da si è, che queste ascensioni si debbono anche arrivare a rassomigliarlo con per- far da ciascuno in loco quem posuis , cioè fezione; va Cristo innanzi, e ti aggiugne in loco quem possiti illis Deus, come chio-in settimo luogo, che nel tuo Regno sa santagotimo: vogito di nello sato tu sarai simile a Dio tanto quanto mi figli-sito. Non sar però come certi, che senon nolo è fimile al Padre, ch'è la fimilitu- fanno avvanzarsi alla persezione, dan dine più perfetta, a cui possa giungersi. sempre di ciò la colpa allo stato, in cui Non ti par dunque che Cristo habbia Dio gli ha posti: e peròsempre istabili, affai ben disposte anch' egli ne' premi le sempre inquieti, vorrebbono andar vafue ascensioni ? Non ti sia dunque mole- gando di mestiere in mestiere , di casa in flo di andarle tu disponendo ancora ne' casa, dichiostro in chiostro. O' ch' error massiccio! In ogni stato si truovano di Considera, che tu molte volte pro- gran Santi. Se però tu nel tuo non sei ta-poni bensì queste ascensioni di meriti nel le, dà la colpa a te, non la dare allo stato con tuo, ma non le diffoni, perchè tuo. Non dicogià, che le seitutti ora in non vai divisando bene sra te quali sieno i mezzi da poter per esse sali sieno i mon la facci miglior che ti sia possipeditamente. E però senti ciò, che dic ci i Salmista: Beasus vir essus esse diposito de la possibilità tua qualità: ma dico bene,
che quando tu già l' habbi eletto una
lium abs te: assemblemes in cerde suo disposito.
Non dice proposite, dice dispositi, timque sia vero, che due cose t' han da
Pensi forse tu che il Signore voglia ope-

contuttociò tu non hai punto a riporre la tua fiducia nella cooperazione, ma tutta in quella grazia, che Dio ti vorrà concedere. Epostociò, perchè tanto andar techta, più vagando ? Confide in Domine, & mane in loce eus. giacche a Dio tanto è facile darti la fua grazia in un luogo , quanto in un'altro.

#### XVI.

Be eris in compere illo: Scrutaber terufalom in lucernis , & vificabe super vires defixes in facibus fuis , qui dicunt in cordibus fuis : Non faciet bond Dominus, & non faciet malà . Soph. 1. 12.

Onfidera , come per Gerufalemme a s' intende qui qualunque anima Cristiana, eletta già da Gesti per sua abitazione, ma pur troppo a lui sconoscente . E però sa egli saperle, che non fi fali, perciocene in sempore illa , cioè in quel dì , che sarà prefisso da lui per addimandarle ragione del mal commello, la ricercherà, quanta ell' è, molto attentamenne : Serneabor Lerufalamin lucernis. Tu fai , che quella donna Evangelica , la quale intendeadiusar vero studio , e vera follecitudine in ritrovar la finarrita dramma, accese però di subito la lucerna, accendit lucernam, E un tale fludio , e una tale follecitudine , vuole il Signore , che arguischi in ello anche tu da quetta fua quali formola proverbiale, con cui ti afferma, che la lucerna eglitularà nella cerca che farà d'ogni opera tua. Se pur non vuoi dize, che la lucerna nel ricercare le cofe fuole adoperarsi specialmente a due fini , o per vederle, quand'elle fon fra le tene-bre, o per discernesle, quand'elle son più mipute, che appariscenti . Ad ambedue questi fini ha qui allufo parimente il Signore con un tal detto . Tu nel mal grave ti di, perchè, s'egli è interno, Rà nel prosondo del cuore, e s'egli è esterno , stà fepolto ancor fra le renebre, o dell' occultamento, o della obblivione. E nel leggiero tifidi, perchè tu apprendi, ch' egli sfug- ranghefempi di Cristo, e d' innumerabili girà l'altruivifta. Ma a che fedarfi, dappoi che il Signore ti dice, ch' egli ha lucer- dovrai tu quel giorno apparir tanto più ne a dicuoprir ciò che vuole ? Serveaber manchevole: Surrenit Elias qualignis , & Lechardem in hierrais. Vuoi tuche il Signor verbumiffumquafi facula ardebas, Circonnon adoperi in te lumiere sì rigorofe a dato però da tante, etali lucerne di . che Adoperale tu prima date med fime, giac. farait Potrai tu pur' uno nascondere de'

Dio, e la cooperazion che tu prefii ad che fià feritto che si nosmeripso dijudicare. 1. Con.11., una tal grazia, come si difle pur' anzi ; mue, non mique judicaremur. Confidera, come una lucerna è bastevo-

le affin di trovar le cofe anche a notte folta. Contuttociò non dice il Signore : Scrutabon Ierufalem in lucerna, ma in lucernis , acciò che tu sappia che non tien' egli apprestata una lucerna sola per ricercarci , ne tiene molte, tanto nel giudicarti vuol' egli mettere tutte le cose in chiaro. La prima sucerna, che farà ancora la massima, è l'increata, cioè la fua Divina Sapienza, che fcor- Hebrana ge tutto, fatutto, e diftingue tutto : Nen oft ulla Creatura invisibilis in confectu ojus ; e quella è altresì la più formidabile fra quante egli è per ulare. L' altre lucerne sono tutte create, e tra queste la prima faranno gli Angeli, tanto buoni, quanto cattivi, i quali come fon di natura spirituale, così da per tutto fcorrono, e da per tutto ci scuoprono, pill che faci: Qui facit An. Hebr. b x geles fues fpiritus , & miniftres fues flammam ignis . E questi farà il Signore quel dì comparir come testimonj di tante tue operazioni.La seconda lucerna sarà il lume si vivo della tagione, che in te folendette, conforme a quello: Signarum eft fuper nos lumen vultureni Demine. A quefto lume , Pf. 4che procuri ortu di reprimere più che puoi, vedrai quel di chiare in fommo le tue bruttezze: Incerna Domini fpiraculum homini , qua investigas emnia fecrota ventrit, cioe memoris, in tui fi ferberanno le specie di tutto quello che in te passò, o di pensieri; o di parole, o di opere. La ter-za lucerna si è la legge, dettata da Dio medefimo di fuabocca, e che tante volte ti udifti tu ricordare, or da' Predicatori fenfatt, or da'Padri spirituali, or da' Libri facri, e pur la sprezzasti : Mandaeum lucer- Prov 6 3. na off, & lex lux. E questa ancora ti mostrera vivo vivo ogni mancamento . La quarta lucerna farà il Sol, che di giorno ti vide far tanto male; faran le Stelle, le quali te lo videro far di notte a anzi faranno la Terra, l'aria, l'acqua, le piante, e per dir breve tutte quelle Creature , di cui ficeome tu ti fervilli a peccare, così Dio quel Job te vi di ferviraffi a manifeftarlo : Revelabune Cali iniquitatem ejus, & terra confurgee adversàs eum . La quinta lucerna finalmente fa-Santi a lui si fedeli, al confronto de' quali

al prefente t'infingi quel che non sei , ma allora non potrai più! Allora tutti coloro, che come te hebbero il loro bello fol nell' Sophiliti efterno, faran finiti : Difperieruns omnes inveluti argento .

111.

Considera, che, se tante, e tali lucerne vorrà cavar fuori il Signore, per indagare tutt'i difetti intimisimi, ancor di Gerusalemme, ch'è quanto dire di qualunque anima, o fanta di portamento, o fanta di professione; molto più fembra che similmente egli debbale cavar fuori, per indagare quegli di qualunque anima scellerata. E pure verso queste il Signore qui muta forma, e dice fol tanto, ch'egli la vuol' vifitare : Et vifsabo fuper vires defixes infacibus fuis . Ma non re ne stupire, perchè quanto a queste anime fventurate è di avvanzo un' occhiata femplice, tanto manisesto è il lor male. Però tu devi notar prima chi sieno quei , che il Signore qui dichiara per fiffi nelle lor fece: Defixes in facious suis, o come legge l'Ebraico, congulatos, congelatos. Sono i peccatori ostimiti, cioè quei peccatori, che ne i beni fecciosi di questo Mondo, ne'loro piaceri, ne'loro guadagni, nelle lor glorie trovano pace. Questi fon quei che vi si fissano più: perchè que' peccatori, i quali vi hanno de frequenti travagli, o per le malattie che v'incorrono, o per le calunnie, o per le contraddizioni , non vi fi fillano tanto: ma or'vi cadono, or ne riforgono, come fa il vino su le sue fecce agitato con le percosfe. Quei vi fi fissano, i quali più vi fi truovano prosperati, come fa parimente il vino, il quale su le sue secce è lasciato stare . Però questi peccatori il Signore ha più particolarmente nel giorno estremo da visicare, cioè ha da veffarli, conculcarli, confonderh , maltrattarli, com' essi meritano : Er visitabo supervivos defixos in facibus suis. Le visite del Signore, quando tal voce nelle Scritture è pigliata in finistro senso, altro non sono che le calamità, ch' egli manda: Ecce Dominus egredierur de loco (no, ur vifitet iniquitatem habitatoristerra contra eum . Se non che le visite, ch'egli sa in questa vita de'peccatori, sono come di medico per sanarli: Vifeatio maenflodivis fpiritum menm . Quelle che farà nell'altra, fono come di Giudice per punirli : Indie judicii vificabicillos : de-bic enim ignem, & vermes in carnes corum, ignem di fuori, vermes di dentro, ne uransur, & fentiant, urantur con la pena del fenfo, fentiane con la pena del danno, ufque in fempiternum . E perchè questi, che futono

tuoi falli? Dove ti potrai rivolgere? Dove | prosperati nell'impietà, non surono da Dio andare? Dove appiatarti? O' come bene tu | visitati già come insermi, quindi è che saranno visitati in su l'ultimo come rei . O' quanto dunque hai da pregare il Signore, che nel peccato ti visiti immantinente; perchè s'eglitarda a farlo, che fia di te ? Quid Ifaot.

facietis in die visitationis de longe venientis?

Confidera, come pochi sarebbono su la Terra que' peccatori, i quali si fissassero lungamente su le loro fecce, se non procuraffero di scuotere ben da sè la paura di questa visita, la quale vien di lontano : De longe veniencis. Però dopo haver detto il Signore: Visitabo super viros defixos in facibus suis : foggiugne subito; qui disunt in cordibas suis : Non faciet bend Dominus, & non faciet ma-lè. Ma forse che di questi non se ne truovano ancora fra Cristiania O' quanti! O' quanti! Questi fono gli Ateisti, i quali siccome non postono andar tra noi, fe non vanno incogniti , così dieune, ma folo in cordibus Phis. . fuis , o che Dio non v'e, non eft Deus , o che , fe v'è, akro egli ha da far che penfare si per Job 2144. minuto alle cofe nostre : Nostra non considerat. Anzi quanti fono fra noi pure, che il dicono a mezza bocca, col palefarsi almeno a i più confidenti ? Và per le conversazioni di que' cortiggiani più fini, che tu conosci, di quei pesamondi, di quei politici; e mira, fe danno fegno verun di credere, che Dio debba far loro bene nel bene, o male nel male. Tutto il contrario. Se lo credessero. non porgerebbono altrui que' configli iniqui perutili ad avvanzarsi, ne tante volte vi si appiglierebbono anch' ess, procurando per via di trapole. o di tradimenti, di giugnere ai primi gradi. Ma perchè nulla ne credono, però fanno, come se altro Dio non vi fuffe, che il loro fenno . Però tu prega il Signore, che ne'tuoi peccatiti faccia conoscer subito, ch'egli v'è, con cavar fuori la sferza. Corripe me Domine, verumsamen in judicio, & non in furore tuo . Perchè Jesasate. nestuna cosa più giova a credere la gran vifita, la qual'egli ha da fare de nostri eccessi nel giorno estremo, quanto il vedere quelle, che ne và facendo al prefente, benchè minori. Là dove all' Ateifmo nessana cola conduce più, che il mirarfi ad un' ora stella. ed empio, eselice.

EJ TA.

XVIL

1.

### XVII.

Liberter eleriaber in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi.

2. Cor. 12. 9.

Onfidera, quanti furono i mali, da cui rimafe l'Appostolo sopraffatto in tientafei anni di vita da lui spesa in onor di Crifto . Prigionie, sferzate, fassate, accufe , infidie , improperj , discacciamenti . E pure da niuno di quelti mali fi fa, ch'egli mai dimandasse a Dio con istanza di essere liberato. Con istanza dimandò solo di esfere liberato dallo stimolo della carne: Ter Dominum rogavi , ut discederet à me : ter , cioè moltiffi ne volte, fecondo il linguaggio usato dalle Scritture. E ciò, non perch'egli cedesse alla tentazione : conciosfiacchè per favor divino gastigava egli il fuo corpo fino a tal fegno di tenerlo foggetto : Cafligo corpus meum, & in ferviturem redigo . E però lo spirito, dato a lui tentatore, non havea forza, più che di fchiaffeggiarlo; cioè di fargli, più tofto obbrobrio, che offesa : Datus eft mihi flimulus carnis mes Angelus Sathana, qui me colaphizer. E tuttavia quando l'Appostolo udi da Cristo ch'era meglio per lui stare come gli altri uomini fottoposto a quelle hacchezze, che porta feco la concupiscenza ribelle per lo peccato da noi contratto in Adamo: Sufficie tibi gratia mea . nam vireus in infirmitate perficitur, muto di modo parere, che arrivò a dire ch'egli in tali fiacchezze metteva volentieri ancor la sua gloria: Libenter gloriabor in infirmiratibus meis. E per qual cagione? per amor d'esse? non già : ma perchè quelle finalmente havrebbono stabilita in lui la virtù di Cristo: Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Tal'è il più legittimo senso di questo passo, e il più letterale . E tu da ciò impara bene , che la tua gloria non ha da consistere in venir privilegiato da Dio tra il volgo degli nomini, ed esentato da tentazioni, anche impure, anche ignominiose : ha da confistere in cavar da esse quel prò, che Dio con esse intende di apportare all' anima Tob. 13.13 tua: Quia acceptus eras Deo, necesse fuit, ut

sensasio probares se . Confidera, qual fia quella virtù di Criľ. fo, che per tali fiacchezze volea l'Appo- testino, si intimo, qual'è il senso, il qual stolo stabilire in se maggiormente. Era te la ricordi poco men che ad ogn' ora ficuramente quella vittà, la qual fu propria molestamente. Fu questo dato all'Apposto-

mansuctudine rispetto a quella degli altri-Quetto è quel più che Crifto già defiderò d'insegnare al Genere umano, ignorantiffimo in un sinuovo genere di dottrina : Discire à me, quia mitis sum, & humilis corde. E però questa si può dire ancora, che fusse per verità la virtu di Cristo; cioè la virtu e più predicata da Cristo, e più praticata da Cristo. Ora lo stimolo, detto qui della carne, valeva in fommo a tener l' Appostolo umile in se medesimo: perchè havendo questi per altro tanta occasion di vanagloriarsi per li favori su lui piovuti dal Ciclo, serviva appunto un tale stimolo a lui come di quel fante, che si mandava innanzi al Cocchio de' Trionfatori Romani, per suggerire a ciascun di loro ogni tratto, fra tante acclamazioni, e fra tanti applanfi, che non fi dimenticaffero d'effer uomini, fatti anch' effi di creta vile : Memento te effe hominem. E questa umiltà ritenuta sempre in sè dall' Appostolo, che facea? Facea poi ch' egli fusse sempre mansueto verso degli altri, e che compatendoli con viscere di pietà ne'loro diffetti, gli scusasse, gli sopportaffe, e gli trattaffe da medico, mada medico fottoposto ancor egli alle infermità. O' fe tu pure fapeffi trarre un tal prò dalle fiacchezze, qual' è questo pur'ora detto, di essere umile, e di essere mansueto! Allora si che ancora tu, con l'Appostolo, potresti cominciare infino a gloriartene, cioè a tenerle in quel pregio in cui sono tenute le doti, o i doni, di cui la gente figloria: Sigloriari oporter, qua infirmita- 1.Cor. 11. ris mea funt , gloriabor . Le tue fiacchezze fono tante finettre, le quali ti fanno in cammera entrare il Sole, cioè quel lume che t'illumina infieme, e che ti rifcalda: t'illumina nella bassa stima di te, ch'è quel lume di cui tu fei bisognoso più che di ogni altro; e ti riscaldanella carità verso il prossimo, ch' è quel calore di cui sei anche più privo. E come dunque , posto un ben ch'esse apportano così grande, le sdegnerai? Non veditu, che ferrate finestre si falutari, rimarresti al bujo, e stimeresti facilmente di effere quel che a gran lungo non sei ? Sopporta l'ammonitore : Infirmitas gravis fe- Eccl .... briam facit animam .

Considera, come ate può forse apparire, che se pur' hai necessità ancora tu d' un ammonitore, il quale ti ricordi la tua viltà, non l'hai però d'un'ammonitore si indi Crifto: l'uniltà nella fua persona , la lo per le sue segnalate rivelazioni : Ne ma-

qui me colaphizet . Tu non hai sì fatte occafioni d'insuperbirti : e però ti sembra di sentire lo stimolo ancor più duro , mentr' è in tal genere. Tuttavia rammentati, che non e sempre lo itesso, non insuperbirfi, e non havere occasione d'insuperbirsi. Tu non hai forse occasione d'insuperbirti; te lo concedo; ma guarda bene, che non petò tu ti resti d'esser superbo, E posto ciò, se ti sai spello insuperbire , anche scioccamente , fenza occasione, che faresti, se ti venisse? Eccl.10.34 Qui gloriatur in paupertate, quanto magis in (ubffantia? Per quattro lagrime, che il Signor ti conceda nell'orazione ordinaria, per una dolcezza di divozione, per un dono di desideri, ti stimi quasi arrivato già con l'Appostolo al terzo Cielo. Da questo dunque argomenta che più di lui tu sei bisognoso di chi altresì ti rintacci la tua vil condizione molestamente, mentre tu non trionfi come l'Appoltolo, e pur vai bene spello pieno di te, come se non sacessi altro che trionsare. E poi, donde nasce la poca carità che anche mostri verso il tuo proffimo, se non dalla stima eccessiva di te medesimo? Questa ti rende sì austero nel correggere, si acerbo nel censurare. Non ti pare dunque ch' habbia il Signore ragione fufficientiffima di permettere ancora in te quelle debolezze, che sono comuni ad A. nime si maggiori; che non è la tua, per tenerle ferme ? In quelle fono permeffe , come a Navi, che volano al par degli Austri, e degli Affrichi per favorra: in te sono permesse anche per gastigo. Sei povero, e sei fuperbo : Superbia cordis tui extulit te, babicantem in feiffuris petrarum . Che nonti Ilà dunque bene a tua confusione?

Considera, quanto gran bene sia l'essere umile in sè, mansueto verso degli altri, mentre per possedere una tal virtù torna conto di foggiacere a quelle tentazioni medesime, le quali sono le più obbrobriose . Ma ciò non è maraviglia, mentre a nessuno fuol Cristo conferire più la sua grazia, che a gli umili, ed a i mansueti : Humilibus dat gratiam , Mansuetis dabit gratiam . Humilibus dar, perchè l' umiltà è necessaria ad efercitarfiad ogn'ora: Manfuetis dabit , perchè la mansuetudine è necessaria ad esercitarsi , quando ne viene l' occorrenza. E questa è quella grazia che ti fortifica interamente. La fortezza compita di un Criffiano è fare, e patire: far molto, patir re à malo, & fac bonum: perchè questo conmolto: ma tutto ad onor divino , come giungimento è quel che ci falva. Tu fubito

anteudo revelacionum extollat me, datus est | Cristo da grazia a gli umili perchè quegli mihi simulus carnis met, Angelus Sathana , fa molto , il quale conoscendo di non poter da sè nulla, ricorre a Cristo, e mette tutta in lui la sua confidenza, E di patir molto dà la grazia a' manfueti, perchè quegli pa-tifce molto, il qual rifoluto di non rifentir-fi di nulla, fi lafcia nelle occasioni trattar datutti, come lor piace. E non havea ragione dunque l'Appostolo di esclamare : Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabicer in me vireus Christi ? Potea dire egualmente, ut inhabitent in me virtutes Christi, cioè l'umiltà di Cristo, e la mansuetudine di Cristo. Ma volle dir vireus Christi: non sol perchè queste due virtù dianzi dette son sì congiunte, che sembrano una; ma perchè in ambe egli sopratutto apprezzò quella viva forza , quel vigore , quel valore , quella virtù, che da effe doveya in lui rifultare a far molto per Dio, ed a patir molto Le vistù Cristiane che possediamo non ci hanno ad effere care, perchè ci adornano, e ci rendono, a cagion d'esempio, umili, e mansueti ; ci hanno ad esfere care, perchè in riguardo di quelle ci è data lena a poterci meglio impiegare in onor divino : e così non le habbiamo ad amar qual fine: le habbiamo folamente ad amare qual mezzo da PCSS. 8. fervire a Dio nostro fine: Gloria virincis corum IH es .

# XVIII.

Diverce à malo, & fac bonum : inquire Pfalm. 33. 15.

1.

Onsidera, come quello, che renderà formidabile a tutti il giudizio estremo faranno fenza dubbio i peccati di commifsione da noi già fatti, ma più saranno i peccati ancor di ommissione. Questi lo renderan formidabilissimo. E la ragion'è, perchè, fe uno in fua vita rubba, adultera, ammazza, invidia ad altrui, o commette altro fimil male, lo scorge subito, e però vi può provvedere. Ma chi è che pienamente avverta a tanto di ben ch'egli ommette nel proprio stato, sia verso Dio, sia verso il prossimo, sia verso di se medesimo? Delista quis intelligir? E però qui non fi contenta il Salmista di dir no più che diverte à malo; dice ad un'ora divergià operava l'Appostolo. Ora di far molto fei contento dite, perchè ti sembra di non

Abd t.

IV.

1 ac.4 6.

far torto ad alcuno . Macome adempi oltre | le: Ne placeat tibi malorum via ; perciocia ciò il tuo uffizio di Religioso , di Predicatore, di Prelato, di Padre di famiglia, o di contenersi dal male, conviene aggiugnervi il bene, siccome al ricco non balta affin di salvarsinon ispogliare i mendici, convien se vi sei. vestirli. Perd tu vedi, che nel di del Giudizio il Signore protestasi di volere addi-mandare special ragione di questi peccati, che chiamansi di ommissione, dicendo :

Mattatas Hofpeseram, Gnon vifitaftis me ; nudus, & non cooperuiftis me, &c. Perche questi fono i peccati men' offervati. E di tali peccati due son le fonti, la pigrizia, e la fraude : Desidia, 1. Par.: 45. frans. La pigrizia è di quegli che fanno le obbligazioni del proprio flato; ma per non fi fottomettere a tanti incomodi, non

le adempiono : Porrò Levita evere negligentiùs éc. La fraude è di quegli, che per fottrar-fia i rimorfi della coscienza, a cui suol soggiacere chi non le adempie, affettano d' Prov.1.18 ignorarle. Moliuneur fraudes contra animas commetti, penfa anche al ben che non fai : perchè il Signor non vuol gettare su'l

fuoco le fole piante nocive, ma ancor le sterili: Omnis arbor, que non facit fru-Mat. 1.10. Uum bonum , excidetur , er in ignem mitte-

Considera, che come il Salmista disse II. fac bonum , così poteva anche dire ne facias malum. Ma non diffe cosi ; diffe diverte à male , & fac bonum . Perciocche contrasto medesimo può scemarsi notabiltutta la speranza ch' habbiamo di non fare mente con soggettar la carne allo spirito, dono l'ainto divino, nello schivarlo, e esterna. E questo è quello, che qui t'innello schermirsene . Dammi uno il quale giugne il Salmista, mentr' egli dice : Innon si tenga lontano più che si può dalle quire pacem, & persequere eam . Se non ti occasion di commetterlo, è sicuro che al fembra di havere ancora ottenuta la pace ; fine il commetterà. Però ficcome, dove manca il valore, conviene nelle battaglie giuocar d'ingegno, così accade nel caso no-Provident ftro : diverte à male . Convien truovare

scampi, sotterfugii, artifizi con cui scanfarlo : Sapiens eimer , & declinar à malo ; fluleus transilie, & confidir. Ne dire cheil divertire dal male, non fia un vincerlo, come fanno gli uomini forti. Si stima a bastanza forte, chi il sa suggire : Vir sapiens fortiseft, perche, fe non è forte, equivale ma fuor d'effa! Prov.14. al forte, & vir dollus , robuftus , & validus . Non aspettare adunque i pericoli , ma previenli con accortezza, come si fa quando fi teme di pestilenza imminente, o di fame, o di ferro, o di ogni altro male, tanto minor del peccato: e allora tu adem-

pirai ciò, che si chiama quì divertir dal ma-

chè in un tale compiacimento già peccherefti : fuge ab en , nec tranfens per eam , altro che tu foltenga ? Non bafta in effo declina eam, & defere eam; fuge ab en con la persona; ne eranseas per eam col pensie ro; declina cam , fe la inconeri; defere cam ,

Confidera, che se il divertire dal male.

III.

ed il fare il bene ti fembra una cofa dura . hai da rincorarti, perciocchè non farà piccolo il frutto, che ne dovrai riportare anche in questo Mondo . E qual sarà egli ? Sarà la pace del cuore: Pax Dei, que exsuperat Phil. 7. omnem sensum. Questo è quel bene, a cui del continuo fospirano tutti gli nomini . Gli usuraj col loro danaro . I superbi con le lo preminenze . I fenfuali co' loro piaceri. Ma ò quanto gl' infelici ne van da lungi! Non eft pax impiis , dicit Dominue . Gira quanto vuoi; la via di confeguirla fi è una fola. Ed è questa additatati dal Salmifta in queste parole : Diverse à malo, en fac bonum. Il divertire dal male toglie la funs . Tu non penía solamente al mal che pena, che dà la mala coscienza; il fare il bene, e farlo soprabbondante, aggingne di più quel gaudio, che dà la buona, e con ciò fi acquifta la pace : Erit opus juftitia pax . Vero è, che in questo Mondo non vi può effere pace intera: perchènon si può mai giugnere a fare il bene, anzi nè anche a divertire dal male, senza contrasto: Video Ron 7.16 aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis mea. Ma non importa. Questo ogni male ancora gravissimo, è riposta, in virtù della mortificazione interna, ed

> via, che conduce ad effa, se non arriva a trnovarla, vi fi avvicina : Falla fum coram Cant 8 1. eo quasi pacem reperiens . O': quanto è meglio zoppicar per la via, che correre,

> come i mondani , i quali viam pacis non ! [ .; 3.] cognoverune, la cerca in vano, per quan-to ne vada in traccia; ma chi va per la

che tu desideri, non ti stancare, e di cer-

carla lontana, e di feguitarla fuggiasca; perchè chi ha fallita la via della pace,

XIX.

XIX.

Direhae autom ad omnes : Si quis vult venire poft me, abnoger femezipfum , & tollat erucem fuam quotidie, & fequatur me . Luc.9.23.

Onfidera, quanto abbaglifi chi fi crede, che il rinegar fe medesimo virilmente, il mortificarfi, il maltrattarfi, il patire con sofferenza, fia debito solamente di Religiofi, i quali professino persezione. E' comune a tutti . Però fa qui palese l'Evangelifta, che quefte sì gran parole : Si quis vuls venire post me, abneger someripsum, & collar Crucem fuam quotidie, & fequatur me: non furono da Cristo dette a gli Appostoli solamente, ma a gli altri ancora : Dicebas ausem ad omnes, cioè ai presenti, a i posteriori, a tutti affatto i Cristiani, che son coloro, i quali Cristo qui definì, quando dif-Si quis vult ad me venire; ma Si quis vult venire post me: perchè in questo consiste l'ef-Legislatore, qual condottiere, qual capo, lui, dove più gli pace . Tu per qual fine pretendi di segnir Cristo ? Per guadagno ? Per gloria? Non sei leale, Bisogna, che lo fegui perch'egli il merita. Che però egli teressi specialmente caduchi, egli sdegnerà loro questo atto di Religione, perchè con esto pretesero di arricchirsi . Si circumcida-Substancia corum, Specora, Guntta, qua

Con 14.13, mus mafculos nostros, risum gentis imitantes,

possidene, nostra erunt. Considera, come Cristo non dice · Si quie 11. venier post me, ma Si quis vult venire, perchè pretende che chiunque il legue, lo legua di buona voglia. Questi sono i servi graditi,

degna, a che volere aspettar la necessità > Doveva ad essa bastare un'invito tacito . qual'è quello che fa un Monarca fovrano . quando fa sapere a'Vassalli, ch'egli esce in campo. E poi non fai tu quanto è quello che Crifto ha prima patito per amor tuo . o fia di povertà, o fia di perfecuzioni, o fia d' ignominie? L'hai fin veduto morire ignudo per te su un tronco di Croce fra due ladroni. E come dunque pretendi più di un femplicissimo invito a tenergli dietro ? O'confusione! Suona la tromba il Demonio, ed 1,Reg 10. ogn'uno corre: Vir Belial, nomine Seba, cecinis buccina , & omnis Ifrael fecueus eft oum . La fuona Crifto, ed appena v'è chi fi muova. Qual maraviglia è però, se parlando egli ad un Popolo così grande, ad omnes, non

diffe più, che si quis? Sapea che molti farebbono gli invitati, e pochi gli eletti. Confidera, come il fine di questo invito

fatto da Cristo è ciò che qui si ripone in ultimo luogo, ch'è il seguitarlo, sequatur me. fe, circoferivendoli: Si quis vuls vunir post Maqual equelta fequela E quella che gli me. V'erano molti, i quali allora concorre: hia daufare, se ciò bilgoni, si no al Calvavano a Cristo: ma per qual fine; Altri per 110. Perchè se vuoi sapere, qual fu l'occaascoltarlo, altri per ammirarlo, altri per sione nella qual Cristo invito qui tutti a addinandargli sollievo ne' loro mali. Ma calcare le sue pedate, non su quando egli: questi non però erano suoi seguaci . Suoi s'incamminò verso le Nozze di Cana, nè feguacierano quei, che concorrevano ad fu quando afcele a trasfigurarli, nè fu effo per aderirgli. Perciò qui egli non diffe: quando andonne a trionfare. Fu quando havea poco innanzi fignificato d'avvicinarfi alla fua funefta Paffione: Oportet filium Luc.9.11. fere Cristiano, nel seguir lui qual verace hominis multa pati &c. Questo dunque è ciò che ciascuno si dee prefiggere. Si dee e conseguentemente in lasciarsi guidar da prefiggere di seguir Cristo canto costantemente, sì ne'dogmi, sì ne' dettami, sì nella immitazion delle fue virtà, che fia preparato a lasciarsi prima sospendere ad una Croce con essolui, che giammai soffrire di abqui diffe: Si quisvule venire post me . Non bandonarlo. Ma non ti credere che ciò fia postmen, ma postme. Se ami Cristo per in- cosa di agevole riuscita. Però Cristo per previa disposizione a morire in Croce con il tuo fervizio. I Sichimiti fi circoncifero lui ricerco che ciascun fi assuefacesse a portutti con intenzione di abbandonare i lo- tar la sua Croce quotidiana, cioè quella ro idoli. E pure Iddio non gradi punto da tribolazion, quel travaglio, quell'afflizione, che Dio mandigli giornalmente : Tollat Crucem fuam quotidie, & fequatur me . O' quanto facilmente a te pare nell' orazione d'esser prontissimo a dar la vita per Cristo! Giugnerai talvolta a ssidare con un' Ignazio ancora i Leoni, non che le fpade, e le sferze. Ma frattanto? Frattan-to ti par durissimo di soffrire fin quel piccolo atto d'inciviltà che ti venga ufato . Questo quei che al padrone prestano ossequio spon-tanco, non ricercato: Cambispiii spael vo-lenzan haver prima portata come lui la tua luntaria Domino Addicavernor. Senza che essendo il seguir Cristo una cosa per sè si alla morte.

BII.

Ex.33 29.

1.

IV.

Confidera, quanto fieno fignificanti quei | vult venirepoft me, abneger femeripfum, nort termini che tu odi in si breve detto : Tollat Crucem fuam quetidie, non fi dice ferat, fi dice cellat, per dimostrarti che tu hai ad abbracciar la tua Croce con allegria, con alacrità, con prontezza; non hai da afpettare, che ti fia meffa fule fpalle per forza, come ad un Simon Cireneo . Si dice Crucem, perche per nome di Croce s'intende ognitraverfia, che ti fi offerifca. Ma quefta è detta più Croce che tribolazione, che travaglio, o che altro, perchè un tal vo-cabolo ce la rende più dolce in rammemosarci, che tutto farà meno di quello, che pati Crifto per nostro amore, morendo su il fuo patibolo . Si dice fuam, perchè molti vi fono a cui fembra di effere apparecchiati a portar delle Croci, ancora gravifisme . ma tutte fuor che la loro . E pure il tuo merito dee confifere tutto in questo : non in desiderare di portare la Croce altrui, ma in contentarfi di portare la propria , ch'è fpecialmente tuttociò ch'ha di pena il debito del tuo flato . La Croce de' Principi fono le udienze . La Croce de Prelati fono le vifite. Lz Croce degli Ecclefiastici è dir I' uffizio divino con divozione . La Croce de' Monaci è la folitudine. La Croce de' Maritati è la fofferenza, e così và tu discorrendo. Ciafcuno stima che porterebbe l' altrut con facilità, anzi taccia gli altri di trascurati, o ditiepidinel portarla, e po-

chi fanno addattarfi a portar la loro . Si dice

finalmente Queridie, perche il portar detta

Croce, non è opera folo di qualche di tra la

fertimana.com'è in afcuni il portar il cilicio la catenuzza, o altritali istromenti peni-

senziali ; anzi dev'effere opera d'ogni di

ranto ogni di foglion' effere a noi frequenti le traversie, che per cagion del peccato ha

la vita umana. Mira tur ora, come fir prom-

to giornalmente ad accogliere la tua Cro-

ce con braccia aperte, e da questo argo-menterar, fe sii disposto, bisognando, ad

afpre. Confidera, che al portare la Croce si volentieri nessuna cofa più si oppone in ciascuno che l'amor proprio . Però siccome alla fequela di Crifto fino al Calvario, ch'è la perfetta, fir da lui qui premeffo, quali faperfecuzione per necessaria disposizione , l'assuefarsi giornalmente a portare la Croce propria; così al portar giornalmente la Croce proprit fit premeffo l'affnefarfi all' annegazione totale di fe medefino . E ciò vuel dire: Si quis

folo fuer, non folo fua, ina anche fe . O' fe intendeffi che gran parola è mai questa . rinegar fe steffo! Non dice Crifto che tu non fii troppo indulgente verfo di te . Dice che ti rinieghi, ch'è quanto dire, che non facci altro che contraddire al tuo genio : massimamente dov'egli punto si oppone al piacer Divino. Vuoi tu capir ciò, ché fia rinegar fe fteffo > Miraciò , che fia preffo te rinegare un'altro. Qual volta hai tu rines gato quell' amico fallo, che fugià da te discoperro per traditore : se tu lo vedi incorrere nelle mani della ginftizia, porre in careere, porre in ceppi, condamnare ancora alla forca, non ti commuovi, non gli presti anito, non gli promerti affiftenza ; anzi godi in vedergli portar le pene, che fon dovute a i fiioi perfidi ingannamenti . E nella stelfa maniera hai tu pur da procedere con te steffo, se ti rinieghi; cioè, se rinieghi quella parte di te, ch'é la traditrice, la tua concupifcenza fcorrettajda cui procedono tanti appetiti, altri iniqui , altri irragionevoli; ne pure hai da compatirti nel tuo patire, ma hai da dire a testesto, che ben tistà. Devi però qui offervare, come ru non puoi sharbicare da te le tue perfide inclinazioni. E però Crifto folamente t'impone che le rinieghi, cioè non Iasci che giungano a dominarti : Nen regner peccarum in veffre mor- Rom 6:4 rais corpore, ut obediaris concupifcentiis oiur. E ciò sempre è in tuo potere . Che se tu non hai da permettere che prevalgano, quando ancora effe inforgano da fe stelle a dispetto tuo; quanto più dunque ti hai da guardar di fvegliarle , o di ffuzzicarle , quando effe stanno per dir così addormentate? Epur che fai qualor te ftello accarezzi con tanti luffi ? Irriti quelle voglie medefime, che del continuo dovretti tener foggette. Figurati però che la vira d' un Criftiano dev'effere fempre quella ch'hai què fentita: Rinegar fe ftello, affine di affuefarfi a portare ogni Croce quotidiana che D o accompagnare un di Crifto , con fedeltà di fuo perfetto leguace, fino al Calvario, non che folo a feguirlo per vie meno gli mandi, affine di effer feguace fedele a Crifto, eziandio se bisogni, in cima al Calvario : Si quis vule venire poff me, con renderft Crittiano: Abneger femeripfum , in tempo di prosperità: Er tollat Crucem fuam quetidie, ma fpecialmente in tempo di avversità: Et Cequatur me, in tempo ancora di rabbioQui fidelis eft in minimo, & in majori fidelis eft; & qui in modico iniques eft , & in majori iniquus est.

Lucæ 16, 10,:

I.

II.

Onfidera , come uno de' gravi inganni, i quali si pigliano nella vita spirituale, si è bramare di fare per Dio cose altiffime, che mai non accaderanno ; come fono passeggiare con San Pacomio a piè scalzi per vie forefte, seminate di fasti, e di foini orribili: feppellirfi, con un Giacomo, curvo dentro i sepoleri: strascinarii, con un Guarino, carponi per le spelonche; e poi frattanto trascurar di adempire con perfezione quelle operette di fervizio divino triviali, etenui, che accadono alla giornata. E qual fede in tal calo fi può prestare a simili desideri, benche ferventi ? Nessuna affatto . Anzi talvolta possono anche riuscire di danno sommo. Perchè tu per essi puoi crederti di essere oramai ricco di gran virtù , quando ancor ne fei poveriffimo . Dicis, quod dives fum, & locuplesapocosing sus, & nullius egeo; & nefcis, quiazues mifer , miferabilis, Conviene adunque, che ra al Citifo, alla Santo reggia, al Serpollo, tu primati eserciti molto bene in effettuare alla Persa ignobile; perchè da queste erle cose piccole, e che allora aspiri alle grandà Crifto : Qui fidelis est in minimo , cioè in minimo bono exequendo, & in majori fidelis eft. minimo, è buono indizio di dover farea fuo tempo, non folo il grande, ma ancorail massimo. Vero è, che non dice: Qui colo che tu faccia, non può subito argomentarfi, che se ne venisse opportuna cofarlo il più che tu puoi.

tare con facilità quelle cose a cui l'umana colpe gravi, è veder, che non ti astieni natura ripugna in fommo, come fono cartelli di vituperio, prigionie, spade, pati- chè se l'abito buono può assai nel bene

Conviene adunque che facciafi in quelle piccole, che succedono del continuo . E così questo dev'essere giornalmente lo studio tuo. Non ti porre orando a sfidare con un' Ignazio nell'Anfiteatro i Leoni, ed i Leopardi; che tale non è il tuo debito . Armati a sopportare senza impazienza quelle molestie, che tutto di nella tua cella di apportano le zanzare. Disponti a fosserir que'motti pungenti, che tu ricevi quan-do men te gli aspetti. Invigorisci a disimular que'tratti incivili, che ti vedi ufar dal tuo proffino, o a dimenticarti quei termini impertinenti , E allora sì , che farai del profitto affai : Qui fidelis eff in minimo . & in majori fideliseft. Nel rimanente come vuoi tu prometterti di succhiare quasi latte, le innondazioni, con cui l'Oceano stesso minacci di subbiffarti, se non dimostri stomaco da smaltire quelle stille di amaro, che Dio ti manda, frequenti sì, ma minute? Anzi in queste hai tu da fondare il tuo capitale di meriti, se vuoi farlo quale si conviene. Tra le Api, le più ricche di mele, non sono quelle, che vogliono andare a fare le loro prede fu i foli Gigli, che sono i fiori Reali; ma quelle che non isdegnano ne pure i piccolifiori di Ramerino; nè corrono al Timo folo, ma ancobiccinole avvien che cavisi assai più grosso di. E per qual ragione? Per quella che qui bottino, che da altre piante, più elette, ma ancor più rare.

Confidera, che come chi non prezza il Fare il bene non solo piccolo, ma anche ben piccolo, non può sperare di dovere, ove occorra, eseguire il grande; così può per contrario temere assai di cader nel mal grande, chi sprezza il piccolo . Però tu minimum bonum exequitur, ma qui in minimo lenti come anche qui dille Crifto: Erqui exequendo fidelizef; perchè per ogni ben pic- in modico iniquus eft. & in majori iniquus eft. Non diffe : Qui modicum iniquitatis operatur, perchè ciò farebbe il voler far' argomento modità, faresti anche il grande; allora può da un'atto solo; ma qui in modico iniquus argomentarfil, quando tu fei fedele nel eft, perchè ciò è farlo dall'abito, non dall' fare il piccolo, cioè quando tu costumi di atto; non si chiamando iniquo chi talor trascorre in qualche atto d'iniquità ; ma Considera, qual sia la ragione, per ben chi è usato trascorrervi. Quello percui tanto importa questa sedeltà nel ben tanto, che giustamente sa credere, che piccolo. La ragion'è, perchè a soppor- tu non debba alle occasioni astenerti da dalle leggiere con verun'anfia . Percioc. boli, morti atroci, sopratutto cigiova l'abone fu veduto pir anzi; quanto più
bito contratto già lungamente a patir per
l'abito malo potrà nel male, per quella
Dio. Ma un tal' abito non può farfi in forza, che all'abito vien qui aggiunta dalla
quelle cose medesime così ardue, che poli natura più pronta per se medesima al mal sono al più accadere una volta in vita . che al bene? Figurati di avvezzare un' acHII.

A poco a poco ella si aprirà strada tale, che che non sinì mal di piangerlo in vita sua; nè saprà scorrervi ancor con facilità. Ma se dal peccato primo di senso, passò al seone tu l'avvezzi ad andare per un declivo, a do. Salomone paísò da un peccato all'alpoco a poco fi formerà un precipizio. Così accade nel caso nostro . E però ò tristare le semmine a sè dilette già da gran quanto legittima confeguenza fia fempre tempo, non dubitò di arrivare ancora fii l' questa! Colui si lascia subornar facilmente ultimo di sua vita, ad adorare in un con esse dall'avarizia a peccar nel poco, come a iloro Idpli. pigliare de piccoli regalucci ove non dovrebbe; finge; froda; fa, quando può, delle furberie, benche non confiderabili. Adunque si lascerà come un' altro Giuda dalla fua stessa avarizia accecare in modo . che passando in breve dal poco al molto, arriverà fino ad affaffinar Gesù Cristo, a vituperare il Sacerdozio, a violare il Santuario, a vendere, se bisogni, anche i Sagramenti . E quella confeguenza esprimentale, che vale in questo abito solo dell' avarizia, vale in ogni altro di fenfualità, di albagia, di ambizione, d' intemperanza, acquistatosi con la moltiplicità di più atti, benchè non gravi. Un piccolo vittellino, pigliato fu le spalle la prima volta, par infoffribile anche ad un' nomo robufto : ma fa che costui lo torni a portar dimani, e poi l'altro incessantemnete; giugnerà a dì che il porterà fatto Bue. Tanta è la forza dell' abito nelle cose ancor faticose. O' pensa tunelle facili! E però qual dubbio che qui in modico iniquas eft, & in magno iniquas eft ? Non dice erie, ma eft. Perche quantunque il mal piccolo fia presente, il maggior futuro, secondo il consentimento de sacri interpreti : contuttociò il futuro è omai tanto profimo, che se ne può favellar come di presente. Etu non finisci di crederlo, ma pretendi per conto tuo di far quasi restare bugiardo Cristo ? Anzi guardati bene che il tuo mal piccolo, non solamente ti debba portare al grande, ma portar con caduta anche irreparabile . Davide peccò per rea vaghezza di donne, ma peccò fenz' alcuna precedente disposizione da lui contratta in conversare con esse più del dovere, in vagheggiarle, in vederle. A un tratto rimirò Bersabea lavarsi nell' acque, a un tratto la volle, a un tratto la vioto. Salomone figliuolo di Davide peccò non più, che per vaghezza simigliante ancor'egli, di donne amabili; ma peccò dopo l'esfersi abituato a mille vane delizie tra | tri dal bene, o che gli ritarda. E chi sarà tenimenti, eccessivi si bene, ma non vene- che alla fine non arrivi a donare il suo parrei. Fecimihi cancores, & cancacrices, & to al Mondo? Frattanto vedi, che se Mane? Davide ad un primo rimprovero che Aurora, cioè in riguardo a quella dignità

qua manente ad andar per un fosso piano . ricevè del mai fatto, se ne pentì di maniera . tro così rovinofamente, che per non con-

## XXI.

# La Presentazion della Vergine

Qua oft ifta , qua progredieur , quafi Aurora confurgens; pulchen, ut Luna: elella . us Sol: terribilis, ut caftrorum acies ordinated? Cant.

6. 9.

Onfidera, che mentre oggi miri quefta J Bambina celefte con paffi fermi falire i gradi del Tempio da se medefima , ben puoi giustamente metterti ad esclamare ; Qua oft ifta, qua progredieur, quafi aurora confurgens? con quel che legue. E'la Vergine certo quella felicissima Aurora, che tanti secoli su sospirata nel Mondo da Santi Padri . Perchè, come l'Aurora è di mezzo tra la notte, ch'ella fi lafcia addietro, e'l giorno, ch'ella è per apportare di breve col fuo gran parto: così fu di mezzo la Vergine tra la notte della colpa regnante su l'uman Genere, e'l giorno della grazia, che poi fegui; tra la notte della triftezza, e'1 giorno della consolazione; tra la notte de' terrori, e'l giorno delle contentezze ; tra la notre della Legge, 'I giorno dell' Evangelio. Non fi dice però : Qua ofi ifta , qua egredieur, quasi Aurora consurgens? perchè ciò si potè dire nella festa della sua fortunata Natività. Nel di presente dei dire: Qua eftifin, quaprogreditur? perchè già ella fi và oltre avvanzando, ma come appunto l'Aurora, cioè con passi taciti insieme, e gagliardi : taciti , perchè pochi fanno al Mondo i progressi, che già và ella facendo nelle virtu, tanto stan sepolti i mortali nell' alto fonno, chi della iniquità, chi della ignoranza : gagliardi , perchè mai ninno potrà in effa impedire progressi tali, tanto ella è scarica da tutto ciò, che ritira gli allor godute, a passatempi, a piaceri, a trat- colui, che mai possaimpedire l'Autora, sì delicias filiorum hom inum. Però che avven- ria viene affomigliata in questo giorno all'

Fccl.3.8.

di Maltre di Dio, per apparecchiasfi alla di ragione propi del Sole, cioè di Cri-quale ellavenne al Tempio. Che però ne fto : Erie inne Luna, ficus inne Solie. Non Pigo. 1 anche vien rassomigliata semplicemente ti atterrire, quasi che ciò sia un voler all'Autora, ma all'Autora forgente: Qua troppo innalazze la beltà d'effa. Innal-efi ifia, qua progreditar, quafi Autora con-tif quanto fi vuole, non v'è alcun ri-furgeme Per diotazcocheno de ella autora i fico: mentre fi sà, che tra Crifio, e matura al patto, ma vi fi debbe a poco a lei fempre rimarrà al fin quella differen-

da ricordarti, che quando s'alza l' Au- fe folo, fuperiore a quello di tutti i

chra, we Sel: perchè il Sole ha la fua bellezza da sè. Si dice, che fia bella come la Ludire, che la Vergine è tutta bella : Tors Cant. 47. pulchra es amica mea, & macula nen eft in ev .

Quando odi, che nel primo ittance della fua Concezione ella ricevè maggiore abbondanza di grazia di quella, che nell' estremo della sua vita possedesse mai al-P 6.56.

Ecclasis, tra glialtri : In plenieudine fanclorum decen- to : Aurera cenfurgens . La fita, affinche ti Manna dell' Anima.

'matura al parto, ma vi fi debbe a poco a | lei fempre rimarrà al fin quella differenpoco disporte con merito sgo' or pitilliez a, la qual' et ta '1 Sole, e la Luna .

Iri . Il Paradio a ta' Aurora zallegrafi ,

Gritho pofficiel (al tabelicza da se', Maperchè omai vedir relimină fi a commercioni in riceve la fina bellezza da cristo, Porretro de quella osete, o è quanto fimolui dare alla Luna gii fişlendori prop) ? Sifiar la qual gii fi vi diradando. La Terra juma megama spramir a Cele : Maline Arvitagiubblia, perchè al fine feorge risforir lespomane di fius falure, divennet in tal note, ; non folo languide, ma poco men che areffi fine L'inferno ararbbia, perchè come i diale elettone di Gillo (s) ma quando ladri, gli affatini, gli adulteri, i micidiali, Crifto fu voluto da Dio, come Primo-fanche l'Aurora non fa punto per loro, e gentro di entr'i predellitatti: Primegrativa I,biqua, però l'abbortono: Si fabiti apparanti An-is multis frantine: fit voluta ancora Ma-Roma, 19pero i abbottono: 3 ineste apparente de la maniera preferente in vointa ancora Ma-rese, sobienante umbramerit ; e cossian- ria, qual Madre di Criflo; e fu delli-no i Demonj, che non fa punto per lo- nata in Cielo ad un trono di Gloria ro quelta Bambina, che appare al Mon- si rifolendente, che, come Crifto co-do. Per contrario tu ch'haŭ da fare? Hai fliturice nella beatitudine un' ordine da da ricordarti, ene quando 5 alea a nue como a mento e a monto un unua cora, como al loca di une compo di forgere Santi, qual loro Rès così lo coffitui-sapitata a lodar Dio i Oporter peruntire sieim sal fec ancora Maria , qual loro Regina : Deminimo de de como lucis aderese de regina d'Acreix rais in voltin de-sontes circumines .

Confidera, che questa Bambina stessa, la fedir , perchè a Cristo tocca ordinar le quale per la dignità di Marte di Die, a cui grazie, le quali fi hanno a finargere fa' fi apparecchia, viene oggi initiolata Anto-mortali alla Vergine dimandarle, e dista forgente: Qua de file, quas pratime, paule filibilite: A servire, non a fapiliri s per-America confinerata: viene al tempo medefi ch' cllanon ha parte ne fieri gallighi, che mo detta ancora, bella come la Luna, elet. pur s'intimano dal medefino Crifto, ma ta come il Sole : Pulchra, ne Luna , Eleffa , nelle grazie : In vofiten denurate , non anne Sol. Pulchra, ne Luna, ell'è per la Gra- ree, perchè la doppia ftola digloria, che zia: Elella, ne Sol, ella è per la Gloria. Non l'abbellifce si nell'anima, sì nel corpo, non fi dice ch' ella sia bella come il Sole : Pul- è a lei naturale, conforme è a Cristo, è partecipata: Circumdata varierate ; perchè le varie laureole, che son divise fra i tanna, Pulchra, ne Luna, perchè la Luna ha la ti coti, o di Profeti, o di Appostoli, o di fuabellezzadal Sole . Quando però fenti Anacoreti, o di Martiri, o di altri tali , in lei fono accolte : Pine ege, dicie Demi. W. 418. nut , quia emnibus his , velut ornamente veftieris . E tu non ammiti, che tu non ami

Bambina, quellache in prò tuo dovrà un giorno arrivare a tanto ? Però tre volte il dì costuma la Chiesa di salutare unitacun de'Santi; Fundamenea ejus in moneibus mente la Vergine : fu'l mattino , la fefaullis. Quando afcolti, che in lei fi adu ra, ed a mezzo giorno, Su'l mattino, afnarono tutti i doni di grazie anche gratis finche tu ti ricordi di que'gran beni, ch' date, di privilegi, di pregi, che van divisi ella ti portò qual' Aurora col suo gran parsiomes. Quando leggi, che ancora a lei rammenti di quella grazia copiofa, cn'ella si accomunano quei gran titoli di ripara possiede per se, e per altri a guisa di Luna, trice, di redentrice, di mediatrice, di la quale allora è bella quando è già colsperanza, di salute, di vita, i quali son ma: Pulchra, ne Luna. A mezzo giorno. No

di felendori eterni. 111.

Confidera, come questa Bambina stessa, benche sì amabile, ti è finalmente descritta qui tutta carica di terrore ; Terribilis , ut cafrorum acies ordinara . Mache! Non ti fpaventare, perchè non è ella carica di terroreperte; E'pe'tuoi nemici. Sanno i demonj quanta fia la possanza di que sospiri, e di quelle suppliche, ch'ella ha già cominciato fin dalle fasce a mandare al Cielo : ed ò quanto però la temono! La temono così fola non altramente, che s'ella foffe un' armata intera di Principati, o di Podestà, già preparata a combattere. Dissi preparata. Perchè la Vergine non è detta ancora terribile, Sieut castrorum acies certans , ma Sicut caftrorum acies ordinata . Non è detta certans, perchè non è ancora discesa ella in campo a sbaragliare l'Inferno, come farà un di nella morte del fuo figlinolo a piè della Croce : ma è detta ordinata, perchè già si và disponendo. E nonfai tu che un'armata disposta in buona ordinanza fi può dir che fia già mezzo vittoriosa ? Non ha ella bisogno di affaticarsi per ispaventare il nimico: non alzi ferri, non adoperi fuoco, che importa ciò ? Veduta fol mette orrore . Tal fu la-Vergine nello stato suo di Bambina . Anzi tal può dirsi ch'ell'anche siasi al presente. Perciocchè a mettere tutto in fuga l' Inferno, ed a sconquassarlo, che ha da far' ella ? Basta che si faccia vedere : In specie Judish 16 8 faciei sua diffolvie eum . Quindi è , che non fol l'Inferno, ma nè men con esto tutti i suoi collegati ne possono udire il nome. I collegati dell'Inserno son tre: i Gentili, i Giudei, e gli Eretici. E tutti e tre questi Eserciti, ò quanto hanno in orrore anch' essi la Vergine! merce ch'ella e quella, che gli ha più volte confitti, fenz'altro più che la forza del suo gran nome, invocato contro di essi dal Cristianesimo. E non sai tu come di lei parla la Chiefa? Gaude Maria Virgo, cunstas harefes fola interemisti in universo mundo . E perche ciò ? forse perchè ella ha dato al Mondo quel Sole, che dissipò tutti in un tempo da esso gli errori che vi regnavano? Sì di certo . Ma non è perciò folamente . E' di più , perch'ella con modo particolare ammaestro prima gli Apposto-

affinche ti rimembri di quella gloria , che Principi, ed i Pontefici, e i Dottori , che gode già Elella ne Sol, ficche polla mita al contro d'effe hanno guerreggiato, or con figlinolo inigare più dall'alto l'anima tua l'arme, or con gli anatemi, or con le difputazioni. E a tutte e tre queste squadre nimiche a Dio, non è ella altresì terribi-le? Ell'è terribile, ed è terribile come uno fquadrone ordinato : Terribilis , ut caftrerum acies ordinara, perchè non ha mai bi-fogno di porfi all'ordine contro d'effe : Vi stà ad ogni ora. E tu posto ciò, ch'hai afare? Và a metterti in ficuro fotto le fue tende , se attendi solo alla vita contentplativa: E se all'attiva , và di più sotto quelle tende medefime ad arrolarti, affine di pugnare tu ancor per lei, o almeno con esso lei.

### XXII.

Lava à malitia cor tuum lerufalem , ut falva fias . V/quequò morabuntur in ce cogitationes noxia?

Jer.4. 14.

Onfidera, quanto pochi fieno coloo, che lavino il loro cuore della malizia . Molti lo nettano : perchè molti con la Confessione lo purgano da quelle colpe, di cui l'hanno imbrattato. Pochi lo lavano: perchè pochi con la Confessione lo purgano di maniera da tali colpe, che non vi lascino nullà ad esse di attacco . E questo è lavare il cuore; non lasciare in esso ne pure l'affetto al male: Lava à malitia cor tuum lerusalem, ut salva fias. Tu quando ti confessi, ti accusi a cagion d'esempio di haver cercata la vana stima degli nomini tante volte nelle tue operazioni : ma finifci qui: e non procuri di depor bene al tempo theffo dall' animo la flima di detta flima, con ripenfare frate, quanto e inetta, quanto e inutile, e quanto è poco degna d'effere procacciata: anzi ritieni tuttavia verso d' esta unapropension si profonda, che ti facredere poco men che beato chi la possiede . Beatum dixerunt populum, cui bac funt . Melltre fai cosi, tu ti netti dalla malizia, ma non ti lavi. E pur' esamina il tuo cuore e vedrai. quanto affetto ritieni, non folamente alla vana stima degli nomini, ma alle amicizie men pie, alle delizie, alle dignità, a i passatempi, e a tutto ciò di vantaggio che il Mondo adora. Se lavare il fuo cuore fuste cosi facile atutti, com'e il nettarlo, non li , che andarono ad affaltar tutte e tre si direbbe anche ad una Gerusalemme , quelle squadre avverse ; ed ha poi sem- cioè ad un' Anima consagrata già a Dio , ch' pre dal Cielo feguito a proteggere, ed il ella lo lavasse: Lava à maliria cer suum le-

rufalem, ut falvafiat. Vfquequò morabuntur | mea, & detefter illud quafipannum menftruain re cogicationes nozia?

11.

5 17 14.6

Confidera, qual'è il segno di non havere lavato il cuore dal male. Sono i pensieri nocivi, che in effo albergano: Diffi in primo luogo nocivi, non cattivi: Cogicationes nexia: perchè, se vi albergassero de' pensiericattivi, qual dubbio c' è che il cuor non farebbe ne anche netto > Ma fe non vi albergano de' pensieri cattivi, vi albergano de' nocivi: cioè di quelli che non contengono grave offesa di Dio, ma possono con tutto ciò a poco a poco incitare ad essa, come sono i pensieri di glorie mondane, di grandezze mondane, di paffarempi mondani . Questi senza dubbio procedono dall' affetto che rimane ancoranel tuo cuore a fimili vanità; e però danno indizio, che se pur' egli è netto, non è lavato. E diffi in secondo luogo, albergano, non passano: Vsque-quò morabuntur in te? Perchè pensieri nocivi palfano spello per la mente di tutti : e però il passar d' essi non è argomento di affetto al male: argomento di affetto al male n' è la dimora. Quindi è che non dice il Profeta a Gerufalemme: Vfquequò accedent ad te cogitationes noxia? O invadent te, O ingredientur ad te, dice morabuntur in te, perchè quivi stà tutto il danno: non corrompendo il balfamo quelle mosche, che vanno, e vengono, ma quelle che vi si posano: Mufca morientesperdunt fuavitatem unquenti. Tu come tieni oggimai la tua mente libera da pensieri non solamente cattivi, ma ancor nocivi? Sappi che questo è il seeno principalissimo dell'affetto, che in te predomina: il tuo pensiero. Apparuerune peccata vestra in omnibus cogitationibus ve-7e b.21 . fris. E però quando ti esamini, affine di consessarti, pensa a ciò che sei solito di penfare fra di più posatamente, e saprai dove habbi a lavarti.

Considera, come habbi appresso da fare a purgare il cuore non pur dalle sozzure del male, ma dall'affetto: il che propiamente è lavarlo. Hai da concepire odio a un tal male, chi non lo fa? ma un' odio piccolo? No. Un' odio vcemente. Perchè non ritornare ad amare ciò che ha gran forza di rapire a sè la natura nostra corrotta, è disficiliffimo, ove tu l'odi sì, ma d'odio debole. Se nullapiù vuoi tu ritornare ad amarlo in tutti i tuol di, e tu odialo intensamente. Vedi tu come face a la Regina Ester , per non attaccarfi a quel diadema reale, che le circondava la fronte? lo abbominava : Tufers quod abominer fignum superbis mes , tutti: perchè ciascun' ordine di Santi lo faquod est super caput meum, in die oftentationis prà molto ben distinguere, come detto a se

14. E perchè odio sì acerbo? Perchè fapeva che se non havesse odiato il suo diadema a tal fegno, sarebbe a poco a poco giunta ad amarlo, e ad amarlo forfe anche più del dovere, com'era appunto avvenuto a gl' Ifraeliti, i quali perchè ufciti d'Egitto rittennero qualche affetto alle cipolle d'esso, e a' carnaggi d'esso, arrivarono presto suor dell' Egitto a fare anche ciò, che non haveano fatto mai nell' Egitto, che su inclinarsi a'suoi Idoli. Non creder dunque, che ti si richiegga una cosa di soprabbondanza, o di supererogazione, quandoti fi chiede, che tu pigli al male odio fommo . Quelto è il vero modo di non amarlo in maniera alcuna. E però non ti dia stupore, se il Profeta dice: Lava à malitia cor tuum Ierufalem, nt falvafias : non folo ut santiafias, ma ut salva fias, per-chè all'istesso salvarsi è di necessità concepir contro il male un'odio veemente, che è la lavanda del cuore: non perchè il non amare il male non dovess'essere perse solo bastevole, ma perchè presto si amerà, se non si odia sì vivamente, che ancor si abbomini: Iniquitatem odio habui, & abomi. 16.118.63. natus sum: legem autem tuam dilexi. Vedi quanto ci vuole per arrivare a non più, che ad amare la legge del Signore contraria al fenfo > Bifogna non folo haver' odio all' iniquità, ma abbominazione.

## XXIII.

Tunc dicet Rex bis, qui à dextris eius erunt : Venite Benedilli Patris mei : poffideteparatum vobis Regnum à constitutione mundi. Matth. 25.34.

Onfidera, come, chi dice Venise, accennadue termini; il donde, e il dove . Ed ambidue questi termini vorrà di certo qui esprimere il Redentore, quando rivolto agli eletti, dopo il Giudizio pronunzierà sopra tutti lor la sentenza di Beatitudine eterna, e dira Venice, Venice, cioè venite dalle fatiche alla quiete, dalla povertà alle ricchezze, dal pianto al riso, dalle battaglie alla corona, che meritafte Phazis. vincendo. O' che giocondo Venite! Euntes ibant, & flebant mittentes semina sua: venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos fuos . Ne guardare che un tal Venice, fia una forma d'invito comune a

> Nn 2 fleffo

ficilo in particolare, secondo Imeriti pro- perpena benedicas nos Pater asermis. Ames, p), Venite Profeti per me estilati. Venite E di questa singolarmente dovranno tura Patriarchi per me ramminghi. Venite allora rendergi grazie. Nota però come così degli altri . E perchè i Santi nessina cofa defiderarono più, che d'effere quali fervi fedeli col loro Re; però egli ad essi dirà ancora, Venire. Fino allora faranno alcuni stati a lui uniti per grazia; altri per grazia, e per gloria; pochissimi per gloria, e per gloria piena, cioè per gloria di anima unita al corpo : In carne mea videbo Deum Salvacorom meum . E però egli dice Venice , perchè intal modo non havrà prima chiamati a se Cristo di tanti, e di tanti, se non zarissimi, O' come i Santi desiderarono in tutta la vita loro questa parola Venice! Eccoha udirla . Ma chi vuol'andarfene dietro a Cristo in queldì, sai come ha da meritarselo? Con l'andargli dietro anche adesso. Naus: A Siquis vult post me venire abneser semetibsum. & collat Crucem fuam, & fequatur me . Si quis vult post me venire alla glotia , sequatur me all'abbiezione. Tipar giulto tener dietro Cristo al Regno, e non tenergli dietro al \* 200.3.11. conquistamento? Quivicerir, dabo ei sedere

mecum in throna meo .

H.

P£ 124

Lih 1.9.

Considera, come fratantititoli di loro glorificazione, o di loro giubbilo, che potrebbe Cristo in quell' atto solenne dare agli Eletti , sceglierà questo di Benedetti dal Padre , Venice Benedilli Patris mei , perchè que-Ito titolo folo racchiude tutti . Il nostro dire non è fare. E però quando benediciamo alcuno, intendiamo, o di lodare il ben ch' egli ha, o di pregarglielo. Non così il dire di Dio. Il suo dire è fare: Ipfe dixie, & falta sunt . Onde il suo benedirci è infonderci il bene , infonderci grazia , infonderei doni , infonderei doti , infonderci ogni Virtu. Vuol perè Crifto , che i Beati in quella grande adunanza, fappiano tutti, ch' ogni lor bene venne loro dal Padre. E però dirà , Venice Benedi-Bi Parris mei . Ed effiallora d come tutti dovranno prorompere unitamente in quelle parole: Siabenedetto un tal Padre! Benedictus Deus , & Pater Domini noftri lefu Christi, qui benedixie nos in omni benedittione Pirituali in coelestibus in Christo. Le benedizioni date dal Padre a gli Eletti fono state differentistime : Benedixit fingulis benedi-

Appostoli per me rigettati dal Mondo, come | Cristo in quel di potrebbe giustamente dire fe ne foffe lo scherno. Venite Martiriucci- agli Eletti: Venice Beneditti Patris mei , per si. Venite Monaci vilipesi . Venite Vergi- me : perchè qualunque loro benedizione ni che a me sagrificaste il vostro bel fiore: e fu data loro dal Padre, mediante Cristo. in Christo, il quale a ciascuno d'essi le meritò. Ma non accade che il dica. Col portare egli ad essi quella benedizione perpetua, a cui tutte le altre erano state ordinate, mostrerà appieno in quel di, che da lui pur dipenderono tutte l'altre. O' re beato, se tal benedizion potrai meritarti ! Ma a meritarfela ma a si gran Padre il rispetto, e la riverenza, che si conviene: Ecce fic benedicerur homo qui rimes Dominum .. PC. 227. non solo benediceeur, ma fic : perchè altre benedizioni ha l'istesso Padre, con cui rimunerai figliuoli men' offequiofi per qualche bene che talor effi fanno, ma non fonquella : sono benedizioni carnali, cioè conformi al loro genio corrotto, non fono benedizioni spirituali; sono de pinguedine terra, non fono de rere Cæli .. Vedi però, come gli Eletti in quel di lo ringrazieranno di quelle benedizioni, che sole amarono. Benedixie nos in omni beneditione (pirieuali in Caleflibus. Ed & quanto havranno ragione! perchè Omnis benediltio (piritualisin Caleftibus, ètutto ciò che il Paradiso ha di bene.

Considera, come appunto del Paradiso darà il possesso quel giorno Cristo a gli Eletti , dicendo loro , Venice benedilli Patris mei, possidere paratum vobis Regnum à constitucione mundi . Potrebbe Cristo usare in un tal' atto altri termini, quali farebbono, procedice ad Regnum, percipite Regnum, fruimini Regno; ma dirà possidete, e ciò per due capi. Prima per dimostrar la pacifica sicurezza, con la quale i Beati dovran godere un tal Regno per tutti i fecoli , e poi per dinotarne la propietà .. Tal' è il possesso . Il possesso è di beni, che ci appartengono come propi, e non come imprestati, allogati, affittati, o depositati: ed è di beni, a cui non solamente habbiamo il diritto ( com'è di quegli che ci sono usurpati ) ma ne habbiamo attualdominio, come ha il Re di quel Regno, fu'l quale impera. Tal farà a' Beati la loro Beatitudine, e però Cristo loro dirà, Poffidere. Qui vicerit, poffidebit bar. Apoc.21 7. Che se vuoi sapere, perchè potendo nominare Crifto una tale Beatitudine fotto di En 19 28 Elionibus propriis . Matutte nondimeno fu- tanti altri nomi , di mercede, di palio , di rono ordinate a quest'ultima di un tal di , premio, di gandio sommo, la vorrà chiache s' intitola la perpetua : Benedittione mare in quel di colnome di Regno, fi è ,

HE.

di loro: Numquid Rez nofter eris , aut fub-

regnare quel giorno, in tanto miglior ma- parecchiato à conflientione mundi , ma pof niera, non un fratello, ma gli efterni, ma confliencionem mundi fu meritato. gli emoli, ma coloro che già tanto hebbe-To a fdegno ? Nenne Deus elegie pauperes in Jacoba. , hoe munde baredes Regni , qued repremifit Deut diligentibue fe ? Ed ora intenderai per

qual cagione differirà Crifto infino a quel di il dire a gli eletti: Possidoto paratum vobis Regnum. Perchè folo quel di giugneranno i Beati ad haver inseme con Cristo perfettamente fotto i lor piè tutti i loro perfecutori: Iudicium fedebit ne auferacur potentia ,

fapere che quel Regno di cui fi tratta , fu e in un fuoco eterno , figurati , che farà l' fatto appolla per loro. Perche ancora oc- Due furono già gli eccessi de peccatori in tenutofi da Beati così gran bene, potrebbe qualunque loro colpa mortale, l'avversion in esti rimaner qualche sollecitudine, e da Dio, la conversione alla creatura. E pequalche fospezione almeno leggiera, di ha- rò è giusto, che ambidue sian puniti converlo a perdere, quando benche posseduto forme il merito. All'avversion da Dio corro. Ma quando udiranno, che non folo un riam Domini. E intimando quelta, dirà Crital Regno è loro, ma fatto per loro, di flo a quegl'infelici, difeedite à me, effendo Piatit. che mai potran dubitare? E questa sarà la giusto, che chi non curò la Terra di promisi-ragione, per la qualei l'ignore ad esti dirà Possidate paratum vobia Regnum à constituite: intresibune sa requiem mana, Alla converne Mundi, non folo Reguum, ma pararum fione verso la creatura corrisponde la pena Aporatura vebis. Vero è, che questa ragione non sa del senso: Cruciabuntur die, ac nolle in sacula rà fola. Parlerà Crifto di vantaggio così, /assisram. E intimando quella, foggiugne affinchè gli eletti tanto più lorgano il ri, sa ipasm asersam, effendo parimente grand'amorra,portato loro dal Padre, men-iginfilimino, che chi per compiacere al-

Manna dell' Anima.

perchè niun'altro nome più di questo di-1 costituir l'Universo, pensò ancora ad an moftra, non folo il godimento intrinicco , prefiare ad effi una Reggia si bella , qual è il quale havranno i Beati possedendo Dio ; l'Empirco ; Paravis illis Civitatem ; e gli Il quale havranno i Beau poucoenno Dio 5 1 Empireo 3 zaranu diu Guiden 3 e gli ma ancor la grandezza, la gloria, la maestà 3 predestino à tanta eminenza 3 e di grazia, è Heb.1.6. che gli accompagnerà nell'estrinieco , do di gloria, e di dignità, qual'è quella di cui minando sopra i dannati. E a questo nome quel di piglieranno tutti il possesso. Setta di Regno è come allora i dannati dovran- ti puoi figurare quelle gran lodi, ch'essi al un negno o come anora seamara sovram; es puos ngurare que ugara sodo; ch'est al no fremere tutti inseme di rabbia? Veder Padre daranno, fallo puerfa te, ma con che havramo su le loro celle a regnare per sicurezza di non poterle adeguare. E stattutt'i fecoli que' mendici, quei miferabili, tanto rimira come non fi dice che il Regno i quali un tempo non degnarono effi ne pur fu loro donato à conflicutione mundi, ma ap-Dangis. d'un guardo! Sufcipione Regnum Santie Dei parecchiato , conforme si apparecchia il alcifimi , Ifratelli di Ginfeppe non potean palio a chi corre, il premio a chi combatfopportare che l'innocente, nè pure in fo- te, la mercede a chi dura fatiche grandi; gno, fi fuffe figurato mai di regnare fopra perciocche un tale apparecchiamento di Regno non toglie, ch'essi non se'l devesse-Gen,17.3, jiciemur dicieni rus ? Penía però , che do- ro guadagnar veramente co'loro meriti .

Praparavit Dent iie ; qui dilignat illum : lb ap-

### XXIV.

Tune dicet & hir, qui à finifiris erune : Difeedite à me maledille in ignem aver-mem . Match. 25.

Onfidera, quanto differenti fian le par Crole, che dirà Crifto a'reprobi nel Giudizio, da quelle che havrà poc'anzi cioè quello di Lucifero , e de' fuoi mem- dette a gli eletti. A questi diffe venire , a bri: Es magnitude Regni, que est feper emme quelli dirà discadice, e distradire à me in ignem

Dan. 7.16. Lu che deray à func un actual Regno? Tu l' paragona qui teco ancora i due termini ; fei dannato. Perchè in quel di farà finito donde, e dove : à me, in ignem acermem; tet danado. Petren in queid i izra amio donde; e dove : A me, insuem i qualinnee liza di merza. O defina, o fi e proversi, che terrore flom farebe di niltra. O Aultro, o Aquino, o Aquinoe. O il Pratico della disconsidaria, come ciò, che finirà di co. Confere de la contro piecolo male andrae efficia della mandimed, più efficacia di Doi una andramed, più efficare queid in effectiva per ardere i nun fisco il più doltoma queid in effectiva con controlla di con daloro, non fulle però flato fatto per lo- risponde la pena del danno : Non videbit glo- Mas 10,

tr'egli nel punto fteffo, nel qual pensò a le sue passioni, alla sua sensualità, a i

Nn 3 fuoi

suoi sertimenti, al suo corpo, con curo me data sarà la benedizione; ma sol Dio, sia tormentaro dalle sue passioni perche non deve alcriversi al Padre. E medesime volte in surie : e pruovi nella chi equel Padre, il qual non ami di be-16:7.8. 14 . Sono però tali firazi compresi tutti zione, la qual'il Padre ama darti, o de-

Matt.1344 nati, fara di fuoco s Mires es in caminam gir la maledizione. O l'una, o l'altra .

ignis: ma ancor perchè tutti gli altri ftessi. Tal'èlo stille d'un Padre; o benedice i

Liechister ogredieneur, & igniscensumer eos . Tanaglie Itionem, & malediltimem. Benedillienem , И.;3,11,

1f 14. 0. cocterno: Nelle, & dienon extinguesur: in tentis locum, quamquam cum lacrymis infempiternum afcendet fumas ejus . и.

Ofit. quel giorno non debba effere data anch' eletto per loro Re . Nel refto , credi ella da Crifto in nome del Padre , co- tu che fe l'Inferno fulle fatto per noi

métainne Voite în faire : e provis mesta sure quoi raure : a quat uno amu a be-form de la fincion un unit gil sin frei la significa de la maledira zi, corrispondenti alle patter (ue colpe-ch havia nel tuoco : la monijou acura midatelli și qui declinare a mandatir, mia com ja maledia famite, judicibile ; qui declinare a mandatir, mia centrul monijouru, cim abotla famite, judicibile ; Tu'a ciò che dici? Penfavi bene, perche futi : amu, ja monijou paus canora moniformania : e fia, fia, finche (viv), munitaria la benedia:

quinel nome di fuoco, non fol perchè la meritarla. Ma se non conseguirai la beneprigione, in cui dovranno tollerarlii dan- dizione, ticordati, che non potrai sfugfor plizi, che non fian fuoco, havranno figliuoli, fe fono buoni, con farli eredi ; nell'Inferno, ad affliggere, una attività, o gli maledice cattivi, diferedandogli : Deut 11.26 un' acrimonia anch'essi di suoco . Deigne En propone in conspellu vostro hedie benesi.

di fuoco , spade di fuoco , saette di fuo- si ebedieritis mandatis Demini Dei vestri ; co. ferpi di fuoco : tintociò che fai fin- Maledillionem, fi men ebedieritis: non v'è gerti negli Abili, senza eccettuare ne pu-merzo. Milero però quel figliuolo, il pre quel hato putrido, che spireranno dalla quale anzi vorrà la maledizione: Dilexir bocca i dantati, fată qual fuoco: spi- maledilbineme, & vonite ti; suluit binedi-vitus volper, setipuic vondite test. E tu po. (listum , & elosgabium she se; non folo tendo udit da Criflo Vagire, vorrați più recetes she es, na elosgabium, petché tofto in quel giorno udirne to decedire? No, quando il milero, conofciuto il fuo er-

nò, rifolviti di comperar quel Venise a qua- rore, la bramerà, non potrà più corlunque cofto. O' che guadagno ! So non rerle dietro : Sciente enim , queniam & fusie altro che sottrarfi dal suoco ! Non postea enpiene Esau hareditare beneditio. Heberty può coftar giammai caro. E pur'egli è fuo- nem, reprebaeus eft, nen enim invenie paniquififfes cam .

fromiterum ne famber from zu rien.

Considera, che come gli Elletti futono contrati da Citilo col nome di benedetti s, che la maledizione non deve aferiveri al cossi farano i reprobi fveragognazi con poder, en perale rea gli elletti diri ben quello di maledetti. Vero è, che vè quedativerta l'angolaterta gli eletti, e i riei romano di Parame, i reprobi hobergo il non benon diriz: Dicinite in parama unita i penni non diriz: Dicinite in parama unita penni ne dal Parte, i reprobi hobbero il loro benon diriz: Dicinite in parama unita i penni. male da Se: Perdirio cua ex se Ifrael, san-nanzi, che veruno de' suoi figlinoli se'I summedò in me auxilium sum . E però susse ancor meritato; ma non l'inferno. non è maraviglia , se quelli non solamen. L'Inferno su da lui sabbricato nell' atto te fi dicono benedetti, ma benedetti dal stello, che gli Angelia lui ribelli fe l me-Padre : Venire benedilli Paeris mei ; e que- ritarono. E'perche , posto ciò, su fatto fli puramente fi dicono maledesti : Di- per li demonj , non fu fatto per gli uo-Cedite à me maleditti in jenem acernum . mini ; però , favellandone a gli uomi-Ninno di noi senza il Padre pote mai ef- ni, dità Crifto : Qui paratus oft diabele , fere abilitato all'acquifto del Paradifo, e & Angelia esus; e non dirà, qui paratus niun'acquiftarlo: e però a coloro, i quali est verche fattolo, se n'e poi valo acquistarono, dirà Crifto: Fenire be- luro il Padre all'istesso modo per gli uo-neditti Patris mei. Ciascun di noi senza il inini, come prima per gli demoni; ma mediti parris mei. Claicun di notienza il inini , come prima per gii demonj ; ma Padre fipore non curare di un tale acquii- non di primaria intenzione . Se n'e va-flo: e però a coloro, i quali non lo acquii- linto, perchè volendo tanti uomini ade-flarono, dirà Crifto, Difeedire à me male- tire anche fili a Lucifero, più chea Dio, diffi; ma non dirà malestità ancor Patris era conveniente , che in fine andaffero mei. Non già , perchè la maledizione in ad abitar nel Reame di chi fi havevano

havrebbe il Padre mandato dal Cielo in Terrafino il fuo Figliuolo-Divino per liberarcene a costo di tanto sangue ? En fatto folo per gli Angeli a lui ribelli , Pararus oft Diabolo , & Angelis eins . E però tu vedi, che a questi doppo il peccato non fu conceduto rimedio di forte alcuna, come fu conceduto a noi . Che confusione sarà pertanto la tua, se tu perdi quel Regno , ch'è per te fatto, e vai gettato in quel fuoco, che non è pemici ? Frater fui Draconum , & focius

IV.

Fzech 18.

Struthionum . Confidera, come Cristo chiamerà rorima al Regno gli Eletti, con dir Venite; e dipoi fcaccierà i reprobi al fuoco, e dirà Discedire . E ciò per tre capi . Il primo per dimostrar quanto egli ama più di beneficar , che di nuocere : Numquid voluntatis mes eft mors Impii ? dieir Dominus. E questo capo riguarda la bontà del Giudice. Il fecondo per confolare tanto più presto gli Eletti, e per ono-rarli alla presenza di que loro avverfarj , che in Terra , o gli strapazzarono , o gli spregiarono: Qui humilitas fuerit, erie ingloria. E questo capo riguarda la dignità di coloro che stanno alla destra , Il terzo per crucciar tanto più fieramente i reprobi, e per farli alla vista di quella gloria, e di quella gioja, con cui gli Eletti udiran la lor fentenza, crepar d' invidia : Peccasor videbie , & irafcetur , dentibus fuis fremet , & tabefcet . E que-Pf in te. flo capo riguarda la confusione di coloro che si truovano alla sinistra . Tu qui frattanto dà frate stesso un' occhiata alle vie diverse che imprenderanno gli Eletti all'alto, i reprobi al baffo. Ibune hi in supplicium aternum ; lusti autem in vitam aternam . Se non che non val qui figurarfi vie . L' eterna separazione fi farà tra sì vafto Popolo in uno istante. Voleran gli Eletri rapiti dall' amor, che gl' innalza, a guifa di fiamme, alla loro sfera : e in quel fubito , con aprirfi la terra inghiottirà tutti i reprobi nel suo centro . Tanta è la forza , ch' havrà la voce di Cristo, nel dire agli uni venire,

agli altri Discedire.

Santa Catarina Vergine, e Martire.

In malevolam Animam non introibit Satientia . nec habitabit in corpore fubdito ..... peccaris. Sap. 1. 4.

Onfidera, come fapiente in qualun-J que genere è quegli, il quale sa gindicar delle cofe secondo le loro prime cagioni altiffime, e secondo quelle ordinarle. E però tali sono i maestri di ciascun' arte, tanto migliori, quanto più fanno giudicare delle cofe altamente nell' arte LCo sci loro , e fanno ordinarle: Ve (apiens Archisellus fundameneum pofui . Vero è che la prima cagione altiffima, la qual trascende per tutti i generi, è Dio . Però chi folamente sa giudicare delle cose, e ordinarle secondo le loro cagioni inferiori a Dio, per alte ch'elle si sieno, si dice sapiente si, ma folo in quel genere; com'è dire di Architettura, di jus civile, di jus Canonico, di Medicina, di Anotomia, di Astronomia, di Aritmetica : non si dice sapiente assolutamente . Sapiente affolutamente fi dice folo, chi sa giudicare delle cose, e ordinarle secondo la loro cagion somma ch'e Dio : Ecce. Timer Domini ipfa eft fat 10:8.8. pientia. E la ragion' é , perchè poco vagliono tutte quelle arti minori per se medefime, fe non si possiede con esse quell' arte massima, la quale è posta nella confecuzion dell'ultimo fine . A queste tutte l'altre hanno a tendere come serve . E però sappi come con tutte quelle quante mai sieno ti puoi dannare, se non vi congiugni anche questa. E tutte quelle allor Sap. 9 %. che ti ferviranno? Et fi quis fuerit confummatusinter filios hominum , fi ab illo abfuerit Sapientia tua Domine , in nihilum computabitur.

Confidera, come questa Sapienza sì eccella, di cui parliamo, è dono propio dello Spirito Santo, il qual con modo speciale ispira alle anime come debhono giudicar di tutte le cose, e come ordinarle secondo Dio, cioè fecondo il voler di Dio, fecondo il gradimento di Dio, fecondo la gloria di Dio, fecondo ciò che vale più a guadagnarfi l'amor di Dio ch' è ciò che intefe l'Appostolo dove diffe, che l'uomo fpirituale giudica di tutte le cofe : Spirieualis autem judicat omnia , non perchè fappia egli giudicarne fempre, fecondo le regole inferiori, quali fono le regole

11.

Nn 4 нтаSame Se.

Ter.4

A.C. 24.

"III"

Savie, che in malevelam animam non introibis Sapientia, nec habitabit in corpore subdiso peccaris . Perchè lo Spirito Santo . il quale è quello che dona una tal Sapienza, abborrisce l'Anima malevola, cioè quell' Anima, la quale è data alla Superbia, all' Ira, all' Invidia, all' Avarizia, all' Acci-dia, che fono que vizi, i quali fra i ca-pitali più propiamente si attribuiscono all' Anima, ed abborrisce il corpo sottoposto a i peccati, cioè alle Crapole, ed alle Carnalità, che fone quegli i quali fra i capitali più propiamente fi attribuiscono al corpo. E però come vorrà lo Spirito Santo infondere in coftoro quella Sapienza, la quale è dono di lui tanto segnalato ? Spirieno Santhus auferret fe à cogusacionibus que fune fine incellettu . Bifognache tu prima ti disponga a ricettare nel tuo cuore un tal' Ofpite, qual'è lo Spirito Santo, scacciando da te tutt'i peccati, qualunque fieno, come opere troppo sciocche; e allora farai partecipe de fuoi doni : perch'egli non è di quei Principi, i quali mandii fuoi doni per altrui mano, gli porta fempre da sè: Spiritus plenusex his, venice mihi . Infilnit in eum Spiritus Domini . Irvuit in eum Spiritus Domini . Fuit in eo Spirizus Domini. Tali fono i termini, con cui di lui si favella. Anzi tal'è la ragione, per la qual egli ti vien detto akresi fomigliare un vento impetuofo, perchè non folo ai manda in feno la pioggia de' fuoi favori, come fa'l vento ordinario, ma te la por-22 . Fallus est repente de Calo fonus samquam adveniencis Spiritus vehementis , & replevis totam domum , ubi erant fedentes . Vuoi dunque en questa Sapienza si nobile ch' è suo dono? Prega lui stesso a volese venire in te : Invecavi , & venis mibi Spiritus Sapiensia , Cioè Spiritus dator Sa-

pientia. Confidera, come tutt' i peccati tanto fpirituali, quanto carnali, accennati nel punto precedente, includono due diforla conversione alla Creatura . Nondimee però se non gli apprezza quanto lo però ve la lasciano d'ordinario dimorar

umane, ma perchè sempre sa giudicarne | Spirito, non è si reo . I peccati spirituali fecondo le superiori, quali sono le Divine . hanno più di avversion da Dio , perchè lo Non ti devi però stupire, se dice qui il Spirito sarebbemolto bene capace di quei diletti, che da Dio vengono, e pur non gli cura, per aderire più tosto a quei diletti, che trae dalla Creatura. Ond' è che i peccati spirituali hanno più del diabolico , i carnali hanno più dell' animalesco . In quali l'Anima opera come Anima in gtazia propia: e però in quelli ritiene il nome di Anima . In malevolam animam nen introjbit Sapientia. In questi l' Anima ( come susse una cola stessa corpo ) opera più in grazia del corpo, che in grazia propia, e però in questi lascia il nome di Anima, e piglia il nome di Corpo : Neque babicabie in corpore subdito peccaris. In quelli l'Anima opera di propio talento, come Padro-na, e però in quelli si dice che vuole il male : In malevelam Animam, cioè in Animam valentem malum, non introibit Sabienris. In questi l'Anima opera più tirata-a modo di ferva dall'appetito fenfuale, come fe fusse più tosto corpo, che Anima; e però non tanto in quelli si dice che vuole il male, quanto si dice ch'ella è fottomessa a volerlo: Neque babitabit in corpore subdito pecensis . E tu frattanto non ti confondi dite, mentre rimirandoti tutto da imo a sommo, non sai qual parte sia di te la più fozza, se la nobile, o se la ignobile? Considera, come quello che tu devi qui

pienza non poseralli , non babitabit: in malevolam Animam, fi dice, chela Sapienza non entrerà, non incroibis. E la ragion'è, perchè, come i peccati spirituali hanno di loro natura più di ciò, che si dice avversion da Dio, che nonne hanno i carnali; così non lasciano nè pur' avvicinare alla mente quella Sapienza, la qual'inten-de, che Dio in tutte le cofe fia fempre la prima regola: Imitium fuperbia hominis, apo- Eccl.10.14 flatare à Deo , quoniam à Deo , qui fecit illam , recessit cor ejus . E come i peccati carnali hanno più di ciò, che si dice conversione alla Creatura, che non ne hanno i dini: l'une è l'avversion da Dio, l'altro è peccati spirituali, quantunque habbiano meno di avvessione da Dio ; così talvolta no tra gli spirituali, e i carnali evvi que- cedendo, lasciano è vero accostar più la sta diversità, che i peccati carnali hanno Sapienza nel cuor dell' nomo per qualpiù di conversione alla Creatura , per- che vivo lampo di fede , che lo riscuota più di convertione aira creatura, peri che rivorampo il rece, che in compiciono tutti nella foddissa o per qualche efortazione fipaventofa, zione dell' Appetito fenfiale, il quale che lo commuova, o per qualche efemon è capace di quei diletti che proce- pio falubre, che lo compunga: ma cheè don da Dio, fe non al più di rifalto; Se ve la lafciano punto centrare, non

più notare al primiero intento, fi è che in

corpore subdiso peccasis, fi dice, che la Sa-

trop-

troppo, per l'attacco forte, il quale il animate il tuo liptito, o per ainato, cuore ha pigliato alla Creatura, cui s' el giacche folo in ordine a questi (crific l'Appendito). Poli 14.17, tivolto: si fabiuò apparaerie Aurera, arbipostolo, Vesmeris farentame un morame morati, che si in intele.

Je si in luce ambulaur, godendo i fensuali possibili. Ma che prò ? Se non te gli rapede i diletti loro di fenso, come fe sussero presenti date, gli rappresenta al volta da que diletti sinceri della Sapienza, di cui scil Nimico, suo centatore, per prinovassi. atti a cercarfi , che la terrena : Filii Agar , diar murum . qui exquirunt prudentiam , qua de terra eft: fuo Tempio.

XXVI.

Dominus mihi adjutor : non simebo quid faciar mihi homo . Pf. 17.6.

Onfidera, come una delle maggiori inquietudini le quali affliggano per ayventura il tuo spirito nella via del Signoquali sono probabili ad avvenirti, o per esti alla tentazione, che su la cagione per

troppo , per l'attacco forte , il quale il animare il tuo fpirito , o per armarlo , non sono capaci. In una parola, chi è anche a vincerti con le larve. Eperò se dominato da peccati spirituali è sopram- tu vuoi sapere, come habbi in tali occasiomodo difficile a convertirsi: In malevolam ni da diportarti, eccotelo qui espresso in Animam non incroibie Sapiencia. Chi è do- breve. Hai daspacciarti da lui con questo minato da'peccati carnali, Le non è tanto versetto, che appunto in un caso tale gli difficile a convertirfi , è debole sopram- scagliò contro qual fulmine un S. Martino , modo al perseverare; Nec habitabit in cor- e gli hai da rispondere, che con l'ajuto di pore subdito peccaris . L'uno, el'altro è ma- Dio tu non temi nulla : Dominus mihi adle gravissimo. Qual sia più , non è facile jutor : non timebo quid faciat mihi homo. a giudicare . Che sarebbe però se in te , Non vedi tu, che queste sono quelle mutanto i peccati spirituali, quanto i carnali raglie di suoco, le quali appariscono ne' funificro a ferti i peggio ch'effi fapelfero, Palazzi incantati? Se tule apparitcono ne funificro a ferti i peggio ch'effi fapelfero, Palazzi incantati? Se tule apparezzi, ti aralmeno con le lor peride inclinazioni, da reftano per l'orrore. Se tu le affalti, ti tenon mai finite di sbarbicare dall' Anima cedono un tratto il paffo, come fe fuffero poco amante di Dio, dal Corpo troppo muraglie appunto di nebbia; cioè murainvaghito de'fuoi trasfulli? In un tal caso glie, chenon si hanno ad ascendere, o ad Ps. 17. to. sarai dannato ad essere uno di que' figliuoli atterrare, come le muraglie di pietra, si d'Agarre, li quali altra Sapienza non fon' hantolo da trapaffare: In Deo meo transgre-

II.

Confideraatuo conforto, come tu non viam aucem Sapiencia nescierane . Non fa- haida confidar punto inte , ma in Dio forai come quella Vergine d'oggi, che n' lamente, Dominus mihi adjutor: e però la hebbe tanta, perchè fu albergo dello Spi- diffidenza, la quale orain te medefimo fenrito Santo, il quale in lei riposoffi come in l'ti delle tue forze, non fignifica in te mancamento di risoluzione al volcre in qualunque caso operar come si conviene ad onor di Dio: fignifica più tosto un conoscimento vivo, e verace della tua miseria, che giustamente ti fa temer dite tutto il peggio, che sia possibile. Basta che tu nel tempo medefimo, in cui temi tanto di te, confidi altrettanto in Dio; anzi molto più, perchè senza paragone sarà ogni volta maggiore la sua pietà, che i tuoi demeriti, e la fiia potenza, che latua debolezza, pan,::a. re, è rappresentarti, che faresti mai tu, se Non est, qui resistar manui ejus. Nel resto ti ritruovassi ridotto aun cimento orribile un tal sentimento di diffidenza di te medesidi dover perdere quanto godi al Mondo di mo, ò quanto è buono! E' migliore assai bene, eamici, e roba, e riputazione, e questo, che non è quello distimarsi saldo, parenti, ela medesima vita, per non pecca esseuro: perchè Dio volentieri confonde re? Resisteresti generoso all'assato, e ti i presuntuosi: Do sua virente gloriantees bu- ludit 6. 5. lascieresti più tosto bruciare, squarciare, miliar. E così scorgiamo che molti, i quali straziar, scarnificare; o ti arrenderesti? havevano una gran fidanza di sè, venuti a Questo è uno di quei pensieri, che mai da fronte dell'occasione, cederono bruttamen-Queto e uno di quei penneri, cne mai al tronte due loccanone, eccerono prutamente te non hai da rivegliar, com' è noto nella te : Converf sun in die belli: ed altri che con distinzione, una sorza molto veemente fentimento, che havevano della loro fragina di divernarei; verresti scioccamente, con questo, a metterti date nella tentazione : liat, gli sollecitò a procacciarfi il Divino questo, a metterti date nella tentazione : i con grand islanza, per non arrendersi anch'

cui

III.

T( . .

Cerio 9. cui l'Appostolo diffe: Cum infirmor , sune 1 fo , il qual , bisognando , ci dara grazia posens fum. Non ti affl ggere dunque fe paja a te, che, posto a fronte di una gran tentazione, tu cadresti . Basta che contuttociò tu confidi di non havere a cadere : non già in virtù delle tue forze presenti, che fcorgi pur tro ppo deboli; ma di quelle le quali allora il Signore ti presterà, corrispon-

denti al bisogno, nel darti ajuto.

Confidera a tuo conforto ancora maggiore, come nè anche non è di necessità che tu al presente posseggi in te tanto spirito di fortezza, quanto ci vuol a superar quelle spezie di tentazioni che son si orti-l bili; perchè Iddio non fa cose in vano : el però non è folito di dare a noi quella grazia, che firicerca a rimaner vittoriofo in battaglie grandi, quando non ve n'è l' occasione . Ma ciò che nuoce ? Se non la dà , la darà : Dominus virsusem populo suo dabit . Sanfone fu il più forte nomo del Mondo. E pur creditu ch'eglidel continuo sentiffe in sè quelle forze così ecce-

denti? Non già : ma quando incontrava Leoni per le foreste, o quando nella Città fi mirava da' fuoi Nimici attorniato, affaltato, o per poco oppresso, se le fentiva ad un tratto venir dall' alto . Però qualunque volta egli se qualche opera eccelsa, costumò dire la Scrittura di lui, che sor-Jud-14 9. preso su dallo Spirito del Signore: Irrnir in eum Spiritus Domini, & dilaceravit Leotalitang nem. Irruit in eum Spiritus Domini, & per-

euffit triginta vitos . Irruit in eum Spiritus Domini, & sicut solent ad odorem ignis ligna confumi, ita vincula, quibus ligarus erae, diffipara funt, & foluta. Merce che forze così foprannaturali gli venivano date secondo le occorrenze di porle in ufo . Tu non ti fpaventare a nulla di ciò, che presentemente il Nimico ti suggerisca per farti cader di cuore: ma spera in Dio, perch' egli però è chiamato ajutatore nelle opportuniță : Adjusor in opportunitatibus , perchè

all'arrivo di queste ti darà quella Iena ch' . Reg. 10.6 Ora a te manca: Infilier in te Spiritus Domini , & mutaberis in virum alium . Non ti rimembra ciò che stà scritto de'Santi, i quali hebbero fede in Dio? Stà scritto che per

Bebrang tal fede forces falle fune in bello , non folo forces ad bellum, ma forces in bello, perchè in quel punto medefimo di dovere adoperare le forze ad onor Divino , in quel punbid.

to le confeguirono, convaluerant de infirmitate . Ond'è , che la speranza in Dio non si ha da fondare principalmente sis quella grazia, la quale habbiamo già confeguita da lui; fi ha da fondare in Dio flef

maggiore ancor senza paragone di quella , Hebr. 2.12. che n'ha già data, Ego ero fidens in eum .

Considera, che diversa cosa è la speranza in Dio , diversa è la presinzione . La presunzione è quella, che nel confidare in Dio trapassa i termini delle leggi da lui

prescritte: la speranza è quella che gli ritiene . Ora le leggi da lui prescritte nel confidare in lui, fono queste, che quando ci conosciamo poveri di grazia per venire a battaglie grandi, la desideriamo, la dimandiamo, e procuriamo frattanto più che si può di addestarci nelle battaglie minori, con quella grazia, che per esse non manca giammai di darci: Exerce te ipsum ad pie- t.Tim.4 7. ratem. Dissi, più che si può, perchè se in queste ancora non di rado cadiam per fragilità, non ci habbiam a difanimare : quafi che il perdere le battaglie minori, fia demeritare la grazia per le maggiori. Il perdere non è sempre demeritare : demeritare è il perdere per infedeltà, è il perdere per infingardaggine, è il perdere, perche non fi vuol combatterein modo alcuno, ma fi vuol che Dio vinca da sè per noi, fenza noi. Questo è ciò che dispiace a Dio : perchè quelto appunto è il confidar perniciofo dichi prefume. Non odi qui quello, che dice il Salmitta : Dens mens adjucor mens? Ma, s'egli ajutaci, dunque alcuna cofa vuol egli che facciam' anche noi dalla parte nostra: altrimenti non ci ajuterebbe di verità, ma farebbe il tutto. Se però ti fembra di non sentire al presente in te quelle forze, che civorrebbono a superaretante difficoltà, quante son quelle, che ti rappresenta il Nimico, potere un di sovrastarti da qualunque nomo ancora indiavolato:

proporzionate a' cimenti quotidiani , perchè di Sanfone stesso, che folo in ordine alla debellazione de' Filistei consegni da Dio forze si prodigiose, si dice tuttavia, che da fanciulletto diè nel fuo Popolo non licvi saggi del suo suturo valore : Crevis Jud. 3.24. Puer, & benedixit ei Dominus, capitque Spi. rieus Domini effe cum eo in castris Dan ; prima

defidera di haverle, e dimanda di haverle ,

ch' è cosa facile, e poi frattanto adopera

quelle poche, le quali Iddio ti comparte,

in castris Dan , che fu l'agone da giostra, e poi in caftris Philisthinorum, che fu il campo della battaglia.

XXVII.

Cam accepero compus , ego jufticias judicabo . PC 74. 2.

ora un tempo molto comodo, e molto copiofo da far del bene, folo che tu vo-Apoc.1.31. gli impiegatlo : Dedi illi tempus, ut panisentiam ageres. Mache ? Come ora te lo dà, così te lo dovrà anche un giorno ritogliere , affine di volerlo tutto per se. E peròfigurati, ch' egli non dica qui: Cam aderit tompus , ego justicias judicabo ; ma eum accepere sempus , perchè secondo alcuni vuol dinotarti, com' egli al fine piglierà per sè questo tempo, il quale ora è tuo. Etu che farai ? Tu non ne havrai per te piu Apoc.to 6. ne pure un momento : Tempas nen eris am-

plins . Certo almen' è , ch'egli piglierà il tempo fuo, cioè il tempo a lui destinato, e determinato per giudicare : e allora ò che stretto conto ri dovrà egli addimandarediqueflo medefimo tempo ch'or dona a operetali, a cui, c voleffero conferire il te! Vecavis adversium me tempus. Penfa cafo con altri pili divoti, o piu dotti, un poco al prefente, come lo impighishin che non fon' effi, v edrebbono facilmente. cofeutili, o in cofe vane? Il Signor te lo da perchètu con effo titraffichi il grande acquifto del Paradifo, e un o lo sprezzi, o lo spreggi, o non te ne servi, cheper procacciarti la dannazione ? O' tempo mal confumato ! Allora il conofcerai

quando, finito il tempo tuo, verrà quello del tuo Signore. Ma forfe che non fi accofta:

Confidera, come pigliato ch'egli havrà un tempo tale, giudicherà (fecondo quel-lo che dice qui ) le giustizie: Càm accepte 11. tempus , ago justicias judicabo . E ciò che vuol dire, conforme la frase Ebrea, justinia judicare, fignifica giudicare con restirudine, con rigore, con turte le ftrette regole di giustizia : Sedisti fuper chrenum , qui judicas infliciam. E pero vuol dire il Signore, P195. che la misericordia quel di non havrà più luogo, sutto l'havrà la giustizia. Ma conforme il parer comune de'Padri, inflitias in eo quod probat. judicare, fignifica giudicare anche le opere per se giuste, affin di veder se queste son cherà a tempo suo le giustizie, che tu ti

Propeel, us venias sempus eius.

25.41.

Cum accepero sempus, ego sufficias judicado, mici, effendo innocente. E però se affinche cui sappia, ch'egli in quel di, non te ricevi ora fra gli uomini qualche torto, folo dovrà guidicare le iniquità, ma an- nonti avvilire, non ti abbattere, perche cor le guitizie: \*Purgavis files Levi, che vertà di , in cui quill'alto Signore, del \*\*
\*\*Laiac-3-19\*\* (ono i giulfi , fo selabit es quafi airama, quale fil Sicritto , che factis indicisum nin-

& quasiargentum. E posto ciò, chi di noi miserabile fia sieuro > Esamina tu qui te medelimo , e mirerai , che molte opere per sè giuste son facilmente quelle, che del continuo tu vai facendo; Ma piaccia a Dio che tutte altresi tu facciale giustamen-Onfidera, come il Signoreti concede te. Dir la Corona, recitar Salmi, ricevere Sagramenti, ascoltar la Messa, o dare delle limofine a poverelli, fon' opere per sè giuste, chi non lo sa? Ma come le fai ? con quanta diffrazione, con quanta difanplicazione, con quanta varietà di difetti , che vi framescoli ? E pur com è scritto ? Qui custedierine justa juste justificabuneur , Sop.6. u. non qui cufledierins juffa, ma qui cuftedierine justa juste. Quello che fa l' uomo fanto non è il puro materiale dell'opera, è

più il formale. Confidera, come al Mondo ci fono molti , i quali fi fanno giustizia da se , con affermare, che non fono tenuti in coscien-24, o ad adempire in tali circoftanze la dovuta restituzione, o a dar quella pace, o a discacciar quella pratica, o a fare altre che son tenuti . Però pretende quì d'accennare parimente il Signore, che ciascun vada lento nel fare a sè queste private giuflizie da le medefimo, perchè a fuo tempo egli dovrà ricoposcere il lor peso : Cum accepero cempus , ege justicias judicabe . O' quante cofe ri fai tu forse lecite, che non fono! Non ti curi d'interrogar chi fi converrebbe , non Casisti, non Confessori . Sei di coloro i quali fono, è vero, legge a Rota fe fteffi : Ipfi fibi funt lex; ma legge fatta a lor modo . Tieni dunque sempre a memoria, che il tutto fi rivedrà : ed ò da

qual Giudice! da quello che fa discernere le giuffizie fincere dalle palliate : Non fecundum visionem oculorum judicabis . Però Ilin ;. nel ben medefimo, chetu operi, ovvero ommetti, avvezzati a non feguire si facilmente il giudizio propio , maa configliarti : Bearne qui non judicar femeriofum Rom 4 >:-

Confidera, che, come il Signore giudifatte al debito tempo, col debito fine , fai falfamente da te medefimo , effendo con la debita forma, e con tutte le debite reo ; così giudicherà quelle ancora, che circoftanze. E però il Signor quì dice : falfamente ti fon fatte da Giudici a te ni-

572

riam patientibus , das efcam ofurientibus . Dovrà giudicare altresì le sentenze ingiufte per tenerragione a i danneggiati, a i depressi, a i tiranneggiati : Com accepere 50p.) 1. " tempus , ego jufisias judicabo . Contentati fol però di aspettare un poco: Quapropter expella me , dicis Dominus , in die refurrellienis mea in fururum. Tu subito che ricevi alcun torto da un Principe, da un Prelato, liber a Dio bene spesso con Abacucco : V/quequo mescolamento di bene, che se non gli com- Ecel 33 12

dubitare; ma non ora, non oggi, non di-

questo mezzo tollera , e taci , requiesce som-

numerabili.

XXVIII.

Congregabo fuper ees mala , & fagistas meas complebe in eis . Deut. 32. 22.

Onfidera, come tutti i mali di questo Mondo per acerbi, o per afflittivia da un Tribunale, vorresti veder dal Cielo ch'eglino fieno, non meritano interameneader i fulmini, a parlar ivi perce con lin- te il nome di mali, perchè non fono mai gue di fuoco: nè puoi renerti di non dire mali puri : fempre hanno in sè qualche Domine clamabe, & non exaudies, vecifera-ber ad so vim patiens, & non falvaber? Dà bonum est. Nell' Inserno non è così. Nell'

tempo al tempo . Non odi tu come qui Inferno tutti i mali fono puriffimi. E però parla il Signore? Cum accopero sempus, ego favellando (ddio de Dannati, dice qui con juficias judicabe. Ti farà egli ragione: non un' enfafi così grande: Congregate fuper est mala. Mon dice diffintamente ne veleni . mani, non in quel giorno che tu vorrefti nè squarci, nè scottature , nè quainnoue assegnarli, perchè non conviene al Reo altro diquei supplizi, che danno a i Rei su dare il giorno al Giudice, ed al Giudice suo la Terra i Tormentatori : perche tu pofoyrano. Te la farà in quello, ch' egli fa- tresti allor figurarzi contra i veleni gli antiprà molto meglio pigliar da sè. Tu etreredoti, contra gli squarci i balsami, contra Ri con somma sacilità, pigliando un giorno le scottature i bagnuoli, e contro qualunper l'altro. Egli fa il più propio : seguie que altro fupplizio almeno la morre, che Apqc. 17,5, diem, in que judicasurus efferbem in aqui-porta ancor effa un bene non lieve a' mali , ease. Però ricordati di quell' anime affiitte, ch'è l'haver fine. Dice mali : perchè figule qualia Dio già gridavano dall' Altare : randoti nell'Inferno e velenti; e squarci , e V[quequò non vindicas fanguinom nofirum de scottature , e quanto altro potrai tu immabis , quinabisaus in terra? Fu risposto lo- ginarti di doloroso, tifermiquivi, non vi ro, che stessero un poco chete, perchè congiungi alcun bene; perchè per li Dan-Apoca. III. requisser rempue able medicum, donce in main non v' è: Lece que vigilabe saper ses ser après après après de la complete del la complete de la complete del la complete de la c frairum corum, qui insossiciendi suns , sient pruovate l'amarezza del pianto; manon in é illi. Tu credi d' esser solo al Mondo in bomm, perchè non lascierà, che ne provipruovare delle angarie dalla passione , o no il refrigerio: Vigilabir in malum , perdalle prepotenze di quei, che possono ciò, chè sarà loro pruovare le angustie della priche vogliono . Non è così . O' quanto gionia; ma non intenum, perchè non la è grande il numero di coloro, che havrai scierà che ne pruovino la ritiratezza : Vigicompagni in oppreffioni ancora maggiori labit in malum, perchè farà toro pruovare della tua, loro fatte da i Giudici della Ter- le tenebre della notte; ma non in bonum,

ra! Ed un tal numero forza è, che fi adem- perché non lascierà che ne pruovino i filenpia, impleneur numerur, affinche il trionfo, zi, i fonni, i ripofi, ne pur di un folo che la Giustizia Divina riporterà di tante momento. Almeno potessero quegl'infelici umane Giustizie mal regolate, quanto sarà sperare che dopo milioni, milioni, e mipiù compito, sia più cospicuo. E tu fra lioni di secoli, i loro mali venissero ad haver fine. Ma ne men ciò ? Vigilaret al lora pus adhue modicum. Perchè se il Signore sopra di loro il Signore, non solo in mavolcile ora rendere folo a te l'onor tuo, lum, ma ancora in benum, quando penfaffearfa verrebbe ad effere la fua gloria. Al- fe a fare arrivar quel termine. Se fi vuole lora la gloria fua farà piena, farà perfetta, che i mali fien mali puri, convien che chi quando in un momento medefimo rendera gli patifce fia ficurissimo, che dovran'es-

il tuo ate, e renderà infieme il loro ad in- fere eterni : Es dixi : Peris finis mens . Thr.; 18. Eterno pianto, eterna prigionia, eterne tenebre, eterne fiere, eterno fuoco, e fopratutto eterna disperazione di veder quelquero : Panas dabune in interien aternas à re le fue Saette : Sagietas meas complebe raccapricci? Quando tu pruovi su la Ter- quelle maledizioni, che a modo di minacra alcun male, ti confoli fra te con rammemorarti, che i mali se sono gravi, non fono lunghi, fe fono lunghi, non fono gravi. Nell'Inferno è perito un tal genere di conforto: perch'ivi non v'è mal grave , che non sia eterno, e non v' è, nè può es-

II.

fervi male eterno, che non fia grave. Confidera, che come i mali di questo Mondo non sono puri, così non postono in un' uomo medefimo, per mal condotto, omal' andato che sia, radunarsi tutti, ma vanno quasi per la Terra dispersi a truovare albergo. Chi foggiace ad uno di essi non foggiace all' altro: maffimamente effendo molti mali tra lor contrarj, come sono caldo, e freddo, vigilia, e letarnon poffono flare infieme in atto di tormentare un'iftesto corpo. Ma nell'Inferno tutti i medefimi mali, tra lor più oppo-Ri , cofpireranno per virtà Divina a fupplizio de' condannati: e però il Signore parimente qui dice: Congregabo faper eos mala: perchè que' mali, che fon qua fu ripartiti, anzi ripugnanti, là giù fon tutti da Dio chiamati ad unirfitra loro in lega. Vero è che il Signore non dice qui Convocabo , dice Congregabo , affinche fappiasi ch' ivi non fi tratta di femplice adunamen-Manum 7. 10, ma di caricamento, e di calca: Congregare ur bruchus. E qual male può non ri trnovarsi in un baratro, dove il Signore

centro ? locum cormencorum . L'unico bene, che potesse quivi restarti, farebbe l'effere . Ma questo medesimo ti si cambierà miferabile in un mal fommo, fe tu là giù lasci maitirarti dal peso de'tuoi peccati, effendo molto minor male il non effere. che l'effere in tanti mali. Che farai dunque ? Procurerai di non essere ? Non fi pud : Non eft illis medicamentum extermi-5. F.4: 4 zii. Convien'effere, ed effere fempre reo, fempre in pianti, fempre in prigione , fempre in'potere di quante furie ha l' Inferno : che però pur dice il Signore , Congregabe fuper eosmala, non contra eos, ma fuper eos, perchè fappi che in tutti i fecoli tu non potrai divenire già mai superiore a i mali : sempre dovranno i mali restar superiori a re : Avellarur de inbernaculo suo fiducia Pob 18 44 sius, cioè fiducin evadendi, & calces fuper

eum quali Rex interitus.

REE.

Luc. 16.18. ha loro costituito per tutti i fecoli il loro

la bella faccia di Dio, per la quale nac-1 gnore, chene Dannati verrà egli a compifacie Domini. Etu a questo penfier non ti ineis. Per sue factte sono qui intefe da lui ce egli fulminatutto di contro gli empi per bocca de fuoi Predicatori, e de fuoi Profeti, quand'effi gridano: Quod fi andire no- Deut. 18. Ineris vocem Domini Dei eui, veniene fuper 15-3 re omnes maledictiones ifta, & apprehendent te: come già gridava Mosè . Alcuni spaventati daefle, e però compunti, e contriti, si umilian subito ad addimandare merce , e Dio allora toglie a faette tali la forza ch' havean di miocere a' Peccatori, e le rivolta addoffo al loro nimici, cioè a i Demonj, Deut.je.Tche gli feduffero al male: Cum duttus panieudine cordis sui reversus fueris ad eum &c. omnes maledittiones has converses super inimicos tuos, & cosqui oderuns te , & perfequuntur. Altri di cuore offinato, a tali factgo , vermi, e lebbre , che naturalmente te non fi atterrifcono punto, anzi trase or le disprezzano, or le deridono, quasi bravate in credenza, con dire altieri : Non veniet fuper nos malum . E contro questi pe- fer.7.12. rò qui esclama il Signore, che finalmente farà loro veder fe le adempirà, e le adempirà tutte insieme , pienamente, perfetta-mente : Es fagistas meas complebo in eis . A fette si riducono le faette, che i Santi offervano haver Iddio fearicate fopra il corpo dell'uomo per lo peccato : e fono fame, fete, caldo, freddo, laffezza, infermità, e morte. Queste fono saette comuni a quanti hanno mai peccato in Adamo. Ma fu la Terra non fon faette compite, fono spennate, fono spuntate; e però non fanno alta piaga. Ma nell' Inferno, ò come queste medesime voteran tinte cariche di vigore a ferir ogn' empio ! Inebriabo Deut 3: ... sagieras meas sanguine. E però i Dannati fon quelli, fopra de quali dice propiamente il Signor che le compirà, Complebo in eis, perchè fopra quelli egli farà havere ad esse tutto l'essetto. E tu peccando sai che ti a petta un luogo di tanto orrore, e tnttavia feguiti a peccar come quelli che multa credono ?

XXIX.

Que timet Deum , nibil neglieft. Ecel. 7. 19.

Onfidera , come quella voce negli-) gere ha doppio fignificato, fignifica trafcurare, e fignifica disprezzare. In fen-Canfidera, come finalmente dice il Si- fo di trascurare l'usò l'Appostole, quando

H.

primo fenfo di trafcurare, ne deriva latinache tu havevi bensinella mente tua , ma confuirmente, fubito intendicio, che qui che qui rines Deum, mbil negirgie. Vuol di- di fpirito , e di foltegno a cui ti riduci : re , che chi teme Dio, whil boni negligit , Egoffarem eperataeft manus remiffa , cioc non trascura dicute di bene, come superfluo. E sae chi reme Dio, nibil mali negligit , cioè non disprezza niente di male , come leggiero. Su questi due quasi cardini di falute, fi può dir, che fi regga tutta la macchina della perfezion Criftiana. La dove la rovina di tanti, anche irreparabile, donde nafce? Dal non fi tener'effi ben fermi fu ouelli cardini . Giacche petò fon

si importanti le confeguenze, che posto-

no provenire dall'eleguire un si nobile do-

comento, o dal mancar di efeguirlo pro-

cura, quanto mai fia possibile, di penetrar fin' all intimo l'uso di effo. Confidera, come il Savio non dice, che Qri rimer Deum, nibil beniemitrit . Perche qual' è quel gran Santo, che non tralasci ad ora ad ora di fare qualche bene di quello che far potrebbe , oltre l'ordinario ? Dice nibil beni negligir . Perchè se un tal Santo lo tralascia di sare , lo tralascia per fragilità, lo tralascia per fiacchezza , no ! tralascia per quel brutto vizio, ch' è detto di negligenza. La negligenza è propia di quegli soli che non solo non eseguiscono maggior bene di quello ch'essi potrebbono, se volessero, ma che ne anche si curano di efeguirlo: contenti di far ciò che bafla a non perdere la grazia del lor Padrone. Equelto è quanto è gran male ! Perciocche questo, altro non e che un demeritar quegli aiuti soprabbondanti, che Dio suol concedere a quei ch' egli vede folleciti di foprabbondanti fono alla fine quell' ale grandi , chiamate d'Aquila, su cui in brevidimo tempo timiti da Dio portare ad altiffinia perfezione ? Ves ipfividiftis , quomode feresverim tos fuper alas Aquilarum, & Qui timet Deum, nibil mais operatur. Per-

2.Tim-414 dille a Timotco: Nelinegligere graciam,qua | ch'han la loro entrata bensì, madi modo data eff sibs. Ein fenfo di disprezzare l'usò | fcarfa, che appena hantanto da reggere la Heb. 8 o. Dio per bocca del medefimo Appoltolo, lor vica! Pero pur dice il Savio in un' altro quando dife : Queniam ipfinen permanferunt luogo : Que negligie viam fuam , mortifica- Provis in restamento mee , & ego neglexi ete, dicit De bient .. O' che patola infaustiffima ! Non minus . Da una tal voce megligere ufatanel dice merietur , perche per quella negligenza che usi nella via del Divin servizio tu mente quel fuo verbale, che dice fi megligen- non incorri formalmente la morte orrenda tia. Edalla medefima ufata nel fecondo di dell'anima, cioè la dannazione i ma dice d sprezzare, ne deriva quello che si dice merificabirur, perche se tunon incorri fornegletett. Chieriti però ben queffi termini , malmente la morte dell' anima per una tal negligenza, come per quella che non arriva fempre a colpa mortale, ti dispomi almoviole il Savio afferinare, mentr' egli dice, no ad incorrerla, merce la fomma penuria

Confidera, qual virtù fia quella, che deve opporfi alla negligenza ora detta. La diligenza, la qual confifte, fecondo i Santi, in tre cole. I. Confifte nello fludiare tutti que'mezzi, quantunque piccoli, che poffово più speditamente condurci alla perfezione che Dio ricerca da noi nello staro nostro. E un tale itudio se oppone alla negligenza, in quanto ella é trascuraggine di clezione. II. Confifte nel por tali mezzi in opera con prontezza. E questa prontezza fi oppone alla negligenza, in quanto ell' è trascuraggine di esecuzione . Ill. Confifte nel por tali mezzi in opera con applicatezza. E questa applicatezza fi oppone alla negligenza, in quanto ell' è trascuraggine d'attenzione. Ma tu come ti diporti ? Elamina te medelino , e vedrai, che spessissimo manchi in alcuna di quelle tre diligenze si fruttuole, fe pure anche talora non manchi in tutte . Però fa quello che ti dice il Signore . De neelirentia tua purga to cum paucis : perche pochi fono coloro i quali facciano cafo di accufarsian Consessione di una tal negligenza in particolare, qualunque fiafi delle rre fo-pradette. Al più al più fe n' accufano talora con termini generali , che nulla eforimono. Pochi che le ne pentano dadgovero . E pochi, che daddovero propongano di emendarfene. Ma tu non badare a ciò che facciano i molti . Fa quello che fanno i pochi: De negligenzia cua pures te piacergli. Ma chi non fa che questi ajuti cum paucis : giacche i pochi alla fine fon quegli ancora che si havranno a salvare , non fono i molti : Multi funt vocati ,

Confidera, come il Savio non dice, che affamgreimmihi . Là dove per mancanza che qual e quel gran Santo , che. ad ora jac ; . . diqueffiajnti, ò quanti del continuo pe ad ora non commetta qualche peccato, pil. 050 a poco a poco , come coloro , almeno ventale? In multis offendimusomnes .

pauci verd eletti.

Dice nibil mali negligit. Perchè se un Santo | per ventura ogn' infermità , che non sia doction current of a paragoni dei lo, è maggior male per te, che le havessi peccato mortale. Nel resto egs' è quel mal addosso tutte le scabbie dell' Universo, sommo ch'hai già sentito, si tutte le piaghe, tutte le posteme, tutte le Considera, che a parlar più aggiustatafenza dubbio un' incominciamento di fimi. Migit, cioè nibil boni negligir, è nibil ma-le malattia. È come dunque puoi difiprez. Ii. Quicumque negligit, bilogna dir che noa zare un tal peccato per quello ch' è ne' timet. fuoi effetti, con dir fra te qual'infano: Purchè il peccato ch' io fò , non sia peccato mortale, non curo d' altro? Disprezzi tu

commette qualche peccato veniale, non lo mortale? Anzi ti guardi da tutte più che disprezza, massimamente se su peccato veniale deliberato; anzi se ne ammatica no a poco a poco ridutre a segno di confommamente. Colui disprezzalo, il qua- trarne una irreparabile. E perchè dunque le in suo cuore lo reputa un mal da uulla, vuoi sol fare l'opposto nel caso nostro ? Qui perch'è veniale. Ma un peccato veniale è rimer Deum, nibil mali negligir, si per quelun male da nulla? Povero te se dimori in lo che un tal male è in sè ; si per quello sì sciocco errore! Il peccato veniale è il ch'è ne' suoi effetti: che però quand' odi maggior male di quanti mai fono al Mon- mai dire, che il peccato veniale è un pecdo, o vi posson' essere, dopo il peccato cato leggiero, nonti dare a credere che mortale. Sicchè l'havere addosso un pec- ciò mai ci dica parlando assolutamente, ma cato veniale deliberato , quantunque fo- folo relativamente , cioè a paragone del

febbri, tutte le podagre, tutte le parali-mente, pare che il Savio non havrebbe fie, tutte le furie, anzi tutti insieme i dia dovuto dire : Qui simes Deum, nibil neclivoli dell'inferno ; ond' è che per evitar gie; ma dir, qui diligie Doum . Perche il tutti questi mali tu non puoi giungere a dir non trascurare alcun bene, come non imcon buona coscienza una sola bugia, portante, o il non disprezzare alcun male, quantunque giocofa , non a tentare un come leggiero, nihil boni negligere , de nipiccolo firto, non a tramare una piccola hil mali, par che sia molto più propio di furberia. Nè solo ciò: ma se di più con un chi ama Dio grandemente, che non è protal peccato veniale tu havessi modo di ri- pio di chi sol tanto lo teme . Ma t'inganni durre in un giorno alla fe di Crifto, tutti il affai . Concioffiache quantunque per un Giudei, tutti i Tartari, tutti i Turchi, tut. verso sia vero cio che tu opponi, con tut. ti i Gentili, tutti inuna parola i suoi Popoli tocio erapiù opportuno per l'altro, che lia sui rubelli, tu non puoi sasto; ne Dio il Savio qui dicesse più tosto: Qui times tirimarrebbe punto obbligato per una tal Deum, che qui diligit Deum: affinche nel-riduzione, mati punirebbe con pena an fun ficredesse, che ninit boni negligere, che cor sì fenfibile, e sì fevera qual'è quella nibil mali, fi appartenesse solo a cerri gran del Purgatorio, ch' eccede tutti i tormen. Santi, i quali ardono tutti d'amor di Dio. ti del nostro Mondo. E tu con tutto que- Ha voluto egli che sappiasi, che questo è sto hai mai cuore di disprezzare un pecca- debito fin di tutti coloro, che non son to veniale deliberato, e di dire, Che gran giunti a nulla più che a temerlo: mentre e mal'e? Qui timet Deum, nibil mali negli- cofa già indubitata, che per peccati anche git . Perch' è vero che col peccato veniale piccoli di ommissione, o di commissione , tu non arrivi ad offender Dio gravemente, Iddio fuol dare gaftighi, ancora orrendifficome sa col mortale; ma pur l'offendi, lo mi; ne gastighi of negativi, nead i con unit digusti, lo disonoti. E come danque puoi che consisteno in semplice sottrazione di disprezzatal peccato, per quello ch' egli benesi; magastighi ancor positivi, quali è in se stesso, con dir fra te, qual siglino sono ester divampato dal soco, effer divampato dal soco. lo mal costumato: Purche mio Padre non vorato dalle liere, ed altri si fatti , che si riceva da meniun offesa grave , mi basta raccontano nelle istesse Sacre Scritture . questo ? Di più è vero che il peccato ve- Se dunque tu trascuri tanto di bene, che niale non è una tal malattia, che dia per se sar potressi, o giungi a disprezzar d' avvanmedefima morte all'anima, com' è il pec- taggio tanto di male: che fegno è ciò ? cato mortale, il qual è una malattia con- Che non ami Dio? Quello è poco . E' fefumata, cioè compita, piena, perfetta, gno che ne pur su lo temi come dovresti : che sin'arriva a distrugger nel cuor d'essa il Qui timet Deum, ch'e l'istesso, che dire: fuo principio vitale , ch'è la carità: ma è Quicumque timet, è di fede , che mbil neXXX.

Sant' Andrea Appoltolo :

Lignum vita oft his , qui apprehenderint eam : O qui tenuerit cam, Beatut . Prov. 3. 18. Onfidera, come il Paradifo è la 110-

ftra Patria. La Terra, fu la quale ora fiamo, è Terra di efilio. E però qual dubbio, che incessantemente dovremmo colà aspirare , dove habbiamo l' eredità? Ma oime, che golfo vis'interpone di mezzo ! golfo tempestoso, golfo terribile. e tal' è il golfo della vita mortale. A tragittare, di certo vi vuole un legno . Ma qual farà ? La nave comoda che Dio ci haveva apprestata già a tal'effetto, era l'Innocenza; in cui , godendo, e giojendo, saremmo non per tanto potuti arrivare a riva. Ma questa nave firuppe, nello sventurato naufragio che in un'Adamo secero al tempo ftesso tutti i fuoi Posteri. E cosi non altro rimane, se non che ciascuno fi attacchi alla Penitenva. chiamata però la tavola di ricorfo dopo il naufragio: e tal'è la Croce di Crifto, sis persuntibus flutizità oft : its autem, qui Eincheconsiste questa, se non che solo in salvissane. Dei virsur. Veto è che l'havepatire, in mortificarfi, in maltrattarfi, in re la Croce in pregio non è adorarla folaumiliarfi, in diportarfi sempre da misero mente col volgo de'Cristiani, non è predi-Penitente, indegno di più godere alcun be- carla, non è preconizzarla: è ftrignetla al ne al Mondo? Questa benedetta Croce è seno. Perch' ella è legno di vita, ma non S.A. g.t., reflaci speranza disavazione: Name perefi gnum vira effère, qui apprehenderine eam , portarus. E però non ti maravigliare, se tu brancibus, ma apprebendenzibus. la senti chiamar qui Lignum vies. Se tu Considera, che a salvarsi de non ti tieni ad effa ben faldo, non v' è rimedio: convien per forza irc a fondo , cioè conviene ir giù a truovare gli abborritori Phil.148

della Croce di Cristo , periti tutti : Inimices Crucis Chrifti , quorum finis interitus , Confidera, che impetuofagara fia quella . la qual fuccede in mezzo all' Oceano ,

la vorrebbe il primo per sè! Ma questa verità nons' intende punto. Si guarda a quel-lo ch'è la Croce in le fteffa, cioè legno vile, contempribilelignum. E però cialcuno in cambio di procacciarfela, la difcaccia, E non faitu, come quel pezzo di legno, il qual'innanzi al naufragio non era in pregio, dopo il naufragio fi cerca, firapifce, fi ruba ancor dalle mani di chi che fia , giacchè farebbe impossibile il comperarlo a qualunque costo? Tal' è la Croce ancor' essa . Se guardifi în fe medefima , è legno vile : ma è legne a noi rimafte dopo il naufragio : c quello folo èftato già sufficiente a nobilitarla: Evacuarum oft feandalum Crucis. Non Gal.5.11. è più tempo questo di rimirare alla sua viltà naturale. Convien prezzarla per lo flato in cui fiamo di naufraganti, nè folo prehendere ma apprehendere illam , cioè prenderla quafi a gara, tanto ella vale, ove vale a falvar la vita, e la vita eterna : Lignum vira eft his , qui apprehenderint cam . Tu come fai ? Lascia compagni la Croce, o la vuoi per te? Avverti bene, perchè ficcome l'havere la Croce in pregio è segné confiderabile di salute; così sprezzarla, o sdegnarla è manifestissimo fegno di perdizione: Verbum Cru- 1 Cot. 84 a tutti: è solo a chi sa abbracciarla: Li-

Confidera, che a falvarfi dopo il uaufragio, non e ne meno bastante abbracciare un legno, bisogna tenerlo forte ! Però fenti qui fimilmente dir della Croce : Lignum vitt eft bis, qui apprehenderint eam , O qui tenuerit cam, Bearus . Non è Besto qui apprehenderet , folamente : perchè se uno abbraccia naufrago un legno, e dipoi quando ita in pezzi per naufragio la nave , lo lascia, per non haver cuor da resistere a non riman' altro a quei miferi Paffaggieri i fifekii a i flutti , che gli fan guerra fu fenon che abbracciare alcun legno. O' l'altor convienche perefaii, come fe non come allora pugnano tutti gli (venturari lo havefli abbracciato. Beatoe qui romafra loro per farne acquilto ! ò come fi rit, perche questi folo è ficuro di andare a feacciano! ò come fi spingono I ò come lido: Ecosi pur' è della Croce. Che vale, preso al fine, lo stringono fortemente l che per un poco tistringa la Croce al seno E perchè ciò? Sol perch' egli è legno, con grande amore, se poi dalle tentazioni che vale a falvar la vità: Lignum vità . ti laferabbattere, e l'abbandoni? Sta for-Fortunati Cristiani s' essi intendessero, che te ad essa, imparando da i Nausraganti, i tal'è la Croce per loro! Lignum wits est quali avvalorati dall'apprensione dell'im-his, quo apprehenderine cam. O'quanto in minente pericolo, si lascieranno bensì ssercambio di lasciarla al compagno, ciascuno zardal Margonsio, agitare, aggirare, ma

112

III.

questo alla fine dipende il tutto. Di Croci per sè che la Croce, lasciando a gli altri non ne mancano: perche il Signore ha vo- per Dio le comodità, i piaceri, le premiluto che dopo il luttuofo naufragio di tutto nenze, e pigliando per se ciò, che il Monil Genere umano, non vi fia scarsezza di tavole a tanta Gente . E però la forte non è truovarle, nè torle, è tenerle forti, disprez-Gal 6.14 zando animofamente tutte le procelle , che fremono d' ogn' intorno : Abfit mibi gloriari, nifiin Cruce Domini noftri lefu Christi. Qual maraviglia è però, se qui dica il Sa-Vio : Et qui tenuerit eam Bentus ? O'quanti più son coloro, i quali abbraccian la Croce, di quegli, che la tengono sempre salda! Manon è da maravigliarsene . Così accade pur delle tavole nel nanfragio. E perciò ancora fenti qui dirti in plurale : Lignum vies oft his , qui apprehenderine eam: e poi mutato un tal numero, ti fenti apprefio foggiugnere in fingolare , & qui tenuerit eam Bearus . Tu a questo penfa . Non penfare all'haver abbracciata folo la Croce , com'è di molti: penfa a tenerla forte sino alla fine , come fol'è di pochiffimi :

Christe confixus fum Cruci. Considera, come le parole qui ponde-rate surono dette in primo luogo a com-IV. mendazione della Divina Sapienza : ma Appoftolo Sant' Andrea . Non folamente nel secondo furono poi da vari Santi attri- alla vistaldi esta gioì , giubbilò, salutolla buite alla Croce. E ciò non fenza miftero con festa fomma: ma ancor con fomma fiperchè oggidi la Sapienza de' Criftiani , fe curezza le diffe: Redde me Magifre mee , ben fi guarda , è ridotta a ciò : ad amar la us per se me fuscipiat , qui per se me redemit 3 1.Col. Croce di Crifto: Non judicavi me seire all perche intendea non poter lui dalla Croce quid inter ves, nifi lesum Christum, & hune effer mai fatto ad altro lido atrivare, che al Crucificam. Quindi è, che uno il qual nul- fospirato.

do abborre, è ficaro di giugnere in Paradiso ad un' altissimo grado di Santità . E questo è il vantaggio sommo, il quale ha la Croce, su l'altre tavole, dette da noi di naufragio: Che quelle, quantunque fieno legni tutte di vita, non però sempre ti fal-vano. Può accadere, che per quanto tu ad effe ti tenga forte, effe al fine ti portino diferaziatamente ad una spiaggia deserta . dove habbi in terra ad incontrare più mi fera quella morte, che non riportafti dal mare. La Croce non fa così. La Croce è certo, che ti condurrà al Paradiso. Tienti tu fermo ad essa, e non dubitare: ella fa la strada: ti metterà salvo in porto . Hane Crucem completticur aliquando , & infirmus eculis, cioè un'Idiota, un' Ignorante, un che sa poco delle cose, che stanno di la crast. " dal Mare : Et quinon vider longe, quò ens , non ab illa recedat, & ipfaillum perducet . Così dice Sant' Agostino . E questa è la ragione, per cui la Croce è divenuta oggidì la Sapienza nostra. Mira il glorioso

# DECEMBRE.

T.

Ante Orationem prapara Animam tuam, & noli effe quasi homo qui tentat Deum.

Eccli. 18. 23.



Onfidera, come v'è doppio | te, e d'irriverenza; perchè, se quando

modo di tentar Dio : l'uno espresso, l'altro interpretativo . L' espresso è quando l' uomo trascura di fare quello che può dalla parte

fua, non ad altro fine, che di pruovare fin dove gingnerà la pietà, la potenza, o la scienza del suo Signore nel provvederlo . L'interpretativo è quando l' nomo non ha veramente per fine della fua trascuraggine una tal pruova , ma pur procede come se di fatto l'havesse. Posto ciò, raro è colui, che quando lascia di apparecchiarsi per l' Orazione, intenda pruovare, se Dio, non ostante ciò, vorrà comunicarfegli interiormente, come fa con chi si apparecchia. E però l'Ecclesiaflico qui non diffe: Et noli tentare Deum ch' è il tentare espresso. Ma non è raro chi lasci di apparecchiarsi , quasi ch' egli intenda di prendere una tal pruova. E però diffe l'Ecclefiastico : Et noli effe quasi homo qui tentat Deum , ch' è il tentare interpretativo . E che altro fai , quando fenz' alcun' apparecchio ti prefenti ad orare al Divin cospetto, fe non che quivi tutto quafi commetterti alla ventura ? Ma Iddio vuole che tu non trascuri di far dalla parte tua quello a che giungono le tue deboli forflupir, se nell'orazione ti truovi arido, diffipato, distratto : lacolpa è tua; pertuttavia di ciò fare, o per disapplicazione, o per dappocaggine, e ti perfuadi frattanto, che non però Dio mancherà di mostrarti nell'Orazione quel volto amabile, che altri si guadagnano a costo di molta diligenza, e di molta disposizione. E non è questo una spezie di presunzione più che

hai da parlare al tuo Principe, tu pensi prima affai bene ciò ch'hai da dirgli ; perchè non hai da pensarvi più, quando vai Eccl. 5. 1. per parlare a Dio? Ne temerè quid loqueriscoram Deo .

Considera, come questa preparazione altra è rimota , altra è proffima . La preparazione rimota è la vita monda, e morrificata; monda, perchè con questa disponfil'intelletto, come specchio terso, a ricevere lume in copia; morrificara, perchè con questa disponsi la volontà, come vaso vuoto , a partecipare quei diletti di spirito, che Dio nega achi non gli sagrifica quei de'sensi. E la preparazione profsima è il ritiramento, il raccoglimento. e sopratutto il prefiggimento di ciò che tu vuoi proporti da ponderare in prò tuo, come ti ammaestrano i Santi. Però maffimamente qui dice il Savio : Ante Orationem prapara Animam tuam , & noli ef-fe quasi homo qui tentat Deum . Imperciocchè non è quasi un tentare Iddio il porti in Orazione a guisa di barca improvvida, che fenzatimon, fenzaguida, fenza governo, non altro vuole se non che solo lasciarsi portar dal vento? E se questo non soffia, che fia dite? E poiche pretendi? Che soffi quello appunto che ti abbisogna, ze, anche in tal'affare, E però non hai da secondo le circostanze ? Questo è obbligare il tuo Signore a miracoli manifesti . Però considera sempre quale siaquel debiche, potendo anche tu prepararti a essa, to, che più ti strigne, o quale quel difet-come fan tanti buoni servi di Dio, lasci to a cui più soggiaci, e verso quello indirizza la tua Orazione. Se tu per avventura ti reputi si perfetto, che non ti sia più di mestieri pensare a persezionarti, anzi a riformarti nelle tuc larghezze, e a riaverti ne'tuoi languori, ò quanto t' inganni ! Non verearis usque ad mortem justificari , diffe l'Ecclefiaftico; e detto ciò foggiunordinaria? Anzi è d'irrel giofità parimen- se subito per ricordo immediato: Ante Ora-

flificarti.

III.

Considera, come a te può parere di vivere apparecchiato per l' Orazione continuamente. Ediotirispondo, che se cosi è , non è per te il ricordo qui fuggerito dal Savio: perchè chi stà apparecchiato qual dubbio c'è, che non ha più bifogno di apparecchiarfi? Maguarda bene, che fia così, come dici. Vi sono alcuni, i quali all Orazion fi contentano di stare come stipiti , come fassi , fenza far nulla . E ad un tal genere di Orazione è facile (chi no'l sà?) lo stare apparecchiato anche del conrinno. Ma tu non hai da contentarti di ciò. Hai da volere nell' Orazione esercitare co'Santi, le tue potenze in onor Divino. E però, fe tu non fei di que' pochi, i quali hanno il cuor sempre acceso di amore in atto verso il Signore, e non fol' in abito, ficuramente hai da preparar prima l' esca con cui svegliarlo, quando ti raccogli ad orare: conciossiacchè secome l' Orazione è un'asto di mente, così anche è certo, ch'ella non confitte nell'abito, ma nell' atto . Peròtu scorgi fin' a qual segno hada giugnere l'apparecchio, che il Savio quì ti prescrive. Ha da giugnere a segno, che andando tu all' Orazione, non apparischi di andare a tentare Dio . Ed apparisce di an. Fraires , magis facagire, ut per bona opera dare a tentare Dio, chi volendo un fine, non pone innanzi que' pochi mezzi, che può dallà parte sua, per sortirlo più facilmente . Ma para te di por tali mezzi , quando andando tu innanzi a Dio per trattar con esso un negozio si rilevante qual' è quello della tua fakite , del tuo profitto, della tua perfezione, non hai premeditato in particolare eiò ch'hai da chiedergli a sì gran fine ? Dirai che ti è bastante di chiederglielo folo in genere. Ma non così t'infegnò a far Gesù Critto : Ie/u Fili David miferere mei, havea detto a lui già in generale il Cieco di Gierico . E pure Cristo lo invito a dimandare in particolare ciò, che volesse : Quid vis ut faciam tibi? per infegnarci, come notano i Santi, amarfi da lui, che noi gli esponiara con fiducia i bisogni nokri , anche più precisi . Domine w videam .

Confidera, come quantunque andando ad orare has da prefiggerti il fine , al qua roche tu lo riprovavelti come inetto , cole specialmente indirizzansi i tuoi pensieri, me insensato, dicendo, che quando Idcome sarebbe o l'abbattimento di un vi- dio habbia decretato di renderti la salute , zio, o l'acquifto diuna virtà, o l'immi- hai da giudicare che al tempo stesso habbia

zionem prapara Animam suam : perchè tu | tazione di Cristo più generofa ; con tutto fappia, che tanto tempo ancora hai tu ciò non tidevi talmente legare ad esso, da durare ad apparecchiarti per l' Ora- che se Dio nel decorso ti porta ad altro, zione, quanto tempo hai da durare a giu- non l'habbi tosto a seguire con libertà. Che vuole il Savio? Vuol' egli altro forse da te , se non che non sii come un' uomo , il qual tenta Dio ? Noli effe quasi homo , qui tentat Deum . Ora non tenta Dio quel Piloto, il quale affine di provvederfi di viveri, dirizza la proda al tal paefe , o al tal porto; e dipoi, perchè il vento lo spigne ad altro non meno buono, si lascia portar dal vento . Tenta Dio quel che non dirizza la proda a niuno, ma vuole andare a quel solo paese, a quel solo porto, a cui il vento lo spignerà. Però due sono gli estremi in questa materia: l' uno è non prefiggerti fine niuno quando ti accosti ad orare; l'akto è prefiggertelo, ma con si rigida legge, che vi stii ancora attaccato. Ed ambifon da schivarsi . Nel rimanente può avvenire, che ancor non apparecchiandoti, qualche volta l' Orazion tiriesca bene. Ma non sai quanto ti riuscirebbe anche più, se ti apparecchiasfi . Le medicine possono talvolta giovare, anche prese a caso; ma le salutari sono contuttociò le prese con metodo : Disciplina Medici exaleabit caput illius .

11.

certam vestram vocationem, & elettionem faciatis; bac enim facientes non peccabisis aliquando. 2. Petr. 2. 10.

Onsidera, quanto sii stolto, se dal Demonio ti lasci tentar tu pure a dir mai frate, come fanno certi : Che ferve ch'io mi affatichi tanto a falvarmi ? Se Dio mi ha predestinato alla Gloria, mi salverò fenza tante cofe: fe non mi ba predestinato, nè meno con tante cofe io mi salverò . Questa è follia : Perciocchè ti addimando . Se quando tu chiami il Medico , in una grave infermità che ti opprime, egli ti diceste : Signore , che serve affaticas a in pigliar tante medicine? Se Dio vi vuolfano, voi guarirete, benche lasciate di prenderle; fe non vivuole, e voinè meno col prenderle guarirete. Se, dico, il Medico ti parlasse così, tu che faresti ? Approveresti tu forse un discorso tale ? Io fon sicu-

IV.

egli decretato di rendertela al modo debi- elellismem faciasis . Il decreti Divini non to , cio con quei medicamenti , che fono fono canto immutabili in un cafo , quanto proporzionati ; e che però pridenza vuoli ji intui altro 20 mois que unopper uolui Domi. Plate 6. che tu prendali. E perche dunque nel caso nus fecis, in Calo, & in Terra : in Cale, nostro tu non discorri così ? Anzi molto cioe nell'ordine soprannaturale; in Torra più l'haida fare nel cafo nottro , perchè cioènell' ordine naturale. E perche dunpuò effere , che Dio habbia determinato que in un caso tu dici: Non accade altro : se talvolta di fanarti, anche fenza medica- e feritto in Ciel ch'io mi falvi, o faccia io menti di alcuna forre, ma non può effere del bene, o no l'accia, mi falverò: e non ch'egli habbia determinato mai di talvar- dici nell'altro : Se è scritto in Ciel ch'io guati , fenza verma forte di opere buone . rifca , o io pigli de'inedicamenti, o non ter 37 3.

Confidera , che quantunque a salvarsi

Decembre.

HL

Anzi è probabile, ch'egli ne voglia di pigli, lo guariro? Quelto è fedurci a camolte, e delle ardue, e delle aspre, e priccio: Nolise decipere animas vestras, delle durissime, come ordinariamente ne Considera, che quantunque a fil delle dittillmer, come ordinariamente ne Connuera, che quantunque a lalvarii finlole volte da jujui c'anensiie intrass pri fin necellario in genere il far delle opere file un ontranimi virilmente è Ecco petò nona fia necellario di far nè quella, ne quel ciò cheti vuole incaricar qui San Pietro, la, ne quella in particolare, ma fia necella. mentre a tedice, ed in te a tutti infieme rio fol di morire in grazia. Onde non fai quei che sospirano al Paradiso: Saragire, ar veder come qui San Pietro, affinche tu per bonaoperacertam veftram vecationem , & renda cetta la tua falute , non fia contenelellionem faciatis. Vitole che tu concorra to di dire : Agire us per bena opera cercam con le buone opere a render certa la tua veftram vecationem, & electionem faciatis ; predestinazione: non già nella sua cagione, ma voglia anzi dire Saragire. Ed io ti rich'e la preordinazione Divina ; ma nel fuo spondo , che mentre egli dice Saragire , effetto: perche quando Iddio preordino non dice Agire , segno dunque è che a salfenza dite, di falvarti; non preordinò di varfici vuol più, che tu non ti credi. Chi falvarti fenza di te : preordino di falvarti ha detto a te, che a tal fine fia folo in gemedianti l'opere che tu dovevi fare a tal nere necessario di far delle opere buone, e fine. Onde quando tu per difgrazia lasci non sia necessario di far ne questa, ne queldi farle , grandemente hai da dubitàr di la , ne quella in particolare, ove parlifa non effer predefinato: da che regola illi delle ingiunte? Tutte son necessarie seconmitata si è, che chi non le sa, non si salvi: si dosè: quantunque posta avvente per acvisad vitam incredi Jerus mandata.

cidente, che Dio dopo la trafgressione e

Considera, come tu qui dirai, che non di quella, e di quella, e di quella da tenefai capire, come i decreti dunque Divini glette, ti doni con tuttociò per fua miferificno infallibili, mentre in tua mano stà il cordia spazio di penitenza inpanzi al morifar tuttavia che sortiscano il loro effetto, re, ecositi salvi. Machiti afficura di ciò e o non lo sortiscano. Ma ciò che pruova? Però, se vuoi render certa la tua salute, Una tal difficultà non ha special forza nel e noo tenerla attaccata al filo di un forse, la salute dell'Anima, più che nella ricu- ne pur' una hai da trasgredire di quelle perazion della fanità, nella confervazion opere buone che fono fecondo fe necessadella vita, nel conseguimento delle vitto-rie, ed in tutti gli altri eventi da Dio pre-rie, ed in tutti gli altri eventi da Dio pre-ragion'e: Perchè se Iddio predestinò di fiffi intorno alla tua persona , ma prefissi falvarti, non solamente predestinò di saldi modo, che ancor dipendano dal tuo varri medianti l'opere buone pigliate in libero arbitrio. E però ficcome , quan-unque tu fi ficuro nell'ordine maturale, il in particolare, che gli pevidide, dover-che farà di te fempre quello che in Cielo è fi da te efeguire. Sicchè qualvolta un per scritto, non però lascitu per guarire di contrario le trasgredisci, la tua Predestinapigliar de'medicamenti , per vivere di ci- zion rimane incertiffima ; perchè è cerbarti, per vincere di combattere, e, per to che se tu morissi nello stato presenripottare aktibeni fimili a questi , di pro- te di trasgressore ti danneretti , e non è cacciarteli ; così quantunque dell' ifteffo certo che in tale stato non habbi tu da mosii certo nell'ordine soprannaturale, non rice. E questo ècio, che vuol'intendere hai da lasciare di fare tutto il bene che San Pietro, quand'egli dopo haver detto : ti fia possibile per falvarti: Sasagire, usper Sasagire , ue per bona opera cersam vebona opera coream voltram vocacionem , & ftram vocacionem , & elellionem faciatis .

an mang pammyasama cerama vaprama vora rasure unione; etame ogni gomo pui, ritaram, d'eliciama) non présidir ali-petche ion noi proprio loro : è proprio gaande. E perché guardarfi dal peccare de Predeffinati ; e de Predeffinati ; e de Predeffinati ; e de recedinati ; e de confecte con que l'en mortale ) perchè , di di non effere de chiamati folo alla glo-

ta più la falute. trinfeca, che proviene allatua predeftina- faciatis; hae enim facientes non peccabitis zion delle opere buone , v'è ancor l'estrin- aliquando. feca, ch'è quella la quale da tali opere viene a te: certezza veramente non fifica , com'è quella, ma fol morale : nondimeno grandissima; perchè fra tutti i segni di predeftinazione poffibili ad arrecarfi, questo è il maggiore: la follecitudine in fare delle buone opere più che puossi. E la ragion'e , Sieus fagieta in manu poreneis , icastiti excustoperchè quantunque non il cominciar bene fia quello , che ti corona, ma il finir bene : ( Non qui incaperit , fed qui perfevera-Dene : ( consquinceperis , in que projector a prisi afque in famm, bic folsus roit; contutto eiò, fe un el Divin fervizio ti moftrerai de faci Interpreti, tutti Giuli ; ma spe-fempre più fedele, e fervene, Iddio per cialmente i succedior magnanim de fan grazia non manchera di affilteri speronarti, non tolendo egli ordinarimente (como a gari per i oto l'Adri gli Appolidis), permettere, che chi impramente hi faro a ciui fid quedici rolos cosa lello, che hi alconci di controli di proporti di como di co

quella certezza, la qual dipende dalle la di Scoffi; perché gli Appololifiarono buono opore ; e dalle buono opore fatte (colfi da tutti continnine perfecusioni) ; ri muffimamente con foprabbondanza ; e gettati; rifolginti; e ctivellati; conte gracia con fupererogazione ; che fono quelle; ni ni elvagio. E in ambidate quelli fundi tutti alle quali egli qui allude fecondo alcuni ; l diulti fi chiamano filii secuffirma », cioè (Cortesta mentre non folomente fue s'assipie; ma fili serum, qui furerum excuffur, o de fili secuffici non havendo deldo per collus della produce della produce della cortesta non havendo deldo per collus della Appollolitationa 2 Do getterati i schoffe no cortesta non elimenta collo cortesta contenti con contenti contenti con contenti con contenti con contenti con contenti con contenti con contenti contenti contenti con contenti contenti con contenti con contenti con contenti con contenti contenti con contenti contenti con contenti con contenti con contenti con

Manna del! Anima.

foggiunge subito: Hacenim facionees ( cioè perchè ciò è comune ancora a i Presciti . ad bune susem reddendi ceream vostram voca- Faune di molte, e fanne ogni giorno più ; certa; e però ecco, non efferenè men cer- che non pecchi mai : dico , mortalmente : Magis faragire us per bena epera Considera, come oltre la certezza in- certam voficam vocationem , & elettionem

#### III.

San Francesco Saverio Appostolo dell' Indie .

rum . Pf. 126. 4.

Confidera , che filii exensforum , fon cialmente all'ultimo di cua vita, e di co- fiii excufferam, perciocche tutti ricono-ronarti, non folendo egli ordinariamente [cono al pari per loro Padri gli Appofloli, qui intende d'infinuarti San Pietro , quan- ma ancora tutti gli attacchi , tutti gli afdo egli dice : Saragire ur per bona opera fetti , e tuttociò finalmente, che di lui certam vostram veraienem, & siellienem fosse, senza volerne ritenere, ne pure faciatis. Vuole che ut i studi di conse-guire questacertezza della mia predessina di vivere come prima nimico a Cristo. zione, che tra le morali è la fomma, ed è E più conviene in fignificato passivo ancoquella certezza, la qual dipende dalle ra di Scoffi; perche gli Appostoli furono

mihi Deminus secundam justitiam meam. medesimo di seuoter da sè tutto ciò, che Non ti appagate però di sare solamen-ta qualche buon'opera ad ora ad ora, durte le anime a Critto, e di Jasciarsi anche 00 3

1V

II.

III.

tutti dal Mondo scuotere. Tu sei tale ? In- l'abbandonare quella Città, quella Commu-

se ancora sii lungi da si bel vanto.

nobili degli Appostoli, cioè de'lor succes- vivere ancora tu staccato da tutto : Ecce fori nel grande uffizio di ridurre anime a Crifto, si predice qui dal Salmista, che dovean' effere come tante faette in mano ad faettatore disporte della faetta, e non alla un poderoso saettatore, cioè in mano a Crifto. Perchè ad un solo cenno di lui o del suo Vicario, dovean portarsi fino a gli estremi del Mondo con celerità prodigiofa: Sieut fagittain mann potentis , ita fili Excufforum : ne folo dovean' effer sì re, come faette, ogni cuor più duro . runo si avvera più che fu tal saetta, sicuraogei tu veneri la memoria con qualche forre dispecial divozione, di San Francesco Saverio, il quale fu figliuolo degli Appostoli così degno, per l'immitazione eminente de lor costumi, che non solo si è meritato, come molti altri, il nome di nomo Appostolico, madi Appostolo. Tu, se a questo Appostolo porti verun'amore, apprendiall'esempiosuo, di voler esser tul ancora, per quanto la qualità del tuo statoti può permettere, qual saetta in mano del Signortuo, cioè di Gesù, sagitta in manu potentis, affinche fe fei buono a nulla, si vaglia parimente di te, come a lui più piace.

Confidera, come San Francesco Saverio fu una faetta agile nel volare. Appena udi la volontà del Signore dichiaratagli dalla bocca di Sant' Ignazio suo Patriarca , che subito senza pigliar' altro seco ch' una fottana, una Scrittura, un Breviario, per effere così più spedito al volo, andò da Romaa Lisbona, da Lisbonaa Goa, da Goa alle Molucche, e dalle Molucche a Melinde , al Manavar, a Malacca, e atanti al tri Popoli fino allora anche incogniti del Giappone, non che dell'Indie, che in dieto, quanto basterebbe a girar più di quattro volte la Terratutta. Credi però, che se in dieci anni fe' tanto, egli perdesse molte ore fue nelle vane converfazioni, nel fonno, ne'lolazzi, nell'ozio, come faitu ? O' quanto fei tu diverso da tal saetta, mentre tu vivi attaccato tanto alle proprie como- scoccata da man possente, non sol ti semdità, che non tidà cuore di allontanatti bra ch'ell' habbia occhi a mirare diritta-

terrogate medesimo, e vedrai quanto for- nità, quella Casa, ove pare a te di trovarti con maggiori agi! Di pure a Dio, che ad Considera, come di questi figliuoli più immitazione di questo Santo glorioso vuoi pi 6 1. ego, mitte me. Digli che ti mandi ove vuole : lace sagittam , giacche appartiene al 4 Reg. 13. faetta dispor del faettatore.

Considera, come la saetta, non solo va con celerità prodigiosa ov' è indrizzata, ma ancor vi va con rettitudine fomma . Nonv'è pericolo, che per via mai fi stravolga punto dal corfo: anzi par ch'ell' habagili nel volare, ma retti nell'andare, ri- bia quasi occhi a veder lo scopo, tanto va a soluti nell'assaltare, profondi nel penetra- ferirvi diritta. E così fece San Francesco Saverio. Sempr'hebbe dinanzi a gli occhi Vero è, che se tra questi nomini , dive la Conversion delle Genti, ch' eralo scopo per cui sapeva d' essere stato spedito già mente si avvera di quel gran Santo, di cui fino all'Indie. Ond' è che a quello si portò ancora con tanto di rettitudine, che non lo perdè mai di mira. Ne pur volle per via divertir poche miglia fino alla patria, affine di confolare con la sua vista la vecchia Madre. E pur ciò fece in passare per dir così da un Mondo ad un'altro. Pensa poi tu, se da altri affetti men pii, quali sono quei d'interesse, di albagia, di ambizione, di vanità, filasciò punto deviar poi dal suo corso. Quindi è che chi per consolare il suo spirito soleva andare comunemente a piè ignudi, anche su le spine, e si abbassava ne' fuoi viaggia servire di famiglio vilissimo ogni compagno, e nelle Galce, e negli Ospizi, e negli Ospedali, e infin nelle stalle; quando poi scorgea che la conversione dell' Anime richiedesse diversamente, non ricusò disostener pomposissime ambascerie, e di ricevere incontri, alloggi, accompagnamenti, corteggi, eziandio magnifici ; ma con tale distaccamento di volontà, che sitbito da quei ritornava più che mai lieto a i fiioi vili uffizj : e si facea dotto co' dotti , ignorante con gl'ignoranti , infermo con gl'infermi, mesto co' mesti, e sin talor giucatore co'ginocatori . Tanta fu la rettezza de' fuoi andamenti . Non cercò ci anni foli egli divorò più di cento mila mai la sua gloria, ma la Divina. Tu sai comiglia di strada, ch' è quanto dir sece tan- si? O' quanto in te può l' amore di te medefimo! Quetto è quello, che ti stravolge dall'andare con rettitudine in ogni cosa . Va qual faetta : Tamquam fagitta emiffa in locum deftinatum . Va con volo rettiffimo Sap. 5 12. al tuo berfaglio.

Confidera, che setu guardi una saetta per servizio Divino dalla tua Patria, o di mente lo scopo ov'ella ha da giugnere, ma

che habbia quasi cuore ancora da investire . saetta se posero i suoi diademi a piè di qualunque ostacolo, che se le frapponga di Francesco per riportar di suamano il Sagro mezzo, e da superarlo; tanto ella va riso- Battesimo. Ma quello che più dimostra la presagiti sì certi. Andò più volte ad assal-Basti dir che fino alla Cina tentò l'ingresso. piaga. E benchè quel Regno vattiffimo fuffe allora 1 Regalite ditt retrorfum.

VI.

lontano da parte a parte. Si può però ducente, in supremo grado? Violenta fagitta men absqueullopeccare. Basti, a saper ciò, dare un guardo al numero di coloro ch'egli predicando riduste, e alla qualità. Se miri il numero, egli battezzò di sua mano più di la ferire ognuno. Ma noi non così. Noi un milione, e dugento mila Idolatri. Adun que sa da questo argomento quanti mai su- braccio il qual si prevale di noi, perchè siarono quei che lasciò battezzare di mano al- mo saette libere. E però non è maraviglia, trui, per haver agio di fare più grossi acqui: se riusciamo quasi saette avventate da un fli . Sagieta tua acuta; Populi fub te cadent . pargoletto: Sagieta parvulorum . La ragion' E se miri la qualità, surono d' ogni gene- l'esperchè noi non lasciamo che Dio disponre di persone ancora più barbare. Onde:, ga di noi con un pieno arbitrio. San Fran-che saetta del Signore su quella, che pas- cesco Saverio si abbandonò totalmente in - sò cuori di fasso più che di carne ? Ma mano al Signore, ne sol non gli resiste , 1 1.16.9. cost va : Sagitta eius , quasi Viri fortis in- ma cooperò sommamente aquell'alto im-

luta. E così fece San Francesco Saverio . sorza di tal faetta era il rimirare come i Mira che risoluzion su la sua t. Non si lasciò convertiti da San Francesco Saverio si dispaventare da quegli Oceani, che ancor' scernevano da i convertiti dagli altri, tanoggi si stimano formidabili dopo tante na- to eran quegli più fedeli, e più forti in manvigazioni: Epur' allora erano appena (coperti.) enere le promesse a Dio fatte nel batteu-perti. Che balze è Che siumane è Che zarsi. Eche segno è ciò, se non che la faet-fossi è Che torrenti è Che servolta era bene passata addentro: Sagiras rua in-ri è Che climi per lui maligni è Non temè nul. sea suns mibi > Se non che ciò non dec renla: Furono infiniti coloro, che gli si posero dere maraviglia, mentr' egli a convertir attorno per ritenerlo dall' ire all' Isolaspa non usava la voce sola, ma mille industrie ventosa del Moro. E pur' egli vi volle an- dettate dal suo spirito serventissimo . Tu dare: senza portar ne menseco verun' anti-doto contro i veleni, che colà gli erano che per ventura ti studj ancora tu di ridurre talora a Dio Sagitta parvulorum falla IL6: 8. tare a faccia a faccia la Morte tra gli Appe fune plaga corum'. E per qual cagione ? stati: ne si atterrà, quando più volte ancor perchè non lasci che il braccio del tuo fe la vide portare incontro da coloro, che Signore possegga prima te, come si dovrebvenivano a lapidarlo con groffe fquadre . be, per arrivare a far poi negli altri alta Considera, come, se offervi , la saetta difeso da tanti monti, e da tanti muri, che in se stessa non ha da sè l'andar mai nè lo rendevano impenetrabile a tutti, pur con celerità, nè con rettitudine, nè con rivi morì su la soglia . E questa è risoluzio- soluzione, nè con violenza: tutto ell' ha ne nel servir Dio. Tu fai così ? O' quanto sol tanto dal braccio che la scoccò. Che facilmente ti lasci più tosto tu ributtare in- però stà scritto: Sagiera potentis acura . Fa Ps. 19.4dietro da qualunque minimo offacolo che che la faetta venga da braccio debole, tu incontri ! Sagiera tonacha numquam re- fiafi qual faetta fi vuole, ell'è fempre ottufa. Acuta ell'è, quando viene da brac-Considera, come tutti questi suoi vanti cio sorte. Perciocchè allorati passa sì indi andare si veloce, si retta; si rifoluta, timamente a ferir ful vivo, che fembrati alla faetta non gioverebbono niente, fe portar feco i carboni accesi. Sagieta potenfinalmente non arrivasse a penetrar con ris acuta, cumearbonibus desolis . Così profondità tuttociò dov'è destinata: per- è di noi. Da noi non vagliamo niente a seche a tal fine ella è in uso nelle battaglie, a rire i cuori. Tutto il nostro valore ci vien trapassare violentemente i nemici ancor di da Dio. Se non che questa è la differenza che passatrale saette materiali , e noi uobitare che San Francesco Saverio non pos- mini, quando il Signore vuol prevalersi di sedesse una tal violenza, ma violenza inno- noi come di faette. Che quelle non possono ripugnar punto al braccio il quale le go-

verna, secondo l'impulso, che da lui rice-

verono in uscir dalla cocca; convien che

vadano veloci, rette, risolute, veementi

possiam pur troppo resistere a quel gran

serfellorir, non reverseur vacua. Cinque pulso che riceve dal Signore, quando il Re coronati caddeto trappassati da tal Signore lo volle spodire all'Indie, e però 00 4

vi sece anche tanto in onor di lui . Fu sact- più fingolarmente a i peccati della Con-ta in manu perentis. Cioè sactta, che non cupiscibile. In quelle dare illi influm, inpretese mai punto di sar da sè; ma che si tendi la pena di Danno, corrispondente lascòò totalmente guidar da Dio senza al più singolarmente a i peccasi dell'Irasci-cun risparmio, benchè doveste in servir- bile. Et u queste pene, le quali tanto inlo lasciar la vita. Tu sei saetta manus po-sensis, ma non sei sorse ancora in manu posansis, perchè non ti lasci liberissimamente adoperare da Dio come più gli piace in fervizio fuo.

IV.

Quanoum glorificavis fo , & in delicite fuis . santum date illi termentum , & lu-Elum. Apoc. 18.7.

Onfidera, come due fono quafi le nel peccato mortale due (ono i mali, come fonti d' ogni peccato nell' uomo haiveduto: l'avverfione dal Creatore, la infetto: l'Iracibile, e la Concupicibile, convertione alla Creatura. L' La Concupifcibile fa che l' nomo , disprez dal Creatore è avversion da un bene infizando il dettame della ragione , tenda a nico. E per questo capo il peccato mortavolere difordinatamente cercare i propri le contiene in se un genere di maliaia quafi diletti : l'Irascibile sa che tenda avolere difordinatamente cercar la propria eccellenza. All'Irascibile si riducono singolarmente i peccati spirituali , alla Concupifcibile a peccati carnali . La Concupifcibile fa che l' nomo fregolatamente fi lafci grafportare ad amar le cofe create . L' Irascibile fa che per amar le cose create , vol. infinito : alla conversione verso le Creatu-ti l'uomo quasi ribelle, le spalle a Dio, ; re, corrisponde con più dispecialità la pe-che glielo divieta . Quindi è , che a que-pa del Senso, la quale è pena sinita, perchè fle due fonti d' ogni peccato , hanno è pena in chi maggiore , in chi minore, nell'Inferno a corrispondere le fonti ancor d'ogni pena, e così a dividerfi in due, di qual fu in ciascuno finita; ond' è che chi scibile, ne quali fi fondo l'avverfion da nito meno : Pro mensura peccasi erit & Dio. La pena di Senfo agli eccessi della piagarum medus. Quando però en qui fenti Concup scibile, ne' quali fi fondò la converfione alle Creature. E cosi la pena di Senfo fa che fi fcontino i diletti difordina si, che l'uomo già fi pigliò, maffimamenre per compiacere il fuo corpo : la pena di Danno fa che si sconti l'alterezza di foirito. E però tu ora intenderai facilmente il frenificato di queste voci , detre a demori dalla Giustizia Divina a terrore d ogni Anima Peccatrice : Quantum glorifienvis fe , & in deliefts fuit , enneum dace illi toomentum , & luttum. In quelle parole glerificavit fe , intendi i pecenti più propri dell'Irafcibile, che fon gli fpirituali: in quelle d'in deliriis fuie, intendi i più pro- fo , ma nella pena di danno : non perpri della Concupiscibile, che fono i carna-li . In queste parole date illi tormentum un'egual bene, qual'è la vision beztifica ; intendi la pena di Senfot, corrispondence ma perche chi più facilmente potè confe-

fallibilmente fi appreftano ancora a te , fe mai ti lasci fignoreggiar da passioni così fcorrette, non ri fenti già nelle vene gelare il fangue ? Ah fuperbo , ah dilicato , rimira dove hanno a terminare il tuo fallo , le tue delizie!

Confidera , che come la pena dev' effer proporzionata alla colpa nella fua gnalità, così dev' effere proporzionata altresì nella quantità. E però dicefi quì : Quaneum glorificavie fe, & in delicite fuie, enneum dace illi cormeneum , & lullum . Ora infinita . La converfione alle Creature , non folo è conversione aun bene finito, ma è convertione fatta ad effe con atti ancora finiti. Però all'avvertione da Dio, corrisponde con più di specialità la pena del Danno, la quale è pena in certo modo infinita, mentr'ell'è privazion d'un bene infinito: alla conversione verso le Creatufecondo la quantirà di tal converfione , la d'ogni pena, e consa divident in des, più difordinaramente amò le medefime Danno, e di Senfo. La penna di Danno cor-rifonnde foecialmente agli eccefii dell' Ira-Creature, è punito più; chi meno, è puquefte parole quantum, e santum, ch' hai da penfare ? Forse che quel tormento il quale i Dannati riporteran nella pena, non debba effer maggiore di quel diletto, il quale da loro fi fperimentò nella colpa? No di certo: Perche anzi farà egli maggiore eccessivamente . Per un diletto lieviffimo proveranno un tormento maggiore assai di quanti n' habbiano tollerati mai tutti i Martiri uniti infieme . Hai da penfare, che qui il enerum, e quantum, noto fignifica eguaglianza, fignifica proporzione : ficche chi peccò più , più ancora patifca, non folamente nella pema di fenguir tal bene, e non lo curò , maledirà ; to, e fia paffato anche l'atto di deliziarum dase illie, non folemente sermensum, oco apprendi però, quanto fia gran male

pena. Confidera, che come la pena dev'effedovrebb' effere ancora nella quantità della offervisi questa legge : Quantum glorificasemmenum, & lullum; mentre il peccafi; giacchè se per lo passavo attendessi a das
to durò talora un momento, e pur la pena dovrà durar ne Dannati un Etermità. sai che ci vuole al presente : tormento, e
Ma quanto a ciò, qual è quel Tribuna. lutto. Ma quanto a ciò , qual'è quel Tribunale ancora tra gli uomini, il quale non pu-nica un delitto con pena tale, che duri più di quel che durafle il delitto ? Un' Omicidio fi commette ln un' attimo , e pure tutto di i Principi lo puniscono con Si quis veftram indiget Sapiencia ; pofinice à discacciare l'Omicida in perpetuo , non folamente dalla loro Repubblica , ma dal Mondo. E la ragion'e, perchè le pene, ch'han fine, tutte finalmente appariscono disprezzabili a un cuore andace: quelle che davvero fi temono fon l'eterne. E pe-

l'atto di glorificatii ne' Reprobi fia paffa- noffres dirigamus ad re.

con tanto più di agitazione, e di ango- re : contuttociò il merito di patire per feia la fina pazzia. E però dice: Quan-eum glerificavie se, & in deliciis fuie, can mai puniti a bastanza, non è in esti passato, è presente sempre . Nè ripigliare , che i ma ancora lullum. Tu che dalla colpa sì Dannati fi pentono del mal fatto, con dir trast: Erge erravimus àvia veritatis, &c. Sap. 6 il peccato, fappi almen conoscerlo dalla perchè non se ne pentono per dispiacer della colpa, ch'essi commisero ; anzi alla colpa, come colpa, ritengono un' amor re proporzionata alla colpa nella quanti- fommo : se ne pentono solo per dispiatà dell'acerbità, così ti può sembrare che cer della pena, che gli contrista : Anima illius fuper femetipfo lugebis . Tu , fe non lobi412. durazione, e che però non lai capir come vuoi ridurti a dovere un di fare tal penitenza, quanto più inutile, tanto più terminabivis fe , & in deliciis fuis , cantum date illi le, non indugiare a farla omai qual convien-

Dee, qui dat emnibus affluenter . de non improperat, & dabieur es. Poffuler aucem in fide nibil befienne . Jac. 1. 5.

Onfidera, come ogni Sapienza per J verità adorna l'uomo: ma rion già rò affine, che il timor dell' Inferno foffe d'ogni Sapienza egli è bifognofo . Ond' è più atto a raffrenare o la passione , o la che se tu dimandassi a Dio la Sapienza di un protervia degli uomini dal peccare, con- San Tommalo, o di un' Alberto, o di un' venue che le pene di effo, non folo fosse. Ales, non ti potresti si agevolmente proto acerbe, ma ancor perpetne : Ibune hi mettere di ottenerla. Ma fe tu gli addiman-March. 15. in Supplicium acermum. Che se le suddette pe di quella, della quale hai di necessità nello ne . come perpetue, fono eccedenti la din- flato tuo, cioè quella la qual confifte in turnità del peccato, non però fono ec- saperti ben regolare ne'casi dubbi, che t' cedenti la gravita. Non v'è peccato per intervengono in ordine a'tioi maneggi, minimo ch'egli fia, purche fia mortale , al tuo ministerio , alla tua faliste , non che non contenga una gravità di malizia, dubitare di non dovere ottenerla. Però di-quafi infinita, per effere contro Dio. Pe- ce qui San Jacopo: Si quis westrum indiges ro, non fi potendo quelto punire con pe- Sapiensia , pofinier à Deo , de. Non dice na che fia infinita nell'intenfione, giufto è. Si quis vefirim diligis Sapiensiam , o deleche punifcafi con pena almeno infinita nell' Harur Sapiensia ; ma Si quis veffram indiestensione: tanto più, che restando il pec- ger : perche questa è quella, la qual sei cato non ritrattato, giufto è che questo, certo di dovere ottener da Dio, con addi-tanto ne' Dannati punicasi, quanto dura mandaria: quella di cui sei bisognos, e almen moralmente : e quanto segue, in specialmente quella, senza di cui no puoi yinà dell'atto preterio, a renderi vera; procedere con felicia olla via del Divin mente mali, immondi, sinqui, odievoli, ferrizio. Tu molte volte in ello nonfaica-a Dio, e tutte merievoli di pippialo; pi respoliti, e però tionquiet. Ricori a quamo estro quando precevarno attral-mente. Però fidee e Quamma prinfettari e il fleroro riligio; gel non dovrà mai man-mente. Però fidee e Quamma prinfettari e il fleroro riligio; gel non dovrà mai marfo, & in delicits fuit , tansam dage illi gor- | care d'illuminarti: Cum ignoremus quid agere mentum , & influm ; perche quantunque debeamus, boc folim habemus residus , ue oculos I.Parao

Con-

III.

11.

Confidera, come quello che ti può ri- dimande, potreffi giustamente disanimarti, tardare da un tal ricorso, si è la notizia essendo tu si manchevole, e sì meschino. della tua indignità. Però affin di animarti, Ma hai da confidare nella virtù della parola dice San Jacopo : Si quis voftrum indiger divina. E però, diche vnoi temere > Chi Sapientia, pofiuler à Des , qui das omnibus pofiulas infide, cioè nella fede di questa gran affluenter , & non improperat , & dabieur parola ora detta, più che da Re , pno facilei. Se Dio tal Sapienza reftringeffe folo ad niente poffulare ancor mibil bafeans. .. alcuni fuoi favoriti, potreffi agevolmen-te temer di non confeguirla. Ma egli ladà a unti, das omnibus. Colo emaibus pofis-ca unti, das omnibus. Colo emaibus pofis-verare nell'orazione, foggiunfe qui l'inte-

doti , Ze nen impreperar. Gli uomini di quà, e di la fenza alcuna legge . Così è Mondo, qualor ti fanno un piacere, te lo quando fi vacilla nella fiducia di confegnir fanno di modo, che ti vogliono ancora dimandando. Un poco fi addimanda, ed oftentar difartelo: il che non vedi ciò , un poco fi lascia di addimandare . Chi così che sia in verità? E'un rimproverati il bi- sa, sia sicuro di non dovere conseguir nus-Teche (gno, che un ha) di loro: Engina dalsir, la: Non affinar ille homo quid accipiar ali-fogno, che un ha) di loro: Engina dalsir, la: Non affinar ille homo quid accipiar ali-che (gno, che un ha) di loro: Engina dalsir, la: Non affinar que que que loro de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania d cevi in un lume, che quando meno te lo egli molte volte le grazie per questo measpetti, ti solgori nellamente. Questo è desimo, cioè per provare, se ci fidiamo di dare , senz'alcun genere di rimprovero : lui, quanto ci conviene. Che gran merito perchè è dare, ed è infieme lasciar che l' havrebbe la tua orazione, se al prime nomo nel medefimo tempo poffa attribui- aprire di bocca ti fi fegnaffero fubito i mere pocomen'a fe steffo ciò, che ha da Dio. moriali ? chiederesti allor nihil hafirans Matu dalla modestia del tuo Signore in be- certamente , ma non in fide . Il merito neficarti, non pigliar'occasione di sì brutto abbaglio . Sappi che ogni Sapienza (qualunque fia quel canale che la trafinette) ti cl. 1. ti vien da lui : Omnis Sapienzia à Domine Dec

Confidera, qual fia quella condizione, III. la qual ci vuole per confeguir di ficuro una tal Sapienza. Convien che tu l'addimandi a Dio piamente, e perfeverantemente . Piamente, cioè in virtù delle promeffe, ch'egli te ne ha fatte nelle sue divine Scritture ; che però l'Appostolo dice Postules autem in fide . E perfeverantemente , cioc non mai rimanendo di addimandare, per quanto non ti scorghi efaudito ; che però las pro nobis gemitibus inenarrabilibus , vuol aggiugne l' Appostolo Nihil hasu ans . Quello fignificare, ch'eglici fa addimandare , poche tifa più reftare dall' Orazione, è il ve- flutare mes facus; così qui, dove fi dice ch' dere che chiedi da gran tempo, e ancor l non ottieni. Non far così: anzi tieni per

IV.

lantibus, ne folo la da, ma la da con fo- fo San Jacopo: Qui enim baficat, fimilis eft prabbondanza, dar offuenere: benche la finitui maris, qui à veuto monteur, O dia con maniere si dislicate, si diffimulate, circumferrer. Londe agitate dal vento ora si tacite, che feefio non apparifice una tal vanno dirittamente verifo 1 fojiaggia, e di Sanienza venir da lui . E questo è ciò ora quasi pentite , arrestano il corso , e che vuole intender l'Appostolo soggiungen- non vi van più, ma lasciansi divertire di Fa che un' amico, quafi a cafo, ti porga il permanente, e però vuole che pro eguia-configlio giufto, che tu da Dio richiedevi; mo a supplicare anche quando non ci esau- : Thes. 5. fa che l'incontri in un libro, fa che il ri- difce: Sine intermissione erate, differendo '? confifte nel veder l'iftange ributtate , rimosse; e pure iterarle, come se quella Evangelica Cananea, che alla fine udi : Mar n :8 O mulier , magna oft fides ena , fiat tibi ficut

### VI.

Spiritus omnia ferntatur, etiam profunda Dei. I. Cor. 1. 10.

Onfidera, che ficcome, dave si dice John lo Spirito del Signore dimanda per noi con gemiti inenarrabili : Spiritus poftuegli ricerca tutti gli arcani più profondi; ancora di Dio: Spiritus emnia fernentus , collantiffimo che otterrai, e congiungen-dola fiducia alla fede, feguita pure a di-ricercarcegli: Sermani ma facio, dovendofi mandar nihil hafirans , e vedrai all'ultimo allo Spirito attribuireciò ch' è fuo dono . fe le promeffe divine hanno il loro effetto . Vero è, che non tutto fe gli attribuifce Se tu dove li confidare nella virtù delle tue l'egualmente, perchè, come allo Spirito L

app r-

appartiene spiritualizzarci , quod natum eft al pari sollecito in ricercare. L'ultimo tra ex (piritu , (piritus est ; così quelle proprietà dicon fingolarmente venire dallo Spirito, in noi trasfuse, le quali son proprie sue . Lo spicheche fia: Spiritus ejus velus correns inun-If 10 25. dane, ufque ad medium colli, non ha lacci, non ha legami : Quis continuit [piritum in ma-Prov.30 4 nibus fuis? scorre a piacer suo, dove vuole, quanto vuole, quando vuole, con liberta: Spiritus ubi vult fpirat. Etutte queste, od altre simili proprietà, facilissimamente transfonde in noi lo Spirito del Signore : Sic est omnis, qui natus est ex spiritu. Ora, trale altre sue proprietà singolari, lo spirito ha di più questa, che penetra con grandissima sottigliezza a ricercare ciò che ità ascoso, anche nel profondo del Mare: e questo pure fa lo Spirito Santo, che noi facciamo: Scrutari nos facit omnia profunda Dei . Tu di Dio non sei vago di saper nulla, e rintracci bensì, più che volentieri, i fegreti ascosti, o della natura, o de' Princiappartiene a Dio, non ticuri punto. Mira bene: perchè quello che ti fatanto volentieri spiare i fatti degli altri, è spirito, non ha dubbio, fottile, ma non già fanto . Il fanto è quello di cui stà scritto, ch' egli è 5ap.7.13. fottile si bene, ma ancora mondo; Spiritus mundus, subtilis: subtilis, perchè penetra dapertutto: mundus, perchè non si cura di penetrare ove può lordarfi; In supervacaneis rebusnoli scrutari.

detto unicus , & multiplex . Vnicus , per l' unità dell'effenza; multiplex, per la molti-Sap. 7.11. plicità de' suoi doni ; Divisiones gratiarum 1.Cot.11.4 funt , idem aucem Spiritus . Ora come lette sono i donisuoi principali, così sette si dice che son gli spiriti, i quali da lui son trasfusi nel cuor del giusto, conforme a quello : Et requiescet super eum spiritus Domini , Spiritus Sapientia , & intellellus , Spiri-If.11.2. susconfilti, & fortitudinis, Spiritus scientia, & pietatis, & replebit eum (piritus timoris Domini. Ciascuno per tanto di questi spiriti cerca, e fa che cerchiamo le cose ascoste,

gli enumerati, ch'è il timor di Dio, è il primo nell' ordine d'operare : ( giacchè dal timor di Dio si dà il primo passo al- Prov : rito è agile, pronto, presto, spedito, non la fantità: In eimore Domini declinatur à malo) ha pigrizia: Luftrans universa in circuita peri e però dal timor di Dio si và a poco a poco git spiritus, ha una forza fomma di spignere salendo alla sua sapienza. Ora lo spirito. del timore ferutatur i nascondigli della coscienza, assinchè quivi non si appiatti peccato non conosciuto: nè si contenta di provvedere solamente al mal grave, che da Dio ci può separare; ma ancora al piccolo , Lo spirito della pietà feruratur quali sieno gli ossequi dovuti più da un figliuolo al Padre, per poterli usar tutti a Dio con modo eminente: e serusarur a un tempo stesso le miserie del prossimo men patenti: ferutatur le corporali, ferutaem le spirituali, per portare ad esse soccorso in fin tra le selve. Lo spirito della scienza scrutatur gli scogli ascosti, che sono le sallacie, e le falsità, a cui tanti rompono, naufragando in ciò che spetta alla sede : circa fidem naufragaverune . Lo spirito della fortezza seruratur i pericoli, i quali corre l' pi, o de Prelati, o di qualunque ancor di onor divino, da tanti specialmente che que proffimi, con cui vivi. Di ciò, che sono Lupi, e sembrano Agnelli: nè si contenta di difender la Chiefa da' persecutori di essa, s'eglinon và contro ancora a gli infidatori. Lo spirito del consiglio serutasur rimedi acconci a tutti gl'infermi, ma fingolarmente a quei, che sdegnano il medico, cioè a'peccatori nimici di ammonizione; e si adatta da principio a i loro costumi più che si può senza colpa, per far dipoi che que' meschini su l' ultimo gli depongano. Lo spirito dell'intelletto fernearur i fenfi alti delle Scritture Confidera, che lo Spirito del Signore è per porli in luce : nè si ferma alla superficie, sapendo che i tesori più ricchi non si hanno, se non si scavano. E finalmente lo spirito della sapienza ferneatur tutto ciò ch'ha Dio di più intimo, l'essenza, gli attributi, gli atti, i nomi, le personalità, le processioni, i decreti; e tuttociò che di astruso può immaginarsene : e in questo modo vien più persettamente a verificarfi, come tu vedi : che fpiritus form tatur omnia, etiam profunda Dei; tanto che per mezzo di questo dono si bello della sapienza, ch'è il principale fra tutti, si sono ma fantamente, come ad un tale spirito intorno a Dio venute a discoprir mille vesi conviene ; Spiritus sermatur omnia , o rità , ignorate affatto da que Filosofi antiferutarifacit. E se vuoi scorgerlo, esamina chi che il Mondo ammira, quas nemo Princiascuno di detti spiriti , che sono quei cipum bujus saculi cognovis . Tu , secondo 1 Cor. .. sette spiriti da Dio satti girare per l'Univer- quel dono che Dio più ti concede di possefo ; Septem fpiritus Dei, emiffi per omnem dere, non ti appagare di ciò che stà per terram; e vedrai come tutti questi ti fanno così dire a fior d'acqua: và nel profondo

Apoc. s.

11.

10 3.7.

ie 3.8.

per te, o sia per altri, perchè questo è un' Jobasta effetto principalissimo dello spirito ; inve- che unite insieme formano lo spirio fino ftigare; Omne preciefum vidir centus ejus :

in lucem produzit .

Sap 7.

Confidera, che come lo foirito buono và da per tutto a ricercar ciò ehe serve al maggior profitto dell'anime a Dio fedeli, arringienbique; così da per tutto và pari- della Tebaide, perchè entrino ne'lor cuomente a girare lo spirito red, per rinvenire ciò che più fa a loro danno. Egli è ancora perduniens, & multiplex ; unieus nel fine il qual'egl'intende, ch' è la rovina dell'anime; multiplex ne'mezzi di cui fi vale . E però ancora i fuoi spiriti, fingolarmente celebtati, son sette opposti a i divini. Quel della superbia, il qual si oppone allo spirito del timore; quel dell'invidia, il qual fi oppone allo spirito della pietà ; quel dell' ira, il qual fi oppone allo spirito della scienza; quel dell'accidia, il qual fi oppone allo spirito della fortezza; quel dell'avarizia, il qual fi oppone allo spirito del configlio ; quel della gola, il qual fi oppone allo fpiri-to dell'intelletto; e quel della luffutia, il qual fi oppone allo spirito della sapienza, come potrai in facilmente conofcere da te stesso, se offerverai l'impedimento che ciacun di quei vizi porta all'esercizio del dono a lul contraposto. Questi sono quei sette spiriti, da cui va sempre Lucisero accompagnato, quando egli girala Terra: Circuivi terram, & perambulavi cam ; e fa che questi ti entrino fino in cafa, se tu non la fai tenere ben chiufa, a ricercarti quanto hai di buono, e a rapittelo: Hac dicie Benadad . Mittam ferves ad to , ferutabuntur domum tuam , & emne, quod eis placuerie , ponent in manibus fuis, & auferent . Veto c. spirito buono a battaglia aperta; così tien ro. Di più tosto anche tu con vigor di spifcare, ove non arriva la forza . E fono quei re : Non accipiam loce viri , perfenam viri , fette spiriti peggiori ancora di lni, che Cri- Non mi laseierò ingannare dalla mascheflo accennò dove diffe : Vadir , & affamie ra ch'egli porta , non guarderò alle sue feptem aliee spiritus nequieres se : perchè ricchezze, non guarderò alla sua signoria , siccome le virtà finte sono molto peggiori non guarderò al suo sapere, non guardetò che i vizi noti ; così peggiori di quei sette al suo lutinghevole aspetto ; ma senza ti-

de' fiuml a ed ivi riconosci , e ritruova | simulazione della scienza , la simulazione ciò che fi asconde di profittevole, o fia della pietà, la fimulazione del santo timor di Dlo. Tutte queste sono le fimulazioni . d'ippocrifia; che però fette volte si nota profunda finvierum ferneatus eft, & abfeondies che Crifto diffe: Guai a voi d Scribi, e Farifei che fiete ippocriti : Va vobir Scriba, & Marth, 11. Pharifai hypecrita. E contutte quelle manda il maligno a ricercare de i giusti , anche tra le grotte del Carmelo , del Taborre , ri, e se gli guadagnino, con affezionarli ad oftentare quei doni dello spirito buono, che non posseggono. Tu guardati di non entrare nel numero di costoro si miserabili , perchè i giusti finti son quegli, di cui disse Crifto che riporteranno un' Inferno doppio : Hi accipient majorem damnationem . L'uno come dovuto a i lor visi occulti , l'altro come dovitto alle lor virtù fimula-

#### VII.

#### Santo Ambrogio:

Non aceipiam per fonam viri , & Deum hon non aquabo . No feio enim quamdin fubfiflam , & fipof medicum eellar me faller meus . Job 12. 21.

Onfidera, come tutte quelle prero-J gative efteriori, per cui talvolta apprezzi tu alcuni nomini p u del giufto, copia di ricchezze, fplendore di fignoria, fu-blimità di fapere, beltà d'aspetto; sono una maschera la qual non ti lascia discernere, chi sian' esti, benchè vi conversi ogni giorno; cioè non ti lascia discernere, che sono anch' effi un facco vile di putredine, qual che come questo spirito reo, moltiplicatos sei tu. E tu per esti giugnerai talvolta anin tanti, non ha sempre cuore di affaltar lo che a dare disgusto a Dio ? Non fia mai vepeonti altri fette suoi spiriti traditori , i rito : Non accepiam personam viri . Che vuol quali sottentrino con infidie, e con imbo dir: Non accepiam personam viri ? Vuol difpiriti iniqui poc'anzi detti , fono anche more alcuno , qual' ora un' uomo tale molto le fette simulazioni , che vanno mi stimoli offender Dio , lo rigetterò via attorno fotto apparenza di tanti spiriti buo- da me con indignazione . O' quanto ti ni. La fimulazione della fapienza, la fimulazione del fla massima: che il Mondo e fimile ad una configlio, la fimulazione della fortezza, la fcena, quale è piena di perfonaggi, belli dinanzi a Dio, ntidi, pallidi, palpitanti, conviene? Vedi però che conneffione litre-a render conto di sè tutti ad una forma: tidima palfart quiefte parole: Non accipi [Ccl] 15 Dominum Indux et f. o. nun fi qual illum gle- perfonam visti, o. Dum homini non aquabo;

ria perfona. II.

un tal documento . Importa tanto , che cum sollat me Fallor meus . quandotu lo dimentichi, arriverai a prefe-

M 10 12. failoris tui? Confidera, qual fia quel motivo col quale hai tu da animarti a non volere anteporre niun' nomo a Dio , anzi nè meno agguagliarlo. Ha da effer quello della tua morte imminente . Ti pare a forte disparato, o difgiunto ? Non è così. Di questo fiprevalle chi diffe in Giobbe : Non necipiam personam vire , & Deum homine non aquabo. E di questo hai da prevalerti anchetu, quando vengail cafo : Nefcio enim quamdin fub fiftam , & fipoft modicum sollar me falter mens. E che fara,fe dovendo tu comparire fra tempo breve dinanzi al Tribunale di Crifto per effer giudicato, habbia egli darinfacciarti, che preffo te ha potu-to più o l'amicizia degli nomini, o l'autorità degli nomini, che la sua? Che confusione farà la tua ? Che cordoglio ? Che forfe degli nomini a te già sì accetti , o

III.

sì, ma apparenti ! Rispettali, ch'è dove a eternità! Ese lo sal, come dunque è possi-re; ma pensa insieme che discesi dal pal-bileche lo sprezzi per verun'altro, o che co, appariranno tra pochi di fenza larva non lo fervi con quella fedeltà che gli fe e tra queste altre che sembrano sì sconnesse :-Confidera , quanto importa praticare Nefcio enim quamdid fubliftam , b fipoft medi-

Confidera, che fe in bocca a veruno rire im personaggio da scena a quell'istesso.
Signor ch' eglirappresenta, e la sciera id da l'ui n bocca a quel si grande Arcivescovo cre a Dio il dovuto ossequio, o la dovuto, ch' oggi veneri, Santo Ambrogio. E mon ubbidienza, per qual cagione? Per non dif fai tu con che petto fi oppose questi all' Imgustare quell' nomo, che appene ha un'om- peradore Teodoso, per altro Principe si bra delle ricchezze, della fignoria, del fa- poderofo, e sipio, quando per la crudelpere, delle bellezze divine, da te neglet- ta dimoffrata da lui nella ftraze di Teffalote. Non folamente non hai tu da voler- nica, gli negò fino l'adito nella Chiafa è glielo preferire, ma nè meno agguagliar. Figurati dunque che quelle furono quelle lo : Non accipiam perfonam viri , & Deum parole, che lo animarono tanto . E chifa . homini non aquabo. Mira fe fi può figurar ch' egli ancora non le diceffe in quell'atto diffanza maggiore di quella, la quale cor-re tra il Creatore e la Creatura, tra'l Padro-fte, diffe almeno altre che equivalessero a ne e'l servo, tra'l Principe e lo schiavo, queste. Tu tiense pronte per tutte le occa-tra l'uomo e Dio! E presso te staranno sioni, che ti si appresentino; e quando questi ad un pari? O' ch'eccesso orribile! vuoi con grand' animo superare i rispetti Vadane pur chi fi vuole , anche più con- umani, di trate subito : Non accipiam pergiunto, fia per amicizia, fia per autorità, fonam viri, & Deum homini non aquabo . sia per qualunque altrotitolo di rispetto. E se ciò non ti basta a vincerli pronta-Dio solo ha da pervalete: Quis m, us si-mente, và linnaz), edi. Sepsieso sini quanto mersa si bemino morzali, geòsticus so sominii diu siabssam, o si post modicum rolla a masse-mersa si bemino morzali, geòsticus si Dominii diu siabssam, o si post modicum rolla a masse-Hor mens .

# VIIL

La Concezion della Vergine.

Sapientia adificavit fibi domum ; excidit columnas foptem . Prov. 4. 1.

Onfidera, come il sentimento de' Padri univerfalissimo è convenuto ad intendere per la Cafa, di cui fi favella qui, MARIA Vergine, eletta già, fin' ab eterno, dal Verbo per fua gran Madre . Pe-rò nota come egli parla. Dovendo calare in Terra, fi pigliò egli fensa dubbio una cafa. Ma non piglioffela, come fuol dirfi, à pigione : quafi adattando una donna orerepacuore ? Potrai tu sperare che verun dinaria, a quello grand'uso di essergli Madre . Anzila fece . Che diffi lece? La edida te già sì adorati, ti presti in quel Tri- sicò adificavir: cioè la sece, ma non la sebunale verun soccorso ? Che parli per te ? ce, come tutte l'altre cose create, senza Che preghi per te ? Che fi offerisca a por- quafi studiare a ciò, che facesse : 19/e ditar' egli le pene dovute a te? Ahi mifero, | xit, & falla funt: la fece con diffegno, che non sai come dalle mani di Dio solo con applicazione, con architettura, con dipendono le tue forti , per tutta una regola , adificavit , er adificavit a chi è

H.

adificabis fibi . Non la edificò per allogarla i da crederfi, che chi per sè la fabbticò, per fuo ricovero, fuo ricetto, e per confeformarla con tutte quelle perfezioni , e tia reberabitur . prerogative , e vantaggj , che poteffero rendetla a lui più eara? Non v'e Monarca, le riuseisse più riguardevole, si dice, che il quale ove trattisi di fabbticare, special-la Sapienza nel fabbticarla v' innalzò di mente di pianta, il suo soggiorno reale, perdoni a spesa. E tu potrai giudicar che diverlamente fia poi venuto a procedere il prem, cioè dire, plurimar, conforme l'ufo Verbo eterno ? Anzi però egli qui compa- frequente delle scritture : Anima viri Sanrisce sotto il nome di Sapienza, più ehe d' ogni altro ; Sapientia edificavie fibi domum; eircum/pellorer fedentes in enceifo ad foculanpetehès'intenda che questa fingolarmente dum. È tali colonne furono le vittu, le egli adoperò, qual'Architetto fovrano, in quali ornarono l'anima della Vergine . V' si bella labbrica, tenendo lontan da quelta e però chi polla ridir quante quelte fulleogni difetto, ogni storpio, ogni sconvenienza; anzi adornandola eon si maeftre- Scritture parimente un tal feptom, Perfeptovoli modi, ehe fi vedeffe effere al fine un' opera da lui fatta per mostra del suo sapere . Quando altra eanna non haveffi tu dunque da mifurare i privilegi ineffabili di MARIA, ti fia baltevole questa : udire ehe la Sapienza la edificò, e la edificò per Cafa fua puramente, e non per altrui : Sa-

pienzia adificavis fibi domum . Confidera, qual Principe faria quello, il qual fabbricatofi un fontuofo Palazzo, lasciaffe che innanzi a lui vi andalle ad abitare un fiso traditore, o un rinegato, o un ribelle, e glielo appeltaffe col respiro di un'alito tanto infame? Anzi farebbe egli sì lungi dal ciò permettere, che non vorrebbe ne pure a mille miglia vedere quel ribaldaccio colà vicino. E poi fi pottà giudicare, che havendo il Vetbo Eterno for prie dell'uomo, fecondo ancora lo fiato mata si bella Cafa, qual' è la Vergine, e fuo naturale, non elevato. Tutte que le di più formatala espressamente per sè , lasciasse tuttavia, che vi andasse primadi se , noi, ne quali fon vacillanti : furono soad abitare il Demonio suo tradicore, ne de, furono salde; e però sono intitolate folo ad abitar, ma ad impollellarlene, in colonne: Excider Columnas feprem, perche virtà di quel peccato, che chiamafi oti- non crollateno mai , anzi lurono fubito ginale ? Questo non può di ragione appa- stabilite con la confermazione in grazia più rir credibile . Perciocche in qual modo permanente, e più privilegiata che fi titruopotè lasciar pigliare il Verbo al Demovi , qual'e quella da cui viene escluso l' istefnio un poffesso tale ? di necessità , o di so formite. Ego confernavicolumna ejur. A Plita-4 elezione? Se di necessità , dunque non vistadisi belle colonne, che resta a te, se hebbe tanto in se di virtù, che gliel potesse non che solo mettesti a vagheggiarle ? impedire. Se di elezione, dimque non heb- Guardale attentamente, e in eiascuna d'esbe tanto di amore alla Vergine, che il vo-lesse. E vi satà chi dia per conceduto veru-di MARIA, quali appartenenti alla Fede, no ditali affurdi, ambidne graviffimi a Sa- quali alla Speranza, quali alla Catità, pieneia adificavir five domum . Adunque è e quali all' altre virtit de fopra acconna-

averuno, masol persè, cioè perene sulle se la volesse. E se ne meno lascio, ene dopo sè mai vi si accostasse il Demonio, coguente Casa anche degna di tin Dio : ond' me havra potuto lasciate, che vi abitasse e , ehe niun'altro in Cafatale hebbe allog- prima di sè? Alla Sapienza toceò già il gio; ma siceome il Verbo si se figliuolo di fabbricare si degna Casa, ed alla Provvigio; ma necome a verso ne agino uni- denzatoccò il difenderla da tutte le forze provate. co. E non havrà, posto eiò, mirato egli a offili; Sapiencia adificabicur domus, & pruden-Confidera, come affinche una Cafa ta-

le riuseisse più riguardevole, si dice, che

molte colonne, che la reggeffero insieme, e che l'abbelliffero : Excidir columnas for latignit Iti enunciat aliquando vera , quam septem ro? furon tutte: che ciò vuol dire nello narium numerum uneverficas defignatur. Vero è, ehe tutte le virtù finalmente, fe fi riducono fotto le loro specie, fono anche fette, secondo il più stretto fenso . E però fono parimente qui dette fette in un fensotale : non sette di numero , ma sette di differenze . Sono poi queste le sette virtà primarie , dalle quali procedono tutte l' altre. Tre Teologali, Fede, Speranza, e Carità , che sono le virtà dette sovrumane, ovvero divine, perchè fono vittù proprie dell' uomo in quanto egli è flato fatto con l' elevazione parteeipe della divina Natura: e quattro Cardinali , Prudenza , Ginstizia , Temperanza , è Fortezza, che fono le virtà dette umane, ovvero morali, perchè fono virtù properò non surono nella Vergine, come in

III.

te. Ammirale, amale, baciale, con le moissante ella susse figural d'ira? Columna labbra di un cuor divoto. E se vuoi sare a super bases aegenseas, dice il Signore, Ecclus. da divoto vero , ricopiale inte medefimo . e non fuper luceas .

Giufto é lodare le virtu della Vergine, giufto amarle, ma più giusto affai l'immitar-

IY.

Confidera, ehe alla Sapienza qui non fi ascrive singolarmente l'haver di mano sua lavorate colonne tali, o alzate, o abbellite; fi ascrive molto più l'averle scavate: Excidit columnas feptem . Perche s' intenda da qual vena le traffe : da una vena di qualità si pregiata, e si pellegrina, che fu fol'opera della Sapienza increata l'inveftigarla nelle fue più cupe miniere . Quindi è che quelle virrà steffe, che fono comuni a gli altri , furono nella Vergine di una condizion tanto eroica, tanto eminente, che coffituifeono un' ordine fuperiore a quello, in cui le posseggono gii altri Giufti. Mas'ècosì, chi potra poi ajuto de gli uomini. L'uno è la toro fegiudicar che la Vergine haveffe a rimanere deltà , l'altro è le loro forze : perchè quanda Dio compresa nel comun patto ch'egli do tu credessi che non ti potessero dar quel fe con Adamo , quando dall' ubbidienza di lui fè che dipendeffe la felicità di tutti i fuoi posteri, mentr' ella dovea possedere ranto maggior fede che Adamo , tanto maggiore fperanza che Adamo , tanto maggior carità che Adamo , tanto maggior prudenza che Adamo, tanto maggior ginffizia che Adamo, tanto maggior temperanza che Adamo, tanto maggior fortezza che Adamo, nè folo maggiore in atto, ma maggiore in abito, ficehè a cagione della perfezion ch' era propria alle virtù fue dovea la Vergine poter con molto più difacilità adempir tutta efattamente la legge del fito Signore > Ouesto è argoment o di gran verifimilirudine a dimoffrare quanto giustamente potesse la Vergine, in grazia di Cristo, di eui doveva ella effere degna cafa, venir esclusa dalla sorre comune, di dover' anch' ella dipendere dalla coflanza di Adamo: forte per molti capi defiderabile aglialtri, per niuno a lei. Tu ch' con MARIA Vergine della elezione fatta altre prerogative in lei derivarono, ben che în genere di diffegno, conferire a lei quanto è volubile ne giudizi; e tanto nel secondo istante della fua vita virtu è volubile ne' giudizi, quanto è volubi-

IX.

Maledittus home qui confidit in homine , & panis carnem brachium fuum , & à Domino recedis cor ejus . Jer. 17. 5.

Onfidera, quante volte ti sei truova-

to ingannato dalla fiducia, la quale hai posta negli uomini ; e ancora non ti ravvedi? Mira però se almeno queste parole sono bastevoli a far che tu la ritolga oggi mai da esti, e la ponga in Dio. Maledillus home qui confidis in homine , & ponit carnem brachium fuum. Ducform i motivi che ti fanno fondare le tue speranze nell' bene, il qual tu per mezzo loro defideri, o che non voiellero darrelo, non offanti l'am, ple promeffe, che te ne han fatte, tu in loro non ispereresti. Ora in ordine a chi fonda le fne fperauze fu la lor fedeltà, dice qui il Profeta, Maledidus home qui confidir in hemine: e in ordine a chi le fonda fu le lor forze , loggiugne, & penis enraem brachium faum . Etu puoi dare albergo in tuo euore ad una fiducia, che porta con effo sè lagnaledizione a chi la ricetta?

Confidera, che questa voce di maledire nel propofito noftro può haver tre fenfi: ntenunziare il male: Maledilli qui declinant à mandaris suis : pregare il male : Veni , de Pf. 1841. maledie Iacob: e mandare il male: Cum ref. Numas pexiffet , vidis ees ( cioè paeres parves ) & maledixis eis in nomine Domini . E tuttie tre

questi sensi adopera qui il Profeta per dimostrare quanto giustamente sia maledetto chi ripone in un'uomo la fua fiducia. 1. Come Profeta, col maledir questi tali, egli hai da fare, fe non che rallegrarti di cuore augura loro male. Perchè qual prefagio, fe non che lutruofo, fi può mai fare a chi fi di lei a tale stato, qual su dovere esser londa su la sede degli uomini, ch' e si fal-Madre del Signore suo: E se da ciò tante lace, o su'lpotere degli uomini, ch' e si fiaceo ? Che fallace fia la fede di ogni puoi stimare che derivasse anche quella di uomo, è manifestissimo, perehè troppo effere conceputa fenza peccato . Altri- egli è volubile di natura. Omnis homo men-

menti che sproporzione sarebbe stata, an dax. Egli ètanto volubile nella volontà , pf.115.12. tanto fegnalate , tanto fublimi , ranto le nelle apprenfioni. Ma chi non fa che fuor d'ogni regola ancor di grazia , le apprentioni in lui fon come i colori,

tea Si cambiano ad ogni aspetto. Unapa-I soggiugne per conclusione , & a Dami-P£453.

possa mai bramarsi a veruno, con tutto-ciò il male come bene si può bramare : 1m- sidi al tempo stesso molto più in quello ple facies corum ignominia, & quarene nomen di Dio , come tu dovrefti, conoscendo, e ruum Demine. È così come proflimo bra credendo che tanto gli uominiti faranno mail Profetaqui che chiunque fi fonda, o di bene , quanto Dio vorrà che ti facenella fede, o nel potere dell'uomo, refli ciano . Il primo è confidare negli uo-

16.jc. s. fulffune fuper pepule, qui eis prodesse non poeis, quoniam racesserus à me. Enon sai tu
enie. III. Come Sacerdote, ministro imche nessun' uomo per grande ch'eglisi sia, sentenza divina: che però dice: Huc dicie ni: quocumque voluerit inclinabit illud . E Dominus: Maledillus homo, qui confidit in come dinque eller può, che tu ardisca di homine de. per dimoftrar ch'egli parla in offender Dio per guadagnarti il patrocinio

le in tal modo fu maledetta da Cristo , s' attis inatidi in uno flante: Arefalla oft consimue ; fic wes in manu men domus Ifrael. Quando perchè il dire di Dio è fare : non frappo- ancora ti manchino tutti gli uomini , in ne tempo: Ipfedixie, & falla funt. Veto è che se questa maledizione finisse nel render vano il patrocinio degli uomini , apporterebbetimale sì, ma leggiero. Il peg- fiftià me? gio è che arreca il perdere anche il patrocinio di Dio, giustamente irato in vedeifi pospolto agli nomini . E tu non ti no, quam cenfidere in homine . Perchè là dospaventi a sì orribil maledizione ? Quelta ve, a chi confida nell' nomo, altro che è quella maledizion che ti toglie il tutto : til male non fi può augurare; a chi confida in

111. cia, la qual fi ponga o nella fede, o nelle stante, come quella negli nomini : Non Num. 3. maledizione; ma quella sol se la merita, se stitue bominie, set musetur. Mentintur per la qual si oppone alla siducia, che deveha- iniquità di volere, mutetur per istabilità di verfi maggiore, e nella fede, e nelle forze opinione. E può augurarsi ogni bene in chi di Dio. Che però dopo havere detto il si ripromette delle sue forze, perchè che Profeta : Maledillus home , qui cenfidis in non potrà chi si abbandona in braccio homine , & ponie carnem brachium funm , all'Onnipotente? Super omnipotentem deli- 10b 12. 16'

rolina finiftra che di te oda, te'l volge fu- ne recedit cer ejus ; perche questo retrobito di affezionato in avverso : Verbum ne cedimento da Dio , che in un tal caso quam immurabie cer. E che fiacco fia pure l'uomo fa col suo cuore , è il mal deil potere dell'uomò, chi non lo scorge, testabile. Quando è però, che, confi-mentre chi non è abile a salvar sè, mol dando negli uomini, tu ti scossi col to meno può effer' abile a falvar gli altri ? cuor da Dio? Eccolo. In primo luogo Nolize confidere in principious, in filii homi: fi è , quando tu, per havere il favor num, in quaitu num effetius. Se non eff fo- degli uomini, non dubiti di far cofa num, no quanut amoji jawa. Se una nj je dega domina, non duoni di tar cola lus in isja, come fi può b petrare che si che offenda Dio, adulare, mormorare, as issa: II. Come profilmo, col male-mentire, trassedire in qualunque modo dili, egli desidera a questi male, per- le regole del tuo stato. Ed in secondo chè quantunque il mal come male, non luogo si è, quando tu considi in modo

defraudato datal fiducia, affinche pigli da mini più che in Dio . Il fecondo è conciò motivo di cercat l'amore, e l'ajuto, non fidare negli nomini, come in Dio. E più degli nomini, ma' di Dio: Omnes con l'uno, e l'altro fi è deteftabilissimo. Va Olivis. mediato di Dio, manda egli maledicendo-glia questi il male, perchè esegnisce la muove a fartelo? Cor Regis in manu Demi- Prov. 11 to nome di Dio, non in nome proprio . E degle uomini ? ovvero come cfer può; questa maledizione sopra quegl' infelici che procurando il patrocinio degli uoconvienche fi adempia subito, perchè con mini, tu moko più non processi quello di questa il male ne si prenunzia, ne si prega ; Dio, dal quale, come il loto in mano al fi apporta. Ond'e che quella ficaja, la qua- Vasajo, così appunto dipendono sutti gli jetata. uomini ? Ecce ficut lutum in manu figuli . Dio folo tu truovi ogni ben poffibile;

tarlo ? Super quem babes fiduciam , quia recef- 16 ,6 6. Considera, quanto sia meglio però confidare in Dio : Benum eft confidere in Domi- Plair. 8. toglie il ben della finistra, e ti toglie il ben Dio, può augurarsi per contrario ogni bedella dellra: ti toglie la Terra, e ti toglie il ne. Benedilla: vir, qui confisir in Domino. Cielo. Può augurarsi bene a chi si fida della sua fe-lec. 7. Confidera, come non qualunque fidu- deltà, perchè la fede di Dio non è inco-

ma quando ti manchi Dio, da chi puoi spe-

forze degli uomini , fi merita da Dio la oft enim Deum quasibeme, ut mentiatur , nec '9.

ga a beneficarti . E però a mirar bene, la tua fidueia fi ha finalmente a rifolvere tutta in Dio, da cui viene il tutto : Perditio tua Ifrael; tantummedò in me auxilium ruum: Nota qui tu dunque a tuo pratico documento , come non fi dice: maledillus home qui recurrit ad hominem, ma qui confidie in homine; ne fi dice qui urieur carne , tamquam brachio fue, ma qui ponit carnem brachium fuum ; perchè non è vietato il ricorfo onesto a gli uomini ne' bifogni , nè è vietato il valerfi anche dell' autorità, e dell'ajuto degli uomini onestamente , cioè con la debita fubordinazione alla Legge divina. E' vietato il porre in lor la fiducia fondamentale : perciocchè sfere inferiori .

X.

In via teftimenierum tuerum delellatus fum , ficut in omnibus divitiis . Pf. 118. 14.

Scritture quelle ragioni, le quali ci fan co- ti) e rendine vive grazie. noscere, che la nostra sola Religione è da Considera, che per testimonianze divifeguitarfi, come fono le rante predizioni ne s'intendono parimente nelle Scritture i intorno a Crifto, adempite si interamente; comandamenti, che Dio ci ha dati nella i tanti miracoli, i tanti martiri, ed altre fua Santiffima Legge; e vengono intitopruove fimili, nonfol chiare a chi vi voglia lati testimonianze, perchè ci testificano prigore infinit, individuale and reput la decomposition continuates, perturbe el retinucado rifieterer, ma evidenti: Tofinimaia sua este qui fia di certo la volontà del Signore. dibitia folla qui mini. Ora nella via di ca Cafativiri summa mea softmonia esa, 6 Para, 17. di terlimonianze, foccome in quella che con-divisi su volomentor. E nella via di ca duce a dicermere la vera Religion dalle fal- Il terlimonianze, che quella via, la qual fe, dice il Salmista di havere sperimentato conduce a truovar la grazia, e la gloria , un diletto fommo. E per esprimerlo bene, ( fenza delle quali poco gioverebbe esti lo rassoniglia a quello che prova in sè, chi la rasone l'Oristianesimo, ) dice il Salmista di sa di possedere ogni genere di riechezze: In essersi alteresi di lettato, come altri sa nelle via sessimeniorum ruorum delastasus sum, si sue doppie ricchezze. In via sessimeniorum aut in omnibus diveriis . Le ricehezze fon suerum delellarussum , sieut in omnibus didoppie: naturali, ed artificiali, Le naru- viriis. E la ragion era : perche quanto turali fon quelle, che vagliono a follevare alle prime, egli era ficuro in tal via, che immediaramente le indigenze, che porta non gli farebbe mancato nulla di ciò, l'uomo dalla natura : e tali ricchezze che gli abbifognaffe : e quanto alle feconfono il vitto, il veftito, i letti, le case , de, non abbifognavagli nulla . Era egli

Manna dell' A ima.

ciis afflues, non solo sonie afflues, ma de i cocchi, ad altri sì fatti beni. Le artifi-liciis: perchè non solo havrai quello che sia ciali sono l'entrate, con cui tali beni prodi neceffità ad appagar le tue voglie , ma caccianfi . Non credere pertanto , che quello che ancor è di foprabbondanza. E quel diletto , il quale pruovava Davide in perchè dunque non ti rifolvi a ritorre emai ripenfare alle tante pruove belliffime, che la tua fiducia dagli uomini, e porla in Dio? dovean render chiara la verità della noftra In Dio folo fi può sperare assolutamente: Fede Evangelica, sosse somigliante al di-negli uomini fi può sperare bensì, ma solo letto, il quale sperimentano i ricchi nelle come in instromento, di cui Dio fipreval- fole ricchezze del primo genere : perciocchè questo diletto non dura più di quel che dura il bisogno, a cui corrisponde : ond'e . che cellata la fame, cellato il freddo, il cibarfi, il coprirfi tuttavia più, fi converte la pena. Era fomigliante al diletto, che sperimentano I ricchi in quelle ancor del fecondo, che dura fempre. Sient in omnibus diviriis. Non vedi tu come questi non si contentano di saper, che sono ricchi, ma godono di penfarvi spesso fra sè: e ben-chè non habbiano attualmente bisogno più, ne di vitto, ne di vestito, ne di altro follievo tale, aprono i loro scrigni per puro giubbilo di vederli si pient, e contano I danari, e contemplan le doppie, e vagheggiano tutte anche ad una ad una le loro gioquella dee mettersi sempre in Dio, come je, per compiacimento di scorgersi colloin primo mobile da cui dipendono tutte le cati in si bello stato? Così saceva nel caso nostro anche Davide, ma con lode; dove quelli il fanno con biasimo: In via testimoniorum tuorum deleltarus fum, ficut in omnibus diviriis. Non truovava mai termine In tal dilerto. Tu come fai? E' possibile che ti bafti di faper che ru fei nella fede vera ? Pensavi spesso ( massimamente al riscontro di tanti Popoli, e di tanti, e di tanti, che privi Onfidera, che per testimonianze divi- di ogni cognizione di Dio, può scorgersi ne s'intendono bene spesso nelle chiaramente da tutti i segni, che son perdu-

Pf 93.7.

O(13 %

fasci mai di pensare a chi pensa a lui ; PLIBIO, Inquirentes Dominum non minuontur emni bone . E quanto alle seconde, non abbifognavagli nulla, perchè con l'offervanza della Legge divina, era egli arrivato già felicemente a reprimete tutti gli appetiti scorretti, Ed a che vagliono lericchezze ccceffive, fe non che a foddisfare tali appetiti? Reprimi questi , e in vedere quanto fia ciò, di chi però lasci di essere bisognofo, goderai tanto, che non dovrai a verun riccone del Mondo portare invidia . Nessun di questi ha tanto mai , quanto ba-figli : Divites eguerant , & esurierum . Eguerunt, quanto alle ricchezze medefime naturali, perche hanno convertita in nadi pascolo, più sinania ancora di same,

ga Dio, che tl conceda di far più conto di una fua parolina, che di tutti i tefori dell U-Ting. niverfo . Benum mibilen eris sui super millia suri, & arcenti, Stima la Legge di Dio fopra ogni altro bene : Pone the aurum tunt in praceptis Altiffimi . E allora vedrai fe ab-

Eccl. 29-4 bonderai di diletto : In via restimenierum suorum delellasus fum , ficut in omnibus diviriir.

Prov 1016 Numquam dieir: Sufficir , Però tu in vece di

III. Confidera, che per testimonianze divine s'intendono finalmente nelle Scritture ancor gli efempi di Cristo, tutti conformi a i suoi configli Evangelici : Ego sum qui te-J a \$.18. stimonium perhibee de me ipse, Cosi disse Cristo, e disse così, perchè la prima veti-tà è come la luce, che sola al Mondo ha virtil di render da sè testimonianze autorevoli di sè stessa. Orain tal senso, segur la via delle testimonianze divine, altro non è, che feguir quella via, la qual tenne Crifio. E in quefta via non potrai dire tu parimente con Davide : In via testimoniorum tuorum delectarus fum, ficus in omnibus diviriis ? Anzi più in questa che in altre : perche in questanon solo non curerai le ricchezze ecceffive, fuperfine, foprabbondanti, quali fono le artificiali; ma goderai di padilicato, purche tutto ciò fia patito da te fembrano nati a un parto ? Non ti lasciar

ficuro, quanto alle prime, che non gli fa- | per piacere a Crifto : Places mihi in infirmirebbe mancato nulla di ciò che gli abbifo- tatibus meis, in contumeliis, in necefficatibus, acoutt. gnaffe , perche chi offerva confedeltà la in perfecusionibus , in anguftits pro Chrifto Legge di Dio, ha il medefimo Dio per Però chi ama di etiere daddovero fimile a Provveditore. Non y'è pericolo che Dio Crifto, se potesse havere tutte le ricchezze del Mondo , fenza nè meno durar quelle fatiche, le quali si ricercano in acquistarle: le rinunzier bbe per quel diletto che pruova folo al penfare frase, ch'egli non ha milla: In via reflimeniorum tuorum dala-Harus fum , ficut in emnibus deveties, non folo ficur in acquifigione omeium divitiarum . ma ficus in omnibus divisiis jam acquifiris : tanto egli sprezza ogni messe, non pur in etba. ma ripofta mcor ne granaj! Tu pruovi un diletto tale? Se non lo pruovi, di pur che la colpa è tua. Non ti applichi a penetrare con l'intelletto i tesori nascosti, i quali fono nella immitazione di Crifto, e non ti avvezzi con la volontà di anteporgli ad ogni altro bene. E però qual mataviglia fi tura lacupidigia ; ofurierune , quanto alle è, che tu fia digiuno di untal diletto ? No-attificiali, perchè la cupidigia più, ch'ha ta pur qui, come favella il Salmifla . Non dice : Via teftimenterum tuerum delellavis me, ficus omnos divisis : ma in via coftimoniorum porre il tuo diletto mai nel danaro, ch'hai da suerum delellatus sum, sicus in emnibus di-far più tosto? Hai da non curartene. Pre- visiis, perch' egli non si promettea, come faggio, che la via delle reftimonianze divine, qualunque foffefi, gli arrecaffe diletto alcuno , s' egli non faceva quel che potea dal suo canto per ritruovare in essa ogni fue diletto.

Confidera, come tutte queste dotttine fono poco capite dal Mondo pazzo, anzi poco ancora credure: e però dovunque tu yada, incontrerai fempre gente, la quale, affine di farti per cosi dire morir d'invidia. ti caccierà con gufto fommo fu gli occhi tutto quel più , che può oftentar di ricchezza, or ne' palazzi, or negli abiti, or negli arredi, ora nella pompa infoffribile, con cui va per le strade pubbliche. Però tu ch'hai da fare a spettacoli si indecentl tra Criftiani ? Hai da rivoltarti a Dio fubito , e dir frate : In via teftimenierum tuerum delettatus fum, ficut in emnibut divitit. Questo è il correttivo più falutare che tu possi usare ad ogni ora , affinchè non fi appicchi anche a te quella cupidigia, la qual, come entra per gli occhi, così dagli occhi prefe ancora il fuo nome : Concupifcentia oculorum. Vedi que palazzi che rubbano a'vicini anche l'aria . non che la luce ? Vedi quegli abiri tempetir penuria di più nelle naturali; goderai stati di gioje? Vedi quegli atredi carichi nella fame , goderai nel freddo , goderai di guarnigioni > Vedi que cocchi , que pane difagi, qualunque fieno, del corpo tuo lafrenieri, que paggi, que bei cotfieri che

PUD-

IV.

II.

di là tofto, e di inesso a Dio. In via teffi- fervizio . moniorum tuorum delellatus fum, ficut in omnibus divitiis. Ma per poterlo dir con faciin queste tre cose: in quegli argomenti , i quali ti rendono evidentemente credibile la tua fede: nell'adempimento de'precetti di Gesù, che la perfeziona.

## IX.

Fortilis fuit Mond ab adolescentia fua , & requievit in facibus fuis 3 nec transfusus eft de vafe in vas ; & in transmigrationem non abise . Ideirco permansit gustus ejus in eo, Godor ejus non est immuzatus. Ter.48.11.

Onfidera, quanto alla virtù fia nocevole l'attacco alle comodità , che fi godono, specialmente ne'luoghi fermi. Il popolo di Moabbe le havea fortite fin da principio affai grandi, nascendo in un paenonpoco egli haveva ancora imparato di libertà : Fertilis fuit Moab ab adolescentia fun. E però vedi quì a che segno arrivò? A vivere quietamente fra le sue secce :. Es requievis in facibus fuis; mercecche mai non essendo egli stato di là rimosto, su di lui come di un vino, nobile sì, generoso, gagliardo, ma non travasato : marci ne' fuoi primi vizi, sicchè alla fine bisognò far di lui pure quello, che si suol fare di un vino guafto, bifognò mandarlo in malora. Tu facilmente potresti in onor divino operar di molro, se tu volessi, perchè non ti manca forze, nè ingegno, nè indole, nè talenti per operarlo, e pur non fai nulla : Requiefcis infacibus ruis . Sai tu qualn'e la ragione? Non es transfusus de vase in vas . veramente là, dove ti piace star per l'abito fatto, o per l'amicizie, o per gli appoggi, o per le varie comodità che vi godi . Sicchè di tè ancora fi può dire oramai come di Moabbe : In transmigrationem non abiit . E però non è maraviglia se tra le secce, a te già sì care, finalmente un perdi ogni tuo vigore. Lascia che Dio cominci a dispor di te come più gli aggrada : Ecceego, miete me . Stacca l'affetto, e dalla patria, e da' parenti, e da tutti quei luoghi ancora, ove trai più agiato : Vafa transmigrationis fac Jer.,6.9. eibi, babitatrixfilia Ægypti; e vedrai quan-

punto da quelli rapire il cuore, ma levalo eto anchetu diverrai più opportuno al divin

Considera quali sieno que danni, i quali derivano dall'attacco a gli agi ora detti. I lità, fache tu ponga di verità il tuo diletto danni fon due, e fon quegli appunto, che dall'attacco alle fecce derivano ancor nel vino, allora che vi si lascia star lungamente, e non si travasa. Non poter più deporte il divini, che la vivifica: e nella immitazion cattivo sapore, e non poter più deporre il cattivo odore : Permanfit guffus ejus in es , & odor ejus non est immutatus . Il sapor cattivo è la cattiva inclinazion, che si è fatta a non uscir più di là, dove è già piaciuto di vivere lungo tempo : questa ognor cresce ; e però arriva finalmente a tal fegno, che non è più possibile di deporta, benehè se n'esca: Come fa il vino, il quale quando ha pigliato già mal di madre, ancora che si trasporti in un'altra botte, no'l lascia più. Sempre fa di quella, permansie gustus ejus in eo. E l'odor cattivo è il cattivo nome, il quale a lungo andar si è contratto col darsi a gli agi-Perchè chi può giudicare, che un'uomo tale debba cominciare ad imprendere volentieri nella vecchiaja, quelle fatiche, a cui se amenissimo, e abbondantissimo, non non si avvezzò nella gioventu? Odor ejus distante dalla desolata Pentapoli, donde non est immurasus: E però chi presto non esce suor delle fecce, troppo si rende già lobis ... inutile a far del bene : Non invenitur fapientia in terra suaviter viventium . Pare a te per tanto di efferne ancora fuori? Dell' odor, che tu spargi, può render altri nel verotestimonianza assai più dite: ma del gusto che pruovi, dovresti ormai restar certo

per te mede fimo . Considera, che a guisa di vino non lasciato già nelle secce, ma travasato, surono fenza dubbio quegli antichi fervi di Dio, di cui ci dice l'Appostolo, che appena già ritruovavano più ricetto fopra la Terra, ove ripofarsi, tanto erano da tutti, o discaccia- Hebra is ti, o derifi, o perseguitati: Circuierune in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angu-Stiars, afflitti, quibus dignus non erat Mun-Stai sempre attaccato la , dove tu nascesti , o dus , in foliendinibus erranses, in montibus . & Speluncis, & in cavernis terra . E però chi può dir che grandi strumenti surono quelli già della gloria divina ? E a te per essa non dà cuore di fare ancor ranto meno, quanto è lasciar l'eccessive comodità, che ti godi in pace ? Guarda, chè una tal pace è quella pace che gode il vin nelle fecce : pace che a poco à poco conduce alla corruzione: Viferabo super viros defixos in fa- Sooh :. cibus fuis .

111.

ı.

XII.

Amplius lava me ab iniquiesce mes . er à peccaro meo munda me : quoniam iniquitasem meam ego cognofco, & peccasum meum contra me eft femper . Pf.50.3.

Onfidera, come tofto, che Davide, ravvedutofi del fuo fallo, diffe al Profeta Natano : Peccavi Domino, fi fenti dir dall' ifteffo Profeta : Dominus quoque eran-1.Rer. 12. fulis peccasum suum . Sicche non poteva egli non esser certo di haverne già conseguita la remissione. E pure, dopo ancora una tal certezza, non cessò mai di tornare a ridimandarla : non per diffidenza di non haverla ottenuta, ma per desiderio di ottenerla ogni di maggiore e maggiore .come avvenne in coloro, in cui se'l delitto abbondò , la grazia non abbondò , ma fopprabbondo : Vbi abundavis delillum . superabundavit gratia . Quindi è , ch' egli non fold dimando il perdono a Dio secon- semper. Ne stare a opporre che non balui in le medefima, rilaffando qualunque eccesto: Miferere mei Deus fecundum magnam mifericordiam enam ; la dimando fecondo ancora la moltitudine di quegli atti sì vari con cui Dio l'havea esercitata : Er fecundum multitudinem miferationum tuarum dele iniquieatem meam: perciocche chi può dire , quanto questi atti , in tanta varie-tà di peccatori , sieno apparsi esimi , eminenti , maravigliofi ? Miferationes ojus super omnia opera ejus . Se pure non vuoi riputar più tosto, che Davide, benchè certo del fuo perdono, tornaffe tuttavia contal'anfietà a ridomandarlo, per infegnare a te quello ch'hai da fare: a te dico, che non folo non fei certo, ma forfe ancora incertiffimo . Credi forfe tu , che pregindichi alla perfetta union con Dio ripensare alle colpe proprie ? Diceva Davide di ripensarvi , non solo spesfo , ma fempre : Peccarum meum contra me of femper . E' vero ch' egli non diceva Adulterium meum, ma folo Peccatum meum , perchè meglio è , specialmente in certe materie , non rammemorarfi il mal fatto in particolare, ma folo in ge-1 nerale. Contuttociò pur è vero, che dicea semper, perchè sii pur tu giusto quanto fi vuole, fii pio, fii perfetto, fii Millico ancor'eccelfo, qual'era Davide, hai fin' all' pietà : non perchè qualunque peccato, ultimo di tua vita a ripensar seriamente

tola: Pfalmue in finem, cioè Pfalmue in f. nem usque mundicanendus, come interpreta il Bellarmino , perchè se tu campassi sino alla fine del Mondo, fino alla fine del Mondo hai da dir Peccavi : Memento , & ne obliviscaris, quomodo ad iracundiam pro- Deut 9.7. vocaveris Deum tuum in folicudine : memento al presente , ne obliviscaris per lo futuro.

Considera la differenza, che passa tra le infermità del corpo, e quelle dell'anima. Le prime basta che sieno conosciute dal Medico: le seconde nò: convien che fieno conosciute ancor dall' infermo . Però dimandando copia grande di grazia giu-ftificante, adduce il Salmifta a Dio per motivo di confeguirla, l'haver già posta dal lato suo quella condizione, la qual'era a ciò necessaria, ch' era conoscere la gravezza del male da sè operato : Amplius lava me ab iniquitate men, & à peccato meo munda me ; quoniam iniquitatem meam ego cognosco , & peccasum meum contra me est do la grandezza che ha la misericordia di sta conoscere il mal commesso: bisogna in oltre dolersene, detestarlo, ed havere un fermo proposito di emendarsene ; perchè chi dice di conoscere il suo peccato come fi dee, dice tutto. Quanto è imposfibile chiaramente conofcere un fomme bene, e non l'amare, con amore anche in-tenfo; tanto è impossibile chiaramente conoscere un sommo male, e non l'havere, non dico in odio, ma parimente in orrore. Quindi è che Dio a perdonarti, altro da te non ricerca, fe non che tu intenda il tuo male . Sanllus fum ego, dicit De- ler.3.12. minus & non irafcar in perposuum. Verumramen feito iniquirarem tuam . Non dice defle, non dice dereftare, dice folo feire ; perchè fe tu capiral che male hai fatto in offendere un Dio si buono, non farà mai possibile, che i tuoi occhi non divengano in te due fontane vive, che mai non restino.

Confidera, che quantunque questi nomi peccato,iniquità,ed impietà, il più delle volte fi confondano infieme, contuttociò fecondo la loro ragion più propia fono imposti a significare le tre distinzioni celebri di prevaricazione in cui l'uomo incorre, contro sè, contro il proffime, contro Dio. Il primo chiamafi puramente peccato, il fecondo iniquità, il terzo imo perverta l'ordine, che il peccator deve alle tue miserie, e a ripiangere amaramente. Quindi è, che questo Salmo s'inti- deve al prossimo, non perverta quello che

III.

pari-

o come a Padrone, nel pio culto ch'è detto di Religione . Ora nel suo caso haveva bensì Davide pervertito quell' ordine, ch'egli dovea a se stesso in virtù della sua malizia : e haveva pervertito quello che doveva al fuo proffimo in virtu del torto fatto ad Urla, così grave in qualunque genere; ma non havea pervertito quello che doveva a Dio, quanto al culto di Religione : perchè il suo peccato non era stato nè d' infedeltà, ne di simonia, ne di spergiuro, nè di bestemmia, nè di altro sì fatto eccesso: e però egli quì fa menzione sol di peccato, e d'iniquità. D'impietà in tutto'l Salmo non fa menzione, quantunque altrove in riguardo a quella impietà più generica, che ogni peccato alla fine contiene in sè , dicesse ancor egli a Dio : Dixi , conficebor adversum me injusticiam meam Domino , & zu remissti impieratem peccari mei. A cagion della iniquità egli prega Dio che lo lavi : Amplius lava me ab iniquitate mea : 2 cagion del peccato egli prega Dio che lo mondi . Et à peccato meo munda me . Lo lavi quanto alle reliquie del mal passato, lo mondi quanto al pericolo del futuro; e lo lavi, e lo mondi, ma fempre più : Amplins lava, amplius munda. Che dici tii, che facilmente havrai commessi a'tuoi dì, non sol peccati inte stesso, non solo iniquità verfo il proffimo, ma impietà forse ancora notte fola.

Pf 11.6.

P£ 6.7.

IV.

che gliela cancellaffe: Secundum muleiendi- mondarfi, dimandi di effere da lui lavato . nem miserationum tuarum dele iniquitatem e mondato; Lava me, munda me. Ma devi tuttociò che tal'iniquità, come permanen mo , che son comuni alla Grazia operanlasciato in lui o di affezione, o di attacco, attribuiscono tutte a Dio, ora tutte all' benchè leggiero, al passato male: che però uomo ; affinchè intendasi la persetta loro quella macchia, ma lavar tutto il viso an- l'opera della Grazia: Dirige cor tunen in viam

Manna dell' Anima.

parimente egli in genere deve a Dio, come s cor di modo, con tale opportunità, che a fommo Legislatore; ma perchè quel pec- non vi resti ne pur leggiero residuo di maccato si dice propriamente impietà che per- chia cotanto odiosa. E prega egli di esseverte l'ordine dovuto a Dio, come a Padre, re parimente mondato dal sito peccato : Et apeccaso meo munda me, cioè mondato dalla malizia della sua volontà. E la ragion' è perchè chi è immondo, non folo in atto, ma parimente in potenza, ancorchè filavi, non basta: torna fra poco a produr nuove sozzure, come fa la faccia dell' tomo, la qual lavatatorna ognipoco a lordarfi . Però qui Davide dalla mala fua volontà non chiede di effere solamente lavato, ma ancor mondato. Non cra questa in lui divenuta fol mala in atto, a cagione del mal commeffo; ma era mala parimente in potenza, per quello, che poteva commetterne ancor maggiore, e però tutt'or ne temea. Temea, perchè dopo la colpa originale è in qualunque uomo la volontà per fe steffa inclinata al male : Senfus humani Gen 3 11. cordis proni funs in malum ab adole (centia fua. E temea , perchè con la colpa fteffa attuale , egli ve l'havea fatta inclinare anche più . O' se tu sapessi quante son le cattive disposizioni, che lascia nella tua volontà qualunque peccato, massimamente disprezzato, e diuturno; davvero che non differirefti talor de'mesi, e de'mesi a piangerlo cordialmente! Anzi nè meno ti appagheresti in sapere di haverlo pianto; giacchè il peccato rimello ancor ti può nuocere, non più in sè, ma ne' fuoi peffimi effetti : De propisiato pec- Eccl.s. cato noli effe fine metu.

Confidera, che il cuore si lava con la enormissime contro Dio, e pur'una volta contrizione, con la confessione, e con le che ti ricordi di haverne tu già dimandato op re buone che poi si adempiono in sodil perdono, ti par di havere soddisfatto an- disfazion de' commessi falli, e con quelle che al tuo debito intieramente? Lavaboper a scora si monda. Ma queste parti apparfingulas nolles lellum meum. Guarda quante tengono al peccatore, conforme a quello: notti di lagrime coftò a Davide il mal di una Lavamini, mundi effore, auferce malum cogitationum voftrarum ab oculis meis , &c. Oth Considera , come quanto all' iniquità de non par qui tanto proprio, che Davide in havea già Davide poco prima pregato Dio vece di dire a Dio, ch' egli vuol lavarfi. e meam. Manon contento di ciò, prega egli qui rammemorarti il costume delle Scrittu-di essere ancor lavato di essa, cio è lavato da re divine, in cui quelle azioni dell' uote, e proliffadinove mesi, poteva havere te in esto, e all'arbitrio cooperante, ora si non dice lava iniquitatem meam , come | concordia nell'operare : Inclina cor meum diffe dele; ma lava me ab iniquitate mea, in testimonia tua. Ecco l'opera della grazia; Dele iniquitatem, lava iniquam. Questo è Inclina cor tuum ad cognoscendam praden-di chi davvero ha in odio la macchia, ch' tiam. Ecco l'istessa opera attribuita all'aregli hasu'l viso: non solamente cancellar bitrio: Dirigeme insemienm rellam . Ecco Pp 3

M. 45.

rellam . Ecco l' iftessa opera attribuita molesto, non ve n'ha dubbio; ma nol faet qui il salmuta quelle disponiodi, con il a Colicienza, più rimproverarice. Ma il penicente mence alla grazia faminicare quanto emplio efferiripeto di un figgio in ne, c. con il e altre operebione; intende in ne, c. con il e altre operebione; intende in ne, c. con il e altre operebione; intende in ne Paleins ofi à fapiense entripi, quant dell'adia Dio, perché a Dio folo fi appartien en idonatia: Experime, og fample qui dei. da filtra distanza fapiense ma proprie me ; de peccaso in la rimprimenta entre proprie me; de peccaso in filtra distanza fapiense mes de peccaso. Il maria distanza fapiense mes de peccaso in control de la rimprimenta dell'adia di successione dell'adia di successione di successione dell'adia di successione della control dell'adia di successione della control della cont l'iniquità fi è rimettere al peccatore , non pur la colpa, ma ancor la pena eterna, ond egli era reo negli alti libri della Divina giuftizia. Il Javar l'iniquo, ed il mondarlo, fi è infondergli la grazia santificante , atta non solo a purificarlo dalle macchie passate, ma ancora bia mea desestabuntur impium. a preservario dalle future . Ma chi può far ciò, fe non Dio ? Quis porefi facere mundum de immunde conceptum femine , nist su qui felus es ? La grazia fantificante

lerufalem , ut falvafias . Considera, che se trascuri di adempit IV.

all'arbitrio: Cer munium crea in me Douz . cea, filmando in sè la memoria del fuo pec-Ecco l'opera della grazia : Pasire wéis ; ces congiovevolilisma ad umiltà , a compun-cer nevum . Ecco l'itelia Opera attribui-zione, a cautella: Pofepaum offensifi mibi, let. p. ra all'arbitrio. Ond'è, che quante son percusifemur meum : Census sum mum le preghiere dell'uomo a Dio che si conrengono nelle divine feritture, tance fon le puerra pari, o almen fimigliante, mira le pruove della neccuità, la quale hab-biamo della grazia; e quanti fono i pre- nerlo tu a bello fludio lontano dalla tua cetti di Dio all' uomo , tante fon le mente con dare più tofto orecchie al Mon-pruove che ci dimoftrano la libertà dell' do, alla carne, e al Demonio, al Mondo arbitrio. Se non che, a mirar giustamen- che ti adula nel mal commesso, alla carte, sotto la merafora di cancellamento , nechetiscusa, al Demonio che ti consor-di lavanda, e di mondamento, non inten-ta ad udire il Mondo, e la carne, più che de qui il Salmista quelle disposizioni , che la coscienza , pia rimproveratrice . Ma

XIII.

Prov. 8. 7.

Onfidera, come a te, che fei tanto inclinato a dir mal del proffimo, che può effere ogn' or maggiore, e però al te lo recchi non di rado anche a gloria, con lavare, e al mondare fi aggiugne l' am affermareche tu fei uomo di genere liberpline: la remissione sì della colpa , e sì tino, leale, limpido, franco, e che però non puoi far di meno di non dir sempre la della pena eterna, fi fa totale in un'attimo, e però al cancellamento non vi fi cofacom'ella flà; parrà che quefto sì deaggiugne . Tu se sospiri di effer così da gno luogo del Savio, sicuramente militi a Dio lavato, e mondato ogni giorno più favor tuo. Ma t'inganni molto. Senti cocon la sua santiffima grazia, sa prinia il dem'egli parla ; Veritatem meditabitur guttur bitomo, con lavarti, e mondarti in virmeum; non dice preferet , premet , lequetù di quelle disposizioni , nelle quali hai tur, ma medicabitur, perchè non ogni veparte anche tu: Lava à malitia cer toum rità che ti viene in bocca, dee da te dirli , fol perchè sei uomo di genere libertino : hada dirfi quella, che dopo matura con-Conidera, che le trateuri di adempiri il da citri quenta, cite coppo matura com-quello debito che ate fetta, tutto è per, inderazione apparifice effer già convenevo-chè il uno peccato nonfa a tequella guer-ra la qual'a Davide, finch' egli ville, fè il le che fi dica para ate però convenevo-fino. Non odi com egli dice ? Precessor quella fola ragione, ch' egli è vero, non nno, ront out com egit unce? externam que no na agroue; chi gill e vero; non mema centra me offenper: non foloceram però piace a tech ficia il tuo. E perchè me, ma centra me, tanto il poccato gli fla- dunque ci vuoi far lecito di dir tu quello ya femper qualin atto auferilimo di get- degli altri, perchi egit è vero è Peniaram traglimi vilo la ingratitudine, la qual egli mediantime gatter meum. Penia prima fra haveva usata al suo Dio per un vil piacere te quelle ragioni , le quali t'inducono a da Britto : Argues se malitia sua . Potea dire una verità pregiudiziale alla riputa-Davide distorre il guardo da riprensor si zion del tuo prossimo , e quelle che ti

disce la verità per un vil guadagno di nulla: Prov. 28.21 Pro buccella panis deserie veritatem . Ma sogno di sapere anche il fine . Come peprima di far teco un tale bilanciamento, gran vanto l'effer nomo di sensi liberi ? Questo in alcuni vuol dire, non saper mai tenere la lingua a freno. E pure per arrivare a faper tenervela , dovresti fpendere, e spandere quanto v'è dentro i tuoi scrigni più ricchi : Aurum zuum , & argentum confia, & verbis tuis facito flate-Eccl. 18.19 ram , & franos ori tuo rettos ; facito flateram, per giudicare se il vero dee dirfi , o non dirfi; efacito franos, per saperti regolar nel dirlo, ove habbia a dirfi, o contenerti ancor dal dirlo, ove questo non si habbia a dire . Nel resto sai tu , perchè facilmente ti perfuadi che il prefente luogo del Savio difenda te, dato a mormorare ? Perchè ti figuri che queste voci ; Labia mea decestabuneur impium , voglian fi-

gnificare : Le labbra mie desefteranno l'uo-

mo empio . E non è così . Voglion fignifi-

care, detefteran l'impietà, id quod impium

eft. Tal'è il valor della lettera . Altro è

astratto, protesta il Savio che prima pen-

ferà bene a quello ch' egli ha da dire : Ve ritatem meditabitur guttur meum ; che farà

a deteftarla ancora in concreto, cioè dire

fu l'altrui doffo ? Confidera, che se impium qui non vuol dire l' uomo empio, ma l'impietà, pare adunque che dopo haver lui premesso : Vericatem medicabitur guttur meum, dovesse il Savio foggiugnere per legittimo contrapo-Ro: Et labia mea detestabuntur mendacium ; perchè la menzogna è quella che fi oppone alla verità. E pur'egli dice derestabuneur impium. E dice così affinchè tu intenda bene qual verità fia quella di cui qui parnostra legge. Dei però tu faper, come in questo passo sostiene il savio la persona di Cristo, Sapienza eterna. Ora è certissimo che Critto doveva venir per infeil vero fine a cui debbono tendere i поftri affetti, e quali fiene i veri mezzi da fe: Ego sum via, veritat, & vita. Via in mea impium.
ordine a i mezzi, Vita in ordine al fi. Considera, che se Cristo è quegli, che

inducono a non la dire : e quando quelle | ne , Veritas in ordine al fine , e in ordidinanzi a Dio preponderino a queste, allor ne a' mezzi. Che però la verità vedi quì paffa a dirla, per non far anche tu come meffatra la vita, e la via, perch'ella infa taluno , il quale ne tribunali stessi tra- segna i mezzi a chi ha bisogno di saper folo i mezzi, e infegna il fine a chi ha birò Cristo dice; Veritatem meditabitur gutnon la dir mai. Credi tu per ventura che fia | tur meum , così giustamente ancora soggiugne : Et labia mea deteftabuntur impium, cioè dereftabuneur tutto quel falso che truoverassi fra le genti contrario alla Religione: perciocche questo è il falso più detestabile, quel falso il quale non solo è iniquo, non folo è infame, ma empio. Ogni falso di certo ha da riprovarsi , chi non lo sà ? Ma quello , ch'è contrario alla Religione , ha in oltre da detestarfi, cioè da abborrirsi, da abbominarfi, e da tenerfi lontano come una peste esecranda, di cui non si vuol sofferire ne pure un' alito: Labia mea deteftabuntur impium . Ma s'è così , come dunque talvolta nelle converfazioni tu giugni a fegno, che non dubiti di scherzare sopra un tal falfo, quafiche non sia tanto brutto in sè, quanto alcuni lo coloriscono > E tu potrai mai commettere un tal' eccesso? Quando in sì fatte occorrenze odi porre in campo dottrine di Religione, deteftar l'impietà in aftratto : altro è de- di tofto fra te medefimo : Verisatem metestarla ora in quest' uomo , ora in quel- ditabitur guttur meum , & labia mea detelo . Che se fino a detestar l'impietà in fabuntur impium . Hai da dire : Veritacem meditabieur gustur meum, per non'immita-re ancora tu quegli andaci, i quali non altro hanno studiato a di loro, che quattro favole, e poi si metton nelle conversazioni a parlare di arcani altissimi, quali sono l'immortalità dell'anima, la predestinazione, la provvidenza, la concordia della libertà con la grazia; e non fanno affatto i meschini ciò che si peschino. E hai da dire : Labia men dereftabuntur impium. perchè quando fi tratti di qualunque errore, che alla fede si opponga, l'hai da detestar prontamente per questo solo, perchè si oppone alla sede, quando ancor' altra ragione da te non fappiasi: Lalafi . E' quella verità che appartiene alla bia mea desellabansur impium , non guitur meum no: labia mea; ranto pronta hai d' havere una tale detestazione fin su le labbra. Non è vergogna, fe dallatua bocca fi festano uscir tal voka delle parole in gnare al Mondo la verità, cioè quale sia lode di che? del vendicarsi , dell' accumulare, dello ambire, dello sfoggiare, del far altre cose, che son si contrarie confeguirlo. Quindie, ch'egli di se dif- alle dottrine di Crifto ? Derestabuntur labia

171.

11.

qui patla in bocca del Savlo, par che doveffe celi dire : Veritatem lequetur entrur meum, e non meditabitur, perchè Crifto . 2678. Sapienza eterna , non havea bisogno di penfar prima a quello che fi- dicesse ma baftaya che aprille bocca : Era egli fempre certo di non fallire . Contuttociò dice Vericarem medicabicur guerur meum affinchè ei rimembri quanti anni stette ad aprir fira bocca egli theffo, che pur'era Sapienza eterna . Non iftette già tanti anni ad aprilla, per penfar bene a quello che haveva a dire i ma per mostrare a te quanso hai da penfarvi: giacche innumerabili fono quelle azioni che Cristo si degnò di fare, non per suo prò, ma per nostro addottrinamento. E poi non fai tu, che v'è ancor doppio modo di meditare > V'e il meditar con la mente le cofe che fi hanno a dire, e v'e il meditarle di più con le operazioni: ch'e il doppio fignificato di quelle voci: Bearus qui in lege Domini medicabitur die ne nelle. Ein questa seconda forma meditò Crifto ancota la verità, prima d'infegnarla; giacchè non haveva egli bisogno di meditarla punto in quell'altra forma, come habbiamo nol . Mira qual precetto duto non vive a sè , perch'egli non ha per egli diede, di povertà, di umiltà, di ubbidienza, di carità, di mansuetudine, di modestia , di Religione , che prima non praticaffe, anche lungo tempo! Fallus eft 12 2 6. Principatus fuper humerum ejus, perchè egli portò prima fu le fue spalle tutto quel pelo, che poi doveva qual Principe imporre agli altri. Fai tu così? Anzi, quanto fei facile in dire agli altri quello che loro convien fare di bene, altrettanto fei prima renitente, o rimesso a provarlo in te. Qual maravi-glia è però se nulla affatto han di forza le tue parole ? Veritatem meditabitur guttur menm, dlabia men dereftabuntur impium . Vuoi tu negli altri detestar l'impietà di ma-

nieratale, che al primo aprire di bocca la

confondi , la conquidi , la mandi poco meno che efule dalla Terra ? Medita prima

bene, e con la mente fra testesto, e con l'

opera, quelle verità cristiane, in virtù del-

2, 1. 8.12 le quali eu l'hai da abbattere: Anse judicium

para miligiam tibi .

XIV.

Neme noftram fibi vivit , & neme noftram fibi meritar . Sive enim vivimus , Domine vivimus: five merimur , Demine merimur . Sive erge vivimus , five merimar , Demini fumus. Rom. 14-7.

Onfidera, come i Re grandi foglio-A no tra le loro fquadre haverne una di quelli , che fono detti Fanti perduti : quelli fi fono al Signor loro già dedicati di modo, che non riguardino in nulla più la lorvita, come propria loro, ma folo come propria del loro Signore. E però, dove il conservarla ritorni in maggior servizio di quello, effi la confervano : dove nò, la vanno animofi a gittar per lui, fin tra le spade più folte. Figurati però, che fra questi cali fi annoverafle si volentieri l' Ap oftolo quando diffe: Neme neftram fibe vevis , & neme neftram fibi meritur . Sive enim vivimus, Domine vivimus : five merimur, Domine merimur. Sive erge vivimus, frue morimur, Demini fumus, Un Fante perfine del suo vivere se medefimo, cioè la confervazione di sè, ma indirizza la conservazione di sè al servizio del suo Signote: e però non fibi vivir : Ed un Fante perduto non muotea sè , perche non ha per fine del fuo morire alcum'utile, o alcun vantaggio, che dopo morte debba aluirifultarne: ha quello parimente del Signor fuo; però nen fibi meritur. E quefto è ciò che fanno in Terra que'vesi fervi di Dio , che a lui si sono già dedicati perfettamente. Sono indifferenti al vivere, ed al morire : ma fe vivono , vogliono vivere a lui; e se mnojono , vogliono parimente morir per lui : Sive vivimus, Domino vivimus: five morimur , Domino morimur . Ta come fai? Rimira un poco quanti fono i riferbi con cui procedi, e quanti i ritegni ? Non hai cuore di vivere a Dio, con iffaccarri da quelle commodità che ti fanno anzi vivere a te medefimo; e molto meno hai cuore di morire per Dio , con espotti a qualche pericolo di perdere un di la vita per onor fino. E pure è qual felicità farebbe le tua, se arrivassi a tanto: morir per Dio! Guarda quanti fur que' pericoli, a cui, qual Fante veramente perduto, fi espose già l' Appostolo per Gesti ! Periculis fluminum, LCor 1.16 periculis larronum, periculis ex genere, perionlis ex centibus, periegles in Civitate, peri-

culirin folsendine , periculis in mars , periculis

rore ? Qui fonse obeuliftis de Ifrael animas che di quei si degni ?

vestras ad periculum , benedicite Domino . II.

cui fottopongonfi, or'in grazia dell' ambi-Eccl. 37-34. zione, or'in grazia dell'avarizia. Non così i Servi di Dio : Nemo noftrum fibi vivit , & neme noffrum fibi moritur , dicon' effi . Troppo vil cofa è vivere a se medefimo, perchè ciò si sa fare ancor dalle bemedesimo, perchè quanto a ciò, fi pene-

Phil, t. 10 morir per Crifto : Magnificabieur Chriftus fla morte parimente civile , Domino mori-

ca impiegando la lingua, i piedi, gli occhi, gli orecchi, le mani in onor di Cristo, lo magnifica con la vita: e se lo magnifica, perdendo la lingua, i piedi, gli occhi, gli orecchi , le mani , anzi la stessa vita ch'egli ha , per amor di Cristo, lo magnifica con la morte. E questo è ciò che fi han prefisso i fedeli Servi di Cristo per loro fine : Magnificabitur Christus in corpore meo, five pervitam, five per mortem .

Thit, 1, 27. Chrishasest, & mori lucrum . A questi il lo- redenti ? An nescitis quoniam non estis veno vivere Christus est , perchè Cristo è il firi ? Empsi enim estis presio magno . Senza principio delle loro operazioni : e il loro che , sapere che noi siamo di Dio , Domorire lucrum est, perchè mettono a con mini suvus, ci deve insondere una si lu-to di gran guadagno, il potere per Cristo cia grandissima. E la ragion' è, perchè

sponraneamente dar quella vita, che tanto nessun Principe umano può de' suoi Fanti e

infalfisfratribus. Ed uno folo che tu per un giorno ha da perdersi a marcia forza . E Judic. 1. 2. contrario ne incorra, ti colma di tanto or tu vuoi effere più di questi sì disgraziati.

Confidera, ch' oltre la vita naturale, Considera, come quelli vivono a sè, vè la civile, la qual consiste nella riputasibi virune, i quali vivono al loro giudizio, zion che tu godi, nelle cariche, nelle con-al loro genio, a i loro capriccj. E quelli versazioni, nelle amicizie; e questa ancomuojono parimente per sè, sibi moriuntur, ra, se sei vero Fante perduto di Gesù Crii quali muojono , o per ligravi disordini sto , haidadonar tutta a lui , sicche niente ch'effifanno in compiacer il loro corpo, fe- di ciò t'habbia a ritenere dallo spendere, condo quello, propier erapulam multi obie- e fpandere tutto te per fervizio fuo : Sive runt, o veramente per le fatiche eccessive a vivimus questa vita ancora civile , Domino vivimus, perche la nostra riputazione non si ha da curar da noi, se non quanto vagliaci a poter più procacciare di gloria a Dio: Nonnobio Domine, nonnobio, fed no-Pha;mini tuo da gloriam . E tra le cariche, tra le conversazioni , tra le amicizie habbiastie. Etroppo inselice cosa è morire per se mo a studiarci di piacere alla gente per questo solo , per poterla più facilmente rà a truovar bestia, che arrivi a farlo. Se tirare a Dio : Ego per omnia emnibus pla- LCos. a.c. fi ha da vivere, convien vivere a Cristo, ceo, non querens quod mihi utile eft, fed qued ese fiha da morire, conviene fimilmente multie, me falui fiane. Sive morimur di quein corpore meo, fruo per vitam, frue per mur, perchè se ci convenga di perdere tar-mortem. O' che degno senso! Cristo in tociò col rimaner discreditati, abbandosè non può crescere punto, nè può cala- nati, abborriti, dimenticati, perdafipu- 2.Cor.4.19 re . Non crefcere, perch' essendo egli vero re , purchè si perda per Dio : In morsem Dio , èinfinito di perfezione; non calare, tradimur propter lesum . Forfe che si l'una. perche è indeficiente. Solumente può cre sì l'altra di queste morti, e naturale, e scere, e può calare in altri, cioè nella co-gnizione, or maggiore, or minore, ch' te per amor tuo? Chegran cosa sia dunaltri han di lui. Allora pertanto uno ma que che tu fervo vilifimo muora per Crignifica Cristo, quando più dilata il suo sto, mentre sai che Cristo ha voluto morir attimata nome : Quis magnificabit eum fieuti eft ab perte , Mediator Dei , & hominum homo Lect 43-35 initio ? E allora lo magnifica nel suo cor- Christus lesus dedit redemptionem semeripsum Pinterno, ma con l'esterno. Se lo magnifi sono tra gli nomini i meno degni, qual Gali..... appunto feitu: Dilexit me , & eradidie fe-

metip fum pro me . Considera, come quello, che più rincora i Fanti perduti a non curar fe medefimi , è ricordarsi che non son suoi, fono di quel Monarca per cui combattono. E queso nel caso nostro ha da rincorare anche te, ma con molto maggior ragione, ricordandoti di chi tu fei : Sive vivimus, five morimur, Domini fumus. Qual'è quel Monarca, Ma niuno più fe l'ha prefisso di quei , che il quale habbia maitanti titoli di dominio ciò fanno fenza risparmio. E tali fono i sopra di un'nomo, quanti son quelli, i fuoi veri Fanti perduti, quei che possono quali ha Dio sopra ciascuno di noi: di noi; anch'esti dircon l'Appostolo: Mibi vivere dico, da lui creati; da lui conservati, da lui

III.

Dio di noi : Sive vivimus , Domipi fumus ; e però a lui toccherà di guardarci da tutti quei , che contro il suo volere si attentino a farci oltraggio : Sive morimur , Domini su-mus; e però a lui pur toccherà di renderci quella vita ch' habbiamo data per lui ; giacchè i Principi umani non posson renderla a chi per esti I ha data, ma Dio può render-2. Mach.7. la , e di fatto la renderà: Tu quidem scolo-Riffime in prafenti vita nos perdis; fed Rex Mundi, defunttes nos pro fuis legibus, in aterna vita refurreltione fufeirabit. Adunque che ti ritiene, non dico dall' impiegare volentierissimo la tua vita in onor Divino . ma ancor dal perderla; qual suo fante già per lui messosi ad isbaraglio, mentre l'istesso perderla è ritrovarla ; anzi non mai fi ritrova più, che quando più lietamente per lui fi perde ? Qui volueris animam fuam falvam facere , perdet eam ; perche chiunque vive a sè, per quanto studisi di confervar la sua vita , la perderà; e forse anche tanto più presto la perderà , quanto più scrupolosamente si studia di conservarla: Qui Mat. 16.25 autem perdiderit animam fuam propter me , invenier eam; perche chi mori per Dio, nell' atto stesso di perdere la sua vita, la ritrovo: la perdette caduca, la trovò eterna.

XV.

Divitia faluris, Sapientia, & Scientia : timor Domini ipfe eft thefaurus eins . If. 33. 6.

Onfidera, che ficcome vi fono le ricchezze corporali , così vi fono altresi le fpirituali. Le corporali più che fi amano, più sono ai loro possessori cagion di perdere le lor' anime eternamente : e però fi chiamano ricchezze di perdizione : Pesunia eua tecum fit in perditionem . Le fpirituali più che fi amano, più fono ai loro possession di salvarle. E però fi chiamano ricchezze ancor di falute : Divitia falutis. Le prime hanno questo di proprio, che conservate non portano bene alcuno, anzi più tofto portano feco ogni male per l'amore fovverchio, che lor fi piglia nel confervarle, male di colpa, male di pena : Divisis confervats in malum Domini (wi; e però fono di perdizione . Le feconde hanno questo, che conservate portanoseco ogni bene, bene di grazia, ideno tali ricchezze: e se non visono, ajubene di gloria, e però son di salure. Nè tati a procacciarle si col travaglio necessa.

vivi, e morti, haver quel patrocinio ch'ha | tano ; no 'l portano confervate , il portano fpefe . E però quali ricchezze fon quelle che ti fan bene, folo quando tu non le hai più ? Non così le spirituali . Le spiritualiti fan bene quando tu le hai. E benche queste fi possano dispensare ancora ad altrui , com'è delle corporali ; non però si perdono con l'atto di dispensabile, com' è di quelle ; anzi allor si acquistano più , divenendo tu tanto più ricco di spirito, quanto più ad altri partecipi le ricchezze da Dio donateci;ora ammaeftrando un'ignorante, ora correggendo un'iniquo, ora configliando un' irrifoluto, ora confolando un'afflitto . Chi crederebbe però , che tanti seguaci havessero più le prime ricchezze, che le seconde? Mira con quanto findio , con quanti stenti si affanoano ogni di gli uomini per accumulare quelle ricchezze, le quali appartengono al corpo ? Vnus Eccl. . & eft , & fecundum non baber , non filium , non fratrem, & tamen laborare non ceffat nec farianeur oculi eins diviriis . E per accumulare anzi quelle, che appartengono all'animo, chi è che impieghi la metà facilmente di tale ftudio , o di tali ftenti ? Tu quanto a terricordati, che le ricchezze corporali si possono da taluno ottenere in dono , come avviennelle eredità , ma le foirituali non fi hanno fenza travaglio : Ege- Prov. 124. stasem operata est manus remissa, manus au-

II.

comfortium divitias parar.
Considera, quali sieno queste ricchezze , chiamate qui di falute. Sono la Sapienza, e la Scienza. La Sapienza riguarda l'ultimo fine nostro ch' è Dio: la Scienza riguarda i mezzi, i quali ci conducono a sì gran fine. Quegli però fu la Terra poffiede la vera Sapienza, il quale conosce qual fine sia quello per lo quale è stato creato, e nonfi propone per fine, nè la grazia de Grandi, ne i piaceri, ne il danaro, nè le dignità, nè la gloria, nè verun' akro di quegl'Idoli vani, che il Mondo adora. Quegli ha la vera Scienza, il quale conosciuto il suo fine, sa discernere ancora quali sieno i mezzi più proporzionati, e più proffimi a confeguirlo. E questa Sapienza , e questa Scienza fi chiamano ricchezze di falute : Diviria falutio Sapientia , & Scientia , perche quelte fono quelle che dan la falute eterna . Tolte quethe tu l'hai perduta . Sprofondati nell' intidire , che un tal bene possono portare an- rio a ricchezzetali, esì ancora con richiecora le prime: perciocche quando il por- derle a Dio senza intermissione , giacche

tutti ituoifludi, tuttiituoiftenti fono un Prov.10.11 nulla, fe Dio non glibenedice : Benedittio Domini divites facit . Prega sempre Dio , che ti doni Sapienza, e Scienza: Sapien-

za in voler foto operar per il vero fine , Scienza in sapere ancora, come operare . Considera, che poco vale ester ricco;

se tu non hai dove custodire le ricchezze da te acquistate. Se tu le lasci esposte a i ladroni, correrai rischio di perdere in un sol di ze, Gliele custodisce dagli uomini , gliele custodisce da' Demonj, gliele custodisce fce dagli nomini , perch' egli temendo mette , che questi lo rattengano dal valersi ora. de' mezzi , che lo conducono ad un tal fine: Melius oft mihi absque opere incidere perch'eglitemendo l'ira di Dio, più che la

vogliono distolgiere dal suo sine, con allet. tarlo nella concupifcibile ad amare i beni caduchi, o con disanimarlo nella irascibile 2. Mach. 6. dall'applicare con vigore ogni mezzo alla fe egli affermato a bastanza qualor ti disse tò , dicens pramitti fe velle in Infernum. III. Gliele custodisce dagli appetiti disorftan' a depredarlo : Qui eiment Dominum,

de tosto le orecchie alle tentazioni, che lo

Tech. La inquirent qua bemeplacita funt ei , non que che til nestis qua bora venit ad te , perchè fibi . Non ti fidardunque mai per tuttele v'è chi tel fa fapere . Ma nel cafo di cui ricchezze di Sapienza, e di Scienza che tu qui parla il Signore, non farà così . Perch' possegga, se non lo custodisci in un tal te- egli jarriverà come ladro non aspettato soro. Anzi siccome di maggior custodia tamquamfur, e nessun fra tanto ti potra ha bisogno chi ha più che perdere; così chi far'intendere quando arrivi : Et nescies qua più ha di Sapienza, e di Scienza, più ha hora venies ad se. Ingannerà con l'arrivo bifogno altresì di timor di Dio.

XVI.

Si non vigilaveris, veniam ad se tamquam fur , & nescies que bora veniam ad se. Ap. 3. 3.

Onfidera, che buon ladro fia quequello, che appena in anni, e in anni giu fto, il quale ti conforta a star vi-gnelli ad accumulare. Però come l'avaro gilante. Sicuramente non ama egli di ha il suo tesoro, cioè ha quell'arca, in cui coglierti all'improvviso : altrimenti qual tien difeso sibene sotto chiavi altissime tut- dubbio c'è , che t'inviterebbe a dormito l'ero da sè adunato ; così il Giusto ha re ? Non ti dar maraviglia . Chi què d'havere ancor'egli il suo. E qual'è questo? favella , altro non è che il tuo Cristo , è il santo timor di Dio : Timor Domini ipse il qual ti ama tanto , che ti minaccia est the santo per sine. Perchè il santo timor di ogni male , per farti bene . Nota pe-Dio è quello che custodisce la sua Sapien- rò com' egli non ti dice assolutamente: za , e la Scienza , che sono le sue ricchez- Veniam ad je tamquam sur ; ma , Si non vigilaveris , veniam ad te tamquam ! fur . Sicche se tu per disgrazia te lo vedrai da fuoi scorretti appetiti. I. Gliele custodi- sopravvenire di repente alla morte in guifa di ladro, la colpa farà tua, non più di dare disgusto a Dio, che di dare di- sarà sua . Egli a questo fin ti sa noto, fgusto a gli uomini, non permette, che ch' egli verrà a te, quando meno tu questi lo distolgano dal suo sine, e non per te lo aspetti, affinchè lo aspetti ad ogn'

Confidera, che havendoti il Signor intimato, che se non istarai vigilante, ti in manus vestras, quampeccare inconspellu verrà egli nella tua morte a truovare in Demini. II. Gliele custo disce da Demonj, guisa di ladro, cioè tutto a un tempo, impensato, in imaginabile : Si non vigilarabbia di tutti i suoi nimici infernali , chiuveris , veniam ad te tamquam fur ; parca che fosse superfluo aggiugnerti appresso, che non saprai qual sia quell' ora in cui egli foppravverrà : Es nescies que hora veniam ad te, perchè parea che ciò ti havelconservazione di esso : As ille respondit ci. che verrà a te come ladro: Vemam ad te tamquamfur. Ma t'inganni, non è superfluo . E la ragion' è: perchè quando andinati, che sono al Giusto, quasi i ladri di- che tu non ti accorga a mezza notte dell' mestici , perchètemendo egli più di perde- arrivo di un ladro , a cagion di quel sonre Dio, che diperdere quanto v'è, sta fem- no che allor ti opprime : può effere ch' pre lesto di non cedere a questi, quando per altri se ne accorgan per te, e così ti destivia difraude, o per via di forza, fi appre- no in tempo . Allora fur venir ad te tamquamfur ; e contuttoció non si può dir suo non solte, ma tutti ancora quei Medici , che ti affiftono , tutti i conoscenti , tutti i congiunti, tutti i dimestici, sicchè

T.

HI.

nessuno ti potrà dire : Ecco il ladro . E nou fai quanti cadono morti di accidenti sà repentini, che fi fa prima effer morti, che moribondi? Così ti avverte il Signore che dovrà un giorno succedere ancora a te, se tu dormirai nel peccato . Perchè questo è il gastigo di chi avvisato ,

non una volta, ma molte e molte, a destarfene , non si desta : morire improv-Provis, t. vifamente: Vire , qui corripiencom dura cer. ferno posicifune . Vanno giù come pecore , let ti vice consemnis, repensions ei fuperventes interitus. 111.

Confidera, che quando ascora su flii desto ad attendere il tuo Signore , può fembrare a te, ch'egli tanto verrà nell' ultima ora a trovarti in guifa di ladro : perchè ti verrà a togliere quanto godi i ricchezze , glorie , grandezze , amici , patria , parenti , comodità , e fino il tuo corpo stesso. Ma ciò sarà , quando tu a questi beni vivi attaccato. Perchè, se prima ch'egli arrivi a levarteli, procurerai di flaccarrene interamente, almen con l'affet. mi, i quali ora tanto arditamente la pito , non farai altro fu quell' ora , che renderli prontamente a chi te gli diede, ovvero , per dir meglio , te gl'imprestò. E però non ti verrà egli qual ladro a rapirti il tuo, ma qual Padrone a richiederti folo ciò, che da lui tifu dato ad nfo. Allora verrà quafiladro, quando a questi beni tu porti di verità un' affetto eccessivo. Disti quafi ladro, perchè pigliandofi ciò che a lui fi appartiene, non farà ladro, ma farà quafi ladro, camquamfur, perche ti parrà , ch'egliti (pogli di ciò , che appartiene a te . Stà dunque sempre con l'animo ap parecchiato a restituire al tuo Signore quant'ora poffiedi sì , ma poffiedi a tempo . Ed a questo fine invigila su'l tuo cuore , fgridalo , fcuotilo , affinche il mifero non trascorra ad amar mai come proprio ciò che è imprestato; e in tal modo nè meno in nuclto fenfo il Signore dovrà con effo te fu quell'ultimo far da ladro, ma da benefico , perchè ti torrà il meno, ti darà il più, ti toglierà il terreno, ti darà il cele-

fle , titoglierà il temporale , e ti darà il Heb. 9.48 permanente: Apparebit expellantibus fe in faintem .

XVII.

Sient Over in Inferne pofici funt : Mors depafces eer. Pf. 48. 15.

Onfidera, quanto fia grande la moltid tudine de' Dannati : Siene Oves in Ina turme a turme : Congrega cos quafe gregem ad villimam . Nè è maraviglia . Mentre i più degli uomini vivon male, ogni ragion vuole, che male ancora effi muojano . E tu In tal moltitudine che dirai, fe mai, che a Dio non piaccia, tu ancor ti danni ? For-fe che l'haver tanti di compagni a dannarfi, fia di conforto? Ma ad una pecora di qual if , ;. conforto mai fii, non andar fola al macello, l'andar con molte ? Multiplicafti gencem ,

non magnificafii laciriam .
Confidera, che quei Peccatori medefigliano contro Dio , che sembrano di volere, quali Rinoceronti superbi, sdegnare il giogo d'ogni sao giusto precetto: nel giorno effremo fi troveran tanto abbietti , tanto abbattuti, ch'alla fentenza della loro dannazione non potran fare una minima refiftenza , benchè volessero . E ciò vuol' esprimere il Salmista , mentr'egli dice di loro : Sient Oves in inferno politi fune . Vedi con quanta facilità un Paftorello guida al macello una gran mandra di pecore ? Così all Inferno la Divina Giuftizia fospignerà una marmaglia di Reprobi tanto immenfa. Fara che da sè vi vada tutta la ms- Matrb. 15-

fera fenza replica: Ibune he in fupplicium ater-Confidera , effer tanta la sciocchezza de Peccatori, che i più di loro fi dannano, per non fi dipartire da ciò, che fi ufa . Quefta è la fcufa comune : Si fa cerì . Di tal maniera, che per non faper vincere un vile rispetto umano, sono innumerabili quei, che da'Compagni fi lasciano giornalmente, velus irracionabilia pecera , tirare a' giuochi, tirare a' bagordi, tirare a' balli, tirar 1.Cer ; 2. talora a i postriboli ancer più infami : All

simulacra musa, prout ducunsur, eungee. E ciò pur vuole qui dinotare il Salmista dicendo di tutti loro : Siene Quee in Inferne pofici fune . Hai tu veduto un Paftore , quand'egli scorge la sua greggia ritrofa a passare un sosso ? Ne piglia una : la fa

faltar di là quasi a forza : e allora tutte l'altre le corrono tofto dietro . Così fa il Demonio, stimola tal' uno a introdur quel-

III.

quella malaufanza. Ed ecco che ciascun za pensar si poco a camparne, che più to-già la immita, come sarebbon le pecore, so le vadano tanti dietro? Inferense seque-ad occhi chiusi. Tu, se non vuoi perire basar oum. ce i molti, non gli feguire : Non fequeris

Ex 11. 1. enrham adfaciendum malum .

IV.

v.

Confidera, come effendo si grande la moltitudine di coloro, che tutto di periscono perchè vogliono, l'Inferno a gran fatica potrà capirgli nel suo gran seno, quando vi havranno a stare, non solamente con l'anime, ma co i corpi. Però il Salmista, che previdde in ispirito quella for-ma, la qual terranno in istarvi, dice che vi Staran come pecore fitte infieme : Siene Oves in Inferno posisi fune . Non sai come queste si ammassano tra loro , l'una fopra l'altra, quando l' ovile è incapace? Così forza è, che de'Reprobi ancor' accada . E però da questo argomenta, quale sarà tra lor l'oppressione, lo stento, la smania, il a tanto pefo, che gli conquide, altri a tanta angustia. Ed eccoti come in vano la moltitudine de'Compagni in patire può dar cal'effer tanti.

Confidera, come la fola oppressione pur'ora detta dovrebbe di ragione effer sufficiente a cagionare ne'dannati la morte, se fossero in istato più di riceverla . Ma non potendo i miseri morir più, pro-veran solo ciò che la morte ha di pena, non proveranno ciò ch'ell'ha di profitto . E però conchinde finalmente il Salmista, che la Morte andrà consumandoli a ma non gli uccida. E ciò vuol dire : Mers depascer eor. Depascere è propriamente ciò che fan gli animali quando vanno in un prato, mordendo l'erbe, estrappandole, estrapazzandole, percibarsi; ma sì, che intere vi lascino le radici. Così sarà la finalmente provato il suo caro pascolo ne' dannati : Mors depasces ees. Gli consume-rà , ma non mai sì , che finisca di consumarli . Per morte poi intendi qui ogni genere di supplizio, atto per altro ad apportare la morte : fe pur non vuoi

# XVIII.

Quienmque Spirien Dei aguneur, it sune filis Dei . Rom. 8. 14.

Onfidera il contrassegno che ti dà quì l'Appostolo a ravvisare i figliuoli indubitati di Dio. Dice, che dallo Spirito Santo fono mossi al bene, ma mossi come da virtù superiore, che gli predomina: Quieumque Spirien Dei aguneur, ii fune filis Dei . Tutti i giusti movensur , diriguntur, ducuntur, reguntur spiritu Dei, ma non tutti aguntur; perche non tutti si lasciano da lui muovere con la facilità pur' ora accennata. E però , se noti, quì non dice contorcimento, non potendo altri reggere l'Appostolo, Quieumque suns filii Dei , ii firien Dei aguneur , ma' dice Quieumque (pirien Dei aguneur, ii fune filii Dei . Quei che fi lasciano così muovere, questi son quei gione ivi a'miseri di consorto. Anzi questo che si danno a conoscere quei che sono, sarà loro un de' tormenti più intollerabili : mercè la pronta subordinazione che momercè la pronta subordinazione che mostrano al loro Padre . Tu come ti lasci in tutto governar da Dio fenza refistenza? Sei facile a fecondar le fue inspirazioni, o pur fei duro, ritrofo, ricalcitrante? Se ti muovi da spirito di timore nel secondarle, come fanno i Giusti ordinarj , è indizio che fei restio, e però non ageris, ma sol tanto moveris. Seti muovi da spirito non di timor , madi amore, com'è de' Giusti più . degni, è indizio che tu sei facile ; e però poco apoco, sì che gli strugga sì bene, allora non sol moveris, ma ageris . Sei sigliuolo affai manifesto.

Confidera, come queste parole ti possono a prima giunta follevar nella mente un sospetto falso, qual' è che Dio con la sua Grazia neceffiti i Giufti al bene . Ma in realtà provano tutto l' opposto : Quicumque Morte , non altrimenti che s'ell' havesse /pirieu Dei aguneur , iisune filii Dei . Adunque è indubitatissimo, che qui spiritu Dei aguntur, non perdono con ciò punto di liberta: altrimenti non opererebbono da figliuoli, ma da forzati. La parola aguntur, non vuol dire per tanto qui , nè coguntur , ne cempelluneur : vuol dir feruneur , mafeintendere, come fanno molti, il Diavo- runeur, come da fomma inclinazion natulo, che per effere stato Autor della mor- rale, la qual gli rende felicissimi al moto. te, è chiamato Morte ; come Cristo e lesus autem plenus Spiritu Santto agebatur Luc.42 . chiamato Vita , per effer lui stato Autor à spirieu in desereum, non ibae, ma agebadella Vita : Et ecce Equus pallidus , & sur perche chi ha piene le vele del suo cuor qui fedebat fuper eum , nomen illi More ; di Spirito Santo, non folo va dove da que-& Infermus fequebatur eum . Ma qualun- Rocchiamato, ma vi va volando, qual que sia questa Morte, non è sciocchez- nave col vento in poppa. Devi però ricordarri,

II.

darti, che quando Iddio concorre con le Eperò il primo discuopre in lor le Virtà. cause seconde a farle operare , concorre con ciascuna conforme la convenienza. El però con le necessarie, quali sono i Pianeti, gli Alberi, gli Animali, concorre a farle operar necessariamente, perchè così Hebra . conviene alla lor natura . Con le libere, quali fon gli nomini , concorre a farle operare liberamente, perchè così pur fi conviene alla loro : Tamquam filiis vobis offere fe Dens . Perciò diffe qui tanto bene Sant'Agostino, che filii Dei aguntur ben si dallo Spirito Santo, ma aguntur ne agane, come appunto le navi, le quali aguntur da un zeffiro foavissimo. Queste aguneur , e insieme seuntur us seans ; perche il zeffiro le invita folo all'andare, e ve le facilita. Le invita col tempo bello, che loro mena; e ve le facilita con entrare esso a parte della fatica: ma non però le costrigne all' andare mal grado loro, come farebbe un Tifone. Quando i Marinai vogliono in esfe ammainare, e arrestarsi, il zessiro non sa guer-ra, almeno ostinara. Così sa ancora lo Spirito del Signore: O quam bonus, & fuavis est Domine spirisus suus in omnibus! Bonus, perchè sempre muove gli uomini al bene: Suavis, perchè gli muove, ma non gli sforza . Gli muove con illuminarli nell' intelletto : e ciò è quasi invitarveli col and filt 9-to fereno, che adduce nelle lor menti: Spiritum tuum bonum dedifti, qui doceret cos. E gli muove con invigorirgli nella volontà; il che è un far lui con loro quanto effi fanno ; anzi è un farlo affai più di loro : Spirieus Domini dultor ejus fuie; ma se ciò è muoverli, 'non è al tempo medefimo violentarli. Tu più tosto quindi argomenta, che se lo Spirito Santo in riguardo a te 11.6;44 non agie ne agae , la colpa è tua , che lasci in vano spirare un sì dolce zeffiro, come facevano in Corinto coloro, cui fu già fcritto : Adjuvances aucem exhoreamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis . Ne dite a forte ch'egli a prò tuo non ispira : perciocchè questo medesimo vien date. Invocalo cordialmente, e ti spirerà. Questa è la differenza tra'l zeffiro della Terra, e quello del Cielo. L'uno da i Naviganti assai fpesso si chiama in vano: l'altro invoca-\$25.7.7. to , è prontiffimo : Invecavi , & venit in me Spiritus Sapientia. LIF.

il fecondo i Doni, il terzo le Beatitudini. Se dunque vuoi tu conoscere ancora meglio , quali sieno i figliuoli certi di Dio , mira quali fien quelli che nelle loro opere hanno questi tre gradi di perfezione , facendole non folo rettamente , ma ancora speditamente; nè solo speditamente, ma ancora giocondamente. E quello ancora ha voluto esprimer l'Appostolo, quando ha detto: Quicumque Spirien Dei agun- Ezrch 15.3 tur , ii funt filii Dei . Nel dire aguntur hadimostrato che i figliuoli di Dio non si guidano a lor capriccio, come coloro: Qui fequuntur Spiritum fuum, ma lafciano Pf. 17 :guidarfi in tutto dal lume della ragione, fubordinato, e foggetto a quel della fede : Institias ejus non repuli à me . E secondo ciò, sono detti Giusti, perchè posseggono l'una , e l'altra giustizia, si naturale , e si foprannaturale. Nel dire Spiritu, ha dimostrato, che ad operar ciò ch'è retto, non si muovono eglino pigramente, come fa chi è mosso da un motor pigro , qual' è un motor corpulento; ma fi muovono fpeditamente, come chi è mosso da un motor agile, presto, pronto, gagliardo, qual' è lo spirito. E secondo ciò sono detti Spirituali, perchè son agili al bene : Vbi erat imperus Spiritus, illuc gradiebantur . E nel Ezechite dir Dei , ha dimostrato altresì , che quello spirito il qual gli muove a operare, non è uno spirito trifto , nè turbolento , ma dilettevole, qual' è quello di Dio: Spiritus mous super mel dulcis . E secondo ciò sono detti Beati in Terra, perchè non fan- Eccl. 24.17 no folamente per detto altrui, quanto fia dolce il trattar con Dio, ma lo pruovano: Quam dulcia faucibus meis eloquia sua pfal. 118 super melori meo ! Tu rientra alquanto in te 115. stesso, e rimira un poco se hai questi fegni di espresso figliuol di Dio nelle operazioni , che ti accadono alla giornata . Anzi quanto è facile che appena tu n' habbia il primo. Confidera, che se non hai questi segni >

hai da procacciarteli. E in qual maniera? Ad operar rettamente ti hanno a dispor le Virtu, sì le proprie dell' uomo in quanto nomo, quali fon le morali, e si le proprie dell'uomo, in quanto è partecie Spiritur Sapientia.

Considera, come trè sono i gradi di logiche. E queste singolarmente hai da persezione nel ben che sassi. Farlo retta- avvalorare congliatti frequentati di esse, mente, farlo speditamente, e farlo gio- i quali agli abiti, che si chiamano insusi. condamente. Nel primo gli uomini sono eggiungono gli acquistati : Ego autem exer-detti Giusti; nel secondo sono detti Spiri- sebor in mandasis suis. Ad operare spedi. Ph. 18. 2 tuali; nel terzo sono detti in Terra Beati. tamente ti dispongon quei Doni , che

IV.

fono detti dello Spirito Santo; i quali è ve- ffi lecufta videbamur . Or che farà capitaro che non ti fanno operar atti diversi da re giù nell'Inferno a star co' Diavoli, Giquei delle Virtu, pur'ora accennate ; ma ganti per la mostruosità, per la furia , per te gli fanno operar con franchezza fomma anzi ti rendono abile a conoscer subito le ispirazioni Divine, ed a secondarle, masfimamente in certi cafi più arrifchiati , e più ardui , ne'quali il lume della ragione Pl. 141. 10. farebbe da se manchevole ; Spirisus suns benus deduces me in rerram rellam . E ad operate giocondamente che ti dispone ? Ti dispone operar per amor di Dio , senza volere altro da lui, se non lui medesimo ; Quid mihi oft in Calo , & à se quid volui PC71.10. (uper serram ? Perchè questo è ciò che alla fine ti fa beato nella povertà, nelle perfecuzioni, nel lutto, ed in tutto il rimanente , che Cristo ha portato così contrario alle dottrine del Mondo. Saper che tutto tu patifci per Dio, per dar gufto a Dio, per dar gloria a Dio, per non volerti in nulla mai dipartire dal voler di Dio . Fino che opereral per qualch' altro fine inferiore , quantunque onesto, farai su la Terra buono, ma non beato. Beato allor diver-

rai , quando opererai per puro amor verso Dio : Quam magna multitudo dulcedinis Pf 010 eus Domine , quam abscondifti simentibus se! oftendifti amancibus , abscondifti simenribus , cipè simentibus timere fervili, non zimere cafte .

#### XIX.

Qui convertifocerit Peccasorem ab errore fua , falvabit animam ejus à morte, & operi es multirudinem peccasorum. Jac. 5. 20.

Onfidera , quanto orrendo male è il peccato | Eff errer via, E'un'ufcir di via, ma da qual via? Daquella che mena al Cielo. E quivi stà il male orrendo. Perchè se tu esci da quella via, che zi conduce alla tua patria terrena, puoi eutravia capitare in altra città cortele, amica, amorevole, che zi accolga, benchè straniero . Ma se tu esci da quella via , che ti conduce alla tua patria Celeste, tu sei perduto : altro non v'e dove giugnere, che l'Inferno

Prov. 21,16 O' che Terra barbara ! Vir qui erraverit à via doltrina, in cœru Gigantium commorabieur . Il capitare in un paese di nomini thi vidimus mouftra quadam filiorum Enac, disperazion generata da si gran perdita . E de genere giganeso, quibus comparari, qua- en non intendi quanto sia salvar l'anima

la ferocia, per l'arroganza rimafta in loro. da che gli audaci non dubitaron di muovere guerra a Dio? E pur là dovrà capitare ognitraviato, cioè chiunque arraveris à via dollrina , o fia nella credenza , o fia nel coftume . Che dici a quefto ? Ti truovi tu per difgrazia sì fuor di via? Se ti ci truovi , fermati dunque , e penfa, com' è giusto, a salvare l'anima eua, prima che l'altrui. Non paffar oltre nella fentenza, proposta qui da San Giacomo a meditare , perch'ella non fa per te. Vuoidunque tu confortar'altri a ridurfi fu la via buona , mentre infin tu medefimo vai fuor d'efla ? Qui alium doces , to ipfum non docest Romeste. Pensa prima tu a ritornarvi , desistendo almeno da qualfifia mal efempio finora dato ; poi di agli altri che vi ritornino : Qui au-

die, dicar: Voni.

Confidera, che ficcome andando tu per la via cattiva, non puoi sperare di ritrar-vene gli altri: così puoi sperarlo, andando per la via buona, e conseguentemente hai da procurarlo. E allora chi può spiegar quanto ben farai? Salverai dalla moste l'anima del tuo proffimo : Salvabis animam ejus à merte . Ed ò da qual morte ! Da morte doppia , qual' è quella che toglie all'anima doppia vita, la vita di grazia, e la vita di gloria. Ne guardare , che il male diuna tal morte agli occhi della gua im-

maginazione non apparifca . Bafta ch' ella teT ime e apparisca a quei della fede : Que in delicita off , vivens morsus oft . Vuoi tu capire ciò che sia l'anima senza la sua vita, ch' è Dio ? Rimira un poco ciò che sia il corpo senzi anima. Perduta l'anima il corpo non ha più moto in alcuna parte, non colore, non venustà, non vigore, non sussidenza, e a poco a poco s'infradicia di maniera, che appella l'aria, e fa fuggire da sè tutti i fuoi più cari . Così, anzi peggio affai , fopra d'ogni credere avviene all'anima , perduto ch'ella ha il suo Dio. Se non che il corpo , perdutal'anima , non conosce i suoi mali. L'anima per contrario, perduto Dio , fe non gli conosce si tosto, li conoscerà quando la mifera fi defterà, per dir così, da quel sonno, il quale or la opprime . E allor vedrà che vorrà dire effer morta , quan-Giganteschi , atterri tanto gli Esplorato to alla perdita da lei satta di Dio; ed effere ri mandati in giro dal Popolo d'Ifraelle, immortale fol quanto bafta a fentire i danche ritornarono tutti atterriti dicendo : ni , l'affizione, la rabbia, l'ambascia, la

III.

ED

effere Salvadore, qual fu un' Ottoniello, o un Giosnè, o un Gedeone, o altri tali , che già con l'armi mantennero in vita i corpi de'loro Popoli? Questo è un' essere Salvador similissimo a Gesù Cristo, il quale con la parola diè vita all'anime : Afcendene Salvatores in montem Sion . Gli altri Abda 21. Salvadori stettero per così dire alle fal- le tentazioni , o nel proteggerti fra i trade del Monte Sion, per custodirlo a Ge- vagli , o nel visitarti al cempo dell' Orasù, il quale doveva venirvi ad alzare il zione? Ora per quell'atto di carità che tu fuo nobil trono , cioè dire il Pergamo: Ero autem conflicutus sum Rex ab eo super Dio quali non veggaque peccati veniali. Sion montem fanttum ejus , pradicans pra ceptum ejus. Questi vi sono ascesi a predi- senza paragone, di quel che per altro tu care in compagnia di Gesù: Dei enim fu-LCor. 3. 9. mus adjucores.

carità dovrebbe già fiimolarti bastantemente a sovvenire i traviati, ed a richiamarlida quella via, che li mena a sì orren da morte qual'è la loro, contuttociò ha voluto Dio che la tua carità non fia fenza premio. E però ti fanoto che qui conversi fuorum, perchè se n'emenderà, scemando feceris peccasorem ab errorevia fua, non folo falverà l'anima del suo prossimo dalla morte, falvabis animam ejus à morte, ma di più coprirà la mostitudine de' peccati da se commeffi , operier muleieudinem peccarorum. Diffi, da sè commeffi; perchè quansunque la lezion nostra dica sol peccarorum, e non vi aggiunga fuorum, contuttociò ve l'ha fottinteso l' esposizione comune de' facri Interpreti ; e più Pontefici ancoravel'hanno espresso, quando si sono nell'epistole loro valuti di tal sentenza per chiamare altri in ajuto a salvar dell' anime . Ma non è ciò un premio fommo a Ecco adempito quello che diffe Giobbe ; Benedittio perieuri super me veniebar . Per-Job 35-130 chè quel bene che tu fai al prossimo sì vicino a perire, ritorna ate. Vero è che di piu peccati può quì parlarfi, quando fi dice , Operier muleitudinem peccatorum fuorum . Si può parlar de paffati, e fi può paralia pena , che tuttavia rimarrebbe a scon- da i loro errori. tar per effi nel Purgatorio . E i presenti

del tuo proffimo da tal morte ? Salvabis operis multitudinem peccatorum . Almeno animam ejus à morte . E' altrociò che un' tu puoi sperare, che Dio per essi non ti punifca con quelle pene spirituali, che fono sì formidabili . E non fai tu , che per li peccati veniali, ove fieno molti, Iddio fe non rivolta da te la faccia con ira piena, ri priva almeno di mille cortesie che per altro egli ti farebbe, o nel darti ajuti più efficaci ad amarlo, o nel prefervarti dalfai , soccorrendo il prossimo , par che che in te pur fono, e ti tratta da più ti meriterefti . E ciò principalmente sembra che dir voglial'Appostolo quando di-Confidera, che quantunque la semplice ce : Qui converti fecerit peccatorem ab errore via fua, falvabit animam ejus à morte, & operier multitudinem peccatorum . Benchè può dira parimente che il Giusto ( del qual' e proprio impiegarsi in salvare altrui ) operier multitudinem peccatorum cè la grazia che riporterà da Dio copiosisfima a farfi fanto : tanto che , se anche egli ha de peccati leggieri, non ne habbia molti . E questo è il vero ricoprir de' peccati: quello che si ottien da Dio in virtù della grazia fantificante : Opernifti omnia peccasa corum . Perciocchè diversamente noi copriamo i nostri peccati con gli atti di carità: diversamente gli cuopre Dio con la grazia, che ci santifica. Noi gli copriamo con gli atti di carità verso il proffimo, quaficon un panno di cocco, il quale asconde bensì le piaghe di modo che non muovano a orrore, ma vete lascia. Iddio con la grazia fantificante gli cuopre , quasi con un'impiastro vivisico, il quale asconde le piaghe al tempo medesimo, e le rifana : Beati quorum remiffa funt iniquitates , & quorum tella funt peccara . E questo Pf gi.i. ancor'otterrai, se di professione procurerai lar de' presenti. I passati operiuneur quanto di ritrarre, o i pericolanti, o i perduti,

Considera, che la forma prossima, e operiunturancora quanto alla colpa . Per- per così dire, immediata, di rittarre altri chè, se sono mortali, Iddio vuol muover- da'loro errori, si è quella senza dubbio si per quell'atto di carità , a dar grazia di del predicare, del correggere, del confidetestarli, di ravvedersene, e così di ot- gliare, dell'avvisare, e molro più del portenerne la remissione per via diretta. E se gere buon'esempio. Ve n'è nondimeno cono veniali, Iddio per quell' atto si muo- un'altra, ch'è la rimota, e per così dive ancora a rimetter li immantinente: Ante re, mediata; ed è quella di pregar per omnia autem mutuam in vobismetipsis Cha- coloro che sono intenti ad esercitare la ritatem continuam habentes, quia Charitas proffima . Però tu vedi che non dice

folo

agettar dalla nave or'ass, or'aste, ora ca- nec egrediatur ut splender lustus eius; ben napi a'naustraganti, e pregan Dio che seli- si potea dire, che quello per lui si aprisse, citi il loro ardore: De catero fratres orate ognorche ne fosse uscito, sapendosi molto 1.Theff. pro nobis , ne fermo Dei currae , & clarife bene , come tutto ciò che divien previo pro nous , ne jermo one energe, o cinrege oche, come tutto cio che divien previo cerur, sient o apud vor. Anzi petcho non alla vittà di qualeuno, si dice aprifegli. Puoitu pregare per quei travitati medesimi, Nota però come il Profeta non chiede in numero senza fine di traviati, che corrono terra serrata, non perchè sia terra vergi-al precipizio, non preghi Dio che apra lo-ne, ma perch'è sterile, perchè è secca, ro gli occhi a conoscerlo innanzi sera, perchè non dà frutto alcuno di divozio-quando spirato il tempo già di potere tor- ne. Vuoi però saper qual ne sia la ra-Che tradiciani rulium enim valet deprecatio & Calum dedit pluviam, & terra dedit fru-ina: allum fuum. Iac.s is.

XX.

Rorace Cali desuper , & nubes pluans Iuflum: aperiatur terra, & germiner Salvatorem .

16. 45. 8.

Onfidera, come quella beata Terra, di I. cui fi parla, altra qui non è, fecondo la più vera lettera, che M ria: terra Vergine, terra intatta, terra illibata: terra da cuisenz'opera d' nomo fiorì quel Divin Germoglio, che tanto prima sospirato su da Isaja, quand' egli esclamò : Aperiatur zerra, & germiner Salvatorem . Polto ciò, ti parra subito strano, che qui si usi una Manna dell' Anima .

folo l'Appostolo : Qui converterit peccaro- | te , benche frattanto ella fiaserrata e all' solor Appotitoto: em conversers peccaro; te, potitue tractatio et la naiestrata, e all'aria, e a tutti quegli animali, à morte, & operies multitudinem peccaro; quali intorno ad essa saggirano per pasmi, ma ancor. Qui conversi secosis: per- sarvi. E perchè chiamasi allor' apetta alla chè non tutti possono impiegarsi egual men-te in ridurre al ben credere i traviati, o al trate. Però, mentre il Divin Verbo umaben'operare:ma tutti possono almeno pre- nato potea penetrare il Claustro Virginal star soccorso a chi gli riduce , come fanno di Maria , come fa la luce il cristallo , senza 1162 4 quel che dal lido mirano i marinari intenti oltraggiarlo : Propser Sion non sacebo . do-nare indietro, non altro più resta al fine gion più vera? La ragione, perche non che traboccarvi? Orate pro invicem, ne alzi quasi mai gli occhi al Cielo: Oravie, Jac. 5 18.

Confidera, come Cristo doveva esfere da Maria generato per pura opera dello Spirito Santo, e però il Profeta quì esclama co i guardi all'alto : Rorare Cœli defuper , & nubes pluane laftum . Invit eglilo Spirito Divinissimo a calare una volta nell' Utero Virginale, ed a fecondarlo, ficchè quelto alla fine, qual terra eletta, dia quel felice germoglio, ch'ha da falvarei; il Verbo umanato. Che se vuoi qui sapere per qual ragione la generazion temporale di questo Verbo sia rassomigliata più alla rugiada, che a qualunque altra pioggia, è perchè, quanto portò più di falute, tanto nel suo venire egli fece anche men di strepito. Prima si scorse che Maria nº era incinta, di quello che se ne fusse posimiltormola. Perciocche, se la Terra, di tuto sapere il come : Ansequam conveni-18. cui sitratta, su tanto illesa, che resto chiu-rent, inventa est in utero habens de Spiritu fa nel medefimo parto, quanto era innan- Santo. Quindi e che non tutti gli uomizi; come si può dunque chiedere ch'ella ni al pari goderono i buoni effetti di tal s'apra : Aperiatur terra ? Ma non offervi rugiada . Anzi siccome da quella , che a chi doveva ell'aprirsi ? Doveva aprirsi a cadè sopra il velo di Gedeone, restò la chi ne poteva uscir con lasciarla illesa . prima notte bagnato il velo , ma non già Cessi dunque la maraviglia. La finestra si l'aja d'intorno; e la seconda resto bagnachiama aperta alla luce, quando rimosse tal'aja d'intorno, ma non già il vello : così le imposte, vi restano solamente le invetria- dalla venuta di Cristo trassero prima salute Qq

Mar:l. 1.

11.

del Mondo ; dipoi la traffe il rimanente ma quello, e poi quello.

del Mondo , ma restarono aridigi Ildrae- Considera , quanto grande sia lafalute .

ra, è di pietra.

III. li defuper, & nubes pluane luftum, perche to dir, profetato per tanti fecoli : Onen a lui folo fi può dare un tal nome. Ciascun orunt ultra imminati famo in terra, per la Santo può dirfi Giusto: ma nessuno può carestia d'ogni bene : neque persabunt ulfto, fi denota la Ginfizia come accidenta- d'ogni male . Mira però , come questo le: in chi è detto il Giulto, fidenotaco- gran Salvadore non è rafionigliato au meessemiziale. Edessenziale in niun' altro minerale sepolto giù nelle viscere della me ettenziale. Le ettenziale in nun arro ametate repond gan ficile vitere della fiulizia, se non in Crifto, il quale è l'actra, ma ad un germoglio, si quale ne pulintitolato però la Giuffizia fielfa: Faflut, lula fuori spontaneamente. Aperiatur ter-

tura: Vedi però quanto ben qui dice il pro- ogni bene, sol che tuti appreili a riceverlor feta: Renase Cesi despero, & mobes sinanse Vedi con quanta facilità puoi tu raccoglicasimam, perchè di la Terra v erano allor re dalla Terra un germoglio? Con canta molti uomini Giufti, ma non il Giufto . Il puoi dal fen di Maria raccogliere parimen-Giusto non poteva se non venirvi : Occide te il tuo Salvadore, se tu dolente ti ac-Omnto non potevare non ventivi : oceane en i tuo osavatori etti dolente ti ac-pana esa, naj pramuciakant ac advarun lohi. Colli ad efilo a manifelargili tutoi mili, e el tenda ia E venendovi, donde poteva egli ventivi, a fupplicario divoto, che te ne liberi : <sup>sp.</sup> fenon dal Celor O Qinidie, che ffendo in 1 Para Ashirgaman (am.), ch' è G.S.D. i Ç

pluant luftum : e quanto all'umana , Apeciocche, fe Crifto fu non folo Giusto , ma petiti scorretti . il Ginsto, ciò hebbe egli dallanatura Divi-Mar 19-17. na, alla quale è effenziale la Samirà , Vinus honns Dens ; e fe Crifto lu Salvadore , ciò hebbe non folo dalla Divina, ma dalla umana, la quale gli diè di poter, come Capo nostro, trassondere in noi la salute, nella maniera che haveva Adamo in noi , come Capo nostro, trasfusa la perdizione . Tu nell'accoglierio qual Salvadore , di certo hai da riverirlo , da ringraziario,da amario ; Ma nell'accoglierio qual Guißo , non baita [c. Però non potrai capire come da Cri-

gl'Ifraeliti, restandone arido il rimanente | poi è quello di Salvadore. E tu pretendi pri-

liti : Vebis oporeebas primum loqui verbum che questo Salvadore viene a portarti . AA.146. Di j. feliu sperioda primim legati verbum

(16. questo Silvanour Vene a potturi, 17. della primi pri mai giugnere a fine. E pure da tutti quera, e apietra.

Confidera, come Gesà è qui per antofi un germoglio si falurare dovrà falvarti :
nomafia chiamato il Giusto : Rerase Car. Sufcitabo eis germon nominasum, ch' è quan-Santo puo dirii Giufto: ma nemino puo carettia d ogni bene : neque portavantilia. Erech. sedirii il Giufto: perchè in chi è detto Giumittogato pero il Cumina attili : Pattali usa moti i prontacionatto. Affentati sirio i edi indi sispinii a De p. o fuffini a li re s. o fi gramma s'alcunerm , petchè it uttil gli altri uomini la Giultizia fia acci- (corga che tu non hai da affattetti in dentale, petchè pote direci nioro, e, pote tuttoratio, mat c'egil dorrà venir difanti che in differe: in Crifto fu defanzia, pet bottom coggli a ritariovat et : tatat è acci- che in lui non patch motifere; c'entagil battana la quillegal la delibratir. O' con altri è folamente per grazia, in lui è per na- quanta facilità puoi tu da effo riportare

Crifto due le nature, Umana, e Divina, erunt i suoi Popoli interra sua absque tiquanto alla Divina disse specialmente il mere de i nimici infernali; & scient, quia Profeta : Rorate Culi defuper , & nuber ego Dominus , cum contrivere eatenas jugi eerum, qual'e il peccato, & ernere ees de riatur terra, & germinet Salvaterem : per- manu imperantium fibi, quali fono gli ap-

XXI.

San Tommalo Appoltolo.

Bratiqui non viderunt , & orodiderunt . Io. 10, 19, 0

ciò: ti conviene ancora immitarlo . Anzi sto qui si chiami beato, chi crede , e non perchè non l'hai da immitare anche in quel-lo di Salvadore, fe tanto ti fia donato? Ma defidera di vedere ciò ch' egli crede ( constavvertito: perchè il vanto, il quale qui forme a quello: Abraham desideravis, ne egli riporta in prima, è quello di Giusto, videres diem meum, ) e conseguentemen-

cordarti che due fono le Beatitudini, come di fiore; una perfetta, l'altra imperfetta. to in re, perche non vede ancora quello che crede: ma è almeno beato in fe, vederlo, come su apponto di Abramo. Beato in re, e chi lo vede: Beati oculi qui vident, aus vor videris . Ma quefta Beatimaturano i frutti. Nella prefente dove folo spuntano i fiori, convienche ci contentiamo di De: la quale benchè imperfotta fi chiama non per tanto Beatitudine, perchè

il bene sperato con gran cerrezza, è già già mezzo posseduto . E non fai tu che l'Appostolo attribuisce alla speranza anche schiararle, da stabilirle come oro al sagil gaudio, ch'e propio del ben prefente? Spe gandenses . E perche glielo attribuifce ? Perche la speranza d'un sedel vero è sì cer- alla sede. E così hai da fare tu pur nello ta, che se non portain sè il Paradiso, ne statotuo, pregando Dio che saccia degno C' crediderunt , La ragion' è , perche la vi- lumina super seroum ruum, & doce me justisione è il premio propio , corrispondente fraciones ruas. Però alla Fede corrisponde alla fede. Chi può però più prometters: la il dono dell'Intelletto; perchè chi crede , visione, che chi più crede, se crede come dee crederfi ? Si dice , Beari qui non viderunt , & crediderunt , come fi dice Benti pauperes , Benei mites , Benti mifericordes , Beati qui lugens , per la cerrezza ch'hanno tutti questi del premio corrispondente a si gran vittà , fe faranno coftanti in esercitarle.

11. Confidera, che se la Beatitudine propia di questa vita, non è vedere, ma credere; ftimerai dunque, che meglio fia per te non curarti di faper mai quanto retto è ciò che tu credi , quanto buono , quanto bello, quanto degno d'effer creduto; ma ponderarlo, nè penetrarlo : quafi tuttociò, che fraggi igne al ve lere, fi fcemi al eredere . Mache? Non istimi tu che gli altri Servi di Dio intendeffero come te, Sant'Ambrogio, a un Sant' Agostino, e a che la Beatitudine propia di questa vita, tanti altri Sacri Dottori, il gran lune che non è vedere , macredere ? Epuretutti, hebbero ? Più tofto l'aumentò . Perchè o quafitutti, hanno fatto fempre il poffi- chiunque intende bene quello che crede, è bile , atfine di capir beneciò che credeva- di fua natura disposto ad amarlo più . Peno ; Serons tune fum ego : da mibi imelie- to fe la fede allora ha in se meno di meri-

te egli non è quieto . Quieto è chi vede | llum , ut sciam testimonia tua; non solo ut ciò, checredendo defidero di vedere; per- credam, ma ut fciam . Se il tuo discorso che allora il defiderio fi volta in gaudio , valeffe , converrebbe dunque , ad accre-conforme a quello del medefimo Abramo : | cere il merito de fedeli , lafetare omai nel-Vidir, & gavifus eff. E però chi vede è la Chiefa due cofe fole: l'ignoranza, e la beato, non è chi crede. Ma devi qui ri- fede. E pur che altro amerebbono i fuoi ribelli debellati e distrutti ognora, da chi? fi è detto già in più altre occasioni . Una Dalla Fede? St, ma dalla Fede unita alla in re. l'altra in /be; una di frutto, l' altra Scienza. Convien per tanto, che tu qui ponga mente a chi diffe Crifto: Beari qui E però chi crede, non è ficuramente bea- non viderunt , & crediderunt . Lo diffe a un Tommaso incredulo. Altra cosa è cercar ragioni per credere, altra è credere, e perchè, credendolo, egli fi dispone al perché si crede, però cercar canto più ragioni da intendere quanto retto, quanto buono, quanto bello, e quanto sempre più degno d'effere creduto, è ciò, che fi crede. tudine a noi fi ferba per l'altra vita, dove fi 11 primo è quello che danno Cristo in Tommafo : ed in lui parimente in tutti coloro , che non vogliono credere fe non veggono: Nife vedere non credam . Il secondo è quello che han sempre satto quasi tutti i Servi di Dio. Questi han cercate tutti a gara ragioni da pruovare le verità da loro credute, da gio . Ma non l'hanno fatto mossi da inse-deltà . L' han fatto mossi d'amor portato porta i faggi. Eccoti dunque qui la ragion nell'Orazione anche te di quel vivo lume ; per cui diffe Crifto: Beats qui non viderune, che folgora dal fuo volto: Faciem enam ilprocuri ancora d'intendere, fino a quel fegno che è giusto.

Confidera, come il Demonio t' inganna in ciò, con darti ad immaginare che tante ragioni ti diminuiscono il merito della sede. Ti diminuirebbono il merito, se a proporzion della forza che fanno alla tua mente tali ragioni, tu credeffi or più, ed orameno. Ma tu sempre hat da credere Inperamnia, come queeli che credi a Dio : cioè hai da credere in modo, che credi al pari, quando ti & ofcurino tutte le tue ragioni, e tu resti in tenebre; Veftere & PCS4-18mane & meridie, narrabe al modo medeumo & annuniabe . Narrabe quanta fecit Deus anima mea : annunciabe quanta pro-mifu. Nel rimanente diminui forse il merito della fede a un San'Gregorio, a un

Qq 2

31.1 50

migliore, quando maggiore è la carità che la rende, per cosi dire, animata? Mala carità dove infervorasi più, che ad un lume vivo? Domus lacob, venice, & ambulemus in lumine Domini. Non voler dunque abufarti delle parole dette da Cristo a . Tommalo : Beatiquinen viderunt , & crediderunt , per condannare chi non contento nell' Orazione di credere, cerca intendere: perocchè Cristo non le indirizzò contro questi. Le indirizzò contro chi non vuol credere, se non quello che intende . Più tosto a favor dichinon contento di credere , cerca intendere, fono quelle: Beati Parue 4.4 oculi qui vident, que vos videtis . E qual maggiore Beatitudine in Terra, ch' esser quasi fimile a i Beati ancora del Cielo, che tanto veggono ? Beati fumus Ifrael, quia qua Des placent manifesta sunt nobis . Se Dio però non ti da questa specie di Beatitudine quafiin re, e tu stà pago pienamen-te di quella ch'è solo in spe: ma se te la dà, e tu ringrazialo. ıv.

Considera, come Iddio sà molto bene quello, che a te più convengafi. Però, se tu nello stato tuo non sei capace d'intendere ciò che credi a cagion della ofcurità, nella quale abitualmente ritrovafi la tua mente, o sia per ignoranza, o sia per infermità, o sia perchè Dio, per tua pruova, ti vnole in tenebre; allora hai da applicare a te questo detto : Beati qui non viderunt, & crediderunt , quafi che fia tutto al ruo dosso. Questo è l'altissimo benefizio a noi fatto dal nostro Dio. Ha voluto sì, che la fede tra noi richiesta, non consista in intendere le verità da lui rivelate. confista in acconfentirvi. Se consistesse in intenderle, come potrebbono far tanti de Cristiani, che non hanno a ciò, nè mezzi, nè talento, nè tempo da confeguirlo ? Basta che chi non le intende, conformi la fua mente a ciò ch'han creduto tutti quei Sacri Dottori, che le hanno intese, e il Signore è già foddisfatto : Beves arajabr 14. bant, e afina pafcebantur juxta eos . Però applicando tu a tua umiliazione queste parole medefime, penfa, che fe agli uomini dotti tocca il coltivare tinto di con tante loro fatiche il campo della Chiefa, e spezzarlo, e folcarlo, e disporlo a ricevere la semenza, che Dio poi gli sparge nel

to per un verso, ne ha più per l'altro . Ne i si. E non è tuo gran vantaggio che Dio riha meno per la facilità, ne ha più per chieggadate, che tu solo creda, dove non l'amore . E non sai tu che la fede allora è arrivi a capire? Adunque quando il Demonio t'inquieti mai con tentazioni di fede, rappresentandoti la difficoltà de' misteri a cui dai l'affenfo, digli tofto a fua confusione: Beatiqui non viderunt, & crediderunt. E lo havrai con ciò mello in fuga . Senza che , non ti accorgi, come per questo medesimo hai tu da credere tanto più volentieri quel che Dio dice, perchè tu non lo intendi? Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram . 100 36, 26-E che gran vanto sarebbe quello d' un Dio , fe il suo potere, il suo sapere, il suo fenno, la sua provvidenza nel reggere l' Universo, non trascendesser l'umana capacità? A credere, che Dio è quello, da cui procede la religion Cristiana, hai già tanti segni, che se vi badi, non puoi dubitare, se non che pazzissimamente . Adunque non cercar più . Pensa solo a credere. Nè si dice già che non pensi frequentemente anche a seguitali. Pensavi pure. Manon li pigliare per motivo di credere. Pigliali per motivo di compatire più tosto la cecità di coloro, i quali non credono. E non fono questi di verità infelicissimi ? Hanno sempre i meschini dinanzi a gli occhi la Città di falute posta fu'l Monte : Super montem post- March . s. sam ; e non si vergognano ancora di an- 14. dare tuttavia addimandando, or' a quefto , or a quello, ove fi ritrovi: Mules de plas cunt: Quis oftendit nobis bona?

3.

### XXII.

Quis mibi det te fratrem meum , sugentem ubera Matris mea , ut inveniam te foris , & deofculer se , & jam me nemo despiciar? Cant. 8. 1.

Onfidera, come quello ache fospira l'Anima di arrivare nell' Orazione , altro non è che quell' abbracciamento, quell'adefione, e quella union' intimissima col suo Dio , che viene tante volte nelle Divine Scritture fignificata col nome di bacio casto. Ma ciò non ottengono tutti allo stesso modo . Alcuni per arrivare nell' Orazione a ritrovare il suo Dio, convien che prima a poco a poco s'internino col penfiero ne'penetrali d'alcuno di que' misterj, in cui per così dire egli stà nascosto : che meditino, che rintraccino, che ricercuore; ate è bastevole non allontanarti da chino : finchè mosso Dio finalmente a pieessi con la intenzione, quantunque al tem- tà di loro, per la fatica durata, gli ammetpo , che quegli tanto fi stancano, turipo- ta a se per mezzo di qualche o locuzion

più soave, o lume più splendido, che lo- quando t'invita a procacciarti i suoi piacero faccia sperimentare nell'intimo dello ri, isuoi lusti, I suoi passirempi . E'quel gutti i Principi per grandezza, cioè fol do- tra sè, chi farà mai tanto audace, che mi gi , inveniune foris; perchè fenza lungo pre- rie , folazzi , grandezze , fono pregi vani . cedente discorso, alla prima alzata di men- Habbiali pur chi li vuole, ch' io non li decon nomenon di sposo , ma di fiatello , do di estafi emai fii giunto . Lasciali dire . truova, e non cerca? O' quanto vivi in è quello sposalizio che gia più non teme gannato! Di prima : Quis mihi der ? Pre- disprezzi da chiche fia. ga , picchia , dichiarati col Signore che certo di confeguire il dono di Orazione da te bramato, perch'egli è affatto gratuito: e tu lo puoi sperare bensi se faticherai, ma non mai pretendere.

Confidera, come un' Anima, la quale arriva a ricevere un tal favore, ben conofce nell'atto ch'ella il riceve, che niun dividersi dal suo Dio con verun' offerta . le fue vanità, quello che ti usala Carne, per qual cagione, se non per poter così Manna dell' Anima.

IL.

foirito la Divina prefenza , e ad effo unir-fi. Questi fenza dubbio arrivano a trovar tuo capitale , quando t'invita a emulare Ja Dio, ma quasi nel suo palazzo, inveniune sua ambizione. O'che disprezzo inaudito t inne. Ond'èche quella udienza, che Dio Allor però, che stà l'Anima unita a Dio, dà loro, è simigliante a quella ch'oggi dan nel modo che si è già detto, chi farà, dice po una lunga fuga di flanze. Altri appena disprezzi col tentar di rimuovermi da quel inginocchiatifi per orare , trovano Iddio , bene a cui fio conguinta ? Quis nes fepara- Rom 813. per dir cosi, fu la porea, e quafi al di fuo- bie à charitate Chrifte ? Riccherre, Signote vengono tofto ad unirfi con effo lui , gno. Ben fi ved'ell'allora dal fuo Diletto hamo prefenti gli affetti , hanno prefti gli trattar da Sposa , tanti son gli accarezzahanno pretenta gu auette; namo petru gu trattar da apota, e tanti lon gu accarezza-babracciamenti, hanno prome le lagrimes; menti: e però non teme più quelle chiac-niente hanno già da penare, per venire in-trodotti all'amata udienza. Quello è il la tanto ch'ella non era arrivata a si belle favore di chi vicu fiablimato da Dio all'al-i nozze la deridevano, quafi ch'a lel non to dono della Contemplazione. E questo dovesse rinscir possibile l'ottenerle. Tu in è quello che l'anima da Dio chiede misti- quale stato or ti truovi ? Può essere che camente in queste parole : Quie mihi dee , I molti de' tuoi compagni , o delle tue comut inveniam ce foris , & deofculer ce ? Ma : pagne , orati difpregino , mentre ti vegeonota qual Anima è quella, chetanto chie- no applicarti tanto allo studio dell'Orade. E'la Sacra Spola : la qual (econdo il zione; e che per modo di Cherno ti venfavellar degli Ebrel, chiamo qui lo Sposo, gano color fino ad addimandare a qual graperch'eran tutti d'una medefima Tribù. Perche fetu, con profeguir latua impresa È pur quest' Anima stessació non pretende, costantemente, arrivi a ciò che qui sospicome favore dovuto a lei di ragione: ma rava la Spofa, vedrai, com' anche fenz' dice: Quis mihi des? Etu, che appina fei effafi, farà per te finito il tempo una volta riforto ora dal lezzo delle tue iniquità , lo di beffeggiarti. Che non fitoilera per giupretendi per te medefimo : fdegnando la gnere tra Mondani a nozze carnali? E ta noja del meditare, anclifubito, con un'at- per gingnere alle Divine, non ti vuoi con-to di fede, che tu premetta fu'l principio tentare di patir nulla? Ma quando giugnedell'O:azione, aftrignerti Dio nel feno , rai atali nozzo? Quando meffori in Orae a goder di luitra le delizie di quella Con- zione, potrai dir fubito a Dio, ma di vivo templazione, ch'e sì guttofa , perche ri- cuore: Vorcifere, e vei mi baftare. Quelto

Confidera, come la Spofanon folo qui non lei degno ch' egliti onori d'un guardo ; dice in qualunque modo : Quie mibi der e doppo tutto ciò fappi ancora, che non fei me inveniam referis , & deofculer te, driam me neme despiciae? ma dice ancora con più determinazione: Quis mibi der to fragrem meum , fugentem ubera matris mea , &c. Perchè quand'ella rimira lo Spolo fuo fu quel trono fublime di MacRà , nel quale oggi regna, par che non fi attenti a sperare un congiungimento con effolui così ftretpotra disprezzarla: Er jam me neme despi- to, e cosi foave, qual'è quello che esprieine. E per qual cagione? Perchè non farà mefi qui col baclo. Però che fa? Se lo ficreatura alcuna, che ardifca di tentarla a gura, qual'era già Bambinello fu'I grembo di Maria Vergine (che la Spofa, fecondo Sai qual'è il fommo disprezzo, che posta l'ulato stile di chiamar Madre la Madre delmai riportare l'Anima tua? E' quello che lo Sposo, qui intitola Madre propria) e co-ti usa il Mondo, quando t' invita a seguir metale ella il brama tra le sue braccia. E

Qq 3

più liberamente ssogare in esso i suoi di la tua, se potendo ora andare al trono di votissimi amori? Quindi è, che sotto ral Grazia, tunonvi vai, maasperti d'essere vom noma y nomento com southa e must tate y quantituque Reo? Exapakir pro-2 la mente del continuo nel puro intellet: ima praria e, toto gratimo, quam tibi fatuale. E pur modello di un' Anima fan cut faicandere, exequabis gracia, quam si-ta affai , la Spofa che qui favelta E con-bifeiri rediumentore.

tuttocio nota , com ella pa'la. Nell'atro

Confidera, quali fiano i fini, per cui stesso di bramar che il suo Sposo le venga incontro in un'alta contemplazione, senza ch'ella affatichifi , meditando , di rieercarlo ; lo brama ancora Bambino , e Zia : Quis mibi det te fratrem meum, fugencem ubera Matrix mes . ut inveniam te forit . Quetta è una delle ragioni principalifime per cui ha voluto Dio prendere carne umana : perchè ci riefca più facile unirci a lui, mentre lo vediam già fatt' uno l di noi medefimi.

#### XXIII.

1.

Adeamus cum fiducia ad threnum Gracia , ut mifericordiam confequamar , & grariam inveniamus in auxilio eppersuno . Hebr. 4. 16.

Onfidera, che Crifto qual vero Re zia , l' altro è di Ginfizia , Su quello di 22a J. atto e di Giuttizia 3 di quitto di 1,200 non Banno anterno capazi un meriGiuttizia gli fictori quando verri a gini-trae, efidendo ninica 2010 e Attiffiano sido di 
Giuttizi dopo la nofira vita. Sia giuti di 
Babar Paccesaresi non per via di mentito la 
Grazia ggli fictori fenche ivisiamo. Però gi gizia mecelifaria per lati il inen, perl'uno è futuro, l'altro perioficme. Si que che quannomene fia materia di merito il 
di Grazia ggli fictore, perdure cor a ciatermi del del merito, però del di 
Cichio cuò s. che connecespolmente gli fi
Dio propolitati avenitate si non può vonadotinanda i 2 Notio per descriptiri. E la quel dimeno col fetti marchi si di merito il pinicadiotinanda i 2 Notio per descriptiri. E la quel dimeno col fetti marchi si di merito il pinicati per la colora di considera di consi di Gi :tizia egli federa per dare quello fol, pio del merito ch' è la Grazia : Si Gra-Rom u.6. school che fi è meritato : Indiendo se junta vear tia , jam non ex eperidus ; alioquin G-asia tuas , & non parces oculus mens fuper te . jam non eft Gratia . Però , che refta Refta & non mifereber , Che fciocchezza è però che l'ottemamo a forza di vivi pricehi .

forma è comparso Cristo ad inpume rabili, finalmente citato a quel di Giuffizia! Però Santi, più per avventura che sotto di qua-lunque altra, perchè il godessero con diinfinite latra, percine i godini etomo "oromo mortili percine la trobo di tirata con la controlo di co ro già coloro, i quali afferivano che fia un ma che pruova ciò ? Se doveffi andare al dicadere dalla purità, e dalla perfezione trono di Giuffizia, allora havresti, come della contemplazione, il rappresentarsi Reo, cagione giusta di palpirare in andaralla fantafia l'Umanirà facrofanta del Re- vi, e di dire a Dio : Non intres in judicium . dentore ; e che però convenga fempre cum fervo mo; ma mentre hai da andare astrarre da tutto il sensibile, rimuovere al trono di Grazia, di che vuoi tu dubiogni figura , ributtare ogni forma, e fistar rare , quantunque Reo ? Exaquabis gra- 2acha ?-

habbiamo ad andare ad un trono rale. I fini son due . L'uno è per conseguire il perdono del male fatto : l'altro e perfriportare la grazia proporzionata al bene Bambin lattante, per vederlo di più fu'l che dobbiam fare, Però l'Appoftolo dice: feno alla Madre, come fu trono di gra- Ve misericordiam consequamer, & gratiam inveniamus en auxilie eppersune . Perdonarci il male si ascrive alla Misericordia, deofenler to , & jam me nemo despiciae? la qual ci truova in uno ftaro di miseria sì grande , qual'è il peccaro, e ce ne solle-Va : In recencilissione men mifertus fum tui. E però in ordine a tal perdono fi dice : Ve 1660 e misericerdiam consequamer . Il concederci forze da fare il bene , si attribuisce alla Grazia : Habemus gratiam , per quamfer "Heb.11.13 viamus placentes Der, cum metu, er reverentia: Cum meta . come a Padrone: cum reverentia , come a Padre . E però in or-dine a tali forze fi dice : Es grariam inveniamus in auxilio opporeune. Ne l'un benefizio, nè l'altro possiamo noi riportare per via dimerito. Non per via dimerito la remissione del male, cioè del peccato, J gode trono doppio. Uno è di Gra- perchè fino a tanto che noi fiamo in peccato, non fiamo ancora capaci di meritare , effendo nimicia Dio : Altiffimut odio Eccl. 12

-Diniti Dv4 -sterely

Adeamus cum fiducia ad thronum Gratia, per tè sempre opportuno all'iftesso modo: da un' altra lettera ; perchè l' impetrar che tunon dovrai tralasciare di corrisponper via di suppliche non si sonda sit la dere : e questo incessantemente tu pure dignità di chi le porge, si fonda su la bon- dimanda a Dio, per ravvederti del male, tà di chi le riceve : Neque enim in juftifica | e per fare il bene. cionibus noftris profternimus preces ante faforegi i mezzi .

Dan.e.

III.

loss.

Confidera, come hai da fare principalmente, affin di fvegliare in te quelta fiducia di chiedere a Dio con una gran libertà no'l fai , non oftante qualfifia gran de- Oftine ciò che ti abbifogna in prò dell'anima: tua. Hai da internartinella cognizion del tuo tu l'offendi a un segno gravistimo, ed egli to che tu da te non paoi null' affatto : medefimo non puoi fare . Adunque che favor suo , dicendo anche tu : Major eff Gen. 11et' ingiugnerebbe comandi, e ti ispedireb Adeamus cum fiducia ad thronum Gratic:

Considera, come il sapere, che tu da ciem tuam, fed in miferationibus ruis mul- je non puoi nulla, ficuramente dee darti iis . Come dunque fapendo tu quanto un'animo grande a sperare in Dio nel moimporti ricorrere per due fini sì alti ad do ora detto, e a dimandare a lui l'ainto un trono tale, non vi ricorri ? E'fegno opportuno per tuttociò ch' ora t' ingiuchiaro, che tu non curi quei fini, fe gne, or puramente t'ispira. Mapiù deve anche dartelo, il saper certo , che Dio con precetto espresso ti obbliga allo sperare: Spera in Dee eno femper . Sicche fe merito; o gran delitto, che in te conosci, nulla : Sine me nihil poreflis facere. E' cer- ti registra tosto tra i Ribelli suoi più esecrandi, qualisono i Rei di violata Maenihil . non puoi riforger dal male, in cui stà ? Va illis qui in Via Cainabierune. Che Jude it. lei caduro ; e molto meno puoi far punto vuoi dunque tu di vantaggio ? Aleamus di bene : e nondimeno hai obbligazione cum fiducia ad chronum Gracia. Seil Prinancora firettiffima di far ciò, che tu da te cipe t'intimaffe, che qualor tu disperi del temi tu ? Vuoi sospettare che ricorren- iniquitas mea , quam ue veniam merear , do alla bontà del tuo Dio per diman- egli fdegnato e ti terrà , e ti tratterà dar che ti affilta , che ti ajuti , che ti da ribelle , scacciandoti eternamente conceda ciò che ti fa di mestieri assin dal suo cospetto , cercheresti tu altro a di ubbidirgli , non habbia ad esaudirti op liperare in lui ? Eperchè cerchi altro dun portunamente? Se in un talcaso non sos que rispetto a Dio ? Ha egli sos mai se Dio dispossissimo ad esaudirti, dunque dal Cielo mancato di sede a nluno? Respieite fili nationes hominum , & feitote, quin be configli oltre alle tue forze . E vuoi nullus speravie in Domino, & confusus est . Eccli :: .... tu mai temer tanto di un Dio si buono? E perchè dunque sperando vuoi tu effere il primo a reftar confuso ? Basta che perchè quantunque non fia Dio per altro tu fii di quelli che sperano . non presumotenuto di darci nulla, independentemen- no . E chi fono quei che prefumono ? Sote dalle sue Divine promesse, ( e però no quei, che pretendono di salvarsi senza sempre sia vero ch' egli ci da per Gra- satica. Odi come qui savella l'Appostolo, zia ciò che ci dà ) con tuttociò non può Adeamus cum fiducia ad thronum gratia , ut lasciare di darcelo , non solo in virtu del. misericordiam consequamer , & gratiam inle sue promesse medesime, ma de' co- veniamus in auxilio opportuno. Se il benefimandi, e de' configli, co' quali or ci zio ha da confistere tutto in auxilio opfiringe, or cissimola a ben servirso. Par- portuno, qualche cosa dunque habbiamo la dunque animosamente, eum siducia, e da operare noi pure dal canto nostro aschiedi a Dio il suo soccoso: ma quale; sin di salvarci, altrimenti non pretendequello ch'egli sa dover' esser l'opportuno : tebbest ajuto ,'cioè soccosso all'atto che Quello che limpotta , e però que-sto auch'e quello chet u gli has s'empre da zion dall' opera . E quelta non i dà aniuchiedere istantemente : Ade,mus eum fidu- no : Oporenie Christum pati, & ien intrare Luc. 24. eia ad thronum Gratie, ut mifericordiam con- in gloriam fuam. Nel relto, qualor da Dio fequamur, & gratiam inveniamus in auxilio veramente tu vogli ajuto, e non efenopporeuno. Non solamente in tempore oppor- zione, mira quant' alto hai da spiccare rune, qual'è quel della vita, in cui folo è il tuo volo fu l'ale della speranza ! Hai aperto il tribunale di Grazia: Ecce nune da dire a Dio, che senza dubbio tu mmpus acceptabile; ma parimente in auxilio vuoi sperare in esso, perch' esso così apportano; petche non qualunque ajuto sia t'impone: Ma che quando anche essi la-

ıv.

fcialle d'importelo, su nondimeno vorre- Il primo fi fa con abbandonare per Criffo fti fegustar come prima a sperare in lui , per ogni proprio havere : il fecondo, con riquella fola stima, che fai della sua bontà . Quello è trattarlo da quel Signore ch' egli e , benigno sopra ogni credere : Eciam fi occiderie me, in ipso sperabo; così has da dire ancora tu per trattarlo com' egli merita : ma por dimostrare che non vuoi frattanto lasciar ne anche tu di ope-144 U.41 fubito da foggiugnere : Perumsamen wias mens in confection eins arguam; & ipfe evis Salvator ment .

#### XXIV.

Fidom poffide cum Amico in paupertage lins, us & in bonis illins laterle. Eccl. 12. 18.

Onfidera, che fin tanto ch' uno è felice, non puòdifernere i veri Ami ci da i falfi perché si gli uni , come gli altri pli flanno egnalmente attorno per fargli offequio . A volerli dicernere , gli è neceffario, quantunque a fuo grave cofto , cambiar fortuna , col divenire , quand' egli men fe l credea , di felice mifero . bealite . In malicia illino , Amicus agnicus oft . Figurati pertanto, che questa sia tra le principali cagnosi, per le quali il Re del-la Gloria, se così è lecito dire, osa camgià già in procinto di nascere in una stalla. nie illinelareris.

> sum Amico in parpereure illiur . Vaol diec in bonisillius laterir. amare di sopporture con esto una fimile Confidera, qualifaramo queste ricchez. III. poverrà, e vuol dire amaz di foccorrerla . ze, di cui Gesti ti farà finalmente degno .

n.

tenerlo bensi, ma per dispensarlo ad ora ad ora tra'poveri piamente. Tu crederai che per ventura il secondo a lui fia più caro: giacche con tanta espressione egli giunfe a dire : Qued uni ex minimis meis freiflis , mihi feeiflis . Ma t'inganni affai . Gli è più caro il primo . L' amore ch' hanno a' lor comodi, e quello che a molti affascina l'intelletto, e che faloro parere più lodevole cofa, più falutare, più faggia, il fovvenire alla povertà del Signore, che il fopportaria. Non è così . Chi pare a te preferito nell' Evangelio : un Zaccheo divenuto Limofiniere , anche fplendidiffimo : o un Pietro, o un Giacomo , o un Giovanni , o un Andrea , che milla al Mondo poficiendo più d'una barca , ab-bandonarono quellancora per Dio ? Quefli , con lasciar poco , arrivarone a confe-guire l'Appostolato ; e quegli , con donar moito, mon vi arrivò; ma , come notò San Girolamo , fi reftò nella fua flatura pufilla, ancor dappoi ch' egli hebbe accol-to in cafa propia il Signore, ed alimentatolo . Tanto più stimasi chi mendiea con Cristo, che chi sovviene per Cristo qualonque turba anche ampliffima di Mendici . Nè è maraviglia . Il primo petifce unitamente con Crifto le fue miferie, il fecondo le compatifice . E che pare a te? Ti par' atto forle di mesito più eminente il compatire bia force , e dal più alto della fua maesta è le miserie del prossimo , che il patiele ? Non così mostrò di stimare il Demonio Viiol porre in chiaro la fedeltà di chi ftello, il qual fi rife di Giobbe, come di Fama. O quantidi quegli iteffiche l' ade-zavano, finché con mano liberale egli at-scie a verfar telori fu i Popoli dal fuo a un ricetto a i Por d'opni fuo palaz-cele a verfar telori fu i Popoli dal fuo a un ricetto a i Poveri . Allor I alcib di Trono; nel vederlo era giacer fopra una fiatare contro di lui , quando mirò, che mangiatoja, nudo, gelato, gemente, lo cadutogli a Terra ogni fuo palazzo, fi filegneranno di modo, che arriveranno a contentava dinon truovar tuttavia nell' algiurare di non conoscerlo! Tu che farai > tasua povestà chi lo ricestasse . Non voles Ti par di effere ben rifoluto di affifter- dunque ancorasu lufingarzi con darzi acregli, di aderirgli in untale stato di povertà dere che sia meglio per se, spendere il tuo fin'eftrema > Beato te fe 'l farai . Puoi te- fantamence, che fpropiartene, per feguir nere per ferme, she quando un di egli ar nudo tu pure il tuo nudo Crifto. Ma che ziva a rimetterfifu quel foglio dond' era ferebbe le un non fapeffi far ne l'uno ne à fcelo, niuno premierà nella propizia for l'altro ; e nè si spropiassi del suo per pamina più lasgamente , che chi mon lo tir con Cristo, e ne men lo spendeffs, coabbandonò nell' avverfa . Fidom poffido me và speso , per compatisto > Sicuraenm Amice in paupertare illiur, ur & im be- mente non potrai punto anelare alle fue ricchezze , se niuna sede gli havrai voluta Contitera , che vuol d're effer fedele a attenere nella fua gran povertà : Fidem Gesti net fuo itato povero : Fidem pofide pofide cum Amice in paspersase illine, uz &

fam on the Committee

fe tu gli farzi flato amico fedele in quella povertà ch' ora intende di professare . Non fi può dubitar che faranno doppie, e' temporali , ed eterne . Perchè o tu gli fii fato fedele in una tale povertà . con foccorrerla umanamente ; o gli fii stato fedele con sopportarla, non solamente ti donerà il Paradifo, ma ti darà fu la Terra ancora quel centuplo che ha promeflo con debita proporzione , e a chi havrà ripartite le fue fostanze con effo lui , e a chi le havrà rinunziate . Contuttociò par che fingolarmente egli habbia in questo luogo voluto intendere delle eterne . Che però non ha detto femplicemente : Fidem pofide cum Amico in properence illius , & de benis illius diceris; ma di più ha detto, ne o in bonis illins lererie. Chi non conosce però, che se in tali beni hai da porre la tua allegrezza, convien the fit già pervenuto colà dove fono ftabiliti ? Anima ejus in benis demerabitur . E che allegrezza vuoi tu mai porre effo i tuoi beni che nulla vagliono; ed nomini fu promeffa, fu profetata, o fu arario donare i fuoi, che fono di valore meme ell'apparve fvelatamente: Apparuir. la sua povertà ad un Principe , qual'e Crifo : Se tu farai faro fedele a un Re della ro l'amor di Crifto verfo di te, niente ap-Terra dicaduto in baffa fortuna, che ti potrà mai donare, quando egli torni a ricuperase il fuo Regno ? Al più ti donerà qualche piccola parte d'effo . Ma fe tu farai flato fedele a Crifto, ti fara feco godere l suo Regno intero. Che però nè menti fi dice : Fidem poffide cum Amico in pauperpare illine, me de de bonis illine lacerie, fi dice in bonis: perche fi sappia che il suo Re-gno medesimo sarà altresi tutto tno, co-

sne le tu ne fusi erede congiunto . In sem pore pribulationis illing permane illifidelts, me Lent. 12.09 & in baredirare illim cobares fir . Eccotelo qui dette chiare .

XXV.

La Solennità del Santo Narale :

Apparnis gracia Dei Salvatoris noftrif omnibus bominibus , orudiens nos , us abnogantes impierarom, & facularia defideria, fobrit, Ginfte, & pil vivamus in hor facule: expellanter bentam from , & adventum gloria magni Dei , & Salvaseria nostri lesu Christi . Tit.2.23.

Onfidera, che la grazia, di cui qui par-Jafie l'amore sviscerato di Cristo verfo di noi, amore che da noi fenza dubbio non fu meritaro mai , e però fu tutto gratuito, gracia. Ora questo amore su nel figliuolo di Dio sempre il medessimo : chi no'l fa? Ma non fempre apparve . Apparve fingolariffimo in questo giorno, nel qual egli per noftro prò giunte a farfi veder fu l'anno, veftito di umana carne, nudo, in quei beni, i quali fono ogni poce fog-getti a perderfi , come fono i beni ter-eni } in quelli folamente hai da porla print / in quelli instantina.

pri verità, che non il perdono mai, e diriqui l'Appoliole, dove dice: Appendia tali fono gii etemi. Ma qui firattamio, pravia Dei Sintantivi sophii. Finnza quell'a mira che cambio inclimabile è quello! gratis in truta in Celei Dominio in Carlo Tunel foccorrere la povertà di Signo. infrintivi finata in Celei Dominio in Carlo Fadi fi. e proportati, savari dontati ad di Celei in Terra. E perio e fido carlo in Terra. Perio in Terra. Perio di Terra. egli nel simunerartene, ti dovrà per con- adombrata fotto varie figure , oggi finalinfinito. Ma ciò vuol dire effer fedele nel- Che farebbe per tanto, fe in questo giorno medefimo, nel quale apparve si chiaparifie l'amor ruo verso di Cristo > Ma l' amore apparisce in un modo folo . Apparifce nell'opere : In hos cognovimus Chari- [0.3. 6.

eacem Dei , queniam ille animam fuam pro mobis pofmir. Confidera , come si affermiche questo amore di Dio nostro Salvadore apparve a gli uomini tutti, omnibus hominibus, mentre tanti no'l conobbero, e tanti non lo conofcono ne pur oggi. La ragion'è, perche egli dalla fua parte non tralafciò di darfia conoscere. Il Sole apparisce a tutti su l'orizzonte. Se però molti chindono a lui le finefire, per questo fi può dis che non apparifea a quelti medefimi, come agli altri, che non le chiudono ? Apparais graria Dei Salvareris Rectal on thus benefit in perché apparair de Rinfrandes emmes. Veto è, che fe questo cost bel Sole appare ad illustrar tutti , non p. tò tutti illustrò. E però havendo? Appostolo detto : Apparair gracia Dei Sal-

la colpa è tua.

11 10.

varoru nofiri emnibus hominibus , foggiunfe ] fedeltà , fecondo ciò , che notano qui i enim judicium, quia lux venit in mundum, & di quegli antichi Dii falfi, che non falvavano : Rogant Deum non falvantem . Se a

Confidera, come questi esempi, che ti die Cristo dall' ora del suo natale fino alla L.L. morte, firiducono a riordinarte in ordine a te fleffo, in ordine al profiimo, e in ordine a Dio. E però in ordine a te ti ha infegnato Cristo a vivere fobriamente, fobrià, cioè con misura; ficchè tu per lo meno non condescenda alle tue voglie senza riguardo, ma le moderi, fecondo la temperanza, in tutte le cofe . In ordine al proffimo, ti ha infegnato a vivere giuftamente, julti, cioè secondo le regole della ragione, la qual vuole che ti diporti verso del proffimo, come amerefti, ch'egli fi diportaffe verso di te. E in ordine a Dio ti ha infegnato a vivere piamente, piò, cioè da figlinolo offequiolo. Mira quanto bene Critto adempi tutto ciò da che nacque, finchè morr, e di poi rifletti a te stesso, ed in

empj , com'egli fece: Sicus lilium inter /pi MAS. Confidera, come a vivere in questa forma fobricad to , justo ad proximum , pic ad Deum, maffinamente in un fecolo si corrotto, in her facule, due fono gl'impedimenti principali. L'uno viene dall'in- Quel di ti apparira quel Dio grande ch'egh fine i detrami flotti, e l'altro fono i defi-ll' Appoftolo il titolo di Dio grande: Maeni de I sfrenati . E però ti premette l'Appo- Dei . Videbune filium hominis venientem in thata, che prima d'ogni cola bilogna rine- nubibus, cum virtute magna, de majeflate. g r quetti congiunramente : Abnegantes E così tu vediche nel primo avvento egli impietatem , & lacularia defideria , fobrit , e detto fimile alla rugiada : Rorate Cadi de-Griefle, Greit vivamus in bec faculo. L'in- fuper, e nel fecondo al folgore: Sient ful-

faculo. Ma questo appunto è ciò che pre-

tele inlegnarti Crifto: a vivere fobrse tra i

fibito : erudiens nos: non erudiens omnes , Dottori , e l'impietà maffima : e però quema erudienener , perchè non tutti accetta. Ita si dee rinegare in primo luogo, fottorono una tal luce di erudimento : Hor eff mettendo l'intelletto umilmente a tuttociò che insegna la sede . E ciò è rinegare i detdilexerine beminer magie renebras quam in tami ftorti : Abneganes impiecacem . La cem. Quelle Bumbino, che tu miri oggi fu! concupifcenza madre di appetiti disordinatieno . viene ad illuminarti . Ma fe tu non ti , è quella , che tolta ancora l'infedeltà . ti curi di effere illuminato, avverti bene , rimane ad indurci al male, mercè la corche da lui ciò non resta. O' che raggi dive fruttela della natura: e però questa debbest rità cell'attende a d'fondere d'ogni intor- rinegare in fecondo luogo: Es facularia dero! Tanti fono quelti raggi, quanti fono fideria. Quefti appetiti poi fi chiamano degli esempi che nato appena ti mette dinan- fideri secolareschi , seularia, perchè sono zi a gli occhi, perefferti non fol Dio, ma di cofe che paffano in un col fecolo, in cui Dio Salvadore, Dens Salvasor, a differenza | viviamo, di cofe temporali, di cofe transitorie, di cofe che al più lungo in un fecolo hanno a finire . E pur tu vivi tanto ad effe quetti raggi non fiffi tu petò attenti i guardi , attaccato, che per esse sprezzi l'eterne è O'che cecità / Non possono questi appetiti, se sono affai fregolati : non dare a scorgere, che molto in te resta ancora d' infedeltà . Quefta è quella che ti suborna :

Impietas peccatores supplantat. Prov.11 6. Confidera, che ficcome da quella vira si fobria, si giuffa, si pia , che Crifto ti discende a insegnare sopra la Terra, ti ritarda affai l'infedeltà della mente ; ed ove quefta manchi, la concupifcenza almeno fcorretta; così ad effa per contrario ti conforta infinitamente il penfiero affiduo di quel-la beatitudine, che ti flà appareechiata nell'altravita. E però anche l'Appoftolo dice in fine : Expellances bearam fbem , er adventum gloria blagni Dei, & Salvatoris nofiri lefu Chrifti . Non dice expellances bengisudinem fperaram, ma bearam fpem, per dimostrarri quanto certa sia la speranza , la qual si fonda su le promesse divine; è tanun confonditi, le per contrario si male lo to certa, che la speranza del bene non fi adempi in te. Ti fcufi forfe con dire che diftingne in tal cafo, per dir così, dal bene tu vivi in un fecolo troppo iniquo ? In her sperato . Vero è che questa beatitudine non farà compita fino al di del giudizio > perche allora alla gloria dell'anima fi aglicenziofi, juffe tra gl'ingiusti , poè tra gli giugnerà quell'ancora del corpo; e però l' Appoltolo non dice folo Expellantes beatam (pem, ma agginnge; Es advensum gleria magni Dei , & Salvacoris noftri lefu Chrift . Quelto Dio che tu vedi ora in fasce vagir fu I fieno, pare un Dio piccolo, perch'egli è impiccolito. Maquel dinon parrà cost. telletto . l'altro vien dalla volontà . L'uno e in sestesso per verita , e però qui gli da Matten

OL11.7. meus pendebit ad redisum meum . No crede

ı.

re che questo secondo avvento debba essere come il primo. Il primo è stato di umiliazione per Crifto, il secondo sarà di glo- però l'Apostolo vuole che in rale stato intia : Adventum gloris magni Dei , & Salva- duant parientiam , e induant tutto quel di seris noftri tefu Chrifti. E però fe bramafti il primo, come indirizzato a tuo prò, molto più hai da bramare ancora il fecondo, conie quello ch' è indirizzato ad onor di Ctifto.

#### XXVI.

#### San Stefano Protomartire .

Induite vos ereo , ficus Eletti Dei , fantti, & delelli, vifcera mifericordia, benignicatem, humilitatem , modestiam , parientiam ; supportantes invicem , & donantes vobifmesiplis , li quis adversus aliquem habes querelam, ficut & Dominus donavis vobis , ita c 201 . Colof. 3.22.

Onfidera, come in questo luogo l' Appostolo intende di raccomandar l' efercizio di quelle virrà, le quali fanno più questo passo in te crescere più del ginsto, fingolarmente discernete tra feedle, i prede- perchè dirai; che non solo le viscere di miniati da'i eprobi. Però dice loro: Indui- fericordia, ma tutre l'altre virtà denumerate ves , fient Elelli Dei , fanili , dilelli, vi- te qui dall'Appostole , tono virtu, che fefeora missorier dia & c. Gli chiama eletti, per guono affai al temperamento naturale dell' la elezione di loro satta alla gloria; gli chia- uomo : ond' è , ch' essendo au di natura ma fanti, per la fantificazione fatta di lor cruda, aspra, altiera, impaziente, sensicon la grazia; e gli chiama diletti, per la tivissima, come puoi sperare di esser pre-dilezione mostrata loro da Dio nell'uno dessinato? Ti mancano troppo i segni di insieme, enell'altro di tali doni. Ora , co- ciò qui addotti . Ma tu rammentati, che metali, vuol' egli, che induanettutte quelle però appunto dice l'Appostolo con forma virtù, che qui vedi espresse. Ma per me- così oppottuna, indui se ves viscera miseglio intendere la loro disposizione, hai da recordia ere. Gli abiti, o di seta, o di sata, presupporte, che duesono glistati, in eni o di lana, che tu porti indosso, sono forse gli nomini pollono riguardarfi : uno è a restatidati dalla natura? No certamente . avversua. Seru gli guardi in quello della rando con l'industria agli ajuti, che Dio ti prosperità, quali sono, si verso gli altri ,sì dà, qual'autore dell'ordine naturale , sai crudi, e nell'esterno aspri. E però l'Appo que cooperando con l'industria agli ajuti, stolo vuole che verso gli aleri induane vi- che Dio ti da, qual'autore dell'ordine sofcera mifercerdia, e induant benignitatem . prannaturale, hai da provvedetti di quello , l'ifcera mifericordia, contro la durezza in- che fi ricerca a guarnire lo spitito, e ad orterna di cnote, benignieatem, contro l'af- narlo, più ancor del corpo . Saresti tu sorse prezza esterna del trattamento. E verso sè il primo: che di ciudo sia divenuto miseri-sogliono essere nell'interno vani, nell'estera cordioso, di aspro, benigno idi vano, umino fastofi, E però l'Appollolo vuole, che le ; di fastofo, modesto ; di rifentito, pa-

que exit ab Oriente, & paret ufque in Occiden- vetfo se, induant humilitatem . e induant tem , isa erit adventus filits heminis . Tu ch'hai modestiam . Humilitatem , contra l'orgoglio da fare fratranto? Hai da aspertare questo interiore, medestiam, contro il fasto cite-fecondo avvento con tanta sollecitudine, riore. Nello stato poi dell'avversità, coquanta è quella ch' egli fi merita : Populus munque tu guardi gli uomini , o gli guardi rispette a sè, o gli guardi rispette agli altri , vedrai ch' effi fogliono effere nell'interno impazienti, nell'efterno rifentiti. E più, ch'egli espone appresso in quelle patole, Supportantes invicem erc. Ond'e che qui pariencia fi oppone alla difficoltà della tolleranza interiore; fupporrantes invicem . con quello che segne appresso, si oppone alla facilità del rifentimento esteriore . E con ciò indirettamente l'Appoflolo fa vederti, come a differenza degli altri foglion procedere i predeffinati, in qualunque flato fien effi, o prospero, o avverso. Tu come scorgi in re stesso queste virtu qui rannoverate ? Riflettivi attentamente . Perciocche queste son quelle, che adduconfi come fegni di predestinazione più dichiarata : la compaffione , la benignità , la umiltà, la modestia , la pazienza, la remission delle osfese. E se questi mancano; dehe gran timore dev'effere dunque il tuo!

Confidera, come un timor tale può da quello della prosperità, l'altro è quel dell' Anzi ellati sece ignudo. E pure su coopeverso di se medesimi? Verso gli altri, ve- provvederti di quello, che si ricerca a guardrai, ch'esti fogliono effere, nell'interno nire il corpo, e ad ornarlo. Così pur dun-

HI.

IV.

niente ) Se ciò non potoffe farfi, non di [lui rimirato poc'anzi. E ciò dee fopra ogni quenti: perchè atti radi communemente diam falvos posfecie per lavacrum regeneratio. 1 Petritifarete.

wrebbe potuto egualmente dire : Induire fericordiatu pure afar qualche bene , o a dire miferieretie, affinche su sappia fino a ingiustamenter 61, che su vi puoi giugnere quali persone fina da stendere la tua dele sol che vogli: la grazia è pronta i ed ò zione, anche interna . Si ha Rendere in- beatote fe vi giugneral : acquisti un pegno per far bene , o bramario, altro motivo non Benei mifericerdes, queniam ipsi mifericerdiam dirimane che quello della miseria somma, in cui fi rierovano, fia di spirito, fia di corqualfifia d'lezione. Ci vogliono quelle vifcere, che fono chiamate qui di mifericordia. Quefte fon quelle viscere, che nel di d' oggirenderono si pierofo il gran Protomartire Santo Stefano verso quegl'ifteffi ribaldi, che il lapidavano. Sicuramente ad amar questi niun merito egli in loro vide . Più tofto ne vide molti, fufficientiffimi a difamarli, tanto effi verso lui fi mostrareno ingrati, lividi, licenziofi, arrabbiati . Mache > Devenonfarebb'egli sì facilmence potuto giugnere a forza d'altra specie di dilezione ( che su al pregare ardentemente per effi, anzi ad ifcufarli) giunfe a forza di un' alta misericordia . Le viscere di uefta non hanno limiti. Si ftendono a prò d'ognuno. E però tu non ti contentare di haver viscere di dilezione : aspira a quelle altresi di mifericordia. Quefte tra i fegni di predeftinazione vedi qui, che fi pengo-

rebbe danque l'Appollolo: Indiaire vas : cola commuovere ancorate. Però un fen-mentre dice Indiaire, parta egli dunque agl' i, comett confortal Appollolo: Siciat & ignuid. Procura tu di face quello che Christias dananti vobis , sin & vas . Il conpuoi , per vincere la natura con gli atti donsre le officie non fi a a forza di qualfi-iterati di quelle virtà, che fono a lei inte fia dilezione, te lo concedo , fi fa a forza di contrarie ; e con ciò poffederai tofto i fe-gni di quella predefinazione, che tu defi-to medefino giunfe Cristo, e vi giunfe con deri: perche il fare gli atti iterati delle vir- effo te. Quindi è che la redenzione del eù, akto non è, che il vestirsi appunto de- Mondo alla milericordia viene attribuita gli abiti . Che peufi tu che voglia dire l' nelle divine Scritture, più che a qualfivo-Appostolo quando dice: Induite ves vifcera glia altra specie di amor fincero: Per vifee. Luci. t. mifericordia ? de. Vuol dire : fate atti di ra mifercordia Dei nofiri , in quibus vifitavis Tit ! : quefte virtit, che io vi annovero, ma fre- nos eriene en alto, Secundum fuam mifericor-

non baftano a formar gli abiti: e così, fe a nie . Secundam mifericordiam fuam maenam voi lembra di non eller predeftinati, porta- regeneravie nos in frem vivam . Però le a tevi entravia come le voi fofte, e con ciò forza di mifericordia potè un Dio giugnere a veftirfi d' umana carne, e a morire per te Confidera, che come l'Appostolo difie: (per te dico ingrato) fu un duro tronco di Induire von vifera mifericerdia, così hafino agl'immeritevoli. Cifono alcuni, cui difalute il più chiaro, che haver fi posta ! Matth s.

XXVII.

#### San Giovanni Appollolo.

Numquid ad pracepeum suum eleusbieur Aquifa , & in ardnis poner nidum funm? Inpeeris manet , & in prarupsis Glieibus com mevacur, acque inacceffes rubibus . Inde concemplatur ofcam, & de longe ceu i eine pro-Spiciunt . Pulli ejus lambent fanguinem : & ubieumque eadaver fuerie , flatim adeft , Job 39.17.

Onfidera, come cueti gl' Interpreti In-A tendon qui misticamente per l'Aquila il vero contemplativo , paragonate all' Aquila per lo iftinto. E qual'è l'iftinto dell' Aquita? Volar'alto? Non folo ciò, ma goder de gioghi più ardui. Così è di lui. Più che và fu, rin vi ritruova di contentezza: In arduir pones nidum fuum . Non folo in alno in primo luogo : Induies por fiene Eletti pis , ma in arduis . Set fono i gradi della Dei fanti, et dilelli, vifeera mifericerdia, contemplazione. Il primo è nella femplice. E queste in primo luogo anche tu pro- ce immaginazione. Ed è quello in cui hoi contempliamo le creature visibili, ammi-Confidera , come quello che rende il rando la moltitudine d'effe, la varietà , Protomartire si pietofo verso i perserento la vaghezza, ed altre loro doti, che i

Ph. (p.). diamo Dio: Quam maguifana fua apra ma po, ed avvalorta: Ees Drus maguus, vinena Dumins ( camaia in Apisusiafusifis ), il fecon - (foissia maftems. I due primi gradi fi rife. 10b). 6. do è nella immaginazione siutata dalla ra-rificon alle cole femblis i fecon di alle in-gione; ed è quello, in cui non pur con-telligibili; i terzi alleine omprensibili. Epetempliamo le cose visibili al modo detto, rò i primi sono agevoli, i secondi alti, i terzi ma di più con la ragion ci ajutiamo ad in-vestigarne le doti occulte: il fine per cui tieri il suo nido. Perche lo spirito del confuron prodotre , la disposizione , la dif- templativo passa per li colli , posa su i ferenza , l'utilità , ed altre loro condi- monti, ma fa il suo nido su i gioghii la arduis zioni, le quali non appariscono al primo ponio nidum funo ; cioè in quelle verità si

acqua, ne tems, neut-scenti, nei osvoje, con le vangenia Giovanni, i a ragioni e percine templiamo quafi di rifieflo le propietà, niunoi finoi primi voli fisice più in fu. Gli della grazia quando afintica, delle inipi- fipico, dove altri gli fogliono terminare : razioni quando allignano, delle intelligen- la principio eras Perbum Dec. ze quando affilton, di Crifto quando porita al Mondo ogni bene; il che è farci noi ma non qualunque, gli vuol di faito: In di effe quali uno specchio: laserreraiumes. Perris mane; perchè il vero contemplativo

Deut-64

gionaurile, ma non contrate, che o Dipte mun investie na prifemu i magnus discuppris la Cei . Adai i finali, Dansina [foritation, e-juidici, d-puilitai, e-marcani folo è fopta la ragione, ma la calpella, e come tale continu quelle verità di fed e papartenensi alla Trinità delle persone di quanti di sun alla calpella, e vanta di sun alla calpella, e vanta di sun anticatione di suanzanza e inclinata a ricalcitare, e pure, illuminata et Dio, non solo non sono non tutto su coccasione di romani di suanzanza e inclinata a ricalcitare, e collo : Offinelemen seime in lation offire Rem. 3.1. vi ricalcitra, ma vi gode, più che nell'al- capifcono, gli deridono: Nes ausem pradi-tre, amando il vedetti vinta all'istesso tem- camus Christum Cruzifizum, Iudais quidom

non, se quali non appariscono al primo [seus aixim seus 3 cioè in quelle verità in tribe. quali con in sinta seu con anna con a seus con mantagaria mini. Il terzo è nella ragio- pette la fede, e or gode di vedere quanto ne situata dalla immaginizazione, e de jedi se nonformio alla ragione, or gode di quello, in cui dalle cole visibili ci follerative dever quanto a eccedano. Trin a facolaramo and intendere le immibili i sendificia seus, e ten mitimo si nobile, qual è quello dons- per a qualifals seni ministità e sendificiamente. La face, se Do si depui giamma di chiamo di Creavora, il che è facci morriero de la face, se Do si depui giamma di chiamo di Creavora, il che è facci morriero de face, se de la face, se de la face, se de la consecue delle excusario de la face, se de la face più giamma di chiamo di Creavora, il che è facci morriero delle excusario delle caracteri della consecue delle caracteri della consecue della consecue della consecue della caracteri della consecue della consecue della caracteri della caracteria del tà che miriamo a cagion d'efempio nell', tivi la maggior Aquila vien riputato l' acqua, ne i femi, nelle Stelle, nel Sole, con- Evangelista Giovanni, la ragion'è perchè

14 , & docebunt to , &c. Il quarto è nella ra- non si compiace semplicemente degli arcagione ajutata dalla ragione: ed è quello in ni rivelati a noi dalla fede, perche fono fucui la ragione, rimosso da sè più che può blimi assai. Se ne compiace perchè sono di l'uffizio de'fenfi, fi ferma a contemplare fede, cioè fodi, faldi, ficuri, ed incontrattale verità puramente spirituali : e quelle bili, Questa è la sublimità a lui più gradita : ch'ella intende . mira in se fole diretta- Munimonia faxorum fublimicas orus . Se non mente; quelle che non intende, deduce che i mifteri rivelati a noi dalla fede ven-16.1). da altre fimili ch' ella intende i come per gono ripartiti in due classi : alcuni appar-esempio, dal diletto che danno le scienze tengono alla Divinità del Signore, altri Eccl. 176, smane, deduce quel che darà la vision all'Umanità. E però vedi ancora che di beatifica : Croavio illis feinatiam fairitus due forti fon quelle pietre eccellissime, tra Il quinto è fopra la ragione , ma non l'è le quali l'Aquila fa il suo foggiorno più caavverso. Ed è quello in cui contemplia- ro. Alcune sono inaccessibili per l'altezza mo quelle verità, che la ragione non può altre inacceffibili, non folo per l'altezza, interamente raggiugnere da se stessa , ma ma per lo dirupamento : In prasupsis silicinon ha però difficoltà di approvare quan- bus commorarur, e inaccoffirmibius. Nelle 1063::14-do fieno a lei rivelate, anzi fe ne appa- rupi inaccoffibili fono figurati i mifterj ga . E tali sono la semplicità dell' essen- della Divinità, i quali, è ver che atterriscoza divina, l'immensi:à, l'infinità, ed al- no per l'altezza gl'intelletti de'men sedetre prerogative di effa , superiori alla ra- li: ma se non si capiscono , almen si mirano : gion naturale, ma non contrarie, che ci Digne eum invenire nen poffumus : magnus

16.2 31.

HI.

IV.

scandalum, Gentibus autem fluititiam. Il come ha occhi a mirare anche da lontano vero Contemplativo, immitando l'Aqui, le miferie de peccatori non folo morti a vero Contemporary immension rapide. Dio , ma marciti nel loro visi : De long licibus, e in interesti rapidus. Vero è che le distinui professiona ; così dimolato dal prima il fa in prasputi filiami, preche pie grande zelo ch' egli ha quasi da fame acuma fi trastiene affai ne' mifterj deli'Umanipaffa aquei della Divinità. Ma in progref- fuerit, flatim adeft . Quelto è far da Aquila nel colmo de' fnoi splendori : In praruptis siitibus ha riparo da venti, dalle tempefte, da i turbini, dalle piogge, qualor fi abbiij. Etu a tuo profitto anche impara, chelene misteri della Divinità emuli quasi i Beati in vedere Dio, ne' mifteri dell'Umanità ti ripari fingolarmente dalle burrafche, a cui d'improvviso son sottoposte sui loro gioghi anche i' Aquile . Vengono i tempi di desolazioni, di triftezze, di tedi, di traversie. Allor ch'hai da fare ? Vola trà le piaghe di Crifto per te fquarciato : Ingredie- flatim adeft . tur friffuras petrarum, & in tavernas faxerum,

Confidera, che l' Aquila commorasur in inacreffit rupibus , per non haver là fu dalla contemplazione all' azione , e dall' moleftia dagli uomini ; e semmerasur in prarupris filicibut, per non haverla ne meno dagli animali , maffimamente voraci , con cui mal volentieri ella sa contratto fen- cipio alla folitudine , al filenzio , ed alla 22 grave necessità . E questi due emolumenti riporterai parimente tu , dimorando all'ufanza di Aquila, ora in inacceffir ru- non mai lauto . Però fi dice : Pulli eine pibus , ora in praruptis filicibus . Quando lambens sanguinem. Non è poco che quevuoi ssuegire la conversazione degli uo- sti comincino su'principi, ad avvezzare il mini a te molesta, và fis le rupi , mettiti a palato a quel gran diletto, che porta un' contemplare i gaudi ineffabili di chi ffa anima cavata fuor dei peccato a dispetto mirando la faccia di Dio svelato, e sde- di Satanasso. Verrà poi tempo in cui dal gneral tutto il conforzio di quei ch'hai la lambire il fangue pafferanno a trovarfene sciati al baffo: Noftra autem conversatio in tutti intrifi il petto, e le penne, tanto fa-Calireft. Quando vuol sfuggir le persecu- rà flata fiera la caccia, ch'havranno fatta zioni de'diavoli a te infidiofi, và tra dirupi, fprezzato, deforme, fcarnificato, perchè

à facie fermidinit Domini .

ufcirne , quando fi tratti di poter cavare mas ponere. Gl'invitava qual' Aquila genequalche anima dal peccato. Anzi quefto è rofa a lambire il fangue , almeno col dequel cibo , dieni fi nutre · Efra lufterum , fiderio. eft tonverfio Peetatorum - San Gregorio in hunt locum, Però fin da' gioghi fommiegli tendon qui i Sacri Interpreti unitamente il lo rimira: lade contemplatur eftam , e lic- Contemplativo ; così pur' offervano che

tiffima , và con volo rapido , e retto , tà; ed indi in inacroffis rupibus , perche poi anche a farne preda : Vbisumque sadaver so di tempo, passa dagli uni a gli altri, e eccelsa: pensar non solo alla Contempla-dagli altri a gli uni, come sa l'Aquila adul- zion, ina alla caccia. E cosi se anch'egli ta, trovando in tutti una pietra egualmen- l' Evangelista Giovanni in sì vari modi . te ferma, ove dimorare : In inacreffis rupi- Però fe lo ammiri, quando lo scorgi fu la but ha ella libero il campo a mirare il Sole cima de'monti fiffare i guardi nella rota del Sole qual'Aquila folitaria, non meno il devi ammirare, quando lo scorgi di età decrepita precipitarfi giù per burroni , e perbalze, non ad altro fine, che di arrivare un Giovane scapestrato, e di guada-gnarlo, qual' Aquila predatrice : sinu A-quila velans ad escam. Questa è la bella vita , lavita mifta, unire insieme la Contemplativa, e l'Attiva . E quefta è la vita di Aquila: In arduis penis nidum fuum , c con tutto ciò ubicumque tadaver fuerit ,

Confidera, che ciò non è nel vero di semplici principianti . E però se il Contemplativo già adulto va come l' Aquila azione alla contemplazione, non però ciò permette egli al pari di fubito tra fuoi allievi . Quelli sa che più fieno dati da prinorazione; e delia caccia fa bensi loro ad ora ad ora affaporar qualche faggio, ma per torre dall'ugne dei Demonj il cadaveinternati ne'mifterj di Crifto povero , di- ro più fetente, che dall' alto miraffero andar dannato . Ma fin che questo tempo allor'e quando i diavoll hanno meno ardi-mento di avvicinaritii. Confidera, che il vero Contemplativo non si lascia rapir di modo dal diletto ch' Queniam ille animam suam pro nobis posait, egli hanella solitudine, che non pensi ad dicevaegli, debemus en nes pro fratribus ant. 10:4

> Confidera, che ficcome per Aquila in-2:12

If (\$44.

Anoc.12.

Pf. 14.6.

alla contemplazione niuno può venire elevato per via di leggi : Numquid ad praceprum tuum elevabitur Aquila ? Convien che Dio da sè folo ci innalzi a tanto : Sufollam te super alzitudines terra. Verran de' giorni, in cui l'Aquila anch' ella è lassa, nè sente in sè più virtù, nè vigore a fuoi voli soliti. E petò allor che dee fare ? Deve aspettare umilmente il precetto del suo Signor, che la ravvalori. E se frattanto non può volar sino a i gioghi, si fermi a i monti. E se non può arrivar fino a i monti , non passi i colli : giacchè Dio vuole che ancora l' Aquila intenda, che s' ella nella contemplazione ha due ale per altro sì poderose, quali sono la cognizione, e l' amore, non le hadase : Data funt mulieri ale due Aquile magne , ue volarer in deferium . Ne dire che de' Giufti , i quali specialmente confidano molto in Dio, qui sperant in Domino , si trova scritto , che assument pennas ficut Aquila ; perch'è vero che assument, ma assument quando faranno loro offerte da Dio . E con ciò si vuole indicare la differenza tra quegli, che confidano molto in Dio, e color che confidano, quando potranno fare un giorno da Aquile, affecondando i voli alti a cui Dio gl' invita, sì con la cognizione, sì con l'amore: non vorranno per pufillanimità, per paura, o per affetto a i loro metodi antichi, restare al allo, come fanno coloro che non confidano . Nel rimanente se affument pennas : ficut Aquila per fe fteffi tutti quei che fperant in Domino, non però le potranno cucir su le spalle a gli altri : Assument sibi , non assument aliis. E però aquello, ch'è dono, è necessario aspettar l'offerta divina, anche manifelta, innanzi di passare ad esercitarlo. E quantunque a Dio, ciò ch' è dono, si possa talvolta chiedere onestamente, contuttociò nelle Scritture si ritrova bensì chi habbia chieste a Dio ale di Colomba: Quisdabie mihipennas ficut Columba , & volabo , & requie-(cam ? ma chi habbia chieste ale di Aqui la, non si trova. Perchè alla Colomba l' ale sue così rapide sono date per rifugdominarla.

XXVIII.

I Santi Innocenti.

Ecce, quibus non erat judicium, ut biberent calicem, bibentes bibent, & tu quasi innocens relinqueris? Non eris innocens, fed bibens bibes . Jer. 49. 12.

Onsidera, quanto sei dilicato, se ti J spaventi a quel poco di traversie, e di travagli, che Dio ti manda per darti il Cielo ! Questi Bambini innocenti, per conseguirlo, hebbero, appena nati, a sofferire una crudelissima morte, scannati, e stracassati su gli occhi delle loro madri. E tu il pretendi per nulla? O' quanto t'inganni ! Ecce, quibus non erat judicium, ut biberent calicem, bibentes bibent, & zu quafi innocens relinqueris? Non eris innocens, fed bibens bibes. Dice quibus non erae judicium, perchè ficcome que Bambini non erano dotati ancor di giudizio, così non folo non erano capaci ancora di una tal pena, manè pur di processo, tanto era indubitata la loro innocenza. E pur'essi bevvero quegli che non confidano; perciocchè il calice, quasi rei, e quasi rei fin di morte: che però tutto lo bevvero fino al fondo, bibentes biberunt . E tu che fei reo, ti lamenti, se a te tocca di beverne alcune stille? Attendi pur'ora a pigliarti ogni tuo piacere, a ridere, a scherzare, a saltare, ad iscapricciarti. Quel che non patisci di quà, patirai di là: Gande, & latare filia Edom, Thrant. que habitas in terra Hus: ad te quoque perveniet calix ; inebriaberis , atque nudaberis . Inebriaberis, di tutte quelle amarezze, di cui non vuoi pruovare al presente nè pure un forfo: Nudaberie, di tutte quelle o delizie, o glorie, o grandezze, ch' ora si uni-

scono a farti lieto. Considera, che per calice s'intende quì la Giustizia vindicativa, conforme a quello Calix in manu Dominivini meri , plenus mix- 11/747. 10, e però nota ben le sue qualità. E'calice, Calix, perchè tal Giustizia è usata da Dio a mifura, cioè fecondo la quantità, o la qualità de i delitti , ch'hanno a punirfi . Porum pfine 6 dabis nobis in lacrymis in menfura. Edi vino puro, vini meri, perchè come il vino puro ha possanza di abbattere talmente le gire alla regione dell'aria, tanto che le puro ha possanza di abbattere talmente le basti a salvarsi: all'Aquila sono date per sorze all'uomo, ch'egli già non resta più nulla padron di sè, nè quanto all'interno, nè quanto all'esterno; così l'ha pure la Giustizia divina. Ond'è, che dall'umana può l' uomo bene spesso difendersi, sottrarfi, schermirfi, come chi si ritrova di

fana mente : ma dalla divina non può . | centiad Erode? Così puoi penfare che pa-Conviene che in poter d'essa abbandonisi come un'ebro : Sume Calicem vini furoris huius de manu mea, es propinabis de illo cun-Dis gentibus, ad quas ego mittam te: & bibent, & turbabuntur, & infanient à facie gladii, quem ego micram inter eos . E di vino puro, ma non però d'una forte, vini meri plenus mixto: perchè la giustizia Divina non è legata dalle leggi ad un folo o femplice genere disupplizio, com' è l'umana; è mistadi molti: Ignis, & fulphur , & fpiritus procellarum, pars Calicis corum. E in mano del Signore, in manu Domini, perchè a lui stà di esercitar quando più gli piace unatal giustizia: non v'è per lui tempo determinato, nè luogo, come per li Giudici umani: fa ciò che vuole : Inclinavis ex hoe in hoe; e per quanto a molti ne dia, femore n'ha per tutti: Verumeamen fax ejus

bentes bibetis.

cofa l'efferetalora, o perfeguitato, o punito, benchè innocente, che ardisci dire, che men ti lamenteresti se fussi reo . per rabbiadi vederfi a poco a poco morir mangiato da vermi, tentò di toglierfi la detto già tutto ciò che ci potea dire: Vervita da se medesimo con un coltello, che berlo come i bambini uccifi da Erode ? 11 fommo male il quale ha da temerfi al Mon- mente diffe il Signore al suo Popolo, pardo, non è la pena, è la colpa; ond'èche Dio, perchè fi eviti la colpa, intima la tanti modi, tutto era indirizzato a prenunquesta, che questa senza di quella > Non innocente. Verrà tempo, in cui saprà sa combattere, &c. quegliassari stessi erano

rimente succeda nel caso tuo: Ecce quli de Ilifi ta. manu tua calicem foperis, fundum calicis indignationis mea : non adjicies us bibas illum ulerà . Es ponam illum in manu corum , qui te humiliaverunt .

#### XXIX.

Multifariam, multifque modis olim Deue loquens Patribus in Prophetis, noviffime diebus iftis locusus est nobis in filio, quem con-Rituitharedem univerforum , per quem fecit er facula . Heb. I. I.

L.

Onfidera, come ti può sembrar maraviglia, che nella legge nuova fi pratichi tanto diversamente da ciò , che si costumò nella vecchia. Nella vecchia, non solamente era lecito, ma lodato, voler da non est exinaniea. Eturicuserai di bere un Dio per via soprannaturale ricevere le riftal calice quella volta, che il tuo Signor poste sopra di ciò, che si doveva operare: nella vita presente lo porga a te ? Guarda Domine Deue: undescire possum, cre. tanto bene; perchè se l'hanno abere anche gl' che venivano bene spesso ripresi coloro . innocenti . fol perchè discendono dalla che il trascuravano: Os Domini non interroflirpe infetta di Adamo, molto più l'han gaverunt, Os meum non interrogafiis. Si an- 12691no a bere i peccatori, cioè colore che fo- davano a bellostudio a ritrovare : Profeti 1630.2. no carichi di tante colpe personali da lor percose minime, e a dimandargli: Venire, commeffe : Bibene omnes peccatores terra . G camus ad Videntem : ne folamente fi po- 12es 9 9-E come dunque vuoi tu folo fra tanti an- tevano allora ricercare pronoficamenti . Be come dunque von the foot a value and a tuo marcio dispetto ; Cumque noluerine ac- ni, feve in excelfum fuprà. Ora all' opposito cipere calicem de manu eun ut bibane , dices non fi può nulla di ciò : Iudei figna petunt , 1.Cotic : ad eos : Hac dicit Dominus exercituum : bi- Chi lo facesse , non solamente non farebbe Iodato tra' Criftiani, ma biasimato: eniu-Confidera, come a te fembra sì dura na cofa fi approva più, che raccomandare a Dio bensì sutte quelle opere, che imprendiamo, ma non volerne innanzi tempo sapere da lui l'evento . Può ciò sem-Ma non è ciò un'error fommo? Dunque bratti ammirabile, non te'l nego; ma quevorresti tu bere il Calice della giustizia Di- sto nasce, perchè tu non finisci ancora d'invina, più tosto come un' Erode, il quale tendere quanto bene Iddio ci habbia fatto in donarci Cristo. Dandoci questo, ci ha bum breviatum fecit Dominus fuper terram . Rom.9 :8 Ela ragion' è, perche tutto ciò che anticalandogli tante volte ne' fuoi Profeti, ed in pena. E tu più tosto vorresti quella con ziar Cristo: Finislegis Christus ad justiciam omni credenci . E benchè desse egli bene far così, lascia che Dio pur permetta, che spessioni fonte sopra altri affari, quali era-tu quì sii e perseguitato, e punito, benchè no se si dovesse camminare, se si dovesse re a te pure la tua ragione. Vedi come tutti figura di ciò che dovea poi farsi da il calice passò in pochi anni da gl' inno Cristo, o da' suoi seguaci: Omnia in Cor o

HI.

figura eminepéans illir. E però era giulto [a, mentie non rieonofei l'inclimabile richiedere a Dio la forma cetta, patente, benefaio che Dio ti ha fatto, nel far-precifa di unto ciò che fi doveya efeguire, it nafere non elim, ma diebas illir. bis in Filio ; e però , effendo finite già le figure, non altro resta che contemplare il figurato medefimo , udire ciò ch' egli difle venendo al Mondo, e vedere com' egli fi diportò . Facendo quefto, noi faprem come ci dobbiam contenere in qua-lunque opera nostra . E però a qual fine stare ora ricercar' altro ? Chi ha in-nanzi l' Originale , non ha più bisogno d'interrogare il Maestro, per udir come ha da regolarsi ne tratti del suo pennello : balta che guardi l'Originale , e lo

Confidera, posto ciò, quanto fia il van-II. gaggio de'tempi nostri su quegli antichi : Olim , cioè nell'antica legge, il Signore parlò bensì, ma parlò solamente ad alcu- laudevole. Anzi per veder Cristo, altro ni pochi: Parribur, cioè al folo Popolo modo ora non v'e più, che morire . E Ebreo . In questi tempi , diebus iftis, egli ha parlato a quel Popolo, e a tutti gli altri: Palam apparui eis , qui me non interrogabant.

Rom 10:0 Printer of the period volta non parlerà più: ond'è, che se prima una legge sopravveniva all'altra come per vaghezza di pensare a Dio puro, diadi impersetta, un'vaticino all'altro, ed un'i Roglie per sempre l'animo dalla considea. 101910

Ma tib.1 tem dies vehis, Gre. E dove quegli parlava- Dio velato . Non fappiam noi che in de'Servi, che mai non fon del fegrero infor-mati appieno: Servus mefeis qual faisas De-cercar più ? La Divinità è canto in effo fonts: 15-minus esus; gell ha parfato con chiarezza adattata più alla fiacchezza degli occhi

Manua dell' Asima.

perchè nessuno potea saper, se non Dio, cui sam noi, si que sons se santiente de come si havesse aregolar la sigura, assinche sonermus. Non hai tu dunque da voler su non susse discorde dal sigurare o. Ora il altro al presente, che tener gli occhi, figurato è comparso: Multifariam, mul- e gli orecchi rivolti in Cristo. Osserva zifque medis elim Dene lequens Paeribus in lui, per imparare com' egli si diportò; Propheris, noviffime diebus ifis loeurus eft no- odi lui , per intender ciò ch'egli diffe : ed ò quanto a un tratto saprai di ciò che t' importa in prò dell' anima tua ! In prò del corpo, non ti curare di voler più saper nulla , come usavast anticamente . Perchè se a Giudei molte cose eran lodevoli in questo genere di confervarfi la loro vita caduca, era per l'aspettazione in cui stavano ad ora ad ora di giugnere a veder Crifto . Però morendo un' Ezechia piangea tanto con dir tra sè : Quefevi refiduum annorum meorum : dine : 16:10:11. Non videbo Dominum Deum in terra viventium. E però giunto a vederlo, disse Simeone : Nune dimittis Servam tuum Demine, &c. quia viderune seuli mei falura-re suum . Ora è cellato questo rispetto

però poco del tuo corpo devi effere già follecito : penfa all'anima, e intorno questa quanto vuoi saper, saprai subiro in ricercarne, non i Servi più del tuo Principe.

vero all'altro; ora nella legge Evangelica è razione di quello, che fece Crifto. Quedetto il tutto con perfezione : Confumma. Ro in Terra ha da ellere il noltro oracoeum eff. Olim il Signore parlò a' Servi per lo, in ogni affare, in ogni andamento : Hie bocca di Servi, in Prophetis Ora, diebus eft Filine mens dilettue, in que mib bene cemiffie, ha parlato a Servi per bocca di fuo placui: ipfum audire . Adunque come può Figliuolo, locueus off in filio. Che però 1 mai venir tempo, in cui non fi debba più Profeti parlavano appunto da Servi , con trartar turto con efin lui a Il trattare a facdire ogni tratto : Hor diere Dominus , &c. 'cia a faccia con Dio fvelaro , ci fi ferba in Il Figliuolo ha parlato da Padrone. Ego an- Cielo: in Terra ci fi impone il trattare con no oscuramente come appunto è proprio : Cristo, inhabitat omnis planitudo divinita- Col 1. 10. ammirabile , come appunto chi , qual fi- nostri , quanto meno ell'e solgorante . Da gliuolo, possiede il titto: Vnigeniens, qui lui dunque come nomo, apprendi tu se li inmitare i mi quegli esempi, ch' hai da immitare i mi gnore parlo multifarim, multifarim mostis: lui come Dio, adora que la insinità a ed incioè moltefiate, ed in molte forme, come comprensibilità, ch'has da credere. Quinfachi non esplica il nutto infieme : diebur di è che per rappresentartelo qual'egli e . ifts ha tenuto in parlare un tenor medesi-mo, più compendiolo 3 i, ma tanto più l'Apposlolo detto: Multifariàm, imilitiqua (celto. Vedi però se us cia degno di scu-madis olim Duntoquan Paribiu in Peopleris,

Pf.2 8.

novissime diebus istis locurus est nobis infilio ; loggiunge fubito ; quem confirme haredem univerforum, per quemfecie & facula. () 130do dice, quem confiscuit haredem univerforum, parladi lui fecondo la natura umana. Quando dice , per quem fecir & facula, parla di lui secondo la natura divina. Secondo l'umana è Critto costituito erede dal Padre ditutti i beni divini, come di beni paterni, e così erede ancora di tutti i Popoli, dituttigli Angeli, di tuttigli Arcange li, e di quanti spiriti ha'l Cielo, non che l'Inferno , soggetti a Dio ; Postula à me , & dabotibigenteshareditatem tuam, &c. E però di Crifto secondo una tal natura qui dicel'Appostolo: Quem constituis Deus hare. demuniversorum. Secondo la natura divina, egli è poi il Facitore de' secoli, e conseguentemente di tutto il resto. La cosa più difficile a concepir che sia stata fatta, presso qualunque generazion di Filosofi, è stato il tempo : tanto egli porta l'aspetto in sè di perpetuo. E posto ciò, che non havrà dunque egli fatto, chi ha fatto il tempo? Però tu yedi, che qui non dice l'Appostolo : Per quem fecie facula, ma per quem fecie & facula, vol. ndo con ciò egli mostrare quanto in su si sia stesa la podestà di un tal figliuolo divino: fi è stesa a formare i secoli. Ne guardare che non si dica, qui fecie facula, maper quem Deus fecie facula, perchè la particella per tra le Persone Divine non fignifica interiorità di potenza, ma folo coordinazione . Si dice che per lui, come per Idea, ma per Idea consustanziale all' arrefice . Nel rimanente s' egli è quegli per quem il gran Padre suo fecir sacula, conviene adunque che non fusse il suo solo Padre innanzi de secoli, ma ancor'egli: Deus autem Rex nofter ante facula. Tu contemplandolo qual Facitore de' secoli , ti umilierai riverente al suo gran potere; e contemplandolo qual'erede universalissimo di quanto Dio può mai dare ad alcun di bene, ederede non più destinato da lui, ma costituito, cioè immobile, inalterabile, fisso: intenderai che altra eredità non può per te rimanere, se non quella che havrai perfavor di Cristo: Iuftificasi gracia ipfins haredes fimus fecundam frem vita sterna.

XXX.

Mirabilia cestimonia ena: ideò scrutasa eft ea anima mea. Pf. 118. 129.

Orfidera, che fe le Divine Scritture fon piene di fensi tanto ammirabili . che superano pur assai la capacità della nostra mente; può dunque parere ate, che il Santo Re Davide si dovea contentare di crederli puramente, e non voler anche stare ad inv stigarli. E pur egli non fe cosi. Anzi per questo medefimo dice di havere investigati già tali sensi con diligenza, perchè erano si ammirabili : Mirabilia teftimonia sua: ideò ferntata est ca anima mea . E la ragion'e, perchè quando un tale investigamento proviene da poca fede a quei detti così ammirabili, allora è no da detestarfi, qual' arrogante. Ma quando un tal' inveltigamento proviene dall' amor portato a quei detti, allor non folo è egli da detestarfi, ma e da lodarfi in estremo : Susceperune Adar, ti. verbum cum omni avidicace, quocidie ferneantes Scripeuras , fi bac ita fe haberent . E qual'è quel Savio, il quale man li giammai in luce i suoi libri, perchè la gente si contenti credere ciò che v'e? Gli manda in luce, perché chi è capace non solamente dicredere ciò che v'è, ma ancor d'inten-derlo, gli legga, gli studi, gli specoli, lui sono fatti i secoli, perchè sono fatti per e vegga quanto ha di peso ogni lor parola: Verba prudentium flatera ponderabuntur . Bccl. 1 :: 8. E perché danque vuoi giudicare, che un Dio di fomma Sapienza habbia proceduto altramente ne' libri facri, da lui dettati a' suoi servi di bocca propria ? Gli ha dettati però, perchè tutto di noi stiamo intorno ad essi scavandoli, e sviscerandoli, come fi stà intorno ad una ricca miniera: Serusamini Scripturas . Che 10.5.39. sarebbe pertanto, se tu sdegnassi di fare a Dio quest' onore ? Mentre tu puoi nel tempo stesso ammirare la sua Sapienza ( ch'è quel grado più alto in cui termina la contemplazione, e fa che l'anima vada per poco fuor di se tutta atton'ta, tutta afforta: Confideravi opera tua , & expavi, ) non dei contentarti folamente di crederla, ch'è quel grado più basso da cui comincia . Accedentem ad Deum , oportes

Confidera, come due sono i sensi delle divine Scritture : il letterale, e lo spirituale, il quale con altro nome è chiamato mi-

11.

Tir.4.

flico: ed ambidue questi sono colmi di ma- dottagià per esempio, il Signore ha sem-raviglia: Mirabilia testimenia tua . Il senso pre inteso di significar senza dubbio la Cirtà sperare, e che dobbiam operare secondo le osseguio di trattenerti con attentissima cu-regole della carità a lui dovuta; così sono ra intorno alle sue parole, proponti di volcfi doveva da Crifto fondare in Terra, come i elequia sua. da suo sommo Capo . E a ciò si riduce quello fingolarmente che dobbiam crededa Cristo fondare in Cielo. Eaciò si riduce quello fingolarmente, che dobbiamo fperare, III. L'Anima fedele, la qual doveva effere sposata da Cristo. E a ciò si riduce fingolarmente quel che dobbiamo operare, o che non dobbiamo, secondo i tanti precetti, epilogatici in quel della carità. Quindi è che il senso spirituale si dirama in tre fenfi , come in tre specie subordinate a un tal genere, in allegorico, in anagogito, ed in morale, o come altri lo chiama-

Applied to

letterale è il senso immediato, prodotto Metropoli della Palestina; ma per Gerusadalla forza delle parole; ed è quello, che lemme ha di più inteso di fignificar talvolcome corpo contien lo spirituale ; e però ta la Chiesa militante , talvolta la Chiesa fempre flà fu la fommità, fit la superficie , trionsante, talvoltal' Anima sedele , e tale per cosi dire al difuori. Il fenfo fpiritua. volta tuite e tre quelle cofe infieme, ch'è Eper consume au mourt, a'i leinto pintones "vona-tonce que queste con indicator, chi il di licito meditor, chi il di licito meditori chi il di licito pintoni ana il Elito pintori pintori triuda: Vidi indicator alciani i pintori mano in prenche con tutto quello chi ilitoria, frippamintato, chi frita. Indicatori quivi predific Davidel (centodi con lettres) e ficto folia licitoria pintoria con conferiti di benefiti da Dio alla qui per ammirare il parlar divino offerva Città di Gerufalemme, quando finita la poffeder Dio tanto di Iapienza, che con le cattività Babilonica, farebbe riedificata da parole può fignificare le cofe, come faeciam noi, intendeudo a cagion di esempio condo lo spirito, e della Chiesa militante, e per Gerufalemme quella Città che fu Metro- della Chiefa trionfante, e dell' Anima fanta, poli già della Palettina; e può con le co- divenuta al fuo modo, nell'alta contempla-fe, fignificate dalle fiiddette parole, fignifica- zione, vifion di pace. Tu dunque ch'hai re al tempo ftesso altre cose, ed altre, ed al. nelle divine Scritrure un linguaggio tanto rre secondo che piace a lui: il che se qualche ammirabile, com' effer può che non te ne volta noi possiam sare, no'l possiam sare in innamori, dicendo tu pure a Dio: Mirafinite, come può egli che ha mente si illimi-rata. E così per Gerusalemme ha potuto ma mea? Lascia andare i Romanzi inutili, i egli al tempo stesso significare akre cose , quali contutte le lor finzioni non sono poche non porta feco la fcorza di tal parola , tuti arrivare a formar mai favole tali, che ma che ben poi vi fi truovano nel midollo agguaglino in bellezze ne pur quelle verità, da chi vi fa penetrare con guardo acuto . le quali dal Signore furono scritte nel suo Vero è, che come Iddio non altro ha pre- libro al di fuori: Narraverune mihi iniqui Plant iteso nelle Scritture, se non che rivelarci sabulariones, sed non ut leg rea. E se nell' quello che dobbiam credere, che dobbiam anno già scorso hai satto al Signore questo tre le cole, alle quali ha egli alluso nel sen-fo spirituale. I. La Chiefa militante, che nerune centi mei ad ce diluculò, ue medicarer

Considera, come i fensi spirituali delle Scritture sono detti non solo spirituali, ma re. II. La Chiefa trionfante, che si dovea ancora mistici; e la ragion'è, perchè quantunque fieno contenuti nel letterale ( come lo spirito è contenuto nel corpo i non però fempre apparifcono a prima giunta, come lo spirito il quale da'movimenti del corpo, anzi dall'aspetto, dall' aria, dal color vivo, apparisce subito. Ci vuole a ricercarli alquanto di studio , siccome quelli che fono non folo afcosti, ma ancora aftrufi, come fono tutti i mifteri. Quindi è che il Santo Re Davide diffe a Dio : Mirabilia toftimonia tua , ided ferutata oft ea no tropologico . L' allegorico apparticne anima mea; non folo confideravir ea , ma alla Chiesa militante, di cui la Legge vec- fermasa est, perchè non pretendeva egit chia su già figura. L'anagogico alla Chiesa di poter subito penetrar senza stento à trionsante, di cui la Legge vecchia non su detti divini, gli studiava, gli specolava, figura propriamente, su ombra. Il morale ne sacea quasi una ricerca prosonda, per appartiene all'anima nostra. E così con veder tutto ciò che vi potesse truovare di questa parola Gerusalemme, che ti hòad- senso occulto. Vero è che tutto egli or-

Rr 1

71. 6 m

PER:O.

*I*.

dinava in prò dell'anima sua: e però dice: se da sui creabili. La Bontà è la cagion Ideò seruene est en anima men: non solo in-sinale, da cui ricevono l'ordine; e però convienfi: gli hai da ripenfare per ordinare il pascolo dell' intelletto in prò della volontà, la quale devenel tempo stesso infiammarti, o a credere con maggior fermezza, amare con maggior fervidezza, quello che Dio ti fa rinvenir nel profondo del parlar fuo. E questo è quel vero dono che chiamafi d'intelletto: quel che è ordinato non folo alla speculativa, ma ancora alla prati-34 118.14 Ca: Da mibi incellellum, & ferutaber legem suam, & cufodiam illam in toto corde meo . Ond'è che in virtà d'effo, non folamente hai da confiderare i fenfi divini per intendequello che richieggono da te, come regole di tutte le tue operazioni . Che fe non hai questo dono, ingrado per lo meno confiderabile, eccone qual' è la ragione : perchè non poni in pratica quello che Dio ti ha fatto più di una volta conoscere in virtù di un tal dono: Insellellus benus emnibus facientibus eum.

#### XXXI.

Queniam ex ipso , & per ipsum ; d in ipfo funt omnia, ipfo gloria in facula . Amen . Rom. 11. 36.

Onfidera, come le tre Persone Divine hanno un'ifteffa Potenza, un' iftefla Sapienza , un'ilteffa Bontà : altrimente ne leguirebbe, che tra loro non fossero un solo Dio, contro ciò che infegna la Fede: Tres funt qui testimonium dans in Calo, Pater, Verbum, & Spiritus Sanclus, & bieres unum funt. La Potenza divina è la eagion'efficiente, da cui le Creature rice. fine de ipfe, ma folo ex ipfe ; Omnia ex cui ricevon la forma; e però si attribui- quo, non disse de que, mercecche la parfce al Figliuolo, il quale procede dal Pa- ticola ex, non è ordinata ad eforimere una

sellettus meus, ma anima mea, per abbrac- si attribuisce allo Spirito Santo, come a ciare in una parola medesima l'intelletto, quello il quale procede dal Padre, e dal e la volontà : Anima men desideravie ce in Figliuolo in ragion di amore , cioè in ramelle. Se tu all'orazione ti metti a ripefca-re i fensi delle Scritture per dare un puro fere di cui sono capaci secondo la loro sorpascolo all' intelletto, tu non fai ciò che ma, ed a conservario. Intesociò; intenderai facilmente l'alto fignificato di quefle poche parole: Quoniam ex ipfo , & per ipfum, & in ipfo funt omnia, ipfi gloria in faenla, le quali in questo giorno estremo dell' o a sperare con maggior fortezza, o ad anno hai da ponderare, per render d' ogni bene la gloria a Dio. E voglion dire: Quoniam fune omnia ex ipfo, come Potente ; per ip/um , come Sapiente ; in ip/o , come Buono; ipf gloria in facula. In quei termini , ex ipfum , por ipfum , de inipfo , intendi la Trinità delle Persone Divine . In quell' ipsi intendi l' Unità della Effenza: la qual'essendo la medesima intutte, fà che non debbasi diversa gloria al Padre, re quello che sono in sè, ma per intender diversa al Figliuolo, diversa allo Spirito Santo, per quello che da loro vien' operato a pubblico benefizio; ma che fi debba una gloria medefima; tutta a tutte, come ad un medefimo Dio: Ipsi gloria. Ipsi, cioè a quel Dio, il quale è Potente, e però ex ipso omnia sune: il quale è Sapiente, e però per ipsum sunt; il quale è Buono, e però in ipfo funs . Tu trattienti qui in ponderare questa bella unione, che ha tutta la Trinità in operare singolarmente a prò tuo . e conoscendo di quanto le sei tenuto, animati ad impiegare tutto te parimente in fervizio d'effa, sì che quanto puoi, quanto fai, quanto vuoi, tutto fia per Dio, non dividendo il tuo cuore, ma rifolvendoti di darlo a lui folo tutto : In emni vireme ena Eccl.7. 12. dilige eum, qui se fecit.

Considera, come non dice de ipfo ounit, ma ex ipfo: perche quantunque tuttociò, che eft de ipfe, sie anche ex ipfo ; non però tuttociò, che eft ex ipfo, è ancor de ipfo . Il Figliuolo è col Padre di una Sustanza medefima, e però di quello fi dice, che non est solamente ex ipso, ma ancor de ipfo ; Dens de Deo . Le Creature non fon tali; e però di queste non dicesi che von l'esser; e però si attribuisce al Padre , Deo . Ora per quell'omnis ha qui voluto come a principio da cui derivano tutte . l'Appostolo tutte intendere le cose ancora i con un La Sapienza è la cagion'efemplare, per create. E quindi è che diffe egli ex is. dre in ragion d'immagine, ma d'imma cagione consustanziale, com'e ordinata la gine sustanziale, rappresentante tutto il particola de. De versice ramorum ejus, tene. Execho: pbello , che Dio può partecipare alle co- rum distringam , & glangabe super monsem 12. excel-

Vero e, che havendoti un tal figliuolo medefimo follevato a partecipare per grazia dre, ha fattosì, che tu in qualche modo fublimemente, che diventi anche tu figliuolo di Dio : Dedit eie poreftarem flier Dei fieri . Ne dire che Crifto è figliuol di Dio Io.t.12. per natura , e tu fei folamente per adozione : perchè primieramente non pare a te che fia un' onor fommo , l'effere adorato daun Dioper figliuolo proprio? Si stidella Terra. Or che fia dunque da un Dio? Dipoi confidera, che l'adozion divina è molto differente in sè dall' umana . L'umana fa , che l'adotato partecipi l'eredità del Padre, manon fa che parrecipi la natura : la Divina fa che partecipi ancora Peut 4. quetta: Ve officiamini divina conforces naen-

info Dec eft, ma de info: ut folo ex info .

fto, umano infieme , e divino . E però può dirfiche Crifto è Deus de Des , Ne' Giufti una tal natura è forma accidentale , fupposto compito di uomini puri. E però ben può dirfi in qualche maniera ch'effi fien Dii: Ego dixi: Dii eftis, & filii excelfi emnes ; ma folo ex Dee. Ex Dee nati funt . Omnis qui natus oft ex Dee , non peccat . Omno qued narum eft ex Dee , vincir Mundum . Omnis qui facit juftitiam, exipfo natue of. Nel rimanente, ficcome ciò che dà all' nomo il primo effere naturale, ed è il primo principio intrinfeco di muoverfi con moti naturali, è nell'ordine natura-E tal nell'uomo è la grazia fantificante . facis? E tu possedendo una digintà tanto eccelsa,

101.

III.

diavolo? . Manna dell' Anima.

excellum , & eminentem . Tu ama qui di | ter in divinis fatutto veramente per Filium . offervare la differenza , la quale paffa fra Omnia per ipfum falla funs . Maciò che vuol te, e'l Figlinolo di Dio. Egli non folo ex dire? Vuol dire forfe, che il Figliuolo dia virtù al Padre di fare quello che fa, come la dà a i Principi della Terra, di cul però favellando giustamente egli afferma, che quella natura , ch'egli ha comune col Pa- per lui regnano ; Per me reges regnant . No trov tars perchè il Padre ha tutta la virtù fiia da habbil'effere, non foldalui, ma di lul, sì fe stesso. Vuol dire che il Padre opera, per dir così , mediante il Figliuolo , ma in modo aktiffimo: perchè nel comunicargli l'Esfenza, gli comunica anche la virtù di operare ; non però virtù iffrumentale, o diminuita, o diversa, qual'e quella ch'egli comunica a' fuoi ministri; ma la medefima , fenz'altro di varietà, fe non ma tanto l'effere adotato da un Principe che il Padre l'ha da sè , il Figlinolo dal Padre. Quindi è che il Figlinolo ancor'egli è principale operante in tutte le cofe, fi come il Padre, e non operante mai fecondario: Quacumque enimille facit , hat & Fimiliter facir : a confusion di coloro , i quali lo volevano dichiarare inferiore al re. Cosi San Pietro diffe già a tinti i Giusti. Padre . Si dice contuttociò , che Parr Se non che in Cristo una tal natura è facie per Filium , e non si dice che Fi- 10 5. forma fustanziale , la qual fussifte da se lius facie per Parrem , perche non porennella persona di lui, come in un suppo- dosi l'ordine nelle Persone Divine pigliare dalla virtù , che in tutte e tre è la medefima; fi piglia dalle relazioni ch'hanno tra sè, fecondo l'origine , le quali fono diverla quale gli truova già suffistenti nel loro se. E'l Figliuolo rispetto al Padre la ragion retta di tutte quelle cofe che fono da lui fattibili , come da Artefice fommo è la fua arte , ma arte effenziale , intima, innata, e confustanziale . Però , ficcome non fi dice, che Ars operarme per arrificem , ma che Artifex operatur per arrem; cosi non fi dice, che Filim operarur per Patrem, ma che Pater operatur per Filium. Tu dal vedere che Dio non può non operare con una sapienza infinita, ch'è l'arte fua, tanto a lui propria, quanto la le la fua natura; così ciò che nell' ordine medefima Effenza; Impara non folamente foprannaturale dà all'uomo il primo esfere ad amarlo nelle sue disposizioni , e ad foprannaturale, ed è il primo principio ammirarlo ne fuoi decreti; ma a riveririntrinfeco di muoverfi con moti fopranna- lo ancora nella profondità di quei fuoi turali, fi può affermare che fia parimente giudizi, i quali alla tua mente riescono lafua natura nell' ordine foprannaturale . impercettibili : Quie dicere pereff : Cur ita fel g : 1.

· Confidera, che come funcomnia ex ipfe, farà giammai possibile che la sprezzi per di- & per ip/um , così sono anche in ip/o . ventare, di figliuolo di Dio, schiavo del Questa particola in qui fignifica continenza, e così non folo alla terza Perfona Confidera, che come funtomnia ex ipfo, ella può appropriarfi, ma ancora all'altre, così fune omnia parimente per ipfum . Ma mentre tutte le cole fi contenguno nel Paperchè quella particella per ti potria ca- dre, come in cagion' efficiente, e nel Figligionar equivocazione, offerva, che Pa- uolo, come in cagione efemplare; ma Rr a

si la conservazione. E questa cagion mo- congiunge . E quelta connessione tutta . vente altro fenza dubbio non è che l'amor come vedi , è fondata in amor reciprodivino: In charitate perperna dilexite, Non co: qual'è quell'amore che porta il Fiamando Dio le cose perchè sono , come gluolo al Padre , il Padre al Figliuolo . manado Dio Je cofe perché Jono , come glauolo al Padre , il Padre al Figliuolo. Le mismo noi una facendo el ctire , per , deche le ama . La bonta divina è petranto perché quello fa che ficomefice havar l'effere da justifica de la comprincipio attute le cofe create , così non permette che tomino al primo mulla ; e dio lein si concorde i del dinodre a mora perché quelle de la che in Padre de l'accidente de la comprenditation de la compren Spirito Santo, ch'è il primo amore ? E proco? Non può più sperarfi ne deptro d'essa però di lui qui fi dice fingolarmente, In alcun bene, ne fuoti d'esta. popolari omnia. Aggiugni che lo Spirito Considera, che quando si dice, Existo. Santo è come il congiungimento che uni- periofiam, di in 404 finare minis, tu per quell' fice il Padre al Figliudo), il Figliudo) al somis haida intendere tutte unelle cofe, padre, e però è come il fostegno di che hanno qualunque forre di effece, ma nuttoció, che da loro fi opera. confordi effet vero e e però non has da inten-me a quello: Concordia res parse ters/saux, dete in modo alcuno i peccasi, perché alforalia ariam maxima dall'abantura. Quelben quelli non hanno effete fe non improperò, che fa l'occredia si attauti, fi prio, infinifiente, abunto, non effende gurari ch'ella faccia ancora si bissonata. Intro il loro effere , che manenara di Eperò quando nella comunanza in cui viv- periscione, Mita però come in qualm-vi, turompi lacurità, fippi di portare ad, que peccato manenno ad junt ratto tutte cilla per quanto di in re la rovina efferma, i ce equelle perfezioni divine fingolammen. perchè la potenza e'l fapere fon neceffarie te, le quali danno a qualunque cofa il fuo a manrenerla bensì, ma non son bastevoli: essere. Manca la Potenza, perchè il peccaci vole in olire l'unione . E questa unione re non è atto di virtù , è atto di deboda chi può venire se non che dall'amor re- lezza. La virtù confiste in sottomettere ciproco tra gli uniti?

nità ; Vnitat ; al Figliuolo l'egualità ; sapere, è atto d'ignotanza, se non voglia-Æqualitat: allo Spirito Santo la connessio- mo anzi dire di eccità . Manca la Bontà , ne; Nexus, Al Padre fi appropria l'unita, mentre il peccare non fol non fal'uomo perchè l'unità non presuppone altro in-buono, ma lo sa pessimo asè, e agli al-nanzi di sè: e possi ciò rappresenta i pri: tri. E però qual dibbio, che mentre si no principio, cioè una potenza somma, dice: ¿vanuim es 1969, & per 4/mm, di che da niuno riceve l'effere, e a tutti il inipfo fune omnia, ipfe gloria in facula, non dà L'une Deux Parer, ex que sumia. Al Fi-gliuolo fi appropria l'equalità : Nun repi: peccati di modo alcuno ? Quindi e chi line. 6. nun arbitrates e fife fe sepulem De- Per: | peccati find detti niente: Carripo nu Di-

applicandosi allo Spirito Santo consorme pienza, perchè alla Sapienza appartiene par che qui sia applicata, significa la ca-lagguagliar le cose. Allo Spirito Santo si gion movente, ch'è quella fu cui fi fondò appropria la connessione, la quale è quel-la creazion di totte le cose, e fi sonda altre-la che presuppone gli estremi già, e gli

gli appetiti scorretti , sicchè mal grado Confidera, come però tu vedi patimen- loro ubbidifcano alla Ragione, Manca la te in divinir, che al Padre fi appropria l'u- Sapienza, perchè il peccare non è atto di

che l'equalità deve effere almen fra due, mine, vernmenmen in judicio & non in furo-E benchè tutte e tre le Petsone divine re sue, ne forre ad nibilum rediga; me. Ve-fian senza dubbio tra loro eguali, e si ro è che se sono niente, sono il niente dicano; contuttociò la prima Persona più orribile, che si truovi, perchè la-non può costituir l'equalità, perchè l' sciano all'nomo tanto di essere, quanegualità non può confiftere nella fola to baff a dovere un di defiderar di non unità. E la terza la truova cossituita, essere, E tu non preghetai il tuo Signore E però si attribuisce singolarmente alla altresi, che non ti riduca a un tal niente? seconda, ch' è la prima a costituitla; Allora si dice ch' egli ti riduce a un tal cine a quella eni fi attribuisce pur la Sa- niente, quando ti nega quegli ajutispeciadecurrens .

\$6 47.70

Confidera finalmente, quanto legittima VII. confeguenza fra quefta; Quoniam ex ipfo, & per ipfum, Ginipfo funt omnia : dunque nel funo deve afcrivere a sè la gloria di niente. ma darla a Dio ipfigheria in facula . E quando è che tu ascrivi a te la gloria di qualche bene . che per avventura hai tu fatto ? Quando o tene compiaci, o te ne commendi , non altrimenti che fe l' haveffi fatto date: Questo è il maggior furto che tu posti fare a Dio; perchè questo è rubare a Dio quella gloria, la qual non può natura è comune anche ad altri , fuori di Romatic Dio, per lo ben che fanno : Gloria omni # C. r. 15

li, o soprabbondanti, che tu demerci per si da Dio, si può dare a lui come lui, la tua restrizione. E pur quante volte pigli date fubito, altro non puoi far , che per- tu per fine della suagloria te fteffo, penfancare: Ad nibilum devenient, tamquam aqua do a te come fe tu fosfiil principale operante nel ben che fai? Anzi di sempre : Quoniam ex ipfo, & per ipfum, & in ipfo fune omnia . ipsi gloria in facula . E perche in facula ? Perchè la gloria che a ciascuno si dà, si dee sempre dare proporzionata al suo merito. Machi non fa, che a Dio dovrebbesi dunque dare una gloria infinita? Concioffiacche effendo infinita quella virtù con cui opera in ciascuna minima cosa, infinita l'arte, infinito l'amore, ne fegue che infinito anch' è il merito il qual' egli ha di venirne glorificato . Però non si potendo a Dio dare dalle creature veruna gloria, la convenire, fe non a lui. La gloria di sua qual sia infinita nella intensione ; giusto è che queltagli fia data almene infinita nell' estensione, cioè per tanti secoli e ranti e cperanii benum, ma con questa diversità, tanti, che mai non vengano a fine: Quenium che la gloria che si da agli altri, non si può ex 19/0, & per 19/um, & in 19/0 suns omnia, dare a loro mai, come loro; ma a loro co- ipse gloria in sacula: cioè, non aliqua gloria, me operanti in virtù di Dio: Qui gloria ma omnis: gloria cordis, gloria eris, gloria tar. in Domine glorietur . Quella fola che operis . Amen.

Ad majorem DEI gloriam .

# AGGIUNTA D' ALCUNE MEDITAZIONI PER LE FESTE MOBILI.

Il Giovedì Santo.

Sciene lefus , quia venit hora ejus , ut granfeat ex boc Mundo ad Patrem , cum dilexisset suos , qui erant in Mundo , in finem dilexitees . Jo. 13.2.



1.

11.

Onfidera, quanto intenfo fu l'amore di Cristo verso de' fuoi . Fu un' amor tale , che giunfe a fare per loro gli ultimi sforzi. E però dovendo omai Cristo di-

partirsi da' suoi per andare al Padte, non volle un tale amor ch'egli lo eseguisse, fe prima non ritruovava un modo ineffabile, da potere insieme partirsi, insieme restare . E questo su coll'istituzion del Santiffimo Sagramento . Ecco però qual fia la cagione, per cui principalmente qui dica l'Evangelista : Sciens Iefus, quia venit horaejus, ut tranfeatex hoc Mundo ad Paerem, cum dilexisses suos, qui erant in Mundo , in finem dilexit eos ; non fol perchè continuò ad amatli fino all' ma perche continuo ad amatti nuo all' eftreno, che ciò pur fignifica in finem, ma perchè gli amò, fe così può dirfi ancora, all' ultimo fegno, facendo per loro cofe inaudite, incredibili, e fupe-riori a quante mai fipper fingere fin le favole stelle in veruno Amante . E tu ad un'amor si eccessivo non ti confondi? Di : che hai tu mai specolato d'inven-zioni, d'industrie, di novità, per non dipartirti da Cristo, mentr' egli n'ha truovata una sì prodigiofa, per non diparrirfida te? Epur offerva, chi fii tu , chi fia Crifto.

Confidera, come poco farebbe, che per amore integrissimo verso li suoi havesse Cristo in andare al Padre truovato modo di rimanersi in questo misero Mondo con esso loro, se non l'havesse ritruovato altresi di poterli poi trarre con esso sè presso il medesimo Padre.

Sciens lefus, quia venit bora ejus, ut tranfeat ex hoc Mando ad Patrem , cum dilexiffet fuor , qui erant in Mundo, in finem dilexit eos, perchè dilexie fino a far loro ottener l' ultimo fine. E' ver, che ciò doveva a lui costare un diluvio di strazi, di scorni, di patimenti. Ma questa su la gran forza dell' amor fuo : non mirare a sè benchè sì degno di stima, mirare a suoi : Dilexit nos, & tradidit femetipfum pro no- Eph. 3-2 bis oblationem , & hoftiam Dee : oblationem per quello che sece in vita, hoche fai per fede questo effere il fine tuo, andare da questo Mondo a ritrovare il tuo Cristo, dov'egli se ne sta alla destra del Padre, come ti adoperi a conseguire un tal fine? Ah ben fi fcorge , ò meschino, che nulla ti ami, fe con pari follecitudine non cerchi a qualunque costo di Hebert afficurario : Cupimus unumquemque vestrum eamdem oftensare folicitudinem ad expletionem (pei ufque in finem .

Confidera, come l'amor degli uomini è un fuoco , il qual fuol' effere maggiore affai nel principio de'fuoi fervori, chenel progreffo. Nel progreffo, fe non fi fpegne, almen languifee. Non così fi quello di Crifto. Opello fii nel fiuo efere fempre eguale: fe pur non vogliam dire che crebbe fempre, fe non nel fiuo effere, almen nel fiuo operare. E però vedi , come nell' ultimo induste Cristo a far cose da sbalordire ogni mente . Prostrarsi a piè di poveri Pescatori, e loro ad uno ad uno lavarli, con voler fare in lor compagnia la fina Cena estrema; dare ivi fin fe medefimo loro in cibo , internarfi in loro , invifcerarfi in loro , e farsi quasi una medesima cosa con esso loro. E pure in tanto tempo non havea Cristo provata già l'infedeltà di coloro, per cui bene operavatanto? Basti dir che sapea tra loro truovarsi chi allora allora conchinfo havea di tradirlo per pochi-E però ecco perche parimente si dica : foldi. E nondimeno tuttociò non su suffi-

ciente a far che Cristo non seguitasse ad l amarli, con fegni di tenerezze ogni di maggiori: Cum dilexifet, non però flanco, o Ivogliato, vie più dilexie. Che dici tu, che tieniper impossibile seguitare ad amar chi non ti riama? Se però reffi di beneficare il tuo Proffimo , perch' egli è uno fcortefe, è uno fonnoscente, sappi pur che pre-giudichi di gran lunga più a re, che a lui.

Onsidera, qual su il sinedi Cristo in-Egilascia di haver quel bene, che gli stare telo col morir questo di sun tronco sti beneficandolo; tu lasci di esercitar la vir-di Croce fra tante pene. En il far si, che

Super juftes, & injuftes.

IV.

To. 2.

Connadera , conic sputto per almontra . 100 womanu. Province no perche find recumenterezza d'affento si prodificial vere le manierezza d'affento si prodificial vere le manierezza d'affento si prodificial vere le manierezza d'affento de la manierezza de la maniereza del maniereza de la maniereza de la maniereza del ti al pari gli nomini fono fuoi per ragion gion di efempio un matrimonio, un cenfo, della Creazione, chi non lo sa ? In prepria una compra; per mantenerla, si pensa ad alvenit ; & fui enm nen receperune . Ma ad tri. Un volerfiin tali occorrenze valer di effer suoi per taltitolo, non concorrono loro, sarebbe come un volersi valer de i gli nomini în modo alcuno : allor vi con- motti, che flan nella fepoltura. Così dob-corrono, quando eglino fi fânfinoi pr de- biamo effer noi rifipetto al peccato, dobbia-dicazione; alcuni per di dicazione più ge- mo effere com emotti; Englimare seme Romá 19 nerale, qual'e quella di tutti i fede li , che mes effe peccaso . E però fe fucceda qualche gli aderifono i altri per dedicazione più intereffe cuiprovvedere, vi fi provvegga particolare, qual'è quella di quei, che tra' bensi, ma per altravia i peccando non fi Ron. 6 c. participare, qual equerla urquet, circus urisse, ma per autravia peccanuo non del fedeli lo feguno più d'apprello, con più più gui merusifumu peccare, quamade l'adempimento perfetto dellioi configli, adhae virumusia illes O'che motte defide-Tali erano i fino Difecpoli, e in quello i zabile l'apprellèri potet tuo. Criflo è fenfo furono dall' Evangelifta qui detti i però giunto a fairarefu quel fuo dutifimo fiioi. Mira però s'egli era di lor gelofo ; legno, per ottenerla. E tu la fdegni? Vivi perchè fe per quegli lteffi, ch' erano i fiioi pure al peccato, fe tidà enore di farlo più fonza vetun loro previo concorrimento di longamente; ma mira in prima l'orrendo volontà, eglidovea arrivartra poco amo- malche tu operi. Rendi initile a te tanto zir fu un tronco di Croce fra due ladroni ; fangue sparso da Cristo per tua falute . che non potevano adunque da lui prometterfi quei, che non folo erano nati i finoi, re dopo la morre di Crifto, però fi pecca, ma fuoi s'erano fatti, e fatti nel miglior modo? Tu puoi effer di quefti, e non te ne curi? Che bella cosa dire a Gesù , che vnoi effere tutto fuo! Ma fe tahavnoi effere, intendi bene quello che fi ricerca, fpirare uno fleffo fpitito : Si quis Spiritum Christi non haber , hie non eft ejus .

Il Venerdi Sanco.

Peccata neftra ipfe pertulit incorpore fue super lignum, ut percatis martui,

1. Pet. 2. 24.

tù più fublime, che in Dio rifplenda, ch' è morti al Peccato doveffimo da ora innanzi far bene ancora a gl'ingrati : Selem fium vivere alla integrità, alla innocenza, alla oriri facit fuper bonos, & malos, & pluis fantirà: Peccasa noftra ipfe persulis incerpore fuo fuper lignum , ne peccasis moreni , jufti-Confidera , come appunto per dimoftra- 134 vivamus . Non dice folo, perche non

> Confidera , che fe più fi arriva a pecca. Il. perchè non si finisce ancora o di credere, o di capire, che mal fia quello, per liberarci dal quale , bifognò che l'illeffo Figlfuol di Dio sopportaffe tanto; Peccara no-Ara ipse persulis in corpore sue super lienum; non alins no , ma ipfe , ipfe . Dice ipfe , perche, se umanari si sossero tutti gli Angeli, che pur fono tanti di numero, e talidi nobiltà, e fossero tutti morti sopra un patibolo, scarniscati, e svenasi all'istesfa forma, come oggi Crifto; non farebbono nè pure giunti a sborfare in compen-fazion del peccato il valor di un foldo. Vi volle a tanto Gestì vero Dio, e ve-

> ro nomo , in persona propria ; lofe eft los.

115

versato, anzi con un singulto, con un sospiro, egli havrebbe potuto soddisfare per tal peccato condegnamente, merce l'infinità del suo meritare; contuttociò, se non fu necessario ch'egli patisse tanto ancor di vantaggio, fu almeno giusto. E tu dalla severità del rimedio non arguirai l'attrocità di quel male, a cui fu applicato? Qual cosa più indegna che vedere il Figliuol di Dio star nudo sotto le sferze di manigoldi ? E non effere ciò da ftolto: Quafiper rifum fulsus operatur scelus.

Confidera , come Crifto sconto i nostri peccati, non folamente nel corpo, ma ancor nell'animo, tante furono le angolce che a cagion d' effi egli tollerò interiormente. Basti dir che nell' orto, al solo penfarvi, egli sudò sangue. Contuttociò hal qui voluto dire San Pietro : Peccata noftra ipfe persulis in corpore fue , più che dire in animo (no , perchè se le pene spirituali sono ti compungi, al veder Cristo per te così; maltrattato? Quando anche l'animo non fosse al tempo medesimo afflitto in lui dal più alto lutto, di cui fia flato fu la Terra capace alcun cuore umano, non ti è bastevo-le il contemplar le sue membra, non solo peste, non sol piagate, ma lacerate? E pure è certo, che ficcome il dolore interno fu da lui preso a misura di quella contrizione che tutti i Peccatori dovrebbono havere al Mondo de'loro eccessi, così l' estremo pur'a proporzione su preso di quei supplizi, di cui pertali eccessi farebbono meritevoli. Ma questi chi può dir quanti sieno ? Però non potendo a tanto supplirsi con la fola, o quantità, o qualità de tormenti, che Cristo dovea sofferir nella sua passione, su a ciò supplito con l'acerbità del dolore, che questi in lui produrrebbono più che in altri, attefal' ifquisita dilicatez-

propisiasio pro peccasis nostris. Ebenchè fia già Cristo Sapienza eterna! e se niente sai certo, che con una stilla di sangue da lui sarne di penitenza con l'esteriore, mira farne di penitenza con l'esteriore, mira che petò Cristo nè se pur tanta per te, e almeno ringrazialo, se non lo sai compa-

Confidera, come Cristo havrebbe potutto appieno scontare i peccati nostri con l'austerità corporali da se intraprese , di cilici, di digiuni, di discipline, e di altre macerazioni fimili di fe stesso, usate da i Penitenti : perchè ancor in tal caso si sarebbe potuto dire con verità : Peccara nostar nudolottole sierze ui mangoui.
pur non pago diciò, voll' egli alle sfer- fina issa perulii incappore suo. Ma egli non ze si unissero ancor le spine, alle spine su contento diciò. Volle scontarli con esi chiodi, ai chiodi il siele, al siele l'aceto, sere per tali peccati insin posso su concerna peccata nestra issa servulii in corpore su peccata peccata nestra isse servulii peccata institutione. e l'assenzio, e infino le lance. Che poteva Peccasa nostra ipse persulie in corpore suo dunque operar egli di più, a dimostrarci super lignum, mercè che a i sommi doloquanto dobbiamo haver in odio il peccato? ri volle che si aggiugnesse antor l'ignomi-E tu nondimeno giugnerai talora a com- nia di efferne dalla gente creduto degno.
Frox, 10. metterlo ancor per giuoco? Va ora, nega Ben fai tu che la Croce, ficcome era già tra'supplizi dati a' delinquenti in que' tempi il più dolorifero, atteso lo sconquassamento totale di tutte l'offa, così era fenza dubbio il più vergognoso : Morte turpissima condemnemus eum . E però questo si elesse sap. 7:0 Cristo tra gli altri di miglior grado, per veder se con tanto potesse almeno arrivare un giorno a confondere il tuo fpirito altiero, ed a foggettarlo. Ed ecco per qual ragione ancor non fi dice, che panas peccasorum nostrorum ipfe persulit fuper lignum , ma più fensibili in sè, le corporali sono più peccatanostra; perchè se su la Croce appafensibili a noi. E quale seusa hai tu, se non, rir dovevano non solamente le pene dovute a noi per le colpe nostre, male stesse colpe: e tu ad eccessi di carità tanto ardente, in un di qual' è questo, non ti commuovi? Ah che han gran ragione di spezzarsi le pietre, per farti intendere, quanto fei di esse più duro!

#### Il Sabbato Santo.

Humiliavie semetipsum , faltus obediens ufque ad mortem, mortem autem Crucis; propeer quod & Deus exaltavis illum , & donavie illi nomen , quod eft fufer omnew nomen . Philip. z. 9.

Onfidera, ché come il primo atto di , superbia, è ribellarsi dalla volontà del suo Superiore: Innium superbia bominis , apostarare à Des : Così il primo atto 2a , con cui dallo Spirito Santo fu lavorato di umiltà, è foggettarfegli. Però per pruoil suo purissimo Corpo: Corpo formato va , che Cristo frumiliasse, in quanto uofu la Terra fra tutti affin di patire. Se tu nell' mo, al fuo Padre Eterno, veracemente, e interiore non senti niente i peccati da te cosi meritasse ogni esaltazione 3 subito adcommelli, penfa quanto per te gli fenta duce l'Appostolo l'ubbidienza, che gli mo-

ftro: ma quale ubbidienza? La più ardua f cer verbum illius ad audiendam vocem feren ubbidisci in quelle cose , a cui t' inclina già per altro il tuo genio, non ti fidare della tua pronta disposizione a far ciò che ti viene imposto. La pruova è quando hai da rompere il voler tuo : Non ficue ego volo , fed ficue tu . E que- obedire. sto fu l'alto esempio che ti diè Cristo . te , fi fenti bensì egli colmar di orronatural ripugnanza ch'hebbe al veder sè l Mit. 16. eft anima mea ufque ad mortem. Ma che? Però ne venn'egli a sfuggir l' affalto ? An-

Confidera, come Cristo potea facil-11. Redenzione, quando sì gli fosse piacciuto , qualunque altra opera fua , tutto che nè di dolore , nè di dispregio , tanto tutte erano di valore infinito. E pure Cristo, per eseguire la più per-fetta ubbidienza che si ritruovi, ch'è quella a cui basta risapere l' inclinazione, o la istanza di chi pressede, giun-se a morire, ed a morire anche in Croce . E ciò quì accenna l' Appoltolo mentre dice : Humiliavis semeripsum fa-Uns obediens &c. Dice che Crifto fi umiavvenuto farebbe, se fosse stato obbli-10.10.18, à me, cioè à me imuiso, fed ego pono Cristo doveva operar morendo? E peeam à me ipfo. E tu impara come l'as-

che si possa mai esercitare. Etal'e quella monum ejus , non imperiorum , non jus- printe che fa disprezzar la vita , disprezzar la suum , ma sol sermonum . Conciossiache, riputazione, degna, secondo sè, di pre- se l'ubbidienza confilte in lasciarsi muoveporfi ancora alla vita : Humiliavit fe- re o da Dio stesso, o da chi ritiene in mortem autem Grucis. Insino a tanto che che quanto più facilmente tilasci muovere , tanto più sei dunque persetto nell' ubbidire ? Admoneillos) così voleva l'Appoftolo ) Principibus , che fono i Superiori Tit., 1. 1. maggiori, & Poseflatibus, che fono iloro Ufficiali , subdieos effe : ma come ? Dillo

Confidera, come quella ubbidienza, All'apparire della sua passione imminen- che Cristo esercitò col morire in Croce, non si restrinse all' esecuzione delre , di triftezza , di tedio , tanta fu la folo voler paterno : anzi fi diftefe all' adempimento di tutti ancor que' predato in preda a' suoi traditori . Trifii cetti , i quali fi contenevano nella Legge , che furon tanti . E pur morendo potè Cristo affermare con verità di hazi vinta ogni ripugnanza, non folo gli ver tutti eseguiti quafi in compendio . aspectio con sortezza, ma gli incontrò : con un tal' atto, Consimmanum est, ben-scient omnis qua wentura erant super chè come Superiore alla legge, non lotta leu eum, processe, dinito ett. Quem quas solicamente ritir? a tre classi : a morali , a ceremoniali , mente sottrarsi a tale ubbidienza senza e a legali . E però mira con quanta peccato . Perchè il suo Padre non l'ob persezione gli venne Cristo a compire bligò con precetto rigoroso a morire su la sua Croce . Compì i morali, per la Redenzione del Genere umano, e perchè fondandosi questi , com' è noa morire in Croce : gli fece faper folo tissimo , su que' due tanto celebrati delche ciò gli sarebbe in grado: pronto la Carità verso Dio, e della Carità per altro ad accettare da lui per tal verso il Prossimo; chi su giammai su la Terra, che l'uno, e l' altro adempisse con perfezioue maggiore, di quella che Crifto usò morendo fra tanti ftrazi a questo sol fine , di compiacere il Padre suo Celestiale , e di salvar gli uomini ? In riguardo al Padre egli disfe : Ve sognofeat Mundus , quia diligo Pa- 10.14.1 rem , &c. Surgice eamus bino , cioè ad locum paffionis . E fin riguardo agli uomini , diste ancora di sè parlando ; Majorem hac dilettionem nemo haber , ut jost s. animam fuam ponat quis pro amicis fuis . liò da se stello, non su umiliato, come Compi i Ceremoniali, perche questi si riducevano specialmente all' offerte da gato dal suo Padre con ordine risolu- farsi a Dio in varie occorrenze, ed a to, a lasciarfi uccidere in forma così sagrifizi. Ma chi non sa che questi alobbrobriofa : Nemo sollis animam meam tro non erano che figura di ciò che pettare il precetto, certo non è da che chi di sè sece quel solennissimo sa-Ubbidiente nobile, ma fervile. Da no-bile è affecondate qual precetto ogni ejà figurato? Pradditi pemeripem no-cenno di chi regge, come fanno gli cir oblicionem, 6 hoftam Doe in odorem par s. Angeli in Cielo rispetto a Dio : Facien- funvitaris . Compi i Legali , perchè

III.

la fomma di questi era indirizzata a rifareire fingolarmente le ingiurie che altrui fi fossero satte, e a rifargli i danni. E quanto a questo ben può dir Cristo, che parimente l'adempi sopra ogni altro , mentre con Scio , quod Redempeor meus vivie , & in tutto sè foddisfece sì orribilmente per quelle colpe che non erano fue : Oue non rapui, sunc exfolvebam. E tu frattanto mira qual virtu fu quella che trionfo nella morte del tuo Signore in più chiara forma . Ful'Ubbidienza; perchè quantunque fia pur' veriffimo, ch'egli morì per amore: Dilexit nos, er tradidit femetipfum pro nobis contuttociò non volle che l' amor fosse quello, che il determinava a morire : ma l'ubbidienza, dalui pigliata per regola in tutto ciò ch'egli fece a falvar' il Mondo : In capitelibri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam ; Deus mens volui , & legem suam in medio cordis mei . E tu di altra virtù farai più conto mai che di questa, da

cui dee pigliar legge l'istesso amore?

Considera , come all' umiltà è dovuta l'esaltazione, tanto maggiore, quanto mag-Matth. 23. giore ancora fu l'umiltà : De sorrente in via bibet, propterea exaltabit caput . Però non si essendo mai ritruovata umiltà pari a quella, ch'esercitò su la Terra il Figliuol di Dio, quando giunse a morir per l'uomo; e amorire in Croce; ben fu dovere che ad essa ancor succedesse un'esaltazione maggiore di qualunque altra : Exaleabitur , & elevabitur , & sublimis erit valde . Devi però quì presupponere, che siccome il Figliuolo di Dio non si umiliò in quanto Dio . fi umiliò in quanto uomo, così in quanto uomo venne parimenti esaltato. In quanto Dio fu egli sempre altissimo a un modo stesso. Se non che col tanto umiliarsi che fè in quant'uomo , egli meritò , che si notificasse al Mondo lui essere ancora Dio; e così quella Divinità, che stava in lui nascosta, venne esaltata, non in sè, ma nell'altrui cognizione. A te che tocca frattanto, se non che concorrere ad una esaltazione, che fu sì giusta. E allor vi concorrerai, quando dirizzando ad esso tutti i tuoi assetti, come ad ultimo fine, lo tratterai da quel ch'è, cioè da tuo Dio.

La Palqua di Resurrezione.

novissimo die de cerra surrelluras sum, & rursum circumdabor pelle mea; & incarne men videbo Deum meum , quem visurus fum ego ipfe , & oculi mei confpe-Ruri fune , & non alius . Reposita eft bas Thes mes in finu mee . Job 19.25.

Onfidera, che mentre il Santo Giol-J be non dice qui Scio , quod Conditor meus vivit , ma dice Redemptor meus , dà incontanente ad intendere di chi parla. Parla di Cristo, la cui Resurrezione si deduce da ciò, che fosse tanto prima a lui rivelata, per-supremo conforto ne' suoi languori. Però tu vedi, che non dice fol Credo, madice Scio, perchè qualche lume più chiaro ancor'egli n'hebbe, di quel che fiail lume femplice della fede, comune a tutti. Qualunque nondimeno fosse un tal lume, non fembra ate cosa in vero di maraviglia , l'udire un' uomo , tanti fecoli innanzi alla venuta di Crifto, parlar di refurrezione con un linguaggio, quale appena oggi si sarebbe saputo, dopo tanti Concilj, e tante Costituzioni sopra un tal dog-ma, sormar si giusto? Quindi è, che parla egli di cose, future sì, ma ne parla al modo profetico, e però ne parla altresà come di presenti : Scio , quod Redemptor meus vivis. E non è ciò quello appunto, di cui tu pure in questo giorno sì felice , sì fausto, hai dagiubbilare ? Replica pure fra te senza intermissione queste parole medefime , fe ami punto il tuo Redentore . e dì: Sò che vive : Scio , quòd vivit . Es' egli vive con questo titolo bello di Redentore, dunque non vive più quella vita affaticata, penuriofa, penofa, ch' egli me-nava, prima che la desse in riscatto dell' Uman Genere: nò, nò: ne vive ora una altutto beata, qual' è quella che racqui-flò, quando risuscitò poc'anzi da morte. E' vero ch'egli , come chi è ritornato da un'aspra guerra, ritiene ancora in sè le fue cicatrici. Ma perchè le ritiene ? forle perchè non fosse abile a risaldarle ? Le ritiene perchè tu vegga quanto egli amò di ricomperarti. Quivi è , dov' egli ha posto la sua gloria, i suoi godimenti , in mostrarsi tuo Redentore ; e però ne vuol feco i fegni ; quafi che non amasse nè pur di vivere, se non havesse a rivivere come tale . E tu redento con

P£.6%

I ph.5 1.

11:00

11.52.15.

tanto amore da lui , non gli corrispondi ? to la vedrà fatta ad un' ora commune a audirasti Domino causam anima mea , Re- più . E tu frattanto rallegratico tuo Cridempter vita mes .

Considera, come Giobbe, appunto a 1L mostrare che favellava di Cristo, ma di Seie , quad Redempter mens vivit, foggiun-fe fubito quelta gran confeguenza, & in nevifime die , cioè dire, & ided in nevifime che qui foiega ciascun' Interpetre . Ma copacemod source: ce it me a goder ; p: forgendo. Vero è de Crifto è capo, noi famo membra : p/e qi sapus corpasi Ec-sisfa: Le però Crifto a rilorgere nona cincimento, miera, ed inzatra. E fe altri fi cut. 19- dò, più che al terzo giorno, termine fuffici. wiffine die de terra furrefluras fum. E ciò quelle partiche più lo coffituiscono? E' vecon ragione: perchè le le membra fono fi- ro , che l'anima , trasfondendo nel corpo mili al capo nella natura, non però deb- quel di tutte le fue doti, lo renderà agile , bon pretendere di effere a lui fimili nelle | fplendente, fottile, ed incorruttibile; ma preeminenze. Quindi é, che la stella virtà ciò non farà farlo diverso nella natura , codel Verbo, che tornò in vica Gestì, torne- me fu poc'anzi accentrato, farà farlo diverfeitavit lefum à mortnis , vevificabis & merralia corpora vestra . Ma che ? In Gesti una tal virtit operava immediatamente ,

tu operare ancora il più tofte, che fi poseffe, e non differirgli fenzaneceffità quel-La gloria di corpo, che di ragione gli farebbe dovuta dal primo istante della fua concezione . In noi opera mediante Gesà : In Christo omnes vivistiabumeur; e però al-1.Cor. 25. lora dovrà fol'ella operare , quando Ge- carifalli sumus similirudine morris esus, simul su medelimo ci chiamerà , come Giudice , & refurrellianis erimus . dalle tombe, per dare a i corpinoftri il

Pf : 9.

lor premio particolare, e darlo m un gior- na debba effere si ecceffiva, non hai però no stello , qual' è l'estremo, in accifime da goder tu, che it tuo corpo ti venga restidie , giorno quanto più tardo, tanto più tuito percagiond' effa; n' hai molto più lieto, mentre ciafcun de buonitanto go- da godere, perchè in virtà d'essa arriveran-dra più della propria Resurrezione, quan no gli occhi suoi a conseguire la somma

fto, che fra quanti riforgeranno, a lui fia giaftamente toccato di effere il primo: Primogenieus ex morenis c'affinche fe in rutto Crifto rifuscitato; dopo havere lui detto egli è il Capo, in tutto anche goda il fino Colosia. primato magnifico fopra tutti : Vi fit in

omnibus ipfe primacum tenens . Confidera , come , acciocche la Refitr-

die de terra furreturus fum , fecondo ciò rezione fia vera Refurrezione, e non apparente, forza è che riforga quello che cadme havrebbe un sì grand' nomo potino de. Peròquamunque in questo giorno tit dalla vita di Crifto a ancora mortale, argo-mentare la propria Refurrezione? L'argo-lante, e maestevole più del Sole, non ti damentò dalla vita di Crifto sì , ma riforto . re a credere che fia questo per avventura Perchè come con la fua passione dovea un corpo diverso da quello, che poe' anzi Cristo operar la nostra salvezza , in ordine in lui rimirasti , si desorme , si dissatto , e al rimovimento de'mali a noi già dovati ; sì laceto in fu la Croce. E'diverso nella al rimovimiento de maia noi giu uovumi ) jai seccio un un se crocc. E diverio nella così con la fiua Refurezione deves puri gioria, ma noni e già ponto diverfo nella operat la nofita falvezza, in ordine al connatura. E questo è ciò che volle Giobbe feguinento debenia noinon dovuti. Nel parimente far noto quando egli aggiunfo: 2 dire, che i beni ancora Crifto ci meritò Zi purifum sireamdalur pillema. Percioccol patir per noi. Perchè , se patendo ce li chè effendo la fina pelle si putrida per le meritò, com'è certo, non però ce lidie piaghe, che glie l'havevano divorata, e patendo agodere: ce li die a goder, ri-diffrutta, voleva che s' intendesse, che ciente a pruovare evidentemente ch' egli è un femplice vestimento del corpo ; quan-era morto: Terria die resurger. Not dobbiamo tardar fino al giorno estremo : In me ri , l'offa , i nervi , le fibbre , che fono

Ern. S ro. ra fenza dubbio in vita anche noi . Qui fu fo , fol nella gloria : Seminarur in ignebilitase, furger in gloria . Che s'è veriffimiliffimo , che quanto il corpo fu pet Dio più maltrattato quando egli cadde, tanto più gloriolo fia poscia per divenire nel suo rimerce l'Unione ipolitica : Apad to off fons vira ; e però in lui doveva una tal virforgere, è quanto poco hai da compatire at prefente le fue ruine! Lascia pur ora caderti a brano le carni, fe tanto Dio vuol da te, ovvero ajutati a maltrattarie tu di tua mano, e a mortificarle. Quanto più a Gesù fosti fimile nel patire, tanto più gli farai poscia fimile nella gloria : Si enim cemplan Rom. S.

Confidera , conte, quantunque tal glo-

III.

lui. Non posson est venir mai follevati a mibi, se ese vadam . E però bisognò che veder iddio nel suo essere sublimissmo , e lor dicesse : Expedir vebir . Al più al più, femplicifime, e però lo vedranno , qual' quanto asè , egli havrebbe potuto dire , è, fatt'uomo : Ma eiò non farà moltiffimo? Anzi questo è quello che Giobbe intele qui fingolarmente di esprimere quando diffe : Et in carne mes videbe Deum meum, cioè Iudicem meum ( come fi ha dalla radice qui di un tal nome Deus ) quem vifurus fum oge ipfe , & ocule mei confpoliuri funt, er non alius , cioè non alius à me . Non godeva egli della fua Refurrezione futura . per vederfi in effa rifiorir' il fuo corpo già sì piagato. Godeane perciò, che in tale stato havrebbe egli potuto efercitare gli affetti, mirando Cristo, adorandolo, applaudendogli, giubbilandone; che però egli lo replica in tante forme . E a dire il vero , non ti fottraendola . E frattanto ammira qui il par questo un penfiero d' immenso gaudio ? Tutu medefimo, con cotesti occhi tuoi, ch' ora tieni in fronte , vedrai per tutta l' Eternità quel Gesù, che mirato fol' una volta anche di passaggio, ha fatti restare estatici tanti Santi. E poi con cotesti occhi medefimi puoi degnarti di veder più le baffezze di questa Terra? Serbali ad uso tanto piu fegnalato, e di tu pure, che questo e il tuo desiderio, veder Gesù, anzi questa è la tua speranza : Reposito est bat sper men in sinu meo . Sai che il seno è scri gno , entro cui si serbano tutte le gioje de' pensieri più cari . Serbavi questo , e quando i mali di questa vita ti affliggono, fappi allora valertene a tuo follievo, e di frate, che quei mali fon tutti un nulla, rispetto a i beni, che con effi ti acquifti : Non fune condigna paffienes bujus tem-

From 8: 9 peris, ad fucuram gleriam, que revelabiour in nobis .

L' Ascension del Signore.

Expedit robitut ego vadam; fi enim non abiere, Paraclisus nen venier ad vet , fi autem abiero , mictam enm ad ver. To. 16, 17.

Onfidera, che chi possiede ogni bene, a non ha bisogno di muoversi per truovarlo . E però Crifto , che quantunque Viatore era al tempo medefimo Comprensore, forto da morte fini la Via, e confegui fu la da gli erarj ; Afcendens in aleum caprivam forto da morte fini la Via, e coniegui in de la captivitatem, dedir dona hominibus.

Terra fleffa l'intera Beztitudine, trapaffata danie captivitatem, dedir dona hominibus. dall'anima ancor nel corpe . Non potea Prima duxis caprivisatem , poi dedu dena,

Beatitudinoloro propria , che farà mirar dunque Cristo direa gli Appostoll, per con-Gesù Cristo, e faziarsi di lui , e ssogarsi in solarli nella sua vicina partenza : Espedir effer convenevole ch'egli andaffe : Cente nis mibi, perchè la Terra non è proporzionato ricetto a i corpi gloriofi . Ma quanto aloro, e in loro a tutti i fedeli, potè dir, che foffe spediente : Expedie vebis , metce che loro di se non altro, con ander. fottraeva, che la prefenza : reflando pure non per tanto con effi , quantunque occul- Mart. st. to, nel Santifimo Sagramento : Ecce ere :0 vebifeum fum omnibus diebus ufque ad confummationem faculi . E dall altra parte, fe la fua prefenza non haveffe loro fottratta con passar dalla Terra al Cielo, non gli havrebbe tanto ponito beneficare, quanto grand' amore , che portò Crifto a firoi Servi , mentre potendo celi del fuo partirfa allegare loro, per ragione, la convenien-24 spettante a se . e dire : Convenir mihi. ne ego vadam : volle allegarne anzi il prò ridondante in effi , e dir loro : Expedie vebis .

Confidera, qual fu la ragione, per la qual'era a gli Appostoli più spediente, che Cristo andasse. Non accade cercarla, mentre la diè qui Crifto medefimo di fua bocca : Perchè, s'egli non andava, non farebbe venuto fopra di loro lo Spirito Santo; fe andava, l'havrebbe loro mandato egli medefimo di perfona ; Si enim non abiero, Paraelieus nen veniet ad vor ; fi autem abiere, mitrameum ad ver. Ma come ciò? Dir che fe andava, l'havrebbe mandato celi medefimo di perfona, s'intende fubito; perchè a lui toccava il mandarlo ; Chm vinerit Pa. Jony: 6 raclitus quem ego mittam vobis à Patre Spiritum veritatis ere. Ma perchè aggiugnere, che quello non farebbe venuto, s'egli non andava? No potea for e donar' effo a ghi Appostoli, stando in Terra Certo è che in Terra il diede egli a ciascun di loro, quantunque men pienamente, là dove diffe; Accipite Spiritum Santlum ; querum remiferitis peccara, remittuniur eis, & querum retinueritis, recenta fum . E perché dunque no'l potea loro dare , in Terra altresi con total pienezza? Potea , chi può dubitarne? Manon dovea; perchè ragion vuol, che non haveva bilogno, per divenir Beato, di ogni Re vada trionfante a pigliar crima andare al Cielo: massimamente da che ri- il possesso del suo Reane, è poi ne schiu- 10 10 10.

п.

639

poi il donare, e non và primati donare, e ram. dipoi il trionfare . Quindi è che parlando Confidera , come qualcuno fi potrebbe l Evangelista del tempo, nel quale Cristo un giorno abusare di questo passo con

non prima dedie dona , pei duxie caperni- rice, ube Chriftur off in dentera Dei fedenes tatem, perche va prima il trionfare, e di- que furfum funt fabite , non que fuber ter-

prometteva al Mondo lo Spirito del Si- effote, adifafficzionarti dall' Umanità fagnore in pienezza fimigliante a quella de' grofanta di Crifto Nostro Signore, o , fe fiumi, ma ancora non lo donava ; diffe non altro , a diffaccarti dall'amorofa atche ancora non donavalo almeno sì lar tenzione verso di essa, quasi che questa gamente, perchè non era egli per anche riesca d'impedimento adivenire un persetslotificato : Nondum eras Spiritus daens, to Spirituale: tanto più che Sant' Agolliquia lesus nondum eras glorificarus. Si ag: no esponendo le presenti parole dette da giugne, che se lo Spirito Santo sosse venu- Cristo agli Appostoli: Expedis vebis us ero to lopra i Discepoli, mentre Cristo dimo-ravatutt'ora visibilmente con esso loro so venies ad vez, si aucem abiero, mistam eum pra la Terra, non tanto farebbe apparlo ad wer , vuole che fiano equivalenti a queche quello fosse stato mandato loro da the altre : Men porefie capere Spiritum , Crifto, quando che foffe venuto loro dal quamdin focundum carnem perfifteris noffe Padre folo, o in grazia di Crifto, o per Christum . Contuttociò non ti lasciar mai intercessione di Cristo . Ma dovea chiaro tirare in si reacredenza : perchè non cra apparire che non era il Padre folo a man- l'affetto all'Umanità di Crifto Nostro Sidarlo, era ancora Cristo . E però Cristo gnore , quello che sarebbe agli Appostoli doveva andar prima là , dove stava il Pattato d'impedimento ad ottene re il suo Spidre. Eccoper tanto la ragion vera del di- rito, fecondo Sant'Agostino: era l' atracte : Sinen abiero, Paraclitus non penies ad camento a quel diletto fenfibile che proves ; sautem abiere , mitram enm ad ves, vavano a stargli intorno con amor natura-perchè tali erano i decreti formati sutal le , questo sì, ma non putrificato in loro affare, come i più giusti. E posto ciò non fino a quel di dal soprannaturale, almon haveva egli ragion di dire a gli Appoffoli, a bastanza . Disti non purificato dal so-ch' era loro spediente lasciarlo andare a prannaturale, perchè la Santissima Vergi-Expedie vobie, ne ego vadam. Era espe- ne amava anch ella con amor naturale di dientissimo, perche senon andava, segui- star con Cristo, più che altra Madre di rebbono esti a goder bensila prefenza sua star mai con alcuno de suoi figlinoli, giaccorporale, ma non riceverebbon lo Spiri- chè ninno amor tale su mai più giusto . to, almeno in modo che poteffero diveni- Ma un tale amore medefimo era in lei perre istrumenti idonei a santificar l'Universo ; fezionato dal soprannaturale ad un grado là dove andando, alla prefenza la quale altiffimo. Onde, ficcome quando fimirò loro mancava di lui umanato , havrebbe priva della prefenza del fuo caro Gesù in lor supplito una fede viva della sua Di- smarrito nel Tempio , l' andò con ansia vinità per tutto affillente, una speranza in cercando per ogni parte tre intieri di, effo più forte, una carità verso d'effo più e fi travagliò, e si turbò, e quasi di lui fervorofa. E tutto ciò non era un bene da dolendofi, grunfe a dirgli: Filii quid feci-flimath affai più della fua prefenza corporea? Etu questo bene impara ancora a ciò stato cagione l'offequio al Padre , si prezzare più delle tenerezze , che forse quietò subito : anzi quando poi su bisogno pritovi nel tuo soave trattare nell' Orazio-ne con Gesà Crifto, giacché però fingo-larmente oggi il vedi salire al Ciclo: per: flar lontano serza dogianna, tre giorni so-per: flar lontano serza dogianna, tre giorni soche da ora in pot tu proceda per via di Fe- lt , ma fin tre anni pieniffimi ; e nell' atto de , di Speranza , e di Carità . Di Fede , medefimo di vederlo andare incontro ad mentre credi in chi tu non vedi : Esfi cogno- un' actrociffima morte , non lo arresto , .Cor. s. 6. vinue Jecundum carnem Christum ; fed nune ma seguillo fino al Calvario, pronta a stenjam non novimus : di Speranza , mentre derlo ancora sepra la Croce di mano protà atimi a l'éguitar quella Brada, c'hej pira; a clarenificatio, a l'evanto, fe talen ti moltra: Afender unin, panden sire naue d'i fossi fato il voler del Padre. A tantale uni e ci deciarità, mentre t'indamni a vo- tod viru non piugnevano ancor gli lere lui folo regnante in Cielo, e null' Appolloli. Erano esti di modo attacettà a

10 7-19

Coloff.; altro fuori di lui ; Qua furfum funt qua- Crifto, che farcibbe loro paruto una dura

cofa

To.io.

Liett-4

cofa l' abbandonarlo , per andare chi a verfamente . Anzi il principale tra loro, Parti , chi a Mefopotami , chi a Medi , chefa San Pietro , folo in rammemorari chi ag'Indiani , beachè li via addiero ai di una tal prefenza di Crifio da lui godina; anunuziare il fion nome. E però diffe lori collio, che il lono partifi di loro era neche loro provava : Partus sida diffici.

quell'affetto , onesto , ma naturale , che dereurer adusta. Però non ci lasciar mai fo lui , al vederlo , all'udirlo, all'accom- ciò ch'hanno ad effere in Terra le tue delipagnarlo . E secondo un tal fentimento, zie , che e il trattar del continuo con Ge-San Tommalo , spiegando Sant' Agostino su Cristo, non solo in quanto Dio , ma annel luogo addotto , parlò così : Sciendam cora in quane uomo : giacche la fede di quod Angustimus expenens illud , Expedie Cristiano aciò ti obbliga , ad amar Dio , vobrs ne ogo vadam , e. dieir qued hoe ma ad amarlo specialmente per ciò, ch'esti Christum, afficiebaneur ad ipsum, sicur car-amortuo.
nalis beme ad carnalem amicum: & sc. non poterant elevari ad spiritualem dilettionem , qua esiam pro absense mulea facie pari . Se non che , chi non vede chelo Spirito Santo venendo fopra gli Appostoli, havea possanza di farli vincore tosto ogni affetto eccessivo allo star con Cristo ; sicchè ciascuno di loro , bramoso di lasciar lui per lui, diceffe ancor'egli : Opinham ago ipfe anathema effe à Christo che ha da far tuttociò con l'amare ora marlo. Mafein quelle eglie flato come un l' Umanità di Crifto nostro Signore in- fiume benefico, che più , e più fi e ito volata dagli occhi noftri , e l'amarla an- fempre ingroff-ndo, in quefta d' oggi può fce ciò forfe il patir per lui , l' andare , te inondato . Però esclama ! Appostolo: il trattenerfi , il tornare , dove più ci Charicas Dei diffufa off in cordibus noffris per tre azioni ufate in quei che tra se con- ne, di dona ci un giorno il fuo Spirito versano al modo umano . Il fensibile , Divinistimo , che col trasformarci in altri che vi proviamo noi , tutto fondafi in uomini , non più carnali , in veruno de'

cellario a mandare lo Spirito Santo , per- baeur ad Christi corporalem prafanciam quam S.Th. in chè dovendo venir quello su loro, princi- fervenzisimo dileueras , quod post Christi ica. : palmente ad un tal'estetto di farli Predi- Alcansonom, cum dulcissima prasentia, 6 catori dell Universo , non ft farebbe ciò fantliffma comversarienis memor erat, tent potuto adempire , s'effi non fuperavano | refoluebasur in lacrymas, ità ut gent eine vigli legava al dimorar del continuo con ef- stravolgere un si bel testo a diffaccarti di ideo erat , quia Difeipuli carnaliter amanter fi degno di operare in Terra fatt' womo per

La Palqua di Pentecofte.

Charitas Dei diffufa eft in cerdibus nofiris per Spiritum Santtum, qui darus eft nobis . Rom, r. r.

Onfidera, come fin da i principi del pro fratriku meis ? E però la detta ra ver Mondo l'amore del S giori noftro gione, fe ben fi pondera, ha speca for-verfo dinoi, ha fatte di se meltre con23. Ma diamo che l'havelle grandifisma tissue n'enotin cuon pri obbligarei a riscor con affetto sviceratissimo > Impedi- dirache, rotti gli argini , habbis finalmenfia di meltieri a fua maggior gloria ? Il Sperieum Santhum , qui danes oft nobis: persensibile, che provavan gli Appostoli ver- chè, se osfervi, tutto quello che il Signo-fo Cristo, era sondato sopra i sensi cor re sino da principi del Mondo opero per porci di vederlo, di udirlo , di fare al- noi , tutto fu indirizzato a così gran fifu la Fede : e però è molto diverso . nodtri affetti , ma spirituali : venifie a fat-Nel refto non credi tu che gli Apposto- ci , quanto più si potelle , fimili a lui . li , pieni già di Spirito Santo , sion ha- Tanto che la Incarnazione medesima del II. puni gia ci spirito santo, 400n fai lanto cire la intantatione mecennia ueve veifeto del continuo prefene, quando Verbo Eterno a quello fopraturo fa in-andavano (parfi per l' Universo, al loro dirizzata, a menizari di poffedere in noi intelletto, e alla lor immaginazione l'Uma- iffelio Spirito del Signore: grazia troppo nità di Crifto nofiro Signore da lor godu-ceccedente la vilta nofira, precialmente ta una volta così d'appresso, anzi sa sua dopo il peccato. E però questa d'oggi si presenza ancora corporea, si lineamenti, può dir che sia il compimento di tutte l'aria, l'andare, e quanto in lui haveva-l'altre sopra la Terra. Dopo questa grazia no venerato di più che umano , ancor altro più non rimane a Dio , se non che nell'aspetto? Erraresti assai se credesti di- darci la sua Vision beatifica in Cielo . Co-

Confidera, come quest' alta brama, ch' ha Dio moftrara , di farci fimili a sè , rutta ha per mira, che tra lui, e noi posta pastare una perfetta amicizia. Ma quelta non fi poperchè, fe con queste non potevamo noi noscerlo in se medesimo, e non più ne' fare con effo lui in una participazione rotale di tutti i fuoi beni , ch' è il fine intecon le forze nostre, era necessario che Dio per suamera bontà ce la desse in dono, e come fi fuol dire, ce la infondesse. E però pur dice l'Appostolo: Charina Dei diffusa oft in cordibus nostris per Spirisum San-Elum, qui daeur oft nobis. E queita è la maraviglia altresi maggiore . Perchè un Morebbe degno, fecondo la fua ruftica condizione, di stargli in Corte per Servo . 5297.14. Just amitità Dei , proper dificiplina dena dal bene: e il dono del Timore, perchè commendati. E però tui focati , che qui non fi lafci allettare , nella Concupicibi non dicc folamente l'Appottolo, Charista | le , dalle diletturevoli , che , lufingandolo

Manna dell' Anima.

me pare a te però di corrispondere a bastan- volle dir più tosto dissusa, perchè s'in-temente a un favorecosi inestabile, qual' rendeste come una tale insusione si spande è questo? Anzi appenatu lo conosci , per- in modo dentro l'animanostra, che a guiche non faiciò che sa vivere, non più se-condo la carne, ma secondo lo spirito. Doni detti dello Spirito Santo, che sono Vivl, più che fipuò, fecondo lo spirito, per così dire le sette soci di gran Nilo. e proveral quanto siano soavi rutti i suoi Perchè dovendo ogni vero amico di Dio frutti , fenza eccettuarne pur' uno : O effer fempre pronto ad operare , non folo quam funvisoft Domine Spiritus tuus in om- fecondo ciò che detta a lui la ragione ( perciocchè a questo bastano le virru) ma an-cora secondo le ispirazioni, e gl'impulsi, che Dio con modo particolare gli porgein varie occorrenze; alla virtù fi sopraggiungono i doni pur' ora detti. Nota petò coteva da noi acquiffar con le nostre forzes me questi occupano tutto l'Uomo, e lo perfezionano in ciascuna delle sue parti. nè pure inalzarci a vedere Dio , o a co- Quanto all'Intelletto , perfezionano primain ello la ragione speculariva: e così a fuoi foli effetti : quanto meno potevamo capire più facilmente per modo di una con effe inalzarsi a convivere , e a conver- semplice intelligenza que' misteri della fede, che Dio rivela ad un Giufto, egli ha ricevuto quel dono, il qual chiamafi d' Info dauna perfetta amicizia? Non si poten-do da noi però conseguire una tal amicizia torno a tali misteri, ha ricevuto il dono telletto; e a discorrere più facilmente indella Scienza, e il dono della Sapienza; della Scienza, per discorrere secondo le ragioni inferiori ; e della Sapienza , per discorrere secondo le superiori. E poi perfezionano ancorala ragion pratica. E così a giudicare con maggior facilità quello che in pratica deveil giusto operare nelle ocnarca rerreno può fenza dubbio follevare correnze fuddette, per più conformarfia anch'egli , fe vuole , alla fua amicizia Dio , haricevuro il dono che s'intirola di quel Pastorello vilissimo, che nè pure sa- Consiglio. Quanto alla volontà poi , a voler quel bene che per riverenza verso Dio Padre comune dee fare agli altri, e da-Ma non però può egli infondere in lui tali to al giusto il dono della Pieta. E a voler doti intrinseche, che lo costituiscano pro- quello che dee fare anche insè, gli è dato porzionato amlco ad un Principe così il dono del Timore, e il dono della Forgrande . Gli può dar solo l'estrinseche , tezza . Il dono di sortezza , per vincere Iddio può infonderle, e di fatti le infon- lo spavento, che possono sollevargli nel-de, consorme a quello : Parsicipas falti la irascibile le cose avverse, a ritardarlo Dei diffusa oft ad nos, come pur potrebbe al male, lo vogliono sa restate qual pesce egli dire; macine diffusa oft in sordiname. All' esca Vecti però come Charista Doi fris, petchè mediante il venire che sa in diffus oft veramente in sordina nostripa per noi queRo Spirito divinissimo , acquittia- Spirieum Sandum , qui daeus oft nobis ? mo que' costitutivi intrinsechissimi, che ci Guarda il giusto dovunque vuoi . Guarfanno effere amici degni di un Dio, dona dalo nell'intelletto, guardalo nella vodisciplina. E che puoi qui sentire di più am- lontà , guardalo nella Irascibile , guardalo nella Concupiscibile, eccolo forni-Confidera, come ad esprimere tuttociò, to in tutto di quei doni, che sono doni parea che all'Appostolo dovesse bastar di di disciplina, disciplina donn, perchè lo dire: Chaviesa Dei infus a fin cerdibus nufris persezionano tutto. Non ti atterisca mai per spiritum saudium, qui danu off mobis diunque la tua viltà. Perché se lo Spiritum de la cua viltà. Perché se lo Spiritum de la cua viltà de la cua de la cu

iII.

II.

cuore; quelle flesse virtà, che inte pajoni poco non glie i procuri , secondo le tue deboli a cossituirti un persetto amico di deboli forze. Ma come poi tratti volen-Dio , è quanto confeguiranno di van- tieri con ello nell'orazione? Sai , che di

te virtu!

IV. Confidera, come lo Spirito Santo è quello fenza dubbio, il quale ci porta così que tu fra di penerai a ricordarti talvofta ch' gran piena di doni venendo in noi . Con- hai Dio nel cuore ? Ciò non è segno di amituttociò non fiamo in effanoltenuti alui cizia perfetta . Ma fopratutto come confolo: ma infieme al Padre, ed infieme al Figlinolo, che a noi lui danno . Però ciò che l'impone, e raffegnandoti in ciò l'Appostolo non ha voluto qui dire: Charisas che dispon di te? Questo si, ch' è il segno Dei diffusa oft in cordibus noftris, per Spiritum Santium, quivenitinnes, ma qui datus off nobis , perchè ci rammemoriamo comeil offis, fifocoritis qua ogo pracipio vobis . E in Padre , el Figliuolo egualmente concor- questo come ti truovi ben radicato ? Se rono in darci cosi gran dono, qual' è il lo-to divino amore. L'amore fi chiama il pri-mo fratutti i doni: e la ragion' è, perchè dunque che l'habbia aomollico in modo, chi all' amico dà tutti gli altri, però glieli dà perchè gli ha dato prima il suo amore. Resiste ancora? Segno è, che la piena non Ma come potevamo noi da noi meritare e anco giunta. E però fempre più attendi l'amor divino? Conveniva, che volonta pure a supplicar questo Spirito Divinissi-riamente ci sosse dal Padre, e dal Fi-mo, che sossi da alto con gran vigore a gliuolo , da cui procede. Dans of nobis. prò tuo , perch'egli è quello, che dando Se non che lo Spirito Santo medefimo e forza alla piena , fa sì che questa penetri dato , edante, come dice S. Agostino. E finalmente in ogni petto più duro, e lo inchè ti è dato dall'altre due Persone Divine , Domini , & qui ab oren Solis gloriam ojus , che fe fol da se ti fi defte . Anzi gli devi an- cum venerit queft fluvius violentus , quem the pils, perchè da effo avence che ti ami-no ancora l'altre. E perchè ti ama il Pa-dre, perchè li Egliuolo, fe non aforza il fiegni, l'amiciat usu verio Dio non ha della loro fomma bontà ? E quelta loro la fua perfezione, fetu in ufarglieli ti muofomma bonthà e lo Spirito Santo. Invoca vidazuo intereffe: Haida mirate a lui fo-però quello più chetu puol, fe vuoi pof. I o. Però fe veramente Charista Doi, e federe un' amicizia perfetta con tutta la non alien charista diffia e fin servicius nofiris Santifima Trinità, perchè in virud'effo per spiritum Santime, qui datue of noisi, tì è conceduta: Chariese Dei diffus offin convience che l'amor di noi vesso Dei cordina noftri, per spiritum datalem, qui non fia diffimile dell'amor di Dio vesto. datus oft nobis .

ben'esfere. III. Non sol volerne il ben' no , mentre l'amordivino è increato , il effere, ma procurarglielo ancorapiù che nostro è creato > ma nell'operare hanno fi può. IV. Trattare dilettevolmente con ad effere uniformifimi: non dovendo tra di volontà . Or guarda un pocofe quelli appunto, la quale paffa tra l fisco, e il fegni inte riconofci rispetto a Dio , e se serro infocato . Ora Iddio ha questo di in the reconstruct in period 2 (b) \$\frac{1}{2}\$ (in the number of \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ (and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ (and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ (and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ and \$\frac{1}{2}\$ (b) \$\frac{1}{2 non voglio ione anche negarti mai , che la . Se noi lo amiamo per noi , non tu non goda del fuo bene intrinfeco , co- per lui medefimo , già il noftro non fi me estrinseco, e che forse ancor qualche può dire amor di amicizia, ma amor di

taggiolo con tali doni, fopraggiunti a det- nessuna cosa gli amici si compiacciono più, che di convivere infieme, di conver-fare, con gran familiarità. E come duncordi con esso di volontà, adempiendo più ficuro d'ogni altro, e però ancora più d'ogni altro lasciatoci da Gesù . Ves amici lous 1.

che non refulta in nulla al volèr di Dio. però ad effo non devi tu nulla meno , per- tenerifea: Timebune qui ab occidence nomen 16.19 19. VL.

noi, ma che sia del tutto conforme, giac-Confidera, che a mirare se si possiede chè lo stesso Spirito Santo è quello, che un'amicizia perfetta, fon cinque i fegni, in Dio lo collituifce, in noi lo produce. I. Voler effere dell'amico, II. Volerne il E'vero, che nella fostanza si divensisca-

## La Pasqua di Pentecoste.

concepiferma. E di qui impara onde avreliga, che la Caritafia tratto maggiorivis

riane, viria anno controlle dell'altre: Meire marem breum gliches Leus;

reliza, ivria anno feff. Teologiche, Lia
carifondere al un devere in amar Dio
ranzio, viria anno feff. Teologiche, Lia
carifondere al un devere in amar Dio
ranzio di perche quantumque tutte quelle
per Dio, non per altro fine, rammemoravirul diritamente tenduno suche 'dele a Dio,
comea nostro ultimo fine foprannaturale;
contecto il Defect tende a Dio, i quanto in quanto da Dio el viene la notità del veroi la
spermaz tende a Dio, i nquanto da Dio i a dell'imper dio relita i voltuc coffipermaz tende a Dio, i nquanto da Dio i sperama tende a Dio, in quanto da Dio is dell'amortino inver nui vointo control ci viene il confignimento del Bunon : e qui la fug foria in farbene ate. Nel recosì in amendue miriamo, finalmente a flo, fe Dio fempre opera per fug foria, qualche prò noftro. Ma la Città tende comò necessario ch' Egli operi a volere in Dio: per fermats in Dio, non per rice- operare con perfecione, non però opera vene nulla ; e però ella è vività il mag- pervenna fisquillità.



# RIMO.

Che contiene le Materie più principali di cui si tratta nell' Opera.

BITO al bene , e al male, vien dagli arri, per lo più piecoli, ma frequenti . Febr.19.Nov.19. ABITO a rutte le opere di pieta, fi dee procurare con l'esercizio usato a tal fine . L#-16-

ABITO REO, quanto habbia di forza al male Lu. 11. n. 3.011-9.n. 3. Nov. 10. n. 3. quanto pofia in morte . Gen. 4. Gin. 7. n. 5. Lu.17.

ACQUA negli effetti fuoi di lavare, fecondare, e cavar la fere, quanto ha inferiore alla Gra- AMIGIZIA del fecolo è opposta dirittamente a

zia. Meg. 1; ADAMO, ED ANGELO, in che simili nel loro primo peccato, in che differenti. Men. 14; a quarea viltà discendesse per la sua colpa.

Meg.14. ADEMPIMENTO del voler divino è il cibo de Giufti, perché conferva, conforta, ed aumenta

in loro la Grazia, ch' é la lor vita. Gin.1. come dunque Crifto lo potefie altresi chiamar cibo fuo. ini.

a quali gradi di perfezione debba giugnere . Sett. 27. Orr. 12. m. 5. Dec. 10. n. 2. ADULTERA colra in fallo farà alla morte ogni Anima peccarrice . Lu. 9. ADULTERA sfacciara é la Sinagoga . Giu. 6. n. 7.

AFFETTO alle comodità è di fommo pregiudizio allo fpiriro. Dec.11.

AFFETTO alle cose temporali è il sommo impedimento all' Appostolaro . Serra 8. AFFETTO al peccato è il peggio ne' Peccatori .

Gra. 13.n. 2. Mer. 11. Nev. 12. ALTISSIMO E' DETTO IDDIO : perche fia

più temuto da rei . Gin.11. n.3. e perché i buoni più confidino in esto, Ott.19. n.1. AMBIZIONE, quanto sia abbominevole innanzi 2 Dio . Febr. 12.

s'intromerre apcora nelle opere di pietà . Sett-15 . #. 2. è di grande impedimento alla Fede . Lu.31.

è l'affalto più hero che dia il Demonio, anche a rinegarla. Orr.1 t.

AMBIZIONE di avvantaggiarfi nel proprio flaro

è di sommo pericolo alla falure . La.10.Gin.15. AMBIZIONE di regnare non lascia offervare à danni di chi regno . Gima. n. 4.

AMEN nel principio del favellare ha forza di

affermazione , nel fine di approvazione . Oit-17.nem. 3.

è ufato fraguentemente in prò degl' Idiori . iri . n. 4

AMICI VERI fi conofeono folo nelle avverfità. Dec.14.

debbono amare tettamente, efficacemente . veramente , gratuitamente , e coffantemente. Ag.13.

AMICI UMANI non fi debbono mai preferire

2 D'o. Mer.1 n.4. Ag. 9. Dec. 7. AMICIZIA è di cinque forti, Viziofa, Comu-

ne , Naturale , Virtuofa , e Divina . Apr. 17. la Divina fola è durevole, ivi.

quella di Dio. Mer. 13.

AMOR DI DIO verso l'uomo , quanto am-

mitabile . Febr.19. Mer.25.Mag.1. Mer.3. num.4. Mag.24. non presuppone il merito nell'amato, ma il

conferifce . Febr. 10. Mag. 14. N. 1. fua larghezza, longhezza, altezza, e profon-

dità. Mer. 15. quanto efimio nella giuftificazione de' peceae nel dare per ella Crifto. Mar. 25. Mag. 24.

8-4-Dec.25 e nelle tribolazioni medefime che ci manda . Apr.11.n.3. Mag.15.n.3. Giu 13. Sett.16.
AMORE dell'uomo 2 Dio quanto fia fublime

precetto. Lu-18.e19. fino a qual fegno egli ci obblighi . Lu. 18. e quando ci obblighi . ivi.

non è diverso nella spezie da quel de Beati in Cielo. 16.18. ma è inseriore in cinque sue qualità. 111. quanto forremente debba farci aderire a

Dio. Gin.30. e flaccare da rutre le creadet precedere al zelo di farlo amare . Apr.

19. e 30. fupplifee folo per ogni offequio, che non poffiamo a Dio rendere come gli altri . Lu. 16. allegecrifce ogni pefo . Ag.19. n.4. non rollera che miriamo a i propij inre-

reffi . Mar. 19. Meg. 10. num. 5. Gin. 30. Dec-14-Esclude il timor servile , ma non il casto . Gen. 11. n.4. Feb. 8. Apr. 16. Meg. 5. n.1. Lu. 5.

Sett. 10. Ott. 14. m.4. Nov.3. ci da a conoscere per figlinoli veri di Dio .

Mar. 14-m. 1. Dec. 18. Si cecita eol penfare quanto Dio fia amabile

în fe . Lu.19. n. 4. e quanto ami noi . Gin.; AMOR del Profiimo , vedi CARITA FRA TERNA.

AMOR PROPIO è cagione del poco amor opposto . Ag.28.n.7.

tri di farmenti, in altri di legne morte . ANGELI BUONI , perchè fi rallegrino ran-

to nella conversione de' peccatori . Secremb.

perchè siano detti ora di Dio , ora degli uo- ATEISTI che vanno incogniti. Nov. 16. n.4. mini . iri . în quanti modi ci fervano , iri .

ci mostran la vera regola di Ubbidienza -Ott.3.n.1.0tt.22. n.f.

ANGELI CATTIVI furono rovinati dalla Superbia. Mar. 14. Sett. 19.

di qual Superbia peccassero propriamente, Sett.20.num.2 ANGELI CUSTODI di quant' onore all' no-

mo, e di quanto prò. Ott.2. nel loro ajuto dee havetsi fiducia grande . ivi. ma non però ne' pericoli volontari .

ANGUSTIA in che sia diversa dalla Tribolazione . G.m.30. n.1 . ANIMA PROPIA fi ha da mettere in faluto

a qualunque costo . Gen. 30. Febr. 16. Mar.9. Ago/1,24-Sess. 10. quanto conturtociò fia poco apprezzata

Febr. 36. n.4.

fi dee cuftodir come cofa di Gesù Crifto Mar-15.n.5. dee contervarfi nella fua dignità . Lug-4quanto divenga vile per lo peccato . Febr. 4.

ANIME altrui, vedi ZELO DI ANIME.

ANIME del Purgatorio, vedi DEFONII, ANNEGAZIONE di fe quanto necessaria Gen.12. Gen 15. Febr.22. Mer.17.

quanto giovevoie . Mar. 16. quanto itimabile più diqualunque bene, che in altri fi operi . Gtu. 5.

in che consista . Nov.19.n.5. non e solo per i Religiosi , ma per rutti i Criftiani generalmence . Mar. 27. Novem.

APOSTATI di più forte . Lug. 14. quanto fian

perduti. ivi. e Sett. 18. n.7.
APPOSTOLATO quanto grand' opera fia. Sett.

di quanto prò a chi l'esercira. Dec. 19. APPOSTOLI quanto cari a Dio. Mag. 1.011.39. annuciarono la falure , non la operarono -

Gin.g. n.6. in che diverti nella loro Predicazione da' Pro-

feti . Gin.19. n.1. rimunerari per la costante fedeltà usata a Crifto . Ots.29.

AQUILA esprime Cristo che vola al Cielo GiH.6.

Manna dell' Anime .

ed eferime il Perfetto contemplativo . Dec. 27. ARGOMENTI di credibilità della nostra Fede

quanto cari a considerarfi . Dec. 10. non diminuiscono il metito ne' Credenti .

Dec. 2 1. che si porra a Dio. Mar. 19.114. anzi gli è tutto ASCENSIONE al Cielo è il più facile di tutti gli altri mifter fpertanti a Crifto . Gin.6.n.6. produce un fuoco in altri di flabbio, in al- ASPETTARE ogni di la vita futura dev'effer! opera d'ogni vero Criftiano. Mar. 10. Mag. 18.

Ag. 22. Dec. 19. Febr. 20. ATEISMO è parto dell'intereffe difordinato . Mar.30.n. 2. Mag.29. e del vivere animalesco .

Sen.6

AVARIZIA perchè detra radice di tutti i mali . Mer.30. alligna faciliffimamente in qualunque cuore .

mi. mette l'uomo in evidente pericolo di dannarfi. Gin.t s.

AVARO con l'amor che porta al danaro , ci dà la norma deil' amor che dobbiamo porrare a

Dio come ad ultimo fine . Lug 18.8.3.4. quanto maledirà nell'Inferno la fua pazzia .

Mag-17.
haura quivi pene correspondenti alle colpe .
Aggio-17.
AVVENITO secondo di Cristo al Mondo , dev
essere del continuo da noi aspettato , come fu dagli antichi aspettato il primo . Dec. 25.

AVVERSARJ a Dio cefferanno dopo il Giudizio , ma non cefferanno Nimici . Lug. 34-

AVVERSITA' vedi TRIBULAZIONE.

BADARE a fe quanto importi a ferbar la BEATI amano Dio con amore pet cinque doti

più sublime del nostro . Ag.28. ci danno la vera norma della conformità col volce divino . Ott.12-n.5.

quanto gioi cano nel vedera da tante parti adunari in Cielo. Gin 18.n.;. non hanno maggior diletto , che in lodar Dio. Nov.1.

folo esti fanno lodarlo, com' è dovere. ivi. per quale attriburo più amino di ledarlo . Lug-16. n.1.

BEATITUDINE da tutti i Savi fu falfamente promella , fuorche da Crifto. Apr.19. Giu. PC. mam T.

BEATITUDINE celestiale quanto è soprabbondante rispetto al meriro . Febr. 26. Mar. 13.

e apparecchiata per tutti . Mar. 10. n.5. Ott. 2. e però non la perde, se non chi vuole. swi. e Lug. 13.m.5. non fi da a chi non fe la guadagna . Gen. 12.

17. Febr. 13.18. Mar.g. 10. 13. 10. 14. 18. Apr. 24-Mag. 28-30. Gin. 20. 25. 28. 30. Liv. 13-14-10- Ag-7-10-15. 21-24. 25. Sett.2.10.

Och 3. 22. 29. Nov. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 23. Dec. 2. 14-15-16. 18. dev'effere la noftra aspettazione continua BENI promessi dal Mondo, e beni da Dio fopra la Terra. Febr. 10. Mer. 10. Meg. 18.

Ag. 10.22. Dec. 25. in ellanon fropera, mafi pofa. Apr. 15. m.4.

è la nostra Eredità, ma diversa dalle terre ne . Mar. 10. #. 3. Mar. 14. Apr. 14. Ott. 11.

Ging.25. perche fiadetta Vita. Mo. 10. n. f. Ap. 15.

Mag.23. e perche Corona di Vita . Gen. 17. Lug. 20.

Gin. 15. perché Regno. Oss. 21. Nov. 23. perchè Menfa . Ott. 19.

perchè Cena . Lug. 7. n.6. perche Pefo . Mar. 10. n.t. perché Palio. Gin. 25.

perche Requie opulenta. Mar. 18. m.4. perche fopra tutto Mercede. Gin. 15.

perche rendendosi per mercede , sia detta Grazia. Mag.13.n.6. non pregiudica alla Santità il confortarfi al

patire col penfier d'ella. Ag.10.n.7. REATITUDINI Evangeliche, perché fian dette

cosi. 2007.6. fi spiegano ad una ad una dal di 7. di Novem-

bre fine al 15.incl. come fian fegni di Predestinazione . ivi. BEFFE, vedi DERISIONI. BENE vero fu la Terra fi è l'effere rigorofo con ello sè , pietofo eol profilmo , follecito ver-

Mer. 11. BENEFICARE , vedi DONARE.

BENEFICENZA, vedi DONO. BENEFICI fi hanno a mifurare dall'amore con

cui fi fanno . Mag. 24-n.4.
quanto fi debbano far volentieri ancora a Nimici. Apr. 27. n.4.
BENEFICI che Dio ci fa, non fono riconosciuti

da' Peccatori . Gen.10. Apr.7.8. anzi fone abufati contro di lui . Sert,22. BENI terreni quanto habbiano da sprezzarsi .

Gen. 10,10,17. Febr. 1. 11. 15. 18.10. 16. Merz. 13. 16,10.13.30. Apr. 18. 18. Mag. 4.7.19.31. Gru.1. 10.15.Lu-10.Ag.12-16. 23. 29. Sess. 27. Oss. 1. 4. 7. Nov.7. Dec.4. 16. quanto a sprezzarli giovi una fede viva. Oss.4.

quanto fia vile tra' Cristiani chi gli ama scorrettamente . Ott-17. e quanto fia pazzo Febr. 26. Gin. 2.011. 4. n. 3. Mar. 16.

quanto l'amarli , renda più dura la morte . Apr. 18. perché fian detti fimili a i fegni . Ag. 23. e

perché allo sterco . Ors-4-1-3. non possono appagare il cuor dell'uomo Agofto 16.

non si hanno da lodare mai, ma da vilipendere . Ag. 29.

acciecano i loro amatori alle verità quan-

fono quei che fanno popolare l' Inferno .

quanto fian tra fe differenti . Mar. 13. Ag. 16. . 19. BUGIARDI fi hanno a chiamar tutti i Vantatori . Apr. 8.

ACCIA che Dio sa de' Peccatori suggiaschi

fon le loro tribolazioni . Mag. 18. e fono i moti interiori , che in loro fveglia con la Grazia fua preveniente. Lu. 12. CALICE della Giuftizia Divina ya in giro a

tutti . Dec. 18. fidec ber eon alaerità. Apr. 12. CARITA' divina, vedi AMOR di Dio.

CARITA' fraterna quanto fia grata a Dio . Gen. 19-31. Mar. 11. Ap. 17-17. Mag. 17. Lu. 2. 18.30. Ag. 13. Sett. 9.18.19. Ott. 5.18. 15. 19. Novemb. 1.

11. Dec. 19. 16. quanto fia cospicuo precetto . Gen. 10. Lu. 30. Agoft. 13. quanto fia virtù propia de' Cristiani . Gen.31.

Mag 27. Ag.13.0tt.18. fi deve efercitare per motivi non naturali, ma foprannaturali. Lu. 30. Serr. 18. non permette che penamo le necessità del

profilmo . Mar. 11. n. 3. anzi vuol che le prevenghiamo . Sett. 18. non lafcia confiderare gli altrui diffetti . Oss. 5.

anzi vuol che fian tollerati. Meg. 17. a qual grado di perfezione debba arrivare fe-eondo i documenti di Cristo. Ag. 13. perche da lui fia detta precetto fuo. ivi.

quanto fia poco adempita . Mag. 17. Lu.30. come fi fa ad acquistarla . Gen.31. eome si mantenga, e come si perda. Apra7. si ha da mostrare singolarmente in cavare il profilmo dal peccato . Lu. 2. Dec. 19.2. n.4.

prommo dal peccato . Lu. 2. Dec. 19.2. u.4. fi deve stendere anche a i Defonti . Nov. 2. CARNE, eome habbia da foggettarii allo Spitito . Febr.4. Mer.7.Lu-5.15.25.Sett.10. non deve udirfi quando ripugna al patire .

Ag. 24. n. 3. o udirfi con gran prudenza . Mer.7. vivere secondo ella da doppia morte, corpo-

rale, efpirituale. Sers.10l' ama più, chi più la mortifica . ivi . è il ricco bugiardo si odioso a Dio. Apr.26.

è terreno che non rende . Ag.21. è pianta che non fruttifica . Mag. 15. n.5. fi foerommette ancor ella con l'ubbidienza.

Sett.25.8.2 CARNEVALE é tempo di più guardarsi da mancamenti. Febr. 8.

CASA nostra vera , è la casa di Eternità . Gen. 18. CAVALIERI Criftiani non perdono punto di

ctiecano i loro amatori alle verità quan-tunque chiarifime del Vangelo . Mag. CAUSA di Crifto quanto fia trasfigurata .

Mar. 18. anzi gli fanno ribellare da effe. Mer. 30.Gin. 10. CECITA' quanto grande ne' Peccatori . Gm. 1.10. 11.16.

21.26. Febr. 3. 11. 21. Mar. 8. 16. Apr. 12. 14. n.2. 28. Mag. 14. 17. 29. Gin. 2. 4.7. Ln. 11. 31. Ag.9.

23. Sest.3.6.011.9. Nev. 16. n.4. Dec. 17. CENA dell' uomo a Dio, e di Dio all' uomo

quale sia. L4.7. CHIESA di Cristo somigliata all'Aja . Giu.18. perchè chiamata ora Città, ed ora Cafa .

Gin. 29. n. 1. in esla e la vera fede. Gin 29. Dec.21. fuoi fondamenti , primario , e secondario .

Gin. 29. n.3. CIBO de' Giusti è adempire il voler divino. Giu. I. ed è altresi meditare la divina legge. Lu.1. CIBO che si dà al corpo, dee ester cibo vile,

Apr. 21. CISTERNE, perchè sian dette le creature, ri-spetto 2 Dio, e Cisterne ancor dissipate.

COGNIZIONI di se stesso, fondamento dell' Umilta . Gen. 14. Febr. 14. 22. Mar. 4. Mag. 2. 14.26. Gin.24.Lu.5.19. Ag. 11. Nov. 17. Dec.12.

COLOMBA savia con le sue proprietà ci esprime i fette Doni dello Spirito Santo. Apr.

e ci esprime la persetta Spola di Cristo . Ag. 12. c' insegna come habbiamo da medirare . Ott.15 e come a star pronti al volo da questo

Mondo . Ag. 12.
COLOMBA sedotta c'insegna a starvi attacca.

Agoft-12.n.3.

COLPA, vedi PECCATO. COMANDAMENTI, vedi LEGGE. COMBATTERE virilmente contro noi stessi, è

quello che ci fa Santi . Gen. 14. 15. 17.30. Febr. 1.5.24.28.29. Mar. 6.9.17. 28. Apr. 20. Mag. 8. 20. 25. 28. Gin. 5. 10. 30. Lug. 12. 13. 15. 16. 25. Az. 10.14.24. Sett. 2.5. 10. 19. 20. 25.011. 11. Nov. 19. Dec.25.

come fi facilita . Febr.23. è propio di questa vita. Mar. 28. n. 5. Lu. 25.

a quanto alto fegno convien, che talora arrivi . Agofo 24. COMODITA' quanto perniciose 2 chiunque si

avvezza in este . Dec. 11.
COMPASSIONE alle miserie del prossimo,

quando fia virtu meritoria . Lu. 18. Sett. 18.

ha da assimigliarsi a quella, che ha Dio verso noi . Sett. 18. può acquistarsi con la Grazia, da chi non vi

fi fence inclinare dalla Natura. Dec.26. COMUNIONE sagramentale è un convito prodigiolo fatto ad ingrati. Giu 19.

di quanto prò , s'essa vien frequentata come fidee . Mag. 16.

CONCUPISCENZA perchè talora sia detta Peccato . Gin. 16. n. 1. Seit. 19. n. 3.

in quanto dura servicii riduca la gente -Gin. 16-Febr. 26.n. 4. Gen. 12. 15. Ag. I. n. 3.

sempre sti pronta a combatterci . Lu. 25.

quanto più ottiene, tanto più è ardita nel chiedere . Ag.8.n.2.

fi può vincere , e ancor fi dee . Sett. 19.11.3. quanto il vincerla fia bell'atto . Sett.25.

vale a ciò sommamente il timor di Dio . Lug.5. e l'ubbidienza a chi tiene in Terra il fuo luogo. Sett.25.

CONCUPISCENZA di piacere, di roba, di riputazione, sono i tre nimici solenni , che ci fan guerra . Gen. 27 . Febr. 1. 5 . Mar. 7. 3 . Mag. 29 . Gin.10.Lu.25.Ag. 16. 27. Sett. 27. Ott. 4. 6. 11.

26.27. Nov. 19. havranno tutt'e tre nell'Inferno le pene cor-

rispondenti alle loro colpe . Ag. 27. CONFESSIONE quanti fignificati habbia nelle

Scritture divine . Giu.4.n. 1. CONFESSIONE sagramentale di quanta forza

a sciogliere i peccatori. Gin.7.
differita alla morte quanto sallace . Gin. 7.

Febr. 27. Apr. 5.
CONFIDENZA in Dio . Gen. 1. 21.24.25. Febr. 2.19. Mar. 28. Ap. 1. 3. 10. 11. Mag. 1. 3. 24. Gin. 12.4. Ag. 6. 7.1C. Sett. 4. Nov.4. 26. De. 5.9.23. e più necessaria in tempo di avversità . Ap. 24.

deve effer di tutto cuore . Gi. 12. Ag. 10. Dec. 2.7.

e deve effer continuata . Gen.1.24.Feb.2. Ap.23. non esclude la cooperazione dal canto no-Ato, anzi la richiede. Gin. 12. Ag. 10. Nov. 2.24-26. Dec.23. ma folo non fi fonda in elle . Gen.24.

ci dee rincorare a combattere virilmente

contro di noi. Ag.24.n.5. Geccita col pensare i benefizi che Dio ci ha fatti . Apr. II.n. 5.

e col rammemorarci ch' egli cl è Padre. ott. 17.18. e che fta ne' Cieli . Ott.19. e che ci ama teneramente . Mag. I.n. I. e che ci dee dar le forze a ciò che ne impone . Dec.23. n-3. e che in virtù di lui possiamo tutto . Nov.4.26.

CONFIDENZA negli uomini quanto vana .

CONSIGLI EVANGELICI quanto degni di Dec.g. Gen. 1. effere profesiati. Mar. 31. Apr. 19. facilitano l'acquifto del Paradifo . Apr. 25.

e l'offervanza della legge divina. Ag.19. si debbono talor' abbracciare a qualunque

cofto. Ag. 28. CONFORMITA' nel voler divino vera pruova di dilezione . Gen. 16.

debb'effere illimitata a qualunque evento , anche dolorodo . Mar. 9. Mag. 25. Decemb.

e più a quello, che presentemente il Signore di noi dispone . Apr. 22. n. 4 allora comprovati, quando Iddio ci da da pa-

tire . Mag. 25 . Ag. 7. Sett . 26. quanto cara a Dio. Lug.26. Ag.7.

quanto necessaria a noi che ignoriamo il sutu-10 . Lug.10.

perche fia perfetta, dev'effer fimile a quella ch'hanno i Beati. Orr.22. ſа

fà che sempre siamo esauditi nell'Orazione .; Mag. 1. n. 2. 3.

come si acquista. Lu. 17. n. 3.

viene impedita dal non sidarci a sufficienza di Dio . Ag.7.n.5. è special dono dello Spirito Santo. Mag. 11.

CONSOLAZIONE di SPIRITO fi acquista affai con la lezione spirituale . Apr. I. e con lasciar le consolazioni terrene . Apri

25.71.4. gustate queste, si perde quella. Mag.22. perduta che sia non è facile il racquistarla

ivi . n.3. fi trova folo nella buona cofcienza. Agoft. 16. fi ha da confiderar più foda, che tenera. Lu.1.

CONTENTARSI del propio stato, quanto rile-

vi a salvarsi . Giu. 10. Lug. 19. Ag. 23. CONTEMPLATIVI, che felice stato si godano . Gin.27.

fono pochi . Ott.15. Dec.22. a quanto di perfezione sieno obbligati . Gin. 3.

debbono temere ancor essi di se medefimi

Apr. 16. 18.2. hanno ad amare l'Umanità di Cristo nostro Signore, e non lasciarla puramente a chi

medita. Dec. 22.17. e 29. debbono zelare elli ancor per l'altrui falute .

CONTEMPLAZIONE quanto sia dilettevole . Giu.27.

è puro dono di Dio. Dec.27.

è dono non conceduto ordinariamente . Ottob.15.

non si può insegnar per via d'arte. Dec. 22. in che diversa dalla Medit. Oss.5. Dec.22. ricerca fomma ritiratezza dalle Creature . Gin.27.011.6.

a quanti, e quali gradi ell' ascenda . Dec. 27. gode più ne' misteri più impercettibili . 171. CONTESA qual male sia . Sett. 9.

CONTRASTARE, vedi COMBATTERE. CONVERSAZIONI men buone quanto nocevoli. Lu.25. CONVERSIONE de' Peccatori quando sia per-

fetta. Apr.3. Mag.12. di quanta allegrezza agli Angeli. Sett.24 di quanto gradimento alla Vergine. Ag-5. diquant'onore a Gesù. Mag. 12. n.5.

è quella che Dio pretende nel tolleratli Mar. 8

non dev'essere forzata, ma volonraria. Mag. 16.n. 5.Lug. 6.n.2.

delineata secondo i varj movimenti, che fa nel cuore la Grazia. Lug. 6.7-e 22. di quanto prò riesca 2 chi la procura. Lu. 2. Dec.19.

non si dee trascurar da quei che son dati alla vita contemplativa . Dec.27.

CONVIVERE, e conversare, in che differenti Gin.27

COOPERAZIONE è necessaria dal canto no-Itro alla Grazia. Gen. 6. 14 Febr & 11.19, 20.25. Mar. 21.22. 26. Ap. 3. 14. 16. Mag. 2. 10. 16. Gine 12.14.20 Lu.1.3.5.7.13.22. Ag.5.17. Sessemb. 26. 081.2.6.15.23.26. Nov. 4. 12. 15.18. 26. Decembr. 1.

3.18.22.23. CORPO quanto sia vago di libertà . Ap.21.2.3. fi dee trattare da Servo . Febr. 13.

fi dee trattare da Afino . Apr. 22. quanto felice chi sa ben sagrificarlo , qual"

ostia, a Dio. Mar.6. modi di sagrificarlo. mi. quanto da Dio sia premiato chi gliel fagrifi-

CORREZIONE odiata da' peccatori , perch' è

uno specchio. Mag. 14. n.s. non si dee fare da chi ha disetti più gravi

O11.5. Dec.19.
COSCIENZA si dee tenere in tutto scopetta a'

Padri spirituali . Mag.7. n.5. debbe udirsi quand' ella grida . Lug.27. fuoi rimorfi quanto giovevoli a convertirsi .

Lug.6.n.2. co' suoi dettami ora ci ritira dal male, or ci eforta al bene . Lug.27.

è l'Avversario, con cui convien concordare innanzi alla morte. ivi.

come si lavi, e come si mondi. Dec. 12. COSCIENZA buona ha la vera confolazione .

Agoft. 16. COSCIENZA cattiva quanto tormenti in vita. Febr. 15. 18.

e quanto alla morte . Febr. 15. May. 1. Lug. 17. COSCIENZA larga quanto pregiudichi a un

Criftiano. Lug.5.n.4. COSE PICCOLE , vedi PICCOLE COSE .

COSTANZA nel bene, vero indizio di Santità . Apr. 13. Lug. 20. n. 2. è necessaria a tutte le opere grandi . Sett.28.

COSTANZA tra le contrarietà è quella che ci dà la quiete di cuore . Ag. 18. CREATURE come congiureranno contro de'

Reprobi il giorno estremo. Lug. 24. n. 4. perche c'invitano ad amar Dio. Lug. 29. n. 4 tutte ci riducono a mente che fiam mortali .

Mag. 6.n. 3. rispetto a Dio sono cisterne senz'acqua. Ag.q. CRISTIANI quanto si hanno a gloriare di si bel

nome . Ott. 13. Ag.30. fono i foldati di Cristo. Mag.20. come si habbiano a diportare per mostrarsi tali . iri .

non folo non posson tener'opinion contraria agl' insegnamenti di Cristo, ma nè meno posion fingere di tenerla. Ging. 16. m.I.

quanto fi hanno a pregiare di feguitarlo con la loro Croce. Ag.30. Nov.19. quanco fian vili perdendofi dietro i beni di

questa Terra. Oss.4.17. in che habbiano a ripor le loro ricchezze . Dec.10.

peccando fon più rei degli altri . Genat 3. Apr. 7. Giu.3.

quanto sian più obbligati a Dio, che gli antichi Ebrei . Ap-7.011.17.

lor

lor divifa dev'effere la carità fcambievole , che fi mostrano . Gen.31 . Apr. 17 . Gin. 17 . Sono tenuti a dar buon' efempio . Sett.15. lor proprio dev'essere aspettare ogni di la vita furura . Febr. 20. Mar .. 20. Mag. 28. Dec. 25. quanto fiano oggi deboli nella Fede . Febr. 28.

perche si dannino in canto numero. Mar. 11. n.5.
CRISTO si se nostro Maestro nel suo natale. Dec.25. e si fa giornalmente nell'orazione. Gen. 2. Sett. 1. Dec. 29.

per ben meditar tutto ciò che appartiene ad effo, si ha da considerar nel suo essere, e ne' suoi essecti. Ap. 18. Egli è via, verità, e vita,e in qual fenfo . Ap.23.

fuoi principali misteri adombrati mirabilmente da Salomone. Giu.6. è detto il Giufto per antonomafia. Dec. 20.

Legislatore affai diverso dagli altri . Sett. I. come egli sia dovuto esfere il Giudice Univerfale del Mondo - Gin. 13.

Fu il nostro Mallevadore . Giu. 11.

quanto però debba amarfi. ivi. non solo annunciò la nostra falute, come gli Appostoli, mal' operò. Giu.I.n.6.

quanto dobbiamo in lui confidare. Gen. 1.22. Dec.23.

venuto per li peccatori . Gen.25.

con l'esempio suo dobbiamo rincorarci al patire . Gen. 19. Feb. 5. Lug. 15. Ag. 30. Sett. 7.

Dec. 10. n. 3. che significhi il vestirsi di esto. Feb. 10. Mar.

ci die foprattutto esempi di mansuetudine , e di umiltà . Ag.30. Nov. 17. e di altissima umiliazione. Feb.12. n.4.

ci fard in morte egli fol l'Amico fedele . Mar. I. n. 4.

e ora il nostro Avvocato: Mar.3.n.1. e per questo medesimo dovrà poi cambiarsi in Giudice più tremendo . Mar-3.n.4. come fa per noi l'Avvocato, s'egli può il tutto. Ag.6. e toral Padron di noi, per haverci ricompe-

rati. Mar.15. a quanto caro costo ci ricomperasse. ivi. n. 3. . .. Mag. 24.n. 4. Sett. 22.

prima ci ricomperò, poi ci chiede, che lo ferviamo . Mar. 15. n. 2.

quanto giustamente invita a sè tutti. Ag. 16. da quanto pochi fia fervito fenza intereffe . Mar. 19.

quanto fortemente dobbiamo a lui stare uniti . Gim 30. Ag.6.n. 3.011.29. Dec. 24. quanto folle amante degli uomini nel volerli coeredi al Regno. Mar. 24-num. 3. Ost. 29.

quanto modestamente parlaffe di fe medelimo in cofe grandi . Ap. 5.m. 1. Mag. 9. m.3. folo egli ha mostrara al Mondo la vera Beati-

tudine. Apr. 18. entrando nell'Egitto operò prodigi. Mag. 18. e questi ogni di rinuova entrando fagramen-

tate nel cuor dell'uomo . ivi. quanto benigno si mostri nel Santistimo Sa-

gramento ad uomini ingrati. Giu.19.

come fia vero che non disfece la legge vecchia, mala perfeziono . Gin.29.n.4. come fia vero che fu fempre efaudito, quan-tunque non ottenesse il passar del Calice.

Mag. 11. n.2.

perche volle motire in Croce. Mag. 2. e perchè in luogo pubblico . Ag. 30. spogliò giuridicaniente il Demonio del suo

Reame . Sett.13. come sia vero che tragga a sè tutti gli uomi-

ni . Sett.14. perche chiamò se Vite, e i fedeli Palmiti .

Ott. 7. 8. perché tanto amò di chiamarsi il figliuol dell'

perchè chiamaste sua legge la carità. Mag.27. e suo cibo il voler del Padre . Ging.1.

perchè fu chiamato dal Padre il figliuol dilerto . Ag.6. da esto dipende ogni nostro bene . ivi. e in

effo contienfi . Dec.29. da vica all'anima con le sue divine parole .

Ag. 2. ci die nel deserto la forma di rebutare le tentazioni . Ost. II.

volle prima operare ciò che infegnò . Dec. 13.0.3. con l'amore che portò a noi, c'infegnò i veri

modi di amare il proffimo . Ag.13. quanto fedele co' fuoi fedeli . Oss.29. Dec.24. quanto gli dobbiamo per ciò che patì per

noi. Lug. 15.
fua Passione, vedi PASSIONE.
CROCE DI CRISTO è la tavola a noi rima-

sta dopo il naufragio . Nov.30. dev'effer la gloria noftra . Feb. I. Mag. 3. Apr. 30.Nov. 19.30. in che consita. Feb.1. Mar.17.

perchè voluta da Ctifto più ch' altra morte . Mar. 3. Sett. 14.

e perche in luogo pubblico. Ag.30. in esta sta oggidi la vera Sapienza. Nov.30.

CUORE UMANO ha da custodirsi come un Castello . Ors. 6 cuor duro qual fia. Lug. 17.

quanto starà male in morte . ivi . cuor mondo che fignifichi . Nov. 12. come gli sia dovuto il vedere Dio . ivi. CUPIDIGIA, vedi AVARIZIA.

CURA SOVERCHIA, V. SOLLECITUDINE. CUSTODIA di sè dentro e suori quanto importante. Oss.6.

debb' effer varia secondo la varietà degli stati. iri.

ANARO amato affai quanto nuoce. Mar. 20.

DANNATI quanto chiaramente conoscano nell' Inferno la loro pazzia . Feb. 26. ma quanto anche tardi. Mag.4. n.6.

in che duri vincoli fien ftretti. A2.1.n.4.

perchè legati con le mani , e co' piedi . Otta

quanto faranno tormentati dal rimorfo della DETAMI di Coscienza , vedi COSCIENZA .

fopraffatti da tucti i mali .- Nov. 18. e da mali pari: ivi. vedi INFERNO. DANNAZIONE non è fe non di chi fe la vuole . 8. Api6.t2.14. Gin. 20. Lug.13. #.5. Ag.21.17.

n.2. Sess. 10. n.4. Sets. 11. 14. 20. Ost. 7. 9. Ner. 24. Dec.7. DEBITI da noi contratti peccando, quanti, e quali . Ott.24.

non fi rimerrono a chi non gli rimerre a' fuoi

debtori. Orse. 1.7.

DEFONTI per quantitioli hanno da sovvenira, edin quanti modi. Nov.2.

DEMONIO fignifica scienziato. Sen.27. 2.2.

perche nondimeno fipigli fempre nelle Scritture il fuo nome in cattiva parce, iri. è il povero fuperbo si odiofo a Dio . Apr.16.

non può vincerci con la forza, ma con le fole fuggestioni ingannevoli . Meg. 8.

uanto varia in quefte . Meg. 8. Lug. 11. Sett. 5. dimanda da principio un mal piccolo, e pasta al grande . Lug 10. Agoft.8. n.3. Occob.9. 11.

ci mottra i beni di quetto mifero Mondo, e ci asconde i mali . Orrob.1 ;. m.3 come affalti quei che di fresco fiscao dati al

fervizio divino . Om.t I. e come da quetti habbia ad effere riburtato .

fi vince con lo scoprimento di sè al Padro spirituale. Mag. 8.

e con l'abbidienza . Sett.25. e con l'orazione. Lug.21.

e con fare appunto l'opposto di quello che ci addimanda . Sert. 19.

come fi discacci quando specialmente ci vuol far diffidare della salute . Ag. 10. nam. 7. Sest.e. o c'inquieta con altre si fatre larve . Nov. 26.

quanto si guadagni di anime col dannaro Gin.15. Mar.30. quanto ci affalti fetocemente alla morte .

Gin.t.n.s. quanto fi faccia talor padrone affoluto de'

peccatori. Febr. 26.n.c. perchè talvolta nelle Scritture chiamato col

nome d'uomo . Mer. 1. n.4. fu spogliato da Crifto del suo Reame . Sett. 13.

quanto nell' Inferno trattetà male coloro che gli aderifcono. Agana.a.
DERISIONI quanto fi hanno a forezzar da chi

ferve a Dio . Ageff-25. 50. vedi RISPETTI UMANI.

DESIDER] buoni di quanto prò. Mer.17.n.5. DESIDER] cattivi quanto habbiano da ciptimerii . Luglas Ag-8.Nov.22.

DESOLAZIONI [piritual] in the confiftanto .

Febr. 2. come in elle habbiamo da contenerei .

non ci hanno a ritardar dal divin fervizio : Mer-20

nanto faranno tormentati qui immere una DICERIE, , vedi RISPETTI UMANI.
DIFETTI altrui fi debbano fopportare paziente-

mente. Apr.17.2.3.Mag.17.
non fi hanno ad elaminare. Mar. 11. num.3.

OH.5. Gen.4. 16.18. Febr.18. 11.16. Mar.3. n.3. Mar. DIFETTI propri , fi ha da giudicare che ben ci

ftanno . Ag. 18. non fi hanno a diffimulare con artifizio .

Moremb.s. DIFIDENZA , e prefunzione , due tentazioni oppofte come fi vincano . Febr.14.0 15. Nov. 16. DIFIDENZA di haver a falvarfi quanto noce-

vole . Ag. 10. come ci habbiamo a diportare in tal tentazione . Ag. 10. Sett. 5. Nev. 16.

DIGIUNO sinta alla vigilanza . Sets.2. num.1. DIGNITA', vedi ONORI . DILETTI, che di Dio, non pofiono confe-

zuirfi da chi non rinunzia a quel del Diavolo . Gen.18.

e a quel delle Creartre . Mag. 12. e'da chi non fi affatice con le buone opere . L#g.7.9.4

quanto fiano ffimabili fopra gli altri . Gine. 27. Sess-27. Dec. to. DILEZION de'nemici vien di proposito persua-

fa. Ap.17. Gin.17. Ott.15. DILIGENZA , nel divin fervizio , che sia .

Novemb.19.
DILUVIO univerfale quanto fu orribile . Mag.19. qual fu in Terra d'acqua; tale nell'Inferno e di fuoco. ivi.

DIO fi fa noftro Maestro nell'orazione . Gen. 2. Sen.1. 26. quanto ami di effere supplicato . Gen.6. Apr. 11.

23. Mag. 11.n. 5. Gin. 14 Lugl. 3. Dec. 5. perchè nondimeno talor non elaudilea. Gen. 6. Gin. 14. n. 8. Dec. 5. n 4.

per qual cagione vuole che gli esponghiamo i bifogni noftri , mentre gli fa. Apr. 11.8-6-Apr.25.34.2.

egli lolo è ricco nel donare . Gen. 6. Mag. 24perchè fiz detto ricco nella miscricordia , e non ticco nella giuftizia. Meg.24. quanto fedele in rammentatii di clò che per

lui facclamo . Ag. 10. e quanto al fin liberale in rimunerarcene . Feb. 26 . Mar. 13 - Mag. 23. n.5. Mag.30. Gim.25.

quanto ami chiamarli Padre . Gin. 4. n.4. quanto sa miglior Padre di qualunque altro . Gin. 14.011.17.18.

perchè detto Padre de' lumi . Lugl-3 n.3. quanto amante verfo dell' uomo . Febr. tg. Mar. 15. May. 17.

pone nel cuore di ello le fue delizie . Lug. 7.nam.3. come & dica flar lul dentro di noi , Sett-

fi appaga in effere amato. Lug. 26. come fi debba amare con tutto il cuore .

Luglas.

quanto ci abbia beneficato con darci un tal precerto di amarlo. Luz.20.

da lui folo habbiamo a riconoscere quanto habbiamo. Agoft.11. Lug. 3. e da lui folo habbiano a curare la nostra gloria . Lug.

quanto habbia cura di tutti . Ag.7. con le tribolazioni va a caccia de' Peccatori .

in qual fenso venga detto severo . Feb. 24. € 25.

perche non punisca subito, o non premii subito. Ging. 22. Ag. 21. perchè temuto tanto poco da alcuni. Gin.

22. n. I.Ott. 14. n.3.

Spello tarda, ma sempre arriva . Gin.22. quanto esatto in giudicare le cose nostre . Lug.19.27.

con quanto poco può abbattere il nostro orgoglio . Ag.7. perchè in lui sia giusta la vendetta, e nell'

uomo no. Lug.9. quanto più ora dissimula le sue offese, tanto poi dovrà più risentirsene . Lug. 9.

come per colpe piccole a poco a poco ci fottrae la sua grazia. Ag.8.n.4. quando si dica affaticato da peccatori .

Sett. 22. si allontana da chi lo cerca con presunzione.

O: 1 12.

abbandona in morte i peccatori ostinatti. Lug. 17. e talora gli abbandona anche in vita . Giugn. 23. da segno di haverli ab-bandonati, quando lascia di tribolarli.

come si dice indurar lui il peccatore, o acciecarlo . Gin.4. n.3. quanto giovi lasciarsi da lui regolare . Lu.10.

e quanto egli giustamente si ostenda di chi ricalcitri alla sua volonta. Oss. 22. quanto si duole di estere disprezzato da Cri- EREDITA' nostra è il Paradiso, ma diversa

filani. Apr.7.
dalle terrene. Mar.24. Apr.24. Dec.24.
è la fonte viva abbandonata da essi per le EREDITA della misericordia divina sono gli cisterne. Ag.9. Sets.3. n. 1. qual lode da noi gradisca sopra di ogni altra.

Lug.26. non si può da noi lodar bene , se non in Ciclo . Nov. I.

non dobbiamo voler effere soli a glorificarlo . Mar. 19.011.20. anzi dobbiamo procurare, che tutti il glori-

fichino . Apr. 29. DIO a ciascuno è ciò, ch'egli si costituisce per

ultimo fine. Mag.29.Lug.28. Ag.9.
DISPREZZARE di ester disprezzato quanto lia . Febr.5. e quanto giovi anche amarlo . Nov.

8. num.4. DISUBBIDIENZA quanto gran male . Lug. 8.

Ag.1. Sett.25.
DIVOZIONI a capriccio non hauno da prefe-

rirfi alle comandate. Gen.8. DIVOZIONE vera alla Vergine in che confista .

Agofto 5.

quanto el giovi . ivi. DOLORE de' peccati quale ha da essere .

Novem.g. DONARE riccamente è solo di Dio . Gen. 6. Mag. 24

DONI dello Spirito Santo simili a' fiumi, per tre infigni prerogative . Giu.13.

corrispondono alle otto Beatitudini . 7. di Nov. fine a' 15: espressi nelle proprietà della Colomba.

Apr. 16.

DONNE quanto habbiano da schivarsi . Lug.

DOPPIEZZA quanto odiosa a Dio. Mag.7. DOTTRINA di Cristo quanto sia da stimarsi . Ag. 2. Gin. 17. Sest. 1. Nov. 6. Dec. 10. 13. 29. 30. è opposta a quella del Mondo . Gen.27. Feb. 1. 12.Mar.23.Sest.6.17.Mag.26.29.0st.4.13.

E BREI quanto inescusabili nella loro oftinaloro precetti ceremoniali, perchè aboliti da

Crifto. ivi. n.4. quanto inferiori a' Cristiani nelle dimostrazioni di amore, che da Dio ricevettero .

Apr.7.Giu.3.015.17.
ECCLESIASTICI quanto più amanti di sè, che di Gesù Cristo. Mag. 19.

della gloria talor si servono per un puro mantello . ibi. EGITTO è il cuor dell'uomo, dov' entra Cri-

sto facramentato. Mag. 16. a vista di questo come dovrebbono però da

quello cader giù gl' Idoli . ivi. EMPIO prosperato, quanto è più degno di com-passion, che d'invidia. Gen. 9.20. Febr. 4. 12. 15. 18.22.26. Mar. 16. Apr. 18.28. Mag. 4. 17.31. Gin. 2.

Eletti, e della giustizia i Reprobi. Mag. 19. verrà tra loro interamente a partirsi l'ultimo dì. iv.

ERROR degli Empi è detto nelle Scritture il differire la confessione alla morte. Gin.7. ERROR di via detto è qualunque peccato, e

per qual cagione. Dec.19. ESAME di Coscienza. Mar.21.

ESEMPIO buono quanto giovevole . Sett. 16.

si dee principalmente dar da i Prelati, e da i Predicatori . Sess.15. 16. ESEMPIO cattivo quanto dannolo. Mag.30.Lug.

25.Dec.18. con qual preservativo si schivi il suo nocu-

mento . Mag.30. ESERCIZI cavallereschi quanto inferiori agli Spirituali . Lug. 16.

ESTASI di quante forte . Oss.12.m.3.

donde habbiano il loro derivamento. ivi. ETER- ETERNITA'. Gen. 4. 18.28. Lug. 11. 18.4. Ag. 1.18.4. Agoft.17. #. 3. Novemb.18. Dec. 17.

puanto fuperiore alla umana capacità . Lug.13.

come ci possiamo ajutare per concepirla ,

EUCARISTIA quanti beni arrechi. Mag. 15 quanti esempl ci fiano dati in effa da Crifto

è convitto maravighofo, ch' egll el fa, Ging.19. quanto apprezzata poco da alcuni . ivi .

FAME di giustizia che sia. Nevemb.10. non si può saziare, se non in Cielo. iri. FANCIULLI nel divin servizio a che segni si rlconofcano. Apr.15.

FANTI perduti di Gesù quali fieno. Dec. 14. FATICA è neccliaria a tenere il corpo in servità . APT-21.8.2.

è propia de' veri servi di Dio. Meg.10. non fi ha da terminar fe non con la morte ,

Lugl. 14. Sett. 2. FEDE quanto sia debole oggi ne' Cristiani . Febr. 28,n.1.Grn.17.n.1.

che voglia lignificare il vivere di effa . Apr.4.

è quella che vince il Mondo . Gin. 10. dev'effere viva, e vera. Gis-10. #.4. Lug. 31. #. I.

s'è tale non può ftare senza la Speranza . e feoza la Carità . Gin. 10. Ott. 8. quanto convenga schivare in esta ogni piecolo

mancamento. Apr. 4. 11.1. vien impedita dall' amore alla gloria uma-

na. Lug.31. dall'amore ai diletti . Sess.6. e dall'amore al danaro . Mar. 20. Mag. 19.

non è baftance a salvarci senza le opere. Ag. 2.8.4 FEDE vera fi convince effere folo la Criftiana .

santo cara a confiderarfi . Apr.7. Dec. 10. 20. non fi dee sofferir chi ne parla con poca fti-

ma. Dec. 13 . Ap. 15.7. 2. Gim. 17. fue verità scoperte agli umili, ed occultate a i superbi. Mag.4. Ost.12.

FEDE VIVA di quanto merito . Dec. 1 t. quanto vaglia a far disprezzare i beni terreni . Gen.1 . Ap. 18. Ott.4.

fino a qual fegno ell'ammetta la ragion naturale, e aquale l'escluda. Dec. 21. FEDELTA' quaoto fia prezzata ne'fervi . Lug.10.

si comprova singolarmente nelle miserie . Dec.34.

FERVORE nel fervir Dio , quanto sia buon segno . Dec.18. e quanto lia cattivo il cader da effo . Ag-31-

FIDUCIA in Dio, in che sia differente dalla speranza. Gm.11. n.3. vedi CONFIDENZA. FIGLIUOLI debbono di ragione a i lor Padri

amore , onore , ubbldienza , imitazione ,

foggezione a I gaffighi . Ott.17. nam. f. FIGLIUOLI veri di Dio , come si ravvisino . Dec. 18. Ustob. 17. Mer. 14.

non perchè ficno molti hanno meno a sperare dal lor Padre . Onob.18. hanno prima a cercar la gloria di effo.

Otr.10. e poi dimandargli l'eredirà . Ost.22, purchè

se la meritino col rispetto dovuto a lui . Ostob.22. e poi chiedergli gli alimenti . Oneb.23. FIGLIUOLI di Dio, perchè fian detti i Cristia-

oi, e detti non fossero gil gli Ebrel . Apr. 7. 011.17 FIGLIUOLI di Dio , perchè fian derri speciale

menre i pacifici . Nov.12. FIGLIUOL dell'uomo , perchè fosse titolo già

si amaro da Crifto . Apr.5. Mag.o. FINE ultimo quanto dee preferirii a tutto. Gen. 11.17. Febr. 16. Mar. 7. Lug. 10.18. Sest. 1. m. 4. FONTI di Elim figure delle piaghe di Crifto .

Mag. 11.
FORESTIERI nellz Chiefa in ehe differenti

dagli Ofpiti . Gim 29. m.t. e in che da' Pelleggini. Lugas;. FRUTTI dello Spirito quanti, e quali, e come

ordinatl. Meg. 15. perchè fian detti così . 171 . FUOCO in cinooe doti ci esprime qual debba

effere il nostro amor verso Dio. Ag. 18. quantunque si ritrovi anche in Terra, ha il cammioo in Ciclo. ivi. n.1.

quanto opposto al fuoco dell'amor propio . eri -#-7. è tolto a fignificare altresì il giudizio divino.

Apr. 10. quanto sarà formidabile al giorno effremo . Lag 14. n.4. nell'Inferno quanto è funcito. Gen. 11. Mer.

5:16. Mag. 19. Grug. 18. Lugl. 14. Ottob. 8. N97.24 FUTURO è superiore alla nostra capacità a Lug.10,

G

ASTIGO, fatto il male, non può schivarsi .

quanto più differito, tanto più grave . Gen. 20. Febr. 18. Mar. 15. 6. Apr. 18. Mag. 8. num. 2. Lug. 5.11. Nev. 16. Dec. 18. chi d'effo non fi approfitta, può dirfi reprobo.

Gin.13. Nov. 18 donde accadda il non venire a noi subito »

Mer. 8. Mag. 4. Ag. 21. n. 3. il cempo di mandarlo si ha da lasciate al Giudice . 2(07.17.

è d'ordinario corrispondente, coo la sua pena, alla colpa. Gen. 3. Febr. 15. 18. Mar. 16. 16. Apr. 14. Mag. 14.17. Gin. 1. 16. Lug. 11. Agoft. 1.21.27. Sett. 13.20.19. De. 4.

fleastigo fommo è non ellere gastigato. Vedi EMPIO PROSPERATO

GENERAZION temporale del Verbo eterno :

perche figurata nella rugiada . Dec. 20. GIESU' c'invita con un tal nome a sperare in lui .

Gen. 1. vedi CRISTO.

GIOBBE quanto amasse il patire . Mag. 25. e pure al patire unita dimandò la pazienza. ivi. fi rincorava col pensiero della vita futura Mag. 28.

perche tanto temesse degli occhi suoi . Lu.12. GIOGO perchè da Cristo detta su già la sua legge . Agoft.17.

quanto più soave che non è quella del Mon-

do. ivi.

GIORNO del Giudizio, perchè vien detto giorno propio di Crifto . Dies Domeni . Apr. 21. n.1. non è il solo del Giudizio universale , ma è quel della morte, e della tribolazione. ivi. tutti e trè ordinati a manifestar qual sia l' uomo. iri.

quanto fia formidabile a chi l'apprende . Sers.

30. vedi GIUDIZIO.
GIUDICARE di alcuno innanzi al tempo, quanto fia irragionevole . Mag. 13. n. 5. Ost. 10.

GIUDIZI divini in quanti fenfi fi pigliano . Lu.s. in tutti dobbiamo colmare il cuor di terrore . ivi

non hanno da provocarsi . Lu.19. n.4. fi hanno a lodare continuamente . Lu.26

GIUDIZIO proprio dee fottometterfi a quello del Superiore . Lu.8.

GIUDIZIO, altro particolare, altro universale.

Apr.5.9.20.

l'uno, e l'altro quanto farà spaventoso. Lu.s. num.4. Lu. 13. Novemb. 27. massimamen-te a cagione della misericordia abusata dal Peccatore . Giu.8. num.3. Mar.3. num 2. Lug.9,

all'uno, e all'altro conviene che preceda la morte. Mag. 13. n. 4.5. l'uno , e l'altro havrà il prepio fuoco .

GIUDIZIO universale quanto tremendo per le fue parci. Mar. 3. Apr. 9. 20. Gin. 18. Lu. 24. Agoft. 3.20. Sessemb. 30. Oscob. 6. num. 4. Novemb.

destinato a maggiote onore degli Eletti, e confusione de' Reprobi . Apr. 24. Mag. 9.

Nov.23. 17. perche al fin del Mondo. Mag.13. perchè di ragione il farlo si debba a Cristo, non folo in quanto Dio, ma ancora in quant'uomo . Gin.18.

sendera tutti cgualmente foggetti à lui .

fara quello il di vendetta. In. 9. e di vendetta alla quale congiureranno tutte le Creature , quafi dotate di fentimento . Lu. 24.

perche vi si habbia ad udire suono di tromba .

in ello dovrà partirfi l'Eredità fra la Giustizia, e la Misericordia Divina. Mag. 19 n.3. dà materia di contemplar per tutta la vita

Ottob.6. n.4. Sest.30. GIUSTI, mai non fi hanno a fidar di se. Gen. 14.

Febr. 8. 16. 24. 8 25. Mar. 10. Apr. 16. Sess. 10. 011.6.

per mantenersi non si contentino di quel ben

folo, al quale fono obbligati. Gen.24. fempre hanno a cercare di andare innanzi nelle virtà . Febr. 22. Mar. 2. 18. 27. 28. 31. Apr.13. 15. Mag.5. Gin. 28. Ag. 22. 26. 28. Sett. 27. Nov. 15.21.22.26. Dec. 2.

perchè già nominati Santi . Mar. 20. m. 2. e perchè Sapienti . Apr. 6. 13. Mag. 26.

fono iveri Libri . Ag.1.

quanto diversi da quei che il Mondo gli stima in vita, ed in morte . Ag. 14.

hanno nelle lor opere a somieliare i Seminatori. Ag.21. come fi dice ch'effi vivan di Fede . Apr.4.

quanto nobili per effere figlipoli di Dio. Mar. in che fecondo ciò diversi da Cristo . Ag.6.

fe sono giusti, tutto torna in prò loro . Apr.6. amano la luce , ma non tutti egualmente .

a che si discernano i Perfetti tra loro , dagl'

Imperfetti. Apr.5. quanto bene ordinati dentro, e fuori dalle virtà. Mag.15.

loro cibo è operare il voler divino. Gin.1. rassonigliati al grano, e perchè. Gin. 18. n.4. ed alle Colombe. Apr. 16. quanto scompariscano posti dinanzi a Dio.

Lu.19 amino di piacere a lui folo . Mag. 20, Lu. 21.

Dec. 14. perchè sieno chiamati Tempi di Dio . Sett. 4.

quanto loro importi non lepararsi da Cristo . Ott.7. 8. non hanno a vivere a se, ne a morir per se .

Dec.14. come si dice che muojono nel Signore . Tu.TA.

GIUSTIFICAZIONE dell' Empio quanto grand' opera fia . Mag. 24. Ag. 29. n. 3. quanto fiz coftata a Gesu . Mag. 24. num.4.

Sett.13. n.1. quanto da lui procurata con le ispirazioni interiori . Lu-6. quanto da lui premiata .

Lu.7 fi esprimono tutte le sue circostanze nella Maddalena . Lu.22.

GIUSTIZIA divina non vå mai scompagnata dalla Misericordia. Gin.8.

fi deve confiderar sempre unita ad esta . Febr. 24. 7 25.

con esta partirassi la eredità il di del Giudizio. Mag.19.n.3.

qual parte habbia nella giustificazione del Peccatore. Mag.25.n.2. ella è tutta l'Ira di Dio. Ossob. 3 1. Mar. 3.

Mag. 19. perche di essa Iddio non sia detto ricco. Mag.23.

come opera nell'Inferno. Mag. 19. Ag. 27. GIUSTIZIA umana non può mai giugnere a simi-

gliar pienamente quella di Dio . Ott.31.m.2.

GIUSTIZIE umane hanno tutte a giudicarfi .

GLORIA fi deve ascrivere tutta 2 Dio . Gin. 24. Ag. 11. 29. Sett. 15. Ott.7. num. 6. Nov. 4. Dec. 31. dev'eller preceduta dall'umiltà . Ag. 15. GLORIA di Dio dev'essere il fine di tutte l' ope-

re nostre . Mar. 27. Febr. 17. Ott. 20. tuttociò che non fi fa per effa , è perduto

Mar. 27. 11.3. non dobbiam voler effere soli a dargliela .

011.20. Apr.29. 4.1. Mar.19. pigliata da alcuni per mantello da ricoprire

i loro intereffi . Mar. 19.11.3. GLORIA DEL PARADISO, vedi BEATITU-

DINE CELESTIALE. GLORIA MONDANA non fi ha da invidia re, ma da sprezzare . Apr. 28. Giu. 2. Ag. 29.

quanto sia nocevole amarla. Lu.31. GLORIA nel peccato quanto mal fia . Apr. 3. n.4.

GRANDI innanzi a Dio, quali fieno . Giu. 24. Agoft. 11. Mag. 10.

GRAZIA detta attuale, d'adjutrice, è necessaria a ben'operare . Gen. 4. Mar. 26. Apr. 14. Mag. 2. Ag. 11. 011.7.8. 25. Nov. 15. Dec. 23.

fua forza . Mar. 31. Lu. 22. Ag. 24. Nov. 4. 6.

Dec. 3. non esclude la nostra cooperazione, anzi la ricerca, vedi COOPERAZIONE. non finega a chi l'addimanda . Gen. 6. Mar.

10. Apr.3. 11. 23. Mag. 2. 21. Gin. 14. Lu. 3. Ott. 23. Nov. 10. Dec. 5. 23. ne a chifa quel poco che può dalla parte fua . Apr. 1. n. 5. fortiene affai con la divozione alla Santiffi-

ma Vergine. Agoft.s.n.6. con la confidenza in Dio . Gen. 24. Febr. 2. Apr. 3. n. 6. Apr. 11. Mag. 24. Gen. 12. 14. 21. Nov. 4. 26. Dec. 5. 9. 23. e con l'umiltà . Gen-5 . Gin. 24. n.4. non suole da Dio darsi in copia suor de' biso-

gni . Nov.26. fi demerita con le piccole colpe continuate .

Agoft.8. n.4. Agoft.31. altra è preveniente , altra concomitante .

Mag.2.n.5.Lu.6.7.22. la preveniente, come foglia operare in cuori oftinati. Lu.6. e come la concomitante

non possiamo peresta mai compiacerci di noi medefimi . Gin. 24. Ag.11.29. Ott. 8. Nov. 4.

fue opere attribuite ora a Dio, per mostrar ch'egli opera innoi, ora a noi, per mo-firar che noi non lasciam di cooperare. Dec. 12. n.5.

errori intorno ad esta rigettatt con un detto fol dell'Appostolo . Mag. 2. n. 6.e con un'altro di Crifto. Ott.7.

GRAZIA abituale, o fantificante, è vita dell' Anima . Giu.t. Ag. 2.5 . Mag. 22. Sett. 20. Apr. 4. fi ha da mantenere a qualunque costo . Agoff. 24. Ott. 9. anzi procurare di accrescere ogni

di più . Dec. 12. Mar. 2. Giu. 28. Ag. 26. fuol begli effetti figurati nella Vite . Ott.6. nelle fonti. Mag.21.e ne' fiumi . Gin.13. pregiudizi di chi la perde espressi ne' tralci fecehi. Sen. 8. e nell'uemo incadaverito . Mag. 24. incertezza di esta è da Dio in nol voluta per noftro prò. Oss.to. Nov.3.n.5.

#### H . . .

UOMINI non posiono come tali far più. 1 bell'atto, che vincere fe medefimi . Sett.

da se sono nulla. Agoft. 11. non sono per verun conto propi di se , ma di Gesù Crifto . Mar. 15.

dal peccato cambiati in bruti . Febr.4. Mag.14. Sett.6.

non hanno a prefumere di vivere fenza legge . Agofto 1. quanto fieno caduchi . Ag.25. n.2.

in che si distinguano da quei che nel servizio divino son detti fanciulli. Apr. 15. che sciocchezza anteporli a Dio. Mar. 11.

Ag.25. Dec.7. ovvero porre in lor la propia fiducia. Gen. 1. Dec.g.

con amarci ci fan più male, che bene . Mar. 12. quanto poco si abbia a far conto della loro lode . Febr. 22. Gin. 24 Lu. 31. Sess. 16. 0 de' loro bialimi . Ag. 25.

fino a qual segno si può curare di piacer loro lodevolmente . Mar. 12. Sess.15. fono tutti inclinati al male. Gin.24. n.2.

tutti un di faranno foggetti a Cristo, o di forza, o di buona voglia . Sett.14.

DIOTI orando debbono conformar la loro intenzione a quella de' Saggi. 011.27. m.4. e cosi ancora credendo. Dec.21. n.4.

IDOLATRI; perchè si ciechi alle yerita del Vangelo. Mag. 29.

IDOLATRIA fu introdotta dal voler piacere agli Uomini - Mar. 12. m. 3.

specie di esta è singolarmente l'avarizia - Mar.

30. e la disubbidienza - Lu. 8.

IDOLÍ caduti all'entrar di Cristo in Egitto che

figuraffero . Mag. 16. IGNORANZA diminuisce il peccato . Ag.31.n.3. ma non quando ella è volontaria. Mar. 11.

n.q. Apr. 12. n.6. fu pena del peccato originale. Mag. 10. quanto sia grande in laper ciò che dobbiamo

chiedere a Dio. ivi . ILLUSORI nelle Scritture & chiamano i pecca-

tori. Apr.6. trè specie d'essi. ivi.

nuocono a se più che agli altri. ivi. IMMAGINAZIONE in qual grado si adopera nella contemplazione, în quale si lascia . Dec. 27 . IMMAGINE di Gesù deve apparire in qualunque predeftinato . Lu.13

IMMAGINE DEL PADRE, perche sia detto il Verbo divino . Mag. 29. n.4

IMPAZIENZA quanto dannofa . Gen. 30. fa che scioccamente si vogliano le soddisfa-

zioni

nioni di più di quà, che di là. Mar. 10, n. 3. a oppone alla carltà feambievole . Apr. 17.

fa che fi seuora il giogo dell' offervanza, come pelante. Ag.17.4.3.

IMPERFETTI, e perfetti, a che fi discernano . April.15.

IMPIETA' per antonomafia qual fia. Dec. 13. 25. IMPROPERIO di Cristo quanto habbiali a tenercaro. Ag.30. Ott.13.
INCARNAZIONE quanto alto effetto dell' a-

mor di Dio verso l'uomo . Marz.15. è miftero altifimo . Gin.6.

come fosse adombrato da Salomone. evi. INFEDELI & mostrano affai de' Cristiani cattivi.

Mag.10-n.2. massimamente nell'opporti alla legge del perdonare. Gin. 17. e nel parlare delle verità da lor poco intefe. Dec. 13.

INFERMI di tre forti che bramano di guarire , ma variamente, figura di tre classi di convertiti.

INFERNO è ripartito în pena di danno, e di fenfo . Gen.3. Ag.17. n.3. Apr.14 n.1. Dec.4. quanto orribile . Gen.12. Febr. 18. Mar.5. Mar.

19. Gin. 3. 18. m.7. Lu-11. 24.m.5 Ag.1.27. Ost. 8. 2(0). 18. Dec.4-7.

altro inferiore , altro superiote , qual' è . paragon tra ello, e'l peccato . ivi. havra le pene corrispondenti alle colpe .

Feb. 15. Mag. 17. Gim. 2. Lugl. 11. Ag. 27. Dec.4. perche fia detto efferminio. Gin.2.

INGRATITUDINE a Dio ne' più favoriti . Gen-10. Mag. 1 4-Dec. 11. Apr. 8.

quanto grave ne' Crittiani malvagi . Feb. 11. Apr.7.Gin.33. Lu.34. Specialmenre dopo la Passion di Cristo a

Gen. 13. Gin. 11. Sett. 13. Mar. 15. 19. e dopo l'iftituzion del Santiffimo Sagramento. Gin.o.

toglie all' orazione il fuo frutto . Lag. 3. converte in terra reproba !! cuor dell' no-

mo. Mar. 26. INIMICO, vedi NIMICO.

INQUIETUDINE di animo donde nasca . Ag. 18. nam.1. luo rimedio unico, quivi.
INTENZIONE retta fi dee più studiosamente cu-

Rodir nelle opere pubbliche. Sess-15. 16. vedi GLORIA di DIO.

INTERESSE quanto domini ancer gli fplritna-

Il Mer. 19. 430. n.f., fa che fian più amari que' Santi che fanno grazie. Meg. 1. n. 3.
non fi dec nel fervizio divino haver l'occhio ad ello . Mag. 10. n.f. Lu.31. num. 4. 011.10.

Decemb-14-INTERNO di il valore all'efterno . Gen. 29. LEGNO di vita oggidi è la Croce di Crifto .

Febr.17. Mar.6.n.4. Mar. 17. Lugl. 16.8.4.

nobilita tutte le opere più ordinarie . Febr. 17. Mer. 17. INVIDIA quanto cattiva . Febr. 7. Sestembr. 9. quanto nell'Inferno affligga i dannati. Lu.35. matt. 7.

come licuri . Sen 9.4. IPPOCRITI di quante forti . Nev-4. Dec.6.

furono i foli rimproverati da Cristo con aceimonia. Meg.7. èuso di esti notare i difetti altrai, non bada-

re a i propj. Ott.5. provocano l'ira di Dio. Nev.5. vogliono più tofto dannarii , che palefarfi .

mi. Peggiori di tutti fono quei che fingono le virtà più fublimi . Dec.6. n. 1.

IRA a che tende. Ost.31. m.1. quanto dannofa a chi non fa reggerla . Febr.7. Lu.4. N.4. Nov. S. n. 2.

fi oppone alla Carità frambievole . Apr.17. n. fi può col favor di Dio fottomettete da chi

vunle . Ag. 18. Ost.19. Dec.16. quali fieno in ciò le regole da tenerii . Ort. 30. IRA di Dio e la fua Giaffizia . Orreb. 31. non

può mai effere immirata appieno dall' uo-ISPIRAZIONI abufate di quanto danno . Mer. 26.Lu.17.

loro effetti nel cnor dell' nomo . Lu. 6. 7. Settemb.11.

perchè in alcuni non operino. Lug. 6, n.t. Serremb. 21. n. 3. fi hanno ad efeguit con prontezza . Serr. 31.

L ACCI di cui piene è 'l Mondo si schivano con la presenza di Dio, ma continua. Gin-12.21. vedi VINCOLI.

18. Dec.18.

LAGRIME non fono utili a riparate altre perdite, che le fatte per il peccato. Nov.9.
LEGGE nell' uomo non è pregiudiziale alla libertà. Agoft 1. anzi lo fa ella portare da quel ch'eeli è. Sen.25.

LEGGE antica come fi avveri , che non fn disciolta da Crifto , ma fu compita . Gin. 29. pam-4quanto inferiore alla nostra di nobilcà . Gin. 2.

e quanto più grave di peso . mi. LEGGE DIVINA is dee studiar sopra tutte le cole. Sept.1.

offervata porta ogni bene. Dec.10.n.2. LEGGE di Crifto perchè da lui detta giogo .

quanto più foave che non è quella del Mondo . Agoff. 19. vedi CONSIGLI EVANGELICI.

Ner.10. e specialmente alle penitenze corporali . LEON ruggente, perchè chiamato il Demonio .

Sett.5. come

come si fa per ributtatlo . ivi . LEZIONE spirituale di quanto prò . Apr. 11. vedi SCRITTURE DIVINE

LIBERAZIONE dal male è di più maniere Ossob. 27.

qual sia quella che si dee però dimandare nel Pater nofter. ivi.

LIBERO arbitrio non ci dà per sè titolo di glotiarci, 01:17.11.6. quanto fia rifpetraro da Dio. 111.6. 11.2. vedi UBBIDIENZA. LIBERTA' quanto ambita dall' uomo a segno

anche altissimo. Ag.1. LIBIDINE ruba l'uomo a Dio, Lu.12. n.4.5. lo fa ftupido alle dottrine di fpirito, Sett.6.

Novemb.25.

fta fempre pronta al combattere . Apr.25. fi vince con la virtù della fede . Mar.7. Gin.19. col timor divino. Lu. 5. col pensare alla passione di Cristo . Lu. 15. e più col fuggire da lei, che col cimentarii . Lu. 25. Novemb.18.

fi sveglia con la licenza delle conversazioni . Lu.25. vedi OCCASIONI CATTIVE, CARNE , CONCUPISCENZA.

LIMOSINA quanri beni arrechi . Sess. 8. Nov.11. non baita da se sola a salvarci . Nov.12.n.3.vedi

OPERE di MISERICORDIA. LINGUA quanto sia sfrenara. Sess. 23. come habbia da regolarsi . Gin.26. Sett.23.

LINGUAGGIO de' Santi è l'ascrivere tutto il male a sè, tutto il bene a Dio. Gin. 24. Ag. 29.

Ostob.7.n.6. LODAR Dio quanto sia di gioja a' Beati. Nov. 1. LODE più cara a Dio qual sia · Lu. 26.11.1. LODE PROPIA quanto sia bugiarda · Apr. 8.

Ag.11.20.

e quanto ingiuriosa a Dio . Apr. 8. vedi

GLORIA,
LODE UMANA quanto fia da abborritfi.

Feb. 22. Lu. 31, Xyv. 5. vedi GLORIA.
LUCE amata da Giusti, odiata dagli Empj. Apr.12. Mag.29.

LUCE perche fian dette l'opere buone . Sess. 15. I.UME vivo di quanto prò a ben'operare. Dec. 11. LUNA simbolo de Peccatori . Apr. 13. n.4. LUSSO quanto sia contrario allo stato di questa mifera vita. Nov.9.

LUTTO che ci fa Beati, qual fia. Nov.9.

M ALE da cul chiediamo nel Pater noster la liberazione, qualfia . 011,27. MALEDIRE è tolto in più fenfi . Mag.4. num.2. Dec.9. n. I.

quando però sia lecito e quando nò . iri. MANNA data agli Ebrei , simbolo delle consolazioni celefti . Mag.22.

celso, guftari i frutti di Terra . ivi. perchè si doveva raccogliere innanzi giorno

MANSUETUDINE che virtà fia . Nov. 8.

diversa è la morale dall' Euangelica. iri. quanto cooperi alla falute dell'anima. Lu. Nov. 8, ed alla quiere. Ag. 18. Nov. 17. insegnata da Cristo qual virtù propia . Ar.

si apprende col meditar la vita di lui. ivi. è legno di predeftinazione. Nov.8. m.2

MARIA VERGINE quanto gratifichi i suoi divoti . Ag.s.

quanto eccelfanell' Umiltà. Ag 15.e quante però sublimata. ivi.

fu predestinara insieme con Crifto . Sett. 8. Nov.21.n.2. e con che nobil genere di predeftinazione. Sert.8.

quanto ripiena di grazia . Sess. 17. ogni suo bene riconosce da Critto . Sett.17.n.

1.Nov.21. n.2. perche paragonata all'aurora . Nov.21. fu la cafa elerra dalla divina Sapienza . Dec. 8.

esenre d'ogni peccato . ivi . anzi quanto adorna . ivi . fu terra intatta , Dec.20.

quanto spaventofa agli Abiffi . Nov. 21.11.7. ci die la norma intorno al cavar l'anime dal peccato. Lu.2,

MARTIRI quanto accarezzati da Dio. Ag. 14. MARTIRIO è stimata la vita Religiosa per l'

ubbidienza. Ag.24. MEDITAZIONE allidua de' Novissimi quanto gioyi . Apr. 2.28. Lu. 28.

è delle Scritture divine . Apr. 1. Ag. 2. 011.1.
Dec. 10. e specialmente dell' Buangelio . Nov.6. Dec.10. è opera che ricerca la nostra industria . Apr. 1 9.

n. 4.0ts. 15. Dec. 1. 30.
in che differente dalla Contemplazione .

Giu.27.n.5. Ott.15. Dec. 22,27. èla scuola nella quale Iddio ci ammaestra . Gen. 2. Sest. I.

è il nutrimento dell'anime . Lu.I. Mag. 22. fi dee fare di buon'ora . Lu.I.

dobbiamo in ella stare allai intorno Cristo. Gen.19.Febr.5. Apr.19.25. Mag.21. Gin.6. 11. n.4. Lu. 15. Ag. 6.18.30. Sett. 7.18. 22. Dec. 10. 22.23.29.

dev' effere ordinata alla prarica , più che ad altro. Gen.z. Sest. I. Ott. 15. Nov. 6. n.5. Dec.

30. n.3. quanto fian grandi le confolazioni, che fi godono in ella. Mag.22. MEMORIA della morte quanto giovevole. Apr. 2.

e quanto neceffaria . Mag.6. si dee sempre unire a quella de Novissimi sus-

feguenti . Apr.2. quanto amara a Mondani . Apr. 16. giova sommamente a sprezzare le loro glorie .

Apr. 28.n. 3. 4. Mag. 4.n. 5.
MERCEDE per le buon' opere non si dee curar di quà, ma di là. Mar. 20. Ag. 10. quanto fard in Clelo copiosa, vedi BEATI-TUDINE CELESTIALE.

MILIZIA è la vita umana. Sett.2. Mag.28. conseguenze che da ciò se n'hanno a cavare.

MISERICORDIA divina si dee considerare unita alla Giuftizia . Febr. 24.0 25. Ging. 22.

quanto paziente in fostenere i malvagi . Gen. 10. Febr. 14.21. Mar. 3.8. 22. Apr. 3. 57.14. Ging. 8. 18. 19. 22. Lug. 9. Ag. 9. Sett. 22. e in chiamarli a penitenza . Gen. 25. Mar. 8. Lu. 6.

abusata da affai di loro. Febr. 1. Mar. 8. Gin. 22. non fopporta infinite volte. Mar.7. num.3. fara l' Erede degli Eletti, come la Giustizia

de Reprobi . Mag. 19. n. 3. alei più che ad altro dee attribuir la Giustificazione dell' Empio . Mag. 24.

perchè di essa venga Iddio detto ricco, e non di Giustizia . ivi .

entra a parte di tutte le opere del Signore .

Giug. 18. col suo nome significò talor Cristo promesso al Mondo. Ging. 8. num 1.

quanto rendera il Giudizio universale più formidabile . Gin. 8. n. 3.
effetto di esia son le tribolazioni . Gin. 23.
vedi TRIBOLAZIONI.

MISERICORDIA perchè in Dio sia detta asso-lutamente la virtu massima, e nell' uomo,

Lug.18.n. 8.

nell'uomo che virtù fia . Lw2.18. Nov. 11. quanto nelle sue opere cara a Dio . Gen. 29. Sett. 18. Nov. 11. Dec. 26. chi non l'ha dalla natura, la può acquistar

con la Grazia . Lu.18. Dec.26. come habbia ad esercitarsi per renderla più

perfetta. Lu 18. Sess. 18. Nov. 11. Dec. 26. neflun' altra virtù ci fa più fimili a Dio . Lug. 18.2.8.

è fegno di Predestinazione. Sett. 18. Nov. 11. Dec.26.

la spirituale quanto sia stimabile più della corporale. Lu.2. MISTER] alti non si hanno a indagare con pre-

funzione . Ott-12. MODESTIA di occhi quanto sia necessaria per

la falute. Lug. 12.
quanta dev' effere e quale. ivi.
MOLTITUDINE de' Catrivi non vale ad accreditare l'iniquità . Mar. 30. vedi ESEMPJ CATTIVI.

MONDEZZA di cuore, che significhi . Nov. 12. come renda beato chi la possiede . ivi. come fi acquifti . ivi . e Dec.12.

NONDO quanto habbia a curarsi poco . Febr. 1. 12. Mag.26. Ag.12. è il Vecchio fenza fenno, sì odioso a Dio

Apr.26. quanto ftolto ne' fuoi dettami . Gen. 27. Mag. 7.13.26.

confifte nell'aggregato diqueitre amori, al diletto, al danaro, alla gloria falla . Ging.

impone leggi più fevere, che Crifto. Ag. 19. quanto male ricompensi i suoi Servi. Ag. 16. fi vince in virtu della Fede da chi che sia . Ging. 10. e in virtù parimenti dell' Ubbi-

dienza . Sett.25. n.2. Manna dell' Anima . vedi SECOLO, e vedi BENI MONDA-

MORIRE a sè che fignifichi . Lu.14.1g.24.n.2. MORMORAZIONE non perquefto e innocente. perch' ella dice un mal vero . Dec. 13.

MORTE corrisponde alla vita. Gen. 4. può venire ad ogni ora . Gen.g. Feb. 11. Mar. 1. Apr. 5 . Mar.

6.Lug.14-Aq.12. Dec.16. è la tribolazione maggior di tutte, e perchè. Mar.1.

è un pallo inevitabile a tutti . Mag.23. o fi guardino, o non si guardino. Ag.25. è un passo orribile per le sue conseguenze.

Gin. 4. Fe . r. 27. Apr. 2. Mog. 1 3. fu introdotta dal peccato. Mar.13.23.

e dal peccato anch' è accelerata. Mar. 31.2.4. Mag. 23. m.3 . Sert. 20. n. 2.

detto però fuo fripendio. Mag.23. in che debba confistere l'apparecchio dovuto

ad cfla . Febr. 11. Apr.5. dev'eifer continuo in tutta la vita. Apr.g.n.2.

Az.12. Dec. 16. fipudella chiedere a Dio , ma non prevenire . Sett.2.n.7. 011.21.

quanto giovi il penfarvi spesso, vedi ME-MORIA DELLA MORTE. MORTE DE' PECCATORI quanto funelta .

Febr. 15. Mar. 16 Apr. 18. n. 3. Giu. 17. Lug. 17. MORTE DE' GIUSTI quanto più lieta. Febr. 15. Mar. 28. n. 3. Lug. 14. Ag. 14.

perche detta fono. Mag. 17.

quanto differente da quella , che fembra a.

Mondo. 16:14.

MORTI come tilorgeramo innanzi al Giudizio.
23.4 vedi DEFONTI.

MORTIFICAZIONE altra interiore, altra este-

riore, qual debbaeflere. Mar. 17. Sett. 20. è il contrasegno di essere caro a Cristo. May.17. non folo non accelera la morte al corpo , ma

la ritarda . Mar. 31. Sett. 20. a quanto nobile stato riduca l' uomo. Ag.I.

#### N

JEGLIGENZA nel divin servizio di quante sorti. Nov. 29. raro è chi se ne preservi . ivi .

quanto dannosa. ivi. NIENTE NOSTRO nell'essere della Natura, della Grazia, e del Peccato. Ag.11. quanto campeggi più tofto di rincontro all' effer divino . ivi

NIMICI in che differenti dagli avversari . Lm.14.

quanto giustamente si hanno ad amare per Dio . Apr.27. 0110b. 25. ed a beneficare . Apr. 27.

quale di questi due sia maggior' atto.ivi. il riputare infame non vendicarlene, quanto sia brutta legge . Gin. 17.

col perdono fi vincono molto più, che con la vendetta . Sess.19. NOME

653

NOME di DIO come venga santificato. 011.20 NOME di GESU'. Gen.I. NOME di MARIA. Sest.17. NOVISSIMI quanto giovino meditati . Apr. 2

perché ranto giovino. ivi. come habbiano a medicarli . ivi .

NOVIZI di Religione a quali rentazioni fien ptù loggetti . Otr.11. come hanno da superarle . ivi.

BREDIENTE vero chi fia . Sett.ar. OBBEDIENZA pronta è fegno di vero

Spirito . Dec. t 8. dev'effer d'intelletto, e di volontà. Lug. 8. di quanto prò fia il vivere fotto d'effa . Mar-

fa che l' uomo eferciri il più bell' atto, ch'è vincer se medesimo . Sess. 15. e sa che i Religiosi sian quasi Marriri . Agost. 14 mmn. 2. ci da vittoria della Carne, del Mondo, e del

Demonio . Sett.25. fu il cibo affiduo di Crifto. Gin. I.

quanto gran male fia il trafgredirla . Luz.8. Ag. T. Sept. 37.
OCCASION cattiva quanto fia da temerfi

Apr. 16. Lug. 12. 15. chi più è tenuto lasciarla . Feb. 7. Nov. 1 8. come habbia a diportarfi chi v'è di necessità

Mag.3t. quanto sciocco chi uscitone , vi ritorna . Mar. 22. Apr. 14-

con esta si da luogo di assaltarci al diavolo .
Lug. 21. e 2 i desideri carnali . Lug. 25.

non si può in esta sperare ajuto speciale, quando è voluta a capriccio . Ossob.2. num. 6. 041.16. OCCHI nostri la quanti sensi hanno sempre da

effere intenti a Dio. Ging.21. uanto importi il tenerli a freno. La.12 OGGETTO brutto, à bello trasforma in se me-

defimo i fuoi amarori, Febr.4. OMMISSIONI quanto verran punite il di del Giudizlo. Meg. 19. m. 4. Nov. 18. ONORE dell'anima qual lia. Ling. Sett. 125. ONORE MONDANO, vedi GLORIA.

ONORI mutano i coftumi dell' uomo . Mag. 14.

OPERE BUONE fono il feme che fi fcorge nella vita presente per la futura . Az.at. e sono un seme che non può star senza frutto. ins .

senza d'esse la fede non è bastevole a dar falute. 18.3. n.4. tutte siriducono a tre, Digiuno, Limosina, ed Otazione. Sen. 16. Nov.a.

sono il più certo segno di Predeffinazione Dec-1.

fi hanno a far rettamente , speditamente , giocondamente. Dec. 18.n.3-4-quando fia dovete lo ascondetle, e quando

no . Serr-15. 16.

come fi dice che accompagnino i Giusti dopo la morte. Luct 4.

OPERS di supererogazione sono necessarie a mantener quelle di obbligo. Gen. 14. Ag. 8. n. 3. Nov. 19. vedi MISERICORDIA. OPERE di Misericordia, perche più specialmente addotte in esame il di del Giudizio. Nov. 21.

m.1. vedi MISERICORDIA. ORAZIONE quanto fia da apprezzarfi . Apr. 23. quanto ottien da Dio . Gen. 6. Mag. 21. Lugl. 3.

Drc.5. 13. perche talor non elaudita da effo. Gen.6. è talvolta esaudita più , quando sembra mene

claudita. Mag. 11. n.z. deve effer continua, e come possa effet tale .

Febr.tt. Apr.23. è necessaria d'ogni tempo per non entrare in ten:azione . Febr. 24 . e 25 . Mag. 20 . n. 4. dee supplire in vece di ansiola sollecitudine

in ogni affare . Apr. 10.11. più ch'è moltiplicata , più piace a Dio . Apr. 11.23.

quanti efercizi di virrà in sè racchinda . Apr. 23. n.2.

Apr. 25, ma. non è mai gettata, rei. non è mai gettata, rei. non fi ha da ufare puramente qual mezzo, ma ancot qual fine. Apr. 23, n. 4, Lug. 4, m. 3, con ella afficutati la falute. Mag. 2, Lug. 3.

Dec. 12. quanto necessaria a Peccatori , e quanto

turtavia da loro ignorata . Mag. to. non si dee fare col puro abbandonamento dello spirito in Dio, ma con apparecchio . Mag. 11-m.4. Oss. 15. Nov. 15. m. t. Dec. t. il farla bene e special dono dello Spirito San-

to. Mag. 10.11. non esclude la prudenza dalla parte nostra nell'operare. Gin.ta. n.t. nell'applicazione

de' mezzi a quello che si addimanda . Gen. 14. Feb. 11. Lug. 5.011. 23.26. Dec. 12. necestaria a Predicatori . Gen. 12. n. 5. quali beni dobbiamo special mente chiedere in

effa. Lu.3.011.20.e fegu. Dec.5. 23. fatta per altri quanto giovi anche a chi la fa .

Quali doti ricerchi ad effere in se perfetta . ORAZION MENTALE, V. MEDITAZIONE.

ORAZIONE, offecrazione, petizione, crendimento di grazie in che differiscan, Apr.tt.

iri ORAZIONE DOMENICALE, vedi PATER NOSTER .

OSPIII nella Chiefa di Dio in che differenti da OSTINAZIONE nel peccato . Mer. 26. Gin. 23.

come si genera. Lug.17. dà fatica a Dio. Sess. 22. quanto si provera dannosa alla morte . Sett.12. come da Dio superata co' suoi moti interiori

nel cuor dell'uomo . Lug.6.

PACE :

PACE che cofa fia . Mar. 18. Nov. 13. è propia de' veri spitituali . Mar.18. petche fia detra vincolo di carità. Apr. 17-

altra negativa, altra politiva . Ag.14.3.4. l'una e l'altra fatà da' Giufti otrenuta dopo

la motte . ivi

non fi ha dagli emp], Nov. 18. n.3.

PACIFICI che fieno, e perche beati, Nov. 13.

PADRE quanto fia titolo caro a Dio, Gin. 4, n.4. poco dato a lui nel Testamento vecchio .

PADRE NOSTRO vero, e unico, e Dio. Gin.t 4. Ost.t 7. 18.

alle volte detto PATER IN COELO, alle volte PATER DE COELIS. Gia.14.8.6. non pud come tale non efaudirei volentieri . Gin. 14-Ott. 17. num.6. e non compatirci .

Lu.18. n.0 PADRE SPIRITUALE nella via del Signore e di neceffirà . Nov.15. PADRI quanto amanti generalmente della lor

petche raffomigliato al Granajo . Gin. 18. perchè non mai nominato Regno innanzi alla venuta di Crifto al Mondo . Agr. 14. petchè anzi chiamato Terra. Nov. 8. nelri-

manenre , vedi BEATITUDINE CELE-STIALE. PARLAR di Dlo . Ging. 16. fia naturale , non

affettato . ivi . PAROLE di Cristo dan vita all'anima. Agost. 2. fono fprezzate folda chi non le intende . ivi . 8-3. vedi DOTTRINA di CRISTO

PAROLA di Dio, vedi PREDICAZIONE. PAROLE viziole di quante forti . Gin. 16.11.1 donde provengono . ivi . vedi LINGUA .
PASSION di Crilto . Gen. to. Febr. 5. Mag. 24. n. 4.

Gin.11. Lu.15. Ag. 29. Sett. 7.22. n.3. come si dica infructuosa a gli apostati .

Lug.26. col penfier d'effa dobbiamo rincorarfi al patire . Gen.tg. Febr. 5. Ging. tt. Lu.ts. Agoft. 4. 20-Seit.7. 2. #-3-

PATER NOSTER e l'Orazione più perfetta d ognialtta . Ott. 16.

a quella ogni altra dee necessatiamente ti-dursi, perché sa buona. ivi. vuol Crifto in effa che concepiamo Dio fotto

concetto di Padre , non forto il concetto più affratto che fia possibile. Ossob-17. e vuol che lo concepiamo fotto concetto di Padre nostro, anche universale. On t8. non vuol che ci leviam da qualunque imma-

ginazione di luogo penfando a Dio , ma che ce lo figuriamo segnar ne Cieli . Ott. 19-

vaole che dopo havere in prima penfato alla

gloria d'esso, pensiamo a noi, dimandandogli il regno dov' egli ftà . Oss. 20.21. e che penfiamo anche a' mezzi diretti di confeguire un tal regno per via di merito . Oneb.22. e agl' Indiretti, che fono per via di ajuro. Ott. 23. e a rimovere ancot gli oftacoli , quali fono I peccati . On.24-25. e le tentazioni dannofe . Ott. 26. ed ogni al-

nessuno può esentarit dal recitarla per pertro male . Otp.27. fetto ch'egli fi fia. Ott.34. e dal recitarla

anche intera . Ott.24.25. non si dee solo recitar con la lingua , ma

ponderate. Out.tf. materia non fol di meditazione , ma di contemplazione anche altiffima . Ott. 28.

num.4. contiene dimande determinate , e ordinate , e non fi fa con l'abbandono dell'anima a quel che Dio ifpirera . Ou. 16. Mag 10.

perche non fi conchiude con la folita forma per Dominum noffrum & c. Ott. 27. n.3. applicata più propiamente a qualunque stato di Principianti, Proficienti, e Persetti.

fue petizioni ad una ad una spiegate brevc-011.28. mente . Meg. 10. e diffusamente . Ottob. 16. fin 2' 17. mel.

prole . Gin. 14.

PANE QUOTIDIANO da noi richieflo a Dio fid a Dio

Feb. 18. Mar. 11. 13. Mag. 25. Sens. 2. fi dee far con alacrira . Sens. 7. n. 3. nefluno , benchè innocente , ha da andarne

efente . Dec.28. fegno di Predettinazione . Lug. 13. Agoft. 10. vedi TRIBOLAZIONI. TENTAZIONI. PATIRE per la giustizia quanto ben sia. Ott. 13.

PAZIENZA quanto importante . Gen. 23. Febr.

fi acquifta con l'efercizio continuato . Febr. 9. e con atti pet lo più pircoll, ma frequenti . Nov. 20. e con la Medirazione affidua delle divine Scritture . Apr. t. perfeziona l'opera . Febr. 29

è quella che da a conoscere la vittà . Febr. o. Mar. 9. Novemb. 14. e che ci accresce in fommo la gloria del Paradiso. Mar. 20.

num-3.4. E deve addimandare unitz al patire. Meg.25. e virtù maggiore della fortezza . Giu. 5. vedi. IMPAZIENZA.

PECCATI di OMMISSIONE , vedi OMMIS-SIONI. PECCATI piccoli fanno firada a' grandifimi .

Apr.3. mm. 5. Lu. 21. 25. Ag. 8. 31. Novemb. 20. PECCATO mortale quanto odiato da Dio .

Febr. 9. iuo doppio male , l'avversion da Dio; la con-

verfione alla crearura. Ag. 9. Nov.24. Det.4 viene però punito con doppia pena, di danno, e di fenio . Nov.24. Dec.4.

altro è di fragilità, akto d'ignoranza, akto di malizia . Mar. 1 Gin. 23.n.2. Lug. 24. Tt 2

a fangue freddo , quanto più grave , che a que caldo . Lug. 14.

fa a Dio il peggio che può , ch'è sprezzarlo . Apr.7. num.5. come feri l'uomo in tutte le fue potenze .

Mag. 16. di qua vi debiti lo aggravi . Oss.14.

quanto bruttamente il deformi.Febr.4. Mar. 14. lo fa schiavo il peggior d'ogni altro . Gin.16.

Agoff.1. lo riduce a peggio che niente. Ag.11. suo Ripendio e la morte di corpo , e di anima. Mag. 13.

egli fu che la introduffe al Mondo. Meg. 13. 23. ed egli che la follecita . Mar. 3 1. n.4.

Mag.13. ice alla dannazione. Dec. 19. e col suo pelo ancora l'accelera . Febr. 18. Ag-16.

quando fi dica, che regni in noi . Mer-11. Gm.16. non è deteftato, perchè non è ticonosciuto .

Febr.3.27. Gen. 16. Apr. 12. Dec. 12. quanto ne Criftiani fia peggior per la ingratitudine. Gen. 13. Apr.7.
perchè le sue opere han dette opere della

notte. Febr. 10. non va mai impunito . Ging. 12. Ag. 12.

perche meriti penaeterna. Dec.4. #-3. paragon tra effo, e l'Inferno, in qualenque

male. Apr.14. come ne Predeffinati anch' effo cooperi alla falute . Gin. 20 PECCATO VENIALE quanto malfia . Febr. 11.

Nov. 18. vedi PECCATI PICCOLI , PICCOLE COSE. PECCATORI vivono in renebre . Gen. 16

Febr. 10.11.Meg. 29. e le amano più della luce . Apr. 12. nell'Inferno aprono gli occhi a conoscer il

loro male . Febr. 26. Mag 4. 1.5 . Ag. 174 fi dannano per un nulla. Febr. 16. mm.4. c fi dannano perche vogliono . Gen. 4. 16. 28.Febr. 18. 21. 26. Mar.3. nun. 3. Mar. 8. Apr. 6. 12.1 4. Gin. L. H. 6. Gin. 10. Ag. 21. 27. #.1 Sett. 10. m.4. Sett. 11-14. 10. 011.3.9. Nor.

14. Dec. 17. anzi talor fi affaticano per dannark . Febr. 16.Gang.16.

spin peccano per malizia, quantunque fictedano di peccare , o per fragilità , o per Egora:123. Mar. 11.Lu.27. n.6.

quanco ttolidi abbandonando la fonte per le citterne. Ag.9. quanto fiano abbominevoli in sè. Febr. 4.

e quanto odioti a Dio. Febr. 9. fervi del peccato. Gan. 16. Schiavi del Diavolo. Seer. 13. anzi figlinoli .

vincono il loso Padre . iri. quando di congono in terra reproba . Mar. 16.

quando fi dice che fanno scrvit Dio ne' loto peccati . Sett. 13. rallomigliati aile paglie . Ging. 18. n. 1.

alle bettie più ignominiole . Febr. 4. Meg. 14-

chiamati ftolti . Mer.16 Apr.13. chiamati illuftri. Apr.6. ma illuftri che a neffuno più nuocono, che a se steffi . ivi .
il loro mal sommo è non raccomandarsi a

Dio, e non fapere raccomandarii. Meg. 10.
quando tragaftighi peggiorano , danno fegno
che fono prefetti. Gas. 24. e quando vivono in pa profperità , vedi EMPIO PROS-

PERATO. quanto vili nel credere alcuna volta alle tentazioni . Orreb.6. e nel provocarie . Febro 15. Gin.16.

con quanta longanimità fofferti da Dio e 9iu.10.Febr.14.11.Mar.3.8. 12. Ap.3.5.7.140 Gra. 8.18. 19. 11. Lug.9-Ag.9-Sen.11. e invie

tatl a Penitenza . Lug.6. 22. quanro fi abusino dal vedersi cosi da Dio tollerati. Febr. 11 Mar. 8. Ging. 7.11 tutti fi poffono convertite fe vogliono. Gra-

15.Apr.3.Mag.1.1. Lag. 6. 7. 11. 2021 pareggiare di merito gi' innocenti . Meg. 11. Lug. 11. quali regole habbiano però da tener nella

conversione. Apr.3. Meg.12. Lug.7. PECORE , e Peccarori in che amiglianti e Dec. 17 PELLEGRINI. rutti hanno a crederfi i Criffiant

foptala Terra . Feb. 10. Mer.10. quali fieno di verita . Gen.25. PELLEGRINAGGIO è la vita umana. Log. 10.

PENA, vedi GASTIGO. PENITENTI di quanto diletto a Dio . Lag. 7. Sess. 24.

postono avvanzare di merito gl'innocenti . Meg.12.Lug.12. come a tal'effetto effi debbono diportarfi .

Apr.3.Mag. 12. Lug.7. quanto hanno a guardaria dal ricadere . Mar. 2 . Ag. 15 . Lag. 24.

hauno sempre da piangere il mal commesso . Dec. 12. PENITENZA è da pochiffimi fatta prefto . Febr. 3.

anzi vien differita affai lungamente . Febr. 21. Gis.11. per qual cagione. ivi.

non dee differith alla morte . Febr. 11. 27. Mer. S. Apr. 5. Gin. 7. Lug. 17. Dec. 16. PENITENZA corporale quanto fia convenevole a chi peccò .

qual debba effere , ad effer retta. Mar.6.Apr. 21. Lug. 16.24 neceffaria ad un vero fervo di Crifto . Mer.17. Sest. 10.

non fi dee discreditar come cofa di leggier prò. Lag-16. n.4 PENSIERI nocevoli fi hanno a tener lontani

danoi. Novemb.22. Sentt, e figliuoli , che nel male anche PENSIERI SANTI tengono da noi lontano il nimico . Ln.11. nam.;

PERDONARE al Nimico che bella legge . Gru. 17.

li può offervare, e fi dec . ivi. e Apr. 17.011.35. PERFETTI, e Imperfetti a che fi disectuano . Apr.25.

fono anche quelli tenuti crescere come que-PERICOLO, vedi OCCASIONE.

PERSECUZIONI quante, e quali possono esfere in ogni genere. Giu.30. tutte hanno a vincersi per non separarsi da

Cristo . ivi . fofferte per la Giuftizia ci fan beari . Ott.13.

PERSEVERANZA è necessaria a follevarsi

Ag. 22. Sett. 28. Ott. 8. conforti ad ella. Gen.23. Mar.10. 17. Gin.28. vuole un perpetuo timore . Feb. 16. Mag. 2.

Lug. 5. ella e, che da la Corona . Febr. 23. Mar. 10.

LNG.5.20

è dono di Dio . Mag. 2. fi ottiene con l'Orazione inceffante . Lug. 3. con la pazienza. Febr. 29.con fingersi il rempo breve. Gen. 22. Mar. 10. e con penfare a i Novissimi in ogni azione. Apr.2. che fia ciò che più le fi oppone. Az.22. non fuol negarfi a chi ha costumato di vi-

ver bene . Gen. 7. Dcc. 2. num. 4. vedi COSTANZA

PERSONE DIVINE come sublimemente tra sè

congiunte . Apr.17. n.I. Dec.31. donde proceda in esse una pace si impertur-

babile . Apr. 17.n.s. come tutte cospirino al nostro bene . Dec.31. a loro sole si deve gloria di tutto, e gloria

egualistima . Dec. 31. PIACERE a Dio, e agli uomini, non è facile

quanto si debba curar più di quello, che di questo. Mar. 12. Lug. 31. Ag. 25. Dec. 7. PIAGHE DI CRISTO che belle fonti di Gra

zia . May .3 1. in esse hanno i Giusti morendo il resuggio lo-

ro . Mar. 28.

PICCOLE COSE, e in bene, e in male, quanto habbiano da apprezzarfi . Gen. 15. Apr. 14. Lu. 5.n. 4-Lug. 12.21. Ag. 8. Ott. 9. Nov. 10. 12.29.
PIETA riguarda prima Dio, e poi il proffimo.

Giu. 17 . n. 2. Lug. 16. dà la vita eterna, ed allunga la temporale

POVERI rappretentano Crifto. Sets. 18.

di quanto prò sovvenirli . Sett. 16. Nov. 11. non si hanno a soccorere solamente nell' estreme necessità , ma nelle comuni . Sest. 18.

POVERI di spirito quali sieno. Nov. 7. e quali i Beati. ivi. e Nov. 14. n.2.

quanto guadagnino se sono fedeli a Cristo . Dec.24.

faranno gli Affeffori di Crifto nel giorno estremo . Mar. 30. n.2. convien che si apparecchino ad essere dis-

prezzati. Nov. S. POVERO SUPERBO qual fia. Apr. 26. POVERTA' PERFETTA qual fia. Ag. 12. Manna dell' Anima .

quanto amata da Cristo teneramente . Sett. 12,num.2.

se il sopportarla in sè sia più meritorio, che il foccorrerla in altri . Mar. 30. num. 3. Dec. 24 quanto il timore divino cooperi ad abbrac-

ciarla. Nov.7.n.4. fa bearo chi la professa per Dio. Nov.7.

PRECETTI fono vincoli che non offendono la

libertà. Ag.1.n.2. PREDESTINATI hanno da essere tutti simili a

Gesù Crifto. Mag. 29. Lu.13. come s' intenda che in loro tutto cooperi alla falute . Ging. 20. Lug. 13. n.

come , benche tali , non habbiano a rallentarfi nelle buone opete. Gin. 20. n. 3.

PREDESTINAZIONE si ha da effettuare col mezzo de' patimenti, che Dio ci manda . Fet .28.

Apr. 22. Lug. 13. Nov. 30.
non esclude la nostra cooperazione, ma la ricerca, vedi COOPERAZIONE.

fegni di esta, vedi SEGNI. PREDICATORI persetti debbono insegnare, muovere, e dilettare, come se Cristo. Apr. 25.
in qual forma ajutino Cristo a salvare il Mondo . Ging. 1. n.6.

hanno ad attendere al profitto propio , più che all'altrui . Gin.2. n.3. Gin.5.

debbono possedere in se quello spiriro che vogliono derivare negli altri. Giu.13. n.4. e sono più degli altri tenuti a dar buon' esempio . Sett. 15. Ott. 5. Dec. 19.

non debbono trattare quelle materie di spiriro, che non fanno. Sett.25. Dec.13. n.3.
PREDICAZIONE APPOSTOLICA ratiomi-

gliata a i fiumi reali . Gin. 13. PREPARAZIONE è ne i più necessaria per

l' Otazione . Dec. 1. qual debba effere . ivi .

PRESCITI, vedi REPROBI. PRESENZA di Dio quanti beni apporti. Gin. 12.21. Sess.3.4.

di quante fortiella fia. Sett. 3. come si pratichifacilmente. ivi . quanti diletti quando ell'è in alto grado .

Maga 3, 17, Luga 16.

dobbiamo ad esta del continuo addestrarci

presunzione, e diffidenza, due tentazioni
opposte, come si vincano. Febr. 24, 125.

presunzione professione lugare.

ad ambedue come fu provveduto nel Pater noiter . 011.24.2.3. PRINCIPIANTI ci dobbiamo tutti credere ogni

di più nel divin fervizio. Mag. 3. Gin. 28. PRINCIPIANTI , Proficienti, e Perfetti in che

fi diltinguano . Ag.26. tutti egualmente hanno a cercare di crescere sempre più nel loro capo Cristo. ivi.

a ciascuno di loro va dato diverso cibo . Scet. 27.num.2.

diversamente debbono addattare a sè l'Orazione Dominicale per trarne feutto . 011.28.

PROFETI, ed Appostoli, in che diversi nella loro Predicazione. Ging.29.n.2.

PROFEZIE intorno a Crifto, quanto fi scorgano RELIGIONE perchè fi dica equivalere al Marclartamente adenipite . Gin.19.m.1. PROFITTO spirituale non ha mai termine ..

Mary . 120 ft. 2. Nov. 10. PRONTEZZA al bene quanto fia da flimarfi , Sers. 23. Dec.18.

PROPOSITI buoni fi hanno ad efeguir con celerita. Sett. 1. 18.

PROSPERITA' è tempo di guardarfi dal male più atrentamente . Febr.8. April.24.

quanto falfane' cattivi . Febr. 18. Apr. 18. Mag. 4. vedi EMPIO PROSPERATO. nella prosperità fi manca per difecto di mo-

derazione , nell' avverticà , di fiducia . PROSSIMO in qual maniera debbasi da noi amare come noi ftefi . Gen.19. Lug. 30. num.2. RESTITUZIONI quanto difficultose . Mer.30.

Me.13, vedi CARITA' FRATERNA . nam 4. Ging. 14. n. 2.

PRUDENZA Criftiana in che fi diflingua dalla RICCHEZZE rerrene fi hanno a disperzzare per Sapienza. Mar.7.

ci dee regolare nelle condescendenze , che ufiamo alla nostra umanità . sys . num. 5. non dobbiamo fondare in effa il buon'efito

de'nostri negoziati, ma in Dio . Gen. 14.n.3. Gin.12. e però deve unirfi continuamente con l'Orazione, ivi.

vuole che quantunque giudichiam bene di tutti, non però lasciant di guardarcene alle occasioni. Gen. 14. n. 2.

PRUDENZA di SERPENTE , come fi uni fce alla femplicità di Colomba , in . e Mag. 1.

PUBLICITA' NEL BEN FARE è giovevole ad impegnarfi . Sett. 16. nn.2, vcdi RISPETTI UMANI. PUBLICITA' NEL MAL FARE, quanto de-

testabile . Apr.3.n.4. PURGATORIO quanto è severo , Lucl. 27. Nov.2.

fi pruova contro gl'Innovatoli . Lugl. 5, m.5. Mar.11.n.s. vedi DEFONTI,

UIETE vera non fi trova fe non nella man-fuctudine, e nella monibal fuctudine, enellaumilta. Agoft. 18. e nella conformità col voler divino , Gen. 16. Ott. 22.

quale, e quanta fia quella che gode l'Anima nella Contemplazione . Gin-17.

APIRE il Paradiso di chi sia propio, e di R APIRE is Parameter chi rubarlo. Ort.3. RASSEGNAZIONE, vedi CONFORMITA RECIDIVI quanto infenfati . Mer. 12. Apr. 14n.4. quanto vicini a perire . Lug.25. REGNO de' Cieli non fu nome ulato finche Cri-

flo non venne al Mondo. 4g.14-4-4fue pretogative , vedi BEATITUDINE CELESTIALE.

REGNO di Dio dimandato nel Pater noster , RISPETTI umani di quanto scorno al Signore . che fignifichi . Ott. 21.

tirio. .4g.14.n.1. RELIGIOSI quanto habbiano di vantaggio a

falvaifi. Mar.31.2007.7. di quanto obbligati a Dio. Mar. ? I.m.o. fentono meno il partirfi da quello Mondo .

Apr. 18.n. 4. Ag. 12. fono più degli altri tenuti a frenar la lineua .

Seit.13. REPROBI fi danno 2 conoscere tutti quei che imperversano tra i gastighi. Gin. 23. e che fi ribellano alle verità conosciute, come gli Apo-

flati . Lugl.24. vengono figurati ne' tralci fecchi. Ozz. 8.

si dannano perché vogliono , vedi DANNA-ZIONE

falyar l'anima . Occ. 14-Nov.7.8.4. quanto inferiori alle spirituali in qualunque

genere . Dec. 10. 15. amare eccessivamente quanto danneggino .

Mar. 30. Gin. 14. Nov. 8. giovano dilpeniate, non ritenute. Mar. 30. BARLT.

RICCHEZZE di Misericordia in Dio si ritrovano, non fi trevano di Giuffizia . Mag. 24. RICCHI più ingrati a Dio. Gen. 10. quanto poco degni d'invidia . Gen. 20. Fel.18.

Mer. 16. Mrg. 4. Der. 30. quanto ftolti non fi fapendo valer del loro .

Mer. 16. n. 2. Mar. 4.17. non fi potranno portar feco all' Inferno ne pure un foldo . Mag. 17.

fe non perifcono , fono almeno in grave peri-colo di perire. Gin. 15. RICCO bugiardo e la Carne. Apr. 26. RICCO nel donare à Dio folo, e per quanti ca-

pi. Gen.6.Mag.23. n.3. RICORSO 2 Dio è migliore affai di qualunque follecitudine. Apr. 10. 11. fi dee unir fempre ad effa . Gen.24.

RIFORMA di noi medefimi dee cominciare dall' intelletro. Sest.27. RIMORSO di Coscienza quanto giovevole .

Lug.6.n.1. In the difference dal dettame . Lugl. 7.

**янт.6.** quanto farà grave alla morte . Marzet. 12.14

on tocca in quell'ora i Giusti. Ac.14. fara il verme orribile de i Dannari . Atofi. 25.8.5.

RINGRAZIAR Dio de'benefizi ricevuti, quanto giulto in ogni Orazione . Apr. 11. n. 5. RISO non fi conviene a chi vive nel nostro Mondo. Gen. 3. Nov. 9. come punto nell'altro . Gen. 3 . Gen. 2.

ne' pecarori non mai fincero. Febr. 15. alla morte fi cangia loro in amaro lutto , ivi . e Mar. 1. 12.14.

Dec.7.

quanto affliggeranno alla morte chi ne fu rco. Mar.1. m.4quanto impedifcano il fervizio divino .

Mar. 11. di quanta necessità il superarli . Giu. 28. n. 2. e di quanto prò . Mag. 9. Ag. 25. num. 5. Sett-

16.01106-3mezzi utilifimi a farlo . Mag. 30. Ag. 25. 30.

Dec. 7.

RISURREZIONE corporale espressa con vari
simboli . Mag. 28.

ci conforta al patire. ivi. RISURREZIONE DI CRISTO espressaci dal

Serpente . Giu. 26. RISURREZIONE DE' MORTI innanzi al

Giudizio. Ag.3.
RITORNO a Dio qual deve essere . Apr.3. vedi

CONVERSIONE.
RIVELAZIONI, perchè non si possono ricercare nella legge nuova, come si ricercavano

nella vecchia. Dec.29.

debbono concordare con ciò che insegnano
le Scritture divine , perchè sian vere.

RONDINE c'infegna 2 far l' Orazion vocale .

RUGIADA perchè assomigli la generazion remporale del Verbo Eterno - Dec. 20-

S

SAETTE, con cui Dio va a caccia dinoi, fono le tribulazioni da lui mandateci. Mag-18. e faette con cui di noi fi rifente. Ag-20. fon faette che paffano, ivi.

nell'Inferno si scoccano a mano piena sopra

saette in mano a Dio sono i veri Appostoli.

Dec. 3. loro proprietà principali. ivi.

SAGRAMENTO, vedi EUCARISTIA. SALUTE ETERNA, quanto difficile . Gen. 12. Mag.2.

ii ha da preferire incomparabilmente ad ogni a ltro bene - Febr. 26. Ag. 27. 015-14dev'ellere l'unica nostra faccenda - Lu. 10ii afficura motro - e si agevola motro con la divozione alla Santissima Vergine - Ag. 5.

divozione alla Santifilma Vergine - Ag. 5. prometia a chi sa triontar de' rispetti umani -Ag. 25.

perchè da Dio detta sua ivi n.s.

si ha di certo col favor della Croce tenuta
stretta. Non 30-

ricerca la noîtra cooperazione anche affidua , vedi BEATITUDINE CELESTIALE .

fe non l'ottenghiamo, si dec solo ascrivere a colpa nostra, vedi DANNAZIONE

SANSONE non fempre haveva le stelle forze -

come prevarico nella tentazione - Ottob. 26-SANTI, perche fu nome dato a i Giultipiù veti - quanto bene raffomigliano il Sole nella coftanza. Apr. 13.

come possano dire con verità di stimarsi i maggiori peccatori del Mondo . Gen.25. SANTIFICARE il nome di Dio , che signisi-

chi. 0st. 20. SANTITA' affettata quanto inseparabilmente conduca alla perdizione. Novemb.5.vedi IPPO-

CRITI.

SANTITA' vera si conseguisce col vincere se medesimo. Febr. 13. e col far bene l'uffizio suo.

Mar. 27.
non consulte in far' opere eccellenti, ma in

farle eccellentemente . ivi. può conseguirsi in qualunque stato . Lu. 28.

dee procurarsinel propio. Nov.15. n.6. non si acquista a salti, maa gradi. Novemb.

si argomenta dall'apprezzare, che si sa del ben piccolo, e del mal piccolo. Nove 200 SANTO è il titolo a Dio più caro. Mig. 250

SAPERE, e non operare, non dà falute, ma accrefce la dannazione. Sees. 27. 11.22.

SAPIENZA, e scienza in che si distinguano -

quanto gran bene ambe sieno. ivi. cedono non pertanto al Timor divino.

hanno famigliari a sè sette vizi, che le pervertono. Giu.g.m.4.

SAPIENZA, o scienza vera qual sia - Gen. 11-27.Mar.7. Apr.6.13.26. Gen.9. Ag.11. Sess. 1.n.4. Non. 3.25.

in che si distingua dalla prudenza Mar.7.
si ottiene con l'Orazione continuata Dec.5.

non può accostarsi ad un'anima data al male.

Non 25. nè può dimorare in un'anima
animalesca : vi · e Sess. 6come principio d'esla sia detro il Timor di-

vino - Nov.3.
oggi eripofta nella Croce di Crifto . Nov.30.

SAPIENZA di chi peccò, e cavare dal male bene. Mag. 12. come debba farsi a cavarlo anche vantaggio-

fo . ivi.
SAPIENZA del Mondo quanto opposta a quella di Dio. Gen. 27. Mar. 23. Mag. 7.

estoltezza dinanzi a lui. Mag. 26. SCOPRIMENTO di Coscienza, vedi CO-

SCRITTURE facre quanto ammirabili ne' lor

di quanto prò a chi le medita . Apr. I. Ag. 2.

come si hanno da meditare . Sess. 2. num. 1.

Dec.30. quanti fensi ammetrano, e quali. Dec.30. perchè sian dette lucerne. Oss. 1.

la loro vera intelligenza fi dona a r mondi di cuore. Nov. 12. 11.40

quanto agli Ebrei ridondino in perdizione .

Tr 4 SCRU-

SCRUPOLI quanto sian perniciosi di lor natu- SOLLECITUDINE altra cattiva; altra buera. Apr.3. SECOLO perché dia il nome allo stato de' Secolari . Mar.23. egli è traditore . ivi .

chi è amico ad esto, e inimico a Dio . iri. come habbiasi a diportare chi non può lasciarlo. ivi . e Sett.27.

SEGNI di Predestinazione sono stimati il servore nelle buon' opere. Dec. 2

le otto Beatitudini del Vangelo . Nov. 6. fino a Nov. 15. inc. la divozione alla Santiffima Vergine . Ag. 5 le Tribolazioni . Feb. 28. Mag. 17. Gin. 30. Lu. 13

Sett.26.0tt.3. num.4. le viscere di pietà, &c. verso il prossimo .

Dec.26.

SEGRETEZZA nel bene se sia migliore della SPERANZA IN DIO, vedi CONFIDENZA

pubblicità. Sest.1. SEMINARE è di questa vita, dell'altra è miete-

re. Ag.21.
il farlo nello spirito, o nella carne, che cola lia. ivi .

come una tal fatica fi alleggerifca . Ag.22. SEMPLICITA' nel trattare quanto cara a Dio .

Mag.7.
non fi oppone alla prudenza. ivi. SENSI delle Scritture divine quanti fieno ,

quali. Dec.30. SENSUALITA' quanto pregiudiziale . Mar. 7.

LH-25. come si supera. Mar. 7.

non convien disputar con essa, ma fotto-

metterla. Ag.22.24. SENTENZA di Cristo Giudice a savor degli eletti fi pondera . Nov. 24.

e contro i Reprobi. Nov. 24. SEPARARE il prezioso dal vile, che sa.

A2.29. SEPARAZIONE de' cattivi da' buoni nel giorno estremo. Ag. ;. SERMONE fatto da Cristo su Imonte, quanto

stimabile. Giu. 17. SERPENTE come esprime a noi Cristo risuscita-

to . Gin. 26. SERPENTE di bronzo quanto al vivo figuri lui

Crocififio. Mag.3. SERVI fi debbono soprattutto segnalar nella fedeltà . Lu.zo.

hanno a tener sempre gli occhi intenti al Padrone . Giu.21.

SERVITU' del Peccato quanto orribile . Gin.16. Feb. 26. n.4

SINAGOGA, adultera mentirrice non ha ragione di star divisa dalla Chiesa di

Crifto . Gin-29. SOGNI iono i beni goduti su questa Terra

SOLE simbolo de' veri Giusti . Ap.13. SOLDATI veri di Cristo quali sieno . Mag. 20.

Dec. 14. SOLITUDINE è necessaria per la contempla-

zione . Giu.27. e frutto di un possence timor divino . Sett. 30.

na. Apr.19. nel fervir Dio quanto fia lodevole. Mar.21. e quanto nell'affare di falvar l'anima . Mage

2. Dec. 2 SOLLECITUDINE cattiva fiha tutta da getta-

re nel sen di Dio. Ag.7. in vece di essa dee sottentrar l'Orazione

continua . Apr. 10. SONNO quanto sia pregindiziale a chi l'ama

troppo. Lu. I. SONNO de' Peccatori quanto funesto. Mag-17. non dee disprezzarfi nè pure quando è leg-

giero . Febr. 12. come fi fcuote . ivi .

SPERANZA in che fi diftingua dalla fiducia .

IN DIO. SPERANZA del Paradifo quanto alleggerifca il

patire. Ag. 10.22. SPIRITO sempre contraddice alla Carne . Mar.

29. e sempre la dec tenere mortificata . Sett. 20-è il vero suolo, ove seminare . Ag.21non ha stato di consistenza, come hallo il

mane men suol crescere a falti , ivi. num. 4.

Sett. I.n. 3. Nov. 15. quanto sieno fiimabili i suoi diletti. Giu. 27. Sest. 27. Dec. 10. vedi CONSOLAZIONE SPIRITUALE.

SPIRITO SANTO, come in divinis fia la cagion movente di tutte l'opere ad extra . Dec.31. Spira dove vuole . Sett. 21.

fuo propio è inclinare i cuori a giovare non folo a sè , ma anche a gli akri . Giu. 13. Dec.6.

fuoi dodici frutti, quanto eminenti. Mag.15. fuoi doni come operino in un vero spirituale . Gin. 1 2. Dec. 6.

fi ottengono con l'Orazione . Giu.13. n.5. come ci testifica esser noi figliuoli di Dio . Mar. 24. Dec. 18.

come ci ajuti ad orare. Mag. 10. 11. come alui, benche solo ci ajuti, si ascriva il

tutto. Mag. 11.n.4. a deve però sempre invocare al principio

dell'Orazione. Mag. 11. n.4. SPIRITUALI fono foggetti specialmente alla Vanagloria, alla Ira, e alla Invidia . Febr.7. come hanno però a superarle. ivi.

non tutti fon robusti di spirito. Mar.2. n.2. come habbiano a conseguire tal robustezza . ivi . n.2.

e come a giudicar se l'han conseguita . iri-n-3quanto pochi fieno gli spogliati d'ogni interelle . Mar. 19. 30.

non si stupiscano, se in se non provano sempre un' istello stato . Mar. 20. n.4. Apr. 20. n.5. Apr. 24.

quanto beati in vita, in morte; e dopo morte. Mar. 29.

altri Perfetti , altri Imperfetti , e lor fegni . Apr.15.

tutti

turel hanno a diportarii fino alla morte da' Principlanti . Mag. 5. Gim. 28. e filmarfi tali. ivi. quanto degni frutti raccolgano dallo Spirito.

Mag.t6.Sttt.20.27.
raffomigliano nelle loro operazioni quello
fpirito, dal quale tutt'effe procedono .
Stt.21.Dec.6.

come fi affermi che giudicano d'ogni cofa . Nev.25. num.1. fpirituali puri fi trovano folo in Cielo . Sers.

20-HMW-4 e de' veri fu la Terra fon pochi . Mar. 28. num I.Nov.30. Sett.t. Gen. 1. SPIRITUALI finti quanto cartivi . Dec.6. n. 3.

SPOSALIZIO tra l'anima , e Dio , espresso con tutte le fue parti . Lu.22. STATO propio non deeli avvantagglare ad onta

di Dio. Gra.15.Lu.10. in clascuno chi vuole fi può far fanto . Gen.27.

STATO di Principianti, Proficienti, o Perfetti, in che fenfo fi habbia ad intendere. Apr. 26. STIMA alta di se quanto in eiascuno sia irragio-

nevole. Ag.t 1.19. ella è , che fomenta la superbia nel tratto . Mar. 14. e nelle parole . Apr. 8.

come fi reprime . Ag. 16. num. 3. STIMA baffa di se quanto in ciascuno sia giusta

ella è che nutre l'umiltà nelle operazioni .

18.15. è propia de Santi grandt. Gen. 25 Gin. 24. STIMA giusta delle cose, è stimarle quali sono

in fe, non quali appatifcono . Febr. 26. Giu. 17. Ag.19. n.2. STIMOLO della earne di quanto prò riuscisse

all'Appoftolo. Nov.17.
STIPENDIO del peccato è la motte di corpo , e di anima . Mag.23. STOLTO dinanzi a gli uomini si dee face chi

vuol'effere favio dinanzi a Dio. M g. 26. STOLTO per antonomafia fi chiama ogni Peccatore . Apr.13.

ma più particolarmente gli Avarl. Mar. 16-SUPERBIA in che habbia propiamente il fuo

male. Sert.ag. #-1. perchè tanto odiata da Dio. Gen.g. altra interna, altra efterna. Mar. 14. Dec. 16. Terra . Mar. 14 Seu. 19.

quanto facile ad occultarfi . Mar. 14. ne' Poveri è più infoffribile . Apr. 25. e più anche ne' Peccatori . Apr.3. n.4. Mag. 12.

ella fa che l'uomo fia vago di libertà . Agoft.I. che semora il giogo di Crifto . Ag. 17.10.3.

che nonincenda le dottrine di ello . Gin.4. e che le disprezzi. Gin. 17. num. 2. ed ella fa, che fi rompa si facilmence la carità. TESTIMONIANZE DIVINE, che fignifichi-

Ap. 17.1.3. quanto gattigata orribilmente da Dio. Mer-

14-5111-19-

come fi discacci dal cuore . Mar. 4. vedi STIMA.

SUPERIORI hanno a diportarifi da Padri . Lug.

18. n. g. quanto habbiano ad effer tardi nell' adiratti . Ost.3 1.8.3.

EMERE DI SE quanto propio di tutti I Giufti , Gen. 13. Febr. 8. 16. 14. 025. Mar. 10. Apr. 16. Mag. 5. Lug. 4. Sett. 10. Ott. 8. 10. 11. t4.
ma più anche de Principianti. Ott. 11.
TEMPJ DI DIO perchè detti i Giufit. Sett. 4.
TEMPO quanto fia da apprezzafi. Febr. 6.

Mag. 1. Lu. 10. Sett. 12. abulato da' Peccatori . Febr. 20.

tutto, o paffaro, o fururo , niuno è prefente . Lu.25. come fi fa a non lo perdere . Sess.12.

e come fi acquifta perduto. iri. TENEBRE fono detti ora i peccati, ora i Pecca-

tori. Apr.12. amare da molti, più della luce. ŝvi. TENEBRE infetnali quanto orribili . Lug. 11. altre efteriori, altre interioti. ivi.

TENTAR DIO di chi fia. Decele TENTAZIONI altre intrinfeche, ed altre eftrinfeche, e quali fieno. Ors. 16.

quanto bene apportino a chi se ue sa approfittare . Febr. 18. 11.4. Nov. 17. effe fon che comprovano la virtà . Gen. 17.

Febr. 29. Sett. 2. n.6. Ott. 29. ed effe che ci ottengono la cotona. Gin.17.

quali fieno le propie de Principiant! . 01. 11. fi dee, nel ribatterle, pigliar la norma da Ctifto. 11. in materia di fede quanto hanno a feacciath fubito . Apr. 4. n. 2.

fi prevengono con la Vigilanza, e con l'Ora-zione. Febr. 14. 125. Mag. 8. Sen. 5. Ott. 16. e con l'esercizio della presenza divina . Giu. 12.21.

non fi hanno mal ad incontrare . Fabra 8. n.g. LM.11.011.16. fi ribattono con la fede , e con la fiducia .

Sett.5. Nov. 27. fi devono tibatterene principj . La. 21.25. scoperte al Padre spirituale perdon la fotza ;

Mcc.8. nam. f. quanto furiote alla morte. Gin.7. n.5. da quali specialmente dobbiamo chiedere di

effere prefervatti. Ou. 16. TIEPIDITA' nel divin fervizio qual fia . Ag. 31.

quanto pregindiziale . ivi . TERRA non e la nottra Pattia. Febr. to. Mer. 20. 1.107.25.

TERRA nelle Scrireure, perchè talor fignifichi Il Cielo. Apr. 24. 1.2. Nov. 8.

Bo . Dec.10.

in effe dobbiamo mettere ogni ricchezza . ini.

TIMORE intorno alla falure eterna a qual fegno convien che arrivi. Mag. 2.

quali effetti in noi dee produrre. Sestemb. 2.

011.6. 14. Vedi DIFFIDENZA DELLA SALUTE.

TIMOR DI DIO . Gen.7.22.Febr.16. di quante forti egli fia . Nov. 4. fenza d'esso nient'è che vaglia . Gen. II.

Gin. q. perchè vien detto il principio della Sapien-

za. 200v.3. quali effetti in noi dee produtte . Febr. 7.

Lug.5.Sett.30.:1.3.Ott.14. perchè non si possa saper di certo se il posse-

diamo . Nov. 3.n.5. allungala vita. Mag. 23. n.6. e conferva ogni

bene al Giusto . Dec.15. come foffe in Critto medefime . Oss.4.n.3. TIMOR SERVILE in che diverso dal casto.

Gen-22.m.4 Oct. 14.m.3. Nov.3.
TRIBOLAZIONI in che si diversischino dalle

angustie . Giu.29. n.2. contengono in se ogni sorte di bene , onesto , utile , e dilettevole . Feb. 28.

sono rimproveri che Dio ci fa ne' peccati . Mag. 25.n. 3. fono pegni di Predestinazione . Gen. 17.

Feb. 28. Mag. 18. Gin. 37. Lug. 13. Sett. 26. Ottob.5. n.4.

fono l' ultimo sforzo che Dio suol porre a domare i cuori oftinati . Gin. 23. ci falvano quafi a forza . Ostobr. 3. num. 4.

Nov. 30. esse son che nutriscono l'umiltà ne' Scrvi

di Dio . Nov.17. e comprovano la virtù . Gen. 17. Feb. 29. Mars 9. Apr. 20. 22. Mag. quanto premiate in Cielo abbondantemente .

Gen. 17. Mar. 13. Mag. 30.

a hanno fempre a stimare inferiori al merito Febr. 14. Mag. 25.n. 3. non si hanno da ingrandire con l'apprensio-

ne . Apr. 22. n. 2. Mag. 28. Ln. 10. n. 3. e nefsuno benche innocente ha da ritiratsi dall' accettarle . Dec.28.

fi hanno più ad amare quelle che Dio più ci manda . Apr. 22.

quanto ci converrebbe gioir tra este . Febro 28. Giu.25. n.1. bifogna in effe almeno non perdere la fidu-

cia. Apr. 24. Mag. 28. a hanno tutte a ricevere come venuteci im-

mediatamente da Dio . Mar. 9-11-2. Apr. 22. n.3.4. Mag.25. Geng. t. n.7.

non pregiudica il fentirle , purche si sossirano con pazienza . Mar. 11. n. 3.6. Apr. 20. m. 5. Mag. 25. Ag-10. Sess. 26. Ost. 13. mezzo potentistimo insegnatori da Cristo

aportarle in pace . Apr. 22.
TRINITA' SANTISSIMA ha da essere in ogni cola glorificata - Des- 31- vedi PERSONE DIVINE.

TROMBA perchè farà udirsi innanzi al Giudi-7.10 . 12.2

fe fara tromba vera , o fe metafories .

7 ANAGLORIA quanto dannosa . Feb. 7-

quanto irragionevole nelle opere di pietà . Gin.24.

nasce in tutto dal non conoscere il propio nulla . Agoft.10. quando tolga alle buone opere il loro meri-

to, e quando il lasci . Sett. 16. come fi fa a rintuzzarla . Ag.26.n.3

VANGELO perchè sì disprezzato dagl' Infedeli . Mag. 29. e da molti de' Criftiani cattivi . ivi . e Giu.17.

quanto prevalga all'antica legge. Ging. 3. 19. e la legge perfetta di libertà . Nov. 6. fa beato chi l'offerva . ivi.

meditato quanto ci fia di profitto -Nov. 6. Dec. 10. vedi LEGGE DI CRI-STO.

VANITA' è propia dell' uomo . Azosto r. si framescola ancora nelle opere di pietà -Sess. 15. n.3.

VANITA' nel parlare, altra più peccaminosa, as-tra meno. Apr. 8.m.5. VANTARE il peccato, quanto sia gran mase.

Apr. 3. n.4. VANTATORI quanto fian detestabili. Apr. 8. partecipano con gl' infedeli , e co' bettemmiatori. ivi. n.s.

tutti al pari sono bugiardi ivi. UBBIDIENZA, vedi OBBEDIENZA. VECCHIO FATUO , e infensato , qual sia . Apr. 26-

VENDETTA è legge dirittamente opposta a quella di Crifto . Gin. 17. perchè in Dio sa giusta, e nell'uomo nò .

Lug. 9: n-2. vedi NEMICI.

VERBO DIVINO perchè six detto immagine

del Padre. Mag. 29. n.4. come si dica che per esso il Padre se il tutto .

Dec, 31. e che per effo ancora feguiti a far-Io. Giug.27.n.3. VERITA' quanto habbia di forza a muovere.

Apr. 25 . Sett. 14. fu insegnata al Mondo da Cristo. Dec.13.

e con ella eglitirò il Mondo . Sett.14. Apr. 25. non si ha ne meno esta a dir senza previa ponderazione . Dec.31.

VERME della coscienza. vedi RIMORSO . VESTIRCI di Cristo è immitarlo. Febr. 20. ed è

unire le nostre opere con le sue . Mar. 27. VICENDE prospere y e avverse pruovano l'uomo . Apr. 24. e in esse habbiamo egualmente da proseguire

il divin servizio . Mar. 30. n.4. espressa nella via della Nave in alco. Giu.6. VICINANZA quanto necessaria ad ogni Cristia-

no . Feb. 11. 24. e 25. Sett. 5- Dec. 16. viene ajurata allai dal digiuno . Settemb. 5. 1.1672-1-

VIN-

VINCERE se medesimo è il più bell' atto che faccia l'uomo . Gin. s . Serr. 25 . VINCOLI di tre forti che legano ogni uomo

in vita . Ag. 1. VIRTU'facilmente fi ama considerata in astratto,

ma non così messa in opera. Nov.20. VITA TEMPORALE viene allungata dalla Pietà. Mag.22.n.7.Lwg.16.

è abbreviata dal Peccato. Mar. 31. n. 2. Maz. 23. Sett.20.

VITA ÉTERNA, vedi BEATITUDINE CE-LESTIALE.

VITA presente è prefista precisamente . Lug. 10. quanto fallace , e quanto fugace . Gen. 9.

Febr. 6. 20. Lug. 10. 20. 23. è una milizia. Mag. 28. Sets. 2.

è un Pellegrinappio . Febr. 20. Mar. 20. Lug. 10. è il tempo di feminare . Ag. 21.

rassomigliata all' ombra che addita l' ore . Lug.10. n.4.

fi dee prontamente gettar per Dio . Dec.14. e per Dio fol confervare . ivi.

si dee curar meno dopo la venuta di Cristo. Dec. 29. n.2. VITA futura si dee del continuo aspettare da'

Criftiani. Feb.20. Mar.20. Mag. 28. Dec. 25. anzi dimandare . Ott. 21. quanto meno amata da alcuni che la presente.

575 . n. 4.

VITE quanto più vivamente d'ogni altra Pianta fomigli Cristo. 011.7.8. UMILI fono i più favoriti da Dio. Gen.5.

iono i più arti alle dottrine di Cristo . Gin. 4. non fol si dispregiano, ma amano parimen-te di estere dispregiati. Ag. 15. 11.4.

pure sono i più apprezzati ancora dal Mondo . Ag. 15.m.2. i più giusti convien che siano i più umili .

Gin.24.

UMILIATI, e non umili, qualifiano. Mag. 12.

UMILIAZIONE quanto abbracciata da Crifto.

di quante forti. Gin.4.n.3. deve aggiugnersi alla Umiltà . ivi.

Febr. 12.

èla pruova della Virtù. Mar. 9. UMILTA' perchèa Dio si cara. Gen. 5. Giu. 24.

è disposizione a tutte le opere grandi. Gen.5. convien ad ognuno . Apr. 8. Giu. 4. Ag. 15. vuol che nessuno si fidi di se medesimo .

Gen. 14. poco nota a' fecoli antichi . Ag. 18. insegnata da Cristo come sua propria virtù .

Ag. 17.18. fa che Dio ci elalti . Ag. 7.n.2. Ag. 15. dee però sempre andare innanzi alla gloria . Ag.15.

dev'esser di vero cuore . Mar. 2. n. 4. fi scorge nel sopportare pazientemente le avversità Ag.7.nel pensar di se bassamente. Gin.24. Ag. 15. nel dispregiarli, e nell'amare di estere dispregiaro. Ag. 15. n. 4. senza d'esta non vi può estere quiete d'ani-

mo, A2.18.

mantenimento di essa sono ordinate ne' fuoi fervi da Dio molte tentazioni . Nov.17.

UMILTA' nel parlare di se quanto necessaria. Apr. 8. Giu. 24. Ag. 15. 29. UNITA' fomma desiderata da Cristo ne Cristia-

ni qual fia . Apr.17.n.2. come fi confervi. ivi.

quanto fia a noi necessaria . Gen. 31. Agoft. 31.

VOCAZION divina alla Religione quanto gran dono fia . Mar. 31 . Ag- 16.19 .

si dee abbracciar prontamente . Agoft. 24. Sett. 21. 28. e ritenere costantemente . ivi. e Lug. 24.

perchè in alcuni cuori non habbia forza . Lug.6. n.3 VOLONTA' divina e di due forti, altra di fegno,

akra di beneplacito. Oss. 22. la prima ricerca da noi perfetta ubbidienza.

Gin.1. Sett. 27. Ott. 17.22. la feconda ricerca raffegnazione, vedi CONFORMITA' AL VOLER DIVINO. VOLONTA' PROPIA quanto pericolofa non

si annegando. Gen. 15. Oss. 22.
da i disubbidienti è seguita qual prima rego-

la. Lug.8.n.3 mette in confusion chi la segue. Mar. 29. si può sottomettere se si vuole. Gin.5. n.3. quanto bell'atto fia il fottometterla. Gin. f.

Agoft.1.Sest.25. fi dee conformare a quella di Dio , vedi CON-FORMITA' AL VOLER DIVINO.

FELO di anime quanto giovi. Dec. 19. deve in darle a Dio, emular la rabbia ch' hanno i Demonj in levargliele. Apr.30.

è segno di havere in se il vero spirito del Signore. Giu. 13. è propio de' Convertiti perfettamente. Lu.22.

ciascuno lo deve esercitar secondo il suo stato . Lug. 2. Dec. 19. n.4. non vuole che fi trascuri per altri il profitto

propio . Giu. 3. n. 3. Giu. 5 . Lug. 2. n. 6. come praticato dalla Santiffima Vergine .

Lu.2. ZELO indiscreto nelle Comunità perturba ogni pace. Apr. 17. mum. 3.

# SECONDO,

Ch'è di quelle Meditazioni, le quali possono tra giorno servir di Lezione proporzionata a chi fa gli Efercizi spirituali di Santo Ignazio: che però verranno con quell'ordine solo additate quì, col qual'è più giusto leggerle, o tutte, o alcune secondo le circostanze.

Er disposizione più rimota ad entrare in ta-E adentrarvi con alta stima di quello che deve apprenderfi, Gen. 3. e con ampia dilatazione di volontà, Apr. 1.

PRIMA SETTIMANA.

Per quando fi confidera ciò che da Santo Ignazio è detto Principio, o fia Fondamento. Gen. 11.
Mar.7. fino al 6. punto efel. Lu. 10.
Per l'Efame particolare di se medelimo. Mar.11.

per l'Esame generale , Intorno 2 i pensieri - Neva3. Alle parole . Gina6.

Alle opere . Febr. 10. Per eonfonderfi in tale Efame . Lug. 19.

Per ciò, che qui raccomandano le Addizioni intorno l'apparecchiarfi all' Orazione. Dec.1. E intorno al trattamento più rigido del fue

Per quando fi fa l'Eserelzio primo, spettante

al Peccato dell' Angelo. Di Adamo.

e propio, e particolare. Mar.14. Feb.9. Per quando fi fa l'Efercizio fecondo, fpettanre alla viltà, con cui l'uomo peccando tutto di condescende alle soggestioni diaboliche. Oss. 9. alla malizia, con cui perverte se stesso . Mer. 11.

alla ingratitudine, con cui ribellossi da Dio . Apr.7. e calpestò Gesù Cristo . Gen. 13.

Per saper come opporsi alle tentazioni , che osiono qui venire dall' inimico , e come ribatterle iccondo le regole poste da S. Ignazio . Mag. 8.

Per quando fifa l'efercizio terzo, e quarto, che confistono nella ripetizion de' due precedenti , fi può aggiugnere a ringraziamento di non effer

puo aggiugnere a ringraziamento di non eller morto in peccato, ed a proponimento di non tor-narvi, ciò che fidice. Mar.31: Per quando fi fa la Meditazion fopra i danni, che il Peccato fa al Peccatore, cambiandolo

d' uomo in bruto. Meg. 14. di padrone in fervo. Giu. 16.

di figliuol di Dio , in figliuolo del diavolo .

Ad apprender bene i danni de' sette vizi capitali , proposti a ruminar più distintamente nel primo modo d'orare; vedi

per la Superbia. Serr. 20. Gen. 4.

per l' Avarizia. Apr. 30. per la Luffuria. Sett. 6.

per l'Ira. Ost. 30.31. per la Gola. Febr.13. per l'Invidia. Sett.9.

per l'Accidia. Lag. 1. e per tutti i suddetti insieme. Nev.25. per quando si fa la Meditazione sopra la Morte : Mer. 1. Mag. 6. Apr. 18. Lug. 17. Febr. 11. Marzo 16.

Apr.19. Per la Meditazione sopra il Giudizio, Meg. 13. Apr. 3. Apr. 9. Ging. 18. Nov. 16. Mar. 3. Lng. 6. Nov. 13.

Per quando fi fa l'Escreizio quinto, ch'è sepra l'Inferno . Gen. 11. Feb. 18. Ag. 17. Mar. 19. Mag. 5. Lu. 11. Nev. 18. Decemb. 4. 17. Ging. 1. Genare 3.

Per un paragone tra l'Inferno e'l peccato . Ap. 24.
Per rifolverh a fare una buona Confessione generale verso il fin della prima Settimana. Febr.

27. Apr.5. Ging. 27.
Per quando fi fa la Meditazione del Figliuol Per disporti a fare iul fine della medelima fetti-

mana una buona Comunione . Gin. 19. Per imprimerli bene in mente l'Eternità. Gen. 4. 18.Lmg.13.

# SECONDA SETTIMANA.

Per quando fi fa la Contemplazione del Regne di Critto . Nov.19. Dec.14.

dell' Incarnazione . Mer. 15. della Visitazione di S. Elisabetta . Lug. 2.

della Natività. Dec. 14. 15. della Circoncisione. Gen. 1.

dell' Adorazione de' Magi. Gen. 6.

della Prefentazione al Tempio . Febras. della fuga in Egitto . Mar. 19. Mag. 16. della ftrage degl'Innocenti . Dec. 28.

della vita nalcolta di Cristo, e sua soggezione fino 2 i 30. 2nni. Feb.12. Mar. 29. Sett. 25. dell'abbandonamento che Crifto di 12. 2nni

fece de' doni h per far nel Tempio il fervizio del fuo gran Padre (conforme a quello , Nesciebatis quia in its, que Patris mei sunt, eperces me effe?) ch' è il fin primario, per cui S. Ignazio pole qui

prefence Meditzzione i Apr. 13. fins al panco; i pladder, fins al punes e efet. Per quancio i la Meditzzione detta de l'de fiendadi, l'uno di Luciero e che a se invita la Adappezzare la l'ezione finit fiendadi, l'uno di Cuito a Mena, Agletari 148-19. [Lagi, Gingea, Al-Drof, 150]

Gen 17. Serr. 20. Gen. 18. Per animarfi nella Meditazione delle tre Classi di nomini, a voler effet di quelli, che se Dio così

di nommit, a voire circui quanti a far tutto fenza ecce-ruole, fono per lui pronti a far tutto fenza ecce-zione. Mar. 9.01:4. Des vernanti di altre rezole contro gli affalti dia-Pos vernanti di altre rezole contro gli affalti diazione. Mar. 9. 011.4.
Per armarfi di altre regole contro gli affaki dia-bolici , proporzionare nella feconda fetrimana a

quelli , che vanno avanti in approfittarfi . Sett. 5. Per quando fi fa la Meditazion del Battefimo

che Cristo volle prendere da Giovanni suo Pre-cursore. Gin. 24. Ino al punto 5. escl. Per Preambolo all'elezione dello stato. Sess. 27.

Apr. 25.Gen. 20. Ag. 24. Mag. 29.Gen. 10. Lag. 17 Per la Medirazion di Crifto tentato nel Deferto Ott. 11.Feb. 18.19.

Pet la Vocazion degli Appostoli. Sett. 21.Dec. 18.Mag.1.

Per quel Sermone che fece Crifto fu'l Monte esponendo le otto Bearitudini . Nov.6.7.8.9.10. fare le opere buone : Sie lucas & c. Sez. 15. Atten-dize ne jufisiem &c. Sez. 16. e mostrando com'egli perfeziona la legge antica con dire : Ego autem ico vobis , diligise inimices veftres &c. Apr. 27.

Gin.17. Per opporfi alle tentazioni di diffidenza, che fogliono inforgere in chi stà pensando allo stato

che deve eleggere . Nov.4.
Pet quando fi fa l'Elezione dello ffato . Mar

23.Feb.26. Feb.1. et chi clegge di seguitare i tre Configli Evan-

clici in Religione . Mer.31. Per chi elegge più specialmente lo flato di atten-

dere a falvar le nella folitudine. Ott. 6. Per chi elegge più specialmente lo stato di atten-dere a salvare non solo se, ma ancora i suoi prossi-

Per chi il Signore difpone che refti al Secolo

Mag.31. Giu.10. Lug.25.
Perche chi fa gli Efercizi Spirituali può haver gid elter oprim d'est lo stato inmu-tabile : però S. Ignazio dichiaza qui come questi hanno folo dattender a riformatio. Onde carali il trattamento decente della Persona. Gin-15. riforma ( che quantunque fi unifice qui tutta infie-me , dee ripartirfi tra le due fettimane ancora futu-

re ) gloveran le seguenri note . Per animars in tal riforma , a fat sempte da Principianre nella via del Signore. Mag.5.Ging.18.

A non disprezzate le cole piccole , Ag. 8. Nov. Ad avvanzarii del continuo in fervore di perfe-

zlone . Az.16. Mar. 1. Dec. 1. Gin. 3. Ad effere puntuale nell' offervanza di ciò che guarda.

l' Obbedienza . Lu.S. Ag. I.

la Poverta. Ag.1.Dec.10.

la Castità . Lug. 12. A staccarsi dalle soverchie comodità . Dec. 19 A non trafenrare le folite divozioni . Lug. 16. Orto . Apr. 12.

Ad apprezzare la lezione spirituale . Apr. 1. A darfi di propofieo all' Orazione . Apr. 23.

Lug.3.Ging.14.Dec.5.30. A flar costante nelle desolazioni di spirito . Apr.4. Meg. 25. e nelle tentazioni di diffidate della propia

prospere , o avverse al voler divino . Gen. 16

Mer. 9. Ag.7. Sets. 16. Lu. 13.
A ricordarli spesso del Signore tra'l giorno, e taccomandariegli. Ging. 12. 21. 27. Sets. 3.4.

A fantificar tutte le opere, grandi, e piccole, con la retta intenzione. Febr. 17. Mer. 27.

A romper la volonta propia. Gen. 15. Ad amare la mortificazione interna , ed efter-

na. Mar. 17. Nov. 30. A nontralasciare le penitonze corporali . Mare

6.Sett.10. A fentir baffamente di fe medefimo . Geneta.

Ag.11.2607.7. A non cutare la vana stima degli uomini . Febr. 7. Mar. 12. Mag. 16, Lug. 31. A non dir parole di propia lode. Apr. 8.

e a nonuditle volontieti . Febr.12. A vincere francamente erifpetti umani. 42.35.

Mag. 9-011-3-13. A non ulare nel tratto doppiezza alcuna .

Mag.7.Neremb.5. A non perdere il tempo in ozio . Feb. 6. Sep. 1 2. A moderare la libertà della lingua . Sett. 22.

Dec.13.
A flaccarfi dalle sovverchie amickele particola-

A non badare a 1 fatti degli altri , e a non censuraril. Oss.5. A sopportar le gravezze del profimo . Mag.

7.Dec.27. A ftare con tuttiin pace . Apr.17. Anzi ad nfare con tutti gran catità . Gm. 29.

31. Lug. 18. Agoft. 13. A reprimere l'impazienza. Gen. 30. Lu-4.

ed alla limofina . Sess. 18. Per conchiudere la seconda settimana con qualche confiderazione più generale de'beni che

habbiamo in Crifto . Apr. 19. Gin. 19. e nella fua celefte Dottrina . Ag. 6. Dec. 29 Per il secondo modo di orare applicato più specialmente a tutta l'Orazione del Paret noster .

#### TERZA SETTIMANA.

041.16. fine a' 28. incl.

Per introduzione alle Meditazioni della Paffione . Grn.9.

Per quando si medita l'altima Cena . Gin.1.

Per quando si meditano le cose occorse nell'

Per

Per quando fi medita Crifto condotto per li e qual debba effere l'amor di noi verso Dio :

Tribunali . Sett.7. Per quando si medita la Flagellazione, e gli

firazi, e gli schemi che ricevette la notte della Paffione . Febr. Per quando si medita il portar della Croce .

Agosto 30. Per quando si medita la Crocisissione . Mag. 3. Giu. I. Ag.4.
Per quando si medita la Morte di Cristo, e la

fepoltura . Lu.15. Mar. 24. Mag. 15. Sett. 21.

# QUARTA SETTIMANA.

Per quando si medita la Risurrezione del Signo-12 . Mag. 28. Gen. 27. La. 20. Mar. 20. Per quando si medita l' Ascensione del Signore .

Gin.f. Mar. 13.Gen. 17. Per quando si medita la Gloria del Paradiso .

Dio verso noi . Feb. 19.

Lu. 28. 29. 30. Ag. 28. Lu. 26. Gin. 30.
Per la necessità di perseverare, che deve be-

ne apprendersi al fine degli Esercizi . Lug. 24. Mar.1C. Ott. 7. 8. Mar. 18. 26. Apr. 22. Feb. 24. 8 25.

Ag. 12. Per li mezzi opportuni a perseverare, che sono la divozione alla Santiffima Vergine. Ag. 5.

2. La fuga dalle occasioni pericolose . Lu. 21. Nev. 18.

3. Esercitare con modo particolare quelle virtù , di cui ciascun si conosce più bisognoso .

Mag. 5.
4. Tener ferma la memoria de' Novissimi . Apr. 2.

5. Unit' a tutto questo un continuo timor di fe, e un continuo ricorfo 2 Dio . Gen. 24. Febr. 23. Apr. 16. Feb. . B, 16. 24. e 25. Mag. 2: Lug. 5. Ott. 14.

Nov.1. Mag. 30. Mar. 28. Gin. 25. Feb. 20.

Regola per conservare più che si può le consoPer quando si medita quale sia stato l'amor di lazioni spirituali, i lumi, e le lagrime ricevute negli Efercizi . Mag. 22.

# R Z

Ch'è della corrispondenza la quale possono haver le Meditazioni con gli Evangeli, e l'Epistole occorrenti fra l'anno in prò de Predicatori.

Dominica I. Adventus. ex Epiff. Tout in die honeste ambulemus : non in commeffationibus &c. Febr.10. . ex Euang.

Erunt figna &c. Lug. 24.
Arefcentibus hominibus præ timore, & expe-Statione &c. Lug.19. Serr.30. Orr.6.14.
Videbunt Filium hominis venientem in nube &c. vide fer.z. post Dom.I. Quadr. & Dom. XXIV. poft Pentecoft.

Dominica II. ex Epiff. rum . Gen.3. Feb. Quecumque feripta funt , ad nostram falutem 26. Sets. 20. Dec. 19.

feripta funt &c. Ap.1. ex Euenz. Cum audiffet Joznnes in vinculis &c. Ag. T. Ite , renuntiate Joanni quæ vidiftis &c. De-

eemb.30. Beatust qui non fuerit feandalizatus in me . Febr. 1. 12. Mag.g. Gin. 4. Ag. 30. Sets.5. Ott.4. 13.

29. Dec. 24. Hic est de quo scriptum est: Ecce ego mitto Angelum meum &c. Gin.24.

Dom. III. ex Epiff. Nihil foliciti fitis, fed &c. Apr. 10.11.

en Enang. Confestus est, & non negavir : quiz non sum ego Christus. Febr. 12.26. Mar. 14. Apr. 13. Lug. 10. Ag. 1. 23.29. Nov. 17. Dec. 13. 31.

Ego vox clamantis in deferto. Gin.24.13.11. Medius vestrum stetit quem vos nescitis Sets. 3.4-

Dom.IV. ex Enang. Venit in omnem regionem Jordanis, prædicans baptismum poenitentiæ in remissionem peccatorum . Gen.3. Feb.3.5.13.14.21.27. Mar.6.8. Lug-16-

Parate viam Domini : rectas facite femitas eius &c. Mar. 71. Dec. 19.

In Nativitate Domini . I. Milla ex Epift. Apparuit gratia Dei &c. Dec. 25.

ex Euang.
Er in Terra pax hominibus bonæ voluntatis . Mar. 25.

II. Milla. ex Enang. Pastores loquebantur ad invicem : Transeamus pique Bethlehem. Gen. 5.11. Mag.7. Giu.4. Dec.10. Lu.8. Dec. 23.

In-

Invenerunt Mariam , & Joseph , & Infantem pofitum in præfepio . Dec. 22. 24 III. Mill. ex Epif

Multifariam , multifque modis &c. Dec. 29. ex Enang.

Omnia per ipfum facta funt. Dec. 31.

Quod factum eft , in ipfo vita erat . Mar. 25. Erat lux vera &c. Apr.12.

Dedit eis potestatem filios Dei fieri . Apr. 7. Decemb.31. In Feito S. Stephani . Dec. 26.

In festo S. Jo: Euangelistæ. Dec. 27. In festo SS. Innocentium. Dec. 28.

Dom. infra Oct. Nativit. ex Enang. Ecce positus est hic in ruinam , & resurre-ctionem multorum , & in signum &c. Mag. 3. Gen. 19.

In festo S. Silvestri . cx Euang. Si sciret Paterfamilias, qua hora fur veniret . Dec. 16.

Et vos estote parati. Ag. 5.
In Circumcis. Dom. ex Epift.

Apparuit gratia Dei &c. Dec.25.

en Euang. Vocatum est nomen eius Jesus. Gen. 1. Apr. 19. Gin. 11. Sett. 22. Nov. 26. Dec. 9. 14.

In Epiph. Dom. ex Enang. Ecce Magi ab Oriente venerunt Jerosoly-mam . Gen. 6. Feb. 19. 24. Ag. 16. Settemb. 14.

Vidimus & venimus . Lug. 8. Sett.25. 27. Ott. 1. Decembr. 18.

Dom. infra Oct. Epiph, ex Epift. Obsecro vos, ut exhibeatis corpora vestra &c.

. Mar.6. Nolite conformari huic faculo, fed reformamini &c. Sett. 27.

ex Euang. Et Jesus proficiebat sapientia &c. Apr. 13. Age-Ro 26.

Dom. IV. post Epiph. ex Epift. Noli vinci à malo, sed vince in bono malum . Sett.19.

ex Enanz. Domine fi vis potes me mundare . Gen. 23. Decemb.12.23.

Accessit ad eum Centurio &c. videfer.s. Cin. Dom. IV. pott Epiph. ex Enang.

Ecce motus magnus factus eft in mari &c. Domine, falva nos, perimus . Ott. 14. Gen. 7. Febr. 16. 28. 29. Mar. I. Mag. 2. Lug. 5. Nov. 3.

Dom. V. post Epiph. ex Epift. Induite vos ficut electi Dei &c. Dec.26. Super omnia autem hæc, charitatem habete

Omne quodcumque facitis in verbo , aut in opere &c. Feb.17.

ex Enang. Seminavit bonum femen in agro fuo . Gen. 2. Mar. 21. Apr. 1. Sess. 1.

Venit inimicus homo , & superseminavit zizania. Gin. 27. Gin. 17.

Sinite utraque crescere usque ad messem Gen.4. 20. Feb. 12.18. Gin. 22. Novemb. 27.

Triticum autem congregate in horreum meum . Gin.28.

Dom.VI. post Epiph, ex Euang. Simile est regnum coelorum grano sinapis, qued minimum quidem eft &c. Nov.20.29.Dec. 30. Eruftabo abscondita à constitutione Mundi . Decemb.30.

Dom. in Septuag. ex Epift. Nescitis quod ii , qui in stadio currunt &cc.

Ego igitur sic curro, non quasi in incertum &c. Sett. 12.

ex Evang. Quid hie ftatis tota die otiofi ? Lu.I. Dec. II. Mar. 2. 5. 19. Apr. 21. Mag. 20. Ag. 31.

Ite & vos in vineam meam, & quod justum fuerit, dabo vobis . Mar.13. Mag.30. Gin. 25. 28. Lu. 16. Agoft. 22. Ost. 3.

Tolle quod tuum eft , & vade . Sett.g. Dom. in Sexag. ex Epift. Libenter gloriabor in infirmitatibus meis . Novemb.17.

ex Euang. Exit qui feminat &c. Ag.21. Lug. 3. Audientes verbum retinent , & fructum afferunt in patientia . Gen. 23. 30. Mag. 15. Ag. 22.

Dom. in Quinquag. ex Epift. Cum effem parvulus , loquebar ut parvulus .

ex Enang. Qui præibant, increpabant eum ut caceret : Ipfe verò multò magis clamabat &c. Mar. 12. 23. Apr. 13.23. Gin.20. Ag.25. Sess.28. Oss.3. Quid vis ut faciam? Dec. 1.

Domine, ut videam. Febr. 1.1. Mag. 17.
Feria IV. Cin. ex Epif.
Convertimini ad me in roto corde vestro . Apr. 3.

Febr.3. In jejunio, & fletu , & planctu. Febr.13. Ap. 21. Nov.9.

Memento homo &c. Mag.6. Apr. 2. ax Enang. Cum jejunatis , nolite fieri , ficut hypocritz

triftes &c. Sett.6.16. Feria V. Cin. ex Epift.

Difpone domui tuz quia morieris tu , & non vives . Apr.5. 13. Mag.6.13. 28. Ging.7. ex Enang.

Puer meus jacet in domo paralyticus. Gen.29. Ego veniam, & curabo eum. Gen. 6. Non inveni rantam fidem in Ifrael . Dec. 21. Apr.4.

Feria VI. ex Epift. Rogant me judicia justitia &c. Lug.19. Frange efurienti panem tuum &cc. Sess. 18.

ex Euang. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos veftros &c. Ap. 27.17. Gen. 28.30.31. Gen. 12. Mar. 23. Mag. 27. Grus. 5.17. Lug. 4. 18. 30. 31. Mag. 13. 25. Sett. 9.19. Utr. 25. 30. 31. Nov. 11. 13. Dec. 16.
Attendite ne julitiam veltram faciatis &c.

Settemb. 16.

Dom.I.

Dom. I. Quadr. ex Epift. Hortamur vos ne in vacuum gratiam Dei regi-

piatis . Dec.18.

ex Eueng. Ductus eft Jefus in defertum à Spiritu, ut tentaretur 1 Diabolo &c. Ost. 9. 11. 26. Gen. 14. 17. Feb. 23. 28.29. Mar. 7. Apr. 13. 16. 26. Mag. 8. Giu. 20.30. Lug. 5. 13.16.20, 21.25. Ag. 8. 24. Sett. 2.5. 12.25.26. Nov. 17.26.

Dominum Deum tuum adorabis , & illi foli

fervies . Mag. 31.

Angelis suis Deus mandavit de te &c. Ott.2.

Feria II. post Dom. I. ex Ewang. Cum venerit Filius hominis in majestate sua &c. Mar.3. Apr.9.20.24. Mag.9. 13.19. Ging.8. 18. 22. Lug. 5.9.19.24.27. Ag. 3. 21. Sett. 18. 30. Ott. 6. 10.14. Nov.16.27.

Venite benedicti Patris mei &c. Nov.27. 011.29.

Feria III. post Dom. 1. ex Euang. Domus mea Domus Orationis vocabitur &c. Sess.3.4.

Fer. IV. post Dom. I. ex Euang. Tune vadit , & affumit alios feptem fpiritus

fecum nequiores fe . Dec.6.

Ferla V. post Domit. ex Enang. Er ecce mulier Chananza &c. Dec. 5. 23. Gen.6.

Apr. 10. 11. 23. Mag. 10. 11. Ging. 12.14. Fer. VI. polt Dom. 1. ex Enang. Est autem Jerofolymis Probatica Piscina

Mag. 21. Hunc cum vidifiet Jefus jacentem &c. Febr.19. 24. Mar. 18. Mag. 18.24. Lug. 22. Sats. 18.21. Vis fanus heri? Lug. 6.

Hominem non habeo . Dec. 9. Vade, & jam noli peccare &c. Febr. 21. Mar. 8. 27. Apr. 3. Mag. 2. 12. 23. Gin. 16. 22. Nev. 18. 22.

Decemb.2. Dom. II. Quadr.

Domine bonum est nos hic este . Gen. 17. 22. Mar. 1 3.20.18. Mag. 30. Ging. 25. Lug. 20. Ag. 10. 14. 15.22.28. On.5.21.22.29.Nov.1. Dec.24.

Hic elt Filius meus dilectus &c. Ag 6.

Fer.II. poft Dom. 2. In peccato veltro moriemini . Gin. v. Luz. 17. 14. 24. Gen. 4. Febr. 3.11.18.21.25. 27. Mar. 8. 11. 16. 26.

Apr. 5.14-18. Mag. 4. Ag. 21. Seit. 22.
Feria III. post Dom. 2.
Super cathedram Moysi sederunt Scribz, &

Pharifai . Apr. 18. Mag. 4.14. Gim. 2. 9.
Omnia quacumque dixerint vobis , fervate ,

& facite . Lug. 8. Sers. 25. Alligant onera gravia, & importabilia &c. Mag. 27.

Omnia opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus . Sess. 16. Mar. 12. Dilactant phylacteria fua &c. Febr. 12. Ag. 1. 14.

Mag. 4. 14. Qui se exaltaverit , humiliabitur . Genar. 5.

Mar. 14.

Qui schumiliaverit , exaltabitur. Ag.15. Ging. 4.

Feria IV. poit Dom. 2.

Feria IV. poit dom. 2. Ag.25.

Dieut fedeant &c. Lug. 10. Mag. 14. Gin. 2. Ag. 15. Mar. 14. Febr. 12.

Nescitis quid peratis. Mag. 10.

Poteftis bibere Calicem &c. Apr. 12. Audientes decem indignati funt de duobus fratribus . Sess.9.Feb.7.Lug.31.

Principes Gentium dominantur corum &c.

Vos autem non fic. Sets.27. Mer. 23.
Fer. V. poft Dom. 2.
Mortuus eff dives, & fepultus eff in Inferno .
Gen.3. 20. 22. 28. Feb. 18. 26. Mer. 5. Apr. 18. Meg. 17.19. Ging. 2. Lug. 11.23. Ag. 20. 27. Ois. 8. 18. Nov. 28.Dec.4. 17.

Feria VI. post Dom. 2. Hic eft hæres : venite occidamus eum, & habe-

bimus hareditatem . Mar. 30. Ging . 15. Auferetur à vobis regnum Dei , & dabitur genti facienti fructus illius . Gin. 14. Febr. 16.14. Mar. 10. Mag. 2. Ost. 8.

Dom. III. Quad. Erat Jesus eficiens damonium , & illud erat

mutum . Febr. 4.Ging. 16. Sett. 11. 13.

In Beelzebub principe Dæmoniorum ejicit demonia . Gin.26.Sess.23.

Cum forcis armatus cuftodit atrium fuum &c. Lug. 21. Apr. 16. Lu. 25. Febr. 8.
Cum immundus spiritus exterit ab liomine

ambulat per loca arida &c. Dec.6.

Feria II. pott Dom.3. Quanta audivimus facta in Capliarnaum, fac & hic in patria tua . Gen. 5.0tt. 12. Nov.25. Et furrexerunt , & ejecerunt illum &c. Gen. 10.

13.Lu.24.Apr.7.Gin.29. Feria IIL poft Dom. 3.

Si peccaverit in te frater tuus, vade , & corripe &c. Feb. 22. Mar. 12. Apr. 25.

Si te audierit , lucratus eris fratrem tuum . Gen.15. Apr.30. Ging. 1. 13.Lug. 2. Ag. 19. Sett. 14. Dec. 19.27 . Mag. 20. Feria IV. post Dom.3.

Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem feniorum &c. Sett.g.Ott.g.

Hypocritz, bene prophetavit de vobis Isajas. Populus hic labiis me honorat &c. Mag.7. Nov. 5. Sess. 16. Gen. 8.

Quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem . Gin.26. Sett.23.

Ferla V. post Dom.3.

Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus &c..Gen.15.17.Febr.14.18 29. Mar.9. Ap.20.22. Mag. 17.25.30. Ging. 5. 10. 22. 30. Lug. 4. 13. Ag. 7. 10.20. 24. Sess. 26. Oss. 3,29. Nov. 17. Dec. 28. Feria VI. polt Dom. 3.

Jefus ergo fatigatus ex itinere, fedebat fic fupra fontem &c. Gen.6.25.Febr.19. Mag.1.24. Lu. 2. 18.

Ag. 29. Dec. 19. Venit mulier de Samaria haurire aquam . Apr. 14.Sett.2 1.

Si scires donum Dei &c. Gen.2. Mar. 21. Ging. 4. Lug. 6.7.

Forlitan petiifies . & dediffet &c. Ging. 14. Dec. 5. 23.

Da mihi hanc aquam . Mag. 2 1. Ag.9. Mirabantur quia cum muliere loquebatur . Lug.

Venite , & videte hominem , qui dixit mihi omnia quæcumque feci &c. Apr.3. Mag. 12. Serr. 24. Befcitis . Gin. 1. Dom.IV. Quadr.

Unde ememus panes , ut manducent hi ? &c. Sets. 18. Gen. 10. Mag. 17. 17. Lu. 18. 30. Ag. 31. 12.

2(0v.11. Dec-14-Com cognoviffer , quia venturi effent , nt raperent eum , &facerent eum regem , fugit iterum

in monrem ipfe folus . Febr. 7. 12.22. 26. Mar. 14. 23. Apr. 15. Mag. 26. Gim. 2. 10. 15. 24. La. 10. 21. Ag. 15.23. 27. 011.4.21. Dec. 9. 10. Fer. II. poft Dom. 4.

Invenit in templo vendentes &c. Seis. 3. 4. Grn.18. Com fecifiet quafi flagellum de fanieulis, omnes

elecit de templo &c. Lu.s. 9. 19. Feb. 9. Gin. 8. Ag.7. Ott.14-30-31. Dec.7. Zelus domustuz comeditme . Mar.12. 19.Apr.

30. Gin.30. Ag.4. Ost.10. Dec.14. Fer.III. post Dom.4. Meadoctrinanon ett mea, fed ejus qui mifit me

Patris. Gen. 1. 11.17. Apr. 1. Sett. 1. 6. Ott. 1. Nor. 6. Dec.25.29. Si quis voluerit voluntatem ejus facere, cogno-

fcet de doctrina, utrum ex Deo fit . Sets.6.Nev.25. Dec. 1. 31. De turba autem multi crediderunt in eum .

Gin.4-19.Apr.19.15.Meg.9. Feria IV. poit Dom.4.

Przeeriens Jelus vidit hominem czeum A nativitate . Gen. 26. Febr. 11. Apr. 12. Mag. 29. Maledixerunt ergo ei , & dixerunt : Tu discipulus ejus lis &c. Ag.15. Mag.9.31. Gin.30. Ott. 11.13.

29.Novemb.14.26. Feria V. post Dom.4. Ecce defundus efferebatur &c. Gen.9.18. Febr.6.

11.15. 10. Mar.1. 16. Apr.5.18. Mag.6.13.17.13. Gin. 2. Dec. 16. Feria VI. post Dom.4.

Lazarus amicus nofter dormit . La. 14-18.14.
Domine , jam færer , quarriduanus eft enim . Apr. 14.

Lazare veni foras . Apr. 3. Febr. 10. Mag. 24. Ag. 3. Nov. 1. Dom. de Passione.

Quis ex vobis arguet me de peceato? Gen. 12. Feb. 4.9. Mar. 11. Mag. 7. 14. 23. Gin. 16. Lu. 24. 27. Ag. 16.Dec. 6. Nov. 22. Dec. 12.

Qui ex Deo eft , verba Del audit . Gen. 10. 11. Gin. 3 . Sets. 1 . Dec. 18. Proprered vos non anditis , quia ex Deo non eftis . Mag. 29. Sett. 6.1 1. Nov. 25.

Amen amen dico vobis , fi quis fermonem meum fervaverit, mortem non videbit in zrernum : Agoft.2.

Feria II. in Paffione. Si quisfitit , veniat ad me , & bibat , Mag. 11.

Ag. 9.16. Dec. 5. Qui credit in me, ficut dicit Scriptura, flumina de ventre ejus fluent &c. Gin. 1 3 Fer- III. in Pafs.

Si hac facis, manifetta te ipium Mundo . Febr. Ego teltimonium perhibeo de illo , ideft de

Manna dell'Ansma .

Ego alium cibum habeo manducare, quem vos | Mundo, quod opera ejus mala func. Estr. 27. Mas. 21. Mer. 29. Giu. 10. Dec. 11. Fer.IV. in Pais.

Ero comofco oves meas , & fequantur me , & viram æternam do eis &c. Geneta. 14. 14. Feb.8.19. 14. Mer. 10. 18. 1 1. 14. 15. Apr. 16. Meg. 1-13. 14. Giu. 4. 20. Lu. 5. 6. 10. 19. Ag. 21. Sett. 10. 14. 30. 011. 3. 10.

11.14. Dec. 2.2 3.25.26. De fignis Prædeftinationis , & Reprobationis . Gen. 3.5.7.8.16.17.18. 10. 30. 31. Febr. 18. 19. Mar.1. 11. 14.17.14.16. Apr.4.13.19.11.16. Mag. 4-7.15.18. Gin. 10.20.22. La. 13. 16. 17. 18. 20. 24. 26. Ag. 2. 15. 21. 21. Sersemb.f.11.18.20.21.26.27.28. 011.3.7.13.

19. Nov. 5.6. 7.8. 9.10.11.12.13.14.15.25.30. Dec. 1.18.19.14.16. Fer. V. in Pals.

Et ecce mulier, que erat in Civitate peccarix &c. Lu.22. Gen. 21. Febr. 19. 24. Mar. 6. 31. Apr. 3. 19. Mag. 13. Ag. 4. Sett. 10.11. Ott-4. 9. Dec. 12. Ut cognovit &c. Febr.3.21. Mar.8.15.

Remittuntur tibi peccata . Gen. 6. 15. Apr. 14-Mag. 14. Sett. 14. 011.14. Dec. 13. 15.

Remignantur ei peceata multa 3 quoniam dilexit multim . Lu. 26.18. 19. 15.18. Feria VI. in Pals.

Si dimittimus eum fic , venient Romani &c. Gen-10.11.26.27. Febr.7-9. 12.26. Mar.7. 16.19.23. Apr.4.6.8.12.13.19.26.28. Mag.4.7.26.29. Gin. 2. 4. 9.12.12. 17.Lm.10.Ag. 1.1 1.22. Sett.29. Nev.2.1.25. Dec.9.13.15.

Dom. Palmarum. Ecce Rex tuus venit tibi manfuerus , fedens fuper alinam &c. Feb.12.Mer.14. 13. Gin.14. Ln.4. Ag. 15.18.13.20.Sett.17. Nov. 8. Feria VI. maj. Hebd.

Paffio Domini nottri Jefu Crifti . Gen.13-19.21-Febr. 1.5.7. Mar. 15.17. Maz. 1. 21.24. Gin.11.19.30. Lu.13. 15. Ag. 4. 13. 30. Sett. 7. 13. 14. Dom. Refurredionis.

Mag. 28.30. Gen. 23. Febr. 10. 20. 22. Mar. 13. 22. 18. Apr. 15.24. Gin. 6.25.29. Lu. 14.20. Ag. 3.10. 14. Feria II. post Pascha. Duo ex discipulis ibant ipfa die &c. Febr. 6. 20.

17. Mar. 20-3 1. Apr. 17. 15. La. 10. 35. Ag. 12. Sess. 12. Nov.ts. Nos autem fperabamus , quia ipie effet redempeurus Ifrael , & nune &c. Lu.20. Gen. 30. Febr. 2.

Mar. 10.18. Apr. 4. 13. 13. 24. Mag. 5. Gin. 28. 30. Ag. 12,16.Sest. 18. Ors. 8.19. Nonne hate oportuit pati Christum, & ita in-trare in glotiam suam? Gen. 12- 17- 19. 30- Febr. 5. 13.18.19. Mar.6.9. Gin. 5. Lu-13. 15. Sess. 7. 10.011.3.

Nov. 19.30.Dec. 17.18. Feria III. post Pascha . Pax vobis : ego fum : nolite timete . Gen. 1. Mar.1.15-Gime.27. Ag-16. 18.19. 011.22. Nov.9. 12.

13.18. Dec.10. Dom. II. post Pascha . ex Epiff. Christuspassus eft pro nobis . Sess.7.

ex Eneng. Ego fum Paftot bonus &c. Gen. 2. 6. 35. Febr. 10. Mar. 31. Apr. 8. 19.25. Gin. 19. Ag. 16. 011. 22. Nov.26.

Don.

Dom. III. post Pascha, ex Epift. Obsecro vostamquam advenas, & peregrinos , Settemb.29. Nov. 10. Lu. 25.

ex Euang.

Plorabitis , & flebitis vos ; Mundus autem gaudebit &c., Gen.3. 20.23. Febr. 15. 18. 21, 28, Mag.25. Giu. 2. Nov.9.

Dominica IV.poft Pascha. ex Epift.

Omne datum optimum &c. Lu.3. Sit autem omnis homo tardus ad iram &c.

011.30.31.

Cum autem venerit ille Spiritus veritatis; docebit vos omnem veritatem &c. Gen. 21.11. 27. Mar. 21. Apr. 1. 25. Mag. 10. 15. Sets. 1. Nov. 6. Dec. 18.30.

Dom. V. poft Pascha, ex Epift. Qui perspexerit in legem perscctam libertatis

&c. Novemb.6. Si quis purat fe Religiolum effe, non refrænans

linguam fuam &c. Sett, 23. ex Euanz.

Si quid petieritis Patrem in nomine men, dabit vobis . Gen.6. Apr. 11. 23. Gin. 14. Ott. 16. 28. Dec 5.23.

In die Afcentionis . ex Epift. Hic Jesus qui affumptus eft a vobis in Colum , fic veniet &c. Giu.6.Ferbr.2, Apr.24. Mag.28. Sett.

14. 0tr.12.21.Nov. 1.15. Dec.16. 27.29.

Dom. infra Oct. Asc. ex Euang.

Venit hora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur le obsequium præstare Deo &c. Gen. 17. 30. Febr. I. 28. 29. Lu.13. Ag. 24. Sett. 7. Ott. 13. 29.

In die Pentecostes. Febr.7. Mar.1. Apr.16. Mag. 10. 11. 15. Gin. 11. Lu.3.26. 28.29. 30. Agoft, 21.28. Sess. 4. 6. 20. 21,

Dec.6. 18. 31 Fetia II. Pent. ex Euang.

Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum uni-genitum daret &c. Mag.25. Gin. 21. 25. Febr. 19, Mag. 1.24. Dec. 25.

Hoc est autem judicium , quia lux venit in

Mundum &c. Apr. 12. Mag. 29. Gin. 4. Feria III. Pent. ex Evang.

Ego sum oftium, per me si quis introlerit, salvabitur &c. Apr. 19. Ego veni , ut vitam habeant , & abundantiùs

habeant &c. Gen.25. Febr.19. Mar.25. Mag.3. 24. Gin.11. Dec.25.

Dom. Trinitatis . ex Epift. Quoniam ex ipfo, & per ipfum, & in ipfo funt omnia, ipli gloria in lacula . Dec.31.

Ex Enang. secundo. Estote misericordes, sicut & Pater vester mise.

ricors eft . Lu.8. Date, & dabitur vobis . Sett. 18. Nev. 11. Menfuram bonam , & confertam &c. Febr. 16.

Quid vides festucam in oculo fratris tui &c.

In festo Corp. Christi. Gen. 18. Ap. 7. Mag. 16. 21. Gin. 19. 018. 23 Dom. infta oft. Corp. Christi. Ex Enang.

Homo quidam fecit coenam magnam . Lug. 7.

Et vocavit multos , Ag. 16, Sett. 14, Ott. 3. Dom. III. polt Pent. ex Euang.

Humiliamini fub potenti manu Dei &c. Ag. 7. Sobrii eftute, & yigilate . Sett.,

Ex Epift. Peccatores recipit , & manducat cum illis .

Gen. 25. Lu.7. Gaudium erit coram Angelis Dei fuper uno peccatore ponitentiam agente, Sett. 24. Dom. IV. post Pent. Ex Epift.

Existimo, quòd non funt condignæ &c. Mag.30. Ex Euang.

Duc in altum , Mar, 2, 27. Mag. 5. Ging. 3.28. Lu. 18. Ag. 26. Ost. 12. Nov. 4.15.

Per rotam noctem laborantes, nihil cepimus . Mar. 30, Mag. 17. Gin. 2. Ag. 16. 23. Dom. V. poft Pent. Ex Epift.

Declinet à malo, & faciat bonum &c. Nov.18. Si quid patimini propter justitiam , beati .

Nov.14. Ex Euang. Nifi abundaverit justitia vestra &c. Gin.3. Audittis quia dictum eft antiquis , non occides

&c. Ego autem dico vobis , quod omnis qui ira-feitur fratri fuo, Gen. 15. Febr. 8. Mar. 17. Apr. 17. 27. LH.4. 21,25.30. Ag. 8. 13. Sett. 9. 19. Ost. 9. 31. Nov.20.29.

Dom. VI, post Pent. Ex Enang. Miscreor super turbam , quia ecce jam triduo inftinent me , nec habent quod manducent , Gen. 6.22.24. Mag. 1, Gin. 12.14.

Et habebant pisciculos paucos, & justit apponi . Febr. 13. Apr. 21. Giu, 15.

Dom. VII. post Pent. Ex Epift. Stipendia peccati mors: Gratia autem Dei vi-ta æterna. Mag.23. Ex Ewang.

Artendite à fallis Prophetis, qui veniune ad vos in vestimentis ovium &c. Gen. 8. Apr. 6. Mag. 7. Sett. 12. Nov.5. Dec.6.

Omnis arbor, que non facit fructum bonum excidetur, & in ignem mittetur, Gen, 22. Mar. 5. 26. Mag. 19. Giu. 18.011.8.

Qui facit voluntatem Patris mei, qui in Coelis eft, iple intrabit in Regnum Colorum . Gen. 16. Febr. 29. Mar. 9. 29. Apr. 22. Mag. 25. Gin. 1. Lu. 29. Ag.1.011.22. Dec.10. 14. 18.

Dom. VIII. post Pent. Ex Epift. Si fecundum carnem vixeritis, moriemini, fi autem &c. Sett.20.

Quicumque Spiritu Dei aguntur , ii funt filii Dei . Dec, 18.

Ipic Spiritus tellimonium reddit spiritui noftro &c. Mar. 14.

Ex Euang. Redde rationem villicationis tuz &c. Fepr. 25. Mar.3.16. Apr. 5. 9. Mag. 15. Giu. 22. Lu. 9. 19. 27.

Sett. 30. Nov. 16. 27. Dom. IX. post Pent. Ex Epift. Qui fe existimat stare , videat ne cadat . Gen. 14.

Videns Jesus Civitatem flevit soper illam . Gen.

Grn. 20. Febr. 3. Mag. 4. Gin. 23. Sett. 26. Si eognovifies & tu &c. nunc autem ableendita funt ab oculis mis . Gen. 26. Febr. 11. Apr. 11. Venient dies in te , & circumdabunt te inimic

trii vallo &cc. Febr. 19.21. Mag. 19. Grim. 7.22. Lag. 9.
Non relinquent in se lapidem (uper lapidem), eò
quòd non cognoveris tempus vifitationis tuz. Mar. 16.Lu-17-14-

Dom. X. post Pent. Ex Exeng.
Dixit Jefus ad quoldam, qui in se confidebant tamquam jufti , & afpernabantur cateros . Febr. 11. 16.11 . Apr. 8. Mag. 1. Gim. 14. Lu-3. 5.011-10. Graties ago tibi, quia non fum ficut exteri ho-

mines . Mar. 14-Ag.1 1-19. Deus propitiuselto mihi peceatori. Mar.4 Apr.

14. Mag. 13. Lu. 19. Nov. 9. 17. Dec. 12. 23.
Dom. XI. post Pen. Ex Euang. Adducunt ei futdum , & mutum &c. Maji 18.

Deprecabantur eum, ut imponat illi ma Mag-17.La.2.28-30. Ag-13-011-18. Nov. 11. Dec.19. Aperez funt auresejus . Lu.7. Ag.3. Et loquebatur rede . Gin 16. Seis.12.

Dom.XII. post Pent. Ex Euen Beati oculi qui vident , que vos videris . Dec. 11. Diliges Dominum tuum ex toto corde tuo &co Lu.18.19. Gen.16. Apr.19. Gin.30. Ag.18. Ost.10. Er proximum ruum licut te ipfum. Lu.30. Gen.19.

Curam illius habe . Sett. 18. Nov. 11. Dom. XIII. poft Pentec. Ex Emang. Occurrerunt ei decem viri leprofi . Febr. 4. 12.

Mag-7. Levaverunt vocem dicentes: Jesu præceptor miserre nostri . Apr. 10 (1. Mag. 10. 11. Dec. 3).
Unus autem ex illis regressus ts cum magna voce magniseans Deum . Mag. 21.

Non eft inventus qui rediret, & daret gloriam Deo, nifi hic alienigena . Febr. 17. Apr.7. 8. Dom. XIV . poft Pent. Ex Epift.

Fructus autem Spiritus eft charitas, gaudium, pax &c. Mag.15. Qui autem fune Chrifti , carnem fuam &ce

Mar. 17. Ex Enang. Non poteftis duobus dominis fervire . Gen. 18. Febr. 1.Mer. 12.23. Mag. 7.23. Ag. 28. Sest. 27.
Ne folieiti fitis anima veftra quid manducetis

Scc. Apr. 10. Ag. 7. Mer. 30. Gin. 15. La. 10.
Quarite primum Regnum Dei 7 & justiciam ejus 7 & hac omnia adjicientur vobis. Gen. 11.

Dom.XV. poft Pent. Ex Epiff.

SI fpirieu vivimus, fpiritu & ambulemus. Febr .7. Alter alterius onera portate & c. Mag-17. Si quis exiftimar le aliquid effe &c. Mag. 17.

Que feminavetit homo , hec & meret . Ag. Bonum autem faciences non deficiamus &c.

Ag.21.

Ex Eneng. vide Feria V. post Dom.IV. Quadr. Dom.XVI. post Pent. Ex Eneng. Cum intrasser Jesus &c. & ipsi observabant

Vadey & recumbe in novifiano loco . Lu 13

OIF-II.

Omnis, qui fe exaltat , humiliabitur &c. Gen.4.

Mar-14-Gin-14-Ag.15.Det.4-Dom-XVII- polt Pent. Ex Epift.

Obsecto, nt digne ambuletis vocatione &c. Apr. 17. Ex Energ.

Diliges Dominum Deum mum &c. Lu.18. Hoe eft maximum , & primum mandatum . Ln.19.

Secundum autem fimile eft huie &c. Lug.30. Quid vobis videtur de Christo &cc. Meg.9. Sett. 3.6. Dec-19 30.

Dom.XVIII. post Pent.Ea Eueng Offerebant ei paralyticum jacentem in leco &c. Lu-1. Dec.19. Gen.31. Mag-17. Ag.29.

Confide fili ; remittuntur tibi peccata tua . Gen. 25. Mat. 24.

Ut quid eogitatis mala in cordibus vefitis ? Nov. 2 2-Videntes turbæ glorificaverunt Deum &c.

Dec-31. Dom. XIX. polt Pent. Ex Epife. Nolite locum dare diabolo . Lu.22.

Ex Eneng. Mifit fervos fuos vocare invitatos ad nuptias. Mag.1. Gin.28.

Et nolebant venire, Gen. 20. Febr. 21. Mar. 8. 11. Lu.17.Ag.9.Gen.11. Ite ad exitus viarum , & quolcumque inventri-

tis, vocate ad nuptias. Gen.6.25. Ag. 16. Amice: quomodo huc intraffi non habens veftem nuptialem ? Dec.1.26. Ligatis manibus, & pedibus mittite eum in rene-

bras extenores . La.11. Orr. 8. Multi funt vocati, pauci verd electi . Gen. 12. Mer. 10.18. La. 5. Sess. 10. Ost. 10-14. Dec. 2;

Dom.XX. poft Pent. Ex Epift. Videte quomodo caure ambuletis & c. Sett.12.

Nifi figna, & prodigia videriris, non creditis . Dec. 13. Mag. 19. Gim. 4.
Rogabar , ut deleenderet &c. incipiebat enim

mori . Gen.7 . Lu 8 Dom XXI. poft Pent. Ex Epift. Induite vos armaturam Dei , ur possitis flate

Oblatuseffei unus qui debebat ei decem millis talenta . Ost.24. Serve nequam : omne debitum dimif tibi .

&c. Mag. 8.

Ott. 15 . M :g. 17 . Ag. 1 3. Gen. 3 1. Gen. 8. Dec. 26. Tradidit eum tortoribus, quoadufque redderet univerfum debitum . Lu.17. Ag. 17.

Dom.XXII. poft Pent. Ex Energe Veraxes, & viam Derin verirate doces. Gen.z. Apr.14. Decemb.10.13.15.30. Non enim respicts personam hominum . Dec.7.

Quid me tentatis hypocritz? Mag. 7. Reddite ergo que funt Cefaris Cefari, & que funt Dei Deo. Ag.19.

Dom. XXIII. post Pent. Ex Energ. Domine, filiames modo defuncta eft; fed veni, impone manum tuam fuper eam , & vivet . Gen.I. 14Gin.12.

Cum vidiffet tibicines, & turbam tumultuantem, dicebat: Recedite &c. Mag.12. Non est mortus puella, fed dormit . Luel. 14.

Cum ejecta effet turba , intravit &c. Lugl. 31. Sett. 16.

# Dom. XXIV. poft Pent. Ex Ewang.

Cum viderltis abominationem desolationis Sees. 30. Rantem in loco fancto &c. Febr.4; g. 12. Lugl.

Orate, ut non fiat fuga veftra in hieme , vel Sabbato . Febr. 25.27. Gin. 7. Lu. 17.

Sol obscurabitur , & Lune non dablt lumen. fuum &c. Lu.24.

Er virtutes colorum commovebuntur . Ott . 6.

Videbunt filium hominis venientem in nubibus Cœli cum virtute multa, & majeftate . Gen.22. Mar. 3. Apr. 9. Mag. 19. Lu.9. Sess. 14. Nov.16. 27.Dec. 25.

Et mittet Angelos suos cum tuba . Ag. 3. 20.

Delle Domeniche, che sopravvanzano dopo l'Epi-fania, redi ne propri luoghi; come ancora delle feste de Sansi, le quali occorrono, redi ne loro giorni .

# UAR

Il qual mostra ridotti ad ordine tutti quei detti della Divina Scrittura, che danno l'Argomento a ciascuna Meditazione.

# Ex Deutevonomio

N Domini Dei tui Calum est, & Cœlum Cœli, terra, & omnia que in ea funt, & tamen patri-bus tuis conglutinatus cft Dominus, & amavit cos. Maji 1.

eap. 32. 23. Congregabo super eos mala , & sa-gittas meas complebo in eis . Nav. 28.

# Ex Iofue.

runt de fructibus terræ, nec un funt ultra cibo illo filii Ifrael . Mais 22.

# Ex Regum I.

eap. 25. 23. Quan peccatum ariolandi eff , repugnare: & quali icelus idololatria, nolle ac-quielcere. Iul.8.

# Ex Tobia.

sap. 2. 18. Filii Sanctorum fumus , & vitam illam expectamus, quam Deus daturus eft his , qui fidem fuam numquam mutant ab eo . Mar. 10.

cap. 4. 14. Superbiam numquam in ruo fenfu , aut in two verbo dominari permittas; in ipfa enim initium famplit omnis perditio. Mar.14.

Ex lob.

cap.5.3. Vidistultum firma radice, & maledixi pulchritudini ejus flatim. Maji 4.

cap.6. 10. Hac mihi fit consolatio, ut affligens me dolore, non parcat, nec contradicam fermonibus fanctis. Mais 25.

cap. 7. 1. Militia eft vita hominis super terram . Sept.2. cap. 11. 12. Vir vanus in fuperbiam erigitur , &

tamquam pullum onagri fe liberum natum putat . cap. 14. 14. Cunctis diebus quibus nunc milito , expecto , donec veniat immutatio mea .

Mais 28. cap. 16.23. Ecce breves anni transcunt , & femitam per quam non revertar , ambulo .

Febr.6. cap.21. 13. Ducunt in bonis dies fuos , & in

puncto ad inferna descendunt. Feb. 18. cap.22.17. Dicebant Deo : recede à nobis ; & quasi nihil posset facere Omnipotens æstimabant eum , cum ille impleffet domus corum bonis .

Ian.10. cap. 24. 23. Dedit ei Deus locum ponitentia , & ille abutitur eo in superbiam . Feb.2 1.

eap. 26. 23. Simulatores , & callidi provocant iram Dei , neque clamabunt , cum vincti fuerint . Novemb.5.

cap. 27. 19. Dives cum dormierit nihil fecum auferet ; aperiet oculos suos , & nihil invenier . Majs 17.

cap-31. 1. Pepigi fordus cum oculis meis, u ue cost

togitarem quidem de Virgine quam enlm par- æternos in mente habui . Iulii 22. tem haberet in me Deus deluper, aut hæreditatem | Omnipotens de excels ? Iul.12.

cap.31.14. Quid faciam cum furrexerit ad judirandum Deus & cum quafierit , quid responde- mine ; in sæcula sæculorum laudabunt te . boilli. Mar.3

cap.31.23. Semper quali tumentes fuper me flu-Aus rimui Deum, & pondus ejus ferre non porui

cap. 32. 21. Non accipiam personam viri , & Deum homini non æquabo . Nescio enim quamdiù subliftam, & fi post modicum tollat me factor meus. Dec.7.

cap. 33.27. Peccavi , & vere deliqui , & ut

eram dignus, non recepi . Febr. 14.

cap. 39.27. Numquid ad praceprum tuum elevabitur Aquila, & in arduis ponet nidum fuum ? In petris manet, & in præruptis filicibus commo-ratur, atque in accessis rupibus. Inde contemplatur escam , & de longé oculi ejus prospiciunt . Pulli ejus lambent sanguinem , & ubicumque cadaver fuerit, ftatim adeft . Dec.27.

# Ex lib. Pfalmorum .

Pf. 21. 22. Deus meus es tu , ne difcefferis à me, quoniam tribulatio proxima est, quoniam

non eft qui adjuvet . Mar. I.

Pf. 24. 15. Oculi mei semper ad Dominum quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos .

Pf.33.15. Diverte à malo , & fac bonum : in-

quire pacem, & persequere eam. Nov. 18. Psal. 36. 34. Expecta Dominum, & custodi viam ejus , & exaltabit te , ut hæreditate capias terram, cum perierint peccatores, videbis . Apr. 24.

Pf. 36. 35. Vidi impium superexaltatum, & elevarum ficut cedros Libani, & transivi, & ecce non erat ; & quælivi eum , & non est inventus

locus ejus. Ap. 23.
Pl. 39. 5. Beatus vir, cujus est nomem Domini fpes ejus : & non respexit in vanitates, & insanias falfas. Ian.I.

Pf. 40. 1. Beatus qui intelligit super egenum : & pauperem : in die mala liberabit eum Domi-

nus . Sept. 18.

Pf.48.13. Homo cum in honore effet; non intellexit: comparatus est jumentis insipientibus, & fimilis factus eft illis. Maji 14.

Pf. 48. 15. Sicut oves in inferno politi funt ;

mors depaicet eos . Dec. 17.

Pf. 50.3. Ampliùs lava me ab iniquitate mea, & à peccato meo munda me: quoniam iniquitatem meam ego cognosco, & peccatum meum contra me eft femper . Dec. 12.

Pf.62.11. Introibunt in inferiora terræ ; tradentur in manus gladii , partes vulpium erunt .

Pf.63. 8. Accedet homo ad cor altum, & exal-

tabitur Deus . Oct. 12.

Pf. 74. 2. Cum accepero tempus, ego justitlas judicabo. Nov.27.

Pf. 76. 19. Sagittæ tuæ transeunt; vox tonitrui

tui în rota. Aug. 20. Ps.83. 5. Beati qui habitant în domo tua Do-

Pf. 83.6. Beatus vir cujus est auxilium abs te : ascensiones in corde suo disposuit, in valle lacry-

marum, in loco quem posuit. Nov.15.

Pf. 90. 11. Quoniam Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis : in manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum . Off.2.

Pfal. 93. 12. Beatus homo quem tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum . Sepr.I.

Pf. 93. 17. Nisi quia Dominus adjuvit me paulominus labitasset in inserno ansma mea Apr.14.

Pf. 100. 10. Initium Sapientiæ timor Domini . Nov.3.

Pf. 117. 6. Dominus mihi adjutor : non time-

bo quid faciat mihi homo. Nov. 6. Pf. 118. 14. In via testimoniorum tuorum delectatus fum , ficut in omnibus divitiis .

Dec.10.

Pf. 118. 120. Confige timore tuo carnes meas, à judiciis enim tuis timui . Iul. 5.

Pf. 118. 129. Mirabilia testimonia tua , ideò

ferutata eft ea anima mea. Dec.30.

Pf.126.4. Sicut fagittæ in manu potentis , ita filii excusiorum . Dec.3.

Pfal.142.2. Non intres in judicium cum fervo tuo Domine, quia non juftificabitur in confpedu tuo omnis vivens . Inl. 19.

# Ex lib. Proverbiorum

eap. 3. 5. Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo , & ne innitaris prudentiz tuz : in omnibus viis tuis cogita illum', & iple diriget greflustuos . Inn. 12.

cap. 3. 18. Lignum vitæ est his qui apprehenderit eam ; & qui tenuerit eam , beatus .

Nov.30.

cap. 4.11. Ducam te per femitas aquitaris , quas cum ingressus fueris, non arcabuntur gressus; & currans non habebis offendleulum. Mar. 31. cap. 4. 19. Via impiorum tenebrosa, nesciunt

ubi corruunt . Ian. 26.

cap.6.34. Zelus, & furor viri non parcer in die vindicta, nec acquiescet cujusquam precibus, nec suscipiet pro redemptione dona plurima . Tul. 10.

eap.7.4. Die fapientia, foror mea es; & prudentiam voca amicam tuam , ut custodiat te à muliere extranca, & ab aliena, que verba sua

dulcia facit. Mar.7. cap. 8.7. Veritatem meditabitur guttur meum , & labia mea detellabuntur impium . Dec. 13.

cap. 8, 21. Dominus possedit me in initio viarum fuarum, antequam quidquam faceret à priucipio . Sept.3.

cap. 8. 34. Beatus homo qui audit me , & qui vi-Pf. 76. 6. Cogitavi dies antiquos , & annos gilatad forcs meas quotidie, & observat ad pofter oftli mei . Qui meinvenerit, invenier vitam ; Cap. 8. 6. Dura ficut Iufeinus amulatio . Jen & hauriet falurem à Domino. Aut.3. 30.

cap.q. r. Sapientia adificavit fibi domum : ex-

cidit columnas septem . Dec. 8. cap.9. 11. Si fapiens fueris , tibimetiplieris: fi autem illufot, folus portabis malum. Apr. 6. cap.11. 20. Abominabile Domino cor pravum ;

& voluntas eius in iis, qui fimpliciter ambulant . Magii 7. Cap. 14. 13. Rifus dolote miscebitur , & ex

trema gaudii luctus occupat . Feb. 15. cap. 15.33. Gloriam przcedit humilitas . Aug. 15. cap. 16. 32. Melior eft patiens viro forti , & qui

dominatur animo fuo , expugnatore Utbium . Jan.s. cap.20. 13. Noli diligere fomnum , ne te ege-

stas opprimae ; aperi oculos tuos , & faturare panibus . Inf. ?. cap. at. 5. Cogitationes tobufti femper in

abundantia . Mer. 1. can 11, 18. Vir obediens loquetur victoriam . Sept. 25.

quia habebis spem in novissimo . Ian. 7. cap. 19. 21. Qui delicate à pueritia nutrit feryum fuum , pofted fentiet eum contumacem .

Febrat to cap.30. 18. Tria funt difficilia mihi, & quartum enitus ignoro . Viam Aquilæ in Cœlo , viam colubri super Tetram, viam navis in medio mari, & viam viri in adolescentia . Talis est via mulieris

# adultere, que comedic, & cergens os foum dicit; Ex lib. Ecclefiafia .

Non fom operata malum . Ism. 6.

cat. 7. 1. Quid necesse est homini majora se quarere , cum ignoree quid conducat fibi in vita fua , numero dierum peregrinationis fuz , & tempore quod velut umbra prætetit ? Inlig

eap.7.19. Qui timet Deum , nihil negligit . Nov.29. cap.g. 1. Nescit homo, utrum amore, anodio dignus fit: sedomnia in suturum servantur incer-

ta. 08.10. cap. 11.3. Si ceciderit lignum ad Austrum , au

ad Aquilonem, in quocumque loco cecidetit, ibi crit . Ian-4. cap. 12. 5. Ibit homo in domum aternitatis fuz . I.p. 28.

#### Cansicorum.

cap. 6. 9. Que eft ifta, que progreditur quafi Aurora consurgens ; pulchra ut Luna, electaut Sol , terribilis ut castrotum acies ordinata ? Nov. 21.

cap.8. I. Quis mihi det te fratrem meum, fu- tardat . Maji 6. gentem ubera matris mes , ut inveniem te fo- Cap. 17. 26. Non demoreris in errirs, & deosculer te, & jam me nemo despiciat ; rum ; ante mortem confitere . Iun.7. Dec. 22.

cap. 8. 6. Fortis eft ut mors dilectio : dura ficut cipiet. Maji 5. Infernus zmulatio. Apr.19.

# Ex Libro Sapientia.

Cap. 2. 4. In malevolam animam non introibit Sapientia , nec habitabit in corpore subdito

peccatis. Nov.15. Cap. 3.1. Juftorum animæ in manu Dei funt. & non tanget illos tormentum mortis. Vih funt oculis infipientium mori, & zestimata est afflictio exitus illorum , & quod a nobis eft iter , extermi-

nium : illi autem funt in pace . Aug.14. Cap. 3.9. Fideles in dilectione acquiescent illi . Ian. 16.

Cap. 8. 16. Intrans in domum meam, conquiefcam cum illa : non enim habet amaritudinem converfatio illins , nec tædium convictusillius , fed Iztitiam & gaudium . Inn. 27. Cap. 9. 6. Et fi quis erie confummatus inter filios

hominum, fi ab illo absuerit sapientia tua, Domine, in nihilum computabitur. Len.11. Cap. 14. 9. Similitet odio funt Deo implus, &

impietas ejus. Febr.q.

# Ex lib. Ecclefiaftici.

Cap. 1. 29. Ufque in tempus fustinebit patient, posteatredditio jucunditatis. Ian.23. Cap.a. 1. Fili accedens ad fe virtutem Dei . fla

in jultitia, & timore, & prapara animam tuam ad tentationem. 02.1. Cap. 2. 3. Omne quod tibi applicitum fuerit , accipe , & in dolote fustine, & in humilitate tua

patientiam habe . Quoniam in igne probatur aurum, & argentum; homines verò receptibiles in camino humiliationis . Mar. 9. Cap. 3. 20. Quantò magnus es, humilia te in omnibus , & coram Deo invenies gratiam .

Cap 3. 27. Cor durum male habebit in novissi-

Cap-4-33. Pro justicia agonizare pro anima cua & ulque ad mortem certa projulticia , & Deus expugnabit pro te inimicos tuos. Ang. 14. Cap. 5. 4. Ne dixeris : Peccavi, & quid mihi

accidit ttiffe? Altiflimus enim eft patiens redditof . Imm. 11. Cap.7. 40. In omnibus operibus tuis memorare noviftima tua , & in atemum non peccabis .

A\$1.2. Cap. 10. 31. Fili in manfuetudine ferva animam tuam , & da ille honorem fecundum merituns

fuum . Inl.4-Cap. 11.1. Sapientia humiliati exaltabit caput illius, &in medio magnatotum consedere illum

faciet . Maje 12. Cap. 14- 12- Memor efto quoniam mors non

Cap. 17. 26. Non demoreris in errote impio-Cap. 18. 6. Cum confumaverit homo , tunc in-

Cap. 18. 11. Ne verezris ufque ad mortem juiti-

Inn.18.

cap.18. 23. Anre orationem præpara animam tuam : & noli elle quafi homo qui tentat Deum cap. 18. 17. Homo Ispiens in omnibus me-

tuet , & in diebus delictorum attendet ab inertia . Febr. 8. sep.18.31. Si peæftes anima tum concupifcen tias eins , faciet te in gaudium inimicis tuis .

cap.19.1. Qui spernit modiea , paulatim deci-

det . Aug. 8. cap. 22, 28. Fidem poffide cum amico in pauerrate illius , ut & in bonis illius lateris .

cap.25. 13. Quim magnus, qui invenir fapicatiam, & fcienriam ! fed non elt fuper timenteln Dominum ; timor Dei fu er omnia fe fuperpofuit . Inn. 8.

cap. 27. 4. Si non in tlmore Domini tenueris te inftanter: cite fubverterur domustua. Febr.16-Cap. 17. 12 Homo fanctus in fapientia fua manet ficur Sol : nam ftuirus ficue Luna muratur .

APT. 12. cap. 19. 20. Gratiam fidejussetis ne obliviscaris dedit enim pro te aniniam fuam. Inn. 31. cap. 29. 27. Recupera proximum fecundum virtutem tuam, & artende tibi, ne incidas. Iul. 1. cap.19.31. Holpitabitur, & pafcet, & potabit

ingratos, & ad hac amara audiet . Iun.19. cap-33.23. In omnibus operibus tuis præcellens efto . Mar-27.

cap.33. 25. Cibaria, & virga, & onus alino; pa ais, & disciplina, & opus fervo. Operatur in difciplina , & quarit requiefcere : laxa manus illi .

& quætit libertarem . Apr. 21. cap. 34.7. Multosquidem errare fecerunt fomnia . & ecciderunt fperantes in ipfis . Aug. 23. cap. 39. 28. Quomodò caraclyimus aridam inebriavit, ficira Domini gentes, que non exquific-

runt ilium, hæredirabir . Maji 19. cap. 41. 1. O mors quam amara est memoria Apr. 18.

### Ex Isaja.

cat. 1. 2. Filios enuttivi , & exaltavi , ipfi autem foreverunt me . APr. 7. cap.3.12. Popule meus, qui te beatum dicune, ipli te decipiunt . & viam grefiuum tuotum diffi

pant . Febr. 22. cap. 12. 3. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvaroris. Maji 21. cap. 19. t. Ecce afcender Dominus fuper nu-

bem levem , & ingredietur Ægyptum , & commovebuntur fimulacra Ægypti à facie ejus .

cap.31. 6. Convertimini ficut in profundum recesseratis filii Ifrael . Apr.3. cap. 31. 9. Ignis Domini in Sion , & caminus cius non elt immurarus . Dec. 11.

ejus in Jerusalem . Aug. 28.

ficari, quoniam merces Dei manet in zecenum . . undine pacis, & in tabernaculis fiducia . & in re-

quie opulenta. Mar. 28.
cap. 33.6. Divitiz falutis Sapientia, & Scientia:
Timor Domini ipfe fet the fauras ejus. Dec. 15.
cap. 33. 14. Quis poterit habitate de vobis cum

igne devotante . Mar.s. cap. 28. 14. Sicut Pullus birundinis fie clamabo . meditabor ut Columba . O. J.

cap.43.24. Servite me feeisti in peccatis tuia ; prabuisti mini laborem in iniquitatibus tuis . Sep. 12.

cap. 45. 8. Rorare cœli desupet , & nubes pluant juftum; aperiatur terra, & germinet Salvatorem . Dec.10.

cap. 48. 17. Ego Dominus Deus tuus, docens te utilia . Ian.z.

& blathhemias corum ne meruaris . Sicut enim vestimentum sic comeder eos vermis , & sicut lanam fie devorabit eos tinea a Salus autem mea in fempiternum erit Aug.25.

cap. 51. 23. Dixerunt anima tua: Incurvare , ut transcamus. Et posuifti ut terram corpua tuum , & quali viam transcuntibus . OH.9.

# Ex Hieremia

cap.1.12. Obflupefeite colifuper hoe, & portæ ejus defolamini vehementer , dien Dominus .. Duo enim mala fecit populus meus : me dereliquerunt fontem aque vive , & foderunt fibi ci-fternas , cifternas diffipatas , que continere non valent aquas . Aug. 9. cap. 4. 14. Lava a malitia cor tuum Jerusalem ,

nt salva fias . Usquequò motabuntur in te cogi-tationes noxia? Nov.22.

cap. 6. 8. Erudire Jerusalem , ne forte recedat anima mea dre . Sepr.26. cap.6.30. Fruftra conflavit conflator ; malitize enim corum non funt confumpte . Atgentum

reprobum vocate cos , quia Dominus projecit illos . Inn. 23. cap.8.6. Atrendi , & auscultavi: nullus est qui agat pornitentiam supet peccato suo , dicens , quid feci ? Febr.3.

cape 13. 16. Date Domino Deo vestro gloriam antequam contenebreicar , & antequans offendant pedes veftri ad montes caliginofos . Febr. 27. cap. 15-17. Solus (cdebam - quoniam comminatione repletti me . Sept.20.

cap. 15. 19. Si feparaveris pretiofum à vili, quali os meum eris . Aug. 29. cap. 17. 5. Maledictus homo qui confidit in ho-

mine, & ponit carnem brachium fuum, & a Domino recedit corejus. Dec.g. cap.31. 3. In charitate perpetua dilexi te : ideò

attraxi te miferans . Febr. 19. cap. 48. 11. Fertilis fuit Moah ab adolescentia fua, & requievit in facibus fuis ; ucc transfufus eft de vase in vas , & in transmigrationem nou abiit. Ideirco permaniit guftus ejus in eo, & edor

cap. 49. 28. Eftote quafi columba nidificans In fummo ote foraminis. Ant.12.

Cap. 49. 12. Ecce quibus non erat judicium , ut biberent calicem, bibentes bibent : & tu quafi innocens relinqueris ? non cris innocens, fed bibens bibes . Dec. 28.

# Ex lib. Thren.

Cap. 3. 22. Misericordia Domini, quia non sumus confumpti, Mar.12.

# Ex Baruch .

Cap. 3. 16. Ubi funt Principes gentium, & qui dominantur super bestias, que sunt super ter-ram, qui in avibus coeli ludunt; qui argentum thesaurizant, & aurum in quo confidunt homi-nes, & non est finis acquisitionis corum, qui ar-gentum sabricant, & soliciti sunt, nec est inventio operum illorum? exterminati funt , & ad inferos descenderunt , & alii loco eorum surrexerunt . Inn. 2.

649.6. 5. Visa itaque turba de retro, & ab ante, adorantes, dicite in cordibus vestris; Te oportet adorari Domine. Maji 31.

# Ex Exechiele.

Cap. 7. 16. Erunt in montibus quafi columba convalhum, omnes trepidi . Apr. 16.

Cap. 16.8. Eras nuda , & confusione plena : & tranfiviperte, & vidite : & ecce tempus tuum , tempus amantium : & expandi amichum meum fuper te, & operui ignominiam tuam . Et juravi tibi, & ingressus sum pactum tecum ( git Domimus Deus ) & facta es mihi . Inl. 22.

# Ex Ofea .

Cap. 7. 13. Ego redemi cos, & iph locuti funt

contrame mendacia. Apr. 8. Cap. 9, 10. Facti sunt abominabiles sicut ea, qua diexerunt. Febr. 4.
Cap. 10. 6- Consunderur Israel in voluntate

fuz. Mar. 29. Cap. 12.6. Misericordiam, & judicium custodi,

& fpera in Deo tuo femper. Fun.24.

#### Ex Michea.

Cap. 6. 8. Indicabo tibi ò homo quid fit bonum , & quid Dominus requirat àte. Utique facere judiciem, & diligere mifericordiam , & folicitum ambulare cum Deo tuo . Mar. 21.

Cap. 6. 14. Humiliatio tua in medio tui . Mar.4.

# Ex Habacuc -

Cap.2. I. Super custodiam meam stabo, & fi-gam gradum super municionem, & contemplabor, ut videam quid dicatur mihi, & quid respondeam ad arguentem me . Od. 6.

Cap.2. 3. Apparebit in finem, & non mentietur ; fi moram fecerit, expecta illum, quia veniene ve-

nict, & non tardabit . Febrete

Cap.3.2. Cum iratus fueris, milericordia record daberis . Maji 8.

# Ex Sophonia.

Cap. 1. 12. Et erit in tempore illo : Scrutabor Jerusalem in lucernis, & visitabo super viros defixos in facibus suis, qui dicunt in cordibus suis : Non faciet bene Dominus, & non faciet male. Nov. 6.

Cap. 3. 17. Silebit Dominus in dilectione fuz & exultabit super te in laude . Iul.26.

# Ex Malachia.

Cap. 1-14. Maledictus dolofus, qui habet in gré-ge fuo malculum, & vorum faciens immolat debi-le Domino, quia Rex magnus ego, dicit Dominus exercituum. Ian.8.

# Ex lib. 2. Machabeaving.

Cap. 12. 46. Sancta , & salubris eft cogitatio pro Defunctis exorare , ut à peccatis folyantur . 200.20

#### Ex Masshao.

Cap. 7. 3. Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum eft Regnum Colorum . Nov.7.

Cap. 5. 4. Beati mites ; quoniam ipfi poffidebunt terram : Novemb.8. s. Beati qui lugent : quoniam ipfi confolabun-

eur. Nov.9.
6. Beati qui esuriunt , & sitiunt justitiam :

quoniam ipfi farurabuntur . 2001.10. 7 Beati misericordes : quoniam ipsi misericordiam confequentur . Nev. 11.

8. Beati mundo corde : quoniam ipfi Deum videbunt . Nov. 12.

9. Beati pacifici : quoniam filil Dei vocabuntur . Nov. 13.

.10. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniam ipsorum est Regnum Coelorum : 7(01.14.

cap. 5. 16. Sie luceat lux veftra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent patrem veftrum, qui in Cœlis eft. Sept.15.

cap. 5. 25. Efto confentiens adversario tuo citò , dum es in via cum eo ; ne forte tradat te adverfarius Judici , & Judex tradat te ministro , & in carcerem mittaris . Amen dico tibi , non exies inde , donec reddas noviffimum quadrantem .

cap-5.44. Ego autem dico vobis : Diligite ini-micos vestros , benefacite his qui oderunt vos . Apr.27.

cap.6. 1. Attendite ne jultitiam vellram faciatis corain hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis apud Patrem veltrum, qui in Cœlis eft . Sept. 16.

cap.6.9. Sic ergo vos orabiris: Pater noster qui es in Coelis &c. Oct. 16, 28. Pater. 08.17.

Parèr noster . 08.18.
Qui es in Cælis . 08.19.
Sanctificetur nomen tuum . 08.20.
Adveniat Regnum tuum . 08.21.
Fiat voluntas tua sicut in Cælo , & in terra,

OH. 22. Panem nostrum quotidianum da nobis ho-

die . 0#. 23. Et dimitte nobis debita nostra . 0#.24.

Sicut & nos dimittimus debitoribus noftris,

Et ne nos inducas in tentationem · 0#.26. Sed libera nos à malo · Amen · 0#.27. Cap. 11 · 11 · Regnum Cœlorum vim patitur , &

violenti rapiunt illud. 06.3. Cap. 11.28. Venire ad me omnes, qui laboraris, &

oneratiestis, & ego reficiam vos. Ang. 16.
Cap. 11. 29. Tollite jugum meum super vos, & dificite à me quia miris sum, & humilis corde, &

invenieris requiem animabus vestris. Aug. 17.
Cap. 11. 29. Discire à me quia miris sum, & humilis corde, & invenieris requiem animabus

vestris . Aug. 18.
Cap. 11. 20. Jugum enim meum suave est , &

onus meum leve . Aug. 19.

Cep.12.32. Quicum que dixerit verbum contra filium hominis, remittetur ei, qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum, non remittetur ei, neque in hoc saculo, neque in suturo. Mar. 11.

Cap. 16. 26. Quid prodest homini, si Mundum universum lucretur, animæ verð suæ detrimen-

tum patiatur ? Febr. 26. Cap. 17. 5. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi

bené complacut: ipsum audite. Ang. 6. Cap.35. 34. Tunc dieter Rex his , qui d'extris ejus erunc: Venite Benedicti Parris mei: possidere paratum vobis Regnum d constitutione Mundi . Nov.33.

Cap. 25. 41. Tunc dicet & his qui à sinistris erunt: Discedire à me maledicti in ignem aternum. Novemb. 24.

### Ex Marco .

Cap. 12. 30. Diliges Dominum Deum tuum ex totocorde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mence rua, & ex tota virtute tua. Secundum autem famile eft illi; Diliges proximum tuum tamquam te jūjum. Jul. 28

cap.12.31. Diliges Dominum Deum tuum &c. hoc eft primum mandarum . \*wl.29.

Cap. 12-31. Secundum autem simile est illi: Diliges proximum tuum tamquam te ipsum . Iul.30. Cap. 12-33. Diligete proximum tamquam se

Cap. 12- 33. Diligete proximum tamquam se ipsum majus est omnibus holocaustomatibus, & sacrificiis. Im. 29.

facrificiis · Ian.2.9.

Cap. 13. 33. Videte, vigilate, & orate : nescitis cnim quando tempus sit · Febr. 11.

# Ex Luca .

Cap. 1. 18. Ave Maria gratia plena . Sept. 17.

Cap. 1.5. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui: deposuit potentes de sede, & exaltavit humiles. Seps.29.

Cap.3. 17. Ventilabrum in manu ejus, & purgabit aream fuam, & congregabit triticum in horreum fuum, paleas autem comburet igne inextinguibili . Imn.18.

Cap. 6.23. Gaudete in illa die, & exultate: ecce enim merces vestra multa est in Colo. Iun.25.

Cap.6. 24. Væ vobis divitibus, quia habetis confolationem vestram. Ian. 20.

Cap. 6. 25. Væ vobis qui ridetis nunc, quia lugebicis, & flebicis. Ian. 3.

Cap. 6. 36. Eftote mifericordes, ficut & Pater vefter mifericorseft . Inl. 18.

Cap. 9. 41. Quid vides festucam in oculo fratris tui, trabem aurem, quæ in oculo tuo est, non consideras? Off.5.

Cap. 9, 23. Dicebat autem ad omnes: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat crucem suam quotidie, & sequatur me.

Nov.19. Cap.9. 62. Nemo mittensmanum suam ad aratrum, & respiciens retro, aptus est Regno Dei . Sept. 38.

Cap. 10. 21. Confirebortibi Pater, Domine celi, & terra, quòd abscondisti hac à sapientibus, & prudentibus, & revelati ea parvulie, Ion.

prudentibus, & revelasti ea parvulis. Iun.4. Cap. II. 13. Si vos cum siris mali nostis bona data dare filis vestris, quanto magis Pater vester de Cœlo dabit spiritum bonum petentibus set sum.1.

Cap. 12.5. Timete eum, qui possquam occiderit habet potestatem mittere in gehennam: ita dico vobis, hunc timete. Ian.22.

Cap. 12. 8. Dico vobis; omnis qui confessus suerit me coram hominibus, & silius hominis confirebitur illum coram Angelis suls. Maji 9.

Cap. 12. 20. Stulte, hac nocte animam ruam repetent à te; quæ autem parasti sujus erunt ? Mar. 16.

eap. 12. 40. Estore parati, quia qua hora non putatis, filius hominis venier. Apr.5.

cap. 11. 24. Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, quarent intrare, & non poterunt . Ian-12.

cap. 15.7. 10. Dico vobis, gaudium eric coram Angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente, quam supernonaginta novem justis, qui non indigent pœnitentia. Sep. 24

non indigent positientia. Sept. 24.
cap. 16. 10. Qui fidelis est in minimo, & in majoritidelis est, & qui in modico iniquus est, & iu majoritiniquus est. Nov. 20.

cap. 15. 15. Quod hominibus altum est, abominatio est ance Deum. Febr. 12.

64p.18.1. Oportet semper orare, & non deficere. Apr.23.

Cap. 21.19. In patientia vestra possidebitis animas vestras - Ian-30.

cap. 21. 36. Vigilate omni tempore orantes, ut digni habeamini sugere ista omnia, quæ sutura sunt, & starcante Filium hominis. Febr. 24.25.

eap. 22. 28. Vos estis qui permansitis mecum in tentationibus meis, & ego dispono vobis, siene dispoluit mihi Pater meus Regnum, ut edatish &f hibatis fuper menfam meam in Regno meo . runt. Dec.21. Ott. 29.

# Ex Isanne .

Cap. 1. 26. Medius vestrum ftetit , quem vos nefeiris . Sept. 3.

Cap. 3. 8. Spiritus ubi vult fpirat, & vocem ejus audis; fed nescis unde veniat, aut quò vadat: fic cft omnis qui natus eft fpiritu . Sept. 21.

Cap, 3.14. Sicut exaltavit Moyfes ferpentem in deferto, ita exaltari oportet filium hominis, ut omnis, qui credit in ipfum, non percat, fed habeat

vitam æternam . Majs 3. cap. 3. 16. Sic Deus dilexit Mundum, ut filium

fuum unigenitum daret . Mar.25. cap.3.19. Hoc est autem judicium: quia lux venit in mundum , & dilexerunt homines magis te-

nebras, quam lucem . Apr. 12. cap. 4. 34. Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus, qui mifit me, ut perficiam opus ejus. Iun. 2.

cap. 5.28. Venit hora, in qua omnes, qui in monumentis funt , audient vocem filii Dei ; & procedent , qui bona fecerunt , in resurrectionem vitæ : qui verò mala egerunt, in resurrectionem judicii. Aug. 3.

cap.5.44. Quomodò vos potestis credere, qui loriam ab invicem accipitis, & gloriam, que à so-

lo Deo eft, non quaritis? Iul.31.

cap.7.38. Qui credit in me , ficut dicit Scriptura, flumina de ventre ejus fluent aque vivæ. Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum . Inn. 13.

cap.8.36. Omnis qui facit peccatum, servus est

peccati . Inn.16.

cap.8.44. Vos ex patre Diabolo estis: & desideria patris veitri vultis facere . Sere. 11. cap.8.51. Amen amendico vobis : Si quis fer-

monem meum servaverit , mortem non videbit in æternum . Aug. 2.

cap. 10. 9. Ego lum oftium, per me fi quis intro-jerit falyabitur; & ingredietur, & egredietur, & palcua inveniet. Apr. 19.

cap-21-31. Nunc judicium est Mundi: nunc princcps hujus mundi ejicieturforas, & ego fi exaltatus fuero à terra,omnia traham ad me ipfum . Sept. 13. cap-12-32. Et ego fi exaltatus fuero à terra, omnia

traham ad me iplum . Sept.14. cap.13.35. In hoc cognoscent omnes, quia disci-

pulimei eftis, si dilectionem habueritis ad invi-C. III . Ian.31.

cap-14-6. Ego fum Via , Veritas , & Vita -Apr.25.

cap.15. 5. Ego sum Vitis, vos Palmites . Qui mance in me, & ego in co, hic fert fructum multum, quia fine me nihil poteftis facere . O#.7. cap.15.6. Si quis in me non manserit, mittetur

foras ficur palmes , & arefect , & colligent eum , & in ignem mittent , & ardet . Off.8.

Cap. 15.12. Hoc cit præceptum meum, ut diligatis invicem, ficut dilext vos . Aug. 13.

Cap. 18.11. Calicem quem dedit mihi Pater, non bibam illum ? Apr.22.

# cap.30.20. Beati qui non viderunt , & eredide-Es Epifiola Pauli ad Romanos .

Cap. 2. 4. Ignoras, quoniam benignitas Dei ad ponitentiam te adducir? Mar. 8.

Cap. 6. 23. Stipendia peccati mors. Gratia au-tem Dei vita aterna. Maji 22.

cap-8. 13. Si secundum carnem vixeritis, moriemini: fi autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis. Sept. 20.

cap. 8. 14. Quicumque spiritu Dei aguntur, ii

funt filii Dei . Der. 18.

cap. 8. 16. Iple Spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quòd sumus filii Dei . Si autem fili , & hæredes, hæredes quidem Dei, cohæredes au tem Christi; si tamen compatimur , ut & conglorificemur. Mar.24.

cap. 8. 18. Exittimo enim, quòd non funt condignæ passiones hujus remporis ad sururam gloriam, quæ revelabitur in nobis . Maji 30.

cap. 8. 26. Spiritus adjuvat infirmitatem noftram: Nam quid oremus ficut oportet, nescimus: fed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus ine-

narrabilibus . Maji 10. Cap. 8. 26. Sed iple Spiritus postulat pro nobis ge-mitibus inenarrabilibus. Maje 11.

cap.8.28. Scimus, quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum , iis qui secundum propositum vocati sunt sancti . Iun. 20.

cap. 8-36. Quos præicivit, & prædestinavit conformes fieri imaginis filii fui, ut fit iple Primogeni-

tus in mulcis fratribus . Iul- 13-

cap. 8. 15. Quis nos separabit à charitate Christi tribulatio ? an angustia? an sames ? an nuditas? an periculum ? angladius? ( ficut fcriptum eft : Quia propter te mortificamur tota die, aftimati fumus ficut oves occisionis ) fed in his omnibus superamus propter eum qui dilexie nos . Ian.30.

cap-10. 12. Idem Dominus omnium, dives in

omnes, qui invocant illum . Ian.6.

cap.11.12. Vide bonitatem , & feveritatem Dei ; in eosquidem qui ceciderunt severitatem ; in te autem bonitatem Dei, fi permanieris in bonitate, alioquin & tu excideris . Febr. 24. e 25.

cap. 11. 36. Quoniam exipfo, & per ipfum, & in ipso sunt omnia, ipsi gloria in sacula Amen .

cap.12.1. Obsecro vos per misericordiam Dei , ur exhibeatis corpora vettra hostiam viventem sanctam, Deoplacentem, rationabile oblequium veltrum . Mar. 6.

Cap. 12. 2. Nolite conformari huic faculo, sed reformamini in novitare sensus veitri, ur pronetis que fit voluntas Dei bona, & beneplacens, & per-fecta. Seps. 27.

cap.12.21. Noli vinci à malo, sed vince in bono

malum . Sept. 19.

cap. 13. 13. Sient in die honeste ambulemus: non in commeffationibus , & ebrictatibus: non in cubilibus, & impudiciciis: non in conrentione, & anulatione : fed induluini Dominum Jefum Christum, & carnis curam ne feceritis in delideriis . Febr.10.

Cap. 14.7. Nemo nostrum sibi vivit, & nemo nostrum sibi moritur. Sive enim vivimus, Domino vivimus , five morimur, Domino morimur . Sive ergo vivimus, five morimur, Domini fumus . Dec. 14.

Cap. 15. 4. Quacumque scripta funt , ad noftram doctrinam feripta funt , ut per patientiam , & consolationem Scripturarum spem habeamus

# Fx Enift. 1. ad Corinthias .

Cap. 2. 10. Spiritus omnia scrutatur , etiam profunda Dei . Dec. 6.

cap. 2. 14. Animalis homo non percipit ea, quæ funt Spiritus Dei , ftulritia enimeft illi , & non

potest intelligere. Seps.6.

cap.3.13. Uniuscujusque opus manifestum erit,
dies enim Domini declarabit, quia in ignerevelabitur : & uniuscujuque opus quale sit, ignis

probabit. Apr.20. Cap.3, 18. Nemo se seducat . Si quis videtur in-ter vos sapiens esse, stultus siat, ut sit sapiens . Sapientia enim hujus mundi stultitia est apud Deum . Mais 26.

Cap. 6. 19. 20. An nescitis, quoniam non estis vestri ? Empti caim estis pretio magno.

Mar. 19.

Cap. 9.24. Nescitis quod ii , qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus acci-pit bravium? Sic currite ut comprehendatis. Mar. 18.

Cap.q. 20. Ego igitur sic curro non quasi in incertum, non quali aerem verberans : fed caftigo corpus meum , & in servitutem redigo : ne forre cum aliis prædicaverim , iple reprobus efficiat . Sept. 10.

Cap. 13. 11. Cum effem parvulus, loquebar ut parvulus : sapiebam ut parvulus, cogitabam ur parvulns. Quando autem factus fum vir, cvacuavi quæ erant parvuli . Apr.15.

# Ex Epift. 2. ad Corinthios.

Cap. 4.4. Deus hujus fæculi excœcavit mentes Infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii gloriz Christi, qui est imago Dei .

Majs 29.

Cap. 4- 17. Id quod in præsenri est momentaneum, & leve tribulationis nostræ, supra modum in sublimitate grernum glorig pondus operatur in nobis: non contemplantibus nobis quæ videntur , fed quæ non videntur ; quæ enim videntur , temporalia funt ; quæ non videntur , æterna. Mar.13.

Cap.5.10. Omnes nos manifestari oportet ante rribunal Christi, ur reserat unusquisque propria corporis; prout geflit, five bonum, five malum -

Cap. 5. 14. Charitas Christi urget nos , ut qui vivunr , jam non fibi vivant, fed ei, qui pro ipfis [wl. 21. mortuus eft . Aug. 4.

Cap.6. 16. Vos estis templum Dei vivi , sicur dicir Deus: quoniam inhabitabo in illis, & inambulabointer eos & ero illorum Deus & ipfi erunt .

mihi populus. Septemb.4.
Cap. 12. 9. Libenter gloriabor in infirmitatibus meis . ut inhabitet in me virtus Christi .

# Ex Epistola ad Galaras.

Cap. 1. 10. An quæro hominibus placere > Si adhuc hominibus placerem , Christi servus non cffent. Mar. 12.

Cap. 2. 28. In fide vivo filii Dei , qui dilexit me . & tradidit femetipfum pro me . Ian.21.

Cap.5.22. Fructus gurem Spiritus funt charitas , gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, sides, modestia, continentia, castitas. Maji 15.

Cap. 3. 24. Qui sunt Christ, carnem suam

crucifixerunt cum vitiis. & concupiscentiis.

Cap. 5. 25. Si fpiritu vivimus , fpiritu & ambulemus . Non efficiamnr inanis gloriz cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes . Feb.7.

Cap. 6. 2. Alter alrerius onera portate . & sic adimplebitis legem Christi. Maii 27.

Cap.6. 3. Si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit. Aug. 11.

Cap.6. 8. Quæ seminaverit homo, hæc & metet. Quoniam qui seminat în carne sua, de carna & metet corruptionem : qui autem feminat in fpiriru , de fpiritu & metet vitam grernam .

Cap. 6. 9. Bonum autem, facientes non deficiamus': tempore enim suo metemus, non deficien-

tes . Aug. 22.

Cap. 6.14. Mihi autem absit gloriari, nisi in Cruce Domini Nostri Jesu Cristi, per quem mihi Mundus crucifixus eft . & ego Mundo . Febr.1.

# Ex Epiftola ad Ephefios .

Cap. 2.4. Deus, qui dives est in misericordia, propter nimiam charitarem fuam, qua dilexit nos, cum effemus mortui peccatis, convivificavir nos in Christo. Maji 24.

Cap. 2. 19. Jam non estis hospites & advenz, fed estis cives Sanctorum , & domestici Dei , fuperædificati super fundamentum Apostolorum , & Propherarum, ipfo summo angulari lapide Chri-

fto Tefu . Inn. 19.

Cap.4.1. Obsecto ut digne ambuletis vocatione, qua vocati eftis , cum omni humilitate, & mansuctudine, cum patientia supportantes invicem in charitate, solliciri servare unitatem spiritus in

vinculo pacis. Apr.17.
Cap.4. 15. Verirarem autem facientes in charirate, crescamus in illo per omnia, qui est capur Christus . Ang. 26.

Cap. 4. 27. Nolite locum dare Diabolo.

Cap. 4. 29. Omnis fermo malusex ore vestro non

procedar; fed figuis bonus ad ædificationem fidei . . ut det gratiam audientibus. Inn. 16,

niam dies mali funt. Sept. 12, cap.6.13. Induite vos armaturam Dei, ut possi-tistare adversus insidias Diaboli. Quoniam non

ett nobis colluctatio adversus carnem , & fanguinem, fed adversus Principes, & poteftates, adveraus mundi Rectores tenebrarum hasum , contra fpiritualia nequitiz in coeleftibus . Maje &.

## Ex Epifiola ad Philippenfes.

cep. 2. 12. Cum metu. & tremore vestram falutem operamini: Deus eft enim qui operarur in vobis, & velle, & perficere, pro bona voluntate .

cap. 2. 21. Omnes quæ sua sunt quærunt , non quæ Jesu Christi. Mar. 19.
cap. 3. 7. Quæ mihi suerunt lucra, hæc arbitra-

tus fum propter Christum detrimenta . Verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem feientlam Jefu Chritti Domini mel , proprer quem omnia detrimentum feei , & arbittor

cum gratiarum actione , petitiones veitræ innote- | Dec-25. fcant apud Deum . Apr.11.

cap-4. 13. Omnia postum in eo qui me confortat. Nov.4.

# Ex Ebiff. ad Coloffenfer .

cap. 3. 12. Induite vos ergo ficut Electi Del , fancti , & dilecti , viscera mitericordia , benignitatem , humilitatem , modestiam , patien tiam , fupportanres invicem, & donantes vobismetiplis, fi quis adversus aliquem haber quere-lam: ficut & Dominus donavir vobis, ita & vos .

cap.3. 17. Omne quodeumque facitis in verbo, aut in opere , omnia in nomine Domini Jefu Christi, gratias agentes Deo, & patel per ipsum . Febr-17.

# Ex Epift. 1. ad Timosheum .

cap. I. 15. Fidelis fermo , & omni acceptione dignus, quod Chrittus Jefus venit in hune Mundum peccatores falvos facere , quorum primus ego fum , ut in me primo oftendetet Christus Jcfus omnem patientlam . Ian. 25.

cap 4.7. Exerce te ipfum ad pieratem : nam corporalis exercitatio ad modicum utilis eft: pietas autem ad omnia utilis est , promiffionem habens vita, quanunceft, & futura. Inl. 16.

Inn. 17.

esp.6.8. Habentes alimenta, & quibus regamur, his contenti fimus. Nam qui volunt divites fieri, cap. 5. 15. Videte quomodò cautè ambuletls , Incidunt in tentationem, & in laqueum Diaboll , non quali infipientes, redimentes tempus , quo & multa defideria inutilia , & noclya, qua metgunr homines in interitum , & perditionem . m. 15.

cap.6.10. Radix omninm malorum eft eupiditas quam quidam appetentes erraverunt à fide , & in-feruerunt fe doloribus muleis . Mer. 30,

# Ex Epift. 2. ad Timotheum.

cap.12. Parior, fed non confundor . Scio enim eui credidi , & certus fum quia potens est deposi-tum meum tervare in illum dient . Aug. 10.

cep. 2. 3. Labora ficur bonus miles Chrifti . Maji 20.

cap.2.5. Qui certar in agone, non coronatur 5 nili legitime certaverit. Febr.23.

### Ex Epift. ad Titum.

cap. 2. II. Apparult gratia Dei Salvatoris Nofiti omnibus hominibus, erudiens nos, ut abne-gantes impietatem, & fæcularia defideria, four stercora, ut Christum herifacian. 084. esp. 46. Nihil folieit sitis. 19710. expectantes beatam spem, & adventum plorize expectantes beatam spem, & set of the special speci

# Ex Epiff. ad Hebrass.

cap. 1. 1. Mukifariam , multisque modis olim Deus loquens Patribus in Prophetis , novissime diebus iftis locutus eft nobis in filio, quem conttituit hæredem univerforum, per quem fecit & fæcula. Dec. 19. cap. 2. 1. Abundantius npottet observare

nos ca quæ audivimus , ne forte pereffluamus . Ium. S. cap. 4. 16. Adeamus cum fidueia ad thronum

Gratia , ut milericordiam confequanur , & Gratiam inveniamus in auxilio opportuno . cap.6. 7. Terra fæpe venientem fuper fe bibens

imbrem, & germinans herbam opportunam his à quibus enlitur, accipit benedictionem à Deo : proferens autem fpinas, ac resbulos reproba est & maledicto proxima : cujus confumatio in combustionem . Mar. 16. cap-9. 27. Statutum eft hominibus femel mori .

& post hoc judicium . Maje 13.

cap. 10. 26. Voluntarie peccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis, jam non relinquitur pro peccaris holtia, rerribilis autem quadam expectatio Judicii, & ignis zmulatio, que confumprura est advertarios . Iul. 24. cap. 10.13. Irritam quis faciens legem Moyfi, fine

cap. 6. 3. Si quis aliter docer, & non ac- ulla mil-ratione duodous, vel tribus refibus mo-quicier fanis fermonibus Domini nostri Jelu ritur; quanto magis putatus deteriora mereri sup-leritit, & ci, que fecundum pietaemen et; plicia, qui Filium Dei conculcaveite, & l'anquidoctring, superbus eft, mihil feiens, sed lan nem testamenti pollutum duxerit, in quo fancit-guens eirea questiones, & pugnas verborum ficatus ett, & spiritui gratiz contumeliam secerit ? Ian-13.

cap. 10.

see. 10. 13. Tuftus autem meus ex fide vivit .

sap. 12. 1. Deponentes omne pondus . & cirin authorem fidei, & confimmatorem Jelum, qui morte, & operier mulcitudinem percatorum .
propolito fibi gaudio fullinuit Crucem confulione Decemb.19. contempta . Pebr.s.

eap. 12.3. Recogitate eum, qui talem fustinuit peccatoribus adversus semetipsum contradictionem s ut ne fatigemini , animis veftris de-ficientes , nondum enim usque ad fanguinem reflitiftis , adversus peccatum repugnantes .

cap.13.13. Jelus ut fanctificaret per fuum fan-guinem populum, extra portam pallus eft. Exeamus igitur ad eum extra caltra ; improperium ejus

portantes . Aug.30. esp. 13. 14. Nou habemus hie maueutem civitasem, fed futuram inquirimus. Febr.20.

## Ex Epift. D. Iacobi .

mei , eum in tentationes varias incideritis . sap. 1. 2. Omne gaudium existimate fratres

cap. 1. 3. Probatio fidei veftræ parientiam operatur ; patientia autem opus perfectum habet .

Fcb.29. cap.1. f. Si quis veftrum indiget Sapientia, po-Auler a Deo , qui dacomnibus affluenter , & non euit; quarens quem devoter , cui refiftite fortes improperar, & dabitur ei. Postulet autem in fide ; in fide. Sope. f.

nihil hæfitaus . Dec. f. cap.1. 12. Beatus vir, qui fuffert tentationem , uoniam cum probatus fuerir accipiet coronam vita , quam repromifit Deus diligencibus fe .

cap.1.17. Omne datum optimum, & omne do-num perfectum desursum est, descendens à Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec

viciflitudinis obumbratio. Inf.3. cap. 1. 19. Sit autem onnis homo tardus ad iram. Iraenim viri luftitiam Dei non operatur . 08.29.

Cap. 1. 20. Ira viri justiciam Dei non operatur . OH.10. Cap. 1. 25. Qui perspexerit in legem perfectam libertaris, & permanfent in ea non auditor oblivio-

fus factus, fed factor operis, hie beatus in facto fuo erit . Nov.6. Cap 1. 26. Si quis purar fe Religiofum effe, nou

feanans linguam fuams fed feducens cor fuum, liujus vana eft Religio . Sepsemb. 23. cap. 3. 15. Nolire gloriari , & mendaces effe

defurium descendens , sed terrena , animalis , diabolica . Ian.7. cap. 3. 16. Ubi zelus, & contentio, ibi incon

fantia . & omne opus pravem . Sept.q. cap. 4. 4. Quieumque voluerit effe amieus fæculi bulus, inimicus Dei constituitur. Mar.23.

eap.4. 6. Deus superhis refiltit , humilibus aurem dargratiam . Ian.5.

cap. 4. 13. Quæ eft vita veftra ? Vapor eft ad medicum parens , & deinceps exterminabitur . Im.g.

eumstans nos peccatum , per patientiam eurra-mus ad propositum nobis cerramen : aspicientes ab errore viz suz, salvabir animam ejus à

### Ex Et. 1. D. Perri .

Cap. 2. II. Obsecto vos tamquam advenas , & peregrinos , abilinere vos à carnalibus detideriis ; que militant adversus animam , conversationem vestram inter gentes habeutes bo-

nam . Iul.25. cap.1.2 t. Chriftus paffus eft pro nobis; vohis relinquens exemplum , ut fequamini vestigia

ejus. Seps.7.
capa.i. Christo autem passo in earne, & vos eadem eogitatione armamini . Inl. 15. cape. 4.15, Nemo veftrum patiatur ut homi-cida, aut fur, aur maledicus, aut alieno-rum appetitor. Si autem ut Christianus, non crubelcat, glotificet autem Deum in isto uomi-

et Officia ; beautiful fub potenti maun Dei ,

et 9,5.6. Humiliamini fub potenti maun Dei ,

ut yos exaltet in tempore vifitationis , omnem
folicitudinem veftam projecentes in eum , quoniam iph eft eura de vobis. Aug. 7.

Cap. 5. 8. Sobrii eftote , & vigilate , quia adverfarius vester Diabolus , tamquam leo rugiens eir-

# Ex Epift, 2. D. Petri .

cap.1.10. Fratres magis faragite, ur pet bona opera certam veftram vocationem, & electionem faciatis, hac enim facientes uon peccabitis aliquando. Dec.2.

Cap. 1. 20. Habemus firmiorem propheticum fermonem eui bene facitis attendentes , quali lueernz lucenti in caliginofo loco donce dies clueefeat s & Lucifer oriatur in cordibus veltris . 08.1.

### Ex Eveft. 1. D. loannit .

cap.5.4. Omne quod natum eft ex Deo vincit Mundum . & hac eft victoria qua vincie Mundum . fides noftra . Inn. 10.

### Ex Epifiola D. Inda .

eap. 1.13. Hi fune quibus procella tenebrarum ersus veritatem . Non eft enim ifta fapientia fervata eft in aternum . Ini. 1 1.

### Ex Apocalyps .

esp.z. 10. Eilo fidelis usque ad morrem; & da-bo ribi coronim vitz. 111.20.

cap. 3. 3. Si non vigilaveria, veniam ad te tam-quam fur : & nescies qua-hora veniam ad te . Dec. 16.

Cap. 3. 11. Ecce venio citò i tene quod habes i ur nemo accipiat coronam tram Adar.
10. 10. 13. 15. Scio opera tua , quia neque frigidus efe, neque calidus ; utinam frigidus effer quia tepidus es , & nec frigidus effectivas, ur calidus ; necipiam te evomere ex ore meo. Ame; 11. Cap. 3. 10. Ecce fto ad oftium, & pulso. Si quis &cc. Ind.6.



# MEDITAZIONI

Per tutți i Giorni di un Mese, cavate dalla MANNA dell' Anima.

# DEL P. PAOLO SEGNERI

della Compagnia di Gesù.

MEDITAZIONE L

sua, Gin aternum nen peccabis.

Onfidera , quanto fu questa mifcra Terra fia da stimarfi il non peccar mai mortalmente. Questo è quel dono, per ottener il quale hanno i Santi affaticato il Cielo con tantefuppliche. E pur'e di Fede, che fe ru vuoi quelto dono

medefimo, fta in tua mano. Bafta, che ti rifolya, non dico a fare del tuo corpo un macello, ma a praticar questo agevole documento, cheti dà il Savio, ch' è il ri-l cordartiin tutte le opere tue de' Novissimi a te si noti. In emnibus operibus tuis memopare novissima ena . E se ciò farai, guarda che ti promette : In aternum non peccabis. rebbe si facile in tutte l'opere, in omnibus operibus. Quello che ti ricerca fi e, che almeno te ne rammemori : memorare, pre Supponendo, che gli habbigià meditati di

tempo in tempo, com'è dovere. Confidera, che lamorte è il primo Noviffimo. Matanto e lungi, che il penfiero cune anime dalla colpa, che anzi ha fervito distimolo ad incitarvele: Transvit vita nestra camquam vestigium nubis, & seus nebula diffolverur, differ quegli empigiàricordandofi della morte imminente. E pure. che confeguenza al fin ne cavarono? non altra, che di follecitare a darfi bel tempo : Venite ergo, & fruamur bonis, que funt, & utamur creatura tamquam in inventuse celeriter . Sap. 2. merce che questi credevano follemente, che con la morte finisse il tut-

11.

to: Cinis eris corpus nostrum, & spiritus disfundatur samquam mollis aer. Ibid. Ecco pe-In omnibus operibus tuis memorare novissima to la ragione, per cui non ti dice il Savio. Memorare novissimum suum , ma novissima ma, perchè a volcre, che il penfiero della Morte riescati profittevole, bisogna, che ti rammemori, come alla Morte fuccederà un duro Giudizio , Searutum eft hominibus femel meri , & post hec Indicium . Hebr. 9. andrà connella una fentenza si orribile , qual'è quella o di eternapena, o di eterno premio: Et ibune bein fupplicium geernum, jufti autom in vitam aternam. Matth. 25. 41. Qui stà l'efficacia di tanto preservativo . Non può negarfi, che tutti quattro i fuoi ingredienti non sieno vigorofissimi . Con tutto ciò non hanno mai fomma forza, fe non uniti : Memerare novillima tua.

Confidera, che non ti dice, Memorare Secampalli un'eternità, un'eternità i pre-fervarelli anche libero dal peccato. Che feiocchezza dunque è la tua, se te ne di-mentichi? Ti siecra egli forse, che tu sita de dittro brevissimo tempo quel capezzale, a fempre immerfo in confiderari? mediane, a nuel cataletto, a quella folfa, ricetto di ne mno ciò, perchè sà, che non ti fa- iozziverni: che quel Gindizio tremendo rebbe si facile in tutte l'opere, in omnibus appartiene a te, che pet re fono quelle pene, fe colialla tentazione: che per te fono que premi, fe le refitti. Diverfa forza hanno quelte cofe medefime confiderare ne gli altri , e applicate a sè . Dipoi chi non vede, che non vuol effere quelta una rimembranza speculativa , vuol'effer pradi effa habbia fervito di freno a ritener'al- tica? Però fi dice , in operibus. Che vale che tu habbia belle immagini de' Novissimi fit le mura delle tue camere? queste fono immagini morte. Convienti haverle vive nell'atto del tuo operare, in operibue

# MEDITAZIONE II.

Via impiorum tenebrofa. Nefciunt ubi corruant. Prov. 4. 29.

Confidera, che per via de gli empis' intende quella forma di vivere, ch' esti tengono. Questa è piena di tenebro, renbrofa, perch'è piena d' imprudenza, piena d'ignoranza, piena di errori, ch' è quanto dire di assoni stravolti. Stimano, che bisogni ad ogn'uno mostrare i denti, ambire, articchire, attendere lietamente a darsi piacere, &c. Hai ti la mente ingombrata di verun'assioma simile a questi? Se l' hai, ricorri quanto prima al Signore, perchèt' illumini: di prestamente: Deus mens illumina enebras mens; altrimenti tu sei perduto.

Considera, che le più peticolose cadure sono comunemente quelle, che seguono nelle tenebre. Però qui nonsi dice de' Peccatoti: nesciunt, ubicadant, ma nesciunt, ubicarunt, petchè la loro non è caduta ordinaria, ma rovinosa. O'in che prosono trascortoroo! Nonè solo quel della colpa, com'essi credono, ma è quello altresi della dannazione, tanto più orrendo, quanto meno osservato, perchè caduti in una colpa grave, non sanno dove questa alla fine dovrà portargii, nescium ubi corruant. Pensano di doversi in essa trovare, e non è così: passano d'una in un'altra, sin che perissano. Così succede a chi fra letenebre cade in qualche alta sossa. Non ne sà trovare l'uscita.

HI.

Considera finalmente, che questi miseri nè meno intendono ciò, che dir voglia, dannarsi ; e però quando da qualcuno si fentono protestare, che se non fanno la tal cosa, andranno all' Inferno che gli rispondono? Se andrò all'Inferno, pazien-za: non farò folo. O' fciocchi! O' ftolti! Rimira se sono in tenebre. Non havrian cuore d'andare adello a confinarsi in un Chiostro di Certosini, di Cappuccini, benchè non vi starebbono soli , ma vi havrebbono tanti Angeli per compagni: e poi non temono d'andare a seppellirsi in un baratro, qual'è quello di vivo fuoco, di scorpioni di serpi? Se qui vi havran de' Compagni sffai , tanto peggio . O' che conforto rabbiofo! Sarà ciò altro, che havere tante più fiere , tante più furie , che accrescano il lor'orrore? Ah ben fivede, che non capiscono niente: Nescinnt ubi corruant.

# MEDITAZIONE IIL

Si ceciderie lignum ad Austrum, aut ad Aquilonem, in quasumque loco ceciderie, ibi erie. Eccl. 11. 3.

Onfidera, che tu sei quest'Albero si famoso, di cui si parla. Se reciso ca derai all'Austro, rimarrai all' Austro: se reciso caderai all' Austro: fe reciso caderai all' Aquilone, rimarrai all' Aquilone. Non ci sirà mai speranza di cambiar posto. O sempre Principe in soglio, o sempre sinbiliante, o sempre accorato; o sempre giorioso, o sempre infamissimo. Internatissimomo in un tal pensiero.

Confidera, che setu sei punto sollecito di sapere, a quale dovrai cadere di questi due parti, puoi scorgesto facilmente; mira da quale ora pendi. Quando si sega un Albero, da qual parte viene a cadere: da quella verso cui stà pendente. Se pende all'Austro, cade all'Austro se pende all'Austro, cade all'Austro se pende all'Austro ; cade all'Austro, a cade all'Austro se pende all'Austro

Considera, che se vios, tu sciancora in tempo a pigliare la biona piega, alineno con qualche violenza, che tu ti faccia: ma non tardare: perchè tu sci paragonato ad un Albero. E chi non sà, che questo quanto più invecchia, tanto più indura? Non puoi mai capire a baslanza, quanto alla morte potrà la forza dell'abito, che havrai fatto, o bulono, o cattivo, c

# MEDITAZIONE IV.

Similiter odio funs Deo Impius , & Impietas ejus . Sap. 14.9.

Onfidera quanto fia mai grande l' odio che Iddioporta al peccato. E tanto, quanto è l'amore, ch'egli hà a se fteflo: immenfo, infinito, essenzia e ma on men però ragionevolissimo. Questo è ciò, ch'egli mai non può non odiare, e questo è quello, che sempre ha perseguitato con tante pene, che sono al Mondo, il peccato. Rappresenati alla mente il diluvio caduto si rutto il Genere umano, le pessilicato, e tempeste, i tremuoti, le pioggio cribili, che sono discles di sioco. Tutto si a punire il peccato. Nè solo ciò. Ma tutto questo medessimo si netto acora a punirlo. Perchè Dio ssogò quell' odio tertiti.

n

ī.

Anzi ne pur questo è bastevole, perchè fempre è maggior l'odio, che Dio ritiene al peccato, che non sono le pene, con cui allo stesso passo. O'vedi dunque, che stalo affligge. Dopo milioni di fecoli è ancor da capo. Non si può dire, che ancora habbia ricevuta una foddisfazione, almeno con-

degna, per minima, ch'ella sia.

III.

IV.

Confidera, chetutto quell' amore, che Dio porta a quante opere buone fiano già mai state fatte da tutte insieme le sue pure creature dell'Universo, da'Patriarchi, da' Profeti, da'Martiri, messo in bilancia non prepondera all' odio, ch' egli porta a un fol peccato, Si che, se Dio fosse capace d'alfliggera, più lo affliggerebbe uno d'essi, che non lo rallegrerebbono tutte quelle buone opere unite insieme, benchè per altro sì eccelfe. E così affine di ottener queste, non può già mai volere un fol peccato, per minimo, ch'egli sia (benchè lo possa permettere) ne può volere, che mai veruno lo voglia. Onde, se con dire una bugia si dovesse ottener da te la conversione alla fede di tutti i Popoli, tu non puoi dirla. Tanto è quell' odio, che Dio porta al peccato.

Considera, come ha Dio mostrato quest odio, quando arrivò a voler punire il peccato nella persona fin del medesimo Cristo. Se tu vedrai, che un Padrone, perchè fa, che in un vafo suo preziosissimo di diaspro vi stà il veleno, lo getta a terra, lo stritola, lo sminuzza, dirai certamente: O' che grand' odio dev' effere quel che porta ad un tal veleno! Ma se vedrai, che sa l'istesso a un'altro vaso innocente, solo perchè è simile a quello, in cui stà il veleno, quanto rimarrai più stordito ? Cristo non hebbe niente in sè di peccato, perchè fu fantius, innocens, impollutus, segregatus à peccatoribus: n'hebbe solo la somiglianza, missus in similiendinem carnis peccasi . E tu pur firino ancora contro di tetutte le creature vedi, come Iddio lo tratto: Proprio Filio suo non pepercie. Lasciò, che ogn'uno se spargere dolci raggi in servizio tuo, non vilo potesse mettere fotto i piedi , ramquam | bri faette! Che le Stelle ancor non combatvas perdieum, lo lasciò squarciare, sbranare, scarnificare, nè ciò per altro, che che l'acqua non ti afforbisca, che la terra per isfogare questo grand'odio medesimo, ch'ha al peccato, ad oftensionem justizia sua. O'che grand' odio dee mai dunque effer

questo! Considera, che a quel segno medesimo. funs Deo odio impius , & impiesas ejus . non parcasis jaculis , quia Domino peccavis . Nonv'è altra diversità , se non che il peccato non può non effere odiato femore da

ribilissimo, che gli porta, ci vuol l'Inferno. Dio, tu puoi non essere odiato, perchè se vuoi, puoi non effere peccatore. Ma fino chetufeitale, non v'e rimedio, cammini to misero è il tuo! Quanto meno male farebbe effere all' ora uno Scorpione, un Serpente, un Dragone, perchè almeno niuno di questi è odiato da Dio, più tosto egli è amato : Nihil edifti eorum , qua fecifti : là dove tu sei odiatissimo . Ond'è , che quando il Santo Re Davide invitò tutte le creature a lodare Dio, non n'escluse pure alcuna di queste si miserabili dianzi dette : non n'escluse Scorpioni, non n'escluse Serpenti, non n'escluse Dragoni; anzi disfe chiaro , Landace Dominum Dracones Chin'eschuse ? il sol Peccatore . E così disfe , Laudate Dominum Dracones ; ma non diffe mai , Landare Dominum peccarores , tanto questi a Dio sono in odio: e a te non par niente? Rimira un poco, che grande infelicità tu stimi la tua, se sei divenuto l'odio di tutta la tua Città, di tutta la tua Comunanza; e pure quando fossi anche l'odio di tutto il Mondo, non è mal niuno, fol che Dio vogliati bene . Là dove , che vale a te l'esser le delizie di tutto il Genere umano, se Dio ti ha in odio >

687

Considera, che se vuoi, che Dio cominci ad amarti, questa è la via; venire in odio atestesso, piangere il male date commesfo, abborrirlo, abbominarlo a quel fegno, che fail tuo Dio, cioè dire, sopra ogni cofa. Ed è possibile, che tu ti sappi amar tanto ne'tuoi peccati ? Perent Samaria , quoniam ad amaritudinem concitavit Deum fuum. Of. 14. 1. O' come tu ti dovresti sommamente sdegnare contro la tua carne rubella . e maltrattarla, e mortificarla, non tanto per foddisfazion de' peccati da lei commefsi, quanto per odio! Anzi, come ti dovresti ammirare, che questo sdegno non dimodell'Universo! Che il Sole, in cambio di tono contro te, che l'aria non ti affoghi. non aprasi orribilmene sotto i tuoi piè, per levartitosto dal Mondo! Se tu capissi ciò, che dir voglia stare in peccato mortale, ti dovrebbe sempre parere di sentir gli Angeli, che gridino dalle nuvole : Prapaa cui Dio odia il peccato, a quello ancora ramini contra Balylonem per circuitum, omodiate, fe fei peccatore, perche similiter nes, qui senditis arcum, omnes, omnes :

Manna dell' Anima.

I.

II.

# MEDITAZIONE V.

Que est vica vestra? Vapor est, ad modicum parens , & deinceps exterminabitur. Jac.4.14.

Onsidera, che non v'è cosa o più vi-le, o più vana, o più instabile d'un vapore, il quale è soggetto ad ogni aura. Etale è la vita umana: Vapor oft. Quanti accidentite la possono togliere, quando anco meno tel credi? Una goccia, la qual ti caschi dal capo, una soffocazione di catarro, una soppressione di cuore, un solo animaletto pestisero, che ti morda. E come danque ti reputi quafi eterno ? Dixifti : In sempiternum ero domina: neque recordata es novissimi sui . If.47.7.

Confidera, che talvolta il vapore dalla virtu del Sole portato in alto fa di se una · bella comparsa. Ma quanto dura ? ad modicum. Da se non può sosteners: subito ce-de, subito cade, subito risolvesi in nulla. Nonti dimenticar dunque tu del nulla tuo proprio, se per ventura di presente ti trovi in sublime posto : Elevari funt ad medieum, onon subsiftent . Job 22.24. Oggi in figura corteggiato da tutti, amato, adorato, dimani farai pascolo a i vermini in sepoltura. O' ch' esterminio è mai quello, che ti fovrasta! Simile a quel d'un vapore . Quanti gran Capitani furono al Mondo ? Quanti gran Principi, quanti gran Potentati, di cui nè meno è rimasta più la memoria? Dite, che dovrà restare?

Considera, che pazzia dunque è la tua, HI. fe tanto tu ti affatichi per una vita , ch'è sì manchevole, Fingiti, che due forti di perfone fossero in Terra:altre che morissero come noi tra pochi anni, altre che non moriffero mai. O' come queste, vedendo quelle aifannarsi in piantar poderi, in fabbricare, in tesoreggiare, si riderebbero della loro sciocchezza! Lasciate, direbbono, fare anoi queste cose, che siamo su la Terra immortali. Voi contente di quanto bastivi a fostentare una vita breve, pensare più tofto ad apparecchiarvi alla morte . Per verità, non meno degni di riso siamo ogginoi, benche siccome siamo tutti mortali, così ci compatiamo anche tutti fcambievolmente nelle universali stoltizie, che commettiamo.

MEDITAZIONE VI.

Attendi, & aufcultavi. Nullus eft, qui agat pænitentiam super peccaso suo , dicens : Quid feci? Jer. 8.6.

Onsidera, che, o tu attendi alle operazioni degli nomini, o tu ne ascolti i discorsi, troverai tra essi pochissimi penitenti. Molti fono, che volune agere pænisentiam, ma pochi, che agant, perchè mai non si sanno ridurre a farla . Aspettano alla morte, e poi si veggono andare im-pensatamente i disegni a voto. E che può valerti una volontà, benchè buona, la quale non venga all' opera? Di quei, ch' han-. no voluto far penitenza, ma non l'han fatta, è pieno l'Inferno.

Considera, che talora non mancano alcuni, i quali fi danno anche in vita a far penitenza. Ma quando ? Quando sfogarifi tutti i loro capricci fono già fazi, per dir così, di peccare . E questi aguni panitentiam Super peccaso (no ? No certamente , ma bensi fuper peccasis . Appena ritroverai chi, fatto un peccato, subito ravveduto fe ne confessi, subito lo detesti, subito lo deplori, subito dica: Quid feoi? Tu di

qual numero fei ?

Considera, che se niuno sa penitenza, da questo nasce, perchè niuno dice : Quid feci? Come sarebbe possibile, che tu non ti dileguassi in amaro pianto, se tu intendessi quello ch'hai fatto peccando? Tu offendere un Dio si buono? quello che ti ha creato, quello che ti ha confervato, quello che ti ha redento ? tu contentarti per una soddisfazione vilissima di recarti mali si grandi? di privarti della sua grazia? di perdere la sua gloria? tu condannarti ad esser' eterno schiavo di Satanasso ? O' quanta ragione hai di gridare : Quid feci ? Miferome! quid feci? quid feci? Ma tu non vi vi pensi.

III.

# MEDITAZIONE VII.

Date Domino, Deo vestro gloriam , antequam contenebrefcat, & antequam effendant pedes vestri ad Montes calizinofos . Jer. 13.16.

Onfidera , che fignifica in questo luogo dar gloria a Dio. Vuol dire, riconoscere il proprio fallo , detestarlo , deplorarlo, accufarfene, e farne finalmente la debita penitenza . Perciocche

penfieri, si in parole, si in opere, quando, gran Montagna! Vorrai dar quel perdo-ecol penfiero, e con la parola, e con l' no; ma eccoun'altro Monte a non faper opera protestiamo che habbiamo fatto come cambiar quell' odio in amore . opera protettamo che fiabolismo tatto come camoli que di multer i male in offenderlo. Al penfiero appar- loria difeacciar quella pratica; ma ectiene l'esaminarsi del malfarro, il pentirs, co un'altro Monte: non sapercome camon umità, e verità. All'opera l'adem- re nella Misericordia Divina; ma ecco un' pir quelle penitenze, e fatisfattorie, e altro Monte ancora più alto; ricotdarfi di salutari, le quali ci sono ingiunte. Vedi haverla così abusata. In una parola. Doperò la gran bontà del Signore, mentre da vunque ti volterai, pades sui offendent ad noi vuol ricevere come dono, quello Montes caliginofos; perchè le difficoltà fach'è debito. E' certo, che a parlar giu- ranno assai grandi, e tu privo di conforto, stamente dovrebbe dire, che gli rendiamo e tu povero di configlio, e tu abbandonala gloriatoltagli. E pure non dice reddire, to dalla luce Celeste, non vedrai la maniedice date .

H.

III.

Confidera, quando vuole il Signore, folo a disprezzare il peccato, ma a com- vrai da passare. piacertene . O' quanto importa non dare agio alle tenebre d'ingroffarsi ! Presto , presto confessati, non tardare : lascia il peccato, antequam contenebrefcat.

Considera, che se tu non fai così presto la penitenza, come dovresti, bisogna, se vuoi falvarti, che tu almeno la facci innanzi alla morte : Antequam offendant pedes tui ad montescaliginofos. Ma vedi un poco in che difficoltà all' or dovrai dare, anche infuperabili. Aimè, che monti altiffini foandartene all' altra vita! Monti foschi,

allora rendiamo a Dio quella gloria, che i urterai in quella difficoltà di lasciar la samigli habbiamo tolca; offendendolo sì in glia tua dicaduta di condizione : ò che ra di superarle.

Considera, che i Monti caliginosi sono che questa gloria gli sia renduta : subi- quelli appunto, dove si annidano gli Assafto, fubito, Antequam contenebrescat. Cre- fini. E però ecco l'altra pazzia solennissiditu, che ciò voglia dire, innanzi alla mor- ma, che commetti, se differisci la penite? T'inganni affai, vuol dire: più presto, tenza alla Morte, perchè aspetti a porre in che puoi dopo il tuo peccato. Perchè se tu salvo l'anima tua, là dove appunto sono tardi pinto a ben confessarene, vedrai, innumerabili quei, che ti attendono al pache nella tua mente si sarà sera, e la dove, so per involatsela. O quanta forza havranal principio riputavi il peccato da te com: no i tuo i nemici Infernali, tra quelle gravi messo un male assai grande, e t'inquietavi difficoltà, dianzi dette: su le quali sacen-per esso, e stavi sbigottito, estavi solleci- dosi ogn'or più sorti, ti faran credere, che to, a poco a poco comincierai a disprez- sia per te venuta già quella notte, della zarlo: ementre vedrai, che tutte le tue quale Cristo favello, quando disse: Venir cofe tuttavia vanno profipere come prima, nov., quando nemo perefe pereri, che non e che fiegui a goder buona fanità, e che che ci fiapiù campo a fiperare, che non ci fia nonti mancano applanfi, e che Dio non più commodità di falvarfi, che già tu fig. mostra a te punto la faccia brusca, comin- caduto nelle loro mani per tutti i secoli ! cieraia sospettar, se il peccato sia tanto Or vedi dunque se torna conto si tardi dar male veramente, quanto si predica, passe- gloria a Dio. Prega il Signore, che ti rai da i rancori alle villanie, dalle rivalità conceda quanto prima di piangere ogni tua a le vendette; e fattasi già alla fine nella colpa, e procura d'andare in tempo appiatua mente una notte orrenda, non verrai nando quelle Montagne, che alla Morte ha-

# MEDITAZIONE VIII.

Ecce breves anni transeunt , & semitam , per quam non reversar, ambulo. Job 16. 23.

Onfidera, che gli anni passano presto: Je che fia così, voltati indietro, e rimira quei, ch'hai già scorsi. O' come sembrano brevi! Tali faranno altresì quei, che no quelli, che ti converrà attraversare in tirimangono. Che vuol dir dunque, che sei sì poco sollecito ad accumulare de'me-Monti folti, Monti per verità pieni di cali- riti per il Cielo ? Breves anni transeunt, e gine : Montes caliginosi ; e come mai però tu tanto ne doni al sonno? Breves anni transti riufcirà di trovar la Ifrada da metterti in sunt, e tuttavia ne hai tante alle vanisalvamento? Vorrai sar quel passaggio feli- tà? Breves anni transeunt, e tuttavia ne comente con restituire a ciascuno il suo: ma dai tanto anche al vizio? Ahi che scioc-XX 2

I.

chezza indicibile ! Mano fimina fimina fimina rumin. Eccl. 11. 6. Levati sii di buon' ora a fare orazione, a falmeggiare, a fludiare, e operare in prò del tuo profilmo, perciocche tanto di bene raccoglierai nella Etenità, quanto ne havrai feminato dentro

il tuo tempo.

317.

Considera, che il tempo non solo è corto, ma irrevocabile; sì che tutto ciò, che di presente ne perdi, è perdito per sempre: non fi rimette , non fi ricupera : è come l'acqua, la quale scorsa una volta per il suo letto, non si raggiunge mai più. E tu nondimeno ne fai così vile stima ? Alla morte vedrai, che dolor farà haverlo lasciato scorrere inutilmente . O' come all' ora fospirerai, non solamente quegli anni, ch' or tu trascorri; ma quelle ore medesime, quei minuzzoli, quei momenti, quelle si piccole particelle di tempo, che di presente ti vergogni apprezzate, per non fembrarne, non pur'amante, ma avaro . E pur che dice il Signore là dove parlane ? Particula boni doni non te pratereat . Eccl. 14. 14. Vedi se il tempo è prezioso ? Tu lo fasci andare a male come appunto si fa dell' acqua: ed egli vuole, che tu ne tenghi quel conto, che fi fuel tenere dell' Oro . Vuole, che ne prezzi ancora i ritagli. Nè ti flupire. Ogni particella di tempo, se ben la traffichi, ti può fruttare affai più d'una Monarchia, la maggiore dell'Universo.

Confidera, che non farebbe un dannato, se per gran favore divino rifucitando potesse ripigliar da capo il suo corso? Credi tu, che sarebbe si trascurato in prevalersi del tempo da Dio donatogli? O' come fi affaticherebbe, ò come si affannerebbe, ò come cercheria di non perderne un folo punto in prò dell' anima fua! Maciò non è conceduto. Che sarebbe dunque se all'ora tu folo haveffi a prezzare il tempo, quando non lo potrai più ottenere? Di però spesso frate, come il Santo Giobbe: Semisam per quam non revertar , ambulo . La vita umana è una strada, la qual si batte una volta sola. Chi să pigliare le opportunità favorevoli, ch'egli incontra di arricchire, di approfittarfi, beato lui ! Chi le trascura, non può in eterno tornare indietro a

corregger l'error fatto.

# MEDITAZIONE IX.

Quid faciam cum surrexerie ad indicandum Deus, & cum quasierie, quid respondebo illi? Job 31.14.

Onfidera, che quell'istesso Signore, il quale ora fiede alla deftra del Padre, facendo per te l'Avvocato, dovrà quanto prima levarsi sù, per venirti incontro, non più Avvocato, ma Giudice. Che farà dunque , ò sventurato di te , perduto, fe non foste altro, untal patrocinio? Però non fi dice : Quid faciam cum veneris ad judicandum Deus , ma cum furrexerit , perchè tanto più ti debba colmar di orrore . Tutto quel bene, ch' hai di presente, ti viene, perchè Gesà fa l'Avvocato per te : Advecarum habemus apud Patrem lefum Christum justum. 1. Joan. 2. 1. Però le creature ti portano quel rispetto, che tu non meriti: però la terra, in vece di sprofondartifi fotto i piè, non folo ti fostiene, ma ti alimenta: però ti ferve l'aria, però ti ferve l'acqua, però s'impiega a tuo prò quell'istesfo fuoco, in cui di ragione dovretti stare di presente a scontar le tue scelleraggini. Ma quel di ultimo deporrà Gesù questo uffizio così pietolo, e però lascio pensare a te come fubito farai preda a chi di te vorrà fare ogni crudo fcempio. E pure poco farebbe il perdere folamente un tale Avvocato: il peggio è, ch'egli fi farà di Avvocato cambiato in Giudice: che è il più fanesto accidente, che giammai possa succedere a verun Reo.

Confidera, che farai dunque tu con questo Signore, cum surrexerit ad judicandum ? Havrai partito veruno a cui rivoltarti ? Quando si ha da far con un Giudice inappellabile, altro partito al delinquente non v'è, che un di questi quattro: o ingannarlo, e fedurlo, o sfuggirlo, o placarlo. Che potrai dunque far con Cristo : Ma non sai tu, ch'egli è Dio? Cum surrexerit ad judicandum Deur . E s'egli è Dio, come vuoi dunque, che foggiaccia ad inganni? Numquid Deus decipierur, ut homo, vestris fraudulensiis? Job 13. 9. Che potrai fare? Sedurlo ? Ma non fai tu , che Iddio è Giudice giusto ? Deus ludex juffus. Non è per tanto, come i Gindici umani, nè accettator di persone, nè accettatore di presenti. Non di persone , perch'e Padre di tutti : non di presenti . perch'è Padrone di tutto: Sit timor Domini vobifcum, non eft enim apud Dominum Deum nostrum iniquieas , nec personarum acceprio , nec cupido munerum . 2. Par. 19.7.

17.

Che

Che potrai sare ? Ssuggirlo ? Ma non sai | di , non possono ridursi , se non a due capi tu, che Iddio è Giudice forte ? Dens judez foli ; o a ignoranza, che ti habbia indotfortie. Non v'è pericolo, che il braccio fuo to a peccare, o a fragilità . Ma tu potrai non raggiungati, quando ancor ti andaffi a nascondere fra le stelle : Si inter sidera pofueris nidum suum, inde detrabam te, dieit Dominus. Abd. 4. E raggiunto, che ti hab bia, che creditu? potergli giammai succedere, che ti perda ? Tonebit bradam , er amplexabitur, & non erit, qui ernas . If. f. 29. Che potrai dunque fare almeno? Placarlo? Non lo sperare. Deus juden pariens. Sai tu chi sieno quei Giudici, che si placano ? I furibondi : manon così quei , che solamenre fi muovono daragione. E'ver che questi lucem. Jo. 3. 19. Dovrai dunque allegar non fi turbano niente, son placidi, son po- la fragilità. Ma come, se fu voluta? Fusti fati; ma tanto ancor più riescono inesorabi- fragile, è vero, ma sai perchè ? perchè voli. Or sappi pure, che tale appunto è il tuo lesti esfer fragile: non ti valesti di quei ri-Giudice: Index pariene. Non è crucciofo, medj opportuni, che dal Signore ti furon CHILIME: I MARKE PARTARY. POIN C CILICIDO; I meaj opportum, cine dal Signore la turon non è colletico: Namaguda rigiriar par fas- già falcità a rinvigorità: non ricorrefti gulur dise? Se al fin finneve a punitri, non in tempo di tentazioni al fuo patrocinio: e per impero, è per riagino per troppo no cualfi di frequentar confessioni, di froforma, che n'ha, e però giudica tu, fe fa- quentar comunioni: non ti tenelli come ràtremendo. Aggiungi, ch'egli è quel me-defimo, che ha efercitata pazienza sì infa-E farà dunque feufabile, se cadde chi non ticabile in sopportarti: e però non accade, chiefe ajuto, chi non curò appoggio, chi quando già questa darà luogo allo sdegno, i fimise tra precipiz)? Ahi, che ne pure sa zitorna un poco a ripenfare: Quid facies ? fua caufa: Omnis iniquirae oppilabis es fuum. Non vedi chiaro, che non vi fara più parti- Pf. 106.42. to di alcuna forte? Deus juden juffus , fersir, & patient. Pf. 7. 17. E cost ne puoi girlo, ne può riuscirti di sargli depor quell' ftrar quanto farà inalterabile: Abscendire nos ab ira Agni , Apoc. 6.16.

Confidera, che affinche tu vegga, che questo Giudice visole veramente procede-re con ragione, non ti condannerà, senza prima concederti le difefe. Però, cum quefierit, quid respondebisilli? Egli è molto bene Manna dell' Anima.

dunque allegar l'ignoranza? tu, che seinato nel cuore del Criftianesimo fra tanti dogmi di Scritture, fra tanti documenti di Santi , fra tanti esempj di virtù , ch'hai d' intorno, a guifa di vive fiaccole luminofe? E' ver, che tu spontaneamente hai ser-rati gli occhi per non vedere: Ma questo è ciò, che tanto più dovrà fare a tua dannazione : Hec eft autem judicium , diffe il Signore , quia lux venit in Mundum , & dilexerum bemines magis tenebras , quam perar perdono. Sì che dovunque ti volti, rà chi ardifca fiatare, per non peggiorar la

Confidera, che mentre conceduteti le difese cortesemente, non havrai che risponingannarlo, nè puoi fedurlo, nè puoi sfug- dere a favor tuo, ne fiegue per infallibile confeguenza, ch' altro non debba restar per ira, la qual è detta di Agnello, per dimo- te, che sentenza di eterna condannzione . Non ti sia grave di tornar dunque a pensar di nuovo, Quid facies? Se non fai, quid facies, cum surrexeris ad indicandam Deus . Saprai, quidfacies, cum federis ad damnandum ? Potrai bensì rivoltarti a i monti e pregarli, che rovinando ti cadano tutti fopra, a i marmi, che ti schiaccino, a informaro di quanto hai fatto, perch'egli è i macigni, che ti fininuzzino, alle vora-Dio, haveduto tutto, haudito tutto, a gini della terra, che fi aprano ad inghiotuuto estato presente. E comuttocio vuo-lericetear per appunto le cose tue, come se supplica, come prima, ma di supplice; non supesse interrogarti, informatsi Indune 18 Deminus vossimensis misirais. (che sipuo dir di vantaggio ?) disputar te-ll. 39. 17. Che sarà dunque di te, quando co; Congregabe emnes genzes; & deducam dalla bocca di questo istesso, che fu glàtuo ess in Vallem lesabas, & disceptabe cum Avvocato così amorevole, ti udirai sen-eis. Joel. 3.2. Cùm quasiericadunque, quid tenziate alle siamme eterne? Se susse chi ti respendebis? O bisogna, che tu ti scolpi, o sentenzia un'uomo straniero, un'avverso, bilogna, che tu ti scufi. Non possono cer-tamente le tue diffese sondarsi in altro. Ma le. Ma un'Avvocato, uno ch'ha per te sparquanto allo scolparsi, ciò non ha luogo, son Crocetutto il suo sangue, e che alla perchè qui trattasi solo di colpe chiare, di destra del Padre non ha poi satto altro mai, colpe certe. Rimarria dunque scularsi; ma che perorare per te, che cercare in tanin qual maniera? letue scuse, se ben riguar. te maniere di darti il Cielo ! Non può X x 3

III.

la sua sentenza non essere inappellabile, se stiun poco, che pena è questa. Quando tu ti condanna all'Inferno.

# MEDITAZIONE X.

Timete eum, qui postquam occiderit , habet posestatem mittere in gehennam : ita dico vobis, hunc simere . Luc. 12.9.

I.

11,

Onsidera, quanto èstrana cosa, che Dio con si gran potenzati dia si poco timore. Se vi folle uno, il qual ti tenesse da un'alta Torre pendente per li capelli , sì che se rilasciasse la mano, dovesti subito percipitare in un Pozzo pieno di Rospi, di Scorpioni, di Serpi, di Draghi orribili; che con le bocche aperte ti stessero ad afpettare, faresti mai si superbo, che tu in quel tempo medefimo ardiffi di voltartegli contro con un pugnale ? E pure ardifci tante volte voltarti contro il tuo Dio! Non vedi misero, dove vai tosto a cadere, sol ch' egli levi la sua mano da te ? nel baratro dell'Inferno , in gehennam; e pur non lo temi, ma fei più tosto di coloro, che lo sprezzano, che lo ssidano, che audalter provocant Deum. Job 21.6.

Considera, che voglia significare una tal Geenna. Geenna è un Pozzo di fuoco , ma grande affai, giù nell'intimo della Terra, dove sonotutte le pene, come in lor centro, e confeguentemente hanno quivi tutte maggiore attività, maggior acrimonia, che non hanno fuori di quivi. E' un Pozzo, dove come a Cloaca massima se ne colano tutte le sozzure del Mondo, Pozzo fetido, Pozzo ofcuro, Pozzo orrido, Pozzo chiufo a qualunque stato di vento, Pozzo, che benchè maggiore d'ogni altro, è nondimeno oltre modo ffretto al gran numero de i dannati, che giù vi pioverà nel di del Giudizio; ond'è , che tutti dovranno quivi poi starfene fitti insieme, ammontonati, ammassati, come una Catasta di vittime, che sempre accese fumino in lacrifizio all' ira Divina . Aggiungi, che ciascuno de' dannati peserà più, che s'egli fos se di piombo. Onde, che sarà, dovere addosso tenersi per tutti i secoli una soma sì sterminata, Maffam plumbeam, Zacch. 5.3. di centinaja di Corpi, di migliaja di Corpi, di milioni di Corpi, fenza poterla mai scuotere un sol momento? Dovranno appunto qual piombo star tutti immobili, e benchè pieni di vesiche, di ulceri, di posteme, si sentiranno di modo ogni di più premere, che dovranno al fine restarsene più che

hai la podagra, temi in veder uno, che viene alla voltatua, e subito cominci a gridare, che non si accosti. Or pensatu, che farà fra tanti dolori, di chi tu ffia fpafimando, sentirti da tanti opprimere si altamente . E pure quanto ho qui detto è la fola pena che la qualità d'un tal luogo si 'porta feco, per effere come un Pozzo : Putens abyss. Pozzo, che Cristo con altro nome chiamò Gebenna, che fu una Valle nella Giudeacupa, e chiufa, dove un tempo fi accefero fpelli fuochi, per facrificare all' Idolo Baal.

Confidera di nuovo, che fopra di questo Pozzo Dio ti tiene ora pendente per li capelli, e però com'è possibile, che no'l temi? Dì, che taresti se uno ti tenesse pendente da un'alta Torre, come già fi dicea, sù quel Pozzo pieno di Draghi; non te gli raccomanderesti con planti altissimi, con gemiti, con gridi, con atti i più dolorofi, che mai potessero uscire da un cuor tremante? Così bisogna; che facci dunque ogn' ora tu col tuo Dio, che porestarem haber, fol che un tantino rimuova da te la mano, di lasciarti andare in un Pozzo, ch' è sì peggiore, mittere in gehennam. Finalmente quei Draghi divorato che havessero il corpo tuo, non habene amplius quid faciane. Non potrebbono punto far danno all'anima, che ben saprebbe rimanere anche illefa fra i loro firazj. Ma nell' Inferno la minor pena farà quella del corpo, ch'ora tu capifci; la maggior farà quella, che or non intendi : farà la pena dell'anima . Come dunque non preghi ogni dì il Signore che si degni haverti pietà ?

Confidera per qual ragione il Signore medefimo ha tante volte inculcato, e con tante forme, questo suo continuo timore; onde havendo già detto: Timere eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mittere ingehennam, torna di nuovo a ripetere. Sì vi dico: Ita dico vobis, hunc timete. La ragion è, perchè vedea da una parte il bisogno grande, che ditimore era al Mondo; dall'altra parte sapea, che dovevano alcuni arrivare ancora a dannarlo, affine di poter tutto scuoterlo un di dasè, si come si scuote un Cavallo indomito il morfo. Hai però da fapere che quel timore ,il qual fa, che tu ritorni al Signore, o che tornato no'l lasci, tutto è lodevole. Però eglitanto lo bramò, quando diffe: Quis det eos talem habere mentem, uttimeant me? Deut. 5. Manota, che in due modi può effere il timor tuo. Puoi temer la colpa per la pena, e puoi temer la florpi, più che schiacciati. E però figura- pena ancor per la colpa. Se tu temi la col-

mor Domini fandus, permanens in faculum faculi : e però tanto più questo in te crescerà, quanto crefcerà più quell'amore, che a Dio ti unifee .

# MEDITAZIONE XI.

Ducunt in bonis dies fues , & in punite ad Inferna descendunt. lob 11.13.

Onlidera quanto è vero, che mai non devi portar punto d'invidia alla pro fortità de cattivi. Ecco finalmente quanto | dero alla lor Gola, faranno efantti da un perhanno di fortunato: Ducune in benis dies pettro digiuno il quale non da altri cibi verfuer . non dice anner , no, dice dies . Vi- sà interretto, che di zolfo liquefano, di vono allegramenre, ma pochi giorni, per- pece, di piombo; non da altra bevanda, che she chi è che tra loto poffa vantarfi di ha- da ftillati di toffico. Per quello sfogo, che ver goduto un folo anno di contentezza ? diedero anche all' Invidia . dovranno fem-Appenan'havra goduto in un'anno, alcuno pre, mal grado loro, vedere in altezza fomun folo di. Altro è duerre dies in bonis, mena-se i snorgiorni in seste, in balli, in bagordi, sciocchi, strappazzarono come schiavi, e in trattenimenti di rante diverse forti, che brameranno, ma con inutite rabbia, di pofong in ufo; altro è durere dies bones , cioè tergis giù dalle Stelle tirar nel fuoco. E fivivere giorni fautti, giorni felici . O'quan- nalmente per quello sfogo, che fopra tutto te amarezze continuamente s'inghiotrono diedero sempre all'Accidia, quando effi suda quegli steffs, che attendono a soddissare rono tanto pigri nell'acquisto del Paradiso, ogni lor voglia! Se non altro il folo tormen- dovranno ftar sepolitim un' alta disperazioro della coscienza è quello, il quale gli ren- ne, immobili di fito, afflitti, accorati, esuli in de a baftanza miferi -

ramente sempre vivessero allegramente, non qual'infopportabile chiodo vi si andrà semgli hai però da invidiare, mentre se adesso pre più vivamente internando per tutti i seducune in bonis dies fuos , poi ad inferna de coli. Or guarda adeffo fe torna conto ducere frendunt, cioè là defrendunt, dove con una inbenis dies fues, mentre doverà a questo dolorofa vigil:a,haveranno da feontar quel- fuccedere un mal si grande, qual' è ad tala breve festa . che contro ogni ragione han- ferna descendore . no celebrata imanzi al fuo tempo. Pondera però attenramente, in che fanno confilte. bili facciano quelto sì precipitofo paffagre la lor festa, allora, che ducune in bonis gio, che qui se e detto. Non nasce da al dies/wos: in secondar tutti i loro appetiti , tro, che dal peso gravisimo de peccari , fenza risparmio, la Superbia, l'Avarizia, la di cui si carieano. Questo sa, che piombi-Lussuria, l'Ira, la Gola, l'Invidiz, l'Accidia - no in punsto, perchè questo sa, che non Mira però come il tutto havranno a sconta- ottengano spazio di ravvedersi innanzi re tertibilmente Per quillo sfogo, che die- alfa morre, ma che muojano in mezzo a dero alla Superbia, faranno giù confinati, quei loro peccati improvifamente, e che nel più profondo baratro dell'Inferno, iltar così rovinino nell' Inferno, prima che eternamente schiavi di Sarana, in ceppi, in conoscano ancora di rovinarvi . Nota extene, e carichi di quella inennarrabile però, che non diceli ad Inferna mittur-

gaperlagena, che Diopuò darti, special-confusione, che notono possimo al pre-mente nell'Inferno, la bern; nas quello è fente finir di apprendere. Per quello s'ogo, timor da fervo, e però men degno, perche quello è quel simor Domini, che folo espiri-una povertà misfrabile di ogni bene, d'ogni lingressamm. Eccli. Perch c'hi nd a fare i folloremento, d'ogni foccoto, estenapo-Hai datemere tutta quelta pena medefima cer mai confeguire fra ranti ardori una ftilla dell'inferno, maper lacolpa, che sempre di acqua. Perquello sfogo, che diedero alla la prefuppoue. Questo è timore da figliuo-lo, timore non folo buono, ma fanto: Ti-divorato da Rospi, da Scorpioni, da Serpi, ma non distrutto: e quasi un fuoco Infernale non fia per se solo battevole a tormentarlo , farà di più tanagliato, scorticato, sbranato, e dato in preda a mille rra lor contrarie carnificine . Per quello sfogo , che diedero alla loto Ira, fi vedranno infultati da tanti loro nemici implacabiliffimi, quanti faranno i Demony, cambiati di traditori in tormentatori: e dall'altra parte nonine potranno nè pur fare un leggiero rifentimento, perchè i Demoni faranno bensi carnefici de i Danmati, ma i Dannati non potranno effer carnefici de' Demoni . Per quello slogo , che dieeterno da Dio, senza potere mai dalla pro-Confidera, che quando anche questi ve- pria mente rimuovere un tal penfiero, che

Confidera d'onde nasca, chei misera-

III.

rar, ma aŭ Inferna defendant, perche il fegno! Non dovrà dunque quella effere la che gilo i, tra naturalmente. Tutte le cofe vanno da sè al loro centro, fenza bifogno MEDITAZIONE XUI. di alcuno estrinseco impulso, E cosi le colpe vanno da sè prontamente a trovar le pene. Se pure non vogliam dire, che i miferabili ad Informa defcendune , perche fi fappia, che niuno và mai all'Inferno, fe non vi vuole andare da fe medefimo. Tu she vuoi fare ? Sarà dunque vero , che non ti fappi finire ancor di rifolvere a porti in falvo?

# MEDITAZIONE XIL

Non habemus bie manentem einitatem . fed futuram inquirimus. Hebr. 13. 14.

Onfidera, che questa mifera Terra non è altrimenti la Città tua permanente. La tua Città è il Paradifo . O' che differenti Cirtà fon tra loro quefte , la ignoto, non ha pur un che lo guardi. Ma presente, e la futura! E'altro ciò, che non era il volere paragonare un Castelletto, un Cafale, all'antica Roma. Figurati, che la Terrazispetto al Cielo sia moko più rusticale d'una Cappanna. Che farà dunque quella Città di là, la quale è si bella : Civitas perfelli decerio, fe a te questa di qua piace ro, il quale impaziente volesse pure e ger-

Considera come ti hai dunque tu da por-31. tare fu queffa Terra. Come ti porti in una Città, nella qual non hai Casa ferma, ma flai per pochi di forefiero . Non t'incereffi nelle cofe di effa, non ti attacchi, non ti afsezioni, e la rimiri bensì, ma sempre come una cosa che a te non tocca. Così hai da una cofa che a re non tocca. Cosà hai da lon fi stà per godere, ma per patire. Ca-far finche vivi su questa Terra: perciocchè pisci ben questo punco. In adunda pressiona non è questa la Citcà tua: Nen habemus hie habebiris. 10.17.35. manentem Civitatem . Sei foreftiero . E pur

tu qui cerchi tanto di fabilirti > Mil. l'animo, come fa un pellegrino, che flà nimis. Gen.15. col corpo in quella Città per cui paffa, stà con l'animo in quella dov'egli ancla Ma oimè: quanto procedi diverfamente ! Appena penfi mai al Paradifo . Cattivo

Vfque in comput fuftinebit patient , & pofica redditio jucunditatis. Eccl. 1. 29.

Onsidera, che per molto che sia ciò che tu patifci, non ti hai da difanimare, perche patifci, ma a rempo : u/que in sempus. Finiranno le tentazioni, finiranno le asprezze, finiranno le avverfità, finiranno le umiliazioni, e poi dovrà venire un' eterna beatitudine . V/que in tempus fuftinebis pariens , & pofica reddicio necundica-

Confidera, che non ti devi curar di godere adello, già che non è questo il tuo tempo: contentati ch'egli arrivi. Non vedi tu, come stà l'albero alla stagione di verno ? Potato, povero, ricoperto di neve, ignobile, aspetta un poco, e vedrai. O'che bella pompa di frondi, ò che dovizia di fiori, ò che delicatezza di frutti | così fara pur di te : aspetta usque in cempus, adello è la tua

vernata, fuffine parient.
Confidera quanto faria stolto quell'albemogliare, e gioire innanai al fuo tempo . Verria poi tosto a languire: e quando gli altri a Primavera comparirebbono allegri, comparirebbono adorni, a lui tocchereb-be di starsene senza pregio. Così farà pur dite, fe ri vuoi ora anticipar quello flato, che folo è proprio de Beati nel Cielo. Oui

Confidera, che il godere devra fuccedere a proporzione del patire; e però no-Confidera, che non folo fei foreffiero fu tra, com' è chiamato peddicie . Il Signore quefta Terra, ma pellegrine; che però fie ranto ti renderà di diletto, quanto glie ne gue; Sed fusuram inquirimus . Che fai to havrai to qui prima facrificato : Secundum quande paffe pellegrinando per vari luo- multitudinem delerum meerum in corde mee . ghi? Non curi quivi di prendere niente più confelationes tue latificaverunt azimam meam. fuorche il tuo necessario fostentamento : Pial.93.19. Forse non tifidi di lui ? Non vai spedito , vai scarico, e sempre cerchi dubitare ; è un debitor sedeliffimo . Anqual fia la firada più dritta alla patria . | zi è quanto egli ti renderà più di quello . Così parimente hai da fare nel cafo no- che non gli hai dato! Ti basti udire, che th ftro , ftare di quà col corpo , di là con darà fe medefimo: Ego merces ena megna

# MEDITAZIONE XIV.

nen recepi. Job 33. 27.

role di fopra addotte. Tu bene spesso ti la ti eternamente. Che fai però, che non menti di Dio, perchè ti travaglia, perchè prorompi almeno in divore grazie verso un ti tribola, e ti par quasi, che calchi rroppo Protettor sì pietoso, e che non esclami : la mano . O' che nocivo linguaggiol Mutalo Mifericerdia Demini , quia non fumus conpure, e di che con quelle persecuzioni, che fumpri? Dio ti manda, con quelle insermità, con Cons Gut eram dignut , nen recepi .

fono tutte quefte avversità , che il Signore ti Laberavi suffinens . If. 1. 14. manda, a paragone di quelle pene, le quali ti fi dovrebbono nell Inferno?

TIT. vero, che ti ha di là risparmiato.

### MEDITAZIONE XV.

Mifericordia Domini , quia non fumus confumpei. Thr. 3. 12.

Onlidera, che sarebbe di un Pellegri- frustrabitut eum, dice Giob, & videnti-no, il quale havendo camminato titeta bas camilispracipirabitur. 40.18. Può esseuna notte, fi accorgeffe ful far del di, d'ha- re, che talvolta per mifericordia speciale il vere camminato continuamente full'orlo di Signor fi degni ancora in tale occorrenun'orrendissimo precipizio. O' come atal za di preservarti. Ma la regola generale

Vilta gli fi geleria tutto il fangue , confiderando il manifetto pericolo, ch'egli ha corfo! O' come s' impallidirebbe , ò come Poscavi, & verè deliqui, & us eram dignus, sbigotirebbe, ò come al fine renderebbe a Dio grazie di vero cuore, per effere da lui flato così protetto! Non altrimenti fa-Onsidera, con quanta ragione dovre-fin haver sempre in bocca queste pa-il sommo pericolo a cui sei stato di perder-

Confidera, quanto sciocco sarebbe quel quelle ignominie, non fa pagarti una pic- Pellegrino, il quale conosciuto il pericolo, cioliffima parte di quello, che tu gli devi : ch'egli ha corfo, tornaffe di bel nuovo la Percevi con le colpe di commissione, & ve- notte seguente a camminare sul pristino rà deliqui con le colpe ancor di ommissione, precipizio. Non meriterebbe di essere abbandonato totalmente dal patrocinio cele-Confidera, che affine di poter dire con fle : Mache fai ttt, mentre di nuovo ritorni intimo sentimento queste parole , bisogna a peccati antichi ? Guardati bene , perchè che tule creda. Ne le puoi credere, se non come da pochissimo è rimasto, che tu non procuri d' intendere prima bene , quanto habbi incorfa per lo paffato la dannazione , male ti fei portato verfo il Signore. Tu alle così da pochifimo può in futuro dipendevolte dici Peccavi, ma lo dici per cerimo- re , che l'incorri. Creditu, che il Signonia. Perfuadi a te medefimo, ch'è così. Di re habbia a penar molto a lasciarti andare in ward delipni, che veramente un fei flato un rovina? Anzi più tofto ha da faicare a fal-ingrato verfo il Signore, un' infedele, un' varit: tanti fon que' Demonj, che del con-niquo ; e alloras i, che aggiugnerai cor-tinuo fchiamazzano contro te, per haver dialmente, pur enam dipun per percepi. Che licenza di correre furio fi a darti la fpinta :

Confidera, che quel Pellegrino, il quale fosse così scampato una volta felicemente Confidera, che nell'Inferno medefimo , dall'imminente fuo rifchio, non folamente ogni Dannato può dir le ftesse parole con non si tornerebbe più a mettere sul precipi-verità, benchè non le dica: perchè non può zio di prima, ma se ne terrebbe lontano più la verità truovar luogo, dove signoreggia il che potesse. E perchè dunque se tu non surore. Nel resto è cetto, che per quanto torni di nnovo sul precipizio, almeno tici furore. Nel rello è cetto, che per quanto tornia movo nu precipizio, a mineto tici. Dio tormenta un Dannato, lo tomenta che avvicini. Hai proposfito, è vero, per quanta vi alcandiguma. Aggiunga legne a quel fuoco quanto egli vuole, a cerefea fiere, acterefea furie, moltiplichi orrende firagi, le occasioni anche profilme di peccare. E tutto è meno convenevole. Or argomenta questo è dimostrar di conoscere il benestu s'è cierà condignum quel suoco dipinto, che Dio di qua sa provarti, mentre an- tanta benignità dalla perdizione > Questo è cora farebbe cirrà condignum quel filoco più rosto un provocarlo a furore, un'irritarlo, un'incenderlo, perchè è un' abufarfa della fua indefeffa pazienza: Cenverfi funt , er tentaverunt Deum, & Santlum Ifrael exar-

> Considera , che se en confidi nell'ajnto Divino , mentre ti metti fu' precipizi da te , t'inganni affaiffimo : Ecee fes eine

cerbaverune . Pf. 77. 4-

111.

qual'er Chetu cada. E queste sono le re- | prima chieggono ad uno, il qual sia passasole con le quali fi ha fempre da governare to ad altro Padre, fe vuole ritornare a un'uomo prudente, le generali . Senti fervirli, e dipoi lo ricomperano. Egli pri-però qual'e l'ordine, che il Signore ha da mati ha ricomperato, e dipoi ri chieda to di propria bocca a gl' Angeli tuoi Cuftodi, che ti proteggano in sutte le ftrade tue: Angelis fuis Deus mandavis de te , ut cuftodians re in emnibus viis tuis . Pf.90. Non in pracipiriis, ma in viis. Se andando tu a tuo viaggio, com'è di necessirà, per le vie battute, incontrerai qualche inciampo, incontreraiqualcherischio, ancora gravistimo di cadere; l'Angelo che ti affilte, ha commiffione di foccorrerti prontamente , si che non cadi. Ma non cosi, fe tu ti vai da te medefino a mettere tra dirupi , tra balze . Lascerà . che vadi in rovina . Credi su forfe, che per le vie più battute non s' incontrino pericoli ancora tali, che fia necelfariffimo havere il softegno pronto . T' inganni affai: Lubricaverune ( così dicea Geremia, che pur'era Sinto ) lubricaverune vefligia nostra initinere platearum nostrarum . Thr. 4. 18. Vi sono strade più piane, più pulite, più pubbliche delle piazze ? e pure ancora in elle fi fdrucciola molte volte, ancora in effe fi cade , tanta è l'umana fiacchezza.

# MEDITAZIONE XVI.

Annefcitie, queniam nen eftis veftri Empre enim effiz pretio magno . 1. Cot. 6. 19. 10.

Onfidera , quanto è vero , che non fei tuo, mentre il Signore ti ha comto glifai, mentre vuoi disporre di te, come più ti piace ! Cotesti occhi non sono tuoi. cotefte orecchie non fono tue, cotetta linguanon è tua, e cosi và discorrendo di tutte. Qual dubbio adunque che tu non droni di sè: An nescitis queniem non estis vedevi di ragione impiegar mai punto di te for? Empti enim effis prene maene. medefimo, fe non in offequio di quello, di cmitufei?

12.

Confiderail benefizio, che il Signor ti ha fatto, mentre fi è degnato ricomperarti . Haveva fors'egli bifogno alcuno di te ? Non ma 1112 . Quando preflo te fi ritruova qualmente gloriofo, egualmente grande ? Sole cipe , non lo riguardi tu con più follecituun Traditore: Liberavit pamperem à perente. dare anche l'anima da ogni rischio . Copauperem dico, da cui, che cofa poteva munemente tu fentiditti, che procuri afguarda, com'egli haproceduto. Gli altri d'un'anima, che è latua : Cuftodire follicirè

ma ti ha ricomperato, e dipoi ti chiede, che voglia ritornare a servirlo : Revertire ad me, queniam redemè te . 16. 45. 22. Chi non vede dunque, quanto da questo mede-fimo crefce in te l'obbligazione di non esfere punto tuo ?

Confidera la liberalità, che 'l Signor ha nsata in comprarti . Imperciocche non baflava a ciò, ch'egli defle una filla del proprio fangue ? E nondimeno lo die tutto di modo, che non ne ritenne una filla . Se tu vedeste, chi si potesse comperar una gioja con mille scude, e pur ne desse al venditor dieci mila, non lo crederelli impazzito per l'allegrezza di dover gingnere a posleder quellagioja? Che devi dunque tu eredere di Gesu's Egli ti poteva dal file Padre ottener ancor fenza fangue, co' foli pianti, co'foli prieghi: Poftula à me, gli fis detto, & dabe tibi genzes hereditarem tuam . Vedi come ti poteva ottenere , come un' Eredità, ch' è l' acquisto più facile, che fi faccia ; non v'e ftento, non v'e fudore: talor perviene a chi dorme . E pure ha voluto dare per haver te la fua vita fteffa fra tante carneficine. Qual dubbio adunque, che ti comperò pretie magne ? E pur tu neghi effer fuo ?

Confidera, come hai da cavare da tutto questo una ferma risoluzione di volerti spendere tutto ad onor divino, senza mi-rare a verun tuo proprio interesse. Quando fi tratti di camminare per Dio , di a' moi piedi, benchè stanchi, che firicordino di chi perato aprezzo si alto, qual' è quello del fono . L'ifteffo a proporzione, di a' tuoi fuo facratiffimo Sangue. E però o che torocchi, di alle tue o recchie, quando conocchi, di alle tue orecchie, quando conviene, che per Dio fi mortifichino, la ciando di vedere, o di udire ciò che non è giufto . In una parola di a metii tuoi fentimenti internl, ed efterni, che non fon pa-

Confidera, che ficcome tu non hai punto da rifparmiar' il tuo corpo, perch' egli non è tuo, ma di Gesti Cristo, così per questo medefimo hai dacustodir altamente l'aniera fenza dite egualmente beato , egual- che criftallo preziofo , ch' è del tuo Prettti ricomperò persuo bene , per liberarti dine , con più fludio , che fettinon fossi dalle mani di Satana, di un Tiranno, di il Padrone? Costtudamque hai da riguarsperar di prò ? Pfalm. 71. 12. Che però sai bene di salvar l'anima , perchè si tratta

IIL

ti voglio dire il contrario. Che penfi a fal- quell'uno, moltrato a dito per prodigio var l'anima, sì, ma per qual cagione ? perch' ella non ètua, ma del tuo Signore : An ne- pato falvo da un' alta rotta campale : Tam-Scitis quoniam nen eftis veftri? Emptenim eftis pretie magne . Quelto è 1 motivo più nobile, per cui posti fuggir l'Inferno, per cu-Rodire a Gesù tutto ciò, ch'è fuo.

### MEDITAZIONE XVII.

Dedit ei Deut lecum panicentis . dr ille abutitur eo in superbiam. Job 24. 23.

Onfidera maraviglia! Deur. Iddio.un / Signor di tanta maestà, offeso,ostraggiato , da chi? da un'uomo , cioè da un verme vilissimo della Terra, da un suo suddito . da un fuo fchiavo , gli dà , dedit ei, non per obbligo alcuno, che aciò lo firinga ; per mero affetto , per mero amore, gli da dico con dono tutto gratuito, lecum panicencia, gli dà comodità di pentirfi, gli dà tempo, gli dà stimoli, gli dà ajuti, e l' nomo, che (a? er abuitur co in fuperbiam. e l'uomo se ne abusa in peccar si fastosamente . O' ftravaganza i ò stupore ! Chi mai pottebbe credere si gran caso, se non bontà del Signore, e deplorerai la corri-Spondenza bestiale, che ne riporta.

donatogli, abusitur in superbiam; ed è, perchè dal vederfi concedere quefto tempo medefimo, piglia ardire. Se il Signor lo puniffe fubito, ò come s'umilierebbe ! perchè lo preserva, perchè lo prospera, perche gli lafcia godere un'età fiorita, per quefto più infolentisce. O' che superbia, abufare si gran longanimità! Quia non prefertur cità contra males fontentia e absque timere ulle filii hominum perpetrant mala. Eccl. 8.

H.

m. Confidera la feconda cagione, per cuil fi dice , che il Peccatore abneirar in fuperceduto in questa brutta forma medefima a falvare. Pretende di aggiustar sù l' ultimo leggieriffima pena quel Paradifo medefimo , tem . che ad altri è costato tanto . O' che arroto , che mentre de peccatori fimili a lui lasciati cadere , anche da sublimissime alcento mila fon quei, che muojono male, tezze, in ees qui reciderunt. In Giuda, che

animas veftras. Deut. 4- 15. lo questa volta | un folo che muoja bene, spera d' effere egli grandiffimo, come fi fa di colui che è fcapquam qui evaferit in die belli . Eccl. 40.7.

Confidera fe a forte fossi su questo Peccatore orgoglioso, di cui si parla. Almeno non e vetifimo, che ancortu ti fei più volte ingraramente abufato della mifericordia Divina? Pensaci un poco. Ti servi adesso tu della vita a quel fine appunto, per cui da Dio ti è donata? Sai che ella non è altro , che spazio di penitenza , lecus panicencia ? Tula riconosci per tale? Compungiti, confonditi, umiliati, e guardabene, perchè questo sarà il torto sommo , che facci a Dio, fe abuteris in superbiam.

## MEDITAZIONE XVIII.

Vide bonitatem, & feveritatem Dei. In con quidem qui ceciderune feveriensem, in te autem boniratem Dei , fi permanferis in bonitate , alioquin & in excideris . Rom. 11, 22.

Onfiderala bontà, e la feverità del J Signore. Bontà qui fignifica labenignità, cioè quella bontà con cui il Signofi vedesse continuo ? Ammirerai la gran reci benefica senz'alcun merito nostro. Severità vuol dire quella giuftizia più rigorofa, la quale egli ufa, attesi i nostri demeri-Considera la prima cagione , per cui si ti . Iddio non può mai dirsi assolutamente dice . che il Peccatore del tempo da Dio severo, come si dice benigno, perchè mai non punifce quanto potrebbe ; fempr' egli è mifericordiofo . Si dice fevero , quando usa più di giustizia, che di miscricordia. Posto ciò: Vide benitatem , & feveritatem Dei. La considerazione di questa bontà, e di questa severità, ha da esfere quella fcala, per la quale hai da fuggire dall' Inimico . Quando egliti tenta di diffidenza, e tu follevati a contemplare, quanto il Signore fia buono, ancora verso chi non lo merita: Vide benitatem Dei . Ouando egliti tenta di prefunzione, e tu fprofondati da biam; ed è perchè dapoi, ch' egli ha pro- contemplare quanto il Signore sia terribile, ancora co'fuoi più cari : Vide feveritatem che fi è detta, presume tuttavia di haversi Dei . Con quello salire , e scendere , faraisì, che il Demonio non ti raggiunga. le fie cofe confomma facilità, con un pie-chiamento di petto, con un fingulto, con si que fla feala, petch' è troppo pericolo-un fofpiro: e fi promette di confeguire con [6: Wide bonistem Dei; ma infieme froorie-

Confidera la severità del Signore singoganza, ò che albagia! figurarfi si fortuna- l'atmente nella persona di tanti, ch' egli ha

anche molti al primo peccato?

TIT.

IV.

Considera la bontà del Signore nella persona tua : In te autem bonigarem Dei, mentre si è compiacciuto di tollerarti, non folamente dopo il primo peccato, ma dopo tanti . Non puoi di certo ciò attribuire a tuo merito : tutto è nato da bontà sua . Ma guarda bene, che non però tu fei salvo : perchè non sai , se il Signore vorrà più usartela quando tu di nuovo l'abufi. Ti falverai, fi permanferis in bonirare , cioc fi permanferis in eadem bonitate Dei , se sempre ti troverai come adesso, favorito da Dio con ajuti efficaci, speciali , soprabbondanci . Ma chi mai può afficurartene ? E forfe il Signore tenuto ad ufarti questa sua bontà sino al

Considera la rovina . la qual ti aspetta, se il Signore date sottragga una tale benignità, come l' ha fottratta già da tanti, e da tanti : Es en excideris . Ancor eu farai recifo dall'Albero della vita fenza riguardo, senza risparmio, sul suoco eterno. Però, ch'hai da sare, se non che sempre raccomandarti ardentemente al Signore, come chi stà tra la speranza e 'l timore, e sempre ricordarti, ch'egli è benigno, ma ancora, ch'egli è severo?

# MEDITAZIONE XIX.

Quis poterie habitare de vobis cum igne devorance? If.33. 14.

Onfidera, che il fuoco dell' Inferno è I. chiamato fuoco divoratore, non perchè consumi mai niuno, ma per dinotare l' avidità, con cui fi appiglia, l'attività, con cui fi affatica, e l'acerbità, con cui opera, non lasciando nel Dannato una minima particella, di cui per così dire non faccia un' orrenda strage . Nel resto se consumasse, non si direbbe, che tra quel fuoco si havesse l' abitazione : Quis poteris babitare ? Procura però prima d' intendere questa rabbia, con cui quel fuoco stà continuamente operando. Il cello terribilissimo; ma saranno tutte di fuoco nostro mangia comunemente, ma fuoco, e così ancora tanto più suribonnon divora, perchè opera a poco a po- de . Anzi figurati, che ogni dannato m:-

cade dall'Appostolato, in Saule, in Salo-1 co, se non è sommo. Quello sa tutto in mone, in Origene, e in altri tali, ch'era un'istante, e con quella medefima avidità. mone, in Origene, e maint eat, en est principal de la constitución de la circular de mainte e mon el Signor es d'appere de la constitución de la c Thr. 2. Equantifono, che tutto di leguo-no ancora bruttamente a cadere da eccelsi za mai rimettere un punto del suo surore: possi , o di santità , o di saviezza , e perchè flatus Domini sicus torrens sulphuris vanno all'inserno ? Forse non vi vanno succendent oum. Che sarà per tanto di quel Popolo infelicissimo, a cui toccherà di provarlo ? In ira Domini exercituum . dice Isaja , erit populus quasi efca ignis . 9.19. Non dice efca affolitamente, perchè quel popolo non farà mai confirmato dal fuoco; ma quasi esca, perchè non potrà far-gli una minima resistenza, tanto sarà difposto a bruciare.

Considera, che cosa orribilissima sia l' havere in mezzo a un tal fuoco l'abitazione , cioè una stanza perpetua. Se tu fossi condannato a stare tutti i tuoi giorni in una prigione, la quale havesse il pavimento difuoco, le pareti di fuoco, il tetto di fuoco, si che altra aria non haveffi quivi a spirare, se non aria parimente di suoco, cheti parrebbe? E pure questo nostro, rispetto a quello, è un suoco dipinto. Che sarà dunque havere un suoco tanto più dolorofo, non folamente d'intorno. a guifa di mura, ma nelle viscere internato altissimamente, sì che tu abiti nel fuoco , il fuoco abiti in te , come fuccede a quel ferro , che non diftingui in una fornace dal filoco, perchè il fuoco è nel ferro, il ferro è nel fuoco? O tu non credi ciò, ch'io tidico, o (ei pazzo, fe per qualunque cofa del Mondo, per verun impuro diletto, per niun guadagno, per niuna gloria, ti poni a rischio di essere confinato in una abitazione qual'è quelta per tuttii fecoli.

Confidera, che quantunque i dannati habbiano a star tutti nel suoco in questa maniera, contuttociò non si dice : Quis poterit habitare de vobie in iene devorante ? ma cum igne devorante , perchè da ciò fingolarmente ti ecciti a intender bene l'orribilità dell'Inferno . Che orrore farebbe il tuo, se havessi a stare in un ferraglio di fiere , cum Pardo devorante , cum Lupo devorante, cum Leone devoranre , cum Tigride devorante ? Or penía dunque, che farà havere a stare cum igne devorante ? Figurati pure , che nell' Inferno non manchino queste fiere , ed altre infinite , che di te faranno un ma-

abitar con effi? Oras' intende, come ve- farai dunque cumique, milero te, e cum ramente un Dannato divori l'altro : Vnus igne ancor devorante. quisque carnem brachii sui vorabit , Manasfes Ephraim , & Ephraim Manaffen . If. 9. 20. perchè ciascuno sarà divenuto Ignis devorans, come quei legni, i quali infieme in un gran forno abbruciando , si divorano infieme: fe non che questi fi divorano sì, ma non hanno la rabbia di divorarfi , la qual è giù tra i Dannati . Va ora , e dì, che se Dioti manda all' Inferno, non farai solo. Ti par adunque, che l'haver di molti compagni, ti dovrà là giù effere

IV.

igne ardente, cum igne adurente, ma cum capire, che questo fuoco non ha altro di cazione è stimabile. fuoco , fe non che il tormentofo , ch' è il fogaffe . Ma nè men ciò . Ti accecherà , tale ti affliggerà, questo sì, ma non ti le-

mento. to , può facilmente toccare un giorno fai tu? Penfi a domar la carne , o più toanche a te . Però non hai da confiderar ito ad accarezzarla? queste cose, come se a te non appartencies, o per Ettinici, o per Erettici; o quante ! Pensa dunque tu a cafi ruoi. Ti delle vene? par veramente, ch' avrai forze di startene! Considera, quali sono quelle cose

desimo sarà ancor egli divenuto di suo- quanto sei delicato, che ancor i lini nel

# MEDITAZIONE XX.

Qui fant Christi, carnem fuam crucifixerant cum vitiis , & concupifcentiis . Gal. 5. 24.

Onsidera, qual'è il contralegno di es-J fere caro a Cristo . Non è l'essere operator di Miracoli, Predicatore, Pro-Considera di più, che non dice : Cum feta, Dottor del Mondo ; ma è l'effere grandemente mortificaro: cola a cui tutti pofigne deverante, perchè non vuole, che tul fono col favor Divino arrivare, purchè ef-te lo immagini luminofo. Devi-però ben fi vogliano. Vedi però quanto la mortifi-

Considera, che questa mortificazione è divorare; manon ha il dilettofo, ch' è lo chiamata Crocifissione: Crucifixerunt, folendere. Il sumo solo, che si alza continuamente da sì gran fuoco, basterà a ge- fare per divozione at suo Cristo, cioè nerare un'eterna notte . Ne questa not per rendersi simile alui sù la Croce . Sete potrà da veruna fiamma venir già mai condo, perchè la mortificazione ha da esdiradata , perchè vi farà Vox Domini in- fere stabile, falda, non incostante , qual' zereidentis flammam ignis. L'ordine espres- è quella di alcuni. Chi è conficto fià imfo del Signore farà, che là giù la fiamma mobile sù la Croce, come Gesù, che non habbia una virtù dimezzata, ch' è di feor ne scele finche non ne su deposto. Terzo, tare, perchè rechi dolore; ma non di perchè la mortificazione deve essere dolosplendere, perchè non rechi diletto. Or rosa, qual appunto su la Crocifissione di penfa dunque, che farà mai stare eterna: Cristo. Chi è constrto in Croce ha molmente abbruciando frà tenebre si prosoni to maggior dolore, che chi v' è sosamente de . Q' se almeno quel sumo mai ti as legato. Miras e la mortificazione tua ti par

Confidera, che non dice Crucifixeruns verà mai di vita : Fumus tormentorum eo- viria , & concupiscentia , ma carnem cum rum ascender in sacula saculorum. Apocal. witis, & concupiscensiis; perchè non è 14. 11. Se il sumo de tormenti sarà per- buon Medico, chi non da alla radice petno, convien, che fieno perpetui i del male. La carne è la radice ditutti i tormenti ancora, che sono il suo nutri- mali, che patisce l'anima, e però se ne vogliamo guarire perfettamente, bisogna Considera, che quanto si è qui tratta domar la carne. Che penitenze corporali

Cattolici ? E forfe che di persone simili a che su cagion della sebbre, senon si toglie queste non se ne danno ? O' quante , o in un la sebbre medesima , impossessata già

in si gran suoco: poteris habitare ? Mira che tu devi abbattere con questa mortifi

1.

H.

III.

eazione interiore : i vizi , e le concu-sti violenta? Perchè come puoitu refiftepilcene: i vizi fono i peccati , le con-l te nel mirare, che un Signore di tanta confletta fon le pationi : perché fe Maclà (opportivanti dipreszi), che ugi tu dat adolfo a i peccati foli ; un non fia ; folo perchétu, verme villátimo, non alle pationi : penche pinna : i pec- egitai à marvigliofa ; a communicati per alle pationi : penche pinna : i pec- egitai à marvigliofa ; a communicati per cati ; purçando l'anima ; pol alle patro . Cuor di fallo è E pur e così : Properra fono quel : per dioni ; ordinando e, Quali fono quel : per diba Dimina ; un migratur suppir. di le pationi ; che in te più regnano ) ; So. 12. Confidera ; quant' ortendo male fia Procura di condorde per potette mori. Confidera ; quant' ortendo male fia no in Croce.

no tu potrai giungere?

17.

1.

### MEDITAZIONE XXI.

Ignorans queniam benignitas Dei ad Panecentiam se adducis? Roman, a 4.

Onfidera quanto perniciofa ignoran za fia questa , non sapere perché Iddio ti tolleri tanto pazientemente nel tuo peccato . Finche ignoras ciò , non ci farà mai fperanza, che ti cmendi . Perchè altra cosa è non corrispondere a un benefizio , altra è non apprezzatlo , altra è non conoscerlo . Chi non corrisponde è nel numero degl' ingrati , chi non le prezza è in quel degl'iniqui : ma chi non lo conosce è in quel degl' incorrigibili.

Considera, che se Dio tollera te in 11. questa forma, non è perche non ti posla precipitare di fubito nell'Inferno , e , perche non vuole , sperando , che tu dice infinita fune. frattanro ti habbia da ravvedere . Chi non vede però come la benignità del Signore , non folamente t'invita alla penitenza, ma quanto spetta ancora a sci t' induce , adducis , o come altri leg-gono , impeliis : ti fpinge , ti flimola ,

piscenze : i vizi sono i poccati , le con- re nel mirare , che un Signore di tanta

HII.

tificare: si che se vivono , almeno vivo- quello, che tu commetti , se per questo medelimo prendi ardire di peccar più li-Confidera, che tuttavia non dice, cum beramente, perchè il Signore si mottra a peccasis, & concupifenciis, ma cum viriis. te si benigno nel tollerarti. Enon è que-Peccasa sono i peccati attuali , viria gli sto, un voler effere avvedutamente cattiabituali . E' difficile con l'efercizio della vo , perche Dio è buono? Se tu vuoi ofmortificazione giungere a fegno , che fendere Dio, perchè ti benefica , dunque non fi commetta verun peccato attuale , bilognera , che ancor tu l'offenda , perquantunque piccolo : ma bensì, che non che ti ha beneficato , perche per te fi è fi ritenga alcun vizio . Però i vizi fon vestito di umana carne , perche ha sparso quei , che singolarmente tu hai da mor-tificare , o sian piccoli , o siano grandi; gue , perchè è arrivato a morire in Croce non contentandoti, che, come le passio- per te. Rimira un poco, che confeguenni, vivano in Croce, ma che vi muo-jano: A quello ancora col favore Divi- le attentamente le ponderi, fon le tue, mentre la bontà del Signore non solo ad panisensiam te nen adducit , mapiù tofto

ad impanicentiam. Confidera, che una tal bontà del Signore in quelto caso nostro è chiamata Benignità, Benignicas Dei; cioè una bontà. la quale è tutta graziofa, tutta gratuita, e però ti può abbandonare , quando a lei piace, e dare in mano alla Divina Giustizia. Come dunque è possibile, che non tremi, a pensar ciò, che sarebbe dite, se ti abbandonaffe? Forfe non ha ella i fuoi limiti , dentro i quali ha da contenerfi à La Potenza Divina è infinita, e con rutto ciò non produce infinite cofe. La Provvidenza Divina è infinita , e contutto ciò non provvede a infinite cofe . Così quantunque la Divina Bontà fia parimente infinita, non per quello fopporta infinite volte . Ha il numero a lei prescritto dalla fiia imperferutabile ordinazione . E chi fa , che questo per te non sia compito ? Altro è la Mifericordia nel fiso attributo, altro è ne'fuoi atti. Queffi pur troppo hanno fire : Mules funt miferationes ejus, cosifi dice r. Paral. 21. 13. ma non così mai fi

ME-

# MEDITAZIONE XXII.

te: que ausem parafti , cujus eruns?

I, perchè voleva tutti voltarli a prò del fuo importa : penfare all'Anima. Corpo, e niente a quello dell' Anima. O'quanti di ricchi fimili fono al Mondo!

non gl'invidiare. Confidera il rimprovero orrendo, che Dio gli fece . Lo chiamò stolto , senire: flotto, perche penfava a ciò, che importava meno, ch' era la vita prefente; e non penfava a ciò, ch. importava più, ch' era la vita futura. importava pui , ch' era la vita intura .

E così già diffe , che in quella notte medefina , nella quale fi prometteva .

Onfidera con quanta ragione dovrecosì gran cole , he mede di no quella pero di finaver fempre in bocca quelle cecità , in quella caligine ) gli Angel pero dei fopra addotte Tu beme figlio it , come efectioni Davin i, Ravano già il lament di Dio , preche ti travegli a vicini a ritorgii dal corpo i anima. Son calchi troppo la meno per quali del corpo di meno per quali del corpo del considera de fuo Giudice.

11.

HI. fu , che la fiia robba farebbe andata a bifogna che tu le creda . Ne le puoi chi meno se lo credeva : Qua autim credere , se non procuri di intendere parafti , cujue erune ? Parea , che gli ha- prima bene , quanto male ti fei porta-

vrebbe dovuto per gran terrore intimar l'Inferno . Ma lo trattò da quello stelto, ch'egli era. Gli mile in confidera-zione quelle cole, che presso lui più valevano ad accorarlo . Perchè i Mondani Stulte, hac notte animam enam reperant à non si affliggono tanto , quando fiscatono dir , che andranno all'Inferno a star Onfidera, chi non havrebbe fommarente invidinto quel famolo rice.
Allor s' alligeno , quando fi fentono
con marente invidinto quel famolo ric.
Allor s' alligeno , quando fi fentono
con marente invidinto quel famolo ric.
Allor s' alligeno , quando fi fentono
con marente invidinto quel famolo ric.
Allor s' alligeno o, quando fi fentono
con control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Allor s' alligeno , quando fi fentono
con la control.

Confidera, fe a pronorrione
control.

Confidera, fe a pr

701

nas pluvimes: haveva qualunque comodità ancora un rimprovero sì obbrobriofo. mai voleffe, di darfi all' ozio, di ban-Penfi tu a quello, che importa? A che chettare, di bere, di feapricciarfi? Chi miran i tuoi fludi? a che tendon i tuoi non havrebbe detto, beato luil che felicitàl che fortuna! E pure per verità in tu ancor per impoverire. Giò che non
quel medefimo tempo era infelicifimo, la faltute dell' anima, non vol
trovandofi già vicino a perdere il tutto: perchè? perchè non riconoscea que' beni posizioni ? A chi toccheran le tue Cada Dio , perche non lo ringraziava, che fe > A chi toccheranno i tuoi Campi ? dì , glie li havefle conceduti , perche non lo cuius eruns ? Forfe a chi fi rida di te , pregava , che glie li confervaffe , perche mentre tu starai bestemmiando la tua folnon pensava a darne la parte a poveri , lia. Dunque una cosa sola è quella , che

# MEDITAZIONE XXIII.

Peccavi , & verè deliqui , & ut eram dienus , non recepi. Job 33. 27.

diffe perme, ma reperme : o per deno linguaggio ! Minalo pure , e di , che tare , che glie l' haveano già dimandata con quelle persecuzioni, che Diotimanaltre volte con vari stimoli , che gli da , con quelle infermità , con quelle havevano dati (ancorchè inutilmente) ignominie, non fa pagarti una piccolif-di apparecchiarfi alla morte, o che glic fina parte di quelle, che tu gli devi : la toglievano per forza , o che glie la Peccavi con le colpe di commissione , & toglicvano con furore, o che glie la ri- verè deliqui con le colpe ancor di om-pigliavano, affine di condurla innanzi al missione, & ue eram dignue, nen re-

cepi . Confidera la qualità del caffigo, che Confidera, che affine di poter dire il Signore gli minacciò dopo morte, e con intimo fentimento queste parole,

to verfo il Signore. Tu alle volte dici del Mondo tutto, farà ita anch' ella in Peresavi : ma lo dici per cetimonia. Per- rovina ; benche tu forfe te la fii fabrica-fixadi ata temedimmo, ch'e coal. Di, swo! ta di migliore marmo, che ono e èquello, délipsi, c'heveramente tu fel flato un'in- dentro cui lafci ripofare le offa di più di grato verfo il Signore, un'infedele, un'i un'Santo. iniquo, e all' ora sì , che aggiugnerai cordialmente, & ne eram dignue non re- ciò , che hò qui detto , contuttociò sepi. Che fono tutte queste avversità, questa tua medessima Casa, la Sepoltuche il Signore ti manda, a paragone di ra, è una Casa impropria. Non è la tua quelle pene , le quali ti fi dovrebbono vera Cafa di Eternità. Perchè la dentro nell' Inferno.

III. Considera , che nell' Inferno medefi-fictionero, ani nè pur quefto vi anmo, ogni Dannos può dir le fielle pa-drà vi iral portaxo. Là doveq ui fi
role con verità , benche non le dica , dica : libi huma in dumma terministat (da.
preche non può la verità trovar luogo). Donque la tua Cafa vera di Ectenità,
deve fignoreggia il futore . Nel reflo è o fatà il Patadifo , o farà il 'Inferno .
cetro , che per quanto Dio tomenta in Mon ver l'è altra. Ma, ò che differento
Dannato, lo tomenta cirva condiguem. Lifiliure Calei Mi faprelli ru dir qual fia
Agginga jenge a quefinore quanto egli pri teccariti i Patacia il Signore , che
vaole , accrefe fiere , sucrete fine i u non . Inbibi molta ragion di risponmoltipichi orrende fittag , tutto è meno defini : Infernaz Danna sea d. ] Doi tra del convenevole . Or' argomenta tu 6'è 13. sitra condignum quel fuoco dipinto , che che ti ha di là risparmiato.

# MEDITAZIONE XXIV.

this home in Momum aternitatis fus. Eccl. 13. 5.

rai , quando nell' univerfal distruzione così, a farne beste , a deriderla , a di-

Confidera, che quantunque sia vero non sarai tu , che vi vadi , sarà il tuo Considera , che nell' Inferno medesi- Cadavero , anzi nè pur questo vi an-

Confidera, che almeno a te stà l' Dio di quà fa provarti , mentre ancora eleggere fin d'adeflo quale a te piace : farebbe citra condignum quel fuoco vero, e però fi dice ibis homo , perchè ciafcun là va , dove yuol andare . Iddio non ti sforza : Ecce de ceram vebis viam vita , & viam mertir . Jer. 21. Sarai però così flolto, che tu vogli più tofto andare all' Inferno, che al Paradifo. Così non fosse. Quanto sai per dan-narti, quanto stenti, quanto sopporti! Basterebbe tal volta a comprarti il Cielo la metà di quelle fatiche , le quali duri a guadagnarti l' Inferno . E non è vero, che molte volte te lo vedi an-Onfidera , che quella Cafa , nella che aperto dinanzi a gli occhi , e tu quale tu abiti di presente , non è per issogar quella rabbia , quell' ambialtrimenti , a dir il vero , la Cafa tua . zione , quell'avarizia , quella libidine , Ella è più tosto un'Ospizio, che ti ri ti vai pazzamente a cacciare tra le sue cetta a tempo, e a rempo anche bre- fauci, come fa appunto la Donnola in ve . Non andrà molto , che I tuoi più bocca al Rospo ? Deus mertem non fecarl faranno i primi a scacciartene tosto en , dice l'alto Scrittore della Sapienfuori, perchè non gli ammorbi col puz- 22 : Impii autem manibus , & verbis ac-20. La Cafa tua qual farà ? La tua Se- corferunt illam , r. 16. Guarda , che fupoltura, che dalle leggi medefime ha ri-portato il titolo di Properna: e però non ti è bastante di aspertaria; la provoportato il titolo di Parpuna: e perònoni il e dutante di appettatia ; la provo-ni da filipiri, sè initiolata anche Ca- [chi . La provochi co fatti , la provoch fa di Eternità : Doman uternitatio . Per [chi con le parole . E rimita come . Di tutta l'Eternità tu non ne ulciria i ri- tragione quando fi provoca uno . fi fa vedete più vertino fi quella Terra, a ri- prima con [e parole , e di poi co' fatvedere paefani , a rivedere parenti , a ti . Ma gli Empi provocando la danna-rivedere alcun più di coloro , fenza cui zione , fanno al contrario : prima con non ri pare di poter vivere . Infino a li fatti , e pol con le parole : manibus , ranto che durera quella Cafa , starai là & verbis , non verbis , & manibus. Petdentro : Sepulchra corum demus illerum in chè prima fanno opere degne di dansternum . Pfal. 48. 12. Allora fol n'usci- nazione , e poi cominciano , per dir.

ш.

forezzarla , nè temono talvolta ancor di capo ai Beati, ma perpetua pace , perperisponderti: se mi dannerò , saccia Dio . tuo riso, perpetus ricreazioni, perpetua fe-Faccia Dio? Se Dio ti danna, non farà sta : Latitia sempiterna super capita corum. fe non quello, che tu vuoi fare : Ibit ho- sì che fi andranno a poco a poco annegan-

IV. Considera, che se tu entri in sì rea Casa

unavolta, non n'esci più: che però si no- trebbe parere, che dopo tanti gran mimina Cafa di Eternità , Demus aternitatis. lioni di fecoli, e milioni, e milioni , do-Ma ti fei tu fillo giammai di propofito a ponderare, ciò che dir voglia un'Ererni- re a tedio. Ma non è vero. Sempre farà tà sì penosa ? Molte sono le vie. Ti propongo questa . Figurati , che avvampandotu nell'Inferno fra tanto fuoco, il Signor chiamiti improvisamente, e ti dica : Orsu, sta purlicto, ch' ioti voglio alla fine cavar di qui. Ma quando farà ò Signo re > Di qui ad un fecolo > E' poco . Di qui a dieci secoli? E' poco. Da qui a venti secoli? E' poco . Da quì a cento secoli? E' poco . Da qui almeno a un milione? E' poco anche questo . Te ne caverò quando fieno grascorfi già tanti secoli, quante surno tutte le goccie d'acqua, che costituiro no il Diluvio universale del Mondo . O' Dio! che parrebbe a te di una nuova tale ? Non ti verrebbe incontinente a languire quell' alto giubbilo, che da prima havevi conceputo? E pur è certo, che questa nuova sarebbe la più beata, che ogni dannato giammai potesse ricevere . Quando faranno trascorsi già tanti secoli, che corrispondano a quelle si innumerabili goccie d'acqua minutamente, non farà trascorso ancor niente . Pafferà tutto quel numero non una volta fola, ma mille, e poi mille, e poi mille, e poi di nuovo inceffantemente altre mille . E pur la cofa è da capo . Terribile Eternità ! Chi può ma, capirla ? E nondimeeno a te non par male di alcun rilievo il metterla arischio? Tu fentiorrore in penfare al fuoco, che pieve fepra di Sodoma. E pur'ell' andò l'Eternita non è attribuita, con le presenti breve mom .nto: Subverfa eft in momente. una pioggia, ma un diluvio di fuoco cosi peggiore ti cada addoffo pertuttii fecoli, fenza che mai ti dilegui, fenza che mai ti distrugga, anzi senza che in tanto tempo già maiti porga un momento breve di pace? E pur è così . Non ci è al fuum. Job 33. 30.

Confidera per contrario questa medesiversa! Quivi non sara guerra, che piova in vuol dirsi con ciò, che tu sei eterno, che Manna dell' Anima .

703

do in un foave naufragio di contentezza, fenza che mai trovino fondo. Sol ti poveffe finalmente la beatitudine stessa venicome nuova. Che però quando S. Gio-vanni la vidde, diffe che quivi i Beati tutti cantabant quaficanticum nouum . Non nuovo , perch' era fempre l' istesso di lode a Dio; ma quali nuovo, perch'era fempre si giocondo, si grato, si dilettevole, come se all'or cominciasse. Da quì argomenta però , che strana beatitudine sarà quella : la quale sempre ti pasce, sempre ti piace, e mai nonti sazia. Una Canzone di tre ore, per bella ch' ella fia , non può più patirfi, un Convitto, che duri nn'intero dì, una Comedia, che duri un intera notte. E pure quella beatitudine è tanto cara , che all'ora più non farebbe beatitudine, quando forgesse sospetto, ch'ella dovesse cessare un momento folo, o pure alterarfi.

Confidera, che sciocchezza è dunque la tua, mentre trattandosi di due case di Eternità si diverse, quali sono il Paradifo , e l' Inferno , non procuri comperarri a qualunque costo quella , ch' è tanto migliore. Tu fai tanto per have-re in Terra una cafa, la qual fia com-moda, ariofa, allegra, di bella vista, benche tu vi habbia da stare come a pigione ; e non vuoi far niente per haverla almeno tale colà , dove dovrai foggiornare per tutti i secoli , Ibit home in domum aternitatis fua . Nota fratanto . che hnalmente ridottoin cenere dentro di un parole, all'abitazione, ma all'abitante: hreve mom nto: Subversa est in momente. che però non dicesi, ibit bomo indomum Thr. 4. 6. Che farà dunque , quando non fuam aternitatis, ma in domum aternitatis fus; perché tu di quà venga a raccoglier totalmente l'immortalità dell'anima umana . Se l Eternita fosse della casa , non fi proverebbe con ciò, che tu fosti eterno; ma l' Eternità è propria tua , arernirasis fua : e così chiaro apparisce, che sei dannato più pace per tutti i secoli: guer-ra, guerra; Ee pluer super illum bellum lo sara la casa dell' Eternita tua, ma farà ancor casa di Eternità tila ; perchè l'una e l' altra forza hanno quelle ma eternità in Paradifo . O' quanto è di- voci : Ibit in domum aternitatis fua: così

la ca-

la cafa è eterna, e che vi havrai da abitare. anche eternamente.

# MEDITAZIONE XXV.

Nefcitis . qued is , qui in fladio currunt, emnes quidem current , fed unus accipis bravium? Sicentrice, ut comprebendasis. 1, Cor. 9.14.

Onfidera, che quella vita è quafi una via, nella quale fi corre al palio, ch'e la gloria del Paradifo, Tutti gli nomini fono ammessi a un tal corso, ma quanti in vece di correre, ftanno fermi! però non dice! l'Appostolo: Hi qui in fladie fant, ma hi qui in fladio funt, currunt. Sono innumerabi-li quei, che n'e meno fi degnano dare un paltrattenimenti, Se dunque di quei medefi-B¢ pitr vanno?

II.

Confidera, chi è questo si fortunato, di cui si dice, che ottiene il pallio. Un so-lo sorse di quanti vigoro imente attendo-chio sorti simo. Potrebbe il Signore venino al bene? nò di certo; perciocche quei, che fi falvano, fono molti. E' il folo per- vivesti spensierato affatto di lui come tan-(everante. Mira però, quanto importi il ti vivono, Ma non lo sa. Vedi, cheti perseverare, e il non essere, come sei sorse manda l'avviso: Ecce venio cirò. Anzi quantu. si incoffante nel ben, che fai , Appe- ti avvifi oltre a questo egli attende a darti! na tu intraprendi una divozione, che te ne Tale hai da credere certamente, che fia attedi . Castivo fegno . Infifti a vincerti quella infermità abituale , alla quale conellatua naturale ilfabilità, perchè è trop po pericolofa. Quetà è tra maggiori indi-zi d'appattenere al numero infelicifimo fonerà per convocarial I ribunal del Side Prefe ti.

111. giunge, fie eurrite, ( cioè fieuti qui aceipis cedute altre molte. Ma chi ne può dubitabravium) ne comprehendarie . Dice eurrite , re? Quando tu fenti dire , che il tale è proe cosi vedi, che nel servizio Divino biso- cipitato giù da una scala, questa è una gna camminar a gran paffi, affaticarfi, affan- Tromba; che il tale è morto di ferro, quenarfi , e non già come alcuni , andare a ffa è una Tromba; che il tale è morto di bell'agio . Dice se, e così vedi che biso- fuoco, questa è una Tromba ; che il tale gna correre ancora col modo debito, e andato la fera a letro fanifilmo, fii forprenon operare a capriccio, ma tener dietro fo da un'impeto dicatarro, che lo se mo-l'orme sicure di quei, che ti hanno prece-rite assogno, questa è una Tromba. Non duno (elicemente, e de Parizarchi, de Pro- si ita quante di queste n hai già senite è Ma feti , de'Martiri , e sopra tutto di Crifto, tunon credi, che fuonino mai per te . E che fu in quello corfo il Gigante: Exultavit così fe il Signore ti giugnerà inaipettato , us cieas ad ourrendam viam. Dice, us com- questa è tua colpa. Egli già ti ha fatte preprebendaris: e così vedi che bifogna anche cedere l'ambasciate: Ecce veniocità. correre a questo fine di havere il palio , el Confidera , che mentre il Signore sta

# MEDITAZIONE XXVI.

Ecce venie eisb, tene qued habes, ut neme Accipiat corenam tuam . Apoc. 3. 11.

£.

Onfidera, che ciò, che disanima molti dal perfeverare nel bene ch' han cominciato, è figurarfi, di havere a vivere ai cora affai hingamente. E però tu ch'hai da fare per rincorarti? Tutto il contrario . Figurarti, che ogni di debba effere per te l'ul: mo di tua vita : Omnem crede diem tibi diluxifie fupremum . E forfe che non può effere ogni di l'ultimo? Senti ciò , che ti fo , perduti dietro l'ozio , le crapole , le dice i Signore: Ecce penie cirò ; non dice commedie, gli amori, ed altri vituperofi seniam eieb , ma venie , perchè egli ftà gia venendo, e ancora a gran paffi, eirò. mi , i quali corrono, un folo arriva, www. O' quanto è facile, che già ti picchi alla accipir bravium ; che farà di coloro, che porta per dirti, andiamo : Propi eff injamair! Matt. 24. 27.

Confidera, che questo avviso medesira ate come un Ladro , lasciando, chetu gnore, la chiamò l'ultima in novillima tuba. Confidera, che perciò l'Appostolo ag- Bisogna dunque, che a lei ne sieno già pre-

conseguentemente non restar mai di corre-re fin a tanto, che non arrivi . mente animarsi a perseverare i Tene quel babes , perchè fi tratta di un punto ,

che importa troppo. Che farebbe fe tu: Non vedi tu come lafeiò andare un Saule. per unamera impazienza di pochi giorni un Salomone, un suo Discepolo stesso de

venissi a perdere quella bella Corona, la più diletti, e seppe in luogo di Giuda tro-quale ti sa apparecchiata, sol che perseve- var Mattia? ri? à che dolore sarebhe il tuo , à che sma- Considera , che quantunque questa Conia, o che struggimento! Tene adunque , rona fia tutt' orasì incerta , è chiamata tua. rene qued baber. Ma ch'è ciò, che ti li or- (ne neme accipias cerenam mam) petche il dina ditenere? Questa Corona medema? Signore l'ha apparecchiata per te. E'vero, nò di certo, perche tu ancora non l'hai . che sù effanon hai fin'ora quel titolo, che Questa solamente ti fi darà dopo il fine del- fi chiama titolo in re, ma v' hai ben quello . la battaglia . Hai da tenere il tuo posto: che si nomina ad rem; mentre tu perseve-Eso firmus in via Demini . Eccli. 3. Hai ri . E cosivedi, che non può questa Co-da ritener sempre vivo quel desiderio, ch' rona esserti mai da vetuno strappata a forhai conceputo di volcr fervir al Signo- za. S'alcun l'havrà , farà perchè glie la re con fedeltà . Hai da ritenere quei di- concedi spoutaneamente: che però nota , voti esercizi, che pruovi a ciò più giovevoli , quell' orazione affidua , quelle Confessioni familiari , quelle Communioni fiequenti, quella lezione di Libri Spirituali , quell' umiltà , quell' ubbidienza, che ad altri moltissimi . Ha preserito, ha quel zelo , quellamansuctudine di spirito, prediletto te, ha data prima a te la comquella mortificazione di fensi, quella prontezza in rigettare dal tuo cuore ogni tentazione ne'luoi principi . In una parola donate là nell'America, a cui non ha fathai da ritenere sortemente quel ben che ta una minima parte di quelle grazie, ch'ha fai, perche fla a te ritenerlo . Se ciònon fatte ate? Se però vedendo ormai la tua fosse inqua mano, non ti si comanderebbe ingratitudine, lascite, e senevada là nel contermini cosi espresse: Tone qued habee . Perche è vero, che ci vuole a questo la varfi chi erediti la Corona a te prima offergrazia del tuo Signore , ma questa grazia ta : tipotraitu per ventura di lui dolere ?

eire, & accipierie. Confidera, quanto importa, che tu ti ajuti a perseverare nel modo pur' ora dettuo , ne neme accipias cerenam tuam . Non credere, che il Signore ciò ti comandi per verun proprio intereffe . Se perde te, gli mancheranno per ventura altri fervi , quant' ei ne virole? Conterer mul-

ti farà data ogni volta, che tu la chiegga, e il chiederla parimente fta fempre a te : Pe-

IV.

che non dice , se nemerapiae , ma bensi , se neme accipiat cerenamenam. Ecco che per tanto il Signore non ha punto mancato dalla fua parte in volerti bene più ancor, modità di guadagnarti una Corona si folendida, fe la vuoi. Quante Anime ha abban-Perù , nel Paraguai , nel Chile , a ritro-

# MEDITAZIONE XXVIII

to : perche ciò folo ti fi ordina per ben Sinoninsimore Domini converiete inflanter , cisò subvertetur Domus tua . Eccl. 27-4-

Onfidera, quanto gran fatica ci vuol ad alzar daterra un'alto Edifizio foisos affai migliori di te , & inuumerabiles di risuale : quanti atti di annegazione vi fi riquei che fono comete, Offarefaciet alice chieggono, quanti diubbidienza, quanti procir. Job 34. 24. Mira cometra' Martiri di umiliazione , quanti di mortificazione di Schafte, per quell'infelice, il quale pre ancora anteriffima . E pure quelto Edi-varico conufcir dall' acque gelate , subito fizio , alzato in lungo corso di anni, con vincetorment an acque gence, more in a prime in a magnetite and a disponer chap's proported trail in fielded into- tasti primenti, e corr camp per chap definiting, che dishibito gettate giù le sue rovinate in un'attimo. Basilione describe describe della contractione della contra gna donque per vivere ogn or tremane. plos laciandos la viea a, non et foccorche tu lempre renga quella perfusióne vir a con abbondanza di grzzia, siche non
vifinan nellamente, che per quanto a te presipiti di peccato i precato, e così alla
paja deflere grande ifirmento della glo- fin tu perifica. O'che gran fabbriche più ria di Dio, Iddio non ha bifogno alcuno di belle affai delle tue rovinarono in questa te, ma bensitu hai bilogno estremo di lui . forma! Balta pensare alle cadute di un Di-

dimo,

queftifecero, non puoi temer giuftamente que perieris Patrem in nomine mes , bec fa-

11.

ancora di te? Considera in che sia fondato questo pe- ne mee, dabie vebis. ricolo così grande. E'fondato inciò, che zu per quanto habbi mai fatto di bene, falmeggiando, digunando, disciplinandoti , gnore ha promello di esaudirti, ma non di predicando, non hai potuto obbligarti Dio | efaudirti denero a un tal termine, che almedi maniera , ch'egli non ti possa negar quel- no a te sia palese. Da chi vuol effere pregala nuova grazia, che di mano in mano ci vitole a perfeverare, diffinta dalla paffata. Placito. E così per quanto habbi tu prega-Merce , ch'ogni tuo merito è dono fuo: Dens ift, qui dat velle . Iddio è flato quello, che ti ha dato, non folamente l'abilità naturale, ma quella buona volontà, che ti ha moffo a falmeggiare, a diginnare, a disciplinarti, ed a fare altre cose tali, le quali sono chiamate di suo servizio, ma più per verita fon di tuo: Quid predeft Des , fi ju-flus fueris ? Job 22. 3. E cosi fenza fatti un minimo torto, Iddio può levare ogni momento da te la fina fanta mano, cioè privarti di quella nuova grazia speciale , della stuture, perche l'orazione continua e una quale ad ogni momento fei bifognofo per non cadere. Perchè la perseveranza è dono gratuito , non folo in ordine al fin orare, & numquam deficere . Se tu relli di didella nostra vita, ma ad ogni minima particella di effa; e Iddio la può negare a chi- gno: è segno, che non hai da salvarti. unque fi fia, fenaa effere mai però, nè ingrato, ne ingiusto. Non ingiusto, perchè tutti fiamo effenzialmente a lui fervi ; non ingrato, perchè egli non hamai da noi si-cevuto alcun benefiaio, ma cene haben facei infiniti.

JII. Considera , che sia ciò che possa mai darti in si gran pericolo qualche moral fieurezza : farà un perpetuo timore . Nel rimanente : Si nen in timore Domini tenueric te inflancer, cità subvertetur Domus tua. Ti hai da tener sempre forte al timor Divino, come fa chi ditesta debole ha dapafeni rifuoni un torrente precipitofo . O'

dimo, di un'Origene, di un'Osso, di un anche chiederlo: sempre, perche quan-Tertulliano, edi altri a lor somiglianti : tunque la perseveranza sia dono al tutto Pracipitavit Deminus , nes pepercie, emnia gratuito, con tutto ciò, chi la dimanda , speciesa laceb. Thr. z. z. Etu, che non hai come si conviene, la ottiene infallibilmenfatta una piccola parte di quel bene , che | te , mercè la Divina promeffa: Quedcumciam . Quedcumque perieritis Patrem in nemi-

Considera, che il saper ciò non ha punto da renderti men tremante. Perchè il Sito più, da chi meno, fecondo il fuo beneto fin'ora, non fei ficuro : perche quantunque possa per le tue preghiere il Signore haver decretato darti da qui innanzi un' ajuto così amorevole , che ti prefervi da qualunque colpa mortale, e così ti possa anche haver confermate in grazia: con tutto ciò non puoi efferne punto certo, fenza espressa rivelazione . Anzi s' egli havesse mai fatto un decreto tale , quefto medefimo presupportebbe le tue preghiere, non folamente pallate, ma ancor condizione da lui richiefta a concederti la falute , conforme a quello : Operter femper mandare con grand ardore , è cattivo fe-

# MEDITAZIONE XXVIIL

Effete parati, quia qua bera non putatit, Fr lius hominis venies . Luc. 12. 40.

Onfidera, che Cristo Nostro Signore gual volta usò di favellare del Giudizio si univerfale, come particolare, s' intitolò quafi fempre Figliuol dell' nomo . Mirrer flius bominis Angelor (nos . Matth. 13.38. Videbunt flium bominis venienrem in nube . Luc. 11, 17, Videbiris filium hominis fare un'alto ponticello ftrettiffino , fotto venientem in nubibus . Matth. 26. 65, les erit advensus filis beminis . Matth. 24, 27, No come allora stringe force la mano a chi ciò dee dar maraviglia . Egli era umilissifa la scorta ! Così ti hai da attenere tu mo , e però quando doveva dir di cose ancora al timor Divino ; anzi tanto più dimoltagloria, le temperava col modo, fortemente, quanto è maggior il rischio non solo favellando in terza persona, ma dicui fi tratta . Ti hai da attenere, come adoperando parimente quei termini più qui diech : Inftanter . Inftanter , in quanto modefti , e più moderati : di cui valerfa al tempo; infanter, in quanto al modo Hai potelle con verità. Ecco però per qual fempre da tenere vivisima innanzi agli oc- ragione il Signore in questo luogo si nochi questa necessità, che tu hai del Divi mina specialmente Figliuol dell' nomo : Ro ajuto, e così sempse ardentemente Boseparati, quio qua bora non puratis, Filius

atized by Goode

bominis sonier. Parla egli qui del Giudirio Vergini dianzi dette; non è apparecchio si univerfile, come particolare, che a lui proporzionno ad un opera di rilievo si figera; effendo egli eguilamente fisto co-figera de l'endo egli eguilamente fisto co-ficiale de vivi, e delmorti: Ambi opera di cui fi rratta è maggiore, canto vivorum, memeramm. AC. 10.43. devi-convinee, che finanziagno l'apparecchio: vi col Giudizio particolare , quando morpecialmente Figliuol dell' uomo, a confupromilgano qualch'editto di podestà, vanno più che in altra occorrenza, o mendicando, o moltiplicando i lor titoli più faflof . Tu a questo titolo di Figliuolo dell' uomo, forse potrai concepire in te meno di terrore, quafi che nel Giudizio tu habbia a far con un' uomo fimile a te, e che però come tali posti , o ingannarlo , o sfuggirlo , o fedurio , ofe non altro , placarlo aff ai facilmente . Ma b quanto , s' è così , ru discorri lontano dal vero ! Se qual' or Crifto tratta di giudicare, fi chiama all' or , più che in altro , Figliuol dell'uomo ; fegno è , che allor più , che in altro ,

più che uomo. Confidera, che se per ordinazione di Cristo tu hai da stare apparecchiato al Giu-dizio anche universale, che moralmente, rispetto a te , potrà effere ancor lontano; molto più dunque hai da fiare apparecchia- altro afpetta, che vento. Se ancor la mi-to al particolare, che non potrà, fe non fera ha da rifarcire le farte, ha da rattopeffere vicinifimo . Però figurati di udire in effere vicinissimo. Però figurati di udire in par le schiavine, ha da cominciare a fornie ordine ad esso queste parole: Esserparari, le casse da viveri, qual dubbio ch' è, ch' elquis qua bera nen putaris, Filius hominis vo nier . Hai to notata la forma di un tal parlare ? non dice , che ti apparecchi, dice che flii apparecchiato ? non dice paramini , dice eftere parari , perchè la fomma pazzia , che tu polla commettere, e qui fta : perdere punto di quel tempo preziofo, che Dio ti da per apparecchiarti alla morre . Tal: appunto, e non altra fu la pazza delle cinque Vergini flolte . Pare a te per tanto di vivere apparecchiato, o pur di havere bifogno di apparecchiarti ? Penfavi un poco conserierà, perch'è punto, che importa groppo. Chi non vive apparecchiato al morire, può effere ficuriffimo di havere anbuona : Ante judicium para juftiriam tibi .

tuario, qual fu già quello delle medefime egli parla, mentre egli dice, che verrà
Manna dell'Anima.

Y y 3 a tro-

196 40

ciò non ha dubbio; ond' è , che a quelle ranno; de morti col Giudizio universale, Fanciulle, che doveano comparire innanzi quando riforgeranno: e però qui s' imitola al Re Affuero, fi dava un' anno di tempo ad ungerfi, ad abbellirfi, ad accomodarfi . fione de gli nomini , i quali all'ora , che Ma qual' altra opera tu puoi fat maggiore in tutta la vita tua, di quell'ultimo atto, fe lo fai bene? e tu devi ancor cominciare ad apparecchiarti? anzi a quest' ora già dovevi effere apparecchiato: Effere parari. Due però fono gli apparecchi, che devi fare, fe non gli hai fatti : uno rimoto . l'altro proffimo : Paraium cor meum Deus , paraium cer meum. Pf. 16.8. Il rimoto è non far mai opera intorno alla quale tu habbia d'haver' a male, che ti truovi occupato il Figlinolo dell'uomo, quando egli giunga. Il proffimo è aggiustar le partite della coscienza con intera foddisfazione, dilegnare ceni difficoltà, deporte ogni dubbio, adempir tutti dovrà far'opere, che lo faccian conoscere i debiti, che ti ftringono, fiano di giuftizia, fiano di grarirudine, fiano di fedeltà e In una parola : fai che vuol dire lo flare apparecchiato alla morte ? Effete parati : vuol dire appunto fl.re come nna Nave carica in Porto, la quale a sciogliere non la non è apparecchiata, ha da apparec-

chiarfi ? Confidera d' onde avviene , che tu non taccia verun di cuesti apparecchi sì n ceffari . Perchè ti prometti tempo . non credi da vero a Critto , il qual ti fa intendere , che verra , quando m:no tu te lo immagini . E pur odi com'egli parla: Effore parati , quia qua bora non putatis , Filius bominis venies : non dice qua die, ma qua bera, perchè non folonon fei ficuro d'un giorno, ma ne pur ficuro d un ora: Nesciris diem, neque horam . Matth. 25. 18. Conviene adunque, che non lufinghi te stesso con perfuaderti , che il Signore teco procedecora a morire fenza apparecchio ; mercè rà diverfamente da ciò , che minaccia a che l'apparecchio vero alla morte è la vita tutti . Anzi hai da credere, che ate egli intende di parlar più che ad altri ; effendo Eccli. 18. 19. Quell'apparecchio, che fi ciò tutto il mal di quella sentenza, la quafa fu l'estrenio , non è apparecchio , è le ormediti, ch'ogn' uno l'ode tutto di consussone, è imbarazzo, è imbroglio è dall'Altare, e nessuno la reputa detta a se. garbuglio, e però è un apparecchio tumul. A te dunque sigurati, che singolarmente

atrovarti in que li'ora, che meno penfi, toto adunque, che non ha voglia di coglier-cioc, che verra improvifo, che verra inafetti all'improvifo? Se all'improvifo ti cocioc, che vitraimprovito, che verra inal- it all'improvito? Se all'improvito ci co-pettato, che verra con una chiamara gile, lacolpate tua, memtre un no prezia quil è quella, che appellată fibitatea: ¡ Tavvilo, Però ch'hai da fare è valeria d'un Exce evani fare he . Apoc. 16-11. Tutta-ta avvilo con famusa follociadine: Ac di ad apparecchiarti, perché fecti, che alla tuta morte dovrà precorere almeno E a cò hoffinon efercicio i giovera più, la malattia: E però a procedere favis- cheviverzin modo, come ce oggi di fol-mente, perliadiri, che morta i girina di [e l'almano, chevivia: Conflictari, come

32.22, questa sollecitudine dianzi detta, quanto ora, che per se sarà l'ultima della vita, il Signore più chiaramente ti avvifa , che pregalo , che ti affifta , pregalo , che ti verrà egli a chiamarti in persona propia: ajuti, pregalo, che sidegni di tenerti di-Qua bera non puratis, Filius bominis venier, felo tra le fue braccia infino a tanto . che non dice mirret, dice venier, E come dun- ancor ti farà Avvocato . Se farai così . que puoi, s'è così, differire ad apparec-chiarti? Quando il Giudice ti manda cita- corfo ancota breve di sempo quello eferzioni, timanda famigli, ti mandi fanti, cizio, ti comportà, si compungerà, zi timanda altri melli, puoi in qualche moi de gombrerà della mense quie pensieri wani, a do apparecchiare in quel breve tempo di che di prefente ti opprimono, petchè fei mezzo le risposte da dargli , ancorche uso a prometterti vita lunga. E sopra tut-difficili . Ma quando ti viene in casa a to tisara vivere apparecchiato al morire. coglierti di perfona improvifamente , in- E così il uto Giudice potra ben wenire in afpettatamente , tu fei finito . Or cosi quell'ora , in cui non te Ipenfi : Que heapplinto ti avvila , che farà Crifto: Que re nen puras ; ma mon potrà venire in hora non putatis, Filius hominis venier . Po- quell' ora , in cui non l'afpettl, e confetrai tu forfe, qual'or verrà , dirgli ardi-to, che vada , eche poi ritorni ? Sei ben' qui expostant sum . otaufato di dirgliclo mille volte : mentre venendo egli a te con le fue amorevoli ifoirazioni, con le fue vocazioni, con le fue vifite, tu per ordinario lo rigetti da te, Sagirea ena infine fune mili , & confirmafti quafi affacendato, con dirgli: Vade, 6reveriere. Ma alla morte non potra gia riufeirti di far così, perciocchè Crillo alla morte non vertà qual'amico, verrà qual

Jacob 5. 9. Confidera, che mentre il Signore ti da

ammalarti; com'è de' fiori, che tutto di le quella Confessione fosse l'ultima, Cofi recidono, prima che lor fopraggiunga municati, come se quella Comunione foflanguor veruno : Nescio quamdin subsistam, se l'ultima. Fa orazione, come se quella E spost medicum sollas me sattor mens. Job sosse appunto l'ultima volta, in cui tu poffa ricorrere al suo Signore . Coltuma Considera, che tanto più devi usare di raccomandargli perpetuamente quell'

# MEDITAZIONE XXIX.

fuper me manum ruam, Pf.33.5.

Onfidera, che quando un Cacciatote defidera di raggingnere qualche fie-Giudice : Ecce Index anse januam affitis, ra fuggialca , come una Cerya , o una Cavria, le scocca varie saetre, delle quali alcune finalmente ficcatefi a lei ne' fianquesto avviso di voler venire a trovarti chi , o la fanno correrpiù lenta , o la fan improvisamente, ti mostra il desiderio, restare, e così allora il Cacciatore l'e adch' egli ha di non arrivarti improvifo , dollo , e vi pon fopta le fue mani, ela Quel Giudice , il quale ha voglia di co- ferma . Or di questa similitudine pare , gliere in fallo i Rei, non fa loro noto, che che appunto Davide fi prevalga in que vetrà a trovarli quantunque improvifa fto fuo verfetto penitenziale. Perciocchè verra a reversi quantuque improvia-, no mo servero secuenzario retrucciae mene: alfinius la ortealmente faita vec. effende e geli andato da 100 inguisto; unuta, gli afficura, gli lindia, perché fapa- Iddie con le faetre di varie trioloxio-dat quefa non gli farebbe poblibie più ni, indimangali prima, e dipoi focazioni di fire ciò , cò "egli la detto: fempear gli , lo fermaner dalla fuga, finche gli fui riverebbe alpeatro. Cillo ti difice e, che fopar cone fine familiam mani, registrato. verrà, quando meno tulo pensi: Quabora vir super eum manum suam, e se si gna-non purasio, Filins hominis venies. Qual dub- dagnò interamente. Ciò, che Iddio se dolo a crude gotte: e così al fine egli ottiene, che ciascuno di questi si dia per vinto. Se ponderi attentamente, vedrai, che sono innumerabili quelli, che il Signore guadagna con questa forte di carcia faettatrice: Sagirra rus neuex, populi fub te cadenr. Pf. 44. 4. Ma ti vaglia folo per tutti quel misero Figliuolo Prodigo, che si fcorretto era voluto fuggire lontan dal Padre, abiit in Regionem longinguam. Scoccò contro di questo il Signore quelle faette, che haveva per Ezecchiello chiamare saette pessime , cioè saette di same : Quando mifero fagittas famis pessimas in eos, que erune morrifera, Ezech. 5. 16. e coneffe lo rende suo. Benche queste faette, che fono le pessime , la povertà , l' ab-biezione , l' abbandonamento , la pubtu adeffo a tuo prò ciò che qui si è detto, e mira, se il Signore hà avventato contro di te vernna di queste per conquistarti . Se l'hà avventata, ringrazialo, l'hà avventata, pregalo ad avventarla, per-& confirmafti fuper me manum tuam .

son serite, e però non è tanto facile, che certi spiriti, o di vivezza eccessiva,

con Davide, sa del continuto con più d' che gli scappino. Quindi è, che le tri-uno degli uomini, a cui vuol bene. Ved bolazioni sono i putate si certi segni di egli, che indarno tenta per vie piacevoli di rendergli a se soggetti, si come quelli ch'hanno uno spirito colmo di tantabaldan hanno uno spirito colmo di tantabaldan za, che samquam pullos Onagri se liberos na fu l'anime manum suam . E questa spesso ros putane. Job 11/12! Però, che fa? met- fi è la confermazione in grazia, che fente mano a saette acerbe, a saette acure, e ti dire haver Dio satta di molti, come quando quegli scorrono appunto più li- sa di ciascuno de Santi Appostoli ; l' haberi, gli ferifce. E dove gli ferifce? do- ver ad essi dato assai da patire. Che peve giudica più opportuno . Perch'egli è ro scriffe San Paolo : Libenter igitur glo-Cacciatore sì valoroso, che sa colpir riabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in dove vuole: Sagitta eins , quasi viri fortis me virtus Christi : non ne sie in qualuninterfelleris, non revercetur vacua . Jer. 50; que modo, che ciò per lui faria ftato leg-9. Chiva a ferir nelle reni, con fuscitar- ger conforto; ma ne inhabitet, ch' era il gli dolori atroci di calcoli; chi ne gli occi conforto supremo, z. Cor. 1x. 9. Aggiunchi, con acceccarlo; chi ne gli orecchi; gi, che quando il Signore si è guadagnaton assorbito, chi nelle mani, dannani ta qualche anima per tal via, è segno che le vuol bene più che ordinario, perchè n'è andato alla caccia, come fe appunto col medefimo Paolo. E se però ha satto tanto per guadagnarla, chi crederà facilmente, che voglia perderla dapoi, che l' ha guadagnara, e guadagnata a forza ancor di factte ? Le factte non fi ufano, fe non che contro di quelle fiere, che vanno dal Cacciatore lontane affai: le meno fuggitive fi prendono ancor co i lacci. Se però il Signore ficuro di quell' anima, ancor quand' ella fuggiva in sì brutta forma, che vi volevano le factte a restarla; ben si può sperare di certo, che quando l'habbia in sua mano già prigioniera, non folo firmet, ma ancor confirmer fopra di lei manum fuam .. sì ch' ella più non fi perda.

Considera, che affinche legua tutto ciò, blica confusione, in mano del Signore e necessario, che le saette non giungano ricícono d'ordinario le più falubri, per-leggiermente a ferir chi fugge, ma lo tra-chè fon le più vigorose a domare il fa-passino; altrimente chi fugge, le scuote susto di chi siede in alta fortuna . Applica bito, e proseguisce la suga. Così pur'avviene nelle avversità, che Dio manda. Se fono leggiere, sì che non passino, come fuol dirfi, la pelle, non fortiscono il loro effetto. Allora il sortiscono, quando sono perch'è segno di sommo amore. Se non penose, anzi permanenti, si che non vi sia più speranza di liberarsene : perchè allor chè da ciò può dipendere facilmente la fuccede, che l'animafinalmente si renda a tua falute : sagites eus infixe sunt mihi , Dio . Ed ecco la ragione, onde disse Davi-I de : Sagiera eus infixa funt mihi , & com-Considera, che per questo appunto si sirmasti super me manum tuam ; perciocenè dice : Confirmafti super me manum euam . | allora il Cacciatore è ficuro di haver la fie-Non solamente firmafti, ma confirmafti, per- ra, quando le faette sono in lei bene addenchè quando il Signore per quella via fi tro, infixa funt, quando non fon bene adguadagna l'anime, se le suose ancor gua- dentro, non è sicuro; e perchè; allora quedagnare più faldamente, più stabilmente, ste non domano. A voler che domino, consì che non le perde più, come quelle che vien che bevano almeno ranto di fangue

YY 4

mini in me fune , quarum indignarie ebibir spirirum meum . Job 6. 4. E qual' è questo fpirito, ch' effe bevono, fe non quello, di fpirito di vanità, lo fpirito d' arroganza: fpirito baldanzofo ! E così l'uomo diveputo più umile, più facilmente foggettafi al fuo Signore, e divien Beato: Beati panperes fpirien. Se però tu defideti di arrivate ad una Beatitudine tanto eccelfa, che fu collocata da Cristo nel primo luego, pregalo pure, che fi degni ufare anche teco le fue factre, anzi conficearle, finche da vero ni umili; perche fono, è vero, factte d' indegnazione, ma amorofa. Ha per ventura bifogno alcuno il Signore de fatti tuoi? Se viene a cace, a di re , lo fa per tuo bene , non to fa per fuo emolumento.

# MEDITAZIONE XXX.

Buiftime, qued non fune condigna paffiones buius cemperis ad fusuram eleriam. que revelabisur in nobio. Rom. s. 18.

Onfidera, quanto modestamente parle l'Appostole, quando egli disse Exifime, di una cofa di cui potea tanto giufiamente dire Soie. E non era egli ftato fu 'l terzo Ciclo a vagheggiar quella gloria di cui trattava? Con tutto ciò diffe Exiftimo, a dinocarti, che quando ancora son foffe più, ch' una opinione probabile, che quel-la gloria fiz sì escelfa, sì esimia, qual si la fcorfe , dovrefti fare il possibile a guadagnartela. Non vedicio, che fanno coloro i quali fi fono dati a cercar tefori? Può elfere bene spello, che in vece d'oro non truovino se non zolle di creta gialla. E puse ftentano, fudano, e ficondannano a viverenelle grotte, e ancora a morisvi, folo perchè han per probabile trevar oro . Benche , non aredere , che mentre qui PAppostolo-dice Existimo, egli dubiti punso di ciò che dice . Dice più tofto Existime, per farfi beffe di te, che mostri ancora di dubitar d'una cofa, che tanto è cerra. Dice meno, ma più fignifica, che fe diceffe arriviamo ancora a morire per tanto acanche Seie .

o di vanità csorbitante, s'illanguidiscano: Paradiso: non altro, che i patimenti di al che pare, che appunto volesse alludere questa vita, passense seine remperir. La poil Santo Giob, quando disse: sagira De- yertà, le ignominie, le infermità, le perfecuzioni, gli stenti, i sidori, le varie tribo-lazioni, chelleddie ti manda. Si che qual' oratu idegni queste tribolazioni , idegni cui parliamo ? Lo spirito di vivezza, lo quella moneta, che Dio, come a poverello, tidà per sì grande acquisto. E dove ò come a maraviglia fi succhiano questo hai tu mai veduto, che si lasciasse di correre anfiolamente, di contrastare, di combattere, di lottare, là dove un Principe in occasione di qualche eelebre festa, gitto moneta trà la fua povera gente ? E pure tu non daresti nè pure un passo a raccogliere quella tribulazione, che Dio ti da folamente per farti riceo : Rennerum accinere disciplinam . Jer.s.3.

Confidera, che quei patimenti, che tu fopporti per Dio, fono, è vero, tante monete, con cui ti comperi quell'alta gloria celefte: ma non fono però monete condegne : Non funt condigna paffones huivo temporis ad fusuram gloriam , qua revelabisur in mabis ; perché quantunque fiene monete condegne per lo valore, non fono però condegne per la materia . E fe pur fono condegne per lo valore, quelto medefimo fi deve attribuire alla grazia, che le fa tali : nel resto se si riguardino pes se stelle, che valor hanno? neffun affatto . Pare a te dunque , che tutti i patimenti poffano havere una minima proporzione col Paradifo? Se non altro i tuoi patimenti fono sutti legati al tempo , paffiones bujus comporis . E quella gloria farà futura, ad futuram gloream, cioè farà dopo il sempo. Ma chi non sà: che non altre dopo il tempo rimane , che l'eternità ? Or mira un poco , qual properaione mai possano havere insieme il temporale, el'eterno! Quella, ch'etrà il punto, e la circonferenza, cioè nessuna: In momente indignationis absociati faciono meam parumper à to: & in misericordia sompicerna mifentus fum tui . If.5 4.8.

Confidera, che fe pure ti feguiti a parer duro di patire per tanta gloria, è perchè ellati stà nascosta. Ma non temere: quanto prima ell' apparirà , Revelabiene . O' se il Signore alzasse un poco quel velo, she la rieuopre, e deffe a contemplarte-ne almeno un faggio : beato se ! Non potrefti già contenerri di non gridare : patiamo pure, affatichiamo, affanniamoci, quisto : Vidimus serram valde epulencam , Confidera, quale fiz finalmente quella & uberem : nelire nogligere : nolire coffemoneta, con sui ficompera la gioria del ". Judic- 18. Ma finalmente quelta glo-

velatainte, è necessario aspettar, che passi, ca 3 1bune bi in supplicium asermum . il prefente , perche è futura . Benche fai Matth. 15.

# MEDITAZIONE XXXI.

Sieus oves in Inferno positi funs: Mors depafces eos . Pf. 48. 15.

Onfidera, quanto fia grande la molti- lum. Exod.27.2. s tudine de'Dannari : Sieus Oves in Inferno pofiti funt . Vanno gir, come peco-

siam. 161.9.7-

Confidera, che quei Peccatori medefi mi, i quali ora tanto arditamente la pigliano contra Dio, che sembrano di volere, abbatturi , che alla fentenza della loro menti più intollerabili: Peffer tanti, dannazione non potran fare una minima nesistenna, benche volessero. E ciò vuot pur ora detta dovrebbe di ragione esser esprimere parimente il Salmista . mentre sufficiente a cagionare ne dannan la mocegli dice di loro ; Sieur Oves in Inferno re, fe fuffero in ittato più di riceverla . Possi sune. Vedi con quanta facilità un Ma non potendo i misen morir più, pro-Pastorello guida al macello una gran man veransolociò che sa morte ha di pena, dra di pecore? Così all' Inferno la divi- non proveranno ciò ch'ell'ha di profit-

gloria al presente può essere rivelata a te, Reprobi tanto immensa. Farà, che da tel concedo, manon inte. Perchè sia ri- sè vì vada tutta la misera senza repli-

gu, per qual cagione singolarmente l'Appo- Considera, effertanta la sciocchezza de' lo dica di questa gloria, che revelabiene Peccatori, che i più di loro si dannano . in mbis: Per dimoftrare la differenza, ch' per non fi dipartire dació, che fiula. Queètrà la gloria terrena, di cui tu fei tanto va-fa è la feula comune: si /a così. Di tal go, e la cefeliale. La terrena è entra favoi maiera, che per non faper vincere un vidite. Le dignità, le approvazioni, gli ap- le rispetto umano, sono innumerabili quei, plaufi ti fanno, è vero, gloriofo: ma non che da compagni fi lasciano giornalmente vedi , che gloria al fine fra questa ? E' glo- velue irrationabilia pecora. 2. Petr. 2. tiraria, chetutta stà intorno a te solamente, re a giuochi, tirare a bagordi, tirare a' manon in te: e però quando muori, bi- balli, tirar tal' ora a' postriboli ancor più fognache tu la lasci : Non descendes cum es infami ? Ad simulaera muea , prout ducungloria ems . Pf. 5. 48. 18. Ma quella gloria eur , eunees. 1. Cor. 3. 2. E ciò pur vuole celefte farà eutra nell'intimo di te stesso, qui dinotare il Salmitta dicendo di tutti Regnum Dei inera vos eft. Luc. 17. E però loro : Sicue Oves in Inferno positi fune . durera quanto duri tu: ch'è quanto dire , Hai tu veduto un Pastore , quando egli ti durera eternamente. I scorge la sua greggia ritrosa a passare un foffo > Ne piglia una : la fa faltar di là quafa a forza: e all'ora tuttel' altre le corrono tosto dietro. Così fa il Demonio. Stimola taluno a introdur quella mala ufanza. Ed eccoche ciakun già la immita, come farebbon le pecore, ad occhi chiufi. Tu. fe non vnoi perire co' molti, non gli feguire : Non fequeris surbam ad faciendum ma-

Considera, come essendo si grande la IV. mokitudine di coloto, che tutto di periscore, attume atturme : Congrego quali gregem no, perchè vogliono, l'Inferno a gran faad villimam. Jer. 13, 3. Ne e maraviglia, tica potrà capirli nel suo gran seno, quando Mentre i più degli umini vivon male, vi liavranno a stare, non solamente con l' ogni ragion vuole, che male ancora essi anime, maco corpi. Però il Salmista, che muojano. E tu in tal moltitudine che di- previde in ifoirito quella forma, la qual terrai: se mai, che a Dio non piaccia, ut an- ranno in istarvi, dice che vistaranco ne pecor ti danni? Forfe che l'haver tanti com- core fitte infieme : Sieur Oves in Inferno popagni a dannarfi, fia di conforto? Ma ad fii fins. Nonfai come queste fiammassano una pecora di qual conforto mai su, non età loro, l'una sopra l'altra, quando l'oviandar fola al macello, l'andar con molte ? le o incapace ? Così forza è, che de' Repro-Multiplicali gencem , non magnificalis lati- bi ancor accada. E però da questo argomenta, quale faràtra lor l'oppressione, lo stento, la finania, il contorcimento, non potendo altri reggere a tanto pefo, che gli conquide altri atanta angustia. El eccoti, quali Rinoceroti superbi , segnare il gio come in vano la moltitudine de' compagni go d'ogni fuo giufto precetto, nel giorno in patire può dar cagione ivi a' miferi di estremo fi proveran tanto abbietti, ranto conforto. Anzi questo farà loso un de'tor-

Confidera , come la fola oppreffione ma Giultizia sospignerà una marmaglia di to. È però conchiude finalmente il Sal-

712 Meditazioni per titti giorni di tri precio milla, che la morte andrà confumandoli diqui ogni genere di fupplizio, atto per a poco a poco, si che gli strugga si be- altro ad apportare la morte: se pur non ne, ma nongli uccida. È ciò vuol dire: vuoi intendere e come fanno molti, il Mora dappicare e propiamen di ciò che sa gli animali, quando vanno in un prato, mordendo l'erbe, e strap pandole, e se strappazzandole per ciòrni; jra della vita: E ecce, quaux pallidue, masì, che intere vilascino le radici. Così si farà la Morte, non altrimenti, che ciò inferenze segnetarua cum. Appoc. 6, 8, se clla havesse finalmente trovato il simo da qualunque, sia, questa Morte; non è caro pascolo ne' dannati. Mora dappicar si si coco campanne, esc. Gli consumerà. ma nonmai si, che che più tosso le vadano tanti diero. eer. Gli consumerà, ma non mai sì, che che più tosto le vadano tanti dietro finifca di confumarli. Per Morte poi inten infernus fequebatus eum

and the second



# ESPOSIZIONE DEL

# MISERERE

DATO

A confiderar con accuratezza a qualunque Anima Pia

D A

# PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di GIESU',

. Con l'aggionta

# DELLA PRATICA

Per star' interiormente raccolto con Dio, per le azioni si particolari, si generali, che accadono alla giornata.

# SHOIR ROTES

# BEGERN.

13 8 G

A confiderer cou eccinatus in a quitant is the

# PAOLO SEGMENI

Dalla Congressionali Omorga
 Osa sensa

ACTION ADMIN

e di la completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de la c

# VERSETTO

Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Pfalm. co.



I.

anche mifero fi conofca . Ma come ciò ? è male, non può negarfi, come è la pena, Non è questi quel Davide, Re sì ampio ? anzi è maggiore anche di essa ; ma è mal Non può negarfi . Ma che prò s'egli è voluto, e però acconcio a sinorzare la com-Peccatore? Questo folo è bastante a far passione co'modisuoi temerari, non a dete-l'uomo misero. Anzi questo solo è quel , starla; massimamente quando è male volu-I dono mitero. Anti quetto toto e que a l'artis manufamente quanco e mise voluche lo fat del proposito primo presentante del conservation per inconfileche lo fat del proposito presentante del proposito del pr

bee fune . Falso, falso . Beato chi ha Dio nel cuore ! Bearns Populus , enjus Deminus Deus eins . Vero è , che come quella Beatitudine

Elaian.

(tutta poffa nell'interiore ) è nota pochiffimo a chi qual Bruto fi lascia gnidar da I fensi ; così pochissimo è nota parimente quella miferia, che le si oppone. Ma chi la intende, ò come al primo raggio di detta luce, egli grida a Dio, che lo cavi da tanto male , giacche Dio folo è quegli che può cavarnelo! Le altre miferie fi possono sollevare ancora dagli uomini in varie guife . Da i Ricchi la Povertà : da i Mediei le Infermità; da i Maestri le Idiotaggini . Nel peccato non altro refta, che fare ricorfo a Dio : Ego fum , ego fum ipfe, qui delee iniquitates tuas propter me . Che però, fe in peccato tu vivi ancora , di tofto a Dio , come ad unico tuo rifugio : Miferere mei Dens fecundum marnam mifericerdiam tuam perchè fe non è egli, il qual fi muova a foccorrerti, fei fpedito.

Confidera, come in due guife può rignardarfi la Mifericordia divina : in sè , e ne fuoi effetti. In se fempre ella e grande adun modo, perchè è infinita, come inipsius , sie & misericordia illius cum ipse Domine, sed in miserazionibus suis multis .
ccl x 23- est. Negli effetti v'è la piccola., e v'è la l'Tale è l'unica via di raccomandats, che

grande. La piccola (così detra, non affo- forfe forfe rimane oggi per te, più che per futamente, main paragone) è quando Dio verun'altro.

Onfidera, che la mifericordia ci compatifica in quei mali, che fon di pe-ai miferi fi concede. Però na, e ce ne folleva. La grande e quando chi qui, non folamente ad- egli arriva a comparirci anche in quelli, dimanda mifericordia, ma che fon di colpa. E chi non fa, che la coll'addimanda anche grande, pa di sua natura provoca a sdegno, non pro-conviene, che grandemente | voca a compassione; Mercè che la colpa glie di Rabba. O' che m:fericordia dunque ci vuole a compatire un male ancor qual'è questo di malizia si fina, ed a perdonarlo! E però tanto giustamente qui Davide grida a Dio: Miferere mei Deus fecundum magnam mifericordiam tuam . B:fogna quì che Dio, per dir così, vefta viscere di pietà più che confueta: e giunga a gli eccessi propi di una bontà, qual'è la bontà di lui, tanto interminabile.

Quindi è, che Davide non allega merito alcuno dal canto fuo, nell' addimandare una tale mifericordia , benchè molti offequi egli havesse prestati a Dio sin da giovanetto: ma puramente abbandonafi nelle braccia di lui, come un debitore fallito abbandonafi in quelle del creditore. Nè è maraviglia. Niun'offequio prestato a Dio, niun' omaggio può contrapcfare un'offefa che gli fia dipoi fatta ad occhi veggenti. Guarda però tu , fe scorrendo i peccati da te commeffs in tutta la vita tua, puoi tu ancora fare altro, che dire a Dio: Miferere mes Dous fecundum magnam mifericordiam mam ; o se hai per sorte più meriti di quelli, che havesse Davide, da potergli rammemorare a tuo falvamento : Non in inflificacionibus fmiro è Dio fteffo: Secundum magnetudinem neffris profternimus proces ance faciem enam Dans 716

111.

Confidera, come Davide in questo fuo | mifericordiam tuam, intendesse Davide per gran fallo, da cui si mosse a formare il pre-fente Salmo, abusò i doni maggiori da Dio conceffigli, rivoltandoli in onta del donatore. Abusò l' autorità di Sovrano, perchè quando mai, se Dio lo havesse lasciato a guardar le mandre, farebbe egli ginnto a tentare, non che ad affaffinare un Talamo illustre con tanta audacia ? Vi giunse, perchè era Re . Abusò l'ingegno finissimo . Perchè questo su che gli se inventare tante arti di ricoprire dinanzi al Popolo l'uno, e l'altro eccesso di Senso, e di Spietatezza, almeno per lungo tempo : Tu fecifi abfcondire: ego autem faciam verbum iftud in confeltu omnis Ifrael . Abusò la bontà medefima di costumi, la mansuerudine, la modesiia, la religione. Perchè, in virtù del credito guadagnato con tal bontà, fi fidò tanto più di stare al coperto, come vi stanno gl' Ippocriti, che però più anche degli altri fon pronti al male. Posto ciò, non hai da ftupire se Davide dice a Dio risolutamente; Miferere mei Deus fecundum magnam miferieordiam tuam : non fecundum quamlibet no, ma fecundum euam: perche chi è fra gli uomini , che perdoni l'offele fattegli con l'armi, per così dire, di lui medefimo? 17n comandante, il quale ricevuta grandiffima fomma d'oro dal propio Re, fi valeffe d'effa ad affoldare un'Efercito formidabile contro l'istesso Re, da cui gli su data, non ritrovò mai pietà. Solo Dio può arrivare ad ufarla ancora in tal caso, e di fatto l'usa, e l'ufa continuamente, perchè egli fa, che ci è impossibile l'offenderlo, e insieme non l'offendere co' fuoi doni . Vero e, che sì fatti doni in chi fono minori, ed in chi maggiori. Onde a proporzione di essi cresce altresì la gravità del delitto nel delinquente. Tu volta gli occhi sopra di te medesimo, e mira un poco a che habbiano in te fervito que doni tutti, di cui forfe con esso te è stato Dio liberale più che con altri . E'possibile che non habbiano questi potuto forse in te produrre altro effetto , che di animarti ad offendere Dio con maggor baldanza ? Ego conforcavi brachia corum: & ipfi in me cogitaverunt malitiam . O' che misericordia dunque ci vuole ancora per te! Ci vitole quella, in cui ripofe quì Davide ogni fiducia: ci vuole la mifericordia propia di un Dio.

Confidera, come non è sentimento da difprezzarfi, anzi da stimarsi affaissimo, e da seguirsi, quello di desti Interpreti, i quali avvilano, che quando qui diffe a Dio : Miferere mei Deus fecundum maonam

Misericordia tale Gesù, mentre egli senza questa vedevasi già perduto. E chi non sa. che questa in espressi termini fu la Misericordia, da Dio tante volce promessa à gli anrichi Padri, quelta la desiderara, quelta la dimandata, questa l'aspettata lungamen- PLSE 7. te da effi, con fe si viva ? Oftende nobis Domine mifericordiam tuam , & falutare tuum da nobis, cioè lesum suum . Quando era Dio già nel colmo del suo surore, per tanti oltraggi che riceveva dagli uomini .. che facea? Si riducea, per così dire, a memoria questa Misericordia da sè promessa al Genere umano, e con ciò placavasi: scorgendo tofto quanto abbondantemente havrebbegli Gesù compensate, col sue divino Sangue medefimo, quelle offefe, benchè si vafte: Cum iraius fueris, mifercor- Hab .:dia recordaberis. Certo è, che a placare Iddio potè non di rado valere infinitamente la rimembranza fol di alcuni Servi a lui cari. Tanto che, all'udirfi egli ful Sina dir da Mosè . Recordare Abraham . Manc , & Ifrael, fervorum enerum, non potè far di meno di non condonare in grazia loro fin quel medefimo torto, che attualmente gli stava facendo il Popolo, nel posporlo ad un Vitel d'oro . Placatus est Dominus, ne faceres malum, quadlocusus fueras adversus populum suum. Pensatu dunque che doveva in Dio fare la rimembranza, non di femplici fervi, madi un Figlinolo! Però, ficcome tutto ciò molto bene era noto a Davide, così io non dubito punto, che quelta Misericordia egli intendesse qui rammenta. re a Dio con affetto più fingolare, affine di obbligarlo a pietà: e questa avvezzati a rammentargli anche tu, quando reciterai da ora innanzi il presente Salmo; già che, fe presso Dio v'è miscricordia, apud Dominum mifericordia, non v'è di certo, ne la Pi 131.9 maggiore di questa, ne la più sura. Secondo questa noi siamo stati riabilitati a sperare sì vivamente la nostra falute eterna; quando, fenza questa, qualunque nostra speranza era morta affatto; anzi di si verde, ch'ella fu già nel Paradifo terrestre, era venuta ad inverminire affai più di ogni tronco fracido . Secundum mifericordiam fuam magnam > 1.Peu. regeneraviz nos in Dem vivam .

067.15

IV.

#### VERSETTO II.

Et focundum multitudinem miferationum tuarum, dele iniquitazem meam. P(aim, 10.2.

Onfidera , quale fia nelle Sacre Carte razioni divine qui ricercate da Davide, e la Misericordia, pur'anzi chiesta. E' quel- cioè in una Grazia maggiore di quella, che la nuramente, che corre sempre tra gli atti, e la lor potenza : Spenfabe se mibi in Miferi-Q[,1.19cerdia, ecco la potenza, d'in Miferacienibus, ecco gli atti. Alcuni talvolta hanno compassione al prossimo loro , ridotto a necessità. Ma dipoi , quantunque lo mirino macero dalla fame, morto dal freddo, giustifica in virtù del Sagramento, in cui languido da più mali, onde giace oppresso; non però fanno porre la mano all' opera, cavando fuori quel foldo, che ricerchereb- quella grazia di più, che proviene ex epere befia dargli foccorso pronto. Questi han operate dal Sagramento, secondo la mag-no mistricordia nel loro cuore, aon puòs negarsi; na che prò, se non hanno misera-ve. Il fettimo consiste nell'aumento prozioni ? Però non fenza ragione, parlando porzionale de i doni di fopra detti ; perquel Profeta a gli Ebrei tenaci, non fu con- chè, havendo questi per loro sonte la Gradiffe avvedutamente , Mifericerdiam , &

fue. Scorgea ben'egli come que'miferabi-ifi adulaftero per virtà, quamtoro più pam-panofe, tanto più ferili. Nont dividira pe feono i rivi. p.Parar. rò . che in Dio fia così: Mulea fune miferatienes eins . Quindi non pago di effere da' suoi chiamato Miserers, volle ester detto noi, così egli riducendoseli tutti a mente, al tempo medefimo Miferator, Mifericors,

11.

ridurla all'efecuzione. sempre lo manda accompagnato da molti : distinguere quanto sia, ò come shalordirecofa, a guardarfi bene, la più ammirabile, fli a sì gran favore! che si possa mai ripensare! Il primo atto di miscricordia consiste nella remissione to egli di verità sia benigno ne suoi perdo-amorevole che Dio sa di un' offesa, benche ni, sa bene spesso, che dove abbo do il amore vocane no sa um omea, penene m, ta pene speno, che odve abbordo il si nigulta: e quelto de definere dal tenere i delitro, ivi forpabbondi più che altrove più per nimico chi glicla fece. Il fecondo la Grazia: non folo per quell'aumento, confile nella infution della Grazia: fantifi che eggi ne di a utti i Giudificati (come cante; il che è tomara e nenere in grado di poc'anzi fi diffe) ma per quello, ch'egli amico quell' offensore dolente; anzi di Fi- ne dona più specialmente ad alcuni de' suoi gliuolo. Il terzo confilte nel redintegia più cari. E ciò allor fuccede, quando chi mento alui conceduto de i doni, degli aju- pecco, fi pente poi di maniera, he dal

ti, e degli abitì virtuofi, anneffi alla Grazia, non altrimenti, che i raggi al Sole, o i tivoli alla Sorgente. Il quarto confifte nella reflituzione di quel diritto, che prime fi possedeva alla Eredità, cioè alla Beatitudine Celeftiale . Il quinto confifte nel ravvivamento instantaneo di tutti i meriti già mancati all'apparir della colpa ( quafi all' la differenza, che corre tra le Mile- apparire di orrido Bafilifco) e mortificati. Il festo confiste nell'anmento di Grazia, il Peccatore possedelle innanzi al peccato . Perchè, o egli si giustifica in virtù di un do-lor persetto: e quivi, oltre la grazia priffina , Iddio gl' infonde quella grazia di più, che conviene al merito di una tal contrizione, secondo la sua misura. O egli si balta il dolore ancora imperfetto: e quivi, oltre la grazia priftina, Iddio gl'infonde della Grazia, per confeguente crescano anmiserationes facite unusquisque cum frates cora i doni, che quindi sgorgano : siccome

Ora , ficcome tali atti di misericordia III. divina ben' erano noti a Davide, più che a non fi fermò nel gridare dolente a Dio: Mi-& Muferator Dominus . Mifericors quanto ferere mei Deus fecundem magnam mifericorall'abito, Miferner quanto all'atto, affin- diam enam; ma tofto aggiunfegli, & fecunche fappiali , che egli non ama tenere dum multirudinem miferationum tuarum deoziofa la potenza benefica, ama fempre le miquirarem meam, bene intendendo quanti benefizj ad un' ora egli fi poteva promet-Considera, che se v'è, dove ciò appa- tere da quella vena inesausta di pietà, da lui rife, più manifelto, è nel perdon de pecca- conofciuta. A te non par nulla, che Dio ti. E'certoche quivi Dio efercita il mag. ti perdoni un peccato grave, perche non ti giore atto di mifericordia, che poffaufa- curi d'apprendere giammai ciò, se non in re. Epore non lo efercita giammai folo : confuso. Ma, se tu volessi aparre a parte

Confidera, che Dio per mostrare quan-

Pf u.t.

1624.60

٠v.

altro, Salies, ficus Cerons, claudus . At-riva a goder ne' disprezzi, a gioir ne' disagj, a giubbilare nelle perfecuzioni, che poi gli accadono: fol col rammentarfi che non v'è male, di cui non fia meritevole chi peccò. Questo è il peccato convertito in falute, in falute massima. E però chi può dubitare, che questo appunto non intendesse qui Davide col suo priego di chiede-re anch'egli a Dio Es lo chiese, bene anche lo confegui, mentre in tanti mali, che appresso gli sopravvenero in pena del

fuo peccato, intanti rivolgimenti, intan-

te rovine, diè quegli esempj di virtu eroica, che fono a ciafcun palefi. Tunon contento di Davide, guarda un

Paolo , guarda un Matteo , guarda una Maddalena , e nota quanto di profitto cavarono dalle colpe da lor commeffe. Tuttociò fu, non hadubbio, per Mifericordia divina falita al colmo , ne foccorfi di grazia soprabbondante che loro diede a così gran fine. Ma perchè non puoi confeguire questi soccorsi a proporzione anche tu nel-lo stato tuo, se saprai richiedersi ? Di spesfo a Dio con fiducia: Rominifeere miferationum tuarum, que à faculo funt. E fecondo quelle pregalo a diportarfi con effo te, nell' ammetterti a penitenza: Et facundim muleitudinem miferationum tuarum , dele iniquitatem meam . Il fapere che Dio possa ufarci atti grandi di mifericordia, fe vuole, non! ci anima a sufficienza. Quello che ci anima, miserationes ejas, non però sono infinite.

c sperare che gli userà. Ed aciò nulla giova La pot nza sola è quella, che in Dio non più che il riflettere, come di fatto gli usò haverun termine; gli atti hanno, fecon-contanti, e contanti, per quell'immenfa do ciò, che la fua Provvidenza medefina propensione, che egli ha più al beneficare, a lui prescrive. Che sarebbe però, se gli che al nuocere: Respicito Filinationes bo- atti di mifericordia da usarfi con ello te , minam , & scitote quia nullus foratit in già fossero terminati? E pur quanto è facile! Domino, & confusur of . Satai tu dunque Abstuit pacem meam à Populo ifo, dicit Domi- jet.(-S. il primo a restar consulo, ove niuno in tanti nus, missicordiam, & miseraciones. fecoli restò mai?

Considera, come alcuni si riducono non di rado a memoria questi grandi atti di Mikricordia divina : non può negarfi . Ma per qual fine ? Per abufarla . Offervano quell'amore, col quale Dio tirò tanti dopo una vita ancora scellerata, ancora sacrilega, a penitenza : quindi pigliano animo a perseyerare nel male, non aduscirne. Ma ciò che è , se non che immitare quel Sicario ignorante, il quale affine di fare l'Omicidio

peccato medefimo, piglia filmolo a farfi con man più franca, appostava a farlo in Sa-fanto: Allora sì, che *nói abnadavis doli* grato, enon fa, che il Sagrato non vale a Elum, non pure abundar, ma superabundar rendere immune chi lo violò ? Altro e rieraria: mentre in virtù di quella arriva correre alla Mifericordia divina dopo il l' uomo per poco a mutar natura , non peccato (comefecero quei nobili Penitenche a reprimerla, sicche divien tutto un' ti di sopra addotti) altro è peccare, perchè rimane il ricorfo alla Mifericordia divina. Il primo è volere che ella perdoni l'ini quità. Il secondo è volere che la protegga. E questo non sarà mai. Odi come patla il Salmifta : Et focundum multitudinem miferatienum marum , dele iniquiensem meam : non dice fuffer, non dice fuftine , dice dele. Perchè gli antidoti sono istituiti a curar gli avvelenamenti, non sono istituiti a facilitarli. Chi va però a fluzzicare le vipere . perchè egli ha la triaca in tasca, di tutte le ore merita, che il veleno gli giunga al cuore, prima che la mano alla tasca . Perciò diceva il Savio si bene: No diene : Miferatio Eccl (7. Domini magna oft: Multitudinis poccatorum meerum miferebitur . Mifericordia enim , er tra ab ille citò proximant . Hai tu fentito ? Se Mifericerdia , & Ira ab ille eite proximans al modo stello , dunque non può sapersi qual prima arrivi : o fe la Mifericordia a falvare il Reo, o fela Guffizia ad ucciderlo. Alle volte la Miscricordia vince della mano la Giustizia già già imminente , come apparve nel buon Ladrone . Alle volte la Giultizia vince della mano altresi la Mifericordia, come apparve al tempo medesi-mo nel cattivo. Sicchè tanto è sciocco chi fi argomenta a peccare, perchè Dio è mifericordiolo: quanto è chi disperi dopo il peccato, perchè Dio è giusto. Che se le miserazioni di lui sono molte verso d'ogn' uno, come di fopra tu udifti , mulsa fune

VFR-

11.

# VERSETTO III.

Amplius lava me ab iniquitate men , & à peccato meo munda me . Pfal. 50. 3.

Onfidera, che fimigliantemente a Dio J fono in odio l'iniquo, e l'iniquità : Similiter odio funt Deo impius, & impietas Sap 14.9. ejus. Se non che l'iniquità gli è in odio affolutamente: l'iniquo fol come iniquo . Però la Misericordia, e la Giustizia ( due doti in Dio sì possenti ) fanno ambo a gara, per trionfare dell'iniquità, e dell' iniquo, e ancor ne trionfano. Ma con modi affai differenti . La Milericordia trionfa del peccato nel peccatore. La Giustizia trionfa del peccatore nel peccato. Ed ecco in qual forma . La Milericordia trionfa del peccato nel peccatore, perchè fuo proprio è distruggere il peccato, che truova in lui, e così falvarlo compunto. La Giustizia trionfa del peccatore nel peccato, perchè suo proprio è punire il pec- me ab iniquitate mea, & à peccato meo munda catore nel peccato, che non più da lui me. Senonè egli, quel che ci faccia fare distaccarsi, e così dannarlo ostinato. Ora (benchè falva ogni volta la libertà) noi da ficcome Davide qui pentito del mal com- noi non faremo nulla; Da Domine quod jubes , S.Aug. mello , non addimanda Giustizia , addiman- & jube quod vis . da Misericordia: così favellando della sua iniquità, dice a Dio che la disperda, la diffipi , la fcancelli : Dele iniquicarem un'opera, la quale appartiene tutta a Dio meam . Ma non così favellandogli di sè iniquo. Allora gli dice folo, che lavilni dalla iniquità : Lava me ab iniquitate mea ; mentre , se frattanto egli brama di sopravvivere al suo peccato ( che di ra gione lo havea renduto fubito reo di morte) è folo affine di piangerlo degnamente, e foddisfarlo: Viver anima men, & landa- il mondarla, è un'opera comune a Dio . Pf. 118.17. bitte .

rimessa. L'iniquo poi si lava insieme, e si chiediamo a Dio, che saccia tal'opera, comonda. Si lava, quando non pago di ve- me lo chiefe qui Davide, quando diffe: Ladersi rimesta l'iniquità , procura di levare va me ab iniquitate men, & à peccaso meo in oltre da sè qualunque minimo attacco, munda me: e talora Dio ordina a noi che e qualunque minimo amore, che a lei ri- la facciamo. Vuoi l'ordine di lavarsi? Latenga: e si monda, quando ne pure di ciò | va à malitia cor tuum lerufalem , ut falva contento, procura apprello di concepire fias. Fu detto per Geremia 4. 14. Vuoi all'iniquità sopraddetta un' odio implaca- l' ordine di mondarsi ? Ab omni delisto bile, con formare atti oppositi di virtù ; munda cor tuum. Fu detto per l'Ecclesiallicioè di umiltà, se il peccato su di super- co 28.30. bia; dimansuetudine, se su d'ira; di mortificazione, se su d'intemperanza; ecosì porre tutto il tuo studio. L'hai da porre discorri per gli altri : Amplins lava me ab in lavarti bene, e in mondarti nel modo iniquitate mea, & apeccaso meo munda me. espresso. Del rimanente ( che è la scan-Vuoi tu fapere onde avvenga, che tu, la- cellazion del peccato ) lasciane intera-

co a lordarti? Perchè ti lavi sì bene, ma non ti mondi . Defisti dal male, ma non ne defisti per questa via di altrettanto di bene opposto.

Confidera, qual fia la ragione, per cui Davide chiegga a Dio che lo lavi, e chieggagli che lo mondi, mentre toccava a Dio bensi scancellare l'iniquità; ma il lavarsi bene da essa, e il mondarsi, nel modo dianzi accennato, toccava di ragione all' istesso Davide ? La ragion'è , perchè si fcorga per questa via la preminenza della Grazia nelle opere da noi fatte col favore firo. E'indubitato, che noi dobbiamo lavarci (come tu dici) ed e indubitato, che noi dobbiamo mondarci. Ma noi da noi che possiamo ? Possiamo solamente lordarci ogni giorno più. A purificarci fa d' uopo, che Dio non ci lasci operar mai da noi foli, ma che operi egli in noi stessi con esso noi. E però noi dobbiamo sempre a Dio chiedere che egli faccia, non folo quello che unicamente a lui tocca, ma, quello parimente che tocca a noi : Lava

Quindi offerva la differenza . Perchè scancellare il peccato dalla nostra Anima è folo, però Dio non ci comanda mai, che noi facciamo tal'opera, nia fol, che ponghiamo ad essa quelle disposizioni, che fon dovute dal canto nostro, non repugnando: Panitemini igitur , er converzimi. Act. 3.19. ni , ne deleaneur peccasa vestra . Ma perchè lavar la nostra Anima dal peccato, e ed a noi cooperanti, col nostro libero ar-Si scancella l'iniquità, quando ella è bitrio, al Divino ajuto; però talora noi

Guarda frattanto, in che tu habbia da vato che ti sia non di rado, torni poi fra po- mente la cura a Dio, senza dar luogo al

Ma nadel! Arima.

fospettare che non le adempia? III.

Confidera, come lo scancellare il pecl'infission della Grazia giustificante . Non così però il Javar l'Anima dalle reliquie del peccato, e il mondarla. Questa è un' opeallora il peccatore fi lava , quando fi aju- care mes munda me? ta a togliere da sè qualunque attacco al peccato, e qualunque amore per minimo, Anima, e il maggior mondamento che fia che egli fia: e fe allora fi monda, quando procura in oltre di convertire qualunque | festione poniamo dal canto nostro con gli amore al peccaro, e qualunque attacco, dubbio v'è, che non può mai ciò farfi tan- ftro Signore morto per noi, da cui viene to che bafti? Però tu vedi , che Davide, anche a prendere la fina forza tutto ciò che quando chiefe il lavamento predetto di fe firam ab operibus morenis , ad ferviendum medefimo, e il mondamento, non su con-pre viveni. Però chi mai credetà, che tento di dirgli, lava me, munda me, ma quando il Re Divide disse a Dio con si tutto quello, che conosceva di poter anche

che fi ricerca a lavare ben l' Anima, ed a Confestore. Credi forfe, che basti dirgli i ha porfi in deteffar quei peccati, in abbortirli, în abbominarli: altrimentinonti fa- Ecco però quello che principalmente hai rai si tosto rizzato si da' piedi del Sacerdote, che tornerai a commetterli come prima.

Nè è maraviglia.

fare a tanto suo prò.

Ogni peccato lafcia nell' Anima dietro degli abiti cattivi perciò contratti, che porpiglia più di baldanza fopra di esto , e bio v'è , che la virtù principale del Sapiù dibalia. Ota a levar questi effetti co-si terribili del peccato dall'Anima, non tal purificazione, provien dal Sangue di bafta che il peccato fia fcancellato, me diante ancora un legittimo pentimento . noi quivi poniamo, come disposizioni per Convien che quello pentimento legittimo altro necessarificme a confegurità ? Pirest

Demonio, quando questi vuole inquietarti | giunga a segno di levare da te, come già si con vanidubbi, se Dio ti havra perdona- diffe, qualunque minimo attacco ad un tal to, o non perdonato. Fa zu quelle parti, peccato, e qualunque minimo amore, anle qualitoccano infieme a Dio , infieme a zi di convertirlo in odio perfetto: Iniani Plus, si, te, e lascia a Dio quelle che toccano per satemodio habui, & abominatus sum. Quell' contrario a Dio puramente. Hai tu da odiotenuto vivo fara, che gli abiti cattivi non folo s'indebolifcano quanto prima, ma ancora ceffino; e farà ancora che cato dall'anima è un'opera, che non fi la concupifcenza ribelle, non ditò ceffi, fa a poco a poco, matitta a un'ora con ma almeno s'indebolifca, ficche più non ardifca d'infolentire. Ma come potrai tener si vivo un tal'odio, fe non tornando a chiederlo sempre più con ridire a Dio: ra, che fi pud far sempre più. Perchè, se Ampliks lava me abiniquitate men, & apec-

Confidera, che la maggior lavanda dell'

possibile, non è quello che noi nella Con-

atti più volte detti, quantunque anche quein odio implacabile, col formare ) come sto sia di necessirà . E' quello, che ci derigià fi diffe ) atti oppositi di virtù ; qual va dal preziosissimo Sangue di Cristo Noquand echiefe la feancellazion della colpa, da noi fi ponga: Sanguir Christi, qui per Hebota, non altro fece, che dire a Dio semplicif- Spirirum Sanslum semeripsum obsulis immafinamente , dele iniquitatem meam . Ma culatum Des , emundabit conferentiam novi aggiunse l'Amplius Amplius lava me , grandeaffetto, e tornò a ridire : Amplius amplius munda me, domandando a Dio con lava me ab iniquitate mea, ép à peccate mes ciò grazia di fare più, e più fenzatermine munda me: non alludefle ogni volta con la particella Amplina a queffa lavanda tanto più ampla di qualunque altra, e a quefto E tu impara con tale opportunità quello mondamento tanto più alto, che io qui dicea, fatto non più da noi, ma da Gesù mondarla, quando ti accosti al piedi del stello? Certo è, che in virtù di questo vennero ancora gli antichi a giustificas si , seconpeccati giufti ? No . Il maggiore studio ha do quella fede, che hebbero in Cristo, promeffo al Genere umano per Salvadore . da fare quando tu vuoi confessari. Non pago di quel dolore che pruovi de' tuoi peccati dentro il cuor tuo, gli hai tutti da afiogar nel Sangue di Cristo, dicendo a lui con se due effetti terribilifimi . Uno è quello fiducia: Ampliù, lava me ab iniquirato mea, Sapeccare mee munda me. Perche, fe il tano facilmente alle ricadute . L' altro è fine principalistimo, per cui Cristo sparse quello della concupifcenza ribelle, però il fuo Sangue fopra la Croce, fu per putiavvalorata; attesochè quanto questa vie- ficar tutti noi dalle nostre colpe : Lavis nes Apoci s. ne più foddisfatta dal peccatore , tanto à peccationeffris in fanguine fue ; qual dub-

S.Th t.P Sacramentorum, que ordinantur ad toilenda géstates, peccata, precibulada e 64 n.m. de toilenda ad t. E però quando ti confessi, non lasciar mai di raccomandarti con qualche affetto speciale a Gesù, come a quello, il quale ha da dare tutto il loro valor soprannaturale al-

le disposizioni pur'anzi dette.

Confidera, che fe ami una pratica più precifa da esercitare su ciò nella Consessione, eccola qui data in breve . Ricordati che in un tal Sagramento si verifica più che

mai quello che di Cristo ci lasciò scritto l' Appollolo, cioè che eglifallus est nobis Sa-pienzia à Deo, & Iustiria, & Santlisicario, & Redempeio . Prega però prima quivi Ge-

sù a voler lui supplire a te di Sapienza, col darti lume nell'esame che sai, non solo da rinvenire ad uno ad uno tutti i peccati da ro deformità, per dolertene degnamente. veridico di te stesso, con proposito fermo l'affoluzione, che è quel grande atto, all' all'Anima tua la Grazia fantificante . Preparimente di Redenzione, nell'eseguire quel giungervi i meriti impareggiabili del suo fangue, viene ad elevare quel poco, a valer tanto di più, che esso non varrebbe secondo fe, fuori del Sagramento. Ed eccoti Gesù veramente fatto per te, qual volta tuti confesti, Sapientia à Deo, & Inftitia , & Santlificario, & Redemprio . Quindi, tornando nuovamente ad immergere tutto te in quel bagno prezioso, adoralo come illrumento della Divinità, non però difgiunto, qual'e il bastone, risperto al braccio, che lo maneggia; ma congiuntiffuno. qual'è il braccio rispetto al capo; e nuovi

di detra Grazia.

# VERSETTO IV.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco , & peccasum meum contra me eft femper . Pfalm. 50. 4.

Onfidera, come chiedendo Davide un perdono sì alto della fua colpa, parea che per ottenerlo dovesse in prima rappresentare a Dio, quasi titolo sufficiente, il dolore, che egli già ne provava nel cuor contrito, e non rappresentargli la cognizione: attesochè ad un tal dolore era confeguente il perdono ( per le promesse infallib li da Dio fattene di sua bocca) non era confeguente alla cognizione che egli ne havesse. E pure Davide non gliene addute commessi, ma da penetrare ancora la lo- ce il dolore, gliene adduce la cognizione: Quoniam iniquitatem meam ego cognosco . Pregalo a volere supplire a te di Giustizia, Machinon fa, che il conoscere ben la colnel Giudizio, che di te pigli, quando poi pa, com'ella và conosciuta, non può staqual Reo ti presenti dinanzi al Sacerdote, re senza il dolersene vivamente? Come non come a tuo Giudice, per effere accusatore si può conoscer ciò che sia Dio, e non lo amare sino all'ultimo segno ; così non si di mutar vita. Pregalo a volere supplire a può conoscere ciò che sia offesa divina, e te di Sanificazione perfetta, quando t'in- non l'abborrire fino a quel fegno, medefichini a ricevere dalla mano del Sacerdote mo, al quale giunge l'amore portato a Dio . Però stà scritto sì benc: Qui addit apparire di cui ha Gesù tosto da restituire Scientiam , addit & dolorem . Perchè chi Eccl :18. è, che si dolga assai del peccato ? Chi fa. galo finalmente, che voglia supplire a te Un ignorante, al sentir dire, Peccato, si mette a ridere . E perchè ciò ? Perchè è poco, che ti sia dato di penitenza in riscati ignorante. Non sene può rendere altra rato di tanta pena, a cui fei tenuto, da che gione più vera: Omnis peccans estignorans. se quel poco basta, è perchè Gesù con ag- Ma chi sa, cioè, chi sa ciò che sia peccato; chi capifce la fua malignità, chi comprende la sua malizia, ò che dolore non pruova ! Cristo nell' Orto sudò sangue al penfarvi . E pure egli pensava ad un mal non fuo . Che se la scienza è doppia. L'una è del ben, l'altra è del male : Scientia boni, & mali. Qui addit scientiam boni sopra la Gen. Terra ad un percatore, che fa, addie & dolorem , perche gli fa più conoscere quanto fia quello che gli manca dibene. Et qui addit scientiam mali, addit er dolorem ; perche gli ta più conoscere parimente quanto sia quello che egli ha di male . Se mente torna altresi a replicare, Amplinis vuoi dunquetu daddovero dolerti del mal lava me ab iniquirate mea , & à peccato commesso, procura omai di conoscerlo fino al fondo. La lebbra del corpo bastamee mundame; perchè, se da Gesù , covagià che si sosse conosciuta dal Sacerdome Dio, vien la Grazia del Sagramento ; da Gesti, come uomo, viene l'applicazione te. Non così la lebbra dell' Anima. Questabisogna che sia conosciuta da chi I ha da curare, non ve n'ha dubbio; mamolto più da chi defidera di resturne curato . E la ragion'è, perchè della lebbra corpo-

Zz 2

Щ.

rale può guarir l'uomo, quantunque non, ma, poi compensò la tardanza dell'ope dolor fommo . E il dolore non può mai vantaggiare la cognizione : le và dietro

Empre ad un paffo.

Confidera, come non è di stupore che un' uomo si illuminato qual'era Davide, conoscesse al fine una iniquità tanto enorme, qual fu la fua. Lo ftupore fr è , che a conoscerla stesse tanto. E pur così su . Vittette ohre anove mefi, cioè fino a tanto che natagli finalmente la prole fpuria, andò il Profeta Natano ad esporgli in motra ciò che da sè non vedea. Ma forfe! tì ciò, che acceso di furor sommo, dichia- persequentis. rò quel fellone effer reo di morce : Vivir Dominus, quoniam Filius morsis est vir, qui fecis boe. E pure di sè, che tanto peggio havea fatto, non dicea nulla . Anzi quantunque egli poteffe ben vedere in quel cafo delinearo con colori vivissimi il suo misfatto, nè pure il vide, nè saria giunto a vederlo, se il Profeta non glielo havesse spiegato, con dirgli poi chiaramente : Tu ille vir . Maledetto Amor proprio! A che grado di cecità fa condurre anche gli uomini più perfetti, ove gli dian luogo! Etu non inorridifci? Mira come bene fai scorgere quanto gli altri han di disettoso . Ma dov'è che conofci te? Mercecchè uscito dite, come un vagabondo, vai dissipandeti in tutto ciò che hai d'intorno di diffrazioni, nè mai rientri in te stesso, a riflettere alquanto sopra di te, come si conviene . E pure questa è la maggior perfezione dell' Anima ragionevole, haver virtù di riflettere in se medesima, d'esaminarsi, discutersi, ponderare qual vita meni : che è quello , che non possono fare i Bruti. Che ti gioverà dinanzi a Dio poter dire : Iniquitatem alienam ego cognosco? Ti gioverà poter dire: Cognofeo meam .

s'attrifti d'efferne infetto . Ma non può ra con la forza . Però non prima hebbe guarire della lebbra spirituale, se non ne ha detto : Iniquitatem meam ego cognosco, che potè foggiungere tofto di verità : Especcatum meum contra me eft femper ; tanto restò subito colmo di dolor siero al rappresentarsi ciò che peccando havea fatto. Nè tal dolore fu dolor momentaneo. qual impeto di burasca, che quanto è più furiosa, tanto è più rapida; fu perpetue, fu permanente, tanto che il mifero Re portò poi , finchè visse , dinanzi a sè l'immagine di se stesso ribelle a Dio . E tutto ciò dice egli nel dire : Percatum meum contra me eft femper . Dice contra , che egli non sapea frattanto conoscere in senso di coram (che tale è la sorza di i falli altrui? Non prima egli fentì dal Prodetta voce : 100 in Cassellum quod contra feta pur'ora detto, riferir la parabola di vos ost ) per dinotare che egli sempre haquel ricco, il quale, nel dar la cena ad vea dinanzi a sè la fua colpa : Dolor meno un'Ofpite, fit si crudo, che perdonando in conspellu meo semper . E dice conera , in atutte le Greggi proprie, Greggi che pur senso di adversus, per dinotare, che non tanto ingombravano di boseagile, corse l'havea dinanzi a sè, come oggetto a lui alla casetta di un povero, e gli rapia viva nulla grave, ma come oggetto che gli moforza dal feno quell'unica Pecorella, che vea fempre guerra, qual fuo nimico, di-quivi havea per suo diporto innocento, venuto implacabile in assaltatarlo: Fora PL431.06 fenza mirar punto alle spese, e a gli sten. die verecundia mea contra me est, & conti , all'amore da quel meschino impiegati fusio faciei mes cooperait me ; à voce expronel nutricarla; non prima, dico, Davide fen- brantis, & obloquentis, à facie inimici, &

E qui due fono gli avvertimenti , che tu hai da notarti a profitto proprio, fe vuoi procedere da penitente perfetto -Il primo , di non deporre giammai dalla rimembranza la mala vita, che tu menafti : Ponice corda veftra super vias veftras : Agg. 1.4. Non già di modo, che tenghi a mente i peccati in particolare da te commessi, ma foloingenere. Onde è, che Davide non dice, fe ben'offervi, che sempre stesse dinanzi a lui il suo adulterio, o il suo assaffinamento, ma il fuo peccato: Peccatum meum contra me est semper . E ciò per due capi : prima , perchè il pensare a i peccati in particolare non sempre è utile , talora è anzi di danno, per li fantasmi che svegliano nella mente, quali pitture immodeste. Poi, perchè quello, che nel peccato hai da detestar sopra tutto, non è la malizia speciale di quel peccato, ma la generica, che è l'esser quel peccato d' offesa a Dio -Onde è, che Davide quando al favellar di Natano rientrò in se stesso, non seppe altro che dire, fe non Peccavi Domino Onesto fu che tanto il ferì .. Potea dir facilmente più altre cofe;ma non glielo permettendo la piena del fino dolore, tutte l'epilogò in due Confidera, come Davide tardo vera- parole, che ben pesate equivalevano a mol-mente molto a cono, cere il proprio sallo, te. Così tu parimente, qualunque volta

III.

**VUQ**i

vuoi muoverti a penitenza, ti baffi ciò: ri- | ciò , havea ben Davide peccato contro di pigliando il cenera in fenfo di ceram .

Il secondo avvertimento si è, che tu non hai da tenere dinanzi a gli occhi il tuo peccato, come un' immagine morta, che, benchè fia di Dragone, nonti atterrifce. L' hai datenere a guifadi un Dragon vivo , she fe ti miti anche immobile , ti conquide. Or che farà, se ti si avventi alla vita > E posto ciò, qualor tu dici : Percaeum meum centra me eft femper , non hai da pigliar quel contra nel folo fenfo di esram, ma in quel di adversa, con figurarti ditenere il peccato dinanzi a gli occhi a guifa di un Dragonaccio, che tanto male ti ha fatto, e che tanto ancor può fartene nnovamente, se tu non badi. Quindi, un marito ucciso, gi come egli sta sempre intento per muove- to a un Dio vilipeso. re guerra a te, così tu vicendevolmente hai da stare intento sempre per mitovere guerra a lui ; ficchè al tempo medefimo possi dire : Peccasum meum contra me oft femper: & ogo femper contra peccatum, meum . Gitai a quegli infelici, che in vece di tenere il peccato dinanzi a gli occhi, lo tengono del continuo dietro le spalle. Questi fon quei,

### VERSETTO V.

Tibi feli peccavi; & malum coram to feci, ut justificeris in fermonibus tuis , & vincas cum judicaris. Pfal. 50. 5.

I.

Onfidera , come volendo Davide, a forza di dolor vero , esagerare , o almeno esporre consedeltà tutto il male, parea che non doveffe mai dire a Dio , di haac, và a lettre pil direttamente ora Dio, Dimine milreres mei: [ma animam meam, orail profilmo, ed ora se. Ora Dio, co quas presuvitii. Tal ela regola a noi preme fanno gli empi, orail profilmo, come [crittat da i Sa tij ma la praticata da molti fanno gli ni qui edora se folamente, come | uno e gia tale. fa qualifia fempliciffino Peccatore, Polto | Confidera, come alcuni vogliono, che Mannadell'Anima.

cordare ate, che faresti in offender Dio ; se in molti modi, e in molti contra il suo Peecacum meum conera me eft femper . E ciò proffimo, ma non havea peccato direttamente mai contra Dio con alcuna maniera di facrilegio; e però non potendo egli dire a Dio Peccavi in ce, diffe cibi : perchè chiunque pecca, di qualunque modo si sia, diviene a Dio tofto reo, come al suo Giudice fommo, o più tofto folo : Qui peccaverie Ered st. mihi , delebe eum de libro meo .

Senonchè, col dire a Dio Tibi feli, non venne Davide in verun modo a negare di havere al tempo stesso offesi ancor altri . Ma che fece? Venne ad esprimere quello che a lui nel fuo fallo doleva più, ch'era il poco rispetto portato a Dio. Stava il penfier di lui tanto fempre occupato in si gran confiderazione, che una moglie violata, un marito uccifo, gli parean nulla, rifpet-

Nel rimanente vuoi tu vedere, che il

mifer non pretefe con le parole fuddette di alleggerire l'enormità del suo fallo, ma di aggrandirla? Offerva che a Dio non diffe: Tibi felum peccavi . ma Tibi feli , cioè , sibi , qui folus es. L'effere folo è pregio tanto fingolare di Dio, che su quali fin'ab antiquo tenuto il suo nome proprio ; Quie lobitche ne punto rimediano al mal paffato, ne poreft facere mundum de immunde conceptum possono ripararsi mai dal suturo , benche semine, nis su , qui selus est E però qual temerità non consessara in ciò Donia di havere usata, peccando ? Se vi foffe alcun'altro maggior di Dio, o almanco non inferiore, a cui fi poteffe appellare , ricorrere, rivoltarfi dopo il peccato; la temerità non parrebbe di tanto orrore . Ma mentre egli è il Giudice folo; e confeguentemente l'inappellabile , ò che audacia è mai questa, prevaricar tante leggi da lui prescritte a note si chiare ! Ecco però come l'umile penitente , ad ottenere il perdono defiderato, non ellenuò il che udivafi rinfacciare dal fuo peccato, te- proprio fallo , come a te pasve quando egli nuto perpetuamente dinanzi a gli occhi ; diffe Tibi feli peccavi ; più tofto l'amplificò, che c la vera maniera di placar Dio . ver prevaricato a lui folo : Tibi feli pecca | Tu come l'ufi ? Piaccia al Cielo , che il mewi; ma dirgli di havere ancora prevaricato no che ti dolga ne tuoi peccati non fia l' contra più altri, come appare dall'adulte- offesa divina, sicchè tu ti penta di essi per rio, e dall'affaffinamento, di cui pur troppo | qualche finacco che a te ne fia provenuto, già conoscevati Reo. Ma not i bene, e ve per qualche discapito, per qualche di-drai com egli disse il più, che potesse dire. Savventura, ma poco, o nulla per lo strap-E prima egli diffe Tibi; ma perchè il diffe ? pazzo di Dio, tuo Legislatore. Non e que Plas perche non potea dire In to . Chiunque pec- Ita la buona regola di doletti : Ego dixi ,

22 3

Davide dicesse a Dio, Tibifeli peccari, af- per quanto egli havesse cercato già di ssugragone il perdon della colpa, che della pepiù facilmente, non valea nullal'allegare l'independenza, che egli havea da ciascuno, fuorche da Dio. Conciossiachè, sia pur vero che i Principi non habbiano su la Terra chi gli gastighi ; son però liberi da tutte al pari le leggi, eziandio divine? I loro adulteri non son veri adulteri? I loro assasfinamenti non fono veri affasfinamenti? Lasciano forse i Principi in tali casi d'esser colpevoli, quanto fieno i privati? Anzi fono più, per lo scandalo che essi danno, tanto più rovinoso, quanto più viene, qual Torrentaccio dall' alto . Se dunque disse a Dio Davide si contrito , Tibi foli peccavi , nol diffeper dimostrarsi quel Re che egli era, indipendente da ogni altro fuorchè da Dio: lo diffe più verifimilmente per dichiarare a che eccesso egli era arrivato, mentre havendo a far con un Dio, che è Giudice unico, che è Giudice univerfale, non havea però temuto di metterfi fotto i piedi ogni suo divieto . Tibi peccavi, qui folus es . E tu di te che dirai, dappoi che tante volte sei giunto a fare l'istesso, e nè pure apprendi il mal fatto? Dirai per ventura che Dio, fe è Giudice folo, è Giudice ancor pietofo? Anzi egli è pietofissimo. Ma ciò che vale a scusare la tua ftoltizia? Se egli è pietoso , tieni fempre a memoria, che egli anche è folo : Videre quod ego fim folus , cioè è folo a poterti ufare quella pietà, della qual tu fei bilognofo dopo la colpa: Ego occidam, thidem: & ego vivere faciam . E fe egli neghi di usartela, di meschino, che fia di te? A qual' altro supplicherai? Quanto più ti fidi di lui, perchè egli è pietofo, tanto hai più da tepocist, merne, perchè egli è folo: Quis non simebis

se Domine, quia folus pius es? III. Confidera, che molta in vero è l'audacia di chi disprezzi i divicti di un Giudice. quale è questo, che si dicea, cioè solo al Mondo ; Ipfe enim folus est , & nemo aversere lob 24.14. posest coeisacionem eius . Ma quanto è maggiore quella di chi non contento di disprezzarli, gli disprezzi in oltre su gli occhi di lui medefimo ? E pure tanto confesso di se Davide , quanto aggiunse : Et malum coram

refeei: ben'intendendo il meschino, che

! eut,32,

fin di fignificargli, che, come Re, egli non gire gli occhi degli nomini nelle fcelleradovea render conto del suo delitto ad al- tezze da sè operate, non però havea ssugtri che a lui, e che però, placato lui, non giti quelli di Dio. E posto ciò, che altro reflavagli a cercar più . Ma ciò vartebbe poterreflare ad un Reo si mifero, che darfo qualora a Davide fosse premuto più il perdon della pena, che della colpa . Ma chi più crederio? A lui premeva più lenza pa- non informato, più rimanere qualche speranza di scampo. Perchè, se il Giudice na. Ed a confeguire il perdon della colpa vorrà risapere il male operato dal delinquente, non potrà far da sè solo: havrà bisogno di accusatori, di attori, di testimonj, su cui fondarne i processi . Ma quando un tal Giudice habbia veduto il malfatto, con gli occhi propri, che può cercar di vantaggio? Però qui David disse a Dio tanto bene, Et malum coram tefeci, ut justificeris, cioè, isa feci , ut justificeris in fermonibus ruis, & vincas cum judicaris, o indicaveris, che è tutt'uno . Se Dio non havesse veduto il male dasè, giustificherebbesi nelle sentenze, che da, in fermonibus aliorum, cioè in fermonibus di quei, che lo deponessero ; non in fermonibus suis . Ma mentre il vidde , justificatur in fermonibus fuis: da che, a convincere il delinquente, qual Reo, e a comprovare sè, qual Giudice giusto nel condannarlo, non havrà Dio bifogno di alcuno, che comparifca il di del Giudizio con atti voluminosi a giustificar la sentenza di dannazione, che si promulghi in qualunque caufa. Sarà baftante ad un tal Giudice il dire. Sò tutto ciò, che questo perfido ha fatto; l'hò veduto io: Ego fum Iuden, & Testis, dicis Dominus. E un Dio, che parli così, non ha già trionfato? Non vinces cum judicaris? E quelto è ciò, che a sua maggior confusione volle espor qui Davide a Dio, consessandosi inescusabile. Frattanto tumira un poco, che voglia dire il peccare ancora in fegreto, come fece un Re tanto accorto. Cerca pure le tenebre della notte ad offender Dio . Chiudi gli usci, copri i vetri, ritirati nel più intimo nascondiglio della tua camera. Che havrai fatto? Non è quivi Dio forse presente ancora, quanto sia nella Piazza maffima ? In omni loce oculi Domini con- Prov. 15. 10 templaneur bonos, & malos . E posto ciò, da qualunque luogo giungano i buoni al tribunale di Cristo, da qualunque i cattivi, farà tutt'uno, in qualunque luogo esti l'hebbero a sè presente nel bene, che essi operavano, a sè nel male.

#### VERSETTO VI.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum , er in peccasis concepie me Marer me. Pf.50.6.

particella concatenante il discorso sedi foprappiù con le prefunzioni, le quali rifultavano dalle malvagie inclinazioni del Reo; e però foggiunfe : Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, & in paccasis con loro natura umana, come è il peccato copit me Mater mon. Quelle presunzioni, a originale, detto però giustamente languor dire il vero, fembrano al tutto superflue . denza di quel delitto, ful quale ha da giudi- in quello ch' è proprio della persona loro, care, che bifogno ha mai celi di prefinzzioni per vincere giudicando ? Le prefunzioni buoni . o rei . sum ell onim .

me fopra acconnosti: di peccaro in ordine ne a tutti gli nomini in generale , pare a se, d'iniquità in ordine a profiinto. Ben de non poteffe addussi dunque da Davide dunque su (fogsiunse Davide a Dio) ben come, prefunzione bastevole a provave dunque su dovrai vincere in giudicarmi : lui delinquente in particolare . Altrimen-

# [ 24 12.

Ħř.

Confidera, come doppio era il male, di cui doveva egli effere giudicato, confor- ginale, di cni fi parla, una pravità comu-

prefunzion di peccato, e d'Iniquità non dovrà militare contro di me , poichè in peccato fono stato io conceputo, e conceputo altresinell' iniquità ? Ecce enim in iniquientibus cencepeus fum , & in peccatis concebis me Mater mes .

Con queste parole convien che egli ne-Onfidera , come quest' enim è una cessariamente intendesse, o di peccato originale, nel quale i suoi genitori lo generasguente col precedente, quale ha forza di fero, o di peccato attuale. Non potè inrendere ragione di ciò, che su dianzi detto, tendere di peccato attuale, mentre egli Hayeya Davidegià cominciato a dimostra- nacque di legittimo matrimonio. Resta re, che Dio nel giudicarlo farebbe rima-fio vittoriofo al fommo; egli vinto: Vin E questo era il più forte a provar l'intento. re cim judicaria: ed a dimofitario, Perche neflun peccato attuale, benche egli haveva addotta in primo luogo la gravifimo, che haveflero i fuoi genitori priuvat maggiore che fofte poffibil , che commefio nel generario, havevbe trasfuera la prefenza del Giudice al mal commef. fa in lui quella disposizione sì prava che fo ; Malum ceram te feci . E pure di ciò haveva mostrata nel suo gran fallo . Quenon pago, ecco che egli scese a dimostrarlo sta in lui derivò dall' originale. E la ragion'è, perchè gli uomini possono bensì generare la loro prole fimigliante a sè nella specie, cioè in tutto ciò che è comune alla natura ; ma non possono generarla simi-Concioffiache quando il Giudice ha l'evi- i gliante a sè parimente nell'individuo, cioè come fono maffimamente i loro atti liberi .

fuphificono alla evidenza, varenuo me ariati diabbi di pruove, talora mezae, co qual prefunzione addutte Daviace in sa latora piene, fecondo la loro forza. Ma di ogni peccazo, e di ogni iniquità, per talora piene, fecondo la loro forza. Ma comme ch'ella fi foffe: l'effere flato lui comme che comme con comme che comme comme con comme comme con c Dunque per tornare al propofito : ecre mifericordia da Dio, non v'è la mi conceputo in quello feoncerto, che è la glior maniera, che dichiararfi ognora più fonte di ogni iniquità, e d' ogni peccagoletali. Alla evidenza del delitto, quan-tunque ballevolifima a condannato, vol-le, fe non altro- a condannato, vol-le, fe non altro- a condannato, volle, se non altro, per sua maggior con-fusione aggiungere onninamente le presua-zioni, e presuazioni al certo terribis sissemente si mandi; se con tutto ciò non parlò d'esso il zioni, e presuazioni al certo terribis sisseme, s'almissa nel numero singolare, ma nel mentre egli si confesso si disposto al male , plurale , dandogli il nome di molti , merche non v'era male il quale tosto di lui cè che dimolti nel vero egli è la forgente, non potesse credersi. Beati quei peniten- anzi è la sorgente di tutti : Ecce onim in ti che fan cost ! Quelli si che hanno iniquientibus conceptus fum , & in peccasis 10,1-14grovata la via ficura di placar Dio . Che cencepie me Marer men . O' che bell' arre può valer lo scufarfi con effo lui ? Ciò dunque è mai questa a farci credere rei con che vale , è l'accusatsi : Preprer nomen facilità , quando ancor le accuse a noi date suum Deminepropiciaberispeceaso mee, mul- fossero dubbie! Or che sarà, quando poi di più fieno chiare?

Confidera, come effendo il peccato ori-Finces cum judicaris. Conciofhache qual ti qual dubbio v'è, che qualunque uo-

mo per santo che egli fi soffe , potrebbe injufficiam meam Demine. Perche ben sapecato. Manota fottilmente, e vedrai, co- del malche fai? me la tua opposizione allora havria forza, quando la prefunzione fi toglieffe dal Giudice contra il reo, ma non già quando la prefunzione dal reo contrito fi porti al Giudice.

Havrebbe forza l'opposizione ora fat-Giudice contrail reo, attefoche il Giudice non può mai giudicare, anzi nè pur sospettare che alcun fia colpevole di verun' ecceffo attuale; perchè egli è uomo concefolo procedere contro d'esso a tormento veruno, quantunque lieve, anzi nè pure alla carcere , alla cattura . Ma non così quando la prefunzione dal reo contrito fi adduca al Giudice. 11 Reo, che fa molto bene quanto egli fia sconcertato nell'interiore, per la ribellione che mostrano le fue potenze inferiori alla volontà. la volontà allaragione, laragione a Dio, è quanto lese peccasi. Però doppio è l'affetto che può da ciò cavare d'indizio a credere di sè tutto il peggio che fia possibile, e a proteftarlo!

l'uomo trarre argomento di haver commesso verun delitto attuale di sdegno, di fenfualità, di fuperbia, di che che fia, quando fa dicerto il contrario. Ma quando ne fia dubbioso, può facilissimamente inclinare a crederlo, perchè ha la prefunzione in se stesso contro di sè dal malore innato. E quando il delitto fia certo, può runn . Vedi però, che se Davide nel suo subito quale di quà , e quale di là , ad fillo? Non die la colpa alla beltà della isfogarfi! Quella che tiene a fegno le amor rous ure sa coupe ana oceta oceta pasogam : cycleta ene tiente a kygho le donna; che ful apietra d'inciampo : non lue plation bellail ; è la Grazia del Si-alla inconfiderazione, che quella suò nel gnor, tuo , la qual si oppone all'imperatura in ingono malchino, non alla facili: lo che effe fanno, par confeguirea, man, et al confideration del colore al lift.

1. The quelle hibbit nel codere al lift.

1. The confideration occidente bits sit. ze mal configliate'; non ad alcuh' altra di ta- en murus ; co antemurale . Murus con la li ragioni frivole innanzia Dio; la diede a grazia interiore, antemurale con la grazia se (plamente ; Diej , confiseber adverfum me efteriore . Fatu , chetale offacolo cada a

venir ne giudizi prefunto reo di qualun que va di havere dentro di se tutta la vera oriadulterio, di qualunque affaffinamento, gine del fuo male: Mulier longe, libido pro g. Aur. in mentre egli al pari degli altri uomini fu pi. Alibi eras qued videres, in es unde cade. Pl. 19. conceputo in una sì fregolata disposizio- ret. Ecome dunque tu procedi tanto all' ne, qual' è quellache è penadi un tal pec- opposito, che dai sempre ad altri la coloa

Confidera, che largo campo fia questo, il quale ate fi apre, da vivere in un continuo efercizio di umiliazione : Sprofondati ben dentro te medefimo, a rimirare ciò che pur'or fi dicea, cioè che dentro di te statutta interamente l'origine d'ogni mata, quando la prefunzione si toglieffe dal le ; Humiliarie tua in medie tui . Ed ò Mich.6.14. che origine immenfa, ed indeficiente! Concioffiache, quantunque con la grazia Battefimale foffe a te rimeffo tutto ciò che . il peccato originale include di colpa , vi uto in peccato; nè può mai per quelto fu nondimeno lasciato assai di ciò che il peccato originale ha seco di pena ; e tal'è la legge del fomite, detta legge, perchè non esclude vernno , ( se non è per ifpecialifimo privllegio) ma legge penale, perchè consiste in una perpetua battaglia, che fa la carne allo spirito: Sen-tie aliam legem in membris meie, repugnan. Rom.7.13. tem legi mentis mes , & captivantem me in quindi insorge dentro di te. Una somma ritrofità al bene da Dio voluto, e una fomma propensione al male interdetto. Mira E' vero, che da tal ribellion non può per tanto se in questi due soli capi hai dove umiliarti ! Se non foffe l'affittenza divina, a te meritata unicamente da Crifto con la fua morte, che sarebbe ora di te ? Qual bene faresti mai da te solo . anzi in qual male non precipiteresti ? Annovera, fe puoi , quante fieno le inclina-zioni perverse che in te s' annidano , di ambizione, di alterigia, di gola, d'impafaciliffmamente inclinare a credere , anzi zienza, d'invidia, di avarizia, di accidia, deve anche credere fermamente, che egli d'impudicizia; e da ciò l'argomenterai. folo ha la coloa di un tal delitto : Non Sai figurarti un ferraglio vafto di fiere ? l' hanno i compagni cartivi , non l'hanno Quelle che quivi albergano , fono Orfi , Lui superiori indiscreti, non l'hanno i ser- pi, Leoni, Tigri, Pardi, Pantere ; e puvidori inconfiderati, non l'hanno i De- re a nessuno nuocono. Ma fa che s'alzi monj molesti, l'ha l'uomo solo, che si la caterrata, che è l'unica a trattenerle. lasciò subornare dalla concupiscenza al dall'uscir suori . O' come tutte allora 1" any 16 aval ch' egli fece . Conempifennia subversis cor seguendo il talento innato , n'andranno

rote! Dove mai non trascorreranno?

ne si vada a poco a poco debilitando la mifera tirannia, fotto cui ci tiene, non però manca mai, se non con la morte. Dunque finche vivi hai da temere continuamente di Feel 2 6. te : Serva timorem Domini , & in illo vererafce . E se alcun di ciò, o si stupisce, o ti schernisce, o ti chiede, perchè si temi ? rispondi pronto : Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum: O in peccatis concepit me mater mea . Non è questa ragion baltevole a far tremare ancora i gran Santi ? Non est peceasum quod faciat homo , quod non poffit facere alter homo . E perche? per questo, perchè fiam tutti d' una medesima

creta frale.

Ton. 7.

Confidera, quale fu la ragione', per la rastulo dal Padre, non dalla mattre i la micricordia Divida, incita da l'inditi.

Peccatum originale non contrabiun à Marre, Miferere mei Deus fecundum magnam mifesath 1.1. fed à Padre. Viene trasfulo dal Padre, perricordiam suam. Ora havendo egli già
qui arts, chè il Padre è colui, che presso noi sostieconfessato, che Dio non potea non vin-Maser mea? A che dirlo? A provare la sua sentenza. intenzione . L' intenzion di Davide era originale ha di colpa . Consiste in ciò ,

terra, come ben puoi fare, se vuoi. Mise- | potea sondar solamente sucio, che il peccato originale ha di pena , perseverante E questo è ciò, che sempre ha parimente dopo la scancellazione medesima della colda mantenerti, non solo umile, come fin' pa, cioè su la Carne indomita, ed inso-ora siè detto, ma palpitante. Perchè la lente. Ma chi non sa, che la Carne indolegge del fomite dura sempre finchè si vi- mita, ed insolente viene in noi dalla Mave ( che però altresi è detta legge, a distin- dre, più che dal Padre? E però tanto più zione di quelle ordinazioni, che fono a ragionevolmente volle dir Davide, In pectempo) e quantunque con la mortificazio- catis concepis me Mater mea , che Pater meus. O'te beato, se ti assuefarai a presumere dite sempre il peggio, che sia possibile , e a protestarlo! E ben lo puoi fare, finchè non ti cada giù la spoglia mortale, cioè quella spoglia infetta, della qual fosti vestito ancora tu da tua Madre, al pari d' ogni altro.

# VERSETTO VII.

Ecce enim veritatem dilexisti : incerta , & occulta fapientia tua manifestasti mibi. Pf. 50.7.

Onfidera, come a placare Iddio a maggiormente, sta fisso Davide a qual Davide a dichiararsi conceputo in non volere allegare punto di scuse a prò peccato, volesse dire: In peccasis concepis suo, ma più tosto accuse, seguendo a dime Maser mea. A parlar guitto, fembra che moltrarfi più che mai reo, tanto chiaro, anzi dovesse di Paser mea, perchè il tanto convinto, che non gli resti altro ripeccato originale viene in ciascund in ois sigio, da quello dapprima chiesto, che si trasssulo dal Padre, non dalla Madre: la Milericordia Divina, nscita da i limiti: ne il luogo di Adamo, nel qual pec-cammo, come difcendentinel capo: non fallo da sè commesso, si accordavano in viene trassuso in noi dalla Madre, perchè oltre le presunzioni, che egli a sua magla Madre presso noi sostiene il luogo di Eva, gior consustone vi haveva aggiunte ; vuole in cui non peccammo . A che dunque dir orarimovere i pregiudizi, imputabili alla

Due pregiudizi può incontrare non di (come hai qui udito ) di dichiararsi incli- rado il Giudizio, il quale si sormi a connatissimo al male. Ora l'inclinazione al dannazion di qualcuno. L'uno dalla banmale non confifte in ciò, che il peccato da del Giudice, l' altro dalla banda del Reo. Dalla banda del Giudice, può effeche il peccato originale ha di pena, che è re la passione, o altro interesse, che sula ribellione della Carne allo Spirito : Igi- bornatolo, gli faccia forse precipitar la sensur ego iple mente fervio legi Dei : carne tenza , o aggravarla, o arbitrarla più del natem legi percari. Perchè vioi dunque dovere. Equesto, dice a Dio Davide, non tu, che Davide havesse più tosto a dir può stare: Ecce enim beritatem dilexisti.

Bater mens, che Mater men? E'vero, che Dalla banda del Reo, può essere l'ignoil peccato originale viene in noi trassuso ranza, la quale il renda almeno degno di dal Padre, ma trassuso secondociò, che il compassione, se non di grazia. E nè anche peccato originale ha di colpa . E fu ciò questo può stare , ripiglia Davide : Incer-Davide non potes fondare guiltamente le en enim , & occulen sapientia ena manifestasue prefunzioni contro di sè, perchè la si mihi. Tale tembra il senso più atto a colpa gli era stata simessa già mella Cir- concatenare tra sè questi trè versetti ; e concisione, sunbolo del Battesimo. Le che a concatenino insieme , par molto

giusto , mentre la particella enim , portata | minimo che egli sia , da veruna banda : la ragion di ciò, che su detto dal Salmi- cer cum judicarit, mentre non se gli potrà sta nel primo, cioè che Dio dovrebbe del dare eccezione d'alcuna sorte? Si può dare

judicarit.

vini ancora quando riescono a te gravoli, ti fei mai posto a pensare seriamente dene non da riprovarli, e non da riprendergli , tro di te medefimo, che sia di te , qualor come pur troppo giungono a fare talora al- tu ancora farat giudicato fecondo la Vericuni cervelli queruli, o più tofto prefun. tà ? Fa dunque ora del bene più che tu tuofi: Quid multe menum indicis contendo puol, ma fallo fecondo la Verttà ; non re è dicis Dominus. E non fifa quanto egli fecondo l'apparenza, non fecondo il coama la verirà : l'ama al part di se medesi- stume, non secondo il capriccio; ma semo : onde non folo l' ama come tra noi condo la Verità da Dio rivelataci nel Vanfanno ancora i Giudicl rett), ma non può gelo. non amarla ; da che a Diotanto farebbe il desistere dall'amare la verità , quanto il condo la Verità , non solo ha da por men-

defiftere dell'amare fe fleffo : Ego fum veriras. E fe è così, chi potrà mai fospetta ma alla qualità parimente del delinquen-re, che da questa egli discossifi pure un ce : attesoche quanto questi su meno scu-

poseff .

II.

Confidera , come la Verità è una Virtù trascendente, la quale entra in tutti gli affari ben regolati. fe non che, fecondo i diversi affari, ella prende diversi titoli . Nelle Scuole ha nome di fcienza ; nel favella re , di veracità ; ne' coffumi , di schiettezza ; nel conversare, di fincerità ; nell' fa , ricorda a Dio , non per vanto di sè. operare , di rettirudine; nel contrattare, ma per confusione , quanto havea da lui di lealtà: nel configliare, di libertà;nell' attener le promeffe, di fedeltà: e cost ne' Tribunali ella ha l'inclito titolo di Giuftizia , che è una coffantiffima volontà di dare a ciascuno ciò che gli sia dovuto; se bene , bene ; fe male , male . Ecco dun- cenno , che fembrò darne il medelimo Daque ciò, che vuol dire, giudicare fecondo vide , dove diffe : Super emnes decentes la Verità . Vuol diregiudicare secondo le me intellexi. Ond'è, che non solo a lui dassi pure regole di Giustizia. E così farà Dio: il titolo di Profeta fra i Re, ma ancor di Pietage Indicabit populos in Veritate fun, non in alie. Re fra i Profeti .

na , ma in fua ; che è la costitutiva di lui medefimo; tanto è pura. E tu potrai sta-Non fi terrà più verun'altro rispetto per non succedere. E tanto l'une, quanto l'al-

nel fecondo diloro tre, trerata nel terzo. Veritas sua in eirentitu suo. E però qual dimostra che ambo cospitano a rendere dubbio, che Dio vincerà giudicando, vintutto vincere in giudicarlo : Vincer cum forse eccezione alla Verità ? Dunque ne anche potrà darfi a'giudizi del nostro Dio : Tu frattanto impara da ciò a trovar Omnis iniquitas eppilabit es fiumm; tanto fi Pl.55 42. fempre ragioni da efaltar tunti i Giudizi Di-conosceran chiari, e casti i E tu frattanto

Confidera, come chiunque giudica fete nel fuo gindizlo alla qualità del delitto, pelo ne' fuor Giudizj? Negare feipfum non fabile nel fuo fallo , tanto fu ancora più reo . Ma chi è meno scusabile di chi pecca con più di conoscimento? Servus serens voluntarem domini fui, & non faciene cam , vapulabie muleis . Altro è cadere al bujoaltro è a lume chiaro . Ora un tal lume in Davide fu chiariffimo . E però volendo egli provar da ciò la fua fellonia mottruorifaputo d' imperferutabile . Interta , & ecculta fapientia tua manifoffaffi mibi. E a dire il vero, che non havevalddiorivelato a Davide di Mifterj ? Si crede , che fino allora a niun' altro tanti, conforme il

Questi Misteri possono ridursi a due clafft . Akuni fono di cofe non contingenti, re a una regola sà tremenda? Non guardare ma neceffarie, come fono in Dio tutte le alla regola, che Dio serba nel nostro Mon- opere dette ad intra, e queste erano oc-do. In questo non da egli a ciasenno quel- cutte a Davide per la loro sublimità, se to , che ali e dovuto , mentre a molti buo Dio 110 n fi degnava di palesargliele: Tra- 100 12 1 ni dà male, a molti mali da bene. Ma per l biene (apienzia de occuleis. Altre son di cose che ciò? Perchè in questo Mondo Dio non non necessarie, ma contingenti, come in ei giudica , ma ci efereita , affine di pro- Dio fono le opere dette ad extra , dipendenvar la nostra virtà. Nell'altra havremo da ti tutte dal suo libeto arbitrio: e queste effere giudicati : e però allora ciafcuno a Davide non folamente erano occulte havrà quello folo che si farà meritato in per la fublimità , ma di più incerte per l' tale efercitamento , secondo la Verità ; ambiguità dell' evento , secome cose infe premio , premio ; fe pena , pena . differenti di natura loro a fuccedere , e a

III.

tre havea Dio rivelate a Davide senza fine: tegli in vece sua mandato havesse Gioab-laterta, O occulta sapientia tua manifestafi be a guidar l'Esercito : eciò perche per mihi. Delle prime n'e laggio la Generazio rimanersi in Gierusalemme a godere le sue ne del Verbo, si chiaramente espressain ricreazioni, edi suoi riposi, senza più che. quelle parole, che David fentà dirgli dal tanto badare alle cure pubbliche. Nè il faex utere , ante Luciferum genuite . Delle feconde fon faggi tutti i Milteri dell' iftesto Verbo vestito di umana carne, ehe suron tutti parimente da Davide ne' suoi Salmi accennati al vivo. Onde non senza ragione parlando d'effi, egli uso questo termine di manifestazione a lui fattane, nè sol tanto di comunicazione: Manifestasti mihi; per dinotare che le rivelazioni di quei Milteri erano state concedute a lui nella forma ancora più nobile, che vi fia, cioè, non per via di figure, e di fantafie, come furon quelle de' Profeti ordinari : In manu Prophetarum affimilatus fum . Ma per via Oli 16. Prophetarum ajumitatus jum . Ma per Via di schiette illustrazioni , e di semplicim-telligenze: Mibi (così disfegià Davide di festello: ) Mibiloentus est forti isfael, cor-ficus lux aurora, oriente Sole, mane absque mubibur rutilat ; il che dà a scorgete come la mente di lui era stata da Dio confortata ad un fegno altissimo: non potendosi dubitare, che maggiore comprendimento non si richiegga in uno Scolare a capire le verità intelligibili , ne'loro puri termini , mudi , nudi, di quello che fi richiegga a capire le piglia a sdegno chi lo vuole tenere dal oremedefime verità fotto i vari esempi, in cui gli le adombri il Maestro . E pure ch' il crederebbe ? E pure un uomo sì illuminato da Dio , ancor'egli prevaricò, e prevaricò tanto malamente! O' quanto dunque al Tribunale Divino eglidovca però comparire più inescusabile! Ma tu frattanto và meschino, và , e fidati di te

fteffo! Considera a tuo profitto, come potesse mai stare, a sì vivo lume, caduta sì deplorabile . L'accennò il medesimo Davide , dove diffe: Priufquam humiliarer , ego deliqui. Prima che egli desse uno stroscio sì luttuoso, cominciò ad uscire di via : ranto che diede in sè luogo a demeritar quelli ajuti più validi , i quali, o non haverebbono alla Concupifcenza permesso di rilvegliarsi, o, quando pur risvegliata si fosse, l' havrebbon ben saputa tenere a fegno, ficchè non si avvanzasse ad ottenebrare l'intendimento.

Che Davide, quando caddè, si fosse già rallentato assai dal suo vivere più persetto, lo raccolgon gl' Interpreti dal vedere, che giunta l'oradi uscire in campo a combattere, come conveniva al fuo grado,

Padre Eterno : In fplendoribus Santtorum cro Testo è lontano dall' accennarlo in quelle parole, non dette a caso : Fastum eft autem , vertente anno , eo tempore que folene Reges ad bella procedere, mifie David loab , o fervos fuos cum co , oc. David autem remansit in lerufalem . Dum bac agerentur accidie, ne surgeres David de firato suo post meridiem, er deambulares in folario domus regia , ere. Il che tutto, in un come lui dava argomento di animo già ammollito dalle delizie e così più atto al cadere.

Come poi la passione potesse giugnere ad intorbidargli l' intendimento a tal segno, o anche ad ottenebrarglielo, non è troppo difficile a rinvenire . Mercecchè quella sopraffacendo con impeto il cuor dell'uomo , lo tira a sè tanto forte, che lo distoglie dall' applicare il pensiere ad ogni altro oggetto , che a quello da lei propostogli per degno di comperarsi a qualunque costo ; lo affeziona, lo affascina ; ficche l'uomo , non folo finalmente ricufa di dar più orecchie a i configli della Ragione, mafacome un furioso, il quale cipizio.

E ad un tal fegno può giugnere chi che sia, se Dio non gli tenga sempre le . Cor in il mani in capo : Qui /e existimae stare , vida mirare con ogni studio; a non demeritare questo specialissimo ajuto, che Dio può darti, se vuole, e che può negarti; mentre è un' ajuto interamente gratuito . E per non demeritarlo, che havrai da fare ? Prima guardarti da quelle rilaflatezze, che a poco a poco dilor natura conducono alla rovina; essendo temerità, voler che Dio regga a forza chi fa quasi tutto il possibile per cadere. Poi domandare a Dio tal'ajuto con incessanza, confessandoti, ancora l'ultimo dì, tanto bilognolo di ello, quanto eri il primo. Se l'uno, e l'altro havelle operato Davide, non cadea.

VER-

06 100

IV.

Pint.

#### VERSETTO VIII.

Afperger me byffepe , & mundaber: lavabie me, & fuper nivem dealbaber . Pfalm. 50. 8.

Onfidera, che il conoscere vivamente il male da sè operato, come fe' Davide , l'esprimerlo , l' esagerarto, ed il lordi , netti , di neri , risplendentissiprotestare quanto grave egli fosse da tutti i mi! capi ; par che dovrebbe al Penitente togliere la fiducia di confeguire si pronto il perdon da Dio, o almeno di diminuirghela. E oure non è così. Tanto è da lungi. che la fiducia refti da ciò mai punto debilitata, che più toffo viene avvivata all'ultimo legno. E la ragion' è: perchè, se mai Dio ci concede più volentieri la remissione de'nostri falli, è guando noi ci conosciamo più Indegni di conseguirla : merce suo dire egli ancor mostrò i vantaggi noche allora egli è più certo di riportare il fine dalm pretefo nel perdonarceli , che è la manifestazion della sua Bonta, quanto oltraggiata da chi con arroganza l'abufa , affin di peccare, tanto onorata da chi per contrario la implora con umiltà, affine di riforgere dal Peccato: Exaleabiene Dominus parcous vobis . Però , dopo ha-vere già Davide espresso tanto , in condannazione di se medesimo , quanto hai veduto , ne' preceduti verfetti , ecco in qualiparole prorompe improvvisamente , pienissime di coraggio : Aspergus me byffopo , & mundaber: lavabit me, & fuper nivem dealbaber . Quafi egli dica : Vedete, ò Signore, quanto habbia io fozzo il lo? corpo per li peccati carnali da me commeffi, e quanto annerita l' Anima per li carnali, e per gli spirituali ? A un sem- setto presente fosse nota a Davide la virun semplice lavamento, resteranno al tempo medefimo, e'l Corpo netto, el' Ani- ficche a quello anelando, con voto fer-

marabbellita. Che i peccati carnali imbrattino non pur l'Anima, ma anche il Corpo, fu dall'Appole . E che i peccati carnali, e gli spiritua- non è il solo carattere , ma è di più la

li , riducan l' Anima ad una fomma nogrezza, non veneha dubbio, mentre tutti adattano a i Peccatori infelici quelle parole : Denigrata oft Super carbones facies. coram: il che non potendo intenderfi della loro faccia efferiore, che in tanti è lufira, più anche del convenevole, forza è che s'intenda dell' interiore. E pure, ò. come li rende aun tratto la Grazia , di

I Lebbrofi nell' antica Legge andavano a farfi fpruzzare dal Sacerdote con un sascerto discopo , tinto di sangue ( quando il Sacerdote gli haveva a dichiarar mondi, ) e dipoi lavavanfi unti da capo a piedi nell'acqua pura. E ad un tal rito al-Indendo, diffe qui Davide : Afteren me byffopo, & mundabor : lavabisme, & fuper nivem dealbaber . Senonche , con quello tabili della Grazia, mentre quel rito legale valea folamente a dichiarar mondo il Lebbrofo, poiche la Lebbra gli era già caduta di doffo: mi non valeva a levargliela. La Grazia sì, che la leva effettivamente , nè solo effettivamente, ma facilissimamen-te, ed interamente. La facilità si denota con l'atto dello spruzzare : Afperges me byffepo . & mundaber : la integrità nella totale lavanda da capo a piedi : Lavabit me , & fuper nivem dealbaber . E tu, che affetto non dovrai quindi prendere a riconoscerti dinanzi a Dio quel che sei , cioè immeritevolissimo d' ogni bene , mentre ciò più ti abilita ad ottener-

Confidera , effere universalissimo sentimento de' facri Interpreti , che nel verplice spruzzamento, che da voi venga, a tù prodigiosa, a cui dovea venir nella Leggenuova elevato il Sacro Battefimo : vido, il nobile Penitente, prorompesse a guifa di estatico in queste voci : Asperges me byffepe , & mundaber : lavabis me , & folo diffinito già chiaramente in quella fua foper nipem dealbaber . Vile nell' aspetto gran fentenza: Chung pecanium, quodenme de li liopo, ma vigorofo: tanto che nel-quo feeriti heme, extra cerputeff: qui am erm forniciamo, in erputa fium pecare e. E. ficcaradici, difficili a babbicario. E. per ciò perchè non havendo il Corpo umano ello vogliono figurarfi la Fede, vile nell' gloria maggiore, che in lafciarfi reggere afpetto ancor lei, ma vigorofiffima, spetuo dalla Ragione , tanto che agrivi ad cialmente nelle radici, ch' ella ha ben fife operare in certo modo anco egli da ra- nella fur pierra, cioè in quella, fu cui stà g'onevole; i Senfuali glitolgono una tal fondata la Chiefa. Senza di questa Fede gloria , con volere che egli operi fola- è indubitato , non fi poter dal Battefimente da quel ch'egli è , cioè da Anima | mo produtre il suo pieno effetto , che

Must 16- fiderit, 6-bapitsans/paris, faton eris; qui dai melcolarfi conl'oro, ma verà ma resideris, se sadematira. Onde jembo. Ecco danque ciò, che nell' verlo , vien subito interrogato dal Sacerereda : Credis in Deum Patrem &c. E ne' Bambini suppliscono altri per loro ; perche come poterono quei Bambini peccare in altri , cioè in Adamo : Omnes in Adam precaverant: così presupponti , che effi la anche l'ami. possano credese ancora in altri , quali sono i loro Padri , i loro Padrini; e dove questi

Bont. Nei refo cetro 6, cof giutta la ammation (cue ipregare la anuazione, con f. 11 i giradell'Appollocio lufticia Sorief per fato migi ais in ur'almina il facro fonte II. acquis
Rompat (horifit. E petrò Gestà Ctillo, che è quegii, il quale faisa dicci il trolo appunto di Alpergiore: il trolo appunto di Alpergiore: il trolo appunto di Alpergiore: il trolo appunsan: coco di qual afergiolo al fini fi va e e giu foten nell'ette fino natio. L'acquis glia a mondar tutti i Popoli Criffiani : fi battefimale mon pure monda l' Anima vale della fua Fede : Fide parificans corda, dalle macchie , ma la folleva ad una corum, E'veso, che questa dagli altri Po- bianchezza, e ad una bellezza molto supolinon è curata. Ma perè il Profeta non periore di quella ch'essa possegga di fua diffe : Hie afperges gentes omnes , ma gentes natura: che però non fapendo in quale mules: perche meglio intendafi di che altra maniera spiegarla Davide , usò tal parli. E non saitu come avviene in ogni soma: Es supernivem dealbaber: giacchè aperfione? Dove arriva l'aspergolo, e il candor della neve è un candore di ge-dove nò. Non già per celpa di ello, per-chè da lungi esso invita tutti ad un modo, leè, che ggli non dile: z visis denla soro, ma percolpad (in non faccoltà de flo, ma percolpad (in no faccoltà de f nell'isopo , e però sdegnano d'inchinar meno più crescere in infinito , potendo l' anch'eglino a questa la fronte aktiera , per Anima sempre più unirsi a Dio, che la sa sì efferne ben afperfi. Ma non ditali voleva, illuitre; e però dice: Et fuper nivem dealal certo effer Davide . E però vedi come in baber. Etu, che come è da sperarsi , posatto di pmile fommissione chinando il ca fiedisi belcandore, vuoi perderlo per un po , dice egli a Critto; Afperges me hyffeps, | nulla? per aderire alle crapole ? a i giuomundaber. Ciò, che fece Davide allo chi? Ille giostre a alle vanità, che a poco pa, hai da far ru qualunque volta torni a a poco i possono lordarranto? O che pazrinovare fra l'anno la memoria del tuo Batrefimo. Hai da chinere il capo fempre più

tezzato professi. EI B il fuo proprio. Senonche nen fi può sape gran candore una volle al primo aggiu-re, come la Fede mondi, se non si fa , co- gnere anche il secondo , in virtù di cui me l'Anima ancor fi lordi. L'Anima allor fi potesse il candor perduto riparare da fi lorda, quando fi mescola con lecose in- esti opportunamente fino all' ultimo del-

fommessevole aquella Fede, che qual bar-

è , che un Adulto, il qual fraccosti a rice. Anima fa la Fede. Distaccala dalle cose inferiori a lei, quali fon le terrene , e fa dote, secondo il Rito Ecclesiastico, se egli che ella aderisca alle superiori, quali son le eclefti, e così la monda; prima nell' intelletto, con fare che ella apprenzi quel folobene , che va apprezzato ; e poi nella volontà, confare per confeguente che el-

Quindi è, che quella mondezza la quale vien dalla Fede direttamente , non è anche manchino , la comunità de' Fedeli perfetta: ci vuole a perfezionarla la Caadunari in un Corpo miffico , la quale sirà, cui va fempre annessa la grazia fancomunità, in maneanza d'altri , ha fem- tificanre . E però queffa chiefe Davide pre intenzione tacita, come parve a appreffo in quelle parole: Lavadir me, Sant' Agodino, di creder ella per losso. Nel reducerto è, che giulta la difinizion telle picagrae la muzzione, che fi la grachi? Ile gioftre a alle vanità, che a pocozia da ignorante, il quale ha folo in credi-

to ciò che vede! Confidera, come la Bonta Divina, compatendo all'umana fragilità, si facile alle Confidera, come non hai da ftupire, cadute, non appagoffi di dare a' fuoi fe-fe alla Fede attribuicasi l' effetto di mon- delli il primo Battefimo, in vitrà di cuit dare l'Attima nostra. Quefto è più totto le loro Anime venisfero a confeguire si feriorialei , perchè niuno dirà che l' ar- la vita - Vero è, che se il primo era Battefimo

Esposizione del Miserere.

732 tesimo d'acqua, e petò soave ; il secondo pe medesime al Saccidote , spiegandole : doveva effere di lagtime, e però alquanto e fminuzzandole, con tutte quelle circo-più laboriofo del primo: effendo conve- stanze, che vagliano ad aggravarle, non nientifimo che all' uomo costi più il folamente nel numero, ma nel peso ; not riccattatfi da que' peccati che egli hab- diamo addoffo alla propria riputazione , bia per fua malizia operati in atto ; che non da quello , che ereditò per sua difgrazia da Adamo.

Orachi dirà , che a questo secondo Battesimo non aspirasse anche Davide , con quel prego , che tu vai qui ponderando ? Ben sapeva egli la gran pienezza di Gra-zia, che dal Sangue di Cristo versato a rivi , dovevan un di ritrarre i Penitenti glerien, qua à fele Dee est, sen que in Crilliani , prostrati a pie de' loro incliti Con la escuzione findinata a pie de' loro incliti Con la escuzione findinata. Sacerdoti , Luogotenenti del medefimo Crifto. E però con che fanta invidia dovea miratli? Quindi è che nella medefima Legge vecchia egli procutò di accomodarfi più che gli fosse possibile alle istruzioni da farfi un di nella nuova , non folamente dolendofi nell'interno del mal commesso, come allor si nsava di fare , ma dandone mille fegni ancor nell'

efferno.

In conformità di un tal voto , ecco dunque che penitente egli diffe a Dio : Alberges me byffopo , & mundaber: perche tificaveritis , vivetis . Vedi petò quanto nella Confessione Sagramentale , la Fede è il fondamento di tutta l' opera, mondandoci con le massime sue sincere l' Animalorda. Echefiacosì : Ciò che in noi modo , che ricuperi tosto tutta la bianpuò dirfi la vena di tutte le fozzute più chezza, e tutta la bellezza, perduta per abbominevoli, ecco qual'è: l'Amor pro- lo peccato. Dunque allorche vai a conprio . Questo fa che tre attacchi regni- festarti, di sempre a Dio con Davide anno in noi , un peggior dell' altro. L'at-tacco alla propria volontà , derivato dalla lavabis me, & supernivem dealbaber: con volontà medefima , troppo vaga di ope- intenzione di chiedete questa Fede , che rerein titto a fuo modo . L' attacco alla tanto ha da concorrere al mondamento propria riputazione , derivato dall'irafei di tutto te, perchè quantunque tu hab-bile, intellerante d'ogni disprezzo. E l' bia a sar da te le tue patti, per eccitaria, une, mentetante u ogni unprezzo. E i pura autori di per cettati di atteco alle proprie comodità, del deviato oli tutto chi durreta coli è, che Codi alla considera di atteco di persone di atteco di atteco di considera di atteco di atteco di atteco di atteco di atteco di atteco delle colore di atteco di atteco delle colore di condittico della colore con di atteco di atteco delle colore di colore di condittico di colore di condittico d contiene il pentimento , e il proposito) fuo pieno effetto, con lavarti l' Anima in noi diamo addosso alla propria volonta, modo, che tu benchè Penitente vinca difvolendo con dolor vero tutto ciò, che ancora in candore molti Innocenti figuratida noi fu voluto a onta di Dio , e pro- cinellaneve: che è l'altro fenso di queste mettendo di non volerlo mai più per ve- voci medefime , da te fin' or minuzzate: zuna cosadel Mondo. Ed a ciò da forza Lavabis me , & super nivem dealbabor. E la Fede, con farci vivamente conofecre forfe che un tal Penitente non fit Davide ? quanto indegna cofa fia queffa: antepor- Ben fi può credere , che quanto addiman- prate te il proprio voler al voler di Dio. Nonne do , tanto confeguiffe : Cum invocarem , Des subjella erie Anima men? Con la ma- exaudevit me Deutjuficia mes. pifeftazione , che noi facciamo delle col-

la qual vorrebbe celare ciò che è di obbrobrio, peraffecondar l' irascibile risentito ad ogni suo sinacco. Ed à ciò dà forza la Fede , con rammentarci , che la stima degli nomini è vile . e vana . e che però quella fola ha da procacciarft, che vien da Dio : Quemede ves pereftis crede- fo; 41re , qui gloriam ab invicem accipitis , & tenza impoffaci dal medefimo Sacerdote in foddisfizion de peccati, da cui ci af-folve, noi diamo addosfo alla propria comodità, la quale sfugge al poffibile ogni patire, per affecondar la concupifcibile tutta data agli agi corporci. Ed a ciò dà forza la Fede, con protestare, che la carne è serva dello spirito, non padrona; e che petò quando non vuol ubbidir più per amore , è di mestieri sarla tibbidire per forza: Si fecundum carnem vixeritis , Rom. 8:30 moriemini: fi ausem fpiritu falla carnis morgran parte habbia la Fede a mondar nella Confessione le tue potenze , affinche l' Animarimanga poi dalla Gtazia lavata in

VER-

# VERSETTO IX.

Auditui meo dabis gaudium , & latitiam : & exultabunt offa humiliata. Pf. 10. 9.

Onfidera, fe mai tu sperimentasti a' tuoi giorni quell'alta consolazione, che gode un'Anima al tempo di un Giubbileo, quando, fgravatafi bene a piedi di un Sacerdote divoto, e dotto, da tutto ciò, che inquietavale la coscienza, si parte di là assoluta, con ferma risoluzione di volere indi innanzi prima morire, che tornare ad offender il Signor suo . Se la sperimentalti, allora potrai con facilità capir fubito il fenfo vero del Verfetto presente. Questa consolazione sì inenarnianza, che rende all' Anima la fua co. sa rivelazione, non conceduta, salvo che scienza fedele di essere lei tornata in grazia di Dio . Ed a questa consolazione allufe qui Davide , allora che diffe : Audisui meo dabis gaudium , & latitiam , & exultabune offa humiliaea. Non perchè egli fegno probabile, e poderofo, fu cui fonnon sapesse già da Natano, come il peccato gli era stato rimesso: ma perchè, divisando in spirito di rizzarsi ( come si disse nel precedente Versetto ) da i piè de nostri risus reddit sestimonium spiritui nostro, quod Sacerdoti più candido della neve, volle esprimere in se quella contentezza , se, perche questo è comune a tutti secondo che dovea provare a suo tempo cia- quello , Dedit eispotestatem Filios Dei fieri; fcuno di noi , dall' udire quelle parole prodigiose : Io ti assolvo : Et ego absolvo se à peccatistuis.

Questa contentezza può essere di due guise. Una tale, che si fermi nella parte superiore dell'Anima, un'altra che dalla

fuperiore ridondi nell'inferiore.

Si ferma nella superiore quella, che nel caso nostro procede da un giudizio pru dente, che noi formiamo di stare in grazia, dacchè la coscienza non ci viene a rimordere più di nulla : Si cor nostrum non 1.703.21. reprehenderie nos , fiduciam habemus ad Deum, Ed a questa contentezza vien dato giustamente il nome di gandio, che secondo l' insegnamento di San Tommaso, è una dilettazione procedente dalla ragione . Onde è , che i Bruti ( com' egli offerva) fono privi tutti di gaudio ( benchè fian capaci di molte dilettazioni ) perchè fono privi tutti d'intendimento. Posto ciò, quanto più cresce in noi la probabilità di stare in grazia di Dio, che è il sommo mo che la dà, niuno può goderla. bene desiderabile in si la Terra, tanto il

parimente è più vivo . Ma quando habbiamo noi maggiore una tale probabilità, che quando habbiamo fatta una Confessione come si dee? Però il gaudio, che succede ad una Confessione si fatta, non è esplicabile: etanto egli dura più, quanto più dura il pentimento e il proposito havuto in effa.

Ridonda poi la contentezza già detta, dalla parte superiore dell'Anima all' inferiore, quando nel cafo nostro formiamo questo giudizio prudente di stare in grazia; non folo dal vedere, che la coscienza non ci rimorde ora più, come facea prima; madal provare anche in noi certi affetti amorofi verso di Dio, eccitati in noi dal suo spirito, inabitante dentro di noi . Mercecchè non havendo voluto Dio, che dello stato di grazia noi siamo rabile donde nasce ? Nasce dalla tellimo- certi in questa vita mortale, senza espresrarissime volte; ha compatito nondimeno non poco aquell' afflizione, che provano i Servi fuoi da tale incertezza : e però, che ha fatto? Ha dato loro qualche darsi con evidenza, non fisica, ma morale . Ed ecco il principalissimo . Lo spirito del Signore operante in esti : Ipfe (pi- Rom. 8.16. ma dice, quòd fumus, che è di quei foli, i quali di fatto fon grati a Dio. Questo spirito altro certamente non è , che lo Spirito Santo, Spirito di amore. Però, ficcome eglisempre sa che i Giusti amino Dio, così talor fa che con verifimiglianza grande conoscano anche di amarlo a que' moti , che sentono in se medesimi verso lui , di compiacimento, di confidenza, di brama continovata di dargli gusto . E alloraè quando al gandio fi aggiugne quella, che vien dettalaticia: che secondo il medefimo San Tommalo, è un certo dilatamento, che pruova il cuore fuori del fuo naturale, per cui par quasi che più non capisca in se stello : Mirabitur , & dilatabitur cor tuum . E di questa dilatazione come può mai favellare chi non provolla? Niuno da sè può formarfela a piacer fuo . Però tanto bene dice a Dio qui Davide , dabis : Quditui meo dabis gaudium, & latitiam. Perchèse none Dio medesi-Considera, quanto sbagli chi affine di

gaudio è più ragionevole, e però tanto tener contento l'animo, procuta di tene-

1 2 qu.j1. art. 3.

I.

re contento il Corpo, con donargli anche | milta: e poi, che loggiunle ? Omnia offa Plist. 10. Animo nel Corpo; non può dal Corpo ri- infieme! dondare nell'Animo. Però non fenti coudito interiore : ell'è conseguente . Mercè che allora tutte le offa in noi vengo-

un momento, è il più ch'egli duri : Gaudium duto in Cielo, o sperato in Terra.

birur super salutarisuo, diffe altrove il Sal- Divozione sensibile il suo midollo, tanto

a tal fine piaceri impuri. Tutto il contra-rio. La consolazione ha daridondare dall' to vanno queste cose tra loro congiunte

E di qui apprendi , che la Divozione me qui favella il Salmitta ? Audieni meo fensibile, non sole di natura sua non predabis gaudium, Glatitiam, & exultabune giudica alle virti), ma le ravviva, come fa offa humiliara . La esultazione delle ossa, la pioggia discesa su piante arsicce : Ego con-1665. 14 cioè delle potenze inferiori , non è ante- folabor vos: videbitis , & gandebit cor veftrum , cedente al godimento, e al giubbilo dell' & offavefira quasi herba germinabune . Onde è, che quantunque la Divozione sensibile non fia quella, in cui confifte la Dino ad esultare, quando non potendo lo vozion sustanziale; consustoció suole il Spirito contenere in se solo quello smisurato diletto, del quale egli abbonda, sa dietto al mento la mercoda. La Divozioche trabocchi, quasi per consenso, nel colta nella sua latitudine, consiste in Corpo, entro cui dimora: Cor gaudens volcre con efficacia tutto quello che è di exhilaras faciem. Così avverrà ne Beati: servizio Divino, in volerlo con prontezin cui, perchè l'Anima dominerà tutto il za , e in volerlo con godimento. Il voler-Prov. 1543 Corpo con tal possesso, che potrà dispor- lo con efficacia, e il volerlo con prontezne a sua voglia, lo renderà partecipe ad za, appartiene alla Divozion sustanziale; un momento di quella Beatitudine, che il volerlo con godimento, cioè con tenein se gode, per quanto il Corpo può ef- rezza d'affetto, con dolcezza, con diletferne mai capace dentro i suoi limiti ; an- to , con allegrezza , appartiene all'accizi per fare che ne sia capace, anche più dentale, che è quella Divozione , la qual di quel che porti il naturale di lui, verrà si è detta effere conseguente alla sustanziaellaincerto modo a spiritualizzario, cioè le, come prole legittima alla suntanzia-ellaincerto modo a spiritualizzario, cioè le, come prole legittima alla sun andre. a renderlo totalmente simile a sè nelle do-ti proprie. Come vuloi dunque tu, che al presente la Cosa vada al contrario? An-cora quì conviene che si tenga l'ordine de naturalissimo. Due son le faci, le quali stesso. Ma come si può tenere in verun acendono la Divozion sustanziale. L' una degli empj? Il loro Spirito non può mai è la confiderazione della divina bontà, e dare al Corpo ciò che non ha . E non della divina beneficenza. L' altra è la conudilli dianzi, che il gaudio è una diletta fiderazione delle proprie miferie, e delle zion provegnente dalla ragione ? Come proprie malvagità. Ora quelle due confidepuò egli effer dunque comune agli Empj , razioni formano a poco a poco nel cuor quali non fanno altro, che opporfi alla contrito un misto soavissimo di allegrezza ragione, nelle loro opere, o non curarla ? al tempo medesimo, e di tristezza. La l loro gaudio è fondato fopra 1' impanno , confiderazione della divina bontà , e della cioè fopra una falla apprentione di flimar divina beneficenza, genera in noi diretta-luono ad effi ciò che non è . E però il mente allegrezza , facendoci ferare in loro gaudio è falfo ancor' egli. E se egli Dio vivamente : e genera indirettamente ètale, non folamente non può mai produr-re gli effetti del gaudio vero, ma fe dura quanto egli meriti di effere amato da noi più di quello che noi l'amiamo , o pol-Hypocrita ad inflar puntli . Vuoi tu vero fiamo amarlo. La confiderazione delle progandio? Cercalo dove la ragione ti detta prie miferie, e delle proprie malvagità, geche egli habbia luogo. Ma dove l' ha vera- nera in noi direttamente triffezza, facenmente? L'ha nel folo ultimo fine, o posse doci bene apprendere il proprio nulla, non abile da se stesso ad altro che al male : e Confidera, che per offa hanno voluto genera indirettamente allegrezza, facenalcuni quà intender le virtu, le quali esul- doci giudicare, che tanto più sarà Dio tano tutte, cioè si ravvivano, e si restau tenuto ad assisterci in quello che vuol da rano, quando l'Anima ha quella grande noi , quanto più per noi nulla fiamo , nulcontentezza di spirito, dianzi espressa : la sappiamo, e nulla possiamo. Ora in Anima mea exultabie in Domino, en deletta- questo nusto soave, pir ora detto, ha la

111.

riü

lo spirito! Allora è quando ( con circolo che vuol di vantaggio additarti Davide nel non vizioso, ma il più bello, ma il più presente Versetto, che tu dovresti renderbeato, che possa desiderarsi da un' uomo ti familiare al pari di ogni altro. Vuol' adsaggio, ne mai dannarsi) la Divozion su- ditarti, che hai da tornare da capo ad adstanziale produce l'accidentale, e l'accidimandare perdono a Dio, quando ti pa-dentale accresce la sustanziale. E come l're di haverlo poco men che annojato in accresce? con rinvigorire conforme già si addimandarglielo. Guarda in quante madicea tutte le virtù, qualunque volta, per niere lo haveva già chieflo Davide nel Prov. 141 la fragilità dell'umana carne, cominciava principio di questo Salmo! E pur'eccolo no queste ad indebolirsi: Dulcedo Animessa alle medesime: alle medesime frasi, alle nitasoffium. Non porgete dunque orecchie medesime formule, non che sol tanto alle a chi condanno la Divozione sensibile, medesime istanze. Etuti annoj così tosto? mentre anzi vedi che questa a Dio chiese Davide, non sol quì, ma in più altri luoghi : Sieue adipe , & pinguedine repleaeur Anima mea, & labits exultationis laudabit es meum. Sai tu quando la Devozione sensibile ha da condannarsi, o più tosto da dire fenza quell'alimento, che folo il dà. do in questa, perchè non hai da bramare, Audieui meo dabis gaudium , & latitiam ; er exultabunt offa humiliata . Ecco s'ella di profitto. Kavviva in te le virtu già scadure, e squallide, e le ristaura.

#### VERSETTO X.

Averte faciem tuam à peccatis meis , & omnes iniquitates meas dele. Pfalm. 50. 10.

I.

Onfidera, che quando lo Spirito è bile detta dianzi, allora è quando egli pi-Ma questo non pruova nulla . Anche del i Beati in Cielo . Manna dell' Anima.

più dilicato di verità, quanto più profon-male rimessoci dobbiamo continuamente do . E quando etale, ò quanto giova al-chiedere a Dio mercè. E questo è quello.

Considera, che se a verun fine dobbia-

mo amar quella vita, che Dio pur segue cortesemente a donarci, dopo tante offefe a lui fatte, non altro certamente ha da esfere, se non questo di poterpiangere tanto più lungamente quelle medesime offese : spregiarsi? quando si vuole ella sola: per-Quid restas nobis, niss semper dolere in vi- & Arnst ! chè ciò è, come un volere l'accidente da la? diceva Sant' Agostino. Ma non senza sala spai. sè, senza la sustanza: il calore senza il suo- ragione diceva Nobis: perchè non tutti in- c. 13. co, il chiarore fenza la fiamma, il vigo- tendono un tal linguaggio. E vaglia il vero , di quali Penitenti sei tu ? Sei tu di Cerca la Divozion sustanziale, e ben sal- quegli , i quali senza dubbio si dolgono del mal fatto, ma ciò per motivo di loro che a questa iddio congiunga l'accidentale: proprio interesse , cioè per quell' Inferno , ch' essi meritano peccando , o per quel Paradifo, il quale essi demeritano? Se tu fei di questi, io confesso, che quando un difossi certo di havere con le tue lagrime confeguito da Dio perdono, dovrefti al fine defistere dal verfarle . Ma fe tu sei di quegli , i quali se ne dolgono per motivo di puro amor verso Dio , qual dubbio po 118. v'è, che quanto più segui a vivere, tanto più devi seguitare anche a piangere il mal commesso? Exitus aquarum ( hai da dire tu ancora in tal caso a Dio ) Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quianon custodierunt legem tuam . Questo bel motivo di nello stato di quella Divozione sensi- piangere, che si fonda sul'haver noi trasgredito il voler Divino, è un motivo che glia più di animo a supplicare . Pare a lui durasempre; e però è atto, quanto è da di sentire allora dentro di sè sperimental- sè , a far che duri sempre ancora il dolore mente di essere caro a Dio , e però , che per tutti i secoli : senonche in Paradiso il non si promette? Ecco dunque, che non dolore non ha più luogo; e però i Santi depago qui Davide di un perdono particola testano quivi tutte le antiche colpe, senza re, cioè di quello che egli havea consegui- dolersene. In Terra il dolore ha luogo : e te, cio cu quero ene egi navez contegui chi ederne un'altro, non più particolare, ma universale, cioè un perdono di tutto il male insieme, dà sè operato in tutta la mismeis firesum meum rigato. Anzi, se di vita lua: Averse faciem tuam à peccaite meis, nulla frattanto goder dobbiamo, dobbia-de amnes iniquitates mens dele, Già un tal mo goder diciò, di esserette rora capaci male gli era stato rimesto, chi non lo sa ? di quel cordoglio, di cui non sono capaci

Sen-

Aaa

Senza che la vera Penitenza ha due Conversam ecs , quia miferebor coram , & I con. faccie ne' Viatori. Con l' una guarda il erunt ficut fuerunt , quando non projeceram mal passato per piangerlo : con l'altra il eos. Anzi mille volte ha egli dato a conomale futuro per evitarlo . Ora qual dubbio , che ad evitare il male futuro, niente può giovar più, che seguir sempre a piangere il mal paffato ? Può effere che mai pensi a serire di nuovo il suo caro Padre, chi versa siumi su le ferite in lui fatte con mano barbara ? Se tu ritorni a i secondi peccati con tanta facilità, ecco donde nasce: dal porre in dimenticanza l' error de' primi .

» III.

Considera, che nell'addimandare a Dio questo perdono generalissimo, pare che Davide adoperaffe una forma non troppo giusta ; e tale su il dirgli : Averce faciem tuam à peccatismeis, Perche, come può Dio restare mai dal mirare i peccati nostri, benchè rimessici? Se son rimessi, surono dunque commessi, e ciò solo basta a far che Dio gli habbia presenti al sito cospetto per tutta l'Eternità. Sì . Ma dei rammentarti che gli uomini, favellando ancora con Dio, conviene che favellino al modo umano; mentre essi non hanno altro linguaggio, che il proprio. Ora quando si dicetranoi, che voltiamo la faccia da quelle ingiurie, che si surono fatte; si dice, quando noi torniamo interamente a procedere come prima, verso di chi ce le fece. E questo è ciò che quì da Dio chiede Davide. Ne credere che sia poco . Imperocchè dei sapere, come dopo il peccato, ancora rimesso quanto alla colpa, può Dio punirci nella vita presente con doppia pena, positiva, e negativa. La politiva è la pena corrispondente di sua natura alla colpa pur' ora detta : e questa ha la fua taffa impostale dalla legge, sicchè scontata che sia tal pena, siam certi, che è terminata . La negativa è la sottrazione di molti ajuti gratuiti, de' quali Dio può giustamente privarci in riguardo del male da noi operato: e questa non ha tassa di alcuna forma , perchè non v'è taffa dove fi tratta di Grazia, non di Giustizia. Ora di tali ajuti grațulți temeva Davide di restar | privo in riguardo de fitoi peccati, e però chiede a Dio, che voglia da quei pecca: ti voltar la faccia, ponendoli, per cosi dire, intotale dimenticanza: il che allor rate egli dice a Dio: Averre faciem ruam farebbe feguito, quando Iddio per effinon à peccasis meis, e in ordine alle scritsi fosse rimasto per l'avvenire di beneficar- te , & omnes iniquirates meas dele . E lo con segni di cuor benevolo al par di pri- questo hai tu da immitare . Quanti soma . Ne con ciò viene Davide a chiedere no i difgusti , che tu rechi al tuo Dio cola ftrana: Convertameos , diffe Dio già fenza intermissione ? Arrivi a tramescodi quei medefimi, che egli havea rigettati : l'arli fino tra quelle opere buone, che

scere di far più stima di un Penitente , a lui tornato di cnore, qual'umile Figlinol Prodigo, che di molti innocenti, non mai da lui dipartirfi, quale era il Fratel maggiore di quel Fuggiasco, Nè è maraviglia. L'Innocenza, non è la prima dignità dell' Anima umana. La prima dignità dell' Anima umana affolutamente è la Grazia, E questa molte volte è maggiore in un fervido Penitente, che in più Bambini, tutto che splendidi per la loro innocenza battesimale . A questa Grazia maggiore convien che dunque tu aneli dopo il peccato con frutti proporzionati di penitenza, e che poiti fidi interamente di quel Dio, che ti diffe di bocca propria : Impieras impii non nocebis ei, in quacumque die conversus fueris Ezech 11. ab impietate sua . Conciossiacche chi non 12. vede , che le tu per effere flato gran Peccatore, rimancifi inabile a divenir gran Santo, già pur troppo nocevole ti sarebbe la passata malvagità ? Dunque di spesso a Dio, che non retti per le tue colpe di operare nell'Anima tua quello , che per altro farebbe secondo l' inclinazion della sua bontà; e se in tal senso gli addurrai le parole, che tu qui rumini . Averte faciem tuam à peccaris meis, gliele addurrai nel più giusto.

Confidera, come le ingiurie fatteci in

qualcino, titte riduconfi finalmente a due classi: a presenti, e a passate. Delle presenti si dice, che noi le habbiamo dinanzi a gli occhi: delle paffate, che le teniamo dal primo di scritte al libro. E cosi procedendo alla foggia nostra, favella Dio delle ingiurie spettanti a lui . Innumerabili sono quelle, che egli ha da noi ricevute : innumerabili quelle che egli fegue a riceverne del continuo. Delle prefenti egli dice che per quanto si facciano dinascotto, egli ben le vede: Non fune ab- le: 16 7. scondita à facie men. Delle passate egli dice di haverle al libro ; Ecce feripeum est coram 11656. me : non sacebo , fed reddam , & resribuam in finum corum iniquirares veftras, & iniquitates Patrum vestrorum simul . Orasi dell'

vai

à peccasis meis , fostintendendo à peccasis presentibus . E quanti sono i difgusti , che tu gli hai recati in tutta la vita tua? forfe ginngono anch' esti fino alle Stelle : sid no 6, Delitta noffra creverune ufque ad Cœlum . Frequentemente dunque hai da dire a Dio che ti da Cristo, e con quella và a soddisper placarlo, in ordine a questi : Omnes fare : Non farai sciocco, se havendola iniquitates meas dele, omnes, omnes, fottin- prontissima a tutte l'ore, giugnerai prima dendendo praseritas; tanto più, che quando bene questi difgusti ti fossero stair già perdonair quanto alla colpa, può effere che non fieno scontati ancora quanto alla pena . E chi ne può dubitare ? Mentre il Signore protesta di tenere scritte al libro le offese sattegli : Nonne hat condita fune apud me, & fignata in the fauris meis? Deug je, fegno dunque è, che egli non paga fubito ; mentre tal'è il collume, porre a libro le partite , che restano ancora accese, non le

già spente. Ma se egli non paga subito, tanto peggio , compenserà la dimora del pagamento, con la gravezzal E quando? Quando egli stimerà più opportuno : Mes eft ultio, Gegoretribuam in tempore. Dinque non pigliare animo dal vedere che Dio non fia freitoloso nel gastigarti; perchè ciò nafce dall'effere in tempo a poterlo fare, quando a lui piaccia.

taggio : ficchè mentre Dio non punifce ancor le tue colpe , puniscale tu da te solleciramente. Non fara ciò quasi un vincerlo della mano? Non se ne può dubitare: si acor, it.3. nosmeripsos dijudicaremus , non urique judicaremur. Quindi, perche flimi tit, che con tanta franchezza dimandaffe Davide a Dio lo scancellamento di tutte le iniquità da sè incorfe fino a quell'ora? Omnes iniquirares meas dele , omnes , omnes - Perche già le havea foddisfatte il più che potea . Undebitore allora và con buona fronte a trovare il Creditore, ed a dirgli : Scancella le mie pareire; quando per effe ha sborfato già tutto ciò che dovea sborfatti. Così fa mi. Sborfa quello, che debbi a Dio, con la penitenza, e poi digli: Omnes iniquitates measdele, omnes, omnes. Che fe ate fembra di non potere mai fare una penitenza ,

vai facendo. Dunque perche queste per j grande Erario. E di questo alment tu va-essi non ricicano a lui tanto men gradevoli, gliati a tuo profitto. Nel rimanente hab-digli frequentemente: Averse facientiam bi pur per indubitato, che da' libri Divima, ch'ella sia, senza che si sconti : Nibil suppi qui de pæna dimittitur . Se non si sconta col cer. proprio, conviene a forza che scontisi con l'altrui. Piglia dunque la Cedola bancaria, a morire, che a prevalertene?

# VERSETTO XI.

Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rellum innova in visceribus meis. Pfal-50. 11.

Onfidera , come all' Oro , per fino J. ch'egli fi fia, nonfi fa maitorto, fe provvisi al paragone. Anzi per questo pruovafi al paragone, perchè egli è Oro . Se fosse rame , chi vorrebbe ad esso inchinare una pietra lidia? Il dolor de' peccati e Oro finissimo non ha dubbio . Contuttociò il banco del Paradiso non l'oriceve mai da veruno a chius' occhi: lo pruova in prima, e come lo pruova,? Col notare, Considera, quanto savio ti mostrerai, fe quel dolore giunga fino al propofito dell' se tu saprai più tosto conoscere il tuo vanammenda. Allora si, che lo reputadolor vero . Senza di ciò non lo prezza . Ecco però, come Davide, il quale tanto ha protestato fin' ora di essere dolente del mal commello, fa noto a Dio, come egli è risolutissimo da quel punto di mutar vita: e però lo supplica a donare a lui nuovo cuore in un tempo medefimo, e nuovo spirito : Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum reltum innova in visceribus meis.

Per cuore qui s'intende la Volontà, come in più altri luoghi delle Scritture : In- Adin au veni virum fecundum cor meum. E per lo spirito l' Intelletto : Quod sumer contra Deum fpirirus euns ? Questi fono i due co- Jobig-15 stitutivi principalissimi di tutto l' uomo interiore, ed in questi ha da consistere la mutazione di chiunque voglia davvero che batti per tante colpe, supplisci con le ridursi a Dio . Nella Volontà ha però egli Indulgenze, che è quel tesoro in cui Davi- da addimandare mondezza ; Cor mundum de non hebbe a firoi di fortuna di entrare creain me Deus , a cagion degli effetti , i a parte. Queste non altro sono, che quali attaccandos a cose lorde, quali my pagamento, non pur condegno, ma fon le cole terrene, divennero lordi an- of, espiofo, che fa la Chiefa per te dal fuo ch' effe ; Falli fune abominabiler, ficur ea

832 z

dere rettitudine, Esspiritum rellum inneus ama ; così chi vuol di cattivo divenit in visceribus meis, a cagion della estimati- buono, conviene che cominci il suo ben va, la quale abbandonando la prima rego-la, che è la Fede, non potè alla fine fare mente da utto quello, per cui da Dio fi altro, ingannata da' (enf., che pervertir-diffolie: Resoferant à me in santiti, idalis l'esch. 44. de , e rutto questo ha da addimandare rilevante , non può negarsi; ma la conchiunque veramente defideri mutar vita, verfione all'acreatura è quella, che dà al

M.

o l'uno, o l'altro, ma tutto infieme.

Spisito retto, perchè una Volontà figno-reggista dagli appetiti bristali , fovverte a peco a poco l'intendimento , con trate i mortale la mondezza del cuore perifec af-

Proving f fuol dire, potenzacieca, la quale per iftin- peccarebbe) ma fi deprava, ma fi debili-

mostri con la sua face.

Se non che parea, s'è così, che Davidello Spirito.

33), ha venos qui rammentarti , cone guantiarre e quan un usera ; tanto i un feccone chinque di buono divien cat- moda se indince al inente ( quando egli tivo , non finole cominciare il fuo ma- pecca) quantinque non fen e aveda : Ad Pope 22 le ordinariamente dalla percentione dell' aimmentallar prafetai. Son argivisi. Solamente Vietellette : ingannato ne fuoi dettami, ma vi è quella divertità fra il giufificare, g bornata dagli appetiti ribelli , non oel posta con Dio punto concorrere ad un fa mai di combattere l' Intelletto , fin- tal'atto , ma nella giustificazione concorre

fi : Generaçio qua non direxit cor funm, non fuis . Propierca die ad domum Ifrael : Conoff eredirenseum Dee Spiritus sins, cioè nen versimini, & recedità ennélisidelis cofficis e sedidio Dee Spiritus sins, come spiega Sant l'Avversione dal Creatore e quella, che Agostino. Tutto questo dinando Davida al peccato la sua gravezza, almeno più mercecche tutto quello ha da procura- peccato la fua cagione: non vi effendo comunemente chi volti le spalle a Dio . Tu lo procuri? Deh comincia una volta per fare a lui quel dispetto, o quel disea fizecare il cuore da quegli oggetti, o nore, una per voltare la faccia a quel befenfuali, o fenfibili, cui si vivelli attace ne caduco da Dio vietatogli. Dunque cato; e correggi lo Spirito, con fare che dal voltare a quel bene flefol e fealle, for grech a cali per l'avvenire figuidi con le fode mai: aa è che incominci la nuova vita: 46 uni.

fime eterne, e non con le fregolate del versit contaminationibus uestris avortiso fa-Mondo pazzo. E questo è nettare il cuore. Confidera , come fenza cuer mende Nel refto efamina al prefente un poce te non può haversi Spirito retto , ne fenza stello, affin di vedere , se in te sia Spirito Spirito retto, haverfi cuer mondo . E pe- retto, cioè sette nell'apprendere il vero so Davide non è qui contento di chiedese, bene, e nell'apprezzarlo. Se non è retto, ma florto , guarda attentamente , e ve-Non può fenza cuor mondo haverfi drai , che qualche affetto non buono nel

adapprovar ciò che è grato , non ciò che fatto . E però quando qui parla Davide ad approver cio cine e grato , non cio cne con e pero quanto que para se avante de guille la Raptar of la malitim matarsità di cito tromodo , addinanda a Dio , che havefi cuer mondo, perché le l'inencia così a rettuini de ello Spirito , coè dell' mente è firavolto ne' (noi giudir) , che con l'articular de con proportio de l'articular de l'articular con de l'articular de l'ar pub fare altro, che far precipirare la Vo-lontà ? Sullinia bominis fiappiano a profisi un unque pecca , a conoferre tuttavia che anu. Mercecche la Volontà è, eome fi egli fa male in peccare , altrimente non to innato tende bensi rettamente da fe me- ta , rimanendo una rettitudine puramente defima al bene in universale , ma non mai speculativa, che non ha sozza di muovere retramente in particolare a questo , ed a l'uomo all'atto. E però quando patla poi quello, fe non è l'Inselletto , che glielo di Spirito retto , non addimanda a Dio Davide che lo crei, ma che lo innovi : Es Spirioum rellum innova in vifceribus meis . 11 de dovesse prima chiedere a Dio la rettitti creare è di Dio solo , perchè egli solo dine dello Spirito, che è la seorta; epoi con possanza infinita può trar le cose dal la mondezza del cuore : non prima la nulla : Vecas ca que nonfune, camquam ca Roma. mondezza del cuere, e poi la rettitudine que fune . E cosi di Dio folo è il giustifi-

care: Vans eft Dens quijufificas , perche il Rom. 1. Sì , ma debbi qui rammentarti , che giuftificare è quafi un creare , tanto l' uo-

dalla perversion della Volontà , che su- il creare; che nella creazione non è chi

III.

l'uomo in più modi, e specialmente vi l concorre il Ministro da Dio voluto, co' Sagramenti. L'innovare non è creare ; onde ad innovare giunge da sè la Natura , nelle Ne projicias me à facie ina , & Spiritum opere naturali, come fa ne'prati, nelle piagge, ne boschi alla Primavera; e giunge da sè l'arte nell' opere artifiziali . E cosi ad innovare in se litesto l' antica rettitudine della mento, giunge anche l' uomo Eph. 4.33. in qualche modo da sè : Renovamini fpiritu mentis vestra. Vi giunge con quel lume medefimo naturale, che dopo la colpa ancora Dio gli lasciò', perchè ne potesse riforgere prontamente : e vi giugne anche più con quel lume infuso di Fede, che rimane in lui parimente dopo la colpa . Vero è, che quanto può da sè l'uomo, è pochissimo rispetto a ciò, che può Dio, se vuole, in tal genere fare in lui: e però dice a Dio Davide tanto bene, che egli fia l' innovatore del suo Spirito retto, riducendolo a quello stato che possedea nella prima fua formazione: Spiritum rellum inneva in vi/ceribus meis.

Quindi è, che nè anche egli dice a Dio: Iudicium rellum innova , O Intellellum re-Uum , ma dice Spiritum rollum , perchè il giudizio retto, el'intendimento retto potrebbono dinotare l'atto di giudicare, o al più la potenza; ma lo Spirito retto dinota de confundentur. la potenza, e dinota il dono: Loqueris cun-Elis sapientibus corde , quos replevir Spiritus prudentia. E questo bramava Davide, affine di cominciare una vita nuova con pie-

Ex.18.4.

IV.

na felicità. Considera, dove volesse Davide questo Spirito retto, da lui richiesto . Forse nell' esterno di sè per guidarsi bene alla presenza degli uomini ? Anzi il volea più nell' interno : In vifceribus meis . La Natura , che fa lavori validi, e veri, non li comincia al di fuori, come fa l'Arte, la quale preme nell'apparenza anche più, che nella fustanza; li comincia al di dentro : ond' è ch'ella prima forma fotterra la radice dell'Albero, e poscia il tronco. Così parimente la Grazia. Riforma prima lo Spirito nell'interno, e poi lo riforma nelle operazioni esteriori, che da lui sgorgano, cioè lo riforma nel parlare, lo riforma nel vedere , lo riforma nell'udire , e lo riforma nel conversare, consorme si conviene ad un'uomo spirituale, anche nell' esterno . La rettitudine del tuo Spirito è rettitudine d'Arte, non è di Grazia, se tutta è posta al di fuori.

#### VERSETTO XII.

fanttum zuum ne auferas à me . Pf. 50. 12.

Onfidera, come quel propofito fermo di mutar vita, di cui nel precedente Versetto fi favello, non è bastevole a fare , che il Penitente , mutata che egli al fin habbiala, la mantenga, fe Dio con protezione amorevolissima non gli asfista. Ci vuole dunque necessariamente di più un continuo ricorfo a Dio . Il cuor mondo viene ognor combattuto datanti oggetti, quanti sono i beni sensibili, che con allettarlo a sè, non ad altro mai mirano, che alordarlo. E lo Spirito retto ha da contrastare con le opinioni stravolte di immenso Popolo, tutte opposte alle massime della Fede . O' quanto dunque ricercafi , in una natura massimamente corrotta , qual'e la nostra, a refistere immoto fino alla morte frà tanti affalti ! Ricercafi un' assistenza Divina più che ordinaria, in virtù di cui possa dire ogni Giusto con Geremia : Dominus mecum eft , quasi Bellator foreis: idcirco quiperfequuneur me , cadene, let.c. 11.

Eccoperò, che Davide, ammaestrato fufficientemente a suo costo della propria fragilità, questa assistenza benevola chiede a Dio nel Versetto presente: ben' intendendo egli, che tutta la mondezza di cuore, che già possegga, tutta la rettitudine dello Spirito, poco vale, fe Dio non glie la conservi con braccio saldo. E tu frattanto pondera a prò di te stesso, quale habbia ad esfere la sollecitudine prima del Penitente : il perseverare: Iustisicationem meam, Job 27.6. quam capi tenere, non deferam . Vadane ciò che si vuole: ne vada roba, ne vada riputazione, ne vadano amici, ne vada mille volte la vita stessa, prima morire, che peccar più mortalmente : prima morire , prima morire: Denec deficiam, nonrecedam Job :7 5. ab innocentia mea.

Quindi è, se badi, che Davide, sentitofi minacciare di gran gastighi per la sua folennissima iniquità, benchè condonatagli, non chiede a Dio, che lo affolya da verun d'esti: non che gli assicuri lo Scettro, non che gli fostenga l'estimazione, non che gli salvi l'Erario, non che gl' impedisca le ribellioni apprestategli fino da Figlinoli più amati, non che da'Servi : gli chiede folo, che non lo lasci più tornare

Aaa 3

I.

a pre-

a prevaricare: Ne projicias me a facie sua, havere incontanente a disteritare, se egli & spirisum santism suum ne auferas à me: ricaschi: e però nonti dis sluppore, se di-Tale è il contrasseno più cetto, che si ce a Dio. Ne projicias me à facie sua, & tal fegno? Ricordati, che date fei ben'atto a cadere, ma non a reggerti: Qui fe .. Considera, come che sono i favori seexistimat flare, videat, necadat. Non dice qui flat, ma qui se existimat flare, perchè chi v'è il quale per verità stia di modo,

Confidera, come volendo il Re Peni-

chenon vacilli?

II.

ler.4.20.

tente chiedere a Dio, che lo guardi dal ricadere, sembra che egli usi una formola molto cruda, mentre a lui dice : Ne projicias me à facie sua . E che gli potrebbe dire di più, quando gli addimandaffe che non lo danni? Altro è, che Dio volga la fua faccia da uno ; altro è, che lo rigetti dalla sua faccia. Volge la sua faccia da uno qualor, fottrattagli la fua protezione speziale, lascia che egli pruovi la propria fragilità, cadendo in peccato, e cadendovi allora, quando appunto credevafi più coftante, come già vi cadè San Pietro : Ego dixi in abundantia mea : Non movebor in arernum. Mache? Avertifli faciem euam à me, & fallus fum consur-basus. Lo rigetta dalla sua saccia, quando non folo Dio lascia, che egli cada in peccato, ma vi perisca, come vi perì già Saule: Viquequò en luges Saul , cum ego projece-1 Reg.17.1 rimeum? Come dunque Davide, non foddisfatto di usare la prima forma ( secondo che ufolla altrove ) non diffe qui ancora a Dio : Ne avertas faciem tuam à me? Ma gli diffe anzi : Ne projicias me à facie tua : Pf 26.18. che è la forma più chiara, con cui si spieghi la reprobazione finale ? Argentum reprobum vocate eos, quia Dominus projecit illos .

Par giusto il dubbio: ma ecco donde egli avviene; dal non volerfi intendere a sufficienza, che altra cosa è peccare la prima volta, altra è tornare a peccare. Il peccare la prima volta provoca fenza dubbio il Signore a sdegno, ma il tornare a peccare (massimamente dopo il perdono ottenutofi) non più lo provoca a fdetitudine di un tal' atto ! E però mira ciò , che Dio non gli doni più di riforgere : Israel cecidir, & non adjieier ur resurgar. ro genere superiori a qualunque merito!
Amors. Non già, perchè Dio gli nieghi mai quelQuanto meno dunque egli sara tenuto di la grazia, che è la sufficiente a risorgere, dargli ad un peccatore, e ad un peccato-

ritruovi , di una conversione persetta: 11 Spiritum Santium tuum ne auferas à me. E temere più d'ogni male le ricadute. Tu dai qual male è, che non si meriti un Canetornato al vomito?

> gnalatissimi , che Dio costuma benignamente di porgere ai suoi Diletti . L'uno è lostare, per dir così, su di loro con occhi attenti, affine di rimuovere da' lor piè tutti quegli inciampi, che di leggieri s'incontrano ad ogni passo in questa pellegrinazione mortale, conforme a quello, che egli diffe a Mosè : Facies men praceder se . Ex. 11 44. Che in buon linguaggio è un preservarli dalle occasioni del male . L'altro è rendere loro più agevole sempre il bene con le interne sue illustrazioni, ed infiammazioni, che e l'opera dello Spirito Santo, intento ognora più ad illuminar la mente del Giusto, e ad infervorargli la volontà con que' lumi, a' quali egli vede che l'nomo sia per acconsentire di buona voglia. Quetti due favori fono i costitutivi principalissimi di quella grazia, la quale è detta efficace, e detta così, perche fa che facciafi, benchè sempre da libero pienamente, non da forzato : Faciam ue in praceptis meis ambulesis. E questi fon quei favori, Ezech. 36 che Dio nega a coloro, che egli ha già ri- 27. gettati dalla sua faccia . Primieramente non pone cura a rimuovere più da chi le occasioni pericolose, ma lascia che anzi le incontrino ad ogni passo, e che vi trabocchino: E di ciò timorofo dice a Dio Davide : Ne projicias me afacie sua. E poi Dio non pago di ciò, fa che lo Spirito Santo sottragga da loro sempre più le sue ispirazioni, non perchè mai fottraggale totalmente, ma perchè le dà meno vive: E di ciò Davide timorofo egualmente foggiugne a Dio : Et spiritum Santium tuum ne auferas à me .

E vaglia la verità, se Dio può fare, che dopo il peccato, uno muoja improvvisamente, ovvero impazzifca, e così resti inabile a più riforgere, perchè non può fare altresì, che rimanga privo di quegli ajugno, nò, ma a furore, tanta è la ingra- ti più soprabbondanti, e più scelti, senza di cui non avverrà, che riforga? Non è che tosto si merita chi ricade , si merita Dio mai tenuto dare tali ajuti a veruno , per santo che egli si sia, tanto sono di loma perchè negagli quella che è l'effica- reingratissimo, eincivilissimo, che dopo ce. Una tal grazia teme quì Davide di il perdono ancora si ribellò da così tre-

menda Maeftà? Rigettò il peccatore Dio i donategià quel peccato infallibilmente . 262.10 4 Reg.17

me à facie ina .

IV. mente , anzi ritornano giornalmente a cadere dee portar sempre seco l'andare di peccare dopo il perdono, e perdonoan- male in peggio ; Ecre fanur falturee : jam indizi affai manifesti di salvazione - Come trionsante , si perchè Dio più tradito - dunque al primo suo ricadere , doveate- Ond'e , che se molti de' Recidivi anche

aumpte a prime into reachers, obvetee - Uoues, ette st wonn de Arcteirum anche econo dunque ne det temer tamo quin al l'informement extende a l'est partie de D 5.57.7. colpe , che egli vunte in lutrollerare pa-zientemente, e di quelle che egli non vno | nomulano alcunde mezzi da Dio preferi-le? Ciò non ha dubbio, perche Dio non i ria durare in grazia, e così la riperdono fa nienre a cafo. Che fai dunque turche Dlo in poco d'ora: Pecenter adjicier ad pecentvoelia anche in re rollerarne rante . quante dam.

ne ha tollerate in quefto, ed in quello? Confidera, quali fieno per canto in un

Thr.4 A oc.12. adhue, Perciò diffe già l' Ecclefiaffico ran- Quello veramente è procedere, non da

Le ... to bene. De propieixe precase nels effe fore fervo, mz de figlinolor, nell'andare efule mein, petche quantunque ti fiz flato con- dalla cafa parerna. Non penfare alla po-

da sè si villanamente . Projecis Ifrael bonum. non puoi sapere, se quel peccato sia per Venga dunque egli rigettato al pari da Dio disgrazia il tuo peccarp finale, cioè l' ulti-per tutta l'Eternità : Prencienza Demissas mo de 'peccati da condonarsi. Solo Divenne (sono Infant), ed prificari est, Anose [lo Sa. Che però qual alludendo a ciò l' Ecinume formum (frant). & nifficial new , downs [to fa. Cheperbo quali falledendo a cibl. Exprincipate sub-facta. Quello asymuno è clefallitico, tolio agginite : Noque nificial
cib., di catquirente tanto Davide, quant presenta formo factori in the factori
cib. di catquirente tanto Davide, quant presenta formo factori in the factori
cib. di catquirente tanto Davide, quant presenta formo factori in the factori
cib. di catquirente tanto Davide, quant presenta formo factori con tentile tanto del catterio del catterio con
non hallania man ne negline si e Et in con
non hallania man ne negline si e Continume tanto profondo di impenienta; o node
centili agravità delle eccessio, che com
mette da un' uomo vite, peccando, e c
popularia montantia in lacura vius new s. Fin. f.
più termando, dopo il perdono a 1 perco no regalaria non arrivaria siqui ballevoli;
più termando, dopo il perdono a 1 perco no regalaria non arrivaria siqui ballevoli ;

altra di cattario di eare . Un'innocente nel dimandare la fan tel concedo: ma che ptò, se tali ajuti , ta Perseveranza, può dise a Dio con benchè bastevoli, non verranno da te acqualche maggior ragione: Ne aversas fa cettati? Non guardare dunque a ciò, che eiem tuam à me . Ma un penitente, se ha d'fatto avvenga in alcunt de Recidivi, da fenno, convien che dicagli : Ne projicias te veduti morir Cristianamente : perchè o à facie ina.

Questa è regola folle. Guatda a ciò, che
Considera, che molti peccano giornali debbe essere di ragione. Di ragione il ricora iterato: e pure tante volte riforgono, seli pecawe. ne deserius tibi aliquid comire quante cadono, ficche alla fine muniti de que : si perche il uomo divonta sempre Sagramenti, muojono fui loto letti con più debole, si perche il Demonio più

Milereber eur voluere , si dis egli . Ne mai Penitente le buone leggi . Quefte che tenhe ciò diede alcona regola certa . Ma- ne il Re Davide, Stimare che il ricadere nue con une commerce en la Miliriori. Antie nue partite o me partite o milirio el li medefino che il nualfe fiancho, per così dire, la Miliriori. debba a lui ruidire il medefino che il dia Divina: tanto moltiplicò di ribalderie; damanfi, attro che non riclea ad altri. Puna dietro i Jaltra . E pure all'ultimo fi. Poò «fiere che non fia. Ma fe poi folie? pentidi tal modo, che fi falvò. Saufe al O' di quamo fi tratta, quando fi tratta primo fuo fallo fi riprovaro. Che fai che Diodasè ci figetti per tutti i Secoli! dunque ur ciò, che a re fisper succedeDe rigettati da lui, sent che si re si per succedene , se ricaschi ? Puòrestete, che il tuo cui stalane in inerito atenna à facie Domini, author.
molo sia compito: ; tanto cire oggi possi se non che Davide; il quale havea cuome : Complesa off iniquiras run, filis Sion. verun'sfera di tali pene, quantunque tet-E pofto eir, che altro può timanerti, fe ribiliffine, non atrote, non a ferri , non tu ricadi, fe non che scorrere di peccato asuoco, non a tenebre, non a Draghi, in precato, come appento fe' quell' iniqua non a Diavoli, ma folo a quella di andar generazione & Qui m fordibus eft , fordefear lontano da Dio: Ne prencias me à facie ma.

A 3 2 4

ľ.

vertà, ch'egli patirà nell' efilio, non a i dire ogni Peccatore, davver contrito difagi, non a i difastri, non a i desolamenti: ma penfar folo a questo, che perde il Padre.

### VERSETTO XIII.

Roddo mihilaritiam falutaris tui . & Spiritu principali confirma me . Pfal. 10. 13.

Onfidera, come la Perseveranza fi-, nale è dono sì alto, che non fi può mai meritare condegnamente, ma può bensì infallibilmente ottenerfi: ed in qual maniera? A forza di vivi prieghi continovati: havendoci il Signore già detto fenza eccezione: Petite, & accipietis. Vedi però,che Davide non contento di havere addimandato così bel dono nel precedente Verfetso, tornagià nel presente a ridomandarlo, come conviensi ai doni di gran rilievo . Se non che qui paffa innanzi, tanto che, non folo dimanda a Dio la Perfeveranza finale, ma glie ne dimanda anche i pegni : e questi fon due . L'uno è lo sperar di havere a salvarsi, dopo la sua caduta, non men di prima; l'altro è non lo sperare solamente, ma l'esferne ancora certo .

Lo sperar di havere a salvarsi è comune a tutti coloro , che vivono moralmente in grazia di Dio. E però chi può dubitar, che tale speranza non godesse Davide innanzi al suo grave fallo ? Che se godevala , ben'ora dunque egli qui dice al Signore , che glie la renda: Redde mihi latitiam faluearis eni, cioè laritiam , qua provenire fpe falutis , à te mihi donanda . L' efferne certo, non era fino allora stato a lui conceduto; e perè quicon euore animofissimo lo addimanda la prima volta, mentre addimanda di venire anche da Dio confermato in grazia : Er Spiritu principali confirma me . Tanto è vero, non v'essere privilegio siraro, sirilevante, che un vero Peniten | po. re non poffa sperar da Dio! Questa è la sublimità della Penitenza, che pone l' uomo, quando ella è vera, in istato di confeguire da Dio favori più fegnalati di quanti havestene, quando egli era innocente : In regno meo restieurus sum ( potè dire Nabuccodonosforre, poiche ravveduto egli tornò dalla Foresta alla Reggia') In Regno meo anche stato promesso a lui , quale inrestitutus sum , & magnificentia amplior elito discendente ? Ma tanta allegrezza

Diffidavver contrito, perchè non chiunque riforge dal peccato riforge all' istella altezza di grazia, ma chi a minore, chi a maggiore, secondo il vario dolore del mal commesso, e più secondo il profitto dell' ammenda: e perchè questo grande su nel Re Davide, però lo sece risorgere a grado ancor più eminente di perfezione in qua- Phrislunque genere : Bonum mihi quia humiliafti me, ut difeam justificationes tuas.

Vuoi tu qui frattanto un'indizio molto notabile della tua Predestinazione ? Guarda se quelle colpe, da cui sei sorto, ti hanno giovato ad effer poimiglior, che non eri prima. Se ti hanno giovato, stà allegramente; segno è che sei degli Eletti : Diligentibus eum , omnia cooperantur Rom. 8. in bonum . E che vuol dire Omnia Friam peccara, ripiglia qui la Glossa animosamente, dietro la scorta fatta a lei da' Sacri Dottori . Conviene bensì , che tu tenga forte un si degno ravvedimento . Questo è quel che Dio da te pretende: Baruch (-Sient fuit fenfus vefter, us erraretis à Deo: decies tangum iterum convertences requireris eum ..

Confidera , come ogni Peccatore , tuttechè ravveduto in si buona guifa, ha da fondar nondimeno la principale speranza della salute, non nel proprioprovvedimento ( che finalmente può cffere un di manchevole ) ma in Gesti : Colost 1 Christus in vobis for gloria. Se il gran Pa- 17. dre predestinocci alla Gloria del Paradifo , da Gesù venne : Grasificavit nos in Epha of dilette filie suo . Gesti fu la cagione esemplare di tal Predestinazione , a noi esemplare di tal Predestinazione ', a noi conceduta alla simiglianza di quella, che toccò a lui ( benchè a lui toccasse , come a Capo; a noi, come a membra). Gesù funne la meritoria. E però da chi ne possiamo noi conseguire l'adempimento, le non da lui ? Non est aliud Act, in nomen sub Calo, in quo oportent nos salvos fieri , effendo convenientissimo che nelle membra discenda ogni ben dal Ca-

Ciò ben sapea sin da' suoi giorni il Re Davide , e però chi può esprimere l' allegrezza, che egli dovea del continuo provare in sè, quando tra sè ripenfava, che questo gran Salvadore, promesfo dapprima al Mondo in universale, era di poi più in particolare nan 4-14 addies est mibi. E tanto con esto lui può troppo erasi intorbidata nel cuor del

Cristo haver conseguita dal Padre la Pre-dellinazione degli Eletti alla gloria. L'into a Giovanni, a Giacomo, e a qualifina di HI. era, quando egli con le sue potentissime tanti altri Fedeli, detti da sui però tanintercessioni ( prevedute dal Padre fino te voltegli Eletti suoi ? Ego feio ques eleab eterno ) non fi fosse interposto a favo-te di un' uomo in particolare, più che di Che

mifero dopo il fuo grave misfatto, si terminare? Questo sì, che fu un'operare perch'egli potea temer giusamente, che da quel che egli era, Figliuol di Dio si la promessa di questo Salvadore, a lui diletto / Il Primogenito di un Monarca In prometir di quefto Salvadore, a lui diletto I Il Primogenito di un Monarca fatta in particolare, fodic conditionata; a) nei dovere, che fin propopolo dal Padre cioti in cafo di fedeltà permanente, feribata a Dio; a) sperche, quando fodica sicor promedia affoliata; che varrebbe ali in Minifini; e dovere (fe fin pridente) cor
cor promedia affoliata; che varrebbe ali in Minifini; e dovere (fe fin pridente)
cor promedia affoliata; che varrebbe ali in Minifini; e dovere (fe fin pridente)
noble Scippe il Salvadore a gli ali rii, pr. Ma decentror edil' unuman fabre, con
ma non a sè > E però tale allegrezasa (l'Orazione pub effere ogunu dinoi, Ognr
egli chicie; qui, che gli venga refinissici doni oli lapolimpettare ca findica, inita in virti della Penietnata; incchè possi
pettare a gli altri, nè folio in genere; una
ancor (gli figera falitte; come la figeancori apparicolate; come sero simini proporti della proporti della con
proporti della come prime i figeprime particolate; come sero simini proporti della con
con figura della contra d quanto dingue aggiultatamente fi vaglia l'impetrarci non folo l'efecuzione della di quefte voci : Redde mibi latitiam fain- clezione noltra alla Gloria, ma ancor l'arie rui, cio è, come volte San Girola- little delezione, berfagito altifino, cui mai mo, lefu sui. E tufrattanto nota qui non non poffono giugnere lefaette di un' uo- s.Th. v. mo, Joh ma. E. Ultitumio una qui mon non pomono giugnere telercie un un un 575/h. r., meno a tuo prò, che Gesà debbe cfie-re tutta la tua efulcazione , quando ri-ponfi alla tua faltere fattura: Emalessis polo di Gesà; e poi Gesà non vi havrà Dos, Jufa ma: Se tu non bai tal faitte Doe , this most . Se lu unu usu za raute comercio in mono piu ceccur , cioc mo da lui, chi te ila darà E fee gii te la di , confeguire dal Padre il decreto fleffo di chi porta levartela ? Omnia dedit Passer in falvas Saulo ? E se Crifto il potè confegure de Considera , come in due modi potes i o di clezione: Pas siellissia of milii ifie ?

Che il Padre concedesse al Figliuolo si un' altro , ma fol tanto haveffe chiefto bell'onore, non contiene alcuna implicanal Padre un numero di Eletti confiderabi- za: mercecchè con quell'atto medefimo , le : ( Turbam magnam , quam dinumerare col quale il Padre voleva Cristo , poteva in nemo poffer , ) lafciando a lui tutto l' ar- ordine a Crifto volere gli Eletti in genere . bittio di ammettervi chi volcife . L'altro cioè , perchè Crifto effet Primegnitut in era, quando Crifto havesse con le mede- multis fratribus . E con quell' atto , col R em 8 av fime intercessioni passato ustizio speciale quale il Padre voleva gli Eletti in genere, a savor di questo, e di questo (aluitutti poteva (a titolo di obbligarsi più a Cristo) noti per la fua Scienza Divina ) chieden- voler da Cristo gli fossero addimendati sodo al Padre , che a cialcun de' fuddetti pra la Terra in particolare , lasciandone siuscificso efficaci ominamente que'mezzi, a lui la scelta . E se il Padre potè sar che per gli eltri non farebbono più che tuttociò , è verifimigliantifismo che il fafufficienti , quantunque per colpa loro - ceffe, come ficava da quelle fegnalate par Quale di quelli due modi egli adoperati role, che il Padre difical Figliuolo: Per Fr. non è si certo: ma fembra più verifi fulsa me, de date riti genre havediment mile che il secondo, come il più convene-vole aun Salvadore, non solamente mi-diffe a gli Appostoli: Ves estis, qui permansiverfake (unit, sea particularifimo dici. b) \*\* search an appositori. França primari pr Phaveffe dafe folo determinata . Ma quan- Difpeno vobie , ficut difpofuit mibi Pater ,

IV.

re. E se cosi è, quali grazie non gli dovran-i cono i Santi per più ficuri. E questa non fano rendere i Santi per tutti i secoli in Para- lo è degna di essere fospirata, ma procurata. rà facile l' arguire qual fosse l'amore che Crifto, quando orava ancora con largime fu la Terra, portaffe ate, qual' Autore della salute, constituito su la Terra da Dio . non meno per te, che per qualunque altro, Salutare Dei .

Confidera, che lo foerar la falute fondatamente, come la spera chi sa confidare su i meriti di Gesir, reca ficuramente allegrezza grande. E pure di tale speranza non era, ficcome udisti, ben pago Davide. Volea paffare dallo sperar la falince ad afficurarfene. E però egli dopo haver detto a Dio: Redde mihi latitiam falutaris tui, o fiz lefu eui ; foggiunse subito , & Spiritu principali confirma me. La confermazione in grazia, ficcome è dono proprio del termine, dove . mercè la chiara vision di Dio , niuno potrà più peccare; cosi debb'effere rariffimo nella via: Confifte la fuddetta confermazione in un foccorfo abituale di ajuti si continui, si confacevoli, sì efficaci, che non lafcino più piegare il libero arbitrio alla parte opposta, ma lo tengano sempre inclinato al bene, che è proprio de'Santi in Cielo: Confirmacumest cor ejus, non commovebirur . Quindi fe Dio concede questo dono ad alcuno foprala Terra ( come non può dubitarfi che talor fia) non però fuole a quel tale far femore noto di haverglielo conceduto : anzi il fa parchissimamente, troppo giovando quelta incertezza medefima all'esercizio di mille insigni virtù, che da lei derivano, al timor casto, alla vigilanza, all'umiltà, al perpetuo ricorfo a Dio, e ad altribeni infiniti, che puoi da te divifare . fe vi dai mente: Beatus homo . qui femper eft pavidus. E pure questa certezza di sopra detta pare che bramasse qui Davide nel cuor suo: perchè a frar lieto, che gli farebbe valuto l'effer lui già confermato con quello Spirito - che intitola principale, fe di ciò non fosse egli certo? Ma io qui a te vorreichiedere : Quale allegrezza può a te mai rimanere foora la Terra, se non solamente non habbia tener per certa, rella vita che meni, la tua falute, ma nè anche l

Considera, come la certezza della propria falute può effer doppia. L'una è quella, che si ha da divina rivelazione: e il bramar questa senza un'istinto assai speciale di Dio, che stimoli a dimondarla, non è laude vole. le, perche spirito dominante, cioè soiri-L'altra vien da tutti quei fegni, che ci addu- to superiore ad ogni spirito animalesco,

per verifimile?

difo ? Tu glie le renderai ? Mira qual fia e procurata a ogni costo . Il maggiore di ral'amore che porti a Crifto, e da ciò ti sa- li segni è fenza dubbio l'escuzione indefessa di tutte l'opere buone conginnte infieme più che tra loro è possibile, perchè queito è quello, al quale allufe San Pietro, dove egli diffe : Magis faragite , ne per bona opera certam vestram vocationem , & elettionem 1.Petra. faciatis: hac enim facientes, non peccabitis 10. aliquando. Ma perchè questo è un segno molto generico, eccone un più fpeciale che ti dovrà sempre dare letizia somma, far tutte le opere per puro amor verso Dio: Le Pf. c4.15retur cor quarentium Dominum . Quefto, a mirar bene, è lo Spirito principale, che a Dio qui chiede il Salmifta, mentre a lui dice: Et fpiritu principali confirma me : Spirito non plebeo, ma da Principe, qual' egli era. cioè Spirito non inferto dall'amor proprio , non intereffato , non ilhberale , e curante, non più di sè punto, ma di Dio solo. O' quanto ciò ti promette ficura la tua falute, anzi te la fa, inentre ti rende invincibile ad ogni affalto! Confirma te. Quarite
Dominum, & confirmamini. E per qual ca. Plao4 4. gione creditit, che l'Appostolo dicesse già con termini cosi franchi: Certus fum, quia Rom 8; & neque mors, neque vita, neque Angeli, neque Principarus , neque virtutes , neque infrantia, neque futura, neque fortiendo , neque altitudo, neque profundum, neque creasura alia poterit nos feparare à charitate Dei , quaestin Christe lesu Domino nestre ? Forfe il dicea , perchè egli havesse rivelazione speciale di essere state da Dio confermato in grazia? La più probabile opinione è di no; mentre non più che l' anno innanzi, serivendo egli la sua prima a'Corinti, havea dimostrato espressamente il contrario. con dire infino : Caftigo corpus meum , & LCor 9 17 in servitutem redizo, ne forte cum aliis pradicaverim , ipfe reprobus efficiar - II dicea dunque, perchè sperimentava in sè questa falda risoluzione di non volere altro più mai che Gesù : lesus Christus beri , & hodie, ipfe & in facula: penfate a Ge- Heb.13 8. sù , parlar di Gesù , faticar per Gesù , non viver più nulla a sè ma a Gesù medefimo, finche moriffe ancora un di per Gesù : Charitas Christi urget nos , ut qui vi- 1.Col.4:" vunt, jam non fibi vivant , fed ei qui pre ipsis moreuns off. E chi non vuole altro che Dio, di che teme? Ninno potrà mai levarglielo. Che però questo spirito fino di Carità vien chiamato anche spirito principa-

avaro, diabolico, che ci voglia staccar da Dio: Spiritus robuftorum, quafi surbo impel-1615 4. lens parierem. E se egli è tale, qual maravi-

VL.

to qui Davide, a renderfi vie più cerrala fua falute? Spirito, il qual non voglia fopra la Terra cercar più sè, ma Dio solo.

Confidera, come taluno può qui stimaresche io ponga in Davide due contraddittorie solenni, e non mene avveda. Dico io da un lato, che egli bramasse ardentemente uno spirito non più curante di altro, che di Dio folo : Spiritu principali confirma me . Dall'altro io dico, che egli con antia fomma bramasse al tempo stesso di assicurar la falute propria : Redde mihi latitiam faluta. ristui. Or come ciò ? Pensar tanto a sè ( in quello ancora, che concerne l'eterna Beatitudine) e voler Dio folo, non fono due cofe opposte? Che opposte? Sono unitissime. E chi il contrario spaciò tra la gente semplice, non fu guida fedele, fu feduttore. E che altro è mai cercar la propria salute con anfia fomma, che un'abilitarfi, che un' anelare alla confecuzion dell' ultimo fine? Ma il nostro ultimo fine ecco qual'è; è Dio medefimo, fervito in Terra, più che si può fedelmenete, e goduto in Cielo. Chi dunque cura più il fuo ultimo fine, più si debbe anche dire, che curi Dio. Lo cura al curar Dio. Perciocchè quegli più cura vuole da lui sopra ogni altracosa. Ma qual altra cosa vuole Dio da noi più di questa : che ci falviamo? Però ci ha egli creati. Bastadunque, che in untal'atto non siamo a noi, per così dire, il fine di noi medefimi, ma fia Dio. Che voglio fignificare? Bafta, che noi, nel volere a noi Dio, non folo fervito in Terra con fedeltà, ma goduto in Cielo, non lo vogliamo a noi per noi, fopra tutto, ma a noi per lui, cioè per amarlo in noi contanti beati Spiriti a coro pieno. E non creditu, che per questo, più che per altro, bramasse Davide anch' egli la sua salute? Certa cola è, che se egli disse una volta sì chiaramente : Vnam petii à Domino , hanc requiram , ue inhabitem in domo Domini, omnibus diebus vita mea , volle un' altra volta far noto per qual cagione principalmente il dicesse, e però disse anche : Beati qui habitant in domo tua Domine: in fa-

cula faculorum landabunt te .

VERSETTO XIV.

glia fiè, che quelto spirito chiegga appun- Docebo iniquos vias quas, & impii ad re convertentur. Plal. 50.14.

Onsidera, come dopo le tante grazie da Davide chieste a Dio, fino alla massima, che è la perseveranza finale ; ben'era giusto, ch'egli vicendevolmente penfaffe di usare a Dio qualche nobile contraccambio. Ma qual fu il primo? Fu foddisfare allo scandalo da sè dato . Era, come ognuno fa, tale scandalo stato deppio; diretto, e indiretto. Il diretto rimirava Berfabea, dal Re fatta Adultera ; i messi alci fpediti, per trarla a sè fino a forza, quando ella non vi fosse ita, come par che eleguiste, di buona voglia; e Gioabbe indotto, con lettera ingannatrice, a mettere un Uriafu le prime file, e ad abbandonarvelo, perchè vi morisse ad arte, nel fervor della mischia, e sembrasse a caso . L'indiretto erastato il cattivo esempio, ridondato da ciò, non folamente ne' sudditi. che lo seppero, ma ancora negli stranieri. Perchè, quantunque si studiasse Davide assai di tener celate iniquità sì obbrobriose. pur troppo n'era già trapellato il fentore alla gente aftuta, come avvien ne'falli de' asè, sia verissimo; ma nulla ciò pregiudica Grandi, e dalla astuta alla semplice. Onde è vero ben, che nessuno ardi mai di mo-Dio , che cura più d'eleguire ciò che Dio strarfene consapevole alle presenza di lui , per non contravenire alle regole della Corte, la quale impone, che chi parlando non sa in tali casi adulare, aduli tacendo; ma non fu però, che veruno si contenesse dal mormorarne liberamente in affenza, con grave incarico dell' onore ancora divino . quali che Dio si fosse eletto al comando della Giudea, qual'uomo fatto al cuor fno, uno che passato dal canovaccio alla Porpora, e da'cafolari a' Pallazzi, dovea eterno, come và amato ( da che quaggiù | sì bruttamente abusare un di la podestà di mal può farsí) per ammirarlo, per adorar- Monarca; ne però dopo tante ribalderie lo, per benedirlo, e per glorificarlo anche havesse Dio, con un sieve risentimento, dimoftrato fino a quell' ora di haverlo a sdegno; là dove egli haveva poco innanzi ripudiato da se Saule, con tutta la sua Profapia, perfalli, gravi sì, ma pure, se bilanciavanfi, men pelanti. Ciò fi crede eller quello, a che Natano intendesse di alludere in breve forma, quando nella sua solenne ambasciata egli disse a Davide : Blasphemare fecisli inimicos Domini propter verum boe : non essendo mai caso, in cui le colpe degli uomini fi rifondano in Dio più infolentemente, che quando accadono ne

P[.26.

FC 81.

più favoriti dal Cielo. Ora si all'auto fean-dolo, come all'altro, promife David in ta terror maggiorel Chi ha fatto prevari-quello fuo gran Verfetto di volere al poffi-cate alcun de' fuoi proffim), non folamente bile dar compenso in tutta la vita sina. Ed è debitor di quell' Animatolta a Dio, ma

è passare a ricompensario. IL Considera, quanto giusta fosse la via,

de nel fuo cafo: quando almen volle reflicuire un' Anima per un' altra : Animam leval.18. pro Anima . Non folo fu la via vera, ma forse l'unica. Imperciocche, se chi rubbò una Giumenta di stalla ad un Contadino per rò, se egli habbia rempo da perdere. Coufo proprio, è tenuto a restituirgliela pron- minci subito, si affatichi, si affanni . e se eamente ; come non farà tenuto , per per difgrazia non può adempire si tofto quanto può, reflituire un'Anima a Dio, una reflituzione di tanta mole, come dovchi gliela rubbo fin dal feno, per metterla rebbefi, prometta a Dio, madi cuore, di nelle mani di Satanaffo ? Qui si , che è volerfarlo fiibito , che potrà : Docebo inidove conviene adoperare ogni spirito, ogni fapere ; ficche, fe a Dio non fi può rendere più quell' Anima stessa, andata già a maledirlo per tutti i secosi nell' Inferno, glie fe ne renda in vece d'effa qualche altra, a lui non men cara, che vada per tutti i fecoli a benedirlo nella gloria del Paradifo . A questo mirò Davide fenza dubbio con le parole prefenti, non gli parendo di poter più comparire con buona fronte dinanzia Dio, se altrettanti non gli fantificaffe prima di peccatori , quanti gli havea num . E quelli configli tutti, fe poni menfcandalizzati di giufti . Che digiuni?che ci- te, o fono opere di Mifericordia, o fono lizj? che ceneri ? che limofine a i pove- opere di Giuffizia. Ora di tali vie promife relli > Sarebbono flate quefte foddisfazioni, a suo credere, buone sì, ma non sufficienti. Dove intervenne firto di tanto pefo, ci vuole a ragion di più la restituzione : Animam pro Anima.

Tu che ditai qui di te, mal confiderato? Non ti rimorde punto già la coscienza di havere a veruno dato mai fcandolo grave , o diretto , o indiretto , che egli fi foffe, nel vivertuo? Se tirimorde, impara da Re si grande qual fia la forma di rifarcirlo al possibile. Se non adoperi questa, no i Maestri bravi di disegno, di suono, a quale ti appiglierai, come a più adatrata? Va bemini illi, per quem scandalum venie. E cono è vero affai di ciò che và fatto a'loro perche , Pa ? Perche dare uno fcandolo Difcepoli: ma fenza dir nulla , dicono loro e facilissimo: ma ò quanto è poi disficile anche più, quando si pongono stupendail riftorarlo! La Vipera, fe avvelena, fa mente a far effi, chi con le mani erudi-Ilriflorario I. I. Vipera , le avveciena , ta mente a lar em , cin con se mani croui-parimente antidoco di fe fifial a gil avvec i t. e chi con le gambe, que'moti giulli , lenati . Contutociò chi può dire quanti che convien fare ogni volta, a difegnare, a più la perfidà uccida nel lar da vipera , | fonare, a fchermire, a danzar con legge di quel che fani , convertita in triaca | Tanto è ciò, che fece anche Davide : \

in qual maniera ? Col rendere a Dio tante | è debitore di Dio tolto a quell' Anima . Anime per lo meno, quante glie ne haveva E però mira, che debito ancor fia questo, giàlevate, ed ancora più : Docebo iniquos di pelo immenfo! Haver da reflituire all' vias tuas , & impis ad ta conversentur . Anima un Dio ! Questo non è un'havere Questa è la contrizione persetta: non è de sistere solamente dal male, che si operò : come risanere bbesi un corpo, insetto da rio veleno : E' un'haver da rifuscitarla , Imperciocche non fai tu, effer Dio la vita che a ricompensarlo su intraptesa da Davidell' Anima, più affai che l'Anima non è la vita del corpo? Ecco dunque in riftretto a che fia tenuto ogni scandaloso, a rendere ad un Dio le Anime come ladro, ed all'Anime un Dio, come micidiale. Guarda pequos vias tuas , & impii ad te converten-

> vestigabili, tante sono; Quis possis fern. 300 ;6 11de le riduffe altrove a due classi ; a vie di Mifericordia, e avie di Giuftizia: Vaiver/a via Domini Mifericordia , & Veritas . Metcecchè le vie di Dio fono i configli altiffimi, che eglitiene fopra i figlinoli degli nomini : Terribilis in confilirs fuper filies homi. Pl69 1. qui Davide, di voler dare giovevoli documenti a tutti gl'iniqui, fubito che poteffe, affinche questi apprendessero vivamente, quanti fian gli atti di Misericordia inaudita, che Dio giugne adulare con chi peccò, e quanti ancora fieno quei di Giuffizia, e da ciò s'inducessero a mutar vita. Ma come egli poscia adempi ciò che qui promise ? Lo adempi nella più perfetta maniera che fia possibile, cioè con documenti taciti, e con loquaci, Hai tu notato come procedadi scherma, o di danza cavalleresca ? Di-

Confidera, come le vie di Dio fono in-

mas, te

Matth, 18.

magistero molto più sollevato, da lui in veritate tun. Ed ò che bella regola a i promesso. Tu a tale scuola ò quanto penitenti! Dalla Misericordia mai non hassi attendi!

Considera, come ancor tacendo moftroffi Davide esempio di ciò, che fa la Mifericordia divina co'peccatori, e di ciò che fa la Giustizia. Mostrossi esempio di ciò, che con effi fa la Mifericordia, mentre diede in sè a divedere, quanto prontamente : e quanto pienamente condoni questa ogni colpa, benchè enormissima, ad un'atto di femplice contrizione, che fgorghi da un guor dolente. Appena Davide hebbe detto a Natano: Peccavi Domino, che subito da Natano fr udi rispondere: Dominus quoque granfiulie peccatum tuum: ne folamente fu egli subito riammesso alla primiera intrinsishezza con Dio; ma a più stretta ancora . E mostrossi esempio di ciò, che fala Giultizia, mentre egli diede a divedere altresì quanto feriamente , e quanto feveramente riscuota ella da peccatori la pena, ancora dannoi che loro ha perdonata la colpa. Ful questa rimessa a Davide in uno stante, e pur quanti anni l'hebbe poi da scontare, con le tribolazioni infinite, che l'una dietro l'al- fericordiam tuam, & veritatem tuam à con-Bra gli sopravvennero ; nel Bambino morto; cilio muleo nella congiura ordinatagli da un Figliuolo. il più beneficato fra tutti; ne Capitani fe- a ciò con la voce morta, e feguiterà a foddotti; nelle Città follevate: nella fuga che egli hebbe a prendere dalla Regia, per non rimanervi prigione, nelle mogli violategli da una loggia, al cospetto d'immenso po-polo; nelle maledizioni mandategli da'Vas-falli, armati di sassi; ne'trambusti, ne'tumulti, e nella fine sfortunatissima cui hebbe a foggiacere quel Figliuolo stesso, orditore ditantimali, temerario si bene, ma pur Figlinolo, e Figlinolo a lui dilettiffimo, uccifo in pessimo stato ! Die , ac nolle gravata eft super me manus tua. Un tale elempio, non solo èstato di ammaestramento a coloro, i quali viffero al tempo di sì gran Re, ma ancora a quelli, che fono nati dappois e che nasceranno sino alla fine del Mondo. E posto ciò, non si può negar, che a quest'ora non habbia egli per via indiretta rifarcito a gran fegno lo fcandalo ti loro una morte orribile : Mors peccache diè a moltinel farfi loro esempio di ma- rorum pessima. Fa lor sapere ad una ad le ; mentre già tanti ha poi tirati egli al be- una le pene , che incorrono negli Abiffi: corfo alla Misericordia divina dopo il pec- manus gladii : parses Vulpium erunr . E sa cato, e di rassegnamento nella Giusti- tutto quel di più, che puoi date rinveniza . Che diffi di raffegnamento ? Bifo- re, folo che piaceiari . A confidare nelgna anzi dir di compiacimento , per- la Misericordia , dice loro all'incomchè anche a ciò giunse Davide: Misericor tro, con quanto amore saran da essa ab-

puoi tofto apprendere di profitto, fe ben' a diftogliere l'attenzione) in un tale stato) per non correr rischio di diffidare: Ma il compiacimento fi ha da mettere turto nella Giustizia: Placeo mihi in infirmitatibus 13. meis, in contumeliis, in necessitatibus, in perfecutionibus , in angustiis . Tu fegui si bellaregola?

Confidera, che se premèranto a Davide di rifarcire per via indiretta ogni fcandalo da sè dato, non meno premettegli di rifarcirlo ancora per via diretta, cioè per via di voce, unita all'efempio. La voce è doppia: l'una è la viva, l'altra è morta. Che con la viva ancora egli ciò facesse in tutti i suoi di, parve probabilissimo a' sacri interpetri. Onde figurati, che il buon penitente, di Re, cambiatosi poco men che in Predicatore, riducesse moltissimi al loro Dio, con quelte due maniere medesime, cioè con propor loro, quanto Dio fia Mifericordiolo ad un' ora co peccatori, e quanto anche Giusto: se pure non su ciò quello. che espressamente egli dichiarò di havere efeguito, ove diffe a Dio: Non abscondi mi- Pl. 19:17.

Ma più, non ha dubbio, foddisfece estidisfare, ne' documenti da lui lasciati, su Puno, e l'altro argomento, nel fito Salterio. A temer la Giuffizia, espone a peccatori la gravità delle divine minacce : Ness converse fuerieis , gladium suum vibra- Pf 7.136 bis : arcum fuum tetendit , & paravit illum. Fa noto, che Dio le adempie in diverse guile: Multa flagella peccatoris . Avverte, che dove egli non adempiate, è in- Pfgrie. dizio di maggior'ira : Secundum multitudinom ira fua non quarer. Gli avvisa oppor- Pluca. tunamente a non si sidare de loro tratti ingannevoli , perchè Dio fa farfene beffe : pc. ... Qui habitat in Calis, irridebit ess . Protesta, che sa arrivarli, quando appunto fi rengono più ficuri : Inimici Domini, mon PE3621. ut honorificate fuerint, et exaltati, deficienter quali fumus deficient . Dinunzia a tur- PLine ne, nel farti loro esempio magnifico di ri Introibune in inferiora terra, tradentur in Plani dia una ante oculos meos est, & complacui, bracciati, non che raccolti: Speraneem in

Pf 15.45

748

Ff.76.

16.31.10. Domino Misericordia circumdabit . Che di ben parlaad un Uditorio solenne : insegna-If 118 14. Misericordia è ripiena la Terra tutta: Miseri re, muovere, e dilettare; nota che del Pf 144 5+

le più disgraziate, ne sono a parte: Miserationes eins super omnia opera eins. Che Dio perchè egli usaffe uno file inculto, mennon può rattenersimai dall'usarla, nè pure nel maggior colmo del fuo furore: Numquid continebit in ira sua misericordias suas ? E così vatu discorrendo nel resto, contento

che io te lo additi.

Sicche non si può negar, che le vie divine non habbia insegnate Davide molto bene, e direttamente con le parole, e indirettamente con le opere , per foddisfare con ciò all' nno, ed all' altro scandolo da sè dato, al diretto, ed all'indiretto. Quei, che han provato di gravi morbi in fe itesfir, hanno a spese loro impara- chi muove , determina finalmente la voto di gran rimedj : che è la ragion , per lontà ad abbracciarlo . E questo è tutcui di peccatori ridotti si è valuto Dio tanto volentieri a salvare li Mondo : nella Iste est omnis fruttus , ur auferatur peccatum 117.00 Legge vecchia di un Davide , nella Legge miova di un Pietro per lo Giudaismo, e di un Paolo per la Gentilità . Buon però per chi sa applicare tali rimedi ad uso, non solo proprio, ma ancor di altrui! Tu, se ti basta di applicarli a te solo, non adempi ciò che si conviene ad un fervido Apoc. 12, penitente : Qui audie, dicat, veni . Non ti ha il Signore ridotto a sè, perchè tu cessi puramente di offenderlo. Ti haridotto, perchè ritragghi dall' offenderlo an-

cora gli altri . Recupera proximum fecun-Bool 9: 17. dum virtutem tuam . E come li ritrarrai ? Con muovere tutti a confidare nella Misericordia divina dopo il peccato, e a rifpettar la Giustizia. Il primo farà, che la pusillanimità non prevalga ne'cuori timidi, a i quali parli; il secondo, che fiacchisi negli

arditi la presunzione .. Considera, che se Davide si addossò

questo Magistero sinobile da sestesso, senza aspettare che Dio glie imponesse di bocca propria, come lo haveva imposto a Mo- verià, perché Dio mai non manca dal can-Enoditair se, dove gli havea detto: Afcende ad me, & dabo tibi mandata, que scripfi ut doceas eos; ficuramente non si mosse a ciò da vadetto, Decebo, foggiunse subito a Dio : in Dio! Et impii ad te convertentur. Non dice ad

cordia Domini plena eft terra . Che tutte le dilettare non fe qui Davide caso alcuno r Creature, infin le più dispregievoli, infin ma solamente dell'insegnare, e del muovere : Docebo , & convertentur , non già tre anzi nel Salterio tutto si valse di frassi illustri, di figure ingegnose, di metasore incomparabili, come avverti ciascun de' suoi Chiosatori ; ma perchè sapea , che un tal dire, benchè più atto, per la fuz nobiltà, a trattar materie divine, non farebbe ciò che gli defle vinta la causa; glie la darebbono l'infegnare, ed il muovere, e però di questo sè caso . Fè cafo dell'infegnare , perchè chi infegna, illumina l'intelletto a conoscere il vero bene ; e se caso del muovere ; perchè to il frutto desiderabile a Dottor sacro : lasob .

Vero è, che se Davide si arrogò l'infegnare a' peccatori, non fi arrogò ad egual fegno anche il muoverli. Però diffe ben' eglia Dio: Docebo iniquos vias tuas: ma non gli diffe : Et impios ad se conversam; diffe Impii ad te convertentur . L'infegnamento toccava a lui , e però egli diffe ; Docebo: il convertimento toccava a Dio .. o per dir meglio toccava a' peccatori medefimi , avvalorati dalla grazia di Dio, e però egli faviamente anche diffe ; Erimpii ad te convertentur . Se tut, quando tratti di cavare Anime dal peccato, riponi la fiducia nel tuo talento, tu perdi l'opera. Riponila tutta in Dio, il quale vuole fenza dubbio da te, che tu faccia a cavarnele, le tue parti, come se da tedipendesse ogni loro bene; ma vuole ancora, che tu nel tempo medesimo a lui riccorra con l'orazione, come fe tu da re nulla vaglia. Fatto ciò, non ti dubitare: il frutto to suo, qual volta noi corrispondiamo dal nostro. Nota però, come Davide non pose in sorse la consecuzione del fine da lui nità, benchè minima, mada zelo. E che pretelo, lo afferi certo : Docebo , & confia vero : odi ciò che egli , dopo haver vertentur: tanta fu la fiducia ch'egli hebbe

Confidera, come può taluno qui dubime, dife ad se: merce che l'umilifiimo tare, per qual cagione havendo Davide penitente non curava punto l'ammirazione, o l'applaufo, che a lui rendeffero gl' flare gliniqui. Decedo ninjuor vias stare; intendenti, in udirlo parlarsi bene. Tutto dicesse proposito non più, che di ammaente della contra con la contra con la contra con il suo fine era questi si convertissero a gli empj : Etimpii ad te convertentur. Gli Dio. Quindi, se tre sono le parti di chi empjaon si dissinguono dagl'inique? None

più»

rigore, empi fon quei che mancano di pietà, cioè di culto al Dio vero. E tali fopra tutti fon gl'infedeli, i quali ne pur lo ammettono. Iniqui sono quei, che ammettendolo, non si diportano in esso da quei che sono, specialmente co' loro prosfimi . Ma che ? Questa fu la intenzion bella di Davide. Nel predicare folamente a gl'iniqui, convertir gli empj, e per qual via ? per via degli iniqui medefimi convertiti. Tu sai che egli, per li gravissimi scandali da sè dati, era debitore a gli uni, ed agli altri: debitore a quei del fuo Popolo, che veggendo gli esempi del loro capo, si erano animati a commettere tanto più francamente violenze ingiuste: e così era debitore a gl' iniqui . Ed era debitore a quei Popoli convicini, che saoute l'enormità di un Principe, riputato nella sua legge un uomo anche santo, erano scorsi a vilipendere tanto più una tal legge, e a villaneggiarla, come noi di sopra accennammo: e così era debitore anche agli empj, cioè a gl'infedeli . Ora a gl'infedeli non potea Davide predicar di persona, come a quei del suo Popolo. Che se dunque ? Si rincorò a volere tanto più predicare a quei del suo Popolo; del suo Popolo ad un retto tenor di vita , egli havrebbe gio vato anche a gl'infedeli ; cor'esti, e al convertirsi da sè; senza alcuna Predica: Et impii ad te convertentur. E la ragion'e, perchè gl'Infedeli daneffiino argomento si fentono muovere più ad accettare la vera Religione, o a sdegnarla, che dagli esempi trasmessi da chi la tiene. Se tutti i Cattolici fossero quei Fedeli di fatto, che sono di nome, puoi dubitare, che moltiEretici non si muoverebbono perciò folo a detestare i loro perfidi errori, e che a detestarlinon si muoverebbono ancora più molti Ebrei , permessi in Città Cattoliche sol per ciò, perchè veggendo la differenza del vivere nostro, e loro, s' inducano finalmente a riprovare la loro legge corrotta, e a seguir la nostra? Ma va sottratta. perchè i Cattolici non vivono tutti al pari daquei, che sono, tal permissione riesce a' giusti non havesse Davide porta con da per tutto più ragionevole, che felice. O' quanto rileva dunque, a convertir gli varicazione : ma ò con quanto maggioempj, far buoni prima gl'iniqui! Salomo. Tre la dovette egli porgere loro poi, cioè

può negatsi . Così lo habbiamo presup- | ne di mille donne idolatre, che egli sposò , posto noi stessi su principi di questo Salmo, non si fa, che con tutta la sua sapienza reli dove offervammo, che a parlare in tutto ne tiraffe pur'una al culto del vero Dio. merce la vita si licenziofa, e si laida, che allor menava. Si sa bensi, che all'incontro fi lasciò egli vergognosissimamente fedur da tutte; mentre ne pur'una vi fu (o delle settecento da lui tenute contitolo di Regine, o delle trecento con quello di Concubine ) cui non alzasse l'Idolo a lei diletto, e con cui non lo venerasse. Tanto i fedeli non buoni sono più atti ad essere pervertiti dagl'infedeli, che a convertirli!

#### VERSETTO XV.

Libera me de fanguinibus Deus , Deus falutis mes : @ exultabit lingua mea justitiam ANAM . Pfal. 50.15.

Onsidera, come Dio, se gradisce al fommo, che gli si cavino le Anime dal peccato, non meno dee gradire, che gli si preservino. Il primo sa sì, che egli le riacquisti perdute, ed il secondo fa che nè anche perdale . Però diffe l'Ecclefiafte : Bonum est sustentare justum ; perciocche Eccl.7. 19. quanto fa di male ad un giusto chi gli dà la Docebo iniquos vias suas, perchè sapea mol-to bene, che se egli havesse ridotti quei ra gli sa chi corre pronto a tenerlo, sicchè non caschi. Mase è così, ben'era dunque di ragione che Davide (volendo impietanta farebbe stata poi la facilità che questi l garsi tutto dopo la conversione in prò del havrebbono sperimentata al convertirsi an- suo prossimo, per sare a Dio cosa grata) penfasse, non solo ad ammaestrare i peccatori ( come egli promise nel precedente Versetto di voler fare ) ma ad addottrinare anche i giusti. E ciò viene egli a promettere nel presente. Vero è, che savissimamente egli pensò pri na ai peccatori, che a i giusti : mentre ogni dover vuole , che si dia prima la mano a sollevar chi è caduto, chè a reggere chi si tiene, quantunque a stento. Che però l'ecclesiaste medefino , detto che hebbe : Bonum eft fustemare justum, foggiunse tosto con termini aggiuttatiffimi , fed & ab illo ne fuberahas manum tuam , perchè sapea, che se la mano a'peccatori va dara, da' giusti non

> Ora non si può dubitar, che la mano grande amore, prima ancor della fita pre-

quan-

pfgit.

11.

Pf 1-2.

quando a proprio costo egli haveva appresi giusti, c' impone che esercitiamo tutte le quando a proprio colto egii marifelli, a cui tutti ora foggiacio pere di virtu, ma ci dà infieme la grazia ciono quegl' ifteffi, i quali sono i più pri-villegiati da Dio per eccelfi doni di Natura, al tempo medefimo, e ce le dà y. omnia edi Grazia, senon ifanno sopra disè ben' opera nostra operanus e mosis Domina Deus, attenti! Un guardo al misero havea poti- noster. E così qual dubbio, che la noto levare tanto di fantità , vera , e valida, in uno flante. Guarda ora tu, fe dopo la fua conversione egli havea cagione ancora la vendita, potea dirsi più di Giu-10 ; Venite Filii, audite me : Timorem Do- fitia , nobis autem confusio faciei . E pur mini docebo vos , E tu frattanto fe di te quante volte tu mal confiderato la vai rimipunto ti fidi , va tanto più follecito ad rando più tofto in te come tua, ne lasci ascoltarlo.

Confidera, come risoluto già Dàvide di non mancar dal suo lato nè anche a giu- giustizia non habbia David esposta nel iti, impegna dunque qui la sua lingua a Dio suo Salterio, con pienezza maravigliosa: per tal fine, conaccertarlo di volerla tutta impiegar più che volentieri in accredi-tar preffo loro la fua giufizia, cioè la via, che dovea da loro calcarsi per ire al Cielo, in persuaderla, in promuoverla. assaifacile di mostrarti: mentre una gran Libera me de sanguinibus Deus, Deus sa-raccolta di essi io seci più anni sono per lutis mea, & exultabit lingua mea justi- mio profitto, e pubblicai per altrui, bentiam tuam. Che per giustizia intendesse chè senza palesarmi. Ma, a cessare qui la egli in questo suogo, come in più atri sunghezza, meglio sarà, che tu la vada, de Salmi, la vita giusta, è presso di me se l'ami, a veder dappoi ristampata al sine il più verisimigliante. Tale è il significato più confacevole a tutto il resto. Ne de pensò a tutti, a Conjugati, a Vergiti dia pena, se ascolti, che essendo una ni, a Vedove, a Pupilli, a Governatotal giustizia propria dell' nomo, Davi- ri, a Giudici, a Sacerdoti, a Prosperati, de non ascrivela all'uomo , 1' ascriva a Dio , con dirgli , justiciam euam . Così desiderosi di conseguire la persezione prova fatto, Perchè o tu rimiri detta giustizia quanto a chi l'ordina , o quanto a chi a Dio dir disè: Annuntiavi justiciam tuam la eseguisce. Se quanto a che l'ordina, ella va chiamata di Dio , perchè Dio l' ordina tutta, benchè per via, qual di comandamento, qual di configlio : Domine deduc me in judicia cua . Ed in tal nel cuore di Davide, tanti haveva Davide senso, quando qui disse Davide; Exultabit lingua mea justitiam tuam , volle di- revolissima, che niente meno di acqua trare, secondo la esposizione di San Girofamo ; Pradicabie lingua mea mandara monte . Quindi , perchè i Salmi non fuzua. E se rimiri detta giustizia quanto a rono da principio disposti insieme secondo chi la eseguisce, va ella detta parimen- l'ordine con cui suron composti, dice il te di Dio, Può dirsi nostra, perchè noi Bellarmino, non essere opinione da disprezla eseguiamo, chi non lo fa ? Retribuer

Ma dee più dirsi di Dio, perchè Dio ci mache presentemente estitengono, di madà l'eseguirla: Faciam ut judicia mea ope niera, che a i Penitenti insieme ed agl' Inremini: non solamente che operari possiis, ma che operemini. Giuseppe in Egitto lafeiò che i suoi fratelli si comperassero il questo Salmo: Miserero mei Dens, &c. a i grano, selo volevano, mane die soro di Prosicienti, i secondi cinquanta, terminati nascosto anche il prezzo: onde può dissi col Salmo 3 Misericordiam, & judiciism che vendesse loro quel grano, eche lo do-nasse. Così fa Dio. Se vogliamo essere cinquanta, terminati col Salmo; Laudase

mihi Dominus fecundum justiciam meam .

nofter . E cosi qual dubbio , che la no. 1126.12 ftra giuftizia fi debbe tutta dir più di Dio. che dir nostra, come quel grano, dopo di dire più che mai fosse a ciascun di lo- seppe, che de Fratelli ? Tibi Domine ju- Dan , 7. di compiacerrene!

Confidera non potere negarsi che tal dacchè non visarà punto alcuno di perfezione praticabile in su la Terra, che egli quivi non tocchi con documenti, brevi sì, ma di fommo peso. Ciò mi sarebbe lunghezza, meglio farà, che tu la vada, dell'opera . Per ora ti basti , che Davia Perseguitati, ed a quanti sossero mai i pria del loro stato : sicche ben'egli potè in Ecclesia magna: Ecce labia mea non prohibebo , Domine en feifti . Inflitiam tuam Pf 39 12. non abscondi in corde meo ; poiche quanti fensi di pietà segnalata haveva infusi Dio trasfusi poi nell' altrui, qual Fontana amomanda al piano, di quel che nericeva dal zarsi quella di alcuni, i quali vogliono

che da Esdra fossero ordinati poi nella for-

cipienti appartenessero più segnalatamente i prima cinquanta, terminati appunto con

Dominum in Santtis ejus . Ma cheche fiafi re in odio la vita spirituale, non habbia ad di una tal divisione, più forse pia, se si va- innamorarsene? da a difaminare, che fusfifente ; certo è chiare a qualunque de i tre stati di vita spiconforme. E poi tal Prato riesce a te quasi arido più di un Bosco? La colpa è del pala-

to, non è del pascolo. Considera, quale sia la ragione per cui, mando Davide promise a Dio di far ciò, scelse fratutti questo modo di dire : Exulsabie lingua men justiciam enam , quafi che non ve ne follero di più altri , men disufati . La ragion fu , per dinotare che tal giustizia non voleva egli insegnare, come fanno alcuni, con tedio, con tetricità, con isvogliataggine; ma la voleva insegnar con alacrità. Questo significa nel linguaggio di lui, Exultare justiciam. Non fignifi ca exaltare, come altri leffe, dilungandofi dal buon testo . Significa cum exuleasione

ıv.

exponere, commemorare exultando, celebrare exultando , ficcome altrove : Exultabo mane mifericordiam euam. E ciò perchè la vita spirituale si debbe a tutti portar con ilarità, essendo la malinconia dello spirito tanto avversa a tutti i germogli nobili di Virtit , massimamente nelle piante più tenerelle, che non folo non è per effi rugiada che li nutrichi, ma brina algente : Congrega Best-30.24. sor summ in faultiente, dice il Savio : Es cristiciam longe repelle à se . Multos enim eccidit erifticia , & non oft utilitas in illa . O tu guardi Iddio nel servirlo, o tu guardi te. Se Dio: egli non ama Vittime strasci-

nate, ma volontarie : Hilarem daterem diligit Dens. E se guardi te, qual cuore ha di quello che serve a Dio ? Service Domino in latitia. Come non vi può effere fervità, Pí 99 1. nè gloriosa, nè giovevole più di questa ; così ne anche debbe effervi più gioconda . Però tu scorgi , che tal giustizia espose Davide in metro, e metro foavissino, benchè tale a noi non riesca per la diversità del

BELLEGA. nostro idioma: Cantabiles mibi fuerune infificationes sua in loso Peregrinationes mes . E nell'esporla usò arpe, usò trombe, usò rimpani, usò viuole, per restituire a Dio, come più dovuti quegli firumenti di giub-P( 41 16.

Manna dell' Anima.

Considera, come Davide non osò proche nel suo Salterio, quasi in Prato di Pri- mettere a Dio un' opera così grande, mavera, non lasciò Davide di apparec- quale era il farsi, nella via dello Spirito, Direttore a qualunque schiera di Giusti, rituale pur' ora detti, il suo pascolo più senza chiedergli prima una disposizione troppo importante. E qual fu? Non foggiacere omai più tanto a quei moti indegni, che ancor contra voglia nostra suole l'Appetito rubello svegliare innoi, o fian da parte della Concupifcibile mal domata, o dalla parte della Irascibile : Libera me de sanguinibus Deus , Deus salueis mez , & exultabit lingua mea justiciam tuam . Tre sono le doti necessarissime a guidare le Anime fenza abbaglio . La prima , che chi le guida sappia discernere il vero dal falso in universale, e per conseguente fa d' uopo che egli fia dotto. Ma questa dote a Davide non mancava, mentre egli potè di sè dire con verità : Super emnes docentes me intellexi . La feconda , che PLiz 97sappia praticamente discernere quello che conviene a cialcuno in particolare, da quello, che non conviene : e per confeguente sa d'uopo, ch'egli sia savio. Enè anche tal dote mancava a Davide, mentre egli immediatamente potè foggiugnere : egn immediateire per son il buon giudizio non venga in lui raffulcato, o ran-nuvolato dalle paffioni, e per confeguente fa d'uopo, che, dominandole, egli sia tranquillo di mente: Tu aucem cum eranquillitate judicat. E questo è quello, di che Sap. 11. 12. temeva fortemente in se Davide, ammaestrato dalla esperienza novella, che havea contratta, delle interne sue ribellioni, da cui sorpreso, egli potè dire di sè : Inmai da vivere più contento sopra la Terra, flammaiumest cor meum, dalla parte dell' Irascibile . Et renes mei commutati funt , dalla parte della Concupifcibile , Er ego ad PL7 2 -nihilum redallus fum, & nefcivi : tanto ft era lasciato il misero cavar fuori di se medesimo. E però dagli assalimenti intestini di queste due si dimestiche Traditrici, chiede egli qui di andar franco. Tu fai, che la Concupifcibile, e la Irascibile sono al sin le forgenti di tutti i mali danoi commeli. Prima la Concupiscibile, perchè prima è il volere fervidamente ciò che fi apprende per bene, fia, o non fra. Poi l'Irascibile , bilo, che si era andata usurpando la Ini- perchè poi succede l'opports serocemente quità , destinata ad eterni pianti : Venire, a chi ci contrasti la consecuzione del beexulzemus Domino : jubilemus Des falutari ne da noi voluto. La Ragione nell'uomo nostro. Tu non hai sorse a consondersi del domina, è vero, questi due veementi servizio, ehe presti a Dio, se lo presti in Appetiti inclinati al male: Subser se eris modo che chiri pratica, habbia da piglia- Apperiene enno. Ma non gli domina con

752

to altamente l'Appostolo, dove diffe: Vidro gran peccato di A famo. book 713. aliam legem in membris meis , repugnantem to, quanto si la Concupifcibile, si l'Ira schile havest ro in lui potuto ad estermi- comedetis: a questo volle egli alludere era per altro sì illuminato da Dio, chi po-

trà fidarfene? VL. mi si scorretti , come da principio surono pene del peccaro otiginale, il quale ci smites in curson men ; e inspecto alla trucci.

Tity po bile egil fogiunfi : Cor mum comueb, vienu in informative freiura incipativa terratura per proportion in trum gl. t. dereiguir me virtus men ; c lin fettamente efudito il Re Davide, non fi mun realtrum merum ; c i jum men gl. 25. Si fabris, c' egil all'ultimo ne die merum. E perdo not e mataruglia fegli proque fu in Davide il dire a Dio : Libera me tere si buon priego , perche Dio può ciò

de sanguinibus, quanto il diegli Libera me che vuole.

dominio dispotico, qual' e quello che il de carnalibus defideriis. Che se diffe de fan-Padrone ha fopra lo fchiavo, ficche li pof- guinibus, più tofto che decarnalibus defidefa mil grado loro obbligare a quanto ella riis, il diffe credo a fua maggior confufiovogl a; li domina con dominio quali poli- ne, cioè a dimostrare la viltà delle seci . tico, qual' e quello che il Principe ha fo- da cui fgorgavano quei defideri malnati , pra i fudditi, capaci in molte cofe di ripu- trasfufi in lui dalla Madre nel concepirlo. gnare: che fu già quello che se dolere tan- che erano i sangui infetti sì malamente dal

E tu qui frattanto rimembra co' facri leti mentis mes. Ora, nella fua funetta ca Interpreti, che quando Iddio si rigorofadura, haveva Davide chiaramente scoper- mente vietò nell'antica Legge il nutricarsi di fangue ( Sanguinem univerfa carnis non Lev. 17.4. narlo. Prima la Concupicibile , con fare almeno mifficamente, a non gustare nulche egli, tirata a se Berfabea, la riduceffe la di ciò, che vengane fuggerito da fanad acconfentirgli. Poi la Irascibile , con gui tali , cioè dalle cupidirà più latenti. fareche egligetraffe a terra firiofamente l' Ma che? Se veruno fi dee più contenere oftacolo più gagliardo, il quale fi attravere da si reo cibo, è chi vuole farfi altrui fava al godimento pacifico della Donna già Guida di Perfezione, che è quanto il diconsenziente, che era la vita di Utia. E re di mortificazione continova . E quali petò, veggendo egli a chestato lo haveva documenti di mortificazione può dare a no potuto ridurre si pravi affetti, non fi fi. gli altri , chi fia scotto non sapere rener da di enderfi altrui maeftro di perfezione , le fue voglie a freno? E quando pur non fe non fi accorge di haverli ben fottopolli , fia fcotto, per l'attenzion che egli ponga a guifa di fudditi, fe non incatenati, alme- a non lo mostrare, quali configli può egli no ubbidienti. E se non se ne fidò egli, che dare a ciascuno finceri, e folidi. se egli non fia molto libero da quei fumi, che il

foco delle passioni solleva d'improvvi-Confidera, che questi appetiti medesii si scorretti, come da principio surobasse ? Tutra la vita spirituale alla sine confifte in ciò, in sapere domar più che privò della originale giuftizia, cioè di sia possibile, queste docurre, più oribi quell'ordine tanto bello, che dianzi ha- li, chenon sono due Tigri Ircane: la Convevano le passioni inferiori rispetto alla cupiscibile, e l'Itascibile. Chi ha vinte volonrà, cui stavan foggette; la volontà queste, ha trionfato, perchè ha già vinrispetto alla ragione; la ragione rispetto a re, quasi in gran giornata campale, tutte Dio; cosi dipoi fono pene inceffanti de' le passioni ad un'ora , da che le passioni , peccati ancor' attuali: ond'è, che a ciadivife tutte come in due corpi d'armata feuno di questi, che si commetta, quegli appartengono o all'una, o all'altra: o appetiti infolenti, pigliando lena, vengo- alla Irafcibile, o alla Concupifcibile. Ma no più di prima ad invigotirfi, e ad imbal- chi è, che queste due possa vincere indanzire. Ora, che ranto in sè parimente teramente a forza di fol contrafto ? Conhavesse provato Davide dopo il suo pre- vien che il Signore per sua bonta ce ne livaricamento, dutato vicino a un' anno, beri con un dono impoffibile a meritarfi non può negatí. Lo confesso egli me-defimo nel terzo de' fuoi Salmi Penitene- inflantemente lo chiede a Dio forto questi ziali , dove rispetto alla Concupiscibile termini di pura liberazione : Libera mo de egligrido, benché già tanto conttito: Lum-foi mei implese suns illussonious , & non off chiefe Paolo, , ne però fu estudito , ma sanian in carno mon ; e il spetto alla Irado e fini disti : susseis isi Gratia men , nam , com e messe a si alto segno di effere liberato za maravigliosa, che usò a fronte di belomai da sì mifera fervitù . Tanto qui dun- tà fomma. Tu non ti stancare mai di ripe-

Con

VII.

Jo.1.19.

Confidera, come ad ottenere una gra- | Ma che ? Se Cristo ci liberò totalmena lui viene attributa : Dens pacis , & dile-Gionis , s'intitola lo Spirito Santo, pacis , uniti, dilectionis, in riguardo a Dio , per amore del quale amiamo anche il proffi mo : Deus falueis , s' intitola fimilmente l'Eterno Verbo, perchè se il Padre, e Pf 72 4: Carne umana : Deus autem Rex noster dere Gesù Cristo, per dimostrarcisi tanto anse facula , operatus est falutem in medio Terra . Ora non penfar già , che fenza ragione ricorresse a lui Davide specialmente, per la grazia desiderata. Sapea che tal grazia era specialissimamente toccante a lui, cioè toccante a Gesù. Non degli appetiti sconvolti, su pena in noi derivata dal peccato originale ? Ma a libe-Verbo divino dal Cielo in Terra. Che pe-rò ranto bene disse di lui parlando il suo persone da ciò, ch' era male particolare nobile Precurfore : Ecce Agnus Dei , eece qui sollie peccasum Mundi. I peccati attuali fono peccati, quali di un' uomo venuto al Mondo, e quali di un'altro. Il peccato Originale è il peccato del Mondotutto : Peccarum Mundi . Ora , quantunque venisse Cristo senza dubbio a salvarci da'peccati ancora attuali, conforme a quello, Peccasa noftra ipfe pertulis in cor-1. Pet. 2.24, pore fuo super lignum, us peccasis morsui, justissis vivamus. Contuttociò venne a saltensione (mentre anzi maggiori nella intenfione fono tutti i peccati attuali , come estensione, stendendosi all'Universo. E se la Terranoi dovevamo star sempre in arme vede che la distruzion dell'originale dove- quas Dominus dereliquit, ut erudiret in tre il bene dell Universo, pigliato in gene- rum cereare cum hostibus, & habere consuere, ha da andare innauzi al ben di questo, o sudinem preliandi; ciò, che agl' Isdraeliti di quello, in particolare?

zia sì segnalata, ricorse certamente Davi- te dal peccato originale, con renderci nel de a Dio, ma a Dio, come Dio della sua Battesimo quella Grazia divina, di cui siasalute : Libera me de sanguinibus Deus , mo privinascendo, non così anche ci libe-Deus falutis met. E'fentimento giustissimo, rò da tutte le pene propie di un tal peccache per Dio di falute, egli con modo par- to. Ci liberò dalle eterne, non ci liberò ticolare intendesse qui Gesù Critto, suo dalle temporalli. E fra le temporali la mas-Salvadore . Dens vireneum , s'intitola il fima si può dire, che fosse questa , cioè la Padre, per lapotenza universalissima, che privazione della Giustizia originale goduta nel Paradiso terrestre da primi Padri . E vero, che da questa pena ancora, per sain riguardo al proffimo, cui ci fa vivere vore di Cristo, saremo a suo tempo liberi, manon ora. Ne saremo liberi al risuscitare, che noi faremo un di da' sepoleri, col corpo glorificato, perchè allora sarà, che la natura umana liberabitur à ferviente corlo Spirito Santo decretarono unitamente ruptionis, come ci promife l'Appoltolo, in Romesis, con esso lui la nostra salute sino ab eterno, libertasem gloria filiorum Dei. Ma non ne il Verbo solo su quegli, che al tempo siamo liberi ancora, conciossiachè a nopredefinito poi l' operò, col prendere stro bene maggiore ha voluto così procepiù Dio di salute, non solo con quel male che da noi tolle, ma fino con quell'istesso

Confidera, come nel peccato origina-

che ci lasciò.

le, la persona, cioè Adamo, infettò la natura, e la natura infetta infettò poi le udisti tu poco dianzi, che la ribellione persone, cioè tutti i Posteri, descendenti per via di ordinaria generazione dal detto Adamo . Nella liberazione da un rarci da questo principalmente, calò il tal peccato, ha Gesù Cristo proceduto Verbo divino dal Cielo in Terra. Che pe-all' opposito. Prima ha voluto liberar le delle persone medesime, cioè dalla privazione della Grazia divina, senza qual Grazia nessuna di esse havrebbe potuto mai pervenire alla Gloria del Paradiso; poi libererà la natura da ciò ch'è propio male della natura, cioè dalla privazione della giuftizia originale dianzi esplicata . E questo affine, che le persone frattanto confeguifcano una tal Gloria con acquillo più decorofo, e più dilettevole, qual' e quello di chitrionfi : Bearus vir, qui fuf Jac. 112. varci in primo luogo da questo, cioè dall' fere rentacionem, quoniam cum probatus fueoriginale, non perche l'originale, fecon- rit, accipiet coronam vita, quam repromisit do se, sia maggiore degli attuali nella in- Dens diligensibus fe . Intorno agl'Isdraeliti volle Iddio sempre lasciare a loro esercizio più Genti altiere, ed avverse, che quegli i quali più hanno di volontatio ) gl'infestissero, per sigura di ciò, che da ma perchè l' originale è maggiore nella noi volea, cioè per fignificarci, che in su l'originale stendevasi all' Universo, chi non a combattere virilmente ? He funt gentes , Jud s. va Crilto prefiggerfi in primo luogo , men- eis Ifraelem , & poftea difeerent Filis eo-

erano quelle Genti moleste, sono a noi Bbb 2

ora i nostri fregolatiappetiti. Ma pure è giustissimo il chiedere sempre a Dio, che questi avversarj perdano ognigiorno più di vigore, affine che noi non habbiamo oramai da pensare ad altro, che aspenderci Luc.1.74 tutti in cofe di fuo fervizio : Ve fine eimore de manu inimicorum nostrorum liberati. ferviamus illi . Però , siccome da quelle genti moleste pregavano gl' Isdraeliti, e dovevano pregar sempre di essere liberati, così hai da fare tu parimente nel caso nostro. Quelli dicevano a Dio, Deus, foreis super om Efthet. 14. nes, liberanos de manu iniquorum . E tu gli hai da dire : Libera me de sanguinibus Deus, Deus falueis mea . Hai già sentito , già. Obfero vos ( ci fa egli dir da San Pie- effo dal Cielo in Terra! falvarlo con tanti secu. 125 tro ) abstinore vos à carnalibus desideriis , stenti! falvarlo con tanti strazi! salvarlo nello Stato della Innocenza fignoreggiare gli appetiti a bacchetta. Ma mentre egli dice; Objecto vos abstinere vos à carnalibus

desideriis, che scula havrai?

#### VERSETTO XVI.

Domine labia mea aperies : & os meum annunciabit landem tuam . Pfalm. 50.16.

Onsidera, come Davide, dopo havere promesso a Dio, per nobile contraccambio, di volere in primo luogo Invitare a penitenza gl' iniqui , Docebo inique vias tuas, e divolere in secondo luogo animare i giusti alla fantità : Er exultabie lingua mea jufticiam cuam , paffa ora in terzo luogo ad afficurarlo di volerfi anche che il Dio della tua salute è Gesù. Ricorri mettere di proposito a lodar lui : Domidunque in tal caso a lui con fiducia partico- ne labia mea aperies : & os meum annun-lare, perchè, come a lui spettò liberarti ciabis laudem suam . Ma come ciò ? Non dal peccato originale, così a lui spetta li- dovea Davide incominciare da questo, berarti da quelle pene, che sono le conse- più tosto che terminare ? Si, se al buon guenti ad un tal peccato. E non sai tu ciò Re non sosse bastevolmente già noche egli un giorno diffe di sè, nel Vangelo? to il genio del Signor suo, che è di an-Si vos Filius liberaverit , vere liberi ericis . teporre la falute delle Anime a qualfifia Pregalo dunque, che se per anche egli non propia lode. E chi ne può dubitare, menvnole liberarti in tutto da tuoi nimici inte- itre la maggior lode propia egli pone in fini, ti liberi almeno in parte: ficché let i quefte: nella falute dell' Anime ? Quindi alfalgano ad ora ad ora, per fecondare il | fe vie qualche lode, ch. per antonomafia qua militant adversus Animam. Se egli di- con morire anche nudo fopra una Croce cesse, Obsecro vos abstinere carnalia deside fra due ladroni! Questa è la lode, che ria à vobir, tu di leggieri ti protesti scusare Dio tanto giustamente intitola lode sua , con ricordargli, che ciò non è in tua balia, sì, questa, questa, perchè niun'altra egli come era in balia di Adamo, il qual potea fi è mai comperata a più caro prezzo. Emit p. etio magno .

Ma se è così, chi sarà troppo difficile a persuadersi, che una tal lode havesse appunto Davide innanzi a gli occhi, quando nel presente Versetto egli diffé a Dio, non di volere lodarlo in qualunque modo , ma di volere annunziar la lode di lui : Os meum annunciabis laudem euam ? Se altro di più egli non havesse voluto, che lodar Dio, come sanno sare tanti altri, bastava che dopo haver detto : Bomine labia Pi 62 4. mes speries, diceffegli ancora quì, come diffe altrove : Et labia men laudabunt ee ,

I.

la che fi dovea meritare un giorno, falvan- può fare doci a tanto costo. Certo almen' è , che

PC.19.:64 lui producibili , ovver prodotte : Septies dabilis nimis in Civitate Dei noftri, in mon-in die laudem dixi tibi , super judicia justitia to fantto ejus. Ma qual'è mai questa divina

a mettere il freno alle concupiscenze bru-tali di tanti, e tanti, che miseramente scor-annunziatore: Os meum annunciabis laudem revano in perdizione. Tu dal vedere ciò ruam. Maunadel" Arima.

Ma mentre, variata forma, egli dissegli: limpara a tenere la faline delle Anime in Et est meum anumeinibit laudem tumm, quella ssimache sconviene. Poni in sociembra che quella Iode in particolare vo- correr effetu ancora la lode tum piraccia clesse determinarsi, che da Dio (come udi- al Cielo, ch'anzi tu non issegni un tal mifli dianzi ) s'intitola lode sua, cioè a quel- nistero, quasi illaudabile, perchè ciascun lo

Confidera, quanto fia vero, che per la aoci I anto cotto. Certo ainen e che Connadera, quanto la vero, cen per la fe alume volte. Davide dod Dio per che in contra della Chiefa prelipponeme de la chiefa prelipponeme del la chiefa prelipponeme da lui polificura, per la immensificà, per la in sè dell'incarnazione, iddio si metti di minutabilità, per la teremità, chefono gli effer lodoro più, che per qualunque altra attributi divini, detti affoliuti, ci con con dicono ordine la cutto al fe fife di per la contra delle fine innumerabili fatte ad extra. In butti, i quali non dicono ordine la cuttona le fettico ggie li adubblit genera un modo, butti, i quali non dicono ordine la cuttona le fettico ggie li adubblit genera un modo. le creature: Laudase eum secundum multi-tudinem magnitudinis eius; innumerabilis più ci apparisce laudevole, dove meno. fime lo lodo per ciò ch' egli è verso le crea. Nella fondazion della Chiesa ci apparisce ture medefime, cioè per la fua Potenza , laudevole al maggior fegno : Magnus Deper la sua Provvidenza, per la Sapienza, minus, & laudabilis nimis (così l'istesso per la Bonta, per la Benignità, per l'Amo- Davide esclamò altrove ) Magnus Dominus, re, per la Liberalità, per la Lealtà, per la ép laudabilis nimis. E in che? Nella Ter-Giuffizia, e per altri fimili, i quali di- ra? Nell'Aria? nell'Acqua? nel Fuoco ? confi atttibuti in lui relativi, cioè attributi nell'ordine de Pianeti, che è tanto armoche rimirano tutti il ben delle creature; da nico? Nelle Stelle? nel Sole ? No : Lan- 1647.1. Città, se non che la Chiesa di Cristo? Ci-Quindi credo lo, che tale fosse al certo viens super montem posica, perchè è Città la lode che Davide qui divisò di offerire fituata fopra la cina di una fiblimiffina a Dio: quella, che doveva a lui ridonda perfezione. E in questa sì, che Dio fi fa a Dio: quella; one doveva a un raopana; periezione: E ini quetta si, cine Dio recento vedere al formo altaballe; Lundabilis sia impiegare tutti gli attributi fuoi relati- mis, perchè, come chiosò quivi, feconvi, congiunti inferme, e per dir così, do l'iltefia lettera, il Bellarmino, non habcollegati, e confederati a così granfine di biami opera da cui poffiamo più follevarci falvar' Anime. Ma qual' era tal' opera, se ad intendere la grandezza divina, ad am-non era la sondazion della Chiesa? Eperò mirarla, ad acclamarla, ed a farla conoio ( salva sempre la debita riverenza a i scere ancora agli altri, che la edificazion pareri altrii) tengo per insallibile ( massi della Chiesa : Ex iii, qua nobis revolata mamente da cià che resta alla conclusio- sant, nibil serè maius habemus, undà De-ne di tutto il presente Salmo ) che questa mini magnisudinem melina cognoscere, & Chiefa medefima foffe quella, che intefe unde magis eum laudare possimus, quam Chicia medelmia folte quella , che întefe! mode mogie emm lundare polimus ; quim Davided violere numuratre, quamo egil zefeija adficiationm : E polito cha, non Davided violere polito che con amunicidei instituto num. Conciolitache , lendo qui Davide dare a Dio la margior le a quella opera non potra Dio giulia- lode, che mai gli folte poffible; in com-mente dare il titolo bello di lode fiu , a l'artaccambio di tanti beni riemperaticol per-quale più potea dario ? Certo è c, che in din della colpa, ficigliale quella per aprona al immarti al Genere umatro, per la pieta di finoro ? Un operacoli cecella, in cui do-ni minarti al Genere umatro, per la pieta di finoro ? Un operacoli cecella, in cui dovederlo omai tutto andare in rovina: Law-de mea infrando re, ne intereas: mentre divini, la Potenza, la Provvidenza, la in quella opera, cioènella fondazion della Sapienza, ecosi qualunque altro de rela-Chiefa, si sonderebbe quella Legge Evan-gelica, che sola dovea giugnete finalmente comparsa al Mondo; e però Davide disse

che sia quello, in cui da Dio si ripone più Tu sai, che l'annunziate si usa in due la sua lode, che è la salute delle Anime, casi. Si usa nel predireeventi suturi ; e in Bbb 3 dec-

116 150.2.

questo senso diffe Giacobbe moribondo gion del grande argomento, che egli hain a Figliuoli : Congregamini ne annunciem cuore d'imprendere nel lodarlo.

ea, que ventura sunt vobis in diebus no-vissimis. E si usa ancora nel dire cose paffate, cofe prefenti, ma a gente cui fieno ignote: e in tal fenfo diffe poi Crifto a quello indemoniato, da lui prosciolto su' confini de' Geraseni : Vade in Domum enam , ad tuos , & annuncia illis quanta tibi Dominus fecerit. Ora la Chiefa bella di

Cristo a i giorni di Davide, non era venel Concistoro delle tre Persone Divine ; ma era ignotiffima a tutta, o a quafitutta la gente che allor viveva, e però in ordine al fecondo fenfo, egli diffe avveduignorata; ed era al tutto futura nell'efecuzione, mentre doveva ella tardare ancora più di dieci fecoli a comparire; e però egli parimente afferi con aggiustatezza . to non potea di certo egli imprendere a primo fenfo, cioè come futura ; ma piac-

cia al Ciclo, che nonti fi possa annunziare tuttavia nel secondo, cioè come ignorata, o poco men che ignorata, tanto poco è quel che ne fai, o che, fe non altro; procuri più di saperne!

III.

Pf.12.4

Confidera, come a confermazione di quanto pur' or fi è detto, prima di porfi ad annunziare la lode promessa a Dio, chiede a Dio Davide, che gli voglia aprire le labbra: Domine labia men aperies . Ma che ? Non havea Davide fin dalla fua fanciullezza attefo incessantemente a lodare Dio ? E pure a lodarlo tanto, non gli havea mai domandato, che gli aprisse le labbra, siccome qui. Segno dunque è che volca qui dargli una lode più che usitata . Nè stare a dirmi che a lodare Dio dopo il peccato ci vuole qualche disposizione di più che a lodarlo innanzi. Perche jo sò bene, che la fua lode non piace a Dio nella bocca de' Peccatori : Peccatori dixit Deus, quare tu enarras iusticias meas? Ma io non so già che in

Qualunque volta nelle Carte Sacre fi adopera una tal frase di aprir le labbra, quali che stessero chiuse, sempre vuole indicarfi, fecondo l' offervazione di S. Tommafo, che hanno quindi a ufcir cofe, non comunali, ma fublimi, ma fomme, ma non più udite : In apercione oris intelligieur , & Th. hic. ubicumque in Scripturis invenitur , dellrina prefunditas . Che fu la cagion più vera, ramente futura nella intenzione, mentre per la quale l'Evangelista, quando hebbe fino ab eterno ella era statagià decretata la registrare quel sì famoso Sermone di Cristo al Monte, premise quel preambo-lo si speciale : Cum sedisses lesus, accesserunt ad eum Discipuli ejus, & aperiens os fuum docebat eos , dicens &c. Nol premitiffimamente di volerla annunziare, come fe, a dir giulto, per dinotare che chi fin' allora haveva aperte le bocche de' fuoi Profeti , apriva finalmente la propia . Attefoche quanto haveva Cristo sermoneggiato già per innanzi ad ogni ordine di persone? Prima assai che salisse quella colin ordine al primo fenfo, di volerla an persone? Prima assai che salisse quella col-nunziare come sutura. Più felice argomeni lina, sta di lui scritto, che circuibar sosam Galileam , docens in Synagogis corum , & Matt 41'. lodar Dio. E tu frattanto disponti ormai, pradicane Enangelium Regni . Premise duncome debbi, a riconoscere l'inestimabilif-, que l'Evangelista un preambolo si solenne, fimo benefizio, che Dio ti ha fatto, mentre per dinotare, che dovea Cristo in quel ti ha fatto nascere in questa Chiefa , A Sermone dir cose non più ascoltate in te non può ella ficuramente annunziarfi nel tanti fecoli fcorfi, non più penfate, e pure verissime: cioè che fossero su la Terra beati i poveri, beati i perfeguitati, beati i mesti, e così và tu discorrendo per tutto il rimanente di quel Ragionamento divino, in cui ftà ristretta la persezione Evangelica, cioè quel Monte, anzi quel Giogo altiffimo, fu cui dovea Crifto fondare la fua Città . Ora figurati dunque , che al fine stesso chiegga a Dio Davide nel presente Versetto, che gli voglia aprire le labbra; Domine labia mea aperies, perchè egli lo dee lodar per la fondazione di una Città sì miracolosa, che porta il vanto fra tutte le opere fatte in prò de'mortali. Miseri però quegli audaci, che di dottrine, non solamente profonde, ma profondissime, si fidano di parlare accertatamente, quando ancora ne parlano fu le conversazioni per paffatempo! O' quanto meglio farebbono a rattenere la lingua a sè ! Si credono eglino, che Dio voglia venire ad aprir loro le l'abbra entro a quei Casini, dove il minor de loro mali è il discorrere di noquella de' Penitenti non piacciagli tanto velle, Ma penía tu, se essi mai punto lo ancora, quanto in quella degl' Innocenti : | invocano atal'effetto, con dirgli anch'essi, Laudabunt Dominum, qui requirunt eum . prima di porsi a parlare di dubbj altissimi : Chiede per tanto a Dio Davide in questo Domine labia mea aperies . Non è poco che caso, che gli voglia aprire le labbra a ca- non fieno anch' essi del numero di colo-

Pf 114 to; Qui dixerune : Labia nofira à nobis tanto espone , quanto gli fu dettato da chi funt , quis nefter Dominus eft > Tanto i te- mandollo : Dixit David , Pilius Ifai , dimerari ficredono di poter delle labbra lo- xie Vir , egregius Pfalces Ifrael : Spirieus

ro difporre aloro talento? 1V.

Confidera , quanto bene attendesse a Dio poscia Davide la promessa, che qui con che disapplicazione dimente? con che gli sece. Ti hassi dirammentarti, che San- salti? con che strapazzo / E come dunque ta Chiefanon ufa mai rito alcuno, non de- nel principiarli tu ardifci di dire a Dio, dica Tempi, non convoca Stazioni, non ch' egli voglia aprirti le labbra ? Demine commemora Santi, non celebra feite , e labia men aperies . Pare a te ch'egli habper dir breve, non folenniza Miffero en- bia ad aprirtele a questo fine, che la sua lotro tutto l'anno, in cui non si vaglia delle de divenga besta, in uscir da este, a i Diaparole di Davide a confer narlo, tanto egli voli dell'inferno. fin da fuoi dì, con diffintiffime forme, gli espresse tutti! Quindi i suoi Salmi sono le la Chiesa habbia in uso di dar ptincipio do egli esposta dove la generazione eterna ci a memoria, che a lodar Dio (come è del Verbo, e dove latemporale, dove la dovere che tutti facciamo, riscosti appe-R.furrezion dalla tomba, dove l'Ascensio- Iddio f E fare ciò che fanno tanti Beati discorsi fovrani.

E questa è l'altra ragione , per cui sì a modo! convenevolmente qui Davide pregò Dio vi havrebbe egli potnto accennar si precifamente misteri tali da più di dieci fecovide adoperare il già ponderato vocabolo ingerifca.

Domini locutus oft per me . E puze tu, se mai reciti questi Salmi , come il reciti ?

Confidera, quale fia la ragione per cui Scritture a legg rfipit continue tranoi Fe-dell, sì in pubblico, si in privato haven- fente Verfetto. L'hain uso affine di ridur-Nascita, dove l'Adorazione de' Magi, do- na dal sonno ) noi non siamo abili, se ve la Predicazione, dove la Paffione, do-ve la Morte, dove la Sepoltura, dove la labbra. O che opera grande è lodare ne, e dove quanto più evvi di Crillo, e Spiriti, e che fatanno per tutti i Secoli de fuoifatti miggiori, in si chiari termi- in Paradifo. E pure, facendo eglino ciò ni, che feil Salterio è quafiun epilogo del fenza intermifione, nè men favviano di Telamento Vecchio, e poco meno che un' haverlo imparato a fare fino a quest'ora Evangello del nuovo, tanto che, non pue resampleto, non pure san piere non pure san piere non pure san piere a de l'ano i al anciente de l'ano i al adora i repetono a Principi della Chiefa, citaronn fpeffo Da- Cori pieni: Benedicentes Deminum, exal- Eccl. 18:5 vide per autenticator delle verità Criftia- care illum quaneum poteflis : major enim eff ne, da effi promulgate nelle loro lettere, omni lando. Penía poi tu che possiamo ma lo citò fino il medesimo Cristo, ne' suoi sperare noi miserabili su la Terra, se non è Dio medefimo , che ci doni lodarlo

Dipoi non fai tu quel configlio bello a volergli aprite le labbra : Diminelabia del Savio , il qual volea che ciafenno hamea aberier. Concioffiache per quale altra veffe alle labbra una ferratura, in vittù di cui fi dovestero a suo tempo ferrare a suo tempo aprire, essendo pari il disordine di li innanzi, se Dio medefimo non gli ha- chi tengale sempre aperte, e di chi sempte veffe moffa la lingua? Fino a che egli heb- ferrate: Ori ene faciro ofiia, & forar . Di Ecel. 2.17 be a trattate della Creazione del Mondo, quella necessarissima ferratura dee di tadelle piaghe di Faraone, de mari aperti, gione ciascuno havere depositata la chiave delle muraglie abbattute, e di altre lodi in mano del fuo Signore, mercè che egli entie murguie boartute, e di aire todi infiniocati un siprote, merce one egai mino egandio, non hebiarditu podi dife-più convenerole di firrare a, odi sprinc sumo e gandio, non hebiarditu podi dife-più convenerole di firrare a, odi sprinc re un si fecciale ricorfo a Dio. Marquani e quale non fia. Però la Chiefa, proce-dohebbe a dime le fodi fiertanti al nuovo, dendo contal prefupopolisme, vuole che non folo era un ricorfo tale efpediente, ma ciafano rammentifi di bonn'ora, che fe nonecifatio. E che faccosi, nora, che delle ince labora gdi dedel achiavea Dio. nel favellar di queste volle sottilmente Da- a Dio tocca aptirglicle. Niuno altro vi si

di annonziarle : Os meum annunciabis lau- All'ultimo chi non sa quanto i Demodem enam; il che fece egli, non folamen- ni con Dio fi studiano sempre a vincerlo te per le ragioni annoverate poc'anzi, della mano? Però non mancando ad effi, ma per additarci di più, che egli dovea dir per la malizia finifinna che poffeggono, di quelle code a guifa di Nunzio, il quale mille contrachiavi addatetae a qualunque

Bhb 4

bocca, secondo l'inclinazion di questo, capo a un'anno. Ella è una Città vastissie di quello; o come sono la mattina sol- ma, la quale ha da occupar tutto l'Uniè vergogna, se le prime parole, le quali ti escono la mattina di bocca, sieno ordinate a gl'interessi terreni, cui tosto pensi; alle conversazioni, alle crapole, alle bajate? Se avvien così, dai segno manisestissilabbra, levato che si di letto, sono i Diavoli: i quali a guisa di ladri pratici, tolgono a Dio, con grimaldelli infedeli , l'uffizio dovuto a lui . Qual mutolo non farebbe con Dio volentierissimo questo accordo : Domine labia mea aperies , & os meum annunciabie laudem zuam? Etu havendo, con benefizio maggiore assai, ricevuta da Dio la loquela fin da' primi anni, non gli userai questo poco di gratitudine, qual'è di consacrar le prime parole, che la mattina tu formi ad onor di lui?

può darti, che Santa Chiefa preghi ogni mattina Dio, che le apra le labbra, non affine di dare a lui la convenevole lode, ma di annunziarla, come già disse il Salmifta : Os meum annunciabit laudem tuam . Perciocchè dimando : Quella gran lode salemme dall'Aquilone , fiancheggiandola divina, la quale il Salmista intese qui di vofere annunziare al Mondo, non è annunziata? Nò, che non è, quanto basti. Tu fra te reputi che la Chiesa di Cristo sia finita già di fondare : e però discorri così . Non è finita di fondare altrimenti, si và fondando : Però tra' Fedeli questo è stato fempre lo spirito loro propio, che chi non può concorrere con l'opera ad una tal fondazione, concorravi giornalmente col defiderio. Non ti rimembra ciò che diffe ap-l infegnato la Chiefa. Ma quello che impunto su questo l'istesso Davide ? Egli, do portapiù, si è che questa Chiesa est Civipo havere esclamato, ficcome uditi. Magnus Dominus, & laudabilis nimis, in Civisace Dei nostri, in Monce santto ejus, che Città venga dilatata! Conviene adunque fece appresso? Si contento di ammutolire in quell'atto di maraviglia? Anzi, senza che non è fondata bastantemente. E posto indugio foggiunfe : Fundatur exultatione universa Terra Mons Sion , latera Aquilo- la predicazione, ha da dire a Dio qual nis, Civitas Regis magni. E perchè sog- Nunzio del suo Vangelo: Domine labia giunse così? Per infinuarci quello che noi mea aperies, & os meum annunciabis laudem dovevamo seguire a dir poscia con esso lui suam. Chi no; ha da bramare di coopefino allafine del Mondo. Non è la Chiefa rare ancor'egli a quelli che vi si impiegadi Cristo, come un Palazzo, che fondisiin no : e però quel Vangelo, che egli non

leciti in disserrarle ad ogni altro sine , che verso ; e però si è ita fondando già a par-a questo di lodar Dio ! La Chiesa dunque, te a parte , e proseguirassi a fondare ogni ajutata da quella grazia, che Dio mai giorno più nelle Terre incognite, fino a che non nega a veruno, per invocarlo, porge il nome di Cristo sia noto a tutte: Pradica-Matth 24. tosto a Dio questa supplica, che preven- bieur hoc Euangelium Regni in universo Orga que' traditori. E vaglia la verità , non be, o tune veniet confummatio. Non è dunque il dovere , che di lei dicasi fundata eft , ma fundarur, perchè la fondazione di efsa non è instantanea, com' è quella delle Palme, o de'Platani, che si piantan: è successiva. Questa fondazione si và tuttomo, che non è Dio quegli che ti apre le ra facendo in diversi lati , massimamente dell'Afia, e dell'America, con giubbilo della Terra , Exultatione universa Terra , perchè non si può spiegare l'allegrezza di spirito che và dietro la vera Fede: Audien- Act. 15 48. ses Gentes gavisa suns . E da ciò argnisci , che qui, nel dirfi Fundatur exultatione universa Terra Mone Sion , non s'intende per lo Sionne , nè anche letteralmente quel Monte celebre, che su appellato così nella Palestina: perciocchè quello su già fondato con gli altri, sino dal principio del Mondo, non và fondandos: e nè tampoco su fondato con giubbilo della Terra, percioc-Considera, come più disflupore ancora chè su fondato prima che vi sosse anche gente da giubbilarne. S' intende, fecondo

la stessa lettera, quel Monte spirituale di cui quel materiale su già sigura: s'intende, dico, la perfezione Evangelica. Il Monte Sion difendeva co' suoi lati l'antica Gerupiù di ogni muro forte da' venti Boreali sì frigidi, e sì furiosi . E più d' ogni muro forte è opposta la Chiesa all' Aquilone Tartareo. Conciossiachè chi sa bene ricoverarfi alle falde di questo Monte, qual'è La dottrina Evangelica, non ha di che dubitare. Spirino pure oggi ancora dal Settentrione quei fiati pessimi di Dottrine, altre erronee, altre ereticali, non fono fufficienti ad offendere chi sta saldo in ciò che gli ha tas Regis magni , e però chinnque ama tal Rè , ò quanto ha da studiarsi che tal che ciascuno attenda a fondarla, dove an-

ciò, chi s'impiegain così bell' operacon

YL.

può annunziar con la lingua propia , deb-1 mosse Dio a decretare in quel Popolo Sa-7 be aver'animo di annunziar con l'altrui . grifizi di tante forme, e dalla cagione . E a si bel fine, quando tu anche privata- L'occasione di decretarli era stata l' inclidi carità, hai da riputar lingua tua qualunpatole.

#### VERSETTO XVII.

Quoniam fi voluiffes Sacrificium , dediffem urique : belecanfis non delettaberis. Pfal. 50. 17.

Onfidera, come nel presente Verset-J to, non altro su inteso da Davide, havea si vivamente proposto ne' prece- tes, & didicerunsopera corum. Ora questa denti, d'impiegarsi per gratitudine verso occasione cessava in Davide, Re Ionta-Dio, più tofto in ajutare i fuoi Proffimi , e in lodar lui, che in offerirgli abbondanza di Sagrifizi , come egli ricco di Armenti , ben potea fare , ed havrebbe anche fatto | spirituali , non fu pago de'materiali . Dal volemierissimo, sol che Dio gli havesse che tu hai da cavare a profitto propio, che voluti . La ragion dunque fu : che Dio non li volle. Non pretese pertanto Davide con le allegate parole di afferire - che Dio non amastein genere Sagrifizi, mentre tutt' ora questi fiorivano nella stima di tutto il Popolo. Pretefe di afferir puramente, che Dio non amavali in particolare dalui. E così ciò, che egli qui diffe, a parafrafarlo, fu quafi un dire: Quoniam fi volniffes à me Sacrificium, dediffem urique: fed a me neque helocauftis delettaberis . mnled minus ergo delettaberis Sacrificiis minoris

Però due cofe puoi tu quì investigar con ntilità. La prima: perche Dionon ricercaffe tali Saguifizi da Davide, mentre li voleva dagli altri. La seconda: perchè Da-

Sagrifizi da Davide, la ragione può trarfi Fede in Crifto; percioechè effendo la falu-spportunamente, e dalla occasione che te del Popolo tutta posta in quel Sa-

mente vuoi falmeggiare da te folo nella tua nazione grandissima di quel Popolo vile Cella . hal da dire a Dio: Domine labia mea all'Idolatria: mercè che havendo effo tra aperies , er es meum annunciabis landem suam, le calcine, e tra le crete, da lui maneggiaperchè anche quivi , per comunicazione te si lungamente in Egitto , perduta quafi ogni perspicacia di mente, non sapea fare que lingua stiasi a quell' ora impiegando se non quel tanto che vedea fare a gli alnell'annunziazion del Vangelo, cioè di tri . Onde, affinche daglialtri, cioè da i quella fomma lode Divina, che ha dato il tanti G ntili , da cui la Palestina era cirrema a questo Versetto, carico più di mi- condata , non prendesse esempio sciocfteri ( ma ben' alcoli nel fondo ) che di chiffimo di fagrificare ancor egli a marini , e a' metalli, volle il Signore, che fagrificaffe bensì , e che fagrificasse più ancor di quelli, ma folo a lui vero Dio: Qui im- Ta. 11. melas diisoccidecur, prater Domine folt. E di fatto scorgesi , che innanzi all' empia venerazion del Vitello , Iddio non haveva mai determinati a quel Popolo Sagrifizi particolari. Li determinò fol dappoi . E pur non baltò, perchè tanto i Giudei perversi non seppero contenersi di non im-mitare alla fine i convicini Gentili ne loro riti, a guifa di mandre stolide, che vanno volentieri dove si và, non vanno doche rendere la ragione, per la quale egli ve ha da andarfi: Commixti funt inter Gen- Pfitt' 6 nissimo dalle follie delle Genti. E però siccome era egli più tosto di spirito elevatissimo , così da lui ricercò Dio Sagrifizi da coloro, cui Dio sa di haver dato più di capacità, e più di conoscimento a fantisicarsi , più chiede ancora: Cui multum da. Lucat. 28sum oft, multum quaretur ab ee . E ciò quanto all'occasione di ordinare a quel Popolo

Sagrifizi di tante guife. Considera, come la cagione poi di ordinarli era ftata doppia: il culto dovuto a Dio, e la necessità di mantenere sempre in quel Popolo viva la Fede in Crifto . La cagion primaria era ffata il culto Divino : ed un tal culto riducevasi a ciò che im virtù di quelle obblazioni venisse il Popolo a riconoscere Dio per suo primo Principio, e per suo ultimo Fine. Da Dio, come da primo Principio , haveva il Popolo ricevini quegli Animali , che gl'immovide non gl'immolaffe, quantunque non lava per Vittime, quei cibi, que' condi-sicercato; da che, se fi ca che Dionon ments, quelle bevande: ben'era dumque di glie il chiefe, non fi fa nè anche però, che I dovere che a Dio li refittuiffe, come ad ultimo Fine : Qua de mann tua accepimus , ult. Se cerchi, perche Dio non volesse tali dedimus sibi . La secondaria era stata la

grifi-

grifizio maffimo, che l'Unigenito del Pa- piaccia manifestartelo : Dece me facere ve. PList te dre dovea un giorno fare dise fu la Croce luntatem tuam , quia Deut mentertu . O' al Padre medefimo; volle Dio chein tanti che aspirazione giovevole a faiti Santo. Sagrifizi diversi lo havesse il Popolo sem- solo che ri sia familiare! perfetto, qual faria quello, mai non potevafi delineare a baftanza con un folo di grifizio, in cui , venuta la pienezza de' tempi , dovevano poi prendere termine

pimento. Ora quanto al culto Divino, non havea Davide necessità, come gli altri, di ricordarfi per mezzo di quelle opere materiali , che Dio fosse il suo Primo Principio , Dio il fuo Ultimo Fine. Se ne dovea rammentare egli affai meglio per via di que' Sagtifizj più dilicati, e più dolorofi, che dovea fargli incessantemente di sè , confirmandofi turto ad onor di lui. E quanto alla Fede in Ctifto, non faceva a Davide d' uopo ficcome ad altri, di andat per via di figure , conforto de imeno dotti. Egli, ficcome havea già preveduta diffintamente in ifpirito quella Chiefa, in cui doveano fi gure tali fyanire, come ombre al Sole, così dovea parimente ad effa afpitare, ad effa anelare, anzi ad effa in ogni opera conformarfi più che gli fosse possibile nel suo sta This to giacche movendofi effe nell'operare 1 7 auc. da spirito di amore, e non di timore, ad esfa ancora qual Fedele veto di Crifto , egli appartenea, infin da quei vecchi tempi.

Queste, se ben avverti, surono le razioni per cui Dio non richiefe da Davide Sagrifizi di mandare ad ispiazione del male da lui commeffo, quafi che, rimirandolo come un nomo per altro tutto al cuor fuo, amaffe di governarlo con rali regole, che lo contradillinguessero totalmente dal Popol baffo . Buon però a chiunque fi lasci governar da Dio, come Davi-de, in ogni affare! Non v'è pericolo, che egli non fia governato con perfezione . Ma quanti fono, che più tofto amano di governarsi da se, quafi già bastanti a se steffi? Non è però da flupire se mal non ginngano a titrovare la via di perfezionarfi . Tu

fpirito, che dovea effere il proprio de' Criodia fino alla morte una tale audacia , con

pre dinanzi a gli occhi, quafi in tante figure, che glielo rapp:efentaffero a parte a la quale Davide non offerse a Dio Sagrifizi, parte: da che un Sagrifizio fommamente quantunque non ricetcato . La razione e manifestissima . Perchè le Obblazioni poteano farfi a placere. I Szgrifizj non poquei, che tutti erano imperfettiffimi. Me- reano farfi, fe non fecondo il preferivimenno di ciò ad un Popolo così tozzo non vi to già datone dalla Legge. Ora nella Legvolca, per manrenere tami Secoli viva la gevierano Sagrifizi bensi preferitti folder Fede pubblica a quell' ineftimabilifimo Sannemente ad espiazione de' necessi commessi ancora da i Principi, ma de' peccati commelli pet ignoranza : Sipeccaverit Prim Lev. +11-7 tutti gli altri, come il prendono le pro-melle, dappoi chene è gia feguito l' adem-tiam, quad Domini lege prohiberer, & pofica intellexerit peccarum fuum , offerat hoftiam Dee , hireum de Catris immaculatum, Ad

espiazione di quel peccati , che operati fi foster oper malizia , adulterando , affassinando, facendo altro eccesso tale , non v'erano Sagrifizi determinati, nè a prò de' Principi, nè a prò di chitmque fi fosse. A delitti sì atroci andava infallibilmeme pena di morte. Da questa pena si esimevano i Principi di leggieri, per la loro fovranità, fomento a più d'uno de' miferi di licenza. Però dovendo in tal cafo appunto il Re Davide far Sagrifizio, il quale a Dio fosse accetto, non potea stabilirlo di suo capriccio . Sarebbe stato di mestieri che Dio, con disposizione particolare, si fosse compiacinto di rivelarglielo per bocca almeno del Profeta Natano. Ma ciò eglinon amò fare. Onde gli fe dire si bene da quel Profera: Dominus eranstulit beccarum tuum , non morieris, rimettendoglirante morti con un tal dite, quante eran quefte, di cui l'infelice era reo, fecondo la Legge; ma poinon gli fe prescrivete Sagrifizi . Gli fece in cambio diffintamente foggiugnere que caflighi, che dovea fofferir pazientemente in foddisfazione del mat commetto; caffighi, che fenza dubbio farebbono flati a Davide più gravofi, di quel che soffe immolare un banco ignobile di Craponi, ch'era l' Animale determinato per li peccati de' Princi-pi , peccati per lo fcandolo i più fetenti. Nè è da maravigliarfi, se Dio con Davide procedesse così: perchè dovendo esfer Davide un Progenitore tanto fegnalato di Crifto. lo andava lavorando con quello

Vero è che Davide, nel dar poi conto dire a Dio, che essendo tu si tenuto a se- di sè, per non havere lui celebrato alcun gure in tuto il voter di lui , fi com- Sagrifizio , non adduffe una tagion tale . Ad.

che fa? Ticorona atitolo di milericordia : grande: Si volnifer Sacrificium, dediffemuil-Cerenas te in mifericeraia . Baltache scorga que , poiche egli in penadel suo peccato

Addusse quella sola, che vedi espressa nel la tua volonta desiosa di ben maggiore . la cosa ingiunta fia di giovamento al tuo Profimo, fei caritativo : fe perché confasti alla Pietà, fei pio: se perche conviensi alla Prudenza, sei prudente: se perchè è ope ra di Giuftizia, fei giufto : fe perche torna in tua riputazione, sei vano. Allora solo di verità sei ubbidiente, quando ubbidisci,

perchè ti vien comandato. Considera, che siccome Davide lasciò di offerire ad espiazione de' suoi delitti qualifia Sagrifizio, folo perchè Dio da lui non lo volle; così dove Dio lo havelle voluto, farebbe flato prontiffimo ad offerirlo. Si voluiffer, dediffem urique. E da ciò apprendi una rilevantifima verità. Ed è, che noi

ramente che egli il volesse: Admono illos ad ardente : perciocche a brame tiepide omne obus bonum parasos elle , Quefta fi è chi da fede? Tit.j. & ladivozione leale. Non è lo spargere dolci fagrime al tempo della Orazione. E' l' a qualunque divin fervizio . Pararum cor meum Deur , paratum cor meum , parato al molto, parato al poco. E forfechenon tuloro al pari faresti, dov'esti te li chiedes a.Tim.4.8. Bonum etreamen cereavi &c. ropofica oft mi-

Versetto presente; e questa sia , che nia | Chefu la ragion più vera , per cui quigli no Dio ne havea voluto . Havrobbe egli operarj sopraggianti la l'altisma ora a sessenza dubbio poutto addurte ragione di [ar la Vigna Evangelica, non furono alla questo medesimo , cioè del non haverne fine pagati meno di quei medesimi , che vi Iddio voluto veruno. Ma non curolla. eran iti diligenti alla prima. La ragion (u, Si appagò pienamente nel puro voler Divino. Merce, che la perfezion di un vero esti, noneraciò rimasto da loro, ma dal Ubbidiente, non è conformarsi alla ragion Padrone, che non gli havea là condotti. del comando che si riceve , è conformarsi Già esti dal bel mattino erano stati co i baal volere di chi lodà. Quale ubbidienza dili allamano, attendendo fulla piazza, al può dirfi però la tua, fe non ti appaghi mai pari degli altri, la lor chiamata, E vero . di ciò, che ti viene imposto, ovetu non che questi altri mormorarono forte di tale intendane la ragione? Se ubbidifci perchè agguagliamento nel guiderdone , ma nè mormorarono a torto: perche chi è coronato per Giustizia, sia benedetto: non ha però da dolerfi, che la Mifericordia voglia dare, per cosi dire, ancor'ella le fue corone , compatendo a chi non fe più, perche non fu fomministrata anche a sui 1' occafion di farlo. Però quantunque tu non ifparga al presente il sangue per Cristo , come fecer gli antichi Martiri , e come fanno ancor' oggi tanti de'nuovi , quantinque non foffri prigione, quantinquenon fopporti perfecuzioni , fe tu habbia davvero una brama ardente di patire anche tu tuttociò per Dio, Iddio tene ha grado, come fe di fatto il patiffi , perche in tal'atto dobbiamo effere pronti a fare per Dio , non fi può dir che gu ftia, quafi un Campione solamente quello che da noi vuole, ma già tutto accinto al combattere : Siene let su n. quello ancor, che non vuole, in cafo pu- vir paratte ad prelium. Ma diffi una brama

Confidera , come in queste medefime brame ardenti , è tuttavia facilissimo di pihavere una prontezza perfettadi volonta gliare non lievi abbagli, fetu non badi . Crederai fra te d'effere pronto a fare per Diotutto quello chezi addimandi, e di veal molto, parato al poco. E forfechenon rità non lo fei: lufinghi re flello : diregna-ci coma conto di havere una prontezza si cia na dargia sa. Come fi può far dun-bella di volontà y Tale è il vantaggio am-quea conofecre, chela sur volontà fa rea-quea conofecre, chela sur volontà fa reamirabile che fi gode nel fervir Dio. Se tu le , non fia prefunta, ficche Dio poffa dir fervi i Principi della Terra, ei rendono ben- di te francamente, come già diffe a Samuesì la mercede di quei servigi, che tu vai lo- le di Davide, non provato ancora a i ciro prestando , secondo le istanze attuali , menti : Inveni David Filium Ieffe , virum Ad.1; 11. che te ne facciano. Ma non però ti zendo- fecundàmeor meum, qui facier omnes volunno la mercede di quei fervigi altresì , che tates meat ? Ricorri a fegni ? Tenta Ani. Eccl. 17. 10 mam enam . Chevoglio fignificare? Poni feto . Iddio per fua bontà tela rende di mente a quelle opere, che frattanto tu vai quelli ancora. Quando tu fai l'opera, ti facendo. Se tu per Dio fei promiffimo a corona, per dir così, a tirolo di giustizia: fare il più, può argomentarsi, che saresti
Bonum etreamenterenvi ére, reposita est mihi coma juftiris. Quando tu non lo fai, meno in varie occorrenze, come hassia ma sei pronto farla, seggii non ti può co ronaresi illustremente a titolo di guittizia, qui certamente dire al suo Dio con sidanza.

IV.

fe cosetanto più ardue: si vesti di cilizio, premessi indizi assa competenti della tua si macerò, si mortisco, si umilio, arrivo generosa disposizione in ciò, che ti vien Pf 101.10. Cinerem ramquam panem manducabam. E dele nel poco, non t' ingannare follemente ciò, che è più da prezzarfi, tollerò con pazienza maravigliofa, non folamente le correzioni asprissime , venutegli da un Profeta, si minore di lui, quale fu Natano ; ma tante villanie , tanti infulti, tante ignominie, quante furono quelle, che gli sopravvennero per tal peccato da' Sudditi a mi ribelli. Vuoi tu fospettare, che non fosse prontissimo ad immolare ogni Vittima, a fui richiesta, chi per amor del Signore potè udir Semei, che gli gridava ful 1.Reg.i6.7 vifo: Egredere, egredere, Virfanguinum, & i'ir Belial? E! pure in vece di risentirsene punto, fermò coloro, che volevano an-

dare a mozzargli il capo, non che la lingua, con dire ad effi, pieno di pietà verso Dio : Dimitte eum, ut maledicat : Dominus 2 Reg. 16. enim pracepit ei, ut malediceret David : & quiseft, qui audent dicere, quare fic fecerit ? Era altro ciò, fe io non erro, che fagrificare una Vittima la più pingue di quante errassero per le piagge erbose di Basan . El però dica pur francamente Davide a Dio: Si voluisses Sacrificium, dedissem utique, dicalo, dicalo, che gli farà tantofto creduto. Ma ove Davide non havefle a Dio porti segni sì riguardevoli di prontezza in tante altre cose, dovea penare a trovar fede ancor' egli. Dunque se tu parimente sei pronto al più nelle cose spettanti al divin servizio, può gindicarsi, che faresti anche il meno, ove Diote lo richiedeffe. Masenè pur, come io diffi, sci pronto al meno, come potrassi in te

Considera, che se anche dall' essere

pronto al meno, può argomentarsi, che ti farebbe anche il più, e questo in un mero caso: ed è quando a fare il menotu sci prontissimo, non una volta sola, ma mille, e mille, e per dire cosi, fenza intermissione . Allora si può affermare con verità , che tu nel poco, non folamente fii pronto, ma fii fed le . E fe fei fedele nel poco, non dubitare, fareffi an-Luc. f. be cora nel molto. Lo dile Critto : Qui fidelis eft in minimo, & in majori fidelis eft. i fopra duto ceppo ; perché già tu gli hai gliatia deplorar sì dolente dinanzi a Dio.

infino a masticare la cenere come pane: permesso. Ma se al contrario tu non sei feda te, con darri a credere, che non per tanto tu faresti nel molto : Superbia cordis Abd 1.3. tui extulie te , habitantem in [ciffuris petrarum. Appena fai per Dio dare un paffo fuori di que'buchi, in cui ftai, quafi una Tarantola, a ripararti dalle ingiurie de' tempi, e vuoi perfuaderti, che tu per lui darestifin volid'Aquila, folo che egli a sè ti chiamasse di la da Monti, o di la da' Mari, a spiare le Terre incognite? Tu nella tua divozione vai seducendoti chiaramente, e pure non te ne avvedi: affine di potere ancora tu dire: Si voluiffes Sacrificium, dediffem urique, fa che la prontezza della Volontà comparisca a i segni delle opere, nè folo pruovisi dal fervor de'sospiri.

Considera, che se quanto al passato s' intende subito, come potesse Davide dire a Dio : Si voluisses Sacrificium , dediffem utique , non s'intende sià , come gli poteffe anche dire quanto al futuro , bolocaustis non delettaberia . Concioffiache, o fi mira Davide stesso, o si mirano altri, da lui distinti. Se fi miri Davide, certa cosa è, che a placare Dio sdegnatissimo per la numerazione del Popolo si famosa, egli immolò verso l'ultimo di sua vita, un' Olocausto folenne su l'aja d'Orna, cioè su quel sito medesimo, dove si crede che poi Salomone venisse a fondare il Tempio: nè si può dire, chel Olocausto non fosse a Dio molto caro, mentre Dio lo approvò con fegni fenfibili di fuoco fceso dal Ciclo su quell' Altare, benche posticcio: E se si mirino giudicare con fondamento prontezza al gli altri da lui diffinti, quanti Olocausti offerse poi Salomone nella tolenne dedicazione del Tempio pur' ora detto, quanti Ezechia, quanti Giofia, quanti Giofaffatto, quanti Eldra, senza che di alcuno di quelli Dio mai lasciasse di dilettarsi? E se è cosi, come dunque tanto françamente qui Davide pote dirgli; Holocauftis non deiellaberis? Se cgli haveffe detto , non es delectarus; pur pure: ma dirgli, non delectaberis, ciò par troppo.

Quanto sembra più grave il dubbio, tanto n'e più facile ancora la foluzione : conciossiachè non proviene il dubbio da altro, Allora e quando tu, preso cuore, puor di se non che dal non ritenere a memoria, che re a Dio, come diffe Davide stesso : Pro qui non parlava Davide in genere, parlava ba me Domine, & tenta me, offerendoti in particolare, cioè parlava nel caso proa perficuzioni, offerendoti a prigionie, piò di que' due graviffimi eccessi di adulte-offerendoti a dare infino il capo per lui rio, e di ammazzamento, che havea pi-

VI

Per til eccessi në Dio haves voluti Sa- diletta del nostro, ma solo a tempo, cio de gnitigi da Davide per lo pussato, në li fino a quel di, nel quale il nostro portreve vorrebbe in fiurreo. Quello che il nede- nile, i nultimo, fete giu prie ne ditettava fino Davide osferse poi logra l'aja d'ori fro, matatumo nemo, che fipotez per po fo, meitre sipisi d'inconsiderazione, che co dire, che supra se l'appendie propositione del sipisitione propositione del positione propositione del positione propositione del positione propositione del productione del prometis fatta l'excitato del propositione de

do Davide diffe a Dio si affolutamente: havere intenzione di favellare - non pure nel particolare del propio caso, ma an-San Girolamo, il quale divisò che questo fosse un vaticinio di Davide rapito già con lo spirito a quella Chiesa da lui annunziata ( come tu fentifti (piegare) nel precedente Versetto, cioè alla Chiesa di Crifto, nella quale era indubitato che a Dio grifizi legali più perfetti, e più pieni, quali erano gli Olocausti . Ma ove Davide forte. favellaffe ancor de' fuoi tempi , nè sol de' noftri , ciò non rileva. Potea nondimeno con verità dire ancora in genere , che Dio ne pure allora fi dilettaffe di sì fatti Olocausti , perchè se egli tuttavia se ne dilettava, non se ne dilettava secondo ciò, che quelli contenevano in sè medefimi (come e nel Sagrifizlo ineffabile della Meffa) se ne dilettava solamente secondo ciò che quelli fignificavano, che era appunto fopra ogni cofa questo Sagrifizio celeste, pur'ora detto . Poi se egli se ne dilettava, non se ne dilettava affolutamente, come si

e però Iddio lo accettò.

ad Abramo di Popolo innumerabile , Dedit eis pracepta'non bona , & judicia, in qui- preco .: e era nella Legge vietato di numerarlo, bus non vivous; non perche quei precetti 19 fenza speciale commissione Divina, egli non sossero buoni anch' essi, mentre erano lo haveva voluto fare tuttavia numera- da Dio dati; ma perchè al paragone de' prere di capriccio propio , a onta di tutti cetti morali, dati a chi che fia nel Decaloquei che si opposero ad un tal fatto go, e molto più da darsi poi nel Vangelo. per diffornarlo. E fu peccato del Po- non meritavano di haver comune con effit polo , perchè qualvolta venivafi ad una il vanto di buoni. Se quei precetti cerimonumerazione si univerfale , era tenuto niali eran buoni , non erano però buoni ogni capo de i numerati a sborfare un affolutamente, perchè non erano buoni a piccolo foldo a i fervigi del Taberna- tutti. Erano buoni a fervi, ma non a ficolo : e tale sborfo era flato allor tra-feuraro generalmente , che fu la cagio-adulti: buoni a fiacchi, ma non ad avvalone, per cui la pena su comune al Po- rati : buoni a imperfetti, ma non a perfet-polo, e al Re, al Popolo con perire di ti: e se erano buoni finalmente, eran buopettilenza terribilittima, al Re col vederfi ni adimoftrare gli uomini Peccatori , ma privo in breve ora di tanto Popolo. Per non buoni a renderli Giusti , con la canceltali falli il Sagrifizio era da Dio stabilito: lazion del peccato da lor commefio: indiera in quibus nen vivene . Come però queì Non voglio io però negarti, che quan- precetti antichi fi poterono dir non buoni. così que Sagrifizi fi poterono dire non di-Holocauftis non delettaberis, egli non poteffe lettevoli, mentre sempre intendevali a paragone . E posto ciò , tale su la forza, che hebbe qui il linguaggio di Davide, cora in genere. Anzitale fu l'opinione di quando non pure in ordine a se, ma in ordine ancora a gli aftri immolatori di Vittime , diffe a Dio : Holocauftis non delellaberis . Hebbe forza di esprimere il gran vantaggio, che sopra i Sagrifizi legali di Salomone, di Ezechia, di Giofia, di Giofafatto , di Efdra, e di quei tanti altri havrebnon gradirebbono più, nè pure que' Sa- bono i Sagrifizi spirituali, e specialmente quei della Legge nuova , a noi toccati in

> Sì nobili Sagrifizi verrà tofto Davide più distintamente a spiegar ne' seguenti verfi . Tu disponti a offerirgli dalla tua banda , come fi dee . Ma mira bene , perchè in quegli non tratteraffi di fagrificar bestie vili, ma se medefimo.

> > VER-

### VERSETTO XVIII.

contritum , & bumiliatum, Deus , non despicies . Pf. 50. 18,

precedente Verletto poco men che discreditatitutti i Sagrifizi legali, con afferire, che non erano quegli graditi a Dio : rimanea dunque tenuto a dir quali foffero; postono bensi offerire a Dio, ma non fi concioffiache fenza Sagrifizi Dio non dee possono propiamente sagrificare . Ogni stare. Il sagrificare di un modo, più che Sagrifizio era anticamente Obblazione, di un'altro, è, non fi può negare, di legge ma non ogni Obblazione era Sagrifizio. politiva, perchè alla legge politiva appar- Nel Sagrifizio si richiedea di vantaggio, tiene il determinarlo, come apparve già che la cola offerta, foffe maltrattata in dal Levitico, tutto ordinato aquesto sol qualche maniera corrispondente alla profine. Ma il fagrificare affolutamente, è di pia capacità, cioè uccifa, fe era animata s leggenaturale, non dispensabile. E la ra- ovvero abbruffita , ffritolata , sfarinata , gion è , perchè ficcome sarebbe troppo dissatta, se ella non era. La dove l' Obmale ordinata quella Repubblica, in cui blazione fidava a Dio, fenza chela cofa non vi foffe qualche offequio prestato al patisse, secondo se , niuna alterazione . Principe, cioè al Capo di effa, di tal ma- Posto ciò : le facoltà, chetu doni a Dio, niera, che non fia comunicabile a verun' fono Obblazioni, ma non fi possono dire altro, senza colpa di lesa Maestà; così sa-rebbe più che male ordinato anche l' Uni- largo di favellare. Il Sagrifizio si ristrigne verfo, fenon foffe quivi un talculto, pre-ilato a Dio, che a nellum'atro fi porga, quale nel cafo nodiro firibola, cio fi af-nè polla porgerfi. Etale culto principal- figge all'ultimo fegno del malch'egli opemente si è quello, che Dio riceve da Sa- rò; ed al Corpo, il quale si tribola a simi-grifizj: mercè che questi sono, consorme litudine dello Spirito, o con qualche satindiffi a fuo luogo, una protefizzione di ca confiderabile, che duri, in quel tempo quella foggezion fomma, che a Dio dobi fteffo, ad onor Divino; o con qualcina biamo, come a nostro primo Principio, di quelle asprezze, che diconficorporali; cioè come a quello, che ci hacreati; e di cilizi, di digiuni, di discipline, di ordicome a nostro ultimo Fine , cioè come a gni simili affittivi di chi si volle dar piaquello, il quale ha da beatificarci. Sagri- ceri interdetti. Senza tutto quello non può fizio dunque ci vuole. Ma qual farà , spe- effervi Sagrifizio in un Penitente , che fia cialmente nel caso nostro, cioè nel caso compito. Ma tu che sei Non sei Penidi uno, quale detefti con Davide il mal tente anche tu? Resta dunque vedere cocommeffo : Eccolo in breve Sacrificium Deo me allo stato tuo corrisponda il tuo Sagri-Spiritua contribularus, Quefto Sagrifizio è fizio. lo Spirito tribolato a cagione di detto mache fia tribolato infieme col Corpo.

cioè nello Spirito, il quale tutto fioffre a terrà ogni notte a giacere fopra un letticel-

Dio con quegli atti proporzionati ch' efercita in 11conoscimento di così sovrana Maesta. Ma questa offerta interiore si deb-Sacrificium Des Spiritut contribularus : cor be esprimere col Sagrifizio efferiore , che unitamente di se gli offera il Corpo con atti fimili a quei, che va frattanto eferciran-

do lo Spirito. Diffi , che di sè gli offera il Corpo Onfidera, come havendo Davide nel Concioffiache, tre fono in tutto le cofe di cui l' uomo è possessore sopra la Terra: lo Spirito , il Corpo , e i beni esteriori. quali fono le sacoltà . Ora le sacoltà fi

La Tribulazione in te dello Spirito, le. Senonchenon basta che egli sia tribo- dove arriva? Può dirsi, che sia totale? lato: conviene che sia contribolato, cioè, Epurtotale la voleva Mosè dal suo Popolo , dove diffe : Cum quefieris Dominum Deut. 4. Ogni Sagrifizio ha dovuto fempre effer Deum tuum , invenies eum , fi tamen toto doppio, efteriore, einteriore. Efteriore, corde quafuris, & tota tribulatione Anima perche il modo naturale dell' nomo nel 1862. Come ti duole il male da te operato? ino operare, si è, che con qualche atto conseti compunge? come ti crucia ? Non fenfibile egli dia fegno de' fentimenti afcofi e vergogna, feti lasci vivere in gioja ? E a nel cuore . Interiore , perchè a che var- qual fegno è la tribolazione del Corpo? rebbe il fegno, quando poi non vifosse il Quando lo Spitito è tribolato davvero, fign ficato ? Ora il Sagrifizio principale non può giammai fofferire, che il Corpo consiste, non ha dubbio, nell'interiore, goda. Vuole che patisca ancor'esso. Lo

an action - acoust

rare the non ha pace: Non est pax ossibus più, vale, per mio credere, a tale unio-Pli7.4. meis à facie peccatorum meorum ; e pur lo ne. Quando quel cilizio ti pugne, quando Sprito in vece di compatirlo, lo fgridera quel freddo ti affidera , quando quella fa-Jobss. 9. quivi ancor, come dilicato: Increpar que- me ti angolcia, quando quel letto duro ti que per solorem in lectulo, Gramnia offa enis fa contorcere, che altro fanno, se non

tribularus.

II. espressissimo, un Penitente: di scontare il tengono lo Spirito unito a Dio. Ed joti peccato, poiche ne e reo: di conservare rispondo, che se questi fanno Penitenza la grazia; giacche poco varrebbegli ha- corporale, non può però dirli che facciaverla ricuperata, se non la conservasse : e no Sagrifizio . Fanno opere più tosto da di vivere unito in Dio; da che chi fi scorge Gladiatori. Ogni Sagrifizio esteriore, perdebole, convien che attengali strettamenpartite teachi e forte. Ora, ficcome questi furo- interiore: Omne Sacrificium, quod offeratur De Civitno quei tre fini, per cui l' uomo ( fecondo l'insegnamento di San Tommaso ) havevabilogno di Sagrifizi; così questi sono quei tre, pe' quali egli ha bisogno di Peni-

tenza, anche corporale.

A scontare il peccato, era indirizzato il Sagrifizio, che appunto intitolavasi pro who, ad & peccaso, ovvero propiziatorio, e corrifpon-Santo ) allo Stato degl' Incipienti . E a ancor'ella, il più preziofo, il più propio, che si ritrovi . A conservare la Grazia , era indirizzato quel Sagrifizio, che s' intitolava pacifico, il quale valeva interamente a falute di chi offerivalo, a prosperarlo, a proteggerlo, e a dargli sopratutto vittoria de'stroi Nimici : e corrispondeva al lo Stato de' Proficienti. E a conservare la le, qual Sagrifizio pacifico, che sopratut- ancora il tuo Corpo diventa Vittima. Anto vale a sconfiggere gli appetiti rubelli, zi quivi, se mirisi, più chemai : perchè cioè i Nimici più infesti, che tolgono la quivi il tuo Corpo diventa Vittima pura-Grazia a chi la possiede. A vivere unito a mente Divina, cioè Vittima immolata da Dio, eraindirizzato quel Sagrifizio che si Dio, senza che altri vi concorra nulla atintitolava Olocausto, perchè ivi il tutto tivamente dasa, quale Immolatore . Perifolvevasi in sioco, e corrispondeva allo ro, che ha da sare il Corpo in tale occor-Stato più nobile de' Perfetti. E a vivere renza? Lasciarsi volentieri immolare, counito a Dio, è indirizzata altresì la Peni- me a Dio piaccia, e quanto a Dio piaccia, tenza corporale, la quale a fimilitudine di con accettare il tutto a soddisfuzione del Olocausto, togliendo all'uomo l'amore malconnesso: Ego quasi Agnus mansuesus, disordinato di se medessno, sache sinal- qui persasur ad vistimam. Ed ecco la ça-

lo di tavole nude nude, ficchè il meschino, | mente lo collochi tutto in Dio. Anzi, se fentendofifiaccar l'offa, fia cottretto giu- a nessuna cosa la Penitenza corporale val que per voormin iccius, grama offanti la contocrere, che attro fanno, le non masceleure face. Non credice però, che la che ricordarti, che penfia Dio ? Fanno, Penitenza corporale fia mai cofa per te di che toffo tu offera il tutto aluicon qualisperrorgazione dopo il peccato : ella è che afpirazione divota, che a lui gemi i, dineceffità, maffinamente dovetu non loche lui glorifichi, eche per configuente gori il Corpo con qualche gran fatta e, oriventi la spirito de la fattene unito a lui dinata a Dio: altrimenti havrai lo Spirito Ed eccoti, come il Sagrifficio efferiore, tiliotare benti ma non contributa. El non che de contributa de la scriptio de la contributa. tribolato bensì, ma non contribolato. El non solo è segno del Sagrifizio interiore, lo Spirito tribolato non fa da sè mai Sagrima ne è anche un'eccitamento . Dirai , fizio perfetto: Sacrificium Deo Spiritus con che alcuni fanno fovente Penitenze notabili, e chetuttavia non costumano di ac-Considera, come di tre cose ha bisogno coppiarvi ad ora ad ora questi atti, che chè a Dio piaccia, ha da effere segno dell' exterins, signum est interioris Sacrificii, in quo Dei l. to .. animam fuamquis offert Deo. Così parve a Sant'Agostino. Mira però quanto importi far che le tue Penirenze fieno del continuo animate da affetti fanti; questi le sollevano al grado di Sagrifizj.

Considera, come molti, nè possono per Dio durare fatiche considerabili, nè deva ( conforme al detto del medefimo possono digiunare, ne possono disciplinarsi, ne postono fare altre simili operazioni fcontare il peccato è indirizzata la Peni- afflittive del loro Corpo, perchè hanno tenza corporale, qual Sagrifizio pro peccaso il Corpo foggetto ad infermità, chi attuali, chi abituali . E a questi dunque non competerà l'offerire quel Sagrifizio, che il Salmista dice qui essere il grato a Dio? Sì, che competerà, perchè anche in essi può fiorire lo Spirito, non solo tribolato, ma ancora contribolato. Sembra forfe ate piccola Penitenza quella che tu offeri a Dio nella infermità, folo che tu l'accetti Grazia è indirizzatala Penitenza corpora dalle muni di lui con raffegnazione ? Quivi

III.

gione.

W.

gione, per cui, dopo haver detto: Saesi- lutifilmo di antepor quindi innanzi a qual-ficium Dee Spirisus cearribularus : loggiun- fifa voler popio il voler Divino. Enos (E Davide incontanente rivolto allo fife-) è di verità quello un cuore, ridotto in fpitito : Cer ceneritum , & humiliatum , trizione per tal effetto di meritare un tal Dens nen despicies : ed in ciò quieto , non cuore. ti prendere pena, fe nulla più ti è dato a

operar per Dio. Confidera ( a capir bene quale fia quefto cuore in prima , contrito della fua colpa) non dirfi, nè che fia feffo, nè che fia franto, ma dirfi che fia contrito, Cor constitum : perché la Contrizione è detta mandasia suis non ebedivimus; nè solamencosì dalla fira quafi implacabile attività . Non lascia ella particella di cuore , che non riduca în minutifimi pezzi : Commimentis eine teffa . Mi spiegherd . Che fa il fandoti Peccatore . Bisogna, che ti umicuore per amore di sè, quando fa un pecvoler Divino, tanto che al volere Divino tu non meriti: Peccavi, & vere deliqui , & antepone il propio , prezzando questo so pra d'ogni altra cosa, come si prezza ap umiliari , non è sgomentari , nell' atto punto l'altimossine e ciò sa di pià, non stello, nel quale tu ti protessi indegnispunto l'ultimo fine; e ciò fa di più, non offanti tutte le pene, che Dio minaccia sì immenfe, si interminate, a chi tanto ar tà, hai tuttavia da sperare e pietà, e perdifca. Dovere è dunque, che questo cuoze di Rovero, quando poi fi venga a pen- dia Divina, falica al colmo, nel beneficatire, non folamente depongauna tal duzezza, ma che la cambi in arrendevolezza & fac nobifeum fecundam multirudinem totale, quale farebbe quella appunto di un mifericerdia ena. Nel refto, rimira un po-Rovero incenerito; perché è dovere , che co quei tre Giovani innocentifimi , che egli in convertifi riducafi ad uno stato di- in Babilonia , per non concedere a Nasettamente contrario a quello, in cui fu buccodonosforre gli onori dovuti a Dio, peccando. E quelto è ciò che sa in esso la non dubitarono di entrare in una forna-Contrizione, detta per tal cagione, dolor ce, le cui vampe falivano fino al Cielo. perfetto. Riduce fibito il cuore ad un ta-le flato contrario al primo. Perche ella fa, non altrimenti, che se quivi soficto a cache quando anche Dio volesse scaricare su gione di eccessi non più sentiti . Chi il chi peccò tutte quelle pene che il misero crederebbe ? Nel mezzo di tali siam-

so Dio : Cer centritum, & humiliatum, cenere ? Cer centritum, quass cinic. Come Dens ueu despicies . La cagion su, perchè vuoi dunquetu, che Dio lo disprezzi ? Ciò chi può non può fare, non fi difanimi. Un e si da lungi, che fe la Contrizione non cuor contrito veramente, e umiliato, sup- è nel suddetto cuore la sorma giustifican-plisce a tutto. E qual'è questo cuore? E' te ( come sembra più verissmile, chenon qualunque cuore , contrito della colpa fia , mentre, al parlare de' Concili . de' all'ultimo fegno, umiliato fotto la pena . Santi , delle Scritture , la Giuftificazione Non può mai effere , che Dio disprezzi un e promella ad un cuor contrito , qual Gratal cuore, tanto egli è bello. E però que zia sopravvegnente) almeno ella è dispo- Muss. Ro cuore conviene , che tu pollegga in fizione infallibile a confeguirla : Qui fanat qualunque tempo, ma specialmente quan- eenerises corde. Non folo dunque Dio non do tisuccedono mali, che nonti lasciano disprezza un tal cuore, ma l'ama in sompoter sare altro per Dio, che patirii con mo. E tu, posto ciò, non farai tutto il sossenza. Allora il tuo conforto sia que possibile a conseguirlo? Non passi di nel Ro priego , ma vibrato dall'intimo dello quale ti pruovia fare qualche atto di Con-

Considera quale sia parimente il cuo-se, umiliato sotto la pena. E quello, il quale e conosce, e crede, e consessa di meritarfi tutto quel male, che Iddio gli manda : Omnia , qua fecifi nobis Domine , in Dan . vero judicio fecifti, quia peccavimus tibi, & te confessa di meritarsi tutto quel male, ma di meritarne anche più fenza paragone . E questo è ciò , che tu semore hai metur seur senteritur lagena signis contritio da procutrate : Humilia valde spiritum ne pervalida, de non inveniesur de fraglj anche più, fino al consessarti Peccatore cato mortale? S' indura altiero contra il trattato dal tuo Dio meglio sempre, che mo di perdono; immeritevolissimo di piedono , per pura grazia della Mifericorre anche te : Sed da gloriam nomini tuo, mel peccare non curò pinto, eglituttavia, me, accettate de loro per Dio con ani-per puro amorverío Dio, si dolga fopra mo si costante, anzi quando anche de ogni costa della sia pastica alacrezas, riso tali samme vedevansi riversit, s con prodigio novissimo, à guisa di puri Spiriti in ciò, che quì asseriscono i Dotti, ed è di ogni gastigo: Peccavimus, inique egimus recedences à se , et deliquimus in omnibus , erc. Sed in animo contrito , & Piritu humilitatis suscipiamur , quoniam non el confusio confidencibus in ce . Havrebbono effi potuto a Dio dir più, quando gli parlassero, non da una Fornace cambiata in Tempio, ma da una Macchia, donde a similitudine di Affaffini pentiti, cominciaffeinfinite ribalderie a penitenza, su l'ultimo de' lor' anni ? E a te parrà sì difficile di- re che fe' qui Davide. chiararti quel misero, che tu sei, dopo tante pruove d'infedeltà così certa, che usaftia Dio ? O' quanto è vero, che sempre la mano di Dio sopra te pare a te pecon treni eterni, qualiche tu fosti pigliato da Dio di mira, qual'unico berfaglio a tutvile? Bifogna più dell'abito havere uniliato il cuore. Questo è quel che Dio non difprezza: Cor contritum, & humiliatum Deus non despicies .

fi è favellato fin' ora, è sì apprezzato da Dio, sembra che Davide facesse dunoggetto, su cui fissare più volentieri i Penitente. fuoi guardi . Ad quem respiciam, nisiad panperculum , & contritum fpiritu , & timentem fermones meos?

Manna dell' Anima.

un Sagrifizio sì grande, in una Santità sì che questo favellare di Davide su un favelglorificata, non dubitarono di confessatsi lare figurato, mentre egli nel dire a Dio: I Peccatori più miseri della Terra, i più Non despicies, adoperò una di quelle foriniqui , i più infopportabili , i più degni me, che tanto esprimono più, quanto dicon meno. Chi gridò già di non volere mal mettere Dio del pari ad un'uomo vile : lobi: 11. Deum homini non aquabo, al ficuro che diffe poco, perchè Dio non folo non si debbe mai pareggiare all' uomo, ma gli si debbe anteporre infinitamente . Contuttociò nel dir poco, espresse egli più perchè volle intendere, che se egli non havesse anteposto Dio all'uomo infinitamente, fi faria diviro ad invocarlo, affine di rendersi dopo sato di pareggiarglielo. Una simigliante sigura fa tu ragione, che militi in quel parla-

Se non che io voglio andare per altra

via, riducendori alla memoria, che quefte due fono cofe differentissime , che Dio parli dell' uom contrito, e che l' uom fante! Ogni dolore di capo, ogni discapi- contrito parli di se medesimo a Dio . to di riputazione, ogni dispendio di robba, Parlando Iddio di un tal' nomo, sa ben ogni traversia che ti accada, benchè sì conoscerlo, e però è dover che ne parli giusta, è sufficientissima a far sì, che tu ti con termini di onor sommo, affine di aclamenti più che la desolata Gerusalemme creditarlo: Ad quem respiciam , nisi ad pauperculum, & coneritum fpirien ? Ma un tal' uomo, parlando a Dio di sè, che può Tin 3.12. ti i fuoi dardi : Tecendie arcum fuum : pofuie fare , fe non deprimerfi? Ne egli fa di se me, quafifignum ad fagiriam. Non è que- certamente, che sia contrito; e quan-sto il cuore umiliato, che debbe ha- do siasi, sa certamente, che egli non vere una Vittima, per siuscire gradita a ha ciò da sè, l'ha sol da Dio stesso. E Dio. Chevale però che di umiliato tu porti l'abito, con vestire per forte di facco re con termini dimessissimi, non essendo giusto, che egli habbia mai si la lingua sentimenti diversida quei del cuore. Ora chi non sa, che compose già Davide il Miferere, non folo per ripeterlo frequen-Considera, che se quel cuore, di cui temente egli a Dio fino all'ultimo de' suoi dì, ma per lasciarlo anche in testamento a' suoi Posteri , cioè a quei Fedeli , che que al tempo medesimo due gran tor- nella nuova Chiesa futura se lo havevano ti: l'uno a Dio, l'altro al cuore : al cuo- a rendere familiare, più di qualunque al-re, mentre di un cuor sì bello non diffe tro Salmo? Non era di ragione però, che più, se non che esso non verzà sprezzato egli lo addattasse bene alla bocca di ognun da Dio: a Dio, mentre di un Dio sì be- di noi? Ma chi fia di noi quell'audace, nigno non diffe più, se non che egli non che recitandolo, non habbia a stimar verrà a sprezzare un tal cuore : Non despi- fra sè , non essere poco a lui , che Dio cies. Meglio affai pare che procedesse Maja, non lo sdegni? Cor contritum, & humiliaquando fe'dire a Dio, che non folamente tum Deus non deficies. Termini in cui egli non havrebbe mai difprezzato un cuor trafpiri punto di vanto, o di vantà, tale, ma che anzi il rimirerebbe, come [fe fempre flanno mal fu la bocca di chi fe in tutta la Terra egli non havesse altro che sia, molto più su la bocca di un

Và, piglia a scorrere le Divine Scritture, vedrai qual fosse l'Orazione perpetua de'Santi a Dio . Sempre avvilirsi, sem-Ma io primieramente potrei risponderti pre accularsi, sempre dare a sè la colpa di

Dan.t.

Thr.s.at. tutto il male, ancora non fuo ; Nos inique può diri id noue la tua, fe ti mofiri al temegimus, & ad iracundiam provocavimus se : Ideireo su inexorabilis es, diceva a Dio Geremia nel vedere il Popolo andare in pris tuis , ided traditi sumusin direptionem, sternentibus naturam . Fino il dolor corpojudicia sua, quia non egimus secundum prace-Edit 96. pra sua. Ed Edita, che diceva anch' egli tornato di Babilonia? Deus meus confundor , & erubefco levare faciem meam ad te , quoniam iniquitates nostra multiplicata funt fuper capus noftrum, & delitta nofira creveruns ufque ad Calum , à diebus Patrum nostrorum . Sed & nos ipsi peccavimus graviter usque ad diem hanc. E Neemia , Lidrii 6. dopo haver pianto nel sito Esilio con la grime inconsolabili le sciagure di Gerosolima : Confiseor , diffe , confiseor pro peccasis filiorum Ifrael, quibuspeccaverume zibi . Ego , Domus Patris mei peccavimus, vanitate sedutti sumus . Daniello cinto di cilizio , coperto di cenere, macero dal digiuno, di-Dan. g. ceva auch' egli: Tibi Domine justicia, nobis autem confusio faciei, &c, Domine,nobis confusio faciei, Regibus nostris, Principibus nofris , & Patribus noftris , qui peccaverunt in te, c. Omne malum hoc venit fuper nos , & non rogavimus faciem suam , Domine , uti reverseremur ab iniquiratibus nostris. Ecosì vanne a ricercare di altri innocentissimi tutti, e pure si umili, che accumunavano a sè que peccatifteffi, ne' quali altro non haveano di parte, che il detestarli . Penfa poi tu ciò, che habbia a fare ogni Penitente verace. Dalla bocca di questo non è possibile, che si disgiungamai l'Umiltà . Che è la ragione, per cui, nelle Scritture medefime, l'Umiltà si vede così spesso accoppiare ad un cuor contrito : Hac dicie .1 57.15, Excelfus in Santto habitans, & sum contri-10, & humili Spiritu, ut vivificet Spiritum humilium, & vivifices cor contritorum, Mercecche la Contrizione ha questo di proprio ( come fu di fopra offervato ) di abbattere l'altezza dello Spirito già ribelle all' istesso Dio, anzi di stritolaria più non stritolò quel gran Colosso famoso,

po medefimo si superbo, se ogni parolina ti altera, se ogni punturetta ti accende , se ogni strappazzo, per minimo che egli cattività : Quoniam non obedivimus prace- fia , ti fa si crucciofo ? Dolor eft de pro-(dice Tobia : ) Er nune Domine magna rale , quando è gagliardo è bastante a pestar la natura altiera : pensa tu lo spirituale.

## VERSETTO XIX.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion , us adificentur muri Jerufalem . Pfalm. 50. 19.

Onfidera , come havendo mostrato Divide tanto al vivo, quali foffero i Sagrifizi, che yeramente rapivano il cuor Divino, non pote fare di meno, di non fi portar fubito con lo spirito a que' tempi si fortunati, in cui tali Sagrifizi verrebbono a fiorir senza intermissione . E però . troncato incontanente il discorso, all'uso profetico, che non può giammai flare fogparticules; , fi mile con pregio breve, ma efficacifimo, a fupplicareper l'accelerazione di tali tempi. Non differiffe il Signore più lungamente, non dimoraffe: facesse omai porre mano alla fabbrica pro-digiosa della nuova Gerusalemme, cioè della Chiefa di Cristo, a cui quei Sagrifizi tutti erano riferbati si giustamente, in grazia del sito magnifico Fondatore. Che tale fiafi il fenfo letterale di questo verso, a me fembra indubitatissimo . Conciosfiacche, di quale altra Gernfalemme havrebbe potuto qui Davide favellare giusta la lettera? Di quella forfe, dove egli haveva la Reggia? Così a prima giunta parrebbe . Perche quantunque una tale Gerusalemme fosse al tempo di Davide sabbricata nella sua parte inferiore, non era ancora finita di fabbricare nella superiore, cioè quella del Monte Sion , che restò poi terminata da Salomone, per includervi il Tempio sì che quel fassicello svelto dalla montagna, sontuoso, che egli erse a Dio. Ma in queto Tempio non fi dovevano offerire que' comparso in sogno all' addormentaro Mo- Sagrifizi si belli, de quali Davide favellò narca di Babilonia, fenza che a stritolar nel precedente Versetto, e de quali più lo durasse punto più di satica ne' metalli più favellerà nel feguente si doveano qui di sidi, che nella creta: "Inne contrita sun pi offerne in copia que' Sagnisti; legali "an. 2.33. pariter ferrum, teffa, as, argensum , & au- Montoni, di Manti, di Capre fetide , che rum, erredalla quafi in favillam aftiva area . egli havea più tosto spregiati , quando ha-E però non è possibile, che sia mai Con-vea detto si francamente a Dio stesso : Hotrizione senza Umiltà : Affichus sum, & locaustis non delessaberis. Conviene adunhumiliatus sum nimis. Qual Contrizione que, che eglia quella miglior Gerusalem-

me alludesse infallibilmente, di cui la sua E tale è l'Incarnazione, sorgente di quanfu figura: conviene, dico, ch'egli alludesse ta Grazia ha innondato sir l'Universo : di una perfezion fublimissima (come altrouomo.

sione Filis sui .

quin Gratia, jam non est Gratia. Molto dove non ti alletta il premio, dove non ti meno può cadere fotto merito ciò, che atterrisce la pena, che sai tu per lui di è il principio della medefima Grazia | buona tua volontà? Non ti stupire pe-

alla nostra: da che nella nostra dovevansi Graziaper Iesum Christum falla eft. Evaglia unicamente offerire que Sagrifizi, impossi- il vero, mentre l'Incarnazione era un jed. 7. ili differezzaff, di cui que l'egali, ne pubene si universale, ordinato a favare re furono immagini dilettevoli, furon bozat, tinto li figurarono grossamente. La fernale, qual' uomo puro havrebbe poedificazione di questa si gran Città, situata tuto mai meritare condegnamente a tanancor esta ful Monte Sion, cioè su la cima ti, ed a tanti la loro Salute eterna, mentre mancando Gesù, nè pure fi havrebbe ve fu dichiarato) fi riferbava alla venuta potuto il mifero mai meritar la propria? Sodi Cristo. Perciocchè la Legge Evangeli- lamente giudicherai che la potesse merica , nascosa allora tutta nel seno del Padre tar per ventura Gesti medesimo , men-Eterno, non si potea promulgare, se non tre Gesu era l'istesso alla fine, che Dio che da quell' Unigenito, al quale folo era fatt' uomo. Ma come vuoi tu che egli la nota, siccome a quello che stassi in seno del meritasse : in quant' uomo, o in quant' medesimo Padre: Vnigenitus Filius, quiest uomo Dio ? In quant uomo non si in sinu Patris, ipse enarravis. E però la ve- può dire. Perchè su errore iniquissimo nuta di Cristo sospira in prima qui Davide, di maligni, sostenerà che Cristo sosse primentre dice: Beniene fac Domine in bona vo- ma uomo puro , il quale poi con la luneace tua Sion, ut adificentur muri terufa- bontà del fuo vivere confeguisse di divelem: non si potendo conseguire mai fabbri. mre anche Dio. Cristo su uomo, e Dio ca sì sublime, se prima non conseguivasi dal primo istante della sua concezione. l'Architetto. Ormira tu, se dovean'esse- perchè tosto che su, egli non su altro , re servidi quei sospiri, che anelavano a che una Persona sola, ornata di due Nasscra di tanta altezza : ad un Dio fatt' ture umana, e divina. Ese su così, dunque ne anche pote egli meritar l'Incarna-Confidera, come l' Incarnazione del zione qual'uomo Dio, perchè prima del-Verbo hebbe già vari nomi nelle Scrittu- la medefima Incarnazione, egli nulla opere, sotto cui, quasi velata, ella sospira- rò, nè potè operare. Mira dunque tu vafi. Hebbe il nome di Misericordia, heb- quanto bene savellasse qui Davide, mentre bail nome di Vista, hebbe il nome di Vir- diffe: Benigne fae Domine in bona voluntate tù, hebbe il nome di Faccia: Ostende sua, o in beneplacieo sua; perchè da quafaciem tuam, & falvi erimus. Ma fingo- hunque banda fi miri questo gran beneplalarmente hebbe il nome di Beneplacito : cito, che Dio hebbe di dare al Mondo il Tempas Beneplaciti Deus. Perché fe il Be. sino benedetto Figlinolo, non pote sorge-neplacito Divino è il sondamento di tutti i re se non dalla sua benignità pura pura : beni possibili a desiarli, sicuramente niun' | Quia ipsa benignus est super ingratos, & ma- Luc.6 s. altro bene debbe afcriverfi ad effo più pro- los. E dice a ftudio super ingratos, de malos, priamente, che il dono fattoci del mede- perchè tale appunto fi è la benignità . E' fimo Verbo in carne mortale, dono al quella propention di far bene spontaeatutto graziofo, al tutto gratnito, ne giammente, ancora a chi non lo merita: Be. S.Tha.c. mai dal Mondo possibile a conseguirsi, se nignitas est babirus voluntarit benefallivus. 94.444 il Padre non glielo dava per sua honà : O qual consissione debbe fratanno esche però ciò consessando per manischo, sere qui la tua, mentreponderia che sedifie qui Davide al medesimo Padre: Be-spos sia giunta la bontà di Dio verso te, nigariacia bona voluneacerna, che su l'istel benchè tanto immeritevole : a dare a te to, the in beneplacito suo, cioè in Incarna- il suo Figliuolo medesimo a tua salvezza! E' vero che egli lo diè nel tempo Che l'Incarnazione fosse dono impos- medesimo a tutti gli altri; ma lo diede Romaria, Si Gratia, jam non ex operibus, alisforzato Pove non tiftigne il precetto,

alis a fine a meritari condegnamente, è finoi a tutti di modo, che niente meno lo dieri d'ogni controversia; perchè se la Grazia non può cader sotto merito, senza risponda asistrana benignità, mentre per
Romaria, perdere subito l'este suo, colò Pesse sen aliszia: si Gratia, jam non ex operibus, alissociali alia dell'accioni dell'accion

Ccc z

lo r. 18.

11.

rò, se non godi in Dio quella pace, che tal via resterebbe Dio maggiormente glo-brameressi. La tua volontà non è simile rificato, si contentava di non essere lui tra

bone volumentis.

III.

Considera, che non senza qualche mistero, allor che Davide sospirò qui tanto la fabbrica della nostra Gerusalemme cioè della Chiefa di Cristo, non di altro egli fece menzione espressa, che delle mura, da cui verrebbe ellacinta: Benigne fac Domine in bona voluntate tha Sion , ut adificentur muri Ierufalem . Forfe la bellezza sto è amor vero della Gloria Divina . Ma di esse, la simetria, la sodezza, l'altezza, lo rapi tanto, che vedute effe fole, quell' estafi a mirar' altro . Ciò non è punto difficile a giudicarsi, se per tali mura tu voglia intendere quello che qui intendono i più: cioè a dire gli Articoli della Fede . Questi sono le mura di Santa Chiefa : perchè questi fon quelli che la dividono da tutti interamente que' Popoli , che amano di abitare fuori di essa: e questi parimente quei, che la falvano da tutti quegli errori perniciofissimi , che i detti Popoli , cioè gl' Idolatri , gli Ebrei, gli Eretici, ed altri tali, vorrebbono pure spargere dentro d' essa, se mai potessero . Chi stà forte in detti Articoli, nulla teme . O' da che muri validi egli è protetto ! Da muri se quali abita la falute : Occupabie falus muros teriori debbono andare in qualunque Città gelosa congiunte l'esteriori . E però a' muri didentro, nella Chiesa di Dio, fi aggiungono quei di fuori, e tali fono i Dot tori facri, che sì valorosamente difendo-no i detti Articoli. Al mirar però che egli fece fortificazioni sì belle , interne ed esterne , non pare a te , che convenevolissimamente bramasse Davide di vederle ben tofto ridotte in opera? Edificensur muri lerufalem . O' quanto havrebbe egli ambito di effere uno degli Operaj destinati a sì degna sabbrica ! Ma questi citamente, cioè si credevano come innon dovean' effere pari suoi. Dovean' el- clus in alcuni più principali, già noti a inesperti, etotalmente poveri di ogni be- dini di salute, su cui tutta si agira la Fene, affinchè tanto più chiara poi compariffe la perizia dell' Architetto nella insuf- premio, e di pena: e di Cristo, promesso al

alla Divina. La Divina in beneficarti fem- i glorificanti. Che se, in progresso di anpre è spontanea, la tua nel servirlo sem- ni, dovean servire in tal' edificazion' anpresinol' estere interessata. Dunque si bella che i Re, ma Re Gentili più tosto, che Re pace non è per te : In terra pax hominibus Giudei, fervano pure . Bafta che a maggior vanto della futura Gerusalemme hab-bia a dirsi, che ad innalzarla s'inchinerebbono gli omeri più faltofi : Ædificabunt Fi- 1660:0. lii Peregrinorum muros suos, & Reges corum ministrabune tibi; ecco che Davide è contentissimo di cedere tutti a Costantino i fuoi cofani polverofi, fenza volergliene dalle spalle imperiali levar pur'uno. Ouc-

chi sa haverlo?

Considera, come quiti può sorgere tofu pago affatto, nè si curò di passare in stoundubbio. Ed è, in qual modo bramasse Davide di vedere ridotte in opera quelle mura di cui si parla, mentr'erano già ridotte . Gli Articoli della Fede non sono stati i medesimi d'ogni tempo? Certa cofa è , che nella Legge vecchia credevafi l' istesso, che nella nuova, mentre la vera Fedenè su, nè potrà mai essere, se non una: Vna Fides. V'era fol tanto questa diversità, che quanto si credea nella vecchia come avvenire, nella nuova fi crede come avvenuto . Verissimo . Ma questo appunto fospirava qui Davide : che giugnesse tosto quell'ora, in cui si crederebbe come avvenuto ciò, che allor si credeva come avvenire. E tale in fullanza era la edificazion della nuova Gerufalemme què sospirata : L' adempimento delle promesse tues . Vero è che alle fortificazioni in | fatte alla vecchia : Bemgne fae Domine in bona voluntare eua Sion, ne adificentur muri lerusalem. Tanti modelli, in cui si veniva tuttodì questa fabbrica ad abbozzare, tanti schizzi, tanti disegni , havessero oggimai fine: si fabbricasse.

Nel rimanente non si può dubitare, che anticamente non fi credesfero tutti que' medefini Articoli, che fon' ora, ma non tutti esplicitamente, salvo che forse da alcuni pochistimi uomini più introdotti a trattare con Dio . Dalla universalità de' credenti si credevano solo implifere vili Pescatorelli , scalzi , idioti , ciascun di loro, quasi si erano que'due Carde vera: di Dio , Sovrano Retributor di ficienza de' Manovali . E però Davide , Genere umano per Redentore . E la rache sapevació, non disse a Dio: Benigne sae gion fi fu, perche la Fede esplicita de'Mi-Domine, us edificem mures lerufalem, ma fteri Divini non poteva haversi dal Mondo, diffe , ut adificentur , perche mentre per le Dio non fi compiaceva di rivelarglieli . Ei).o

EDio non fi compiacque di riveltargileii , falamme i Pmire, & sificamaz mars Irra-114...

fanonché a poco a poco, per fecondare fairm. Le Potenze Infernul faramo quantifamo de la compania del la compania de la compania del la compania de la compa imereche alle virul fovrumine , le quali quelle mutra atterrate , altri flavano in fiproporrebono o' Proficiori dell' Evan putale de L'avorant. Espurei degliuni, gelio, itrebbe flaz corrispondente la Gra- si degli sitri fiu detro con vertia, che le Terra da Crillo. Chi poi aftername prob i nell'univo, a nell'altro modo procedi nel Mondo, quanto qui chiefe Davide foffe ai Mondo, quanto di cognizione che allor los difue bondo la cognizione che allor los difue bondo la cognizione che allor los difue bondo la comina dell'antico dell'altro modo procedi nel profita dell'altro dell'altro modo procedi nel caronida di mondo di fue bondo dell'altro modo procedi nel caronida di mondo di fue bondo di fue bondo

nato all'ultima Tile. cometto, fono cadute affetto, h oche do la Grazia, che tece poi o, nali dubbio per alero wi follero già si forti. Nel Set- v'eche fifatebe pottto fibito incominentione, dove fono cadute, e doveca- ciate a poetta con perfizione, o come fi denti, fieche fi pena a reggerle quivi in colluma al preferre? Manna dell' Anima .

...

rale data da Dio di suabocca al Genere Orazione, ricordando a Dio ciò che in prò umano su substituto si riplena di persezione, appunto della sua Chiesa promise, quan-com'è al presente; ma andò persezionando egli disse: Readiscabe aperturas murerum Anna 111 dos a poco a poco , fino a che giunta la mer. Sotto l'assistenza di Neemia , alcuni pienezza de tempi fi fini di perfezionare ; lavoravano intorno alla refamrazione di mercè che alle virtù fovrumane , le quali

mo, dianzi detto, donato agl'Indi, e do firbito dopo il peccato Gesti a portare agli uomini la fua bella Legge Evangelica , che Confidera, per fare ora ritorno all'in è Legge di tanto prò; E purcegli, non tendimento, come queste si magnifiche solo nol mando subito, ma a mandarlo mura della Gernia'emme novella, dopo tardo più di quattro mill'anni, facendo a tanti fofpiti per favore Divino fi tono eret | detta Legge precedere la naturale da due te, quafi in qualunque latodell Universo. mila in circa, da due la scritta . E' vero, Ma onne , che in molti fono poi venute che dal men perfetto dee convenevolmen-a cadere infelicemente ! In tante Provin-te procederfi il più perfetto . Ma che ? Se cie di Europa conquiftate dal perfilo M.c | Crifto haveff incontanente recata al Mon-

piè . Nell'Asia . nell Affrica , nell Ame-rica, con varia sotte, ove si alzano dagli diciò , che Dio ne palesi? Ti basti, ch'egli Amici, ove fi fa da' Nimici il possibile a e benigno, questo e di fede. Dunoue non diroccarle. Guarda però, se qualvolta tu puoi dubitare che a nulla si muova mai da reciti quefto Salmo, habbi ragione di fe-guire a dir tuttavia, come diffe Davi-lecito d'innoltrarfi con umiltà nell'abifde : Benigne fac Domine in bena volunes- fo di que' configli, la cui notizia ci ha da te sua Sien , su adificentur muri terufalem, render beati per tutti i fecoli in Paradifo , mentre quando anche poco omai più di hai da pormente , che la perdizione dell' nuovo restasse ad edificare , v'è tanto da nomo tutta era derivata dalla superbia , rimettere si di vecchio. Lo zelo princi lu issa mirium sumpsi omnis prodicio. E pe- Tob.e. 4. palisimo de Cristiani ha da essere sempre ro la superbia era più di dovere fiaccaquello : dirfi tutto di l'uno all'altro, con re in ello, fino a che il mifero, intefo bele parole del nobile Neemia , Restaura- ne il suo nulla, si endesse poi tanto più ritore si fervido della fina materiale Geru- verente a Dio. Ora a divenir buono dafe Ccc 2

medelimo, fopraduedoti potevali fondar fo non che al tempo opportuno (ficcome l'uomo, alni naturali: fu la Scienza, e fit appunto dee darfi la medicina dal Medico la Potenza, Su la Scienza, quafiche il fuo discorso acutissimo bastaste a lui pienamente. affin di fapere ciò che fi havefle da ope-loiù, che doppo effa fi falvano, fi falvano di rar come giulto, o non operare, Su la Potenza, qualiche, ad eleguire ciò che fa- non dee mai troncare il fino corfo alla Provpea, fosfero a lui battevoli le sue forze . videnza, Tiappaghi a queste ragioni ? Se Fuperò d'uopo, che si nell' uno de' suoi non ti appaghi, mettiti ancora tu ad esclaaffinché l' uomo scorgelle, che la sua maiera rius, e unussigabites via rius ! Altro Scienza a lui non balava , Iddio senza ajuto di Legge seritta, so lassicio in prima so cercare ragioni affine di credere, altro è
to di Legge seritta, so lassicio in prima so cercare, e poi per affetto verso ciò che si to die egge intra, jo lucio in pimal jo creatre, e poi per antito verio cu che a pra di veni secoli alla condotta del puro crede, e cercater agaioni, non e videnti liume ali in anunale, benche di Sello i mi prefegigli nella mente. Ed ecco, che il miliero va rimini, 'accompovanto anto più, co-a poco a poco precipitò in lollici si profon-de, che circa terme di Abramor era già per-fene. Il fecondo provine ca fische and con con la companie di Abramor era già pervenuto quasi in qualunque parte ad idola- Fede, e però si loda; il primo da deboleztrare. Allora Iddio compatendo a tanta flol-tizia, gli die per mezzo di Mose fopra il Confidera, come pii Sina la Legge scritta : Legge data appunto arcani , ti sará qui di profitto applicar la atal fine, che fi sapessero ad uno ad uno i mente a quello inestimabilissimo benefizio. peccati, che erano omai paffati in discono- il quale ha Dio fatto a te, quando ti ha fatfcenza : Per legem enim cognitio peccari. Ed to nafcere in ora, che le mura di quelta si Rom Lite mente la libertà, di quel che anzi se la ve- chè nessina legge, secondo sè, ti potrebdes concessiones de tacito: Occesson en berendere mai piatro a confegure l'ul-son accesso ( non data, ma accesso) secte-timo fine, di quello cha polla renderi l' concessifentema, Rineuzzata per tanto, nel l'omeritalli un lavor si alto, quale si quello sciatope' suoi languori dal Medico fino a Gerusalemui fi corrispondono inficme amtanto, ch'egli venille finalmente a veder la mirabilmente: la Trionfante, e la Militan-

all'Ammalato) quei più, che perirono innanzi ad effa, perirono di giuftizia; e quei pierà non dovuta a ninno. La Benignica presupposti alterissimi, sinell' altro, ve mare: O aleieudo divisiarum Sapientia, & nificil temerario a difingannarii . Dunque Scientia Deil Luam incomprebensibilia sunt

Confidera , come più , che a sì grandi VII. ficenza : Peri prime mini negimini precari. Ed i to nalécere in ora , che le mura di quella si ecco chequivi nuomo nebebe pur troppo lo fortuna Gruslacimen fon glà innalpare ; ad intendere partimente la fus facchezza : fische tu non hal, come Davide, do fo-percite dall'idicia cognizion de peccecat ; figura pumo per cile al figurore, hai da egli fia eccude/va a Commenterme Eutoo più : ringazzanio . Legge migliore di quella tatle cra Todo, for gli farea già concepió he god ti un el Vangelo, non verri mai, to al divise de contraltare più a partira por la contrale de la contraltare più a partira por la contrale de la contrale più a partira por la contrale de la contrale più a partira por la contrale più a partira por la contrale de la contrale più a partira por la contrale più ne la contrale più a partira por la contrale più ne la contrale più a partira por la contrale più con più ne la contrale più ne la contrale por la contrale più ne per la contrale più ne la contrale più corfo di quafi altri venti Secoli , la Su- dinascere in quelli tempi ; Vbi venis piene Gal 4. perbia di tutto il Genere umano, allo sudo semporio: E pure potevi nascere in que-ra il Padre pietosamente mandò il suo be- sti tempi, e nascervi senza prò, mentre nedetto Figliuolo, a portargli quella Leg- potevi nascere suori delle mura di quella ge di Grazia, la quale non solamente ci fa Gerusalemme, quantunque erette. Guargeut offizier, ut a quantion toutmente et is considere ut ut et de la considere ut occident più alfaid in che che fuori di più alfaid in che fuori di cardie conolece più alfaid in considere de la considere et la mederia. Le considere di cardie conolece na ci di infiame le forze per perdono ferta (Europo: Qui con troitia), colo che da la la colo ficia ficampo: Qui con troitia (Liun. 4.6. de la configuration de la considera de l necessità, la quale havea di rimedio dall' te. Ierufaiem, qualunque ella sia, adifica- pinta altrui mano? Ne tornare ad opporre, che frattanto furono innumerabili quei , che fam. La corrispendenzatra l'una, e l'akra fotto la Legge si naturale, si scritta, anda-Gerusalemme e scambievo le al maggior se rono in perdiziene. Perche, non essendo gno. La Trionsante manda alla Militante conforme l'ordine retto dar l'Evangelica , i concorfi . La Militante manda alla Trion-

#### VERSETTO ULTIMO.

16 16.1.

Tune acceptabis Sacrificium jufticia, oblaciones, & holocaufta: cuncimponent fuper Aleare tuum vitules.

Pfal. 10. 10. del precedente ; cioè , che la Gerufadi verità la Chiefa di Crifto : mentre questa è quella , ove abbondano le gran Vittime , che fuori di effa era vano di bio furono anticamente que' Sagrifiniuno veramente fu di ginftizia : e ciò va effer Vittima : ma non però fa ucper due capi , prima , perchè la giu- cifo a dispetto suo, perchè altrimenti di fittia ricerca , che chi peccò fii puni sè non sarebbe egli stato l'Immolatore . che havea peccato , non era in que' me , e fu involontaria . Involontaria , Sagrifizi punito l' nomo , ma punita perchè quantunque egli folle alfoluto ana bestia , mentre una bestia era in Padrone della sua vita , non però volchicumo di quei la Ignificata. Poi, le conce della illa vita, non però Vol-chicumo di quei la Ignificata. Poi, le conce alle ragioni tunto giude, che perchè la giultiria non chiamni paga haveva di mantenericia più di ogni al-nual, fe non il previne in cili all'egua-to il previne di contra di previne di contra di contra contra di contra contra di caracteria di contra di contra di contra di contra di contra di contra contra di cont

fante i Trofei. Che farebbe dinaye di te , tendes per foddisfazione ? Nefina affat, fenoa foffiafcrirro a militare anche un nel la Gemislemue terrettire, per quei pochi lista Divinia facefia alima tianche ti appartengono ? Non po in trache ti appartengono ? Non po in trache ti appartengono ? Non po in trache il appartengono ? Non po in trache il appartengono ? Non po in trache il appartengono ? Non poi in facefia alima pruove si appartengono ? Non poi in face a poi in trache il appartengono ? Non poi in face a poi in trache il appartengono ? Non poi in face a poi in trache il appartengono ? Non poi in face a poi in trache il appartengono ? Non fina poi di dische a poi in trache il appartengono ? Non fina poi di dische a poi in trache il appartengono ? Non fina poi di dische a poi in trache il appartengono ? Non fina poi di dische a poi in trache il appartengono ? Non fina poi in contratte di trache poi in contratte del fina poi in trache il appartengono ? Non fina poi in contratte del fina pruore si appartengono ? Non fina poi in contratte del fina poi in contratte de questo priego qui pon serato, si valesse di pul così. Nella Chiesa di Cristo Sagrifizi una tal forma; Benigne fac Domine in bone di giustinia s'incontrano ad ogni passo: voluntate tua Sion, ut adificentur muri le canti fono gli stomini in effa , punitori rufalem. La ragion fit , perchè chiunque ben'afpri di fe medefini . Vero è , che dipoilo ripeterebbe fino alla fine del Mon- fe fono in numero tale , non fi capifce, do, si ricordasse ogni voltadell' incompa- come dunque qui Davide li riducesse tutrabilifimo benefizio che egli havea da Dio ti ad un folo, dicendo a Dio : Tune acricevuto nell' havere un luogo entro il reprabis Sacrificium inflicia, più tofto . che giro di queste mura , dove si invano lo Sacrificia. Ma non timaravigliare . Nel dir for a quette time. I sabs eis in maris mir (così, volle egli efprimer quell'uno, il securo. Non dice omnisur, dice tir. E quale e flato la norma di tutti gli altri; pare tu fei uno di questi? O' che for volle esprimere, dico, quel Sagtifizio, che di se flato lostres Gesà per noi, allor che Tradidit femetipfum pro nobis Eph.s . oblacionem , & hoftiam Deo , in odorom funviraris : non folo eblationem in vita , con tanti ftenti , per noi fofferti ; ma di più bestiam in morte , con tanti

ftrazj. Confidera in prima, come quello di Crifto fit Sagrifizio , e Sagrifizio verace. Cio non ha dubbio. Se non che quivi l'istesso su il Sacerdote e la Vittima s Onfidera , come il Verfetto prè- che è la ragione per cui di Cristo si dis fente compruova l' intendimento ce , che Tradidit semeipsum . Quei Manigoldi, i quali lo crocifillero, non fi può lemme fospirata quivi da Davide , era dire che lo sagrificassero di alcun modo ; perchè esti non lo crocifissero affine di placar Dio , lo crocifissero affine di ssogare l'ira , e l' invidia , conceputa conricercare. E prima: dove mai farono tro di lui per le fue virtà. Onde è, cure Sagnifa; bellifimi di giulfizia, che che dalla banda loro quello non la So-fin fra noi? Moltifimi , non ha dub grificio veruno, fu malefizio. Sagrifigrifizio veruno , fu malefizio . Sagrifizio fu dalla banda fola di Crifto . E zj , che si offerivano a Dio , mentre così vedi , che Cristo veramente su ucgli si osferivano a mille a mille . Ma ciso , perchè altrimenti egli non poteto , e non che fia punito chi non pec- Onde come violentafu la fua morte , e cò . E pure , effendo l' nomo quegli , non naturale ; così fu volontaria infiefiele , che Dio ricevea dall' nomo, Nemo tollie Animam menm à me, fed ese e que' Sigrifiej , che l' nomo a Dio poi pono eam . Non dife adimir , dife tollir,

Ccc 4

111,

perche ciò folo fi può dirtolto ad uno, che | tere effer ciò che maggiormente affliggeffe è tolto a forza. È qual Sagrifizio fimile fi di quei tempi ogni Servo a lui più fedele. dovere, che tutti gli altri sparissero in uno si d'accordo alla venuta di Cristo, e lo ad-

Considera, che come quello di Cristo su vero Sagrifizio, così su anche Sagrifizio verissimo di giustizia: e ciò per le due stesse ragioni di sopra addotte, cioè per quelle, per cui non erano tali que' Sagrifizj, i quali figurarono questo, ma non di vole di havere poc'anzi oltraggiato Dio modo che giammi pervenifiero ad ag- con affrontist intollerabili, adulterando, guagliarlo. E prima in questo non si può assassimando, facendo bestemmiare da Podire, che per lo peccato dell' uomo poli il suo gran nome, e di non poter tutta-fosse uccisa una bellia, su ucciso l' uo- via dargli con tutto sè una soddissazione mo, e l'uomo il più riguardevole, che che di gran lunga agguagliasse gli oltraggi mai fosse comparso at Mondo, eche sol- farrigli! O' come dunque dovea egli desise per comparirvi. Vero è, che per l'uo derare con ansia somma chi gliela desse per mo reo su quivi ucciso l' nomo innocen- lui secondo tutte le regole di Giuffizia! Ma te; maciò, perchè l' somo innocente fi ciò non potea succedere, se nonin quecontentò per carità di addoffarfi i pecca- fto fagtifizio magnifico dianzi detto. Arti dell'uomo reo, fino ad appellarli fuoi gomenta ora tu, fe il bramò di cuore propri . Longe à falure men verba delistorum nell'atto fteffo, che egli qui diffe a Dio : 18 264 meerum . Il dolor de Peccati non & può Tune acceptabis Sacrificium jufficia, da che mai (upplire da verun'altro: chi non lo allora non v'era tal Sagrifizio ( quando fa ? Onde , a placar Dio , è di elpreffa anche voleffe darff) fe nonchè puramente geceffità , che chi l'off-fe fa quegli che in afpettazione. Egli ibramò listuro. E se ne penta. Ma la soddissazione per la pena dovuta a i peccati fuddetti , fipud Supplire da chi di propria volonta se l' addoffi : maffimamente allora che il Debitore non ha tanto da sè, che la possa porgere. Ma qual Debitore dinanzia Dio più fallito dell' nomo reo ? Dunque, non

fieme ver'nomo, contente di scontare a tutto rigore un debito si gravoso, benchè non suo: Qua non vapui, rune exfolve-E conciò il suo su Sagrifizio verissimo digiustizia, ancora per l'altro capo, cioè perchè pofe una egualità perfettifiuna tra la foddisfazione, el offefa: nè folo pofela, ma fenza paragone la trapassò. Onde non potè Dio far dimeno di non amar

potendo mai Dio venire soddisfatto da esfo condegnamente, a soddisfare per l'

womo reo fottentro l' nomo innocente ,

offesa fteffa , che haveva ricevuta dall'

Luc. 22.

Qual maraviglia è però, se questo Sa-

udi mai ? all' apparire di questo, non sul Quindi, se tutti gli antichi Padri anelavano dimandavano, come Riparator del Genere umano, quei, che tra loro erano di spirito più raffinato, credo io che lo addimandale fero molto più , come Riftorator dell' onore levato a Dio. Mira però, che dovea fare il Re Davide, il quale era a sè confapetu , havendolo a te presente , non ti ricordi di ofterirlo a Dio quafi mai in riparazione de' torti che ancora en non hai lasciato di fargli abbondantemente ? Segno è che ate dolgon poco.

Confidera, come dopo anche una foddisfazione così abbondante, fopravvanzandotuttavia a Cristo di meriti più che mai, potè nel Corpo missico della Chiesa influirne poi tanto, a guisa di Capo, nelle fue membra, che non un' uomo folo, ma fottentre Crifto , insieme vero Dio , inmille, e mille, anzi quantimai fossero in mille Mondi, con quel poco che effi facessero poi da sè a sgravio delle lor colpe, divenissero abili a soddisfare la Divina Giustizia da se medesimi, se non adeguatamente, almeno attamente. Edecco però donde hebbero poi principio quei Sagrifizi minori sì, ma di giuffizia ancor effi, che tanti incliti Penitenti hanno di se fatti a Dio fenza intermiffione ; non più fenza fine la soddisfazione, che gli fu data da Cristo, di quel che odiasse l' potendo i loro animi sofferire , che chi era l'innocentissimo havesse già per loro patito tanto, e che effi, i quali erano i ribelli, iribaldi, i facinorofi, haveslero da vivere in lieta pace : Nos quidem jufte , grifizio si nobile di giultizia fosse quello , a nam digna fallis recipimus . Hie verd quid Plage cui rimirava Davide in questo luogo ? Ve- mali geffir? Quando mai fi è vednto per dere un Dio da tanti Secoli offeso sì grave- tanto tuor della Chiesa quell'insaziabile spimente, e non ancor foddisfatto , o che rito di patire, che cominciò ben tofto ad cofa orribile! Quelto doves per mio pa- ardere in effa, senza che fi sia fpento mais Si

votavano le Città, affine di riempire le fo-litudini. Ciafcuno a gata nel fino prefe cer-sia ) ma perchè, fe la meritiamo, certo è dentro alcuni abitare, nè pur diritti. Cinti | molti Palmiti non fanno più d'una Vite, codicilizio, carichi dicatene, afperfidi ce- sì i molti Sagrifizi imperfetti che noi faccia-nere paffavano i loro giorni in affidui pian- mo ( fe pure fono mai meritevoli di tal noti, cibandofi più di lagrime, che di pane; me) non formano più che un fagrifizio con se pur di pane trattavast in que'defetti , quello che li sottenta, che è il persettissisente si fervido, hebbe tagione di dire a eo: hic fere frullum multum.

quanto claim grita que tauta con en la mara de Coorazioni, non Cricatoni, profusione maggiore della fua grazia , ben a porte dire, che que fagrinzi, per molti che cantà verfo Dio, che nella Chiefa fempre un di fi foldero, non fi dovrebbono ammet vivrà intellinguible: Ignis efi fip popprium sput la vivrà nell'inguible: Ignis efi fip popprium sput la vivrà nell'inguible: Ignis efi fip popprium sput la vivra de per più d'umo, perché mai non farch bono fagrifizi interamente diffinti da quel la tempo di perfecuzioni, le Obblazio-

cava le montagne più atdue, i massi più af- che questo medesimo habbiam da Cristo a 5.Th.1 p. pri, pet formarfiquivi una tana da mettete Omnis pari hominis fatisfallio officaciam ha quati-foavento alle fteffe firte. Non vi potevano ber à fatisfallione Christi. Peto, ficcome i dove malamente venivano a fiorire erbe mo. Crifto su quella Vite si indeficiente, da inchinaryi i Guardo, non che la ma-la qual non folo hebbe virtu di produr da sè no. Insino su le colonne arrivarono molti frutti immensi di mille, e mille foddisfazio a vivere mezzo nudi in gu-sa di statue , ni condegne a placare Iddio, ma di comu-senza tiparo da veruna ingiuria di tempi , nicare ancora a i suoi Palmiti virtu pari , o tens uppro da verma injunta di tempi, in incara ascora i i tuoi ratamit virtu prit, o quafi per indicare i turbimi le graguinole, alaria, mingilante. Qual dabbio danque generale le vendente di chi peccò. Equano. che'dio, ofi chi animo di gindinzia, non fono tunque un si grande eccelio di periteno-puero poli diffiniri dal lono, di quello che 22, in progrefio di tempo, per debite, fieno i Palmidi dalla Vitez E un first mo convenienze, il moderalle; chi contutto-i mira chi, che habbia farte in qual naputo. Sa ciò può spiegare que sagrifizi, e privati , grifizio , che di te offeri a sconto de tuoi e pubblici, chetanti fanno tottora de lo peccati. In al da officiri fempre in unione ro corpi, attolo puramente di placar Doos di quello tanto pub dolovofo, offerto da Tali fagtini, o almen tanti, prima di Crillo. Così atal Vite aderirai fempre più, Crifto, non furono di gran lunga veduti qual vero Palmite, e confeguentemente ja se al Mondo. E però mira fe Davide, peni- daras p à frutto: Qui maneria me, & ego in

Dio, con un'impeto quasi d'invidia fanta: | Confideta, come a questo Sagrifizio infie-Tune acceptabis facrificium juftisia ; giac- me uno , inficine moltiplice di giuttizia, michè il meschino non poteva, al vederne rò nella Chiesa Davide accompagnarsi altri un tal numero , dirgh more. E tu in tal di più fenza fine, che egli qui diffinfe col nonumeto, potendo haverne il tuo luogo, me, alcuni di Oblazioni, altri di Olocau-non curi haverlo? Confidera , come tutti questi fagrifizi quali più probabilmente fossero questi per altro si numerofi, comfderò tra se Da- conviene che tu rimembri, come la Chiefa vide come un folo, menere da un folo di- fi può divifate in due flati opposii: in quello penderebbonotutti. Anzi veggendo egli, di perfecuzione ( che è lo flato forto cui che alla divina Giultizia in tamo foddisfa-rebbanoi Criffinnin si folto mmero, in quanto Criffo gli farebbe abili aciò, con la mai maneate Obblazioni, non Olocauli,

di Crifto. E tale a mio credere fie la ragion ni fai quali furono ? Furono quei tanti più vera, per la quale qui Davide diffe a Fedeli, che affine di dilatare la vera Fede, pu vera, per la quale qui Davande ditte a l'ecicli, che abina di distare la vera l'ecic. Di loi : Trase acceptable / accipitale poi difficerela, s-fosforte fe field a milla di la companio de la companio del compan ne la condonazion delle pene, di rui siam Mertirio, se non lo riduceva alla Fe le; nè nei ( altrimenti sarebbe inesegibile quel lo riduste alla Fede, nè riportonne il

di obblazioni, perchè non poterono conretto furono obblazioni perfette nel loro genere, perchè surono offerte spontanee, e non ricercate, conforme alla legge propria delle obblazioni : Ab homine , qui offert uleroneus, accipieris eas. E perche tutte direttamente suron fatte a Dio: e se al sti di onore a Dio, anzi ne purtali Obblafargliele, mancò Sacerdote visibile, il quale con le mani levate in alto gliele prefentaffe a nome dell'offerente, fecondo l'antico rito; non mancò l'invisibile, non mancò Cristo, Sacerdote perpettto, costituito a tal fine massimamente di porgere tutti i 210 b. 8.3. Dio di tanta Macità fi degnaffe mai di accet-

sarli da un verme vile. Quindi a ciascun di rendia Dio ! quei Confessoriben si conviene di benedire in Paradiso Dio stesso, non altrimenti, che prezza la volontà al pari dell'opera : 1 Qui propria voluntate obtuliftis vos diferimini, benedicire Domino .

Gli Olocausti in tempo di persecuzioni, fono dipoi (come ogn'uno fa ) stati i Martiri, dicui più che d'altri letteralmente stà fcritto, che il Signore li confiderò come tali : Quasi holocausti hostiam accepis illos . £17 3,6. Questi chi può contare quanti mai fossero? Da dodicimilioni ne vengono annoverati fino a quest' ora . Ma non però quivi si i più celebri, ed i più certi. Moltissimi, quasi oppressi l'uno dall'altro, restarono trascurati fra la gran calca - Questi sono veri Olocausti, perche di sè non riferbarono nulla, che non fagrificassero a Dio, fatti per amore di esso in minuti pezzi . Che diffi in pezzi? fatti anche in cenere : che era il costitutivo dell'Olocansto pigliato in più stretto senso. Quindi i soli Martiri uccifi, chi a fuoco lento, chi in caldaje, chi in craticole, chi in fornaci di fiamme vive, a che fomma non arrivarono? Fu tale tribuite tutte già le fire Selve a cambiarfi in tale staro; perchè lo rende subito morto a roghi; non farebbe stato bastevole a tante sè, quale mai non lo rendono gli altri vo-Vittime : Et Libanus non sufficier ad suc- ti. Quindie, che secome l'Olocausto av-

martirio, ma fu rimandato indictro conter-] cendendum. Ventimila Cristiani stavano in mini di rispetto, qual messaggiere divino, una Chiesa di Nicomedia Iodando Cristola più malavventurato, che malaccolto notte del suo Natale, e ventimila, più to-Questi, ed altri simili a lui (che surono sto che di uscirne a lodare Giove, si conquasitanti, quantigia surono i Consessori tentarono di bruciare ivi tutti, come se antichi di Cristo ) godono questo titolo sossero un solo . Il medesimo avvenne di due Città, l'una in Frigia, l'altra in Araseguire ancor'essi quello di sagrifizi. Nel bia, date alle fiamme con barbara crudeltà, perchè erano tutte piene di Cristiani, risolutissimi di morire entro a quelle mura, prima che metterne un piede filora per fegno di negar Cristo. Se però nella vecchia Legge, ne furono a gran tratto tali Olocauzioni, non pare a te, che con ragione grandiffima anelasse già Davide alla novella ? Ma che? Quel Tune tanto fortunato , al quale alludeva Davide in dire a Dio: Tune acceptabis Sacrificium justitia, oblationes, & holorausta, è quello appunto, che corridoni dell'uomo a Dio : Omnis enim Pon- sponde al suo Nune. E se è cost, dunque rifex ad offerenda munera conflictuitur. Non egli invidio la forte toccataci. Etti nondiapparendo possibile in altra guisa, che un meno sarai sempre più tiepido in apprezzarla? Ahi quale ingratitudine è quella, che Confidera, come in tempo di pace, ta-

li Obblazioni è vero , che tra noi manche fe fossero stati sagrificati ad onor di hii, cano, e più anche tali Olocausti. Ma come i veri Mattiri, perchè egli è tale, non ne mancano tuttavia di altro genere a Dio ben caro . Gli Olocausti sono que' Religiosi, i quali a pura forza di amor divino, quanto han di sè, tutto confagra-to a Dio co i tre loro voti solenni, di povertà, di castità e di ubbidienza: Cum Execulare, qui, emne quod baber, omnipozeni Deo 200 voverie, bolocousqua el . Tu sai che non più di re cofe ha l'uomo . I beni esteriori : e questi confagrano i Religiosi a Dio con la povertà. I beni corporei: e questi consagrano i Religiosi a Dio con la castità . I comprendono tutti, mentre come avviene beni dell'animo, come è fra tutti dispor di de morti nelle battaglie, i ricordati fono sè a modo fuo: e questi a Dio parimente confagrano i Religioficon la ubbidienza . E polto ciò glieli consagrano tutti. Senonchè l'ubbidienza è quella, che più solleva il Sagrifizio de' Religiofi al merito di Olocaulto. E ciò per due capi. Prima perchè la ubbidienza tira dietro di sè tutto il resto, cioè tira gli altri due voti, come di cole che possono cadere fotto precetto: là dove gli altri due voti non tirano l'ubbidienza. Poi perchè, non si potendo nell'Olocaufto effer Vittima, ed effer viva, ne pure un breve momento : l'ubbidienza fola è questa, che quando il Libano liavesse con- quella che pone a un'attimo l'uomo in un

16016

hi 3 1 6.

ligione trapaffa ogni penitenza privata, foddisfazione de fuoi peccati, restando al secolo. Così hassi da'facri Canoni espres-44 Q.I.C. famente. E la ragion' è , perche nel fe-A Julope colo non possono farsi Olocausti. Che vo-glio significare? Non si può restare nel se-40.

colo, fenza ritenere qualche poco almen dife fteffo afuo beneplacito. E a togliere la ragion di vero Olocaulto, ogni poco vale. Tamo è dire . Holocauftum , quanto è

dire: Tosum combuftum.

Le Obblazioni in tempo di pace, son poi di quei, che dimenticati di sè, hanno donato perpetuamente a Dio sì gran patte de loro averi . Mira nella Chiefa di Crifto tanti Spedali fabbricati a rifugio de poveri, dove fani, dove infermi, dove inabili. dove convalescenti. Tanti Tempi sontuosi, tanti Chiostri , tanti Canonicati , tanti Collegi, tante menfe pinguisfinie Episcopali, qual fondo hebbero, solta la Pieta de' Fedeli ? Le Città stesse, i Principati, le Provincie, i Reami men riguardevoli, non fono state le donazioni fatte già da Anime grandi alla Cattedra di San Pietro ? Tali Obblazioni non vide al certo l'antica Gerufalemme in tutti i fuoi Secoli , come ne anche vide tali Olocaniti, quali tra noi for-mano gli Ordini Religiofi. E però bene disune, sune; perchéfino all'arrivo del Re- una tale interpretazione . Concioffiacche dentore, farcbbe flato vano prometterfi l'intenzion di Davide (quale appare da tuttanta grazia da effettuare così magnanime to lo antecedente) fu un favellare di fagriimprele. Le limofine, per copiole che al- zi a lui non permeffi. Matal non fu quello cuno facciale, non fono, a parlargiutto, delle lodi divine, mentre da lui questo vere Obblazioni : attesoche le limofine offerivafi a tutte l'ore. Quindi, se a' Ginvengono date direttamente ai poveri , in- sti del Testamento vecchio veruna cosa noi directamente a Dio 3 là dove le Obblazioni havessimo ad invidiare, sarebbe questo, le vengono date direttamente a Dio, indiret- belle lodiche feppero dare a Dio con si va-

vanzava di pregio ogni altro fagrifizio , Redenzion degli Schiavi, i quali arrivaroqual mai fi folle: così l'ingresso nella Re- no a vendere sin se stessi , per haver soldo baffevole a fovvenire le calamità luttuoe pubblica, che l'uomo possa mai fare in se de loro prossimi : Limosine di genere così nuovo, dove fi crano già vedute mai più ? Non potea dunque Davide fat di meno di non dir Tune : Tune acceptabis facrificium justitia , tune oblationes , tune holocausta ; perchè non pur gli Olocausti, non per le Obblazioni, ma fin le stelle limofine, belle affai, a troppo miglior tempo tutte erano riferbate : Tune dividentur folia prednrum 15,15. multarum , diffe Ifaja. Ma questo Tune eccolo già pervenuto, quando tante spoglie adunate in quel Campidoglio : predatore una volta dell'Universo, fi sono poi con generofità sì magnifica ripartite, dove ad onor di Dio, dove in prò de poveri, tra cui niun' è di gambe mai così deboli, che non ginnga in ora a riceverne la fua parte : Claudi diripiene rapinam. Tanto oggimai la Carità de' Idem in in

Fedeli fi stende a qualunque stato : Confidera, come il tutto conchinfe Davide, con ricordare finalmente a Dio que' VIII. Sagrifizj, che a nostri di fiorirebbono in su

l'altare : Tune imponent super altare suum Virulos . Alcuni per questa parola Virulos hanno voluto intendere qui le lodi divine, mossi a ciò da quella frase nota di Osea: Reddemus vitules labierum noftrerum : tan- Of 14 4to più, che le lodi divine fono quasi un mano gli Ordini Religiofi. E però bene di ceva Davide a Dio Tune acceptabis facris formamente: Sacrificium India bosserifica di me. Ma non è facile il conformatia di me. Ma non è facile il conformatia

tamenre a i poveri , i quali facendo quali rie forme . In tutto il resto hebbero essi a una cofa con Gesù Critto, hebbero fem- cedere di gran lunga, ma in questo nò : pre nella fua Chiefa un genere di diritto a mentre anzi noi habbiamo di loro pigliato quella parte di offerte, che avvanzi al cul- in prefito quafi tutto ciò che in loda lo dito Divino, ed alla congrua fostentazion di ciamo a Dio si nelle Messe, si negli Vespri , coloro, che lo amministrano. Ma quando sì negli Uffizi, sì nelle Processioni, e sì coloro, one lo aminimizatio. Ma quanto si negri umra, si actili e recoccioni, e punt fi voglianoni qualche fento dire Ob- quan in ogni altra delle funzioni Ecclefablazioni le humofine ancora, furono que, litche. Ne è maravuglia. A molti di loro de, non ha dubbio, affu folendide, anci di compiacque Dio di dettare quelle fue locornella Legge wecchia, dove erano tan- di di bocca propria: forfe perche non hato gia le raccomandate. Ma che hanno a vendo allora eglino nulla più che offerire fare con quelle della Evangelica ? Balla alui difolenne, o di futtanziofo, li voleffe rammentarfi di quelle in particolare , che Dio confolare con la fceltezza di quelle fecer gia un Paolino Vescovo di Nola; e Vittime intatte, che facea loro nascere in più novellamente, fra i Confacrati alla fu le labbra. Onde fe non fu questa l'unica

11660

16.47. loro gloria, fu la maggiore : Glorismour in | E cosi vengafi dalla Ctoce all'Alcare, ovve-

lando tua . maggiore the fia possibile, convien dire, perfa . Nel rimanente, come il Sagrifizio che il tutto conchiudeffe qui Davide con la invidia da lui portata a quel Sagrifizio Eucariffico, che appunto franoi s'intitola Altare è a falute particolare di coloro pe' dell' Altare : Tune impenent fuper Altare tuum Visules . Ne ti dia pena , fe egli voleffe qui più tofto dit Visules, che dire Virulum, petchè all'uso di quei tempi, egli dovea nominar la figura in vece del figurato. E la figura di Crifto, Immolato giornalmente fopra l'Altare, non fu un Vitello folo, a ciò stabilito, furono molti ) come fi può raecogliere dal Levitico ) immolati a diversi fini. Ma tutti quei finalmente, pet quanti fosseto, ne promettevano un solo, conforme a ciò che la Chiefa medefima dice a Dio nella fanta Meffa, che è quel Sagrifizio di cui parliam : Dour qui legalium hostiarum difforncias unius sacrificii porse Llione sanzisti. So, che quelle ostie lega-ll, da cui su figurata la lumolazione di Crifto foora l'altare, non fu il Vitello folo: furono altre di varie guise, animate, ed inanimate. Contuttociò non d'altra Davide fece qui forfe menzione, che del Vitello, petchè il Vitello d'un anno era fra tutte la Vittima prestantissima. Onde è , che quando voleva fignificarfi, che alcuna cosa sarebbe a Dio cara assai, solea ditsi : Placebit Des fuper Vitulum novellum , cornua producentom, & ungulas . Almeno nel-la Espiazione solenne di qualche trasgres fione univerfalissima, commessa datutto il

Popolo unitamente, il Vitello era la Vittima a ciò dovuta. E tanto potea baffate a levele far che qui Davide nominaffe anzi queffa . che verun' altra.

Ora, che tutti i fagrifizi antichi veniffero chiaramente petfezionati in questo Eueatifico, ficcome dice la Chiefa, non ve quotidiano ! O' amor di Dio impateggiane ha dubbio; perche, fe tutti vennero, bile allafua Chiefat come è certo, perfezionati in quel della Croce , vengono perfezionati anche in ammirazione , che Davide diceffe quì : questo. Questo, e quel della Ctoce non si Tune imponent super Aleare euum Vitules, diffinguono, se non che quello su cruento, e non dicesse più tosto, Tune immelabune : morte vera di Ctifto, in quefto non v'è :

de sua. ro vadsfi dall' Altare alla Croce : Vna, en Tricl.(est. A procedere dunque con la coerenza demque hostia est, fola ratione esferendi di 34.6.1. della Croce tu a falute di tutto il Genete umano in universale, così questo dell' quali fi applichi: onde quella grazia medefima, che una volta portò Crifto al Mondo con la fua morte, torna a portare con

questo Sagrifizio ad ogni Anima, non una volta fola, ma tante, e tante, quante viene a rinovellarfi , conforme a ciò che la Incollect. Chiefa fleffa ci atteffa, dov' ella dice, che pe quoties bujus boffia commemoratio celebratur , polt l'ent. opus noftra Redempsionis exercetur .

Quindi è, che quantuque un tal Sagrifizio, ordinato principalmente come Olocausto ad enor divino, fia di più per noi propriamente Propiziatorio, cioè ordinaro a placare Dio nelle colpe da noi commeffe; non è, che non fia di più pacifico aneora ( qual' era il terzo genete degli antichi) cioè ordinato si à ringraziare Dio de benefizi già ricevuti, sì ad impetrarne de' movi . Ma chi non fa che fra turri i benefizi il principalifimo è quel della vita etetna? E però questo Sagrifizio è da noi detto più comunemente Enearistico , perchè dà una tal Vita. Euchariffia fuona l'ifteflo, che bona Gracia: e Gracia Dei , Vita aterna. O' come danque il buon Davide illuminato a preveder la virtù di questo sì impareggiabile Sagrifizio, pote con verità dire a Dio: Tune imponent fuper Altare enum Virules ! perche tuttl que' Vitelli materiali. i quali s' immolavano al tempo fito per Vittima Pacifica , pet Virtima Propiziatotia, e per Vittima di Olocansto, che valevano a fronte di questo million, che fi fagrifica al tempo nostro, per accoglicrli tutti in uno? E pure a noi questo è Sagrifizio

Confidera, come può darti alquanto di diffinguono, fe non che quello fu cruento, e non dicesse più tosto, Tune immelabunt : e questo incruento : cioè in quello su la da che i nostri Sacerdoti non solamente morte vera di Ctifto, in questo non v'è : pongono su l'Altare questa Vittima sacro-ma se non v'è, v'è l'equivalente, perchè santa, ma la fagrificano, essendo di sede v'è il vero riduth, che Crifto Sagramenta-to fia quello fiato, il quale è popuio delle mento, ma Sagrifizio. Sì, ma dei rammen-cofe (enz'Anima, che è il poter ellere e tat-tarti, che quando i Sacetdori notiri giungotato a guifa di pane, cioè maneggiato, no all'atto teale del Sagrifizio,non follengospezzato, mangiato, consunto come uno no più la persona propria, sostengono pura-vuole, a rappresentazione la più espressi-mente quella di Cristo. Perchè il sagrificar va, che poffa effervi mai della vera morte. I fu l'Altare fi adempie (conforme l'opinione

fuor che di Cristo, il quale siccome su la stro, ove non compete. Croce fu egli medefimo Vittima e Sacerdote; cosi Sacerdote e Vittima è sul' Alta- io ti addimando. Chi era il debitore a Dio rc. Tanto fu sempre vero, e sempre sarà, che in Immolatione Christi, qualunque fiafi, idem eft Sacerdos, & Villima , come fcriffe Santo Agostino. Etu, che di questo Sagrifizio oggi godi si pienamente, che grazie rendi? Lamera figura d' esso si prezzò tanto! Quanto dunque è giusto prezzar- non habet in are, luat in corpore : Vada all' ne più senza fine la realtà?

il dileguamento di lieve nebbia, allo schia- nartanto, che soddisfaccia ad una minima rimento totale de i sentimenti di Davide in parte del sito dovere, vi peni per tutti i sequesto verso. Conciossiache, fe il Sagrifi- coli. Così Dio potea dire, non ve ne ha zio proprio, di cui qui parlafi, come di dubbio. E se, per non haverlo a dire, egli quello da cui tutti i meno propri fortirono contentoffi, anzi dispose, anzi decretò, che il loro pregio, fuil Sagrifizio che di sè Cri- il suo Figliuolo medesimo sottentrasse a pato offerfe una volta sopra la Croce, e che gar per l'uomo, che pare a te ? Non si

più ricevuta) si l'atto del consagrare : e poi torna ad offerir tante, e tante sopra su l'atto del consagrare, i Sacerdoti tengo-l'Altare: come dunque osò Davide dire no tanto la persona di Cristo solo, che usa- a Dio, che egli lo havrebbe accettato? no le parole di lui medefimo , come pro- Tune acceptabis Sacrificium justicia Ge. Queprie: ne l'ulano meramente per modo re- sto su fare a Sagrifizio sì augusto un'esprescitativo, ma effettivo, ma efecutivo, fo torto. Imperciocche poteva Dio per quale fuil modo, con cui ufcirono dalla ventura non accettarlo ? Certo è, che bocca di Crifto: mentre le ufano anch' quello fu per lo meno Sagrifizio verifilmo eglino di tal forza, che incontanente vendi di giuffizia. Però dove altro non haveffe gono ad operare ciò che essi dicono . Ipfe egli fatto, che dare a Dio tuttociò, che gono ao operate cio cine cin acono spare gli era dovuto in oddisfazione condegna lò qui, come appare, fenon de' noftri Sa- de' fuoi discapiti, e nulla più, potea cerdoti, considerati non più, che nella ben dirsi di esto, senza alcun torto, che stessa persona loro. E però, quantunque Dio lo riceverebbe volentierissimo, ma in persona loro non habbian'essi la gloria nongià, che lo accetterrebbe. L'accettare di confagrare, siccome quelli, che confa- allora succede, quando il pagamento non grando assumono, giàtutt'altri, quella di sia compito, e contuttociò il creditore, o Cristo; hanno tuttavia la gloria di porre per carità verso il debitore scaduto, o incontanente con le loro mani Cristo Saper compassione, o per connivenza, o per gramentato sopra l'Altare, qual vera Vitalitro qualunque titolo, si contenti di amtima, ad onor del Padre Celeste, di ma- metterlo come pieno. Quando è pieno di neggiarlo, di frangerlo, di mangiarlo, el verità, fi dice bene, che il creditore ridi donarlo ampiamente a tutti coloro, che ceva un tal pagamento; ma non però si si accostino quivi a partecipare ancor' esti dicemai che lo accetti; ond' è, che ne del Sagrifizio. E onore parì a questo folo, viene anche a fare, come suol dirsi, la ri-quando mai si hebbe da i Sacerdoti già dell'i cevuta al debitore in iscritto, se la desideantica Legge? Nelrefto, ficcome, quan-ri, ma non glie ne viene a fare l'accettat tunque i nostri Sacerdoti sagrifichino veramente, contuttociò da noi stelli non son son di contico de de fesso de l'accettat tunque i nostri Sacerdoti sagrificanti , ma Cele dissazione della divina Guilzia, non solo servicio di sagrificanti , ma Cele dissazione della divina Guilzia, non solo branti ( come sempre li chiamano le Ru- valse di pagamento interissimo , ma di sobriche) perchè li consideriamo operanti in prabbondante anche in infinito? Però se a' persona propria, non in persona di Cristo; Sagrifizi dell'antica Legge su convenevocosìnel fuo modo di favellare ancor' effo liffima una tal forma di accettazione, congli appello Davide, Impositori di Cristo forme a quello: Homo qui obsulerie Vistimamo Lev.: 11. Sagramentato fopra l'Altare, più tosto che pacificorum ére. immaculatum offeret, ut Immolatori; sapendo egli, che l' onor d' acceptabile sie; potea Davide lasciare inteimmolare in propria persona sì augusta Vit- ramente tal forma a que Sagrifizi insussitima, non era, nè poteva esfere d' altri, cientidov'era giusta; non adattarla al no-

Tutto bene. Ma prima di risponderti, per le offese fattegli, l' uomo, o Cristo? Certo è, che l'uomo. All' uomo dunque toccava ancora l'esfere il pagatore. E però Iddio potea già dir così ; Se l' nomo dee, l'nomo paghi: e se egli non ha con che pagare abaltanza, tal fia di lni; Qui Inferno, dache fel'èmeritato . E fe egli Considera, non rimancre omai più, che nè pur'ivi, per quanto peni, potrà mai pe-

XI.

x.

può dire aggiustatissimamente, che egli; Chi non si cura che Gesù paghi per luiaccettaffe da Cristo quel pagamento, al e a tale effetto non lo invoca umilmenquale fapea, non effer tenuto Cristo, te- te, che può sperare? La passione di Cri-

nuto l'uomo ?

Fa però ragione fra te, che rammentandosi Davide del suo fallo, anzi havendolo fempre si pefante, sì vivo dinanzi a gl' occhi, come in questo Salmo medefimo egli affermò ; e veggendo dall' altra parte di essere tanto inabile a soddisfarlo, si diflruggesse in tal considerazione di pura angoscia. Indi per animarsi, dicesse a Dio : Tune acceptabis facrificium justicia . Quali volesse egli dire: quando verrà quell' ora ; che sceso il tuo Figlinolo dal Cielo in Terra, morrà per me su duro legno di Croce, allora tu ti degnerai di accettare, come da me, ciò che non è mio. E che in sì caro penfiere fi confolaffe.

Tu da un tal dire arguifci, dove habbi da gettare l'Ancora grande di tua falute, dopo quel naufragio infaustissimo della colpa , che ti riduffe all'ultima povertà . L' hai da gettare in Gesù , che paghi per te . Concioffiachè il sagrifizio di Giustizia su fatto fopra la Croce: ma fatto in genere di suffi-ciente per tutti, in genere di efficace per di dimostrarti a maggior gloria del medesmei soli, i quali vorranno participarne . mo Cristo.

fto , fir cagione al certo della noftra falute, ma cagione universale, la quale però da sè non opera niente . Affine che vengano i suoi frutti applicati a questo, ed a quello, ci vuol di più la cagione particolare. Etal'è valersi de' mezzi che ci somministra la Fede a così gran fine. Tra gli altri è questo: Pregare spesso Gesti ad offerire il suo sangue al Padre per noi , benchè noi non lo meritiamo: e pregare il Padre medesimo ad accettarlo in iscento di ciò, che non può ricevere mai da'fuoi debitori , manifesti sì, ma falliti.

Frattanto nota se Davide attese a Dio quello che gli promife , quando a lui diffe : Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam . In pochi verfi. che dietro quello egli aggiunfe , eccoti come annunziò tutto quel più di ftimabile , e di folenne che habbia in sè la Chiefa di Crifto , cioè quell' opera , inella quale ha Dio più che in altra , costituita la pro-

Il fine del Miserere.

# PRATICA

PER STARE INTERIORMENTE

RACCOLTO

CONDIO,

Per le azioni sì particolari, sì generali, che accadono alla giornata.

Tratta da Salmi, per uso specialmente delle persone, che vivono in Religione.

# PARTE R I M

## La quale abbraccia le azioni quotidiane.

'All'udire thi vi fueglia.

P Aratum cor meum Deus , paratum cor meum : exurgam diluculo . Pf. censum in conspectutuo. Pf. 140. 107.

Nel vestirvi.

Eus, Deus meus: adte de luce vigilo, D con quel che segue. Ps.62.

Nel diforvi all' Orazione .

Mnia à te expectant, ut des illis O escam in tempore. Dante te illis colligent : aperiente te manum tuam , omnia implebuntur bonitate : avertente antem te faciem, turbabuntur: auferes spiri-tum corum, & deficient, & in pulverem

fuum revertentur. P/.103. . Oculi omnium in te sperant Domine, & tu das illisescam in tempore opportuno: aperis tu manum tuam, & imples om. ne animal benedictione . Pf.144.

Catuli Iconum rugientes ut rapiant, & querant à Dec escam fibi . P/. 103. Tale vi figurerete voi d'effere, e però vi animerete a rapirelleibo di mano a Diocon amerofa violenza, quande egli ve'l consende ffe.

Quemadmodum defiderat Cervus ad fontes aquarum, ita defiderat anima mea adte Deus. Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum: quando veniam, & appareboante faciem Dei? Fuerunt mihi lacryma mez panes die ac nocte, dum dicitur mihi quotidie , Ubi eft Deus tuus ? Hac recordatus fum , & effudi in me animam meam, quoniam transibo in locum Tabernaculi admirabilis usque ad Domum Dei. Pf.41.

Dat Jumentis escam ipsorum, & pullis Corvorum invocantibus eum. Pf. 146. E però confiderese ancor voi .

Gustate, & videte, quoniam suavis est Dominus: beatus vir , qui sperat in eo .

Manè astabo tibi , & videbo , quoniam non Deus volens iniquitatem tu es . Pf.5.

Manna dell' Anima.

Prævenerunt oculi mei ad te diluculò . ut meditarer eloquia tua. P/.118.

Dirigatur Domine oratio mea ficut in-

Potabunt omnes bestiz agri : expectabunt onagri in fiti fua. Pf. 103. E quefte fara un' umiliarsi con dire , che mentre a quell' ora i voftrifratelli ( quali mansueti animali domeftici ) (aranno da Dio abbeverati abbondantemente, voi qual giumento falvatico vi morrete forfe di fete.

Vacate, & videte, quoniam ego finm Deus: exaltabor in Gentibus, & exaltaborinterra . Pf. 45.

Nel pigliar l'acqua benedetta per incominciare l'Orazione.

Eclinate à me maligni, & scrutabor mandata Deimei. Pf.118.

Nell'incominciare l'Orazione avanti d' inginocchiarvi.

Perite mihi portas justitiz : ingressus in eas confitebor Domino : Cio direte à gli Angeli Santi, quafia Nobili Camerio-ri di Die; e vi parrà ch' essi invitandovi alla Madre Santissima vi rispondano . Hzc porta Domini, justi intrabunt in eam. P/.117. Perchè per mezzo d'effa doureze impetrar l'. udienza, fe volete haverla correfe.

Per umiliarvi , quando vi vediace al Divin cofpetto .

Omine quid est homo, quia innotuistiei, aut filius hominis, quia reputas eum? Pf. 143. non dice cognitus es ab co, ma innotuitiei; però che non è flato il primo l' nomo a conoscer Dio , ma Dio a darfi a conofcere all' nomo .

Nel chieder lume per l'Orazione.

R Evela oculos meos, & confiderabo mirabilia de lege tua. P/.118. Appropinquet deprecatio meain confpe-Autuo Domine, juxta eloquium tuum da

mini intellectum . Pf. 118. Il che è chicdere, che intendiate le Scritture giufto il lor fenso . Da mihi intellectum, & scrutabor legem tuam, & cuitodiam illam in toto corde meo. P/.118.

Quoniam tu illuminas lucernam meam Domine; Deus meus illumina tenebras

meas. P/.17.

Emitte lucem tuam, & veritatem tuam, ipfa me deduxerunt, & adduxerunt in montein fanctum tuum, & in tabernacula tua. Pf. 42. deduxerunt, & adduxerunt è posto alla profesica in vece di deducent, & adducent.

Deus mifereatur noftri, & benedicat nobis, illuminet vultum fuum fuper nos, & mifereatur nostri; ur cognoscamusin Terra! viam tuam, in omnibus gentibus falutare

tuum . Pf 66,

Memento nostri Domine in beneplacito tuo: visita nos in salutarituo; ad videndum in bonitate ( eice bonum ) electorum tuorum; ad lætandum in lætitia gentis tuæ, ut landeris cum hæreditate tua. Pf. 105.

à ine mandata tua. Pf.118. Percheè proprio de forastieriesserpoco prasico del paese.

Servus tuus fum ego, da mihi intellectum, ut sciam testimonia tua . Pf. 118. perche è obbligazione de fervi cercar d'intendere la volontà del Padrone.

Deus tu feis insipientiam meam, & delictamea à te non sunt abscondita . Pf. 68. i quali delitti accrescono l'ignoranza naturale.

Qui fedes super Cherubim, manifestare coram Ephraim, Benjamin, & Manaffe: oftende faciem tuam, & falvi crimus. Pf.79.

Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam. Pf. 142.

Per umiliarfi, quando in pregreffo de!! Orazione non habbiafi quefto lume, e per iterarne le istanze.

Omprehenderunt me iniquitates mea, & non potui, ut viderem, Pf. 39. Domine Deus virtutum quousque irasceris inper orationem fervi tui? P/.79.

Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, & judicia tua in terra oblivionis ? Pf., 87. Cioè in una terra da Dio fordasa.

Per supplicar Dio, che sidegni di parlar, egli a voi.

Uditam fac mihi manè mifericordiam tuam, quia in te foeravi. Notam fac mihi viam, in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam. Pf. 142.

Beatus home , quem tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum, P/. 93.

Ignitum eloquium tuum vehementer, & fervus trus dile xit illud . P/.118.

Fac cum servo tno secundum misericordiam tuam : & justificationes tuas doce me. Pf.118.

Viam justificationum tuarum instrue me , & exercebor in mirabilibus tuis . Pf. 118.

Bonnsestu, & inbonitate tua doce me justificationes thas. Pf. 118.

Viastuas Domine de nonstra mihi. & femitas tuas edoce me . Pf. 42 1! che inito à chiedere a Dio, che eglilafaccia da Macftro, e che però parli egli, stando voi solo ad ascol-Incola ego fumin Terra, non abicondas | rare; ed à voi bearo, fe a voi dica come a Davide!

> Intellectum tibi dabo, & inftrumte in via hac, qua gradieris: firmabo super te oculos meos . Pf. 31. Però di quelto fleffo pregaselo.

Per disporvi ad udirlo, quando egli v'incominci a parlare.

Udiam quid loquatur in me Dominus A Deus . Pf. 88. E per discernere fe sia veramente egli quello che parla , vaglion le voci appresso. Queniam loquetur pacem in plebem fuam, & fuper fauctos fuos, & in eos, qui convertuntur ad cor: mercecchè quando Dio parla, sempre lascia nell'anima molea pace , & o parle a peccatori ( in plebem fuam ) o a' giufti (fuper fanctos fuos ) o a quelli che fi conversono assualmence (in eos , qui convertuntur ad cor ) fempre ordina il suo parlare alla pace, cioè astabilire una perfessa concordia sea la carne, e lo fpirito, tra la sensualità, e la ragione, tra l' nomo , e Dio ,

Obmutui , perche per fentir Dio , che vi parli in questa maniera, convien laprima cofa cacere , & humiliatus fum , dipoi convien umiliarfi, & filui à bonis , e dipoiconviene artendere per pigliar que' buoni ricordi, che Dio dara, & dolor meus renovatus est , Queflo è il primo efferso , ch' eccisa in noi questa locuzione devina, una compunzione grandifima per la mala corrispondenza che usiamo a

Dic,

Dio, dopo eni segue un desiderio ardentissimo di l fervirle con fedeltà. Concaluit cor meum intra me , & in meditatione mea exarde feit ignis . Pf.38.

> Per rendergli grazie, quando v' habbia così parlato.

Omine quidelt homo, quòd memor es ejus, aut filius hominis, quoniam vilites cum? P/.8.

Quam dulcia faucibus meis eloquia tua ! fuper mel ori meo. Pf.118.

Narraverunt nuhi miqui fabulationes, fed nonut lex tua. 2/.118.

Per rendergli grazie di qualunque straordinaria confolazione ricevuta nell Orazione .

Onfiteantur Domino misericordiæ eius, & mirabilia cjus filiis hominum, quia fatiavit ani nam inanem , & animam efurientem fatiavit bonis . Pf.106.

Quam magna multitudo Julcedinis tuz Domine, quan abscondiftr timencibus te !

Mandavir nubibus desuper, & januas Cœli aperuit, & pluit illis manua ad manducandum . Panem Angelorum manducavit homo, cibaria milit eis in abundantia .

P/.77. Repleti fumus mane misericordia tua , exultavimus, & delectati fumus. Pf. 89.

Vir infipiens non cognofect, & flultus non intelliget hac . Pf. 91. Ciò direte com-Batendo a Mondani.

Suavis Dominus universis, & miferationes ejus super omnia opera ejus. Pf.144. Cioè fopra susti anche i più meschini, quali

Non fecundum peccata nostra fecit nobis; neque secundum iniquitates nostras retribuit

nobis. P/.103.

Quis ficut Dominus Deus noster , qui in altis nabitat, & humilia respicit in Coelo , & in Terra? Suscirans à terra inopem , & de stercore erigens pauperem . Ut coliocet eum cum principibus, cum principibus populi fui. Pf. 112. la parola in Colo fi riferifce a quella ( quis in altishabitat) e laparola in Terra, firiferifce a quella ( humilia respicit ) ed è trasposizione nfain dagli Ebrei-

Pluviam voluntariam fegregabis Deus hæreditati tuæ, & infirmata eft (cioè, quia infirmata eft ) tu verò perfecisti cam . Ani- rele passioni dal vostro cuore, Pl.103. malia tua habitabune in ea: parafti in dul-

cedine rua pauperi, Deus.

Propè est Dominus omnibus invocantitibus cum in veritate. Pf.144. Pax multa diligentibus legem tuam .

Pf. 118,

Magnificavit Dominus facere nobifcum . facti fumus lætantes.

Per ratificare i propositi di fedelmente fervirlo in riconofcenza della ricevuta confolazione.

Ominus dabit benignitatem , & terra nostra dabit fructum funm . P/.84. in aternum non oblivifcar jultificationes

tuas, quia in ipsis vivisicasti ine . P/.118. Tibi dixit cor meum , exquisivit te facies mea, faciem tuam Domine requiram . P/.26.

Juravi , & statui , custodire indicia iuflitia tua . Pf. 118.

Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatafti cor menm. Pl.118.

Concupivit anima mea defiderare justificationes thas in omni tempore . Pf. 118. E cost defiderate almendi defiderare.

Porcio mea Domine, dixi, custodire legem tuam . P/.118.

Si oblitus fuero tui Jerusalem, oblivioni detur dextera mea . Adhaneat lingua mea faucibusmeis, si non meminero tui, fi non proposiero Jersualem in principio latitia mea. Pl. 138.

Custodiam legemtuam semper, in faculum, & in faculum faculi. P/.118.

Per animarvi ad occultare quei doni , che Dio nell Orazione vi comunichi.

Norde meo abscondi eloquia tua, ut non peccemtibi. Pf.118.

Per eccitare in voi gran timore , quando mai foste tentato di tralasciar I Orazione .

Mnem escam abominata est anima eorum, & appropinquaverunt ufque ad portas mortis . Pf. 106. Omnis efca , la mannaproprissima, simbolo di quel cibo, che si eusta nell Orazione.

Percuffus fum ut foenum, & aruit cor meum, quiz oblitus fum comedere panem

menm. P/.101.

Pofuitti tenebras, & facta eft nox: in ipla pertranfibant omnes beiliz filva, ciod rus-

Nifi quia lex tua meditatio meaeff, tunc forte periiffem in hunilitate mes. Pf.i18.

Ddd 2

melle intenzioni.

lumen femitis meis. Pf. 118. Sicebe tolta que- fum ego, & in laboribus a juventute mea . Ao luma, voi dovere cadere.

Nescierant, neque intellexerunt: in tenebris ambulant, movebuntur omnia fundamenta terra. P/.81.

Deum non invocaverunt : ch'è feguire di eiò illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor . Pf. 52. tanta è la lore viltà

Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam & mifericordiam fuam à me . Pf.45.al che foggiunge S. Agoftino. Cum videris non à te amoveri deprecationem tilam, fecurus efto, quia non eft àte amotamifericordia ejus: Adunque argomeneace voi dal contrario, e temere , che fi amota est deprecatio, amota fit mifericordia.

Per preporre di non andare a dormire , fe prima non fi fia fatta l' Orazione .

I ascendero in lectura strati mei , fi dede-To femnum oculis meis, & palpebris meis dormitationem, & requiem temporibusmeis, donec inveniam locum Domino. Pf. 131. Che altro 2 trovar a Dio luogo, fe zon che fare a Dio sempio del voftro enore ; a quivi invocarlo?

Si oblitus fuero tui Terufalem, oblivioni detur dextera mea. Adhareat lingua mea faucibus meis, fi non meminero tui : fe non proposuero Terusalem in principio la-Ritiz mez . P/.146.

Per sjutarui, quando nel sempo dell'Orazione viristroviate arido, e defolate.

Eus, Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti, longe à salute mea verba delictorum meorum. Pf.z 1. eioè mea delica, conforme la frafe Ebrea.

Arnittamquam tella virtus mea, & lingua mea adhæsit faucibus meis, & in pulverem mortis deduxifti me . Pf. z1.

Cor meum conturbatum eft, dereliquit me virtus mea, & hunen oculorum meozum, & iphimnon est meeum, Pf.37.

Ut jumentum factus fum apud te; & ego fempertecum. Pf. 12. Die vi traus da giumente, quando in cambio di cibarvi di manna nell'Orazione, vi passe d' arido fieno; ma non però abbandonatelo.

Domine Deus virtueum, quoufque irafceris fuper orationem fervi tui ? Cibabis nos pane lacrymarum, & potum dabis nobis in lacrymis in menfura. Pf.79.

Ut quid Domine repellis orationem

Lucerna pedibus meis verbum turm, & mean, avertis faciem tuam ame? Pattoer

Expandi manus meas ad te, anima mea ficut terra fine aquatibi. P/.142.

Quarefaciem tuam avertis, oblivisceris inopiz noftrz,& tribulationis noftrz:Pf.43. Usquequò Domine oblivisceris me in finem ? ufquequò avertis faciem tuam à

me ? P/.12. Dederunt in escam meam fel . & in fite mea potaverunt me aceto. Pf. 67. quafini

dogliare con Dio , che in cambio di trovare dolcezza nell' Orazione , come altri fanno . troviate amarezza.

Ut quid Deus repulisti in finem ? iratus est furor tuus fuper oves palcuæ tuæ?

Letifica animam fervi tui, quoniam ad te Domine animam meam levavi : quoniam tu Domine suavis, & mitis, & multæ misericordiz omnibus invocantibus te. Pf. 85.

Poluit flumina in defertum . & exitus aquarum in fitim: terram fructiferam in falfuginem à malitia inhabitantium in ea . P/. 106. sal'è il cuor nostro nella de solazione.

Vivifica me , & custodiam sermones meos. P/.88.

Per aintarvi nelle defolazioni, che accadono anche fuori dell' Orazione .

Nima mea surbata est valde, fed tu Domine ufquequò? Pf.6.

Ut quid Domine recessifi longe ? despicis in opportunitatibus, in tribulatione? Pf.9. Secundum misericordiam tuam memento mei tu propter bonitatem tuam. Pf.23.

Respice in me , & miserere mei , quia unicus, & panper fum ego. P/.23.

Ne avertas Domine faciem tuam à me : ne declines in ira à servo tuo. P/.26. Inclina ad me aurem tuam, accelera, ut

eruasme . P/. 30. Redde mihi lætitiam falutaris tui , & fpi-

ritu principali confirma me . P/.60. Laboravi clamans, raucz factz funt faitces men: defecerunt oculi mei, dum spero

in Deum meum. Pf.68. Mifer factus frum, & curvatus fum ufque in fine, tota die contriftatus ingrediebar? Pf. 37. Ne avertas faciem tuam à puero tito .

quoniam tribulos, velociter exaudi me : intende anima men, & libera cam . Pf. 68. Defecerune oculi mei in eloquium tuum,

dicentes: Quando confolaberis me ? P/.118, Dormitavit anima mea præ tædio; confisma me in verbis tuis . Pf. 118.

Quare oblitus es mei . & quare contriffa-

tits incede , dum affligit me inimicus P/.42.

Miferere mei Domine , quoniam ad te clamavi tota die : Iztifica animam fervi tui, quoniam ad te Domine animam meam levaví . Quoniam tu Domine suavis , & mitis, & multz misericordiz oranibus invocantibus te. P/.85.

In me transferunt ira tuz, & terrores tui conturbaverunt me . Circumdederunt me ficut aqua tota die , circumdederunt! me fimul. Elongafti à me amicum, & proxi- & Deus meus. Pf.41. mum . & notos meos à miferia . Pf.87. Per questi ultimi porece bene incendere i Santi ve-Bri Avvocasi; di cuipare che neffuno fi mueva Pf.26. per conferencei, quando la defolazione è profen-

Exurge, quare obdormis Domine ? exur-& tribulationis noftra ? Quoniam humiliata est in pulvere anima nostra: conglutinatus est in rerra venter noster . Exurge Domine, adjuva nos & redime nos propter

nomentuum. Pf.42. conturbatur omnis homo (perche fo Iddie num comminabitur. Pf.120. non quel confeiarle, in pane cerca confeia cuttomnes patresmei ( è Pellegrine in Ter- fe twele, disciegliere un ei gran giele! ra chi non tien la Terra per patria, ma cione Deus Judex justus, fortis, & patiens : il Ciele, e però questi ricorre a Dio con fidueis. ) Remitte mihi , ut refrigerer priufquam abeam, & ampliùs non ero ( eioèma ero ampliusperegrinus. ) Si dice poi opportunamente refrigerer, perchè di quà non fi gode faziotà di confolazione, ma un femplice refri-

P/. 38. Fac meetin fignum in bonum ( cied dammi qualche buen centrafegne ) ut videant qui oderunt me, & confundantut, quoniam tu Domine adjuvisti me , & confolatus esine. Pf. 8. Quefto buon contrafegno pei par che fia la lezizia (pirituale propria de giufii, come dice il Bellarmino .

Per conferearoinel medefime tempo con la Speranza di dover prefie effere rivilitate da Die .

On in finem oblivio erit pauperis : hnem . Pf. 9.

Quare triftis es anima mea ? & quare conturbas me ? Spera in Deo , quoniam adhuc confitebor illi, falutate vultus mei .

Expecta Dominum, viriliter age: & confortetur cor tnum, & fuftine Dominum .

Deus manifefte veniet, Deus nofter ,& non filebit . P/.49. Expectabo eum, qui falvum me fecit à

ge , ne repellas in finem . Quare faciem pufillanimitate fpiritus, & tempeftate. 26. tuam avertis, obliviscetis inopiz nostrz , 53. Fecit è derre alla Profesica in luege di faciet. In umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat iniquitas . P/.56.

Numquid in zeernum projiciet Deus ? aut non apponet, at complacition fit adhuc ? aut in finem misericordiam suam ab-A fortitudine manus tux ego defeci in | feindet à generatione in generationem ? increpationibus: propter iniquitatem cor- Aut obliviscetur mifereri Dous ? aut contiripuifti hominem . Et tabescere fecifti ficut i nebit in ira fua mifericordias fuas ? Pf. 76. araneam animam ejus: verumtamen vane | Non in perpetutim iralcetur, neque in æter-

Dat nivem, ficut lanam : nebulam ( ideft zione d'alerende) Exaudi orationem meam prainam) ficut cinerem fpargit : mittit cry-Domine, & deprecationem meam : au- ftallum fuam (ideft glaciom) ficut buccellas. ribus percipe licrymas meas . Ne fileas | Ante faciem frigoris ejus quis fustinebit ? ( allora iddio veramense sace , quando ne Emittet verbum fuum, & liquefaciet ea : pure esti mestra di darci orecchie ( quoniam, flabit spiritus ejus, & fluent aqua P/.147. advera ego fum apud te, & peregrinus, fi- che e quaneo a dire, con quanto poco ladio può

> numquid irafcitur per fingulos dies? Pf.7. Ad vesperum demorabitur fletus, & ad

matutinum Izritia. Pf.19. Sustinentes Dominum ipfi hareditabunt terram . Pf. 26.

Habitate facit sterilem in domo , matrem geria , com e proprio de pellegrini ne lere viaggi. filiorum latantem . Pf.112. Jacta fuper Dominum curam tuam , & ipfe te enutriet : non dabit in æternum flu-

ctuationem justo . P/.14. Tu dominaris poteftati maris: motum autem fluctuum ejus tu mitigas . P/.88.

Animanoftra fuftinct Dominum ( cieèle flà aspersande pazientemente ) quoniam adjutor, & protector nofter eft; quia in co latabitur cor noftrum. P/.32.

Per rendere grazio a Die, quando finalmente fian possito queste desolazioni, ed egli sia ternato a rivistrarvi.

Onvertissi planctum meum in gaudium mishi: confeidissi sacum meum, & circumdedissi me læticia. Ut cantet tibi gloria mea, & non compungar: Donine Deus meus in æternum consticbortibi. Pf.29.

mens in aternum conficebot tibi, P/.29.
Difeedite à me omnes, qui operamini iniquitatem, quoniam exaudivit Dominus

vocem fletus mei . Pf.6.

Quantas oftendiki mihi tribulationes multas, & malas, & convertus vivificalti nie; & de abyfits terra iterum reduxifit me: multiplicafti magnificentiam tuam, & convertus confolatus came. P.770.

Petierunt, & venit coturnix; & pane coeli faturavit eos; dirupit petram, & flux runt aquæ, abjerunt in ficeo flumina; quoniam memor fuit verbi fancti fiii, quod habuit ad Abraham puerum fium.

Et eduxit populum fuum in exultatione, & electos fuos in lætitia. Pf. 104.

Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, confolationes tuz lati-

ficaverunt animam meam. Pf 93.

Dedit eis petitionem corum, & mifit faturitatem in animas corum. Pf. 105.

Statuit procellam ejus in auram, & filuerunt fluctus ejus. Et lætati funt, quia filuerunt, & deduxit eos in portum voluntatis corum. P/106.

Possit desertum in stagna aquarum, & terram sine aqua in exitus aquarum. P. 113. Convertit petram in stagna aquarum, & rupem in sontes aquarum. P. 113.

rupem in fontes aquarum. Pf. 113. Videant qui oderunt me, & confundaneur: quoniam tu Domine adjuvisti me, & confolatus es me. Pf.85.

Lætati fumus pro dichus, quibus nos humiliafi;annis,quibus vidimus mala. P. 189. Ego dixi in excessu mentis meæ: Proje-Rus sum à sacie oculorum tuorum. I deò

exaudiffi vocem orationis mex, dum clasins in maremadte. Pf. 30. Cisò quando vi filma. Pf. 144. vaso più abbandonase; projectus. Deo Rennit confolari anima mea: memor fui datio. P

Dei, & dele Ctatus fum. Pf 76. In die tribulationis mez Deum exquisivl, manibus meis noche contra eum: &

vi, namous mess noce contra cum: c non lum deceptus. 2/.76. Iddio filecia erevare ancera nelle tenebre, sercato quaficen le mani a tenteno.

Educens nubes ab extremo terræ, fulgura in pluviam fecit. P/.134. Viderunt te aque Dens, viderunt te aque & timuerunt . Pf. 76. Per reque conseneucimente i mendano la sempefio dell' anima, dileguase al primo comparir che Dio faccia in essa.

Exottum eft in tenebris lumen rectis; mifericots, & miferator, & justus, Pf. 111.

Prima di dir l'Offizio , o altre fimili Orazioni vecali.

Ingua mea meditabitur justitiam tuam ,

L tota die landem tuam. P/34. Vespere, & mane, & meridie narrabo, & annunciabo: & exaudiet vocem meam. P/al. 54.

A folis ortu ufque ad occafiim, laudabile nomen Domini. Pf. 111. Cieè dalla mat-

sina alla fera . Adjutor meus tibi pfallam , quia Deus

fuseeptor meus es : Deus meus misericordia mea. Ps. 8. Repleatur os meum laude, ut cantem

gloriam tuam, tota die magnitudinem tuam, Pfal. 70. Exultabunt labia mea, cum cantavero

ribi, & anima mea, quam redemifii; fed & lingua meatota die meditabitut juftitiam tuam. Pf.70.

Cantabo Domino in vita mea: pfallam Deomeo, quamdii fum. Jucundum fit et

Deo meo, quamdui lum . Jocundum fit ei eloquium meum : ego verò delectabor in Domino . Pf. 103. Vivet anina mea , & landabit te , & judi-

diciatua adjuvabunt me. Pf.118. Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea. Pfallam Deo meo, quamdiu fuero. Pf.114.

In confpectu Angelorum pfallam tibi: adorabo ad templum fancum tuum; & confictor nomini tuo: Super mifericordiatua, & veritate tua, quoniam magnificatii iupet omne nomen fanctum tuum; Pf. 137.

Laudationem Domini loquetur os meum: & benedicar omnis caro nomini fancto eins in faculum, & in faculum faculi #/-144

Deo nostro sit jucunda, decoraque laudatio. Pf.: 45.

Pfallite Deo nostro , pfallite ; pfallite Regi nostro, pfallite. Quoniam Rex omnis terre Deus, pfallite lapienter, P. 46.
Nosase quella parela sapienter, a pri confenderesi di voi stesso, se nel dire l Viscoi non saponessa quel che vei dies, e pun nen vi state non saponessa quel che vei dies, e pun nen vi state

Immola Deo facrificium laudis, & redde

all' Anima voftra per ifvegliarla.

Deto l'Vffizio .

Cle pfalmum dieam Nomini tuo in facu-J lum (zenli, ut red dam vota mea de die

in diem. Pf. 70.

Per l' Efame innanzi alla Confessione & vodi prù foren el circlo : Nell Efame della Cofcienza.

Nell'andare a Confeffarfi.

Niquitatem meam annuntiabo : & eogitabo pro peccato men. Pf.37 legge S. Gi polame, Solicitus ero pro peecato meo , ponfando a cio che be da fare per feddisfarle .

Immediatamente dopo la Confessione y nell inginecchiarfi per fare la penicenza invocando il favor de Santi.

Elichum meum cognitum ribi feci , & injustitiam meam non abscondi . Di-24 : Confitebor adversim me njulfitiam meam Domino, & tu remifilti impietatem peceati mei . Pro hae orahit ad te omnis Sanctus in tempore oppoituno . Pfalm. 3 r. Norare quella parola: Adversum me, ed imfarate ad incolpar voi, e niun altro, della vofra malvagità .

> For colloquiare delcomente con Die dobe la Santa Meffa.

Te anima men : Salus tila ego film . Def. 34. Ego dixi, Domine miferere mei : fana animam meam , quia peccavi tibi . Pf. 40.

Omnia offa mea dicent : Domine quis fi-

milistibi? Pf.34-Ne derelinquas me Domine Deus meus,

ne difeefferis à me . Pf-37. O Domine falvum me fae , & Domine bene profpetare : bened: Eus qui venit in nomine Domini . Pf. 117. ( venit , 2 venute) Densmeus es tu, & conficebor tibi: Deus meus es tu , & exaltabo te . Ibid. rem; canse giova flare in luoto deferto . E quande mai porrere con più ragione dire a Die, ch' egli ? voftre, che quando egli è dentre vers Apud me'oratio Den vita inca: dicam Dro: Sniceptor meus es : fe non gittent in obscuro rectos corde . Pf. 10. Ci tolote anzi direintale occapine : Sufceptos referea a far felitari , per fugeir dalle info Tomofum. Pf.+1.

Altifimo votatua. Pf. 49. Così voi direre in longitudinem dicrum. Pf. 92. E però animatevial una softante innocenza.

Nonne Deo subjecta erit anima mea? Ab ipfo enim falutare meum. Pf. 61.

Quid mihi est in Coelo, & à te quid volui fuper tertam ? Defecit earo mea , & cot meitm! Dens cordis met, & pars mea Deus in aternum . Pf. 72. Rinuncii Cielo, e la terra, chi nen unel altro che Dio; contento d'offere in quefte Mondo privato non folo de gustiumani , ma ancora de gu-

Ai celefti . Benedie anima mez Domino : & omma, que intra me funt, Nomini fancto ejus.

Domine dilexi decotem domus tuz . & locum habitationis gloriz tuz : ral' è il voftro cuore, a però cenecelo necco.

Clamavi ad te Domine , dixi : Tu es fprsmea, portio mea interra viventium . Pf.41.

Patasti in conspectu meo mensam adversus cos, qui tribulant me. Vivit Dominus, & benedictus Deus

meus , & exaltetur Deus falutis mez . Pf. 17.

Per animarfia fiare ritirate dagli uomini, anche in tempo di defelatione, · anti a flarvi all or più the mai.

Or menm conturbatum eft in me, & formido mortis cecidit fuper me . Timor, & tremor venerunt super me, & contexerunt me tenebra. Et dixi: che co-(4) Quis dabit mihi pennas ficut columba, & volabo, & tequiescam? Ecce elongavi fugiens, & manfi in folitudine . Expectabam eum, qu: falvum me feeit à publlanimitate fpiritus , & tempeftate. Pf. 54. Fecit è pofto alla profesica in luogo di Faciet.

A voce gemitus met adhæfit os meum carni me z: che ne foguo? Sim lis facius fum pellicano folitadinis. facius fum ficut nycticorax in domicilio. Vigilavi, & factus fum fieut paffer folitarius in tecto . Pf. 101.

Int. rradeferta, & invra, & inaquofa fic in fancto apparui tibi , ut viderem virtutein mam, & gloriam tuam. Ff. 62. ciol ut vide-

Transmigra in montem ficut paffer, quoniam cece peceatores intenderunt areum , paraverunt fagittas funs in pharetra, ut fadie de peccators , che morrebbono fouvertir-Domuntuam Domine decet fanctitudo di. Cadent in retiaculo ejus peccatores .

Ddd 4

Che havete dunque a far voi per non dar ne' lacci medesimi del Demonie ? Singulariter fum ego donec tranfcam . Starvene folo: ch'è quanto a dire lontano da talilacei ; e ciò non per poco tempo, ma fino a! fine, donec tranfeam. Pf. 40. E friegato da San Giovanmi Grifoftomo .

Per dimandare a Dio direzione per qualche negozio, che l nomo imprende a fare.

Irige me in veritate tua, & doce me : quiatu es Deus Salvator meus , & te fustinui tota die . P/:24

Respice inservos tuos, & in opera tua: & dirige filios corum. Et fit folendor Domini Dei nostri super nos, & opera manuum nostrarum dirige super nos: & opus manuum noftrarum dirige . P/89.

Rell' andare prima a Menfa, e poi alla conversazione ordinaria.

Pone Domine custodiam ori meo ( alla boccaper la menfa ) & oftium circum-Rantiz labits meis ( alle labbra per la converfazione) F/.140.

> Nell'andare alla conversazione pur' ora detra.

DIxi : Custodiam vias meas ; ut non delinquam in lingua mea .

Vir linguosus non dirigetur in terra . Pf. 129. Statue fervo tuo eloquium tuum in ti-

more tuo . P/.118. Non faciam proximo meo malum, &

epprobrium non accipiam adversus proximosmeos. P/.14.

qua concinnabat dolos. Sedens adversus fratrem tuum loquebaris, & adversus filium matris tuz ponebas fcandalum : hæc fecisti, & tacui . Existimasti iniquè quòd ero tui fimilis: arguam te , & ita-Buam contra faciem tuam . Pf. 46. Riperete a quei pericoli, che per iftradas' incontrano, Spesso tra voi queste parole, che Dio vi dico, guardando, udendo, &c. e trematene .

Per raccogliere lo spirito , quando si sia dissipaso in ricreazioni troppo allegre, ovvero in varie facende fecolarefche & in molte cure esteriori.

Alvum me fac Deus , quoniam intraverunt aquæ ufque ad animain meam: infixus fumin limo profundi, & non est fub-Stantia . Pf. 68.

Sient aqua effusits fum, & diffipata fune omnia offamea. Pf.21.

Fripe me de luto, ut non infigar. 27.68.

Erravi ficut ovis , que periit : quere fervum tuun , quia legem tuam non fum oblitus. Pf. 118. Cioè fiere ico vagando lonean da Dio, benchè non!' habbiace offefo.

Emitte manum tnam de alto, eripe me, & libera me de aquis multis, de manu filiorum alienorum, quorum os locurum est vanitatem . Pf. 143. Figlinoli alieni fono coloro, i qualinen fono d'un medesimo spirito, ma vogliono trattar d'altro fuor che di Dio .

### Nell'uscire fuori di casa.

Ominus custodiet introitum meunt . & exitum meum ex hoc nunc, & utque in fæculum. Pf 120.

Greffus meos dirige fecundam eloquium tnum. & non dominetur mei omnis injufitia Pf. 118.

Deduc me Domine in via tua, & ingrediar in veritate tua: lætetur cor meum, ne timeat nomen tuum, cioè fic lætetur, in quelle ricreazioni, ut timeat, &c. P/.85.

Ab omni via mala prohibui pedes meos . ut cisitodiam mandata tua. Pf. 118.

Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas justificationes thas. Pf.118.

Exibit homo ad opus fuum, & ad ope-Os tuum abundavit malitia, & lingna rationem fuam ufque ad vesperum. Pf. 103. eringraziace così Dio , che habbia data quefa licenza.

Qui cogitaverunt supplantare greffus meos, juxta iter fcandalum posuerunt mi-hi. Pf. 139. Il che serve per istare avversito

Nel vedere, come accade, qualche bellezza carnale, qualche pompa mondana ..

Amquam foenum velociter arefcent : & quemadinodum olera herbarum citò decident. 2/.36.

٧e.

Verumtamen univerfa vanitas omnis homo vivens. Pf.38.

Verumtamen in imaginem pertransit ho-labia mea. Pf. 65. Exaudi Domine vocem deprecatio-

neque descendet cum eo gloria ejus . Pf. lo manus meas ad templum fauctum tuum . Homo ficut fœnum dies ejus : tamquam

flos agri fic efflorebit. Pf. 101.

anni comm cum festinatione. Pf. 77.

Nel vedere per le firade quelle sciocchezze, dietre le quali canti nomini van perduti fenza ricordarfi di Die.

Ilii hominum ufquequò gravi corde ? rit mendacium? Pf.4.

ufque ad unum. Pf.53.

autrens Deum.

de locutifunt . Pf. IT.

Non est in ore corum vericas, & cor co rum vanum eft. Pf.5.

Vidi iniquitatem, & contradictionem in civitate; die ac nocte circumdobit eam fuper muros ejus iniquitas : & labor in medio ejus, &cinjuftitia : & non defecit de plateis ejus ufura, & dolus. Pf. 54. Verumtamen vani filii hominum , men-

daces filii hominum in ftateris ( eine nel giura il bene, e il male,) ut decipiant ipfi de vanitate in idipfum.

Nolite fperare in iniquitate , & rapinas Die ci rende bene per male. nolite concupiscere : divitiz fi affluant, nolite cor apponere . Pf.61.

Thefaurizat, & ignorat, cui congregabit ea. Pf. 18. Contritio, & infelicitas in viis eorum

& viam pacis non cognoverunt . Pf. 13.

Well' entrare in qualche Chiefe per vificarla.

Go autem in multitudine milericordiz tuz introibo in domum titam ; adorabo ad templum fandum tuum in timoretuo. Pf. S.

Introibo in domum tuam in holocauftis reddam tibi vota mea, quæ diftinxerunt

Cum interjerit , non fumet omnia ; nis mez , dum oro ad te : 'dum extol-Pf. 27.

Sanctitui benedicent tibi , gloriam regni tui dicent. & potentiam tuam lognen-Defecerunt in vanitates dies eorum , & tur, ut notam faciant filiis hominum potentiam tuam , & gloriam magnificentiz regnitui. Pf. 143.

> Nel Visitare il Sancistimo SAGRAMENTO.

Qu'àm dilecta tabernacula tua Do-mine virtutum concupifcit, & de-F Ilii hominum inquequo gravi corue i ficit anima mea in atria Domini . Cor meum, & caro mea exultaverunt in Doum Deus de Cœlo prospexit super filios he- vivum . Etenim paster invenit sibi dominum, ut videat fi eft intelligens, aut re- mum . & turtur nidun fibi , ubi ponat pullos fuos . Altaria tua Domine virtu-Omnes declinaverunt, fimul inutiles fa- tum ( s'intende meus nidus erunt ) R x Stifunt, non eft qui faciat bonum , non eft meus, & Das mens . Beati qui habitant jin domo tua Domiec ( eperche ? In fa ula Vana locuti funt unufquifque ad proxi- fzculoru n lau fabunt te . ) Pf. 82. Non vi mum fum: labia dolofa, in corde & cor- lederan come me, che appena il fo per un brevifime quarte d'era .

Rell'efame della Cofeienza.

PRIMO PUNTO.

Riveraziar de' Benefizi .

D Enedic anima mea Domino, & noli D oblivisci oinnes retributiones ejus . dizie della retta ragione, cen la quale fi pende. Pf. 101. Noli oblivifci , che c'ha crette , noli oblivifci , che s' baredente &c. Q. Al benefiz, poi son chiamati retribuzioni , perchè

SECONDO PUNTO.

Chieder lume.

Llumina oculos meos , ne umquane obdormiam in morte ; ne quando dicat inimicus meus : Prevalui adversiis com. Pf. 12.

### TERZO PUNTO.

Discorrere per le azioni del giorno.

PRobame Domine, & feito cor metum, interroga me, & cognosce semitas meas, & vide si via iniquitatis in me est, & ededuc me in via æterna. Pf. 138. im sine di guesto punto dire a voi sesso. Nonno Deus requiret ista ? Ipse enim novit abscondita cordis. Pf. 43.

### QUARTO PUNTO.

Chieder perdono.

Ropter nomen tuum Domine propitiaberis peccato meo : multum est enim. Pf.24.

Exitus aquarum deduxerunt oculi mei , quia non cultodierunt legemtuam. Pf. 118. Si iniquitates observaveris Domine, Do-

mine quissustinebit? Pf.129.

Non intres in judicinmeum servo tuo

Domine, quia non justificabitur in con-

Spectutuo omnis vivens. Pf. 42. Averte facientuam à peccatis meis , & omnes iniquitates meas dele. Pf.50.

Afflictus fum, & humiliatus fum nimis; rugie bam'a gemitu cordis mei. Pf. 37-

Vide humilitatem meam, & laborem meum, & dimitte universa delicta mea ... Pf. 24. Il che è addurre a Dio per motivo di perdonarci, si la nostra vittà, come la dissicultà che duriamo per non peccare...

Per umiliarsi in questo quarro Punto vedendosi tanto carico di peccati.

On est fanitas in carne mea à facie iræ tuæ, non est pax ostibus meis à facie iræ tuæ, non est pax ostibus meis à facie iræ peccatorum merum; cuponiam inquitates meæ supergressæ sunt caput memm; & sieut onusgrave gravatæ sunt siperme. P/37,

Circumdederunt me mala, quorum non eft numerus: comprehenderunt me iniquitates mex, & non pottu ut viderem. Multiplicatæ funt inper capillos capitis mei, & cor meum dere liquir me. Pf. 39.

Repleto est malis anima mea, & vita mea Insenso appropinguavit. Posserunt me in lacuinseriori, in tenebrosis, & in umbra mortis. Ps. 87.

Dixir, & venit locusta, & brucus, cupus non erat numerus, & comedit omne seenum in terra e orum: & comedit omnem

fructum terræ eorum. Pf. 104. Il che fară considerare da mancamenti disertato il vostre cuore d'ogni virsù.

Turbatus est a suroreoculus meus, nel vodermisicarico di difesti, inveteravi inter omnes inimicos meos, cioè fra sussi que' disestimalesmi. Ps. 64.

Per umiliarsi nel punto stesso vedendo di non baver osservati i propositi satti nell'

E Go dixi in abundantia mea: non movebor in aternim. Averufiti faciem tuam à me, & factus fum conturbatus. Pf. 29.

Filii Ephrem intendentes, & mittentes arcum, converfifint in die belli. Pf.77-Citò fecerunt, obliti fint operum ejus: & non fultimerum confilumejus. Pf. 105-

Per umiliarsi nel punto stesso, vedendo d' esser sornaso a ques mancaments, di cui già si era risanaso.

PUtruerunt, & corrupt funt cicatrices mez, à facie infipientiz mez -Pf. 37.

Per non v'insuperbire quando non vi paja di trovare in voi mancamenti, o pure di trovarne pochi.

DElicta quis intelligir? Ab occultis meis mundame, & ab alienis parce fervo tuo. Pf. 18.

### QUINTO PUNTO.

Propor l'emenda .

A Llevat Dominus omnes , qui corruunt , & erigit omnes elifos . Pf-

Et ero immaculatus cum eo, & observabo me ab iniquitate mea. Pf. 17.

Ipfe Deus meus, & falutaris meus : finceptor meus, non movebor amplius.

Per proporre di non mai restare, finche non habbiamo debellate del susso le nostre passioni...

P Ersequar inimicos meos , & comprehendam illos , & non convertar , denec deficiant . P/17, Per ringraziar Die di quei buoni proponimenti, i quali nell' efame treviame baver'offervari.

In me funt Deus vota tua, que reddam, laudationes tibi . Quoniam eripuilti animam meam de morte, & pedes meos de lapfu: ut placeam coram Deo in lumine viventium. Pf.55.

Impulsus eversus sum, ut caderem , & Dominus suscepit me . Pf. 17.

Per dimandare una fimigliance coftanza nell' avvenire, affine di non dar gufte al Demonio,

P Erfice greffus meos in femitis tuis , ut non moveantur vestigia mea. Pf. 16. peccatori : cogiraverunt contra me ; ne derelinguas me, ne forte exaltentur. Pf.138. In hoc.cognovi, quoniam voluitti me :

me . Pf. 40.

zavi . Pf. 11.

Non dicant in cordibus fuis : Euge . enge , anima noftra : nec dicant : Devoravimus eum. Pf.34.

Per offerire a Dio i meriti dogli altri vofiri fracelli in mancanza.

PArticeps ego fum omnium timentium te , & custodientium mandata tua . Pf. 118.

Nell' adagiarfi quiscamente a dormire att merale fperanza di flare in grazia di Dio. Onvertere anima mea in requiem

tuam , quia Dominus benefecit tibi : Quia eripuit animam meam de mor-Ne tradas me Domine à defiderio meo te , oculos moos à lacrymis , pedes meos à lapfu. Pf. 144. In pace in idiplum dormiam , & requiefcam, quoniam tu Domlne fingulariter in

quoniam non gaudebit inimicus meus fuper fpe constituiffi me . Pf.4. Latatum eft .cor meum ( nel penfare a Qui tribulant me, exultabunt fi motus Die ) & exultavit lingua mea ( nel ledare fuero : ego autem in misericordia tua spe- ladio ) insuper & caro mea requiescet in fpe. Pf. 15.



# PARTE SECONDA.

### La quale abbraccia altre opere universali.

Per render grazie a Dio , che ci habbia cavati da quella vita tiepida, e negligente, menata da noi per l' addietro .

exurrexi , quia Dominus suscepit strum . Pf. 102. me . Pf. 3.

me . & assumpsit me de aquis multis . Pf.

Salvum me fecit, quoniam voluit me .

Deduxit me super semitas justitiz propter nomen fuum . Pf. 22.

oistime, nec delectafti inimicos meos su- so da santa cattività per rendermi Signora per me , Pf. 29.

Domine eduxisti ab inferno animam meam, salvasti me à descendentibus in lacum . Pf. 29.

Cum ceciderim , non fum collifus , quia Dominus supposuit manum suam . Pf.36.

Expectans expectavi Dominum, & intendit mihi: & exaudivit preces meas , & tionis . Pf. 126. eduxit me de lacu miferia . & de luto facis : & flatuit super petram pedes meos, & di- tis, & viucula eorum difrupit . Confiteanrexit greffus meos & immifit in os meum tur Domino mifericordia ejus , & mirabicanticum novum , carmen Deo nostro : lia ejus filiis hominum , quia contrivit Ciò che succede negli altri da tali esempi segui- portas areas, & vectes ferreos confregit. za appreffo . Videbunt multi , & timebunt , & Sperabunt in Domino . Pf. 39.

Eripuisti animam meam de morte, & pedes meos de lapfu, ut placeam coram Deo in lumine viventium. Pf. 55.

Mifit de Cœlo , & liberavit me : dedit in opprobrium conculcantes me . P/.

Ego sum pauper, & dolens : salus tua Deus suscepit me. Pf. 68.

Abundavit , ut averteret iram firam : & recordatus est, quia caro sunt; spiri-Lus vadens, & non rediens. Pf. 77.

Confitebor tibi Domine Deus in toto corde meo, & glorificabo nomen tuum in ætetnum, quia misericordia tua magna eft super me , & eruisti animam meam ex if erno inferiori. Pf. 85.

Nisi quia Dominue adjuvit me , panlominus habitasset in Inferno anima mea .. Pf. 93.

Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se, Go dormivi , & fomnum cepi : & quoniam iple cognovit figmentum no-

In fervum venumdatus est Joseph; humi-Misit de summo , & accepit liaverunt in compedibus pedes ejus , ferrum pertransiit animam ejus, donec veniret verbum ejus . Eloquium Domini inflammavit eum; mifit Rex , & folvit eum : princeps populorum , & dimifit eum . Constituit eum dominum domus suz , & principem omnis possessionis suz. Exaltabo te Domine , quoniam susce- Pf. 104. Che è quanto a dire: miha cavadel Paradifo .

Erraverunt in folitudine inaquofo ; viam civitatis habitaculi non invenerunt . Esurientes, & sirientes, anima corum in ipsis defecit; & clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, & de necessitatibus corum eripuit cos, & deduxit cos in viamrectam, ut irent in civitatem habita-

Eduxit eos de tenebris, & umbra mor-Suscepit eos de via iniquitatis corum ; propter injustitias enim suas bumiliati sunt . Misit verbum funm, & fanavit eos ; & eripuit eos de interitionibus fuis. Pf.106.

Dirupisti Domine vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis, & nomen Domini invocabo . Pf. 115.

Nifi quia Dominus erat in nobis , dicat nunc Ifrael, nifi quia Dominus erat in nobis: cum exurgerent homines in nos, forte vivos deglatissent nos ; cum irasceretur furor corum in nos, forfican aqua abforbuiffet nos . Torrentem pertranfivit anima nostra: forfitan pertransisset anima nolira aquam intolerabilem . Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum . Anima nostra sicut paffer erepta est de laqueo venantium: laqueus contritus eft, & nos liberati bunt eum, & non timebunt ; firmaverunt

fumus. Pf. 123.

Dextera Domini fecit virtutem , dextera Domini fecit virtutem , dextera Domini fecit virtutem . Non moriar, fed vivam, & marrabo opera Domini . Castigans castigavit me Dominus, & morti non tradidit me . Aperite mini portas justitus e, ingressius casconsitebor Domino; hac porta Domini (cieb hac portapsificia est van Dominum) justi intrabunt in eam . Consitebor tibi , quoniam exaudisti me , & factuses mini in faltuten. Ps. 111.

Per animarci a mantenere i buoni propofiti ancora in profenza d'altri, superando i vispetti umani.

V Ota mea Domino reddam coram omn i populo ejus. P/. 115.

Vota mea reddam in conspectu timen-

tium eum . Pf. 21.

Deus in te confido, non erabefcam; neque irrideant me inimici mei : etenim univerfi, qui fultinent te, non confundentur.

Deus dissipavit offa eorum, qui hominibus placent: confusi sunt, quoniam Deus

fpreviteos . Pf. 52.

118.

Confitebor Domino nimis in ore meo, & in medio multorum laudabo eum: quia aftitit à dextris pauperis, 1st falvam faceret à perfequentibus animam meam. Pf. 208.

Tune non confundar, cum perspexero in omnibus mandatis tuis. Pf. 138.eieèquan-

do faro coerense in offervar eusee .

Paratus fum, & non fum turbatus, ut cu-

Fiatcor meum inmaculatum in julificationibus tuis , ut non confundar . Pf.

Accedit ad eum, & illuminamini, & facies vestræ non confundentus. Pf. 33. sioè fase Orazione, e non semerese i rispersiumani.

Per ischermirci dagli assalri, opalesi, o taciti, che talor ci danne i men bueni, a sin di ritirarci dalla vita spirituale.

M Ulti dicumt anima méa: Non eff fa-!usipfi in D-0 ejus, Tu autem Domine susceptor meus es, gloria mea, & exaltans caput meum. Fs. ?.

Exacuerum ut gladium linguas finas, insenderum arcum remamaram, ut fagittent in occultis immaculatum. Subitò fagittabunt eum, & non timebunt; firmaverunt sibi fermonem nequam. Narraverunt, ut absconderent laqueos; dixerunt: Quis videbit cos? Pf. 63.

Mihi autem adhærere Deo bonum est; ponere in Domino spem mean. P. 72.

Tota die exprobrabant mihi inimici mei, & qui laudabant me, adversum me jurabant: quia cincrem tamquam panem manducabam, & potum meum cum fletu miscebath. Pl. 101.

Custodime à laqueo, quem statuerunt mihi, & à scandalis operantium iniquita-

tem. Pf. 140.

Filii hominum, dentes eorum arma, & fagittæ, & liugua eorum gladius acutus, Laqueum paraverunt pedibus meis, & incurvaverunt animam meam, foderunt ante faciem meam foveam. Pf. 56.

Posuerunt peccatores laqueum mihi 3 & de mandatistuis non erravi. Pl. 118.

de mandatistus non erravi. P. 118.

Eripeme Domine ab homine malo, à viro iniquo eripe me. Qui cogitaverunt iniquitates incorde, stota die conflictebant prælia. Acta-runt linguas suas sieut serpentis, venenum aspidima sub labis eorum. Custodi me Domine de manu peccatoris, & ab hominibus iniquis eripe me. Qui cogitaverunt supplantare gresses nos, absconderunt superbis laqueum mihi. Et sunes extenderunt in laqueum ; juxa iter scandalum posuerunt mihi. Dixi Domino: Deus meus es tu. Net radas me Domino de desse des desse me o peccatori: cogitaverunt contrame; ne derelinquas me, ne sortè exaltentur. Ps. 139.

In via hac, qua ambulabam, absconderunt laqueum mihi. Clamavi ad te Domine, dixi: Tu es spes mea, portio mea in terra viventium. Libera me à persequentibus me, quia consortati suns

Inper me . Pf. 141.

Molti, qui persequantur me, & tribulant me: à testimoniistuis non declinavi. Pf. 118.

Respondebo exprobantibus mihi verbum; quia speravi in sernonibus tuis. 2/.
218. quande uno midica, ch' io non perseure rè: ch'io mi ammalarò, &c.

A refistentibus dexteræ tuæ custodi me ; ut pupillam oculi. Pf.15. Refison alla destra di Dio quei, che civoplicno rivirare dalla strada, per la qualesi entida Dio.

Ab infurgemibus in me exaltabis me ; à viro iniquo cripies me . Pf. 17-

Per animarfi a sellerare coffansemente le deri- Per rinevare infe fleffe fra'l de la Divina pre-Coni , cheforfe s'incontrano da Cempagni nella vita fpirisuale.

Mnes videntes me , deriferunt me ; locuti funt labiis, & moverunt caout - Speravit in Domino , eripiat eum ; matris me a, Deus meus es tu , ne discesferis à me . Pf.21.

Qui videbaneme, foras fugerunt à me ; oblivioni datus fiim tamquam mortiius à corde: factus fum tamonam vas perditum, quoniam audivi vituperationem multorum commorantium in circuitu . Pf. 30.

Poluisti nos in contradictionem vicinis nostris, & inimici nostri subsannaverunt

nos. Pf. 79.

Confiderat peccator justum, & quarit mortificare eum. Dominus autem non derelinguet eum in manibus eins, nec damnabit eum, cum judicabitur illi. Pf. 36.

Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi , quoniam fequebar bonitatem . Ne derelinquas me Domine Deus ciis mels: quia tenebræ non obscurabunmetts . ne difcetteris à me . Pf. 37. quafe diea, non mi lafciare voi Signer mio, e quefto mibala.

Tota die verecundia mea contra me eft, & confusio faciei me z cooperuit me, à voce exprobrantis, & obloquentis, à facie inimici, & perfequentis. Hac omnia venerunt fuper nos, nec obliti fumuste, & inique non egimus in teftamento tuo, & non receffit retro cor noitrum . Pf. 43.

Tu feis improperium meum , & confufionem meam , & reverentiam meam .

Pf. 68. F difomos opprobriente vicinis nostris,

fubfanuatio, & illufio his, qui in circuitu nostro funt : nos antem confitebimur tibi in fzculum. Pf. 78. Longe fecili notos meos à me, polite-

mot me abominationem fibi . Pf. 87. Maledicent illi , & tu benedices . Pf.

IOS. Sederunt Principes, & adversum me Inour bantura fervus autem tuus exercebatur in tuis juffificationibus . Pf. 118.

Pro eo ut me diligerent , detrahebant

mih: ego autem orabam. Pf. 108.

fenza canto neceffaria a flar faldo per non peccare .

Culi mei semper ad Dominum, quoniam iple evellet de laqueo pedes mcos. Pf. 14.

Anima mea in manibus meis semper ( per falvum faciat eum , quoniam vult eum . offerirla a Dio , quando egli la veglia rapire a In te projectus fum ex utero : de ventre seconqualche illuftrazione interiore ) & lege m tuam non fum oblitus . Pf. 118.

Servavi mandata tua, & testimonia tua. quia omnes viz mez in conspecta tuo . Pf. 118,

Ecce ficut oculi fervorum in manibus dominorum fnorum, & ficut oculi ancillæ in manibus dominz fuz ; ita oculi nostri ad Dominum Deam noftrum. Pf. 112.

Quò ibo à spiritu tuo ? & quò à facie tua fugiain? fi ascendero in Cœlum, tu illie es; fi descendero in infernum , ades: fi finnpiero pennas meas diluculò, & habitavero in extremis maris ; etenim illuc manus ina deducet me, & tenabit me dextera tua . Et dixi: forfitan tenebræ conculcabunt me: & nox illuminatio mea in delitur à te, & nox ficut dies illuminabitur . Sicut tenebrz ejus, ita & lumen enis .

Pf. 138. Domine deduc me in justicia tua propter inimicos meos: dirige in conspectu tuo viammeam. L'Ebreologee, propter infidia-

Neque habitabit juxta te malignus, neque permanebuat injusti ante oculos tuos

Non eft Deus in confpectu ejus ( che ne fegue? ) inquinatæ funt viæ illius in omni tempore. Pf. 9.

Psovidebam Dominum in confpectur meo femper, quoniam à dextriseft mihi , ne commovear . Pf. 15.

Erunt ut complaceant eloquia oris mei , & meditatio cordis mei in confpectu tuo. femper . P/. 18.

Adte Domine, Domine, oculimei; in te speravi, non auferas animam meam ; custodi sue à laqueo , quem statuerunt mihi, & à scandalis operantism iniquitatem. Pf. 140.

Contritio, & infelicitas in viis corum . & viam pacis non cognoverunt ; per qual eagiene? noneftimor Dei ante ocidos cown. Pf. 13.

Ionis in conspectuejus exardesces . Ff. a esti amore di Die .

Dens

Deus cum egredereris in confpctu populitui, cum pertransires in deserto, terra locum munitum, ut falvum me facias. Pf.70. motaeft, etenim coeli diftillaverunt à facie Dei Sinai , à facie Dei Ifrael. Pf. 67.

Qui dominatur in virtute fua; in aternum oculi cius fuper gentes respiciumt . Pf.65.

Et dixerunt : Non videbit Domitais, nec intelliget Deus Jacob . Intelligite infipientes in populo , & stulti aliquando sapite . Quiplantavit aurem, non audiet? aut qui vos facias nos. Pf. 79.

finxit oculum, non confiderat ? Pf. 93. Ad te levavi oculos meos , qui habitas

in Coelis . Pf. ... Politifi iniquitates noffras in conspectu

tuo . P/.89. In fole pofuit tabernaculum fuum, & ipferamquam sponfus procedens de thala- meam, dum non est qui redimat , neque mo fuo, exultavit ut gigas ad currendam qui falvum faciat. Pf.7. viam. A fummo Cœlo egreffio ejus, & occurfus ejus ufoue ad fummum ejus , nec eft, qui se abscondat à calore ejus. Pf. 18. Sieche quentibus me , quia confortati sunt super fguracevi, cho Die dal Sole vi flia fempre guar- inc. Pf. 142. dando, eche da efferante occhiate vi dia quan- | Eripe me de manu inimicorum moorum tirages (pande.

Donaine in lumine vultus tui ambulabunt: qualiperofaranno i frutti di ciò ; faran- ge in adjurorium mihi : effunde frameam . no due: Et in nomine tuo exultabunt tota die ; cioèla lerizia della buona cofeienza;& in tur me ; dic anima mea . Salus tua ego fum. justitia tua exaltabuntur, e l'avvanzamento. Confundantur, & revereantur ( com' èpro-Alla maggior perfeccione. Pf. 88.

Por chieder soccorfe in sempe di son- : gitantes mili mala. Pf. 34. tazione .

unicornium humilitatem meam . Cuftodi lis operantium iniquitatem. Pf. 140. anin am meam . &ceine me. Pf. 24-

Adjutor meus efto, ne derelinquas me, negide picias me Deus falutaris meus. 26.26. Exultatio mea erue me à circumdantibus

me . Pf. 31-Exurget Deus , & diffipentur inimici eins, & fugiant qui oderunt eum, à facie

cius. Pf 67. Complaceat tibi Domine, ut eruas me, Domine ad adjuvandum ne respice . Confundantur, & revereantur fimul , qui quz- 144runt animem meam , ut auferant eam ;

qui volunt mihi mala. Pf. 39. Adjutor meus, & protector meus tu es,

Deus meus ne tardaveris . Pf. 39. me nos propter nomen tuum. Pf. 43.

Domine ne moreris . Pf.69.

Etto mihi in Deum protectorem , & in Qui cuftodicbant animam meam , confi-

lium fecerant in unum , dicentes : Deus dereliquit eum, persequimini, & comprehendite eum, quia non est qui eripiat .

Deus ne elongeris à me, Deus meus in auxilium meum respice . Pf. 70.

Excita potentiam tuam, & veni, nt fal-Domine Deus virtutum converte nos :

& oftende faciem tuam , & falvi erimus . Pf.79.

Domine Deus meus in te speravi, salvam me fac ex omnibus perfequentibus me . &c libera me ne quando rapiat ut leo anima n

Intende ad deprecationem meam , quia humiliatus fum nimis ; libera me à perfe-

& à persequentibus me . Pf. 30,

Apprehende arma, & fcutum, & exurprio de predaceri) quarentes animam meam; avertantur retrorfum, & confundantur co-

Diffipata funt offa nostra fecus infernum (per la gravità delle sentazioni) quia ad te Do-Rue à framea Deus animam meam , & mine, Domine oculi mci , in te speravi , de manu canis unicam meam . Pf. 21. non auferas animam meam. Cultodi me à Salva me «x ore leonis, & à cornibus laqueo quem flatuerunt mihi, & à scanda-

> Contra le tentazioni in materia di Fede.

Estimoniatua credibilia facta sunt nimis. Pf. 118. Quoniam non cognovi litterarnram, introibo in potentias Dominia Pf. 70.

Fidelis Dominus in omnibus verbis fuis, & fanctus in omnibus operibus fuis . Pf.

Sicut audivimus, fic vidimus in civitate convertantur retrorfum , & revereamur Domini virtutum , in civitate Dei noffri . Pf.74. Il fenfe à quefte ; Sieut audivimus in civitate Domini virturum , ciae nella Chiefa miliente, fic vidimus in civitate Dei no-Exurge Domine, adjuva nos , & redi- Itri, cioènella Chiefa trionfante; e fon parole de Beati del Ciele, La suddetta tra besizione pos Adjutor meus, & liberator meus es tu: efrequente preffe gli Ebrei . Così ne Cantici .

Nigra fum, fed formola, ficut Taberna-

Nigra fum ficut Tabernacula Cedar, fed for- rium Dei . Pf. 72.

mola ficut pelles Salomonis.

Qui descendent mare in navibus, facientes operationem in aquis multis, ipfi vide-runt opera Domini, & mirabilia ejus in profundo Pf. 106. che è quafi a dire , che inzorno a ciò, dove non giuene il mio guardo, ho le attefazioni de Santi di gran dettrina .

Magnus Dominus noster, & magna virtus ejus, & sapientiz ejus non est numerus,

Pf. 146.

Quàm magnificata funt opera tua Domine! nimis profunda facta funt cogitationes tuž. Pf. 91.

Deus in fancto via tua . Quis Deus magnus ficut Deus nofter? tu es Deus, qui facis mirabilia. Pf. 76. Santità della legge, e podestà del Legislatore son due argomenti di credibilità, e maggiori for fe di sutti

Non eft fimilis tui in diis Domine, & non est secundum opera tua. Omnes gentes quascumque fecisti, venient, & adorabunt coram te Domine , & glorificabiint nomen tuum: quoniam magnus es tu , & faciens mirabilia, tu es Deus folus. Pf.85.

### Contra le centazioni in materiadi Predeftinaxione .

Rain indignatione ejus, & vita in voluntate ejus . Pf. 29. e così quello , che a me Dio puel dare, e la vica.

In eo dum convenirent fimul adverfum me ( intendeside' Demonj) accipere animam meam, confiliatifunt . Ego autem in te fperavi Domine: dixi ; Deus meus es tu ; in | malignantur , excerminabuntur ; fustinenmanibus tuis fortes mez. Pf. 39.

Benedictus Dominus, quoniam mirifi-cavit mifericordiam fuam mihi in civitate munita. Ego autem dixi in excessu mentis meæ: projectus film à facie oculorum tuorum. Pf. 30. d'effere riprovato all'ora lo diffe , quando era quasifrenetico per timore.

Homines, & jumenta salvabis Domine, quemadmodum multiplicafti mifericordiam tuam Deus . Pf. 35. Adunque reftafperanza ancora per me, ancorchè io viva più da giumento, che da uomo.

Duo hac audivi, quia potestas Dei est & tibi Domine misericordia; quia en red. des unicuique juxta opera fua . Pf. 61.

Quoniam non cognovi litteraturam, introibo in potentias Domini ; Domine memorabor juftitia tua folins. Pf.70. perche fe Dio è giufo non può far torto a veruno,

Exittimabam, ut cognoscerem hoc ; la-

cula Cedar, ficut pelles Salomonis, cioè | bor est ante me, donec intrem in fanctus-

Ut jumentum factus fum apud te . & ego semper tecum . Pf. 72. per fidarfi di Dio in quello che non s' intende .

Quis novit potestatem iræ tuæ? P/.89. Aquitas testimonia tua in æternum: intellectum da mihi, & vivam, Pf. 118.

Justus est Dominus in omnibus viis suis & fanctus in omnibus operibus fuis. Pf.

Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia: Domine virtutum, beatus homo , qui sperat in te . Pf. 83. Eperd camminiamo innanzi a Dio rettamente, non cerchiam' altro .

Misericordiam , & veritatem diligie Deus ; gratiam , & gloriam dabit Domi-

nus. Pf. 83.

Expects Dominum, & custodi viam ejus, & exaltabit te , ut hareditate capias terram; cum perierint peccatores, videbis . Pf. 36.

Rectus Dominus Deus nofter, & non eft

iniquitas in co . Pf. 91.

Ego autem in Domino speravi: exultabo, & lætabor in misericordia tua . Pf. 30.

### Contra le centazioni in materia di

M lierere mei Domine , quoniamtri-bulor: conturbatus cit in ira oculus meus , anima mea , & venter meus . Pf.

De fine ab ira , & dorelingue furorem : noli amulari, utmal gneris: quoniam qui tes autem Dominum ipfi hæreditabunt terram. Pf. 36.

Suscipiens manstetos Dominus , humilians autem peccatores, ciod, superbos alle que ad terram. Pf. 146. Mansueti hæreditabunt terram , & dele-

Cabunturin multitudine pacis. Pf. 56. Exaltabit mansuetos in salutem . Pf. 149.

### Contra le tentazioni in materia di vanagloria.

On veniat mihi pes superbiz, & ma-Pf. 35.

Non nobis Domine, non nobis, fed nomini tuo da gloriam. Pf. 113.

Confige timore tuo carnes meas, à judiciis enim tuis timui. Pf. 118.Se v'insuperbite per virsu, considerate i giudizi Divini.

Opprobrium abundantibus , & despedio fuperbis . Pf. 122.

Veritatem requiret Dominus , & retrihuer abundanter facientibus superbiam .

Non habitabit in medio domus mez, qui facit fuperbiam . Pf.100. Cori Dio mi dice . Populum humilem falvum facies , & ocu-

los superborum humiliabis . Pf. 17. Superbi inique agebant usquequaque

P/. 118.

Conficemur nomini fanctotuo, & gloriemur in laude tua : Pf. 105.

Fortitudo mea, & laus mea Dominus. Pf. 117.

Gloria virtutis corum tu es , & in bene-

placito tuo exaltabitur cornu nostrum . Pf. 88. Gloriabuntur inte omnes, qui diligunt

nomen titum , quoniam tu benedices ju-Ro. Pf. 5.

Tibi facrificabo hoftiam laudis . Pf.115.

Cioè quella lode, che io vorrei dare a me, la fagrificherò a voi, e non mi loderò .

Disperdat Dominus universa labia dolo fa . & linguam magniloguam . Qui dixerunt: Linguam noffram magnificabimus . labia noftra à nobis fint, quis nofter Dominus eft ? Pf. 11.

Custodiens parvulos Dominus : humi-

Liatus fum, & liberavit me. Pf. 114.
Corripiet me justus in misericordia, & increpabit me : quefto è ciò che devere defiderare, un buon' Amico che schierramente vi dien i voffri diferri . Oleum antem peccatoris non impinguet caput meum; e non devere curarvi di chi vi aduli. Pf. 40.

Afferte Domino gloriam, & honorem, afferte Domino gloriam nomini ejus . Pf.91.

Domine Deus meus, in zternum confitebortibi, cioè laudabote. Pf.29.

Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam , tota die magnitudinem tuam . Pf. 70.

Date gloriam Deo super Ifrael, cioù super omnia beneficia collata Ifraeli. Pf. 67.

Gloriemur in laude tua . Pf. 105. Confitchor tibi Domine in toto corde meo, & glorificabo nomen tuum in æternum . Pf. 85.

Semper laus ejus in ore meo. Pf.33. Omnis spiritus laudet Dominum . Pf.150.

Contra le tentazioni in materiadifenfo.

Ota die contriftatus ingrediebar, quo-Manna dell' Anima.

Insuper & usque ad noctem increpuerunt me renes mei. Pf.15.

Inflammatum eft cor meum, & renes mei commutati funt, &cego ad nihilum redactus fum . Be nefcivi . Pf.72.

In Deo speravi, non timebo, quid faciat mihi caro . Pf. 65.

Eripe me de luto, ut non infigar. P/.68. Confige timore tuo carnes meas , à judiciis enim tuis timui . Pf. 118. Bene fi aggiugne à judiciis &cc. fe fi confiderano le frequenci cadute in materia di fenfo avvenute per gran giudizio Divino d' nomini fanti , come d' un Vistorino, d' un Giacomo, erc. eprima di lore d'un Davide fleffe .

Homo cum in honore effer , non intellexit: comparatus eft jumentis infipientibus .

& fimilis factus eft illis . Pf.48.

Contra le tentazioni dipufilianimità, o diffidenza nella viea pirituale.

Dextris est mihi, ne commovear; pro-A pter hoe letatum eft cor meum , &c exultavit lingua mea, infuper & caro mea requiefcet in fpe . Pf.15.

In te eripiar a tentatione, & in Deo meo transgrediar murum . Pf. 17.

Et fi ambulavero in medio umbræ mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Pf. 22.

Milericordia tua subsequetur me omnibus diebits vita mez, at inhabitem in Domo Domini in longitudinem dierum. Pf. 22. Firmamentum eft Dominus timentibus cum . Pf. 24.

In Domino fperans non infirmabor. Pf. 25.

Dominus illuminatio mea, & falus mea, quem timebo ? Pf. 26. Dominus virtutem populo suo dabit .

Pf. 28. Fortitudo mea, & refugium meum es tu.

& propter nomen tuum deduces me , & enutries me . Pf. 30.

Filii autem hominnmintegmine alarum tuarum (perabunt . Pf.35.

Nec enim in gladio suo possederunt tertam (cioè, i Santi non hanno con le lor forze acquiffare il Ciele) & brachium corum non falvaviteos; fed dexteratua, & brachium tuum, &illuminatio vultus tui, quoniam complacuifti in eis . Tu esiple Rex meus, & Deus mens ( en fei tanto Dio di me , come di quelli; e però che fegue? In te inimicos nostros ventilabimus cornu , & in niam lumbi mei impleti sunt illusioni- nomine tuo spernemus insurgentes in nobus, & non eft fanitas in carne mea. Pf. 37. bis . Non enim in arcu meo sperabo , & gladius meus non falvabit me . Pf.43. . In Deo faciemus virtutem, & ipfe ad ni- num exultabint, & habitabis in eis. Pfs.

hilum deducet tribulantes nos . Pf. 59.

sceptor meus, non movebor amplius. Pf. 61. mine. Pf.9. Ego autem semper sperabo , & adjiciam Qui tribulant me exultabunt, si motus super omnem laudem tuam, Phogon de fuero: ego autem in mifericordia tua foe-

Montes excels cervis ; petra refugium rav., Pf.12, heripaciis. Pf. 103. Che èumiliarfi con dire , che faremo quel poco; che noi porremo, la-

Sciando agli altri far più .

Quis deducet me in civitatem munitam. quis deducet me ufquein Idumaam ? cioè runt, & liberafti cos , Pf.21. Non bafta cotra' nimici , che s'hanno da soggioggare ) nonne minciare a sperare , bisogna perse verare . tu Deus, qui repulifti nes, & non egredieris Deus in virtutibus nottris? ( cioè voi Dio | cumdabit .. Pf. 31:11 mitto . . . 41. mio che volere fare con le forze voftre, e non! con le nostre, ) Da nobis auxilium de tribu- Dominus beatus vir qui sperat in eo. Pl. 33. latione; quia vana salus hominis . In Deo faciemus virtutem, & ipfe ad nihilum deducet tribulantes nos . Pf.59.

Dominus virtutum nobifcum : cioè un Dio potentiffimo , fusceptor noster Deus Jacob : cioè quell'ifteffo Dio , che canto, amorofamente affifte a un Giacobbe pellegrino, rammingo ,

perfeguitato, &c.Pf.45.

Verumtamen Deo subjecta esto anima mea, quoniam ab ipfo patientia mea. Quiaiple Deus meus, & Salvator meus, adjucor meus, non emigrabo ( ciae non paffero dalla bandiera di Cristo a quella dell'Inimico, ) In. Deo salutare meum, & gloria mea: Deus auxilii mei, & spes mea in Deo eft. Pf. 61.

Alieni infurrexerunt adversum me . , & fortes quæfierunt animam meam ( sali fono i Demonj, quali mi affaltano,) & non propofuerunt Deum ante confpectum funm , (cioè, e non han voluto avvertire che meco è Dio ) ec. ce enim Deus adjuvat me , & Dominus fu-

fceptor elt anima mea. Pf. 53.

Mirabilis Deus in Sanctis fuis : Deus Ifrael ipse dabit virtutem, & fortitudinem plebi fuz: benedictus Dens . Pf.67. Le maraviglie da Dio operate ne Santi vi debbon fempredar'animo, ancorchevoi vi conosciate inetsiffimo ad effer tale .

Tu es Domine spes mea. Pf.90. Domine non confundar, quoniam in-

vocavite. Pf.30.

Si confistant adversum me castra, non timebit cormeum; fi exurgat adversus me pixlium, in hoc ego fpcrabo. Pf. 26.

Deus meus adjutor meus, & sperabo in cum. Pf. 17.

In te Domine speravi, non consundar in rternum. Pf. 30.

Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te. P/.82.

Lætentur omnes qui fperant in te: in æter-

Sperent in te qui noverunt nomen tuum, Iple Deus meus , & falutaris meus , & fir- queniam non dereliquisti quarentes te Do-

I me termitar Salvos facis fperantes inte . Pf. 16. Protector est omnium sperantium in fe. Pf.17.

- In te fperaverunt Patres noftri, fperave-

Sperantem in Domino miferic ordia cir-

Gultate, & videte , quoniam fuavis est ent of long.

Per ricordare a Diale promeffe faseci, quando ci chiamò ne'principi della converfione, da apitarci a perfe-

Eduxisti me, quia factus es spes mea, turris fortitudinis à facie inimici. Pf.60, - - 10 -11 (1 Ne projicias me in tempore fenecturis .

- there is a second second

cum defecerit virtus mea , ne derelinquas 

Fiat manus tua fuper virum dextera tua Se fuper filium hominis, quem confirmafti tibi: & non difcedimus à te. P/79. Ubi funt mifericordiz tuz antique Do-

mine, ficut jurafti David in veritate tua?

Memor efto verbitui fervo tuo , in quo mihi fpem dedifti; hæc me confolata eft in humilitate mea. Pf.118.

Fiat mifericordia tua, ut confoletur me; fecundum eloquium tuum fervo tuo . Pf.

Suscipe me secundum eloquium tuum, & vivam; & non confundas me ab expe-Ctatione mea. Pf. 118.

Per consolarsi, quando l'uomo si trovi , per maggior perfexion aipovertà, bifo. gnofo di molte cofe.

U es qui restitues hareditatem meam mihi. Pf. 15.

Ego autem mendicus fum, & pauper . Dominus follicitus ett mei. Pf. 39. Dominus regit me, & nihil mihi deerit :

in loco pascux ibi me collocavit. Pf. 22. Jacta fuper Dominum curam tuam, & ipfete enutriet. Pf. 54.

di me, quia inops & pauper fum ego . redargutiones, quoniam in te Domine fpe-In via testimoniorum tuorum delecta-

tus fum , ficut in omnibus divitiis . Pf. ret peccator adversum me. Pf. 38.

adjutor in opportunitatibus in tribulatio gentium . Pf. 88. ne . Pf.9.

Oculi eius in pauperem respiciuge

Tibi derelicus est pauper , orphano tu eris adjutor . Pf.9.

Propter mileriaminopum, & gemitum patiperium nunc exurgam dicit Dominus: ponamin falutari ( eine Itabiliam eos in falute ) fiducialiter agamineo. Pf. 11. Bonum mihi lex oris tui super millia luego di Dio.

auri, & argenti. Pf.118, Refpice in me, & milerere mei; quia uni-

cus, & panper fum ego. P/.14. lite pauper clamavit ( cieè ego iple in al-

tre occasioni) & Dominus exaudivir eum , & de omnibus tribulationibus eius falvavit enm. Pf.33.

Paralli in dulcedine tua pauperi Deus . P/. 47.

Ego film panper, & dolens; falus tua Deus suscepit me. Pf.68. Latabor ego fuper eloquia tua, ficur qui

invenit spolia multa . Pf. 118.

adjuva me. P/69. Parcer pauperi, & inopi , & animas nau-

pernin falvas factet. Pf.91. Ne avertatur humilis factus confusus ; pauper & inoos laudabunt nomen tunm .

Pf. 73. Pater meus , & mater mea derelignetunt me : Dominus autem affumpfit me .

Divites eguerume, & efurierunt ( perchè non mai fon consensi di ciò che hanne ) inquirentes autem Dominitin non minuentur omni bono ( perchè fole hanno ciò che gii suò contentare . Pf. 33.

Per conferenci a non ci scusare quando fians Pf. 80. cenfurati, ouvere a non ripungere .. quando fiam punti .

On declines cor menm in verbama-litia, ad excufandas excufationes in peccatis. Pf. 140.

Ego aitem tempuam furdus non aitdiebam , & ficut mutus non aperiens cia tua , & in veritate tua humilialti me. es fuum ; & fictus fum ficut homo Pf. 118,

Inclina Domine aurem tuam , & exau- | non audiens , & non habens in ore fuo ravi. Pf. 37.

Polui ori meo cultodiam, cum confifte-

Memor esto Domine opprobrii servi tui Factus est Dominus refugium pauperi, ( quod continui in finu meo ) multarum

> Per confortarfia lasciare il pensiero di sè al sue Superiore , dope howereli esposto il . fuo biformo .

1) Evela Domino viam tuam, & fpers K in eo, & iple faciet. Pf. 36.Si dice bene Domino, perche il Superiore tiene il

Per conforcaefi ad ubbidir prentamente in cofe ardue , o molefte .

S Acrificium, & oblationem noluilli, au-& pro peccato non poffulafti : Tune dixi : Ecce venio. In capite libri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam : Deus meus volni, & legem tuam in medio cordis mei . Pf. 30. Che e auaf un dire : Vei mie Die , per li miei peccati mi forevate richiedere qualche gran gaftige , qualche gran fagrifizie. Ego verò egenus. & pauper fum ; Deus e voi in vece di cio vi fiete contentato foi che ubbidifen: pero velemieri, &c.

Ut intmentum factus fuen apud te : & ego semper tecum (che siegue di ciò ) Tennifli manum dexteram mean, & in volunrare tua deduxisti me, & cum gloria suscepifti me . Pf.72.

Reges cos in virga ferrea . & tamogam vas figul i confringes cos. Pf. 39. E pero non crediate d'effervi apprefittate nella ubbidienza, finche non si merriare in mane di Die per effer maltrattate all'ifteffa forma .

Non audivit Populus meus vocem meam , & Ifrael non intendit mihi : & dimifi eos secundum desideria cordis eorum , ibunt in adinventionibus fuis 1.

> Per conformessi in occasione di qualche grave mortificatione Picevata.

Bonum mihi , quia humiliasti me , uc discamjustificationestuas , Pf. 118. Cognovi Domine , quia aquiras judi-

Ecc z

#### Pratica per stare raccolto &c. SOL

· Humiliatus fum ufquequaque Domine : | Vidi impium fuperexaltatum , & eleva-

Vide humilitatem meam , & laborem meum: & dimitte universa delicta mea .

Juftus es Domine , & rectum judicium tuum . Pf.118.

Milerere noftri Domine , miferere noftri, quia multum repleti fumus despectione .

Pf. 111. Tota die verecundia mea contra me eft, & confusio faciei mez cooperuit me. P/-43-

Propter te mortificamur tota die , zftimati fumus ficut oves occibonis. Pf.43.

Humiliata eft in pulvere anima noftra , conglutinatus eft in terra venter nofter ; exurge Domine, adjuva nos, & redime Bos propter nomen titum. Pf. 43.

Propter te suffinai opprobrium 3 operuit consuso faciem meam. P.68.

Tu scisimproperium meum, & confufionem meam , & reverentiam meam . Pf.68.

Improperium expectavit cor meum, & miferiam. Pf. 68.

Afflichts fum, & humiliatus fum nimis : rugicham à gemitu cordis mei . Pf. 39. Hune humiliat, & hune exaltat , quia calix in mana Domini vini meri plenus mixto : & inelinavitex hoc in hoc ; verumta-

men fex eins non est exinanita , bibent emnes peccatores terra. Pf.74. De torrente in via bibet , proptereà ex-

altabit capet . Pf.109. Priufquam humiliarer, ego deliqui . Pf. 118. Zperò giuftamente è fuccedura la morti-

Scazione alla celpa . Imple facies corum ignominia, & qua-

rent nomen tuum Domine . P/.82. Intende ad deprecationem mean, quia humiliatus fum nimis . Pf.141.

Per confortarfia forezzare le glorio

B Eatus vir , cujus est nomen Domini foes ejus, & non respexit in vanitates , & infanias falfas . Pf. 39. Nepur degnelle d' un guardo.

iniquitatem fi afpexi in corde meo , non exaudiet Dominus, Pf.67.

Averte oculos meos, ne videant vanitatem: in via tua vivifica me . 2/.118. Beatum dixerunt populum, cui hac fimt ;

(cioè quefte vanisà) ma quefte è falfe. Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus . Pf. 143.

vivifica me fecundum verbum tuum Pf., tum ficut cedros Libani: & tranfiyi , &ceccenon erat, quafivi eum , & non eft inveneus locus ejus . Pf.36.

Periit memoria eorum cum fonita , & Dominus in aternum permanet . Pf. o. Velut fomnium furgentium Domine

civitate tua imaginem inforum ad nihilum rediges . Pf. 71.

Qui habitat in cœlis irridebit cos, & Dominus fublannabit cos. Pf. 2.

Ne timueris cum dives factus fuerit homo, &cum multiplicata fiterit gloria domusejus; quoniam cum interierit non fue met omnia, neque descendet cum eo gloriacjus. P/.48.

Dormierunt fomnum fuam , & nihit invenerunt omnes viri divitiarum in manibus luis. Pf. 75.

Melius est modicum justo faper divitias peccatorum multas. Pf.36.

### Per conferenti contro il simere della Merte.

E Cee mensurabiles possifit dies meos, antete ; & nunc que eft expectatio mea? nonne Dominus ? & Substantia mea apud te eft . Pf.38.

Numquid qui dormit, non adjiciet , ut refurgat ? Pf.40.

Verumtamen Deus redimet animam meam de manu inferi, cum acceperit me. Pf.48.

Ad te omnis caro veniet . Pf. 64. Quis eft homo, qui vivet, & non videbit mortem, eruet animam fuam de mann

inferi? P/.88. Sol cognovit occafum firm. Pf. 101. chè anche Chrifte mer).

Educ de custodia animam meam : me expectant justi , donec retribuas mihi . Pf. 141.

Latatus fum in his, qua dicta fint mi-hi: in domum Domini ibimus. Pf. 112. Cum dederit dilectis fuis fomnum: ecce

hæreditas Domini . Pf.126. Beatus vir , qui implevit defederium fum ex iplis; non confundetur , cum loquetur inimicis fuis in porta. Pf. 126.

Letatum eft cor meum , & exultavit lingua mea, insuper & caro mea requiefcet in fpe: quoniam non derclinques animam meam in inferno . Pf.13.

Por dimandare a Dio la fanta perfeveranza nella Religione.

T Nam petil à Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vica mez . Pf. 16.

Quia melior ell dies una in atriis tuis fu permilia; elegi abjectus elle in domo Dei mei magis, quàm habitare in tabernaculis

peccatorum . Pf. 83. Mifericordia tua fubfequetur me omnibus diebus vitz mez , ut inhabitem in domo Domini in longitudinem dierum . Pf. 22.

Por dimandare a Dio frazio di penicenza innancila merse.

R Emitte mihi, ut refrigerer pfiulquam abeam, & amplius non ero. Pf. Non mortui laudabant te Domine ; ne-

que omnes, qui descendunt in infermum : fed nos qui vivimus , benedicimus Domino, ex hoc nunc & ufque în fzculum . Pf. 113. Ad to Domine clamabo, & ad Doum

meum deprecabor. Quz utilitas in fanguine meo, dum descendo in corruptionem ? nunriabit veritatem tuam > Pf. 19.

Convertentur ad vesperam , & famem patientur ut canes . Pf. 18. Perche allera già è Parecchiata la menfa della Divina mijeri-

cordia .

meam. Pf.27.

Per dimandare a Dio , che ci liberi dall' Inferno .

E perdas cum impiis Deus animam terminavit cam aper de fylva, meam, & cum viris fanguinum vitam ferus depakus eft eam. 2/.79.

Netradas bestiis animas confitentes tibi, & animas pauperum cuorum ne oblivifearis in finem . P/. 83.

Ne fimul trahas me cum peccatoribus, & eum operantibus iniquitatem ne perdas me. Pf. 37.

Domine ne in furore tuo arguas me , fed in ita tua corripiasme. Pf. 6. Davids non die, fed, maneque, oper furere i' inzondo l'Inforno , oper irail Purgatorio , come fpiogaSant' Agoftme: ma voi pe contentato dir forfe fed .

non custodiero ; vifita in virga iniquita- cies, quia dixisti.

Manna dell' Anima .

tes meas. & in verberibus percata mea : mifericordiam autem tuam non dispergas i me Pf. 88.

Non absorbest me profundum, neque wrgeat Super me putetts os frum . Pf. 68.

Per dimandare a Die il Paradife mediante i meriti della Santifima Vergine.

R Espice in me, & miserere mei: daim-perinm tuum puero tuo, & salvum tac filium Ancilla tua: P/. 85.

O Domine , quia ego fervus tuns : ego fervus tuns , & filius Ancilla tua. 2/. 145.

Per dimandare a Dio foccorfe contre i perfocutori della Religione.

N E taceas , neque compescaris Deux: cuoniam ecce inimici tui fonuesunt ; & qui oderunt te , extulerunt caput . Super populum tuum malignaverunt confilium , & cogitaverunt adversits fanctos tuos. Dixerunt: Venite . & difperdamus eos de gente, & non memoretur nomen Ifrael ultra . Dens meus pone Numquid conficebitur tibi pulvis , aut an- illos ut rotam, & ficut stipulam ante facie m venti . Pf. 81.

Ufquequò peccatores Domine, nionequò peccatores gloriabuntur, effabuntur, & loquemur iniquitatem : loquentur omnes, oni operantur injustitiam? Populum tuum Domine himiliaverunt, & hareditatem tilam vexaverunt . Pf.93.

Deus virtutum convertere , respice de cœlo, & vide, & vifita vineam iftam . Exterminavit eam aper de fylva , & fingularis

Per raccomandare al Signore la falute d'un' Inferme .

Ominus opem ferat illi fuper lectum doloris ejus . P/.40.

O la converfiene de percaeeri .

Eficiant peccatores à terra, & iniqui itaut non fint . Pf. 101. In camo, & frano maxillas corum conftringe, quinon approximant ad te . Pf.

Si dereliquero filius tuus legem tuam, & 31. in judiciis tuis non ambulavero : fi julti-lias tuas profanavero , & mandata tua dixifti: Convertimini filii hominum. P/.89.

Ecc 3

Per vicordare a Dio brevemente de nuovo le erazie alui dimandate eltre volte,

Omine ante te omne desiderium meum, & gemitus meus à te non elt absconditus . Pf. 73.

> Per ringraziarlo di qualche grazia ricevuta.

On fprevit, neque despexit deprecationem pauperis, nec avertit faciem fuam à me : & cum clamarem ad eum , & factus es mini in falutem . Pf, 117. exaudivit me . Pf. 21.

Benedictus Dominus, quoniam exaudivit vocem deprecationis me 2 . Pf. 17.

Dominus adjutor mens, & protector mens, in iplo speravit cor meum, & adjutus fum . Pf. 27,

Audivit Dominus , & mifertus eft mei : Dominus factus est adjutor meus Pf. 29,

Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam , & misericordiam siiam à me. Pf. 65.

Voce mea ad Dominum clamavi , &c exaudivit me de monte fancto suo . Pf. 3. Cum invocarem , exaudivit me Deut

juftitiz mez. Pf. 4, Exaudivit Dominus deprecationem meam , Dominus prationem meam fufcepit. Pf.6.

Exaudivit de templo fancto suo vocem meam, & clamor meus in conspectu ejus introivit in aures ejus. Pf. 17.

Per confolarfi in tempo d' infermisà

Edisti metuentibus te fignificationem, nt fugiant a facie arcus, utliberentur dilecti tui . Pf. 19.

Deus noster, Deus falvos faciendi, & Domini Domini exitus mortis, Pf. 67. Miserere mei Domine , quoniam infir-

mus fum: fana me Domine, quoniam con-

turbata funt offa mea. Pf. 6.
Multiplicatæ funt infirmitates corum : che fegue di bene da ciò ? posteà acceleraverunt . Pf. 15. cioè fi affressaremo di far bene, inzendendo, ch'a molte infermità succede la cia. O' Domine libera animam meam . morte.

Virga tua, & baculus tuus ipfa me de Die.

Perringraziar Dio , dopo qualche grave infermità, della fanità riacquistasa.

Ominus adjutor meus , & prote-ctor meus ; in iplo speravit cor meum , & adjutus fum . Et refloruit caro mea, & ex voluntate mea confitobor ei. Pf. 27.

Domine Deus meus clamavi ad te , & fanasti me . Pf. 29.

Confitebor tibi, quoniam exaudisti me,

Non moriar, fed viyam, & narrabo opera Domini . Castigans castigavit me Dominus, & morti non tradidit me . Pf. 117.

Misit verbum suum, & sanavit cos, & eripuit eos de interitionibus corum. Pf. 106,

Exaltas me de portis mortis, ut annuntiem onnes laudationes tuas in portis filiz Sion . Pf. 9.

Benedic anima mea Domino, & noli oblivisci omnes retributiones ejus , Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis ; qui sanat omnes infirmitates tuas , Qui redimit de interitu vitam tuam . Pf. 102.

> Per umiliarsi considerande di baver cominciaco a fervir Dio çosi şardi .

E T dixi : Nunc cœpi ( cioè dopo ranti anni di età, dopo tanti anni di Religione) Ben dunque può aggingnersi: Hzc mutatio dexterz excelsi: però che gran misericordia ci unol da Dio, perchè uno si ravveda sì care di , de. Pf. 76.

### Per animarsia far penisenza cerporale.

Ircumdederunt me dolores mortis (quand'io peccava) & pericula inferni invenerunt me , Però che bo fasto? Tribulationem, & dolorem inveni . Ho srovato modo di affliggermi , e di termentarmi da me medesimo , & ( affidato da questi ) & nomen Domini invocavi, fon ricorfe a Dio confidu-Pf. 14. esposizione di S. Basilio .

Ego autem cum mihi molesti essent consolata funt . Pf. 12. La verga gastiga i ( i demon) col tentarmi) induebar cilicio, pigri, il baftone foftenea i debeli: l' una, e humiliabam in jejunio animam meam , & l'altro fi des accessare equalmente , come oratio mea in finu meo convertetur .

Pf. 34.

frum eft in opprobrinm mihi, & polui veflimentum meum cificium , & factus fum illis in parabolam . Pf. 68.Dal che anima- quonizmeu feciti. Pf. 38. Ne vi paja ftra-tevi a nen lafciare le vostre penisenza , benchè no , che fegua: amove à me plagas tuas ,

ne dobbrace offer proverbiate . Cinerem tamquam panem manducabam, Se potum meum cum fletu miscebam .

Genua mea infirmata funt à iciunio : & caro mea immutata eft propter oleum.

Pf. 108. Laboravi in gemitu meo , favabo per, fin-Rulas noctes lectum meum , lacrymis meis stratum meum rigabo . Pf. 6. che epiangere i

precari in vece di darfi al fonno . In flagella paratus fum , & dolor meus confolatori. in conspectu meo semper : quoniam ini-

quitatem meam annuntiabo, & [cogitabo pro peccato meo . Pf. 35. Sacrificium Deo fpiritus contribulatus Pf. 50. eine tribulatus cum corpore .

> Fer animarli a non abbandonarela perfecions per veruns cofa del Mondo -

S Previsti omnes discedences à judiciis fizione corrobbenda voi saccarna, o porò mò agridione.

P. 118. Notare quel discedences, o spece come della contrata del ro che peggio è abbandonare la fantità, che non omnibus his liberabit cos Dominus . abbracciarla : Ne fenza gran ragione ciò fi Pf. 33. chiama penfiere ingiufto , per offere un fomme serro , che fifa a Dio .

For animarfs a croscor sompre

BEatus vir, cujus est auxilium abs te, Pf.90.

Deu
Deu valle lacrymarum, in loco quem poinit . Erenim benedictionem dabit legislator : ibunt de virtute in virtutem ; videbitur Deus deorum in Sion . P/.82.

Tu mandafti mandata tuz custodiri nimis . Pf. 117.

Acceder homo ad cor altum, & exal tabitur Deus . Pf.63. Più che fivă innanză ; giù fovede quanto rofts ancor de cammino.

Per conforenti generalmente a patir tutte quelle cofe, le quale accadene contro del nostro gusto .

ne merent . Euntes ibant , & flebant Pf.65. mittentes femina fua . venientes autem ve-

Operui in jejunio animam meam , & fa- | nient cum exultatione portantes manupu-

los fitos . Pf. 125. Obmutui , & non aperni os menos , quoniam tu fecifti. Pf. 38. Ne vi paja ftra-

perchè non fichiede, che Dio tolga da noi que!lepiaghe, che cifa qual Chirurgo per rifanarci: maquelle, a cui ci condanna qual Giudice per punirci, siccome fond? accocamento deil' intelletto , l'induramente del cuere , e il lasciar-

ci cadere in reprobo fenfe, &c. Tunseft dies, & tua eft nox : aftarem .

& vertu plafmaffiea. Pf. 73.

Calix in manu Domini vini meri plemus mixto, & inclimavit ex hoc in hoc . Pf. 74. norare quelle parale , in manu Domini , e

Sagittætuæinfixæ funt mihi ( mentre io qual Cerve fuggia (ce da vei (cappava) & confirmafti fuper me manum tuam ( e perè vel pierofo mio Cacciatore mi havere raggiunto , e mi havete fermata la mano fopra . ) Pf.

Tu es refugium meum à tribulatione, que circumdedit me: Exultatio mea erue ine à circumdantibus me . Pf. 31. cier de demonj falvaremi, che in questo rempo di af-

Juxtà est Dominus iis , qui tribulator

funt corde . Pf. 33. Clamabit ad me, & ego exaudiam eum (così Die dice) cum ipio fum intribulatione (finche dura la vita ) eripiam eum ( nella morre) &c glorificabo eum ( mella gloria)

Deus noster refugium . & virtus . adiutor in tribulationibus, que invenerunt nos nimis : propterez non timebimus . dum turbabitur terra , & transferentur montes in cor maris. Pf. 45, cial non tomereme, quando ancer rutto il Mondo vadi foffopra.

lavoca me in die tribulationis, ernam te, &chonorificabisme. Pf.49. Danobisanzifium detribulatione, quia

vanzfalushominis. Pf.59. Probalti nos Deus , igne nos examinalti

ficut examinatur argentum. Induxiffi nos in laqueum, politifi tribulationes in dosfo nostro : impossists homines super ca-pita nostra . Transivimus per ignem , & Ui feminant in lacrymis, in exultatio- aquam ; & eduzifti nos in religerium .

> Locusium est cor meum in tribulatione Ecc 4

mea : holocausta meduliata offeram tibi .; Pf. 61 perchè questo è il sagrifixio più dilieneo,

che offerir fipoffa: pasire.

In die tribulationis mez Deum exquifivi, manibus meis nocte contra eum, & non fum deceptus. Pf.76. Nel sempe da eribolazione fi cerca Dio, quaficon le mani a tentone; ma al fin fi trova, quantunque fia. folta

Tribulatio, & angustia invenerunt me, perdehefideve fareper confortarfi ? Mandata tua, meditatio mea eft . Pf. 118.

Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me : & fuper iram inimicorum meorum extendifti manum tuam , ( ficebe la tribolazione Dio ci dirozza. non miporeffero nuocere, fe non quanto pareffe a voi) & falvum me fegit dextera tua. Pf. 137.

Effundo in conspectur ejus orationemi meam ( cioè mi sfogo con Dio) & tribulationem meam ante ipfum pronuntio . Pfe 141. Però non vi curate sfogarvi conglinomini .

Arcum conteret, & confringet arma, & feuta comburet igni . Pf. 45. Che è quanto dire, cefferà finalmente un di quella guerra , la quale ora Dio cifa conero quasinimico, e darapereffa a goderci un eterna pace .

Eulgura in pluviam fecit. Pf. 134. Quei che pareano gastighi, si convertono in benefizi.

Beatus homo, quem tu erudieris Domi-ne, & de lege tua docueris eum. Pf. 93. Con

Disciplina tua correxit me , per l' addieere, & disciplina tua ipla me docebis, per l'avvenire. Pf. 17.

### LAUS DEO.

# DIVOZIONE

# VENERDI

IN OSSEQUIO

S. MARIA MADDALENA DE PAZZI CARMELITANA,

PROPOSTA

DA

PAOLO SEGNERI Della Compagnia di Giesu.



## DICHIARAZIONE DELLA PRESENTE OPERETT



benefizj da lui recati più specialmente quei cinque anni, in cui diede ella le sue alla Chiefa con l'efemplarità delle azio- pruove più alte di fantità , confinata a ni, e con l'eminenza degli ammaestra- uno stato di sentazioni, ditenebre, e di menti: e la speciale autorità, da Dio da battaglie si furibonde, che fu da Dio metagli ad appagare le islanze di chi lo in- desimo assomigliato ad un lago terribile di woca . Tutti questi tre Titoli mirabil- Leoni. Questi è probabile, che sieno gli mente fi fcorgono andar congiunti in una anni, di cui la Santa fi rimembriora in Santa medesima, qual e quella savia Cielo più volentieri, conforme sanno ivi Vergine del Carmelo, MARIA tutti, neldirea Dio, Latati tumus pro ta al Mondo. E però non e maraviglia , bus vidimus mala. E però di questi pin se tutti e tre (quasi tre lacci intrecciati da man possente) si fortemente leghino ades- far memeria, per eccitarla ad ascoltare fa i cuori . Comenetacio , fe fu la Terra più lietale nostre suppliche. vi è Popolo a lei divoto, sicuramente e in Che poi la Santa, alla volontà di gio-Firenze, dove a i trepubblici titoli dian vare, habbia da Dio riportata anche pazi addotti, si aggiungono anche ad onorarla i privati, che quivi rifultano, dal- va, che n'ha chi di lei fivale. Ma questa la Cittadove nacque, dal Convento ove pruova, chee pofteriore, fifonda ful'anville, edalla Chiefa ove fi ripofa il suo teriore, che or io diro. Havea la Santa nella fial purissimo Corpo, ancoraincorrotto. Qui- confavore il più caro, che dir si possa, rivi però è dove ha cominciato parimente cevutoun di da G E S U, fopra questa vs pero c acuse na commissio presentation in the second and active the second at four, pinche in altra parte, la divo-mifera walle, il fuocaore in dono, e però zione de i cinque Venerdi donati al fuo mentre in un Elfafi fesofisma ne siava culto. Sogliono in questi Venerdi i fuoi ellarendendo lesola il Padre, fi senti divoti, non solamente venerarne quivi il lui direcon allegro volto, che d'indi in poi, divoti, non solamente venerarne quivi il lui direcon allegro volto, che d'indi in poi, sepolero ( perciocche questo presso molti e come Sposa diletta del suo Figlinolo ( da negli Atti con istraordinario apparecchio, recitarie secto della sua mirra) domandasse pur qualche orazione, e fare altre simili ope- confranchezzació, che voleva: Sponsa red dipietà, secondo ciò, che seleva: Sponsa confranchez actione de seleva su montante de su su su confrance actione la qualità del suo petc. E none questanna autorità più su pririto, e del suo sato. Ma può l'equa- grande da Dio donatale? Bassi dire, che vidente farsi anche altrove. Pero voi , ella ha dell'illimitato. Ne mirate, che che and divozione, giusse che prima inter- Non importa. Idalo non invita a chiedre chiate, per qual cagione si sian dessinati dere per negare. A conforti poi così dessi che si chiedre chiate, per qual cagione si sian dessinati dere per negare. A conforti poi così de si con contra contra si ad essa, più ch' altri giorni, i giorni di amabili, che rispose la degna Sposat Su-Venerdi, e per quale cinque. Si eleggonol bito dimenticata di sè, non altro fece,

Olti sono que titoli, per cui i Venerdi, si perche, come i dedicati accii an si e sempre usato nel Cri dila Passonadi Crisso, survono i di più pue, si favoriti alla Santa sin chi ella visse; si Santo quadche ossenio speciale, pin che ad un altro i dir meglio rinacque a più bella vista. E coi e sono sono accessore sono sono di percono con la proportiona del proportione di pued sono con sono con accessore sono con la proportione del proportione L'amore speciale, il quale Iddios' e com se ne eleggono cinque per piur ispetti, ma piacciuto mostrargti, con modiespressi: specialmente per farti corrispondere a MADDALENA de PAZZI, si no- diebus, quibus nos lumiliafti, annis, qui- PC89.14 volentieri dobbiamo noi parimente à lei

ri l'autorità, si fa manifesto dalla pruocon istraordinario apparecchio, recitarle scetto della sua mirra ) domandasse pur 190.214

le uso , apparifce pertanto l'anterità , (che ficcome direttamente ordinate a Dio. che ha la Santa di farci bene . Nella prevalgono a tutte ) l'Umilta, e la Parisposta apparifce la volontà . Voi dun- zienza, che tra le morali, sipossono rione invocatela pure dal canto voftro di putare, una il fondamento dell'alire, una vero cuore, e non dubitate. Non vi è pe- il compimento, memere l'Umilea le fostenricolo, che Dio non odalei, mentre ella oda ta, e la Pazienza, con la perfezione dell'

Restaci ora di vedere a capione di quali grazie voi la dobbate invocare, perchi fervafar più riplendere da quell'ofeno ella v oda. Ma queste fono rimeste all'lago un cui la previ: e così qual dubbio ; arbitri vostre. Comutaccio, fe voi vole-, che a queste noi dobio mo ancre più rise adempire i fuoi Venerdi per qualche voltare i guardi ? Delle tre prime non grazia, la quale appareenza al corpo, fa- fi può controvertere. Più forfe fi potrebte, chevada questa subordinata alle più be dell'altre che. Ma cessi pur qualsivo-importanti, che voi doveto premettere glia ambiguità, menere tal' è il sentimenper lo spirito. Al conseguimento di queste to universal della Chiesa in quelle lezioni, a quanto bene si degni giorni sarebbono che ci obbliga arecitare il di della Santa. da voi/peft! Che che però vi facciate , fol Eccone qui leparole. His autem munita vi rammento, che a meritarvi l'affezion ( s'intende, gratiis ) longum corramen della Santa, mulla vi pne ziovare più, che | à Principibus tenebrarum fufficult, atirendervi a lei conforme ne fuoi coffami. da, defolata, ab omnibus derelica, La somiglianza è la calamita più forte , varilique tentationibus vexata, Doo sic a cui ceda un cuore. E però dovete notare permittente, ut invice Patientiz , ac quelle virin, che più riluffero in lei, per profundiffima Humilitatis exemplat farle anche voftre. A tale effetto bo volu- praberet. Voi dunque a tutte queffe virto qui suggerirvi in ciascun Venerai, un in parimente animatevicon gran cuere, distiniaesfercizio su alcuna di esse, il qua- e se per l'intercessione di così sublime le insieme vi illumini, e vi inserveri. Era Avvocasa, na di le otterrete ( come dofacilissimo pigliare un dono a contemplare vete vivamente sperare, non offante la per volta tra quei si varii, da Dio gia viltavoltra ) ben vi havra ella contracconcedute alla fua diletta con largamano. cambiato con ufura recchiffima quell'of-Ma questi più potevano a voi valere di seguio, che in questi Venerdi le verrete alletamento ad ammirarla, e ad amerla. a rendere . L'ossepsio è di cirque di : che valere da regola ad immitarla. Però l'usen a non bavora seno pero seno se iomi fone riftrette a sinque virin , come cole.

che chiedere al Padre grazie in prò de alle più necessarie in qualunque stato: e suoi prossimi. Nella proposta, che Dio sono la Fede, la Speranza, o la Caricà opera, le incorona : certo che quefte furonote virin, le quali Iddio volle nella fua

### PRIMO VENERDI.

# Esercizio di considerazione intorno alla



P-3 35.

11.

mincida reggersi co i principi di effa , cioè a sprezzare tuttociò, che fi vede,

negli Atti tieri parlarfi, anche in età tenera, ferà ab Quindi è, che di nulla udi ella più volendiporti erano l'orazione, il filenzio, la folitudine. Ed i suoi amori intorno ad altro oggetto non fi aggiravano, che al Sagra-mento Augustissimo dell' Altare, ch' è

quel miftero, in euiconviene, per dir così, che la Fede follevi sè fopra sè, mentre non solo è quivi ella obbligata, come in ogni altro, a credere fermamente ciò che non vede, ma a credere anche il contrario di ciò, che par di vedere. E pure interrogata l'amabile fanciullina, perchè non mai tanto stesse serma, o festosa, intorno alla Madre, quanto in quei giorni, ne' quali questa havea ricevuta la Comunione, difse ciò essere, perchè in quei giorni le sapea di Giesù. Non ti sia però di stupore, se una tal Fede le fece dare al Mondo un ripu-

dio così animolo, che non vi fu forza

baftante a tenerla in effo : Hac eft villoria ,

qua vincit Mundum, Fides nostra. Chi vince l'aggregato di quei tre celebri Amori, che tanto fignoreggiano il cuor dell' nomo: amore al diletto: amore al danaro : amore alla gloria falfa , si dice che vince il Mondo. E questi vinconfi per virtù della Fede, la quale discoprendoci un bene, che è sopraisensi, fa, che calpestifi tutto quello, che è fotto, qual fango vile. Equal fango vile, fi può appunto dire, che lo calpestasse questa inclita Verginella. Matu, che fai ? Ti lafcitu per ventura vincere tuttavia da qualcuno di tali Amori, in vece di vincerli? Guardavi, e fcorgerai, che male sì deplorabile nasce in te da languor di Fede.

zioni celesti, di rivelazioni, di ratti, d' dio prestava alle sacre Immagini, bacia-intendimenti, par cosa facile mantenere dole, abbracciandole, adoperandole nelle uma fede sì vigagosa, che vinca, il tutto, su divote occorrenze. Eper assicurarsi di Però a provare la Sposa sua nella Fede, non mai tralasciare la Comunione, se la sè vedi, come il Signore dispose già, che comandare perubbidienza: che su il rime-

Onfidera, quanto la Santa fi fottrato ad effa ogni fume, il qual prima hasegnalasse nella Virtù della vea della Divina presenza, si trovasse in un negli atti Fede. Fin da bambina co- fondo d'oscurità, somigliante ad un lago altiffimo, dove i primi Leoni, che l'affaltarono, furono le tentazioni d'infedeltà tanto

impetuole, che fino la incitavano a negar Dio: a giudicare, che con la vita presente finise il tutto, finisse premio, finisse pena : a sprezzare i Santi , con tutte le loro Immagini: e infino ad abborrir come frivolo, o come falfo, quel Sagramento medefimo, che tanto havea prima amato di frequentare . Figurati quiperò, che gran pena fosse ad un' Anima così bella il continuare cinque anni in un tale stato. Ma quivi fu l'alto merito parimente, da lei poi contratto con Dio. Perchè quell'istesso timore, ch' ella havea sempre di aderire coll'intelletto a qualcuna di fimili fuggestioni contra la Fede, provavala fua costanza: mentre quel timore istesso era effetto dell'amor grande, che ella portava alla Fede. Non così avviene in chi è tentato di Fede, ma per sita colpa: cioè perchè egli per vana curiofità, o rivolge libri nocevoli in fimil genere, o ascolta ragionamenti pericolosi . Chi teme allora

di consentire alla tentazione, teme con son-

damento, perchè non tanto teme per quell'

amore, il quale egli porta alla Fede (giacchè

fe l'amaffe da vero, non si esporrebbe scioccamente a pericolo di tradirla) quanto te-me per l'adito, che egli fa d'haver dato

alla tentazione. E però tu rifletti quì di

propofito ai cafi tuoi; perchè, quanto hai da sperar bene di te nelle tentazioni di Fede

date nè procurate, nè prevedute, tanto hai da sospettar nelle volontarie . Confidera, come la Santa si diportò a vincere tali affalti. Benchè priva d'ogni conforto, procurò di fortificare in prima la mente con atti opposti alla tentazione, e poi di richiamare la Fede a i fenfi: facendo a Dio con diligenza quegli offequi efferiori di Salmi, di Digiuni, di Discipline, e simili penitenze, che gli fa chi infieme lo adora Confidera, come al di chiaro di locu- con gl'interiori. Un fimil culto a bello fin-

#### Divozione di cinque Venerdi ... 812

Vergine di fua bocca. Così, tuttochè com- ritarfi la fua corona. battuta dall' Inimico ogni giorno più, non fu mai perdente: anzi sempre su vincitrice, mentre quegli atti estetni di Religione, che ella pur costante operava, equivalevano come a tante proteste continuate, che rendevano nulla la ribellione di tutti i penfieri interni. Tu così impara a procedere in fimil guerra, se maiti affale. Non mancare almeno con l'opere materiali a nulla di ciò, che conviene ad un Fedel vero: e poi fe la tua mente al tempo stesso tumultua, non ti affunnare; tutto farà a tuo vantaggio.

### Efercizio d'affetto . .

F Ra quanti onequi, o same me milima Protettrice, io vi pollo ufare, Ra quanti offequi, ò Santa mia fubliso che nessuno vi farà mai più gradito, che l'ajutarvi a rendere per voi grazie al Dator d'ogni bene, di tutto quello, con cui fi de gnò d'arricchire l'anima voftra. : ntendo io dunque, in questo primo Venerdi, di lo darlo fingolarmenre, e di benerdirlo, per quell' alto Dono di Fede, con cui illustrandovi si per tempo la mente, vi dispose ad eleggere il suo servizio, quando eravate capace appena per l'età di conoscerlo . O' quanto falda fu poi fempre in voi quelta Fede fino alla morte! Godo, che fra tante barrerie formidabili, con cui l'Inferno fi studiò già di abbatterla, e di atterrarla, non mai crollaffe; mache anzi , a guifa di stabile fondamento, fi scorgesse quindi più abile a fostenere quell'eminenre edifizio di santità, che in voi già si truova al presente persezionaro. Ma come frattanto non vi moverete, ò mia Santa, a pietà di me, che profes fando una medefima Fede con eflo voi , pur si poco a voi mi fomiglio ? Turto di mi lafcio ingannare da' fenfi vili . Ah > che fe haveffi veramente nel cuore una Fede viva di quelle massime eterne, le quali voi già cre deste sifermamente, ed ora fvelatamente in Dio contemplate, non viverci, come vivo . Non anteporrei un bene falfo , transitotio, terreno, a ranta felicità, quanta anco-Paradifo, se io sprezzo i senfi. Ottenetemi dunque, o Anima gloriofa, che così fia. E voi cotonata, cambiandos in vision chia- all'atto, riconoscendo per qualche spozio

dio fuggerito a lei fopració dalla fantifilma | ra: rcominci in effola mia Fode in me a me-

### AVVERTIMENTO

Per la Santifima Comunione da farfe ne' cinque Venerdì.

A principale opera di pietà , che in quetti Venerdi fi debba intrantendere , sicuramente si e la Santissima Comunione, non folamente a cagione del fommo pregio, che ella ha in se stessa, ma ancordi quello . in cui la tenne la Santa , Quello la mosse ad eleggere un Monistero nel quale la frequenza di tal Comunione hotife più che in ogn'altro . Quelto la tenne in tal Monistero si lieta, che non potea temperarfi ralor dal dire : O che amor fence verfe di quelle ferelle, pichè le vegeo tutte , come cante cuftodie , cante copte del Santiffimo Sagramento , the coit feffo riceveze ! E quello intal Monittero l'induffe a piangere ancora più d'una volta, folo perche udiva, che alcuna non era volura andare a comunicarfi, benche potesse . Mirate ditinque voi quanto importi a guadagnarsi l'affezion della Santa, fare un' opera sale con attento spirito.

A ciò vi sa d'uopo intendere , che nom balla a comunicarfi con frutto , nettare il cuore con apparecchio decente . Bifogna in oltre, ricevuto il Signore, sapere un poco goder della fua prefenza, e faper valerfene. Il Santiffmo Sagramento fu inflituiro, come voi ben vedete, a modo di La.6.15 cibo . Caro mea verd eff cibus . Diverfa cofa è però , mettere il cibo in un vafo , quantituque d'oro; diversa cosa è merterlo in iino floriaco. In iin vafo, quantunque d'oro, quale il cibo v'entrò, tale vi rimane. In uno stomaco dà alimento vitale a chi lo riceve, da fustanza, dà spiriti, dà rigore. E la ragion' è, perchè lo stomaco si applicatosto con ogni lena a concuocere il cibo preso, il vaso lo lascia stare a Così accade nel cafo nostro. Però troppo gran fallo è il comunicarfi, poi fubito ufcir 12 ame vien promessa per tutti i secoli in di Chiesa, e divertirsi in ogn'altro affare. Non vi può nutrire quel cibo, benchè Diviao, che da voi si pigli intal forma, pergiacche la strada per arrivarvi , è quella , che non lo concuocetr. E che si richiede che voi calcafte, flar forte in Fede , delt a concuocerlo? Si richiede attuare intorconfeguitemi, che da questaio non divi , no ad esso il casor della divozione , Dico per quanto il Mondo dalla deltra mi alletri attuare : perchè ne meno a ciò balla quella o per quanto mai mi atterrifea dalla finifra. divozione più renota, che da voi fi pof-In giorno di Venerdi la voltra Fede refto in fegga, quafi in potenza: bifogna ri lurla

di tempo il Signor presente , ringraziando- que Pater, & Ave alle cinque Piaghe di lo, adotandolo, amandolo, supplicando Cristo Nostro Signore. E ciò in riguardo lo, ed esercitando altri affetti proporzio- di quel cortese ricovero , che somministranati alla grandezza dell'opera, di cui mag- rono continuamente alla Santa in tutta giore non fi può da voi far nello stato vo- la vita sua, ma specialmente in quei cinque strosopra la Terra. Così ricorda SANTA anni di rigida provazione da lei sofferta : MARIA MADDALENA de' PAZZI, e poi, chiedendo ad effa più determinatadicendo però, che il tempo più prezioso, mente la grazia, che voi bramiate per voi, e più propio, che habbiasi in questa vita o per altri, conchiuderete con la seguente a trattar con Dio, è questo pur' ora detto , Orazione il divino offequio , fatto alla Spein cui ci convita, e che niun'altro da tanto fa di Crifto. luogo a S. D. M. di fantificarci . E la ra-; gion'è, perchè ci compartifce ben'egli la sibi Dominus praparavis in aternum . grazia fantificante in altre occorrenze an- y. Ora pro nobis Sancta Maria Magdalena. cora, e ce la compartifee copiofa: ma in R. Ut digni efficiamur promissionibus altre occortenze la da ordinata, o a cavar- Christi. ci dalla fehiavitudine del Demonio, o a confermatei contra le fue tentazioni . In quella la dà otdinata principalmente ad unirci a sè con amor perfetto .

Vi vaglia dunque un tal ricotdo, non minare ogni volta le divozioni con cin- &c.

Veni Spenfa Christi, accipe cerenam, quam

OREMUS.

DEIIS Vitginitatis amator, qui Beatam MARIAM MAGDALENAM Virgifolo per quelto primo Venerdi , dove fi nem , tuo amore fuccensam , coelettiripone, ma ancora per tutti quei , che bus donis decorafti : da , ut quam votiva verranno appreflo . Intorno a cui refla aggiugnere (lolamente , che piacciavi tere ritate intiemur . Per Dominum, nofitum

### SECONDO VENERDI.

Esercizio di considerazione intorno alla S P E R A N Z A.

Onfideta, che se tu vuoi sa cerò, tali le flagellazioni, tali le fatiche, e pere, a qual'alto grado di tali i rigori asprissimi, a eni ella lo sottomi-

Omnia poffum in es, qui me conferent. E giurati perfecutorii. E benefie da quelli negli un coi guarda quanto ella ancora con la gra- percofia, fitafinata, firzatata, percepta- zia porte fopra la natura. Faneliula dilecuti fima fece del fuo corpo quel conto, il qual feherno: provocandogli a più infuriare ; fita della tetra, che fi calpeffa: tali in lei tanto ella fi fidò del Divino ajuto ! Dirai farono i digiuni terribili, co' quali lo ma- ch'ella hebbe giusta ragion di prometter-

Speranza di Dio pervenille (e, quando a pie nudi, e lenza più lu la vita la Vergine MADDALE- (ua, che unatonaca, la più logora, ehetro-Negrin MADDALE- una, enematonace, apulogora, chettoMAA, hai damiara, quinti videintututul Convento, patio gli irveni.

Santia. L. quella un' opera, a eni gli milatripetto la fingezzione, cui fottomipitui criticari, non fon da tanto. Cl vo feal tempo filefullio figirio, amiliando
il pino filo fingolari, ifoprabbondami: e tealico pi molette Converte, refilemeno alle
linon filo mono commenzane, fo non a chi diere, e, riportano da, chi derifioni, e, fi fa follevare a sperarli. Figurati però, che da chi dispetti, per le stravaganze, le quaella, quanto a se, procedeffe con quella li a molte apoarivano nel fuo vivere. E regola, con cui procedeva l'Appostolo, nondimeno ella hebbe grazia di non cedequando, benche da se debole, giudico reanulla di tutto ciò: anzi ne pure a nulla di haver grazia da Dio di potere il tutto: cede di ciò, che tiportò da i Diavoli fuoi

Philip4.

### Divozione di cinque Venerdì &c.

(elo. Sì, che l'hebbe: masu che si sondò ; the sue debolezze alla sua Superiora, e alle Sui meriti propj: Non già; su la bontà sue sorette, sacendosi per più sua consu-331 merit prop): Pena 182, iu 1 2014 le contre te nello flato tuo; non vi confidi, affine di a ciò, hebb' ella in tali angustie il maglufingarlo alle tue voglie scorrette.

cui forse anche tu non giunga. Il male è quando ceffino quefti pegni, o non fi conoscano. Allora sì, che lo sperare è da forte . E tal fu lo ftato, a cui Dio riduffe la fua diletta, alloraché determinò di incuore trasiondere tanta lena, che coal provarne la confidenza. Le tentazioni, efficica pigliò di nuovo II coltello, e getche aliend lago de L'enoi permit di difperazione anche effrema, giunfero ai ferno, lo calpettò. Ed un'alera volte, a
fegno, che illa fentiva fia do ra ad ora infegno, che illa fentiva fia do ra ad ora invitare , anche a darfi morte : tanto la violare la Claufura (benchè a lei per altro sconsolata si figurava già di essere in odio si cara) e ad uscir dal Chiostro, pigliò le a Dio ! L'estafi , le visioni , le unioni , pubbliche chiavi , e a confusion del Deed altre prerogative da lei godute fin'a monio le andò a appendere a i piedi d'un quel tempo, le comparivano mere illusto- Crocifisto. Quindi non su glà mai volta, ni diaboliche , per cui tanto più meri- che riducendofi alla memoria le colpe da eafle di andar dannata : e ficcome a lei, se commeffe, non fi riduceffe anche il fanper la profonda aridità del fuo spirito, non parea di poter mai fare un' atto di confidenza, che le featuriffe dal cuore i così apprendea, che per lei il pentirfi era vano: quafi già foffe abbandonata da Dio , coine un mostro orribile, cui non si può, senza pregindizio del pubblico, usar pietà. Se ciò fia provare una specie d'Inferno vero sopra la Terra, può di leggieri in-tendersi da chi sa, qual sia la pena, che fotto di essa anche più lo costituisce . E pure in un tale Inferno medefimo ella grido : O Verbo , à Verbo ! in te Domine foravi nen confundar in atermim ; e poi pigliò tal coraggio, che vedendo i Demoni venire a se, quafi in atto di divorar-ta, hebbe a dir loco, che quando benta

in ipfo fperato.

inghiotiffeto, l' haverebbono loro mal

grado anche a vomitare. Questa è fidu-

gior ricorfo al feno della Vergine, e più Confidera, che lo sperare nella Divina ancora alle Piaghe del suo Figliuolo . Bontà, quando fi hanno, per dir così, i Quindi è, chetentata a rapir di menfa un pegnilin mano del fuo favore, non è cofa, coltello, in vece di rivoltarlo contro di sè, come le suggeriva la tentazione, lo andò, tornata in coro, a posare in mano a una statua, rappresentante la sua Sau-tissima Madre, dalla quale subito si senti gue da Gesù sparso per iscontarle : e con l'offerte, che facea quafi perpetue di detao fangue all' Bremo Padre , non è credibile quanto fi animaffe a sperare. Credi tu , che far tali offerte fia di niun prò? anzi fu quefte tenne ella fempre fondate le maggiori speranze, si della propia salute, si dell'altrui , tanto che ammaestrata in un de'fuoi Ratti, a rinovarle ogni di ben cinquanta volte , nè men di queste era paga. Tu come le hai familiari ? Non è follia manifesta, avere un traffico, per un verso si pronto, per l'altro si profittevole , e non curarlo?

### Efercizio d' affecto .

E Da che vi varrebbe, ò Santa ammi-rabile, che Iddio vi haveffe, consì cia provata. Tu che si presto ti perdi nel-le aridità del tuo spirito, perchè da essa non pigli anzi argomento di fare tra quelle bel dono di Fede, fatto già fcorgere il valor di quei beni, che tiene apparecchiati a' fuoi fervi, fe al tempo stesso non vi haa Din tanto più d'onore? Penfaci, e al fin vesse egli dato un cuor capace a sperarlivedrai, che non puoi fargli un' onore mag. lo dunque con modo particolare intendo gior di questo, sperare in lui, quando an in questo secondo Venerdi di glorificare cora dase ti scaccia . Eriamsi ereiderir me , la Santiffima Trinità , per la Speranza indicibile, che v'infuse, quando vi follevò Confidera, quali fossero quegli schermi, a persuadervi di dovere occenere dalle di cui la Santa si valse in canca agitazione sue mani tanto, e di grazia, e di glodi animo a non perire. Il principale fu ria, quanco per verità fu poi quello, che fenza dubbio fcoprire con amilta que- ne octenefte. Il fapere, che Dio può farci

100 130 HI.

11.

ognibene, sa farcelo; ed ama farcelo; è volta sperare in Dio, come si dovrebbe ! quello, che perfettamente ci ama a consi. Santa mia Protettrice, voi dovete esser queldare. E però qual dubbio, che tutte in voi la, che m'impetriate si bel favore. Come le tre Persone Divine concorsero unitamente ad armarvi il petto di una Speranza si forte, qual fu la voftra? O' quanti furono i dardi di timori, di dubbj, di diffidenze, che vi avventò poi l'Inferno in una battaglia fierifima di cinque anni, per farvi cader di di, in cui la voftra Speranza pervenne al pacuore! Ma rottisu tal corazza, tutti al fin lio. Dunque piegatevi tanto più in quelto ritornarono in capo ad ello, condannato a a pietà di chi non fa ancora scuotersi dalle vedervi ora esultare dal Paradiso alla sua mosse, perchè ancora non sa ciò, che sia baldanza. Beatome, feie pur fapeffi una sperare, o sperare almen vivamente.

havrò questo, havrò tutto, perchè qual bene non hada Dio, chi fi fida di confeguirlo ? Nullus Speravie in Domino, & confusus oft. Voi lo provatte per voi. Fate, che or lo provino ancora i divoti vostri. Questo è quel

### VENERDI. TERZO

Esercizio di considerazione intorno alla CARITA.

di Dio folo , havelle creduto di poter'avvanzarfi non pure all'inferior Coro degli Angeli, ma al supremo, non però l'havrebbemai detta. Penfa poi tu, fe per altro fine operò cose di momento. Quanto però la fisa Carità fosse accesa, non potè trasparir, vitar tutte l'anime ad amar Dio: pigliare se non dalle vampe, ch' ella mandava dal divote l'unagini da luogini lati, mostrarle, cuore. Nel cuore stesso, che ne su la forna- maneggiarle, dazle a baciare: e talor'ance, chi potè mai de'mortali fissare i guardi? Giungevano queste vampe talor a se- specie (pento. Che se per contrario sentiva ella, passo si pento, che ancora di mezzo Verno, andata o predicarsi, o parlarsi delle gravi osses, la bota alla fonte, car coffetta a sbracciarfi, a che Dio ricevea dalla gente, chi può fpieslacciarfi, e averfarfi dell'acquain feno,
con dire al tempo flesso rivolta al Cielo,
cadea a Al certo non è facile il giudicare Non poffo più fofferire canca gran fiamma . O amor, se amplias ferre non poffum. E pure ne anche quivi finivano i suoi predigi: imperciocche quell'amore ftello fu quello, che con maniera ineffabile, e la tenea quafi sempre fuori de' sensi, e la tenea sempre in sè. Ond'è che all'istesso tempo ssogava ella il suo cuore in unirsi a Dio, quanto mai le fosse possibile, e lo ssogava in operare per Dio. Nessuna cosa in lei su per tanto ammirata più, che questo sommo esercizio di vita attiva, e contemplativa, congiunto infieme non folo in una perfona, ma,

Manna dell' Anima.

Onfidera, che la Carità allora, quasi dissi, in ciascuna delle sue opere: tan-è persetta, quando ama Dio sto s'amore di piacere a Dio sece in lei, per Dio, non per amor pro-prio. E così l'amò la pia Ver-gine MADDALENA. Quin-all'azione, e con l'azionenon fi difogli cldi si protestò, che se dicendo se nè meno da quegli elevamenti, e da quesina parola per altro intento, che per amor gli eccessi, che sono i propi della più sublime contemplazione. Cositu l'havresti vedutamontare in eltafi, e pure in cltafi cor- 76.4.4. rere con piè franco per ogni corridojo, e per ogni cella del suo Convento, quasi che folle per le contrade mondane, ad inche ritrarle, ricavarle, dipingerle a lume aegli Acci se queste in tutti i giorni suoi le venisfero a cavar più di pianto dagli occhi , o di fangue dall'intimo delle vene , tali furono gli firazi , che fe per quelle, delle sue tenere membra. Di tanti segni d' amore, dì ora tu, qual'è quello, che in te rinvieni? Ah che , se pur' ami Dio , troppo e'l pericolo, che l'ami sì, ma che l'ami per tuo puro interesse, cercando in Dio te medefimo, non Dio folo. Ricor-

dati di ciò, che diffe la Santa: Il veleno in

noi dell'Amor Divino , sempre essere '..

Fff

Amor proprio.

aceli Atti Pag.71.

Ľ

Con-

H.

lufingarci, con darcia credere di amar Dio afflizioni, et all più certo pegno di amarlo per Dio, qualora Dio ci dimostra sereno il con purità. Però quei cinque anni accrebviso . La pruova di vero amor non è però be notabilmente la servità, che per altro questa, E'il vedere, se noi seguiamo ad ella erasi dilettata sempre di usare alle sue amarlo all'ora , ch'egli crucciolo da noi fi Sorelle , come a care Spole di Crifto : a asconde, enon pare, che la faccia più da perchè queste andassero più spedire ad ora-Padre, qual' era prima, la faccia da Giudi- re in Coro, ad onorarlo in Chiefa, ariccce, Ma che? Nontafece egli da tale con verlo dentro di sè nella Comunione, ad-MADDALENA ? Basti dire, che nel suo dossava ella asè le loro saccende, roglieulago l'abbandonò, non tra i Leoni terreni, dofi fin dagli occhi, per efeguirle, quel potago l'abbandono, nontra i Leont terremi, quo ma naguo occui, per cieguire, quel po-con im Daniello, ma tra i ratrate i. Non (co fonno, che ad elli dava dire or la not-può figigarfi, chepena foffe alla Santa ; te in un'acconduro. E con tali atti di Ca-avvezza finda fanciulla alla bella faccia del ; rità, fatti al profilmo, che intendeva ? Sup-fino Signore, non mirare altro, dovumque i plire a cuelli, che le pare ali nonfapere orafi rivokaffe, fe non che Diavoli orrendiffi- mai far più verso Dio. E'questa un'arte cermi, in tutti gli atti più fdegnofi, e più fcon- tamente di spirito bella affai. E però quale ci, che giammai poreflero ufare ad ispaven- scusa havrai tu nella tua freddezza, se non tarla. La invitavano questi sopra ogni cosa la immiri? Dici di non sapere servidamente ad accompagnarli nelle bestemmie inaudi- amar Dio, da to non veduto? Sia come dite, che rabbiofi ognor vomitavano contra ci. Ma perchè dunque non ami almeno fer-Dio: ed ella a ciò fi fentiva dentro infligar vidamente il tuo profilmo , che pur vedi , tanto fortemente, che a gran fatica potea fovvenendolo ne' bifogni fuoi corporali oprattenere la lingua dal proferirle. Ma se ne portunamente, e molto più ancora negli ratteneva sempre la lingua, non è già, che spirituali, come seceuna MADDALENA ? non ne havesse anche sempre la mente pie- Sappi pure, com'ella facea più conto di na. Sicche quel Dio, che prima le parea dare ajuto ad un' Anima, che di tritte le fue canto degno di effere amato, le appariva illuftrazioni di mente, di tutte l'elevazioni, allora al penfiero non altramente, che fe di tutte l'estafi, quantunque così amorofe; fosse degnishmo d'ogni oltraggio. Ma forse che mai trascorse in fargliene alcuno ? Anzi perchè priva da lui d'ogni fuo diletto celefte, fi fentiva ella incitare in un tale flato, a fumus adjutores, diffe l'Appostolo, non già cercare infino gl'impuri; non contenra d'ajutandolo con quell'ajuto, che danno à una cinta di chiodi , che s' aggiunfe a lombi, di cilizi, di carene, e di altri si crudi no i fervia i Padropi. E tu da questo intenordegni, si andò con impeto simile a quello di pure esentarti? O'allora si, che in nellun di un Benedetto, Campione illustre, a rivol- modo puoi credere d'amar Dio. gere in lu le spine. Così passò i cinque anni non folamente non offendendo quel Dio , che fe l'era voltato, per così dire, in crudele, ma cercando ognimodo di più aggradirgli . Se l'amortuo stà costante a si forti pruove , allora si che ami Dio per Dio , e che tanto di qua già vi portavano in alto al non per te stello. Ma se tra quelle ti raffred- Ciclo. Ma sarà dunque possibile, che io non di in amarlo, qual credito puoi tu dare pre- habbia a flaccarmi almeno da Terra > Mi

Confidera, che facilmente possiano noi non le rendeva altra fensibile paga, che de e davanela ragione: Perche , diceva ; In quelle is fone ajutata da Dio; ma fervenendo il mio profimo, io ajute Dio. Cost è. Des Padronia i fervi : ma con quello , che dan-

### Efertizio d' affetto .

N On aspirogià d'arrivare, ò mia cara Sanra, a quei voli sublimi di Carità. fentemente a tuoi passai servori) [fembra appunto di esser come un verme , Considera, come non cosso poche arri che si stratcina su lloto, rispetto a un Aqui-alla Santa, far che la sua Carità non restalle la, che va selice al suo Sole. Però se non estinta fra le tante acque di desolazioni, di posso arrivare all'altezze vostre, io ne votriflezze, di tedj, e di fuggefiioni, che le glio almeno godere. Ecco che atale effecto innondavano l'anima fino al fommo. La pri- in questo terzo Venerdi rendo grazie al voma fu rinovare a Dio giornalmente le fne ftro Spolo geleste di quella innenarrabile promeffe, di voler prima mille volte mori- carirà, ch'egli in voi trasfuse dal suo medere, che mai tradirlo. E l'altra fu, non mai fimo petto. Dico dal fuo petto medefimo, ceffare dal chiedergli la fua grazia per tale | perchè è quanto la vostra carità somigliò efferto. Su queste fortificara, ben vedeva la fua! Ben poteste voi dire in un'alto ratto: ella dipol, che l'affatticarfi per chi già più Cellocavis me Verbum in defiderio , quel #/f. babair in bumanirase fun. Perché co: cofipirin: ad amar Dio, diquel. che nel nec egli nella fau Umanira; non paspod'amas ille in Terra. Però de qui tamo operathe a perindifae chi influentia del propositione de la companio di acchi influentia l'amarina cuttu gil it espela. La volta Cartia iriuntal di fae altri; così fadi voipure fina degna Spofa. vollo, come famma; ada quella Terra; dov' Rivolgrece dinque i voleti occi informa con l'acci di di superiori del propositione del filerofa voi fiate in Ciclo di far , che tutti amorevoli fu la Terra .

#### VENERDI. QUARTO

Esercizio di considerazione sopra

continue di tuttociò, che può indurre la però quivi fu il giubbilare di vederfi, ora leperfons a disperier di se medesano o Or gazapubblicamente, ora calpettata, ora quanto all'Insuliero, che ha la regola, proverbiata or corretta, ed or'ancor'alla haveala Santasi baffa tima di se, che fen linega discioninata. Ma senza ni da comata terfitacciare d'un mancamento, e tener fa taccia per vera, era in lei lo fteffo. A nulla rinfer mai ella men' arra, che allo feufarfi la dove, nonfolamente fenfava l'altre con fomma facilità, ma stimandole ancora, fen za comparazione - di sè migliori , fir veduta più volte baciar la terra, dove elle havevano dianzi tenuti i piedi. Si stupivatra sè essere. E quivi surono le tenrazioni orribi-come quelle la comportassero nelle soro li di superbia. Perche ingombrandole i adunanze, e stando in Coro con timore, e tremore, più ancor, che altrove, le pareva femire ad ora ad ora ima voce, che le diceffe : Si levi l'Empia dalla compagnia delle Sance . Ne ricercare , come mai fol la gerne in Terra , fi facean' adito ad alterarfe possibile; che chi vedevasi favorita da l'e con ciò altresì l'intelletto, sicche tra sè Dio con si rari doni, venifie a fentir di sè ranto baffamente: perchè anzi da que doni medefini ella tracva argontento di più fra quelle mura a perfone di sè men degne . umiliarfi: dicendo, che quegli erano come funi, con cui Dio la teneva quali per forza ro in pervertirle la volontà, con posle in legata a se; là dove, fe a lei non desfe altra odio il difpregio. E giacchè l'umilizzione grazia, che la folita, o che la fola, che più tricofanon è l'eletta danoi, ma la ricodava all'aftre, non vi farebbe ecceffo in cui fub to non fi foffe ella andara a precipitare. Quanto alla volonta poi , in cui ri-

Onsidera, che l'Umiltà, per-s' potetsi fare ancor ella, come alcuni de' che fia perfetta, vuol' effere | Santi, tener per pazza. Magià che Dio la d'intelletto, e di volontà. Voleva per altra via, qual'arte non tentò Però la Santa in un suo ratto per farfi in essa , o deprimere , o dileggiala diffini tanto bene, con dir re > Da fitoi doni si strani piglio occasione ch' ella era una continua co. di mostrare il bisogno, il quale ella havea . prizione del fue non effere , è un gedimento di eff re più dell'altre tenuta in pritova; e femplici efempi non relta la tua fuperbia confusa appieno? Va ora, e dè, che non fai, come sia facile l'umiliarsi.

Confidera; che a provare l' Umiltà della Santa dite cofe il Signor permife. La prima . che i fuoi Leoni fraintaffero ad offuscare a lei da quel lago la cognizione del fuo non Denson's tuttor l'immaginazione , con la rapprefentazion vivissima della stima , la qual di lei dimoltravano, e i Santi in Cielo ( calati fin di là a vifitai la già tante volte ) e ripitrandofi omai da molto, giudicaffe a sè mal confarfi la foggezione, che professava La feconda fu, che più anche fi atfaticaffevuta, questa fu la gran pietra di paragone, a cui Dio pure cimentò la fina ferva . Perchè alenne Monache, dal vederla in quel temfede propriamente l'essenza dell' Umiltà, la po agitata assar, cominciarono a perdere il esaggior difficolta, che provalle, fu non buon concetto, che prima havevano della

Fff a

.115

fua Santità, altre ancora a feandalezzarle- muover contra, puoi tu giovarti a fargli ne; e pigliando allora i Demonj la palla al fuggir confusi. balzo, fi argomentarono di farla a tutte apchi fugge di furto: e un'altro fece il fimile male, il male, con ascriverio tutto ate, il pur di notte in una dispensa, dove si serbavano più robe ancor da mangiare. Ma credi tu, che dal suo posto si movesse mai punto però la Santa, nè quanto all'intelletto, to peroiz santa, ne quanto alla mettaco, ne quanto alla volonta i Tutto il contrario:
fu allor più forte che mai. Nell'imelletto

Senella Fede, o fe nella Speranza, se
nella vonella Carità io non v'immito a quel setenne vivo sempre i si un unala, e nella volontà fi rife dell'imposture a lei suscitate da

che scula, è Serafica Vergine MADDAza una ladra . A fronte d'umilità tanto vitto-

tua, che ne pur'è ulcita in battaglia?

Confidera, che fe la Santain questa guerra fieriffima fi portò tanto bravamente, fu perchè ella f. poe valerfi di quel vantagio, che medefime di fuperbia. E così ella , mirantanto più tra sè fi riputava un' audace, un' abbominevole, la quale havrebbe voluto quell'armi, che ituoi Nimici ti vengano a propofito, e me ne guardi.

Questo non è solo un vincere quanto parire per un' Ipocrita , massimamente ne' sta, e un trionfare. E questo puoi fare a fuoi famon digiuni di pane, e d'acqua . E proporzione anche tu nello flato tuo . Percosì uno di loro, prefo una mattina il fem chè, quanto è facile effere tentato di fuperbiante di MADDALENA, ne andò alla bia, a chi non vi bada, akrettanto, a chi pentola, e quando a forte di là paffava una Monaca, la fcoperfe, e tolto preflamente un brano di came, fi parrivia, come fa, li articutto fa, fe tr vuoi, il bene, ed il

#### Eferaizio d' afferco.

fuoi nimici; e fe rimafero quelle giuftifica- LENA. Ma qual ne merito, fe io poi non ee, non fu da lei, fir perche altre attestaro- v'immito nell'Umilea, o se ancora non vi no di havere co propri occhi veduta la San-sa altrove a quell'ore ftesse, in cui su credu-ri La Superbia. E pur io ne hò l'incerno sà pieno, che tutto di trabecca ancor nell' riofa, qual conto puol tu fare fra te della efterno. Se però mai mi è accaduto di venire al vostro cospetto con timore , e tremore, quell'è la volta. Voi tanto ricca di meriti , fapervi innabbiffar fin' al centro dell' Umiltà; io si mancante, non ne fapehan tutti gli umili veri, che è di voltare in reancora trovar la via ? La via è quella, materia d'umiliazione le loro tenezzioni che vol nu havete mofrata, si quanto all' intelletto, sì quanto alla volontà, maio do, quanto alfora queste havevano in lei non la tengo. Ben però è giusto, che voi di predominanza da importunarie la mente, fiare efaltata fino alle Stelle, e che a me refi d'andare un difono i piedi di quei Diavoli, che foli hè faputo immitase . Ah nò , arrogare a sè quello ancora, che tanto non lo permettete, ma ficcome in quelli chiaramente non erafuo, cioè i favori gra- Venerdi rendo grazie all'Efaliatore de gli tuiti. E ciò valeva ad aumentarle nell' in- Umili, che fi fia compiacciuto di mostrattelletto la vile Rima di sè . A goder poi fi in voitale, con tanta gloria del fino San-con la volontà del dispregio, a lei procac-tissimo Nome; così Voi per me intercedecon la volomà del dijergio; a lei procate i ultimo Noue; cest Voi per me intercede-ciate dalla milità infernale, non à leg, teprefici di lui, affinchi gilli inne finiglian-ge veramene, con ella fi diportufe; a li tenente non habbità a dimoftrase l'Anni-leggio (a, chi el tacque. Ma di a faperii, chilavo no de Superia. Se ne temo, vecter che finippe a sè del la colpa di ogni dis-fordine, ben fiquò credere, che i limi-giliance ella facelle anche allora, con dir razè, che giacche tanto nella fam men-tarè, che giacche tanto nella fam men-tarè, che delle minimi di contra con directione i ca dipirava a voler, che fino folic da una cella mia periminiene, ca perimengio in ca e i pirava a voler, che fino folic da una della mia periminiene, e de mi percati e i ripatra quel barne, il quale ere se folo di eme inferie; a la finali di, pim-Dio. Iddio giustissimamente la consonde-va, con lafeiar, che suo sosse da molte si- che suo a quel passo estremo sovrastano a purato quel male, il quale non era firo, tutti del vento della Superbia: fate si, che era de Diavoli. Ed ecco come in fin di in questo lo gl'incomincia temere omai di

# QUINTO VENERDI.

### Esercizio di considerazione intorno alla PAZIENZA.



( che è quella , che ci corona ) non fi scuopre in quei patimenti , che ci moviamo ad imprendere da noi

li, che ci provengono altronde. E però la Pazienza è di tanto merito : Melior eft paziens vire foret. Perchè ne' patimenti elettidanoi, ci portiamo da inperiori, ne' ni Divine ella accettò le gravissime infermità, or di sebbsi, or di toffi, or di tre-mori, or di vomiti, or d'altri mali men co-nosciuti da'Medici (che assandola quasi da'primi giorni della fua Religione, fi può dir che l'accompagnaffero fin' all' ultimo ) ma dalle fteffe maniella ricevette quelle penitenze aufteriffme, a cui di più fu tenuta difortomettere un corpo, qual' era il fuo, da una parte si gentile, e si gracile, dall'akra si sconquaffato . Perciocchè fe offervi, vedrai, che le peninenze più orribili da lei fatte non fittono quelle, che ella fi eleffe da sè: furono quelle, che Dio ftesso le impose di propria bocca y affinchè in farle, ella men vihaveffe di fiso. E perehè, attefa la nota di fingolare, che le poteano tali penitenze arrecase tra l' alere Monache, ella fentiva una ripugnanza indicibile a chiederne di licenza i fuoi Superiori, Iddio le fece faper, che non Pefeguendo, havrebbe fubito volta da lei la fina faccia : Si hoenomfacies , remaham abs se ernfos mees . Vedi pere, come in gurtala vita fua fi può dir, che ella di verità fe ne Reffe in un'efercizio continuo di fofferenza, rendendofi volomario bensi il patire, ma fempre per conformarir al voler Divino, non per condiscendere al promente dev'essere a te più caro, quello, in cui turassegni te stesso. Vero è, che la Pazienza, non folo vuole, che fitolleri il male con allegrezza, mache non abban-eclamava, che firompevano i patti. Che donifi il bene. E qui tir pondera, come la più Se altre Anime fance già a Dio diceva-Santa vi perfeverò coraggiosa fino alla 100,0 pariro,0 moriro. Ella diceva, non marir

Onsidera , come la Pazienza morse, a dispetto di tutto ancora l' Inferno, congiuratofi ad annojarla. Vuoi sapere qual sempre fosse la sua Pazienza ? lieta nel cuore, ferena in volto, aggiustara nelle parole. Ed a queste tre doti tu sempre ftefi . In quelli noi fiamo afpira altresì ne' tuoi patimenti . Con la forti, più che pazienti. Si scuopre in quel- letizia del cuore, hai la quiete in te ; con la seremità del volto, edifichi il prossimo; e con l'agginstatezza delle parole , dai lo-

de a Dio. Considera, che quantunque la cagion di patimenti addoffatici , da inferiori . Ed in | patire ci venga altronde , non però fi fenquesti è quanto si segnato la gran Vergi- te gran satto, seil nostro spirito si truo-ne, ch'oggi invochi! Non solo dalle ma- vi acceso inservore. Si sente quando il fervore fi estingue in modo, che alle dolcezze sensibili succedono le prosonde desolazioni. E però allora la Pazienza ripor-ta, se stà costante, il suo proprio merito; siccome quella, che singolarmente è ordinata a reprimere le trisfezze, i ted?, e le noje, che dan l'assalto ad un' Animo privo affatto d'ogniconforto, e umano, e divino. E tal fu lo stato di MARIA MAD-DALENA nel lago si ripetiko de' fuoi Leoni. Perchè, quantunque Iddio da lei mai non levasse la forza della sua grazia, ne levo la notizia sperimentale, ch' è quella .. che ci consola. Nè mirar, che in quegli anni stessi continuassero in lei se astrazioni estatiehe, ele visioni, ele unioni, ch'ella havea prima, pereiocchè il comun delle volte erano queste fenza alcun dolce di spirito a lei sensibile. Anzi tali a lei più rimalero verso il fine della sua vita , quando per eccitassi ad m poco di divozione, trovavan fin coffretta ad usare i mezzi più propri de principianti, ora recitando qualche orazione vocale, ora feggendo il Paffio, ora trattenendofi tra le Vite de' Santi . Epur'ellafis così invitta, che quel patire però l'era appunto più caro, perch' era mudo patire, ne folamente ella mai non fe ne lagnò, ma chiefe in grazia, che tale prio . E questo è quel patire , che pari- folle a lei mantenuco fino all'estreme . E perchè il suo Sposo, commosso a pierà di lei, talvokaglieso alleviava, o gliclo ad-doscivacon qualche stilla di amabile, ella

no , maparire; e davane per ragione, che carne , & ser eadem cegitarione armama il goder Dio dev'esfere eterno , il patir mi . per Dio, non può effere, fe non breve. Tu, che a'tuoi giorni non hai fin' oramai forle provato in te ciò che sia nudo patire, non sai penetrare l'altraza d'una tal brama .

III.

gocciola di amarezza, che fu vi cada. octione in ur di . Però non vedi ciò che affodata , si affidua , qual fu la voftra . fece la Santa ? Illuminata dallo Spirito San- non pollo io già facilmente promettermi di to , cominciò fin da fanciulla a fillarfi in venire a vedervi un di in Paradifo . come mente la Paffion di Gesti , e questa a or vi vennero. Il Paradiso fi ha solo col che fece in ratto -

ti a lei vennero fempre dalla prefenza , e spesso ancora, o dalle Mani, o dal Costato, o dal Cuore, odalle Piaghe adorate prefenza in lez fu momentanea, fis perpe-Gesù , in guiderdone del gratt patire , ch'

se orribile de Diavoli. Se danque tu vuoi , come la Santa meno conforme al voltro A tue Protettrice , pigliare amore al patire , procura pure di trasformatti, come lei , prima in Crifto , penfando a lui più che ti fia mai possibile; giarche per quefto fe dice , efferfilui per te fatto la tua Pazienza : Hie parieneia Santtorum eff, qui cuftodium mandara Dei , affinche tu ne ft; Compte armato : Chrifte aucem paffe in

Efercizio d' afferto .

non faipenetrare l'altezza d'una tal brama.

Ma fenon faipenetrare l'altezza d'una tal brama .

Mon effendo io giunt' ancora ad havere in me il fondamento delle Virit mon o , econfonditi in un dite c, che fra tanto | ralı , ch'è l'Umiltà; qual maraviglia fi è , nettare, col quale per ventura Dio ti ali- che non possa in me riconoscerne il commenta, non fai tal volta comportare una pimento, ch'è la Pazienza Da quella fr paffa a quefta . Ma che ho da fare , ò mia Confidera, come l' innamorarfi di un Santa? Se io non mi rifolvo ad armarmidi patie nudo è si strano affetto, che non fi una Pazienza, se non si belin, almeno si poco a poco la rapi im modo, ch' altro el patire animo amente. E se i o non amo il la mai su la Terra non bramò più, che di patir, che sarà di me ? Frattanto in onerinovarla in se stessa. Però più volte ri- sto Venerdi benedico quell'Agnello sveportonne ancora la grazia - provandola a nato fir la fua Croce, che vi die grazia di patte aparte, in estafi non men lunghe , faper si bene immitarlo , quando posta coche prodigiose. Anzi in progresso di tem me lui, tra i Leoni, vi lasciaste voi pure in po ella pur ortenne di porere ogni. Vener- mille modi maltrattare da effi, e ftraziare , di , fur l'ora , in cui Gesti spirò fu la Cro- e sbranare, senza aprir bocca . Si si ch' io ce, venir più, e più da lui fatta fempre par- voglio sperare, che voi ora giunta al suo tecipe del suo spirito. Ed ecco d' onde pi- trono, dobbiate da lui impetrarmi, che io gliò la Santa cosi gran lena al patire , dal non mi rifenta si tofto ad ogni percoffa , e penfar fempre a Gesit, tanto che , per- ad ogni puntura, come uso fare : ma che pishe una martina comunicandose non si gliando dalle mani di Dio quanto mai mi era rammemorata di fare una tal funzione accada, lo sopporti con tolleranza. Quein timembranza dell' amara Passione, da sta coronò in fine voi : questa può sola lui fofferta ( com' egli gl' impole ) ma più coronare anche me. In giorno di Venerde havea tra se posto mente a quietarfi il cuo- fia la Pazienza vostra esercitata più anni re ; fe ne accuso poi la fera dolentemente con modi infoliti, e però non è da flupiinun' ammirabile esame di sua coscienza , re, se in giorno di Venerdi venne ancora glorificata. In questo giorno dunque me-Quindi và, e guarda quei cost celebri defimo, nel quale fifini in voi il patire , doni, co'quali fu fortificara al patire ; tur- cominciò il godere, vorrei vedere rimaflo un poco in me di quel vostro spirito , si innamorato di pene, e di parimenti. Un tale foirito non fi confa più allo stato de" di quel Gestin cui stava afforta . Ne tal Comprenfori, quale ora è il vostro, ma a quello de Viatori . Adunque resti ora in tua, fu permanente, mercè il dono, che me . Voi fenza dubbio potete ora più che di questa medefina pur le sece un giorno mai conseguirmi quel che volete. Ed joqui vi riftringo in una parola ciò che defiella per cinque anni havea fatto della vista dero: defidero il vostro spirito, o se ionon merito tanto, defidero uno fpirito al-

### A V V E R T I M E N T O.

Per conclusione di suera la Divozione de i cinque Venerdi .

Uanto virilmente si diportasse la Santane' suoi conflitti incessabili di cinque anni, si è pottito già da voi scorgere a sufficienza. E pure chi I crederebbe? Non prima ella si trovò vicina a compirli , ch' ecco improvisamente il Signore la rapi in estasi, e l'avvisò, non esfer giusto, ch'ella uscille da un lago, quantunque di tanto orrore, fe prima in una penitenza ben' aspra di cinquanta giorni continui, ( quanti anche rimanevano al compimento ) non havesse con digiuni, con discipline, e con altre simili mortificazioni assittive della fua carne, procurato di fupplire a i difetti, benchè leggieri, ch'ella havea quivi commessi in sì varie guerre. Ubbidi la Santa te con quei , che in una bella Processione dicon prontezza esattissima. E così poi cava- scesero a regalare di varj doni la Vergine ta fu dal fuo Spolo, contrionfo bellissimo, vittoriofa, quando ella usci dal fuo lago con da quel baratro, ma folo dopo il fin della previa foddisfazione, data a ragione di godete daddovero d'ogni filo bene, mentre dieci giorni per anno. Mirate però voi, sel non lasciate di riconoscere con pienezza d' il Signore ci giudichi sottilmente nell' istella affetto, non solamente quel Dio, che ne su

feriamo, non vuol' egli vedere, nè pur la polvere: ed ha ragione . Però a supplir quei diffetti, che potete voi similmente ne' vostri cinque Venerdi havere incorsi, di trascuraggini, di tiepidezze, di vanità, d' impazienza, d'incostanza, di diffidenza, o di altro, fara dovere, che ancor voi vi addoffiate in quest' ultimo qualche specie di simile penitenza, da voi richiesta al Padre spirituale, se pur'egli da sè non si movesfe ad imporvela, come Cristo fè con la sua, non sò se più provata, o più intrepida Penitente. E perchè il tutto riesca più grato a Dio, fatelo a lui presentare dalla Santiffima Vergine Madre vostra, purificato nel preziofissimo sangue del suo Figliuolo. Questa Madre augustissima su presente a tutte le grazie, che il Signor fece più speciali alla Santa, anzine fu parte. E però è giufto, cheneringraziate lei parimente con tutti gli altri Reati del Paradifo, ma fingolarmentante palme. Così la Santa vedrà, che voi fe opere, che facciamo, per altro di me-l'autore, matuttiancora quegli altri, che aito eminentissimo. Su l'oro, che gli of furono da Dio destinatia cooperarvi.

#### IL INE. F



\* \* \*

owner/Dog

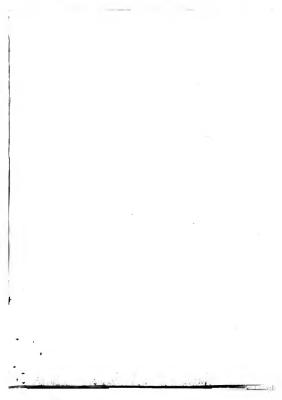



